



# DIZIONARIO

### UNIVERSALE

CRITICO-ENCICLOPEDICO

## DELLA LINGUA ITALIANA

DELL'ABATE

### PRANCESCO D'ALBERTI

DI VILLANUOVA

RIVEDUTO E CORRETTO

SECONDA TIRATURA COLLE TAVOLETTE STEREOFEIDOTIPE
DEI FRATELLI CAIRO

TOMO TERZO

F - I

MILANO
COI TORCHI DI GIOVANNI SILVESTRI

M. DCCC. XXXIV.

A 3342di

660112 31. 5.57

## DIZIONARIO UNIVERSALE

### **DELLA**

## LINGUA ITALIANA

#### FAB

FAB

F: s. f. La sesta lettera del nostro alfabeto, e la quarta delle consonanti : pronunciasi Effe. Tiene il luogo di Ph usato da' Latini, e da' nostri Antichi in alcune voci tolte dal Latino, come Philosofo, Pharetra, Phrene-tico, e simili, le quali si scrivono, e si debbono scrivere Filosofo, Faretra, ec.

FA: s. m. T. Musicale. Una delle note

della musica, che è la quarta.

§ 1. FA: è anche terza voce del verbo Fa-re. V.

§ 2. Fa: E anche particella esortativa . Imperativo del verbo Fare. Fi, trova la borsa . . ora si dice su più comunemente . Bemb. Pros.

FABARIA: s. f. Sedum telephium. Telephium album. T. Botanico. Fava inversa of-

ficinale, volg. Fava grassa - V. Fava.

FABBRICA: s. f. Fabbrica. Il fabbricate. Fu pensato alla fabbrica degli appresso stru-menti . Sagg. nat. esp. - V. Costruzione, Edi-

S i. Fabbrica: per La cosa fabbricata - V. Edificio . Ergere . costruire , diaizzare , piantare, condurre una FABBRICA . FABBRICA CO-

modissima, cioè Casa.

§ 2. FABBRICA: parlando di Chiesa, s'usa anche in sign. di Opera; onde Fabbricieri son detti in alcuni luoghi gli Operaj. La detta opera, e rabbrica si diede in guardia all'Arte di Porta Santa Maria. G. Vill.

S. Per Luogo dove si fabbrica, o lavora checche sia, come ferro, cera, seta, lana, é simili: ma propriamente senz'altro agginnto s'intende Quella del ferro, e specialmente la Fucina. Capitò ad una FABBRICA, dove s'usa di fare il ferro. G. Vill. Il fabbro sogna la FABBRICA, la 'ncudine e'l martello. Pass.

FABBRICANTE: add. d'ogni g. Che fab-brica. Ed in questo gran Tutto dell'uni-verso, sì metodico, si maestevole, sì divino, non riconosce se non il Caso fabbri-

CARTE a chius' occ'i / Segner, Incre

S. FABBRICANTE : S' usa anche in forza sost. ed è Nome generico che comprende diversi artefici. Al tempo della Repubblica Fiorentina erano ascritti All' arte ed Università de' Fabbricanti non solamente i Muratori, Scarpellini, Fornaciaj, e simili, ma ancora tutti

coloro che lavorano e rivendono ogni sorta di legname, come Bottaj, Legnajuoli, Sega-tori ec. ed in oltre i Magnani, Fabbri, Otto-naj, Calderaj, Spadaj, ed altri. Band. ant. FABBRICARE: v. a. Fabbricare. Edificare,

proprio dell'opere manuali; ed il lavorare cho si fa loro intorno per condurle alla forma ch'elle hanno ad avere; e più propriamente si dice delle muraglie e delle navi. D' una navicella lieve e salda, la quale Gesù Cristo rabbando conte sua mana tect and testina sentendo il fabbandare degl' ingegni, e la raunata di gente d'arme che si faceva in Firenze, ec. M. Vill. Stanza fabbandara apposta per quest' effetto. Red. Ins. Onorato uomo; e valente molto nel suo mestiere di FABBRICARE orologj. Red. esp. nat. Intender bene la cosa del PABBRICARE. Vasar. - V. Edificare, Architettare, Costruire.

S 1. Per metaf. si trasferisce anche alle Persone. Questi fur fabbrigati sopra l'acque D' abisso, e tinti nell' eterno oblio, Onde '! principio di mia morte nacque. Petr. son.

S 2. Per Dar forma ad un lavoro di ferro e d'acciajo; ed è proprio de' Magnani, Fabbri, e simili Artcfici. Questi sapeva FABBRICAR di ferro, e operava quello che era bisogno ai frati nel predetto mestiere. Vit. SS. PP.

S 3 FABBRICARE: si dice anche per traslato Dell' opere dell' ingeguo. Ed i verbi FABBRICATE di huovo son tali, che la Grammatica non gli trasse più nuovi della sua fucina. De-

§ 4. Dicesi pure comun. FABBRICARE il processo, per dire Formarlo; Distenderne e scritture. FABBRICARE il processo è maniera di parlare comune in Firenze, ed altrovs

Tocci Giamp. Io non ho mica inteso d'obbligarvi a FABBRICARE il processo a tutti quegli acclamati dal volgo, ec. Magal. lett.

§ 5. FABBRICARSI checche sia: vale Immaginare, Inventare. Questi si FABBRICARONO una teologia di strana e capricciosa maniera.

Salvin. disc.

FABBRICATO, TA: add, da Fabbricare, V. FABBRICATORE: verb. m. Fabricator. Che fabbrica. Il sapientissimo FABBRICATORE dell' universo nulla fece disutile, nulla ozioso, nalla senza maravigliosa ragione. Tratt. gov. fam. Ciascun FABBRICATORE nel fine del suo lavoro quello nobilitare ed abbellire dee in quanto puote. Passav. Facendo di pianta col suo intelletto PABBRICATORE una repubblica. Salvin. disc.

S r. Per met. dicesi Fabbricator di menzogne, di calunnie e simili. Uno che avea nome Amilcare, uomo nobile, FABBRICATORE e operoso di brighe, studiava a novità. Salust. Jug. Voi siete PABBRICATORI e cultivatori di perversi ammaestramenti. Mor. S. Greg.

S 2. Nell' Arti di ferro dicesi di Colui che

lavora intorno alla fabbrica.

FABBRICATRICE: femm. di Fabbricatore. La onnipotente mano di Dio FABBRICATRICE del cielo e della terra. Fr. Giord. Pred. Savia FABBRICATRICE, ed ingegnosa maestra

del tutto Natura. Salvin. disc.

FABBRICAZIONE: s. f. Fabricatio. Magistero d'aite manuale; Il fabbricare, o la cosa fabbricata. Luogo nel quale diverse e varie Pabbricazioni, mestieri e operazioni i vi si fanno per li maestri e artefici che quivi stanno a racconciare i navilj. Com.

FABBRICIERE: s. m. Colui che soprantende alla fabbrica di una gran Chiesa, o si-mile. Fabbricieri deputati sopra la fabbrica

di S. Pietro, Vasar.

FABBRICONE: s. m. Magna ædes. Accrescitivo di Fabbrica; Grande edificio. FAB-BRICONI di chiese e di spedali, ec. Fag. rim.

FABBRICUCCIA: s. f. Ædisicatiuncula. Dim. di Fabbrica. Guardò con occhio disprezzante quella vil FABBRICUCCIA. Zibald.

FABBRILE, e FABRILE: add. d'ogni g. Fabrilis. Di fabbro, e Pertinente a fabbro Nell' arte fabbrile quando il ferro non è tanto caldo. Com. Par.

§ 1. In più largo significato si dice ancora d'ogni altra arte manuale . Dedalo nominatissimo per ingegno dell' arte fabbaile or-

dinò lo lavorio Ovid. Met. Strad.

S 2. Mercanzie FABBRILI: diconsi specialmente Quelle, che, dalla ghiaja e rena in fuori, servono per le fabbriche, come Travi, tavole, sassi conci, cotture di fornace, calce, l

solaj, coperte da tetti da reggere ad ogni ac-

qua. Buon. Fier.

FABBRO, e FABRO: s. m. Faber ferrarius. Propriamente Colui che lavora li fer. ramenti in grosso. Le braccia alla fucina indarno muove L' antichissimo FABBRO Siciliano. Petr. Quaranta PABBRI a colpo di martello Non fan tanto romor, quant' era quel-lo. Bern. Orl. Ne fabro forza alcuna v' abbia co' sottilissimi suoi ferri. Buon Fier.

S. FABBRO: per Chi lavora a fabbrica, ed eziandio Inventore, facitore, o maestro di qualunque cosa - V. Artefice, Autore, Fattore. Fu miglior PABBRO del parlar materno. Dant. Purg. Gran FABBRO di calunnie ador-ne in modi Nuovi. Tass. Ger.

FABRILE, FABRO. V. Fabbrile, Fabbro. FABULA: s. f. Voc. Lat. Favola; ma è voce pedantesca, la quale, da' più antichi in fuori, non si trova usata che dall' Ariosto nel prologo della Cassandra in signific. di Commedia, o Dramma. Ma se avesse l'autor della commedia Poter di fare alle donne, ed agli uomini Questo servizio, il quale alla sua FABULA, V'ho detto, ch' egli ha fatto. ec. - V. Tavola.

FABULEGGIARE: v. n. Fabulari. Voce Pedantesca - V. e di Favoleggiare. Così ra-

BULEGGIAVANO i poeti. Zibald. Andr.

FABULOSAMENTE: avv. Fabulose. Favolosamente: oggidi sarebbe voce affetiata fuori dello stil sostenuto. Giove , ec. FABULO-SAMENTE fu titolato Iddio del cielo. Zibald. Andr.

FABULOSO, SA: add. Fabulosus. Favoloso: Latinismo affettato nello stil famigliare. Molti credono la poesia niuna altra cosa essere che solamente un PABULOSO parlare. Bocc. vit. Dant. I FABULOSI oracoli . Vit. S. Ant. E poi coll' onde chete Sorger si mira il FABULOSO Lete. Tass. Gerus.

FACCELLA: s. f. Fax. Fiaccola, Face; ma non si trova usato, così scritto con due ec, fuorchè il suo diminutivo Faccellina. - V.

Facella.

FACCELLINA: s. f. Tæda. Dim. di Faccella; e dicesi propriamente di Pezzo di legno ragioso o d'altre materie, atto ad abbru-ciare ed a far lume. L'altra che veniva appresso aveva nell'altra man un utel d'olio ed una faccellina accesa. Bocc. nov. Occhi di volpe FACCELLINE lucenti . Cresc. Accesero molti fuochi e FACCELLINE, facendo sembiante di volere assalire i nemici. G. Vill.

FACCENDA: s. f. Negotium. Cosa da farsi o da compirsi; Affare, Negozio. Azione, Fatto. - V. Infaccendato. Mise la vecchia in FACCENDE per tutto il giorno. Bocc. nov. Di costoro non è da curare, nè d'aver con essi faccente. Dant conv. Gli antichi nostri

FAC

sempre diceano faccendo, non facendo, il che non parrà strano a chi considererà la parola che ci è rimasa di FACCENDA; che chi dicesse facenda non parlerebbe Toscano Salvin. disc.

S 1. Per Cosa assol. Io ho sentito dir tante FACCENDE della traduzion di quel secondo libro . Bern. rim. Chi legge questa FACGENDA cuculia i Fiorentini, e dice che non s' in-tendono del buon pesce. Red. lett.

\$ 2. Affogar nelle FACCENDE. - V. Affogare. \$ 5. Metter in FACCENDA, e Dar FACCENDA: vagliono Dar da fare, Dare da lavorare. Mise la vecchia in faccende per tutto il giorno. Bocc. nov. Se a uno, o a più, sarà data FACCENDA, alla quale egli sia inutile e disadatto. Agn. Pand.

§ 4. Andare alle sue PACCENDE: vale Partirsi per applicare a' propri interessi; Andar

a fare i fatti snoi.

§ 5. Far FACCENDE vale Aver che fare, Operare assai. Ma quei due cavalier senza paura Fanno FACCENDE, e non dicon parole. Bern.

§ 6. Far faccende, e Far delle faccende: dicesi de Mercanti e degli Artisti, i quali spacciano molto le loro mercanzie e i loro lavori. Onde il nostro mestiere, idest la guerra, Che sta in sul taglio, non fa più

FACCENDE. Malm.

§ 7. Onde Coloro che stanno a bottega, quando dopo averla aperta vendono la prima loro mercanzia, sogliono dire: Io ho fatta la prima FACCENDA, ovvero Io ho presa la prima mancia. E Colui, di cui si dice, che Non fa più feccende, s'intende ch'egli non ha molti avventori, Che vende poco o nieute della sua mercanzia. Bisc. Malm.

§ 8. Uomo, persona, e simili, da FAC-CENDE: vale Valente, Atto a far faccende. Oltre a questo conoscendolo da FACCENDE, e nella milizia massimamente, ec. gli dette per donna una sua figliuola che aveva,

detta Lucarda. Stor. Eur.

§ 9. Ser FACCENDA: vale lo stesso che Fac-

cendiere, Faccendone. V.

§ 10. Dio mi guardi da chi non ha se non una FACCENDA: detto proverb. perchè quel tale mai non parla d'altro, e sempre con

essa importuna altrui.

FACCENDERIA: s. f. Negotiositas. Affannoneria, Curiosità di chi si briga d'impacciarsi nelle faccende altrui. Plutarco compilò un trattato contra la curiosità ch' egli intitolò, ec. come se noi dicessimo Della Fac-CENDERIA. Salvin. pr. T.

FACENDETTA: s. f. Faccenduola. Gua-

rin. lett.

FACCENDIERE: s. m. Che fa faccende e propriamente Colui che volentieri s' intriga

in ogni cosa; che anche dicesi Faccendone, Affannone , Appaltone , Impigliatore . - V. Faccenda. Perciocche Lupo che è uno de primi PACCENDIERI di questi paesi, l'aveva il di innanzi mercatato. Fir. As.

§ 1. FACCENDIERE : dicesi anche Colui che attende agli affari economici de' Religiosi, spe-

cialmente de' Mendicanti.

§ 2. FACCENDIERE: in Maremma dicesi Quel proprietario che fa la semente e l'altre coltivazioni per proprio suo conto . - V. Moscetto.

FACCENDONE: s. m. Affannone, Impigliatore, Ser Faccenda. - V. Faccendiere. Cr. in Faccenda.

FACCENDOSO, SA: add. Imbarazzato in affari, Affaccendato. Questo mutar di casa ci ha tenuti paccendosi e sottosopra. Bemb. lett.

FACCENDUOLA: s. f. Negotiolum . Dim. di Faccenda. Piccolo affare; Faccenda di poco momento; Faccenduzza. Quelle occorrenze potevano essere FACCENDUOLE, ma erano però di ta' peso, che equivalevano a' bisogni. Salvin. disc.

FACCENDUZZA: s. f. Negotiolum. Dim. di Faccenda. Faccenduola, Picciola faccenda, Faccenda di poco momento. Noi andremo a far due FACCENDUZZE insino in piazza. Fir.Luc.

FACCÈNTE: add. d'ogni g. Faciens. Che fa, Che produce un effetto. Ed è un' altra maniera d'uve ec. faccente nobile vino e ben

serbatojo. Cresc.

S. FACCENTE: per Sollecito al fare; Dassai. I servi sono come i loro signori gli sanno fare e ubbidienti e FACCENTI. Agn. Pand. Sono le loro femmine simili agli uomini, costumate, piacevoli, oneste, sapute, e faccentr con tutte quelle virtu, che a contadini si richiede . Cron. Morell.

FACCETTA: s. f. Piccola faccia, o Lato di

un corpo tagliato in molti angoli.

S. Onde A FACCETTE, posto avverb. o in forza d'aggiunto, si "ce di Gemma o d'altro, la cui superficie sia composta di facce e piani diversi; ed il tagliarla così, dicesi Affaccettare V. Gioje .

FACCHIARO: s. m. T. di Ferriera . Ferro sottile e lungo, che s'introduce in un foro accanto all' augello, ed a cui s'attacca la loppa per conoscere se la vena cola, o s'abballotta.

FACCHINACCIO: s. m. Immanis bajulus. Peggior. di Facchino. Sarà un FACCHINACCIO grande e grosso, Un qualche contadin forte e robusto. Bern. Orl.

FACCHINEGGIARE: v. n. Neologismo dello stil familiare. Durar fatica da facchino

V. Facchineria.

FACCHINERIA: s. f. Improbus labor. Fatica da facchino. Il primo è una gran FAC. CHINERIA . Bern. Orl.

FACCHINO: s. m. Bajulus. Quegli che porta pesi addosso per prezzo; che anche dicesi Un porta. La voce portatore ec. importava in quella età quel che noi oggi con voce forestiera diciamo facchino. Dep. Decam. Ma del facchin che costi lasciai carico, Sapete voi novella? Ar. Negr. Vegg' io qua carico un FACCHIN d'un forziero. Ambr. Cof.

FACCIA: s. f. Facies. La parte anteriore dell' uomo dalla sommità della fronte all' estremità del mento; e dicesi anche Viso, Volto, - V. Aspetto e Corpo umano, e i derivati Sfacciato, Sfacciatezza, Rinfacciare. FACCIA rubiconda, fresca, serena, scolorita - Con chiara ed allegra FACCIA - FACCIA lagrimosa e trista - Dipingersi di pallido o di rosso colore nella FACCIA. Dant. Conv. cioè di timore, o di vergogna. Accostar la FACCIA Cambiar FACCIA - Quindi appresso ravviso la FACCIA, e quello essere che era, s'immaginò. Bocc. nov. Ne per turbata, ne per lieta faccia Impetrar può che sempre ella non taccia. Bern. Ocl.

SI. Dire in FACCIA: vale Parlar con rimproveri e risolutamente alla presenza di colui di cui si tratta. Io gli dirò in FACCIA ec.

§ 2. In FACCIA della Chiesa, o di santa Chiesa: vale Nella Chiesa e Secondo i riti e cerimonie della Chiesa. Matrimonio contratto in FAC-CIA della Chiesa.

§ 3. Per Muso, Ceffo d'animale. Cota'si fecer quelle FACCE torde Dello Demonio Cerbero. Dant. Inf. Dice FACCE, perchè ha finto

che abbia tre c pi. But. Inf.

§ 4. Per Ciascun lato, o Parte di superficie piana che si presenta allo sguardo. Un poliedro ha diverse FACCE - Un dado, o camera. Bocc. now. Edificaro il detto tempio, ec. e fecerlo molto bello e nobile a otto facce. G. Vill. Negli angoli laterali assai robusti, e ricchi di vetro in paragon delle facce incavate, ec. Sagg. nat. esp. In FACCIA di prof-filo e di dietro sia di proporzione eguale. Vasar.

§ 5. Per Ciascuna banda del foglio, Facciala. În questo libro qui FACCIA per FACCIA l' ordine e'l modo si ritrova scritto. Malm. Leggete quello che di questo fatto dice messer Annibale a facce 151, e molto più chia-ramente a facce 167. Varch. Ercol.

§ 6. Per Facciata di un edificio . Nella città di Napoli fece cadere il campanile e la FACCIA della chiesa del vescovado. M. Vil'

§ 7. Per met. Sembianza, Dimostrazione, Vista in sign. d'Apparenza. Sempre a quel ver, che ha FACCIA di menzogna, Dee l' uom chiuder le labbra, cioè Che tiene apparenza, ec. Veggendo'l mondo aver cangiata FACCIA.

Dant. Inf: Non mancavano nè maestri ottimi elettissimi che mostravan la FACCIA, e non l'impronta dell' eloquenza . Tac. Day.

§ 8. Per Arditezza, Sfacciataggine . Adunque con qual FACCIA, scacciato il timore del giuramento, ardisti gabbare la fede? Guid. G. Vedendola così andare a capo scoperto, e con tanta FACCIA e pompa. Vit. SS. PP. Pure di dare il comandamento a Seneca non ebbo FACCIA nè voce. Tac. Dav. cioè Non ebbe l' ardire, la sfacciataggine.

§ 9. Far FACCIA: che anche si dice Far FACCIA tosta: vale Esser ardito, Presuntuoso Sfacciato, Senza vergogna. - V. Ardire, Pallottola, Tosto. Imprima si commette in occulto, poi l' uomo accieca, intanto che pecca manifestamente, e fa FACCIA, e non si

vergogna. Cavalc. med. cuor.

§ 10. Non aver FACCIA: vale Non si vergognare. E poi quel, che tu faccia, Dica chi non ha faccia, Ch' io per me nol vo' dire. Lasc. rim. - V. Sacciato. Invetriato.

§ 11. Uomo senza FACCIA: vale Senza vergogna. Egli è uomo senza raccia e senza

vergogna. Ambr. Furt.

S 12. FACCIA di leone, e cuor di scricciolo: si dice Di chi si mostra bravo ed animo-

so, ed è codardo. Malm.

S 13. Dicesi Andare, portarsi, o simile, sulla faccia del luogo, Far sopra la faccia del luogo le opportune operazioni, Esaminar le cose sulla FACCIA del luogo, e vale Andare a vedere, o osservare, esaminare lo stato di una cosa presenzialmente, coll' ocular inspezione dello stato della cosa di cui si trata ta. Dopo aver bene considerato, il tutto sulla FACCIA del luogo. Guid. Gr. Non ho cuore cubo ha sei facce – Eran tre lettirelli messi i d'andare a riconoscere sulla faccia del luo-ec. essendo due dall' una delle facce della go l'esterminio de' miei uliveti. Magal. lett.

S 14. FACCE d'un bastione : diconsi in Architettura militare I due lati anteriori che cominciano da' fianchi, e vanno ad unirsi nell'angolo che forma la punta del bastione.

§ 15. Prender in FACCIA, o per d'avanti: Espressione marinaresca, che s'usa Quando o per inavvertenza del timoniere, o perchè il vento è girato tutto ad un tratto, le vele gonfiano per di dietro, facendo sacco sull' al-

§ 16. A FACCIA aperta, o scoperta. - V.

Fronte.

S 17. A FACCIA a FACCIA: posto avverb. vale A viso a viso, Presentemente, In presenza. Potrà vedere a faccia a faccia lo suo Signore. S. Grisost.

§ 18. FACCIA: è anche prima o terza persona del presente congiuntivo del verbo Fare Io non so erche nol mi faccia. - Ne fa più a voi quello, ch'altri di voi si creda che facgia: Bocc. noc.

FACCIACCIA: s. f. Accr. ed Avvilitivo di Faccia, e s' usa principalmente col verbo Fare, che vale Mostrarsi altero e haldanzoso,

Salv. Buon. Fier.

FACCIATA: s. f. Frons. Il prospetto, L'aspetto primo, e per così dire La fronte, o faccia di qualsivoglia fabbrica dove per lo più è l'entrata. - V. Frontispizio. Che pur stando a mirar fabbriche e mura, O armi alla FACCIATA del palazzo. Buon. Fier. Due piante grandi, e due prossili della FACCIATA di quel templo. Vasar.

S. Per Lato, e Muro laterale di alcuno edifizio. Posesi il conte la loggia a guardare, Ch' ha tre FACCIATE, e ciascuna dipinta. Bern. Orl. Nella chiesa di sotto dipinse le FACCIA-TE di sopra dell'altar maggiore, e tutti e

quattro gli angoli della volta. Volg. Rip. FACCIDANNO. - V. Facidanno. FACCIUOLA: s. f. Brevis pagina. Ottava parte del foglio, che nell' uso comune d'Italia chiamasi Quartino. Scrivi queste parole in una FACCIUOLA, e legala con refe roggia.

Libr. cur. malatt.

S. FACCIUOLA: per simil. è anche Voce dell' uso famigliare, che dicesi di Que' due pezzi di tela che pendono dal collare cui sono at-

FACE: s. f. Fax. Fiaccola, Cosa accesa che fa lume, come Torchia, e simile . - V. Lume, Luce. Non potea fiamma entrar per

altrui FACE. Petr. canz.

§ 1. Per met. I poeti usano questa vocein luogo di Lume, Splendore, e per lo più degli occhi. Dolce parlare, e dolcemente inteso, Or di dolce ôra, or pien di dolci FAci. Petr. Dinanzi agli occhi miei le quattro TACE Stavano accese, e quella, che pria venne, Incominciò a farsi più vivace. Dant. Par.

S 2. FACE: è anche terza persona del presente indicativo del verbo Fare . Lat. Facit . ına è voce poetica, e non mai de' prosatori. Che prò se con quegli occhi ella ne FACE Di state un ghiaccio, un fuoco quand'è verno.

FACELLA: s. f. Facula. Fraccola, Faccellina. Ogni spenta FACELLA Accende, e spegne qual trovasse accesa. Petr. De' quali, come ministri, ( d' Amore ) altri gli portava l'arco, ec. altri la PACELLA, di cui si vedeva uscire inestinguibil fuoco. Lasca Descriz. In-

§ 1. Per Fuoco, Si leva un colle, e non surge molt' alto, Là onde scese già una FA-CELLA Che fece alla contrada grande assal-

to . Dant. Par.

\$ 2. Per Lume, Splendore. Per entro il cielo una FACELLA Formata in cerchio a guisa di corona, E cinsela, e girossi intorno ad ella Dant Par.

FACELLINA: s. f. Facellina . Accendonsi le facelline degli odj, e spegnesi del tutto la pace de' cuori . Mor. S. Greg. Imeneo lieto, e inghirlandato tenga nella vostra ca-mera le sante pacelline. Filoc.

FACENTE: add. d'ogni g. Faciens, perficiens. Che fa, Che opera. Materieracchiuse in piccolo spazio, e quivi rigonfianti, e FA-CENTI forza per ogni luogo . Red. lett.

FACETAMENTE: avv. Facete. Giocosamente, Lepidamente, Con maniera faceta. Come PACETAMENTE dice il nostro volgo, è galantuomo il tempo, ec. - Burlando cost FACETAMENTE la sua medesima prosessione. Salvin, disc.

FACETARE: v. n. Voce affatto nuova e oco usata. Dire delle facezie; Buffoneggiare, Motteggiare, Scherzare. Morell. Gentil

FACETISSIMO, MA: add. sup. di Faceto. Il facetissimo Berni inspirato dal medesimo genio descrive, ec. - Luciano nel FACETISSIMO dialogo intitolato, ec. Salvin. disc.

FACETO, TA: add. Facetus. Che è piacevole nel dire ; Burlevole, Motteggevole, Festevole, Sollazzevole. - V. Arguto, Lepido. Giocoso, Scherzoso. Era FACETO, e capitoli a mente D'orinali e d'anguille recitava. Bern. Orl.

S. FACETO: dicesi anche di cose piacevoli a dirsi. Commedie, ec. che quando recitar le sentirete, morrete delle risa, tanto son belle,

giocose e facete. Cant. Carn. FACEZIA: s. f. Sales. Detto arguto e piacevole; Motto, Arguzia, Concetto. - V. Giuoco, Scherzo, Burla. FACEZIA onesta, ingegnosa, giocosa, graziosa, bella, leggiadra, ridicolosa, pungente, amara, sconvenevole. - Già si cianciava e rideva per ognuno, e dicevansi mille FACEZIE. Fir. As. Ed ei temeva della ferocità dell' amico, che spesso il motteg-giava con facezie amare. Tac. Day.

FACIALMENTE: avv. Voc. ant. Coram . In faccia, A faccia a faccia. Vedere FACIAL-

MENTE. Esp. Salm.

FACIBENE: s. m. Colui che opera bene; e dicesi per lo più Di fanciullo: opposto a Facinrale. Senza parer d'esser lui il faci-male o'l facibene. Bellin. Cical. FACICORO: add. Chorum faciens. Che fa

coro, Che guida il coro. Amabil Nume ( Apollo) condottier di Muse, FACICORO, da

lungi saettante. Salvin. Inn.

FACIDANNO, e FACCIDANNO: s. m. Damnificus. Che fa danno, e dicesi per lo più Di chi danneggia le campagne, i boschi e simili, rubando, tagliando, ec. Sicchè ognuno agevolmente ne potesse scoscendere una frasca senza rischio d'esser chiamato FACIDANNO. Alleg Ho un mio fratel, ch' ha ben vent'anni, E un altro ve n'è da andar

pe i campi A scacciar le cornacchie e i FAC- !

GIDANNI. Buon. Fier. FACIE: s. f. Voc. Lat. Faccia. Lor. Med.

FACILE: add. d' ogni g. Facilis. Agevole, contrario di Difficile. FACIL ti fu ingannare una donzella Di cui tu signor eri, idolo, e nume. Ar. Fur.

S I. Uomo FACILE: vale Trattabile, Affabile, Benigno; che anche dicesi Di FACILE accesso. - V. Abbordo.

§ 2. Di FACILE: posto avverb. Facile. Facilmente. Malvagitade a un tratto prender lice di FACILE. Salv. Es. Gen.

FACILEMENTE: avv. Lo stesso che Facilmente; ma non s'userebbe fuor di stretta

necessità del verso. Salvin. Odiss.

FACILISSIMAMENTE: avv. sup. di Facilmente. Senza quella potremo fare FACI-LISSIMAMENTE. Fir. disc. lett. L' altre cose tutte PACILISSIMAMENTE, e a chius' occhi creder si possono. Red. Ins.

FACILISSIMO, MA: add. sup. di Facile. Ingegnoso modo, e FACILISSIMO. Red. esp. nal. Fu Facilissimo nel far suo, molto sem-plice nel panneggiare. Vasar. FACILITÀ, FACILITÀDE, FACILITÀ-

TE: s. f. Facilitas. Disposizione che trovasi nelle cose, onde poterle fare o dire senza pena in modo facile; Agevolezza: contrario di Difficoltà. - V. Speditezza. Che discuopre più chiaramente la FACILITÀ del cristiano a strignersi e dilatarsi. Sagg. nat. esp. Non so poi se egli potesse spiegarle con quella gentilissima racilità con la quale le ha spiegate V. Sig. e con quella evidenza nobilissima che mi ha fatto stupire. Red. lett. § 1. Per Disposizione, luclinazione ad in-

dursi a checche sia. Molti diventano ga-gliossi per la facilità de limosinieri. Tratt. giov. fam.

§ 2. FACILITÀ: nell' Arte del Disegno, vale Prontezza nell' operare: il suo opposto, o contrario, dicesi Stento. Facilità è una prerogativa dell' Artefice, la quale da' buoni intelligenti delle nostre Arti si riconosce apertamente nell' opere, tuttochè non sia veduto il Maestro operare, e tanto nel dintorno quanto nel girar de' muscoli, o di-minuir negli scorti. Baldin. Voc. Dis. Arte accompagnata con grazia di PACILITÀ. - Bella leggiadra PACILITÀ del fare. Vasar. L'inimitabile FACILITÀ e morbidezza di pennello del Correggio . Algar.

FACILITARE: v. a. Facilem reddere. Levare le difficoltà, Render facile, Agevole: contrario di Difficultare. - V. Agevolare. Essendo sovvenuto, ec. a un nostro accademico di facilitare notabilmente il modo di servirsi di quest'ultimo vaso. Sagg. nat. esp. 1

Gli FACILITEREBBE la via a venire a' miei danni . Fir. disc.

FACILMENTE: avv. Faciliter. Agevolmente; Con facilità, Senza fatica. Dava luogo alla scure, che più FACILMENTE uscisse della fenditura. Fir. disc. ann.

FACIMALE: s. m. Fanciullo insolente: opposto di Facibene. Un fistol di que' veri. un FACIMALE, Ch' ha fatto per ingenito gran

danno. Malm.

S. FACIMALE: dicesi anche un Uomo maligno, e da fare ogni sciagurataggine - V. Facidanno. Certi uomini bestiali e cattivi, i quali mai alcun bene fecero, e non avrebsutili. Min. Malin. Qui in forza d'add.
FACIMENTO: s. m. Opus. L'atto di fare, di operare; Operazione - V. Creazione. Il quale

vi fu apparecchiato innanzi al FACIMENTO del

mondo Esp. Salm.

S Per l' Opera , o Il fatto istesso . Mostrami, signor, li tuoi facimenti. Com. Purg,

FACIMOLA: s. f. Veneficium. Voce inusitata . Fattucchieria , Malia , Malefizio . FACIMOLO: s. m. Venificium. Lo stesso

che Facimola, ed è voce egualmente inusitata. FACINOROSO, SA: add. Facinorosus. Scellerato, Di mal affare. - V. Malvivente,

Scherano. Uomini FACINOROSI, scellerati, ed empj . Red. Ins:

FACITOJO, JA: add. Facilis. Agevole a farsi, Fattevole. Voce bassa, ed usata solamente in pochi luoghi della Toscana. Ma state di buona voglia, che la cosa è FACITOJA. Varch. Suoc.

FACITORA: verb. f. Facitrice. Nel tuo te stamento lasciala pacitora, e questa lar-ghezza è buona usare nelle buone. Cron.

Morell.

FACITORE: verb. m. Auctor. Che fa, Che opera manualmente, ed anche Che crea, Che instituisce . Carlo Magno, che fu il primo FACITORE de' paladini, non ne seppe tanti creare. Bocc. concl. Il numero de' pastori esser dee, secondo la diversità de' luoghi, e i venditori degli agnelli, e i FACITORI' del cacio. Cresc.

S. L' eterno PACITOR d' ogni cosa: dicesi per eccellenza Iddio, ed anche Il sommo Ar-

tefice .

FACITRICE: femm. di Facitore. Deh ribalda leccascodelle, pacitrice di candele di sevo senza lucignolo. Fav. Esop. Nel tuo testamento lasciala FACITAICE, e dispensatrice di tutti i tuoi fatti libera e spedita. Cron, Morell.

FACITURA: s. f. Opus. Fattura, o Opera Questa per non esser sua FACITURA, ne suo composto, ec. chiamerollo rilevato suo bene-

ficio. Pros. Fior.

FACOLA: s. . Voc. Lat. Facula. Falcola

Offerio due FACOLE di cera gialla.

FACOLTA, e FACULTA, FACOLTADE, FACOLTATE: s. f. Facultas . Potenza, Virtù naturale, Potere, o Attitudine di operare: ed e voce molto usitata nelle Scuole. Le FACOL-TÀ dell'anima. - Le FACOLTÀ naturali. - Le FACOLTÀ animali. - Per mia fè, se io avessi avuto la FACULTÀ delle parole, che io averei detto come l'intendeva. Fir. As. Ragione è una faculti, e una potenza, la quale specula e contempla gli universali. Gelli Disput.

§ 1. FACOLTA ragionante: vale Uso della ragione. Fa uso della facoutà ragionante.

Niccol. pr. Tosc.

S 2. FACOLTÀ: per Podestà, Diritto, o Permissione e Privilegio di poter fare o dire alcuna cosa . Egli ha eccedute le sue FACOL-Ti in quel trattato. - E scriverolle anche sopra la FACULTÀ di testore. Cas. lett.

§ 3. Onde Dar facoltà o la facoltà, va-

le Permettere.

§ 4. FACOLTÀ: dicesi anche Della virtù o Proprietà delle piante, degli ingredienti medicinali, e d'altre cose . - FACOLTÀ medicinali. - FACOLTA aperitiva e diluente. Cocch. Bagn. Le alterazioni, ec. tornano tutte a capello anche nelle gioje, ed in ogni altra materia che abbia facoltà d'attrarre. Sagg. nat. esp. FACOLTA attattrice della ca-

lamita . Magal. lett.

§ 5. FACOLTÀ: è anche Nome che si dà alle Scienze, e specialmente a tutte l'arti liberali. Io domandava: che lezioni in questo vostro studio si leggono, d'umanità, di legge? d'altre scienze, d'altre nobili arti, questo senso tal FACULTA per l'Etica solamente - Ma perchè in questo capitolo il Filosofo ha più volte chiamate tali Dottrine, ora Scienze, ed ora FACULTÀ, è da sapere, che e' le chiama FACULTÀ per distinguerle dalle propriamente dette scienze. Segn. Etic.

§ 6. FACOLTA: per Ricchezze, Avere, Patrimonio; Entrate e Beni di fortuna . Amore essere una passione dissipatrice delle terrene FACULTA. Bocc. Lab. Più comunemente si dice De' beni proprj di una persona. Avendo in cortesia tutte le sue facultà spese. Bocc. nov. Se la facultà del signore non bastasse. Cresc. - V. Facoltoso.

FACOLTATIVO, e FACULTATIVO, VA: add. T. Legale. Che dà facoltà, Che concede

l'arbitrio di una cosa . Breve FACOLTATIVO .
FACOLTOSO, e FACULTOSO, SA - V. Abbiente add. Locuples . Ricco, Agiato molto de' beni di fortuna. Il FACOLTOSO era più crudamente angariato ver farlo uscire a com-

perurlo. Tac. Dav. Giobbe era uomo FACUL-

TOSO e potente. Fr. Giord. Pred. FACONDAMENTE: avv. Facunde. Con facondia, Con abbondanza di parole; Copio-samente, Eloquentemente. FACONDIA: s. f. Fact. dia. Propriamente

significa Abbondanza di parole, sebbene comun, si prende per Copia d'eloquenza Rara maravigliosa, alta FACONDIA - V. Eloquenza. Chi (avrebbe) tanta FACONDIA, il quale potesse con sofficienti parole esprimere il magnifico apparato di quelle feste? Liber.

FACONDIOSAMENTE. - V. e di Facon-

damente.

FACONDIOSO, SA: add. Facundus. Che ha facondia, Eloquente. Oggi più comunemente dicesi Facondo. Questo Federigo fu largo, bontadoso, FACONDIOSO e gentile. G. Vill.

§. Dicesi anco del Discorso, Componimento. ec. che dimostra facondia nel favellatore, nello scrittore, ec. Solo de' miei fatti con FACON-DIOSE voci gridano e ragionano. Arrigh.

FACONDISSIMO, MA: add. sup. di Facondo. Eloquentissimo. Di quella età FACONpissimo oratore. Tac. Dav. ann.

FACONDITÀ, FACONDITADE, FACON-

DITATE. -V. e di Facondia.

FACONDO, DA; add. Facundus Che ha facondia; Che è molto eloquente - V. Oruato, Elegante. Oratore, favellatore FACONDO e dotto - Non per tanto che là dove si richiedeva, eloquentissimo fu, e facondo. Bocc. Vit. Dant.

FACTODO: s. m. Voce Latino-Spagnuola. Arcifanfano; e dicesi Di colui o Di colei che mostra avere i maggiori maneggi d'un governo, che sappia, o voglia fare ogni cosa. Dicesi pure Il Fac totum da Petronio, detto con voce Greca Zopanta; onde il Lalli nell' Eneida travestita disse: Soprattutto a Giunon, che del far razza È detta l'arcifanfana e 'l factodo. Min. Malm.

FACULTA, FACULTATIVO, FACUL-

TOSO. - V. Facoltà, Facoltativo, Facoltoso. FADO, DA: add. Fatuus. Voce Provenzale antiquata che vale Sciocco, Scipito; Senza sapore. Fa il tuo divenire FADO e scipito ciò che l' uomo solea dinanzi amare. - Siccome l'acqua è fada e sciocca a colui ch'è avvezzo a buon vino. Esp. Pat. Nost. Tutti i sapori de' terreni piaceri son fadi e vili. Fr. Giord. Pred.

FAETON: s. m. Voce accorciata da Faetonte. Neologismo de' Carrozzieri, ec. Nome dato ad un legno a due ruote leggieri e scoperto, a similitudine di quello in cui vien rappresentato Fetonte nel condurre i carall

del Sole.

FAGEDENA: s. f. Phagædena. T. Chirur-

gico. Ulcere maligno e corrosivo.

FAGEDÈNICO, CA: add. Phagædenicus. T. Chirurgico. Che partecipa della natura della fagedena; Erodente, Corrosivo.

S. Acqua FAGEDENICA: dicesi Una specie d'acqua artifiziata atta a corrodere e consu-

mare le escrescenze carnose.

FAGGETA: s. f. Voce dell' uso: lo stesso

che Faggeto

FAGGETO: s. m. Luogo piantato di faggi Come dicesi per bosco o faggeto. Ciriff. Calv. FAGGINO, NA: add. Di faggio. Cetra

faggina. Gir. Beniv. Egl.

FAGGIO: s. m. Fagus. Albero alpestre, le cui foglie sono ovate, sottili, e prestissimo imbiancano: di sopra generano una piccola coccola verde e puntata; e fa le ghiande dolcissime, detto comun. Faggiole. Del suo legno si fanno assicelle pieghevoli da scatole, mazze, o fusti da ombrello, seggiole, palle, strumenti e mobili rusticali, vasi d'ogni sorta, e molti lavori di tornio. Il lazzo sorbo, il fronzuto corbezzolo e l'alto FAGGIO. Bocc. Amet. Io l'ho più volte, ec. Nell' acqua chiara, e sopra l'erba verde Veduta viva, e nel troncon d' un FAGGIO. Petr.

FAGGIUOLA: \ s. f. Glans fagea. Nome FAGGIUOLA: \ volgare del frutto, o seme del faggio, che è una specie di mandorla chiusa in una cassula di figura piramidale triangolare. Serve ad ingrassare i porci, e se ne estrae anche dell' olio per alimento. Ott.

Targ. ec.

FAGIANA: s. f. La femmina del fagiano. Assai vicino di quel luogo onde levata s' era la fagiana, veder mi parea levar quell'uc-

cello, ec. Bocc. Filoc.

S. FAGIANA: si usò ancora altre volte scherzevolmente in alcuno de' significati di Fava; ma più comunemente ed in modo basso per lo stesso che Borsa o Scroto. Nel ver quest'è pur nuova cerbonea A vedermi ingrossata la FAGIANA. Pataff. Cresciuta m' è un palmo la FAGIANA. Burch.

FAGIANAJA: s. f. Voce dell'uso. Luogo o Bandita dove si custodiscono molti fagiani · FAGIANELLA: s. f. Nome che si dà in

qualche luogo all' Ottarda minore. detta an-

che Gallina pratajuola.
FAGIANO: s. m. Phasianus. Uccel salvatico che frequenta i boschi, di grandezza simile al gallo, di Piuma varia. La femmina dicesi Fagiana. FAGIANO comune, bianco. Dove si mettano fagiani, pernici, usignoli, ec. Cresc - V. Fagianotto, Fagianaja.

§ 1. FAGIANO nero, o FAGIANO alpestre. -

V. Gallo di monte.

S 2. Si dà anche il nome di FAGIANO ad

GIANO rosso, o FAGIANO di color d'oro della China; FAGIANO coronato dell' Indie; FA-GIANO cornuto di Bengala, ec.

§ 3. Proverb. Guastar la coda al FAGIANO:

vale Lasciar il più bello.

§ 4. Conoscere o discernere i pagiani dalle lucertole. - V. Conoscere. FAGIANOTTO: s. m. Voce dell'uso. Fa-

giano giovane; Piccolo fagiano. E se ne faceva la stessa festa che si fae de' FAGIANOTTI tarpati dal falcone. Aret Rag.

FAGIOLATA e FAGIUOLATA: s. f. Ineptiæ. Pappolata, Sciocchezza, Scimunitaggine, Babbuassaggine. Viso di pazzo, ec. e che faciolate sono queste? Fir. Luc. O costui è impazzato, o e vuol fare impazzar me; che atti son quegli, e a che proposito dice queste faciolate? Varch. Suoc.

FAGIOLETTO: s. m. dim. di Fagiuolo.

FACIOLETTI Indiani. Baldin. Dec.

FAGIÒLO e FAGIUÒLO: s. m. Legume o Civaja di diversi colori e varie forme, e che prendono diversi nomi. FAGIUOLI ordinarj o coll'occhio, faguori gentili, Romani, gri-giolati, capponi. - Il crescente pesel, l'umil FAGIUOLO. Alam. colt. Aver la barba lunga, unta e mal netta, un viso rincagnato di FAGIOLO. Bern. Orl.

S I. Il FAGIUOLO: detto d' India o Indiano, è una specie di Convolvolo, da alcuni

detto con voce forestiera Caracollo.

§ 2. FAGIUOLO romano; FAGIUOLO turchino e Girasole o Mirasole: sono anche nomi diversi che si danno in Toscana al Ricino. V. § 3. Conoscere o discernere il FAGIUOLO dal

cece. - V. Conoscere.

§ 4. FAGIUOLI: per Denti che si mostrano ridendo; e dicesi anche de' Cani quando arricciano le basette. Pataff.

§ 5. FAGIUOLO: per Minchione. Ed io rimanga in asso un bel FAGIUOLO. Buon. Tanc.

D' un viso di FAGIUOLO, ec. Alleg. rim. § 6. FAGIUOLI: T. di Mascalcia. Nome che si dà a quattro denti del cavallo che nascono dopo l'età di quattr' anni, e che sono situati tra li scaglioni ed i denti di mezzo. - V. Cavallo, Denti.

§ 7. FAGIUOLI: diconsi anche da' Battilori Certi pezzuoli minuti di foglia di rame dorato o inargentato ad uso di ricamo . - V Se-

FAGLIARE: v. n. T. di Giuoco. Non aver del seme di cui si giuoca. Questo Mondo è un giuoco d'ombre: FAGLIA a danari chi al merto attende. L. Panc. Sch. Qui figur. ed allude alle carte alla spagnuola, i cui semi sono Spade, Bastoni, Coppe e Danari. FAGLIATO: da Fagliare. V

FAGLIO: s. m. di Giuochi di carte. Manaltri uecelli indiani di simil fatta, come FA- canza di un seme fralle carte del giocatore. Onde Farsi un FAGLIO, che anche si dice i d'otto mila uomini. Massime le FALANCI di Una vacanza, vale Dar via tutte le carte di

FAGNO, GNA: add. Voc. ant. Astuto, e Che pare goffo . La gatta FAGNA talora stramazza. Pataff. Oggidi si dice Fagnone.

FAGNONE: add. Scaltro, Astuto, ma che si finge semplice, o Che fa le cose e mostra di non saperle. Uomo sollecito e diligente, ma FAGNONE come diciamo e vantaggioso. Varch.

FAGOPIRO: s. m. T. Botanico. Grano

saraceno. V

FAGOTTINO: s. m. dim. di Fagotto. In oltre V. S. legherà in un FAGOTTINO due di que cartocci di crazie. - È arrivatomi que! FAGOTTINO di polvere involto in vescica. - Il ditirambo è copiato, e ne ho fatto un ragottino e l'ho mandato, ec. Red. lett.

FAGOTTO: s. m. Sarcinula. Involto, o Fardello piccolo; Fardelletto. Portar un FA-GOTTO sulle spalle sotto'l braccio, ad ar-

macollo.

S 1. Far FAGOTTO: vale Affardellare, quasi lo stesso che Far le balle per battersela, Per andarsene; onde figur. vale Partirsi, Andarsene, e talora Andarsene dal Mondo; Morire. Min. Malm.

§ 2. FAGOTTO: dicesi anche Una sorta di

strumento da fiato. Voc. Cr.

F/ NA: s. f. Martes. Animale rapace simile alla donnola, e della grandezza d'un gatto. Il suo pelo nereggia nel rosso ed è bianco sotto la gola. Sono offesi (i colombi) dalle FAINE, donnole e gatte, e da altri animali che vivono di rapina. Cresc. In tre altre faire, ec. ho trovato ne'polmoni i sovraddetti sacchetti. Red. Oss. ann.

FAKIR: s. m. T. Storico. Specie di Der-

vis, o Religioso Maomettano.

FALA: s. f. Phala. Macchine antiche, o Torri di legno nel Circo per uso degli spettocoli, ed in guerra per l'assedio delle città. Fale o torri fabbricate di legno, le quali si usavano in guerra e negli assedj. Lam.

FALALELLA: s. f. Cantilena sciocca e senza significato che s'usa fare dal volgo. Tutto lieto la segue il ballerino Che canta

il titutrendo FALALELLA. Malm.

S. Dicesi pure FALALELLA Quel contadino tristo, il quale non avendo voglia di lavorare si dà a chiedere elemosina, e va per le strade cantando alcuni versi a' quali fa l' intercalare colla voce dicendo Falarella titutrendo, con che egli intende imitare il suono del chitarrino . Min. Malm.

FALANGE: s. f. Phalanx. Squadrone, secondo l' uso de' Macedom, Battaglione, Corpo l'Infanteria che Vegezio scrive essere stato | FAVALESCA: s. f. Quisquilia volantes.

Macedonia, le quali portavano aste che chiamavano Sarisse, ec. colle quali, ec. tcnevano gli ordini delle loro FALANGI. Segr. Fior. Art. Guerr.

S 1. Prendesi anche per Qualunque compagnia di soldati d'alta nazione. Il che fu al vincitor più d'utile che le FALANGI e l'esercito

intero. Cecch. Esalt. Cr.

§ 2. Poetic. e per estensione dicesi anche Degli animali che vanno insieme in gran numero per combattere o per foraggiare. L'allegro vincitor con l' ali d' oro, Tutto dipinto del color dell' alba, Vedrai per entro alle

§ 3. FALANGI: dicesi da' Notomisti La serie delle tre ossa che compongono le dita delle mani e de'piedi. Si dividono le sue ossa ancora come quelle della mano, cioè in FA-LANGI de' diti. Bellin. disc. - V. Internodj. FALANGERO: s. m. T. de' Naturalisti.

Animaletto da alcuni chiamato Sorcio di Surinam; sebbene sia molto diverso dai sorci sì nell'interno che nell'esterno. Egli è grande come un piccol coniglio, ha la coda lunghissima, il muso aguzzo e la forma de' denti diversissima da tutti gli altri animali a cui si è voluto paragonarlo.

FALANCIARIO: s. m. Phalangarii T

Storico. Soldato antico delle falangi.

FALANGIO: s. m. Specie di ragno vele-noso che da alcuni è auche stato creduto lo stesso che la Tarantola. Il Phalangium de' Latini è il nome del genere di questi ragni velenosi che si distinguono in più specie, tra quali si può annoverar la Tarantola. Di tutti i vermi che han tosco, ragiono, Solo il FA-LANGIO che di ragno ha forma, La cui puntura è qui senza perdono. Dittam. I cervi quando, ec. si sentono morsi dal FALANGIO, che è una specie di ragno velenoso, non si sanno eglino tutti medicare col mangiare de' granchi? Circ. Gell.

S. FALANGIO: T. Botanico. - V Falangite. FALAGITE: s. f. T. Botanico. Pianta che coltivasi ne' giardini, e le cui foglie spunta-no immediatamente dalla radice. Il fiore è bianco, il frutto ritondo. Ve n' ha di quattro

specie.

FALARIDE: s. f. T. Botamco. Specie di pianta che fa i calami come la spelta. - V. Miglialsole.

§. Per Ispecie d' uccello acquatico, di piuma metà bianca e metà nera, volg. detto Monaca bianca. V.

FALASGO, s. in. Erba che nasce ne' paduli, con cui si fanno cavi detti Cavi d'erba. Chiamasi anche Pattume; Erba FALASCO. Tariff. Tosc. ec. - V. Biodolo .

Favolesca. E come FALAVESCHE poi traluco. Patass. Puntimbianchi di donne e falavesche.

FALBALA: s. f. Lo stesso che Falpalà. Ch' abbia la FALBALA pochi sgonfietti. Adim.

FALBO, BA: add. Colore di mantello di

cavallo giallo. Voc. Cr.

FALCA: s. f. T. Marinaresco. Diconsi Falche alcune tavole amovibili che s'aggiungono sopra l'orlo della nave per alzare l'opera morta.

FALCACCIO: s. m. accr. e pegg. di Falco, tanto al proprio che al figurato. Se con qualche FALCACCIO s'accompagna, se crede al suon d'artifizioso fischio che la lo invita.

FALCARE: v. a. Flectere. Piegare in arco. - V. Falcato. Tale per quel giron suo passo falca. Dant. Purg. Qui vale Volgere, Piegare il passo in giro. Falca, cioè piega suo

passo per quel girone. But.

S. FALCARE: per Defalcare, Sottrarre è inusitato. Immantenente che l'uomo veste persona di giudice, dee egli vestir persona l'amici, e guardare che sua persona non ralchi l'altra. Tes. Brun. cioè Non defalchi, Non sottragga

FALCASTRO: s. m. Falx. Strumento di ferro fatto a guisa di falce, forse Quello che chiamasi Roncone. E così perduto lo PALCA-STRO, lo predetto Gotto tremando, ec. - Ecco'l falcastro, lavora, e non ti contrista-re. Dial. Mor. S. Greg.

FALCATA: s. f. T. di Cavallerizza. - V.

Repellone.

FALCATO, TA: add. da Falcare, Fatto a salce, ed è aggiunto di qualunque cosa che abbia la figura di luna crescente. Formano due corpi, o muscoli che si sieno, di figura FALCATA. Red. esp. nat.

§ 1. Carri FALCATI : dicevansi nell'antica milizia Certi carri armati di ferrifatti a guisa di falce. Eravi un bel numero di carri FAL-

CATI. Fr. Giord. Pred.

💲 2. Luna falcata: dicesi quando è Mezza illuminata. Noi dalla terra veggiamo la Luna or tutta luminosa, or mezza, or più or meno, talor falcata, e talvolta ci resta del tutto invisibile. Galil. Sist.

FALCATORE: s. m. Falcarius. Che usa la falce, come Mietitore, Segator di fieno e simile. E per messe fecondevole FALGATOR che il piè s' inlappoli. Buon. Fier.

FALCE: ed in forza di rima anche FAL-CIA: s. f. Falx . Strumento adunco di ferro simile alla zanna del cinghiale, col quale si segan le biade e l'erba. FALCE addentata, manicata, mordente, adunca. - FALCE messoria, o da mietere. - Capo della FALCE. -!

Ferramenti che bisognano, sono questi, ec. ne lagnano le maniche delle FALCI e de' falcinelli. Cresc. Son di mieter più modi, altri hanno in uso, come i nostri Toscan, dentata FALCE. Alam. Colt.

§ 1. Metter la face nella messe altrui: vale Turbar l'altrui giurisdizione, Entrare in faccende che appartengono ad altri. Hai messa la tua falce nell' altrui biade. Bocc. Fiamm. Non perchè non è lecito al Vescovo mettere

la falce nella biada altrui. Maestruzz. § 2. Falce: per lo Tempo della mietitura in cui s' adopera la falce; che anche si dice Tempo della segatura. Essendo ne' campi seminati cresciute le biade, e grani d'aspetto d'ubertosa ricolta vicino alla FALCE. M. Vill.

cioè Quasi maturi.

§ 3. Pure per simil. dicesi ad uno Strumento simile, ma alquanto minore, detto altrimenti Pennato. E poi mi disse quando con curva FALCE i lussurianti rami di tutte le piante siano da reprimere, e come da legare. Ameti-Bisognano, ec. FALCI da potare gli alberi e le viti. Pallad.

§ 4. FALCE fienaja o fienale: si dice ad Uno strumento simile, ma di larghezza e lunghezza assai maggiore, con manico lungo all'altezza d'un uomo, così detta dal segare il fieno. Incontanente dopo queste parole Equizio ne veniva colla falce fienaja in collo. Dial. S. Greg.

§ 5. FALCE frullana: è un'altra sorte di

falce fienaja. § 6. FALCE o Falcione a gramola. - V. Falcione.

\$ 7. FALCE: si dice talora senza altro aggiunto, e s' intende pure della Falce fienaja . E trenta falci in un prato fanno all' agguaglio di questi, strazio e danno. Bern. Orl.

§ 8. FALCE : Strumento de' Gettatori , il quale non è altro che una falce fienaja dentata, ad uso di segare gli avanzi o materozze de' cannoni. Maniglie della FALCE da segare le materozze.

§ 9. FALCE: T. delle Cartiere. Specie di coltello fisso in una panchina con cui si strac-

§ 10. FALCE: per simil. dicesi della Parte arcata della gamba di dietro del cavallo. Il cavallo che ha i garretti corti e le FALCI distese e l'anche forti, dee esser naturalmente ambiante. Cresc.

FALCETTO: s. m. Falcula. Strumento che ha simiglianza colla falce, ma più piccolo. Per tagliarla bene sarae ottimo un : FALCETTO da' calzolaj. Libr. cur. malatt.

FALCHETTO: s. m. T. Ornitologico. Dim. di Falco. Specie di falco molto più piccolo

del falco ordinario. FALCHETTO da ullodole

o Sparviere variegato . - Falchetto indiano . FALCIA: s. f. Voce usata per forza di rima in vece di falce. E par che tagli dell'erba del prato Da ogni parte menando la FALCIA. Morg. - V. Falce.
FALCIARE: v. a. Segare con falce.

FALCIATA: s. f. Falcis ictus. Colpo della falce, Il menar della falce. Con una sola FALCIATA molte spighe recide. Fr. Giord. Pred.

FALCIATORE: s. m. Falcarius. Che sega colla falce. E'l FALCIATOR ci mandò il fieno in fretta, Lasciarono il segare in un bale-

Burch.

FALCIATRICE : femm. di Falciatore. E soggiogare alle sue corde lice La morte in-

superabil FALCIATRICE. Chiabr. canz.

FALCIDIA: s. f. Lex falcidia. Detrazione del quarto de' legati a favor dell' erede, allorchè questi eccedono i tre quarti dell'eredità; ed è una delle Leggi Romane, così detta per essere stata proposta da Cajo Falcidio, Tri-buno della plebe ne'tempi d'Augusto. Non giovenà allora produrre nelle scritture la FALCIDIA e l'altre leggi favorevoli. Fr. Giord.

S. Far la FALCIDIA : figur. vale Detrarre, Defalcare. Quando ci pare che alcuno abbia troppo largheggiato di parole e detto assai più di quello che è, solemo dire bisogna sbatterne, ec. o far la falcidia, cioè levarne

la quarta parte. Varch. Erc.

FALCIFERO, RA: add. Che porta falce; ed è proprio Aggiunto che qualche Poeta ha dato a Saturno, perchè rappresentasi con una

falce in mano.

FALCII ORME: add. d'ogni g. T. de' No-tomisti. Dicesi di Quel seno che forma la membrana esteriore del cerebro, detta Dura madre, dividente il cerebro stesso in destra e sinistra parte, che anche si dice Falce mes-

FALCINELLO: s. f. Falcinellus . Sorta di uccello della razza delle sgarze, di piuma verde e gialla, con becco lungo, sottile, e adunco a guisa di falce. Ma che rammento, ec. i falcinelli, le cicogne, i gabbiani, o mugnaj? Red. Oss. ann.

§ 1. Gli Ornitologi danno pure l'istesso

nome al Mellivoro. V.

S 2. FALCINELLO: per Pennato. Se ne legono i manichi delle falce, e falcinelli, o

vero pennati. Cresc.

FALCIONE: s. m. Ronca, Arme in asta adunca a guisa di falce con uno spuntone alla dirittura dell'asta . - V. Ronca , Arme .

S. FALCIONE a gramola: T. d' Agricoltura. Strumento atto a segare, e ridurre la paglia l

ın minutissimi pezzetti per darla a mangıa-

re al bestiame.

FALCIUOLA: s. f. Falcula. Dim. di Falce da mietere. Lo scalzo villanello in tempo di messura colla sua FALCIUOLA si procaccia il vivere . Fr. Giord. Pred.

FALCO: s. m. Falcone. V.

S. Dicesi anche Uomo lesto, ed accorto. Voc. Cr.

FALCÒLA: s. f. Facula. Cera lavorata, ridotta in forma cilindrica, quasi il medesimo che Candela . Voc. Cr.

FALCOLETTA: s. f. Facula . Dim. di Falcola . Spegnete pur le vostre FALCOLETTE , che

gli è di giorno. Sacc. rim. FALCOLIÈRE, RA: add. Splendes. Che

splende qual fiaccola. Salv. inn. Orf. FALCOLOTTO: s. m. Facula major. Sorta di falcola, nella sua specie però più grossa. Voc. Cr.

FALCONA (ERBA): s. f. Sisymbrium sophia Linn. Pianta annua già adoperata per l'ulcere e per le ferite, e perciò era chiamata Sophia chirurgorum .

FALCONARE: v. a. Falcone venari. Andar a caccia col falcone, e Far volare il falcone. Andando a falconare nell' isola d' Arno. - Per aver la caccia e la riviera del FALCONARE a sua signoria. G. Vill.

FALCONCELLO: s. m. Parvus falco . Dim. di Falco . Gli smerli son di natura e generazion di falconi, e son quasi FALCONCELLI piccoli. Gresc.

FALCONE, e FALCO: s. m. Falco. Uccello di rapina, armato di becco, e d'unghie ricurve e acute, e che serve all'uccellagione. Falcon sono di sette generazioni, il primo lignaggio sono lanieri, ec. lo secondo lignaggio sono quelli che l' uomo appella pellegrini, ec. lo terzo lignaggio sono FALCONI montanini, ec. lo quarto lignaggio sono falconi gentili, ec. lo quinto sono gerfalchi, ec. e lo sesto è lo sagro, ec. lo settimo lignaggio si è falcon randione, cioè lo signore e Re di tutti gli uccelli. Tes. Br. Si annoverano molte altre specie d'uccelli di questo genere, fra quali si distinguono in To-scana l' Albanella, la Barletta colle sue varietà, come Barletta cenerina, o piombina, Barletta mischia, Barletta ceciata, il Bozzago detto in alcuni luoghi Pojana, il Mangiapecchie, o Mangiavespe, il Falco detto Zaffiro diacintino, stellato, e leprajolo, il Girifalco, il Gheppio, il Nibbio, ec. - V. Avoltojo, Strige, Sparviere, Pigargo, Pesca tore. Gli Ornitologi fanno anche menzione del FALCO color d'oro, FALCO villanello della Svezia, soffiatore di Surinam ridente del Lin-neo. - V. Ornitologia,

S I. Andare a FALCONE: vale Andare alla

caccia col falcone, Andare a falconare . Lo'mperador Federigo andava una volta a FAL-CONE. Nov. ant.

§ 2. Lasciar il FALCONE. - V. Lasciare. § 3. Per met. detto D' uom prode e pron-

tissimo nell'investire i nemici. O FALCONE, e sicurtà degli cavaglieri erranti, e dove vi

troverò io giammai? Tav. Rit. § 4. Per Una sorta di strumento antico di guerra da batter le mura delle fortezze. - V. Ariete. Tibaldo intanto a rafforzarsi attese, E gatti, e grilli, e FALCON facea fare. Ciriff, Calv.

§ 5. Per una Sorta d'artiglieria più lunga e più sottile che i cannoni ordinarj. Qual sagra, qual FALCON, qual colubrina, Sento no-

mar, com' al suo autor più aggrada. Ar. Fur. § 6. FALCONE: chiamasi anche da' Pescatori Quella specie di razza le cui ale sono più acute che quelle della ferraccia, e la coda più sottile, quasi a guisa di frusta. E anche detta Pesce aquila. - V. Aquila.

§ 7. FALCONE: dicesi da' Legnajuoli, Architetti, ec. Un grosso pezzo di legno riquadrato ed armato di taglia, che si stabilisce talvolta nella sommità delle macchine da alzar

pesi

FALCONERIA: s. f. Cura falconum. Arte di governare i falconi. Tra gli scrittori della FALCONERIA son nati que' vermicciuoli, da' quali sono infestati internamente i falconi. Red. oss. ann

FALCONÈTTO: s. m. Parvus falco. Dim.

di Falcone .

S. Per Una sorta d'artiglieria più piccola del falcone ordinario. Con FALCONETTO di libbre sette e mezzo di palla di ferro, ec. si fecero più tiri . Sagg. nat. esp. FALCONIERE: s. m. Accipitrarius . Colui

che governa i falconi. Alcuni falconieri narrano molti modi di governare i falconi.

S. Dicesi anche Colui che li tiene in pugno andando a falcone. Come'l falcon, ch' e sta-to assai su l'ali, Che sanza veder logoro, od uccello, Fa dire al FALCONIERE: oime tu cali. Dant. Inf.

FALDA: s. f. Si dice di materia pieghevole, dilatata in tigura piana, che agevolimente ad altra si soprappone. Pioven di fuoco dilatate FALDE. Dant. Inf. E poi si solve, e cade in bianca FALDA Di fredda neve. Dant. rim. L' acqua tanto formata in ampie PALDE di ghiaccio, quanto rotta, ec. sta a galla sopro l' altra acqua . Sagg. nat. esp. - V. Sfaldare, Faldato.

S i. Per Quella parte di sopravveste che pende della cintura al ginocchio, e a somiglianza di questa, La parte del farsetto; o della settoveste che pende dalle tasche, o

dalla cintola in giù, e generalmente Il lem-bo di qualsisia vesta - V. Girello. Molti corsono a lui, e davangli le sue petizioni in iscritto, e mettevale nella FALDA sua. Vit. Plut. Fattogli metter le maniche, e zigner le falde gli mise la gorgiera. Filoc.

§ 2. Falda: presso de Cappellaj e Una

delle quattro parti onde si forma l'imbastitura, o sia il cappello; e generalmente si di-ce di Quella parte del cappello, che fa so-

lecchio, detta anche Tesa.
§ 3. Falda della montagna: è quasi lo stesso, che Striscia a pendio della montagna. Una FALDA della montagna di Falterona, ec. per tremuoto e rovina scoscese più di quattro miglia. G. Vill.

§ 4. Per le Radici del monte. Tanto hanno da temere su'la cima, se si può dir cost della perfezione, quanto alle FALDE. Segn.

§ 5. FALDA: figur. per Cosa che nasconde, che non Lascia scurgere ciò che s'intende dire. L' uno e l' altro de' miei compagni, sotto le molli falde delle loro dispute avevano questi giorni, siccome udito avete, assai acconciamente nascosa. Bemb. As.

§ 6. FALDE: chiamansi Due strisce di panno attaccate dietro alle spalle dell'abito, o gonnellino de' bambini, per le quali vengono sostenuti nel fargli camminare. Diconsi anche Maniche da pendere, cioè pendenti. Bisc. Fag. rim.

§ 7. FALDA: T. de' Lanajuoli. Quella quantità del panno la quale si estende dal punto in cui possono operare i Garzatori sino all'altezza delle loro ginocchia.

S 8. FALDA: T. de' Macellaj. Carne attac-

cata alla lombata, e coscia.

§ 9. Da' Notomisti si dice anche di Qualsisia appendice carnosa. FALDA anulare. V.

S 10. Di FALDA in FALDA: vale Da una falda nell'altra; D' una in altra parte; Per ogni luogo. E del fuoco, ch'l ciel di FALDA in La sommitate eccede. Boez. Varch.

§ 11. A FALDA a FALDA: vale A parte a parte. E come debbono con ogni industria e diligenzia ricercare a FALDA a FALDA della

verità. Fir. disc. ann.

FALDATA: s. f. Quantità di falde. Sopra del quale cadeano adagio FALDATE di fuoco. Com. Inf.

FALDATO, TA: add. T. de' Naturalisti. Fatto a falde; ed è proprio di molte pietre, come della lavagua; e d'altre, le quali pajon composte di sottilissime lastre soprapposte.

S. Pietra FALDATA: dicesi anche Quella che sopra è d'un colore e sotto d'un al-

tro . Voc. Dis.

FALDELLA: s. f. Filamenta, Quantità di

fila sfilate, per lo più del panno lino vecchio, ove sogliono i Cerusichi distendere i loro unguenti. FALDELLE unguentate. - Nel far le taste e le FALDELLE, avere Pratica assai conviene. Cant. ( a.

S 1. Per Una quantità di lana, di peso di dieci libbre, scamatata avanti che si unga per

pettinarla.

§ 2. FALDELLA: dicesi da' Setajuoli di Più matasse, o matassette di seta unite insieme,

di cui si formano le trafusole.

§ 3. FALDELLA: per Trufferia, Giunteria lo ho fatte a' miei di tante FALDELLE, che avendosi a disputare questo caso alla corte, gli è facil cosa ch' io dessi in un capestro. Ambr. Furt.

S 4. FALDELLA : nell' Arti e nella Storia naturale si adopera sovente come Diminutivo di Falda. FALDELLE sottili di metallo, di

pietra, di talco, ec. Biring. Pirot. FALDELLATO, TA; add. Pieno di faldelle. Tacero de' fiumi sanguinei, e crocei, che di quella a vicenda discendono di bian-

ca muffa falpellati. Bocc. Lab

FALDELLETTA, FALDELLINA, FALDELLÜZZA: s. f. Dim. di Faldella. Distendi l'unguento grossamente nelle FALDELLETTE di fila asciutte - Una di queste FALDELLINE accomodata dal maestro di chirurgia. Libr. cur. malatt.

S. FALDELLUZZA: figur. Piccola trufferia. A dirvi il vero, egli è forza, volendovi dire il disegno mio, ch' io vi notifichi una mia

FALDELLUZZA. Ambr. Cofan.

FALDIGLIA: s. f. Sottana di tela cerchiata da alcune funicelle che la tengono intirizzata, e l'usano le donne perchè tenga loro le vesti sospese, e non impedisca loro il cammino; Guardinfante. V. Cingi la donna intorno intorno di panno, come sarebbe una FALDIGLIA, in guisa che il fummo non vi possa passare, e poi falle accendere di sotto qualche profummo, ec. Varch. Lez. Benchè nè gonna, nè (ALDIGLIA avesse . Ar. Fur. FALDISTÒRIO, e FALDISTÒRO : s m.

Faldistorium. Una delle sedie che usano i Prelati nelle Chiese . Braccialetti de' bracciuoli del FALDISTORIO. - Si gitto improvisamente a' piedi del santo Vescovo che sedea

nel FALDISTORIO. Fr. Giord. Pred.

FALDONE: s. m. accr. di Falda. E lui soletto s' ajuta col brando, A quale il braccio tagliava e FALDONI A chi tagliava sbergo, a chi potando Venia le mani, ec. Morg.

FALDOSO, SA: add. T. de' Naturalisti. Che si sfalda, Che si divide in falde. Pietra morta FALDOSA che è quasi mezza di talco. Biring. Pirot.

FALEGNAME: s. m. Faber lignarius. Ar-

i falegnami a lavorare intorno all'arca Fr. Giord. Pred.

FALENA: s. f. Phalena. T. de' Naturalisti Nome che si dà alle farfalle notturne. Val-

S. FALENA: è anche Una sorta di pesce ram-

mentato dal Salvini. Salvin. Opp. pesc. FA. ERNO: s. m. Così chiannasi il Celebre antico vino di Falerno; e i Poeti dicono assol. di Qualunque vino squisito. O voi beviate, e volete a dissetarvi i FALERNI più vigorosi Segner. Pred.

FALEUCIO: add. m. Phaleucius. Aggiunto d'Una specie di verso endecasillabo, come son quei di Catullo. Ora può affigurare il FALEUCIO, ed ora il saffico in certo modo far

rinaovar. Salvin. pr. T.

FALIMBELLO: s. m. Sorta d'uccello di cui non sappiamo altro che il nome. Ne' bucini non entra il falimbello. Pataff. Suona il cembalo, ed entra in colombaj, Ove co-vano i gheppi e i falimbelli. Car. Matt. S. Falimbello: per met. si dice d' Uonio

senza fermezza, che anche si dice Frasca. None ti vergogni tu, vil falimbello, Aprir la bocca a ragionar di Dante? Lasc. rim. E val la spazzatura di Forese più, che ciò che mai vide codest' altro falimbello. Cecch. Donz.

FALIMBELLUCCIO. - V. Falimbelluzzo. FALIMBELLUZZO: s. m. Dim. di Falimbello in significato di Frasca. - V. Fraschet ta. Non tanto cicalar, FALIMBELLUZZO, E' non ci tocca a dir teco galizia. Bellinc. son. Che l'ho a dare (cervel di gatta) a quel fa-LIMBELLUZZO? Cecch. Donz.

FALLA: s. f. T. Marinaresco . Quell' apertura che si fa nell' opera viva d' un vascello

per cui entra l'acqua.

S 1. Dicesi anche dagl'Indraulici di quell' Apertura che si fa in una conserva, in un argine, ec. per cui esce o trapela l'acqua.

§ 2. Per ischerzo fu detto per la Fava del pane. Ch' almanco venga il canchero alla

FALLA. Bern. rim. ec.
S 3. FALLA: anticamente fu anche detto per Fallo. Non vogliendo commetter tal FALLA. Libr. Am. Sanza FALLA fa grande limosina, chi, ec. Gr. S. Gir.

FALLABILE: | add. d'ogni g. Fallax . Falso, Ingannevole, Man-FALLACE: chevole, Che non corrisponde all' espettazione e alle promesse. Tutto avviene per la FALLABILE fortuna delle cose temporali di questo misero mondo. G. Vill. La FALLACE immaginazione dimostrativa dell' occulto dilettamento. Coll. SS. PP. Io per me credo che ogni altro segno puote esser FALLACE. Passav. L'anima santa, che'l mondo FAL-LACE Fa manifesto. Dant. Par. Vive in spetefice the lavora di legname. Quanto durarono | ranza debile e FALLACE, - Su per l'onde FALLACI e per li scogli. E queste dolci sue FALLACI ciance Librar con giusta lance. Petr.

S. E in forza di sost. si trova in alcuno antico Fallace per Fallacia, come Contumace per Contumacia. E non fe' punto alla fal-LACE, ove disse: vincerai no; morrai, ec. G. Vill.

FALLACEMENTE: avv. Fallaciter. Con fallacia, Falsamente. - V. Ingannevolmente. Avvegnache alcuni imprudentemente, e FAL-LACEMENTE affermino, alla gragnuola, o alle folgori alcuna cosa far si possa. Cresc. Pazientemente cacciò da sè quello che udi fal-lacemente dire. Omel S. Greg.

FALLACIA: s. f. Fallacia. Inganno, Falsità in atti o in parole. FALLACIA è ingannare altri colle parole. Tratt. pecc. mort. Se tu non userai FALLACIE in compiere quelle cose ch' io ti diroe. Guid. G. Non è tenuto di credere alla donna sola, imperocchè potrebbe essere fallacia di femmina. Maestruzz. Che ben si mostran facce di donzelle, Poi sono in verità FALLACIE e inganni . Bern. Orl.

S. FALLACIA e FALLACIA sillogistica: di-

FALLACISSIMO, MA: add. sup. di Fallace. Puossi dipoi considerare la medicina come arte, ec. ed in questo modo ella è FALLAGISSIMA. Circ. Gell.

FALLAGGIO: s. m. - V. e di Fallo. FALLAGOGIA: s. f. Processione del Fallo

che facevasi nell'impurissime feste di Bacco. Quando solennizzavano quella impurissima festa di Bacco detta la FALLAGOGIA o la pro-

cessione del Fallo. Salvin. Cas.

FALLANTE: add. d'ogni g. Errans. Che falla. Volea che si tenesse quel modo dell'amanza fallante che del fallente amante. Libr. Am. Chi parlerà sospettamente, el sarà vinto da tutti gli uomini, e sarà FAL-LANTE, e Dio non gli darà sua grazia. Tes. Brun.

FALLANZA: s. f. Voc. ant. Error. Errore, Mancanza. Mondo crudele e pien d'ogni FALLANZA. Fr. Sacch. rim. Renduti in colpa

d' ogni lor FALLANZA. Ciriff. Calv.

FALLARE: v. n. Errare. Errare, Commetter fallo, Trasgredire. La quale FALLATO non gli parea che avesse. Bocc. nov. In prima che in fossi umiliato, peccando PAL-LAI, e però servai poi il tuo comandamento il quale vrima trapassai. Passav. Ancora manca la vatura e falla, quando il cavallo nasce colle gambe torte. Cresc. Amor, io S I. Per Hancare, Venir meno. Pure per

la prima notte incappò una volta per consumare il matrimonio a toccarla, e di poco Molte volte avendo la mia mercanzia, di

FALLO she egli quell'una non fece tavola. -Viensene dentro, e stassi con meco, e questo non FALLA mai. Bocc. nov. E se tu fai convito, o corredo bandito, Fal-provedutatamente Che non FALLI niente. Tes. Brun. Gli semi non debbono essere di più d'un anno, acciocche per vecchiezza corrotti non FALLINO. Pallad. Così li ciechi a cui la roba FALLA, Stanno a' perdoni a chieder lor bisogna. Dant. Purg. Io sento al presente la mia vita FALLARE. Bocc. Filoc. All' avaro non FALLA cagione di negar servigio. Amm. ant. Perch' egli avevano FALLATO, ec. di venire con loro armata. - Venia FALLANDO la vit. tovaglia. G. Vill.

§ 2. Per Trasgredire, Prevaricare, Trala sciare. Amor io FALLO, e veggio il mio fal. lire. Petr. Prendere il mangiare, o'l bere senza benediccre o fallare i digiuni. Introd. Virt. E non lo costrinse tanto l'amore, ch'e' volesse la giustizia FALLARE. Tav. Rit.

§ 3. Per Esser eccettuato . Nondimeno questo falla in alquanti casi, ne' quali la restituzione non si dee fare. Maestruzz.

§ 4. Per prov. Chi fa falla, e chi non fa sfarfalla, e chi non fa non falla: vuol dire

che Ciascun falla.

§ 5. FALLARSI: per Ingannarsi, Shagliare Errare. L'uno al pubblico segno i gigli-gialli Oppone, e l'altro appropria quello a parte, Si ch'è forte a veder qual più si FAL-LI. Dant. Par.

FALLATO, TA: add. da Fallare. V. FALLATORE: verb. m. Errans. Che falla; Trasgressore. Essendo dimentico che 'L' tuo fallo m'avesse fatto fallare e a un'ora saresti fallatore e riprenditore. Ov. Pist.

FALLATRICE: femin. di Fallatore : Destra non fallatrice il dardo avventa. Rim.

FALLENTE: add. d'ogni g. Errans. Che falla; Fallante. Io ho detto dell' uomo, ch' è materia sdrucciolente e fallente. Sen. Pist. Volea che si tenesse quel modo dell' amanza fallante, che del FALLENTE amante. Libr. Am.

S. Per Ingannevole. E così tutta finì la sua vita per il disio che'l consiglio FALLENTE le porse, e Giuno cost fu gioita. Bocc.

Amor. Vis.

FALLENZA: s. f. Erratum. Errore, Fallanza; ma fuori di stretta necessita sarebbe voce affettata. E anco al traditor d'ogni FALLENZA, serberà a tempo la sua penitenza. Morg.

FALLIBILE: add. d'ogni g. Fallax. Che è soggetto ad errare: contrario d'Infallibile; e detto delle cose, vale Manchevole; Che non corrisponde all' espettazione - V. Fallace.

che la più fallibile non è nel mondo, possuta ben vedere. Ar. Cass. Essi ci possono a miglier segno fare, e meno fallibile, intesi. Bemb. Asol.

FALLIBILITÀ: s. f. Capacità di errare; Possibilità di fallare: contrario d'Infallibilità.

Pallas. Conc. Trid.

FALLICO, CA: add. Priapeo; aggiunto di canzon:, o versi licenziosi i quali s'usavano anticamente ne olennizzare le feste di Bacco. Le falliche o priapee ( canzoni ), i versi FALLICI, o priapei, è un antichissimo genere d'infame licenza di versi jambici ec. Salvin. Cas. - V. Fallo.

FALLIGIONE: s. f. Eratum. Lo stesso che Fallenza, ed è ancor menousitato. L' non credetti mai tal FALLIGIONB aella tuo' fe . Ninf.

Fies.

FALLIMENTO: s. m. Erratum . Fallo, Celpa , Errore , Mancauza . Egli non ricercherà di far vendetta del FALLIMENTO della colpadi

costui . Mor. S. Greg.

S r. Per lo Mancamento de'danari a' mercatanti per lo quale non possono pagare, e in questo significato usasi più che in altro, si che Banco fallito, o Banca rotta, suol dirsi un Banco mercantile indotto all'impotenza del pagamento. FALLIMENTI di mercadanti - Per li detti faliamenti delle compagnie mancaro sì i danari contanti in Firenze, che appena se ne trovavano . G. Vill.

§ 2. Restare al FALLIMENTO: vale Restar con un credito da non riscuoter mai, perche Fallito s' intende colui che non ha denari nè assegnamenti; e figur. Rimanere a un tratto deluso delle sue speranze. Non aver, dice, assegnamento, talchè Amostante resta al FAL-

LIMENTO . Malm.

FALLIRE: v. n. Errare. Fallare. Errare, Mancare, Commetter fallo - V. Peccare. Lui in una tomba, che per prigione de' monaci, che FALLISSERO, era stata fatta, nel portarono. Bocc. nov. Contro a loro non s'era FALLITO in niun articolo. G. Vill. Ch' in giovenil fallire è men vergogna. Petr.

S 1. Per Ingannare, Deludere. E non ti vergognasti FALLIRE la fede di colei, dalla quale è certa cosa che tu ricevesti tante

grandezze di bene? Guid. G.

§ 2. Dicesi anche nel medesimo sign. delle cose naturali Quando gli effetti loro non corrispoudono all'espettazione. Per lo contrario poi (come da principio s'è detto) i diamanti gruppiti, cioè quelli, che son lavorati in sulla loro natural figura dell'ottaedro, rade volte FALLISCONO. Sagg. nat.

S 3. Per Ingannaisi, Prender errore, Sha-gliare - V. Abbaglio, Errare. Tu hai spento

FALLITA. Bocc. nov. (cioè: Tu ti sei ingan-

§ 4. FALLIR la via, o simile: vale Smarrirla .- V. Forviare. Chi ha FALLITA la via della pace, ec. la cerca invano, per quanto ne vada in traccia. Segn. Mann. Se tu segui tua stella non puoi FALLIRE a glorioso porto. Dant. Inf. cioè Converrà che tu giunga a glorioso porto, di cui così guidato non ismarrirai il sentiero. A' Romani FALLI la speranza. Liv. M. Io mi sforzai tre volte di parlarti, e tre volte mi FALLì la lingua. Ovid. Pist. Guarda in che ti sidi, risposi: nel Signor, che mai FALLITO non ha promessa a chi si fida in lui. Petr. cap. In lui FALLi il primo legnaggio di Re di Francia. - Della qual promessa FALLI siccome fellone e traditore. G. Vill.

§ 5. FALLIRE: per lo Mancare de' danari de' mercanti, lo che non si direbbe Fallare. Del tutto verderono il credito, e fallinono di pagare. - Nel detto anno nel mese di Gennajo Fallirono quelli della compagnia de' Bardi. G. Vill. - V. Aria § 11.

§ 6. FALLIRE: per Essere eccettuato. E sl di far FALLIR la regola universale che corre

per tutti gli altri. Magal. lett.

FALLIRE: s. m. Peccatum. Fallo, Errore, Peccato, Mancanza. Che 'n giovanil FALLIRE è men vergogna. Petr. canz. E oltr' a ciò per aggiunta at lor FALLIRE. G. Vill. Questi discese a i regni del fallire per noi insegnare, e poscia a Dio n'ascese. Buon. rim. FALLITO, TA: add. da Fallire. Gli anti-

chi dissero anche Falluto. Se FALLITO non ci viene, per mio avviso tu albergherai pur

male. Bocc. nov.

S I. FALLITO: in forza di sost. dicesi di Mercante che ha fallito. Accetto l'ufficio de' 16 sopra i sindicati de' falliti. G. Vill.

§ 2. E più largamente si dice di Chiunque non ha denari ne assegnamenti. - V. Spiantato. Non teme della corte chi è FALLITO. Malm.

§ 3. Anticamente si disse anche per Fallo Come son contritti di tutti i lor falli. Franc.

FALLITORE: verb. m. Peccator. Che fallisce; Che commette fallo. Tu lo piccio! fallo con grandissima temperanza mitigasti, conoscendo il movimento del FALLITORE. Filoc

S. Per trasgressore, Delinquente. Come e glino facessono d'andar contra le leggi, le quali donano paci corporali a fallitori , Liv. dec.

FALLO: s. m. Erratum. Errore, Peccato, Mancanza, Colpa. - V. Delitto, Mancamento, Fallire, Fallimento, Infallibile, Fallacia, Fallace. Commetter Fallo. - Ammendare, Emendare il FALLO. - A me conviene aoman . I lume perch' io non ti trovi, ma tu l'hai : darvi perdon d'un gran fallo. - Attente

erano a dover far trovare in FALLO Isabella. Pocc. nov. Omai puoi giudicar di que' cotali Ch' i' accusai di sopra, e de' lor falla. Dant. Par. Ove'l fallo abbondò, la grazia abbonda. - Ch' io conosco il mio FALLO, e non lo scuso. Petr. son. Ricoprire i FALLI. - Ripresa del suo fallo. - Raddoppiar fallo sopra fallo.

FAL

S 1. Far FALLO: vale Far errore o torto. Hai creduto che io volessi, o voglia al mio signore far questo FALLO. - Donne, le quali per denari a' lor mariti facesser FALLO. Boc. nov.

§ 2. FALLO: al giuoco della palla, e simili, dicesi il Trasgredimento o Contrafacimento delle condizioni del giuoco, come passare un termine prefisso, non arrivare al tetto del giuoco, o incontrar la palla col braccio, colla vita o con altro, fuor dello strumento da percuoteria, ec. ogni fallo a' contrarj è mezza caccia, Tal che due falli formano un' intera. - Sopra tutto si guardi dal FALLO, il quale si commette ogni volta che la palla si fa di posta passare lo steccato della fossa, ed ogni volta che ella è scagliata. Disc. Calc.

§ 3. Onde Far FALLO: vale Mandar la palla in fallo, o altrimenti contravvenire alle re-

gole del giuoco.

§ 4. E perchè il buon giuocatore dà giustamente alla palla, e sfugge gli errori de' manco esperti nel giuoco, così allorchè per traslato si dice per es. Se io non rischio è FALLO, è come dire : Se non succede il negozio dipende dall' aver male operato, dal non aver usato le debite diligenze.

§ 5. E così pure Prender FALLO, vale Pigliar errore, Ingannarsi. Non avvisava che i suoi nemici sossero arditi d'entrare in sul reame; e in questo prese FALLO. G. Vill.

§ 6. Senza FALLO: posto avverb. vale Infallibilmente; Senza dubbio. Senza FALLO io m' ingegnerei di venirvi. Bocc. noy. Non minor di Rifeo senza alcun fallo. Dittam.

§ 7. In FALLO: pure avverb. vale In vano, Indarno. Onde amor l'arco non tendeva in

FALLO. Petr. son.

§ 8. Metter piede in FALLO: vale Inciam-pare. Vero è che mai un piè non mette in FALLO, ma tutti quattro si per suo piacere. Bellinc. son.

9. Andare in FALLO: al Giuoco della palla dicesi Quando la palla va in luogo dove sia fallo, e figur. vale Andare fuori del doyere, della convenienza, del desiderio e simili. Che tutti i colpi suoi lass' ire in fallo Per a destrezza di quel buon cavallo. Bern. Orl. cioe A voto.

§ 10. E così Dare in FALLO: vale Non colpire dove si disegna. Si raccolse Fermo in arcione, e, per non dare in fallo, Lo scudo in mezzo alla donzella colse. Ar. Fur.

II FALLO: diceyasi anticamente L' imagine | ritrovi? Salvin. disc.

d'un Priapo che portavasi processionalmente nelle feste di Bacco. - V. Fallagogia. Xantia poi il FALLO ritto porti. Salvin. Cical.

FALLOPPA: s. f. Nome che si dà in Toscana al Bozzolo incominciato, e non terminato dal baco. Questi, messi a marcire, si stracciano, e se ne fa filaticcio di prima sorte, detto volgarmente di palla. Tariff. Tosc. ec.

FALLOPPIANO, NA: add. Dicesi da' Notomisti Delle parti del corpo umano, le quali furono primieramente osservate dal celebre Anatomico Falloppio. Tube FALLOPPIANE; Fascicolo FALLOPPIANO. Red. cons. ec.

FALLÒRE: s. m. Error. Voc. ant. lo stesso che Fallo, Colpa.

S. Far FALLORE: vale Far fallo. V. FALLURA: s. f. Voc. ant. come Fallore. -V. Fallo. S' io t' obbedisco m' aprirai le porte Del cielo, il qual perdei per mia fallura. Fr. Jac. T.

FALLUTO: add. Lo stesso che Fallito;

ma è inusitato. Tes. Brun.

FALO: s. m. Fuoco di stipa, o d'altra materia che faccia gran fiamma, e presta; e fassi per lo più per segno d'allegrezza. Io credo che questa voce da G. Vill. fosse portata di Francia, dove dicesi FALOT, che significa lanterna e lanternone, e venne da PHALOS de' Greci. Red. or. Tosc. Per questo modo lasciando i FALO e le luminare accese nel campo, salvamente con tutta sua oste si ridusse in Fucecchio. G. Vill.

§ 1. Onde, Far FALO, vale Fare fuochi d'allegrezza, Far baldoria. I Ghibellini ne fecero festa, e falò, secondo che si dice -Fece della nostra sconfitta FALO, e grande allegrezza. G. Vill. Armeggiando più brigate, e facendo molti fazò il di e la sera. Cron. Vell.

§ 2. Far FALD: per Abbruciare. A furia a far FALO n' andrai di peso. - A quanti libre di teologia fondamentali possono avere, ec. fanno da cotali giovanacci fare esequie gio-cose, portandoli nelle bare per la città in piazza a farne belli falò, cantando la vi-gilia. Day. Scism. § 3. Far falò: per met. Far comparsa;

Risplendere. Abbia molta famiglia, begli cavalli, e grandi magioni, e ricche possessioni, e faccia di sè grande FALO e vista alle

genti. Tratt. pecc. mort.

§ 4. Pur figur. vale Consumare tutto il suo.

Cr. in Fare

FALOTICHERÍA: s. f. Morositas. Fantasticheria, Stravaganza, Stiticheria, Stiti-chezza. Qui spicca sopra modo la rigidezza e la severità di Catone, anzi per dir così, FALOTICHERIA. - E chi sa che in queste ciance e faloticherie alcuna cosa di buono non \$1

FALOTICO, CA: add. Cerebrosus. Fanta-

stico , Astratto. Voc. Cr.

FALPALA: s. f. Guarnizione, o sia Ornamento increspato intorno al mezzo della gonnella delle donne, come un fregio, o balzana, fatto per lo più dell'istessa roba della gon-nella medesima. Forse di rimirar le venne in testa Le mode lor s' aveano il sottanino Col FALPALA. Fag. rim. Magal. lett. Cocch. ec.

S. A FALPALA: posto avverb. vale A modo di falpalà. Con arcifinissima tela, bianchissima, tutta quanta merlettata, increspata a

FALPALA. Fag. rim.

FALSABRACA: s. f. Strada coperta, che accerchia la scarpa di contro al fosso dalla parte della fortezza. Stendeva rivellini, piantava FALSABRACHE. Buon. Fier.

FALSAGAGGIA: che anche si scrive staccato FALSA GAGGIA: s. f. Robinia pseudoacacia. Nome volgare di un albero Americano , che alligna bene nel nostro clima , e cresce con mirabil prestezza, mettendo anche dal piede molti polloni. I suoi fiori pendono in racemi, il suo legno è giallo, venato, lucente, e duro. Da' Botanici è detto Ro-

S. Alcuni hanno dato per errore l'istesso nome di Falsagaggia alla Gleditzia Americana

FALSAMENTE: avv. False. Non dirittamente; Con inganno de' sensi. Artifiziatamente. Confesso io, che, come voi diciavate davanti, che io falsamente vedessi, mentre

fui sopra 'l pero. Bocc. nov.

S. Per Con falsità, Contro verità. FALSA-MENTE accusato - Più pericolo feciono le parole FALSAMENTE dette in Firenze, che, ec. Din. Comp. E FALSAMENTE già fu apposto altrui. Dant. Iuf. E allora è tenuto di restituire la fama, confessando, che egli ha dello falsamente, e ingiustamente. Mae-

FALSAMÈNTO: s. m. Falsitas. Il falsare, Falsità. Non troverà falsamento, nè inganno veruno. Sen. Pist. Ne abbi usato alcuno FAL-

SAMENTO . Pallad.

FALSAMONETE: s. m. e f. Falsificatore di monete. Ladro, FALSAMONETE tagliaborse. Ar. Cass.

FALSARDO, DA: add. Veneficus. Maliar-

do, Stregone. Voc. Cr.

S. E per Falsario; Che fa falsità. Anna Ruffilla, per averla egli fatta danuare dal giudice per FALSARDA, gli dicea vituperj con

minacce. Tac. Day.

FALSARE: v. a. Adulterare. Falsificare, Contraffare checche sia, come la scrittura, il sigillo di alcuno per ingannare. Quando alcuno per sè, ovvero per altrui FALSA le lettere del Papa. Maestruzz.

S I FALSARE : per Adulterare, Corrompere la sincerità di checche sia colla mescolanza di cattivi ingredienti . Che FALSAI li metalli con alchimia . Dant. Inf. Il galbano PALSASI colla ragia - Queste sorte di manna Calavrese agevolmente si possono FALSARE. Ricett. Fior.

§ 2. Falsare il conio, o la moneta: vale Fabbricare, Coniare moneta falsa, > Alterarne il valore intrinseco; Falseggiare. Nelle alpe di Castro avieno ordinato di PALSARE la detta moneta nuova. G. Vill. S'io dissi il falso, e tu falsasti il conio. Dant. Inf.

§ 3. FALSARE : significa altresi Violare, Con travvenire. Elli sì dottavano altrettanto di FALSARE loro saramento e lor fede. Liv. M. Che a falsare la giustizia, e a fare contro la vostra coscienza medesima, acqua non lava, nè cuopre mantello. Tav. Rit.

§ 4. Per Iugannare, Far vedere falsamente. Falsavan nel parere il lungo tratto Di mezzo ch'era ancor tra noi e loro. Dant.

FALSARIGA: s. f. Foglio rigato o lineato di nero che si pone sotto quello dove si scrive, per fare i versi diritti camminando sopra quel segno che per trasparenza si vede . Si dice FALSARIGA, quasi riga o linea falsa, cioè finta. Biscion. Malm.

FALSARIO: s. m. Falsarius. Che fa falsità. Di falsario, di omicida subitamente fie. un gran predicatore divenuto. Bocc. Nov. Tutte le cose predette del regolare percuziente non sono da essere istese a' FALSARS delle lettere del Papa. - I cherici FALSARE debbono essere degradati Maestruzz.

FALSATO, TA: add. da Falsare. Falso, Finto, Non vero. Dico che la mia madre Leda, ec. puramente riscaldò nel suo grembo

quello falsato uccello. Ovid. Pist.

S 1. Per Falsificato . Scamonea FALSATA col titimalo . Ricett. Fior.

§ 2. Chiave FALSATA: vale Contracchiave . V. FALSATORE: s. m. Falsarius: Falsario, Che fa falsità, o Che corrompe, Che adultera la sincerità di checche sia. Non solamente è dice, ma eziandio colui che liberamente non dice la verità che bisogna di dire. Amm. ant. Volaronvi di Germania Milone Coverdallo FALSATORE della Bibbia, ec. Day. Scism. In Parma fu preso un certo orefice Mila. nese FALSATORE di monete. Cellin. Vit.

FALSEGGIARE: v. a. Falsare. Li si vedrà il duol che sopra Senna Induce, TAL-SEGGIANDO la moneta. Dant. Purg.

FALSEGGIATO, TA: add. da Falseg-

FALSEGGIATORE: verb. m Che falseg. gia. Uden. Nis.

FALSETTO: s. m. T. Musicale. Piccola voce acuta, più di testa che di petto. Avea quest' uccellaccio omai ridotta La musica in PALSETTI e in semituoni . Car. Matt. L' allegro, il patetico, il FALSETTO, l'interposte

melodie dell'organo. Fag. rim.

FALSEZZA: s. f. - V. e di Falsità. E
FALSIA: chi per malvagitade e per TALSEZZA inganna amico o frate. Rim. ant. Tutto si è falsia che ti par veritade. Fr.

FALSIDICO, CA: add. Falsidicus. Che dice il falso, Mendace. Ma essendo dippiù falsa, oltre all'immodestia, notano il suo prolatore per Falsidico e temerario. Gal.

FALSIFICAMENTO: s. m. Adulteratio. Il falsificare. Potrei tenere anch' io di mano a cambj mal sinceri, a censi mal sicuri, a fraudi, a falsificamenti, a litigj. Segner.

Pred.

FALSIFICARE: v. a. Adulterare. Falsare. Lettere con lor suggetli feccro, ovvero furono falsificate. - Fece piggiorare e fal-sificare le sue monete. G. Vill Questa a peccar con esso così venne Falsificando sè in altrui forma. Dant. Inf. FALSIFICASI ( il difrige ) coll' ocra cotta, la quale diventa rossa come il difrige. Ricett. Fior.

S. FALSIFICARE: per Dimostrar falso. FALSI-

FIGATO fia lo tuo parere. Dant. Par. FALSIFICATO, TA: add. da Falsificare. Alterato, Artificiato. Il balsamo fine si è molto grave, e pesa diece volte più che'l FALSIFICATO o maliziato. Libr. Vingg. FALSIFICATORE: verb. m. Falsarius.

Falsatore. Pone e punisce gli FALSIFICATORI, e prima coloro che falsificarono i metalli.

Com. Inf.

FALSIFICATRICE : femm. di Falsificatore. Che falsifica. Da nessun sia tenuta amatrice, ma FALSIFICATRICE d'amore. Libr. Am. FALSIFICAZIONE: s. f. Adulteratio. L'at-

to di falsificare; Contraffacimento.

FALSISSIMAMENTE: avv. sup. di Falsamente. Magal. lett.

FALSISSIMO, MA: add. sup. di Falso. Mi pare esser costretto a concedere una cosa, la quale è manifestamente FALSISSIMA. Varch. Ercol. Il che, come ho mostrato di sopra, è falso falsissimo. Red. esp. nat.

FALSITA, FALSITADE, FALSITATE: s. f. Falsitas. Vizio di chi dice una cosa, e ne fa un' altra con animo d' ingannare; ed è contrario di Lealtà. - V. Duplicità. Ipocrisia. FALSITA contrario di vizio della lealtà, e a dire una, e fare un' altra per animo d' ingannare altrui d'una cosa. Fior. virt. Agn. Mon. - V. Bozza S 5.

S 1. FALSITÀ: per Cosa falsa, contraria alla

verità. È falsità generalmente lo negar quel ch'è vero. But. Più credulo all' altrui FALSITÀ che alla verità. Bocc. nov. Non dec essere mescolata nè di falsità nè di scuse. Passav.

- V. Menzogna.

§ 2. Per Contraffacmento, Falsificazione; Qualità di ciò che è falso. Ma se la FALSITÀ era sì nascosta, che non si potca bene cognoscere, ed egli, ec. Maestruzz. Imperocche non sono ancora sugginati, nè ingrassati per arte, non possono celare la FALSITÀ del venditore. Pallad.

§ 3. Falsità: dicesi anche dagli Architetti lo Stato di ciò che posa in falso. Il vero modo d'Architettura vuole che gli architravi spianino sopra le colonne, levando via la FAL-SITÀ di girare gli archi delle volte sopra i capitelli. Vasar, vit.

§ 4 Delitto di FALSITA. - V. Falso sost. FALSO: s. m. Falsità; Qualità di ciò che è contrario alla verità. Quasi solleciti investigatori del vero, incrudelendo, fanno il FALSO provare. Dant. Inf. S' io dissi'l FALSO e tu fulsasti il conio .- Ed ella, certo assai vedrai sommerso Nel FALSO il creder tuo. Id. Par. Che differenza è tra la bugia e' l FALSO? Rispondono: Il FALSO dice chiunque dice altro che quello ch' è vero. Maestruzz.

§ 1. Mettere un piede in FALSO: vale Metterlo dove non posi o dove non vi si regga. § 2. Posare in Falso. Essere in Falso, o simili: dicesi De' membri d' architettura che

stanno fuor de' suoi diritti .

FALSO, SA: add. Falsus. Non vero, Corrotto, Conraffatto. - V. Finto, Simulato, Mendace. I suoi derivati sono Falsario, Falsare, Falsificare, Falsità. FALSE lusinghe. -Far giuramenti FALSI . - Testimonianze FAL-SE diceva. - Ha' tu mai niuna testimonianza FALSA fatta? Bocc. nov. Al tempo degli Dei FALSI e bugiardi . Dant. Inf. E FALSA sia la mia trista opinione. Petr. son. Tale uomo fa falsa moneta, e porta falsa lettera, sarà egli giudicato per FALSO monetiere? Tratt. pecc. mort. La bugia è FALSA significazione della boce con intenzione d' ingannare. Maestruzz. Quel valoroso vescovo, come buono e ammaestrato cantore suole, le FALSE voci tantosto ebbe sentito, ec. Galat.

S I. FALSO: dette di persona, vale Corrotto, Che fa filsità, Che opera perversamente. I quinti sono i ralsi notaj che fanno le carte false, ed i falsi contratti, e fanno i falsi suggelli, e fanno i falsi libelli. Tratt. pece mort. Possiamo intendere per lo scimio i TALSI giudici, i quali per alcun fine d'utile danno favore al torto, e con false senten-zie abbattono la verità. Fav. Es.

§ 2. Delitto di Falso, di falsario, di falsità : chiamasi da' Legali Il delitto di colni,

che adultera le scritture, Che scientemente ne fa uso in giustizia, Che depone il falso, ec.

§ 3. Fare un latino ralso: vale Commettere un errore contro le regole della gramma-

\$ 4 Falso bordone . - V. Bordone .

FALSO: avv. Falso. Falsamente. Che puoi drizzar, s'io non falso discerno Di stato la più nobil monarchia. Petr. cap. FALSÙRA: s. f. - V. e di Falsità.

FALTA: s. f. Defectus. Voce Spagnuola, ed usitata. Mancamento; Diffalta. - V. Faltare. Ma se il cavallo non opera per falta d'intendimento, ec. Libr. Mascalc. Io non vi fei cader per mia buon'opra, Nè voi cadesti a falta di virtude. Alam. Gir. La guerra che fa l'irascibile sole, è come quella de'piccoli Principi, che falta di gran riprese, alla fine, è talora a mezza la prima campagna, ec. Magal. lett.

S. Per Errore, Colpa. Non perdonando, come negli altri eserciti la prima FALTA ne

la seconda. Tac. Dav. ann.

FALTARE: v, n. Deficere. Mancare, Venir meno. Questa speranza gli faltò per la subita partita degl' Ing'esi. M. Vill. Dio non falta mai d'ajuto a' servi suoi. Fr. Giord.

Pred.

FAMA: s. f. Fama. Divolgamento, o Romor generale di alcuna cosa, così di bene come di male, la quale sia, o si creda essere stata operata da alcuno. - V. Infama, Diffamare, Infamare, Famoso. Alta, chiara, buona, eterna FAMA. - Ed e FAMA, secondo che si piglia in bene, chiara notizia con loda. But. Siccome chiarissima FAMA quasi per tutto il mondo suona. - Spargersi la FAMA. - Corse la FAMA di queste cose per la contrada. -Venire in gran nome e FAMA. - Per virtu più che per nobiltà di sangue chiarissimo, e degno d'eterna FAMA. Bocc. nov. Quanto l'uomo puote, si dee curare della buona FA-MA, ec. - Qual donna attende a gloriosa FAMA. Petr. I componimenti donde hanno i pittori preso il modello, fingono la FAMA svolazzante, vergine, allegra, giovane, e con la tromba alle labbra. Alleg. FAMA ve-

locissima rapportatrice de' mali. Bocc. Framm.

§ 1. Fama: detta assol. e senza aggiunta di bene o di male, si piglia in buon significato, e val Rinomanza, Buon nome; Grido di gloria, d' onore, ec. - V. Riputazione, Stima, Onore. Ampliare, Annullare, Gustar la fama - Offuscare, Oscurar la fama. - Spargersi, Acquistarsi fama. - Come la fama alcano. Maestruzz. La fama della sua bellezza, della sua santità, ec. Bocc.

§ 2. Dar FAMA: vale Rendere famoso, celebre, illustre. Virgilio ed Omero, ec. tutte

le forze in dar rama a costei avrian posto. Petr. - V. Celebrare.

§ 3. Torre la FAMA: vale Infamare, Dif-

famare.

§ 4. Tavolta vale Oscurare l'altrui gloria; Togliere il vanto, il nome col superarlo in checche sia. Quella, cli' a tutto't mondo FAMA tolle. Petr.

§ 5. In fama: significa Con opinione, In nome. Della sua compagnia con la Reina si parlava in fama di male. G. Vill.

§ 6. Recare in FAMA: vale Mettere in ri-

putazione, in credito. G. Vill.

FAMARE: v. a Divulgare. Divulgare Paltrui buone opere. Si riputò essere ingiuriato, perchè 'l muestro Adamo al grande operare ch' egli avea fatto, l' avea si poco famato Com. Inf. Ma la sua laude non gli accresce fama; però con tale star saggio uom non fama. Franc. Barb.

FAME: s. f. Fames. Voglia e bisogno di mangiare – V. Appetito, Affamare, Disfaniare, Famelico. Fame avida, insaziabile, acuta, rabbiosa, insopportabile, dura, lunga, crudele, importuna, morbosa. – Dalla FAME, ma molto più dalla sete, ec. stimo lata e trafitta – L'abate, che maggior FA.

ME aveva, Che voglia di motteggiare, ec. stimangiò il pane. Bocc. nov. La FAME, quando ella è cardele.

ella è crudele, signoreggia le fiere, e le crudeli bestie. Declam. Quintil. La fame fa parer buono e tenero lo pan duro e nero. Albert. cap.

§ 1. Fame canna: Infermità, detta anche

Appetito canino, e dal volgo Mal della Lupa; ed è Quella di coloro che sempre hanno fame, perchè subito smaltiscono il cibo con pochissimo loro nutrimento - V. Allupare, Bulimo.

S 2. Per prov. La fame caccia il lupo dal bosco, che vale La fame induce l'uomo a far delle cose che per sua natura non le farebbe.

§ 3. Per maniera espressiva d'aver fame eccessiva, si dice Veder la fame in aria, o simili - Per ristoro ho una fame, ch' i' la

veggo. Fir. Luc.

§ 4. Essere scannato dalla fame, e Morir di fame: vagliono Essere grandemente affamato; Aver così gran fame che sembra faccia perder la canna della gola. Venne il mendico, e si moria di fame. Fr. Jac. T. Perchè la fame quivi ne lo scanna. Malm.

Perchè la Fame quivi ne lo scanna. Malm. § 5. Fame: per met Desiderio, volg. intesa di checchessia, come Fame di ricchezze, d'onori, e simili - Il Buvero fece in Roma una impostura di trentamila fiorini di oro per gran Fame che avea di moneta. G. Vill. Fame amorosa, e'l non poter mi scuse. - Quella, perch' io ho di morir tal

FAME, Canzon mia spense morte Petr. canz. § 6. FAME: per Carestia. Fu sì grande, e crudel fame nel paese, che per fame la madre mangiava il figliuolo. G. Vill. Fu fame e mortalità per tutto 'l mondo. M. Vill.

§ 7. FAME: per disogno, Necessità grande; Povertà. Che direm noi a coloro che della mia FAME hanno cotanta compassione, ec.

§ 8. Morto di fame: vale lo stesso che Povero in canna, Miserabile. Che costui morto gran tempo di FAME, e teste di quest'arte arricchito, e scialacquante la seguitasse, non fu miracolo. Tac. Day. ann.

S 9. Pure in prov. Morir di FAME in Altopascio, o in un forno di schiacciatine, di-cesi in Firenze di Chi fa, o dice alcuna cosa sciocca o biasimevole, o da non dovergli per dappocaggine e tardità, o piuttosto tardezza sua riuscire, per mostrargli la sciocchezza, e mentecattaggine sua. Varch. Ercol.

FAMELICO, CA: add. Famelicus. Grandemente affamato. Rabide e FAMELICHE lupe. Lab. Non altrimenti, che un leon famelico, nell' armento de' giovenchi venuto. Bocc. nov.

S. Per met. Avido. E i FAMELICI sguardi avidamente In lei pascendo, si consuma e

strugge . Tass. Ger.

FAMIGERATO, TA: add. Famigeratus. Famoso. La famigerata Elena di Zeusi con cinque Crotoniate? Fir. dial. bell. donn.

FAMÌGLIA: s. f. Familia. Figliuoli che vivono e stanno sotto la podestà e cura paterna, comprendendosi anche moglie, sorelle e nipoti del padre, se gli tenesse in casa. Padre di Famiglia. - Numerosa Famiglia. I lavoratori, miseri e poveri, e le lor FA-MIGLIE, ec. non come uomini, ma quasi come bestie morieno. Bocc. Introd.

§ 1. Venire in FAMIGLIA: dicesi di Padre

cui sono più figliuoli.

§ 2. Per simil. dicesi anco di Qualunque cosa suole accompagnare o servire come di corredo a checche sia. Zeffiro torna e'l bel tempo rimena E i fiori e l'erba sua dolce FAMIGLIA. Petr. son. Questa FAMIGLIA di virtù dentro da noi ben vide il proseta. Mor. S.

§ 3. Per Serventi, Gente di servigio de' Signori o di persone facoltose. Onde Persone della famiglia diconsi i Camerieri, Servidori, Scrivani, Credenzieri, Maestri di casa, Paggi, Donzelle e simili. Vide n'usciva similmente uno abate bianco con monaci accompagnato e con molta FAMIGLIA e con gran salmeria avanti. - Comandò, ec. che tutta la FAMIGLIA gli venisse davanti. Bocc. nov. Chiamata la famiglia ch'egli aveva grande e orrevole, disse loro. Passav.

§ 4. Onde Tener FAMIGLIA: vale Spesar gente di servigio. Tenendo grandissima PA-MIGLIA e molti e buoni cavalli. Bocc. nov.

FAM

§ 5. Per Sergente, o Servente della corte, Birro. Ruggieri, ec. preso dierono nelle mani della famigua del rettore della terra. Bocc.

nov. Famiglia del Palazzo. Vasar.

§ 6. Per Brigata semplicemente, Conversazione, Compagnia. Costituisco Parmeno famigliar di Dioneo, mio siniscalco, e a lui la cura, e la sollecitudine di tutta la nostra FAMIGLIA commetto. Bocc. Introd. I son per lor tra sì fatta FAMIGLIA . - Vidi 'l maestro di color, che fanno Seder tra filosofica FA-MIGLIA. Dant. Inf.

§ 7. Per Schiatta, Stirpe, Casato, Legnaggio. Famiglia orrevole, nobile, illustre, buona, reale, popolare, plebea, vile, sconosciuta, oscura. – In Siena fu già un giovane assai leggiadro, e di orrevole FAMI-

GLIA. Bocc. nov.

§ 8. Figur. Esser famiglia di uno, vale Essere uno della sua famiglia. Poi fu' FAMI-GLIA del buon Re Tebaldo. Dant. Inf. Mi rallegrerei per certo, perchè essendo vostra FAMIGLIA, ogni mio bene e male depende da voi. Ambr. Furt.

S 9. FAMIGLIA: T. Marinaresco. Sciatta. V. S 10. FAMIGLIA di curve: dicesi da' Geometri d'una Classe di curve di differenti ordini, o specie, le quali tutte sono definite colla medesima indeterminata equazione, ma in modo diverso, secondo i differenti loro ordini.

FAMIGLIACCIO, CIA: s. m. Pegg. di Famiglio. Sempre mai questi FAMIGLIACCI commettono qualche male delle serve. Gell. sport.

FAMIGLIARE, e FAMILIARE: s. m. Fa-mulus. Servidore, Famiglio. Con Currado Malespina si mise per FAMIGLIARE. - Mise veleno in un nappo con vino, e quello diede ad un suo famigliars . Bocc. nov.

S r. Per simil. Seguace, Settatore. L' un si mostrava alcun de' famigliani Di quel sommo Ippocrate. Dant. Purg. Ben parve messo e

FAMIGLIAR di Cristo . Id. Par.

§ 2. Per Domestico, Intrinseco, Confidente. - V. Amico. Poi quel che a Dio FAMI-GLIAR fu tanto, ec. Che nessun altro se ne può dar vanto. Petr. Cap.

§ 3. Per Sbirro, Birro . Pietro condennato, essendo da' FAMIGLIARI menato alle forche

frustando, passò, ec. Bocc. nov.
FAMIGLIÀRE, e FAMILIÀRE: add d'ogni g. Familiaris. Domestico, Intrinseco.
Niuna pistolenza è al nocimento più efficace, che 'l domestico, e famigliar nemico. M. Vill. Cominciai a temere, ec. le siere del luogo, siccome a lui famigliari e domestiche, a vendicare la sua ingiuria sopra me incitasse. Bocc. Lab.

S 1. FAMIGLIARE : vale anche Della casa; Appartenente alla casa, alla famiglia. - V. Domestico. Andatone alle bisogne FAMILIARI,

e domestiche. Bocc. nov.

§ 2. Parlare, o Discorso, ec. FAMILIARE. O FAMIGLIARE : vale Piano, Privato, Ordinario, Usuale. D' una cotal privata e FAMI-GLIAR disputazione del vangelo. Coll. SS. PP. Ancor oggi si costuma dire ne' discorsi FA-MIGLIARI, ec. Red. lett.

§ 5. Alla FAMIGLIARE: posto avverb. vale

Famigliarmente, Con famigliarità.
FAMIGLIARESCAMENTE, e FAMILIA-RESCAMENTE: avv. Familiariter. Familiarmente. Vedi come affettuosamente, e FAMI-LIABESCAMENTE parla a loro, e confortagli all'orazione. Vit. Crist. FAMIGLIAR!SSIMAMENTE, e FAMI-

LIARISSIMAMENTE: avv. sup. di Familiarmente e di Famigliarmente. Familiarissi-MAMENTE si ragiona con Dio siccome con suo

padre. Coll. Ab. Isac.

FAMIGLIARISSIMO, e FAMILIARISSI-MO, MA: add. sup. di Famigliare e di Familiare. Nel quale esercizio FAMILIARISSIMO divenne di Virgilio. Bocc. vit. Dant. Procolo d'Ottone Familiarissimo, e sospetto d'averlo favorito. Tac. Day. Pochissima parte di molte, che già essere mi soleano FAMIGLIARISSI-ME. m'è alla memoria rimasa. Beinb. pros.

FAMIGLIARITA, e FAMILIARITA, DE, TE: s. f. Familiaritas. Dimestichezza, Intrinrichezza. Stretta FAMILIARITA. - Andò un dì a lui con grande FAMIGLIARITADE. Dial. S. Greg. La troppa FAMIGLIABITÀ genera dispregiamento. Libr. simil. Cominciò seco tanta FAMIGLIARITÀ a pigliare in pochi di che, ec. fecero la dimestichezza non solamente amichevole, ma amorosa divenire. Bocc. nov. S'ingegnò d'avere la familiarità di chiunque m' era parente. Fiamm. Ha da far conto che questa mia casa sia la sua propria, senza cerimonie, e con ogni familiarità, ed in qualsisia occorrenza. Red. lett.

FAMIGLIARMENTE, e FAMILIARMEN-TE: avv. Familiariter. Domesticamente, Intrinsecamente, Confidentemente; Alla famigliare. Familiarmente ricevutolo. - Seco al fuoco familiarmente il fe' sedere. - Benignamente l'aveva ricevuto, e familiarmente ac-compagnato. Bocc. nov. Favello con teco così

FAMILIARMENTE, Vit. Crist.
FAMIGLIO: s. m. Famulus. Servo di casa; Famigliare. I miei FAMIGLI. - Perche segnato al luogo, a' suoi famigli se ne tornò. - Tu se' dirittamente FAMIGLIO da dover esser caro a un gentiluomo di questa terra. Bocc. nov. S 1. Per Donzello, o Servo d'alcun magi-

strato. Li quali, ec. erano tutti o morti o infermi, o st di FAMIGLI rimasi stremi, che

uficio alcuno non potevan fare. Bocc. Introd.

S 2. Per Birro. Onde un famiglio nel serrar la porta Sentì romoreggiar tanta genia. -E pci comanda a un branco di FAMIGLI Che quivi fatti avea venir di corte, Che di lor mano l' animal si pigli. Malm.

§ 3. Esser più furbo d' un FAMIGLIO d' Otto : vale Esser sagacissimo e accortissimo . Malm. FAMIGLIOLA: s. f. Lo stesso che Fami-

S. Famigliola: è anche il nome di Una specie di piccol fungo. Onde dicesi proverb ed equivocamente Io ho le FAMIGLIOLE, per dire Io ho fame. Serd. Prov.

FAMIGLIUOLA: s. f. Parva familia. Dim. di Famiglia, detto per vezzi. Movesi'l vec-chierel canuto e bianco Del dolce loco, ec-E dalla FAMIGLIUOLA sbigottita, Che vede il

caro padre venir manco. Petr.

S I. E figur. Ci fecondi le piante con FA-MIGLIUOLA di pomi più numerosa. Segner. Pred. S 2. Per Brigata umile, o piccola. Considera adunque quella FAMIGLIUOLA benedetta sopra tutte l'altre. Vit. Crist. - V. Fami-

gliola.

FAMILIARE, FAMILIARESCAMENTE, FAMILIARISSIMAMENTE, FAMILIARÌS-SIMO, FAMILIARITÀ. - V. Famigliare, Famigliarescamente, Famigliarissimamente, Fa-

migliarissimo, Famigliarità
FAMILIARIZZARSI: n. p. Prender dimestichezza; Addomesticarsi . Magal. lett. ec. FAMILIARMENTE . - V. Famigliarmente .

FAMOSAMENTE: avv. Vulgo. Con fama; Manifestamente, Pubblicamente, Apertamente, Notoriamente. Ogni uomo tanto più famosamente ha in sè il peccato, quan-

FAMOSISSIMO, MA: add. sup. di Famoso. E fra gli altri, che mi posero gli occhi addosso da dovero, fu una FAMOSISSIMA cortigiana. Fir. As. In quella guisa appunto, che per una certa somiglianza di fortuna avvenne al nostro famosissimo Galileo Galilei. Red. lett. Occh.

FAMOSITÀ, FAMOSITADE, FAMO SITÀTE: s f Voc. inusitata - V. e di Fama. Grande battaglia fue imprima, e degnamente da farne menzione tra le cose famose per la famosità de' capitani. Peti.

uom. ill

FAMOSO, SA: add. Inclytus. Di gran fama, Di gran nome, Chiaro, Rinomato, Celebre, Insigne, Inclito, Che è salito in gran fama. Eran quivi a così fatta esaminazione e di tanta e si famosa donna quasi tutti i Pratesi concorsi. Bocc. nov. Quella, ch' al mondo si FAMOSA e chiara Fe' la sua gran virtute. Petr.

S 1. FAMOSO: per Disonesto, Infame. Fem-

mine non FAMOSE . Bocc. C. Dant.

§ 2. In questo sign aggiunto a Libello, o simile, vale Infanatorio. Libello FAMOSO si è quando alcuno scrive alcuna cedola, la quale contiene la aggiuria, e la afunia altrui, e gi tala in luogo ch' ella sia trovata, e così è infamata la persona. Maestruiz.

§ 3. Per Insigne, Noto, Pubblico; e dicesi si del hene che del male. Era famoso di gran santità - Uomini famosi di santità - Vit. SS. PP. Ma chi è famoso ladro e manifesto, questi cotali sono tutti impiccati. Maestruzz. Vogliamo che i detti Camarlinghi sempre sieno del detto popolo, ed i più antichi, ed i più famosi di zelo, e d'amore alla reverenzia di nostra Vergine Muria. Cap. Impr. Famoso corsale - Uomo assai famoso per la sua sierezza. Bocc. nov.

§ 4. E detto equivocamente da Fame, vale Affamato. Quella de battilani assai FA-MOSA Gente, ch' a bere è peggio delle spu-

gne. Milm.

FAMÙCCIA: s. f. Parva fames. Piccola fame. Perchè si destava allotta un poco la

FAMUCCIA. Vit. S. Gio. Batt.

FAMULATÒRIO, RIA: add. Famularis. Che necessariamente accompagna e presta servigio; ed è per lo più agginnto dique'verbi i quali mai non vanno da loro, ma sempre ricercano un infinito d' un altro verbo, o espresso, o tacito. Questi verbi si potranno dire alla Latina, Famulatori, ec. Io voglio, fare, Tu puoi dire, Colui vuole andare. E benchè si dica Io voglio te, Io non la posso, ec. vi s'intende pur sempre l'infinito. Io non la posso portare. Io voglio te pigliare, sposare, ec. Buonimatt.

FAMULENTO, TA: add. Lo stesso che: Famelico. V. - Per sovvenire alle FAMULENTE

pecorelle . Sannazz. pros.

FANALE: s. m. Fax. Quella lauterna, nella quale si tiene il lume la notte su i navilj, e'n sulle torri de' porti. Montre il FANALE acceso Che a' naviganti la dogana addita. Buon. Fier.

S I. FANALE: si dice ancora la Torre medesima in cui si accende tal lume per dar segno a' naviganti. – V. Faro. Tugliaro le quattro torri che erano in mare alla guardia del porto, e'l fanale della Meloria. G. Vill.

G 2 Fanale: dicesi anche Quella lanterna che si mette alle cantonate delle strade, ne' cortili, sulle scale, ec. Quelli delle carrozze diconsi Lampioni. Fanali di cristallo guarniti di lutta con crociata sopra, e foglie e padellina sotto, con due cannelli per tirarla su e giù: v'è pure un bocciuolo per mettervi il lume che è di vetro, con luminello di lutta. - V. Latta, Lattajo. Vi pregai di

quei FANALI, e si parlò su la speculazione che non avrebbono illuminato. Magal. lett.

§ 3. Fanalt sull' asta: diconsi Quelli che si portano a processione dalle Compagnie.

FANATICISMO. - V. e di Fanatismo

FANATICO, CA: add. Furiosus. Furioso, Spiritato. Tu dai nel fanatico, e mi rassembri uscito del seminato. Buon. Fier.

S. Fanatico: oggidi si dice specialmente Chi si crede trasportato da un furor divino Che è mosso da un eccesso superstizioso di religione e di pietà. - V. Fanatismo. FANATISMO: s. m. Azione di fanatico o

FANATISMO: s. m. Azione di fanatico o furioso, e più propriamente Entusiasmo eccessivo e superstizioso di religione. Il FANATISMO importa un eccesso superstizioso di religione e di pictà. Lami Dial. Conti pros. poes.

FANCENLA: s. f. Voc. ant. Fanciulla. La mandava a guardar te perore con esso l'al-

tre FANCELLE. Vit. S. Margh.

S. Tener fante e FANCELLA: prov. antico, Esser agiato e fornito de' beni di fortuna. FANCELLETTA: s. f. Voc. ant. Dim. di

FANCELLETTA: s. f. Voc. ant. Dim. d

FANCELLETTO: s. m. Voc. ant. Dim. di-Fancello. Tito si tolse li più belli FANCEL~

LETTI giovani e si li prese, ec.

FANCELLÈZZA: V. s. f. - e di Fanciullezza. FANCELLO: s. m. Voc. ant. Puer. Fanciullo. Credettono in Domeneddio cinque mila nomini senza le femmine e senza li FANCELLI. Vit. S. Margh. Fancella e Fancello sembrano voci sincopate di Fanticella e Fanticello. V.

FANCIULLA: s. Puella. Femm. di Fancullo, cioè Colei che è tra l'infanzia e l'adolescenza, cioè nella puerizia. - V. Damigela. Voi dovreste pensare quanto sieno più calde le fanciulle che le donne attempate. Bocc. nov. Dà una fanciulla a uno fanciullo, e lascia far loro. Franc. Sacch. nov.

S I. FANCIULLA: non solamente per Piccola e Giovanetta. ma anco per Femmina vergine di qualsivoglia età. Maritavansi le fanciulla

a forza. Din. Comp.

3. Per Giovanetta, siasi vedova, maritata, o anche concubina. Temendo non fosse cagione della balia per sua caldezza, gliet tolsi e dieilo a una fanciulla temperata con latte fresco. Cron. Vell. La balia, ec. sia onesta e di buona vita, ed esemplare, annosa, e non fanciulla. Tratt. gov. fam. E la fanciulla di Titone correa gelata al suo antico soggiorno. Petr. cap. Dante disse la concebina di Titone. Presa scusa che la fanciulla indugiava a venire ( qui parla di Carite vedova) egli incominciò a gridare: o fanciulle, io vi ho menato dal mercato un bellissimo servo. – Erano quelle, fanciulle concubine, ec. Fir. As. Onde ancora

oggidl si dice comun. Etien la FANCIULLA, di

chi tenga concubina o meretrice.

§ 3. FANCIULLA: T. de' Pescatori. Specie di piccol pesce di mare, lo stesso che Donzel-

FANCIULLACCIA: s. f. Pegg. di Fanciul-

la, Bambolona. Bern. Mogliazz.

FANCIUELACCIO: s. m. Fatuus juvenis. Lo stesso che Giovanaccio. Una vostra pari avere un fanciullaccio per marito, come son costoro. Fir. Trin. FANCIULLAGGINE: s. f. Puerilitas. A-

zione da fanciullo, Bambinaggine; Ragazzata, Puerilità. Fanciullaggine sciocca, ridicola. E quando sono vecchi non si scordano di are mille FANCIULLAGGINI. Fr. Giord. Pred.

FANCIULLAJA: s. f. Puerorum grex. Moltitudine di fanciulli. Così ridotta io sono in FANCIULLAJA, per non dir frasconaja. Alleg. Disse poco prudentemente veggendo quei giovani che v'erano alla guardia: ringra-ziato sia Dio, che pur di qui si leverà que-

FANCIULLEGGIARE: v. n. Juvenescere: Far atti da fanciullo. - V. Bamboleggiare. FANCIULLEGGIANDO con gli suoi Sileni. Salv.

FANCIULLERIA: s. f. Puerilitas. Fanciullaggine. Qui pur troppo si sperimentano l'opere di fanciullo: e quali sono? sono infinite quante son le FANCIULLERIE. Segner.

FANCIULLESCAMENTE: avv. Pueriliter. A guisa e modo di fanciullo. Faccendo esso, siccome leggieri e mobile, molte cose FANCIUL-

LESCAMENTE. Mor. S. Greg.

FANCIULLESCO, SCA: add. Puerilis. Da Fanciullo; Puerile, Bambinesco. FANCIULLEsco senno. - Modi, maniere, età fanciulle-SCA. - Lasciando star la prima parte che è opera fanciullesca. Bocc. Tu fai troppa stima d'alcune gloriuzze minute e fanciullesche. Cas. lett.

FANCIULLETTA: s. f. Dim. di Fanciulla. Tu sola fanciulletta bionda, e bella, Morbida, bianca, angelica, vezzosa. Ninf. Fies.

FANCIULLETTO: s. m. Puerulus. Dim. di Fanciullo. Da poi che'l FANCIULLETTO fu cresciuto, In tanta forza venne, ec. Bern.

FANCIULLEZZA s. f. Pueritia. Puerizia quasi da sette anni a quindici. Il quale dalla mia fanciullezza con lui mi sono invecchiato . Bocc. nov.

§ 1. Per Fanciullaggine. Col desiderio a quel paese torno, Dove facemmo tante FAN-CIULLEZZE. Bern. rim.

§ 2. E figur. detto anche de' princ tempi di checche sia. Si seminano le tubere de' poltoni, ec. la cui tenera fanciullezza si vuole

diligentemente nutricare. Pallad. sett. Fra Jacopone da Todi, che fiorì ne' tempi più rozzi della fanciullezza della poesia Toscana . Red. annot. Ditir.

FANCIULLINA: s. f. Puellula. Dim. di Fanciulla. E in quella di Belcurrado suc-

cesse la fanciullina . Salv. Spin.

FANCIULLINO: s. m. Puerulus. Dim. di Fanciullo. Egli colla donna, che'l FANCIUL-LIN suo aveva per mano, se n'entrano nella

camera. Bocc. nov.

FANCIULLO: s. m. Puer. Chi è d'età fra la infanzia e l'adolescenza, cioè nella puerizia. - V. Putto, Garzone, Giovanetto, Zitello, Damigello, Ceppo, Befana, Giuochi, Vesti de' fanciulli . FANCIULLO tenero , piace vole, vezzoso, amabile, gentile, dilicato. ~ Fanciullo è infino a' sette anni, e garzone infino a' quattordici . But. Par. Che sempre a guisa di FANCIULLO scherza. Dant. Purg.

S. FANCIULLO di mona Bice: vale Fanciullo cresciuto, Giovanetto. V. Fanciul di mona Bice Che faceva alle braccia colla nonna.

Salv. Granc.

FANCIÙLLO, LA: add. Recens . Giovane, Novello, Non per ancora venuto alla sua per fezione, Non interamente adulto . - V. Giovane. Egli nelle vecchie scorze ritorna il vi gore delle FANCIULLE piante . Bemb. Asol.

§ 1. Fare a FANCIULLO: che anche si dice Fare a' bambini, vale Non istare nel concer. tato; detto così perchè i fanciulli fanno e di-

sfanno i pátti a lor capriccio.

§ 2. FANCIULLO: per Fanciullesco, Conveniente all' età di fanciullo. Qual più misera disconvenevolezza può essere, che la vecchia età di fanciulle voglie contaminare? Bemb.

FANCIULLUZZA: s. f. Puellula. Piccola fanciullina. Tu sai come fanno le FANCIUL-

LUZZE . Salv. Granch.

FANCIULLUZZO: s. m. Puellus. Piccolo Fanciullino. Perch'il cieco fanciulluzzo Ne trastulla gli amanti, e spassa spesso. Matt. Franz. rim.

FANDONIA: s. f. Commentum. Bugia, Chiacchierata vana, Favola; ed è voce bassa tuttochè comunissima. - V. Falsità. Quante pastocchie, panzane e FANDONIE. Buon. Fier. Quello è un sensale che si chiamo il Parola, ma la glosa Uom di FANDONIE dice, e di bugie, Perchè in esse fondò le senserie Malm. Io non credeva questa FANDONIA, ma contuttociò volli interrogarne, ec. Red. esp.

FANÈLLO: s. m. Linaria. Piccolo uccelletto che canta dolcemente, e diventa dime. stichissimo. Calderugi, famelli, e ogni generazion d'uccelli che cantino. Cresc.

fanciullesco e smorfioso. Bernardin gira il capo e ride e guata, E biasciando fa due FANFALECCHI, Quasi dica noi siamo all'insalata . Alleg

FANFALUCA: s. f. Quella frasca che abbruciata, si leva in aria. Padiglion coprir

grilli e FANFALUCHE. Buon. Fier.

S. Per met. si dice delle Cose che pajon fondate in aria. FANFALUCHE d'innamorati. Salv. Granch. Venire a cose di più sugo e di maggior nerbo e sostanza che queste fan-FALUCHE non sono. Varch. Ercol. Come l'uomo piglia moglie, ec. badasi ad altro che a FANFALUCHE. Id. Suoc.

FANFANO: s. m. Gasterosteus ductor. Nome volgare d'un pesce nobile della specie delle lucerne, il quale ha qualche similitudine col ragno, ma più panciuto e comun. assai

più grosso FANFANO, NA; add. Vano, Che anfana per poco, Anfanatore. Usasi anche in forza di sost. Tu se' una fraschetta, una FANFA-

NA. Buon. Tanc.

FANFERA. – V. Vanvera.

FANFERINA: s. f. Far la FANFERINA, e Metter in FANFERINA, modo basso che s'usa parlando Di chi per suo interesse mette ogni cosa in baja e in canzone . - V. Burlare, Bef-

fare, Baja.

FANGACCIO: s. m. Cenum. Pegg. di Fango. Luogo pieno di melma o fango. È qui si avverta che questi nomi, a' quali s' aggiugne ACCIO, quasi sempre con tale aggiunto denotano Malvagità ; aggiunto a nome di buona significazione, lo fa di rea; se a quel di rea, lo fa peggiore, e talora denota non malvagità, ma straordinaria grandezza, come GRAN-DONACCIO, BASTONACCIO. Fitti nel limo, cioè in quel fangaccio del palude. But. I ranocchi che stanno nel FANGACCIO. Burch.

S. Per met. dicesi anche della Lordura del vizio, de' peccati e simile. Infino a tanto che l'uomo gli purga del lor pangaccio e della lor ruggine. Sen. Pist.

FANGHIGLIA: s. f Lutum. Fango, Melma, Poltiglia. Nel fondo di alcuni fossi e paduli v'è una finissima fanghiglia. - L'uomo, non senza pericolo d'ammemmare, spasseggia per la terrena fanghiglia. Alleg. ! lombrichi giacevano placidissimamente in quella fanghiglia. Red. css: ann.

\$ FANGHIGLIA: per Quella poltiglia che resta nel truogolo della ruota dell'arrotino. Altri ha chiamati fanghiglie, altri rottami, altri

trucioli. Bellin, disc.

FANGO: s. m. Lutum. Terra intenerita dall'acqua. - V. Loto, Pantano, Fitta, Mel-Infangare, Sfangare. FANGO tenace, molle, brutto, nero, fetido, immondo. -

Basterebbe, se egli t'avesse ricolta del FAMco. Bocc. nov. Si derme in sul peccato altresì, come il porco che si diletta più nel' FANGO che nella chiara acqua. Tratt. Fort. Bruttare, Lordar di FANGO. - V. Inzacche. rare, Impillaccherare.

S 1. Per met dicesi della Lordura de' péccati e de' vizj, e di cose vili e da dispregiare. Tu ti vedrai liberato dal FANGO di quei peccati. Coll. SS. PP. Io che l' età solea viver nel fango, Oggi mutato'l cuor da quel che soglio, D'ogni immondo pensier mi purgo e spoglio. Cas. son. Sì che la neghittosa esca del FANGO, cioè Delle miserie. Ch' hanno posto nel FANGO ogni lor cura. Petr. cioè In cose mondane e terrene.

§ 2. Per simil. vale Intrigo. Che non penso mai più impantanarmi in simili fanghi, d'onde non esce a bene se non chi è uno sti-

vale affatto . Alleg.

§ 3. Onde in prov. Uscir del FANGO, O Trarre il cul del FANGO: vagliono Uscir d'intrighi; che anche diciamo Spelagare. Del FANGO ha tratto'l cul ch' era vassallo. Pataff.

§ 4. Far delle sue parole FANGO: vale Non mantener la parola, nè Attener le promesse. Perchè mancar di fede, e far delle mie parole FANGO non voglio per nulla. Varch.

Suoc.

§ 5. Dar nel FANGO come nella mota: vale Favellar senza distinzione e senza riguardo così degli uomini grandi, come de' piccoli. E son gagliardi, e son di que' del Ruota E dan pel FANGO come nella mota. Bern. Mogliazz.

§ 6. Dicesi proverb. Chi casca nel FANGO, quanto più vi si dimena tanto più s'imbratta: e vale Chi cade in un errore dee quanto prima veder di spicciarsene, altrimenti s' immerge nel vizio del tutto. Serp. Prov.

FANGOSELLO, LA: add. Alquanto fangoso. Da simil voce Greca che significa FAN-

GOSELLA . Salvin.

FANGOSISSIMO, MA: add. sup. di Fangoso. Le strade, ec. erano rotte tutte e FAN-

FANGÒSO, SA: add. Cænosus. Imbrat-tato, Intriso di fango, Lordo, Infangato, Imbrodolato di loto. Vidi genti FANGOSE in quel pantano. Dant. Inf.

§ 1. Per Della natura e qualità di fango; Limaccioso. Per la cagion della disposizion della terra loro, s'ella è lotosa, ovvero umida, ovvero FANGOSA o limacciosa. Cresc.

§ 2. Per Pieno di fango; Melmoso, Lotoso, Limaccioso. Io soglio paragonare questi tali medicamenti alle acque piovane stagnanti ne' pantani più FANGOSI. Red. cons.

FANGÒTTO: s. m. Voce disusata. Fagot-to, Fardelletto. V. - Matt. Franz. rim. FANTACCIA: s. f. pegg. di Fante. Cotesta

è una fantaccia sudicia, sporca, spilorcia, che è come la pila dell'acqua. Varch. Suoc.

FANTACCINO: s. m. Miles gregarius. Soldato ordinario, Semplice soldato, Fante. - V. Guerra. Salito di FANTAGGINO a' primi gradi della milizia. Tac. Dav. Molti di soldati privati, che e' dicono gregarj, e oggi il comune parlare chiamerebbe FANTACCINI, divennero Senatori Romani. Borgh. Orig. Fir.

FANTAJO: s. m. Ancillariolus. Amoroso delle fantesche. E chiamato dalle donne uomo vile, e che attende ad amori bassi e sporchi role di Seneca ) FANTAJO. Sen. ben. Varch.
FANTASIA: Phantasia. s. f. Potenza im-

maginativa dell' anima, Imaginazione. FANTA-SIA è veder mentale. But. E se le FANTASIE nostre son basse A tanta altezza, non è maraviglia. - All' alta FANTASIA qui mancò possa. Dant. Par.

S 1. Per l' Effetto medesimo di tal potenza: l' Idea, l' Immagine conceputa. Del tutto aveva l'alta FANTASIA sopra quest' opera presa, abbandonata . Bocc. vit. Dant. Eguardassesi dallo spargimento de' sentimenti, acciocchè per essi l'anima non concepesse, e ricevesse le male fantasse. Vit. SS: PP.

§ 2. Per Opinione, Parere, Pensiero, Animo, Intendimento. Per consiglio d'indo-

vini entrò in FANTASIA, e fecelo intendente. G. Vill. Sempre mi t'opponesti, e fosti di questa FANTASIA. Sen. Declam. E son per quell' amor, di FANTASIA, ec. che più diletto sia Nello star colle molle in mano al fuo-

co, Che, ec. Alleg.
§ 3. FANTASIA: per Cosa fantastica. O con invenzioni e poesie Rappresentasse grate

§ 4. In maniera particolare si dice: Non mi romper la FANTASIA, ed è lo stesso che dire: Non m' importunare, Non mi torre il capo: cioè Non ini deviare dal mio pensiero.

§ 5. Parimente si dice Quando non si vuol dare orecchie a quel che ci è detto. Io ho altra FANTASIA, e vale lo ho altri pensieri e di maggiore importanza.

§ 6 Dar FANTASIA: vale Dar retta. Orlando gli dà tanto FANTASIA Quanto se fosse d'India o di Zimia. Bern. Orl.

§ 7. Uscir di FANTASIA alcuna cosa: vale

Scordarsene.

§ 8. Per particolar locuzione, e maniera proprissima ed espressiva, si usa dir comun. Tener fantasia, e vale Essere sopra pensiero, non aver la mente applicata a quel che si opera, Essere turbato o alterato, che an che si direbbe: Andare, o stare sopra FAN-TASIA . - Rotta la lancia Chiaron va via, Ch' il suo caval teneva FANTASIA. Bern. Orl.

S 9. E Fantasia, per Invenzione strana.

Non parlerò de' ceri, che si dipignevano in varie FANTASIE, ma goffi tanto, che cc. Vasar. - V. Fantoccio. Noi veggiamo in ogni professione e arte fuori de' precetti ordinari spesse volte di nuovi capricci, e di bizzare fantasie, come fu nella nostra coltivazione l'innestare, e mill'altre invenzioni da far trottar la natura. Day. Colt.

S 10. Andare per la FANTASIA: vale Andare a cuore. Di lui sempre son io stato sì vago

E si m'è ito per la FANTASIA. Bern. rim.
§ 11. Aver FANTASIA: vale Pensare, Desiderare, Invogliarsi. Vien Pinabello un altro suo parente, Che di cadere anch' egli ha FAN-TASIA . Bern. Orl.

§ 12. FANTASIA : per Frenesia . Cavalc. frutt.

§ 13. FANTASIA: per Fantasima, Larva. Ecco servo di Dio, non temere, che sappi, che io sono servo, e non fantasia; vedi le mie pedate, e palpami, e troverai che vero ti dico. - E poi mirandomi, e affidandosi, vedendo ch' io era uomo , e non FANTASIA , presemi per la mano, e dimandommi. - Incontenente lo Demonio , come fummo disparve, ed egli rimase, ec. come se nulla FANTASIA avesse veduto . . . Ed ecco il nemico ordinare un' altra FANTASIA così fatta Vit. SS. PP.

FANTASIACCIA: s. f. pegg. di Fantasia. Ma per Dio siavi tolta della vista, Nè della vista sol, ma del pensiero, Una FANTASIAC-

CIA così trista. Bern. rim.

FANTASIARE: v. n. Meditari . Fantasticare. Però chi quello ha voglia di sapere, FANTASIANDO giù cerchi per esso. Bocc. Vis-

FANTASIMA, e per sinc. FANTASMA: s. f. Species . T. Filosofico . Immagine o apparenza di cosa conceputa dalla fantasia. V. Specie. Rappresenta la fantasia all' intelletto Il Fantasma e la spezie d'un uomo solo. Circ. Gell.

S I. FANTASIMA: usato anche nel gen. del maschio, si prende altresi per Segno di false mmagini e per lo più spaventevoli, che appariscono talora altrui nella fantasia. - V. Larva, Spettro, Ombra, Chimera, Illusione. FANTASMA orrendo, tetro, molesto, mesto, allido, funesto, notturno, ferale, importuno . - Mai notturno fantasma D' error non fu sì pien, com' ei ver noi . Petr. canz. Egli è la FANTASIMA, della quale io ho avuta a queste notti la maggior paura che mai s' avesse. Bocc. nov. Temono gli spiriti, l'anime e le fantasime. Lab. O non veramente lo spirito di Samuel fu desto dal suo riposo, ma alcuna fantasma e illusione immaginaria del diavolo fatta nelle immaginazioni . Maestruzz.

S 2. Onde Parere una FANTASMA, dicesi di

Chi per soverchia magrezza pare quasi Om-

bra e non corpo. Vit. SS. PP.

§ 3. FANTASIMA: per Quella oppressione e quasi soffocamento che altri sente nel dormir supino. E'l dormir supino, cioè rovescio, si è malvagio, perciocchè fa molte malattie, siccome apoplessia, frenesia e FANTASI-MA, che la Fisica appella in Latino incubus. M. Aldobr.

FANTASIOSAMENTE: avv. Capricciosamente, Con matta fantasia. Aggirarsi FAN-TASIOSAMENTE per ritrovare una cosa . Salv.

Buon. Fier.

FANTASIOSO, SA: add. Fantastico, Appartenente a fantasia. Bizzarrie FANTASIOSE.

Bellin. Bucch. Salvin. Buon. Fier.

FANTASIÙCCIA: s. m. dim. di Fantasia. La fantasiuccia comincia a lavorare, vorrebbe frascoline. Tratt. gov. fam.

FANTASMA. - V. Fantasima.

FANTASMO: s. m. Immaginazione o Apparenza di cosa conceputa dalla fantasia. Comun. si scrive e si dice Fantasma. Segn. anim.

FANTASTICA: s. f. Apprensiva. Hanno queste virtù luogo appropriato nel capo umano, cioè nel cerebro, cioè l'apprensiva, ovvero fantastica che si chiami. But.

FANTASTICAGGINE: s. f. Fantasticheria; Capriccio. Bisogna per forza concludere, ec. che le più delle prelibate fantasti-

CAGGINI sien fatte a st, e no. Alleg. FANTASTICAMENTE: avv. Morose. Propriamente vale Con modo odioso, fastidioso,

e rincrescevole.

S. Per Con immaginazione. Lo 'ntelletto comprende, ovvero FANTASTICAMENTE, OV-

vero con circonscrizione. Teol. Mist.

FANTASTICARE: v. n. Meditari . Andar vagando colla immaginazione per ritrovare, ed inventare - V. Ghiribizzare, Mulinare, Girandolare, Arzigogolare, Considerare, Stillarsi il cervello. Io ho fantasticato tutta notte, Quel che si sia l'ambrosia, che gl'Iddei Mangiano in cielo, in fin son le ricotte Varch. rim. burl. E nell' Ercolano dice: FAN-TASTICARE, ec. dissi di coloro, i quali si stillano il cervello, pensando a nuove invenzioni, o trovuti strani e straordinari.
FANTASTICATORE: s. m. Difficilis. Che

fantastica - V. Fantastico. Son certi cervelli strani, FANTASTICATORI, e rozzi. Zibald.

Andr.

FANTASTICHERÌA: s. f. Fantasticaggine, Specie, o imaginazione falsa che si rappresenta alla fantasia, come di cosa vera, e non è - V. Fantastico. Stando in questa mia FANdi così bello aspetto d'una popolazion tanto copiosa . Buon. Fier.

S. Per Capriccio, Fastidiosaggine, Ritrosia - V. Stravaganza, Spiacevolezza, Fantastico. Non volle egli celebrarlo, chi diceva per avere a noja le raunate, chi per FANTASTICHERIA Tac. Day.

FANTASTICHÌSSIMO, MA: add. Sup. di Fantastico. Il vostro poeta, ec. non se n'avvedendo, cred'io, fa tutto il giorno di queste fantastichissime stravaganze. Alleg.

FANTASTICO, CA: add. da Fantasma. Imaginarius. Finto, Immaginato, Non vero; Che non ha altro fondamento, che quello del-la fantasia - V. Imaginario, Favoloso. Da-vanti alla virtu fantastica, la quale il sonno lega, diverse forme paratemi, avvenne, che, ec. Lab. Fu l'errore de' Manichei, che tennero, che 'l Corpo di Cristo fosse FAN-TASTICO. Com. Inf. Vedendo que' servi d'Iddio non arder nella fornace, dicesse, o dir potesse, che quel fuoco fosse FANTASTICO . S.

S 1. Virturantastica : vale L'immaginativa. Davanti alla virtù FANTASTICA paratemi. Bocc.

Lab.

§ 2. FANTASTICO: detto D' impresa, opera, e simile, vale Fatto con poco fondamento. La detta impresa del Tribuno era un' opera FANTASTICA, e da poco durare. G. Vill.

§ 3. Fantasfico: detto di persona, vale Falotico, Inquieto, Stravagante, a guisa della fantasia strana, varia e diversa. V. Bisbetico, Umorista, Stravagante, Lunatico, Fantasticatore. Io cedo, io son fantastico, Sofistico, fanatico, ipocondrico, Eteroclito, stitico; Ma negar tu non puoi, Ch' oggi alcuni ci sian più dell' usato Resi altrui soperchievoli, e nojosi, ec. Buon. Fier. Maledetto sia chi mai maritoe una femmina ad alcun dipintore, che sete tutti FANTASTICHI e lunatici. Franc. Sacch. nov. Che capriccio strano ha questo fantastico nel capo! Cecch. Mogl .

§ 4. Opinione FANTASTICA: vale Stravagante. Vedi erronea usanza, vedi opinion FAN-TASTICA, vedi che disciplina, che bell' or-dine d'una savia Città! Ar. Cass.

§ 5. È anche aggiunto molto proprio, e ben espressivo d' ogni altra cosa che sia stravagante, strana, e fuori del consueto. In questo medesimo di ho trovato in modo FAN-TASTICO la mia figliuola, che già fa un se-colo piansi per morta. Ambr. Cof. E visto ch'ebbe il fantastico uccello Del suo troncon all'ombra morto il lassa - Smarrissi il Conte non senza sospetto Di qualche trama FANTASTICA, strana. Bern. Orl. La distinzione, Che'l ricco sopra gli altri oggi pretende, I fantastichi prezzi a' sassi impone. Jac. Sold. sat. Ma benchè la lettura sia FANTASTICA, a un che si può dir, non sa niente . Malm. cioè Bisbetica , Difficile a leg- 1

FANTE: s. m. Famulus. Voce accordiata da Infante, e siccome in Latino Puer, anche appo noi significa Servo, Servidore, che an-che diciamo Garzone. Al quale i due fratelli fecero prestamente venire medici e FANTI, che'l servissero. Bocc. nov. Gli ca-pitò alle mani uno, ch' era come uno per FANTE a piede a fare suoi servigj. Franc. Sacch. nov. Non tenga FANTE maschio, nè cavallo, se già non fosse fattore da villa. Cron. Morell.

S 1. In genere femminino, non si piglia se non per Serva, Fantesca, Fanticella. Aveva Giacomino in casa una FANTE attempata. Bocc. nov. Elleno, essendo mie FANTI, riconoscono me per lor donna. Boez. Varch.

§ 2. Dicesi in prov. Scherza co' fanti, e lascia stare i santi, e vale Non si dee mescolare le cose sagre colle profane. Scherza co' FANTI Pistoja, e non co' santi. Varch. Suoc. § 3. Tener fante e fancella. - V. Fan-

cello .

§ 4. FANTE: per Fanciullo. Sozza cosa è avere autorità de' vecchi, e i vizi delli fanciulli; chè i vecchi non fanno l'opere de' FANTI per l'etade, ma per vizio. Albert.

§ 5. Per Uomo semplicemente. E parendogli essere un bel FANTE della persona s'avvisò questa donna dovere essere di lui innamorata. Bocc. nov.

§ 6. Lesto FANTE : dicesi d'Uomo accorto,

sagace, Che sa il fatto suo. Malm. § 7. FANTE: più comun. si prende per Soldato a piede, perchè ne' tempi dell'Imperio basso, in cui la milizia cominciò a riputarsi più per la cavalleria che per la soldatesca a piede, il pedone si venne a stimare come mini-stro e servitore del Cavalicre. - V. Fanteria. Mandano 500 FANTI Ghibellini del contado di Firenze. G. Vill.

§ 8. Far FANTI, Invitar FANTI: vagliono Adunar fanti ne' bisogni di guerra. Attendeva a far cavalli e FANTI nella Calabria. Bemb.

§ 9. FANTE: per T. di Giuochi di carte. La minor figura di ciascun, seme rappresentata in forma di servitore. FANTE di coppe, di spade, di cuori, di quadri, ec. - V. Carte, Tarocchi. Tieni a mente per il giuoco di Pittagora, che i maggiori si chiamano capi o guide, i minori che sono contenuti, chiamano compagni o fanti. Varch, giuoc. Pitt.

FANTEGGIARE: v. a. Ancillari . Far cosa da fante, e servo. Grande sconvenevo-lezza è, che a donna fanteggi, e la fante donneggi. S. Bern. Nobil. Anim. Qui parla

dell'anima e del corpo .

EANTELLO: s. m. Infans. Dim. di Fan-

te; Fanticello, Fanciullino; ma è voce antiquata . Fr. Jac. T.

S FANTELLI: diconsi da' Mojatori i Pilastri

delle travi traverse della fornace.

FANTERIA: s. f. Peditatus. Soldatesca a piede, come dicesi Cavalleria la soldatesca a cavallo - V. Guerra, Combattente, Soldato, Milizia. Fanteria ben disciplinata - Con due mila cinquecento cavalieri, e molti balestrieri, ed altra fanteria si parti. M. Vill.

FANTESCA: s. f. Ancilla, Fante, Serva, Servente - V. Fanticella . FANTESCA vile, povera, rozza, fedele, sollecita, ec. - V. Serva. Tu vedesti quattro bellissime FANTE-SCHE a vedere, e non vedere, aver disteso un letto di mirabilissimi materassi. Fir. As. Così sta, e me lo fece intendere per la FAN-TESCA . Fir. Trin.

FANTESCACCIA: s. f. Pegg. di Fantesca 2 Voce di regola, e di varj Scrittori.

FANTICELLA: s. f. Ancillula. Dim. di Fante femminino; Servuccia, Serva di povera e vil qualità. Ad una sua fanticella il fe prestamente pelato e acconcio mettere in uno schidione. Bocc. nov. Rinchiusa, come s' io fussi una vil fanticella, in cost sozza prigione . Fir. As.

FANTICELLO: s. m. Dim. di Fante. Non. guattero, non fanticello alcuno vi rimase.

Bocc. lett. pr. S. Ap.

FANTICINO, FANTISINO, e FANTIGI-NO: s. m. Infans. Fanciullino, Bambino, Fantino. Vedere si puote, che non avea a fare con fantisini, ma con valenti e sa-vj signori. M. Vill. Come spiramento, il quale il fanciullo lo trae a sè intra le membra, nelle quali esso fantigino si nutrica. ColL Ab. Isac.

FANTILITA, FANTILITADE, FANTILITATE: s. f. Infantia. Infanzia. Hai figliuoli? ammaestrali nella FANTILITADE loro.

Albert.

S. Per Fanciullaggine, Ragazzata. Quando io venni in tempo di perfetto uomo, io la-sciai le fantilitadi. Tralt. Sap. FANTINERIA: s. f. Calliditas. Malizia,

Cattività celata, Tristizia: voce bassa come, Fantino, da cui essa deriva. Oggi si direbbe saper di guerra, o ragion di stato, che fa lecito ciò, che è utile; il popol basso la direbbe FANTINERIA. Tac. Dav. Post. FANTINEZZA: s. f. Voc. ant. Fantilità,

Infanzia Libr. cur. malatt.

FANTINO: s. m. Infans. Dim. di Fante, Piccol fanciullo, Bambino, Ragazzino, ma oggidi più non s'usa in questo significato Disse che non volea, ec. uccidere i fanti-ni, che erano innocenti. G. Vill. Era costui innamorato di Carite finch' ella era piccola FANTINA, Fir. As.

S 1. FANTINO: dicesi anche a Uomo vantaggioso, e che faccia professione d'aggirare gli altri; ma è voce bassa come il derivato Fantineria . Ed egli ( che è FANTIN di picche ) tira all' amico e al nimico, e pela, e scortica, e rode insino all'osso. Cecch. Spir. Ma chi fantino a me corre il cappello , L' attacchi alla finestra , e faccia i fuochi . Buon. Fier.

S 2. Onde talvolta figur. Esser FANTINO, vale Esser persona da fare questo e altro.

§ 3. Si dice pur Fantino a Ragazzo, che cavalca, reggendo i barbari, o cavalli spo-gliati quando corrono al palio. Vanne alle mosse, ciascuno ha fautori; La chiocciola ha fantino una farfalla, Il centogambe un grillo . Buon. Fier.

\$ 4. Fare il Fantino: vale Fare il bravo, il coraggioso, l'ardito; che anche si dice Fare il Bajardino. Malm.
FANTISINO. - V. FANTICINO.

FANTOCCERIA: s. f. Puerilitas, Bamboc-

ceria , Fantocciata . Voc. Cr. FANTOCCIAJO: s. m. T. Ayvilitiyo . Pittor da fantocci, Pittor plebeo. Ordinò che non certi fantocciaj, che avevano gia molt' anni fatte nelle girandole mille gofferie, ma un maestro eccellente facesse, ec. Vasar. Vit.

FANTOCCIATA: s. f. Nugæ, puerilitas. Frascheria, Bajata, Bagattella. Cr. in Fra-

scheria

FANTOCCINO: s. m. Fictus pusio. Dim. di Fantoccio. Gti uomini parean FANTOCCINI da ceri. Morg. Così fanno talor due fantoccini Al suon di cornamusa per Firenze . Malm.

S. Per Uomo sciocco, Scimunito. Io, per non vituperare uno sciocco fantoccino, ec. averei trovato qualche scusa. Cellin. vit.

FANTÒCCIO: s. m. Pusio. Piccola figurina, fatta per lo più di legno, o di cencio, ec. - V. Bambola, Bamboccio. Figurette, e FANTOCCI semoventi, ed operanti. Buon. Fier. Per la vostra de' dodici a me grata, son (san mi sia) venuto in cognizione d'un FANTOCCIO abbozzato da un garzone, con un FANTOCCIO arsiccio di granata. Alleg.

S 1. FANTOCCIO, o Bel fusto. - V. Cero. S 2. FANTOCCIO: dicesi da' Pittori e Scultori Una figura mal fatta, brutta, sproporzionata. Anche Michelagnolo dipinse a principio de' FANTOCCI. Cas. lett. Non parlero d' alcuni ceri, che si dipignevano in varie fantasie, ma gossi tanto, che hanno dato il nome at dipintori plebei, ec. onde si dice alle cattive pitture: FANTOCCI da ceri, perchè non mette conto . Vasar vit. Incominciarono quegli scultori, che vennero di poi, a fare quelle brutte e sproporzionate figure, o come volgarmente si dice FANTOCCI, di che

son pieni tanti edificj e sepolcri di que' tem-

pi . Bald. dec.

§ 3. Pittor da FANTOCCI . - V. Fantocciajo. § 4. Fantoccio: come Nibbiaccio, Uccellaccio, Zugo, e simili, sono tutte voci che servono per intendere Un uomo sciocco, e scimunito. Credeva il mio fantoccio con lo sguardo Di sbricciolar tutto il femineo sesso. Malm. Ma che FANTOCCIO è questo, Che fastel mal legato, Ch' io veggo in quà venire ? Buon.

§ 5. Fantoccio: dicesi anche alle Piante rimonde e tosate degli uccellari, sulle quali pongonsi i vergelli. De' tordi ho'n gabbia, e su i tosi fantocci Porrò a mia posta in sui

vergelli il vischio . Jac. Sold. Sat.

FANTOCCIONE: s. m. Accr. di Fantoccio. Vedendo un fantoccion sì badiale Dopo il terror di tante spade fuora. Malm.

FANTOLINO: s. m. Infantulus. Dim. di Fantino, e propriamente Bambino. Volsimi alla sinistra col rispitto, Col quale il FAN-TOLIN corre alla mamma. Dant. Purg. Le femmine patteggiarono insieme del manicare i lor fantolini. G. Vill.

FANTONACCIO: s. m. Pegg. di Fantone ; Uomaccione; Uomo di statura grande; ma s' intende in un certo modo grande e poltrone o disutile, che anche si dice Disutilaccio, Lasagnone, Merendone, Scioperone, FANTONACCE che fanno altrui paura, Tremar la terra, spaventare il sole. Malm.

FANTÒNE: s. m. Uomo che fa bella mostra di sè, ma è poco buono a nulla; Bellimbusto, Ciondolone. Cr. in Fantonaccio. V.

FAONAMENTO: s. m. Parto, il figliare delle bestie. Innanzi che'l latte sia buono per usare, sí si conviene passare quaranta di di-po' loro fronamento. M. Aldobr. testo Redi. V. Faonare.

FAONARE: v. n. Voc. antichissima. Lo stesso che Figliare; e dicesi per lo più delle bestie. Nella primavera il latte vale meglio, perciocche in questo tempo FAONANO le bestie più che in altro tempo. M. Aldobr. Crcdo che sia voce venuta di Francia e di Provenza . . . faoner, far figli o pargoletti; faonement Il far pargoletti, parto d'ani-male. Red. Or. Tosc.

FARABUTTO: s. m. Neologismo Fiorentino. Ingannatore, Truffatore; Uomo poco di

FARAONE: (TOPO DI) Lo stesso che Icneumone. V.

S. FARAONE: è anche il nome d'una Specie di giuoco d'azzardo, corrispondente a quello della Bassetta

FARCHÈTOLA, e FARQUETOLA: s. f. da Querquedula de' Latini. Uccello di razza d'anitre salvatiche minori: le sue ali sono da color verde con un po' di turchino, e'l ventre bianco. Arrostisci la farchetola, e usa lo grassume che ne scola. Libr. cur. malatt.

FARCIGLIONE: s. m. Specie d' Uccello d'acqua, forse lo stesso che Farchetola. Barattole, germani, farciglioni, Altri uccei d'acqua, i'non saprei dir tanti. Morg.

FARDA: s. f. Sornacchio grande, Sputo catarroso, e generalmente Roba sporca da imbrattare altrui - V. Sputo. Ne di fiaschi di FARDA Minaccia chi sta forte alla frontiera.

Libr. Son.

FARDAGGIO: s. m. Impedimenta. Bagaglie, Bagaglio, Bagagliume. Fu sforzato pur finalmente a mostrur le spalle a' nemici, e colla perdita delle genti e di tutto il fardagcio loro fuggirsi nella Franconia – Era uscito di Pavia con tutto il fardaggio e bagaglie sue. Stor. Eur.

FARDATA: s. f. da Farda. Percossa data con un pannaccio intinto in farda, o altra sporcizia. Non udi mai tanto uomo scopato, Passando per mercato, Esposto alle FARDATE,

esposto a' torsi. Buon. Fier.

§ 1. Dare una FARDATA : figur. Gettare un

motto pungente verso alcuno.

S 2. Avere una fardata: Essere morso con un niotto pungente, Ricevere un solenne rimprovero, una rispostaccia che abbia dell'impertinente. Da Marle aveva avuto una fardata. Malm. Una fardata, ec. per dirla all'uso della "ostra plebe, una sudicia ripassata. Min. Malm.

FARDELLETTO: s. m. Sarcinula. Dim. di Fardello. Aveva fatto un fardelletto manesco del mio miglioramento. Salv. Granch. Per far de' suoi peccati un fardelletto, E porlo a piè degli uomini sacrati. Forig. Ric-

ciard.

FARDELLINO: s. m. Sarcinula. Dim. di Fardello. Io ti farò un fardellino de' panni tuoi, e metterogli in qualche cassa. - Subito n' ebbe fatto un asseltato fardellino, e mettelo tra altri panni. Fr. Sacch. nov. Le porge un fardellin piccolo, e poco Di robe che laggiù gli faran siucco. Malm

che laggiù gli faran giuoco. Malm.

FARDELLO: s. m. Sarcina. Ravvolto di panni, o d'altre materie simili, siccome parlando di legne si dice Fastello. – V. Fagotto, Rinvolto. Leggiero, piccol fardello. – Nel primo fardello che farai, mandalo avendere a Firenze. Franc. Sacch. nov. Non tanto solamente portano i gran fardella di robe, anzi gli vanno tranando per la via. Sen. Pist.

§ 1. Far farbello: Lo stesso che Far fagotto, cioè Raunar la roba per portarla via, e andar con Dio con essa, e vale anche semplicemente Andarsene. Il devoto padrone, venuto il tempo a proposito, fatto farbello

di ciò che vi aveva di buono, sì fu a suo cammino. Fir. disc. ann.

§ 2. E talora Esser vicino a morte, Star per andarsene da questo mondo. Ad ogni passo trova gente morta, O per lo men che sta per far farbello. Malm.

FARDO: s. m. T. Mercantile. Balla, o Collo cilindrico di pelle, colle testate rotonde, entro a cui è chiuso un sacco di tela ripieno di indaco, casse, cannella, e simili. Tariss. Tosc. ec.

FARE: s. m. Faro, Stretto di mare, e propriamente quello di Messina. Rivalicarono perlo fare sanza contrasto niuno. G. Vill.

FARE: v. a. sincop. dal primitivo FA-CERE, che così intero alla Latina fu in uso anticamente; onde FACCIO, e FACE dissero quasi tutti gli Antichi in vece di FO, e FA, ed ancora con molte delle sue voci supplisce all' altro, formandosi di tutti e due un sol verbo. In alcune terminazioni sì adopera pure doppiamente, eziandio ne'suoi composti, colle voci derivanti da ciascuno di detti infiniti, dicendosi ugualmente IO FACCIO, IO FO, IO DISFACCIO, IO DISFO, e simili. Come appo i Latini così anche nella Lingua nostra esprime questo verbo generalmente l'azione, che poi particolarmente si spiega con altri verbi; onde dinotando gli avverbj, che sono quasi addiettivi de verbi, le circostauze dell'azioni, e co' nomi divisandosi le cose, così le agenti come le pazienti, e spiegandosene le lor qualità, ne segue, che accoppiato il verbo Fare co'verbi, nomi ed avverbj, ne significhi, mercè di tal compagnia, distintamente le specie precise, e le forme individuali dell'azioni particolari, come da sè unitamente comprende l'azione in generale. Siccome però soverchia, e forse inutil cosa sarebbe il trar fuori, e riunire sotto quest' articolo le moltissime frasi particolari e locuzio ni proprie e più espressive nel significato, o più frequenti nell'uso, che da' suoi varj accoppiamenti, e diverse costruzioni si formano: così basterà esporre quelle, il cui significato da questo verbo unicamente dipende, rimettendo per tutte l'altre al luogo lor più proprio e particolare, al quale comunemente il leggitore suole ricorrere; laonde FARE Acqua, FARE Affoltata, FARE a Gara, alla Carlona, ec. ec. - V. Acqua, Affoltata, Gara, Carlona. Da Faro derivano e si compongono molte voci, come Affare, nome e verbo, Affatto avv. Confarsi, Contraffare, Disfare, Disfacimento, Forfare, Malfare, Malfatto, Malfattore, Maleficio, Malfare, Malfatto, Malfattore, Maleficio, Malefico, Misfare, Misfatto, Rifarsi, Sfar-si, Soddisfarsi Sopraffare, Stupefare, Prefatto, Fattibile, Facile, Facitore, Fazione, ec. FARE: corrispondente al Latino Agere.

T. Filosofico. Operare: contrario di Patire. Ivi s' accoglie l'uno e l'altro insieme, L' un disposto a patire, e l'altro a FARE Per lo perfetto loco, onde si preme. Dant.

SI. FARE: per Creare, Formare, Produr-re; e dicesi in generale Di tutte l'opere che Iddio forma e produce comunque sia. Dio FECE il cielo, e la terra - Iddio ha FATTO l' uomo a sua imagine, e similitudine - Io son fatta da Dio sua mercè tale, Che la vostra miseria non mi tange - Fecemi la

divina potestate. Dant. Inf.

§ 2. Dicesi altresi delle cause seconde, Produrre, Generare, Partorire, e simili. La natura è ammirabile in tutto ciò ch' ella FA -Alberi che FANNO buon frutto, be'rami, be' rimessiticci - Piante, che FANNO buon cesto - Giumenta, che ha fatto un bel polledro - Le galline fanno uova - Ella fece stanotte un fanciul maschio. Fr. Sacc. nov. Menolla, e fece a due mesi una fanciulla. Nov. ant. Natura, che non fe' mai si bel volto, Restò in vergogna. Petr. Vedi il poter della lun nel melagrano, che quanti giorni ell'ha, quando il poni, tanti anni pena a FARNE, e posto a luna scema, non ne FA. Dav. Colt.

§ 3. FARE: quasi nel medesimo significato, per Allignare, Produrre; Moltiplicarsi per generazione in qualche luogo . E questo io lo Fo, per esservi io stato a caccia a fagiani; essendo questo l'unico luogo di Spagna, dove ne fanno, o almeno allora ne facevano -Potendo esservi anche della terra, v'avevano anche a poter essere di quegli animali, che FANNO in terra. Magal. lett.

S 4 FARE: più largamente ancora è il Latino Facere, Creare, Componere, cioè Attualmente perare; Dar forma a checche sia; Creare, Comporre. Se io credo che la mia donna alcuna sua ventura procacci, ella il FA; e se io nol credo, si il FA-A voi convien far fare corde molto più sottili agli archi de' vostri arcieri. Bocc. nov. Io son FATTA da Dio, sua mercè, tale, Che la vostra miseria non mi tange. Dant. Inf. Che FAN qui tante pellegrine spade! Petr.

§ 5. FAR di terra, di marmo, ec: vale Modellare, Scolpire, ec. Figurare di quella tal materia. L'arte del FAR di terra tenuta da molti la madre della scultura. Borgh. Rip.

§ 6. FAR di fantasia o di capriccio, e

FAR dal naturale - V. Fantasia

§ 7. FARE: per Fabbricare. Iddio mandò confusione in tutti i viventi e che operavano la delta torre FARE. G. Vill.

§ 8. FARE: er Dare ornamento e perfezione, ed anche per Acquistar pertezione. Ma-

gion non FACE l'uom, ma l'uomo quella. Non FACE donna bellezza o nazione, ma senno. Franc. Barb.

S 9. Per Cangiare, Trasformare, Far divenire. Mi vorresti di mosca pan barbagianni, come volevate fare il messere un nibbio. Gecch. Mogl. Stendi ver me le tue pietose braccia, A me mi togli, e fammi un che ti piaccia. Buon. rim.

S 10. Per Esser utile, Giovare, Confarsi. Non FA per te di star tra gente allegra, Vedova sconsolata in veste negra. Petr. Niente hai sapor di biada, e perciò tu non ti fai a me, nè io mi ro a te. Fav. Esop. Dove si dice di quelle cose, le quali FANNO alla generazione e al crescimento delle piante. Cresc. Non le abbondanze di Cerere, ma del mio principe le vittorie mi si FA di cantare.

S. 11. Per Importare. Che vi FA egli perchè ella sopra quel veron si dorma? Bocc. nov. A voi non FA niente, E al padrone e assai che lo vuol vendere. Cecch. Dot.

§ 12. Per Credere e Affermare con ragioni, Stimare, Reputare, Giudicare. Suo ci-mitero da questa parte hanno Con Epicuro tutti i suoi seguaci Che l'anima col corpo morta FANNO. Dant. Inf. Noi vi FACEVAM morto, oh giudicate! Malm. Benche io non sia di quel grande onor degno che tu mi FAT. Bocc.

§ 13. Per Essere, o Dar cagione, o motivo. La troppa famigliarità En dispregiamento. Libr. similit. E molte genti, FE' già viver grame. - Io son Beatrice che ti FAC-510 andare. Dant. Inf. Tolto m' hai, morte, il mio doppio tesauro Che mi FEA viver

lieto e gir altero . Petr. son.

§ 14. Per Eleggere , Destinare . Al suo tempo FECE più cardinali suoi confidenti. G. Vill. Vidi un' altra, ec. Che'il cor m' avvinse e proprio albergo felse. Petr. son. § 15. Per Comporre, Formare. Fece il buono e utile libro, detto Tesoro e'l Te-

soretto . G. Vill.

S 16. Per Essere in faccende : opposto di Starsi . Sono nella nostra favella questi due FARE e Sfare, lasciando infiniti loro altri significati, in questo contrarj tra loro che questo importa, così assolutamente detto, occuparsi ed esser sempre in faccende, ec. Dep. Decam.

§ 17. Per Eseguire. Il Re, ec. comando, che ella fosse messa in certe case bellissime d'un suo giardino, ec. e quivi servita, e così

fu fatto. Boc. nov.

§ 18. Per Cominciare. Ell'è nobile ; e delle prime casate di Siena . FACENDOSI da qual porta? tu cr di gonfiarmi con un fil di paglia Cecch. Mogl.

§ 19. FARE. in sentim. osceno, vale Usar ! carnalmente. Altri sono, che tengono castità per non potere, che tanto han fatto, che non posson più fare. Gr. S. Gir.

§ 20. Per Disporre di checchessia . Di Guiscardo, ec. ho io già presopartito che FAR-NE, ma di te sa.lo Iddio, che io non so

che FARMI. Bocc. nov.

§ 21. Per Trattare, Procedere. Mi giacani un tempo, ora all'estremo FAMME, E fortuna ed amor, come pur suole. Petr. canz. Pensò che, perciocche di parte avversa alla sua era il cavaliere, più famigliarmente con lui si volesse fare. Bocc. nov.

§ 22. FARE : parlando di Commedie, e siquelli che fanno il primo atto . Cecch. Corr.

§ 23. Per Giuocare a un dato giuoco, come FARE a' Rulli, alle comari, a Tu me gli hai, ec. Noi abbiam carte a PARE alla bassetta. Cant. Carn. Chi coll' amico FA a stacciaburatta, Chi all'altalena, e chi abeccalaglio. Malm.

§ 24. Per Affaticarsi. Israel con suo padre, e co' suoi nati, E con Rachele, per cui

tanto FE'. Dant. Inf.

§ 25. Per Vendere, Dar prezzo. Viene e sì mi tira Pel santambarco, e dice: Chè FA' tu quelli spagheri? a un tratto Rispondo: tre carlini . Buon. Fier.

§ 26. Per Seguire, Avvenire. Che si creaean aver vinta la Terra, FATTA la sconfit-

ta. G. Vill.

§ 27. Per Piantare, Seminare. La lattuga si puote ben FARE tutto l'anno. Pallad.

§ 28. Per Essere a sufficienza, Bastare, come: Questo panno non FARA per due vestiti, ec. - Pare oggi a molti una gran maraviglia, Ch' una frittata già d'un uovo solo FAcesse a una grossa e gran famiglia. Leopardi rim.

§ 29. FARE: per Dar taccia. Dunque hai tu FATTO lui bevitore, e vago de' vini solen-

ni . Bocc. nov.

§ 30. Per Procurare. Ma io niuna altra legge imposi alla rivocata anima, se non che seguendo l'usate palestre, facesse di far frutto. Amet. Deh FATE che a me stesso io più non torni . Buon. rim.

§ 31. FARE: per Cucinare, Apparecchiar una vivanda in un determinato modo. E poi li statichi sì fatti non si FANNO in fricassea,

ma si serbano. Cecch. esalt. Cr.

S 32. FARE: dicono i Macellaj per Ammazzare e macellare una bestia da carne. FACCENDOSI una vitella grandissima e bella. Feciono borsa, e comperarono il ventre. Fr. Sacch. nov.

§ 33. FAR la calcina : vale Mescolar la cal-

cina spenta con la rena, per murare Zoc.

§ 34. FAR presa: V. Presa.

§ 35. FARE: trattando de' numeri, si use per significare La somma prodotta dalla moltiplicazione dell' un numero nell'altro, o dell'aggiugnimento dell' uno all'altro. Dieci volte dicci fa cento - Lo numero di sessanta, che è di dieci, e di sei, che sei volte dieci FA sessanta. Tratt. Cast.

§ 36. FARE: parlandosi di molte materia vale Mutare dall' esser loro, Variare, come di muri, edifici e simili; Fendersi, Spaccarsi ;

così dicesi FAR pelo.

§ 37. FARE: trattandosi di mercanzie, ec. esprime il Mutarsi di prezzo, come: Il grano ha fatto una lira lo stajo ec. cioè È rinca-

rato, o rinvilito una lira.
§ 38. Fare: trattandosi di tempo esprime Quantità passata, e significa Terminare, Compire. Oggi va ventidue giorni che lo Ro Marco entrò. Tav. Rit. Ha' tu a memoria, ch' or FAN sedici anni, chè mi fu tolto ec. Cecch. Stiay. cioè Sono passati sedici anni.

§ 39. FARE: parlandosi di spazio, significa Passare, Scorrere, Trapassare, Viaggiare. Abbiam sotto corridore E gagliardo a maraviglia, Che in manco di due ore FACCIAM più

di cento miglia. Cant Carn.

§ 40. Per Nascere, Apparire; e si dice della notte e del giorno. Perchè come FATTO fu il di chiaro ec verso là si dirizzo - Lo scolare, il qual in sul fare della notte col suo fante tra salci ed altri alberi presso della

torricella nascoso era ec. Bocc. nov. § 41. FARE: T. Astronomieo, il Dar la volta, o Cominciare alcuni dei suoi termini e delle sue variazioni la luna. Av-vertiscano di non prendere il medicamento solutivo sul fare della luna. Il disordine avvenne, perchè in quella mattina ed in quel punto FACEVA la luna crescente. Libr. cur. malatt.

§ 42. Farsi : n. p. Divenire , Cangiarsi , Trasformarsi. Tal mi rec' io in quella oscura costa - E la sua pelle si face a molle, e quella di là dura. Dant. Inf. Ohimè! terra è fatto

il suo bel viso. Petr.

§ 43. FARSI: per Finger d'essere. Ella da Palermo, sirocchia d'un Perugino FACEN-DOSI - Masetto da Lamporecchio si FA mutolo. Bocc. nov.

§ 44. FARSI: per Tenersi, Reputarsi, Sti-marsi. Li quali essendo stoltissimi, maestri

degli altri si FANNO. Bocc. nov.

§ 45. FARSI FARE : per Farsi ritiarre. FAG-CENDOSI FARE di cera ec. compiuta la immagine, la fece portare alla Chiesa de' Servi. Fr. Sacch nov.

§ 46. FARSI: talvolta vale Affarsi; Essere a

trova scritto . Passav.

§ 47. FARSI con Dio: che anche si dice assol. FARSELA vale Andarsene. Fantasima, fantasima, fatti con Dio. Bocc. nov. Tutta la terra misono a bollire, che se la FA-REBBONO, se il detto Cinto non riavessero sano e salvo. Cron. Vell. FATEVI con Dio

s di me non fate ragione. Fr. Sacch. nov. § 48. Farsi: talvolta vale Affacciarsi, Farsi vedere, Sporgersi. La vide in capo della scala farsi ad aspettarlo . - Nè posso farmi nè ad uscio nè a finestra, nè uscir di casa, che egli incontanente non mi si pari innauzi. Bocc. nov Quando sono in casa non la lascio mai FARE, nè a uscio nè a fi-

nestre. Lasc. Sibil.

§ 40. Talvolta vale Andare, Venire avanti. Spignersi avanti, o più oltre. FATTASI alquanto per lo mare, il quale era tranquillo, e per gli capelli presolo, con tutta la cassa il tiro in ter 1. - E più verso lui fattosi, il domando se Gianni di Procida fosse. Bocc. nov. Dinanzi mi si fece un pien di fango. Dant. Inf. Ver me si fece, e'l suo voler piacermi Significava. Id. Par.

§ 50. Dare che FARE: vale Apprestare, o Somministrare occasione di operare o di fa-

S 51. Dare da FARE, e dare a FARE: vale Occupare, Tenere impiegato per lo più con affaticare o tribolare altrui. Le mie gambe, per le quali da Natale in quà sono stato travagliatissimo, e tuttavia mi danno da FARE. Vivian. lett.

§ 52. Darsi da FARE: n. p. vale lo stesso. \$ 53. FARE come va fatto: vale Far bene, Far perfettamente; che si dice anche FAR co-

me va.

§ 54. FARLA ad uno: vale Accoccargliela. Calargliela. Così vi vo' dire, ec. che chi te la fa, fagliele. Bocc. nov. Egli è pur molto meglio il FARLA ad altri, che lo aspettar che altri la FACCIA a te. Stor. Eur.

§ 55. FARLA con alcuno, Passarsela con alcuno: vale Starne bene o male. Poich' Annibale intendere vuoi come la Fo col Duca

Alfonso . Ar. Sat.

§ 56. FARE a farsela, O FARE a fare: vale Ricattarsi, Vendicarsi. Perciò a FARE a far sia, quale asino dà in parete, tal riceve. Bocc. nov. Ma a fare a far sia, pensa che tu non mi ricogliesti del fango. Lab. § 57. Fare il chi va li: vale Stare in sen-

tinella, Porsi sull' armi, dicendo: Chi va lì?

Fag. rim.

\$ 58. Avere a FARE, o che FARE con uno o con una: vale Aver carnale dimestichezza. Il detto Re Manfredi fu nato per madre d' una bella donna, ec. con cui lo 'mpera-

proposito. A ciò si fa un esemplo, che si | dore ebbe a fare. - Il qual si dice che avera a fare di lei, ed era in trattato di torla per moglie. G. Vill. Filippo nel sogno vide che un dragone giaceva vicino alla sua moglie Olimpiade, ed ebbe a FAR con lei. Vit. Plut.

> § 59. Avere a FARE con alcuno: vale anche Avere che trattare. Avendo tra gli altri a FARE con Borgognoni, uomini pieni d'in-ganni, non so cui io mi possa lasciare a riscuotere il mio da loro più convenevole di

te. Bocc. nov.

S 60. Parimente Aver che FARE: dicesi per Attenere, Esser parente, come Io non ho cho FAR di lei. Voc. Cr.

§ 61. FARE da sè, da te, da voi e simili; vale Operare di per sè quella tal persona che

si accenna.

§ 62. FARE: cogl' infiniti de' verbi si usa frequentemente, e significa Operare, e Co-mandare che si faccia l'azione dinotata in quel tale infinito, come per esempio: far sapere, Operare che altri sappia; far conoscere, Operare, che altri conosca, ec. Una maniera di beccamorti sopravvenuti di minuta gente, che chiamar si FACEVAN becchini, sottentravano alla bara - Ma ancora moltevittorie sopra li Re Saracini e Cristiani gli FECE avere. - Cominciò a pensare, ec. e FAR loro vedere il suo difetto. Bocc. nov. La qual mi se rispondere che, ec. non volea da se partirla. Cecch. Mogol.

§ 63. FARE fare checchessia: vale Ordinare alcuna cosa; Costringere a fare alcuna cosa.

§ 64. FAR fare uno: vale ancora Ingannarlo, Aggirarlo, Buffalmacco, che non era avvezzo a esser fatto fare, ne ad essere uc-

cellato, pensò di valersene ad ogni modo. Vasar. Vit. § 65. Fare: talora prende il sign. del verbo, dal qual deriva l'add. che è seco accompagnato, come Far fronte, Fortificare; Far torbido, Intorbidare; Far manifesto, Manifestare, ec. La maggior parte di simili locuzioni si trovano notate a' loro luoghi.

§ 66. FARE: coll' articolo precedente a sost. come Fare il beccajo, Fare l'oste e simili, vale Esercitar l'arte del heccajo. Ogni furfante è buono a fare il birro. Cecch. Mogl. Ne pur Lombardo Per LARVI il ciabattin v'è mai rimasto. Alleg.

§ 67. Col segno del secondo o sesto caso, come far del poltrone o da poltrone, da bello o del bello, da medico, vale Fare il poltrone, il bello, il medico, ec. benche uno

non sia tale.

§ 68. FARE: col segno del terzo caso precedente all' infinito d'un altro verbo, come fare a correre, fare a dipingere, ec. vale Fare alcuna cosa a concorrenza d'altri. Suo FAR

concorrente fu Parrasio d'Efeso, città d'Asia, il quale, secondo che si dice, fece a dipimere a concorrenza con Zeusi, ed il vinse.

Borgh. Rip.

§ 69. FARE: forma con alcuna delle sue voci particolari, giunte ad altre, diverse maniere di maraviglia, d' imprecazione, di esclamazione, di conforto, ed espressione di altri affetti; per esemplo se ne noteranno alcune. Fa' Dio, Faccia Dio; maniera che esprime Desiderio. FACCIA Dio ch'una voltameritare Ti possiam di condegno guiderdone. Bern. Orl. FA' Dio, disse ella, se son sogni questi, Ch' io dorma sempre, e mai più non mi desti. Ar. Fur. § 70. Può FARE Dio, ec. maniera d'escla-

mazione poco pia.
§ 71. Faccia egli, Faccia Dio: maniera esprimente Lo starsene a ciò che sia per accadere. FACCIA egli, io le potrò serrare in

camera. Cecch. Corred.

FARÈA: s. f. Phareas. Specie di serpente, che trascinandosi, segna un solco per terra colla coda. FAREE: questa è una specie ( di serpenti) che va ritta, e solamente la coda strascina per terra. But. Un gruppo di chelidri, e di FAREE. Menz. sat.

FARETRA: s. f. Pharetra. Turcasso, Guaina dove si portan le frecce. FARETRA eburnea, dorata, piena di strali - Queste gli strali, e la faretra, e l'arco Avean spezzato a quel

protervo . Petr. cap.

S. Per met. l'usò il Petrarca ne' suoi trionfi. E quel che'n ver di noi divenne petra Porfirio, che d'acuti sillogismi Empiè la dialettica. FARTTRA

FARETRATO, TA: add. Pharetratus. Che ha faretra. Lattava il petto suo un picciol figlio, Che al FARETRATO arcier lo rassomiglio. Ciriff. Calv.

FARFALLA: s. f. Papilio . Vermicello che ha l' ale di cartilagine, di diversissima specie, e di diversi colori. Semplicetta PARVALLA al lume avvezza. Petr. son. Non v' accorgete voi, che no siam vermi Nati a formar l'angelica FARFALLA. Dant. Purg.

S 1. Figur. dicesi d' Uomo di poco cervello; volubile, leggiero. Io ne potrei bello e essere tenuta una FARFALLA. Salv. Granch.

§ 2. Dicesi anche d'una piccolissima Bul-

letta di ferro col capo d' ottone.

FARFALLETTA: s. f. Parvus papilio. Dim. di Farfalla. Beni. dietro cui vanno naturalmente assai più perduti, ec. che le semplici FARFALLETTE alla luce. Segner. Pred.

S. FARFALLETTA: figur. per Grillo, Ghiri-bizzo. Quando ti nascono quelle farfallet-TE nel capo così all' improvviso, che tu le

lasci votar via. Cas. lett.

FARFALLINA: s. f. Parvus papilio. Dim. di Farfalla . Ogni baco si fabbrica intorno un

bozzoletto, ec. dal quale rinasce poi in forma d' una farfallina grigia. Red. ins.

FARFALLINO: s. m. Dim. di Farfalla, Farfallina . Io son di te più, Nencia, innamorato, Che non è il FARFALLIN della lucerna. Lor. Med. Nenc.

S 1. FARFALLINO: per simil. Ornamento vano e leggiere. Oh che pazzia è questa, fare un vestire schiccherato, pieno di farfallini che costerà trecento lire, o più: che se egli il volesse rivendere, a mano a mano non ne trarrebbe il terzo, e se la donna si muore, non val più nulla! Fr. Giord. ec.

S 2. FARFALLINO: si dice anche ad Uomo di poca stabilità, a simiglianza di questo pic-

colo animalino, che mai si ferma.

FARFALLONE: s. m. Magnus papilio. Accr. di Farfalla . Ed ancora i papilioni , cioè i FARFALLONI abbondano . — Si deon riveder l'api, nettar l'arnie, e uccidere i farfal-LONI. Cresc.

S 1. FARFALLONE : per met. vale Sornacchio; Gran bioccolo di catarro che si sputa. Coll' occhiaja livida tossire, e sputar FARFALLONI.

S 2. FARFALLONE: vale anche Detto spropositato e sciocco, Strafalcione: onde Dire farfalloni, è Dir cose grandi, che, non che sieno vere, non abbiano anche del verisimile; e viene, dice il Salvini, da farfalla insetto leg-giero e volatico . - V. Lanciar campanili . Dico dunque che dire FARFALLONI, scerpelloni, e strafalcioni, si dice di coloro che lanciano raccontando bugie, e falsità manifeste. Varch. Ercol. S 3. Far un FARFALLONE: vale Fare un gran-

dissuno errore.

FARFANICCHIO: s. m. Uomo vano, leggieri e sciocco, che pretende d'essere d'assai. Le fanciulle, ec. talvolta s' innamorano d'un farfanicchio che sarà un baroncello, pieno di vizj, spiantato. - Vedrai venire in ballo un farfanicchio, Che pretende il caratter di botanico, Perchè distingue il cavol dal radicchio . - Io non son FARFANIC-CHIO, ganimeduzzo, scemo, o zucca vota. Fag. rim. Biscion. ec. FARFANICCHIO, dicesi ad uomo leggiere e di poca levatura. Red. Voc. Ar.

FARFANICCHIÙZZO: s. m. Dim. di Far-

fanicchio. Lasc. streg. - V. Demonietto. FARFARELLO: s. m. Nome finto di Demonio, Spirito maligno. Richiederebbe ajuto a farfarello, Consulterebbe maghi, e pitonisse . Menz. sat. Cose stupende, e segreti st belli, Ella ha da lui e da sue figlie appreso, Che ne san certo meno i FARFARELLI. Fortig. Ricciard.

FARFARO: s. m. Tussilago . Sorta d' Erba che s' alza poco da terra, e manda fuori prima il gambo che le foglie, le quali di sotto sono bianche, e di sopra verdi, che si dice anche Tussilagine. Radici di FARFARO fresche e tenere . Ricett. Fior.

FARGNA: s. f. Quercus latifolia. Farnia.

FARINA: s. f. Farina. L'intiera sostanza del seme, o granelli del grano, o biade macinate, senza aver fatto alcuna separazione, che anche dicesi Tutta furina. - V. Crusca, Tritello, Semolino, Mulino, Frullone. FARINA di grano, segale, orzo, avena, fave, ec. Dicesi anche di alcuni frutti e radici, come FARINA di castagne, di patate, ec. - FARINA greggia, ordinaria, bianchissima, stacciata abburattata. - Fior di FARINA. - Abburatta la farina, e discevera la crusca dal fiore della gentil FARINA. Tratt. pecc. mort.

S 1. FARINA: figur. prendesi per la Parte ottima di checchessia. E perchè la FARINA della propria persona s' era convertita in crusca, ella avea procacciata una bella fanciulletta, che col medesimo esercizio provedesse alle cose necessarie di casa . Fir. Disc.

ann.

§ 2. Far FARINA: vale Macinare il frumento. Bocc.

§ 3. Questo non fa FARINA: vale Queste son cose, sono affari che non rilevano nulla. O quelle, o altre a me non fa FARINA. Malm.

cioè non m'importa.

§ 4. Essere, o non essere leale e netta FARINA: vale Essere, c non essercinteramente schietto, nè sincero, o innocente. Leal FA-RINA se', non far la ghegha. Pataff. Avendogli io fatto dire a quel modo dal Pistoja, il quale però non credo sia una netta FARI-NA. Varch. Suoc. Van molti a grucce, in seggiola, e nel letto, Perchè non sono ancor netta FARINA. Malm. Qui vale Non sono affatto sani.

§ 5. Non esser FARINA da cialde: vale lo stesso, ed è tolta la met. dall'essere la farina da cialde pura, bianca e netta più che al-

cun' altra .

§ 6. Riuscir meglio a pan che a FARINA: vale Riuscir meglio coll'opera, che non era l'aspettazione. Ella m'è riuscita meglio a pan che a FARINA. Buon. Fier. E st riescemi meglio a pan che a farina. Ambr. Cof.

S 7. Questa non è farina del tale: vale Non è detto, Non è fatto di colui di cui si parla, Non è di sua invenzione; ed è simile a quell' altro: Questa non è erba del suo erto. Voc. Cr.

§ 8. A can che lecca cenere non gli sidar

FARINA. - V. Cane. S 13. S g. Proverb. A chi Dio da FARINA, il Diavel toglie il sacco. - V. Diavolo.

Tabacco macinato e stacciato, separato dalla

SII. FARINA: al Giuoco degli Aliossi, dicesi alla Parte convessa di tal osso, la quale, per essere la più facile ad essere scoperta, serve per significar Nulla. Con quest' osso s' adattano a quei segni, servendosene per numero con fare il concavo il numero Uno, il convesso FARINA, per esser questo il più facile, ec. Min. Malin.

FARINACCIO: s. m. Dado, Segnato da

una faccir sola. Voc. Cr.

S. FARINACCIO: è anche il nome d' una specie di Vitigno, detto con altro nome Morone. - V. Uva.

FARINACCIOLO, LA: add. Putris. Poco tegnente e Che si disfa agevolmente. È da scegliere il campo grasso e PARINACCIOLO, che ricerchi poca fatica. Pallad.

FARINACEO, CEA: add. T. degli Scrittori Naturali , ec. Che è della natura della farina. Semi FARINACEI. Coc. Vitt. Pit.

S. FARINACEO: T. Chirurgico . Aggiunto di frattura d'osso in minutissimi frammenti. La frattura fu FARINACEA con gran laceramento di carne.

FARINAJO: s. m. T. de' Fornaj, ec. Luogo dove si ripone e si conserva la farina. FARINAJUOLA: s. f. Venditrice di farina

o Moglie d' un farinajuolo. Prendendolo seco e insieme un otro voto, andò da una FARI-NAJUOLA e coll' otro pieno se la batteva. Salvin. vit. Antist.

FARINAJUOLO: s. m. Venditor di farina. Io mi ricoverai, ec. n' una bugnola d' un

FARINAJUOLO. Buon. Fier.

FARINATA: s. f. Puls, tis. Vivanda fatta d'acqua e farina cotta nella pentola al fuoco, usata da' poveri uomini e contadini, Paniccia. La dieta si è FARINATA d'orzo e di farro, e pane lavato. - Usi FARINATA d'orzo con latte di mandorle. Libr. cur. malatt. Questa non è dilettevol cosa, FARINATA, pan d'orzo e acqua. Sen. Pist.

FARINELLO: s. m. Improbus, sicarius. Furfante, Tristo. D' intorno hai cento furbe e FARINELLI Che a un girar d'occhi ti squader-

nan tutto . Menz. Sat.

FARINGE: s. f. T. Anatomico. L'orifizio della gola o sia dell' esofago.

FARINGEO: add. m. Aggiunto d'uno de' muscoli che servono per la deglutizione. Voc. Dis.

FARINGOTOMO: s. m. T. Chirurgico. Lancetta inguainata, colla quale il Chirurgo può penetrare fin nella faringe. FARINOSO, SA: add. T. Botanico. Dicesi

di quelle foglie che hanno una certa velatura o rugiada biancastra, lo stesso che Pruinoso. S 10. FARINA; T. di Manifattura di tabacco. Le foglie della vulvaria sono FARINOSE.

FARISAICO, CA: add. Voce dell'uso. Che ha del Farisco, Appartenente a Farisco,

nel sign. d'Ipocrita.

FARISEO: s. m. Pharisœum . Uomo d'una setta d'Ebrei di finissima ipocrisia; e perciò s' usa sovente in sign. d'Ipocrita. Più volte spregiato e schernito da' FARISEI non ne curava . Passav. E questo è lo scandalo de'FA-RISEI, i quali si scandalezzavano della dottrina di Dio. M estruzz.

S. Viso di FARISEO : vale Uomo di brutta fisonomia; Viso d'ipocrita. Osservastu quel-l'effigie fantastica di colui con chi era? r. di quel viso di FARISEO che ti tirò da par-

te? Salv. Granch.

FARLINGOTTO: s. m. Barbare loquens. Barbaro, Quegli che nel parlare mescola e confonde varie lingue, storpiandole . Assolver la quistion de' FARLINGOTTI. Libr. son.

FARMACEUTICO, CA: add. Attenente alla Farmacia. Operazioni FARMACEUTICHE. Ricett. Fior. ant. Rimedj che ci possono essere somministrati dalla medicina FARMACEU-

TICA. Red. lett.

S. Per lo più è Aggiunto di rimedio, è dicesi di quello che traesi dalla Farmacia, o sia dagli alberelli dello speziale. Rimedi FARMA-CEUTICI . - Medicamenti chirurgici e FARMA-

CEUTICI. Red. cons.

FARMACIA: s. f. Pharmaceutice. Quella parte della Medicina che tratta della composizion de' rimedj. Tre sono le parti della Medicina somministranti i rimedi, cioè la Chirurgia , la FARMACIA e la Dieta. - Quanto alla FARMACIA lodo che la signora si purghi e si ripurghi con evacuazioni universali. Red. cous.

S. FARMACIA: per Preparazioni o Medicamento farmaceutico, Farmaco. Senza che a tal dieta sia necessario aggiugnere la mi-

nima FARMACIA. Cocch. Bagn.

FARMACITE: s. f. Pharmacitis. Specie di terra medicinale, che con altro nome è detta Ampellite. L'ambra nera, ec. è di natura di bitume, come la terra ambelite, FARMA-

CITE e simili. Ricett. Fior.

FARMACO: s. m. Pharmacum. Rimedio, Medicamento. Bevande varie oppiati, FAR-MACHI. Buon. Fier. Chiama qui il giocondo liquore di Bacco un FARMACO antidoto, cioè un veleno buono contro a' mali. Red. ann. Ditir.

FARMACOLOGIA: s. f. T. Medico. Trattato di farmacia. - V. Farmacopea. FARMA-

cologia di Samuello Dale.

FARMACOPEA: s. f. T. Medico. Fondaco di medicinali, Spezieria; e vale anche Trattato che insegna il modo di comporre i rimedj, che più propriamente direbbesi Farmacologia . Vallisn.

FARNETICAMENTO: s. m. Il farneticare, Freneticamento, Frenesia. Cr. in Syariamento.

FARNETICARE: v. n. Febre delirare. Dir cose fuor di proposito; ed è proprio de' febbricitanti. - V. Delirare, Freneticare. Che dice Pirro? FARNITICA egli? Disse allora Pirro: non FARNETICO no, madonna. Bocc. nov. Non si sapendo per vero se ella era volontà libera o forzata pure e costretta dalla grandezza del male, che traendolo di sentimento lo avesse indotto a FARNETICARE. Stor. Eur.

FARNETICHEZZA: s. f. Franctico . Termina in flusso di sangue, e in FARNETICHEZZA.

M. Aldobr.

FARNÈTICO: s. m. Deliramentum. Va-cillamento di mente. - V. Delirio, Frenesia, Pazzia. Cominciò, a guisa d' uom che sognasse, ad entrare in altri FARNETICHI. Bocc. nov. Credendo la funte, ch' egli parlasse per FARNETICO. Dial. S Greg. Ch' io so guarire i pazzi de' FARNETICHI. Morg. S. Figur. detto di Cosa che tenga altrui

in grande perplessità ed inquietudine. I' ho pensato per uscire una volta di questo FAR-NETICO, che si getti per sorte di chi sia Cli-

zia . Segr. Fior. Cliz.

FARNETICO, CA: add. Phreneticus. Infermo di farnetico; Delirante. Vaneggiante. - V. Frenetico. Dobbiamo aver compassione a chi le dice, come a farnetico, e infermo dell' animo . Cavalc. Med. cuor. I suo' reggimenti e parole saranho come di persona FARNETO: s. m. T. Contadinesco . Luogo

piantato di farnie; ed è voce formata sull'an-

dare di Querceto, Lecceto, e simili .

FARNIA, e FARGNA: s. f Quercus latifolia. Sorta di quercia di larghe foglie. Quelle gallozzoline che nascono nelle foglie della quercia, della FARNIA e del cerro, anch' esse costantemente nascono tulle sulle fi-bre, o nervi d'esse foglie. Red. Ins. - V. Ghiande .

FARO: s. m. Pharus. La torre de' porti, dove la notte s'accende il lume in una gran lanterna per indicarne l'ingresso in tempo di notte; dicesi anche Fanale. Il FARO, o la torre di Faro, famosa torre di guardia, così detta, perchè su subbricata nell' Isola di Faro, dirimpetto ad Alessandria, e su dagli Antichi annoverata tralle maraviglie del mondo. - Il FARO da Tolomeo Filadelfo edificato sopra quattro basi di vetro, coll' arte di Sostrato da Gnido architetto, mosse per la sua utilità e maraviglia ogni città a fare nel porto suo anch'essa un FARO per la

salute de naviganti. Tac. Dav.
S. Fu preso talora per Stretto di mare,
Fano di Messina. - Dove il mare la divide

dalla Norvegia, ec. per lo che si è poi sempre chiamato quivi in linguaggio loro Ottenfund, cioè faro, e stretto di Ottone. Stor. Eur. I descendenti suoi di quà dal faro Signoreggiar della Calabria parte. Ar. Fur. FARRAGGINARE: v. a. Raccorre mol-

te cose in mucchio ed alla rinfusa. Magal.

**l**ett

FARRAGGINE, e FARRAGINE: s. f. Farrago. Mucchio confuso, e Mescolanza di varie cose; ed è voce derivata dal Latino, nella significazione propria di Ferrana. Tutta questa FARRAGINE di stravaganze depende dal non aver inteso niente la mia operazione. Gal. dif. Capr. La FARRAGGINE, ec. poichè sortl tale appellazione, dice Festo, quello che da più semi per cagione di pascolo si dà a' giumenti. Salvin. Cas. FARRAGGINOSO, SA: add. Meschiato

cofusamente; Raccolto alla rinfusa. Magal.

FARRATA: s. f. Libum adoreum. Torta, o Focaccia fatta di farro. Gran forma di focacce, e di FARRATE In vece avean di tavole, e di quadre. Car. En.

FARRE: s. m. Farro. V.

FARRICELLO: s. m. Farriculum. Dim. di Farro, e dicesi del grano nuovo mondo, infranto alla grossa sotto la macina. Del grano nuovo mondo si fa farricello. Pallad. Ott.

FARRO, e FARRE: s. m. Far. Specie di biada quasi simile alla spelda, ma più grossa in erba e nel granello. La terra spessa, umida, e cretosa nutrica bene il grano, e'l FARRE. - Di questo mese si è solenne sementa di grano e FARRO. Cresc. Mangiava due volte la settimana, e non più, e allora mangiava farinata di farro. Vit. SS. PP.

S. Propriamente Il FARRO, o Grano FARRO, si distingue in naturale, ed artefatto. — V. Grano duro. Il farro naturale, dagli Antichi chiamato Adoreo, forse perche solevano tostarlo, si crede, che sia la Zea, o

Spelta .

FARSA: s. f. Scence fabulæ. Specie di recitamento burlesco, così detto con nome francese, che rassomiglia i Mimi antichi. Ma ella attende ora co' bei personaggi d' Atimeto suo drudo, e di Paris suo strione, quasi a compor farse. Tac. Day. ann. Antica FARSA, e tragedia moderna. Alf. Pazz. rim. burl.

S. FARSA: per met. dicesi di Qualunque. impresa, od operazione sciocca insieme e ridicola. Ed era appunto l'aurora apparsa, Quand e' si scopre de' Pagan la FARSA. Ciriff.

FARSATA: s. f. La parte da piè del farsetto, cucita con esso il busto. Tu m' hai con-

cia tutta la FARSATA. Pataff. Ma se vi manca a questa tela fila, Tu m' hai pien la scarsella

e la FARSATA. Morg.

S. Più particolarmente dicevasi FARSATA la Fodera dell' elmo, Pianella o simile. E sopra l'elmo a Belisardo mena, E la FARSATA al capo ben gli accosta - Perchè il brando scese Tra la farsata appunto e le muncile, Sic-chè lo rase, e non toccò la pelle. Bern. Orl. Mettesi una barbuta, che della FARSATA uscirono, come e' la prese, una nidiata di topi. - Subito si trae la pianella, la qual? aveva molto rammorbidata la FARSATA. Franc Sacch. nov.

FARSETTACCIO: s. m. Vile sagulum. Cattivo farsetto. E datole un suo FARSETTACcio e un cappuccio, ec. la lasció nel vallo-ne. Bocc. nov.

FARSETTAJO: s. m. Sagulorum opifex -Facitor di farsetti; oggidi Sarto. V. - Demmone al Cima farsettajo per cucitura d'un farsetto, e di bambagia per acconciare un suo copertojo. Quad. Cont.

FARSETTINO: s. m. Dim. di Farsetto. Disse che gli volea per un suo FARSETTINO

e per sue calze. Quad. Cont.

S Spogliarsi in FARSETTINO: vale Sforzarsi per fare alcuna cosa. Ma vedi (oltre all'esser segreto) Spogliati in FARSETTIN per aju-

tarmi. Cecch. Mog.

FARSETTO: s. m. Thorax. Vestimento da uomo, che cuopre il busto, come Giub-bone, o Camiciuola. Andreuccio veggendosi solo rimaso, subitamente si spogliò in FAR-SETTO. Bocc. nov. La state si porta (il lucco) sopra il farsetto, ovvero giubbone solamente. Varch. stor. A cavallo basta loro scudo, e asta, a piedi tirano frecce parecchi per uno lontanissimo, ignudi, o in PARSETTO. Tac. Day. Germ.

S 1. Figur. Spogliar le noci in FARSETTO, vale Sgusciarle - V. Sgusciare.

§ 2. FARSETTI di cordovano : sono Quelli che si chiamano più comunemente Cojetti . -V. Cojetto. Portano generalmente FARSETTI di cordovano. M. Vill.

§ 3. Trar la bambagia del farsetto: Modo metaf. che vale Suervare, o Indebolire per soverchio usar con donna. Bocc. nov.

S. 4. Spogliarsi in FARSETTO: vale Mettere ogni sforzo in fare checchessia. E bisogna, che tu ti spogli in farsetto a farmi un servigio, Cecch. Mogl.

FARSETTÒNE: s. m. Grande sagulum.

Farsetto grande . Lasciato hanno le gonne, e tolta l'arte De' FARSETTONI all' Unghera

maniera. Franc. Sacch. rim.

FAS: voc. Lat. come Nefas, a cui si suole acompagnare in questa espressione. Per fas, e per nefas, per dire In ogni modo, o sia lecito, o illecito. Per FAS, e per nefas, è formola latina incorporata nel volgare ita-

liano. Salvin. Buon. Fier.

FASCETTA: s. f. Fasciola. Dim. di Fascia; Piccola benda, Fascinola. E di portar con voi quella fascetta, per fasciarle gli occhi. Cecch. Inc.

§ 1. Fascetta: T. de' Calzolaj - V. Fa-

FASCETTE: diconsi Quelle due lami-\$ 2. nette di metallo, che fasciano la guaina della spada all' imboccatura, e nel mezzo; la prima ha gancetto, per appiccarla al cinturino, e la seconda una maglia, per tenervela pendente,

§ 3. FASCETTE: diconsi dagli Archibusieri Quelle lastrucce d'ottone, o d'altro metallo, che tengono congiunta la canna alla cassa dell' archibuso . Il bocchino è una piccola FA-SCETTA, che strigne, e adorna il collo della cassa alla canna.

FASCÈTTINO: s. m. Fasciculus. Dim. di Fascio. Cogli la ruta, e fattone un FASCET-TINO, legalo con una bendella rossa. Libr.

cur. malatt.

FASCÈTTO: s. m. Fasciculus. Dim. di Fascio. Un fascetto di legne. Bocc. nov. Dirà alli suoi mietitori: cogliete il loglio, e fatene FASCETTI per arderlo. Mor. S. Greg.

S. FASCETTO: per simil. dicesi da' Naturalisti, e Notomisti, ec. Di alcune cose congeneri, che sembrano, come unite insieme a guisa di un fascettino. FASCETTI d' argento nativo. Gab. Fis. FASCETTI de' nervi. Del Papa.

FASCI: s. m. pl. T. Storico - V. Fascio. FASCIA: s. f. Fascia. Striscia di panno lino, lunga, e stretta, che avvolta intorno a checchessia lega e stringe leggermente -V. Lenza, Benda. In quella nave gli pareva esser esso tutto ignudo, con una FASCIA dinanzi agli occhi, e non saper che si fare. Filoc. Questo d'allor, ch' io m'addormiva in fasce, Venuto è didì in di crescendo meco. Petr. canz. E questo s' averla un garzon di FASCE. Rim, ant. P. N. Ser. Pace.

S 1. Per simil. si dice del Corpo, per esser fascia dell'anima. E nardo, e mirra son l'ultime FASCE. Dant. Inf. L'ultime FASCE, cioè lo nido, in che muore. But. Allora incominciai: con quella FASCIA, che La morte dissolve, men' vo suso (cioè Col corpo) Dant.

Purg.

S 2. FASCE: nel numero del più, s'intende quasi sempre Di quelle de' Bambini. Bam-

bino in FASCE .

§ 3. FASCIA: si dice anche di tutte le cose che circondano e difendono le altre

§ 4. Figur. dicesi dell' Infanzia dell' uomo, e cosa attenente ad essa. Dalle mie prime fecero più tiri di punto in bio palle fasca, e dalla culla, Petr, palle fascate. Sagg. nat. esp.

canz. cioè Dall'infanzia. Fuor delle FASCE. Bocc. Lab. cioè Fuori della puerizia.

§ 5. FASCE: si dicono li Giri, e cerchi de' Cieli, Così del ciel sulle rotanti FASCE Ogni spirto beato in bel contegno Gode per vista, e nulla speme il pasce. Red. son.

§ 6. Per la Superficie della corteccia dell'albero. E ciò si faccia con considerazione, e riguardo, sicche non si fenda la FASCIA

della corteccia. Cresc.

§ 7. Fascia lata: Nome latino conservato da' Notomisti a quel muscolo, che volgarmente dicesi Membranoso . V. Cas. Impr.

§ 8. FASCIA: T. d'Architettura . Membro di superficie piana. L'architrave ha pure anch' esso i suoi membri, secondo gli ordini. che sono le fasce, la cimasa, e le gocciole. Bald. Voc. Dis.

§ 9. FASCIA del tamburo : è Quel occhio

che ne forma il corpo.

§ 10. FASCE di un tavolino: diconsi da'Legnajuoli Que'regoli, che calettati in quadro, posano sovra i piedi, e reggono il piano che vi si adatta sopra.

S 11. FASCIA. dicesi da' Gettatori di cam. pane Quell'ornato, che rigira in diverse par-ti della campana. Fascia inferiore della cam-

pana. S. Cresc.

FASCIACODA: s. f. T. de' Valigiaj, ec. Striscia di sovatto, o tela, con cui si fascia, e si tien ripiegata la coda del cavallo. FA-SCIACODA con due riscontri, e ciappe.
FASCIALE: add. e s. T. Anatomico. Nome

del muscolo, che dagli Scrittori Toscani è

detto Sartorio. V.

FASCIAME: s. m. T. Marinaresco; Tutte le tavole che vestono, e ricoprono l'esterno del corpo, o scaffo di qualunque nave. FA-SCIAME in giro della nave. - FASCIAME delle curve di ruota di prua.

S. FASCIAME interno, o Fodera: dicesi Un rivestimento di tavole nelle parti interne del Vascello di guerra, che copre tutti i mem-

bri, o ossami.

FASCIARE: v. a. Fasciare. Circondare, e Intorniar con fascia - V. Avvolgere, Sfasciare, Rifasciare. Era sì povera, e malvestita, che non avea di che FASCIARE Gesù.

Cavalc. specch. Cr.

S 1. Figur. vale semplicemente Circondare, Rivestire intorno intorno con checche sia per maggior fortezza, per ornamento o altro. Faccialevisi un letto tale quale egli vi cape e fallo pascian dattorno d'alcuna sargia. Bocc. nov. Per accomodar la torre nel mezze, è stato duopo fasciarla intorno colle mura del palazzo. - Fasciar le molle delle carrozze con corda e stecche di legno. - Si fecero più tiri di punto in bianco, ec. con

S 2. FASCIARE le manovre o le gomene: in Marinaria significa Attorniarle di ocomando, gaschette, baderne, o altro in quei luoghi, ne' quali sono sottopposte a fregare e consumarsi: alcuni dicono Infasciare.

§ 3. FASCIARE il melarancio. - V. Mela-

rancio.

FASCIATA: s. f. Il fasciare, Fasciatura. Coprironmi quegli con nuova FASCIATA. Pr.

Jac. T

FASCIATELLO: s. m. Fasciculus. Piccol fascio. Nell'ore della molta secchezza le spighe e i legami si rompono, e poi legata si porta all'aja con fasciatelli annoverati.

FASCIATO, TA: add. Fascia circumdatus. Circondato, Intorniato con fascia. Trassono del castello il Legato e sua gente, e arnesi, ec. FASCIATO intorno co' detti ambasciadori e colla nostra gente armata. G. Vill. I sepoleri degli antichi copriensi d'una lapida all' uscio appunto come si fa al forno, e seppellienvisi tutti fasciati come fanciulli . Fr. Giord. Pred. S.

S. FASCIATO: T. del Blasone, dicesi dello Scudo coperto di fasce uguali in larghezza,

ed in numero

FASCIATURA: s. f. Ligamen. Il fasciare e La cosa che fascia. Avvertendo che la FA-SCIATURA non istringa troppo la piaga. Cirug. M. Guigl. Molti si cingon qualche FASCIATURA Che stringa lor ben bene il petto e'l fianco. Matt. Franz. rim. burl.

§ 1. Prendesi anche per Brachiere. Quando i medicamenti non giovano a' rotti, ovvero allentati, fa buono il portar la FASCIA-

TURA. Libr. cur. malatt.

S 2. FASCIATURA: T. de' Magnani, Quell'armatura che è fatta in forma di ghiera, cioè che cinge dintorno una colonna, colonnino,

palo, bastone e simile.
§ 3. FASCIATURE, o Righe: T. de'Pannajuoli, ec. Cosi chiamansi in un panno i Yuoghi, in cui si osservano delle mutazioni di colore o di lustro, e che si estendono nella larghezza del medesimo

FASCICOLARE: add. d'ogni g. T. de' Naturalisti. Che è disposto a guisa di fascet-12. Cristallo FASCICOLARE. Gab. Fis. - V. Fa-

scicolato

FASCICOLATO, TA: add. T. Botanico. Aggiunto di quelle radici, le quali a guisa di un fastelletto son suddivise in rametti corti e uniti insieme uno addosso all'altro.

S. Da'Naturalisti dicesi di Que'fossili, i cui filamenti sono diversamente contorti in fascetti duri. Asbesto FASCICOLATO. Gab. Fis.

FASCICOLO: s. m. Dim. di Fascio. Fascetto . V. FASCICOLI muscolosi - Per la contrazione della propagine nervosa, che si accozza col FASCICOLO falloppiano nascono i

dolori negl' ipocondri. Red. cons.

FASCINA: s. f. Lignorum fascis. Piccol fascetto di legne minute, o di sermenti. "All'alba scassano i fossi, riempiongli di FA-SCINE, innarpicano sullo steccato. Tac. Day. ann. Le fascine, o fastelli, si legano con tenereti di castagni querciuoli, o altro legame . Band. ant.

S. Far FASCINA: lo stesso che far Fagotto. E fe' FASCINA, e non stette infra due. Pataff. FASCINARE: v. a. Far fascine, Far legna,

e Purgare il bosco. Segn. stor.
S. Fascinare: nell' uso vale Far fascinazione, Far malia; e figur. vale Accecare, Ab-bagliare, Ammaliare. V. FASCINATA: s. f. Una quantità di fascine.

o fastelli uniti insieme per empier fossi, e

far ripari. - V. Viminata

FASCINAZIONE: s. f. Fascinatio . Specie di malia, che fa travedere, e si piglia anche per ogni altra sorte di malia - V. Malia. Facendo'l diavolo ludificazione, e FASCINAZIO-NE, cioè con inganno, e con abbagliamento cost parere nella immaginazione, e negli occhi di coloro che ciò vedevano. Pass.
FASCINO: s. m Fascinum. Malia, che si

trasmette dagli occhi, per mezzo degli sguar-di - V. Malefizio, Mala. Guarda i tenera agnelli dal FASCINO de' malvagi occhi degle

invidiosi . Sannazz. Arc. pros.

FASCIO: s. m. Fuscis. Qualunque cosa accolta insieme, e legata, di peso tale, che uomo possa portare. Sopra un rascio di paglia il posero. Bocc. nov.

S I. FASCIO d' acqua: T. de' Fontanieri. Dicesi di Più zampilli d'acqua, che sorgono

uniti a guisa di covone.

S 2. FASCIO di chiavi, di frecce: dicesi di Più chiavi, e di più frecce raccolte insieme.

§ 3. Fascio: figur. Peso, Carico, Aggravio così di corpo come d'animo e di cose morali. Il FASCIO di cotanta impresa gli era troppo grave. M. Vill. Lo mio giogo è souve, e lo mio fascio è lieve. Gr. S. Gir. Io son st stanco sotto 'l FASCIO antico Delle mie colpe, e dell' usanza ria, Ch' io temo forte di mancar tra via. Petr. son.

§ 4. Fascio: T. Storico, usato nel numero del più. Quel fascio di verghe che si portava avanti ad alcuni Magistrati Romani, per contrassegno della loro autorità. Fasci della giustizia consolare - Allora costumavano d'aggiungere a' FASCI, o altre insegne dell'esercito, e del magistrato te ghirlande

dell' alloro. Borg. Orig. Fir.
§ 5. Per Qualsivoglia cosa raccolta insieme. I maestri filosofi, cioè coloro che hanno fatte le storie, le compilarono, e recaronle di gran EASCIO in piccolo volume. Ricord.

Malesp. Dall' ora in quà, ch' io ci fui rinchiusa, feci quasi un rascio de' miei peccati, ed abbogli sempre tenuti dinanzi agli occhi. Vit. SS. PP. I nervi poi si derivano da quei FASCI, che escono dalla midolla spinale ai lombi, ed all'osso sacro, confusi in parte con i fili dell'altro gran FASCIO, o nervo simpatico, ec. Cocch. lez.

§ 6. Andare, o mandare, o simili in FAscio, Far d'ogni cosa un Fascio: vale Andare, o Mandare in rovina, in confusione, in conquasso, Atterrare. Perchè vediamo le cose de' Pisani perire in FASCIO. M. Vill. Ma le pietre tratte co' mangani nel dificio mal fatto lo mandaro in FASCIO. Tac. Day. Vedendo Cox per le fischiate e batter di mani, e piedi, che Martire n' andava in FASCIO, fece finir la disputa . Day. Scism. Fad'ogni cosa un rascio, e soffia, e sbuffa. Bern. Orl.

§ 7. Talvolta vale In un gruppo . Il Re cascò quantunque forte e siero, E con esso in un FASCIO il suo destriero. - Tutti quanti in un fascio sul subbione Furon distesi, e

dan de' calci al vento. Bern. Orl.

§ 8. Far d'ognierba rascio: proverb. Non distinguere il buono dal cattivo. Erano giunti questi mariuoli, predando piuttosto, che predicando, a una certa villa, e d'ogni erba facevan FASCIO. Fir. As.

§ 9. Talora vale Menare una vita disso-

lutissima.

§ 10. Aver più fasci, che altri ritortole, o ritorte: vale Saper trovare più scuse, o ripieghi, che altri calunnie o rimproveri.

FASCIÙCCIO: s. m. Dim. di Fascio, Fascetto, piccolo invoglio. Bemb. lett.

FASCIUME: s. m. Maceria. Sfasciume. Un

pezzo di FASCIUMB d'una rocca. Car. lett. FASCIUOLA: s. f. Fasciola. Dim. di Fa

scia. Quell' altro con fascivole di lino legava le larghe piaghe. Fir. As.

S. FASCIUULE, o Fascette: chiamano i Calzolaj Quelle strisce d'alluda, con cui soppannano in giro l'orlo interiore de' quartieri delle

FASCIUOLETTA: s. f. Dim. di Fasciuola. La Fiorentina voce pezzuola quasi piccola pezza di panno lino da' Romani è detta fazzoletto, quasi riccola fascia, fasciuola, FA-

SCIVOLETTA. Salv. disc. FASE: s. f. T. Astronomico. Dicesi Delle diverse apparenze, o Delle diverse maniere

onde i pianeti appariscono illuminati dal Sole.

V. Pianeta.

FASSERVIZJ: s. f. Voce adoperata dal Lippi nel suo Malmantile in vece di Ruffia-na . V.

FASTELLACCIO: s. m. Gran fascio e mal

S. Di qui per ischerno si dice d'Uomo di-

sadatto e fuor di misura grande. Nè quel FASTELLACCIO, posciach' e' fu in terra, si potè

mai o rizzare o rivolgere. Fir. As. FASTELLETTO: s. m. Fasciculus. Fastellino. Una fiata venne ad Esichio, e recoe un fastelletto di ceci verdi. Vit. SS. PP.

FASTELLINO: s. m. Fasciculus. Dim. da Fastello. Nel numero del più gli antichi dissero anche Fastellina . Ponendo per guanciali al capo nostro cotali fastellini sottili e lunghi, de' più grossi papiri. Coll. SS. PP. Dirò a' segatori: cogliete prima il loglio, e legatelo in FASTELLINA e ardetelo. Annot. Vang

FASTELLO: s. m. Fascis. Fascio; ma dicesi propriamente di legna, paglia, erbe, o simili. Di panni, vesti, e simili direbbesi Fardello. Legar i fastelli con tenereti di castagni, querciuoli, ec. Band. ant. Tagliava legne, e fattone un gran fastello, s'ingegnava di portarlo. Pass. Ragunò grande abbondanza di fastelli e di sermenti e fecene empiere i fossi. Liv. M.

S. Per simil dicesi d' Uomo disadatto. Che fantoccio è questo, che fastel mal legato, ch' io veggo in qua venire? Buon. Fier

FASTELLONE: s. m. Accr. di Fastello; e per ischerno si dice d' Uomo disadato, e fuor di misura grande. Non vi rimase nè sterpo, nè sasso, Dove passò questo gran FASTELLO. NE. Morg.

FASTI: s. m. pl. Fasti. Annali, Memorie; e per lo più s'intende del Calendario degli

antichi Romani.

S I. FASTI consolari : dicevansi i Registri, in cui erano cronologicamente descritti i nom: di tutti i Consoli, come noi diremmo Priorista.

S 2. Per traslato, e nello stil sostenuto da noi diconsi Fasti, 1 Pubblici registri o Memorie, in cui si descrivono i fatti più illustri e più memorabili. In questo significato il Martirologio vien chiamato I sagri fasti. Così pure il Salvini pros. Tosc. disse: Non so come solo è servito a me di vanto singolare e di pregio, che ne' fasti accademici col nome mio si segnasse quest' anno, quando, ec.

FASTIDIARE: v. a. Voc. ant. Recar fastidio, Inquietare, Nojare. Ando a un Castello, ec. assediollo, e rizzovvi tre mangani, gittandovi dentro, e'l fastidiò, e strinselo. Cronich. Amar.

§ 1. FASTIDIARE: v. a. Tædio afficere. Venire a fastidio, Infastidiare, Annojare. Le cose, di che l'uomo abbondevole si trova, FASTIDIANO. Bocc. Filoc. Li beni eternali, li quali sempre saziano, e mai non FASTIDIA No. Fior. S. Franc.

§ 2. In sign. n. vale Avere in fastidio;

fastidiarsi. Fatti riochi, fastidiansi de poveri amici colla loro poverta. Amin. ant.

FASTIDIO: s. m. Fastidium. Noja, Tedio, Rincrescimento. - V. Pena, Affanno, Molestia, Travaglio, Infastidire. Lungo, breve FASTIDIO. Recare, generar FASTIDIO. - Cost come la copia delle cose genera FASTIDIO. - Disse tante cose di questa sua bellezza, che fu un FASTIDIO ad udire. Bocc. nov. Siccome eziandio i vili frutti, e che dopo pochi di verranno in FASTIDIO, dilettano altrui, quando vengono molto primaticci. Amm. ant. Ch'altro rimedio non avea 'l mio cuore Contra i fastidio onde la vita è piena. Petr.

§ 1. Dare fastidio: vale Arrecar molestia. § 2. Pigliare in fastidio: vale Infastidirsi,

Annojarsi.

§ 3. Venire a FASTIDIO: vale Annojare,

Infastidire.

§ 4. Per Modo di procedere fastidioso. Or ecco, io non posso più sofferire questo tuo passibilo: Dio il ti perdoni. Bocc. nov. Ediera il loro un gran fastidio, che con maggiore audacia e presunzione usavano il loro

maestrato e signoria. G. Vill.

§ 5. Per Ogoi sorta di sporcizia e di porcheria – V. Lordura. Agli ambasciadori di catuno comune fu fatta vergogna, e gittato addosso, cavalcando per la città, vituperando fastidio. M. Vill. Faceano trabuccare dentro molto fastidio. – Era dentro per lo fastidio, che vi si gittava, sì grande la puzza che, ec. Stor. Pist. Stropicciandolo tutto dat capo alle piante, gli levai da dosso il molto fastidio, del quale egli era ripieno. Fir. As.

§ 6. Per Quantità di pidocchi, e altro simile malore Ne fece di alcuni varj strazj, ec. Tommaso Belchiamo dottissimo giovane, morir di fame; Tommaso Corto nobilissimo,

di FASTIDIO, Dav. Scism.

§ 7. Per Nausea, Abbominazione. Spargere spesse volte del sale ne' luoghi delle pasture, ec. o ne' loro abbeveratoj è levar
loro il fastidio, cioè l' abbominazione,
Cresc. Li tordi, li quali, se in alcun tempo s' ingrassano, apparecchiati donano diletti di vivanda, e grandissimo rimedio al
sastidio dell' altre carni. Pallad.

FASTIDIOSAGGINE: s. f. Morositas. Stucchevolaggine, Spiacevolezza, Importunità di ciò che è fastidioso. Sofferire pazientemente la importuna pastidiosaggine degli scrupolosi. Fr. Giord. Pred. Fastidiosaggine

d'animo. Red. Gons.

FASTIDIOSAMENTE: avv. Fastidiose. Con modo fastidioso. Il quale il sole, la pioggia e 'l vento maceravano sopra la tinta terra, FASTIDIOSAMENTE mescolando le Romane ceneri colle barbariche non conosciute. Bocc, Filoc,

FASTIDIOSETTO, TA: add. Submorosus. Dim. di Fastidioso, Alquanto fastidioso. Voi siete per natura un poco pastidiosetto. Cir. Gel.

FASTIDIOSISSIMO, MA: add. Sup. di Fastidioso. Sentono per tutta la persona un formicolamento fastidiosissimo. Libr. curimalatt. Occupazioni vilissime e fastidiosissime. But. Quest'olio, ec. cagiona fasti-

DIOSISSIMI accidenti . Red. esp. nat.

FASTIDIOSO, SA: add. Molestus. Che reca fastidio, Nojoso, Importuno, Rincrescevole, Tedioso, Spiacevole, Stucchevole. V. Rematiccio, Feccioso, Disavvenente. Ubriaco, Fastidioso, tu non c'entrerai stanotte. Bocc. nov. Da' Fastidiosi vermi era ricolto. Dant. Inf. Quella giornata mi è riuscita più infelice, e più Fastidiosa, che giornata, ch' io avessi mai alla vita mia Fir. Luc. In questa mortal vita Fastidiosa Fra l'altre cose che ci accade fare, ec. – Ha una voce fastidiosa è 'ngrata, Che d' intorno la terra fa tremare. Bern. Orl.

S 1. Per Sdegnoso, Stizzoso. Il Re, ch' era per altro FASTIDIOSO, Va' via, rispose, per

amor di Dio Bern. Orl.

§ 2. Per Ischifoso, Nauseaute, Che reca nausea. Cosa fastidiosa ed abbominevole, come sarebbe uno stroffinacciolo, o un ventre pieno. Bocc. nov. Non vi mescolare l'ultima distillazione, perchè è al gusto molto fastidiosa. Ricett. Fior.

§ 3. Per Incontentabile, Ritroso. Modo è di FASTIDIOSO stomaco molte cose assaggiare.

Amm. ant.

FASTIDIRE: v. a. Molestia afficere. Infastidire; Recar noja e fastidio. In ogni luogo lo proverbiavano, e lo FASTIDIVANO. Fr. Giord. Pred.

S. Fastidire, v. n. e Fastidirsi: n. p. Recarsi a noja, Avere in fastidio. Fastidiscono ogni maniera di cibo, e fastidiscono altrest ogni beveraggio. Libr. cur. malatt. Le due dell' ultima, e dell' innanzi penultima sillaba, agevolmente fastidiscono e sazievoli sono. Bemb. pros.

FASTIDÌTO, TA: add. da Fastidire. Pieno di noja, di fastidio, di rincrescimento. Se già è gran tempo fastidira e lassa Se' di quel falso, dolce fuggitivo, Che'l mondo traditor può dare altrui. Petr. canz.

FASTIDIUME: s. m. Quantità di fastidi

FASTIDIUME: s. m. Quantità di fastidi o di cose fastidiose. Or non dovremmo desiderare d'uscire di questo FASTIDIUME del mondo? Fr. Giord. ec. Noi meniamo vita di porci nelle pozzanghere e ne' FASTIDIUMI. Tratt. Virt. Card.

FASTÌGIO: s. m. Fastigium. Sublimità, Altezza, Sommità. Quanto sia pericoloso il poggiare per le vime degli alti gradi de'za-

stigt reali, Fir. disc. an.

S. Per Finimento di un edifizio. Portico con un bel fastigio da cima, e semplice dai

lati. Algar. lett.

FASTIGIOSO, SA: add. Fastidioso; ma oggidi non s'userebbe. Qui ne era ricolto da FASTIGIOSI vermi - Percotendosi, o graffian-dosi colle mani FASTIGIOSE. But. Inf.

S. Per Fastoso, Altezzoso sembra essere stato usato da Agnolo Pandolf. Ragionando della masserizia con qualunque letterati non PASTIGIOSI, direbbero volentieri, ec.

FASTO: sost. m. Fastus. Alterigia, Arroganza, Pomposa grandezza - V Albagia, Da FASTO di superbia viene discordare dal detto degli altri. Esp. Salm. In tanto FASTO in tanto orgoglio crebbe, Ch'esser parea. di tutto 'l mondo schiva. Ar. Fur.

S. Fasti: nel numero del più - V. a suo

FASTO: add. m. Fasti. Che è di felice augurio: contrario di Nefasto. Si ha egli a formare statuti di quando convenga, o no, raddoppiare una posta; dichiarare FASTI, o nefasti i giorni della settimana per giocare ? Magal. lett.

FASTOŠAMÈNTE: avv. Superbè. Con fasto. Sen' abusa in peccar più fastosamente.

Segn. Mann

FASTOSÈTTO, TA: add. Dim. di Fastoso; Che si mostra alquanto fastoso. Con un sorriso fastosetto, anzi audace, le sprezza tutte, quasi che tutte sien come lumi minori. Segner. Pred.

FASTOSISSIMAMENTE : avv. Sup. di Fastosamente. Lucifero vanagloriossi. Segn. Pred. Lucifero FASTOSISSIMAMENTE

FASTOSO, SA: add. Fastosus. Pien di fasto, Altero, Superbo, Arrogante - V. Borioso. E ognuno come nocivo e fastoso l'urtava. Tac. Dav. stor. Non siate però tumide, e fastose Donne, per dir che l'uom sia vostro figlio . Ar. Fur.

FATA: s. f. Incantatrix. Incantatrice, Maga. Sappiate, che avendo la FATA donato lo scudo a messer Tristano, ec. Tay. Rit. Ma le FATE mi guastarono per la via. Fir. dial.

bell. donn.

S 1. FATE: per Donne favolose, finte, immortali, di gran potenza, di buon genio. Co-stei fu' Iddea, o figliuola di Dea, ovvero una di quelle che la gente chiama FATE. Guid. G. Ei nacque d'un folletto e d'una FATA. Malm.

S 2. FATA: pl. di Fato. V.

§ 3. A FATA: posto avverb. - V. Fato.

FATACCIA: pegg di Fata.

FATAGINO: s. m. T. de' Naturalisti. Quadrupede Americano vestito d'armadura simile a quella del Pangolino, con cui egli ha comune il cibarsi di formiche.

FATAGIONE: s. f. Specie d'incanto, per via di cui si rende impenetrabile tutta la persona, come favoleggiavano gli Antichi. Contr' a tanti vi bisognava avere la FATAGION d' Achille. Cecch. Esalt. Cr. - V. Fatato.

FATALE: add. d'ogni g. Fatalis. Cosa che vien data o conceduta dal fato; destinata. E quivi Enca per FATAL guida fu menato a vedere l'Inferno. Pecor. Così sempr'io corro al FATAL mio sole. Petr. son. Non impedir lo suo FATALE andare. Dant. Inf.

S. Dicesi anche assol. Esser FATALE, cioù Destinato, Prescritto dal fato; Inevitabile. Era fatale omai, che Pelia un giorno per alta forza, ec. alfin cadesse. Adim. Pind. FATALISMO: s. m. Dottrina di coloro che

attribuiscono ogni cosa al fato, o sia destino.

- V. Fatalista. Conti Pros. Poes.

FATALISTA: s. m. Filosofo della setta di coloro i quali sostengono che ogni cosa nel mondo avviene per legge di necessità, che g'i Antichi chiamavano Fato, e noi Destino . - V. Fatista, Fatalismo. Conti Pros. Poes.

FATALITÀ, FATALITÀDE, FATALI-TATE: s. f. Fatum. Destino inevitabile; Fato. FATALITÀ inevitabile, crudele, acerba, amorosa. - Non vi è fortuna, non vi è FATALITÀ, tutte le cose provengono dal volere d' Iddio! Fr. Giord. Pred.

FATALMENTE: avv. Fato. Per fato. FA-TALMENTE doveva signoreggiare ed esser capo

del mondo, Virg. Eneid. M.

FATAMENTO: s. m. Fatazione. Dimmi ... di che fatamento il tuo fratello e le tue sirocchie fosser fatati. Pr. Fior.

FATAPPIO: s. m. Sorta d'uccelletto ricordato dal Pulci nel suo Morgante senza dar-

cene altra descrizione.

S. Talora si dice d'uomo corribo, o simili. Guadagno co' fatappi in pochi di ciò ch' egli aveva in lombardia messo al disotto. Franc. Sacch. nov.

FATARE: v. n. Destinare; Dare in fato. Se io non posso fare in altro modo, se non ne più ne meno che mi fati la stella, che aunque ci fanno le leggi? Fr. Giord. Pred.

§ 1. Esser fatato : cioè Venir da' fati. Come dal corpo di mia madre usci'io, Così la povertà mi fu da lato, E disse: e' t' è FATATO Ch' io non mi deggia mai da te partire. Rim.

ant. Faz. Ub.

§ 7. FATARE: in sign. a. vale Fare la fatagione, Render fatato, e per lo ciù Rendere invulnerabile. Ed offerendo a domandar l'invita Ciò ch' ella possa per incantamento, O FATARGLI il cavallo, o'l guarnimento. Bern Orl. - V. Fatato. Va', ch' i' ti fato, che per la virtù, Con cui tu sbarbi i denti e le mascella, Perda sua forma, e non si vegga più Questa perla. Bell. Bucch.

Destinatamente, Per destinazione, o voler del destino. Prima venne fatatamente in Italia.

Virg. Eneid. M.

FATATO, TA: add. da Fatare. Chi dicesse che l'opere nostre fossono di necessità, o fossono fatate, o destinate secondo il comune volgare, io dico, che questo è'l mag-giore errore, ec. Fr. Giord. Pred.

S 1. FATATO: lo pigliano ne' loro poemi i Poeti eroici, per Invulnerabile, a cagion d'incanto, ondé uno non possa esser ferito, come cantano d' Achille, d' Orlando, ec. Come si dice egli è tutto FATATO Quel Cavaliere, e non si può ferire . Bern. Orl.

S 2. Dicesi anche Dell'armi, e vale Impenetrabile. FATATE l'armit avea; ma quella botta Pur tramortito il manda fuor disella.

Ar. Fur.

FATATURA: s. f. Venesicium. Astratto di Fatato, Malia, Stregoneria. Dove sono i fabulosi oracoli, dove sone le fatature degli Egiziani maghi, e li incantamenti di quelli?

Vit. S. Ant.

S. E per Una sorta d'incanto, che, secondo Poeti, rende impenetrabili, detto altrimenti Fatagione. Il primo diceva d'essere il fatato o il ghiacciato; il secondo d'essere il ciurmatore, che fatta avea la FATATURA. Bern.

FATAZIONE: s. f. Fatagione, Fatatura. Deride solennemente le fatazioni che si raccontano o nelle favole, ec. portando quivi una fatazione ridicolosa, ec. Bisc. Malin.

FATICA: che gli antichi dissero anche FA-TIGA: s. f. Labor. Lo sforzo che si fa, e l'affanno, o pena che si sente, e patisce nell'o-perare. - V. Pena, Stento, Sudore, Briga, Laboriosità, Sforzo, Difficoltare. Fatica lunga, grave, assidua, continua, estrema, mo-lesta, acerba, dura, eccedente, insopporta-bile, vana, dilettevole, onesta. Durar FA-TICA. Entrare in FATICA, e spesa. Perdere, consumar la FATICA. Impiegar la FATICA. Mettersi in fatica. Partir le fatiche. Travagliare con gran fatica. Comportar le fa-TICHE. Ristorar la FATICA, Riposare dalle FATICHE. Cacciar la FATICA. - A que' tempi soleva essere il lor mestiere, e consumarsi la lor fatica in trattar paci, ec. - Congran PATICA, e pericolo, se caduto fosse, perven-ne in sul verone. Bocc. nov. Sperando al fin riposo alcun delle fatiche tante. Petr. Ne vuole che chi non merita, sofferi fatiche e stenti . Boez. Varch.

§ 1. Dar FATICA: vale Affaticare, Travagliare. Afar dell' otio la pregna nimica Facci gran danno, e dacci assai fatica. Cant.

S 2. Darsi FATICA: vale Affaticarsi, Darsi

FATATAMENTE: avv. Fato. Fatalmente; travaglio. La madre, non tornando lo fanciullo suo, si dava molta FATICA. Mirac. Mad.

§ 3. Prendere , o Tor FATICA : vale Affaticarsi, Darsi fatica. Avendo in diversi luoghi il lupo, e l'agnello preso FATICHE in diversi modi, avvenne a ciascuno di loro grande sete . Fav. Es.

§ 4. FATICA: dicesi anche l'Operare, e l'Opera stessa condotta a fine. Mi prenderò l'ardire, ec. di chiederle consiglio per alcu-ne mie fatiche sopra due poeti. Red. lett.

S 5. FATICA: dieesi pure per lo Premio dell'opera come.: Io voglio le mie FATICHE. -- Non mi defraudar le mie FATIOHE, ec. -V. Mercede.

§ 6. In modo proverb. La poca fatica & sana: si dice di Coloro che fuggono la fati-

ca. Malm.

§ 7. Pure proverb. Chi fugge FATICA non fa la casa a tre solaj; e dicesi Degl'infingardi, che poco approdano. Serd. Prov.

§ 8. Durar FATICA per impoverire: si dice di chi dura fatica con poco, o con verun guadagno, e talora con iscapito. Bern. rim. S O. Da FATICA: in forza d'aggiunto, vale

Gagliardo, Atto a durar fatica. Da FATICA una cavallo i' ti vo' dare, Mi disse quel che me

l' avea venduto. Bellinc. son.

S 10. A FATICA: posto avverb. vale Con fatica , Appena . Otone contro alla dignità dello mpero si rizzò in sul letto, e con preghi, e lagrime gli raffrenò a FATICA. Tac. Dav. A FATICA, risposi io, gli ho potuti per un grosso nuovo cacciar di mano a un pescatore . Fir. As.

S II. A mala FATICA, e A gran FATICA: vale Difficilmente, A mala pena, A gran pena. Di centomila a gran FATICA un solo Segner. Pred .

FATICABILE: add. d'ogni g. Laboriosus. Che dura fatica, Faticante, Fatichevole. Gli Antichi dissero anche Fatigabile . Voc. Cr.

S 1. FATICABILE: per Che può essere affaticato, Che si può stancare, Stanchevole; onde usato colla negativa, vale Instancabile. E perciò il non faticabile Giasone non si rimane dal colpeggiare, siccome martello in sulla 'ncudine. Guid. G.

§ 2. FATICABILE: per Faticoso. Il quale ardire con sagace studio dentro reggere lungamente per faticabile pazienza si sforzoe.

Guid. G

FATICACCIA: s. f. Labor improbus. Pegg.

di Fatica . Fatica grande .

FATICANTE: add. d'ogni g. Laborans. Che dura fatica, Che s' affatica. Con grandissimo danno del FATICANTE s' adoperano. Bocc. nov.

S. Per-Che dà fatica. Questo nojoso, e FA-TICANTE regno. Sacch. rim. Alla FATICANTE meditazione richiamano. Niccol. Pros. T.

FATICARE, e antic. FATIGARE: v. a. Vexare. Travagliare, Affligere, Tempestare, Dar fatica, o travaglio. - V. Affaticare. Non-dimeno tuttavolta menando i setoni, e faticardo il cavallo continuamente al modo che di sopra è detto, ec. Cresc. Li quali (venti) sì faticardo la nave, dove la donna era e' marinari, che più volte per perduti si tennero. Bocc. nov. cioè Agitarono, combatterno.

batterono, scossero.
§ 1. In sign. n. assol. e n. p. Affaticarsi, Penare, Steutare, Sostener, fatica. – V. Travagliare, Affacchinarsi. Son giovane, e posso meglio faticare di voi. – Donna, tu ti affaticari in vano. – Ciascuno dee volentieri faticarsi. – Veggiamo che poichè i buoi alcuna parte del giorno hanno faticato sotto'l giogo ristretti, quelli esser dal giogo alleviati e disciolti. Bocc. nov. Se nel tempo

alleviati e disciolti. Bocc. nov. Se nel tempo caldo FATICASSE troppo della disusata presura, potrebbe agevolmente ricever lesione. Cresc. Ma di dar semplicemente un cenno di quelle cose sulle quali abbiamo maggiormente in animo di FATICARE. Sagg. nat. esp. § 2. FATICARE una cosa: vale Durar fati-

ca, Affaticarsi, Usar industria per acquistarsela che più comun. direbbesi Affaticarsela. Solo messer Bonifazio per sua cortesia fu sanza parte di preda, lasciandola a chi l'aveva faticata. M. Vill. Gettano le care merci con tanti sudori faticate. Vasar. cioè Acquistate con fatica.

FATICATISSIMO, MA: add. sup. di Faticato. Vi pervenne scalzo, malvestito e paticato. Si per fetto e paticato viaggio. Fr. Giórd. Pr.

S. Per Fatto con gran fatica. Bemb. lett. FATICATO, TA: add. Defessus. Stracco, Affannato, Travagliato dalla fatica. È da dare alla penna e alla man faticata riposo. Bocc. concl. Il cavallo faticato è costretto di dolersi. Cresc.

FATICATÒRE: verb. m. Laborans. Che fatica; e per lo più si dice di Chi fatica molto e di buon animo. Solleciti gli farebbe e pronti e vigilanti, e pel riposo degli altri faticatori indefessi. Salvin. disc.

FATICHEVOLE: add. d'ogni g. Laboriosus. Atto ad affaticarsi e Che s'affatica. Che cosa si trova nella natura miglior che l'api? quelle sono temperate, fedeli e fatichevoli. Declam. Quintil.

S. Per Faticoso. La troppo secca (terra) è molto fatichevole, e non si può tritar, come si conviene. Cresc. cioè Che dà molta fatica a coltivarla. Prolungare la fatichevolvita. Fiamm. cioè Stentata e piena di fatiche.

FATICHEVOLMENTE: Con fatica, Faticosamente. V.

FATICOSA: s. f. Voce furbesca, lo stesso che Scala. Cr. in Gergo.

FATICOSAMENTE: evv. Laboriose. Laboriosamente, Con fatica, Con travaglio, Con sudore. –V. Affannosamente, Difficilmente. Le lor piaghe faticosamente si sanano. – La scatapuzza, ec. purga di sopra e di sotto faticosamente e con angoscia. Cresc. Prima perocche faticosamente parli. Dant. Cony.

FATICOSETTO, TA: add. dim. di Faticoso. Perchè imprendiate con alacrità quest' ufficio, per altro faticosetto. Seguer. Parroc: istr.

FATICOSISSIMAMENTE: avv. sup. da Faticosamente. Non vi si può pervenire, se non paticosissimamente. Fr. Giord. Pred.

FATICOSISSIMO, MA: add. sup. di Faticoso. Al fuoco vivo con lungo e faticosisasimo lavorio abbruciare. Red. Vip.

S. In vece di Affaticantissimo. La 'ndustria del faticosissimo e ardentissimo capitano. Petr. uom. ill.

FATICOSO, SA: add. Laboriosus. Che apporta fatica, Laborioso, Fatichevole, Stanchevole. - V. Duro, Difficile. Dove faticoso esser solea, ogni affanno togliendo via, dilettevole il sento esser rimaso. Bocc. proem Egli non è così agevole il riuscirne, ma è faticoso. Bocc. Lab. Ovvero al poggio faticoso, e alto Ritrarmi accortamente dallo strazio. Petr. E lo parto doglioso e'l nudirisi faticoso. Tesorett. Br.

§ 1. Faticoso: per Difficile, Malagevole. Ferite puzzolenti ed antiche, che sono raticose a saldare e malagevoli. Volg. Mes.

S 2. Per Faticante, Affaticante. Servizio arà e sarà faticosa insino a venticinque anni, e poi sia savia e vergognosa. Zibald. Andr. Solo a' faticosi naviganti manca. Bemb. Asol.

FATIDICO, CA: add. Indovino; Che predice le cose suture. Questo non intes' io; ma quei pationi pastor mel fer poi chiaro, e mel mostrarona. Sannazz. Esl.

mel mostrarono. Sannazz. Egl. FATIGA, FATIGABILE, FATIGARE, FATIGATO: dissero alcuni Antichi per Fatica, Faticabile, Faticare, Faticato; ma sono Provenzalismi.

FATISTA: s. m. Quegli che sostiene il falso sistema del fato, Fatalista. - V. Stoico. Salvin Disc.

FATO: s. m. Fatum. Determinazione di Dio intorno all'uomo, secondo la verità Cristiana e al modo de Gentili; Serie immutabile di cause. Gli Antichi nel numero del più dissero anche, le Fata. – V. Destino. Fato crudele, avverso, acerbo, sordo, inevitabile: – L' alto fato di Dio sarebbe rotto Se Lete si passasse, e tal vivanda Fosse gustata senza alcuno scotto Di pentimento. Dant. Purg. Da incessabil rato mossa. Fiamm. I

miei rati mi traggono a dover solvere la dura quistion di costoro. - Fato non è altro che disposizione della divina mente intorno alle cose presenti e future. Bocc.

Com. D.

S 1. FATA: pl. di Fato, usato da Dante in gen. fem. Che giova nelle FATA dar di COzzo? Quindi l'usò pure il Buonarroti nella Fiera. O scherzo Ulisso dall' oziose FATE. Quindi pure le Fate son divenute il soggetto delle novelle fanciullesche, come quelle dell'orco e simili.

S 2. FATO: in sign. di Fata, Stregone, Maliardo, Che fa fattucchierie. I tre FATI gettarono uno sprocco di legnonel fuoco, così dicendo: tanto viva questo garzone, quanto questo sprocco penerà a consumarsi. Fior. Ital.

§ 3. Chi muta lato, muta FATO: Prov. e si dice di Chi mutando paese migliora le sue

condizioni . Pataff.

§ 4. A FATO, e A FATA: posti avverb. va-gliono A ventura, Com'ella viene. Favellare a caso, o a casaccio, o a FATA, o al bacchio, ec. è non pensare a quello che si fa-

vella. Varch. Ercol.

FATTA: s. f. Species. Specie', Foggia Sorta, Genere, Qualità, Condizione. - V. Ragione, Natura, Forma. Di diversa, della medesima fatta. - La corteccia è di due FATTE, cioè la corteccia d'entro, la corteccia di fuori. - La celidonia, cioè cenerognola, ec. è di due fatte, cioè indica e nostrale. Cresc. Egli ne son d'ogni FATTA, ma tutte son quasi nere. Bocc. nov. Come l'uomo piglia moglie, ec. diventa d'un'altra FATTA. Varch. Suoc.

S FATTA: parlandosi di fiere, vale Trac-cia; ond' Esser in sulla FATTA, è tanto quanto Essere in sulla traccia, e come dicesi

Per la buona. Lor. Med. Beon.

FATTA: Voc. ant. avv. Lo stesso che Fattamente. Di fuori era un bariglione ec. davvi sì FATTA entro, che ec. Franc Sacch. nov.

FATTACCIO: s. m. pegg. di Fatto. Fatto, Azione sconcia, disonesta, abbominevole. Un orsaccio che l'orsa amò, che Nalduccio copria, baciò più volte il peloso mostaccio, ec. e che voleva fare un suo FATTACCIO. Ti credi tu che un fattaccio sì porco Se lo porti di Lete la fiumana? Fortig. Ricciard.

FATTAMENTE: avv. che ha sempre l'accompagnamento della particella Si, o Così avanti. Adeò. In tal guisa, In tal modo, In tal foggia. Udendo costei sì fattamente parlare - Sii dunque Re, e si FATTAMENTE ne reggi che del tuo reggimento nella fine ci abbiamo a lodare. Bocc. nov. L'altre, udendo costei così fattamente parlare, si tacquero. Id. Introd. Essendo adunque le cose sì FATTAMENTE ordinate. Cas. uf. com.

S. Senza il Si, o Così avanti, vale Effettivamente. Nol poni in croce fattamente, ma per te non rimane. Fr. Giord. Pred.

FATTERELLO: s. m. Faccenduola, Affaruccio, ed anche Azioncella, Operazioncella.

- V. Affaruccio. Magal. lett.
FATTÈVOLE: add. d'ogni g. Facilis. Agevole a farsi, Facitojo. E ciò era fattevoLE sanza contasto. M. Vill.

FATTEZZA: s. f. Forma. Forma, Figura, Fazione, Natural disposizione delle membra, e specialmente del volto. - V. Linea-menti, Cera, Sembianza, Aspetto. FATTEZZE gentili, belle, vaghe, strane, rozze, orribili, ec. - E oltre a questo avea le FATTEZZE del volto dilicate molto e ottimamente disposte. Bocc. vit. Dant. Raffigurato alle PAT-TEZZE conte. Petr. Il naso, i labbri, i ci-gli, ogni fattezza, Pareva fatta per le man d' Amore. Bern. Orl. E perciò più acconciamente diremo, riconosciuto alle fattezze, che alla figura o alla immagine. Galat.

§. Per Foggia. E prima ti dice l'altezza e la fattezza di questo circolo. Bocc. Com.

Dant.

FATTIA: s. f. Voc. ant. Malia. V.

FATTIBELLO: s. m. Fucus. Liscio con che le donne cercano di farsi belle .- V. Belletto. Quando la mattina del letto usciva, prima che posto s'avesse il FATTIBELLO, ec.

FATTIBILE: add. d'ogni g. Factu utilis. Che appartiene al fare. Sono gli altri due abiti pratichi; l'agibile, nel quale si con-tiene la prudenza, capo di tutte le virtu morali; ed il FATTIBILE il quale contiene sotto. di sè tutte l'arti. Borgh. Rip.

S. Più comun. vale Fattevole, Che può farsi, Possibile a farsi. Se possibil fosse dal cuore disciogliere il piacere di Lia, ec. ma

ciò non sente FATTIBILE . Amet.

FATTICCIO, CIA: add. Procerus. Atticciato; Di grosse membra, Ben complesso, Fondato, Ben tarchiato. Le femmine alsi mantengono giovanezza, e crescono di persona quanto i maschi: appajansi robusti e e ex-TICCI: tali vengono i sigliuoli. Tac. Dav. Germ.

S. Nelle hell' Arti vale Tozzo; Sproporzio-

nato di fattezze Voc. Dis.

FATTICCIONE, NA: add. Habitior . Accr. di Fatticcio, e vale Grasso, Rigoglioso. FATTICCIOTTO, TA: add. Dim. di Fatticcio, ma detto per vezzi. A quel mo' pasto-sona, e fatticciotta. Bell. Buch. FATTISPECIE: s. f. Rapporto del caso;

Sposizione del fatto. Perciocche ha ella ancora i suoi temi, le sue fattispecie, o ca-si, e i suoi savj e giurisprudenti, per così dire, della coscienza. Salvin. disc.

FATTISSIMO, MA: add. Sup. di Fatto. Il popone fattissimo ha virtù di muovere il

corpo e la urina. Libr. cur. malat.

S. Talvolta s' usa solamente per dar forza all'affermazione che si fa di cosa operata, fatta: onde Fatto FATTISSIMO, significa sem-

plicemente Fatto. V.
FATTIVO, VA: add. Efficiens. Che fa, Che opera. La natura ha fatte le cose attive, cioè fattive e passive, cioè, che so-stiene. Fr. Giord. Pred. Le cose contingenti, ec. o elle sono attive, o operative, o elle

sono FATTIVE. Circ. Gell.
FATTIZIO, ZIA: add. Factitius. Fatto a mano, Con arte; Artificiale: contrario di Naturale. - V. Artifiziato. Il sale è naturale, e FATTIZIO. - Quello, che oggi si chiama sale ammoniaco, non è naturale ma fatti-

zio. Ricett. Fior. FATTO: s. m. Negotium. Negozio, Faccenda, Azione da fare, ed anche Cosa avvenuta o operata. - V. Affare. Io non son uso a entrar ne' FATTI d'altri. - Adunque venendo al FATTO, dico, che, ec. - Temendo essi di non venire a peggio, e per costei guastare i fatti loro. Bocc. nov. Ragunossi il parentado di ciascuna delle parti, e'l FATTO andò innanzi. Nov. ant. Fa' che tu trovi Alcun ch' al FATTO o al nome si conosca. Dant. Inf. Ch' agli animosi FATTI mal s' accorda. Petr. E quivi con una festoccia, che mai la maggiore, raccontarono il FATTO. Fir. nov.

S 1. Fare al FATTO: vale Importare; Fare a proposito. Però non fa poco al FATTO, che uomo da giovane s'ausi a bene e a male.

Amm. ant.

§ 2. Per modo di procedere. Veggiam che spesso il padre si lamenta del figliuolo, e di piacegli il fatto suo. Cavalch. Specch. Cr. Che partito ha da essere il mio col PAT-To di costui? Fir. Luc.

§ 3. FATTO d' arme : vale Battaglia ; Combattimento. Stati nella lor gioventudine quasi sempre in fatti d' arme e soldati. Bocc.

§ 4. Di FATTO: posto avverb. vale Subitamente, Immantenente. Furono presi, ec. e di fatto, e senza alcun soggiorno tutti fu-

rono impiccati. M. Vill.

§ 5. Per Effettivamente, In effetto. Ognun di FATTO dice ch' ella è mia. Lasc. rim. A quello che dicono, che di FATTO il Diavolo predice le cose innanzi ch' elle siano, dico, ec.

§ 6. Di FATTO : è anche T. legale ; e vale Secondo 'I fatto, o In fatto stesso. Che sarà se vivendo la moglie. alcuno contrasse di FATTO coll' altra? Maestruzz. Procedea di FATro in civile e cherminale a sua volontà. G.

§ 7. De' fatti miei, De' fatti suoi, ec. : s'usa per esprimere lo stesso che Di me, Di sè, ec. come: Noi abbiamo de' natti suoi pessimo partito alle mani. Bocc. nov. cioè Di lui

§ 8. Onde Far dire de ratti suoi : vale Dar occasione o materia di parlare di sè . E se non era il giorno tanto tardo, Facea de FATTI suoi molto più dire. Bern. Orl. cioè

Di sè.

§ 9. Gran FATTO: posto avverb., vale Molto. Ed innanzi che ella fosse andata granz FATTO in là, ella arrivò ad una certa città. Fir. As. Rispondevi assai più tardo, ec. ma ancora considandomi di nom potere gram fatto con voi errare. Bemb lett.

\$ 10. A gran FATTO: posto pure avverb. vale Di gran lunga. Non sono ancora tanto vani, quanto, ec. a gran FATTO. But.

S II. FATTO sta: vale L' importanza si è: Caso è. Fatto stà, che tal uomo non era tenuto da guerra. Tac. Day. ann.

§ 12. In FATTO, In FATTI: posto avverb. vale Realmente; contrario di Per immaginazione. Furono mandati in Rezia sott' ombra di difender la provincia da' soprastanti Suevi, ma in fatto per isbarbargli da quegli alloggiamenti. Tac. Day. ann.

§ 13. In patti, o In patti in patti: posto avverb. vale In conclusione, In somma, Finalmente, In fine, In effetto. In FATTI in FATTI aggirati di qua, aggirati di là, e' sì

fa sera. Salv. Granch.

§ 14. In FATTO, e in detto: vale In tutto e per tutto. E credeansi ch' al tutto il Duca annullasse il popolo in detto e'n fatto. G. Vill.

§ 15. Far FATTO: vale Operare. Quand' egli è il tempo vostro fate fatti. Cant. Carn. lo vo' fuor del mio solito Far gran dimostrazioni e pochi FATTI. Cecch. Mogl.

§ 16. Dal detto al FATTO v' è un gran tratto: modo proverb. che vale, Che le cose sono più facili a dirsi o proporsi, che a met-

tersi in esecuzione.

§ 17. In sul FATTO: vale In quell' istante, Prontamente, Senza perder tempo. Per le lor grida preso consiglio în sul fatto, restai di fuggire. Fir. As.

§ 18. Andare in sul FATTO: vale Governarsi secondo quello ch'è stato fatto altra vol-

§ 19. Fare i FATTI suoi : vale Amministrare le sue faccende. Appresso questo con semplicità fare tuoi patti, s'a far n'hai alcuno. Bocc. nov.

§ 20. Fare il FATTO suo: vale Procurare il proprio utile. Disegnò col titolo dell' imperio potere far bene i ratti suoi. Borgh. Orig. Fior.

§ 21. Andarsene, o Andar pe' FATTI suoi, e Andare a fare i FATTI suoi: modi bassi, che vagliono Andarsene, Partirsi. E mangiato e bevuto s' andaron pe' FATTI loro. Bocc. nov. Non mi dar noja, e va' pe' fatti tuoi. Malm.

S 22. Talvolta vagliono anche Andar raccolto, senza dare fastidio ad alcuno, e talvolta ancora si dice nel proprio significato di Attendere alle sue facende; Andar facendo i fatti suoi .

S 23. Andare a fare i FATTI suoi: fu anche usato in sign. di Morire . Voc. Cr.

§ 24 Guardare il FATTO suo: vale Esaminar se la cosa sta bene come si vuole; Cercare di soddisfarsi prima di risolvere, o d'acquetarsi . Baldov. Dram.

§ 25. Non parer suo fatto, e simili: va-le Non manifestare che si faccia a posta. Dice le cose che non par suo fatto. Bern rim. Se ne scantona che non par suo fatto. Malm.

§ 26. Fare i fatti d'altri : vale Ammini-

strare i negozi altrui.

§ 27. Fare il FATTO altrui: vale Far checchessia che torni comodo ad altri. Colui che dee morire a posta del nimico suo ivi a tre, o quattro di, fa il FATTO altrui, se vive. Sen. Pist.

§ 28. Fare de fatto o di fatto: vale Operare di subito senza le convenienti rifles-

sioni.

\$ 29. Fare di ATTI: vale Operare attualmente, e con efficacia; ed anche Operare senza far parole. spender noi vogliam poche parole, A far di FATTI cominciar si suole. Cant. Carn. Tuo padre fa di parole, ma tu sai far di FATTI. Cecch. Inc.

§ 30. FATTI: s. m. pl. Si prendono per lo

più per Azioni grandi, Geste.

§ 31. In modo proverb. Sa meglio i FAT-Ti suoi un matto, che un savio quegli degli altri, e vale Che ne' fatti proprj ognuno ne sa più degli altri.

§ 32. I FATTI son maschi, e le parole son

femmine - V. Maschio, Parola.

FATTO, TA: add. da Fare. Elezione pessima fatta di tale amante. Amet. E con mazzi, ovvero mazze anghe, FATTI a ciò, fortemente si calchi e si assodi. Cresc. cioè Atto, Acconcio, Appropriato. E finalmente colorisce, e tratta questo negozio come cosa FATTA. Malm. cioè Vera. V. E avrà pietà di me, e non vorrà, che un uomo fatto da lei, e che confessa esser per lei, come fo io, sia disfatto, e consumato da altri ingiustamente. Vinc. Mart. lett, qui vale Beneficato, e Tirato innanzi, che è lo stesso, che dicesi Esser creatura d'alcuno.

§ 1. Dare FATTO, o per VATTO, o Far FATTO checche sia: vale Giudicarlo adempito;

Averlo, Supporlo terminato; Crederlo finito. Te la do FATTA, non c'è pericolo. Lasc. Spir. In quanto a lei; io la fofatta. Cecch.

S 2. FATTO: per Compiuto, Perfetto; on-de Uomo fatto e Donna fatta, dicesi di Chi abbia passata l'adolescenza o non sia ancor pervenuto alla vecchiezza. Ma come un fanciullino adesso nato Può un uom FATTO di forza avanzare? Bern. Orl. Nerone oggimai è fuor di fanciullo, o giovane FATTO . Ricordavano alcuni, che Tiberio cacciò Agrippina, e Claudio Giulia più frescamente; ma eran donne fatte - Non ancor fat-To, non maturo a tanto governo, metafora nostra. Tac. Day.

§ 3. Pecora fatta: o altro animale fatto: denota. Venuto in età e vigore, Che ha finito di crescere. Infinattantochè ( i denti delle pecore ) sono ineguali son giovani, e quando sono eguali, sono compiute & FATTE.

Cresc.

§ 4. Cavallo FATTO: vale Cavallo perfezionato, disciplinato, addottrinato. Franch. Barb.

§ 5. Frutte, Biade, o simili, FATTE: vale Mature, Stagionate, Perfezionate. Le frutte vogliono esser colte al loro tempo e FATTE; le acerbe sempre saranno dannose. Libr. Cur. malatt.

§ 6. Acqua FATTA: dicesi da' Salinatori. Quella che ha già acquistato nelle cottoje il grado necessario di cottura o saturazione per

produrre la cristallazione del sale.

§ 7. Fatto: se gli precedano le particelle Sì, Così, come Sì fatto, Così fatto, vale il Lat. Talis, hujusmodi. Di tal maniera, Di tal fatta. In abito lugubre, quale a si FATTA stagione si richiedea, si ritrovarono sette giovani donne .- Non ne troveresti un altro di qui alle porte di Parigi de' così FATTI. -Molto la invidia, che alla virtu di Natan porti, commendo, perciocche se di così fat-TE fossero assai, il mondo, ec. tosto buon diverrebbe. Bocc. nov. Natura certo, quando lascio l'arte Di si fatti animali, assai fe' bene. Dant. Inf. In sull'ora del mezzo di percosse a' nemici con si fatto empito, che in poca d'ora gli ebbe rotti. Guid. G. È questo quello che tu scrivesti, ec. di voler fare, ec. in emenda di tanti, e sì lunghi, e sì fatti tuoi falli? Cas lett.

§ 8. Allorchè gli precede Tanto, o Tanta, come Tante ratte cotornici, o altro, va prof-ferito col gesto, allargando le braccia o le

mani per denotarne la grandezza. \$ 9. Fatto: posto assol. avanti a un nome ha forza di preposizione, e vale Dopo. Io disegno andare a Benevento adesso, e star là fino a fatto Natale. Cas. lett. Resto in Roma sino a FATTO Aprile.

S 10 Isso FATTO: Frase di Dottori. Ipso fucto, ipso jure. Subito, Immantinente. Chi vi die ajuto, consiglio e favore, isso fatto fu scommunicato. G. Vill. - V. Issofatto. FATTOJANO: s. m. Colui che lavora nel

fattojo per fare l'olio. Questo rimedio è noto ad ogni fattojano, che stima il grossume del fondo dell'inferno più, che "viio che

vi galleggia . Libr. cur. malatt.

FATTOJO: s. m Olei factorium. Leogo dove si tiene lo strumento, col quale s'ammaccano le ulive per trarne l'olio. - V. Agricoltura. Io so che avete il capo nel FAT-Toso Tra macine, tra gabbie e tra braghie-ri. Franc. Sacch. rim. Del fattoso da olio, e del suo sito. Pallad.

FATTORA, e FATTORINA: s. f. Voce dell'uso; Fanciulla, che si tiene per imparare il mestiere, e che serve agli uffizi di bot-

tega, Servente. FATTORACCIO: s. m. Pegg. di Fattore.

Luc. Mart. rim.

FATTORE: verb. m. Opifex. Facitore, Operatore, Autore, Creatore. - V. Fabbro, Fattura. Giustizia nosse il mio alto FATTORE. Dant. Inf. Or se' svegliata fra gli spirti eletti, Ove nel suo fattor l'alma s' interna. Petr. Dall' ammirabile e santo nome di colui il quale di tutte su fattore le dea principio. In questi esempi è detto di Dio. L'uno sic-come fattore della disonesta cosa, ec. e l'altro, siccome ricevitore, ec. Bocc. Nov. Dunque'l fattore dell' ingiuria, disse, più che il ricevitore, esser misero ti parrebbe Boez. Varch. Ch' è di queste più bel tanto e maggiore, Quanto questo è fattura, e quel FAT-TORE. Bern. Orl.

§ 1. Per Agente; Amministratore, Che fa od ammınistra fatti, e i negozi altrui. Sendo morti assa! creditori, e de' fattori, che aveano nel capo i fatti loro, ec. – Ellavolse la dota appo sè, e volsene i frutti netti appresso i salari dell' attore, o fattore. Cron. Morell. Tiberio, dottor sottile, fece venderli al FATTOR pubblico. Tac. Dav. Un Re, se vuole il suo debito fare, Non è Re veramente, ma FATTORE Del popol che gli è dato a gover-

nare. Bern. Orl.

S 2. FATTORE: gli Antichi lo pigliavano per Ministro d'una compagnia, cioè Di ragion di banco, Ministro in capite. Oggidi per quel che Latini dicevano Villicus, cioè Quello che ha cura delle possessioni; che altrimenti è detto Castaldo. Non tenga fante maschio, nè ca vallo, Se già non fosse FATTORE di villa. Cron, Morell.

§ 3. In prov. FATTOR nuovo tre di buono; e si dice per dinotare L'attenzione, che mostrano nel principio del loro ministerio i fat-

tori.

§ 4. FATTORE: si dice anche un Fanciullo o Garzone che si tiene per li servigi della bottega; che anche si dice Fattorino. In continui romori co' servi, colle fanti, co' fattori, co' fratelli e figliuoli de' mariti medesimi stanno. Bocc. Lab. fattori delle botteghe d' art. li ana. Band. ant.

§ 5 FATTORE: dicono i fanciulli a Un legnesto piccolo, e fatto a conio, il quale si fa

girace con una sferza, che anche si dice Paleo.
S FATTORE: T. Algebraico, ed Aritmetico. Nome che si dà a Ciascheduna delle quan-

tità onde formasi un prodotto.

S 7. FATTORE: T. d'Arti di ferro. Strumento di ferro fatto a gruccia con piede, e guida, e son perni da alzare secondo il bisogno, per sostener ferri nella fabbrica e per altrui usi di bottega.

FATTORELLO: s. m. - V Fattorino. FATTORESSA: femm. di Fattore Quivi la

lasciarono per casiera, cioè per guardiana o FATTORESSA. Lasc. Par.

S. FATTORESSA: per Donna che fa servigi delle monache fuori del monastero Luoghi pii non hanno pietà, ec. tutto giorno il fat tore, e la fattoressa all'uscio, e se ti man dano una ciambella, vogiiono un sacco de farina. Fag. com. Le Monachine battono alle porte, ed io n'ho tre; vengon le fattoresse dar bisogna anche a lor. Fag. rim.

FATTORETTO: s. m. Tirunculus Fatto riao. Comandi a un fattoretto che con un pajo di molle tenga, eo. Celin. Oref.

FATTORIA: s. f. Ministero del fattore. Non fossono tenuti al detto maestro, o maestri suoi per cagione del discepolato, o FATTORIA-Stat. Merc. Alle mani della detta FATTORIA pervennero più e diverse somme e quantità di danari, mercanzie e beni. Cron. Motell.

§ 1. Vale oggi più comun. Tenuta di beni e poderi. No' abbiam più fattorie per questi mali, d'aria più opportuna. Buon. Fier.

S 2. FATTORIA: T. del Commercio. F lo Scrittojo, o banco de Fattori delle Compagnie di

commercio nelle Indie Orientali.

FATTORINA: s. f. Ragazza di bottega, Serva, Fattora. V. Forse la Greca non sarebbe atta a portarle i libri dietro, nè ad esser sua fattonina. Varch. Ercol.

FATTORINO: s. m. Tirunculus, puer. Ragazzo di bottega. I FATTORINI di Zeusi che macinavano la terra melina, se ne ridevano.

Vit. Pit.

S. FATTORINO: T. de' Magnani, ec. Specic di perno, a cui s' infilano le molle del mantice per di fuori

FATTORÙZZO: s. m. Fattorino. Era solo con certi fattoruzzi, infra i quali, ec. Vit Benv. Cell.

FATTRICE: femm, di Fattore; Che fa, Che

opera. Tas. Am. Pad. ec. Il Verino secondo

dice Arti fattrici per Arti manuali,

FATTUCCHIERA, e FATTUCHIERA: s. t. Venefica. Strega; Maliarda. Cotali FATTUC-CHIERE, e maliarde sieno esiliate. Fr. Giord. Pred.

FATTUCCHIERIA: s. f. Veneficium, Malia. Si chiama maleficio, o fattucchienia, le quali

sose fanno nocimento alle persone. FATTUCCHIERO: s. m. Voce dell' uso.

Colui che fa fattucchierie; Maliardo, Stregone. FATTURA: s. f. Factura. Opera, Creatura, Facimento. Fu tenuta grandissima maraviglia per la fortezza della terra, e piuttosto FAT-TURA d' Iddio, che forza umana G. Vill. Essi eredeano, che ciò fosse FATTURA del Siniscalco. Bocc. Filoc. In margine di quella carta vi son dipinte un paro d'occhiali: ma si conosce che è fattura più moderna. Red. lett.

S 1. Per Manifattura. Il guadagno della moneta dell'oro valea l'anno, pagate le fattu-aa, fiorini 2500. d'oro. G. Vill.

S 2. Per Prezzo, o Mercede della fattura.

Per sua fattura. Vasar.

S 5. FATTURA: per Consiglio, e sodducimento. E questo consiglio fu FATTURA di due com-

pagni. Franc. Sacch. nov.

§ 4. Per Fattucchieria, Malia, Stregoneria; donde deriva la voce Affatturare V. Amnialiamento, Maleficio, Indozzamento. Empia, crudele, malefica FATTURA - E però si disse che per fattura malefica la Reina pareva strana dall' amore del suo marito. M. Vill. E con FATTURA assai corpi disfanno. Franc. Sacch.

§ PATTURA: chiamano i Mercanti La nota dei pesi, misure, colori, o altre distinzioni delle cose ch' essi commettono, mandano, o ri-

§ 6. Tornare alla FATTURA: dicesi Quando pesando, e numerando i pesi, misure o nu-

meri rispondono a que' della nota.

§ 7. Comperar per la fattura : si dice Quando si sta alla nota , senza pesare , nu-merare o misurare, o si fa l' uno in cambio dell'altro, come pesare in cambio di contare, o pur si pesa non al netto, ma colle invoglie, o si pesa cose che per viaggio possono aver preso umido, che allora si tratta, Pigliar per la FATTURA, perchè non s'intende pagare, se non con forme a che deono rispondere i pesi, secondo la nota.

FATTURARE: v. a. Affatturare. La lancia di Peleo e d' Achille era fatturata e medi-

cinata. But. Inf.

S. Per Alchimiare, Adulterare, Falsificare; e per lo più s'intende del vino. Magal. lett. FATTURATO, TA: add. da Fatturare

S I. Vino FATTURATO: si dice di Quello che & alterato con qualche mistura .

S 2. Per Affatturato . V.

FATTURO : Part. futuro attivo del verbo Fare. Fatto avea prima, e poi era fatturo. Dant. Par.

FATUITÀ, FATUITADE, FATUITÀTE: s. f. Fatuitas. Astratto di Fatuo. Stolidezza. E'l guardiano turbato di tanta FATUITADE 6. di tanto bene perduto, riprende molto aspra-mente frate Ginepro. Fior. S. Franc. FATUO, TUA: add. Fatuus. Sciocco. Scemo, Stolto. - V. Balordo. Intenzioni

FATUE piene di riso, anzi di pianto. Coll.

Abb. Isac.

S. Fuoco FATUO : dicesi una Meteora che si vede principalmente nelle notti oscure per lo più sopra i prati, le paludi o altri luoghi umidi e grassi. Sembra che nasca da esalazione viscosa, la quale essendo accesa nel l'aria, rifletta una sottil fiamma nel bujo senza calore sensibile. - V. Meteore infiammabili.

FAUCI: s. f. Fauces. Shoccatura della canna della gola in bocca. Gli Antichi dissero anche Foci. Ed essendo già nelle rauca di Cerbero, faceva cose da non le credere - Serpente, il quale tuttavolta sta colle venenose fauci per imbrattarsi del sangue tuo, nascosamente si giace teco. Fir. As. Allorchè per le fauct e per l'esofago Ella gorgo-glia e mormora. Red. Ditir.

S. Per simil. vale Apertura. Un sasso altissimo fuor di misura, ec. spargeva del mezzo delle sue FAVCI l'acque dello spaven-

tevole fonte. Fir. As.

FAUFEL: s. m. T. Botanico . Voce forestiera, ed è il Nome di quella sorta di noce Indiana, che altrimenti si chiama Areca.

FAUMELE: s. m. Favus mellis. Favo,

Fiale . Favone . Tes. Pov.

FAUNA: s. f. La femmina del Fauno. E fra le piante verdi, e tenere una FAUNA crudel tenea nascose le membra, ec. Bern.

FAUNALI: s. f. pl. Faunalia. T. Storico. Feste celebrate dai Romani in onore del Dio

Fauno. - V. Festa.

FAUNETTO: s. m. Fauno giovane. Vedesi ancora un FAUNETTO giovane, ed una Fauna, figure bellissime . Baldin. Dec.

FAUNO: s. m. Faunus. Nome favoloso de' campi, de'monti, e delle selve, che rappresentavasi a guisa di Satiro. I Faunt furon anche detti Silvani - Si dice, che v' abbondano molti Satiri, e FAUNI bicorni. Guid. G. FAUSTAMENTE: avv. Felicemente, Con

modo fausto. Voce di regola usata da varj

Scrittori .

FAUSTISSIMO, MA: add. sup. di Fausto. Trasse l'opera a faustissimo fine. Mi. rac. Mad.

Prospero, Felice; Propizio, Che è di buon augurio. - V. Favorevole. Io conobbi esso litare stato accetto e FAUSTO. Dant. Par. FAUsro , cioè felice . But.

FAUT, o FEFAUT. - V. Alamire.

FAUTORE: s. m. Fautor . Favoreggiatore, Favoritore; e per le più in cattiva parte. V. Partigiano, Parziale. Castruccio, ec. scismatico e fautore degli eretici . G. Vill. Fece sopra la compagna il processo che avea fatto al capitan di Furlì, come suoi fautori. M. Vill. Tutti li padri che furono FAUTORI del suocero uccise . But.

FAUTRICE: s. f. Femm. di Fautore. Fortuna a' suoi desii molto fautrice. Ar. Fur. FAVA: s. f. Faba, Sorta di Legume lungo e schiacciato, che nasce in un baccello. FAVE vernine, marzoline o mulette, marzuole, grosse, Napoletane, da riprese o da orto. - Baccelli, scorza o guscio delle FAVE. - V. Favule. Scorzar le FAVE. - FAVE verdi, secche, infrante. – Alcuna FAVA è grossa e alcuna è minuta, ancora alcuna è bianca e alcuna è negra. Cresc.

S 1. I Contadini dicono proverb. che Chi semina FAVE senza governo le raccoglie senza

baccelli, cioè Scarsamente e piccole.

§ 2. FAVE e non ne sia; altro modo proverb. contadinesco che esprime Doversi seminar fave ancorchè si corra pericolo di non cavarne buon frutto, perchè il grano vien meglio sempre e più accestito sulla caloria delle fave che sopra qualunque altro seme.

S 3. FAVA: per Voto, usandosi in Firenze ne Magistrati, confirmare il suo parere colle fave nere, o bianche e render con esse il partito, siccome auche usarono i Greci Di certe cose può anche un giudice ignorante render la sua FAVA. Sen. ben. Varch. Questo è partito, ec. vinto per sette FAVE ed un baccello. Bern. rim. Trovaronsi a squittinare, cioè a render la civaja, come dicevano essi, cioè la FAVA o'l suffragio a coloro i quali nominati andavano a partito. Varch. Stor.

§ 4. Per Quella vivanda fatta di fave infrante, e cotta nel tegame, che si dice anche Macco . Pur son quasi meglio diventato quando men lo pensava, ver aver osservato come si faccia un tegame di FAVE. Alleg.

§ 5. Poter andar per la FAVA alle tre ore Modo proverb. e basso, esprime Poter andare alla libera, sicuramente; e dicesi di donna brutta o vecchia. Lusc. Gelos.

S 6. FAVA: Quella parte del pene simile alla fava, o alla ghianda, che è dal prepuzio

alla punta. Libr. son.

\$ 7. FAVA : significa talvolta Superbia Sciocca

\$ 8. Onde Aver gran FAVA, vaie hepu-

FAUSTO, STA: add. Faustus. Fortunato, tarsi, o Volei essere reputato oltre al convenevole.

§ 9. Pigliar più colombi a una FAVA: vale Ingannare con un solo strattagemma più persone. E come il tradimento doppio andava per pigliar due colombi a una FAVA. Plaut.

S. 10. Talora prendesi in buona parte, e vale Contentar molti in un medesimo tempo. E così, come si dice, pigliando tre colombi a una FAVA, ha contentato il mio amico, soddisfatte a me, ed onorato sè medesimo.

S 11. Adaio FAVE: dicesi per dire, Noi siam perduti, finiti, spaciati. Che se durasse troppo a far tal verso, Dir potrebbe l'infermo addio FAVE. Malm.

S 12. Ell'è una FAVA: maniera bassa, e

vale Cappert, Cappita. V. S 13. Fava figur. per Niente. Se l'uomo avesse perfetta sunitade, or che varrebbono le medesime? una FAVA. Fr. Giord. Pred.

§ 14. Non esser uomo da uccellare a FA-VE: si dice di Chi opera con riflessione, o secondo fine.

§ 15. Gittare una FAVA in bocca al leone: Prov. Dar poco a cui è capace di molto. Bocc. nov.

§ 16. Germe di FAVA: T. di Mascalcia. Piccola macchia nera, la quale si scorge nella cavità de' denti del cavallo, che non ha serrato.

§ 17. FAVA: Specie di malattia del cavallo, detta anche Lampasco, e Palatina. V.

§ 18. FAVA di mare: Nome volgare dato ad Una produzione marina simile all'uova della ferraccia, o forse falsamente dato a tali uova. Ouella che il S. F V. ha mandata qui sotto nome di fava di mare è un uovo di serraccia Red. lett.

§ 10. FAVA dt S. gnazio - V. Fruttiglia di S. Ignazio I ariff. Tosc.
§ 20. FAVA Egiziana. T. Botanico. Specie

d'aro, che è propriamente la Nymphæa Ne-

lumbo del Linneo

S 21. FAVA grassa ta Botamer detta Fabaria, che e la Fava inversa, officinale. Sedum. telephium Linn. Pianta , le cui loglie sono polpose come quelle Iella porcacchia, ma assai maggiori, che uasce ne' luogni coiti, massime tra le vit Chiamausi anche erba S. Giovanni.

FAYAGELLO: s m. heliaonium minus. Sorta d'Erba campestre . che nasce nel principio della primavera, il cui fiore è giallo, ed è così detta dall' aver le foglie simili a quelle delle fave. Ma s' egli è già fiorito il FAVAGELLO, Perchè non è per me la vrima-

vera? Alleg.

S. FAVAGELLO: quasi come Dim. di Fava e

stato usato da yai; Scrittori in seuso disone-

FAVATA: s. f. Millanteria, Superbia scioccamente usata. E così ha tenuto a gran die ta il mondo tutto colle sue FAVATE. Alf. Paz.

S. FAVATA: per Vivanda fatta di fava. Car.

lett.

FAVELLA: s. f. Sermo. Il favellare, Il parlare. - V. Loquela, Parlatura, Sermone, Dire. FAVELLA sciolta, chiara, spedita. Accorta, onesta, umil, dolce, FAVELLA.
Petr. Torre la FAVELLA. - Trar di bocca la FAVELLA. - Messer lo geloso s'aveva messe alcune vietruzze in bocca, acciocchè esse alquanto la favella gl' impedissero. Bocc. nov. E in don le chieggo sua dolce favella. Petr. Per una infermità, che la FAVELLA mi tolse. Bocc. nov. Riaver la FAVELLA. - Parrà forse che io parli con troppo di libertà, ma inve o ella non è libertà di FAVELLA, ma uno zelo innocentissimo diretto, ec. Red.

S 1. Per Linguaggio, o Idioma particolare. FAVELLA volgare, Fiorentina, Toscana, Greea, culta, barbara. - E cominciommi a dir soave e piana, Con angelica voce in sua FAVELLA . - Fu Imperadrice di molte FAVEL-LE. Dant. Inf. Qui significa Nazioni, le quali parlavano varie lingue. La giovane udendo la FAVELLA Latina, dubitò, ec. Bocc. nov. Trasporterò qui le parole medesime del santo, e nella FAVELLA Greca, e nella Latina ancora. Red. lett.

§ 2. Tener FAVELLA a uno: vale Restar di favellare ad alcuno per isdegno Non volergli più parlare. La Belcolore venne in iscrezio col sere, e tennegli favella infino a vendemmia . Bocc. nov. Perch'e' si dice ch'e' tenea PAVELLA All' eccelso signor di Montalbano . Bern, Orl.

§ 3. Render FAVELLA: vale Rappacificarsi con alcuno, Ritornare a favellargli. E allotta con gran fatica gli rende FAVELLA. Cron.

Vell.

§ 4. Perder la FAVELLA: si dice di Chi è moribondo, e anche di Chi rimane attonito.

FAVELLAMENTO: s. m. Sermo. Il favellare, Ragionamento. FAVELLAMENTI scambievoli. - Emolti favellamenti, e molte cose se ne diceva per le contrade. Vit. S. Gio. Bat. Ed è costume d'incontanente mutare uno FAVELLAMENTO in un altro. Coll. Ab Isac.

FAVELLANTE: add. d'ogni g. Loquens. Che favella. De' gerundj, come favellando e parlando, e de' participj, come favellante e parlante, non mi pare che occorra ragionare. Varch. Ercol. Riconoscendo nella favella e nel PAVELLANTE, le doti sue medesime, Salvin. pros. T. Qui in forza di sost,

FAVELLARE: s. m. Locutio . Favellamen to. La forza e la leggiadria del FAVELLARE. - Scuritadi sopra scuritadi sono gli FAVEL-LARI secolareschi. Coll. Ab. Isac. Ma le lingue mescolate e bastarde che non hanno parole, nè favellani propri, non sono lin-

gue. Varch. Ercol.

FAVELLARE: v. n. Loqui. Parlare, Dr. re, e propriamente Ragionare, Discorrere strettamente e con ordine, e massime quando si contrappone a' verbi, Chiacchierare, Cica-lare, Gracchiare e simili. Piacendo alla nostra Reina che sopra ciò si FAVELLI, ec. -E quivi senza FAVELLARE in guisa che iscorger si polesse la voce per grandissimo spazio, ec. stettero. Bocc. nov. Amor par che all'orecchie mi favelle. Petr. Il tale none chiacchierava, nè cicalava, ma FAVELLAVA & discorreva; cioè parlava con fondamento, regolatamente e seriamente. Min. Malm. FA-VELLARB e parlare significano una cosa medesima, dal primo de' quali deriva Favellatore e Favella. Varch. Ercol.

S 1. FAVELLARE in sul saldo, o di sodo: vale Favellare consideratamente e da senno,

cioe Non per baja o per celia.

S 2. FAVELLARE in sul quamquam : vale Favellar gravemente, con eloquenza.

§ 3. FAVELLAR rotto, cincischiato, addentellato: è proprio degli innamorati o di chi teme, e vale Parlare a pezzi.

§ 4. FAVELLARE come gli spiritati: cioe

Per bocca d'altri. - V. Cincischiare.

S 5. FAVELLARE a bocca stretta, o FAVEL-LAR colla bocca piccina: vale Favellar timida. mente, Parlar con soggezione, con rispetto e cautela.

§ 6. FAVELLARE colle mani: vale Dare, Percuotere, Menar delle mani; e si chiama chi favella in quella maniera, Manesco.

§ 7. FAVELLARE senza barbazzale : è Dire tutto quello che più piace o torna bene senza riguardo o rispetto, e come il volgo dice Alla sbracata.

§ 8. FAVELLARE per cerbottana: vale Fa vellar per interposta e segreta persona o con difficoltà o alla sfuggita o furtivamente.

§ 9. FAVELLARE per lettera : che gli idioti , o chi vuole uccellare dicono per lettera, e FA-VELLARE in grammatica, o, come dicono i medesimi, in gramuffa: vale Quasi in modo da non voler essere inteso.

S 10. FAVELLARE Fiorentino, in Fiorentino, alla Fiorentina, e Fiorentinamente, vale Nella lingua, Nel linguaggio, Nell'idio. ma, Nella favella, o Nella parlatura, o Net volgare Fiorentino, o di Firenze, o di Fio-

§ 11. FAVELLARE come i pappagalli: vale Non intender quello che altri favella.

6 12. FAVELLARE come P. Scimio: vale Dire ogni cosa a rovescio, cioè il si no, e'l no sì.

§ 13. FAVELLARE a caso, o a casaccio, o a fata, o al bacchio, o a vanvera, o a gangheri, o alla burchia, o finalmente alla car-lona, e talvolta FAVELLARE naturalmente: vale Dirla come ella viene, e non pensare a quello che si favella, e (come si dice) Soffiare e FAVELLARE.

§ 14. FAVELLARE a spizzico, a spilluzzico, a spizzico e a miccino: è Dir poco e adagio per non dir poco e male, come si dice del pecorino da Dicomano. Varch. Ercol.

§ 15. FAVELLARE: si dice auche del Manifestare i concetti de'l' animo in iscritto. In cotal modo FAYELLA la scrittura, che furono

li compagni, ec. Arrigh.

§ 16. Dicesi figur. Che il viso, che gli occhi , ec. di alcuno FAVELLANO , per dire Che il viso, che gli occhi, ec. i suoi pensieri, i suoi sensi manifestano, fanno conoscere quali sieno. Non ti fa mestieri il dirlo, il tuo viso FAVELLA egli. Sen. ben. Varch.

S 17. Non FAVELLARE ad alcuno: vale Essere adirato seco, Avere stizza con lui, Tenergli favella. Non so, che perciò dovessi avere commesso fallo, per lo quale mi mettesse a sì fatta strettezza di non favellarmi è egli nè i figliuoli. Cron. Vel

FAVELLATORE: verb. m. Loque.or. Che avella. Bello ed ornato FAVELLATORE. - Bellissimo, grandissimo favellatore. Bocc. nov. Schifare l'amistà degli uomini che sono roppo loquaci e troppo FAVELLATORI. Albert. Di comunale statura, ec. forte, e atante, grande FAVELLATORE e gridatore. Cron. Vell.

FAVELLATORIA: s. . . arte 1 avella-1e; ed e il Titolo di un' opera del Cionacci. Saggio della favellatoria del Cionacci.

FAVELLATORIO, RIA: add. Che favella; Atto a favellare. Questo fe' la repubblica cicalatoria, che rima appunto colla FAVELLA-

TORIA. Salvin. pr. T.

FAVELLATRICE: iem. di favellatore. Non FAVELLATRICI, ma seccatrici sono. Bocc. Lab. Erano amorevoli molto, e grandi FAVELLA-TRICI. Cron. Vell. In tale peccato cadono, e. molte nazioni favellatrici e seccatrici, sicche guai a quell' orecchia ch' elle affannano. Galat.

FAVELLIO: s. m. Garrulus sermo. Favellamento, Cicalamento. Non sia presso a luogo dove si faccia FAVELLIO. Pallad. E ancora per lo FAVELLO delle genti è dilette-vole il di. Arrigh.

Arrigh.

FAVERELLA: s. f. Pinso. Vivanda di fave macinate, o disfatte, e impastate con acqua, cotta in forno. Oggi dicesi anche Favetta. Può essere che poi Macco sia stato trasportato a significare ancora FAVERELLA, che è una

vivanda grossa (dice il Vocabolario a'la voce Macco, non ponendo quella di LAVELEL-LA) di fave sgusciate cotte nell'acqua, ma .e fave così colle solumente non saranno mai nè Macco nè faverella, s'elle non saranno nel mortajo ammaccate e ridotte in tenera pasta, come si pratica Biscion. Malm.

FAVETTA: s. f. Lo stesso che faverella V; S I. FAVETTA: dicesi anche a Giovani oz-

gogliosetti. Salvin. Fier. Buon

S 2. FAVETTA : T. d'Orificeria, ec Bettone di figura ovata, detto anche Uliva per das

nelle gole e nelli sgusciati.

FAVILLA: s. f. Favilla. Parte minutissima di fuoco: quelle che schizzan dal fuoco diconsi propriamente Scintille. - V. Stavillare, Fuoco. Poca FAVILLA gran fiamma seconda. Dant. Par. FAVILLA è reliquia del fuoco, onde se ripara, e accende il fuoco soffiando e ponendovi le cose aride che gli deano nutrimento. But.

S 1. Figur. si Dice d'ogr' recome cagione da cui può nascere un grar a scidine che puo muovere con violenza le pass on.. Della quale surse, come di piccole FAVILLA, fuoco di smisurata grandezza. M. Vill. Di quella FA-VILLA crescerebbe grande ardore, della qua: fiamma per lo Linvo fi turo, araerebbe tutta

la repubblica. Petr com. ill.

S 2. FAVILLA: 'usarono Dante e'l Petrarca in sign di Lace remo.a. - V. Brillamento, Scintillamento. on is reggio, ec. duo begli occhi zhiusi Rimaner dopo noi pien di FA.. VILLE. - Gli occhi selli ora in ciel chiari e felici, ec. Dican .or con faville oneste e nuove. Petr. son.

§ 3. Onde Guardare con occhi pieni di FAVILLE d'amore, vale Gettare sguardi amorosi. Beatrice mi guardò con gli occhi pien:

Di FAVILLE d'amor. Dant. Par.

§ 4. FAVILLA: figur. vale anche Un poco, Volendo pigliare alcuna FAVILLA di rimedio. secondo che oggi dà a noi questa vita spinosa e crudele. Cron. Morell. Una FAVILLA sola fia di me, se in cener mi converto,

Buon. rim. FAVILLARE: v. a. Scintillare. Far faville; Sfavillare. Che s' el va negli orecchi a i

buon FAVILLA. Franc. Barb.

FAVILLETTA: s. f. Scintillula. Dum. d Favilla. Vide poco lontano fumando alcun FAVILLETTE di fuoco. Urb.

FAVILLETTINA: s. f. Dim. di Favilletta Favilluzza. Appariscono intorno agli occh? menome favillettine come di fuoco. Libri cur. malatt.

FAVILLO: s. m. Splendor. Splendore; Voce inusitata, O dolce amor, che di riso t' ammanti, Quanto parevi ardente in que' FAVILLE! Dant. Par In que' FAVILLE, cioe in quelli beati spiriti che parevano a modo di

FAVILLÙZZA: s. f. Scintillula. Dim. di

Favilla.

§ In sign. di Qualche poco. Pure avendo in sè, quantunque avaro fosse, alcuna FA-VILLUZZA di gentilezza con parole assai amichevoli, e con lieto viso il ricevette. Bocc. nov. Ha qualche residuo di moto, e, per così dire, qualche FAVILLUZZA di vita. Red.

Vip.
FAVLA: s. f. Voc. ant. Favola. Isopo è un libello, ec., dove son certe favle mora-

lizzate. But. Inf.

FAVO: s. m. Favus. Quella parte di cera dove sono le celle delle pecchie, e dove elle ripongono il mele; Fiadone, Fiale. Per li quali (vermi) si corrompe l'uso de' favi. Cresc.

S I. FAVO: T. de' Macellaj. Nome, che alcuni danno al Digrumale, perche la sua rete, o pelle interna è divisa in cellette come i favi di mele. - V. Digrumale.

\$ 2. Tigna FAVO: T. Medico. Specie di tigna, così detta dalle molte piaghette a foggia di favo, che si scorgono sotto le croste.

FAVOLA: s. f. Fabula. Cosa inventata e finta a similitudine del vero per ammaestramento, o per ricrezione. Favola piacevole, dilettevole, leggiadra, ridicola, poetica, allegorica. - Le favole di Esopo, di Fedro, ec. - La moralità della PAVOLA. - Sotto 'l velame delle FAVOLE. - Volto era in sulla FAVOLA d'Isopo Lo mio pensier, ec. Dov' ei parlò della rana, e del topo. Dant. Inf.

S 1. FAVOLA: si dice altresi Il soggetto, L'argomento, L'intreccio di un Dramma, di un Poema epico, d'un Romanzo. Tesser la

FAVOLA. Algar.

S 2. FAVOLA: si prende ancora più largamente, e collettivamente per Tutte le favole degli Antichi Gentili. Gli Dei della FAVOLA. -

V. Mitologia.

§ 3. FAVOLA: per Falsa narrazione; Cosa falsa inventata per ingannare, o per deridere alcuno. V. Frottola, Fola, Fandonia. Compose una sua favola in altre forme la verità rivolgendo. Bocc. nov. Dicesi anche: Questa cosa io l' ho per favola. - E' ci conta delle FAVOLE. - Dar FAVOLE per risposta.

§ 4. Per Irrisione, Scherno. Ma ben veggi' or siccome al popol tutto, FAVOLA fui

gran tempo. Petr. son.

§ 5. Onde Esser FAVOLA al popolo, Essersi reso la FAVOLA del popolo, della città, e simili, vale Esser l'oggetto della derisione dello scherno, de' motteggi del pubblico.

S 6. FAVOLA: per Canzona. La mia parola è oimè! e la mia FAVOLA è oimè dolente! Arrigh.

\$ 7 La FAVOLA dell' uccellino: prov. che

vale Nelle domande ripeter sempre le medesime cose, e non venir mai a conclusione; che anche si dice La canzona dell' uccellino. Varch. Ercol.

§ 8. La FAVOLA del tordo, guardagli alle mani: significa Essere i fatti contrari all'ap-

parenze. Morg.

S 9. Il Lupo è nella FAVOLA. - V. Lupo. FAVOLACCIA: Pegg. di Favola. Perchè si dicono l' anno le migliaja delle menzogne e delle FAVOLACCE. Cecch. Mogl.

FAVOLAJO: s. m. Fabulator. Narrator di favole, Favolatore. Or delle lodi sue dir mi bisogna, ec. Per non esser tenuto un FA-

VOLAJO. Luc. Mart. rim.

FAVOLARE: v. a. Fabulas narrare. Raccontar favole. Aveva un suo novellatore, il quale facea FAVOLABE quando erano le notti grandi di verno. Nov. ant. Favoleggiare, o FAVOLARE, onde è detto favolone, tratto dal Fabulari Latino, significa raccontar favole, o fole, o scriver cose favolose. Varch. Ercol.

FAVOLARE: add. d'ogni g. Fabolusus. Favoloso. Alla FAVOLARE istoria sentimento allegorico e mistico adattarono. Salvin.

disc.

FAVOLATORE: verb. m. Fabulator. Raccontator di favole. Il favolatore cominciò a dire una favola d'un villano. Nov. ant.

FAVOLATRICE: femm. di Favolatore ... Come si contengono le donne FAVOLATRICI

con i loro bambini. Tratt. Viz.

FAVOLEGGEVOLMENTE: Voc. ant. avv. Fabulosè. Favolosamente. La qual FAVOLEG-GEVOLMENTE si dice che era d'oro. Fior. Ital.

FAVOLEGGIAMENTO: s. m. Narramento di favole. Orsi consid. Uden. Nis., ec. Bar-

tol. As., ec.

FAVOLEGGIARE: v. a. Fabulari. Raccontar favole, Favolare. - V. Novellare. Come FAVOLEGGIANDO scrivono i poeti. Pass. Di cui Marziale scherzando FAVOLEGGIO. Red. Vip. - V. Favolare.

S Per Far besse, Schernire, Mettere in baja, in favole, in canzone. Come il suo amante tra gli uomini, così ella fra le femmine di me favoleggia. Lab. Luterani specialmente i quali FAVOLEGGIAVANO de' Frati: maladivano il Papa, ec. Dav. scism.

FAVOLEGGIATORE: verb. m. Fabulator, Compositore, e Raccontator di favole. Fr. Giord. Pred. - V. Favolone, Favolatore, No-

velliere. Contafavole, Frappatore.
FAVOLESCA: s. f. Quisquiliæ volantes. Quella materia volatile di frasche o di carta, o d'altra simil cosa abbruciata, ch'il vento

leva in alto; oggi Favolesca.
FAVOLESCO, CA: add. Fabulosus. Favoloso, Di favola. Sua materia amplificando introduce una FAVOLESCA opinione. Com. Par. FAVOLÈTTA: s. f. Fabella Dim. di favola. A porre in versi si diede FAVOLETTE CUriose colla sua moralità in fondo, composte alla guisa d' Esopo . Salvin disc. Tutte quelle storie similissime tra di loro, ec. io le ho per altrettante FAVOLETTE: Red. cons.

FAVOLICO, CA: add. - V. edi Favoloso. FAVOLONE: s. m. Fabulator . Favolatore; Faccontator di favole, novelle e bugie; Favoleggiatore. Eh non voglio impegnar seco la mia fede, e ch'egli cercando mi trevasse

un FAVOLONE. Checc. Dot. FAVOLOSAMENTE: avv. Fabulose. Con modo favoloso; Fintamente. La qual FAVO-LOSAMENTE si dice, che facea diventare gli

FAVOLOSISSIMO, MA: add. sup. di Fa-

voloso. Uden. Nis.

FAVOLÒSO, SA: add. Fabulosus. Che ha della favola; Che tien di favola, Inventato. Narrazione, storia FAVOLOSA - L' alato cavallo di Perseo, come quel favoloso di Atlante di Carena ec. Red. Ins. Quello ec. è un sogno, una chimera FAVOLOSA. Id. lett.

FAVOLUCCIA, e FAVOLUZZA: s. f. Fabella. Dim. di Favola; Favoletta. E d'ogni FAVOLUZZA hanno sentore. Matt. Franz. Rim. Udendo una FAVOLUCCIA pedantesca, che tenesse di predica e di sermone. Losc. Streg-

FAVOMELE: s. f. Favus . Faumele. O FA-VOMELE, o dolcezza d'animo e sanità d'ossa, che sono le tue composte parole? Albert.

FAVONE: s. m. Favus. Favo, Fiale. Jonata figliuolo di Saul meritò d'udire la sentenza della morte ec. perchè, innanzi al tempo ordinato del mangiare, gusto il FAVONE del mele . Mor. S. Greg.

S. FAVONE: per Uomo che ha gran fava. FAvene dicesi agli uomini gonfi di sè e superbi.

Salv. Buon. Fier.

FAVONIO: s. m. Favonius, Zesiro, Ponente; in Firenze è detto Marino. - V. Vento, Zeffiro. Ma di FAVONIO il fiato Tepido e dolce dispogliando in alto. Alam. Colt. Chi Potesse contar, conteria ancora Ciò che sparge d' April Favonio, e Flora. Ar. Fur.

FAVORABILE: add. d'ogni g. Favens. Pavoreggiante; Che favorisce. Discorrendo per gli effetti di natura s'incontrano sempre cose FAVORABILI per l'oninion d'Aristotile. Gal. Sist.

FAVORABILMÈNTE: avv. Favorevolmente.

Voc. Cr.

FAVORARE. - V. e di Favorire, Favoreggiare. Questi FAVORÒ molto la parte Ghiellina . G. Vill.

FAVORATO, TA: da Favorare. V. S. Per Avventurato, Fortunato. Ritratto il apitano dalla poco favorata battaglia, ne'

fossi rimasono le scale. M. Vill.

FAVORATORE: verb. m. Fautor. Che favoreggia, Che protegge, Che ajuta - V. Fau tore, Protettore. Papa Giovanni, ec. diede ultima sentenzia contro a Lodovico Doz'o di Baviera ec. siccome rubello di santa Chiesa e favoratore e sostentatore degli eretici . G. Vill.

FAVORE: s. m. Favor. Grazia che si conferisce altrui; Protezione, Ajuto, Difesa; Dimostrazione di buona volonta - V. Favoreggiare, Favorire: il suo contrario è Disfavorire. Alto, sommo, speciale, singolar FAVORE -Io intendo di farti aver il FAVOR della corte - Ad esser in lor FAVOR si dispose. Bocc. nov. Assediò il detto Papa, e' suoi Cardinali, col favore de' Romani in castello santo Angelo. G. Vill. Tal venia contr' amor e' na sì secondo Favor del cielo. Petr. Confidato, ec. in V. Ecc. e nel FAVORE che sperava da lei. Cas. lett.

S I. Dar FAVORE, Far FAVORE: vagliono

Favorire .

§ 2. Darla in FAVORE: T. de' Legisti; vale Sentenziare favorevolmente. E figur. Rispon de secondo il desiderio d'uno. Di mai pue sì, e daccela in PAYORE. Malm.

§ 3. A FAVORE: posto avverb. vale In favore; e si adopera a forza di preposizione.

FAVOREGGEVOLE: add. d'ogni g. Favens. Favorevole; Che favoreggia. Il che di voi dire non si può, che sempre t avete seconda e FAVOREGEVOLE avuta. Bemb.

FAVOREGGIANTE : add. d'ogni g. Fau . tor. Che favoreggia; Favorevole. Potremmo dire la fortuna essere alla nostra andata FAVOREGGIANTE. Bocc. Introd. Venere FAVO-REGGIANTE a' suoi soggetti stette presente

FAVOREGGIARE: v. a. Favere. Favorire, Ajutare, Proteggere, Difendere altrui; es'accompagna al terzo ed al quarto caso. Iddio gli FAVOREGGIAVA, il Papa gli ajutava, messer Carlo aveano per campione. Din. Comp. Sempre FAVOREGGIARO la città di Firenze. (:-Vill. Fummo molto serviti, e FAVOREGGIATI da Antonio d' Ottaviano Gherardini Cron. Morell. Ma gli incendiari degli altri luogh? debbonsi scomunicare con coloro che già FAVOREGGIANO o consigliano. Maestruzz. Papa Innocenzio tornò d'oltremonti colla corte a Roma, FAVOREGGIANDO a' fedeli Cristiani di santa Chiesa. Ricord. Malesp. FAVOREGGIATO, TA: add. da Favoreg-

giare. Per la qual cosa molto più cresce la FAVOREGGIATA colpa. Mor. S. Greg. Rimasa la signoria di Siena nelle mani degli artefici e del minuto popolo favoreggiato dalle case de grandi. M. Vill. La materia... bene ra-

YOREGGIATA da M. Niccola

FAVOREGGIATORE: s. m. Fautor. Fautore, Favoratore. - V. Parziale, Ajutatore. Come eretici e favoreggiatori dello scismatico capitano di Forli. M. Vill. Infino che visse fue FAVOREGGIATORE degli avversarj della Chiesa. Com. Inf. Letterato amatore de'letterati, FAVOREGGIATORE e promotore degli studj. Salvin. disc. FAVOREGGIATRICE: femm. di Favoreg-

giatore ; Fautrice. Voce di regola.

FAVOREVOLE: add. d'ogni g. Propitius. Favorabile, Favoreggiante, Propizio; Che è in favore e in ajuto altrui. Ecco la fortuna a' nostri cominciamenti favorevole. - Ricecuta ser Ciappelletto la procura e le lettere FAVOREVOLI del Re, ec. n' andò in Borgogna. Più comun. Lettere di favore, ed oggidi Lettere di raccomandazione. Pregandolo che a dovere il suo desiderio ottenere gli fosse FAVOREVOLE. Bocc. nov. Erano FAVOREVOLI & solleciti alla guardia della cittade. G. Vill.

S. FAYOREYOLE: parlandosi di Vento, dicesi in Marineria di Quello che porta la nave verso

il luogo, destinato

FAVOREVOLISSIMO, MA: add. sup. di

Favorevole. Bemb. stor.

FAVOREVOLMENTE: avv. Favorabiliter . Favorabilmente , Con favore . La qual cosa gl' Iddii favorevolmente, e ajutando concedano. Guid. G. Il popolo rispondeva FAVOREVOLMENTE. Liv. M.

FAVORIRE: v. a. Favere. Favoreggiare, Favorare, Assistere uno; Star dalla parte di alcuno, difendendolo e ajutandolo. - V. Caldeggiare, Parteggiare, Fiancheggiare, Spalleggiare. Le guerre tra Mario e Silla non furono quasi per altro: Chi FAVORIVA l'uno cui l'altro ordine. Tac. Day. La prego per la sua bontà, che le piaccia d'udirlo e FA-VORIRLO. - Pregandolo che lo pigli a FAVO-RIRE. Cas. lett.

S I. FAVORIRE: si dice anche Di tutto ciò che giova o concorre ad avvalorare alcuna cosa o che si conforma al nostro desiderio. I narrati avvenimenti anzi di contrariare, FAVO-RIVANO mirabilmente la loro opinione. Sagg.

mat. Esp. - V. Secondare .

S 2. FAVORIRE: vale anche Far grazia; Concedere cortesemente; Usar cortesia, Far piacere. Quando V. Sig. Illustriss. se ne sarà servito, potrà favorirmi di rimandarmelo. Red. lett.

FAVORITA: s. f. - V. Favorito.

FAVORITAMENTE: avv. Favorabiliter. Lo stesso che Favorevolmente. Aggiunse tutte le mie ragioni molto favoritamente. Cillin. Vit.

FAVORITISSIMAMENTE: avv. sup. di

Favoritamente. Varch. stor. FAVORITISSIMÒ, MA: add, sup. di Fa-

vorito Segretario FAVORITISSIMO del Granduca

nostro. Borgh. Rip.

ouno; e comun. s'intende di chi è in grazia de' Grandi. - V. Caro. Abbiti cura dalla invidia, la quale come palla di sapone si mette sotto i piedi de' FAVORITI e de'grandi per-farli sdrucciolare e cascare dal luogo loro. Fir. dis. ann. Innamorata, ec. d'un giovane Perugino, nobile e ricco molto e FAVORITO grandemente di Gio. Paolo Baglione . Id. nov. Vara, vara quella gondola Più capace e ben fornita Ch'è la nostra FAVORITA. Red. Ditir. Qui figur. per Più cara, Più gradita fra tutte l'altre.

FAVORITO, TA: add. Da Favorire; Favorito, Favoreggiato. Si vendicò ben due volte contra' figliudli ancora non nati di cost bravo e così favorito uccello. Fir. disc. ann. Voi PAVORITI sol dalla ragione, ec. Teneste ritto il vostro gonfalone. Segr. Fior. Deceu. Soggiungo solamente che io sarò il FAVO RITO nella persona di questo giovane. Red.

FAVORITORE: verb. m. Fautor. Favoreggiatore, Fautore. Mori ne' medesimi giorni Guglielmo Avarano Arcivescovo di Conturbia, gran FAVORITORE della Reina. Dav. Scism

FAVORITRICE: verb. f. Fautrix. Che favorisce, Fautrice. V. Fabbrica una moralo a suo modo e una filosofia FAVORITRICE delle

passioni. Salvin. disc.

FAVULE: s. m. Fabalia. Campo dove sieno state seminate le fave, e poscia svelte. I lupini seminati ottimamente dopo ricolta nelle stoppie, ovvero FAVULI due volte arati . Cresc.

S. Dicesi ancora De'gambi delle fave svelti

e secchi. Voc. Ce.

FAZIO: voce usata solamente nel seguente modo: Fare Fazio, o Far Fazie, ed è maniera dinotante lo stimare altrui balordo. Fa-210 sì, e vorresti farmi FAZIO per altro verso. Cecch. Dot.

FAZIONATO, TA: add. Disposto, Situato. Ha mestier colui, che di questa figura si vuole ajutare, che ponga mente nelle maniere di lei, com'è fazionata e alla parte del Cielo in che ella stae. Libr. Astrol.

S. Per Conformato; e dicesi delle fattezze del corpo. Mezzano di persona, bel parla-tore e ben fazionato. Din Comp. E fa, stie puoi che sia ben fazionato (parla d' un cane)

Burck

FAZIONE: s. f. Forma . Fattezza, Statura, Effigie, Cera, Aria di viso, Forma del corpo, e dicesi dell'uomo e delle bestie. Celar si credette bassando'l viso, ma voc. gli valse, Ch' io dissi, ec. Se le FAZION che porti non son false. Dant. Inf. Il quale era di nobil FAZIONE, stava con peritosa faccia. Nov. ant. L'astore è un uccello di preda, ec. ed è di FAZIONE e di colore simigliante allo sparviere, ma è maggiore del falcone. Tes. Br. Come quegli che era forte e di FA-ZIONE di corpo meglio fornito che nullo cristiano . G. Vill.

S 1. Per Forma, Figura, Apparenza esteriore in generale di qualsivoglia cosa . La copertura della casa, volgendosi, cambierà FAZIONE. Sen. Pist. Ditemi, disse lo'mperadore, di che FAZIONE e di che guisa era vestito! Messere, egli era canuto e vestito

di vergato. Nov. ant.

§ 2. Per Setta, Parte, Unione di persone che per gara, affetto, o altro si forma in uno Stato o in una città, in una compagnia, per sostenersi e favorirsi contro altri d'affetto, di genio, o d'interesse contrario. La fazione de' Bianchi e de' Neri in Toscana, de' Guelfi e de' Ghibellini. - Or non fuegliper fraude e per invidia d'una iniquissima FAZIONE dannato come corruttore della gioventu, quello il quale le imponeva il freno? Fir. As. Due grandissime sette o parti di Filosofi, ec. ma l'una e l'altra fazione manda all'ozio, ec. Salvin. disc. Il Papa con tutta quella FA-ZIONE che non era fuggita via, era guardato dagli avversarj. Stor. Eur.

§ 3. Far FAZIONE: vale Unirsi in fazione;

§ 4. Talvolta vale Combattere. - V. Qui appresso.

§ 5. FAZIONE: per Aggravio, Gravezza, Angheria. Recogli sotto sua signoria facendo loro pagare libbre e FAZIONI. G. Vill.

§ 6. Per Quella sorta di faccende che dee far ciascuno per debito di suo uffizio, e in particolare i soldati. Non costretti ad alcuna sorte di FAZIONE personale. Band. ant. Trattare o deliberare alcuna delle FAZIONI di nostra compagnia. Capr. Impr. E del suo argento il francò da quella FAZIONE. Mirac. Mad.

§ 7. Fare la FAZIONE: vale Operare, Fare il fatto. Perchè sul bello del far la FAZIONE

Si ferma a mezza via. Cant. Carn.

§ 8. FAZIONE : per Fatto, e particolarmente d'arme. Altro è comandare il pane alla tal ora, e altro è comandare i vassalli alla tal FAZIONE. Fir. disc. ann. E non creder ch' io voglia che tu faccia Qualche gran FAZION pericolosa. Bern. Orl. È quivi sghignazzando e facendo un rumore che mai il maggiore, mostravano d'aver fatto qualche gran FA-ZIONE. Fir. nov.

§ 9. Uomo o gente da FAZIONE: vale

egli trecento cavalli particolari e trecento uomini da FAZIONE. Stor. Fur.

§ 10. Cavallo di FAZIONE: vale Cavallo atto alla guerra. De' trecento che mai sempre A' suoi presepj avea nitidi e pronti Destrier di FAZIONE e di rispetto. Car. En.

FAZIOSO, SA: add. Factiosus Che è proprio delle fazioni. Oltre alla memoria di

quel suo nome FAZIOSO. Tac. Dav.

S. Per lo più è Aggiunto di chi è autore di fazioni o capo di parti; ed in questo sign. s' usa anche in forza di sost. - V. Parziale. Per le traversie che corrono di questi tempi, e per quelle che sono fatte da certi faziosi. Car. lett.

FAZZOLÈTTO: 5. m. Sudariolum. Moccichino, Pezzuola. Soffiatevi il naso con que-

sto fazzoletto. Fir. nov.

§ 1. Avere il FAZZOLETTO agli occhi: vale Dar contrassegno di pianto o di dolore.

§ 2. FAZZOLETTO da collo: si dice Quell'arnese di velo, tela, drappo, ec. che le donne si mettono al collo per coprirsi il petto. FAZZOLETTI di muzzolino, cambraja, ec. Se'l ciuffo e'l collaretto dispregiai di cittadina, piacemi or di contadina una rete e un FAZZOLETTO. Buon. Tanc.

FAZZÒNE: s. m. Forma. Voc. ant. tolta dal Francese Façon. Forma, Fattezza. Tanti animali, ec. sì divisati e sì dissimiglianti de

corpo e di FAZZONE. Tes. Brun.

FAZZUOLO: Fazzoletto. Ora Pulci. Poes.

FE: s. f. Voce tronca di Fede. V.

FEBBRAJO, e FEBBRARO: s. m. Il nome che si dà al secondo mese dell' anno ecclesiastico, che è l'ultimo, secondo gli Astronomi, da' quali il mese di Marzo è considerato come il primo. In calen di febbrajo. - A di 14di Feberajo. G. Vill.

FEBBRE: s. f. Febris. Calda intemperie di tutto il corpo, o sia Calore eccessivo acceso nel sangue, che si conosce dal polso, e ne sono di diverse specie, e hanno diversi nomi, come. Febere ardente, continua, semplice, doppia, putrida, oraria, diaria, o efemera, anomala, lenta, quartana, terzana, terzana doppia, dagli Antichi detta Emitritea, o mezza terzana, maligna, pestilente, acuta, intermittente, ulcerosa, o purulente, etica 🗩 o polmonare, epatica, splenica, mesenterica, renale, sierosa, alba, virginea, ner-vosa, o degli spiriti, patetica, amatoria, cachettica, atrofica, lenta, quotidiana, ostinata, flemmatica, catarrale, ec. - V. Nosologia. Venuta, accessione, brividi, termini della febbre. - Intermissione, cessazione della febbre. - A Calandrino pareva aver la febbre. - Lei d'una siera febbre, e degli altri accidenti guarirono. Bocc. nov. In-Domo o Gente atta al combattere. Ed aveva | generarsi FEBBRE. - Shadigliava Pur come sonno, o FEBBRE l' assalisse. Dant. Inf. Incominciò a sentire di FEBBRE. - Gli pareva sentire riprezzi di febbre. - La febbre si partì, e tornogli il colore e la forza. Vit. SS. PP. Il forte, il colmo, che ancora come nelle febbri, stato si dice, innanzi al quale è l'accessione, dopo la declinazione. Salvin. pr. T. Il quale mort di febbre continua in Firenze . Red. lett. Occh.

S. Amorosa FEBBRE : per Male d'amore.

Bocc. Fianim.

FEBBRETTA: s. f. Febricula. Dim. di Febbre, Febbricella, Febbricina. V. Acotali FEBBRETTE è giovevole la carne della tartaruga . Libr. cur. malatt. FEBBRETTÜCCIA: s. m. Dim. di Feb-

bretta. Simili febbrettucce lunghe vengono

d' Autunno . Libr. cur. febbr.

FEBBRETTUCCIÀCCIA: s. f. Pegg. di

Febbrettuccia.

FEBBRICANTE: add. d'ogni g. Febricitans . Febbricitante . Questa è l'altra condizion della febbre, se i FEBBRICANTI hanno sete, l'effetto suo si è mortale. Fr. Giord.

FEBBRICARE: v. n. Febricitare. Aver febbre. Era molto tempo istato infermo, e malsano, e FEBBRICAVA ognide. Vend. Crist.

FEBBRICELLA: s. f. Febricula. Febbretta. Una febbricella leggicri ritornando gli

necide . Olom. S, Greg.

FEBBRICIATTOLA: s. f. Febricula. Dim. di Febbre, Febbretta, Febbrettuccia. V. S. non fa gran conto della FEBERICIATIONA, anzi che, ec. quanto prima abbia a svanir via. - Quando la febbriciattola sarà totalmente passata. Red. lett.

FEBBRICINA: s. f. Febbriciattola. Il tisico ha sempre addosso una FEBBRICINA che mai non lo lascia. Libr. cur. malatt.

FEBBRICITA, e FEBRICITA: s. f. Fevricatio. Il febbricitare, o malattia di febbre. Colui ch'è atleta, o cacciatore, o d'altro esercizio simil vago, trabocca in gran FE-BRICITA di male acuto. Buon Fier.

FEBBRICITANTE: add. d'ogni g. usato anche in forza di sest. Febricitans. Che ha febbre; Che è travagliato dalla febbre; Fcbbroso, Febbricoso. Direm noi, perciocchè ei nuoce (il vino) a' febbricitanti, ch' e' sia maivagio? Bocc. Concl.

FEBBRICITARE, e FEBRICITARE: v. n. Febrire. Esser compreso e travagliato da febbre. E continuamente si FEBRICITAVA - Tiberio si era lungo tempo stato infermo, e malsano, e FEBRICITAVA ogni die. Vend. Crist. Egli aveva una postema nel capo, e però febbrici-TAVA. But.

FEBBRICONE: s. f. Febbre grande, che dà alla testa, e cagiona delirio. Voc. Cr.

FEBBRICOSISSIMO, MA: add sup. di Febbricoso; Che induce febbre. L' arie maremmane sono febbricosissime. Libr. cur. malatt.

FEBBRICOSO, e FEBRICOSO, SA: add. Febriens. Febricitante. Molti FEBERICOSI farnetici, ballando, e cantando morivano. M. Vill. Quando son febbricosi, si conoscono in ciò che son caldi al toccare. Cresc. In questi due mesi di sopra contati, ne' quali era già febbricoso del male, che poi morio. Franc. Sacch. nov.

S. FEBBRICOSO: talora vale Che induce febbre. Tutte le frutte autunnali sono FEBBRICOSE.

A 60 m 254

Libr. cur. malatt.

FEBBRIFICO, CA: add. Che induce sebre; Febbricoso Il dissipamento della materia

FEBBRIFICA. Cocch. Bagn.

FEBBRIFUGO: s. in. Medicamen febrifugum. Medicamento per cacciare la febbre. Quel famoso FEBERIFUGO Americano che chiamasi chinachina. Red. oss. ann. - V. Antifebrile.

FEBBRILE: add. d'ogni g. Febrilis. Di febbre. In acqua cotta il calor febbrile refrige-

rano. Cresc.

FEBBRONE: f. m. accr. di Febbre; Gran febbre. Per aversene cacciato in corpo due staja gli saltò addosso un febbrone. Salvin.

pr. T.

FEBBROSO, SA: add. Febricitans. Febbricitante, Febbricoso. Le ginocchia stracche, il sonno interrotto, i tormentati sospiri, e il trepidante polso, febbrosa la mostravano in ogni effetto. Fir. As.

S. Per Febbrile. Di FEBBROSI ardenti mali

rimedj. Salvin. Nic. Al.

FEBBRUZZA: s. f. Febricula. Febbricella, Febbretta. Quella FEBBRUZZA, che etica da'muestri fisici s' appella. Volg. Ras. FEBEA: s. f. Phæbe. Voc. poet. La Luna.

Sedici volte tonda, ed altrettante bicorne mi

si mostrò febra. Boc. Amet.

FLBEO, BEA: add. Voce poet Di Febo, cioè di Apollo, ed è sinonimo di Poetico. Ar. Eleg.

FEBO: s. f. Phæbus, T. Mitologico e Poetico. Apollo, Sole. Febo col puro raggio Dei monti il giel discioglie. Metast. canz.

FEBRICANTE: add. Febbricitante. V. Dant.

Conv

FEBRICITA; FEBRICITARE, FEBRI-COSO. -V. Febbricità, Febbricitare, Febbricoso

FECALE: add. d'ogni g. Voce che s'usa assai comunemente accompagnata a Materia, per esprimere I grossi escrementi del corpo umano. Fosfori che si traggono dalla materia FECALE.

FÉCCIA: s. f. Fex. Superfluità: e parte più grossa e peggiore, e quasi Escremento di cose liquide e viscose. La feccia dell'olio dicesi Morchia. Quella del vino dicesi anche Posatura. Se la palma è inferma, scalzula, e mettile a'piedi recora di vino vecchio. Pallad. Il doglio mi par ben saldo, ma egli mi pare, che voi ci abbiate tenuta entro FECCIA. Bocc.

S 1. Per Escremento del ventre, Sterco. Tu dei stare al fracidume delle parole di un mercatantuzzo di FECCIA d'asino. Bocc. nov. E molta PECCIA il ventre lor dispensa.

Ar. Fur.

S 2. FECCIA: figur. La peggior parte di checche sia. Le virtù di quaggiù dipartitesi, hanno nella feccia de' vizj i miseri viventi abbandonati - Io non son nato della FEC-CIA del popolazzo di Roma. Bocc. nov. Non voglio perciò che tu ti avvezzi a favellare si bassamente, come la FECCIA del popolo minuto. Galat. - V. Cessame, Plebaglia.

§ 3. In prov. Imbottar sopra la Feccia,

vale Arrogar danno a danno, ovvero Fare il secondo errore per riparare al primo.

§ 4. Dicesi anche proverb. Beva la FECCIA chi ha bevuto il vino, e vale Chi ha avuto il dolce senta l'amaro; Chi ha avuto il comodo senta l'incomodo. - V. Lisca.

\$ 5. Allume di FECCIA. - V. Ceuere § 8. FECCIAJA: s. f. Buco nel fondo del mezzde dove si mette la cannella alla botte, e per lo quale si può trar la feccia. E fatto questo, con una mazza fessa, nel vaso posta, lungamente si rimeni, e più volte per di sotto la FECCIAJA si tragga. Cresc.

S. Spina FECCIAIA - V. Spina. 91 FECCIOSISSIMO, MA Hadd. sup. di Feccioso. Impelagato nel Fecciosissimo pantano

di lussuria . Mirac. Mald., & . .

FECCIOSO, SA; add. Fæculentus. Piene di feccia, Imbrattato di feccia. Così noi mi seri d'intorno a questa bassa e recciosa palla di terra mandati a vivere. Bemb. Asol.

S 1. Per met. Fastidioso, Lezioso, Spiacevole, Importuno. A cui li modi recciosi della nepote dispiacevan fieramente. Bocc. nov. Fra Michele si consumava di nequizia, veggendo i modi recciosi della moglie di Ugolino. Franc. Sacch. nov.

S 2. Per Vile, Spregevole; Di poco pregio. Fecciosa gramma ica. Car. Apol. Con olio pietrino, ec. che vul tre soldi, o due crazie FECCIOSE della figlia unseil volto. Fortig.

Ricciard.

FECIALE: s. m. T. della Storia Romana. Nome d'un Collegio di Sacerdoti, li quali consacravano gli atti di dichiarazione di guerra,

i trattati di pace, e simili.

FECOLA: s. f. Fæcula. T. Farmaceutico, ec. Specie di posatura farinosa, che si estrae dal sugo di alcuni bulbi, o radici. Estrarre la FECOLA, c amido delle patate. Targ.

FECONDABILE : add. d'ogni g. T. Bo. tanico, Medico, ec. Che è capace di fecondazione, Che può essere fecondato. Il pistillo è la parte FECONDABILE dei vegetabili.

FECONDAMENTE: avv. Fecunde. Con

FECONDANTE: add. d' ogni g. T. degli Scrittori Naturali . Che feconda , Che contribuisce essenzialmente alla fecondazione ... Gli stami sono le parti fecondanti delle piante.

FECONDARE: v. a. Fæcundare. Far fecondo; e parlando di terreno, Rendere fertile, abbondante - V. Fertilizzare. Ne' campi si mettono per ingrassare e FECONDARE. -Ma impertanto non però la terra si FECON-DA. Cresc. Ma perchè elle non erano state FECONDATE da' maschi, perciò non vidi mai nascere cosa veruna. Red. Ins. Qui purla dell' uova degl' insetti.

S Per met. vale Fornire, Colmare di doti, di grazie, e simili. O memoria valente, ec. ora senti il dolce invito, di che tu se' FE-CONDATA. Fr. Jac. T. La nostra madre Vergine Maria, fu eletta sopra tutte le altre creature, FECONDATA; e ordinata di tutte le grazie e d'ogni virtude. Serm. S. Ag. FECONDATO, TA: add. da Feconda-

re. V.

FECONDATORE: verb. m. Che fecunda? Può coi rai fecondatori penetrar le vie sotterra. Buon. Fier. Da questo imbrattamento si soileva un' aura seminale e uno spirito FECONDATORE, ec. Red. cons.

FECONDATRICE: feinm. di Feconda:

tore

FECONDAZIONE: s. f. Il fecondare, o sia La fecondità ridotta in atto. Fecondazione dell' uovo nell' ovario fatta dall' animal virile i Cocch. leż.

FECONDÈVOLE : add: d'ogni g Fæcundus. Fecondo. E per messe FECONDEVOLE Falcator, che il piè s' inlappoli. Buon. Fier.

FECONDIA: s. f Luxuries. Rigoglio, Feracità. Voce che s'incontra in alcuni testi del Crescenzi, ma affatto inusitata. Acciocchè la tosta sementa per fecondia delle male erbe non affogni.

FECONDISSIMAMENTE: avv. sup. di Fecondamente, Con fecondità. Germogliare FECONDISSIMAMENTE . S. Ag. C. D. Tunisi produce fecondissimamente questi scorpioni.

Red. Ins.

FECONDISSIMO, MA: add. Sup. di Fecondo. Nella loro sterilità vorrebbono es-sere FECONDISSIME. Tratt. Segr. cos. donn.

FECONDITA, FECONDITADE, FECON-DITATE: s. f. Fecunditas. Qualità per cui una cosa è feconda; e dicesi così al proprio, come al figurato. La FECONDITÀ della terra - Lo inacquare fa diventare le mele acide,

e agreste, imperocchè 'l secco presta loro soavitade e FECONDITADE. Pallad. Non è fedel contrassegno di FECONDITÀ il vergolamento del sangue. Dicesi anche: La FECON-DITÀ della materia, dell' invenzione, ec.

FECONDO, DA: add. Fæcundus. Che produce abbondevolmente per via di generazione, e propriamente dicesi Delle femmi-ne degli animali di qualunque specie: contrario di Sterile. Egli è quegli lo quale fa la sterile FECONDA, e dalle letizia di molti figliuoli. S. Grisost. Santi pensieri, atti pietosi e casti Al vero Dio sacrato e vivo tempio Fecero in tua virginità FECONDA.

S I. Prole FECONDA: vale Nata; Generata da madre feconda. L'avere avuto forze, che in loro vennero da principio da FECONDA

prole . Laber.

S 2. FECONDO: vale anche Fertile, Fruttifero; Che produce abbondantemente; e dicesi Delle piante e della terra, e di qualunque cosa concorre alla fecondità. Il pampano, che dal duro nasce, avvegnacché frutto faccia, per fruttifero non si ponga: nel suo luogo diventa fecondo dalla madre, ma traslato ritiene vizio di sterilità. Cresc.

§ 3. Fecondo: per Fecondatore. Raccoglie i semi del FECONDO vento, E de' tiepidi fiati (o meraviglia!) Cupidamente ella con-cepe e figlia. Tass. Ger. Dicesi anche: La FECONDA luce, il FECONDO calor del sole.

§ 4. Dicesi figur. Ingegno FECONDO, e parlando di Poeti, Vena FECONDA, e vale Fertile in invenzioni, Che ha gran facilità nel

comporre versi.

§ 5. Materia FECONDA, vale Che fornisce larga copia di favellare, di scrivere. Posta giù ogni baldanza di bel dire, ed ornato, e copioso a cui non è però, che la FECON-DA ed amena materia non invitasse. Salvin. pr. T.

§ 6. FECONDO: vale anche Copioso, Abbondante, che anche dicesi Fecondevole; come per cs. Messe FECONDA, o fecondevole - sor-

gente FECONDA .

§ 7. Fecondo: per Fecondato; Reso atto a dar frutto. Un uovo che appena toccato da quella cosa che lo rende FECONDO, ec. si forma subito in pollo, in aquila, in leone, in balena, e se ancor più ne volete, in uomo. Magal. lett.

FEDE, e FE: s. f. Fides. Una delle virtù Teologali, Quella cioè, per cui si credono fermamente le verità da Dio rivelateci. Fede è sostanza di cose da sperare, e argomento e pruova di cose non appariscenti. Albert. A quella FEDE, Ch' è principio alla via di salvazione. Dant. Inf.. Traslazione di signorie e di sette, e apparimento d'alcuno

profeta, e di nuovi errori a rede. G. Vill. S 1. Per Religione. Rinegar la FEDE cristiana. Passav. Si sparse per Toscana, e per tutta Italia, e poi per tutto il mondo, la verace fede e credenza in Jesù Cristo. G. Vill. Comechè molto s'ingegnasse di parere santo, e tenero amatore della cristiana FEDE. Bocc. nov.

S 2. Per La religione cristiana, anche senza altro aggiunto. Gl' incomincio forte ad increscere, che l'anima d'un così valente e savio e buono uomo, per difetto di PEDE andasse a perdizione. Bocc. nov. In quanto egli è dottore, dee sapere almeno quali sono gli articoli della FEDE, i sagramenti

della Chiesa, ec. Passay.

§ 3. Confessione, o Profession di FEDE: dicesi dagli Ecclesiastici La dichiarazione fatta a viva voce, o in iscritto, della fede che si

professa.

§ 4. Per Fidanza. Se con piena FEDE dal dritto mio sentier mi piego. Petr. Questo non merito l'amore, il quale io ti portava, e la FEDE, la quale io aveva in te. Bocc. nov. Anzi, ec. con FEDE le parole e le lagrime riceveva. Fiamm. Ma (o ribalderia!) essi prendono FEDE di tanto peccato. Boez. Varch.

§ 5. Onde dicesi che Il tesoro de' mercante è la fede, e quanto il mercante ha più fede

tanto è più ricco.

§ 6. Per Affetto, o Amore. Insieme con Federigo, che con somma FEDE le serviva, mangiarono il buon falcone. Bocc. nov.

§ 7. Per Lealtà, Promessa di lealtà. E ruppe FEDE al cener di Sicheo. - Fede portai al glorioso ufizio. - Ed io a lui: per rede Mi ti lego di far ciò che mi chiedi. Dant. Rotta la FE degli amorosi inganni. Petr. Senza servare al suo amico e signore FEDE, di lei s'innamorò. - Ti prometto sopra la mia FE, ec. che infra pochi di tu ti troverai meco. - Non volendo della sua FE mancare, se'l fe' chiamare. Bocc. nov.

§ 8. Dar la FEDE, o la sua FEDE: val Dar

la parola; Promettere.

§ 9. Stare in FEDE, o nella FEDE! vale Mantener la fede. Pochi furono, secondo la fama, che stessero in FEDE. M. Vill. La cosa va bene; Pirro sta nella FEDE. Segr. Fior.

§ 10. Portar la FEDE in grembo: vale Esser facile a mancar di parola. Mantenere, operar la FEDE. - Osservanza, ed inosservanza della fede. - Obbligar la sua fede - Venir meno della FEDE. - I soldati presi furono lasciati alla fede sotto promessa di parola, ec. M. Vill. Mai non ruppi FEDE al mio Si-gnore. Dant. Inf. Il Re di Francia non tenne FEDE. - Erano di buona Fè e leali tra loro. G. Vill,

\$ 11. Star sopra la PEDE, o sopra la parola, o star sotto la FEDE, o sotto la parola: vagliono Assicurarsi per la promessa altrui.

§ 12. Lasciar uno alla FEDE: vale Lasciar libero un prigioniero sulla sua promessa di rappresentarsi, o di ritornare a un dato tempo, o di adempire alcuna condizione prescrittagli. Puosongli ducati cinquanta di taglia, e lasciaronlo alla FEDE che gli andasse a procacciare. Fr. Sacch. nov.

§ 13. FEDE: per l'Anello matrimoniale, nel quale in cambio di gemma talora vi si rappresenta un par di mani congiunte insieme, che anch'esso si chiama Fede. - V. Oreficeria.

§ 14. Per Credenza. Cose che torrian FEDE al mio sermone. Dant Inf. Ed udir cose on-

de'l cuor fede acquista. Petr.

§ 15. Onde Dar FEDE, vale Dar credenza; Prestar fede , Credere altrui. E dando alle parole FEDE, ec. dirottumente cominciò a piangere .. Bocc. nov. Por fede ne' sogni . -Il Duca Namo, che ogni cosa vede, Agli occhi stessi suoi non può dar FEDE. Bern. Orl.

§ 16. Di buona FEDE: posto avverb. vale Fedelmente, Puramente, Schiettamente, I quaii, ec. di buona fede a' provveditori per adoperarsi in tutto quello che bisognasse pre-

sti fossero. Bemb. stort.

§ 17. FEDE: Per Testimonianza. Ma d'esservi entro mi fece assai FEDE La donna mia Dant. Par. E' fa qui de' celesti spirti FEDE.

§ 18. Onde Dar la FEDE, vale talvolta Te-

stimoniare; Far testimonianza. § 19. Far FEDE: vale Testimoniare.

§ 20. Fede: si dice anche La testimonianza data in iscritto. Fede delle paci da prodursi in giudizio. Band. ant. Anch' io patisco duoli e pene tante, Se per la fede alcun venir non sento. Fag. rim.

§ 21. Linea della FEDE: lo stesso, che Fiduciale. V.

- § 22. FEDE: per Purità, Semplicità, Bontà, e simili, quando si accompagna con aggiunti di tal significanza. La giovane di buona renz rispose. Bocc. nov. Fu semplice uomo, e di

buona fede G. Vill.

§ 23. A FEDE, Di FEDE, e Di buona FEDE, Alla buona rede: posti avverb. vagliono Fedelmente, Con fede, Con fedeltà. E comandò, che l'amassero a PEDE Com. Par. E se prima lo serviva a FEDE, lo servi poi molto meglio. Nov. ant.

§ 24. Talvolta vagliono anche Bonariamente;

Alla buona, Semplicemente.

§ 25. Per Modo di giurare, e si adopera colle particelle A, ovvero IN, o PER, ec che è l'ædepol, mediusfidius de' Latini. In verità; c dicesi anche Alla FE, ed Alla buona FE -A re ti giuro, Che in ciò pensai che ognun !

fosse pergiuro. Ar. Fur. Alla PE alla VE, che egli si par bene che tu scherzi sopra la pelle altrui. Fir. As. In ré di Dio, se tu non la mi dai, tu non avrai mai da me cosa, che tè piaccia - Ma che n' avesti, sozio, alla buona re avestine sei? Bocc. nov. Ma per mia buona Fè davanti che sia nona, io lo credo bene sapere. Fav. Rit. Uditemi per vostra re, e tacete fin ch' io v' esplichi la cosa affatto - Per vostra ré, venite, andiamo al Principe. Ar. Supp. Udite, Abbondio Per vostra Fede, e non correte a furia. Id. Neg.

§ 26. In buona FEDE: vale Certamente. FEDECOMMESSARIO, e FEDECOMMIS-SARIO, FEDECOMMESSO, e FEDECOM-MISSO, FEDECOMMETTERE, e FEDE-COMMITTERE - V. Fidecommissario, Fide-

commisso, ec.

FEDEDÈGNO, GNA: add. Fide dignus. Che è degno di fede. Quantunque da FEDE-

DEGNO udito l'avessi. Bocc. introd.

FEDELACCIO, CIA: add. Voce dello stil burlesco. Accr. di Fedele Pallottola sarò dietro al suo lecco, E fedelaccio al pari d'une

can bracco. Fag. rim.

FEDELE: s. m. Cliens. T. Feudale. Suddito, Vassallo, detto così dal giuramento di fedeltà e d'ubbidienza al suo signore. Un FEDELE d'uno signore, che teneva sua terra, ec. Nov. ant. Ed erano FEDELI de' conti. Guidi G. Vill. Quanti e quanti FEDELI che pacificamente gli obbedivano, a sommossa nostra se gli sono rubellati. Stor. Semif. Fedele pare che importasse quelli, che sotto fede di giuramento erano ad alcun particolar legame obbligati, e questa chiamavano FEDELTA; alcuni giureconsulti vogliono che FEDELI siano specialmente gli obbligati a' Principi, ma io credo che egli sentano d'ogni sorta di principato, o signorla piccola, o grande. Borg. Vesc. Fior.

S. Per Cristiano, o Che tenga la vera fede di Cristo; contrario d' Infedele. Quando il FEDELE contrae collo 'nfedele, o con giudeo, o con pagano, nullo è allora il matrimonio.

Maestruzz.

FEDELE: add. d'ogni g. Fidelis. Che osserva fede; Leale, e poetic. Fido: contra-rio d'Infedele - V. Fidato. Fedele amico, amante, compagno, servidore. - Marito, sposa fedele - Li benesicj, li quali tu hat da me ricevuti, ti debbono fare ubbidiente e fedele. Bocc. nov. Degli angeli che non suron ribelli, Nè sur fedell a Dio, ma per se foro . Dant. Inf.

S 1. Talora ancorchè add. ha forza di sost. E disse: Ora abbisogna il tuo fedele Di te. Dant. Inf. Feder mio caro, assai di te mi duole . Petr. E in virtù ci s'intende, o amante,

o amico, o servidore, o simili.

S 2. Dicesi anche de' Professori della fede di Cristo. Non voglia tua bontà per mio fallire, Che'l tuo popol fedele abbia a pati-

re . Ar. Fur.

§ 3. Fedele: per Buono, Sicuro, Sperimentato. In dubbio stato sì FEDEL consiglio. - D'ogni Fedel nocchier fidata guida. Petr. Correndo il percosse di traverso, e se non fossero le FEDELI armi, sanza dubbio l'avrebbe morto. Guid. Es.

§ 4. FEDELE : per Sincero, Schietto. Non è punto disfavorevole alla spiegazione di Pistico in sentimento di FEDELE, di s'ncero, di schietto, in somma, di non falsificato.

Magal. lett. scient.

§ 5. FEDELE : vale anche Conforme al vero; Sincero, come: Narrazione FEDELE, Relazione FEDELE, Copia FEDELE, Specchio FEDELE.

S 6. Detto della memoria, vale Tenace;

Che ritiene bene.

S 7. Compasso FEDELE : Dicesi da' Geometri Quello che ha una mollettina ed una vite in una delle gambe per ispingerla grado a grado onde misurare con grande esattezza.

FEDELISSIMAMENTE: avv. sup. di Fedelmente. Ti sono sempre per servire FE-DELISSIMAMENTE . Fir. As. Allegheremo in pro e contra fedelissimamente tutto quello che ci sovverrà sopra tale materia. Varch.

FEDELISSIMO, MA: add. sup. di Fedele. I cani medesimi fedelissimi agli uomini -Ha in casa un suo buono e fedelissimo servidore. Bocc. nov. Una singolar prudenza accompagnata da una FEDELISSIMA affezione. Fir. disc. an.

FEDELITA. - V. e di Fedeltà.

FEDELMENTE: avv. Fideliter. Con fedeltà; Lealmente. Benignamente, l'avea ricevuto e familiarmente accompagnato e fedel-MENTE consigliato, Bocc. nov. Imnouendo loro, che il grande u sicio fedelmente e diligentemente proseguissero. Passav.

§ 1. Per Con verità, Schiettamente, Candidamente, Ingenuamente. E però fedelmen-TE to narrerò per questo libro, in piano volgare, ec. G. Vill.

S 2. FEDELMENTE: per Con fede. Insegnando a coloro che fedelmente e divotamente leggeranno in questo libro. Passay. E però dice che l'uomo debba domandare in fede, cioè, fedelmente . Cavalc. Frutt. ling

FEDELTA, FEDELTADE, FEDELTATE: s. Fidelitas. Astratto di Fedele. Osservamento di fede, Lealtà: opposto d'Infedeltà. Debita FEDELTA . - FEDELTA inviolabile , inalterabile, scambievole, rara, vera, ferma, sincera, giurata. - Ma se vuogli la fedeltà del tuo famiglio conoscere. Bocc. nov. Aspolvendo i sudditi da ogni redeltà, e sara- 1 Tremò. Dant. Inf.

mento. - Carlo Magno fece loro giurare ra-DELTA a santa Chiesa . G. Vill.

S I. Fare FEDELTA, o la FEDELTA: vale Giu-

rar fedeltà.

§ 2. FEDELTÀ : per Verità , Sincerità , Schiettezza, Esattezza, come: La FEDELTA dello storico, del traduttore. - Relazione fatta con grandissima FEDELTÀ. - V. Fedelmente.

§ 3. FEDELTA: dicesi anche Della memoria, che ritiene bene, e tenacemente, come: L' uomo non può sempre fidarsi della FEDELTA

della sua memoria.

FEDERA: s. f. Sorta di Pauno d'accia, e bambagia, del quale si fanno i gusci alle coltrici, ed a guanciali. Una FEDERA di coltrice

grande di filo . Quad. Cont.

S 1. FEDERA: si dice anche a quella Sopraccoperta di panno lino, e di drappo fatta a guisa di sacchetto, nella quale si mettono i guanciali. Eravi un po' di piuma di pippioni In mezzo tra la FEDERA, e'l ciliccio . Libr.

S 2. FEDERA: si dice anche di un Panno rosso da spalle, a uso di pezze da bambini, che portasi dalle vecchie contadine, ed ormai! andato in disuso. E quelle vecchie loro col fazzoletto sul viso a saltero, ec. e la FEDE-RA usata sotto 'l braccio. Buon Fier.

FEDERATO: Confederato. Essendo certi chiamati soci e Compagni, altri FEDERATI O con altri nomi. Borgh. Colon. Rom. ....

FEDERETTA: s. m. Dim. di Federa . Ho avuto da madouna Elena una delle FEDERET-

TE mirabilissima . Cas. lett.

FEDIFRAGO, GA: add. Che rompe, Che non mantiene la fede, Mancator di parola: opposto a Fedele. - V. Fellone, Traditore Acuno è tenuto donatore, ec. alcuno rapace, ec. l'uno FEDIFRAGO, l'altro fedele. Segr. Fior, Princ.

FEDIMENTO, FEDIRE, FEDITA. - V. e di Ferimento, Ferire, Ferita Havvi il verbo FEDIRE ( non Federe come è nel : Vocabolario ) il quale vale Ferire, onde FEDITA la ferita, ed ha alcuni tempi. Così Redire onde Reddita, ritorno . Salv. Bocc. Com. D.

FEDITA, FEDITADE, FEDITATE: s. f. Voc. Lat. Fæditas . Bruttura , Sporcizia : Pone feditade di luogo per la puzza, e indi-corruzione d'aere.. Com. Inf

FEDITA, FEDITO, FEDITÒRE. - V. e

di Ferita, Ferito, Feritore. S. FEDITORE: per Un'ordinanza o Specie di soldati . E particolarmente la schiera de' FE-DITORI, che era tutta de' più pregiati gentiluomini. Borgh. Arm. Fam. Fior.

FEDO, DA: dal Lat. Fædus. Voce disusata. Sporco, Schifo, Lordo, Imbrattato; Puzzolente. Da tutte parti l'alta valle FEDA

63

FEGATELLA: s. f. Hepatica. Erha che cresce ne' luoghi umidi, così chiamata, perche giova al mal di fegato, e perciò detta an-

che Epatica. Cresc. FEGATELLETTO: s, m. Dim. di Fega-tello, Piccolo fegatello. - V. Fegatello E quei FEGATELLETTI caldi m'hanno tocco l'ugola.

Lasc. Pinz

FEGATELLO: s. m. Pezzetto di fegato rinvolto nella rete del suo animale. FEGATEL-10 di porco, involto nella rete. - Il conte dette in terra uno stramazzo: Trovasi involto come un fegatello, In quello stante che la rete il prese. Born. Orl.

FEGATO: s. m. Jecur. Gran viscere di color rossiccio, pendente sul nero, distinto in tre, o quattro gran lobi, e collocato nel destro ipocondrio immediatamente sotto al diaframma, fra il peritoneo e la faccia anteriore dello stomaco. Se FEGATO di bue non lo guarisce. Tesorett. Br. Un FEGATO con tutto 'l polmone d' un vecchissimo cervo. Filoc.

S. FEGATO: T. Chimico. Nome che i Chimici danno ad alcune loro composizioni. Fe-

FEGATOSO: s. m. Colui che ha nella faccia del ribollimento con pustule rosse, proveniente da soverchio calore del sangue. I FEGATOSI usino la bevanda del sugo della

lente palustre. Libr. cur. malatt.
FEGGERE. - V. Fiedere.
FELCE: s. f. Filix. Erba, anzi Pianta, che cresce comun. ne' boschi, che non produce ne fior, ne frutto, e le cui foglie son minutamente tagliuzzate e distese a guisa dall'eli degli pacelli. dell'ali degli uccelli. Il giunco, la FELCE, e la gramigna si vincono coll'arare spesso. Cresc. Faccia di stoppie ancor, faccia di FELCI Sovra'l duro terren coverchio, e letto. Alam. Colt.

FELCEQUERCINA: s. m. Dryopteris.
Pianta annoverata alla classe delle felci, detta anche Polipodio quercino. - V. Polipodio. Cresc.

FELCIATA: s. f. Voce dell' uso. Giuncata, forse così detta perchè si adoperano foglie di felce per fare scolar il siero.

FELD-SPATO: s. m. T. de' Naturalisti . -V. Spato .

FELE: s. m. Fel. Lo stesso che Fiele. Se il senso altro diletto vuol sentire, Fele, ed aceto siagli dato a bere. Fr. Jac. T. cioè

Fiele stemperato in aceto.

FELICE: add. d'ogni g. Felix. Benavventurato, Che gode felicità, Che possiede ciò che può contentare. - V. Avventurato, Fortunato. Di FELICE esser divenuto infelicissimo intendo mostrarvi. Bocc. nov. Felice è colui che ha lo desiderio sno quetato, sicche niente desideri più, ma stia contento a

quello che egli ha. But. O beato colui, che non fu mai felice, perocche dalla prosperi-

tà sola procede il dolore. Arrigh.

§ 1. FELICE: vale anche Prospero, Che reca felicità. Felice avvenimento. - La sciocchezza spesse volte trae altrui di FELICE stato, e mette in grandissima miseria. Bocc.

S 2. Felice: parlando di cose spettanti all' ingegno o a' costunii, vale Buono, Eccellente Singulare nella sua specie, come: Memoria FELICE . - Invenzione, espressione FELICE . -Rima Felice. - O Felice eloquenza, o lieto giorno! Petr.

§ 2. Felice: dicesi anche Di ciò che presagisce felicità. Felice augurio. - V. Fausto.

FELICE: s. f. Lo stesso che Felce, così detta nel verso sdrucciolo. Magici versi assai possenti, e validi, ec. che'l facean risolvere In vento, in acqua, in picciol rubo, o FE-, LICE. Sannaz, Egl.

FELICEMENTE: avv. Feliciter. Con felicità, Prosperamente, Benavventurosamente. Il contrario è Infelicemente. Vivere FE-LICEMENTE. - Così amando i due compagni, l' uno più felicemente che l' altro . Bocc. nov.

FELICISSIMAMÈNTE: avv. sup. di Felicemente. Il figliuolo la prese per donna, e con quella gran tempo felicissimamente visse. Segr. Fior. Cliz. prol. De' quali ci serviamo felicissimamente. Varch. Ercol.

FELICISSIMO, MA: add. sup. di Felice. Anzi sarete felicissimo. Ambr. Cof. Il Zacuto Portoghese fa testimonianza indubitata di averle provate con felicissimo successo. Red.

Esp. nat.

FELICITA, FELICITADE, FELICITA-TE: s. f. Felicitas. Bene perfetto, e sufficiente, Che appaga, Beatitudine umana, Pro-sperità, Benavventuranza. Inesplicabile, piena, compiuta, somma felicità.-Por modo alle Felicità. - Felicità si è un atto che procede da perfetta virtù dell'anima, e non del corpo. Libr. Sent. Arr. Io sanza me, grand' ora dimorai In non provata mai re-LICITATE. Amet.

S. Per Avvenimento, Successo fortunato. - V. Ventura, Fortuna. Secondo che ultimamente ha con mirabil Felicità praticato il

Boile . Sagg. nat. esp. FELICITANTE : add. d'ogni g, Felicent reddens. Che felicita. Parlò a lui con parole cotanto dolci e d'amore, che si potevano dir veramente FELICITANTI. Fr. Giord.

FELICITARE: v. a. Felicem reddere. Far felice, Render contento, beato. - V. Beare, Appagare. Svelta è nel monte, ove sperar solea Felicitarmi in le mortali spoglie. Montem. son.

S I. FELICITA E: v. n. Prosperare, Venir in buono e felice stato; Migliorare . Dico come si vede oggi questo principe FELICITA-RE, e domani rovinare. - Se i tempi girano in modo che i governo suo sia buono, ei viene FELICITANDO. Segr. Fior. Princ.

§ 2. Felicitaesi: n. p. Avvantaggiarsi, Andar sempre di 'bene in meglio. Attesersi a noi quei santi lumi, FELICITANDO sè di cura

in cura . Dant. Par.

FELICITATORE: verb. m. Che felicita. Il buon Dio Felicitatore delle povere anime.

Fr. Giord. Pred.

FELICITATRICE: femm. di Felicitatore. La compassione divina si èe nostra sola FELICITA-TRICE. Zibald. Andr.

FELINO, NA: add. Felinus. T. de' Naturalisti. Di gatto; Appartenente al gatto. Il ge-

nere FELINO.

FELLE: s. m. Voc. Lat. Lo stesso che Fiele, tanto al proprio che al figur. ma non s" userebbe cenza stretta necessità di rima.

FELLEO, LEA: add. Felleus. Amaro come fiele Il FELLEO impara amaro, e per gli ef-fluvi aconito sanabile e fatica. Salv. Nic. Al. FELLO, LA: add. Improbus. Che attende

a nuocere altrui ingiustamente, Malvagio, Ingiusto, Empio, Di mal talento; Scellerato - V. Cattivo, Iniquo, Reo, Fellone. Felro è colui che pensa di mal fare altrui. But. Inf. S' il dissi, cielo, e terra uomini, e Dei Mi sian contrarj, ed essa ognor più FELLA. Petr. anz. Quanto sarebbe non solamente folle, ma FELLO sentimento, ec. Varch. Ercol.

S. Fello: è anche sost, m. ed è norne sincopato di Raffaello. Nel dar dell' anello, interrogata non acconsentì. La madre pur diceva:

ecco il tuo fello, figliuola, oh! di di st. FELLOCE: add. d'ogni g. Voc. ant. Feroce.

Guitt, lett.

FELLÒNA: add. f. di Fellone, ma è disu-

sato. Tale trade, e è felloni, e laida, e finge esser bella. Guitt. lett. – V. Fellonessa. FELLONAMENTE: avv. Crudeliter. Da tellone, In modo fellonesco – V. Fellonescamente. Che lo leone Este di tale usato Che quando e airalo Più fellonamente, Per cosa ch'uomo face si ricrede. Not, Giacom. Cod. Vatic.

FELLONE: add. m. Improbus. Accr. di Fello, ed è voce Provenzale, che propriamente significa Contumace e ribelle al suo signore, schenne dicesi più largamente d'ogni gran ri-baldo, gran scellerato, o crudele. - V. Infellonire. Uomo fellone e reo - Della qual promessa falli, siccome fellone e traditore. G. Vill.

S. Fellone: si dice anche in sign. di Terribilmente corrucciato; Fieramente adirato, e disposto ad incrudelire. Con FELLONE animo contro alla donna se ne venne - Fieramente

divenuto fellone, appena d'ucciderla si ri-

FELLONESCAMENTE: avv. Crudeliter. Con fellonia; Fellonamente, Iniquamente. FEL-LONESCAMENTE pensarono di pigliare la signoria Paol. Oros.

S. Talvolta vale Con animo fiero, e corrucciato. Come il Re ebbe letta la lettera s' adirò fortemente, e FELLONESCAMENTE disse, ec. Pecor. nov. Come lo Re Carlo ebbe la detta imbasciata, s'adirò forte e fellonescamente.

G. Vill.

FELLONESCO, SCA: add. Crudelis. Di fellonia; Pieno di fellonia. Come poi per grande, e FELLONESCO ardire gli venne fatto. M. Vill. Per tutte queste ragioni, che io ho dette a quell'affamata e rellonesca oste che t'aspetta. Tac. Dic. Or ten' andrai, Catellina, per tutte queste cagioni alla FELLONESCA ed empia battaglia con somma salute del comun di Roma, e con morte e distruggimento di te. Dic. Div.

FELLONESSA: add. femm. di Fellone; Empia, Crudele, Perfida. La figliuola FEL-LONESSA e pessima, scalpito il corpo del suo Padre – Ancora è chiamato quel luogo, la ruga FELLONESSA, ch' ella fece il corpo del suo padre a' piè de' cavalli affollare e scal-

pitare. Liv. M.

FELLONIA: s. f. Perfidia. Mal talento, Mala volontà, Tradimento, Perfidia; e dicesi anche D'ogni sorte di ribalderia e di gran scel-leraggine - V. Malvagità. Quelli che le suc FELLONIE dirà e l'abbandonerà, misericordia troverà verso Iddio, e Dio lo monderà di tutte le sue FELLONIE. Gr. S. Gir. Non sono da fare (le battaglie) con FELLONIA, che disse Seneca, non è da vendicare FEL-LONIA CON FELLONIA. Albert.
S. FELLONIA: T. Legale, Prodizione, Ri-

bellione, Perfidia, o altro simil delitto che porta seco la confiscazione del feudo a pro

del Sovrano

FELLONISSIMO, MA: add. sup. di Fellone. I vincitori armati per la città con FELLONISSIMO animo davano addosso a' vinti Tac. Dav. stor.

FELLONOSAMENTE: Crudeliter. - V. o

di Fellonescamente

FELLONOSO, SA: add. Scelestus. Voce disusata. Pieno di fellonia. Avveggendosi perciò tardi della fellonosa intenzion del disleale Mastino. G. Vill. FEL'LOSO. - V. e di Fello.

FELPA: s. f. Drappo di seta con pelo più lungo del velluto. Fansene anche di pelo di capra. FELPE lisce, stampate e ad un pelo di capra ec.

S. Dicesi anche per La veste dello stesso drappo. Non ho la felpa, rispond'io, son vile. Alleg. FELTRAIUOLO: s. m. Lavoratore di feltri.

Lion Bartolini, Ricordi del 1558. FELTRARE: v. a. Sodare il panno a guisa di feltro. Presso de Cappellaj, vale Dar corpo

al feltro ed al cappello

S 1. Dicesi anche de' liquori , Quando con un panno piegato a guisa di sifone, se ne cava la parte più sottile. Si FELTRINO queste lisce, e feltrate si lascino stare in catinelle, ec. poi si tornino afeltrare di nuovo -Svaporare quest' acqua FELTRATA, e separata dalla terrestreità del sale. Art. Vetr.

S 2. FELTRARSI: n. p. Parlando di panni lani , vale Ristringersi maggiormente in cambio di allargarsi; lo che è un difetto della Iana nella divettatura, e nel panno è una qualità necessaria per la sua perfezione - V.

Feltrato.

FELTRATO, TA: add. da Feltrare.

§ 1. Per Fasciato e coperto di feltro. Si scorgon quatti e zilti, i piè feltrati, Far lor fuochi negli orci. Buon. Fier.

§ 2. FELTRATO in Botanica: vale Vellutato. V.

§ 3. Panno ben coperto o FELTRATO: dicesi da' Lanajuoli, Quello in cui il ripieno ricuopre l'ordito nel garzo.

FELTRATURA: s. f. T. de'Cappellaj. L'a-

zione di feltrare.

S: FELTRATURA de' panni: è Il collegamento, o condensamento de' peli della lana, in

che consiste la loro bontà

FELTRAZIONE: s. f. Quella specie di limbicco, o di colamento che si fa per via d'i-spido feltro, o di altra cosa più o meno si-mile. Tutte le parti della materia passate per le loro debite digestioni, macerazioni, relltrazioni, esaltazioni, es. Magal. lett. FELTRELLO: s. m. Piccolo feltro. E le-

vane e' calcetti di feltrelli, Che fanno quan-

do io vo'ch' ognun assorde. Morg. FELTRO: s. m. Coactile villum. Sorta di Panno non tessuto, composto di lana compressa insieme in maniera particolare. Il quale in su un povero reurro fulevato Imperadore. G. Vill.

S 1. Si dice anche a Mantello, e Gabbano fatto di feltro da far viaggio. In compagnia di più sorte animali Riposa, e fa degli abiti coltrone E capezzal di FELTRO e di stivali . Alleg.

§ 2. Feltro: T. delle Cartiere lo stesso che

Pannello . V.

§ 3. Feltri: diconsi dagli Stampatori Que' pannelli che s'adattano tra'l timpano e 'l timpanello, e servono per far accostare alle stampe, o forme, il foglio bagnato, perchè riceva l'impronta in tutte le sue parti egualmente.

FELUCA: s. f. Cursoria navis. Piccola nave di basso bordo, che è in uso sul Mediterraneo, e che va a vela e a remi. Come fa rebbe un galeone incalzato da una FELUCA

sull' Oceano . Segn. Mann. FEMINA , FEMINEO , FEMINILMENTE , ec. - V. Femmina, Femmineo, Femminil-

mente, ec

FÉMMINA, e FÉMINA: s. f. Fæmina. T. Generico, opposto a Maschio. Animale de stinato dalla natura a concepire e produrre il suo simile mediante il concorso fecondante del maschio. La donna è la femmina dell' uomo . - La vacca è la femmina del Toro . - La gallina è la femmina del gallo, ec. Nè tra gli uomini mai, nè tra l'armento, Che FEMINA anti FEMINA ho trovato . Ar. Fur. Il detto Mico ebbe un figliuolo maschio e tre FEMMINE. Cron. Vell. E to medesimo dè che la moglie tua è FEMMINA - V. Sesso, Animali, Generazione.

§ 1. FEMMINA: si usa più specialmente per Donna, Persona del sesso femminile. - V. Effemininato. Non piaccia a Dio ch'io tal FEMMINA prenda. - Non che da altra fem. MINA, ma da toccare la propria tua moglie ti conviene astenere. Bocc. nov Le turbe, ch'eran molte, e grandi D'infanti, e di FEMMINE, e di viri. Dant. Inf. Alcuna volta è la REMMINA sì adornata, ch' ella s'avvisa più per gli ornamenti che per la bellezza della persona. But. Femmina è cosa garrula e fallace, Vuole, e disvuole, è folle uom che sen' fida . Tas Ger.

§ 2. Talora in sign. di Moglie, siccome uo-mo si dice per Marito. E quelli che aveva avuto il pane, dove non era la moneta, dis-

se colla FEMMINA sua. Nov. ant.

§ 3. Buona femmina: è opposto a Donna cattiva, ma sovente è frase che serve per chiamare o rispondere a femmina di cui non si sa il proprio nome, come parlando ad uomo in simil caso si dice Buon uomo . Talvolta detto per antifrasi, vale Mala femmina, Disonesta. Uno che in casa era ruffiano della buona FEMMINA. Bocc.

§ 4. FEMMINA di mondo, o mondana, o comune , o di vartito : vale Meretrice Credete voi fare a me, come voi faceste alla Biliuzza? ec. ch' ella n' è divenuta femmina di mondo. Bocc. nov. Un povero giovane amava una femmina comune. Declam. Quintil, Fece fare il uogo comune delle FEMMINE mon dane. G. Vill. Non sai come fanno le FEM-MINE di partito? Varch. Suoc.

§ 5. E talora si trova Femmina senz' altro aggiunto per Femmina comune, o di mondo, ec. Io non vo' fare la mia donna FEMMINA e me becco. Segner. Fior. Mandr. Potrebbe anche sviarsi dietro alle FEMMINE. Lasc Sibill.

dare dalle donne di partito per usar con loro

§ 7. Talora per simil. in alcuni arnesi si chiama Femmina Quello, che a guisa della femmina ne riceve un altro in sè; come nello strumento della vite, la parte vôta detta Chiocciola, che riceve la vite, chiamasi Femmina. Voc. Cr.

§ 8. Chiave remmina: è Quella che riceve in sè l'ago della toppa e del serrame, che i Magnani dicono anche Chiave trapanata

- V. Chiave . Serratura .

§ 9. Parlando di bandelle, Femmina dicesi, Quella, che vôta riceve l'ago della compagna, o dell'arpione; e così di molti altri arnesi, e strumenti. Voc. Cr.

§ 10 Talora per simil. distinguonsi l'Erbe e le Piante in femmina, e maschio. Ed è un' altra maniera (d'uva) che garganega è detta, ec. la FEMMINA è molto fruttifera, e

la masculina niente vale. Cresc.

§ 11. In prov. dicesi Buon cavallo, e mal cavallo vuole sprone, buona FEMMINA, e mala femmina vuol bastone. Bocc. nov. Comechè uno proverbio dica: Buona FEMMINA, e mala femmina vuol bastone. Fr. Sacch. E ciò per indicare il Ritroso e difficile naturale, che si attribuisce alle femmine.

FEMMINACCIA: s f Mala mulier. Pegg. di Femmina. Domandatene a quella FEMMI-NACCIA di mondo, che morio. Fr. Giord.

Pred. La più cenciosa, e la più orsa FEMMI-NACCIA, ch' io vedessi mai. Car. lett.

S. Per Femmina grande e grossa. Oh ella vi parrebbe la bella femminaccia! Bocc. nov. Oltre all' aver mal disposte tutte le figure, ha messo innanzi una gran femminaccia ignu-

da. Borg. Rip.

FEMMINACCIOLO: add. m. Effæminatus. Vago di feminine, Che sta volentieri fra esse; Esseminato . Non istruffo, non leggiadro, non femminacciolo, non motteggia-tore, non giullare. Passav. Sapeva ben lo ingegnoso uomo, che'l male dilettamento fa gli uomini femminaccioli, e assottiglia il corpo soggetto a carnalità. Fr. Jac. Cess.

S. Per Debole, Femminile, Snervato. Perchè'l coraggio diventa appoco appoco FEM-

MINACCIOLO. Sen. Pist.

FEMMINALE: add. fem. Fæmininus e fæmineus. Di femmina; Femminino. Io fui il tuo cominciamento radicale umano, non FEMMINALE. Com. Par. cioè: Sono il ceppo

della tua cașa. FEMMINELLA: s. f. Fæmella. Avvilit. di Femmina. Hai venduto un doglio cinque gigliati, il quale io femminella, ec. l'ho

venduto sette. Bocc. nov. Io non voglio perdere gli uomini per le FEMMINELLE. Din. Comp.

§ 6 Onde Andare alle FEMMINE, vale An- | Albergo una notte in una casetta d'una FEMMINELLA. - Levossi questa FEMMINELLA, e ajutollo, che perìa in una fossatella d'acqua Nov. ant. Vil FEMMINELLA in Puglia il prende e lega. Petr. cap.

S 1. FEMMINELLA: chiamasi anche Quel filo vano e sbiancato che si trova tra 'l zafferano. Prendi zafferano senza FEMMINELLE, mirra, aloè, incenso, e sarcocolla. Volg.

Mes.

§ 2, FEMMINELLA : T. Botanico e de'Georgofili. Così diconsi I piccoli capi che germogliano dalla vite potata. Dopo un mese si spuntino tutti i capi piccoli chiamati rem-

S 3. FAMMINELLA: si dice anche Quella maglietta ove entra il ganghero, posto a' vesti-stiti per affibbiargli. Voc. Cr.

§ 4. Si dice anche Quella maglietta di ferro negli sportelli che entra nell'arpioncino. Voc. Cr.

§ 5. Femminelle: diconsi in Marineria alcuni Occhi di ferro stabiliti nella ruota di poppa, in cui entrano gli agugliotti del timone che lo tengon sospeso. V. Timone.

§ 6. Femminella: dicono i Valigiaj a Qualunque taglio, o spaccatura fatta nel cuojo, per passarvi un bottone od altro per af-

fibbiare .

FEMMINEO, e FEMINEO, NEA: add. di Femmina; Appartenente a femmina. Feм-MINEO sesso. Bocc. Lab. Nel cuor FEMMINEO fu tanta fermezza, Che col bel viso, ec. Petr. Non potendo credere queste calunnie, che costoro al sesso femmineo davano, essere vere . Segr. Fior. nov.

S. Per Esseminato. Diventane l'uomo superbo, FEMMINEO e senza vergogna. Zibald.

FEMMINESCAMENTE: avv. Muliebriter. Femminilmente; Con modo e costumi di femmina . Si colorano FEMMINESCAMENTE la faccia . Fr. Giord. pud.

FEMMINESCO, SCA: add. da Femmina, Femminino. La cui figliuola non ebbe animo FEMMINESCO. Val. Mass. Quella combattitrice in arme, non usa con femminesca mano alla

rocca, ec. Virg. Eneid.

FEMMINÈTTA: s. f. Fæminula. Dim. di Femmina; Femmina di poco conto, detto per vaghezza, e talvolta per avvilimento. Una FEMMINETTA della contrada, la qual Brunetta era chiamata. Bocc. nov. La sete natural, che mai non sazia, Se non coll' acqua, onde la FEMMINETTA Sammaritana dimandò la grazia. Dant. Purg. E detto per isvilimento . E le mani cotanto strebbiate , e cotanto stropicciate, che si disdirebbe ad ogni femminetta, anzi ad ogni meretrice.

FEMMINÈZZA: s. f. Fæmininus sexus. Stato, e qualità di femmina. Ogni bontade propria in alcuna cosa è amabile in quella, siccome nella maschiezza essere bene bar-buto, e nella FEMMINEZZA essere ben pulita di barba in tutta la faccia. Dant. Conv.

FEMMINIERA: s. f. Gynæceum. Voce formata in ischerzo Per significare le femmine, o Il luogo dove stanno le femmine. Va' cuci, e fila tra le FEMMINIERE. Franc. Sacch.

Op. div.

FEMMINIÈRE: add. m. usato anche in forza di sost. Oggidì però comun. dicesi Donnajuolo. Il femminiere, ec. disse: io, o Giudici, amo le donne, ed amandole seguito l'ordine della natura. Aret. rag. -. Femminiero

FEMMINIERO: add. m. usato anche in forza di sost. Uomo di maniere femminili;

Effemminato. Bartol. As.

FEMMINILE: add. d'ogni g. Fæmineus. Di femmina. Animo femminile - Cose fem-MINILI - FEMMINIL fragilità - Sciocche lamentanze son queste, e FEMMINILI. Bocc. nov. Che membra FEMMINILI aviéno, ed atto. Dant. Inf Lo consiglio FEMMINILE, o egli è caro, o egli è troppo vile. Albert.
FEMMINILEMENTE: avv. Muliebriter.

Femminilmente. Voc. Cr. §. Presso de' Grammatici vale Alla maniera de'nomi di genere femminino. La qual voce non pure neutralmente, ma ancora maschilemente e femminilemente, ec. s'è molto spesso detta dagli antichi. - E come chiunque maschilemente, e femminilemente si dice, così chiunque neutrale sentimento ha in quella medesima forma. Bemb. Pros. FEMMINILITA: s. f. Stato, e Qualità di

femmina, o di cosa femminile, siccome di Mascolino dicesi Mascolinità. Uden. Nis.

FEMMINILMENTE, eFEMINILMENTE: avv. Muliebriter. Con modo, e costumi di femmina. Da riprendere è il riso, se egli è troppo, se è garzonevolmente sparto, se & FEMMINILMENTE dritto . Anim. Ant.

FEMMININO, NA: add. Fæmininus. Di genere di femmina. Conciosiacosachè la FEM-MININA potenzia non possa seperchiar l'umana. Guid. G. Elli feciono fare un tempio, e dedicare a Fortuna FEMMININA, in rimem-branza di femmine che la città aveno guarentita e salvata. Liv. M.

\$ 1. Per Effeminato . Allor che il FEMMININ Sardanapalo Preso, e morto per Arbace fue.

Dittam.

§ 2. Per Da femmina; e perciò vale talora Debole. Li trojani indebiliti per molta fatica, quasi con difensione FEMMININA e in-debolita si difendono. Guid. G.

FEMMINOCCIA: s. f. Acci. di Femmina.

Ho trovato una FEMMINOCCIA, che voi non vorreste veder meglio. Lasc. Pinz.

FEMMINONA: s. f. Accr. di Femmina. Due gran FEMMINONE di pietra. - Fece poi certe FEMMINONE grandi, e quasi ignude, la Filosofia, e l' Astrologia. Vasar. FEMMINUCCIA, FEMMINUZZA: s. f.

Muliercula. Avvilit. di Femmina. Mi fece chiamare da una sua vicina una femminuccia tutta carità Cecch. Inc. Bello onore, porve con una FEMMINUCCIA! Lasc. Gelos. In tale stato una vil FEMMINUCCIA in queste mani, &

non, teme, e m' oltruggia? Guar. Past. Fid. FEMORE: s. m. dal Lat. Femur. Voce usata dagli antichi Notomisti, per lo stesso che Fianco. Oggidi per Femore s' intende L'ose del Ganco de la coccia della coccia dalla coccia della so del fianco, o sia della coscia, il quale è il più grande fra tutti quelli del corpo, ed & congiunto coll' Ischio, e colla Tibia. Voc. Dis.

FENDENTE: s. m. Colpo di spada per ta-glio, e per lo dritto, e non di piatto. Gla tiro un fendente, che gli spiccoe la testa. Stor. Ajolf. Sta cheto, e mena un tra-verso o fendente Bern. Orl. Dannosi punte, dannosi fedenti, Dannosi stramazzon, danno rovesci. Morg.

FENDERE: v. a. Scindere. Spaccare, quasi Dividere per lungo, e anche assol. Dividere, usandosi tanto al proprio, che al fi-gur. in varie maniere - V. Aprire, Tagliare. Tagliando il FENDE quasi infino a' denti. Bocc. Filoc. Coll' unghie si FENDEA ciascuna il petto. Dant Inf. Sentendo FENDER l'aere alle verd' ali Fuggio'l serpente. Id. Purg. Quel che FEN-DENDO va l'ardita prora. Id. Par. Così vedess'io lui fender per mezzo Lo cuore alla crudel che lo mio squatra. Id. rim. E FENDEVA li scuri marosi d'aquilone. Virg. Eneid. L'aria de-tragga non poco all'impeto de'gravi che la FENDONO Sagg. nat. esp. V. - Fesso.

S I. FENDERE: si dice anche il Dare la prima aratura al campo. Intorno a calendi si rifendono i campi, che si ressono d'aprile.

Pallad.

S 2. FENDERE: n. assol. e FENDERSI, n. p. vale Screpolare; Far pelo; Aprirsi. Se ne fanno convenevolmente (dell' ontano) taglieri e bossoli, i quali radissime volte fendono. Cresc. Imarzolini, prima che bachino, in molti luoghi screpolano, e si fendono. Red. Ins. FENDIMENTO: s. m. Fissura. L' atto di

fendere, e La fenditura medesima. Ma se per la ventura i Fendimenti dell' unghie, e i tormenti mi ratterranno, pure io il vidi. Declam-

Quintil.

FENDITOJO: s m. Strumento di varie materie resistenti per uso di fendervi sopra le penne. Voc. Cr.

FENDITÒRE: verb. m. Che fende. Salvin. Opp. Cacc.

FENDITURA: s. f. Fissura. Fendimento, Fessura, Crepatura, Fesso, Spaccatura. Una piccola fenditura dicesi Screpolo, Screpolatura, e quella che appena è apparente, dicesi Pelo. V. Messa sottilissima polvere nella fenditu-RA - Imperciocchè nella state, quando si secca, ec. si fende il loto, che è di sopra, di gran FENDITURE Cresc.

FENERATORE: s. m. Voc. Lat. Fænerator. Usurajo, e propriamente Quegli che riscuote frutto del frutto. È differenza fra usurajo e FENERATORE; usurajo è chi toglie tanto per cento; feneratore è chi toglie quello, e mette sull' usura, e togliene merito. Franc. Sacch.

Op. div.

FENGITE: add. e s. m. T. de' Naturalisti. Specie di marmo bianco trasparente, che alcubi credono non esser altro che legno di faggio impietrito. Marmo FENGITE con vene trasparenti rossicce. Gab. Fis.

FENICE: s. f. Phænix. Uccello favoloso che gli antichi credettero unico nella sua specie, e che rinascesse dalle sue ceneri. Così per li gran savj si confessa Che la FENICE muore e poi rinasce. Dant. Inf.

§ 1. Trovasi anche usato nel g. maschile. Di quel cenere per lo caldo del sole rinasce

l' altro nuovo fenice. But. Inf.

S 2. Fenice: figur. dicesi di Cosa unica. Singolare, Rarissima, Che non ammette l'uguale. E questo il nido, in che la mia FE-NICE Mise l'aurate, e le purpuree penne? Petr.

§ 3. Fenice: dicesi da' Marinari il Vento d' Ostro verso Scirocco, cioè il vento colla-

terale all' Ostro e al Scirocco.

FENICIÒTTO: s. m. Pullus phænicis. Fenice giovane. Del nato, allevato FENICIOTTO la prima cura è di seppellire il padre. Tac.

FENICONTERO, e FENICOTTERO: s. m. Phænicopterus. Uccello acquatico di passo che ha l'ali rosse. Le sue gambe sono lunghissime. Abita per lo più in mezzo agli stagni marittimi, cibandosi di pesce e di chiocciole. Chiamasi con altro nome Fiammingo e Damigella dell'Indie. Sanza desiderare di mangiare lingue d'uccelli d'Affrica, chiamati FENICONTERI, uccellagione recata di lontana contrada d' Asia . Sen. Pist.

FENILE: s. m. Fenile. Luogo dove si ripone il fieno. Ma per tugurj ancora, e per TENILI, Spesso si trovan gli uomini gentili.

Ar. For

FENINDA. - V. Arpasto. FENOMENO: s. m. Phænomenon. Ogni novità che appaja nell'aria, nel cielo, e si trae ancora a tutti i diversi effetti fisici che si osservano nella natura. Il qual fenomeno non ha luogo in verun altro movimento,

che nel circolare contiguo all' istesso so e. Gal. Macc. Sol. I FENOMENI della calamita, de' terremoti, della circolazione del sangue FER: pl. di Fera. V.

S. E Anche Voc. poet. sincop. di Fero, per Fecero, terza persona del pl. preterito di

FERA: s. f. Voc. Lat. Fera. Fiera, Bestia, Animal salvatico: gli Antichi in poesia dissero anche Fer, per Fiere, o Fere nel numero del piu. Fere silvestri vaghi augelli e pesci. Petr. son. Noi cacciator dietro a pile FER cacciando Com' è nostra natura . Cant. Carn.

S. I poeti talora chiaman Fera la Donna amata per denotarne la rigidezza. Bella

FERACE: add. d'ogni g. Ferax. Fertile, Fecondo, e dicesi del terreno, e delle piante. Vite FERACE. Cresc. Nel magro porrai le viti FERACI. Pallad.

S. Per traslato, detto anche Dell' ingegno. Nè quale ingegno è'n voi colto, e FERACE.

Cas. son.

FERACITA: s. f. Voc. Lat. usata solamente dagli Scrittori. Feracitas. Fertilità, Fecondità della terra.

FERALE: s. m. Lanterna, Fanale. Ancore, ed un battello, Barca, FERALI con quello. Franc. da Barb. In questo sign. è antiquato

FERALE: add. d'ogui g. Feralis. Appartenente a morte, Funesto. Ti rendo la spada per non privarti di si FERALE diletto. Bagn.

Pred.

S 1. Per Fatale, Di sinistro augurio. Se invitati a banchetto veggono quivi per di-sgrazia apprestato un numero di posate secondo loro FERALE, non sosterranno di sedervi in eterno , benchè affamati . Segn. Mann.

§ 2. Per Ferino, Bestiale, Da fiera. Onde vivea FERALE oltre selvaggio . Panucc. dal

Bagn. rim. ant.

FERALISSIMAMENTE: add. Sup. di Feralmente Quei popoli FERALISSIMAMENTE imbestialirono in questa credenza. Fr. Giord. Pred.

FERALMENTE: avv. Crudeliter. In modo ferino, Crudelmente, Bestialmente. Innanzi, innanzi in te medesima t'accendesti FERAL-MENTE di furia e di rabbia bestiale. Med.

Arb. Cr.
FERCOLO: ) s. m. Voc. Lat. Ferculum.
FERCULO: ( Cibo , Vivanda che si porta in tavola. – V. Fergolo.

S. Fercolo: Feriatus. Arnese o Cosa che si porta in pompa nel trionfo, come armi, macchine, spoglie, corone, vasi e cose simili. I FERCULI che sono in questo trionfo portati dagli uomini gloriosi, sono le

fatiche e l'angosce per lei sofferte. Salvin.

FERENTE: add. d'ogni g. Feriens. Che ferisce. Ferito sono, e la di me FERENTE, Guardi, che non m'ancida al disferrare. Rim. ant.

FERERE . - V. Ferire.

FERÈTRO: s. m. Feretrum. Bara, Cataletto . - V. Morte , Funerali . E coteste tue braccia, che pietose Mi fur già culla, or mi saran FERETRO. Guar. Past. Fid.

FEREZZA: s. f. Lo stesso che Fierezza, siccome dicesi Fero per Fiero . Bemb. Asol. FERGOLO: s. m. Voc. ant. Ferculum . La

vivanda che si porta in tavola. Servendo egli un giorno a molti santi padri, ec. perchè non recò lo FERGOLO così tosto. ec. Vit. SS. PP.

FERIA: s. f. Feriæ. Festa, Difestivo, ma per lo più sono i giorni vacanti de' Magistrati ne' quali, ancorche lavorativi, non si tien ragione, e non si possono far esecuzioni civili contro a' debitori . Delle FERIE , alquante sono temporali, alquante repentine e subite. e alquante sono solenni. Maestruzz. In quegli tempi di state che le FERIE si celebran per corti. Bocc. nov. Poco lontani erano i Germani tutti allegri, vedendoci prima nelle FERIE d' Augusto, poi nelle discordie impaniati . Tac. Dav. ann.

§ 1. Far FERIA, o feriato: vale Astenersi dal lavorare, o da altra occupazione, Starsi, Non operare. Sempre al verno facieno FERIA dando alla guerra riposo. F. Vill.

S 2. FERIA: è anche T. usato dagli Ecclesiastici, e si dice di tutti i giorni della settimana cominciando dalla Domenica, purchè nessuno di tali giorni sia festivo, così il Lunedi è la seconda feria, il Martedi la terza, ec. ma la Domenica non si dice mai Feria prima

3. Così Far di FERIA, si dice da' Sacerdoti il Celebrare gli ufficj de' giorni correnti

non festivi

FERIALE: add. d'ogni g. Trivialis . Ordinario, Da' dì di lavoro. Colle quali io semplicemente, e di FERIALI vestimenti vestita

v' andai . Fiamm.

FERIALMENTE: avv. Trivialiter. Alla semplice, Pianamente, Alla domestica, che anche si dice Dozzinalmente, Ordinariamente, Trivialmente. Ed essendo assai FERIALMENTE dalla donna ricevuto, le disse, che, ec. Bocc. nov. Che farlo, come si dice, FERIAL-MENTE, sarebbe segno, o di grandissima familiarità o di poca riverenza. Dep. Decam.

FERIARE: v. n. Far feria, Vacare dalle occupazioni forensi. Tac. Dav. - V. Feriato. FERIATO, TA: add. Feriatus. Che ha

ragione da' Magistrati. Occorsonci certi di FERIATI, che non si potè far giustizia. Sen. Declam. È da sapere che nel tempo FERIATO ec. si può contruere lo sposalizio. Maestruzz.

S. In forza di sost. vale Il tempo delle ferie. Allora fini il FERIATO. Tac. Dav. Stamani per questo negozio entra il FERIATO. Fag. com. Ma contr' amore non è mai feriato. Alleg. Cominciar un altro FERIATO.

Fag. rim.

FERIDÒRE: s. m. Sauciator. Lo stesso che Feritore; Che ferisce. Domandò di grazia che volea la prima schiera di feridori e fugli dato dodicimila cavalieri per la pri-

ma schiera de' FERIDORI. Stor. Ajolf. FERIGNO, GNA: add. Inferigno. Egl' in-cruscati tozzi son FERIGNI. Pataff.

S. Per. Ferino . Bemb. Asol.

FERIMENTO: s. m. Vulneratio. Il ferire , Lo imprimere ferita .

FERINITA: s. f. Stato o qualità di fiera, e per traslato Crudelta, Ferocia. Bocr. Com. D. FERINO, NA: add. Ferinus. Di Fiera.

Dalla loro più forte e più ferina esalazione, che nelle scuole moderne vuol dire maggiore volatilità oleosa e salina. Cocch. Vit.

S. Usasi più frequentemente al figur. e vale Bestiale, Da fiera. Il cuore, ove tu non regni, più tosto ferino è che umano. Boce. Filoc. Con infinite mugghia, e FERINO fremito generosamente la presente fortuna sopportando. - Con FERINA fame s' inghiottirono quella cena . Fir. As.

FERIRE: v. a. Ferire. Percuotere con ferro, o altro infino all' effusione del sangue. - V. Piagare, Impiagare, Fendere, Colpire. Gli antichi dissero Fedire e Fedita per Ferita; siccome Feruto per Ferito. I poeti dicono Fere per Ferisce. Feria leggiermente gravemente, mortalmente, crudelmente. Ferir a morte, di punta, di taglio. - Lo strale avventa, e'n mezzo'l cuor la Fere. Rim. ant. E questo detto, incominciarono a FERIRE. Bocc. nov. Il coltello, di cui io la FERISCO, tutto è fuoco. Passav. Lancellotto FERIA lui allo scudo, e partillo in due metà. - Lancellotto FIERE il cavaliere . Tav. Rit. Lui FERI mortalmente. Bocc. Filoc. L'aura celeste, che in quel verde lauro Spira, ove Amor FERI nel fianco Apollo . Petr.

§ 1. Feria torneamenti e correr giostre .

vale Armeggiare. Dant. Inf.

S 2. FERIR nel cuore : vale Pugnere, e Of-

fendere in quel che più importa.

§ 3. Per Percuotere semplicemente. FERIRE a piombo, al diritto, alla scoperta. - FERIO il caro di tutta sua forza. Dant, Purg. La feria, Di feria, nel qual tempo non si tien | barça feri sopra'l lito. - Il sole ec. FERIVA

alla scoperta e al diritto sopra l tenero e dilicato corpo di costei . Bocc. nov. E rupponei quattro galee, ferendo a terra, cariche di prigioni. G. Vill.

§ 4. Ferire il punto: vale Darenel segno,

Apporsi. Voc. Cr.

S 5. FERIRE: assol., e Andare a FERIRE, dicesi del Battere; Andar per dirittura o simili. Dove appunto le sudette estremità sarebbono andate a ferire, se si fossero pro-

lungate. Sagg. nat. esp.

§ 6. Dicesi anche figur. di cose intellettuali o morali. Io non veggo fra gli ammirabili scuoprimenti del Gallileo, quale così direttamente FERISCA l'incorruttibilità celeste, come fanno le macchie solari. Magal. lett.

§ 7. E parlando di chi ambiguamente discorre, si suol dire: Io non so dove e' si

voglia andare a FERIRE.

FERISTICA: s. f. Sphæromachia . Il giuoco della palla. Contenendo in sè ( il giuoco del calcio ) Corso, Lotta, Salto e gran parte della feristica, cioè Giuoco di palle. Adim.

FERISTO: s. m. Ferro che sostiene i padiglioni del campo a forma di stilo. Percosse tanto il capo al feristo del padiglione ov'era legato che s' uccise egli medesimo. Nov. ant. FERITA: s. f. Vulnus. Percossa, Taglio,

squarcio fatto nel corpo con arme o altro. - V. Piaga, Squarcio, Trafitta. La materia de' casi pratici di Chirurgia si riduce a cinque sommi generi, cioè Tumori FERITE, Piaghe, Fratture , Lussazioni . - FERITA grave , profonda, mortale, sanabile, insanabile, aspra, cruda, rammarginata. - Saldare, sanare, rammarginar le FERITE. - Alui che ancor mirava sua ferita. Dant. Inf. Fasciare, curar la FERITA. Cresc. Ma le FERITE impresse Volgon per forza il cuor piagato altrove. Petr. S. Far FERITE: vale Ferire.

FERITÀ, FERITADE, FERITATE: s. f. Feritas. Astratto di Fero. Bestialità, Asprezza di natura, Crudeltà. Inumana FERITÀ. - Si rode tardi pentito di sua feritate. Petr. I crudi barbari, dimenticata la lor feritade, avessono loro proferto pane per coltella.

Coll. SS. PP.

FERITO, TA: add. da Ferire. D' un' archibusata nella destra gamba FERITO. Varch.

FERITOJA: s. f. Balistarium. Balestriera o Piccola e stretta apertura nelle muraglie. Nel mezzo e da basso, lasciate le feritoje secondo l'arte, ponevano moschettoni a posta. Sed. stor. Traforate da spesse feritoje su larga pianta stabilmente fondate. Vivian. disc. Arn.

S. Per simil. dicesi nell' Arti di Qualunque traforo o apertura stretta, in cui possa liberamente passare come per taglio alcun pezzo di ferro, legno o simile. Feritoja della serratura alla piana, in cui entra il nasello della maniglia dei chiavistello. - FERITOJA della squodra della serratura per cui si manda fuori la stanghetta.

FERÎTÒJO: s. m. Strumento che ferisce.

Salvin. Buon. Fier.

FERITORE: verb. m. Sauciator . Ferido. re, Che ferisce. Ne anco vive di preda, come gli uccelli feritori. - Omicidi, feritori, guastatori, scherani, ec. But. Inf.

S I. FERITORI: T. Marinaresco . Lungo mataffione situato all'estremità della testa della

vela per assicurarla al pennone.

§ 2. Si dà pure l'istesso nome a Quelle torde che per lo stesso fine son poste ad ogni estremità delle linee de' terzaruoli

FERITRICE: s. f. Vulnifica. Che ferisce. Le punte FERITRICI dell'aste fasciando. Salvin. pr. T

FERITURA: s. f. Ferimento, Il ferire.

Buon . Fier.

FERLINANTE: s. m. Voce che usavasi altre volte dagli Architetti, Ingegneri, Idraulici, ec. e dicevasi Di coloro cui si davano ferlini in segno di qualche opera da loro prestata, onde conseguir dal pagatore la merce-de. - V. Ferlino. FERLINO: s. m. Ferlingus. Sorta di mo-

neta antica che era la quarta parte del danajo. Perocchè suoi eredi, ec. non ce ne vollono mai dare un ferlino, per quello mi

disse mio padre. Cron. Vell.

S. Da questo dicevasi anche Ferlino, Una specie di moneta fatta di piombo, stampata per lo più da una parte sola, per contrassegno de lavoranti che si adoperano al trasporto di materiali che non si possono misurare. Stampa di FERLINI bollati con bolli diversi. Dispensatore, o pagator de' FERLINI. - V. Ferlinante.

FERMA: s. f. Conductio. Condotta che è Il fermare chicchessia prezzolato a' tuoi, servigj per tempo determinato : Ed essendo mancata la FERMA de' lor soldati, per non partirsi per vergogna, ec. rifermarono i lor cavalieri. M. Vill. Compiuta la FERMA di Malatesta, il cassarono per sospetto, e fe-ciono capitano Paolo Savelli. Cron. Morell.

§ 1. Per Confermazione, Prova. Per dar la FERMA al fatto mentisce. But. Inf.

§ 2. FERMA: per Accordo; Fermamento di cosa stabilita, convenuta. Quella sera lo recasse e venisse a lei, e così fu data la FERMA. Franc. Sacch. nov. - V. Posta.

§ 3. Dar la FERMA: vale Restar d' accordo o in appuntamento di alcuna cosa. Dar la posta. Ne va verso la camera dove era data

la FERMA. Fr. Sacch. nov.

§ 4. FERMA : dicesi anche Il fermarsi, che fanno i bracchi, ed altri cani, quando trovan le quaglie o simili . Onde Bracco da FER-MA o da fermo, come oggi più comun. si dice. - V. Bracco.

FERMACORDE: s. m. T. degli Oriuolaj. Pezzo dell' oriuolo da tasca che serve a far sentire il fine della catena, quando è finita di caricare. Dicesi anche Guardacatene. FERMAGLIO: s. m. Fibula. Borchia che

tiene fermo e affibbia i vestimenti, o altro. Quello de' piviali dicesi anche Bottone, e ne sono stati fatti molti di nobili metalli, con figure, e gioje . In sul petto gli trovo il FER-MAGLIO papale con pietre preziose. M. Vill. Molte belle cinture, FERMAGLI, anella, ed ogni altra cara cosa, cha io ho. Bocc. nov. Ch'esso gli vide un FERMAGLIO nel petto, Posto wi forse per fibbiarsi il petto. Filostr. E ferma li due capi con gangheri, o con FERMAGLI di legno, e con colla di cuojo. Libr. Astrol. Di sotto a lui pur d'oro era il torchione Con ventisei FERMAGLI d'una stampa. Bern. Orl.

S. FERMAGLIO: per Ornamento, o Giojello che si porta pendente davanti al petto. In uno di questi forzieri è la mia corona, la verga reale, e'l pomo, e molte mie belle cinture, FERMAGLI, anella, e ognialtra mia cara gioja, che io ho. - E oltre a questo un fermaglio gli fe' davanti appiccare, nel quale erano perle mai simili non vedute.

Bocc. nov.

FERMAMENTE: avv. Firmiter. Con fermezza, Con istabilità, Saldamente. - V. Immobilmente, Inalteratamente. Tenuto FERMA-MENTE dall'una, fu dall'altra per viva forza un dente tratto fuori . Bocc. nov. Che nulla cosa puote esser si fermamente serrata in sè medesima, siccome quella, che è rotonda. Tes. Br.

§ 1. Per Costantemente , Indefessamente , Senza intermissione. Dio sa quando voi arete ozio e comodo di studiar FERMAMENTE sei mesi. Cas. lett. - V. Fermare nella memoria.

§ 2 Tenere, o Ritenere FERMAMENTE nella memoria: vale Ritener tenacemente, saldamente; Non poter dimenticare. Le quali ( parole ) esso nella memoria FERMAMENTE ritenne. Bocc. nov.

§ 3. Per Certamente, Sicuramente, Veramente, Senza alcun dubbio. Tu troverai FER-MAMENTE, ch' ella è tua figliuola. - FERMA-MENTE avarizia non mi dee avere assalito.
- FEBMAMENTE io acconcerò i fatti vostri,

ed i miei. Bocc. nov.

FERMAMENTO: s. m. Confirmatio . Stabilimento, Confermazione. Acciocchè in queste cose la mia mente si affermi con rilucente permamente di più sicura esecuzione, ad-

domando, ec. Guid. G. FERMAMENTO della stabilitade, e della costanza è la fede, la quale noi portiamo nell'animo. Albert.

§ 1. Per Fotificamento , Afforzamento . Avvegnendo la notte, le porte della cittade furono serrate con sicuri FERMAMENTI. Guid. G.

§ 2. Per Lo cielo stellato, L' ottava sfera, che pure Firmamentum, dicevasi da' Latini. Ha dato a governar lo cielo, e a certi a muover lo FERMAMENTO, e'l FERMAMENTO & muover le stelle. Genes. Oggi dicesi Firma-

§ 3. FERMAMENTO: per Cessazione del corso di checche sia . FERMAMENTO d' orina . Red.

§ 4. Per Fermezza, è antiquato. Veder d'aver

di costei FERMANZA: s. f. Voc. ant. Firmamentum. Stabilimento, Confermazione. - V. Ratificazione. È dato per lo Papa compimento & FERMANZA alla pace. G. Vill.

S. Per Sicurtà e Malleveria. Venne a composizione di dare alla compagna, ec. fiorini centottantamila d'oro, pante allora e del

resto FERMANZA. M. Vill.

FERMARE: v. a. Compescere. Terminare il moto, Arrestare, Rattenere una persona. una cosa, perchè non si muova. Da questo verbo derivano Affermare, Confermare, Raffermare, Riconfermare, Affermazione, ec. Fermezza. Li sergenti, ec. per riverenza del valentuomo, il FERMARONO. – I cani, presas forte la giovane ne' fianchi, la FERMARONO. Bocc. nov. Quando noi fermerem li nostri passi. Dant. Inf. Fermo le piante sbigottito e smorto. Petr. Il quale con incredibile arte FERMA un palagio che, smossosi da' fonda-menti, s' era aperto. Sen. ben. Varch. Onde ella rimovendo l'acqua dalla sua fluidità, la lega e FERMA insieme. Sagg. nat. esp. FER-MARE il sangue.

§ 1. FERMARSI: n. p. Consistere. Posarsi Star fermo, Cessar di muoversi. Attento si FERMO, com' uom che ascolta. Dant. Inf. Cha vostra vista in lui non può FERMARSI. Petr. Benchè non si FERMINO ( i ghiacci ) con tanta velocità, cominciando da un sottilissimo ve :

lo, ec. Sagg. nat. Esp.

S 2. E figur. Non cangiar modo: Rimanersi in un proposito. FERMATASI in questa imaginazione. - In lui siccome in cosa impermutabile la nostra speranza si fermi. Bocc. nov.

§ 3. Fermare: per Serrare. Fatelmi venire dinanzi, e non li fermate porta. Nov. ant. E così dicendo, di nuovo messo il chiavistello, si fermò dentro. Fir. As.

§ 4. FERMARE: per Confermare, Stabilire, Assicurare . E questo FERMARONO con giuraramento. Bocc. nov. Alcuno tempo provengono bene le biade e fermansi in barbe, Pallad. Che nel YERMAR tra Dio e l'uomo il petto, Vittima fassi di questo tesoro. Dant. Par. E Papa Giulio secondo, per lo ben pubblico di FERMAR tra cotali regni la pace, gli dispensò, ec. – E dispensasse Maria figliuola sua e di Catterina, maritarsi al Duca di Richemon pur suo figliuolo naturale, per FERMAR la successione al reame. Dav. Scism.

S 5. FERMARE: per Deliberare, Risolvere. Con consentimento e deliberazion FERMATA. Passav. A calendi sarà capitano Buffalmacco, e io consigliere, e così è FERMATO. Bocc. nov. Si FERMÒ di non partirsi, che egli avrebbe la terra. G Vill. FERMÒ che non fosse la bisogna di trarre per la lunga. Liv. Dec.

la bisogna di trarre per la lunga. Liv. Dec. § 6. Ferman nell'animo: vale pure Deliberare, Risolvere, Determinare in sè stesso, e non lasciarsi smuovere. Era naturalmente feroce, ec. dove e' fermaya l'animo un tratto, non ci aveva luogo il consiglio. Stor. Eur.

§ 7. Ferman taglio, o tassa, o simile: vale Imporla. Fecero parlamento, e rerma-

mono taglia. G. Vill.

§ 8 FERMARE il viso: Vale Far faccia tosta; Non si commuovere. Ma pur questa viltà vincendo il suo animo altiero, il viso suo con maravigliosa forza fermò. Bocc. nov.

S 9. FERMARE il piede, o il passo: vale Fermarsi, Posarsi. Non v'è dove fermane il pie-

de. Malm.

§ 10. FERMARE nella memoria: vale Tenere a mente, Imprimere nella memoria. Ogni altra cosa, ec. cominciò a ragguardare, e a FERMAR nella sua memoria. Bocc. nov.

§ 11. FERMARE il chiodo: si dice Fermamente risolvere alcuna cosa. Perchè così Rinaldo ha FERMO il chiodo, Onde danno alla guerra

ordine e modo. Bern. Orl.

§ 12. FERMAR cavalli, o simile: vale Pattuire una cosa per uso di alcuno. Ora vo alla posta a FERMARE i cavalli, e fermerò l'ora e il prezzo. Fag. Com. I cavalli FERMATI avean dal Bessi. Neri. Samin.

§ 13. Fermar l'opre: vale Far desistere dal lavorare coloro che lavorano a giornate – V. Opera. Stanco già di vangar tutta mattina, il contadino alfin la va a risolvere in Fermar

l' opere. Malm.

§ 14. FERMARE le carni: si dice del Dar loro una prima cottura, quando son vicine a patire, perchè si conservino; il che si dice anche Rifare. Voc. Cr.

§ 15. Fermare una cosa a checchessia: vale Attaccarvela, Appiccarvela, Legarvela.

Voc. Cr.

§ 16. FERMAR la starna, e simili: si dice Del fermarsi il cane dopo che, tracciando e fiutando, ha troyata e vede la starna, o simili. Voc. Cr.

§ 17. FERMARE in letto: vale Ridurre a doversi stare nel letto per forza di malattia: Il gran male mi sopraffece tanto, ch' e' mi FERMO nel letto. Cellin. Vit. La gotta l' ha oggimai FERMATO nel letto per sempre. L. Panc. lett. Magal.

FERMATA: s. f. il posarsi; Pausa, Posa, Posata - V. Intrattenimento, Dimora. Lunga,

breve FERMATA.

S 1. FERMATA: dicesi da' Viaggiatori Il luo-

go dove si alberga per riposarsi.

S 2. FERMATA: T. Musicale. Segno detto anche Corona. Passiamo al cantare figurato; ec. al parlare discreto, o vogliamo dire spartito, o come essi dicono diastematico, cioè costante di spazj, e di FERMATE, che è il musicale, ove le note si battono, e diconsi distintamente spiccate – I versi de' delicati moderni si cantano da per loro, le parole medesime avendo nelle sue sedi, come nella quarta e nella sesta nel nostro gran verso, le FERMATE e le pose, pensa che altri con artifizio musico ve le pogna di suo. Salvin. pr. T.

FERMATO, TA: add. da Fermare. FER-MATO il passo non venne più avanti. Bocc.

Amet.

S 1. Per Fermo, e costante Dille, madonna, lo tuo cuore è stato con si fermata fede, ch' a voi servire ha pronto ogni vensiero. Dant rim.

§ 2. Per Risoluto; Disposto. Chi è FER-MATO di menar sua vita Su per l'onde fallaci.

Petr

§ 3. Fermato: parlando di Vacche, Giumente e simili, vale Impregnato. La giumenta che sia fermata, non si dee dare allo stallone.

FERMATÙRA: s. f. T. degli Oriuolaj. Arresto dell'oriuolo nel toccar la ruota a corona.

FERMATURA a dito.

FERMENTANTE: add. d'ogni g. T. degli Scrittori naturali. Che fermenta. Vallisu.

FERMENTARE: v. a. Fermentare. Agitarsi, e disgiugnersi per virtù del fermento in guisa, che le parti sieno in ebullizione, e occupin maggiore spazio – V. Lievitare. Io tengo, che, ec. ci voglia ancora un mestruo per FERMENTARE, dissolvere, assottigliare, e convertire il cibo di già macinato in chilo. Red. esp. nat.

S 1. E in sign. n. e n. p. vale lo stesso. Quei fiori soppesti, che ne' vasi aperti debbono imputridire, o fermentare. Red. Oss. an. Vivande flatuose ribollono, e si fermentano per entro allo stomaco. Del Papa.

§ 2. FERMENTARE; figur. dicesi Del cominciare a commuoversi gli animi per ispirito di partito, per divisioni intestine, malcontento e simili. I residui degli Eutichiani, e de'

Giacobiti commeravano a ribollire, e a FER-MENTARE insensibilmente nella libertà delle

dispute, ec. Magal. lett. FERMENTARIO: s. m. T. Ecclesiastico. Denominazione data da' Latini a coloro, che secondo la Chiesa Greca celebrano la messa con pane fermentato, I Greci viceversa dan-no a Latini il nome d'Azzimiti.

FERMENTATIVO, VA: add. Atto a fermentare; Che serve alla fermentazione. Moto

FERMENTATIO, Red. ec. FERMENTATO, TA: add. da Fermentare. La dieta è pane bene fermentato, e cotto, e tuorla d'uovo. Libr. cur. malatt. I cori FERMENTATI, e impuri - Si espurgheranno ogni mese gli umori fermentati viziosi. Red.

FERMENTAZIONE: s. f. Fermentatio. Ebullizion naturale, o artificiale de' vegetabili, per cui mezzo le loro parti interne si sciolgono per formare come un nuovo corpo. La fermentazione non è, ma produce talvolta l' Effervescenza, il Ribollimento, o Ebullizione. I Chimici distinguouo tre specie di Fermentazione. FERMENTAZIONE Spiritosa, Acida, Putrida - Dolcemente si diedero ad intendere di poter far rinascere gli uomini, ec. per mezzo della fermentazione. Red. Ins. Fa di mestiere procurare non solamente di render più forte il momento e l'energia della FERMENTAZIONE mestruale, ma, ec. Id. cons.

FERMENTO: s. m. Fermentum. Lievito Siccome il fermento, che per la sua forza sa di molte cose prendere, e tenere insieme,

ec. Sen. Pist. Poco fermento tutta la massa corrompe. Mor. S. Greg. S. Per simil dicesi di Tutto ciò che può produrre un movimento intestino nelle parti di un corpo organico. Nel FERMENTO della terra cavata si ficchino (i rami d'ulivo) scavatovi innanzi col palo. Cresc. Vi si guasti per cagione de' cattivi fermenti stagnanti nell'utero, ed in alcuni de' tuoi vasi sanguigni, e linfatici, i quali cattivi fermen-ti, ec. Red. Cous. Ne quali ei trattu del moto del cuore, ec. de' FERMENTI, escludendone la fullace supposizione, della missione del sangue. Cocch. prei Bellin.

FERMEZZA: s f. Constantia. Una delle virtù dell'animo, per cui l'uomo sta saldo, e perseverante in buon proponimento - V. Saldezza, Costanza, Perseveranza, Stabilità. Non poterono smuovere la FERMEZZA della donna. M. Vill. Quello che noi crediamo, con più FERMEZZA d' animo seguitiamo - Dec avere più di FERMEZZA, e costanza. Bocc. nov. Nel cuor femmineo fu tanta FERMEZZA, Cue

§ 1. Dicesi anche delle cose morali, o untellettuali, e vale Stabilità, Durevolezza; I stimonio della tua onestà.

contrario di Mutabilità, Instabilità. Perciò non ha in loro ( nelle cose ) nulla FERMEZZA che tutti i tempi si muovono tostamente, e lievemente. Tes. Brun. Affine che l'acquisto fatto pigliasse più FERMEZZA. M. Vill. Per più FERMEZZA di pace . G. Vill.

§ 2. Per Saldezza, Stabilità, Immobilità. Incontanente stando tutta la casa in sua FERMEZZA, cadde il palco. Dial. S. Greg. O arbori fioriti, Che avete men fermezza assai che 'l solc Serbate per gl' incanti le parole, E fate · bei disegni colorite Bellinc. son. Risguardate lo spazio del cielo, la fen-mezza, la celerità. Boez. Varch.

§ 3. Per Assodamento, Consolazione E indurano alquanto queste gocciole della ru-giada, ciascuna, secondo ch' elle sono, non tanto ch' ella sia compiuta di FERMEZza. Tes. Br. Quello, il quale è più tenero ( come la midolla ) sempre nella più adentro sedia si ripone e nasconde, e di fuori da una certa FERMEZZA del legno è difesa Boez. Varch.

§ 4. FERMEZZA: per Sicurezza, Sicurta Dielli, siccom'era il patto, seimila scudi d'oro, e del rimanente gli fece quelle fer-MEZZE, ch'ei volle. M. Vill. § 5. Per met. vale Perseveranza, Dura-

zione, Stabilimento. E comunicossi con lui del Corpo di Cristo, per più FERMEZZA di pace. G. Vill.

§ 6. FERMEZZA: si dicono Que' fermagli, che legati con nastro, e ornati di gioje, si portano a' polsi per lo piu dalle donne. Voc. Cr. -- V. Armilla.

FERMINO, NA: add. Voce vezzeggiativa. Dim. di Fermo; ed usasi accompagnata al verbo Stare . E tal paura il figliuolin conforme Rende al volere della madre, e viene A lei più accosto, sta FERMINO, e dorme. Fag. rim. Tu al contrario di loro, senza far que' lazzacci, sta FERMINA, e cicala, si cicala al tuo Meo. Id. Com. - V. Star fermo.

FERMISSIMAMÈNTE : avv. Sup. di Fermamente. Io, siccome tu sai, fermissima-MENTE l'amava. Fiamm. Nondimeno è da tener FERMISSIMAMENTE, che l'onnipotente Dio può fare tutte le cose, ch' e' vuole. S. Ag. C. D. Quelle cose, le quali sono dure, come le pietre, stanno ristrette, e FERMIS-SIMAMENTE appiccate alle parti loro. Bocc

FERMISSIMO, MA: add. Sup. di Fermo. Io porto fermissima opinione. Bocc. Proem. Quegli che con balestra, o arco vuol saet. tare, dee la mano manca tener FERMISSIMA, se dirittissimamente vuol saettare. Cresc.

S. Per simil. Io sarò sempre, e dinanzi a Dio, e dinanzi agli uomini FERMISSIMO 16-

FÈRMO: s. m. Pactum conventum. La cosa fermata, stabilita, convenuta; Patto, Convenzione. Se messer Otto tenea il fermo, e' si vedea chiaro, che tutta Lombardia voltava - Dubitossi molto i Senesi non tenessono il fermo, sì perchè sono poco nostri amici, e sì perchè sono voltanti. Cron. Morell.

§ 1. Fermo: per lo stesso che Cosa ferma, immutabile, certa. Perchè uno che è inchinato a cose incerte, non ha di fermo nulla.

Sen. ben. Varch.

S 2. Can 'da fermo: dicesi Quello, che tracciando, e fiutando, trova l'animale, e gli si ferma in vicinanza. Quasi cani da fermo un piè per aria Fermando, e uno in terra, tutti a un tempo Inchiodando il parlare, a bocca aperta Restarono allibbiti. Buon. Fier.

§ 3. Per fermo: posto avverb. vale lo stesso, che Fermamente; Per certo; Indubitatamente. Onde Avere, Tenere e simili ver fermo, vate Credere fermamente, con costanza, Aver per cosa indubitata, sicura. Dicendo: tenete per FERMO, che se il nostro signore non ha cuore di vendicare il misfatto a vostro modo, fateci levare la testa. Din. Comp. Certo non so, ma per fermo ti conto, che al fin l'onor fu mio di quella impresa. Dittam. Se alcuno diffinisse il caso essere un avvenimento temerario, ec. io allora dico per fermo, che il caso veramente non è nulla. Boez. Varch. Noi deliberammo, che costui fosse il primo fedito, tenendo per fermo, che appiccando la battaglia con uno solo, noi non avremmo difficoltà . Fir. As.

S 4. Fermo: T. de' Magnam, Carrozzieri, ec. Chiavarda con occhio e fusto a vite,

perchè il cignone non possa scorrere.

§ 5. Fermo della stanghetta: dicesi da'Magnani Un piccolo palettino, che entra nelle tacche della stanghetta, e serve ad impedire il corso. Talvolta la stanghetta istessa è corredata di questo palettino, ed allora entra in una tacca della Contramolla.

§ 6. Fermi di un baule: diconsi certi Ferri ripiegati, fermati a vite a legno sopra l'asse di dietro della carrozza calesse, ec. perchè il

baule non venga a sdrucciolare.

§ 7. Fermo, Peduccio, o Piedino dello spirale: chiamano gli Oriuolaj Quel piccolo pezzo, a cui è raccomandato il capo esterio-

re dello spirale alla cartella.

§ 8. Tenere il Fermo: vale Non fai variazione alcuna, Non inutarsi; e dicesi tanto al proprio che al figurato. I soldati ti tengono il Fermo, t'avanza il favor del popolo. Tac. Dav. Rimossa di quivi ogni sorta di ferro, vi tennero sempre il Fermo. Sagg.

nat. esp. Tener il FERMO ai trattamenti una volta praticati colle persone. Magal. lett sc.

S 9. Al FERMO: posto avverb. Del certo. Del sicuro. Il qual promesso aveami di pre-

starmegli al FERMO. Ambr. cof.

§ 10 Di Fermo: pure avverb. vale Fermamente; Di certo; Con certezza. Ma perchè nol seppi di Fermo, neente ne scrivo. Stor. Pist.

FERMO, MA: add. Firmus. Senza moto; Che non si muoye – V. Immoto, Immobile, Stante. Perchè senza star ferma or qua, or là si trasmutava. Bocc. nov. Sicchè'l piè fermo sempre era il più basso. Dant. Inf.

S. I Star FERMO: vale Nonsi muovere; Fermarsi; e figur. Esser costante in proposito, nella deliberazione fatta. Il Duca pur FERMO a volerne far giustizia stava. Boce por

a volerne far giustizia stava. Bocc. nov. § 2. Tener permo: vale Nonmuovere; Far che alcuna cosa non si muova. Non avea membro che tenesse permo. Dant. Inf. E figur. Lo stesso che star fermo. Così deliberai, e voglio tener permo. Passay.

S 3. FERMO: per semplicemente Che non si muove. L'acque ferme de laghi, ec. son res

e gravi. Cresc.

\$ 4. Per Forte, Costante, Gagliardo. Tus se' uomo, e sai ben come tu se'renno e forte.

Franc. Barb.

§ 5. Per Istabile, Stabilito, Valido, Durevole, Permauente. Da poi che sotto 'l ciel cosa non vidi Stabile e ferma. Petr. cap. Lo mio fermo desir vien dalle stelle. Petr. canz. Del mese di Settembre intorno all' equinoziale, quando il tempo è fermo e chiaro; acconciamente si semina il grano è gli altri semi. Cresc. I cardinali e teologi veduti i fondamenti degli ambasciadori, risposero unitamente quel matrimonio esser valido, e fermo, e da niuna ragione divina vietato. Dav. Scism.

§ 6. Domicilio FERMO, Abitazion FERMA:

vale Stabile, Fissa, Ordinaria.

§ 7. Per Ostinato, Risoluto, Immutabile. Io amai sempre, ed amo forte ancora E son FERMO d'amare. Petr. Il comune era FERMO di non pagare. FERMI e costanti à tutti i casi. G. Vill.

§ 8. Portar fermo nel cuore: ha quasi forza d'avverbio, e vale Fermamente, Risolutamente. Io so che tu da te medesimo credi per moltissime dimostrazioni, e porti fermo nel cuore, che le menti degli uomini non sono in verun modo mortali. Bocz. Varch.

S 9. Viso fermo: vale Serio, Grave. Calandrino semplice, veggendo Maso dir queste parole, con un viso fermo e senza ridere, quella fede vi dava che dar si può a qualunque verità, è più manifesta. Bocc. nov.

S 10. FERMO: per Sodo, Saldo, Forte, Duro,

Sicuro, Gagliardo. Serrarono li Trojani le porte della cittade con fermi serrami. Guid. G. Si vogliono scerre i buoi, che abbiano, ec. grandi occhi, allegri e le corna nere e ferme. Tes. Br.

§ 11. Prezzo, o patto FERMO: vale Stabi-

lito, Fermato.

§ 12. Onde Far patto FERMO: vale Convenire; Restar d'accordo del prezzo di checche sia.

§ 13. FERMO: per Fermato, Stabilito. Richiesono i Fiorentini di pace, la quale fu FERMA, ed esaudita. G. Vill. FERMO il se-condo patto. G. Vill. cioè Fermato che fu.

§ 14. Notte FERMA: significa Buona pezza,

o alquanto di notte.

§ 15. Terra FERMA: vale Non circondata da per tutto dal mare, detta così a differenza dell'Isole.

§ 16. Canto FERMO: dicesi Quello che usa-no i Religiosi nel coro senza variar di tempi.

FERNAMBUCCO: s. m. usato anche in forza d'add. come aggiunto di Legno, ed è T. Botanico e del Commercio, Casalpinia Brasiliensis. Verzino, Pianta Americana, il cui legno è confuso talvolta col Campeggio, e col Brasile rosso, nè è ancora hene determinato -

V. Legno, Commercio, Tintoria. FERNETTA: s. f. T. de' Magnani, Nome che si da a Trasori degl'ingegni della chiave, più dilatati che i tagli più ordinari.

FERO: Voce del verso V. Fiero.

FEROCE: add. d'ogni g. Ferox. Fiero Bravo, Terribile, Coraggioso, Animoso nel combattere. Nelle cose belliche così marine, come di terra espertissimo e fenoce divenne. Bocc. nov. E così dice che fa il leone, che gli animali FEROCI, che il contastano, lacera e uccide. Pass.

§ 1. Per Ispaventevole, l'uso Dante nel duodecimo del Purgatorio. Che quivi per canti

S' entra, e laggiù per lamenti Fenoci.
§ 2. Figur. per Aspro, Pungente, Armato di spine; l'usò pure l'istesso Dante nel 13 del Paradiso. Ch' io ho veduto tutto'l verno pri-

ma Il prun mostrarsi rigido e FEROCE.
§ 3 FEROCE: per Crudele; Spietato, Guarda, ri disse, le FEROCI Erine. Dant. Inf.

§ 4. Nazione FEROCE: vale Intrattabile, Sal-

vatica. FEROCEMENTE: avv. Ferociter. Con fe-

rocità, Fieramente. Incontanente assalì FERO-CEMBRIE il leone. G. Vill. FEROCIA: s. f. Ferocia. Ferocità. Spirando

la FEROCIA dell' animo, ch' aveva avuto vivo. Salust. Catill. R.

FEROCISSIMAMENTE: avv. Sup. di Ferocemente. Combattevano FEROCISSIMAMENTE.

Segr. Fior. disc. FEROCISSIMO, MA: add. Sup. di Feroce. PEROCISSIMO e gran guerriere Fir. As.

FEROCITA, FEROCITADE, FEROCI-TATE: s. f. Ferocitas. Animosità nel combattere; Bravura - V. Fierezza, Coraggio . FE-ROCITE terribile, grande, da forte - A umiliar la ferocite di quel povolo all'armi nato. Petr. uom. ill.

S. Ferocite: per traslato, vale Crudeltà. Le quali cose, poiche a montar comincio la FEROCITE della pistolenza, ec. quasi cessaro

no. Bocc. Introd.

FERRACCIA: s. f. Pastinaca. Specie di razza di color gialliccio, la quale ha sul ceppo della coda una lunga spina ossea, cui i pesca-tori danno il nome di Ferro, a cagione della sua gran durezza - V. Razza. Tra quei pesci che ho trovati non aver tal vescica, o nuotatojo, sono, ec la torpedine, la FERRACCIA. Red. Oss. an Uovo di FERRACCIA preso per Fava di mare. Id. lett.

S. FERRACCIA: chiamasi da' Doratori a fuoco uno Strumento di lamiera di ferro, tirata quasi a foggia d'uno scatolino senza coperchio, in cui si pone l'oro con che si deve dorare, per incuocerlo prima di metterlo nel coreggiuolo insieme col mercurio. Voc. Dis.

FERRACCIO: s. m. Pegg. di Ferro . Perch' egli è un ferraccio Vecchio, d' una ma-

niera marcia e vizza. Bern. rim.

S. Ferraccio: T. di Ferriera. Massello di ferro cilindrico, o prismatico uscito del forno nella prima fusione.

FERRACCIONE: s. m. T. de' Pescatoria Accr. di Ferraccia. Ferraccia di straordinaria

grandezza, detta altrimenti Serrone.

FERRAGOSTO: s. m. Voce derivata da Ferie d' Augusto, e si dice così Il primo giorno del mese d'Agosto, perchè anticamente solevausi in quel tempo celebrare le ferie augustali con grandi allegrie. Queste durano ancora nel popolo nostro, e consistono in man giare e bere, come se fosse giorno festivo; ed in farsi molti regali dai Superiori ai loro dipendenti e subordinati. O mi fingo in quistion star sospettoso Tempo di FERRAGOSTO, o di natali. Buon. Fier.

FERRAJO: s. m. Faber ferrarius. Artefice che maueggia o lavora il ferro. V. Fabbro.

Voc Cr.

FERRAJOLO, e FERRAJUOLO: s. m. Patlium. Sorta di mantello semplice con collare, che si chiama Bayero. Vedete foggia di ve stire strana? Un ferrajuol, che non arriva al pugno. Bnon. Fier. Di giorno fra vespro e nona, e di notte dalla campana in la, corre di soppiatto con un certo suo lanternino proibito sotto'l FERRAJUOLO, or a casa di questo, ec. Red. lett.

§ 1. FERRAJUOLO a Roclo: chiamano i Sarti Fiorentini, Quello che è un terzo più stretto del ferrajuolo ordinario, cioè fatto con due costure.

\$ 1. FERRAIGOLO ae' Lanzi. - V. Lanzo.

S 5. Fars, tirar per il ferrajuolo: si dice Pi chi è tardo a' pagamenti. Buon. Fier.

§ 4. Ferrajuolo: per Ferrajo, è antiquato. I fabbri e i ferrajuoli il campo bianco con tanaglie grandi nere iv entro. G. Vill.

FERRAJOLACCIO: s. m. Voce dell' uso. Pegg. di Ferrajuolo - V. Tabarraccio, Man-

tellaccio.

FERRAJOLETTO: s. f. Voce detl'uso. Dim. di Ferrajuolo - V. Mantelluccio, Tabarrino.

FERRAJUOLÙCCIO: s. m. Dun. ed avvilitivo di Ferrajuolo. Nel suo ferrajoluccio Farà la veglia e sentirà il calduccio. Fag. rim.

FERRAMENTO: s. m. Ferramenta. Moltitudine di strumenti di ferro da lavorare e mettere in opera. Per questa cagione studia altri di farsi fare i FERRAMENTI di qualunque arte. Coll. SS. PP. Appresso guardi se v'ha molti o pochi ferramenti, e masserizie da lavorare. Cresc. Tolsono loro ogni FERRAMENTO d'arme. M. Vill.

§ 1. Per Aggregato di tutti gli arnesi necessari per ferrare il cavallo. Coll' apparecchiamento di tutto Ferramento. Franc. Barb.

§ 2. Ferramento: dicesi ancora di Tutti i ferri che si adoperano per armare un layoro. Ferramenti e palettature de' puntoni de' cavalletti. Vasar. – V. Ferratura.

FERRANA: s. f. Farrago. Mescuglio di alcune biade seminate per mietersi in erba, e pasturarne il bestiame. Ma la FERRANA del grano è meglio di quella dell'orzo. Libr. Masc. La FERRANA in luogo letaminato si semina. Pallad. Sett.

FERRANDINA: s. f. T. del Commercio. Specie di drappo tessuto di seta, e tramato

di lana, o di bambagia.

FERRARE: v. a. Ferro munire. Munir di ferro checchessia; e parlandesi di bestie, vale Conficcar lor i ferri a' piedi - V. Sferrare. E per sospetto fece ferrare le finestre del palagio. G. Vill. Lance ferratre. - Fere arre una cassa, un baule, ec. - Fece ferrare i suoi cavalli a ritroso. G. Vill. E ben fornito, ed ha la sella nuova, E pur jersera lo feci ferrare. Bern. Orl.

S I. Lasciarsi FERRARE: figur. vale Star mansueto; Lasciarsi fare quel ch'altri vuole Il bisogno ci facea chiudere gli occhi, e volentieri ci lasciavamo FERRARE. Cron.

Morell.

§ 2. Ferrarsi: per Bucarsi o Piagarsi con ferro - V. Inchiodare, Come erano in su'triboli, i cavalli e gli nomini si ferravano. Stor. Pist.

§ 3. FERRARE agosto: vale Stare in allegria e in conviti il primo giorno d'Agosto-

V. Ferragosto.

§ 4. Ferransi: dicesi auche scherzevolmente per Porsi in arme; Armarsi Ma trovala Italia tutta in guerra, È forzato Ferransi più che prima. Malm.

§ 5. FERRAR l'oche: - V. Oca. § 6. Chi FERRA inchioda, chi fa fatla: Dicono per iscusarsi coloro, che operando ta-

lora errano . Serd. Prov.

§ 2. Ferrar l'ulivella: T. de Scarpellini. Fare un buco a sottoquadra nella pietra in maniera che l'ulivella vi si addatti a dovere.

FERRARECCIA: s.f. T. di Magona. Nome collettivo che si da a tutte le specie di terri grossi ad uso degli Agricoltori, come Scuri, Vanghe, ec de Bottaj, Fabri Maguani, e sinili, Le Ferrarece diverse distinguonsi generalmente in Fervareccia, detta ordinario di Ferriera, Modello, Lamiere, Chiodagione, ec.

FERRARIA: s. f. Voce usata forse nel Romano. Fabbrica dove si lavorano ferri grossi da fabro. Ordinò Papa Clemente, che Antonio sopra la FERRARIA cominciasse quelle (stanze) dove si funno i concistori pubblici.

Vasar.

FERRATA, e FERRIATA: s. f. Cancelli ferrei; fenestra clathrata. Lavoro fatto di ferci intraversati, o discosti in altra guisa opportuna per vietare l'ingresso, o l'uscita in finestre, o altro – V. Cancello FERRIATA a mandorla – FERRATA a cancello con lance — Bastoni tondi o quadri e ripresati delle ferreilate. Vedine quelle bestie de' prigioni postistalla ferrata. Buon. Fier.

S I. FERRIATE a gabbia: diconsi Quelle in

fuori che sportano dal mezzo in giù.

§ 2. FERRIATE a corpo, Quelle che sporta-

no in fuori.

S 3 FERATA: T. de' Naturalisti. Specie di particella detta latinamente Patella Graca. Gab Fis. FERRATO, TA: add da Ferrare. Tatti vanno a cavallo in su ogni ronzino sferrato, o FERRATO. G. Vill. Le piacesse di veder gli uomini pro e gagliardi, coile lance FERRATE giostrando. Lab. Un d'essi in alto levando un bastone, Ch'era FERRATO e d'infinito peso. Bern. Orl.

S 1. Per met. Saldo, Costante. Le FERRA-

TE menti lassuria doma. Amm. ant.

§ 2. Acqua, o vino FERRATO: vale Acqua, o vino, in cui sia stato spento un ferro infocato.

FERRATÒRE: verb. m. Veterinarius. Che ferra, Maniscalco. V. Il FERRATORE andò alla stalla. Stor. Ajolf. Che sarà de' barbieri, e FERRATORI de' cavagli? Maestruzz.

S. Per Fabbro. Poniamo che 'l FERRATO-RE abbia cosa che vaglia uno, e'l calzolajo abbia cosa che vaglia due, e'l maestro della casa abbia cosa che vaglia tre, dui que è mestiero che'l fabbro toglia dal cal-

zolajo l'opera sua? ec. 'Ics. Br.

FERRATURA: s. f. L'atto e il modo del terrare le bestie, o di armare di ferro qualsivoglia manifattura . Prima dell' accomiatatura osserva la FERRATURA del cavallo. Libr. Masc.

S 1. Per L'orma del ferro, onde son ferrate le bestie. Acciocche partendosi, le FERfosse entrata in Fiesole, e non uscita. G. Vill.

S 2. FERRATURA: dicesi da' Legnajuoli, Carradori, Magnani, Tutto il ferro che si mette ın opera per armatura di porte, finestre, carrozze, bauli, e simili. Sotto nome di FERRA-TURA delle carozze, e simili, si comprendono Bandelloni , Camere , Campanelle , Frullini , Granchi, Serrature, Spiaggioni, Squadre

e Piastre, ec. FERRAVECCHIO: s. m. Scrutarius. Chi compera e rivende ferri rotti, e sferre di qualunque genere. Rincolla spesso ancora qualche piede Di vaso rotto o di tavola antica, Come fra i FERRAVECCHI se ne vede.

Matt Franz. rim. Burl.

FÈRREO, REA: add. Ferreus. Di ferro. Volcan con froda avea ordita di fil FERREO sottiletto una ingegnosa rete . Bocc. Am. Vis. Altri uccise di fatto, altri in l'orrore Chiu-

se di ferrea gabbia. Red. son. S. E figur. Saldo, Molto durevole. Cade, e gli occhi, ch' appena aprir si ponno, Du-

ra quiete preme e FERREO sonno. Tass. Ger. FERRERIA: s. f. Ferramenta. Massa di terramenti . - V. Ferrareccia . E tra più FER-RERIE e nuove e vecchie Bandiere anche ci abbiam da campanili. Buon. Fier.

FERRETTO: s. m. Piccolo strumento di ferro, o pezzetto di ferro a uso di strumento o atto ad afforzare, o fornir checche sia. -V. Ferrino. Alcuni senza sfender le vite, scostano la buccia dal tronco pulito con FER-RETTO, o bietta pur d'osso, o d'avorio senza scoscenderlo. Soder. Colt.

§ 1. FERRETTO della spada: dicesi Quel fil al ferro che apre e serra i pendoni della

spada. Voc. Cr.

§ 2. FERRETTO di Spagna: ed anche semplicemente Ferretto . Specie d'ematite che è una vera miniera di ferro. L'artifiziale si fa calcinando il rame col solfo, e serve a far apparire nel vetro colori diversi . Ner. Art. Vetr.

FERRETTO, TA: add. Semicanus. Aggiunto ad uomo, vale Brinato, Mezzo canu-to. Ma egli, ch' avea presso cinquant' anni, e cominciava a diventar FERRETTO, ec. Cecch.

stesso che Ferrata. Le mercanzie trarrebber coll'oncino Dentro le FERRIATE i carcerati. Buon. Fier

FERRIÈRA: s. f. Tasca, o bisaccia di pelle, o simile nella quale si tengono chiodi e

strumenti da ferrare i cavalli.

§ 1. Per Astuccio, che è una guaina da tenervi dentro strumenti di ferro, d'argento, o simili, per Cerusici e Scalchi. Una ren-RIERA da medicare . Fav. Esop.

\$ 2 FERRIERA: per Luogo delle fornaci,

dove si cola la vena da ferro.

§ 3. Dicesi anche di Quella dove si raffi-na il ferraccio. - V. Magona.

§ 4. FERRIERA: si dice pure La cava del ferro. Voc. Cr.

FERRIFERO, RA: add. T. de' Naturalisti. Che ha in se qualche particella di ferro. Pezzo di diaspro ferrifero. - Quarzo fer-RIFERO . Gab. Fis.

FERRIGNO, GNA: add. Ferreus. Che tien di ferro. Trova la lancia, e l'arma tua FERRIGNA. Fr. Sacch nov. FERRIGNE, o piriticose sostanze . - Ematite di sfoglie concentriche di materia FERRIGNA.

§ 1. FERRIGNO: per Che partecipa della natura del ferro. Ritrovare nelle nostre acque un sapore, com' ei dicono, FERRIGNO, o d'inchiostro . Cocch. Bagn.

§ 2. Aggiunto di Colore, vale Simile a quel lo del ferro. Tutto di pietra, e di color FEP

RIGNO . Hant. Inf.

§ 3. Per met. vale Duro, Rigido, Ostinato, tolta la similitudine dalla durezza del ferro. Qual rigidezza ritiene il tuo ferrigno animo a non piegarsi ad alcuni amori. Amat.

§ 4. Aggiunto d'uomo, vale anche Dibuon nervo, Robusto, Gagliardo. Io non credo che sia il più PERRIGNO, e'l più rubizzo uomo in Firenze di me. Segr. Fior. Mandr. § 5. Per Duro, Saldo, Impenetrabile come

ferro. Il legname, ec. tagliato a buona sta gione, è sodo, ferrigno, nerboruto, e ve sante. Day Colt

FERRINO, FERRÙZZO: s. m. T. dell'Arti. Nome che si dà in generale a qualunque piccolo strumento di ferro che non abbia nome proprio, o di cui altri favellando non st rimembri; come pure a Qualnaque piccol ferro adoperato in manifatture. FERRINI de' lampio ni a cassetta.

FERRO: s. m. Ferrum. Metallo di color bigio, il più duro e vile, e con cui si fa ogni sorta d'arme, e la maggior parte degli strumenti degli Artigiani. Da ferro derivano le Voci Ferrare, Sferrare, Afferrare, Inferriare, Afferatojo. Ferro che rugginoso Si mette encominciava a diventar ferretto, ec. Cecch. tro a fucina, Se martel poderoso Lo bat-onz. te, ben s'affina. Fr. Jac. T. Quel ferro FERRIATA . . . Fenestra clathrata. Lo che bollente esce dal fuoco. Dant Pai. Calce di PERRO rossa, o Rubrica fabrile in-

S 1. Ferro nativo: dicesi il Ferro in istato metallico unito all'ocra marziale. Ferro spatoso laminare; Ferro degenerato; Ferro crudo.

S 2. Ferro sodo ordinario: dicesi il Ferro di Magona. Ferro sodo motello, o perro di

modello di varie specie.

§ 3. Ferro: si dice anche in vari modi di Molti arnesi, Lavori di ferro che non hanno nome proprio. Ferri da bandinelle, portie-1e, ec.

§ 4. Ferro: prendesi anche in generale per Arme da taglio. Prenda qual vuole l'unadi queste due morti, o del veleno, o del Ferro

Bocc nov.

§ 5. Onde Venire a' FERRI: vale Cominciar a combattere; Far contesa coll' armi in mano. Verranno a' FERRI e toccheransi cittadini, e insanguineransi. Com. Inf.

§ 6. E figur. Venir a' ferri; che altrimenti si dice A lama corta, vale Farla brevesenza tante sicumere, senza tanti preamboli; Cominciar subito la disputa, l'operazione, ec. Venire al fatto. Ultimamente vegnendo ai Ferri per essere in concordia con noi, ebbe fiorini centomila. Cron. Vell. Invaglicchia tosi di lei così pelle pelle, e addomesticandosi con essa, vennero a' ferri. Alleg.

§ 7. Essere a' ferri: vale Essere a stretto consiglio, o ragionamento, o alla conclusione del fatto. Morgante intanto al partir par s'accordi, E Florinetta con lui era a'ferri.

Morg

S 8. Trovarsi a' FERRI: vale Venire, o Trovarsi al fatto. Di questi dica chi trovossi ai FERRI. Bern. rim. Si ch' io mi consumo, e mi par mill' anni di trovarmi a' FERRI. Lesc. Pinz.

§ 9. Mettere a ferro e a fuoco: vale Fare strage, e ardere; e Andare a ferro, e fuoco, vale Esser distrutto per violenza di ferro, e di fuoco. Un castel già vi fu, ma a ferro, e a foco Le mura, e i tetti, e a ruina an-

dorno . Ar. Fur.

§ 10. Ferro: è anche T. generale, che si prende collettivamente per Qualunque strumento di ferro proprio d'arte meccanica. Io ti veggio tornare co'tuoi ferri in mano. Bocc. nov. Ed individualmente si dice di Qualunque strumento particolare, che non abbia nome proprio, o che non sia presente alla memoria di chi favella.

§ 11. Onde FERRI da vellare: diconsi da'Cesellator. I granitoj, ferro da dorare chiamasi talvolta da' Battilori il Cossurro. E Ferri assol. Una specie di strettojo armato di ferro

la stringere le scacciate.

S 13. FERRO : Calamistrum. Quello stru-

mento de Barbieri a guisa di forbici, per uso d'arricciare le basette e la barba, o i capelli. § 13 Per Quello strumento, che ben riscal-

dato, distende le biancherie.

§ 14. Ferro da spianare: T. de Sarti. Strumento di ferro più lungo e più grave

di quello da dar la salda alle biancherie, ad uso di spianar le costure.

§ 15. Ferro da allargare: dicesi da' Pettinagnoli, uno Strumento da sfondare i corni.

S 16. Ferro a schiavo: T. de' Gettatori, Pezzo di ferro fatto sul mezzo tondo, o a C, per reggere il manico esteriore della campana.

§ 17. Aguzzare i suoi FERRI, o ferruzzi: vale Assottigliare l'ingegno, Ghiribizzare,

Fare ogni sforzo.

S 18. Terreno da' miei, da' suoi. ec. FERRI: si dice per esprimere Una persona, o un affare, ec. adattato per me, per lui, ec. o per la mia, per la sua, ec. astuzia o malizia. Parendogli terreno da' FERRI suoi, di lei subitamente ed oltre modo s' innamorò. Bocc. nov.

§ 19. Ferro: per Ancora di qualsivoglia nave. Già nella nave i Ferri avea sarpati.

Pulci. Driad.

§ 20. Onde PERRO di due marre: dicesi l'Ancora de' vascelli, e ferro di quattro marre, Quella delle galee - V. Marra.

§ 21. FERRO di lancia: Ancoretta con quattro rami uncinati, col quale si dà fondo alle

lance.

§ 22. Mettere al FERRO, o ne' FERRI: si dice Dell'incatenare i forzati o gli schiavi, ed è anche gastigo di soldati e marinaj delinquenti. Ancora che io fossi stato messo in quei ceppi, e in quei FERRI, onde io cercava di cavarte. Sen. ben. Varch. Regolo avea imprigionato e messo ne' FERRI molti Cartaginesi suoi prigioni. Boez. Varch.

§ 23. Per met. Esser al FERRO: vale Essere

alla catena.

§ 24 Esser di FERRO: si dice di Chi nel suo operare dimostra fortezza grande o d'animo o di corpo. Contro alla fortuna sii fermo, sii paziente, sii di FERRO. Arrigh.

§ 25. Vale anche Essere spietato, Crudele. Fu di Ferro colui che prima tolse La cara. donna al giovanetto amante Bern. Orl.

§ 26. Battere il ferro mentr'egli è caldo: vale Operare quando l'uomo ha comodità; Non perder tempo, nè occasione; quasi lo stesso che Torre la palla al balzo.

§ 27. Batter due FERRI, o chiodi a un caldo:

vale Fare due cose a un tratto.

§ 28. Ferro: per Quel guernimento di ferro che si mette sotto a' piè de' giumenti. I loro cavalli sono piccoli e senza ferri - Non giunsono in pian di Ripoli, che a pochi loro cavalli non chiocciassono i ferri. G. Vill. Aveano

disagio di vivanda, di FERRI pe' cevalli, e d'altre cose. Cron. Morell.

\$ 29. Onde in prov. E' non gli crocchia il di sua persona, e non teme. Furono fattura di un gran valentuomo, a cui nelle cose Greche non crocchiava il ferro. Red. lett.

S 30. FERRO: eziandio per simil. si dice Quel guernimento che si pone alla scarpa per camminare sul diaccio, o per altro. Trat. gov. fam.

§ 31. Ferro attuale - V. Cauterio, e At-

tuale . § 32. FERRI: Sorta di giuoco da fanciulli. Fa de' giuochi che usano i fanciulli, agli aliossi, alla trottola, a' FERRI, a' naibi, a coderone e simili. Cron. Morell.

§ 35 Ferro della ferraccia. - V. Perraccia. FERROLINO: s. m. Piccolo strumento di ferro; Ferruzzo. Per la qual cosa corso in bottega feci un ferrolino d'acciajo finissimo. - Per dimostrare i panni più grossi si debbe

pigliare un FERROLINO appuntato. Cellin. Oref. FERRUGIGNO, GNA: add. Ferrigno. Ematites, ec. nasce in Arabia, ec. il suo colore è FERRUGIGNO. Franc. Sacch. Op. div.

FERRUGGINE: s. f. Ferrugo. Ruggine. Magnetes è di colore di FERRUGGINE. Franch.

Sacch. Op. div.
FERRUGINEO, NEA: | add. FerrugiFERRUGINOSO, SA: | neus. Voci usate oggidi comun. da gli Scrivini Naturali. Ferrigno, Che partecipa della natura del ferro, o che contiene particelle di ferro . Acque minerali fredde, dette ferruginose, si tingono di più forte o di più debole atramento. Cocch. Bagn. Coloro che i latini direbbono. Ferrugineus, e noi Di castagna vecchia. Magal. lett.

S. Talvolta dicesi di Cio che è del colore del ferro. Gabetta FERRUGINEA. - V. Gam-

FERRUZZO: s. m. Piccolo pezzo o strumento di ferro. Dopo averlo inserito nell'anello, ec. saldato a un FERRUZZO. Sagg. nat. esp. Ferruzzi assai da sturarsi gli orecchi Buon. Fier.

S. Aguzzare, o Adoperare i suoi FERRUZZI, Adoperare, Stuzzicare i FERRUZZI: vagliono Assottigliare lo 'ngegno, Ghiribizzare, ad oggetto di fare con ogni sforzo checchessia.

FERSA . - V. Ferza.

FERTILE: add. d'ogni g. Fruttuoso, Fecondo, Abbondante: contrario di Sterile; e si dice propriamente del terreno. FERTILE costa d'alto monte pende. Dant. Par.

S. Per Abbondante, Copioso. Le piccole ( fave ) son più saporose, e più fertili che

Ton son le grosse. Cresc. FERTILEMÈNTE. - V. FERTILMÈNTE. FERTILEZZA: s. f. Fertilitas. Fertilità.

Ivi la FERTILEZZA della terra di promissione.

FERTILISSIMO, MA: add. sup. di Ferti-

Una possessione fertilissima . Ar. Negr. FERTILITA, FERTILITADE, FERTI-LITATE: s. f. Feracitas. Qualità di ciò che è fertile : contrario di Sterilità. - V. Fecondità. Piani atti a' lavori, e dimostranti FER-TILITÀ . - Della positura convenevole de'campi per cagione di loro FERTILITADE. Cresc. Per grave jugo, cioè per nocivo jugo del monte Apennino, ec. che non gli dà fertilità. But. Par.

FERTILIZZÀRE: v. a. Render fertile 3

Fecondare · Salvin. Fier. Buon.

FERTILMENTE, FERTILEMENTE: avv. Fertiliter . Fruttuosamente; Fecondamente Abbondantemente, Con fertilità. Render solea quel chiostro a questi cieli Fertilemen-TE, ed ora è fatto vano. Dant. Par. FERUCOLA: s. f. Bestiola. Dim. di Fie-

ra, Bestiuola. Giovanni nel diserto si stava colle bestie salvatiche e colle ferucole. Vit.

S. Gio. Batt.

S. Per lo più dicesi di Bestiuola, o insetto schifo, è velenoso. Ogni ferucola che va col corpo per terra come serpi, e lombrichi, e lucertole, e simili, volentier pascono, e tranghiottiscono. Cresc. Botta è una ferucola, che vive di terra, e per paura che ella non le venga meno, non ardisce mai di torsi fame. - Si metteva gli scorpioni in bocca, e con li denti tutti gli schiacciava, e così facea delle botte, e di qual FERUCOLA più velenosa. Fr. Sacch. nov. ec.

FERULA: s. f. Ferula. Specie d'erba, che ne' paesi caldi cresce fino all'altezza d'un albero, e 1 cui seme e radici sono di qualche uso nella medicina. Di sambuco, o di FERULA non far mai paratura. Fr. Jac. T. L'euforbio é un sugo che distilla da una pianta simile a una FERULA. Ricett. Fior. -

V. Armoniaco.

§ 1. FERULA: vale anche Finocchiella. Bacche tre: una che ha la FERULA, o finocchiella nella destra, l'altra è sonatrice de timpani, ec. Salv. Cas. Furando ( Prometeo.) dal non mai stancabil fuoco, Lo splendor che si vede di lontano In una cava ferula e il cuor mosse Di nuovo a Giove. Salv.

§ 2. Ferula; in sig. di Sferza, Staffile, con cui i maestri di scuola gastigano i fanciulli; è voce Pedantesca. Senza adoprar la ferula Non è recalcitrante. Ricci, Rim.

FERULλCEO, CEA: add. Ferulaceus. T. Botanico. Che è della specie delle ferule.

Piante FERULACEE.

FERULIFERO RA: add. T. Filologico, Che porta la ferula. Quelli, che avevano perpetua e legittima cura dell' orgie, o misterj di Bacco, e che dall'impreso ministero non si partivano, non solamente si domandavano Feruliferi, ma Feruliferi Bacchi. Salv. Cas.

FERUTA: s. f. - V. e il Ferita. FERUTO: add. da Ferire. È modo antico - V. e di Ferito. E disse agli altri omai

non sia feruto. Dant. Inf.

FERVENTE: add. d'ogni g. Fervens. Bollente, Cuocente, Fervido; Che bolle - V. Ardente, lofuocato. In acqua fervente la tuffano. Pallad. Il battuto della torre era FERVENTE tanto, che ella nè co'piedi, nè con altro vi poteva trovar luogo. Bocc. nov.

S t. Per met. Flagrans . Intenso , Veemente, Fervido, Ardente. Il mio amore, oltre ad ogni altro fervente, si diminul in guisa, ec. - Di fervente ira acceso. - Pietro da FERVENTE amor costretto, e non parendogli più dover sofferire, la domando per moglie . Bocc. nov. Tra' quali molti un giovane di grazioso aspetto, ec. con cui io venni qui, vidi tra tutti con più fervente vista mirarmi. Amet. Fervente vista mirarmi. Amet. FERVENTE fede, e lungo desiare. tranc. Barb.

§ 2. Per Sollecito, Ansioso, Premuroso Unrante. Acciocche egli col padre Re di Francia fossono più ferventi alla guerra Vill. Quando a Jacopo, il quale in ciò era molto più che l'altro fervente, apparve una mirabil visione. Becc. Vit. Dant.

FER VENTEMENTE: avv. Ferventer, Con fervore; e per lo più si riferisce all'animo . Della quale esso FERVENTEMENTE s' innamoro - Chi ferventemente ama. - Quantunque egli FERVENTEMENTE il desiderasse. Bocc. nov. A tutti ferventemente, e umilmente annunziare il regno d' Iddio. Cavalc. Frutt. ling

FERVENTEZZA: s. f. Fervor. Fervore, Caldezza; ma è voce inusitata. Immaginando solamente la ferventezza della pena del

fuoco . Com. Purg

FERVENTISSIMAMENTE: avv. sup. di Ferventeniente. E FERVENTISSIMAMENTE l'un

dell' altro s' innamorò . Bocc. nov.

FERVENTISSIMO, MA: add. sup. di Fervente. Il sole il quale era ferventissi-Mo, ec. feriva alla scoperta, ec. - Con disio FERVENTISSIMO. Amet. Perfetti uomini, e ferventissimi di spirito. Coll. SS. PP. FERVENZA: s. f. Fervor. Fervezza, Bol-

lore, Fervore, Ardore. La cicoria tempera la FERVENZA del fegato, e del sangue. Libr.

cur. malatt.

S. Per met. Veemenza. La santa FERVEN-ZA del loro amore verso Dio. Libr. Pred.

FERVERE: v. n. Fervere, Bollire; Es-

ser cocente . - V. Ardere, Avvampare. Tacite all'ombra, mentre che 'l sol FERVE. Dant. Purg.

S. Per met. Esser veemente, grande. Che più, e tanto amor quinci su ferve. Dant. Par. E sì alto salire il feci, Che tra' caldi ingegni ferve il suo nome. Petr. canz. Ne ferve men l'altra battaglia equestre Appresso il colle all'altro estremo canto . Tass.

FERVEZZA: Voc. ant. s. f. Fervor. Caldezza. Discrive per comparazione la fred-

dezza di quel luogo. Com. Purg.

FERVIDAMENTE: avv. Fervide. Ferventemente, Ardentemente. D'amor cantaro FERVIDAMENTE Petr. esp. Fur visti FERVIDA-MENTE ragionare insieme. Buon. Fier.

FERVIDEZZA: s. f. Fervor. Fervezza: Fervore. Deve nel tempo stesso infiammarti, o a credere con maggior fermezza, o a sperare con maggior fortezza, o ad amare con maggior fervidezza, ec. Segner. Manu.

FERVIDISSIMAMENTE: avv. Sup. di

Fervidamente.

FERVIDISSIMO, MA: add. Sup. di Fervido. Alle sue PERVIDISSIME orazioni racco-

mandandosi . Fr. Giord. Pred.

FERVIDO, DA: add. Fervidus. Fervente. E'l tempo della FERVIDA state . M. Vill. Un gentil bevitor mai non s'ingolfa In quel fumoso e FERVIDO diluvio . Red. Ditir.

S. Per Inteso, Passionato, Veemente. Alle prese vuol venire, si ha PERVIDO appetilo.

Fr. Jac. T

FERVORE: s. m. Fervor. Astratto di Fervente; Caldezza; Calor veemente, Eccessivo, o di fuoco, o di sole. Il sotto, di sopra, e'l PERVORE del battuto di soto, ec. sì per tutto l'avean concia, ec. Bocc. nov. Abram sedeva in sul FERVOR del giorno, cioè

in sul meriggio.

§ 1. Figur. vale Veemenza di passione, di zelo, di divozione, e simile. Pregar con FERVORE. - Desiderare con FERVORE Bocc. nov. Riprendere con gran FERVORE. Passav. Adoperandosi per lo nostro comune con fede, e fervore. G. Vill. Quel fervore di spirito verso Dio, nel quale il santo uomo vivea. Fr. Giord. Pred. I peccatori con più FERVORE amano le cose nocive, che l'utili, ec. venendo loro un FERVORE indiscreto. Cavalc. Med. cuor.

§ 2. Stare in FERVORE: vale Essere infer . vorato. E così stando in questo FERVORE grandissimo tutta notte laudando Iddio d'ogni

cosa . Vit. S. Gio. Batt.

FERVOROSO, SA: add. Fervens. Che ha servore. Dio pregare con preghiere FER-VOROSE. Guitt. lett. Perchè le umane diligenze per quanto attente siano, veglianti, soilecite, renvorose, continue, efficaci, nuila vagliono cenza l'ajuto superiore. Salvin.

pr. T.

FERZA: s. f. Verber. Ferza. Strumento fatto d' una, o più strisce di cuojo, o funicelle, o minugie, per dar delle percosse — V. Frusta, Sferza. Nè per FERZA è però madre men pia. Petr. cap. E letizia era FERZA del palèo. Dant. Par.

S. Ferza del sole, del caldo: per L'ora del maggior caldo ne giorni estivi. Per lo disagio di stare insino dopo nona a schiera alla ferza del sole, ed al grun caldo che

era. G. Vill.

FERZARE: v. a. Verberare. Sferzare. L'aer FERZATO assai stagion ritenne Della pennuta striscia il forte ombo. Poliz. st. FERZATO, TA: add. da Ferzare. V. FERZO: s. m. T. Marinaresco. Nome,

FERZO: s. m. T. Marinaresco. Nome, che si dà a ciascun pezzo di tela, dall'unione di molti de' quali si formano le vele, che, parlandosi d'altre cose, si dice Telo.

FESCENNINI: add. m. pl. T. Filologico.
Aggiunto d' una sorta di versi alquanto licenziosi e grossolani, che si cantavano in Roma in occasione di certe feste e solazzi. Versi ai quei, che molli, e lascivetti FESCENNINI per tutto oggi son aetti. Corsim Torracch.

FESCENNINO s. m. Nome di Popolo rinomato per la sua mordacità licenziosa. O Oschi, o Fescennini, e qual s'udia Uscir da voi satirica puntura, Che altrui mandasse per la mala via. Menz. sat.

FESCERA: s. f. Vitis alba, Voce Arana. Brionia; specie d'erba, ca cui si cavano medicine solutive. Confezione di FESCERA. Vols.

Mes.

FESSO: s. m. Rima. Fessura, Piccola apertura di legname, o d'altra materia dura; e si dice anche de' vasi di terra cotta. Pur come un fesso, che muro diparte. Dant. Purg. Dunque rendigli quei o, che tu gli debbi; e così detto, per un fesso dello sportello gittò quattro barili in bottega. Sen. ben. Varch. Fugge per l'asse, e da un fesso cade giù, dov' è Piaccianteo, e dagli addosso. Malm.

S. Un piccolo sesso, parlando di mura-

glie, dicesi Pelo. V.

FESSO, SA: add. da Fendere; Spaccato Screpolato, Sfesso, Crepato. Guardando la canna, e quella trovando ressa l'aperse. Bocc. nov. E membra rotte, e smagliate arme, e resse. Petr. cap.

» S. Fesso: si dice anche Di cosa che abbia apparenza, o segno di fessura, senza che sia propriamente divisa. E'l mento tondo e resso

e piccioletto. Rim. ant.

FESSOLINO: s. m. Rimula. Dim. di Fesso. Nullo buco, nullo fessolin, quae aqqua possa entrare. Fr. Gior. Pr.

FESSOLO: s. m. usato in forza d'avv. T. d'Agricoltura. Dicesi: Innestare a FESSOLO per lo stesso, che Innestare a spacco. V. Innesto.

FESSÙRA: s. f. Rima. Fesso, Piccola spaccatura, o crepatura lunga. Fessure ottimamente suggellate. Cresc. Per le fessure dell'uscio. — Vide ec. il muro alquanto da una fessura essere aperto. Bocc. nov. Chi hae letiggine, patisce fessura de' labbri. Libr: cur. malatt. Parve veaergli non molto lontana Una fessura in capo alla caverna. Bern. Orl.

S. Fessura: per Segno di cosa che sembra fessa, sebbene nol sia. Che la lingua sia distinta da una certa FESSURA, è cosa ma-

nifestissima. Gelli, Color.

FESTA · s. f. Feriæ . Giorno solenne , festivo , e nel quale non si layora . Festa principale , solenne , mobile . — Esser Festa . — La festa di S. Lorenzo fia di qui a due di . — Armeggiavano . e massimamente per le feste principali . — Appressandosi la festa del Natale , la donna disse al marito , ec. Bocc. nov.

§ 1. Festa di precetto, festa comandata: dicesi di Quel giorno, in cui è vietato il lavorare, a differenza di quelle che si celebran

dalla Chiesa solamente.

\$ 2. Far FESTA, c la FESTA: vale Festeg-

§ 2. Guaraare la Festa. vale Astenersi dal lavorare, per onorare il giorno festivo. Senza mai guardar FESTA, o vigilia, o far quaresima. Bocc. nov.

§ 4. Esser vigilia di cattiva FFSTA: vale Fare mal pro. Di cinquemila non ne campo testa, Così riebbe le some Flacone, E fuvi-

gtlia di cattiva FESTA. Ciriff. Calv.

§ 5. Festa: per Giubbilo, Allegrezza. - V. Piacere, Sollazzo, Tripadio. Quale la Festa della madre fosse, riverendo il suo figliuolo, quale quella de' duo fratelli, ec. non se potrebbe con parole spiegare. Bocc. nov.

§ 6. Onde Far FESTA: vale anche Esultare, Allegrarsi, Brillar di gioja, Dar segui di giubbilo. Ella ingravido, e al tempo partori una fanciulla, di che Gualtieri fece gran FESTA.

Bocc. nov.

§ 7. Per Carezze, o allegra, lieta, e grata Accoglienza. – V. Carezze. Accoglienza. Fattasi parentevole ed amichevole festa insieme. – Gli fece lieta festa. – Dove trovato Guiscardo, insieme maravigliosa festa si fecero. – E veggendo la giovane, prestamente la riconobbe, e con festa la ricevette. Bocc. nov.

§ 8. Onde Far FESTA a uno: vale Accarezzarlo, Fargli lieta accoglienza. Discesi tanto

sol per farti FESTA . Dant. Par.

S 9. Per Spettacolo, e Apparato. Uomini e

e femmine, con gran pompa di vestimenti e d'arredi e apparecchiamento di ricca eesta. G. Vill. Sentendo, lui, il di d'Ognissanti in Rossiglione dover fare una gran eesta di donne e di cavalieri, ec. là se n'andò - Giostrava, armeggiava, e faceva eeste, e donava. Fece una sera per modo di solenne eesta una bella cena. Bocc. nov. Io ho nel teatro un luogo, ec. per istare a vedere le feste Sen. Ben. Varch.

§ 10. Festa: per Cosa da mangiare, o altro solito di darsi, o di vendersi vicino a' luoghi dove si celebrano le feste. E meglio le lor donne, che alcun altro che vi fosse stato, visitava, portando loro della festa, e dell'acqua benedetta. Bocc. nov. Non ispender in ciriege, e in susine, nè in feste ed amori di montagna, sì bella e

sì cara occasione. Cas. lett.

S II. Festa: per Sollazzo, Piacere, Ritrovato, o Luogo dove si festeggi. Equante utili oneste vie sprezzai, Quante feste. cc. Petr. Se questa festa ti piace, monta su. Bocz. Varch. Così pazzo, fu poi festa e spettacolo della città. Dav. Acc.

S. 12 Vivere in FESTA, O stare in FESTA: vale

Vivere allegramente.

S. 13 Non si fa la festa senza me, e senza di te, e simili: Maniera proverb. che significa: Senza di te, o senza di ine, ec. non si conclude nulla; Tu ci sei, od io vi sono necessario. Costui non può far nulla senza che io il consenta; che in volgare fiorentinismo si potrebbe anco dire: Non si può fare la festa senza me. Salvin. Cical.

§ 14. Chi fa la resta non la gode, o Altri fa la resta, e altri la gode: così detto perchè Chi la fa ha molte beighe in condurla, e patisce disagio, spesa e fastidi; onde chi sta a vedere ha il diletto senza sentire verun incomo-

do. Serd. Prov.

per far intendere, che la fortuna è mutabile, e non sempre risguarda le medesime persone con

prosperevole aspetto.

S'16. Far festa, Finir la festa, Far la festa di S. Gemignano, e simili, vagliono Finire, Terminare, Por fine, Cessar dall' opera, Prender riposo. Bench' ei creda finita aver la festa, Tira di nuovo e dà vicivo al forno - Finito è il nostro scherzo, or fate festa, Perchè la storia qui non vapiù avanti. Malm. Avere festa, si dicono l'opere, quando escono dal lavoro, e i fattori dalle botteghe, e i fanciulli dalle scuole, e importa anche ella riposo, o più presta liberazione dalle fatiche, o dal lavorare. Dep. Decam. Torindo questa turba fa venire Per la festa d'Angelica finire. Bern. Orl.

§ 17. Dar. FESTA: nel proprio sentimento vale Far feste pubbliche al popolo, Dare spasso; e figur. vale Licenziare, e si dice comunemente dei lavoranti dal lavoro, e s' intende Licenziare ogni sorta di lavoro; sicome dicesi: Dar festa agli scolari, che vuo! dire Licenziare la scuola. Dar festa a' giocatori, cioè Licenziare li; Fargli restar di giocare. Ed in un punto a i giuocator da festa. Malm. S' io mi ricordobene, a dir mi resta, Come si mena pel forno la pala, E poi vi mando a casa, e dovvi festa. Cas. rim.

§ 18. Far la festa a uno: si prenoe in maniera bassa per Ammazzare, Uccidere, ed anche Impiccare. Tira alla vita ver fargli la festa.

Bern. Orl.

§ 10. Cosa da di aelle feste: si dice di Cosa di qualche eccellenza. Fur de' vostri consigli, Compar, che per le man me la metteste Per una fante dal di delle feste. Bern. rim. Qui detto ironicamente.

§ 20. Conciare uno pel di aelle FESTE: va.e. Trattarlo male, Disertarlo. Cecch. Stiav. ec.

§ 21. Chi non vuole la resta, levi l'alloro o simili: prov., che vale, che Per iscansar quello, che non si vorrebbe, bisogna toglierue l'occasione. Cecch. Es alt. Cr.

\$ 22. Far la FESTA senza alloro: modo Dasso, vale Fare alcuna cosa a ufo Lasc.

§ 23. I matti fanno le FESTE, e i savj le godono: si dice proverb. dello Spendere il suo per dar piacere ad altri. Voc. Cr.

§ 24. Ogni di non è resta: cioè Non sempre vanno le cose secondo il desiderio. Lasc.

Sibill.

§ 25. Festa: dicevasi anche Una specie di componimento volgare in versi. Per lasciare stare molte maniere di componimenti plebei, come sono feste, rappresentazioni, frottole, disperati, ec. Varch. Ercol.

§ 26. A FESTA: posto avverb. vale A uso di festa, A maniera di festa, Festerecciamente. Casa parata a FESTA. Tac. Dav. E'l corno da sonare altro che a FESTA. Bern. Orl.

FESTACCIA: s. f. Festa grande; ma per lo più in sentimento sprezzativo. E quivi con una festaccia, che mai la maggiore, raccon-

tarono il fatto. Fir. nov.

FESTAJOLO, e FESTAJUOLO: s.m. Colui che intraprende, e dirige gli apparati delle feste, che in più luoghi d'Italia dicesi Paratore. Quanto a me pel suo meglio vorret proporgli il fare il FESTAJUOLO. Bellin. Bucch.

FESTANTE: add. d'ogni g. Lætus. Allegro, Giojoso. Ma perciocche così lieta e restante ti vide, ti volle provare. Bocc. nov. E da quel mezzo colle penne sparte Vide più di mille angeli FESTANTI. Dant. Par.

FESTANZA - V. e di Festa.

FESTARE: v. n. Far festa . Alcuni uomini

di grande virtù in certi di FESTAVANO . Amm. ant. Benedissero il Signor del Cielo, che gli aven fatti vittoriosi, e festarono ofto di L br. Maccab.

FESTEGGEVOLE; add. Festivus. Festevole, Festante. Porti i prieghi, e i sagrifiej agl' Iddii , FESTEGGEVOLI esultano . Amet.

FESTEGGEVOLMENTE: avv. Hilariter. Con festa. Quivi gli pareva con quella FE-

STEGGEVOLMENTE esser ricevuto. Filoc. FESTEGGIAMENTO: s m. Exultatio. Il festeggiare. Religione è una virtù, la quale porta la sua cura a Dio e FESTEGGIAMENTO. Com. Purg

FESTEGGIANTE : add, d'ogni g. Exultans Festante; Che sa festa. Li loro familiari lieti e festeggianti trovarono . Bocc. nov. Erano molti nella casa del festeggiante. Id. Vit.

FESTEGGIANTEMENTE: avv. Hilariter. Festeggevolmente. Passano FESTEGGIANTEMEN-TE tutti quanti que'giorni . Fr. Giord Pr.

FESTEGGIARE: v. a. Festare; Far feste, giuochi, spettacoli; Bagordare; Vivere in pia-ceri, e sollazzi - V. Godere, Tripudiare. Per non tornare più alle spese, e al FE-STEGGIARE - Il sollazzo, e'l festeggiare multiplicarono .- Motti e resteggiar compagnevole. Bocc. nov. Alla bella brigata dello incominciato FESTEGGIARE dieder segno. Bemb. Asol.

§ 1. Per Solennizzare una festa. Diede al popolo suo a guardare, e a resteggiare il giorno

del sabato. Caval. Frutt. ling. § 2. Per Venerare; Render culto. Gli abitatori delle provincie d'intorno, ec. avessero grande fede alla Dea Venus, la qual principalmente si festeggiava in quel tempio.

FESTEGGIATO, TA: add. da Festeg-

giare. V. §. Per Accarezzato; Ben veduto. Piagnendo le pietre che sì alta donna, dianzi in sì bel matrimonio congiunta, FESTEGGIATA, adorata, portasse allora quelle morte reliquie in seno. Tac. Day

FESTEGGIO: s. m. Exultatio. Festeggiamento. In vece di negozi festeggiare pensa, e'l festeggio poi vuol ch' abbia fine. Buon.

Fier.

FESTERECCIAMENTE: avv. Solemniter. A modo di festa. Interpuosono d' infignere di mangiare FESTERECCIAMENTE . Valer. Mass.

FESTERECCIO, CIA: add. Di festa; Da sesta; Festivo. Andavano li vicini di di e di notte cantando loro laude vestiti di panni PESTERECCI . Allegor. Met. Strad. Puosero il terzo die a far questi fatti, perocchè quello die era festereccio. Salust. Jug Ordino i santi giuochi con FESTERECCIA battaglia. Metam. I come quella che si fa nelle case, a differenza

FESTEVOLE: add d'ogm g. Lætus. Che tiene in festa, in giuoco; Festante, Allegro, Giojoso - V. Sollazzevole, Piacevole, Dilettevole. La quale senza aspettarlo, tutta feste-VOLE cominciò - La quale lui, e sollazzevole uomo, e festevole conoscea. Bocc. nov. Gismondo, ec. il più festevole era de' suoi com-pagni. Bemb. Asol.

S. Per Festivo; Da spasso; Di festa, e Di ricrenzione. Siccome i fanciulli piccoli, e spezialmente a' lucghi festevoli sogliono li padri seguitare. Bocc. Vit. Dont. I festevoli giorni dalla reverenda antichità dedicati a Venere, sono presenti. Amet. Fragolini, e starne, ec. i quali ho goduti questi di feste-

your. Bemb. lett.

FESTEVOLISSIMO, MA: add. sup. di Festevole. È possibile ch'io non sia mai più per vedere una di queste vostre lunghissime, e FESTEVOLISSIME lettere? Bemb. Stor.

FESTEVOLMENTE: avv. Letè. Con festa; Giojosamente, Lietamente, Allegramente. FE-STEVOLMENTE viver si vuole. Festevolmente ricevulo. Bocc. nov. Mangiano co' forestieri FE-STEVOLMENTE. Tac. Dav.

FESTICCIUOLA: s. f. Piccola festa. Però stan volentier presso un convento Le donne, come a dir santo Agostino, Ch' a egni restic-CIUOLA vi dan drento. Fir. rim. burl.

FESTICHINO, NA: add Subviridis. Nome di color verde chiaro. Furo per zendado bian-

co e FESTICHINO. Quad. Cont.

FESTINAMENTE: avv. Fesinanter. Con gran fretta, Prestamente, Festinatamente. S. Cat. Dial.

FESTINANZA, e FESTINANZIA: s. f. Voc. ant. Festinatio. Festinazione, Affrettamento. La festinanza è contraria a' consi-

gli. Alberti

FESTINARE: v. n. Voc. Lat. Festinare. Sóllecitare, Affrettarsi, Avacciarsi. Quanto si discorda Da terra il ciel che più alto FE-STINA. Dant. Purg. E però questa FESTINATA gente A vera vita non è sine causa. Dant.

FESTINATAMENTE: avv. Festinanter. Con celerità, Con gran prestezza, Festinamente. La confessione si debbe fare FESTI-NATAMENTE e senza indugio Cavalc. Frutt. ling.

FESTINATO, TA: Voc. Lat. add. da Fe-

stinare, Affrettato.

FESTINAZIONE: s. f. Voc. Lat. Festinatio. Fretta, Il festinare. Corri ad orar con FESTINAZIONE. Fr. Jac. T. Corse quivi tutto il popolo a vedere giustiziare costui in FESTINAZIONE. Fior. S. Franc.

FESTINO: s m. Trattenimento di gioco o ballo, per lo più fatto di notte fra Dame e Cavalieri; e dicesi Festino quasi Festa piccola, delle grandi che si fauno nel pubblico. Appunto era seguito in sul FESTINO. Malm. -

S. Festino pubblico, o veglia bandita: s'intende Festino, o veglia a porta aperta, dove può andare ognuno. Ogni sera facevansi re-STINI Di giuoco e di ballar veglie bandite. Malm

FESTINO, NA: add. Voc. Lat. Festinus. Sollecito, Presto. Di fredda nube non disceser venti O visibili, o no tanto festini, Che non paressero impediti e lenti. Dant. Par. E sempre il seguo con lo cor FESTINO. Franc. Sacch. rim.

FESTIVAMENTE: avv. Solemniter. Solennemente, Con festa. Celebrate FESTIVA-MENTE le nozze la sera innanzi. Fior. Ital.

FESTIVISSIMO, MA: add. sup. di Festivo. Insino a qual giorno, il quale nel vero a tutta la città fu lietissimo e festivissimo.

FESTIVITA: s. f. Voc. Lat. Festivitas. Piacevolezza, Gentilezza, Gajezza, Urbanità.

Castigl. Cort.

FESTIVO, VA: add. Festus. Da Festa, Di festa, D'Allegrezza, Solenne, Feriato. Giorno FESTIVO. - Ferie sono dette quasi FESTIVE, perchè danno riposo da quelle cose che in foro giudiciale si sogliono fare. - Ma le ferie solenni, ovvero festive sono alquante precipue feste, ec. Maestruzz.

S. Per Festevole, Festante, Giulivo, Allegro , Sollazzevole. Non vedi tu il nostro Ursacchio tutto festivo da man destra venirne colla ritrovata giovenca. Sanazz. Arcad. Assai ci diletta che in questi ragionamenti matrimoniali voi sicte giojoso e FESTIVO. Ang. Pand.

FESTO, STA : add. Voc. Lat. Festus. Di Festa, Festivo. Per far più lieti i cor, per mostrar segno di dolcezza e d'onor ne' FE-

sti giorni. Alam. Colt. FESTÒCCIA: s. f. Accoglienza lieta, e\_allegra, Complimento con parole festevoli, Caccabaldole. Fare un mottozzo significa fare una rimbaldera, cioè festoccia e allegrezza di parole. Varch. Ercol.

FESTONCINO: s. m. Dim. di Festone.

Giambull. Appar.

FESTÒNE: s. m. Sertum. Ornamento da feste, e propriamente Fascetto di ben ordinati rami, frutti e fiori veri, o finti, col quale si adornano le mura e i vani degli archi o porte in occasione di feste e apparati. Usano gli Architetti fare intagliar restoni per ornamento d'architetture, e vedonsene ancora de'fatti alcuna volta ne' capitelli compositi in cambio di foglie. Voc. Dis.

S. Festone: per simil. Specie di ricamo che Più comun. in Toscana dicesi Smerlo, Smer-

latura

FESTOSAMENTE: avv. Hilariter. Con festa, Festevolmente, Lietamente, Allegramente, Trapassano festosamente tutte le ore della loro vita. Libr. simil.

FESTOSETTO, TA: add. dim. di Festoso. L'altro figliuolo è un bambinello di pochi anni, vezzoso, amorevole, FESTOSETTO, in una parola, è le delizie di casa. Segn. Crist.

FESTOSISSIMAMENTE: avv. sup. di Festosamente. Le accolgono festosissimamente

con gioja grandissima. Libr. simil.

FESTOSISSIMO, MA: add. sup. di Festoso. Il buon religioso non era mai malinconico, ma sempre festosissimo alla buona via del Signore. Libr. Pred. Gioisce la città, levansi i gridi festosissimi. Buon. Fier.

FESTOSO, SA: add. Lætus. Allegro, Giojoso, Festante. Sempre aggrandita (la nuova) FESTOSI la riferivano. Tac. Dav. ann. Alternavano i canti Le FESTOSE Baccanti. Red. Ditir.

FESTUCA, s. f. FESTUCO, e FISTUCO: s. m. Festuca. Piccolo fuscellino di paglia, di legno, o altra si fatta cosa, Bruscolo; Prima la trave dell'occhio suo che la FESTUCA di quel del prossimo, dee l' uomo trarre. Libr. Am. E trasparean come FESTUCA in vetro. Dant. Inf. L'ambra, ec. se ella è buona, tira a sè subito le paglie e gli altri FESTUCHI leggieri . Ricett. Fior.

S. Festuco: per Viticcio. Contraffanno le foglie d'acanto detta Branca orsina co'suoi FESTUCHI e fiori, girando in diversi modi.

Cellin. vit. FETARE: v. a. Voce pretta Latina. Partorire; ma fu detto solamente dell' uova. Altr'ovo feta l'aquila, ed altro fa la pica. Fr. Jac. T. Canz.

FETENTE: add. d'ogni g. Fætidus. Che ha fetore, Puzzolente, Fetido. Perchè venendo lo nemico fetente di fuori, ancora lo vedeva dentro sano e costante. Mor. S.

FETENTISSIMO, MA: add. sup. di Fetente. Le teste erano ad una totale e FETEN-TISSIMA corruttela pervenute. Red Oss. ann. FETERE: v. n. Voc. Lat. Fætere. Ren-

der fetore, Puzzare. Voc. Cr.

FETIDAMENTE: avv. Con fetore . Ha un certo odorettucciaccio grave, e FETIDAMENTE salvatico. Red. Oss. ann.

FETIDISSIMO: MA: add. sup. di Fetido. Sicchè veramente la mia FETIDISSIMA carne era esca del Diavolo, a tirar l'anima in a-bisso, e perdizione. Vit. SS. PP.

FETIDO, DA: add. Fatidus. Puzzolente, Pien di fetore. - V. Putente, Lezzoso. FE-TIDO luogo, o lacunoso. Cresc. Membra cascanti, vizze e FETIDE. - Boca sdentata e

bavosa e FETIDA. Lab. Pone l'autore che le dette arpie sono animali fetidi . Com. Inf.

S I. Per Brutto, Disonesto, Sporco, e di-cesi di parole e d'azioni. Più una FETIDA parola nello 'ntelletto sdegnoso adopera in una piccola ora, che mille piacevoli, e one-ste persuasioni. Lab. Che FETIDA cavalleria è questa? Franc. Sacch. nov.

§ 2. Per Aggiunto di pillole, significa Una specie di pillole che puzzano. E poi sia purgata la materia con pillole FETIDE. Libr. cur.

§ 3. Assa FETIDA. - V. Assa. Oggi siveggono due specie d'assa FETIDA, una di co-lore fra il galbano, e la mirra, ec. l'altra è più oscura di colore. Ricett. Fior.

FETIDOSO. - V. e di Fetido.

FETO: s. m. Voc. Lat. Fætus. L'animale che è formato nel ventre della madre. Dicesi più particolarmente della Creatura che è formata in seno alla donna. Il Feto informe è detto Embrione. La Mola propriamente non è un Feto. Caccia fuori la seconda, e'l FE-To . - A cacciare il FETO morto, cuocasibene in vino e olio la radice sua. Cresc.

S. FETO: si dice anche Dell' uova degl'inselti. Cimice degli aranci, ec. parte di sotto co' suoi reri nati. Red. lett.

FETONTE: s. m. Phæton; Avis tropicorum. T. Ornitologico. Specie d'uccello det-to con altro nome Uccello de' Tropici, perchè non si trova altrove, che fra i due tropici. Le due penne rettrici delle sue ale sono lunghissime, Il becco è acuto, ed alquanto in-curvato al disotto, ed a' margini minutamente dentato . FETONTE bianco; FETONTE rossiccio .

S. FETONTE demerso del Linneo. - V. Pin-

FETORE: s. m. Fætor. Odor cattivo, Puzzo, Lezzo. - V. Odoraccio. Fetore orribile, grave, spiacevole, nauscante, pe-stifero, insoffribile. - Acciocche Dio lo liberasse al di del giudiz o dal FETORE orribile dello'nferno . Vit. SS. PP. Moriron di stento e FETORE in orribili carceri tra'la-droni. Dav. Scism.

FETTA: s. m. Segmentum. Particella d'alcuna cosa tagliata sottilmente dal tutto come di pane, carne e simili. Il suo derivato e Affettare. Una fetta di cacio, di popone, ec. - Quando ella cominciò ad affettare il pane col coltello, alla prima FETTA cadde sul desco un tornese d'oro, ec. or come ebbe tutto affettato, e a FETTA A FETTA cercato ec. Nov. ant. Gli porto due fette di pane arrostito . Bocc. nov.

S I. FETTA: per simil. si dice anche d'Altre cose in su quell'andare. O vuogli un frenello, o vuogli una bella FETTA di stame, o ciò che tu vuogli. Bocc, nov. cioè Un pezzo

di nastro largo di stame. Che non si trova ne pezzo, ne fetta d'alcun che morto quivi sia rimaso. - E tutte l'altre genti maladette Tagliano i nostri in quarti, in pezzi, in FETTE . Bern. Orl.

S 2. FETTA: co' verbi Fare, Dare, o simili parlandosi di femmina, vale Far copia di se

disonestamente.

FETTOLINA: s. f. Segmentum. Dim. di Fetta, Fettuccia. Tagliate le radici in scttilissime FETTOLINE. Libr. cur. malatt.

FETTONE: s. m. T. di Cavallerizza, e di Mascalcia: Eminenza biforcata, di sostanza cornea, che è come un fesso, o spaccatura del piè del cavallo, dall' unghia alla corona. Dal Crescenzio è detto Bulesia, e Bulesio, ma sono voci oggidi disusate.

FETTUCCIA: s. f. Dim. di Fetta . Dell' una e dell' altra pianta a noi vien portata la radice in pezzetti, o FETTUCCE rotonde.

Ricett. Fior.

S. Fettuccia: per Nastro, è voce poco usata in Toscana. Che vi vagliono attorno quei lavori, Cioè frange, FETTUCCE e reti-celle. Bern. rim.

FETTUCCIAJA: s. f. Fabbricante di FETTUCCIAJO: s. m. fettucce. In To-

scana più comun. dicesi Nastrajo.

FEUDALE: add. d'ogni g. Feudalis. Di feudo. Siccome i beni FEUDALI durano perpetuamente . Fr. Giord. Pred.

FEUDALITA: s. f. T. de' Legisti. Qualità di feudo, Ricognizione prestata per ragione

del feudo.

FEUDATARIA: femm. di Feudatario. FEUDATARIO: s. m. Feudatarius. Che ha feudo. A tutti i baroni reali e FEUDATAns e uficiali del regno fece fare il saramento della detta Reina Giovanna . M. Vill. Offerendo volere continuamente fare tutte quelle opere che appartenevano a fedelissimo FEU-DATARIO e vassallo. Guice. stor.

FEUDATARIO, RIA: add. Appartenente a feudo. A tutti faceva pagare la colta, e fare i servigi FEUDATARI. M. Vill. Varch. stor. FEUDISTA: s. m. T. de' Legisti. Quel

Giureconsulto che tratta de'feudi .

FEUDO: s. m. Feudum. Sorta di clientela, per la quale si concede, o dignità, o dazi, o possessioni, con patto che i feuditari riconoscano in perpetuo tal beneficio . Luogo, terra, o possessioni, che altri ha dal Signore diretto con certa ricognizione e pagamento an-nuale di censo, o altro; ed è così detto, secondo i Leggisti, dalla fede che debbe il feudatario al suo padrone. Pensando d'avere a multiplicar la spesa, oltre alle colte de' FEUon delle città del reame. M. Vill. Perchè ella è pur altra voce, e da sè anch' ella è propria in questo proposito formula, com ic eredo, da fio, che pagamento di questa sorte importa, o censo, che dir vogliamo, e forse quello appunto che i Leggisti chiamano PEU-

no . Borgh. Vesc. Fior.

FI: Voc. ant. lo stesso che Figliuolo, e di questo nome congiunto col nome del padre, o del primo antenato si formava talora il cognome di molte famiglie, come Filipetri, Filiromoli, Firidolfi; laonde Dante non costretto da necessità, ma secondo l'uso del suo tempo disse. No gli gravo viltà di cuor le ciglia Per esser ri di Pietro Bernardone.

FI FI : Interjezione dinotante Abbominio , o nausea di cosa stomachevole. Lo stesso, che Appage de' Latini. Fi Fi, che gli s' è mossa

la cacaja. Car. Matt.

FIA, e FIE: Voce abbr. da Fiate, che s'usa nel multiplicare i numeri, e che oggi più comunemente dicesi Via, Vie; come Quattro FIE sei ventiquattro . S. Ag. C. D.

S FIA, e FIE: è anche terza persona singo-lare del futuro, e del congiuntivo del verbo Essere, lo stesso che Sia; ma fie è solamente

del verso.

FIABA; s. f. Favola, Menzogna. E iperbo-loni, e fiabe sbombardate - O che bravazzi fanno il soldato, lanciator di FIABE! Buon. Fier. Mena gente avanzata a mitre, e gogne Da vender FIABE, chiacchere e menzogne. Malm.

FIACCA: s. f. Strepitus. Strepito, Fracasso; tolta la similitudine dal romore che si fa fiaccando - V. Fracasso. Gridando spaventosamente, e menando grande FIACCA e gran rumore.

Liv. M.

FIACCAGÒTA: s. f. Cernecchio. Cernecchi si dicono quei soli capelli che pendono dalle tempie agli orecchi, con altro nome detti FIAC-CAGOTE. Min. Malm. FIACCAGOTE, ec. non ho trovato che sia stata usata dagli Antichi, e non I'ho sentita praticare nè anco da' Moderni. Biscion. Malin. Avvertasi che I non aver sentito, non distrugge l'autorità del Minucci; e questo sia detto, perchè sovente interviene che nel fare inchiesta di un vocabolo da molti si afferma l'uso, nel tempo che altri confessano, come in questo luogo il Biscioni, di non averlo sentito praticare.

FIACCAMENTE: avv. In modo fiacco.

Voc. Cr

FIACCAMENTO: s. m. Scissio. L'atto di fiaccare, Rottura. Dall'un lato abbiamo i mostri crudeli, ec. dall' altro i fiaccamenti delle navi. Sen. Pist. Lo dolore del cruciato, e rodimento d'interiora che fiaccamento di membra. S. Grisost.

FIACCARE: v. a. Frangere, Fatiscere. Verbo proprio per esprimere quando un legno o altro materiale si rompe per soverchio peso; ma si usa anche generalmente per Rompere,

Spezzare, Fracassare con violenza, e con impeto. Prese ha già l'armi per FIACCAR le corne A Babilonia. Petr. Vadasene, FIACCHI il legame del servaggio. Sen Pist. Alluminò la Chiesa. d' Iddio, e confermò li cristiani, ruppe e risco le catene del peccato. Serm. S. Ag. D. Allotta Filoto assallo Ettore, e FIACCOCLI sua lancia addosso. Guid. G.

§ 1. Ed in sent. n. e n. p. Quali dal vento le gonfiate vele Caggiono avvolte, poiche l'alber FIACCA, Tal cadde a terra la fiera crudele. Dant. Inf. FIACCANDOTI tu il collo uscirai della pena, nella quale esser ti pure. Bocc. nov. FIACCARSI, si dicono gli alberi o da' pomi o dalla neve, e dal ghiaccio. Sal. B. C. D. Solea pigliare una catinella di terra, rovesciarla sul piano, salirvi sopra, ec, quando la catinella che lo reggeva si FIACCO. Bald. Dec.

§ 2 FIACCAR le braccia a uno: vale Infragnergliele, e rompergliele colle bastonate. Diciamo FIACCAR le braccia a uno colle bastonate, sebbene in ogni altra parte daremo, che nelle braccia. Min. Malm. - V. Calzetta.

§ 3. Dicesi in prev. Chi non ispergiura

si FIACCA il collo, per esprimere, Che ta-lora per dire il vero, ne incoglie male. S 4. FIACCARE: Da Fiacco, Debole. Fran-gere, debilitare. Istraccare, Affaticare, Af-fievolire, Logorare le forze, Debilitare. E che i piè miei non son fiaccati e lassi .- Aspettando ragion mi struggo e rixco. Petr. Come tu vedi , alla pioggia mi FIACCO. Dant. Inf. Dice che sono venenose, e che senza dubbio FIACCANO la natura. Amm. ant. Tanto quella percossa lo travaglia Sopra l'altre, che avesse mai moleste, Che gli ha FIACCATI
i nervi, e l'ossa peste. Bern. Orl.

§ 5. FIACCARE: figur. Reprimere qualche passione. Imprendessi da lui a FIACCARE ogni mio desiderio, e seguitassi li suoi esempli.

Vit. SS. PP.

§ 6. A FIACCA collo: posto avverb. vale

Precipitosamente, Abbandonatamente.
FIACCATO, TA: add. da Fiaccare. Per negligenza de' nostri maggiori la lor fortezza è FIACCATA. Vegez. Vecchiezza è nome

d'etade lassa, e non FIACCATA. Sen. Pist. S. FIACCATO: figur. dicesi ad Uno, che sia in grandissima miseria e mancanza del bisognevole, quasiche egli abbia abbattute le forze per sostenersi. A quegli, che sono in fiore, la turba degli amici d'intorno siede, ma intorno a' fiaccati solitudine è: Amm.

FIACCATURA: s. f. Fiaccamento, Rottura. Cr. in Rompere.

Flacchetto: s. m. Dim. di Fiacco. Il Torquato ci riesce alquanto FIACCHETTO

FIACCHEZZA: s. f. Imbecillitas. Deboiezza, Mancamento di forze - V. Stanchezza, Debilità. Con FIACCHEZZA di cuore avvilito porgono le preghiere. Vit. SS. PP. Provano lungamente grande FIACCHEZZA nelle gambe. Libr. cur. malatt. FIACCHEZZA dello stomaco. Red. Cons.

§ 1. FIACCHEZZA: figur. vale Difetto nelle alla costanza, e simili. Quando l'ajuto finalmente arrivò, chiari la FIACCHEZZA del consiglio . Tac. Dav. Forza è, che la mala abitudine si dimostri colla FIACCHEZZA e

rarità. Fir. dial. bell. donn.

S 2. FIACCHEZZA: per Debolezza, Mancamento, Fallo commesso per fragilità. Amore ne può troppo più che voi ed io non possiamo, fa dire il Boccaccio, ec. da una donna a suo padre per giustificazione d'una sua FIACCHEZZA. Magal. lett.

FIACCO: s. m. Strages. Rovina, Distru-

zione, strage.

S. Onde Fare MACCO, vale Fare strage, Far rovina. Ciascun più furioso Ne fanno un FIACCO, una destruzione, Che'l sangue corre

giù pel prato erboso. Bern. Orl.

FÍACCO, CA : add. Lassus. Fievole, Stracco , Spossato , Snervato . - V. Debole . Fiaccare. I suoi membri erano per magrezza assottigliati, ed egli era divenuto debole e FIACCO. Bocc. Filoc. Non gusta il ronzin mai fieno, nè biada, Tanto che in pochi di ne riman FIACCO. Ar. Fur.

S. Che ha poca virtù, poca efficacia. Ma le tavole (dei diamanti) sono così deboli e FIACCHE in attrarre, che talora pajono af-

fatto prive di virtà. Sagg. nat. esp. . FIACCOLA: s. f. Fax. Facella, Facellina accesa. Con le sue fiaccole riscaldati li Dii. Bocc. Fiamm. Turno porta fuoco con pece colla fummicante FIACCOLA. Virg. Eneid. Quando Grifon così l'ode parlare, In viso parve una FIACCOLA acesa. Bern. Orl.

S. Per met. dicesi Di ciò che muove le passioni. L'uomo iracondo, ec. fa di sè FIACCOLA per ardere altrui. Cavalc. Med. cuor. Sicche gli fe' sentir già sospirando Le FIACCOLE amorose, che gli porse Un si dolce

disto . Ninf.

FIADONE: s. m. Favus. Fiale, Favo. Altre pecchie hanno a ire per gli fiori da fare il mele, e certe hanno a fare il FIA-

DONE ne' coppi . Libr. similit.

FIALA: s. f. Voce Greca Latina Phiala. Guastada. E la FIALA, che è vasello che tiene lo vino, per la mente, in che sta lo sapere. But. Par. Vide certe FIALE d'oro, piene di cose odorifere, le quali erano, e significavano l'orazioni de'santi. Cavaleh. Frutt, ling.

FIALE: s. m. Favus. Quella parte di cera dove sono le celle delle pecchie, e dove elle ripongono il mele. Spremi il mele da' FIALI, e cuoci in vaso di terra, tanto, che la schiuma e la parte cerosa si separi. Ricett. Fior

FIALONE: s. m. Lo stesso, che Fiale Erano fra gli altri cibi molle voma, ec. FIAVOLONE di mele. Vit. SS. Pad. FIAMMA: s. f. dal Lat. Flamma. La par-

te più luminosa e più sottile del fuoco, quella che esce dalle cose che ardono; Vampa di fuoco - V. Infiammare, Fuoco, Incendio. FIAMMA viva, gagliarda, ardentissima, divoratrice, inestinguibile, chiara, leggie-ra Nè fiamma d'esto incendio non m'assale. Dant. Inf. Questa è la favilla, che se dilata in FIAMMA poi vivace . Dant. Par.

SI. Per Fuoco semplicemente. Or non s' indugi più, sacri ministri, Suscitate la FIAMMA. Guar. Past. fid.

3 2. Per Rossore, simile a fiamma. Donna m'apparve sotto verde manto, Vestita di color di FIAMMA viva. Dant. Purg.

§ 3. Poetic. vale Fuoco amoroso; Amore Ardere acceso in amorose FIAMME - Quel. l'altra è Giulia, e duolsi del marito, Chè alla seconda fiamma più s'inchina. Petr. L'amor di lui, già nel cuor di lei intiepidito, con subita FIAMMA, si raccese. Bocc.

§ 4. Levar FIAMMA: vale Cominciar a far fiamma. Stoppa, la quale, come su riscaldata, levo ad un tratto una FIAMMA sì gran de, che io cominciai ad ardere d'ogni 'n-

torno. Fir. As.

§ 5. Figur. dicesi dell' Effetto violento di qualche passione, che accenda l'animo a buona, o malvagia impresa. La nimicizia d' Agrippina leverebbe più FIAMMA, se Livia maritandosi, quasi dividesse la casa de' Cesari - In quel mentre i soldati Pretoriani levarono quasi FIAMMA di sedizione. Tac. Day. Stor.

§ 6. Mettere, Mandare, Andare, o simile, a fuoco, e FIAMMA: dicesi del Man. dare, Andare, ec. in conquasso, in subit. perdizione. Tutto il regno di Gerusalemme anderà a fuoco e FIAMMA, sarà desolato · Fr. Giord. Pred.

§ 7. FIAMMA: per Lieta. Dopo una lieta dopo una FIAMMA. Min. Malm. - V. Lieta.

§ 8. FIAMMA: dicesi anche Quella panier intessuta di vetrice, e coperta di cuojo, che si tiene dietro alle carrozze da campagna, per comodo di portar robe.

§ 9. Drappo a FIAMMA: dicesi di Quel drappo di color bianco, sopra di cui campeggia un rosso a foggia di fiamme, detto anche Fiammato.

S 10. FIAMMA: sorta d' Erba, detta altri-

menti Succiamele, e Orobanche. Cr. in Oro- 1

S'11. FIAMMA: T. Marinaresco. Specie di bandiera molto lunga, che dalla sua asta sospesa in croce all' albero di maestra va a finire, sempre assottigliandosi, in una punta divisa in due, e serve per indicare che il vascello è armato in guerra, etalvolta ancora per far segnali. - V. Cornetta.

FIAMMANTE: add. d'ogni g. Flammans. Che fiammeggia; Che manda fiamme; Ardente. Buon corridor FIAMMANTE e strepitoso . Salvin. inn Orf. Qui è detto del Sole. Con flammante fuoco percuote la femmina la coscienza di colui, che con lei abita.

Amın. ant.

S. Per met. Veemente. Che mai non son tormenti sì FIAMMANTI, nè sì grande allegrezza, come la innamoranza fa venire. Rim. ant. P. N.

FIAMMARE: v. a. Flammare. Fiammeggiare. Fiammando forte a guisa di comete. Dant. Par.

FIAMMASALSA: s. f. Specie d'Infermità, che viene in pelle, cagionata da umor salso. La bollitura dell' erba usata in bevanda, suole sanare la FIAMMASALSA. Libr. cur. malatt. FIAMMATO: add. - V. Fiammante.

S. FIAMMATO: per Fatto a fiamma; e si dice per lo più di Drappo. Voc. Cr.

FIAMMEGGIANTE: add. d'ogni g. Lucens. Che fiammeggia. La regia casa il seren aer fende, FIAMMEGGIANTE di gemme, e di fin oro . Poliz. st.

S. Per simil. vale Rosseggiante. L' almo ciriegio, che da lunge mostra i FIAMMEG-

GIANTI frutti. Alam. Colt.

FIAMMEGGIARE: v. n. Lucere. Scintillare, Risplendere a guisa di fiamma. - V. Splendere, Sfolgorare, Raggiare, Lampeggiare, Rifulgere. Di sopra FIAMMEGGIAVA il bello arnese. Dant. Purg. Già FIAMMEGGIAVA l'amorosa stella. Petr. son. Non vidi mai dopo notturna pioggia, Gir per l'aer se-reno stelle erranti, E FIAMMEGGIAR tra la rugiada, e 'l gielo.

S 1. Per Ardere; Convertirsi in fiamma. Qual suole il FIAMMEGGIAR delle cose unte Muoversi pur su per l'estrema buccia: Dant.

S 2. Per Mandar fuori fnoco, Gettar fiamma: e s' usa anche in sign. att. Così quel santo monte FIAMMEGGIANDO. Bocc. Amet. Evvi il serpente superbo arrogante, Che FIAM-MEGGIAVA foco per la bocca. Morg.

§ 3. FIAMMEGGIARE: dicesi anche Della vivacità de' colori . I modi della maniera moderna più uniti, e con certo FIAMMEGGIARE di colori. Vasar.

Fiamma. Com' è'l presente rio, Che sopra se tutte flammelle ammorta. Dant. Inf. E simiglianti Poi alla FIAMMELLA, che segue il fuoco . Id. Purg.

S. Per Isplendere simile a fiamma . Goder pareva il ciel di lor FIAMMELLE. Dant. Purg. A questa voce vidi io più FIAMMELLE. Id. Par.

FIAMMESCO, CA: add. Flammens. Di fiamma. L'anima per certo di fiammesco vigore, movimento, e velocitade, non del no-stro fuoco pigliando, ma di quello, il quale le stelle passano, ec. Declam. Quintil. FIAMMETTA: s. f. Flammula. Dim. di

Fiamma, Piccola fiamma. Si saria detto che fra le verdi fronde uscisse una chiara FIAM-

METTA d'ardente fuoco. Filoc.
FIAMMICELLA: s. f. Flammula. Dim. di Fiamma, Fiammolina. Le desse virtù di volare a par d'esse sopra le nuvole, ed ivi starsene a contemplare, ec. non più la FIAM-MICELLA di misero candelliere, ma il Sole stesso . Segner. Crist. instr.

FIAMMIFERO, RA: add. Ignitus. Che importa fiamma. Ed io ho già veduti molti alberi, dalle fiammifere folgori di Giove percossi, ivi a pochi giorni pieni di verdi frondi. Fiamm.

FIAMMINGA: s. f. T. degli Orefici, Stagnaj, Vasellaj, ec. Piatto di forma ovale per lo più centinato, ad uso di servir in tavola

le vivande.

FIAMMINGHETTA: s. f. T. degli Orefici, ec. Dim. di Fiamminga, Fiammenga di mediocre, o della più piccola grandezza.

FIAMMISPIRANTE: add. d'ogni g. Voce ditirambica. Che spira fiamma. Menz. Poet.

FIAMMOLA, e FLAMULA: s. m. Clematis slammula. Nome volgare, e Botanico d' una Specie di clematide così detta, perchè più corrosiva della vitalba, ed infiamma facilmente la cute.

FIAMMOLÌNA: s. f. Dim. di Fiamma, Fiammetta. Risposemi presto lieta, pure al, viso alquanto arrossato con alcuna FIAMMO-

FIAMMORE: s. m. Voc. ant. Infiammamento, Infiammagione. Di qualunque virtic ornata tu sarai dopo il FIAMMORE. Fr. Jac. T.

FIANCARE: v. a. Latera firmare. Far forti i fianchi; e si suol dire particolarmente degli archi e delle volte. Come un muratore, che sendo in sul serrare un arco o una volta, trova averla FIANCATA male, ec. Pros. Fior. S In T. d'Arti in generale, Fare le fiancate

di checchè sia. FIANCARE i rocchetti degli oriuoli - V. Fiancata.

FIANCATA: s. f. Ictus, calcarium. Colpo che si dà cogli sproni nel fianco al cavallo Rinaldo, com' ei giunse, al suo Bajardo Una FlAMMELLA: s. f. Flammula, Dim. di FIANCATA diede cogli sproni. Morg.

S I. Dare una FIANCATA: figur, vale Dire per incidenza checchessia per pungere: dicesi anche Dare un bottone. Car. lett.

§ 2. FIANCATA: in T. di Marineria è lo Sparo di tutta l'artiglieria d'un fianco della nave.

§ 3. FIANCATA della volta: lo stesso che Planco. Le FIANCATE delle volte si fermano con catene e paletti.

§ 4. FIANCATA: T. degli Oriuolaj. La faccia interiore dei denti d'un rocchetto. V. Fian-

§ 5. Fiancata: I. de Cassaj, Carrozzieri, ec. Le parti laterali d'una carrozza o altro legno. Asse delle FIANCATE - Fondi di FIAN-

§ 6. FIANCATA: dicesi anche dagli Architetti per Fianco, Cosce di un ponte, e simili.

FIANCATO, TA: add. da Fiancare. Sito FIANCATO alla moderna - Muraglia FIANCATA,

e sottoposta alla zappa.

FIANCHEGGIANTE: add. d'ogni g. Che fiancheggia, Che fortifica. Un per ogni canto. nata ben fiancheggianti, e ben guardanti, ec. tutto il restante, Bell. Bucch,

S. Angolo FIANCHEGGIANTE: in T. d'Architettura militare, dicesi Quello che è formato innanzi alla cortina da due linee di aperta difesa. Dicesi anche Angolo della tanaglia.

FIANCHEGGIARE: v. a. Toccar il fianco,

Punger di costa.

§ 1. Figur. Dar ajuto, Fare spalla, Favorire. Ne restando però per questo ne Arnolfo, ne Suembaldo, FIANCHEGGIANDO sempre gli eserciti l' uno dell' altro. Stor. Eur. Or che d'intorno al cor freddi pensieri Fiancheggiati dagli anni alzan difese. Red. son.

§ 2. Per Punger con motti, Dare pottoni, che anche si dice Dare una Fiancata. L'altro di di Senato, Tiberio per lettera, FIANCHEG-GIATI i padri del sempre a lui rimettere, nominò per vice consolo in Affrica Marco Le-

pido . Tac. Dav.

FIANCHEGGIATO, TA: add. da Fiancheg-

S. Angolo FIANCHEGGIATO: OVVETO Punto del bastione. T. di Fortificazione. E il Concorso

delle due facce del bastione istesso.

FIANCHETTO: s. m. Dim. di Fianco, Parte laterale degli archi. Nel destro FIANCHETTO di quest' arco, era l' Occasione, ec. Giambull. Appar.

S. FIANCHETTO: chiamano i Cappellaj Quelle falde sottili fatte di pelo più scelto, onde talvolta essi cuoprono le parti più apparenti d'un

cappello.

FIANCO: s. m. Latus. Quella parte del corpo, che è tra le cosce e le costole - V. Notomia. Ossa del FIANCO - V. Femore, Le vide a' FIANCHI due grandissimi e fieri masti-

Della fera gentil mordean sì forte, Che'n poco tempo la menaro al passo. Petr. Canz. Con arco in mano, e con saette a' FIANCHI. Petr. Le scrofe, ec. si vogliono sceglicre che abbiano i FIANCHI lati. Pallad.

§ 1. FIANCO: figur. per Tutto 'l corpo. Indi traendo poi l'antico FIANCO ec. Quanto più può, col buon voler s' aita - Al qual; come

si legge, Mario aperse il il FIANCO. Petr. § 2. FIANCO: per simil. Lato, Canto, Banda di checchessia. Quale è quella ruina, che nel FIANCO Di qua da Trento l'Adice percosse. Dant. Inf. Tra erto e piano era un sentiere sghembo, Che ne condusse in FIANCO della lacca. Purg. Vittoriosi per FIANCO urtarono, e per mezzo fenderono la battaglia degli Ottoniani. Tac. Dav.

§ 3. Mal di FIANCO: vale lo stesso, che Colica, che si dice anche semplicemente Fianco. Fianchi, stomachi, febbri ardenti fanno Parer la morte amara più che assenzio. Petr. Cap. L'acqua che è molto calda, dissolve la colica, cioè il mal del FIANCO.

Cresc.

§ 4. Alzare il FIANCO, o Far buon FIANCO, o simili: vale Mangiare assai e del buono; e s' intende per lo più in conversazione. Forse abbaj per la fame! hai tu ancora alzato il FIANCO? Varch. Suoc. Dove se nulla di fiorito ha l'oste, Tutto vi si distende a far buon FIANCO. Buon. Fier.

§ 5. Di FIANCO e Per FIANCO: posti avverb. vagliono Lateralmente; Di costa: Aprir per tempo la prima porta e poi questo rastrel,

che l'è per fianco. Buon. Fier.

§ 6. Per FIANCO: vale anche Incidentemente; Indirettamente. Per FIANCO biasimò i tempi di Claudio. Tac. Day.

§ 7. Essere, o Stare al FIANCO ad uno: vale Essergli indivisibil compagno e inseparabile; Stargli allato; Assistergli. Il principe fece morire due i più antichi di sua famiglia, statigli a Rodi e in Capri sempre al FIANCO. Tac. Dav. Sedea quel superbissimo Signore sopra un trofeo di strali, e l'empia morte Stavagli al FIANCO. Red. son.

§ 8 Figur. vale Rammentargli, e Tenergli ri-

cordata alcuna cosa.

§ 9. Porta del FIANCO: si dice Quella che non è nella facciata principale, ma da uno de'lati. Io per la porta dei FIANCO la con-dussi in casa mia. Lasc. Sibill.

S 10. FIANCO: parlando d'edifizj e muraglie, diconsi Le pareti laterali, ovvero Quelle che formano gli angoli de' medesimi edifizj.

FIANCO d'un arco.

§ 11. FIANCHI delle ripe ae' ponti: Le parti estreme, o vogliamo dire Termini de' medesimi ponti, il cui uffizio è di sostenere il peso ni. Bocc. nov. Che l' uno e l'altro FIANCO | degli archi, che vi si posano sopra. Voc. Dis. § 12. Fianco della nave: appellasi in Marineria La parte esterna della nave che si presenta alla vista da poppa a prua da una parte e dall'altra – V. Fiancata.

§ 13. Fianco: in T. di Guerra s'usa per modo d'analogia, per Il lato di un battaglione, di un esercito ec a distinzione del termino

Fronte e Coda - V. Fronte e Coda .

S 14. Fianco: in Architettura militare è Quella linea del baluardo, che è compresa tra la cortina e la faccia. Non riscaldi le piastre e i chiodi nell'arrotarsi sulla piazza, non tormenti il terrapieno e tutto il fianco del bastione. Magal lett.

§ 15. Secondo FIANCO: è Quella parte di cortina che è interposta tra la radente e il fianco, la quale serve di difesa alla faecia del

baluardo.

§ 16. Angolo del FIANCO. - V. Cortina.

§ 17. FIANCO: dicesi da' Cappellaj Quella parte della falda del cappello che resta più densa nel mezzo.

FIANCUTO, TA: add. Che ha gran fianchi. Simili al secondo son quelle che son

ben FIANCUTE. Fir. dial. bell. donn.

FIANDRONE: s. m. Voce dello stil familiare, la quale serve per esprimere uno Spaccone che si vanti di bravo, raccontando le prodezze fatte da lui in paese lontano; ed è forse derivata, dice il Minucci, dalle Milanterie di alcuni che tornavano dalle guerre di Fiandra dond' erano fuggiti. Che questo è il privilegio de' TIANDRONI Sempre fuggire, e non tocear mai botte. L. Panz. Sch. ec.

FIARE, e FIARO. - V. e di Fiele.

FIASCA: s. f. Flasca. Vaso fatto a foggia di fiasco, ma più grande e di forma schiacciata per comodo di portarlo a mano. Le fiasche de' frati questuanti che vanno alla cerca dell' olio e det vino sono di stagno. — Saldare la non stagna fiasca. — Se vuoi star meco, non mi vedrai muovere, mentre sarà del vino in questa fiasca. Sannazz. Arc Son due belle fiasche gravide di buon vini. Red.

S. Fiasca idrometrica: T. Idraulico. Strumento inventato dal Nardi per misurare la portata dell'acqua di un fiume, canale o simile.

FIASCACCIO: s. in. pegg. di Fiasco. Gli altri, ch' han quelle vesti delicate, Se tu gli tasti, o son pieni di vento, ec. O son fiascacci da pisciarci drento. Cal. cap.

FIASCAJO: s. m. Quegli che vende i fia-

schi. Burch.

FIASCHEGGIARE: v. a. Si dice Del comprare il vino a fiaschi, or in uno, or in un al-

altro luogo da diversi vinaj.

S. Figur. e in modo basso, vale Commettere un fallo, ora in uno ed ora in altro luogo, o Mostrarsi incostante in alcuna operazione:

FIASCHERIA: s. f. Voce dell'uso. Quantità di fiaschi di varie grandezze. FIASCHERIE per l'acque stillate. Regolam. S. Mar. Nov.

FIASCHETTA: s. f. im. di fiasca; e dicesi Di varj arnesi atti a diversi usi, come FIASCHETTE da odori, da polvere pe' cacciatori, ec. – Sci di questi sacchetti srozzatojo ritorio o diritto. – Rappresentavano la figura, ec. d'una FIASCHETTA col collo bene spianata. Red. oss. ann.

FIASCHETTINO: s. m. dim. di Fiaschetto. Empimi d'inchiostro un FIASCHETTINO. Burch.

FIASCHETTO: s. m. dim. di Fiasco. Donar vi vogliamo fiaschetti e vasi e ampollette piene d' un' acqua che mantien vivo il colore. Cant. Carn. Sono stati trovati aver la figura simile ad un fiaschetto col collo. Ned. Oss. ann.

FIASCO: s. m. Enoforum. Vaso ritondo, per lo più di vetro, col collo, siccome la guastada, ma senza piedi e comun. vestito di sala. – V. Baffetta. Bocca, Collo, Corpo del FIASCO. – Por bocca al FIASCO. – Vi piaccia d'arrubinargli questo fiasco del vostro buon vin vermiglio. Bocc. nov. Alli quali Bonifazio diede un fiasco di legno pieno di vino. Dial. S. Greg. Arianna, mio nume, a ta consacro il tino il fiasco, il botticin, la pe-

§ 1. Fiasco: dicesi anche Il liquore contenuto in esso. Un fiasco di vino - Un fiasco di buona vernaccia. Bocc. nov.

§ 2. Appiccare o attaccare il filsco: dicesi in Firenze del Cominciare a vendere il

§ 3. Figur. vale lo stesso che Appiccar sonagli. Infamare. Per molte false ragioni è appiccato loro il fiasco. Cron. Morell.

§ 4. Talvolta vale Mettere in pubblico

fatti altrui. Voc. Cr.

vera. Red. Ditir.

§ 5. A questo riasco bisogna bere, o Bisogna bere o affogare: dicesi a Chi son proposti due partiti, e che sia forza accettarne uno. Fir. Luc.

§ 6. In prov. Signore, Amor di meretrice e vin di FIASCO, La mattina è buono e la sera è guasto: si dice per dinotare La poca durata di somiglianti cose. Franc. Sacch.

§ 7. Levare il vino a' FIASCHI, O da' FIASCHI: figur. vale Levar l'occasione che anche si dice Levar la cannella. V. Cannella. Lasc. Sibill. ec.

§ 8. Appicear la bocca al FIASCO. V. - Appic-

care § 18

FIASCONE: s. m. Flasco. Accr. di Fiasco. Queste son le ruine, e qui la rotta Segui degli orinali e de' FIASCONI. Car. Matt. Montepulciano di palazzo (vino) in due FIASCONI doppi e babbuschi. Red. lett.

S. FIASCONE: per Fiasca de' Frati questuanti. Il cappuccin mangia le cose buone, Quand' egli n' abbia e con allegro volto Mangia le triste e beve del FIASCONE. Fortig. rim.

FIATA: s. f. Vix. Voce bissillaba che non istà mai senza la compagnia delle particelle numerali Una, Due, Tre, Cento, Mile, ec. e delle voci Più, Tale, Lunga, Molte, Tutta, ec. Lo stesso che Volta. - V. Tratto. Il qual più FIATE sopra le parole che la Lusca dette gli avea, avea ripensato. - Con poco lume, e tal FIATA senza alcuno. - Mille FIATE e più aveva la novella di Dioneo a rider mosso, ec. Bocc. nov La qual molte TIATE l'uomo ingombra, Sicchè d'onrata impresa lo rivolve. Dant. Inf. Ma pria nel petto tre FIATE mi diedi . Dant. Purg. Mille FIATE ho chieste a Dio quell' ale. Peir.

S 1. Lunga FIATA: posto avverb. vale lo stesso che Lungo tempo, Lungamente. Sicchè per temperanza di vapori, L'occhio lo sosteneva lunga FIATA . Dant. Purg. Gli altri membri, ed i palesi, ed i nascosi con lussurioso occhio rimira lunga FIATA. Amet. Questa voce s'abbrevia in Fia e Fie, che s'usa nel multiplicare i numeri che oggi più comun. dicesi Via e Vie, come: Quattro fie sei ven-

tiquattro.

S. Alla FIATA: posto avverb. vale Alcuna

volta, Alle volte, Talora.

FIATAMENTO: s. m. Respiratio. Respirazione. Il malo aere tratto per continuo FIATAMENTO corrompe il corpo. Amm. Ant. Producasi ora nel centro di quest'abisso una gran calamita, e n' aliti un fiatamento di sua maravigliosa virtude . Magal. lett. sc.

FIATANTE: add. d'ogni g. Flans. Che fiata, Che soffia dolcemente. E con dolce sufolare li fiatanti zeffiri invitano quelli che

vogliono navicare. Guid. G.

FIATARE: v. a. Respirare. Il respirare e mandar fuori il fiato dell'animale, Alitare. -V. Shatare, Rifiatare. FIATAR forte, affannosamente. E se quest uomo FIATA, dunque è elli vivo. Tes. Brun. Solennemente vi voglio obbligare, Che fin che state in piè, fin che FIATATE, Da tutto quanto il mondo mi guardiale. Bern. Orl.

SI. FIATARE: Flare. Dicesi lo Leggiere spirare de' venti, Soffiare. Se FIATA eziandio lieve vento, sì'l muove. Amm. ant. FIATANDO il buono vento, tanto lungamente navicoe, infino che ec. Guid. G. Dobbiamo in prima sperimentare la natura del fiume, s'elli fiata

alcuno vento. Pallad.

§ 2. FIATARE: metaf. e negativamente parlando, si prende per Taeere, Non favellare.
o non dar segno di favellare o di dolersi, Stette due di sanza mercato di vettuaglia a

RE. M. Vill, E senza pur FLATAR, mi stave chiotto. Non è chi pure ardisca di FIATARE. Bern. Orl. Tiberio in Senato non ne FIATO. Tac. Day. E' non si poleva FIATARE. Day. Scism.

§ 3. Onde per dire che si osserva un gra: silenzio o che nessuna si duole di checche sia si dice: Niun FIATA, che propriamente varrebbe Nessuno alita, nessun respira; ma per esagerazione significa Non manda fuore ne anco, per cost dire, il PIATO; il che è molto meno che il parlare. Bisc. Malm.

§ 4. Per Odorare, Fiatare, Annasare. E questi segni, secondo li cinque sensi del corpo, cioè del vedere, dell'udire, del FIATA-BB, del saporare e del toccare. Tes. Br.

FIATENTE. - V. e di Fetente.

FIATO: s. m. Halitus. Alito, Aria respirata che esce dalla bocca degli animali. - V. Respiro, Aspirazione e Respirazione. Pigliare, raccorre, riavere il FIATO. - Interrompendosi il fiato e le parole, non poteva i suoz peccati dire. Passay. Pessimo riato della bocca. Amet. Era sotto il cesto di quella salvia una botta di maravigliosa grandezza, dal cui venenifero FIATO avvisarono, quella salvia essere velenosa divenuta. Bocc. nov. Tu lo offendi troppo per lo fixto della bocca tua. Nov. ant. E non gli lascia riavere il FIATO. Bern. Orl. Quel meato che (1 polmoni de' ranocchi ) hanno sotto la lingua per pigliar FIATO. Sagg. nat. esp.
§ 1. Ond'è che Fiato prendesi talvolta per

Parola, Voce, Favella. Ch'e'se n'abbia a toccarne, e non dir FIATO, cioè Ch'e' si abbia a toccar delle busse, e non s'abbia a dir nulla, non s'abbia a dir una parola. Baldov. Dr. L'aguta punta mosse di qua e di là, E

poi diè cotal FIATO. Dant. Inf.

S 2. Dare FIATO: vale Soffiare. All'incerata canna con gonfiate e tumide gote largo FIATO donando . Amet.

§ 3. Per Dar tempo a rifiatare, Dar riposo. Onde Dar TIATO a' cavalli, ed altri animali da lavoro, è Fargli fermare dopo alcuna veloce carriera, o ripida salita, o affannosa fatica . Bisc.

§ 4. Cascare il FIATO: Avere una paura eccessiva, Rimanere shalordito. Per la paura gli cascò il fixto - Alla quale in quel punto cascò il fiato, Il fegato, la milza e le bu-

della. Malm.

§ 5. Pigliar FIATO, Raccorre il FIATO, Riavere il fiato, o simili: figur. vagliono Riposarsi, Riaversi. Raccorrò intanto il FIATO -Talch' ei si scosta nove o dieci passi, Epiglia

FIATO . Malm.

§ 6. Il FIATO non falividi: Modo proverb. simile a quell'altro : Le parole non fanno engrande stretta di loro vita e non osò fiata- fiati. Padrona, in fino al dire, Il fiato non fa lividi, gridate ec: Ma inquanto a dar-

mi poi toccate terra . Baldov. Dr.

§ 7. Strumenti, o Suoni di Fiato: si dicono Quelli a quali si da l' suono col fiato. Nel suono delle corde e del Fiato, avvegnachè poco discordino, il buon maestro se n'accorge. Amm. ant. § 8. Figur. per Forza, Vigore; onde Aver

§ 8. Figur. per Forza, Vigore; onde Aver Fiato, vale Aver forza, facoltà, vigore, lena. Se poi non aurò tanto fiato da poterlo servire, bisognerà che ancor esso abbia una

santa pazienza. Red. lett.

§ 9. Per Persona; come: La tale schiatta è rimasa con tanti fiati. cioè Con tante persone. Ora quella famiglia si regge in un

sol FIATO. Malin.

§ 10. Fiato: per Vento, Aura, Soffio, o Spiramento. Non è'l mondan romore altro che un fiato Di vento, ch' or vien quincie or vien quindi. Dant. Purg. Del lito occidental si muove un fiato. Petr. Volte (le stalle) al meriggio per fuggire il fiato freddo del settentrione. Pallad. Marz.

§ 11. Per Mal odore, Fetore. Assai volte da così fatto fiato offiso, mi credetti altra morte fare, che di Cristiano. – Il monte del letame ec. per lo fiato schifarne, sia rivolto dalla parte di dietro della corte.

Cresc.

§ 12. Per Evaporazione, o Esalazione assol. E da ciascuna pianta e ciascun siore Usciva

un fiato di suave odore. Bern. Orl.

§ 13 Si usa talora in sign. di Niente. E non mangio più ostriche, nè fiato. Beta. Tim. Io ti dico in sostanza Che dove della lingua hai ragionato, Tu non intendi fiato, fiato. Lasc. rim. Chi diavol dormirebbe? andare a letto Senza mangiar la sera, o ber mai fiato. Alleg Ond' io promessi di non dir mai fiato – Le bastonate non gli funno fiate. Malm. cioè Non gli fanno male o danno alcuno.

§ 14. Onde i Bottegaj e Faccendieri usano dire: Non sì fa fiatto, Quando non si fa faccende, e non corrono danari, perchè le merci non hanno spaccio. Serd. Prov.

S 15. Per Niente: in sign di Qualche cosa, Poca cosa. Ma ben potrebbe rimanere qualche FIATO di virtù di questi tali. Franc. Sacch. Op. div. E chi aveva FIATO di filosofia, ec. n' andava in cielo per la nuova cosa Tac. Dav. Perd. Eloq.

§ 16. Disegni, Pitture finite col FIATO. - V.

§ 16. Disegni, Pitture finite col fiato. - V. Alito. Disegni miracolosi, e finiti col fiato, ma insieme con una franchezza incredibile.

Vasar.

§ 17. A un FIATO, o Tutto in FIATO: posti avverb. vagliono Senza prender respiro, Tutto in un tempo, A un tratto, Senza interruzione.

§ 18. L'ultimo fiato: vale L'ultimo respiro. § 19. Tant' avesse egli fiato, tant' avessi tu fiato, e simili; imprecazione, e vale Cosl gli mancasse il fiato, ec. Tanto avessi voi mai fiato, quanto ignuna tornar vuole. Cant. Carn.

FIATOLA: s. f. Nome che si da nel Romano a quel pesce che da' Toscani è detto

Lampuga. V.

FIATOLO: Voc. ant. s. m. Feudatarius. Feudatario, Fittajuolo. Ma quelli ancora è quali per goder beni pagavano o annua prestazione, che e' dicevano comunemente fittajuoli, o censo perpetuo, che ordinariamente livellarj e censuarj si chiamano, e come anche ho trovato in alcune antiche scritture, talvolta fiatom; e questa voce non intesa da alcuni, pensando che ella fosse scambiata con quella di sopra, e tanto sua vicina, era stata guasta, e fattone fittagliuoli. Borgh. Vesch. Fior.

FIATORE. - V. e di Fetore.

FIATOSO, SA: add. Fætidus. Di cattivo fiato, Puzzolente Di mal odore. Odor fiatoso Cresc. La faccia crespa, e la bocca fiatoso gli denti marci. Fior. Virt. Un fuoco, il quale faceva un si fiatoso fummo che tutta la contrada appuzzò. Introd. Virt.

FIAVO: s. m. Favus. Fiale. Acciocchè l' altra parte mossa de' fiavi non costringa l' api le cassette commosse abbandonare. Cresc.

FIBBIA: s. f. Fibula. Strumento di metallo, o d'osso, di figura quadrata, o circolare, sbarrato da una traversa detta Staffa, dove è infilzata una punta detta Ardiglione, la quale si fa passare in un foro della cintura, che è termine, dove altri vuol fermarla. – V. Affibbiare, Affibbiatura. Fibbia da scarpe, da calzoni, da cinture, da finimenti di cavalli, ec. — Fibbia d'oro, d'argento, d'acciajo, di cristallo di monte, quadre, ovali, tonde, bislunghe, secondo la moda, ec — Una coreggia come cinghia di cavallo, con isfoggiate fibbia. G. Vill. Tiene colla man manca la cintola, che cinge bene bene ivi a capo della fibbia. Vibr. Astrol.

S. I Valigiaj, ed altri danno anche il nome di fibbia a Quegli strumenti, che servono al medesimo uso, e fatti alla medesima foggia, ancorchè non abbiano ardiglione. Fibbie da

bilancini, ec.

FIBBIAGLIO: s. m. Fibula. Fermaglio, Affibbiaglio. Poni loro da petto una mosca d'oro o d'argento, cioè una boccola con un FIB-BIAGLIO, nella quale sia intagliata l'idola, che tu adori. Nov. ant.

FIBBIAJO: s. m. Colui che fa, e vende le fibbie. In Firenze v'è la via detta de Fia

FIBBIALE: s. m. - V. e di Fibbia.

FIBBIARE: v. n. Adfibulare. Affibbiare. Che sol gli vide un fermaglio nel petto, Posto ivi forse per PIBBIARSI il petto. Filistor. FIBBIETTA: s. f. Dim. di Fibbia. Per

due paja di FIBBIETTE per la detta roba, ec. e per due altre paja di fibbiette. Quad.

FIBBIETTINA: s. f. Dim. di Fibbietta. Affibbiano la gonna con gangherelli d'argento, e con fibbietting. Libr. segr. cos.

FIBRA: s. f. Fibra. Filo di carne, che nei muscoli, e in altre parti dell' animale, ha potenza di naturalmente contraersi. Fortifica questa unzione le fibre de' muscoli, e de' tendini. Libr. cur. malatt. Spiriti abitatori delle fibre nervose e muscolari. Red. Cons. FIBRE tendinose. Cocch. Disc. Acq.

§ 1. Poetic. si prende anche per Vena. Non ho midolla in osso, e sangue in FIBRA, Che

io non senta tremar. Petr.

§ 2. Fibra: nel legname e nelle piante si

prende per lo stesso, che Vena. Voc. Cr. FIBRATO, TA: add. T. del Blasone. Dicesi delle foglie Dell'erbe, o piante, le cui fibre sono contraddistinte con diverso colore da quello delle foglie medesime.

FIBRETTA: s. f. T. de' Notomisti. Pic-

cola fibra, Tenue fibra.

FIBRILLA: s. m. T. de' Notomisti . Fi-

FIBROSO, SA: add. Fibrosus. Che ha fibre. Occupato da una sustanza FIBROSA, molle, bianchissima, le fibre della quale son grosse quanto una grossa penna di cigno, Red. esp. nat. § 1. Fibroso: dicesi Del sangue consistente

quasi a modo di fibra; il suo contrario è Sfibrato. Quanto possa essere profittevole col rendere il sangue più fibroso, più forte, e men sottile e men fluido. Red. lett.

3 2. Fibroso: dicesi da' Naturalisti, Ciò che è fatto a foggia di fibra. Antimonio verdemontano fibroso malachite, vegetazione fi-

BROSA. Gab. Fis.

§ 3. Fibrosa radice: chiamano i Botanici Quella che si divide in molte sottili radicelle come la gramigna e l'orzo.

FIBULA: s. f. Fibula. Voc. Lat. Fibbia. Un mantello sopra la destra spalla con FI-

BULA d' oro ristretto. Fiamm.

S. Oggidì si dice da' Notomisti Quello delle due ossa della gamba, che è il Più sottile. Il più grosso è detto Tibia, e Stinco. V. Bellin. Disc. Voc. Dis. ec.

FICA: s. f. Propriamente direbbesi il frutto del fico, se il traslato disonesto non ne avesse proscritto l'uso dalla società civile. I nostri Medici dicono Natura della femmina, ed

i Latini Cunnus,

§ 1. Il volgo de' Pescatori dà l' istesso nome ad una Specie di pesce, che più onesta-mente è detto Pesce ignudo - V. Ignudo. § 2. Far le fiche: è Quell'atto che colle mani

si fa in dispregio altrui, messo il dito grosso tra l'indice e 1 medio. Il che si chiama anche Far le castagne. Egli a lei fa per beffe e strazio e scorno, E ceffo e crocchi e cento FICEE in faccia. Bern. Orl.

§ 3. Far le fiche alla cassetta : dicono i Mercatanti De'loro cassieri, quando egli spendono in uso proprio i danari ch' egli hanno in consegna. Egli ha fatta la FICA alla

cassetta. Pataff. FICACCIA: s. f. pegg. di Fica. V.

FICACCIO: s. m. pegg. di Fico. Disfatto ei ne rimane Come un ficaccio piattolo maturo. Malm.

FICAJA: s. m. Ficus . L'albero del Fico . Quando sarete chiamati alla mercede nel di novissimo, non siate maladetti come la FI-CAJA senza frutto. Serm. S. Ag.

FICATO, e PAN FICATO: add. Dicesi D'una sorta di pane, o piuttosto di focaccia impastata con polpa di fichi . Per farne l' Ognissanti il pan ficato, O un arrosto, o altra leccornia. Bern. rim.

FICCABILE: add. d'ogni g. Atto ad esser fitto; A ficcarsi. E porrem nome a questa gamba, la gamba movibile, e alla prima la

gamba FICCABILE. Libr. Astrol.

FICCAMENTO: s. m. Fixio. L'atto di ficcare, d'introdurre checchè sia con qualche forza in un recipiente. Imperciocchè ogni innestamento è per ficcamento d'una in altra pianta.

S. Dicesi anche dell' Atto di ciò che penetra addentro, per la propria sua forza o efficacia. Acciocche non dia impedimento nel FICCAMENTO delle deboli radici. Cresc.
FICCANTE: add. d'ogni g. T. d'Archi-

tettura Militare. Aggiunto di quella linea che dall' angolo del fianco va a terminarsi nell'an-

golo esteriore del baluardo. Linea FICCANTE. FICCARE: v. a. Figere, Introdurre o cacciare una cosa in un' altra con qualche poco di violenza, per farla penetrare quanto un vuole. - V. Figgere, Cacciare, Piantare, Intrudere. I suoi derivati sono Conficcare, Rificcare, Sconficcare. In quello luogo è la fine della terra, ove Ercole Ficcò le colonne quando egli conquistò la terra. Tes. Br. Nella quale più leggermente Amore dovea i suoi artigli FICCARE. Bocc. nov. Oh diss'is lui, se l'altro non ti ficchi Li denti addosso, non ti sia fatica A dir chi è. Dant.

S I FICCARE il capo in un luogo: dicesi figur. per intendere, Entrare in un luogo e pigliarne il possesso personalmente; e dicest

così, perehè si considera il capo come la più nobile e principal parte della persona. Min.

§ 2. Ficcar gli occhi, lo sguardo, il viso, la mente, lo 'ntelletto: vale Affissare; Fissar gli occhi, la mente, ec. a qualcheduno con intendimento di penetrar più che si possa colla vista corporale o intellettuale nell' oggetto che si considera. Mentre che gli occhi per la fronda verde Ficcava io. Dant. Purg. E abbiate, in cui FICCARE gli occhi, quando la noja dello esilio vi pugne. Bocc. lett. Pin. Ross. Qui si avverta che passa questo divario tra Ficcare e Fissare che il primo penetra nell'oggetto, e'l secondo non giugne che alla superficie.

§ 3. Ficcarsi: n. p. Cacciarsi dentro. Fu tanta, e sì grande la foga di quella, che quasi tutta si riccò nella rena. Bocc. nov.

§ 4. Ficcarsi: vale anche Procurare; Cercare con premura, Mettervisi con tutta l'applicazione. Non curar de' più ricchi, Ma guarda che ti ficchi A torli ben armati, Esperti, e ben montati. Franc. Barb.

§ 5. Ficcarsi sotto, o innanzi: vale Mettersi sotto, Farsi innanzi, Accostarsi. Poi si riebbe, e con lui si rappicca, Allor Mor-

gante più oltre si FICCA. Morg.

6 6. Ficcarsi: vale anche Mettersi a competer con chi non vaglia a contrastare, onde il prov. Alla macca ognun si ficca. - V. Macca.

§ 7. Ficcarsi: vale anche Intromettersi prosontuosamente. Pensan certi avaron, perch' e'. son ricchi, D'avere a strapazzare i letterati, E dannosi ad intendere i prelati, Che per una pagnotta ognun si ficchi. Alleg.

§ 8. Ficcarsi in un luogo: vale Nascondersi, Segregarsi per non voler esser trovato così alla prima. Che noi ci ficchiamo in qualche lato, se noi ci dovessimo ficcare in un forno, dove noi desiniamo, a piè pari, senza che quella fiera di mogliama lo possa sapere. Fir. Luc.

§ 9. FICCARE: semplicemente, si dice Di chi dà ad intendere altrui bugie e cose inventate, che anche si dice Ficcar carote o pastinache. A me non ficcherete voi questa

carota altrimenti. Alleg.

S 10. FICCARE il chiodo: vale Star fermo nelle sue deliberazioni, e talora Aggirare, Menar per lo naso, Ingannare. Odi qua, tu gli hai fitto il chiovo bene. Lasc. Streg.

S II. FICCAR il majo: si dice Del piantar quel ramo d'albero che i contadini usano mettere di notte la prima mattina di maggio avanti alle porte delle loro innamorate.

§ 12. Ficcarsi in umore, in testa, in capo: vagliono Incaponire, Ostinarsi. V. Ei s' e FITTO in umore Di trovar ec. Red.

§ 13. Fice and in un cesso: figur, e proverb. vale Sottrarsi dalla vista degli uomini per vergogna. Oh va e riccati in un cesso, po-

veraccio, come meriti, Ambr. Cof.
FICCATO, TA: add. da Ficcare. Un crocifisso, cioè un posto e ficcato in croce. But. Purg. Posto ch' egli è, palalo con canne da prima, o piccol palo, ficcato discosto. Dav. Colt.

FICCATOJA: s. f. Voce dell'uso. Terreno paludoso, cosi detto perchè non vi si può camminare senza affondare. Alcuni dicono anche Ficcatojo.

FICCATORE: verb. m. Che ficca. Salv. Fier. Buon.

FICCATURA: s. f. Fixio. Ficcamento. Ma dà dolore la FICCATURA della testa, se ella troppo è dura, e troppo è lunga. Libr. cur-

FICHERÈTO: s. m. Ficetum. Posticcio di fichi. Alcuni seminano ne' FICHERETI l' arbore caprifico. Pallad. Marz.

FICHETO: s. in. Ficetum. Fichereto. Ne. freddi luoghi non si possono allevar fiche.

TI. Cresc.

FICINA: s. f. Voce inusitata, la quale sembra lo stesso che Cellina, Bugigattolo, o forse anche Officina. Apparendogli il Demonio (a san Domenico) in forma visibile, una notte lo menò per tutte le ficine della casa ( cioè del Monastero ). Cavalc. Pungil.

FICO: s. m. Ficus. Frutto molle e dolce, comun. della grossezza e forma de' peruzzi, di cui si annoveran varie specie. Ve n' ha de' neri, verdicci, pavonazzi, tanè, ec. I primi, che maturano nell'estate, diconsi Fichi fiori, Fichi primaticci e Fioroni. Quelli che maturano in Settembre diconsi Settembrini, Tardivi. I Fichi selvatici diconsi Caprifichi perchè servono alla Caprificazione. V. Fico grassello, grassula, asinaccio, fontaniere, brigiotto. – Fichi di buccia verde, o nera. – Fichi verdini, corbini, castagnuoli, peccioli. sampieri, ec. - V. Botanica, Frutto, Fico fiore. - V. Fiorone. Mettere in trecce i FICHI. - FICHI freschi, secchi, annebbiati. - Che tra gli lazzi sorbi Si disconvien fruttare il dolce FICO. Dant. Inf. Un bel FICO maturo. Nov. ant. Fichi penziglianti che aveano la lagrima. Fr. Sacch. nov. I FICHI sfioriti son cibo da furfanti. Cant. Carn.

§ 1. Fico vieto, o annebbiato, o afato: dicesi Quello, il quale al colore e tenerezza par maturo, e non è, ma dalla nebbia è ri-

dotto giallo come se fosse maturo.

§ 2. Dicesi proverb. Il FICO vuol aver due cose: Collo d'impiccato, e camicia di furfante, detto così, perchè Quando è ben maturo torce il collo e si piega, e la pelle screpola, si che ha la camicia stracciata. Serd. Prov.

\$ 3. Fico : Per L'albero che produce tal frutto, e da' cui rametti freschi stilla il lattificio. Molti albergo gli dan fra verdi fronde Di latteggiante rico. Alam. Colt. Vide in su la cima d'un rico un bel fico maturo. Nov. § 4. Fico salvatico – V. Caprifico. § 5. Fico pazzo: dicesi volgarmente un Ar-

boscello che fa ne' luoghi umidi, e non produce mai frutto.

S 6. Fico d' Egitto: nome volgare del Si-

comoro. V. § 7. Fico d' Adamo: da' Botanici detto Latin. Musa paradisiaca. Nome volgare d' una Pianta nativa dell' Indie, e de' climi più caldi , le cui foglie sono grandissime. Il suo frutto in molti luoghi detto comunemente Banana, e dal Mattiolo Musa, è di sapore assai dolce, ed ha la scorza come di fichi, ma la polpa come di mellone senza noccioli, e senza seme.

§ 8. Fico d' Inferno: chiamasi volg. il Ricino. V.

§ 9. Fico d' India: da' Botanici detto Cactus opuntia. Pianta, la quale cresce senza fusto, spuntando le sue foglie, le une sopra dell' altre, tonde, e molto sode, e perciò dal volgo detta Frittella; è sopra di esse il frutto assai insipido, di color rossiccio armato di spine.

S 10. Si da pure l'istesso nome al Cactus cochenillifer de Botanici, detto anche dagli Autori Nopal; e volgarmente Mestole; che è una pianta della stessa specie, sopra di cui si raccoglie quel vermicciuolo che ei si reca dal-

l'Indie col nome di Cocciniglia. V.
§ 11. Fico: T. Couchiliologico. Bulla ficus Linn. Murex ficus. Specie di nicchio della classe degli univalvi, così detto dalla sua fi-

gura. Gab. Fis.

§ 12. Aver, o Venir voglia de' Fichi fiori : vale Aver, ec. voglie stravaganti. Il quale l'abbia veduta, e gli sia venuto voglia di Fichi fiori, Varch. Suoc.

§ 13. Per un Malore che vien nel sesso, che è superfluità di carne, altrimenti detto Creste, e per baja, Tattere . - V. Cresta. Fico è detto carne che nasce intra due natiche, ed hae granella quasi come EICO. Libr. cur. malatt.

14. Per Malore che vien nel piede a'cavalli, così detto per essere una superfluità di carne che nasce dal tuello e soprasta la faceia della pianta a modo d'un bozzolo. Cresc.

§ 15. Far Fico: vale Dare in nulla. Voc. Cr. § 16. Non istimare, o Non valere un FIco, o simili: vale Disprezzare, o Essere da disprezzarsi e di niun valore; e si dice di Qualsivoglia cosa vile e di poco pregio. E poi ti proverò quel ch' or ti dico, Che non ti stimo, e non ti prezzo un fico. Bern. Orl.

§ 17. In prov. Cercare i richi in vetta, Far incette di Ficht in vetta, in punta o simili : vale Mettersi a cose o difficili o temefarie e pericolose; Esporsi al pericolo di ca-

scare per voler godere.

§ 18. Quando il FICO serba il FICO, Ma. villan serba il panico: Pronostico villereccio, Indizio di mala ricolta l'anno vegnente .

§ 19. Pigliar due rigogoli a un rico: vale lo stesso che Pigliar due colombi ad una fava. E certa trappoletta hanno ordinata Di pigliar due rigogoli a un pico. Ciriff. Calv.

FICOSECCO: s. m. Ficus arida. Il fico frutto, secco al sole o in forno. E deasi loro abbondantemente esca, cioè гіснівессні pesti mescolati con fior di farina. Pallad. cap.

FICOSO, SA: add. Smorfioso, Nojoso, Stucchevole. Nobil matrona al cicalar s'an-

noj di Ficosa nutrice. Salvin.

FICULNEO, NEA: add. Ficulneus. Di fico, Del fico. Ha gualdrappe e mule Chi già sedea in vil FICULNEO scanno. Menz. Sat.

FIDA: s. f. Terreno venduto e assicurato per pascolo del bestiame. Consentì, che si tornasse a dar loro le ride delle terre che vi restavano secondo il solito. Car. lett.

FIDAGIONE: s. f. Sponsio. Sicurtà, Assicuramento. Prendi il cane, e dallo a me peristadico di sicurtà e FIDAGIONE. Fav. Esop.

FIDANZA: s. f. Fiducia. Sicurtà, Fiducia presa su l'altrui fede, o anche generata dalla propria opinione, ancorche mal fondata - V. Confidanza, Speranza. E tanto di FIDANZA nella costui ebbrezza prese che, ec. Bocc. Nov. Che ancor porto FIDANZA di tornar bella. Bocc. canz. Il fine del frodolente in due modi offende, cioè con mezzo di FIDANZA, ciò sono i traditori; e sanza mezzo di FIDANZA, ciò sono lusinghieri e ruffiani. Com. Inf.

§ 1. Aver FIDANZA: vale Fidarsi, Confidare. § 2. FIDANZA: per Fede promessa, Fede o pegno di fede. Poich' ella gli tolse sotto FI DANZA, comandò che si partissono dallo lido. Petr. uom. ill. Orlando gli mandò per fidanza il suo segreto suggello. Stor. Rin. Mon-

S 2. Per Sicurtà, Malleveria. Cato non volle tener questi depositi, ma posesi fidanza per tutti. Vit. Plut.

§ 4. Far FIDANZA: Vale Far sicurtà, Star mallevadore.

§ 5. A FIDANZA: posto avverb. vale Confidentemente. Non voglio che tu ti maravigli, se io te dimesticamente, e a FIDANZA richiederò. Bocc. Nov.

§ 6. Fare a FIDANZA con alcuno: vale Far capitale, o Valersi d'alcuno con libertà, Trattare con sicurtà e dimestichezza; e si dice anche Fare a sicurtà. Egu e l' esercito facevano a FIDANZA con gli ordini della milizia. Tac. Dav. Vi ringrazio per mille volte; e se m' accaderà cosa nessuna, farò a ridanza. Varch. Suoc.

S. 7. Stare a FIDANZA d'alcuno: vale Fidarsi di lui. Di'a tua madre che non stia a mia FIDANZA, ch'io nol voglio fare. M. Vill. Hai tu a mente la commessione che ci fu fatta? rispose l'altro che non gliene ricordava; disse l'altro: o io stava a tua FIDANZA, ec. ed io stava alla tua. Fr. Sacch. nov.

FIDANZARE: v. a. Spondere, in fidem recipere. Far fidanza, Assicurare. E di buona voglia gli prendeva, e gli FIDANZAVA. M.

Vill.

S. FIDANZARE: Promettere di dare in matrimonio; Concedere in matrimonio; Dar fede di sposo. La sirocchia, che a uno de' Curiazi fue fidanzata Liv. M. Gli aveva rapito. la figliuola fidanzata a un altro. Tac. Dav.

FIDANZATO, TA: add. da Fidanzare. V. FIDARE: v. a. Committere. Dare altrui una cosa con fidanza; che ei ne faccia il tuo volere. I suoi derivati sono Affidare, Sfidare, Rifidarsi, ec. Diffidare, Confidare, ec. Fidanza, Confidenza, Diffidenza, ec. Ma io tenendo di FIDARLE altrui, sempre le porto meco. Bocc. nov.

§ 1. Per Assicurare. Poi sopra'l vero ancor lo piè non fida. Dant. Par. Avendogli fidati e baciati in bocca, e caritatevolmente

mangiato con loro. M. Vill.

S 2, FIDARE i bestiami: vale Vendere la pastura, assicurando i pastori, che in quel luogo non saranno molestati, e sarà loro salvata la pastura. L'assicuramento chiamasi Fida. FIDARE O FIDAR bestie in alcuni paschi, o pasture, ec. ne' paschi e beni comunali, ec. pretendesse aver acquistato, o aver ragione di allogare, o fidar nelle pasture, ec. Band. ant.

§ 3. Fidarsi: n. p. Aver fidanza, fede, opinione di non esser ingannato, e Rimettersi in chi l'uomo si fida; Confidare, Assicurarsi, Promettersi lealtà. Fidarsi pienamente, interamente, buonamente, troppo. – Io non ho, nè ebbi mai alcuno di cui io tanto mi fidassi, o fidi, o ami, quant' io mi fido, e amo Anichino. Bocc. nov. Fidandomi nel tuo

parlare onesto. Dant. Inf.

§ 4. Chi si fida rimane ingannato: prov. e dicesi Per dimostrare la necessità che ha chi che sia di cautelarsi. Tu sai che non è ingannato se non chi si fida. Segr. Fior. Cliz.

FIDATA: s. f. Voc. ant. Fidelitatis juramentum. Giuramento di fedeltà. G. Vill.

FIDATAMENTE: avv. Fidenter. Con fidanza, Con sicurtà. Io così fidatamente ne favellava, perciocchè saper mi pareva, e so, che le sue orazioni e paternostri sono i romanzi Franceschi e le canzoni Latine. Lab.

S. Per Con integrità, Senza inganno, Con

fede.

FIDATISSIMO, MA: add. sup. di Fidato. FIDATISSIMI Compagni. Bocc. nov. FIDATISSIMI amici. M. Vill. La serva, ch' io tengo, per mille prove FIDATISSIMA la conosco. Lasc. Gelos.

FIDATO, TA: add. Fidelis. Leale, Sincero; Da credergli, Da fidarsene sicuramente. - V. Fido, Fedele. Con un suo fidato compagno di Firenze uscirono. Bocc. nov. E'n dubbia via senza fidata scorta. - Dicemi spesso il mio fidato speglio. Petr. Ma occorrendo, che il presente Amerigo viene a servire V. E. mi è parso, poichè è persona fidata, scrivere quanto, ec. ho eseguito. Vinc. Mart. lett.

SI. FIDATO: vale anche Assicurato sull'altrui fede. Venne adunque Ghino FIDATO, come all'abate piacque, a corte. Bocc. nov.

S 2. Fidato: dicesi anche Colui al quale è stata venduta o assicurata la pastura. Qualunque conduttore, o Fidato dalli comuni o private persone ne' loro paschi e beni. Band. ant.

FIDECOMMESSARIO e FIDECOMMIS-SARIO, FEDECOMMESSARIO e FEDE-COMMISSARIO: s. m. Fideicommissarius — Quegli in chi va il fidecommisso. Questo falla ne' legatarj e fedecommissari. Maestruzz.

FIDECOMMESSARIO, ec. RIA: add. Appartenente a fidecommisso. Ove toccava a Boccaccio, non essendo la detta sostituzione FIDECOMMISSARIA, forse il valsente di fiorini 200. ne gli toccò più di mille lire. Cron. Vell. §. Eredè fidecommissario: dicesi Quello in

chi va il fidecommisso.

FIDECOMMESSO e FIDECOMMISSO, FEDECOMMESSO e FEDECOMMISSO: s. m. Fideicommissum. Una certa ultima volontà, nella quale si dà l'eredità, legato, o simile, all'instituto, sotto la fede di restituirla al sostituto. I Legali distinguono varie specie di Fidecommissi, come Semplice e ordinario, puro, singolare e indivisibile, particolare, condizionale, tacito e congetturale, momentaneo, reciproco, restitutorio e conservatorio, traversale, ec. Ma da Giovacchino gli fu risposto, che per aver tutta la sua roba in fidecommisso, non poteva donare. Lasc. Gelos. Accennando ch'e' ci fussero su fidecommissi. Cecch. Dot.

S. Fare fidecommesso, o fidecommisso: vale Assicurare o Vincolare una cosa in forma che ella non si alieni dal possessore, nè in

altro modo perisca

FIDECOMMESSO, e FIDECOMMISSO, FEDECOMMESSO, e FEDECOMMISSO, SA: ec. add. da Fidecommettere. Far fidecommesse le sustanze acquistate. Buon. Ficr. Ma questo falla ne' legatarj e fedecommissari, i quali testimoniano in causa testamenti,

quando si determina dell'eredità, ma non

delle cose legate e fedecommesse. Maestruzz.
S. Fidecommisso: per Legato, Raccomandato, Commesso, Che sta sempre in casa a guisa di Fidecommissi. Dicesi anche Asso fermo, cioè assiduo. Salvin. Quindi si trasferisce anche ad altre cose, che sempre stieno un un luogo. Che faccia porre a piè d'un Crocifisso Dipinta inginocchion la sua figura, ec. e stia Colle man giunte li FIDECOMMISSO . Fag. rim. Una macchietta di cipressi, dove un ponentello fidbicommisso ne' mesi della state non manca mai. Magal. lett. sc.

FIDECOMMÈTTERE, e FIDECOMMÌT-TERE, FEDECOMMÈTTERE, e FEDE-COMMÌTTERE: v. a. Fideicommittere. Indurre fidecommisso; Commettere all'altrui

FIDEJUSSÒRE: s. m. Malleyadore. Cavalc.

FIDEJUSSORIA: s. f. T. de'Legisti. Mal-

leveria. V. FIDEJUSSÒRIO, RIA: add. T. de'Legisti. Appartenente a fidejussoria, o a fide-

FIDELISSIMO, MA: Voc. Lat. add. Lo stesso che Fedelissimo. Nascondendolo là oltre nelle case di quei fidelissimi morti.

FIDELITA, FIDELITADE, e FIDELI-TATE. - V. e di sempre Fedeltà, fuori del

verso silrucciolo.

FIDENZA. - V. e di Fidanza.

FIDISSIMO, MA; add. Sup. di Fido. Io ho eletto te per fidissimo guardatore d'un mio segreto. Bocc. nov. Al quale io m'offerisco del continuo per fidissima guida. Fir.

FIDIZIO: s. m. Compagnia di soli maschi che cenano insieme parcamente, secondo il costume de' Lacedemoni. Un FIDIZIO, o vogliam dire in lingua povera, una cenata generale, una ricreazione amichevole. Salvin.

pr. T.

FIDO, DA: add. Fidus. Che è fedele. Una sua fida cameriera segretamente a Nastagio mandò. Bocc. nov. Noi ci movemmo colla scorta fida. Dant. Inf. Nè giammai vidi valle aver sì spessi Luoghi da sospirar riposti e fidi. – O fido sguardo, o che vo-

lei tu dirme? Petr.

FIDUCIA: s. f. Fiducia. Certa speranza d'animo di venire a fine della cosa incominciata. - V. Fidanza, Speranza. Finucia viva, ferma, animosa, fondata, vana, fallace. -Comincia a far un mal per lui lavoro, Tanta forza e fiducia aveva presa, Dipoi che 'l conte Orlando è 'n sua difesa. Bern. Orl. S 1. FIDUCIA: T. de' Legisti. Lo stesso che

Erede Fiduciario .

FIDUCIALE: add. I' ogni g. Fidens . Affidato, Che assicura, Che dà fiducia. Allora è che l'anima ricorre a Dio con orazioni più FIDUCIALI. Segner. Crist. Instr. Pindaro,

pieno di FIDUCIALE poetica baldanza, esclama. Salvin. Disc.

SI. Linea FIDUCIALE o di FIDUCIA: dicesi da' Geometri, e dagli Astronomi, La centrale dell' Astrolabio, o del Traguardo.

S 2. FIDUCIALE: T. de' Legisti. - V. Fidu-

ciario.

FIDUCIALMENTE: avv. Fidenter. Confiducia. In tutte le altre cose Moisè, e Aaron aoperaro fiducialmente ciò che aveano fatto. Fior. Ital. Dobbiamo orare saviamente, umil mente, affettuosamente, fiducialmente, per-severantemente. Cavalc. Frutt. ling.

FIDUCIARIAMENTE : avv. T. de' Legist .

A modo di fiducia.

FIDUCIARIO, RIA: add. Fiduciarius T. de' Legisti. Dicesi Erede fiduciario Colui che dee consegnare ad un altro la roba lasciata dal testatore, e più comun. s'intende Colni, alla fede del quale il testatore si commette lasciandoli il tutto o una parte de'suoi beni, non perchè gli ritenga ma gli consegni a persona da lui nominata.

FIÈBOLE e FIEBOLÈZZA. - V. e di

Fievole, Fievolezza.

FIEDERE: v. a. Ferire . Ferire, Percuotere, Colpire, e propriamente Spargere il san gue altrui col ferro, o altro; ma è voce ri masa solumente a' poeti . Si trova usato Feg-gio, Fiedi, Fiede, Feggiamo, Feggono, e Feg giono, come anche Feggia, Feggendo. Tum? FIEDI empiamente, mi laceri, e mi squarci. Arrigh. I dardi che sono preveduti, meno FEGGONO. Amm. ant. Allora il piè dritto dec mettere innanzi, acciocchè feggendo, il lato non iscopra a' nemici. - Alquanti centoni e coltrici colle funi si calcano, e in que' luo. ghi si pongono, ove FIEDE il bolcione. Vegez.

S. Per traslato fu anche detto d'altre cose . Lasciammo il muro, e gimmo in ver lo mezzo Per un sentier, ch' ad una valle fiede; ciol Capita alla valle, riesce, sbocca. O figliuol. disse, qual di questa greggia S' arresta pun to, giace poi cent' anni Sanza arrostarsi, quando il foco il feggia. Dant. Inf. E purgherò la nebbia che ti fiede. Id. Purg cioè L'ignoranza che ti nuoce. Dal gradin giù, che fiede A mezzo'l tratto le due discrezioni. Id. Par. cioè Divide in due parti eguali la lunghezza. Dove l'aere freddo sona Ne'brievi giorni, quando Borea'l FIEDE Petr.

FIEDITÒRE: Verb. m. Che fiede; Feritore, Feridore. S'avventò di lancio conti s

'l suo fieditore. Fr. Giord. Pr.

FIELE, e nel verso anche FELE; s. m. Fel. Umore gialliccio, e amarissimo, che sta in una vescica attaccata al fegato. In rima fu anche detto Felle alla Latina. Tobbiuzzo tolse di questo fiele, del pesce, e si ne frego agli occhi del padre. Stor. Tobb. C. Ebbe gran persona, capelli neri, viso lungo, colore gialliccio, quasi di sparso FIELE. Dav. scism.

S 1. Per la Vescica stessa piena di fiele . Jacopo Sozzi cacciatore di vipere, ec. Sogghi-

gnando, prese un fiel di vipera. Red. Vip. \$ 2. Più amaro che'l fiele: vale Amarissimo. Se tu pur fuggi, tu se'più crudele, ec. E più amara se', che non è'l FIELE. Ninf. Fies.

§ 3. FIELE: per Amaritudine d'animo, Noja, Dispiacere. O poco mel, molto aloè con FE-LE . - Questo fu il FEL, questi gli sdegni e l' ire . Petr. Canz.

§ 4. Per Odio , Rancore . Non perche io contra lei porti alcun fele, Dant. Son.

S 5, Onde Non aver FIELE: si dice dell' Essere di buona e dolcissima natura. È proprio di quelli che si dice che non han fiele, e son di buona condizione, amorevoli e da piacere, Fir. nov.

S 6. Di cattivo PIELE : vale Di mala condizione, e di pessima intenzione. Voc. Cr.

§ 7. Fiege di terra: Erba amarissima detta

anche Centaurea . Cresc.

FIENAJA: add. f. Fienaria, Aggiunto particolare di Falce, e vale Da fieno. Questi sono li serramenti, li quali sono necessarj alla villa, ec. falci da mietere, o FIENALE, zappe, lupi, cioè marroni, ec. Pallad.
FIENALE: add. d'ogni g. Lo stesso che

Fienaja . Falci da mietere , falci FIENALI ,

marroni e segoni. Pallad,

FIENGRECO: s. m. Fænum græcum. Onobrychis . Fienogreco , Specie d'erba , il cui seme ha virtù di maturare, e lassare. Dicesi più comun. Lupinello. Il FIENGREGO è caldo e secco, ed ha sustanzia viscosa, onde ha virtù di maturare e di lassare. Cresc.

FIENILE: s. m. Fænile. Luogo dove si ripone il fieno. Que' tritumi che restano nel fienile, quando n'è tolto il fieno. Libr. cur. malatt. FIENO: s. m. Fænum. Erba secca segata

da' prati per pastura de' bestiami . - V. Erba . FIENO arido, odoroso. - FIENO grosso di pantano. - FIENO fogliuto e sottile. Cresc. E vedendo dall' una delle parti di quella molto fieno, in quello s' andò a nascondere. Bocc. nov. Il fieno si dee segare a tempo caldo e chiaro. Cresc. Il loro nudrimento è erba e fieno. M. Vill.

§ 1. Dicesi proverb. E' non è tempo di dar FIENO a oche, che vale Non è tempo da baloccare, ne da intertenersi. Buon. Fier.

\$ 2. Uomo di FIENO: yale Uomo di niun

valore, che si dice ancora Uomo di paglia, Uomo fittizio. E son essi, Col far venir da Brozzi un uom di FIENO, Il sensale, e'l mercante, o traditori! Buon. Fier.
FIENOGREGO: s m, - V. Fiengreco.

FIERA, e poet. FERA: s. f. Fera . Animal salvatico, il quale, o non mai, o difficil-mente si domestica. - V. Bestia, Belva, Bruto. Le specie particolari sono Leone, Lupo, Pantera, Jena, Orso, Tigre, Leopardo, Cignale , Elefante , Rinoceronte . Fiera crudele vorace, feroce, ingorda, rabbiosa, aspra, rapace, divoratrice, strana, mostruosa, sel vaggia, africana, ircana. - Delle FIEBE che nelle selve sogliono abitare, aveva, ec. pau ra. Bocc, nov.

§ 1. In prov. Trar di bocca al can la FIE-RA, vale Durar fatica in una cosa, e che 'I merito l'abbia un altro: lo stesso che Levar la lepre, e un altro la pigli. I' voglio andare in verso i Servi a trar di bocca al can la fiera, acciò ch'io non avessi ora l'un male e l'altro. Cecch. Servig.

S 2. I poeti dicono Fiere, o Fere alle lor Donne amate; ed allora è detto così per far intendere la loro crudeltà o salvatichezza nel

corrisponder poco al loro amore.

§ 3. FIERA. Mercatus. Mercato 'libero . dove concorrono molti da molte bande, per vendere, e comperare con franchigia di gabella, che dura alquanti giorni. Fiera è un concorso di molti, da molte bande in alcun luogo per vendere, o comperare con franchigia di gabella, che dura alquanti giorni. Day. Camb.

§ 4. Andare in FIERA : dicesi de'Crediti, e delle Partite, che per via del cambio si trag-

gono, e si rimettono in fiera.

§ 5. Tu non saresti a tempo alla FIERA di Lanciano, che dura un anno e tre di: prov. che si dice ordinariamente agli agiati. § 6. Scorcio di FIERA : dicesi allora Quando sono intorno al fine i negozi della fiera.

§ 7. Minchionar la FIERA: lo stesso assol. che Minchionare. Là dove minchionando un po' la fiera, il Franco disse lor, ec. Malm.

§ 8. FIERA fredda: dicesi da' Fiorentini Fiera di merci di poco valore come son quelle, che si tengono dopo le ventitre ore in mercato vecchio a Firenze. Verso la sera i venditori di robe minute, e usate, e partico-larmente i ferravecchi, che le sono andate comprando il giorno per la città, l'espongono in un dato luogo per rivenderle: e questa si domanda Fiera fredda, quasi Fiera RA morta, cioè Che non ha gran vigore, non è composta di robe nuove, e di pregio. Bisc. fag. Fintantochè non si troveranno a comprare a vilissimo prezzo sulle mostre di FILRA fredda, Magal. lett.

S 9 FIERA fredda : Dicesi da' Sanesi e da altri Il mercato quando è finito, dove la roba ayanzata suol darsi più a piacere di quando il mercato è in servore. Gli spenditori più stringati vanno a comprare in PIERA fred-da. Gigli. Voc. Cat.

FIERALE: add. d'ogni g. Di fiera; Bru-

FIERAMENTE: avv. Immaniter. A modo, A guisa di fiera; Crudelmente, Aspramente. Poi disse: FIERAMENTE suro avversi A me, e a'miei primi, e a mia porte. Dant. Inf.
S. Per Eccessivamente, Distemperatamente,

Fortemente; A dismisura - V. Eccedentemente. Di lei FIERAMENTE s' innamoro . - Questo non l'avviene per altro, se non che la bocca ti pute FIERAMENTE. Bocc. nov. FIERERE: Voc. ant. v. a. Ferire. Ferire.

Vento, ec. Che FIER la selva senza alcun rattento . Dant. Inf. E FIENE il cor siccome

face dardo. Rim. ant. Cin.

FIERÈZZA: s. f. Feritas. Carattere, o qualità di fiera o di fiero. - V Grudeltà, Efferatezza. Fierezza atroce, bestiale, barbara, acerba, detestabile. - E per la sua FIEREZZA e crudeltà andò sì la mia sciagura, che io un di con questo stocco, ec. m'uccisi. Bocc. la sua FIEREZZA, e diviene si umana, ch' el suo signore la può cavalcare. Tes. Br.

§ 1. FIEREZZA: per Salvatichezza; opposto a Domesticità; ed in questo sign. Fierità sembra voce molto più propria. Ma se si dimestica (lo sparviere) è buono; imperocchè in FIEREZZA fu usato di pigliar preda. - Ammaestransi i nidiaci e raminghi, imperocchè gli altri son in FIEREZZA ammaestrati in

questo modo. Cresc.

§ 2. Per Destrezza sì d'animo, come di corpo. § 3. FIBREZZA: dicesi da' Pittori per Forza grande e risentita, congiunta alla franchezza del disegno, o al brio del colorito. E tanto la FIEREZZA e la vivacità di quelle tinte, e il brio del pennello vi fanno vedere una concordia troppo rara tra la furia del dipignere e la pazienza del finire. – Si mise per purgar la sua sama a dipignere un S. Giuseppe di una moniera sommamente risentita, con una terribile FIEREZZA di colpi e di tinte. Magal. lett. A molti pittori vien fatto nel primo abbozzo l'opera, come guidati da un certo surore, qualche cosa di buono, e qualche fierezza, che vien poi levata nel finire, e va, rassreddandosi gli spiriti, perdendo la vena della sierezza, laddove, ec. La madonna da un coro d' Angeli (che hanno moto e rie-REZZA nel volare) e portata con le più belle movenze e con le più belle attitudini. Va-

FIERISSIMO, MA: add. sup. di Fiero.

Dante ebbe FIERISSIMA importabile passion d'amore Bocc. vit. Dant. Scatenossi tempesta FIERISSIMA. Red. Ditir.

FIERITA, FIERITADE, FIERITATE:
s. f. Lo stesso che Fierità, Fierezza, ma voce disusata. Le tigri e i leoni non lasciano giammai la lor FIERITÀ. Sen. Pist.

S. FIERITA: per lo Tempo e lo Stato d' una fiera che non è ancora addomesticata, ed in questo significato sarebbe voce propriissima e da ritenere. - V. Fierezza. Quello (sparyiero) che fu preso quando usci del nidio, è di secondo merito, innanzi che le penne in FIERITA mutasse, e soro si chiama. Cresc.

FIERO, e poetic. FERO, RA: add. Ferus. Di natura di fiera, Simile a fiera; Efferato, Bestiale, Crudele, Feroce, e Terribile. - V. Aspro. Acerbo, Crudele. Era Pericone uomo di FIERA vista. - Data dal FIERO padre questa crudel sentenzia. Bocc. nov. E'n sul cor, quasi fiero leon, rugge. - Oimè il parlar, ch' ogni aspro ingegno e reno Faceva umile. Petr. son.

S 1. Per Orribile, Spaventevole. Che PIERA

cosa pareva a vedere. Bocc. nov.
§ 2. Per Eccessivo, Stupendo. Ov'egli ha
troppo fiere maraviglie. Tes. Br.
§ 3. Per Altiero, Superbe, Insopportabile. Uomo troppo veemente e FIERO di natura. -Come esse da questo, FIERE nelle case divengano, i miseri il sanno, che'l provano. Lab.

§ 4. Per Cattivo, Spiacevole, Nojoso in sommo grado. Lungi da forno, e da cisterna, e da acque, e da tutte cose che hanno FIERO odore. Tes. Br. La vipera è un animale che, ec. cagiona effetti così FIERI e terribili, che mettono la vita degli uomini in grandissimo pericolo. Red. lett. § 5. Per Vivace, Vecmente, Pronto, De-

sto d'ingegno FIERUCCOLA: s. f. Bestiola. Vile, o piccola fiera; Ferucola. Nè morsura, nè puntura di alcuna FIERUCCOLA venenosa. M. Aldobr. P. N.

S FIERUCOLA: è anche dim. di Fiera in signif. di Mercato, e vale Vile, o Poco prege-

vole fiera. Voc. Cr.
FIEVELTA, e FIEVOLTATE, come anche FIEVOLITATE: sono l'istessa voce di versamente scritta ne'diversi testi di Fr. Guit-

FIEVILISSIMO. - V. Fievolissimo.
FIEVOLE: add. d'ogni g. Debilis. Debole;
Di poca forza; Snervato. - V. Debole, Fragile. Gli Antichi dissero anche FIEBOLE. Parlando andava per non parer FIEVOLE.
Dont. Inf. Laerte per li molti anni è diventato FIEBOLE . Ovid. Pist. Alchimede gli porse la destra mano e con rizvoiz voce gli disse.

Filoe. Portano molto prezioso tesoro in molto FIEBOLE vasello . Tratt. Cast.

S. Fievole: parlaudosi di sapore, vale Scipito. Che ha sapore, nè troppo forte, nè

troppo FIEVOLE. M. Aldobr.

FIEVOLÈZZA, e altre volte anche FIE-BOLEZZA: s. f. Debilitas, infirmitas. Debolezza, Fiacchezza, Lassezza, Accasciamento. Fae venire duolo di sianco, FIEBOLEZZA di nervi, ec. M. Aldobr. FIEVOLEZZA della complessione.

S 1. Si trasferisce anche all'Animo. Alcuno, de' savj riputava movimento d'umori, alcuno

FIEVOLEZZA d' animo . Nov. ant.

S 2. Dicesi ancora della Debolezza di potere. E se non fosse la FIEBOLEZZA di quei di Luca, l'oste de Fiorentini stava in gran pericolo . G. Vill.

§ 3. Talvolta vale Fragilità; Agevolezza di eader in fallo, in errore. Perocchè la FIEVO-LEZZA si è essere poco resistente a'vizj. Tes.

§ 4. Fievolezza: dicesi anche Delle cose inanimate quando son deboli, frangibili, pie-ghevoli, arrendevoli. Piccoli arbuscelli lunghi, che si menano, e piegano a tutte parti, sicche per la loro FIEBOLEZZA non li possono tagliare, siccome cosa, che non istà ferma al lor colpo. Tes. Brun. FIEVOLISSIMO, e FIEVILISSIMO, MA:

add. Sup. di Fievole, e Fievile. Per Dio guardate, che in vaso FIEVILISSIMO avete ec.

Guitt. lett.

FIEVOLITÀ, FIEVOLITÀDE, FIEVO-LITÀTE: s. f. Fievolezza. Per la fievolità della loro complessione. M. Aldobr. Per la FIEVOLITÀ de' membri . Volg. Mes.

FIEVOLMENTE: avv. Infirme. Con fievolezza. Non si risente il cavalier ferito,

Pur fievolmente geme . Tass. Ger.

FIFA: s. f. Vannellus tringa Linn. Uccello detto anche Pavoncella . Porzione d'intestini della pavoncella, ovvero FIFA. Red.

FIGGERE, e FIGERE: v. a. Figere. Ficcare. Poi cominciai: non dispetto, ma doglia La vostra condizion dentro mi fisse. Dant. Inf. E mille baci Figge nel petto, e negli occhi vivaci . Ar. Fur.

FIGLIA: s. f. Filia. Figliuola.

FIGLIANTE: add. d'ogni g. Che figlia. Fra le bestie osserverai, Che quel ch' è men bestial, meno è FIGLIANTE. Bell. Bucch.

FIGLIARE: v. n. Fætare. Far figliuoli; e propriamente dicesi delle bestie, e si usa anche n. p. Ancora si dee la pecora di due anni coprire, quando bisogno sarà, per FI-GLIARD. Cresc. E quando ebbe fatto i suoi fi-gliuolini, cioè cagnuoli, e FIGLIATO di più di , chiamoli a se, informolli , che fossono l

prodi e valenti. Fay Esop. Raccoglie i semi del fecondo vento E de' tiepidi fiati ( o meraviglia) Cupidamente ella concepe e FIGLIA - FIGLIN persone e bestie, ed ucce' covino. Buon. Fier. Suppose egli Che tutte le mosche generalmente FIGLIASSERO bachi viventi. Ne FIGLIÒ venzette (scorpioni) dello stesso colore. Red. Ins.

S. Per simil. Mandar fuori, Produrre. Concepe e FIGLIA Di diverse virtù diverse legna. Dant. Purg. Figura, cioè produce poi lo fiutto, come figliuolo. But. L'albero dà di quei

frutti che FIGLIA. Fr. Sacch. rim. FIGLIASTRA: femm. di Figliastro. Da lei non era restato di far capitar male una

FIGLIASTRA. Fir. As.

FIGLIASTRO: s. m. Privignus. Figliuolo del marito avuto da altra moglie, o della moglie avuto d'un altro marito. Quante volte ha già il padre la figliuola amata, la sorella il fratello, la matrigna il FIGLIASTRO? Bocc.nov.

FIGLIATICCIO, CIA: add. Atto a figliare. Fatti pagar di quel che l'han tenuto Con quella lupa magra FIGLIATICCIA. Burch.

FIGLIATURA: s. f. Partus. Tempo di figliare. Venendo la FIGLIATURA degli stornelli, de' quali era molto copioso. Fr. Sacch. nov. Osservai se dopo questa figliatura, ec. altri scorpioncini dalla stessa madre fossero partoriti. Red. Ins.

S. FIGLIATURA: per Il parto medesimo. Fra quelle tante e tante creature Che son tutte

lor vere FIGLIATURE. Bellin. Bucch.

FIGLIAZIONE: s. f. Filiatio. Filiazione, Figliuolanza. Molto è da amare questo largo perdonatore, il quale così liberamente, e presto, ogni offesa perdona, e restituisce l' uomo alla grazia della sua figliazione. Cavalc. Frutt. Ling.

FIGLIO: s. m. Filius. Lo stesso che Figliuolo. - V. Prole, Parto, Portato, Germoglio, Rampollo, Pegno. Figuro proprio, naturale, adottivo, primogenito, unico, maggiore, minore, nato a un parto, o a un corpo con un altro. - Figlio amato, caro, prediletto, ubbidiente, degenerante, contumace; sconoscente, ingrato. - Fu FIGLIO del figliuolo del conte d'Artese. G. Vill. Siamo noi tutti figliuoli di Dio per adozione, e FIGLI di santa Chiesa. Tratt. piet. Trasseci l'ombra del primo parente D'Abel suo riguo e quella di Noè. Lo buon maestro disse: riculo, or vedi Il'anime di color cui vinse l'ira. Dant. Inf. Nè mai pielosa madre al caro riglio, ec. Die con tanti sospir, ec. Petr.

S I. FIGLIO: T. Monastico. Religioso addetto ad un convento particolare. Figuro come suol dirsi del convento di Firenze, di Pi-

§ 2. I Poeti chiaman Figu della terra que' Giganti favolosi che combatterono contro del Cielo .

§ Figlio: Per Facchino: bajulus. Voce disusata. Che non hai tanto ingegno, po-veretto, Che cavassi in tre di, di piazza un FIGLIO. Libr. son.

§ 4. Figli di luce: chiamano i Teologi gli

Eletti

FIGLIÒCCIA: Femm. di Figlioccio. Lo scttimo è l' nomo colla sua comare o a sua

FIGLIOCCIA. Libr. Sagram.

FIGLIOCCINO: s. m. dim. di Filoccio. Però, finch' io vi vengo a visitare Che fie tosto e baciato il FIGLIOCCINO Che, finch' e' poppa, vi si può fidare. Fir. rim.

FIGLIOCCIO: s. m. Tentus. Quegli che è tenuto a battesimo, detto figlioccio solamente da chi lo tiene. Recatevi in braccio vostro

FIGLIOCCIO. Bocc. nov.

ELIOCIO. Bocc. nov.

FIGLIOLÀGGIO. - V. Figliuolaggio.

FIGLIOLÀNZA. - V. Figliuolanza.

FIGLIOLETTO. - V. Figliuoletto.

FIGLIOGLÌNO. - V. Figliuolino.

EIGLIÒLMO. - V. Figliuolino.

FIGLIÒLTO. - V. Figliuolo.

FIGLIÒLTO. - V. Figliuolo.

FIGLIÙDÒLIA. e FÌGLIA: s f Filia.

FIGLIUOLA, e FIGLIA: s. f. Filia. La feminina della specie umana, relativamente al padre e alla madre. Giove s' allegra di mirar sua FIGLIA. - Quel rosignuol che sì soave piagne Forse i suoi right. Petr. Mi piace, o Tristano, di donarvi mia FIGLIA a dama . Tav. Rit. Ella ti riceverà volentieri e come FIGLIUOLA ti tratterà. Bocc. nov. -V. Figliuolo.

S. Dicesi in prov. Chi fa la FIGLIA vezzosa la sente adulterosa; per far intendere che Le figliuole si deono allevare con severità, e si deono tenere in timore che non siano troppo

ardite. Serd. Prov.

FIGLIUOLACCIO, CIA: s. m. pegg. di Figliuolo. Cattivo figliuolo. Quello arrabbiato aveva certi cattivi FIGLIUOLACCI. Cellin.

FIGLIUOLAGGIO, e FIGLIOLAGGIO: s. m. Voc. ant. Filiatio. L'esser figliuolo, Figliolanza, Filiazione. E se far non vuogli, sappi ch' io rifiuto figliolaggio. Stor. Barl. FIGLIUOLANZA; e FIGLIOLANZA: s.

f. Filiazione. Figliuolanze, ricchezze, danni, disgrazie e mali, indovinate lor da' lor costumi . Buon. Fier.

S, FIGLIUOLANZA: T. Ecclesiastico. Aggregazione fatta di alcuno alla partecipazione de'

Leni spirituali di qualche pia comunità.
FIGLIUOLATA: s. f. Voce bassa e disusata. Tua figliuola. 10 voglio che tu mi dea FIGLIOLATA ver moglie. Vit. Barl.

FIGLIUOLE. - V. Figliuolo. FIGLIUOLETTA, e FIGLIOLETTA: s.

f. dim. di Figliuola. Avendo una sua bella FIGLIOLETTA, ec. con una gran dote gli diè per moglie. Bocc. nov.

FIGLIUOLETTO, e FIGLIOLETTO: s. m. Filiolus. Dim. di Figliuolo. Pose la culla nella quale il suo piccolo figlioletto teneva. Bocc. nov.

FIGLIUOLINÈTTO, TA: dim. di Figliuolina e di Figliuolino. In una villa del distretto di Lucca v'era una donna, la quale per impazienza diceva ogni tratto ad una sua FIGLIUOLETTA d'otto anni: va che ti mangino

i lupi . Segner, Crist. Instr.

FIGLIUOLINA, e FIGLIUOLINO, o FI-GLIOLINO: s. m. e f. Filiola, e Filiolus. Figliuoletta o Figliuoletto. In capo a nove mesi io partorii questo bel figivolino. Fir. disc. ann. Furono adunque portati in carcere il FIGLIOLETTO che il suo male intendeva, e la figurolina si pura che diceva: che ho io fatto? Tac. Dav. Era d' Ettor rimaso un Fi-CLIUDLING. Bern. Orl.

FIGLIUOLMO, e FIGLIÒLMO: s. m. Voce bassa e disusata. Mio figliuolo. Ora farebbe bisogno a me d'aver moglie più che a riguivolmo che m'alasse. Cron. Vell. FIGLIUOLO, e FIGLIO: s. m. Filius.

Termine relativo a Padre e Madre, rispetto a coloro che da essi sono generati; e dicesi tanto de' maschi, come delle femmine. Avea più FIGLIUOLI, de' quali tre n' erano femmine . - Guilielmo , ec. ebbe due FIGLIUOLI , l' uno maschio chiamato Ruggieri, e l'altro femmina chiamata Gostanza. Bocc. nov.

S 1. Allorchè s' usa nel numero del meno, si distingue sempre il genere, dicendosi Figliuolo, se si parla di maschio, e Figliuola, se si tratta di femmina. La città di Firenze in quel tempo e a camera d'Imperio, e come FIGLIUOLA e fattura di Roma. G. Vill. Adozione è un motto di legge dell' Imperadore, quando un uomo non ha verun FIGLIUOLO, egli puote eleggere un riccioco d'un povero. uomo, se egli vuole, e farne suo figlivolo adottivo; sicchè egli è tenuto suo figlivolo e porteranne il retaggio. Tratt. Pat. Nost.

§ 2. Figliuolo di vezzi : vale Figliuolo prediletto. Iddio condiscendendogli come a FI-GLIUOLO di vezzi, esaudette la sua orazione. Vit. SS. PP.

§ 3. Menare, o Far rightuon: vale Generar figlinoli. La quale ha grandissima virtu a far generare le donne che non menano FIGLIUOLI. Fr. Sacc. nov.

§ 4. Dicesi in prov. Quando il padre fa carnovale, a' riguivoui tocca a far la quaresima, e vale Che un padre scialacquatore lascia i figli poveri. Fag. Com.

§ 5. FIGLIUOLO: per la seconda Persuna della SS. Trinità. Andate e ammaestrate tutte le genti, e battezzategli nel nome del Padre e del FIGLIUOLO e dello Spirito Santo. Passav.

§ 6. Figurour d'alcun convento: si dicono I monaci e i frati che vestirono l'abito della religione in quel tal convento. Il maestro fra Simone da Cascia Figurous del convento di

santa Caterina. Red. lett. Occh.

§ 7. FIGLIUOL mio: diciam talora per amorevolezza A fanciullo, o a cert'altre persone, quantunque da noi non generata. FIGLIUOLO, messer Geri non ti manda a me. Bocc. nov. FIGLIUOL mio: disse il maestro cortese. Dant. Inf.

§ 8. E nel quinto caso dicevano anticamente Figliuole, simile al Lat. Filiole, non per la forza della rima, ma per proprietà di linguaggio. Lo più che padre mi d'eea: FIGLIUOLE, Vienne ormai. Dant. Purg. FIGLIUOLE, dalla juventute tua ricevi la dottrina. Albert. E non che nel quinto si trova pure usato in altri casi. Mandò al suo FIGLIUOLE ie più belle donzelle che elli poteo trovare. Albert.

§ 9. FIGLIUOLO: per Discendente. Arrigucci, c Sizzi, e i rictivoti della Tosa. G Vill. cioè Discendenti, nati della famiglia della Tosa,

come il Lat. Liberi .

§ 10. Gli Antichi dissero Filipetri, Filiromoli, per dire cioè Figliuoli di Pietro, Fi-

gliuolo di Romolo, ec.

§ 11. Per simil. diconsi Figurolli, I rimessiticci che fanno al piede gli ulivi e gli altri frutti. Lasciano crescere su quelle messe da piè che tolgono il rigoglio agli ulivi, le quali come noi per similitudine abbiamo chiamate FIGLIUOLI, così Columella, avendo l'occhio al medesimo nomino sobole. Vett. Colt.

§ 12. Figurour delle cipolle: chiamano gli Agricoltori Quelle cipolline che nascono at-

torno ad una grossa cipolla.

§ 13. FIGLIUOLO innanzi al padre: chiamasi da alcuni Scrittori il Farfero o Tossilaggine, perchè le foglie compariscono dopo la fioritura. Anco tre cime d'erba che chiamasi riguiuolo innanzi lo padre, bevuta più volte guarisce la fistola del cancro. Tes. Pov.

FIGLIUOLONE: s. m. Figliuolo grande. Se tu fosse la mia moglier carnale, Noi faremmo sì fatti FIGLIUOLONI, Da compensarne

Bacco e Carnevale. Bern. rim.

FIGLIUOLTO, e FIGLIOLTO: s. m. Modo popolare, per dire Tuo figliuolo, come Signorto, Tuo signore, Mogliata, Tua moglie, Fratelto, Tuo fratelio e simile. Ammaestra richivorto e refrigggerrai te. Albert.

FIGMENTO: s. m. Fictio. Finzione. Sono o veraci. o bugiardi, sì nel ragionamento, come nel fatto, ed in ogni simulazione, e

FIGMENTO. Segn. Etic. Quest'è l'ambision, ch'all'uom non viene Per cosa, che sia annessa al suo FIGMENTO, Come Venere e'l cibo, che'l sostiene. Jac. Sold. sat.

FIGNOLARE: v. n. Rammaricarsi, e scontorcersi per dolore, come fa chi ha fignoli.

FIGNOLO: s. m. Tuberculum. Specie d'apostema nella cute, detta anche Ciccione, e da'Medici Furuncolo. Impiastra sopra del FIGNOLO il grasso del cappone. Libr. cur. malatt.

FIGO. - V. e di Fico.

FIGULINA: s. f. Voce usata dagli Scrittori Storici, e d'Antiquaria. L'arte del vasellajo, e la sua fabbrica o fornace medesima. Rottami e scarti di FIGULINA antica.

FIGULO! s. m. Figulus. Vasellajo, Vasajo. Come se il loto si lamentasse del rigulo, e dicesse tu non m'hai fatto. Cavalc.

Pungil.

FIGURA: s. f. Figura. La forma esteriore di una cosa materiale. – V. Aspetto, Sembianza, Immagine. Figura umana. – Pesce, animale di strana figura. – Ripiglierà sua carne, e sua figura. Dant. Inf. Si mi si nascose dentro al suo raggio la figura santa. Id. Par. Sicchè in essi riluca la figura alla mente tua, come riluce la figura nello specchio agli occhi corporali. But. Eziandio la figura, e la statura, da' quali principi procede l' arte della fisonomia. Com. Inf. Vo col cor gelato, qualor veggio cangiata sua rigura. – Aspro core e selvaggio e cruda voglia In dolce umile angelica figura. Petr.

SI. FIGURA: per Impronta, o Immagine di qualunque cosa, o scolpita o dipinta. Figura grande quanto il naturale, o quanto il vivo. Mezza figura. Figura da mezza coscia in su, cioè da mezza figura in su. Vasar. Figura di tondo rilievo. — V. Rilievo. Per una figura, la quare gittava tanta acqua, ec. Bocc. nov. Come figura in cera si suggella. Dant. Purg. Io, ec. ne avea abbozzata la figura col mio solito gentilissimo modo di disegnare. Red. lett. Figura in prima veduta, in seconda, terza e quarta distanza. Baldin. dec. Fece le sue figura più svelte e lunghe, che niun pittore. Vasar. Dicesi anche Libro stampato con figura.

§ 2. Figura da cembalo: dicesi d'Uomo di poco garbo, per esser dipinti i cembali d'figure mal fatte.

§ 3. Figura del Calotta: vale Uomo di

brutto aspetto e contraffatto.

§ 4. FIGURA di prua: P. Marinaresco. Quelle statue o simile che si mettono alla prua delle navi.

S 5. Figura: per Misterio o Significazione, che hauno in sè copertamente le Sagre Scritture. L'Agnello pascale era una figuna dell'Eucaristia. – Noi sporremo alcune cose storialmente e con allegoria; alcune cose investigheremo sotto figuna. Mor. S. Greg. La qual visione fu figuna, e profe zia; come per loro si dovea sostenere santa.

Chiesa. G. Vill.

§ 6. Figura: presso a' Matematici è Quello spazio che è circoscritto da una o più linee. Dicesi Figura superficiale Quella superficie che è contenuta da uno o da più termini lineari. E figura solida Quel corpo che è contenuto da uno o da più termini superficiali. V. Geometria, Figure. E si distende in circular figura. Daut. Par. Figura regolare, irregolare, piana, solida, circolare, quadra, tonda, triangolare, rettilinea, ec.

§ 7. Dicesi altrest Delle linee medesime. La linea spirale, e la cicloide sono FIGURE

matematiche.

§ 8. Figura: per Costituzione del cielo e de pianeti in un determinato punto di tempo, disegnata in piano. Sì per la figura annuale a ciò concordevole. G. Vill.

§ 9. FIGURA: diconsi anche le Costellazioni. Poste in FIGURA del freddo animale, Che colla coda percuote la gente. Dant. Purg.

§ 10. Figura: si dice dagli Abbachisti il Segno de' numeri. Sappi altresì l'abbaco, e sue figure, e'l multiplicare, ec. Libr. Astr.

S 11. FIGURA: per onestà fu detto della Natura delle giumente. Se la cavalla non vuole il maschio, tritisi la cipolla squilla, e freghisene la FIGURA sua con essa. Pallad.

S 12. FIGURA: è anche T. de'Rettorici, e de'Grammatici: e dicesi a Quel modo di favellare che s'allontana dal comune uso. - V. Colore, Rettorica, Grammatica. Le FIGURE sono l'ornamento del discorso. - La metafora è una delle FIGURE ordinarie del discorso. - Delle FIGURE del dire che gli oratori forbiti hanno impiegate, ne fu prima insegnatrice ed artefice la natura. Salvin Pr. T. È dunque necessario di far sì con diligenza, che l'uomo abbia a memoria le dizioni, e le FIGURE che si leggono negli autori. Cas lett.

\$ 13. FIGURA: parlandosi di Carte, Tarocchi, Tarocchini, sono Le carte dipinte a figure, oltre il seme a cui si accompagnano. Le figure delle carte usuali, sono Re, Re-

gina e Fante.

§ 14. Farla di PIGURA: frase usata algiuoco di primiera quando uno avendo buon punto, ed esseudo per vincer la posta, un altro
con figura fa una primiera, e gli leva la posta. Onde per traslato Farla altrui di FIGURA
vale Fargli una grande ingiuria, una solennissima burla. Malm.

§ 15. Farla doppia di FIGURA: vale Fare un inganno a doppio. Ora io disegno di farla doppia di FIGURA ai vecchi. Cecch. Stiav.

la doppia di figura ai vecchi. Cecch. Stiav. S 16. Figura: significa altresi Lo stato, o condizione buona, o cattiva relativamente a' negozi, alla rinomanza, ec. di una persona che è in posto. Far buona, o far cattiva figura in corte.

§ 17. In questo sign. Far FIGURA, detto assol. vale Essere in posto eminente. Voc. Cr.

§ 18. Far figura: vale anche Operare Non perchè il piloto sieda, e sembri ozioso, non fa figura. Salvin. Disc.

S 19. Strepito e figura di giudizio: dicesi da' Legali La maniera di procedere giuridicamente. Le cause delle povere persone, ec. dover essere sommarie, e procedere in esse senza strepito e figura di giudizio. Band. ant.

§ 20. Pogniam FIGURA: vale Come sarebbe a dire, Verbigrazia, Pogniam caso. Se' pa' di scarpe, pogniam FIGURA, si proverà un galunte innamorato, ec. avanti ch' e' ne provi un pajo, che s' affacciano al suo piede. Alleg.

S'21 Angolo della FIGURA, O Angolo del poligono: T. di Fortificazione. L'angolo che risulta dal riscontro de i due lati della figura.

S 22. FIGURA: nel Ballo diconsi Le diverse

linee che si descrivono co' piedi nel danzare. FIGURABILE: add. d'ogni g. Che può ricever figura. Succede ne' marmi, e ne' legni figurabili. Fr. Giord. Pred.

FIGURABILITÀ: s. f. T. Didascalico. Una delle proprietà de' corpi, cioè Quella di aver

sempre una qualche figura.

FIGURACCIA: s. f. Pegg. di Figura. Il terzo che, come s'è detto, era una certa riguraccia da non pensare a nulla, ec. fiz preso. Fir. disc. an.

FIGURALE: add. d'ogni g. Mysticus. Di figura; Misterioso. Se noi volemo discutere la sacra storia sotto intelletto FIGURALE. S. Greg.

FIGURALMENTE: avv. Mysticè. Con figura; Misteriosamente. Per la cognizione delle cose figuralmente delle rizzeremo l'edificio della fede. Mor. S. Greg. E'dissono figuralmente, ovvero profeticamente. Maestruzz.

FIGURAMENTO: s. m. Figura. Lo stesso che Figura, Immagine. Di Trinitate vera porta figuramento. Fr. Jac. T. Coll' ajuto del microscopio si può benissimo considerare

il lor PIGURAMENTO. Red. Ins.

FIGURANTE: add. d'ogni g: Che figura; Che rappresenta. Laddove Mercurio FIGURANTE il discorso e la ragione, sta sopra un cubo o dado, per dinotare la stabilità. Salvin. Disc. Far salti sopra un certo legno FIGURANTE un cavallo. Cr. in saltare.

S. Figurante: in forza di sost dicesi usualmente de' Ballerini, che s'introducono ne'balletti teatrali, per rappresentare alcune parti accessorie del ballo.

FIGURANZA: s. f. Voc. ant. Il figurare. Poichè mi vidi in tanta FIGURANZA Di quella che è più bella criatura, Che Deo formasse

sanza dubitanza. Rim. ant. Guitt.

FIGURARE: v. a. Figurare. Dar figura; Scolpire; Dipingere; Rappresentare; Descrivere. Figurar vivamente, bene, al vivo, in bronzo, in marmo, ec. Se io non conoscessi, ec. la fortuna aver mille occhi, comechè li sciocchi lei cieca figurino. Bocc. nov. Il consacrarono al loro Iddio di Marti, ec. e fecerlo figurare in intaglio di marmo — La città nuova di Firenze si cominciò a reedificare, ec. figurandola a modo di Roma, secondo la picciola impresa G. Vil. Figurar bene ogni cosa. Vasar.

§ 1. Per Fare apparire figure. I quait egli (il demonio) può trasmutare, alterare, in-

formare e figurare. Passav.

§ 2. Per Fingere; Formar coll'immaginazione. E l'immagine truovo di quel giorno Che'l pensier mio figura ovunque io sguardo. Petr. Teologo non fu giaumai in terra, Che l'alta Trinità si figurasse. Fr. Sacch. rim.

§ 3. Per Significare. La qual cosa fu rigurata in ciò che all'orazione d' Elia il fuoco discese dal cielo sopra il suo sacrificio. Cavalc. Frutt. lign. E però fu bene rigurata la superbia per quella fiera bestia, ec. Passav.

§ 4. Per Descrivere, o dimostrare in figura. E così FIGURANDO il Paradiso. Convien sal-

tar lo sagrato poema. Dant. Par.

§ 5. Per condurre a persezione. Se alcuna cagion di fuori non la contraria (l'acqua) e nelle cose generate ajuta a figurar le forme. Cresc.

§ 6. Per Raffigurare. Perciò a FIGURARIO

gli occhi affissi. Dant. Inf.

§ 7. Figurars: in T. di Ballo, vale Descrivere, danzando, alcuna delle figure diverse del ballo.

§ 8. Figurassi: n. p. Prender forma, o figura. L'allume si figura a punta di dia-

mante . Magal. lett. sc.

§ 9. FIGURARSI: per Immaginarsi; Credere; Aspettarsi. Qui FIGURATEVI un principe potente al pari e pietoso. Segner. Pred.

FIGURATAMENTE: avv. Figuralmente. Ila prima che innanzi procediamo, è da sapere, che nella santa scrittura figuratamente si considera il sonno in tre modi. Mor. S. Greg. Compose il movimento suo quasi come d'un uomo, che volesse più di lungi andare, per significare alcuna cosa figuratamente. Haestruzz.

FIGURATIVAMENTE: avv. Figurate. Per figura. Secondo l'usanza de poeti, parlando figurativamente in persona d'altrui. Sen. Declan. Giacob figurativamente disse, che era Esau primogenito d'Isaac. Maestruzz.

FIGURATIVO, VA: add. Mysticus. Che rappresenta sotto figura. Così la manna è detta figurativa dell' Eucaristia. – La contemplazione presente, la quale è enigmatica, cio figurativa, a rispetto di quella contemplazione della vita eternale. Scala S. Ag.

FIGURATO, TA: add. da Figurare; Esti giato. In Badia a fresco (si vede) santo Ivo di Bretagna figurato dentro a una nic.

chia. Borgh. Rip.

§ 1. Figurato: per Misterioso, Espresso sotto figura. Non abbiamo più chi c' interpetri e sponga le sentenzie loro, e' figurati e pro-

fondi eloquj. Serm. S. Ag.

S 2. FIGURATO: in Rettorica dicesi Del discorso, e de' modi di dire esposti con figure rettoriche. Portano tutte queste espressioni altre metaforiche, altre figurate, altre enfatiche. Magal. lett.

§ 3. Onde Stile FIGURATO. dicesi Quello

che è copioso di figure.

§ 4. Per Formato; Che ha una determinata forma o figura. L'umido, avvegnachè tosto perda le figurate forme, nondimeno tosto le riceve. Cresc. Il secondo modo, nel quale trovo figurato il canale, ec. si è un lungo esofago. Red. Oss. an.

§ 5. Pietre figurate: diconsi da' Naturalisti Quelle che hanno una particolar figura. § 6. Canto figurato: dicesi Della musica

cromatica, a differenza del canto fermo. FIGURAZIÒNE: s. f. Figuratio. L'atto di figurare, o sia Dar figura; Attribuir una figura a checchè sia. Dal rapportamento di questi, trovò luogo la favola (de' Centauri) e la FIGURAZIONE di costoro. Bocc. Com. D. Acciocchè fermamente ritenga quella cosa, che in lui sopravviene per rettificazione, ed equazione, e FIGURAZIONE. Cresc.

S. Prendesi anche per La figura medesima. Immagina la cera, in che si suggella, esser l'obietto d'amore, e la figurazione, che fail suggello d'essere il movimento d'amore.

Com. Purg

FIGUREGGIARE: v. a. Star sulle figure; Praticar figure rettoriche. - V. Metaforeggiare. Perciò è posta la sublimità e l'affetto come una contrammina, e contro'l sospetto che cade nel FIGUREGGIARE. Gori, Long. FIGURETTA: s. f. Dim. di Figura. Figura.

FIGURETTA: s. f. Dim. di Figura. Figurina. Fanno ballare certe figurette di leguo vestite di panno. Zibald. Andr. Questo si era una cintura, ec. ed era fatta di mezzo rilievo con qualche figuretta. Vil. Beny. Cell.

FIGURETTINA: s. f. Dim. di Figuretta. Fanno vedere FIGURETTINE minutissime. Fr. Giord. Pred.

FIGURINA: s. f. Sigillum, Dim. di Figura. Coloro i quali fanno le ficunine di cera co-lorita. Alleg. Fra essi quadri sopra belle mensole, ec. ficunine di bronzo di Giambologna posano . Borgh. Rip.

S i. Figurina: dicesi anche Delle persone ironicamente, o per dispregio. Ma ben voglio levare il ruzzo a un tratto a queste vigurine.

del Callotto. Fortig. Ricciard.

§ 2. FIGURINA: dicesi anche Delle figure rettoriche. Se come un ragazzo senza giudizio con FIGURINE, rigirato sia dall' artificioso

FIGURINO: s. m Figurina. A Lucca fab-bricano certi rigurini di cera, o di gesso, ec. Miz. Malm. E questo figurino di tanto, e si franco rigiro ha da esser Toscano. Bellin. Cical. E con quei rigunin bizzari, e snelli Che pajon del Callotti esser disegni.

S. Figurino: dicesi anche fam. a Giovane vanerello, che sta sulle mode; Lo stesso che

FIGURISTA: s. m. T. Pittorico. Dipintor di figure, siccome Fiorista, Paesista per Di-pintor di fiori, di paesi.

FIGURONE: s. m. Accr. di Figura grande, colossale, gigantesca. Fece nel corpo, della bandiera quattro figuroni grandi molto ben fatti, cioè S. Cosimo, e Damiano, e S. Piero,

e S. Paolo . Vasar.

FILA: s. f. Series. Numero di cose, che l'una dietro l'altra si seguitino per la medesima dirittura, o veramente camminino, o sieno a un pari, come Fila di soldati, di cacciato-ri, o simili - V. Capofila, Serrafila, Ordinanza, Filare, Fila lunga, diritta, ordinata. I quattro del mezzo della quarta FILA son tutti pari, ec. questi della terza FILA son otto sei pari, ed il primo e l'ultimo caffi. Varch. giuoc. Pit. Le legioni di Germania, cc. diedono giuramento solenne a Galba; le prime FILE molto adagio e con parole stentate, gli altri alla mutola. Tac. Dav. Stor. S 1. FILA: dicesi oggi da militari, Quando

tre uomini sono impostati uno dietro all'al-

§ 2. Alla fila, e in fila: posti avverb. dopo l'altro; Senz' intramezzo; Senza intermissione: e dicesi di tempo, di cose e di personé. Isolier dopo loro, e l'Ammirante, Con altre venti e lor dietro alla FILA Fer-rai ne menava trentamila. Bern. Orl. Chi gli visita, trenta di alla FILA, poi dà loro una grazia. Gell. Sport E dice che'l demonio

FILA. Malm. Camere che sono in FILA. Va-

S 3. Stare in FILA: vale Essere nella fila ordinatamente, Non uscir della fila, o diritura.

FILACCICA: s. f. pl. Titivilitium. Fila che spicciano da panno rotto, o stracciato, o tagliato, o cucito. Desideravano di toccargli almeno le FILACCICA del vestimento. Vit. SS. PP. In questo luogo vale quanto il Lat. Fimbria, Orlo da piede, qui detto Filaccica, perchè tal orlo delle vesti de' poveri suol essere sfilaccicato.

FILACCIONE: s. m. T. della Pesca. Un filo lungo a modo di lenza con amo aescato, che raccomandato da un capo a terra si lascia

la notte ne' laghi o ne' fiumi .

FILALORO: s. m. Colui che riduce l'oro, l'argento in fila, avvolgendolo sulla seta. -

V. Battiloro

FILAMENTO: s. m. Filo, o cosa simile a filo sottilissimo, come quello che si trae dal lino e dalla canapa. I FILAMENTI nel legno, che son lunghi quanto l'istesso legno, posson renderlo gagliardo. Gal. dial. mot.

S. Dicesi anco parlando de' Muscoli, de' Nervi, ec. Il significato di questa voce muscolo non solo deve rappresentarci all'intendimento uno di quei filamenti, ec. ma talvolta infiniti messi insieme. Bellin. disc.

FILANDRA: s. f. Sorta di vermicciuoli sottilissimi che si trovano nel corpo de' falconi, così detti dagli Strozzieri per rassomigliarsi alle lunghe gugliate, o fili di sottilissimo refe. Red. Oss. ann.

S. FILANDRE: chiamansi anche da' Marinaj L'erbe marine che s'attaccano sotto le navi

e ne ritardano il corso.

FILANDRO: s. m. Didelphis Dorsigera Linn. Opussum. T. de' Naturalisti . Animal quadrupede del Surinam, della grandezza di un gatto che ha una specie di falso ventre, con una grande apertura verso le gambe posteriori. In questa specie di sacco si ricoverano i suoi parti in occasion di pericolo, o vi si raccolgono per esser portati dalla madre ovunque vada

FILANTE: add. d'ogni g. Che fila.

S. Donna specchiante poco filante: dicesi proverb. Di quelle che consumano assai tempo attorno allo specchio, cioè che, per adornar-

si fanno poche faccende in casa. Serd. Prov. FILANTROPIA: s. f. Philantropia. Grecismo dottrinale. Amor degli uomini in generale. FILANTROPO: s. m. Philantropus. T. Dottrinale. Colui che ama gli uomini tutti in

FILARATA: s. f. Series . Fila , Filare , Continuazione di più cose unite insieme e in qualche modo una coll' altra concatenate. Filo stuffila, Poiche gli sa fallir due colpi in latera, ec. credo venga da Fila e Filare, e forse anche ( se piace il dirlo ) da FILA-RATA. Min. Malm.

FILARCO: s. m. Phylarcus. T. della Storia Greca. Cado di Tribù che era una specie

di Magistrato d' Atene.

FILARE: s. m. Acies. Lo stesso che Fila ; ma si dice solamente degli alberi e delle altre cose inanimate. FIBARI di pietra. - Sarà meglio, se gli ulivi si pongono ordinati per FILARI. Pallad. Febbr. Non rimanendo fra gli scacchi d' una parte e dell' altra, se non un filare di campi voti. - Gli potete ac-conciare nel medesimo modo da voi in sei FILARI a quattro per FILARE, Varch, giuoc.

§ 1. Dicesi proverb. Non la guardare in un filan d'embrici o in un filan di case, e vale Filar grosso; Non por cura si sottil-mente a ogni cosa. Ella farebbe manco melarance e non la guarderebbe così in un FI-LAR d'embrici. Varch. Suoc.

S 2. FILARE: parlandosi di Cave di pietra e simili, dicesi dagli Scarpellini, ed altri per lo stesso che Strato. Pietra del fossato, ec. quando si cava il primo FILARE è ghiajoso e grosso; il secondo mena nodi e fessure, il terzo è mirabile, perchè è più fino.

§ 3. In Marineria diconsi Filari o maestre della fonte, Due legni bislunghi che posano sopra due latte ad una certa distanza; ne' quali dalla parte di sotto sono inchiodate le mezze

latte

§ 4. FILARE: dicesi in Toscana Di più pani insieme attaccati per la linea retta, quali, secondo l'abbondanza o la carestia, sono di maggiore, o minor peso, nia sempre d'un prezzo costante. Que' fili che sono il doppio di peso e di prezzo diconsi Filoni. - V. Pane, For-

najo, Coppietta.

FILARE: v. a. Nere. Unire il tiglio o'l pelo di lino o lana o simil materia, torcendogli col fuso e riducendogli in finissima sottigliezza. - V. Rocca, Fuso, Filatojo, Pennecchio, Accia, Refe. FILARE sottilmente, agguagliatamente. - FILANDO, ad ogni passo di lana filata che al fuso avvolgeva, mille sospiri più cocenti che fuoco gittava, di colui ricordandosi che a filare gliela aveva data. - Egli mi conviene andar sabato a Firenze a render lana ch' io ho filata. Bocc. nov. Se e' ci fosse Monna Pocofila, Dir se ne possa oggi la vigilia Che mai un fuso d'accia non FILO. Franch. Sacch. rim.

S 1. FILAR la seta a Lavorino. - V. La-

vorino .

§ 2. Dicesi anche dell' Avvolgere e torcere sulla seta l'oro, l'argento ridotto in istrette e sottilissime lame - V. Filaloro, Battiloro.

§ 3. Figur. Ordinare, Disegnare. Che fai tanto sottili Provvedimenti, ch' a mezzo No-

vembre Non giunge quel; che tu d' Ottobre FILI. Dant. Purg. cioè Gfi statuti e le leggi che tu ordini e disegni, presto si rompono

§ 4. FILARE: per Aver paura; Temere; che anche dicesi Aver filo - V. Filo. Vedete se costoro filano della mia passata. Car. lett.

§ 5. FILAR sangue: vale Non a gocciole ma distesamente e sottilmente versare il sangue. Miseramente graffiandola, la facea FILAR

sangue . Fiamm .

§ 6. FILARE: assol. dicesi Del vino e della botte, quando essendo quasi vôta, getta sottilmente. O ch' egli (il vino) fill, o mostra la paura Ch' ebbe a dar volta di fiaccarsi il collo, Sicche men mal saria ber l'acqua pura. Ar. sat.

S 7. FILARE : dicesi Del cacio, e d'ogni altra cosa viscosa, che faccia fila. E FILA come

cacio Parmigiano . Burch.

§ 8. FILAR del signore: vale Fare il grande. Ed anche FILAVA del signore somigliando questa volta un prudente. Fir. disc. ann.

§ 9. Far filar uno: vale Farlo fare interamente a suo senno; Farlo star cheto per bella paura - V. Filatojo. Il capitano è tanto prosuntuoso, impetuoso e pazzo, che farà Filar quella donnuccia. Cecch. Corr.

§ 10. Dare a FILARE: vale Dare altrui li-

no o simili, perchè lo fili.

§ 11. Fare FILARE: vale Operar ch' altri. fili .

§ 12. E figur. Far violenza altrui, perchè faccia interamente a tuo senno; costrignerlo a far la tua voglia.

§ 13. FILARE all' asta, o alla cintola: dicesi da' Funajoli Quando attorcono la canapa

per fabbricar le funi .

§ 14. Dicesi proverb. Chi rila e fa FI-LARE, buona massaja si fa chiamare, e ciò perchè fa molte tele; onde si dice ancora: Il fusajuolo d'argento fa le donne sufficienti . Serd. Prov.

S 15 FILAR la gomma: T. Marinaresco. Mollare, Ammollar il canapo, Dar fune; Lasciar correre il canapo; Legar la gomona

alle bozze, affine che non FILI più.

§ 16. FILARE : dicesi anche Del ragno quando ordisce e tesse la sua tela. Che in questo FILA in aer volando il ragno dal di pieno. Salv. Es. G.

§ 17. FILARE: parlandosi di fluidi, vale Gettar sottilmente. La ghianda del membro quasi quasi imperforata, e per lo meno aper-ta di un solo punto, ed a tal segno, che l'o-rina sottilissimamente ne fili fuora. Red. lett.

S 18. Il Diavolo è sottile, e FILA grosso. V. Diavolo.

§ 19. Far FILARE. - V. Filatojo.

S 20. FILAR grosso: vale Non guardar nel sottile, e per la minuta. - V. Filare, sost.

S 21. FILAR sottile: contrario di Filar grosso. Riprendendo lo eletto Imperadore, disse: voi filate molto sottile. M. Vill.

§ 22. Torre a FILAR, per dare a FILARE: dicesi di Chi da a far le sue faccende, per pigliar a fare quelle d'altri senza pro.

§ 23. La puttana FILA: dicesi proverb. Quando noi veggiamo alcuno affaticarsi contro

I suo solito, che dinota aver gran bisogno. § 24. Non è più tempo, che Berta FILAVA: prov. e vale Non è più tempo della felicità. E parimente si dice: Allora Berta FILAVA a tre rocche, cioè Era un tempo felicissimo.

§ 25. Dicesi in prov. Chi FILA ha una camicia, e chi non FILA ne ha due; e vale Che molte volte è rimunerato chi meno lo

§ 26. FILAR sulle ancore: T. Marinaresco. Dicesi Quando l'ancora non agguanta il foudo, onde la nave non può restar ferma in quel luogo dove si è affondata, - V. Arare.

§ 27. FILA la gomona: Comando Marina-

resco, per dire Molla fuora, FILARETTO:s. m. Pietra arenosa di grana fine disposta a lamine, o strati alternati dalla mica argentina. Trovasi alle Cave di Fiesole sotto il filone della pietra serena. Perta rimurata di FILARETTO. Mann. Term.

§ 1. Muro di FILARETTO: dicesi dagli Architetti Quello che è fatto di pietra naturale

e sassi incerti.

§ 2. FILABETTI: dicesi anche Quelle bozze o pietre che chiudono la parte superiore di

una finestra o di una porta quadrata.

§ 3. Filaretti: diconsi da' Marinaj Certi pezzi di legno riquadrati, che retti dalle battagliole formano una specie di parapetto intorno alla nave, e sostengono l'impagliettatura.

FILARMONICO: s. m. Voce che propriamente significa Amante d'armonia, o di Musica, ed e nome d'Accademici così detti. Giorno sacro a' filanmonici, Algar.

FILASTROCCA: s. f. Filastroccola . V. Perchè non gli morìa la lingua in bocca, Ricominciò quest' altra FILASTROCCA. Malm.

FILASTROCCOLA: s. f. Sermonis molesta prolixitas. Lunghezza di ragionamenti, Filastrocca, Paja, Tantaferata. Egli che non era mica povero di parole, con certe sue FI-LASTROCCOLE la fece rimaner tutta sodisfatta. Fir. nov.

FILATERA, e FILATTERA: s. f. Multitudo, series. Quantità, Moltitudine, Seguenza. Poiche Jason tanta filatera d'ambascerie udio, tutto s'accese d'ira. Guid. G. FILATERE distese di formiche, Che 'l piè d' un viator sperde in un passo. Buon. Fier.

S. Per Lunghezza di ragionamenti; ma in questo significato s' usa più comun. Filastroccola, e Filastrocca. Ne far troppo destese le l

FILATTERE tue, in dir ciò che fai Me. Franc, Barb.

FILATERIA: ,. f. Phylacterium. Una carta ove erano scritti i passi della Scrittura, o i Comandamenti della Legge, la quale carta portavasi dagli Ebrei intorno al braccio. - V. Pentacolo. Ci resta solo che per rispetto che l'incantesimo non vi nuocesse, io vi faccia addosso certi caratteri con alcuni pentacoli e filaterie. Cocch. Inc.

FILATÈSSA: s. f. Series . Fila confusa di cose. Una squadra di bicchieri, una FILA-TESSA d'orciuoli erano in sulla tavola. Fir. As. Coloro i quali pongono negli androni, e per gli cortili con lunga FILATESSA l'imagini degli antichi loro, ec. Sen. ben. Varch.

FILATICCIO: s. m. Filato di seta stracciata. FILATICCI di bozzoli sfarfallati. Il filaticcio di prima sorte è detto volg. FILATICcio di palla. - V. Falloppa. E mal il sarto semplice discerne Dalla seta più fine al FILA-TICCIO . Alleg.

S. Per Tela fatta di simil, filato. Sottana. di FILATICCIO e mezza grossagrana. Alleg. FILATO: s. m. Ogni cosa filata. - V. fi-

lo. Con una filatrice disputare del FILATO. Bocc. nov.

S 1. Per L' atto del filare. Ajuterebbe una vedova che avesse bisogno di fare una gammurra a una sua figliuola da marito, per iscontar la valuta in filato. Fir. nov. § 2. Filato: figur. Filo sottile a guisa di

filato. Fu d'opinione che i ragnateli non si cavino il filato dalle parti interne del ven-tre, ma dall' esterne. Red. Ins.

§ 3. FILATO: T. de' Cartaj. Fili d'ottone, di cui è tessuta la forma insieme colle trecciuole. - V. Cartajo.

FILATO, TA: add. da Filare. Ad ogni passo di lana FILATA che al fuso avvolgeva, mille sospiri più cocenti che fuoco gittava. Bocc. nov. Mi vuol dare una somma d' ori filati, che io gnene porti a Bologna. Cecch. Servig. FILATOJAJO: s. m. Colui che lavora al

filatojo da seta. Varch. Stor. Baldin. Dec.

FILATOJO: s. m. Rhombus. Strumento di legno da filar la lana, lino, seta e simili, che ha una ruota, colla quale, girandola, si torce il filo. Fuso del filatojo. - Chiamavansi i cavalieri del FILATQIO, perocchè i danari che si dierono loro, si toglievano alle povere femminelle che filavano a filatojo. Din,

S 1. Fare star al FILATOJO, o Far filars; vale Fare star cheto alcuno per bella paura,

\$ 2. FILATOJO: dicesi anche Il luogo dove sono i valichi ed altri ingegni da filar la seta. Il padrone, o principal ministro, chiamasi Filatojajo. - V. Valico, Addoppiatojo, Torci-

§ 3. FILATOJO: dicesi anche un piccolo arnese da fare i cannelli per ordire.

§ 4. FILATOJO: T. de' Cerajuoli, Ordigno da torcer la hambagia per tirar lo stoppino.

FILATÒRA: s. f. Donna che fila a prezzo la lana, il lino e simili. Intente a contrastar coi battilani, E fure il conto con le FILATO-RE. Samin,

FILATÒRE: verb. m. Che fila. Come avviene a' filatori e tessitori di lana. Fr.

Giord. Pred.

FILATRICE: s. f. di Filatore; Donna che fila. Con una filatrica disputar del filato. Bocc. nov. FILATRICI d'or siam, come vedrete, Se del nostro filar pruova farete. Cant. Carn

FILATTERA: s. f. Filatera. V.

FILATURA: s. f. T. dell' Arti. L' arte, e l'atte di filar la lana, la seta, la canapa, il lino, ec. per diversi usi. La tiratura della

seta è seguita dalla FILATURA.

S. FILATURA: si dice anche Il filato medesimo. Sono in paragone di queste finezze ombre affatto, ec. i fili de' vermi da seta e de' raini, non che qualunque filatura artifiziale. Bellin. disc

FILAUZIA: s. f. T. Filosofico. Amor di sè stesso, che in due maniere si può intendere, cioè dalla parte della ragione, o dell'intelletto, e dalla parte dell'appetito; e per lo più s' intende di amor disordinato di sè stesso

FILELLO: s. m. Anagloglossum. Filetto; Scilinguagnolo. A che bado, dice la balia, quando gli tagliava il FILELLO? Seguer. Cr. mstr.

FILETTARE: v. a. Ornare con filetto d'oro o simili. Un par di calze di raso rosso FILETTATO di teletta bianca. Varch. Stor.

S. FILETTARE: Orlare il vasellame. FILETTATO, TA: add. da Filettare. V.

FILETTINO: s. m. dim. di Filetto. Gli spigoli delle quali insieme con varj luoghi dell' opera erano contesti d'alcuni filettini d' ebano. Beny. Cell. Oref.

FILETTO: s. m. Villus. Dim. di Filo. I muscoli non sono altro che filetti di porpora con le testate d'argento. Bellin. disc.

S 1. Per una di Quelle funicelle che si attaccano da basso alle ragne per tenerle tirate.

§ 2. FILETTO: dicesi anche una Specie d'imboccatura piccola, sottile e spezzata, ai due estremi della quale sono attaceate due corde che si legano alle due campanelle che sono alle due colonne d'ogni posta de cavalli nella stalla e servono a far tener alta la testa al cavallo, quando viene strigliato o altrimenti curato.

§ 3. Onde Tener in filetto alcuno: figur. vale Tenerlo a dieta, Dargli poco da man-

§ 4. FILETTO: Ornamento sottile d'oro, o

d'altro, a somiglianza di filo. § 5. Per Quel legamento che congiunge il

prepuzio alla parte inferiore della fava.

§ 6. Per lo scilinguagnolo. - V. Filello. Dopo che avrai il FILETTO della lingua a' fanciulli che tartagliano, ec. Libr. cur.

§ 7. FILETTO: dicesi da' Giojellieri Quel sottil filo d'argento o simile, che tiene congegnata la gemma al suo castone. Messo il dito grosso ai FILETTI del diamante, lo trassi dal

suo anello. Cillin. vit.

§ 8. FILETTO dicesi: in generale dagli Orefici, Coltellinaj, ed altri, Un ornamento formato da una o due piccole scanalature, che per lo più mettono in mezzo un picciol tondo rilievo a guisa di sottilissima bacchettina

§ 9. FILETTI delle lettere : diconsi Que' sottili tratti di penna, con cui si comincia a scri-

vere le lettere in asta

S 10. FILETTO: T. de' Macellaj. Quel taglio del culaccio che resta sotto la groppa

§ 11. Filetto: chiamasi Una sorta di giuodetto anche Giuoco di Smerelli. V

FILIALE: add. Di figliuolo, Da figliuolo. Amore o Afficione FILIALE. - Ubbidienza FILIALE. V. Servile.
FILIALMENTE: avv. A maniera di figlio,

In modo filiale. Voce di regola.

FILIAZIONE: s. f. Filiatio. L' esser figliuolo; e si dice anche Figliuolanza. Alla quale FILIAZIONE chi vuol venire, pigli esem-plo da questa Cananea. Esp. Vang. Larga perdonatore, il quale così liberamente, a presto ogni offesa perdona, e restituisce l' uomo alla grazia della sua filiazione. Ca valc. Frutt. ling.

FILIBUSTIERE: s. m. T. Marinaresco. Nome che si dà ne' mari dell' America a' Pirati.

FILICE. - V. e di Felice.

FILICITA. - V. e di Felicità. FILIERA: s. f. Strumento d'acciajo, bu-

cato con fori di diverse grandezze a uso di passarvi oro, argento e simili, per ridurli in filo. FILIERA da filo tondo; TILIERA da cornice. - V. Castelletto per dar l'onda.

S 1. Per simil. Ogni altro cerchietto fatto a quella guisa. Facemmo fare un cerchietto, o FILIERA d'ottone, la quale la capisse per appunto nel suo maggior perimetro. Sagg

nat. esp.

S 1. Per met. vale Discussione, Esame diligente, Considerazione. Il passare per le Fi-LIERE degli squittinj, esser trovato per riprova della vita e fama di ciascheduno . Tuc

Dav. Stor.

§ 3. Per FILIERA : vale Per Ordine, In filla. E tu fa festa, che noi per filiera ti venghiam dietro: Buon. Fier.

FILIERINO: s. m. T. de' Battilori. Dim. di Filiera. Ferro a mano da tirar la gavet-

FILIGGINATO, TA: add. Fuliginosus: Filigginoso. Il cammin che non è usato Sempre mai gran fummo getta, E s'egli è ri-LIGGINATO, Fa l'entrata poca e stretta. Cant.

FILIGGINE: s. f. Fuligo. Quella materia nera che lascia il fummo su pe' cammini. Li spazzacammini, ec. ripuliscono le cappe o go-le de' cammini dalla FILIGGINE. Min. Malm.

S. FILIGGINE: T. de' Georgofili Malattia del grano più comun. detta Volpe, e corrottamen-

te Golpe. V.

FILIGGINOSO , SA: add. Fuliginosus . Che ha fuliggine. Dell' ardente cammin l' oscura ed atra Filigginosa polve ivi entro sparse. Alam. Colt. Materia di color FILIG-GINOSO. Red. Oss. ann.

FILIGRANA: s. f. Specie di layoro fine in oro, o in argento, imitante l' arabesco. Magal.

lett. - V. Filo .

FILIO: s. m. Filius. Figlio, Figliuolo. Quando tu l'allevasti come FILIO. - Riconoscer

il padre vero e'l filio. Morg.

FILIPENDULA: s. f. Spiræa filipendula. T. Botanico. Specie di pianta che nasce ne' prati detta così, perchè pende come da un file . Mattiol .

FILIPPICHE: s. f. pl. T. Filologico. Nome dato alle orazioni di Demostene contro Filippo Re di Macedonia. - V. Orazione.

S. FILIPPICHE: diconsi per analogia Altre composizioni di questo genere come sono le orazioni di Cicerone contra Marcantonio .

FILIPPO: s. m. Nome proprio usato anche comun. come Nome di una specie di moneta

d' argento . - V. Moneta .

FILLIREA: s. f. Phillyrea. Arbusto simile al leccio che cresce ne'luoghi alpestri, e produce coccole simili al pepe. Vidi cert' altri ramuscelli simili sulla FILLIREA seconda del Clusio . Red. Ins.

FILLITIDE: s. f. T. Bottanico. - V. Lin-

gua cervina.

FILO: s. m. Filum. Quello che si trae filando da lana, canapa, lino, e simili, nel pl. fila e fili. - V. Filato, Refe, Accia. Filo sottile, sottilissimo, agguagliato. – Un go-mitolo, una matassa di FILO. – Sì è debile il FILO, a cui s'attene La gravosa mia vita ec, Petr. canz. Aveva le sue vestimenta di FILA sottilissime e con maraviglioso artifizio e d'una materia indissolubile conteste. Boez. Varch.

S 1. Trarre il FILO della camicia a uno: vale in modo proverh. Ottenere ciò che l'uom vuole; Far piegare alcuno al suo desiderio.

Bocc. nov.

§ 2. Partirsi in sul far del nodo al filo: vale Lasciare sul buono.

§ 3. Dicesi proverb. A tela ordita Dio

manda il FILO, cioè Non si dee essere troppo tardo a principiare l'imprese. Serd. Prov. § 4. FILO: per simil. dicesi ad Ogni cosa che si riduca a guisa di filo, come Fil d'orro, d'argento, di ferro, e simili. FILO grosso de' Cordaj. Filo liscio, e riccio de' Battilo-ri. Nelle Magone il fil di ferro dividesi in sorterie dette Piombi dal Numero uno fino al nove, e da questo fino al 31. dette Passaperla. Entrarono due giovanette, d'età for-se di quindici anni l'una, bionde come FILA d'oro. Bocc. nov. E quando comincera quasi a far filo (lo scireppo) se lo toc-cherai col dito, o che pendente si tenga alla mestola, sarà cotto Cresc.

§ 5. E così pure D'ogni cosa conformata a guisa di filo. Fili muscolari, nervosi, ec. - Fil di paglia, fil d'erba, ec. - E par ch'egli abbia in mano un FIL di paglia. Bern. Orl. Il muscolo preso nel suo vero concetto non è altro che un filo solo, e FILO grosso non più di qualsisia FIL di re-

fe . Bellin, disc.

§ 6. Inciampare, Rompere il collo, o simili, in un fil di paglia: vagliono Pericolare per poco, e in ogni minima occasione; che anche si dice Affogare in un bicchier di acqua. Tu inciamperesti nelle cialde, ovvero cialdoni, o ne'ragnateli o in un FILO di paglia. Varch. Ercol.

§ 7. Filo per filo: vale Cosa per cosa, Minutamente e ordinatamente. Ne restava una di loro di domandare psiche punto per

punto, filo per filo. Fir. As.

§ 8. Fil filo: posto avverb. Successivamente l'uno dietro all'altro. E s' io non fo venir la lagrimetta fil filo all'occhio, con ogni bicchiere, ec. Ambr. Bern.

§ 9. Vederla FIL FILO: vale Trattar la cosa con rigore, e Guardare ogni minuzia. Bisticciarla con alcuno, e star seco in sul bisticcio, e volere stare a tu per tu, vederla FIL FILO, o per quanto la canna. Varch. Ercol.

S 10. Pigliare uno di FILO: vale Stringer-lo senza dargli tempo di replicare; che anche si dice: Stringerlo fra l'uscio, e'l

muro.

§ 11. A FILO a FILO: posto avverb. come A uno a uno, a cosa a cosa, e simili, vale A un filo per volta, siccome si direbbe: A una cosa per volta; A uno per volta. E di più si pigliano le fila di tal erba, e a filo a filo s'intreccia. Sod. Colt.

§ 12. Tenere il FILO: vale Procedere con

ordine.

\$ 13. Tenere attaccato, o appiccato il vilo.

110

vale Intermettere il trattato d'un negozio, ma ! non romperne del tutto la pratica; e Rappic-care, Rattaccare il filo, vale Ripigliare il trattato, o simili. Pure i'gli ho detto, che tenga questo filo appiccato. Cecch. Dot. Ben sapete che'l vecchio ha rappiccato il rilo con Pandolfo, e vuol che oggi i' soscriva la scritta. Id. Mogl. Credo che presto si darà occasione a V, S. Illustriss. di rattaccare il FILO delle lettere . Red. lett.

S 14. Filo: per Linea. Sicchè ritenga il FIL che fa la zona. Dant. Par. Fa lo suo splendore uno filo a modo come d'uno cer-

chio . But. ivi.

§ 15. Per Stile, Modo, Pratica, Maniera, Ordine di checchessia . Bisognava che colui, il quale in quel luogo succedere gli doveva fusse nomo, il quale avendo il FILO delle faccende, e potesse e volesse difenderla. Varch. Stor.

S 16. Onde Mettere uno in sul FILO: vale Indirizzarlo secondo lo stile, o costume. Dant. Par.

§ 17. Per met. la Continuazione delle cose, come Filo di storia, filo di ragionamento, o simili. - Per la qual cosa, ripigliando il lasciato filo, diciamo che, ec. Stor. Eur. Le diversioni di jeri, che ci torsero dal diritto rico de' nostri principali discorsi, furon tante, ec. ch' io non so, se potrò, ec. rimettermi su la traccia. Galil. Sist. Quest' opera non fu da lui interamente compita, perciocchè morte gliele interroppe, troncando il filo della sua vita in sull' età di 26. anni. Borgh. Rip. Dicesi anche dello stile. Fizo di dire elegante, puro, forbito, soave, regolato, os-

servato, ec.
§ 18. Fil di perle, di coralli, o simili: vale Vezzo, o Collana scempia. Con fregi di perle e di bottoni d'argento dorati spessi, a quattro, o sei fill, accoppiati insieme.

G. Vill.

§ 19. Filo: per Fila sost. Poi volan più in fretta, e vanno in filo. Dant. Purg.

§ 20. Avere il vento in FIL di ruota: vale Avere il vento prospero, in poppa, a linea retta. Sempre insino al calcese l'artimone Con fresco mare, e in FIL di ruota il vento. Ciriff. Calv.

§ 21. Filo: talora val Niente, Punto; come: Io non ho filo della tal cosa.

§ 22. Filo delle reni, o della schiena: significa la Spina. Mandando i fianchi ora in quà, e ora in là, dimenando così un poco il FIL delle reni, ec. - Ed eransi ritte in sul FIL della schiena certe setolacce che non pa-

reano altro che spiedi. Fir. As.

§ 23. Dicesi anche Quella parte carnosa che si trova nelle vertebre che son lunghesso il dosso, e allora solamente quando n'è tratta per servire di cibo.

§ 24. Filo: si dice anche il Taglio del coltello, della spada e d'altro simile.

§ 25. Onde Mandare, Mettere, Tagliare, e simili, a fil di spada, vagliono Uccidere, Ammazzare; e dicesi propriamente de' paesi e popolazioni, dove dagl' inimici sono interamente uccisi tutti gli abitanti. Non accettavano priego alcuno, ne avevano misericordia di qualità, di sesso, di età, ma tutto met-tevano a fir di spada. Stor. Eur. Fu dato il segno a' soldati, saliti colle scale sulle mura, di mandar tutti a FIL di spada. Tac. Dav. Il giorno aspettan con molta paura, E che quella infelice terra vada A sangue, a sacco, a fuoco, a ril di spada. Bern. Orl.

§ 26. Spada di FILO: si dice dal suddetto filo, a differenza di quella da s hermire, detta di marra. - V. Marra. Si tiravano con esso le spade di filo e non di marra. Tac. Day.

§ 27. Fil di pane : significa Tre pani ap-

piccati insieme per lo lungo.

§ 28. Fil dell' acqua: vale la Corrente dell'acqua. Lo stolto notatore che se ne può andare per lo FIL dell' acqua, pugna notar contro alla corrente. Albert.

§ 29. Fino della sinopia; vale Filo intinto nella sinopia, col quale i segatori seguano il

pancone per segarlo diritto.

§ 30. Onde Andare a FILO: vale Andare secondo il segno che si fa col filo tinto nelle

tavole, a oggetto di segarle diritte.

§ 31. Ed in prov. Andar per rilo della sinopia: che vale Fare checchessia con gran considerazione e riguardo; Andare dirittamente, Con esattezza; che anche si dice: Andar a filo. - V. Esattamente,

§ 32. Per filo, e per segno : vale Esattamente, Giustamente, Senza alterare o tralasciare parte veruna della cosa: preso del se-guare col filo i legnami che si fa dagli artefici per segarli diritti. Hammi conto ogni cosa

per Filo e per segno. Fir. Trin.

§ 33. A FILO: posto avverb. vale A dirittura; presa la met da' muratori, o simili, che tirano un filo per andar diritto. E quindi a FILO, alla dritta riviera Cacciano il legno, e fan parer che voli. Ar. Fur.

§ 34. Essere, o Stare a rico, o per Filo: vale Essere in dirittura; e figur. Esser pronto, apparecchiato, lesto, in punto per far chec-

chessia.

§ 35. Mettere a filo altrui per far chec-chessia: vale Fargli venir voglia di quella tal cosa; che altrimente si direbbe Metterlo in succhio o in zurlo. Malm.

§ 36. A filo: vale anche Per taglio. § 37. Per filo, e Di filo: posti avverh. co'verbi Avere, Fare e simili, vagliono Per forza. Chiariva bene essersi avuto per filo

quello che colle buone non si sarebbe ottenuto. Tac. Day. E che quelli che non volessero, gliele facessero fare per FILO. Fir. Asi

§ 38. Andar di FILO: vale Andare a dirit-

to. Voc. Cr.

§ 39. Di FILO: posto avverb. vale anche Senza intermissione; e si dice di operazioni che pos-

sono esser disgiunte. Voc. Cr.

§ 40. Pigliare uno di FILO: vale Indurre altrui a checche sia, senza dargli tempo di repliche. Voc. Cr.

§ 41. FILA andate : diconsi da' Lanajuoli

Certi vôti che rimangono nel panno.

§ 42. FILA doppie di ripieno. - V. Dop-

pione . § 43. Fizi: diconsi da' Costruttori delle navi le Tavole che si mettono al bordo della barca distanti l'una dall'altra in modo che ve ne possa capire un' altra; il che dicesi Imbuo-

§ 44. Filo della vela: dicesi in Marineria L'ultimo ferro a cui è attaccata la scotta.

§ 45. FILA: diconsi in Toscana le Foglie della giuestra. Ginestra, pianta che fa le foglie simili al giunco, alle quali noi di-ciamo fila. Voc. Cr. in Ginestra.

FILODOSSO: s. m. Grecismo poco usato. Amatore della sua gloria. Pallav. Art. perf.

FILÒGO. - V. e di Filologo.

FILOLINO: s. m. dim. di Filo; Sottilissimo filo. Filolini innumerabili situati per ritto, uno accanto all'altro, e stivati. Cocch.

FILOLOGIA: s. f. Studio ed erudizione delle diverse parti della letteratura, e specialmente della critica. FILOLOGIA è dottrina della memoria, e però contraddistinta dalla scien-

za. - V. Erudizione, Letteratura.

FILOLOGICO, CA: add. Appartenente alla filologia. Si volle divertire colli filologici studj ancora. Lami Dial. Letteratura, erudizione FILOLOGICA .- Opuscoli FILOLOGICI. Gori

FILOLOGO: s. m. Philologus. Amator del parlare, Amante delle lettere: e dicesi propriamente di Colui che si applica allo studio della varia letteratura e specialmente alla Critica. A questi antichi aderiscono tutti i FI-

FILOMELA: \(\) s. f. Luscinia. ResignuoFILOMENA: \(\) lo, così chiamato per la
persona che fingono i Poeti che fosse ayanti la sua trasformazione in uccello, benchè alcuni tengono che Progne, e non Filomena, fosse trasformata in rosignuolo. E garrir Progne, e piagner FILOMENA. Petr son.

FILONDENTE: s. f. Levidensis. Sorta di

tela rada

FILONE: s. m. Traccia o Vena principale della miniera. - V. Strato, Vena. Non si l'tempo da filosofare. Morg.

parla d'altro che di cave, di vene e di ri-LONI . Car. lett. Ritrovar il FILONE maestro della cava. - Le testate de' FILONI. - Miniera che non ha ordine di filoni.

3 1. Dicesi anche de' diversi Strati di pietra nelle cave. Filari di pietra e di scogli di-

sposti in filont spianati.

§ 2. FILONE, o Spirito della corrente di un fiume: si dice dagl' Idraulici Quel luogo dove l'acqua è più profonda e corre con maggiore velocità.

§ 3. FILONE: parlandosi di Pane. - V. Fi-

FILONIO: s. m. Philonium. Specie d'elettuario, così detto dal nome di Filone, valente Medico, che fu il primo a comporlo. Fi-LONIO maggiore o Romano di Niccolao. - F1-LONIO Persico, di Mesue. Ricett. Fior.

FILOPATORE : add. T. Storico . Voc. Grec che significa Amatore del padre; ed è un Titolo o soprannome dato ad alcuni Re d' Egitto e della Siria. Tolomeo FILOPATORE.

FILOSAFO: s. m. Nelle Scritture antiche si trova quasi sempre scritta così la voce Fi-

losofo.

FILÒSO, SA: add. Che è pieno di fila, o simili a fila. - V. Filamentoso. Sono altresi quei sedimenti filosi, albicci, e simili alla marcia, i quali sedimenti si scorgono continuamente nell' orina. - Essendo fatta da un sugo nerveo, e di natura differente dal sangue, riesce una materia FILOSA simile nel colore e nella consistenza alla chiara dell' uovo. Red. Cous.

FILOSOFA: s. f. Filosofessa. Una selvaggia Borghini nobil donzella, incomparabile,

FILOSOFA e poetessa. Salvin. disc.

FILOSOFACCIO: s. m. Pegg. di Filosofo.

Matt. Franz. rim. burl.

FILOSOFALE: add. d'ogni g Philosophi-cus. Da Filosofo; Filosofico. Il loro sollazzo era amichevole e FILOSOFALE. Vit. Plut.

FILOSOFANTE: s. in Philosophus . Filosofo che attende alla filosofia. Valorosissimo tra' filosofanti divenne . - Cose nelle scuole de' filosofanti dette. Bocc. nov.

S. FILOSOFANTE: usasi anche in forza d'add. e vale Che filosofa. Riconosciuto da' filosofi più nobilmente filosofanti. Magal. lett.

FILOSOFARE: v. n. Philosophari. Attendere a filosofia, Filosofeggiare, Speculare per trovare il vero. Voi non andate giù per un sentiero filosofando. Dant. Par. Quei filos SOFA; quelli poetando non prende sonno. Buon. Fier.

S. FILOSOFARE: per Ispeculare, o Discorrer seco medesimo. - V. Disaminare, Scandagliare, Considerare, Riconsiderare. E chi volesse pur filosofare. Fr. Sacch. rim. Venuto è il

FIL

FILOSOFASTRO: s. m. Philosophaster. Filosofo di poco valore. Sordastro e filoso-

FASTRO sono cattivi. Varch. Ercol.

FILOSOFEGGIARE: v. n. Philosophari. Filosofare. Zenone vedendo che tutte le sue cose erano andate in fondo, disse: la fortuna vuole che io più espeditamente rilosoreggi. Com. Inf.

FILOSOFESSA: femm. di Filosofo; ma forse non si direbbe, se non in ischerzo. Appresa negli specchi Della FILOSOFESSA esperienza De' danni il fiore, il frutto e la semenza. Buon. Fier.

FILOSOFETTO: s. m. dim. di Filosofo, detto per dispregio di chi pretende farla da

tilosofo; Filosofuolo. Segner. Pred. FILOSOFIA: s.f. Voce Latino-greca. Philosophia, cioè Amore della Sapienza; Verace conoscimento delle cose naturali, delle divine e delle umane, tanto quanto l'uomo è possente d'intendere. Alta, grave, profonda FI-LOSOFIA. - Imprender FILOSOFIA. - Un dubbio di filosofia. - Filosofia è un amoroso uso di sapienza. Dant. Conv. Povera e nuda vai filosofia. Petr.

§ 1. Filosofia: per Dottrina, Opinione, Insegnamento particolare di qualche filosofo. I sentimenti, come vuole alcuna celebre FI-LOSOFIA, son tutti toccamenti. - Coll' entrare nella filosofia di Democrito, che, salvo i corpi e'l voto, non ammette nulla di sostanziale e di reale. Salvin. pr. T. E così dicesi pure La filosofia di Platone, d' Ari-

stotile, del Cartesio, ec.

§ 2. FILOSOFIA: T. di Stamperia. Carattere di mezzo tra l'Antico, e'l Garamone. -

V. Lettura

FILOSOFICAMENTE: avv. Philosophice. Da filosofo. Al quale la donna filosofica-MENTE risponde così. Libr. Am. Perchè tu sei filosofo, io voglio proceder teco filosofica-MENTE. Circ. Gell.

FILOSOFICARE. - V, e di Filosofare. FILOSOFICO, CA: add. Philosophicus. Da filosofo, e Di filosofo, o Di filosofia. Pensieri filosofici. - Argomenti filosofici. Bocc. e Dant. Vidi il maestro di color che san-no Seder tra filosofica famiglia. Dant. Inf.

S. Medico filosofico: dicesi Quegli che non ammette fuorche le sicure, certe e filosofiche verità naturali. Di questa setta fu autore A-sclepiade. - V. Dommatico. Cocch. Disc.

FILOSOFINO: s. m. dim. di Filosofo; e dicesi per lo più di Giovanetto, che faccia il saccente. Vuol dir quel, che non sai, FI-

LOSOFINO mio. Jac. Mart.

FILOSOFO: s. m. Philosophus. Professor di filosofia, Amatore e studioso della sapienza. - V. Filosofante. Filosofo eccellente molto savio. Vengan quanti FILOSOFI fur mai A

dir di ciò . Petr. Questi (Dante) fu sommo poeta, e filosofo e rettorico perfetto.
G. Vill.

§ 1. Filosofo: per simil si dice anche un Uomo astratto. Voc. Cr.

§ 2. Filesoro: s'usa pure în sign di Chi-mico, di quelli però che si danno tal nome, perchè s' affaticano intorno a ciò che essi chiamano Lapis philosophorum; e per lo più si dice Filosofi, in generale, quasi s' intenda dire Ciarlatani, o Ciurmatori. Stretti, ed imbavagliati dalla birba, dalla ciurmeria... de' Medeci ignorantoni, de' Filosofi che tormentano i poveri Cristiani. Red. lett. FILOSOFONE: s. m. accr. di Filosofo...

Red. lett.

FILOSOFUOLO: s. m. dim. di Filosofo; Filosofastro. O ci metta la taglia Per aver fatto un tratto, un manichetto Ad un BILOsorvou di cappa e spada. Buon. Fier.

FILOSOFUZZO: s. m. T. avvilitivo. Filo-

sofuolo. Uden. Nis.

FILOSOMIA: s. f. Phisiognomia. Fisonomia. Va' poi tu, e fatti beffe della FILOSO-

MIA . Salv. Granch.

FILOTEA: s. f. Voc. Grec. che significa Amante di Dio, ed è il Titolo di un libro di S. Francesco di Sales per indirizzamento di un'anima nella via della perfezione. FILOTTO: s. m. T. de' Corallaj. Filo di

FILOTTO: s. m. T. de' Corallaj coralli di circa sei once di peso. - V. Corpo,

Corallajo.

FILTRO: s. m. Malia, o fattura fatta per via di beveraggio, o altra droga che si suppone possa indur ad amare. Salvin. Fier. Buon.

S 1. Gli Anatomici chiaman Filtro Quel seno superfiziale nel mezzo superiore delle labbra, che soggiace immediatamente al setto delle narici. - V. Labbra.

§ 2. Filtro: T. de' Naturalisti. Specie di cote dura, foraminosa, di grana grossa, ed uguale, per cui l'acqua trapela a poco a poco .

FILUCA, e FILUGA: T. Marinaresco. Bastimento piccolo e sottile che va a vela e remi con molta velocità. Finse una festa fat-ta in mare in tempo di primavera con vascelli nobilmente addobbati, e filuche, e gran quantità di figure. Baldin. Dec.

FILUCCHIO: s. m. T. de' Battilori . Oro formato di un filo di saltaleone fasciato di lama con granone stirato sopra, e fermato con

seta

FILÙGA: s. f. Filuca . V.

FILUGÈLLO: s. m. Bigatto, Baco che fa la seta. Vien espressa col filugello che di verme vile diventa farfalla . Segner. Mann.

S Usasi pure in forza d'addiettivo, e dicesi Baco filugello.

FILUGONE: s. m. T. Marinaresco. Specie di bastimento sottile, maggiore della filuga ordinaria .

FILUNGUELLO: s. m. Frigilla. Fringuel-

lo . Red. Ins.

FILUZZO: s. m. Filum tenue. Dim. di Filo. Subito nati ( i regni ) dieron principio a gettare qualche FILUZZO di tela. Red. Ins.

S. Per simil. detto anche di Cose simili a fila. Trovammo un confuso ammassamento di vari e diversi filuzzi, che sono forse

vene ed arterie. Red. Ins.

FILZA: s. f. Series. Più cose infilzate insieme in che si sia. Filza di perle. - Incomincia, senza ristar mai, a faticare una dolente filza di paternostri. Lab. Negli antichi armarj che ora spolvera Mulciano sono ( non so se l'avete vedute) undici filze d'atti, e tre di lettere. Tac. Day. Filza di negozi spettanti al soprassindaco. - E solo un po' di filza ( di mirto o altra verzura ) se ne vede a qualche festiccivola senza boria. Fag. rim.

S 1. Per met. vale Ordinanza. Quelle (parole) accozzare, non ammassandole a caso, nè con scoperto studio mettendole in FILZA.

§ 2. Filza di novelle: vale Infilzatura di

bugie.
§ 3. Fieze: chiamansi da' Marinaj Due bozzelli di tre teste ciascuno, con due pulegge per testa, che sono stabiliti da una parte e dall'altra del bompresso alle sue trinche per passarvi alcune delle sue manovre.

FIMBRIA: s. f. Fimbria. Orlo di veste. Desideravano almeno di toccare la FIMBRIA del vestimento di questo santo barone. Vit.

S. Ant.

S 1. Per traslato dicesi da' Notomisti Delleestremità, o appendici di alcune parti. Fimbrie o frange del polmone, e loro attaccatura allo sterno . - FIMBRIE intagliate. Red. cons.

S 2. FIMBRIA: per Fibra, o Membrana, pare siasi usato corrottamente in antico. Cotesti splendenti occhi tuoi passati per gli occhi miei alle fimbrie del mio cuore, mi hanno acceso entro il miser petto tanto fuoco che più.

sopportar nol posso. Pecor. FIMBRIATO, TA: add. da Fimbria. Orlato da piede con frangia, o altro ornamento. Egli d'alta statura, vestita divestimenti rosati, non meno caramente fimbriati che i primi, la vede. Amet.

FIME, e FIMO: s. m. Fimus. Sterco, Letame - V. Concio, Stabbio. Fime immondo, fetido, bovino, ec. - Questa trafiggitura si medica col FIME di bue. Com. Inf. Non prenda a sdegno Colle sue proprie man di lordo fimo Satollar si, che vive forse prenda. Alam. Colt.

FIMÓSI, e FIMÓSIS: che anche da moiti si scrive Latinamente Phimosis . s. m. T. Chirurgico. Gonfiamento ed infiammazione del prepuzio, che tiene il membro come inguainato. Distinguesi il fimosi in naturale ed accidentale, e l'accidentale in benigno e maligno :

FINALE: add. d'ogni g. Extremus. Ultimo, Definitivo. Che tu sopr' essa dai sentenzia FINALE. Bocc. E presso che al FINALE disfacimento si pervenne. Liv. Dec. Rimedio

FINALE. Cresc.

S I. Prigione FINALE: vale Perpetua; A. vità. Fece metterlo in FINALE prigione. Guid. G.

S 2. FINALE: si usa sovente in forza di sost. f. e dicesi di Qualsivoglia cosa con cui si da fine o compimento a checche sia; come Una bella finale del canto - Una graziosa fina-S 3. Finali: T. degli Stampatori. Vasi o

fiori che si mettono in fine delle pagine stam-

pate.

FINALMENTE: avv. Tandem. Alla fine, All' ultimo, Ultimamente. E FINALMENTE ho ottenuto in Rota il mandato contro di lui esuoi beni . Cas. lett.

FINAMENTE: avv. Perfecte. Con finezza, Perfettamente, Compiutamente, Ottimamente - V. Squisitamente. Si FINAMENTE amor m'ha meritato . Rim. ant.

FINANZA: s. f. Fine. E questa lutta non ha mai finanza, oh tribulanza ov'è il tuo

finare ? Fr. Tac. T.

S. Oggidi volgarmente in Italia per Finanza s' intende L' entrate, o rendite del principato. FINANZIERE: s. m. Voce dell uso. Nome

che si dà in generale a' Ministri delle finanze. FINARE: v. n. Desinere. Cessare, Restare, Finir d'operare. Certe malvage linguette che non FINANO mai mormorando di vituperare il prossimo . Fr. Giord. Pred. Così Giannetto di sollecitarlo non finava mai. Bocc. nov. Non FINAVA il Duca di mettere sospetto e gelosia in Firenze. G. Vill.

S I. FINARE, o Far FINARE: vale anche Uccidere; Far finire la vita. Pregollo che la facesse FINARE ne' tormenti. Vit. SS. PP.

§ 2. Per Quitare'; Far quitanza; Dar la fine. Fece prendere e ricomperare tutti gl'Italiani, che prestavano in suo reame e farli

FINARE per moneta. G. Vill.

§ 3. Dicesi proverb. per esagerazione Che una cosa fina l'aria, quasi si voglia dire che Finisce l'aria, la rifina, la rifinisce, cosi vasta com'ella è; che supera la quantità dell'aria. Dicevan di te tal vitupero, che FINA

Paria. Buon. Tanc. e Salvin.
FINATO, TA: add. Voc. ant. Perfectus.
Coudotto a fine; Perfetto; Finito. Scrivesse

i fatti della sua finata vittoria. Mor. S. 1 ra. - Il fine loda l'opera, cioè Dal fine si

S. FINATO: fu anche usato anticamente per Finito, Limitato; contrario d'Infinito. Che non fur mai aprite L'altissime secrete In sog-

getto Finato. Fr. Jac. T.

FINATTANTOCHE che anche si scriFINCHE: che, e Fin che, avv. Donec. Infino a quel tempo che; Sino a che; Sin tanto che; Mentre che. Niuno doversi muovere del luogo suo, FINATTANTOCHE io non ho la mia vovella finita. Bocc, nov. Chi te la fa, fagliele, e se tu non puoi, tienloti a mente, fincar tu possa. Bocc. nov. Seguirò l'ombra di quel dolce lauro, ec. Fincus l'ultimo di chiuda que-

st' occhi . Petr. canz.

FINE: s. m. e f. Finis. Quello che ha di necessità alcuna cosa innanzi, nè può averne altra dopo; opposto a Principio - V. Termine, Terminazione, Estremo, Finita. Trarre, tirare, condurre, mandare, menare, o recar a fine. - Ridurre una cosa a fine -Impor fine. - Venir a fine - Quando tu hai trovato lo cominciamento, si guarda alla FINE. Albert. Dolce alla FINE, e nel principio acerba la morte è FIN d'una prigione oscura. – La vita il FINE, e 'l di loda la sera. Petr. I quali (venti) se soffieranno, ovvero trarranno in fine della notte, e nel cominciamento del dì, verranno dall' aere, ec. ma se alla rina del giorno, e al cominciamento della notte trarranno, sarà il contrario. - Meglio è a non far la cosa, che cominciarla, se ne potesse uscir mala FI-NE. Albert. Un amore, ec. a lieto rin pervenuto, ec. intendo di raccontarvi. Bocc.

S 1. Fare FINE: vale Finire. Qui fece ri-NE Lauretta alla sua canzone. Bocc. nov.

S 2. Fare mala fine, o Far buona fine: vale Finir hene o male. Chi muore in contumacia di Santa Chiesa sempre, pare che faccia mala fine. G. Vill.

§ 3. Dare, o Por FINE: vale Finire, Ter-

§ 4. Aver fine: vale Mancare, Cessare, Finire, Consumarsi. Diede per legge incommutabile a tutte le cose mondane aver fine. Bocc. pr.

§ 5. Venir a fine di checchessia: vale Finirla, Riuscire di condurla al suo termine. In sei mesi non se ne sarebbe venuto a Fi-

NE. G. Vill.

\$ 6. Far FINE: parlando di cosa stesa in lunghezza, vale Terminare; Metter capo . Seguendo infino alla porta alla Carraja, Ove fice fine il muro in sull' Arno. G. Vill. § 7. Fine: per Compimento, Esito, Suc-

cesso, Riuscita, Evento. Il FINE corona l'ope-

conosce se l'opera sta bene.

§ 8. Finz: per Confine, Termine. La guerra Napoletana con gli Re di Spagna per controversia de'loro rint facevano. Bemb.

S 9. Fine: per Causa, Finale intenzione dell' operante, Quello, a che hanno riguardo tutte le nostre azioni. Niuno è che affannando vada, se non a fine d'aver alcuna volta riposo. Filoc.

S 10. FINE ultimo: Espressione Teologica per denotare in generale il Termine o il Fine che l'uomo si propone nelle sue azioni, il

quale non dee esser altro che Dio.

§ 11. Quest' espressione, presa particolar-mente, significa ancora L'eterna beatitudine la quale consiste nel possesso di Dio mede-

simo nel Cielo.

§ 12. Per Quitanza. Appresentò la carta della FINE. - Il padre lasciò al giovane la carta accesa, e niun ricordo lascio che n'avesse fatto FINE, o che fosse pagato. - La carta perchè mi vuol fare pigliare, è paga-ta, ed io ho la finz in casa. Franc. Sacch. nov.

S 13. FINE: per Morte. Che bel FIN fa, chi ben amando muore. Petr. son. E uno Scudicciuolo da fare alla sua fine nella chiesa ap-

piccare. Bocc. Lab.

§ 14. Onde Stare in ring: vale Essere infin di morte, Esser vicino a morire. Come piacque a Dio e' vivette infermo sedici dì, ne' quattro primi istette in ring, dipoi meglioro. Cron. Morell.

§ 15. Toccar della FINE: vale Finire il ragionamento, Venire alla conclusione. Io vorrei che tu toccassi duo parole della VINE.

Salv. Granch.

§ 16. A FINE: posto avverb. vale Con fine, Per fine. - V. Affinchè.

§ 17. Tirare, Condurre a FINE: vale Finire, Compiere, ec.

§ 18. In FINE, Al FINE, o Alla FINE, Alla per fine: posti avverb. vagliono Finalmente, In somma, In conclusione.

§ 19. Dicesi anche Alla FIN delle FINI, Alla FIN FINE, e simile: e vale In somma delle somme, Per ultimo, In conclusione.

§ 20. In FINE : anticamente fu anche detto per Infino. In FINE al centro. Com. Inf. Mantenesse la signoria in FINE alla sua tor-

nata . Stor. Pist.

FINE : add. d'ogni g. Tenuis. Che è sottile e minuto nel suo genere: opposto a Grosso. - V. Affinare. Panno FINE, Carta FINE, Polvere FINE. - Non si vestiva, quando era caldo, se non di pannolino FINE. Zibald. Andr.

S 1. Si prende ancora per Di tutta bontà,

In estremo grado d'accellenza, Ottimo, Perfetto. - V. Eccellente. Avendo ornato il suo cavallo di freno d'oro fine, e ferrato di fine ariento. G. Vill. Il paragone degli orefici l' oro basso dal FINE insegna conoscere. Cas. lett. Chi avesse uno bellissimo ronzone, e grande, e fine in battaglia, ed egli l'u-sasse a fare portare il letame. E chi questa ragione bene si recasse a mente, sarebbe rimedio FINE ad aver pacienza nelle tribolazioni. Fr, Giord. Una FINE crostata . - Mangiava una cipolla molto savorosamente con FINE appetito, Nov. ant.

§ 2, Fine: parlandosi di persona, vale Va-lente, Perito, Abile, Esperto. Mando per un fine orafo, e disse: Maestro fammi due

anella, ec. Nov. ant. S 3. Talvolta vale Prode, Valoroso. Per sapere se voi sete così fine giostratore come fue lo Re vostro padre. - E anche Palamides era un fine cavaliere, Tay. Rit.

§ 4. Fine: talora vale Astuto, Sagaco. Di tutti li scelleratissimi cortigiani, onde era la corte piena, il più ping. Day. Scism.

FINEMENTE : avv. Optime. Ottimamente, Compiutamente, Per eccellenza. - V. Finamente. Ammaestrato finemente di tutti gli articoli della fede. Soliloq. S. Ag. Perciocchè il ciriegio è finemente imprunato. Nov. ant.

S. Pagar FINEMENTE: vale Interamente e bene. Si posai ad un bel cavaliere, e pagommi FINEMENTE . Nov. ant.

FINENTE. - V. Finiente .

FINESTRA: s. f. Fenestra, Apertura che si fa nella parte della muraglia per dar lume alla stanza. Le parti, ed ornamenti d'una finestra sono: Davanzale semplice o intavolato, Parapetto, Sguancio o Spalletta, Imbotte , Battente , Stipite , Architrave , Fregio , Cornice , Frontespizio , e talvolta Mensola. Sia la FINESTRA ingraticolata di ferro o di legno. - La finestra di colombaja sia sportellata di pietra. Cresc. Volta era la FI-NESTRA alla marina. - Gliene venne per ventura veduta un di ad una finestra. Bocc. nov. Standomi un giorno solo alla finestra.

S I. FINESTRA sopra tetto: si dice ad Una finestra fatta sul tetto, detta altrimenti Ab-

baino. Cresc.

§ 2. FINESTRA sopra tetto: figur. si dice a Quello che da' tuoi maggiori t' è dato in compagnia per tenerti a segno, osservando le tue

azioni . Voc. Cr.

§ 3. FINESTRA: per Imposte, o altro, con che si chiudono le finestre. Ignuda come io nacqui, corsi, e serra gli la FINESTRA nel viso. - Tornatosi dentro serrò la finestra. - Aperse una FINESTRA, la quale sopra il maggior canale rispondea. Bocc. nov.

S 4. FINESTRA invetriata: vale Chiusura di vetri fatta all' apertura delle finestre

§ 5. Finestra impannata: vale Chiusura di panno lino, o di carta che si fa all'apertura delle finestre.

§ 6. FINESTRA ferrata: vale Finestra, nella

cui apertura è la ferrata,

S 7. FINESTRA inginocchiata: vals Finestra ferrata co'ferri non diritti a piombo, ma che

facciano corpo in fuori.

§ 8. Farsi alla FINESTRA: vale Affacciarsi. Perciocche a finestra far non si potea, e così modo non avea di potersi mostrare. -Le donne levatesi e fattesi a certe finestre, cominciarono a gridare al ladro al ladro. Bocc. nov.

§ 9. Stare alla FINESTRA: vale Trattenersi

affacciato alla finestra.

S 10. FINESTRA : per met. Adito, Entrata. O belle ed alte è lucide finestre, Onde colei che molta gente attrista, Trovò la via d'entrare in si bel corpo. - Vergine pura ec. O finestra del Ciel, lucente, altera. Petr. Questi cinque sensi, ec. sono le fine-STRE onde la morte entra sovente all'ani-ma. Tratt. equit.

11. Fare ample FINESTRE; disse figur. . poetic. l' Ariosto per dire Far grandi squarci,

ampie ferite.

§ 12. Dicesi in prov. E megliò cader dalla FINESTRA che dal tetto: e vale che Di due mali si deve eleggere il minore.

§ 13. FINESTRA: per traslato dicesi di Luogo. mancante nelle scritture. Riempirò la FINE-STRA che è nel canto di Dante. Magal. lett.

§ 14. FINESTRA tonda, e FINESTRA ovale: Nome che i Notomisti danno a due cavità dell' osso pietroso dell' orecchie.

§ 15. FINESTRA: dicono i Coltellinaj a Un buco quadro; onde Pinzette FINESTRATE. V.

FINESTRATA: s. f. Dicesi da' Contadini. Finestrate di sole, quando subito dopo una pioggia, o frescura, s'apre a un tratto un tendone di nuvoli, per cui passa il sole, la qual cosa è micidiale per le piante.

FINESTRATO: s. m. Luogo dove sono le finestre, Ordine di finestre, Voc. Cr.

FINESTRATO, TA: add. T. Chirurgico, Aggiunto di pinzette le cui bocche sono traforate in quadro per l'estirpazione de' polipi.

FINESTRÈLLA, s. f. e FINESTRÈLLO: s. m. Fenestella. Dim. di Finestra. E guatavala per la finestrella, onde Abraam so-leva parlar con lui. Vit. SS. PP. Si faccia-no, siccome usato è, finestrelle brevissime, per le quali li colombi soli possano entrare. Pallad. Per lo finestrello mostrasi nascoso . Fr. Jac. T.

FINESTRETTA': s. f. dim. di Finestra; Finestrella. Da una FINESTRETTA guardiamo ciò che colui su. Bocc. nov. E questo ancora Per finestrette anguste Borea accoglia.

Alam. Colt.

FINESTRINO: s. m. Fenestella, dim. di Finestra. Cheta cheta va a uno piccolo finestrino, o buco. che non si serrava per vedere chi fosse. Franc. Sacch. nov. Con una scala di seta condursi al finestrin della camera della fanciulla. Salv. Grauch.

FINESTRONE: s. m. accr. di Finestra; Finestra grande. Se gli uficiali stessero a vederle (le monete) fondere, allegare, e gittare, corampopolo dentro a quei ferrati FINESTRONI. Day. Mon. Per modo che ella fosse come un finestrone alto, e mostrasse il di fuori della stanza. Car. lett.

FIÑESTRÜCOLO: s. m. Finestrella, Finestrino; ma esprime un certo che di avvilitivo. Sotto la cerbottana D'un miser finestru-

con da prigioni . Buon. Fier.

FINESTRUZZA: s. f. Finestrella. E poi fece fare una finestruzza bassa, ec. Vit. S. Eufr. FINESTO: add. m. T. del Commercio.

Aggiunto di Cammellotto, detto anche Peru-

gino .

FINÈZZA: s. f. Perfectio. Stato e Qualità di ciò che e fine, squisito, ottimo nel suo genere. Quivi scelta finezza di metallo, E ben condutta tempra, poco giova. Ar. Fur. Dipoi in una, o più coppelle grandi con piombo di nuovo a maggior finezza il tirano. Biring. Pirot.

S I. Finezza: per Isquisitezza, Dilicatezza di lavoro. Ancorche non ci fosse la finezza de duna certa grazia, e appunto nelle cornici, e certe pulitezze nell'intaccar le foglie. Vas. Le prime sono condotte con una certa finezza e diligenza incredibile, e da essere vedute da presso e da lontano. Vasar. Qui opposto a Tirato di grosso e di colpi.

§ 2. Finezza d'amore, d'ossequio, e simili: vale Singolarità, Squisitezza, Grandezza, Eccellenza, Perfezione. Luogo veramente distinto da Dio con ispeciali privilegi, e da lui guardato con particolare finezza d'amore. S. Cr. Ed un condurre amore a più finezza. Ar. Fur. A rassegnarle la finezza di quell' immutabile osservanza, nella quale con tanta ambizione mi professo, ec. — Tale gli sarà sempre l'amarci, il proteggerci, il darci merito della finezza del nostro ossequio. Magal. lett.

§ 5. Per Accoglienza, Vezzi, Carezze, o simili. Non voglio tralasciar di ridurvi in mente, ec. le finezze affettuose, ed i teneri vezzi di quell' innamorato serpentello.

Red. Vip.

§ 4. Finezza: per Favore, Grazia, Atto di cortesia. Torna bene che tu facci questa FINEZZA. Magal. lett.

FINGENTE: add. d'ogni g. Che finge.
FINGERE: v. a. Fingere. Inventate, Rappresentate. Ma qual vuol sia che l'assonnar
ben finga. Dant. Purg. Credendo lui essere
alcuno spiacevole, il quale queste parole fincusse per nojare quella buona femmina.
Bocc. nov.

S 1. Per Rappresentare in iscena. Di coloro che si fingeva che venissero di lontani paesi o di fuori della città. Min. Malm.

§ 2. Per Simulare, Dissimulare, Far vista. – V. Infingere. Quegli, quando il vide, il conosceo, ma era tanto il suo bisogno, che first non conoscerlo. Nov. ant. Non è sempre bugia ciò che noi simuliamo e figniamo, ma quando quello che noi figniamo non significa nulla, allora è bugia, Maestruzz. Mille volte la bacia, abbraccia, ec. Di ch' ella si duol molto, o ch' ella figne. Bern. Orl. § 3. Fingere: per Inventare, Ritrovare di fantasia, Comporre. Sogni e favole io fingo, eppure in carle, Mentre favole esogni orno e disegno, ec. Metast.

§ 4. Fingere antichità nel marmo: dicesi del Tignere il marmo nuovo con alcune mesture che gli dieno l'apparenza d'antichità.

Voc. Dis.

FINGIMENTO: s. m. Fictio, Astratto di finto; Il fingere. Con questi colori i loro fingimenti variando. Bemb. Asol. Il fingimento della favola de' giganti che volevano guerreggiare con gli Dei. Varch. lez.

FINGITORE: verb. m. Simulator. Che finge. Non solamente non si sono adirati contro questi fingitori, ec. S. Ag. C. D.

S. Per Inventore. Era stato dicitore in rima, e come stato fingitore nel mondo, arreca in comparazione le fizioni de' poeti. But.
 V. Fingitrice.

FINGITRICE: s. femm. di Fingitore. Fingens. Che finge, Che inventa. Alcuni si son dati ad intendere che la poesia, qual factrice e fingitate facoltà, ec. consista in prendere dalla natura, o dalla fantasia, questa e quella immagine. Salvin. pros. Tosc.

sta e quella immagine. Salvin. pros. Tosc. FINIENTE, e FINENTE: add. d'ogni g. Desinens. Che finisce. Che tutte le voci finiscano in a nel numero del meno, in e finiscano in quello del più, e le finiscano nell'altro. Bemb. pros.

FINIMENTO: s. m. Finis. Il finire, e'I fine stesso. Accidia fa che l'uomo ha mal cominciamento e pessimo finimento. Libr. Sagram. Che buona comincianza in dispiacere Torna se è malvagio finimento. Rim. ant.

§ 1. Per Conclusione. E solo per finimento di loro andata la dilicata Lucrezià aspettavano. Urb.

S 2. Per Compimento, Ornamento, Forminiento. Le tavole (de'diamanti ) che non han fondo, quali sogliono essere i finimenti delle collane, dette comunemente Spere. Sagg. nat. Esp. Il primo, che desse vivacità a'volti, grazia a' capelli, rilievo alle membra, ed intera proporzione, e finimento alle figure . Borg. Rip.

§ 3. Dar FINIMENTO: vale Dar fine, e tal-

volta anche Adornare a persezione. Voc. Cr. § 4. FINIMERTO: dicesi dagli Architetti, Pittori, Orefici, ec. di Quelle parti che terminano, ed insieme adornano le estremità delle opere loro. Voc. Dis. Figura in cima di un tabernacolo per finimento - Una Nunziata di pietra di macigno, alla quale fece un ornato, ec. e finimento a quarto tondo. Vasar.

§ 5. Finimento: e per lo più Finimenti: trovasi ancora usato per significar Quelle cose, le quali comunicano con tutto il muro, cioè Cortecce, e incrostature. Voc. Dis.

§ 6. FINIMENTO: parlandosi di cavalli da tiro, dicesi Di tutto ciò che serve per attaccarli alle carrozze, carrette, ec. come sono le Tirelle, Brache, Reggipetto, Reggi-

tirelle, Groppiera, Riscontri, ec. § 7. Finimento: in generale, nel Commercio e nell'Arti s'intende Tutto ciò che si mette in opera per corredare o abbellir checchè sia. FINIMENTO d'ottone, acciajo, ec. da pistole., archibusi, ec. - Finimento di maniglie di metallo per diversi mobili. - Fini-MENTO di alari, molle, ec. da camminetto, di bronzo, ferro, ec. FINIMONDO: s. m. Fine del mondo. Io

per me dubito, che noi non siamo presso a

FINIMONDO. Capr. Bott.

S 1. Per Ultimi confini della terra. Che la nave se ne va colà, dove è il FINIMONDO.

§ 2. Per Gran rovina, Gran precipizio, Grande sciagura. Tiberio que giorni passò al solito, ec. per sapere, tanti finimondi non ci essere. - Donne infuriate, che gridavano: FINIMONDO. Tac. Dav.

§ 3. Finimondo: dicesi auche popolarmente a Chi si mostra soggetto a timore di scia-

gure. - V. Finimondone.

FINIMONDONE: s. m. accr. di Finimondo Grandissima sciagura, o rovina. Voc. Cr.

S. FINIMONDONE: modo basso, che s'usa parlando di Chi è timidissimo, che sempre teme sciagure. Io non vorrei, ec. che voi m'aveste per un di quei finimondoni della terza cotta. Alleg.

FINIRE: y. a. Finire. Condurre a fine, a perfezione; Dar compimento; Terminare. -V. Accapezzare, Compiere, Spedire, Shrigare. Ma colui non aspetto che Andreuccio | finito, o piuttosto essa finità. Varch. Lez.

FINISSE la risposta. Bocc. nov. Prego che 'l pianto mio FINISCA morte . Petr. canz.

1. Per Far quietanza, Far fine. E riscossi e depositati, come detto è, ne debba il detto Pagolo esser rinito, e il detto Pagolo debbia finibe il procuratore, quando sarà finito egli. Cron. morel.

§ 2. Finire: per Pagare. Ha riscossi e Fi-NITI più e diverse quantità di danari, i quali apparteneano a' detti Giovanni e Dino, ec.

Cron. Morell, cioè Pagati.

§ 3. Finine: per Uccidere. E l'averebbe FINITO: imperciocch' egli era indebolito per la fedita. Guid. G. Mi diede tante bastonate, che e' fu presso che per ammazzarmi; e avrebbemi finito certamente, se io, ec. Fir. As. § 4. Finin la festa. - V. Festa.

§ 5. FINIRE: v. n. Aver fine; Mancare Cessare, ed anche Morire. Ma vivendo non meritano di ben finire. - Erode mal fini, e da Dio su riprovato. Pass. Chi ha nemici, e vuol lor morte dare, menimi a lor, che il doloroso aspetto ch'io porto in vista gli fara FINIRE . Franc. Barh.

§ 6. Per Impor fine; Restare, Terminare, Cessare, Desistere, Rimanersi dal fare - V. Conchiudere, Sbrigarsi, Far punto. E FINITE di guardar con maraviglia le cose vili. Boez. Varch.

§ 7. FINIRLA, e Farla FINITA: 5000 espressioni corrispondenti che s'usano volgendo il discorso a chi favella senza venir a capo di conclusione nessuna, o per dimostrargli che non si vuol più essere infastidito dalle sue parole. Oh via finitela, speditevi. Varc Erc. Però gli dice: ovvia, falla FINITA. Malm.
FINISSIMAMENTE: avv. Optime. sup. di

Finamente. Poi la macinava sopra porfido

FINISSIMAMENTE. Art. Vetr. Ner. FINISSIMO, MA: add. sup. di Fine. Fecene far saggio, e trovolli di finissimo oro. G. Vill. Finissimi vini fur presti. Bocc. iutrod. Finissimi panni. - Finissimo cantore e sonatore. Bocc. nov. Finissimo schermidare. Tav. Rit. Era necessario che l'acquavite josse FINISSIMA. Red: esp. nat.

FINISTRELLA: Bocc. - V. Finestrella. FINITA: s. f. Finis. Finimento, Fine: detto così come Fornata, Andata, Passata e simili. Quella che cominciata avea, e mal seguita, senza FINITA lascio stare. Bocc. nov

S. Per Fine della vita ; Morte . E poi si le dirai, Com' io non spero mai Di più vederla anzi la mia finita, Perch' io non credo aver

sì lunga vita. Cin. Pist.

FINITA: s. f. Qualità di ciò che è finito, Quantità terminata; contrario d' Infinità. L'infinito non si trova in atto, e denota imperfezione, eccetto che in Dio; e il finito perfezione, però lo chiamaron massimamente

d'Infinitamente . Voc. Cr.

FINITÈZZA: s. f. Esatto finimento, Squisito componimento. Di due saggi, buoni, leali amici, che s'amano lontani come se fosser presenti, ec. di simile età, di simil genio, di simil FINITEZZA in ogni cosa. Salvin. pros. Tosc. La somma finitezza del Correggio. Algar.

FINITIMO, MA: add. Voc. Lat. Finitimus. Confinante, Vicino. Per essere state tutte le Città finitime a Vinegia use a vivere sotto un principe. Segr. Fior. Disc.

FINITISSIMAMENTE: avv. sup. di Finitamente. Procedono coll'opere è colle parole FINITISSIMAMENTE. Trat. segr. cos. donn. FINITISSIMO, MA: add. sup. di Finito.

Conobbe che l'opera si era totalmente fini-

TISSIMA. Fr. Giord. Pred.

FINITIVO, VA: add. Atto a finire, Che termina. Quella justa sentenzia sarà FINITIVA Fr. Jac. T. Allora è descendente e FINITIVO

di tutti i frutti. But. Par.

FINITO, TA: add. da Finire. FINITO questo, la buja campagna tremò, ec. Dant. Inf. O ben FINITI, o già spiriti eletti. Dant. Purg. Il mercante, FINITA la sua vicenda, apparecchiasi di tornare alla casa sua. Coll. Ab. Isac. Così anche chi in odio aveva tolto, Odiava a guerra finita e mortale. Bern. Orl. § 1. Guocare a guerra finita: vale Non

ginocar più che la somma proposta. Min.

Malm.

§ 2. Finito: per Perfetto, Fino. E viene a voi che sete finiti nello stato d'innocenza. Franc. Barb.

§ 3. Per Limitato: contrario d'Infinito. V.

§ 4. FINITO: dicesi d' Uomo che sia lasso, stauco, e che non ne può più. - V. Spossato, Rifinito

§ 5. Per Disperato di salute, Vicino a mor-

te, ed anche Morto.

S. 6. Farla FINITA: si dice Del non tornar più su quel negozio che si trattava, o su quel discorso che si faceva, ed anche per imporre silenzio a chi ci annoja colle sue importunità; che anche si dice Finitela, Finia-mola e simili. - V. Finire.

§ 7. Il FINITO: in forza di sost. m. L'ultimo confine delle cose create; opposto all' Infinito. Su cui frange il finito e la natura. Magal.

FINITORE: verb. m. Che finisce, Che compisce. Cr. in Compitore.

FINITURA . - V. Finimento .

Fino, NA: add. Lo stesso che Fine. add. Oro e argento FINO, e cocco e biacca. Dant. Purg. Fina amistade. Guitt. Canz. La pregò che nscgnare gli dovesse e mostrare tutta la maestria di FINA cortesia. Tesor. Br. Con

FINITAMENTE: avv. Con finità; contrario | falconetto di libbre, ec. e libbre quattro di polvere FINA si fecero più tiri . Sagg. nat. esp.

FINO: Prep. Infino, e si accompagna al terzo caso, benchè talora si trovi anche congiunta ad altri casi, e con altre particelle e preposizioni, e dinota Certi termini di tempo, o di luogo. - V. Sino. Perocche rino a qui la giustizia mai per voi fue falsata. Tav. Rit. Ma guardi i cerchi rino al più remoto. Dant. Par. La nostra amicizia cominciò FIN dagli anni più teneri. Red. lett. Cavalcarono FIN presso alla città di Verona. G. Vill. Il corpo si serbò rino nel di seguente per attendere il Vescovo d' Arezzo suo consorto, e gli altri di casa sua. M. Vill.

§ 1. Il suo avverbio è Finchè e Finattan-

toche . V.

2. Fino, o Fin ora. - V. Finora FINOCCHIANA : s. f. Meon. Sorta di pianta altrimenti detta Meu. Cr. in Meu. V.

FINOCCHIÈTTO: s. m. dim. di Finocchio. Finocchio tenero. Il tornagusto saporito, il dolce finocchietto della conversazione di mia nuora. Fag. com.

FINOCCHINO: s. m. Quel primo germo-gio che spunta dalla radice del finocchio.

Finoccumi bianchi e teneri.

S. Per dim. di Finocchio. Ma chi è quel, FINOCCHIN mio, Che possa lodarti daddove-

ro . Fir. rim. burl.

FINOCCHIO: s. m. Fæniculum. Pianta ombrellifera, di fusto verde e midolloso, con foglie ramose e sottili Il suo seme è aromatico. Finocchio volgare o Finocchino. - Fiмоссию dolce, о гімоссию di Bologna. - V. Finocchione. Finocchio forte. - Gambo d'una ciocca di finocchi. Matt. Franz. Quivi malva, nasturci, aneti, e'l saporito finoccuio.

§ 1. FINOCCHIO porcino: dicesi il Peuceda

no. Tes. pov.

§ 2. Finoccuro marino: Pianta da' Botanici detta enche Critamo. Nasce nelle vicinanze del mare, e ne'luoghi sassosi esposti ai venti marini. Le sue foglie sono carnose ed hanno sapor di finocchio: Mangiansi acconce in aceto. Volg. chiamasi Erba di S. Pietro.

§ 3. Finocchio della China : Pianta che produce un seme fatto in foggia d'una stella di otto razzi di color lionato, ciascuno de' quali rinchinde in sè un seme liscio e lustro in cui trovasi una piccola anima. Il sapore di questo seme non è molto dissimile da quello del nostro finocchio dolce con qualche mescolanza di quello d'anici. Red. esp.

§ 4. Voler la parte sua fino al FINOCCHIO: vale Volere infino a un minimo che, di ciò che ti tocchi, detto dall'essere il finocchio la cosa di manco pregio, e l'ultima che venga

in tavola . Morg.

§ 5. Esserci come il rinoccnio nella salsiccia, cioè per ripieno: si dice dell' Esser in

qualche luogo senza autorità alcuna...

§ 6. Pascer di PINOCCIO, e Dar FINOCCHIO: vagliono Infinocchiare; Dare ad intendere una cosa per un'altra, o cercare di reccare altrui con belle e dolci parole a tua volontà. E dimmi un gran gaglioffo, e un pippion nuovo, s' io non so far le forche e di FINOCCHIO pascer chi mi fa grasso. - E poi dar voi FI-NOCCHIO, e agli ammalati Il corpo empier di frasche. Buon. Fier,

§ 7. FINOCCHI! Esclamazione usata da Chi non menando buono il detto altrui, ha che dire in contrario. Finoccul! e' ti par di dir poco a te: morir eh! Fier. Trin. Cieco questi? rinocchi! Dice d'Amore lo Spedale, nel prologo del Villifranchi. Da questo dicesi In-

finocchiare.

FINOCCHIONE: s. m. Anetum fæniculum; Fæniculum dulce. Dicesi il finocchio che si coltiva all' uso di Bologna. Il gruppo di tali finocchi ingrossa molto, e si mangia fresco,

ed anche cotto di più maniere.

FINORA, o FIN ORA: avv. Hactenus. Infino a questo punto, Insino a questo tempo. E poi mi disse: tuo cor non sospetti; Finon t'assolvo, e tu m'insegna fare, ec. Dant. Inf.

FINTA: s. f. Fictio . Finzione . Sicche con queste rinte e con quest' arte, ec. trovan la

via di starsene alla larga. Malm.

§ 1. Fare FINTA : vale Fingere . Perche fee egli quella FINTA meco? Cecch. Mogl.

& 2. FINTA : T. di Scherma. L'accennare di tirar il colpo in un luogo, per metterlo in un altro.

§ 3. FINTA: T. de' Sarti. Quella parte del

vestito che fa finimento alle tasche.

§ 4. Finta de' calzoni: appresso gli Aretini lo stesso che Serra appresso de' Fiorentini. Red. Voc. Ar.

FINTAGGINE: s. f. Finzione, Simulazione. Il dottor con fintaggine soggiugne.

Sacch. rim.

FINTAMENTE: avv. Ficte . Con finzione, Simulatamente, Infintamente, Fittamente. -V. Fittiziamente, Fittivamente, Coloratamente, Ingannevolmente. E ridendo ver lui, ma FINTAMENTE Disse: signor egli è chiaro, e palese, ec. Bern. Orl.

FINTERIA: s. f. T. de' Giardinieri, Quella verzura che si aggiugne ad un mazzo di fiori

per farlo più vago e più fornito. FINTISSIMAMENTE: avv. sup. di Fintamente. Procedono coll' opere e colle parole FINTISSIMAMENTE. Tratt. segr. cos. donn. Rispose fintissimaments con mal cuore. Zibald. Andr.

FINTISSIMO, MA: add. sup. di finto. : FIOCCA. But. Par.

Giuda era nomo FINTISSIMO e pieno di perfidia. Fr. Giord. Pred.

FINTO, TA: add. da Fingere.

S I. Finto: Aggiunto di persona, vale Non sincero, Doppio, Simulato, Falso, Infinto, Simulatore, Dissimulatore, Malizioso, Bugiardo, Ingannatore, Fraudolente. Se una fede amorosa, un cuor non finto, ec. Son le cagion che amando i' mi distempre. Petr. son.

§ 2. Aggiunto di cosa, vale Fittizio, Adulterato, Falso, Contraffatto. Le lagrime FINTE

de' parenti. Magal. lett.

§ 3. Andar FINTO: vale Procedere con fin-

zione.

FINZIONE: s. f. Fictio . Il fingere, Il dissimulare, Fizione, Finta, Infinginiento. - V. Dissimulazione, Inganno. Finzione ascosa, astuta, studiata, cauta, secreta, prudente, artifiziosa, ingannevole. - Hanno la bocca piena d'ingannevoli FINZIONI. Fr. Giord. Pr.

FIO: s. m. Feudum. Feudo, e talora anche il Tributo che si paga del feudo . Molti nobili e gentili uomini, largamente dato loro sotto 110, li si fece vassalli. - Lasciò e rifinto al Re Carlo di Puglia la contea di Tieti, ec. il quale elli tenea in Fio dal Re. G. Vill. E quelli signoraggi tra loro partiro e disabitaro e distrussero gli antichi fii de' Franceschi. G. Vill. Ed a voi paghi l'onorato rio, Che pel ben ch'ho da voi pagar vi deggio. - Ch' allor, ch' io pago agli onor vostri il F10, Convien tacer per troppo alto desio . Vinc. Mart. rim.

§ 1. F10: per Pena; onde Pagare il F10, vale Portar le pene. Di tal superbia qui si paga il Fio. Dant. Purg. Già per sett' anni

n'ho pagato il Fio. Malm.

S 2. Fio: per Ricompensa, Merito, Preso in buona parte. Ogni sua beltade Io riprese poi da Giove riformata, per renderle del mal spiacer buon rio. Bocc. Amor. Vis.

§ 3. Fio: è anche Appellazione comunissima della lettera Y, detta Epsilon, o Ipsilon da' Latini, tolta come inutile dal nostro alfabeto, detta anche Issilonne. Ma perchè valicar non voglio il segno, ec Dall'Icchesi mi parto, e vengo al 110. Pucci Gentil. Per questo ei vale come nell' abb'cci moderna il Fio ; Alleg.

FIOCAGGINE: s. f. Raucedo. Astratto di Fioco; Fiochezza. La fiocaggine procede da umiditade, che corre nello strumento della boce. M. Aldobr.

FIOCAGIONE: s. f. Ravis. Fiocaggine. La FIOCAGIONE della boce addiviene alcune fiate per malizia di complessione senza materia. Volg. Mes.

FIOCCA: s. f. Floccus. Oggi dicesi Fiocco. Fioccare è venir giù la neve a FIOCCA a

FIOCCANTE: add. d'ogni g. Che fiocca : Nutrice di FIOCCANTE acuta neve. Salvin.

FIOCCARE: n. assol. Discuti nivem. Si dice proprio della neve Quando vien giù in abbondanza; si usa pure in a. sign. Caggiono più spesse che la gragnuola, o le ghiande quando si scuotono, o neve quando FIOCCA. Cresc. Più che neve bianca, Che senza vento in un bel colle FIOCCHI Petr. cap. FIOCCARE è venir giù la neve a fiocca a fiocca. But, Par.

S. Per simil, si estende anche ad altre cose che vengono in gran quantità. Di corbi l'aer FIOCCA All'odor del leardo, anzi moscato: Belling son. Fioccarono in quest' anno tante le cause, che, ec. Tac. Dav. ann. - V. Fiocco.

FIOCCATO: TA: add. da Fioccare; ma propriamente si dice di Cosa che sia come sparsa, o coperta di fiocchi di neve. Era, finto questo per il padre Apennino con chioma e barba bianca, lunga, FIOCCATA al-

quanto di neve. Descr. appar. FIOCCHETTATO, TA: add Propriamen-te Trapuntato con fiocchetti, che fermano il punto; e per simil. Picchiettato, Indanajato, Biliotting. Quelle papille nervose, delle quali è tuda come trapuntata, e FIOCCHETTATA la tunica del Sensorio. Magal. lett.

FIOCCHETTO: s. m. Dim. di Fiocco.

Magal. lett.

FIOCCO: s. m. Floccus. Propriamente è il Vello della lana, Bioccolo; ma si trae anche a' grumoli della neve. - V. Fioccare. Io voglio, che della preziosa lana dell'auree chiome tu me ne arrechi un Fiocco. Fir. As.

S. I Far Fiocco: vale Conformarsi a guisa di fiocco, o bioccolo. Difficile per la sua somma liscezza, ad intrigarsi un filo coll'al-

tro, e far FIOCCO. Magal. lett.

§ 2. Far fiocco, o il fiocco: vale anche Fioccare, e vuol dire Nevicare gagliardamente. Da quello dicesi Fare il fiocco, per esprimere un'Abbondanza grande di checche sia, come si direbbe a uno, che pigliasse molti uccelli, molti pesci, molti denari, ec. Si fa il riocco degli uccelli, de' pesci, de' danari, ec. Min. Malm. I bruchi ne' luoghi solalii fanno il Fiocco, ne' bacii non se ne genera. Day. Colt.

§ 3 E nello stesso significato dicesi anche Un bel fiocco, un gran fiocco - Ma se tu vuo' venire in Roncisvalle, Vienne con meco, e vedremo un bel fiocco. Morg. cioè Grande

strage, e macello.

§ 4. Fiocco: per Nappa. Giustacori gallonati, gran riocco sulla spalla. Magal lett. E con rete pur d'or tutta adombrata Di bei FIOCCHI vermigli al capo intorno . Ar. Fur. Fiocent per cordoni di oriuolo di seta, d'oro, di perle, ec.

§ 5. Per Natta, Giarda, Beffa; onde Fare un fiocco vale bessa. Gli vorrò fur fare un FIOCCO. Ar. Len. Questo non può esser stato altro che un riocco, che egli avrà fatto

loro. Varch. Suoc.

§ 6. Essere, o Fare una cosa eo' fiocchi: vale Essere, o Farla alla grande, o con so-

lennità. Uscir co' fiocchi, in fioccui.
§ 7. Co' fiocchi, e co' festoni: vale Con ogni maggiore sontuosità. Minchionare il prossimo co' rioccui, e co' festoni, disse in una sua Cicalata il Bellini molto appropriatamente dell' Aruspicina :

§ 8. Frocco: per Fiosso, dicono talvolta i Calzolai

FIOCCOSO, SA: add. Che ha fiocchi. S. Per simil. Canuto. Che troppo avendo

il crin per esser vecchio, rioccoso e lungo.

FIOCHETTO, TA: add. Dim. di Fioco. Che favella alquanto fioco. Quando io ti rispondea PIOCHETTO e piano. Rim. ant. Guid. Cavalc.

FIOCHEZZA: s, L. Raucedo. Astratto di Fioco, Fiocaggine. A cotale FIOCHEZZE uso lo sugo tratto dalla regolizia. Libr. cur. malatt.

Flocina: s. f Fuscina. Strumento di ferro, che è una specie di forca con molte punte, ciascuna delle quali ha una barbuccia a guisa di freccia, e serve a cacciare i pesci, che vengono alla superficie del mare. Chiamasi anche Pettinella.

FIOCINE: s. m. nel numero del più FIÒ-CINI. Floces. La buccia dell'acino dell' uva. Ed imperò meglio è che 'l vino di quella se ne priema, che lasciarlo lungamente bollire ne' tini co' suoi fiocini, e raspi. Cresc. FIOCINIERE: s. m. T. Marinaresco. Co-

lui che adopera la fiocina.

FIOCO, CA: add. Raucus. Che ha la voce impedita per umidità di catarro caduto sull' uvola; Roco, e dicesi tanto della voce, che delle parole. Con voce rotta, e Fioca disse, ec. Bocc. Fiamm. Così m' ha fatto amor tremante e Fioco. Petr. son. Voci alte e fioche, e suon di man con elle. Dant. Inf. Or se le mie parole non son FIOCHE. Dant. Par.

S. Per met. Lume rioco, vale Lume debole; Barlume. Com' io discerno per lo Floco lume. Dant. Inf. Avverte però il Salvini Che Dante ebbe più riguarde la origine della parola fioco dal Latino Flatas, onde il nostro Fiacco, ec. che al preciso sentimento di quella, ristretto solo alla voce. Ne è perciò da imitarsi; perciocche essendo Fioco, epiteto solenne, particolarissimo e individuale di voce, non si puo appropriare al lume senza qualche violenza e offesa, che l'orecchio senta a un epiteto insolito.

S. Floche acque: fu detto meno impropriamente, parlando del Romor del mare. Il quale a guisa di scoglio pendeva sopra le rioche acque. Ovid. Pist. FIONCO: s. m. T. Marinaresco. Corda che

passa per le pulegge della taglia di maestra, e del taglione, alla quale si applica la forza

de i marinari per issare l'antenna.

FIONDA: s. f. Funda. Frombola, Fromba. Strumento di corda da saettar sassi. Uscendo dalla risonante FIONDA. Filoc. Fiamm. cc. Tratori di mano e di FIONDA. Tac. Dav.

FIONDATORE: s. m. Frombatore, Frombolatore. Prima ver l'aspro FIONDATOR s'ac-

cende, E poi scagliasi a ini, ec. Chiabr. FIORAGLIA: s. f. Quella fiamma che esce dal fuoco di paglia, stoppa, lino, o simile.

Red. Voc. Ar.

FIORAJA: s. f. Voce dell' uso . Venditrice

FIORAJO: add. m. T. Georgofilo . Aggiun-

to d'una specie di moro . V.

FIORALISO: s. m. Cyanus minor. Fior campestre, di colore azzurro, tanè, e bianco, la pianta del quale è detta Battisegola. I Fio-MALISI, perciocche avevano il gambo un po' più lungo, ec. furono chiamati FIORALISI, quasi fiori da visi, o fiori atti all' adornaviento del viso . Fir. Dial. bell. donn. La pianta che produce un tal fiore volgarmente è detta Battisuocera. Il Biscioni nelle sue annotazioni al Malm. scambiando forse il Fioraliso eol Fiordaliso, dice: Fioraliso specie di giglio, forse Fiore aloisio, insegna della Casa di Francia. - V. Fiordaliso.

FIORAME: s. m. Neologismo assai proprio che esprime collettivamente Ogni genere di fiori da' giardini . I FIORAMI ne' giardini di Pisa fanno bonissima prova, particolarmen-

te quelli di cipolle e radiche. Targ. FIORATA: s. f. T. de' Tintori. Quella schiuma che si vede galleggiar sul vagello quand'è riposato. Dicesi anche Crespo.
FIORCAPPUCCIO: s. m. Delphinium.

Fior campestre di colore azzurro, detto così da certi cornetti ch'egli ha in foggia di cappucci . Da' Botanici è detto Cnosolida reale . Oggidi se ne coltivano ne' giardini diverse specie dal fiore doppio azzurro, vinato e bianco. Red. Etim. Furon chiamati FIORCAPPUCCI, quasi fior da cappucci. Fir. dial.

FIORDALISO: s. m. Lilium . Giglio . La quarta foglia del FIONDALISO di verginitade paura e timore . Tratt. Cast. Questo Ugo Ciapetta, e suo lignaggio sempre portarono

l'arme, il campo azzurro e fiondaliso ad ero. G. Vill.

S. E anche Nome che compete a' Gigli d'oro che son l'insegna della Casa di Francia. Veggio in Alagna entrar lo FIORDALISO. Dant. Purg. 1

FIORE: s. m. Flos Germoglio, che ogn? anno spicca dalle piante, per abbondanza d'umore ed è principio e segno di frutto o seme, d'odore, colore e forma differente, secondo la sue specie. - V. Fiorire, Infiorare, Sfiorare, Calice, Corolla, Stami, Antere, Petali, Peduncolo. Fiore aperto, sbocciato, fresco, odoroso, gentile, vago, bello, lieto, ridente, grato, novello, caduco - Primi FIORI, ameni vermigli gialli bianchi popnogini ameni, vermigli, gialli, bianchi, porporine o purpurei , scoloriti, languenti, spicciolati, secchi, anomali – Fior caduco – Varietà di FIORI - Coperto ogni cosa di FIORI - I FIORE nella primavera ornamento sono de' verdi prati - Ogni cosa d'erbucce odorose, e de be' FIORI seminata. Bocc. nov. Bianchi FIORI, vermigli, azzuri e gialli. - Innanzi il frutto perisce il FIORE - Non in ogni tempi e' FIORE cuoprono il prato, nè la verde erba sempre dipinge la terra. Arrigh. Ed io'l provai sul primo aprir de' FIORI. Petr. Altri sono che comperano la biada in erba, le vigne in FIORI, quando elle sono di bella mostra. Tratt. pecc.

S 1. Fiore: per met. Vantaggio o Speranza di vantaggio che risulta da checche sia. Senza aver preso o pigliare del suo amore fronda o fiore o frutto. Bocc. nov. Che fa nascere i fiori, e frutti santi. Dant. Par. I fiori e i frutti, ec. cioè le parole sante, e l'opere

sante. But. ivi .

S 2. FIORE: per Quella parte delle frutte, della quale cade il fiore quand'ella è allegata.

Voc. Cr.

§ 3. Per Quella rugiada che è sopra alle frutte avanti ch' elle sien brancicate. Voc. Cr.

§ 4. Di qui Fiore de' vestimenti, dicesi a Quel lustro, e integrità ch'essi hanno quando ei son nuovi, e ben condizionati, e così di cose simili.

§ 5. Fion di latte: lo stesso che Capo o

cavo di latte.

S 6. Fiore: nella femmina è La perfezion virginale. È tenuto di menarla o di maritarla colui che toglie alla vergine il suo fiore? ec. Maestruzz. É che'l FION verginal così avea salvo, Come se lo porto dal matern' alvo. Ar. Fur.

§ 7. Fion: si chiama la Purga che ogni mese hanno le donne, altrimenti detta Men-struo. Fioni mestruali. Red. cons. Provocare, far venire i fiori alle donne. Libr. cur. malatt. Assegnò la natura una purgazione specialmente nelle femmine per lo tempo loro, la qual purgazione è appellata dalle genti FIORI . Tratt. segr. cos. donn.

S. 8 Fiore: parlando di vino, dicesi Di quei minutissimi frammenti d'una certa specie di mussa bianca, che produce il vino quando è al fine della botte - V. Fiorito.

122

S o. Onde in prov. Ogni Fior piace, eccetto

quel del vino.

S 10. FIORI: si dicono dai Chimici Quelle più sottili e più leggieri particelle asciutte di qualche corpo, separate dalle parti più grosse, per via di sublimazione naturale o artifiziale. FIOR d'antimonio; FIOR di ferro - Si fabbrica una polvere con tre parti di salnitro raffinato, due di sal di tartaro, e una di FIOR di zolfo. Red. esp. nat.

S 11. Fion del rame: Particelle minute di materia che si stacca da tutta la massa del rame, mentre si fonde. Il FIOR del rame sono certe granelline come panico rosse, del color del rame, le quali saltano fuori, quando il rame si cola, e vi si getta su dell'acqua fresca e pura. Ricett. Fior.

§ 12. Fion del sale : Materia più leggiera, e più bianca dell'istesso sale. Quello che Dioscoride chiama FIORE di sale, è cosa assai diversa dal sale - Quello che propriamente si chiama FIORE di sale, e ancora nelle saliere, come farina che circonda il sale grosso. Ricett. Fior.

S 13. FIORE: la Parte più nobile, migliore, e più bella e scelta di qualsivoglia cosa. Fior di farina, di calcina, della terra - FIOR de' soldati - Mercanzie scelte, FIOR di roba, vantaggiata, e rara. Buon. Fier. Questo libro tratta d' alquanti FIORI di parlare. Nov. ant. Rauno a Parigi i suoi baroni, e tutto il FIORE della sua cavalleria. M. Vill. Che qui fece ombra al FIOR degli anni suoi - Or di bellezza il fiore, e'l lume hai spento. - Fior di virtù, fontana di beltade. Petr. A quella che è la FIOR della contrada. Rim. ant. Qui detto provenzalmente in g. f. contro l'uso generale. Rinaldo vi compar sopra eminente, E ben assembra il FIOR d'ogni galiardo. Ar. Fur. Donne che il mondo in gentil fuoco ardete, E siete il FIOR di questa nostra etate. Lod. Mart. rim.

§ 14. Fior degli anni, Fior d'età: vale La

più bella età dell' uomo.

§ 15. Figliuolo, il negare è il fior del piato: cioè Il maggior vantaggio del litigare. Libr. mott.

S. 16. FIGRE: dicesi nel Commercio Il cotone

ben pettinato e pulito.

§ 17. Dicesi anche Fiore il Filato di esso fiore. 18. Fiore: è anche una Tela crespa sottilissima, quasi cavata dal fiore della bambagia. Senza altro vestimento portare che una sola vesticciuola di sottilissimo fiore.

§ 19. Essere in FIORE: vale Essere in ottimo stato. Non vi sdegnate, se gli mali uomini sono in fiore, e voi siete oppressati. Cavalc. Pangil Ti parria vecchia, essendo anco tu

in FIORE. Ar. sat.

§ 20. E detto delle cose, vale Essere nel maggior grado di perfezione. Quando sarà in FIORB il siero, bisognerà ricorrere all'uso di esso siero. Red. leit.

S 21. Un FIOR non fa ghirlanda, un FIOR non fa primavera: e vale Un solo può far poco, Da un solo esempio non si dee trar

niuna conseguenza.

§ 22. Esser Fiori, e baccelli: vale Esser sano, lieto e contento. E anche voi non sarete sempre FIORI e baccelli. Varch. Suoc. Lo starvi è (lo provai) un torre a scrocchio Che nel principio appar riori e baccelli, Ma finalmente ella ci costa un occhio. Alleg.

§ 23. Fiore: dicesi a Quell' ornamento al fine della guardia, parte della briglia, nella quale si mettono i voltoj. - V. Morso, Briglia.

§ 24. A FIOR d'acqua: vale Alla superficie dell'acqua. Sempre restanci, per così dire, a rion d'acqua. Segner. Mann. e qui è dette

per met. de' debiti .

§ 25. Fiore: per Breve scherzo in rima che si costuma in Toscana nelle veglie, ne' balli, e nelle congregazioni allegre, e comincia: Voi siete un bel FIORE, a cui vien risposto: Che FIORE? Red. Annot. Ditir. Poscia dicendosi FIORI scambievoli . Id. Ditir.

§ 26. Fiori di parlare, o di Rettorica:

Ornamenti del dire .

S 27. Fiori: dicesi da' alcuni Marinaj L' inginocchiatura delle staminare che formano la

curvità de'fianchi delle grosse navi.

§ 28. Per Uno de' quattro semi delle carte da giuocare, dove sono dipinti fiori . Vedendo i terrazzan che stanno in riori Che il nemico dà spade, e gioca ardito, Per non far monte in su i matton, dà cuori. Malm. E qui è detto allegoricamente.

§ 29. A PIOR di terra: vale Rasente terra,

Al pari.

§ 30. In FIORE: parlando di Pianta, vale Che è tutta coperta di fiori al tempo della fioritura. Passar la mattina a levata di sole sotto vento a un ginestreto tutto in FIORE. Magal. lett. sc.

§ 31. Fiort: diconsi dagli Stampatori Quegli ornamenti d'intaglio, o di getto onde s' a-dornano varie parti de'libri, li quali, posti appiè delle pagine, diconsi anche Finali.

§ 32. Fiore: parlandosi di Strumenti di

corde . - V. Rosa.

§ 33. Fiore: chiamasi da' Corallaj . Quella crosta bianchiccia ond' è rivestito il corallo greggio.

\$ 34. FIORE: o Buccio: T. de' Conciapelli e simili. Quella parte delle pelli da cui si è tolto il pelo, o la lana: la parte opposta dicesi Carne.

§ 35. Fiore: in T. d'Architettura è Quello che adorna il mezzo fra l'uno e l'altre braccio dell' abaco o cimasa, il quale veramente è un fiore, o cosa fatta a foggia di fiore. - V. Ornamenti. Voc. Dis.

§ 36. Fiore: dicesi volg. da' Cavallerizzi, e Maliscalchi Una piccola macchia in fronte del cavallo che altrimenti direbbesi Stelletta

§ 37. FIOR velluto, o di velluto . - V. Fior-

velluto

§ 38. Fiori di cannella: Nome volgare e officinale d'un aromato che si crede essere il frutto immaturo della cannella.

§ 39. Fion di tigre: Pianta esotica detta dal Linneo Stapelia variegata Apocynum hu-

mile aizoides

§ 40. FIOR di morto, e FIORE indiano: chiamasi volg. un Fiore di due specie maggiore e minore, detto anche Puzzola. V.

\$ 41. Dicesi anche Fion di morto Il fiore della Provenca. V.

\$ 42. Fion di passione. - V. Passione. \$ 43. Fion di S. Giuseppe. - V. Mazza. \$ 44. Primo Fione, Fion di Primavera,

FIOR di prato, Pratolina, e Primavera. Bellis perennis. Pianterella che è la Bellide minore, e mezzana del Mattiolo .. - V. Prato-

§ 45. Fiore: o Penna marina: Specie di zoofito, così detto da' pescatori, perchè nella sua struttura ha qualche somiglianza co' pen-

nacchi, che portansi al cappello.

FIORE: avv. Nihil. Niente, Punto. Leggesi eziandio FIORE, la qual particella posero i molto antichi, e nelle prose e nel verso in vece di punto . Bemb. pr. Quell'anno fu duramente secco, perocchè tutto l'anno non piovve fiore. - Che non ci pare util cosa FIORE alla republica. Liv. M. Io non ho FIOR, nè punto, nè calia, minuzzol, nè scamuzzo-lo. Pataff. Non si vergogna FIORE, e dissi il vero - Se in queste notti ho fiore dor-mito. Ovvid. Pist. Onde non valica fior di tempo di dì, e di notte. Fr. Giord. Pred. S. Si credono dal troppo credulo ed inesperto volgo de' letterati bugie solennissime, ed a chi ha rion d'ingegno stomachevoli. Red.

FIORELLO: | s. m. Flosculus. Dim. FIORELLO: | di fiore. Picciol fiore. All' uomo compiuto, è vergogna d'andar cogliendo i fiorellini. Sen. Pist. Lauri con fonti, frondi, erbe e FIORELLI, Suona la fama. Franc. Sacch. rim.

FIORENTE: add. d'ogni g. Florens. Ch'è in fiore, o che fiorisce. Città fiorente. Età FIORENTE - V. Fiorentissimo. Il cerchio dell'albore fiorente, o vuogli tronco, accerchiare con cerchia di piombo. Pallad. Marz. Elli le sue condizioni FIORENTI, e prospere non mischiasse con quelle di Jugurta Salust. Jug.

FIORENTINAMENTE: avv. Al modo dei Fiorentini . Varch. Ercol.

FIORENTINÈSCO, CA: add. T. Disprezzativo. Di Fiorentino, o All' uso de' Fiorentini. Col loro parlare fiorentinesco. Passav. V. la Prefazione Parte prima.

FIORENTINISMO: s. m. Maniera fiorentina. In nostro volgare FIORENTINISMO si po-

trebbe anche dire, ec. Salvin, disc. FIORENTINITA: s. f. Fiorentinismo. Tac.

Dav. Varch. Ercol. FIORENTISSIMO, MA: add. Sup. di Fiorente. Era d'età FIORENTISSIMA. Liv. Dec. Io dirò, ch'io sia di città FIORENTISSIMA d'arme d'imperio, e di studj. Bocc. nov. FIORETTA: s. f. Lo stesso che Fioretto;

ma non è usitato. Splender da ciel vaga rio-

RETTA alisa. Franc. Sacch.

FIORETTO: s. m. Flosculus. Dim. di Fiore. Cominciavansi i fioretti per li prati a levar suso. Bocc. Siccome suole Chiuso Fio-RETTO in sul mattin dal sole. Bemb. rim.

S 1. FIORETTO: dicesi anche de' Fregi del bello e ornato parlare. E qui non si dec no parlare in gola, Ma chiaramente e senza bei FIORETTI, ec. Pasto dell'alma sono i sa-

gri detti . Fag. rim.

S 2. FIORETTO: T. di Ballo. Sorta di passo, il quale da tre differenti modi, co' quali si fa, ha ricevuto tre diverse denominazioni, cioè Fioretto semplice, fioretto in iscacciato, e fioretto in gittato, ed è Un certo passo che si fa danzando col muovere un piede innanzi, o dietro l'altro che sostiene intanto tutto il corpo in equilibrio.

§ 3. Per Quella spada senza punta e senza taglio, e che invece di punta ha un bastone, con cui s' impara a tirar di spada . - V. Marra.

§ 4. Per met. si dice Di qualsivoglia cosa scelta. Con più altri signori e baroni, e con un fioretto d'ottocento cavalieri scelti di Francia. G. Vill.

§ 5. Fioretto: per simil. Parte di fiore. Mutando il conio con san Giovanni più lungo, e'l giglio mezzo alla Francesca, senza FIORETTI avendo levati i FIORETTI dentro a' gigli, come sempre erano stati. G. Vill. § 6. Fioretto: è anche Specie di zucchero

assai bianco.

§ 7. FIORETTI: in T. di Musica diconsi Le grazie e gli ornamenti del canto. Doni Mus. § 8. Figretto: Sorta di carta più inferiore

dell' altra, e serve comun. per istampare. Voc. Cr.

FIORIFERO, RA: add. T. Botanico. Che produce fiori. Piante FIORIFERE .

S. Gemma FIORIFERA: dicesi Quella da cui sbuccia un fiore.

FIORILLO: s. m. T. de' Pescatori. Lo stesso che Stella di mare. - V. Stella.

FIORINO s. m. Nummus aureus. Moneta d'oro battuta nella Città di Firenze, e così detta dal giglio fiore, impresa di detta Città, impressovi dentro. De' quali FIORINI gli otto pesavano un' oncia, e dall' uno lato era la impronta del giglio, e dall' altro il san Giovanni. G. Vill. Nummo d'oro pesava una dramma d'oro fine, come il nostro Fiorino gigliato. Day. Post.

S. Fu eziandio moneta Fiorentina d'argento, e ne furono diverse sorte, di vari pesi e prezzi; diversità che pur si trova dagli studiosi delle antiche memorie anche nel fiorino dell'oro. Imperocchè allora correa una moneta d'argento in Firenze che si chia-mavano FIORINI, di danari dodici l' uno. G.

Vill. Il FIORINO è adesso moneta immaginaria, e valeva quando più, e quando meno, essendoci anche il FIORINO d'oro, che forse e quello che abbiamo ancora oggi d'oro effettivo, e lo chiamiamo Zecchino gigliato, ma il fiorino ne immaginario, ne effettivo appresso di noi non è più in uso . Min. Malm.

FIORIRE: v. n. Florescere. Far fiori, Produrre fiori. - V. Germogliare, Germina-1e, Infiorare, Infiorire, Rifiorire, Sfiorire. La fava in quaranta di FIORISCE, e insiememente cresce. Cresc. E cantar augelletti, e

FIORIA piagge. Petr.

§ 1. Per simil. Buttar fuori una fioritura. Sul vame bagnato d'aceto vi FIORISCE il verderame. Libr. cur. malatt. Credo che venga da quel sale che suol FIORIRE su' vasi di cristallo, e che col tempo gli rode, gli spezza e se gli mangia . Red. esp. nat.

§ 2. Per Imbiancare il pelo, Incanutire. Non s'accorge del fiorir queste innanzi

tempo tempie. Petr.

§ 3. Metal. vale Cominciare a dar segno di produrre buon frutto. Ch' avendo in mano Mio cuor in sul fiorir, e'n sul far frutto,

È gita al Cielo. Petr.

§ 4. Per met. Essere in fiore, in eccellenza, in buono stato. Intanto le sue bellezze FIORIRONO, che di niuna altra cosa pareva, che tutta la Romania avesse da favellare-Ne è per vecchiezza marcita, anzi oggi più che mai fiorisce la gloria del nostro nome. Bocc. nov. Nel tempo, nel quale questo grande maestro fioriya, si fue un altro maestro. Fr. Giord. Pred. Apollodoro, il quale fiori 405. anni prima della nostra salute, fece ec. Vit. Pitt. Costui primieramente FIORI ad Atene, e poi in Alessandria fu di grandissimo nome. Bocc. C. D.

S 5. Per Diventar fforido e vago. Il capo ( di Tommaso Moro ) si tenne in sul ponte di Londra infilzato in una lancia, e tosto levossi, perchè il diceano parer sempre più

venerando e FIORIRE. Day. Scism.

§ 6. Fionine delle donne : si dice del Venir loro le solite purghe, dette anche Fiori, A tutti questi malori particolarmente degli occhi si aggiunge una scarsezza notabile di quelle evacuazioni, che ogni mese soglion FIGRIRE alle donne . Red. Cons.

§ 7. In sign. Sparger di fiori. Di bei fiori tutto'l rionisco. F. Jac. T.

§ 8. Per met. Ornare. E le palle dell' oro FIORIAN Fiorenza in tutti i suoi gran fatti. Dant. Par. Eccede troppo suo grado investi-re, armare e se fiorire. Fr. Barb.

§ 9. Per Render florido, adorno e vago . E. con gran cortesie fanno risuonare e FIORIRE di bellezza, e di allegrezza il paese tullo l'anno. – Ella senza mirar, muove un sorriso, E di bell' ostro si FIORISCE il viso. Chiabr.

S 10. Fiorir le spalle: vale Marchiare un tagliaborse, o simili con un ferro royente per ordine delle giustizia. Cr. in Marchio. V FIORISCENTE: add. d'ogni g. Fiorente;

Che fiorisce. Belli esempli, e modelli, o di consumata virtù, o di fioriscente saviezza. Salvin. pr. T.

FIORISTA: s. m. Pittore, che attende specialmente a dipigner fiori, come Paesista, quello che fa i Paesi . Salvin . Buon . F. Ed in forza d'add. Assegna a Giovanni Breughel il carattere di pittore paesista, e FIORISTA.

Bisc. annot. Baldin.

S. Fiorista : per Dilettante, e coltivatore di fiori. Tutti i fiori corrispondenti a quegli spaventosi nomenclatori che coll' aggiunta a ogni nuova fioritura di si vaste appendici, va del continuo formando, ec. la mirabile malinconia de' FIORISTE, e degli agricoltori cavalieri . Magal. lett.

FIORITA: s. f. Quelle filze di verzura che si appiccano ne' luoghi dove si fa festa, o che si spargono per le strade. Far la fiorità al campanile. Sacc. rim. Sparger la fiorità nelle

strade . Vasar. Vit.

S. FIORITA: dicesi nel Fiorentino ad una Specie di giuncata. Io credo che corra un poco più, ec. che non corre dal sapore del latte quagliato a quello della ricotta, della FIONITA, della giuncata, che finalmente tutti sono latti. Magal. lett. Sc.

FIORITEZZA: s. f. Lo stato di ciò cheè in fiore, e per traslato Ornatezza. Tass.

FIORITISSIMO, MA: add. sup. di Fio-

rito. V.

S 1. Per Molto fferido; Che è in gran voga, in gran credito. Aristotile colla sua FIORITIS-SIMA scuola. Salvin. disc. Ebbe sempre il Gessi una FIORITISSIMA scuola. Baldin. Dec.

S 2. Per simil, Eccellentissimo. Crispo Salustio, ec. Pionitissimo scrittore di storie Romane. Tac. Day. Passo il Duca nel partirsi con tutto il suo fioritissimo, ma infame esercito, ec. Varch. Stor. Nella stessa guisa che Cicerone ne' suoi FIORITISSIMI dialoghi dell' Oratore. Salvin. disc.

FIORITO, TA: add. da Fiorire. Pien di fiori . Prato FIORITO - Meli FIORITI . Amet. Coperte di pergolati di viti, ec. e tutte allo-

ra FIORITE. Bocc. nov. Fresco, ombroso, FIO-MITO, e verde colle. Petr.

S 1. FIORITO quanto un Maggio: vale Fioritissimo; perchè il mese di Maggio è la sta-gione dei fiori; o pure perchè quelli che vanno a cantar maggio, portano un ramo d'albero tutto pieno di diversi fiori, il qual ramo d' albero chiamano un Maggio, o Majo.

S 2. Fiorito: per simil. vale Scelto, Eccellente nel suo genere. Venne a lui M. Gran

Cane della Scala con cinquecento barbute di FIORITA gente d'arme. M. Vill. S 3. Per Ornato, Vago, Felice, Fortunato, e simili. Nell'età sua più bella e più FIORITA. Petr. Perciocche l'animo allegro fa la vita PIORITA e gioconda. M. Aldobr.

§ 4. Talvolta vale Lieto, Giocondo. Con fronte allegra e colla faccia FIORITA lictamen-

te abbracciandoli. Guid. G.

§ 5. Per Adorno, Arricchito. Ella fue rio-AITA di vertude, perocchè ella ebbe in odio le vanitadi d'ogni ragione. Guid. G. Moisè fu fiorito di misericordia nel popolo di Dio. Serm. S. Ag.

§ 6. Fiorito: per Scelto, Prelibato, Squisito. Al tavolin che de' futtor si dice; Dove ce nulla di FIORITO ha l'oste, Tutto vi si distende a far buon fianco. Buon. Fier.

§ 7. Stile FIORITO: dicesi Quello che è ornato, eloquente e leggiadro - V Floridezza.

§ 8. Raso, o altro drappo FIORITO: dicesi Quello che è tessuto a fiori, o simili. E di raso dorè FIORITO a palle Rosse, ha legato un gaban sulle spalle. Alleg.

§ 9. Barba FIORITA: vale Canuta. Quantunque tu abbia la barba molto FIORITA, e di nere candide sieno divenute le tempie tue.

Becc. Lab.

§ 10. Vino rionito: si dice Quando, o per esser al fondo della botte, o per altro mancamento, mettendosi nel bicchiere ha quell'impersezione che dicesi Avere il fiore. Malm.

§ 11. Figrito: dicesi da' Corallaj il Corallo

greggio o rozzo.

S 12. FIORITO: dicesi da' Naturalisti Qualunque corpo che abbia una rifioritura di checche sia. Cristalli di miniera d'argento vetrosa fioriti di minutissime guglie traspaventi di miniera d'argento sopra. Gab. Fis.

\$ 13. Fiorito: è auche Aggiunto d' Una speme di diaspro bellissimo contenente in sè macchie molto vaghe di color rosso focato stutte I fanno fare grandi ripe. Com Inf-

dintornate d'un sottilissimo profilo bianco lattatto, con un fondo pavonazzo, e sotto ove più ove meno scure. Il diaspro detto rio-RITO di Sicilia, è pietra durissima che riceve pulimento acceso. Voc. Dis.

S 14. Pietra FIORITA: Specie di dendrite detta altrimenti Alberino. V. Voc. Dis. in Al-

berino

FIORITURA: s. f. Il fiorire, e'l tempo in cui le piante metton fiori. Usano le rose nel principio della sua fioritura. Tratt. Segr. cos.

S. FIORITURA: T. de' Naturalisti. Efflorescenza che nasce sopra un corpo non salino. - V. Rifioritura. Miniera d' argento, ec. con FIO-RITURE vitrioliche. Gab. fis. Targ. ec.

FIORONE: s. m. Voce usata da alcuni Architetti per Quell' ornamento a foggia di fiori, che più propriamente si dice Rosone.

S. FIORONI : Fichi fiori, e Fichi primaticci, diconsi volg. i primi fichi che maturono nell'estate, i quali sono più grossi de' settem-

FIORRANCIO: s. m. Caltha; Calendula officinalis. Sorta di fiore di color giallo. La decozione del fiorrancio provoca i mestrui.

Liber. cur. malatt.

S 1. V' è un' altra specie di pianta detta volg. Fiorrancio di grano, e da' Botanici Crysanthemum segetum, la quale si trova fiorita

fralle biade in Maggio e Giugno.

§ 2. FIORBANCIO, e FIORBANCINO: Regulus cristatus. Sorta di piccolo uccello, così detto da una specie di cresta o striscia di penne che ha in capo, di colore simile al fiorrancio. Abita per le selve tra gli spineti e i ginepraj, e si pasce d'insetti: la sua voce è piuttosto un pigolio che un canto. Buon. Fier.

FIORRANCINO: - V. Fiorrancio.

FIORVELLUTO: s. m. Lo stesso che Amaranto. V.

Flosso: s. m. La parte inferiore del cal. cagno del piede. Le quali gli avcano laceri tutti li Fiossi de' piedi. Franc. Sacch. nov.

S. Frosso: dicesi oggi da' Calzolaj La parte più stretta della scarpa, e del piede vicino al.

FIOTOLA: s. f. Voce bassa. Flauto. Farei ferire il ciel FIOTOLE argute, Zampogne cor. paccinte . Buon. Fier.

FIOTTA: s. f. dal Lat. Fluctus Frotta. Frotta, Flotta, o FIOTTA: vuol dire Quantità di gente unita insieme che si muove. Min.

FIOTTARE: v. n. Fluctuare. Ondeggiare tempestosamete. Dove la riviera faceva un gran marese che FIOTTAVA. G. Vill. E però gli uomini di quelle parti, per non essere offesi dal FIOTTAR del mare, a riparare il fiotto

FIS

5 1. FIOTTARE: altre volte fu detto Del muoversi il mare per lo fiotto regolarmente di 12 in 12 ore. Per lo FIOTTARE del mare Oceano, il quale due volte si fa ogni di naturale, che c. D. – V. Reflusso.

§ 2. Per simil. dicesi quel Borbottare che

fanno le persone disgustate e malcontente - V.

Bifonchiare . Red. Voc. Ar.

FIOTTO: s. m. Fluctus, Marea, Gonfiamento, Tempestoso ondeggiamento; Onda del mare allorche è agitato o dal vento o da qualche scoglio o costa che lo fa frangere; e dicesi anche de' laghi, e de' gran fiumi. Oggi più comunemente si dice solo del Flusso e riflusso del mare - V. Flutto, Burrasca, Tempesta. Furono tanto soperchie piove, e gonfiamento del FIOTTO del mare, che tutte case e terre di quelle marine si disertaro - Fiotto e marea vennono addosso al detto navile del Re di Francia. G. Vill. Quale i Fiamminghi tra Guzzante e Bruggia, Temendo'l FIOTTO che'n ver lor s'avventa, Fanno lo schermo, perchè'l mar si fuggia. Dant. Inf. A riparare il FIOTTO fanno far grandi ripe - E col FIOTто dello stretto trapassò a Locri. Liv. dec. Venendo alla seconda del riotto del mare, pervenne alla foce del fiume chiamato Indo. Bocc. C. D. - V. Fiottare.

§ 1. Per Moltitudine, Frotta. Uscirono della terra un fiotto di buoni briganti, e dieronsi tra i nemici. M. Vill. Anche ho veduto assai di bestie FIOTTI, Come orsi con cinghiai, lu-

pi, leoni. Franc. Sacch. rim.

S 2. Per met. vale Empito, Furore, Furia. Perciocche noi più bassa turba siamo trasportati dal FIOTTO della fortuna. Bocc. vit. Dant.

FIOTTONE: s. m. Voce nell'uso, tolta dal romore del fiotto del mare. Brontolone, Che

brontola sempre.

S. Usasi talvolta in sign d'investigatore dei fatti d'altri, ed allora deriva da Fiuto; tolta la metafora dal bracco, che fiutando traccia la fiera .

FIOTTOSO, SA: add. Fluctuosus. Ondeggiante, Che ha fiotto. Non lo spaventano i fremiti del mare, per la gonfiezza dell' acque FIOTTOSO. Fr. Giord. Pr.

FIRMA: s. f. Nota. Sottoscrizione autentica dello scritto. Ritornerommene dunque a casa, dove colla mia firma ultimerò questo trattato - Comparate il carattere con questa vostra FIRMA - Farommi ardito a porgerle un memoriale, acciò ella il renda animato con una sua FIRMA graziosa. Fag. Com. Ridurre questa sorta di lettere a forme dilettere patenti con farle stampare, e mandarle con una semplice FIRMA . Magal. lett.

FIRMAMENTO: s. m. Firmamentum. Fer-

mamento, Lo cielo stellato. Non può far l' nom contento, Quanto entro è al firmamento, Purchè egli alloggiamento Nel cor non venga a fare. Fr. Jac. T.

FIRMARE: v. a. Sottoscriver lo scritto per renderlo autentico. Vi fui, e come testimone la firmai manu propria – Quella lettera era scritta da me, e ne men era firmata sotto vostro nome. Fag. Com. Trattato proposto da lei medesima, e da me prontamente stipulato

e firmato. Magal. lett.

FISAMENTE: avv. Fixis oculis. Con fermezza, Con attenzione, Attentamente; ed è proprio dell' atto del guardare, e del tenere fermi gli occhj in una cosa - V. Fissamente, Intentamente, Applicatamente. Poi FISAMENTE. al sole gli occhi porse. Dant. Purg. Or FISA-MENTE riguardar si vuole. Dant. Par. Mentre ch' egli fisamente rimira l' una. Amet. Amore faccendo pensare la persona che ama, risa-MENTE della cosa amata, ec. è cagione ch' ella si sogni. Passav.

S. In vece di Profondamente . E chetamente tutta la donna, la quale FISAMENTE dormi-

va, scoperse. Bocc. nov.

FISARE: v. a. Figere obtutum. Guardar fiso, cioè intentamente e con occhio fermo. - V. Affisarsi. Fisare acutamente, immobilmente. - Se quando tu sarai nel cospetto del Re, tu vedessi che tutto sospettoso e'ti FISASSE gli occhi addosso, ec. Fir. disc. an. Costui m' ha FISATO l'occhio molto addosso. Ambr. Bern.

FISATAMENTE. - V. Fisamente.

FISCALE: s. m. Hærati præfectus. Capo, e soprantendente del Fisco. Tra l'altre cose Aurelio Pio senatore, cui fu rovinata una casa, ec. chiedendo a padri d'esser rifatto, e contraddicendo i FISCALI, Tiberio la gli pagò. Tac. Dav.

S. FISCALE: nell' uso si dice Colui che soprantende al Criminale, donde si è formata

la voce Fiscaleggiare. V.

FISCALE: add. d'ogni g. Che procede, Che tratta come persona addetta al fisco. Sarà necessitato alla fine, se egli vorrà mantenere il nome del liberale, gravare i popoli straordinariamente, ed esser FISCALE, e fare tutte quelle cose che si possono fare per aver danari. Segr. Fior. Pr.

FISCALEGGIARE: v. n. Far da fiscale, e propriamente Sottilizzare ed esaminare accriminalisti. Introduce curatamente com. con sommo giudizio il Re Ariano a FISCA-LEGGIARE sopra un fatto che con sua somma confusione pareva autorizzare così incontrovertibilmente il rito cattolico. Magal. lett. Se mai V. E. pigliasse a FISCALEGGIARMI contro, come adesso ha preso a FISCALEGGIARE contro il decoro della società in mio favore. - Senza Volere io stare adesso a riscaleg-GIARE, e dire che gli Olandesi vagliarono

troppo grosso a sangue caldo, ec. Magal lett.
FISCALESSA: s. f. Colei che, a modo di fiscale criminale, sa cavar di bocca altrui un segreto. Ho io fatto la FISCALESSA pulito?

Fag. Com. FISCE: s. m. pl. Francesismo de' Giuocatori. Pezzuolo d'avorio, di madreperla, d'osso

o simile, che serve per segno come i gettoni. FISCELLA: s. f. Cestella, Nassa tessuta di vinchi. Ma non potendolo celare, prese una FISCELLA, cioè una nassa, e impeciolla, e impeciata che l'ebbe, misevi il fanciullo. Fior. Ital. E vede un uom canuto all' ombre amene Tesser FISCELLE alla sua gregge accanto. Tass. Gerus.

FISCHIAMENTO: s. m. Fischio, Bucinamento, Sibilo, Zuffolo. Bucinamento, per similitudine fischiamento degli orecchi. Cr.

in Bucinamento.

FISCHLANTE: add. d'ogni g. Che fischia;

Sibilante. Chiabr. Salvin. ec.

FISCHIARE: v. n. Sibilare Mandar fuori il fischio. Suffolare, Zuffolare Sibilare. Fi-SCHIARE acutamente, rabbiosamente, or-ribilmente. - E fischiando una sol volta così pian piano, aspetterai che questa mia balia, ec. aprendoti l'uscio timeni al bujo in camera mia. Fir. As. E FISCHIA come serpe, quando è in caldo. Morg. Quando una voce udimmo che Fischiava. Segr. Fior. As.

S 1. FISCHIARE alla battaglia: vale Gridare, Fare strepito, Alzare le voci. Li quali tutti fischiarono alla battaglia, e gittarsi

addosso alli Greci. Guid. G.
§ 2. Fischiare de'venti: si dice Quando spirando fanno romore. Quale alla stagion del gielo Il più freddo Aquilon FISCHIA pel cielo. Red. Ditir.

§ 3. Fischiare: si dice di Ogni altra cosa che fa sibilo rompendo l'aria con velocità. Donde si fusse quel fischian venuto. Segr. Fior. As. E par che'l ciel paventi, e a terra vada Solo al FISCHIAR dell' una e l'altra spada. Bern. Orl. Non si vedeva più quel bollimento, nè si udiva fischiare come l'altra volta avea fatto. Sagg. nat. esp.

S 4. FISCHIARE: parlando degli orecchi, dicesi del sentirvisi quel bucinamento, che anche si dice Cornare. Ove non obblia il cansarsi del lume degli occhi, e il perdere la favella, e il fischian degli orecchi, come quando uno è per isvenirsi. Salvin. pr. T. Qui in

forza di sost.

§ 5. FISCHIARE gli orecchi ad alcuno: si dice dell'Immaginarsi che altri parli di lui.

\$ 6. Fischiare: detto assol. in sign. transitivo, ed anche fischiare altrui negli orecchi, vale Insinuare segretamente alcuna noti-

zia. Fischiandomi oltre monna Tessa disse. Pataff.

FISCHIATA: s. f. Sibilus. L'Atto del fi-

schiare. Voc. Cr.

S I. FISCHIATA: Subsannatio. Ischerno con romori di voci, fischi, urli, battimenti di mani, e d'altro che si fa dietro a uno per derisione o per dargli la burla. - V. Derisione, Disprezzo, Ludibrio, Risata. Il Foresta, ec. con più solenne martirio andò in cielo ec. arso vivo a fuoco lento sotto a' piedi, con fischiate, motti, atti e canzoni d'ignominia. Day. scism. Passavano per Roma in lunga fila, in mezzo d'armati; viltà ne' lor visaggi non era, maninconosiz fierezza; saldi agli scherni, e alle fischiate del volgo, Tac. Dav. Stor.

S. Onde Far le FISCHIATE a uno, è Quel

che i Latini dissero Exsibilare.

FISCHIATORE: verb. m. Sibilans. Che fischia. Fistiator che alla testa di due strade par che uccellino a te. Buon. Fier. Qui detto Fistiatore alla maniera del popolo Piorentino.

FISCHIERELLA, e FISTIERELLA: s. f. Uccellagione colla civetta e col fischio. Cr. in

Chiurlo.

FISCHIETTO: s. m. dim. di Fischio, Zufolotto . Chiabr . Dr. In Marineria Il fischietto da ciurme è per lo più d'argento, e se ne

serve il nocchiero per comandare.

FISCHIO: s. m. Sibilus. Suono acuto, e simile al canto degli uccelli che si fa colla bocca, con varie posture di labbra, e di lingua. - V. Sibilo, Sufolamento, Suono. Fiscuio acuto, alto, orribile, rabbioso. §. Dicesi ancora a varj Strumenti che aju-

tano a fischiare. Fischio da terzuoli – Quando lo comito suona lo fischio, tutti li remi ripercossi prima nell'acqua più volte si posano. But. Par.

FISCHIONE, e FISTIONE: Nome che si dà in Toscana a Diverse specie d'anatre anche salvatiche - V. Bibbio, Mestolone, Germano turco.

S I. Il FISCHIONE, detto dagli Scrittori Anatra querquedula maggiore, è una varietà dell' Arzavola .

§ 2. Si dà pure il nome di Fischione al Chiurlo . V.

FISCINA: s. f. Voce disusata; Lo stesso che Fiscella. Al secondo è apparecchiata una nuova e bella FISCINA, convenevole instrumento al sordido Bacco. Sannaz. pros.

FISCIU: s. m. Francesismo introdotto dalla moda. Specie di fazzoletto di velo, o simile, che portano le donne intorno al collo e sulle spalle. Rimira le pettegole e barone, che vogliono alla veste il falpalà, il risciò, lo schincherche, il berrettone . Fag. rim.

128

FIS FIS

FISCO: s. m. Fiscus. Pubblico erario, al quale s'applicano le facoltà e condanuagioni de' malfattori, e le eredità di coloro che muojuono senza legittimo erede. Prese licenza di procacciare di recare al Fisco i beni di costui, ch' era bandeggiato. M. Vill.

S. Andare in Fisco, o nel Fisco: vale Essere incorporato dal fisco checche sia, o per difetto d'erede, o per fraude, o per delitto

di chi prima il possedea.

FISETERE : s. m. Physeter . T. de' Naturalisti. Specie di Balena volg. detta Capidoglio. FISICA: s. f. Physica. Scienza della natura

delle cose. Fisica della terra.

S 1. Per la professione della Medicina. Fi-SICA è quella propria scienza, per la quale l' uomo conosce tutte le maniere del corpo dell'uomo, e per la quale l'uomo guarda la sanità del corpo, e rimuove le malattie. M.

§ 2. Fisica: add. - V. Fisico.

FISICAGGINE: s. f. Voce disusata. Fan-

tasticaggine · V.

FISICALE: add. d'ogni g. Physicus. Voce bassa e disusata. Di fisica, Attenente a fisica -V. Fisico. Queste cose che voi mi dite per ragion fisicale, senza risposta, per ragion vi lascio . Libr. Am.

FISICAMENTE: avv. In modo fisico, e vale anche Realmente, Effettivamente . [Bel Papa

nat. um. ec.

FISICARE: v. n. Comminisci. Fantasticare, Ghiribizzare, Gran copia ci troviam di gran gentile Buon da farvi disporre A non FISI-GAR troppo nel sottile . - V. Fisicoso.

FISICIANO: s. m. - V. e di Fisico.

FISTCO: s.m. Phyisicus. Scienziato di Fisica; Che sa la scienza della Fisica. Nel numero del più si dice anche Fisichi, ma è poco usitato. Esser non solamente risici buoni senza scuola, ma diventare Etichi perfetti senza maestro? Alleg. Se quello è ver che questi risici dicono. Lab.

S. Per Medico, perchè i Medici si addotto-rano ancora in Filosofia, la quale fa scorta alla buona e prudente Medicina. Nè valse a farmi tornar la vita errante ne' suoi luoghi di Fisico alcuno argomento. Fiamin.

FISICO, CA: add. Physicus. Naturale; Di fisica. La mano di Dio non è stanca, nè limitata da costellazioni, nè da FISICEB ra-gioni. M. Vill.

FISICOMATEMATICO, CA: add. T. Didascalico. Che in Fisica è secondo i principi

della Matematica

FISICOSO, SA: add. Difficilis. Aromatico, Fantastico, Scrupoloso, Che la guarda troppo nel sottile. Coloro che la guardano troppo nel sottile, e sempre, e in ogni luogo, e con ognuno, e d'ogni cosa tenzona-

no, e contendono, ne si può loro dir cosa, che essi non la vogliano ribattere e ributtarla, si chiamano fisicosi, e'l verbo è Fisicare . Vareh. Ercol.

FISIMA: s. m. Fantasia fisicosa, Capriecio. Riguardando lei ripiena di tanto dolore, cominciai a piangere, e in tanta fisima venni, che per gran pezzo i miei occhi non

poterón raffienare, ec. Cron. Morell. S. Vale anche Collera, Ira, Sdegno, ma congiunto col verbo Andare; onde Andar in fisima, è lo stesso che Andar in collera, Adirarsi. V.

FISIOLOGIA: s. f. Quella parte della Fisica la quale ha per oggetto la cognizione delle cause naturali dell'azioni del corpo umano vivente nello stato di sanità. Cocch. Ascl. - V. Medicina.

FISIOLOGICO, CA: add. Appartenente a Fisiologia. Che da lui preso avesse quel pensiero risiologico del perpetuo mutamen.

to del corpo umano. Cocch. Asol.

FISIÒLOGO: s. m. Parlatore di fisica, Bocc. Com. D. Oggi si dice Colui che sa la fisiologia, o che scrive sopra materie fisiologiche

FISIOMANTE: s. m. - V. Fisionomista.

FISIONOMIA: s. f. Fisionomia. L'autor di quel libro il quale è intitolato della ri-SIONOMIA, ec. il che ec. Gell. Color.

FISIONOMISTA: s. m. Colui che sa, o che insegna la fisionomia. Il che pare · che confermino ancora i fisionomisti moderni? Gell. Color.

FISIONOMO: s. m. Chi sa, o studia fisonomia.

FISO, SA: add. Animo intentus. Affissato, Intento, Fermo a considerare, o a riguardare. Mentre io sono a mirarvi intento e FISO. Petr. La quale, perciocche bellissima era, FISA cominciò a riguardare.

Bocc. nov.

FISO: s'usa per lo più in sentimento di avverbio. Attente. Fisamente. Cominciò 7150 a riguardarlo. Bocc nov. Fiso riguardai Per conoscer lo loco, dov io fossi. Dant. Ink Miri riso negli occhi a quella mia nimica, Petr. son. E dormito per ispazio d'un' ora molto fiso, e senza alcuno impaccio. Cron. Morell.

§ 1. Fiso fiso: così raddoppiato ha forza di sup. e vale Molto fissamente. E parvegli sì bello a quel mo' intriso, Ch' ei si pose a guardarlo Fiso Fiso, Malin.

FISOFOLO: s. m. Lo stesso, che Filosofo, voce detta dal Boccaccio per baja in persona d'uomini idioti, per servare il costume.

FISOLERA: T. Marinaresco. Sorta di barchetta sottile senza coperto, che velocemente in mare all' uccellagione de' fisoli .

FISOLO: s. m. Così chiamansi in qualche

luego d' Italia lo Smergo . V.

FISONOMIA: s. f. Physiognomia. Arte per la quale dalle fattezze del corpo, e da' lineamenti e aria del volto, si pretende co-Loscere la natura degli uomini. Ed eziandio la figura e la statura, da quali principi procede la FISONOMIA. Com. Inf.

S. L'uso la piglia ancora per La stessa aria, ed effigie degli nomini, e lo stesso è Luchera. La tua fisonomia traditoresca, L'esser bistorto, e le gambe a sghimbesci Danno notizia del tuo mal pensiere. Libr. son.

FISONOMICO: s. m. Colui che è dato allo studio della fisonomia. Facesse poi professione di fisonomico, e di chiromante. Pap.

FISONÒMICO, CA: add. Di fisonomia . È FISONOMICA la scienza, che lo c'insegna?

FISONOMISTA: s. m. Colui che iusegna fisonomia. Imperocchè, come dicono questi FISONOMISTI, i costumi dell' animo seguono la complessione del corpo. Cir. Gell.

FISSAMENTE: avv. Intente. Fisamente. Ma voi di che pensavate così fissamente? Bembr. pros. Egli si è così fermo a riguardarci FISSAMENTE. Circ. Gell.

FISSARE: v. a. Affisare, Affissare, Fisare. Quel serafin, che 'n Dio più l'occhio ha Fisso. Dant. Par.

FISSAZIONE: s. f. T. Filosofico, Chimico, ec. L'atto di fissare, e lo stato di una cosa fissata, e dicesi in genere di tutto ciò che di sua natura è fluido, o volatile, e che è reso fisso, e consistente, come: La Fissa-ZIONE del mercurio.

S I. FISSAZIONE: più comun. s'usa per Affisamento; Fisso pensamento; Attenta applicazione della mente. Cr. in. Affisamento.

S 2. Nell'uso dicesi Pazzo di fissazione. Colui che è impazzito per effetto di fiera ma-

FISSÈZZA: s. f. Propriamente dicesi dai Filosofi Quella proprietà per cui un corpo può reggere all'azione del finoco o di altro agente molto gagliardo - V. Fissazione. I Chimici moderni dicono, che la FISSEZZA è quella proprietà che ha un tal corpo di non disciogliersi nel calorico, e quindi di non prender mai lo stato liquido, ed aeriforme.

§ 1. Fissezza: per Immobilità, Stabilità di cosa; che non può muoversi. Stagno per la FISSEZZA, per la fermezza, ardente per la

terribile attività. Segner. Pred.

§ 2. Fissezza: dicesi per Fissazione, Afhsamento, Applicazione della mente. In ri-

va a remi, così detta perchè con essa si va cercar qual sia l'atto proprio costitutivo della contemplazione, ec. quanto poco egli possa però durare mercè la sua somma FIS-SEZZA. - Ma tal fissezza non è non voler altro che pensare a Dio solo. Segner. lett.

> FISSILE: add. d'ogni g. Fissilis. T. de' Naturalisti. Aggiunto delle Pietre che si possono dividere in lamme o lastre o seaglie. Lo schisto, la lavagna sono pietre Fissui. - V.

Schisto

FISSIONE: s. f. voc. lat. Fixio. Voce autiquata. Ficcamento, Nella qual Fissione, ovver ficcamento, le gocciole unitive della rugiada eterna attinte per l'amore, ec. scen-dono al pedale dell'assetto. Teol. Mist.

S. Fissione: fit anche detto dagli Scrittori Naturali per Fissezza, ma è poco usitato . La sua miniera ( dell'argento ) quanto più è minuta, simile alle punte dell'agora, tanto più riesce perfetta perchè dimostra purità e ris-

SIONE Biring, pirot.
FISSIPEDE: add. d'ogni g. Fissipes. T. de' Naturalisti . Aggiunto degli animali, che han l'ugne fesse, che anche son detti Bisul-

FISSO, SA: add. da Fissare, Affissato. E per avere uom gli occhi nel sol rissi Tanto si vede men quanto più splende. Petr. Se ben s' accoppia Principio e sine colla mente FISSA. Dant. Inf.

S 1. Per Fermo e stabile; Che non si muove punto del suo luogo. Acciocchè, siccome in termine Fisso lasciando le transitorie cose, in lui si fermi ogni nostra speranza, se trovare non ci vogliamo ingannati. Bocc. Vit.

§ 2. In questo significato diconsi Fisse quelle stelle, che costantemente ritengono la stessa posizione e distanza l'una rispetto all'altre.

V. Stella.

§ 3. Dicesi che Una cosa è PISSA nel cuore, nella memoria, e simili, per dire, Che è sempre presente alla memoria; Che è ben impressa nella mente. Ma or sì risse Sue parole mi trovo nella testa, Che mai più saldo in marmo non si scrisse. Petr.

§ 4. Fisso: per Destinato. Così son le sue

sorti a ciascun fisse. Petr.

§ 5. Fisso: dicesi da' Chimici non solamente de corpi che da nessun corrosivo possono es sere sciolti o ridotti ne' loro elementi, ma ancora di quelli che reggono a un fuoco gagliardissimo; onde Sali fissi diconsi Quelli che si estraggono da' corpi per via di calcinazione, e lozione. Ell' è un fluido salsuginoso risso, tartareo, il quale non dalle vene, ma bensì dall' arterie è deposto ne' tendini, nei ligamenti e ne' periostei, o membrane che ve stono i capi degli ossi. Red. cons.

§ 6. Aria FISSA, o fissata: T. Chimico. Acido aereo, da' Chimici moderni detto Gas acido carbonico. - V. Gas.

§ 7. Aria rissa: dicesi anche Quella che proviene dagli spiragli d'un uscio o d'una finestra, ed è perniciosa a chi la riceve. FISSU: s. in. Voce così pronunziata da

molti in vece di Fisciù. V.

FISSURA: s. f. T. Chirurgico. Frattura longitudinale di un osso il quale è solamente

incrinato

FISTÈLLA: s. f. Fiscella. Fiscella, Paniera, Cestella. Le femmine, che vanno per la terra, per le p'asse, e per le rughe, affettate, e imbambacollate, e con loro II-STELLE sopra. Fr. Gior.

FISTÈLLO: - V. e dì Fisto'a.

FISTELLÒSO: - V. e dì Bucherato. Ca-

scio FISTELLOSO. Pallad.

FISTIARE, FISTIATA, FISTIATORE, FISTIERELLA, FISTIETTO, FISTIO, FI-STIONE: dice il popolo Fiorentino per Fi-

schiare, Fischiata, ec. V. FISTOLA: s. f. Fistula. Piaga vecchia, per lo più incurabile; Piaga cavernosa e callosa. - V. Infistolire. FISTOLA lacrimale. FISTOLA cicatrizzata, incarnata. Cocch. lez. - V. Fistolo. Contra FISTOLA nell' occhio fa' polvere d'incenso, ec. premi la fistola, che n'esca la marcia. Tes. Poy. Gli era rimasa una fi-STOLA, la quale di grandissima noja e di grandissima angoscia era. Bocc. nov.

S v. FISTOLA, e FISTULA: dal Lat. Fistula, dicesi a Uno strumento musicale da fiato formato di varie cannucce con certa proporzione, diseguali, per lo più in numero di sette, e congiunte con molle cera. Chiamasi anche con Greco vocabolo Siringa; e secondo le favole fu già ritrovata da Pane, Dio de' Pastori. I Poeti confondono sovente la sampogna colla fistola, come se ne vedon gli esempli nel Sannazzaro, nell'Alamanni, nel Castiglione, ec .-V. Sampogna, Tibia. Diverse frottole mettono in musica a suon di fistole a suon di flauti. Buon, Fier. Voi non avete fatto menzione fra tanti stormenti, che avete raccontato, delle fistule, e pure intendo che voi di-chiaraste già in Padova la siringa di Teocrito. Varch. Ercol.

§ 2. FISTOLA: dicesi ancora da alcuni Scrittori Idraulici per Tubo, Siffone, Doccia, che si applica a' fori de' vasi per misurare la spe-

sa dell' acqua.

FISTOLARE: add. d'ogni g. Da fistola; Che giova a curar le fistole. Collirio FISTOLA-

RE Libr. Masc.

FISTOLARE: v. n. Fistulare. Infistolire, Convertirsi in fistola. In luogo ossoso suole FISTOLARE. Libr. Masc.

PISTOLAZIONE: s. f. Lo infistolare, il

divenir fistola. La piaga lunga antica, e non curata suol farsi FISTOLAZIONE della parte. Libr. cur. malatt. - V. Infistolare, Infisto.

FIT

FISTOLO: s. m. Diabolus. Così dicesi dalle Donnicciuole il Demonio o il Diavolo; Un animal maladetto; ed è forse così detto dal fischiare de'serpenti, a' quali egli è assomigliato. Che siete tutti quanti più scarsi che 'l FI-STOLO. Bocc. nov. Io ho paura che non capiti male, in modo gli è entrato il FISTOLO addosso. Ambr. Furt. Ella tornò in casa, ch' ella pareva proprio il FISTOLO maladetto. Gell. Sport.

S. Fistolo: per Fistola, o Male grande. D'una bolla acquajuola fare un FISTOLO. Buon. Fier. Fare d' una pipita, un FISTOLO.

Baldoy. Dram.

FISTOLOSO, SA: add. Tubulatus. T. de' Scrittori Naturalisti. Che è fatto a cannello, o sia Che è vôto o forato nel centro : dicesi ancora Tubulato. Il tronco delle piante cereali è annuo fistoloso o spugnoso. - Foglie tubulate e ristolose diconsi da' Botanici Quelle che sono internamente vuote. Filolini FISTOLOSI. Targ.

S. Fistolose: diconsi da' Medici Le piaghe

infistolite.

FISTULA: s. f. V ... Lat. Fistola. V. FISTULARE: v. u. Fistula canere. Suonar la fistula, siccome Cornamusare, Suonar la cornamusa. Salvin. inn. Omer.

FISTULATORE : verb. m. Fistulator . Che fistula, Suonator di fistula. Salvin. Teocr.

FITOLACCA: s. f. Phytolacca decandra Linn. T. Botanico. Pianta venutaci d'America, la quale produce in grappoli alcune bacche lisce, piene di sugo, che tigne la carta in porporino poco durevole. Volgarm. è detta Uva turca, Uva salvatica.

FITOLITO: s. m. T. de' Naturalisti . Nome generico di tutte le pietre che sono in forma di pianta, o che portano impressa la figura di qualche corpo del regno vegetale.

FITOLOGIA: s. f. T. de' Naturalisti. Descrizione delle piante, o sia della loro forma, specie e proprietà.

FITOLOGO: s m. T. de' Naturalisti . Colui che descrive le piante; Scrittore che tratta delle piante, della loro forma, proprietà, ec. Pioppo della qualità che dai fitologi si

chiama Populus nigra.

FITONE, e FITTONE: s. m. Phython. Spirito che entrando ne' corpi umani indovina. Entra il diavolo addosso ad alcuni, che per la lingua loro predice le cose che egli sa, e tale specie si chiama indovinamento per FITONE. Passav.

FITONESSA: s. f. Phytonissa. Femm. da

131

Fitone, Fitonissa. Si legge nella Santa Scrittura di quella indovina FITONESSA che a petizione del Re Saul, fece apparire Samuelle , ec. Passav.

FITONICO, CA: add. Phythonicus. Che ha dello 'ndovino. O uomo, o femmina che sia, che abbia spirito FITONICO, o sia indo-

vina . Passav.

FITONISSA: Lo stesso che Fitonessa. V. Guid. G.

FITOTOMIA: s. f. T. de' Naturalisti. Anatomia delle piante. - V. Botanica.

FITTA: s. f. Cænum. Terreno che sfonda e non regge al piede. Domizio fabbricò sopra larghe paludi e memme e fitte tenaci. Tac. Dav. S' entrava in tanto fango e in si crudeli fitte, che cc. non ne credetti mai poter cavar le gambe. Fir. As.

S 1. Per Dolore pungente e intermittente, Trafitta. Il conoscerai per questi segni, cioè, ec. durezze, doglie e fitte sovente fiate in

esso. M. Aldobr.

§ 2. FITTA: dicesi dagli Argentieri, Calderaj, un' Ammaccatura nel corpo, di qualche vaso, cagionata per lo più da caduta o da percossa. S 3. FITTA: T. de' Lanajuoli. Difetto del

panno cagionato dalla gualchiera.

§ 4. I Cimatori danno anche il nome di fitta a un Mancamento che s'incontra talvolta ne'coltelli delle forbici.

FITTAJUOLO, LA: f. Inquilinus. Quegli che tiene a fitto le altrui possessioni. Quegli ancora i quali per godere beni pagavano o annua prestazione, che e' dicevano comunemente fittajuoli, ec. Borg. Vesc. Fior.

FITTAMENTE: avy. Ficte. Confinzione. Ora l'autore fittamente introduce una femmina così disordinata ne' suoi membri come'l

testo parla. Com. Purg. FITTERECCIO, CIA: add. Proveniente

da Fitto. Voc. Cr.

S. Stajo fittereccio: dicesi Una misura di frutti, come grano, fichi, ec. Ci era oltre a questo lo stajo decimale con un altro che e' dicevano FITTERECCIO. Borgh. Vesc. Fior.

FITTILE: add. d'ogni g. Fictilis. Aggiunto di vaso, e vale Di creta. Se la cosa battesse nella sola differente struttura-del vaso FIT-TILE, in quel dell' uomo ci si avrebbe sempre a ragunar un tesoro, e in quel degli animali, pretta feccia. Magal. lett.

FITTISSIMO, MA: add. sup. di Fitto. L'impuntura dovrebbe esser fittissima, Ma-

gal. lett. sc.

FITTIVAMENTE: avv. Con finzione. Di quelli, ec. parla pocticamente e fittivamen-

FITTIVO, VA: add. Fictitius. Che finge, Che ha in se finzione. Lo modo del trattare è poetico, fittivo, ec. But.

FITTIZIAMENTE: avv. Simulate. Fintamente, Con finzione, Artifiziatamente. A ciò s' accordò Manfredo, come colui che tutto aveva ordinato FITTIZIAMENTE. - Ordinarono, ec., che certi ribaldi e fanti fittizia-mente s'azzuffassono insieme. G. Vill. Fit-TIZIAMENTE cadendo gli si gettò a' piedi. Bocc. Filoc.

FITTIZIO, ZIA: Fictus. Finto, Simulato, Falso, Non sincero .- V. Falsità, Ideale . Per tema non fosse spirito maligno e FIT-TIZIO. G. Vill. Per lo quale amici veri da' PITTIZJ si conoscono. Bocc. lett. Cominciarsi a dir: Colui non par corpo FITTIZIO. Dant. Purg. Di coscienza buona e di fede non fit-TIZIA. Albert. cioè Sincera, Vera. Pietà FIT-TIZIA. - FITTIZIE parole. Bocc. Fiamm. E se. parole fittizis e di lusinghe favella, tu se sarai savio, lo suo cuore ti si farà palese e manifesto.

S. Dicesi anche di Rappresentazione di cose materiali. Niuna delle sette predette ( città ) fu, che o vera o fittizia sepoltura non fa-

cesse a Omero . Bocc. Vit. Dant.

FITTO: s. m. Fundus locatus. Il prezzo che si paga da' fittajnoli della possessione ch'ei tengono d'altrui. - V. Fittajuolo, Affittuario. Allogagione a FITTO. - Costui traeva il frutto e'monaci rimanevano senza pastore; e presono a fitto dal cardinale la rendita che ne fece loro buon mercato. M. Vill.

§ 1. FITTO: dicesi anche La possessione affittata. Nè potrai entrare in sul fitto mio, ancorchè ne sii padrone tu . Sen. ben. Varch.

\$ 2. A FITTO: posto avverb. co' verbi Pigliare, Torre, o Dare, vale Pigliare, o Torre, o Dare l'entrate delle possessioni per un certo prezzo: e Dare a ritto, dicesi anche Affittare. V.

§ 3. Rincarimi il fitto: prov. e vale, Facciami il peggio che può; e si usa quando non si teme che altrui ci possa nuocere. Tanto è da casa tua a casa mia, quanto da casa mia a casa tua, e nel medesimo significato, c a questo proposito sogliono dire: Rincarinmi il FITTO. Varch. Ercol.

§ 4. Del fitto non ne beccan le passere: prov. e vale Non se ne perde niente per i-stravaganza di stagione, o di altra disav-

ventura

FITTO, TA: add. da Figgere, Ficcato. Fit-TI nel limo, dicon: tristi fummo. Dant. Inf. E disse l'uno: o anima, che fitta Nel corpo ancora in ver lo ciel ten vai. Id. Purg. E'l fitto dardo gli cavò dal cuore. Nint. Fics.

S I. Aver FITTO il capo in un luogo. -V. Ficcare.

S. 2. Star fitto negli occhi: vale Stare impresso nella memoria. - V. Occhio.

§ 3. Fitto: per Trafitto, Percosso. Vedeva Briareo FITTO dal telo . Dant. Purg. FIT-

To, cioè traforato. But. Ivi.

§ 4. Per Folto . Spesso . - V. Calcato , Ricalcato, Denso. L' erbe si debbon seminare più rade, che traspiantar non si dovranno, ma quelle che si traspongono, più fitte sono da seminare. - Si può in alcun luogo ac-concio da potersi adacquare, e ombrare, seminar fitta (la rapa) a modo di cavoli. Cresc. Passano sogli 1800 imperiali tutti scritti di lettera minuta, FITTA, imbreviata, senza margine. Dav. Acc.

S 5. Firro: dal verbo Fingere, vale Finto, Simulato. Umiltà falsa e FITTA. Passav. Cesare, poi che 'l traditor d'Egitto Gli fece il don dell' onorata testa, Dice che pianse, ma il pianto fu fitto. Bern. Orl. Achille gir con essi disiava, E allor spogliatasi la veste FITTA, Come forte guerrier presto s' ar-

mava. Bocc. Amor. Vis.

§ 6. Di fitto meriggio. Di fitto verno, e simili : si dice per denotarne Il colmo, Il fondo, cioè La forza del caldo, Il cuor del verno. Bocc. nov. Bemb. Asol. ec.

§ 7. A capo fitto: vale Col capo all' ingiù. Morte in croce, che lieta pendesti a capo fitto per maggior martiro. Franc.

Sacch. rim.

§ 8. Star fitto addosso a checchessia: yale Stargli continuamente d'attorno, o troppo vicino. Ancora il buono innanzi si guardi di non istare addosso fitto in sulli suoi sconciatori . nojandoli . Disc. Calc.

FITTÒNÉ: s. m. Barba maestra della pianta, fitta nella terra per diritto. Ma cavandoli giovani men FITTONE avranno, e men

futica durerai. Day. Colt.

S 1. FITTONE: T. di Ferriera. Quella pietra che resta in mezzo alla bocca della fornace, e che fiancheggia i Caldadori . - V. Ferriera,

§ 2. FITTONE: T. di Mascalcia. Fettone. V. § 3. Per Lo spirito, e spiritato - V. Fitone

FITTONESSA. - V. Fitonissa. Mae-

struzz

FITTUARIO: s. m. Fittajolo. Il primo mulino s' era già, ec. ridotto, immacinante, essendo restato senza fittuario. Viv. disc. Arn.

FIUMλCCIO: s. m. Accr. e pegg. di Fiume. Fiume che diserta le campagne. Quel Fiu-MACCIO, che poi m' ha rovinato. Neri Samin.

FIUMAJA: s. f. Aquarum confluvium. Fiumana. Quasi dicessero, speriamo di passare, speriamo, ma la fiumaja è grossa, ma l'acqua è torbida, ec. Segner. Pred.

FIUMALBO: s. m. Porphyrio ex viridi nigricans. Nome che si da in Toscana ad

Una specie di piccola folaga, o sia Pollo sultano minore, detto anche Cimandorlo.

FIUMALE: add. Fluvialis. Di fiume, Che frequenta i fiumi . - V. Acquatico . Io non racconterò la favola del FIUMALE cecero. Ovid. Pist.

FIUMANA: \ s. f. Gurges. Fiumana è FIUMARA: \ più che fiume, cioè Allagazione di molte acque; sebbene più propriamente sia L' impeto del fiume crescente . Verso una fiumana nel menò. Bocc. nov. Sulla FIUMANA, ove'l mar non ha vanto. Dant. Inf. Si misono a gran pericolo, veguendo in Padovana, ver le molte fiumare e canali che avevano a passare. G. Vill.

FIUMATICO, CA: add. Fiumale, Di fiu-

me. Cavallo FIUMATICO. Tes. Br.

FIÙME: s. m. Flumen. Adunanza d'acque che continuamente corrono. Rapido FIUME che d' alpestra vena, ec. Notte e di meco desioso scendi. Petr. son. - V. Fiumana, Fiumicello, Torrente, Rivo, Guado, Gorgo, Ratto, Renajo, Greto, Scauno, Tonfano, Vortice, Ponte, Argine, Pescaja, ec. - V. Idraulica. Fiume reale, grande, profondo, cresciuto, torbido, rovinoso, impetuoso, furioso, rapido, grosso, alto, largo, basso, piccolo, chiaro, limpido, dilettevole, cheto, lento, pescoso, vivo, puro, sottile, e po-vero d'acque - Braccia, o rami di un Fuy-ME. - Bocca, o Foce, o Imboccatura, Pie-na, Corso, Empito del FIUME. Riviera del FIUME. - Letto e Ripe del FIUME - Passare, guadare, valicare il fiume - Dibassare e calare il corso del fiume - Uscire il fiume de'suoi termini. - Crebbero i fiumt disordinatamente. - Il fiume era cresciuto molto per la gran pioggia. - Caggiono rovinosi i FIUMI datle montagne - FIUME che si dirama.

S 1. Gli Idraulici danno a' fiumi diverse denominazioni. Fiume in ghiaja Quello il cui fondo è ghiajoso o sassoso. Se è arenoso, si dice Fiume in Sabbia; se paludoso, Fiume paludoso, S 2. FIUME incassato: è Quello le cui piene

ordinarie restano comprese dentro le proprie

ripe.

§ 3. FIUME morto: dicesi Un alveo abbandonato affatto dall'acqua, sia, o no ridotto a cultura, e che serve, o di ricettacolo d'acqua di scolo, o ridotto ad acqua stagnante.

§ 4. FIUME perenne : si dice Quando le acque non lasciano mai tutto il fondo scoperto. Alcuni di questi son navigabili sino al Mare, e si dicono i Fiumi reali.

§ 5. FIUME temporaneo: dicesi Quello il cui alveo resta qualche volta affatto asciutto, c

ancora si denomina Torrente.

§ 6. Dicesi Frume tributario Quello che perde il suo nome nell'unirsi ad un altro. -V. Influente,

§ 7. Fiume inondante : Quello le cui piene si spandono per le campagne.

§ 8. FIUME arginato: Quello le cui piene

sono sostenute dagli argini.

§ 9. Il FIUME non ringrossa d'acqua chiara: dicesi proverb. Di Coloro che presto arricchiscono, perchè si sospetta, che le subite ricchezze non vengano per via retta. Serd Prov.

S 10. Figur. FIUME del parlare, FIUME

d' eloquenza : vale Copia di dire .

FIUMICELLO: } s. m. Amniculus. dim. Fiumicello; Piccol fiume. Vidono un pian con un certo FIUMETTO. Morg. Per una via assai stretta, dall' una delle parti della quale un chiarissimo fiumicello scorreva, entrarono.

FIUMICIATTOLO: s. m. Fiumicello, Fiu-

micino . V. Ma; al. lett.
FIUMICINO: s. m. Fiumicello, o quesi
din. di Fiumicello. Per quella pianura correva un chiaro e freschetto riumicino. Fr. Giord. Pred.

FIUMINALE: add. d'ogni g. Voc. ant. Fluvialis. Di fiume. L'acqua fiuminale. But.

FIUTAFATTI: s. m. Colui che bada a spiare i fatti altrui . Io non t'ho punto per un farfarello, Un fiutafatti d'altri, un Ser faccenda. Sacc. rin.

FIUTANTE: add. d'ogni g. Che fiuta,

Odorante. Salvin. Opp. Cacc.

FIUTARE: v. a. Olfacere. Attrarre l'odore delle cose col naso; Annasare. - V. Odorare. L'uno degli asini, ec. ogni cosa andava riutando. Bocc. nov. Fiuti cose di buono odore. M. Aldobr.

S. FIUTAR checchessia: figur. Tentare, Ci-

mentare

FIUTASEPÒLCRI: s. m. Colui che s'impaccia ne' sepolcri . I fiutasepolcri a' nostri giorni eran chiamati poppamillesimi. Salvin. Buon. Fier.

FIUTATINA: s. f. Piccolo fiuto, Leggier odoramento. Si contenterebbe d'una presa di polviglio, o d'una fiutatina di balsamo

di vacchetta. Fag. com. FIÙTO: s. m. Olfactus. Sentimento dell' odorato. Guarda un po', s' egli ti desse il cuor di conoscerla al FIUTO. Salv. Granch.

§ 1. Per l' Atto di fiutare. Che per un Fiuto, e in un'occhiata appena, e per una sol volta rimestarli, ec. vi fanno empier le tasche. Buon. Fier.

\$ 2. Fiuto: per Flauto, l'usò il Chiabrera nelle sue Egloghe, forse per cagion di rima. E tu, buon Melibeo, non esser muto, Con dotta mano ora riapri, or chiudi I vari fori del tuo nobil FIUTO

FIZIONE: s. f. Fictio . Finzione . Bench' e'

ci frammetta le Fizioni poetiche. But. Inf. Per FIZION non cresce il ver, nè scema. Petr. S. Fizioni della legge: T. de' Legisti. In-

venzioni . Salvin. Buon.

FLABELLIFORME: add. d'ogni g. Plicatum. T. Botanico. Aggiunto di foglia che anche dicesi Pieghettata. V.

FLACCIDEZZA: ) s. f. T. Medico. Lo FLACCIDITÀ: stato delle fibre o altro che abbia perduta la sua elasticità. FLAC-CIDEZZA de' muscoli.

FLACCIDO, DA: add. T. Medico. Lan-

guido, Floscio, Snervato.

FLAGELLAMENTO: s. 'm. Il flagellare, Flagellazione. Gli orribili e spaventevoli FLA-GELLAMENTI sopportati da' santi martiri . Guitt. lett.

FLAGELLANTE: add. d'ogni g. Che flagella. Loda adunque , uomo , Iddio nelli suoi beneficj, e nelli flagelli, perocchè la laude del FLAGELLANTE è medicina del flagellato. Cavalc. Frutt. ling.

S. FLAGELLANTI: dicevansi anche i Fratelli di certe compagnie, i quali furon così detti dall' uso di battersi come i Disciplinanti, bat-

tuti e scopatori.

FLAGELLARE, e FRAGELLARE: v. a. Flagellare. Percuotere con flagello. - V. Battere, Frustare, Staffilare, Sierzare, Vergheggiare. FLAGELLARE barbaramente, crudamente, fieramente, sconciamente. - La FLIGEL-Lò dal capo insin le piante. Dant. Purg. Le sante carni fur flagellate di te, mio figlio, e insanguinate . Fr. Jac. T.

§ 1. Per Mandar travagli, Travagliare, Tribolare. - V. Tribolazione . A quelli Dio s'ira forte, che peccando non li FRAGELLA. Guitt. lett. Per non perder l'anime eternalmente, temporalmente percuote e FLAGELLA . M. Vill.

§ 2. FLAGELLARE i vizj: vale Inveir control. Ma che si prenda a flagellare i vizj, per Dio, egli è un troppo nobile mestiero . Menz.

FLAGELLATO, TA: add. da Flagella-

S. FLAGELLATA: diconsi dagli Ortolani d' Una specie di lattuga tempestata di macchiette rosse longitudinali che è insalata dilicatissima.

FLAGELLATORE, e FRAGELLATORE: verb. m. Che flagella . Per tanto si turbasse contra'l giudicio del FLAGELLATORE!

FLAGELLAZIONE, e FRAGELLAZIO-NE : s. f. Flagellatio . Il gastigo del flage lare . La boce nelle flagellazioni e ne' fuochi perderono. Declam. Quintil.

S. Una flagellazione: dicesi da' Pittori La rappresentazione in tela, in carta, ec. della

FLAGELLETTO, s. m. e FRAGELLET-TO. Dim. di Flagello. Chi non inorridisce

stamane dal veder Cristo con un sol FLAGEL-

EETTO di funi in mano, ec. Seguer. Pred. FLAGELLIFERO, RA: add. Mastigo-phorus. Che porta il flagello, Armato di flagello . E voglion che l' Ajace FLAGELLIFERO , E l' Ercole furente s' anteponga A tutte l' altre favole. - Così fusser tai maschere risorte, Diavoli flagelliferi in lui, Che 'ntesse questa macchina sotterra. Buon. Fier.

FLAGELLO, e FRAGELLO: s. m. nel numero del più i Flagelli e le Flagella. Flagellum. Il tormento del flagellare, e Lo strumento col quale si flagella. - V. Disciplina, Sferza, Frusta, Staffile. FLAGELLO acerbo, grave, aspro, duro, frizzante, pesante, pungente, nodoso . - Anzi piuttosto gode sotto la battitura del FLAGELLO. Passav. Da questo lato le verghe, da quest altro le FLAGELLA si portavano. Declam. Quintil. Ecco che un' altra volta Iddio sostiene crudeli FLAGELLI. Arrigh.

1. Per Rovina, Disgrazia, Avversità grande, e dicesi specialmente de' mali, delle tribolazioni che Dio manda agli uomini per gastigarli. E fue un grande FLAGELLO al suo tempo nella Marca Trivigiana. G. Vill. Soddisfanto i flagelli e le tribolazioni che noi riceviamo in questa vita dal Signore? Maestrizz. Costui fu de' Cristian proprio un FLAGEILO. Bern. Orl. Iddio per le nostre peccate in poco di tempo diede, e promise alla nostra città tanti fragelli. G. Vill.

§ 2. Dar FLAGELLO: figur. Passionare, Travagliare, Affliggere, Tormentare, Addolorar sommimente. Gli ha dato così gran FLA-GELLO, e tanta pena, ch'egli è stato forza-to gridare in croce, Dio mio, Dio mio, perche mi hai abbandonato? Lasc. Or. Cr.

§ 3. Si dà anche il nome di Flagello a Coloro di cui Iddio si serve per gastigar gli uomini. La divina giustizia di qua punge Quell' Attila che fu FLAGELLO in terra. Dant.

§ 4. Per Strage, Mortalità. E non passa quest'anno che tu vedrai di topi un gran

FLAGELIO . Burch.

§ 5. Per Abbondanza, Quantità, Moltitudine; onde A flagello, o simili vale In grandissima quantità. Egeno de' Brodetti, e Sardonello Vasari, ch'è padron di Botinaccio, Conducon tanta gente ch' è un flagello. Malm.

§ 6. Studiare, o simile a flagello: vale Studiare moltissimo, a distesa. Baldov. Dram.

FLAGIZIO: s. m. Flagitium. Scelleratez-za, Malvagità, Ribalderia; ed è un Latinismo da usarsi con parsimonia. Non si può negare che i flacizi e le scelleraggini non si annidino più nella gente bassa. Lami Dial.

FLAGIZIOSAMENTE, e FLAGIZIOSO: voci derivate da Flagizio; sono anch' esse da usarsi con riguardo se non si vuol dare nel pedantesco. Le buone voci equivalenti sono Scelleratamente, Malvagiamente, Scellerato, Ribaldo . V.

FLAGRA: s. f. Flagrum. Sferza, Staffile. Scuriada durissima che si chiama FLAGRA, con l'una delle quali si battono i Monaci

quando peccano. Vit. SS. PP.

FLAGRARE: v. n. Voc. Lat. e poet. Ardere, Avvampare, Essere infiammato. Non sente, quando io agghiaccio, o quando io FLAGRO. Petr. canz.

FLAMINATO: s, m. Flaminium . Uficio e dignità del Flamine. Si emanceppava colui che pigliava il FLAMINATO . Tac. Day.

FLAMINE: s. m. Flamen . T. Storico . Sacerdote presso i Romani, così detto da un certo velo ch'egli portava per contrassegno della sua dignità. Da principio i Flamini erano solamente tre, cioè quello di Ciove, quello di Marte, e quello di Romolo. Il FLAMINE de Giove era detto flamine diale, e portava l'albogalero. Il flamine Marziale era uno de' primi Sacerdoti di Marte. S' introdussero poi i FLAMINI minori con diversi nomi

di Florali, Carmentali, Pomonali, ec. FLAMULA: s. f. Flamula. Erba di mordacissimo sapore che cresce nelle paludi, ed è una specie di ranoncolo somigliante alla vitalba nelle foglie e ne' fiori. Oggi comun. dicesi Fiam-

mola. Cresc.

FLANÈLLA: s. f. T. de' Mercadanti. Specie di pannina leggieri tessuta di lana fine .

FLANELLA d' Inghilterra.

FLATO: s. m. Flatus. Aria morbosa racchiusa nel corpo dell'animale. Non è altra cosa che un liquido grossetto ec. in compagnia talvolta di qualche poco di FLATO. Red. oss. an. Mescolandosi i sali della bile col liquor pancreatico, si fa una violenta fermentazione di chilo, dalla quale son cagionati i flati negl'ipocondri. - Perchè questo siero stagnante fuor de' proprj vasi si fermenta ec. si sollevano molti effluvi, i quali non potendo aver l'esito libero, si cangiano in flati. Id. cons.

FLATUOSISSIMO, MA: add. Sup. di Flatuoso. Dopo aver mangiato pienamente di que' cibi che sono flatuosissimi. Libr. Cur.

malatt.

FLATUOSITA: s. f. Flatus. Aria generata nel corpo animale. - V. Flato. Ventosità. Quel sollievo tanto confortativo che provano coloro che hanno dolori, ogni qualvolta o per bocca o per da basso ributtano qualche poco di FLATUOSITA. Red. cons.

FLATUOSO, SA: add. Inflans. Che ha o genera flati. E perchè è FLATUOSO molto, hae

mestiere di buono correttivo. Libr. cur. ma-

FLAUTINO: s. m. Dim. di Flauto. Chi è quegli, dice un santo Padre, che ha dato alla cicala un FLAUTINO nel petto? Salvin. Pr. T. Corista si dice da' Musici un PLAUTINO, di cui si servono per accordare, ec. Cr. in Co-

S. FLAUTINO : Tibicen. Sonator di flauto o di Sampogna. Quindi sotto il PLAUTIN saltan

ciascuno. Salvin. Sc. Erc.

FLAUTINO, NA: add. Che suona il flauto L'altra è suonatrice di timpani ec. la terza FLAUTINA. - La Bacca FLAUTINA due flauti suo-na ad un fiato. Salvin. Cas.

FLAUTO: s. m. Fistula. Strumento musicale di fiato, ritondo, diritto, forato e lungo intorno a un braccio. Questa giovane ec. non moveva passo che non fusse accordato col-l'armonia d'un coro di dolcissimi flauti. Fir. As. Indi allo strepito Di FLAUTI e nacchere Trescando intuonino Strambotti e frottole . Red. Ditir.

S. FLAUTO: T. Marinaresco. Sorta di grossa nave da carico, che serve per lo più al trasporto di viveri ed altre munizioni. Da' no-

stri Marinaj è detto Pinco.

FLAVO, VA: add. Voc. lat. Flavus. Biondo . Verde smeraldo con FLAVO giacinto. Ar.

FLEBILE : add. d'ogni g. Voc. Lat. Flebilis. Fioco e doglioso, Lamentevole, Lagrimevole, Compassionevole; Tristo di pianto. In queste voci languide risuona Un non so che di FLE-BILE e soave. Tass. Ger. Selve beate, Se sospirando in flebili susurri, Al nostro lamentar

vi lamentaste, ec. Guar. Past. Fid. FLEBILMENTE: avv. In modo flebile. Voce

FLEBOTOMARE, e FLOBOTOMARE: v. a. Sanguinem mittere. Cavar sangue, Segnare. Nel quarto e nel quinto mese la puote l' uomo purgare, e flebotomare. M. Aldobr.

FLEBOTOMIA, e FLOBOTOMIA: s. f. Phlebotomia. L'arte del cavar sangue, e l'azion del cavarlo. Piena FLEBOTOMIA - Per vincere l'infiammazione dell'occhio opportunissime sono state le iterate, e reiterate FLE-BOTOMIE. Red. cons. Se bisognerà usare la FLO-BOTOMIA, sarà in ordine il barbiere. Cas.

FLEGETONTE: s. m. Phlegeton. T. Mitologico, Fiume dell'Inferno che deriva dallo Stige, da' quali insieme coll' Acheronte si forma il Cocito. Da Dante fu chiamato la Riviera del sangue. Maestro, ove si trova flegetonte, ec. Dant. Inf.

FLEMMA: s. f. Voc. Grec. Pituita. Pituita, Umor crudo, acqueo, freddo, grosso, escre-mentizic, per se stesso talora esistente, ovvero

per lo più generato nel corpo, e adunato in esso. Trovasi anche usato nel g. m. Generan FLEMMA, cioè umore, il quale è bianco, freddo e umido. - Per alcune virtú purga la FLEM-MA, siccome l'ebbio. Cresc. L'acqua di mare che è così salsa e pungente, però monda lo ventre di FLEMMA grossa e viscosa. Tes. Br. Siroppo di marrobbio di miracolosa utilità, coll'ajuto di Dio, alla tosse slemmatica, all'asma malagevole, ed al FLEMMA raunato nel petto - Pillole stomachiche, ec. evacuano la superfluità d'ambe le collere, ed evacuano il FLEMMA ancora. Volg. Mes.

S I. FLEMMA: per traslato, si prende per Tardità, Pigrizia, Agiatezza, Lentezza. Onde Con-FLEMMA. vale Adagio, Bel bello, Lentamente - V. Flemmatico . Con FLEMMA , signor Sim -. plicio: codesto moderno autore che cosa dica delle stelle, ec. e delle macchie solari? Gal. Sist. Ed anche andar con FLEMMA e con giu-

dizio . Malm.

S 2. Aver FLEMMA: vale Aver pazienza o sofferenza, Usar moderazione. Abbiate un popiù flemma, in cortesia. Mal. Flemma è propriamente umore ne' nostri corpi, grosso e viscoso, e però di difficile fluidezza; onde poi è traslato a significare la tardità, la pigrizia, l'agiatezza, la lentezza, non la pazienza e moderazione, come vuole il Vocabolario - Ben è vero che si dice Aver FLEMMA per Aver pazienza; ma questo si può dire trastato del trastato, cioè dell' antecedente. Bisc. Malm.

§ 3. FLEMMA: dicesi da' Chimici Un fluido acqueo ed insipido che si estrae da tutti i corpi

per distillazione

FLEMMAGÒGO, GA: add. e talora s. T. Medico. Aggiunto di Medicamento atto a sciogliere, ed evacuare la flemma Che purga la pituita. Cocch. Bagn.

FLEMMATICITA, FLEMMATICITADE, FLEMMATICITÀTE: s. f. Qualità e natura di flemma. Sarà l'umore delle dimestiche (piante) spesso e viscoso, e penderà a flem-

MATICITADE . Cresc.

FLEMMATICO, CA: add. Pituitosus. Che abbonda dell'umor della flemma; Pituitoso, c dicesi della complessione, e delle persone. L'una natura è di complessione sanguinea, l'altra malinconica e FLEMMATICA e collerica, secondo che gli umori soperchian più. Tes. Br. I FLEMMATICI prendono ossimele, gengiovo condito, o solamente gengiovo o decimino, e beono vin puro. Grec.

S 1. Che è della natura e qualità della flemma. Febbre che è chiamata cotidiana, è generata di putredine d'umori FLEMMATICI.

Libr. cur. malatt.

§ 2. Per Che è cagionato da soverchia flemma. Mastro Bernardo mio, un gran lamento fanno febbri continue con terzana, critiche, FLEM-MATICHE e quartane. Franc. Sacch. rim. Tumoretti che soglion nascere dalle palpebre, i quali con nome generale si appellano escrescenze FLEMMA FICHE. Red. Cons. - V. Meliceride, Ateroma.

§ 3. FLEMMATICO: per met. si dice d'uno che opera con lentezza in tutte le cose. - V.

Flemma.

FLEMMAZ A: s. f. T. Medico. Nome non solamente generico per ogni sorta d'infiammagione, ma proprio altresi talvolta di calor violento cagionato da febbre.

S. FLEMMAZIA: si dice anche all'orina viscida,

pituitosa e fredda.

FLEMMONE: s. m. Voc. Grec. Inflemmatio. Specie di risipola, o tumore ripieno di sangue, cagionato da infiammazione. Mescolandosi il sangue e la bile nascerà il FLEM-MONE erisipelatoso. Red. cons.

FLEMMONOSO, SA: add. T. Medico. Che partecipa della natura e qualità del flemmone.

Risipola FLEMMONOSA

FLENÈLLA: s. f. Voce del Commercio e

dell' uso. Frenella. V.

FLESSIBIL A: add. d'ogni g. Flexilis. Pieghevole. - V. Arrendevole, Molle, Cedente, Trattabile. Quisi cartilagine, così molle e FLESSIBILE, ch'ella possa più agevolmente esser maneggiata, e tenuta netta. Fir. dial. bell.

FLESSIBIL TA, FLESSIBILITADE, FLESSIBILITÀTE: s. f. Flexibilitas. Qualità di ciò che è flessibile; Arrendevolezza; Cedenza; e dicesi tanto al proprio che al figurato. Apparecchiare per la loro tenerezza e FLES-SIBILITÀ a pieg irsi, e a tremare. But. Purg. Le mani, ec. colla concava palma, e colla FLESSIBILITÀ delle dita sono atte a pigliare, e ritenere ciò c'ie a loro piace. Fir. dial. bell. donn.

FLESSIONE: 's. f. dal Lat. Flexio. Curvatura, Piegatura. Quella salita, e quella scesa è quasi lo tenere dell' arco, nel quale poco di flessione si discerne . Dant. Cony.

S. FLESSIONE: dicesi da' Notomisti L'azione de' muscoli fless ri. Nel gemito si distinguono quattro specie di moto, che sono la FLESSIO-NB, l'estensione, la pronazione e la supinazione

FLESSO, SA: add. Voc. Lat. Flexus. Piegato, Flessuoso. E così il capo FLESSO Nel suo

ornato seggio i raccolse. Ar. Fur.

S. FLESSO: s' usa ancora da' Geometri in forza di sost. in sign. di Piegatura; onde Flesso contrario dicesi Quel punto in cui una curva si fa concava di convessa ch'ella era, o vice-

FLESSORE: add. e talora s. T. Anatomico. - V. Flessorio. Tendini flessori del medio.

FLESSORIO, RIA: add. ed anche s. m. Aggiunt o dato ad alcuni muscoli della mano. e del prede, che servono alla flessione; contrario di Estensori. Alcuni de' flessori delle dita sono detti perforanti, ed altri perforati. Voc. Dis.

FLES SUOSO, SA: add. Piegato, Che ha flessione. Perchè se tralle due circonferenze vorremo segnare una linea FLESSUOSA e dentata, non potremo fare inegualità così gran-

di , ec. Gal. lett.

FLESSURA: s. f. Voc. Lat. Flexura. Piegatura, Il flettere. Adunque la Terra corpo uno e continuo, e privo di FLESSURE, e di snodamenti, non può di sua natura muo-versi di più moti. Gal. Sist.

FLETO: s. m. Voc. Lat. che sarebbe og. gidì Pedantesca. - V. e di Pianto. Il vostro FLETO, cioè lo pianto di voi Fiorentini. But. Spars er lor sangue, dopo molto FLETO. Dant. Par. I tristi duoli, e gli angosciosi fleti. - Nè: amor col gaudio lor mischiava fleto. Bocc. Amor. Vis.

FLETTERE: Voce oggidi troppo Latina. Flectere. Piegare. Come la fronda che FLETTE la cima Nel transito del vento, e poi si

leva, ec. Dant. Par.

FLINGUELLO: s. m. Fringuello. Il loquace FLINGUEL . Alam.

FLOBOTOMARE. - V. Flebotomare. FLOBOTOMIA. - V. Flebotomia.

FLOCCIDO, DA: add. Flaccidus. Viz-zo, Moscio, Floscio. Vedendosi talora, o più floccida o più dura, o molto diversa dalla sua naturale costituzione. Red. cons.

FLOCCO: s. m. T. Marinaresco. Vela triangolare che si mette in cima d'un bastone, perciò detto di FLOCCO, situato sul compresso e scorre per una corda detta Straglietto di rLocco, la quale dalla cima del bastone va a passare in un bozzolo sotto alle crocette di parrocchetto, donde venendo a basso è tesata, e

Actogli volta appiè dell'albero di trinchetto.

FLOGISTICATO, TA: add. T. Chimico,
Medico, ec. Che è impregnato di flogisto;
opposto di Deflogisticato. Aria flogisticata.

FLOGISTICO: s. m. Flogisto. V.

FLOGISTO: s. m. T. Chimico, fisiologico.

Il fuoco puro, o la materia del fuoco fissato ne'corpi combustibili. Ogni corpo combustibile è un composto, in cui uno de' suoi principj essenziali è il flogisto. - Il flogisto è considerato come fuoco nello stato di quiete

FLOGOSI: s. f. Phlogosis. Grecismo Medico. Infiammazione interna, o esterna; Calore grande preternaturale, senza enfiagione. Flogosi pustulose, o intertrigine nell' estrema superficie delle guancie su l'osso zigo-

matico, è segno potissimo, ec.

FLOGURGIA: s f. Grecismo de'Chimici moderni, che significa Chimica tecnica, o sia applicata alle operazioni.

FLORALE: add. d'ogni g. T. Botanico Aggiunto delle foglie che nascono presso del fiore. Foglie, FLORALI. - V. Brattea. FLORESCENZA: s. f. T. Botanico. Lo

stesso che Fioritura.

FLORIDÈZZA: s. f. Qualità di stile, d'eloquenza ornata e fiorita. Non è maraviglia che forse riesca nell' abbondanza e nella FLORIDEZZA della sua eloquenza alquanto parco delle sue pellegrine notizie. Cocch. pref.

FLORIDÌSSIMO, MA: add. Sup. di Florido. Atene FLORIDISSIMA e potentissima cit-

tà. Guicc. stor.

FLORIDO, DA: add. Floridus. Pien di fiori, Fiorito. Canta dell' api del suo FLORI-

Do orto. Ruc. Ap.

S. FLORIDO: per Che è in fiore, in vigore, Vago, Beilo. - V. Rigoglioso, Vivido, Fresco. Animali nel tempo che sono più flori-di e di età mediocre. Ricet. Fior. Florida gloria. Fir. As. Flusso di sangue non nero, ma rosso vivo e FLORIDO dalle vene emorroidali . Red. lett.

FLORIFERO, RA: add. Voc. Lat. Flori-fer. Che apporta fiori, Pien di fiori. E'l FLO-RIFERO zeffiro sopravvenuto col suo lento e

pacifico soffiamento, Fiamm.

S. Gemma FLORIFERA: dicesi da' Botanici Quella da cui sboccia il fiore.

FLORILÈGIO: s. m. Scelta di molte cose,

Adunamento di cose scelte.

FLOSCÈZZA: s. f. Qualità di ciò che è floscio, Languidezza, Fievolezza. Accad. Cr.

FLOSCIAMENTE: avv. In modo floscio, Fiaccamente, Languidamente. Accad. Cr.

FLOSCIO, SCIA: add. Enervis. Fievole, Snervato, Morbido; contrario di Ruvido. Render Floscio e senza forze quel corno. - Divenuta la sua tunica FLOSCIA, sottilissima e trasparente, si ristrigne un poco. Red. Oss.

FLOSCULO: s. m. T. Botanico. Così diconsi Que' fiori sempre monopetali, e di figura regolare compresi nel calice, o base comune, che formano il fiore composto.

FLOSCULOSO, SA: add. Flosculosus. T. Botanico. Dicesi del Fiore composto, i cui fiorellini sono senza peduncoli, ed impiantati nel ricettacolo medesimo, come nel Cardo e nella Centaurea. - V. Cinarocefalo.

FLOTTA: s. f. Classis. Propriamente dicesi di Armata navale. - V. Armata. Moltitudine di navi, Armata di mare che naviga di conserva sotto il medesimo comando. Se

le podcrose FLOTTE d'Inghilterra, d'Olanda, di Portogallo caricassero di tal mercanzia, beate loro . Red. esp. nat.

S. Per Frotta, Fiotta. Min. Malm. - V.

Fiotta

FLOTTIGLIA: s. m. T. Marinaresco. Dun. di Flotta. Per ristorare la ciurma della sua FLOTTIGLIA, e sanarla da un fierissimo scorbuto. Algar.

FLUATO, TA: add. Neologismo Chimico. Aggiunto di tutti quei sali che risultano dall'u-

nione dell' acido fluorico.

FLUENTE: add. d'ogni g. Fluens. Colante, Che fluisce, Che scorre. Iddio promette di dare a qualunque l'osserva terra, latte e mele FLUENTE. - Per voler curare questo signore, sarebbe necessario evacuare gli umori fluenti alla volta del polmone. Red. cons.

S. FLUENTE: T. Matematico . Aggiunto delle quantità variabili, o differenziali. - V. Flus-

sione.

FLUIDEZZA: s. f. Fluor. Fluidità, Asse. gnò la fermezza alla terra, la FLUIDEZZA all' acqua. Fr. Giord. Pred.

FLUIDISSIMO, MA: add. sup. di Fluido. Una materia latticinosa, bianchissima e

FLUIDISSIMA. Red. Oss. an.
FLUIDITA, FLUIDITADE, FLUIDITA-TE: s. f. Fluor. Qualità di ciò che è fluido; Fluidezza. - V. Liquidità. Onde ella rimovendo l'acqua dalla sua fluidità, la lega e ferma insieme. Sagg. nat. esp. FLUIDO, DA: add. Fluidus. Liquido, Che

scorre facilmente: opposto a Solido. L' acqua è fluida. L' aria è fluida. V. Flussibile. Il sangue di sua naturalezza è fluido, ma se è troppo fluido è vizioso. Libr. cur. malatt.

FLUIDO: s. m. Corpo dotato di fluidità, ed impropriamente Umore, Liquore, sebbene l'umidità e la liquidità importino due diverse idee. L'aria è un FLUIDO, ma non un umore, un liquido come l'acqua. - V. L'quidità. Per fare il voto dentro al minore spazio in cui far si possa con qualsisia altro fluido. Sagg. nat. esp. Fluidi grossi, lentescenti, viscosi. - Fluidi bianchi e rossi, ec. pienissimi de minute particelle focose, sulfuree e salmastre. Red. Cons. Si rende abile a penetrare ne' fluidi del corpo. Id. Oss. an. La divi sione più comune dell' Anatomia è in quella de' solidi e in quella de' FLUIDI, ovvero delle parti contenenti e delle contenute: sotto il nome di fluidi si comprendono il Chilo, il Sangue, il Latte, il Grasso, la Linfa, ec. - V. Solido.

FLUIRE: v. n. Fluere. Scorrere, Spargersi. Indi per l'avvenimento di nuovo umido, in più grosse gocciole rammassato INFLUISCE. Sagg. nat. esp. Senza che dai corpi odorosi PLUISCA un minimo chè della loro sostanza. - Agghiacciate in sulle foglie quell' esalazioni odorose dal rigor della notte, ec. all' aria

più temperata FLUISCE. Magal. lett.

S. In sign. a. Esalare, Mandar fuori a guisa di un fluido. Fiore, ec. maraviglioso per lo stravagante periodo che osserva nello spirar l'odore, e benchè ne siano alcuni, i quali interrottamente fluiscano le loro esalazioni,

pare nondimeno, ec. Magal. lett. sc. FLUITATO, TA: add. T. de' Naturalisti, Idraulici, ec. Trasportato da' fiumi o altre acque correnti. Pietre FLUITATE, materie

FLUITATE

FLUITAZIONE: s. m. T. degli Scrittori, Naturalisti, Idraulici, ec. Trasporto di corpi galleggianti fatto dall'acque correnti. Pietre ritondate dalla FLUITAZIONE.

FLUORATO, TA: add. T. de' Naturalisti, ec. Che contiene dello spato fluore. - V. Fluore.

FLUORE: s. m. Fluor. T. de' Naturalisti. Piccoli cristalli, poco duri, angolosi, coloriti. più o meno diafani, e come imperfetti, di cui sono ingemmate alcune pietre che si trovano co' metalli nelle miniere, FLUORE ametistino, cristallizzato, ec. Gab. Fis. Lo spato FLUORE è una combinazione dell'acido spatico con altra sostanza,

§ 1. Dicesi anche Dell'istessa sostanza cristallizzata fuori delle miniere, tanto sotterra, che all' aria libera. In quella guisa che i condotti delle fontane, ec. s'intasano col tempo o di fango o di melmetta o di FLUORE pie-

troso. Red. cons.

§ 2. FLUORE: s' usa anche da' Chimici in forza d'add. L'alcali volatile fluore da' Chi-

mici moderni è detto Ammoniaca.

§ 3. FLUORE: dicesi anche da' Medici per Flusso, Scorrimento preternaturale d'umore, e più comunemente parlando dell' utero. Viene affermato essere afflitta da un tumor duro, ec. con un fluore muliebre bianco, ec. Red.

FLUSSI: s. m. T. di Ciuoco. Lo stesso che Frussi. V. Quel gran signore che gettò il FLUSSI a monte per non interrompere il ginbilo, nel quale vedeva galleggiare il giovinetto Principe suo avversario. Galil. Sagg.

FLUSSIBILE: add. d'ogni g. Fluidus. Cor-rente, Inclinato a fluire. Naturale e ragionevole è che l'acqua discenda al basso.

perchè è grave e flussibile. But Par. S. Per Lubrico. L'acqua salsa fa diseccare ed immagrire, e prima fa il ventre suussi-

FLUSSIBILITÀ, FLUSSIBILITÀDE, FLUSSIBILITÀTE: s. f. Fluxio. Qualità di ciò che è flussibile. Valevole a congelar nei corpi tutto il sangue, e aprivano della sua nativa flussibilità. Red. esp. nat. Sicchè questa

(sorgente) colla sua pesante FLUSSIBILITÀ, ec. si sia ridotta a sbocciar e rompere nel più de-bole della campagna. Vivian. lett. FLUSSIONE: s. f. Fluxio. Scorrimento di

sangue o di catarro, Flusso. Ferma la flus-sione che dal capo cala a' denti. Libr. cur. malatt. Il Sole mi Smosse di nuovo una FLUS-SIONE dalla testa. Vivian. lett. Una volta tutte le flussioni hanno a dar volta, ed è fortuna dell'ultimo rimedio. Magal. lett.

§ 1. Flussione: si prende anche volg. per Reumatismo, che anche dicesi flussione articolare. Cocch. Bagn. Se tal dolore provenga da calcoli o da PLUSSIONE di bile sierosa, e mordicantissima. - FLUSSIONI podagriche. Red.

S 2. Flussione: T. Matematico introdoto da Newton, il quale chiama M. todo, Analisi delle flussioni. Il metodo, L'analisi che da altri appellasi delle quantità differenziali, o infinita-

mente piccole. FLUSSO: s. m. Diarrhæa. Mal di pondi, Scorrenza; Dissenteria; male in cui con gli escrementi del ventre si manda anche fuora sangue, ed escono con grave dolore. - V. Tormini, Tenesmo, Lienteria. Per lo quale am-malo forte di febbre e di russo G. Vill.

S 1. FLUSSO: per Flussione, Scorrimento di sangue, di catarro o altro umore. Fiusso di sangue per naso talora è buono e utile, e talora no. Lib. cur. malatt. Quando al naso fosse flusso di rema. Volg. Mes. Flusso muliebre. - Flusso, o fluore uterino. Red. Cons. Morbosi rlussi uterini, e bianchi e rossi. Cocch, Bagn.

S 2. Flusso vergognoso: lo stesso che Polluzione involontaria. Sforzarsi di ristrignere lo predetto naturale umore, e'l Elusso vergonoso per forza d'orazione. Vit. SS. PP. § 3. Flusso nero: chiamano i Chimici mo-

derni La combinazione che risulta dalla fusione del nitro con due volte tanto di tar-

§ 4. FLusso: chiamasi anche Quel moto, o regolare agitazione dell'acqua del mare, che fa che si alzi e si avanzi verso le sponde, e da queste s'allontani, ritirandosi; il quale allontanamento si dice Riflusso. - V. Empifondo, Fiotto. Tu non sai la ragione del FLUSSO e del rejlusso del mare. Sen. ben. Varch.

§ 5. FLUSSO: per simil. di quel del mare, dicesi anche D'ogni altro movimento che vada e torni . E così in tutto il tempo , che elle vanno distemperandosi, si vede lor fare in su, e in giù ( per l' aceto ) un flusso e riflusso continuo. Sagg. nat. esp. FLÙSSO, SA: add. Voc. Lat. Fluxus.

Transitorio, Caduco, Labile. Le mondane cose sono flusse e labili. Bemb. lett. E ch' eran

l'altre transitorie, e Pluose Speranze umane, e di poco momento. Ar. Fur. Sentono la labile, e FLUSSA condizione delle cose desiderate alla miseria di questo mondo. Bocc.

Com. D.

FLUTTO: s. m. Fluctus. Agitazioni violente dell'onde pel vento. Maroso, Cavallone, On-da, Fiotto di mare. Flutto casto, incostante, minaccioso, violento, che si frange. -Perchè la nave che perde le sarte Mal si governa in tempestoso FLUTTO. Franc. Sacch.

FLUTTUAMENTO: s. m. Fluctuatio. On-

deggiamento . Voc. Cr.

S. Per Instabilità. In così fatte cose consumò quella parte del suo tempo, la quale, ec. alle sollecitudini private, e pubbliche, ed a' varj fluttuamenti della iniqua fortuna potè imbolare. Bocc. vit. Dant.

FLUTTUANTE: add. d'ogni g. Fluctuans. Ondeggiante. Ver l'acque mirand'io piccola barca FLUTTUANTE, vidi di bella forma un

giovane. Amet,

FLUTTUARE: v. a. Voce dell'uso. Ondeggiare, Esser mosso dal flutto. - V. Fluttuante. Il traslato però comun. ha tolto il luego del proprio, è vale Esser dubbioso, in-certo, irresoluto, - V. Fluttuazione.

FLUTTUAZIONE: s. f. Fluctuatio, Ondeggiamento, Perturbazione, e per lo più si dice dell' animo. Queste ragioni lo commossono dopo molte pratiche e FLUTTUAZIONI d'animo. Guicc. stor.

FLUTTUOSO, SA: add. Fluctuosus. Tempestoso, Procelloso, Burrascoso. Fluttuoso, e tempestoso mare. Bocc. vit. Dant.

S. Per met. Agitato da movimenti violenti o contrarj; Turbolento. FLUTTUOSA la piaz-

FLUVIALE: add. d ogni g. dal Lat. Fluvialis. Di fiume. Delle piscine alcune ne sono grandi, ec. alcune marine, alcune FLU-VIALI. Cresc. Piante FLUVIALI, come ninfee, conferve, tife, potamogeti, ec.
S. Per simil. Lacrime fluyiali, per Ab-

bondanti. Guid. G. FLUVIDO, DA: add. Voce affettata; Lo

stesso che Fluido. Buon. Fier.

FLÚVIO: s. m. Latinismo usato dal Sannazzaro nel verso sdrucciolo, fuor del quale non sarebbe compatibile. - V. e di Fiume. Ove col mar congiungesi Il bel Sebeto accolto in picciol FLUVIO.

FOCA: s. f. Phoca. Animale marino che ha due zampe, le quali pajono due mani, di cui si serve talvolta per iscendere in terra. Le foche per altro nome, son dette Vitelli, o Vecchi marini. Red. Oss. an.

FOCACCIA: s. f. Panis subcinericius. Schiacciata, che è un pane schiacciato, e fiume di Tanai in Soldania, che mette roce

messo a cuocere in forno, o sotto la brace In alcuni luoghi è detta corrottamente Cofaccia. La luna, ec. a noi pare schiacciata, come una rocaccia, quando la veggiam tonda in alto. But. Par.

S. Render pan per FOCACCIA: vale Render la pariglia; lo stesso che Render frasche per foglie. Dicest ancora, ec. ma più gentilmente: egli ha risposto alle rime, o per le rime, e più boccaccevolmente, rendere pane per FOCACCIA, o frasche per foglie. Varch.

FOCACCITOLA: s. f. Placentula, Dim. di Focaccia. A modo d'una focacciuola.

FOCACE: add. d' ogni g. Voc. antic. derivata da Foco, che vale Focoso, Infocato,

Ardente.

FOCAJA: add. f Silex. Aggiunto di piétra, dalla quale si cava il fuoco. Colli focili delle FOCAJE pietre traggono il fuoco. Virg. Eneid. Le pietre FOCAJE, secondo i Naturalisti, sono Pietre dure vitrescibili, ripiene di zolfo di varia natura e per lo più di ferro. Il Linneo le pone nella classe de' Quarzi, e delle Selci.

FOCAJUOLO, LA: add. Aggiunto d'alcuna sorta di terreno, sottile e caldo, che giova alle produzioni primaticce. In terre castagnine, FOCALUOLE, assolatie che son sol-

tili e calde, e gittan primaticcio. Dav. Colt. FOCARA: s. f. T. de' Cerajuoli. Specie di braciera ad uso di tenere strutta la cera delle bacine .

FOCATTOLA; s. f. Stiacciatina, Focaca

ciuola. Cr. in Chiocciolino.

FOCE: coll' O chiusa, s. f. Fauces. Shoccatura della canna della gola in bocca. Oggi per lo più dicesi Fanci. - V. Gola, Gorgozzule. Sana l'arterie e la FOCE della gola dentro. Pallad. Le roci, cioè la gola di colui che mangia, giudicando il sapore. Mor. S. Greg.

§ 1. Focz: per simil. La bocca onde i fiumi sboccano in mare, e in questo significato la similitudine ha comun. occupato il luogo del proprio . - V. Shocco , Imboccatura . Metter foce in mare. - Entra nelle foci dell' imperial Tevero . Bocc. Amet. Muovasi la Capraja, e la Gorgona, E faccian siepe ad Arno in sulla roce. - E legno vidi già dritto, e veloce Correr lo mar per tutto suo cammino Per ire al fine all' entrar della FOCE. Dant. Par. Infin nella Foce della Macra n' andarono, cioè Dove sbocca e mette capo in mare il fiume Macra.

\$ 2 Far rocz: vale Shoccare, e non che de' fiumi dicesi anche delle strade e simili. Partendosi della parte di Settentrione dal in sul mar Maggiore, ec. per lo siume del Nilo, che fa rock a Damiata in Egitto. G. Vill. Indi passaro ove il fiume di Santo Fa FOCE in mare; e convento soave Giunsero in Cipri al giuoco apparecchiato. Bern. Orl. Perverrete colà, dove una piazza fa roce a

molte strade . Buon. Fier.

§ 3. Foce: Ostium. Bocca, o Apertura, donde si possa entrare o uscire. Non vi dispiaccia, se vi lece dirci, Se alla man destra giace alcuna FOCE Onde noi amenduo possiamo uscirci . Dant. Inf. Sorge a' mortali per diverse roci La lucerna del mondo ec. Id.

FOCHERELLO: s. m. Modicus igniculus. Fuoco piccolo. Avvegnache questo FOCHERELLO sia picciolo e fabbricato da umana operazione, egli è ricordevole di quel maggiore, e celeste sole, come d'un padre suo. Fir. As. FOCHETTOLO: s. m. Voc. ant. Foculus.

Focolare, Luogo dove arde il fuoco. Valer.

FOCILE: s. m. Ignarium. Fucile. Onde la rena S' accendea com'esca sotto focile. Dant. Inf. Colli focili delle focaje pietre

traggono il suoco. Virg. Eneid.
S. Focilis: è l'Osso della gamba e del braccio; ed evvi il maggiore e'l minore. Il socile maggiore della gamba il dicono gli Anatonici Tibia, ed il minore Fibula. Il focile maggiore del braccio è detto Ulna, e'l minore Radio. La sua sestremitade di sotto entra nella pisside del maggiore de' due Focili della gamba, e'l termine de' due Focili si protende dal ginocchio al calcagno. Volg. Raz. - V. Fusolo, Caviglia.

FOCO: Voc. poet. Fuoco. V. FOCOLARE: s. m. Voce probabilmente tormata da Fuoco del Lare, Deità domestica. Focus. Luogo nelle case sotto il cammino dove si fa fuoco. - V. Alari. Da che diavol siam noi poi, da che noi siam vecchie, se non da guardar la cenere intorno al roco LARE ? Bocc. nov.

S 1. Per Met. Casa, o Famiglia che anche s: dice Fuochi. Salvo danari 26. per roco-

LARB ciascuu anno. G. Vill.

S 2. Per simil. Scaldaviyande. E ch' egli non oda grande borboglio di cuochi intorno di sè, che portano i FOCOLARI del ferro seco. Sen. Pist.

§ 3. Dei FOCOLANI: in forza d' add. dissero

gli Antichi per lo stesso che Lari.

FOCOLINO: s. m. Focherello. Stieno a scaldarsi ad un focolino ben ritirato e di-

feso dall' aria. Libr. cur. malatt.

FOCONCINO: s. m. dina. di Focone, in significato di arnese da fuoco. A par di quello è come il fuoco di un piccolo FOCONCINO paragonato a quello di un Mongibello. Segner,

FOCONE: s. m. Ingens ignis. Acced d Fuoco, Fuoco grande. Quel Focone mi ha tutto riauto. Lasc. Gelos.

S 1. FOCONE: nell' armi da fuoco è il Luogo dove elleno sono forate per dar loro fuoco.

V. Archibuso, Pistola, Cannone. Dipoi la chiudemmo dalla parte del FOCONE ( serrato anch' egli da una perfettissima vite ) con una piastra spianata d'acciajo. Sagg. nat. esp.

S 2. FOCONE: nelle Galee e bastimenti minori il Luogo dove si fa fuoco per cucinare. Ne Vascelli, e simili, è un Cassone di ferro ove sono le caldaje, forno, ec. nel quale si

fa la cucina per l'equipaggio

FOCOSAMENTE: avv. Ardenter. Ardentemente, Veementemente, Con ardore, Con intenso desiderio. Alla giovane aveva posto gli occhi addosso un giovanetto, ec. il quale molto usava per la contrada, e focosamente l' amava. - Più focosamente che gli altri uomini a quella (vendetta) discorrono. Bocc. nov.

S. Per Furiosamente. Il Duca, che molto la Maddalena amava, focosamente alla casa

corse. Bocc. nov.

FOCOSETTO, TA: add. Subardens: Dim. di Focoso. Dal sopra mentovato Teocrito furono dette, con vezzeggiativo per avventura non osservato Æthaliones, come se noi dicessimo: le rocosette, le accesuole, le infiammatelle. Salvin. pros. Tosc.

FOCOSISSIMO, MA: add. sup. di Focoso. Erasi esso noto con focosissimo soffiamento

da Etiopia levato. Filoc.

FOCOSO, SA: add. Di fuoco, Infocato, Ardente. Li cavalli ardenti collo rocoso carro ne portavano il profeta in cielo. Com. Inf. Come fosse stata una saetta rocosa e aguta. Passay.

§ 1. Focoso: per Che è di natura di fuoco. Fluidi bianchi e rossi, ec. pienissimi di minute particelle Focosz sulfuree e salmastre. Red. Cons.

§ 2. Per met. Pieno d' intenso desiderio, Veemente, D'animo caldo; e detto di passione amorosa, Libidinoso, Molto lascivo. Focosi appetiti, Focose femmine, Focoso amore. E coll'altre, che si rocose e si attente erano a dover far trovare in fallo Isabella, ec. giunse all'uscio. Bocc. nov. Certo io non so, tanto è'l disio rocoso, Che io porto nel petto, ec. Id. Canz. La loro lussuria è Focosa e insaziabile. Lab. Vennesi dal contendere allo ammazzare, e seguiva rocosa battaglia. Tac. Dav.

FODERA: s. f. Subsutum. Fodero, Soppanno. Agli occhi che le fodere riversan di scarlatto, e sempre piangono. Ar. Cas.

S. Fodera: T. Marinaresco. Fasciame interno. Fodera, o tavole di fodera tra li sportelli, ec.

RODERAJO: s. m. Pellio. Colui che fa foderi e soppami di pelliccia. Oggi Pellic-

FODERARE: v. a. Subsuere. Soppannare i vestimenti di pelli, drappo e simili. Le pelli son buone per foderare delle vestimenta.

§ 1. Per met. Foderarsi per Empiersi di cibo. L' amico lasciava pur dire, e FODERA-VASI, dando al tagliere il comandamento

dello sgombrare, Franc. Sacch. nov.

§ 2. Foderare: pur met. per Corredare o servir d'empitura o simile, ma non s'userebbe fuorchè scherzevolmente. Io vi mando un sonetto Burchiellesco, che dall' enimma alquanto è foderato. Bellin. son. Quel che dar ch' abbia d' occhi di civette foderata la pelle, ec. Buon. Fier.

FODERATO, TA: add. da Foderare; Soppannato. Ed uno palietto piccolo di drappo FODERATO di zendado giallo. Bocc. Test. Ve-

stimenti FODERATI di vajo. Lab.

§ 1. Egli è FODERATO di tramontano: dicesi in burla di Chi è vestito leggiermente in tempo di freddo . Serd. Prov.

§ 2. Nave FODERATA di rame: dicesi in Marineria Quella coperta la cui opera viva è fasciata di rame per preservarla dal bruma.

FODERATORE: s. m. Colui che guida per li fiumi i foderi, cioè le travate di legnami

collegati insieme. Voc. Cr.
FODERATURA: s. f. Manifattura del foderare. Ne dava soldi 14. a fiorini d'oro, per una foderatura di cappuccio di vajo. Quad. Cont. Foderatura d'assi Nov. ant.

FODERETTA: s. f. dim. di Fodera. Fra pocchi di avrà finito un altro par di fode-

RETTE. Car. lett.

- FODERO, e FODRO: s. m. Subsutum. Soppanno. V. Fodera. Delle loro pelli co'peli si sanno le pelliccie e li Foderi de' panni, che sono utili ne' tempi del freddo. Cresc. Vedi tu il fodeno di questa cappa? Passav. Nel verno si dee l'uomo vestire di lana bene ispessa e velluta, e con buoni Fodri di volpe, ec. o di gatto, o di coniglio. M. Aldobr.
- § 1. Fodero: chiamano le donne Una certa veste sottana di pelliccia. Pagammone per lui soldi 2 d'oro a ricco pellicciajo per un ro-DERO. Quad. Cont. Malvolentier m' arreco a chiamar gonna Per mia natura il fodero, o il guarnello. Alleg.

§ 2. Mettere il fodeno in bucato e simili: prov. e vale Far cosa da pazzi, Impazzare. E chi cred'altro, ha'l fodero in bucato.

§ 3. Fodero: per Guaina. Il fodero della spada con puntale, fascetta con grancetto, e fascetta con maglia per attaccar la spada al I parisce con una nuova rocoix, tutto il mondo

cinturino. - Allora la dama gli apporta un FODERO di spada. Tav. Rit. Allora il figliuolo trasse la spada dal FODERO. Nov. ant.

FOG

S. 4. Per Legnami, o Travi collegate insieme per poterle condurre pe' fiumi a seconda. In luogo di navili con molti fodent che sono travate di legnami congiunti insieme. Stor.

§ 5. Fodero: fu anche detta una Sorta di

tributo in grano. Fior. stor. pist.

§ 6. Per Vettovaglia . L' altro consolo gli

mandò il fodero di Roma. Liv. M.

FOGA: s. f. Impetus. Impeto; Furia, Andamento, o Operamento sollecito, Frettoloso, Senza riposo. - V. Empito, Serra, Veemenza. Fogs sollecita, affannosa, veemente. - Tutta l'acqua ch' era nella città, ricorse con gran FOGA all' Arno. G. Vill. Fu tanta e sì grande la FOGA di quella (nave) che quasi tutta si ficcò nella rena. Bocc. nov. Riserbando l'impeto suo nell'ultimo, e quando il nimico avesse perduto il primo ardore del combattere, e (come noi diciamo) la sua FOGA . Segr. Fior. disc.

§ 3. Gittar FOGA: dicevasi altre volte in Marineria per Prender l'abbrivo. Avendo il legno preso a gittar FOGA, Coll'una banda assia, e l'altra voga. Pulci Driad. FOGARE: v. n. Volare colla maggiore ve-

locità. Dal Latino fuga, abbiamo fatto noi la voce nostrale voga, e il fogare degli uccelli che significa una rattissima velocità in cui, come si dice, non si dà tempo al tempo. Salvin Pros. Tosc.

S. Fogare: detto parimente degli uccelli, vale Fare tutti gli atteggiamenti e scherzi che preparano l'accoppiamento. E ancora gracidando ( i corvi ) in basso doppio, Tuon, lungamente rogano stridendo, Scotendo le folle ali . Salv. Arat. pr. FOGGETTA: s. f. dim. di Foggia . V.

S. Per Berretta: Avea una FOGGETTA in capo foderata, d'indisia che pare erba luccia, ed era troglio, ovver balbo . Franc. Sacch. nov.

FOGGETTINA: s. f. | Dim. di Foggetta, FOGGETTINO: s. m. | Berrettino . Con quel suo foggettin che m' è sì a noja, Pare un procurator di monasterj. Burch.

FOGGIA: s. f. Modus. Guisa, Modo, Maniera. Perchè sono a tal FOGGIA? Dant Inf. Perchè fa in lei con disusata Foggia Men, per molto voler, le voglie intense. Petr.

§ 1. Per Usanza di vestire, Invenzione nuova di vestimenti . - V. Assisa , Sfoggiare . Foggia nuova, antica, onesta, vana, ambiziosa, dispendiosa, venuta da lontano pae-se. - Trovando ne' vestimenti strane e di-susate FOGGE. M. Vill. Se uno arzagogo apla piglia. Franc. Sacch. nov. Primieramente alle rocce nuove, e alle leggiadrie non usate, ec. si danno. Lab. Ogni di roccia e gale mutare . Day. scism.

S 2. Focgia: propriamente dicevasi Una parte del cappuccio solito portarsi anticamente. Portan sì gran collari a' lor mantegli, Che a' cappucci non bisogna foggia. Burch.

§ 3. Per Maniera, e Modo di procedere. Perchè mi piantasti in Chiesa a quella roc-GIA? - E intender da lui se gli uomin da bene si trattano a questa Foggia. Fir. Luc.

§ 4. Per Fazione, Proporzione. Fu un fresco uomo, e bello e ben fatto, non troppo grande, ma di buona Foggia. Cron. Vell.

FOGGIARE: v. a. Fingere. Formare, Dar foggia. E'l corso di natura è appo Dio, quasi come al fabbro è il martello che con esso può foggiare diverse specie di cose . G. Vill.

FOGGIATO, TA: add. da Foggiare, Formato. Ordinghi in tal guisa FOGGIATI, che valevoli esser possano produrre tutte quelle mutazioni, ec. - Gli organi della loro voce sono stati dalla natura foggiati in tal guisa, che, ec. Tagl. lett.

S. Foggiato : per Ben grande, Massiccio. Abbia di sopra una campanelletta soda, atticciata, eldorica, che s'appicchi ad un roc-

GIATO arpione. Day. Oraz. Delib.
FOGLIA: s. f. Folium. Parte che copre, adorna, ed è quasi chioma verdeggiante delle piante. – V. Sfogliare, Fogliame, Frasca, Fronda. Foglia gentile, liscia, ruvida, larga, lunga, piccola, sottile, minuta, leg-giera, rotonda. - Fogue fresche, secche, verdi, novelle, aride, cadute, spesse, fol-te. I Botanici danno alle Foglie altri aggiunti, come Alterne, lustranti, biside, compresse, crespe, integerrime, lisce, semiamplessicauli, sessili, subulate, ec. - V. Botanica. Quella pianta che sempre è fresca e verde, E per fredda stagion FOGLIA non perde. Bern. Orl. Cadendo a gocciole sopra alcune Foglie di cavolo. Sagg. nat. esp. -V. Fiorame.

S 1. FOGLIE ' ne' fiori son Quelle parti che fauno ghirlanda alla gemma. Da' Botanici son dette Petali. Si piglino FOGLIE di bocciuoli secchi di rose. Il verde giglio è tintura cavata dalle foglie de' gigli paonazzi. Sagg. nat. esp. Rosa dalle cento FOCLIE.

S 2. Foglie: figur. per Cosa superficiale. Ma io ti prego che trascorrendo tu i detti di quest'opera tu non domandi le FOGLIE

delle parole. Mor. S. Greg.

§ 3. Foglia : dicesi anche D' oro e d'argento, di rame battuto, e di molte altre cose ridotte a gran sottigliezza, come di foglia. L'oro e l'ariento, ec. in filo e foglie si disten-dono a non credibile sottigliezza. Day. Mon. fruttuare fa bonità, disfogliare, e ssiorire,

§ 4. Foglie della molla: diconsi Le diverse lamine d'acciajo onde sono composte le molle delle carrozze. Foclia prima, o mae-

stra, seconda, terza, ec. § 5. Foglia: T. de' Torniaj. Strumento da tornire conformato a guisa d' una fogliolina.

§ 6. A FOGLIA, a FOGIA: posto avverb. vale A parte a parte. Diventa (Psiche) nel volto come di terra, e tremando a FOGLIA, a FO-GLIA con parole tronche e con inferma voce disse. Fir. As.

§ 7. Foglia: per simil. Mistura di diversi metali, quasi come un orpello che si mette nel castone per fondo alle gioje, e fassene di varj colori. Le FOGLIE che servono per le gioje trasparenti sono di quattro sorti. -Fogui comune la quale ritiene in sè il color giallo, che serve a molte sorti di gioje; FOGLIA rossa, azzurra e verde, ec. - Le FOGLIE fannosi col verguccio. Cellin. Oref.

§ 8. Foglia: si dice anche a Quello stagno mescolato con argento vivo che si pon dietro alle spere di vetro, perchè rendano gli oggetti che loro si rappresentano. Specchi che hanno dietro la rocua. Magal lett.

§ 9. Foglia: senz' altro aggiunto, dicesi Della foglia de'mori gelsi, della quale si nutricano i filugelli, ovvero bachi da seta. Voc. Cr.

FOGLIACCIA: s. f. pegg. di foglia. La scolatura delle fogne, la foguiaccia avanzata a' bachi della seta, ec. tutto fa più operazione alle novelle viti. Soder. Colt.

FOGLIACCIO: s. m. pegg. di Foglio scritto, o stampato, detto così per disprezzo. Guardiamo quel che dicono questi FOGLIACci, per uscir quanto prima di questo intrigo. Pros. Fior.

S. FOGLIACCI: dicesi per proprietà di Quelli che non son buoni ad altr'uso, che per involgere cacio, salame e simili. FOGLIACCI de pizzicagnolo. Pap. Burch. Audar per ro-GLIACCI al pizzicagnolo.

FOGLIAME: s. m. Quantità di foglie.

Voc. Cr.

S. Per simil. Lavoro a foglie in pittura, scultura, oreficeria, e simili. Attese da principio a intagliar di legname, ed a commettere insieme legni tinti di più colori, faccendo prospettive, FOGLIAMI e altre cose. Borgh. Rip. Certe pulitezze e leggiadria nel-P intaccar le foglie, e far certi stremi ne' FOGLIAMI ed altre perfezioni. Vasar. FOGLIAMETTO: s. m. dim. di Fogliame

nel significato di lavoro a foglie. Mi mostrò una tazza da bere lavorata di filo, ec. e di leggiadri Fogliametti ornata. Cellin. Oref.

FOGLIARE: v. a. Voc. ant. Frondescere. Produr foglie. Siccome FOGLIARE, fiorire, e e dinudare, e laidare malvagità fae. Guitt.

FOGLIATO, TA: add. Pien di foglie; Fogliato, Fronzuto. Li servi che sedeano sopra i muli, tranavano per terra rami Fo-GLIATI. Liv. M.

S 1. Per Ridotto in foglia, o a similitudine di feglia. Pasta FOGLIATA con unto . Franc.

§ 2. Lingua rogliata : dicesi volg. Una

specie di fungo.

§ 3. Fusto FOGLIATO: dicesi da' Botanici Quello su di cui nascono foglie.

FOGLIATURA: s. f. T. Pittorico, ec. Ma-

niera di rappresentare i fogliami.
FOGLIETTA: s. f. dim. di Foglia. La qual per adornarsi ogni altra donna, Si pon con fiori e con foguitta verde. Rim.

aut. Inc.

S 1. Per Misura di liquidi di circa cencinquanta fiaschi. Non so che abbia altro vino che quello, che si busca con andar sempre

attorno colle FOGLIETTE.

§ 2. FOGLIETTA: T. di Manifattura di Tabacco. Uno de'generi di Tabacco, di cui vi sono varie qualità, come Il puro fine, o sia Cruschetta; Foglietta comune, alla Capuccina, alla nobile, alla Veneziana. V'è anche il Caradà foglietta. - V. Tabacco.

FOGLIETTANTE: add e sost. Gazzettiere. Dice vero questo FOGLIETTANTE. Fag. Com.

- V. Fogliettista

FOGLIETTINA: s. f. dum. di Foglietta,

Fogliolina . Mattiol.

FOGLIETTISTA: s. m. T. di disprezzo, come Fogliettante, Gazzettiere. Algar. FOGLIETTO: s. m. Chartula. Dim. di

Foglio.

3. Foglietto d'avvisi, e foglietto semplicemente, dicesi di Foglio, o Lettera, ove sieno scritte nuove, o avvisi. - V. Gazzetta. Il gran talento che ha l'uomo di condannare la malvagità del suo prossimo, tutto si sfoga ne FOGLIETTI segreti, o nelle con-versazioni dimestiche. Segner. Pred.

FOGLIO: s. m. Papyrus. Propriamente Carta da scrivere, o stampare, ec parlando-si di libri e simili Una parte del foglio di carta che contiene due pagine. Una risma di carta è di cinquecento Fogli. - Trovo un libro con rocu sottili. G. Vill. Quiannessa in un roccio a parte le mando la lista de' nomi di tutti i poeti antichi Toscani, ec. -Mi faccia pure il favore di farne prendere dodici altri (libri ) al Matini stampatore, e che gli leghi in cartapecora co' rocus ritondati e spruzzati. Red. lett.

§ 1. In focuso: si dice de Libri della grandezza di mezzo foglio, o d'un foglio ripie-

cartapecora nella libreria di san Lorenzo. Red. lett.

S 2. Dicesi figur. Dare, Mandare, e simili, a uno il roglio bianco, che vale Dar carta bianca, Rimettersi liberamente in lui . Facendogli da Rubrio Gallo offerir, volendo servire Vespasiano, il Foglio bianco. Tac. Day. Io vi do'l foglio bianco e la commission libera. Cecch. Donz.

§ 3. A roglio a roglio: posto avverb. cioè Foglio per foglio, Distintamente, Minutamente. Ben dico chi cercasse a foglio a foglio Nostro volume, ancor troveria carta U' leg-

gerebbe, ec. Dant. Par.

FOGLIOLINA: s. m. Foliolum. Dim. di Foglia. E se poni il seme suo quando egli è nella sua fogliolina, vuolsi ficcare in terra colle dita . Pallad.

FOGLIONE: s. m. accr. di Foglia. Solo in pampani andandone, e in gran rogliont con ramuscelli piccinin piccinini. Pros. Fior.

FOGLIOSO, SA: add. Foliosus. Fogliuto ma detto di Campo, o simile vale Pieno d'er-be salvatiche. A volere omai, così roclioso

campo sarchiare. Dant. Conv.

S. Foglioso: dagli Scrittori Naturali si dice Quel metallo, o simile che è composto di foglie, o limette onde agevolmente si sfalda. -V. Fogliato. Rame FOGLIOSO . - Metallo infermo, terrestre e Foglioso, e per tali difetti ignobili.

FOGLIUCCIA: s. f. Foliolum. Piccola foglia. Tra le quali pietruzzoline talvolta vi si trova qualche filo di erba o qualche pic-

cola Fogliuccia. Red. Oss. FOGLIÙTO, TA: add. Fogliato, Pieno di foglie. Si dilettavano insieme sopra le verdi erbe e sotto gli fogliuti alberi del bosco. Ovid. Pist. E se sarà fieno sottile e roguiu-To, odorifero e laudabile, sarà quasi annona agli animali. Cresc Ella segava le fresche erbette nel fogliuto prato. Bocc. Am.

S. Per Ridotto in foglia, o A similitudine di foglia. Così era fatta la qualitade dell' au-

ro FOGLIUTO. Virg. Encid.
FOGLIUZZA. - V. Foglietta.
FOGNA: s. f. Cloaca. Condutto sotterraneo coperto con archi e volte, o lastrucce piane, per ricevere e sgorgare acque e immondizie. - V. Chiavica, Cloaca. Fogna profonda, immonda, sordida, fetida. - Nel quale l'acqua del fiume d'Arno per gora con cavata FOGNA venla. - Così si chiamò per uno fossato, ovvero FOGNA, che ricoglieva quasi tutta l'acqua piovana della cittade, e andava in Arno . G. Vill.

§ 1. Per simil, si dice dagli Agricoltori il Fondo delle fosse delle viti, o d'altri alberi gato. Ne è un testo a penna in Fuglio, di con sassi radamente ammassati per gli scoli dell'acque. Nelle quali fosse non mescolar mai fichi, perchè le barbe loro scassinano la FOGNA - Ogni piantagione de' frutti vuole, ec. gran fogne con sassi grossi in fondo perchè l'acqua vi corra, e piccoli di sopra, perchè la terra non v'entri. Dav. Colt.

§ 2. Fogna dicesi pure da' Giardinieri al Coccio, o Foro de' vasi per cui si dà lo scolo al

soverchio umido.

§ 3. Fogna: T. di Finanza. Registro de' debiti infogniti.

§ 4. Fogna : add. f. di Fogno. V.

FOGNAJUOLO: s. m. Voce dell' uso. Colui che ha cura delle fogne, e le costruisce. - V.

FOGNARE: v. a. Derivare acquas. Far togne e smaltitoj d'acque, e per lo più s'intende nelle coltivazioni. - V Fognajuolo. Come sempre anco ponendo in fosse, FOGNARLE sotto colle lastre. Sod. Colt. Ne' luoghi aridi è ben fognare le fosse e le formelle con corna

allo insù. Dav. Colt.

§ 1. FOGNARE le misure: si dice Quando vendendo castagne, noci, e simili, il venditore mette la roba nella misura con tal arte che apparisca piena, ma dentro vi sono molti vacui. Quale il quartuccio le bruciate FOGNA. Malm. E poi FOGNAR lo stajo, e intaccar l'oncia. Menz. sat. Fognane é quando il Bruciatajo nell'empiere di brucciate il quartuccio o altra misura, fa ciò con tanta destrezza, che le bruciate non bene stivandosi occupano più spazio di lungo, e pertanto ven' entra minor quantità. Salvin. Buon. Fier.

S 2. Per simil. si dice Delle lettere, e delle parole che nel favellare si lasciano; Frodare, Elidere. Nello stesso modo va FOGNATA la E nel verbo lasceresti. Salvin. Fier. Buon. Talora, pregioso di tre e non prezioso, sciolto di quattro sillabe, e così fognando una sil-laba, la legge del verso violata non viene. Salvin. Pr. T. – V. Fognatura.

FOGNATISSIMO, MA; add. Sup. di Fognato. Legato e portato sopra due legni a guisa di barella con forza d'uomini nella sua fossa o formella grandissima e FOGNATISSIMA.

Day. Colt.

FOGNATO, TA: add. da Fognare; Che ha fogna. Manchiti sotto i piedi ognor la via o Inbrica o FOGNATA. Buon Fier. Con fare ne'luoghi da smaltirle buoni acquidocci con & suoi scolatoj ben fognati. Sod. Colt.

S. Fognato: figur. detto di Persona vale Doppio, Simulato, Da non fi larsene. Uomo affezionato alla libertà, ma sagacissimo e Fo-GNATO, come diceva Michelangelo, cioè doppio, e da non fidarsene. Varch. stor.

FOGNATURA: s. f. Il fognar le lettere, pronunziaudo. Sentrà, cioè sentirà, ec. si li ovano di queste simili Fognature di vocale

I o E in questi futuri, come udrà e simili molte. - Nello stesso modo va fognata la E nel verbo lasceresti che è nello stesso verso ... altrimenti se non si fa quella FOGNA-TURA il verso sopraddetto si è ipermetro, e passa Id' una sillaba la giusta misura. Salv.

Buon. Tanc.
FOGNO, GNA: add. Non riscuotibile, Inesigibile. Debito FOGNO.- Era obbligato di porre a tutte le poste della decima le quali egli giudicasse che FOGNE non fossero, cioè vane, e non risquotibili, quella somma e quantità d'accatto che gli pareva. Varch. stor. - V. Infognito.

FOGNONE: s. m. accr. di Fogna; Fogna grande. Dare sfogo a quell' acque mediante con fognone camminante per i più bassi luo-

ghi del quartiere. Bald. Dec.

FOJA. s. f. Libido. Libidine, Incitamento a lussuria. Io seggo a mensa qua con certe dame, Che farebbon fuggir la ross al Rosso. Libr. son. E sopra l'erba assise in questa FOJA, L' una dell' altra par che se ne moja. Bern. Orl. Rispose: se vuol morir, mueja, Che chi non ha danar, non abbia fosa. Aut. Alam. Son.

FOJONCO: s. m. Animaletto salvativo della specie delle faine, della cui pelle si fanno pelliccerie. Pelli di Fojonco. Tariff. Tosc.

FOJOSO, SA; add Libidinosus. Che è in foja; Libidinoso. O pedanti rojosi e sbarculati, Che'l Diavol ve ne porti a predellucce.

Rusp. son.

FOLA: s. f. Labula. Baja, Favola, Chiacchiera, Ciancia, Vanità. Folk Latine e Greche ho molte udite e lette. - Ben è'l viver mortal che sì n'aggrada, Sogno d'infermi e FOLA di romanzi. Petr. E tu parlavi equivoco e coperto, siccome egli or appar nelle tue FOLE. Filostr.

S 1. Fola: per Folla, Furia, Copia di cose. Approssimandosi alle mura, e fatto cenno di parlare, fu a fold di buone verrettate accommiatato. Stor. Semif.

§ 2. Per Folla, Calca, Pressa di persone. Nel primo tumulto scamparon sei galee, ec. l'altre o furon prese, o affondarono dalla roll e peso di quei che vi si gettavano. - Sbarrate le porte si volto contro a' vincitori tutta la FOLA. Tac. Day.

§ 3. Fold de' giostranti: si dice Quando tutti in un tempo s' affrontano, o quando al saracino l'uno corre dietro all'altro senza alcuno ordine. Come avviene quando nel fine della giostra si fa la FOLA. Fr. Giord. pr.

S 4. FOLA: in T. di Giuoco di carte, minchiate e simili. Non fare veruna bazza.

§ 5. Al giuoco delle minchiate si dice anche Fola a Quelle carte che restano dopo averne date 21. a ciascuno dei giuocatori, e delle quali ruba colui che ha alzato,

FOLADE: s. f. Pholades. T. de' Naturalisti. Nicchio bivalve detto anche Dattero di mare. - V. Dattero. Vorrà ella negarmi che qui non sieno quelle conchiglie, ec. ci vedrebbe delle pinne, de' musculi, delle rola-DI, de' balani . Red. lett.

S. Si dà pure da alcuni impropriamente. I nome di Folade al Balano. V.
FOLAGA: s. f. Fulica. Uccello acquatico di piuma nera, col capo simile alla gallina; il suo becco è di figura conica, e lateralmente compresso; la fronte calva, e coperta d'una membrana callosa, detta popolarmente nel Fiorentino La cherica, e le gambe nell'inferior parte spogliate di piume. Red. Ins. ec. La Folaga maggiore è detta da i Francesi Diavolo di mare, perchè è d'un colore così elegantemente nero, che sembra esserle stato disteso sopra col pennello.
FOLAGHÈTTA: s. f. Piccola folaga. Sa

re van scherzando le folaghette in su l'are-

na. Chiabr. poem.

FOLATA: s. f. Quantità di cosa che venga in un tratto e in abbondanza, ma passi tosto, come Folata di vento. Folata di uccelli. - Il vento soffio a folate - Se il poetare a spizzico, ovvero il componicchiare a FOLATE fa circondar la fronte in Elicona. Alleg. Ne uscir delle tende poteasi, ne raunarsi a fatica le 'nsegne campare dalle ro-LATE del vento, e dell' acqua . Tac. Dav.

FOLCIRE: v. a. Voc. Lat. e Poet. Fulcire. Puntellare, Reggere, Sostenere. Che pur col ciglio il cicl gaverna, e folce Petr. O spugna nata, dove'l mar si folce, Guar-

da, che tu non passi per acqua dolce. Fir. As. FOLGORANTE: add. d'ogni g. Che

S. Per. Met. Sguardo FOLGORANTE, vale Che fa grande impressione per la sua vivezza. E quando io fui vicino al FOLGORANTE sguardo, ec. Temei la maestà di quel bel

viso. Guar. Past. fid.

FOLGORARE: v. n. Fulminare . Il cadere dal Cielo la saetta folgore; Folgoreggiare. - V. Fulminare. Folgorare orribilmente, strepitosamente. - Folgoro sì forte, che molti uomini d'arme arse nella folgore . Vit. Plut. Cangiossi il cielo intorno, a tinto in vista, FOLGORANDO il percosse. Petr.

S 1. FOLGORARE · figur. vale Far checchessia con prestezza e celerità. Da onde venne FOLGORANDO a Giuba. Dant. Par. FOLGORANpo, cioè andando come fulgure, But. - V. Folgorato.

§ 2. Per met. e poetic. si dice Di tutte le cose che col loro splendore, o vero, o imaginato percuotano e abbaglino la vista a gui-sa di lampo e baleno, Risplender si che quasi abbagli. - V. Risplendere. Vive fa- 1

ville uscian de' duo' be' lumi, Ver me si dolcemente folgorando. Petr. Ma quella folcorò nello mio sguardo. Dant. Par. Cavalli, e gente innanzi si cacciava Quella donna arrabbiata e furiosa, Che colla spada untorno FOLGORAVA. Bern. Orl.

FOLGORATO, TA: add. da Folgorare. V. S. Per Precipitoso, Rapido, Repentino. Dove si trovò mai nullo sì scellerato peccatore, la cui morte fosse così affrettata, e FOLGORATA, come è suta quella del mio si-gliuolo? Vit. Crist.

S 2. FOLGORATO: per Ricco, Grande, Copioso, Smoderato, che G. Villani disse Sfolgorato. Fu mia madre, ed ebbe una delle FOLGORATE doti di quegli tempi. Stor. Semif. FOLGORATORE: verb. m. Che folgora.

Salvin, inn. Omer.

FOLGORAZIONE: s. f. Lume preso dail'accensione della materia infiammabile della

folgore. Conti pros. poes.

FOLGORE: s. m. e anche f. Fulmen . La saetta che vien dal Cielo che è esalazione accesa che scoppia con violenza fuor delle nuvole. Dicesi anche Saetta folgore. - V. Fulmine, Baleno. Folgore ardente improvviso, impetuoso, mortale, fatale, spaventevole, che abbatte, atterra, incende. - Grandi e spaven-tevoli tuoni con baleni, caggendo saette FOI-GORI assai. G. Vill. In quella tempesta una FOLGORE cadde in Roma, e percosse il campa-nile di San Pietro, e abbattè la cupola. M. Vill. Folgord si forte ere molti uomini d' arme arse nella · OLGONE Vit. Plut. Strad. Ed. io ho già veaut molti aiteri dalle fiammifera FOLGORI di Giove percossi. Fiamm. Sotto questi Conso'i un folgore arse le terme. Tac. Dav. Quantunche volte i rolgoni possenti Che per uso feriscon l'alte cime, manda in terra dal ciel Giove sublime. Boez. Varch.

S. Figur. per Cosa distruggitrice, o di gran potenza e prontezza. Estimarono l'opere di questi cotali essere a. tanta potenzia, che nè il fuoco della inviaia, nè la Folgore della lungezza del tempe, ec dovesse mai queste potere fulminare. Bocc. vit, Dant. Quei dui FOLGOR di guerra, quei dui buoni Guerrieri urtan l' esercito pagano. Bern. Orl. Qui detto delle persone, ma dicesi anco dell'artiglierie

medesime quando si sparano.

FOLGORE: colla seconda sillaba lunga s. m. Voc. Lat. Fulgor. Splendore, Luce. Vedeasi l'ombra piena di letizia Nel FOLGOR chiaro che di lei uscia. Dant. Par. Nel FOLGOR chiaro, cioè nel suo chiaro splendore. But. iv

FOLGOREGGIANTE: add. d'ogni g. Che folgoreggia. Temeva gli occhi suoi folgoreg-GIANTI. Zibald. Andr.

FOLGOREGGIARE: v. Fulminare. Folgorare, Voc. Cr.

S 1. Per simil. vale Far checchessia con gran velocità, e con incredibile prestezza, a similitudine della saetta. Vedca colui che fu nobil creato, Più d'altra creatura già dal cielo Folgoreggiando scendere da un lato. Dant.

§ 2, Per Percotere ed atterrar colla folgore. Nobile pianta altera, ec. Folgoreggiata a terra Con lagrimevol guerra, Chiabr, rim. qui figur. per Colpito, Ucciso dall'artiglierie che

diconsi poetic. Folgori di guerra.
FOLGOREGGIATO, TA: add. da Folgo-

reggiare, V. FOLGORIFULMINANTE. add. d'ogni g. Voc. Ditirambica. Che fulmina folgori. Fag.

FOLIACEO, CEA: add. T. de' Naturalisti Che è composto di sfoglie, Che agevolmente si

sfalda. Cartaro o spugnone FOLIACEO. Targ. FOLIO, e FOLIO INDO: 5. m. Folium indicum. Malabatro. Albero della Siria, dalle cui foglie si spreme un odorosissimo olio ed unguento. Folio indico. - Uno mezzo scropolo di zafferano, e uno scropolo di Folio vi metterai. Palad.

FOLLA: s. f. Turba condensa. Calca, Moltitudine di gente affollata, Fola; Folta, Pres-

sa. - V. Affollarsi .

S. Per Quantità di cose adunate insieme. Anzi che lo stomaco abbia smaltito l'uno cibo, vi getta su l'altro, d'onde la digestione la FOLLA de' cibi impedisce . Com. Inf.

FOLLARE: v. a. T. de' Cappellaj. Premere il feltro col rolletto o bastone, bagnandolo e

maneggiandolo per condensare il pelo.
FOLLASTRO, STRA: add. Voc. ant. Stultus. Che fa follie; Folle. Giovane sompestrato

e FOLLASTRO. Fr. Giord.

FOLLE: add. d'ogni g. Stultus. Pazzo, Stolto, Matto, Vano, Insano, Forsennato. - V. Pazzo, Sciocco. Come fosti si rolle? Bocc. mov. Un folle e matto Cavalier. G. Vill. Folle è colui che per medico prende il nimico . Filoc.

S 1. Dicesi in modo proverb. Passasi il folle colla sua follia, e passa un tempo, ma non tuttavia; e vale, Che quel che può ingannare non ha sempre il suo fine; e qui in forza di sost, Franc Sacch. nov.

§ 2. Folle: pure in forza di sost. usato alla

latina per Mantice. Lor. Med.

§ 3. Folle: si dice altresì di Tutto ciò che è immaginato o intrapreso senza ragione, senza prudenza, Cominciò a mordere così folle amore. - Folly pensiero. Bocc. nov. Folle consiglio di giovani.

§ 4 Folle amore: per Lascivo, Carnale. Come malvagia donzella? pensate voi ch' io

v' ami di Folle amore. Tav. Rit.

to di folle, Pazzia, Il folleggiare. In vani amoreggiamenti e folleggiamenti spender lo tempo . Gnitt. lett.

FOLLEGGIANTE: add. d'ogni g. Desipiens. Che folleggia. La virtù che è divina, si finisce in cosa sdrucciolente e folleggiante. Sen.

FOLLEGGIARE: v. a. Desipere. Vaneggiare, Pazzeggiare, Dire o Far follie o sciocchezze; Inconsideratamente operare. - V. Matteggiare, Pazzeggiare, Scioccheggiare, Vaneggiare, Inpazzire. E non dimeno si trovano del continuo di quelli che dopo tale gastigatura FOLLEG-GIANDO vi ricaggiono. Passav. Però Folleggia in voi più disiare. Dant. Majan. rim. Pisone, ec. ammazza vittime, corre a' tempj, folleg-gia per allegrezza. Tanc. Dav. ann.

S 1. Per Infuriare, Romoreggiare. Mise a fine la guerra, la quale facea tutto il popolo FOLLEGGIARE. Liv. M.

§ 2. Prov. Quando la donna rolleggia, la fante donneggia; e vale Che quando il padrone non ha cervello, comanda la servitù. S. Bern.

an. - V. Donneggiare.
FOLLEGGIATORE: verb. m. Stultus. Che folleggia, Che fa follie. Quegli fu FOLLEGGIA-

TORE. Guid. G.

FOLLEMENTE: avv. Stulte. Stoltamente, Vanamente, Pazzamente, Inconsideratamente, Mattamente, All' impazzata . - V. Forsennatamente. Quelli denari, ch' io alla sua guardia FOLLEMENTE avea commessi. - Della quale tu mal conoscendola follemente t'innamorasti. Lab. Follemente donare, Follemente dispendere, perciocchè l'uomo gli tenga cortesi. Trat. pecc. mort.

FOLLETTO: s. m. Dæmon aereus. Nome degli spiriti, che si credono da alcuni che stieno nell'aria e facciano agli uomini degli scherzi, versando talvolta scrosci di risa; onde il Buonarroti nella sua Fiera di essi parlando dice: In questa valle Spiriti forse stan-no scherzatori, Spiriti di trastullo, Spiriti begliumori, Spiritesse, fantasime ci stanno -Vanno per l'aria, come uccel vagando al-tre specie di spiriti folletti. Morg. Ei na-que d'un folletto, e d'una fata A Fiesol'n una buca delle mura. Malin.

S 1. Per met. Uomo robusto e fiero, che anche si dice Diavolo. Era ( Eerraù ) di quella forza, e core e lena, Ch' intendeste altra volta quel FOLLETTO . Bern. Orl.

S 2. Per Anima dannata e rabbiosa . Qual FOLLETTO è Gianni Schicchi, E va rabbioso altrui così conciando. Dant. Inf. Quel FOL-LETTO, cioè quel rabbioso. But. ivi.

FOLLEZZA. - V. e di Follia. FOLLIA: s. f. Stultitia. Pazzia, Stoltez-za, Demenza, Mattezza. - V. Pazzia, Scioc-FOLLEGGIAMENTO: s. m. Insania Astrat- | chezza, Materia, Infollire. Darotti materia

di giammas più in tal FOLLIA non cadere. Bocc. nov. Éra follik di ciò parlare. - In corto tempo fecero due follik. G. Vill. Uno s' era messo a scrivere tutte le follie, e le scipidezze che si facessero. Nov. ant. Pas-sasi il folle colla sua follia, E passa un tempo, ma non tuttavia. Franc. Sacch. nov. - V. Folle.

FOLLICOLA: s. f. Folliculus. Follicolo: Loppa. Prima che le granella caggiano, ec. imperocchè non sono coperte da alcune FOL-FOLLICOLARE: add. d'ogni g. Follicu-

laris. T. Medico. Che è rinchiuso in follicoli. Idropisia FOLLICOLARE . Cocch. Bagn.

FOLLICOLETTO: s. m. T. Medico. Dim.

di Follicolo. Vallisn.

FOLLICOLO: ( s. m. Folliculus. Gu-FOLLICULO: ) scio, dove sta il seme

delle piante, Loppa, Follicola.

§ 1. Significa talvolta ancora i Baccelletti, dentro a' quali sta il seme della sena. For-LICOLI di sena . - La sena ha le foglie simili alla mortine, e i FOLLICULI stracciati, larghi e lisci. Ricett. Fior.

§ 2. Follicolo: dicesi da' Medici Di alcune cavità del corpo animale. Nella tessitura intima di questo corpo si trovano dei piccoli vuoti, o FOLLICOLI, o piccole cavità delle glandule. - Riempie il cieco ed ampio rou-LICOLO della Cistifellea. Cocch. Bagn. Lez. ec.

§ 3. Follicolo: dicesi da'Chirurgi una Specie di sacchetto in cui si chiude la marcia di alcuni tumori. I rollicoli de' tumoretti rimasi si fradichino dalla mano di un diligente Chirurgo . Red. Cons. Tumori rinchiusi in un follicolo. - Questi tumori col fol-LICOLO per lo più non sogliono ammettere la curazione d'impiastri e d'unzione, ma richiedono la manuale operazione, affine di farne l'estrazione prima che giungano al suppuramento. Red. Cons, FOLLONE: s. m. Voc. Lat. Fullo. Pur-

gatore, Lavatore di panni. Come sono tes-serandoli, e folloni di drappi, beccari,

calzolari, e altri. G. Vill.

FOLLORE: s. m. Voc. ant. Follia. Di tal FOLLORE ciò che può m'avvegna. Rim.

FOLTA: s. f. Agmen. frequentia. Calca, Pressa . Sta nella FOLTA , e gioca d' ogni mano Mandando pezzi d'arme, e corpi al piano. Giachetto, e Guido, e gli altri cavalieri Entraron furiosi nella FOLTA. Bern. Orl.

FOLTAMENTE: avy. Dense. Con foltez-

za. Voce di regola.

FOLTEZZA: s. f. Spissitudo. Spessezza di certe cose addensate insieme, o assai vicine. La facilità di crescere questo peso, si può credere, che ella venisse principal-l

mente dalla FOLTEZZA delle spighe medesime.

Magal. lett. sc.

S. Per traslato dicesi anche delle cose intellettuali. Che foltezza di sentimenti, e che intreccio e complicazione di frasi è questa, dopo la quale, ec. scorre conistrepito quella interrogazione, che, ec. Salvin. pros. Tosc. Della scelta delle proposizione o Assunti, parte dalla FOLTEZZA delle scelte circostanze vien preso. Gori Long.

FOLTISSIMO, MA: add. sup: di Folto. Con loro empie parole velano gli occhi di queste guardie con nebbia di sonno FOLTIS-SIMA. Fir. As. Tale ingrossamento vien cagionato dalle soprammentovate innumerabili FOLTISSIME glandulette. Red. oss. an. Con molte, e politissime vene ed arterie. Cocch.

FOLTO, TA: add. Densus. Denso, Fitto, Spesso, dicesi di molte cose poco distante l'una dall'altra. Bosco folto di spini. Petr. Bosco bello e rolto d'alberi. - Vide uno con una barba nera, e rolta al volto. -Nella più folta parte del bosco - Videro venire per un boschetto assai routo d' al-buscelli. – Da poco in qua s'è messa la più folta neve del mondo. Bocc. nov. Non han si aspri sterpi, nè si folti Quelle fiere selvagge, ec. - Appiglio sè alle vellute coste: Di vello in vello giù discese poscia, Tra 'l FOLTO pelo e le gelate croste. Dant. Inf. Là ove la battaglia era più folta. Mirac. Mad. Il sol, che rasserena Il secol pien d'errori oscuri, e folti. - E da si folte tenebre mi parta, Ne mai nascose il ciel st FOLTA nebbia. Petr.

FOMENTA: s. f. Fomentum. Fomento, e tutto ciò che in qualsivoglia modo, esteriormente applicato al corpo, il riscalda. Per fomenti noi diciamo le fomente. Salvin. Fier. Buon. Fomente caldissime fatte in vini ge-

nerosi . Red. cons. - V. Fomento .

FOMENTARE: v. a. Fomentum applicare Applicare il fomento. - V. Confortare, Corroborare. Bolli isopo in aceto, e FOMENTAN-DO il dente che duole, tosto ne va la doglia del dente. Tes. Pov. Fomentalo coll'acqua calda lungamente. Libr. Mascalc.

S. Per met. Incitare, Promuovere; e più comunemente s' usa in mala parte. Quando i rei, per fomentare la libidine del Re, saranno esaltati, ec. Dav. Scism. Sillano era de' congiurati, e fomentava quelle scelle-ratezze. Day. Tac. an. FOMENTATO, TA: add. da Fomentare,

si usa particolarmente per Adoperato a modo di fomento. Acqua di cuocitura d'altea Fo-MENTATA per tre giorni toglie la doglia del-le intestine. Tes. Poy.

FOMENTATORE : verb. m. Impulsor. Che

tomenta, Che promuove; Incitatore, Insti-gatore. V. - Tra' principi Cristiani più presto autore di pace, che fomentatore di guerre. Guice. stor.

FOMENTATRICE: verb. f. Fovens. Che Iomenta. Nutrice degl' ingegni (la povertà) maestra dell' arti, fomentatrice degli studj.

FOMENTAZIONE: s. f. | Fomentum, fo-FOMENTO: s. m. | cus. Medicamento composto di vari liquori caldi, quale, reiteratamente applicato alla parte offesa, ha virtù di corroborarla e di mitigare il dolore. La fomentazion di quest'acqua, alla fronte alle tempie, o a' piedi provoca il sonno nella febbre acuta. - Contra'l flusso si cuocano ( le balanste ) nell' acqua piovana, e facciasene fomento. Cresc. Sieno cotte fortemente in acqua, e sia ricevuto quello ro-mento di sotto. Tratt. segr. cos. donn. Per FOMENTI noi diciamo le Fomente. Salvin. Fier. Buon.

S. Per simil. si dice anche D'altre cose che concorrano a promuovere ed agevolare, od accrescere l'attività di checche sia. Vero è che col solo fomento del semplice calore (l'ombra) muove assai languida. Sagg. nat.

FOMITE: s. m. Fomes. Esca, ed Ogni materia secca che prende facilmente fuoco.

S. Figur. si chiama Fomite del peccato, Quell' impressione ch'egli lascia nell' anima per cui più facilmente si pecca. Legge del peccato, Ribellione delle passioni. - V. Concupiscenza. Quella pessima inclinazione a far male che noi chiamiamo FOMITE del peccato. Segner. Crist istr.

FONDA: s. f. Crumena. Borsa. Ma poco tempo la durarono per la povertà del legato che avea l'anima grande, e la FONDA vôta. M. Vill. Potrebbe dire lo testo la gran FONDA, e allora intenderebbesi de' danari. But. Inf. Si legge di Socrate, che trovando FONDA di danari nel bosco non la ricolse.

Fr. Giord. Pr.

S 1. Fonda della pistola: si dice Quell' arnese fatto per custodia delle pistole. Voc. Cr. S 2. FONDA: per Frombola. David disse al

Filisteo, lo quale uccise colla FONDA: Dio

conosce tutte le cose, ec. Albert. § 3. Fonda: per Dovizia, Abbondanza, Copia, Eccesso di checchessia. Nel qual mese

Varch. stor. In quei giorni ne' quali si suol essere nella fonda de' giacinti. Red. Oss. an. § 4. Fonda: per Fondo, Profondità, e propriamente dell' acqua. E poi guardar come suol l' ammiraglio, Ovver nocchier se conosce la fonda. E rilevar il porto per agui glia, Perchè la FONDA alle volte ingarbuglia . Moig

§ 5. Esser alla FONDA : in Marineria vale Aver dato fondo; Esser ancorato. Galera alla FONDA

FONDACAJO: s. m. Colui che ha fonda-co, Maestro da fondaco. Il Gonnella col Mocceca giunse al FONDACAJO da lato, a cui egli avea detto, che avea avere anco da lui, e disse: truova la mia ragione, e pagami. -Il FONDACAJO, che avrà considerato la condizione di costui, ec. disse: ec. Fr. Sacch.

FONDACCIO: s. m. Fæx. Pegg. di Fondo, ma la sua cattività s'intende della materia, non del luogo. - V. Fondigliuolo. Siccome ponendo i raspi della vinaccia riscaldati e infortiti sopra un residuo di vino, che tu abbi lasciato nel FONDACCIO de' tini. Soder. Colt. Perchè le mercanzie messe si sono in piazza, e qua rimase son le fecce e' FONDACCI. Buon. Fier.

§ 1. FONDACCIO di bottega: diconsi le Ciarpe, Toppe, Scampoli, Soppanni. Fondaccio

d'un Rigattiere o Ferravecchio . § 2. FONDACCIO: è anche accr. di Fondo, per Luogo profondo; onde in Firenze era una via detta Via del FONDACCIO, perchè si trovava ne' fondi

FONDACHÈTTO: s. m. dim. di Fondaco. Onde veggendosi Bonanno malparato, pensò un di d'andare in un suo fondachetto. Fr. Sacch. nov.

FONDACHIERE: s. m. Pannorum venditor. Ministro di fondaco. Se egli vuole fare il fondachiere, l'ora, ec. Tratt. Gov. Fam.

FONDACO: s. m. Bottega dove si vendono a ritagli pauni e drappi. Non l'aveva il padre voluto mettere ad alcun FONDACO. Bocc. nov. Fece franchi i Fiorentini, e che avessono per loro FONDACO d'abitazione e chiesa in Tunisi. G. Vill.

§ 1. Per traslato, vale Gran copia, Grande abbondanza di checchessia. Noi intendiamo, che nostra compagnia sia un fondaco d'opere di misericordia stese infra tutti i confrati.

Cap. Impr.

2. Fondaco: si dice anche Colui che fa il fondaco, e che sta al fondaco. Perocchè gli ottonai non stan ben fra gli orefici, e i chiavari tra i FONDACHI de' panni, ovver de' drappi . Buon. Fier.

§ 3. E in sign. di Magazzino per le vetto-vaglie. Aveva tirato in sè tutte le vettovaglie della città; delle quali, fatti FONDACHI pubblici, e vendendole in nome suo, cavava

i danari . Guice. stor. FONDAMENTALE : add. d'ogni g. Che serve di foudamento a un edificio. Pietra

FONDAMENTALE.

S 1. Per lo più s'usa figur. e dicesi Di

tutto ciò che serve di base, di principal sostegno ed appoggio; come Gli articoli ron-DAMENTALI della Religione. - La legge FON-DAMENTALE dello stato. - A quanti libri di teologia FONDAMENTALI possono avere, ec. fanno da cotali giovanacci fare esequie giocose . Day. Scism.

S 2. FONDAMENTALE: è anche T. di Musica; dicesi Basso FONDAMENTALE Quello che serve di fondamento all'armonia. Suono fon-DAMENTALE Quello che serve di fondamento all' accordo. Accordo FONDAMENTALE Quello il cui basso è fondamentale.

FONDAMENTALMENTE: avv. Con fon-

damento . Voc. Cr.

S. Per Da' fondamenti. Distrutti infelicissimamente dalli Romani, e diradicati FON-DAMENTALMENTE dal regno loro. S. Ag. C. D.

FONDAMENTO: s. m. nel numero del più li Fondamenti e le Fondamenta. Fundamentum. Quel muro sotterraneo, sopra'l quale si posano, e fondano gli edifizi. Fondamento stabile, fermo, sicuro, profondo, vano, rovinoso. - Far le fosse da gettare i Fon-DAMENTI sul sodo, sopra il buon fondo. Fondamento debole e bieco di pezzi mal commessi e mal murati. - Contrafforti de' FONDAMENTI sopra le palificate. - E appresso insino a fondamenti le mandar giuso. Bocc. nov. Siccome ancora si mostra, e può vedere per le FONDAMENTA delle dette mura. G. Vill.

§ 1. Dicesi anche Fondamento il Pancone, o terreno sodo, e generalmente Qualunque luogo e sito di tutta pietra, o di tufo molto ben fondato, che serve per murarvi sopra senz' altro fondamento che quello che ha fatto

la natura. § 2. Fare FONDAMENTO: vale Fondare, Stimare alcuna cosa giovevole, utile ad alcun

fine, con ammo di valersene.

§ 3. Fondamento: nelle cose morali, scientifiche, ec. dicesi Ciò che serve di base; di principal sostegno. Gittare i fondamenti di una Repubblica. - Laddove essi fondamento e sostegno esser dovrebber di quella. Bocc. nov. Chi sarà colui sì trascurato, che d'esser povero si vergogni, ragguardando il Romano imperio avere la povertà avuta per FONDAMENTO ? Bocc. lett. FONDAMENTO e rocca ferma della libertà. - Allegandogli il libro a tante carte, Un verbigrazia da chi voi l'avete, Ch'è un de' FONDAMENTI di quest' arte. Vinc. Mart. rim. Le distinzioni, e i casi che posson darsi, ec. per più FONDA-MENTO di discorrere e dir manco granellerie. Vivian. lett.

§ L. FONDAMENTO: figur. dicesi Ciò su cui altra cosa posa e si fonda, Motivo, Cagione, Ragione determinante Su questo rondamento

sarei di parere che quanto m.ma la signora cominciasse a medicarsi. Red. Cons. In questo sign. s' usa sovente colle preposizioni CON, o SENZA, e vale Fondatamente; coll'appoggio di buone ragioni; o al contrario senza validi, e sufficienti motivi; mal fondatamente.

§ 5. Per simil. e per onestà dicesi per lo stesso che Culo. Malattie del FONDAMENTO.

M. Aldobr.

FONDARE: v. a. Fundare. Cayar la fossa sino al sodo o sia pancone, e riempierla di materia da murare; Fare, o Gittar fondamenti. - V. Fondo. E cominciarsi a fordare le nuove porte. G. Vill. E fondavano in sasso vivo. Tac. Dav. ann.

§ 1. Talvolta vale Alzare una fabbrica, Fabbricare. Chiesa ch' era stata FONDATA da altri.

§ 2. Per Edificare , Fabbricare , Erigere , Istituire per la prima volta. Fondare una città, una repubblica, ec. – Furono ancora fondati alcuni monasterj. Vit. S. Ant.

§ 3. Per Fermare, Collocare, Stabilire su checche sia i disegni, le speranze e simili. FONDARE in loco stabile sua speme, Petr-Con sottile malizia sopra questo fondò la sua intenzione. Bocc. nov. Per non indurre novità di nostro capriccio non ci essendo ancora autori di momento, sopra i quali possiamo fondarci. Buominat. Ling. Tosc.

§ 4. Fondarsi: n. p. Far fondamento, Far disegno, Far capitale, Assicurarsi. Non te Fondare nel lascio tuo, in su quel valsente

che lasci. Cron. Morell.

§ 5. FONDARSI : dicesi oggidl dagli Agricoltori in sign. di Metter profonde barbe o radici; onde dicono, che Nell' inverno asciulto e freddo il grano si FONDA bene colle barbe, e fa buon cesto.
FONDATA: s. f. Fex. Fondigliuolo di un

liquore che resta nel fondo d'un vaso e per lo più si dice della feccia del vino che resta

nel fondo della botte. Voc. Cr.

§ 1. FONDATA: dicesi ancora di Qualsivoglia rimasuglio, o deposizione di cose strutte o liquefatte in fondo ad una fornace, caldaja o simile. Fondate de' cerumi sporchi e neri.

S 2. FONDATA DI FERRO: è lo stesso che Loppa. O FONDATA di ferro, ch' entro a' forni nel colatojo separò del fuoco la fummea. Salvin. Nic. Al.

FONDATAMENTE: avv. Con fondamento. I quali, ec. hanno lungamente e FONDATA-

MENTE discorso. Borgh. Orig

FONDATEZZA: s. f. Fondamento, Fer-

mezza. Segner. Concord.

FONDATISSIMO, MA: add. sup. di Fondato. Una seconda maniera d'argomenti, ec. puoi trovare nelle dotte non meno che vere e fondatissime prove portate dal dotto, ec. Averani. Salvin. disc.

FONDATO, TA: add. da Fondare. Trovavalo più fermo d' una torre bene FONDATA. Tay. Rit. Lasciò non pur FONDATA S. M. dal Fiore, ma voltate con sua gloriale tre principali tribune di quella, che sono sotto la

Cupola. Vasar.

§ 1. Per Cominciato, Principiato, Posto. FONDATA in casta ed umil povertade, Contra' tuoi fondatori alzi le corna. Petr.

§ 2. Parlandosi di terreno, vale Profondo, cioè che ha molta terra buona. Voc. Cr.

§ 3. Parlandosi di bosco, o simili, Folto. Le fiere salvatiche desiderano li bo. schi e le macchie FONDATE, ove non possano esser vedute e cacciate. But.

§ 4. Fondato: parlandosi d'Animali, vale Che sta bene in piedi. Cavalli a ciò usati,

forti, fatti e fondati. Franc. Barb.

§ 5. FONDATO in qualche scienza: si dice di Chi in essa è molto instrutto, contrario

d' Infarinato. Voc. Cr.

§ 6. FONDATO: trattandosi di Discorso, Trattato, Parlare e simile, vale Parlare, o Discorso saggio, giudizioso, e con iscienza di quel che si tratta. Valentuomo, e d'un parlare molto fondato. Fir. disc. an. Opera, ec. ne più fondata della vostra, ne meglio esplicata in questo genere. Car. lett. Senti-menti FONDATI nell'osservazioni ed esperienze. Red. lett.

§ 7. Verno fondato: o simili: vale Il colmo, o Il cuore del verno. Nel fondato verno (il Coccodrillo) non mangia e non fa lor-

dura. Tes. Brun.

§ 8. Fondato: per Assicurato, Assodato. Frutto che va troppo sottile all'aria, ec. bisogna scapezzarlo, perchè rimetta più fon-

DATO. Day Colt.

FONDATÒRE: verb. m. Fundator. Che fonda e dà principio e fondamento a una cosa. Institutore. Fondatore di un Ordine religioso. - Contra tuoi fondatori alzi le corna. Petr. FONDATORI di partiti. Cocch. Lez.

FONDATRICE: femm. di Fondatore. Una Teresa, ec. FONDATRICE e madre di religio-

sissimi monasteri . Salvin. disc.

FONDAZIONE: s. f. Fundatio. L' atto di fondare, di stabilire; Principio, Fondamento, e dicesi di Stabilimento durevole e permanente, come: la fondazione di una Repubblica, d'un Imperio - Gli anni della FONDAZIONE di Roma

S. Si dice altresi dell' Erezione che si fa per via di donazione, o dotazione, per lo stabilimento e mantenimento d' uno Spedale d'un Canonicato, d'una Comunità religiosa, di un Collegio e simili. Voc. Cr. in Erezione V.

FONDELLO: s. m. Anima del bottone.

Voc. Cr.

S 1. FONDELLO: dicesi dagli Stagnaj, ec.

Quel pezzo riportato alla canna da serviziale, dove si mette il cannello di bossolo.

§ 2. Fondello della tromba da cavar acqua V. Tromba.

FONDENTE: s. m. T. Chimico. Quella sostanza la quale coll'ajuto del fuoco ha la facoltà di separare da una sostanza metallica tutti i corpi, che la minieralizzano. Gli Scrittori Toscani dicono Reagente.

FONDERE: v. a. Liquarc. Struggere e liquefare i metalli mediante il fuoco. I suoi composti sono Confondere, Infondere, Trasfondere. Onde ella fosse FONDUTA o battuta,

o tratta col martello. Sen. Pist.

§ 1. Fondere a vento: dicesi il Fondere oro, argento, o altro metallo, a forza del

vento che fa il mantice.

§ 2. Fondere a mortajo: si dice d'una Maniera di fondere i metalli in un fornello così detto, conformato a guisa di piramido mezza arroyesciata. Usasi in Fiorenza nell'arti de' battilori fondere in un modo detto a mortajo, che così chiamano quel fornello dove essi fondono. Cellin. Oref.

S. 3. Fondere a Tazza. - V. Tazza.

§ 4. FONDERE: dicesi anche d' Ogni altra cosa che si liquefaccia col fuoco. Sicche par

fuoco ponder la candela. Dant. Purg. § 5. Per met. Struggersi, Disfarsi, e dicesi. specialmente delle lagrime in sign. di Piangere amaramente, dirottamente. Quegli, che Dio ha crucciato per peccato mortale, gli dee gemire di profondo cuore, sicchè il cuore gli FONDA tutto di lacrime. Tratt. Fortezz.

§ 6. Per Dissipare, Mandar male, Prodigalizzare. Biscazza e FONDE, ec. cioè giuoca e gitta gli suoi beni spendendoli come non

si dee. But.

§ 7. FONDERSI: n. p. Effondersi, Diffondersi, Spargersi. - V. Effondersi, ec. Bocc.

§ 8. Per Spargere, Versare. Allora comincia la mente a FONDERE le lagrime. Coll. Ab. Isac. Altri Fondono al tronco dell' ulivo orina vecchia d' uomo . Pallad.

FONDERIA: s. f. Officina fusoria. Luogo ove si fonde. Penetrando entro a quelle vastissime fonderie, in cui tutto di si lavorano nuovi folgori . Segner. pred. e qui per si-

S. Per Luogo dove i Chimici e Farmaceuti stillano e manipolano i medicamenti, ec. Unsi ben bene diversi fogli con olio contraveleni della fonderia del Serenissimo Granduca, altri ne unsi con olio da bach? della medesima fonderia. Red. Oss. an.

FONDIGLIUOLO: s. m. Fex. Posatura, Rimasuglio di cose liquide . E sopra tutto raccogliendo i fondigliuoli delle botti del vin

Greco. Sod. Cott.

FONDISSIMO, MA; add. sup. di Fodno.

S. Per Foltissimo. I colti pomi nelle FON-DISSIMB selve raccolti. Fiamm.

FONDITÒRE: s. m. Colui che fonde. Li fonditori che facevano le campane del metallo. Guid. G. Bombardieri e fonditori

d'artiglierie . Serd. stor. Ind.

§ 1. Per Prodigo, Scialacquatore, Dissipatore. Ma Tiberio solamente tolse la dignità senatoria a questi quattro scapigliati, per chiamare i FONDITORI delle loro facoltà con questo nuovo vocabolo che la nostra città ha trovato al nuovo lusso strabocchevole entratoci. Tac. Dav. Post.

§ 2. Per Frombolatore, Fromboliere. Fanno quello officio che facevano anticamente i FONDITORI e balestrieri. Segr. Fior. Ar. Guerr.

FÒNDO: s. m. Fundus. Profondità, La parte inferiore di checchessia, e specialmente delle cose concave. — V. Affondare, Rifondare, Profondo. Fondo di botte, di nave, di pentola, e simili. — Trovata aperta la sepoltura di Scannadio, nè dentro vedendovisi, perciocchè nel fondo l'avea Alessandro voltato, ec. — Questo laghetto, ec. chiarissimo il suo fondo mostrava. Bocc. nov. Iniquitate in alto regna, E giustizia nel fondo afflitta giace. — In questo largo, e pieno Di fortuna crudel mar tempestoso, N'andiam fuor di riposo, Senza toccar mai fondo o veder sponde. — Anzi del mare i più riposti fondi Sanno le genti. Boez. Varch.

§ 1. Dare in FONDO: vale Andare alla parte inferiore. L'aria finalmente li fece dare in FONDO, dove, senza potersi mai più riavere,

si morirono . Sagg. nat. esp.

§ 2. Fondo: per met vale Il colmo, L'estremo. Della qual cosa fu molto allegro e confortato nel fondo della sua fortuna da questa prosperità. M. Vill. cioè Nel colmo d'ogni sua miseria.

§ 3. Fondo: per Centro, o la parte la più intima, la più celata di checchè sia. Nel rondo del mio cuan gli occhi tuoi paggi. Petr

del mio cuor gli occhi tuoi porgi. Petr. § 4. Fonno: si dice anchè la parte più lontana, più intima, più rimota, ed anche la meno frequentata di un luogo. Nella sua propria camera in un fonno che v'era lo'ncarcerarono. M. Vill. E condottolo sul campo col pretesto d'andar a far gita, dopo qualche spasseggiata sentì dirsi dallo zio traditore: Vedi tu colui che spunta laggiù dal fonno di quello stradone? Magl. lett.

\$ 5. Dicesi auche figur. per significare La parte più intima, più celata, più segreta del cuore, dell'animo. Nel fondo del mio cuor

gli occhi tuoi porgi . Petr.

§ 6. Fondo: per Beni stabili, Capitali. Signisicando, come io credo, una piena possessione con questa voce ritenuta da noi, come di sicurissima e saldissima ragione

nelle cose stabili assegnate in dote chiamandole fondo dotale. Borgh. Tosc.

§ 7. Fonno de' calzoni, delle brache, e simili vestimenti o altri arnesi: si dice Quella parte che alla forcatura dell' uomo corrisponde. Un pajo di brache, ec. che il rondo loro

infino a mezza gamba gli aggiungea. Bocc.

§ 8. Fondo de diamanti: Quella apparenza che pare che rifletta la vista di chi vi si affissa.

§ 9. Fondo de' diamanti: dicesi ancora La loro profondità, o grossezza. Quando i diamantini hanno fondo, avvegnachè smussati, e spianati in sulla ruota, attraggono molto bravamente dove le tavole, che non han fondo, quali sogliono essere i finimenti delle collane, non vogliono tirare. Sagg. nat. esp.

§ 10. Mettere in FONDO: nell' Arti di metalli: vale Dare interiormente la convessità che richiede il fondo del vaso che si fabbrica. Cortola, martello da mettere in FONDO.

S II. Mettere in Fonno: figur. vale Affondare, Mandare in perdizione, in rovina, in esterminio, in estrema calamità e miseria. Bocc. Vill. ec.

§ 12. Essere, o simili, in rondo: vale Essere, ec. in rovina. Veduto hai quasi ogni nimico in rondo. Franc. Sacch. rim.

§ 13. Fondo: per Superficie della terra sotto dell'acqua del mare. Fondo di fango, di rena, e si dice per esprimere la qualità della detta terra.

§ 14. Fondo: è anche T. dicomando quando l'Ufficiale che comanda la manovra ordina di lasciar cadere l'ancora in mare.

\$ 15. Dicesi Buon FONDO: per dire che La qualità di terra sotto il mare è capace di ritener bene l'ancora, ovvero che è tanto alto da potervi star sicuramente ancorate le navi.

§ 16. Cattivo fondo: cioè Fondo nel quale le ancore arano facilmente, o che le navi non vi stanno bene per qualche altra ragione.

§ 17. Basso FONDO: cioè Poco fondo. § 18. FONDO mal sicuro: cioè Pieno di scogli.

§ 19. Cavar di fondo: vale Cavar d'intrigo, o di calamità. Fidati di lui che egli è persona di cavarti d'ogni fondo. Cecch. Dissim.

§ 20. Dar fondo: si dice del Fermarsi le navi sull'ancora in porto finito il viaggio, o anche nel corso della navigazione. E così navigando ognor per persi Detter poi fondo in questo asciutto porto. Buon. Fier.

§ 21. Dar fondo all' avere, alla roba, o simile: vale Dissipare, Consumare. Avendo dissipato il loro e quel d'altri, e dato fondo

a stabili e mobili. Tac. Day.

§ 22. Dar FONDO a qualsivoglia altra cosa:

vale Dissiparla, Consumarla affatto, Ma se | chieggio Di Lappeggio La bevanda porporina, Si dia FONDO alla cantina. Red. Ditir.

§ 23. Dicesi proverb. Di un gran diluviatore, o di uno scialacquatore: E'darebbe ronno ad una nave di sugghero, cioè Metterebbe in fondo una nave fatta, o carica di sugghero, che per natura sempre sta a galla e non può affondare.

Serd. Prov. Monigl. Dram. ec.

3 24. Toccare il fondo o Andare al fondo o Pescare al FONDO di checchessia: vale metat. Toccare il fondamento d'una cosa, Saperla bene, Chiarirsi in tutto e per tutto, Scoprirne la perfetta verità. Color che ragionando andaro a fondo, S'accorser d'esta innata libertate. Dant. Purg. Sicche tu di' ch' i' ho già tocco il FONDO. Libr. son. Non credo, ch' ei peschi tanto a fondo che basti. Salvin. Spin.

§ 25. Fondo della nave: dicesi Quella parte

dov' è la sentina.

§ 26. Fondo, o piede della vela quadra: dicesi il Lato opposto alla testa o Testata o Invergatura.

S 27. Fondo: parlandosi di Vela latina, dicesi Quel lato che parte dal carro dell'antenna, e va ad unirsi alla balumina.

§ 28 Fondo di un alveo, o simile: dicesi dagl' Idraulici la parte inferiore della cavità su cui scorre l'acqua.

\$ 29. Fondo vivo, dicesi Quando l'acque scorrono egualmente in tutte le sue parti

§ 30. Fondo morto: Quella porzione del letto d'un fiume, fosso, ec. dove l'acqua ristagna o rimpozza. Più comuu. dicesi Gorgo.

§ 31. Non aver nè fin, nè fondo vale Essere immenso, non compreso da termine alcuno. Questo piacer non ha nè fin, nè fondo. Bern. rim.

§ 32 In quel FONDO: posto avverb. vale Alla fin delle fini, Finalmente. La sua caponeria gli butta in faccia, E quel ch'ei ne cavo po' poi in quel fondo. - Tal musica finì po' poi in

quel FONDO. Malm.

§ 33. Fondo: per Fondata, ciò che rimane d'un fluido, o di cosa strutta o stemperata in fondo del vaso. Tutta panno e pesatura, come quella che era il fondo dell' ultima passata d' una storta. Magal. lett.

§ 34. Fondo: T. de' Mugnaj. La macine so-

- pra cui gira quella che è detta il Coperchio. § 35. Fondo: T. de' Legnajuoli, Carrozzieri, ec. Pezzo di legno incassato in un altro. Fondo di fiam ta delle carrozze. - Fondo di sopra. - V. Culata.
- S 36. Fondo del colorito, per Sostanza, Forza, Vivezza. Per fondo del colorito non la cedeva (questa pittura) al ritratto della Gioconda. Bottar. not. Vasari.

\$ 37. A fondo, Che anche si scrive Affon-

do. Posto avverb. vale Nel fondo, contrario di A galla.

§ 38. Andare A Fondo, o al Fondo. Va-

le Sommergersi.

§ 39. Per metaf. Inoltrarsi in checche sia Riconoscere i fondamenti, Volerne sapere il vero. Color, che ragionando, andaro al fondo, S' accorser d'esta innata libertate. Dant. Purg.

§ 40. Andare a FONDO, o al fondo, per metafora, vale Rovinarsi. Canzon, egli è predicar nel diserto A chi per seguir Marte è ito a rondo. Franch. Sacch. rim. Oh sventurati ordini della cavallería, quanto siete

andati al FONDO! Id. nov.

§ 41. Stare a fondo: vale Non galleggiare. FONDO, DA: add. Profundus. Profondo. E cost i rami grandissimi suoi per le FON-DE radici, e barbe non si rompono. Teol. mist.

S 1. Detto di luogo, vale Cavo, Cupo, la cui altezza da sommo a imo è assai notabile. - V. Alto, Profondo. Facciasele la fossa tre braccia fonda in monte, in piano un po' manco . Soder. Colt.

S 2. Per Folto, Spesso, Fitto, Calcato, Stretto. - V. Pieno, Affoltato, Ricalcato, Gremito . Selva FONDA. Dant. Intorno al campo vi si fa una forte e fonda siepe di vimini

d'arbori. Cresc.

§ 3. Pestilenza FONDA, o simili: vale il Colmo della pestilenza, ec. Gron Morell. FONDOLUTO, TA: add. Che ha gran

fondo. Viso di boccale, d'orcin, d'orciuol, di gotto FONDO LUTO. Bellin. Bucch.

FONDURA: s. f. Voc., ant. Convallis. Fondo, Luogo basso e profondo, a guisa di valletta. Fece allora in un luogo, il quale egli sapeva, che aveva un gran fossato, e gran FONDURA . - Era una FONDURA tutta coperta d'alberi, e pose in quella agguato. Vit. Plut. – V. Burrone.

FONDUTO, TA: add. da Fondere; Strutto, Liquefatto, Fuso. I FONDUTI metalli. Fiamm. Tutte le grandi e nobili campane; che erano in quello, fece cadere, e trovaronsi quasi tutte fondute in quel punto, come fossono colate nella fornace. M. Vill. Poi sia fonduto come argento ed oro gittato in forma. Burch.

FONICA: s. f. Grecismo dottrinale, Sinon.

d' Acustica . V

FONOCONTICA: s. f. T.'. Dottrinale. L'arte di dirigere, e propagare il suono e la voce in qualunque modo riflessa, siccome avviene nell' Eco. Conti pros. paes. FONOLOGIA; s. f. T. !Dottrinale. Scien-

za che deduce la natura, la cagione, gli effetti, e la proprietà del suomo da'principi geo-

FONTALE: add. d'ogni g. Fontalis . D'origine; Originale, A guisa di fonte, al quale piglia il fiume il principio. In questo raggio FONTALE nulla cosa immonda puote incorrere. Med. Arb. Cr. Lo spirito vivo, ec. dinanzi dov'è la sensibile virtu, siccome in principio FONTALE, subitamente senza tempo lo ripresenta. Dant. Conv. Perche tua FONTAL vena, giammai non può mancare. Fr. Jac. T.

S. In forza di sost. per Fonte. Occulture in lui figurativamente, in quanto egli è FON-FONTALMENTE: avy. da Fonte; Origi-

valmente. La qual cagione è di Dio, perocchè in lei è tulta ragione, e in lei è fon-TALMENTE l'onestade. Dant. Conv. FONTANA: s. f. Fons. Lo stesso che

Fonte, ed ambedue le voci s'usano indistintamente. Fontana naturale, viva, abbon-devole, limpida, chiara, pura, dolce, pe-renne, fresca, dilettosa, ombrosa. - Fontana artifiziosa, in cui l'acqua fa varj giuochi, schizzando, spruzzando, si disparge in pioggia, si comparte in zampilli, si distende a simiglianza di velo. Fontana d'acqua freddissima. - Ma l'acque de' pozzi, e de' condotti sono malvage per rispetto di quelle delle FONTANE. Cresc. Ne tra chiare FONTANE e verdi prati Dolce cantare oneste donne e belle . Petr. Picciole selve, poi pungenti dumi Si den bramare, e le FONTANE vive. Alam. Colt.

S t. Fonte, o Fontana : per Tutta l'opera d'architettura, con cui si adornano le fon-tane artifiziali. Vasca, o Tassa di una fon-TANA. - Le FONTANE rustiche si conducono di tartari, e di colature d'acqua, ec. nello

stucco si murano le telline, e le colature delle pietre cotte. Borg. Rip.

§ 2. Per Principio, Origine, Cagione; onde alcuna cosa procede, e si mantiene. Solea dalla FONTANA di mia vita Allontanarme.

§ 3. Il Petrarca, figur. poet. ha detto Fontana di beltà, Fontana di pietà, per Beltà, Pietà che non vien meno. È viva FONTANA di misericordia, E madre di grazia, e di

pietate . Lab.

§ 4. Pur per met. detto di Luogo o cosa abbondante, copiosa di checche sia. Acri, ec. FONTANA, e porto era d'ogni mercatanzia. -Le nobili virtù della magnanimità, e della grata liberalità FONTANA di benefici . G. Vill. Come potremo noi oggimai essere diliberati, dapoiche è morta la FONTANA di tutta cavalleria. Tav. Rit. Tullio FONTANA di parlare.

FONTANALMÈNTE: avv. Da fontana;

di Dio, che è la verità stessa FONTANALMEN-TE, cessano tutti quei varj ed incerti ragionamenti, ec. - Perciocchè cagioni FONTA-NALMENTE di vita. Salvin. disc. Sostanzialmente, e fonta almente nel primo unico, e sommo bene si trova. Salvin. pros. Tosc.

FONTANELLA: s. f. Fonticulus. Dim. di Fontana. Tralli sassi spicciava una piccola FONTANELLA fresca e sempre chiara. Vit S. Ant. Fontana, o rio vi corra, che soave trapassando faccia basse FONTANELLE. Pallad.

S I. FONTANELLA della gola: si dice Quella parte della gola, dove ha principio la canna. A sospendere l'ugola lega in uno panno sale caldissimo, e poni sull FONTANELLA del collo. Tes. pov. Or qui si consideri, che utilità può portare l'unger tutto giorno il naso, le tempie, la FONTANELLA della gola. Red. Oss. an.

S 2. FONTANELLA: nome d' una vena del garetto del cavallo, del bue e simili. La quale (infermità) induce ensiamento intorno alla vena maestra che si chiama fontanella. - Se colla mano o col dito saranno percossi (i buoni) sopra le FONTANELLE che sono allato all'anche. Cresc.

§ 3. Fontanella: per Cauterio, Rottorio. E se questo non giova, si apra col fuoco vivo una fontanella nel braccio. Libr. cur.

malatt.

§ 4 FONTANELLA: T. Anatomico. Nome che si dà alla sommità del capo de' bambini, là dove si riuniscono le suture.

FONTANELLO: s. m. Sorta di fico. Eranvi i verdini, ec. dragoncelli, FONTANELLI, forse

dalla lagrima, ec. Salvin. pros. Tosc. FONTANEO, NEA: add. Fontanus. Di fonte. L' orto che al cielo temperato soggiace e di FONTANEO umore innassiato, ec. Cresc. In alcuni testi però si legge Fontano.

FONTANÈVOLE: add. d'ogni g. Che ha

fontane; Fontanoso. Salvin. Iliad. FONTANIÈRE: s. m. Aquilex. Custode dell'acque delle fontane, o che soprintende alle fontane, alla loro fabbrica, e mantenimento. -Vi è là in un luogo nascosto certo maneggiator de rigiro che si chiama il Fontaniere. Bellin. Disc. Volgendo dolcemente, rivolgendo L'occhio soave FONTANIER d'amori. Salvin. disc. Qui per. simil.

FONTANINO, NA: add. Fontanus. Di fonte, D. lle fontane. Ninfe .... FONTANINE, correnti. di rugiada vestite. Salv. inn. Orf.

FONTANO, NA: add. - V. Fontaneo. FONTANOSO, SA: add. Fontanevole. Salvin. Iliad.

FONTE: s. di doppio genere. Fons. Fontana, luogo dove scaturiscono acque - V. Fontana. Dintorno alla fonte si posero a sedere Fontalmente, Originalmente. Dove si tratta | - L'acqua che soprabbondava al picno della

FONTE. Bocc. nov. Ed entrata nel chiaro FONTE, tutta infino alle gola si mise nelle bell' acque. Amet. Poi nella bella FONTE si specchiava Ninf.. Fies. Come se altri volesse dire che coi bisbilj dell' arte magica gli snelli ruscelletti ritornassero a' FONTI. Fir. As. Conserva d'acqua che si ragunava quando pioveva, per far gittare fonti posticce a certi tempi. Vas. § 1. Fonte, e Fontana: dicesi anche Quel-

l'edifizio che serve per lo scolo, e per l'ornamento dell'acque d'una fontana. Una ponte

di marmi bianchissimi.

S 2. Per met. Principio, Origine. Ne per duo' fonti solo una favilla Rallenta dello' ncendio. - Qualcuna d'este notti chiuda omai queste due fonti di pianto. - Tu partoristi il FONTE di pietade. Petr. Or se' tu quel Virgilio e quella FONTE, Che spande di parlar

si largo fiume? Dant. Inf.

§ 4. FONTE: Baptisterium. Il vaso dove si tiene l'acqua battesimale; ed in questo significato s' usa più comun. in g. masc. E Giannotto il levò del sacro FONTE. Bocc. nov. Poichè le sponsalizie fur compiute Al sacro fonte intra lui e la fede. - Ed in sul fonte Del mio battesmo prenderò il cappello. Dant. Par. Prima il conte di Fiandra che l'aveva levato a' fonti e con lui più baroni di Francia gli si rubellarono. - Si battezzò, e dal detto Carlo fu ricevuto alle FONTI. G. Vill.

S 4. FONTE : in T. di Marineria. vale Lo stesso che Boccaporto ma più propriamente Il

boccaporto maggiore.

§ 5. Rendere a fonte le orine: dicono i

Medici dell' Orinare liberamente .

§ 6. Andare al FONTE: Figur. si dice Dell'origine delle cose, Del principio di checche sia.

§ 7. Vedere alcuna cosa in FONTE: vale. Vederla autentica e originale, Cercar di saperla da'suoi principj. Queste cose se non le potete vedere in FONTE, vedetele derivate e tradotte il meglio che potete. Car. lett.

FONTICELLA: s. f. Fonticulus. Dim. di Fonte, Fontanella. Sedendo sul margine d' una fonticella erbosetta e fresca. Fr. Giord. pr.

FONTICINA: s. f. Dim. di Fonte. Fonticella, Fontanella. Giù per qualche balza, per la quale corra una fresca FONTICINA. Libr. cur. malatt.

FOR, FORA, FORE, e FORI. - V. Fuora. S. For : in composizione d'altra parola significa Male, come Forfare, Forfatto, For-

FORA: s. f. T. de'Pettinagnoli . Strumento per pareggiar il pettine da Parrucchieri dalla parte del rado.

S. Fora: è anche voc. poet. e del verbo

Essere che in prosa dicesi Sarebbe

FORACCHIARE, e FORACCHIARE: v.

che anche dicesi Bucacchiare. Cacio secco e FORACCHIATO. Cresc. I' mi sentii cost bucare il cuore Come stu'l foracchiassi col balestro . Luig. Pulc. Bec.

S. Foracchiare, e Sforacchiare: significa anco Pungere e ripugnere frequentemente

con checchessia. Red. Voc. Ar.

FORACCHIATO, TA: add. da Foracchiare. Discendemmo a mano stanca Laggiù nel fondo foracchiato, ed arto. Dant. Inf. Fo-RACCHIATO, Ed arto, cioè stretto e pieno di fori. Dant. ivi.

FORAGGIAMENTO: s. m. Procacciamento di foraggio. Voce nuova, usata da Scrittori da qualche merito in fatto di lingua.

FORAGGIARE: v. n. Pabulatum proficisci. Andar per foraggio. - V. Foraggio. Per le crudelitati delle sue masnade che FORAG-GIAVANO per la campagna. Guid. lett.

FORAGGIERE: s. m. Che foraggia. Voc. Cr. FORAGGIO: s. m. Commeatus. In generale significa Vettovaglia, ma propriamente Provvisione di fieno, paglia, vena, e simili per lo bestiame, particolarmente nella guerra. Dugento cavalieri, ec. andando per foraggio furono sconfitti al ponte a Lensa. - E più altro navilio grosso e minuto da portar PORAGGIO e altro guernimento d' oste . G. Vill.

S. Foraggio da soldati: per l'Atto di fo-

raggiare. Baldin. Dec.

FORAINO, NA: add. Voc. aut. Forense, Del foro. Uomo FORAINO, Cose mondane e

FORAINE, Piati FORAINI. FORAME: s. m. Foramen. Buco piccolo.

FORAME della botte. - I FORAMI grandi verso'l verno di cera (le pecchie) riturano. Cresc. Vengono al luogo dove sono certi FORAMI, e altrettante boci, risponsi della Sibilla. Virg. Eneid. Quando la pupilla, cioè il forame che è nel nero dell'occhio a tanto appare, che si allarghi. - I FORAMI del naso andando in su, in due si dividono . Volg. Ras. § 1. Forame': oggi comun. si dice il Buco

del culo. E talora si prende per tutto il cu-lo. Non hai danari? grattati il forame.

Burch.

§ 2. FORAME: per Finestra, Apertura. Breve pertugio dentro dalla muda, ec. M'avea mostrato per lo suo forame Più lune già. ec Dant. Inf.

§ 3. FORAME ovale : dicesi da' Notomisti Quel foro dell' osso temporale, per cui passa

l'arteria detta Carotide.

FORAMELLO: s. m. Sciolus . Frugolino , Frugoletto; e s'intende d'un Saccentino, Presuntuosello che s'ingerisce in tutto, e contraddice in tutto. Questi tali FORAMELLI e tignosuzzi che vogliono contrapporsi a ognuno, a. Perforare. Forare con ispessi e piccoli fori, | si chiamano ser saccenti, ser sacciuti, ec.

Varch. Ercol. Tu hai trovo di questi FORA-MELLI che fanno il ser saccente, o il tutto

sale . Malat. Tina.

FORAMETTO: s. m. Foramen angustum. Dim. di Forame. In questo forametto ter-mina l'intestino del lumacone. - Per questi due forametti esterni, ec. esso piglia l'acqua. Red. Oss. an. Affine di trar juora dal-le cavità e da ronametti, ec. quelle materie salmastre e nitrose. Red. cons. FORAMINOSO, SA: add. Foraminosus.

Crivellato, Bucherato, Foracchiato, Pieno di forami. L'acqua che per la rara e fora-MINOSA terra s' incaverna, e sgorga, e raggirasi, ec. non manderà da se a guisa delle eolipile di Vitruvio vento gagliardo. Salvin.

FORANEO, NEA: coll'O largo, add. Fo-

rensis. Del foro, Forense. Voc. Cr.

S. Per Volgare. Quelli che meglio vagliono di te per alcune grazie FORANEE, o per nobilezza, o per prodezza, o per ricchezza o per senno. Tratt. pecc. mort. FORANO, NA: add. Estraneo, Foraneo. Gli

Fiorentini in cotale congientura in molto maggiori FORANI affari occupati, ec. Stor. Semif.

FORANTE: add. d' ogni g. Che fora . Del Papa nat. um. secc.

FORARE: v. a. Perforare. Bucare, Far fori, o buchi con checchessia; Pertugiare, Traforare, Straforare. - V. Perforare, Foracchiare, Trapanare. Chi facesse le macini belle, e fatte legare in anella prima che elle si fonassero, ec. n'avrebbe ciò che volesse. Bocc. nov. La molle acqua FORA la dura pietra. Filoc. Forò la mano dall'un lato all' altro. Passay. Forata canna. Amet. Un altro che FORATA avea la gola. Dant. Inf. Si potentemente il gittoe, che mortalmente ne fedio Ulisse FORANDOLI le coste col detto colpo. Guid. G.

S. Per Passare oltre, Penetrare a dentro. Solo nato forava i diserti. Vit. S. Gir. Colle redini abbandonate corrono sopra li nimici, dirompono gli ordini, e FORANO le schiere.

Liv. M.

FORASIÈPE: s. m. Uccelletto piccolo, così detto dal becco aguzzo, e dallo star nelle siepi. Il forasiere con altro nome chiamasi Scricciolo.

S. Per simil. Uomicciattolo. Un certo Fo-BASIEPE, un tal gobbuzzo, Ardito, impronto

e par tutto malizia. Bellin.

FORASTICO, CA: add. Che fugge ogni compagnia, Rubesto, Impraticabile. Se il Pastore dell' anime apparirà sempre solingo nel vivere, sempre fuggitivo, sempre FORAstico, ec. per lo meno egli non avrà sembiante amabile di pastore. Seguer. Parroc. instr.

FORATA: s. f. voce disusata, Foratura, Foro. Specialmente, guatava e le stimmate e le forate ch'egli aveva riceuto nel corpo suo. Vit. S. M. Madd.

FORATERRA: s. m. Strumento da far buchi, o fori nella terra, ad uso di piantare alberi piccoli, o piantarelle. FORATERRA, che & uno strumento di ferro trovato primamente da me. Cresc.

FORATO: s. m. Foramen. Buco, Foro, ed anche Ferita; ma è voce antiquata. E mostrò nel suo petto tanti forati, che nullo

uomo lo potea credere. Vit. Plut. FORATO, TA: add. da Forare, Pertugiato, Bucato. Il maestro rimase con grande afflizione per la mano FORATA e arsa. Passav. E qual forato suo membro e qual mozzo Mostrasse ec. Dant. Inf.

S 1. Per simil. si trasferisce all' animo, all'intelletto, ec. ed esprime Vizio, o disetto; onde Non aver che fare con chi ha il capo forato, vale Non aver che fare con chi ha poco cervello.

§ 2. Ricever una cosa con coraggio, o sia animo forato e pertugiato : vale Riceverla con animo ingrato e dimentichevole.

FOR TOJO: s. m. Strumento con cui si

fora . Voc. Cr. FORATORE: verb m. Chi fora . Voc. Cr. S. Per Foratojo, Strumento con che si fora. Piglia quel FORATORE con che forasti gli altri fori, o un altro che sia così grosso come quello. Libr. Astrol. FORATURA: s. f. Perforatio. Forata, Il

forare. Cr. in Forata.

FORBANNUTO : s. m. voc. ant. Exilio damnatus. Bandito, Esiliato. FORBICE. - V. Forbici.

FORBICÈTTE: s. f. Forficulæ. Dim. di Forbici. Si taglino cotali erbucce colle FOR-BICETTE minutissimamente. Libr. cur. malatt. Mira là mille strumenti, forbicette, e rasuini, e mollette e spazolini per pulire orecchi e denti , ec. Fag. rim.

FORBICI: s. f. plur. Forbice; stru-FORBICIA: s. f. Forfices. ( mento di ferro da tagliar panno, tela e simili, fatto d'una lama di ferro ripiegata nel mezzo, la quale ripiegatura detta calcagno, fa ufficio di molla, e le due parti rappresentano due col-telli che si riscontrino col taglio, e stretti insieme mozzano tutto ciò che vi s'interpone. Le parti delle rorbici sono l' Aste gli Anelli, le lame, l'imperniatura o Chiodo passante. - V. Lama. Alcune FORBICI hanno un fodero d'acciajo . - Forbice, strumento che a tosare si adopera. Borg. Arin. Fam. S. I. Forbici di zecca. Forbici grosse, di

varj artefici. Cesoje .

\$ 2. Per simil. Foresce si dicono Le bocche

degli scorpioni, de' granchi, dei gamberi e di altri simili animali . Red. Ins.

§ 3. Per la Tagliatura o tosatura che fauno le forbici. Tutte eguali di peso, e di corpo, e perciò più atte a scoprire, o forbicia

o falsità . Day. Mon.

§ 4. Le forbici de' Cimatori sono specie di Cesoje grandi, composte di due coltelli, le cui braccia si terminano in due gambe le quali sono unite per mezzo d'una molla conformata in figura di anello, la quale serve per aprire a coltelli.

§ 5. Forbici: si dice anche a Chi è ostinato nel dire, o nel voler fare quello che gli è vietato. Come per esempio. Io t' ho detto, che tu non faccia la tal cosa, e tu forbice, cioè Tu ostinato l'hai voluta fare ad ogni modo. Dicono che venga da una donna ostinata, e capona, la quale aveva chiesto al marito un par di Forbice, e non aveudogliele il marito mai comprate, ella ad ogni cosa che il marito le domandava rispoudeva Forbice; finchè impazzientito da sì sciocca ostinazione la butto in un pozzo, dove nel punto ancor d'affogare, non potendo gridar colla bocca, cavando le mani fuori dell'acqua, accennava Forbice colle dita alzate ed allargate in tal figura. E dagli e picchia, risuona e martella, Ma forbice, l'è sempre quella bella. Malm.

§ 6. Essere, o Avere uno nelle FORBICI: il che dicesi anche Averlo nell' unghie: vale Averlo giunto, ed essere in tuo arbitrio, e in tua podestà il farne di lui quello che tu vuoi. Ci si vorria tagliare il collo, se quando noi n' aviamo uno di voi nelle for-BICI, noi non lo tosiamo a modo nostro.

§ 7. Per met. Essere in dubbio, o ritrovarsi in qualsivoglia modo alle strette. Debba ora in fra le forbici del dubbio sospeso rimane-

re. Buon. Fier.

§ 8. Condurre uno nelle forbici: vale Condurlo nell'inganno, nel pericolo. Celso cede passo passo, conduceli nelle forbici. Tac. Day. Ma ne doleva sino al cuore a quelli amici da buon tempo, che lo avevano condotto in queste forbici. Fir. nov.

FORBICINA: s. f. Bidens tripartita Lin. Nome volgare d'una Pianta annua che nasce ne' luoghi acquitrinosi, o umidi, i cui semi si attaccano alle vesti de' passeggieri, ed alla lana delle pecore. Da' Francesi è detta Cana-

pa acquatica.

S. FORBICINE: Forficulæ. Dim. di Forbici. Conforme sono le FORBICINE da tagliarsi l'un-

ghie . Zibald. Andr.

FORBICIONI: s. m. plur. Accr. di Forbici. Lingue più taglienti de' Forbicioni de' maestri di lana. Guitt. lett.

FORBIRE: v. a. Expolire. Nettare, Pu-

lire, Far bello; e parlandosi di metallo Lustrare. Forbine viene dal Provenzale For. bir. Red. Voc. Ar. Anche se ugnerai gli arnesi del legno, ec. quanto gli forbirat, di-venteranno più belli. - Anche se n'ugnerat ogni ferro, ma prima il FORBIRAI bene. Cresc. La bocca sollevò dal fiero pasto, Quel peccator FORBENDOLA a' capelli . Dant. Inf.

S 1. FORBIRSI : n. p. Nettarsi, e per simil. si dice degli occhi, e vale Ascingarli. For-BITI le lagrime, e vedi quel che tu fai.

§ 2. Pur per traslato Forbirsi di checche sia, vale Cacciarlo da se, Tenersene lontano. De'lor costumi fa che tu ti ronni. Dant. Inf.

FORBITEZZA: S. f. Elegantia del Politezza, Eleganza dello stile, della dicitura. Ma questa stessa lode di finezza, di giudicio e di forbitezza di dire, ec. perchè non anzi sprone è a frequentemente operare? Salvin. pros. Tosc.

FORBITISSIMAMENTE: avv. Pulitissimamente. Scrivere FORBITISSIMAMENTE in pro-

sa e in verso. Salvin. disc.

FORBITISSIMO, MA: add Sup. di For bito . Nettissimo . Pulitissimo . Mi farò a discorrere brevissimamente de' miei, per cos? dire, amori verso la nostra, ec. FORBITISSI-MA e Toscana favella. Salvin pros. Tosc. E'ci vogliono di quei medici, che pettoruti, rigogliosi e riscaldati da FORBITISSIMA sapienza, possono ogni giorno correre dieci, e dodici carriere, ec. Red. cons.
FORBITO, TA: add. da Forbire. Netto,

Pulito. Fino acciajo forbito. G. Vill. Forbite Spade, - V. Spada. Qual sulle trecce bionde, Ch' oro forbito, e perle Eran quel di a vederle. Petr. Egli non è alcuno sì FORBITO, al quale io non ardisca di dire ciò che bisogna. Bocc. nov.

S. Forbito: parlando di Favella, Stile, e simile vale Terso, Purgato, Elegante. A miglior fine le forze della pura, forbità, ed efficace e animata dicitura rivolgono. Salvin. Pr. Tosc. - V. Forbitissimamente .

FORBITOJO: s. m. Penicellum. Strumento con che si forbisce. Molto vilifica Iddio i nostri detrattori, poichè delle lor lingue fa FORBITOIO, e strofinacciolo delle nostre mac-

chie. Cavalc. Pungil.

FORBITORE: verb. m. Che forbisce. -V. Forbitrice.

S. FORBITORI d'arme : diconsi Spadaj, Ar-

majnoli FORBITRICE: verb. fem. Che forbisce

Cavalc. pazienz.

FORBITURA: s. f. T. dell' Arti di metalli. L'atto di forbire e Lo stato della cosa forbita. La forbitura si fa principalmente collo smeriglio.

FORBOTTARE: v. a Verberare. Dar busse, Dar colpi, Dare percosse più, e più volte; e viene da Botta, voce Toscana Che vale Colpo e Percossa, aggiuntovi la sillaba For, come in Forfare. Red. Voc. Ar. E'l veglio pur colla mazza di ferro Ritocca, e suona,

e martella e FORBOTTA . Morg. S. Figur. vale Ingiuriare, Dir male. FORBOTTATO, TA: add. da Forbottare. E cost forbottato (il Vescovo) si torno al Vescovado. Franc. Sacch. nov.

FORCA: s. f. Bidens. Bastone lungo intorno a tre braccia, che ha in cima due, o tre rami, detti rebbj, che s'aguzzano e piegano alquanto: s' adopera per mettere insieme, e rammontar paglia, fieno, o simili. Forca da paglia, da fieno, ec. - E sono a te come

la FORCA al fieno. Pataff.

S 1. Forca per simil. di Qualsivoglia cosa biforcata. La terra cuopra si la FORCA, che paja, che tre ramuscelli del fico escano della terra spartiti. Pallad. Nel vano tutta sua co-da guizzava, Torcendo in su la venenosa ronca: Dant. Inf. Cioè: La coda biforcata, o fatta a guisa di forca. Che sta nel lago dalla Fonca in giuso. Bern. Orl.

§ 2. Pur per simil. si chiama FORCA Quella strada la quale si spartisce in due. Ebbe due

postierle, l'una alla rosca di Campo Car-bolini, l'altra, ec. G. Vill. § 3. Per lo Patibolo dove s' impiccano i malfattori, fatto di due legni fitti in terra, sopra de' quali se ne posa un altro a traverso, a uso d'architrave, E più spesso si usa for-che nel numero del più, forse perche in antico ciascuno de' colonnelli non era altro che un pezzo di legno biforcato. Fece rizzare un pajo di forche, e quivi lo fece appiccare. Pecor. Bando dato delle forche. - Campar dalle forche. - Condannare, menare alle forche. - Rizzare, Drizzare, Piantar le forche per giustiziare. - Essendo da' famigliari me-nato alle forche. Bocc. nov. E in quello rizzaron le Forche e feccion la giustizia. G. Vill.

§ 4. Andare alle FORCHE: vale Esser condotto alle forche per esservi impiccato.

§ 5. Mandare alle FORCHE, Raccomandare alle FORCHE o simili: Locuzioni d'imprecazione, colle quali si licenzia altrui, lo stesso che Mandare alla malora. Mogliama è così montata in bestia, ch'ella la caccerà alle FORCHE . Cecch. Stiav.
S 6. Va alle Forche : che anche assol. si

dice, Alle FORCHE: maniera pure imprecativa, e di abborrimento. Va alle говсне, lie-

vati di qui . Ar. Supp.

§ 7. Esser tra le forche, e Santa Candida: lo stesso che Fra l'incudine e'l martello, cioè Pericolare per ogni verso. Franc. Sacch. nov.

§ 8. Avanzo di FORCA: dicesi di Persone di mal affare.

S 9. Forca: dicesi ad Uomo per inginria, quasi degno di forca. Giannino, o Giannino: questa forca non se ne leva mai la mattina. Varch. Suoc.

§ 10. Da forche: posto in forza d'aggiunto, vale lo stesso che Degno di forca. Ch'io ti farò, per Dio, caro costare Quelle parole discortesi e sporche, Ch' hai dette di colei, ghiotto da forche. Bern. Orl.

S 11. Fare FORCA: dicesi da' fanciulli allorchè tralasciano la scuola che anche si dice

Inforcare. Voc. Cr.

S 12. Far le FORCHE: vale, Far moine, vezzi, finte carezze, o lusinghe con gesti, o con parole per indurre alcuno a far checche sia; ed è specie d'adulazione propria di fan-ciulli e di femmine. Intorno ti farà per questo fine Un milion di FORCHE e di moine . Malm. E fra l'ajuto del prete e fra che ella seppe fare le FORCHE bene, il buon uomo le promesse la limosina. Fir. As.

§ 13. Fare le forche : vale anche Fingere, Simulare, cioè Sapere una cosa e negare, o infigersi di non saperla, o biasimare uno per maggiormente lodarlo; il che si dice ancora Far le lustre, e talvolta le marie. Io dubito che questa non sia una ragia, e che costui non faccia le forche per non parere.

Varch. Suoc.

§ 14. Forca : in Marineria è un Comodo fatto di Pruvavia all'albero di maestra, per sostenere l'estremità degli alberi e pennoni di rispetto che posano coll'altra estremità sul castello di prua.

§ 15. Forca: dicesi anche da' Contadini un Grosso pezzo di legno che serve per timone

a un carro di buoi.

§ 16. Forca: che alcuni dicono anche Forcaro. T. delle Saline. Ordigno di tre legni formanti un tripode da piedi , e congegnati strettamente in cima, donde cade un laccio al quale sta appeso il Catamaglio.

FORCACCIO: s. m. T. Marinaresco. Nome che si dà agli ultimi madieri più stretti d'angolo, che si stabiliscono nella ruota dalla

parte di dentro.

FORCARO: s. m. T. delle Saline. - V.

Forca

FORCATA: s. f. Parte del corpo timano, dove finisce il busto e comincian le cosce, dalla simil. della forca. Inforcatura. E puro argento son le braccia, e'l petto. Poi è di rame infino alla FORCATA. Dant. Inf.

S. FORCATA: dicesi a Tanta paglia, o altro, quanto sostiene e lieva in un tratto una

forca. Voc. Cr. FORCATELLA: s. f. dim. di Forcata piccola quantità di paglia, o altro, presa con una

piccola forca. Maggiore aperta molte volte impruna Con una forgatella di sue spine L'uom della villa, quando l'uva imbruna. Dant. Parg.

FORCATO, TA: add. Forcato. L'ultime due guaine delle femmine terminavano pure ne' due rebbj della coda forcata. Red. Oss. an.

FORCATÜRA: s. f. Forcata, Inforcatura. La cui testa era d'oro, le braccia e'l petto d'argento, poi di rame infino alla FORCATURA. Com. Inf.

FORCE, e FORCI: s. f. pl. sincop. da Forfice; usato così per la rima. Lo tempo va d'intorno colle force. Dant. Par. cioè colle forbici. Bisogna che la satira le forci adoperi e raffili il nostro manto. Jac. Sold. sat.

FORCELLA: s. f. Forcicula. Dim. di Forca. Piccol ferro, Legno o simile biforcato. E poi i tralci si stendono, e intra vite e vite una forcella piccola si ponga. Cresc. Sprone con forcella da regger le docce de tetti.

§ 1. Forcella: per la Bocca dello stomaco dove finiscono le costole. – V. Sterno. Forte spronando, l'asta alla forcella del pettignon gli pose. Ciriff. Calv. Che l'uom senta la forcella leggiera, perciocchè non si possono nè mica cuocer appunto insieme. M. Aldobr.

S. 2. Per Fauci. La bocca della mia lingua parlerà nelle mie forcelle. Mor. S. Greg. Il mantello è una veste lunga increspata da capo, e s' affibia alla forcella della gola con uno, o due gangheri. Varch. stor.

§ 3. FORCELLA: dicesi da' Macellaj la Parte che è immediatamente sotto il collo della parte del petto, Punta di petto.

S 4. FORCELLA: dicesi pure da' Notomisti il Biforcamento della parte inferiore della vulva.

§ 5. Forcella del registro: diconsi dagli Oriuolaj Que' pernuzzi che sono attaccati al rastrellino del colisse, fra' quali passa lo spirale per regolar l'oriuolo; e Forcella del pendolo Pendolino attaccato all'ancora o all'aste.

dolo Pendolino attaccato all'ancora o all'aste.
6. Forcella. T. de' Legnajuoli. Nome generico di tutti i ferri grandi o piccoli da scorniciare, i quali per essere incavati, fanno lo sguscio. Forcella è pialla col taglio a somiglianza della lettera C. Voc. Dis.

FORCELLÀTA: s. f. T. de' Naturalisti. Specie di pianta che nasce nel mare, così detta dalla biforcatura delle sue rame.

FORCELLETTA: s. f. Furcilla. Dim. di

Forcella . Voc. Cr.

S. Per lo stesso che Forcatella. E alcuna volta racchiudono si piccolo buco, che una forcelletta di spine lo tura. Com. Purg.

FORCELLÙTO. - V. e di Forcuto.

FORCHE. - V. Fuorche.
FORCHEGGIARE: v. n. Far forca, Biforcarsi; voce bassa e poco usata, sebbene molto

espressiva. In che foggia ti hai a conciar le trecce, e come a trarne fuora una ciocchetta che forcheggi per la fronte, o intorno all'occhio. Aret. rag.

FORCHETTA: s. f. Furcula. Dim. di Forca.

Voc. Cr.

§ 1. Talora è detto altrui per ingiuria. Ele FORCHETTA, FORCHETTA, io ti so dir cavezza. Salv. Granch.

§ 2. Forchetta: per Leguo biforcato. Aveano forchette dintorno e di sotto, che le so-

stenesse. Sen. Pist.

§ 3. Per simil. detto anche di figura o cosa rappresentata a modo di linea biforcata. Pittagora aggiunse all' abbiccì il fio, e fral' altre figure appropria il gambo di sotto al fanciullo nella sua adolescenzia, e quando viene crescendo in su, giugne alla forenetta del fio. Franc. Sacch. opp. div.

S 4. Forchetta: Fuscinula. Quel piccolo strumento d'argento, o d'altro metallo con più rebbj, col quale s' infilza la vivanda per mangiare con pulitezza. Forcina. I rebbj della forchetta oggi più comun. diconsi Punte. Alcani dicono anche Rampino. Codolo della forchetta. - Forzierino, dove e' tiene la forchetta e i cucchiaj d'ariento. Salvin. Spin. ec.

§ 5. Favellare in punta di forchetta: vale Favellare troppo esquisitamente, leccatamente,

affettatamente.

§ 6. Forchetta: T. di Chirurgia. Strumento ad uso di alzare, e regger la lingua de' bambini nel taglio del scilinguagnolo.

§ 7. Forchetta: T. degli Oriuolaj. Pezzo che ricevendo la spranghetta del pendulo in una spaccatura, situata nella di lui parte inferiore, piegata ad angolo retto, le comunica l'azione della ruota, e la fa muovere costantemente in un medesimo piano verticale.

un medesimo piano verticale.
FORCHETTIERA: s. f. Custodia di forchette
da tavola; e anche le forchette medesime entro
la lor custodia. Salvo una forchettera, e cucchiajera, che anche bene spesso era dal comu-

ne, ec. donata. Borgh. Mon. Fier.

FORCHETTO: s. m. Ogni asta che abbia due rebbj in cima. Tengono gli strumenti puliti e netti, e per frugar fornelli rampi, padelle, forcultule rastrelli. Cant. Carn.

S, FORCHETTO: dicesi oggidi un Lungo pezzo di legno, armato di due punte di ferro, attaccato alla stanga della carrozza, il quale si manda giù nelle salite, acciò non possa dare indietro. Il forchetto all' Inglese è con nocella e mastiettato. - V. Esse.

FORCHETTONE: s. m. Accr. di Forchetta; Forchetta grande, Salvin. Fier. Buon.

FORCHIUDERE, e FUORCHIUDERE: va. Chiuder fuora; Vietar l'ingresso. Le folli vergini, verchè non empierono bene le lor

lampadi di quest' olio, furono rvorentuse dalle nozze. Tratt. Cast.

S. Figur. Escludere, Rigettare, Rifiutare, Non ammettere. Per li preti son forchiusi i contumaci. Dif. Par.

FORCI. - V. Force. FORCINA: s. f. Furcula. Dim. di Forca; Legno biforcato; Forchetta. E'nsino jeri parecchi scroccatori, a furor di staffili e di PORCINE, saltando le scalce dello spedale, preteser quà rinfrescamento i ghiotti. Buon. Fier.

§ r. Per Quello strumento che regge il mo-

schetto. Voc. Cr.

§ 2. Per Quel piccolo strumento d'argento o d'altro metallo, con cui per pulitezza s'infilzano le vivande. Oggi più comun. Forchetta. Sembrar sulla forcina in aria starne. Ar. sat. Alla FORCINA ed al cucchiajo dar mano. Buon.

FORCIPE: s. m. dal Lat. Forceps. Tanaglia. Alcuni con la forcipe a due mani Tengono ferma la cadente massa, E la rivolgon

su la salda incude. Rucell. Ap.

FORCOLO: s. m. Istrumento villereccio a guisa di forca. Avvezzo a maneggiar per la foresta Or la zappa, ora il forcolo, or la

pala. Buon. Tanc.

FORCONE: s. m. Tridens. Propriamente Asta, in cima alla quale è fitto un ferro con tre rebbj. Anche (del legno dell'olmo) se ne fanno forche e forconi, e assai convenevolmente tutti gli strumenti che richieggon tenacità e fermezza. Cresc.

FORCOSTUMANZA: s. f. Voc. ant. Cat-

tivo costume.

FORCUTAMENTE: avv. Instar furcæ. A guisa di forca. Del pugno che chiuso era, due dita forcutamente levando inverso il cielo,

così incominciò, e disse, ec. Bemb. Asol. FORCUTO, TA: add. Bifidus. Che ha forma di forca, o rebbj, come la forca. Ad un FORCUTO legno, mentre io correva, non so come s' avvilupparono. Fiamm. Chi mazza ha, chi baston grande e forcuto. Bern. Orl. Chi la branca sceglie, sia ben FORCUTA, e di grossezza almeno, quanto stringe una mano. Alam.

FORCUZZA: s. f. Dim. di Forca, ma per lo più è aggiunto ad uomo per ingiuria. L'accordo è fatto, forcuzza: impiccatello. Lasc. Streg

FORE. - V. Fuora.

FORELLINO: s. m. Foramen exiguum. Dim. di Foro. Piglia una calderuola di rame, in che cappia libbra una d'acqua o libbra e mezza, e fanel fondo un forellino. Libr. A-

FORENSE: add. d'ogni g. Forensis. Del foro, Attenente al foro. Non so come da quella

FORENSE facoltà, ove molte volte la verità si maschera, ec. Salvin. disc. Attitudine che si appella pratica forense. Fag. Com.

FORESE: add. d'ogni g. usato anche in forza di sost. Rusticus. Che sta fuori della città o della terra; Contadino: contrario di Borghese. Avvegnachè io sia nato di vile e FORESE schiatta, la mia generazione non è vota in ogni modo di nobilitade. Arrigh. Il seme della saggina, ec. massimamente è buono a' foresi che di continue fatiche s' esercitano. Cresc. Le loro femmine sono belle foresi, liete, e piacevoli, tutte festose e innamorate. Cron. Morel Si vestì come un forese. Franc. Sacch. nov. Canto delle Foresi di Narcetri. Cant. Carn. tit.

FORESELLO: | s. m. Dim. di Forese; FORESETTO: | Contadinello, Contadinotto, Villanello. Allora que' filosofi che credevano che questi fosse come uno cotale ro-RESELLO senza lettera, ec. Coll. SS. PP.

FORESÒZZO, ZA: s. Contadinotto, e per lo più si dice di Leggiadra contadina; villanella, Contadinella, Forosetta. La quale nel vero era pure una piacevole e fresca fo-RESOZZA, brunazza, e ben tanchiata. Bocc. nov. FORESTA: s. f. Sylva. Boscaglia; Selva

grande, Luogo deserto separato dalla congre-gazione degli nomini. - V. Bosco, Solitudine. Foresta ombrosa, oscura, orrenda, densa, aspra, selvaggia, riposta, taccita, solitaria. Arrivato di notte in una foresta. - In una FORESTA cacciando, uccise Silvio. G. Vill. Avendo ordinata sua caccia a una foresta. M. Vill. Cavalcando questo cavaliere per una gran FORESTA. Nov. ant.

FORESTARIA, FORESTERIA, e FORE-STIERIA: s. f. Advenarum cætus. Moltitudine e quantità di forestieri. La foresteria che concorreva da un punto a un altro in estremità.

Cron. Morel.

S 1. Per Luogo o stanza dove si mettono ad alloggiare i forestieri; e si dicono propriamente quelle de' Frati. Allora l'abate la fece menar nella foresteria fuor del munistero. Vit. SS. PP. Gli ha ritirati in casa, assegnando a questo atto un luogo appartato con nome d'ospizio, o di foresteria Borgh. Vesc. Fior.

§ 2. Per Qualità di forestiere. Arebbe scoperto la venuta di fuori, e dirò così, la ro-

RESTERIA. Borg. Tosc.

FORESTIERAMENTE : avv. Da Forestiere ; A modo di forestiere. Arrivato in Roma, comincio a viverci forestieramente. Fr. Giord.

FORESTIERAJO: s. m. T. Monastico. Colui che ha l'uffizio di accogliere e far scrvire i forestieri. Postisi a cena, vene il forestie-RAJO. - Scusossi che ciò avveniva per ignoranza de' forestieraj. - V. Foresteria.

FORESTIÈRE, e FORESTIÈRO, RA: add. usato sovente in forza di sost. Advena. Straniero; D'altra patria, o d'altro luogo che di quello, ove si trova. - V. Estraneo, Estero. Non altrimenti che ad un can forestiere tutti quelli della contrada abbajano adosso. - Grave m'è lei sentendo qui forestiera, e senza ajuto, e senza consiglio, morendomi io, ri-manere. Bocc. nov. Negli anni di Cristo 1207. i Fiorentini ebbono di prima signoria fore-stiera. - Erano artefici minuti, ec. e fore-STIERI, a cui poco dee calere della repub-blica. G. Vill. Sono a loro molto più grate le medicine forestiere. Tratt. segr. cos.

S. Per Oste, cioè per Quello che vien di fuori di casa tua ad alloggiare, o mangiar teco. lo sono stato alcuni di in villa, e poi tornato ho avuto forestieri che m' hanno occupato, ed impedito ch' io non ho risposto. Cas. lett.

FORESTIERIA. - V. Forestaria. FORESTIERO. - V. Forestiere.

FORESTO, STA: add. Nemorosus. Selvatico, Disabitato. - V. Rustico, Solitario. Andando un giorno Cristo per un foresto luogo. Nov, ant. Si mise nel più salvatico e foresto luogo. M. Vill.

S. Per Oscuro fu usato metaf. ma non è modo comportabile neppur nello stile burlesco. Forse poresti pareri foresti a chiaro trar. Franc.

FORETO: s. m. Francesismo di molti Artefici. Toscanamente si dice Saetta, Saettuz-za. V.

FORETTO: s. m. dim. di Foro. Il lor confessionario, e tinge, e cuoce, e dagli augusti e piccioli foretti quanto passa velen. Lami

Menipp

FORFARL v. n. Errare. Commetter fallo, Errare, Peccare, Fallare. FORFARE, e Forfatto sono derivati da Forfaire, e Forfait de' Francesi, che dagli Autori della bassa latinità furon espressi colle voci Forfactum, Forisfactum, Forfacere, Forisfacere. Red. Or. Tosc. - V. Furfante

FORFATTO: s. m. Voc. ant. Misfatto. V. G. Vill

FORFATTO, TA: add. da Forfare. Tes. Br. Albert.

FORFATTURA. - V. e di Furfanteria. FORFECCHIA: s. f. Forbicina. Bacheroz-

zolo, o sia vermetto di coda biforcata a guisa di sorbici, che particolarmente si nasconde nei fichi. Quando'i fico è un po' aperto, vi sta dentro la forfeccima. Lord. Med. Canz.

FORFECCHÌNA: s. f. Dim, di Forfecchia; ed in antico dicevasi di una certa acconciatura di barba a foggia della coda biforcata delle forfecchie. Gran parte del tempo perdendo appresso il barbiere in farsi pettinare la barba,

in far la forfecchina, in levar questo peluzzo di quindi ec. Bocc. Com. Inf. cioè Spartirla in due punte incurvate a modo di forfecchia.

FORFICE: s. f. Forfex. Forbice. Non ci ha ne ago, ne refe, ne forfice, ne coltello.

Vit. S. Gio, Batt.

§ 1. Dicesi figur. e proverb. Che una cosa non riesce che non è riuscita alle forfici. per far intendere Che non è riuscita come pensava. E in fine trovando la cosa non riuscire alle FORFICI, ma di male in peggio. Franc. Sacch.

§ 2. Essere, Dimorare ec. fra le forbici o le forfict, vale Essere in pericolo. L' of-fesa di Dio legami ad amar la vendetta, ec. Dimoro in fra le forfici, ciascun coltel m' af-

fetta. Fr. Jac. 'I

FORFICETTE: s. f. pl. Forficulæ. Dim. di Forfice Con un pajo di FORFICETTE, le quali portate avea, gli tonde alquanto dall' una delle parii i caralli. Bura delle parii i caralli. una delle parti i capelli. Bocc. nov.

FORFICIATA: s. f Colpo di forbici. Voce

di regola.

FORFICINE: s. f. pl. Forficulæ. Dim. di Forfici. Moltiplicando costui in avanzare molto più che non facea colle forficine. o col rasojo. Franc. Sacch. nov.

FORFORA, e FORFORE: s. f. Furfures. Quegli escrementi secchi, pianchi, e sottili, che si generan nella cute del capo sotto i capelli. La sua cenere (del capel venere) con ranno è utile alla FORFORE del capo, e la consuma e diradica. Cresc.

S. FORFORE: si dice anche di Quella che producono sul viso le bollicine secche delle volatiche o empetiggini . - V. Forforaceo . Il mal condensato nutrimento, per lo quale non lucidi, ma invetriati e spesso di vituperosa forfore divennero per lo viso macchiati. Bocc. Com. Inf.

FORFORACCIA. s. f. pegg. di Forfora, Con questa lavanda si liberano dalla FOR-FORACCIA del capo. Tratt. segr. cos. donn.

FORFORACEO, EA: add. T. Medico. Che proviene da forfora, o che è simile alla forfora. Scabrosità FORFORACEA.

FORFORAGGINE: Lo stesso che Forfora.

Libr. cur. malatt.

FORFORE: s. f. Forfora. FORFOROSO, SA: add. T. de' Georgofili. Aggiunto di terreno polveroso e leggiero come la forfora.

FORGRADO: avv. antiquato. Invito. Malgrado, Senza il proprio piacere, Senza il proprio consenso. Guitt. lett. FORI. - V. Fuora.

FORIÈRA: verb. f. di Foriere; ma dicesi per lo più al figur. Che precorre, Che precede. La fortuna non va scompagnata aalla necessità, anzi questa è sua FORIERA
e precorritrice. Salvin. disc.

FORIERE; s. m. Furiere. Son trabocchi i van piaceri Che ti chieggion tuoi FORIERI. Fr. Jac. T. Dicesi più comun. che Furiere. FORMA: s. f. Forma. T. Filosofico. Quel

principio intrinseco, dal quale le cose ricevono f esser loro. - V. Natura, Essenza, Sostanza, Qualità, Specie. Da Forma derivano molte voci, come Formare, Conformare, Disformare, Informare, Riformare, Sformare, Trasformare, Formoso, Deforme, Conforme, Biforme, Triforme, ec. Conformazione, Conformità, Deformità, Uniformità, ec. La forma è una delle due parti essenziali del corpo fisico o naturale, e l'altra parte è la materia. Bald. Voc. Dis. La materia non sarà disposta a ricevere la FORMA che l'arte vi vorrà mettere . But. Par. L'alma, ec. Spiegando, ond' ella scese, in alto l'ale ec. Trascende in ver la forma universale: Buon. rim.

S r. Ne' Sagramenti si distingue la Materia e la Forma. I Teologi intendono per Forma Quella parte essenziale che da loro la natura, ed afficacia sagramentale, e consistente in certe parole che il sacerdote pronunzia nell'amministrarli . Le parole: Io ti battezzo, ec. son la rorma del sagramento del battesimo, e l'acqua n'è la materia. -In alcuni sagramenti la FORMA è deprecativa, ed in altri assoluta, o indicativa - In quanto egli è ministro de' sagramenti, dee sapere quale è la debita materia di ciascun sagramento, e quale è la debita FORMA. Pass.

§ 2. FORMA: per Anima, Forma costitutiva dell' uomo . Sordel 'rimase , e l'altre gentil FORME . Dant. Purg. L'invisibil sua FORMA è 'n Paradiso Disciolta di quel velo, Che qui fece ombra al fior degli anni suoi ec.

Petr. canz.

§ 3. Per Natura, Proprietà. Poi come 'l fuoco muovesi in altura Per la sua FORMA,

che è nata a salire . Dant. Purg.

§ 4. Per fig. Foggia. Tu vuoi ch'io manifesti La forma qui del pronto creder mio. Dant. Par.

§ 5. Andare in FORMA: vale Andare secondo le forme dovute, Andare secondo il dovere. Se veniva in FORMA pubblica, e come

suol dirsi co' fiocchi. Fag. com.

§ 6. FORMA: si dice anche l'esterna apparenza, o superficie di un corpo, o la disposizione delle sue parti quanto a tutte le sue dimensioni; nel qual senso coincide con figura, fattezze, e immagine, faccia, sembianza, aspetto. Savia ciascuna, e di sangue nobile, e bella di forma, e ornata di co-stumi. Bocc. introd. Or in forma di ninfa, o d'altra Dea. - Forma par non fu mai dal di eh' Adamo Aperse gli occhi, ec. Petr. I traforare.

son. Perchè, o furiosa, tante volte pigli diverse FORME? Arrigh. Nelle FORME, e lineamenti de'cavalli mostra maestria incredibile . Vasar.

§ 7. Per Maniera, Guisa, Fazione, Modo. E due di loro in FORMA di messaggi, Corsero'n contra noi, ec. Dant. Purg. In FORMA dunque di candida rosa Mi si mostrava la malizia santa. Dant Par. A forma d'una ghirlanda d'alloro. G. Vill. I nomi delle quali in propria forma racconterei. Bocc. nov. Chiarisci il zucchero a forma di giulebbo . Ricett. Fior. E quando sia tempo . V. S. Rever. sia supplicata di ricondurlo a sua beatitudine in quella ottima FORMA, che, ec. Cas. lett.

§ 8. Parlare, rispondere, e simili in FOR-MA di alcuno: vale Vestirsi la di lui persona. Comincio in FORMA della donna, udendola ella, a rispondere a sè medesimo. Bocc. nov.

S.9. A FORMA: Posto avverb. vale in forma, A Foggia. Voc. Cr.

S 10. In FORMA che, per Talmente che, Di

modo che, Si che.

SII. FORMA sillogistica: dicesi da' Dialettici d' Una giusta disposizione si de'termini, rispetto al predicato ed al soggetto, come delle proposizioni, rispetto alla quantità e qualità .

S 12. FORMA: per Regola, Stile, Ordine. A rispondere alla detta petizione, e sodare sopra essa secondo la FORMA dello statuto. Cron. Morell. E così si è spedito il breve, giusta la FORMA di essa minuta. Cas. lett.

§ 13. Forma: dicesi anche da' Legisti per Formalità, Regole stabilite da osservarsi nei processi, negli atti giudiziari, ed in questo sign. Forma è l'opposto di Fondo, o ma-

teria che è in disputa.

§ 14. FORMA: T. generale dell' Arti. Norma, e regola materiale, su cui si forma alcun lavorio. Forma da scarpe da uomo, la aonna. - Forme per i gelati, ec. - Vedetc il calzolajo che ha le Forme de calzari non tutte a un mode, o a un piede. - FORMA non è pur quella del calzajo o della berretta. Fr. Giord. Pred. Aspettava il cappel, com' una forms. Bern. rim. e qui è detto d'uno sparviere.

§ 15. FORMA da allargare: dicesi, da' Calzolaj Un ordegno da introdurre negli stivali, per allargargli, introducendo una lunga bietta

§ 16. FORMA: T. de'Sarti. Strumento di legno, a uso di forma da cappello, il quale serve a spianare i giri delle maniche, e la pistagna da collo.

§ 17. FORMA, o Stampa : dicesi da' Magnani Un modello d'acciajo, che serve a formar le bocchette e simili ferri piani che si devono

§ 18. Dicono anche forma ad un Piccolo strumento che serve a piegare i mastietti sulla

morsa.

S 19. FORMA, o Cavo: dicesi generalmente dagli Artefici a Quella cosa, o sia di gesso, di terra, di cera, o d'altra materia nella quale si gettano o metalli, o gesso, o cera o altra cosa, per fare statue, o altro lavoro di rilievo.

3 3 43 3

S 20. E cosi Forma, dicesi pure da' Gettatori di caratteri, Quell' ordegno in cui si gettano i caratteri. Fonma da gettar caratte-

ri, linee, marginetti, ec. § 21. Forma: T. de' Vetraj. Specie di cavo scannellato, in cui si lavora il morso o tor-

sello prima di gonfiarlo.

§ 22. FURMA da bocconi: dicesi dagli Artiglieri Un asse, in cui sono vari fori circolari corrispondenti al calibro di ciascuno cannone

per formargli giusti.

§ 23. FORMA, e FORME: T. de' Commettitori di pietre dure. Quelle pietre di diverse fazioni, o tonde, o angolari, che essi incastrano per ornamento ne' sodi de' marmi bianchi, e d'altre pietre; il che dicono essi Lavoro di FORME. Voc. Dis.

§ 24. FORMA: T. di Stamperia. Telajo di serro in cui si stringono i caratteri, per te-

nerli saldi sotto del torchio.

§ 25. FORM & maggiore: dicesi quel Luogo del vascello dov'è maggiore la sua grossezza.

§ 26. FORMA: dicevasi anche altre volte per Formella. Ciò che pure avrebber fatto le cornici di stucco, che sono attorno alle FOR-ME de' musaici. Baldin. vit. Bern.

§ 27. FORME del coro: diconsi Quelle panche che sono situate in giro intorno al coro. Si prosterneano in orazione sopra le forme

del coro. Vit. SS. PP.

§ 28. FORME: T. Marinaresco. Tavole sottili e amovibili che s' inchiodano, dal madiere del dente alla ruota, tanto da poppa che da prua, per servire di guida ai zangoni.

29. FORMA: per Bacino, Cantiere, o luogo dove si fabbricano e si racconciano le grosse

navi.

§ 30. Forma: per figura geometrica, ed è Quello spazio che è contenuto da uno o più termini. Erodoto di Greca istoria padre Vidi, e dipinto il nobil geometra, Di triangoli tondi e FORME quadre. Petr. cap.

§ 31. FORMA di cacio: dicesi un pezzo di cacio fatto in figura circolare. Vassi bucinando, che in essa tra l'altre cose sia stata noverata quella badial forma di cacio Par-migiano. Red. lett.

§ 32. FORMA: dicesi da' Pastori la Parte caseosa del latte che si mette nelle cascine perche si prosciughi e prenda la consistenza del cacio.

§ 33. DARE FORMA; vale Formare, ne' suoi diversi significati. Te nulla fuor di te dar roama spinse Al gran Caos ch'orno 'l mon-do e'l distinse. Boez. Varch. Per me Calliope dia forma ai nuovi versi. Amet. Cominciarono a tenersi li stati per dar forma alla nuova religione. Day. Scism.

FORMABILE: add. d'ogni g. Formabilis. Atto ad esser formato, a prender forma. Il quale per la sua sottilità è anzi formabile in figura de' fiori che in grossezza de' frutti. Cresc. FORMAGGIAJO: s. m. Voce inusitata in Toscana, ma comune nel resto dell' Italia.

Venditore di formaggio; Caciajnolo.

FORMAGGIO: s. m. Caseus. Cacio. Eravi una montagna tutta di FORMAGGIO Parmigiano grattugiato. Bocc. nov. Si rappiglia il latte e fassi il formaggio. Cresc. Non è così povero di formaggio com' ei si fa. Redd. lett.

FORMAJO: s. m. Voce dell' uso. Artefice che fa le forme da scarpe, stivali e simili.

FORMALE: add. d'ogni g. Formalis. Di forma, Essenziale; ed è T. Flosofico. Aggiunto di Causa, per cui una cosa è ciò ch' ella e, ed è opposto a Causa materiale. Le cagioni che sono da investigare ne' principj degli autori, sono quattro, cioè cagione materiale, FORMALE, efficiente e finale But. pr. E'l padre con tutto'l suo sforzo improntò in lei la FORMALE figura della sua malizia. Pass.

S. FORMALI parole: vale Espresse; Precise. Ragionandosi un di seco, le disse queste formali parole, cioè le Stesse, Medesime per l'appunto. Fir. As.

FORMALISTA: s. m. Che sta sulle formalità, Che si formalizza; ed è anche specie di filosofante. Salvin. Fier. Buon. Accad. Cr. Mess. ec.

FORMALITA, FORMALITADE, FOR-MALITATE: s. f. Formalitas. Maniera formale, espressa di procedere nell' amministrar la giustizia. Nella giustizia umana, se lo processo sia fatto colle necessarie FORMALITA, vi può esser qualche sutterfugio di tempo per lo reo, ma nella giustizia divina non si guarda a tante FORMALITA. Fr. Giord. Pred.

FORMALIZZARE: n. p. Sofisticare sopra alcuna cosa, prendere in mala parte. Non ti FORMALIZZARE o far caso delle mie parole, che son dette per burla. Salvin. Tanc. Buon.

FORMALIZZATO, TA: add. da Formalizzare. E se a sorta vi ho detto cosa che abbia potuto farmivi giustamente apprendere per punto o FORMALIZZATO. Magal. lett.

FORMALMENTE: avv. Formaliter. Con forma, Essenzialmente, Sostanzialmente, Nominatamente, Segnatamente, Specificatamente. Avviene alcuna volta che uomo profera parola, per la quale la fama altrui è diminuita, e non è detrazione, FORMALMENTE parlando. Maestruzz. L'ogni cosa, il tutto, e'l perfetto formalmente sono l'istesso. Gal. Sist.

FORMAMENTO: s. m. Formatio. Il formare, Componimento, Creazione, Formazione. La terra è madre di tutte le cose, perocche da lei tutti pigliamo il principio del nostro formamento. Fr. Jac. Cess.

FORMANTE: add. d'ogni g. Formans. Che torma. Collegate insieme di grossi cantoni di smalto, formanti come tante serre su larga pianta. Viv. disc. Arn. Quelle voci di cinque sillabe FORMANTI gli ultimi due piedi

del verso eroico. Salvin. disc.

FORMANZE: s. f. pl. T. de' Calzolaj. Strisce d'alluda, o di bazzana che girano attorno attorno alla scarpa per fortezza della

solettatura

FORMARE: v. a. Formare. Dar l'essere, e la forma; Creare. Iddio FORMò l'uomo a sua imagine e similitudine, e lo formò del loto della terra. – Iddio ha formato l'universo secondo l' idea eterna ch'egli n' aveva. - Mi fe' riprender l'ardimento d' Eva, ec. Fémmina sola, e pur teste formata. Dant.

§ SI. FORMARE: vale anche Produrre, Generare, nel significato in cui s' usa parlando delle cause, o degli agenti naturali che producono i loro effetti. Era una delle più belle creature che mai dalla natura fosse stata FORMATA. - Il sole FORMA l'oro nelle viscere della terra. - Formar un suono. - Formar una voce articolata. - E formavi i sospiri, e le parole. Petr. Appena ebbi la voce, che rispose, E le labbra a fatica la FORMARO. Dant. Purg.

§ 2. FORMAR parola, o simili: vale Articolar parola. Appena posso, a rendervi de-

bite grazie, formar la risposta. Bocc. nov. § 3. Formarsi: n.p. Generarsi, Essere prodotto. Per questa cagione si possono essere formati alcuni polipi, che maggiormente serrano ed ostruiscono. Red. cons.

§ 4. FORMARE: per Fabbricare, Foggiare, Comporre; Dare una certa forma, o figura. Il vasajo forma i vasi, e dà loro qual sigura più gli aggrada. - Formar bene le lettere, i caratteri nello scrivere. - FORMARE un circolo, un triangolo: - La sua testa è. di fin oro FORMATA. Dant. Inf. Onde la costa Si trasse per forman la bella guancia. Dant. Par.

§ 5. Da' Grammatici si dice FORMAR i tempi d'un verbo, per lo stesso che Conjugare. Essere ed Avere hanno bisogno d'altri tempi che gli ajutino formare alcuni lor tempi. - Con questi tre tempi dell'infinito si possono formare un numero grandissimo d'altri tempi. Buominatt. ling. Tosc.

S 6. FORMARE : per Produrre, Concepir nella mente; come, per es. Formare un progetto, un disegno.

§ 7. Significa altresi Proporre, Esporre ciò che si è concepito. Formane una difficoltà un' obbiezione. - Il Soldano per la molto, novissima cosa rauno savi, e mando per costoro. Formo la quistione. I savi Saracini

cominciaro a sottigliare . Nov. ant.

§ 8. FORMARE: significa anco Comporre, Ordinare una cosa, mettendone molte insieme, e darle una certa forma, una certa disposizione. Formare una società, una repubblica. - Formare una schiera, uno squadrone. - FORMAR una cabala, una cospirazione. - FORMAR un concerto di strumenti di voci

S 9. FORMARE: per Fare il cavo, o la forma da gettare. FORMARE, far forme; ed è proprio de' nostri Artefici'. Bald. Voc. Dis. FORMAR impronte sulle facce de' morti per

averne il ritratto. Vasar.

§ 10. FORMARE: dicesi anche da' medesima Artefici, per Gettare. FORMAR di gesso, o di getto le cose naturali . Baldin. Dec.

FORMATAMENTE: avv. Perfettamente, Compiutamente; Con forma, e modo ade quato: il suo contrario è Sformatamente. La lampana di questo spirito è il corpo della luna, il quale la ricevuta luce temperata dal sole FORMATAMENTE spande agli spiriti delle cose animate ( così ne' T. a penna ) Cresc.

S. FORMATAMENTE: per Formalmente, Positivamente, e simili. Pensate, m' ebbero formatamente a mangiare. Magl. lett.

FORMATELLO: add. m. Aggiunto d'una sorta di carattere. FORMATELLO co' filetti. -Colla medesima rotondità, e bellezza d' antico formatello carattere, mostra l'eruditissimo padre Monfaucon, essere evangelj antichissimi scritti, ec. Salvin. pros. Tosc. Ne'tempi più bassì usarono similmente la majuscola, ma un poco più picciola, e tralignante in minuscola, e come noi diremmo carattere formatello. Red. annot. Ditir.

FORMATIVO, VA: add. Efficiens. Che da forma L'umido che tira con seco, diventa formativo di pianta d'altra specie.

FORMATO: s. m. Voc. ant. Forma, Figura, Formamento. Dio volle, che la materia, la quale ha avuta una volta la sua forma, fosse contenta del suo FORMATO. Guid. G.

FORMATO, TA: add. da Formare; Che ha forma. Femmina sola, e pur testè for-MATA. Dant. Purg. Si comincio a fondare i pilastri della loggia d'Orto san Michele di pietre conce, grosse e ben formate. G.

FORMOLARIO: s. m. Voce dell' uso. Stile notariesco, o libro che contiene formole pre-

cise per cerimoniali o simili

FORMOSELLO, LA: add. dim. di formoso; e per lo più è voce vezzeggiativa. Simulacri di Bacco, ec. di due maniere solamente. Di formosello giovane e dilicato; e di vecchio e ben barbuto. Salv. Cas.

FORMOSISSIMO, MA: add. sup. di Formoso. E voi Driadi, formosissime donzelle

delle alte selve. Sannazz. pros.

FORMOSITA: s. f. Formositas. Astratto di formoso, Formositade, Formositate, Bellezza. Conferiscono alla formosità, ovvero bellezza di tutto il corpo. Fir. Dial. bell. donn.

FORMOSO, SA: add. Formosus. Bello, Leggiadro. Era FORMOSA e di piacevole aspetto molto. Bocc. Anche nuoce la superbia all' uomo, ch' ella toglie all' anima la sua bellezza, e la sua formosa figura. Pass. FORMULA: s. f. Formola. V

FORMULACCIA: s. f. pegg. di Formula. Mala cosa non intendere, ec. che quattro rancide FORMULACCE notariesche! Fag. com.

FORMULARIO: s. m. Libro contenente le regole o modelli, ovvero certi termini prescritti e ordinati con autorità per la maniera e forma di un atto, o di stendere un istrumento, come contratti, donazioni, testamenti, ec. Studia davvero e sappi che non basta Aver tutto a memoria il FORMULARIO. Sacc. rim. - V. Notajo.

FORNACE: s. f. Fornax. Edificio murato o cavato a guisa di pozzo, colla bocca da piede, e a modo di forno nel quale si cuocono calcina e lavori di terra come mattoni e stoviglie; e in alcuni di foggia diversa, vi si fondono vetri e metalli. Fornace ardente. Tratt. Ben. Viv. E giammai non si videro in FORNACE Vetri o metalli sì lucenti e rossi. Dant. Purg. Niuna pietra mai divenuta calcina nelle vostre Fornaci non fu così dal fuoco munta. Bocc. Lab.

S. FORNACE: si dice anche per estensione, Il luogo dove si spianano i mattoni, e si fabbricano le stoviglie. Lavori di FORNACI. An-

dar alla FORNACE.

FORNACELLA: | s. f. Fornacula. dim. FORNACETTA: | di Fornace. Intorno al testo è una piccola FORNACELLA fatta di pietre e di loto. Cresc. Subito mi messi a fare una FORNACETTA. Vit. Beny. Cell. FORNACÌAJA: Fem. di Fornaciajo. Salvin.

Odiss.

FORNACIAJO: s. m. Fornacator. Chi fa ed esercita l'arte di stovigli di terra, Tegole, Calcina ec. nella fornace. Infino a' FORNACIAJ a cuocere guscia d'uova, gromma di vino, marzacotto, e altre mille cose nuove ne erano impacciati, Lab. Bald. dec.

FORNACINA: s. f. Piccola fornace. H. FORNACINO: s. m. Primo getto ch'io feci in detta mia fornacina, venne bene. Vit. Benv. Cell. Io in Anversa aveva fatto murare un fornacino, nel quale teneva da venti coreggiuoli . Art. Vetr. Ner.

FORNAINA: s. f. Voce vezzeggiativa. Giovane fornaja. Un forno abbrucia, ec. gli è quello dove stà quella bella fornaina che fa

que'bon cialdoni Buon. Fier.

FORNAINO: s. m. dim. di Fornajo. - V. Abburattatore.

FORNAJA: fem. di Fornajo. V.

FORNAJO: s. m. da forno. Pistor. Quegli che fa il pane, e'l cuoce. Il fornaso intride la pasta, inforna, sforna, spazza e rispaz-za il forno. - Colla fante, o colla lavan-daja, o colla sua fornasa favella. Bocc. nov.

§ 1. Egli è invitato alle nozze del fornajo: Dicesi Quando alcuno ha tinto il naso e non se

n'avvede. Serd. prov.

§ 2. Accomodare, o acconciare il FORNAJO: dicesi proverb. di Chi si è procacciato il pano

per sempre.

FORNATA: s. f. Lo stesso che Infornata. FORNELLETTO: s. m. dim. di Fornello, • per lo più dicesi di Quello, dove si stilla o lambicca. Fattomi ivi un fornelletto a vento di mattoni. Vit. Beny. Cell. FORNELLINA: s. f. Fornellino.

S. Figur. per Incentivo. La giovane allato all'uomo è una fornellina di concupiscenza.

P. Gio. Cell. lett.

FORNELLINO: s. m. dim. di Fornello. Collocherai le ampolle sopra la cenere in un FOR-NELLINO fatto apposta. Libr. cur. malatt. For-NELLINO fatto a foggia di calcara. Art. Vetr.

FORNELLO: s. m. Piccol forno; e per lo più si dice di quello dove si stilla e lambicca. Allato al forno grande è un FORNELLO Per cuocer un arrosto, o un pastello, Ed han quase uno sportello. Cant. Carn. La mia casa era piena di FORNELLI, di lambicchi, di pentoline e d'ampolle. Lab.

S 1. FORNELLO: T.di Cucina. Specie di tegghia, per lo più di ferro con coperchio a guisa di campana, per uso di cuocervi entro frutte, pa-

sticcerie, e simili.

S 2. FORNELLO: T. d'Agricoltura. Specie di capannuccia formata col terreno del campo per ricuocerlo e purgarlo dall' erbacce mettendovi fuoco sotto. - V. Debbiare.

§ 3. Fornello: dicesi pure da' Contadini, e da' Cerchiai Una specie di ruota con piuoli, che serve a fabbricar cerchj da botti, detti percio

Cerchj a FORNELLO.

§ 4. FORNELLO: T. Militare. Piccola mina. Ed ecco che con mine, e con fornelli Si diroccan bastioni e terrapieni. Ner. Samin. S 5. FORNELLO del timone: dicese in T. di

Marineria Una corda legata all' estremità della barra del timone, quale dalla Santa Barbera passando sopra il cassero, si avvolge al ceppo della ruota del timone, e gli comunica il

§ 6. Fornello a vento aperto: - V. Aper-

to \$ 9 FORNICARE: y. n. Fornicari. Commettere il peccato di fornicazione. Lo fornicatore alcuna volta non FORNICA, se non una volta il mese; ma l'avaro quasi continuo avarizza.

S 1. Per Adulterare, o Commettere adulterio. Ancora non è tenuto di riceverla, se da poichè l'ha cacciata, manifestamente commette l' avolterio, avvegnachè non istesse coll' avoltero, e in questo caso ancora puote entrare nel monistero, o voglia ella o nò, se già egli non avesse FORNIFICATO. Maestruzz. S 2. Figur, Prevaricare comunque sia. Allora si dice FORNICARE co i Re, quando a prego de i Re consente, e concede le ingiuste cose.

FORNICARIAMENTE: avv. Fornicarie. Con fornicazione. Alcuno conobbe alcuna for-NICARIAMENTE, e poi si fa compare d'alcuno.

FORNICARIO, RIA: add. Che commette fornicazione. Fornicarie e sozze persone

S. Per Di fornificazione ; Appartenente a fornicazione. Atto FORNICARIO Maestruzz.

FORNICATORE: verb. m. Fornicarius. Che fornica. Ogni fornicatore, ovvero quello che è sozzo di peccato carnale. Annot. Vang. Ne i FORNICATORI, ne quegli che servono agl'idoli, nè gli adulteri possederanno il regno d' Iddio. Mor. S. Greg.

S. Per Adultero. Se la moglie pubblicamente, ec. non istette col fornicatore. Mae-

FORNICATORÈLLO: s. m. Calidus mæcus. dim. di Fornicatore; Occulto, e scaltro fornicatore. Vi sono certi fornicatorelli di soppiatto che quasi tante volpette sporcano e guastano la vigna del Signore. Fr. Gierd. pr.

FORNICATRICE: verb. f. Fornicaria. Che

fornica. Maestruzz.

FORNICAZIONE: s. f. Fornicatio. Copula carnale di soluto con soluta. Peccato di FOR-NICAZIONE. - Come s' egli avesse fatto una FOR-NICAZIONE. Fr. Giord. pr. La FORNICAZIONE, ec. in ispezialità s'intende nell' uso di coloro che non sono legati a matrimonio, ma sono liberi delle corpora loro. Maestruzz. Se ha peccato in FORNICAZIONE, o in adulterio . - L' incesto è vie più grave peccato che la fornica EIONE. Passav.

S 1. Per Adulterio: Questo dice Iddio, la tua mogliera farà FORNICAZIONE nella citta-

de . Mor. S. Greg.

§ 2. Figur. per Apostasia, E queste medesimo è da'ntendere della spirituale FORNICAzione, cioè se'l marito o la moglie caggia in resta, ovvero giudaismo, ovvero pagano, e tira la moglie a infedelitate. Maesrutzz.

FORNICE: s. m. Voc. Lat. inusitata . Fornix. Volta. Fornice è ogni volta murata, quantunque a differenza di queste si chiamin testudini quelle de' templi e de' reali

palagi, Bocc. Com. Inf.

FORNICHERIA. - V. e di Fornicazione FORNIMENTO: s. m. Apparatus, Ciò che fa di bisogno altrui per qualche particolare impresa. - V. Finimento, Corredo, Arredo. Apparecchiati i fornimenti, ec. si divisero l'edificare in questo modo . G. Vill. cioè : Materia da murare. E fornisconsi di pietre e di mangani, e di saette, e d'ogni fornimen-To, che a guerra appartiene, per offendere o per difendere. Tes. Brun. Fanno sedili per sedere, e tal otta gli tengono per guanciale, quando dormono: non è dunque molto duro, ma trattabile e acconcio fornimento Coll. SS. PP. cioè Arnese.

S 1. FORNIMENTO di vittuaglie: ed anche assol. Fornimento, vale Provvisione. La vittuaglia e FORNIMENTO dell' oste gli venia del suo navilio. - Era sì assottigliata di FOR-NIMENTO di vittuaglia, che poco tempo si potea tenere. G. Vill. Il demonio mise in cuore a costui, che andava alla città per lo

FORNIMENTO. Nov. ant.

S 2. FORNIMENTO: parlando di Spada, vale Guernimento d'elsi. La mia spada è assai più bella sanza grande FORNIMENTO. Nov. ant. Si poteva farne la prova con una lama di spada armata de'suoi fornimenti. Red.

esp. nat.

§ 3. Fornimento: parlando di cavalli, dicesi Tutto il guarnimento e gli arredi da cavallo. Sopra d' un palafren crinuto e bianco, Che tutto d'or brunito ha'l fornimenто. Bern. Orl. Ippia che tagliava e cuciva i suoi panni, faceva fornimenti da cavalli, e mille altre cose. Capr. Bott.

§ 4. FORNIMENTO da camera: cioè Addob.

bo, Arredo.

§ 5. FORNIMENTO: per Compimento, Fine. Desidera che venga a fornimento, o bene o male ch' egli abbia pensato. Fr. Jac. T. FORNIMENTÙZZO: s. m. dim. di Forni-

mento, Fornimento piccolo. Quanti guida-leschi, quante scorticature gli avevan fatti certi fornimentuzzi, ch' egli aveano di quelle funi di giunchi. Fir. As.

FORNIRE: v. a. Conficere. Finire, Dar compimento e perfezione. Ma però che mi manca a FORNIR l'opra Alquante delle fila benedette. - La mia favola breve è già compita, E fornito il mio tempo a mezzo gli

anni. Petr. Piacquemi di fornire il mio cammino. - Avendo le sue bisogne FORNITE. -Nè ancora pienamente l'aveva potute forni-ME. - Ciascuno a costoro il suo desidero dice, ed'essi prestamente per quella notte il FORNISCONO. Bocc. nov. Ed è da dubitare che tu stanco di questi sviamenti d'andar fuor di strada, non sii bastevole a fornire il viaggio diritto . Boez. Varch.

§ 1. Per Tralasciare, Desistere, Cessare. Fornisci d'esser molesto e sollecitar te medesimo. Sen. ben. Varch. Se ella cominciasse a star ferma, FORNIREBBE d'esser fortuna. Boez. Varch.

§ 2. Per Provvedere, Munire, che anche dicesi Rifornire: il suo contrario è Sfornire. Lo Re fece fornire la terra di vittuaglia, e di sua gente. – E favvisi su grande abbondanza di grano e biada, ec. e tanto bestiame, che si crede che fornisca Firenze, per la terza parte. G. Vill. Venne il bifolco alla stalla, e forni la mangiatoja.

§ 3. FORNIRSI: n. p. vale Provvedersi. For-NIRSI di cavalcatura, di palafreno, di fa-migliare. Bocc. nov. E poi fornirmi di certe cose, delle quali io ho mestiere ora al pre-

sente. Nov. ant.

§ 4. FORNIRE: per Ornare, Guarnire. Era maravigliosamente FORNITA d'oro e di pie-

tre. Nov. ant.

§ 5. Per Eseguire , Adempire . Ho pienamente FORNITA la tua intenzione. Nov. aut. Scusandosi, se non avesse pienamente il comandamento FORNITO. Bocc. nov. Deliberarono di FORNIRE ciò che gli ambasciadori addimandavano . Stor. Pist.

FORNITISSIMO, MA: Sup. di Fornito. Nave di soldati e d'artiglierie, e d'ogni altra cosa da guerreggiare FORNITISSIMA. Bemb. stor. Compito, e fornitissimo di tutte

le virtù. Varch. Ercol.

FORNITO, TA: add. da Fornire; Copioso, Abbondante. Era di figliuoli assai ben

FORNITO. Bocc. nov.

S 1. Fornito: per Condotto a persezione, Adulto, Persetto. Beltramo, voi siete omai grande e FORNITO, noi vogliamo che voi torniate a governare il vostro contado. Bocc. nov. Quando l' uomo vuol conoscere il buono astore, dee guardare che sia grande e ben fornito. Tes. Brun.

§ 2. Per Adorno , Dotato . Con belle aringherie fornite di molte autoritadi fu fatta la risposta. G. Vill. Anzi viene cogli adorni capelli, FORNITA di molt' oro. Ovid. Pist. Il qual Cisti d'allissimo animo fornito la fortuna fece fornajo. Bocc. nov. Uomini FORNITI di molta virtude. Guid. G.

S 3. Per Provveduto, Apparecchiato. For-

NITO d'ogni cosa opportuna. - Nave FORNI-TA d'albero, di remi, e di vela. Bocc. Affermando, che 'l FORNITO Sempre con danno l'attender sofferse . Dant. Inf. Affermando che 'l fornito, cioè l'apparecchiato. But, e qui in forza di sost.

§ 4. Ben fornito: vale Provveduto, Corredato, Che ha il suo provvedimento. -V. Fornito. Ben fornito a denari. Bocc. nov.

§ 5. FORNITO, Ben FORNITO, Meglio FOR-NITO: posti assol. vagliono quanto il Bene mentulatus, probe vasatus de' Latini. Biasimando le donne a Giove, che i loro mariti non eran forniti, come l'asino. Libr.

§ 6. Fornito: sost. in sign di Finimento è voce dubbia, anzi affatto inusitata. Volle avere cavagli e famiglie vestite, e cavalieri e donzelli, e forniti di arnesi, e aver lorga tavola. G. Vill. I Deputati al Decain. leggono Fornite. - V. e di Finimento.

FORNITRICE: verb. f. Che fornisce, Che provvede. Terra Dea ec. universal datrice, FORNITRICE, distruggitrice universale. Salv.

FORNITURA: s. f. Finimento, Ornameuto, Fornimento, Guarnitura, Arredo. Cr. in

Fregiamento.

FORNO: s. m. Luogo di figura quasi rotonda, fatto in volta e con apertura dinanzi per uso di cuocere il pane. V. Fornajo, Infornare, Sfornare. Forno ardente. - Chiusino del forno. - Gielo del forno :- Scaldare il forno . - Metter il pane in forno .

§ 1. A piccol forno poca legna basta: dicesi proverb. Per far intendere che Ad un uomo di poco animo bastano poche cose.

§ 2. Per la Bottega dove è il forno, Onde Fare il FORNO vale Esercitare l'arte del fornajo. Dove Cisti fornajo il suo Forno faceva. Bocc. nov. Il fuoco, ec. s'apprese in più parti di Firenze con danno di più case e FORNI. G. Vill. - Aprire un FORNO: vale Aprir bottega di fornajo. - V. Aprire. § 16.

§ 3. Murarsi in un FORNO: si dice del farsi il male da sè medesimo e di chi opera inconsideratamente. E' non s' è fatto nulla, io mi son murato in un FORNO. Segr. Fior. Mandr.

§ 4. Dir cose, che non le direbbe una bocca di forno: cioè Che non possono stare, Raccontar bugie e falsità manifeste, Dir farfalloni, ec. Varch. Ercol.

§ 5. Tempestare il van nel rorno: vale Pericolare anche le cose sicure. Ma quando un non ha aver bene come me, mi tempesta

il pan nel FORNO. Cecch. Servig.

S 6. Attaccarla al ciel del FORNO : vale Bestemmiare. Io vi so dire che noi l'attaccheremo al ciel del FORNO. Cecch. Esalt. cr.

S 7. Fare a' sassi pe' FORNI : modo proverb.

che s' usa in Firenze Quando si vuol mostrare ad alcuno la sua sciocchezza e menteccaltaggine, perchè fa o dice alcuna cosa sciocca o biasimevole e da non dovergli per dappocag gine rinscire. Se gli altri somigliassin te e' si potrebbe fare a' sassi pe' forni. Varch. Ercol. \$ 8. In prov. Morirsi di fame in un forno di schiacciatine. - V. Fame

§ 9. Chi non è in forno è sulla pala: prov. che si dice Di chi risica d'incorrere in alcuna

disavventura dove altri è incorso.

S 10. Si dice in modo proverb. Ficcarsi o mettersi in un FORNO. e vale Nascondersi, Sottrarsi dalla vista degli uomini per vergogua. Fiorenza mia, va ficcati'n un FORNO, S' al gran Boccaccio tuo con tanto scorno Lasci far tanti freghi in sulla faccia. Lasc.

S 11. Forno della mina: dicesi dagl' Ingegneri militari Quella cavità in cui si pone la polvere per fare scoppiar la mina. Se il FOR-No della mina è un po'troppo grande, il fuoco opera poco, o nulla. Bottar. Lez. Ac.

§ 12. Forno: in Marineria dicesi Un comoto per poter fare a bordo pane, cuocer pa-

sticci, ec.

§ 13. Forno a torre: chiamano i Distillatori un Forno particolare e poco usato composto di diversi membri riuniti in un corpo di un sol fornello, cioè con Distillatori di Lambicchi e Campane, Bagno maria, forno di riverbero e fornello da fondere a vento.

§ 14. Bocca di FORNO. - V. Bocca. § 2. FORNUOLO: s. m. Fruguolo. Si pigliano a FORNUOLO ( le passere ), e questo i contadini usano nelle notti molto oscure. Cresc.

- V. Botta § 9.

S. Esser nel FORNUOLO: si dice di Chiè innamorato, o vinto da altra veemente passione.

V. Fruguolo.

FORO: col primo O stretto, s. m. Foramen. Buco, Apertura, Buca. Fa lo segno della croce alla bocca del rono e incontanente il serpente se ne trae morto – Ma l'acque del lago si entrano sotto terra e corrono chiuse, e per FORI privati dentro della terra . Tes. Br.

S. Gli Antichi nel numero del più dissero anche Le fora in vece di Fori. Gli uscivano le vespe del naso, cioè delle FORA del naso.

Vend. Crist.

FORO: col primo O largo, s. m. Forum. Luogo dove si gindica o si negozia. Curzio, che di sè e dell' arme empiè lo speco In mezzo 'l rono orribilmente vôto. Petr. Pisone, dal furibondo crescer della sedizione, ec. spaventato, raggiunse Galba vicino al FORO.

§ 1. Foro: si prende anche per Tribunale, considerato come avente giurisdizione di am-

ministrar la giustizia. Fono giudiciale, rono ecclesiastico, roro penitenziale, o roro interno, foro esteriore. Maestruzz. ec.

§ 2. Foro delle scene : si dice Quella parte delle scene ch' è in faccia agli spettatori Che ne' FORI si veggon delle scene Passar fantocci e figurette andanti. Buon. Fier.

§ 3. Foro ovale: T. de' Notomisti. - V. Fo-

FORONOMIA: s. f. Scienza dell' equilibrio e del moto de' fluidi e de' solidi. Eust. Manfr. FOROSETTA: s. f. Foresozza. Contadina fresca e leggiadra. Era in pensier d'amor. quand' io trovai Duo forosette nuove. - Dee FOROSETTE non m'aggiate a vile. Guid. Cavale. rim. Nè sì spesso le nostre FOROSETTE aveano in uso d' andare alla cittade. Tass. Am.

FOROSÈTTO. - V. Foresetto.

FORRA: s. f. Franature, o buche profonde che tra monte e monte si fanno per ordinario dall'acque quando scorrono in abbondanza pc' burrati. Certe forre vi son dove ragnaja Si fa di macchie forti e roghi strani. Alleg.

FORSE, o FORSI: avv. di dubbio. Fortasse, forte. Per avventura, Per sorte, A caso; e di sua natura aggiugne sempre alle cose dette dinanzi. - V. Inforsare. Io dirò FORSE cosa non credibile, ma vera. Amet. Forsi non gli piaci tu. Lab. Il di nostro vola A gente che di là Forse l'aspetta. Petr. canz. Non solamente l'avere ci ruberanno, ma FORSE ci torranno oltre a ciò le persone. Bocc. nov.

§ 1. Forse: accoppiato con voce numerale vale Incirca, Intorno, Quasi. Era il figlino o, ec. di forse nove anni, e la figliuola, ec. n'aveva forse sette. - Forse ivi a tre miglia era un castello. Bocc. nov. cioè Quasi, o

circa tre miglia.

§ 2. In forza di nome, quasi in sign. di Dubbio. Chi dubita che ogni tristizia non m' abbia a sopravvenire, la quale forse, e senza forse, m'ucciderà? Fiamm. cioè Certamente, Sicuramente. Ch' i' l' avvisava senza nessun forsi. Dittam. cioè Senza dubbio.

§ 3. In Forse: posto avverb. vale In dubbio, Nell'incertezza, In timore, In pericolo; onde Andare, lasciare, essere, stare, entrare, e simili in Forse della salute d'alcuno, che vale Aversi dubbio, ed apprender pericolo. E fortuna che varia, e instabil erra, Più non osò por la vittoria in forse. Tass. Gerus. cioè Metterla in dubbio; Lasciarla incerta. Il misero Achimenide tra le furie del Ciclopo in Forse della sua vita sanza arme lasciarono. Amet. Ed io rimango in forse, Che sì, e no nel capo mi tenzo-na. Dant. Inf. L'anima, a cui vien manco consiglio, ove'l martir l'adduce in forse, ec. Petr,

\$ 4. Forse: col Che affisso, pur nel sign. di Forte de' Latini, oggidi non si scrive qua-

si più staccato. - V. Forsechè.

FORSECHE: avv. Forte. Forse Per avventura. E seco stesso cominciò a dire: For-SECHE la malinconia, e il dolore, che io ho avuto, poscia che io la perdei, m'ha si trasfigurato, ch' ella non mi riconosce. Bocc. nov. Ed in questo osservarono alcuni, dice il Cinonio, il Che, non poter mai af-figgersi al Forse, se il verbo che 'l richiede sia posto prima: ma solo se il Forse, precede al verbo, o ad altro che gli serva in luogo di verbo, onde dirittamente si dica: Forseche m' ha trasfigurato la malinconia: son malinconico, e ronsu che trasfigurato-E non già M' ha trassigurato Porsecue la malinconia: son malinconico, e trasfigurato forseche - Vostro gentile sdegno forse ch' allor mia indignitate offende. Petr. Disse allora Nicostrato: che potrebbe ciò essere? Averei io in bocca dente niun guasto A cui Lidia disse: Forseche sì. Bocc. nov. Ed ella disse: or non credi tu, ch'elli il s' abbiano si saputo mangiare, come noi? Ed elli rispose e disse: FORSECHE no. Nov. ant.

S. Si usa anche ironicamente, per dinotare non dubbio, ma certezza. E FORSECHE questa maledetta peste non ha compreso

tutto 'l mondo? Circ. Gell. dial.

FORSENNATAGGINE:s f. Stultitia. Mattezza, Pazzia, Follia, Stoltizia. - V. Scempiaggine. Peccano giornalmente per naturale forsennataggine. Fr. Giord. Pred. FORSENNATAMENTE: avv. Stulte. Stol-

tamente, Con forsennatezza. Forsennato Saulo

FORSENNATAMENTE adoperava. Fr. Giord. Pred. FORSENNATEZZA: 5. f. Stultitia. Astratto di forsennato; Forsennataggine. - V. Pazzia. La follia, o forsennatezza è una delle infermità del capo e del cuore. Libr. cur. malatt.

FORSENNATISSIMAMENTE: avv. Sup. di Forsennatamente. Se forsennatamente nella prima opera si comportano, forsenna-TISSIMAMENTE nella seconda vollero compor-

tarsi. Fr. Giord. Pred.

FORSENNATO, TA: add. Furibundus, Che è uscito di senno o del sentimento; Che non è in buon senno; Furioso, Pazzo. Insano, Insanito. - V. Deliro, Demente. I Tedeschi forsennati, caldi di vino usciron fuori di Siena. G. Vill. Forsennata latro siccome cane. Dant. Inf. Forsennata, cioè fuor di senno, cioè insanita, diventata furiosa; questo è vocabolo Fiorentino. But. Inf. E via più matto e forsennato è colui che pena e pensa di sapere il suo principio. – Come Tristano per amore divenne for-SERRATO . Nov. ant.

FORSENNERIA: s. f. Voc. ant. Stultitia. Stoltizia, Pazzia, Mattezza. La seconda dislealtade, che nasce di orgoglio e FORSEN-NERIA. Tratt. pecc. mort.

FORSI: avv. di dubbio, e di sospensione, più comun. dicesi Forse. V.

FORTE: s. m. Flos. Il migliore, Il nervo, Il fiore delle forze, La fonda. Tramontando il sole, arrivò tutto il FORTE dell'esercito Flaviano . Tac. Day. E perchè il FORTE de' cambj in Firenze si fa per Lione, dirò i costumi di quella piazza. Id. Camb. Con ambascerie e con patto avevano tratto a loro il forte d'ogni città. Id. v.t. Agr. § 1. Forte: per Abilità, Capacità maggiore, Il migliore delle forze di alcuno. Egli ca-

vando fuor tutto il suo forte, In quattro giorni, o sei, Ritornera la vostra casa, e

lei . Baldov. com.

S 2. Nel FORTE di un bosco: vale Nel più interno, Nel più folto. Quando i cervi. han gettato l'armadura delle corna vecchie, ec. procurano di star nascosti, e rimpiattati più che possono nel forte del bosco. Red.

esp. nat.

§ 3. Fortz: Propugnaculum. Posto fortificato per guardare un passo, o un sito. Nel mezzo esso Bleso co' migliori, ponendo ron-ti e guardie ove era uopo. Tac. Dav. A costui, ec. non gli conviene metter le guar-die ne' forti. Sen. hen. Varc. Fra l'altre vi è la presa del forte di Siena fatta di notte . Borgh. Rip.

§ 4. FORTE: T. de' Pescatori. Lo stesso che Fortiere. V.

§ 5. FORTE: T. d' Oreficeria. Quella parte che è ribadita colla coccia della spada, e fa l'arco del guardamano.

§ 6. FORTE di suolo: T. de' Calzolaj. Pezzo di cuojo che si mette dentro, o fuori la parte deretana dello stivale dove si terma lo

sprone.

FORTE: add. d'ogui g. Fortis. Che ha fortezza; Che è atto o potente a resistere; e si estende così alle forze dell' animo, come a quelle del corpo. Gagliardo, Robusto, Possente, Balioso, Vigoroso, Forzoso, Aitante; contrario di Debole. - V. Fortezza, Fortificare, Animoso, Valoroso, Rigoglioso, Costante. Assai FORTE, FORTE in sommo grado, o sopra ogni altro. - Questo fue molto FORTE in forze, e molto potente nell' armi. Guid. G. Infino a tanto che più forte fosse, comando che ella fosse messa in certe case. -Era Arriguccio, contuttochè fosse mercatante, un siero uomo, e un forte. Bocc. nov. Perche altra volta, udendo le sirene, sie più forte. - Che gli organi del corpo saran forti. Dant. E s'io l'uccido, più for-TE rinasce - E poiche l' alma è in sua ragion più forte. Petr. Se non che si trovò forte delle masnade. G. Vill.

S I. Far FORTE: vale Fortificare. Pensano di far FORTE lo stomaco. Libr. cur. malatt. E s' amor sopra me la fa si forte Sol quando parla, ovver quando sorride; Lasso che fia? Petr.

§ 2. Far FORTE: vale anche Ajutar con danari, genti, o simili. Noi volemmo farlo FORTE della gente nostra, e farlo Impera-dore. Crou. Morell.

§ 3. Per Grande, Smisurato. Nel pensier m' assale Una pietà sì forte di me stesso. Petr. Fue Cesare uomo chiarissimo e di FORTE ingegno. Com. Inf. cioè Acuto, Sottile.

4. Per Difficile, Faticoso, Orribile, Duro, Strano, Aspro, Malagevole. Forte caso a pensare. G. Vill. E madonna Isotta ne cominciò forte a piangere per pietade, e per la FORTE ventura che era stata. Nov. ant. E quanto a dir qual era, è cosa dura Questa selva selvaggia ed aspra e forte, Che nel pensier rinnuova la paura. Dant. Inf. E Urania m'ajuti col suo coro FORTI cose a pensar mettere in versi. - Che solveranno questo enigma forte. Dant. Purg. Non ti parrà cosa nuova nè fonte. Id. Par. E così com' egli è forte cosa a numerare tutte le foglie dell' albero, così è forte cosa numerare tutti i peccati che della bocca nascono. Libr. Sacram. Forte mi pare a credere che vero sia, che tu da amore così compreso sii, come tu narri . Bocc. Filoc.

§ 5. Passo forte : per Orribile, Spaventoso, disse Dante parlando della morte. Per acquistar virtute al passo forte, Che a sè la

§ 6. Forte: aggiunto di Luogo, dicesi di Quello che per natura o per arte non è facile ad espugnare. Forte per sito e per natura . G. Vill.

§ 7. Per Rigoroso, Severo. Ma per gli FORTI ordini si rimasero dagli oltraggi. G.

S 8. FORTE: aggiunto di Tempo, vale Tempestoso, Oscuro, Piovoso, Penurioso o simili. Una notte che faceva forte tempo e grande oscurità. Vit. Plut. Ne in quella casa mai altro che verno si sentiva, senza alcuna fiamma da riconfortare il forte tempo.

§ 9. Dicesi anche figur. dell'Età in cui bollono le passioni, e perciò pericolosa e difficile a passare senza inciampo. Compatisca: son gli anni forti e non può darsi a tutti. Fag. rim.

§ 10. Avere FORTE nerbo: in modo figur. in cambio di Forte di nerbo, o Di forte nerbo; e vale lo stesso che Esser gagliardo. Il più fiero garzon non nacque mai, Persona ha di gigante e forte nerbo, Bern, Orl.

S II. FORTE: aggiunto di Vino o simil liquore, vale Grande, Generoso. Vino FORTE cioè troppo alto e potente vino, mischiato in acqua inebria più tosto che non fa il puro. M. Aldobr. Questo nappo, ec. Colmo è d'un vin si forte e si possente. Red. Ditir.

S 12. Pan FORTE: dicesi al Pan pepato inferiore, o più ordinario. Per lo più non v'è nel suo composto che pepe, noci, fichi secchi, e farina di grano lasciatovi tutto, o granparte del tritello, ed impastato con mele.

§ 13. Pietra forte: dicesi dagli Architetti. Scarpellini, ec. Una specie di pietra arenosa di fondo grigio tendente al giallo sparsa di lamine argentine di mica, ed atta a resistere alle ingiurie dell' aria. Adoprasi per i lastrichi, e per l'esterno delle fabbriche. Voc. Dis.

§ 14. Forte: pur aggiunto di Vino, o simili liquori esprime più comun. L'aver presa la qualità e il sapor d'aceto, o Esser attualmente inacetito. Oggi in Firenze tra'l popolo vin forte si dice del vino che ha pigliata la punta, cioè che ha cominciato a inacetire.

Red. annot. Ditir.

§ 15. Forte punto: vale Inevitabile, Maligno, Pessimo, Sfortunato. Mel venne, armeggiando egli, in sì forte punto veduto. Bocc. nov. Al valicare d'una fossa il palafreno cadde sotto al cavaliere in sì FORTE punto che già nol poteva riavere . Nov. ant.

§ 16. FORTE: Qualità di sapore come d' aceto, e d'agrumi, come di cipolle, agli scalogni, radici, e anche del pepe. A molti fia savor di forte agrume. Dant. Par. Bagna in aceto forte la cedulla e poi l'involgi in istoppa anco in FORTE aceto bagnata. Tes. Pov.

§ 17. Arancio FORTE : dicesi Una specie d'arancio bernoccoluto, di sapore acido ed amaro.

§ 18. FORTE: per Sodo. Fa' panni a tal vegnienza forti, e non d'apparenza. Franc. Barh. Il grano del colle è più forte di ogni altro grano, ma risponde meno alla misura. Cresc.

§ 19. Forte: aggiunto di Libri, Scrittura, o simili, vale Dotto, Corredato di buone ragioni. Massimamente in certi libri che fece sopra'l Giob, e sopra l' Ezechiel che sono due i più forti libri . Fr. Giord Pred.

§ 20. Acqua FORTE: Sorta d'acqua che si fa con sali, e simile materie acri ad effetto di partir metalli o fare altre operazioni.

§ 21. Intaglio d' acqua forte o ad acqua FORTE: vale Rame in cui siano delineate, per via d'incavo fatto coll'acquaforte, figure, paesi ec. per imprimere in carta; e si dice anche così la Carta stessa in tal modo impressa. -V. Intaglio.

§ 22. Acqua forte, ed acqua dolce: T. de' Minugiaj. Maestra, ed Acqua mezza forte in cui si macerano le minuge per conciarle.

§ 4. Forse: col Che affisso, pur nel sign. di Forte de' Latini, oggidi non si scrive qua-si più staccato. - V. Forsechè.

FORSECHE: avv. Forte, Forse Per avventura. E seco stesso cominciò a dire: For-SECHÈ la malinconia, e il dolore, che io ho avuto, poscia che io la perdei, m'ha si trasfigurato, ch' ella non mi riconosce. Bocc. nov. Ed in questo osservarono alcuni, dice il Cinonio, il Che, non poter mai af-figgersi al Forse, se il verbo che 'l richiede sia posto prima: ma solo se il Forse, precede al verbo, o ad altro che gli serva in luogo di verbo, onde dirittamente si dica: Forsechi m' ha trasfigurato la malinconia: son malinconico, e Forse che trasfigurato-E non già M' ha trassigurato porsecue la malinconia: son malinconico, e trasfigurato FORSECHE - Vostro gentile sdegno FORse ch' allor mia indignitate offende. Petr. Disse allora Nicostrato: che potrebbe ciò essere? Averei io in bocca dente niun guasto A cui Lidia disse: Forsechè sì. Bocc. nov. Ed ella disse: or non credi tu, ch'elli il s' abbiano si saputo mangiare, come noi? Ed elli rispose e disse: Forseche no. Nov. ant.

S. Si usa anche ironicamente, per dinotare non dubbio, ma certezza. E forseche questa maledetta peste non ha compreso tutto 'l mondo? Circ. Gell. dial.
FORSENNATAGGINE:s f. Stultitia. Mat-

tezza, Pazzia, Follia, Stoltizia. - V. Scempiaggine. Peccano giornalmente per naturale FORSENNATAGGINE. Fr. Giord. Pred.

FORSENNATAMÈNTE: avv. Stulte. Stoltamente, Conforsennatezza. Forsennato Saulo FORSENNATAMENTE adoperava. Fr. Giord. Pred.

FORSENNATEZZA: s. f. Stultitia . Astratto di forsennato; Forsennataggine. - V. Pazzia. La follia, o forsennatezza è una delle infermità del capo e del cuore. Libr. cur. malatt.

FORSENNATISSIMAMENTE: avv. Sup. di Forsennatamente. Se forsennatamente nella prima opera si comportano, FORSENNA-TISSIMAMENTE nella seconda vollero compor-

tarsi. Fr. Giord. Pred.

FORSENNATO, TA: add. Furibundus, Che è uscito di senno o del sentimento; Che non è in buon senno; Furioso, Pazzo. Insano, Insanito. - V. Deliro, Demente. I Tedeschi forsennati, caldi di vino usciron fuori di Siena. G. Vill. Forsennata latrò siccome cane . Dant. Inf. FORSENNATA , cioè fuor di senno, cioè insanita, diventata furiosa; questo è vocabolo Fiorentino. But. Inf. E via più matto e forsennato è colui che pena e pensa di sapere il suo principio. - Come Tristano per amore divenne FOR-SERRATO . Nov. aut.

FORSENNERIA: s. f. Voc. ant. Stultitia. Stoltizia, Pazzia, Mattezza. La seconda dislealtade, che nasce di orgoglio e FORSEN-NERIA. Tratt. pecc. mort.

FORSI: avv. di dubbio, e di sospensione,

più comun. dicesi Forse. V.

FORTE: s. m. Flos. Il migliore, Il nervo, Il fiore delle forze, La fonda. Tramontando il sole, arrivò tutto il forte dell'eser-cito Flaviano. Tac. Day. E perche il forte de' cambj in Firenze si fa per Lione; dirò i costumi di quella piazza. Id. Camb. Con ambascerie e con patto avevano tratto a loro il forte d'ogni città. Id. vt. Agr.

S I. FORTE: per Abilità, Capacità maggiore, Il migliore delle forze di alcuno . Egli cavando fuor tutto il suo forte, In quattro giorni, o sei, Ritornera la vostra casa, e

lei . Baldov. com.

S 2. Nel forte di un bosco: vale Nel più interno, Nel più folto. Quando i cervi.. han gettato l'armadura delle corna vecchie, ec. procurano di star nascosti, e rimpiattati più che possono nel forte del bosco . Red.

esp. nat.

§ 3. FORTE: Propugnaculum. Posto fortificato per guardare un passo, o un sito. Nel mezzo esso Bleso co' migliori, ponendo forti e guardie ove era uopo. Tac. Dav. A costui, ec. non gli conviene metter le guardie ne' forti. Sen. ben. Varc. Fra l'altre vi è la presa del forte di Siena fatta di notte . Borgh. Rip.

S 4. FORTE: T. de' Pescatori. Lo stesso

che Fortiere . V.

§ 5. FORTE: T. d'Oreficeria. Quella parte che è ribadita colla coccia della spada, e fa l'arco del guardamano.

§ 6. FORTE di suolo: T. de' Calzolaj. Pezzo di cuojo che si mette deutro, o fuori la parte deretana dello stivale dove si terma lo

sprone.

FORTE: add. d'ogni g. Fortis. Che ha fortezza; Che è atto o potente a resistere; e si estende così alle forze dell' animo, come a quelle del corpo. Gagliardo, Robusto, Possente, Balioso, Vigoroso, Forzoso, Aitante; contrario di Debole. - V. Fortezza, Fortificare, Animoso, Valoroso, Rigoglioso, Costante. Assai FORTE, FORTE in sommo grado, o sopra ogni altro. - Questo fue molto forte in forze, e molto potente nell' armi. Guid. G. Infino a tanto che più forte fosse, comando che ella fosse messa in certe case. -Era Arriguccio, contuttochè fosse mercatante, un siero uomo, e un forte. Bocc. nov. Perchè altra volta, udendo le sirene, sie più forte. - Che gli organi del corpo saran forti. Dant. E s'io l'uccido, più for-TE rinasce - E poiche l' alma è in sua ragion più FORTE. Petr. Se non che sì trovò

FORTE delle masnade. G. Vill.

St. Far forte: vale Fortificare. Pensano di far forte lo stomaco. Libr. cur. malatt. Es'amor sopra me la fa si forte Sol quando parla, ovver quando sorride; Lasso che fia? Petr.

G. 2. Far FORTE: vale anche Ajutar con danari, genti, o simili. Noi volemmo farlo FORTE della gente nostra, e farlo Impera-

dore. Cron. Morell.

§ 3. Per Grande, Smisurato. Nel pensier m' assale Una pietà sì forte di me stesso. Petr. Fue Cesare uomo chiarissimo e di forte ingegno. Com. Inf. cioè Acuto, Sottile.

4. Per Difficile, Faticoso, Orribile, Duro, Strano, Aspro, Malagevole. Forte caso a pensare. G. Vill. E madonna Isotta ne cominciò forte a piangere per pietade, e per la FORTE ventura che era stata. Nov. ant. E quanto a dir qual era, è cosa dura Questa selva selvaggia ed aspra e FORTE, Che nel pensier rinnuova la paura. Dant. Inf. E Urania m'ajuti col suo coro FORTI cose a pensar mettere in versi. - Che solveranno questo enigma forte. Dant. Purg. Non ti parrà cosa nuova ne FORTE. Id. Par. E così com' egli è forte cosa a numerare tutte le foglie dell' albero, così è forte cosa numerare tutti i peccati che della bocca nascono. Libr. Sacram. Forte mi pare a credere che vero sia, che tu da amore così compreso sii, come tu narri. Bocc. Filoc.

§ 5. Passo forte: per Orribile, Spaventoso, disse Dante parlando della morte. Per acquistar virtute al passo forte, Che a sè la

tira. Par.

§ 6. Forte: aggiunto di Luogo, dicesi di Quello che per natura o per arte non è facile ad espugnare. Forte per sito e per natura. G. Vill.

§ 7. Per Rigoroso, Severo. Ma per gli FORTI ordini si rimasero dagli oltraggi. G.

Vill.

§ 8. Forte: aggiunto di Tempo, vale Tempestoso, Oscuro, Piovoso, Penurioso o simili. Una notte che faceva forte tempo e grande oscurità. Vit. Plut. Nè in quella casa mai altro che verno si sentiva, senza alcuna fiamma da riconfortare il forte tempo, Filoc.

§ 9. Dicesi anche figur. dell'Età in cui bollono le passioni, e perciò pericolosa e difficile a passare senza inciampo. Compatisca: son gli anni forti e non può darsi a tutti. Fag. rim.

§ 10. Avere forte nerbo: in modo figur. in cambio di Forte di nerbo, o Di forte nerbo; e vale lo stesso che Esser gagliardo. Il più siero garzon non nacque mai, Persona ha di gigante e forte nerbo; Bern. Orl.

SII. FORTE: aggiunto di Vino o simil liquore, vale Grande, Generoso. Vino rorte cioè troppo alto e potente vino, mischiato in acqua inebria più tosto che non fa il puro. M. Aldobr. Questo nappo, ec. Colmo è d'un vin st forte e sì possente. Red. Ditir.

§ 12. Pan FONTE: dicesi al Pan pepato inferiore, o più ordinario. Per lo più non v'è nel suo composto che pepe, noci, fichi secchi, e farina di grano lasciatovi tutto, o granparte del tritello, ed impastato con mele.

S 13. Pietra forte: dicesi dagli Architetti, Scarpellini, ec. Una specie di pietra arenosa di fondo grigio tendente al giallo sparsa di lamine argentine di mica, ed atta a resistere alle ingiurie dell'aria. Adoprasi per i lastrichi, e per l'esterno delle fabbriche. Voc. Dis.

S 14. FORTE: pur aggiunto di Vino, o simili liquori esprime più comun. L'aver presa la qualità e il sapor d'accto, o Esser attualmente inacetito. Oggi in Firenze tra 'l popolo vin forte si dice del vino che ha pigliata la punta, cioè che ha cominciato a inacetire.

Red. annot. Ditir.

§ 15. Forte punto: vale Inevitabile, Maligno, Pessimo, Sfortunato. Mel venne, armeggiando egli, in sì forte punto veduto. Bocc. nov. Al valicare d'una fossa il palafreno cadde sotto al cavaliere in sì forte punto che già nol poteva riavere. Nov. ant.

S 16. Forte: Qualità di sapore come d'aceto, e d'agrumi, come di cipolle, agli scalogui, radici, e anche del pepe. A molti sia savor di forte agrume. Dant. Par. Bagna in aceto forte la cedulla e poi l'involgi in stoppa anco in forte aceto bagnata. Tes. Pov. § 17. Arancio forte: dicesi Una specie d'a-

rancio bernoccoluto, di sapore acido ed amaro. § 18. Forte: per Sodo. Fa' panni a tal vegnienza forti, e non d'apparenza. Franc. Barb. Il grano del colle è più forte di ogna altro grano, ma risponde meno alla misura. Gresc.

§ 19. FORTS: aggiunto di Libri, Scrittura, o simili, vale Dotto, Corredato di buone ragioni. Massimamente in certi libri che fece sopra'l Giob, e sopra l' Ezechiel che sono due i più forti libri. Fr. Giord. Pred.

§ 20. Acqua FORTE: Sorta d'acqua che si fa con sali, e simile materie acri ad effetto di

partir metalli o fare altre operazioni.

FORTE: vale Rame in cui siano delineate, per via d'incavo fatto coll'acquasorte, figure, paesi ec. per imprimere in carta; e si dice auche così la Carta stessa in tal modo impressa. — V. Intaglio.

S 22. Acqua FORTE, ed acqua dolce: T. de' Minugiaj. Maestra, ed Acqua mezza forte in cui si macerano le minuge per conciarle.

§ 23. Spirito forte: dicesi oggidi Un libe-

ro pensatore. - V. Libertino .

§ 24. Forte: detto di Persona ed in forza di sost. vale Prode, Coraggioso, Magnanimo, Bravo. Darà il Ciel, darà il Mondo ai for-

TI ajuto . Tass. Gerus.

FORTE: avv. Vehementer, firmiter. Con forza, Validamente, Fortemente, Gagliardamente, Tenacemente. E così dicendo i cani presa forte la giovane ne' fianchi la fermarono. - Tenendo forte con amendue le mani gli orli della cassa, ec. pervenne al lito. Bocc. nov.

§ 1. Per Assai, Grandemente. Egli è forte a grado a Dio, e piacer delle parti. – E biasimarongli forte ciò che egli voleva fare. Bocc. nov. E se mai dalla via dritta mi torsi Duolmene forte assai più ch'i' non mo-

stro. Petr.

§ 2. Per Fieramente, Crudelmente. Che l' uno e l'altro fianco Della fera gentil mordean si forte, Che'n poco tempo la menaro al passo. Petr. Ascalione, tratta la spada, il feri sopra il sinistro omero si forte, che di poco non lo braccio con tutto lo scudo gli mandò a terra. — Venendo Menedon da traverso con una scure in mano, ec. quella alzando si forte diede sopra la testa al Turco, che feritolo a morte e stordito, tutto sopra il collo del cavallo caduto, stette grande otta. Bocc Filoc.

S 3. Andare, Correre, Fuggir forte: vale Velocemente. Ed ecco due, ec. fuggendo si forte, Che della selva rompieno ogni rosta. Dant. Inf. Come? diss'egli, e perchè andate

FORTE? Id. Purg.

§ 4. Stare FORTE: vale Non piegare, Non s'arrendere, e figuratamente, Essère costante

nel suo proposito.

S. Forte: per Ad alta voce. Color che tua ragione intendon bene, Tanto lor parli faticoso e forte. Dant. rini. Surse in mia visione una fanciulla piangendo forte. Id. Purg. Andreuccio, non rispondendogli il fanciullo, cominciò più forte a chiamare. Bocc. nov.

§ 6. Forte: per Fissamente, Attentamente, Intensamente. In su le man commesse mi protesi Guardando'l foco, immaginando forte Umani corpi già veduti accesi. Dant. Pur. cioè Immaginandomi intensissimamente, o Nel pensiero fissamente imprimendomi.

§ 7. Dormir forte: vale Fisamente. Profondamente Comechè ciascuno altro dormisse forte, colui che colla Reina stato era, non dormisa ancora. – Mentre il marito dormiva forte.

Bocc. nov.

§ 8. Tenere FORTE: vale Ritenere tenacemente. Presa la sua mano con amendue, e tenendol FORTE, ec. Bocc. nov.

S 9. E figur. vale lo stesso che Tener duro;

Far checchessia di forza, con vigore; Essere costante; Non mutarsi. Orlando, benche ognuno abbia paura, Ed Ulivieri, e gli altri tenien forte. Morg.

§ 10. FORTE: per Casualmente, A caso; & modo Latino inusitato. Cavalc. Pazienz.

S II. FORTE: Voce di comando marinaresco corrispondente ad Alto, quando si vuole far restar di operare; così dicesì forte l' argano, o Alto! argano, cioè Lasciate di virare.

FORTEMENTE: avv. Fortiter. Con forza, Con fortezza, Gagliardamente, Vigorosamente. – V. Sodamente, Poderosamente, Validamente. Così adunque il magnifico Re operò, ec. sè medesimo fortemente vincendo. Bocc. nov. A tutte queste cose il Santo fortemente

contrasta. Mor. S. Greg.

S. Per Grandemente. Cardinali Legati, ec. FORTEMENTE aggravaro il reame di Cicilia di scomuniche. G. Vill. Cominciò fortemente a piangere. Bocc. nov. Se e' non si muor, non troverà mai posa, Così l' avete fortemente in ira Questo dolente. Rim. ant. Cin. Se n' andò, ec. a desinare alle Selve sopra a Signa, villa fortemente cara a Filippo. Varch. stor. Perchè la ferita cominciò fortemente a sanguinare, lo feci addentare di nuovo da un altro capo di vipera nella coscia. Red. Oss. an.

FORTERUZZO, ZA: add. Acidulus. Dim. di Forte, Agretto. Menta perchè ella ha buono odore ed è Forteruzza sì conforta

lo stomaço. M. Aldobr.

FORTÈTTO, TA: add. Forticulus. Dim. di Forte, Gaglia detto. E la primaja volta, quando la materia sia leggiere e l'altre appresso più fortette. M. Aldobr.

S. E in forza d'avv. Aperse il vaso, ec. e tuffovvi dentro la spugna, dicendo un po'

FORTETTO Lasc. nov.

FORTEZZA: s. f. Fortitudo . Virtù morale che fa l'uomo forte contra all'assalto dell' avversità , Costanza , Fermezza , Intrepidezza, Altezza d'animo; ed in generale si prende anche per Coraggio, Bravura, Franchezza, Valore. Fortezza eroica', invitta, franca, sicura, paziente, intrepida, magnanima, animosa, instancabile. - Il riuscir-ne, ec. conviensi fare, e con senno e con FORTEZZA. - Per avventura ebbe tanta fortezza che, ec. Bocc. Lab. La fortezza è spregiatrice delle cose da temere. Sen. Pist. Della fortezza è innalzare l'animo sopra la tema del periglio, nè altro temere fuori delle laidi e sconce cose, e le avverse e prospere fortemente tollerare. - Effetti della FORTEZZA sono la magnanimità, la fiducia, la severità, la magnificenza, la costanza, la tolleranza, la fermezza. Salvin. disc. -V. Virtù Cardinali,

S I. FORTEZZA: Vis, Robur. Forza, Robustezza, Gagliardia, Balia, Vigore. For-TEZZA grande, somma, incomparabile. - Sanità, FORTEZZA, ed allegrezza. - Beni del corpo bellezza, FORTEZZA, sanità. Passay. -V. Forza.

§ 2. Per Saldezza, Stabilità, Fermezza onde poter resistere. - V. Forza. E torri di maravigliosa FORTEZZA erano alle porte. G. Vill. Costume confermato per lungo tempo ha FOR-

TEZZA di natura. Amm. ant.
§ 3. FORTEZZA: Qualità di sapore, come d'aceto e d'agrumi, come di cipolle, scalogni, pepe, ec. La fortezza del pepe. Cresc. Noci, ec. mescolate con cipolle, alle quali elle rendono questo cambio che tolgono loro la FORTEZZA . Pallad.

§ 4. Fortezza: nel linguaggio degli Artisti s' intende Di tutto ciò che serve a maggiormente stabilire alcuna cosa, acciò resista lungamente all' uso, o alli ssorzi cui dee essere sottoposta. I Valigiaj dicono che l'Infinta serve, per fortezza del petto. I Calzolaj chiamano fortezza Tutto ciò che riveste l'interiore della scarpa . I Sarti Qualunque cosa con cui si soppanna, o rinforza alcuna parte

del vestito nell'interiore, ec.

§ 5. FORTEZZA: Arx. Rocca, Cittadella, Propugnacolo fatto con forte muraglia, per difender sè, e tener lontani i nemici. - V. Bastita, Castello, Fortificare. Fortezza inespugnabile, reale, affossata, munita, fornita, fortissima, sprovveduta. - Le fortezze antiche avevano muraglie con merli e balestriere, porte con modiglioni dov'erano i piombatoj; cortine con torri quadre o torrioni tondi, ora detti Mezze lune, parapetti con feritoje . - Fece cominciare in Pasia una FORTEZZA sotto nome di Cittadella. M. Vill. Rivedere, e ristaurar le Fortezze. - Scarpa. contrascarpa, parapetto, porta del soccorso, baluardi, ponti levatoj della fortezza. - E-difico in Troja la mastra fortezza, e castello reale. - I quali disfeciono le mura e le fortezze. G. Vill. E come a tai fortezze da' lor sogli Alla ripa di fuor son ponticelli . Dant. Inf.

§ 6. FORTEZZA: per Trincieramento, ed Ogni altro luogo forte atto a difesa . Subito e senza che tu abbi alcun rimedio, ti disalloggia, e sei forzato uscire delle FORTEZZE tue, e venire alla zuffa. Segr. Fior. disc. Guastarono tutto infino alla marina, salvo alcuna

FORTEZZA di montagne . G. Vill.

\$ 7. FORTEZZA: dicesi anche Della natura, o qualità del sito forte. Per la FORTERZZA della

terra. G. Vill.

FORTICELLO, LA: add. Forticulus.dim. di forte. La sua pianta si vuole un poco transpiantare, quando è più forticella. Pallad:

FORTIÈRE, ed anche FORTE: T. de' Pescatori. Luogo scoglioso in mare, in cui crescono alighe ed altre piante marine che servono di pastura al pesce. Pesce di forte, o di fortiere a differenza de' pesci di piaggia. FORTIFICABILE: add. d' ogni g. T. Mi-

litare. Che può fortificarsi.

FORTIFICAGIONE: s. f. Fortificazione. Bemb. stor

FORTIFICAMENTO: s. m. Munitio. II fortificare, e la Cosa che fortifica. Venne un medico con un beveraggio, e fattogli vedere, che per fortificamento di lui glielo dava, gliel fece bere. Bocc. nov. cioè Per fortificargli le forze . I Fiorentini , ec. pacificato il Vescovo e suoi per fortificamento della si-gnoria presa. G. Vill.

FORTIFICARE: v. a. Fortificare. Afforzare, Munire, Render forte, Rassodarc. -V. Rincalzare, Fiancheggiare, Armare, Guernire. Le strette commesse alla guardia loro difenderanno, e fortificheranno con lor corpi medesimi. Sen. ben. Varch. Alla quale città avendola trovata da tutte le parti molto fortificata. - Luogo forte per natura, e per arte molto fortificato. Guice. stor.

S 1. Fortificare : per Corroborare, Stabilire, Dare maggior forza; e dicesi di tutto ciò che ne dà al corpo, allo spirito, ai negozi, ec. E questo uficio feciono e criarono quelli cit-tadini popolani che reggeano la Terra per FORTIFICARE loro stato . - FORTIFICA giustizia e i loro ordini. - Il Duca d' Atene, ec. cre-dendosi fortificar dentro il suo stato e signoria, si fece di presente pace. G. Vill. Il quale per fortificare le ragioni del nostro comune, ogni ragione, ec. gli diede liberamente. M. Vill Fortificando me a' tuoi voleri. Amet. Come la nostra fede è sdrucciolente e non ferma, nè eziandio bastevole a sè se ella non è FORTIFICATA dall' ajuto di Dio. Coll. SS. PP.

§ 2. FORTIFICARSI: n. p. vale Divenir forte. La lattuga, ec. non teme il freddo, ma se ne FORTIFICA. Cresc.

§ 3. Fortificarsi: vale anche Munirsi,

Ripararsi

FORTIFICATISSIMO, MA: add. sup. di Fortificato. Dopo'l parto credono di avere l' utero FORTIFICATISSIMO . Tratt. segr. cos. donn.

FORTIFICATO, TA: add. da Fortificare. Vota la terra de' caporali, di cui si temea, e fortificata la guardia nella città. - Rimisonvi messer Ricciardo Cancellieri e' suoi, con pace de Panciatichi FORTIFICATA, e ferma con più matrimonj dell' una famiglia all' altra. M. Vill. Civile autorità FORTIFICATA dall'armi poter fare onta alle leggi. Buon Fier.

FORTIFICATORE: verb, m. da Fortifica-re. Munitor. Che fortifica. L'aspetto delle

cose verdi truovasi per esperienza essere FORTIFICATORE dello vedere. Volg. Mes.

FORTIFICATRICE: verb. f. Che fortifica. Io mi rivolsi alla fontana fortificatrice di quelle saette. Amet. La carne loro è fortificatrice della vista. Volg. Mes. FORTIFICAZIONE: s. f. Munitio. Il for-

FORTIFICAZIONE: s. f. Munitio. Il fortificare, e. la cosa che fortifica, Fortificamento. E'l volere divino in santo Paolo, per fortificazione della fede cristiana. Com. Inf. A fortificazione, e accrescimento degli statuli, e ordinamenti che parlan di questamateria. Stat. Merc. Avevano perciò tempo di munire la città con nuove fortificazioni. — Mandarono con buona guardia di soldati a guastare le fortificazioni de' nemici. Serd. stor. Ind. Quando bisognerà far bastioni, ec. starem noi trasecolati a mirare l'alte torri, e fortificazioni altrui? Tac. Dav.

FORTICNO, GNA: add. Acidulus. Che principia di avere il sapor forte, Agretto. Perchè quanto più bollono i vini, più diventano duri, grossi, insipidi, FORTIGNI, svaniti. Sod.

Colt.

FORTILIZIO: s. m. Voce dell'uso. Ridotto, Piccola fortezza. I bagni Pisani avevano accosto una bicocca di FORTILIZIO.

FORTINO: s. m. dim. di Forte . Piccola

fortezza. Voc. Cr.

FORTISSIMAMENTE: add. Sup. di Fortemente. E poi con fatti fortissimamente sequire la grandezza dell' animo mio. Bocc. nov. Vennongli addosso come fiere crudeli, e batteronlo fortissimamente, e poi lo cacciaron via. Vit. SS. PP.

FORTÌSSIMO, MA: add. sup. di Forte in tutti i suoi sign. Rocca Fortissima. Obje-

zioni FORTISSIME, ec.

S 1. FORTISSIMA penitenza: vale Rigorosa.

Vit. SS. PP.

§ 2. Usasi anche in forza d'avv. e vale Fortissimamente. Camminando Fortissimo non posso appena respirar. Buon. Fier.

FORTITUDINE. - V. e di Fortezza. FORTÒRE: s. m. Aciditas. Forzore, Sapor forte. Se ne trovano di quelle che hanno preso tanto il fortore, che ogni vino che vi si ponga dentro fa inforzare. Sod. Colt. Un certo fortore che mandan fuori i colori mescolati con l'olio. Bald. Dec.

FORTUITAMENTE: avv. Fortuito. Per caso, Per fortuna. Era stato fatto anche prigione Palissa, ma FORTUITAMENTE si sal-

vò. Guicc. stor.

FORTÙITO, TA: add. Fortuitus. Di caso, Di fortuna. Fortuito avvenimento. - In questo nostro fortuito caso. G. Vill. Democrito to formò di leggieri corpuzzi da un certo concorso fortuito. Tusc. Cic.

FORTUME: s. m. Cose di sapor forte,

come agli, cipolle, che da'buoni Antichi erau dette Agrumi. Vi sono buoni tutti gli agrestumi, e rortumi. Tratt. segr. cos donn.

stumi, e fortumi. Tratt. segr. cos donn. FORTUNA: s. f. Fortuna. Secondo i Pagani era la Dea della buona e della trista sorte. Il tempio della Fortuna. - I Romani adoravano la Fortuna. Noi oggidi sebbene riconosciamo la vanità di tal credenza, e che la Fortuna per sè stessa non ha nulla di reale, nientedimeno adoperiamo ancora gli stessi modi e frasi, che usavano gli Antichi, in senso però figurato. Così diciamo, che La FORTUNA è cieca, sorda, incostante, volu-bile, instabile, fallace, stolta, vana, invidiosa, mutabile, ingannevole, fragile, su-perba, indiscreta, cruda, fella, avversa, contraria, malvagia, mala, infelice, ingiuriosa, empia, turbata, crudele, avara, dubbiosa, implacabile; o al contrario Amica, allegra, benevola, benigna, buona, destra, felice, favorevole, lieta, prospera, lusingante, graziosa, ridente, serena. - Ruota volubile della fortuna. - Operazioni volu-bili della fortuna. - Favore fragile della fortuna - Colpo di fortuna. - Assalto di nimica fortuna. Percosse della fortuna -Casi diversi della FORTUNA. - Peccato di FOR-TUNA. - Beneficio di FORTUNA. - Beni de FORTUNA. Fede instabile di FORTUNA. - Ingiurie della FORTUNA. - Balestrato della FORTUNA . - Essere stato lungamente trastullo della fortuna. - Fortuna spiacevole nimica di ciascun felice. - Esser nel colmo, o nell'infuno della ruota di FORTUNA. -FORTUNA cambiar faccia, o volgersi in contrario; mostrarsi allegra e felice, o farsi incontro col viso lieto, e col grembo aperto. - La FORTUNA giova a' forti, e li timidi caccia via. - FORTUNA singolare speranza, de' miseri, ajutatrice talvolta de' paurost -FORTUNA ciecamente trattante i beni mondani. - FORTUNA lusinga con falso viso di felicità. Bocc. Petr. ec. Fallace FORTUNA dà e toglie. G. Vill. - V. Fortunare. Infortunio, Sfor-

S I. Per Avvenimento indeterminato, Caso, Avventura. – V. Ventura, Sorte, Fato, Stella, Destino, Vicende. Antigono, che molte volte da me ha questa mia fortuna udita, il racconti. Bocc. nov. Ma Castruccio, ec. non si volle mettere alla fortuna della battaglia. G. Vill.

S 2. FORTUNA: per Felicità, Ventura, Avvenimento buono, felice. Non mi sarien credute le mie fortune. – L'Abate lieto delle sue fortune rende grazie a Dio. Bocc. nov. Non simili alle fortune piovono da Dio gli animi ne' mortali. Id. lett. Da chi forse con occhio bieco riguarda le mie for-

TUNE. Vivian. lett.

§ 3. Per contrario vale anche Infelicità, Miseria, Disgrazia, Dissaventure, Avvenimenti cattivi . FORTUNE afflitte e sparte . Petr. Cadere in mala FORTUNA . - Sentendo il Re Luigi e la Reina Giovanna, ec. tornati di nuovo nel regno, e che erano in FORTUNA, e in gran bisogno. ec. M. Vill. Apparve in Genova una fontana che largamente gittava sangue, il qual fu segno della lor FORTUNA e distruzione. Pecor. Ma io mi doglio bene della mia FORTUNA. Cas. lett. - V. Sventura.

§ 4. Morbidezze di FORTUNA; diconsi gli

Agi, le Ricchezze, M. Vill. § 5. Tener la FORTUNA pel ciuffetto: si dice Di quello a cui tutte le cose vadan pro-

§ 6. Nello stesso sign. sebbene non sempre, dissesi Essere in fortuna, aver fortuna.

S 7. FORTUNA, e dormi: prov. dinotante, che Chi ha fortuna non occorre che s'affa-

tichi - V. Dormire.

§ 8. Val più un' oncia di FORTUNA, che una libbra di sapere: o simili, ed esprime, che La fortuna talora giova più che'l senno. In fine egli è meglio un' oncia di FORTUNA, che una libbra di sapienza. Lor. Med. Arid.

§ 9. Far FORTUNA: vale Guadagnare, Arric-

chire. Voc. Cr.

S 10. Far la FORTUNA d'uno, o a uno: vale Avanzarlo in dignità e ricchezze. Voc. Cr.

S II. FORTUNA: per Condizione, Stato, Essere. Quanto è misera la FORTUNA delle donne. Bocc. nov. L'altre maggior ditempo e di FORTUNA Trarsi in disparte comandò con mano. Petr.

S 12. FORTUNA: per Burrasca di tempo; Fortunale; Tempesta; Tempo burrascoso e tempestoso. Gran FORTUNA, e tempesta commossa in mare. Passay. Cessata alquanto la FORTUNA. G. Vill. Arrivò egli in quell' isola per FORTUNA di vento. Tav. Rit. Sospinto da FORTUNA ad uno scoglio inabitabile. Bocc. nov. Ond' ei piegò, come nave in fortuna. Dant. Purg.

§ 13. Per met. Tumulto, Turbolenza, Travaglio. Essendo passate le fortune del popolo per la novità di Giano della Bella. G.

Vill.

§ 14. Far FORTUNA: parlandosi del mare, o di un lago, vale Commuoversi; Principiare ad essere agitato; Far tempesta. Il detto lago cominciò a far FORTUNA. Cellin. vit.

§ 15. Far FORTUNA: figur. Far nocumento, e contrasto. Rendomi più che sicuro, che se aveste voluto far loro fortuna, non ne sarebbono usciti così asciutti. Bemb. lett.

§ 16. Darsi alla FORTUNA: vale Darsi alla disperazione, e si dice anche Darsi alle streghe, al diavolo, alla versiera, alle bertucce, a' eani e simili. Darsi alla fortuna; tratto!

per avventura da' Marinari quando disperati s' abbandonano in braccio alla burrasca; la quale da' nostri Toscani FORTUNA di mare e FORTUNA assolutamente vien detta. Min. Malm.

§ 17. Dicesi Proverb. Il mare fa FORTUNA, non le fonti, e vale che I gran ricchi fanno romore e fortuneggiano, ma non 1 poveri o

poco facoltosi.

§ 18. FORTUNA: detto assol. è parola di maraviglia che significa: Buon per me, Sorte mia. FORTUNA chi i' non giuoco. Rom. Bert. son. To' to' FORTUNA, i' v' ho battuto dentro. Baldov. Dr.

§ 19. A FORTUNA: posto avverb. vale Per

sorte, A caso.

§ 20. Della FORTUNA: posto avverb. vale. in modo basso e poco chiaro, Grandissimamente, Estremamente. Una donna straniera in veste bruna, Che s'affligge e si duol della FORTUNA. Malm.

§ 21. Sarei della FORTUNA: lo stesso che Sarei de' cani, e sono maniere di dire assar comuni e famigliari, per dire, Mi troverei a cattivo partito. Sarei maltrattato. Baldov.

FORTUNACCIA: s. f. Adversa fortuna. Pegg. di Fortuna. O FORTUNACCIA trista. Buon. Fier. Eh che la FORTUNACCIA mi balestra. Cecch. Esalt. Cr.

FORTUNAGGIO. - V. e di Fortunale. FORTUNALE: s. m. Tempestas . Fortuna, Burrasca, Temporale cattivo. Terribile FORTUNALE. Tav. Rit. Noi miseri Trojani, che da i fortunali siamo stati portati errando per tutti li mari. Virg. Eneid.

FORTUNALE: add. d'ogni g. Di fortuna; Fortunoso, Accidentale, Venuto a caso. Facendo quel sanza tristarsi mai per fortunal sapravvenuto male. Amet. proem. Che punto FORTUNAL, lasso, fu quello, ec. Rim. ant. Guitt. cioè Sinistro accidente, Infortunio.

S. Per Tempestoso, Burrascoso. Nave alla cappa con vento fortunale. - Vegniamo da lontani liti d' Alessandria in questo luogo, non volenterosi venuti, ma da tempo FOR-TUNAL portati. Filoc. Tutte cose volge la FORTUNALE ruota, le quali cose tutte si girano. Arrigh.

FORTUNARE: v. n. Fortuneggiare, Patir fortuna. Il governatore della nave dell'anime le mena, e le conduce, che elle non fortunino a destra, nè a sinistra. Tratt.

equit.

S r. Per Fig. vale Tumultuare, Essere in travaglio. Così fortunando e dissimulando si riformò la Città alla signoria del popor lo. G. Vill.

§ 2. FURTUNARE: v. a. Prosperare, Felicitare, Avventurare. Rallegromi della Romana legazion vostra, e prego Dio che la vi

Bemb. lett.

FORTUNATAMENTE : avv. Fortunate. Con buona fortuna, Venturatamente, Felicemente Il primo era passato in Italia, benchè avesse rio fine, l'altro passato in Asia for-tunataments. Petr. uom. ill. FORTUNATISSIMAMENTE: avv. sup.

di Fortunatamente. Combatterono FORTUNA-TISSIMAMENTE contro li avversari. Ribald.

FORTUNATISSIMO, MA: add. sup. di

Fortunato.

FORTUNATO, TA: add. da Fortunare. Fortunatus. Che ha, o inferisce buona for-tuna, Avventuroso. - V. Affortunato, Felice; e suo contrario Sfortunato. O FORTUNATO, che sì chiara tromba trovasti. Petr. Se non che il pianeta di Giove, ch'è fortunato e di vita, si ritrovò col detto Mercurio. M. Vill.

§ 1. Per Disgraziato, Che ha cattiva fortuna. Furono fortunati tempi questi di guerre e di spesa e di sospetti. Cron. Morell.

§ 2. Per Fortuito, Fortunoso. Nota che se alcuno di costoro, non per caso fortunato, ma per diliberazione percosse il cherico gravemente, dee essere assoluto dal Papa. Mae-

FORTUNEGGIARE: v. n. Fortunare, Patir fortuna. In questo modo si guidava la nostra città fortuneggiando. G. Vill. Della compensazione del getto in mare, quando più fortuneggia per alleggiar la barca.

Com. Par.

S. FORTUNEGGIARE: vale anche Avventurarsi agli accidenti fortunosi del mare. Affermava per molto cosa codarda fortuneggiando, e la vita a repentaglio ponendo, non godere in franca pace delle fatiche guadagnate. Salv. Senof.

FORTUNELLA: s. f. Dim. di Fortuna. FORTUNELLA d'amor, che puoi tu farmi. Buon. Tanc. - V. Fortuna.

FORTUNESCAMÈNTE: avv. Casualmen-

te, Per fortuna · Bellin. lett.

FORTUNE VOLE : add. d'ogni g. Fortuitus. Che succede secondo fortuna. Ed erano da riservare per li casi fortunevoli della guerra M. Vill. Qualora da oscuro e FORTUNEVOLE nembo sospinti erravano. Bemb. Asol.

FORTUNOSAMENTE: avv. Per caso, Inaspettatamente, Improvvisamente, Per la non pensata. La vecchia madre e altre femmine, ec. FORTUNOSAMENTE mi trassero dalle

sue mani. Filoc.

§ 1. Per Tempestosamente, Impetuosamente, Rovinosamente, Con furia. FORTUNOSA-MENTE correndo tra' nemici. Filoc. Entra ( il Rodano ) nel mar maggiore, cioè net mar di Provenza, si fortunosamente, che

FORTUNI e prosperi a pieno desiderio vostro. i se ne porta le navi ben cinque miglia, o più. Tes. Br.

S 2. Per Felicemente, Fortunatamente. In questa guisa due anime governando con un sol filo, ad ogni possibile diletto FORTUNO-

SAMENTE si fanno via . Bemb. Asol. FORTUNOSO, SA: add. Di Fortuna, Fortuito. Caso fortunoso è quello, che in niun modo si può prevedere, siccome lo ncendio, la rovina, il pericol del mare, rapina. Mae-

§ 1. Per Tempestoso. Quel fi.ume diventato per la pioggia corrente e FORTUNOSO. But Purg.

S 2. Per Sottoposto agli accidenti di fortuna, si felici, come infelici. Dom andando, ec. della sua fortunosa condizione, ed ella vie più piangendo dicendola, ec. misela dentro. Pass. A onore, e a beneficio di santa chiesa, e a ricoveramento di riposo al FOR-TUNOSO stato di quella città. M. Vill. E dal suo petto udir qualche sospiro, Verso il mio suo petto uair quatche sospiro, Verso il mio stato fortunoso errante. Montem. sat. Io senti'nsino a Firenze i vostri fortunosi : pericolosi casi. Franc. Sacch. Op. div. FORTÜRA: s. f. - V. e di Fortezza. FORTÜZZO, ZA: add. dim. di Forte; Alquanto forte. Imperciocchè elle sono un

poco afrette e FORTUZZE ( le porcellane ) sì

confortano lo stomaco. M. Aldobr. FORVIARE: v. n. Voc. antiq. Uscire, Andar fuori di via, di strada: oggi Travia-

FORVICI. - V. e di Forbici.

FORVOGLIA, e FUORVOGLIA: in forza d'avv. Invite. Fuor di oglia, Contra sua voglia, Malgrado, Malvolentieri, Contra stomaco. Usa scusazione, chentunque puoi a coloro che fuorvoglia avrai offeso. Al-

FORZA: s. f. Robur. Gagliardia, Robustezza di corpo, Potere, Possanza. - V. Vigore. I suoi derivati sono Afforzare, Sforzare, Sforzo, Fortificare, Rinforzare. Viril FOR-ZA, FORZA corporale, Smarrite o perdute FORZE, L'usate FORZE, Ricuperare, rivocare le forze, Ritornar le forze. - E la scemata mia destrezza e forza. Petr. E mangi si poco, ch' appena si tenghi nelle sue FORZE. Cresc. Ed a quella con tutta sua FORZA diede per mezzo il petto. - I giovani con maggior FORZA scuotono i pelliccioni. Bocc. nov. Ed in tutti questi modi pe Forze s'intende Il vigore della natural complessione. Ogni arte e ogni forza operando. Bocc. nov. Mercè di quel signor che mi diè ronza. Petr.

§ 1. Forza morta: chiamano i Matematici, quel che gli Antichi chiamavano Gravità, cioè La tendenza naturale di tutti i corpi a por-

tarsi verso il centro della Terra.

S 2. Forza: per Virtù, Valore, Energia. Subitamente il prese una vergognatale, che ella cibe forza di fargli mutare animo. Bocc. nov. Ed è di tanta forza e di tanto valore, che ella è stata posta da' savi per la prima e più eccellente cosa. Fir. dial. bell. donn. Egli non intende tutta la forza del significato. – Espressione che na gran forza. – Ma il pover' uomo non intendeva la forza e la tenerezza di quel povero e di quel misero. Red. lett.

§ 3. Dicesi altresi La Forza dell'eloquenza, la forza dell'argomento, del ragiona-

mento, e simili.

§ 4. Forza: dicesi altresi dell' Ingegno, e significa Penetrazione, Capacità. Forza d' ingegno. Bocc. nov. L' umano ingegno non ha tanta forza da poter arrivare a scoprir tutti i segreti della natura.

§ 5. Forza: talvolta vale L'equivalente. Tutte queste presunzioni, o indizi, non han-

no la FORZA di una prova.

§ 6 Dicesi La ronza della verità, per dire Il potere che la verità esercita su lo spirito dell' uomo. La ronza della verità gli cavò di bocca la confessione del fatto, – Ela ronza del sangue, per dire Un moto segreto della natura tra le persone dell'istesso sangue.

§ 7. Per met. Quantità, Buon numero. Provvide FORZA di battelli, armamento per trenta

o quaranta fuste. Tac. Day. Stor.

§ 8. Per Balia, Dominio, Potestà. Quantunque egli ferventemente desiderasse quello chè Currado gli offereva, e se vedesse nelle sue forza, in niuna parte piegò, ec. Bocc. Dov. Si dolcemente i pensier dentro all' alma Muover mi sento a chi gli ha tutti in forza, Che ritornar conviemmi alle mie note. Petr.

\$ 9. Per Violenza. Facendo a lei ragion ch' a me fa Forza. Petr. Accorsesi che Forza non ni aveva luogo. – La cosa non anderà così, che Forza è questa è Roca per per la così.

così, che forza è questa? Bocc. nov.
§ 10. Onde Far forza, vale Forzare, Obbligare, Costrignere a fare. Si era acaro che di sua volontà non l'avrebbe mai fatto, e forza non gli avrebbe mai fatto. Bocc. nov. E parlandosi di femmina, vale Sforzarla, Violarla. Esempigrazia, sarà stato uno, il quale m' avrà difeso in giudizio, poi avrà fatta forza alla donna mia. Sen. ben. Varch.

S. 11. Far forza: per Importare. E non fa forza qui che trasponga, e mella innunzi quello che è ultimo. Com. Inf. Se io sarò messo in prigione, non fa forza. Sen.

Pist.

\$ 12. Far forza di vele: in Marineria vale Spiegar tutte le vele che si possono portare, per camminare quanto è possibile.

§ 13. Esser FORZA: vale Esser assolutamente

necessario; Essere inevitabile. Ma quel che manda il cicl. Forza è che toglia. Ar. Fur. Pur su fu forza il gran calice inghiottirsi. Bern. rim. Ma una bella universalmente, ec. farà forza che piaccia a ognuno. Fir dial. bell. donn. – V. Giuocosorza.

§ 14. FORZA: per Potenze di milizia, e Potere assol. Sopra Osbech dall' una parte col·le sue FORZE scendesse, ed egli colle sue lo assalirebbe dall' altra. Bocc nov. Pregandogli che lor piacesse di dar lor FORZE di genti d'arme a riparar contra i Fiesolani.

C VIII

§ 15. Di Forza, e con alcuno aggiunto, per dinotare maggior veemenza, come Di tutta Forza: posti avverb. vagliono con tutto il potere Con impeto, Gagliardamente, Con vigore. Figliuol mio confortati e pensa di guarire di Forza. Maestri, ec. lavorate di Forza. Bocc. nov.

§ 16. Onde Andar di FORZA : vale Far chec-

chè sia con tutta la forza.

§ 17. A FORZA: posto avverb. Per forze, Forzatamente, Contra sua voglia, A dispetto. Io so bene che oggimai, poscia che tu conosci chi io sono, che tu ciò che facessi, faresti a FORZA. Bocc. nov.

§ 18 A marcia forza, A viva forza: vagliono lo stesso, ma hanno maggior efficacia che il solo A forza. Se egli non è occupato in bene bisogna a marcia forza che e' pensi male. Cavalc. discipl. spirit. Guastando e ardendo quella provincia, costrinsero a viva forza i Signori di quella a richiamare le genti d'Italia. Stor. Eur.

§ 19. Per forza: posto avverb. vale Forzatamente. Dicesi anche Per viva forza; ma ha alquanto più d'espressione. E me che gridava e non voleva andarne, tirando per forza come lor preda, mi stracciarono la veste. Boez. Varch. Fu per viva forza un dente

tirato fuori. Bocc. nov.

§ 20. Onde Fare checche sia per FORZA, vale Esser forzato a farla. Protestando, se Cesare la tentennasse, d'andare a fagliele far

per FORZA . Tac. Dav.

S 21. Per forza, e A forza: vagliono anche Per vigore, Per virtù di quella tal cosa. E non punto per forza di danari, ma colla ragione. Cron. Morell. Per forza di vento il legno che a Napoli andar dovea, fu trasportato all'isola di Ponzo. Bocc. nov. V cggono giornalmente, che l'acque salmastre quanto più a forza di fuoco o di sole svaporano, tanto maggiormente diventano salmastre. Red. cons.

§ 22. A fine FORZA: posto avverb. vale Totalmente a forza, In tuto e per tutto. Rimase per lui quel paese desolato a fine FOR-

24. Fr. Giord. Pr.

vele

FORZAMENTO: s. m. Il forzare, Violenza 1 fatta a checche sia: Quel gemito suol rima-nere dal FORZAMENTO dell'utero nel tempo di partorire. Libr. segr. donn.

FORZARE: v. a. Cogere. Violentare, Far forza, Costrignere, Astrignere, Sforzare. Lo innamorato marito, ec. fu forzato prometter ciò che ella desiderava. Fir. As.

S 1. FORZARE un chiavistello, una serra-tura, o simile: vale Aprire di viva forza, rompendo, falsando gl' ingegni.

S 2. FORZAR le vele: in Marineria vale Fare che tutte le vele servano. - V. Forza di

§ 3. Forzarsi: n. p. ed anche senza le particelle Mi, Ti, Si, per Isforzarsi; Fare a gara. I' allumo entro e FORZO far sembianza Di non mostrar ciò che lo mio cor sente. Rim. ant. Guid. G. A tutti i luoghi che andava Catone, gli uomini, per invidia l'uno dell'altro si FORZAVANO di fargli più bel convito. Vit. Plut.

FORZATAMENTE: avv. Per forza, Sforzatamente, Violentemente. Generano quai FORZATAMENTE la bellezza. - Spargeranno FORZATAMENTE quella soavità del colore che fa loro di mestiero. Fir. dial. bell. donn. Le quali aperture o forami possono altresì FORZATAMENTE esser tenute strette serrate, e compresse dalla pinguedine delle viscere. Red. cons.

FORZATISSIMAMÈNTE : avv. sup. di

Forzatamente.

FORZATO: s. m. Captivus. Colui che è condannato al remo. Che'l signor nostro vuol uomin buonevoglie e de' rorzati, perchè

di poca fede, non fa stima. Buon. Fier. FORZATO, TA: add. da Forzare, Fatto con violenza, Fuor del natural uso, Violentato. Molte volte si cerca l'espiazione de', peccati più per una forzata apparenza, che, ec. Fr. Giord. Pred. Ciò sotto altri Principi fatto aveano a prezzo, e spesso forzati. Tac.

S 1. Per Violento, Eccessivo, Straordinario. Tal fine ebbe della sua forzata industria di trovar nuove gabelle. G. Vill. L'Oceano poscia gonfio per un rovajo forzato. Tac. Day.

S 2. FORZATO: dicesi d'Una specie di Ta-

bacco - V. Tabacco.

FORZATORE: verb. m. Che forza. Mostro di voler che u muoja come forzator di vergine. Sen. Declam.

FORZATORELLO: verb. m. dim. di Forzatore. Amore tristerello, crudel FORZATO-RELLO. Rim. Ant.

FORZERINAJO: s. m. Quegli che fa i forzierini . - V. e di Stipettajo .

FORZEVOLE: add. d' ogni g. Che fa for-

za, Forzoso. Benchè a' suoi contrarj alquanto la FORZEVOLE entratrice invidia aggiugnesse dolore. Filoc. Di tutte le turbazioni dell'animo niuna è così grave, niuna cos! FORZEVOLE e violenta. Bemb. Asol.

FORZEVOLMENTE: avv. Violenter . Per forza, Violentemente, Sforzatamente. Anzi ha fatta la quistione d'altrui aspramente e forte e forzevolmente fu fatto per lo ro-more, e per la grande guardia del popolo. Salust. Jug.

FORZIERE; s. m. Scrinium . Sorta di cassa. Erano due gran FORZIERI ferrati. Bocc. nov. Non è da dimenticare di mettere in nota una breve lettera, ec. che si trova in un suo forziere. - Forziere serrato a tre chiavi. G. Vill.

FORZIERETTO: s. m. Forzierino. Lo scrigno in nostra lingua vuol dire un For-ZIERETTO. Mil. M. Pol. Gli fu recato un for-ZIERETTO di cristallo coperto con drappi. Franc. Sacch, nov.

FORZIERINO: s. m. Arcula . Dim. di Forziere. E quella lettera che tu mandata avevi, tratta d'un forzierino col lume in mano e colla lettera al letto siritorno. Bocc. Lab.

FORZIERUOLO: ¿ s. m. Dim. di Forziere FORZIERUZZO: Se di Forzieretto. Furono per una rete, e per intrecciatoj di perle, ec. per un forzieruzzo, Quad. Cont. FORZO: s. m. Voc. ant. Sforzo, Forza.

Li si fece incontro con tutto il forzo d'Italia. G. Vill.

FORZORE: s. m. Aciditas. Fortore, Agrezza. Quel ronzone che la vinaccia piglia di sopra, ec. fa pigliare il fuoco al vino. Day. Colt.

§ 1. Forzork: per Forza; è antiquato. Ma di battaglia servire non certo sembrami gioco, e specialmente contra mio FORZORE. Guitt. lett. cioè Sopra le mie maggiori forze.

S 2. FORZORE : l'usò pure lo stesso. Fr. Guitt. nel sign. latino Fortior. Più forte. E tra i. servi di Dio esso è forzore chi più unil è

FORZOSAMENTE: avv. Valenter. Con forza; Gagliardamente. Pugnan dunque valer FORZOSAMENTE. Rim. ant.

FORZOSISSIMO, MA: add. sup. di Forzoso. Egli era tra gli uomini forzoso anzi

FORZOSISSIMO . Fr. Giord. Pred.

FORZOSO, SA: add, Validus. Forzuto, Robusto. Non bisogna sia infingardo Ma FORzoso e ben gagliardo, Cant. Carn. Zeusi che fu tanto eccellente, faceva le donne grandi e forzose. Varch. Lez.

FORZUTO, TA: add. Firmus, Validus. Che ha forza; Gagliardo. Agrippa postumo, nipote, unico, idiota sì, forzuto e furi:

bondo, ma innocente. Tac. Dav.

FOSCAMENTE: avv. Oscuramente. Un liquido grosselto e melmoso di color di fi-

liggine, FOSCAMENTE verdastro. Red. oss. an. FOSCO, CA: coll' O stretto, add. Fuscus. Di color quasi nero; Che tende all' oscurità; Oscuro. - V. Offuscato, Adombrato. Non frondi verdi, ma di color FOSCO. Dant. Inf.

§ 1. Per Nebbioso, Caliginoso, Torbido, Nero. Voi che correte si per l'aura Fosca. Dant. Inf. Per luoghi ombrosi e Foschi mi

son messo. Petr.

S 2. Per met. Tristo, Mesto, Turbato. Poi col ciglio men torbido e men 1900. – Non posso, ec. Rime aspre e 1900. – Non posso, ec. Rime aspre e 1900. – Non standard – I di miei fur si chiari, or son si 1900. – Petr. Da' pensieri 1900. – neri sempre sciolto, e sempre esente. Red. Ditir.

FOSFATO: s. m. Neologismo Chimico. Così diconsì i Sali che risultano dall'unione dell'acido fosforico con alcuna delle basi sali-

ficabili.

FOSFERO: s. m. Oggi comun. Fosforo.

Magal. lett.

FOSFITO: s. m. Neologismo Chimico. Sale che risulta dalla combinazione dell'acido fosforoso, non compiutamente ossigenato, con alcuna delle basi salificabili.

FOSFÒRICO, CA: add. T. de' Filosofi naturali, ec. Che è o Che partecipa della natura de' fosfori. Scorillo, spato FOSFORICO.

S 1. Pietra fosforica di Bologna: è una specie di Spato selenitico molto pesante, sud-diafano e grigio, convertibile in gesso per via del fuoco.

§ 2. Acido fosforico: dicesi da' Chimici moderni Quello, che già dicevasi Acido fosfo-

rico deflogisticato; Acido dell' orina.

FOSFORO: s. m. Phosphorus. Stella mattutina, Venere, Fosforo e Crepuscolo, par che si tengano per una cosa medesima. Voc. Cr.

§ 1. Presso i Filosofinaturalisti significa una Materia ignea e talora lucida e che splende, o arde spontaneamte, e senza l'applicazione

di alcun fuoco sensibile.

§ 2. Figur. Barlume, o luce debole di speranza, o simile. Sorgerà per te qualche rossono apportatore di luce dentro al cuor tuo. Segner. Mann.

FOSFORÒSO, SA: add. Neologismo Chimico, Aggiunto dell'acido fosforico flogisticato;

acido volatile del fosforo.

FOSFURO: s. m. Neologismo Chimico. Così son dette tutte le combinazioni del fosforo

colle sostanze semplici.

FOSSA: s. f. Fovea. Spazio di terreno cavato in lungo, che serve per lo più a ricevere acque, e vallar campi. - V. Affossare. Fossa ampia, profonda diritta, torta in

arco - Tutte le fosse farai derivare, e discender giù in una fosse maggiore. Cresc. Erano allora per quella contrada fosse, nelle quali i lavoratori di que' campi facevan votar la contessa di Civillari per ingrassare i campi loro. Bocc. nov. Noi pur giugnemmo dentro alle alte fosse, Che vallar quella terra sconsolata. Dant. Inf. Gli Antichi nel numero del più dissero anche Le Fossora. L'acqua paludale, ovvero delle fossora. Cresc.

§ 1. Fossa: per Buca da grano. Il grano sia tenuto nettamente e non in Fossa. M. Al-

dobr.

§ 2. Fossa delle gomone: T. Marinaresco. Luogo del Penese; e'l Fondo da prua, ove alle volte si fabbrica il magazzino di alcuni ricambj.

§ 3. Fossa: T. Anatomico. Nome di alcune cavità del corpo umano, e specialmente di quella che è nella parte interna del basso delle gran labbra, detta fossa naviculare.

§ 4. Per Sepoltura; onde Andare alla Fossa: vale Andare alla sepoltura. Fossa oscura, cupa, umile, breve. - V. Sepoltoro. Or di bellezza il fiore, e'l lume hai spento, E chiusa in poca Fossa, ec. Petr. Che come della Fossa è messo al fondo Un morto, e noi voltate abbiam le piante. Bern. Orl.

§ 5. Proverb. Chi vien dalla Fossa, sa che cosa è il morto: dicesi Di chi ha pratica ed esperienza di quello, di che si ragiona.

Franc. Sacch. Op. div.

§ 6. Aver la bocca sulla FOSSA: - V. Bara § 2.

§ 7. Fossa: T. de' Conciatori. Canale, Mortajo. V.

FOSSACCIA: s. f. pegg. di Fossa. Oh putrida Fossaccia di ranocchi. Burch.

FOSSAGGIO: s.m. Voc. ant. Fosso grande di fortezza e simili. Erano ancora le mura della terra di Fossaggi, barbacani, bastite ed altre fortezze adornate. Stor. Semif.

FOSSAJOLO: s. m. T. degl' Idraulici, e dell'uso. Scavator di fossi; e propriamente Colui che scava i fossi, e costruisce gli argini, e va a visitar le strade per riconoscere e i fossi e le fossette laterali sono ristorati, ed in buon grado.

FOSSANA: s. m. T. Zoologico. Quadrupede del Madagascar che ha presso a poco i

costumi della nostra Faina.

FOSSARELLO: s. m. Rivulus. Dim. di Fosso, Ruscelletto. Rinfrescar l'arsura de' polmoni a un FOSSARELLO. Sacc. rim.

FOSSATA: s. f. - V. e dì Fossa.

FOSSATACCIO: s. m. pegg. di Fossato. Al fondo della quale (ripa) un fossataccio Corre, ch' ivi ha la strada dirupa: 1. Bern, Orl.

FOSSATELLA: s. m. Fossula. Dim. di

Fossa, Piccola fossa, Fosserella. Levossi questa femminella, e ajutollo ch' e' periva in una FOSSATELLA d'acqua. Nov. ant.

FOSSATELLO: s. m. di Fossato, Piccolo torrente. Io mi fermai dentro ad un FOSSA-TELLO che assai pigramente sotto mi correva. Fir. As.

S. Per lo stesso che Fossatella. La terra sia tutta cavata, ovvero con solchi, ovvero

con fossatelli. Cresc.

FOSSATO: s. m. Parvus torrens. Piccol torrente. Ogni Fossato che mettea in Arno pareva un fiume. G. Vill. Trovaste per la via fossati e poggi. Petr.

S. Per Fossa. Per l'appetito de' frutti gli uomini guastan le siepi e i Fossi. Cresc. D'argini, cioè di ripe e di Fossati l'oste fortificherà, Salust. Jug.

FOSSERÈLLA, FOSSÈTTA, FOSSICEL-LA, FOSSICINA: s. f. Fossula. Tutti sono

dim. di Fossa, Fossatella. V.

S 1. Fosserella: per simil. Picciola cavità nella superficie di checchè sia. Quando alcuna volta ridea, facea in quelle sue gote vermiglie due fosserelle che avrebbono per dolcezza ogni cuori di marmo fatto innamorare. Pecor.

S 2. Fossetta, e fosserella: per Piccola scavatura fatta nel terreno. Le locuste, ec. colle code scavano certe fossette nelle quali ciascuna di esse partorisce cent' uova. Red. Ins. Se fatto ciò lo rinvolgi in letame ed in piccola fossicella sotterri, il rafano s' acco-

sta alla radice . Cresc.

FOSSILE: Voce che s'usa come sost. m. o come add. d'ogni g. Fossilis. Come sost. da-gli Storici naturali si dice di Tutte le sostanze in generale che si cavano dal seno della terra, sia che si parli di minerale, mezzo minerale, pietre, sali, ec. o qualsivoglia altro corpo che sia stato lungamente sepolto. Un fossile. I fossili. Come addiettivo è aggiunto di Tutte quelle sostanze che si cavano dalle viscere della terra per distinguerle da quelle che si trovano altrove. Carbone FOSSILE. - Legno Possile impietrito. - Nitro fossile. - Sale Jur fossile delle miniere di Vilisca. - Il salnitro pareggia la forza del sal comune, e degli altri sali fossili. Red. Oss. an.

S. Fossile: vale anche Che è della natura o qualità de' corpi che si cavano di sotterra. Qualche sottilissima esalazione di fossile

oleosa natura, Cocch. Bagn.

FOSSO: s. m. Fossa . Fossa grande . Dintorno al rosso vanno a mille a mille . Dant. Inf Anzi sarà gittato a' Fossi a guisa d'un cane. Bocc. nov. Valicavasi il fosso su per un' asse assai stretta. Franc. Sacch. nov.

§ 1. Fosso navigante, o Navigabile. V. \$ 2. Fosso: nell' Architettura Militare, dicesi lo Scavo fatto interno alle mura di una fortezza tra la scarpa e la contrascarpa.

FOSSONE: s. m. Accr. di Fosso. Guice.

FOTOMETRIA: s. f. T. dell' Ottica. Trattato sopra il modo di misurare la luce.

FOTOMETRO: s. m. T. dell' Ottica. Stru-

mento per misurare la luce, detto anche Lucimetro. V.

FOTTERE, FOTTITOJO, FOTTITORE, FOTTITURA, FOTTUTO: Voci basse ed oscene quantunque radicalmente tratte dal Latino, ne per altro qui si registrano se non perchè non sono state trasandate da' Compilatori del Vocabolario della Crusca . - V. Usare . Giacere.

S. La vela fotte l'albero : modo di dire bruttissimo de' Marinaj Quando la vela si sbat-

te leggiermente addosso all'albero della nave. FOTTIVENTO: s. m. Tinnunculus. Uccello di padule che per lo più sta per i fossi; campa di pesciolini, ed è così detto dal suo particolar dimenio dell'ale ch' ei fa per l'aria; Chiamasi anche Gheppio, e Acertello . L. cur. mal.

FRA: lo stesso intieramente che TRA, e in tutto come quella particella si usa e si costruisce essendo la prima abbreviamento della Voce INFRA e la seconda d'INTRA, che è l' Inter de' Latini. Accompagnasi col quarto caso, e se con una sola cosa sarà congiunta, senza rinchindimento in quella. Econ questa letizia a me sola FRA verdi erbette era diviso sedere in un prato. Bocc. Fiamm. E poco appresso soggiunge. Oppressa adunque dalla passion nuova, quasi attonitu e di me fuori, sedeva FRA le donne – Oimè misero, or dove ti lasciai? Io lasciai la pecorella TRA rapaci lupi . Filoc.

S I. FRA, e TRA: con due cose congiunti, mostran separamento d'amendue loro, ch' è segnar lo Spazio compreso intra più termini. Ov' ella ebbe in costume Gir FRA le piagge e'l fiume. Petr. FRA'l fiume dell' Era, e quello di Senna, G. Vill. Più volte di notte in una gran sala del palagio del Re, la quale in mezzo era TRA la camera del Re e quella della Reina, si nascose. Bocc. nov.,

§ 2. O pure inchiudimento in amendue. E da ogni consiglio ed ajuto abbandonato, quas i niuna altra cosa che la morte, o da fame, o da crudel bestia aspettando, FRA gli aspri sterpi e le rigide piante, piangendo, mi perea dimorare. Lab. Così avestù riposti De' bei vestigi sparsi Ancor TRA' fiori e l' erba . Petr.

§ 3. Talvolta segnano Spazio determinato di tempo. Scrivemi mio fratello, ec. che senza alcun fallo io gli abbia FRA qui e otto di mandati mille fiorini d' oro. Bocc.

nov. cioè Dentro al termine di otto di: Di

qui a otto di.

§ 4. Alcuna volta ancora mostrano Incertitudine e perplessità. Il quale avendo queste cose vedute, gran pezza stette TRA pieto-so e pauroso. Bocc. nov. In riso e'n pianto FRA paura e spene Mi rota sì ch' ogni mio stato inforsa. Peu. La mia sorella che TRA bella e buona Non so qual fosse più trionfa lieta Nell' alto Olimpo di sua corona. Dant. Purg. cioè La mia sorella, la quale non so se più bella, o se più buona si fosse: o la qual lasciò in dubbio qual fosse ella, o più bella, o più onesta ; o più onesta che bella.

S 5. Per A deutro , Più oltre , e simili . Il quale per passar malinconia, con alcuni suoi famigliari un di ad andare FRA l' isola si mise. Bocc. nov. Se n'andaro tutti in Granata FRA terra . G. Vill. cioè Dentro a terra scostandosi dall'acqua. E ghiacciò il mare di Fiandra e delle marine d'Olanda più di tre leghe FRA mare . G. Vill. cioè Più oltre nel

§ 6. FRA me, FRA sè, FRA loro: val Meco, Seco. Con loro: o pure Intra me, Dentro sè. Fra me pensava: Forse questa fiede pur qui per uso. Dant. Purg. I dicea fra mio cor, perchè paventi? Petr. E sforzandomi poi di dare alla mente riposo, con gli occhi chiu-si, allettando gli umidi sonni, TRA me medesima, in cotal guisa gli richiamava. Fiamm. Costoro immaginando dove ciò gli potesse essere avvenuto, dissero fra sè. Bocc. nov. E così questa Particella starà qui in forza delle preposizioni Con, In, Dentro, come per avventura in quell'altro. E fannosi a credere che da purità d'animo proceda il non saper TRA le donne e con gli uomini favellare. - Costoro cominciaron FRA loro ad aver consiglio ed a dire. Bocc. nov. cioè Insieme; L'uno con l'altro. Li quali Salabaetto non voleva torre, siccome colui che da lei TRA una volta, ed altra avea avuto quello che valeva ben trenta fiorini d'oro. Bocc. nov. cioè In una o più volte.

§ 7. FRA via: che Per via più volentier s'è detto, o In via. Temendo non FRA via mi stanchi, o'ndietro, o da man manca giri.

I'temo forte di mancar FRA via, E di cader in man del mio nemico. Petr. Come s'egli dicesse, lo temo di mancar nella via, o mentre ch'io sono per la via. Certo TRA le lagrime mi dava tal nome (ricordandolo ) alcun conforto. Fiamm. cioè In lagrimando, o Mentre ch' io lagrimava. Siccome disse Dante Fax 'l sonno, in luogo di dir Nel sonno. Quando fui desto innanzi la dimane Pianger senti FRA'l sonno i miei figliuoli, Ch' eran con meco, e

tu piangere dormendo, o Mentre ch'essi dormivano. Imitato in ciò dal Villani, là dove disse Sovente FRA 'l sonno si levava in sul letto a sedere, e parlava diverse maraviglie.

§ 8. FRA: per Fuori, Oltre, Sopra. Ed avendo una sera fra l'altre tutti lietamente cenato, cominciarono, ec. Egli TRA gli altri

suoi figliuoli n' aveva uno, ec. Bocc. nov. FRA: Voce accorciata di Frate, e così s' usa comun. parlando di molti Religiosi claustrali. Perche FRA Puccio non andava mai fuor della terra. Bocc. nov. Nell' altre mie lettere, si fa una lunga menzione di FRA Giordano . Red. lett.

FRACASSAMENTO: s. m. Conquassatio. Il fracassare, Fracassio, Caquasso, Sconquasso. - V. Rovina, Desoluzione. Si ascrivono, ec. all' inavvertenza de' marinari i FRA-CASSAMENTI de' vascelli. Segner. Pred.

FRACASSANTE: add. d'ogni g. Che fracassa. Tumultuanti loro, e'mperversanti, e FRACASSANTI ciò ch'era qua drento. Buon.

Fier.

FRACASSARE: v. a. Confringere. Rom-pere in molti pezzi; Sfracassare. - V. Rompere. Quanti più sono, e più gravi, tanto più la FRACASSANO e spezzano. Passay. Nave spezzata e FRACASSATA . Bocc. Filoc. E'l campo pien di lance FRACASSATE. Ber. Orl.

§ I. FRACASSARE. Conquassare. Mettere a royina, in conquasso. - V. Conquassare, Guastare, Distruggere. Dando loro il di e la notte gravi assalti, e rittivi più trabocchi, gli FRACASSAVA d'ogni parte. M. Vill. E fuggivan già per tutto, senza punto volgere il viso, le fracassate genti del Bolgaro. Stor. Eur. Fracassata l'armata, perdute le armi, gremite le littora di cadaveri de' lor cavalli. Tac. Day.

§ 2. In sign. n. vale Rovinare, Andare in fracasso. Conviere per quello dibottamento, che la terra rompa, e fracassi, sicchè l'aer n' esca fuori. Tes. Brun. Queste mura, ec. primieramente faran pelo, poi corpo, in ultimo sbonzoleranno, e FRACASSERA ognicosa.

Dav. Oraz. gen delib. § 3. Per Venir giù rovinosamente, quasi fracassando ciò che incontra. A quel che è stato di sopra, che ha ricevuta la pioggia, quando è FRACASSATA. But.

FRACASSATA: s. f. Colpo rovinoso, che fa fracasso. E menafracassate li allo scuro, Che tristo a chi di loro innanzi viene. Ner.

FRACASSATO, TA: add. da Fracassare, Rotto, Conquassato. Quando tra li rotti, e li fraccassati alberi orribile voce, ec. mi percesse gli orecchi con queste parole . Amet.

S. FRACASSATO: dicesi anche figur. per Podimandar del pane. Dant. Inf. cioè Gli sen- | verissimo, o Rimaso senza niente. Oggi, che mon ci ha altro che rovinati e FRACASSATI, che vogliano udir nulla del tor moglie. Gec-

FRACASSATORE: verb. m. Quassans. Che fracassa; Che conquassa. Gl' Iddii si congregaro: vennevi Nettuno FRACASSATORE della terra, vennevi l'util molto Mercurio, ec, Salvin. Odiss.

FRACASSATURA: s. f. Fracassamento. V. FRACASSIO: s. m. Ruina. Fracasso continuato. Contano di montagne nabissate, piani rimasi in altura, lampi nel TRACASSIO

usciti . Tac. Dav.

FRACASSO: s. m. Conquassatio. Il fracassare; Fracassamento. Ebbonlo a patti, ec. dopo molte battaglie date e fracassi di edificj. G. Vill. Questi medesimi tremuoti fe-cion nella Magna grandi FRACASSI M. Vill. La tempesta non fa tanto FRACASSO, Quando le biade, e' frutti a terra spiana. Bern. Orl.

S 1. Per Rumore, e propriamente Quel romore che procede da frattura, o spezzamento di materiali, sebbene si pigli per ogni sorte di Rumore, o strepito a simiglianza di quello che si fa nel fracassare. Fracasso terribile, spaventoso, alto, orrendo, lontano, grande - E già venìa su per le torbide onde Un FRACASSO d'un suon pien di spavento - Ed ecco l'altra con sì gran FRACASSO, Che somigliò tornar. ec. Dant.

§ 2. Onde Far FRACASSO, vale Far gran rumore. Or ch' ei fa moto fa sì gran FRA-casso, Ch' io ne disgrado il diavol'n un can-

neto . Malm.

§ 3. Per Far comparsa, pompa; Apparire. E quei che fanno quà maggior FRACASSO, bene spesso son li peggio stanti. Cecch.

§ 4. Fracasso: per Gran quantità. Me ne dic' egli un fracasso di bene. Alleg. D'anelli d'orecchini v'è il marame, tanti giojelli

poi ch' è un fracasso. Malm.

§ 5. A FRACASSO: posto avverb. vale A precipizio, Con furia. A furore. Che salta macchie e rivi, e a FRACASSO Arbori mena, e ciò, che vieta il passo. Ar. Fur.

FRACASSOSO, SA: add. Perstrepens. Che fa fracasso; Strepitoso. Le nostre orecchie son sorde, vinte appunto, come quel-le degli abitanti alle catadupe del FRACAS-

soso Nilo. Salvin. pros. Tosc. FRACCURRADO: s. m. Fantoccio di cenci o legno, simile a burattino, che non ha piedi, ma solo il fusto, con cui fanno lor giuochi i Bagattellieri. Giucca fu un certo non so chi del tempo antico, ec. come sarebbe a dire un FRACCURRADO senza manico. Alleg. E con certi suoi'nchin da FRACCUR-RADO, Benvenga, disse, vostra signoria. Malm.

S 1. Fare i FRACCURRADI, O a'FRACCURRADI: vale Far giuochi di bagattelle . Canto di lanzi maestri di fare fraccurradi. Cant. Carn.

§ 2. Fare i FRACCURRADI: vale ancora Far lazzi. Non ci fare i fraccurradi, quand'uom passa per la via. Lor. Med. canz.

FRACIDARE, v. a. Infracidare, Putre-

fare. Voc. Cr. S r. Usasi anche in sign. n. p. Infraci-

darsi . V.

S 2. Dicesi: Tu m' hai FRACIDO, per dire Fracidato, a chi c'è nojoso e importuno; met. tolta dalla noja e dal fastidio che si sente nel veder la cose fracide, e corrotte, o sentirne l'odore. Ovattene a casa, e serra l'uscio, che tu m'hai oggimai fracido. Gell. Sport.

FRACIDATO, TA: add. da Fracidare; e clicesi per sincopa Fracido. - V. Fracidare. FRACIDÈZZA, e FRADICÈZZA: s. f. Putredo. Corruzione, Putrefazione. Gran parte di quel membro gli cascò per FRACI-DEZZA, Vit. SS. PP. Serpentelli nati su quella corrotta FRACIDEZZA. Red. Ins.

FRACIDICCIO, e FRADICICCIO: s. m. Materia corrotta, che tien del fracido, o che tende al fracido. Dopo i tre anni si deono ( i mori ) potare, e purgare d'ogui purgazione e FRACIDICCIO. - Ricidendo quelle cose che sono da purgare nella radice, cioè il fracidiccio, e malnato. Cresc.

FRACIDICCIO, e FRADICICCIO, CIA: add. Aggiurato di ciò che tiene del fracido, o tende al fracido. Sia terra FRACIDICCIA, e sia quasi nera, e per sè medesima sufficien-

te a producere erba. Pallad.

S . Per Molie, Bagnato. Voc. Cr. FRACIDISSYMO, e FRADICISSIMO, MA: add. Sup. di Fracido; e di Fradicio. Mezz' uomo, e mezzo capra, e tutto bestia; Carogna fracidissima, e difetto Di natura

nefanda. Guar. Past. fid.

FRACIDO, e FRADICIO, CIA: add. Putris. Putrefatto, Guasito, Corrotto, Infracidato. Ancorche nell'uso, per trasposizion di lettera si dica Fradicio, pure gli antichi dicca no Fracido, con maggiore eleganza, e vi-cinità maggiore all'origine Latina di Fraces, che sono i Frantumi dell' uliva. Salvin. disc. - V. Infracidare, Marcio. Pallido e tutto rabbuffato, e con panni tutti stracciati, FRACIDI. - Dente il quale non solamente è Bocc. magagnato, ma egli è tutto fracido. nov. I membri fracidi corrompono i sani. Tratt. Piet.

§ 1. In forza di sost. per lo stesso che Fracidume. Vogliansi potare tagliandone il FRA-

cido, e secco. Pallad.

S 2. Fracido: dicesi anche per Eccedentemente molle e bagnato, e talvolta per maggior espressione si dice Fracido mezzo; dicendosi anche Mezzo d'una cosa intenerita per aver inzuppato molto umido, cone sarebbe una spugna intinta nell'acqua. Il vederlo cost fradicio mezzo. Malm. Per rivestir color che mezzi e fraccioi stanno al fuoco d'estate. Buon Fier.

§ 3. Innamorato FRACIDO e simili: figur. vale

Grandissimamente innamorato.

§ 4. E perchè il furore amatorio è come omogeneo col furor di Bacco, perciò dicesi d'un ficramente innamorato: Egli è innamorato cotto, innamorato fradicio, come si dice dell'ubbriaco cotto, fradicio.

§ 5. Lingua FRACIDA: cioè Maledica, Che commette male, Che semina zizania, Che mormora. Chi ha detto cotesta bella cipollata alla tua padrona? qualche lingua FRACIDA per

commetter male . Fir. Trin.

S 6. Tu mi hai fracido: s'usa in forza di participio del verbo Fracidare, e si dice famigliarmente a persona che ci annoja, che ci infastidisca colle sue ciance o rimbrotti. Tu mi hai ben fracido, io te la dò per vinta. – Dice la moglie, e tuttavia tu mi di' villanìa, sì che iò sono quella che t' ho fracido; va dimandane i cessami tuoi se t' hanno fracido. Franc. Sacch. nov.

FRACIDUME, e FRADICIÙME:s. m. Putredo. Dicesi d'Un aggregato di più cose fracide insiene. Quando il canto del lagrimale dell'occhio resuda, e quando si prieme se n'esce putredine e fracidume, sì s'intende ch'egli v' abbia fistola. Volg. Ras. Deesi potare il seccume e'l fracidume che in esso fosse. Cresc. Come i sepolcri che sono belli e bianchi di fuori, e dentro sono pieni di ossa di morti, e di fracidume. Tratt. Cast.
§ 1. Per met. Noja, Fastidio, Importunità,

§ 1. Per met. Noja, Fastidio, Importunita, Seccaggine. Se tu dè i stare al fractionne delle parole d'un mercatantuzzo di feccia d'asino. Bocc. nov. O che continuo flagello è questo? e che fradiciume e che tormento? Fit. Luc.

§ 2. FRADICIUME: è anche astratto di Fradicio in sign. di Eccedentemente bagnato. Voc.

FRADICEZZA. FRADICICCIO, FRADICIO, FRADICISSIMO, FRADICIUME. - V. Fracidezza, Fracidiccio, Fracido, ec.

FRADICIOSO, SA: add. Putrescens. Fradicicio, Fraucio. Essendo un legno fragile e fradicioso s' è contentato d' esser tenuto dagli uomini per un Dio. Segner. Crist. Instr. FRAFFÀZIO: s. m. Voce scherzevole. Co-

FRAFFÀZIO: s. m. Voce scherzevole. Colui che rifà i danni, ed è detto per ironia. Malm.

FRAGA. - V. e di Fragola.

FRAGARIA: s. f. T. de' Semplicisti . Pianta

che fa le fragole.

FRAGELLAMENTO, FRAGELLANTE, FRAGELLARE, FRAGELLATO, FRAGEL-

LATÒRE, FRAGELLAZIÒNE, FRAGEL-, LETTO, FRAGELLO. - V. e di Flagella-

mento, Flagellante, Flagellare, ec.

FRAGILE: add. d'ogni g. Fragilis. Frale; Che agevolmente si rompe, Che resiste poco, Che dura poco. FRAGIL vetro, FRAGIL canna. - La porcellana è FRAGILE. - Qual FRAGIL legno, a te stanco mi volto Dall' orribil procella in dolce calma. Buon. rim.

§ 1. Detto delle persone, vale Debole, Gagionevole. E però sono in quel tempo disagiati e FRAGILI i vecchi flemmatici. Tes. Br.

§ 2. Ed in forza di sost. Cosa è tanto inusitata, tanto di paura piena quanto la fatica al fracile, l'altezza all'umile, la dignità al non meritante?

§ 3. Fragile: figur. Caducus. Che dura poco, Che facilmente può essere distrutto, Che
non è stabile. I beni di questo mondo sono
caduchi e fragili - Seguitando disonestamente gli appetiti della fragili carne. Passav.

§ 4. Fracile: anche figur. vale Debole d'animo; Soggetto a cadere in fallo. La fragil. nostra natura. - Questo nostro caduco e fragil. bene, ec. Non fu giammai, se non in questa etate. Tulto in un corpo, ec. Petr.

FRAGILÈZZA: s. f. Fragilitàs. Fragilità. V. - Che vedendo l'uomo la sua fragilezza per la tentazione, ec. Cavalc. med. cuor.

FRAGILÌSSIMO, MA: add. sup. di Fragile; Che facilmente si rompe. Or chi non dispregerà e caccerà il servo della vilissima e fragilissima casa, cioè del suo corpo de Amm. ant.

FRAGILITÀ, FRAGILITÀDE, FRAGILITÀTE: s. f. Fragilitas. Debolezza di forze, e di tutto ciò che è agevole a rompersi o a resister poco. La fragilità del vetro, della porcellana, ec. – V. Fievolezza, Infralire, Debilità, Fralezza.

SI. FRAGILITÀ: figur. vale Debolezza d'animo, Facilità di cadere in fallo. – V. Fiacchezza, Fralezza, Fievolezza. Fragilità naturale, umana, giovanile, femminile. – L'umana FRAGILITÀ. – La FRAGILITÀ della nostra natura. – Informati per esperienza della nostra FRAGILITÀ. – Femminile FRAGILITÀ. Passay. ec.

§ 2. Fragilità: vale anche Incostanza, Instabilità. La Fragilità dell' umane cose.

§ 3. Fracilità della memoria: vale Debolezza; Facilità di dimenticare. Maestruzz.

FRAGILMENTE: avv. Fragiliter. Con fragilità, Debolmente. Ciascuno eletto cominciando fragilmente dal principio della sua conversione, poi migliorando si mette a fare più forti operazioni. Mor. S. Greg.

FRAGMENTO. - V. e di Frammento.

FRAGMENTO d' acquidotto. Bern. rim.

FRAGNERE: v. a. Tundere. Infragnere. - V. Frangere. Nè alle guance, nè al petto si

perdona, Che l'una e l'allro non percuota 1

e FRANGA. Ar. Fur.

FRAGOLA: s. f. Fraga. Sorta di piccol frutto primaticcio, rosso, odoroso e d'un gusto gratissimo, che cresce da una pianterella per cultura ne' giardini, o naturalmente ne' boschi e altri luoghi ombrosi. Ve n' ha di più specie, come fragole bianche, rosse, moscadelle, magiostre.

FRAGOLINO: s. m. Pesce di mare. - V.

Fravolino.

S. Per Francolino. Rendo molte grazie del bel dono de FRAGOLINI e starne, che in molta

copia mandate m' avete. Bemb. lett.

FRAGORE: s. m. Fragor. Strepito, Rumor grande, Fracasso, Frastuono. - V. Rimbom-bo, Busso. Fragore orrendo, spaventoso, alto, forte, roco, minaccioso, marziale, terribile. - L'aria si movca e venteggiava, e facea fragore. But. Inf. Spirando e gittando FRAGORE di minacce e di morte. Mor. S. Greg.

S. Per Pienezza d'odor grato. - V. Fragranza. Il suo colore è bianco, ed hae una partita di rosso, e ch' hae FRAGORE buono

e soave . M. Aldobr.

FRAGOSO, SA; add. Rimbombante, Sonoro. V. - Qual fulmine FRAGOSO che squarcia

delle nubi il grembo oscuro. Chiabr. Canz. FRAGRANIE: add. d'ogni g. Voc. ant. Fragrans. Che ha fragranza; Odoroso. Fr.

FRAGRANZA, e FRAGRANZIA: s. f. Fragrantia. Odor buono e soave. - V. Olezzo, Soavità. FRAGRANZA grata, gentile, dilettevole, maravigliosa, ristoratrice, vitale. Una FRAGRANZA d'un odor perfetto. Ciriff. Calv Non ho mai sentita quella soavissima fragranza che fu detto, ec. che spiravano certe vipere arrostite. Red. Vip.

FRAILE. - V. e di Frale.

FRALE: add. d'ogni g. Fragilis. Fragile, Fievole; ed è voce più del verso che della prosa, da cui deriva il verbo Infralire. FRA-LE, parola proprio toscana e molto usata dal Petrarca, tratta, per quanto stimo, da questa parola Latina fragile, levata del mezzo la sillaba gi per la figura chiamata sin-cope da' Greci, cioè mozzamento; onde tanto significa FRALE sincopato, quanto fragile intero, cioè cosa debile, e che agevolmente si spezzi; chè tanto significa il verbo fran-gere, onde è derivato. Varch. lez. Si frale oggetto a si potente fuoco. Petr.

S. In forza di sost. usato in sign. di Corpo, siccome corruttibile, rispetto all'anima, che è immortale. Ella con alto impero, Meco, non già, ma col mio FRAL si sdegna.

bolezza, e non che delle cose fisiche dicesi anche delle morali. - V. Debilità. Hanno elli FRALEZZA per etade, ma non per intenzione. Tes. Br.

S. Per Isbigottimento, oggi non s'userebbe da chi volesse essere inteso. Che la venuta di Virginio non mettesse l'oste in FRALEZZA e

in mormorio. Liv. M.

FRALISSIMO, MA: add. sup. di Frale, Fragilissimo. V. - Risulteranno dall'abbandonare il frequente uso in Arno del predetto legname grosso FRALISSIMO. Viv. disc. Arn.

FRALMENTE: avv. Fragiliter. Con fralezza. S'accorse che viveano fralmente, da

poco buoni cristiani. Libr. Pred.

FRAMBOISE: s. f. Specie di mora rubiconda da far conserve per sorbetti . - V. e di Lam-

pone. Magal. lett.

FRAMESCOLARE: v. a. Intermiscere. Tramescolare; Mescolare una qualche cosa con altre. Con quanta varietà di difetti che vi FRAMESCOLI ? Segner. Mann.

FRAMESCOLATO, TA: add. da Frame-

scolare, Tramescolato.

FRAMEZZARE: v. a Interponere. Interporre, Mettere fra mezzo, Tramezzare, Frammettere. Ricchissimo manto di amuer pao-nazzo seminato tutto di dentro e di fuori di spesse stelle d'oro framezzate di gigli d'argento, il tutto di finissimo ricamo. Cas. Impr.

FRAMEZZATO, TA: add. da Framezza-

re. V.

FRAMMENTO: s. m. Fragmentum. Parte di cosa rotta; Rottame. Il galbano, ec. ha seco mescolato qualche poco del seme e dei FRAMMENTI della sua ferula. Ricett. Fior. § 1. Si dice anche d'Opera, o componimento

di cui sia perduta gran parte. Trovasi stampato un FRAMMENTO di quel libro. Red. Ins. S 2 Talora si dice per Particola della S.

Eucaristia. FRAMMENTÙCCIO: s. m. dim. di Fram-

mento. Del Papa nat. um. ec.

FRAMMESSO: s. m. Cosa che si frammette. Al proprio dicesi de' Piatti che si mettono in tavola fra l'uno e l'altro, e per traslato di qualunque cosa si frappone fra varie altre di natura, o qualità diversei. E si convenne molte volte dare il PRAMMESSO di frasconi. Franc. Sacch. nov. cioè interporre frasche e novelle tra le cose serie. Tra quelle operette che mettonsi nelle librerie come i FRAMMESSI 'nelle tavole, vorrei ch'ella ci trovasse quel fino e quel saporito che si cerca in simili manicaretti.

FRAMMESSO, SA: add. da Frammette-

re. V. FRAMMETTENTE: add. d'ogni g. e talor s. FRALEZZA: s. f. Debilitas. Fragilità, De- | Che frammette, Che s'inframmette, Entrante Brigante, Inframmettente. FRAMMETTENTE molto | esente; Liberare, Assicurare, Campare, Scam-

sagace. Crou Morell.

FRAMMETTERE: v. a. Interponere. Metter fra una cosa e l'altra; Frapporre, Intramettere, Tramezzare. FRAMMETTERE Opportunamente, Acconciamente, Assegnatamente, Ingegnosamente, Malamente. - Scompartii più d'un drappello d'angeletti, ec. e parte furono da me FRAMMESSI con disegno frall' altre gioje. Benv. Cell. Oref. Benchè ci FRAM-METTA le finzioni poetiche. But. FRAMMETTEN-Do a' più be' ragionamenti un riso, un bicchierino, e due bocconi. Alleg.

S 1. FRAMMETTERE lingua, o la lingua in fa-

vellando: vale Scilinguare.

S 2. FRAMMETTERSI: n. p. Intromettersi, Interporsi. L' uomo non si frammetta di giudicare ciò che a lui non appartiene. Tratt. Piet. Ma FRAMMETTENDOMI in bene, debbo esser meritato; fra te e'l tuo figliuolo mi sono

§ 3. FRAMMETTERSI: per Essere interposto. E che largo è fra lor quasi egualmente Quello spazio di mar, che si FRAMMETTE. Tass. Ger.

FRAMMISCHIARE: v. a. Mischiare, Mescolare una cosa coll'altra. Voc. Cr.

FRANA: s. f. Il franare, e il luogo franato. Terra scoscesa, sinossa, andata giù; dall'esser Franta, Rotta, Franata. Consolidati, e sicuri dalle FRANE, e dalle rose. Viv. disc. Arn. Vedi tu quel palagio antico, e nero appie di quella FRANA lungo quel-l'oliveto? Buon. Fier.

FRANARE: v. n. Ammottare. Lo smuo-versi che fa la terra in lungo pendio. Rimasero passando il fiume annegati ec. nel PRANAR delle ripe affogati. Tac. Day. ann.

FRANATO, TA: add. da Franare; Scosceso, Dirupato. Salvin. Fier. Buon.

FRANCAGIONE: s. f. Esenzione, Fran-

chigia . Bemb. stor.

FRANCAMENTE : avv. Viriliter. Con franchezza. Conosciuta la famiglia della signoria, FRANCAMENTE disse. Bocc. nov. Fiorino ec. come vide cominciata la battaglia, usel FRANCAMENTE al di dietro al dosso de' Fiesolani. - Nelle castella di Vul d' Arno, e di Val di Nievole gli seguirono FRANCA-MENTE. G. Vill. Fa' FRANCAMENTE, Giovanni, quel che t'è commesso da Dio. Vit. S. Gio. Batt. Prese l'abito del detto ordine, nel quale perseverò bene, e francamente. Cron. Vell. FRANCAMENTO: s. m. Tutamentum. Il

francare, Mantenimento, Sicurtà. Il feciono più per loro guardia, e FRANCAMENTO di loro stato. G. Vill. Fu forzato ec. per FRANCA-MENTO ancora di sua persona e stato, da cotale menamento distorsi. Stor. Semif.

FRANCARE: v. a. Tutari. Far franco,

pare . - V. Rinfrancare. Il conte gli sconfisse, e FRANCO lo paese. Nov. ant. L'altre madri soglion FRANCAR le serve amate da'figliuoli, e tu la libera hai fatta serva, perchè io l'amo. Filoc. Francarono tutti gli abitanti d'ogni fazione e spesa di comune. - Noi vedremo chi ci torrà la parte nostra della signoria, e ci vorrà cacciar di Firenze, che la francammo dal Duca. G. Vill. Fececi liberi, e FRANCOCCI da loro. Fr. Giord. pr. Del suo argento il FRANCO da quella fazione . Mirac. Mad.

S I. FRANCAR un' opera; vale Farla esente da ogni dispendio. Talor affronta per la via la gente, Cercando liti, quasi franchi l'o.

pra. Malm.

S 2. Si dice parimente FRANCARE le lettere, e vale Esentare chi la riceve dalla spesa della posta, pagandole colui che le manda per

parte o per tutto il viaggio.

§ 3. Francare: per Rinfrancare; è disusato. Esortando al possibile quel Cavaliere, che non si contentasse di una sola battaglia di mano del Cortese, ma gnene facesse fare assai, perchè avrebbe molto bene FRANCATA la spesa. Bald. Dec.

FRANCATO, TA: add. da Francare; Liberato; Esentato. Che sarebbe egli stato, se dopo avervi con esquisita ed accurata orazione ringraziato in principio, quasi FRANCATO da ogni funzione in avvenire, sta-to mi fossi, ec. P Salvin. pros. Tosc. FRANCATORE: verb. m. Expiator. Che

serve di scampo, Che serve ad espiare. A te noi testimonio FRANCATORE offriamo, &

prego . Salv. inn. Orf.

FRANCATRICE: verb. f. Solutoria . Che scampa, Che salva. Conservatrice, FRANCA-TRICE di stirpe autrice. Salv. inn. Ort. e qui è detto di Rea

FRANCATRIPPE: s. m. Ciccialardone, Pa-

stricciano, Fuggifatica. Buon. Fier. FRANCATURA: s. f. Voce dell'uso. L'atto di francar le lettere, e la spesa che per ciò si paga alla posta, come: Spese di posta per lettere ricevute, e per fancatura di quelle che sono state spedite.

FRANCESCAMENTE: avv. Francorum more. Alla Francese, Al modo di Francia Che me' si noma francescamente il semplice

Lombardo . Dant. Purg.

FRANCESCANO, NA: add. e sost. Dell' Ordine e Religione di S. Francesco.

S. FRANCESCANO; è anche aggiunto d'una specie di Cucule di color vario, detto latinamente dagli Scrittori Cuculus variegatus. -V. Cucule.

FRANCÈSCO, SCA: add. Gallicus . Francese, Di Francia, Non sappiendo li FRANCESCHI che si volesse dir Cepparello, ec. Qui in sorza di sost. Fatti: letti, e tutti dal discreto siniscalco di sarge FRANCESCHE e di capoletti intorniati. Bocc. nov.

S. Francesco: è anche aggiunto di una specie di Mela . Quante mele FRANCESCHE , ec. Quante castagne mi caddero in seno. Alleg.

FRANCESE. - V. Franzeze. FRANCESINA: s. f. Vocedell' uso. Specie di legno da viaggio.

FRANCESISMO. - V. Franzesismo.

FRANCHEGGIARE: v. a. Francare, Rendere gagliardo Assicurare, Far sicuro . - V. Incoraggire, Incorare. I gentiluomini con tutto 'l seguito loro riscaldavano e FRANCHEG-GIAVANO il sindaco. - La buona compagnia che l'uom francheggia Sotto l'osbergo del sentirsi pura . Dant. Inf. Quella ferma speranza dal Cielo discesa, che gli uomini FRAN-CHEGGIA a si grand' uopo. Buondelm Or.

S. Per Far libero, Affrancare. Fuggendo le signorie naturali, addomandano d'esser FRANCHEGGIATI, e poi diventano fanti d'altri v.li signori. Fr. Jac. Cess.

FRANCHEGGIATO, TA: add. da Francheggiare; Assicurato. Usci baldanzoso in campo, ec. dalla coscienza della bonta di quella francheggiato. Salvin. pros. Tosc. Tale affermazione del Blasio vien FRANCHEGGIATA. da Mattia Mattiade. - Il mio ardire è degno di scusa perchè è stato FRANCHEGGIATO, dagli amorosi sentimenti di V. R. Red. lett. Ne questi provocar lo poterono, opponendosi loro la prudenza FRANCHEGGIATA dalla modestia. Pros. Fior.

FRANCHETTA: s. f. usato anche in forza d'add. Nome volgare d'una specie di Mela.

– V. Frutti

FRANCHEZZA: s. f. Audentia. Ardimento, Bravura. - V. Valore . I regni non si tengono per parola, ma per virtu e FRANCHEZ-ZA. - Qui dimostrò la sua gran franchezzi, la quale era nella sua persona oltre agli altri cavalieri. Nov. ant. Catellina, ec. și mise alla fortuna del combattere egli, e i suoi con gran Franchezza e ardire. G. Perchè a dire e franchezza non hai? Dant. Int. Che sua FRANCHEZZA gli convien mostrare. Id. rim.

§ 1. Per Libertà. Ricevere dono non è altro che vendere sua Franchezza. Tes. Brnn. Avete adanque lasciato i Genovesi e i Lucchesi, e moltre altre città nella lor FRAN-CHEZZA, essendo in vostro potere scttometterli alla vostra signoria. Gas. Oraz. Certamente non è mai spenta, benchè alquanto possa essere attutata la naturale franchezza dell'uomo, e libertà; nè si può mai dire un uomo o barbaro, o donna, ch' e' sia naturalmente servo. Salvin. disc.

§ 2. Per Sincerità , Schiettezza . In questo caso dico sinceramente e con FRANCHEZZA a V. Rev. che uscirà fuora subito un libro col seguente titolo . Red, lett.

§ 3. Per Esenzione. Vivandieri e mercatanti nostri paesani per le FRANCHEZZE del traffico e per lo guadagno, obbliata la pa-tria, fermaisi tra' nemici. Tac. Day.

FRANCHIGIA: s. f. Libertas. Libertà. B recare lo'mperio di Roma in suo stato, e FRANCHIGIA. - Dirizzò ( Carlo Magno ) lo stato di santa Chiesa, ec. facendola rimanere in sua libertade e FRANCHIGIA. G. Vill. Agramente si fatico in mantener sua FRANCHIGIA. Liv. M. Voglio che a Pisa eglino usino con quella sicurtà e PRANCHIGIA che mai c'ebbono. Cron. Morell.

§ 1. Franchicia: per Esenzione di gravez-za, tributo, ec. - V. Immunità, Privilegio. Avendo i Fiorentini in Pisa libera fran-chicia, sanza pagar niente di loro merca-tanzie. - Facendovi tornare entro uomini di tutte le villate, e terre d'intorno con certa francuigia e immunità. G. Vill.

§ 2. FRANCHIGIA: per Luogo immune per privilegio di Chiese, o di Principi, ove l'uomo si raira in sicuro, ne può esserne cavato dalla giustizia. - V. Asilo. Franchigia de' tempi. Tac. Dav. Quando violat. la franchigia della chiesa, o del cimiteria. Maestruzz. Di che li convenne entrare in FRAN-Cuicia, e fu a gran pericolo della persona. Cron. Vell.

§ 3. Orde Trovarsi in FRANCHIGIA: vale Trovarsi in sicuro, in luogo dove non si teme di esser preso dalla giustizia. Ed oggimai si trovano in FRANCHIGIA. Malm.

FRANCHISSIMAMENTE : avv. sup. di

Fancamente . Bemb. Stor. FRANCHISSIMO, MA: add. sup. di Franco. FRANCHISSIMO e spedito, e di straordi-

naria intelligenza in disegno. Baldin. ec. FRANCIÒSO, SA: add. Voc. ant. Francese, Franzese. Segr. Fior: Morg. ec. FRANCO: s. m. Sorta di moneta di Fran-

cia. Lo Re riposato, ec. fe' battere moneta a soldi sedici il FRANCO. M. Vill.

FRANCO: s. m. Asilo; Luogo di franchigia. Non solamente sdegno io questo FRANCO, ec. ma sdegno ancora un altro asilo più sicuro.

Magal. lett.

FRANCO, CA: add. Liber. Libero, Immune, Esente, Non sottoposto a servitù o a qualche gravezza o soggezione. Franco d'ogni incarico. - Franchi e fuori d'ogni juridizione e signoria d'altra gente. G. Vill. Siamo popolo di Dio, e dobbiamo esser FRANCHI. Cavalch. Specch. ec. La signoria de' Regi durò in Roma dal fondamento infino al di ch' ella fu PRANCA. Liv. Dec. Con Sorga ho cangiato Arno, Con FRANGA povertà, serve ricchesse.

§ 1. Per ardito, Coraggioso, Intrepido, Spedito, Pratico. Poi quel buon Giuda, a cui nessun può torre Le sue leggi paterne, invitto e FRANCO. Petr. E tanto buono ardire al cuor mi corse, Ch' io cominciai, come persona FRANCA. Dant. Inf. Operando fortuna per lo FRANCO consiglio di quel prelato la materia dell'occulto giudicio di Dio. M. Vill. Che in far vivande saporite e buone Fu subito squisito, e molto FRANCO. Malni.

§ 2. Onde Farsi FRANCO: vale Farsi animoso,

ardito.

§ 3. Fare il FRANCO: vale Operare ardita-

mente e con franchezza.

§ 4. Carattere FRANCO: dicesi Quello che è formato con scioltezza e speditezza di mano.

§ 5. Andar FRANCO: vale Camminare senza vacillare, Reggersi bene sulle gambe. E perchè ha un piè bilenco Merrollo adagio infinch' ei

non va FRANCO. Fag. son.

§ 6. Far FRANCO: vale Liberare, Affrancare, e propriamente Dare la libertà a' servi. Piaceva sì a messer Amerigo ch'egli il fece FRANCO.

§ 7. Vale anche Francare, Esentare, Privilegiare. Lo Re gli fece FRANCHI d'ogni gra-

vezza per dieci anni. G. Vill.

S 8. FRANCO di porto: si dice delle lettere, involti e simili, quando sono francate da chi le manda. Ho consegnata una cassetta per V. S. FRANCA di porto . Red. lett.

FRANCO, CA: s. e add. Francese.

S. FRANCHI: favellando alla maniera de' Turchi, è il Nome che si dà a tutti i popoli Oc-

cidentali dell' Europa.

FRANCOGALLICO, CA: add. T. degli Antiquarj. Aggiunto d'antica scrittura minuscola piena di tratti ed abbreviature. Cocch. disc. -V. Minuscolo.

FRANCOLINO: s. m. Attegan. Sorta di fagiano di piuma variegata di bianco e di nero, con una cresta gialla, e una specie di barbetta di piume sotto il collo. Dittam.

FRANGENTE: s. m. Fluctus. Voce tolta dal frangersi del mare, e vale Ondata e tempesta, ma in questo sign. oggidì più non si usa. E medesimamente lo mare ne cresce, che allora gitta grandissimi FRANGENTI. Tes. Bisc.

S. FRANGENTE: dicesi frequentemente per Congiuntura difficile e pericolosa; Accidente difficoltoso e travaglioso. Francente improvviso, strano, pericoloso. - Pensò di trovare qualche arte, o qualche inganno, col quale ella potesse uscire di quel FRANGENTE. Fir. disc. an. Labasso, vedutosi in questo francente, e coi nemici da tante bande, si mostro bramoso d'accordo. Stor. Eur.

FRANCERE: v. a. Frangere . Rompera, Spezzare, Infragnere, Affragnere, Fiaccare. -V. Dirompere, Stritolare, Squarciare, Stracciare, Sgretolare, Sdruscire. Nè alle guance nè al petto si perdona, Che l'uno e l'altro non percuota, e FRANGA. Ar. Fur.

S I. FRANGERE: v. n. e FRANGERSI n. p. Rompersi, Spezzarsi. Si che duro giudicio lassis FRANCE. Dant. Inf. Come balestro FRANCE, quando scocca Da troppa tesa la sua corda, e l'ar-

co. Id. Purg.

§ 2 FRANGERE: figur. per Interrompere. Allor disse'l maestro: non si france lo tuo pensier. Dant. Inf. Non si FRANGA, cioè nors si rompa dall'altre cose che hai a pensare. But. ivi. Come si FRANCE il sonno, ove dibutto Nuova luce percuote il viso chiuso, Che fratto guizza pria che muoja tutto. Dant. Purg. S. 3. Per Vincere, Superare, Domare. Si che

quegli che non può esser vinto per travaglio si lasci FRANGERE per volontà di dignità. Tes. Br. Le delizie di Capua, e la dimora in quel-la FRANSERO il vigore d'Annibale. Salvia.

Bocc. Com. D.

§ 4. FRANGER le leggi: vale Violarle, Tra-

sgredirle. Ricci Antilucr.

§ 5. Francere: in sig. n. ed anche n. p. sa dice del mare quando le sue ondate ripercosso si rompono, e perdendo la loro forma biancheggiano spumando. Onde si sbigottisce e si sconforta Mia vita, ec. Stanca senza governo in mar che france. Petr. Come fa l'onda là sovra Cariddi, Che si FRANCE con quella in cui s'intoppa. Dant. Inf. Con la schiuma che getta il mar quando FRANGE. Guid. G.

§ 6. Ed in sign. a. Ai venti diede l' invitta potestà, E di frances il mar tra scogli e lidi.

Alam. Colt.

§ 7. FRANGERSI: per Rimbombare, Echeggiare, Risonare. La cetera, ec. con aureo strumento e l' Olimpo di Dii seggio, FRAN-GEAST. Salv. sc. Erc.

FRANGIA: s. f. Fimbria. Quasi lo stesso che Cerro; Ornamento e guarnimento. Che vi vogliono attorno quei lavori, cioè rran-GE, fettucce, e reticelle. Bern vini. S. Figur. in modo basso, si dice di Ciò che

di falso o di favoloso, si aggiunge alla narra-

zione del vero. Voc. Cr.

FRANGIARE: v. a. Contornare con frangia; Ornare di frangia. L' oro di cui la veste è tessuta, e franciata si è la fede. Solvin. disc. Or tu in man prendi l' Egide FRANGIATA, cui assai scotendo, spaventa gli Eroi Achei. Salvin. Iliad.

FRANGIATO, TA: add. da Frangiare. V. FRANGIBILE: add. d'ogni g. Fragilis. Agevole a frangersi Il legno del sorbo è sodo e non tiglioso, ma agevolmente frangibia LE. Cresc. Goinma di color rosso, acceso,

trasparente e FRANGIBILE, chiamata sangue di drago in agrime. Ricett. Fior. Il freddo per sua facoltà naturale le cose tutte rende FRAN-CIBILI. Magal. lett. sc.

FRANGIBILISSIMO, MA: add. sup. di Frangibile. Sono tutti di troppo FRANGIBI-

LISSIMA condizione . Guitt. lett.

FRANGIBILITATE: s. f. Fragilitas. Qualità di ciò che è frangibile; Fragilità, Fragilezza. V. - Sono più frangibili che la FRANGI-BILITÀ stessa. Fr. Giord. Pred.

FRANGIMENTO: s. m. Fractio. L'atto

di frangere.

S I. FRANGIMENTO d'ossa: dicesi talvolta di quella Dolorosa stanchezza che prova chi è assalito da febbre terzana, quartana o simile. Febbre quartana, ec. viene con gran freddore e FRANGIMENTO d'ossa. Libr cur. febbr.

§ 2. Per La cosa fratta, Frammento. Trovò la lampana intera e sana, li cui franci-MENTI con tanta paura avea ricolti. Dial. S.

FRANGIONARE: v. a. Frangiare; Ornare di frangia. Si FRANGIONATO e gallonato d'oro, ch'ei n' ha per ogni dita un gran tesoro. Bellin. Bucch. FRANGIONATO, TA: add. da Frangio-

FRANGIPANA: s. f. Voce straniera dell' uso. Concia odorosa d'ambra e zibetto, così detta dal nome del suo inventore. Li-

quore, rosolio alla FRANGIPANA

FRANGOLA: s. f. Rhamnus frangula. T. Botanico. Specie d'Ontano che produce piccole bacche nere, e perciò detto anche Alno nero. Il legno ridotto in carbone, per essere leggerissimo serve per la polvere d'artiglieria. La francola prende tal nome dalla sua fragilità. Mattiol. Targ. ec.

FRANMASSONE: s. m. Francesismo con cui alcuni den minano que' moderni settari,

che anche diconsi Liberi muratori.

FRANNONNOLO, LA: s. m. Vecchiuccio scimunito, Muchione. Ma oh io sono il bel FRANNONNOLO, ec. perchè io poteva là in casa

farne la prova . Lasc. Pinz.

FRANTÈNDERE: v. n. Obaudire. Non bene intendere, Intendere al contrario di quel ch'è detto. Questa cosa si sente bisbigliare, c'è il caso di FRANTENDERE. Magal. lett. E quando alcuno o ha udito in verità, o finge d'aver udito il rovescio appunto di quello che avemo detto, il che i Latini chiamano Obaudire, noi diciamo: egli ha FRAN-TESO: Varch. Ercol.

FRANTESO, add. da Frantendere, Non hene inteso. Ne mi si rende inverisimile, essendo cosa certissima che le favole de-

gli antichi e tutta la teologia de' Gentili fu in gran parte tratta dalla Sacra Scrittura, contraffatta, ed alterata o FRANTESA. Salvin. disc

FRANTO, TA: add. da Frangere. O non Fiorentini, ma disfiorati e disfogliati e

FRANTI. Guitt. lett.

FRANTÒJO. - V. Fattojo.

FRANTUME: s. m. Fragmentorum congeries. Tritume, o Quantità di frammenti. Siccome fradicio diceano fracidio, con maggiore eleganza e vicinità maggiore all'origine Latina di fraces che sono i FRANTUMI d'uliva.

FRANZESATO, TA: add. usato anche in forza di sost. Che è infetto di lue venerea. Tutti gli accidenti che soffrono I FRANCESATI si leggono negli antichi autori. Pap. Burch.

FRANZESE: add. d'ogni g. di Francia, Francese e s' usa anche in forza di sost. Poichè la moda necessita a barattare i buoni nomi antichi Toscani nei moderni FRANZESI. Bottar. ec.

FRANZESEGGIARE: v. n. Usar franzesismi . Io ho detto FRANZESEGGIA , seguendo l'analogia come si dice vezzeggia, amoreggia, favoreggia, tasteggia, e simili; tutti di gusto Toscano. Lam. Pref. Ant.

FRANZESISMO, e FRANCESISMO: s. m. Voce, o maniera di dire Francese. Perdoni la nostra Accademia questo FRANZESISMO. Ma-

gal. lett. Red. lett. ec.

FRAORE. - V. e di Fetore . Puzzo. FRAPPA: s. f. Trincio de' vestimenti . Io presi una vesta da donna tutta piena di FRAP-PE, e di fiocchi. Fir. As.

S. FRAPPE : dicousi da' Pittori Le foglie, e le fronde degli alberi dipinte, o disegnate insieme . E d'orpello E di fiamme e FRAPPE e fronde nobilitati . Buon. Fier.

FRAPPARE: v. a. Far le frappe a' vesti-

timenti, o simili. Voc. Cr.

S 1. Figur. Minutamente tagliare. Rinaldo gli ha frappato la persona, e molto san-gue in terra avea gittato. Morg. Chi ha frappato il viso, e chi la testa. Bern. Orl.

§ 2. Per Giuntare, Ingannare, Avviluppar con parole. Quando alcuno in favellando dice cose grandi impossibili, o non verisimili, ec. se lo fa artatamente per ingannare, o giuntare chicchessia, o per parer bravo si dice FRAPPARE, tagliare, frastagliare. Varch. Ercol.

§ 3. Per Frappeggiare . Voc. Dis.

§ 4. Per Ciarlare, Favoleggiare. Sono alcuni vantatori che FRAPPANO e bravano di far cose, che quando poi si viene alla pruova non ardiscon tentarle. Ar. Cass.

FRAPPATO, TA: add. da Frappare. Una çasa frappata usa abitare. Bellinc. son. Le

calze si portano tagliate al ginocchio e con cosciali soppannati di taffettà e da molti FRAPPATI di velluto, o bigherate. Varch. stor.

FRAPPATORE: s. m. Avviluppatore. Ciurmante, frappatore, un ceriuolo, Quel che pon tanto le forche a piuolo. Libr. son. FRAPPEGGIARE: v. a. T. Pittorico . Far

frapue . Voc. Cr. ec.

FRAPPEGGIATO: s. m. Pittura di frappe. I suoi però hanno un certo scherzo nel FRAPPEGGIATO, ed una tale leggiadria. Baldin.

FRAPPOLA: s. f. Voce dell'uso. Inezia,

cosa da nulla.

FRAPPONERIA: s. f. Ciance, favole de'frappatori. E che ci state alle FRAPPONERIE del podestà ch? Fag com.

FRAPPONIMENTO: s. m. Interponimento, Interposizione. Fir. As. Segner. ec

FRAPPORRE: v. a. Interporre, Frammettere, Tramezzare; Intramettere. Finalmente perchè l'ambra, e tutte l'altre sustanze elettriche non tirino, basta un sottilissimo velo che si frapponga fra esse e il corpo da

S. FRAPPORSI: n. p. Nel mezzo alla quistione, tra di lor si FRAPPONE. Fr. Jac. T. Io non voglio frappormi in queste disputa-

zioni . Fr. Giord. Pred.

FRAPPOSIZIONE: s. f. Interposizione, Frapponimento, e dicesi di cosa e di tempo frapposto. Frapposizione di secoli, e degli

oggetti. Algar. Sagg.
FRAPPOSTO, TA: add. da Frapporre. E tutte queste insegne FRAPPOSTE, soprap-poste e sottopeste. Buon. Fier. FRASARIO: s. m. T. Filologico. Raccol-

ta di frasi; libro, che instruisce intorno alle buone frasi di una lingua.

S. FRASARIO: si dice anche comun. e per lo più per dispregio di un dato numero di frasi, di cui suole far uso uno scrittore e

un parlatore.

FRASCA: s. f. Ramus fronda. Ramucello forzuto, per lo più d'alberi boscherecci. FRASCA verde, novella, tenace, gentile. -Entran di nuovo al doloroso ballo Che d'altro che di frasche, e pive è adorno. Bern. Orl. - V. Fogliame, Fronda.

S 1. FRASCHE, o Vincigli: si dice anche in Toscana alle Foglie secche, che si fanno

mangiare alle pecore nell'inverno.

\$ 2. Onde Far la FRASCA, o la fronda, dicesi da' Contadini del Coglierla da' rami, per serbarla a nutrimento delle bestie.

§ 3. Chi sta sotto la FRASCA, ha quella che piove, e quella che casca: prov. che vale, che Chi per la piova si ripara sotto la frasca, ha quell'acqua che piove dal cielo, e quella che casca dalla frasca.

§ 4. Frasca: dicesi anche per lo stesso che Bosco o Capannucce di ginestra, scope, o altro che s' usa fare pe' bachi da seta . Levar i bozzoli dalla FRASCA. - V. Shozzolare, Mandare alla FRASCA i vermi da seta. Bisc.

§ 5. Frasche: nel num. del più figur. vale Ciance, Baje, Chiacchiere, Fantoccerie, Vanità , Bagattelle , Frascherie . Dietro a queste frasche andarmi pascendo di vento. -Con sue frasche, che portate avea, in Agnolo si trassigurò. - Scrisse, in su quella carta sue frasche. Bocc.

§ 6. Talvolta vale Bugia, Cosa inventata per ingannare, o per tergiversare. Al conte domandava perdonanza, E tanto avviluppo FRASCHE e viole, ec. Che all' error suo trovò pure una scusa. Bern. Orl.

§ 7. Per Met. si dice ad uomo leggieri e più comun. a donne vane e leggieri, dalla vanità e leggerezza loro, simile a una frasca, come pure Fraschetta, Fraschettuola, e Far la frasca. - V. Civetta. Son forzato pertanto, per dimostrare, che io non sono una frasca, a renderne distintamente il perchè. Alleg. E tu, frasca, ti metti a ciarlar per le we Baldov. Dr.

§ 8. Per simil. si dice anche talora De'pesci. E gli altri pesci, che hanno della FRA-SCA, cioè Che sono leggieri. Bern. rim.

§ 9. Al buon vino non bisogua FRASCA: prov. cioè Il buon vino non ha bisogno d'allettamento e di contrassegno tolta la met. da quella frasca, che mettono i Tavernaj sopra le porte, quando fanno qualche ma-

nomessa di vino per allettare la gente.

§ 10. Render FRASCHE per fog/le: modo
proverb. lo stesso che Render pan per focaccia, cioè Render la pariglia, il contrac-cambio. Dicesi ancora, ec. ma più gentil-mente: egli ha risposto alle rime, o per le rime, e più boccaccevolmente rendere, come diceste voi di sopra, pane per focaccia, o frasche per foglie. Varch. Ercol.

§ 11. Saltare, Essere, Passare, e simili, di palo in FRASCA, O d'Arno in Bacchilone: vale Andar d'una cosa in un'altra senza ordine e proposito. Ho saltato di palo in FRA-SCA; ne dovrei esser proverbiato. Red. annot.

Ditir.

§ 12. Meglio è fringuello in man, che tordo in FRASCA: detto proverb. significante Assai più valere una cosa piccola che si possegga, di quel che vaglia una grande che non

s'abbia, ma solamente si speri. Bellinc. son. § 13. Vender l'uccello in sulla frasca: lo stesso che Vender la pelle dell' orso . - V.

FRASCANTE: s. m. T. Pittorico. Dipintore di paesi rappresentanti luoghi salvatici o boscherecci. Il Zelotti terribile FRASCANTE.

FRASCARIUCCIA: s. f. Voce dell'uso.

Piccola frascheria, o bagattella.

FRASCATO: s. m. Tetto, o pergola di frasche come si pratica sovente davanti all' osterie di campagna, fatto per comodità di chi vuole star a bere e mangiare all'aria. Facciasi loro un portico, o FRASCATO d'assi, coperto di tegoli o di frasche. Pallad.

S. Per Quantità di rami colle frasche legati insieme, come frasconi e simili. E per avere apparecchiato da riempiere i fossi, feciono tutto il legname e FRASCATI, che avieno ne' loro campi, conducere. - Sanza contrasto riempierono di loro frascati il primo fosso. M. Vill.

FRASCHEGGIARE: v. a. Romoreggiare; e dicesi solo delle frasche degli alberi mosse da checchessia. E intorno a essa un mor-

morio, ec. d'un frascheggiar che le veniva appresso. Segr. Fior. As.

S. Per Burlare, Beffare, Scherzare, Folleggiare; Voler la baja, Far bagattelle e scherzi da fanciullo. Non altramenti con uno scolare credendosi frascheggiare; che con un altro avrebbe fatto. Bocc. nov. E tanto avviluppò frasche e viole, Come colei che a frascheg-GIARE era usa, Che all' error suo trovò pure una scusa. Bern. Orl.

FRASCHEGGIO: s. m. Rumore che fa il vento o altra cosa fra le frasche. Ma i' senti' tralle frasche un roviglieto; quasi un romore tra'rovi, nella macchia; un frascueggio.

Salvin. Buon. Tanc.

FRASCHERIA: s. f. Nugæ. Frasche, Bajata, Fantocciata, Bagattella, Scherzo. Fe' insaccarmi nella ragna con suo' ghigni e fra-scherie. Lor. Med. Canz. Ell' è tenuta una delle maggiori stregone, e delle più potenti di questa città, la quale, e con fuscelli e con petrucciole e simili frascherie, saprebbe sommergere tutto questo mondo nell' antica sua confusione: Fir. As.

FRASCHETTA: s. f. Dim. di Frasca. Femmina cosa mobil per natura Più che FRA-SCHETTA al vento . Tass. Amint. L'augel ch'esce dal laccio, ha poi paura D'ogni FRA-SCHETTA che si muove al vento. Bern. Orl.

§ 1. FRASCHETTA: dicesi per met. ad Uomo, o donna giovane leggieri e di poco giudizio, quasi Piccola frasca movibile al vento. Non ti diss' io, che quella fraschetta non farebbe nulla di quello che tu mi commettesti ch'io gli dicessi da parte tua? Varch. Suoc. Non piu, non più, fraschette, pazzerelle, che tanto ghignazzar, che tanto scorrere? Buon, Fier.

S 2. FRASCHETTA: e più comun. FRASCHETTE si dicono Quelle frasche su cui si pongono

paniuzze per pigliare uccelli . Lontano il bosco v'ha pel cacciatore, mal v'è da far FRA-

SCHETTA, o frasconaja. Alleg.
§ 3. Fraschetta; T. di Stamperia. Telaretto di ferro con varj spartimenti di carta, o simile, che mettesi sul foglio da stampare, assinche ciò che ha da rimaner bianco, non venga macchiato

FRASCHETTINO, NA: s. f. Dim. di Fra-

schetta.

FRASCHETTUOLA: s. f. Voce dell'uso. Lo stesso che Fraschetta, detto di donna leg-

FRASCHIA: s. f. T. de'Costruttori di navi. Modello che serve per conformare qualche pezzo di legname, che deve applicarsi per riempimento fra due tavole. Onde Cogliere la fraschia, vale Misurare il vano per formarne il modello,

FRASCHIERE: s. m. Nugator. Che fa frascherie; Uomo leggieri . - V. Fraschetta . Egli è un bugiardo, e un gran FRASCHIERE. Nov. ant. Certi buffon , FRASCHIER , certi ignatori, Dipinti in mille logge e mille orciuoli . Morg.

FRASCOLINA: s. f. Dim. di Frasca. La fantasiuccia comincia a lavorare, vorebbe

FRASCOLINE. Tratt. gov. fam.

FRASCONAJA: s. f. Aucupium. Uccellare. Mul v'è da far fraschetta e FRASCONAJA, Alleg. Avviso gli è che'l tempo di sementa. tutto avea speso in Frasconaje, e'n reti-Buon. Fier.

S I. FRASCONAJA; figur. Ornamento vano. FRASCONAJE allegoriche degli Iddii - Non camminando per quella trivialissima, e nojosissima via sempre d'amori, d'amorazzi, e di FRASCONAJE amorose. Uden. Nis.

§ 2. Esser ridotto in FRASCONAJA. - V. Fanciullaja .

FRASCONCINO: s. m. Ramulus. Dim. di Frascone; Ramuscello. Avendo prima con una scoperta, o FRASCONCINO ben diguazzato e mescolato il celore. Cellin. Oref.

FRASCONE: s. m. e per lo più Frasconi, pel numero del più. Vettoni di querciuoli, o simil. legname, che si tagli, per lo più per abbruciare. Ad alcune (vigne) si pongono pali e pertiche, ad alcune altre pali, o FRA-

SCONI solamente. Cresc.

S I. Portare FRASCONI : dicesi per simil. Delle galline, quando per malattia portano l'ale tese, e le fregan per terra, come i frasconi caricati sopra i somieri che per la lunghezza loro toccan di dietro la terra; e si trasporta anche alle persone Quando per alcuna indisposizione sono deboli e male in gamba. Le polizze non può ; porta i FRA-SCONI, e colle spalle si è giuocato un' anca. Malm.

S 2. Portare i FRASCONI a Vallombrosa:

vale Portare alcuna cosa, ove ne è abbondan-2a. - V. Cavolo.

§ 3. Frascone: per lo stesso che Frasche, Ciance, Bagattelle. E'si convenne molte volte dare il frammesso di FRASCONI. Fr. Sacch. nov.

§ 4. FRASCONE: T. di Marineria. Lo stesso che Schale. Frasconi dell' albero grande; FRASCONI del trinchetto - Otto menali di FRA-SCONE

FRASE: s f. Phrasis. Modo di dire. - V. Elocuzione, Idioma. FRASE semplice, pura, chiara, nobile, poetica, figurata, volgare, triviale, bassa. - Ad imitazione della FRASE de' Greci, e de' Latini. Red.

S. Per traslato, si dice anche dell' Espressioni della musica. Ogni FRASE e periodo della

musica.

FRASEGGIAMENTO: s. m. L'uso delle frasi. Io penso che niuno dubiti che la perifrasi o fraseggiamento non faccia il subli-me. Gori Long.

FRASEGGIANTE: add. d'ogni g. Che fraseggia. La latina lingua, per esser lingua PRASEGGIANTE, anzi che no, ec è necessitata a dilungarsi non poco dalla semplicità. Salvin. pros. Tosc.

FRASEGGIARE: v. a. Usar frasi nello scrivere o nel parlare. Nella gran varietà de' modi del costruire e del FRASEGGIARE.

Magal. lett.

FRASEGGIATORE: verb. m. Che fraseg-

gia . Bellin. lett.

FRASSIGNUOLO: s. m. Fraxinagolus.
Albero simile al frassino nel legno, e nelle fronde, il quale ne' luoghi dimestichi e coltivati si diletta. Produce un frutto, ovvero granella piccole, le quali sono nere, quando son mature, e molto dolci. Cresc.

FRASSINELLA: s. f. Dictamum album. Pianta ne'l' aspetto hellissima, così detta perchè le sue fronde sono molto simili a quelle del frassino. Il suo fiore è vaghissimo e molto odorifero come quello del nostro cedro. Dal Mattiolo è chiamato anche Dittamo volgare,

e Dittamo bianco.

S I. FRASSINELLA: è anche detta dal Mattiolo Quella pianta che comun. si chiama Sigillo di Salomone. Chiamasi volgarmente il Poligonato, in Toscana frassinella; ed in altri luoghi d'Italia, imitando il Greco, la chiamano Ginocchietto . Matt. Diosc. Questa pianta adoperavasi altre volte dalle donne a uso di liscio, onde il prov. La frassinella ogni vecchia fa zitella, ovvero Ogni rustica fa bella . Serd. Prov. Dittamo bianco, pianta nostrale, tutta diversa dal dittamo di Candia, ed altrimenti si domanda dittamo FRASSINELLA . Ricett Fior.

di pietra che serve a dare il filo a' ferri, co' quali si lavorano i metalli ed altre cose, e per pulire i piani dipiuti di sualto. Colle pietre frassinelle si assottigli tanto lo smalto, quanto si vegga abbastanza trasparente. Vasar. Baldin. ec. Con queste pietre dette FRAS-SINELLE si adopera insieme un poco di po-mice ben pesta. Benv. Cell. Oref.

FRASSINEO, NEA: add. di Frassino. Asta

FRASSINEA. Salvin. sc. Erc.

FRASSINETO: s. m. Fraxinetum. Luogo dove sien piantati molti frassini. E se cotal luogo sarà cretoso, si conformerà assai bene con esso l'olmeto, il frassineto, l'oppio e'l rovereto. Cresc.

FRASSINO: s. m. Fraxinus. Albero noto, la di cui ombra fuggono i serpi; onde Plinio suppone, che se dentro a un cerchio di foglie di frassino sia posto il fuoco e un serpe, il serpe per non dar nel frassino, piuttosto si getta nel fuoco. Il suo seme è detto Lingua di passera. - V. Avornio, Avorniello. Frassino selvaggio. Alam. Frassino leggiero. Bern. Orl. Tutte eran di boschetti di querciuoli, di FRASSINI, e d'altri alberi verdissimi. Bocc. nov.

FRASSUGNO: s. m. Lo stesso che Sugna.

Borgh. Vesc. Fior.

FRASTAGLIA: s. f. Frastaglio. Dianmi a credere che le veste, l'anclla, e le catene, e le tante frastaglie, e tante pompe che s'usano, si faccian con gl' inchini. Cecch. Dot.

FRASTAGLIAME: s. m. Frastagliamento, Frastaglio. Che veggh' io? Piatti di FRASTA-GLIAMI, frutte, pane, salumi, ove vann' eglino? Buon. Fier. Piatti di frastagliami, cioè frastagli , frappe, tagliuzzamenti, minutaglie. Salvin. Fier Buon.

FRASTAGLIAMENTO: s. m. Il frastaglia-

re, e i frastagli stessi. Voc. Cr.

S. Per Intaccatura. Quando questa tavola sottile si porrae nella cavatura, sì la empierae tutta da ogni parte con suo' FRASTA" GLIAMENTI senza aggiugnimento o scemamento. Libr. Astrol.

FRASTAGLIENTE: add. d'ogni g. Che frastaglia. Si dice frappare, tagliare, frastagliare, onde frastagliante e frastagliala-mente. Varch. Ercol E frastagliante e temerario voglia per forza la limosina. Buon.

FRASTAGLIARE: v. a. Minute concidere. Trinciare minuto, Frappare, Cincischiare, Intagliuzzare. - V. Ditrinciare. Non che i panni di dosso con molti cincischi e colori si FRASTAGLINO e ripezzino, ma le calze, ec. Franc Sacch. nov. Dunque costor non facean per motteggio, Lo scudo l'uno all' altro assai FRASTAGLIA. Morg.

S 1. Per Affoltarsi nel chiacchierare, Avvi-§ 2. Frassinella: chiamasi anche una Sorta | lupparsi, ed anche Imbrogliar sè, od altri, con discorso o mal ordinato o malizioso. Quando alcuno in favellando dice cose grandi, impossibili e non verisimili, ec. se lo fa artutamente per ingannare e giuntare chicchessia, o per parer bravo, si dice frappare, tagliare, FRASTAGLIARE. Varch. Ercol. S 2. FRASTAGLIARE: Stralciare. Fare stral-

cio per disbrigar le liti. Tempo v' avanzerà s' arditamente frastaglierete e staglierete, e'n fretta tirerete a traverso e vignate e

boscate . Buon Fier.

FASTAGLIATA: s. f. Astratto di Frasta-

gliare. Il frastagliare.

S. Per met. Confusione, Ammassamento. Che romor, che bordel, che FRASTAGLIATA Di minacce sont' io verso la porta Dello spe-

dal . Buon. Fier.

FRASTAGLIATAMENTE: avv. Confuse . Confusamente, Indistintamente . Di che io parlandovi, come si vuol perlare a' savi, come voi siete, FRASTAGLIATAMENTE vi dico. Varch. Ercol. qui è detto per ironia. - V. Frastagliante

FRASTAGLIATO: add. da Frastagliare. La notturna berretta esser di di costretta sopra 'l cappuccio frastagliato stare. Franc.

Sacch, rim.

FRASTAGLIATURA: s. f. Crena. Tagliuzzamento. Piccola tagliatura, e talvolta Intaccatura. E farai iguale questa cavatura da ogni parte, e farai in lei due FRASTAGLIA-TURE, e l'una sarae dalla parte di fuori del quadrante, e l'altra sarae dalla parte di suo centro. Libr. Astrol. qui Intaccatura.

FRASTAGLIO: s. m. Lemnisci. Trincio, Cincischio. Questi FRASTAGLI. questi ricami a me non piacciono, a' maschj, alle femmi-

ne sì . Agn. Pand.

FRASTENÈRE: v. a. Remorari. Soprattenere, Tenere a bada. Fui miso in giuoco,

e FRASTENUTO in pianto. Rim. ant. FRASTINGOLO: s. m. Specie d'intingolo che s'intreccia tra altre vivande. Pros.

Fior.

FRASTORNARE: v. a. Irritum facere. Far tornar indietro; ma il fig. ha quasi interamente usurpato il luogo del proprio, e vale Impedire, Rivocare, Dissuadere, Rimuovere una cosa intrapresa. - V. Stornare, Di vertire. Erasi il matrimonio per diversi accidenti frastornato. - Il riprender cosa, che FRASTORNAR non si possa, niuna altra cosa è a fare, se non volersi più savio mo-strare, che gl'Iddii. Bocc. nov. Abbiendo i tribuni per queste parole frastornata la plebe. Mirac Mad.

FRASTORNIO: s. m. Romore che rimbomba e stordisce. E di mia tromba d'oro al FRASTORNIO Risponder terra e mar da lito

a lito. Bell. Bucch.

FRASTUOLO: | s. m. Sonitus. Confusio-FRASTUONO | ne di diversi strepiti e romori, quasi fuor di tuono. - V. Fragore, Busso, Fracasso, Rimbombo. Fae l'usato FRASTUON per la cucina. Buon. Fier. Ma il gran frastuono, che in quelle contrade D'armi, di bestie, e d'uomini rimbomba. - E fece tal FRASTUONO, e tal fracasso, Che sbalordi a un tratto i combattenti. Malm.

FRATACCHIONE: s. m. Frate grassotto, paffuto, carnaccinto. Voi fate, com'ei fa, nè più, nè meno, E sicte per mia fè quel FRATACCHIONE, Che lodava il digiuno a corpo pieno, Ed era gran devoto del cappone.

Bern. Orl.

FRATACCIO: s. m. Pegg. di Frate, Frate cattivo. Così sepolta in sonno per un'ora Fu la donzella da quel mal FRATACCIO. Bern Orl.

FRATAGNA: s. f. Voce Lombarda. Quella specie di Lodola che in Toscana è detta

Panterana. - V. Allodola.

FRATAJO, JA: add. Che tratta volentieri co' frati. Voc. Cr. § 1. Aggiunto di Zucca grossa vernina. -

V. Zucca. § 2. È anche aggiunto d'una specie di Ciriegia. V.

FRATE: s. m. Frater. Fratello; ma in questo e nel seguente sign. oggidì più non s' usa. Menatemi ove fu morto Andreas mio FRATE. G. Vill.

S I. Per Compagno, Amico. O FRATI, dissi, che per cento milia Perigli siete giunti all' occidente. Dant. Inf. Ben si può dire a me : FRATE, tu vai Mostrando altrui la via. Petr.

S 2. Per Uomo di chiastro e di Religione, detto così dal vivere insieme in carità e fratellanza. Come frati minor vauno per via.

Dant. Inf.

§ 3. Onde Far FRATE, vale Far prendere l' abito religioso in alcuna delle religioni claustrali. Una religione di FRATI. Bocc. nov. Dell'ordine de' minori FRATI predicatori. - FRATI Romitani e del Carmine. Passay. Che non volean prete far ne FRATE, Chi non era d' età, ec. Bern. Orl.

§ 4. Farsi FRATE: vale Entrare in alcuna

religione claustrale.

§ 5. Per Sorta di vaso da stillare, per lo più di vetro, usato dagli Alchimisti. Argento vivo purgato libbre 2, mettilo in vaso da stillare, chiamato FRATE, il quale sia unito a un altro frate, e ciascun da per sè sia di tenuta di libbre sei. Ricett. Fior.

§ 6. In più ristretto sign. dicesi a Que' religiosi che non sono negli ordini sacri, che più comun. diconsi Laici, Conversi; laddove

gli altri son detti Padri

§ 7. Per quell' Embrice forato, e fatto a

guisa di cappaccio, per dar lume alle stanze a tetto delle case, che per altro modo aver

non lo possano. Voc. Cr.

§ 8. FRATE, o Fraticello, o Monaco, o Monachetto: chiamasi dagli Orinolaj uno Scatto nocellato, o sia snodato mediante un pernio, che serve a far alzare la soneria degli Oriuoli da torre.

S 9. FRATE: T. de' Libraj, Stampatori, ec. Pagina di un libro rimasta in bianco per inavvertenza del Torcoliere, o così male stampata che mon si può leggere, e par quasi

§ 10. FRATI: diconsi dalle donne in Toscena Que' vermi da seta i quali, per non esser mandati per tempo alla frasca, s'incrisalidano sulle stuoje; tratta la similitudine dallo stare involti come i frati nelle cappe e cappucci. Biscion.

S 11. FRATE: nome che i Pescatori danno ad un Pescetto assai simile al ghiozzo, il quale, sebbene sottilissimo di vita, nuota fendendo l'acqua per taglio e non di piatto come fa la Sogliola, ed è molto vago dell' Ostriche. Il FRATE, ec. ha tanto d'ingegno, che gli piac-cion l'ostriche sopra ogn' altra cosa, e come vede il bello, cioè ch' elle stieno aperte, v' insacca dentro con lestezza, vi si rannicchia come una serpe, ed a suo grand'agio si mangia l'ostrica. Magal. lett.

12. Uva de' FRATI: sorta di ribes alquanto differente dall' altro nella foglia, e così detto perchè si trova in abbondanza sul monte della Vernia, ove dimorano molti Francescani.

FRATELLANZA: s. f. Familiaritas. Dimestichezza, Intrinsichezza fratellevole; Pratica, Amicizia intrinseca. FRATELLANZA stretta, amichevole, intima - Una FRATELLANZA, e un' amicizia si grande ne nacque fra loro, che mai poi da altro caso, che da morte, fu separata. Bocc. nov. Diritta amistà CFRATEL-LANZA . M. Vill.

S. Far le FRATELLANZE: nelle Compagnie de' Secolari è Quell' uso che passa fra due Compagnie d'andare processionalmente l' una Compagnia al luogo dall'altra una volta l' anno, cioè nel giorno della festa principale di ciascuna, e quivi far tutte le sacre funzioni come se fosse nel proprio luego, e con ogni precedenza ed ouoranza. Bisc. Malm.

FRATELLESCO, SCA. - V. e di Fratelle-

vole

FRATELLEVOLE: add. d'ogni g. Fraternus. Da Fratello. Le risposte erano FRATEL-LEVOLI e buone, e gli effetti in occulto del tutto contrarj. M. Vill. I quali tra di sè di FRATELLEVOLE amore saranno congiunti. Cas. uf. com.

FRATELLEVOLMENTE: avv. Fraterne. Fraternamente, Da fratello. Da ciascuno la metà toltone fratellevolmente. Bemb. Asol.

FRATELLINO: s. m. Fraterculus. Voce vezzeggiativa. Dim. di Fratello. - V. Fratelluccio. Lo san gli amatori di questo nostro dolce fratellino. Fr. Sac. T.

FRATELLO: s. m. Frater . Nome correlativo di maschio tra gli nati d'un medesimo padre e d'una medesima madre, che anche si dice Germano, o Fratello carnale . Siamo noi tutti figliuoli di Dio per adozione e figli di santa Chiesa, e fratelli carnali di padre e di madre per verace fraternità spirituale. Tratt. piet. Nel numero del più gli antichi dissero anche Fratei e Frategli .

S 1. FRATELLO naturale: significa Nato secondo la natura, e non secondo la legge; Ba-

stardo.

§ 2. Fratello di padre e non di madre: dicesi Di quello che nasce dal medesimo padre e di diversa madre, che anche assolutatamente si dice Fratello .

\$ 3 FRATELLO uterino, o FRATELLO di madre: Quello che della stessa madre, ma di

altro padre sia nato.

§ 4. FRATELLI cugint : diconsi Quelli i cui . padri o madri fratelli furono e sorelle, che anche assolutamente si dicono Cugini .

§ 5. Fratel negli anni: modo Poetico. Iso stesso che Coetaneo. Padre m' era in onore in amor figlio, FRATEL negli anni. Petr.

§ 6. FRATELLO: figur. per Simile. Lo stare in corte e l'essere ammalato mi pajon come dir frate' carnali, tanto s' aggiusta l' un al-

l' altro stato . Alleg.

§ 7. Per Compagno, Amico, Intriuseco, Prossimo. La correzione fraterna è ordinata a emendazione del FRATELLO. Maestruzz. Rispose non esser vero che cereasse di venderla e de' Fiorentini e' volcva esser amico e ERATELLO. Cron. Morell. Io presi seco un' amicizia tal, che divenimmo FRATE' giurati. Cecch. Spir. Qui è sincopato da Fratelli. Quivi divenne intrinseco, e fratello D' un cortese baron di quella corte. Ar. Fur.

S 8. FRATELLO: appresso i Monastici vale

Laico, Converso.

FRATELLUCCIO: s. m. dim. di Fratello; Fratellino: voce usata per vezzo, moina, o carezza

FRATELMO: s. m. Meus frater. Mio fratello; ma è voce plebea, come Matrema, e simili. Leggiermente sarci sentita da FRA-TELMO, se io t'aprissi. Bocc. nov.

FRATELTO: s. n. Tuus frater. Voce usata altre volte per dire Tuo fratello. E' non t'è lecito tener la moglie di FRATELTO. Libr. Pred.

FRATENGO, GA: add. Fratesco. Bino lett. Guarin, Idrop.

FRATERIA: s. f. T. Collettivo . Conobium. Un convento di frati, e Gli sterri frati. Detto per una specie di disprezzo .

FRATERNALE: add. d'ogni g. Fraternus. Di Fratello. Continua FRATERNAL dimestichezza ci è paruta vedere. Bocc. nov. I primi muri di Roma furono bagnati del FRATEBNAL sangue . Amm. Ant.

FRATERNAL MANTE: avv. Fraternamente Pregava quasi Fraternalmente il Re, che facesse la pace col Pontefice. Guice. Stor.

FRATERNAMENTE: avv. Fraterne. Da fratello. Pareva che la natura gl'indicasse, oltre la stretta usanza, ad amursi FRATER-NAMENTE . Urb.

FRATERNITA, FRATERNITADE, e FRATERNITATE: s. f. Fraternitas. Concordia, e unione de fratelli; Fratellanza; Compagnia fraternale . Fratelli carnali di padre e di madre per verace fraternità spirituale. Tratt. piet. Doveano amar franchigia , liberta, e FRATERNITA. G. Vill.

FRATERNITA: senza accento sull'ultima sillaba, s. f. Sodalitium. Adunanza spirituale di Secolari, che altrimenti dicesi Compagnia. Questi sono i capitoli, e ordinamenti della. venerabile compagnia e fraternita de i disciplinati. Cap. Comp. Discipl. Trasformasi in altro per amor di caritade congran FRA-

TERNITA. Fr. Jac. T.

FRATERNO, NA: add. Fraternus. Di fratello. Romper la concordia FRATERNA. Mor. S. Greg. La correzion fraterna è ordinata a emendazione del fratello, ec. Maestruzz. FRATESCAMENTE: avv. A modo de Frati.  $\emph{V}$ oce di regola.

FRATESCO, SCA: add. Cænobiticus. Attenente a frate. Dissensioni, fratesche. Ar. Fur. Se il prete n'era innamorato prima nell' abito fratesco, cento volte ne fu più

nell' abito femminile. Pecor.

S. Per Devoto de frati, Che è vago di frequentare la conversazione de' frati. Come è la regola generale delle donne, che, co-munque elle rimangono vedove, subito di-

ventano FRATESCHE. Bocc. nov. FRATESSA: s. f. Blenus. T. de' Pescatori. Piccol pesce di varie specie, il cui carattere distintivo è di avere il capo emisferico, piccola bocca, che s' apre alquanto più al di sotto del colmo dell'arco, e il corpo a guisa di cono, ed occhi grandi situati alla sommità del capo. Quella specie che dagli Scrittori Naturali è detta Blenus ocellaris e da' Romani Mesora, si distingue fra l'altre per una macchia nera contornata di bianco, coilocata tra 'l quarto e 'l sesto raggio della pinna dorsale, la qual pinna si prolunga dalla cervice fin presso alla coda, sebbene sembri divisa, a cagione della sua figura, a modo d'ala spiegata fino al decimo raggio. Il suo colore è cilestrino, o cenerognolo dilavato. La Fratessa di rena è il Blenus del Salviano, L. Varch. Ercol.

FRATETO: Arcaismo, come Fratelto, Senza mille rimbrotti de' frateti, e de' fanti tuoi . Lab.

FRATICELLA: s. f. Fratercula; Pica marina. Aldrov. Alca arctica Linn. T. Ornitologico. Uccello delle provincie Settentrionali il quale nidifica tra i rottami delle rupi . La base della sua mandibola superiore è munita di una sostanza callosa, vicino alla quale il becco è tinto di un color livido, e nel rimanente è rosso, come anche i piedi e le

FRATICELLO: s. m. Canobita . Frate di religione; e questa diminuzione significa per lo più non picciolezza, ma umiltà. Per det-to d'un praticello. Boec. nov. Un frate Dolcino, il quale non era di regola ordinata, ma fraticello senza ordine. G. Vill. E i neri fraticelli, e i bigi, e i bianchi, ec. Gridano: o signor nostro, aita aita. Petr. S. FRATICELLO: T. degli · Oriuolaj . - V.

FRATICIDA: s. m. e f. Fratricida, Ucitore di Fratello. Caino FRATICIDA fue depremuto nella eterna notte. Com. Inf. Oggi dicesi Fratricida, per torre l'equivoco con Uccisor di Frate in sign. di Religioso.

FRATICIDIO: s. m. Fratricidium. 11 delitto di chi uccide il fratello. Oggi direbbesi Fratricidio. Dicono che Caino per lo peccato del fraticidio con una incarica di pruni fue messo da Dio nella luna. Com. Inf.

FRATICINO: s. m. Fraterculus . Fraticello. Andava a piedi, come se fosse il più umile FRATICINO del convento. Zibald. Andr.

FRATILE: add. d'ogni g. Canobitus. Di frate, Da frate. In capo d'un mese tasciò Carlo i panni fratili, e vestissi l'armi. Pov. Avv

FRATINO: s. m. dim. di Frate; Fraticello; ed è voce che s' usa per amorevolezza. Questo fratino, col quale ho ragionato lungamente è una coppa d'oro. Car. lett.

FRATINO, NA: add. Fratile, Fratesco, e proprio di cattivo frate . Rim. burl.

FRATISMO: s. m. Voce moderna e sprezzativa, analoga a Monachismo, e vale Stato, e qualità di Frate, e l'Aggregato di tutti i Frati; Moltitudine di Frati.

FRATOCCIO; s. m. accr. di Frate. - V.

Fratotto

FRATONE: s. m. accr. di Frate, Gran frate. E chiamato un FRATONE di quei conversi che servono gli altri, se lo fece venire appresso. Car. lett.

FRATÒTTO: s. m. accr. di Frate. Quando alle parole di genere masculino s'aggiugne otto, ovvero occio, ec. si cresce il loro significato, come, cc. FRATOTTO e fratoccio

FRATRICIDA: s. m. e f. Fratricida. Co- 1 lui, o Colei che uccide il fratello; Fraticida. Ma quei di Cadmo a niun dato martoro Sol fratricidi s' ammazzan fra loro. Bellin.

FRATTA: s. f. Sepes. Macchia, o luogo intrigato da' pruni, sterpi e altri simili virgulti che lo rendano impraticabile. E sicur per le fratte, e per le valli I pettirossi se ne vadan poi. Fir. rim. § 1. E per met. Mi par che tu tificchi per

le fratte D'un favellar spinoso e troppo angusto. Buon. Fier.

§ 2. Andar per le fratte : vale Andare in rovina . E così Esser per le fratte, vale Essere ridotto a mal termine per la povertà. -V. Fondo. Una cugina sua ch' è per le frat-TE, ben ben lo squadra, e dice: egli è pur desso . Malin.

FRATTAGLIE: s. f. Nel numero del più. Enta. Lo stesso che le Interiora. E le FRAT-TAGLIE tutte Friggersi e manicarsi de' mendici Ch' essi avean pasturato coi baroccoli.

Buon. Fier.

FRATTANTO, e-FRA TANTO: ma meglio si serive il primo avv. Interim. In questo mentre . E FRA TANTO umilmente bacio

le mani a V. S. Cas. lett.

FRATTO, TA: voc. ant. add. da Frangere. E mostra al popolo il dosso battuto, e fratto in più luogora. Mirac. Mad. Come a raggio di sol che puro mei per FRATTA nube . Dant. Par.

FRATTURA: s. f. Fractura. Rottura, L'atto di frangere, e Lo stato della cosa rotta. Più comun. dicesi dell' ossa . - V. Callo . Ma se vi sia la FRATTURA dell'osso, cresce il peri-

colo . Libr. cur. malatt.

FRATTURATO, TA: add. T. Chirurgico. Che ha frattura . Osso maestro fratturato .

FRAUDANTE: add. d'ogni g. Che frauda. FRAUDARE: v. a. Fraudare. Defraudare. Iesii Cristo Re e fattore d'ogni creatura non mi fraudar del mio desiderio, ma concedimi che io vegga ancora questa tua ancilla. Vit. SS. PP. FRAUDATO, TA: add. da Fraudare. Ri-

mane il talento fraudato in tutto . Fr. Jac. T.

FRAUDATORE: verb. m. Dolosus. Che frauda. S' accorse che in tale trattato egli era fraudatore, siccome cra fraudatrice la ingorda turba degli Ebrei. Fr. Giord. Pr.

FRAUDATRICE: s. f. di Fraudatore . V. FRAUDE, e FRODE: s. f. dal Lat. Fraus. Inganno occulto che si fa all'altrui fede; Astuzia malvagia, Dolo, Giunteria, Baratteria, Trufta, Avviluppamento, Fraudolenza. FRAUDE sottile, maliziosa, coperta, occulta, finissima, sagace, ingegnosa, dannosa, biasimevole, indegna. - Tramare, macchinare,

divisar from. - Non cercai ne con ingegno, nè con fraude d'imporre alcuna macula all' onestà e alla chiarezza del vostro sangue. Bocc. nov. Fraude e inganno ajuto altrui dar non dec, ec. FRAUDE si fa alla legge, quando ad alcuno è comandato alcuna cosa per una via, e que' vuole che gli sia licito per l'altra via. Maestruzz. Questa tua FRAUDE ritornerà tutta sopra il capo tuo e de' tuoi figliuoli . Fir. disc. an. La mia ragione s? chiara e si sincera, nella mia patria è vinta dalla FRAUDE . Cas. lett.

FRA

S. Far FRAUDE: vale Inganuare con frode. Che fatto m' hai così spietata FRAUDE. Dant. Inf. FRAUDEVOLMENTE. avv. Fraudulenter.

Con fraude. Fraudolentemente. V. - Quelli che FRAUDEVOLMENTE domandavano le vestimenta

altrui. Coll. Ab. Isac.

FRAUDOLENTE, e FRAUDOLENTO: add. Fraudulentus. Che frauda, Ingannevole, Pien di fraude; e detto delle persone vale Ingannatore, Avviluppatore, Gabbatore. - V. Simulatore, Doppio. E FRAUDOLENTO consiglio quello che viene a danno del prossimo con apparenza di bene, acciocchè non se na possa guardare. But. Furto è toglimento della cosa altrui mobile e corporale, FRAUDOLENTO, o voglia il signore, di cui egli è, o no.

S. Per simil. dicesi da' Chirurgi delle Ferite che in apparenza non sembrano pericolose o prosonde. Medicina nobile, che sana le fistole e le ferite fraudolenti. Volg. Mes.

FRAUDOLENTEMENTE, e FRAUDU-LENTEMENTE: ayv. Fraudulenter. Con fraude, Ingannevolmente, Artatamente, Dolosamente. - V. Astulamente. Palesano contra'l santo predicatore il malvagio loro consiglio che prima fraudolentemente tenevan celato., Mor. S. Greg.

FRAUDOLENTISSIMO, MA: add. sup. di Fraudolente. Il serpente si dice animale

FRAUDOLENTISSIMO. But. Inf.

FRAUDOLÈNTO. - V. Fraudolente, Fraude, Ingannatore.

FRAUDOLÈNZA, e FRAUDOLÈNZIA: s. f. Fraus, Fraude. Fraudolenza è ingannare altrui nelle cose che si vendono o comprano, o altrimenti si commutano. Trat, pec. mort. FRAUDOLENZA è quando uno mostra di fare una cosa, e fanne un' altra in demerito del prossimo. Quist. Filos.

FRAUDULENTEMENTE, FRAUDULEN-TISSIMO, FRAUDULENZA, e FRAUDU-LENZIA. - V. Fraudolentemente, Fraudolen-

tissimo, ec.

FRAVOLA: s. f. Fraga. Fragola. FRAVOLE che vanno in rigoglio. - V. Fragola.

S I. Acqua di FRAVOLE. - Bevanda fatta con infusione di fravole disfatte. Sagg. ngt. esp.

§ 2. FRAVOLA: T. Conchigliologico. Specie di Conchiglia, con nome più proprio detta Latinam Nerite, quasi dicasi Figlia del mare;

ed è la Caramugia de' Brasiliani.

FRAVOLINO, e FRAGOLINO: s. m. T. de' Pescatori. Nome che si dà a due specie di pesci di mare, cioè Fragolino di fondo che è una specie di Parago detto Latinamente Melanurus. - V. Parago e Fravolino di motta Erythrinus. Pesce che ha il capo e le penne

rosse, e la cui carne è buona e soda.

FRAZIONE: s. f. Fractio. L'atto di frangere; Frangimento, Frattura, Consideriamo quale effetto sia quello che opera nella FRA-ZIONE di un legno o di altro solido. Gal.

dial. Mot. loc.

S. FZAZIONE: T. d'Aritmetica. Numero contenente qualche parto dell'unità, e dicesi anche Rotto. Frazione decimale, sessagesimale, volgare. - Le frazioni volgari sono espresse con due numeri, cioè Numeratore e Denominatore. V. - La FRAZIONE è un numero che sta all'unità nella relazione di una parte al suo tutto. - Forse fa' questo per ritrovare con tali misure più piccole, e colle loro FRA-ZIONI la distanza, ec. Galil. Sist.

FREATOLOGIA: s. f. Grecismo de' Naturalisti. Discorso o Ragionamento sopra l'ac-

que de' pozzi. Targ. FREBOTOMIA. V. e di Flebotomia. FRECCIA: s. f. Sagitta. Saetta, Arme da ferire, che si tira coli'arco, fatta d'una hacchetta sottile, lunga intorno a un braccio, che in cima ha un ferro appuntato, e da basso la cocca con penue, colla quale s'adatta in sulla corda. – V. Strale, Quadrello, Dardo. Frec-CIA acuta, avvelenata, disfrenata, leggiera, veloce, pungente, mortale. - L' arco colle FRECCE ne' loro turcassi . M. Vill.

S 1. Dar la FRECCIA: figur. vale Richiedere or questo or quello che ti presti danari con animo di non gli rendere, che anche si dice

Frecciare . - V. Arciere § 2.

§ 2. Freccia: in Architettura, Geometria, ec. Quella linea che divide l'arco in due parti uguali, ed è perpendicolare alla corda. La FRECCIA dell' arco è il sesto, o rigoglio del-

l' arco .

FRECCIARE: v. a. Jaculis appetere. Vale propriamente Tirar le frecce, Colpir di freccia. Colui che di frecciar si ben lavora, Una saetta d'or di nuovo scocca. Bern. Orl. Dove sono tre azioni di San Bastiano, ec. la seconda quando egli è battuto alla colonna,

e la terza quando è frecciato. Borg. rip. S. Oggi Frecciare s' usa più comun. in sign. di Dar la freccia. Malm. ec. - V. Freccia.

FRECCIATA: s.f. Jaculi ictus. Ferita, o Colpo di freccia. Dove quel crudo balestrier d'A-more Tira frecciate come la rovella. Malm. do. Li leverai dal fuoco e quando sieno FRECCIATA: s. f. Jaculi ictus. Ferita, o Col-

S. E figur. Motto plungente. I motti, le PREC-CIATE, e le spuntonate che gli si dettono so-

pra ciò, furon quelle poche. Car. lett. FRECCIATORE: verb. m. Jaculator. Cho freccia, Saettatore, Arciero. Io non avrei disdetto, Se'l frecciator, se l'animoso arciero

M'avesse fatto, ec. Buon. Fier. FRECCIATRICE: f. di Frecciatore, Saettatrice, Arciera. Diana io canto, ec. feritrice di cervi, frecciatrice. Salvin. inn.

FREDDAMENTE: avv. Con freddezza, ma la met. ha occupato il luogo del proprio, e vale Pigramente, Lentamente, A malincorpo; così detto da coloro che compresi dal freddo operano con difficoltà. Sapeva, che 'l suo oste pigramente pigliava l'arme, e fredda mente venivano alla battaglia. Petr. uom ill. Benchè non negassero, rispondevano FREDDAMENTE. Guicc. stor.

S. Freddamente: per Con freddura di parole, cioè Senza spirito, e vivezza. Marziale disse assai FREDDAMENTE. Varch. Lez. - V.

Freddura

FREDDARE: v. a. Frigefacture. Affreddare, Raffreddare; Far divenir fredda una

cosa . Voc. Cr.

S I. FREDDARE: n. e FREDDARSI: n. p. Frigere. Divenit freddo, Raffreddarsi. - V. Affreddare, Infreddare. L' acque ferme di lago, ec. non si freddano, se non per le nevi. Allora che l'acqua sarà alquanto FREDDATA. Cresc. Leverai la pentola dal fuoco, e la porrai in luogo, dove ella stia a FREDDARSI. Ricett. Fior.

S 2. FREDDARE uno: figur. vale Ammazzarlo, detto così perocchè i corpi morti sono sempre freddi. Shudella il quinto e fredda.

il sesto ancora. Malm.

§ 3. FREDDARE uno: parlandosi di giuoco vale Togliergli affatto i danari, e farlo così rimaner come freddo, senza spirito e moto. Salv. Buon. Fier.

S 4. FREDDARE : da' Mistici dicesi figur. per Diventar tepido, meno fervente negli esercizi di pietà e di divozione. Incomincio a sentire le molte tentazioni e necessità di corpo, e FREDDO lo fervore, e tornò di notte alla cel-la del fratello. Vit. SS. PP.

§ 5. Non lasciar FREDDARE una cosa: per met. vale Far con celerità quella tal cosa . Ottone, ec. sece a' ritornati da' confini di tutte le Neronesche condennagioni, ancor non pagate, dono giustissimo, in apparenza magnisico, in effetto magro, perchè i siscali non l'avean lasciate FREDDARE. Tac. Day. cioè Erano stati solleciti in riscuoterle subito che

FREDDATI metterdvi di buona calcina trita. Tes. Br.

S. Dicest di un Giuocatore quando gli sono stati vinti tutti i danari Essere freddato come sono i cadaveri . - V. Far il Collo, e

Freddare .

FREDDĖZZA; s. f. Frigedo. Qualità, o modo delle cose sensibili, per cui si dicono fredde. - V. Freddo, Freddura, Gelo, Ghia-do, Algore, Sido, Ghiaccio, Brivido. Fred-DEZZA acuta, aspra, cruda, estrema, grande, rigida, intollerabile. - FREDDEZZA del marmo, dell'acqua, ec. - L'acqua delle nevi ec. per la sua freddezza molto nocimento fa loro ( alle piante ) Cresc. La caldezza, la FREDDEZZA sono attive. Varch. Lez.

S 1. Per met. Pigrezza, Disappassionatezza Quella FREDBEZZA più l'amante aggrava. Bern. Orl. La FREDDEZZA del cuore cacciata. Amet.

cioè Gelosia.

S 2. FREDDEZZA dello stomaco: vale Poca attività nell' esercitare le funzioni della digestione . - V. Freddo .

FREDDICCIO, CIA: add. Frigidulus. Al-

quanto freddo

FREDDISSIMAMENTE: avv. sup di Freddamente. Gli accoglieva nel monastero fred-DISSIMAMENTE, e con poco buon cuore. Lib. Pred.

FREDDISSIMO, MA: add. sup. di Freddo. Fontana d' acqua fraddissima. Bocc. nov.

S. Per met. vale Disappassionato. Miporge lusinghe, e preddissimo si crede me di sè

accendere con cotali atti. Amet.

FREDDO: s. m. Frigus. Qualità propria del tatto, opposta al Caldo: Privazione di calore senza partecipazione della minima parti-cella di calore e di fuoco - V. Fuoco, Calore, Affreddare, Infreddare, Freddura, Frigido. Frebdo aspro, grande, pungente, strinato - Partirsi, dileguarsi il freddo - Far FREDDO - Morirsi di FREDDO. - Patir FREDDO -Sentir e sostener freddo - Cacciar il fred-DO - Essendo il FREDDO grandissimo. - Dettogli il FREDDO, che avuto avea - Io non posso far caldo e freddo a mia posta. Bocc. nov. Nell' aer si raccoglie, Quell' umido vapor, che in acqua riede, Tosto che sale dove il FREDDO il coglie. Dant. Purg. Terra è quella ond' io ebbi e freddi e caldi. Petr. Le membra degli uomini danarosi possono elleno non sentire la vernata il freddo? -Ma tu mi dirai: gli uomini facultosi hanno ec. onde scacciare il FREDDO. Boez. Varch. Tremar per lo PREDDO - V. Batter la borra.

§ 1. Frendo che pela: dicesi Freddo grande che par che sbucci la cute. Egli è un FRED-Do, che pela. Era una tramontana che pe-

S 2. Fare FREDDO: vale Esser freddo.

\$ 3. Far FREDDO a uno: vale Sentir freddo colni, di cui si ragiona; Patir freddo. Come per es. A me non fa freddo cioè lo non sento freddo. Fr. Sacch. nov.

§ 4. In mode proverb. Dio manda il FREDDO secondo i panni, e vale Che Iddio permette che ci vengan le disavventure, a misura di quello che possiamo sopportare. Cant. Carn. ec.

§ 5. Freddo: per met. Gelosia. Faratti il FREDDO, ch' io gli fo patire, uscir del petto quello, che per li miei motti vi t'entrò l'altrieri? Bocc. nov.

FREDDO, DA: add. Frigidus. Di qualità e di natura fredda; Privo di calore. Acqua FREDDA, più FREDDA che neve - FREDDI e nevosi luoghi - Il trovò come ghiaccio freddo. -E come gli stornei ne portan l'ali Nel FREDDO tempo a schiera larga e piena. Dant. Inf. Lascian le maggiori parti delle notti le loro spose sole e paurose nel freddo letto. Amet.

S I. FREDDO: dicesi anche Delle cose che non son fredde, se non virtualmente. Malinconia è un umore, che molti chiamano collera nera, ed è fredda e secca. Tes. Brun. I nomi di stomaco freddo, e di fegato caldo

son chimere favolose. Red.

§ 2. Figur. per Pigro, Lento, Agiato, Disappassionato e simili. E quel cuore duro e FREDDO, nel qual mai nè amor, nè pietà po-terono entrare. Bocc. nov. Ed ho'l cor via più freddo della paura, che gelata neve -Ch' io veggio nel pensier, dolce mio foco, freedda una lingua - Nè si freeddo voler, che non si scalde. Petr. Altresi sono tali genti fredde nell'amor di Dio. Tratt. Cast. Vedendolo tanto freddo, avevano preso ardimento di riprenderlo come mogio. Varch. stor. La gente di Carlo, la quale, rispetto alla troppo rimessa e fredda natura del Re, non aveva, si può dir, capo, ec. Stor. Eur.

§ 3. Per Frigido, Impotente al matrimonio. Ma quella naturale impotenza, ch' è nel FREDDO, s' ell' è perpetua, impedisce il ma-

trimonio. Maestruzz.

§ 4. Dare una calda e una FREDDA, ec. -V. Caldo.

§ 5. Fiera FREDDA. - V. Fiera.

FREDDOLOSO, SA: add. Frigidus. Freddoso; Che è molto sensibile al freddo. Gli uomini di magra corporatura nella vecchiaja sono FREDDOLOSI. Fr. Giord. Pred. R segaligno e freddoloso Redi. Red. Ditir.

FREDDORE: s. m. - V. e di Freddo. FREDDOSO, SA: add. Frigidus. Freddo, Che sente freddo; Freddoloso. Voc. Cr.

S. Per Che è infrigidito. Ma nella primavera, ec. quella terra FREDDOSA, e piena d'umido ammansata e addomesticata, e risanata accetterà, ec. non pur le barbate, ma i magliuoli. Sod. Colt.

FREDDURA . s. f. Algor. Lo stesso che l Freddo, o piuttosto Gran freddo, perchè pare che abbia alquanto più di forza, e denoti più rigore. Sospinto dalla FREDDURA, trottando si drizzò verso Castel Guglielmo. Bocc. nov. Per la soprastante FREDDURA del verno. Fiamin. Perocche l'uomo è di calda natura, e però fugge la FREDDURA del veneno. Tes. Br. Dove Cocito la FREDDURA serra. - E un, ch' avea perduti ambo gli orecchi Per la FREDDURA, pur col viso in giue Disse, ec. Dant. Inf. E l'acqua morta si converte in vetro, Per la FREDDURA che di fuor la serra. Dant. rim. E i venti meridionali si volgano a FREDDURA. Cresc.

S 1. Per Freschezza. Perche allora era maggior calura che fusse in tutto il giorno, e a diletto tirato di quelle acque da FRED-

DURA. Ninf. Fies.

S 2. FREDDURA: per Infreddatura. La maggior parte de' cittadini furono infreddati, e molti ne morirono; la qual freddura e ricadia fu in molte parti del mondo. Cron. Vell.

§ 3. FREDDURA: per Trascuraggine, Pigrizia, Lentezza. Conoscer la tua freddura e'l mortal dimenticamento. D. Gio. Cell. L'accidia una FREDDURA si reca senza misura. Fr. Jac. T.

§ 4. FREDDURA: si dice anche di qualsisia o fatto, o detto senza spirito, o vivezza. Voc. Cr. - V. Freddurajo.

S 5. FREDDURA: nell'uso si dice anche di Cosa di cui si abbia a tener poco conto, a darsene poco fastidio. Ma non perchè la trista fama oscura La gloria nostra, che ti torno a dire Ch' ella è una sciocchissima FREDDURA. Fortig. rim.

FREDDURAJO: s. m. Colui che è solito dire delle freddure. Da Beco freddurato o

da pasquella. Crud. rim. FREGA: s. f. Fregola. V.

S 1. Per Voglia spasimata di qualche cosa. Or voi che n'avevale tanta frega, Andatevi per esso alla bottega. Lasc. rim. Che si moriva di voglia e di frega, Che'l buon Rinaldo gli desse il malanno. Bern. Orl.

S 2. Andare in FREGA: vale Essere in ap-

petito carnale.

§ 3. Per Fregagione. Le cose da usare sono, ec. le freghe nella parte interiore della mascella. - Conviene che tu faccia freghe sull' occhio. Volg. Mes. Onde Far le freghe. - V. Fregagione.

FREGACCIOLARE: v. a. Fricare. Far de' freghi, o fregaccioli, Fregarc. Come dire FAEGACCIOLANDO con un carboncin di brace

spenta. Alleg

FREGACCIOLO: s. m. Frego fatto alla

peggio. Voc. Cr.

EREGAGIONCELLA: s. f. dim. di Fregagione. E' duopo ricorrere alla FREGAGIONGELLA,

ma più piacevole che sia possibile. Libr. Segr. cos. donn.

FREGAGIONE: Il fregare; e si dice propriamente lo Stropicciamento che si fa colla palma della mano sopra qualche parte dello ammalato per divertire gli umori. Vagliono cose stupefattive le fregacioni col sale, ec. Volg.

S I. Far le PREGACIONI, o le freghe: vale Stropicciare colla palma della mano al detto essetto. Vagliono ancora l'acque delle stufe dopo aver fatte le fregacioni nel bagno secco. Volg. Mes. Egli è come toccar le pietre a fargli le fregagioni o alle braccia o alle gambe. Fir. As.

§ 2. FREGACIONI: per met. vale Moine. Tante fregacioni, tante moine, ec. glien' ebbi a fare. Salv. Granch. Se non fusse stato che io n'ho troppo gran bisogno, non faceva mai loro tante fregacioni. Lasc. Pinz.

FREGAMENTO: s. m. Fricatio . Il fregare, Collisione di due corpi a contatto, le cui superficie si confricano insieme. - V. Attrizione, Resistenza. Si metta nel petto e nelle cosca convenienti setoni, i quali continuamente attraggono gli umori per convenevole e spesso FREGAMENTO d'essi setoni. Cresc.

FREGARE: v. a. Fricare. Leggiermente stropiciare. Si FREGA a' denti una foglia di salvia, e muoresi. - Una di quelle foglie di salvia fregatasi a' denti. - Preso l'anello, e fregatoselo agli occhi, ec. Bocc. nov. In terra fred'l dito facendo una riga col dito nella polvere. But. Purg. Perchè più bello e lucente divenga (lo smalto) si dee sovente di lardo strutto fregare. Cresc.

S 1. FREGARLA: vale Fare qualche ingiuria ad alcuno o con inganno o senza rispetto, che anche si dice Barbarla, Attaccarla o Accoccarla. 10 la fregherei a Cristo di così fatte cose, non che a Filippo. Bocc. nov. A questo modo ciascun me la frega. Burch.

§ 2. FREGARE: vale anche Far frego. S 3. Fregare i piedi per un luogo: modo basso e figur. che vale, Andare, Passare per

esso luogo. Dant. Inf.

§ 4. Fregarsi attorno ad alcuno: modo familiare, che vale Andargli attorno, Accostarsegli per entrare in dimestichezza. Dee dunque temerario e vil pezzente fregarlesi d'attorno? Buon. Fier.

§ 5. Per Isfregiare. Per non rompere la sua continenza, con un coltello tutto si frego il volto, volendo innanzi esser sozzo, che per sua bellezza far peccare altrui. Zibald.

S 6. FREGAR le lettere: che i Romani in loro lingua per più onestà dicono Rastiare, T. de' Gettatori di caratteri, e vale Passar alla . pietra le due facce delle lettere.

FREGATA: s. f. Myoparo. Piccol naviglio da remo, forse quello che oggidi si dice Feluca, Filucone. Gianni, ec. sapiendo verso che parte n'era la fregata andata, fattane armare una, su vi montò. Bocc. nov.

S. Fregata: dicesi oggidi Una sorta di nave da guerra, d'alto bordo, men grande che il vascello, ma più spedita al veleggiaro, che ordinariamente non ha che due pouti, e per lo più non è armata di oltre ciuquanta cannoni.

FREGATINA: s. f. dim. di Fregata; Fregata piccola. Con pregatine aveva dato avviso al governatore. Serd. stor. Ind.

S. FREGATA: per Leggier fregamento o fregigione, non ha esempio di Scrittore approvato, ma è voce assai familiare e bassa del volgo.

FREGATO, TA: add. da Fregare.

FREGATONE: s. m. T. Marinaresco. Bastimento Veneziano di poppa quadra che porta un albero di mezzana, un albero di maestra, e un bompresso.

FREGATURA: s. f. Frictio. Frego, Fregamento. Di fregatura di pennelli, come frega lo dipintore quando vuole fare una lista.

But. Purg.

FREGETTO: s. m. dim. di Fregio. Portava il capo azzurro con una banda d'argento, con un fregetto d'oro da ogni lato della banda. Tay. Rit.

FREGHETTO: s. m. dim. di Frego, Piccol

frego fatto a una partita. Fag. rim.

S. Dicesi anche dagl'Incisori di Certi piccoli tratti quasi indistinti. Maniera d'intagliare in rame all'acqua forte, ec. con certi freghi 6 freghetti e tratti, irregolari e senza dintorno. Bald. Dec.

FREGIAMENTO: s. m. Ornatus. Fregio, Fornitura, Guarnimento di veste, e arnesi. Mostrano la lor vanitade in ornamenti, in FREGIAMENTI di vestimenti. Pist. S. Gir.

S. Fregiamento: per Lusinghe, Parole artifiziose e lusinghiere. Per lo corbo intendi lo semplice, il quale per lusingamenti e fregiamenti di parole, ec. dona per millanti ai millantatori. Fay. Es.

FREGIARE: v. a. Por fregi e guarnimenti: Queste cost pregiate, cost dipinte, cost screziate, mutole ed insensibili stanno. Bocc.

nov.

G. Per met. vale Abbellire, Ornare, siccome fanno i fregi, dov' e' son posti acconciamente. Bontà non è che sua memoria fregi – Li raggi delle quattro luci sante Fregia-Van sì la sua faccia di lume ec. Dant. Il bel tesoro Di castità par ch'ella adorni e fregi. Petr. Fa' che a schianze, a bitorsi, e a vesciconi Gli si fregi la cherica, e la cotta. Car. Matt. – V. Fregiato. Poi delle tue ric-

chezze onora e fregia, Qual figliuol te più pregia. Rim, aut.

FREGIATA: s. f. T. Marinaresco. Ornamenti di Scultura che mettonsi in varie parti delle navi.

FREGIATO, TA: add. da Fregiare. Pensa, se quella, così come adirata la dimandi, ti seguisse, di quanta infamia ed eterna vergogna vimarrebbe la tua memoria freciata? Fianma. Qui per ironia, e vale Macchiata, Vituperata, Vedeva visì a carità suadi D'altrui lume fregiati e del suo riso. Dant. Par.

S. Parole FREGIATE: vale Gentili, Graziose, Leccate, Piacevoli. Il giovane sa bene quello ch'ell'ha in cuore, e risponde con parole FREGIATE: amica dolce. Fav. Esop.

FREGIATÜRA: s.f. Guarnimento, Guarnizione, Fornitura d'abiti, e qualsivoglia altro ornamento di checchessia. Che niuna
donna non potesse portare, ec. nulla freeciatura nè d'oro nè d'ariento nè di seta. G. Vill. Disse che furo per fregiatura
e affibbiatura d'ariento, e per due anella, ec. Quad. Cont. Egli fu il primo che cominciasse a contraffare co colori alcune guernizioni ed ornamenti d'oro, e che levasse
via in gran parte quelle fregiature che si
facevano d'oro a mordente, a o bolo. Borgh.
Rin

S. E per Qualsivoglia altro ornamento di checchessia. È cosa maravigliosa a vedere dipinte nelle fregiaturre e ne'pilastri di quelle logge tutte sorte d'uccelli. Borgh. Rip. I cantoni de'panni d'arazzo e lor fregiaturre. — Nelle fregiaturre piane che fauno le costole della volta, ec. fece alcuni fogliami figure, ec. Vasar. La fregiatura è tutta piastra d'argento con cornici cesellate di bronzo dorato da capo e

da piede. Cas. Impr.

FREGIO: s. m. Fimbria. Guarnizione, Fornitura a guisa di lista per adornare, o arricchire vesti e arnesi. - V. Ornamento, Abbellimento, Fornimento. Frencio vago, gentile, acconcio, ricco, nobile, grave, vano, strano, diverso. - Di larghissimi freci d'oro lucenti. Amet. Colei, la quale si vede in dosso li panni più screziati e più vergati e con più freci, si crede dovere essere da molto più tenuta. Bocc. nov. Drappi rilevati di seta di più maniere, con freci di perle e di bottoni d'argento. - Furo difese le gonnelle, cc. e tutti i freci, eziandio ermellini. G. Vill. Lasciògli il nome e'l real manto e i freci. Petr.

§ 1. Figur. per Ornamento di laude, gloria e onore. - Pregio, Fama, Vanto, Decoro. Fregio illustre, nobile, singolare, egregio. - V. Gloria. Ma come i' dissi lui, i suoi

dispetti Sono al suo petto assai debiti FRE-61. Dant. Inf. Qui per ironia. Achille che di

fama ebbe gran fregi. Petr.

& S 2. Per Taglio, e la cicatrice anche di quel taglio che altrui si fa nel viso per ignominia, detto altrimenti Sfregio, e Frego. Un che fra gli altri si terrà deriso, Faralle un FREGIO sul mezzo del viso. Bern. Orl.

§ 5. Figur. per Macchia, Disonore, Infamia. Benchè nè macchia vi può dar, ne PBK-

Gio Lingua sì vile ec. Ar. Fur.

§ 4. Per quel Membro d'Architettura tra l'architrave e la cornice, per altro nome detto Zoforo. A riscontro appunto s' erge di bronzo una porta, nel cui raegio si legge scolpita un'iscrizione breve che dice, ec.

Buon. Fier.

§ 5. Per quelle Pitture, Sculture, ec. colle quali si circondano l'estremità delle mura, immediatamente sotto i palchi delle stanze. La terza stanza, di tutte l'altre più bella e più copiosa, è di tre fregi riccamente adoruata. - Dipinse, ec. in una facciala un FRE-610, in cui figurò le nove Muse con Apollo in mezzo. Borgh. Rip. Mettonsi pure per fregi e spartimenti gongole, telline, ec. Vasar. FREGIONE. - V. Frigione.

FREGNA. - V. Frigna

FREGO: s. m. Linea. Linea fatta con penna, pennello, o altra simil cosa, per lo più per cancellare . Voi mi faceste un FREGO di que' danari che mi prestaste per maritar mia sorella? Fir. Luc. Ha dato un frego a tutti i debitori. Malm.

S 1. Frego: vale anche Taglio fatto sul viso, tanto fresco, quanto rammarginato, che anche si dice Fregio, o Sfregio. Fiorenza mia, va' ficcati n' un forno S' al gran Boccaccio tuo con tanto scorno Lasci far tanti FREGHI in sulla faccia. Lasc. rim. Questo rrego che tu mi vedi così grande a traverso al viso, non mi fu fatto per altro. Yarch.

Suoc.

§ 2. Di qui si dice figur. per Vergogna e Contrassegno ignominioso. Onde per met. Fare un frego ad uno, vale Smaccarlo, e Svergognarlo. Chi avrebbe pensato che un giovane come questo, avesse fatto cost bestia-le e cost seellerato proponimento, ec. di fure un enego tale al fratello e a tutto quel parentado ? Salv. Spin.

§ 3. Dare un frego, o fere un farco: vale

Cancellare.

\$ 4. Dicesi in prov. De'libri de'conti: frego

non cancella partita,

§ 5. Frego: dicesi anche dagl'Incisori Un taglio sottilissimo e leggero nel rame o legno che s'incide . Baldin. Dec. - V. Freghetto .

FREGOLA, e FREGOLO: s. m. Libido

nel tempo del gettar l' nova, fregandosi su pe' sassi . E come il ragno , la murena , e'l muggine va giorno e notte eternamente in FREGOLA. Red. rim. - V. Fregolo.

§ 1. Andare in FREGOLA : dicesi anche De' gatti quando sono in amore. Faceva andar in fregola Didone Come una gatta bigia di

gennajo . Malm.

S 2. FREGULA: per traslato si prende anche nello stil dimesso per Voglia grande, Prurito, Uzzolo, Appetito intenso di fare, o dir checche sia, e s'usa co'verbi Entrare, Essere , Avere , Toccare , Venire e simili . Egli è teste lor tocco la finocia di fare una commedia. Gell. Sport. Appunto questa notte gli è venuta la PREGOLA di menarla a casa. Lasc. Gelos. Oh e' mi vennes ben voglia de'fichi fiori, quand' i' eb-bi la pregola di tornare a Firenze. Salv. Granch. Ond'egli entrato in pregola si fatta Fece toccar tamburo a spada tratta . Malin.

§ 3. FREGOLA di martello: vale Assillo di

gelosia . Buon. Fier.

FRÈGOLO: s. m. Quella raunata che fanno i pesci nel tempo del gettar l'uova, fregandosi pe'sassi; e chiamasi Fregolo anche il luogo medesimo, dove i pesci fanno l'atto di fregarsi. Frega, fregola, e FREGOLO significano lo stesso, e fregoro poi è ancora lo stesso luogo dove i medesimi pesci fanno questa loro funzione. Min. Malm. France-sco Baldovini fa dire al suo Cecco da Varlungo entrato in gelosla d'un suo rivale. E' aspetti pur, se viene intorno al fregolo. Sul grugno uno sberleffe con un segolo. Qui per metafora.

FREGONA: s. f. Serva che rigoverna le

stoviglie . Magal. lett.

FREMENTE: add. d'ogni g. Fremens. Che freme, Che esclana. Io stetti in quello alquanto, non altrimenti che la timida pecora d'intorno a chiusi ovili sentente i PRE-MENTI lupi . Amet. Perchè ne' FREMENTI cavalli il vincitor siede, Declam. Quintil. cioè Anitrenti .

FREMERE: v. n. Fremere. Far romore o strepito, come fanuo le bestie feroci, e per traslato Esser commosso da una specie di tremore, e far un certo strepito di voce per ca-gion d'ira, o d'altra forte passione. Fremen d'ira, di dolore, di cruccio. - FREMBRE terribilmente, rabbiosamente. - Coll' anima piena d'angosciosa ira, non altrimenti fremen-Do, che 'l lion Libico . Fiamm.

S. Dicesi che 'l mare freme, allorche romoreggia commosso dalla tempesta. Non FRE-ME così 'l mar quando s' adura. Petr.

FREMIRE: v. n. Fremere. Fremere; ma nell'indicativo ha Fremisco, e non Fremo. Quella raunata e quell'atto che fanno i pesci Egli nella sua mossa fece tutto 'l campo risonare, e fremire. Filoc. Ode i queruli uccelli fremire con dolci canti . Fiamm. Lontano udissi ruggir leoni, urlar lupi, adirarsi, fremire, e grugnire orsi, e cignali. Car. En. Li molti e varj canti fecero la vilucente aura FREMIRE. Amet. Ma sopraciò mi sento 'l cuor FREMIRE . Rim. ant. Dant. Majan. FREMIYANO nell' animo d'uscir fuori. M. Vill. Chi non possente raffrenare l'ira ugge e FREMISCE per la stizza, si creda, avere animo di lione. Boez. Varch.

S. FREMIRE: parlando de' Cavalli fu detto per Anitrire. Quivi era sì grande lo romore del fedire, e lo fremine de' cavalli, che era impossibile a vedere, e a udire. Liv. M.

FREMITARE: v. n. Fremere . Fremere . In cotal maniera FREMITAVA, e parlava la plebe. Liv. M. Che gli Ernici, e Volsci FREMITAVANO, ed eran fortemente adirati. Liv. Dec.

FREMITO: s. m. Fremitus. Strepito, Romor di voce; o piuttosto Specie di commozione e di tremore, che nasce da passion violenta d'ira, cruccio, rabbia, ec. Attutato alla fine il fremito, fu risposto agli ambasciadori non essere appo loro alcun merito. Liv. Dec.

S I. FREMITO di cavallo: vale Nitrito. I cavalli stati chetissimi infino allora, diedero

fortissimo FREMITO. Amet.

§ 2. FREMITO: si dice anche del Romor grande che risulta dalla commozione degli elementi, come del mare, dell'aria, ec. Il FREMITO dell'onde, ec. Algar. Vidensi prima al FREMITO d'un vento Spiacevole, insoave, ampetuoso. Buon. Fier.

FREMITRICE: verb. f. Fremens. Che freme, Che romoreggia. Salv. inn. Orf.,

FRENAJO: s. m. Frænorum opifex. Artefice che fa i freni; oggi Brigliajo. Al cavaliere dee credere lo spadajo, il FRENASO e'l sellajo e lo scudajo. Conv.

FRENARE: v. a. Frenare. Mettere il freno; Infrenare; Imbrigliare. - V. Sfrenato

Voc. Cr,

S. Per Raffrenare, Rattenere; detto dell'effetto che sa il freno a' cavalli. Tener in briglia, Fare star a segno. - V. Governare, Moderare . Il tuo corso non FRENA ne stanchezza, ne sonno. - Ira è breve furor, e chi nol FRENA, È furor lungo, ec. Petr. Onde cominciò a FRENARE la lingua. M. Vill,

FRENATO, TA: add. da Frenare. Con caduta così FRENATA dalla pescaja dell' Uccello, e' si riduce talvolta, ec. Viv. Disc. Am

FRENELLA: s. f. Ferro piegato che si mette in bocca a' cavalli per fare scaricar loro la testa . Voc. Cr.

S. FRENELLA: è anche Una specie di panno lano, bianco, fine e morbido. Voc. Cr.

FRENELLO: s. m. Orea. Ordigno di ferro, o cuoj o, composto d'uno o più cerchi, nel quale, messo il muso dell'animale, gli si vieta il mordere. E la bocca ha chiusa con un frenello, acciocche aprir non la possa, e i conigli non prenda, e mangi. Cresc.

§ 1. Per Ispecie d'ornamento da donne, forse vezzo da collo, o fettuccia da intrecciare i capegli . O ouogli un pajo di scarpétte,

o vuogli un FRENELLO. Bocc. nov.

§ 2. Per lo Scilinguagnolo. Se tartagliano, taglia loro il FRENELLO della lingua. Libr cur. malatt.

§ 3. Frenello: T. Marmaresco. Quella campanella fatta di un pezzo di cavo, con

cui si stabilisce il remo allo scalmo.

FRENESIA: s. m. Phrenesis. Male che offende la mente conducendola a furore, e alla pazzia. - V. Delirio, Smania, Furore. FRENESIA violenta, fiera, ardente, grave, furiosa, subita, disperata, impetuosa, pazza. – E dopo disperata frenesia, e pazzia molti ritornano a buon senno. S. Grisost.

S 1. Dare in FRENESIA: vale Impazzare . S 2. Per Umore, e Pensiero fantastico; Uzzolo, Fregola. Ch'i son entrato in simil FRENESIA.. Petr. Per cavarlo di quella FRENE-SIA. Malm. Se verrà loro la FRENESIA di volersi mettere a ritrovare una per una tutte le frutta, ec. corrispondenti a quegli 'spaventosi nomenclatori, ec. Magal. lett. FRENETICAMENTO: s. m. Phrenesis.

Frenesia. Fingea d'esser frenetico, e diversi e strani facea freneticamenti. Fr.

Giord, Pred.

FRENETICANTE: add. d'ogni g. Phreneticus. Che frenetica. Non è questo un procedere da disperato, (dice il Grisostomo)
da FRENETICANTE, da folle?

FRENETICARE: v. a. Delirare. Delirare, Farneticare. V. - Son pensieri d'uomo

che FRENETICA. Guitt. lett.

FRENETICHEZZA: s. f. Phrenesis. Frenesia. Siccome avviene in febbre continua, che termina per siusso di sangue e in FRE-NETICHEZZA. Libr. cur. malatt.

FRENETICO: s. m. Phreneticus. Infermo di frenesia. E' brevemente fu fatto frenetico, e morì a' 30. di Giugno. Vii. Plut.

§ 1. Per traslato's' usa talvolta in sign. di

Forsennato , Vaneggiante , Delirante . V.

§ 2. FRENETICO. per Frenesia, Farnetico, è voce antiquata. - V. Frenitide. Di subito raggravò, ed entrò in fantasia, cloè in FRE-

FRENICO, CA: add. T. de' Notomisti. Nome di due arterie del tronco discendente che si distribuiscono nel diaframma e nel pericardio, e di due tronchi della vena cava

e'le anch' essi penetrano nel diaframma. Poc. 1 il raen rallenti, quant or s' ama e mantiene

FRENITIDE: s. f. Phrenitis . Malattia febbrile, acuta, infiammatoria, con delirio furioso. Vedendosi in una frenitide fare a un uomo infermo di parecchi giorni forze da Ercole, e aver delle brighe quattro astanti

a tenerlo. Magal lett.

FRENO: s. m. Frenum: Strumento di ferro che si mette in bocca al Cavallo, appiccato alle redini per reggerlo e maneggiarlo e guidarlo a suo senno, altrimenti detto Morso. - V. Briglia, Affrenare, Raffrenare, Infrenare, Sfrenato. FRENI asprissimi, durissimi, dolcissimi. - Il FRENO che si confaccia al cavallo non si muti. Cresc. Avendo ornato il suo cavallo di FRENO d'oro fine, e ferrato di fine ariento. G. Vill. FRENO d'oro non fa migliore cavallo. Tes. Br. prov. che vale Che gli onori, le dignità e i ricchi panni non sono sempre un contrasseguo sieuro del merito delle persone. Poner mano al freno, è operare lo freno a dirizzare lo euvallo. But. Purg.

§ 1. E figur. Governo, Ritegno; Ciò che trattiene, o modera. Freno di ragione, di vergona, della legge, ec. - Reggere, imporre il FRENO. - Senza FRENO alcuno di rimordimento o di vergogna. - Senza alcun freno o ritegno cominciarono a spendere. Bocc. nov. Voi, cui fortuna ha posto in mano il TRENO Delle belle contrade . Petr. Va facendo il marito ciò ch' e' vuole, Ed alla moglie in oasa tiene il freno. Bern. Orl. cioè La tiene

corta a stecchetto .

\$ 2. Dare FRENO, Metter, o porre a FREwo: figur. yale Raffrenare, Ritenere . Invano si faticherebber molti in porre FRENO alle parole. Bocc. nov. cioè Moderar la lingua. A porre rreno a' rigogli di quella da' Romani padri si deliberò di restaurar le cadute mura. Amet.
§ 3. Porre a preno la lingua: vale Stare

avvertito nel parlare.

§ 4. Dicesi anche Stare a FRENO, di Chi è

ritardato e tenuto in timore.

\$ 5. Tener a FRENO, o in FRENO: vale Raffrenare Ritardare, Tenere altrui in timore o contener se stesso . Più agevole cosa è tenere a freno le genti barbare, ec. che non è ruffrenar l'animo suo medesimo. Sen. ben. Varch. Intanto Papa Giulio più tenere non potendo il feroce animo in PRENO al vento diede le sacre bandiere . Segr. Fior. Decenu.

§ 6. Rallentare il FRENO: lo stesso che Allentare la briglia, contrario di Tenere il freno,

Tenere stretta la briglia. Voc. Cr.

§ 7. E figur. Dar balia, Lasciare di frenare, di contenere. Solo amor lega, e tiene uniti e cielo e terra, onde s'ei pur un punto

pace, moverà guerra. Boez. Varch.

§ 8. Tirare il FRENO. - V. Briglia.

S 9. Volgere il FRENO: dicesi dell' Atto che si fa con esso, per far voltare il cavallo. § 10. E figur. Governare. Quanto possente regga natura, e volga delle cose il FRENO.

ec. Boez. Varch.

5 11. Mordere il PRENO, o rodere il PRE-No: vale Aver pazienza per forza; tolta la metafora da cavalli, i qualli non potendo gua-dagnare il freno, in quella vece il mordono, come se lo potessero, rodendo, consumare. Egli ancorche di sdegno fosse pieno, Pile non si volta e va rodendo il FRENO. Bern. Orl.

S 12. Senza PRENO: vale Sfrenato. V. FREQUENTANTE: add. d'ogni g. Che frequenta, Spesseggiante. Segner. parr. istr.

FREQUENTARE: v. a. Frequentare. Spesseggiare, Tornare spesso alle medesime operazioni, o a' medesimi luoghi. - V. Costumare, Usare, Praticare, Continuare. FREQUENTARE per uso, per abito, sovente, quotidianamente, replicatamente. - Lo cominciarono a visitare. e tanto frequentarono questa visitazione, ec. S. Grisost. Quel monte, a cui Cassino è nella costa, Fu frequentato già in sulla cima. Dant. Non si metta a frequentare una medicina che muove, ma non risolve. Magal. lett. Già so ch'ella frequenta con assiduità le visite. Fag. com.

FREQUENTATIVO, VA: add. Che indica

frequentazione. Voc. Cr.

FREQUENTATO, TA: add. da frequen-

S 1. Luogo FREQUENTATO: vale Luogo dove capita, e passa molta brigata. Badia postar in luogo non molto frequentato dagli uomini. Bocc. nov. E con vie più dimora entro? una chiesa frequentata da lei. Buon. Fier.

§ 2. FREQUENTATO: per Usato. Nella Toscana vi sono altre voci più vaghe, dotate della medesima espressione, e di più sono antiche quanto quelle, e frequentate da' buoni Autori . Red. lett.

FREQUENTATORE: s. m. Che frequenta. Persuadendosi, ec. che gli abitatori di questa, e PREQUENTATORI di quella sien un piat-

tel di que' medesimi. Alleg. FREQUENTAZIONE: s. f. Frequentatio. Astratto di frequentato, Il frequentare. Al fanciullo incominciò a dispiacere fortemente la FREQUENTAZIONE di questa gente. Vit. S. Gio. Batt. Essendo quella città, per la FREQUEN-TAZIONE della mercatura, piena d'infinite ricchezze. Guicc. stor.

S. Per una figura rettorica che s' usa Quando le cose sparse in tutta l'orazione si raccolgono in un luogo perchè il parlamento sia più grave,

punga più, ed accusi più gagliardamente. Delle sentenze, che sono distribuzione, licenza,

PREQUENTAZIONE, ec. Varch. lez.

FREQUENTE: add. d'ogni g. Frequens. Che è fatto, o che accade frequentemente; Usato sovente, spesse volte. - V. Solito, Assiduo, Continuo. La FREQUENTE e umile orazione vince ogni tentazione. Cavale. Frutt. ling. Questo sicuro e gaudioso regno, FRE-QUENTE in gente antica ed in novella. Dant. Par. FREQUENTE in gente antica ed in novella, cioè abbondante di gente del vecchio testamento e del nuovo. But. ivi.

FREQUENTEMENTE: avv. Frequenter. Con frequenza, Spesso, Assai volte. - V. Assiduamante, Sovente. Debbe esser fatta FRE-QUENTEMENTE, cioè spesso. Cavalc. Frutt. ling. Nel girar intorno più frequentemente. But. FREQUENTEMENTE ritornano agli uffizi. M. Vill.

FREQUENTISSIMAMENTE: avv. sup. di Frequentemente. Negli uccelli più che FRE-QUENTISSIMAMENTE si trova, che il canale cistico della borsetta del fiele, ed il canale epatico mette diverse foci. Red. Oss. an.

FREQUENTISSIMO, MA: add. sup. di Frequente. Prendere i giorni per l'anno, afferma esser frequentissimo nella sacra scrittura. Red. Ins.

FREQUENZA, e nel verso sdrucciolo anche FREQUENZIA: s. f. Voc. Lat. Frequentia. Reiteramento di cosa che si fa, o che accade spesso. Onde dicesi: La FREQUENZA delle ricadute fa molto temere, ec. - La FREQUENZA di tali visite mi riesce, comincia a venirmi

a noja, ec. - V. Spessezza.

S FREQUENZA: per Adunanza di molte persone; Concorso, Moltitudine. - V. Calca, Folla. FREQUENZA insolita, densa, numerosa. - Questo eremo interno, fatto a mano, per dir così, dalla seria cognizione di voi medesimi, è forza portare attorno ancora nelle FRE-QUENZE e nelle popolazioni più folte. Salvin. disc. Lungo le fontane là onde la FREQUENZA dell'api viene. Pallad. Venendogli in rincrescimento la frequenza de' popoli. Vit. SS. PP. FRESCAMENTE: avv. Nuper. Con freschezza; e per met. Novellamente, Poco fa: e in questa voce la metafora ha occupato il luogo del proprio. Propose il modello del governo avvenire, scansando tutte le cose che eran FRESCAMENTE spiaciate. Tac. Dav. ann.

FRESCANTE: s. m. Pittore che dipinge a fresco. In compagnia di diversi PRESCANTI.

Bald. Dec. Magal. ec.
FRESCHETTO, TA: add. Frigidulus. Dim. sotto una freschetta foglia. Rim. ant.

FRESCHEZZA: s. f. Frigiditas. Freddo temperato e piacevole che conforta; Fresco. Frescura - V Aura, Zeffiro, Venticello, O-1

rezzo. Sentendo già il caldo del de esser vinto dalla freschezza della notte. Bocc.

S 1. Per Aria fresca. Stanno tutti a disagio di notte per tre ore alla PRESCHEZZA.

Fag. rim.

S 2. FRESCHEZZA: per lo Rigoglio della gioventù. Il vivo colore del suo viso, ec. era consumato e partito dal vivo chiarore della sua freschezza. Gnid. G. Freschezza della carne del viso artificiata, non naturale. Laber.

§ 3. Per met. In quel medesimo modo trapassa e fugge la Freschezza e la bellezza di

questo mondo. Serm. S. Ber.

§ 4. Per l'Astratto di fresco: contrario di Stantio. Ch' egli è gentilezza A sudar come

l' uovo per freschezza. Burch.

S 5. FRESCHEZZA: dicesi da' Pittori del Colore, e specialmente della Carnagione che ha tutta la bellezza delle carni fresche e vive, e del colorito le di cui tinte sono vivaci quanto l'oggetto naturale medesimo. In questa figura si scorge una certa freschezza di tinte con un modo di finire più maestrevole. Bald. Dec. FRESCHISSIMO, MA: add. sup. di Fre-

SCO. Pozzi d'acque freschissime. - Con fre-schissimi vini e con confetti la fatica del picciol camino cacciata via, ec. Bocc.

FRESCO: s. m. Frigus amabile. Freddo temperato e piacevole, e che conforta. Do-mattina per lo fresco levatici. - Forse quest' altra notte sarà più fresco e dormirai meglio. Bocc. nov. Non so se io mi risolvessi a andarmene ai freschi in gondola. Gal. Sist.

S. Per Freschezza di cosa recente. Non si può abbandonar il lavoro mentre la calcina tiene del enesco, e bisogna risolutamente fare in un giorno. Vasar.

FRESCO, SCA: add. Frigidus. Che ha in sè freschezza, Che è di natura e di qualità fresca. - V. Rinfrescare. Ed evvi oltre questo l' aere più fresco. Bocc. nov. Fresco, ombroso, fiorito e verde colle. - O Ninfe, c voi, che fresco erboso fondo Del liquido cristallo alberga e pasce. Petr.

S I. Vento FRESCO: dicesi da' Marinaj il Vento gagliardo e favorevole. I marinari avendo buon vento, e fresco, fecer vela a lor viaggio. Bocc. nov. - V. Rintrescare.

S 2. Far FRESCO: vale Esser fresco, e di-

cesi della temperatura dell' aria.

§ 3. Far FRESCO a uno: vale Sentir fresco colui di cui si parla. Senzache fresco le faceva troppo più, che voluto non avrebbe. Bocc. nov.

§ 4. Fresco: contrario di Passo, o Secco; Nato, o Colto novellamente, da poco tempo. come: Rose fresche, gelsomini frescht, ec. -Quando le mandava un mazzuol d'agli FRE scut, ec. c quando un canestruccio di baccelli

Bocc. nov. Or l'ho veduta su per l'erba fre-

sca Calcare i fior, ec. Petr.

§ 5. Fresco: trattandosi di persone, s'intende Di poca età, ed anche Sano, Gagliardo, Rigoglioso, Di buona cera: quantunque l' uomo o la donna di cui si parla sieno d'età grave, che i Contadini dicono Frescoso. Molto con lui si riteneva un giovane bella e fresco della persona. Bocc. nov. Tutte dame e damigelle di fresco colore. Tay. Rit. Poco tempo era dimorata col marito, ed era molto giovane d'anni, e molto fresca. Nov. ant.

§ 6. Per contrario di Stantio. Fece portare in una tovaglia bianca i due capponi lessi e molte uova fresche. Bocc. nov. Incontrò un suo conoscente; il quale portava carne fre-SCA. Vit. Plut. coiè Macellata di poco, o pure

a distinzion di secca o salata.

§ 7. Bersi una cosa come un uovo fresco. - V. Uovo.

§ 8. Figur. dicesi di cosa recente. Quei benefizi, i quali freschi furono appo loro in grande stima, divengono in spazio di tempo stantii e di niun pregio . Sen. ben. Varch.

S 9. Ed Esser FRESCO di alcuna cosa, detto di persone, vale Aver fatto quella tal cosa recentemente. Quando sei FRESCO di far quel che

hai fatto per me. Magal. lett.

S 10. Per Non affaticato. Il franco Re, ec. riposato e fresco, percosse la sera con piena marea e a piene vele sopra i nemici sparti. G. Vill. Fiancheggiando sempre gli eserciti l' uno dell' altro ora a destra ed ora a sinistra colla cavalleria, e colle genti posate e fresche, riserbate per questi effetti nelle retroguardie. Stor. Eur.

S 11. Per Nuovo, Novello, Di poco tempo. Ne d'aspettato ben fresche novelle, ec. Petr. Iscotendo da sè l'arsura FRESCA. Dant. Inf. Così vid' io quella masnada FRESCA. Dant Purg. Quella masnada fresca, cioè quelle anime,

che di fresco erano venute. But.

§ 12. Far fuoco fresco; vale Rinnovarlo di carboni o legna. Avvertiscasi a far fuoco FREsco all'opere, cioè che il fornello si rinnovi di carboni, ed allora che sieno accesi nella loro stagione si dia al lavoro sicuramente un buon fuoco. Cellin. Oref.

S 13. Acqua FRESCA: T. delle Saline. Quell' acqua non ben concotta che si manda a' diversi vasi perche vi si stagioni, finche sia atta

a passare nelle saline.

\$ 14. Latte FRESCO: dicesi Latte rappreso che

si mangia collo zucchero.

§ 15. Pane FRESCO: vale Cotto di pochissimo tempo, cioè dell' istessa giornata, raffermato e raffreddato che sia. Il pane ch'è ben cotto e ben lievito, fresco d'un giorno fatto. M. Aldobr.

tir fresco, e si dice anche familiarmente. Io sto fresco, e tu stai fresco, e simili, e significa Che io o altri non è per aver quel ch' ei vorrebbe. Povera moglie tua bene sta FRE-SCA. Libr. son. Io ti so dire che chi si piglia affanno di tutte, sta PRESCO. Capr. Bott.

§ 17. Fresco : in forza di sost. m. T. Pittorico. Pittura fatta a fresco. Io so che il pittore non tratteggia, nè punteggia i suot FRESCHI per ostentazione, ma per necessità. - Furono similmente opere del suo penello, ec. alcuni. FRESCHI sopra la porta di S. Pietro. a Ovile. Baldin. Dec. ec.

§ 18. Oude Dipingere a FRESCO, vale Dipingere sopra l'intonaco non rasciutto . Era dipinta a olio e non a FRESCO. Bern. rim. Ritoccare il lovoro a fresco. Borgh. Rip.

S 19. Di FRESCO: posto avverb. vale Di po-co, Recentemente, Novellamente, Poco avanti, Poco fa. Agnelli nati di FRESCO. - In acqua di mare; o in acqua bogliente le prugne colte di fresco sommergono. Cresc.

FRESCOCCIO, CIA: add. Floridus. Fresco, Vegeto, Di buona cera. Oh come ell'è ora e frescoccia e belloccia in quel letto, e il padre, e ognun si pensa ch'abbia un gran male. Lasc. Spir.

FRESCOLINO: s. m. Leggier frescura dell'aria. Il frescolin dell'alba mattutina Che il verno è padre della gelatina. Bell. Bucch

FRESCOSO, SA: add. Floridus. Fresco, Di buona cera. Voce contadinesca, lo stesso che Fresco, ma ha maggior enfasi, come Serioso in luogo di Serio. - V. Frescoccio. Guatala in viso , com' ell'è frescosa. Buon. Tanc .

S. Frescoso: vale anche Fresco, Che reca frescura. Ognor tienla la pioggia, e la FREscosa Rugiada: per pastura di caprette Buona. Salvin. Odiss.

FRESCÒZZO, ZA: add. Frescoccio. E dissele: vedi tu, donna mia, come le nostre sono

tutte FRESCOZZE. Agn. Pand.

FRESCÙRA: s. f. Fresco: ma s'avvicina un po' più al freddo . Venite alla FRESCURA delli verdi arbuscelli. Lor. Med. canz.

FRETO: s. m. nel numero del più, le FRE-TA: Voc. lat. lo stesso che Mare. Oggidì si schiferebbe anche in rima, come sembra che a cagion d'essa l'usasse il Boccaccio; ma i Padri della Lingua non furono così schifi de' latinismi come lo sono i moderni. Saliti in nave per le undose FRETA, Poste le vele senza alcuna posa Tornava a Troja. Bocc. Amor. Vis.

FRETTA: s. f. Festinatio. Desiderio d'avacciare, di spedire e di fare checchessia prestamente, Sollecitudine, Prestezza. - V. Affrettare, Premura, Prescia, Affrettamento, Celerità. Darsi, avere, mostrar fretta o gran S 16 Stare FRESCO: vale Sentir fresco; Pa- | FRETTA. - Levarsi, partire, tornare in FRETTAL - E senza mostrar troppo gran fretta dello spaccio, s' incominciò ad andare alcuna volta a sollazzo. Bocc. nov. Spesso la FRETTA ha is rentimento accanto. - Socrate dice, che due cose sono massimamente contrarie al consiglio, cioè fretta e ira. Fr. Jac. Cess. A chi ha fretta non si fa mai tanto presto che basti. Varch. Suoc. Ed abbia disiderio grande e fretta Di far del suo figliuolo aspra vendella. Bern. Ocl. Esser fatto aspettare, ed aver FRETTA. Id. rim.

S I. Fare FRETTA: vale Stimolare a far

presto.

§ 2. In FRETTA: e A FRETTA: posti avverb. vagliono Con gran prestezza, Frettolosamente. Andare a FRETTA o in FRETTA. - Poi volan più in FRETTA, e vanno in filo. Dant. Purg. Che cosa c'è, che hai mandato per me in fretta, e'n furia? Fir. Luc. Quindi navigando a FRETTA per le cicladi, e per tragetti di mare, raggiunse in Rodi Germanico. Tac. Day. Me n'andrei pian piano ingolfando in una materia da non, uscirne così per fretta. Magal. lett cioè Presto, In poco tempo,

§ 3. Aver più FRETTA, che chi muor di notte: modo proverb. che si usa per esprimer la grandezza, o la premura dell' affrettarsi.

§ 4. Chi erra in FRETTA, a bell' agio si pente : detto proverb, esprimente che chi opera con fretta, per lungo tempo si pente dell' operato.

FRETTARE: v. a. T. Marinaresco. Ripulire l'opera viva del Vascello dall'erba che vi si fosse attaccata, o da qualunque altra cosa per renderlo più facile al corso

FRETTATOJO, s. m. e FRETTAZZA: s. f. T. Marinaresco. Spazzola di crine adattata all' estremità di un lungo bastone, per comodo di pulir le coverte quando si lavano. FRETTERIA: s. f. - V. e di Fretta.

FRETTEVOLE: add. d'ogni g. Frettoloso, Frezzoloso. Ella spesse volte, ec. la FRET-TEVOLE mano in maniera riscalda tosto che

io o leggendo o scrivendo, ec. Bemb. lett. FRETTOLOSAMENTE: avv. Celeriter. Con fretta, In fretta. Quel che s' era fatto FRETTOLOSAMENTE; ec. riaccomodò. Borgh. Orig. Fir.
FRETTOLOSISSIMAMENTE: avv. sup.

di Frettolosamente. Cr. in Costa.
FRETTOLOSISSIMO, MA: add. sup. di Frettoloso. Spedir corrieri FRETTOLOSISSIMI.

Segner. pred. FRETTOLOSO, SA: add. Celer. Che ha gran fretta, e che opera frettolosamente; Sollecito , Ratto , Presto , Veloce . FRETTOLOSI passi. - Frettoloso Viaggio. - La troppo FRETTOLOSA partenza. - Chi FRETTOLOSO è, incappa i piedi . - Movimento grave s'ap-

partiene ad uomo di grande virtù che non è FRETTOLOSO. Amm. ant. Sottentravano alla bara, e quella con frettolosi passi, ec. por-tavano. Bocc. Introd. cioè. Veloci. Socrate disse, che del FRETTOLOSO consiglio si ripente l' uomo . Tratt. consig.

S. Dicesi in prov. La cagna restrolosa fa i catellini , ec. ciechi ; alcuni dicono La gatta frettolosa fa i mucini ciechi; e si dice Quando altri per troppa fretta fa male alcuna cosa, o Quando s'avverte alcuno che vada nelle sue operazioni rattenuto e non corra a

furia. Tes. Br.

FRETTOSO, SA: add. Lo stesso che Frettoloso, ma non s'userebbe fuori del verso per necessità di rima o d'accorciamento di sillabe. Fuggirsi, ec. Pur con tal studio, e sì FRETTOSA pressa Che purea fosse dietro seguitato. Bocc. Amor. Vis.

FREZZOLOSO, SA: add. Frettoloso. Arei voluto, ec. che le stanze che furono da V. S. ordite, e da me tessute con frezzoloso subbio questi di piacevoli, che per antica usanza si danno alla licenza ed alle feste.

Bemb. lett.

FRIABILE: add. d'ogni g. Aggiunto di que' corpi, il complesso delle cui parti, colla sola attrizione, o confricazione delle dita, si scioglie, siccome il pane, le aride foglie e simili. La cera è al presente dura, e FRIA-BILE, benchè quando vi fu scritto a principio, bisogna ch' ella fosse alquanto tenera e scaldata. Cocch. Disc.

FRIABILITA: s. f. T. Didascalico. Qua-

lità di ciò che è friabile.

FRICASSÈA: s. f. Sorta di vivanda fatta di cose minuzzate e cotte nella padella. La cuocono in zimino e in FRICASSEA. Fr. cuocono in zimino e in FRICASSEA. Giord. Pred. Guarda ch' io volessi pigliare un vecchio, ne anche se mi fosse dato in FRICASSEA, o stemperato in uovo a bere. Fag. com.

FRICÒGNO, GNA: add. Voce corrotta da Affricogno, e dicesi di Vite e d' Uva dell' infime specie, come il Gorgottesco, e'l Peru-

FRIERE: s. m. Uomo d'ordine, o religion militare. Oggidì dicesi Commendatore. Lascio suo vicario messer fra Moriale cavaliere triere di san Giovanni di Provenza M. Vill. E fallo friere dello spedale. Bocc. nov. Allo imperadore gli fue manifestato celatamente, siccome gli frient del Tempio il dovevano uccidere. Tes. Brun.

FRIGGERE: v. a. Frigere . Cuocere checchessia in padella con olio, lardo, o simili. Il suo tempo passato è Frissi, e Fritto, da cui deriva la voce Frittella. L'arrastire è cuocere senza altro umore di fuori certe medicine, ec. il friggere è cuocere quelle medesime, o altre, che sieno secche, aggiugnendovi oli, o grassi, o altri umori in poca quantità. - Il friggere si fa, o in padella, o in tegame. Ricett. Fior. La pasta del formento FRITTA, o sotto la brace cotta rea è. Cresc.

S. I. E n. assol. vale Ribollire, Cominciare a bollire a secco; e si dice anche del Bollire dell'olio, o altri liquidi simili. Si struggono (gli oli agghiacciati) con poco fuoco, o al sole, ec. la cera, e le gomme hanno bisogno di maggior caldo, ma non però tanto che friggano. Ricett. Fior.

§ 2. Figur. vale Ardere, Arrostire, Bruciare. Che del calor del sol son arsi e

FRITTI. Dittam.

§ 3. Dà buone parole, e friggi: detto proverb. plebeo, che si dice Di chi promet-

te bene, e nol fa. Varch. Ercol.

1 § 4. FRIGGERE: dicesi anche un Certo rammaricarsi, che fanno i fanciulletti, disiderando checchessia, o sentendosi male; e si dice anche di persone cagionose, o che sieno infermicce. Voc. Cr. Hanno le nostre donne alcuni detti, per esprimere l'Essere ammalato, come v. g. FRIGGERE, o Essere Infri-gno. Bisc. Malin. - V. Infrigno.

§ 5. Aver fritto: vale Esser rovinato, perduto. E se non se le da qualche pertuso, Ond' ella esali un po', l'amante è fritto.

Buon. Fier. - V. Tinca.
§ 6. Talvolta vale Aver rovinato il negozio. Perchè scattando un pel, tu avresti FRITTO. - Addio cucina, dice, ch'io ho FRITTO. Malm.

S 7. FRIGGERE: per Affliggere, donde si disse anche Affriggere; è disusato. Questi tutto il die il friggea pure. Nov. ant. S 8. Friggere: T. de Tintori. Dicesi, che

il vagello frigge, quando nel nascere, o sia venir a colore si sente un certo romore, come di cosa che cominci a bollire.

FRIGGIBUCHI: s. m. Voce bassa che il popolo ha formata dal verbo Friggere, e dicesi d'Un certo rammarichio, che soglion fare le persone cagionose, e infermicce. Qui mai non si sent'altro, che lezi friggibu-chi e piagnistei. Baldov. Dram.

FRIGGIO: s. m. Strepito, e resistenza che fa un liquido al fuoco nel friggere. E per traslato si dice di Stridore, o romor consimile. Far sentire quel friggio, che fa l'onda

in arrivare a spegnersi sulla rena. Magal lett. FRIGIDARIO: s. m. Frigidarium. T. Filologico. Bagno d'acqua fredda, secondo alcuni; secondo altri, Stanza dove trattenevansi coloro, ch'erano usciti da' bagni caldi per avvezzarsi all' aria aperta.

FRIGIDATO, TA: voc. ant. add. Raf. ireddato. Quando egli è in alcuno affanno o molto frigidato, o angosciato. Fior. S.

FRIGIDEZZA: s. f. Frigiditas. Freddezza. L'acqua nel freddo tempo intepidisca, e i caldi della state si temperino colla sua FRIGIDEZZA . Pallad.

S 1. Per Qualità di ciò che è frigido, e metaf. detto di Ciò che indura nel male: Il peccato s' ingenera dalle più grosse ma-terie terrene, e indura, per la frigibezza. Com. Purg.

S. 2. FRIGIDEZZA: è oggi comun. detta quella Indisposizione che si piglia per lo stare ne' luoghi umidi e freddi. Questo per FRIGIDEZZA ch' ei incorporò, ec. dette in una frigidissimo, MA: add. Sup. di Fri-

gido. Temperi alquanto con esso la frigidità del cervello, il quale, ec. egli lo ha

FRIGIPITA, FRIGIDITADE, e FRIGI-DITATE: s. f. Frigiditas. Natura, e qua-lità di ciò che è frigido; Freddezza. Per la FRIGIDITÀ mortificante del luogo non rende il frutto delle piante. Cresc. Sogna la persona, che e' piove, o ch'ella si bagna, o ch' ella cade in acqua, e simili cose d'umidore e frigidità. Passav. Temperi alquanto con esso la frigidità del cervello, il quale, ec. egli lo ha frigidissimo. Capr. Rott

S 1. Per met. Lo stesso che Frigidezza. Poiche dunque abbiamo rinunziato al mondo, e siamoci partiti dello stato della FRI-GIDITÀ del peccato, ec. Cavalc. Med. Spirit.

§ 2. Per Impotenza, o Impedimento dell' atto matrimoniale. Non poteva conoscer la moglie carnalmente, nè altra femmina per naturale FRIGIDITADE .G. Vill.

FRIGIDO, DA: add. Frigidus. Freddo; Di qualità fredda. Quale a' faticati si presta sopra le verdi erbe il lieve sonno, e le chiare fontane, e fricide agli assetati . Amet. Egli è ben tanto frigido che non è nullo serpente di tanta frigiditade. Fr. Giord. Pred.

S 1. FRIGIDO: detto d' Uomo vale Impotente all'atto della generazione. Se la donna scientemente contragga col FRIGIDO, ovvero collo impotente, ella debbe abitare con lui come sirocchia. Maestruzz. Qui in forza di sost. E le rrigide membra, che come morte si giacevano in prima, si risentirono con oltraggioso orgoglio. Passav.

§ 2. Frigide: dicesi da' Georgofili Quel terpene che per correctio midità non presentatione.

reno che per soverchia umidità non è capace di dar buon frutto - V. Infrigidito Terre FRI-GIDE incapaci di coltura. Guid. Gr. Le terre FRIGIDE naturali vanno sotto diversi nomi di Lazza, Acquitrino, Gemitivo, Ficcatoja,

Pollino, e simile. Targ.

FRIGIONE, e FREGIONE: s. m. Sorta di cavallo con certe barbette a piedi. Alleg. FRIGNA, e FREGNA: s. f. Voce bassa e

poco onesta, per quel che i Latini dicevano Cunnus, e da nostri Medici Natura - V. Notomia, Corpo. Femmina.

FRIGNUCCIO: s. m. Voce che fa la figura di nome propric, ed usasi in questa frase: Cercare, o andar cercando di frignuccio: modo basso, che vale Andare stuzzicando, con pericolo di riportarne pregiudizi; Andar incontro a pericoli. - V. Fuscellino. E gire al bujo come un animale, cercando di frienvoccio in bella pruova. Malm. Hanno le nostre donne alcuni detti per esprimere l'essere ammalato come v. g. Friggere o essere infrigno, che ci dimostrano di qui esser venuta la voce frignuccio. Bisc. Malm.

FRIGORIFICO, CA: add. Frigorificus. Che cagiona freddo. Alle volte la signora è assalita da certi rigori e tremori frigorifici per tutta la persona. Red. lett. Esiliando a que-

st'effetto gli atomi frigorifici. L. Panc. Cical. FRINFINO, e FRINFRINO: s. m. Giovane vanarello, Leggierucolo, che sta sulle mode. È voce disusata in cui vece oggidì si dice Gerbola, Figurino. Quel FRINFIN di Tonchio la vagheggi egli più che sì gli piacque scioccherel com egli era? Buon. Fier. FRINGUELLO: s. m. Fringilla. Uccel-

letto della grossezza d'una passera, ma di penne più vaghe, altrimenti detto Pincione. Il suo verso è Sfringuellare. FRINGUELLO comune o nostrale. FRINGUELLO scherzoso.

( Più comun. dicesi Franguello. )

S I. Meglio è FRINGUELLO in man, che tordo in frasca: detto proverb. significante Assai più valere una cosa piccola, che si possegga, di quel che vaglia una grande che non s' abbia ma solamente si speri.

§ 2. FRINGUELLO montano, o montanino: Fringilla montifringilla Linn. Sorta d'uccel-lo di passo che ha il dosso come lo Stornello. In Toscana comun. è detto Peppola.

S 3. FRINGUELLO marino: nome che si dà in qualche luogo al Ciuffolotto, o Monachino.

V. ed anche Procellaria.

FRISATO; s. m. Specie di pannina dozzinale vergata a liste. Un mantel di FRISATO, e non di felpa porrommi intorno. Chiabr. serin.

FRISCELLO: s. m. Pollis. Fior di farina che vola nel mancinare, oggi lo chiamano Fuscello: è amaro, e piglia l'amaritudine nello stare appiccato alle mura del mulino, che sempre sono umide, e s'adopera a far pasta da impastare, e congiungere le cose insieme, ed anche a dar la polvere a' capegli Due ciati di farina d'orzo, ovvero del friscello, che isvola del molino macinante l'orzo, mischia nel vaso del vino. Pallad.

FRISETTO: s. m. Seta sceltissima, di cui si fabbricano zendadi . Bemb. lett.

FRISONE: f. m. Uccello di becco assai grosso, e poco men grande del tordo, Frusone, Frosone. In questo veniva una nera merla, un frisone ed un lucarino. San-

PRISORE: s. m. Francesismo che le donne introducono, e che gli Scrittori eleganti pro-scrivono. - V. Perrucchiere.

FRITILLARIA: s. f. Fritillaria, T. Botanico. Sorta di pianta che produce un fiore a guisa di campanella, vagamente divisato con macchie lunghe e quadre di due colori a scacchi. Deriva il suo nome dal Lat. Fritillus, che alcuni hanno creduto significare lo Scacchiere, benchè significhi pinttosto Bossolo da trarre i dadi. Da alcuni questa pianta fu anche detta Meleagride, a cagione dell'istesse macchie.

FRITTA: s. f. Nome che i Vetraj danno ad una loro mescolanza fatta con tarso pesto e con sale di polverino , calcinata nella calcara per farne vetro: Calcinazione de' materiali che fanno il vetro. Modo di far la frit-TA di cristallo altrimenti detto bollito. Art.

Vetr. Ner.

FRITTATA: s. f. Vivanda d'uova dibattute e fritte nella padella a foggia di torta; burlescamente detta anche Pesceduovo. V. -FRITTATA battula nel pastume. - A cena, ec. si fece una gran furia di FRITTATE. Malin.

S 1. Rivoltar FRITTATA: figur. in modo basso, vale Cangiar sentimento. Rivoltan FRIT-TATA e tamburini saltan da qua a là scam-

biando manto. Buon. Fier.

§ 2. Far una FRITTATA: modo basso del volg. Italiano, che vale Non riuscire per imprudenza o per dappocaggine in qualche impresa.

§ 3. Frittata in zoccoli, o colli zoccoli: vale Frittata con pezzetti di carne secca. Ordinammo alla fante che spacciatamente facesse una frittata in zoccoli in quel mentre che l'un di noi lo tratteneva. Alleg.

FRITTATINA: s. f. dim. di Frittata. Sal-

vin. Fier. Buon.
FRITTATONE: s. m. accr. di Frittata. E va'n cucina, e datti uova a stiacciare e batti chiare, e pon da parte i torli per farne un

FRITTATONE. Buon. Fier.

FRITTELLA: s. f. Artolaganus. Vivanda di pasta tenera, quasi liquida, con erbe, o mele, fritta nella padella con olio. Di queste erbe sia tratto il sugo, e fattone FRITTELLE, alla detta femmina date a mangiare la mattina a digiuno stomaco. Tratt. segr. cos.

S I. In modo basso, PRITTELLA, vale anche Macchia in su i panni e vestiti. L' unto Sgaruglia con frittelle a josa Alla squadra de' cuochi ora soggiugne Quella de' battilani

assai famosa. Malm.

S 2, FRITTELLA: si dice anche talora ad Uomo leggieri e di poco giudicio. Gallettin, conigliuzzo, anzi frittella Da darti sei recchion con un guanciale. Bellinc. son.

§ 3. FRITTELLE : è anche il Nome volgare

del Fico d' India nostrale,

FRITTELLETTA: s. m. dim. di Frittella. Le lasagne maritate, le FRITTELLETTE sambucate. Lab.

FRITTELLINA; s. f. dim. di Frittella; Frittelletta. E tu sei una frittella, frittelli-NA, frittelluzza. Lasc. Gelos. qui figur.

FRITTELLÙZZA: s. f. Frittellina. V. FRITTO, TA: add. da Friggere. Primieramente ebbero del cece e della sorra, e appresso del pesce d' Arno entro. Bocc. nov.

S. Per met. Morto, o Rifinito. Infermier mio tu vorresti altrui fritto. Buon. Fier. FRITTUME: s. m. Res frictæ. Cose fritte

o da friggere, Frittura. Questo peccato è la padella del diavolo, ove egli frigge i suoi FRITTUME. Tratt. Pecc. mort.

FRITTÙRA: s. f. L'atto e la maniera del friggere . - V. Padella. Debbono esser cotte o per arrostitura o per frittura. Ricett.

S 1. FRITTURA: per Frittume. E son frit-

TURA per ogni padella. Buon Fier.

S 2. FRITTURA: diconsi anche Gli avannotti ed altro pesce minuto che si frigge. Ha presso un lago che mena carpioni E trote e granchi e sardelle e frittura. Bern. rim.

§ 3. FRITTURA: diconsi ancora i Sottigliumi di carnaggi, come cervella, granelli, o simi-

li, soliti a friggersi. Voc. Cr.

§ 4. Dare in FRITTURA: modo basso che significa Fare delle minchionerie, Biscion. Fag. FRIVOLĘ. - V. Frivolo.

FRIVOLEZZA: s. f. Qualità, o carattere di ciò che è frivolo. Orsi consid.

FRIVOLISSIMO, MA: add. sup. di frivolo. Fatti pur cuore che ciò è un timor FRI-

Volissimo. Segner. Mann.

FRIVOLO, e FRIVOLE: add. Frivolus. Debole, Di poca importanza, Leggieri, Vano, Da nulla. Le quali cose, ec. siccome PRIVOLE e vane in presenza del giudice erano schernite. Bocc. nov. Se tu non favellerai di materia nè vile, nè frivola, nè sozza, nè abominevole. Galat. Ed ogni scusa leggieri e FRIVOLA basta a impedirlo. Cas. lett. E poco di sotto volendo ribattere così frivols argomento fa che messer Trifone risponda, ec. Varch. Ercol, FRIZZAMENTO: s. m. Il frizzare, Friz-

zo. Cr. in Cocimento. V.

la frizzare. Vedi qui sferze PRIZZANTI e svade

lucenti. Sen. Pist.

§ 1. FRIZZANTE: Mordax. Dicesi al Vino, quando nel berlo, si fa sentire in maniera, ch' e' par che pugna. Il bianco (Vino ) pur che voglia esser dolce, non colato, ne smaccato, ma frizzante. Dav. Colt. E sarà un vin dolce frizzante. Sod. Colt.

§ 2. In questo sign. s' usa pure in forza di sost. onde Dare il FRIZZANTE, vale Aggiugner la qualità del frizzare. E per dargli il FRIZ-ZANTE, senza cui non ha garbo, ammosta

come di sopra. Dav. Colt.

§ 3. FRIZZANTE: è anche aggiunto di Concetto arguto e grazioso, e che muova e di-cesi anche della musica. Qualche pensiero, che abbia del pellegrino e del FRIZZANTE a' lor gusti, vi adattano subito un concetto per un sonetto. Red. rip. Ritrarre dagli accordi un' armonia FRIZZANTE e briosa.

FRIZZARE: v. a Dicesi di quel Dolore in pelle che cagiona il sale, l'aceto o altra materia corrosiva posta sulle ferite, gli scalfitti, o le percosse delle scope o cose simili, detto così perchè le particelle di que'corpi acri e mordaci, sembrano al senso che a guisa di

frece feriscano e pungano.

S 1. Dicesi anche del Pugnere o mordere che fa il vin piccante nel berlo. E finito il bollire, dagli due giomelle d' uve secche perbotte, le quali il faranno più chiarire e frizzare. Day. Colt. Ma che frizzi così un pocchetto non è che bene . Sod. Colt.

S 2. FRIZZARE: figur. si dice dell' Essere destro, Ingegnoso, Spiritoso. Formarci una risposta, ec. e far cosa che frizzi. Buon.

Fier. FRIZZO: s. m. Il frizzare, Il FRIZZO la fa piangere, e l'amaro fa vomitare, e'l pizzi-

cor pel dosso squotersi, Buon. Fier.

S. FRIZZO: per Concetto arguto e grazioso, e talvolta piccante. Frizzo è una botta Che livido non fa, ma punge e scotta. - Un tuo FRIZZO, un tuo concetto Quale allor noja ci dà . Crud. rim.

FRIZZORE: s. m. Voce dell' uso . Frizzo, Bruciore, Dolor cocente. Era tormentato da

un frizzore nel tratto d'uretra.

FRODA: s. f. Fraus. Frode. Le loro FRO-DE ed inganni si proveranno, e le loro falsitadi. Volg. Ras. Lo dimonio ec. padre di FRODA e di menzogna. Vit. S. Ant.

FRODAMENTO: s. m. Fraus. Frode. Quegli che sono maestri d'ingegni e di baratti

e di FRODAMENTI. Tratt, pecc. mort.

FRODARE: v. a. Fraudare. Nascondere, Celare il vero, Ingannare, Far fraude, Rubar con fraude. FRODARE vien dal latino che vuol dire Ingannare; ma noi lo pigliamo an-FRIZZANTE: add. d'ogni g. Urens, Che | cora per Occultare, o non manifestare, ed è trassato da quel rrodane che vuol dire Nascondere qualche roba alla porta della città, o alla dogana, per fraudare la ga-bella, col non pagarla, che si dice l'ar frodo, Min. Malm. La verità nulla menzogna FRODI. Dent. Inf. Il diavolo, quando venne ad ingannare e FRODER delle delizio di Paradiso Adamo. Com. cioè Defraudare. Certi ch' erano camerlinghi de' detti uficiali, avean reodito il comune falsando la misura. G. Vill. Figliuolo, la limosina del povero non la froder, e gli occhi tuai non gli volgere dal povero. Albert

S 1. FRODARE : per Defraudare, Privare altrui d'una cosa promessa o sperata. Non intendo PRODERE di cosa alcuna. Varch. Ercol.

\$ 2. FRODARE: si troya anche usato per Dissimularo. Tiberio PRODAVA il male per non commettere questa guerra ad alcuno. Tac, Day.

\$ 3. FRODARE : per Fognare, Elidere. Dall' infingardia di pronunzia che usa la plebe nel dire il Caallo, la ia, FRODANDO l'u con-conante in vece di Cavallo, di via, non si vede come da Nativo si & fatto natto voce nobile ? Salvin. Buon. F.

PRODATO, TA: add. da Frodaro. E lo scotto aggiustar pagato scarso, O del tutto

FRODATO. Buon. Fier.

FRODATORE: verb. m. Fraudator. Che froda. St ne fu condannato in lire mille, siccome PRODATORE delle cose del comune, G. Vill. Io ve n' ho ravvisati almeno due che fur soldati rionivon di paghe. Buon.

FRODE: s. f. Fraus. Froda . FRODE & inganno occulto alla vicendevol fede. But. Inf. Per radda dell' Antigrado, il detto Filippo fu morto. - Vi s'usa frode. G. Vill. Che chi prende diletto di far FRODE Non side' lamentar, s' altri l'inganna. Petr.

S. Tesser FRODI: vale Fabbricare, Compor-

re inganni, furberie.

FRODO: s. m. Fraus. Lo stesso che Frode . I Fiorentini non ci usarono rropo, nè

inganno contro a' Pisani. G. Vill.

S 1. FRODO: oggidi si applica solamente alla Frode, che si fa celando alcuna cosa a' Gabellieri per non ne pagar gabella, e dicesi anche Frodo la Cosa stessa così celata. Perchè con esso teco a ogni modo Sempre si paga la gabella, e'l FRODO. Lasc. rim.

2. Fare FRODO: vale Celare alcuna cosa a' Gabellieri per non pagar la Gabella.

§ 3. Andare in PRODO: vale Essere confiscato a cagione di fraude nel pagamento di gabelle, ec.

§ 4. Figur. Ma colto poi vi resta ad ogni modo, Mentre ad esso gli va la vita in FRO-

Do . Malin.

5 5. Corre, o acchiappare, o simili in

FRODO: vale Troyare uno in errore, o in

FRODOLENTE: add. d'ogni g. Fraudolentus. Pien di frode; Fraudolente. Non va co' suo' fratei per un cammino, Per lo farar PRODOLENTE ch' ei fece . Dant. Inf. Fao-DOLENTI avvisi dell' iniquo tiranno. Amet. Lingua PRODOLENTA. Arrigh.

S. FRODELENTE: detto di persona, vale Che sucle usar frode. FRODOLENTE come volpe. M. Aldobr. Siccome il fine del PRODOLENTE in dus modi offende, cioè con mezzo di sidanza, cioè sono i traditori, e sanza mez-

zo di fidanza, ciò sono lusinghieri, ruffia-ni ec. Com. Inf. FRODOLENTEMENTE: avv. Fraudolenter. Con frodolenza. E lui frodolentemente pigliando. G. Vill. E quelli che frodolentemente domandava le vestimenta altrui. Dial. S. Greg. M. Chi va PRODOLENTEMENTE rivela i segreti, ma chi è fedele gli cela. Albert.

FRODOLENTISSIMO, MA: add. Sup. di Frodolente. Il PRODOLENTISSIMO nemico ammonito, come lentamente, e negligentermente il passo si guardava. Paol. Oros. FRODOLENTO, TA:add. Fraudolentus.

Lo stesso che Frandolento. Si pensò una FRO-

POLENTE malizia, ec. Ricord: Molesp. FRODOLENZA: s. f. Fraudulentia Fraudolenza. Infingonsi a far pace, acciocchè sotto quella pace importino tradimento o fro-polenza. Fav. Esop.

FRODOSO, SA: add. Fraudolentus. Frodolento, Pien di frode. E disse: Ora ti guarda Ch' ei non te inganni con viste FRODOSE, Più n' ha ingannato sua ciera bugiarda, Bocc. Vis. Am

FRÒGE: s. f. nel numero del più, La pelle di sopra le narici, e dicesi propriamente de cavalli. E come pendevan quelle racce del naso . Fir. As.

FROLDO: s. m. T. Idraulico. Soggrottatura, che anche si dico Ripa a' picco.

FROLLAMENTO: s. m. Frollattura, Il frollare. In questi tempi si trovano in un FROL-LAMENTO di tutta la corporatura. Libr. segr. cos. donn.

FROLLARE: v. a. Far divenir frollo, Ammollire il tiglio. S' egli è di carne, ombè e'si.

FROLLATO, TA, add. da Frollare. Par-rà, buonissimo Un pezzo di bue ben ben FROL-LATO E ben condito, e cotto arcibenissimo. Fag. rim.

FROLLATURA: s. f. Frollamento; Il frol-

lare. Libr. cur. malatt.

FROLLO, LA: add. Aggiunto di carne da mangiare, che abbia ammollito il tiglio, e sia diventata facile a cuocersi, e tenera a

mangiare, e tribbiarsi facilmente co'denti : contrario di Tiglioso . V. Stantio, E come, un pollo fallo pender co' piè, finch' e' sia

FROLLO. Car. Matt. son.

S 1. FROLLO: figur. per Indebolito, Stanco, Malandato per lo stento e la miseria. E dal disagio sconquassati e rrolli, ec. Malm. Genti satolle ruttare in faccia anche l'esterna cena alle dotte persone ignude e PROLLE. Menz sat.

S 2. FROLLO: si trae anche a significare Uomo fiacco, debole, affaticato e dall' età, e dai negozj, dicendosi volg. Io son froilo. - Io mi son froilo. E' si frollerà, diverrà morbido, non farà più il bell' umore, verrà domo, si domerà siccome si doma dal tempo la carne dura e tigliosa. Salv. Fier. Buon.

FROMBA: s. f. Frunda. Frombola . E lascia un sasso andar fuor della FROMBA. Morg. Pareva un sasso uscito d' una FROMBA. Bern. Orl.

S. FROMBE rotate : vale Scagliate, Vuote di pietra. Quinci le FROMBE, e le balestre egli archi Esser tutti dovean rotati e scarchi.

Tass. Ger.

FROMBATORE: s. m. Funditor . Frombosiere; Chi scaglia sassi colla fromba. Dà il segno poi della battaglia, e tanti I saggittarj sono e i frombatori . Tass. Gerus.

FROMBO: s. m. Murmur. Strepito, Fra-

gore e Frullo. V. Voc. Cr.

FROMBOLA: s. f. Funda. Scaglia; Strumento fatto d'una funicella di lunghezza, intorno a due braccia, nel mezzo alla quale è una piccola rete, fatta a mandorla, dove si mette il sasso per iscagliare, il quale anche esso si chiama Frombola, forse così da quel frombo che fa quando è in aria, che si dice,

Frollare. Filoc.

S. Per Piccolo sasso di diverse figure bistonde, portato da fiume e torrenti. Voi udiste dire, che io ho ricolte tra le frombole d'Ar-no le gioje del parlar Fiorentino, e legatele

nell' oro di Tacito. Tac. Day. lett. FROMBOLATORE: s. m. Fromboliere, Fonditore . - V. Fromboliere . Pros. Fior.

FROMBOLIÈRE: s. m. Funditor. Che scaglia sassi colla frombola, Frombolatore. E co' sassi incontanente le percosse per fianco una mano di paesani frombolieri ottimi.

FRONDA, e FRONDE: s. f. Frons. Foglia. Nel maggior numero si dice egualmente Fronde e Frondi. - V. Infrondarsi, Rinfronzire. Onde al suo lume non mi può far ombra Poggio, nè muro mai, nè FRONDA verde . Dant. rim. L'altra, che stava in piè, colse duo FRONDI, E d'esse una ghirlanda si faceva . - Le quali eran di FRON-DE spampanate . Ninf. Fies. Saltando di FROK-DA in FRONDA come uccelletto. Filoc.

SI. FRONDA; per met. Piccola parte di checche sia. Senza aver preso, o pigliare del suo amore FRONDA, o fiore, o frutto. Bocc. nov. Che l'amorosa FRONDE di radice Di bene altro ben tira, Dant. rim.

§ 2. Fronda: dicesi anche da' Botanici Quel tronco proprio delle felci, il quale cresce a guisa di una foglia, sulla quale è si-

tuata la fruttificazione.

FRONDEGGIANTE: add. d'ogni g Che produce frondi, Coperto di frondi. S'alcun giammai tra FRONDEGGIANTI rive Puro vide stagnar liquido argento. Tass. Gerus.

FRONDEGGIARE: v. a. Frondescere. Produrre, o.Far frondi, Frondire. Voc. Cr. FRONDETTA: s. f. Dim. Di Fronda. Tenere vetticciuole di frondi d'arbori, molli FRONDETTE . Pallad.

FRONDIFERO, RA: add. Frondifer. Che genera e produce frondi. Erba FRONDI-FERA. Cresc. Pare che in questa piaggia non sia nè arbore, nè pianta frondifera. Com. Purg.

FRONDIRE: v. n. Frondescere . Produrre, e far fronde. E ogni dì, fino che FRON-DISCANO, coltivare e innacquare. Pallad. Lo verdicare, FRONDIRE, siorire e fruttare maggiore ancora dimostroe. Com. Par.

FRONDITO, TA: add. da Frondire; Pien di fronde. Infra la primavera, Che vien presente, Frescamente cost frondita, Ciascuno invita, d'aver gioja intera. Rim. ant.

FRONDOSO, SA: add. Frondosus. Che ha frondi. Nel terreno spesso porrai le viti

valorose e FRONDOSE. Pallad.
FRONDURA: s. m. Frondes. Moltitudine di frondi. Gli augelli fanno sbaldore dentro dalla FRONDURA, cantando in lor maniera. Rim. ant.

FRONDUTO, TA: add. Frondosus. Pien di fronde; Fronzuto. O dattero FRONDUTO Palma del paradiso diliziano. Tav. Rit. E per le braccia vidi, che legando La stava ad un cipresso alto e FRONDUTO. Bern. Orl.

FRONTALE: s. m. Frontale. Ornamento che si mette sopra la fronte; e armadura della fronte. Ruggier che giunse il Re sopra'l FRONTALE, Lui, e la rocca, e le fusa trabocca. Bern. Orl. FRONTALE in capo, o ghirlanda d'oro. Band. ant. - V. Benduccio.

S I. FRONTALE: T. de' Brigliaj, Cavallerizzi ec. Quella parte della briglia ch'è sotto gli orecchi del cavallo e passa per la fronte, e per esso passa la testiera, e sguancia, e 'l soggolo. § 2. Frontale: per Paliotto da altare. Portò

a donare al Papa, ec. paramenti pontificali con un FRONTALE, ovvero paliotto da altare mo'to grande. Serd. stor.

FRONTALE: add. d'ogni g. e s. Apparte nente alla fronte. Vena frontale dicesi Quella

vena apparente che si prolunga dalla sonunità della fronte fino al principio del naso. Voc.

Dis. Seni FRONTALI. Cocch.

FRONTE: s. f. Frons. Parte anteriore della faccia sopra le ciglia. — V. Affrontare, Raffrontare, Confrontare, Frontiera, Frontespizio.

FRONTE spaziosa; grande, alta, candida, crepa, rugosa. — Se per ogni volta che elle a
queste così fatte novelle attendono, nascesse
loro un corno nella fronte. Bocc. nov. Gli
occhi e la fronte con sembiante umano Baciolle. Petr. Avvertasi che sebbene dalla maggior parte de' regolati scrittori non s' usi Fronte del genere maschile, pure oltre averlo usato
il Caro nell' Encide, e'l Castiglione nell' Egloghe, si trova ancora in altri Scrittori di buona lingua, ed in ben cinque luoghi della Bellamano di Giusto Conti. Nel fronte porto
scritti i mici pensieri. — Di tante maraviglie
è il fronte adorno, ec.

§ 1. Per tutto il capo. E quella fronte che ha'l pel così nero, è Azzolino. - Simonide, Agatone, e altri piue Greci che già di lauro

ornar la fronte. Dant.

§ 2. FRONTE: per Tutto il volto; ed in questo significato ha gli aggiunti di Liela, allegra, sicura, serena, vergognosa, ardita, turbata, dura, e perlinace, riverente e smorta, ec. A me si conviene di guardare l'onestà mia, sicchà io coll'altre possa andare a fronte scoperla. Una fera m' apparve da man destra Con fronte umana da far arder Giove. — Quand' io veggio dal ciel scender l'aurora, Colla fronte di rose, ec. Petr. Risposi lui con vergognosa fronte. — Alto terrà lungo tempo le fronte. Dant. Inf. Fronte carrica di pensieri. — Leggersi nella fronte il cuore, o mostrare il cuor nella fronte.

§ 3. Abbassar la fronte: vale Vergognarsi; Onde Con la fronte bassa, vale Vergo-

gnosamente.

- § 4. Per la parte d'ayanti di cosa inanimata; onde s'è formata la voce Frontespizio. E colà dove imperial palagio L'augusta fronte invér le nubi inalza. Red. Ditir. Nella fronte portan segnato quello che esse dentro dal lor seno nascoso tengono. Bocc. concl. cioè: Nel titolo o argomento; e parla quivi delle sue novelle. Non vi si murò più innanzi che quelle mura della fronte del prato. G. Vill.
- § 5. Fronte d'un esercito, d'una schiera, e simile: La linea di soldati che è dalla parte d'avanti dell'esercito, della schiera, ec. Assalir il nemico in fronte. La folta schiera, ec. Ch' ha di numero par la fronte e i fianchi. Alam. Colt.
- § 6. Alla FRONTE, A FRONTE, Da FRONTE: posti avverb. Contra. A rincontro, A dirimpetto, e si usa sovente a modo di preposizione.

Vidi a fronte alla mia comora in un' altra dimorar duc donne, – Stando apparecchiato alla fronte de' suoi avversarj, M. Vill.

S 7. Mostrar la frente: vale Stare al posto; Difendere il posto contra chicchessia; Stare a tu per tu; Coraggiosamente contrastare. Quivi non è chi gli mostri la frente, Bern, Orl.

S 8. Far FRONTE: quasi lo stesso che Mo-

strar la fronte; Opporsi.

§ 9. FRONTE invetriata, FRONTE incallita, FRONTE di meretrice: si dice d'Uomo sfrontato, e che non teme vergogna. Bisogna qui far cuore e FRONTE invetriata, e dar del bnono, e fare sì ch' io lo plachi. Cecch. Spir. Hai tu ora una fronte così incallita, che nullu a tai rimproveri pare a te di dover cambiarti nel viso, Segner. Pred.

S 10. A FRONTE a FRONTE: vale Rincontro l'uno all'altro; L'uno rimpetto all'altro.

S 11. A prima FRONTE: vale A prima giunta; A prima vista.

Stare a rincontro, a dirimpetto, e figur. Stare

a competenza,

§ 13. A FRONTE scoperta: che anche si dice Afaccia scoperta: Maniera con che s'accenna il non aver vergogna, rimorso, o timore di checchè sia.

§ 14. Onde Andare a FRONTE scoperta: vale Senza temer di vergogna; Aver buona

fama.

§ 15. Tener fronte, o fronte scoperta: vale lo stesso. Se'l nome tuo nel mondo tegna

FRONTE . Dant. Inf.

FRONTEGGIARE: v. a. Andare, Stare, Essere a fronte, o su'confini. Siede Peschiera bello e forte arnese Da fronteggia Bresciani. e Bergamaschi. Dant. Inf. E di verso il Danubio l'Austria che la fronteggia da mezzogiorno. - Cominciò subito, e con molta sollecitudine a restaurare le forze del regno, ec. visitare le città che fronteggiavano coi suoi nimici. Stor. Eur.

FRONTEGGIATO, TA: add. da Fronteg-

FRONTEGGIATO, TA: add. da Fronteggiare. Armati da tale usbergo, FRONTEGOLATI da tale scudo tanti eroi, ec. Pros.

FRONTESPICIO, e FRONTESPIZIO. -

V. Frontispizio. Voc. Dis.

FRONTEZZUOLO: s. m. Testa piccola. Pataff.

FRONTICHINATO: add. m. Chinato dalla

fronte, Che sta colla fronte china, ed a capo basso. Bocc. Tes.

FRONTICINA: s. f dim. di Fronte; Fronte piccola. Lo unguento si distenda sopra la FRONTICINA, salvi gli archettini delle ciglia del bambolo. Libr. cur. febbr.

FRONTIERA; s. f. Propugnaculum. Luogo

tro Stato. Alla città di Cambragio alla PRON-TIERA del reame di Francia. G. Vill. Con tutta questa cavalleria stava alle frontiere

de' suoi nemici . M. Vill.

S 1. Per Fila, e prima parte dell'esercito. La prima frontiera si riculde: i sezzai che dovieno soccorrere, furono spaventati. Liv. M. E quando insieme s'incontran le schiere, È l'ana e l'altra di petto si danno, Mal va per quel che sono alle frontiene. Bern. Orl.

§ 2. Per Faccinta. Da quella porta, con seguendo la detta PRONTIRRA e linea di mu-

ro . G. Vill.

FRONTIERO, RA: add. Audax. Sfrontato, Ardito, Frontoso. Lui seguitava raon-TIMBO e gagliardo Federigo secondo. Bocc.

FRONTISPIZIO, e FRONTESPIZIO: s. m. Fastigium. Quel membro d'architettura, fatto in forma d'arco, o coll'angolo nella parte superiore che si pone in fronte, e sopra a porte e a finestre o simile, per difenderle dall' acqua. Vaghi FRONTISPIZI e gentili. - Parte di quel fuoco s'appicco alle logge dinanzi al tempio; la fiamma s'avvento all'acquile di legname antico che reg-gevano il frontispizio. Tac. Dav. Per non vedere con tanto cordoglio disfatte le mura, ec. caduti i palchi dorati, rovinati gli stipiti, i frontespizi e le cornici marmoree. Gal. Sist. Siccome dal nobile, FRONTISPIZIO si fa ragione della fabbrica, così col principio ben s'accordano l'altre parti. Salvin. Pros. T.

S. FRONTESPIZIO: Libri frons. Prima faccia del libro, ove ne sta scritto il titolo. Le rendo grazie pel favore che mi ha fatto col mandarmi il frontispizio del libro del padre Savonarola, il quale vuol essere un libro utilissimo. Red. lett. Nella cui prima carta, o FRONTESPIZIO che è opra d'intaglio d'acqua forte, stampato è'l Tempo col crivello in

mano. Buon. Fier.

FRONTISTA: s. m. T. Legale, Idraulico, ec. Colui che ha possessioni lungo un fiume. Dicesi anche in forza d' add. Possessori

FRONTISTE.

FRONTONE: s. m. Voce dell'uso. Piastra di ferro, o simile, che mettesi ne' cammini per rimandar il calore, o per riparo del muro dalle attività del fuoco.

S I. FRONTONE, O Sola: T. di Marineria. Pezzo di legno intagliato che ricigne superiormente i castelli in tutta la loro larghezza.

§ 2. Frontom: diconsi parimente Quegli appoggi di balaustrate, che ricingono il castello di prua situati l'une rimpetto all'altro da prua a poppa-

ne confini di alcuno dominio, a fronte d'al- cuni Scrittori come accer di Fronte, Gran fronte .

> FRONTOSO, SA: add. Audax. Sfrontato, Ardito. L'avaro è pronto a domandare, e tardo a dare, FRONTOSO a negare, ec. Quest. Filos.

> FRONZIRE: v. n. Frondescere . Frondire. Con simile oro FRONZISCE la verga. Virg.

Eneid.

FRÒNZA. - V. e di Fronda.

FRONZOLO: s. m. Voce dell'uso. Gale, e Modi caricati ed eccessivi nel vestire, ed in qualunque lusso e specialmente da donna. FRONZOLO da Fronza, Fronde. Bise. Vaga Salvin. ec.

S 1. Per met. dicesi ancora Delle composizioni, o d'altro che sia soverchiamente abbellito. Ve lo mando però senz' alcun vezzo. Sen vada senza FRORZOLI, ma schietto.

Fag. rim.

§ 2. Fronzolo: è anche il Nome d'una specie di castagno, il cui frutto riesce di buona qualità, ma più piccolo del Marrone. - V. Ca-

FRONZUTO, TA: add. Frondosus. Che ha molte fronde. FRONZUTO par che esprima più che Frondoso, cioè Maggior foltezza di fronde. Ghirlande di FRONZUTA quercia . Amet. Il FRONzuto bosco. Sannazz. Ella puole esser simigliata ad adornato arbore FRONZUTO. G. Vill.

S. Vale anche Folto, Ombroso per molti alberi frondosi. Giardini di varie piante FRONzuтi. Восс. nov. E il detto Iddio in forma feminile in un FRONZOTO bosco affigurai.

Amor. Vis.

FROSONE, FRUSONE: s. m. Ossifragus. Coccothraustes. Uccello quasi nel colore simile al fringuello, col becco assai più grosso. Il frosone detto mattugio è macchiato di nero e giallo sotto la gola, ed ha il petto vinato. Frusom anco, E fringuelli furono presi al varco. Bellinc. son.

S. FROSONE di Virginia : - V. Cardinale. FROTTA, s. f. e FROTTO: s. m. Turba. Moltitudine di gente insieme; Quantità. Poi venta maggior frotte di Romani. Franc. Sacch. rim. Aver dietro la frotta. Ar. sat.

§ 1. Andare in FROTTA: Lo stesso che Andare a schiere. Per fargli dispiacer ne van-no in frotta. Bern. Orl.

§ 2. Per Turma e Squadra di soldati. Una FROTTA di balestrieri. Morell. Dodici FROTTE di cavalli, e un fiore di fanti. Tac. Dav. § 3. Per Frottola. Veramente da'più antichi

poeti così fatte poesie erano chiamate FROT-TE , e non frottole . Red. annot. Ditir.

FRÒTTOLA: s. m. Canzone in baja, composta di versi di sette, di otto e di nove sil-§ 3. FRONTONE: si troya anche usato da al- labe; onde talora si prende anche Per tutto ciò che dicesi in burla, come le facezie, le | baje, il motteggiare e simili. Erasi determinato che ad ogni modo si rispondesse, ma alcuni volevano in FROTTOLA. Varch. Ercol. Evoi satiri lasciate tante frottole e tanti riboboli. Red. Ditir.

S. Far FROTTOLE: vale Frottolare. V. FROTTOLARE: v. n. Fabulas facere. Fare, Comporre frottole o favole. Novellare, che è proprio de' Toscani, racconture e scriver novelle, come il frottolare, di far frottole, o favole, come anticamente, così ancora oggi si chiamano le commedie. Varch. Ercol.

S. Per Dir baje; Burlare. Non FROTTOLAR,

che tu gli hai traballati. Pataff.

FROTTOLISSIMA: s. f. sup. di Frottola. Voce concepita nel modo che si è detto alla voce Casissimo, e da non usarsi in altra maniera . Red.

FRUCARE: v. a. Frugare, forse così detto per la rima. Tu fruca, lu fruca Là in quella buca. Buon. Tanc.

FRUCIANDOLO: s. m. Frugone. V. Libra il primo un fruciandolo da forno, Tengon gli altri di braccia almen due pale. Ner. Samin.

FRUCONE: s. m. Percossa; Frugone. V.

Ciriff. Calv.
FRUGACCHIAMENTO: s. m. L'atto di frugacchiare. FRUGACCHIAMENTS medicinali.

Tratt. segr. cos. donn.

FRUGACCHIARE: v. a. Frequentativo di Frugare; ma il suo significato diminuisce Quando uno attende a frugacchiare, Sul buono appunto la furia gli cala. Cas. rim.

FRUGAGLIA: s. f. Voce bassa dell'uso.

Pesce cotto e marinato.

FRUGALE: add. d'ogni g. Voce dell'uso.

Parco, Sobrio, e dicesi del vitto o simili. FRUGALITA, FRUGALITADE, FRUGALITATE: s. f. Voc. Lat. Frugalitas. Moderanza nel vivere, Parcità, Lodando la rav-GALITÀ, e l'astinenzia che è contraria alla golosità. But. Purg

FRUGALMÈNTE: avv. Con frugalità, In

modo frugale. Voce di regola,

: FRUGARE : v. a. Percontari . Andar tentando con hastone o altro simile in luogo riposto, volg. Rugare. - V. Stuzzicare. FRU-GANDO in quelle parti dove sapeva che i pesi si nascondevano. Bocc. nov.

S 1. Figur. Cercare con ansietà e con bramosla. Si diede a frugare e soffregarsi in-

torno a molti. Dav. Acc.

S 2. Per Istimolare e spingere avanti percuotendo leggierniente di punta con bastone, o pungolo come gli asini, e simili bestie, o

eol gomito. Gulat. Corra a FAUGARTI poi quasi toro caduto il popolaccio. Dav. Acc. Lo FRUGA sì che alfin la ciurma arriva. Malm.

§ 3. Per met. Incitare. Ed io cui nuova sete ancor FRUGAYA, Di fuor taceva. Dant.

§ 4. Talvolta vale Pungere, Gastigare. La rigida giustizia che mi FRUGA Tragge cagion del luogo ov' io peccai. Dant. Inf. cioè Mi

nunge e mi gastiga.

S 5. E detto della Coscienza, vale Rimordere, Rimproverare, Esser punto. Ma egli raveato dalla coscienza dell' assassinata provincia e altre colpe, aveva voluto ricoprirle col concitargli quest' odio . Tac. Dav. ann.

FRUGATA: s. f. L'atto del frugare. Noi abbiam sempre in punto le ramate Con esse diam si gran FROGATA, Che ogni uccel facciamo spasimare. Cant. Carn. FRUGATO, TA: add. da Frugare.

FRUGATÒJO: s. m. Strumento da frugare. FRUGATOJO da pesci. - Col FRUGATOJO in mano Che torna colla moglie pescatrice. Buon.

S. Faugatojo: dicesi anche per traslato Una specie di tenta. Faugatos, candele minuge.

Red. cons.

FRUGATORE: s.m. Che fruga . - V. Stuzzicatore. Sole le 'ndovine, le lisciatrici, le mediche, e i frugatori che lor piacciono le fanno non cortesi ma prodighe. Lab. Qui

in senso metaforico, vile e poco onesto.
FRUGIFERO, RA: add. dal Lat. Frugifer. Che produce e dona le biade; Fruttifero. Io ti prego per codesta tua frugifera destra, per l' allegre cirimonie delle biade, ec. soccorri alla appassionata anima della tua supplice Psiche. Fir. As.

FRUGILEGO, GA: add. Voc. Lat. Frugilegus. Che raccoglie frutti, ed è per lo più Aggiunto che gli Scrittori Naturali danno agli uccelli che si ciban di biade, detti anche Fru-

FRUGIVORO, RA: add. Frugivorus. Che si ciba solamente di biade, ed altri frutti della terra. Osservandosi agli altri animali essere per costante abitudine, ec. distinti in

FRUGNOLARE, FRUGNOLATORE, FRU-GNOLO, FRUGNOLONE. - V. Frugnuolare,

Frugnuolatore, ec. FRUGNUOLARE: v. a. Laterna aucupari. Mettere il lume del frugnuolo davanti la vista dell' uccello, pesce, o chicchessia per abba-gliarlo. E anche l'andare alla caccia col frugnolo. Per la selva ognun s'adatti, FRUGNO-LANDO, ramattando, Grossa preda riportando. Buon. Tanc.

S. Per simil. dicesi anche del Fare lo stesso meitando con parole. E tuttavia ni frugano I che si fa col frugunolo, con lanterna, o altro

hume ad uomo. Che la guardia incontrolla, fermolla e parenolo, cercolla e ricercolla, nè nulla proibito le trovò. Buon. Fier. Fau-GNOLIAMO un po' queste civette. Fag. Com. FRUGNUOLATÒRE, e FRUGNOLATÒ-

RE . s. m. Che frugiuola.

FRUGNUÒLO, e FRUGNÒLO: s. m. Laterna venatoria. Specie di lanterna, o di fanale che s' alluma in tempo di notte per uc-cellare, o per pescare. La lucerna che v'è dentro chiamasi Testa o Botta. Faugnuolo è storpiamento della voce Fornuolo. Red. Or. Tosc. Del PRUGNUOL s'alcun di voi Piglia spasso, Muova il passo, E ne venga dietro a noi. Buon. Tanc.

S 1. Andare a FRUGNUOLO: vale Andare alla pesea, o alla caccia col frugnuolo.

2. Figur. Andar attorno di notte.

§ 3. Entrare, o insaccare nel frugnolo, vale Andare in collera. - V. Collera. Cost a credenza insacca nel frugnolo. Malin.

§ 4. Talora vale Innamorarsi. \ FRUGNUOLONE, e FRUGNOLONE: s. m. Frugnuolo grande. Di state il sole ne'suoi quartieri non può col frugnolone aver l'ingresso. Malm. Qui è detto metaf. e burlescamente.

FRUGOLARE: v. a. Frequentativo di Fru-

gare. Voc. Cr.

FRUGOLATO, TA: add: da Frugolare. Nel Pataffio si trova usato in forza di sost. come ben avverte il Vocabolario della Crusca, ma ce ne lascia indovinare il significato. E

respice non ha il FRUGOLATO. FRUGOLETTO: s. m. Frugolino. Red. rim. FRUGOLINO: s. m. Dim. di Frugolo. V. FRUGOLO: s. m. Voce forse corrotta da Folgore. Cosa che frugola; e dicesi per lo più de' fanciullini che non istanno mai fermi. Nè si potette dal fetor difendere, Benche corresse, che pareva un frogolo. Ciriff. Calv. Io mi pensai, tu fussi un FRUGOLO. Cecch. Corr. In compagnia de' nugoli E di quei fieri FRUGOLI Che lor scappan dal seno Quando apron l'uscio il tuono ed il baleno. Ricci, rim. Ma quel frugor del figlio di Laerte Lo fe' tosto sbucar. Jac. Sold. Sat.

FRUGONE: s. m. Lignum acutum. Pezzo di legno o di bastone rotto, ed ogni altro or-

digno simile, atto a frugare.

S. Per Percossa, o pugno dato di punta. Alcuna volta frugoni che si sentica le corazze sfondare. Morg. Scappellotti, FRUGONI

e punzon danno. Buon. Fier.

FRUIRE: v. n. Voc. Lat. Frui. Godere. Possiede e fruisce le cose più ottime del padre. Esp. Salm. Essi deono poter fruire quello che essi amano. Bemb. As. Parendoci ogni volta che noi fruiamo e possediamo gli occhi, TRUIRE e possedere l' animo. Gelli. Tratt. de eolori degli occhi.

S. Dante disse Faut in forza di sost. per Fruizione. Che nel dolco FBUI Liete faceva l'anime conserte.

FRUIZIONE: s. f. voc. Lat, Fruitio. Il fruire; Godimento. Or questa FRUIZIONE beatifica, e questo gioire sempiterno, ec. Sal-vin. disc. - V. Visione. Niuna via può, ec. introdurci alla cognizione e FRUIZIONE, delle bellezze invisibili. Varch. Ercol. FRULIA: s. f. - V. Frullo.

FRULLANO, NA : add. In T. d' Agricoltura. Aggiunto di Falce, Falce grande, o Falce fienaja con cui si segano l'erbe che crescono nelle terre a seme o sulle stoppie, e'l fieno ne' prati.

FRULLANTE: add. d'ogni g. Che frulla, Che romoreggia come gli uccelli nel volare. E più frullante, che non son le starne.

Lasc. Stregh.

FRULLARE: v. n. Si dice del romoreggiare che fa il sasso violentemente tirato per giare che la il sasso viocenti di volatili l'aria, o di quel romore che fanno i volatili di mosconi il volando coll' ale volando. I quali (mosconi) volando fanno ronzìo per l'aria col faulla dell'ali. Sag. nat. esp.

S 1. Per lo Forte soffiar de' venti . Per la marina salvatica e brulla, Infino a essa fu la nostra via Col vento che di là più drit-

to FRULLA. Dittam.

§ 2. Farla FRULLARE: vale Guidare una faccenda di propria autorità, o con violenza.

§ 3. Far FRULLAR uno: vale Violentemente

spingerlo a operare.

§ 4. FRULLARE: propriamente è il Romore che fa il frullone girando e rigirando; onde suol dirsi per traslato. Al tale la gli frul-LA; il cervello gli frulla; Colui è un frullono, per dire il cervello gli frulla come fa il frullone.

§ 5. FRULLARE: per Girare, Muoversi, e andar attorno. A voi ch' eri avvezzata a spasseggiar sulle pianelle in bilico, ec. pur converrà frullare dove bisogni, e uscir digat-

ta mogia. Baldov. Dram.

§ 6. FRULLARE: pur figur. nell' istesso sign. di Girare uso il Redi in una lettera . I miei dolori, ec. in quest' ora che scrivo, FRULLAno, ed imperversano e fanno il diavolo a quattro.

§ 7. FRULLARE: v. a. Girare, Muover in giro, e così dicesi : FRULLARE la cioccolata ;

FRULLINO: s. m. Cosa da poco. Quel primo si spurgo si forte, ec. disse'l mio duca: ve' quel ch'egli ha fatto, ec. i suoi non son frullin ma giubilei. Lor. Med.. Beon.

S 1. FRULLINO: T. de' Carrozzieri, ec. Specie di mulinello attaceato agli sportelli delle carrozze e simili, che gira per comodo del

passanano del cristallo. - V. Carrozziere,

Ferratura delle carrozze.

§ 2. FRULLINO: dicesi anche Un piecolo arnese di legno, con che si frulla la cioccolata e simili.

FRULLO, s. m. FRULLA: s. f. Dicesi del Romore che fanno le starne levando il

volo . Voc. Cr.

S. Per Niente; Cosa di pochissimo momento. Il vestir bianco non rileva un fruito, Se'l cuore è nero. Frauc. Sacch. rim. Minuzie e sottigliezze le quali non montano una fruilla. Varch. Ercol. Non lo stimo una fruilla. Fag. com.

FRULLONCINO: s. m. Voce dell'uso,

dim. di Frullone, in sign. di Calesso.

FRULLONE: s. m. Cribrum farinarium. Ordigno di legname a guisa di cassone, dove per mezzo d' un burattello di stamigna, scosso dal girar d' una ruota dentata, si cerne la farina dalla crusca; forse così detto dal romore che fa la ruota nel girare.

S 1. Lingua di FRULLONE: dicesi di Chi parla salti, o a intoppi, come è il romore che

fa il frullone . Min. Malm.

§ 2, FRULLONE: specie di Calesso, o Legno scoperto su quattro ruote, diverso dal Landò per essere più piccoli i sedili dalla parte de' cavalli. Lo svimer, il cuppe, il frullone, lo sterzo, la poltroncella, ec. Fag. com. Quand' ecco di cavalli odo un fruscio, Di mute, di carrozze e di frulloni, Di popol sollevato un mormorio. Fag. rim.

§ 3. FRULLONE: specie di Mulinello che serve di trastullo a' ragazzi. Il correr che fanno i ragazzi al FRULLONE, e alla quintana con

una canna. Bellin.

FRUMENTACEO, CEA: add. T. Botanico. Dicesi delle piante che producono spighe ed hanno quache simiglianza col frumento. Alcuni dicono Frumentario. La ruggine danneggia più dell'altre le piante FRUMENTACEE.

FRUMENTACEI frutti a cercali

FRUMENTACEI frutti o cercali.
FRUMENTALE: add. d'ogni g. Frumentalis. T. de' Naturalisti. Aggiunto d'una Specie di pietra naturalmente scolpita in figure

di fromento e semi di legumi.

FRUMENTARIO, RIA: add. Frumentarius. Appartenente a frumento, o che produce frumento. Terre frumentarie, e di molto frutto, ec. Bemb. stor. Misura frumentaria. Car. lett. Piante culmifere o frumentaria.

FRUMENTIÈRE: s. m. Frumentator. Colui che porta i viveri negli eserciti. Nel ritorno s' andava a pericolo manifesto, essendo i FRUMENTIERI carichi e pochi. Tac. Day. stor.

FRUMENTO: s. m. Frumentum. Grano. Il frumento talvolta si trasmuta in segale, e la segale nel frumento, Cresc.

S. Sotto il nome di Frumento si comprende anche generalmente ogn'altro seme di pianta cereale o graminea, atto a far pane, ovvero polenta, come l'orzo, la segale, il miglio, la seggina, il panico, ec. Conduceva spesso in Barletta bestiami, PRUMENTI, ec. Guicc. stor.

FRUMENTÒSO, SA: add. Frumenti ferax. Fertile di frumento. La razza mia traggo dalla Sicilia frumentosa. Buon. Fier.

FRUMMIARE: v. n. Vagari. Vagare. B in dileguo spesso va frummiando. Pataff. FRUSCIARE: v. a. Saccora. N. i. a. I.

FRUSCIARE: v. a. Seccare, Nojare, Im-

portunare. Salvin. Teocr. Idill.

S. Per Frugare; Soffregarsi qua e la cercando curiosamente. Ma ancor di notte andando attorno frusciano, E com' anguillo serpeggiando sgusciano, E il naso ove ficcar

buco non lasciano. Fag. rim.

FRUSCIO: s. m. Fragor. Frastuono, Romore, Fracasso che fanno diverse persone insieme col muoversi facendo strepito. Quand'ecco di cavalli odo un fruscio, Di mute di carrozze e di frulloni, Di popol sollevato un mormorio. Fag. rim. Che saltellar, che giostre, che fruscio, Che giocare alle spinte e a'sorgozzoni! Bellin. Bucch. Cerbiatto tenero timido, che ad ogni foglia mossa dal vento o da fruscio di ramarro, che scappi dalla macchia, tremi e palpiti. Salvin. pr. T.

FRUSCO: s. m. Festuca. Dicesi a Que' fuscelluzzi secchi che sono su per gli alberi. E purgar prima quelle viti d'ogni viticcio e

FRUSCO superfluo. Pallad. Febbr.

FRUSCOLARE: v. a. Voce bassa. Rifrustare, Cercare con diligenza minutamente; e dicesi anche Rifruscolare. Red. Voc. Ar.

FRUSCOLO: s. m. Festuca. Lo stesso che Frusco, Fuscello. E anche si pone intorno al cotognato i piccoli fruscou divisi e rotti, perchè, ec. se elle s'appiccheranno in erba o in fruscolo o in altro luogo, ec. non è altro da fare, se non che in quello (le api) si ricevano. Cresc.

FRUSONE. - V. Frosone.

FRUSSI, e FRUSSO: s. m. Sorta di giuoco, lo stesso che oggi dicesi Primiera. V. – Il frussi ci è ch'è giuoco maladetto. Cant. Carn.

S 1. Per Una parte di detto giuoco, quando le quattro carte che si danno, sono del medesimo seme. Tira a te, tu hai frusso di cuori. Cecch. Dot. Faccia gioco; io scarto; e io ho frussi. Monigl. Dr. - V. Primiera. Meglio era che venuto qui non fussi, Che tu hai scontro il tuo ventuno in frussi. Ciriff. Calv. qui figur. e vale: Hai avuto il tuo conto.

§ 2. Stare a FRUSSI: vale Cercar di far

trussi. Stare a rrossi a primiera, e dire, a j voi. Bern. rim.

FRUSTA: s. f. Lorum. Sferza, Ferza. Non però vo che dismetti la tua frusta, frate, usare. Fr. Jac. T.

S. FRUSTA: per Ispecie di gastigo infame che avviene quando dalla Giustizia si frustano i malfattori. Dar la FRUSTA.

FRUSTAGNO: s. m. Sorta di tela bambagina che da una parte appare spinata. Buon.

FRUSTAMATTONI : s. m. Ociosus. Si dice Colni che giornalmente va in una casa o bottega, e non vi spende mai un soldo o non vi porta utile alcuno; Perdigiorno, Pancaccierc. Cost la mira ad alto avendo messa, A' suoi frustamattoni un di ricorso, Bramar dice una grazia, ec. Malm. FRUSTANEAMENTE: avv. In modo fru-

statorio. Fag. rim.

FRUSTARE: v. a. Flagellare. Battere e percuotere con frusta o sferza. Elli raustavano i cittadini che avevano misfatto al mo-

do di Grecia. Tes. Br.

S 1. Parlandosi di malfattori, puniti colla frusta dalla giustizia, si dice anche Scopare. Condannato che per tutta la terra frustato sosse, e poi appiccato per la gola. Bocc. noy. Elli frustavano i cittadini che avevano misfatto . Tes. Br.

S 2. Farsi PRUSTARE: Vale Farsi burlare per qualche scempiataggine, o azione fatta a

sproposito.

§ 3. Per Andar vagando, e cercando. Perchè elli andò frustando tutto'l mondo. Tes. Br.

§ 4. Per Logorare, Consumare, ma si dice più propriamente de' vestimenti. I piè ti fru-ETERAL poi tutti quanti, Seguendola fra' sas-

si e fra le spine. Bern. Orl. FRUSTATO, TA: add. da Frustare. Giuliano fu menato, frustato, scannato a L.

Vitellio, Tac. Day. stor.

S. Per Ingannato, Frustrato. Gli ambasciadori, ec. PRUSTATI della loro intenzione, si partirono malcontenti di corte. M. Vill. cioè Fallita e svanita la loro intenzione.

FRUSTATORE: s. m. Flagellator . Colui che dà la frusta. Alla man destra vidi nuova pietra, Nuovi tormenti, e nuovi frustatori.

FRUSTATÒRIO, RIA: add. Dicesi di Cose da riuscire inutile, e di niun profitto . Fru-STATORIE sono tutte quelle cose che da ragioni probabili non sono sostenute . Gal. sist. Ed io sarei stimato anch' un Marforio A consentire a un atto frustatorio. Malin.

S. FRUSTATORIA: anche in forza di sost. T. Ecclesiastico. Tassa che si paga da chi ha obbligo di far celebrare messe, particolarmen-

te quotidiane in qualche Chiesa.

FRUSTATURA; s. f. Flagollatto . Astratto di Frustato, L' atto del frustare, Staffilatura. Voc. Cr.

FRU

FRUSTINO: s. m. Voce dell'uso. dim. di Frusta, e propriamente Quell' accia, o simile che è annodata alla frusta per farla scop-

FRÙSTO: s. m. Frustum. Pezzuolo. Se ne caggiono i pomi, ricidi un rrusto della sua radice, e siccalo in mezzo dello stipite. Pallad. Marz.

S. A FRUSTO a FRUSTO: posto avverb. vale A Pezzo a pezzo, A boccone a boccone, e dicesi di Pane, cacio, e simili. Mendicando sua vita a frusto a prusto. Daut. Par.

FRUSTO, TA: add. Quasi consumato, le goro, e si dice più comunemente di panni.

S 1. Dicesi pure di Chi è spiantato . Agh oppressi da' debiti e falliti, A' FRUSTI a' mal condotti e consumati. Cant. Caru.

§ 2. Per met. Menar femmina FRUSTA : Yale Prender per moglie una donna da cui non si speri aver più figliuoli. Rimanesse poi l'uomo indarno di non potere aver più figliuoli da che la femmina fosse PRUSTA. M. Aldobr.

§ 3. Medaglia PRUSTA: T. degli Antiquarj. Medaglia consumata in modo che a mala pena

se ne possono dicifferare i caratteri.

FRUSTONE: s. m. accr. di Frusta. Con la man' destra ei ruota un suo flagello Che dà. morte ec., Tanto va sotto terra, quel PRU-STONE Fortig. Ricc.

FRÙSTRA: avv. Latino che oggidì non s' userebbe, e vale Invano, Indarno. Se non ciascun disio sarebbe frustra. Dant. Par.

FRUSTRANEO, NEA: Add. Inutile, Vano, ed è T. pedantesco fuor dello stile de' Curiali. Avete intrapreso un viaggio FRUSTRANEO da Milano huc usque. Fag. com.

S. Obbligo FRUSTANEO: dicesi di un Debito

che non è creato. Fag. com. FRUSTRARE: v. a. Frustrari. Render vano, Privare uno di ciò che sperava, o che gli era dovuto. A questo Ebreo non mancano difensori, che siccome hanno frustrato le molte fatiche, e spese fatte in questa causa dalla detta Mad. ec. Bemb. lett. - V. Fru-

FRUSTRATO, TA: add. Frustratus. In gannato, Deluso, Defraudato, Fraudato, Schernito . - V. Gabbato, Scacciato. Onde il conte e la compagna frustrata del loro intendimento, si partì di là, e andossene nella Marca. - E FRUSTRATI della loro corrotta intenzione, mal contenti, e poco avanzati si tornarono in loro paese. M. Vill. FRUTICE: s. in. Frutex. Arbusto, o Ster-

po; e dicesi delle piante che tengono il mezzo fra gli arbori e l'erbe, le quali mettono dalle radici più rampolli non molto alti, e durano

assai tempo! tali sono il Lentisco, il Terebinto, li Ramerino. Ricett. Fior. - V. Botanica

FRUTICELLO: } s. m. dim. di Frutice I FRUTICETTO: Botanici dicono Suffrutice. E'un fruticetto, secondo Dioscoride, che ha in cima un capolino piccolo, ec. - Melanthio, seguita il Ricettario, è un' erbetta, Dioscoride, ec. cioè piccolo FRUTICELLO, ec. Salvin. Fier. B.

FRUTICOSO, SA: add. T. de' Naturalisti. Che è a foggia di frutice, cioè Con un fusto solo che si dirama. Argento nativo FRUTICOSO.

Gab. Fis. Miniera FRUTICOSA. Targ.

FRÙTTA, e FRÙTTE: s. f. Lo stesso che Frutto, ma usato solamente nel numero del più. - V. Frutto, ed i suoi derivati Fruttajolo, Fruttare, ec.

FRUTTAGLIA: s. f. Voce bassa dell'uso. Ogni genere di frutti. La nespola, la sorba, e la fruttaglia Si matura col tempo e colla paglia.

FRUTTAJOLA, e FRUTTAJUOLA: s. f. usato pure in forza d'add. Colei che vende le fruita. Nel mezzo del quadro, ec. sono donne FRUTTAJUOLE in atto di vendere a due frati b.anchi alcune zucche. Bald. Dec.

S. FAUTTAJUOLA: dicesi anche di Femmina che è amante, o mangiatrice di frutti. Sono

golosissime FRUTTAJUOLE. Libr. cur. malatt. FRUTTAJOLO, e FRUTTAJUOLO: s. m. Colui che fa professione di vender la frutta. Stanno intorno a' frutasjuoli per avere simili frutte anco di mezzo verno. Tratt. segr. cos.

FRUTTARE: v. n. e talora a. Fructum edere. Far frutto. Tra gli lazzi sorbi si disconvien fruttare il dolce fico. - Ond'egli avvien che un medesimo legno econdo specie meglio e peggio frutta. - E frutta sempre, e mai non perde foglia. Dant. Inf. Lo fave in ogni aria abitabile nascono e PRUT-TANO. Cresc. Allora le terre affangarono si, che più anni appresso quasi non fruttarono. G. Vill.

S 1. Per met Produrre, Giovare, Esser utile. Ma se le mie parole esser den seme, Che PRETTI infamia al traditor, ch' io rodo. Dant. Inf. E quanto che all' anima poco FRUT-TISSE, pure nello stremo fe' testamento M. Vill. E PRUTTAN più di qualunque abbadia.

Fortig. Ricciard.
\$ 2 FRUTTARE: v. a. Excolere. Coltivare. Cascuno PRUTTAVA la sua terra in pace. Libr. Maccab. Questo povero uomo, cc. molto si studierebbe di fauttaria bene . Fior. S.

FRUTTARE: s. m. Voc antiq. Albero che produce frutti, che anche dicesi Frutto, Al-

tagliare la vigna e gli alberi e fruttari, e tolse i tini, ec. Cron. Ner. Strin.

FRUTTATA: s. f. Vivanda di frutte intrise; e per simil. Fecce stemperate, come chi patisce di flusso. Con le natiche alzate, e'l capo basso, Ora d'uve, e di fichi e di mellone Sparger una FRUTTATA. Maur. rim. FRUTTATO, TA: add. da Fruttare, Che

ha frutti, o alberi fruttiferi. Voc. Cr.

FRUTTERELLA: s. f. Dim. di Frutta . Pensato di presentargli le sdolcinate FRUT-TERELLE del mio vile e non coltivato cerve!laccio . Alle

FRUTTEVOLE: add. d' ogni g. Fructifer. Profittevole, Che fa frutto, Fruttifero L' unmo semplice che abbandona il FRUTTEVOLE e grazioso utile, per lo vano diletto, e senza frutto . Fav. Es. E campi tanti buoni, e si fruttevoli, quanto trovassi in altra parte mai . Dittam.

FRUTTICELLO: s. m. Piccolo frutto, Frut-

terella. Sannaz. lett.

FRUTTIERA: s f. Vaso da frutti, per servire come l'altro vasellame da tavola. Bucheri di mille ragioni, ec. bicchieri, fruttiere piatti , ec. Bellin. Buch.

FRUTTIFERO, RA: Voc. Lat. add. Fructifer. Che fa frutto, Fecondo, Fertile, Fruttuoso. Erano queste piagge, ec d'alberiffut-TIFERI piene . Bocc. nov. Discesono al piano paese d' India ch' era fruttifero . - La terra fruttifera e di buon sito. Pallad. - V. Botanica, Albero, Pomifero, Nocifero, ec.

S. In vece di Salutifero. Erano gli anni della FRUTTIFERA Incarnazion del Figliuol di Dio al numero pervenuti di mille trecento quarantotto. Bocc. Quattro cose debbono es sere nella lemosina, acciocche ella sia FRUT-TIFERA, e accettevole a Dio. Tratt. Cons.

FRUTTIFEROSO, SA: add. Frugifer. Fruttifero. Come arbore, quando è frutti-PEROSA . Rim. ant.

FRUTTIFICANTE: add. d'ogni g. Fructifer . Che fruttifica . L' arbore infruttuoso si dee tagliare, acciocche non occupi la terra vanamente, e'l luogo toglia a un fruttifi-CANTE e buono. Cavalc. Med. Spir. E la terra apparente riarsa aver perduto l'umore

FRUTTIFICARE: v. n. Fructificare. Far frutto, Fruttare. Male FRUTTIFICA quell' albero il quale mai non fiorisce. Arrigh. Cosè ciascuna vite fruttificuent nel suo stato. Pallad. La terra vi perde alcuna volta La sua virtude, e FRUTTIFICA male. Dittam.

S. Per met. Produrre un buon effetto; Recare qualche vantaggio. Il nono effetto di questa acqua si è, che fa fruttificar l'ani-ma, come l'acqua la terra. Cavalc. Med. bero pomilero. Fece disfare la casa, ec. c. ouor. S. Paglo dice che solo Iddio può far.

FRUTTIFICARE il seme del verbo suo. Id. Frutt. 1

FRUTTIFICATO, TA: add. da Fruttificare. FRUTTIFICAZIONE: s. f. Fructificatio. Il fruttificare. E per contrario certe piante congiunte ad altre impediscono la lor generazione e FRUTTIFICAZIONE. Cresc. Chi arando lascia tre solchi, fa crudo terreno, iscema li suoi frutti, ed infama la FRUTTIFICAZIONE della terra. Pallad.

S. FRUTTIFICAZIONE: dicesi da' Botanici Quella parte della pianta che termina, ed è consacrata alla generazione, riproduzione e propagazione di una nuova. Otto sono le parti che la compongono, Calice, Corolla, Nettario, Stame, Pistillo, Pericarpio, Seme, Ricettacolo. FRUTTIFICAZIONE disposta a spiga. - V. Fioritura

FRUTTIFICO, CA: add. Fructificus. Fruttisero. Quando la vite, che sola è troppo di lungi, producesse fruttifichi tralci. Cresc. FRUTTIGLIA DI S. IGNAZIO: s. f. T.

del Commercio. Specie di nocciolo tondeggiante e disegnale che ci capita dall' Isole Filippine, e di cui si vantano le virtù medicinali. Chiamasi anche Fava.

FRUTTIVORO: add. T. de' Naturalisti. Aggiunto d' insetto che divora le frutte.

FRUTTO: s. m. che nel numero del più si dice Frutti, ed anche al f. Frutta e Frutte; in generale corrisponde al Lat. Fruges. Tutto ciò che la terra produce per alimento e so-stegno degli uomini ed altri animali, come grani, legumi, erbe, fieno, canapa, lino, ec In questo sign. dicesi quasi sempre Frutti della terra. Quindi è che si dice che la Divozione e solennità delle Rogazioni fu instituita per impetrare le benedizioni del Cielo sopra i

frutti della terra.

S I. FRUTTO: Fructus; pomum. Il prodotto degli alberi, de' frutti, e di alcune pianterelle. FRUTTO allegato, afato, aspro, acerbo, immaturo, annebbiato, non condotto a perfezione. - Frutto dolce, fresco, bello, soave, fatto, maturo, stagionato. - Frutti staterecci, primaticci, serbatoj, come pere, mele, uve, nespole, ec. - Menare, produr frutti.-Cogliere, mondare i frutti. - V. Ammezzire, Guastarsi, Imbozzacchire, Inverminire, Invietire, Allegare, Maturare. E'l maggior sussidio che avessero era l'agresto e le frutte non mature. M. Vill. Viveano quasi come bestie, di frutta e di ghiande. G. Vill. D'odore e di color vincea, ec. frutti, fiori, crbc e frondi. Petr. Il mandorlo è arbore noto, e le sue diversitadi nel frutto sono due. Cresc.

§ 2. FRUTTO: per Entrata, Rendita, Profitto annuale. - V. Usufrutto. Ne di nostra arte ne di altro frutto, che noi d'alcune pos-

sessioni traiamo, avremmo da poter pagar per l'acqua che noi logoriamo. - Si veramente, che ogni frutto, il quale de' predetti miei beni si ricoglierà o trarrà, debba pervenne nella casa del predetto Jacopo. Bocc. nov. e Test. Ma grave usura tanto non si tolle ec. quanto quel frotto che fa il cuor de' monaci sì folle. Dant. Par.

S.3. FRUTTO: figur. significa Il progresso Gli avanzamenti, L' intento di cosa sperata o desiderata; ed anche L'effetto d'una cagione buona o cattiva. Ove nacque colei, che a-vendo in mano Mio cuore, in sul fiorire, e'n sul far FRUTTO È gita al cielo. - Di buon seme mal frutto mieto. Petr. Senza aver preso, o pigliare del suo amore fronda, o fiore, o frutto. Bocc. nov. Virtu diverse esser convengon frutti di principi formali. -Uomini furo accesi di quel caldo Che fa nascere i fiori e i frutti santi. Dant. Par.

§ 4. Far FRUTTO: vale Fruttificare. Cominciera ad attrarre il nutrimento, e da capo

verzicare e far frutto. Cresc.

§ 5. Per met. vale Fare effetto. Perciò se alcuno frutto farà lo mio scrivere, sommo piacere mi fia. Bocc. nov.

§ 6. Dicesi proverb. che Chi coglie il FRUTτο acerbo si pente di averlo guasto, per far intendere che Tutte le cose si debbono fare a suo tempo. Serd. Prov.

§ 7. In prov. Le FRUTTE di frate Alberigo, diconsi Le percosse, come bastonate, pugni, cal ci, ec. E da questo Frutte, in ischerzo, si prende per Ogni sorta di percosse e battiture. Ma mio costume all'oste è dar le frutte Sempre al partir, quando'l conto facciamo. Morg

§ 8. Fautto: pigliasi anche per l'Albero pomifero. Quando troviam che sia imprunato il FRUTTO, vi montiamo a rilento: Cant. Carn.

§ 9. FRUTTO: per Utile, Giovamento, Profitto, Vantaggio. - V. Utile. Come un valent. uomo di corte similemente, e non senza FRUTTO pugnesse d'un ricchissimo mercante la cupidigia. - Nè potendo d' esso comprendere nè intendimento nè frutto alcuno per la loro bisogna. - Del qual potrete ancor per FRUTTO cogliere, ch' a loro non sia sempre ogni cosa da credere. Bocc. nov. I Ghibellini gli gravavano d'incomportabili gravezze, libbre, imposte, e con poco frutto. G. Vill.

§ 10. Per Interesse; Merito che si ritrae da' danari prestati. Quel ch' esso face per cambio o per frutto, Che mercatar è ciò da dicer

tutto. Franc. Bart.

S 11. Per Prole. Il primo FRUTTO che Pagolo avesse, e che egli acquistò de la sua donna, fu una fanciulla femmina. Cron. Morell.

S 12. FRUTTE: ne' conviti s' intende per lo

stesso che il Messo e Servito delle frutte, o il Bellaria de' Latini. Niuna cosa, fuorche le frutte, restando a dar nella cena. Bocc.

§ 13. FRUTTI di mare: diconsi Gli animali marini che rappresentano qualche corpo terrestre, e più comun. si dice dell'Arsella, Telline, Ostriche, e simili produzioni del mare, che son buone a mangiare.

FRUTTUARE. - V. e di Fruttare.

FRUTTUOSAMÈNTE: avv. Fructuose. Con frutto, Con profitto, Utilmente, Profitteyolmente, A gran vantaggio. L' orina dell' asino mischiata collo sterco del porco FRUTTUOSAMEN-TE contasta i vermini . Pallad.

FRUTTUOSISSIMO, MA: add. Sup. di

Fruttuoso .

FRUTTUOSITA, FRUTTUOSITADE, FRUTTUOSITATE: s. f. Fructuositas. Fruttificazione. Qualità di ciò che è fruttuoso. Farai sì che la sterile terra della selva combatterà colla fruttuositade del campo. Pallad.

FRUTTUOSO, SA: add. Fructuosus. Fruttifero; Che dà frutto . - V. Infruttuoso. Selva d'alberi FRUTTUOSI. Cresc. Tua dote sarà l' Isola di Lenno, ec. terre PRUTTUOSE molto.

Ovvid. Pist.

S. Per lo più dicesi di Ciò che è profittevole, che giova, che è utile. Insino a questo dì, siccome da cosa ancora non FRUTTUOSA, di scrivervi mi sono astenuto. Bocc. lett. Pin. Ross. Questa è dannosa, e quella fruttuosa . Laber. FRUTTUOSO ammaestramento . Pas-

FTIRIASI: s. f. Phtyriasis . Grecismo medico. Lo stesso che Morbo pediculare. La

strafizzeca giova alla FTIRIASI.

FU: s. m. Specie d'erba altrimenti detta

Valeriana. - V. Ricett. Fior. FUCATO, TA: Voc. Lat. add. Fucatus. - Finto', Orpellato. Lo servi con tanta ben mascherata amorevolezza, con tanta fucata fede, ec. che egli non dubitava che gli avesse a riuscire un san Panuzio novello. Fir. disc. an.

FUCIACCA: s. f. Voce Fiorentina. Specie di fascia da cignersi intorno al corpo o al capo o da portare a modo di tracolla. La saltazione pirrica si faceva intorno l'ara d' Apollo da giovani vestiti di armi e di balteo, o Fuciacca. - V. Fusciacca.

FUCIGNONE: s. m. Voce forse derivata da Fuco. Nome che i Contadini Toscani danno ad un certo verme bianco e grosso che dan-

neggia le pere. Salvin.

FUCILARE: v. a. Neologismo militare, ce. Uccidere col fucile o archibuso. - V. Archibugiare.

FUCILATA: s. f. Neologismo militare, ec.

Colpo di fucile . - V. Archibusata .

FUCILE: s. m. Igniarium. Piccolo ordiguo

d'acciajo, che dicesi anche Battifuoco, col quale si batte la pietra focaja per trarne faville di fuoco che accendono l' esca. - V. Acciajuolo. Colli fucili delle focaje pietre trag-gono il fuoco. Virg. Eneid. M. Trovò fuci-LE ed esca e legni varj, Onde un gran fuoco in un cantone accese. Malm,

S I. Fucile dell' archibuso : è Quello strumento, sul quale percuotendo la pietra dassi

fuoco al focone di esso.

S 2. Fucile: oggidi si prende per l'Archibuso stesso.

§ 3. Fucile: T. Anatomico.

§ 4. Fucil di mare: Specie di granchio marino. - V. Azzalino. Gab. Fis.

FUCILIÈRE: s. m. Soldato armato di fur-

cile . Accad. Cr. Mess.

FUCINA: s. f. Officina. Luogo dove i fabbri bollono il ferro. Le braccia alla FUCINA indarno muove L' antiquissimo fabbro Siciliano. Petr. Fucina ardente, accesa, affumicata. - Bollente ferro tratto dall' ardente Fu-CINA. Amet. - V. Fabbrica.

§ 1. Fucina: per met. Luogo dove si riducono uomini di mala vita, trattando cose infami e pessime. O fucina d'inganni, o prigion d' ira. Petr. Io ho piuttosto quella per una fucina di diaboliche operazioni, che di

divine. Bocc. nov.

S 2. Fucina infernale: pur per met. vale L'inferno. Sicche tornaro all'infernal fucine.

§ 3. Dicesi figur. che Una cosa è ancor calda della fucina, per far intendere che e nuova nuova, fatta di fresco. Questo sonetto, ec. ancor caldo della fucina, e dirò così, con qualche sbavatura del getto. Ma-

§ 4. FUCINA: in Marineria dicesi Ordigno di ferro appartenente al fabbro, ove adatta il mantice, e fa fuoco per fare i lavori di suo

FUCINATA: s. f. Ingens vis . Sfucinata; Quantità grande di checchessia. Voc. Cr.

FUCITE: s. f. Fucites. T. de' Naturalisti. Pietra cou impressione di fuchi marini. Targ.

FUCO: s. m. Fucus. Pecchione, Ape maggiore dell'altre, ma che consuma, non fa il mele. Seacciano da sè i recui, i quali non le ajutano, e consumano il mele. Cresc.

S. Fuco: Fucus. T. de' Naturalisti. Nome d'una pianta marina portata dall' Oceano, di billissimo color porporino, da cui anticamente cavavasi quel colore onde le donne dipingevansi il volto, e da questo trasse il nome di Fuco il Belletto. Oggidi si è esteso questo nome ad esprimere qualsivoglia vegetabile marino, che è creduto nascere senza seme. E il rosseggiante ruco ancor vi getta. Salvin. Nic.

FÙGA: che gli Antichi pronunziavano e scrivevano FÙGGA: s. f. Fuga. Il fuggire, Fuggita. Fuga impetuosa, precipitosa, subita, frettolosa, secreta, vile, vergognosa. - La FUGA di Nerone. Bocc. lett. E per troppo spronar la FUGA è tarda. Petr. Disposti, ec. di volere anzi morire in battaglia che di morire di fame, che la fuga non avea luogo. G. Vill. Uscire in FUGA. - Piegare alla FUGA. -Fermar la ruga.

S 1. Mettere in FUGA: vale Fugare.

S 2. Andare, Tornare in Fuga, Mettersi o volgersi alla FUGA: vagliono Fuggire, Dare

§ 3. Facilitare ad uno la ruca: vale Dar-

gli il mezzo di fuggire. § 4. Fuga: T. Musicale, vale Quantità di note da ripigliarsi nel suono e nel canto. Veggo l'autore comandar lo stare in tuono, lodare assai i passaggi, e più le rughz. Buon. Fies.

§ 5. Fuga di stanze: vale Quantità di stanze poste in dirittura. Una lunga ruga di stan-

ze . Segn. Mann.

FUGACE: add. d'ogni g. Fugax. Che fugge, Fuggitivo .- V. Fuggiasco. Efugaces' incontra in un bell' uom grande, ec. Buon. Fier. Più comun. usasi al figur. e vale Transitorio, Caduco, Instabile, Passaggiero, Manchevole, Fuggiticcio, Che tosto passa, Che dura poco. O FUGACE dolcezza, o viver lasso. Petr.

FUGACISSIMO, MA: add. Sup. di Fugace. Fugacissimi beni della terra. - Fu-GACISSIMA è la felicità mondana. Fr. Giord.

Pred.

FUGACITA: s. f. Fugacitas. Rattezza della cosa che fugge. Ne potevano meglio gli antichi la fugacità rapidissima del tempo por sotto gli occhi che coll' acqua nelle loro clessidre misurandolo. Salvin. Pros. Tosc.

FUGAMENTO: s. m. Expulsio. L'atto di fugare. Io desiderava d' arricchir per riposo, ma io veggio ch' egli è accrescimento di tribulazioni e di pensieri, e fugamento di quie-

te. Filoc.

FUGARE: v. a. Fugare. Mettere in fuga, Far fuggire, Cacciare . - V. Trafugare . Così degli occhi miei ogni quisquilia Fugò Beatrice col raggio de' suoi, Che vi fulgeva più di mille milia. Dant. Par. E com' el Fuga oscuritate e gelo. Dant. rim. Presa dell' abito suo e delle parole, subita riscotendomi, fugat il sonno

FUGATO, TA: add. da Fugare. Lor. Med.

FUGATORE: verb. m. Fugatore. Che mette in fuga. O sonno piacevolissimo, fugatore delle sollecitudini. Filoc. Giurò pel sole, fu-gator delle tenebre mendaci. Buon. Fier.

FUGATRICE: verb. f. di Fugatore, Che

fuga. O antica madre sollecitissima, PU-GATRICE degli scellerati assalti di Cupido. Filoc

FUGGA: s. f. - V. e scrivi Fuga.

S. Fugga: per Dirittura; onde Prendere o Pigliare una FUGGA, lo stesso che Pigliare una dirittura, Seguitar ostinatamente lo stesso tenore. Prendono una rucca, e pertinacemente il loro errore difendendo, dicono che quello, che dicono della significazione di tutti sogni, è vero. Passav. FUGGENTE: add. d'ogni g. Fugiens. Che

fugge. Fuggenti animali. - Fuggente le liti. - Sonata con trombe la ritratta della caccia dietro a' fuggenti, si schiero l'oste de' Fiorentini. G. Vill. qui in forza di sost. - V.

Fuggitivo.

S. Per Transitorio, Fugace. - V. Fuggentissimo.

FUGGENTISSIMO, MA: add. sup. di Fug-

S. Per Transitorio . S' ella a questi beni ruc-GENTISSIMI s' affida, ella è tosto abbandonata.

Sen. Pist.

FUGGÈVOLE: add. d' ogni g. Fugax. Fugace, Che trapassa tosto. Splendore di bellezza è repente e veloce, ed è più fuggevolt che non sono i fiori che appajono a primavera. Amm. ant. Egli nel seno d'un' altra giovane lieto trascorre il fuggevole tempo. Fiamm. Anacreonte, a ruota di cocchio che giri paragona il corso di nostra fuggevol vita. Salvin. pr. T.

FUGGIACCHIARE: v. n. Frequentativo di Fuggire: Badare a sfuggirsi l'un l'altro. Più noi non dureremo a FUGGIACCHIARCI scambievolmente pe' sentieri di guerra. Salvin.

FUGGIASCAMENTE: avv. Furtim. Alla sfuggita, Senza fermarsi. Ma sotto gli occhi del padre e del fratello, poco potrò vagheggiarlo e fuggiascamente. - Quille poche volte, ch' io l' ho potuta fuggiascamente mi-rare. Fag. com.

S- Per A modo di fuggiasco; Furtivamente; Di nascosto . I Pitti fuggiascamente quivi raccollisi senza più molestare altrui, ebbero

di grazia potere starsi. Stor. Eur.

FUGGIASCO, SCA: add. Profugus. Sfuggiasco, Fuggitivo. Con questa mandero oggi allo 'nferno Enea Fuggiasco d' Asia. Fior. Ital. Divenuto fuggiasco e povero, ec. s' incontrò in tre eremiti. Stor. Eur.

S 1. Star FUGGIASCO : vale Non si appalesare per timore. Standosi essi dopo cotal misfatto per l'altrui case, e per le chiese

FUGGIASCHI. Varch. stor.

§ 2. Alla fuggiasca: posto avverb. vale Fuggiascamente, Di nascosto. Voc. Cr. FUGGIBILE: add. d' ogni g. Fuggevole Che è da fuggirsi. Secondo che è l'apprensione del conveniente, o vero del FUGGIBILE. But. Par.

FUGGIENTE: add. d'ogni g. Che fugge. Dietro a Siringa corre, ec. ed ella fuggien-Ez il padre implora. Bocc. Amor. Vis.

FUGGIFATICA: s. m. Chi fugge fatica; Pigro. Detto da lui secondo l'uso dell'età sua, e non per forza di rima, come vorrebbono cerli fuggifatiche, sebben per avven-tura nol credono. Dep. Decam. FUGGII.ETTI: add. formato dalle voci

Fuggire e Letto, che vale quanto Amator di fitica, e Schivo di riposo . Salv. inn. Orf. e

su detto di Minerva.

FUGGIMENTO: s. m. Fuga. Il fuggire; Fuga. L'uom dee raccogliere e ritenere il ruggimento del tempo. Sen. Pist. Le quali col latte dien loro amor di virginità, ec. FUGGIMENTO di triste compagnie e cominciamento di contemplare. Tratt. gov. fam. La ragione è discernimento del bene e del male, e comprendimento del bene e fuccimen-To del male. Albert.

S. Fuggimento: T. della Pittura. Lo scortare, o lo sfuggire. Lunga cosa sarebbe a voler raccontare tutte le istorie che egli fece nelle logge, nelle sale, ec. la vaghezza de' paesi, il fuggimento delle prospettive, e mille suoi ordinamenti. Borgh Rip. FUGGIRE: v. n. Fugere. Partirsi, cor-

rendo d'un luogo con prestezza, e per lo più per paura. Mettersi alla fuga, o in fuga, Pigliar la fuga, Scappare, Darla a gambe. Con istudioso passo ruggono. Lab. In niuna altra parte Fuggirono che alla caverna. -Fuggirono in casa. - Ciò era di schifare e FUGGIRE gl' infermi e le cose loro. - Cominciò a fuggire verso'l mare. Bocc. nov. Non d'atra e tempestosa onda marina, Fuggio'n porto giammai stanco nocchiero. - Dinanzi a cui non vale Nasconder, nè fuggia, nè far difesa. Petr. Contastate al diavolo, e fug-GIRÀ da voi. Passav. E fa ruggia le ficre e li pastori . Dant. Inf.

S 1. Ed in sign. n. p. Del palagio uscì, e Fuggissi a casa sua . - Non accorgendosi che la moglie si fuggiva. - Non so perchè il D. avolo si rugga d' Inferno. Bocc. nov.

S 2. Per Mancare o Venir meno; e non che delle cose corporee dicesi ancora delle intellettuali. Fuggendo il tempo - Le pajon gli oc-chi della testa fuggiti - Le fuggi l'animo, e vinta cadde sopra'l battuto - Dove tutti mancati mi fossero, non mi ruggiva la penna Bocc. nov. Cost l' animo mio, che ancor rus-EIVA, Si volse ndietro a rimirar lo passo. Dant. Inf. Comincio a sentire le forze rus-GIEST via . Fiamm. Fuege loro il sungue e la Jorza ... Lab.

5 5. Per Scansare, Schifare. Acciocch' is rugga questo male e peggio. Dant. Inf. In fra questi termini si ragioni, cioè di chi, ec. ruggi perdita, o pericolo, o scorno - Fus-GENDO come la morte i disonesti esempi degl: altri - Che abbiam noi a fare, se non, ec. menarlo in questo capannetto, laddove egi: FUGGE l'acqua? Bocc. nov.

§ 4. Per Partirsi velocemente, e dicesi delle cose inanimate. Siccome la fiamma si suole nella superficie delle cose unte con subito movimento gittare, e quelle leccando, leccate

S 5. Alla sentenza, che dice Un bel morir tutta la vita onora, rispondono coloro, che stimano più il vivere, che tante cavallerie : Un bel ruccin salva la vita ancora, e qui in forza di sost.

§ 6. Per Trafugare, Causare, Nascondere. Chi avea cose rare, o mercanzie, le Fuggia in chiese, e in luoghi di religiosi sicuri. G. Vill. E quindi la ruccino in parte, dove io senia paura d'alcuno potrò dimorare con lei. Bocc. Filoc. Ma arsono in un cofano, ch' io avea fuggito per più sicurtà nel fondaco de' figliuoli di Tieri. Cron. Ner. Strin.

§ 7. Per Rifuggire, Ripararsi, Ridursi in luogo sicuro. Gli inganni del quale da Cicerone scoperti, gli furono cagione di lasciar Roma, e di fuggire in Fiesole. Amet.

§ 8. Far checche sia a fuggi fuggi: vale Farlo alla sfuggita, con poco agio, senza fermarsi. Ho fatto un saluto a Madama, ma a la volée, cioè a rucci rucci. Lor. Panc.

FUGGITA: s. f. Fuga . Fuga repente; Partita. Misono in volta la prima e seconda battaglia de' Franceschi, e massimamente per la fuggita de' Genovesi. G. Vill. Dicevasi volgarmente che di questa ruggità di messer Tarlato messer Giovanni de'Medici avea guadagnato da lui molti danari. Stor. Pist.

S. Fuggita: dicesi anche il Luogo donde si

può fuggire . Voc. Cr.
FUGGITICCIO , CIA : add. Fugitivus .
Oggi comun. dicesi Fuggitivo . E aggiunse queste condizioni alla pace, che egli rendessero i prigioni e i ruggiricci. Petr. nom.

FUGGITIO: oggi Fuggitivo. V. FUGGITIVO , VA : add. Transfuga . Si dice di Chi nascosamente si va con Dio, o rifugge al nimico. Crescendo loro podere d'ogni colletta di gente Latina, fuggitivi dissoluti e paterini. G. Vill. Capo de'ladro-

ni e guida de' fuccitivi soldati. M. Vill. S 1. Per Fugace, Transitorio . Abbandonavano queste cose vane e fuggitive. Mor. S. Greg. Diletti fuggitivi, e ferma noja. Petr. S 2. Per aggiunto di Cosa da esser suggita. Tale amore sempre ti sia ruggiriyo. Libr. Am. Acciocchè de' buoni si pigli esemplo imitativo, e de' rei si pigli esemplo ruggirivo. But. Purg.

FUGGITO, TA: add. da Fuggire.

FUGGITORE: verb. m. Fugitor. Che fugze. La mondana gloria fugge i suoi seguitatori, E seguita i fuggitori. Amm. ant.

FUGGITRICE: s. f. Fugitrix. Che fugge. Conciosiacosachè ella ( la povertà ) sia ec. ruggitrice d'onore, occupatrice di virtù, ec. Filoc.

FUIO, IA: add. Fur. Ladro. Voce antiquata in tutti i suoi significati. Non è ladron,

nè io anima fuia. Dant. Inf.

S 1. Per Scellerato. Messo di Dio anciderà la fuix E quel gigante che con lei delinque. Dant. Purg. Per avarizia Full si trovano tutte. Libr. Am.

§ 2. Fuio: per Oscuro, Celato. Che nulla voglia di sè a te puote esser ruis. Dant. Par. FULCIRE: v. a. Voc. Lat. Folcire. V.

FULGENTE: add. d'ogni g. Fulgens. Rilucente. Poi trasse fuor una fulgente spada. Morg. Un carboncio, ec. riteneva in se un fulgente tanto piacevole e mirabile, che egli risplendeva nelle tenebre. Benv. Cell. Oref.

FULGENTISSIMO, MA: add. sup. di Fulgente. Che intorno a lui, che è come un FULGENTISSIMO Giove, qual piccola Luna s'ag-

giri . Salv. Pr. T.

FULGERE: verbo difettivo. Voc. Lat. Splendere ; Rilucere . Fulgeami già in fronte la corona. Dant. Par. Quello splendore incomprensibile, che fulge in Dio. Fr. Giord. Pred.

FULGIDEZZA: s. f. Fulgor. Luce, Chiarezza, Splendore di una cosa fulgida. Chiaro appare la fulgidezza del suo splendore. Com.

Purg

FULGIDISSIMO, MA: add. sup. di Fulgido. Fulgidissimo serto al crin vezzoso. Red. son. Quel fulgidissimo lume delle scuole moderne Pietro Gassendo, per cosa vera racconta . Red. Ins.

FULGIDITA, FULGIDITADE, e FUL-GIDITATE: s. f. Fulgor. Fulgidezza. Esemplifica la fulgidità di quel lume. Com. Par.

FULGIDO, DA: add. Fulgens. Che spande gran luce; Lucido, Risplendente, Rilucente. Altri sono che dicono, che lo corpo lunare e rulgido come uno specchio. But. Par.

S. Per traslato dicesi anche Delle cose intellettuali e morali. Me ne rallegro, ec. mentre col suo nome hanno dato così ful-GIDO lustro alla loro accademia. Red. lett.

FULGORATO: TA: add. Fulgens. Pieno di fulgore ; Risplendente . Vid' io così più turbe di splendori Fulgorati di su di raggi ardenti . Dant. Par.

FULGORE: s. m. Fulgor. Fulgidezza, Luce, Splendore. Vidi più di mille angeli festanti, Ciascun distinto e di FULCORE e d'arte. Dant. Par. Mostrandositi anco (la luna) per la vicinità grande, quanto l'istesso sole, sa. rebbe il suo fulgore assolutamente intollerabile . Gal. Sist.

FULGURALE: add. d'ogni g. Spettante

a folgore. Gori dif. alf. T.

FÜLGURE: s. m. voc. Lat. Fulgur. - V. e scrivi Folgore. Fulgure è vapore secco ac-

ceso. But. Par.

FULIGGINE: s. f. Fuligo. Filiggine. Quella materia nera che lascia il fummo su pe' cammini. Quegli che netta dalla FULIGGINE il cammino chiamasi Spazzacammino. - La fulia-GINE serve a' nostri artefici per macchiar disegni d'acquerello e per tigner fogli da di-segnarvi sopra. Bald. Voc. dis.

S. Fuliggine : per traslatto detto anche Delle deposizioni de' fluidi che scorrono nel corpo animale. Fummosità e ruliggini della massa

sanguigna. Red. cons.

FULIGGINOSO, SA: add. Fuliginosus. Pien di fuliggine. Questo fu il primo amorche di lei nacque, E di Vulcan fuligginoso

sposo. Buon. Fier.

S 1. Fuliccinoso; vale anche Che è della natura della fuliggine, ed è aggiunto di vapore denso, esalazione e simili. Nella fusione de' metalli esala molto vapore fuligginoso che s' attacca alle pareti della fornace, e forma ciò che chiamasi litargirio.

§ 2. Fuliccinoso: per Simile alla filiggine per la leggerezza, e per il colore. Ocra Fu-LIGGINOSA. - Manganese effluvio FULIGGINOSO,

sulfureo. Cocch.

FULMINANTE: add. d'ogni g. Fulminator. Che fulmina. Non so se fulminato, o FULMINANTE, Vibra il fiero gigante Contra'l nemico ciel fiamme di sdegno. Guar. l'ast. fid. pr.

§ 1. FULMINANTE : Fulminans. Dicesi di Cosa che fulmina, o fa esplosione e romore simile

a quello del tuono.

S 2. Onde i Chimici danno il nome d' Oro FULMINANTE ad una Preparazione d'oro, la quale gettata nel fuoco, cagiona un grande strepito come quello del tuono. - V. Polvere fulminante.

§ 3. Polvere FULMINANTE: dicesi Una com posizione di tre parti di nitro, due parti di sale di tartaro, ed una di zolfo. Il divario che passa tra questa polvere e quella da fuoco, consiste in ciò che produce il suo effetto all'ingiù, come pure l'oro fulminante, laddove la polvere d'archibugio agisce quasi in giro e principalmente all'insù.

FULMINANTE: s. f. T. del giuoco dell'ombre. La spadiglia o sia l'asso di spada o

picche, detto così perchè è la carta supe-

riore che ammazza tutte l'altre.

FULMINARE: v. a. Fulminare. Percuoter col fulmine. Ed e' nel Po da Giove FULMI-NATO cadde. Tes. Br. Furono da Dio percossi e fulminati. Passav. O cielo, o Dei, perchè soffrir questi empj, Fulminan poi le torri e i vostri tempj? Tas. Ger.

S 1. Figur. vale Percuotere coll'artiglierie. I Svizzeri andavano con tanta ferocia a percuotere nelle palle FULMINATE dall'artiglierie de' Francesi, ec. Guicc. Stor.

S 2. Per simil. vale anche Sbuffare, Alte-

rarsi fuor di misura: Voc. Cr.

§ 3. Per met. Sentenziare condannando, e dicesi oggidi per lo più Delle scomuniche, perchè sempre a giusa di fulmine son da temersi. Nel detto anno del mese d'Aprile, si fermò la pace fra Papa Urbano V. (che tanto vogliosamente e tanto aspramente avea FULMI-NATE le sentenze contro messer Bernabò ) F. Vill. Prego non fulminassero pene alle parole . Tac. Dav. ann. È fulminata contra di

me spaventosa sentenza. Fag. com.
FULMINATO, TA: add. da Fulminare.
FULMINATÒRE: verb. m. Fulminator. Che fulmina. Uno de' Titani, ec. cacciato da Giove rulminatore, fu ricevuto nel seno della sua madre terra. Salvin. pros. Tosc. FULMINATRICE: femm. di Fulminatore.

Abbia tutte pronte d'intorno ad ogni suo cenno le legioni fulminatrici. Segn. Pred. FULMINAZIONE: s. f. Fulminatio. L' atto

por cui una persona o una cosa è fulminata. Quasi a dire che poco dura cotale superbia, ch' ella s'attrita per temporale infortunio, o jer la comune fulminazione, che hae di suo ordine. Com. Inf.

S. FULMINAZIONE: T. de' Canonisti . Denunziazione di alcuna cosa, fatta in pubblico colle debite solennità. Fino ad esser proceduto alla FULMINAZIONE di censure ecclesiastiche. Cas.

Impr.

§ 2. FULMINAZIONE: da' Chimici dicesi pro-

priamente Detonazione. V.

FULMINE: s. m. Fulmen. La saetta che vien dal Cielo, detta dagli Antichi Sactta, Folgore. - V. Meteore infiammabili, Benedetta, Folgore · Qual istordito e stupido gratore. Poich' è passato il fulmine, si leva Di la, dove, ec. Ar. Fur.

FULMINEO, NEA: add. Fulmineus. Lo stesso che Fulminante. Celer ministro del FUL-

MINEO strale. - Nuda avea in man quella ful-BINEA spada. Ar. Fur. FULMINOSO, SA: add. Fulmineus. Fulminante, Fulminoso. Nella fumesa fucina di Vulcan parve d'entrare e prender, ec. spada ardente e FULMINOSA. Menz son.

\* FULVIDO. - V. e di Fulgido.

FULVO, VA: add. Voc. Lat. Fulvus. Colore simile a quello del Leone, dell' oro o della rena. Nè al tutto neri, ne al tutto gialli, ma fulvi, come lo colore della penna del grifone. But. Inf.

FUMACCHIO, e FUMMACCHIO: s. m. Suffitus. Fummigazione, Susorno. Voc. Cr.

§ 1. Per Fummajolo . Voc. Cr.

S 2. FUMACCHI: chiamasi nel Volterrano certe Putizze bollenti e bituminose che si trovano in alcuni luoghi, così dette dalla specie di fumo, che da esse sollevasi. - V. Bulicame.

FUMAJUOLO, FUMMAJUOLO, e FUM-MAJOLO: s. m. Caminus Fumarius. Rocca del cammino che esce dal tetto, per la quale esala il fummo. Nella quale (Vinegia) rovinarono infiniti FUMMAJUOLI che ve ne avea assai. G. Vill.

§ 1. Fumajoro: propriamente dicesi di Legnuzzo o carbon mal cotto, che per non essere intieramente affocato tra l'altra brace fa fumo

Voc. Cr.

§ 2. Per met. Poco cibo e lunga dieta non lascia troppo fummare il FUMMAJUOL della testa. Trat. gov. fam. Modo troppo basso per tenerne verun conto.

FUMALE: s. m. Fanale d'un porto. Ed il FUMALE e'l porto anche guastaro. Pucci Centil. - V. e di Fanale.

FUMALE: add. d'ogni g. Di fumo. Segn.

FUMANTE, e FUMMANTE: add. d'ogni g. Fumans. Che fumma. Quello alquanto FUMMANTE, Nascoso sotto la cenere Mi cosse la mano palpante. Amet. Sciolgo il collo FUMANTE, e levo il morso. Bern. Orl.

S. FUMANTE: in forza di sost. per Fuoco, in sign. di Famiglia. E oltre a ciò ordinarono e distribuirono tra i cittadini la gabella de'

FUMANTI. M. Vill.

FUMARE, c FUMMARE: v. n. Fumare Far fumo; Mandar fumo. - V. Esalare. Che FUMAN come destra man bagnata il verno. Dant.

§ 1. Per Ardere, Essere incendiato. Per li cui assediamenti degli animi, infinite città cadute ed arse ne FUMANO. Fiamm. La tua patria gentil per tutto fuma, La strazia il ferro, e'l fuoco la consuma. Bern. Orl.

§ 2. Per simil. dicesi anche Dell'effetto dell' ira, del furore. Gli due giganti intendendo tali parole, FUMMANO per lo viso come stizzoni ardenti di fuoco. Tay. Rit. Onde si dice di chi è in collera. Ella gli FUMA, cioè L'ira gli esala per essere accesa. Voc. Cr.

§ 3. Per semplicemente Esalare, Syaporare. La quale acqua è vaporosa, e incontanents FUMMA e vapora alle sue radici. Cresc.

§ 4. Fumare: in sign. a. s'usa oggi parlando

di Chi prende tabacco in fumo. - V. Pipa. L' un per la piaga e l'altro per la bocca FUMMAVAN forte, e'l fummo s' incontrava.

Dant. Inf.

§ 5. Pur per simil, l'uso Dante in due diversi modi da non imitarsi. Nel petto troppo disir non fuma. Purg. cioè Non sorge, Non s' accende. La mente che qui luce, in terra rumma. Par. In terra rumma, cioè giù nel mondo è oscura e tenebrosa come fummo. But. ivi.

FUMATA, e FUMMATA: s. f. Segno, Contrassegno: Cenno fatto col fumo. Voc. Cr.

FUMEA, e FUMMEA: s. f. Fumo, e i Vapori che manda lo stomaco al cerebro. Si de'usare appresso che l'ha bevuto, di mangiar mele cotogne e mele dolci, ec. e tutte cose che le fummée avvallano. M. Aldobr. O fondata di ferro, ch' entro a' forni nel colatojo separò del fuoco la fummes. Salvin.

Nic. Al.

FUMEGGIARE: v. a. Sfumare, Far degradare il colorito confondendo dolcemente gli scuri colle mezze tinte, e queste col chiaro. Inventò egli il modo di FUMEGGIAR le figure col diminuir l'ombre e gli scuri in guisa, che ad una maravigliosa unione e accordamento tengono congiunto un gran rilievo. Bald. Dec. Giorgione aveva veduto alcune cose di mano di Lionardo (da Vinci) molto FUMEGGIATE, e cacciate terribilmente di scuro; e questa maniera gli piacque tanto, ec. Vasar.

FUMEO, MEA: add. Che sa di fummo, Che è simile al fummo. Infiamma, porta odor

FUMMED fugace. Salv. Nic. ter.

FUMICANTE, e FUMMICANTE: add. d'ogni g. Fumigans. Che fummica, o che affumica. Turno porta fuoco con pece colla fummicante fiaccola. Virg. Eneid.

FUMICARE, e FUMMICARE: v. n. Fumigare. Far fummo, Mandar fummo. E non ardiva, veggendolo molto rumicane, appressarlosi alla bocca. Franc. Sacch. nov. Vedevano le lampane ardenti, e'l suono della tromba, e'l monte che FUMMICAVA. Annot. Evang. Vedrebbe le case e i pedazzi, e ru-MICARE i cammini. Magal. lett.

S 1. Fumicabe: v. a. Affumicare. Toglie, ec. barbe di silio, e unghie di capra e pu-MICALE in sulla brasca. Pallad

2. FUMMICARE il noso . - V. Naso FUMICAZIONE, e FUMMICAZIONE. -

V. Fumigazione.

FUMICOSO, e FUMMICOSO, SA: add. Fummoso, Fumido, Fummifero. Stufe, bagni caldi, da fummo; e da questo dichiamo luogo tufato, basso, rummicoso. Salvin. Fier. B.

FUMIDO, DA: add. Fumosus. Voc. poet.

lo stesso che Fumoso. Sopra l'asin Silen, ecq. Marcido sembra, sonnacchioso, e gravido, Le luci ha di vin rosse, enfiate e PUMIDEL Poliz. St. Ardenti e FUMIDI monti dove Vulcan bollendo insolfasi . Sannaz. Egl.

FUMIFERO, e FUMMIFERO, RA: add Che fa fummo, Che fummica. Versan le vene

le fumifere acque. Dant. rim.

FUMIGAZIONE, e FUMMIGAZIONE. s. f. Il fummicar leggiermente, e'l fumo stesso. Lo impiastro di questo letame porge alcuna umidità colla sua rummigazione alle lor carni. Cresc.

S. Fumigazione : dicesi anche Il dare il

fummo a una cosa . Voc. Cr.

FUMIGIO, e FUMMIGIO: s. m. Suffitus. L' atto di ardere un liquore o qualche cosa molto odorosa per ispargerne il famo, Fummigazione, Suffumigio. Falle un FUMMIGIO con penne di piviere . Libr. cur. malatt.

FUMIGNIVOMENTISSIMOTREMENDO: add. da Fumus, ignis vomens, tremendus. Tremendo perche vomita fumo e fuoco ; e fit detto del Tartaro, ma non è voce da usarsi se non per giuoco . Sacc. Rim.

FUMMACCHIO, FUMMAJUOLO, FUM-MANTE, FUMMARE, FUMMICARE, ee. ec. - V. Fumacchio, Fumajuolo, Fumare, ea.

FUMMOSTERNO. - V. Fumosterno. FUMO: s. 10. Fumus. Vapore che esala per lo più da materie che abbruciano, o che son calde. - V. Fuliggine, Esalazione, Vapore, Affumicare, Suffumicare, Suffumigio, Fumajuolo, Fumata, ec. Fumo denso, negro, oscuro, sulfureo, crasso, fetido, grave, torbido, leggiero, sottile, tenus. - Levarsi, generarsi il FUMO. - Ed ecco а росо а росо farsi un гимо: - Fимо соme notte oscuro . - Dal rummo fuoco s' argomenta. Dant. Purg. Egli è che dinanzi io imbiancai miei veli col solfo, e poi la teg-ghiuzza sopra la quale sparto l'avea, perche il rommo ricevessero, io la misi sotto quella scala.- Poichà ec. sfogato fu alquanto il FUMMO, guardando dentro, vide colui il quale starnutito avea. Bocc. nov. Il nutrimento che è nella detta corteccia, si parte da esso, a se risolve in rumo per la virtu e caldo del sole. Cresc. La vita nostra è un vapore di ru-mo, che poco dura e tosto sparisce. Passav. Altra medicina bisognava a riducere costualla via diritta, che suono di campane o rum-Mo di candele. M. Vill.

§ 1. Fumo: per Ogni altro vapore e esa-

lazione. Della quale il runo, al capo salendo

al celabro, nuoce. Cresc.

\$ 2. Per Esalazion paludosa, Alito terrestre. - V. Effluvio, Evaporazione, Nebbia. Se'l FUMO del pantan nol ti nasconde . Dant. Inf S 5. Femo: per met. l'uso Dante in sign. di Oscurità, e quasi come di Nebbia che offusca l'animo; ma non è da imitarsi. Portando dentro accidioso FUMMO, cioè oscurità d' accidia, la quale fa l'uomo oscuro. But ivi. Ond'esce il fummo che'l tuo raggio vizia. Dant. par.

S 4. Fummo: parlando de vini generosi si dice la lor Forza e Gagliardia. Egli è buon greca, Imbottalo per te, ch'io vo'l trebbiano, Che non ha tanto rumo, ed è più sano. Bellinc. son. Infino che non son posati que' FUMI del vino, ec. non conoscono l'ebbrietà loro. Circ. Gell.

§ 5. Fummo: per Superbia, Fasto, Vanagloria. Vantandosi di loro cuore e ardire, col fummo della vittoria sanza contasto si fermarono. M. Vill. Ma se volesse che Dio principalmente fosse l'onorato, e anch'egli ne vorrebbe un poco di fummo, sarebbe veniale. Tratt. pecc. mort. Per questo misero FUMMO si levano a volere essere rettori. Franc. Sacch. Op. div. Tanto eri altiero, superbo, insolente, Ora il tuo fumo, e'l tuo rigoglio è rotto. Bern. Orl.

§ 6. Onde Aver FUMMO: vale Aver super-

bia, albagia, alterigia. Voc. Cr.

S 7. Fumo: per Sentore, Indizio. E se pur vuoi macchiar la tua onestà, sieno le cagioni almen tali, ch' elleno non ti arrechino doppia vergogna, ma te ne scusino in cospetto di tutti coloro che avesser mai fumo de' tuoi portamenti . Fir. nov,

S 8. Fumo: talora vale Un minimo che, Niente, come Fumo di ragione, ec. Molto si è rimutato che sino a iersera non n'ha mai

voluto sentir FUMO. Fir. Trin.

S 9. Fumo delle miniere della terra e si-mili: vale Vapore, Alito, Esalazione. Secondo la varia tintura che possono dar loro i fumi de' minerali vicini. Sagg. nat. Esp. Imbevuto di varie tinte e leggierissimi fumi di diverse miniere, come di rosso antimonio o di vivo e verde vetriolo. Magal. lett.

§ 10. Convertirsi in Fumo, Andare in Fu-Mo, e simili : vagliono Svanire, Dileguarsi. La scusa fu benignamente ricevuta e accettata la proferta, la qual feciono che si converti in FUMMO. M. Vill. Nel quarto mese la creatura morì, e tutto andò in fumo. Tac. Dav.

§ 11. In prov. Manco rumo, e più brace: e vale Meno apparenza e più sostanza. Quando la roba scema e cresce i titoli, manco

FUMO e più brace. Cecch. Servig.

§ 12. Pure in prov. Molto FUMO e poco arrosto: e vale Molta apparenza e poca so-

stanza. - V. Arrosto § 3.

§ 13. Per mostrare quanto sia grande l'amor della patria, si dice proverb. Il fummo della patria riluce più che l'altrui fuoco Serd.

FUMMOSÈLLO, e FUMOSÈLLO, LA: add. dim. di Fummoso in sign. di Altiero, Superbo. A vergona di più d'un fumosello Che non sel cava, (il cappello) o passa rit. to . Fag. rim.

FUMOSÈTTO, e FUMMOSÈTTO, TA. add. Fummosello. V. Allor più non sarai sì FUMOSETTA; Nè col tuo viso arcigno inferocito Mi darai più quella continua stretta,

Fortig. Ricciard.

FUMOSISSIMO, e FUMMOSISSIMO, MA: add. sup. di Fummoso . Vasi di vetro pieni di generosissimo vino di Chianti, e di altro vino fumosissimo di Napoli e di Sicilia.

Red. Vip.

FUMMOSITÀ, FUMOSITÀ, e FUMMO SITADE, e FUMMOSITATE: s. f. Fumositas. Vaporosità, Esalazione fummosa. Ha 'il comino ) virtù diurelica e di sottigliare la fummosità. - Le galle si fanno spesse volte intorno alle giunture, e spesse volte per accidente e per fummosità di letame. - L'acqua vecchia di cisterna prende male fumosi. TADI dalla terra per troppo lungo dimoro, che v'ha fatto. Tes. Br. Rugghiamenti di ventositade e fummositade alla testa e alla fronte . M. Aldobr.

FUMÒSO, e FUMMÒSO, SA: add. Fumosus. Che ha fummo. Si puniscono gli iracondi in un aere caliginoso e rumoso per due cagioni. Com. purg. Perch' elle ( le piante ) hanno bisogno di molto spirito ru-Moso e libero. Cresc. Chi più brama il color che l'ambra e l'auro, Rappresenti nel vin Fu-

Moso, altero, ec. Alam. Colt. § 1. Per Altiero, Superbo, Albagioso, Che presume di sè più che alla sua condizione non parrebbe che si richiedesse; quasi che salgano al capo di lui i fumi della superbia. O sciocchezza degli uomini, i quali tanto stimano l'andar colle trombe innanzi, ec. o matti fummosi . - Chiamano onore esser congiunti co' prosontuosi, arroganti e fummosi. Agn. Pandolf.

S 2. Fumoso: si dice anche al vino nobile e generoso che ha del fummo. Salvin.

Buon. Fier.

§ 3. Fumoso: si dice anche di Coloro che hanno de'fumi dalla crapula che si dicon, salire alla testa, e de' vapori del vino che è duro a digerire. Fummosi e ben pasciuti, e

lonzi, e grulli. Buon. Fier.

FUMOSTERNO, e FUMMOSTERNO: s. m. Fumaria officinalis. Sorta d'erba amarissima che cresce comun. ne' campi, e giova a purificar il sangue. Chiamasi anche Piè di gallina. Erba calderugia e da' Contadini Fumasterre. Lo fumosterno è nel novero delle medicine benedette. Volg. Mes. Il FUMMOSTER-Ne è erba assai conosciuta, la quale è con

detta imperciocchè è generata da alcuna grossa

fumosità della terra. Cresc.

s. m. Restio. Colui che FUNAJO: **FUNAJÒLO:** fa o vende funi. Croni-FUNAJUOLO: chett. d'amar. - V. Traina, Trenelle, ec. e la Tavola dell' arti.

FUNAMBOLO: s. m. Ballatore sulla corda. Danzatori sulla corda detti funamboli. Doni

Mus. - V. Ballatore . S. FUNAME: s. m. Voce dell' uso . Nome collettivo che comprende tutte le specie di funi. I lanciaj vendono i canapi ed altri FUNAMI

grossi, spaghi e funicine sottili. FUNATA: s. f. Vinctorum manus. Molti

legati ad una fune. Tiravano al detto giardino le funate de' congiunti che aspettavano fuori e per terra.

S. Fare una FUNATA: vale Fare molti prigioni. E perchè ognun dormiva come un tasso La donna fece farne una funata E con-dursegli a' piedi a baciar basso. Malm.

FUNDITORE: s. m. Voc. Lat. Funditor. Soldato armato di frombola, Fonditore. Siccome già negli eserciti antichi de' Romani i FUNDITORI ed oggidì ne' moderni gli archibusieri attaccano le scaramucce. Disc. Calc.

FUNE: s. f. Funis. Corda per lo più di canapa. - V. Corda, Cordone, Ritorta, Stramba, Funajolo. Fune grossa, lunga, forte. -Racconciar le funi vecchie e far delle nuove . Cresc. Accomandato ben l'un de' capi della FUNE a un forte bronco, ec. per quella si collò nella grotta. Bocc. nov.

S 1 Nel numero del meno s'usa ancheda' Poeti nel g. m. E'l fune avvolto Era alla man che avario e neve avanza. Petr. son.

 Quando a checchessia manca alcuna cosa per terminar sua faccenda; dicesi in modo bas-

Un po' più di fune.

§ 3. Attaccarsi, o Appiccarsi alle Funi del Cielo: prov. che vale Far capitale di cosa che si crede che possa giovare per debole e remota ch' ella sia. Ricorrere per disperazione a cose anche nocive e impossibili, che pur si dice. Appiccarsi, o attaccarsi a' rasoj.

\$ 4. Per Tormento che si dà per gastigo, o per far confessare ai delinquenti; Colla, Corda. Ma certa differenzia e certo segno Fa, ch' un merta il baston, l'altro la fune. Bern.

Orl.

§ 5. Stare in sulla fune: figur. vale Aspettare con grandissimo desiderio, o struggimento; Star coll'animo dubbioso, o sospeso. - V. Corda. Ansi siò in sulla fune: or andiamo tosto Lasc. Pinz.

§ 6. Confessar senza duol di FUNE: vale

Dire i fatti suoi alla prima.

S 7. Dar FUNE : vale Lasciar correre la fune. Dar la FUNE, vale Tormentar con fune, Collare .

FUNEBRE: add. d'ogni g. Funebris. Funerale, Funerco. Orazione. FUNEBRE. - Sopra a FUNEBRE letto. Bocc. vit. Dant. Bara FUNEBRE Giunse a splendor di torchi e di facelle. Ar.

FUNERALE: s. m. Funus . Mortorio . Pompe di mortorio. - V. Esequie. Voc. Cr.

FUNERALE: add. d'ogni g. Funebris. Attenente a morto, o a mortorio. Con funeral pompa di cera e di canti alla Chiesa, ec. n' era portato. Bocc. Introd. Mandati ad esecuzione tutti gli uffi j funerali. Bocc. Lah. Mi condusse a udire un' orazione funerale. Lor. Pane, lett. Magal.

FUNEREO, REA: add. Funereus. Funerale. Funereo rogo, Petr. cap. Funereo spet-

tacolo, Fir. As.

S. Indice FUNEREO: per Quel che dicesi oggidi con grecismo particolare Necrologio. Nel diligentissimo indice Funereo dei Cerusici Parigini. Cocch. dise.

FUNESTARE: v. a. Neologismo usato assai propriamente da molti in sign. di Attristare con narrazioni funeste, o con atti capaci di

turbar la pace o l'allegria.

FUNESTISSIMO, MA: add. sup. di Funesto. Funestissimo annunzio. Segn. Pred.

FUNESTO, STA: add. Funestus. Dicesi di cose appartenenti a morte o a funerale; Lugubre, Luttuoso, Ferale, Mortifero, Malinconico. Subito ricoperse quel bel viso Dal colpo, a chi l'attende, agro e funesto. Petr. cap. Funesto augurio. Fiamm.

S. Funesto: per Doloroso, Amaro. A compassione aver di quel dolente, Cui vedea far così funesto pianto. Bocc. Amor. Vis.

FUNGACCIO: s. m. T. Contadinesco. Sorta di veccia che cresce in ogni luogo senza coltura e che si spande molto in poco tempo.

FUNGAJA: s. f. Luogo ferace di funghi. I funghi non si trovano facilmente come non s' è discoperta la fungaja. Salv. Buon.

S 1. Figur. Abbondanza, Fertilità facilissima di checche sia. Or vedete che fungaja di cose si trova in questo maestro barbiere? Salvin. disc.

S. 2. Pietra Fungaja: Specie di pietra detta latinamente da' Naturalisti, Fungifer lapis ; ed è una sostanza calcaria, la quale bagnata e non esposta all'aria aperta, in pochi giorni produce funghi. Gab. Fis.

FUNGATO: add. Voce usata solamente in questa frase proverb. e contadiuesca. Anno FUNGATO anno tribolato, detto così perchè l'abbondanza de'funghi è indizio di cattiva raccolta, ed anche perchè sogliono andare attorno molte malattie.

FUNGIFORME: add, d'ogni g. Fungiformis, T. de' Naturalisti. Che e conformato a

maniera di fungo. Stalagmite fungiforme.

Gab. Fis.

FUNGITE: s. f. Fungites. T. de' Naturalisti. Pietrificazione spuria, o sia pietra figurata che imita il fungo. Alcuni dicono anche

FUNGO: f. m. Fungus. Escremento della terra e d'alcuni alberi, prodotto quasi a guisa di pianta per soprabbondante umidità e calor di Sole; e siccome sono diverse specie, hanno anche diversi nomi, e altri servono per cibo e altri per altri usi. L'Agarico, il Boleto, l'Uovolo, la Bubbola, il Campignuolo, la Cocolla, il Gallinaccio, il Ghezzo, e Porcino, il Gielone, il Grumato, la Lingua, la Muffa, il Pratajuolo, il Prugnuolo, la Vescia, son tutti funghi diversi, e alcuni di più maniere, de' quali, come accade di molti frutti, è diverso pure il nome non che da provincia a provincia, ma da luogo a luogo. - V. Botanica, Fungo. E sono ghiotta cosa i funghi. Sen. Pist.

S 1. Chiamasi rungo malefico, e rungo di rischio Il fungo velenoso, di malvagia qualità.

§ 2. Fungo di rischio: proverb. dicesi Di cosa che sia pericolosa il fidarsene.

§ 3. Far le nozze co' fungui: vale Far le spese con eccedente risparmio.

§ 4. Dicesi comun. Prima di poter far la tal cosa, prima d'arrivare al tal giorno, posson nascere cento funchi, cioè Posson darsi mille accidenti. Cecch. Incant.

mille accidenti. Cecch. Incant.

§ 5. Fungo: per Quel bottone che si genera
nella sommità del lucignolo acceso della lucerna

in tempo d' umidità. Voc. Cr.

§ 6. Per Quell' escremento che si trae dal piombo per forza dell' aceto. E biacca che è bianchissima cosa archimiata, e la biacca che si fa del Funco del piombo appiccato sopra l' aceto. But. Purg.

§ 7. Funghi: si chiamano ancora Alcune escrescenze carnose che si producono talora nell'ulcere e nelle piaghe di difficil cura.

Voc. Cr.

§ 8. Fungo di Levante: Strychnos Colubrina. Noce vomica officinale e del Mattiolo. – V. Noce.

S 9. Funghi: si dicono talora gli Enfiati dei pannicoli che escono fuori dell'osso rotto o

trapanato. Voc. Cr.

§ 10. Funco marino: dicesi un Zoofito di color rosso, e talvolta verde, che tiensi rannicchiato e attaccato agli scogli come un fungo, ma spiegando alcune sue trombe sembra un anemone. Funco marino è una coagulazione di schiuma d'acqua marina che si fa in mare e fassi vivo e muovesi e sente, ma non ha membra formate. But.

\$ 11. Fungo lapideo: è una Petrificazione

imitante il fungo naturale.

§ 12 Fungo o Spugna di rose. - V. Bede-

guar .

§ 13. Fungo di Malta: Nome volgare e officinale del Cynomorium coccineum: Pianta parassitica che rassomiglia ad alcune specie di funghi, e che si trova ne' luoghi marittimi di Malta, della Sicilia e di Livorno. Quando è fresca, spremendola, dà un sugo sanguigno, il quale seccato si conserva nelle Spezierie, e si adopera come astringente. Il rungo di Malta s' incastra sulle radiche del lentischio.

s' incastra sulle radiche del lentischio.
§ 14. Funco: T. de' Gettatori. Parte della
Campana che tien luogo di manico, così detta a cagione della sua struttura. - V. Col-

larino .

§ 15. Fungo e Mezzo rungo: T. degli Oriuolaj. Strumenti di più grandezze, per addrizzar le casse degli oriuoli da tasca.

FUNGOSO, SA: add. Fungosus. Pien di

funghi.

S. T. Per met. la quale ha occupato il luogo del proprio dicesi De'legnami che per soverchia umidità infracidano e mandano fuora funghi o materia a guisa di funghi. Spartendo due sermenti che non abbiano la midolla fungosa. Sod. Colt.

S. 2. Fungoso: aggiunto di Lucerna, vale

S 2. Fungoso: aggiunto di Lucerna, valo Che ha fungo. Di fungosa Lucerna al torto lume star sempre desta. L. Adim. Sat.

FUNICÈLLA: s. f. Funiculus. dim. di Fune, e vale Corda sottile. Ela tua terra sarà misurata colla funicella. Mor. S. Greg.

FUNICELLO: s. m. Funiculus. Funicella; ma è meno usato. Malagevolmente si rompe

il funicello addoppiato. Albert.

FUNICINA: s. f. Funiculus. Dim di Fune; Funicella. Tosto che il manigoldo legatagli la funicina al collo gli ebbe data la spinla, fu gridato da alcuni, ec. taglia, taglia. Varch. Stor.

FUNICOLARE: add. d'ogni g. T. degli Scrittori Naturali. Appartenente a funicolo, o simile a funicolo. Lava o scoria funicolare. Gab. Fis.

FUNICOLO: s. m. Funiculus. Funicello. Piglia il funicale di Giosuè. Tratt. gov. fam. Funicolo ombellicale: T. de' Nomisti, ec. Cordone.

FUNZIONCELLA: s. f. Dim. di Funzionze Perdono il tempo in funzioncelle di veruno momento, ne importanza. Fr. Giord. Pred. ec.

FUNZIONE: s. f. Functio. Operazione. A' quali s' aspettava di far questa funzione. Red. Vip.

§ 1. Funzioni animali: diconsi de' Medici Certe azioni che si fanno in noi nelle quali l'anima ha gran parte.

§ 2. Funzioni naturali: Quelle che sono necessarie alla vita, o per conservarla, o per trasmetterla nella specie.

J. . . . .

§ 3. Funzioni vitali: Quelle che servono alla vita e dalle quali essa dipende. Funzioni vitali, naturali, animali. Cocch. Bagn.

§ 4. Funzione: per Solennità. V. Funzioni

sacre.

FUOCARA: s. f. T. de' Cerajuoli. Specie di braciere per tenere strutta la cera delle bacine.

FUOCATO: add. m. Aggiunto d'una Sorta di color bajo, che si dice di pelo del mantello

del cavallo. Cr. in Bajo.

FUOCO: s. m. Ignis. Quello fra gli ele-menti volgari, o peripatetici, il cui sensibil carattere, che meglio lo definisce e lo distingue da ciascun' altra cosa, è Il dar calore; e si potrebbe generalmente dire, ch' egli è Quella parte, o ingrediente in tutti i corpi, che è calda nel più alto grado e secca in grado inferiore. Nel numero del più gli Antichi dis-sero anche le Fuocora - V. Fiamma, Incendio, Ardore, Vampa. Fuoco ardente, sfavillante, stridente, vorace, divoratore, gagliardo , violento , cocente , inestinguibile - Favilla, scintilla di FUOCO - Accendere, spe-gnere il FUOCO - Sedere al FUOCO - Covare il FUOCO - Far FUOCO con l'acciajo e colla pietra - Far un buon Fuoco - Gittarsi nel Fuoco . - V. anche Cenere, Carbone, Legna, e i derivati da Fuoco, come Affocare, Infocare, Sfogare, Sfogo, Focaja, Focile, Focoso, Focolare, Rinfocare, Rinfocolare. La folgore non ha poter di passare li nuvoli; anzi vi si spegne dentro e perde il suo fuoco. Tes. Br. Il fuoco più si stringe, con più forza cuoce. Filoc. Il fuoco di sua natura più tosto nelle leggieri' e morbide cose s'apprende, che nelle dure e più gravanti . Bocc. nov. E altri col disto folle, ché spera Gioir forse nel 11000, perchè splende, Provan l'altra virtù quella che ncende. Petr.

§ 1. Fuoco lento: vale Fuoco non gagliardo, piccolo, tenue. Facciansi bollire pianamente mezz'ora a lento fuoco di carboni. Borgh. Rip. E così Fuoco chiaro e lento, vale Fiamma temperata e senza fumo. Se non si cuoce con lento froco e chiaro. Cress

cuoce con lento rvoco e chiaro. Cresc § 2. Fuoco fresco: T. degli Orefici, Getta-

tori e simili. - V. Fresco.

§ 3. Fuoco di lione: appresso gli Stillatori vale Fuoco gagliardissimo. Dar Fuoco di lio-

ne. Ricett. Fior.

§ 4. Non dar fuoco a cencio, o Non lasciare accendere un cencio al suo fuoco: sono modi con cui s'esprime la soverchia avarizia di alcuno. – V. Gencio.

§ 5. Stare al ruoco: vale Essere vicino al

fuoco ad effetto di scaldarsi.

§ 6. Essere, Porre, e Mettere, ec. a fuoco: vale Essere, Porre, Mettere, ec. le vivande, e simili cose a cuocere. Bocc. Vill. ec.

§ 7. Metter troppa carne a Fuoco: vale Imprendere troppe cose a un tratto. Varch. cc.

§ 8. Giugnere, o Mettere legne al Fuoco: vale figur. Fonentare o procurare di crescere il male, il dolore, la passione o l'ira in al trui. Bocc. Lab. Petr.

§ 9. Metter la mano nel rvoco: maniera di giuramento che si usa per mostrar verità

di ciò che s' è per dire.

§ 10. Dar al Fuoco alcuna cosa: vale Abbruciarla. Caso che no, datelo al Fuoco. Alleg. § 11. Dare Fuoco: vale Ardere, Abbrucia-

re. Vendicarsi in lui, poi dar rvoco al pa-

lazzo. Buon. Fier.

§ 12. Dar fuoco, e Far fuoco: parlandosi d'armi da fuoco, o simili, si dice dell' Appiccarvi il fuoco per iscaricarle.

§ 13. Fare Fuoco: vale Accendere fuoco. Avendo fatto fare un grandissimo Fuoco in

una sua camminata. Bocc. nov.

§ 14. Fare FUCCO: figur. vale Perdere la speranza Torre il pensiero. E del poder sarà ben farne FUCCO. Buon. Tanc.

S 15. Far Fuoco: anche figur. vale Trattar un negozio con calore, Portarvisi con efficacia; Operare con veemenza, e di forza. Voc. Cr. S 16. Far Fuoco nell'orcio. - V. Orcio.

§ 17. Fare fucco, o i fucchi: vale far falò per segno d'allegrezza. Ci fu novella come il nostro comune avea preso ed arso Livorno, ec. e fece fucco il palagio e tutta la Città per le buone novelle. Monaldi Diario del 1384.

§ 18. Aver Fuoco in seno: vale Aver il

male in sè stesso. Petr.

§ 19. Dire, o Far cose di rvoco: cioè Di maraviglia, Grandissime. E avendo a dir io, voi a sentire Cose ficre, crudel, cose di roco, Meglio è, che tutti ci posiamo un poco. Bern. Orl. E che in suo onor doveansi fra poco Alzar capanne, e far cose di rvoco, Malm.

§ 20. Dicesi proverb. Il ruoco che non mi scalda non voglio che mi scotti, e vale Ciò che non mi giova non voglio che mi nuoca.

Serd. Prov.

§ 21. Ogni acqua spegne il ruoco: vale che Alle necessità naturali ogni cosa serve per cattiva ch' ella si sia.

§ 22. A Fuoco: posto avverb. vale Col fuo-

co, Per via di fuoco.

§ 23. Fuoco artifiziato, o d'artifizio, (che in tal senso costumasi dir più volentieri che artificio) o fuoco lavorato: vale Fuoco che con artifizio si lavora per valersene o in guerra o in festa. Ed avean dardi e fuochi lavorati. Ciriff. Calv. Avendo inviato per mare una grossa armata, ec. con gran copia di fuoco greco; così si chiamava allora quello che è nostri chiamano oggidì lavorato. Stor. Eur.

Tal pietra per di fuori è calamita, E ripiena di Fuoco artifiziato. Malm. - V. Razzajo, Polvere.

§ 24. Fuoco muto: dicesi Una specie di

fuoco artifiziato che non ischioppetta.

§ 25. Fucco virtuale. - V. Virtuale. § 26. Fucco morto: si dice d'una Sorta di medicamento, che applicato alla pelle l'abbrucia lentamente: opposto a Ferro attuale;

Cauterio. Red. Cons.

§ 27. Fuoco: si piglia talora per Una intera famiglia, e si dice: La tal città, o villa, fa tanti fuochi. - Perocchè assai ville di cinquecento e di mille fuocora, e di più e di meno avea vinte e rubate ed arse. M. Vill. Le terre e le castella, ec. alcune delle quali fanno tremila ruochi. Serd. stor.

§ 28. Non aver più luogo nè ruoco: vale Essere rovinato interamente, Non aver luogo

ove poter dimorare.

§ 29. Fuoco: si dice per Incendio. Il greco ruoco d' ogni cosa arsibile ebbe le sue fiam-

me pasciute. Amet.

§ 30. Sonare a ruoco: dicesi del Dar cenno colle campane d'alcuno incendio per chiamare le genti ad estinguerlo.

§ 31. Andare a Fuoco: vale Essere incen-

diato.

§ 32. Andare a Fuoco: vale anche Correre con tutta velocità come un cavallo che fa fuoco co' suoi ferri.

§ 33. Andare a FUOCO e fiamma: vale Essere i paesi, o luoghi interamente distrutti per la violenza degl' inimici.

§ 34. Per met. Andare in rovina e in pre-

cipizio.

§ 35. E così Mettere a Fuoco e fiamma, vale Rovinare abbruciando. Di notte v' entraro, e rubárla, e misonla tutta a fuoco e fiamma. G. Vill.

§ 36. Gastigare a ferro e a Fuoco: vale Gastigare severamente. Stertinio prestamente mandatovi con cavalli e fanti leggieri a ferro e Fuoco gli gastigò. Tac. Dav.

§ 37. Dar Fuoco alla girandola. - V. Gi-

§ 38. Dar Fuoco alla bombarda: vale Cominciar a dir male d'uno, o scrivere contra di lui. Varch. Ercol.

\$ 39. Aver il Fuoco al culo. - V. Culo.

§ 40. Fuoco: dicesi anche di Cosa che cuo. ce o produce senso doloroso, come di fuoco. Bevo latte perchè piscio ruoco; non bevo vino, e fo altre cose simili per finir di storpiarmi. Viv. lett.

\$ 41. Avere il Fuoco, o Pigliare il Fuoco: si dice del Cominciare il vino ad inforzare. Per non lasciar la vinaccia riscaldare, e'l

vino pigliar il ruoco. Dav. Colt.

Specie di malattia infiammatoria in pelle. L'elleboro bianco guarisce la scabbia e lo rvoco salvatico. Volg. Mes.

43. Foco: nella Milizia e Marineria è parola di comando perchè si sparino l'arme da fuoco. § 44. Far Fuoco, e Dar Fuoco: parlandosi d'armi da fuoco, o simili, vale Appiccarvi il

fuoco per iscaricarle.

§ 45. Fuoco: per simil. la Stella di Marte, e si direbbe poeticamente anche dell'altre stelle. E tre fiate venne questo Fuoco Arinfiammarsi sotto la sua pianta. Dant. Par. Venne questo rvoco, cioè venne questo vianeto chiamato Marte. But. ivi.

§ 46. Fuoco fatuo. - V. Fatuo.

§ 47. Fuoco: il disse Dante per l'Anime beate . Perchè de' FUOCHI, ond' io figura fommi, ec. - Questi altri fuochi tutti contemplanti Uomini furo. Dant. Par. Questi altri Fuochi, cioè questi altri spiriti, che sono dentro a questi ruochi e spiendori. But. ivi.

§ 48. Fuoco: T. de' Geometri. Punto nell'asse delle sezioni coniche, al quale corrono i raggi riflessi del concavo di esse. E Fuoco similmente l' Unione de' raggi refratti dalle lenti

di vetro. Red. lett.

§ 49. Fuoco: per traslato, si dice di Ardente passione d'animo, e più frequentemente per Appetito, passione amorosa, Fiamma d'amore, o di concupiscenza; onde Onesto ruoco, vale Amore onesto. Chiaro ruoco, cioè Amor nobile . Petr. Disonesto ruoco, Amor lascivo. Incitare a disonesto Fuoco, vale Accendere a lussuria. Accendersi Fuoco d' amore nell'animo. Bocc. nov. Per soverchio rvoco nella mente concetto da poco regolato appetito. Bocc. Senti' corrermi al cuore un Fuoco, e fieramente riscaldarmi. Lab.

§ 50. Stare in un ruoco: vale Aver passion

d'animo. Bocc. nov.

§ 51. Fuoco: Per Ira o Discordia; onde si dice Stare o Esser nel Fuoco, e vale Esser in continua discordia e travagli co' suoi di casa, o con chi di necessità si ha a trafficare

insieme, quasi in un inferno. Bellin. son.
§ 52. Occhi di rvoco: cioè Infiammati per ira a guisa di fuoco, Infocati, che Dante disse: Occhi di bragia. Il conte prega indarno e a poco a poco L'ira gli cresce, e

fa gli occhi di roco. Bern. Orl.

§ 53. Fuoco: per la Pena del fuoco; Pena d'esser arso vivo. Condennato al Fuoco. Passav. Meritare il fuoco - Degno del fuoco - Giudicato al Fuoco - Dannato nel Fuoco -Ogni studio ponevano, che la Ninetta dal Fuoco campar dovesse. Bocc. nov.

§ 54. Dicesi anche Fuoco eterno dell' Inferno .

§ 55. Cascar dalla brace al Fuoco: lo stes-\$ 42. Fuoco salvatico: Lichen, impetigo. I so che Cadere dalla padella nella brace,

e vale Uscire d'un pericolo, ed entrare in un altro maggiore.

§ 56. Pigliar Fuoco: vale Cominciare ad ardere, e figur. Incollorirsi, Adirarsi.

§ 57. Non metter l'esca intorno al ruoco: prov che si dice del fuggir le occasioni.

§ 58. Fuoco: si dicono ancora Le legne, il carbone, la brace e simili per uso di far fuoco

§ 59. Fuoco di paglia - V. Paglia.

§ 60. Spegnere il Fuoco colla stoppa - V. Stoppa.

FUOCONE: s. m. - V. e scrivi Focone. FUOCOSO, SA: add. Di fuoco, Ardente, Infuocato. Egli tutto adiroso gli occhi biechi mi gitta addoso e ruocosi. Pros. For.

FUORA, FUORE, FUORI: Foris. Prep. che nota separamento e distanza; ed è il contrario di Entro o Dentro: al secondo caso si accompagna, benchè pure vi abbia alcunesemplo del quarto; e corrisponde a Foris, Foras, Extra de' Latini. Posciache a lui parve esser sicuro e Fron delle mani di coloro. - Come avvenisse che Giannino per alcuna cagione da sera fuori di casa andasse. Bocc. nov. Uscito ruon del pelago alla riva Si volge all'acqua. Dant. Inf. Dolor. perhè mi meni Fuor di cammin a dir quel ch' io non voglio? Petr. Lo stesso scrittore l'usò col quarto caso, seppur non sottintese la Particella Di, come in altre guise ha in costume di tacerla. Fuor tutti i nostri lidi Nell' isole famose di fortuna Due fonti ha.

S I. Fuor di tempo: vale In tempo non

proprio.

§ 2. In luogo di Eccetto che, di Fuorchè. Siccome l'uomo che è tutto nell'acqua, fuon del capo, del quale si può dire che tutto sia

nell'acqua. Dant. Conv.

§ 3. Fuor dell'uso, dell'opinione, e simili: vale Diversamente dall'uso, dall'opinione, ec. Tutto ruor della credenza della donna avvenne; che il marito di lei tornò. Bocc. nov. Cosa non è che sanza Ordine santa la religione Della montagna, o che sia ruor d'usanza. Dant. Purg.

§ 4. Per Oltre. E ruori di queste cose, dice Palladio che la sanità dell'aere dichiarano i luoghi che sono liberi da vrofonde valli,

o da oscure tenebre. Cr.

§ 5. In varj altri modi e con diversi significati trovasi questo. Fuor di; come Fuor di me, Fuor di sè, per Fuor di senno. Se ella t'ha in odio, se tu non se' del tutto fuori di te, assai apertamente conoscer dèi, nuna cosa poter fare che più le piaccia, che lo impiccarti per la gola, il più tosto che puoi. Bocc. nov. Se pur sua asprezza o mia stella n' offende, Sarem fuor di speranza e fuor d'errore. Petr. cioè Privo di speranza. Inten-

do di raccontarvi quello che prima sventuratamente, e poi fuori di tutto il suo pensiero, assai felicemente ad un nostro cittadino avvenisse. – Questi uomini... otto di che egli stien fuor di noi, la polvere se li mangia. Becc. nov.

§ 6. Fuor di modo, Fuor di misura, Fuor di maniera: per Oltre modo, Oltre misura, e simili; che ancora Smoderatamente, Smisuratamente, Eccessivamente, Straordinariamente, e sì fatti si dicono. Si cominciarono ad avere in odio fuor di modo. - Tutto che la sua povertà fosse strema, non s'era ancor tanto avveduto, quanto bisogno gli faceva ch'egli avesse ruon d'ordine spese le sue ricchezze. Bocc. nov. cioè Disordinatamente. Con maraviglia e ruon d'ogni credére, ascoltò Filocolo infino a qui le parlanti giovani. Filoc. cioè Sopra ogni credere, Oltre ogni credere. Tanta negli occhi bei FUOR di misura Par ch' amor e dolcezza e grazia piova Petr. Quivi sopraffutto funa di maniera dal vino, dall' età, ec. fu affogato dal proprio, sangue. Stor. Eur.

§ 7. Essere FUORI di alcuna cosa: vale Essere uscito da qualche intrigo. Sonne FUOR

come Ughetto del Poltruccio. Pataff.

§ 8. Fuor di mano: in forza d'aggiunto, vale Lontano dall'abitato. Luogo molto solingo e fuor di mano. Bocc. nov.

§ 9. Foor di strada: vale Lontano dalla comunale e battuta via, e come si dice pe' traghetti. Lo errore che egli mena rvor di strada, gli travia a' beni falsi. Boez. Varch.

§ 10. Fuor d'ordine: vale Fuori dell'ordinario Smisuratamente, Oltre modo, Oltre misura. Egli confuttochè la sua povertà fosse strema, non s'era ancora tanto avveduto, quanto bisogno gli facea, che egli avesse fuor d'ordine spese le sue ricchezze. Bocc. nov.

§ 11. Fuor solamente: vale Fuorche, Eccetto. Quella (casa) trovo di roba piena esser dagli abitanti abbandonata, fuor solamente

da questa fanciulla. Bocc. nov.

§ 12. Di fuori, e Di fuore: prep. che al secondo e al sesto caso si congiugue, e vale Fuora. Lo Re la fa cacciare di fuori da lor magione. Tes. Br. Po'vidi genti che di fuori del rio Tenean la testa. Dant. Inf.

FUÒRA, FUÒRE, e FUÒRI, e FÒRA, FÒRE, e FÒRI: avv. di luogo, contrario di Dentro: significa Nella parte esterna, e vale quanto il Foris, Foras de' Latini. Posero tra sè quest' ordine, che il giosane fosse in parte, che uscir lo vedesse fuori. Bocc. nov. Supin ricadde, e più non parve fuori. Dant. Han li ranocchi pur col muso fuori. Dant. Isi entrò ogni pensiero Scritto e fuor tralucea

el chiaramente, Che mi fea lieto e sospirar sovente. Petr Usci fuona l'acqua in gran copia. Borgh Rip. Farsi un serviziale per cavar fuona degl' intestini quelle materie più grosse. Red. cons.

S I. Andare FUORA, o FUORI: vale Uscir di casa, Andare per luoghi pubblici.

S 2. E così pure Star FUORA, O FUORI : vale. Non istare in casa, Essere fuori di casa.

§ 3. Dare FUORA, o FUORI: Mandar fuora. Dal legare vi son due tempi senza danneggiar le viti, cioè o prima che cominciano a dar FUORA gli occhi, o dipoi quando le novelle messe si potranno comodamente accostare o distendersi a' pali . Soder. colt.

§ 4. Dar FUORA: vale Uscir del suo luogo;

e dicesi de' fiumi o simili.

§ 5. Dar FUORA: vale Mandare alla luce; Pubblicare. Io non ho dato FUORI quest' ode, e non la darò, se prima non sento il parere di V. Sig. Cas. lett Mi fece un espressissimo comando Che in alcun tempo io non la dessi FUORA, Ed io son ita, disse; a farne il bando. Malm.

§ 6. Dar fuora quel ch'uno ha in corpo: vale Pubblicare tutto ciò che si abbia in ani-

mo, o per la mente.

§ 7. Darla FUORI: vale Spiegarsi, Manifestare quel che si ha nell'animo, Dirla fuor fuori, cioè Dir la cosa com' ella sta. Vuolo tu? parla, or oltre dàlla fuora. Malm. Che ti duol egli? Dàlla una volta fuora. Baldov. Dr.

§ 8. Farsi fuora: come dalla finestra, o simili, vale Affacciarsi. Chi colla neve sollazzar si vuole, Si faccia al balcon fuora.

Cant. Carn.

§ 9. Far FUORI: figur. per Deporre, Perdere la speranza di checchessia, Abbandonare un affare. Orsu del parentado con Flavio si puote ormai far fuori, perchè subito che intende questa storia, non c'è ordine se ne to giù. Ambr. Cos.

S 10. Metter FUORI: vale Cavare. Per quello usciuolo onde era entrato, il mise fuori.

§ 11. Di FUORI: posto avverb. Extra, extrinsecus. Nell' esteriore, Nella parte ester-na; opposto a Di dentro. E ciascuno generalmente, per quanto egli avrà cara la nostra grazia, vogliamo e comandiamo, che si guardi, ec. niuna novella, altro che lieta ci rechi di fuont. - Onestamente miser la giovinetta di Fuori. Bocc. nov. E non pur quel che s'apre a noi di fuore, Le rive e i colli di fioretti adorna Petr. Amare Dio con tutta la mente, è che tutti i sentimenti e que' d' entro, e que' di fuori intendano a Dio. Passay.

Parte esteriore. Questi fossi dalla parte del

di fuori son più certi. Com. Inf.

§ 13. Per Proprietà di linguaggio si dice Essere, Andare, ec. di fuori, e vale Fuor della città o della terra murata, Andare in campagna. Non donerò a uno, il quale sia per istar sempre di FUORI. Sen. ben. Varch.

S 14. Andare di FUORA, Andare di FUORE e Andare ruori : vale anco Andare per la parte

esteriore.

S 15. Dar di FUORI : vale Non colpire nel bersaglio, ma fuori di quello. La maestria è il corre, passar ben dentro, e non dar mai di fuori. Cant. Carn.

§ 16. Stare difuora, o di fuori: vale Trattenersi fuora della città, o di casa, o di alcun

altro luogo.

§ 17. Stare per di FUORA : vale Essere dal-

la parte esteriore.

18. Al di Fuori: posto avverb. Extra. Fuori, Di fuori. L'affossaro, e steccarono al di fuori con più battifolli. G. Vill.

§ 19. In fuora, e In fuori: posti avverb.

contrarj di Inentro, o Indentro .

§ 20. Dare in FUORA: vale Pendere verso

la parte di fuora.

§ 21. Dare di FUORA: parlandosi delle ulcere, e simili, vale Far capo Venire a capo.

§ 22. Dare in FUORA: parlandosi delle febbri, o simili, dicesi del Male quando manda alla cute l'interna malignità. È matto in somma, pur potrebbe ancora un di guarirne, perché il mal dà in fuora. Malm.

§ 23. Essere, Uscire in Fuori, o simili: dicesi Di cosa che spurga e che sia verso la parte esteriore. Vide una cosa sopra le mura del castello sportata alquanto in FUORI. Bocc. nov. E allungato il collo, e stese le labbra in fuom, cercava di aggiugnere qualcuna di quelle rose. Fir. As.

§ 24. In FUORI : per Salvo , Eccetto . Maestro alcuno non si truova, da Dio in fuori, che ogni cosa faccia bene. Bocc. Da cotesti in FUORI io non gli vidi molto spiegare a' venti

ad alcuna. Fir. dial. bell. donu.

S. FUOR FUORA, O FUOR FUORE: Utrinque. Da banda a banda. Quantunque fosse passato fuor fuora da molte palle di moschetto. Red. esp. nat. Gli pose la mira al petto credendosi di passarlo fuor fuora. Varch.

FUORCHE, FORCHE, e FUORICHE: avv. o particella eccettuativa . Præter . Salvo, Eccetto, Se non, Salvoche. Niuno segnale da potere rapportare le vide, FUORICHE UNO ch' ella n' avea sotto la sinistra poppa. - E brievemente, fuorche d'una non mi posso rammaricare. Bocc. nov. Perchè si trova in lei biltà di corpo, Ea anima bontate, Fuor-\$ 12. E in forza di sost. vale Banda, o cuè le manca un poco di pietate. Rim. ant. Inc. FUORCHIÙDERE: - V Forchiudere.
FUORI. - V. Fuora, Fuore.
FUORMISÙRA. - V. Formisura.
FUORVÒGLIA. - V. Forveglia.
FUORUSCITO: s. m. Exul. Bandito, Cac-

ciato dalla patria. Partitisi, anzi fuggitisi i ruonusciti, e fatto, come diceva il volgo, un sacco di gatte. Varch. stor. Non cessava, secondo l'usanza de' fuorusciti, di ghiribizzare il di e la notte, com' e' potesse tornare a casa. Stor. Eur.

S. Per simil. vale anche semplicemente Cacciato. Chi si contiene dentro dello steccato e riparo di lei", può star sicuro che mai non

ne sarà fuoruscito. Boez. Varch.

FURACE: add. d'ogni g. Furax. Furante; Che ruba . Nocente al seme uman l'impia lumaca, la furace formica, il grillo infesto. Alam. Colt.

FURAGRAZIE: s. m. Colui che coll' adulazione o altre vie oblique ottiene le grazie dovute a chi le merita. Certi furagrazie. Fag.

FURAMENTO: s. m. Furtum. Furto, Rubamento . È sacrilego furamento del culto, che si dee dare a Dio, a darlo a' demonj, e agl' idoli . But. Inf.

FURANTE: add. d'ogni g. Furans. Che fura . Sacrilegio, ec. è detto quasi sacri lædium, cioè che offende la cosa sacra, ovvero

FURANTE la cosa sacra. Maestruzz. FURARE: v. a. Furari. Rubare. E i prestatori d' aver l' arca furata son condennati in danari. Bocc. nov. E venga tosto perchè morte fura Prima i migliori e lascia stare i rei. Petr. E le membra al riposo e gli oc-

chi al sonno furando anch' io so disiar l' aurora. Guar. Past. fid.

§ 1. In sign. n. p. Furarsi da luogo, o da persona, vale Partirsi nascosamente, Fuggirsi. Il loro Re furandosi dal suo esercito fu in Mugello preso e morto. M. Ed io con una mia astuzia funatomi loro, a fatica solo me n'uscii dalla bocca di Plutone . Fir. As.

S 2. Furar le mosse. - V. Mossa.

FURATO, TA: add. da Furare. Dove io avea riposti cento fiorini, non gli ci trovo, che mi sono stati furati. Franc. Sacch. nov.

FURATORE: verb. m. Fur. Che ruba, Ladro. Tu debbi essere un ghiotto, o fura-

TORE . Morg

FURATRICE: femm. di Furatore. Ma l'abbondanza delle mie cose rifiuta e scaccia THAT THE BOLD TO BE THE BLACKHOTTO, TA: s. m. Furbicel-

FURBAMENTE: avv. Furbescamente, Maliziosamente, Astutamente . Salvin. Fier. Buon.

azione di furbo, Ribalderia, Furbanteria: Truffa, Gherminella. - V. Tristizia, Ciurme ria, Baratteria. Furberia maliziosa, vile, iniqua, indegna. - Non tese frodi, non tramo furberia. Segner. Pred. Se un povero lascia sedursi dalla fame a mentire ingannevolmente, a usar delle furberie, a usar delle fraudi, non è cosa di maraviglia. Id. Mann.

S. FURBERIA: talora vale Astuzia. Voc. Cr. FURBESCAMENTE: avv. Alla maniera de' furbi. Se, ec. il giovane che promette, prometta fintamente e furbescamente. Se-

gner. Crist. instr.

FURBESCO, CA: add. Da furbo o Di furbo. Non mi troverete un solo ragazzo di quindici anni che attribuisca quel rumore accidentale, o furbesco, che gli fa credere spiriti, ec. Magal. lett. Cagion fu un diavoletto de' più tristi, ec. che con modi furbe-SCHI e non previsti, ec. gli apparve. Fortig. Ricciard.

S. Lingua o parlar furbesco: vale Gergo. V. La vetriuola in lingua furbesca significa

il bicchiere . Red. annot. Ditir.

FURBETTELLO, LA: sost. Dim. di Furbetto. Spiritello, furbettello, cattivello, tu sei pur la gran cavezza. Red. rim.
FURBETTO, TA: s. Furunculus. Dim. di

Furbo. Come d'imperador far un furbetto Come di duo lenzuo' fare un sacchetto. Alleg.

FURBICELLO, LA: s. dim. di Furbo. Di presente egli in egual modo affligge un martire e un malfattore, un furbicello e un assassino, un fornicatore e un adultero . Segn. Mann. - V. Furbetto .

FURBO: s. m. Planus. Barattiere, Vagabondo, Impostore, Manigoldo, Forfante, Mariuolo. - V. Tristo. E benche il furbo ne maneggi pochi, giuocherebbe insu' pettini da lino . Malm.

S 1. E da questa similitudine dicesi anche Furbo, a Uomo della feccia della plebe. Voc. Cr. § 2. Furbo in chermisì: vale Furbo in e-

stremo grado.

§ 3. Furbo: si prende alcuna volta per Astuto, Accorto, Sagace, Scaltrito, Che sa il conto suo. - V. Maliziato; e s'usa anche a

niodo d'addiettivo. Ma quei ch'è furbo a un tempo sa civetta. Malm.
§ 4. Furbo per la testa: Nome che alcuni danno in Firenze alla Campana dell'arme, la quale si suona ancora quando si ha da far giustizia di qualche malfattore.

FURE: s. f. Voc. Lat. - V. e di Ladro. S. Cater. dial.

FURENTE: add. d'ogni g. Furens. Infuriato, Furibondo . E voglion che l' Ajace flagellifero, El Ercole funente s' anteponga A FURBERIA: s. f. Improbitas. Malizia ed | tutté l'altre fabole. Buon. Fier.

6. FUNENTE: dotto delle cose, vale Che imperversa, Che mena strage e rovina. guisa d' una grandine funente Che i frut-ti svelle ov ella arriva, o coglio. Neri Sa-

FURETTO: s. m. Viverra. Sorta d'animale. domestico, poco maggior della donnola, e nemico de'conigli, a' quali da la caccia. Per l'altro buco mette un animal domestico, il quale si chiama funetto, e la bocca ha chiusa con un frenello, accioccho aprir non la possa, e conigli non prenda o non mangi, ec. Cresc.

FURFANTACCIO: 8. f. Pegg. di Furfante, Deh furfantaccio boja, s' io l'avessi saputo.

Varch. Suoc.

FURFANTARE: v. n. Menar vita di furfante. Essendo andati tutto'l giorno o accattando o furfantando, si ricoverano la sera al co-

perto. Varch. stor.
FURFANTATO, TA: add. da Furfantare. Accattato, Acquistato con furfanterio. Quelle veste ducali accattate e FURFANTATE, Che ti piangon in dosso sventurate, A suon di ba-

stonate ti saran tratte . Bern. rim.

FURFANTE: s. e add. d'ogni g. Flagitio-sus. Persona di mal affare, Furbo, Scellerato. - V. Ladro. Ferfante e Furfanteria cibbero origine dal Forfare de' Francesi e da FURFAN-TE de' Toscani nacque Forfante de' Francesi. Red. Or. Tosc. Fu ordinato, per levar via la poveraglia, e nettar la città di furfanti che ec. Varch. stor. Tutti furfanti e gen-te da taverna, E di lor peggio è quel che gli governa. Bern. Orl. Era come il più delle volte si truovano, un furfante strucciato a chiedere limosina sulla strada a co-

loro che passavano quindi. Stor. Eur.

§ 1. Stummia di furfanti: vale II peggio della furfanteria, Uomini scelleratissimi.

§ 2. Dar l'audienza cho dii il Papa ai furfanti. - V. Audienza.

§ 3. In sign. di Spilorcio e di vile, di meschino e di povero. Un furfante, un laccazione per cane guara. Buon. Fig.

gno, un cane avaro. Buon. Fier.

\$ 4. Furfante: per Falso, Mendaco. Ri-naldo al suon della voce furfante, Grida: Signor non credere a costui. Fortig. Ricciard.

FURFANTELLO, LA: s. Furcifer. dim. di Furfante. Furfantel furtantello, se tu non vai, dove tu hai a ire, ec. Fir. Luc Chiama la furfantella or ninfa, or Dea. Cas.

rim. Barl.

FURFANTERIA: 5. f. Improbitas. Vizio del furfante. Furfantenta è voce derivata dal Francese. Red. Or. Tosc. - V. Forfare e Furfante. In terra giace la furfanteria, Ch'ha sempre mai gli stinchi pien di rogna. Bern. Orl. Per chiarirvi affatto dell' astutezza e

FURFANTERIA di questa monna onesta da Campi. Varch. Suoc.

FUR

FURFANTINO, NA: add. Di furfanto. Eccoci su quella invidia FURFANTINA di quelli che vedono un povero diventar ricco. Ceech. Mogl. O di zingani razza furfantina. - In gergo a uso di lingua furfantina. Varch.

S. Battere la FURFANTINA: vale Battere o dibatters; tremando all'uso de' Furfanti o birboni, i quali essendo per ordinario mal vestiti,

battono pe' gran freddi fortemente i denti insieme. Min. Malm.

FURFANTÒNE: 8. m. Improbus. Accr. di Furfante. Quando ad alcuna parola s'aggiugne nella fine, cc. one, egli le reca ordinariamente grandezza, ma le più volte in mala parte, ec. come ec. ignorante, furfantone. Varch. Ercol.

FURFATORE : s. m. Giuntatore, Truffatore.

Cr. in Baro.

FURI. - V. Fuora,

FURIA : s. f. Furor. Perturbazione di mente cagionata da ira, o altra passione. - V. Frenesia, Smania, Rabbia, Furore, Infuriare. Fu-BIA bestiale, pazza, insana, fiera, rabbiosa, orrenda, tremenda, cicca, impetuosa, disperata - Ercolano che alquanto turbato colla moglie era ec. quasi con runia disse. - I vostri rammarichli più da FURIA che da ragione incitati, ec. dannano Gisippo. Bocc. Mentre ch'è'n furia, è buon che tu ti cale, Dant. Inf. Aveva un figliuolo, il quale era infermo d'infermità di vuria q quasi pazzia. Sen, Declam.

S r. Per traslato detto ancho Degli stimoli della carne. Come la rabbiosa runta della carnale concupiscenza con l'astinenzia mi-

rabile, ec. vinsero. Lab.

S 2. Funta: per Impetuosa veemenza; Im peto. - V. Furore. Si levò in Furia il popolo minuto d' Ancona - Fer levar sospetto al popolo, e fuggir la funia, se n'andarono in contado. G. Vill. Si vedrà l'argento ri-salire con grandissima funia. Sagg. nat. esp. § 3. Per Fretta grande. E fa una similitu-

dine dicendo, che questo andava in caccia, e'n furia come andavano i Tebani. But. Inf. Oh oh che furia è questa? ec. P. dunque è impossibile indugiar qualche giorno? Amor. Cof.

S 4. Furta: per Moltitudine, Gran quantità. E quale Ismeno già vide, ed Asopo Lungo di sè di notte, funta e calca, Purchè i Teban di Bacco avvesser nopo: Dant, Purg. Ecco la FURIA, diamla qua pe'chiassi. Libr. son Sifece una gran funia di frittate. Malm.

§ 5. Furit: Eumenides, Furite. Nome che si dà dai Poeti, secondo la Teologia de Gentili, a Tre spiriti infernali, li quali si credeva

che entrassero negli uomini e li possedessero per tormentarli, o punirli. Sono anche appel-lati Eumenidi, Dire, Arpie; e'l nome proprio di ciascheduna delle tre Furie è Aletto, Te-sisone, Megera. Le chiama runi perch'elle Janno perturbar la mente. But. Ins. A braccia aperte andava e scapigliata Come una FURIA, è un' anima dannata. Bern. Orl. E dull'inferne grotte a sè chiamò la nequitosa Alletto: delle tre dive runia una è costei. Car. An.

S 6. FURIA: per traslato dicesi di Donna pessima, infuriata, che anche si dice Diavolo

§ 7. A FURIA: posto avverh. vale Furiosamente, Precipitosamente, Con gran fretta . Il prenze figliuol del Re Carlo, ec, con tutta sua baronia, ec. a funta sanza ordine, o provvedimento, montarono in galee G. Vill.

Fabbrico gales a funia. Tac. Dav. S. 8. A runia di percosse, o simili: vale A forza di percosse; Con quantità grande e spessa di percosse, ec. Tornan i Saracin giù nelle fosse A funia di ferite o di percosse. Ar. Fur. Lo manda fuori a FURIA di spintoni.

Malm.

§ 9. A runia di popolo: si dice Di checchessia fatto con impeto e con violenza di moltitudine. Voc. Cr.

§ 10. Panni, o Drappi a funia: diconsi Quelli che sono vergati, o screziati senza regolarità di disegno alla maniera Cinese.

§ 11. Andare a FURIA: vale Andare con velocità o prestezza; Correre. L'una ver l'altra a gran funia ne vanno. Bern. Orl.

§ 12. Andare, o Correre a Furia in checchessia: vale Operare sconsideratamente, Couminciar checchessia con impeto, e frettolosamente, senza dar tempo o aspettare maggior maturità. Chi non pensa e corre a fu-MIAD' ogni cosa al fin si pente. - Chi corre a runia tende rete al vento. Bellinc. son.

§ 13. In Furia: posto averb. vale quasi lo stesso che a Furia, Frettolosamente. Però partiti in Funta son mal sani. Bellinc. son.

§ 14. Andar in Furia, o con furia: vale Andare frettolosamente, e per esprimere ancora maggior fretta, si dice Andare in caccia e in FuriA .

S 15 Andare in Furia, o sulle Furiz; e Daro, o Esser nelle furie, o sulle furie: vale Infuriarsi Incollerirsi. Ei non si dee ridurre a negoziar con Ercole, mentre è imbizzarrito, e sulle FURIE. Gal. Sist.

FURIACCIA: s. f. pegg. di Furia. Passata che l'è quella FURIACCIA, L'è tutta dolce, e

& piacevolaccia. Buon. Tanc.

FURIALMENTE: avv. Con furia, A furia, Finiosamente. Dant. Pist.

FURIANTE: add. d'ogni g. Furens, ira- | Maestruzz,

tus. Furente, Infuriato. Non tu allora, benche animoso, voler gire incontro al FURIAN-TE . Salv. Nic. ter,

FURIARE: v. n. Furiari: Infuriare, Menar furia . Proceder con ismisurato impeto ; Dar nelle furie . - V. Infuriare . E chi pareva diventato pazzo per fame, e Puriava como un verro. Ciriff. Calv. E Durlindana con grand'ira afferra, Che mai non Fuerò si ligre, o orso. Morg.

FURIATO, TA: add. da Furiare. L'amostante veggendol YURIATO Rispose: in altro

modo ti rispondo. Morg.

FURIBONDARE: verb. n. Furere. Divenire, o dimostrarsi furibondo. E onde Eolo vago furibonda, Faccendo con Nettuno a Gio-

ve guerra. Burch.

FURIBONDO, DA: add. Furibundue, Pien di furia, o di furore, Furioso, Impetuoso, Precipitoso, Rotto, Rovinoso, Violento, Infuriato. - V. Iracondo. Con sollecito passo. FURIBONDO seguia. - Il non riverito Marte con furibonde armi. Amet. Resto stupito alla fattezze conte, Al fiero sguardo, al viso FUEIBONDO. Ar. Fur.

FURIERE, e FURIERO: s. m. Metator mansionum. Colui che va innanzi a preparare gli alloggi nel viaggiare che fa un esercito, o altra gente in buon numero. Un FURIERE mandato innanzi dal Majordomo per prepa-

rare le stanze. Varch. Stor.

S. Per estensione si dice anche in sign. di Precursore, Anticorriere, e s' usa anche in g. fem. - V. Foriere.

FURIOSAMENTE: avv. Furiose. Con furia. Gisippo furiosamente ne menarono preso . Bocc. nov. Furiosamente l'assalio. Guid. G.

FURIOSETTO, TA: add. dim. di Furioso. O come corri in fretta Con la man ru-RIOSETTA . Crud. rim.

FURIOSISSIMAMENTE: avv. sup. di Furiosamente. Si voltò a lui furiosissimaments con eccessi d' ira peccaminosa. Fr. Giord. Pred.

FURIOSISSIMO, MA: add. sup. di Furioso. Smontando da cavallo funiosissimo andò nella prima schiera. Petr. uom. ill.

FURIOSITÀ: s. f. Carattere, o Stato e qualità di chi è furioso. - V. Furia. Con orrenda evidenza mirabilmente vien rappresentata la sacrilega funiosità di Ajace. Uden.

FURIOSO, SA: add. Furiosus. Furibondo, Pieno di furore. Ma vedendolo funtoso levare per battere un' altra volta la moglie,

ec. Bocc. nov.

S 1. Per Pazzo e bestiale. Quasi FURIOSA divenuta fosse, ec. gridò. Bocc. nov. Il Funioso, ovvero pazzo, dicendo le parole che fanno il matrimonio, non perciò contrae. S 2. Dicesi anche delle azioni, e vale Bestiale, Da pazzo, Da furioso, Cacciava e uccellava come un laico, e più cose ree e Fu-RIOSE fece. G. Vill.

§ 3. Per Impetuoso. Cagione di FURIOSO dolore. Arrigh. Acciocche le sopravvegnenti piove funiosa non menino le terremosse. Cresc. E la sella e'l cavallo e ogni cosa

Fracassò quella spada funiosa. Bern. Orl. FURO: s. m. dal Lat. Fur. Voc. ant. e disusata, egualmente che le sue derivate Furoncello e Furone. - V. e di Ladro. Funo è quello che di notte toglie e di di si guarda.

S. Per Foro, alla Pisana disse il Boco. Il

mal runo non vuol festa.
FURO, RA: add. Furator. Voce antiquata. Che fura e nasconde. Dica del fuoco FURO, ec. dove l'anime sono appiattate nelle fiamme, But. Inf. Non ci sia paura che compagna o gente funa cel possa rubare o tor-

re. Franc. Sacch. rim. - V. Furo.
FURONCELLO: s. m. Furunculus. Dim. di Furo, Ladroncello , Ladruccio. In luogo dove non usassono FURONCELLI . Agn. Pand.

FURONE: s. m. accr. di Furo . Temendo d'imbattersi ne'masnadieri e furoni. Vit. S.

Ant. - V. Furo

FURORE: s. m. Furor. Furia, Impeto smoderato predominante la ragione, Pazzia, Ira smoderata. - V. Rabbia, Ira. Egli salito in funore colla spada ignuda in mano sopra la figliuola corse. Bocc. nov. Quasi tutti i cittadini erano sommossi a furore: G. Vill. Ira è breve furore, e chi nol frena E FUROR lungo. Petr.

S 1. Per Impetuoza veemensa, Furia, Fo-ga, Violenza affoltata. Funon gagliardissimo, fiero , ardente , precipitoso . - Per lo funore di molti umori corsi all' unghia: Cresc. Con quel FUROR che'l Re de' fiumi altero Quando rompe talvolta argini e sponde. Ar. Fur.

§ 2. FURORE: preso anche in buona parte, vale Zelo, Ardore nel far alcuna cosa. Secondo che l'Angiolo gli aveva detto, sentì il dolore, ec. e partendosi quindi con gran FURORE, ando predicando per tutta Scozia. Vit. SS. PP.

S 3. FURORE: si dice anche Quell' impeto che eccita la mente, la fantasia a poetare, comporre, o dir cose straordinarie. Nelle bozze molte volte nascendo in un subito dal funone dell'arte, si esprime il suo concetto in pochi colpi. - Come le pocsie dettate dal ro-RORE poetico sono le vere e le buone, e migliori che le stentate, così quelle del dise-gno sono le migliori quando sono fatte a un tratto dalla forza di quel vunone. Vasar. Funon di Bacco, cioè Del vino. Queste rap-presentazioni di funon poetico spesso si trovano presso i Greci. Salvin. annot. Opp. Cace. § 4. A FURORE, O A gran FURORE: posto avverb. vale Furiosamente, Con furore, Con impeto. Il popolo a funore corso alla pri-gione, lui n' avevan tratto fuori. Bocc. nov.

§ 5. Lavorare a funoni: vale Interrottamente, e quando ne vien il capriccio. Il lavorare a funont, e quando se n'ha voglia, è il miglior tempo. Vasar.

FURTARE. - V. e di Rubare. FURTIVAMENTE: avv. Furtim. Di furto, Nascosamente, Segretamente, Inganucvolmente. Oggi furtivamente, e quasi per ladroneccio, più che per buon' arte a signorie e onore si brigano di venire. Salust, Jug. R. FURTIVAMENTE li loro congiugnimenti continuando, avvenne, che ec. Boce nov. Pompeo penso di partirsi, e non furtivamente, anzi di bel mezzodì. Lucan. In tre modi è detta alcun furtiyamente ordinato. Maestruzz

FURTIVISSIMO, MA: add. Sup. di Furtivo. Lo adulano con furtivissime inganno-

voli parole. Fr. Giord. Pred.

FURTIVO, VA: add. Furtious. Di furto, Occulto, Nascoso, Segreto. Trovar le vie e i modi, pe' quali i furtivi diletti si possano prendere. Filoc. Nella secreta camera con furtivi passi si raccolse. Guid. G. Trapasso funtivo con illecite merci. Buon. Fier.

FURTO: s. m. Furtum . Ladroneccio , Ruberia, Cosa rubata. Funto è tor le cose altrui occultamente, e non sen' avvedendo co-lui di cui sono. Tratt. pecc. mort. La pena del furto si varia secondamente che variamente di lui si tratta, e criminalmente e a pena di peccato criminale. Maestruzz.

S 1. Far furto: vale Rubare. S 2. Furto: dicesi anche La cosa Rubata. Alla qual grotta due li quali insieme la notte crano andati ad imbolare, col funto fatto andarono. Bocc. nov.

§ 3. Per met. Cosa fatta di nascosto. La dove tu gli amorosi FURTI nascondi, mi ritrovassi. Fiamm. Io son nuova a' funti di

Venus. Ovid. Pist.

§ 4. Per la cosa nascosta, celata. Tal si movea ciascuna per la gola Del fosso, che nessuna mostra il FURTO . Dant. Mostra'l FURто, cioè lo spirito che avea dentro da sè. But. ivi.

§ 5. Di furto, e Per furto: posti avverba vagliono Furtivamente, Nascosamente, Con inganno. Nè vi potea entrar vittuaglia, se non di funto. G. Vill. Sua moglie è divenuta nascosamente di furto. Bocc. nov. Come i Ghibellini d'Arezzo entrarono per funto nella Terra, e furonne cacciati. G. Vill.

FURTORE: s. m. Voc. ant. Ladro . Mormoratore, furtore, percussore, ec. Vit.

FURUNCOLO: s. m. T. Medico+ In To-

scana più comun, Ciccione. V.

FUSAGGINE: B. f. Psillum Alberetto sempre verde, che nasce no' boschi e nelle ragnaje. Il suo fiore e frutto è per lo più diviso in quattro parti. Il legno è giallo simile al hossolo, ma più tenero, e s'adopera da' Tornitori per diversi lavori, specialmente per fusi da filare, d'onde è venuto il suo nome. Chiamisi anche Silio e Berretta di Prete. Cresc.

FUSAJO: 8. m. Fusarius. Colui che fa fusa. Qui di Fusas, che adornavano le fem-

mine . Guid G.

FUSAJUÒLA: s. f. Nome che gli Architetti danno ad alcuni bastoncini intagliati di figure simili a piccoli globetti, o a baccelletti, o girellette che si frappongono per ornamento fra altri membri. La cornice, o il cornicione contiene diversi membri, ed ornamenti, che sono corona, ec. dentelli, gusajuo-I.B , ec. Voc. Dis.

FUSAJUÒLO, e FUSAJÒLO: s. m. Verticillus. Quel piccolo strumento di terra cotta, o d'alabastro, o altro, ritondo, bucato nel mezzo, il quale si mette nel fuso, acciocchè aggravato giri più unitamente e meglio. Se tu dovessi torre un rushjuolo, Dove tu

vai, to' sempre qualche cosa. Morg.

S. Il PUSAJUOLO d'argento fa le donne sufficienti: Prov. che dà ad intendere Che le donne che fanno di molta tela si stimano buone massaje, e per Fusajuolo d'argento s'intonde il pagamento della filatura. - V. Fila-re. Serd. Prov.

FUSCELLETTO: s. m. dim. di Fuscello; Fuscellino. Le rondini quando elle non trovano del loto per appiccare insieme quei ruscelletti di che elle fanno i nidi, ec. elle si bagnano nell' acqua, ec. Circ. Gell.

FUSCELLINO: s. m. Festuca. Dim. di Puscello. Trai prima la trave del tuo occhio e poi vedrai più chiaramente lo fuscellino nell' occhio del tuo fratello. Gr. S. Gir.

St. In prov. Cerear cheechessia col Fuserrino: vale Cercando minutamente e con somma diligenza, e si dice per le più di chiunque si procaccia noje, e fastidi a bella posta. Cercare il male col fuscellino, che anche si dice Andar cercando il male come i Medici; Andar cercando di frignuccio. Viene questo detto da que' ragazzi che dopo le piogge vanno per le strade cercando con uno stecco, o fuscelletto fra le commettiture delle lastre spilli, chiodi e cose simili portate, e lasciate quivi dall'acque correnti. E' par che noi andiam col ruscellino Cercando pur, che noi possiam far guerra. Franc. Sacch. rim. Le dirò che ho cercato col fuscallino, e non m' è stato possibile trovarvi cosa veruna corrigi-bile. Rod. lett.

§ 2. Romper il fuscellino: vale Adwarsi , Romper l'amielzia. Lor. Med. canz. ..

FUSCELLIO: s. m. Festuca: Pezzuolo di sottil ramuscello di paglia o simili. Per ogni ruscello di paglia che vi si volge tra' piedi, bestemmiate Iddio e la Madre. Boce. nov. B cadendo questo usciuolo di sopra alzato, si

ferma con un piccol FUSCELLO: Cresc.

§. Fuscello: per lo stesso che Friscello.
Farina sottilissima di grano di quella che vola intorno al mulino nel macinare il grano, dagli scultori chiamata farina di PUSCEL-

Lo. Borgh. Rip.

FUSCELLUZZO: s. m. Festuca. Dim. di Fuscello, Fuscellino. Le marze sieno grosse e regnenti, non fuscelluzzi. Dav. Colt. Acque così pure e leggieri che non reggono a galla, nè meno un minore ruscelluzzo di paglia. Red. esp. nat.

FUSCIACCA: s. f. Cintura per lo più di seta che usano le donne per ornamento, ed anche i fanciulli che vestonsi all'usanza Inglese. La Ninfa stessa bianco panno e grande missegli indosso, sottile, leggidro, e intorno a' lombi gli gettò rusciacca bella, aurea'. Salvin. Odiss. ec.

FUSCIACCO: s. m. T. de' Banderaj. Quel drappo che si mette su i Crocefissi che si

portano a processione

FUSCIARRA: s. f. Voce Fiorentina. Suggettino, Persona maliziosa, Insolente, Usata a fare stranczze. Ma perchè la squadriglia de' paggetti che son vere fusciarre insolentelle. Bellinc. Bucch. Ho caro anch' io di riveder quella fusciarra di Florante che m'ha fatta questa burla. Fag. Com. Fui cavalier d'un podestà fusciarra, e lo nerbai; or que-sto è un grand'errore? Sacc. rim.

FUSCINOLA: s. f. Lo stesso che Forchet-

ta . Cavalc. pungil.

FUSCO, SCA: add. Fuscus. Fosco. Oggi non s'userebbe fuor di stretta necessità di rima. Se premuti dell'uve i granelli che negli acini son nascosi, sien di color rusco o presso che neri . Cresc.

S. Fusco: per met. detto della Coscienza, vale Macchiato di reità. Indi rispose : coscienza Fusca, ec. Pur sentira la tua parola brusca. Dant. Inf.

FUSELLATO, TA: add. T. degli Stampatori. Aggiunto di Margine, o coulo che va dallo stretto al largo. Mergine FUSELLATO

FUSELLINO: s. m. dim. di Fuso.

S. I Pettinagnoli, e Parrucchieri appellano Fusellino, e Pettine a fusellino Una specie di pettine che servo a fare i ricci a' capegli, così detto perchè da una parte è fatto a foggia di fuscllino.

FUSELLO: s. m. T delle Cartiere. Grosso

cilindro di legno, detto anco Stile, il quale serve a far muovere le stanghe de' mazzi.

FUSERAGNOLO: s. m. Sopranuome di disprezzo che vale Lungo e magro come un fuso. Ormai lascialo andar quel EUSERAGNO10, e più non dire. Buon. Fier.
S. S'intende forse ancora, per Fuseraguolo

la Donna, dal fuso, all' esercizio del quale attendono comun. le femmine . Pirramo s' invaghi d'un fuseragnoto Appiè del moro bianco in diebus illi. Burch. e Pap. ivi.

FUSETTO: s. m. T. de' Corallaj . Piccolo strumento di legno a uso di trapano dentro a cui è un ferro per bueare, e di sopra una

croce di cuojo per tenerlo soggetto.

FUSIBILE: add. d'ogni g. Voce dell'uso.

Che può fondersi, Fusile. Terra fusibile. Targ. Loppe di ferro peste o d'altre miniere, ovvero d'altra pietra Fusibile. Biring. Pirot.

FUSIBILITA: s. f. T. de' Mineralogisti, ec. Quella qualità de' metalli e de' minerali che li

dispone alla fusione. - V. Fusione.

FUSIFORME: add. d'ogni g. Fusiformis. T. Botanico. Aggiunto di quelle radici che hanno la figura di cono inverso, ed hanno appena radicelle. La rapa, la carota, il ravanello sono fusiformi.

FUSILE: add. d'ogni g. Voc. Lat. Fusilis. Che può fondersi, e dicesi di quel corpo misto, in cui vi ha particolar connessione di parti terree con parti acquee. Travaglian sempre, ec. con la cera rusile e tenace.

Rucell. Ap

FUSIONE: s. f. Fusio. Struggimento, o liquefazione di ciò che si fonde. Siccome dal suoco è causata la rusione de' metalli. Libr. cur. malatt. Debbesi avvertire ancora di far la detta verga quadra, ec. secondochè comporta la quantità della fusione. Cellin. Oref. Sempre vi si ritruovava qualche difetto, procedente dalla Fusione o di venti, o cc. Sagg. nat. esp. Il vetro, ec. ha fusione nel fuoco e

permanenza. Art. Vetr. Ner.

FUSO: s. m. Fusus. Strumento di legno, lungo comun. intorno a un palmo, diritto, tornito e corpacciuto nel mezzo, sottile nelle punte, nelle quali ha un poco di capo che si chiama Cocca, al quale s'accappia il filo, acciocche torcendosi non isgusci. Nel num. tlel più dicesi egualmente bene le Fusa, e i Fusi. - V. Fusajuolo, Rocca, Filo. Le quali appena alla rocca e al ruso bastiamo. Bocc. nov, Quante rusa logori a filare una dodi-cina di lino. Bocc. Lab. Era il cimiero, c l'impresa reale Tre sust da filare; e una rocca . Bern. Orl.

§ 1. Egli ha pieno il ruso: dicesi proverb. di Chi ha lutono in mano nel giuoco . Serd.

S 2. Foso: dicesi anche scherzevolmente e

in modo basso per Pugnale. Salvin. Fiere

§ 3. Fuso : è anche Uno degli arnesi necessarj per tessere. Poi con gran subbio, e con mirabil ruso Vidi tela sottil tesser Crisippo. Petr.

§ 4. Fuso: è anche uno Strumento comun. fatto di ferro, non per filare, ma per torcere e infilare il cannello, rocchetto, cc. per av-/

volgervi\_sopra il filo . Voc. Cr.

§ 5. Fuso: è anche quel Ferro lungo e sottile, il quale si ficca da una banda in un toppo di legno che lo tien fermo, e dall'altra, vi s'infila l'arcolajo per dipanare. Voc. Cr.

§ 6. Fuso: dicesi da' Gettatori di campano Quel legno in cui è stabilità la forma della campana - V. Giratojo.

§ 7. Fuso: chiamasi da' Torniaj un Pezzo di legno del tornio che passa nell'occhio se è

intero, e per le lunette se è diviso. § 8. Fuso: si dice anche il Fusto della colonna, e da' Geometri il Piombo di una pira-

§ 9. Fuso: dicesi da' Naturalisti una Specie di nicchio della classe de' Murici, detto Latinamente Mures colus. E Fuso dentato Strombus fusus, ad una Specie di turbine, ambe-due così detti dalla loro figura. Gab. Fis.

§ 10. Fuso: è anche un Ferro lungo e sottile, di cui si servono gli stradieri per forare sacchi, panieri e simili, nel tentare se vi sia occultata roba, che paghi gahella . Malm.

§ 11. Far le FUSA torte : si dice Delle mogli che rompono la fede a' lor mariti, che anche bassamente si dice Fare le corna.

§ 12. Fuso: T. de' Cacciatori. Nome che si dà a Ciascuno de'rami che formano i pal-

chi d'un cervo - V. Fusone. § 13. Fuso: T. del Blasone. dicesi d'una figura fatta a guisa di mandorla, o di romboide, i cui angoli superiore ed inferiore sono più acuti che quelli di mezzo.

§ 14. Fuso della macina - V. Fusolo . Lavorandosi con una sola e semplice ruota dentata, che toccasse un solo rocchello adattato nel ruso della macina. Galil. Framm.

FUSO, SA: add. da Fondere; Strutto, o Fonduto, cioè Liquefatto, o Strutto dal fuoco. La polvere si dia sempre in partita, e non al vetro ruso. Art. Vetr. Ner. Acque correnti, e Fuse novellamente divengono. Sagg. nat. Esp.

S. Fuso: Effusus. Difuso, prolisso. Al contrario Demostene non è atto ad esprimere il costume, non è ruso, non è corrente punto,

non fa pompa . Gori Long.

FUSOLO: s. m. Tibia . L' Osso della gamba dal piè al ginocchio. E chi ha il fusoro, ovver le caviglie delle gambe grosse ugual, mente, si è senza vergogna, pesante e tento. M. Aldobr.

S Per Quel perno di legno che regge le macine del mulino. L'olmo è arbore noto, ec., del suo legno si fanno le travi, ec. anche se ne fa sale di carri, e rusoli di mu-

lini. Cresc.

FUSONE: s. m. Cerviatto nel secondo anno, che suol avere due corna senza rami. Supposto dunque per vero, che i soli cervimaschi abbiano le corna, è ora da sapere, che quando e' nascono, nascono senz' esse, e pel prim' anno non le mettono, ma bensì nel secondo, e mettono due corni senza-rami. Questi tali cervi in Toscana son chiamati FUSONI. Red. esp. nat.

S. A FUSONE: posto avverb. Francesismo antiquato che vale Abbondantemente, In copia, e dicesi anche A josa , Abizzeffe , A cafisso , tutti modi bassi . Leggieri d'arme con bale-

stri, e dardi, e giavelloli a fusone. G. Vill. FUSORIO, RIA: add. appartenente alla fusione o getto de' metalli. L'arte fusoria. Baldin Dec.

FÙSTA: s. f. Myoparo. Specie di naviglio da remo di basso bordo, e da corseggiare. Tolsela a certe fusta di Mori. Ambr. Bern. E mandato con diciannove galee, due FUSTE e quattro brigantini a soccorrere Napoli. Varch. Stor.

S. Per Fiaccola, Torcia. Seguendo lor tutta la notte sotto la luce di gran fuste, e

torce . Buon. Fier.

FUSTAGNO: Sorta di panno di poco prezzo. Forse lo stesso che Frustagno. Franc.

FUSTAJO: s. m. Voce dell' uso. Colui che fa i fusti, e arcioni da selle, e basti.

FUSTÈTO, TA: add. T. del Blasone. Dicesi d' Una chiaverina, o d'altr'arme, il di cui ferro e fusto sono di colore diverso.

FUSTICELLO: s. m. dim. di Fusto; Fusto piccolo. Fa bollire nell' acqua piovana i ru-STICELLI verdi e teneri dell' acetosa . Libr.

cur. malatt.

FUSTO: s. m. Scapus. Gambo d'erba sul quale si regge il fiore , o'l suo frutto, e Pedale, o Stipite degli alberi, dal quale derivano tutti i rami. I Botanici gli danno diversi aggiunti, come. Fusto bipedale, semipedale, terete, striato, fogliato, dritto, liscio. -Come si spezza il tenero lupino, O il fusto de' papaveri nell' orto. Bern. Orl.

S 1. Per simil. Troncone. Il Duca perdè duemila fiorini, dove fu di moltissime bombarde, e gran monizione di grano, ec. e ru-

STI di legname. Cron. Morell.

§ 2. Fusto: dicesi anche la Colonna senza capitello, e senza base; Tronco, Vivo. E le coionne di quel bel lavoro Han di cristallo il FUSTO, e'l capo d'oro. Bern. Orl.

3 3. Fusto del capitello. - V. Campana.

8 4. Fusro: fu anche usato in sign di Lancia. Dall' altra parte Marfisa si mosse, Rinaldo è seco, ed un gran rusto arresta. Bern. Orl.

§ 5. Si trasferisce anche alla Corporatura dell' uomo o d'altro animale, e di qui poi alla Ossatura delle selle, sedie, e simili. La faccia sua era faccia d'uom giusto, Tanto benigna avea di fuor la pelle, E d'un serpente tutto l' altro fosto. Dant. Inf. Berlinghier vide venir questo cero, E non guardo perch' e' fosse gran Fusto. Morg. Perchè mostrando tutto quanto il vosto Della persona giù lunga e distesa, Bisogna che tu faccia il bellombusto . Galil. cap. Tog.

§ 6. Fusto: per Uomo . Eli s' ella facesse a modo di questo rusto, buon per lei e per me . Varch. Suocer. Ne fa perdermi il cervello Ogni goffo e sconcio rusto. Baldov.

S 7. Bel FUSTO: pure parlandosi d'Uomo. -

§ 8. Fusto: T. degli Oriuolaj. Nome che si dà generalmente a que' Pezzi d' acciajo su de' quali sono fissate le ruote per potervi girare come sul loro centro. Fusto superiore e inferiore dell' aste. - Fusto di rocchetto. - Le lancette sono portate da' rusti delle ruote.

S 9. Pusto: che da molti dicesi anche Asta dell' ancora. T. Marinaresco. Lungo e tondo pezzo di ferro, in un' estremità del quale vi è un occhio in cui trovasi la cicala, e nell' altra estremità sono ad angoli retti le marre.

§ 10. Fusto: dicesi da' Magnani la Canna della chiave che ha da un capo l'anello, e dall'al-

tro gl'ingegni. - V. Chiave.

§ 11. Fusto de' rami, o de' palchi d' un cervo: lo stesso che Fuso. V.

§ 12. Fusto della stadera: dicesi Quello stile in cui è infilato il romano, e dove sono segnati i pesi. - V. Stadera.

FUSTÜCCIO: s. m. dim. di Fusto: Che questo fustuccio da galea sempre gli metta nuovi scavezzacolli. Čecch. Esalt. ec. 3

FUTA. - V. e di Fuga.

FUTURAMENTE: avv. In futurum . Per l'avvenire, In futuro. Non te ne potrai accorgere, se non futuramente, ma futura-MENTE tu te ne accorgerai ben bene . Zibald. Andr.

FUTURO, RA: add. Futurus. Che ha a essere, Che ha da avvenire. Incerti de' FU-TURI casi, ec. le loro più care cose ne' più vili luoghi delle lor case, siccome meno sospetti, seppelliscono. Bocc. nov. Tempo FUTURO m'è già nel cospetto . Dant. Purg. E le cose presenti e le passate Mi danno guerra, e le future ancora. Petr. L' anno futuro è necessario ch' egli voglia, ec. cacciar via quei tanti timori di FUTURO male. Red. cons.

& I. Iu forza di sost. vale Tempo futtiro . Innanzi a tutti i secoli, senza preterito, e dopo tutti i secoli, senza futuro. Mor.

S. Greg. S. T. Grammaticale. Quel tempo de' verbi che esprime un'azione che sarà fatta o una cosa che avverrà. Il rururo imperfetto, quel che si promette o spera di fare. - Amerò, Temero, Sentiro. Il ruturo perfetto, quel che si promette che a tal tempo sarà seguito. Avrò Amato, Temuto, Tentito. Buomm. Tratt. Ling.

G: s. m. Lettera consonante, la settima doll' Alfabeto, compagna del C, ed ha anch' ella due suoni diversi, perche posta avanti ell' A, O, U, ha il suono più rotondo, come GALLO, GOTA, GUSTO, e avanti all'E, ed 1, ha il suono piu sottile, come GENTE, GIRO, onde per diffalta di proprio carattere, per servircene nel primo suono coll' E e col-l' I, se le pone dopo l' H, come GHERONE, GHIRO. Questo GH, quando ne seguita l'I, ha anch' egli due suoni; l'uno più rotondo e grosso, come GHIRLANDA, VEGGIII dal verlo Vedere; l'altro più sottile e schiacciato, il quale per lo più avviene, quando all' I segue un'altra vocale, come GHIANDA, GHIERA, VEGGHIA. Quando alla L col G avanti seguita l'I, in tal caso ha due suoni, l' uno più rotondo e grosso, come NEGLI-GENTE, il quale non è molto ricevuto da noi; l'altro più sottile o schiacciato, come GI-GLIO, FOGLIO, e questo è nostro proprio. Aggiunto, come s'è detto, il G alle L, ed Agento, come se detto, n o ane 11, eu N, gran parte ne perde del suo suono, come AGL10, RAGNA, DEGNO, AGNELLO. Consente avanti di sè la L, N, R, S, nel mezzo della parola e in diversa sillaba, come VOLGO, VANGA, VERGA, DISGREGA-RE, benchò la S, si transi in present di rede RE, benche la S si trovi in mezzo di rado, e per lo più in composizione colla preposi-zione DIS. Ma col principio di parola più frequentemente, come SGARARE; e si pronunzia sempre la S avanti al G nel secondo modo, cioè nel suono più rimesso, come nella voce ACCUSA. Raddoppiasi questa lettera nelle nostre voci molto spesso: come POGGIO, OGGI, ec.

GABBA: s. f. - V. e dl Gabbo.

GABBACOMPAGNO: s. m. Sociofraudus. Colui che inganna i suoi compagni. Ricci Calligr

GABBADEO, e GABBADDEO: s. in. Hypocrita. Propriamente significa Rinnegato; Uno che gabba, cioè inganna le Deità, adorandone

ma; ma badandosi più all'intenzione che alla possibilità d'inganuar Dio, s' usa solamente in sign. di Bacchettone, Ipocrita che aucora si dice Gabbasanti. Min. Malm. Il nome non vo' dir d'un GABBADEO, Che l'anima'n un nocciolo ha di pesca. Libr. son.
GABBAMENTO: s. m. Fraudatio. Il gab-

bare. Non è questa una mancanza di fede, ma un GABBAMENTO di Dio. Franc. Sacch. nov. Ma crede ancora che un GABBAMENTO tale si

possa scusare. Car. lett.

GABBAMONDO; s. m. Fraudatore, Avvi-

luppatore . V. GABBANELLA: s, m. Lacerna . Piccola veste da camera che arriva poco più in giù de' ginocchi. Una povera GABBANELLA. - GAB-BANELLA per uso di servitori, stallieri, ministri negli spedali e simili. - E di sotto chi porta un sajo e chi una GABBANELLA o altra vesticciuola di panno soppannata, che si chiamano casacche. Varch. stor.

GABBANO: s. m. Endromis. Mantello con maniche; Palandrano. E' nuovi GABBANI, i nuovi tabarroni e le antiche armi. Franc. Sacch. nov. Con cioppe e con GABBANI di più

versi. Id. rim.

GABBAPENSIÈRI: add. d'ogni g. usato anche in forza di sost. Ciò che allettando distrae la mente, e caccia la noja. Vive sorgenti di giuoco e riso, e del sì dolce c sano spirito GABBAPENSIEBI, e d'amistade. Ma-

gal. Sidr.

GABBARE: v. a. Decipera. Ingannare, Giuntare. - Non è alcuno, a cui non di-spiaccia di esser GABBATO. Tes. Br. E per questo modo sovente GABBAVANO i Fiammin-ghi. G. Vill. Per vanagloria di loro si cattivo e malizioso sapere GABBANO i semplici e di buona fede. Fav. Es. Non CABBERESTE la vista e'l'colore, Ch'io cangio allor quando vi son presente. Rim. ant. Cin. Che una Regina in forma di serpente GABBO, di lei faccendosi marito. Bern. Orl.

S I. GABBARSI: n. p. Irridere. Farsi beffe, Schernire. La Contessa, come savia, si GABBO delle parole. G. Vill. Se non se n'avvede, io me la abbo, e se se n'avvede, me la GABBO. Franc. Sacch. nov. Ancora fa peggio che egli si GABBA, e fa sceda de'ricchi e de' buoni e de' santi e giusti uomini. Tratt. pecc. mort. Dicesi ancora, Tenere a loggia,

GABBARSI d' alcuno. Varch. Ercol.

S 2. GABBARE: n. assol. vale Burlare, Scherzare. E nota che il parlar di Dio GABBANDO non solo è difetto di scellerato uomo e empio, ma egli è ancora vizio di scostumata persona. Galat.

§ 3. E figur. Intertenersi, Balocarsi per pa ssar tempo. Lo Re Oete e gli altri con giooggi una, e domani un' altra, rinnegando la pri- | conditade quello di GABBARONO. Guid. G.

\$ 4. Sembra anche essere stato usato in 4 sign. a. per Dare divertimento; Trastullare. Avendo tolto l'aquila i suoi figliuoli alla volpe, avevali messi nel nido a' suoi aquilini e GABBAYALI con esso i volpicini, facendoli fare grandi strida. Fav. Es.

GABBASANTI: s. m. Lo stesso che Gab-

badeo . Min. Malm.

CABBATO, TA: add, da Gabbare.

GABBATORE: yerb. m. Fraudator. Che gabba, Inganuatore, Giuntatore. Chi gastiga lo folle, e'l GABBATORE, va cercando briga.

GABBATRICE, fem. di Gabbatore, Che gabba, Ingannatrice. Si lasciò persuadere da quella femmina GABBATRICE. Fr. Giord. Pred.

GABBEO: s, m. T. de' Mojatorj . Quel luogo delle moje dove si mette a scolare il sale ca-

vato dalle caldaje.

GABBÈVOLE: add. d'ogni g. Fraudolentus. Ingannevole, Burlevole. Nè prima nel profondo di quello fui tuffato, che le già dette di me schernitrici mi furono davanti, ma con vista GABBEVOLE meno, Amet.

GABBIA: s. f. Cavea. Strumento, Ordigno o Arnese di varie fogge, per uso di rinchiudere uccelli vivi, composti di regoletti di legno, detti Staggi e di vimini, o fili di ferro, detti Gretole. Gabbia da rusignuoli con saltatojo, abbeveratojo, cassette, stanzini.

– Cupolette o vasi da GABBIA. – Rami d'arbori, alli quali s'appiccano GABBIE, nelle quali sieno molti diversi uccelli spartiti che

cantino. Cresc. - V. Stacciajo.

§ 1. Gabbia: si dice anche d' Ogni altra cosa fatta a questa similitudine, per rinchiudervi dentro per lo più animali. Or dentro ad una CABBIA Fere selvagge e mansuete gregge S' annidan. Petr. Canz. E lui misono in carcere in una GABBIA di ferro. G. Vill.

S 2. Fannosi anche Gabris di corda d'er-ba, detta Stramba, intrecciata a maglie a guisa di rete, di forma rotonda, con una bocca nel mezro di sopra e di sotto, nella quale si mettono le ulive infrante per istrignerle. La bocca delle GABBIE si serra con canapetti di pelo. - Non si vuole schiacciare i noccioli colla macine, ma sola e lievemente la carne, ed in GABBIE di salcio premere. Pallad.

S 3. GABBIA: si fa anche di corda, e a maglie, e chiamasi Quella, che s'adatta al capo a' giumenti, e comprende in se il loro muso, e ponvisi dentro il fieno, acciò anche nell'andare possano cibarsi. Sentii bandire un asino, ch' era stato perso, e con basto usato e GABBIA nuova con nappe rosse. Fag. com.

S 4. GABBIA: è anche T. Marinaresco e diconsi Alberi e vele di GABBIA gli Alberi che sono innalzati immediatamente sopra gli alberi maggiori e la vela quadra che essi portano. Cosl pure dicesi Ponnone di CABBIA, ec. Ne pone guardie ne vedette the GABBIA. Ar. Fur. Qui vale Coffa. V.

S 5. Far la camicla alle GABBIR : dicesi di una Certa maniera di serrarle, usata da al-

cuni in porto.

§ 6. Aver le GABBIE in faccia : sottintendendosi al vento, Tenere, o stare colle GARBIE in faccia, intendesi volgarmente e generalmente Stare in pauno. - V. Panno.

§ 7. GABBIA: per Prigione. In cost tenebrosa e stretta GABBIA Rinchiusi fumma.

Petr.

§ 8. Ondo Do GABBIA: posto in forza d'aggiunto, vale Degno e meritevole d'esser messo in prigione ; e si dice comun. di chi fa pazzie. Rispose. Astolfo: si prete da CABINA. Bern. Orl.

§ 9. GABBIA: dicesi anche Un arnese o sia cestella di vinchi, lunga e ritonda, modellata a guisa di gabbia a ritroso, coll' entramento stretto, e'l di fuori ampio, in guisa che al pesce che v'è entrato, vien impedito l'uscirne, per via delle punte acutissime che gli si presentano. Ond' io pescando Prima colla bilancia non die in nulla, La trappola provai, provai più GABBIE, ec. Buon. Fier.

S 10. GABBIA: chiamayasi pure pochi anni sono dalle Crestaje Un tessuto di fili di ferro, di cui si servivano per tener in sesto le creste.

S 11. Ferriate a GABBIA . - V. Ferriate . GABBIAJO: 5. m. Cavearum opifex. Fa-

citor di gabbie . Buon. Fier.

GABBIANO: s. m. Larus, Uccello ecquatico volgarmente detto Mugnajo, il quale in tempo di tempesta si vede frequentare le spiag-ge, e gli stagni marittimi. Ve n' ha de' bianchi e de' cenerini, e, secondo le diverse specie o varictà, sono chiamati con diversi nomi, come Gabbiano reale, o Marino pescatore, detto in Toscana Zafferano, cenerino. Gabbiano detto volg. Mezza mosca. Gabbiano detto Gavina, ed anche Zafferano cenerino minore. Gabbiano corallino cencrino. Gabbiano detto Corallina cenerina spruzzata. Gabbiano, detto volg. Terragnolo, e Galetra. Gabbiano detto Moretta, e Maschera corallina . Gabbiano delto Zafferano mezzo moro. Gabbiano picchiettato, volg. detto Mo-scatone, Gabbiano volg. detto Guairo, forso lo stesso che il Gabbiano d'inverno, che è il Larus, albicans, vel tridactylus del Linneo. Red. ec.

GABBIANO, NA: add. Rudis. Dicesi per

ingiuria a Chi è rozzo, zotico. Voc. Cr.
GABBIATA: s. f. Tanta quantità di volatili che stia in una gabbia. I' ti mando un sonetto pien di risa D'una nuova GABBIATA di pippioni. Belline son.

GABBIÈRE: s. m. Speculator. Marina-GABBIÈRO: ro vigilante e capace, il quale fa la guardia in coffa per esser pronto a tutte le operazioni che possono occorrere in alto. E manda su'l GABBIERE Attorno per vedere. Franc. Barb.

GABBIOLA: s. f. Parvula cavea. Dim. di Gabbia. Cr. in Gabbiolina. - V. Gabbiola. GABBIOLINA: s. f. dim. di Gabbiola, Pic-

colissima gabbia. Varch. lez.

GABBIONATA: s. f. Riparo di gabbioni Semplici GABBIONATE le quali fanno mirabil difesa. Viv. disc. Arn.

GABBIONCELLO: s. m. dim. di Gabbione. Fa d' uopo chiudergli in un GABBIONCEL-10, dove ben pasciuti ingrassano. Libr. cur.

GABBIONE: s. m. Cavea magna. Accr. di Gabbia, Gabbia grande ove si racchiuggono insieme più uccelli o altri animali. O che bel passerotto! ècci chi abbia il GABBIONE per mettervelo? Fir. Trin. prol. - V. Bergolo.

\$ 2. Botte. § 10.

§ 1. Gabbione: dicono gl' Ingegneri a una Macchina intessuta di vinchi o salci e ripiena di sassi, o terra per riparo di fiumi e per difesa de' cannoni. Avendo piantato la notte l'artiglieria senza provvisione di GABBIONI. Guicc. stor. Coll'us'are ne' gran fondi alcune volte GABBIONI ripieni di sasso. Viv. disc.

S 2. Giungere al GABBIONE, mettere al GAB-BIONE: maniere proverb. che vagliono Gabbare, Ingannare, Acchiappare. Si diceva come una donna aveva giunto un suo amante al

GABBIONE. Pecor.

GABBIUOLA: s. f. Carticula. dim. di Gabbia. Hanno i pescatori gradelle, ovvero GAB-BIVOLE, gran quantità fatte di canne di paduli, che sarae se i pulcini non pasturranno, se l'uccello esce dalla gabbiuola troppo tar-

GABBIÙZZA: s. f. Gabbiuola. Ella gliele diede in una GABBIUZZA di giunchi marini.

Vend. Crist.

GABBO: s. m. Jocus. Burla, Beffe, Giuoco, Scherzo. Il suo verbo è Gabbare. - V. Scherno. Delle quali cose la madre e' figliuoli che stavano dentro, facevano grandi GAB-BI. Fav. Es. Perchè mi vai tu facendo questi CARBI? E' non è tempo da giucare. - Alcuni domandavano a' messaggeri per GABBO e per dispetto s' egli avieno ordinato alcuna magione. Liv. M.

S I. A GABBO, e In GABBO: posti avverb. vagliono In ischerzo, Per baja, Per giuoco. E quello in festa ed in GABBO preso, mise ma-

no in altre novelle. Bocc. nov.

§ 2. Pigliare a GABBO: vale Pigliare in giuoco, in ischerzo. Che non è impresa da piglia-

re a GABBO Descriver fondo a tutto l'univer-

so . Dant. Inf.

§ 3. Farsi GABEO di checchessia: vale Non

farne conto, Ridersene

GABBRO: s. m. T. de' Naturalisti . Pietra verdastra e nericcia alquanto vetrina che con tiene delle particelle di amianto, ed uguaglia il marmo nella durezza. Monte quasi tutto

di GABBRO. Targ.

GABELLA: s. f. Vectigal, Quella porzione che al Comune o al Principe si paga delle cose che si comprano o si vendono, o di quelle che si conducono e si trasportano. - V. Dazio, Passaggio. E oltr'a ciò ordinaro una GABELLA di danari quattro per libbra. -Franchi a perpetuo senza pagare niuna GA-BELLA o diritto di mercatanzia. G. Vill.

S. E figur. Aver preso la GABELLA degl' impacci o Aver preso a riscuotere la GABELLA degl' impacci, dicesi D'uno che s' affatica per questo, e per quello. Per chi vogl'io far tante cose, e darmi sempre la GABELLA de-gl' impacci? Cecch. Dissim.

GABELLABILE : add. d'ogni g. Voce dell'uso. Che può sottoporsi a gabella, e figur. Censurabile, Non ammissibile, Non approvabile per buono, e per vero; detto dal farsi la bulletta delle robe che s'estraggono, perchè apparisca essersi pagata la dogana, alla quale non sono soggette le robe usate. Bellin. lett.

GABELLARE: v. a. Vectigal solvere. Pagar la gabella, e Liberare alcuna cosa pagandone la gabella. Sopra l'altre gabelle delle porte e del vino, e dell'altre cose che entravano con some e con carra, che tutte erano GABELLATE. M. Vill.

§ 1. GABELLARE: per Ammettere, o approvare una cosa per buona e per vera, detto dal passaggio, ovvero Gabella delle porte, o

de' passi . Min. Malm.

§ 2. Non GABELLARE quel che dice uno: vale Non credergliele, che anche si dice Non passargliele. Signora Clio, di grazia, mi perdoni S'io Non GABELLO così gran bugia. Rom. Bert. son. Ma s'elle star non possono a martello, non le GABELLA mica di leggieri. Malm

GABELLATO, TA: add. Sottoposto a

gahella. M. Vill. GABELLETTA: s. f. dim. di Gahella. GA.

BELLETTA di piccola entrata. G. Vill.
GABELLIÈRE: s. m. Publicanus. Che riscuote le gabelle; Stradiere. Alquanto colle guardie de' GABELLIERI si ristettero. Bocc. nov. GABELLIERI del sale. Cron. Vell.

S. Per Appaltatore di gabelle. E oltr' a cio ordinaro una gabella di danari quattro per libbra sopra ogni GABELLIERE della somma che comperasse gabelle dal comune. G. Vill

GABELLOTTO: s. m. Moneta altre volte così detta, lo stesso che Barile, Giulio. V.

S GARELLOTTO: per Ministro della gabella. Interrogato dal GABELLOTTO Monsignore, ec. oh ohoja rispose l'uccellator GABELLOTTO: ecco l' oche . Salv. Buon. Fier. GABINETTO : s. m. Penetrale . Stanza in-

tima della casa; Stanza di ritiro. GABINETTO

secreto, intimo, rimoto.

S 1. Per Istipo, GABINETTO delle medaglie. S 2. GABINETTO: per Segreti, Misterj politici delle Corti. Le deliberazioni de' GABINET-II. - Dà un perfetto ragguaglio di ciò che bolle ne' GABINETTI d' Europa. Algar.

GABRINA: s. f. Nome celebre di donna vecchia e brutta presso l' Ariosto, passato in nome di disonore e di disprezzo, ed usato dal Menzini, e dal Faginoli, aggiuntovi l'idea

de'laidi costumi. Vecchia GABRINA.

GAETÒNE: ed alcuni GAVETÒNE: s. m. T. Marinaresco. La guardia che si fa in mare dalle quattro alle ott' ore della sera , la quale si divide in due, cioè di due in due ore, e diconsi primo e secondo gaetone. Ciascuna guardia in mare continua per quattr' ore, tolta quella de' GAETONI, che non è che di due.

GAÈTTA. - V. e dì Gayetta.

GAGATE: s. m. T. de' Naturalisti. Bitume nero, solido, duro e lucente, formato nelle viscere della terra, detto anche Ambra nera. Il Gagate fattizio, fatto di vetro, ad imitazione del Gigate minerale; dicesi volg. Gia-

GAGGIA: s. f. Corbis. Gabbia di nave. Non altrimenti che i marinari sopra la GAG-GIA de' loro legni saliti speculano, se scoglio o Terra vicina scorgono che gl' impedisca. Fiamm. Parti adunque di sicilia con sessanta

legni di GAGGIA. Guicc. stor.

S. Andar con l'insegna in su la GAGGIA: vale Mettersi in luogo alto per esser veduto, come la gaggia o gabbia della nave, che si vede

da lontano. Serd. Prov.
GAGGIA: s. f. Acaciæ flos. Sorta di fiore di color giallo e odoroso, e dicesi anche alla Pianta stessa che lo produce. Dal Linneo è detta questa pianta Mimosa Farnesiana, perche fiori la prima volta in Roma nell'orto del Cardioal Farnese, portatavi dall' Isola di S. Do-ningo. Voc. Cr. - V. Acacia. S. Falsa GAGGIA. - V. Falsagaggia.

GAGGIO: s. m. Pignus. Pegno, ma dicesi propriamente Di cose di guerra e di cavalleria. Ricevuto da' Fiorentini il GAGGIO della battaglia. - Lo Re di Francia accettò la battaglia, e prese il GAGGIO. G. Vill. Essendo elli un giorno collo mperadore a cavallo, cc. s' ingaggiaro chi avesse più bella spada, e sodo il GAGGIO. Nov. ant. - V. Ingag-

che di Pegno e dimostrazioni d'affetto, di gratitudine e simili. E quella, cui son GAG-GIO, Non credo mai di me li risovvegna. Rim. ant. Dant. Majan. Alla fine non so io, se il petto di Massinissa Re grandemente fu ripieno di GAGGI d' animo conoscente. Val. Mass.

§ 2. Per Stipendio, Provvisione, Soldo, Paga. Dugento migliaja di fiorini d'oro che davano al Duca per suo osegio, secondo i patti. G. Vill. Tutta questa gente, o la maggior parte furono a GAGGI o provvisione del

Re d' Inghilterra, G. Vill.

§ 3. Per Ricompensa, Mercede. Ma nel commensurar de' vostri GAGGI col merto. Dant. Par. Quantunque Dante molto vago si sia dimostrato di portare nella Toscana le Provenzali voci siccome è A randa, che vale quanto Appena: e Bozzo che è bastardo e non legittimo, e GAGGIO, comecche egli de questa non fosse il primo che in Toscana la si portasse. Bemb. Pros.

§ 4. GAGGIO morto: vale Capitale perduto. Lor donano lor terre e lor retaggi in GAG-GIO e in pegno, e a GAGGIO morto, che punto

non s' acquetano. Trat. pecc. mort. GAGLIARDA: s. f. Sorta di ballo antico all' usanza Lombarda. Onde Ballare alla gagliarda, vale Ballare il detto ballo . Che al ciel GAGLIARDE alzando e capriole, Farà verso Volterra la calata. Malm.

GAGLIARDAMENTE: avv. Strenue. Con gagliardia, Con gran forza, Valentemente, Poderosamente. Morto in battaglia combattendo GAGLIARDAMENTE. Fior. Ital. D. S'e'ci è chi voglia darci a macinare, Noi lo possiam servir GAGLIARDAMENTE. Cant. Carn.

S. Per met. vale Fortemente, Con veemen-

za. Confutar GAGLIARDAMENTE un' opinione. - Io mi son trovato a sentire in pubbliche dispute sostener GAGLIARDAMENTE contro a questi introduttori di novità. Gal. Sist.

GAGLIARDÀZZO, ZA: add. Validus. Assai gagliardo; ed è voce dello stil familiare e basso. A cui il banditore rispose che io era di Cappadocia, ed assai ben GAGLIARDAZZO. Fir. As.

GAGLIARDETTO, TA: add. dim. di Gagliardo, Alquanto gagliardo. Il fa quasi tralignare in una Z dolce o in una S. GAGLIARDETTA. Sal-

vin. disc.

S. GAGLIARDETTO, c Piè di Gallo: T. Marinaresco. Piccola, e lunga banderuola che suol terminare in punta, portata sopra una piccola asta in cima de' calcesi delle galeotte, e specialmente delle galere.

GAGLIARDEZZA: s. f. Robur. Galiardia, Robustezza. - V. Gagliardia. Della bontà e GAGLIARDEZZA della complessione, ec. non vo' io ragionarti. Circ. Gell. Maravigliavasi S 1. Per met. in sign, di Ostaggio, ed an- ciascuno della mia GAGLIARDEZZA, Fir. As.

GAGLIARDIA: s. f. Robur. Robustezza di corpo, Possanza, Vigore, Forza. GAGLIARDIA grande, maravigliosa, possente. - V. Ener-gia, Forza. La seconda dote del corpo è la GAGLIARDIA, la quale risponde alla fortezza. Varch. Lez.

S. Per Prodezza, Valentia, Azione d'uomo gagliardo, Valente, Brayura; e dicesi per lo più con ironia. E poi fece tutte quelle sue GAGLIARDIE che egli dice. Bocc. nov.

GAGLIARDISSIMAMENTE: avv. Sup. di Gagliardamente. Pur è vero tali raggi reslet-

tersi GAGLIARDISSIMAMENTE. Gal. lett.

GAGLIARDISSIMO, MA: add. Sup. di Gagliardo. Fu bellissimo e GAGLIARDISSIMO UOno della sua persona. But. Purg. GALIARDIS-SIMA è stata questa conchiusione e verissima,

le risposi. Boez. Varch.

GAGLIARDO, DA: add. Robustus. Robusto, Possente, Forzuto, Forte; e dicesi delle persone e delle cose inanimate. Veggendosi bella e fresca, e sentendosi GAGLIARDA e poderosa. – Tu se ben oggi stato GAGLIARDO. Bocc. nov. Merce, ec. della più GAGLIARDA e violenta pressione che esercita, ec. l'aria bassa trasportata in alto dentro alle palle. Sagg. nat. esp.

S I. GAGLIARDO: per Prode. Ogni aspro ingegno e fero. Faceva umile, e d'ogni uom

vil GAGLIARDO. Petr.

2. Fare del GAGLIARDO: vale Ostentar galiardia. Volendo fare del GAGLIARDO li si

fe' incontro . M. Vill.

§ 3. Aggiunto a Ingegno, Cervello e simili, vale Fisso; Veemente nelle sue opinioni, e per lo più si pre ide in mala parte, come Stravagante, Bizzarro, Altiero, Caparbio. Egli era naturalmente feroce e d'ingegno tanto GA-GLIARDO, che dov' e' fermava l'animo un tratto, non ci aveva luogo il consiglio. Stor. Eur.

§ 4. Aggiunto a Medicina, vale Che opera con gran forza. - V. Drastico. Astenersi dagli evacuanti GAGLIARDI, e di soverchio imi-

tanti. Red. Cons.

§ 5. Vento GAGLIARDO: in Marineria signi-

fica Buon tempo.

§ 6. Pezza GAGLIARDA. - V. Pezza.

GAGLIARDO: avv. Valide. Gagliardamente. Dopo fatto il voto, incominciammo a crollar GAGLIARDO la palla. Sagg. nat. esp. GAGLIO: s. m. Coagulum. Materia colla

quale si rappiglia il cacio, fatta di ventricini di bestiuoli pieni di latte, come d'agnelli, capretti e simili, che ancora non abbiano pasciuto. De' GAGLI il più lodato è quello della lepre, dipoi del capretto e del capriuolo. Si pigliano innanzi, che i detti animali abbiano gustato cibo alcuno, fuori che il latte della madre. Ricett. Fior.

S. GAGLIO: Pianta. - V. Gallio. GAGLIOFFACCIO, CIA: add. Insulsus. Pegg. di Gagliosso. E disse: GAGLIOFFACCIO, pien di broda, Tu sarai ben, come dicesti , errante . Morg. Due GAGLIOFFACCI grandi sel levaro In spalla e in altra parte lo portaro . Bern. Orl.

GAGLIOFFÀGGINE: s. f. Insulsitas. Scempiaggine, Sciocchezza grande. Io vo' che voi ridiate della sua GAGLIOFFAGGINE. Cecch.

GAGLIOFFAMÈNTE: avv. Insulse. Da gagliosto. Per questo siamo or stroppiati, or marci, Pieni sempre di mille malattie, Per sì GAGLIOFFAMENTE governarci . M. Bin. rim.

burl.

GAGLIOFFERIA: s. f. Insulsitas. Gaglioffaggine. Da questa incosiderazione procede che la persona dice parole leggieri, e scostumate e scandalose, le quali santo Isidoro chiama vizio di scurrilità, il cui volgare proprio è CAGLIOFFERIA. But. La maggior GAGLIOFFERIA ti conterei di mio padre, ec. che si sentisse mai. Lasc. Gelos.

S. GAGLIOFFERIA: figur. per Cosa da gaglioffo, sconvenevole; Sudiceria, Porcheria. Mettonvi dentro ogni GAGLIOFFERIA; Peverada, uova, sanguaccio e cervella cotta e cruda,

e mal che Dio lor dia. Lasc. rim.

GAGLIOFFO, FA: add. usato anche in forza di sost. Subdolus. Nome ingiurioso che si dà a un tristo scioperato e poltrone che si studia di campar d'accatto, sebbene sia atto al lavoro; Galeone, Manigoldo. Molti diventano GAGLIOFFI per la facilità de' limosinieri. Tratt. gov. fam. In questo punto dobbiamo imprendere dalli truffatori e dalli GAGLIOFFI li quali, per provocare gli uomini ad aver compassione di se, si mostrano più tristi, e più miceri, e'nfermi che non sono. Cavalc. Frutt. ling. Ma quell' altra per poter meglio accattare, come GAGLIOFFA, studiosamente si vestiva male. Vit. SS. PP. GAGLIOFFÒNE: s. m. Inurbanus. Pegg.

di Gaglioffo; Gaglioffaccio. Andossene senza

far motto il GAGLIOFFONE. Ar. Cass.

GAGLIÒSO, SA: add. Glutinosus. Di natura di gaglio. Quella natura ch'è GAGLIOSA, sì è calda e secca, ed ha virtude di purgare lo ventre. - Latte GAGLIOSO, chi ne piglia a oltraggio, fae danno allo stomaco. M. Aldobr.

GAGLIUOLO: s. m. Siliqua. Baccello che produce il fagiuolo, il pisello e altri legumi. I semi de' porri e delle cipolle e d'alcune altre erbe, meglio ne' suo' GAGLIUOLI colle

pannocchie che altramente, si servano. Cresc. GAGNO: s. m. Caula. Luogo dove si ri-coverano le bestie. E però, bestia, ritorna nel GAGNO. Morg.

S 1. Per met. vale Intrigo, Viluppo . E cosi son rimasta nel GAGNO a disperarmi con esso voi. Salvin. Spin. Pur ho speranza in Dio Che voi, cortese e liberal signore, M' abbiate a trar di questo GAGNO fuore. Lasc.

§ 2. Per lo Ventre. Oh oste buon compagno, oh oste magno. Che rinfrescato ci hai

la gola e 'l GAGNO. Buon. Fier.

GAGNOLAMÈNTO: s. m. Gannitus. Il gagnolare, Gagnolio. Si dolgono con GAGNO-LAMENTO CONtinuato simile al GAGNOLAMENTO

de' cani . Libr. Pred. F. R.

GAGNOLARE: v. n. Gannire. Il guaire che fanno i cagnolini quando hanno bisogno della poppa, ed anche i cani quando si dolgono. Quando v' andava, faceva segno di cane che mormorasse, e GAGNOLAYA. Libr. mott.

S 1. Per simil. vale anche Dolersi, o Rammaricarsi con parole non affatto intese, mescolate con sospiri e singulti, il che si dice anche Miagolare . Mentre di GAGNOLAR giammai non resta. - Lor non dà retta, e a GA-GNOLARE intento Pietosamente fa questo lamento . Malm.

S 2. GAGNOLARE: si dice anche Della voce della volpe. GAGNOLARE è voce propriamente

della volpe. Salvin. Malm.
GAGNOLIO: s. m. Gagnolamento. Gagno-110 che fanno i cani di poco nati. Tratt.

segr. cos. donn.

GAIDERÒPODA: add. f. Grecismo de' Naturalisti, usato come Aggiunto d'una specie d'ostrica, la quale ha qualche similitudine col piede dell'asino e perciò da alcuni è anche detta Piede d'asino.

GAJA, o piuttosto GAJE: nel numero del più T. Marinaresco. Quel luogo nella stiva che rimane lateralmente da ciascuna banda fra'l bordo e la cassa delle trombe.

GAJAMENTE: avv. Festive. Allegramente Piacevolmente, Giojosamente, Festevolmente. Ne era ancora lor paruto alcuna volta tanto GAJAMENTE cantare gli usignuoli, e gli altri uccelli, quanto quella mattina pareva. Bocc. nov. E come vissero GAJAMENTE nella vita serena, così qui nell'eterna morte dimorano miseri. Com. Inf.

GAJÉTTO, TA: add. Blandulus. dim. di Gajo, e vale anche Vago, Leggiadro. Di quella fiera la GAJETTA pelle. Dant. Inf.

GAJEZZA: s. f. Hilaritas. Allegrezza che si scorge nelle persone festevoli, liete e contente. E s'è meno letiziosa, con meno GA-JEZZA rendano la risposta. Com. Par. Con alacrità d'animo e con GAJEZZA di cuore portare mi sento. Salvin. pr. T.

GAJO, JA: add. Voce Provenzale. Lætus. Allegro, Lieto, Festevole, Dilettevole, Gio-

condo, Giojoso. I cavalieri e donzelli, che erano giulivi e GAJ, sì faceano di belle can-zoni, e'l suono ec. Nov. ant. Conviensi levare di notte che questo è utile a sanità, e a mantenersi GAJO. Amm. ant. E'n vece di pensier leggiadri e GAJ Ch' aver solea d'amore, Porto desii nel core, Che son nati di morte, ec. Rim. ant. M. Cin. Vedendoti la notte, e'l verno a lato, E'l di dopo le spalle, e i mesi GAJ . Petr. I GAJ uccelli tacendo, ec. davano largo luogo a' pipistrelli. Amet.

GALA: s. f. Strophium. Ornamento che portano le donne sul petto alquanto fuor del busto, ed è una striscia di pannolino bianco, sottile, talvolta trapunto con ago. Non ti diranno, ec. s'egli è il meglio alla cotale roba mutar le GALE, o lasciarle stare. Lab.

S 1. Dicesi anche Quella che mettesi allo sparo delle camicie da uomo, che in alcuni luoghi d' Italia dicesi Digiuna .

S'2. GALA: per Ornamento, Abbellimento di vestimenta in generale; Fregio, Foggia - V. Divisa . Giorno di GALA - Essere in GALA -Far GALA - Qualche volta sono in pregio grandissimo le GALE e l'attillature, e si bada solo a ornare la bellezza del corpo Sen. ben. Varch.

§ 3. Star sulle GALE: vale Attendere alle

fogge, agli abbellimenti.

§ 4. Far GALA, Essere in GALA: figur. vale Usar magnificenza, Far pompa, ed anche Stare allegramente; Squazzare. E mentre che il convito era più in GALA, Colle sue damigelle venne in sala . Ciriff. Calv.

§ 5. Far GALA di checchè sia : vale Farne pompa; Far mostra. Sto per dire, vi rallegrate, che ci sia religione al mondo, perfar GALA del non farne caso. Magal. lett.

§ 6. Di GALA: posto avverb. Allegramente; Prestamente. Quest' altra settimana Verro di GALA a star da voi, e lui, Per servir ugual-

mente ad ambedui. Alleg.

§ 7. Cantar di GALA: vale Cantare spontaneamente per allegria. Gratterò tanto'l corpo alla cicala, Ch' . . . E' ti parrà ch' ella canti di GALA . Buon. Tanc. Formare un ragionamento di tutta mostra, di GALA, di parata e di pompa. Salvin. Pros.

§ 8. GALA: per Sfoggio. E traevan corregge i rubaldoni Alcuna volta per ischerzo, o GALA, Che cavavan la polver tra mattoni, E spazzavan le tre ogni gran sala. Ciriff. Calv.

GALACTOFACO, GA: add. e sost. lactophagus. Che si ciba di latte, e dicest propriamente di alcuni Tartari erranti. De'GA-LACTOFAGI alla terra, ovvero mangiatori di latte, che ne' carri hanno le case. Salvin. Es. Fram.

GALANA: s. f. Testuggine marina. Or quando

la GALANA omicidiale Sovra'l mare trarran da' lidi in secco I pescatori, quella rivoltando Col capo, ec. Salv. Nic. ter. Dell' antro ombroso saltando la soglia, U'GALANA o testuggine trovata A acquistar venne una ricchezza immensa. Salvin. inn. Om.

GALANGA: s. f. Galanga. Sorta di radice medicinale, che ci capita dalla Cina. Il suo

colore è rosso scuro, ed ha odore e sapore aromatico, con qualche mordacità d' amarezza. La GALANGA è una radice piena di piccoli nodi, di color rosso dentro, e di fuori in alcuni spazi fra nodo e nodo ritorta, odorifera e di acutissimo sapore, e di odore di cippero, al qual s'assomiglia. Ricett. Fior.

GALANO: s. m. Fiocco o Cappio di nastro, detto da Gala, ornamento delle donne copioso di nastri; ovvero da Galanes, vocabolo Spaguuolo, che significa Innamorato, perchè questi più degli altri si adornano di nastri. Comparire alla festa, oppure al ballo, con fiocchi di nastri, con GALANI tutti profumati. Taglin. lett. sc. Porta poi pendente al fianco Famosissimo spadino, ec. Da cui ciondola un GA-LANO, ec. merlettato, D' auree fila trapuntato, Vago, inutile trofc Che si chiama Cicisbeo.

GALANO, NA: add. di testuggine, di tartaruga. Fabbricò in prima musica GALANA la sua cheli Mercurio, il suo strumento. Salvin.

un. Om.

GALANTE: add. d'ogni g. Venustus. Che ha galanteria; Gentile, Grazioso, Gajo, Amorevole. - V. Leggiadro, Avvenente, Garbato. Buondi, huondi, fornaja mia GALANTE. Fir. Trin. In morata d'un GALANTE giovane suo vicino. Fir. disc. an. Male aggiano gli sfacciati e importuni richieditori de' loro benifizj, i quali hanno levato via così leggiadra e GALANTE ammonizione. Sen. ben. Varch. Dove è sì splendida Corte, ove son sì GA-LANTI giovani. Ar. Cass.

§ 1. Fare il GALANTE : vale Fare il bello , lo zerbino, l'attillato; Amoreggiare. E fa il GALANTE Con certe donne, e attacca un mer-

cato. Bern. Orl.

S 2. In forza d' avv. per Galantemente. Si fece tondere, e GALANTE vesti. Dav. Scism. Sempre si dilettò d' andar GALANTE. Bern. Orl. Ma vedi come io scrivo GALANTE ora, e sopra tutto senza uno scompiscione al mondo. Bemb. lett.

GALANTEGGIARE: v. n. Fare il galante.

- V. Galantiare. Salvin. Fier. Buon.
GALANTEMENTE: avv. Con galanteria, Gentilmente, Leggiadramente, Garbatamente, Con grazia. Una farfalla di color giallo tutta listata, e GALANTEMENTE rabescata di nero. Red. Ins.

teggio che si fa alla donna dall' amante; Cicisheato, Cicisheatura. Donzella nobile e sommamente savia, a conto del cui GALANTE ebbe

molti imbarazzi. Accad. Cr. Mess.
GALANTERIA: s. f. Elegantia. Bel modo, Gentilezza nel tratto e nel procedere; Garbo, Garbatezza, Avvenentezza, Leggiadria. - V. Aggiustatezza, Eleganza. GALANTERIA amabile, cortese, dolce, piacevole. - Leggiadria, leggiadro, e'l suo diminutivo, leggiadretto, si pigliano or per bello ed or per quello, che noi Fiorentini diciamo volgarmente Galante e GALANTERIA, tolti credo dai Latini, che dicono elegans, elegantia. Varch. lez.

§ 1. GALANTERIA: è anche voce usitata per significare Mercanziuole di lusso e di lavoro gentile. Galanterie di Venezia, Galanterie di Germania, cose belle, cose galanti, oc-

chiali fini, ec. Fag. com.

§ 2. GALANTERIA: per Cosa graziosa, elegante e vaga, che dà o accresce vaghezza.
Ch' io facessi una Venere con un Cupido insieme con molte galanterie intorno tutte a proposito. Cellin. Vit. Un fiore in petto a una donna, e . . . tra gli occhielli del . giustacore d'un giovane cavaliere è GALAN-TERIA. Magal. lett.

GALANTIARE: v. n. Galanteggiare, Amoreggiare, Fare il galante. GALANTIARE, lo stesso che Galanteggiare, Spagn. Galantear, fare il galante. Salvin. Fier. Buon. Perchè egli era giovane vivace, e del GALANTIARE molto amico, avendo legato virtuosa amicizia colla Pittrice Artemisia, ec. Baldin. Dec.

S. GALANTIARE: in sign. a. Avendo di più il cicisbeo a CALANTIARTI. Fag. com.

GALANTINA: s. f. Cochlea. Nome che la plebe da per ischerzo alle chiocciole o martinacci. Pisch. ann. Sch.

GALANTINO, NA: add. Venustulus. Dim. di Galante. Ell' è GALANTINA e tutta saporitina. Fir. As.

GALANTISSIMAMENTE: avv. sup. di Galantemente. Magal. lett.

GALANTISSIMO, MA: add. sup. di Galante. Col porture in queste annotazioni quella

GALANTUCCIO: s. m. dim. di Galante; Galantino, e suol dirsi per vezzo. Parafrasi d' un epitaffio Greco GALANTUCCIO anzi che no. Salvin. pr. T. Prezzo assai onesto per aver qualche cosa un poco GALANTUCCIA. Magal. lett.

GALANTUOMO: s. m. Vir probus. Uomo virtuoso, onorato, Uomo da bene, ed in più stretto significato Uomo di garbo, e come dicono i Francesi, Onest' uomo, ed oltre a ciò amorevole, ed alla mano. Non era in medicina troppo dotto, Ma piacevol nel resto, GALANTEO: s. m. Amoreggiamento, Cor- e GALANTUOMO. Bern. rim. Ha parlato e da vero uomo da bene e GALANTUOMO. Red. lett. S. Il tempo è GALANTUOMO: è un detto assai comune che vale Il tempo viene, Il tempo che si desidera non mancherà pur troppo di

venire. Baldov. D am.

GALAPPIO: s. m. Calappio. Trappola, o laccio insidioso che si tende ad alcuni animali, e comun. s' usa al figur. e dicesi De'lacci o insidie che si tendono altrui. Mi sono, non men' avvedendo, allacciato miseramente nel GALAPPIO dell' inganno. Alleg.

GALASSIA: s. f. Via lactea. La via lattea. La GALASSIA non è altro che moltitudine di stelle fisse in quella parte tanto piccole, che distinguere di quaggiù non le potemo. Dant.

Conv.

GALATTITE: s. f. Galactites. T. de' Naturalisti. Specie di pietra detta anche Saponaria, la quale trasuda un umor come latteo.

Mattiol. Targ. ec.

GALAVÈRNIA: s. f. T. Marinaresco. Diconsi Galavernie due Lunghi pezzi di tavola inchiodati da due parti opposte del girone de' remi di una galera, i quali difendono il remo dallo scalmo o dalla scalmiera, e impediscono che non giri nel maneggiarlo.

GALBANICO, CA: add. Galbanicus. Del galbano Galbanica radice. Salv. Nic. Al.

GALBANIFERO, RA: add. Aggiunto dato al frutice da cui producesi il galbano. Ferula

GALBANIFERA. Cr. in Galbano.

GALBANO: s. m. Galbanum. Liquore, o gomma prodotta da una specie di ferula dell' Affrica e della Turchia detta Ferula galbanifera. Il suo colore è gialliccio, l'odore for-te, ingrato, simile all'animoniaco, il sapore amaro bruciante. Vien lodata per l'asma, e come risolvente e maturante i tumori. Facciasi fummo di GALBANO e di secca bovina. Cresc.

GALBIGIA: lo stesso che Calbigia. Red.

Voc. Ar

GALBULA: s. f. Galbula, Brasiliensibus Jacamaciri. T. Ornitologico. Specie di Picchio Brasiliano della grossezza di un'allodola, detto da' Francesi con nome del paese Jaca-

S. La Galbula del Surinam, Galbula longicauda, è un uccello molto consimile all'alcione, volg. detto Uccello Santamaria

GALDENTE, GALDERE, GALDIO: Arcaismi che vagliono Godente, Godere, Gau dio. V.

GALÈA. - Galera.

GALEATO, TA: add. Galeatus. T. Filologico. Che ha l'elmo in testa; ed è voce molto usata dagli Antiquarj. Testa rappresentante Pallade GALEATA

GALEAZZA: s. f. Navilio Veneziano eostrutto d'una maniera particolare che va a vele e a remi, ed è maggiore della galera ordinaria. Balnieri, grippi e GALEAZZE armate. Mor

GALEFFARE: v. a. Irriaere: Beffare. Ma se fa ciò per vilipendere o pigliarsi gioco, ridendosi d'alcuno, s'usa dire beffare e sbeffare, dileggiare, uccellare, e ancor-GALEFFARE, e ancora scoccoveggiare. Varch.

GALEGA: s. f. Ruta capraria. T. Bota-

nico. Ruta capraria.

GALENA: s. f. Plumbago metallico; Galena plumbi. T. de' Naturalisti. Miniera di piombo cubica e sparsa di strie o particelle lucenti. GALENA amorfa, pura, cangiante, aurifera, argentifera, antimoniale, tessula-re, squammosa. Gab. Fis. GALENICO, CA: add. T. Medico. Ag-giunto che i Medici moderni danno alla Ma-

niera di curare le infermità secondo i principi

di Galeno

GALENISMO: s. m. T. Medico. La dottrina di Galeno, celebre Medico dell' Antichità. GALENISTÁ: s. m. Seguace del gran Me-

dico Galeno. Magal. lett.
GALEONACCIO: s. m. Manigoldaccio; Fantonaccio; Uomo di grande statura, ma poltrone o disutile. Dicendosi fantonaccio s'intende in un certo modo Grandi e poltroni, o disutili; e diciamo anche GALEONACCI. Min.

GALEONE: s. m. Nome dato agli antichi vascelli, i quali avevano tre o quattr' ordini di batterie. Ora dicesi a que' Grossi bastimenti mercantili armati in guerra, di cui si servono gli Spagnuoli pel trasporto delle ric-che produzioni dell'America. S' imbarcò in Cochin sopra un GALEONE carico di molte ricchezze. Serd. stor. Era l'armata del Re quattro GALEONI, e sedici galèe sottili. Guicc. stor.

S. Si usa anche per Manigoldo, Guidone che non ha voglia di lavorare; Uom grandac-

cio e da nulla. Voc. Cr.

GALEOTTA: s. f. Biremis. Dim. di Galea, Piccola galera. Oggidi Galeotta e Mezza galera si prendono per sinonimi. Montato sopra una GALEOTTA bene armata, se ne venne a Lerici. Bocc. nov.

S. GALEOTTA Olandese: è Un bastimento da carico che ha su l'estremità della poppa una mezzanetta con un Ghisso che insieme col suo Bom rimane affatto fuori del bordo 3 una maestra a piffero con una randa, ed una gabbia molto allunata; uno straglio di prua all'albero di maestra che fa le veci di un trinchetto e de'flocchi sovra'l bompresso.

GALEOTTO: s. m. Remex. Quegli che rema, o voga propriamente in galea o in al. tra nave. E i GALEOTTI tutti forniti d' arme.

M. Vill. I' vidi una nave piccioletta Venir per l'acqua, ec. Sotto'l governo d'un sol

GALEOPTO. Dant. Inf.

GALERA, e GALEA: s. f. Triremis. Il primo de' bastimenti latini, di forma lunga, di bordo assai basso e con una sola coverta. Va a vele, ed a remi, per uso solo di guerreggiare. - V. Trireme, Quadrireme, Quinquereme. Galee e altri legnami grossi. - Armata di Galee. M. Vill. Armare Galea. - GALEE sottili. Bocc. nov. La lode si è del tener puliti i mari colle GALERE di S. Stefano. - Come avvenne nella presa dell'ul-

tima GALERA Tunisina di Ciriffo. Red. lett. § 1. GALERA padrona: dicesi La prima delle galere di Venezia; Genova, Toscana, Malta, ec. GALERA reale, significa lo stesso, ma propriamente di Paese governato da un Re.

S 2. Andare in GALEA: vale Essere condotto in galea, per ivi servire di schiavo alla

§ 3. Mettere, o Mandare in GALEA: vale

Condannare a remare.

§ 4. Liberare dalla GALAEA: vale Assol-

vere dalla detta pena della galea.

GALERICOLO, e GALERICULO: s. m. Voc. Lat. Galericulum. Piccolo cappello; Cappelletto , Morioncino. Il GALLERICULO , ovvero morioncino il quale si conficcava in capo l'Imperadore Ottone, ec. si raccoglie da Marziale, ec. che fusse un berrettino di cuojo, Salvin. disc.

GALERO: s. m. Cappelletto di Mercurio ed anche Berrettino di capegli posticci. E'l suo GALERO operò ch'alle tempie ei s'acconciasse. Torrach. Galleno, Berrettino di ca-pelli posticci. È un latinismo che sarebbe appena comportabile se non vi fosse la voce Galera. Red. lett.

GALESTRINO, NA: add. T. d' Agricoltura. Aggiunto di Terra composta di frantumi di galestro, che mantengono la figura cubica. - V. Galestro.

GALÈSTRO: s. m. T. d'Agricoltura de' Naturalisti, ec. Specie di Pietra o di litomarga composta di materia terrosa e cubica legata insieme da un debolissimo glutine e però esposta all'aria si disfà prontamente, e forma quella specie di terra la quale ritiene pure il nome di Galestro. - V. Galestrino, Lito-

S. GALESTRO: dicesi dagli Scarpellini la Crosta che sta attaccata alla pietra, e trovasi im-mediatamente sotto la terra. - V. Sgalestrare.

GALÈTTA: s. f. T. Marinaresco. Lo stesso che Biscotto.

GALETRA: s. f. T. Ornitologico . Specie

di Gabbiano . V.

GALIGAJO: s. m. Pellium concinnator.

Susseguentemente si dica all'altre dieci arti, cioè, ec. pizzicagnoli, GALIGAI, spadaj e corazzaj . Stat. Merc.

GÁLIGAMENTO: s. m. Il galigare, Abbagliamento, Annebbiamento. Ell' è l'istessa sapienza meno capace in sè di GALIGAMENTO che non è il sole. Segner. Cr. instr.

GALIGARE: v. n. Caligare . Annebbiare, Appannare, Venir bagliori, Abbagliare. Sentendo per questa tanta astinenzia, GALIGARE i suoi occhi, e tutto il corpo empiersi d'impetigini . Vit. SS. PP.
GALÌNA : s. f. Voce dell'uso . dim. di Ga-

la da camicie, e simili.

GALIONE: s. m. Navis rostrata. Galeone. Veggo dal vostro scrivere, che ancora tenete opinione del governo d' Ancona e delle galere, e del GALIONE, che mi nominate . Car. lett.

GALIOPSI: s. m. Lamium maculatum . T. Botanico. Pianta volg. detta Ortica morta, e

Milzadella . V.

GALIÒSSO: s. m. Così diconsi Que' sette conj, o guglie d'osso, o di legno che si pongono ritti in terra, o sopra una tavola per ordine, e si tira loro con una pallottola, ginocando a chi ne fa più cadere. Come lo fanciullo si trattiene al giuoco de' GALIOSSI. Fr. Guitt. lett. I GALIOSSI sono sette conj, o gugli d'osso o di legno. I Fiorentini anticamente dicevano Aliossi . Red. Voc. Ar.

GALIZIA: Non potere, o non toccare a dir GALIZIA, modo esprimente Il non poter dir cosa alcuna parlando sempre alcun altro della brigata, e quando uno è sopraffato da un altro colle parole suol dire ancora. O lasciatemi almeno dir GALIZIA . Bisc. Malm.

S. Questo prov. è stato dipoi traslato a significare Non aver il suo conto in qualche affare con altrui. E se non ne facean tanto romore, Non saria lor toccato a dir GALIZIA.

Bronz. rim.

GALLA: s. f. Galla. Gallozza che nasce sul la quercia. Dalla leggerezza della Galla vien Galleggiare. La galla del cerro dicesi Cerretta. Il Crescenzio dice Galla del cipresso, per Noce. V. Alcuni il frutto del cedro, e GALLE arse mescolano nel vino, e fannolo permanente . - La sua superficie ( della ghianda ) è molto lazza e simigliantemente le GALLE de' detti arbori. Cresc. Tra brutti porci più de -gni di GALLE Che d'altro cibo . Dant. Purge

§ 1. Barattar GALLA a muschio : detto proverb. significa Dare una cosa vile per averne una di gran pregio. E per lo contrario si dice . Egli ha scambiato muschio a GALLA Quando si danno cose elette e buone per ricever-

ne delle triste. Serd. Prov.

§ 2. Per Pillola di confetto, o simile. Vor-Voe. antiqu. Conciatore di pelli, Pelaçane. | rebbesi fare con belle GALLE di gengiovo, o con bella vernaccia. Bocc. nov. Non potea mandar giù la GALLA. Bocc. nov. Si riscalda d'incenso, ec. di savina, di GALLA moscata e

di mace . M. Aldobr.

§ 3. GALLA: si dice anche un Tumor molle che viene allato all' articolazione del piede del Cavallo, grosso come la metà di un uovo di piccione. Le galle che vengono sopra il nervo, e che induriscono, fanno zoppicare il cavallo, ed alla fine lo storpiano. Le GALLE sono tumoretti, che non s'aprono come le reste. - La fumosità della stalla suol generare per la sua caldezza GALLE e mali umo-

ri alle gambe bagnate. Cresc.

S 4. A GALLA: posto avverb. vale Sulla superficie di liquido, onde Stare, Andare a GAL-LA, ec. vagliono Stare, o Muoversi galleggiando, o sostenersi sull'acqua, o sulla superficie di qualsisia liquore, a guisa di galla, ch'è leggierissima . - V. Galleggiare . Anzi sono io sì lieve, ch' io sto a GALLA nell'acqua. Bocc. concl. L'uova piene, ec. vanno a fondo, e le sceme nuotano a GALLA. Cresc. Come le zucche su vengono a GALLA, Uscirno prima dell'acqua i cimieri. Bern. Orl. Queste per l'aria che hanno in sè, doveranno tenersi a GALLA in sull' acqua. Sagg. nat. esp.

§ 5. Essere a GALLA o stare a GALLA: vale anche Esser superiore, Esser al di sopra, Aver-

ne il meglio.

§ 6. Per simil. si dice Dello star le cose sopra la terra; e vale Vicino alla superficie o poco adentro; contrario di Stare molto adentro e profondamente. Generalmente poni adentro; ma dicono che i mandorli e i susini amano stare a GALLA. Day. Colt. E così Porre a GALLA, vale Piantare I cavoli o altro in maniera, che si coprano col terreno le sole

GALLARE: v. n. Innatare. Lo stesso che Galleggiare. Non altrimenti i cuochi a' lor vassalli Farno attuffare in mezzo la caldaja La carne cogli uncin, perchè non GALLI.

Dant. Inf.

S 1. GALLARE: figur. si dice ancora Dell' animo, quando si solleva e s'innalza, e quasi galleggia, o s'insuperbisce. Di che l'animo vostro in alto GALLA. Dant. Purg. In alto GALLA, cioè di che va in su e galleggia l'animo vostro, cioè la volontà vostra monta in alto. But. ivi. Quei vengon meco, e par di gioja gallino, E cominciai la zampogna a sonare. Pulci. Driad.

S 2. GALLARE: si dice dell' Acquistare l'uova la disposizione a generare il pulcino. Se il gallo non sarà sano, l'uova non GALLERANNO bene.

Zibald. Andr.

GALLASTRÒNE: s. m. Grandis Gallus. Gallo grande. Provvedi un GALLASTRONE ben yccchio e scannalo, Libr. cur. malatt.

GALLATO, TA: add da Gallare. Fæcundus. Fecondato dal gallo; ed è aggiunto proprio dell' uova di gallina calcata dal gallo. Voc. Cr.

S 1. Per simil. si dice anche dell' uova d'altri animali . È credibile che quest' uova (di vipere) non fossero seconde, e per così dire,

GALLATE. Red. Vip.

S.2. GALLATO: in forza di sost., dicesi dai Chimici moderni a que' Sali che risultano dalla combinazione dell'acido gallico con altre

s ostanze .

GALLEGGIANTE: add. d'ogni g. Innatans. Che galleggia. E si appoggi sur un fardel di cotone, o altro piumaccetto mor-bido, GALLEGGIANTE in sull'argento della catinclla. Sagg. nat. esp. Trovai, che una di quelle (mosche) era andata solt'acqua nel fondo del vaso, ed una delle GALLEGGIANTI, ec. dava segno per ancora di essere viva. Red. Ins.

GALLEGGIANTE: s. f. Corpo che galleggia., o soprannuota sopra di un fluido stagnante o corrente . M. surar colle GALLEGGIANTE la velocità di un fiume: Galil. Oggidì nell'uso generalmente dicesi al masc. I Galleg

gian ti .

GALLEGGIARE: v. n. Innatare . Stare a galla. ostenersi su l'acqua a guisa di galla, la quale come leggierissima non dà in fondo ? Li timoni insieme co' remi GALLEGGIAVANO per la mare. Gaid. G. E poi spesse volte s'infondano, ovvero tuffino (le nespole) sì che non GALLEGGINO. Cresc.

S. GALLEGGIAR nel giubbilo, o simile: vale Galluzzare; Far galloria. Per non interrompere il giubbilo nel quale vedeva GALLEGGIARE

il giovinetto principe. Gal. sist. GALLERIA: s. f. Pinacotheca. Voce straniera fatta nostrale. Stanza da passeggiare, e dove si tengono pitture, statue, e altre cose singolari, e di pregio. Andare a veder la GALLERIA. - Molt' altre pitture di sua mano che nelle GALLERIE di quella nobil città, ec. si conservano. Vit. Pitt. Non v'era luogo più a proposito dove metterlo, che nella sua bella GALLERIA (questo si era, come noi diremmo in Toscana, una loggia, o sì veramente un androne). Vit. Beny. Cell.
S. I. GALLERIA: Cuniculus. T. Militare.

Strada coperta e sotterranea, e specialmente quella che conduce alla mina. Voc. Cr.

§ 2. I Cavatori di miniere danno l'istesso nome ai Cunicoli, o Vie che si fanuo per trovare e cavar fuori i minerali. - V. Cunicolo.

§ 3. GALLENIA: T. di Marineria. Specie di balcone, o terrazzo situato fuori del bastimento che comunica colle stanze de' primarj uffiziali, adorna la facciata della poppa,

e sporgendo alquanto in fuori dai due lati, serve di comodo per vedere tutto ciò che ac-cade intorno alla nave.

§ 4. GALLERIA falsa: chiamasi una. Galleria apparente, rapportata ordinariamente con

qualche rilievo.

GALLETTA: s. f. Sorta d' uva di due fatte; cice bianca e nera. I suoi granelli sono lunghetti e curvi come i rem de'galli, e perciò detta dai Francesi Rognon de coq. Dicesi anche Uva galletta . La GALLETTA bianca, addimandata dagli antichi testicolare (è buona ) per la sottil sua buccia, delicata carne, e gentilissimo sapore; la GALLETTA nera non arriva a questa bontà. Soder. Colt.

S I. GALLETTA: T. d'Oreficeria. Specie di lavoro d'oreficeria fatto a globetti, per ornamento dell'opere di filo. Pennellino molle nell' acqua di draganti, con cui si bagnano i fili, e le GALLETTE piccole e grosse. Cellin.

§ 2. GALLETTA: dicesi da' Marinaj il Bi-

scotto di mare, tondo e schiacciato.
GALLETTINO: s. m. Pullus galli. Dim. di Galletto, Piccol galletto. E l'ho colle mie man si contraffatto Ch' e' par nè più nè manco un GALLETTINO . Alles.

GALLETTO: s. m. Pullaster. Dim. di Gallo. Pareva proprio un GALLETTO su una bica di

grano . Fir. As.

- 🖇 I. Chi mangia merda di GALLETTO diventa .ndovino: Prov. detto dal volgo a gabbo di chi vuol fare tal professione, e di saper le cose future. Io non ho mangiato merda di GALLETTI che m' abbia fatto indovino . Fir. Trin.
- \$ 2. GALLETTO di bosco: V. Garrulo. § 3. GALLETTO: T. dell' Arti. Specie di madrevite con due aliette, che servono di mani-

glie per aprire o stringer la vite. Vite con suo GALLETTO e raperella.

GALLETTONE: s. m. ed anche add. T. di Agricoltura. Nome volgare d'una specie d'Ulivo sativo maggiore, col frutto bislungo, lustro, giallastro, angoloso, a forma di mandorla.

S. E anche Aggiunto d'una specie di Cece. GALLICANO, NA: add. Gallicanus. Voce dell' uso. Della Gallia; e dicesi specialmente

del Clero e della Chiesa di Francia.
GALLICINIO: s. m. Gallicinium. Canto del gallo; e pigliasi anche per Parte della mezza notte, nel qual tempo suol cantare il gallo. Quel che la notte veglia, e'l GALLICINIO Gli è primo sonno. Sannazz. Egl. Nè domandano poì sul GALLICINIO quando si svegliano, ec. L. Panc. Sch.

GALLICÌSMO: s. m. T. de' Grammatici, ec. Voce o modo di dire della lingua Francese trasportato ad altra lingua. Più comun, dicesi

Francesismo .

GALLICO, CA: add. Gallicus, Della Francia o de' Francesi. Usasi per lo più in Poesia ed anche nello stile sostenuto, e specialmente da' Medici per una certa onestà. Guardinsi agli abiti civili e rustici, ec. Gallici, Ispani, Belgici, Turcheschi ed Ungheri. Buon. Fier. Morbo GALLICO. - Lue GALLICA. - GALLICA virulenza. Red. cons.

S. Gallico: per Della galla; Onde Acido gallico, dicesi da' Chimici moderni quello che già chiamavasi Acido della galla o principio astrin-

gente de' vegetabili .

GALLINA: s. f. Gallina. Uccello domestico che è la femmina del Gallo . GALLINA che razzola, che becca, che chioccia, che cova, che muda. - GALLINA nana. - GALLINA covaticcia. - V. Chioccia. GALLINA calcata dal gallo. -Pasto delle GALLINE. - Uova di GALLINA. - Pulcini della Gallina. - V. Pollo, Pollastro, Pollajo, Cappone, Cova, Pipita, Guardanidio. Colui che perfette GALLINE vuole avere, dee eleggere le feconde. Cresc.

§ 1. GALLINE vaganti : diconsi Quelle che pos-

sono scorrere per procacciarsi il cibo.

§ 2. Gallina di cresta a corona: che le Contadine Toscane dicono a paniera. Le galline nostrali in Toscana chiamansi Lombarde, e sono senza ciuffo, ma con cresta alta e scempia. Il loro colore e nero o bianco, o mistio, e sono assai feconde d'uovà.

§ 3. Le GALLINE dette Padovane sono più grosse dell'ordinario, ed hanno poca cresta, ma circondata di penne, con gran ciuffo in

testa.

§ 4. Proverb. Gallina vecchia fa buon bro.

do. Usasi a poco onesto proposito.

S 5. Chi vuol trovar la GALLINA, scompi. glia la vicinanza: che è In cercando, o volendo il suo, si scomoda chi si crede che l' abbia .

§ 6. La GALLINA che schiamazza è quella che ha fatto l'uovo . - V. Schiamazzare .

§ 7. GALLINA mugellese: si dice in modo proverb. di Chi mostra meno anni di quella che ha.

§ 8. Chi di GALLINA nasce convien che razzoli o raspi: vale I figliuoli somigliano per lo più a' genitori, e pare che ciascuno le più volte faccia ritratto del suo nascimento; e però si dice ancora Chi di gatta nasce piglia topi, o Chi nasce mulo bisogna che tiri calci; e si prendono per lo più in cattiva parte. - V. Gat-

ta, Patreggiare, Matreggiare.
§ 9. Soffiar il naso alle GALLINE: Modo famil usato per lo più per derisione, per in-tendere d'Uno che abbia ambizione d'esser creduto gran ministro, ed abbia i maggiori maneggi d'un governo, e non sia vero; che per ischerzo direbbesi anche Arcifanfano. Anzi il bando si manda da sua parte, Perchè

ella soffia il naso alle GALLINE. Min. Malm.

cioè Ella fa tutte le faccende.

§ 10. Consiglio di volpi, tribolo di GALLINE: Modo proverb. che s' usa quando si veggono persone scaltrite parlare insieme di segreto. Dicesi ancora: Guardatevi, GALLINE, le volpi si consigliano. Serd. Prov.

§ 11. GALLINA di Faraone o Numidica o di Guinea, o Affricana: Sorta particolare di gallina che ci è venuta di Barberia . Red. Ins.

ec. - V. Meleagride .

S 12. GALLINA marigiana. - V. Marigiana. § 13. GALLINA pratajola, o pratajuola. -V. Ottarda minore.

§ 14. GALLINA ottarda, o GALLINA regina. - V. Ottarda maggiore. Red. esp. § 15. Latte di GALLINA. - V. Latte. GALLINACCIA: s. f. Pegg. di Gallina.

Gallina GALLINACCIA, un orciuolo di vino, e una cofaccia per la mia gola caccia. Franc. Sacch. nov.

S 1. Per Ispecie d'erba, detta anche Ruschia. V. Egli hanno certe come granate piatte o di ginestre, o di alcune erbe che chiamano dove ruschie, e dove GALLINACCE.

§ 2. GALLINACCIA: chiamasi in alcuni luoghi d' Italia la Gallina ottarda . V. Ottarda

maggiore.

GALLINACCIO: s. m. Pullus gallinaceus. Sorta d'uccello domestico alquanto più grosso che il gallo, detto anche Pollo d'India, e volg. Tacchino. Del genio de' GALLINACCI a battersi si trova egli altro testimonio che quello di Petronio? Magal, lett.

GALLINACCIO, CIA: add. Gallinaceus. Di gallina. Gallo GALLINACCIO. Maestruzz. Uo-

va GALLINACCE. Pallad.

§ 1. Picchio GALLINACCIO. - V. Picchio. § 2. Per Sorta di fungo. - V. Fungo.

GALLINAJO: s. m. Gallinarium. Luogo dove stanno le galline. Nella villa sea buono GALLINAJO volto a Levante . Tratt. gov. fam.

S. Gallinajo: per Guardiano delle galline, che da' Marinaj dicesi Guardapolli, e dal Crescenzio, Gallinario. Intra quelle due sia un uscio, per lo quale il GALLINARIO curatore di quelle possa entrarc. Cresc.

GALLINELLA: s. f. Gallinula. Dim. di Gallina: ma in questo significato, per lo più si usa per vezzeggiativo. E qual fanno le pure gallinelle, quand' elle son dalle volpi assaltate. Ninf. Fies.

S 1. GALLINELLA palustre: Gallinula. Uccello che abita presso le acque e frequenta particolarmente i paduli dove nasce della ninfea . Credono alcuni esser questo uccello una varietà della specie detta: Re delle quaglie, il quale è di fatto di questo genere, ma di specie affatto diversa. La gallinella palustre

vien caratterizzata da quattro dita prive de membrane, uno posteriore, e tre anteriori, dalle gambe nell'inferior parte spogliate oi piume, dal becco diritto, forte, lateralmente compresso, e dalla corporatura egualmente ne' fianchi compressa. La GALLINELLA con variate piume, L'uccel santamaria, v'era il piombino. Morg.

§ 2. La Gallinella acquatica volg. detta Sutro, è la Gallinula ochra Linn. da' Veneziani detta Piccola porzana, e da' Lom-bardi Girardina. V'è la Gallinella detta con

altro nome Jacana. V.
§ 3. Gallinella terrestre, o scopajola.

V. Coturnice , Re delle quaglie .

§ 4. GALLINELLA: Cuculus. T. Ittiologico. Pesce di mare della specie de capponi, con cui egli ha grandissima somiglianza Il suo capo è di color verde rosso, e giallo come oro, con due bellissimi occhi di pernice, ed ha due ale come di pipistrello dell'istesso colore del pesce.

§ 5. Gallinelle: diconsi popolarmente le Sette stelle che si veggono fra 'l Tauro, e l'Ariete, così dette perchè sono piccole, e in un mucchio. Nello stil sostenuto si dee dire le Plejadi. Poi disse guarda nella fronte a quelle, Le qua' da' savi Pliadi son dette, Eche i volgar le chiaman GALLINELLE, Dittam.

§ 6. GALLINELLE: Locusta herba, Valeriana locusta olitoria Linn. Nome volgare d'Una pianterella annua che trovasi fralle biade. Raccogliesi nella primavera prima che fio-risca, e mangiasi in insalata. Coltivata negli

orti ha un certo sapore d'uliva indolcita. GALLINETTA: s. f. Dim. di Gallina, e s' usa per lo più nel seguente modo prover. GALLINETTA va per casa, o ch'ella becca, o ch'ella ha beccato, per far intendere che Non è da prendersi fastidio nel veder una donna mangiar poco a tavola. Serd. Prov.

GÀLLIO, e GAGLIO: s. m. Gallium. T. Botanico. Pianta volg. detta Erba zollina, che è molto simile all'aparine. Il suo fiore è giallo, folto, copioso e odorato. Il GAL-Lio s' ha usurpato tal nome per far apprendere egli il latte, ove si mette dentro. Mattiol. Gallio minimo pirenaico dell' istituzioni erbarie. Cocch. disc. - V. Presame.

GALLIÒNE: s. m. Capus male castratus. Cappone mal capponato. Di'tu daddovero? G. Da GALLIONE, fate a mio modo. dico.

S. Per simil, ragionandosi d' nomo, vale lo stesso che Uomaccio grande e goffamente grosso. Se ne va per Firenze un GALLIONE Che ha la barba a foggia d'un bavaglio. Rusp. son.

GALLITRICO: s. m. T. Botanico. Nome officinale della Scarleggia, o Erba moscadella, V. GALLO; s. m. Gallus. Il maschio fra le

specie delle galline. Egli è vestito di helle piume e di diversi colori, portando sopra la testa un'ampia cresta, sotto la gela le barbe, comun. chiamate Bargigli o Bargiglioni, gli sproni a' piedi, la testa e la coda in alto. Del Gallo, come della Gallina, sono varie le specie, come Gallo cornuto, calzato, nano, ricciuto, padovano, ec. Chicchiriata del GALLO. -I GALLI vogliono essere nerboruti, con rosseggiante cresta, e con corto becco e acuto e grosso, ec. spesso gridanti e battaglieri. Cresc. Un GALLO basta assai bene a diece galline. - Come GALLI tronfi, colla cresta levata pettoruti procedono. Bocc. nov. - V. Gallina, Gallicinio, Gallato.

S 1. Dicesi in prov. di Chi frequentemente è uso a mentire: Più bugiardo che un GALLO: perciocche e' canta senza distinzione a ogni

ora della notte.

§ 2. Più stretto che un GALLO: e per ironia, Più largo che un GALLO, si dice d' Uomo avaro e tenace. Lo 'ngiuriate a torto, ch'egli è largo quasi come un GALLO di dodici anni. Cecch. Esalt. Cr.

§ 3. GALLO, O Pollo d' India, e GALLO pavone volg. detto Tacchino. V.-Passi, e gonfi, e spieghi GALLO d' India a suo talento le ruote.

del suo fasto. Buon. Fier.
§ 4. Gallo cedrone, e gallo di monte, o alpestre: Urogallus. T. Ornitologico. Uccello le cui penne sono di colori diversi, che tirano al color dell' oro. La testa è pavonazza come quella de' germani e dell' anatre grosse. Ve n'ha di due specie, maggiore e minore. Il maggiore è della grossezza del gallinaccio, ed abita negli alti monti tra i pini e gli abeti. La sua carne non cede niente al fagiano per il sapore, e perciò detto ancora Fagiano nero o alpestre.

§ 5. Piè di GALLO: T. Marinaresco. Lo

stesso che Gagliardetto, V.

§ 6. A GALLO: posto avverb. fu usato dal Poliziano per lo stesso che A galla. - V. Galla.

§ 7. Cresta di GALLO: Rhinanthus Linn. Crista galli. T. Botanico. Pianta annua che fiorisce in maggio ne' luoghi erbosi. I suoi semi maturi risuonano nella lor cassula nello scuoterla.

§ 8. Galli: chiamavansi anticamente i Sacerdoti di Cibele, così detti dal fiume Gallo nella Frigia. Da Catullo i GALLI Sacerdoti della Dea Cibele nel Galliambo sono chiamati con vocabolo feminile Gallæ perchè e-

rano castrati. Salv. Opp. Cacc.
GALLÒCCIA: s. f. T. Marinaresco. Nome che si da ad alcuni legni a due corni, inchiodati in varj luoghi dentro al bordo delle navi per darvi volta alle manovre. La GALLOCCIA del cazza scotta è dello stesso genere deil'altre, ma più grossa e più resistente per potervi dar volta alla scotta

§ 1. GALLOCCIB: diconsi ancora Certi pezzi , i quali entrano nella costruzione de' puntoni e che contengono, o in cui sono incavati i fori ove girano gli assi, o pernj che sostengono l'antenna e la puleggia.

§ 2. Diconsi parimente Gallocce alcune Maniglie di ferro che s'inchiodano nel bordo del bastimento, o sopra di un pezzo che si vuol

alzare, per attaccarvi un cavo.
§ 3. Galloccia da remo: dicesi Una sorta di galloccia stabilita su i gironi de' remi delle galere, e delle galeotte che forma diverse maniglie per mezzo delle quali più marinaj possono maneggiarli nel vogare.

§ 4. GALLOCCIA: dicesi anche Uno strumento di legno o di ferro ripiegato, ad uso

de' Costruttori.

GALLONARE: v. a. Ornare con galloni : Mantellino di velluto cremisi GALLONATO d'oro. Cas. Impr. Giustacori GALLONATI, gran fiocco sulla spalla. Magal. lett. Com'era vestito? Avea livrea GALLONATA d'oro o d'argento? Fag. com.
GALLONATO, TA: add. Contornato di

gallone ; Trinato .

GALLONE: s. m. Latus. Fianco. E Calvaneo il brando dal GALLONE col fodero in un tratto ebbe strappato. Ciriff. Calv.

§ 1. GALLONE: oggi più comun. si dice a una Sorta di guarnizione d'argento, d'oro, o di seta tessuta a guisa di nastro. Voc. Cr. § 2. GALLONE : in Marineria, dicesi a una

Misura di liquidi, contenente quattro bottiglie. GALLONZOLA: s. f. T. di Cartiera. Grossa bietta di legno per tener in punta il mazzo

alla sua stagna

GALLONZOLO: s. m. Voce corrotta da Tallo, o Tallonzolo. Nome che si dà in Toscana alle foglie, o grumoli detti Broccoli di rapa, li quali sono di uso cibario per gli uomini e per le bestie.

GALLORIA: s. f. Exultatio. Allegrezza eccessiva manifestata con gesti: detto dal rallegrarsi del gallo con grido e sbattimento d'ali. Con istrumenti e fuochi e balli in tresca, Per tutta la città sono in GALLORIA. Ciriff. Calv.

S. Far GALLORIA: vale Galluzzare. Ella rimase facendo si gran GALLORIA che non le toccava il cul la camicia. Bocc. nov.

GALLORIARE: n. p. Gestire. Galluzzare, Far galloria. Or sì, che di dolcezza i?

mi GALLORIO. Buon. Tanc.

GALLOZZA: s. f. Galla. Escremen-GALLOZZOLA: ( to, ovvero Parto non legittimo d'alcuni alberi da ghiande di forma somigliante a pallottola. Quelle tante sorte di galle, di GALLOZZOLE, ec. che sono prodotte dalle querce, dalle farnie, da' cerri , ec. - GALLOZZOLE più grosse che si chiamano coronate. Red. Ins.

§ 1. Conoscere, discernere le GALLOZZOLE dalle noci: vale Saper fare distinzione da cosa

a cosa. - V. Conoscere.

S 2. GALLOZZOLA: dicesi per simil. Quel globo che fa l'aria passando per altro liquido, e pe'l Sonaglio che fa nell'acqua la piova. Essa è siccome le GALLOZZOLE, che nascono nell' acqua al tempo della piova, e di presente quanto più crescono, tanto scoppiano più tosto. Mor. S. Greg. Si veddero uscire per la parte aguzza molte GALLOZZOLE d'aria. Sagg. nat. esp.

GALLOZZOLETTA: s.f. Gallula. Dim. di GALLOZZOLINA: Gallozzola. Quelle GALLOZZOLINE che nascono nelle foglie della quercia, della farnia e del cerro. Red. Ins.

GALLULE, o forse GALULLE: s. f. pl. Voc. ant. Plejadi, Gallinelle. G. Vill.

GALLUZZA: s. f. Galla minor. Certa gallozzola di grandezza d' una ciriegia, prodotta da quercia, la quale entra in alcune tinture, e anche nell' inchiostro. Nelle GAL-Luzze della foglia del leccio si vede evidentissimamente: Red. Ins.

GALLUZZARE: v. n. Gestire. Rallegrarsi soverchiamente; e da questo deriva Ringal-luzzarsi. V. - Costoro GALLUZZANO ora tutti quanti, e dianzi parevano morti. Varch Suoc. Non domandar se la dama GALLUZZA.

Morg.

GALOPPARE: v. n. Currere. Il correre de' cavalli; Andare di galoppo. Dato che avrai questo medicamento, fa che il cavallo GA-LOPPI a grande viaggio. Libr. Masc. Il faccia il cavalcatore soavemente GALOPPARE. Cresc.

§ 1. Per simil. si dice anche Il correre di chicchessia. Col petto a botta in man l'altro

GALOPPA. Malm.

S 2. GALOPPARE: in sign. a. e figur. vale Inseguire, Perseguitare. Amor d' un modo,

te, e me GALOPPA. Ars. Bucol.

§ 3. GALOPPARE: si dice anche Del cavaliere che fa andar di galoppo il cavallo su cui cavalca. Che senza freno in su un destrier GALOPPA. Ar. Fur. Ferrau, che veniva GA-LOPPANDO Lungo la riva, ec. Bern. Orl. GALOPPATA: s. t. T. de' Cayallerizzi.

Corsa di galoppo.

GALOPPATORE, e GUALOPPATORE: verb. m. Cursor. Che galoppa. Conforme a-diviene a' cavalli GALOPPATORI. Libr. Masc.

GALÒPPO, e GUALÒPPO: s. m. Cursus. Il galoppare. La quale infermità alcuna volta avviene, ec. per veloce corso, ovvero GUA-LOPPO fatto. Cresc.

S. Di GALOPPO, e A GALOPPO: posti avverb. vagliono Correndo con velocità, e dicesi del cavallo e delle persone. Andar di GALOPPO. -

Quando saprà ben trottare, con più breve e tostano salto, che si potrà, si meni a ca-LOPPO. Cresc. I' non ti verrò dietro di ca-LOPPO. Dant. Inf.

GALOSCIA: s. f. Voce dell' uso. Sorta di soprascarpa ad uso di mantener asciutto il piede dal fango ed umido delle strade.

GALUPPO: s. m. Lixa. Specie di soldato, quasi Bagaglione. - V. Guerra. Non curiamo alla battaglia stradiotto o balestrieri, Mè GALUPPI una vil paglia. Cant. Carn. ".

S. GALUPPO: si dice anche a Uomo vile, abietto e male in arnese. Ve' ve' quanti GA-LUPPI, quanta canaglia di scroccon ne scappa

a furia di baston. Buon. Fier.

GAMBA: s. f. Crus. La parte dell'animale dal ginocchio al piede. La gamba dividesi da' Notomisti in Femore, o Coscia, Tibia, o Stinco e Piede. Ossa e Muscoli della gamba. - V. Anatomia. E a fuggirsi, Ale sem-braron le lor GAMBE snelle. Dant. Inf. Subitamente si spoglio in farsetto, e trassesi i panni di GAMBA. - Signor, le gru non hanno se non una coscia e una GAMBA. - Il quale aveva guasta l'una delle GAMBE : Bocc. nov.

S 1. Tenersi sulle GAMBE: vale Stare di-

ritto, Stare in piedi. Cresc.

§ 2. Mettersi, o Cacciarsi la via, o la strada tra GAMBE: vale Mettersi in cammino, e andare velocemente. Pasciuto lo sparviere ed incappellato, si mise la via tra GAMBE. Franc. Sacch. nov. Ciò ch' è in gioco, in un fascio egli ravvia, E tra GAMBE la strada poi si caccia. Malin.

§ 3. Dare o Darla a GAMBE: modo basso che vale Fuggir velocemente. Forzati per tema d'esser sopraggiunti a darla a GAMBE. - Spezzai la fune, con che io era legato e die-

dila a GAMBE. Fir. As.

§ 4. Dare alle GAMBE ad alcuno: vale Perseguitarlo, Attraversargli i suoi negozi; ed anche Lacerar la fama d'uno quando è lontano e non può rispondere, e difendersi che si dice altrimenti. Suognargliele per di dietro. Salvin. Buon. Fier. Oh come spesso avvien darsi alle GAMBE Altrui da chi mal informato tira Attraverso fendenti . Buon. Fier.

§ 5. Andare, Fare e simili, di buone, o di male GAMBE: vale Andare, ec. volenvoglia. Fatti di miglior GAMBE, ragionaron del quando e dove far l'uccisione. Tac. Dav. Ma a dirti il vero io non ci vo di buone GAMBE. Segr. Fior. Mandr.

S 6. Torre le GAMBE : vale Far perdere la forza delle gambe. Pareami che le GAMBE mi

fossero del tutto tolte. Lab.

§ 7. Far buona GAMBA o simili : vale Rendersi più atto a camminare coll' esercizio. Per lo montuoso (i cavalli) fanno miglior GAMBA per l'esercizio dell'andare in su, ed in giù.

Cresc.

§ 8. Aver buona GAMBA: vale Essere agile o presto nel camminare. Il Boccaccio disse nello stesso sign. Stavangli troppo bene le GAMBE sulla persona.

§ 9. Essere, o Stare sulla GAMBA: vale Essere, o Stare sull'esercizio di camminare.

Voc. Cr.

§ 10. Essere, o Sentirsi bene in GAMBE, o in GAMBA: vale Essere, o Sentirsi gagliarco, forte, robusto. Ballerino che ogni cosa udia, e sentiasi bene in GAMBE, si ferma. Franc. Sacch. nov. E chi non era in GAMBA nè in quattrini, ec. dicea novelle. Malm.

S 11. Stare di male GAMBE: vale Non essere nel proporzionato vigore del corpo; e figur. si dice anche dell' animo . Voc. Cr.

§ 12. In prov. Questo piè non mi va da questa GAMBA: si dice Delle cose che non possono stare, o che si contraddicono. Voi mi dite dall' un canto di prestarmi fede, e di voler far quello ch' io vi ricordo, dall'altro volete pur fare a vostro modo, questo piè non mi va da questa GAMBA. Car. lett.

S 13. Guarda la GAMBA: vale Non ti arrischiare, Non ti fidar in modo alcuno, Abbi l'occhio, Dio ne guardi; ed è modo di dire di chi parte in fretta e scappa, quasi dir si voglia: Guardimi il Cielo: Mi fuggirò, Mi guarderò da far tal cosa. Altro osservasti? E No; guarda la GAMBA. Buon. Fier. Rispose l'orco: io non verrò nè anco, guarda la GAMBA . Malm.

§ 14. Leva la GAMBA: vale lo stesso. Forza tn questa città ch P leva la GAMBA. Salv.

Granch.

§ 15. La bocca ne porta le GAMBE. - V.

Bocca .

§ 16. Mettersi la coda tralle GAMBE. - V.

§ 17. Dolersi o Rammaricarsi di GAMBA sana: prov. che vale Rammaricarsi seuza ra-

gione, o del bene.

§ 18. A GAMBE alzate o levate: posto avverb. co' verbi Andare, Cascare, o simili vale Col capo all'ingiù, e colle gambe in aria Min. Malm.

§ 19. Andare a GAMBE levate: per met. vale Cadere in malvagio stato, Andare all'aria, in rovina; e così Mandare, o simili a GAMBE levate, vale Fare andare altrui in precipizio, Rovinarlo interamente. Essere al primo intoppo mandato a GAMBE levate . Salv.

§ 20. A GAMBE larghe: posto pure avverb. col verbo Sedere, o simili oltre il proprio significato, dicesi di Chi vive spensierato e in pigrizia; lo che anche si dice Stare in

pancielle.

S 21. Aria della GAMBA : in T. di Cavallerizza, dicesi dell'Accostarle, senza toccar il cavallo.

§ 22. GAMBE delle lettere. - V. Gambo. § 23. Cento GAMBE : Vermicello così detto perchè ha una gran quantità di gambe. - V. Centogambe.

§ 24. Gambo: diconsi talvolta da' Geometri Due de lati del triangolo, quando il terzo è preso per base . - V. Lato, Triangolo.

§ 25. GAMBE: diconsi da molti artefici Le parti di diversi strumenti che hanno qualche similitudine colle gambe. GAMBE delle seste. - Gambe delle forbici da cimare. - Gambe della tanaglia delle filiere, ec.

§ 26. GAMBA: T. de' Funajuoli, lo stesso

che Cocca. V.

§ 27. Drizzar le GAMBE ai cant. - V. Bec-

GAMBACCIA: s. f. pegg. di Gamba. GAMBADONA: s. f. T. Marinaresco. Nome di alcune funi che servono a tener fermi gli alberi di coffa.

GAMBALE: s. m. Caudex. Pedale, Pedagnuolo. Ancora secca con i suoi fermenti e GAMBALI, guiderdonandole con un gentilissimo fuoco. - Quanto più si taglia (il magliuolo) rasente il GAMBALE della vite, tanto ė meglio. – I quali ( bronconi ) o siano fatti di GAMBALI o rami di castagni, ec. o di travicelli di quercia, ec Soder. Colt.

GAMBARMATO, TA: add. Ocreatus. Voce ditirambica. Armato in gambe; Che ha la. gambiera. Gli altri ancor ben GAMBARMATT Achivi, come Achille, in cuor mi serbano sdegno . Salvin. Iliad.

GAMBARUOLO: s. m. Ocrea. Gamberitolo. Bracciali di ferro, cosciali e GAMBARUO-LO. F. Vill.

GAMBATA: s. f. Percossa di gamba. Voc. Cr S. Aver la GAMBATA, o la stincata: modo basso esprimente l' Esclusione da matrimonio desiderato, che vien concluso con un altro, e dicesi anche Dar la gambata, cioè Prender per moglie, o per marito la dama o il damo altrui. Lasc. Sibill. Alleg. ec. GAMBATÙRA: s. f. T. Marinaresco. Così

diconsi Quei giri, o spire che forma una gomena nel fondo del mare, allorchè è filata molto, ed il vento non serve a stenderla o

tenerla tesata.

GAMBAÙTTE. - V. Gammautte.

GAMBECCHIO, o CULETTO: s. m. Tringa, vel Cinclus minor. Nome volgare d'un uccello in tutto corrispondente alla Pispola di mare, se non che è più piccolo, e 'l colore delle sue penne al di sopra e alquanto dilavato. Anch' egli frequenta le paludi marittime-GAMBERÀCCIA: s. f. Crus ulcerosum

Gamba ulcerata. Per non cacciar dalle GAM-BERACCE de' poveri cittadini le mosche già ripiene e satolle, per rimettervi le vôte, affamate. Tac. Dav. Post. Ed un di loro ha già la GAMBERACCIA. Lor. Med. Beon.

GAMBERELLO: s. m. dim. di Gambero; Piccol gambero. I gamberelli di mare prendono diversi nomi come Squilletta, Sparnocchia, ec. V

GAMBERINO: s. m. T. de' Magnani, ec. Ferro fermato con vite sopra lo scannello davanti delle carrozze e simili, perchè il capo

del maschio non lo consumi.

GAMBERO: s. m. Cammarus. Animal acquatico del genere de' testacei, che secondo l'opinion volgare dà i passi indietro. GAM-BERO di fosso. - Gambero di mare, o marino. - V. Aliusta, Lupicante, Pesce Margherita, Sgusciare, o mondar i GAMBERI. - Pareva in viso un GAMBERO arrostito. Malm. cioè Di color rosso acceso come sono i gamberi cotti.

S. In prov. si dice Far come il GAMBERO, e Muoversi come il GAMBERO, e vale Dare addietro. Pare che nel tuo parlare come CAMBERO, torni addietro. Libr. Am. Il viso cra volto indietro, sicchè gli convenia an-dare come GAMBERO. Com. Inf. Aspettando che faccia anch' ei l' istesso, Ch' appunto come il GAMBERO si muove. Malin.

GAMBERUOLO: s. m. Ocrea. Armadura della gamba. I GAMBERUOLI di ferro nella gamba erano costretti di portare. Vegez.

GAMBETTA: s. f. Breve crus. Dim. di Gamba. Pare a una GAMBETTA falsa, che si strascica dietro, un Vulcano. Car. lett.

S 1. Far GAMBETTA, O Dar la GAMBETTA: dicono gli Aretini, ed altri per lo stesso che da' Fiorentini dicesi Gambetto. Red. Voc. Ar.

§ 2. GAMBETTA: Lat. Calidris. T. Ornitologico. Nome che si dà in Toscana ad un Uccello che frequenta le rive del mare e de' fiumi, e particolarmente le paludi, e suole immergersi nell' acqua sino alle cosce. La sua carne è molto apprezzata tra gli uccelli del suo

genere, perchè non ha odore di salvaticume.
§ 3. Un altro uccello di questa specie che
porta il nome di Gambetta, dagli Ornitologici latinamente chiamato Tringa gambetta
Italis dicta, in Toscana appellasi Pettegola. Gambetta viperina, cenerina, piechiettata, striata, rossa, scherzosa, ferruginea, macchiata a foggia della pernice, ec.

GAMBETTARE: v. a. Cruribus micare. Scuotere e dimenar le gambe. Onde il cignal giù morto GAMBETTAVA. Morg. Trovo il drudo che si stava sul letto a GAMBETTARE. Fir. nov.

S. Siedi e GAMBETTA, e vedrai tu vendetta. - V. Vendetta.

GAMBETTO: s. m. Voce che s'usa accompagnata al verbo Dare, e dicesi Dare il GAM-BETTO, che è Attraversare improvvisamente alle gambe di chi cammina un piede, o altro per

farlo cadere. Il volgo comun. dice Sgambetto. Purchè venga da man dare i GAMBETTI. Libr. son.

S 1. GAMBETTO: figur. Interrompere con modo non aspettato gli altrui avanzamenti. Concorri ancora tu a ogni cosa con gli altri insieme, che altrimenti saresti riputato sospetto e sarebbeti dato il GAMBETTO in terra. Cron. Morel. Qui vale Saresti scacciato . rifiutato dalla compagnia.

S 2. GAMBETTO : T. de' Magnani . Specie di dentatura della stanghetta in cui s'incastran » gl'ingegni della chiave per mandarla innanzi

o indietro

GAMBICINO: s. m. T. Botanico. Dim. da Gambo. Gambo sottile e corto; Piccol gambo. GAMBIERA: s. f. Ocrea. Gamberuolo. Sopra le calze gli mise le GAMBIERE lucenti.

S. Per simil. Doccia. L' acqua si mena per condotti, ovvero per GAMBIERE di terra. Pal-

GAMBO: s. m. Caulis. Quella parte della pianta che viene immediatamente dalla radice, sulla quale si reggono la foglie e fiori-dell'erbe e i rami de' frutti e degli alberi, Stelo, Fusto. Gambo lungo, sottile, liscio, molle, verde, spinoso. - Gambo di cavolo, di meliga. Cresc. Parvon le lance GAMBI di finocchio . Morg.

§ 1. Gambo: dicesi anche in sign. di Pic-

ciuolo . Voc. Cr.

§ 2. Per Tronco, o pedale d'albero; Fusto, Stipite. - V. Tronco. Nel mezzo del GAMBO d'un ciriegio giovane de' più prima-ticci fa un buco col succhiello. Dav. Colt.

§ 3. Per met. l'Asta delle lettere, e specialmente le linee rette, onde souo formate le lettere, m, n, u. Tu gli vedresti una ricca corona di sopra gli archi al GAMBO dell'emme . Dittam.

§ 4. Gambo: diçesi da' Cardatori di lana Quella parte de' denti del cardo, che rimane:

dalla piegatura in giù.

§ 5. GAMBO : per simil. dicesi generalmente dagli Artefici Quella parte di un arnese strumento, o altro, che serve a reggerlo, o a poterlo adoperare. Gambo di anello . - Gam-Bo, e piè d'una coppa. Filoc.

GAMBONE: s. m. Crassus. caulis. Acer. di

Gambo; Gambo grande.

S I. Dar GAMBONE, Pigliare GAMBONE, o il GAMBONE: modo basso, che vale Dare o Pigliare ardire, rigoglio, baldanza. Dare il GAMBONE a chicchessia è, quando egli dice. o vuol fare una cosa, non solamente acconsentire, ma lodarlo, e in somma mantenerlo in sull'oppenione, e prosopopea sua e dargli. animo a seguitare Varch. Ercol.

S 2. Stare al GAMBONE: vale Stare in gara,

o a tu per tu. Non istare al GAMBON con una chiappola. Pataff.

§ 5. Gambone: dicesi da' Macellaj a' Muscoli della spalla delle bestie che si macellano.

GAMBÜCCIA: s. f. Crusculum. Dim. di Gamha; per lo più detto per disprezzo, Costui s' andava colle GAMBUCCE spenzolate a mezze le barde combattendo e diguazzando. Franc. Sacch. nov.

GAMBUGIO: Voce di tre sillabe, s. m. Brassica capitata. Cavolo capuccio. I GAMBUGI sono di natura di cavoli. Cresc.

GAMBULE: s. m. da Gamba, Ginocchiello e cosciale, il quale alle calze spezzate, ora dimesse, copriva la coscia fino al ginocchio; o piuttosto Quella fodera che cala dalle calze. Avendo le calze sgambate e le broche al-. l'antica co' GAMBULI larghi in giuso. Franc. Sacch. nov.

GAMBUTO, TA: add. Caule præditus. Che

ha gambo . Voc. Cr.

S. Gambuto: dicesi auche Chi ha le gambe lunghe. Lambertuccio fu molto lungo della persona, ec. magro e gambuto. Cron. Vell.

GAMÈLLA: s. f. T. Marinaresco. Catino di legno, in cui si pone la minestra, ec. destinata per cadaun pasto dell'equipaggio sul mare.

GAMMA: s. f. Systema commune. T. Mu-

sicale. Scala di musica.

GAMMAUT, e GAMMAUTTE: s. m. Falcula acuta. Strumento chirurgico che serve per aprire i tuniori grandi. Perchè le dita gli tagliava tutte, Salvo che al primo resta il GAMMAUTTE. (MOTG. Nè sotto il GAMMAUT gridaro ohi ohi! Fortig. rim.

GAMMURRA, e GAMURRA: s. f. Palla. Sorta di veste da donna anticamente così detta. E che stia bene in sulla tua GAMMURRA, V' attaccherò un grembiul di tela azzurra. Alleg.

S. Gammura: dicevasi anche il Panno, col quale si solevan far le gammurre. Pagammone per lui a Lambertesco per braccia uno, ec. di cammura da calze per Andrea suo figliuolo. Quad. Cont.

GAMMURRACCIA, e GAMURRACCIA:

s. f. Pegg. di Gammurra.

GAMMURRÎNA, s. f. e GAMMURRÎNO; s. m. din. di Gammura. O vuoi per ammagliar la GAMMURRINA Una cordella a seta citestrina. Lor. Med. Nenc. Ch' io credessi d'aver sul GAMMURRINO a cingermi il colletto e la zimarra. Buon. Tanc.

GAMMURRUCCIA: s. f. Avvilitivo di Gammura. Con quella GAMMURRUCCIA che disdiccoole sarebbe ad una fante. Ambr. Bern.

GAMURRA. - V. Gammurra.

GANA: s. f. Cupido, voluntas. Voce Spaguola, usata da noi per intendere Voglia o gusto grande. Onde Fare, lavorare, mangiare,

ec. di GANA, e di buona GANA, vale Fare lavorare, Mangiare con voglia, molto volentieri. Ognun vi s' arrecò di buona GANA, Che la poca fatica a tutti è sana. Malm.

GANASCIA: s. f. Maxilla. Mascella di qualunque animale. Che non feci altro mai fin dalle fasce, Ch' appuntellar co' polsi le GANASCE. Alleg. Con una lancetta trinciai tutti i mollami del palato e delle GANASCE. Red. Vip.

§ I. Ganascia: parlaudosi di Cavalli significa propriamente la Tuberosità della mascella posteriore, o sia quella che è movibile, quella cioè che sostiene il mento e la barbozza. Le Ganasce del cavallo non debbono essere nè troppo alle, nè troppo serrate, ma basse e bene aperte.

S 2. GANASCE : T. de' Cacciatori . I denti

della mascella superiore d'un cignale.

§ 3. Ganasce: diconsi dagli Artefici Le bocche di una morsa, o d'altro grosso strumento di quella fatta, da afferrare e stringere checche sia.

§ 4. Ganasce: chiamano gli Archibusieri Quella parte del cane dell'arme da fuoco, in cui si stringe la pietra focaja.

GANASCIONE: s. m. Colpo dato colla mano

nella ganascia. Red. Voc. Ar.

S. Ganascione: dicesi anche per Colascione. Questo strumento che dai più è detto corrottamente Ganascione è un corpo, come quello della Tiorba, con manico lungo e con due sole corde, il quale si suona con un pezzo di suolo di scarpa, che volgarmente si dice Tavcone. Min. Malm.

GANCETTO: s. m. T. dell' Arti e dell'uso. Dim. di Gancio: GANCETTO della fascetta, che guarnisce il fodero della spada – GANCETTO da catena degli oriuoli, ec. – V. Gancio.

da catena degli oriuoli, ec. - V. Gancio.

GANCIATA: s. f. T. Marinaresco. Colpo dato con un gancio: per lo più s'usa col verbo Dare e dicesi Dar la ganciata, cine vale Afferrar un grosso pesce, o altro col

GANCIO: s. m. Uncinus. Uncino, per lo più di metallo, per afferrare, o ritener checchè sia. Ganci da cammini, da portiere, ec. – Ganci da rastelliera, ec. – Poi converrà che si gettino i canci. Ciriff. Calv.

§ I. GANCIO, o Gancetto da catena: discesi dagli Oriuolaj a quella Specie d'uncinetto che è fissato ai due capi della catena, di cuti uno è detto Gancio da tamburo, e l'altro Da piramide.

§ 2. Gancio di cappone: T. di Marineria. Macchina che serve a sollevar l'ancora quando nel cavarla fuori del mare comincia a compariro

a fior d'acqua.

§ 3. Gancio da lancia; dicesi da' Marmaj a Quell'asta armata d'un grancio di ferro, con una punta diritta, con cui le lance si agguantano alla nave per accostarsi, o si puntano per ispingersi fuori, o fermare l'abrivo, nel-

l' arrivare in qualche luogo.

GANGA: s. f. T. de Mineralogisti, voce Tedesca, che spiegasi latinamente da' Naturalisti Matrix metallorum, et mineralium. Pietra a cui è attaccato il metallo nelle viscere della terra. Talor di GANGA arida pietra ardendo, Cui non doma nemmen galiardo fuoco. Salv. Nic.

GANGAME: s. m. Lo incavo del bellico.

Salvin. annot. Opp.

GANGAMO: s. m. T. della Pesca, Specie di rete detta altresi Vangajola, la quale è fatta a sacco, di maglia ben fitta, lunga circa 16 piedi, e larga in circonferenza meno della metà nella sua apertura, dov' è attaccato un mezzo cerchio di legno serrato dalla sua corda, o suttesa parimente di legno, alla cui estremità è attaccata la fune, che serve a strascinar il gangamo in mare dietro al bastimento. Tirata a bordo tal rete troyansi i pesci nel pellicino. Questo strumento è atto a prender de' gamberi. E parte grifi, e GAN-GAME, ed ipoche Fonde, e sagene, od altri copertoj . Salvin. Opp. Pesc. Qui nel g.

GANGHEGGIARE: v. n. T. di Mascalcla. Dicesi del cavallo, quando per dolore è indotto a torcere di continuo la bocca dall'uno all'altro lato, ed a tenerla aperta per far traboccare l'imboccatura; dicesi anche Far

le forbici

GANGHERARE: v. a. Metter ne' gangheri, o piuttosto Armar checchè sia di gangheri, o gangherelli, onde si possa snodare o muoversi come le imposte su i gangheri; ingangherare. Usciuolo dentro dalla parte superiore GANGHERATO per modo, che si possa dentro alzare, e non uscir fuora. Cresc. Modello GANGHERATO in modo, che si snodava da tutte le bande. Vasar.

GANGHERATO, TA: add. da Ganghe-

rare. V.

GANGHERÈLLO: s. m. Dim. di Ganghero. Affibbiano la gonna con GANGHERELLI d'argento, e con fibbiettine. Libr. segr. cos. donn.

S. GANGHERELLO: dicesi anche La volta che fa la lepre per uscir di gola a'cani, onde di un astuto si dice : Egli è lepre vecchia che dà gangheri, o GANGHERELLI. Serd. Prov.

GANGHERETTO: s. f. Dim. di Ganghero;

Gangherello . Fag. rim.

GANGHERÌNO: s. m. Dim. di Ganghero; Gangherello; Gangheretto. Su su tutte piuoli, e gangherini. Bellin. Bucch. ec.

GANGHERO: s. m. Cardo. Strumento di ferro curvo, e simile ad un anello che serve a tener fitte al muro, e aprir e chiudere le porte, le finestre, e per congiugnere i coperchi delle casse e degli armari, e simili arnesi, che sopr'essi si volgono. E ingangherate con GANGHERI di legno, e con colla di quojo. Libr. Astrol.

S 1. GANGHERO: dicesi anche ad uno Strumento fatto di due ferri infilati in un ago pur di ferro, per potersi piegare. Voc. Dis.

S 2. GANGHERO innancllato : è Un' altra sorte di ganghero fatto di due ferri sottili con piegatura a foggia d'anello, simile al calcagno delle forbici, i quali innanellati insieme servono per congiugnere quegli arnesi che devono esser atti a piegarsi, o alzarsi, come sono gli sportelli delle impannate, i coperchi delle cassette, e simili. Voc. Dis.

§ 3. GANGHERO: per Cardine. Fece levar

le porte de' GANGRERI. Stor. Pist.

§ 4. Per un Piccolo strumento di fil di ferro. adunco con due piegature da piè, pur simili. al calcagno delle forbici, che serve per affibbiare in vece di bottone. Increspata da cavo, dove s' affibbia alla forcella della gola con uno, o due GANGHERI di dentro . Varch stor.

§ 5. Metter in GANGHERI : vale Acconimodare a' gangheri una cosa, che va gangherata, e dicesi ancora così, quantunque non sieno gangheri, ma arpioni delle imposte delle finestre e degli usci, quando si mettono in opera, collocando nelle bandelle gli arpioni. - V. Gangherare. Voc. Cr.

§ 6. Cavar di GANGHERI: è il suo contrario.

V. Sgangherare .

§ 7. Cavar di GANGHERI: per met. vale Cavar di cervello, e così Esser fuor de' GAN-GHERI, Uscir de' GANGHERI, Ritornar in GAN-GHERI, Stare in GANGHERI, espressioni tutte metaforiche, che si riferiscono a Cervello. Sotamente nel vedere mi farieno uscir de' GANGHERI. Red. Ditir. Che parole sono le vostre? Siete voi fuor de GANGHERI? Fir. Luc. Ritornato Diofane pure alla fine nei GANGHERI, s' accorse della sua castroneria.

§ 8. Fare il GANGHERO; e un GANGHERO: dicesi propriamente dello Schiacciarsi la lepre sopraffatta dal cane in terra, e volgersi in dietro; detto dalla somiglianza che ha quelrivolgimento colla forma del ganghero. Voc. Cr.

§ 9. E per simil. Dare volta addietro, Tornare indietro . Essendo egli di esercito inferiore, ma più destro a rubare, scorrere in masnade, dar GANGHERI, e porre agguati . Tac. Dav.

10. E così pure Far un ganghero, che vale Scantonare, Andar per una strada a traverso. E fatto un GANGHERO seguirò il peusier mio d'ire in mercato. Buon. Ficr.

GANGLIFORME : add. d' ogni g. T. dei

Notomisti. Che ha forma, o figura di ganglio. Plesso gangliforme, dicesi Quello il quale ha la sua origine dal pajo vago, e dal

nervo intercostale. Cocch. lez.

GANGLIO: s. m. T. Anatomico. Specie di tumore, o nodosità che si osserva a certi intervalli de' nervi, formato dalle loro fibre, che ivi s' intralciano. Chiamasi anche Corpo olivare.

S. GANGLIO: chiamasi da' Maliscalchi un Tumore indolente, e molle con fluttuazione, che occupa la guaina de' tendini della faccia anteriore del ginocchio del cavallo. - V. Mazzuola. Quando occupa il ligamento cassulare, dicesi Vescicone rovesciato; o Cappelletto.

GANGOLA: s. f. Glandulæ. Quei noccioletti, che sono appiccati sotto la lingua, che

i Notomisti chiamano Glandule.

S. GANGOLA: Tonsillæ. Malore a guisa d'un certo noccioletto che viene altrui sotto il mento intorno alla gola per iscesa. Due quasi cocce, o vero GANGOLE, che sono quivi, si segnino in più luoghi con una punta di coltello. Cresc. Di tutte le superfluità della carne, le quali nascono intra'l cuojo e la carne, che vulgarmente si chiaman GAN-GANGOLÒSO SA: add. da Gangola; Pie-

no di gangole. Voc. Cr.

S. Fig. dicesi d'altre enfiagioni del corpo a simiglianza delle glandule. Fanno vedere l'anguinaja che sia GANGOLOSA. Libr. cur.

GANGRÈNA: s. f. - V. Cancrena, e Gan-

crenoso

GANGRENÒSO, SA: add. Cancrenoso. Ulcere GANGRENOSE, e purulente. Cocch.

GANIMEDE: s. m. Voce dell'uso. Caccazibetto, Profumino, Zerbinotto, Cicisbeo. -

V. Ganimeduzzo.

GANIMEDUZZO: s. m. dim. di Ganimede. Non sono come certi farfanicchi e GA-NIMEDUZZI moderni, che non hanno nè cer-

rel, nè quattrini. Fag. com. GANNIRE: v. n. Voc. Lat. Gannire. Gagnolare; Guajolare. Pria, se irritato freme il molosso, ec. ma se poi lusingliero i propri figli lecca, ec. col GANNIR della voce suole ad essi adular. Marchett. Lucr.

GANTELLI. - V. Digitello.

GANZA: s. f. T. Marinaresco. Cappio fatto all'estremità di una manovra. Incocciar la GANZA di una manovra in un coccinello.

S 1. La Ganza de' Pescatori è una Fune raddoppiata, e ben fasciata, che si mette in cima al palo della pesca, e dentro di essa si ferma, mediante un burello, la sarzia della rete, nelle Tartane da pesca.

\$ 2. GANZA: per Donna amata: - V. Ganzo. | del testino.

GANZARE: v. a. Voce Fiorentina. Far

GANZO, e GANZA: s. Voci Fiorentine L'Amante; l'Innamorato, e l'Innamorata;

il Damo, la Dama.

GARA: s. f. Emulatio. Concorrenza ostinata, Competenza. - V. Emulazione, Rivalità. GARA nobile, lodevole, ambiziosa, ardita, temeraria, ingiusta, ostinata. - Avendo proposito di vincer la sua pueril 3AAA, ri-prese col giovane braccio le sue più care saette. Filoc. Nata pochi di innanzi cra wia GARA Tra'l conte Orlando, e'l suo cugin Rinaldo . Ar. Fur.

S 1. Far GARA: vale Indur gara.

2. Vincer la GARA: vale Restar superiore. § 3. A GARA: posto avverb. vale A competenza, A concorrenza, Con gareggiamento. E furonvi i Guelfi, e i Ghibellini di Firenze a GARA al servigio dello 'mperadore. -I fornaj ec. innarravano il grano a GARA G. Vill.

§ 4. Andare, o fare a GARA: vale Gareggiare, Concorrere con altri; Fare a competenza. -V. Competere. Fanno a GARA di fondere,

e scialacquare le loro facoltà prodigalissi-mamente. Sen. ben. Varch. S. 5. Gara: per Contrasto, Dissidio, Di-sputa, Litigio ira persone di parere contrario. Di questo fu GARA, e lunga tira nel nostro comune. - Riottando insieme per lor GARE.

§ 6. In GARA: posto avverb. vale In disputa, In contrasto. Ed essendo venuta la cosa in GARA, io ti darò scaccomatto; non farai; sì farò. Franc. Sacch. nov.

GARABULLARE: v. n. Circumvenire. Ingannare, Ingarabullare, Fare stare. In confrediglia andiam GARABULLANDO. Pataff.

S. Andarsi GARABULLANDO: vale anche Andare qua e là, senza sapere dove andarsi, come fanno gli scioperati. Andarsi GARABUL-LANDO e chicchirillando. Varch. Ercol.

GARAGOLLARE: v. n. Se circumstectere. Caracollare; Volteggiare. E mentre oziosi, a' quali avanza tempo, N' andiam GARAGOL-

LANDO. Buon. Fier. GARAGÒLLO: s. m. Caracollo; Il gara-

gollare; Rivolgimento. Onde l'uom gira, & ne' suoi GARAGOLLI s' avviluppa. Buon. Fier. GARAGOLO: s. m. T. Marinaresco. Il Ca-

vastracci del cannone.

GARAMANTITE: s. f. T. de' Naturalisti. Nome che si diede anticamente ad una gemma

che si crede la stessa che il granato. GARAMANZIA:s. f. T. de' Naturalisti. Specie di diaspro rossigno lineato di bianco. Gab. Fis.

GARAMONCINO: s. m. T. di Stamperia. Carattere minore del garamone, e maggiore

GARAMONE: s. m. T. di Stamperia. Carattere di mezzo tra la filosofia e l' gara-

moncino

GARANTE: s. m. Fidejussor. Mallevadore. Mantenitore. In altri tempi si sarebbe di più potuto desiderare un GARANTE, ma adesso non me ne curo. Magal. lett. GARANTE, può essere che abbia sua origine dal Francese Garent, che vale Mantenitore : onde la parola Guarentigio Guarentigiare, che usiamo ne' nostri contratti. Baldin. Dec.

GARANTIA: Cr. in Guarentia. V. GARANTIRE: Cr. in Guarentire. V.

GARAONCINO: s. m. Nome volgare d'una specie di Fico settembrino. Il Garaoncino detto

di Marsiglia, è primaticcio.

GARAVINA: s. f. Sorta d'uccello della Specie de' Gabbiani . Ma che rammento , cc. le cicogne, i gabbiani, o mugnai, le gravine, i palettoni? Red. oss. an.

GARBÀCCIO: s. m. Sgarbo, Cattivo modo, Maniere spiacevoli, e disobbliganti. Questa Gabrina Con certi suoi GARBACCI Ogni cosa mi guasta e mi rovina. Baldov. Dr. Con un GARBACCIO proprio da somaro. - D' uno sguajato che se fa niente Lo fa a rovescio o con un mal GARBACCIO: Farla recere un can, grida

la gente. Fag. rim.
GARBARE: v. n. Arridere. Attagliare, Gustare, Piacere. Alle donne molto GARBA. Lor. Mcd. canz. Io rinnegava la pazienza, perchè questo parentado non mi GARBA. Fir. Trin.

§ 1. GARBARE: vale anche Aver garbo. E così questo malvissuto vecchio, Come gemma in ca-ston proprio, qui GARBA. Ciriff. Calv.

S 2. GARBARE: v. a. T. degli Artefici. Dare il garbo che dee avere un pezzo di legno o al-

tro, per l'opera a cui deve servire.

GARBATAMÈNTE: avv. Venuste. Bellamente, Con garbo, Con grazia, Con bella maniera . - V. Leggiadramente, Gentilmente. Perciocchè col vestirle garbatamente elle s'empiono di maggior vaghezza. Fir. dial. bell. donn. Dipoi GARBATAMENTE gli riseca Gli stin-

chi su i nodelli, e me gli reca. Malm.
GARBATEZZA: s. f. Urbanitas. Bel modo di fare checche sia, o di trattare colle persone , Garbo , Grazia , Leggiadria, Avvenentezza , Gentilezza. Trattare apparentemente con grande GARBATEZZA e maniera. Fir. Giord. Pred. Ma che dice V. P. della mia GARBATEZZA! Pretendere di venirle a fare una visita, e appena messomi a sedere, alzarmi e piantarla 21. Magal, lett.

GARBATISSIMAMENTE: avv. Sup. di Gar-

batamente.

GARBATISSIMO, MA; add. Sup. di Garbato. Nelle loro opere sono umani, e garbatissi-MI. Fr. Giord. Pred. GARBATISSIMO egli era cortesissimo. Buon. Fier.

GARBATO, TA: add. Venustus, elegans. Che ha garbo, Grazioso, Leggiadro. Quanto quella circonflessione lo fa bello, rileva to, GARBATO. Fir. dial. bell. donn.

S I. GARBATO: Urbanus, comis. Chetratta con garbatezza. Per or con questa mia Fassi fede per me ch'egli è GARBATO. Alleg. Gli ho consegnato un paniere con due fiaschi di claretto di tutta perfezione, e è di quello stesso che mi ha donato il Gran Duca; or non son io GARBATO P Red. lett .-

S 2. O GARBATO: detto a modo d' esclamazione, O così sta bene. Lat. Euge, perpul-cre, belle. Termine che esprime il contento che s' ha che una cosa succeda secondo che

si desidera . Min. Malm.

§ 3. Il GARBATO d'una nave: in forza di sost. dicesi in Marineria Il modello che si fa per la costruzione di una nave. - V. Garbo. § 4. Curve di GARBATO: diconsi comun. Tut-

te quelle che sono fra i madieri del dente. GARBATONE, NA: add. accr. di Garba-to. Voce dello stil familiare. Che bella mogliera sia, o sia la mamma delle GARBATO-

NE . Rim. burl.

GARBATUCCIO, CIA: add. dim. di Garbato, Alquanto garbato, Galantuccio. Credete vi rincorereste voi per questo prezzo di buscarmi un intaglio un poco GARBATUCCIO? Magal. lett.

GARBATURA: s. f. T. de' Costruttori di navi. La curvatura di un pezzo di legna-

GARBEGGIARE: v. n. Arridere. Garbabare, Attagliare, Gustare. E per quell' acqua ancora ( andare ) non mi GARBEGGIA . Cecch. Corr. E quello esser d' autorità non

mi GARBEGGIA punto. Id. Stiay.
GARBELLO: s. m. T. del Commercio. Frantumi della sena come delle materie più grosse, dicesi Scavezzone . GARBELLO di sena. Tariff.

Tosc.

GARBINO, e GHERBINO: s. m. Affricus. Nome di vento che sossia tra mezzodi e ponente, che chiamasi anche Libeccio, Affrico, Affricino. Si mosse uno sformato fuoco nell'aria, il quale corse per guerbino inverso Greco. M. Vill. Quando il furor di Borea, o di garbino Svelle da' monti il frassino e l'abete. Ar. Fur.

GARBO: s. m. Lepor. Garbatezza, Gentilezza, Grazia, Leggiadria. Lasciando stare il GARBO, la maniera, la gentilezza e il bel-l'ingegno. - Alla cui bellezza, ec. (degli orecchi ) è necessario una forma mediocre, con quelle lor rivolture ordinate con GARBO e con conveniente rilievo. Fir. dial. bell. donn. Guarda un po':come tu tieni sbadatamente le mani nel manicotto ; tienvele con un po' più di GARBO. Red. lett.

S 1. Dare GARBO, brio, ec. vale Adornar

vagamente. Voc. Cr.

3 2. Uomo di GARBO : vale Onorato , Galantuomo, Dabbene, Uomo grazioso, garbato, e di stima; Uomo di proposito, di consiglio.

Or ch' io lasso non l' ho ( il bastone ) non
m' accompagno Con nom di Garro. Alleg.

§ 3. Di GARBO: aggiunto a checchessìa vale Buono, Perfetto. Voc. Cr.

§ 4. Far checchessia con poco GARBO: vale

Sgraziatamente Con mala grazia.

§ 5. Garbo: T. di varj Artisti, vale Curvatura, Piegamento in arco di alcune opere. Dar il GARBO alla centina . - Ordine barba-10 ne' GARBI de' quarti acuti, nelle misure delle porte e finestre lunghe lunghe, ec. -La varietà de' GARBI di que' vasi . Vasar.

§ 6. GARBO: T. Marinaresco. Modello fatto di tavole sottili di un dato pezzo o membro, acciò il Maestro d'ascia possa facilmente imitarlo o di dimensioni particolari, curvità e proporzioni che dee avere un dato bastimento, e che serva di guida nell'eseguirne la costruzione

§ 7. Vino GARBO: dicesi Quello che ha dell'aspro o dell'acido; ma è voce Lombarda. Uso il vin GARBO, e l'agresto mi piace. Rim.

Burl.

GARBUGLIO: s. m. Confusio. Ravviluppamento, Confusione, Intrigo. - V. Scompiglio, Confusione. Ed ora che pure dopo tanti travagli e tanti pericoli ci son finalmente tornato, truovo ogni cosain GARBUGLIO. Varch. Suoc. Saria come nell' acqua il fuoco porre, E si faria garbuglio presto presto. Bern. Orl.

S I. Far GARBUGLIO: vale Indurre confu-

sione.

S 2. Mettere in GARBUGLIO: vale Ingarbugliare, Scompigliare. Voi la volete mettere in GARBUGLIO e lite di notaj. Cecch. corr.

§ 3. Il GARBUGLIO fa pe' male stanti, o giova a' male stanti: prov. dinotante Che le confusioni, le mutazioni tornan bene a chi è in

cattivo stato. Fir. Trin. Alleg. ec.
GARDINGO. - V. e di Guardingo.
GAREGGIAMENTO: s. m. Æmulatio. Il gareggiare . Pose alle trincee e porte le legioni scompartite, acciò quale si portasse meglio apparisse e se ne accendesse GAREG-

GAREGGIANTE; add. d'ogni g. Æmulans. Che gareggia, Competitore, Rivale. Orazio non dirò imitatore GAREGGIANTE con esso, (Pindaro) ma seguace e nudo traduttore. Salvin. disc. Sicche domani n' adorniate la fronte GAREGGIANTI di chi più illustre ebella ne seppe far rapina. Buon. Fier.

GAREGGIARE: v.n.e p. Concertare, cemulari. Fare a gara, Contendere, Competere .-

V. Emulare. I servi benche reverent' ed ubbidienti, pure talora son discordi GIANSI. Agn. Paud. GAREGGIAVANO & rifare i danni dell' esercito le Gallie, le Spagne e l' Italia. Tac. Day. ann. Fu fatto da loro a gara e combattuto per chi dovesse dargliele; e perchè non doveano GAREGGIARE e contendere? - Che pretendo e mi dò vanto GAREG-GIAR con Febo istesso. Red. Ditir.

GAREGGIATORE: s. m. Æmulator. Che gareggia. Tenere uomo, o femmina rapportatore, o GAREGGIATORE in casa, vedete quan-

to è di danno. Agn. Pand.

GAREGGIATRICE: verb. femm. di Gareggiatore, Che gareggia. Disparere che, ec. ebbero insicme nel senato Romano circa il distruggere, o lasciare in piedi la città GAREG-GIATRICE del loro nome . Salvin. disc.

GAREGGIOSO, SA: add. Litigiosus. Garoso, Che spesso gareggia. - V Riottoso Non sarà la casa GAREGGIOSA quando chi la reg-

ge è prudente. Agn. Pand.

GARELLO: s. m. T. de Pescatori. Pezzo di Zughero raccomandato in fondo al cappelletto della manica della rete da tartana, e serve per segnale in caso che si strappino li spi-

lorci, e si perda. GARENNA: s. f. Francesismo, per intendere Conigliera in luogo aperto. Mantera di allevare i conigli, e fare le GARENNE. Targ. prod.

GARENTIA: Cr. in Guarentia. V.

GARENTIRE: Cr. in Guarentire . V. GARETTO, e GARRETTO, s. m. GAR-RETTA: s. f. Suffrago. Quella parte e nerbo a piè della polpa della gamba che si congiugne col calcagno. I GARRETTI ampj assai e secchi, e abbia le falci chinate come 'l cerbio. - Si dissolvono i soperchi umori, e discendono alle gambe, onde si fanno le giar-de nelle garrete. Cresc. Tenea, ec. del pec-catore ghermito il nerbo, cioè il Garretto cogli artiglii. But. Inf.

GARGAGLIARE: v. n. Perstrepere.Gorgogliare. Dicesi ancora GARGAGLIARE, onde na-

sce gargagliata. Varch. Ercol.
GARGAGLIATA: s. f. Strepitus. Romore che fanno molti parlando e cantando insieme . E cantavan talvolta tutti in tresca E facean la più strana GARGAGLIATA Che non era nè d' Ungher , ne Tedesca . Ciriff. Calv.

GARGANEGA: s. f. Sorta d'uva serbabile

oltre a tutte l'altre. Cresc.
GARGANELLO: s. m. T. Ormtologico.

Mergo-oca. V

GARGANTIGLIA: s. f. Monile. Sorta di collana. Si strappassero quelle GARGANTIGLIE del collo, ec. e que' tanti altri vanissimi ab bigliamenti . Segner. Pred.

GARGARISMO: s. m. Gargarismatium?

Acqua artificiata con la quale l' uomo si gargarizza, c talora l'Atto stesso del gargarizzarsi. Si faccia GARGARISMO della sua colatura. Cresc. E se pustole cioè bollicule sieno nella lingua, sia fatto GARGARISMO, ec. M. Aldobr.

GARGARIZZARE: v. a. Gargarizare. Risciacquarsi la canna della gola con gargarismo; ed è detto dal suono che si fa ritenendolo, ch' e' non passi allo stomaco. GARGARIZZARE è voce derivata dal Greco. Red. or. Tosc. L' infermo GAGARIZZI la decozione. Cresc.

GARGARIZZATO, TA: add. da Gargarizzare. Il quale cotto, e GARGARIZZATO rompe la postema. - La scabbiosa GARGARIZZATA, Bevuta, ed impiastrata Sana la squinanzia

disperata. Tes. Pov. P. S.
GARGATTA - V. e di Gargozza.

GARGHERISMO: che anche scrivesi Gargarismo, s. m. Sgargarizzo; l' Atto del gar-garizzarsi. Red. lett.

GARGIA: s. f. T. de' Pescatori. Quella parte de' pesci che dagli Scrittori è detta Bran-

GARGIÒNE: s. m. Voc. ant. Adolescens.

V. e di Garzone.

GARGO: add. d'ogni g. Vafer. Trincato, Maliziato, Mascagno. V. Fa di mestieri adunque esser di calca, uomo GARGO e tristo di nidio, aver pisciato in più di una neve, e cotto il culo ne' ceci rossi, prima di mettersi a tale impresa. Pros. Fior. Egli come guerrier feroce e GARGO, A quanto dico volta sempre il tergo. Fag. ram. GARGÒZZA: s. f. Larynx. Voce bassa.

Gorgozzule . Pataff.

GARIANDRO: s. m. Voc. Ant. Sorta di pietra preziosa, di cui non si ha precisa notizia. Libr. Viagg. GARIBO. - V. Caribo.

GARÌGLIO: s. m. più comun. in Toscana

Gheriglio. V

GARIGLIÒNE: s. m. Specie di suono di campane, o campanellino, che rende armonia. GARIGLIONI d'oriuolo - Diversi ordigni adattati a diversi GARIGLIONI, o sonate, altre allegre, altre patetiche. Magal. lett.

GARINGAL: s. m. Albero, o radice, che cresce in Persia, forse lo stesso che Galanga, come si legge in un codice molto antico - V.

Galanga . M. Aldobr.

GARIOFILATA: - V. Garofanata.

GARIRE. - V. Garrire. GARNACCA: s. f. Guarnacca. V.

GAROFANARE: v. a. Dar l'odor del garofano . Voc. Cr.

GAROFANATA, s. f. e GAROFANATO: s. m. Caryophillatum; Geumurbanum. Sorta d'erba, la radice della quale odora di garofano . E detta anche Erba benedetta , perchè è mirabilmente vulneraria. La GAROFANATA è simigliante alle novelle foglie del rogo, ec. e la sua radice è odorifera e anche le foglie.

Cresc.

GAROFANATO, TA: add. Caryophillatus. Cosa che vi sia infuso dentro del garofano, o che abbia odore di garofano. Ella medesima con sapone moscoleato e con GAROFA-NATO maravigliosamente e bene tutto lavo Salabaetto . Bocc. nov. Basilico GAROFANATO.

S. Cannella GAROFANATA: specie d' Aromato detto anche Pepe garofanato cipressino, Pepe di Ciappa. Ricett. Fior. Red. Oss. an. - V.

GAROFANO: s. m. Caryophyllum aromaticum. Aromato di color rosso tane, che ha la figura di un chiodetto, e che ci capita dalle Molucche. Fior GAROFANO. Vasar. E affine che sia odoratissimo, piglia un arancio, o un cedro di mediocre grandezza ficcandovi dentro tanti GAROFANI buoni che si tocchin l'un l'altro. Sod. Colt.

S. GAROFANO: Dianthus Caryophyllus Linn. Sorta di viola che lia l'odore di garofano, detta anche Viola garofanata, Viola doppia, o garofanata. - V. Viola e Violina. Fior-

GAROFANO. Vasar.

GARÒFANO, NA: add. T. d' Agricoltura . Aggiunto di Pera che matura nel mese d'Ot-

GARONTOLARE: v. a. Dar delle percosse co'pugni, Dar de' garontoli. Voce bassa di Contado e della plebe Fiorentina.

GARÒNTOLO: s. m. Pugnus. Voce bassa Pugno, Percossa col pugno, e propriamente data sotto l'ascella. Gli accenna di dargli un buon GARONTOLO, un pugno. Salvin. Buon. Tanc.

GAROSAMÈNTE: avv. A gara, A prova,

A competenza . Udin. Nis.

GAROSELLO: s. m. Ludus Trojanus. Sorta di festeggiamento a cavallo; Carosello.

GAROSELLO, LA: add. Litigiosus. Dim. di Garoso. Cupido GAROSELLO, ec. fece con sua madre, rispondendogli senza rispetto, una

mala batosta di parole. Alleg. GARÒSO, SA: add. Litigiosus. Amator di gare, Perfidioso, Litigioso, Riottoso. Chi troppo GAROSO temesse di qualche immaginaria illu-

sione. Red. Ins.

S. GAROSO: dicesi anche Delle cose che si fanno con gara, con animosità e gran contrasto. Innanzi al principe fecesene molto e diverso ragionamento, e GAROSE contese. Tac. Dav.

GARPA: s. f. Malore che viene a' cavalli

Cresc. Oggi dicesi Grappa. V.

GARRESE: s. m. Voce usata da alcum Cavallerizzi, per quel che è detto Lat. da Vegezio Mercurius, cioè Parte del corpo del cavallo detta dal Crescenzio Sommità delle spalle ; oggi volg. La croce.

GARRÈTTA, e GARRÈTTO. - V. Ga-

GARREVOLE: add. d'ogni g. Garrulus. Che garrisce e minaccia gridando. Io sono molto spaventato dalla GARREVOLE voce del cane . Fay. Esop.

GARRIMENTO: s. m. Reprehensio. Il garrire, Riprensione. Li loro detti atterrare con GARRIMENTO svergognatissimo, e quasi repren-

sorio . S. Ag. C. D. GARRIRE; v. n. Voc. Lat. Garrire. Propriamente dicesi del verso che fanno gli uccelli in generale allorchè stridono. E GARRIR Progne e pianger Filomena. Petr.

§ 1. Parlandosi di persone, vale Sgridare, Rampognare, Rimbrottare, ed in questo sentimento, vuole dopo di sè il terzo caso. La donna avendo GARRITO alla gatta, se ne tornò. -Parendole aver udito il marito GARRIRE. Bocc. nov. Venendo ciò a notizia del padre, GARRIN-ME alla figliuola, ed ebbelane in odio. Passav.

S 2. Si pone altresì per Contendere, Altercare e contrastare con parole, ed ha dopo sè l' ultimo caso colla particella Con. Con Amor, con Madonna e meco GARRO. Petr. cioè Mi

dolgo. Di questa Nicosia e Famagosta, Per la lor bestia si lamenti e Garri. Dant. Par. § 3. Troyasi anche in sign a. Bentivenga si credeva che la moglie quelle parole dicesse, perch' egli l'aveva Garrito. Bocc. nov. § 4. Detto della coscienza, vale Rimorde-

re. Purchè mia coscienza non mi GARRA. Dant. Inf.

GARRISSA: - V. e di Garrulità. GARRISSARIO: - V. e di Garrulo.

GARRITÌVO, VA: add. Atto a garire, a sgridare, Che garrisce. Deh talora è interjezione GARRITIVA - Domine, congiunta colla Che è particella GARRITIVA. Cr. in Deh, e Domine

GARRITO: s. m. Vociferatio. Il garir degli uccelli. Racchetate i GARRITI, E iversi scimuniti De'gufi, e de'cuculj Faccian per voi si-lenzio. Buon. Fier.

GARRITÒRE: verb. m. Garrulus. Che garrisce. Così suole lo ignorante GARRITORE sofistico. Arrigh. La mangiatoja e la stalla non danno consolazione a coloro che son curiosi GARRITORI, e riditori. Vit. Crist.

GARRITRICE: verb. f. di Garritore. Garrula. Che garrisce. Moglie GARRITRICE - Era GARRITRICE, ubriaca, disonesta e come pessima meretrice consumava quel ch'era in casa. Vit. SS. PP.

S. Figur. si dice anche Degli animali. La GARRITRICE rana non può esser divelta dal

padule. Arrigh.

GARRIUOLO: s. m. Lo stesso che Garritore. Cavalc. Pung. ling.

GARRULETTO, TA: add. dim. di Garrulo.

Red.

GARRULITA, GARRULITADE, GARRULITATE: s. f. Garrulitas. Difetto di chi è garrulo ; Loquacità , Ciarleria . Qui nota l'autore la GARRULITÀ del popolo Fiorentino -Per sapere questo non addimandò senno Salamone, perchè queste cose sono della GAR-RULITÀ de' dialetti. But. Puig. e Par.

S. GARRULITA: Obtrectatio. Asprezza, ovvero Maledicenza. Asprezza, ovvero GARRULITA è biasimare ogni cosa, come fanno glivana-gloriosi e gl'invidiosi. But.

GARRULO, LA: add. Garrulus. Che garrisce, Che ciarla molto Gracchiatore, Cicalone, Ciarlatore, Ciarliero. V. - Le femmine di loro naturalezza sono GARRULE. Fr. Giord. Pred. Scapolato adunque da quell'affamato convito, ma GARRULO e loquace di quel ran. cido vecchio, ec. ritornato in camera mi mist a dormire. Fir. As.

GARRULO: s. m. T. Ornitologico. Gazza

marina - V. Gazza.

S. GARRULO di Boemia: Specie di gazzera

detta volg. Galletto di bosco.

GARZA: s. f. Ardea alba. Sorta d'uccello bianco della specie degli aironi. Ho avuta: l'occasione bene spesso di toccarlo con mano, ec. nelle GARZE bianche, ne'gusi, ec. Red. oss. an.

S. Per Sorta di trina ; che anche si dice

Bigherino . Voc. Cr.

GARZARE: v. a. T. de' Lanajuoli. Dare al panno varj tratti di cardo per trarne fuori il pelo. GARZARE per la prima, seconda, terza, e quarta - V. Garzo. GARZATORE: verb. m. T. de' Lanajuoli.

Colui che dà il garzo a' panni. - V. Garzatura. GARZATURA: s. f. T. de' Lanajuoli. Operazione che consiste nel tirar fuori il pelo ai panni. GARZATURA per la prima, per la seconda, o per la terza. GARZELLA: s. f. T. de' Garzatori. Arnese

formato di una croce di legno guarnita di cardi

da garzare. GARZERIA: s. f. T. de' Garzatori. Luogo

dove si rinongouo i cardi da garzare. CARZETTA: s. f. T. Marinaresco. Lo stesso che Gaschetta, che è voce più usata da' To-

GARZETTO: s. m. dim. di Garza. Quivi superbo si mostra il pavone, E grida, come gli occhi in terra abbassa, GARZETTO, e l'anitrella,

e 'l grande ocone. Morg. GARZIÈRO, RA: add. T. di Mascalcia e di Cavallerizza. Dicesi che il cavallo va garziero, Quando in vece di portar la testa sorta o incassata sporge in fuori le narici.

GARZO: s. m. T. dei Lanajuoli. L' Operazione di cavar fuori il pelo a' panni co' cardi a ciò appropriati. – V. Garzare. Dare il GARZO. GARZOLINO – V. e di Garzoncello.

GARZONA: s. f. Fanciulla, giovane dai sette ai quattordici anni - V. Garzone. Gli ho detto, ec. che tula ubbidisci, e sei riposata GARZONA, ed umile e buona. Bemb. lett. Pur avete alle mani una GARZONA Che merita ogni bene. Dolc. rim.

GARZONACCIO: s. m. Pegg. di Garzone. Non altrimenti che a tanti guatteri di cu-

cina e GARZONACCI di stalle. Alleg.

GARZONASTRO: s. m. Adolescens ineotus. Giovanastro, Garzone soro e di poca esperienza. Basta, ch' ella ritrovò un certo GARZONASTRO suo vicino, che andava per opera. Fir. nov.

GARZONCÈLLO: s. m. Puellus. Dim. di Garzone. Così stando la cosa avvenne che il GARZONCELLO infermò. Bocc. nov. E t'ammirai

vezzoso GARZONCELLO. Alleg

GARZONCINO: s. m. Puerulus. Dim. di Garzone; Garzoncello. Avrebbe voluto almeno tra tante femmine avere un GARZONCINO maschio . Libr. cur. malatt. Di tre giorni avea partorito un GARZONCINO. Tratt. Segr. cos. doun.

GARZONE: s. m. Adolescens. Giovanetto; e dicesi propriamente di chi è in età dai sette ai quattordici anni. - V. Damigello, Giovane, Fanciullo. Abbiendo un nobite e ricco uomo un suo unico figliuolo, essendo già fatto GARZONE, il mandò al servizio d' un Re. Nov. ant. La prima è apparare infino da GARZONE. Amm. ant. Sopra un carro di fuoco un GARzon crudo. Petr.

S 1. GARZONE: per Figliuol maschio. Venne a tor donna, e n'ebbe un bel GARZONE. Malm. Qui il poeta seguita a mostrare il costume delle nostre donne, che quando il parto è di maschio, ec. danno alla creatura sempre qualche epiteto, come un bel GARZONE, un bel giovane, un garbato fantoccione, ec. Min. Malm.

S 2. GARZONE: si dice anche Un giovane scapolo e senza moglie. Lindo GARZON d'ogni virtù dotato, Che può, de' soldi avendo nella cassa, ec. Malm. Il mantenersi GARZONE, e come fiorentinamente dichiamo, scapolo, per molte opportunità, ec. sembra essere molto

agevole. Salvin. disc.

§ 3. GARZONE: Famulus. Quegli che va a star con altrui per lavorare. Lavorante che stia a salario in botteghe di qualsivoglia mestiero. GARZONE di bottega, che anche si dice Fattore. GARZONE di calafatto, ec. - Io andai a richiedere voi ,ed io richiesi vostro GAR-ZONE, ed egli rispose. Tes. Br. Era Margolfo un feroce pagano, Che stava con Marsilio per GARZONE. Bern. Orl. Perche Anton Dei

con tutti i suoi GARZONI, In cambio di sbrigar quella faccenda, È ito al ponte a Greve a una merenda. Malm.

§ 4. Onde dicesi in prov. Bisogna prima esser GARZONE, e poi maestro, cioè Bisogna imparare prima d'esercitar il mestiero. Serd.

GARZONEGGIÀRE: v. n. Farsi garzone; Star sul crescere; Venir in età garzonile. Ma quando GARZONEGGINO in lor possa, tosto la madre guidatrice vanne nel camin della preda avanti a loro disiosi, insegnando la. pescosa caccia. Salvin. Opp. Pesc. GARZONETTA: s. f. dim. di Garzona;

Fanciulletta. L' una di quelle GARZONETTE le disse. Mirac. Mad. E quella GARZONETTA, che a lui per premio avean trascelta i figli d' Achei, or questa dalle man ritolse il Rege

Agamennone . Salvin. Iliad.

GARZONETTO: s. m. Puellus. Piccol garzone, Fanciulletto. E poco appresso mandato un GARZONETTO a guisa, che stato fosse il cherico ec. la mando dimandando. Bocc. nov. Certi GARZONETTI giuocatori e sviati ec. guatavano questo porco. Franc. Sacch.

GARZONEVOLMÈNTE: Avy. Juveniliter. A guisa di garzone; Giovenilmente; Fanciullescamente. Da riprendere è il riso, sed egli è troppo, se è GARZONEVOLMENTE sparto, se è femminilmente dirotto. Amm. ant.

GARZONEZZA: s. f. Adolescentia. Voc. antiq. Età di garzone. Adolescenza. Tanta è la profondità delle divine scritture, che io in esse continuamente fare' pro, se quelle sole da mia GARZONEZZA fino all' ultima vecchiezza mi sforzassi d'apparare. Amm.

GARZONILE: add. d'ogni g. Juvenilis. Voc. antiq. Da garzone. GARZONILE lodamento è quello che in qua a dietro i garzoni soleano fare; accusare le famose persone,

e a sè cercare fama. Amm. ant. GARZONISSIMO, MA: add. Adolescentulus. Sup. di Garzone, usato per dinotare Uno d'un' età molto tenera. La vaga fanciulla, siccome quella che GARZONISSIMA era, e tra per questo, e per la calda stagione, d'un drappo schietto, e sottilissimo vestita, ec. Bemb. Asol.

GARZONOTTO: s. m. Adolescens. Accr. di Garzone. Menarci qui stassera un GAR-ZONOTTO Murator, che non ha ancor pelo in

viso. Cecch. Corred.

GARZUOLO: s. m. Caulis. Le foglie di dentro, congiunte insieme, del cesto dell'erbe, come di lattuga, cavolo, e si fatte; Grumolo. Quando incomincia a producere frondi. si tagli lievemente, cioè fenda un poco il GARZUOLO entro. Pallad.

S 1. Per una Sorta di canapa fine. GARzuoli di Bologna.

§ 2. GARZUOLO: dicesi anche da' Cerajuoli

alla Cera tirata e bianchita

GAS: s. m. T. Chimico. Emanazione spiritosa e volatile, sulfurea che esala da diverse sostanze alcaline o fermentanti, a cui dagli Antichi e da' Moderni si danno diversi nomi, come Aria fissa, Aria infiammabile, Aria flogisticata, Acido aereo, Ente esurino, Spirito alcalino volatile, Spirito minerale, Acido centrale, Sale primigenio etereo, ec. I Chimici moderni definiscono il Gas Combinazione di un corpo qualunque col calorico, in modo che il composto che ne risulta sia invisibile, elastico, pesante, molto cedevole senza perdere lo stato d'invisibilità; quindi distinguono diverse specie di Gas, secondo che è prodotto dalle varie combinazioni, come GAS acido, carbonico, fluorico, muriatico, nitroso, muriatico ossigenato. - Gas azoto, idrogeno, ossigeno, ossido, ec.

GASCHETTA: s. f. T. Marinaresco. Trecce di corda fatte per varj usi, comunemente formate di tre fili di comando, e talora di sette sfilarze intrecciate. Le GASCHETTE di terzaruolo diconsi con nome proprio Mataffioni,

quelle de pennoni diconsi Gerli. GASCO: s. m. T. Marinaresco. Specie di ornato, nel quale si termina l'estremità superiore del tagliamare ne'bastimenti, che non hanno pulena

GASOMETRO: s. m. T. Chimico. Strumento di moderna invenzione, con cui si de-

termina la quantità del gas.

GASSA: s. f. T. Marinaresco. Corda ripresa ordinariamente con nodo di burina, per varj usi .

S. GASSA d'amante : dicesi a simil. Corda più grande, sufficiente da entrarvi dentro e porvisi a sedere un uomo, per esser tirato in

GASSETTA: s. f. T. Marinaresco. Dim. di

Gassa; Piccola gassa. S. Gassette diconsi anco i Grossi cavi con cui si strascinano i cannoni fuori del puntone o sopra di esso. Due si dicono da piano e due da riva

GASTIGAGIÒNE: s. f. Punitio. Gastiga-

zione, Gastigamento. Albert.
GASTIGAMENTO: s. m. Gastigatio. Punizione, Pena che si fa soffrire a chi ha errato. Rigido ed aspro GASTIGAMENTO. - Com-mendato il valore e'l leggiadro GASTIGAMEN-To dalla Marchesana fatto al Re di Francia.

E ciascun diceva lui degno non solamente di riprensione, ma d'aspro GASTIGAMENTO. Bocc. nov. Chi ama la dottrina ama la scienza, ma ch' innodia li Gastigamenti è matto. Albert.

GASTIGAMATTI: s. m. Bastone, Scuriada, Sferza, Staffile. E fate pur d'usar sotto il buricco, Come vi veggo, un buon GASTIGAMATTI, Per porlo in opra a contro quelle bestie. Buon. Fier.

GASTIGANTE: add. d' ogni g. Puniens. Che gastiga. Qual voce è più orrida che quella del GASTIGANTE? ec. certo niuna. Bocc. Vit.

GASTIGARE: v. a. Castigare. Punire Castigare, Dar punizione, Far che il reo porti pena della sua colpa. Gastigare condegnamente, discretamente, aspramente, severamente, sieramente, rigorosamente. - Così a dunque su Gastigata la ritrosa, ed il giovane amando fu amato. - Egli di questa sua gelosia sarà GASTIGATO. Bocc. nov. Perch' io dissi: maestro chi son quelle Genti che l'aer nero sì GASTIGA? Dant. Inf.

S 1. In mode proverb. Chi uno ne GASTIGA, cento ne minaccia; vale Che il gastigo d'uno serve di esempio a molti per deviarli dal mal

fare. Varch. Suoc.

S 2. GASTIGARE: per Riprendere, Ammonire, Correggere. Leggesi che Aristotile lo CASTI-GAVA molto delle femmine. Genes. Anzi ci era venuto per dovergli ammonire e GASTIGA-RE. Bocc. nov. Chi per dolci parole GASTIGA-TO non si corregge, bisogna che più aspra mente sia ripreso . Amm. ant.

S 3. Gastigare al bastone della bambagia. - V. Bambagia, Bastone.

S 4. Gastigarsi: n. p. Emendarsi; ma è disusato. Sì ne prendi tale vendetta, che tutti

gli altri se ne GASTIGHINO. Vit. Barl.
GASTIGATEZZA: s. f. T. degli Scrittori delle Belle Arti. Squisita osservanza delle regole dell' arte. L'altro nella GASTIGATEZZA del disegno non è giunto a toccare il segno Algar. Sagg. Pitt.
GASTIGATO, TA: add. da Gastigare.

S. Maniera di parlare GASTIGATA: val Regolata, Esatta, Propriissima. Dice che gli darebbe il cuore di provare, ec. l'idioma Fiorentino in sè essere pessimo di tutti gli altri Toscani, e il Lucchese insieme col Pisano essere più GASTIGATO e terso di tutti gli altri. Varch. Ercol.

GASTIGATOJA: s. f. Punitio. Punizione, Gastigo, Pena data per ammenda di un fallo; ma oggidi non s' userebbe fuor dello stile burlesco. E' se ne gli darebbe sì fatta GASTIGA-TOJA che gli putirebbe . Bocc. nov. Che voi abbiate avuto una disciplina e una GASTIGA-TOJA anzi che'l popolo vostro perisca. Franc.

Sacch. nov.

GASTIGATÒRE: verb. m. Punitor. Che gastiga. Assai sono, li quali essendo stol: tissimi, maestri degli altri si fanno e GA STIGATORI. Bocc. nov. Ma il mio baston

GASTIGATOR de' matti Ti punirà degli oltraggiosi fatti. Alam. Gir.

GASTIGATRICE: Fem. di Gastigatore. Sic-

come GASTIGATRICE e riprenditrice del s

rore. But.

GASTIGATURA: s. f. Punitio. Punizione, Gastigo. Si truovano del continuo di quegli che dopo tale GASTIGATURA folleggiando ci ricaggiono. Passav. Io t'ho percosso di piaga di nemici e di GASTIGATURA crudele. Ior. S. Greg. Nè la GASTIGATURA di san Ruffello l' avea rimosso da seguirlo. M. Vill. cioè La sconfitta.

GASTIGAZIONE: s. f. Punitio. Gastigatura. Donde fummo cacciati per lo peccato del nostro primo Padre Adamo per GASTIGA -ZIONE. Esp. Vang. Tutte a due d'accordo, per dargnene una mala GASTIGAZIONE, avevano ordinato quanto avete udito. Fir. nov.

GASTIGO: s. m. Punitio. Pena data al colpevole pe'suoi fal'i; Punizione, Gastigatura. -V. Pena, Supplizio, Flagello, Penitenza. Gastigo meritato, condegno, giusto, minacciato, aspro, severo, rigoroso, atroce, terribile, grave, leggiero, ingiusto. - Gli umani GA. stight sono un paradiso in paragone degli infernali GASTIGHI. Fr. Giord. Pr.

S. Dar GASTIGO: vale Castigare. GASTRICO, CA: add. Gastricus . T. Anatomico. Appartenente allo stomaco; onde di-consi Arterie gastriche, Vene gastriche, le arterie e vene dello stomaco. Gastrica maggiore e minore. Voc. Dis. Sugo gastrico, Quello che i vasi escretori versano nello sto. maco per conferire alla digestione V. - Stomaco, Epigastrico, Ipogastrico, Digastrico.
GASTRIL JQUO: s. m. Voce meno usi-

tata, che Ventriloquo, che è il suo Sinoni-

GASTRO CNÈMIO: add. e sost. Sorta di muscolo appartenente al tarso del piede.

Voc. Dis.

GASTROCÒLICO, CA: add. T. An tomico. Appartenente allo stomaco, ed al colon. GASTROEPIPLOICA; add. f. Nome dato a due diramazioni della vena porta. Gastro-EPIPLOICA destra e sinistra. Voc. Dis.

GASTROMANZÌA: s. f. T. Filologico . Sorta di divinazione fatta per via di candele accese intorno ad alcuni vasi tondi, pieni d'ac-

GASTRORAFIA: s. f. T. Chirurgico . Su-

tura delle piaghe dell' addome.

GASTROTOMÍA s. f. T. Chirurgico. Taglio o incisione dell'addome. L'operazione ces area

è una specie di GASTROTOMIA

GATTA: s.f. La femmina del Gatto. Quando la GATTA si liscia il capo con la branca. Passav. Uccellare per grassezza è proprio delle GATTE. Varche Ercol.

S 1. Da GATTA, animale, abbiamo di molti proverbi, siccome: Cadere in piè, come la GATTA; che vale Ricever comodo da qualche

disgrazia.

§ 2. Volere, o Avere la GATTA: cioè Far da senno, Voler attendere, Voler apolicare, o Fare quel tal negozio. Se v'è qualçun, ch'ancor la GATTA voglia, Venga, io l'aspetto, e questo ghivito scioglia. Bern. Orl. Che come si suol dir voglia la GATTA, è detto così, perchè è solito ruzzarsi, cioè trattenersi scherzando con questo animale. Min. Malm.

§ 3. Non voler la GATTA: è il suo contrario cioè Non voler attendere, Non voler badare. Perchè al duello non volle la GATTA. Malm. Non voler la GATTA, viene a significare Non voler il ruzzo, il chiasso il passatempo, il divertimento: qui usato questo detto per ironia; non essendo il far duello uno scherzare

col gatto . Bisc. Malm. § 4. Muoversi come una GATTA dipiombo. vale Muoversi poco, o adagissimo. Ricc. Cal-

§ 5. GATTA frettolosa fa i mucini ciechi: lo stesso, che Cagna frettolosa, ec. - V. Ca-

§ 6. GATTA inguantata non prese mai topo: Dicesi a Chi vuol far qualcosa co' guanti in mano; e contra coloro, che con troppe armi difensive e con troppo agio si mettono a un'impresa che richiede prestezza e vivacità d'in-

§ 7. Aver trovato il polso alla GATTA: è lo stesso, che Aver trovato l'inchiodatura.

Serd. Prov.

§ 8. Vendere, o comprar GATTA in sacco: o simili, vale Dare, o Dire una cosa per un'altra ad altrui, senza ch'e' possa prima chiarirsi di quel ch'e' sia. Lab.

S 9. GATTA ci cova: cioè C'è sotto ingan no, o malizia. Per certo che egli mi convien vedere, donde nasce questo tanto fervore, e questa tanta divozione; qualche GATTA CI cova. Fir. nov. In questo stesso significato gli Antichi dissero: Ogni oste ha sotto il gatto.

S 10. Uscir di GATTA morta: vale Farsi vivo, Dimostrarsi fiero. Tu la vedresti uscir di

GATTA morta. Malm.

§ 11. Far la GATTA di Masino che chiudeva gli occhj per non veder passare i topi: vale Fingersi rimesso e addormentato, Far le viste di non vedere e simulare d'esser soro, che anche si dice Far la GATTA morta, fare il gattone.

§ 12. Onde GATTA morta, e GATTA di Masino, si dice a Uno che finge il semplice e non è, che i Latini dicevano Lepus dormiens perchè dicesi che la lepre tien gli occhi aperti

anche dormendo.

S 13. Dio mi guardi di quella GATTA, che

ainanzi mi lecca e di dietro mi graffia: cioè da Colui che è amico di apparenza, ed è vero

nimico Serd. Prov.

§ 14. Dove non è GATTA, o dove non son GATTE i topi vi ballaro, o Quando la GATTA non è in paese, i topi ballano : e si dice Quando la brigata non ha intorno coloro di chi ella ha paura; onde si dà buon tempo, tralasciando quel che le convien fare.

§ 15. Andare alla GATTA pel lardo: vale Andare a cercare uno di cosa la quale, oltre al mancargli, piaccia a lui smisuratamente, o pu-

re, avendola, ne sia avarissimo.

§ 16. Che colpa n' ha la GATTA, se la massara è matta? cioè Che quando una cosa mal custodita è tolta, la colpa non è di chi la toglie, ma di chi glie la lascia inconsideratamente in preda .

§ 17. Chiamare, o Dire la GATTA GATTA: dicesi di Chi dice apertamente il suo senti-

§ 18. Dire, o Chiamare la GATTA mucia:

vale Tutto il contrario .

§ 19. Tenere un occhio alla padella e uno alla GATTA: cioè Aver riguardo e considerazione in ciascuno affare ad ogni accidente che

possa occorrere, o proceder cautamente.
§ 20. Alla pentola che bolle non vi si accosta la GATTA: cioè Ognuno sfugge i pericoli , e forse s' intende più propriamente Che si devono fuggire gli uomini incolloriti; il che si dice anche: Non istuzzicare quando e' fumma il naso dell'orso.

§ 21. Andare a vedere pescare colla GAT-TA: si dice Del lasciarsi agevolmente ingan-

nare.

§ 22. Tanto va la GATTA al lardo, ch' ella vi lascia la zampa: dicesi Del mettersi più volte ad un rischio che alla fine vi si rimane.

§ 23. Non trovare, non esservi nè can nè

GATTA: Non esservi alcuno.

§ 24. Cervel di GATTA: si dice a Uomo di

poco senno, e dappoco.

§ 25. Ogni GATTA vuole il sonaglio: e vale Che ciascheduno pretende d'apparire e far romore. Oh to', se ogni GATTA vuole il sonaglio! insino alle monache voglion far le commedie. Gell. Sport.

S 26. Regger la GATTA. - V. Reggere.

§ 27. Andar le GATTE in zoccoli .- V. Zoc-

§ 28. Chi di GATTA nasce sorci piglia, o graffia, e se non gli piglia, non è sua figlia: cioè Le inclinazioni naturali non si possono celare, e i figliuoli per l'ordinario o patreggiano, o madreggiano, perchè ciascuno se-guita i semi e l'inclinazione della sua na-

§ 29. Testa di GATTA: Specie di mela così detta. Per la si madornale e si pesante Testa | Gatto; Mucino.

di GATTA e la leggiadra Russet, Che bianca e rossa in rubidetto ammanto Qual Ninfa ap-

pare . Magal.

§ 30. Erba GATTA: Nepeta Cataria Linn. Nome volgare di una Pianta che nasce fralle rovine, con foglie tomentose e spiga composta di verticilli che stimasi buona per la clorosi; ed è così detta perchè i gatti l'amano quanto il Maro

GATTACCIO: s. m. Accr. e pegg. di Gatto.

Fag. com.

GATTAFODERO: s. m. Quel soppanno di una foggia che s'arrovescia in fuori, che oggi direbbesi Mostra. Egli aveva una foggia alta presso a una spanna con uno GATTAFODERO che parea una pelle d'orsa, tanto era morbido, Fran. Sacch. nov.

GATTAJO: s. m. Nome che si dà in Firen ; ze a que' Beccaj o Macellari, che vanno attor ; no vendendo carne, per dare a' gatti. Bisc.

GATTAJOLA, e GATTAJUOLA: s. f. Felis aditus. Buca che si fa nell' imposta dell' uscio, acciocche il gatto vi possa passare. Onde v' entrò la gatta? Tra la cassa GATTAJUOLA? Fr. Sacch, nov.

GATTAJOLA: figur. per Ripiego, Scampo, ond'e formata la voce Sgattajolare. Che forse v'è qualche GATTIOLA da far che la figliuo-

la, ec. Baldov. Dr.

GATTARIA: s. f. T. de' Semplicisti. Erba

gatta. - V. Gatta.

GATTEGGIANTE: add. d' ogni g. T. degli Scrittori naturali. Che cangia di colore come gli Opali. Pietra lunare GATTEGGIANTE. Gab. Fis.

GATTEGGIARE: v. n. T. de' Naturalisti, tolto dall'occhio del gatto, ed applicato alle pietre; e vale Aver una certa similitudine collo splendore e colori variabili degli occhi del gatto, secondo che sono diversamente esposte alla luce.

GATTERO. - V. Gattice.
GATTESCO: Voce che s' usa solamente nella seguente espressione Andare in gattesco, che vale Andare alle femmine, ed è modo basso e figur. tolto da' gatti che vanno dietro alle

GATTICE, e GATTERO: s. m. Populus alba. Specie di pioppo che fa per lo più lungo i fiumi, ed altri luoghi umidi ed arenosi. Le sue foglie sono tomentose di sotto, angolose e leggierinente dentate. Il legname è buono per edifizi in luogo asciutto. Il legname del GATrice e dolce affatto, e mirabile per dipignero sopra. Bald. Voc. Dis.

GATTICIDA: s. de' due g. Uccisor di gatti.

GATTINO: s. m. Voce dell' uso. Dim. di

GATTO: s. m. Felis. Animal quadrupede, domestico, il quale si tien nelle case per la particolar nimicizia ch' egli ha co' topi, acciocche gli uccida. Gatto nero, bianco, bigio, domestico, salvatico, destro, presto, leggiero. -Il GATTO miagola, gnaula, piglia sorci, va in fregola su pe' tetti. - Zampe e unghioni del GATTO. - Il GATTO giuoca col topo, che quando l' ha preso, e l'ungamente giuocato, sel mangia, e hattelo di vita privato. Libr.

§ 1. GATTO d'Angora: specie di Gatto che ritiene il nome dal suo paese nativo. Egli è più grosso del nostrale, ed ha più lungo pelo e più morbido.

§ 2. GATTO persianino - V. Persianino.

§ 3. GATTO soriano. - V. Soriano.

§ 4. GATTO frugato: chiamansi per ischerzo da' ragazzi i Contadini, quando venendo alla città guardano stupidi in qua e in là come i gatti frugati dalle pertiche. Ma quand' ei vede colla sporta piena Giungere al fine il suo GATTO frugato. Malm.

§ 5. Garro: per Contadino, Villano, che si dice anche oggi per ischerzo. Voi dovete

aver fatto un gran godere, O Stefan Nelli, in questo san Martino, ec. Que' GATTI ti dovetton far messere, E porti in sedia in mezzo del cammino. Burch.

§ 6. Uscir di GATTO salvatico: vale Lasciar

la vita salvatica.

§ 7. Aver mangiato il cervel di GATTO: si

dice di Chi è impazzato.

§ 8. Cascare in piè come i GATTI: vale Ottenere da un male, o da un cattivo accidente, un bene impensato. Min. Malm.

§ 9. Amici come cani e GATTI: vale Nimi-

cissimi.

- § 10. Come un sacco di GATTI: vale Senza ordine o regola, Alla rinfusa; e dicesi per lo più di molte persone che si sbandauo chi in qua, chi in là, come gatti tenuti in un sacco, a' quali poi si dia l'andare. Malm. Dicesi anche Fare un sacco di GATTE. - Là partitisi, anzi fuggitisi i fuorusciti, e fatto, come diceva il volgo, un sacco di GATTE. Varch. Stor.
- S 11. A GATTO che lecca stidione non gli fidare arrosto. Lo stesso che A can che lecchi cenere, ec. cioè Chi ne fa una piccola ne fara una grande. - V. Cane.

§ 12 Dicesi che Ogni GATTO ha il suo gennajo, per far intendere che Ognuno sta

in le superbie di voler esser pregato.
§ 13. Come il GATTO, o Come la GATTA, che mangia e miagola: dicesi di Coloro i quali, benchè siano in buono stato, sempre pigolano e si dolgono come il gatto, che par che si lamenti allorche miagola mentre maugia.

£ 14. Musica de' GATTI, o da GATTI: lo a due.

stesso che Musica indiavolata o del Diavolo. cioè Cattivissima musica.

§ 15. Quanto agli altri modi proverbiali che abbiamo da questo animale - V. Gatta.

S 16. GATTO: figur. vale Astuto, Accorto. e propriamente si dice ad Uno che stia oculatissimo, e, come si dice, accivito a non lasciarsi portar via punto del suo; tolta la metafora da quest' animale, il quale, quando ha la preda in bocca, gnaula e soffia, mostrandosi ferocissimo contr' ad ogni assalitore. Bisc Malm.

§ 17. GATTO: Instrumento bellico antico da percuotere le muraglie, il quale aveva il capo in forma di gatta, come l'Ariete - V, Ariete, Di travi, e buone asse ferme si fa 'l GATTO, il quale, acciocche arde-re non possa, di cuoja ricenti, e di ciliccio, e di centonio si veste, ec. Questo GAT-To ha dentro una trave, dove si mette un ferro uncinuto, il quale è falce chiamato, col quale, perocche è piegato, del muro si traggono le pietre, Ovvero, che 'l capo gli vestono di ferro, che è chiamato in volgare bolcione, e per lettera montone, perchè ha durissima fronte, e con esso si fanno le mura cadere. Ovvero, che a modo di montone torna a dietro, acciocche con forza menato, più fortemente ferisca - Il GATTO è detto per lettera testuggine, a similitudine della verace testuggine; perchè, secondo che quella or mette fuora il capo, e or lo ritorna dentro, così il dificio, cioè il bolcione, che è nel GATTO, ora mette fuori le travi, e ora le reca dentro, acciocche più fortemente percuota. Ve · gez. Dando alla città soventi battaglie, con GAT-TI e grilli, e torri di legname armate. G. Vill. S. 18. GATTO: T. degl' Ingegneri, Archi-

tetti, ed airi. Ingegno, o macchina da affon-dar pali, composta di Pianta, e due Ritti, in cui è incanalato il Pestone, o ceppo, che anche propriamente dicesi Gatto, e di Sproni

detti Verginelle

§ 19. GATTO: T. de' Bombardieri. Strumento per riconoscere se vi sono difetti nell' ani-

ma di un pezzo d'artiglieria.

§ 20. GATTO: chiamasi da' Marinaj una, Specie di grossa spazzola formata di crino, o di molti granatini di stipa, fissati in un telajo fermato in mezzo a un cavo, il quale si passa sotto la chiglia, e tirandolo con forza su e giù dall' una e dall' altra banda gli si fa fregare, e pulire alcun poco la parte del bastimento, non ramato, che è sott'acqua, senza metterlo in carena.

§ 21. Ormeggiarsi in barba di GATTO: espressione marinaresca, che vale Ormeggiarsi di prua solamente con un'ancora a destra, ed una a sinistra Dicesi anche Ormeggiarsi

§ 22. GATTO: chiamasi volg. quel Primo fiore del noce, del pioppo, ec. che da' Bo-

tanici è detto Amento. V

§ 23. GATTO zibetto, o del zibetto: dicesi volg. a quel Quadrupede, che produce il zibetto, schbene nulla abbia di comune col gatto. Hail grugno appuntato come uno spinoso, e la sua pelle macchiata a liste, e a spruzzi. Egli ha una specie di serbatojo, in cui deponesi quella materia odorosa, che alcuni autori hauno presa in iscambio del muschio, e perciò con doppio errore hanno chiamato il zibetto Gatto muschiato. Un GATTO del zibetto, che Iena odorifera fu chiamato da Pietro Castello Messinese, indugio a morire dieci giorni . Red. Oss. an.

S 24. GATTO pardo, e Gattopardo. Catus pardus. Specie di quadrupede Affricano molto feroce, falsamente creduto generato dall'accoppiamento del leopardo con una Gatta, o d'un gatto colla pantera. La sua pelle è picchiettata da macchie nere, e lunghette. Le pantere dannose, e i GATTI pardi son doppia razza, ec. ed ambi simili sembianze variate sono, eccetto sol la coda. Salvin.

Opp. Cacc. § 8. Gatto pardo: Squallus stellaris. Linn. Nome che i Pescatori danno ad una Specie di pesce cane, di pelle molto ruvida e pic-

chiettata di nero sul dorso.

GATTOMAMMONE: s. m. Cercopithecus. Specie di scimia, che ha la coda. Dicendo, ch' è un animale a modo d'un satiro, o come un GATTOMAMMONE, che va la notte.

GATTONE: s. m. Felis magnus. Accr. di

Gatto .

§ 1. Per met. Persona molto astuta. Volendo col tener l'unghie dentro, e gli occhi chiusi, non esser conosciuto GATTONE. Tac. Dav. Post.

S 2. Fare il GATTONE: vale Fare il balordo, e le viste di non conoscere, e di non vedere, come fa il gatto, che quatto quatto, e schiacciato colla vita, attende il topolino

§ 3. GATTONE: si dice anche un Malore, che viene nella menatura delle mascelle che non lascia altrui masticare. V. Orecchioni. Che è questo messer Valore ? io non vi conoscea; avele voi i GATTONI? Franc. Sacch. nov.

§ 4. GATTONE: dicesi dagli Aretini una Quantità di stoppa buona a filare della quale le donne fanno pennecchi quando voglion fi-

lare. Red. Voc. Ar.
GATTOZIBETTO: s. m. Lo stesso che

Gatto del zibetto. - V. Gatto.

GATTUCCIA: s. f. Gatta scriata, sparuta, piccola. Una GATTUCCIA magra covando ceneri. Filoc.

S. GATTUCCIA: era già un termine de'giuocatori de' dadi, del quale s'è smarrito il significato. Non domandar quel che io so far d'un dado, O fiamma, o traversin, testa, o GATTUCCIA. Morg.

GATTUCCIO: s. m. Exiguus felis. Dim. di Gatto, Gattino, Mucino. Se 'l tuo GAT-

Tuccio vede Bartolino . Burch.

§ 1. GATTUCCIO: Squalus catulus. Razza di pesce marino della specie de'cani, che in Venezia si chiama Pesce gatto, e nel Romano Scorzone. La sua pelle è colorata, e mac. chiata a guisa di vipera. Quel pesce, che da noi Toscani vien chiamato GATTUCCIO. e dall' Aldovrando fu descritto sotto nome di Catulus. Red. Oss. an.

§ 2. Dicesi proverb. d'uno, che tardi assai a fare alcuna cosa, la quale non riesca poi molto bene: Egli è stato stato, e poi ha fatto i GATTUCCI, o i mucini orbi. Per lo contrario quando dopo l'indugio la cosa riesce bene, si dice: Egli ha indugiato, ovve-ro Egli è stato stato, ma poi l'ha fatta

maschia, o l'ha fatto maschio.
§ 3. Gattuccio: T. degl' Ingegneri, ed Architetti. Ingegno simile al gatto, che va a

un' asta sola .

§ 4. GATTUCCIO: T. di vari Artefici . Sorta di sega a mano, per lo più stretta, e senza telajo di legno, ma con manico, come quello degli scarpelli di legno. Voc. Dis.

GAUDEAMUS: Voc. Lat. usata familiarm. col verbo Fare, che vale Far gozzoviglia, Far festa; che anche si dice bassamente Far tempone. E ce ne staremo tra noi in GAU-DEAMUS colle nostre spose. Fag. com.

GAUDENTE: add. d'ogni g. Gaudens. Godente. Ond' io lo cor per voi porto GAU-

DENTE. Rim. ant. Dant. Majan.

S. GAUDENTI: Nome di frati cavalieri istituiti da Urbano IV, che anche si dissero Godenti. Era cavaglieri GAUDENTE vestito a modo di frate. Stor. Pist.

GAUDENTEMENTE: avv. Con gaudio, Allegramente. GAUDENTEMENTE con lui sta-remme, cioè mi starei; e rima con Bette-lemme. Fr. Jac. T.

GAUDÈRE: voc. ant. v. n. Gaudere. Godere. Sempre l'attendo col mio cor GAUDEN-DO. Fr. Jac. T.

GAUDIARE: \ v. n. voc. ant. Gaudere. GAUDIRE: \ Godere. In quel grande gaudio universale GAUDIAVANO di vera ma-

niera. Fr. Giord. Pred.

GAUDIO: s. m. Gaudium. Allegrezza, Letizia, Ciocondità. - V. Giubilo, Gioja, Piacere. Quello è solo vero GAUDIO, il quale si concepe di creatore e non di creatura. Cavalc. Frutt. ling. Il GAUDIO, o pubblica allegrezza, si dimostra per la statua o figura

d'una femmina inghirlandata e tutta gioja e ridente. Car. lett.

GAUDIOSO, SA: add. Gaudio affluens. Pieno di gaudio. Fiammeggiarsi luce con luce GAUDIOSE e blande. Dant. Par.

§ 1. Cantico GAUDIOSO: vale Cantico d' allegrezza; composto e cantato per dimostrazione d'allegrezza. Nella presenza di santa Elisa-

betta in quel GAUDIOSO cantico. Passay.

§ 2. E così pure diconsi Misterj GAUDIOSI

Quelli, in cui si rammentano le allegrezze della Beata Vergine Maria. Il santo Rosario è distinto in quindici misterj, ed i primi cinque si chiamano GAUDIOSI. Er. Giord. Pred.

GAUTATA: Voce Provenzale inusitata -

V. e di Gotata. Franc. Barb.

GAVAINA: s. f. T. di Ferriera. Specie di grossa tanaglia da afferrare, e tener saldi i grossi ferri nel fabbricarli.

CAVAINO: s. m. T. di Ferriera, Piccola gavaina per bollir vomerali e simili.

GAVARCHIA: s. f. Voce di cui si è smar-

rito il significato. Pataff.

GAVAZZA: s. f. Exultatio. Romore, Strepito fatto per allegrezza. Grande GAVAZZA di grida e di stormenti. F. Vill.

GAVAZZAMENTO: s. m. Tripudium. Il gavazzare. Le cose dolci non solo non ammazzino i vermi, ma che di più sieno cagione della toro generazione e de' loro tripudj e GAVAZZAMENTI. Red. Oss. an.

GAVAZZARE: v. a. Gestire. Fare strepito e romore per allegrezza; Rallegrarsi smoderatamente. E tra noi gozzovigliando, GAVAZ-ZANDO, gareggiamo a chi più imbotta. Red.

GAVAZZIÈRE: s. m. Che gavazza. Questi Toschi ci sono tutti GAYAZZIERI. Franc. Sac-

GAVAZZO: s. m. Il gavazzare; Gavazza. Queste fiaccole passavan le due mila con gran GAYAZZI di grida e stormenti. M. Vill. Dipoi si rivolsono (i lupi) al montone, e con gavazzi e belli motti, senza scorticarlo se l' hanno mangiato. Fav. Es.

GAVEGGIARE: v. a. Voce Contadinesca,

Vagheggiare Lor. Med. ec. GAVEGGINO: s. m. Voce Contadinesca.

Vagheggino . Luig. Pulc. Rec. GAVETTA: s. f. Fidium metaxa. Matassina

di corde di minugia e simili.

§ 1. GAVETTA: T. Marinaresco. Piatto di legno, ove mangiano i marinaj e soldati che sono in un vascello, o altra nave. GAVETTA fonda. \$ 2. GAVETTA e popolarm. GAETTA: T. de'Bat-

tilori Il filo d'oro tirato ch' esce della prima

filiera. Filierino da GAVETTA.

GAVIGNE: s. f. Tonsillæ. Quelle parti del collo poste sotto'l ceppo dell'orrecchie e i confini delle mascelle. Morgante il prese alle GA- I riore d'una galera.

VIGNE stretto, E misel nella tomba a suo di-

spetto. Morg

GAVILLARE: v. n. Cavillari . Cavillare Sofisticamente interpetrare, e inventar ragioni false che abbian sembianza di verità; e si dice più che d'altro di dispute e di liti. Veramente potrebbe alcuno GAVILLARE dicendo che ec.

S. In sign. a. Mordere con parole; Proverbiare, Tacciare. Perchè alcuno la nostra troppo lunga dimoranza GAVILLAR non potesse.

Bocc. nov.

GAVILLAZIÒNE: s. f. Cavillatio. Il cavillare, Sofisticherie insidiose, specialmente in materie contenziose. Fra' quanti fu messer Ubaldino Malavolti giudice Sanese pieno di GAVILLAZIONI. Din. Comp., Tutto di cercavano GAVILLAZIONI contra nostri mercatanti. G.

GAVILLÒSO, SA: add. Cavillationibus scatens. Pieno di cavillazioni, Sofistico. Egli era molto astuto e GAVILLOSO in parole. Vitt. SS. PP. Sbattute a terra le GAVILLOSE dubitazioni di coloro che in qualunque modo parlano in disfavore di questo sacrosanto legame . Salv. dial. amic.

GAVINA: s. f. Voce Lombarda, ed Ornitologica. Specie di Gabbiano detto anche Zaf-

ferano cenerino. - V. Gabbiano.

S. GAVINE: nel num. del più Tonsillæ. Malore che viene altrui nelle gavigne . Annunziate lor cancheri, Predite lor gavoccioli, GAVINE e in gola noccioli, Natte e perpetue senici. Buon. Fier

GAVITELLO: s. m. T. Marinaresco. Barile vuoto, pezzo di sughero, o simile legato ad una grippia, che si lascia galleggiar sul mare, per far conoscere il luogo dove si è gettata l'ancora, per segnare i luoghi pericolo. si, ec.

GAVOCCIOLO: s. m. Tumor. Enfiato ca gionato per lo più dalla peste. Nascevano, ec. certe enfiature, ec. le quali i volgari nominavan GAVOCCIOLI. ec. infra breve spazio cominciò il già detto gavoccioro mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere. Bocc. introd.

S. Dicesi per maniera d'imprecazione GAvoccioro alle pianelle, alle scarpe, al sasso o altro che ci muova a dispetto. Gavocciolo alle pianelle, io ho dato un cimbottolo in terra, che sono stata a manco d'un pelo per dinoccolare il collo. Varch. Suoc.

GAVONCHIO: s. m. Congrus. Razza d'anguille che vivono di preda, e ingojano gli altri gavonchi minori, l'anguille gentili e quell'al-tre che son dette Musini. Red. Ins. GAVÒNE: s. m. T. Marinaresco. Luogo

di abitazione setto'l cassero nella parte poste.

GAVOTTA: s. f. Cucullus Bellon. Specie di Gallinella, ma più piccola e di colore più dilavato. Altri nuotatoj son distinti in tre cavità, o ventri, come quelli della tinca di mare, della GAVOTTA e del pesce chiamato organo . Red. Oss. an.

S. GAVOTTA: T. di Ballo. Specie di danza che si balla speditamente e con prestezza, come

la Burè, la Giga, e simili. GAVOZZA: s. f. T. di Ferriera. Misura di

vena di ferro per regolar la fornace.
GAZETTA: s. f. T. de'fabbricanti di Porcellana e di Majolica. Vaso che serve di custodia a' lavori di majolica, o di porcellana mentre stanno nella fronace.

GAZOFILACIO: s. m. Voc. Grec. Gazophilaciam. Tesoro, Luogo dove si ripongono e custodiscono i danari. Si conservano nel GAZOFILACIO del Tempio . Fr. Giord. Pred.

S. Per Serie di medaglie antiche, Gemme, Intagli, Camei, e cose naturali. Vuole smorfie, e vuole smaci, e vuol GAZOFILACI, e vuol chicchere, e barattoli. Bellin. Bucch.

GAZZA: s. f. Pica. Uccello di color bianco e nero, della grandezza quasi d'un colombo, atto ad imitar la favella umana. Tu, che in lingua di GAZZA e di merlotta Gracchila parlatura a i gazzoloni. Car. Matt.

S 1. Nido fatto , GAZZA morta - V. Nido . 2. Questa GAZZA ha pelata la coda: che è il medesimo di Putta scodata - V. Putta.

§ 3. Pelar la GAZZA, e non farla stridere: vale Far cosa che altrui non piaccia.

§ 4. GAZZA colla coda lunga, o GAZZA

ghiandaja - V. Ghiandaja.

§ 5. GAZZA, o Gazzera marina. Coracias garrula Linn. Pica marina Aldrov. ec. Uccello tra gli Europei, forse il più vago per i colori, e perciò detto da alcuni Pappagallo. Fu anche detto Garrulo dal suo continuo gracchiare, ed altresi Coracia cerulea, o celeste, Cornacchia celeste, Picchio marino, Ghiandaja marina. Sul tempo della mietitura si posa sulle barche di grano, e cibasi de'suoi granelli, come anche d'insetti, che trova ne'campi. E la GAZZA marina vien gridando, Escende in basso con molta tempesta. Morg.

GAZZARRA: s. f. Strepito, o Suono d'istrumenti hellici, fatto per allegrezza. - V. Romore. GAZZABBA è voce derivata dallo Spagnolo Algazzarra. Red. Or. Tosc. Econ grande festa e GAZZARRA questa utile preda al bisogno della loro città misono in Messina.

M. Vill. Menando gran GAZZARRA e trionfo.
G. Vill.

S 1. GAZZARRA: dicesi da' Razzaj, ec. Lo sparo di molti fuochi artifiziati che fannostrepito grande tutto in un tempo.

S 2. Per una Sorta di naviglio da guerra di cui si è dismesso l'uso. Gran navilio con vit- | GAZZETTINO glielo mando. Red. lett. Che c' è

tuaglia, e con GAZZARRE armate misero sa per lo fiume di Pò. G. Vill. GAZZARRINO, NA: add. Aggiunto di ma-

glia de' giachi, e vale Schiacciato . Cr. in Ghiaz-

GAZZELLA: s. f. Sorta d' animale quadrupede, di color falbo, grosso quanto una capra, e leggerissimo al corso. Le sue corna sono a forma di lesina, alquanto curvate e rugose. In oggi è cosa notissima che la GAZ-ZELLA è un animale differentissimo da quello dal quale si cava il muschio. Red. lett.

GAZZERA: s. f. Lo stesso che Gazza. V. GAZZERIA. - V. e di Gazzarra. GAZZERINO: add. m. Aggiunto d'una specie di Pruno detto da' Botanici latinamen-

te Mespilus Pyracantha.

GAZZERÒTTO, s. m. GAZZERÒTTA: s. f. Dim. di Gazzera. E da una GAZZEROT-TA addomandata com' ella s' arrecasse volontieri a quella vita tanto tribolata, rispose. Alleg. O maligni, o GAZZEROTTI de' padrone loro vi spianin tutti i fatti. Buon. Fier. Qui per met. Cicalatori .

S. GAZZEROTTO: detto ad altrui per ingiuria vale lo stesso che Merlotto. Così spesso si vende a qualch' uom nuovo, a qualche GAZzerotto per roba buona, e bella qualche la-

voro rotto. Buon. Fier.

GAZZETTA: s. f. Moneta antica fuori de corso, e da gran tempo proibita in Firenze, la quale equivaleva ad una Grazia Veneziana. Bisc.

§ 1. Da questa moneta dicesi per traslato Batter le gazzette, e vale Tremar forte battendo i denti. E senza che la zecca gli molesti D' un ette, o dia paura, Batteran le GAZZETTE addirittura. Fag. rim. cioè Pel gran freddo.

§ 2. GAZZETTA: dicesi oggidi Un foglio d' avvisi o novelle, il quale stampato, si pagava una Gazzetta, cioè una Crazia Veneziana. Se della Fiera Avvien che s'abbia a scriver la GAZZETTA, Il mercante avrà luogo. Buon. Fier.

GAZZETTANTE: s. m. Scrittore di Gazzette, Gazzettiere, Fogliettante; e dicesi per lo più per disprezzo. Credevate di buscarvi la mancia con la nuova, ec. Oibò, già se l'era buscata tre giorni prima un altro gazzettante. Magal. lett. Che gazzettante male informato. Fag. com.

GAZZETTIERE: s. m. Colui che scrive le gazzettante.

gazzette. - V. Gazzettante, Fogliettante. Il GAZZETTIERE immaginario s' intitola lo Spettatore, a distinzione di due altri che s' intitolano l' uno il Discorritore, l' altro il Cicalone. Magal. lett.

GAZZETTINO: s. m. Dim. di Gazzetta Picciola o brieve gazzetta. Se ha curiosità del un segreto GAZZETTIN, che accenna Come, ec. Il gran Visire s'era convertito. Fag. rim.

GAZZINA: add. f. Aggiunto d'una Specie

di tordella . V.

GAZZOLONE: s. m. Lo stesso che Gazzerrotto. Tu che in lingua di gazza e di merlotta Gracchi la parlatura ai GAZZOLONI. Car.

GAZZURRO: s. m. Lo stesso che Festa, Gazzarra. Ed in GAZZURRO stanno i ciabbat-

tieri . Pataff. GEA: s. f. Voce Fiorentina. - V. Crelia. GEANTRACE: s. f. T. de'Naturalisti . Terra bituminosa, e suscettibile di combustione. GEBO: s. m. Voc. ant. Hircus. Becco;

Capro. Pataff

GECCHIMENTO: s. m. Voc. ant. Aggecchimento; Umiltà. Tes. Br.

GECCHITAMENTE: avv. Voc. ant. Con

gecchimento, Umilemente. Tes. Br.
GECCHITO, TA: add. Voc. ant. Rimesso,

Umiliato . Dant. Majan .

GELAMENTO, e GIELAMENTO: s. m. Gelatio. Il gelare. - V. Agghiacciamento. Gli potrai conoscere per gl'infrascritti se-gni, doglia di loro, o in alcuni di loro, GELAMENTO, o enfiamento. M. Aldobr.

GELAMINA: - V. e di Giallamina GELARE, e GIELARE: v. n. ed anche n. p. Gelascere. Divenir freddo, o gelato, ed eziandio Agghiacciare . - V. Agghiacciare Ghiacciare, Congelare, Aggelare. Ghiaccio, Alcuni sono, che son sì materiali, che non posson passar la seconda region dell' aere. e quivi si GIELANO e caggiono. Com. Purg. Sicche non sia all'altre due parti schiuso, e GIELI per la freddura. Pallad. Trovasi anche usato in sign. a. A piedi scalzati li servigiali vi possano andare sanza GIELARE i piedi. Pallad. Ch'un foco di pietà fessi sentire Al duro cuor ch' a mezza state GELA. Petr.

GELATA: e GIELATA: s. m. Glacies. Gelo, Ghiaccio. La mia favilla in gran fuoco è tornata, E la picciola neve in gran GELATA. Rim. ant. Le chiome intorno se gli odon sonare, Che rapprese l'aveva la GE-LATA. Bern. Orl.

GELATAMÈNTE, e GIELATAMÈNTE: avv. Gelide. Con gielo; Freddamente. Voc. Cr.

S. Per Pigramente, Lentamente. Egli fa tutte queste cose GELATAMENTE, e codarda-

mente. Tes. Br.

GELATINA, GIELATINA, e GIELADI-NA: s. f. Jus concretum. Vivanda fatta con brodo, nel quale siano stati per lo più cotti piedi, capo e cotenne di porco, o altra carne viscosa, e infusovi dentro aceto, o vino, e poi rappreso e congelato. La GELATINA si fa anche di brodo di pesce. Min Malm. Sieno i cibi loro cose che spengano lo fervore del sangue, come GELATINE, e cose ace tose. Volg. Mes. Galline e capponcelli, Gieladine in tinelli. Franc. Barb.

S. Per simil. si trova usato in diversi significati. Tutta la Caina Potrai cercare , e non troverai ombra Degna più d esser fitta in GELATINA . Dant. Inf. cioè Nel lago gelato. Tutta la notte vi si borbottava, Ognun. volea pur Gano in GELATINA. Morg. cioè Lo volea fracassato, disfatto e morto. Bisogna lassar ir, come si dice, Il mondo in GELATI-NA. Cecch. Dot. cioè In rovina, In precipizio. Tal freddo fu, che tutti quei quartieri Se n'andavano in ghiaccio e GELATINA. Malm. cioè S'andava congelando sopra il terreno; e qui il poeta fa scherzevolmente Gelatina sinonimo di Ghiaccio, Gelo.
GELATINOSO, SA: add. T. Medico. Che

ha della gelatina, rappreso come gelatina.

Vallisn.

GELATISSIMO, e GIELATISSIMO, MA:

add. Sup. di Gelato.

S. Per met. Il fervor dello spirito dall'un lato, e la GELATISSIMA asprezza dall'altro, ec. Coll. SS. PP.

GELATO: s. m. T. degli Acquace drataj, ec. Liquore, frutto, o simile congelato, che si prende ad uso di rinfresco. Forme per ?

GELATI. - V. Mattonelle, Diacciatina.
GELATO, e GIELATO, TA: add. da
Gelare, e Gielare. Gelidus. Freddo, Ghiacciato. Aere freddo e GELATO. Tes. Br. Onde mi vien riprezzo, E verrà sempre de' GE-LATI guazzi. Dant. Inf. Una parte del mondo è, che si giace mai sempre in ghiaccio, ed in GELATE nevi - Anzi piango al sereno, ed alla pioggia, Ed a' GELATI, ed a' soavi venti . Petr.

§ 1. Figur. per Impaurito, Timoroso, Spaventato. Mi volsi intorno, e stretto mi accostai Tutto GELATO alle sidate spalle . Dant.

§ 2. Pensieri cellatt: disse il Petrarca metaf. per Pensieri casti, onesti, non focosi e nudriti da sregolata passione. E d' intorno il mio cuor pensier GELLTI Fatto avean quasi adamantino smalto. Canz. E così pure Venere GELATA per dire Frescura della sera mentre quella stella risplende. E Venere, che là verso la sera, Nelle brune contrade d'occidente Chiara, e GELATA sopra Ibero appare, Muta l'usato corso. Boez. Varch.

S 3. Acque GELATE: diconsi da' Credenzieri Acquacedrataj, ec. Certe acque gradevoli composte con sughi di qualche frutto, come arancio, limone, fravole, ec. ed artifiziosamente congelate ad uso di rinfresco nella state . -V. Sorbetto, Gramolata, Diacciatina.

GELDRA: s. f. Colluvies . Moltitudine ,

Truppa di poca stima . - V. Gentaglia . Comparisce quivi una bulima, una GELDRA, una brigata, una genia si grande, ec. Alleg. Che siete una GELDRA d'ignoranti plusquamperfetti . Carl. Fior. Di puledri, o cavalli una gran GELDRA. Buon. Fier.

GELERIA: s. f. Voce burlesca, Gelatina. Le ginocchia pajon due castagne, sì son

ben magre da far GELERIA. Burch.

GELICIDIO, e GIELICIDIO: s. m. Gelicidium. Gielo; Stagion fredda e gelata. Se sarà troppo molle, sarà corretta dal GELIcidio del seguente verno. - Non deono ( le pecore ) uscire alla pastura, se non quando sarà risoluto il GELICIDIO. Cresc. GELIDEZZA: s. f. Frigiditas. Qualità di

ciò che è gelido; Freschezza eccessiva. Ne' vini ci dette a gustare il nettare, e ne' povoni l'ambrosia, e ci rinfrescò con la GE-

LIDEZZA d'essi . Car. lett.

GELIDO, e GIELIDO, DA: add. Gelidus. Gelato. V. La vide in mezzo delle GE-LIDE acque. Petr. Al quale vincitor d'Asia, stante la GELIDA neve, parve agevole di scenlere, ec. Bocc. lett.

GELO: s. m. Gielo . V.

S. GELO: per Conserva di frutti, fiori, e simili, ridotti a consistenza di gelatina. Assapora il gonzo Tartaro il suo latte inforzato di cavalla, ec. quanto il voluttuoso Italiano il GELO misterioso de' frutti, o de'fiori potabili . Magal. lett.

GELONE: s. m. accr. di Gelo, Freddo eccessivo, Freddo acutissimo, Freddo che fa gelare. Se durano questi GELONI così indiavolati, di buona ragione non dovremmo ve-

uire così subito. Red. lett.

S. Gelone: dicesi anche in alcuni luoghi di Toscana Quel male che viene alle dita delle mani e de' piedi nell' inverno con gonfiezza e dolore. - V. Pedignone.

GELOSACCIO, CIA: add. Pegg. di Ge-

loso .

GELOSAMENTE: avv. Attente. Con gelosia. In questo si è cosa buona vivere GE-LOSAMENTE, e con riguardo di diligenza. Tratt. Piet.

GELOSCOPIA: s. f. T. Filologico. Specie di divinazione presa dal riso, ovvero una cognizione del carattere d'una persona, e delle sue qualità, acquistata mercè la considerazio-ne del suo ridere. – V. Fisonomia. GELOSIA: s. f Zelotypia. Passione, o tra-

vaglio d'animo degli amanti, per timore ch' altri non tolga loro la cosa amata, e non ne goda. Questa voce deriva dal Greco Zelo, e non da Gielo, come alcuni hanno preteso.-V. Martello, Ingelosire. Gelosia inquieta, soverchia, miserabile, furibonda, cieca, occhiuta, fredda, pallida. - Entrare in GELO- balordo. Bern. Orl.

SIA , prender GELOSIA , vivere in GELOSIA . -Lasciarsi accecare alla GELOSIA - Cacciar la GELOSIA. - Spogliarsi, o uscir di GELOSIA. -GELOSIA, amaro frutto d'amore. - GELOSIA caccia da' cuori ogni allegrezza, mettendovi furore, e maninconia. Gelosia magrissima, e scolorita nel viso. - Amore non vien senza Gelosia. - Federigo che di fuori era, e questo udiva, già di GELOSIA uscito, ec. avea sì gran voglia di ridere, che scoppiava. Bocc. nov. Amore, e GELOSIA m' hanno il cuor tolto. Petr. I primi, ec. Fece invanirgli interamente tutti Una nebbia crudel di GE-LOSIA. Red. son.

S I. GELOSIA: figur. si trasferisce ad altri sospetti o timori. Se il signore fosse campato libero, ec. avrebbono racquistata la loro Terra, e se non l'avessono racquistata, avrebbono tenuto in ispesa, e'n GELOSIA è Veneziani. Cron. Morell. In questa mutazio ne ebbe grande GELOSIA in Firenze. G. Vill. Per quella cotal GELOSIA smarrito quasi af-fatto il lume degli occhi, dissi ch' egli medesimi aprissino il cassone. Beny. Cellin. vit.

§ 2. Onde Dare GELOSIA, vale Indurre apprensione, Fare apprendere, Far temere. Voc.

§ 3. Gelosia: per Quell' ingraticolato di legno, ec. il quale si tiene alle finestre per vedere e non esser veduto . Innamorato, ch' arde le GELOSIE col fiato, e fora le impan-nate con gli occhi. Gecch. Donz. Tanto è sottile, e fatto a GELOSIA. Bellin. son. GELOsia di rame straforato. Vasar. In alcuni luoghi diconsi Persiane.

GELOSISSIMO, MA: add. Sup. di Gelo-

so. Marito, amante GELOSISSIMO.

§ 1. Per Squisitissimo, Dilicatissimo, Esattissimo. Specie di termometro a aria, i quali per lo più riescono GELOSISSIMI. Sagg. nat. esp.

§ 2. Gelosissimo: per Importantissimo, Che da gran gelosia. Bandita GELOSISSIMA, anze inaccessibile per chiunque non avesse avuto una licenza immediata dalla Corte. Magal lett.

GELOSO, SA: add. Zelotypus. Travagliato da gelosia. - V. Ingelosito. Della quale, senza sapere perchè, prestamente divenne GELOso. - Il quale era sì celoso che temeva dei l' aere stesso. - La precedente novella mi tira a dovere similmente ragionare d'un GE-Loso. Bocc. nov. Qui in forza di sost. Imparac qualunque se'moglie strebbiatrice, borbottona, salamistra e GELOSA. Dav. Post.

§ 1. Geloso: per Sollecito, Pauroso, Curante, Premuroso. Io conosco molto bene che l'amor grande che tu mi porti, ti fa GELOSO della mia salute. Fir. disc. an. Crede infilzare Astolfo come un tordo, E certo A tolfo ne parea GELOSO, Che ne venia così mezzo

§ 2. Geloso: dicesi anche di Cosa importante che dia gelosia, cioè da maneggiarsi, da trattarsi con diligenza e cautela, come Negozio

GELOSO. Voc. Cr.

§ 5. Bilancia GELOSA, Strumento GELOSO, e simili: vale Che opera con esattezza, con isquisitezza, Che agevolmente si muove per produrre il suo effetto. Ora se adesso preponderano, e prima no, sarà una delle due, o che queste specie si pesino ad un' altra bilancia più GELOSA, ec. Magal. lett. L'uso di pigliare acqua arzente, ec. è primieramente a cagione, ch' ella è più GELOSA, cioè sente prima di quella le minime alterazioni del freddo o del caldo. Viene a esser più GELOSO e veloce di quello ben quattro volte. Sagg. nat. esp.

§ 4. Geloso: dicesi in Marineria Quel bastimento che bisogna maneggiare con avvertenza ed accortezza di mestiere. Tali sono generalmente tutti i bastimenti latini di basso bordo armati in corso, i quali portano molta vela, e tutti quelli che cacciano o inclinano sotto la vela con estrema facilità e pericolo. Onde Lancia gelosa, vale Che è facile a tra-

boccare.

GÈLSA: s. f. Morum. Frutto del gelso. Ti serbo GELSE, mandorle e susine. Amet. Come fu Piramo alterativo del gelso che avea le GELSE bianche, e per lo suo sangue, quando s' uccise, diventarono vermiglie. But. Purg.

Purg.

§. In forza di add. Sugo di more di siepe libb. 1. e di more gelse una mezza. Ricett.

Fior.

GELSO: s. m. Morus. Albero detto con altro nome Moro, e viene dal Latino Celsus Ecelsa, usato dagli autori de'secoli bassi. Red. Or. Tosc. Usasi anche Moro gelso in forza d'add. - V. Moro. Sugo di more di GELSO nero. Ricett. Fior. Le foglie del GELSO servono ai bachi da seta. - Come al nome di Tisbe aperse il ciglio Piramo in sulla morte, e riguardolla Allor che'l GELSO divento ver-

miglio. Dant. Purg.

GELSOMINO: s. m. Jasminium. Pianta che produce fiori bianchi odoriferi, ed è di molte sorti. I lunghi fusti, o rami del gelsomino salvatico son ricercati per canne da pipa, passando la midolla per tutta la loro lunghezza. Acqua di fior di GELSOMINO. - Vasi di GELSOMINO di Catalogna. - Le latora dele quali vie tutte di rosai bianchi e vermigli e di GELSOMINI erano quasi chiuse. Bocc. nov. Trasponi, e semina, ec. tutte le piante, GELSOMINI, rosaj, spigo, salvia, ruta, ramerino. Dav. Colt. In que' fiori che in Firenze si chiam ano GELSOMINI del gimè, ec. vi vidi sopra molte uova. Red. oss an.

S 1. Dicesi anche frequentemente del Fiore

istesso di questa pianta. L'Ariosto disse anche Gesmino. Di gigli d'amaranti e di GE-SMINI. - De' GELSOMINI Non faccio bevande, Ma tesso ghirlande Su questi miei crini. Red. Ditir.

§ 2. Gelsomino del Malabar: Gardenia sorida. Pianta assai rara senza spine, con soglie ovate, stipule ottuse, e molto simile al

muggherino doppio.

S 3. Gelsomino di notte, o dibella notte: Mirabilis jalapa. Pianta nativa dell'India che fiorisce al tramontar del sole, ed infinite sono le varietà dei colori di questo fiore. Fa una grossa radice, la quale tagliandola, geme latte.

§ 4. GELSOMINO azoreo. – V. Azorre. GEMEBÓNDO, DA: add. Gemente, Che geme. Nelle stanze di sopra io ben sagliendo, Giacerò in letto, ch' a me GEMEBONDO È fatto. Salvin. Odiss. Nè se pur lo stesso Apollo lungi-saettatore i GEMEBONDI strai dall'arco d'argento ne scoccasse. Salvin. inn. Om.

GEMELLIPARO, RA: add. Che partori-

sce gemelli. Salvin. Teocr. Idill.

GEMELLO: s. m. Gemellus. Quegli che è nato con un altro in un medesimo parto, il quale si dice anche Binato. Fratelli GEMELI. - Sorelle GEMELLE. - Didimo che vale tanto a dire, come, ec. GEMELLO. Tes. Br. Non è conforto della madre dell' aver l' uno de' due GEMELLI. Declam. Quintil. E ciò espresso e chiaro vi si nota Nella scrittura santa in que' GEMELLI Che nella madre ebber l' ira commota. Dant. Par.

§ 1. Gemello: T. de' Notomisti. Nome di alcuni muscoli dell' ischio e del poplite.

§ 2. Gemelli: per lo Segno di Gemini. Volgendom' io cogli eterni Gemelli. Dant.

GEMÈLLO, LA: add. Geminus. Che è doppio, e simile l'uno all'altro. Diana, vergin d'aurea mitra, gemella stirpe con Apollo. — I ben cornuti cervi e gli origi più aculi, e una gemella sembianza in tutto vestono simile. Salvin. Opp. Cacc. Che quando dalle doglie a luce vegna gemella stirpe. Id. Opp. Pesc.

Id. Opp. Pesc.
GEMENTE: add. d'ogni g. Stillans. Che geme, Che stilla. E che (l'acqua) non sia salsa, nè amara, e che non sia umida, nè

GEMENTE o piena di rena. Tes. Br.

S. Per Piangente, Che si lamenta. E sì co' piè ne giano a GEMENTI colombe eguai nel passo. Salvin. Inn. Om. Tisbe chiara per le GEMENTI sue molte colombe Id. Idil. GEMENZIA. - V. e di Geomanzia.

GEMENZIA. - V. e di Geomanzia.
GEMERE, e GEMIRE: v. n. usato anche
talvolta in sign. a. Stillare. Pianamante, e
sottilmente versare gocciole d'acqua, o altro
umore; e propriamente dicesi dell'acqua che

pullula stille a similitudine delle lagrime, e delle mura quando gocciolano agli umidi i, e agli scilocchi. Come d'un stizzo verde che arso sia Dall' un de'lati, che dall' altro GEME, Ecigola per vento che va via. Dant. Inf. S'annidan sì che sempre il miglior GE-ME. Petr. Ne per consuetudine vi GEME alcuno umore. - E non si aee rader la sua corteccia, perocchè allora GEMEREBBE, e diventerebbe sterile e arido (l'ulivo). La nera terra GEMERA e renderà cotali risudamenti, e con grandi gronde d'acqua. Cresc.

§ 1. Per simil. detto anche al modo de' Latini per Sudare, Trasudare; e non che dell' umore si disse anche del fumo. Il quale, quando da caldo, quando da futica tutta la corporea massa incitata GEME e spira. Lab. Ardendo questa paglia molle fu tanto il vigore del fumo, che GEMETTE e uscì fuora da

quella buca. Pecor.

§ 2. GEMERE: pure per traslato si dice di Quel rumor confuso che fanno talvolta le cose inanimate, come l'onde del mare che rompono alla spiaggia, i legnami che stridono aggravati da un peso e simili. Ora la loro gran magione dai piè GEMEVA intorno d'uomin

trescanti . Salvin. Odiss.

§ 3. Gemere: Gemere; ingemere. Pianamente lagrimare e piangere; Dolersi, Lamentarsi flebilmente. Come siede sola la prodezza? piange e GEMISCE la scienza? Arrigh. Non GEMISTI per nostro pianto. Virg. Eneid. Ove la tirannia convien che GEMA. Dant. Inf. Ed in sign. a. E dentro della lor fiamma si GEME L'aguato del caval che fe la porta. Dant. Inf. A parole, e per convenienza, non risiutare di comportarti con lui, e se ti vien fatto di GEMIRE insieme ancora; ma bada di non GEMIRE insieme interiormente. Salvin.

§ 4. Per lo Flebile cantare d'alcuni uccelli, come della colomba e della tortora, ec. La colomba si ha nove vertudi; ella GEMISCE e sce-glie lo più bello grano. Grad. S. Gir. GEMICARE: v. n. Gemere, Stillare, Tra-

sudare. Voc. Cr.

GEMINARE: v. a. Geminare. Voce dello stil sostenuto, o dottrinale. Raddoppiare, In-

doppiare, Dupplicare. Voc. Cr.

S. Usasi più comun. al n. p. Raddoppiarsi. Come si vede far tutto'l di nelle caverne, nelle spelonche e nelle profonde valli, ec. dove ravvolgendosi la voce, si GEMINA e risuona. Fir. dial. bell. donn.

GEMINATO, TA: add. da Geminare. Geminatus. Raddoppiato; Doppio. Io son venuto al punto della rota, Che l'orizzonte, quando'l sol si corca, Ci partorisce il GE-MINATO cielo. Dant. rim.

GEMINAZIONE: s. f. Geminatio. Rad-

doppiamento. Quindi nasce la GEMINAZIONE del desiderio. Libr. Pred.

GEMINI: s. m. Gemini. Gemelli, Uno de' dodici segni del zodiaco, così detto dalla favola di Castore e Polluce. Perciocchè in essi spazj figurano con la immaginazione certi 🔹 segni o figure; contenuti e distinti da certe stelle da loro conosciute in quel luogo. E'l primiero nominarono Ariete, ed il secondo Tauro, GEMINI, ec. Bocc. com. Dant. - V. Zodiaco Appartiene a Maggio .

GEMINO, NA; add. Geminus. Doppio; Che val per due. O fronde onor delle famose fronti, O sola insegna al GEMINO valore, ec. Petr. GEMIRE. - V. Gemere.

GEMITIO: e GEMITIVO: s. m. Scaturigo. Quella poca acqua che si vede in alcuna grotta quasi sudare dalla terra, o simili; ed è manco che Acquitrino . Dicesi GEMITIO , quasi luogo GEMITIVO, dove l'acqua geme -Di quindi come per diversi GEMITH a guisa di pioggia caggiono nel pilo. Car. lett. Chi vuol buon vino, ponga le viti in luoghi montuosi, secchi, ed asciutti, buoni, e privi di ogni GEMITIO, o mollor d'acque stagnanti. Sod. Colt.

§ 1. Così pure in Marineria dicesi Gemitivo Quelle poche gocciole d'acqua che scorrono continuamente da un commento non bene ca-

§ 2. Per simil. detto anche Del trasudamento di alcuni umori del corpo animale. Un trasudamento, o GEMITIO di sieri nella cavità dell' addomine . Red. cons.

GEMITO: s. m. Gemitus. Pianto. Ma traendo gravi GEMITI dal profondo del petto disse. Virg. Encid. Ne per le lagrime, GE-MITI, o lamenti, Che facesse Brunel lo volle sciorre. Ar. Fur.

GEMMA: s. f. Gemma. Nome di tutte le pietre preziose in universale. Gemma orientale. Petr. Parean l'occhiaje anella senza

GEMMA. Dant. Purg.

§ 1. Dall' uso di incastonar le gemme in anelli, si prende talvolta per Anello. Salsi colui che'nnanellata, pria, Disposato m'avea

colla sua GEMMA. Dant. Purg.

§ 2. GEMMA: per l'Occhio della vite, o simili, per la qual parte l'albero, o la pianta rampolla. Come la gragnuola si teme alla vigna, perchè rompe e guasta le GEMME, e fiori dell' uva . Cavalc. med. cuor. Chi la GEMMA svegliendo all'altra pianta fu simil piagha. Alam. Colt.

§ 3. Sal GEMMA: lo stesso che Sal fossilo

- V. Gemmeo.

§ 4. GEMMA: dicesi anche La seconda scorza delle corna del castrato, della quale si fa la coppella in che si raffina l'argento. Cenera di GEMME di castrato. Biring.

Bulbo dell' occhio.

GEMMAJO: s. m. Luogo dove si trovano

le gemme. Bemb. son.

GEMMANTE: add. d' ogni g. Gemmato, e qui figur. Che ha splendore come di gemma. Van bramose tosando i lieti paschi, ec. La di fresca rugiada erba GEMMANTE. Marchett. Lucr.

GEMMARE: v. n. Gemmare. Metter le gemme; e dicesi della vite, e d'altre piante. I rampolli innanzi che GEMMINO colti, si conservino alquanto sotto terra. Cresc.

GEMMATO, TA: add. Gematus. Tempestato di gemme - V. Ingiojellato . E delle molte colombe , ec. quattro candidissime con allegri passi, girando il dipinto collo, sottentrarono al GEMMATO giogo. Fir. As.

S 1. E figur. Dipinto, Colorito a foggia di gemme, come sono le macchie della coda del payone. Spiega il pavon la sua GEMMATA coda Poliz. st.

§ 2. Per Fatto di gemme. Scatolino del giulebbo GEMMATO, o perlato. Red. lett. Io era condotto, qual voi direste, al lattovar GEM-MATO. Buon. Fier.

§ 3. Gemmato: parlando d'alberi, o frutici, vale Che ha prodotto la gemma, o l'oc-chio. E meglio crescerà (il melagrano) se il ramo, che si dee porre, si prenderà, poichè la madre sarà GEMMATA

4. Ventre GEMMATO. - V. Ventre. GEMMEO, MEA: add. Di gemma.

S. Per lo più e aggiunto di Sale detto anche Sal gemma, Sal fossile, cioè Scavato dalle miniere; ed è così detto a cagione della sua lucentezza simile a quella del cristallo: Sal GEMMIERA. - V. e di Genma.

GEMMÒSO, SA: add. T. de' Naturalisti. Che produce ingenmamenti. Prodotti del sugo

семмоso. Targ. Prodr.

GEMONIE: s. f. p. Gemoniæ. T. della Storia Romana, Aggiunto di quelle scale in Roma d'onde precipitavansi i facinorosi . Chi merterebbe le Gemonie scale, O del Tarpeo misurar l'altezza. Menz. sat.

GÈNA: s. f. Voc. Lat. disusata. - V. Go-

ta, Guancia.

S. Gena: per Jena è propriamente voce antiquata - V. Jena.

GENEALOGIA, e GENEOLOGIA: s. f. Genealogia. Discorso d'origine e discendenza di nazione, stirpe. ec. e si prende per la Stirpe, e discendenza medesima - V. Parentela, Albero Genealogico. Sua GENEALOGIA reguò anni quaranta, e tre aggiunti. Franc. Sacch. rim. Gli Ungheri, ec. ancorche da se stessi

§ 5. GEMMA : dicesi anche da' Notomisti il | Eur. Ed è verace quella opinione , Che i Gotti fur la sua GENEALOGIA. Bern. Orl.

GEN

GENEALOGICO, CA: add. Genealogicus. Attenente, Appartenente a genealogia. Albero GENEALOGICO - Storia GENEALOGICA della famiglia de' Bacci . Salvin. disc.

GENEALOGISTA: s. m. Genealogus. Colui che fa la genealogia delle famiglie. Per quattro doble un ordin schietto e lungo Mi fa il GENEALOGISTA fraticello. Menz. sat. GENEATICO. - V. e di Genetliaco,

GENEBRO: s. m. Juniperus. Ginepro .. V. Nell' una delle mani aveva un bastone di

GENEBRO bellissimo. Sannaz. pros.

GENEOLOGIA.: Lo stesso che Genealogia. E vo' veder d'intender da qualcuno questa GENEOLOGIA. Cecch. Mogl.

GENERABILE: add. d'ogni g. Generabilis. Atto a generarsi. Tutte le cose, che sono, ec. parte GENERABILE, e corruttibili, e parte ingenerabili, e incorruttibili. Varch. stor.

GENERABILITA: s. f. Generandi potestas. Potenza di generare. Come voi mi vorrete persuadere che la Terra non si possa muover circolarmente per via di corruttibilità e GENERABILITÀ, avrete che fare assai più di me. Gal. Sist.

GENERALATO: s. m. Præfectura. Dignità e carica di Generale. Benche lo uficio del GENERALATO non rinunziasse. Fior. S. Franc. Il GENERALATO della guardia non era gran

cosa, Tac. Day. ann.

GENERALE : add. d' ogni g. Generalis . Universale. Contra il GENERAL costume de' Genovesi. - General vergogna di tutte noi. - General passione è di chi vive. - Parole GE-NERALI. Bocc. nov. Similemente agli splendor mondani Ordino GENERAL ministra e duce.

S 1. Star sulle GENERALI, OVVETO Spacciar pel GENERALE: vale Non voler venirecol discorso ad espressioni particolari; Non s'aprire; Non voler impegni. Spacciare pel GENERALE; si dice di coloro che dimandati o richiesti d'una qualche cosa, rispondono finalmente senza troppo volersi ristriguere e venire, come si

dice, a' ferri. Varch. Ercol.

§ 2. Al GENERALE, e In GENERALE: posti avverb vagliono Generalmente. Da quinci innanzi ne tratteremo al GENERALE. G. Vill. La dichiarazione che Virgilio li fece in GE-NERALE, But. Inf. Abbiamo insino a qui ragionato del calcio in GENERALE. Disc. Calc. Daremo un cenno così in GENERALE di quel poco che ci pare di potere asseverare. Sagg. nat. esp.

GENERALE: s. m. usato, anche a modo d'add. Imperator. Capitano o Comandante descrivano la GENEALOGIA, e l'origine loro, dell'esercito intiero. GENERALE in Toscana, es: non la possono verò dimostrare. Stor. Vicario del novel Carlo Re mirabile magno.

Guitt. lett. Degno lo reputiam di questo onore, Che GENERAL sia nostro capitano, Locotenente, ovver governatore; E così detto il baston dagli in mano. Beru. Orl.

S GENERALE della Cavalleria, dell' Infanteria, dell' Artiglieria: Quegli che comanda

a' cavalli, a' fanti e al treno.

§ 2. Generale de' Frati: vale Capo della

Religione . Fior. S. Franc. ec.

GENERALEGGIARE: v. n. Parlare in genere; Stare sulle generali. Uden. Nis. - V. Generale .

GENERALEMENTE: avv. Lo stesso che Generalmente. Generalemente è più degna cosa della virtute operare la cosa diritta e buona, che non è astenersi da quello che si conviene astenere. Brun. etic.

GENERALISSIMAMENTE: avv. sup. di Generalmente. Queste sono delle cose che, GENERALISSIMAMENTE parlando, vi possono

essere. Gal. Sist.

GENERALÌSSIMO, MA: add. sup. di Generale. Di questa GENERALISSIMA vergogna

delle genti, ec. Bem. As.

S GENERALISSIMO: in forza di sost. dicesi Il primo, Il supremo comandante di un eserci-to. È la vita degli uomini una milizia, in cui se cerchi il GENERALISSIMO è Dio . Segu.

GENERALITÀ, GENERALITÀDE, GE-NERALITATE: s. f. Universalitas. Qualità di ciò che è generale ; Università , Universalità. Se io nella memoria avuta ti avessi, quando in GENERALITÀ male di voi parlai, t'avrei dello 'nfinito numero delle ingannatrici tratta. Filoc.

GENERALIZZARE: v. a. Render generale, Ridurre al generale . GENERALIZZARE un' i-

dea, un metodo, ec. Cocch. lez.

S. Usasi specialmente da' Matematici, e da' Filosofi in sign. di Dare una maggior esten-sione ad un'ipotesi, ad una formola. GENERALMENTE: avv. Generaliter. Uni-

versalmente, Comunemente. Li quali GENE-BALMENTE sono uomini di povero cuore. Bocc. nov. I peccati mortali son quelli che si debbono confessare non pur GENERALMENTE, ma sciascuno specialmente, e distintamente. Pass. Galeno, ec. GENERALMENTE parlando della

prorogazione delle febbri, ec. Red. Cons. GENERAMENTO: s. m. Ortus. Generazione; Il generare. Gli uccelli per utilità, e GENERAMENTO loro pongono e ordinano i lor nidi . Amm. ant. La vera umiltà è GENERA-MENTO di scienzia, e la vera scienzia è GE-NERAMENTO di tentazione. Coll. Ab. Isac.

GENERANTE: add. d'ogni g. Generans. Che genera: In questo vuole l'autore dimostrar la forza dell'amore dal GENERANTE al

generato . Com. Inf.

S. GENERANTE, o Generatrice : dicesi da' Geometri Quella linea o figura, la quale col suo moto, o colla sua rivoluzione produce o genera un'altra figura sia piana, sia solida. --

V. Generazione .

GENERARE: v. a. Generare. Dar l'es-sere naturalmente. - V. Degenerare, Ingenerare. Genero di lei una bellissima figliuola. - O tu manifesta di cui questo parto si GENERASSE, o tu morrai senza indugio. Bocc. nov. Troveremo in quella maniera gli uomini e gli altri animali GENERARSI e nascere in Levante, come in Ponente si GENERANO e nascono. Id. lett. Dicesi anche Generare in , quando si parla di donna in particolare. Catone Uticese avendola la prima volta menata a caso, generò in lei tre figliuoli. - Geneno in Sarra già vecchia, come annunziato gli fu, ec. un figliuolo il quale chiamò Isaac. Bocc. Com. D.

§ 1. GENERARE: per Produrre semplicemente. Mentre che'l fummo l'uno e l'altro vela Di color nuovo, e genera il pel suso Per l'una parte e dall'altra il dipela. Dant. Inf.

§ 2. Per Cagionare, Indurre, Suscitare, Destare, Far venire. - V. Eccitare. La copia delle cose GENERA fastidio. - Senza GE-NERAR sospetto di voi. - Forse il saporito bere che a Cisti vedeva fare, sete avea GE-NERATA. Bocc. nov. Costoro adunque co' loro modi GENEBANO sospetto negli animi della persone . Galat.

§ 3. GENERARE: dicesi da' Geometri delle figure geometriche, da cui derivano altre figure. Se questa parabola cubica si ravvolgerà interno all' asse BC, il solido rotondo AP B da essa generato, ec. resisterà sempre e-

gualmente. Vivian. Tr. Resist.

GENERATIVAMENTE: avv. In modo generativo . Acciocchè si mescia il seme al seme GENERATIVAMENTE. Marchett. Lucr.

GENERATIVO , VA : add. Generationi aptus. Atto e acconcio a generare. Tutte le cagioni GENERATIVE . Dant. Com. Quelle (piante) che fanno il seme forte, hanno GENERA-TIVA virtude . Cresc. In che modo si gastiglià 'abbondanza degli umori Generativi. Coll. SS. PP.

GENERATO, TA: add. da Generare. E queste contingenze essere intendo Le cose

GENERATE. Dant. Par.

S. Ed in forza di sost. E in questo vuol l'autore dimostrar la forza dell'amore dal

generante al GENERATO. Com. Inf.

GENERATORE: s. m. Generator. Che genera. Confortando gli uomini a libertà di beneficj che son GENERATORI d'amici. Dant. Conv. Dice Santo Agostino: amar si debba il GENERATORE, ma molto più il ereatore. Cavale. Fruit. ling.

GENERATRICE: fem. di Generatore; Che genera. Facoltà GENERATRICE - Ella è radice e GENERATRICE e cagione degli altri vizi. Vit.

SS. PP. - V. Generante.

GENERAZIONE: s. f. Generatio, L'atto di generare. Generazione è quell'opera di natura, per cui tutte cose sono ingenerate, che ella fa d'uno uovo uno, uccello che non lo farebbero tutte le genti del mondo, se per forza di natura non si facesse. Tes. Br. Il calor del sole mescola insieme le cose di sotto con quelle di sopra a GENERAZIONE di quelle cose che nella terra nascono. Cresc.

S 1. GENERAZIONE : dicesi da' Teologi della Processione, e della maniera, per cui il Figliuolo di Dio procede dal Padre, e dicesi Generazione, perche Processione è proprio solo dello Spirito Santo. Il Verbo procede ab eterno dal Padre per via di GENERAZIONE. -

V. Tripità, Persona, Processione.

S 2. GENERAZIONE: per Cagione, ec. Red.

Cons. - V. Diarrea.

§ 3. Per Razza, Genia, Stirpe, Schiatta. Empia, prava, adultera GENERAZIONE. Lab. Era la più bella cosa che si trovasse in tutto 'l culattario dell' umana GENERAZIONE. -Che venir possa foco da cielo, che tutte v'arda, GENERAZION pessima, che vot siete. Bocc. nov.

§ 4. Per Specie, Sorta, Qualità, Genere. Uccidetelo di qualunque GENERAZIONE di morte più vi piace. Fiamm. Allato alle ripe della corte si piantino nobili GENERAZIONI di vite da pergole. - Questo arbore (il noce) neuno aere ricusa, ne alcuna generazion di terra. - È un'altra GENERAZION di reti, colla quale si pigliano molle GENERAZIONI d'uccelli. Cresc. Sforzandosi con ogni GENERAZIONE d'inganni quelle soggiogare. M. Vill. Con tutte GENE-RAZIONI d'armadure combatteano quelli ch'erano dentro allo 'ngegno. Vit. Plut.

GENERE: che i più antichi dissero anche GENERO: s. m. Genus. Termine filosofico. Ciò che contiene sotto di sè le specie; Ciò che è comune a più specie. Il GENERE è una nazione, cioè un concetto, ovvero predicabile, o volete universale, e in somma una voce la quale si predica, cioè si dice di più cose, le quali cose sono differenti fra

sè di specie. Varch. Ercol.

§ 1. Genere umano: dicesi a Tutta la ge-

nerazione umana.

§ 2. Talvolta vale semplicemente Sorta, Specie. Questo riscontro fu fatto da noi in tempo di notte con tre differenti GENERI di pezzi. Sagg. nat. esp. Fa di mestiere che V. S. Illustriss. ne abbia di diversi GENERI. Red. lett.

S 3. GENERE : T. Grammaticale . Accidente

schile, o feinminle; e non che degli animali l'uso ha introdotto che si dica anche d'ogni altra cosa, che non si distingua per sessi. Quattro sono i GENERI ne' nostri nomi, ma-schile e femminile, comune e confuso. Maschile: come Uomo, Animale, GENERE, Valore, ec. Femminile: come Donna, Anima, Specie, Forza, Carta, ec. Comune: come Parente, Nobile, ec. Confuso: come Tordo, Corbo, Rondine, ec. Voce veramente di neutro, pare a me, col Bembo, nella nostra lingua non aver luogo. È ben vero, che noi abbiamo alcune voci poste neutralmente . Buommatt. Tratt. Ling.

§ 4. Genere: nella Musica è la Maniera di disporre i suoni per formare un Canto. Quattro sono questi GENERI, che diconsi, Diatonico, Cromatico, Enarmonico, Mi-

sto. V.

§ 5. In GENERE: posto avverb. vale Generalmente; In generale. Sia scomunicato nominatamente, o in GENERE. Pass. Colui, che conosce alcuna cosa in GENERE, non conosce quella perfettamente. Dant. Conv. Delle quattro cose, nelle quali sta in GENERE lo buono lavorio della terra. Pallad.

GENERICAMENTE: avv. Generalmente, Comunemente, In modo generico. Forse quagliare non si userebbe così GENERICAMENTE

come Rappigliare. Cr. in Quagliare. GENERICO, CA: add. Genericus. Termine loico, il quale costituisce il genere. Se voi mi dimandaste d'alcuna pianta, come ella si chiamasse, e io vi rispondessi albe-ro o frutto, questa si chiamerebbe cognizione GENERICA, la quale è sempre incerta, e confusa; se vi rispondessi un pero, questa cognizione sarebbe specifica, la quale & anch' essa confusa e incerta, ma non tanto, quanto la GENERICA. Varch. Ercol. GENERO: s. m. Gener. Marito della fi

gliuola riguardo a' di lei genitori. Dando al GENERO una possessione per la dota, i frutti non si debbono contare nel capitale, se 'l GENERO sostiene i pesi del matrimonio. Maestruzz. Con grandissima festa lei, e'l

suo gerero ricevette. Bocc. nov.

S. Genero: dissero anche gli Antichi per Genere. Tutte quell'altre le quali io dissi

di softra in GENERO. Pallad.

GENEROSAMENTE: avv. Generose. Con generosità, In modo generoso, Nobilmente, Cavallerescamente. Due de' più nobili sentimenti da chi imprende GENEROSAMENTE ad amare, ec. sono assegnati all'amore. Salvin. disc. Così vi risolveste voi di mettervi GENERO-SAMENTE alla pruova. Segner. Crist. instr.

GENEROSISSIMO, MA: add. Sap. di Generoso. Coloro, che non hanno intera del nome, che accenna se una cosa sia ma- le perfetta potizia della vostra generosissima

patria, non possono in alcun modo stimare, ec. la bellezza ed il valore di lei. Cas. cod.

GENEROSITA, GENEROSITADE. GE-NEROSITATE: s. f. Nobilitas . Nobiltà, Grandezza, Altezza d'animo tratta da chiara e nobil generazione, Magnanimità, Liberalità Della real GENEROSITÀ del serenissimo Granduca mio signore mi fu conceduta quest' inverno passato una foca. Red. ins.

S 1. GENEROSITÀ: si dice altresi Il dono istesso che fa una persona generosa e liberale. Forse è quello che con l'uso di queste inopportune GENEROSITÀ andate appunto cercando, per redimervi da' miei rompicapi. Magal. lett.

§ 2. Per traslato si dice anche di cose inanimate, cioè Di buona razza. Nel qual rumero si conosce la vera GENEROSITÀ de' magliuoli.

Cresc.

GENERÒSO, SA: add. Generosus. Che ha o che d mostra generosità. - V. Liberale, Magnanimo. Il GENEROSO animo dalla sua origine tratto, non aveva ella in cosa alcuna diminuito. Bocc. nov. Che poi ec. ne abbia fatta per me qualche GENEROSA e reale espressione, ec. Red. lett.

S 1. Per met. tratto anche a' bruti, ed a cose inanimate. Dee l'uomo guardare che la terra sia dolce e GENEROSA. Tes. Br. cioè Gentile e fertile. Come il figliuol del GENEROSO armento, Che lungi senta dell' arme il romore, Non sa star fermo, ec. Bern. Orl.

§ 2. Generoso: aggiunto a Vino, vale Grande, Potente, Gagliardo. Tutto quel vino più GENEROSO e più potente che si metterà in cotal botte tutto diventerà aceto. Red.

Cons

GENESI: s. m. e f. Genesis. Nome del primo libro del Vecchio Testamento, nel quale Mosè narra la storia de la creazione del mondo e quella de' Patriarchi . - V. Pentateuco . Cominceremo dal principio del GENESI, ove dice, ec. G. Vill. Lasciasse loro un per cento di quanto hanno, ec. e guadagnassonsi quell' uno col sudore del volto come comanda la GENESI. Dav. Scism.

S. GENESI: è anche T. Scientifico, lo stesso che Generazione , Nascimento . GENESI del fintto. - Genesi di una figura piana o solida.

GENETLIACO: s m Genethliacus. Geneatico, Astrologo che fa altrui la natività. E dove lasciate voi le predizioni de' GENETLIACI, che tanto chiaramente dopo l'esito si veggono nel tema, o vogliam dire nella figura celeste?

GENETLIACO, CA : add. Genethliacus. Della nascita, Nativo. Precipitar sul GENET-LIACO lido. Salvin. Inn.

diconsi Quelle che sono fatte sopra la natività

GENGA: s. f. Voce Aretina. Donna sciatta. Red. Voc Ar

GENGEVERATA: s. f. Confettura di gengiovo. Delle cui radici si fa la GENGEVERATA. Cresc, in Gengiova

GENGIA, e GENGIVA: s. f. Gengiva. La carne che ricuopre e veste gli ossi delle mascelle. - V. Dentatura. Gengive salde. - Confortar le GENGIE. - S' incominciò a stropicciare i denti e le GENGIE. Bocc. nov. Questo ( sugo dell' uve acerbe) vale agli umori alla gola discendenti, e alle GENGIVE. Cresc.

GENGIACQUE: s. m. Sorta di tinta. E tinta in GENCIACQUE tela bottana. Buon. Fier.

GENGIOVO: s. m. Zinziber. Aromatico di sapore simile al pepe; Zenzero Vorrebbesi fa-re con belle galle di Gengiovo, e con bella vernaccia. Bocc. nov.

GENGIVA: s. f. - V. Gengia.

GENGIVÈTTA : s. f. dim. di Gengiva , Che i denti legano due altre quasi guaine o GEN-

GIVETTE mobili. Magal. lett.

GENIA: s. f. Fex populi. Voce derivata dal Greco Genea. Generazione, Razza; ma oggi per lo più si dice Gente vile, abbietta, e sciagurata; Gentaglia. Genta è sinonimo di Gentaglia, Genticiuola, ec. Min. Malm. Ed in quanto vi piaccia, sì vi diròe di molte provincie, diversi paesi e isole che si truovano, e di molte GENIE di genti e fiere. Libr. Viagg. Ser Vanni Botticella, anticamente per GENIA di beccaio, s'offerse di prendere quel carico. Fil. Vill. Non son guerrier costor, ma son GENIA. Morg. Ciurma, gente, o GENIA simile a questa, Non fu giammai cantata in versi o 'n prosa. Lasc. Mostr. Genia più barona di questa. Fag.

GENIACCIO: s. m. Mala voluntas. Genio cattivo; Cattiva, Perversa inclinazione. Fomentano con arti poco oneste quel loro GENIACcro inclinato al male, inclinatissimo Fr. Giord. Pred. Avvisatelo caritativamente a disfarsi di questo GENIACCIO, perchè glie ne intraverrà male. Magal. lett.

GENIALE: add. d'ogni g. Genialis. Di ge-

nio; Attenente al genio.

S. Letto, o Toro GENIALE: vale il Letto degli sposi, detto così perchè gli Autichi supponevano che certe Deità, da essi dette Genj, presiedessero alle cose della generazione. Restando sol nel toro GENIALE. Amet. Fu celebrato lo sponsalizio con tutte le sagre cirimonie, ec. fatti gli auguri, il letto GENIALE, accesi i torchi ec. Tac. Dav.

SENIALITA: s. f. Simpatia, Propensione di gradimento, o di affetto. Qui galanteria, qui GENIALITÀ, qui zucchero, qui sole, qui gra-S. Verst GENETLIACI, Poesie GENETLIACHE: dimento in sin della mia malignità. Magal.lett.

GENIALMENTE: avv. Di genio, Simpaticamente. Disperger tutti i semi de' vegetabili una volta così genialmente adattati da quella terra. Magal. lett.

GENICOLATO, e GENICULATO, TA: add. Geniculatus. T. Botanico. Articolato, Nodoso, Che ha nodi. Quella specie d'alsirie che chiamano Spergula marina, e il Kali GENICULATO detto Salicornia. Cocch. disc.

GENIO: s. m. Genius. Quello Spirito o Angelo buono o cattivo, che secondo l'opinion degli antichi, accompagnava gli uomini dalla culla sino alla tomba: fu anche, secondo gli stessi antichi, quello Spirito, o Demonio che presedeva a certi luoghi, a certe città, onde oggidi poeticamente si piglia anche in tali significati; cristianamente però s' intende di quel celeste Ministro e guida, che è dato agli uo-mini per indirizzargli al bene. Nel resto, se gradisce più il mettervi la figura del Genio, si potrà fare. Magal. lett. Da chi la feo, gli fu dat' anco Quel santo precettor, quell' alma guida, Genio appellato, il qual come ministro Della ragion lo sproni al bene oprare, E dall' opere ingiuste il tiri e frene. Cecch. Servig.

§ 1. Genio : per Inclinazione d'animo; Affetto, Simpatia, Indole, Costume. Che tanto all'un dell'altro il GENIO piacque, Ch'in eterna amicizia s'è legato. Bern. Orl. Vi assicuro, che il mio GENIO, nell'inchiesta del vero, altro diletto, che imparar non trova. Red. Esp. nat. Non adula già D. Antonio co' due versi da lei citatimi il mio GE-Nio stato sempre per le brutte, soccorse dallo spirito. - Un genio così gentile, e così desiderabile al mondo in un signore che avrà

sempre , ec. Magal. lett.

§ 2. Gento: per Inclinazione e attitudine a cose appartenenti all'ingegno. Molti GENJ studiosi, che si applicherebbono a veder le cose a fondo negli autori classici, allettati da questa facilità si contenteranno di ve-

derle così in superficie . Magl. lett.

S 3. Andare a genio, o Dar nel genio:
vale Piacere, Aggradire, Andare all'animo.
Pigli brodo di qualsivoglia sorte, che più
gli vada a genio. Red. cons. Mi pare una cosa bellissima, e da dar nel GENIO a V.S. Illustriss. perciò le ne mando qui inclusa una copia. Id. lett.

GENIOGLÒSSO: add. m. T. Anatomico. Aggiunto dato ad un pajo di muscoli impiantati alla radice della lingua, ed alla parte e-

steriore della mascella inferiore.

GENIOIDEO: add. m. T. Anatomico. Aggiunto dato a due muscoli della laringe. Voc.

GENITABILE: add. d'ogni g. Che conferisce alla generazione; Generativo. Le furiose cavalle nelle ripe dello estremo occidente sogliono i GENITABILI fiati di Zesiro aspettare Sannaz. Arcad.

GENITALE: add. d'ogni g. Genitalis. Che appartiene, o che concorre alla generazione. Corpi, moti, diletti GENITALI. Marchett.

S 1. Per lo più è Aggiunto del Membro, o parti, con cui si generano gli animali. E tutti vanno ignudi, salvo che portano un panno dinanzi al membro GENITALE. Mil. M. Pol. Voglio, che domani tu tagli a cotesto asinaccio non solo le membra GENITA-LI, ma il capo e le gambe. Fir. As.

S 2. Genitale: vale anche Nativo. Non dubito, che ec. la comune nostra GENITALE patria, e quello semplicissimo alfabeto, col quale siete a tanta dottrina pervenuto, di-

fenderete . Fir. Disc. lett.

GENITIVO: s. m. T. de' Grammatici. II secondo caso della declinazione de' nomi, il quale nell' Italiana favella si fa con prefiggere la particella Di, o Del, benche, rigorosamente parlando, non vi sieno casi in questa come in molte altre lingue viventi. Questo caso, che i Greci chiamano possessivo, i Latini dicono GENITIVO. Salvin. pr. Tosc. Così dal generare quella (Caduta o Cadenza) nominan GENITIVO, che par propria del possedere, e hannola per la seconda. Salviat.

GENITO: s. m. Genitus. Quegli che è generato; Figliuolo. Da Genito deriva Primogenito, Unigenito, Secondogenito, Ingenito. O caro mio figliuolo, perocchè io sono tuo genitore, e tu se' mio GENITO. Guic. G. Col

genitore, e'l GENITO uno effetto. Amet. GENITORE: verb. m. Genitor. Che genera; Padre. Oscurissimi e vilissimi GENITO-RI. - Carissimi GENITORI. - O caro mio figliuolo, perocchè io sono tuo GENITORE, e tu se mio genito, e siamo, ec. di sangue uniti. Guid. G.

S. GENITORE : dicesi anche da' Geometri, di Ciò che genera una figura geometrica. Come il quadruplo del semicircolo GENITORE. - Dove le ordinate B I, D K segano il semicircolo GENITORE. Guid. Gr. Tr. Mot.

GENITRICE: verb. f. Genitrix. Che genera, Madre. Vadi a mia bella figlia GENI-TRICE Dell' onor di Cicilia e d' Aragona. Dant. Purg. Vedere adunque dovevi, amore essere una passione, ec. GENITRICE de'vizj, e abitatrice de'vacui petti. Lab.

S. Per Cagion principale; Origine, Principio. Genitrice della salute nostra. Lab.

GENITURA: s. f. Genitura. Generazione, Nascimento. Siamo per GENITURA di sangue uniti. Guid. G.

S I. Prima GENITURA: fu dette per Primo-

genitura. Ma per la ragione della prima GENITURA, la quale Esaù gli aveva innanzi vendula. Cavalc. Pungil.

S 2. Per lo Seme dell' animale; Sperma . Coloro che gittano troppo tosto la GENITURA

nel coito. Libr. cur. malatt.

GENNAJO, e GENNARO: s. m. Januarius . Nome di mese, che è, secondo la Chiesa, il primo dell' anno, e, secondo gli Astronomi, il penultimo, incominciando essi il pri-mo da Marzo. La Reina d' Ungheria, ec. saputa la morte del Re Ruberto che morì il GENNAJO vegnente, ec. sì passò in Puglia. G. Vill. Mostrandovi un d'Agosto, e di GENNARO. Petr.

§ 1. Dicesi: Sudar di bel GENNAJO, che vale Aver grand' affanno. Tanto che al fin gli avanzavan le frutte E faceval sudar di bel

GENNAIO. Morg.

§ 2. Essere più lontano, che il GENNAJO dalle more. - V. Mora frutto.

§ 3. Avere i pulcîni di GENNAJO. - V. Pul-

cino.

§ 4. I Contadini dicono proverb. Che GEN-NAJO polverajo empie il granajo, e vale che Gennajo asciutto cagiona buona ricolta. Si dice anche Polvere di GENNAJO carica il Solajo.

GENOLOGÍA: s. m. Prosapia. Genealo-

gia, Discendenza, Prosapia. Voc. Cr. S. Per Connessione, Unione. Che parentado, e che GENOLOGIA Questo ragionamento abbia con quello, Ch' io feci l'altro iì della moria . Bern. Orl.

GENOVE: s. f. pl. Veniæ. Voce disusata. Invenie; Genuslessioni, Prostrazioni. Perderai l'umile tuo digiuno e le GENOVE che tu

suoi fare. D. Gio. Cell. GENOVINO: s. m. Sorta di moneta di Genova, ch' oggi dicesi più comun. Genovina, e vale otto lire e due terzi di moneta Toscana. Ragguarda il bolognino, e'l GE-NOVINO, E'l grosso fiorentino. Franc. Sacch. rim.

GENSORE: add. Voc. ant. tolta dal Provenzale Più gente, cioè Più gentile; Molto gentile. Da questa voce son venute altre voci come Raggenzare, Agenzare, ec. Bottari an-

not. Fr. Guitt.
GENTACCIA: s. f. Gens vilis. Pegg. di Gente, Gentaglia. GENTACCIA vile, rea. Bern.

Orl. Buon. Fier.

GENTAGLIA: s. f. Fex populi. Gente vile e abbietta, Canaglia, Genia. Guidava, come dicemmo, gli accoltellanti Giuliano, le ciurme Apollinare, non come capitani, ma licenziosi e pigri come la lor GENTAGLIA. Tac. Dav.

GENTAGLIACCIA: s. f. Pegg. di Gentaglia. Non si dilettava praticare se non GEN- TAGLIACCIA vilissima e pessima Zibald. Andr. GENTAME; s. m. Gens. vilis. Gentaglia, Canaglia, Gente abmetta. Non mangiano se non una volta il die, e poco ed è brutto GEN-TAME e di mala natura. Libr. Viagg. Non &

da comportare ogni GENTAME . Disc. Calc. GENTE: s. f. Gens. Moltitudine d'uomi-

ni, Nazione, Popolo. Gente è congregazione di più uomini e non di due. But. Delle minute GENTI e forse in parte della mezzana era il ragguardamento di molto maggior miseria pieno. Bocc. intr. Da man sinistra m' appari una GENTE D' anime che movieno ? piè ver noi .- Venite voi di si lontana GEN-TE? Dant. Purg. e Rim. Altro schermo none truovo che mi scampi Dal manifesto accorger della GENTE. Petr. Si costruisce sovente coll'add. e col verbo nel numero del più. Molta Gente degni di fede. G. Vill. Ederrarono il passo del fiume, e'l corso dell' acqua tirò molta gente, che si perderono. Vit. Plut.

S I. Gente: co' pronomi Mia, Sua e si mili, si piglia per Parenti, Congiunti. Messere, a me sovviene di mia GENTE e di mio paese. Nov. ant. Che tutta la mia GENTE ando al cassone, Come tu sai, ch'i' era fan-

ciulletta. Malm.

§ 2. Gente: talvolta dicesi semplicemente per Persone, Uomini in generale La GENTE & più acconcia a credere il male che il bene. Bocc. nov. Quella sciocca mettere in casa GEN-TE che non si sa chi ella sia? Fag. com.

§ 3. GENTE d' arme : vale Armati, Uomini d'arme, Soldati, Soldatesca. La città di luc-ca era sfornita di GENTE d'arme. G. Vill. Fiorita GENTE d'arme. M. Vill. cioè Sol-

dati eletti .

§ 4. Gente: senza altro aggiunto, s' intende anche per Sold ..... GENTE eletta, cioè Soldati scelti. Gente fresca e ben armata. M. Vill. Buona e bella GENTE, cioè Soldati valorosi. Gente a piedi, ed a cavallo. G. Vill. La quarta è tutta la GENTE di Spagna Tutta guidata da Marsilione . Bern. Orl.

§ 5. Onde Far GENTE, Levar GENTI, vale Assoldar milizia, Far soldati per condurli a

guerreggiare.

§ 6. Gente da cavallo: vale Soldati a cavallo, Cavalleria. Ancora li gentiluomini li pregavano con lacrime, e li conestaboli aveano contasto colla GENTE da cavallo . Vit. Plut.

§ 7. Buona GENTE: vale Persone che sono bene in essere, degne e compariscenti per ogni rispetto . S' ordinò una nobile corte quando il figliuolo del conte Raimondo si fece cavaliere, ed invitò tutta buona GENTE. Nov.

§ 8. Minuta GENTE, Bassa GENTE: vale Di

schiatta ignobile, Di razza vile e plebea. Niun di bassa GENTE Può dirsi o vil, se non colui ch' elegge, ec. Gir dietro i vizj, e le virtù fuggire . Boez. Varch.

§ 9. Di buona GENTE : vale Ben nato.

Voc. Cr.

S to. GENTE di scarriera. - V. Scarriera. § 11. GENTE: per Moltitudine, Generazione di qualsivoglia animale; Turba, Razza, Branco, e simili. In un' ampia del mar campagna, ec. ove di mangiadori pesci van pascolando immense genti. - Dar la caccia a ratte genti di lepri che davanti corrano. Salvin. Opp. Cacc. Genti di lepri, e le GENTI, si dice da tutti i poeti d'ogni nazione per la moltitudine di qualsisia animale. Id. ibid. annot.

GENTE: add. d'ogni g. Voc. ant. tolta dal Provenzale Gens, e Gent, che significa Gentile, Grazioso, Nobile. E l'adornezza e la GENTE statura E la beltà, ec. Rim. Ant. lett. - V. Gensore, Gentile. Se di voi, donna SENTE, m'ha preso amor, non è già mara-viglia. Id. rim. E l'adornezze e la GENTE statura, E la beltà ch'è'n voi sanza paraggio . Dant. Majan. Già Non è sol, chi non ha seco GENTE, se nella propria mente GENTI pensieri e onesti ritiene. Franc. Barb.

GENTÉA: s. f. Gentaglia; Vil moltitudine di gente. Il Vescovo si fuggi con sua GEN-

GENTERÈLLA: s. f. Plebecula. Dim. di Gente, Gente di poco pregio e nome. Li quali regolarmente a raguzzame e GENTEhella, che men di loro sa, ec. cicalano. Alleg. Queste son GENTERELLE, che con denari si fanno fure ogni cosa Cecch. Dissim. GENTICCIUOLA: s. f. Gentaglia, Genia.

Min. Malm. - V. Genia.

GENTILDONNA: s. f. Nobilis fæmina. Donna nobile. Comprese per gli arnesi ricshi, la donna che trovata aveva, dover essere gran GENTILDONNA. Bocc. nov. E arrivato ch'io fui, vidi una GENTILDONNA da molte fanti e famigli accompagnata cammi-nare d'assai buon passo. Fir. As. GENTILDONNAJO: add. m. Voce scher-

zevole. Dicesi di Colui che frequenta le gentildonne, che ama a trattare colle gentildonne, siccome si dice Donnajo, e Donnajuolo Chi ama molto le donne in generale. L. Panc.

Cical.

GENTILE: add. d'ogni g. Nobilis, Generosus, venustus. Nobile, Grazioso, Cortese. - V. Amabile, Avvenente, Garbato, Leggiadro, e suoi derivati Ingentilire, Ringentilire. GENTILE è voce tolta dal Provenzale; ed osservo che i nostri Rimatori toscani antichi presero parimente dal Provenzale la parola Gente, che vuol dire il medesimo, che GEN-TILE. Red. Or. Tosc. Sentendo esso, lei da

molti belli, GENTILI e leggiadri giovani essere amata. - Senza guardare chi essi fossero più gentili che non gentili, o più ricchi che poveri. Bocc. nov. Niuna cosa fe l'un GENTILE, e l'altro villano, se non cha colui che la virtu seguitò, fu detto GENTILE, e gli altri per contrario, seguendo i vizi, furono non gentus riputati. Lab. Tanto li prego più GENTILE spirto, Non lassar la magnanima tua impresa. - Gentil parlare, in cui chiaro refulse Con somma cortesia somma onestade. - La morte è fin d'una prigione oscura Agli animi GENTILI ec. Petr.

§ 1. Gentile: propriamente si usa per Contrario di duro, Zotico, Rozzo, Villano. Amor ch' al cuor GENTIL ratto s'apprende', Prese costui. Dant. Iuf Ch' amor de' far GEN-TILE un cor villano, E non far d'un GENTIL

contrario effetto . Ar. Fur. § 2. Parlandosi di favella, vale Elegante, Culto, Terso. Quei paesi, che altre volte si chiamavano barbari, e ora sono i più GENTILI.

L. Panciat. lett.

§ 3. Gentile : Specie di grano la cui spiga è senza resta; percio detto anche Calvello, e si distingue in alcune varietà, tra le quali una ve n'ha con la spiga e granello bianco, detta Gentile bianco, un' altra con la spiga e granello rosso, detta Gentil rosso, e nel Napoletano Biondella, ed una che produce la spiga bianca e il granello esternamente rosseggiante,

denominata Calbigia. Voc. Cr. § 4. GENTILE: dagli Agricoltori Toscani dicesi di Quella specie di terra in cui prova bene il fromento, e si distingue in due sorti ciol in Gentile alberese ed in Gentile arenosa. La prima è così detta per esser in parte formata dalla pietra alberese venuta giù dai monti vicini , e dalla forza delle meteore convertita in terra. La seconda contiene in gran parte dell' arena, e questa è più sciolta ed umida della prima.

§ 5. GENTILE : dicesi in generale di Tutto ciò che è più squisito, più dilicato, o migliore nella sua specie . Fagiuoli GENTILI , An .

guille GENTILI, ec.

§ 6. Gentile: per contrario di Gagliardo e dicesi per lo più di Medicine che operano dolcemente. Avendo usato per l'addietro medicine evacuative GENTILI, delicate e piacevoli-Red. Cons.

§ 7. GENTILE di complessione: vale Di com-

plession delicata . Voc. Cr.

§ 8. Lima GENTILE: dicesi dagli Artefici la Lima la più fine che intacca leggiermente Lima GENTILE, con cui si lima il niello sinchè sia vicino a discoprire l'intaglio. Cellin. Oref.

S 9. Falcone GENTILE: specie di Falcone della miglior razza. Lo quarte lignaggio sono falconi GENTILI che prendono la grue . Tes. Br. S 10. Fico GENTILE: sorta di Fico così det-

to . - V. Fico . Voc. Cr.

S II. GENTILE: preso in forza di sost. significa Quel popolo che innanzi la venuta di Gesù Cristo adorava gl' Idoli. Non mica come GENTILE ma come Cristianissimo poetando. Bocc. vit. Dant.

§ 12. Dicesi ancora a Quelle persone o nazioni idolatre che professano una religione a

noi ignota. I GENTILI dell' Indie. GENTILESCAMENTE: avv. Alla maniera

de' Gentili, Alla gentilesca. Salvin. GENTILESCO, SCA; add. Generosus. Di bell' aria, Di nobile, o di grazioso aspetto. Il quale GENTILESCO, e di migliore aspetto pareva. - Piacquele molto, perciocche bella e GENTILESCA, ed avvenente era. Bocc. nov. Cavalier GENTILESCO e di bella maniera. M. Vill.

S. GENTILESCO : Spettante al Gentile, Ap-

Partenente al Gentilesimo. Alla GENTILESCA.
Segner. pref. Quares.
GENTILESIMO: s. m. Ethnica superstitio. Religione de' Gentili, Gentilità. Alcuni si ribellano ec. come fanno coloro che dallo stato di cattolici, passano al GENTILESIMO, al Giudaismo, all'eresìa. Segn. Mann. Il Cattolicismo avrebb' egli per avventura a' vostri occhi un' aria più odiosa del GENTILESIMO? Magal. lett.

GENTILETTO, TA : add. Venustulus. Dun. di Gentile, detto per vezzi. Gentiletto di complessione . - Esce dagli occhi suoi là, dond' io ardo Un GENTILETTO spirito d' amo-re. Rim. ant. Guid. Cavalc.

GENTILEZZA: s. f. Generositas . Qualità di chi è di condizion gentile; Nobiltà in sign. di Bella maniera, Leggiadria, Cortesia. Federigo di Soave, ultimo Imperadore degli Romani, ec. domandato che fosse GENTILEZZA, rispose che era antica ricchezza e be' costumi. Dant. Conv. In questa GENTILEZZA di sangue ed ammaestranza ebbe ed ha Pier Vettori degli altri che lo parreggiano. Salwat. or. Fun.

S 1. Per Bella maniera, Leggiadria, e dicesi generalmente Di tutto ciò a cui si attri-buisce la qualità di Gentile. Avendo in sè, quantunque avaro fosse, alcuna favilluzza di GENTILEZZA. Bocc. nov. Questa avea per moglie una donna di gran GENTILEZZA, ed era bellissima del corpo. Mir. Mad. GENTI-

LEZZA nel colorire. Vasar.

§ 2. Per Amorevolezza, ed anche Atto di persona gentile e amorevole; Picciol regalo. Questa è una GENTILEZZA. Gell. Sport. Mi maraviglio di voi, non fo i parentati per averne la senseria. ANS E non dico pagare, ma una GENTILEZZA. Fag. com.

§ 3. Gentilezza: per Delicatezza di com plessione. Egli, ec. allevato fra le comodità, avvezzo al comando, ridursi in una tal GENTILEZZA di complessione a durare sì granz fatiche di prediche, di viaggi, ec. Segner.

GENTILIA, e GENTILIZIA: - V. e di

Gentilezza in sign. di Nobiltà.

GENTILINO, NA: add. Voce vezzeggiativa. Dim. di Gentile. È tisicuzza, e co' dente tien l'anima? vien detla gracile e GENTILI-NA. March. Lucrez.

GENTILIRE: v. a. Nobilitare. Far gentile , Ingentilire . Imperocchè non solamente & gentil cosa, ma fa gentile e GENTILISCE ovunque ell' è. Fr. Giord, Pand.

GENTILISSIMAMENTE: avv. Sup di Gentilmente. Come disse GENTILISSIMAMENTE il dottissimo messer Guido Cavalcanti. Varch.

GENTILISSIMO, MA: add. sup. di gentile. Onde quel GENTILISSIMO Italiano poeta canto. Red. Ins. Quando il vino è GENTILIS-SIMO Digeriscesi prestissimo. Red. Ditir.

GENTILITA, GENTILITADE, GENTI-LITATE: s. f. Ethnica superstitio. La setta de' Gentili. Dal tempo del loro nascimento infino alla fine, la GENTILITÀ corse colla Sinagoga con pari e comune via. Omel. S.

S. Per Gentilezza . Avvengache fosse brutto di GENTILITADE non regolata. Guid. G.

GENTILIZIA: s. f. Generis nobilitas . Gentilezza di sangue, Nobiltà. Non guardarono a Gentilizia, nè a ricchezza. Varch. Stor. GENTILIZIO, ZlA: add. voc. Lat. Gentilitius. Della famiglia, Dell' agnazione, Appartenente alla gente e famiglia, come per es. Armi GENTILIZIE. - Y. Assuntivo.

GENTILMENTE: avv. Humane. Con gentilezza, Con leggiadria. Se io come da principio, con un poco d'avvertenza fussi andato così GENTILMENTE delle molte cose che vi erano, togliendone dove una e dove un'

altra, ec. Fir. As.

S 1. Per Riccamente, Nobilmente. Egli fece coprire il suo cavallo il più GENTILMENTE,

ch' egli poteo. Guid. G.

§ 2. GENTILMENTE: per A bel modo, Ada-gio adagio. Si irrori GENTILMENTE con aceto di vino fortissimo. Red. Cons. Tencudosi la canna eretta all'orizzonte, col sollevarla e abbassarla gentilmente si fece sì, che l'argento di essa concepisse moto . Sagg. nat. esp.

§ 3. Per Alquanto, Moderatamente. Que-st'è un' acqua GENTILMENTE salata. Red. lett.

GENTILONE : add. Perhumanus . Accr. di Gentile; e si suol dire scherzevolmente. Ne altro si poteva aspettare da lui che GENTI-LONE GENTILONE non può avere si duro cuore

da ostare alle pubbliche nostre allegrie.

GENTILÒTTO: s. m. Dynastes. Gentiluomo di grande autorità, e propriamente Signor di Castella, al quale diremmo anche Signorello. Il lor Prencipe e gli altri GENTI-LOTTI cominciarono a ricetture malandrini. M. Vill. Cattani nobili, e, come sono da alcuni piacevolmente chiamati, GENTILOTTI. Borgh. Vesc. Fior. Il proprio significato suo è nobile, onde si dice gentilezza di sangue, e ringentilire e GENTILOTTI. Varch. lez.

GENTILUOMINERIA: s. f Stato e qualità, o vanto di gentiluomo. Qui la GENTI-

LUOMINERIA non serve. Fag. com.

GENTILUOMO: s. m. Vir nobilis. Uomo mobile. Per chiarire questo nome di GENTI-LUOMINI dico ch' e' sono chiamati quelli sche oziosi vivono de' proventi delle loro posses-sioni abbondantemente, senza aver' alcuna cura, o di coltivare, o d'alcuna altra necessaria fatica a vivere . Segr. Fior. disc.

S 1. GENTILUOMO : dicesi nelle Corti ad Uoano nobile addetto ad uffizio particolare presso la persona del principe. Sire, io mando a vostra Maesta Cristianissima il signore Annibale Rucellai, mio GENTILUOMO, perchè le fuccia reverenza da mia parte. Cas. lett.

§ 2. Gentiluomo trattenuto: dicesi Quegli cui il principe dà alloggio e stipendio. Min.

Malm.

§ 3. Gentiluomo per procuratore: dicesi di Uomo che voglia spacciarsi per molto nobile e nol sia . Franc. Sacch. nov

GENTILÙZZO, ZA: add. Dim. e vezzeggiativo di Gentile , Matt. Franz. rim.

GENTUCCIA: s. f. Plebecula. Gente vile. E sono come GENTUCCIA plebea, che quanto più è vile e lontana dal principe, più son vili e ignobili l'opere sue. Day. Colt. - V. Gente bassa .

S. Dante per la rima disse Gentucca . GENTUCCIÀCCIA: s. f. Vilissima plebs. Pegg. di Gentuccia. Gentucciaccia della più

vile. Tratt. Segr. cos. donn. GENUFLESSIONE: s. f. Genuflexio. In-

ginocchiazione. Fatte le GENUFLESSIONI s' ac-costò all'altare. Fr. Giord. Pred. GENUFLESSO, SA: add. Genuslexus. Inginocchiato. Poi posto genuflesso a parte a parte perdon gli chiede. Alam. Gir. GENUFLETTERE: n. p. Genua flectere.

Inginocchiarsi . Voc. Cr.

GENUINO, NA: add. Naturale, Nativo, Ovvio, e germano. Gori Long. GENZENA. - V. e di Genziana.

GENZIANA: s. f. Gentiana. Pianta che getta molti fusti diritti e sodi; le sue foglie son simili a quelle della piantaggine. La radice è di color gialliccio, amarissima e giovevole a vari

mali. Ve n'ha diverse specie che si distinguono da' Botanici. La maggiore dicesi Genziana rossa. La Biondella, che è la Centaurea minore del Mattiolo, è annoverata dal Linneo fra le Genziane . Cresc. Ric. Fior.

GEOCÈNTRICO, CA: add. T. Astronomico. Spettante a pianeta veduto dalla terra.

Latitudine GEOCENTRICA d'un pianeta.

GEODE: s. f. Geodes. T. de' Naturalisti. Etite la cui cavità è ripiena di terra o di marga. Geode marnosa. Le geodi marziali sono volgarmente dette Pane del Diavolo .

GEODESIA: s. f. T. de' Geometri. Quella parte della Geometria pratica la quale insegna l'arte di misurare, dividere e descrivere le terre di diversi proprietari, e dividere le terre, o sia isole, e paesi. - V. Agrimensura. Levar di pianta

GEODÈTICO, CA: add. Geodæticus. T. de' Geometri. Appartenente alla Geodesia sonde diconsi. Operazioni geodetiche Quelle che servono a spartire le terre. - V. Geode-

sia, Agrimensura.

GEOGRAFIA: s. f. Geographia . Descrizione di tutte le parti della Terra. Il Bocianto nella seconda parte della GEOGRAFIA sacra . Red. annot. Ditir.

S 1. Geografia: per Descrizione geografica di un luogo particolare ed anche Topografia: Ricerca nel suo mastro scartabello Di

quei paesi la GEOGRAFIA. Malm.

S 2. Geografia : per Carta geografica . Mappamondi così detti dalle GEOGRAFIE stampate in tovaglinole o pezzuole da tenere in tasca. Salvin. F. B. Son per lui GEOGRAFIE Senza nomi e senza vie. Belliu. Bucch.

GEOGRAFICO, CA : add. Geographicus. Di Geografia, Attenente a Geografia. Dizionario GEOGRAFICO. - Descrizione GEOGRAFICA. Con questo unico mezzo si sono sin qui descritte tulte le mappe e carte nautiche, e GEOGRAFICHE. Gal. lett. Long. Per mancanza di lumi geografici o istorici, ec. non ebbero poi fortuna di dilucidarla. Magal. lett.

GEOGRAFO: s. m. Colui che sa o che professa la Geografia. Ancora quivi, quell' erudito GEOGRAFO, egli avrebbe senza altro

mappamondo saputo dire, ec. Segner. Pred. GEOLOGIA: s. f. Grecismo scientifico. Discorso o Trattato sopra le diverse parti della Terra; Trattato di geografia. - V. Co-

smologia

GEOMANTE: s. m. Geomantes. Colui che pretende indovinare per geomanzia. Danno fede alle menzogne degl' idromanti e de' GEOMANTI. Fr. Giord. pred. - V. Ariolo.

GEOMANTICO, CA: add. Attenente a geomanzia. Libro GEOMANTICO. Salvin. F. B.

GEOMANZIA: s. f. Geomantia. Divinazione per via di punti segnati a caso in terra o su la carta, co'quali si descrivono certe linee, dal cui numero o situazione si traggono le conseguenze che se ne cercano, traendole anco dalle figure su l'unghie, vetro, pietre, ec. GEOMANZIA, detta così dalla terra, ed è una

specie dell'arte magica. But. Purg.

GEOMETRA, e GEOMETRO: s. m. Geometra. Professore di geometria. Un buon GEOMETRA. - Euclide GEOMETRA. - Il GEOMETRO può dire quanto il corpo può esser di lungi dalla immagine. Sen. Pist. Rinaldo il tagliò per un verso Che i GEOMETRI chiamano a traverso. Bern. Orl.

S GEOMETRA: anticamente dicevasi solamente degli Agrimensori. Agrimensore, ec. per antico dicevasi geometra, perchè la Geometria è l'arte di misurar la terra. Baldin. Voc. Dis.

GEOMETRESSA: femm. di Geometra. Donna versata nella Geometria; ed è voce molto propria, essendo formata secondo l'indole della lingua, come Dottoressa, Filosofessa. ec. Algar.

GEOMETRIA: s. f. Geometria. Propriamente l' Arte del misurar la terra; ma oggi si piglia in senso più largo, e si dice alla Scienza che esamina le proporzioni, ed ha per obbietto tutto ciò che è misurabile, come le linee, le superficie, i solidi. La Geometria è una delle scienze sottoposte alla Matematica. - V. Agrimensura. Euclide fu grandissimo filosofo, e molto valse nella scienza della GEOMETRIA, sicchè ne fece libro: ed è la GEO-METRIA arte delle misure. But. Inf. Ove a' nostr' occhi alcun lampo di Geometria non risplende. Sagg. nat. Esp.

GEOMETRICAMENTE: avv. Geometrice. Cou modo geometrico. Dimostrar GEOMETRI-

CAMENTE. Gal. Sist.

GEOMETRICARE: v. a. Voce bassa e scherzevole, quasi lo stesso che Geometrizzare; propriamente Inventare sottilmente, ed adoperar mezzi onde arrivare a un dato fine. Ei ben saprà GEOMETRICARE i modi Di qual-

che cosa separar dal tutto. Sacc. rim.
GEOMÈTRICO, CA: add. Geometricus.
Appartenente alla Geometria; Geometro. Geo-

METRICHE dimostrazioni. Red. Vip.

S I. GEOMETRICO: per Versato, dotto nella geometria. Per trovare la quadratura del cerchio affaticandosi spirili GEOMETRICI. Salvin. Fier. Buon. Leon Batista Alberti fu buonis-

Simo aritmetico e GEOMETRICO. Vasar. \$ 2. Medietà GEOMETRICA. - V. Medietà. GEOMETRIZZARE: v. n. Fare da Geometra; e figur. Pensare, ed operare come i Geometri; Portarsi esattissimamente in qualche cosa. Per evitare l'invidia de' medici era in quel caso forzato a GROMETRIZZARE. -Ne malamente disse un antico, che Iddio GEOMETRIZZASSE, come quegli che il tutto fece I si dà all'ordine e subordinazione de' diversi

a peso, a novero, ed a misura. Salvin. disc. Poiche questo è cosa insensibile, e il troppo scrupolosamente GEOMETRIZZARE in questa materia sarebbe da poco geometra. Ma-

GEOMETRO s. m. Geometra. V. GEOMETRO, TRA: add. Geometrico. Fi-

gure, e note GROMETRE, equicrure e parallele. Buon. Fier.

GEOMETRUZZO: s. m. Avvilitivo di Geometra. Geometra di poca levatura. A certi GEOMETRUZZI ha sollogati Qualche moto lassu, qualche girella. Jac. Sold. Sat.

GEOPÒNICO: s. m. Colui che attende allo studio di tutte le parti dell' Agricoltura . Potare . I Geoponici, purgare, nettare. diradare i rami. Salvin. Buon. Tanc. Un GEOPONICO.

Red. ann. Ditir.

GEOPÒNICO, CA: add. Appartenente alla Coltivazione, o sia alle Operazioni della Camgagna. Osservazioni, operazioni GEOPONICHE - Autori Geoponici.

S. Le GEOPONICHE: in forza di sost. Trattatà di materie agrarie. Uno Scrittore Fiorentino nelle GEOPONICHE. Red. annot. Ditir. GEORGICHETTA: s. f. Dim. di Georgica.

Piccola, breve poesia rusticale. Capitatami la state passata quella galantissima GEORGICHET-TA del Sidro, il di cui autore seppi esser morto. Magal. lett.

GEORGICO, CA: add. T. degli Scrittori georgofili . Appartenente all' Agricoltura . Usi GEORGICI, o sia dell' Agricoltura. - V. Geo-

GEORGOFILO: s. m. Voce dell' uso. Dilettante e studioso dell' Agricoltura. Accademici GEORGOFILI

GEOSTATICA: s. f. T. de' Matematici. Quella parte della Statica che tratta dell'equi-

librio de' corpi solidi. Guid. Gr.

GERANIO: s. m. Geranium. T. Botanico. Pianta di cui si distinguono molte specie. Quella che più comunemente si adopera in medicina è volg. detta Erba Roberta. Il Geranio affricano, e il Geranio rosato producono fiori tinti del più vivo color rosso scarlatto. Il Geranio odoroso, ed il Geranio notturno, detto anche Geranio triste, si coltivano nei giardini, e producono fiori piccoli e bianchi V'è una varietà del Geranio rosato, il quale ha un odore di rosa misto d'aromatico. Il Geranio muschiato è così detto perchè ha odore di muschio, ed è stimato vulnerario.

GERARCA: s. m. Hierarca. Nome di dignità, Capo, Superiore nella gerarchia. Il quale GERARCA, e Imperador sommo'l regge, e guida, e nutrica, e governa. Med.

ar. cr.

GERARCHIA: s. f. Hierarchia. Nome che

cori degli Angioli e de'diversi gradi dello stato ecclesiastico. Pareva che tutte le GERAR-CHIE degli angeli quivi fossero discese a cantare. Bocc. nov. Questo vocabulo GERARCHIA viene a dire santo principato. But. ivi.

S 1. Figur. vale Intrigo, Imbroglio. Perciocchè entrare in certe girandole impertinenti e GERARCHIE superflue, ec. far non vuole.

Ambr. Cof. prol.

§ 2. Gerrarchia: per traslato, dicesi anche de Diversi gradi di qualsivoglia stato o con-dizione. Si osservi un regolamento più esatto di quello eziandio della GERARCHIA del servizio de' Principi. - Parmi di conoscere che per uscir di questa bassa gerarchia, nella quale mi ha posto la mia fortuna, ec. Magal. lett.

GERARCHICO, CA: add. Attenente a Ge-

rarchia. Fior. S. Fr.

GERBOLA: add usato talvolta in forza di sost. Voce bassa. Giovane vanerello che sta sulle mode, ed anche Uomo volubile, di poco senno o criterio. Nè sarà sì dannato agro o scipito, Ne GERBOLA, arcolajo e carriaggio. Corsin. Torrach. Qui parla di un marito. GERFALCO. - V. Girfalco.

GERGO: s. m. Verba arbitraria. Parlare oscuro, furbesco, che non s'intende se non fra quelli che son convenuti fra loro de'siguificati delle parole metaforiche, o inventate a capriccio, come la Ingegnosa, per la Chiave; la Faticosa, per la Scala; Bracchi, per Birri; Gonzo per Contadino, Stefano per Pancia. Affogar nella canapa, per Essere impiccato, e simili. - V. Janadattico. Perciocchè di quelle accozzate insieme si compone quel favellare che ha nome enigma, e in più chiaro volgare si chiama cenco. Galat. GERGONE: avv. Dicesi, Parlar gergone,

cioè In gergo. Cominciando a parlar quasi GERGONE col famiglio da Torissi. Franc. Sacch.

GERIA: s. f. Specie di terra che serve a fare una sorta di giallo. V. Giallo di terra.

Voc. Dis.

GERLA: s. f. Corbis. Voce derivata dal Lat. Gero, che vuol dire Portare addosso, quasi Gerula; ed è Un arnese composto di mazze a guisa di gabbia in figura piramidale, aperto nella parte più larga, con un fondo d'asse nella parte più stretta che serve spe-cialmente a' Fornaj per portare il pane dietro le spalle. Veggiamo tutto il giorno comparire, povere donne della Garfagnana, e d'altrove, che portano due o tre ragazzi addosso in GERLE, o altri trabicoli simili. Min.

S 1. GERLA: per Gran quantità, è modo basso. Un altro dopo aver mille imbarazzi Porta addosso una GERLA di ragazzi. Malin. Che si strascica una GERLA di farfalloni. Id. proem. cioè Una gran quantità di spropositi. S 2. GERLA: nelle Ferriere è uno Arnese fatto a vassojo, per portare a mano il carbo-

ne che si mette colla vena nella fornace.

GERLINATA: s. f. T. di Ferriera. Un gerlino pieno di vena, o di carbone. Sopra vi si mette un' altra GERLINATA della detta compo-

sizione di miniera. Biring. Pirot.
GERLINO: s. m. T. di Ferriera. Misura,
o Arnese ad uso di portar la vena e'l carbone sulle spalle degli uomini. Due gerle formano il GERLINO. - Si colma e s' empie il GER-LINO di nuovo carbone, e si colma la manica. Biring. Pirot.

S. Dicesi che Non è passato il GERLINO, per dire che Il carico della fornace non è compi-

to. - V. Gerla.

GERLO, e per lo più GERLI: s. m. pl. T. Marinaresco. Specie di gaschette disposte a varie distanze su i pennoni, le quali si avvolgono spiralmente intorno alla vela quadra quando è piegata, per tenervela serrata, e

GERMANA: Aggiunto di Sorella, val Carnale, e dicesi anche assolutamente Germana, per Sorella. - V. Germano, al proprio, e al figur. Saluto le GERMANE sconsolate. Dant.

GERMANAMENTE: avv. Germane. Propriamente, Fedelmente. Risposero quelle alquanto crucciate, ec. dicendo loro che imparassero a interpretare i sensi GERMANA-MENTE, e non stessero a entrare in altro. Pros. Fior.

GERMANICO, CA: add. Di nazione Ger-

GERMANISMO: s. m. Modo, Stile della Germania. - V. Francesismo, Toscanismo, Anglicismo.

GERMANISSIMO, MA: add. Sup. di Germano, e dicesi soltanto per maggiore efficacia d'espressione. Il quale io amo anticamente non meno, che se egli mi fosse GERMANISSIMO

fratello . Bemb. lett.

GERMANO, NA: add. Germanus. Aggiunto a Fratello o a Sorella, e vale Carnale, cioè Nato del medesimo padre e della medesima madre. - V. Uterino. Quando egli ebbono ciò fatto, i fratelli GERMANI s'armarono, come era ordinato. Liv. Dec.

§ 1. Posto assol. in forza di sost. vale lo stesso. Saluto le GERMANE sconsolate. Dant.

S 2. GERMANO: si usa talora per Vero e fedele, come Senso GERMANO, e simili. Voc. Cr. § 3. Pera S. Germano: dicesi oggidi Una

specie di pera di buona qualità. - V. Frutti. GERMANO: s. m. Querquedula . Nome generico degli uccelli di padule, di becco largo,

e piedi schiacchiati, della specie dell'anatre salvatiche. Il Germano reale, che è il più grosso, prende diversi nomi secondo il sesso. I maschi si chiamano Colli verdi, e le femmine Anatre. Barattole, GERMANI, farciglioni, Altri uccei d'acqua non saprei dir tanti. Morg.

S 1. Il GERMANO Turco: Anas fistularis cristata. Dicesi anche Germano d'Inghilterra, e Fischione col ciuffo. Si distinguono i germani dai Gabbiani, perchè questi stanno con tutto il corpo dentro all'acqua e non se ne vede fuori altro che il capo, laddove i Germani posano solamente colla pancia sull' acqua

S 2. GERMANO marino. - V. Codone.

GERME: s. m. Germen . Germoglio . Che svelto hai di virtute il chiaro. GERME. Petr. § 1. GERME di fava: T. di Mascalcia .- V. Fava.

S 2. GERME, o Utero: chiamano i Botani-ci La parte inferiore del fiore, la quale posa sulla di lui base, e contiene in sè l'embrione

del frutto

GERMINAMÈNTO: s. m. T. Marinaresco, oggidi quasi disusato. Deliberazione del Capitano della nave, e suo consiglio di esporsi ad un pericolo o danno per isfuggirne un mag-giore che sovrasta, per la qual cosa la roba salvata entra in contribuzione per quella che

guasta o perduta. GERMINANTE: add. d'ogni g. Germinans. Che germoglia . Semi GERMINANTI . - Frutti prodotti dalla terra di sua spontanea volon-

tà GERMINANTE . Bocc. Com. Dant.

GERMINARE: v. n. Germinare. Germogliare. Così è germinato questo fiore. Dant. Par. Acciocche la città moltiplicasse, ec. e GERMINASSE d'assai figliuoli . G. Vill.

S. GERMINARE: transitivo, l'usò il Varchi, e e ne fu a torto ripreso dal Borghesi. S. Caterina da Siena lo disse nel Dial. Cap. 33. parlando della bugia. E GERMINA un' invidia la quale è un vermine. E nell' Orazione 8. E se tu dici alta ed eterna Trinità che la pietà la quale GERMINA la Misericordia. Così parimente uso il Segueri la voce Germogliare, che vale lo stesso. - V. Germogliare. GERMINARE: s. m. Germinatio. L'atto

del germinare, Germogliamento. Che se in esso riman facendo il nido, Nel primo GER-MINAR ancide il grano. Alam. Colt.

S. GERMINARE: che anche dicesi Aggerminare, T. Marinaresco poco usato, Fare Ger-

minamento. V

GERMINATIVO, VA: add. Genitabilis. Atto, e acconcio a germinare. Saracini poichè l'hanno colto (il pepe) lo mettono nel forno, acciocchè la virtu GERMINATIVA gli si tolga e non si possa in altre parti seminare. Cresc.

GERMINATÒRE: verb. m. Che germina. Voce di regola. - V. Germinatrice. GERMINATRICE: verb. femm. Germina-

trix. Che germina. O terra senza tribulo ne spina, Germinatrice del perfetto frutto. Fr. Jac. T.

GERMINAZIONE: s. f. T. Botanico, ec. Il germogliare, Quel primo sviluppamento che si vede far nella pianta . Promuovere con maggior facilità la GERMINAZIONE delle piante. Tagl, lett. sc.

GERMINI: s. m. pl. Minchiate, Sorta di giuoco, e Le carte stesse con che si giuoca, on-de Tarocchi o Germini, dicousi Quelle 40. carte in cui sono effigiati diversi geroglifici e segni celesti, e ciascuna ha il suo numero dal l'uno fino a 35. Le cinque ultime fino al 4r non hanno numero, ma dalla figura impressavi si distingue la loromaggioranza in quest' or-dine Stella, Luna, Sole, Mondo, Trombe, che è la maggiore. La 45 non è numerata, e dicesi Matto. V. Bisogna che quasi fattosi barbero imbriaco e' corra a dispetto del mondo, delle trombe, del matto, del diavolo e di tutto il mazzo de' GERMINI. Alleg.

GERMOGLIA: s. f. pl. Oggi più comun. Germoglie. V. I bruchi, ec. rodono le prime GERMOGLIE. Day. Colt.

GERMOGLIAMENTO: s. m. Germinatio. Il germogliare, e La cosa germogliata. Molto GERMOGLIAMENTO produce nella primavera, e

la materia della vite fonde . Gresc. GERMOGLIANTE : add. d'ogni gen. Germinans. Che germoglia. Togli i tralci GER-

GERMOGLIARÉ: v. n. Germinare. Produrre, e Mandar fuori germogli. In ogni cosa, ch'è da fare in viti, o in arbori, fallo innanzi che mettano i fiori, e che GERMOGLI-No. Pallad.

§ 1. Per met. si dice di Checchessia altro, che multiplica e cresce, o produce alcuna cosa. È sì radicata in quelli che non siccome l'altre cose invecchia, ma ogni di più verde GERMOGLIA. Bocc. lett. Appressandosi la fine del mio officio, pace, e dovizia co-minciò a GERMOGLIARE. Frauc. Sacch. Op. div. Che nell'ozio l'amor sempre GERMOGLIA. Tass. Amint.

§ 2. GERMOGLIARE: in sign, a. come si usò Germinare. Lo scoglio stesso d'intorno a loro GERMOGLIA il pascolo loro amico. Segner.

Pred. GERMOGLIATO, TA: add. da Germo-

GERMÒGLIO: s. m. Germen. La prima messa delle piante, e ramicelli teneri che spuntano dagli alberi; Rampollo; Germe. 1 prati inaridirono, perirono le foglie, e i GERMOGLI dell'erbe non usciron fuori. Declain. Quintil. Se alquanti di si bagnano ne l'acqua, sicche mettan fuori buon GERMOGLI, e semininsi con mano, e arisi la terra, molto la ngrassano. Cresc.

GERMOGLIÒSO, SA: add. Virescere faciens. Che fa germogliare. A te il principio, a te la fine è a cura ( o Apollo ) O GER-MOGLIOSO universale. Salv. inn. Orf.

GEROGLIFICARE: v. n. Fare geroglifici; Esprimersi per via di geroglifici. Genoglifi-CAVA l'antica gentilità de'letterati la prima

cagione de' poeti con un caval volante. Alleg. GEROGLIFICHIÈRE: s. m. Voce scherzevole. Formatore, o Spiegatore di Geroglifici. Il Genoglifichien degli Egiziani. Bell.

GEROGLIFICO: s. m. Hieroglyphicum. Jeroglifico; Quel corpo figurato, del quale gli Egizi si servivano per esprimere i loro concetti in vece di caratteri. Voc. Cr. - V. Impresa.

GEROGLÌFICO, CA: add. Arcanus. Di oscura, e misteriosa significazione. Non sono molto esercitato nell' indovinare i sensi di

figure, ec. GEROGLIFICHE. Gal. dif. Capr. GERONTI: s. m. pl. T. Storico. Giudici o Magistrati dell'antica Sparta, le cui funzioni corrispondevano a quelle degli Arcopagiti in Atene .

GEROSOLIMITANO: add. Nome dato all'Ordine de' Cavalieri di Malta, tolto dal nome di Gerusalemme, dove su istituito, e dicesi anche de' Cavalieri stessi.

GERRETTIÈRA: s. f. Quel segno che portano in Inghilterra i Cavalieri dell' Ordine dell'istesso nome; Giartiera. Rota, tosone, GERRETTIERA, e simili, son grandi onori e favori . Tac. Day.

GERRETTIÈRO: add. m. Dell' Ordine della Gerrettiera . A Niccolò Careo, suo Consigliere, ec. e Cavalier Gerrettiero, dignità grande in Inghilterra, ec. fece tagliar la testa. Dav. Scism.

GERSA: s. f. Specie di liscio. In bianco guarnelletto Umilmente conversa, Solimato, nè gersa Non adopra. Poliz. canz.

GERUNDIO: s. m. Gerundium. Termine Grammaticale, e significa Quella parte del verbo, che i grammatici vogliono, ch' abbia la significazione attiva, e passiva, ed è una sorta di participio indeclinabile: Tali sono Amando, Leggendo, ec. 1 Greci, e gli Ebrei non hanno Gerundi, e i Toscani n'hanno solamente uno, cioè quello, che fornisce nella sillaba, do, del quale si servono molto più, e più leggiadramente, che non fanno i Latini dell'oro, perchè non solo l'usano in voce attiva, e passiva, e colla preposizione in, e senza, come i Latini, ma ancora in questa guisa: egli mando dicendo: colui lo dir figure o statue. Min. Malm.

mandò pregando. Varch. Ercol. V. Modo Infinitivo .

S. Dar ne' GERUNDJ: modo basso, vale Im-Voc. Cr. pazzare.

GESMINO: s. m. Voce sincop. da Gelsomino, usata per licenza Poetica dall' Ariosto Ne di tai rose, ec. Gli amaranti, e di Di gigli, d'amaranti e di GESMINI

GESSAJUOLO: s. m. Voce dell'uso. Formatore di statue, vasi, o altro, che si getta

in gesso GESSARE: v. a. Tignere, o stropicciar con gesso. Colle scarpette GESSATE, e nette ve-

nite al nostro ballo. Buon. Tanc. GESSATO, TA: add. da Gessare. V. S. GESSATO: per Che ha natura di gesso Che ha in sè del gesso, Acque, che hanno natura di zolfo, ec. ed altre, che sono GES-SATE, ed altre, che hanno natura di ferro.

M. Aldobr. GESSO: s. m. Gypsum. Materia simile a calcina, fatta per lo più di pietra cotta in fornace, la quale serve per le fabbriche, far forme, o cavi da gettarvi opere di rilievo, ec. Gesso da far presa. - Gesso bianco, o da imbiancatori. - Cuocere, polverizzare, impastare il GESSO. - Far forme o cavi di GESSO. - Dar di cesso - L'acque, e i lisci oggidì servono per intonacare, e per imbiancare il viso, non altrimenti che la calcina, o'l GESSO si faccia la superficie delle mura. Fir. dial. bell. donn. V. Gessajuolo, Gessare, Ingessare.

S 1. Gesso da oro, Gesso di Volterra, e dal Vasari detto Gesso a colla: Sorta di gesso sottilissimo, e delicato, fatto d'alabastro cotto, il quale serve per dorare, e fare impri. mitura a tele, o tavole per dipingervi sopra. La tempera del GESSO da oro per lo più è colla di limbellucci. Bald. Voc. Dis.

§ 2. Gesso di Tripoli: Sorta di gesso, così detto dalla Città donde ci vien portato, il quale serve per dar il lustro alle statue, e ad altri lavori di marmo. Voc. Dis.

§ 3. Gesso da Sarti: Pietra di due sorta; una assai bianca, ed in pezzi non molto sodi nè molto teneri; l' altra di color sudicio e più soda, ed ambedue si adoperano da' Sarti per disegnare sulle pezze delle pannine i contorni de' vestimenti che devono tagliare. Il cesso da sarti prima sorte serve anche a' nostri Artefici per fare i chiari ne' disegni, che fanno di matita rossa o nera, su' fogli colorati. Bald. Voc. Dis.

§ 4. Gesso: dicesi ancora a Statua, o simile, formata di gesso; onde Disegnar dal GESSO; vale Disegnare dalle figure fatte di gesso. Pittori hanno per costume di chiamare dette figure di rilievo (delle quali si servono per disegnare) col solo nome di GESSO, senza

GESSOSO, SA: add. Che ha natura di gesso. Sugo Gessoso. - Spato Gessoso. - Se non fosse schietta creta GESSOSA e tutta argilla.

Soder. Colt.

GESTA: s. f. usato oggidi solamente nel numero del più; e dicesi egualmente le Geste e le Gesta. Factum, Facinus. Impresa, Fatto, Azione; e per lo più si dice di cose grandi e memorabili. Dopo la dolorosa rotta, quando Carlo Magno perde la santa GESTA. Dant. Inf. Chi volesse sapere più distesamente le battaglie e GESTE de' Gotti, legga nel libro de' Gotti. G. Vill. Tanto più celebrò Tiberio sue GESTE in Senato. Tac. Day.

S I. GESTA: altre volte usavasi più comun. in sign. di Stirpe, Schiatta, Lignaggio. Passò nello reame d'uno gran Re della GESTA de' Tartari. M. Vill. Ed erane Signore un fellone Saracino di GESTA di gigante. Tav. Rit.

§ 2. Meno anticamente fu usato per Turba; Gente. Mattafolle avea drieto gran GESTA di

gente armata. Morg. GESTARE: v. a. Voc. Lat. disusata. Por-

tare, Condurre. Dant. Purg.

GESTAZIONE: s. f. Gestatio. L'atto e'l unodo di farsi portare per comodo o per esercizio di sanità. Libro de i comuni ajuti, cioè l'astinenza del cibo, il vino, le fregagioni, il passeggio, la GESTAZIONE. Cocch. Ascl. Somministra differenti passeggi, e le varie GESTAZIONI umane e giumentarie, o in sedia, o in carrozza, o cavalcando. Id. Bagu.

S. GESTAZIONE: dicesi ancora da' Fisiologi II tempo della gravidanza di tutte le femmine in

generale

GESTEGGIARE: v. n. Gesticulari. Far gesti. - V. Atteggiare. S' ella scuote la testa o torce il grifo, GESTEGGIA colle mani. Buon.

GESTICULATORE: verb. m. Gesticulator. Specie d' Istrione, o Giocolatore, e comun. s'intende Chi gesteggia molto ed affettatamente, o sconvenevolmente. Gravin. Trag.

GESTIRE: v. n. Gesticulari . Far gesti ;

Gesteggiare. Voc. Cr.

GESTO: s. m. Gestus. Atto e movimento delle membra, che talora da ajuto, forza ed espressione alle parole, e talvolta esprime il concetto per sè medesimo. - V. Atto, Atteggiamento, Portamento. Gesto naturale, proprio, grazioso, gentile, grave, vivace, studiato, affettato. - Il non supplicare, o sparger giammai prego alcuno verso quello, almanco con cenni e con GESTI miserabili e pietosi. Circ. Gell. Or fuggendo, or saltando, or difendendosi con varj GESTI e con diversi modi, e' fece tanto, ch' e' s' uscì di casa. Fir. As.

gnolo volendo dimostrare varie attitudini, i G. Vill. cioè Una balestrata.

ec. finse alcuni soldati, che essendo in fiume a lavarsi, sentirono le trombe, e i tamburi che gli chiamavano alla battaglia, laonde si vede in quelli maravigliosi GESTI nel vestirsi, ec. Borgh. Rip.

S 2. Gesto: Impresa, Fatto glorioso, Gesta. L'alto valor, e i chiari GESTI suoi Vi farò udir, se vo'mi date orecchio. - Ruggier com' in ciascun suo degno oesto D'alto valor, di cortesia solea Dimostrar chuaro

segno e manifesto. Ar. Fur.

§ 3. Gesto: per Cura, Governo, Provvedimento. A loro fu comesso il Gesto e l' amministrazione de' detti pupilli. Cron.

GESÙ, e GESÙ CRISTO: s. m. Jesus. Il Verbo eterno incarnato. Il figliuol dell' Al. tissimo. Il nostro Redentore. Il Salvatore. --V. Incarnazione, Redenzione, Passione, Religione cristiana.

S. Far Gesù colle mani : Modo di dire che s' usa co' bambini, e vale Tener le mani giun . te, come si fa da chi prega con divozione.

GETO: s. m. Retinaculum. Un correggiuolo di cuojo che si adatta per legame a' pie degli uccelli di rapina. Porto GETI di sparviere, sonagliando nel mio gire. Fr. Jac. T.

S. Beccarsi i GETI. - V. Beccare.
GETTAJONE: s. m. Agrostemma githago.
Pianta che nasce fra il grano, e fa i fiori rossi . Lo stesso che Git, Gittajone, Gitterone, e volg. anche Gettone, Rosciola, Mazzancollo, Mezzettone; ed il suo seme ha i medesimi nomi. Colson rosolacci, e pancacciuoli e GETTAJON quanti possono avere. Ciriff. Cavalc.

GETTAMENTO, e GITTAMENTO: s. m. Jactus, emissio. L'atto di gettare. Non temendo sactta nè GITTAMENTO di pietre. G. Vill. Con così fatto GITTAMENTO di boce percosse la fortuna gli orecchi di Gaio Cassio. Val. Mass. Ma se l'uomo pervenne al GITTA-MENTO del seme, eziandio, che la donna nol mandi fuori, è di dire che secondo Ostiense si contrae affinità. Maestruzz.

GETTARE, e GITTARE: v. a. Abjicere. Rimuover da se con violenza. Dama, GETTA-TEMI la chiave del vostro cofano. Tay. Rit. Gittò la sua lancia nel fieno. - Egli mi credette spaventare col GITTARE non so che nel

pozzo. Bocc. nov.

S 1. Per Iscagliare, e Trarre. Gettar pietre. - Per lo viso GITTANDOLI chi una lordura, e chi un' altra. Bocc. nov. Il popolo francamente si tenne difendendosi con la versi modi, e' fece tanto, ch' e' s' usct di balestra, e GITTANDO dalle torri e case. – Ad-tsa. Fir. As.

\$ 1. Per Attitudine, Positura. Michela-

S 2. GETTAR a terra: vale Abbattere, Rovinare, Spiantare. E tu m' insegni fare, Siccome Penestrino in terra GETTI. Dant Inf.

§ 3. Gettar via : vale Rimuovere da sè checchessia, come inutile, superfluo, danno-so, nojoso. GITTATA via la spada, la quale

già per ferirlo avea tirato fuori, ec. Bocc. § 4. Gettar via checchessia: dicesi per Mandar male, o vender le cose per manco ch' elle non sogliono; e detto delle persone, Alluogarle male, Farle scapitare, o decadere del loro stato. Se spacciar volle le cose sue gliele convenne GETTAR via. - Io non ti rendo tua mogliere, la quale i tuoi e suoi parenti GITTARONO via. Bocc. nov.

§ 5. Dicesi anche assol. GETTARE, nello stesso significato. E come sapea grossamente guadagnare, non curando in che modo, così li sapea spendere e GETTARE. Cron. Vell. Tu adempi li preghi della tua GITTATA sirocchia. Ovid. Pist. cioè Ita in perdizione.

S 6. GETTARE da cavallo : vale Scavalcare. in qualche chinsa valle Gettan le membra, poiche'l sol s' asconde, Sul duro legno, ec. Petr. In questo stesso sign. si dice anche Gettarsi, n. p. e vale Posarsi. Le si ситто davante ginocchione e disse, ec. In su un loro letticello con loro insieme a giacer si GET-To . Bocc. nov.

§ 8. Gettarsi: vale anche Lanciarsi, Avventarsi, Correr con impeto a una cosa quasi precipitandosi. La donna, ec. prestamente gli si GITTO nelle braccia. - In mare gittarono un paliscalmo, e sopra quello, ec. si GITTARONO i padroni. Boce nov. Po'fece il segno lor di santa croce, Ond'ei si GITTAR

tulti in sulla piaggia. Dant. Purg.
§ 9. GITTARSI di casa: Uscir fuori con prestezza. Subitamente si cittò di casa per ajutarla, e corse al pozzo. Bocc. nov. E così Gittarsi giù per le scale, vale scendere precipitosamente. Nov. ant. Come pure Gir-TARSI del letto in terra, cioè Levarsi in fret-

ta. Bocc. nov.

§ 10. GETTARSI via: vale Disperarsi, Affliggersi, Mandarsi male. Egli arrabbia, ec. e' vuole affogarsi o GETTARSI via , e brevemente rinegar la pazienza. Varch. Ercol. Ma vienti voglia mille volte ogn' ora Di disperarti e di GITTARTI via . Cas. rim. burl.

S' 11. GETTARSI le cose dietro, o dopo le spalle : ec. vale Metterle in non cale, Dimenticarsele. Laonde poiche alle ricchezze l'onore, la signoria s' è dato, quelle sole, GITTATO tutto il resto dopo le spalle, s'apprezzino. Cas. Of. com.

S 12. GETTARSI in una cosa: vale Applicarvisi. Che non è di mia parte Chi si GETTA

in tal arte. Tesor. B.

\$ 13. GETTARSI a una cosa: vale Cominciare, o Darsi a fare quella tal cosa. Onde GETTARSI all' avaro, vale Diventar avaro. GITTARSI bandito, o alla strada, vale Darsi a far l'assassino di strada. GETTARSI a dir male, o a vituperare una cosa, Cominciare a dirne male, a biasimarla, a vituperarla. Gettarsi al disperato, Far risoluzioni da diperato. GETTARSI al cattivo, Partirsi maliziosamente dal giusto e dal dovere.

§ 14. GETTARSI: dicesi anche degli Uccelli quando si calano alla rete, all' esca, alla pania. Chi piglia, chi conduce, chi alletta, Chi caccia, chi si GETTA. Cant. Carn.

§ 15. GETTAR una nave in mare: vale Vararla, Farla galleggiare. In mare GITTARONO un paliscalmo. Bocc. nov.

§ 16. Gettar ombra: vale Dare, Far ombra. Quell'ombra che GETTANO fuori di se i corpi nella parte opposta a quella che è illuminata. Baldin. Voc. Dis.

§ 17. GETTARE checchessia dietro a uno: vale lo stesso che Darlo a chi non se ne cura. Quant'è migliore, e cosa più ragione-vole, i benefizj che ti sono stati fatti dagli amici, avergli alle mani e offerirgli, non GITTARLI loro dietro. Sen. ben. Varch.

§ 18. GETTAR motto, parola, o simili: vale Cominciarne trattato, Introdurne il di-

S 19. GETTAR le parole al vento : ed anche Gettarle assol. vale Parlare in vano.

S 20. GETTAR sospiri: vale Sospirare. S 21. GETTAR lagrime : vale Piagnere, e lagrimare.

S 22. GETTAR l'occhio. - V. Occhio. S 23. GETTARE la scomunica: vale Pubbli carla, Fulminarla. Papa Pagolo III. udite queste cose nuove d'Arrigo, il primo di Gennajo 1538. GITTO la sospesa scomunica. Dav. scism.

\$ 24. GETTARE in grado . - V. Grado.

§ 25. GETTAR la colpa : vale Dar la colpa, Incolpare. Nè perciò se ne deve GITTAR la colpa alla rettorica, ma a coloro che la rettorica male usarono. Varch. lez.

\$ 26. GETTARE al volto, o in faccia: vale Rinfacciare, Rimproverare. Che gentilezza ti può dunque da lei essere GITTATA al volto, o rimproverata non gentilezza? Lah.

\$ 27. GETTAR rossore, o simile: vale Svergognare, Far arrossire. Quel rossore che ha creduto in altrui GITTARE sopra di sè l'ha sentito tornare. Bocc. nov. - V. Arrossire. \$ 28. GETTARE: per Vomitare. GITTA ( il

cane ) il suo pasto, e poi il rimangia. Tes. Br. \$ 29. Gettare: si dice ancora della terra e degli alberi, e vale Produrre, Dar fuori; ma parlandosi d'alberi si direbbe più propria mente Shocciare, Mettere, o Dar fuori le

messe. Per aver vin dolce vermiglio, poni | Da indi a foce ove il Nilo in mar GETTA. vigne, e non pancate, in terre castagnine, focajuole, assolatie che sono sottili, e calde, e GITTANO primaticcio, non colombine, e alberesi, che son fresche e fondate, e GIT-

TANO serotine. Day. Colt.

§ 30. Per Versare, Spargere, Mandar fuora qualche umore. Cominciò a GITTAR le lagrime, che parevan nocciuole, si eran grosse; ed ultimamente non potendo più, la GITTO fuori, come la prima avea fatto. - Non verrà a far gonfiare le vene emorroidali, ed a necessitarle a GETTARE il sangue. Red. lett. Condussono per canali di piombo, e di terra l'acqua di quella fonte la quale co-minciò a GETTARE l'anno 1343. Vasar. Fa schiantar subito, ed aprire la sua piaghetta, la quale mi riduce a non poter far niente di me, perchè oltre al GETTARE, v'è un dolor piccolo veramente, ma dispettosissimo. Magal. lett.

§ 31. GETTAR odore, GETTAR lezzo, o morbo: vale Spargere odore, Olire, o Puzzare, Putire, Sparger cattivo odore, Ammorbare. Quei rami che GETTANO odor delle celesti amicizie ) e di quanto più grazioso sapore. Fir. Rag. Questi GETTANO'l morbo ed avven-

tan la peste. Buon. Fier.

\$ 32. Gettare: figur. Apportare, Arrecare, Cagionare. Singolari diluvi d'acque che feciono in molte parti gran danni, e GITTO per tutta Italia general carestia. M. Vill.

S. 33. GETTARE i fondamenti di checchessia: vale Dar principio ad alcuna cosa.

§ 34. Gettar l'arte, incanti, le sorti, e simili: vagliono Fare incanti, Incantare. I Maghi di Faraone GITTARONO loro arti indarno. Fr. Giord. Ed elli GITTARO loro incantamenti e fecero loro arti. Nov. ant.

\$ 35. Gettare: parlando della penna da scrivere, come per es. La penna GETTA be-

ne. - La penna non cetta, vale Render l'in-chiostro, Formare i caratteri § 36. Onde Scrivere come la penna cetta, vale Disapplicatamente, Alla buona, Scrivere correntemente e senza pensare a quel che si scrive, e senza badare con rigore a tutte le regole della favella. Storia scritta così come la penna GETTA . Malm.

\$ 37. GETTARE: figur. per Guadagnare scrivendo. Egli ha paur che nel far le faccende La penna, n GETTASSE qualche scudo. Cecch.

Servig

§ 38. Gettare: si dice anche Del peso che accenna la stadera o la bilancia. Se si facesse il medesimo riscontro di peso che si fece alla fine del primo, che peso GETTERA la stadera? Bellin. disc.

\$ 39. Gettare: per Metter foce, Shoccare.

Gr. D. SP.

S 40. GETTARE : dicesi anche de' Vulcani che mandano fiamme. Anzi ancor dopo a-vere ammainato non le fidan la notte a' gran fiumi aperti, o dove abbia bocche in fra monti che GITTINO, perocchè il solo urtarle il vento da un fianco, basterebbe a riversarle. Bartol. As.

§ 41. GETTARE un ponte : vale Fabbricarlo. Il vicerè, appresso al quale era Prospero Colonna, GITTAVA il ponte in sul Po. Guicc.

§ 42. GETTARE : parlandosi di metalli, di gessi, e simili, si dice del Versare nelle forme gia preparate quelle materie liquesatte a og-getto di formarne particolari figure . E GITTA-TE furono al fuoco di fornello per maestri Veneziani, G. Vill. GITTARE in forme, o nelle forme . - GETTAR di cera, di bronzo ec. - Nel GETTARLA di bronzo non venne fatta, forse perchè il metallo fosse abbruciato. - Gettò la grata della nuova cappella. Va-

GETTATA, e GITTATA: s. f. Jactus, Il gettare. Quanto il nostro arco si può in una GITTATA distendere . Amet. Le dette montagnuole son alte quasi una mezza GETTATA di

mano. Viagg. Sin.

S I. A una GITTATA di mano, di pietra, o simili: vale A un trar di mano, cioè Quando si può trarre con mano; Quanto si può trarre lungi una pietra, ec. La nave, ec. tutta si ficcò nella rena vicina al lito una GITTATA di pietra. Bocc. nov. E poiche gli aveva lavati', gli portava a tendere in un orto, quasi a una GITTATA di mano, e quivi gli tendea

sopra cotali cespugli. Viagg. Sin.

§ 2. GETTATA: dicesi anche la Terra tratta
dalla fossa, e gittata sull'orlo di detta fossa.

§ 3. GETTATA: dicesi anche dagli Agricoltori Il nuovo tallo che la pianta rimette. Torre

via le GETTATE. - V. Rintallo.

§ 4. GETTATA: T. d' Architettura idraulica. Muro ordinariamente fatto di grossi cantoni di pietra, o di cassettoni pieni di materiali disposti con ordine, o gettati senza regola fuori del molo di un porto, per impedire che l'onde non vadano a franger contro, e danneggiarlo.GETTATA di calcina e pozzolana. -GETTATA ben consolidata.

GETTATO, e GITTATO, TA: add. da

Gettare, e Gittare V.

S. GITTATO: per Agitato. In questa maniera GITTATO dal mare ora in qua, ora in la.

GETTATÒRE, e GITTATORE: vcrb. m. Jaculator. Che getta. Quanto un buon GIT-TATOR trarria con mano. Dant. Purg.

SI. GETTATORE: per Prodigo . Bocc. Com. D. S 2. GETTATORE: per Fonditore di metalli, o simili. Scultore, e GETTATOR eccellente. Vasar. GETTATORE di statue, di cannoni, di campane. - V. Bronzista, Campanajo

GETTATRICE, e GITTATRICE: verb 1 Che getta. Ella è prodiga GITTATRICE de' suo.

beni e degli altrui. Bocc. Com. D.

GETTITO: s. m. Exscreatus . Il gettare, Vomito, Spurgo, Getto per bocca. Producono quella tosse che talora è affutto secca, e ta-lora col GETTITO di un poco di flemma calorosa, che la mattina per lo più si fa sentire. Red Cons.

GETTO: s. m. Jactus. Il gettare. E siccome la nave, Che getta alla fortuna ogni pesante, Escampane per GETTO periglioso . Rim. aut. Della compensazione del GETTO in mare, quando più fortuneggia, per alleggiar la barca. Com. Par. Che lo sparviere è buon secondo il cerro. Bellinc. son. cioè, Ch'e' si getta .

SI. Far GETTO, O GITTE: vale Gettare, Scagliare, Buttar via. Rilevossi e fece ситто.

Fr. Jac. T.

S. 2 GETTO: T. de' Muratori. Smalto composto di ghiaja e calcina. Muraglia di сетто.

S. 3. GETTO d'acqua: T. Idraulico. Quel zampillo che spiccia fuora da un cannello, o tubo; Spillo. I GETTI d'acqua che zampillano all' insu si sparpagliano obliqui. - Getto o

zampillo parabolico. Guid. G.

§ 4. GETTO: dicesi Quell' opera che sia con metallo liquefatto o con gesso liquido, o altra simil matteria, si fa o s'impronta entro una forma; ondo Far Getto, o di Getto, vale Gettare bronzi o altro nelle forme. - V. Gettare. Del GETTO e del formar maestri siamo Venuti oggi a'nsegnarvi l'arte nostra, E mostrarvi Che d' ogni sorta far GETTI sappiamo. Cant. Carn. Pensammo a fare una palla di argento, ma di GETTO grossa quanto una piastra, e di

figura co ta. Sagg. nat. esp. § 5. Gerro: per L'azione di gettar in mare tutto il carico, o una parte, per alleggerir la nave e scampar dal pericolo.

§ 6. Onde Far GETTO, o GETTO della nave: și dice il Gettare in mare nelle tempeste una parte del carico della nave per alleggerirla. Ecco oimè ch'io faccio GETTO Con grandissimo rammarico Delle merci preziose. Red. Ditir. - V. Avania.

§ 7. Metaf. vale Recere. Ecco oimè che faccio getto delle merci mie vinose. Red,

Ditir.

S 8. Gerro: dicesi da' Medica per Flusso preternaturale di materia morbosa o altro. Quel GETTO di urina sì copiosa, ec. io credo che sia stato per sua salute. Red. lett.

GETTONE: s. m. Francesismo dell' uso .

Pezzo di metallo coniato a uso di moneta, che serve per far calcoli, e specialmente per giuo-care. La voce antica Toscana è Quarteruolo, ogsi Quattriuolo. Salvin. Fier. Buon. - V Quattriuolo, nello stato Rom. tali segui o marche di ginoco, diconsi Puglie.

S. GETTONE: per Gettajone. V. 1 61 GHEFFO. - V. Gueffo.

GHEGA, e GHEGGIA. - V. e di Ac-

GHEPPIO: s. m. Tinnunculus. Uccello di rapina detto anche Acertello, Fottivento; cova per le torri e per altre fabbriche. Ove fra sterpi dirupati e greppi Son camerata mia mulacchie e GHEPPI. Rim ant. E'l GHEPPIO molto del vento par vago. Morg.

S. Si dice in prov. Far GHEPPIO, che vale Morire. L'altro fece GHEPPIO sopra tre legni.

Salv. Granch. cioè Mori impiccato

GHERA: s. f. Voce corrotta da Ghiera. Cerchietto. Cresci bel fungo, ec. fatti'l cappello e mettiti la guera Buon. Tanc.

GHERBELLiRE. - V. e di Ghermire GHERBINO: s. m. Oggi comun. Garbino,

Libeccio . V.

GHERIGLIO: s. m. Voce dell' uso in più luoghi della Toscana. La polpa, o sia la parte della noce che è buona a mangiare. La noce ha tre parti. Il mallo, il guscio, e'l GHERI-GLIO. Serd. Prov. - V. Noce.

GHERLINO: s. m. T. Marinaresco. Canapo di tre cordoni, minore però delle gomone, che serve per le ançore di tonneggio, per or-meggi di terra, ec. Sono i GHERLINI di varie lunghezze e grossezze, proporzionati all'ancore, e navi per le quali debbono ser-

GHERMINÈLLA: s. f. Sorta di giuoco di mano, così detto dal Ghermire che è Aggrancire o Aggranfare con gli artigli la preda, ed è giuoco in cui con leggierezza di mano si fa parere un filo , o simile or dentro or fuori d' una mazzuola, come si vuole. Egli fa come colui la GHEBMINELLA che mostra di perdere per poter vincere, e d'aver perduto per potere racquistare. Passav.

S. Per Inganno, Baratteria, Astuzia, Fraude, Malizia; detto così dal Ghermire, cioè Chiappare, Giuntare, Ingaunare. - V. Furberia, Truffa. Accorgendosi, quivi più le suc GHERMINELLE non aver luogo. Bocc. nov. Gli servitori hanno di propria natura il far di

queste CHERMINELLE. Cecch. Dot.

GHERMIRE: v. a. Arripere. Il pigliare che fanno tutti gli animali rapaci la preda colla branca; Gremire, Aggrancire, Aggranfare Artigliare, Adunghiare. - V. Afferrare, Aggraffare, Uncinare, Azzannare. Un' aquila apparve in aria, ec. e percosso che ebbe, tra loro, guernio uno grande cecero cogli artigli,

Fior. Ital. Sopra la schiena forte GHERMITA

la tenea. Filoc.

S I. E n. p. Attaccarsi, Azzuffarsi insieme. La gazza fuggì nel giardino di messere Stricca, e lo sparviere si GHERMì con lei. Pecor. E l'un con l'altro insieme s'è GHERMITO Bern. Orl.

§ 2 GHERMIRE: per met. Prendere con forza, Carpire, Rapire con violenza e prestezza. Io son GHERMITO, franco dalle gotte Venute per far cose di soperchio. Franc. Sacch.

GHERMITO, TA: add. da Ghermire. V. GHERMITORE: verb. m. Che ghermisce.

Voce di regola.

GHERMUGIO: Voce di perduto significato come molte altre di Brunetto Latini . Pataff. GHEROFANÈLLA: s. f. Erba, forse la stessa che Garofanata. Barbe di prezzemolo, ec. di GHEROFANELLA. Zibald. Andr.

GHERÒFANO: lo stesso che Garofano. V. GHERONATO: - V. e di Aggheronato.

GHERONCINO: s. m. Dim. di Gherone . Gonnella a GHERONCINI, cwe a punte. Band. ant. Qui per ornamento da piè della gonnella

a modo di gheroni.

GHERONE: s. m. Quella giunta che si fa da' lati alle camicie, o altra veste, allorchè la tela, o il panno non è tanto largo, che la camicia, o veste stia bene al corpo, o alla forma, che se le vuol dare.

§ 1. Dicesi in prov. Quel che non va nelle maniche, va ne' GHERONI, e vale che Quello che non si consuma in una cosa si consuma

in un' altra . Voc. Cr.

§ 2. GHERONE: chiamasi anche da' Sarti Quella parte che s'aggiugne alle falde del vestito, e che rimane dentro alla piega.

S 5. GHERONE : Fimbria . Lembo; Falda; e in generale Alcuna parte del vestimento dov'e più ampio e meno stretto alla vita. Alzandosi i GHERONI della gonnella, non molto dopo gli empie. Bocc. nov. Della mia vesta nel più bel GHERONE, Lassa, questo crudele il fuoco mise. Dittam. Saul prese il GHERO-NE del vestimento suo, e stracciollo. S. Ag.

§ 4. Dicesi m modo basso : Pigliarsela per un GHERONE, e vale Andarsi con Dio; detto così dall'alzarsi la veste dappiede, acciò non dia impaccio nel camminare. Sicchè pigliatevela per un GHERONE, e domandassera venite, che si farà allegra festa. Lor. Mad. Arid.

§ 5. GHERONE: per simil. Pezzo di checchessia. Ha del labbro un GHERON di sopra manco. Bern. cim. D'ogni vittima portata loro ad immolare sbrandellavano un GHE-RONE per lor manicare. Dav. Mou.

§ 6. Giovanni, e Matteo Villani chiaman Gheroni que' Marmi bianchi e neri che ri-

veston di fuori il battistero di S. Giovanni in

Firenze

GHÈTTA: s. f. T. de' Metallurgisti. Litargilio che si ottiene nell'affinare l'argento e l'oro. Comporre quella vernice con istagno, terra GHETTA ed antimonio ed altri minerali cotti al fioco di una fornace fatta apposta. Bald. Decenn. Biring. ec.
GHETTARE: v. n. T. de Metallurgisti.

Affinare l' oro e l'argento per via della ghetta.

Biring. Pirotecn .

GHETTO: s. m. Serraglio, o Raccolto di più case, dove abitano gli Ebrei in alcune città. GHETTO dalla parola Ebraica Ghet che vuol dir Divisura, Separazione. Baldin Dec. GHETTO è voce Caldea, che significa Libello di repudio, onde noi diciamo GHETTO per intendere Luogo di gente segregata, e repudiata dal commercio degli altri uomini.

S 1. GHETTO: si prende anche collettivamente per Ebrei, o sia Abitanti del ghetto. Non così aspetta incaponito il CHETTO. Fag. rim. Ma quanto al GHETTO io non la voglio addosso, Non ho che far con gente Israe-

lita. Malm.

§ 2. Fare un GHETTO, o una sinagoga : si dice Quando molti insieme vogliono dire il fatto loro; onde fanno una confusione come rassembra quella degli Ebrei quando can-. tano nelle loro scuole . Fag. rim.

GHEZZO: s. m. Corvo bastardo delle montagne della Toscana. È nero come un GHEZzo - Ghezzo è specie d'uccello nero, e perciò alcune volte GHEZZO è nome addictiivo.

Serd. Prov.

S. GHEZZO: chiamasi anche il Fungo porcino, forse dal suo colore, onde i Contadini di Pisa chiamano i Ghezzi Morecci. Tra i migliori funghi sono i boleti, i GHEZZI, le

puzzole, ec. Libr. cur. malatt.

GHEZZO, ZA: add. usato anche in forza di sost. Niger. Nero, e si dice de' Mori di Barberia, i quali non son neri affatto, ma di un certo colore simile al Lionato. Ghezzo per Moro, credo che venga da Egyptius, dice il Redi, e con lui si accorda Gelso Cittadini. La quarta schiera su d'un Bascià GHEZZO, Che venne insin dal sin dell'Orien-te. Ciriss. Cav. Chi è questa GHEZZA, che mi chiama? questo non sapev'io, che in Viterbo fosse morc. Fir. Trin.

S. Per simil. si dice Dell' uva, che prenda il color nero. Uva, che comincia a farsi guezza. Bern, rim. Agresto bene, e non

GHEZZO . Soder. Colt.

GHIA: s. f. T. Marinaresco. Nome, che si dà ad alcuni canapi a guisa di venti, per istabilire qualche bastone come quello di flocco, o altro.

GHIABALDANA, e GHIABALDANO. -V. Ghiarabaldana . Varch. Ercol. Suoc. ec. CHIACCESCO, CA: add. Glacialis. Di qualità di ghiaccio. Ghiaccesca fermezza a modo di cristallo. Com. Par.
GHIACCIA: s. f. Lo stesso che Ghiaccio,

ma oggi non si usercbbe. Vist'ho, ec. fredda

GHIACCIA per calor disfare. Rim. ant. GHIACCIAJA, e DIACCIAJA: s. f. Luogo dove si conserva il ghiaccio. In una delle sue collinette si mantiere una GHIACCIAJA per conservare quei vini che si tengono la state rella grotta incavata sotto di essa GHIACCIAJA. Red. annot. Ditir.

S. GHIACCIAJE, O DIACCIAJE: chiamano i Contadini i Serbatoj d'acqua, d'onde si tolgono i pezzi di ghiaccio per riporli nelle conserve, propriamente dette Ghiacciaje. Praterie tenute a uso di risaje e di diacciaje. Targ. Viagg. GHIACCIARE, e DIACCIARE: v. n. Gla-

ciari. Divenir ghiaccio o ghiacciato; Agghiac-ciarsi; propriamente II congelarsi dell'acqua, e d'altre cose liquide, per lo freddo. Ghiac-ciò il Rodano, sicchè vi si potea passare a piede. G. Vill. Non si dee in tempo di gran freddura murare, imperocchè se GHIACCIASSE, si dissolverebbe poi nel tempo del caldo. Gresc.

S. GHIACCIARE: v. a. Agghiacciare, come per esemp. La neve GHIACCIA il vino meglio che

il ghiaccio. Voc. Cr.

GHIACCIATO: s. m. T. de' Naturalisti, ec. Macchia bianchiccia, e diafana come il ghiaccio che si scorge talvolta nelle pietre. Pieira serena, ec. dove sia umidità, e vi piova su, o abbia GHIACCIATI addosso, si logora e si falda, ma al coperto ella dura in infinito.

Vasar.

GHIACCIATO, e DIACCIATO, TA: add. da Ghiacciare e Diacciare; Congelato. Sopra i GHIACCIATI monti e freddi colli Colla treggia e col bue portar si dee. Alam. Colt. Un nome che comprendesse il ghiaccio, la neve la brinata, la nebbia GHIACCIATA, l' umidità GHIACCIATA, ed insomma tutte le razze di quelle cose che GHIACCIATE, pel caldo si sciolgono in acqua. Red. lett. Pareva in ciascuna caraffa un riccio di castagno DIACCIATO in un pezzo di cristallo di monte . Sagg. nat. esp.

S 1. GHIACCIATO: dicesi per esagerazione di Cosa freddissima, che è fredda come ghiaccio. D'un GHIACCIATO sudore era già molle.

Poliz.

S 2. Per Fitto nel ghiaccio. Ch' io vidi due

GHIACCIATI in una buca. Dant. Inf.

§ 3. GHIACCIATO: per met. Crudo, Privo d'amore. - V. Freddo. Ma con quel cuor GHIAC-CIATO adamantino Si delibera al tutto di partire . Bern. Orl.

§ 4. GHIACCIATO: parlandosi di Porta, vale Serrata, Non frequentata. - V. Diacciato.

5. GHIACCIATO: per lo stesso che Impenetrabile, Fatato. Un soldato che si vantava d'esser fatato, ed impenetrabile, o come volgarmente lo dicono, si gloriava d'esser indurito

GHIACCIATO, Red. esp. nat.
GHIACCIO: s. m. Glacies. Acqua congelata dal freddo. - V. Ghiacciare, Agghiacciare, Didiacciare, Ghiacciaja. Ghiaccio duro aspro, denso, alpino, freddissimo, liscio, chiaro, trasparente, cristallino. - Come il GHIACCIO al fuoco si consuma per voi. Bocc. nov. E in vece dell' erbetta per le valli Non si vede altro, che pruine, e GHIACcio. Petr.

S 1. GHIACCIO: si dice anche del Tempo del ghiacchio. Tosto trionfatore', ec. sara tornato pria che parta il GHIACCIO. Alam. Gir.

§ 2. Rompere il GHIACCIO: figur. vale Fare la strada altrui in alcuna cosa, cominciandola a trattare, e agevolandone l'intelligenza. Cosa ch' io farei d'assai mala voglia, se non mi fusse stato rotto il GHIACCIO innanzi da' discreti giudiziosi, e valenti uomini . Borg. Orig.

§ 3. GHIACCIO: dicesi anche da' Giojelliera per Ghiacciuolo delle gioje, ed anche delle pietre dure. L'agata è in ogni parte trasparente, ma nel GHIACCIO molto più. Voc. Dis.

in Agata.

GHIACCIO, CIA: add. Glaciatus. Ghiacciato. Veder l'erbe e i fior, l'acqua viva, chiara, o GHIACCIA. Poliz.
GHIACCIOLETTO. - V. Ghiaccinoletto.

GHIACCIÒSO, SA: add. Spettante a ghiac-

cio; Ghiacciato. Alam. son. GHIACCIUOLETTO, e GHIACIOLETTO: s. m. Ghiacciuolo delle gioje. La parte più dura ( delle gioje ) suol essere quella dove sì veggono alcuni GHIACCIOLETTI trasparenti, dove s' uniscono certe venuzze che sono come fibre della gioja. Sagg. nat. esp. Diar.

GHľACCIUOLO: s. m. Stiria. Umore che agghiaccia nel grondare. Il nitro, ec. si congela sopra la terra, e nelle volte a modo di

GHIACCIUOLI. Ricett. Fior.

S. GHIACCIUOLO: dicesi da' Giojellieri un Difetto delle gioje, che sono come incrinate, per essere state tratte con troppa violenza dalla cava. Le gioje che hanno internamente alcunt GHIACCIUOLI, se questi arrivano da parte a parte, sono fragilissime. Sagg. nat. esp. Diar. GHIACERE: v. n. Jacere . Giacere . Varch.

GHIACINTO: s. m. Hyacintus. Pietra preziosa. Connumerano fra le gioje il grisopazio, il GHIACINTO, la spinella ec. Beny. Cell.

Oref.

GHIADO: s. m Algor. Eccessivo freddo. Come la donna questa cosa intende , Un GHIA-Do proprio al cor venir si sente. Bern. Orl. Senti poi, disse, come avvampo ed ardo In mezzo al GHIADO, e come il fuoco ho in seno.

Red. rim.

S. GHIADO: dal Lat. Gladius vale Coltello, ma forse non si trova usato, se non colla preposizione A; onde Morto, Tagliato, e simili a Ghiado, cioè Di coltello. Noffo fu impiccato e'l priore morto a GHIADO. G. Vill. E la donna rimase vedova di due mariti tagliati a GHIADO in piccolo travalicamento di tempo. M. Vill.

GHIAGGIUÒLO, e volg GIAGGIUÒLO: s. m. Iris. Florentina. Pianta che rassomiglia molto all'iride bulbosa. Le sue foglie son lunghe, strette, e fatte in punte; le sue barbe secche sono odorifere, e fa i fiori celesti, sebbene ve n'ha anco de' bianchi e de' gialli. Nelle officine dicesi Iride, ed Ireos. Il Giaggiuolo, o Giglio pavonazzo è una semplice varietà del Giaggiuolo volgare. Il GHIAGGIUOLO o Giglio celeste è di due ragioni, uno fa il siore rossigno a similitudine dell' arcobaleno così variato; l'altro fa il fiore celeste, e questo è più usato in Medicina. Ricett. Fior

GHIAJA, e GHIARA: s. f. Glarea. Rena grossa, entrovi mescolati sassuoli, per lo più menata da'fiumi. - V. Sassatello, Arena, Sabbia, Sabbione. Силла grossa, minuta, sterile, umida, bianca, pesante. - Il suo fondo mostrava esser d'una minutissima GHIAJA Bocc. nov. Nè terra creta sola, nè arena smorta, nè GHIAJA digiuna. Pallad. Or non resta al cultor nuov' altra cura, Ch'alle pian-

tate viti, agli altri frutti Metter deutro, e d'intorno сніява, o vasi. Alam. Colt. GHIAJATA: s. f. Spandimento di ghiaja per assodare i luoghi fangosi. Mando Cecina a riconoscere il bosco addentro, e far ponti, e chiajate a' pantani, e a' fanghi. Tac. Dav. GHIAJOSO, SA: add. Glareosus. Che ha

ghiaja, o Che è di natura di ghiaja; ed è per lo più aggiunto, che si da ad una sorta di terra. Desidera (il nespolo) terra sabbionosa, grassa, ovvero GHIAJOSA, mischiata di rena, e argilla con sassi. Cresc.
CHIAJUZZA: s. f. Dim. di Ghiaja; Minutissima ghiaja. Targ.
GHIANDA: s. f. Glans. Frutto della quer-

cia, del cerro, del leccio, e simili, colla qua-le s'ingrassano i porci. Ghiande di farina-Arbori da GHIANDE. - Ne' primi secoli ec. le GHIANDE cacciavano la fame, e i fiumi la sete degli uomini. Bocc. lett.

S 1. GHIANDA: Penis. glans. La stremità del pene; Fava. Se lo prepuzio cuopre, e fascia in modo la GHIANDA, che non vaglia

scoprirsi , Libr. cur. malatt.

§ 2. GHIANDA unguentaria: Frutto simile a una nocciuola, d'un albero simile al tama- l risco, il cui legno nelle Spezierie è detto Legno nefritico. V. Bene, Noce di bene. Ricett. Fior.

§ 3. GHIANDE, e Ghiandine: diconsi dalla lor figura certi Vasetti di profumo con cerniere, e magliette d'argento, o altro metallo. Ha una GHIANDA, Che così giusto domanda Un eburneo bel vasetto, Dentro al qual chiuso, e ristretto Contra un mal così bisbetico, Stassi il balsamo apopletico. Fag.

GHIANDAJA: s. f. Pica glandaria, Aldr. Corvas, glandarius, Linn. Uccello di piuma varia, così detto dalle ghiande di cui ordinariamente si ciba. Da alcuni è anche detto Gazza ghiandaja, Berta, e Bertina; Palomba. Una GHIANDAJA che pigolando forte volava. Filoc.

SI. GHIANDAJA nocifraga: volg. detta Ghiandaja nocciolaja. Pica nucifraga. Corvus Caryocatactes. Linn. Uccello di becco robusto e angolare, con cui schiaccia, ed aminiacca le nocciole, noci, mandorle, e varie coccole di cui ordinariamente si ciba. Pone il suo nido nelle buche degli alberi.

§ 2. GHIANDAJA marina. - V. Gazzera

marina,

GHIANDAJÒNE: s. m. Accr. di Ghiandaja. Dove si trova il gufo, uccelli assai, GHIANDA-JONI e mulacchie E griccioni, e cornacchie, Si veggon sempre mai. Cant. Carn.

S. Per ischerzo aggiunto ad uomo, vale Chiacchierone. Ghiandajon, perdigiorni e

chiacchieroni . Buon. Fier.

GHIANDELLINO: s. m. Dim. di Ghianda. Voc. Cr.

S. Figur. vale Un poco poco, e dicesi non men di Roba che di Spazio; ma detto per ironia vale il contrario, come nell' esempio seguente. E poi dal fiume d'Arno, a Mal-mantile v'è un GHIANDELLINO Malm. cioè Un piccolo spazio, Una piccola distanza. GHIANDERINO: s. m. T. de' Vermicellaj,

ec. Specie di pastume ridotto in pallottoline. GHIANDIFERO, RA: add. Glandifer. Che porta ghianda. Ghirlanda di GHIANDIFE-RA quercia. Amet. Tutte le gallozzoline che si trovano nelle foglie del faggio, e d' alcuni altri alberi non GHIANDIFERI. Red. Ins.

GHIANDINA: s. f. Dim. di Ghianda, e comun. oggidi si dice di cosa conformata a uso di piccola ghianda, e specialmente Quelle cose che per ornamento si appiccano alle catene

degli oriuoli da tasca. - V. Ghianda.
GHIANDOLA: s. f. Glandula. Glandula.

Volg. Ras

GHIANDONE: s. m. Uomo buono a poco, ancorche di persona grande; Galeone. Bacchillone, aggiunto a uomo, significa uomo insipi.lo, ec. e suona lo stesso che Galeone, Palamidone, GHIANDONE, e simili . Min Malm. GHIANDUCCIA, e GHIANDUZZA: s. f. Glandula. Dim. di Ghianda. Apparendo nell' anguinaja, e sotto le ditella certi enfiati chiamati gavoccioli , e tali GHIANDUCCE . G. Vill. Qui però è detto per simil. GHIARA. - V. Ghiaja.

GHIARABALDANA : s. f. Titivillitium . Cosa di niun valore, che si dice anche Ghierabaldana, Ghiabaldana, e Ghiabaldano. Presentano i fogli imperiali i mendichi poetanti, e non ne cavan mai una vil GHIARABALDA-NA. Alleg.
GHIARETO: s. m. Voce dell'uso da cui

per sincopa si è fatto Greto . - V. Ghiariccio .

GHIARICCIO: s m. Ghiareto, Greto di un fiume . E pertanto inoltrossi ad un GHIA-RICCIO, Dove Lora ab antiquo il corso tenne. Torracch.

GHIARONE: s. m. Grossa ghiara, Ciottolo. E prese agl'inimici a dar risposta Con sassi e con GHIARON di questa posta. Tor-

racch.

GHIAROTTO, e più spesso GHIAROT-TOLO: s. m. Piccol ciottolo. Venne pur anco un buon GHIAROTTO a corre In mezzo del mostaccio il gran Meone . Cors. Torracch.

GHIATTIRE: v. a. T. de' Cacciatori. Dicono che Il cane ghiattisce quando, essendo su la passata della lepre prende ad abbajare

in certo modo particolare

GHIAZZERINA, o GHIAZZERINO: s. m. Loriæ genus . Arme di dosso come Piastrino, Giaco, o simili; e di qui forse è detta la Maglia gazzarrina . - V. Gazzarrino. In dosso non avea arme, se non un GHIAZZERINO. G. Vill. - V. Brigantina.

GHIAZZERUÖLA: s. f. Cymba, Specie di nave oggi sconosciuta o detta con altro nome. Quaranta GHIAZZERUOLE, e trentadue

galee armate. G. Vill.

GHIBELLINO: s. m. Gebellinus. Nome di setta, o parte che teneva il partito dell'Imperadore, ed era opposta a' Guelfi, partigiani del Papa nel dodicesimo, decimoterzo e decimoquarto secolo. - V. Guelfo. Faccian gli GHIBELLIN, faccian lor arte. Dant.

GHIBELLÌNO, NA: add. Appartenente a' Ghibellini, o Che è della parte de' Ghibellini. Di che Currado, come GHIBELLINO, fece gran festa. Bocc. nov. I maledetti nomi di parte Guelfa e GHIBELLINA, si dice che si criarono prima in Alemagna, per cagione che due gran baroni di là avevano guerra insieme, e ciascuno avea uno forte castello, l'uno incontro all'altro; l'uno si chiamava Guelfo, e l'altro GHIBELLINO. G. Vill.

GHIERA: s. m. Circulus ferreus. Cerchietto di ferro, e d'altra materia che si mette in-

torno all'estremità, o bocca d'alcuni strumenti, acciocchè non s'aprano o fendano. GHIERA quel giro di metallo infondo di una mazza. Salvin. Fier. Buon.

§ 1. GHIERA di un palo: Quel cerchio che si mette nelle testate de' pali che si vogliono affondare. GHIERA dell' ombrella, ec.

S 2. Per simil. detto di Quel cerchietto che hanno intorno al gambo presso al cappello alcuni funghi. Fungo bel fungo, ec. cavati il cappello, e mettiti la ghiera. Buon. Tanc-

§ 3. GHIERA: è anche una Specie di dardo o freccia antica. Non però che uno, che sia molto bene armato, non possa essere morto, che gli fia dato d'una lancia o d'una GHIE-RA, o d'una bombarda, o pietra che l'ucciderà. Cron. Morell.

§ 4. GHIERA: Hiera. Specie di lattovaro. la cui base è l' Aloè. Sia purgata con GHIERA pigra e cassia fistula. M. Aldobr. Cotesta è una pillola di GHIERA. Morg.

§ 5. GHIERA dell' arco: è la Grossezza del medesimo arco, e dicesi anche Soprarco. Voc.

GHIERABALDANA: s. f. Titivillitium : Cosa di nessun pregio. Tutte l'altre prerogative, per isfoggiate ch' elle sieno, non vagliono una misera GHIERABALDANA. Alleg. GHIERATO, TA: add. Che è guernito di

ghiera. Tibie GHIERATE d'oro e d'argento. Vinc. Galil.

GHIEU GHIEU: Modo di beffare altrui, ed è proprio de' fanciulli, lo stesso che Lima lima. Voc. Cr.

S. Si trova usato anche senza la replica, e vale talvolta Nulla. Io non ne pagherei un GHIEU. Cecch. Esalt. cr.

GHIÈVA. - V. e dì Ghiova.

GHIGNACCIO: s. m. Pegg. di Ghigno . E con un suo mal GHIGNACCIO scuotendo il capo disse, ec. Cellin. Vit.

GHIGNANTEMENTE: avv. Subridicule. Ghignando, Con ghigni. A prima giunta gli soleva accogliere GHIGNANTEMENTE. Zibald.

GHIONARE: v. n. Subridere. Leggiermente, e scarsamente ridere per ischerno, e sdegno. - V. Sorridere. Molti GHIGNAVANO, e sghignazzavano della sua sparuta personcina . Franc. Sacch. nov. Sono alcuni che par talvolta che sorridano, quando alcuna cosa scherniscono, o talvolta sdegnando si turbano. E questo non è da dire sorridere, anzi GHIGNARB, e procede non da letizia, ma da malizia d'animo. Bocc. Com. Inf.

GHIGNATA: s. f. Cachinnus. Riso smoderato, e fatto quasi per ischerno, più comun Sghignazzata. Vendendo lor GHIGNATE A ciechi tristi quando voglion moglie. Franc.

Sacch. rim.

GHIGNATORE: verb. m. Risor. Che ghigna Gli rispose con volto GHIGNATORE, schernitore. Zibald. Andr.

GHIGNAZZARE: v. a. Cachinnari. Ghignare, Ridere smoderatamente. Non più, non più fiaschette, pazzerello, che tanto GHINAZ-ZAR, che tanto scorrere? Buon. Fier.

GHIGNETTINO: s. m. Risio. Dim. di Ghignetto Sorridea con alcuni suoi GHIGNETTINI

insipidi . Fr. Giord. Pred.

GHIGNÈTTO: s. m. Risio. Dim. di Ghigno. Ti da della manetta in sulla spalla, o ti fa, salutandolo, un GHIGNETTO. Cecch. Esalt. cr. State fresco, mi disse: e dato un GHIGNETTO sardonico, per molto ch'io l'interrogassi, non ci fu verso di cavarne altra

parola. Magal. lett.

GHIGNO: s. m. Risio. L'atto del ghigna-re, Tacito sorriso. Da questo si è fatto Sghignazzare. V. Intenti a un vostro cenno, e a un vostro GHIGNO. Alleg. Non ebbero altro per risposta, che l'amarezza d'un GHI-GNO, accompagnato da una espressa e chiara negativa. Red. lett. - V. Ghignare.

GHINDA: s. f. T. Marinaresco. Alzata, o Elevazione che si può dare ad un pennone nell' issarlo

GHINDAGGIO: s. m. T. Marinaresco. Il

ghindare.

GHINDANTE: s. m. T. di Marineria. È l'altezza perpendicolare d'un paviglione, di una banderuola, d' una cornetta, cioè la parte annessa al bastone del paviglione. Stretico.

GHINDARE: v. a. T. Marinaresco. Issare che è Tirar in alto; Alzare un albero una

vela, ec.
GHINDATA: s. f. T. Marinaresco. Tutto lo spazio per cui può essere alzato un albero o una vela

GHINDAZZO: s. m. T. Marinaresco. Ma-

novra volante degli alberi soprapposti. GHINEA: s. f. Voce dell' uso. Sorta di moneta d' oro dell' Inghilterra .

S. GHINEA: dicesi anche nel Commercio Una specie di Mussolina.

GHIOMO: s. m. Voc. ant. Gomitolo. But.

GHIÒTTA: s. f. Pinguarium. Tegame di forma bistunga, che si mette sotto l'arrosto, quando e' si gira, per raccogliere l'unto che cola, o per cuocere vivande in forno, detta così dal ricevere in sè cose ghiotte e leccarde. Fa conto che una GHIOTTA sia'l tuo petto. Buon. Tanc

GHIOTTAMENTE: avv. Avide. Con ghiottornia. Mangiare GHIOTTAMENTE siccome fa il ghiottone la buona vivanda . Tratt. pecc. mort.

GHIOTTERELLINO, NA, e GHIOTTE. RELLO, LA: add. Voce vezzeggiativa, Dim. di Ghiotto. Varch. Ercol.

GHIOTTISSIMO : MA : add. Sup. di Ghiotto. Uomo GHIOTTISSIMO. Bocc. nov.

GHIÒTTO, TA: add. Gulosus. Avido di

cibi e di vivande delicate; Vizioso di vizio di gola; Goloso, e s'usa talvolta in forza di sost. Uomo vil fu ma biscajuolo, e GHIOTTO. Malm. Un bevitore di vino cos. solenne, e GHIOTTO che abbia potuto competere co'lanzi più ingordi. Red. lett.

S 1. Per Appetitoso Gustoso. Spendendo in cose chiotte, e in lisci. Lab. cioè In cose

di gola.

§ 2. Per met. Bramoso, Volonteroso . Vinse paura la mia buona voglia Che di lor ab-bracciar mi facea GHIOTTO. Dant. Inf. Così li piacque il delicato volto, Così ne venne immantinente GHIOTTO . Ar. Fur.

§ 3. Onde Far снютто, vale Indurre avidità. Fece la voglia sua dell'oro снютть.

Dant. Pur.

§ 4. E Farsi GHIOTTO: vale Divenir ghiotto. Sicchè si fè della vendetta GHIOTTA. Dant. Purg.

§ 5. GHIOTTO: per Desiderabile, Appetibile. Son forti, vaghe, e GHIOTTE Le maniche in un modo strano sfesse. Bern. rim. L' argento e l'or sono una cosa GHIOTTA. Buon. Fier.

S 6. Per Vizioso, e Di mal affare, Tristo e Malizioso. Indegno e ignorante di tutte le cose fatte per quegli scellerati снюти . Petr.

§ 7. Avere un certo GHIOTTO: vale Avere un non so che d'attrattivo . In fine costei ha un certo non so che di GHIOTTO ch' i' non posso saziare di guardarla. Fir. Trin.

§ 8. Due GHIOTTI a un tagliere: si dice in prov. di Due che amino o appetiscano la me-

desima cosa.

§ 9. In prov. Una ne pensa, o Un Conto fa il GHIOTTO e l'altro il tavernajo, e simi-li; vale lo stesso che Fare il conto senza l'o-

GHIOTTONCÈLLO, LA: add. e talvolta sost. Dim. di Ghiottone, che è alquanto ghiotto; e dicesi propriamente di Giovinetto. Franc.

Sacch, nov.

S. È anche Dim. di Ghiottone, in sign. di Uomo di mal affare; Furbo. Messere, non gli credete, ch' egli è un GHIOTTONCELLO. Bocc. nov.

GHIOTTONCINO: s. m. Ghiottoncello . Sapeva nascondersi, ma invero egli era un

GHIOTTONCINO. Zibald. Andr.

GHIOTTONE: s. m. Helluo. Accr. di Ghiotto, Mangione, Diluvione. - V. Goloso . Que. gli sono propriamente GHIOTTONI che non domandano se non i diletti di lor gola. Tratt, pecc. mort. Ma le cucine de' GHIOTTONI son piene di cuochi e di garzoni che apprendono l' arte di cucina. Sen. Pist.

S. In sign. d' Uomo di mal affare, Furbo, Giuntatore, Sciaurato capace d'ogni sorta di ribalderia. Dicendogli le più vituperose paro-le, e la maggior villanta che mai ad alcun GHIOTTONE si dicesse. Bocc. nov. Briccon, GHIOTTONE, levati di lì. Buon. Tanc. Chi cerchi tu? T. cerco un GHIOTTONE, un perfido, un baro, un giuntator. Ar. Cass.
GHIOTTONEGGIARE: v. n. Darsi alla

ghiottoneria. E tanto gli par dolce il виют-TONEGGIARE, che non ne sa cavar fuori il

bocchino . Fay. Es.

GHIOTTONERIA: s. f. Facinus. Opera da ghiottone, cioè Da uomo di mal affare;

Scelleratezza, Trafferia. Voc. Cr.

GHIOTTORNIA: s. f. Ingluvies. Vizio del ghiotto, Ghiottoneria. - V. Ingordigia. Intra le altre cagioni, ec. quella della спот-TORNIA del buon vino gl'indusse a passare i monti. G. Vill.

§ 1. Per Vivanda esquisita. Fornirsi dentro il seno Di GHIOTTORNIA per duo giornate

almeno . Morg.

S 2. GHIOTTORNIA: per met. vale Avidità; Allettamento. Per GHIOTTORNIA della preda s' erano dilatati per lo paese. G. Vill. Io vidi, ec. un giuocatore di bagattelle a cavallo per GHIOTTORNIA di pochi quattrini inghiottirsi una spada appuntatissima . Fir. As.

GHIOTTUZZO: s. m. dim. di Ghiotto; Ghiotterello. E tornerà ben tanto allo spruneggio, ch'io so . che s' ha poi a pugnere .

il GHIOTTUZZO. Libr. son.

GHIOVA: s. f. Gleba. Mozzo, o Pezzo di terra, altramente detto Zolla. Che la zolla, ovvero GHIOVA non sia bianca, e nuda, e che non sia magro sabbione. Cresc. Fece una fossa molto grande e profonda, e ordinolla di verghette dalla parte di sopra, e posevi su GHIOVE di terra erbosa. Intr. Virt.

GHIÒZZO: pronunciato col primo O largo, e col Z rozzo, s. m. Gobius. Piccolo pesciatello senza lische, e di capo grosso, di color bianco, che sta nell'acqua dolce, e che si pesca comunemente colla lenza. I Fiorentini, e Livornesi dicono Jozzo. O sacri, eccelsi e gloriosi снюггі, O sopra gli altri pesci egregj tanto, Quanto degli altri più gossi e più rozzi. Bern. rim.

§ 1. E dalla gran testa di questo pesce,

dicesi Ghiozzo ad Uomo di grosso ingegno, e ottuso. Certi GHIOZZI buoni appunto a sba-

vigliare. Lor. Med. canz.

\$ 2. GHIOZZO di mare: - V. Jozzo. Il Cobio, che gode della rena; forse di qui il pesce GHIOZZO. Salvin. Annot. Opp. pesc.

§ 3. GHIOZZO: col Zaspro, e coll'O stretto. Frustum. Piccolo pezzetto, o Parte di checchè sia; onde Ghiozzo d'acqua vale Gocciociola. In questo sign. è voce antiquata.

GHIRIBIZZAMENTO : s. m. Subtile commentum . Bizzarria , Fantasticaggine , Capriccio, Chiribizzo. Se a fiaccacollo corresse da noi ognuno a stampare ogni GHIRI-BIZZAMENTO, ogni piccola insulsa leggenda, ah! pur pure, ec. Salvin. pros. Tosc.
GHIRIBIZZANTE: add. d'ogni g. Che

ghiribizza. V. Fantasticatore, Ghiribizzatore. Se la guardaroba ricca de' grandi, e il cervellone di noi altri GHIRIBIZZANTI non si combagian per tutto, e si toccano in questo

cantuccio per lo meno ec. Alleg.

GHIRIBIZZARE: v. n. Anquirere. Ricercare col pensiero qualche rigiro, o ripiego per arrivare ad alcun fine ; Fantasticare , Mulinare , Arzigogolare, Girandolare, Pensare a ghiri-bizzi, ad arzigogoli. Molti onori furono al principe, secondo gl' ingegni GHIRIBIZZATI e vinti. Tac. Day. ann. Non cessava, secondo l'usanza de' fuorusciti, di GHIRIBIZZARE il di e la notte, come e' potesse tornare a casa . Stor. Eur.

S. GHIRIBIZZARE: in sign. a. Ricercare, Indagare, Studiare, Rinvenire un affare usando diligenza . Forse i' potre' aocchiar questo fat-, to: i' vo' GHIRIBIZZARLO. Buon. Tanc.

GHIRIBIZZATORE: verb. m. Che ghirtbizza; Capo sventato; Cervello fantastico: Cotali GHIRIBIZZATORI sono tenuti uomini per lo più sofistici, indiavolati, e, come si dice volgarmente, un unguento da'cancheri. Varch. Ercol.

GHIRIBIZZO: s. m. Libido. Capriccio; Pensier fantastico . - V. Grillo , Ticchio , Girimeo, Bajata. Ghiribizzo nuovo strano, vano, bizzarro. - Credo, che sien GHIRIBIZZI da far impazzare altrui. Capr. Bott. Sempre sarebbe piena (la fantasia) d'umori, e di GHIRIBIZZI . Circ. Gell. A Mandricardo il GHI-RIBIZZO tocca D' udir se la campana avea buon suono. Bern. Orl.

GHIRIBIZZOSO, SA: add. Arbitrarius. Pieno di ghiribizzi. Maraviglia è bene, che questo uso, ec. abbia accettato molte lettere da' maestri di scrivere stranamente variate per GHIRIBIZZOSO tratteggiare. Dav. Post. Colle nove sorelle madri, e GHIRIBIZZOSE nutrici de bizzarri capricci. Alleg.

GHIRIGORO: s. m. Tratteggio, o Intrecciatura di linee, fatta a capriccio di penna, usato per lo più nelle soprascritte delle lettere. Ghirigoro, quasi girigolo, rigiro, rabesco, abbreviatura fatta a capriccio. Salvm. Fier. Buon. V. Giricocolo. GIRIGORO apparisce per avventura dal girare e rigirare della penna così detto. Min. Malm.

S 1. Per simil. si dice Ad ogni altro lavoro fatto a quella guisa. Un pajo di zoccoli a scaccafava colle belle guigge bianche stampate con mille belli Ghinigoni . Fir. nov.

Convertirebbero tutto il moto della penna, che in essenza è una sola linea, ec. pochissimo inflessa, o declinante dalla perfetta dirittezza, in un GHIRIGORO. Gal. Sist.

§ 2. Per met. Giravolte; Andirivieni . L'acque stravolto il corso per diverse ritrose, e

GHIRIGORI. Buon. Fier.

§ 3. Ghinigoro : è anche voce popolare usata dagli Antichi in vece di Gregorio, nome

proprio. Papa Ghintgono. G. Vill.

GHIRLANDA: s. f. Sertum. Cerchietto fatto di fiori, o d'erbe, o frondi, o altro, che si pone in capo a guisa di corona; Serto. -V. Laurea, Ghirlandetta, Inghirlandare. GHIR-LANDA d'alloro, di rose, viole, ec. - GHIR-LANDA onorevole, pomposa, vaga, leggiadra, gentile, verde, vagamente tessuta .- Di quello alcuni rami colti, ne le fece una GHIR-LANDA onorevole e apparente. Bocc. intr. Di verde lauro una GHIRLINDA colse. Petr. Che niuna donna potesse portare niuna corona, nè GHIRLANDA nè d'oro, nè d'ariento, ec. nè di niuna similitudine di corona, nè di GHIRLANDA eziandio di carta dipinta. G. Vill.

S 1. Morir colla GHIRLANDA: vale Morir vergine; detto così perchè a coloro che nunojono in concetto di vergini, quando si portano al sepolero si costuma di por loro in testa una ghirlanda di fiori . Malm.

§ 2. Dicesi in prov. Una GHIRLANDA costa un quattrino e non istà bene in capo a ognuno, per far intendere Che l' uomo dee aver più riguardo a quel che gli si conviene che a quel ch' e' può fare.

§ 3. GHIRLANDA: per simil. Cerchio e ogni altra cosa che circonda. La dolorosa selva l'è GHIRLANDA Intorno. Dant. Inf. Così di quelle sempiterne rose Volgensi circa noi le due GHIR-LANDE. Dant. Par. Le due GHIRLANDE cioè lo cerchio, nel quale era santo Tommaso, e sim lmente lo cherchio di fuori, nel quale era frate Bonaventura . But. ivi.

\$ 4. E cosi GHIRLANDA di luce intorno a un pianeta, vale Cerchio luminoso. Se noi aggiungeremo la capellatura medesima di qualtro dita a un cerchio che avesse due dita di diametro solamente, già il diametro della GHIRLANDA sarebbe dieci dita, Gal. Sist.

§ 5. GHIRLANDA: per Fregi, e Fogliami pendenti dal cimiero, o dal morione dello scudo dell'arme. Per cimiero un drago verde e giallo, e per GHIRLANDA un serpe. Vasar.

S. G. GHIRLANDA: T. Marinaresco . - V. Gril-

landa

GHIRLANDARE: v. a. Incoronar con ghirlanda, Inghirlandare. Tra tante GHIRLANDATO in lunga vesta, ec. Sciorrà Balducci mio voce celeste. Chiabr. Canz. La lira Qual già temprai qual GHIRLANDATO Alceo, Troppo, ahi pur troppo contro voi s' adira. Menz. sat.

GHIRLANDATO, TA: add. da Ghirlanda-

GHIRLANDELLA: s. f. Corolla . Dim. di

Ghirlanda . Quindi cogli altri il metto in GHIRLANDELLA Legato co' miei crin biondi e

leggieri . Petr.

GHIRLANDETTA: s. f. Corolla. Ghirlandella. Co' capelli tutti innanellati e sopr'essi sciolti una leggier ghirlandetta di provinca. Bocc. nov. Ella era assisa sopra la verdura allegra, e GHIRLANDETTA avea contesta. Poliz.

GHIRLANDUZZA: s. f. Corolla . Ghirlandetta. Furono per una rete, e per uno intrecciatojo di perle, e per un tessuto d' ariento, e per una GHIRLANDUZZA, ec. ch' e' comperò per la moglie d' Andrea suo figliuolo.

Quad. Cont.

GHIRO: s. m. Glis . Animal salvatico di colore, e di grandezza simile al topo, ma di coda pannocchinta, il quale senza mangiare dorme tutto il verno, e si desta di primavera. Si stupirebbe V. S. a vedere quanto nella presente stagione sien grassi quei GHIRI: non vi è porco che gli arrivi, ec. è ben vero che non mangiano. Ne ho tenuto un vivo diec: giorni, e non ha mai voluto margiare. Red. lett. Imbelli e dilicati guiri, che stan tutta la stagion del verno rintanati, di sonno la persona inebbriando. Salvin. Ópp. pesc. GHIRÒNDA, e GIRÒNDA: s. f Strumen-

to musicale che si suona col girar una ruota, e da quel giramento ha preso il nome di Gironda, o Ghironda. Quindi al suon d'una GHIRONDA, O d'un'aurea cennamella, Arianna, idolo mio, Loderò tua chioma bionda. Red.

Ditir. e annot

GHIS, e GHISSO: s. m. T. Marinaresco Vela come la mezzana delle navi che usano in vece di essa i bastimenti quadri alberati alla maniera degli Snow.

. Bastone di GHISSO. - V. Bastone .

GIA: Monosillabo, avy. di tempo passato. Olim. Per l'addietro, In addietro, Altra volta, Una volta, Un tempo. In Siena, siccome io intesi Già, furon due gievani. Bocc. nov. Molte navi correndo felicemente per gli altri mari GIA, ruppero all'entrata de' salvi porti Fiamm. E molte genti fe Già viver grame. Dant. luf. Venendo in terra a illuminar le carte, Ch' avean molti anni Già celato il vero. Petr.

§ 1. Già: per Oramai, Ormai. Già erano gli anni della fruttifera incarnazione del Figlinolo di Dio al numero pervenuti di mille trecento quaranta otto, quando, ec. - Dove Già la fama aveva la novella recata. - Il buon uomo, il quale Già era vecchio, e disordina tamente vivuto, ec. andava di giorno in giorno di male in peggio. - Già era il sole inchinato al vespero. Bocc. nov. Già ogni

stella cade che saliva. Dant. Inf

§ 2. Talora è particella riempitiva, ed ha lo stesso significato che il Sane, quidem dei Latini ; Certamente. Ora fosser essi pur Già disposti a venire . - Che vuoi tu dire Arriguccio? Questo non è cià quello che tu ne venisti a dire che avevi fatto Bocc. nov. Cioè, Questo non è per certo, Non è miga quel-lo. Or sia che può, già solio non invecchio. Petr.

§ 3. Già: particella riempitiva, ma che aggiunge alquanto di forza al parlare, e gli dà ornamento, e talora ha dopo di sè una particella corrispondente, come: Caddi non Gia come persona viva. - Del mio fermo voler Già non mi svoglia. Petr. Le quali non s: à da alcun proponimento tirate, ma per caso, ec. cominciarono a ragionare. - Il Negromante disse:
Già Dio non voglia, poiche ho veduto Giliberto liberale del suo onore, ch' io similmente non sia liberale del mio guiderdone. Bocc. nov. E veramente il senso di questo Cià, si può qui meglio intendere che bene esprimere.

§ 4. Già in cambio di Perciò, Pure, Nondimeno. Passarono dentro e videro i due dormire; ma Già per questa niuna pietà rammorbidi li duri cuori. Filoc. Ma pur per tutto questo non gli rammorbidi. nel quale significato vogliono alcuni, ch'egli si debba trovar sempre con le due particelle Se Non. Cosa che non L'osse mai stata veduta, non vi crederei io sapere insegnare, se ciò non fosser Già starnuti, o cose a quelli somiglianti. Bocc. nov. Non si tiene cenere e polvere colui che si veste di drappi di seta e di scarlatto; imperocchè niuno farebbe cotal sacca alla cenere, se non fosse GIA matto Pas. cioè Se pur non fosse

§ 5. Per Infin ad ora, o pur Da ora, Da questo punto. Benchè'l mio duro scempio Sia scritto altrove, si che mille penne Ne son Già stanche. - Sì ch' io vo Già de la vittoria altero. Petr. cioè, Che ne sono stanche infin ad ora ben mille penne; Onde Da ora ne vo altero.

§ 6. Già: fu usato da Fra Guittone a maniera di avverbio di tempo futuro, poichè parlando del bene terreno e transitorio dice: Sentiamolo ora e non Già, quasi dica: Lo sentiamo adesso, ma non poco dopo.

§ 7. Di Gil: posto avverb. riferisce tempo passato. Delle frondi dell'alloro i poeti son usi di coronarsi, come è di GIA mostrato. Bocc. Urb. Messomi le mani in seno tutto adirato ne trasse parecchi (capelli) che io di Già vi aveva nascosti. Fir. As.

S 8. Ed anche per lo solo Già, in vece di Oramai. Di Già il giorno cominciava a tor la luce alle risplendenti stelle, quando egli,

a lei rivolto, disse ec. Urb.

§ 9. Già: colla particella Mai si scrive oggcommemente con MM duplicato e se ne forma

Gianmai. V. § 10 Già fu: posto averb. lo stesso che Già Non n' ebbi Già fu voglia, or l'aggio, e spero Che mi potra succeder di leggiero. Ar. Fur.

S II. Già con tutto che : modo antico usato avverb. per Quantunque, Benche. Il .quale GIÀ con tutto che non era molto, ec. nondimeno egli era uomo di buona maniera. Vit. Plut.

S 12. Già sia che, e Già sia cosa che: che anche in una parola si scrisse Giassiacosachè; modi antichi usati avverb. per Benchè, Ancorche, Quantunque, e talvolta ancora per Conciossiacosachè.

§ 13. Già sia ciò che: pur modo antico per

Conciossiacosache.

GIACCHE: avv. Eo quod. Poiche, Dacche. Giacona una scrittura che ne comparve alcune anni sono, io non la vidi che per un momento. Red. lett. Questa è la moda di Francia, Giaccal in quel paese lavano le fragole col latte. Red. Cons.

GIACCHERA: s. f Lusus. Giarda; Natta. Che so io, se n' uscissi qualche spirito che mi facesse detro qualche GIACCHERA. Ambr.

Bern.

GIACCHIATA: s. f. Una gettata di ghiacchio, ed una presa di giacchio, che anche direbbesi Retata. Or quando alla GIACCHIATA della caccia son tutti a tiro, ei volge a bieco il corpo, affinche l'acqua non s'adombri punto . Salvin. Opp. Pesc. Questa universalissima GIACCHIATA comprende gli avannotti, e le balene. Fag. rim. Qui figur. e parla della

GIACCHIO: s. m. Funda. Rete sottile, e fitta colla circonferenza impiombata, la quale gettata nell' acqua dal pescatore, s' apre, e avvicinandosi al fondo, si riserra, e cuopre, e rinchiude i pesci, e si chiama anche Ritre-cine. Verta del вілосню. - Іг вілосню ha nel comignolo una lunga fune. Cresc.

S 1. Gittar il GIACCHIO tondo : prov. e vale Non aver riguardo a niuno, trattando ognu-

no a un modo . Morg.

§ 2. Gittar il GIACCHIO in sulla siepe: Vale Far cosa non solamente inutile ma danno-

sa . Pataff.

GIACCIO: e i suoi derivati Giacciare, Giaccioso, ec. in vece di Ghiaccio, Ghiacciare, ec. non hanno esempio di buono Scrittore, sebbene i Toscani dicono Diaccio, Diacciare, ec.

S. GIACCIO: e più comun. Diaccio, ed anche Agghiaccio . T. Marinaresco . Manovella del timone delle lancie ed altre piccole navi

GIACCO: s. m. Simia Jaccus. T. de' Naturalisti. Specie di Scimia che ha le orecchie rotonde coperte di lungo pelo, la coda curva e lunghissima anulata di grigio gialliccio e di nero bruno. Le unghie dei pollici sono ro-

GIACEA: s. f. T. Botanico. - V. Jacea. GIACENTE: add. d'ogni g. Jacens. Che giace. Uno giovane il quale a me pareva

S I. Per Posto, Situato. Ne' campi GIACEN-Ti tra'l Tevere, e le mura Romane. Liv. Dec.

§ 2. Per Basso . Le tende de' Romani ch' e-

rano poste in giacente piano. Liv. M.

§ 3. Eredità GIACENTE, Beni GIACENTI, e simili: dicesi Di quelli di cui non è ancora deciso chi dehba esser l'erede. Gli altri creditori hanno ottenuto i loro luoghi nel giudizio di graduatoria mosso da essi contro l' eredità GIACENTE del medesimo. Fag. com.

GIACERE: v. n. Jacere. Stare col corpo disteso, ma si adopera anche nel senso n. p. Coricarsi, Adagiarsi, Sdrajarsi, Distendersi sul letto, sulla terra, sull'erba, ec. - V. Soggiacere. Posarsi, mettersi a GIACERE disteso, sdrajone, ec. - Camera nella quale ser Ciappelletto GIACEVA infermo . - Aveva sentito, dove Alessandro s' era a GIACER messo. Bocc. nov. Dissemi qui con più di mille GIACCIO. Dant. Inf.

S 1. Per Fermarsi nel letto, Infermarsi. Intanto che il sonno e il cibo perdutone, per debolezza fu costretto a GIACERE. Bocc. nov.

\$ 2. GIAGER morto : detto metaf. della Speranza, vale Esserne fuori, Esserne privo di tutto. Allor che fulminato e morto GIACQUE

Il mio sperar. Petr.

§ 3. GIACERE: Per Essere collocato, Stare; e non che di luogo dicesi anche della collocazione delle parole. Ed egli a me: se tu vuoi ch' io ti porti Laggiù per quella ripa che più giace . Dant. Inf. I sacri eloqui nelle oscure parti, ec. sono esposti, e nelle parti aperte si prendono come GIACCIONO. Morg. S. Greg. cioè, Come stanno. Non ogni parte che si chiuda con alquante voci s' acconviene con ogni parte, e meglio GIACERA posta prima che poi. Bemb. pros.

§ 4. GIACERE: per Usare maschio con femmina: Gli figliuoli di Cain GIACERONO colle mogli de' lor fratelli. Com. Inf. Con mentito nome di marito si GIACEVA carnalmen-

te con esso meco. Fir. As.

§ 5. Per Consistere. Nella cui virtule L'esser di tutto suo contento GIACE. Dant. Par. Dunque virtù ben GIACE In quel, che vuol

la sua fama verace. Franc. Barb. § 6. Per lo Covare, e lo Stagnare dell'acqua. Li loro campi sen rendono assai frutto per l'umidore dell'acqua, che vi GIACE entro troppo lungamento. Tes. Br.

\$ 7. GIACERE: si dice anche de' Paesi per significare la loro positura. GIACE in Arabia una valletta amena. Ar. Fur. Una parte del mondo è che si GIACCE Mai sempre in ghiaccio, ed in gelate nevi. Petr.
§ 8. Qui è dove GIACE Nocco: prov. che va-

le Qui consiste la difficoltà . Lasc. Salv. ec.

GIACERE: s. m. Cubatus, Giacimento. Sappi, se osservano la regola loro ec. nei cibi, giaceri, vestiri ec. Tratt, gov. fam. GIACIGLIO: - V. e di Giacitojo.

GIACIMENTO: s. m. Cubatus. L' atto e

il modo di giacere. Voc. Cr.

S t. Per Lo giaccre di maschio con feinmina. Fece accusar di GIACIMENTO colla fi-gliuola Sestio Mario Spagnuolo. Tac. Day. Post.

2. Giacimento: per Oscurità di nome. o Abjezione, o Dimenticanza. Io spero di sollevarmi un di per vostra mano dal GIA-CIMENTO, nel quale ora sono. Bemb. lett.

GIACINTINO, NA: add. T. degli Scrittori Naturali. Che è del colore del giacinto.

GIACINTO: s. m. Hyacinthus Orientalis. Fiore odoroso che nasce di bulbo per lo più, di color turchino più o meno carico, e spesso anche bianco o carnicino, Molte sono le varietà individuate da' Fioristi con diversi nomi; tutti però si riducono alle specie di Giacinti doppi, e Granbrettagne. Giacinto turchino, tardivo di Fiandra, racemoso. Magal.' lett. F.ori di GIACINTI bianchi, e di GIACIN-TI turchini primaticci. - GIACINTI maggiori, Indiani, bianchi, volgarmente chiamati GIA-CINTI tuberosi. Red. Oss. an.

S 1. GIACINTO, e corrottamente GHIACINTO: Specie di Pietra preziosa di color giallo rossiccio. I professori di gioje danno oggi questo nome al Grisolito. Giacinto orientale di color ranciato pieno. - GIACINTO occidentale bianco o Giargone . Gab. Fis. Verde smeraldo con flavo GIACINTO. Ar. Fur.

§ 2. Confezione di GIACINTO: dicesi da'Farmaceuti una Specie di lattovaro composta di varj ingredienti, e particolarmente di quella

pietra da cui trae il sno nome.

GIACITOJO: s. m. Cubile. Luogo nel quale, o Cosa sulla quale si giace. Voc. Cr.

GIACITÒRE : verb. m. Che giace, Certo, il letto d' Ulisse, per diffalta Di GIACITORI, tristi ha ragnateli . Salvin. Odiss. Or l' assillo solleva i GIACITORI a tumulto a combattere. Id. Opp. Pesc.

GIACITURA: s. f. Cubitus. Giacimento e Modo, e Qualità di giacere. Buona, o mala GIACITURA - Altra GIACITURA facendole, che'l marito molte volte la notté volò senz' ali .

Bocc. nov.

S 1. Per Positura : Situazione. GIACITURA di. terreno, d'orto, ec. - Tentò più volte con

guizzi diversi e con forze maggiori di ri-1 tornare alla sua GIACITURA. Sagg. nat. esp. \$ 2. GIACITURA: per Situazione, Disposizione

di un corpo, o di alcuna delle sue parti. Bramerebbe bene, ch' egli desse segno colla GIA-CITURA ridente delle labbra, della grazia ivi diffusa . che attrae ed incanta, e senza parlar persuade. Salvin. disc.

§ 3. GIACITURA del discorso, o delle parole: vale Ordine, e Collocazione delle parole. Per farla, o mediante il numero più sonora, o mediante la GIACITURA più riguardevole. Varch Ercol. Levata la GIACITURA delle parole si viene il più delle volte a levare al discorso armonía, grazia, sospensione, e dignità. Bemb. pros.

§ 4. Dicesi anche della Collocazione degli Accenti. Queste due GIACITURE degli accenti ancora, che di loro natura elle molto più acconcie sieno a levar profitto, ec. - Intanto quete GIACITURE sono l'una leggiera, e l'altra ponderosa - L' ultime due sillabe per la GIA-CITURA dell' accento sono sì leggiere, che, ec.

Bemb. pros.

GIACIÙTO, TA: add. da Giacere. V. GIACO: s. m. Lorica. Arme da dosso fatta di maglie di ferro, concatenate insieme . Franc. Sacch. rim.

S. Chiamavasi Giaco piastrino, Quello che

era fatto di piastre di metallo.

GIACOBEA: s. f. T. Botanico. V. Jacobea;

Erba S. Jacopo.

GIACULATORIA: s. f. Che anche scrivesi Jaculatoria. Aggiunto di breve Orazione, ed aspirazione a Dio, e pigliasi anche in forza di sostantivo. Orazioni, ec. dette GIACULA-TORIE si praticate da' Santi. Segner sett. Pr. GIAFOSSECOSACHE, e GIAFOSSECHE: Voc. ant. usata avverb. Conciofossecosachè.

Giafossecosache egli guernisse il comprendi-mento. Liv. Dec. Magiafosseche elle non facessero prò, nè danno. Sen. pist.
GIAGGIOLO, GIAGGIUOLO: s. m. Così

si scrive, e si pronunzia oggidì da molti in

Toscana la voce Ghiaggiuolo. V.

GIAJETTO: s. m. Gagates: T. de' Naturalisti, ec. Bitume nero mescolato di varie scagliettine di ferro, il quale indurito come una pietra, riceve un bel lustro. In Toscana più comun. Giavazzo.

GIALDA: s. f. Telum. Voc. ant. Specie d'arme antica, della quale s'è perduto l'uso e la cognizione, ma si crede lo stesso, che Lancia. I gialdonieri lasciarono cadere le loro GIALDE sopra i nostri cavalieri. G. Vill.

GIALDO, DA: add. Voc. ant. Giallo. Beca da armacollo di zendado GIALDA . Stor. Semif. GIALDONIÈRE: s. f Voc. ant. Soldato

armato di gialda . - V. Gialda . GIALLAMINA: s. f. Calaminaris lapis.

Specie di pietra di color bianco tendente al giallo, detta anche Zelamina e Pietra calaminaria, che si mette nel rame fuso per tignerlo di giallo. - V. Ottone, Pomfoglie. Voc.

GIALLEGGIANTE: add. d'ogni g. Flavescens. Che tende al giallo. Ho ben veduto ec. che'i loro intestini ( delle vipere ) sono pieni d'una certa poltiglia bianchiccia, e

GIALLEGGIANTE. Red. oss. an.

GIALLEGGIÀRE: v. n. Flavescere. Tendere al color giallo. La gente che dimora appresso questa fiumana, verdeggiano, e GIAL-LEGGIANO. Libr. Viagg. La migliore ( ambra gialla ) è quella, che nel bianco GIALLEGGIA. Ricett. Fior.

GIALLETTO, TA: add. Croceus. Dim. di Giallo, Alquanto giallo, Che s'accosta al giallo, Gialliccio. Siano di colore, specialmente nere, ovvero GIALLETTE e bionde. Pallad. Ha le maniche di veli GIALLETTI e quasi

vergati d' oro. Borgh. Rip.

GlALLEZZA: s. f. Color croceus. Il color giallo. E in processo d' etade ( le midolle delle piante ) declinano a secchità, e a GIALLEZZA .Cresc. Ha virtù ch'ella ristagna la sete, e caccia la GIALLEZZA dello corpo. Zibal. Andr.

GIALLICCIO, CIA: add. Subflavus. Gialletto. Fuoco veduto da' raggi del sole vien GIALLICCIO. But. Purg. Ebbe gran persona, capelli neri, viso lungo, color GIALLICCIO, quasi sparso di fiele. Day. Scism.

GIALLIGNO, GNA: add Subjavus. Gial-liccio, Gialletto. Le fecce che saranno GIAL-LIGNE, si buttino via. Ar. Vetr. Ner.

GIALLINO, NA: add. Subflavus. Gialliccio, e per lo più è Aggiunto d' una specie di

GIALLISSIMO, MA: add. Sup. di Giallo. Con gli occhi GIALLISSIMI, che parea se

gli fusse sparto il fiele . Franc. Sacch. nov. GIALLO, LA: add. Croceus flavus . Che è di colore simile a quello del Sole dell'oro del zafferano, de' limoni. - V. Ingiallare. Il Sole cominciava a farsi GIALLO. Bocc. nov. Oltre a ciò i lunghi melloni, e i GIALLI poponi. Amet. Ma pur che l' ora un poco Fior bianchi e GIALLI per le piagge muova. Petr. È molto odorifero ( il meliaco ) e di color GIALLO aurino. - Fiori GIALLI di ginestra. Cresc.

S 1. Per Pallido, Smorto. Il quale udito dal GIALLO ambasciadoruzzo com' era stato trattato, s'avvisò, ec. Franc. Sacch. nov. § 2. Avere i piè GIALLI; si dice del vino

rosso, quando gialleggia e comincia a guastarsi. Equanto a me, quest' è contr' a natura siccome il vin vermiglio in su' piè cialit. Burch.

. § 3. Dicesi in prov. Spegnersi il seme co me de' cani GIALLI, e vale Perdersi in tutto la razza; Perire fin anche il nome. Varch. Ercol.

S 4. Erba GIALLA. - V. Guadarella.

§ 5. GIALLO: s' usa pure in forza di sost. m. e vale Il color giallo. Giallo aurino, citrino, giuggiolino, chiaro, pallido, dilava-to. - Giallo di Zafferano, di Spincervino,

d' Orpimento, d' Arzica. Voc. Dis. § 6. In modo proverb. Chi porta il GIALLO vagheggia in fallo, cioè Ama senza speranza di godere la cosa amata. Prima favellerò di quel color GIALLO sbiancalo, ec. e questo è quel colore, s'io non sono errato, di cui s' intende quando si dice: chi porta il GIALLO, vagheggia in fallo, ec. questo colore significa speranza perduta, diffidenza, inganno, e disperazione. Borg. Rip.

S 7. GIALLO di rosa: dicesi La parte gialla del mezzo di questo fiore. Nel GIALLO della rosa sempiterna , Che si dilata. Dant. Par.

§ 8. GIALLO di vetro: Sorta di color giallo che si fa a forza di fuoco, che serve per a fresco.

Voc. Dis.

S 9. GIALLO di terra: dicesi a Una terra che fa il color giallo, altrimenti detta Ocria. E GIALLO di terra abbruciata, una Sorta di color giallo, che pende in giuggiolino, e serve a' Pittori per ombrar i gialli chieri. Voc. Dis.

S 10. GIALLO santo. - V. Giallosanto S 11. GIALLO di Piombino: Sorta di pietra alquanto più dura del marmo, di color giallo, con qualche macchia lattata, che la macchia da pertutto, non però in modo che in distanza

non comparisca del tutto gialla.
§ 12. GIALLO di Siena: Sorta di pietra di color giallo bellissimo, e vago quanto l' Orientale: è alquanto tenera, ma con tuttociò riceve bel pulimento; ha qualche macchia bianca, e al-

tre gialle molto chiare.

§ 13. GIALLO orientale: Sorta di pietra gialla bellissima che riceve il pulimento quanto il paragone, di cui è assai più dura. Voc. Dis. \$ 14. Gran GIALLO: Sorta di fiore. - V. Gran-

giallo.

GIALLOGNO, GNA, e GIALLÒGNOLO, LA: Subflavus. Che pende al color giallo, e propriamente Giallo scolorito. Toglie lo colore GIALLOGNOLO del volto. Libr. cur. malatt. Il veleno viperino non è altro che un certo li-quore GIALLOGNOLO. Red. Vip.

GIALLORE: s. m. Color croceus. Giallume. Ebrievemente veggono certo GIALLORE venire

giù per le calze. Franc Sacch. nov. GIALLORINO: s. m. Specie di colore giallo, che viene di Fiandra e di Venezia, e si adopera a colorire a olio. Di Fiandra viene un giallo detto giallorino fine, che ha in sè ma-

teria di piombo . Borgh. Rip. Evvi un' altra sorta di GIALLORINO che viene di Venezia, composto di GIALLORINO di Fiandra e del giallo di vetro. Voc. Dis.

GIALLOSANTO: s. m. Specie di color giallo artificiosamente fatto colle coccole non mature dello spincervino, e serve per colorire a olio.

Borg. Baldin. ec.

GIALLOSO, SA: add. Subflavus. Giallognolo, Giallogno. Se bianca e GIALLOSA (la fritta) e pare leggiera, allora è fatta. Art. Vetr. Ner.

S. In forza di sost, per Ispecie di verme che vota le pere. Cecch. Esalt. cr.
GIALLÙCCIO, CIA: add. Subflavus. Gialletto; Che s'accosta al giallo. Voc. Cr. GIALLUME: s. m. Color flavus. Giallezza.

Pur a tanto indicio, cioè del GIALLUME del fuoco che tornava in rosso all' ombra mia. But. Purg

GIAMBARE: v. n. Ludere. Burlare, Scherzare, Uccellare, Motteggiare, Dare il giambo. Si si, sta pur sulle baje, GIAMBA pure. - Si egli è tempo di GIAMBARE Fir. Trin.

GIAMBEGGIARE: v. n. Avere il giambo, Essere uccellato, deriso. Vedi come a vergogna rinvermigliansi Lodar sentirsi, o GIAMBE-GIAR da parte. Bucol. ant. dell'Arsocchi.

GIAMBELLÒTTO. - V. e dì Ciambel-

GIAMBICO, CA: add. Jambicus. Di giambo, e dicesi per lo più Di verso Greco e Latino, che corrisponde al nostro endecasillabo sciolto. Unico intendimento di chi assegnò i GIAMBICI alla Rappresentativa fu d'imitare i ragionamenti non istudiati dagli uomini, con tai versi. Orsi Consid.

GIAMBO: s. m. Jambus. Specie di piede metrico, composto di due sillabe, la prima bre-

ve e l'altra lunga.

§ 1. Per Quel verso, ch'è fatto di piedi giambi. Le gioconde ode, le lascive elegie, i GIAM-Bi amari, gli epigrammi piacevoli e qualunque altra specie sia di bello parlare, a tutte l' altre studiose arti antipongono. Tac. Dav.

S 2. Dar il GIAMBO: val Uccellare, Giambare. Onde noi diciamo, dare il GIAMBO ad uno, che i Greci dicevano satireggiare. Sal-

vin. disc.

§ 3. E così pure Voler il GIAMBO d'alcuno vale Volerne la baja. Quando uno cerca pure di volerci persuadere quello che non volemo credere, per levarloci dinanzi e torci quella seccaggine dagli orecchi, usiamo dire: tu vuoi la baia o la berta, ec. o il GIAMBO, o il dondolo de' fatti miei . Varch. Ercol.

GIAMMAI, e GIA MAI: avv. Unquam, Mai, A'cuna volta, In alcun tempo, Unqua. Giannotto, il quale aspettava direttamente. contraria conclusione a questa, come lui così udi dire, fu il più contento uomo che GIAM-MAI fosse. Bocc. nov. Ver cui poco GIAMMAI mi valse e vale ingegno o forza. - Di quanto per amor GIAMMAI soffersi, Ed aggio a soffrir anco . Petr. Ma se'l tuo sguardo or rigido , or sereno, Cibo e vita mi fa d' un gran martire, Quando, donna, GIAMMAI potrò morire? Buon. rim.

S 1. GIAMMAI: colla negazione, è il Numquam de' Latini. Mai, Unque mai, In nessun tempo. A chiesa non usava GIAMMAI. - Come fostu si folle che senza alcuna pena sentire, tu confessassi quello che tu non facesti GIAM-MAI andandone la vita? Bocc. nov. Nè GIAM-MAI neve sotto'l sol disparve Com' io sentio me tutto venir meno. - Rispose, mentre al volgo dietro vai, Ed a l'opinion sua cieca, e dura, Esser felice non puo' tu GIAM-MAI. Petr.

GIAMMÈNGOLA: s. f. Recula. Coserella; Bagattella. Avendo egli (l'uomo) necessità e voglia di più, e variate GIAMMENGOLE, bisognava ben , ch' egli articolase variatamente la boce naturale. Alleg. Gli fu necessario il vendere certe poche GLAMMENGOLE ch'egli aveva colà portate per uso di sua persona. Bal-

din. Dec

GIANGÙRGOLO: s. m. Columba domestica major. Nome volgare d'una specie di piccione maggiore di tutte l'altre, detto anche Piccion grosso di Sicilia.

GIANNÈTTA: s. f. Hasta. Specie d'arme in asta.L' altro gli mena con una GIANNETTA. Astolfa vide la punta venire, E con un colpo

tagliò l'asta netta. Morg.

S. Per simil. si dice anche Una bacchetta, o mazza per lo più di canna d'India, o simile, da portare in mano, e l'usano specialmente gli ufiziali della milizia. S'abbigli da ufizial, se le concede, marci in GIANNETTA. Sacc. rim.

GIANNETTARIO: s. m. Miles hastatus. Soldato che porta l'arme chiamata giannetta. Non condusse più che ottocento GIANNETTARI, e mille fanti Spagnuoli. Guicc. stor.

GIANNETTATA: s. f. Teli ictus. Colpo di giannetta. L'empio non si vergogno lasciare andare molte GIANNETTATE per lo già ferito corpo

d'ogni intorno, Fir. As.
GIANNETTIERE: s. m. Miles hastatus. Lo stesso che Giannettario. Arrivarono di Spagna a Messinaper mare dugento uomini d'arme, e dugento GIANNETTIERI. Guicc. stor.

GIANNETTINA: s. f. Bacillus. Dim. di Giannetta; e vale Giannetta sottile. Melicche cuoco all'ordine s'appresta Per GIANNETTINA

ha in mano uno stidione. Malm.

GIANNETTO: s. m. Ginnetto; Cavallo di Spagna. Or s'un GIANNETTO par che'l vento passi, Seguendo, o caprio, o cerva multilustre ec. Ar. Fur. Ch'è quasi far a un asino la marca di frigion, di corsiere, o di GIANNETTO. Alleg.

S. GIANNETTO: si dice anche oggi ad Una specie di pelle nera d'agnello, o di faina detta da alcuni Ginetta, e Faina di Costantinopoli. Tariff. Tosc.

GIANNETTORE: s. m. Accr. di Giannetta; Giannetta grande . Quel nefario uomo ec. messo mano per un GIANNETTONE, che egli ave-

va, lo lanciò all' un de' due giovani. Fir. As. GIANNIZZERARE: v. a. Usare il rito de' Giannizzeri nella circoncisione; Circoncidere alla Turchesca. Vedrete, ec. perchè sian contro Gesù guerrieri, sommo dolor! GIANNIZZERAR gl'infanti. Ciabr. son.

GIANNIZZERO: s. m. Janisarus . Soldato a piedi della milizia Turchesca, che è considerata come la Guardia del Gran Signore. Colà tra gli Arabi, e tra GIANNIZZERI liquor st

ostico, ec. gli schiavi ingollino. Red. Ditir. GIANNONE: s. m. Nome rusticale e familiare

di Giovanni.

GIANSENIANO, NA: add. T. Ecclesiastico Appartenente a Giansenio. Pallav. Conc. Tr. GIANSENISMO, s. m. T. Ecclesiastico. Dottrina di Giansenio in materia di Grazia, e del libero arbitrio sostenuto da' suoi seguaci.

GIANSENÌSTA: s. m. T. Ecclesiastico. Colui che sostiene la dottrina di Giansenio

Vescovo di Ypres nella Fiandra.

GIARA: s. f. Voce portata in Italia dagli Spagnuoli. Sorta di vaso di cristallo senza piede, con due manichi, per uso del bere: Io le loderei il bere mattina, e sera in fine del desinare e della cena una GIARA di acqua cedrata, ovvero di altra acqua acconcia, ec. Red. cons. Un gentilissimo mio amico, e signore mi ha severamente, e ad alta voce sgridato, perchè io permetto a Bacco bere il vino ad una GIARA, e mi rammenta, che la delicatezza e la civiltà moderna vuole che le GIARE sieno destinate a bevervi l'acque, e non il vino. Id. annot. Dittr.

S. GIARA: si dice anche Un gran vaso di terra cotta invetriato al di dentro, in cui si conserva l'olio, il pesce marinato, e simili e sulle navi l'acqua dolce per preservarla dal puzzo, che suol contrarre nelle botti. GIARA da olio. - Giare o coppi per l'acqua dolce.

GIARDA: s. f. Zarda. Malattia del cavallo, che più comun. si dice Giardone. V. Alcune volte nasce con GIARDE ne' garretti,

e colle galle nelle gambe. Cresc.

S. GIARDA: SI usa anche in sign. di Beffa, Burla, Natta, Cilecca, e altre si fatte voci dello stesso sign. onde Far la giarda, vale Fare una beffa, una burla, e simili. E duolsi assai, che gli ha fatta la GIARDA. Morg. Ve', che se io non faceva intendere a madonna Violante questa GIARDA, che Giovanni ce l'attaccava. Fir. Trin. Da lei ben ti guarda, Ch' ella non ti facesse qual-

che GIARDA. Bern. Orl.
GIARDINAJO: s. m. Giardiniere. Come se il GIARDINAJO di qua entro lungo la doc-

cia di questo canale passando. Bemb. Asol. GIARDINATO, TA: add. Ripieno di giar-dini; Ingiardinato. V. GIARDINETTO: s. m. Hortulus. Dim. di Giardino. Presero adunque le donne e gli uomini inverso un GIARDINETTO la via. Bocc.

GIARDINIÈRA: s. f. Voce dell'uso. Moglie del giardiniere, o Donna, che ha cura del

giardino.

S. GIARDINIERA: dicesi anche Una specie di collana da donne. La s'gnora Q... nostra vicina ( ebbe ) una GIARDINIERA di diaman-

ti molto bella. Fag. com.
GIARDINIERE, e GIARDINIERO: s.m. Viridarius. Quegli che ha cura del giardino, e l'acconcia. Questo giardino si pianta il grande GIARDINIERO, cioè Iddio. Tratt pecc. mort. Ora avvenne, che uno malavventurato GIARDINIERE se n avvide di guisa, che li due amanti neente il poteano credere. Nov. ant. S. GIARDINIERE: per Giardino, Verziere, è voce inusitata, anzi dubbia, potendo essere stata poco a proposito cacciata nel testo del Crescenzi, come ben avverte la Crusca. GIARDINO: s. m. Viridarium. Orto de-lizioso; Verziere. - V. Ingirrdinato. Giar-

DINO fiorito, ameno, bello, vago, odoroso, delettevole, copioso di fiori, ampio, reale, signorile, chiuso, custodito. - Viali, e stradoni de' GIARDINI, con fontane e spilli di acqua nitida e cristallina - Con pratelli dattorno, e con GIARDINI maravigliosi, e con pozzi d'acque freschissime - Qui sono GIARDINI, qui sono pratelli, qui altri luoghi dilettevoli assai. Bocc. intr.

S I. L'Italia figur. sì chiamò il Giardino dell' Imperio . Che 'l GIARDIN dello 'mperio

sia diserto. Dant. Purg. § 3. E così parimente Il Paradiso fu detto Giardino. Tu vuoi udir, quant'è che Dio mi pose nell'eccelso GIARDINO. - Vola cogli occhi per quest GIARDINO. Dant. Par. § 3. GIARDINO: T. Marinaresco, usato da

alcuni per Bottiglia; Galleria. V. GIARDONE: s. m. Zarda, Giarda; Enfiatura, o Tumore duro e calloso, più o meno grosso a modo d'uovo, il quale viene nel garretto del cavallo dalla parte di fuori. Lo Stesso tumore, allorche viene di sotto dicesi Spinella. V. Che le gambe non son di barberesco, Ma si ben pinze e pregne di GIAR-DONI . M. Franz. rim.

GIARETTA: s. f. Dim. di Giara. Se la

notte si svegliasse, e avesse sete, bevesse un' altra GIARETTA di acqua. Red. cons.

GIARGONE: s. m. Sorta di diamante gialliccio. Alcuni gli danno il nome di Giacinto bianco. Diamanti, GIARGONI, ec. queste sono le pietre virtudiose. Zibald. Andr.

GIARO: s. m. Oggi Gichero . V. GIARRA: 6. f. Oggi Giara. V

GIARRETTIERA, e GIARTIÈRA: s. f. Voce Francese, che significa Legaccia, ed è passata in distintivo di un Ordine di Cavalleria, istituito da un Re d'Inghilterra. GIAR-RETTIERA, legaccia d' una Dama ricolta da un Re d'Inghilterra, passata in distintivo di un Ordine di Cavalleria. Salvin. Ficr. Buon. Cavaliero dell' ordine della GIARRET-TIERA. Baldin. Dec. Mi trasferirò a vedere la funzione che farà il Re di dar l'Ordine della GIARTIERA. L. Panc. Magal. lett. V. Gerrettiero

GIASSIACIOCCHÈ, e GIASSIACOSA-

CHÈ. - V. Già.

GIATTANZA, e anticam. GIATTANZIA: s. f. dal Lat. Jactatio. Vanto di chi dice di sè quello che è sopra di sè. I Legali dico no Jattanza. - V. Vanagloria. Si può considerare la GIATTANZIA secondo la sua cagione, cioè s' ella procede da superbia, ovvero da tale vanagloria, che sia peccato mortale Maestruzz.

GIATTURA: s. f. Jactura. Jattura; Cran perdita; Grave danno. O come neve sperando alcun frutto Con gran GIATTURA è ritornata in porto. Morg. Ogni medicamento tutto è gettato via, ogni opra di spezial tutto è GIATTURA. Buon. Fier. Non dubito, che alla patria non porgiate caro ed opportuno sollevamento di questa sua così grande GIATTURA. Bemb. lett.

GIAVA: s. f. Luogo delle grosse navi dove si custodiscono gli attrezzi ed altro . E fa tutte sgombrar camere e GIAVE, E dar le ric-

che merci all' avide onde . Ar. Fur.

GIAVAZZO: s. m. Gagates. T. de' Naturalisti, e del Commercio. Bitume nero, il quale indurito come una pietra, riceve un bel lustro; dicesi auche Ambra bruciata. Sagg. nat. esp. Targ. Tariff. Tosc. ec.

GIAVELLOTTO: s. m. Telum. Sorta di dardo a foggia di mezza picca, con ferro in cima di tre facce o lati terminati in punta. Con balestri, e dardi, e GIAVELLOTTI a fu-

sone. G. Vill.

GIBBO, s. m. Gobbo, Scrigno. Voc. Cr. S. Per simil. Rialto, Rilevato. E fanno un GIBBO che si chiama Catria Di sotto al quale è consacrato un ermo Che suol essere disposto a sola latria. Dant. Par.

GIBBONE : s. m. T. de' Naturalisti . Specie di Scimia che si distingue da tutte le altre per la lunghezza delle sue braccia con cui può camminare come co' piedi senza che inchini il

suo corpo

GIBBOSO, SA: add. Gibbosus. Gobbo. E chinati gli occhi alle basse cose mi si scopre il piccolo spazio della GIBBOSA terra. Amet.

S. Luna GIBBOSA: dicesi relativamente alle sue parti illuminate nel tempo del primo, e dell'ultimo quarto apparendo, allora cornuta, o falcata la parte oscura e gibbosa, o convessa la parte illuminata. La parte della luna era allora come quando è meno che piena, ec. sicche era GIBBOSA . Dant. Purg.

GIBBUTO , TA: add. Gibboso . Il non RIBBUTO naso riguarda, nè patulo il vede, nè

basso . Amet.

GIBELLINO. - V. e di Ghibellino.

GIBERNA: s. f. T. Militare. Tasca da car-

tocci.

GICARO, e GICHERO: Arum. Pianta acaule, le cui fogli sono punteggiate di macchie bianche e nere; detta anche Pan di serpe, Barbaaron, Piè vitellino. L'aro, cioè GICHERO, il quale per altro nome è detto barbaaron, ovvero piè vitellino è caldo e secco in secondo grado. Cresc.

S. Amido di GICHERO: dicesi Quello che

è fatto colle radici di questa pianta.

GICHEROSO, SA: add. Aris refertus.

Pieno di gicheri . Voc. Cr.

S 1. Per niet. si dice a Bambino ed a Giovinotto festante e allegro, e vale Rigoglioso, modo basso. L'è una badalona rigogliosa, ch' e' di latte e di sangue e mi s' addrebbe, Pè cresciutoccia, fresca e gicherosa. Buon. Tanc.

§ 2. GICHEROSE : diconsi da' Botanici le piaute che producono radici della forma e qualità di gichero. Padule pieno di piante acquati-

che, ec. e GICHEROSE, tralle quali è notabile il biodo. Targ. Viagg.
GIELADÌNA, GIELAMÈNTO, GIELA-RE, GIELÀTA, GIELATAMÈNTE, GIELATÌNA, GIELATÌSSIMO, GIELATO, GIELLICIDIO, GIÈLIDO. – V. Gelatina, Gelemente Colores de la pietra de la comenta de la comenta

lamento, Gelare, ec.

GIELO, e GELO: s. m. Gelu. Eccesso di freddo; Contrario a calore. Del mese di Gennajo dopo il gielo. Cresc. Corpi gravati da mortal GELO. Filoc. E gli aspidi incantar sanno in lor note, che'l GIELO adornar di nuovi fiori. - Cortesia fe, ne la potea far poi, Che fu disceso a provar caldo e gielo.

S 1. E figur. dall' effetto della paura Gielo si prende per La paura medesima. E messo ha di paura tanto GIELO Nel cuor de'tuoi fedei, che ciascun tace. Dant. rim.

\$ 2. Onde Farsi di GIELO: per met si dice di

Chi per paura allibisce, caglia e trema. Nulla non teme, ne si fa di GIELO. Boez. Varch.

§ 3. GIELO amoroso: per Gelosia. Tal che mi fece tutto, ec. tutto tremar d'un amoroso

GIELO. Petr.

§ 4. Gielo: per Ghiaccio, siccome Aggelare fu usato per Agghiacciare. L' acqua de? fiumi si fermano in GIELO durissimo. Fr. Giord. Pred. In questo tempo si metta il ferro alla scarpa per rompere il GIELO delle rughe. Tratt. Gov. fam. Vero è però che in questo significato fa di mestiere servirsene con discretezza ed in luogo opportuno, e con giudizio, e non diferentemente a tutti i propositi e con soverchia frequenza. Red. lett.

§ 5. Dio manda il ciero secondo i panni: modo proverb. cioè Le avversità secondo le

§ 6. Gielo: per Conserva di frutti, comun. dicesi Gelo. V.

GIELONE: s. m. Specie di fungo . Cant.

Carn. - V. Fungo

GIEROGLIFICO: s. m. Geroglifico. Se noi riguardiamo ai GIEROGLIFICI degli Egizj. Pros. Fior.

GIGA: s. f. Strumento musicale di corde. E come GIGA, ed arpa in tempra tesa Di molte corde, fan dolce tintinno A tal, da cui la nota non è intesa. Dant. Par.

§. Giga: è anche Una parte di sinfonia briosa, e molto allegra; ed una Specie di ballo vivo, e spedito come la Gavotta.

GIGANTA: s. f. Gigantessa. Una GIGANTA

pare . Fr. Jac. T.

GIGANTACCIO: s. m. Immanis gigas. Pegg. di Gigante. Venne quel GIGANTACCIO furioso, Crede infilzar Astolfo, com' un tor-

do . Bern. Orl. GIGANTE: che gli Scrittori antichi dissero, e scrissero anche GIOGANTE, e GIU-GANTE: s. m. Gigas. Uomo grande oltre al natural uso. GIGANTE smisurato, vasto, fiero , forte , membruto , orrendo , mo-struoso , altiero . - Questi era grande come GIGANTE e di maravigliosa forza G. Vill.

ciar gli Iddii dal Cielo. Passav. ec. § I. GIGANTE: per simil. dicesi anche d'altri animali fuor della specie dell'uomo. Un villano di Calci ha portato a vendere un sacco di ghiri vivi. Ne ho osservati molti insieme con certi topi GIGANTI che si trovano in questa benedetta Pisa. Red. lett. "

Certi giganti levati in superbio vollono cac-

§ 2. Dicesi in prov. d'Uno che si sia incapato una qualche cosa; e quanto più cerca di sgannarlo, tanto più vi s'ingrossa su, e risponde di voler fare, e dire: Gli è entrato nel GIGANTE. Varch. Ercol.

§ 3. GIGANTI : si dice anche de' Vegetali allorche sono straordinariamente grandi nella loro specie. Approposito de' tartufi giganti donati al Cardinale Chigi. Magal. lett.

§ 4. E così GIGANTE, chiamano i Fioristi Un ranuncolo orientale dal fior doppio . I ranuncoli Asiatici, come il GIGANTE, il Tur-bandore, e il Mufit. Magal. lett.

§ 5. Arancio del GIGANTE : specie d' Arancio, così detto dalla sua grossezza. Magal.

lett.

GIGANTEA: s. m. Poesia intorno ai giganti, come quella che fu composta dal Molza. Car. lett.

GIGANTEGGIANTE : add. d'ogni g. Che giganteggia. Il Bucchero è un guerriere GI-GANTEGGIANTE si, che di potere avanza fin que' giganti, ec. Bell. Bucch.

GIGANTEGGIARE: v. n. Nimium excellere. Comparir grande, Sovrastare come gigante. Qual Golta in Terebinto GIGANTEGGIA minaccevole sopra l'altrui teste. Pros. Fior. E tal sulle braccia nerborute, Sublime andando ne GIGANTEGGIAVA. Bell. Bucch.

S. GIGANTEGGIARE: per traslato, Farsi, o Mostrarsi superiore ad ogn'altra cosa del suo genere. E di vero l'arte della natura cava il sottil del sottile, e ne' lavori piccoli non meno che ne'grandi si fa onore, e in essi ancora per un altro verso GIGANTEGGIA. Salvin. pros. Tosc.

GIGANTEO, TEA: add. Giganteus. Gigantesco. Denti GIGANTEI. Vinc. Mart lett. Spalle GIGANTEE, GIGANTEA statura. Adim.

Pind. Oss.

GIGANTESCAMENTE: avv. Da gigante. Si portano in quell' opera più che GIGANTE-SCAMENTE: Libr simil.

GIGANTESCO, SCA: add. Giganteus. Di gigante. Uoma GIGANTESCO, statura GIGANTESCA. - Corpo GIGANTESCO. S. Ag. C. D.

S. GIGANTESCO: dicesi anche Di cose inanimate, e vale Straordinariamente grande nella sua specie. Marte brandiva GIGANTESCA pic-

ca. Salvin. Iliad.

GIGANTESSA: che gli antichi scrissero altresi GIOGANTESSA, e GIUGANTESSA: Gigas femina. fem. di Gigante, Giogante, e Giugante. Bisantona, la bella GIGANTESSA, vi giunse poi, e seco tre fratelli. Ciriff. Calv.

GIGANTINO, NA: add. Giganteus. Gigantesco. Statura GIGANTINA. Libr. cur. ma-latt.

GIGANTOMACHIA: s. f. Battaglia o Guerra de' giganti contro i favolosi Dei de' Genti-

li . Ricci

GIGANTONE: s. m. Immanis gigas. Accr. di Gigante, Gigante di smisurata grandezza. Supplico V. S. a salutar in mio nome quel cigantone del Sig. A. Coltellini. Red. lett. e qui detto per esagerazione.

tanico. Aggiunto delle piante i cui fiori somigliano al giglio.

GIGLIASTRO: s. m. Lilium calcedonicum. Nome che si dà da alcuni Botanici a Quella specie d' Emerocalle, che volg. in Toscana chiamasi Riccio di Dama . V.

GIGLIATO: s. m. Nummus florentinus!, Specie di moneta antica di Firenze. Ho ven · duto a costui il doglio, ec.e dammene cin-

que GIGLIATI. Bocc. nov.

GIGLIATO, TA: add. Seminato, o Sparso di gigli. Come se ne può della banda Gi-GLIATA dare esempio accomodatissimo de' Vet-

tori . Borgh. Arm. Fam.

S. GIGLIATO: per Improntato, Segnato con giglio. O tu mi trai, e mi da' esso siorino d'oro in oro GIGLIATO e battuto di quel tempo. Dav. Mon. Lo zecchino GIGLIATO oggi si chiama Ruspo e Ruspone, forse dalla lucentezza dell' oro più perfetto di cui è fabbricato . Bisc. Malın.

GIGLIETO: s. m. Lilietum. Luogo dove sono piantati molti gigli. Riponendogli in al-tri ordini nuovi del GIGLIETO. Pallad.

GIGLIETTINO: s. m. Dim. di Giglietto. Le presentò un mazzettino di GIGLIETTINI bianchi di tutto odore. Zibald. Andr. GIGLIETTO: s. m. Liliolum. Dim. di Gi-

glio. Ma v'hanno aggiunto poi un GIGLIET-To vermiglio sul capo dell' aquila. Pecor. nov.

S. GIGLIETTO: per Ispecie di trine con merluzzi e punte, così detta perchè ha similitudi-ne col giglio. Dal collare tutto prima gli

straccia un bel GIGLIETTO. Malm.

GIGLIO: s. m. Lilium . Fiore odorifero di diverse specie provegnente da bulbo. Il fusto è lungo e dritto, le foglie pallide e piccolissime. Il più comune è bianco, e dicesi anche volg. Giglio di S. Antonio Gigli belli, ma caduchi e poco duranti. Amet. § 1. Dalla bianchezza di questo fiore i poe-

ti dicono . I GIGLI delle guance . - Le sue guance son rose e GIGLI, cioè Vermiglie co. me rose, e insieme bianche come gigli.

\$ 2. GIGLIO salvatico: Lilium martagon, Mattiol. Martagone del Mattiolo. - V. Mar

§ 3. Giglio giallo: Iris pseudoacorus. Acoro adulterino, o Acoro falso officinale e del Mattiolo . Alcanna spuria officinale .

§ 4. Giglio pavonazzo: - V. Giaggiuolo. Il verdegiglio è tintura cavata dalle foglie.

de' GIGLI pavonazzi. Sagg. nat. esp.

§ 5. Giglio rosso: Lilium bulbiferum Linn. Emerocalle del Mattiolo. Specie di fiore fatto a campana, trovasi ne'luoghi ombrosi de'boschi, ed è detto bulbifero, perchè porta spesso nelle ascelle delle foglie alcune gemme, le qua-GIGLIACEO, CEA: add. Liliaceus. T. Bo- I li diventano carnose e si staccano, cadono in

erra, e mettono radici, divenendo altrettante! piante. Un altro Emerocalle è detto Riccio di Dama. V.

§ 6. Giglio regio. - V. Corona imperiale. 7. Giglio: per Segno dinotante il giglio nelle armi o nelle imprese di qualche famiglia, o Comunità, ec. L' uno al pubblico segno i GIGLI gialli oppone. Dant. Par. Qui è L'impresa del Re di Francia. Tanto che'l GIGLIO Non era ad asta mai posto a ritroso Nè per division fatto vermiglio. Id. ibid. e qui L' impresa di Firenze.

GIGLIONE: s. m. T. Marinaresco. Parte del remo sia tonda, o di quattro facce, su di cui fa forza il rematore, perche la pala

faccia il suo effetto . V. Pala

GIGLIÒZZO: s. m. Accr. di Giglio. Addio, GIGLIOZZO mio del viso adorno. Lor. Med.

Nenc. qui figur. e per vezzi.

GIGOTTO: s. m. Francesismo usitato specialmente da' Cuochi in vece di Cosciotto di castrato, che è il suo proprio nome Toscano, Se l' Impersetto nostro intende, che mar del zur, voglia dir marinato del zucchero: un gigante Maramau, un скотто marinato. L. Panc. Cical. Ingojano le quaglie, e gli ortolani, E de' GIGOTTI riman nudo il fusto. Bardi .

GILIA: add. f. Voce corrotta da Argiglia. Aggiunto di Terra; e vale lo stesso, che Argilla. V. Le terre GILIE, o argille si trovano disposte in filoni, e lastrucce, ec. ed usansi comunemente per i lavori laterizi, e per

vasellami. Targ

GIMIGNANO, NA: add. e sost. Nome volgare d'una specie di Ciriegia, e di Ci-

GINA: s. f. Voce bassa, e antiquata. Vis. Agina, Forza, Lena, Possa. Senza più forze, balia, e GINA da poter rimuoversi. Tac. Day.

GINEBRO: s. m. Lo stesso che Ginepro; e s' usa per lo più nel verso. Non edra, abete, pin, faggio, o GINEBRO Poria 'l foco allentar che 'l cor tristo ange. Petr. ec.

GINECEO: s. m. Gynæceum . Apparta. mento delle donne in generale, ed in parti-colare Conservatorio, o altro luogo abitato da sole donne, e per lo più nubili. Questa voce sarebbe affettata fuor dello stile sostenuto, o scherzevole. Ricorrete alla presidentessa del Gineceo della S. Cognata, e fate-le vedere le due accluse mostre. Magal. lett.

GINECOCRAZIA: s. f. T. degli Scrittori Politici. Stato, in cui le donne possono avere

il governo e comando principale.

GINEPRA: s. f. Voc. ant. Coccolo del gi-

nepro. M. Aldobr.

GINEPRAJO: s. m. Luogo dove sieno molti ginepri, Voc. Cr.

S. Per met. vale Intrigo, forse detto così dall'essere i luoghi de' ginepri salvatichi, in. colti , e senz' ordine . Io vorrei oggi mai uscire di questo GINEPRAJO, che dubito di non essere entrato nel pecoreccio. Varch. Ercol.

GINEPRE: s. m. Juniperus. Ginepro, forse così detto dall' Ariosto per la rima. Come nel bosco dell' umil GINEPRE; O nella stoppia, ec. Quando si cerca la paurosa lepre. Ar. Fur.

GINEPRÈTO: s m. Gineprajo. Voc. Cr. S. Per mat. vale Intrigo. Che tu vedi Fanticchio, ben per quello, ch'io sono entrata in questo GINEPRETO . Salv. Granch.

GINEPRO: s. m. Juniperus . Frutice odoroso, che getta gran quantità di rami guerniti di foglie piccole, strette, fatte in punta, dure, spinose, e sempre verdi. Le sue coccole son come quelle dell' Ellera, ma di un gusto aromatico. Coccole di GINEPRO - Dal GINEPRO rosso geme la miglior sandracca - Un palafreno, Ch' ad un verde GINEPRO era legato. Bern. Orl.

S. GINERRO: per lo Frutto, o Coccola del ginepro. Si tolga il GINEPRO cotto in caldaja di vino, e sia messo nel vaso con vino boglien-

te. Cresc.

GINESTRA: s. f. Genista. Pianta che fa la foglie simili al giunco, che in Toscana si chiaman fila, e fa que' fiori gialli odorosi, che comunemente si spargono in occasione di processioni. Le sue vermene macerate danno un filo assai forte per tesserne grosse tele. Quivile tavole messe videro ec. ed ogni cosa di fiori di Ginesta coperta. Bocc. Introd. Poi la lenta GINESTRA in un gli accinga . Alam. Colt.

§ 1. GINESTRA da' carbonaj . - V. Scorna-

becco.

§ 2. GINESTRA di bosco. - V. Emero. § 3. GINESTRA spinosa. - V. Ginestrone. GINESTRAGGINE: s. f. Lo stesso, che Ginestrella. Arbore dell' Indie, il quale ec. ha le vermene tenere, flessibili, e scanalate come la GINESTRAGGINE. Riccett. Fior.

GINESTRAJO: s. m. Voce dell' uso più frequente, che Ginestreto, sebbene questa sola s'incontri ne'buoni Scrittori, forse perche il popolo adopera più volentieri le desinenze in aja, che in eto, come dicesi Salciaja, e simili per Salceto, ec.

GINESTRELLA: s. f. Genista tinctoria. Nome volgare di un suffrutice perenne assai comune alla campagna, che produce fiori a spiga. Le sue vermene souo tenere, flessibili, e scanalate, e servono a tingere in giallo, e specialmente a voltare in verde le lane. Chiamasi anco Ginestrina, Baccellina, e Guado salvatico. Tariff. Tosc. Targion ec. - V. Ginestraggine GINESTRETO: s. m. Genistetum. Luogo

ove nascono molte ginestre. Scopetini, è ci-NESTRETI, dove usano lepri. Cron. Morell.

S. Per met. vale Intrigo , Gineprajo . Quando Teseo fu scappato da quell' avviluppatissimo GINESTRETO, egli abbandonò quella poveretta,

che ne l'aveva fatto uscire. Alleg.
GINESTREVOLE: add. d'ogni g. Pieno di
ginestre. Valli, e monti, e boschi GINESTRE-VOLI. Fir. rim. Nessuna dolce vista di vaga selva scorgono gli occhi miei, e di GINESTREVOLE monticciuolo nessun soligno sentiero. Bemb.

GINESTRINA: s. f. Ginestrella . V.

S. Erba GINESTRINA: Coronilla varia. Pianta erbacea di caule angolato, disteso, legumi eretti, sottili, nodosi, disposti in gruppi, fiore rossiccio, che si trova comun. ne'luoghi erbosi. Ott. Targ. GINESTRINO: add. m. Aggiunto di panno

tessuto col filo, che s'ottiene dalla scorza dei rami, o vermene della ginestra macerata nel-

l'acque termali . Targ.
GINESTRO: s. m. Lo stesso che Ginestra.

Magal. lett.

GINESTRONE: s. m. Genista spartium Linn. Ulex europæus. Nome volgare d'un Frutice spinoso, che si vede fiorito quasi tutto l'anno ne' luoghi vicini al mare. Comun. si dice Ginestrone d'Olanda, e da alcum Gine-

GINETTA. - V. e di Giannetto.

GINEVRO: s. m. Lo stesso che Ginepro.

GINGELLARE: v. n. T. de' Cavallerizzi. Dimenar la groppa.

GINGELLO: comun. Gingillo. V. . GINGIA: è antiquato. - V. Gengia.

GINGILLARE: v. n. Badare a gingilli , Metter tempo in mezzo, Far castelli in aria. Un timor solo tutto mi stropiccia, Che s'io GINGILLO, il malmi chiude i vicoli. Sacc. rim.

S. Talvolta vale Almanaccare sopra una

cosa quasi impossibile a riuscire.
GINGILLO: s. m. Specie di piccolo grimaldello proprio delle serrature gentili, e per traslato si dice D' ogni cosa in genere che è acconcia ad operare una qualche cosa difficile con ingegno ed arte particolare. E poi, che o per via di congetture ritrovasse appresso a poco il GINGILLO, o non ritrovandolo, si desse bensì per vinto quanto al modo, ma non mettesse in dubbio che in un modo, o in un altro, giuoco di mano egli aveva a essere e furberia. Magal. lett. Pure chi può sapere i suoi gingilli? può esser che natura abbia mutato. - E se talun con bindoli, e GINGILLI Vi sapesse gabbare, avria fortuna, Ma grande bene, e gioverian gli stilli Con esso voi a poco. Fag. rim. GINGLIMO: s. m. T. Anatomico. Quella

specie di articolazione, per la quale avviene che gli estremi di due ossa sieno talmente articolati in alcune giunture, the il capo dell'uno incassi nel seno incavato dell'altro, ed in alcune altre l'estremità delle ossa unite, abbiano e capi e sensi per penetrarsi a vicenda.

GINNASIARCA: s. m. Gymnasiarcha. Soprantendente a' giuochi della lotta, Capo del' Ginnasio. Supplicando di non so che il GIN-NASIARCA e soprantendente della scuola, o Ginnasio, gli toccava i fianchi. Salvin. Vit.

GINNASIO: s. m. Gymnasium. Luogo o Edifizio pubblico degli Antichi destinato per gli esercizi della persona, e per imparar l'arta ingenue. - V. Ginnasiarca, Ginnico, Scuo-, la, Palestra. Tolom. lett.

GINNASTICA: s. m. Voce Grecolatina. Gymnastica. Arte di rendere e mantenere il corpo vegeto ed agile con varj esercizj, cho dagli Antichi dicevansi Giuochi ginnici. Si esercitavano nella GINNASTICA, cioè nel corso nella lotta, e nel pugile, e nel pancrazio. Pros. Fior. Anteporre alle inutili droghe le più sicure operazioni della sinnastica e della dieta. Cocch. Bagn. Fu il primo che costitui la GINNASTICA medica, separandola dall' at-letica e militare. Id. disc. Ascl.

GINNASTICO, CA: add. Gymnasticus. Del Ginnasio o della Ginnastica; Appartenente agli esercizi corporali. Ginnastiche scuole. Canali per la GINNASTICA navigazione e per il moto. Cocch. Bagu.

GINNETTO: s. m. Sorta di cavallo di Spagna intiero. Ottimo GINNETTO. Ar. Fur.

GINNICO, CA: add. Gymnicus. D' esercizio, Che appartiene alla ginnastica. Ma bensi stima tale eccellenza ne' giuochi Gin-nici: Segn. Gov. V. - Ginnasio, Palestra.

GINNOPEDIA: s. f. T. Storico. Specie di danza religiosa presso de' Lacedemoni che usavasi specialmente da' fanciulli, i quali a pià scalzo andavano insieme col ballo cantando la lodi degli Dii, e di coloro ch' crano stati uccisi

combattendo per la patria.
GINNOSOFISTA: s. m. Gymnosophistæ. Setta di Filosofi Indiani, celebre nell' antichità, così detti dall' andar quasi nudi; sprezzanti dei piaceri della vita, ed intieramente dati alla contemplazione della natura. Car. lett. Baldin. Dec.

GINOCCHIARE: v. a. Abbracciar in atto supplichevole le ginnocchia di alcuno . Bieco guardandol disse il ratto Achille: Non GINOC-CHIARMI, can, per le ginocchia, Nè per li genitori. Salvin. Iliad.

GINOCCHIELLA: s. f. Vannellus Bononiensis major. Nome volgare della Pavoncella maggiore di Bologna. Le sue cosce sono in parte nudate di penne, i piedi giallognoli e l'unghie nere.

GINOCCHIÈLLO: s. m. Il ginocchio del ! Piemontesi, lo stesso che Giovedì . Bemb. lett. porco spiccato dall'animale. Voc. Cr.

S. Per arme difensiva del ginocchio . Voc. Cr. GINOCCHIÈTTO: s. m. Dim. di Ginocchio.

Voc. Cr.

S 1. GINOCCHIETTO: per simil. detto dal Burchiello d' uno Sparviere, ma resta dubbio se parlasse metaforicamente com' e' suole. Però prego mi mandi uno sparviere, il qual sia grosso, e di rosso piumato e ben pennuto, e abbia il GINOCCHIETTO.

§ 2. GINOCCHIETTO: T. de' Semplicisti. Sorta di pianta detta anche Frassinella e Dittamo bian-

co . Mattiol.

GINÒCCHIO: s. m. e nel numero del più i Ginocchi e le Ginocchia. Genu. La piegatura che è tra la gamba e la coscia - V. Anatomia, Inginocchiarsi, Ginocchione, Inginocchiatura. Perchè inchinare a Dio molto convene Le GINOCCHIA e la mente. Petr. Or ti sono i fratelli a GINOCCHIA, e preganti della salute di lor frate. Dicer, div. La gotta produce i tufi ed i calcinacci nelle articolazioni delle mani, de' gomiti, de' piedi e delle GINOCCHIA. Red. Cous.

§ 1. GINOCCHIO coronato: dicesi Quello del cavallo quando è tondo e gonfio, o se è piagato, o mancante di pelo nel mezzo della faccia

anteriore.

§ 2. Dicesi che Una cosa dà alle GINOC-

сыл, per dire che Arriva fino alle ginocchia. § 3. I Lanajuoli dicono che Il filo forma il GINOCCHIO, quando l' ordito non rimane disteso nel lavorare

GINOCCHIÒNE, e GINOCCHIÒNI: avv. Flexis genibus. Posato sulle ginocchia. Quello di Buemme gli stava dinanzi GINOCCHIONE. G. Vill. Parlando sempre stette GINOCCHIONE.

GINSENG: s. m. Panax quinquefolium Linn. Ginseng Sinensium. T. Botanico e Officinale. Pianta rarissima della Tartaria, alla cui radice, che è molto aromatica, i Cinesi attribuiscono maravigliose virtu. Ginseng, erba preziosissima che i Chinesi stimano così valorosa che può far vivere senza ribrezzo di malattie. Red. esp

GIO: Voce, colla quale s'incitano i cavalli da soma al camininare. Arrivi al somiero e al caval 610 là. Pataff Va il caval per 610, Per anda va il bò, E l'asino per arri.

Sacch. rim.

S. Andare Giò Giò: modo basso de' Contadini che vale Andar pian piano; Andare con passo lento. Che giò giò se ne vanno giù pel piano, Sbattuti, com' io dissi, dalla fame.

GIO: coll' acento sull' I, preterito del verbo

Gire, Andare; lo stesso che Andò.

GIOBBIA: s. m. Voce antica rimasta ai

GIOCACCHIARE: v. n. Voce dell' uso. Far

piccol gioco, Giocar di rado e di poco.
GIOCANTE, GIOCARE, GIOCATORE,
GIOCHÈSSA, GIOCHÈTTO, GIOCHÈVO
LE - V. Giuocante, Giuocare, Giuocare, co. e l'avvertimento premesso alla spiegazione del verbo Giuocare :

GIOCHEVOLMENTE: avv. Jocose. Per giuoco, Per ischerzo. Così con un dito per ischerzo minacciandola GIOCHEVOLMENTE. Bemb. Asol. GIOCHEVOLMENTE rispondendo soggiun-

se. Borgh. Rip.
Gloco. - V. Giuoco, e Giuocare.

GIOCOFORZA, e GIÚOCOFORZA: Voce usata avverb. che s' accompagna al verbo Essere, e corrisponde al Lat. Necesse cioè È di necessità, come se si dicesse È un giuoco che sforza e costringe. Io non te'l voleva dir qui in presenza del tuo suocero; ma e' m' e stato GIOCOFORZA. Varch, Suoc. E cio sia giocoforza innanzi sera Svegliati, noi trar del suo letto il brando. Buon. Fier. cioè Necessariamente. Non le disdico a voi per farvi ingiuria, Ma GIUOCOFORZA m' è lo scomodarvi. Alleg.

GIOCOLARE, e GIUOCOLARE: s. m. Circulator. Colui che giuocola, Bagattelliere, Buffone, Giullare. Pare piuttosto buffone o

GIOCOLARE, e GIUOCOLARE: v. n. Gesticulari. Far giuochi o bagattelle, o Mostrar con prestezza di mano o altro, quel che non può farsi naturalmente. E convenia col capo qui si givocoli, Che facevan con gli archi assai monocoli. Ciriff. Calv. e qui vale Muoversi a modo di cui fa giuochi.

S. GIUOCOLARE, vale ancora Far lezi. Sciorinato ha'l sen bianchissimo, Vuol coprirlo, e fa graticola Delle mani e ride e GIUOCOLA Con cento atti e cento lezi. Buon. Fier.

GIOCOLARINO: s. m. Giocolino. A lussuria è dirizzata per far suot GIOCOLARINI.

Fr. Jac. T.

GIOCOLARMENTE: avv. Jocose: Giocosamente. Gli fu risposto GIOCOLARMENTE, & dubbiosamente. S. Ag. C. D.

GIOCOLARO, e GIUOCOLARO. - V. Giocolare

GIOCOLATÒRE, e GIUOCOLATÒRE: verb. m. Circulator . Giocolare , Bagattelliere. V. Lo trovai in compagnia d'altri amici, e tutti occupati in vedere operare un Ebreo Ferrarese GIOCOLATORE di mano. Magal. lett. Talvolta si passa la sera dattorno ai ballerini e GIUOCOLATORI di corda . Accad. Cr.

GIOCOLATRICE: e GIUOCOLATRICE: verb. f. Præstigiatrix. Colei che giocola. Voc. Cr.

GIOCOLINO, e GIUOCOLINO: s. m.

Nugæ. Dim. di Giuoco; Giochetto. Egli fa intorno mille GIOCOLINI. Ant. Alam. rim. Figurarmi un GIUOCOLINO, che sia un po' più viva imagine di quel gran giuoco. Magal. lett. E ferrautte ai due giganti impera Che faccian colle reti il GIUOCOLINO. Fortig. Ricc.

qui detto in ischerzo. GIÒCOLO, e GIUÒCOLO: s. m. Jocus. Scherzo. Attendendo tutti a mangiare, e a' GIOCOLI e a' sollazzi. Vit. SS. PP. - V. Gio-

GIOCOLOSAMENTE. - V. e dì Gioco-

samente .

GIOCONDAMENTE: avv. Jucunde. Con giocondità. Il piacere cerca quello che diletti GIOCONDAMENTE agli occhi corporali. S. Ag. C. D.

GIOCONDARE: v. n. e n. p. Jucundari. Stare in giocondità, Sollazzarsi, Prendersi piacere, Allegrarsi, Viver giocondamente. Dilettasi in veder suoni GIOCONDANDOSI in soavissimi odori. Com. Purg. Danne Cristo ad assaggiare Di tal pomo salutare E in eterno GIOCONDARE. Fr. Jac. T.
GIOCONDATO, TA: add. da Gioconda-

re, Fatto giocondo. Medea GIOCONDATA per li buoni avvenimenti, venne a veder Giasone.

GIOCONDEVOLE: add. d'ogni g. Delectabilis. Giocondo, Che fa lieto. La sazie-vole dolcezta del GIOCONDEVOLE e luminoso splendore dello radiante sole della Trinità.

Scal. S. Ag.
GIOCONDEZZA: s. f. Jucunditas. Giocondità. Pruovano i servi di Dio GIOCON-DEZZA nell' animo. Fr. Giord. Pred.

GIOCONDISSIMAMENTE: avv. Sup. di Giocondamente. Si gode e si gusta Giocon-DISSIMAMENTE . Salvin. disc.

GIOCONDISSIMO, MA: add. Sup. di Giocondo. Beatitudine è cosa dilettabilissima e GIOCONDISSIMA. Tratt. ben. viv. Nobilissima e GIOCONDISSIMA città di Siena. Fir. As.

GIOCONDITA, GIOCONDITADE, GIO-CONDITATE: s. f. Jucunditas. Letizia, Allegrezza, Giubbilo, Contentezza di cuore. Gioja. - V. Contento, Festa, Dolcezza, Consolazione, Piacere. Giocondità interna, pura, soave, indicibile, ferma, salda, brese, ınstabile, fuggitiva . - 1 quali esso Re aveva ricevuti con molta Gioconditade. Guid. G.

§ 1. GIOCONDITÀ : dicesi anche Delle cose che sallegrano, che arrecano diletto e contento. Quanto m' hai tu si colla gravità delle sentenze ricriato, e si colla GIOCONDITÀ del canto.

Boez. Varch.

S 2. Per met. detto anche Di cose piacevoli al tatto. Il loro granello sia dalla luce trasparente, e risplendente, e'l toccamento con morbida GIOCONDITÀ calloso. Cresc.

GIOCONDO, DA: add. Jucundus. Pieno di giocondità, Lieto, Festante, Contento, Pago, Giulivo, Giojoso - V. Allegro. Giocondo e ben complessionato. Passav. E piange là, dove esser dee GIOCONDO . Dant. Inf.

S 1. GIOCONDO: per Dilettoso; Piacevole; Che reca giocondità. E vifarne un più bello e più GIOCONDO - Dasè stessa fuggendo arrivain parte, Che fa vendetta, e'l suo esilio GIOCONDO.

§ 2. GIOCONDO : vale anche Che mostra giocondità; Che dà segno di contentezza . E vidì le sue luci tanto mere, Tanto GIOCONDE che la sua sembianza Vinceva gli altri, ec Dant. Par.

GIOCONDOSO . V. e di Giocondo .

GIOCOSAMENTE: avv. Jocose. Da giuoco; Per burla. Soleva dir GIOCOSAMENTE che le querce e i faggi gli erano stati maestri. Cavalc. Frutt. ling.

S. Per Piacevolmente. N' ho veduta taluna anch'io, e l'ho in memoria GIOCOSAMENTE.

Buon. Fier.

GIOCOSISSIMO, MA: add. Sup. di Giocoso, Facelissimo. Commedie GIOCOSISSIME de

Moliere . Salvin. disc.

GIOCOSO, SA: add. Lætus. Lieto, Allegro, Festevole, Scerzoso, Motteggevole, Faceto. Assai ci diletta che in questi ragiona. menti matrimoniali voi siete giocoso e festi. vo. Agn. Pand.

S I. Per Contento , Pago , Soddisfatto ; oggidi non s'userebbe Or ci pensi l'anima, e vegga quanto è soave cosa questo tesauro, e quanto dee far lieto e Giocoso lo signore che compra così preziosa cosa. S. Ag.

S 2. Grocoso . Jocosus . Da scherzo e Da giuoco. Delle bugie alcuna è pernizioza, al-cuna è GIOCOSA, alcuna offiziosa. - Dapoi che per desiderio di vendetta e non con GIOcosa levitade il ripercuote, e dagli, è scomunicato. Maestruzz.

GIOCUCCIO: s.m. Dim. di Giuoco. Mille differenze di Giocucci tutti a vanità nutri-

canti. Tratt. gov. fam.

GIOCULATORE. - V. Giocolatore. GIOCULATRICE. - V. Giocolatrice. GIOCUNDISSIMO. - V. Giocondissimo.

GIOGAJA: s. f. Palear. La pelle pendente dal collo de' buoi, e delle vacche. Giogaja grandissima e pendente. - Abbiano i buoi larga GIOGAJA. Cresc.

S. Giogaja: per Continuazione di monti. Avvengache elle siano pure una GIOGAIA sola di monti, spartita niente di manco e rotta da siumi, laghi e valli infinite, ec. Stor. Eur.

GIOGALE: add. d'ogni g. Jugalis. Del giogo. Col giogo anco ne trassero Il GIOGAL laccio di ben nove cubiti, E in timone ben liscio il poser giuso. Salvin. Iliad.

GIO

GIOGANTE. - V. e di Gigante.

GIOGANTESSA . - V. e di Gigantessa .

GIOGATO, TA: add. Jugatus. Aggiogato, e per met. Ben commesso; Ben collegato. Quei della nave ben GIOGATA, a terra scesi, pria Ulisse dalla cava nave levaro. - Per cui ancor le navi ben GIOGATE Armansi sovra l'indomabil mare. Salvin. Odiss. GIOGGIATA: s. f. Voce bassa, e poco

usitata. Inezia; Freddura. Alcuni oggidi dicono Ciocciata. Ponghiam da canto questa modestia, eh via le son GIOGGIATE, che or-mai ci conosciamo. Sacc. rim.

GIOGLIATO, TA: coll'O larga, add. E per lo più è aggiunto del grano mescolato col gioglio. Il grano GIOGLIATO non fae mai buona farina. Guitt. lett.
GIÒGLIO: s. m. Lolium. Loglio. La fa-

rina del Gioglio cagiona sonnolenza. Libr.

cur. malatt.

310

GIOGO: s. m. Jugum. Strumento di legno, col quale si congiungono, e accoppiano insieme i buoi al layoro. - V. Aratro, Agricoltura . Veggiamo , che , poichè i buoi alcuna parte del giorno hanno faticato sotto 'l giogo ristretti, quegli esser dal giogo alleviati e disciolti. Bocc. nov. Di pari come buoi, che vanno a Giogo. Dant. Purg.

S 1. Per met. vale Servitù, e Soggezione. V. Carico, Peso, Servaggio, Tirannia, Soggiogare. Giogo antico, duro, aspro, fiero, doloroso, importabile, indegno, vile, tirannesco, grave, dolce, leggiero, soave. -Tener sotto il G10G0. - Porre o Mettere il G1060, - Sottomettere il collo al 610-Go. - Scuotere, levarsi il Giogo. - Sottrarre il collo al GIOGO. - Rientrar sotto'l Giogo. - E non avrebbero messo loro collo al 61060 di signoria, se non fosse, che le malizie multiplicarono pericolosamente. Tes. Br. Si poteva ec. sotto il nostro giogo render lor pace. G. Vill.

§ 2. Groco: dicesi anche L'union conjugale. Sottomettersi volontario al GIOGO. Lab. Indarno a marital groco condotti. Petr.

§ 3. Per la Sommità de' monti. Si provi-'de per lo detto comune di fare una grossa, e forte Terra di là dal G10G0 dell' Alpe. G. Vill. Giogo delle montagne. M. Vill. Gio-

s 4. Groco: T. de Carrozzieri. Nome di Un pezzo di certi legni all' Inglese, il quale è posto attraverso al timone, ed è composto di quattro pezzi congegnati a canale, sicchè i cavalli alle cui estremità sono attaccati l'allungano, e lo scorciano, secondo che s'accostano, o si scostano dal timore.

GIOGOLARE: add. d'ogni g. Jugularis. Lo stesso, che Jugulare. E ne succhiasse lambendo il sangue, rotte quinci, e quindi le

vene giogolari, e le clavicole. Salv. Nic. ter. GIOGÒSO, SA: add. Che è cinto di gioghi; Montuoso. Che a me di molti Bovi cosce bruciò d' Ida GIOGOSA Sulle cime. Salvin.

GIOÌRE: v. n. Jucundari . Stare in gioja, in festa, Rallegrarsi, Prender contento, Esser contento. - V. Godere, Giubbilare, Esultare, Tripudiare, Brillare. Che Dio parea nel suo volto GIOIRE. Dant. Par. E altri col disio folle che spera Gioir forse nel fuoco, perchè splende, Provan l'altra, virtù quella che 'ncende.

S. Gioir d'una persona, o d'una cosa: vale Possederla, Goderne; ed in questo signas' usa pure a modo de' transitivi. Languir per lei Meglio è che Gioir d'altra, e tu mel giu-ri. Petr. Voi avete la signoria di Lucca, ec. e poco tempo la GIOIRETE. G. Vill.

GIOITO, TA: add. da Gioire, Contento, Soddisfatto. E così tutta finì la sua vita per il desio che'l consiglio fallente le porse, c Giuno così fu Gioità. Bocc. Ain. Vis.

GIÒJA: s. f. Voce Provenzale. Gemma. Pietra preziosa. - V. Giojello. Bordo, Tavola, Padiglione, e Faccette di una Giosa. - Ben fornito a danari, e care GIOJE. -Giose da donna. - In tutte le lingue i nomi delle GIOJE sono belli, sonori, armoniosi. -E GIOJA Italiano? Basti dire ch' egli è rimaso graduato a vocabolo significativo di un estremo giubbilo: 6103A e giojoso essendo molto più che allegria e allegro. Magal. lett. Sopra una cassetta di GIOSE carissime piena scampa. Bocc. nov. Le più belle bizzarrie di lega-mi nelle GIOJE. Vasar.

§ 1. Figur. per Cosa da aver cara e in gran pregio. Nella corte del ciel dond'io rivegno, Si truovan molte GIOSE care e belle, Tanto che non si posson trar dal regno. Dant. Par. cioè Le bellezze del Paradiso., E nondimeno a te sta d'acquistarla, e possederla insieme con molte altre carissime e prezio-.

sissime GIOJE. Cas. lett.

§ 2. Gioja, e Bella Gioja: si dice all' Uomo ironicamente, quasi tacciandolo o di malizia, o di dappocaggine, o di qualsivoglia altro vizio, o mancamento. Ed essi vollon pur darti a questa bella GIOIA. - Ella dec ben sicuramente esser cattiva cosa; ad aver vaghezza di così bella GIOJA come tu se'. Bocc. nov.

\$ 3. Gioja: si dice talora altrui senza ironia e si usa in buona parte e specialmente parlando Di persona amabile o a persona amata. Ciò che m' incontra nella mente muore, Quando vegno a veder voi bella GIOJA. Dant. rim.

§ 4. Gioja: dicesi pure anche ironicamente a Cose inanimate, cioè che ci paressero o brutte, o di poco pregio, ed eziandio dannose, disgustose. Tu vai brucando ch'io ti dia 'l malanno E t'appicchi sul muso questa GIOJA, ec. Tu va' cajendo ch' i dica chi tu sei. Buon. Tanc.

§ 5. Gioje d' Elba: chiamansi volg. Certi piccoli cristalli o ingemmamenti esagoni tenaremente attaccati sopra una base ferrigua, i quali hanno il colore dell' ametisto, e son così letti perchè vengono dall' Isola di questo

§ 6. Gioja: vale anche Contento che simanifesta per via di segni esteriori. Allegrezza grande, Estremo giubilo. - V. Consolazione, Piacere, Letizia, Giocondità, Diletto. Gioja indicibile, viva, maravigliosa, grande, subita, breve, instabile . - L' uno dell' altro prendendo dilettosa GIOJA. - GIOJA e giojoso vale più che Allegria, e Allegro. Magal. lett. Lungamente in piacere, ed in GIOJA poi vissero insieme. Bocc. nov. Perchè non sali il dilettoso monte Ch' è principio e ca-gion di tutta GIOJA? Dant. Inf. Tal che mi trae dal cuore ogni altra GIOIA. - Dubbia speme davanti e breve GIOIA, Penitenza e dolor dopo le spalle. Petr.

§ 7. Gioja: per la Bocca del cannone. E la palla B. nello sboccare sarebbe alla GIOJA

D. Gal. Sist. V. Artiglieria.

GIOJANTE: add. d'ogni g. Alacer. Che ha gioja, allegrezza. Condotto in senato appetto al figliuolo che lindo e GIOJANTE testimonio, e spia insieme, diceva, ec. Tac. Dav. ann.

GIOJARE; v. n. Voc. ant. Gioire. Tutti sem presti Al tuo piacer, perchè di noi ti cioi. Dant. Par. Avverte il Bottari che il Vocabol. della Crusca, avendo riportato quest' esempio alla Voce Gioire, sembra che il faccia derivare da quel verbo, il che non può essere in alcun modo, facendosi da Gioire, Gioisca .

GIOJELLARE: v. a. T. d'Oreficeria, ec. Ornar di gioje; Ingemmare. L'arte del giojellare consiste nello stringer le gioje o pietre nei castoni, Tignerle, Porre la foglia nel fondo de castoni, ec. - V. Giojelliere. Vi erano arnesi di oro e di argento, arnesi GIOJELLATI.

Fr. Giord. Pred.

S. Per met. vale Aggiungner vaghezza con cosa che adorni, che abbellisca graziosamente. Così le citazioni servon di fianco al discorso e d'incentivo e d'esca, e d'eccitamento; le pongono in buona luce, lo confermano, lo GIOJELLANO, lo rallegrano. Salvin. pros. Tosc.

GIOJELLATO, TA: add. da Giojellare.

GIOJELLIERA: fem. di Giojellicre. Ch' ell'è matricolata Gioselliera. Bern. riin.

GIOJELLIÈRE: s. m. Gemmarius. Quegli che conosce la qualità delle gioje, e ne fa mercanzia. Giojelliere molto valente nell' arte sua. Borgh, rip. Se io mi conoscessi cos? di pietre preziose, come io so d'uomini, io sarei buon Giojelliere. Libr. mott.

GIOJELLINO: s. m. Dim. di Giojello, Piccolo giojello. Si adornano il petto con GIOJELLINI preziosi e di valore. Fr. Giord.

GIOJELLO: s. m. Gemmarum sertum. Anello, Vezzo o altro lavoro prezioso di giojelliere, che serve per ornamento. Ti donerò un così caro e bel elosello, come niuno altro che tu n'abbi. Bocc. nov. E menonne seco molti prigioni Pistolesi, ec. e molta roba, drappi e arnesi e Giojelli. G. Vill. Giojel-LO di smeraldi tempestato di diamanti. Cas. Impr.

S. Si prende talvolta per la Gioja medesima. E certo niuna perla, niun giosello orientale fu mai di tanto prezzo quanto sarebbe quella:

pietra, ec. Cas. lett.

GIOJETTA: s. f. Gemula. Dim. di Gioja ; Gioja di poco valore. Se l'uom poveretta Giosetta ti dona, La mente sta prona a dargli'l tuo core . Fr. Jac. T. Stimerete poca questa notizia e pure nel suo genere ell' è una GIOJETTA . Magal. lett.

S. GIOJETTA: vale anche Cosa da Merciaj, Mercanziuola di bella apparenza e di poco valore. Diomede, e seco Ulisse si vedeano Merciaj venuti vendere GIOJETTE. Bocc. A-

mor. Vis.

GIOJÒRE: s. m. V. e di Gioja in signifi-

cato d' Allegrezza, Contento.

GIOJOSAMÈNTE: avv. Jucunde. Con gioja, Festevolmente, Giocondomente, GIOJOSAMENTE io canto e vivo in allegrezza. Rim. ant.

GIOJOSÈTTO, TA: add. Dim. di Giojoso. Tale appar che chi la mira La desira Ad o-

gnor si Giojosetta. Chiabr. canz.

GIOJOSISSIMAMÈNTE: avv. sup. di Giojosamente. Accogliere i poveri Giojosissimamen-re. Fr. Giord. Pred.

GIOJOSISSIMO, MA: add. sup. di Giojoso. Se veramente non si dicesse che disturbamento fossero le GIOJOSISSIME cose. Bemb.

GIOJÒSO, SA: add. Lætus. Pieno di gioja, Molto lieto e contento. - V. Gioja, Allegro, Giocondo. In quei bei lumi, ond io Giososo vivo. Petr. Alla GIOJOSA festa di Paradiso. Passav. Altresì è GIOJOSA la rimembranza dei nostri amici. Sen. Pist.

S. Per Che rallegra, Che da gioja, Che colma di gioja. Svelin le luci oscure, nebulose d' Ameto, acciò che diventi possente a veder le bellezze mie Giosose . Amet. Amor m' addus-

se in si Giojosa spene. Petr.

GIOJUZZA: s. f. dim. di Gioja, Giojetta. In un adoratorio di quei loro idoli abbominevoli trovarono alcune GIOJUZZE o pendenti, che servivano per ornamenti di essi. Accad. Cr. Mess.

GIÒLITO: s. m. Godimento che si prende nella quiete dopo la fatica, e particolarmente

dopo i viaggi.

S. Stare in GIOLITO: vale lo stesso che Stare in riposo, ed è T. Marinaresco, e per lo più dicesi delle galere, quando si trattengono nella darsena o nel porto, e de' vascelli di alto bordo quando in alto mare sono in calma. Red. an-

§ 2. Per Simil. detto anche Delle persone. Or che stiamo in festa e in GIOLITO, Bei di

questo bel crisolito . Red. Ditir. GIOLLARO. - V. e di Giullare.

GIOMÈLLA: s. f. Lo stesso che Giumella, ed è modo Contadinesco. S'io riscontrassi a sorta il mio sprendore, io gnene vorre' dare una GIOMELLA. Buon. Tanc. - V. Giu-

GIORGERIA: s. f. Bravura, Vanteria di chi fa il Giorgio, Valentia. V. Rimarrete così sani d'ogni nostra Giorgeria. Fr. Jac. T.

GIORGIO: s. m. Fantoccio di legne secche per arderlo in segno di festa. E fassi il Gior-GIO colle seccaticce. Bern. rim.

S 1. Onde Fare il Giorgio: vale Fare un tal

tantoccio per arderlo.

§ 2. Fare il Giorgio: vale anche Fare il bravo, lo squarcione, lo spaccamontagne; Far l'uomo armato. Scorran notturni a far pattuglia il suolo, Che noi faremo il Giorgio a posta nostra Per queste belle piazze. Buon. Fier. Quei bravacci o bravoni che fanno il GIORGIO su per le piazze, e si mangiano le lastre, e voglion far paura altrui coll' andare e colle bestemmie, ec. Varch. Ercol. - V. Corneggiare.

GIORNALE: s. m. Diarium. Libro, nel quale di per di si notano alcune partite de'negozi delle botteghe o case, per comodo di scrittura. Chi non compra a contanti è impostato a' GIORNALI. - Tener il libro grande e'l GIOR-NALE. Buon. Fier. Vi è ancora il suo celebrato GIURNALE, ovvero libretto delle spese. Salvin.

vit. Crat.

§ 1. Per Quel libro ove di per di si notano 1 fatti pubblici, detto altrimenti Diario. Per dignità del popolo Romano s' usa negli annali scriver le cose illustri, e le simili ne' GIOR-NALI . Tac. Dav.

§ 2. GIORNALE: è divenuto oggidì un Nome assai comune delle Novelle letterarie, ed eziandio d'ogni altra fatta. - V. Giornalista.

§ 3. Giornale : in Marineria dicesi un Registro diviso in più colonne, in cui il Piloto, o altro uffiziale prende memoria giorno per

giorno, o d'ora in ora di tutti gli accidenta che accadono, qual è il vento che soffia, il corso della nave, la direzione che tiene, le manovre che si vanno facendo, la latitudine per os-

servazione, il punto, e simili.
GIORNALE: add. d'ogni g. Diurnus. Diurno, Cotidiano, Del giorno. Nella conversazione GIORNALE del vivere insieme s'è parlato di cotoro che fanno ogni cosa per darci o piacere, o molestia. Segn. Etic.

GIORNALETTO: s. m. dim. di Giornale, Libretto o Quadernuccio che si tiene per comodo di memoria. Simili GIORNALETTI e quadernucci, e come stracciafogli di spese minute, non si conservono. Borgh. Mon.

GIORNALIERE: s. m. Operarius. Operajo, Colni che lavora a giornata. Per lasciar ricca dote non dubitasti di succhiare il sangue dei poveri e di schernire il sudore de' GIORNALIERI.

Segner. Pred.

GIORNALIERO, RA: add. Quotidianus: Di ciascun giorno, Che passa o si muta ciascun di. Nelle cose GIORNALIERE della dieta. - Diuretico GIORNALIERO innocentissimo. Red.

GIORNALISTA: s. m. Voce dell'uso. Scrittore di giornale letterario. Zeno, Manfred.

GIORNALMENTE: avv. Quotidie. In ciascun dì, Di giorno in giorno, Tuttora, Quotidianamente. Limosine che gli erano fatte GIORNALMENTE. Trat. pecc. mort. Il vedersi GIORNALMENTE che i gatti trescano colle lu certole, co' ramarrie co' serpi, ec. Red. Vip.

S. GIORNALMENTE: vale anche Per tutta la giornata, A giornata, Tutto il di. Cr. in A

GIORNANTE: s. m. Nome che si dà in Firenze a que'Fratelli della Compagnia della Misericordia i quali per ciascun giorno della settimana servono per turno la Compagnia.

GIORNATA: s. f. Dies . Termine d'un giorno, ma più propriamente Quello spazio di tempo che trascorre dal levarsi del letto e il coricarsi. E dopo molle GIORNATE pervennero a Roma. Bocc. nov. Indi traendo poi l' antico fianco Per l'estreme GIORNATE di sua vita. Petr.

S 1. Giornata: per lo Cammino che si fa in un giorno. A lunga a Jerusalemme trenta GIORNATE sono le cinque cittadi, che profondaro per il peccato contro natura.

Tes. Br.

§ 2. A gran CHORNATE: posto avverb. vale Con gran celerità, Velocemente, In fretta. E la morte vien dietro a gran GIORNATE. Petr. In fretta, e a grandissime GIORNATE mi condussi in Alessandria. Ar. Negr

§ 3. GIORNATA: poetic. per Corso della vita. E compie' mia GIOT NATA innanzi sera, cioè La vita innanzi tempo. E seco al fin son giun- quella vestito la giorne a d'autore, se non to, E mia GIORNATA ho co' suoi piè fornita. Petr. cioè Ho finito il corso de' miei giorni .

\$ 4. GIORNATA: per Zuffa, Battaglia campale, Fatto d'arme generale è Termine militare. Quante zuffe campali chiamate ne' nostri tempi con vocabolo Francese GIORNATE, e dagl' Italiani fatti d' arme. Segr. Fior. disc. Presso a Piacenza fu a GIORNATA con esso lui, la battaglia fu sanguignosa, ec. Stor. Eur.

§ 5. Far GIORNATA: si dice del Venire due eserciti insieme a battaglia generale, che anche si dice Far GIORNATA campale - Arnol-10 presentatosi coll' esercito alla frontiera di Suembaldo, ec. delibero di non fare GIOR-

NATA . Stor. Eur.

§ 6. Far GIORNATA: vale anche Consumare il giorno; Impiegare tutto il tempo d' un giorno. Oh volontà fatta hai pur gran Gion-NATA, non lassando tua casata, in cielo è

il tuo abitare . Fr. Jac. T.

§ 7. A GIORNATA, e Alla GIORNATA: posti avverb. Quotidie; in dies. Quotidianamente, Giornalmente, Di giorno in gicrno, In cia-scun di, Tutto di; Tuttora. Per quel che occorrer possa alla GIORNATA. Buon. Fier. Così alla GIORNATA si parla come i pappagalli. Red. Vip. Occasioni, che ti accadono alla GIORNATA . Segner. Mann.

§ 8. A GIORNATA: vale anche Ogni giorno più. Dove per lui si guadagnava, e si avanzava, noi venimmo a perdere a GIORNATA. Cron. Morell. E a GIORNATE fortemente cresceva sì di gente a cavallo, ec. sì di gente

S 9. A GIORNATA: s'usa ancora in sign. di Per tutta la giornata. Nelle quali tutto di bestemmia a GIORNATA. Fr. Giord. Pred.

§ 10. Lavorare a GIORNATA, Fare a GIOR-NATA: vagliono Lavorare per ricevere la mer-

cede a un tanto il giorno. Voc. Cr.
GIORNATELLA: s. f. Piccola giornata, e detto di fanciulli, vale Giornata consumata ın trastulli. Lodoti che hai hen posto le tue fanciullesche GIORNATELLE. Bemb. lett.

GIORNEA: s. f. Chlamys. Sopravveste de' soldati usata al tempo de' Guelfi . S' ordino, che seimila cittadini e Guelsi si vestissono di sopravvesta bianca, ec, chiamaronsi GIORNEE; fessene assai, ma andarono innanzi. Cron. Morell.

S I. GIORNEA: fu detta in appresso Una sopravveste o zimarra, aperta tutta dinanzi, usata anche dagli uomini di conto nelle case. Oggidi si piglia per Toga, o veste curiale,

che chiamasi Lucco . Min . Malm.

§ 2. Dagli Scrittori s'usa sovente in sign. di Veste d'autorità, ed anche di Veste oratoria. Bisc. Malm. Col motivo di aver in Nov. ant. Turbato il chiaro giorno. Fetti-

affatto di pedante. Magal. lett.

§ 3. Mettersi, Cingersi, Affibbiarsi, Allacciarsi la GIORNEA: dicesi per Intraprendere a fare una cosa con ogni efficacia; Accingersi a sostener checche sia con tutta l'energia. Ma'l sollion s' ha messo la GIORNEA ; E par che gli osti l'abbian salariato A a-sciugar bocche, perchè'l vin si bea. Bern. rim. Io mi sono cinto la GIORNEA a ragionar-sin qui de' casi loro. Vinc. Mart. lett. Non è gia perchè noi la tegniam d'una eccessiva bellezza più che la sorella, ch' io non vo', nè anco questi miei non vogliono cingersi e affibbiarsi la GIORNEA. Cecch. Mogl. Prol. Avvertasi che Affibbiarsi la giornea non significa Presumersi molto di sè medesimo, o Pigliarsi troppa autorità, come vuole il Vocabolario (dice il Bisciom) e quel Cingere, ed Affibbiare indica il Fermar bene indosso quel tal abito, aceiocchè nell' agitarsi con veemenza nell'operare, o come gli oratori alcuna volta fanno, non si rimuova dal luogo

§ 4. GIORNEA: per Giornata è modo antico. N. S. vi doni cattiva GIORNEA. Franc.

Sacch. nov.

GIORNELLETTO: s. m. T. de' Muratori

Lo stesso che Schifo. V. GIORNELLO: s. m. T. de'Muratori. Vas

sojo che ha tre sponde. GIORNERELLO: s. m. Diecula. Dim. di Giorno; ed usasi per lo più ironicamente. Innanzi che questi venga ci son de' GIORNE-RELLI . Ricc. Calligr. cioè Non pochi giorni,

GIORNO: s. m. Dies. Propriamente Quel chiarore, Quella luce, che il Sole spande mentre sta sul nostro emisferio, o n'è po-co discosto. Dicesi anche Dì, ed in questo significato è opposto a Notte. Da Giorno si fa Aggiornare, Raggiornare, Soggiorna-re, Soggiorno. Giorno deriva dal Provenzale. Jorn, pronunziato l' J come un G dolce. Tanto più vera si riconosce quest' origine quanto che i più antichi poeti Italiani, e tra gli altri Ciulo da Camo, che fiorì nel 1197. dissero Jorno prettamente alla pro-venzale. Red. Or. Tosc. Giorno chiaro, sereno, nascente, puro, nuvoloso, piovoso.

- Al far del GIORNO. - In sul far del GIOR-No. - Innanzi l'apparita del GIORNO. -Come il nuovo giorno apparve. - Sullo schiarir del GIORNO . - Esser GIORNO chiaro . -Infino a GIORNO, o al chiaro GIORNO. - Il GIORno apparisce, s'appressa, cala, inchina al vespro. – Già s'incomincia a tardare il GIORNO - GIORNO che è sullo scorcio. CIOÈ A. sera. Vedi già come dichina il GIORNO. Dant. Quando venne all'abbassar del CIORNO. Non giucando, ma novellando questa calda parte del Giorno trapasserono. Bocc. Intr.-V. Chinare, Nascere, Tempo, Alba, Crepuscolo, Meriggo, Vespro, Mattina, Sera.

§ 1. Farsi Giorno: vale Principiare il giorno; Nascere il sole. Quanti sono coloro che non meritano di vedere la luce? E pure anche a loro si fa il Giorno. Sen, ben, Varch.

S 2. Fare della notte Giorno: vale Vegliare tutta la notte, e per contrario si dice Far del Giorno notte, che vale Dormire per mol-

to spazio del giorno. Voc. Cr.

§ 3. A GIORNO: posto avverb. vale Allo spuntar del giorno, All'apprir dell'alba. Così consumata la notte, a GIORNO apparì nuova foggia di combattere. Tac. Dav. stor.

§ 4. All' abbassar del Giorno: vale lo stesso che Verso la sera. Quando venne all' abbassar del Giorno, ec. andarono e menaronlo

al fosso . Nov. ant.

§ 5. Di Giorno: posto avverb. vale Mentre è giorno, Nell'andar del giorno. Non credo che pascesse mai per selva Si aspra fera di notte, o di Giorno. Petr.

§ 6. Di mezzo GIORNO: posto avverb. vale

Nel mezzo del giorno.

§ 7. Fra GIORNO: vale Fra un pasto e l'

altro.

§ 8. Giorno: significa altresì Un certo spazio di tempo in cui si dividono i mesi e gli anni. Ve n' ha di due sorte. Il naturale che è di ventiquattr'ore, comprendendo tutto il giro del sole, cioè il giorno, e la notte, e l'artifi-ciale, che si preinle dal nascere al tramontar del sole. Per giorno civile da noi s'intende ordinariamente lo Spezio che corre dalla mezza notte fino alla mezza notte del giorno seguente. Giorno avventuroso, felice, festoso, lieto, aspettato, memorabile, fortunato, tranquillo, infausto, funesto, lagrimoso, tristo, ben segnato , solenne , di festa , o festivo , di riposo , d'astinenza, di vigilia, magro, di digiuno, o nero. - Giorno di fatica, di lavoro. - V. Di Festa, Vigilia. Giorni dell'anno, del mese, della settimana. - Giorni canicolari. -Il GIORNO innanzi. - Il GIORNO d'jeri .- Il GIORNO d'oggi .- Il GIORNO di domani. - Il GIOR-No dopo o seguente. - Il Giorno di Pasqua, di Natale, ec. - Giorno di nozze, di trionfo, di Consiglio. - Giorno solennissimo a tutto il mondo. - A Giorno preso . - Venuto il CIORNO posto. - Venuto il Giorno delle nozze, la pompa fu grande e magnifica. - Giorno verrà che, ec. - Passare, trapassare, consumare il Giorno, ingannarlo tra sollazzi, diporti, ec. - Menare, condurre i GIORNI in lieta e graziosa vita. - È noto a ciascuno quanto si dà il giorno a un muratore che le fa. Sen. ben. Varch.

S 9. Nel Commercio diccosi Giorni di gra-

zia, GIORNI di favore Quel numero di giorni di respiro che l'uso delle diverse piazze accorda al pagatore di una cambiale, e che si computano da quello della scadenza.

S 10. Dare il buon gionno o il buon di vale Augurare felicità in quel giorno; Saluto comunale. Calandrino gli rispose che Iddio gli desse il buon di e il buon anno Bocc. nov.

S 11. Di GIORNO in GIORNO, GIORNO per GIORNO, e A GIORNO per GIORNO: posti avverb. vagliono Giornalmente, D' uno in altro giorno. Andava di GIORNO in GIORNO di male in peggio. Bocc. nov. Bisogna consigliarsi a GIORNO per GIORNO. Red. lett.

S 12. Essere o Stare in GIORNO: dicesi di Chi spedisce alla giornata gli affari occorrenti. La sera mi manca assai tempo per istare in GIORNO co' nostri diarj. Magal. lett.

§ 13. Stare in GIORNO: vale anche Stare avvertito di quanto occorre alla giornata.

\$ 14. Mettere in Giorno, Tenere in Giorno: vale l'inire tutto il lavoro, tutte le faccende che si hanno tra mano.

§ 15. Rimettere in Giorno: modo usato comun. come per es. Il tale mi ha rimesso in Giorno; Non ci voleva: altri che lui per rimettermi in Giorno; e dicesi Quando alcunc sente da qualche persona raccontarsi molti fatti e molte storielle che seguono alle giornata e ch'egli non sapeva.

§ 16. Talvolta significa quanto Levare altrui di capo i pregiudici; Fargli veder lume in un aflare. V'ho fin qui comportata per rimettervi in cionno; ma vedendo che via getto il sapone e il ranno, ec. Baldoy. com.

§ 17. Giorno: nel numero del più significa sovente Vita, Età, Il tempo in cui si vive, Il corso della vita. Troncar lo stame de' mies GIORNI, Ho visto, e non son vecchio, a' GIORNI

miei, ec. Fortig. Ric.

§ 18. Giorno: per Tempo, Termine, ed altri simili. Costoro a un Giorno preso dovieno correre la piazza. M. Vill. cioè: In giorno determinato. Quanto più m' avvicino al Giorno estremo. Petr. cioè: All' ultimo tempo. Un Giorno gli disse, cioè Una volta.

§ 19. Dare il GIORNO, il di, ec.: vele Fermar la giornata. Fu dato il di, secondo il lor costume. Ciriff. Calv. Il dato GIORNO Tiberio Alessandro ec. e Viviano Annio, ec. vennero nel Campo. Tac. Dav. ann.

S 20. Tutto'l GIORNO: lo stesso che Sempre, Continuamente. Tutto'l GIORNO ne dicon male. — Quanti si dogliono d'esser nati, e nientedimeno la natura genera tutto'l GIORNO de' nuovi? Sen. ben. Varch. Dicesi anche Tutto giorno. Veggiamo tutto GIORNO. Passav.

GIÒSO: dissero alcuni Antichi in rima per

Giuso, come Soso per Suso.

GIOSTRA: s. f. Decursio. L'armeggiar con lancia a cavallo, correndo l'uno cavaliere contra l'altro, colla mira di scavallarlo; ed in ciò è differente dal torneamento, dove si Combatte a fine di morte. - V. Carosello, Torneo, Saracino, Lizza, Abbattimento, Arringo, Cimento; Armeggiamento Giostra solenne. festosa, magnifica, reale . - Ebbe in Firenze grande allegrezza e fecesene gran feste belle GIOSTRE. G. Vill. Evidi gir guali ine, Ferir torneamenti e correr GIOSTRA. Dant. Inf.

GIO

S 1. Giostra: per simil. Movimento di più persone quasi in contrasto; ed anche Scaramuccia, Fatto d'arme. Poi si volgea ciascun, quando era giunto Per lo suo mezzo cerchio all' altra Giostra. - Gridava: Lano, si non furo accorte Le gambe tue alle GIO-STRB del Toppo. Dant. Inf. cioè Al fatto d'ar-me di Pieve al Toppo.

1 S 2. Giostra: per Scherzo, Burla e Inganno. Rinaldo stava come stupefatto Dubitando tra se di qualche GIOSTRA Di Malagi-gi, ec. Bern. Orl. Passata l'ora, ec. O che forse dubitasse di GIOSTRA, Se n' andò dalla moglie del barbiere. Fir. disc. an.

§ 3. Onde Fare una GIOSTRA a uno: vale Fargli una hurla, una heffa. Io non credo, che, ec. sieno duoi maggiori uccellacci; che non facciamo noi loro qualche GIOSTRA? Cecch.

§ 4. Far GIOSTRA: vale Giostrare. GIOSTRANTE: add. usato per lo più in iorza di sost. Che giostra: Giostratore. Gio-stranti armati di lancia e scudo con patrini e Giudici del campo. - La festa sua facevano i combattitori e specialmente i 610-STRANTI. Zibald. Andr.

GIOSTRARE: v. n. Hastis concertare. Armeggiar con lancia a cavallo. - V. Giostra. Acciocche egli l'amor di lei acquistar potesse, GIOSTRAYA, armeggiava, faceva feste. Bocc. nov. E di GIOSTRARE avendo desidero, Ebbe la lor venuta molto grata. Bern. Orl.

§ 1. GIOSTRAR uno: figur. ed in sign. a. Ferire, Offendere, Infilzare, Fare una giostra. E qual ferita possiam noi sentire, mentre fuggiamo con egual corso a quello di

chi ci vuol GIOSTRARE. Galil. Sist.

S 2. GIOSTRARE: per met. Andar girando, passeggiando, senza saper dove, e per lo più senza fine determinato . Vorrei , che mi dicesse un di costoro, Che Giostran tutta notte per le vie, Che gisto v'è. Malin. Amor

che'n tutto'l mondo scorre e GIOSTRA. Alleg. § 3. Talvolta vale Far gite lunghe o frequenti. La fa le pazzie. e fammi GIOSTRARE in qua e in là, cercando de casi tuoi. Fir.

\$ 4. Giostbare : pur figur. ed in sign. n.

Operare liberamente, senza suggezione. El voleva la casa libera per poter GIOSTRARE A

suo modo. Segr. Fior. Cliz.

§ 5. Per simil. Fare a gara, e a concor-renza, Contrastare. A mano a man con lui cantando giva Il Mantoan che di par seco GIOSTRA. Petr. Che verde fronda ben GIO-STRA col vento . Bellinc. son. Andar GIO-STRANDO per mera ambizione I dotti i buoni.

S 6. Dicesi anche De' pensieri contrari che tengono altrui combattuto e perplesso. È con questo pensier un altro GIOSTRA. Petr

\$ 7 GIOSTRARE: per Aggirare, Ingannare Perseguitare altrui con arte e malignità. Ho paura che tu mi vogli Giostrare. Varch. Suoc. Quando alcuno dubita che chi che sia non voglia GIOSTRARLO e fargli creder una cosa per un'altra, dice: T'a mi vuoi far Calandrino . Id. Ercol.

GIOSTRATORE: verb. m. Che giostra Giostrante. Era stato il detto Matteo de Cantino ne' suoi di e GIOSTRATORE e schermi-

tore. Franc. Sacch. nov.

GIÒVA: s. f. T. di Ferriera. Pezzo formato di due verghe di ferro forcellate, in cui entra la coperta della fucina, e da cui è tenuta obbligata, sicche non si muova.

GIOVAGIONE: s. f. Voce rimasta alla plebe e in contado . - V. e di Giovamento. Questa debbe fare altrui gran GIOVAGIONE ?

Buon. Tanc.

GIOVAME: s. m. Voce accorciata di Giovamento. Nè il GIOVAME ti sfugga del canuto, o cedro arcento, o coccola di platano. Salvin. Nic. ter.

GIOVAMENTO: s. m. Commodum. Il giovare, Prò, Utile, Profitto. - V. Utilità. Ajuto. GIOVAMENTO e alleviamento debba essere della pena, la qual tu sofferi. Lab. L'esser del quale nelle cose generate fa GIOYAMEN-TO, e prode a rarificarle ed alleviarle, ed in alto mandarle. Cresc. GIÒYANA: s. f. Voc. ant. usata ancora per errore da alcuni popoli con maniera vil-

lereccia, per distinguerla da Giovane. Uno giovane de Buondelmonti dove prender per moglie una GIOVANA degli Uberti. But. Inf. Alcuni popoli ( come nel Lucchese ) a una femmina dicono una GIOVANA, per distinguerla dal giovane. Salvin. Tanc. Buon.

GIOVANACCIO: s. m. Adolescentulus. Pegg. di Giovane; e anche si dice di Colui che è nell'età tra la gioventù e la puerizia, onde non può av : ancora il discorso saldo. GIOVANACCIO spensierato. - Egli è un cotal GIOVANACCIO sciocco, cresciulo innanzi al senno. Bocc. nov. Un GIOVANACCIO di ques che starebbe me' con un remo in man, che non sto io con una vanga. Buon, Fier.

GIOVANAGLIA: s. f. Juventus . Moltitudine di giovani. Solevi attutare l'acerba volontà della GIOVANAGLIA Romana. Filoc. Ma spesso il capitano colla GIOVANAGLIA di Forlì usciva della terra, e assaliva il campo. M. Vill.

GIOVANASTRO: s. m. Adolescens. Giovane inesperto, Giovanastro. Or noi che gli abbiamo scossi, ec. non temiamo di un 610-VANASTRO novello o di un esercito abbottinato. Tac. Day. ann. Tardi cominciano i GIOVANASTRI a generare e metter barba. Id.

GIÒVANE, e GIÒVINE: add. d'ogni g. Juvenis. Dicesi Delle persone, delle bestie e delle piante. Allorche si dice delle persone significa Che è nell'età che segue all'adolescenza, Che è fresco d'età, Che è in gioventù. Quanta gloria ti fia Dir: gli altri l'ai-tar Giovane e forte, Questi in vecchiezza la scampò da morte. Petr. Io che son Gio-VANE posso meglio faticar di voi. - Veg-gendola GIOVANE ed assai bella. - Pervenne alla cella d'un Romito GIOVANE. Bocc. nov. Io che GIOVANE sono, i GIOVANI uomini, e le GIOVANI donne conforto, ed imito. Bemb. 'Asol.

S 1. GIOVANI piedi : detto per metonimia, Piedi di un giovane. Sicche tu vincesti ver to sepolcro più GIOVANI piedi. Dant. Par.

cioè I piedi del più giovane.

S 2. Giovani anni: cioè Anni delle gioventù. Bacco ne' suoi giovani anni fattosi

per molti paesi cognoscere. Amet.
§ 3. Giovane: s' usa frequentemente in for-La di sost. e dicesi tanto Di maschio come di temmina. - V. Garzone. Giovane vago, anabile, amoroso, avvenente, leggiadro, al-egro, franco, delicato, robusto, ardente, rdito, snello, savio, modesto, costumato, emplice, credulo, inesperto, vano, instabie, incauto, incostante, impetuoso, impa-ziente, imprudente. – Bizzarra, spiacevole, ritrosa GIOVANE. - Fresca e bella GIOVANE. - Vergognosa, e timida GIOVANE. - Quanti valorosi uomini, quante belle donne, quanti leggiadri GIOVANI, ec. la sera vegnente appresso nell'altro mondo cenarono con li loro passati? - La GIOVANE, che non era di ferro, ne di diamante, assai agevolmente si piegò. Bocc. nov.

§ 4. GIOVANE: si dice altresì relativamente alle dignità, agli uffizi a cui si sogliono promuovere le persone attempate, onde dicesi per es. Egli era ancor GIOVANE quando pervenne al Pontificato, al Generalato, alle prime cariche del regno. - Egli è più GIOVANE che per le leggi non è conceduto a sì fatta di-

gnità. Bocc. nov.

§ 5. Giovane : si dice ancora De' fratelli re-

lativamente al primogenito, che i Latini dicevano. Junior, e da essi anche oggidi usiamo dire Juniore, Giuniore.

§ 6. Giovane: dicesi delle bestie relativa-mente agli anni che suol durare la loro vita. Cavallo GIOVANE. - Bue GIOVANE. - Impacciarsi con bestia GIOVANE. - V. Impacciare.

Carne di GIOVANI animali.

§ 7. GIOVANE: detto di Qualsivoglia cosa che sia sul principio o sul fiore dell' esser suo . Cercando, ec. non avere a tornar più a lavorare intorno a questi ulivi GIOVANI, s' accostano quanto possono a' gambi loro e cost volti con tutto l' animo all' aratolo, ed avendo gli occhi quivi, fanno questo disordine, e spezzano que' rami GIOVANI. Vett. Colt. Taglia ( la vite ) tra le due terre quanto puoi basso ec. e solo in sul GIOVANE fendila. Dav. colt. qui in forza di sost. e vale Sulla parte giovane. Svina e imbotta un po' GIOVANE, acciocche nella botte alquanto grilli e perciò si risenta e schiarisca. Day. Colt. cioè il vino non ancora interamente fatto. Ella le sue armi racconce a tal guerra utili, veggendo il GIOVANE tempo, cerca le selve, ec. Amet.

GIOVANEGGIARE: v. n. Juvenari. Operare giovanilmente, Far da giovine. Cost vecch come e' si trovano GIOVANEGGIANO, per così aire, nelle massime o ne' pensieri. Sal-

vin. disc.

GIOVANELLO: s. m. Adolescentulus. Dim. di Giovane, Quasi fanciulletto. Nobile

GIOVANESCO, SCA: add. Juvenilis. Da giovane, Giovenile. Nel GIOVANESCO corpo il pallidore apparve. Virg. Eneid. Entrato appena ne' GIOVANESCHI anni. Val. Mass. Essendosi con queste i GIOVANESCHI animi accesi.

GIOVANETTINO, NA: add. e sost. Ado-lescentulus. Dim. di Giovanetto. Si conducea appresso quel suo GIOVANETTINO, da lei tanto

amato. Fr. Giord. Pred.

GIOVANETTO, e GIOVINETTO, TA: add. e sost. Adolescentulus. Dint. di Giovane e di Giovine in tutti i significati. Di senno e d' età GIOVINETTO . Amet. Un GIOVINETTO leggiadro ed adorno e bello della persona, e destro a qualunque cosa avesse veduto fare .-Tanto cruda e dura e salvatica gli si mo · ° strava la GIOVINETTA amata. - Due GIOVINET-TE monache. - Nella quale fu già tra l'altre una GIOVINETTA bella, ec. la quale un GIOVINETTO, ec. amava sopra la vita sua. Bocc nov. Mentre che io Giovinetta e lasciva tirava semplice alli fermi anni le fila di Lachesis ec. - Un GIOVINETTO rampollo di pero. Amet. In quella parte del GIOVINETTO anno, Che'l sole i crin sotto l' Aquario tempra. Dant. Inf. La GIOVINETTA età. Bemb. As. La

qual (fuggito il GIOVINETTO tempo) ec. Ci

getta in preda alla vecchiezza stanca. Alam. Colt. cioè, Il primo tempo, Il fior degli anni. GIOVANEZZA, GIOVENEZZA, GIOVINEZZA ma in alcuni de suoi derivati non si usa forse da tutti gli scrittori in ciascuna delle sue tre diverse maniere, onde si è tratta fuori in simili voci derivate da esse, la sola prima; alcune delle più usate saranno tratte fuori a' lor luoghi, s. f. Juventus. Età che se-gue all' adolescenza, Gioventù, che dicesi an-che fraseggiando, Età verde, fiorita, novella, Fiore, aprile dell' età, Freschezza d' età, Età prima, Primi anni, Anni migliori. - V. Ado-Iescenza, Pubertà. Giovanezza acerba, fresca, vaga, fioritissima, incostante, lubrica, fervida, audace. - V. Giovane. Per la fragilità della mia GIOVANEZZA. - Indarno mi dorrò d'avere la mia GIOVANEZZA perduta, cioè D' averla passata senza frutto . Dalla mia prima GIOVANEZZA. Bocc. nov. Per condurre ad onor lor GIOVINEZZA. Dant. Purg. Ipocras il quale fue di bassa nazione e povero quasi in sua GIOVINEZZA si parti dal padre e dalla madre . Nov. ant.

S. Seguir la GIOVINEZZA: vale Abbandonarsi alle passioni proprie di quella età . Un padre avendo un suo figliuolo sviato, che seguiva la GIOVINEZZA con la mente e con l'opera,

ec. Fav. Es

GIOVANILE. - V. Giovenile.

GIOVANILISSIMO, MA: add. Sup. di Giovanile. Dirà che a ciò gli porgeste occasione con la licenza GIOVANILISSIMA di amoreggiare, in voi scorta. Segner. Pred.
GIOVANILMENTE, e GIOVENILMEN-

TE: avy Juveniliter. Da giovane, A guisa di giovane. Conosceva che male, e GIOVANILMEN-

TE avea fatto . Bocc. nov.

GIOVANISSIMO, MA: add. Sup. di Giovane. D' anni già vecchio ma di senno Gio-VANISSIMO. Bocc. nov. Ornata alla guisa che alla sua GIOVANISSIMA età si conveniva. Dant.

GIOVANITUDINE. - V. e di Gioventù. GIOVANNI: s. m. Nome proprio che s' usa parlando di alcune piante che sono in fiore e di alcuni frutti primaticci che maturano nell'estate. Erba S. Giovanni. Fichi S. Giovanni, ec. e son detti così dalla festa di questo santo, la quale si celebra a' 24. di Giugno.

S. Erba S. GIOVANNI: - V. Artemisia, Iperico

GIÒVANO: Voc. ant. rimasta nel Lucchese e altrove, lo stesso che Giovane, e da cui deriva l'accr. Giovanone, e Giovanotto. Questo Narcisso e' fu un bellissimo GIOVANO. But. Inf. e così pure. Guicc. lett. Stor. Barl. ec. - V. Giovana.

s' usa così per denotare maggior robustezza. -V. Giovanotto. Oh servidor di Pietro sciagurato, Che 'n malora cosìtu mandat' hai Duo GIOVANONI, ch' era una bellezza! Buon. Tanc.

GIOVANOTTO, e GIOVINOTTO: s. m. Adolescens robustus. Accr. di Giovane, e Giovine, benchè si usano non per dimostrare maggior gioventù e più fresca età, ma hensì per accennare maggior vigore di forze e più robustezza di corpo. Il valoroso e già bel Gio-VANOTTO Alcibiade fu molto famoso. Matt. Franz. rim. burl. Non veggo , ec. fuorche duo GIOVANOTTI cittadini . Buon. Fier.

GIOVARE: v. a. Juvare. Dare, Porgere ajuto, Portare, Recare, Far utile: contrario di Nuocere. Giovan ti voglio d'alcuna moneta. Dittam. Essi non hanno amicizia, essi hanno compagnie, nè sono giovati dagli altri, ne essi Giovano altrui. Bemb. As.

§ I. GIOVARE: v. n. Prodesse. Esser utile, Approdare, Fruttare, Far pro, Far giovamento, Esser buono a checchè sia; si costruisce col terzo caso, e sovente colle particelle Assai, Poco, Molto, Niente. Ed io son un di quei che'l pianger GIOVA. Petr. Le quali forse vi GIOVERANNO. - Che GIOVA oggimai di ptagnere? - Avendonela alcuna volta ripresa e non giovando. - Ma poichè vide le lagrime niente GIOVARE. Bocc. nov.

S 2. Per Dilettare, Piacere. Quel tanto a me non più del viver GIOVA. Petr. Ma perchè sappi che di te mi GIOVA. Dant. Par. Sicchè avendo imparato ciò, mi GIOVERI di morire. Zibald. Andr. Il che a me GIOVA di

credere piuttosto. Bemb. pros.

§ 3. In modo proverb Sollecitare dove ne GIOVA; e vale Dire, e Fare appunto quel che un desidera.

§ 4. Giovarsi d'alcuna cosa: vale Servirsene, Prenderne giovamento, Approfittarsene, Valersene, Ritrarne frutto o vantaggio.

- V. Prevalere. Quegli che si voglion Gio-VARE della forza e della virtù di questo segno fa mestieri, che guardino, ec. Libr. Astrol.

§ 5. Fare a GIOVA GIOVA: vale Ajutarsi l'un l'altro.

GIOVATIVO, VA: add. da Giovare, Che giova. Se la verità è intesa è utile e 610-VATIVA a salute. Esp. Vang.
GIOVATO, TA: add. da Giovare. V.

GIOVATORE: verb. m. Juvans. Che gioya. Il santo si mostra giornalmente nostro GIOVATORE. Fr. Giord. Pred.

GIOVATRICE: verb. f. Quæ juvat. Che giova. A' quali desiderj fortuna GIOVATRICE

innanzi sentito avea. Guad. G.

GIOVE: s. m. Jupiter . T. Mitologico . Dio del Cielo, figlio di Saturno e di Cibele, nato GIOVANONE: s. m. accr. di Giovane; e in un parto con Giunone sua moglie nell' Isola

di Creti, dove fu nudrito da' Cureti o Cori-banti col latte della capra d'Amaltea. I suoi simboli sono l'Aquila e'l Fulmine. Suoi soprannomi Omerici sono Godifulmine, Egidarmato, Ampioveggente, Negrinuvolo, Nubia-duna, Prepossente, o Trapossente, Sovragglorioso, Sovraggrande, Saturnide, o Saturnino, o Saturnio. L'ira del Ciel quando il gran GIOVE tuona. - Per rinfrescar l'aspre saette a Giove. Petr.

S 1. GIOVE: T. Astronomico. Uno de' pianeti superiori; osservabile per la vivacità del suo splendore, che compie la sua rivoluzione periodica in dodici anni, o incirca. Fue la congiunzione di Saturno e di Giove, gradi

venli. G. Vill.

S 2. Giove : per Giovedi è voce Contadi-

nesca . - V. Insaccare.

GIOVEDI: s. m. Dies Jovis. Il quinto giorno della settimana, che dagli Ecclesiastici è detta Feria quinta. Mercoledi dopo desinare per non aspettare il GIOVEDI vegnente.
G. Vill.

GIOVENCA: s. f. Juvenca. La fem. di Giovenco; Vacca giovane. Stimi dunque nemico il monton dell'agnelle, della GIOVENCA

il toro ? Tas. Am.

S. Per Donna, detto per ingiuria, deno-tando Femmina di mondo. - V. Meretrice. Quella GIOVENCA ond' ella parlava è già entrata nella mia pastura. Ovid. Pist. e qui

parla d' Elena.

GIOVÈNCO: s. m. Juvencus. Nome che si dà al toro dal tempo ch'egli è stato domato fino a che ritiene i dentini, cioè fino al quarto anno della sua età, nel qual tempo gli suole lasciare. Bue giovane, Bue vitello. - V. Toro. Della generazion de' buoi son quattro gradi d'età; la prima è quella de'vitelli, la seconda è quella de' GIOVENCHI, la terza de' buoi novelli . la quarta de' buoi vecchi. Cresc.

GIOVENETTO, TA: add. e sost. Adolescentulus. Giovinetto; ma non è molto usato. In un boschetto nuovo i rami santi Fiorian d' un lauro GIOVENETTO e schietto. Petr. Sempre danze e rigoletti con diletto e gioja ciascuno, vecchi come GIOVENETTI, non

è differente alcuno, Franc. Sacch. rim.
GIOVENÈZZA. - V. Giovanezza.
GIOVENÌLE, e GIOVANÌLE: add. d'ogni g. Juvenilis. Da giovane, Di giovane.
Età GIOVANILE. Passav. GIOVENIL desiderio. - Faccendo ciò, ec. che nell'appetito lor GIOVENILE cadeva di voler fare. Bocc. nov. Giovenile aspetto. - Giovenil errore. - Questa mia donna mi mend molt'anni Pien di vaghezza GIOVENILE, ardendo. - Che in GIO-VENIL fallire è men vergogna. Petr. Particolarmente quando egli accarna ne' GIOVA-NILI animi . Red. Vip.

GIOVENILMENTE . - V: Giovanilmente : GIOVENTA; s. f. Voc. ant. che vale gioventu, e resta in dubbio se si debba profferir coll'accento in fine, ovvero senza, perche gli Antichi dissero anche Pieta, Majesta. Guitt.

lett. e Chiar, Davanz.
GIOVENTÜ, GIOVENTÜDE, GIOVENTÜTE, e GIOVENTÜDINE: s. f. Juventus. Giovanezza. Uomini omai attempati e stati nella lor GIOVENTUDINE quasi sempre in fatti d'arme e soldati. Bocc. nov. Si mosse e disse: o tu, donna, che vai Di GIOVENTUTE e di bellezze altera. Petr. Altresi non si può tenere la GIOVENTUDINE. Fr. Giord. Pred.

S 1. Per simil. la Prima età, o il Primo tempo di checchessia. E' un' altra maniera d'uve, la quale trebbiana è detta, ed è bianca col granello ritondo piccolo, e molti grappoli avente: nella GIOVENTO è sterile. Cresc. O primavera GIOVENTÙ dell' anno, Bella madre di fiori . Guar. Past. fid. Io ho giudicato che egli sia oramai bene con qualche freno ri-tenere i caldi impeti della sua GIOVENTÙ. Fir. As.

S 2. Gioventù : è anche T. Collettivo, che comprende Tutti i giovani, o Quantità e Moltitudine indeterminata di giovani. Quinzio il Dittatore fece assembrare tutta la GIOVEN-TUDE Romana . Nov. ant. Molta GIOVENTÙ , che non passava l'adolescenza, si trovarono negli ufficj . F. Vill. Ad ogni GIOVENTU piace il mazzocchio. Cant. Carn. Veder chiome canute e fresca GIOVENTUTE gir per la vigna intorno. Chiabr. vend.

GIOVÈVOLE; add. d'ogni g. Utilis. Giovativo, Che giova, Che apporta giovamento. Il suo contrario è Nocevole. Queste presenti digiune saranno GIOVEVOLI all' anima ed al corpo. Fr. Giord. pred. Ora se voi potete, procacciate alla vostra inferma sorella qualche GIOVEVOLE medicina . - Con non GIOVE-VOLI lagrime si lamentava. Fir. As. Metto in considerazione a' suoi medici se fosse per esser GIOVEVOLE venir ad un lungo e continuato uso di siero. Red. Cons.

GIOVEVOLEZZA: s. f. Utilitas. Utilità. Dico adunque, della GIOVEVOLEZZA incominciando, ec. Bemb. Asol. Quanto è maggior la certezza della naturalità, della bontà, e della GIOVEVOLEZZA d'amore, tanto viene an-cora ad esser più grande il dubbio. Varch.

GIOVEVOLISSIMO, MA: add. sup. di Giovevole. Conchiudere oggimai potete voi stesse che GIOVEVOLISSIMO è amore sopra tulte le GIOVEVOLISSIME cose. Bemb. Assol.

GIOVEVOL IENTE: avv. Utiliter. Con giovamento. Per esempio della vita scritte da loro più GIOVEVOLMENTE state sono . Bemb. GIOVIALE: add. d'ogni g. Jovialis. Di Giove Pianeta. Io vidi in quella GIOVIAL facella Lo sfavillar dell' amor che li era. Dant. Par. Nelle mancanze de' GIOVIALI per malattie hanno uficiato i Pontesici. Tac. Dav. Qui in forza di sost, e vale Sacerdoti di Giove.

§ 1. GIOVIALE: Dialis. Di Giove, Dio de' Gentili.

§ 2. Per Benigno, Piacevole, e denota allegria ed ilarità; ma è voce dello stil famitiare e giocoso. Per non far paragone con quel suo viso saturnino a quel gioviale che vi portava Augusto. Tac. Dav.
GIOVIALISSIMO, MA: add. sup. di Gioviale, Molto piacevole, ed ilare. Con volto sereno e gioviales sumo. Carl. Svin.

GIOVIALITÀ: s. f. Qualità di chi è gioviale, Allegria, Piacevolezza, Benignità. Il sig. Carlo si conserva colla sua solita amabilissima GIOVIALITÀ. Red. lett. 10 non mi ricorderei di sinire abusandomi troppo dell' attenta e favorevole vostra Giovialità. Salvin. pros Tosc.

GIOVIALOCCIO, CIA: add. dim. di Gioviale, ma detto per yezzi, vale lo stesso. Do mille saporitissimi baci in quei bei gotoni

GIOVIALOCCI. Magal. lett.

GIOVIALONE : add. d' ogni g accr. di Gioviale! Or che sarà il passar più oltre, e di pianeta in pianeta arrivare a Giove! Tornarsene poi a casa alle sue comodità, Gio-VIALONE, tutto pieno di Giove. Salvin. pros. Tosc. Erano tutti condotti di buona maniera GIOVIALONI, allegrocci, pastricciani, ec. Red.

GIOVINASTRO: s. m. Pegg. di Giovine, Giovinaccio. Se mi farà rispondere da qualche GIOVINASTRO come il Petriccioli, per contrassegno di volermi strapazzare in questo

caso , ec. Red. lett

GIOVINCELLO: s. m. Juvenculus. Giovanetto. Filippo suo Padre era GIOVINCELLO, quando egli conobbe Olimpiade. Vit. Plut. Porta seco questo tuo giovincello centre un altro GIOVINCELLO, il quale, se nasconderai i nostri segreti, sarà divino. Fir. As Giovane donna sembra veramente Quasi sotto un bel mare acuto scoglio, Ovver tra' fiori un GIOVIN-CEL serpente . Poliz.

GIOVINE. - V. Giovane.

GIOVINELLO, LA: add. Adolescentulus. Dim. di Giovane, Giovanetto. Una gentil piacevol GIOVINELLA Adorna vien d'angelica virtute. Rim. ant. Stavasi in questo mezzo la GIOVINELLA Psiche senza prendersi alcun frutto della sua bellezza. Fir. As.

GIOVINETTO, e GIOVINEZZA . - V.

Giovanetto . Giovanezza .

GIOVINILE: add. Lo stesso che Giovani-

se'slato ardito, sendo in età GIOVINILE che ti bolle il sangue addosso avere tanta cura del tuo corpo? Vit. SS. PP.

GIOVININO, NA: add. Juvenilis. Di Giovine, Giovenile. Traboccava di letizia a vedere il GIOVININ corpo e delicato. Fir. As.
GIOVINOTTO. - V. Giovanotto.
GIOVO: s. m. - V. e di Giogo.

GIRACAPO: s. m. Vertigo. Capogirlo, Capogiro. Despina agli occhi avrà una benda nera, Acciò che il GIRACAPO non l'inganne. Fortig. Ricc. e Cr. in Capogiro. - V. Vertigine.

S. GIRACAPI : è anche Nome volgare d'una

specie di Narciso, o Tazzetta. V.
GIRACO: s. m. Nome particolare di sorta
di fiore. Di questi GIRACO Che d'ogni tempo n'è, Far più ben non si può, Perch' ognun n'ha da sè. Cant. Carn

GIRACOLO, e GIRAGOLO: s. m. Nome volgare di quell' Albero, che anche è detto

da' Botanici Loto . V.
GIRAFFA: s. f. Camelopardalis . Animal quadrupede Affricano, ed anche Asiatico, il quale sebbene è silvestre, s' addomestica, si doma, e si cavalca. La sua pelle è chiazzata di macchie come il leopardo: ha il collo, e le gambe dinanzi lunghe come il cammello: quelle di dietro sono più corte, ed ha poca coda. Han natura mista di due razze di fiere, qual GIRAFFA, Pantera vaja in dosso, col Cammello in un comune. Salvin. Opp. Cacc. In cambio di guarir dell' appetito Faceano un collo com' una GIRAFFA. Malm.

GIR AGOLO. - V. Giracolo.

GIRAMENTO: s. m. Circuitus . Andamento in giro, Volubilità, Rivolgimento .- V. Girata, Giro, Avvolgimento. Con subito GIRA-MENTO la fortuna tutte le cose volge . Arrigh. § 1. GIRAMENTO di capo. - V. Vertigine.

§ 2. GIRAMENTO: T. de' Mercadanti. Girata,

Giro di Scritture. V.

GIRANDOLA: s. m. Turbo igneus . Tonda macchinetta piena di trombe di fuochi, razzi, ed altri fuochi lavorati, la quale girando schizza fuoco. - V. Razzajo. Gran fuochi lavorati appesi a' cerchi, che sostiene una pertica ch' ha in man quel moro, alla qual su su'n vetta sta sitta una GIRANDOLA. Buon. Fier.

S 1. Dar fuoco alla GIRANDOLA: figur. vale-Venire a risoluzione, Cominciare qualche cosa, intorno alla quale altri sia stato qualche tempo in dubbio, Esserne il principale autore.

Cr. in Fuoco.

S 2. GIRANDOLA: dicesi volg. al Turbine o

Tifone . - V. Girone .

§ 3. Per met. Aggiramento, Intrigo. Non sarebbe gran fatto, che questa fusse una GI-RANDOLA ordinata da lui per guastare. Fir. Trin. Ma Silano, non sapendo queste GIRANle, ma meno usato. - V. Giovanile. Come Dous, ec. per editto di Vitellio si trovò casso

GIR

del senato. Tac. Dav. Perciocchè entrare in certe GIRANDOLE impertinenti e gerarchie superflue, ec. non vuole. Ambr. Cof.

§ 4. Per simil. Giro, Moto in giro. Questi uccelli, ec. mi scompigliano la fantasia, nè so intendere come tra tante GIRANDOLE e' non ismarriscano il moto della terra. Gal. Sist.

§ 5. GIRANDOLA: per Giravolta, Gita indiversi luoghi prima di arrivare al termine proposto. Non trova la via d'arrivare a Vienna, tante GIRANDOLE vuol fare prima d'arrivarvi . Magal. lett.

GIRANDOLARE: v. n. Insanire. Fantasticare, Ghiribizzare, Ruminare. Ghiribizzare, fantasticare, GIRANDOLARE e arzigolare, si dicono di coloro i quali si stillano il cervello, pensano a ghiribizzi, a fantasticherie, a girandole, ad arzigogoli. Varch. Ercol.

. Per Girar intorno come un aratojo, o

paleo. - V. Arcolajarsi.

GIRANDOLINA: s. f. dim. di Girandola, Girandola piccola. Talchè ogni vil brigata

GIRANDOLINO: s. m. Voce dell' uso. Cervello fatto a oriuoli, Mulin da vento, Bande-

ruola.

GIRANTE: add. d'ogni g. Che gira. In virtù, ec. dell' apparato superbo delle maraviglie delle moventi, GIRANTI e andantimacchine, faceste, ec. trasecolare gli spettatori. Pros. Fior. E se alcun male viene a noi dalle fatali ec. GIRANTI fusa sotto i filati torti dalle stelle, Tu ciò allontana. Salvin. inn. Pr.

S. GIRANTE: in forza di sost. T. Mercantile. Colui che fa la girata di una cambiale.

GIRARE: s. m. Vertigo . L'atto stesso del girare, Girata, Giro, Giramento, Movimento in giro. Ebbe un ingegno di tanta eccellenzia, che niuna cosa dalla natura madre di tutte le cose, e operatrice col continuo GIRAR de' cieli fu, che egli, ec. non dipignesse. Bocc. nov. E udi' poi che non l' udia davanti Lo scender e'l GIRAR per li gran mali, Che s'appressavan da diversi canti. Dant. Inf. D' un GIRAR d'occhi che pietà m' apporte . Petr.

S 1. In un GIRAR di sole: vale In un giorno. Tutto perdemmo in un GIRAR di sole.

Bellinc. son.

§ 2. GIRARE: dicesi da' Pittori, Scultori, ec. La piegatura in giro di alcuni ornamenti, ad imitazione del naturale . Ritraendo foglie d' ellera e di vitalba, con bellissimi GIRARI, i quali fanno molto piacevol vedere. Cellin. vit. Facendo un giglio grande, antica insegna del Comune di Fiorenza, gli fece addosso alcuni GIRARI di foglie con vilucchi, e seme così ben fatti. - Il GIRAR delle pieghe molto bello e morbido, e ne' lembi de' panni che

vanno accompagnando l'ignudo della figura ec. Vasar.

GIRARE: v. a. In gyrum agere . Rivolgere; Muovere in giro. Se non avranno castigato i ribaldi, GIRERÀ la spada a tondo. Tac. Day.

S P. Per Circondare. Quanto 'l sol GIRA, Amor più caro pegno Donna di voi non ave.

§ 2. GIBAR un mostaccione, uno schiaffo, una bastonata, e simili: vagliono Dare uno schiaffo, un pugno, ec. E che sì ch' io ti GIRO una mazzata in sulla testa, ec. Gell. Sport.

§ 3. Girare un periodo, o simile, vale Collocarne aggiustatamente le parole e le esspressioni per renderlo più chiaro e più armonioso. E sopra sè stessa ancora la nostra Italiana (lingua) con questa maestria di GIRARE i periodi, presa in prestito da' Latini, ec. si innalzasse . Salvin. disc.

§ 4. GIRARE : T. d' Architettura è sinonimo di Fare, Fabbricare, Voltare, Volgere, appropriato però solamente agli archi, ed alle volte. Levando via la falsità di GIRARE gli archi delle volte sopra i capitelli. - I Goti GIRARON le volte con quarti acuti. - Archi GIRATI in mezzi tondi con molta grazia e bellezza. Vasar.

§ 5. GIRARE i danari ad uno : vale Assegnarli in pagamento. Delli quattromila ducati, ec. Se ne GIRAVA una parte a Fabrizio, ec. Vinc. Mart. - V. Girante, Girata, Giratario.

§ 6. CIRARE: per Volgere. Occhi miei lassi, mentre ch' io vi GIRO Nel bel viso di quella

che v'ha morti . Petr.

§ 7. E figur. per Trasmutare, Rivolgere, Convertire una cosa in un'altra . Che sovente in giuoco GIRA il tormento ch'io porto per lei . Petr.

S 8 Talvolta vale Governar altri a sno senno, Fargli fare ogni cosa a suo modo. I Neri beffando il Cardinale, ec. mandarono ambasciadori, ec. i quali il facevano volgere, e GIRARE al loro modo. Din. Comp.

S 9. GIRARE: v. n. ed anche n. p. Ambire. Andare e Muoversi, o Volgersi a ruota, in giro; Roteare - V. Circolare, Ricircolare, Aggirare, Raggirare. Fatto'l GIRARE intorno intorno . Bocc. nov. Più là ritrovo un grand'uccel grifone, E topi assai che GIRAN come pazzi. Malm. E cinsela e GIROSSI intorno ad ella. Dant. Par. Quando con zimbelli, e allettamenti di non vera felicità ti si GIRAVA intorno sollazzandoti. Boez. Varch.

S 10. GIRARE largo a' canti: vale Guardarsi; Star cauto. Ho imparato a andar lesto a"

canti, e GIRAR largo. Buon. Fier.

S 11. GIRAR i danari ad uno: vale Assegnarli in pagamento. Delli quatromila ducati della merce di sua Maestà se ne girava una parte

a Fabrizio, l'altra al baron di Corneto... Vinc. Mart. lett.

S 12. GIRARSI nella memoria: vale Ricordarsi. Girandorisi nella memoria quello Scauro antico, ec. l'incresce, che la progenie, e schiatta da lui discesa, viva disonorata. Sen. ben. Varch.

§ 13. Fare a GIRARE colle rocchelle: si dice De grandi aggiratori. Alleg.

§ 14. GIRARE : assol. dicesi anche Del cervello, ed è lo stesso che Dar la volta al canto; Impazzare. Io ho paura di non GIRARE. Fir. Luc. Ond' è che desto pur cino e vaneggio. Buon. Fier. Intr.

§ 15. GIRARE d'una persona : vale lo stesso che Andarne matto; Esserne così innamorato, che quasi s'abbia perso il cervello. Il mio cuor ne cina e impazza. Baldov. Dr. V. Matto.

§ 16. GIRARE: v. n. Amplecti. Aver circuito. E GIRA la detta provincia di Toscana 700. miglia. G. Vill. Quanto GIRA il palagio udreeti irati Sibili, ed urli e fremiti e latrati. Tass. Ger.

S 17 GARAR di bordo: T. Marinaresco. Più

comun. si dice Virare V.

§ 18. Dicesi anche in Marineria . Il vento GIRA, per far intendere che Il vento cambia, che comincia a soffiare da un' altra parte.

- § 19. GIRARE archi e volte, e simili: dicesi dagli Architetti per lo stesso che Voltare. Dov'è lo spigolo è GIRATO un tondo. Vasar. La forma si vede ancora mantenuta nella! sopraddetta ( tribuna ) di S. Pietro all' antica GIRATA in mezzo cerchio. Borgh. Orig. Fior.
- S 20. GIRARE: per Piegare; Incurvare a modo di cerchio, o parte di cerchio. Datosi a studiare disegnando i fogliami della maniera antica, ed a GIRAR gagliardo le foglie. ec.

§ 21. GIRARE: T. Mercantile. Far girata di creditore, o di debitore, e dicesi per lo più

delle cambiali . . . .

GIRARROSTO: s. m. Voce dell' uso . Macchinetta di ferro, o di legno con ruote, e pesi, la quale serve a girar lo spiedo per cuo-

cer l'arrosto

GIRASOLE: s. m. Heliotropium. Pianta nota, detta così da ciò che alcuni han preteso, che il suo fiore si volga sempre verso l'occhio del Sole. GIRASOLE, ovvero fior del Sole Peruano, o eliotropio Persiano maggiore, Red. Oss. an.

S. Per una Specie di pietra preziosa, che cambia di colore secondo le varie riflessioni

della luce Art. Vetr. Ner.

GIRATA: s. f. Orbis. Revoluzione; Voltata; Il girare. E forse ogni cosa fa sua ci-RATA, e tornano come le stagioni, i costumi. Tac. Day. apn.

S I. GIRATA : dicesi a' Giuothi di carte, minchiate, o simili Il dare un determinato numero di carte in giro a ciascuno de' giuocatori. Quello che ha mescolate le carte dopo averne date a sè stesso dieci dopo la prima S 2. GIRATA: T. Mercantile. Cessione di

una cambiale firmata dal girante a favore del giratario. Tutto veniva nelle mani di Mole-zuma, ed egli ne faceva, per dir così, la GIRATA in Cortes. Accad. Cr. Mess.

GIRATARIO: s. m. T. Mercantile. Colui al quale vien fatta la girata, o cessione di

una cambiale. - V. Girare.

GIRATÌNA: s. f. dim. di Girata, Piccola girata. Qui ci va una GIRATINA di cappello, una rifiatatona strafelata. Magal. lett.

GIRATIVO, VA: add. Volubilis. Circolare, Che si muove in giro. Fanno movimento, come l'acqua mossa fa movimente GIRATIVO. Volg. Mes.
GIRATO, TA: add. da Girare.

S. Parlandosi d' Arrosto, vale Cotto nello schidione. Pelati i poveretti, cirati e unti volarono ambiziosamente nelle nostre accademiche, gentilissime bocche. Salvin. pros. Tosc.

S. Oude GIRATO in forza di sost, s'usa in alcuni luoghi della Toscana per lo stesso che Arrosto allorche è cotto nello schidione.

GIRATOJO: s. m. T. de' Gettatori. Manubrio a stella, il quale applicato al fuso della forma, serve per farla girare e così

centinarla a giacere.
GIRAVOLTA: s. f. Flexus. Movimento in giro, Via fatta in giro. Era posto in una prigione fatta a GIBAVOLTE, la quale si chiamava laberinto. Ovid. Pist. Fui costretto a bramar tornare di nuovo a far le GIRA-VOLTE intorno a quelle macine. Fir. As.

S I. Far la GIRAVOLTA, O una GIRAVOLTA in qualche luogo: tale Andarvi per fermarvisi poco tempo . Per aver fatto la GIRAVOLTA di Roma, e per esser io statora Mantova. Car. lett.

§ 2. Dare una GIRAVOLTA: vale Audare alquanto attorno, d'uno in altro luogo. Voglio andare a cercar di costei, e dare una

GIRAVOLTA, e tornarmene a casa. Lasc. Par. GIRAVOLTARE: v. n. Andare attorno; e detto del capo vale Dar nelle girelle; Impazzare. Come e'non gli hanno fuori del capo che lor GIRAVOLTA, bisogna di necessità che i lor capi se ne vadano alle gualchiere . Alleg.

GIRAZIONE: s. f. Vertigo. Giramento. Questi sapeva ancor l'alte cagioni, ec. donde ha'l ciel, che fermo sta, sue GIRAZIONI. Red.

Varch.

GIRE: v. n. Ire. Andare, e come quello

s' usa e si costruisce; ma è più del verso che della prosa. Mi sentì' cia legando ogni virtù. Bocc. Canz. Ne sa star sol, ne GIRE ov' altri il chiama. - Gir di pari la pena col peccato. Petr. Se in peccati GIAMO involti, sarà l'alma angustiosa. Fr. Jac. T. Senza sapere dove si GISSE, seguitò suo viaggio. Fir. As. E la ingegnosa pecchia al primo albore GIVA predando or uno, or altro fiore. Poliz.

GIRELLA: s. f. Rota. Una piccola ruota per lo più di legno o di ferro, così detta dal poter girare. GIRELLA mal bilicata . - GI-RELLA da pozzo. - Dico il peso esser sostenuto da forza eguale a sè medesimo, nè la GIRELLA superiore A B C apportare beneficio alcuno circa al muovere o sostenere detto peso. Galil. Mecc. Non si nomina stella la CIRBLIA dello sprone? Id. Postille.

S 1. GIRELLA: O Tavola dicesi volg. Ciascuno de' pezzi tondi di legno, avorio, o si-

mile, con che si giuoca a dama.

§ 2. Girella: per Pensiere stravagante, Fantasticaggine. - V. Girimeo. Si contenti che oggi io non le scriva di mio pugno, perchè ho il capo pieno di bindoli e di Gi-RELLE, la mano tutta imbrogliata con certi capi di vipere, ec. Red. lett.

S 3. Dare nelle GIRELLE: vale Impazzare, modo basso, che anche si dice Dar ne' gernudj. Che quasi fui per dar nelle GIRELLE. Malm.

§ 4. Si usa talora per Svagarsi, Rallegrarsi estremamente, Far cose quasi da pazzo. Se tu m'avessi visto a Pisa, quando ch' io era a studio, oh quivi, quivi si dava ben nelle ci-RELLE. Cecch. Servig.

§ 5. Girella: chiamasi in Provenza un Piccol pesce di mare. - V. Labro.

GIRELLAJO: s. m. Rotularum faber. Che

ha, o fa le girelle. Voc. Cr.

S. GIRELLAJO: figur. vale Uomo stravagatite, Che ha il capo pieno di scioccaggini e di pazzie, Uomo volubile e inconsiderato, Dicesi anche Cervello fatto a tornio. Baldov. Dram. E tra costoro un certo girellajo che per l'asciutto va su i fuscellini. Malm.

GIRELLETTA: s. m. Rotula. Dim. di Girella. Formansi in GIRELLETTE, onde da' Greci son chiamati trochisci, e da' Latini

pastilli . Ricett. Fior.

GIRELLINA: s. f. Lo stesso che Girelletta.

Cr. in Cembalo.

GIRELLO: s. m. Circulus. Cerchietto. Armilla è un girello in ornamento del braccio. Omel. S. Greg.

S 1. Per Falda che cingono gli uomini d'ar-

me sopra l'armadura. Voc. Cr.

§ 2. GIRELLO: dicesi anche Il carcioffo grosso, a cui sieno troncate le foglie, e'l gambo, e si usa cotto per vivanda. Voc. Cr. § 3. Girello: T. de' Maguani, Carrozzie-

ri , ec. Cerchietto di ferro che si mette tra'! mozzo, e la sala quando s'allargano. Rimettere un GIRELLO:

§ 4. GIRELLO: dicesi anche Di varie cose fatte a foggia di girella, o di Trocisco. Rimescolatamente lo dibatti, e acconciane cincili d' una dramma . Salvin. Nic. Ter.

GIRELLONE: s. m. T. de' Magnani, ec. Accr. di Girello. GIRELLONE del rocchetto del

rotellone.

GIREVOLE: add. d'ogni g. Volubilis. Atto a girare, Che gira. E se ne van dov'un GIREVOL calle Gli porta per segreti avvolgi-, menti . Tass. Ger. Caval che tiri ben GIREVOL cerchio. Salvin. Iliad. Un globo Con GIRB-VOLE fronda irata scaglia, Strugge i globi S. Detto di Persona, vale Volubile, In-

costante, Leggieri. Tu se' GIREVOLE a guisa

di foglia. Ovid. Pist.

GIREVOLMENTE: avv. In modo girevole, In giro. Oh Dei, come il ghiotton ci-REVOLMENTE favella, a vecchia fornaciaja eguale. Salvin. Odiss.

GIRFALCO. - V. Girifalco

GIRICOCOLO, e GIRIGOGOLO: s. m. Lo stesso che Ghirigoro. Si dice ancora per Ghirigoro GIRICOCOLO; onde si vede che la sua derivazione è da Girare. Bisc. Malm. Ghirigoro, quasi Gibigogolo, rigiro, rabe-sco, abbreviatura fatta a capriccio. Salvin. Fier. Buon.

GIRIFALCO, GIRFALCO, e GERFAL-CO: s. m. Falco vulterinus Linn. Falco rapax. Uccello rapace, il maggiore fra le diverse specie di falconi. Il suo becco e le gambe sono azzurrigue. Girralco è il supremo de' falconi. Franc. Sacch. nov. Lo quinto legnaggio sono GERFALCHI, li quali passano tutti gli uccelli della loro grandezza, ed è forte e fiero, e ngegnoso, benavventurato in cac-ciare e in prendere. Tes. Br. GIRIMEO: s. m. Voce derivata forse dal

Lat. Meatus e Girus . Ginochi , Forze , Balletti, e simili prove in giro che fanno i ciur-

madori, saltimbanchi, ec.

S. Per Traslato vale Ghiribizzo, Capriccio, Fantasticheria, Girandola, Cosa imaginaria. Ho il capo pieno zeppo di GIRIMEI. Monigl. Dr. I pensier de' GIRIMEI Se ne dovrebber pure esser andati: Fag. rim. Voi l'avete per una novella novellissima, ec. chi la chiama un grillo, un ticchio, un GIRIMEO, chi un capriccio, ec. Bellin. disc. 1

GIRINO: s. m. Animaletto tondiccio con codetta stiacciata, di color nerastro, che si vede nuotante nell'acque palustri, il quale non è altro che l'embrione nato dall'uovo della rana, involto in una mucillaggine malamente denominata da' Farmaceuti sperma di Rane. Le trasformazioni de' ranocchi, prima eirini o pesci, poi quadrupedi ansibj

S. Da questi diconsi anche Girini gli Animaluzzi che sono stati osservati in alcuni fluidi e specialmente nel seme umano. Girini spermatici . - Nell' umor prolifico e grave appariscono inumerabili GIRINI di vivacissimi nuotanti globuli del sangue. Cocch. Lez.

GIRITONDO, DA: add. Che gira in ton-

do. GIRITONDA piazza. Menz. sat.

GIRLO: s. m. Voce Contadinesca, lo stesso

che Mocco. V.

GIRO: s. m. Gyrus. Circuito, Cerchio. Il GIRO delle mura della città. G. Vill. Ed era di GIBO poco più d'un mezzo miglio. Bocc. nov. Or non l'hai tu attorneato lui, la casa sua, e tutta la sostanza sua per ci-no? Coll. SS. PP. A chi avesse quei lumi divini Veduto, a noi venir lasciando il GIRO Pria cominciato. Dant. Par. Ch' i' non m' inchini a ricercar dell' orme, Che'l bel piè sece in quel cortese gino. Petr.

S 1. Per Rivolgimento, Voltata . E'l bel viso vedrei cangiar sovente, E bagnar gli occhi e più pietosi giai Far ec. Petr. E con mille voltate e mezzi cini Insegnò l'armi a maneggiar si pronte, Ner. Samin.

§ 2. Giro di quarantore, ed Esposizione del Giro: dicesi dagli Ecclesiastici delle Quarantore, che si fanno da diverse chiese per turno nel corso di tutto l'anno. Proseguendosi tuttavia a tenere esposto di continovo l' Augustissimo Sacramento dell'Altare nella Città con un Gino perpetuo di quarantore. Cas. impr.

§ 3. Giro: dicesi comun. Un viaggio o Una camminata, che si fa in diversi luoghi. Ab-biamo da jeri in qua il famoso Badarilli ri-

tornato dal cino di Levante. Magal. lett. § 4. Gino: T. di Stamperia, Numero di sette, o otto mucchi di fogli stampati, disposti in ordine sopra una tavola, o altro, da ciascheduno de quali, togliendone uno, si formano i quaderni, e questo chiamasi, Mettere

insieme il GIRO .

§ 5. Giro: dicesi anche Dell' ordinata collocazione delle parole che formano un periodo. Quel GIRO di parole artificioso che i Greci Periodo, i Latini dissero Ambito e Circonduzione, ec. per isfuggire ed uscire dalla piana maniera ed antica di parlare. Salvin. disc.

§ 6. In giro: avv. Intorno intorno. Gli occhi svegliati rivolgendo in GIRO. Dant. Purg. Notte il carro stellato in GIRO mena. Petr.

§ 7. Onde Andare in GIRO, vale Andare

GIROMANZIA: s. f. T. Filologico . Sorta d' indovinamento che si faceva movendosi in GIROMÈTTA: s. m. - V. Girumetta. GIRÒNDA: s. f. - V. Ghironda.

GIRONE: s, m. Magnus gyrus. Accr. di Giro; Giro grande. Voi, il quale, ec. partendovi di terra, e quivi ritornando con maravigliosa ruota, poteste girare per tanti cerchi, spere e GIRONI, passando dal più basso girello, alla più alta gerarchia. Alleg.

S I. GIRONE: per lo stesso appunto che Giro, Circuito. Rafforzando il castello molto di rocca, e GIRONE di mura, e di torri. G.

§ 2. Per Cerchio. Ma perchè si fa forza a tre persone In tre gironi è distinto e costrutto. Dant. Inf. Gli altri GIRON per varie differenze Le distinzion che dentro di sè hanno, Dispongono a lor fini, ec. Id. Par. e qui vale Cieli.

§ 3. Girone di vento: vale Turbine. Voe.

§ 4. Andare a GIRONI: che anche si dice Andar gironi: vale Andare senza saper dove; quasi lo stesso che Andare a zonzo o in ronda. Ond' ei si cuoce, e perch' ei va a GIRONE La favola divien dell' universo. Malm. Tutto'l di a zonzo tutt'il di a cirone. Buon. Fier.

GIRONI: avv. usato col verbo Andare, lo stesso che A girone. - V. Girone.
GIRONZARE: v. n. Andar gironi; Giran-

dolare . Red. lett.

GIROTTA: s. f. T. Marinaresco. Palla di legno che si mette in cima all'antenne, banderuole, bastoni di flocco, e simili

S. Alcuni danno anche il nome di Girotta a quella Banderuola stretta e lunga, che è incassata in una tavoletta, quale si mette nello spirone della testa degl' alberi, ove è mobile e serve per mostrare da che parte soffia il

GIRÒVAGO, GA: add. Vagus. Vagabon-do, e dicevasi di que' Monaci, i quali a differenza de' Cenobiti, andavano errando di monastero in monastero. Reputavano pessimi e maledetti quelli che lavorare non volevano, e chiamavangli Monaci Girovagni e poltroni. Cavalc. fruit. ling.

GIRUMETTA, o GHIRUMETTA: s. f. Canzonetta in lode di tutte le parti del vestire d'una donna, per nome Ghirumetta. Il suo principio è questo. Chi l'ha fatto si belle scarpette? Che ti stan si ben? Che ti stan si ben, Ghirumetta, Che ti stan si ben?
GISOLREUTTE: T. della Musica. Voca

con cui si esprime la nota di Sol.

GIT : s. m. Gith. Seme nero, e quasi triangolo, la cui erba, che porta il medesimo nome, è anche detta Nigella. Melantro, Gittajone, e volgarmente Gitterone, e dal Mattiolo Gittone - V. Gittajone . Gir è un seme nero e quasi triangolo, la cui erba nasce tra il grano, tra la spelda, e tra segale, e in volgare si chiama gitterone, e fa i fiori rossi a guisa di campanelle. Cresc.

GITA: s. f. da Gire. Itio. Andata. V. Partita, Viaggio, Mossa. GITA affrettata, improvvisa, furtiva, lunga, breve - Questa vostra GITA È stata quasi un capriccio di pazzo . Bern. rim. Volendo con questa istoria dimostrare la GITA del magnifico Lorenzo al Re di Napoli . Borgh. Rip.

§ 1. Andarsene in GITE: prov. che si dice dell'Andare assai attorno senza concludere quello

per cui si va. Voc. Cr.

§ 2. Far GITA: assol. vale Fare esercizio.

Voc. Cr.

§ 3. GITA: dicesi anche Quel colpo che in diversi giuochi trae ciascuno de' giuocatori l'un dopo l'altro. Se in tal atto sopr' alla mano non resta alcun nocciolo, colui perde la

GITA, e tira colui che segue. Min. Malm. GITERELLA: s. f. Voce dell' uso. Din. di Gita; Piccola gita; Viaggetto. Com. Burch. GITO, TA: add. da Gire. V.

S. Per Andato, Spedito. Ma d'altra parte nostra gente è GITA, Se da tua destra non

le viene aita

GITTAJONE, e GITTERONE: s.m. Gith. Sorta d'erba che nasce tra'l grano, tra la spelda, e tra segale; fa i fiori rossi a guisa di campanelle, e produce un seme nero, e quasi triangolo, che si chiama Git. - V. Git. Rocipe GITTAJONE arrostito nella teglia calda. M. Aldobr.

GITTAMENTO, GITTARE, GITTATA, GITTATO, GITTATORE - V. Gettamento,

Gettare, ec.

GITTERONE - V. Gittajone .

GITTO: s. m. Getto. Certi pescatori venderono il Gitto del ghiaccio, e trassero con li pesci una tavola d'oro d'Iddio Apollo. Com. Inf.

§ 1. Far citro: lo stesso che Far Getto. V.

§ 2. A GITTO: posto avverb. vale Appunto; A dirittura; Di lancio; onde Andare a GITTO, vale Andare dirittamente, a dirittura. Perchè nel mezzo vi diam sempre a curro, Senza nessuno errore. Cant. Carn. Alla libera entrare in casa, e a GITTO alla camera andar della sua donna. Ambr. Cof.

GITTONE - V. Gittajone.

GIU : Avv. di luogo ; contrario di Su. Deorsum. Nella parte più bassa; A basso; A fondo. Non che a nomi, ma a diverse preposizioni, e segni di casi si antepone, e a varj avverbj, e particelle si affigge, dicendosi Laggiù, Quindigiù, Quaggiù e simili, di che vedi a' lor luoghi. Dicesi anche GIUSO per proprietà di linguaggio, e dal popolo Fiorentino Giue come dicevasi pure in antico - V. Giuso,

Gide . Lu funte corse alla camera della donna, e disse: Madonna, esco Messer che torna, io credo ch' egli sia gia ciù nella corte. - Per lo qual grido le grù mandato l'altro piè giù, ec. cominciarono a fuggire - Eran vestite d'un vestimento, ec. il quale dalla cintura in su era strettissimo e da indi in Giù largo. Bocc. nov. Così discesi del cerchio primajo ciù nel secondo - Diverse colpe ciò. gli aggrava al fondo. Dant. Inf. Platone lasciò scritto, che il nostro mangiare andava GIT per l'esofago nello stomaco, ed il nostro bere oiù per l'aspera arteria ne' polmoni. Red. lett.

S 1. Porre Giù: vale Lasciare, Deporre. Il popolo fu contento, e pose Giù l'arme senza fare battaglia. Cronich. d' Amar. Con licenza del Papa ponendo ciù l'abito. Borgh.

Rip.

S 2. Porre Giù: figur. e nello stesso sign. si dice Di molte cose, come Por giù l'amore, l'odio, lo sdegno, il timore, e simili. Po-nendo giò ogni temenza. Vit. S. Gio. Batt.

§ 3. Porsi Giù : vale Ammalarsi . Di Luglio 1348. si pose Giv, e ebbe una grandissima febbre continova. G. Vill.

§ 4. Mandar GIÙ: parlandosi di Città, Case, Torri, e simili, vale Rovinare, Atterrare, Desolare. E appresso infino a' fondamenti le mandar Giuso . Bocc. nov.

§ 5. Mandar Giù: parlandosi di chi prende checche sia per bocca, vale Inghiottire. Ed infino da ora sappiate, che chi avuto avra il porco, non potrà mandar ciù la galla.

Bocc nov.

S 6. E figur. vale Tollerare; Comportare un affronto, un' ingiuria, o simile; Non farne risentimento. Le cose che restano a dirsi, sono di maniera, che messe in bocca, e assaggiate così un poco pare che pungano, e siano aspre alquanto, ma ingojate e mandate ciù divengono dolci e soavi. Boez. Varch.

S 7. Mandar Giù: in modo basso, vale anche Bestemmiare. Ritiralasi in camera in sul letto Manda Gio Trivigante e Macomet-

to. Malm.

§ 8. Mandar Giù checche sia: vale Farlo calare, discendere, Farlo andare d' alto in basso. A pigliarli fuori di prospettiva sparisce la scena senza mandar ciù il proscenio,

e senza spegnere i lumi. Magal. lett.

§ 9. Dar civ: vale Venr al basso, Calare. Cost prima Sacroviro e gli Edui, dianzi Vindice, e le Gallie dieder ciù ciascheduno alle prime battaglie. Tac. Day. Dar ciù, o vero dar del ceffo in terra, ec. si dice non solo de' mercatanti, ec. quando sono falliti e di quelli cittadini e gentiluomini i quali, come, si dice in Vinegia, sono scaduti, ma an.

cora di quelli spositori i quali interpretando alcun luogo d'alcuno autore, non s'appongono. Varch. Ercol.

§ 10. Tirar Giù: vale Abbassare : come per es. Tirate Giù le cortine, la tenda, ec .

§ 11. Figur. vale Bestemmiare, Giurare. Io siù tirava Tutti i Maconi e tutti i Triviganti. Bern. Ofl.

§ 12. Tirar ciù la buffa. - V. Buffa. - S. 13. Tirarla ciù ad altrui: vale Inganmarle, Fraudarle, e anche Dirne male. Voc.

S 14. Tirar ciò un lavoro: - V. Lavoro. S 15. Torsi ciù d'alcuna cosa: vale De-sistere, Lasciare di operare quella tal cosa. Perchè subito ch' intende questa storia, non ei è ordine, se ne to' GIV. Ambr. Cof.

S 16. Da Giù: posto avverb. contrario di Di su. Di qua, di là, di Giò di su glime-

na . Dant. Inf.

\$ 17. Andare di Giù: vale Andare per la parte inferiore, o verso la parte inferiore. Voc.

§ 18. Andare di Giù e di su: vale Andare per ogni parte. Valletti vegnono e vanno di siù e di su. Nov. ant.

. S 19. In Giù: che anche si scrive Ingiù, vale lo stesso che Giù, Alla china, Verso la parte inseriore. D'una catena che'l teneva avvinto dal collo in esù. - I era volto in esù, ma gli occhi vivi Non potean ire al fon-

do per l'oscuro . Dant. Inf.

S 20. In Giù : è talvolta corrispondente con In su , e vale In alto , e in basso . Questi giovani che tutto'l di vanno in 610 ed in su. - Ora alla mia porta correva in giò, ed in su riguardando. Fiamm. I cavalli per lo montuoso fanno miglior gamba per l'esercizio dell' andare in su ed in cuò. Cresc. - V.Su.

§ 21. Da indi in giù, e da indi in giuso: posti avverb. vagliono Da quel luogo, o Da quel tempo in giù. Vestimento, ec. da indi in ciù più largo a guisa di un padiglione.

Bocc. nov.

§ 22. Andare Gid, o in Gid, o all'ingid: vale Andare alla china, in luogho basso, Scendere, Cascare. Mentre andavo Giù con quel fracasso Mi fu di pruno un ramo in man

venuto . Berk Orl.

§ 23. Figur. vale Calare, Declinare, e dicecesi di molte cose, ma particolarmente De'prezzi, delle complessioni, de'suoni, dell' interiora, e altri. Andando le cose di Vitellio all' IN-614, prese a servire Vespasiano. Tac. Dav. Non possono anco i pregi del cambio star fermi in su la pari, ma vanno insu e unciu secondo le strettezze o larghezze, ec. Dav.

S 24. Stare Giù: vale Essere nella parte più bassa, Esser chinato. E stare all'ingiù, vale Giubilatore, Giubilazione, Giubilo.

Esser volto in giù verso la parta inferiore.

GIU

§ 25. Al venire all' 1NGIO ogni santo ajuta: modo proverb. per mostrar che Lo scendere

è cosa facile. Serd. Prov.

GIUBBA: s. f. Tunica. Veste così da uomo come da donna per tener di sotto. Giob-BA forse dà Aliuba, voce Arabica che è una sorta di vestimento moresco lungo . Red. Or. Tosc. Vennero le due giovenette in due GIUB-BE di zendado. Bocc. nov. Florio, ec. vestito d'un ricca GIUBBA di zendado se n' entro nel giardino . Filoc.

S. GIUBBA: Juba. Chioma folta che cuopre come vestimento il collo del lione, del cavallo e d'alcuni altri animali. Il gran Re della fiere Se mira incontra sè selve pungenti Scuote GIUBBE altere Ed empie di terror, ec. Chiabr. Canz. Dal collo e dalle gote quinci e quindi piovono lunghe e ben chiomate. GIUB-

BE. Salvin. Opp. Cacc.
GIUBBATO, TA: add. Guernito di giubba, Che ha pendenti dal collo le giubhe . Laddove il GIUBBATO leon gravifremente saggiorna. Salvin. Opp. Cacc.

GIUBBELLO: s. m. Farsetto, Giubbetto, Giubberello. E la notte sua mercè venne in casa in GIUBBELLO, com' uomo ch' era nel letto. Cron. Ner. Strin.

GIUBBERELLO: s. m. dim. di Giubbone, Giubbettino, Giubbello. E fecegli imbottire il GIUBBERELLO Da quattro mammalucchi co' bastoni . Morg

GIOBBÈTTE: s f. pl. Forche, Giubbetto. V GIUBBETTINO: s. m. Thorax. Dim. di Giubbetto, nel sign. di Giubbone. Corti GIUB-BETTINI. Tratt. gov. fam.

GIUBBETTO: s. m. Thorax . Giubbone . GIUBBETTO di zendado. G. Vill. Il fece spo-

gliare in GIUBBETTO. M. Vill.

§ 1. GIUBBETTO: pur s. m. e GIUBBETTE : s. f. pl. Crux. Forche, Patibolo, e queste sole voci son rimaste nell' uso . Fiovo comandò che la donna fusse presa, e quelli famigli che erano presi, mando a impiccare alle GIUBBET-TE. Real. Franc.

§ 2. Andare al GIUBBETTO, o alle GIUBBET TE: vale Andare alle forche. Chi pigliasse lo sparviere, ec. non lo rappresentasse, andreb-

be al GIUBBETTO. Franc. Sacch. nov.

§ 3. E figur. Angustie, Disagi. Mettersi veramente al GIUBBETTO della penitenza, sansa falsia e sanza ipocrisia. Tratt. Umilt. GIUBBILAMENTO. - V. Giubilamento.

GIUBBILANTE: add. d'ogni g. Jubilans ; Che giubbila. Con GIUBBILANTI acclamazioni incitavano lo studioso fanciullo. Pros. Fior. GIUBBILARE, GIUBBILATORE, GIUBBILAZIONE, GIUBBILO - V. Gimbilare,

GIUBBILEO: s. m. Jabilaum . Pieva remissione di tutti i peccati, conceduta dal Pontefice ogai 25. anni, ed è Voce derivata da Jobel, parola, che in lingua Ebrea significa Libertà. Il giubbileo degli Ebrei ricorreva ogni quinquagesimo anno, nel quale si assolvevano i debitori d'ogni obbligazione, e gravezza. Ritraendo per l'autorità della sacra Scrittura, che di cinquant' anni in cinquant' anni si celebrava il GIUBBILEO de' figliuoli d' Israel. G. e M. Vill. L'anno del GIUBBI-LEO. Dant. Inf. Eran ite al perdon del GIUB-BILEO. Burch.
S. r. Per Indulgenza conceduta a forma di

Giubbileo, I'ho pur preso il Giubbileo per

l' anima sua. Lasc. Spir.

§ 2. Giubbileo: per traslato Cosa stragrande, amplissima. Quel primo si spurgò si forte, ec. disse'l mio Duca: vè quel ch'egli ha fatto ec. i suoi non son frullin, ma GIUBBILBI. Lor. Med. Beon.

§ 3. Giubbilo dice sovente la Plebe. Allor con molta festa e

GIUBBILEO, ec. Pucci. Centil.

§ 4. Far alcuna cosa pe' GIUBBILEI: vale

Farla di radissimo . Voc. Cr.

GIUBBILOSO, SA: add. da Giubbilante; Esultante. Il paese dintorno per le boci GIUB-BILOSO risuona degl' infanti. Salvin. Opp.

GIUBBONCELLO: s. m. Thorax. Dim. di Giubbone. Portino sotto un GIUBBONCELLO stretto, e pellicciato. Libr. cur. malatt. GIUBBONCINO: s. m. Thorax. Dim. di

Giubbone . Voc. Cr. GIUBBONE; s. m. Thorax. Abito stretto, corto, e senza bavero, che cuopre il busto, la quale s'allacciavano le calze, o i calzoni; oggi a use per lo più di Contadini. La state si porta (il lucco) sopra il farsetto, ovvero GIUEBONE solamente. Varch. stor.

S. Correre in GIUBBONE: dicesi per significare la volonta di operare, e vale Correre in fretta - V. Frettolosamente, Fretta. Quando questi passano, questo volgo e popolo ignorante, che altro fa che correre in GIUB-BONE, nominarli, e mostrargli a dito? Tac:

GIUBILAMENTO, e GIUBBILAMENTO: s. m. Jubilatio. Giubilo; Giubilazione. Quando è festa d'un Santo non dec essere se non sacro questo GIUBILAMENTO. Salvin, Pros. sacr.

. GIUBILANZA - V. e di Giubilazione.

GIUBILARE: e GIUBBILARE: v.n. Jubilare Farfesta, giubilo, allegrezza; Festeggiare; Allegrarsi; Brillar di gioja - V. Esultare, Gioire, Tripudiare, Gongolare. Lo terzo modo fuallegro; imperocchè giubbilavano gli agnoli. Legg. Asc. Cr. Che questo GIUBILABE s' ap- 1

partenga propriamente all'altra vita, ec. Cavalc. Frutt. ling.

GIUBILATO: add. m. Dispensato dall' aggravio dell' impiego, e rimasto con ricognizio-ne ed utile. Magal. lett.

GIUBILATORE; e GIUBBILATORE: verb. m. Exultans. Che giubila. Li cantatori GIUBILATORI che tengono il coro, son gli an-

gioli santi, Fr. Jac. T.

GIUBILAZIONE, e GIUBBILAZIONE: s. f. Jubilatio. Giubilo, Festa, Allegrezza, Gioja. Beato il popolo che fa la GIUBILAZIO-NE: e non dice il popolo che parli, ma che sappia. Mor. S. Greg. L'anno settimo era Giubbileo, e universale franchigia, e GIUB-BILAZIONE e di persone e d'averi. Salvin. disc.

GIUBILIO: s. m. Jubilatio. Giubilazione. Molto era giusta cosa che quell' anima, ec. con tanta riverenza e Giubilio fusse ricevuta.

Vit. S. M. Madd.

GIUBILO, e GIUBBILO: s. m. Gaudium. Allegrezza interna manifestata con atti esterni. - V. Gioja, Contento, Piacere, Gaudio. Giubico si è quando si ineffabil gaudio si concesse, che colla lingua non si può esprimere ma tacere non si puote; e però si manifesta per certi segni e atti giocondi di fuora, avvegnache per nulla proprietade si possa esprimere. Cavalc. Frutt. ling.

GIUCANTE, GIUCARE, GIUCATORE, GIUCOLARE, - V. Giuccante, Giuccare,

Giuocatore, Giuocolare. GIÙDA ( Albero di ). - V. Tamerigia. GIUDAICO, CA: add. *Judaicus*. Di Giudeo; Attenente a Giudeo. - V. Ebraico. Giu-naico popolo. Filoc. Giunaica legge. - Gli errori della fede GIUDAICA. Bocc. nov. Credo le Tribù dette Tribi alla GIUDAICA. Salvin. annot. Opp. Pesc.

S 1. Pietra GIUDAICA: chiamansi da' Natura-listi Le punte o spine de' ricci marini impietriti; ed è derivato il suo nome dal trovarsene gran quantità su i monti della Palestina.

S 2. Erba GIUDAICA : S. f. Sideritis. Specie d'erba così detta, ed è la stessa che quella che si dice Pagana e Virga aurea, e si crede comun. giovare alle ferite. Il tetrhait, cioè l'erba GIUDAICA, è calda e secca nel terzo grado. Il vino della sua decozione ajuta la digestione, e cura il dolor dello stomaco e delle budella per ventositade. Cresc.

§ 3. Bitume GIUDAICO, o asfalto: Bitume solido, fragile, liscio, nero, lustrante, che stropicciato o acceso esala un odor grave . Si cava dalla terra o dall'acqua, e particolarmente nel Mar morto. Red. Cons.

GIUDAISMO: s. m. Judaismus. Legge e Rito giudaico . - V. Dio , Religione . Volersi circoncidere e tornare al GIUDAISMO. S. Gris

GIUDAIZZARE: v. n. Imitare i riti giudaici. Secondo Ostiense, nel sabato massimamente dobbiamo operare, acciocche non paja che noi GIUDAIZZIAMO. Maestruzz.

GIUDEARÍA. - V. e di Giudaismo. GIUDEESCO, SCA: add. Judaicus. Di Giudeo, Attenente a Gindeo. A Bucero di più, traendo sua origine da' Giudei, ne ve-

moa del GIUDEESCO. Day. Scism.

GIUDEO, DEA: add. - V. Giudaico. S. Pesce Giuneo: da alcuni detto Boldro nero. Nome volgare di un pesce molto simile al Boldro, da cui si distingue, a cagione di due alettine situate a' fianchi per davanti, conformate a guisa di piccole manine. È sua pro-prietà singolare il mandar fuori dalla bocca, tener alta sul capo una specie di lancetta che ha in punta come un pezzolino di carne a cui accorrono i pesci per farne preda, e che con tale artifizio, ritirandola egli, restan predati. Dal Magalotti è detto Pesce pesca-tore; Oppiano e 'l Salvini nol distinguono dal Boldro, e com'a quello gli danno il nome li Rana

GIUDEO: s. m. Judæus. Di Giudea, Israelita. Che fu per li Giudei mala sementa.

§ 1. Per Quello che vive secondo la vecchia legge di Moisè; Ebreo - V. Sinagoga, Giudaismo. Giubro protervo, duro, ostinato, infido, usurajo. - Quando il fedele contrae collo'nfedele, o con Giudeo, o con Pagano, nullo è allora matrimonio. Maestruzz.

S 2. Per Ostinato, Incredulo, Perfido, Iniquo, Senza fede. O voi, che siete ver me si GIUDEI, Che non credete il mio dir senza

pruova, Guardate, se ec. Rim. ant. M. Cin. § 3. Per Aggiunto di cosa appartenente a Giudeo; Giudaico. Il Soldano mandò per questo Giudeo, e domandolli qual fosse la miglior fede, pensando, c'elli dirà la Giu-DEA, io diro ch' elli pecca contro la mia; e se dirà la saracina, ed io dirà: dunque perchè tieni la GIUDEA? Nov. ant.

GIUDICAMENTO: s. m. Judicium. 11 giudicare; Giudicio. Stabilio che le cose e li GIUDICAMENTI fossero dinanzi a' giudici, e 'l luogo, ove si faceano giudici, fosse appel-lato Ferone. Tes. Br. Lo ventidue grado di questa santa iscala si è diritto GIUDICAMENTO.

Gr. S. Girol.

§ 1. Per Discorso, Ragione, Opinione. Lo darò io a te, bel dolce amico, che tu ne se' ben degno, secondo lo mio GIUDICAMENTO.

Tes. Br.

§ 2. Per simil. detto anche Degli irrazionali. Quando elli è morto e perduto, elle (l'api) perdono la fede e'l GIUDICAMENTO in tal modo, ch' elle non empiono il loro mele, e guastano loro abitazione. Tes. Br. GIUDICANTE: add. d'ogui g. Judicans. Che giudica. Titubante il giudicio nella mente del GIUDICANTE. Amet. Onde rifulge a noi Dio GIUDICANTE. Dant. Par.

GIUDICANE: v. n. Judicare. Risolvere e Determinare per via di ragione, dando sentenzia, Sentenziare, Darc o Far giudizio, Far ragione, Assolvere o Condannare per giustizia. Gli antichi serissero anche Judicare, e così l' altre sue voci Judicio, ec. - V. Aggiudicare, Sopraggiudicare. Giudican diritto - Giu-DICARE giustamente, severamente, strettamente, secondo ragione, definitivamente, arbitrariamente, disappassionatamente - Giv-DICAR con torta bilancia - Giudicare se medesimo col giudicio della penitenza, acciocchè Iddio no'l giudichi con la sua severa ed aspra giustizia. Passav. Giudicato a morte. - Giudicato al fuoco. Bocc. nov. cioè Sentenziato, Condannato a morte, ad esser arso. Esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo ch' avvinghia - Forse per indugiar d'ire alla pena Ch'è Giudicata in sulle tue accuse. Dant. Inf.

S. I. Giudicare alcuno: vale Farne cattivo giudizio; Sentirne male. Incominciai ad avere impazienza, e GIUDICAR nel mio cuore il predetto Giovanni, e a riprenderlo - Perchè hai fatto male all' anima tua GIUDICANDOMI ? che colpa, o che offese ha' tu veduto di me? - Un altro vedendo bere que' frati vino, Givoicogli e sdegnogli; e per un superbo e tristo zelo fuggi in una spelonca. Vit.

S 2. Giudicare : per Pensare , Stimare , Esser di parere, Persuadersi, Portare opinione, Far giudicio, così buono, come cattivo - V. Credere, Reputare. I quali non che altri, ma Galeno, Ipocrate, Esculapio avrieno GIUDICATI sanissimi. Bocc. Introd. Dirai s' io guardo, e ciunico ben dritto, Questi avea poco andare ad esser morto. Petr. Che tu ne facci quello, che l'animo ti GIUDICA, che ben sia fatto, cioè Ti detta . Prestamente risponde egli sì, e no, come GIUDICA si convenga. Bocc. nov. Acciocche quello, che noi GIUDICHIAMO, che sia stato ben consigliato per utile, ec. sia ancora ben guidato, e condotto . Cas. lett.

§ 3. Si costruisce anche colla preposizione Di. Omai puoi GIUDICAR di quei cotali. Dant.

§ 4. GIUDICARE in testamento: dissero gli Antichi, per Lasciare, Legare. Fece testamento: intra l'altre cose giudicò suo cavallo e sue armi a' poveri. Nov. ant.

§ 5. GIUDICARE: per Soprastare. Il Ros'assettò ad una tavola, la quale per altezza

GIUDICAVA l'altre. Filoc.

S 6. Giudicare: n. p. Tenersi spacciato;

Stimarsi d'essere al fine della sta; Credersi infermo a morte. A ogni poco (Tiberio) mutava luogo, e finalmente al capo di Miseno nella villa già di Lucillo si siudicò = Si siudicò, si fermò nel letto caduto, e abbandonato, senza più forza, ec. Tac. Dav. Mi prese una grandissima febbre, ec. postomi a letto, subito mi civoicai mortale. Cellin. vit.

§ 7. Gruntchas: per Condannare. V. Assas-

GIUDICATIVO, VA : add. Judicarius . Giudiciario; Che giudica. La potenzia ciuni-CATIVA è allora quello giudice, che ode pure I' una parte . Dant. Conv.

S. Astrologia CIUDICATIVA. . V. e dl Giu-

diciaria.

GIUDICATO: s. m. Judicatus; prætura. Carica, Uffizio di Giudice. Dello aver voi

accettato M. Rosso al Gudicito della vostra pretura di Brescia. Bemb. lett. § 1. Per Luogo, Distretto della giurisdizione di un Giudice, che in antico fu auche titolo di Signoria, come Ducato e simili. La Sardegna era divisa in quattro GIUDICATI, o piccoli regni - Judiciarie, ec. voce che si conservò gran tempo in Sardigna, che la divisero in tre judicarle dette nello idioma nostro giunicant, di Luogodoro, d'Alberea, e di Gallura, come noi diciamo oggi vicariato e capitanato, e podesteria i luoghi, secondo che vi si manda, o vicario, o capitano, o podestà . Borgh. vesc. Fior.

S 2. Per Giudicamento, Giudicio, e'l Corso ed atti della lite . Moisè disse: Maladetti sieno tutti coloro che frastornano lo Giudicato degli istrani, e degli orfani e delle femmine vedove. Gr. S. Gir. Col rogo del mallevado-

re di rappresentarsi, star a ragione e paga-

re il GIUDICATO. Band. ant.
§ 3. Stare al GIUDICATO: vale Rimettersi al

giudicio. Voc. Cr.

§ 4. Passare in GIUDICATO: dicesi di Sentenza già data, la quale serve di norma ne' casi consimili. Ormai voi pronunciaste la vostra diffinitiva sentenza e coll' adempimento di essa, ec. passò in Giudicato. Fag. com.

S. 5. Per estensione si dice di Cosa da pon se ne parlare più, da non potersene più dubitare. Oggi mai questa era una cosa passata in ciu-

DICATO. Red. Vip.

GIUDICATO' TA: add. da Giudicare. Maravigliomi molto come fosti ardito di venire nel reame di Sicilia GIUDICATO nostro per l'autorità della Chiesa di Roma. Pecor.

S. GIUDICATO: per Fermato nel letto per Grave malattia, e talora senza speranza di poter guarire. lo per la parte mia ti sfido, e lascioti per cura GIUDICATA. Salv. Granch.

GIUDICATORE ; verb. m. Jadex . Che !

giudica , Giudice . Diritto GIUDICATORE . - Solo Iddio è il GIUDICATORE delle giuste, e inique battaglie . M. Vill. Quegli è ottimo GIVDICA-TORE che giudica tardi e intende tosto la cosa. Albert.

GIUDICATORIO, RIA; add. es. Judicialis. Che giudica, o Che ha facoltà di giudicare. Volendo provare questo imperio avere giurisdizione GIUDICATORIA . Com. Par,

S. Astrologia GIUDICATORIA. - V. Giudiciario. Di qui pende tutta la verità o falsità

dell' astrologia GIUDICATORIA. Varch lez. GIUDICATRICE: verb. f. di Giudicatore, Che giudica. La coscienza di ciascuno è giu-DICATRICE delle nostre operazioni . Bocc. Com. D.

GIUDICATURA: 6. f. Prætura . Officio di Giudice: Non vi ha cosa di maggior lustro per loro, ec. che la CIUDICATURA . Salvin. disc. Essendo poi facile dalle SIUDICATURE subal-terne il trovarsi astretto a riconoscere un magistrato supremo. Magal. lett.

Gludicazione: s. f. Judicium. L' atto di giudicare. Lasciando l'esaminazione e la

GIUDICAZIONE dell' anime . But. Inf.

GIUDICE: s. m. Judex. Chi ha autorità di giudicare, o Chi giudica, Giudicatore, Sentenziatore. - V. Magistrato, Podestà, Arbitro, Conoscitore, Assessore. Giudica giusto, incorrotto, retto, prudente, accorto, esperto, saggio, delegato, incompetente, com-petente, supremo, terribile, inappellabile, inflessibile, inesorabile, clemente, rigido, civile, ecclesiastico. - Giudica che siede al banco, che tien la ragione, che fa giustizia. - Non sapete, che per la perversità di queste stagione, li Giudici hanno lasciati i tribunali ? - Le quali cose udendo il Giudica di podestà, il quale era un ruvido uomo prestamente, ec. lo neomincio ad esaminare. Bocc. nov.

§ 1. Givorce: si dice anche Colui che senza pubblica sutorità è scelto per arbitro a decidere sia due o più contendenti, ed anche Colui che è capace di giudicar sanamente di checche sia, ed in questo sign. s'usa anche in g. f. e dicesi egualmente La giudice e la Giudicessa. La fortuna, avendo riguardo alla grandezza delle cose che dir si poteano, avea loro maggiore ascoltatrice, e più alta GIUDICE apparecchiata. Bemb. Asol. Deh chi fia mai che scioglia Ver la giunica mia si dolci prieghi, ec. Cas. Canz. Luoghi, nelli quali l'ingegnosa nazione era la criticatrice, la ciu-DICE . Salvin. disc.

S 2. Per Semplice dottor di legge. A me non parve mai che voi ciudice foste, anzi mi parevate un banditore di sacre e di feste. Bocc. nov. Mandò un suo figliuolo a studiare a Bologna, e fecelo suvice. Franc. Sacch. nov.

§ 3. Esser Giudica e parte: vale Esser giu- re mi giova ora di crederle, ec. dico alla dice in causa propria, e si dice per dimostrar la sconvenevolezza di chi con autorità s'arroga ciò che da altri gli dovria asser dato. Essere non si può GIUDICE e parte. Alleg. § 4. Libro de' GIUDICI: dicesi Un libro ca-

nonico del vecchio testamento, contenente la Storia de' Giudici che governavano il popolo d' Israele prima de' Re. - V. Eptateuco.

GIUDICESSA : verb. f. di Giudice, che anche dicesi Giudice. Jaele, Debora, GIUDICESSA, Ester Regina, Giuditta, che tanto vale a dire quanto la Giudea, o l'Ebrea per antonomasia, non sono nomi nella Sacra Scrittura chiarissimi? Salvin. disc.

GIUDICHEVOLMENTE: avv. Juste. Voc. antiq. Giustamente, Giudiziosamente. V. Gru-DICHEVOLMENTE fue condannato alla penadel

capo . Fr. Giord. Pred.

GIUDICIALE, e GIUDIZIALE: add. d'ogni g. Judicialis. Pertinente a giudicio, Da Giudicio. Volendo sapere questa opera secondo il GIUDICIALE ordine che dite, e non di fatto, conviene che ci facciate da lei udire sè aver commesso questo fallo . Filoc. La penitenza non toglie la ragione dell' accusare in foro GIUDIZIALE. Maestruzz. Modo GIUDIZIALE. - Sedia GIUDICIALE. Passav.

§ 1. Giorno, o Di Giudiciala: vale Giorno in cui sono aperti i tribunali . Dice che al di Giudiciale verranno nel mondo per li lor

corpi. But.

\$ 2. GIUDICIALE: T. Rettorico. Aggiunto di uno de' generi del dire al quale s' appartiene difendere o accusare. Nell' orazioni medesime se sono nel genere GIUDIZIALE debbono avere maggiori numeri che se fussero nel dimostrativo o nel deliberativo. Varch. Ercol. La GIUDICIALE è favella di contenzione, perchè contiene in sè accusa, ec. ed è detta GIUDICIALE, perchè s'usa di fare dinanzi agli giudici . Rett. Tull.

GIUDICIALMENTE, e GIUDIZIALMEN-TE: avv. Voce dell'uso . In forma di giudi-

zio, Per via giudiziaria.

GIUDICIARIA: s. f. Tribunale, e Giurisdizione del Giudice. Borgh. Vesc. Fior.

GIUDICIARIAMENTE: avv. T. de' Legisti. In modo giudiciario . - V. Giudicalmente.

GIUDICIARIO, e GIUDIZIARIO, RIA: add. Judiciarius. Che pertiene a giudice o a giudicio. Esaminazione, Recognizione GIUDI-CIARIA. - Molte son anche l'altre pene Giu-DICIARIE che la Chiesa vuol punire i micidiali in questa vita. Cavalc. med. Cuor. cioè Di giudicio arbitrario.

1. Tela GIUDICIARIA. - V. Tela.

2. GIUDICIARIA: vale anche Appartenente all'arte di giudicar delle cose future per via degli astri. Quanto all' arte per vostro amo-

GIUDICIARIA però . Car. lett.

§ 3. Onde Astrologo GIUDICIARIO: dicesi Coche attende a tal arte. Uno astralogo e

là GIUDICIARIO. Buon. Fier.

Gludicio, e Gludizio: s. m. Judicium. Luogo dove si giudica, Il tribunale della ra gione. - V. Foro, Giustizia. Madonna Filippa, dal marito con un suo amante trovaia, chiamata in Giudicio, con una pronta e pia. cevol risposta si libera. Bocc. nov. Udii una voce che pur qui mi chiama : Sorgete , morti, venite al Giudizio. Fr. Jac. T.

§ 1. Per Determinazione del giusto e del. lo 'ngiusto, Sentenza giudiciale. Giudicio sommario, pettorale, possessorio, esecutorio, civile, criminale. – Tale è'l GIUDICIO eterno a voi mortali. Dant. Par. Che i perfetti Giudici son sì rari. Petr. Aspro e duro Giu.

Dizio avrà da sostenere. Passay,

S 2. Per simil. detto anche Della voce della coscienza che giudica le proprie azioni . Luigi, lo Re di Cicilia, lascundo l'usate vanitadi, punto dal GIUDIZIO di sua coscienza, per pe. nitenza ed ammenda de' suoi misfatti e difetti, si mise umilmente in pellegrinaggio. M. Vill.

\$ 3. Giunicio: si dice altresi Il giudizio universale in cui Iddio giudicherà i vivi ed i mor. ti. Nell' avvenimento di Cristo al GIUDICIO. -Di del GIUDICIO. Passay. Pensando alla gravezza del futuro giudizio fece questo salmo.

Cavalc. Frutt. ling.

§ 4. Giudicio di Dio: vale Ordinazione e Volontà divina, Decreto della divina giustizia. Senno umano, nè forza di gente non ha ri. paro al Giunicio di Dio . G. Vill. Occulto GIUDICIO di Dio. Passav. Per divin GIUDICIO Iddio permise vendetta. G. Vill. Quegli ch., primieramente per lo giudicio di Dio merito d'avere il reame d'Israel. Coll. SS. PP.

§ 5. Giudizio divino: chiamayasi antica. mente Il cimento del ferro infocato, dell' acqua calda, del duello e simili, in prova dell'inno. cenza di un accusato; ed era così detto per.. chè praticavasi con molte cirimonie solenni, civili e sacre, quasi che Iddo s'interessasse a favore di chi avesse la ragione dalla sua par te. Era il duello una di quelle prove che in quei tempi miserabili e caliginosi appellava. no grudizi divini. Salvin. disc.

§ 6. Far GIUDICIO: Giudicare e Punire. Id-

dio ne fece gran Giudicio. G. Vill. § 7. Talvolta vale Giudicar l'opere o l'in. tenzioni altrui. E certo io son di quel parera anchi io, Che'l far giunicio appartien solo a Dio. Bern. Orl.

§ 8. Onde dicesi da alcuni. Non vo' far GIUDIZIO, e vale Non vo' far gindizio temeraria e falso; ed è maniera da ipocriti e falsi bac

S o. Far GIUDICIO: talora significa prevedere, Giudicare per via di congetture. Facendo GIUDIZIO, che dovesse riuscire quello che poi

fu. Vasar.

§ 10. Dare, o Far GIUDICIO, o GIUDIZIO: ovver qualità o imperfezione di checche sia. Quel, ch' ha sol di mercanti esperimento, Vuol dar GIVDIZIO de' preti e de' frati. Cant. Carn. Quintiliano avendo fatto e dato il GIUpizio degli scrittori Greci, e volendo fare e dare quello de' Latini, scrisse, ec. Varch. Ercol.

§ 11. Giudicio: per Segno. Aperti e visibili

GIUDICII Iddio mostro per la ira, G. Vill. § 12. Per Parere, Opinione, Sentenza, Avviso, Estimazione. Secondo il Giudicio di Parmeno tutti andarono a sedere. Bocc. intr. Demetrio Cinico, nomo a mio Giudizio grande, ec. usa di dire. Sen. ben. Varch.

3 13. Giunicio: s'usa anche oggidi comun. per Senno, Cervello, Previdenza, come per es. Uomo di GIUDIZIO, Aver GIUDICIO, Abbiate GIUDICIO: ed in questo sign. dicesi volg. che Il GIUDIZIO o il senno è il maestro di casa. - V. Accorgimento, Prudenza, Intelletto, Te-

sta, Capo.

§ 14. Messer lo Giudicio: per Messer lo giudice fu detto per ischerno dal Boccaccio, volendo ironicamente tacciarlo di poco senuo. Videro rotta l'asse, la quale messer lo Giu-Dicio teneva a' piedi. Bocc. nov.

§ 15. Aver GIUDIZIO nell' Arte: dicesi da' Professori delle Arti del disegno per Averne pratica e cognizione sufficiente, Vasar.

§ 16. A GIUDIZIO, O A GIUDICIO: posto avverb. vale Per giudizio, Secondo 'l parere. Questo paradosso non è, a givoizio mio, punto ne maraviglioso, ne incredibile. Varch. Ercol.

§ 17. Per met. A GIUDIZIO dell' occhio, A GIUDIZIO del tatto, ec. vale Secondo che si giudica per mezzo della vista, o del tatto.

GIUDICIOSAMENTE, e GIUDIZIOSA-MENTE: avv. Prudenter. Con giudicio, Con gran senno, Assennatamente. - V. Prudentemente, Saviamente. Nelle loro opere GIUDI-CIOSAMENTE si portano. Fr. Giord. Pred. Più GIUDIZIOSAMENTE Cornelio Celso ed Aezio ammonirono. Red. Vip.

GIUDICIOSISSIMAMENTE, e GIUDI-ZIOSISSIMAMENTE: avv. sup. di Giudiciosamente, e Giadiziosamente. L' istoria de' mali, ec. è stata dottissimamente e giudiziosis. SIMAMENTE descritta dal Sig. Tiburzio. Red.

Cons.

GIUDICIOSISSIMO, e GIUDIZIOSISSI-MO, MA: add. sup. di Giudicioso, e di Giudizioso. In tutte l'altre sue deliberazioni è riputato e sapientissimo, e GIUDIZIOSISSIMO. Cas. lett.

GIUDICIOSO, e GIUDIZIOSO, SA: add. Prudens. Che ha giudicio; Savio; Assennato, Sensato - V. Prudente, Accorto. Stimo, che a voi sembri, GIUDICIOSE mie donne, che io troppo ampiamente cominci a dir d'amore. Bemb. Asol. Dee il pittor GIUDICIOSO cercar di far le prime figure, o chinate, o a sedere. Borgh. Rip.

§ 1. Per Fatto con giudizio, come Discorso,

Ragionamento GIUDIZIOSO, ec.

§ 2. Giunicioso: per Che ha pratica; Che ha giudizio di alcuna cosa . Concorso di popolo di più di 50. milia secondo el giudicio di quelli GIUDICIOSI, che son soliti vedere eserciti. Bisc. Cas. impr.

GIUDIZIACCIO: s. m. pegg. di Giudizio in sign. di senno. Quanto il mio GIUDIZIACCIO suole non ispropositare affatto all' ingrosso, altrettanto in dettaglio da spesso in ciam-

panelle. Magal. lett.

§ Giudiziaccio: per Cattivo giudizio, Cattivo concetto, che si forma nella mente di una persona, o di alcuna delle sue azioni; Il pensar male di alcuno. D' una buona fanciulla far certi Giudiziacci è una vergogna. Bal-

GIUDIZIALE, GIUDIZIARIO, GIUDI ZIO, GIUDIZIOSAMENTE, GIUDIZIOSIS SIMAMENTE, GIUDIZIOSO, GIUDIZIO-SISSIMO - V. Giudiciale, Giudiciario, ec. GIUGANTE, GIUGANTESSA - V. e di

Gigante, Gigantessa.

GIÙGERO: s. m. Voc. Lat. Jugero . Misura di campo, che equivale a circa cento pertiche di superficie. E'l GIUGERO seminato tutto l'anno basta per fieno a tre cavalli abonde-volmente. Pallad. GIUGGIARE - V. e di Giudicare.

GIÙGGIOLA: s f. Zizyphum. Frutto del giuggiolo quasi simile all' uliva mentre è verde, senonche è alquanto men toda dalla parte del gambo, e maturando rosseggia e diventa dolce. Colgonsi le GIUGGIOLE nel tempo della vendemmia quando dimostrano rossezza, o vajezza. Cresc.

S 1. E Figur. e familiarmente, e talvolta per ironia, vale Cosa di poco rilievo, e dicesi tanto in bene, che in male. Questo sarebbc il volpo, se e'riuscisse; questa sarebbe la GIUGGIOLA. Varch. Suoc. Qui ironicam. Io so che tu ne dei cavare altro che giuggiole .. Salv. Granch. Cioè Gran cose; Cose di molta importanza.

§ 2. Dicesi figur. e familiarm. Che uno caverà d'alcuna cosa altro che giuggiole, pei

intendere Che non ne caverà poco.
GIUGGIOLENA: s. f. Sisamo V.

GIUGGIOLINO: add. Zizyphinus . Aggiunto di colore ch' è tra giallo e rosso, conforme è il color del legno, del giuggiolo e della buccia,

331

della giuggiola. Una terra gialla abbruciata fa colore GIUGGIOLINO. Borgh, rip.

S. Per Fatto di giuggiole. Sciroppo GIUG-GIOLINO di Mesue. Ricett. Fior.

GIUGGIOLO: s. m. Zizyphus, Rhamnus zizyphus Linn. Albero fruttifero de' paesi meridionali, il cui legno è tortuoso, armato di forti spine, per la sua sodezza buono per fabbricare strumenti che abbiano a far forza, come balestre e simili, e per intagliarvi figure da stampa, ec. Le sue foglie sono piccole,

ovate e giallicce: il frutto cliiamasi Giuggiola. V .- Il GIUGGIOLO si pone colle barbe, cavato uno delli rimettitici suoi. Dav. Colt.

§ 1. Giuggiolo salvatico. - V. Marruca nera. § 2. Dicesi in prov. Quando il GIUGGIOLO t veste e tu ti spogli; e quando e' si spoglia tu ti vesti: e vale, Che per la salute è buona regola tardare ad alleggerirsi di vesti, e anticipare ad aggravarsene; perchè quest'albero è l'ultimo a mettere e'l primo a perdere le foglie.

GIÙGNERE, e GIÙNGERE: v. a. Con-Jungere. Congiugnere, Accostare, e Universitation et al. Configuration et al. Consumere, Congiugnere, Logiugnere, Raggiugnere, Disgiugnere, Ingiugnere, Raggiugnere, Soggiugnere, Sopraggiugnere.—V. Giunta, Giuntura. Mercede, Amor, a man ciunta ti chiedo. Bocc. canz. Come per sottentan solain. stentar solajo, o tetto Per mensola talvolta una figura Si vede GIUGNER le ginocchia al petto. Dant. Purg. Contro la forma di nostro ordine, GIUGNEREMO i tempi lontani. M. Vill.

§ 1. Giugnere: per lo composto Aggiugnere, Accrescere. Pur vai GIUGNENDO legne al fuoco ove tu ardi. Petr. Allora tu dei prendere quel di, e li 11. del rimanente, e GIUN-GERE sopra 18. Tes. Brun. Se nella fine della sua decozione si GIUGNERA polvere di ruta. -GIUNTOVI cera ed olio. Cresc.

S 2. GIUGNERE: Mettere il giogo a' buoi.

Aggiogare. Cr. in Aggiogare. V

§ 3. GIUGNERE; n. p. Congiugnersi. Infino tanto che con quella GIUGNENDOSI intera senta la sua letizia. Amet. E si grugneno al luogo della cresta. Dant. Inf. Prese fuoto, ec. e miselo nelle case che si giugneno a' mari della terra. - E sofferiate che si possano GIUGNERE e imparentar con voi. Liv. M.

§ 4. GIUGNERE: in sign. n. Venire. Arrivare in un luogo, Condursi, Pervenire, Venire. Non poterono sì tosto fuggire, che Paganino non GIUGNESSE. - Tanto tumulto e discorrimento di popolo avvenne, che in Trivigi GIUNSERO tre nostri cittadini. - Il quale per GIUGNER tosto s'era affrettato di cavalcare. -Giungo teste qui. - Facendo vista di Giugnere pur allora, - Com' io GIUNSI, per mia disavventura in questa Terra. - Là ov' io son l

GIUNTO - La pietra GIUGNENDO nell' acqua, fece un grandissimo romore. Bocc. nov. Già era il Sole all'orizzonte giunto. Dant. Purg.

§ 5. Per 'Trovare, Acchiappare, Sorprendere. Il geloso stette molte notti per voler GIUGNERE il prete all'entrata. - E montato sie non disse altro se non, ec. io il GIUGNERO altrove. Bocc. nov. E'l paese e'l loco Ov'io fu, Gunto da due begli occhi. Petr. Nè vi dovete maraviglia fare, Se il povero Ruggier fu colto al punto Che'l pazzo e'l savio è dalle donne GIUNTO. Bern. Orl.

S 6. Per Giuntare, Fraudare, Gabbare. Trappolare. Con maestrevoli inganni a voler GIUGNEEB la mia semplicità. Urb. E similà tranelli, e molti altri si usano per Giugnere il compagno - Sii savio, e non ti lasciar

mai Grugnere. Cron. Morell.

§ 7. GIUGNERE alla schiaccia, o al canto, o al boccone checchessia: Incalappiarlo; Farlo prigione; Prenderlo ad inganno. Il signore di Lucca ci volea GIUGNERE al canto. Cron.

S 8. GIUGNERE: per Arrivare, Colpire. Spesse volte crudelmente, dove la GIUGNEVANO,

la mordevano. Bocc. nov.

S 9. Per Indurre; Ridurre. E GIUNSELO & tanto, che ella lo fece vestire e imbendare a modo di una femmina. Fior. Virt.

§ 10. GIUGNERE: per Avvenire, Accadere . Nè di quello che quando tempo sarà mi des GIUGNERE, cioè la morte, d'averne pensiero.

GIUGNIMENTO, e GIUNGIMENTO: s. m. Conjunctio. Il giugnere, Riunione, Aggiugnimento. Il podere de' Romani fu novellamente cresciuto per lo GIUGNIMENTO del popol d' Alba. Liv. M.

S. GIUGNIMENTO: per Congingnimento si legge una volta nell' Ameto . Avrà dilettevole giu-

GIUGNO: s. m. Junius. Nome del quarto mese astronomico, che è il sesto, secondo il Calendario romano. Di giugno-si dee conciar l'aja e nettarla d'ogni fastidio e bene appianarla. Teod. Gaz. Cr. Faccia sempre Natural legge o pio voler divino Versar GIUGNO le biade, ottobre il vino. Boez. Varch.

GIÙGNOLA: s. e add. Nome d'una Specie di pera così detta perchè matura nel mese

di Giugno. Con viso del color di pera giu-gnola. Fag. rim. GIUGULARE: add. d'ogni g. Jugularis. Della gola, Jugulare. Esperienza fatta sopra un cane, al quale fu tagliata la vena e l'arteria GIUGULARE, facendogli un lungo squarcio sotto la gola. Magal. lett.

S. È anche T. Ittiologico, ed è Aggiunto dato dal Linneo a Que' pesci, i quali hanno le pinne del ventre collocate quasi sotto la gola. Tale è il Pesce prete , la Ragana , il Nasel-

lo, ec. GIULADRO: s. m. Voc. ant. Forse lostes-

so che Giullare.

GIULÈ: s. m. Sorta di giuoco di carte usato in antico, forse così detto ( dice il Salvini ) dal metter giuli nel piattino in mezzo. Vo' giocate a GIULE. Buon. Fier.

S. Giulk, e cilk: dicesi oggi La somiglianza di due carte nel giuoco detto di Bazzica.

Monos. flos. it.

GIULEBBARE: v. a. Cuocere a forma di giulebbe. Della polpa di cassia con zucchero fine GIULEBBATO se ne fauna conservagen-

tile. Red. lett.

S. GIULEBBARE: vale anche Indolcire a modo di giulebbe. Mettere in bocca un pezzetto di zucchero candito, e sorbendogli sopra il the bollente, struggerlo in quel passaggio, e GIULEBBARE il the di mano in mano che lo va lambendo. Magal. lett.

GIULEBBATO, TA: add. da Giulebba-

GIULEBBE; e GIULEBBO: s. m. Julapium. Beyanda composta di zucchero, e di acqua comune, o stillata, e di sughi d'erbe, o di pomi, e chiarita con albume d'uovo. GIULEBBO da Giuleb, voce usata dagli Antichi; e questa venne dall' Arabia - Il Giulebbo degli Arabi non è altro che zucchero sciolto in sufficiente quantità d'acqua rosa. Red. Or. Tosc. GIULEBBO aureo - GIULEBBO perlato -Vi sono però molli Giulebbi più gentili, e più grati al gusto, ec. come sarebbe il Giu-LEBBO di mele appie, il GIULEBBO di fior d'aranci, il GIULEBBO di gelsomini. Id. Cons. an. ec. - V. Aposema

GIULECCA: s. f. Giulecco. Camiciuola è un piccolo farsetto, ec. gli schiavi la chia-

mano GIULECCA . Min. Malm.

GIULECCO: s. m. Bardocucullus. Specie di veste da schiavi, o galeotti. A Curculion, ec. apprestale, o schiavacci, al ponte a mare in luogo della toga un vil GIULECCO. Menz.

GIULEÒNE: s. m. Somiglianza di tre car-

te nel giuoco. Monos. flos. it. - V. Giulè.
GIULIA (ERBA): s. f. Ageratum. Sorta d'erba amara, chiamata da alcuni Canforata e da altri Eupatorio di Mesne, e volgarmente Santonico, che si tiene ch'ella sia l'Agerato di Dioscoride. Ricett. Fior.

GIULIANO: add. m. T. Cronologico. Ag-giunto di periodo. - V. Periodo.

GIULIANZA: s. f. Voc. ant. Giulività. V GIULIÈTTO: s. m. dim. di Giulio, ma detto scherzevolmente, e vale lo stesso. Cal-darrostaro che faccia rompere il collo a qualche GIULIETTO, adesso che le caldarroste son novellizie . Magal. lett.

GIÙLIO: 5. m. Denarius . Sorta di moneta d'argento, così detta dal nome di Papa Giulio II. Fu anche detta Barile, Gabellotto, ed oggidi comunemente Paolo e Pavolo da un altro Papa di questo nome. La crazia è moneta d'argento basso, ed è l'ottava parte del GIULIO - I gabellotti ovvero barili giusti si spendessero perun Giulio, cioè per tredici soldi e quattro danari, che sono quaranta quattrini. Varch. stor.

S. Giulio: disse latinamente il Sannazzaro per Luglio. Ghiande pascevano dall' Agosto

al Giulio . Sannazz. Arcad.

GIULIO, LIA: colla penultima lunga, add.

V. e di Giulivo.

GIULIVAMENTE: avv. Jucunde. Allegramente, Giocondamente, Lietamente. Passavano GIULIVAMENTE la vita, e senza pensieri. Libr. cur. malatt.

GIULIVETTO, TA: add. Venustulus. Dim. di Giulivo. Chi è quel giovanetto ch' è sì giulivetto. Stor. Adolf.

GIULIVISSIMO, MA: add. sup. di Giulivo. Uomini di lor natura GIULIVISSIMI, e le femmine altrest GIULIVISSIME. Libr. Pred.

GIULIVITA, GIULIVITADE, GIULIVI-TATE: s. f. Hilaritas. Giovialità, Allegrezza, Festeggiamento. Assale più tosto, e più sovente d'ira, e di discordia lo collerico, lo sanguigno di GIULIVITÀ e di lussuria. Tratt.

GIULIVO, VA: add. Voce Provenzale. Hilaris. Lieto, Contento, Festivo, Giojoso. -V. Festeggiante, Allegro. Di che voi tutta giuliva viverete. Bocc. nov. I cavalieri e donzelli, che erano Givlivi e gai, ec. Nov. ant. Che tempo freddo, caldo, secco e verde

mi vien GIULIVO. Rim. ant.

GIULLARE, e GIULLARO: presso gli antichi anche GIOLLARO: s. m. Scurra: Buffone. - V. Giuocolare. Fue uno signore ch'avea un GIULLARE in sua corte, e questo GIULLARE lo adorava siccome suo Iddio. Nov. ant. Uomini poi di corte, che spesso si trovera questo nome in quel tempo, erano quelli che con piacevolezze d'arti e di parole e di graziosi giuochi trattenevano i convitati, che qualche volta si veggono chiamati Giullari, e più comunemente buffoni. Dep. Decam

GIULLARÈSCO, SCA: add. Voc. ant. Da Giullare; Buffonesco. Parlare disonesto e GIULLARESCO. Cavalc. Pungil. Truffe GIULLA-

RESCHE. S. Ag. C. D.

GIULLERIA: s. f Voc. ant. Buffoneria. Sono alquanti che vivono di GIULLERIE an dando per conviti. Dial. S Greg.
GIUMELLA: s. f. Sorta di misura, ed è

tanto quanto cape nel concavo d'ambe le: mani per lo lungo accostate insieme, detto cosi quasi Gemella dal Geminis manibus de' ] Latini. Fagli letto con due o tre GIUMELLE d' uve secche per botte. Dav. Colt.

GIUMENTA: s. f. Cavalla. Aveva sotto una GIUMENTA sora, Di pel di ratto, colla testa nera. Bern. Orl.

S I. GIUMENTA: figur. dicesi di Femmine disonesta. Dalla quale altre volte aveva prese le mosse quando andava a correr le ciu-MENTE. Bocc. nov.

§ 2. Legar la GIUMENTA: vale Attaccar ut sonno profondissimo; che anche si dice Legar

l'asino. Bern. Orl.

GIUMENTARIO, RIA: add. Jumentarius Di giumento, o Fatto per via di giumenti. Le varie gestazioni umane, o GIUMENTARIE,

o in sedia, ec. Cocch. Bagn.
GIUMENTIARE: s. m. Voce disusata. Co

lui che ha in custodia i giumenti.

GIUMENTO: s. m. Jumentum. Cavallo caltra Bestia da soma - V. Somiere. GIUMENTO vile, gagliardo, affaticato.-I molini che macinano con GIUMENTI si debbono riposare, imperocchè nel libro dell' Esodo è comandamento che i GIUMENTI si riposino. Maestruzz. GIUNARE. - V. e di Digiunare.

GIUNCAJA: s. f. Juncetum. Luogo pieno

di piante di giunchi. Voc. Cr.

GIUNCARE: v. a. Juncis conspergere. Coprire o Aspergere di giunchi. Ogni cosa di fiori, quali nella stagione si potevano avere; piena, e di giunchi GIUNCATA la vegnente brigata trovò. Bocc. introd.

S. Generalmente si piglia per lo spargere d'ogni sorta di erbe o di fiori, forse perchè anticamente si doveva usare anche i giunchi in sì fatta bisogna. Niun tempio era senza fuoco, niuna ruga scoperta, ma tutte di bellissimi drappi coperte e di erbe e di fiori GIUNCATE

davano piacevole ombra. Filoc.

GIUNCATA: s. f. Junculus. Latte rappreso e serrato senza insalare tra giunchi tessuti insieme in forma di graticola, dal qual uso e venuto il suo nome come quello di Felciata, dal porlo talvolta tra le foglie di felci, per iscolarlo . - V. Giunco . Guatatesi le Dee con un sorriso E quasi fatte come due GIUNCATE
Dalle ciriege visciole macchiate, ec. Alleg.
GIUNCATO, TA: add. da Giuncare. V.

GIUNCHETO: s. m. Juncetum. Giuncaja. Non per le vie maestre, ma per li spi-

neti pe' salceli e pe' GIUNCHETI vogliono cam-minare. Tratt. gov. fam. GIUNCHIGLIA: s. f. Narcissus jonguilla. Linn. Narcissus juncifoglius. Specie di fior giallo odorosissimo, che nasce da bulbo alla primavera. Le sue foglie sono cilindriche, sottili, e appuntate. Giunchiglie semplici, e doppie. - Giunchiglie odorate di Spagna. -Ciocche d'auree Giunchiglie che soavemente

olivano. - Cipolle di Giunchiglia e di nar-cisi. Red. lett.

GIUNCO: s. m. Juncus. Pianta perenne degli acquitrini, similissima alla ginestra, ma non sa fusto, nè foglie, cd è di più maniere. I contadini se ne servono per legare le piante, fare sporte, graticole da giuncata e per altri usi rusticali . Il midollo di quella specie che da' Botanici è detta Juncus conglomeratus, serve per far lucignoli che diconsi Stoppini perpetui . - V. Giuncare, Ingiuncare, Giuncata. Giunco si è una pianta, la quale non porta foglie. Com. Purg.

§ 1. Oade: Cecare, o Far nascere il nodo nel Giunco: prov. che significa Andar cercando quel che non si può trovare; Suscitare difficoltà; lo stesso che Cercare il quinto pià al montone o'l pel nell' uova. Dav. Scism. ec.

§ 2. Giunco marino Sparthum Plinii. Lygeum Linn. Pianta perenne nativa della Spagna, la quale serve per far corde da resistere all' acqua, gabbie da mulo e da olio, tessere stoje, e stoini da tenere sotto i piedi e per altri usi. Ella gliela diede di una gabbiuzza di GIUNCHI marini. Vend. Crist. Forse qui intende del Giunco volgare.

§ 3. Giunco fiorito, o ciunco florido del Mattiolo: lo stesso che Biodo. V.

§ 4. Giunco odorato. – V. Squinante. § 5. Giunco o canna d' India: pianta Indiana che dagli abitanti di Malacca si adopera per tesserne ceste, seggiole, stoje, bastoni, o scudisci ed altri usi.

GIUNCOSO, SA: add. Juncosus. Che ha giunchi, Che produce molti giunchi. Terre GIUNCOSE. - La ninfea nasce ne' luoghi acquidosi, e giuncosi. Libr. cur. malatt. GIUNGERE. - V. GIUGNERE.

GIUNGIMENTO. - V. GIUGNIMENTO: GIUNIBERO, e GIUNIPERO: s. m. Voci latine usate in poesia dal Sannazzaro per cagion di rima sdrucciola. V. e di Ginepro . Di state secchi pur mirti e Giunibeni, e i fior vedrò, ec. - Via più dentro al par m'induro e inaspero Pensando a quel che scrisse in un GIUNIPERO.

GIUNIO: s. m. Voc. Lat. Giugno . Buon.

GIUNIPERO: s. m. - V. Giunibero: GIUNO: s. f. Voc. Poet. Giunone. V.

GIUNONE: s. f. Juno . T. Mitologico . Figlia di Saturno e di Cibele; sorella gemella e moglie di Giove, Dea del Cielo, dell' Aria, de' Regni, delle Nozze, delle Gravidanze, del Parto. Il pavone è il suo simbolo, e i suoi soprannomi Omerici, Augusta, Bianchibraccia, Occhigrandi . Vedi Giunon gelosa e'l biondo Apollo - Eolo a Nettuno, ed a Giunon tur-bato Fa sentir. Petr. ed in quest' esempio Giunone è posta in vece dell' Aria.

GIÙNTA: s. f. Adventus. Verb. da Giugnere; Il giuguere; L'arrivo. Alquanto nella prima GIUNTA si maravigliarono - E postisi nella prima GIUNTA a sedere, disse Dioneo, ec. Bocc. Introd. Qui in questo principio di quella GIUNTA dell' Angelo si continua alla fine di quello capitolo. Com. Inf.

S I. GIUNTA: Additamentum . Accrescimento, Aggiunta. Veggendo questo a GIUNTA degli altri suoi mali avvenuto, ec. ricominciò il suo pianto. Bocc. nov. E colla giunta del dolore della morte di M. Piero s' accorò duramente. G. Vill. Non si ristorano per questo i danni ricevuti, ma fassi GIUNTA al dan-

no. Cavalc. med. cuor.

S 2. GIUNTA: correlativo di Derrata, o simile Mantissa. Quello che si dà per soprappiù fatto il mercato, oltre a ciò che si è convenuto - V. Soprassoma, Vantaggio, Arrota. GIUNTA scarsa, convenevole, maggiore della derrata - Salvo s'io non volessi a questa malvagia derrata fare una mala GIUNTA - E avevasi un' oca a denajo, e un papero Giun-TA. Bocc. nov. Se poi te ne verrà per ventura alcun comodo, annoveralo fra le GIUN-TE, e fa' conto, ec. d'averlo avuto sopra 'l mercato . Sen. ben. Varch.

§ 3. Onde Dar GIUNTA, Dar per GIUNTA, Dar di GIUNTA, vale Aggiugnere nel baratto di alcuna cosa danaro, o mercanzia. Prima si dà la derrata, e poi la GIUNTA; non si dà prima la GIUNTA, che la derrata. Fr. Giord. Pred. Usiamo di dare qualcosa di GIUNTA a un barcaruolo, e a chi ci lavora di mano, e a uno che va per opera. Sen.

ben. Varch.

§ 4. Dicesi in prov. Più o prima la GIUN-TA, che la derrata, e s'intende di quelle cose nelle quali è più l'accessorio, che'l prin-

cipale - V. Derrata e Antifona . S.

§ 5. A prima GIUNTA: posto avverb. vale Sul bel principio; Per la prima cosa. Male avere scelto il tempo a caricare di pensieri il Principe a prima GIUNTA. Tac. Day. Arifar sia di mio, se alla prima giuntalu non l'avessi giudicata una stanza da ladri. Fir.

§ 6. GIUNTA: per Giuntura. Corte le GIUN-TI, e'l piè largo, ed asciutto. Morg.

§ 7. GIUNTA: per Sorta di Magistrato. Tutt' i senati, parlamenti, consigli, GIUNTE, congregazioni, assemblee, ec. non sono altro che tanti orecchi del medesimo Principe. Salvin. disc. Il maggior servizio che io le possa fare è il rimettere il caso ad una GIUNTA di teologi. Magal. lett.

GIUNTAMENTE: avv. Congiuntamente, Unitamente; ed è voce usata da molti Scrittori, come il Domenichi, Aldo Manuccio,

Franco, Tassoni, ec.

GIUNTARE: v. a. Decipere . Fraudare , Ingannare sotto la fede, Truffare, Fare una giunteria. E perchè io mi sono sidata di te, ec. e tu mi vuoi GIUNTARE. Fir. Luc. Il proprio mio non fu mai di GIUNTARE persona, ne so intender questo vostro parlare. Cecch. Spir. Sempre Giuntammo gli amici e parenti Con furti, pegni e inganni. Cant. Carn.
GIUNTATO, TA: add. Che è di buone

giunture. Lor. Med. Com.

S: Cavallo GIUNTATO, lungo: dicesi da' Cavallerizzi Del cavallo che ha le gambe lunghe. GlUNTATORE: verb. m. Fraudator. Che fiunta; Barattiere, Furbo, Truffatore. Cerco in ghiottone, un persido, un baro, un Giun-GIUNTERIA: s. f. Fraus. Trufferia, Ba-

ratteria, Marioleria, Inganno, Fraude. Che lispiacer ti feci io mai, che m' hai fatto così gran ciunteria? Fir. Luc.

GIUNTO: s. m. da Giuntare. Fraus. Giuntria. Promesseci oggi di fare a quel ruffian all' opera d'un suo compagno un giunto

nuscibile. Ar. Cas.

GIÙNTO, TA: add. da Giugnere. Conjunctus. Gongiunto. Lo trovò morto star girocchione colle man GIUNTE verso il Cielo tome se orasse. Cavalc. frutt. ling. GIUNTI in in corpo con mirabil tempre. Petr. Perch' io parti' cost GIUNTE persone, Partito porto il nio cerebro lasso. Daut. Inf. Vedendo che la forza del genero GIUNTA alla sua era grandissima. M. Vill. Saltando voi, come si dice, a piè GIUNTI, eguali spazi passerete. Galil. Sist.

S 1. A man GIUNTE: vale Con atto supplichevole. Chiamai a GIUNTE mani in verso il celo. Dittam. Lo pregava a man GIUNTE che gli facesse la grazia di fargli il collo lungo

Hed. lett.

§ 2. Per Venuto, Arrivato. Giunto Alessendro alla famosa tomba Del fiero Achille,

sospirando disse. Petr.

§ 3. Giunto: per Acchiappato. Non sì ingordo di guadagnar, che tu perda una lepre oramai GIUNTA, per seguire un cervo che corre. Buon. Fier.

§ 4. Per Ingannato. Giunto dalle fallaci sue promesse, si accordò a' notturni abbrac-

ciamenti. Fir. As.

GIUNTURA: s. f. Junctura. Congiuntura, Congiugnimento di due cose, si che possano agevolmente amendue muoversi di movimente diversi; Commessura, Commettitura. Parlandosi di membra. - V. Articolazione, Nocca; e di cose artifiziali Snodatura, Incastratura, Calettatura. Giuntura salda, forte, artifizio-sa, ingegnosa, gentile. - Cessar il discorrimento delle superfluità alle GIUNTURE. - L'aere. fortemente riscaldato apre le GIUNTURE, e

allarga e risolve gli umori. Cresc. Chi considera GIUNTURE di mani e lineazioni di palme, appellata è chiromanzia. Com. Inf. La quale il percosse alla GIUNTURA delle corazze. G. Vill.

S. Per Congiunzione. O caro mio figliuolo, perocche io sono tuo genitore, e tu se' mio genito, e siamo per GIUNTURA di sangue uni-

ti . Guid. G.

GIUOCACCHIARE: v. n. Parvo ludere.

Giuocar di poco, o di rado. Voc. Cr. GIUOCACCIO: s. m. Pegg. di Giuoco. O chi non riderebbe a' GIUOCACCI, che voi contate ? Lasc. streg.

S. GIUOGACCIO: si dice anche per atto scon-

cio, e villano. Voc. Cr.
GIUOCANTE, GIUCANTE: e più comun.
GIOCANTE: add. d' ogni g. Ludens. Che giuoca. Ninfa coll' altre sopragli ornati prati sollazzevolmente GIUCANTE. Amet.

S. GIUCANTE: per Giuocatore . Giammai non mi mescolai con GIUCANTI. Stor. Tob.

GIUOCARE, GIUCARE, e GIOCARE: v. n. Si usano tutti in alcune delle loro voci, ed in altre si adopera anzi l'uno che l'altro; con questa avvertenza, che facendosi il verbo dal nome Giuoco, poiche l'accento si muta e va oltre, (come ben osserva il Salvini nelle annotazioni alla fiera del Buonarroti ) non si può dire Giuocare, Giuocava, Giuochiamo, perchè si farebbe forza in due luoghi e sul dittongo Toscano UO, nella prima sillaba, e suil' accento dell' A nella seconda, nel qual caso bisogna, per così dire, scarnire, e scemare il dittongo per far risaltare maggiormente e spiccar l'accento; onde si dee dire Giocare, Giocava, Giochiamo, nell'istesso modo che Di fuoco, si dice Infocato, e non Infuocato: Tuona, tonava: Suona, Sonare, Buono, Bonissimo, e va discorrendo. Dirassi dunque Giucare come diceano gli antichi, o Giocare come i moderni, alcuni de' quali mantengono ancora Giucare. - V. Buonissimo ove l'Alb. dice tutto l' opposto, o perchè qui non si ricordasse di ciò che avea scritto prima, o perchè veramente non v' ha regola sicura e stabile intorno a ciò.

S. I. GIOCARE dunque, o GIUCARE: V. n. Ludere . Amichevolmente gareggiare a fine d'esercizio o di ricreazione dove operi fortuna ingegno, o forza. Giocabe a scacchi, a' dadi, alle carte, alle minchiate, al pallone, alla pillotta, al sussi, alle murelle, a' nocciuoli, ec. - Darsi a GIOCARE. - Mettersi a GIOCARE. - Chi andò a dormire e chi GIUCARE a scacchi. Bocc. proem. Li giovani uomini che erano con Alessandro, si spogliarono per GIUCARE alla palla. Vit. Plut.

\$ 2. GIUCARE, O GIOCAR a mente. - V.

Mente.

§ 3. GIOCARE a mosca cieca, a sonaglio, alla civetta, e simili: vale Impiegarsi in cotali scherzi

§ 4. GIUCAR alla civetta: figur. vale Perouotere inaspettatamente a similitudine del sopraddetto giuoco. Fugge e sguizza il pagano e non aspetta Poi torna e gira e Givoca alla civetta. Bern. Orl.

§ 5 . Giucan di calcagna : vale Fuggire . § 6. GIUCAR da magnanimo. - V. Magna-

nimo.

§ 7. GIUCAR netto. - V. Netto. § 8. GIUCAR in su' pettini. - V. Pettine. § 9. GIUCAR di piede. - V. Piede. § 10. GIUCARE, per Ischerzare, Burlare, celiare. Furono alcuni che trovaro messer sinto Giovanni Evangelista Giucarsi co' suoi ascepoli. Amm. ant. Siccome il gatto Givo-c. col topo, quando l'ha preso e lungamen-te Giucato, se'l mangia. Libr. Sagram. St gi dissero quasi GIOCANDO. Vit. SS. PP. cioè Birlando, Come per celia.

deido ond' io m' allegro, e Giucco. Bocc. canz.

12. GIUCARE: per Por su pegno, Scommetere. Vo' tu GIOCAR ch' io ti chiuggo la boca? Buon. Tanc. cioè Vuoi tu scommet-

§ 13. GIUCARE: per Operare, Aver che fare. Grandi sono l' industrie, e quando non Giv-CASSERO gl' inganni o tradimenti care sono a udife. Franc. Sacch. nov. Il fine è quello che bivoca, e che in tutte le operazioni umane ettendere e considerare si debbe. Varch. Ercd.

§ 14. Giocare per primo . - V. Primo . 5 15. Giucare di checchessia: vale Operare con quella tal cosa, Usarla, Servirsene. In nentre che la marea è grossa, e' mi bi-sogra GIUCAR di vela o di timone a causa di non aver a GIUCAR poi di remo. Cecch. Dot.

S 15. Far GIOCARE una mina. - V. Mina. § 17. GIUCAR di bastone: vale Bastonare, e si dice per ischerzo. Facendo, ec. i fatti loro sì occulti e sì cheti, che'l padre, mentre che visse, non ebbe più a GIUCARE del bastone. Franc. Sacch. nov.

S 18 GIOCAR d'armi: vale Fare gli esercizi militari. Occupar la gioventu in esercizi nobilissimi, ec. come nel GIUCAR d'arme, e nel cavalcare. Disc. Calc.

S 19. GIUCAR di spadone. - V. Spadone. S 20. GIUCAR di mano. - V. Mano. S 21. GIUCAR alle pugna. - V. Pugno. S 22. GIUCAR a rovescio. - V. Rovescio.

§ 23. GIUCARE d' autorità: vale Fare per autorità, Servirsi dell' autorità in checchessia. Non potendosi adunque, ove non era peccato nè accusa, dar figura di giudizio, giuoco d'autorità. Tac. Dav.

§ 24. A che giuoco GIUOCHIAM noi? - V. Giuoco .

§ 25. GIUOCARE a goffi . - V. Goffi .

S 26. GIUOCARE: in T. di Marineria, detto del Vento, vale Che non è fisso. - V. Stram-

S 27. GIUOCARE: detto dell' Aria, vale Circolare liberamente. Sito cattivo di luogo, stato più tempo chiuso, dove l'aria non GIUOCA Salvin. Buon Fier.

§ 28. Dicesi ancora dagli Artefici Delle cost che si muovono con facoltà nel luogo loro. -

V. Molleggiare, Brandire.

GIUOCATÒRE, GIOCATÒRE, e GIU-CATÒRE: verb. m. Lusor. Colui che giuoca, e detto assol. per lo più vale Che ha 1 vizio del giuoco. Sembran costoro due cu-cator di Cricca. Bern. Orl. Non sia ebriace, nè taverniere, non GIUCATORE, non massi-diere. Passav. GIUCATORE e mettitor di md-vagi dadi era solenne. Bocc. nov. GIUG-TORE diceano i buoni Antichi, noi diciano GIOCATORE, Giuoco. Salvin. Fier Buon. - V. Giuocare .

S 1. GIUOCATORE di burattini : dicesi Cdui che fa muovere e parlare i burattini per tattenimento del popolo. Aristotile, ec. asomiglia la divina natura, che tutto genera, e muove, a uno di questi che noi chiamiemo GIUOCATORI di burattini . Salvin. disc.

S. GIUOCATOR di parole. - V. Parola GIUOCATORONE, e GIOCATORONE: verb. m. Grande, Famoso giocatore, o Molto esperto in qualche giuoco. Come que' circa-TORONI di scacchi, de' quali si conta avoglia, che in Ispagna giocano alla mente viaggiando a cavallo per divertirsi. Magal.lett.

GIUOCHESSA, e GIOCHESSA: s. f. 7oce inusitata , Beffa , Scherno . E siffatte GIOCIESSE si fanno all' Accademia universale con sua vergogna e male. - Che maraviglia, se essendo anch' io mortale e sottoposto alle GIOCHESSE, a' molteggi e trabalzi della natura

beffarda. Alleg.

GIUOCHETTO, e GIOCHETTO: 3. m. dim. di Giuoco ne' suoi diversi significati . Non sono mica le lingue un GIOCHETTO di vorj suoni, ma, ec. Salvin. pros. Tosc. Questo reclutar la mente, ec., è un Giochetto non così facile a intendersi, repugnandov: assai la ragione e l'esperienza. Magal. lett. Fontenello non era nemico de' GIOCHETTI di parole. Algar.

GIUOCHEVOLE, e GIOCHEVOLE: add. d'ogni g. Jocosus. Da giuoco, Pincevole, Scherzevole, Burlevole. Con GIOCHEVOLE sguardo a tutti egualmente donò vana speranza. Filoc. Cose GHIOCHEVOLI e di riso. Maestruzz. Antonio Querno famoso per vanto di GIUOCHEVOLE poesia. Seguer. Pred.

GIUOCHEVOLMENTE, e GIOCHEVOL-MENTE: avv. Jocose. Per giuoco, Per ischerzo, Da burla. - V. Scherzosamente. Cost con un dito ver ischerzo minacciandola 610-CHEVOLMENTE. Bemb. Asol.

GIUÒCO: s. m. Festum, lætitia. Festeg-giamento, Trattenimente allegro, Passatempo, Spasso. Vidi quivi a' lor GIUOCHI ed a' lor canti Ridere una bellezza. - Qual è quel angiol che con tanto Givoco Guarda negli occhi la nostra Regina, Innamorata sì, che

par di fuoco. Dant. Par.

§ 1. Per Beffe, Scherno, Burla, Trastullo. Desideroso di trovar modo da dovere il prete e la moglie trovare insieme per fare un mal Givoco ed all'uno ed all'altra . - Io glifarò givoco che nè tu, ne egli sarete mai lieti. Bocc. nov. Quando alcuno pone il ma-le e il difetto d'alcuna persona in GIUOCO e dirisione, questo è detta dirisione. Maestruzz. Non è givoco uno scoglio in mezzo l'onde. - A ciascun passo nasce un pensier nuovo Della mia donna che sovente in GIUOCO Gira'l tormento ch' io porto per lei. Petr.

§ 2. Far Givoco: lo stesso che Fare scherzo, o simili. O se essi mi cacciassero gli occhi, o facessermi alcun altro così fatto GIUOCO, a che sare' io? - E perciocchè io non intendo di lasciare questa vendetta impunita, io gli farò givoco che nè tu, nè

egli sarete mai lieti. Bocc. nov.

§ 3. Fare Givoco: vale anche Ridurre, e Convertire in giuoco, in diletto. Ond' Amor di sua man m'avvinse in modo, Che l'amar mi fè dolce e'l pianger Givoco. Petr.

§ 4. Farsi givoco di checchessia: vale Burlarsene. I giovani si facciano di te GIUOCO e trastullo. Cecch. Spir.

§ 5. Pigliarsi Giuoco: vale Schernire, Burlare, Deridere, Prendersi gusto e piacere. Sono oltre ciò non pochi, i quali pigliandosi givoco delle contese e travagli altrui, ec. si stanno da canto a ridere. Varch. Ercol.

§ 6. Mettere o Porre in GIUOCO, o in de-

risione: vale Beffare, Schernire.

§ 7. Giuoco d'amore: per l'Atto venereo. Alcuni maestri dicono che la femmina bianca è migliore al GIUOCO d'amore che la nera. M. Aldobr.

§ 8. Giuoco di mano. - V. Mano.

§ 9. Ogni bel givoco vuol durar poco, e rincresce: e vale che Non si debbono continuare gli scherzi e le burle, ma tornare al

convenevole. Voc. Cr.
§ 10 Givoco: si dice particolarmente Un esercizio di ricreazione, a cui sono prescritte alcune leggi o regole, e ordinariamente vi si avventurano danari. In questo significato dividesi in Giuochi di sorte o di rischio, come sono i Giuochi di carte, dadi, ed altri; in

Giuochi di destrezza o d'abilità, come la pallacorda, il maglio, il bigliardo, e Giuochi d'ingeguo come gli Scacchi, le Dame, ec. - V. Piacere, Ricreazione. Appresso mangiare quali preser a giucare a zara, e quali a tavole, od a scacchi, o ad altri diversi giucchi. Nov. ant. Il giucco ingenera briga e ira, e odia, e mortale battaglia. Tes. Br. \$ 11. Aver bel Givoco: vale Aver tanto in

mano da poter giuocare, secondo le huone regole, colla speranza di vincere.

§ 12. Badare al. Givoco : vale Attendere con applicazione al negozio, o professione che si ha tra mano, che anche si dice Badare a bottega . Malm.

S. 13. Fare il civoco d'alcuno: vale Farche torni in avvantaggio di alcuno.

Voc. Cr.

S.14. Far givoco, o buon givoco : vale Tornar bene, Giovare. Le porge un fardellin piccolo, e poco Di robe, che laggiù le faran Givoco, Malm, Infinche la volubile fortuna il crin matasse, la qual fecegli buon

S. 15. Far buon Groco: vale anche Procedere di buona fede. Facciamo a far buon Giuoco, e non ingannarci da noi a noi. Varch.

\$: 16. Si dice Far cattivo civoco, Quando uno nel ginocare o abbandona l'avversario nella sua maggior perdita, o conoscendo la sua disdetta, gliele tira giù, cioè non lo ammette ad alcuno partito e condizione. Bisc.

\$ 17: Così pure Far mal Giocco, vale Fare scherzo che dispiaccia, o che arrechi danno

e pregiudizio. Bisc.

§ 18. Invitare uno al' suo Givogo: vale Chiamar uno a fare alcuna cosa che sia di sua professione o di tutto suo gusto. Malm.

§ 19. Partirsi o Levarsi da GIUOGO: vale Levarsene, Non se ne voler più intrigare, Abbandonar, l'impresa. E levato s'era da ottoco, e ridotto in luogo di pace e di ri-poso. M. Vill.

§ 20. Non voler recare il givoco vinto a partito: vale Non voler avventurare il certo. Serdi Prov. E per lo contrario Recare il

Givoco vinto a perdita. Pecor.

§ 21. Chi sta a vedere ha due parti, o due tanti del Givoco: prov. che si dice dell' Avere il vantaggio colui che sagacemente si sta di mezzo, e lascia tentare agli altri le cose pericolose. Libr. son.

\$ 22. Giuoco di poche tavole: - V. Tavola. § 23. Givoco: dicesi universalmente per Ogni fatto o Operazione. Nascoso si stette a vedere quello à che'l givoco dovesse riuscire. - Il 610000 le incominciò a piacere. Bocc. nov. Or stando inginocchiato in orazione Vide far a color quel civoco strano, E

vonnegli sì fatta tentazione, Che'l breviario gli cadde di mano. Bern. Orl.

S 24. Per Arte, o Artifizio. Delle magiche frodi seppe il GIUOCO. Dant. Inf. Fanno or con lunghi, ora con finti e scarsi Colpi veder che mastri son del civoco. Ar. Fur.

§ 25. Per Modo di fare e di procedere, che si dice anche Modo e Verso. Da ora innanzi tra noi sia divisa la compagnia, se

tu non muti Givoco. Morg.

§ 26. Givoco degli affetti: dicesi figur. L'effetto ch'essi producono nel cuore umano, Ed il Giuoco medesimo che gli affetti fanno ne' cuori degli uomini naturalmente, si vede,. ec. fatto apparire ne' suoi scritti. Salvin.

S 27. Guocui: diconsi Certi spettacoli puhblici degli antichi, come la Lotta, il Corso, i Combattimenti de' Gladiatori, e simili. Givo-CHI Olimpici, Nemei, ec. - I GIUOCHI Circensi chiamavansi perpetui, perenni ed immortali, perchè si dovevano sempre celebrare.

§ 28. Givoco: si dice anche Degli scherzi d'acqua de giardini e simili. Avrd campo di fure non solamento i givochi di Frascati, ma la cascata di Tivoli, e appunto adesso si lavora intorno alla fontana. Magal. lett. Un simil 61000 d'acqua in questo giardino L'avremo anche noi. Algar.

\$ 29. Gioco del timone - V. Timone. \$ 30. Gioco di vele. - V. Vela.

§ 31. A Givoco: in forza d'aggiunto vale-In punto, Accomodato, Apparecchiato, Disposto. E poi ch' al tutto si senti a givoco, La?v'-era il petto la coda rivolse. Dant. Inf.

§ 32. A. Giuoco: posto avverb. vale Perbaja, Per burla, Da scherzo. Ver'è ch'io dissi a lui, parlando a civoco. Dant. Inf.

§ 33. Talvolta vale A gabbo, A scherzo, In disprezzo, In ridicolo. Ma intende a distruggere chiese, e mettere a giuoco le persone ecclesiastiche. Libr. Dic.

\$ 34. Volare a GIVOCO: si dice degli Uccelli, di rapina, quando lasciati da colui che gli. costudisce si godon per l'aria la libertà, quasi, trastullandosi, che con propria voce dicesi,

Sorare, Villeggiare. Voc. Cr. \$.33. A che givoco giuochiam noi ? Modo. di sgridare altrui che faccia cosa che paja che non istia bene, o che non faccia l'officio suo,

la qual cosa significa: Che pensi tu di fare? Voc. Cr.

GIUOCOFORZA . - V. Giocoforza GIUOCOLARE, GIUOCOLATÒRE, GIUO-COLATRICE, GIUOCOLINO, GIUOCO-

LO. - V. Giocolaro, Giocolatore, ec. GIUPPA: s. f. Lo stesso che Ciubba, ma non è usitato. Giuppe trapunte, e attorcigliati drappi. Ar. Fur.

GIUPPONE: s. m. più comun. Giubbone.

E taccio i fregi sul GIUPPON di ricchissimi |

vermigli . Chiabr. Serm. ec.

GIURA: s. f. Conjuratio. Congiura, Cospirazione. Per poter signoreggiare tratta giune nella Terra. Fr. Jac. T. Laqual giuna scoperta ne furon presi alquanti e dicapitati. - Avea traditi i Fiorentini ed era di quella GIURA. G. Vill. Era egli consolo di Roma, quando quella giura si fece : Tes. Br. GIURACCHIAMENTO: s. m. Voce bassa.

Giuramento senza necessità, accompagnato per lo più da bestemmie ed imprecazioni. Aret.

rag. Capor. com. ec.
GIURAMENTO: s. m. Jusjurandum. Affermazione d'una cosa col chiamare Iddio, o i Santi, o le cose sacre in testimonianza della verità . - V. Sacramento. Giuramento solenne, sacro, inviolabile, stretto; valido, fal-SO GIURAMENTO. - Dal quale corporal GIURA-MENTO alle sante Iddio vangele ricevemmo per lettere . G. Vill.

5 1. Dare il GIURAMENTO a uno: T. Legale, vale Costrignerlo a giurare con autorità pubblica. E credo, che chi vi desse il GIURAMEN-To, voi non sapreste mai dire in che modo

ella fosse fatta. Vinc. Mart. lett.

S 2. Dar GIURAMENTO, o il GIURAMENTO: vale Giurare alla presenza del Principe, del Magistrato, e simile. Rimproverava oltre a ciò à Trasea che egli sfuggiva di dare il GIURAMENTO ogni capo d'anno. Tac. Dav.

§ 3. GIURAMENTO: per Promessa solenne di eseguir checche sia. Fermare con GIURAMENTO. Ricevere, osservare, guardare, violare, rompere, mal osservare il giuramento - Essere in lega e GIURAMENTO. - Fatto il GIU-RAMENTO si vestirono d'un'assisa. - Assolver i sudditi dal GIURAMENTO. M. Vill cioè Dal-l'obbligazione giurata del vassallaggio. Giu-RAMENTI de' giovani sono arra di futuro inganno. Filoc. Sotto GIURAMENTO gli promise di tagliare il capo . Nov. aut.

\$ 4. Onde Pigliare, o Prender GIURAMENTO di alcuna cosa da qualcheduno, vale Ottenerne la promessa giurata. E pregala a non le contraddire, pigliandone da lei GIURAMEN-

To . Salvin. Senof.

GIURANTE: add. d'ogni g. Jurans. Che Giura. S' egli ( il giuramento ) s' appartiene a guadagno degli altri, che de' GIURANTI nol possono annullare insieme. Maestruzz.

GIURANTEMENTE : avv. Jurato . Con giuramento. Era solito affermare sempre il detto GIURANTEMENTE. Fr. Giord. Pred.

GIURARE: v. n. Jurare. Chiamare Iddio o i Santi, o le cose sacre in testimonianza per corroborare il suo detto, Affermare con giuramento, Prestare o Venire a giuramento, Prender sacramento. I suoi derivati sono Congiurare, Scongiurare, Spergiurare. Giurare | asseveranza. Giuro a Dio, se voglia me ne

su l'evangelio. - Giurare alzando la mano. - GIURARE in vano. - GIURARE il falso .- Sovente GIURARE fa sovente spergiurare . Tratt. pecc. mort. Può salvamente GIURARE che, ec. Passay. Chi'l crederà, perchè giurando il dica? Petr. Quello che Iddio vietò di giura-RE nel Vangelio per le creature, deesi intendere d'esser vietato in quanto a loro fosse fatta reverenza divina, siccome i Giudei che giuravano per gli angeli e creature. Maestruzz. Tante quistioni malvagiamente vincea, a quante a GIURARE di dire il vero sopra la

sua fede era chiamato. Bocc. nov.
§ 1. Giurare: per Promettere, Fermare
con giuramento l'osservanza di checchessia, Confermare, Ratificare sotto giuramento. Giu-RAR fedeltà, obbedienza. - Giurassono le comandamenta dello'mperio. G. Vill. Con buona coscienza Giurare fedeltà . Passav. Giura-RE si è legarsi a servire a Dio per voto.

Mor. S. Greg.

S 2. GIURARE: per Promettere in matrimonio. E così il Re gli Giuno la sua figliuola. - Il padre l'avea GIURATA a Lucio Icilio.

Liv. M. § 3. GIURARE: si dice anche per Dar la fede, Impalmare, o toccar la prima volta la mano alla sposa. Il di di Santa Lucia la GIURO, e di poi la menò a dì 17. di Gennajo. Cron.

Morell. § 4. Onde Donna GIURATA: si dice Quella

che è stata promessa in matrimonio.

§ 5. GIURARE: per Promettere efficacemente, con calore eziandio senza giurare. Giurare amicizia, fedeltà all'amico. - Io ti giura per quella salute che tu donata m' hai. Bocc. nov. Giuro nell' anima del detto Re di Francia. M. Vill.

§ 6. GIURAR la morte, la rovina, o simile, di alcuno: vale Far fermo proposito di far si ch' egli muoja, o sia disfatto, rovina-

to, ec.
§ 7. GIURARE, e GIURARSI: per Congiurare,
Far lega, siccome fu detto Giura per Congiura. Fecero posture e leghe, Giurare insieme certi baroni. Nov. ant. Diciotto di loro
M. Vill Forganzario si GIURARO insieme . M. Vill. Vergensorino , loro Duca, ando in quello termine ordinando la giura con le città vicine, e GIURARO insieme tre grandi principi . - Ma non sapea. li nomi di coloro che GIURATO avieno .- Nobili, Cittadini hanno insieme GIURATO che gli arderanno la villa. Lucan. volg. Amor, natura, e la bell' alma umile, Ove ogni altra virtute alberga e regna, Contra me son giurati, ec. Petr.

§ 8. GIURARE : s' usa anche scostumatamente, o per collera, o per mal vezzo da chi favel-lando intende affermar checchè sia con grande: venisse di porti le corna se tu avessi cent' occhi. - Giuro a Dio che mai non me ne fa-

rai più niuna. Bocc. nov.

S 9. GIURARE: in sign. a. Promettere. Molte cose similmente GIURARO ed impromettono. Fiamm. Io avea GIURATO di mai, nè per me, nè per altri d'adoperarla. - Prima cominciò a pregare, e poi a GIURARE che mai, se non quanto gli piacesse ad alcuno, nol direbbe. Bocc. nov.

GIURATAMENTE: avv. Juramento. Con giuramento. La pace su stabilita GIURATAMEN-

TE. Fr. Giord. Pred.

GIURATIVO, VA: add. Appartenente a giuramento, ed è Aggiunto delle voci con cui si suole giurare. In verità, così sia, equivalente alla particella GIURATIVA de' Greci, ec. Cr. in. Anmen.

GIURATO, TA: add. da Giurare. V. S. I. Donna GIURATA. - V. Giurare.

§ 2. Fratelli GIURATI: si dice di Coloro che si vogliono bene come se fossero fratelli . Voc.

§ 3. Giurato: in forza di sost è voce antiquata. Conjuratus. Congiurato, Di congiura. Mandò a Roma intorno a 360 de' giurati. Liv. M.

GIURATÒRE: verb. m. Jurator. Che giura. È da interpretare il giuramento secondo la 'ntenzione del GIURATORE. Maestruzz.

S. GIURATORE: si prende anche in mala parte, e si dice d'Uomo avvezzo a giurar per poco; Bestemmiatore. Non bugiardo, non infamatore non giuratore, non bestemmiatore. Passav.

GIURATORIO, RIA: add. Juratorius. T. Legale. Di giuramento, e per lo più è aggiunto di Cauzione. Se lo scomunicato addomanda d'essere assoluto a cautela, sarà assoluto con GUERATORIA cauzione. Maestrazza

soluto con GIURATORIA cauzione. Maestruzz. GIURAZIONE: s. f. Jusjurandum. Giuramento, Il giurare, Giuro. Incominciogli a confortare, ec. che alli suoi comandamenti con saramento e GIURAZIONE e pena stessono. Albert.

GIÙRE: s. m. Jus . Jure, Scienza delle leggi. Sentenziò essere Arrigo per GIURE divino forzato a lasciar Caterina. Dav. Scism.

GIURECONSULTISSIMO: s. m. Preso in forza d'add. sup. di Giureconsulto; Pratichissimo in jure. Dav. Scism.

GIURECONSULTO: s. m. Juris consultus. Legista. Questo lo confermano tutti i GIU-RECONSULTI. Fr. Giord. Pred.

GIURIDICAMENTE: avv. Legitime. Juridicamente. Da' padroni n' era già stato Giu-

RIDICAMENTE investito. Varch. stor.

GIURÌDICO, CA: add. Juridicialis. Termine che esprime ogni cosa che sia secondo la ragione, e secondo le forme della giustizia, p. che appartenga a legge. Non si dubitava al Rc. G. Vill.

che secondo i termini Giunidichi non fusse devoluta alla Sedia Apostolica. Guicc. ster.

GIURISCONSÙLTO: s. m. Jurisconsultus, Jurisconsulto, Giureconsulto. Leggendosi, ec. una piccola greca maniera, con la quale il GIURISCONSULTO volle spiegare, ec. Salvin. pros. Tosc. Modestino GIURISCONSULTO, ec. usa nel parlare di questo supplizio la parola more majorum. Id. disc.

GIURISDIZIALE: add. d'ogni g. T. Retatorico. Attenente a ragione giuridica, Spettante

a sentenza di Giudice

GIURISDIZIONALE, e GIURIDIZIO-NALE: add. d'ogni g. Juridicialis. Di giurisdizione, Attenente a giurisdizione. Non avendo a ciò potestà giurisdizionale. Com. Purg. GIURISDIZIONE, e GIURIDIZIONE: 5.

GIURISDIZIONE, e GIURIDIZIONE: s. f. Jurisdictio. Jus, Jurisdizione, Potestà introdotta per pubblica autorità, e con necessità di rendere altrui ragione, e stabilire quello che è conforme all'equità, Imperio, Podestà, Padronaggio. Giurisdizione ecclesiastica, laica, generale, speciale, ordinaria, sovrana, dependente, delegata, straordinaria, sovrana, pienissima, amplissima. — Niuno giustamente punisce alcuno, se non è soggetto a sua ciurisdizione. Maestruzz. Giudice che ha giurisdizione. Albert.

S. GIURISDIZIONE: dicesi anche Il territorio, ettà, e luoghi in cui un giudice esercita la sua autorità. Occuparono assai delle GIURISDIZIONI del reame. M. Vill. Vogliamo che Bordella e Rossiglione Anche sia della tua GIURISDIZIONE. Bern. Orl.

GIURISPERITO: s. m. Jurisperitus. Che anche scrivesi JURISPERITO: Voce dell' uso.

Giureconsulto, Giurisconsulto.

GIURISPRUDENTE: s. e talor add. m. Jurisperitus. Versato nella scienza legale, Jurisperito. Perciocchè ha ella ancora i suoi fattispecie, o casi, e i suoi savje guuntaprudenti, per così dire, della coscienza. Salvin disc.

TI, per così dire, della coscienza. Salvin disc. GIURISPRUDENZA: s. f. Jurisprudentia. Scienza legale, Studio, Esercizio, e Professione de Giuristi, Pochi sono quelli che attingana dal fonte della Romana Giurisprudenza l'acqua più limpida, ec. - Se mi diceste che l'essere detta la Giurisprudenza notizia delle divine cose e dell'umane, non vuol dire che sia una scienza universale, ec. Salvin disc.

S. Si prende anche per tutto il Sistema c

metodo delle leggi.

GIURISTA: s. m. Jurisperitus. Dottore di leggi. Atejo Capitone lo primo GIURISTA di

Roma . Tac. Dav. ann.

GIURISTA: add, f. Juridicus. Di leggi cla vili e canoniche. In quel Concilio si dischiarò che Papa Bonifacio era stato Cattolico per più ragioni Giuriste allegale dinansi al Re. G. Vill. GIURIZIONE - V. e di Giurisdizione.

GIURO: s. m. Juramentum. Giuramento, Il giurare. E con molti ciunt e saramenti raffermando que' suoi minacci, se n' ando 'a suo viaggio . Fir. As.

GIUS: s. m. Voce dell'uso. Lo stesso che Giure, ma usasi anche in significato più este-so; e dicesi D'ogni diritto. - V. Giure e

GIUSARMA: s. f. Arma antica che, secondo alcuni, era una sorta di scure. Franc. Sacch. rim.

GIUSDICENTE : s. m. Voce dell' uso . Colui a cui s'aspetta amministrar la giustizia Jusdicente. V.

GIUSO: avv. da Jusam e Josum. usato nelle Scritture latine de' secoli bassi. Deorsum. Lo stesso che Giù, e così pure Di giuso, In 61050. Mirando di su in Giuso e di giù in suso. Tes. Br. Piangendo co' suoi compagni discese Giuso. Bocc. nov.

S 1. Mandar Giuso: lo stesso che Mandar giù. Corsesi adunque a furore alle case, ec. ed appresso fino a fondamenti le mandar

siuso. Bocc. nov.

§ 2. Gioso: dissero alcuni antichi in rima, come Dante disse Soso per Suso. Se vuo passar nascoso, Vela bianca pon 61050: Franc. Barb.

GIUSQUIAMO: s. m. Hyoscyamus. Josciamo; Pianta di più maniere, tutte d'odore spiacevole, soporifera e mortale agli animali che ne mangiano . Pallad. - V. Jusquiamo.

GIÙSTA, e GIÙSTO: Secundum. Prep. che serve al quarto caso, e vale Per quanto, Secondo, in sign di Conforme; ma è poco usata dagli Scrittori. Si misono con tutto lor podere in arme ed in cavalli, sforzandosi ciascuno giusta sua possa. - Il tiranno, giusto il costume de' tiranni, vi presto l' orecchie, cioè Conforme al costume de tiranni. Egli intendeva di mettergli in pace Giusta suo podere. M. Vill.

S 1. Il Boccaccio nella sua Teseida l' accompagnò ancora col terzo caso. Di che cinscuno si gia maravigliando facendo a lui, custo al potere, onore.

\$ 2. Giusta; add, fem. di Giusto. V. GIUSTACÒRE, e GIUSTACUÒRE: s. m. Guardacuore. Sorta di veste sino al ginocchio, o poco più giù, assettata alla vita. Sotto pena del cuore e dell' avere, è derivato dal franzese du corps et ae l'avoir, pena afflittiva e peruniaria, dicendosi da noi GIUSTACUORE just' au corps, quasi juxta corpus. Salvin. annot. Opp. Pesc. Un fiore, ec. in oggi passato tra gli occhielli del GIUSTAGUORE d'un giovane cavaliere è galanteria. - Ricorrere di dieci in dieci anni diversificato il taglio de' GIUSTACEUM. Magal. lett.

GIUSTAMENTE: avv. Juste. Con giustizia, Rettamente, Con integrità, Con buona ragione, Ragionevolmente, Meritamente, Dirittamente, Legittimamente, A buona equità. - V. Juridicamente. Come giusta vendetta GIUSTAMENTE punita fosse. Dant. Par. GIUSTAMENTE e dirittamente vivendo. - Ciustimente noi meritiamo tormento e pena. Passav. Or fiero in affrenar la mente ardita A quel che GIUSTA-MENTE si disdice. Petr.

S 1. In vece di Per l'appunto, Senza fallare. Ella le si gittò GIUSTAMENTE in groppa. Nov. ant. Quietiamoci pur, signor Simplicio, perche il negocio cammina GIUSTAMENTE COSì.

Gal. Sist.

S 2. Per Comodamente, Convenevolmente, E tutti erano forniti e contenti di vittuaglia

GIUSTAMENTE. G. Vill.

GIUSTÈZZA: s. f. Astratto di Giusto, in sign. di Esatto, Puntuale. Lo strumento sia con assoluta Giustezza fabbricato. Gal. Sist. La GIUSTEZZA de' più squisiti oriuoli. Sagg. nat. esp.

S. Giustezza: T. di Stamperia. La lunghezza eguale d'ogni verso, o linea d'una pagina. Voc. Dis. in Stampa. Compositore trascurato

nella GIUSTEZZA del verso.

GIUSTIFICABILE: add. d'ogui g Che

può giustificarsi . Voce di regola.

GIUSTIFICANTE: add. d'ogni g. Justificans. Che giustifica; e per lo più è aggiunto di grazia. Grazia GIUSTIFICANTE . Maestruzz.

GIÚSTIFICANZA: s. f. Piobatio . Prova, Giustificazione. Chi meglio può averne contezza e GIUSTIFICANZA di voi , accademici giudiciosi ? Pros. Fior.

S. GIUSTIFICANZA: per Giudizio. Tutti i Medici che l'avevano veduta, ne avevano fatta

mala GIUSTIFIGANZA . Lasc. nov.

GIUSTIFICARE: v. a. Rem probare. Provare o Mostrare con ragioni la verità del fatto. Perchè io voglio ire agli Otto a Giusti-FICARE il caso tuo. Gell. Sport. Ebbe occasione di coprirgli, ec. col più Giustificato colore. Guice. stor.

S. Per Far giusto, Mondar dal peccato, Rendere innocente. V. Santificare. Come Iddio trasse S. Paolo, come Giustifico d' Pubblicano. Passav. Colui il quale per virtu della divinità poteva Giustificare i peccatori. Omel.

S. Greg

S 2. Onde dagli ecelesiastici dicesi Giustificato, Colui che è reso o fatto giusto, cioè

Mondato dalle colpe.

§ 3. Giustificansi : per Reputarsi ginsto . Seguitano la superbia del fariseo che si Gio-STIFICAVA . Cavale. frutt. ling.

§ 4. Per Far capace, Sincerare, Render conto o ragione del fatto mostrandone l'inmocenza - V. Scolpare, Scusare, Sgravare.

Folendo GIUSTIFICARE la sua inconsulta impresa. G. Vill. Giustificate la repubblica che questo esercito non ha fatto della guerra bottega, nè dato cagione di ribellare. Tac. Davit. Agr.

§ 5. GIUSTIFICARE: n. p. Scolparsi, Mostrar la propria innocenza. Per giustificansi della

corrotta fede . M. Vill.

GIUSTIFICATAMENTE: avv. Juste. Con giustizia, Con giustificazione. Si potesse, quando e' rompesse la pace, più Giustifica-TAMENTE fargli la guerra. Segr. Fior. Stor. GIUSTIFICATISSIMAMENTE: avv. sup.

di Giustificatamente. Credere GIUSTIFICATIS-

SIMAMENTE. Magal. lett.

GIUSTIFICATISSIMO, MA: add. sup. di Giustificato. Giustificatissime si farieno (le moncte) se gli ufficiali stessero a vederle fondere. Dav. Mon.
GIUSTIFICATIVO, VA: add. Che giu-

stifica. Voce di regola.

GIUSTIFICATO, TA: add. da Giustifica-

re, Fatto con giustizia.
§ 1. Per Iscusato, Difeso dalle accuse. Pensa ch' io ne voglio andar GIUSTIFICATA. Cecch. Inc.

§ 2. Giustificato: è anche termine Teologico, e si dice di Chi è tornato in grazia di Dio. Asvegnachè'l peccatore sia GIUSTIFICATO e vivificato dentro appo Dio per la contrizione. Passav.

GIUSTIFICATORE: verb. m. Justificator. T. de' Teologi. Che giustifica. Lo giusto e GIUSTIFICATORE Iddio. Mor. S. Greg.

GIUSTIFICAZIONE: s. f. Excusatio . Scolpemento, Provamento di regione, Scusa. Dedurre, produrre, allegare a propria Giv-STIFICAZIONE. - Non accettando ch'ella sia tenuta alla medesima GIUSTIFICAZIONE con me. Car. lett.

§ 1. GIUSTIFICAZIONE : per Prova che giustifica, che dimostra l'innocenza di alcuno. Non v'era tempo da perdere in mandar innanzi e indietro altre GIUSTIFICAZIONI della

sua innocenza. Magal. lett.

§ 2. GIUSTIFICAZIONE: T. Teologico, e Seritturale. Assoluzione, Perdono accordato da Dio, che rende l'uomo giusto. La GIUSTIFI-

CAZIONE de' peccatori.

GIUSTISSIMAMENTE: avv. sup. di Giustamente, Egualissimamente, Con tutta esattezza. La legge è giustissima, e le sue condizioni si vogliono GIUSTISSIMAMENTE OSSET-

GIUSTISSIMO, MA: add. sup. di Giusto. GIUSTIJSIMO sdegno. Bocc. nov. GIUSTISSIMO signore. Nov. ant. I meriti sono rimunerati

da GIUSTISSIMO Re. G. Vill.

GIUSTIZIA: s. f. Justitia. Virtù morale per cui l'uomo rende a ciascuno ciò che gli !

è dovuto . - V. Ingiustizia, Equità, Rettitudine. - Giustizia costante, alta, santa, di-vina. - È giustizia una virtu che tien la bilancia pari e diritta, e rende a ciascun suo debito. Passav. Lasciando ogni ragione e ogni GIUSTIZIA dall'una delle parti, agl'inganni tutto il suo pensier dispose . - La divina GIUSTIZIA con giusta bilancia tutte le sue operazioni mena ad effetto. Bocc. nov. Fuor di suo corso la GIUSTIZIA eterna. Petr. In questi due esempj si prende come uno de primi e principali attributi d' Iddio, poiche Dio viene ad essere la Verità e Giustizia medesima. La GIUSTIZIA presa in universale contiene tutte le virtu, e viene ad essere come madre di quelle. Salvin. annot. Opp. Pesc.

S. 1. GIUSTIZIA commutativa: dicesi da' Moralisti e da' Giuristi Quella che ha per oggetto la mercatura, le permutazioni, e le vendite.

§ 2. Giustizia distributiva: Quella che esercita il magistrato nel rendere a ciascuno ciò che gli è dovuto, nel ricompensare il merito, e nel punire i delitti, e quest'ultima specio di giustizia che ha per oggetto la punizione de' delinquenti è detta Vindicativa. Giustizia retta, incorrotta, rigida. - Senza GIUSTIZIA n'un regno dura. Filoc. Ministri della Giu-STIZIA. - Il rigore della GIUSTIZIA. - Render ragione, e far GIUSTIZIA . - Negar la GIUSTI-ZIA. - Temperare il rigore della GIUSTIZIA. - Di questo malesizio non fu giostizia, cioè Non fu punito il delitto. Non ardiva di farne fur GIUSTIZIA. - Di poter far GIUSTIZIA reale e personale. G. Vill.

§ 3. Far GIÚSTIZIA: vale Amministrar giu-

stizia.

§ 4. Far la GIUSTIZIA coll' asce, o coll'accetta. - V. Asce, Accetta, Ragione.

§ 5. Andure alla GIUSTIZIA O A GIUSTIZIA: vale Andare a' tribunali ad effetto di farsi amministrar la giustizia.

§ 6. Giustizia: per Patibolo, o Luogo destinato a farvi la Giustizia. Fu GIUSTIZIA di Dio, che quel Brunello Fusse dal Re mandato alla GIUSTIZIA. Bern. Orl.

§ 7. Onde Far GIUSTIZIA: vale anche Giustiziare, Dar la morte per via di giustizia. Quando si manda a far GIUSTIZIA, il ladro va innanzi, e'l boja dietro. Circ. Gell.

§ 8. Come pure Andare alla GIUSTIZIA, vale anche Esser condotto all'ultimo supplizio. § 9 Giustizia : dicesi anche il Tribunal

criminale. Voc. Cr.

§ 10. GIUSTIZIA della pubblica onestà: T. de' Canonisti, e de' Teologi morali. Parentado il quale nasce dello sponsalizio, il quale trae fortezza dall' ordinamento della Chiesa per la sua onestà. Dello sponsalizio condizionato, siccome di quello che è nullo a consentimento e incerto, non nasce la Giustizia della pub-

blica onestà. Maestruzz.

§ 11. GIUSTIZIA: vale II dovere, Il dovuto, Il debito. Quel voler tor la gloria di Ruggiero, Contra ad ogni GIUSTIZIA, e contra? vero. Bern. Orl.

§ 12. GIUSTIZIA; talvolta s' usa dire ad alcuno per ingiuria; e vale quanto Degno d'esser giustiziato. Oh quella giustizia non arriva. Cecch. Mogl. Non ha cera d'astrologo, di giustizia più presto. Ambr. Cof.

GIUSTIZIARE: v. a. Carnificare. Uccidere i condannati dalla giustizia. Ma per tema degli altri franceschi non fu giustiziato. – Per simile modo fece giustiziare messer Raimondo. G. Vill. Faceva dire delle messe per le anime de' giustiziati. Zibald. Andr.

S. GIUSTIZIARE alcuna cosa: vale Straziar-

la . Voc. Cr.

GIUSTIZIATO, TA: add. da Giustizia-

re. V

S. GIUSTIZIATO: per Giudicato. Ma non sol siete voi per farvi onore, perchè ben GIUSTIZIATA sia la gente, ec. Fag. rim.

GIUSTIZIERA: s. f. - V. Giustiziere.

GIUSTIZIERA: s. f. - V. Giustiziere. GIUSTIZIERATO: s. m. Jurisdictio. Giurisdicione del giustiziere, e Luogo dove s'abbia autorità d'esercitare la giustizia. Avvenne che una Terra della contea di Ricorti era nel GIUSTIZIERATO di suo uficio. M. Vill.

GIUSTIZIÈRE, e GIUSTIZIÈRO: s. m. Carnifex. Carnefice, Manigoldo; oggi comun. Boja; Quegli che uccide gli uomini giudicati alla morte dalla giustizia. Giustiziere crudo; barbaro, inumano, vile, infame, atroce, fiero, spietato. – Perchè mi mostri tu queste spade e questo fuoco, e questi giustiziere che sono apparecchiati per me? Sen. Pist. Sono poste due scale, ec. su per le quali salgono i giustiziere co'chiavelli e co'martelli. Vit. Crist.

§ 1. Figur. dicesi auche de'Rimorsi della coscienza, ed in questo sign. s'usa anche in g. femm. Tanto gli erano crude GIUSTIZIERE

le stesse sue sceleritadi. Tac. Dav.

S 2. GIUSTIZIERE: per Sorta d'uficiale e per Giudice, e Mantenitore della giustizia in alcun luogo determinato. Comanda alli giustizia in alzieri che la giudichino e la sentenzino, secondo ragione, e a quel punto gli mastri GIUSTIZIERI della ragione danno sentenzia, che la Reina fosse arsa, ec. Tav. Rit. GIUSTIZIOSO, SA: add. - V. e di Giusto.

GIUSTO, SA: add. - V. e di Giusto. GIUSTO, STA: add. Justus. Che non si parte, nè piega da' precetti della ragione; Leale, Diritto, Retto. - V. Ingiusto, Aggiustare, Ragginstare. Giusto giudice. - Dio è giusto. - Santissimo e giusto era tenuto in

ogni cosa. Bocc. nov.

S 1. In questo sign. s' usa sovente in forza

di sost. e dicesi Dell'uomo che non si parte da'doveri della religione. La semplicità del GIUSTO è un lume spregiato appo l'opinion delle genti. Tratt. cons.

§ 2. Ed anche Quegli che ha giustizia, nel senso de' Teologi, civè Grazia santificante. - V. Santo, Inuocente. E poi il mosser le parole biece A dimandar ragione a questo

GIUSTO. Dant. Par.

§ 3. Giusto: dicesi anche di Cosa conforme alle leggi della giustizia, e vale Equo, Ragionevole, Diritto, Onesto, Legittimo. – V. Conyenevole. Se ciusta cagione da dirlo non mi togliesse. – Ne alcuno con ciusto titolo me la può raddomandare. – Da che ciusto sdegno un poco m' ha trasviata più ch' io non credetti. Bocc. nov. Che non è ciusto aver ciò ch' uom si toglie. Dant. Inf. Quando si dice, che ciusta vendetta Poscia vengiata fu da ciusta corte. Id. Par. Ringrazio lui, che i ciusta preghi umani benignamente, sua mercede, ascolta. – Giusto duol certo a lamentar mi mena, Petr.

§ 4. Giusto: usasi talora per Esatto, Puntuale. È ancora da avvertire che i gradi sopra il cannello vengano segnati Giusti. Sagg.

nat. esp

§ 5. Dirla Giusta: vale Dire la verita, Dire come una cosa sta per l'appunto. Baldov.

come una cosa sta per l'appunto. Baldov. com.

§ 6. Giusto: per Quello che è di grandezza o di quantità ben proporzionato. La faccia sua era faccia d'uom giusto. Dant. Inf. Uomini neri e di statura giusti, Che portan per ispade mazzafrusti. Morg. Preso un sacco e due barili un poco giusti, e postomegli addosso, ec. ne mettemmo in via. Fir. As.

§ 7. Star ciusto: vale Tornar per appunto, Essere secondo la proporzione e conve-

nienza. Voc. Cr. in Stare.

§ 8. Giusto: sottontendendo prezzo, è Una delle eleganti ellissi Toscane, e dicesi Del valore preciso di alcuna cosa. Valutando il suo giusto questa inaspettata, ec. occasione di accreditarvi questa sua ambizione, mi ha obbligato a portarvi questa supplica. Siete più abile a stimarlo il suo giusto che io non sono. Magal. lett.

GIÙSTO: avv. Juste. Giustamente. E. quanto ciusto tua virtù comparte. Dant. Inf. Uomo che tegna parte, non può ciusto giudicare, nè consigliare. Franc. Sacch. Op div.

S 1. Giusto: vale anche Propriamente, A ppunto. Sicchè alla quadratura ne scuopre la
metà giusto. Gal. Sist. Ch'egli era giusto
come leccar marmo. - Tremava giusto come
giunco al vento. Malm. Quando in suo nome
io v'inviti a mortificarvi, ch'è giusto dire a
rinunziar que' diletti, ec. Segner. Pred.

S 2. Giusto Ciusto: vale lo stesso, ma ha alquanto più di forza. Per vedere Di trovargli una moglie di suo gusto, Com' ei glie l' ha dipinta giusto giusto. Malm.

§ 3. Andare GIUSTO: vale Andare con in-

tera esattezza. Voc. Cr.

§ 4. Dar GIUSTO: vale Percuoter per appunto nel luogo determinato. Voc. Cr.

§ 5. E figur. vale Dare, o Far checchessia

per l'appunto. Voc. Cr.

GIUSTO: prep. - V. Giusta.

GIUVENCA: che anche scrivesi GIOVEN-CA: s. f. Vaccarella; Vacca giovane. Segner. Parroc.

GLABA: s. f. Talea. Ramo d' albero tagliato nelle due estremità per piantarlo; Talea. Si semina l'arbore cedro in molti modi, seme, ramo, GLABA e talea. Pallad. GLABA, cioè talea. Cresc.

GLABRO, BRA: add. Glaber. T. Botanico. Liscio, Senza peli o peluria o prominenza. Tronco, ramo, foglia GLABRA. - Valvule del

fiore GLABRE.

GLACIALE: add. d'ogni g. Che abbonda di ghiaccio; ed è per lo più Aggiunto di Mare,

o di Zona. Magal. lett.

S. Onde Mar GLACIALE dicesi a Quella parte dell'Oceano che è più vicina ai due poli della terra dov' è impedita la navigazione dall' agghiacciamento continuo dell' acque. E Zona GLACIALE Quella che circonda il polo Artico e l' Antartico

GLADIATORE: s. m. Gladiator. Accoltellatore, e dicesi Di colui che combatteva ne' pubblici spettacoli. Non tanto faresti opere da penitente, quanto, se vogliam così dire,

da GLADIATORE. Segner. Mann.

GLADIATORIO, RIA: add. Voc. Lat. T. Filologico. Di gladiatore; Appartenente a gladiatore. L'arte GLADIATORIA. - Combattimento GLADIATORIO

GLADIATURA: s. f. Voc. Lat. L'arte e'l combattimento de' Gladiatori. - V. Scherma. Questo si chiamava lo spettacolo della GLA-DIATURA, e questi così fatti combattitori si

chiamavano GLADIATORI. But. Inf.

GLADIO: s. m. Voc. Lat. usata anticamente. Spada, Pugnale; e da questo presero il nome i Gladiatori. Ahi lassa me, che ancor par che mi sia un GLADIO fitto per mezzo del cuore. Dittam.

S. E così A GLADIO si usò pure per lo

stesso che A ghiado.
GLANDE: s. m. Glans. T. de' Notomisti. Quella parte del pene che è ricoperta dal prepuzio. Orlo, corona, o GLANDE, o Cute sottilissima ripiena di papille che ricopre il GLANDE. Cocch. lez.

GLANDOLA. - V. e di Glandula.

GLANDULA: s. f. Glandula. Corpo molle,

soffice, per lo più bianco, che in più parti degli animali si trova. GLANDULE conglobate . conglomerate, vasculari, vescicolari, miliari, sebacee. - GLANDULA lacrimale. - GLANDULA separatoria. - GLANDULE soprarenali, salivali, massillari, ec.-In vece di purificarsi da esse glandule il sangue, ec. - Quegli acidi un poco troppo risentiti, che dalle minutissime GLANDULE del suo stomaco sogliono scaturire. Red. Cons. Vasculare struttura delle GLANDULE. - La GLANDULA timo spesse volte è sì scemata, che si cerca in vano dai Dissettori. Cocch. lez.

S. GLADULE: diconsi ancora da' Botanici, Certe vescichette poste sulle foglie e sulle frond i che sono organi secretori destinati a contennere e separare diversi umori. GLANDULE globose, sessili, pedicellate, umbilicate. - V.

Glanduloso .

GLANDULARE: add. d'ogni g. T. de' Notomisti. Che è a foggia di glandula.

S. GLANDULARI: diconsi anche le Malattie

delle glandule

GLANDULÈTTA: s. f. Parva glandula. Dim. di Glandula. Un mucchietto circolare di minutissime GLANDULETTE . - Tutti i muscoli dell'addomine erano tempestati d'innumerabili GLANDULETTE . Red. Oss. an. Fibre nervose che nascono dalle piccole GLANDU-LETTE del cortice del cervello. Id. Cons.

GLANDULIFÒRME: add. d'ogni g. T. Medico. Che è confermato a guisa di glandula.

Vallisn.

GLANDULÒSO, SA: add. Glandulosus. Di sostanza di glandula. Le tuniche eran diventate grosse, polpute e di sustanza, per così dire, GLANDULOSA. Red. Oss. an.

§ 1. GLANDULOSO: vale anche Composto, o Formato di molte glandule. Ammassamento GLANDULOSO. - GLANDULOSE complicazioni. -Dove trovai due corpi GLANDULOSI di color dorè. Red.

§ 2. GLANDULOSO, o Papilloso: dicesi da' Botanici Quella foglia, tronco o ramo che è coperto di corpicciuoli globulari pedicellatti o sessili. Tali sono il Dittamo bianco, l' Echio volgare, ec.

GLAREOLA: s. f. Glareola. T. Ornitologico. Uccello del genere de' gabbiani, sebbene abbia gualche similitudine colla Sterna . Chiamasi anche volg. Rondone marino, e Pernice

di mare

GLASTO, e GLASTRO: s. m. Glastum. Guado Pianta, il cui sugo si adopera da' Tintori per tingere di color turchino oscuro i panni , o altro . - V. Guado . Cuoci le foglie tenere del GLASTRO nell' acqua piovana. Libr.

GLAUCEDINE : s. f. Glaucoma . V. La diseccazione del quale umore acqueo è una

certa infermità che i medici chiamano GLAU- ! CEDINE, e che fa fare un certo rappigliamento al cristallino. Gell. Color.

GLAUCISSIMO, MA: add. sup. di Glauco. Ei farebbono l'occhio GLAUCISSIMO. Gell. Color. GLAUCITA: s. f. Stato e Qualità di ciò, che è glauco. Se la chiarezza e la purità dell' umore albugineo facesse la GLAUCITÀ, noi aremmo tutti gli occhi glauci. Gell. Color. GLAUCO, CA: add. Glaucus. Di color

cerulco, e celeste, o tra'l bianco e'l verde . E sono altri intra questi, cioè GLAUCO e roseo, i quali sono intra'l rosso e'l bianco, e'l pallido e 'l suppallido. Cresc. Sono adunque tre specie di GLAUCO: il primo de' quali è quello che si scorge negli occhi delle civette, ec. la seconda specie è molto simile alla bianchez za de' salci e degli ulivi, e la terza è quella che pende alquanto al verde. Gell. Color.

S. GLAUCO, o Farinoso, o Pruinoso: dicesi da' Botanici il Ramo o Foglia di una pianta che ha una certa velatura, o biancastra ru-giada come il Cavolo o la Vulvaria, ec.

GLAUCOMA: s. in. Glaucoma. Suffusione, Glaucedine, Cateratta. Chiamando la diseccazione degli occhi GLAUGOMA. Gell. Color.

GLAVE: s. m. Xiphias. Oggi Pesce spada.

V. Tes. Br.

GLEBA: s. f. Voc. Lat. Zolla. E l'acque ferma, e sassi muove e GLEBE. Morg. Si lasciaro alle leggi sottoporre, E cominciár, versando aratri e GLEBE, Del sudor lor più giusti frutti a corre. Ar. sat.

S. Schiavi della GLEBA: chiamavano i Romani quegli Schiavi che erano destinati alla

coltivazione delle terre.

GLEDITS14: s. f. Gleditshia. T. Botanico. Albero Americano di due specie, cioè Spinoso ed Inerme. Questo è detto Falsa gabbia. La Gleditsia spinosa è buona per far siepi per cagione delle spine e della durezza del legno.

GLENOIDALE: add. d'ogni g. T. Anatomico. Aggiunto di cavità, o seno di un osso che serve all' articolazione di un altro allorchè

è poco profondo.

GLENOIDE: add. T. Anatomico. Nome che da alcuni vien dato all' acetabolo della scapula, che dà ricetto col capo dell' omero.

GLI: Articolo m. nel numero del più, scrivesi per regola ferma, seguitandogli voce che incominci da S, che altra consonante preceda. Figliuola, se così ti dispiacciono gin spia-cevoli, come tu di, se tu vuoi viver lieta, non ti specchiare giammai. Bocc. nov. E con amor si lagna, Ch' ha si caldi GLI spron, sì duro il freno. Petr.

S.I. Davanti a vocale parimente si scrive; e non, come oggidì fanno molti, segnato d'apostrofo; perchè altramente quelle lettere Gli par che dovessero aver quel suono che hanno con approvazione della Crusca.

nelle voci Glauco, Gleba, Gloria, Glutine. Anzi nel proferirsi, ha da farsi sentire l'I, ch' è pur ragione che vi si debba scrivere, fuor che davanti a Voce cominciata da I. Vogliono ragionevolmente GLI Antichi il mondo generalmente a qualunque ci vasce. essere una città. Lab. Lo cominciò a pregare che egli lasciasse qui errori della fede giudaica. Bocc. nov. Già per tutto aveva il sole recato con la sua luce il nuovo giorno, e cui uccelli su per li verdi rami cantando piacevoli versi, ne davano a cui orecchi te-stimonianza. Id. procm. § 2. Davanti all'I in tre maniere si scrive;

poiche s'è scritto intero talvolta, senza far perdere l'I alla voce che segue. Il riprender cosa che frastornar non si possa, niun altra cosa è a fare, se non volersi più savio mo-strare che gui Iddii. Bocc. nov. E talvolta con farglielo perdere; se tal Voce da Im, o da In, aveva il suo cominciamento: la quale in tal caso se ne resta con l'apostrofo in fronte. Ma pure se I gli segue, scrivesi apostrofato comun. Io lascierò stare la rabbia di Jesabel, il furore di Tullia Servilia, la lussuria di Messalina, e cu' importabili costumi di mille altre nel grande stato. Bocc. lett. Ser Ciappelletto, avendo l'udire sottile, siccome le più volte veggiamo avere GL' infermi, udi ciò che costoro di lui dice-

vano. Id. nov.

§ 3. Leggesi GLI, dinanzi a semplice consonante ancora appresso il Boccaccio, ma assai meno dove egli si dimostra più regolato . Sentendo egli GLI fatti suoi molto intralciati in qua ed in là, pensò quelli commettere a più persone. - Pensando chenti, e quali GLI nostri ragionamenti sieno, io comprendo ciascuna di noi, di sè medesima dubitare. Bocc. nov. Gut rami schianta, abbatte e porta i fiori, Dinanzi polveroso va superbo, E fa fuggir le fiere e gui pastori . Dant. Inf. Contutto ciò più abbracciato da' medesimi Antichi, e con seguito universal de' Moderni si vede lo serivere I fatti, I nostri, I rami, I pastori, con gli altri di questa sorta, come lo suono più agevole; ed anco più dolce. O'tre che Gli per essere il plurale dell'articolo Lo, s'ha da scriver davanti a que' Nomi plurali che nel lor singolare ricevettero Lo. Onde i regolati Scrittori, siccome non direbbero Lo fatto, Lo nostro, Lo ramo, Lo pastore, così ne men diranno Cli fatti, Gli nostri; ma I fatti, o Li fatti, e simili; per essere I, o Li, pluvale di Il, che Il fatto, Il nostro si diria collor simili. Davanti a Monosillabo nondimeno, eziandio cominciato da semplice consonante, qualche volta s' è scritto; perche l'articolo Lo. vi si scrisse talvolta nel singolare. Così il Cinonio

\$ 4. GL: pronome, talora è quarto casò nel numero del più, e mascolino, e vale lo stesso che Quegli, Loro. Essendo GLI stracci di un povero uomo da tale infermità gittati nella via pubblica, e avvenendosi ad essi due porci, e quegli, secondo il lor costume, prima molto col grifo, e poi co' denti, presigli e scossiglisi alle guance, ec. morti caddero in terra. Bocc. Introd. cioè Presi e scossi que' panni. Gabriotto la domandò, ec. perchè la venuta cli aveva il di dinanzi vietata. Bocc. nov. cioè Vietata a lui. Tutti gli osservatori di questa lingua ci lasciarono scritto, che Gli nel plurale non può mai essere terzo caso. Sfuggi pur nondimeno da gli occhi al Boccaccio nella sua Visione amorosa: ma non è di que' libri, dove fu regolato questo Scrittore.

§ 5. Alle volte è posto soverchio. Al Re di

Francia per una nascenza che avuta avea nel petto, cui era rimasa una fistola. Bocc.

§ 6. S'antepone alle particelle Mi, Ti, Si, Ci, Vi, e si dice: Gli mi. Egli diceva, fategli luogo, lasciatecumi appressare ch'egli e l' amico mio . Passav. Gli terzo caso singolare. Gli ti. Se io avessi questi denari, sallo Iddio, che io gui ti presterei. Bocc. nov. Gli quarto caso plurale. Gli si. Essa allora levatasi a sedere in sul letto davanti ad una tavoletta, dove nostro Signore era effigiato, postogli in mano un anello cui si fece sposare. Bocc. nov. Gli terzo caso singolare . Gli ci. Lui in riverenza avendo, ne' nostri bisogni GLI ci raccomandiamo, sicurissimi d'essere uditi . Bocc. nov. Gli terzo caso singolare . Gli vi . Abbiamo inteso , che traesti quelli rettori della casa della loro abitazione remettilivi, e abiterai nel palagio, ove abitava nostro figliuolo . G. Vill. Rimettilivi : Li, o Gli quarto caso plurale.

S. 7 Si pospone alle particelle Me, Te, Se, Ce, Ne, Ve, con dirsi: Me gli. E avendomi lo spirito detto, me esser libero, e potere di me fare a mio senno, tanta fu la lelizia che io sentì, che volendomegni a piè gittare, esso, ed il sonno ad un'ora si dipartirono. Lab. Gli terzo caso singolare. Te gli. E se io avessi saputo dove mandargli, abbi per certo che io te gui averei mandati. Bocc. nov. Gli quarto caso plurale. Se gli. Ad uno mercatante che recava berrette se gli bagnarono. Nov. ant. Gli terzo caso singolare. Ne gli. Tu se' direttamente famiglio da dovere esser caro ad un gentiluomo di questa terra, che ha nome Egano: io ne gui parlerò. Bocc. nov. Gli terzo caso singolare. Ve gli. Le forze della buona fortuna sono tante e tali, che non solamente nelle fatiche sostengono i mortali, ma ad esse volontariamente sottentrar, e ve gui fanno.

Bocc. lett. Gli quarto caso plurale. Ed alla particella Si, s' è anteposto pur anco talvolta. Pregò gli ambasciadori che l'adirata risponsione del padre non portassero al suo figliuolo, ma miligandolo si eut dicessero, che nella sua presenzia venisse. Filoc. Gli terzo caso singolare. Que' che nobili vini aver vogliono del mese d'Agosto, dove la vigna è più misera, seminano lupini, e quando convenevolmente sien cresciuti, si eui sotterrano. Gli quarto caso plurale. Cinou.

terrano. Gli quarto caso plurale. Cinon.
§ 8. Talora però si trova posto per terzo caso del genere mascolino nel numero del più, come usa il volgo, ma è creduto modo di dire poco regolato. I Saracini ripresero Jerusalemme, e quasi tutto 'l puese che 'l Soldano cui avea renduto. G. Vill. I Fiorentini per queste due terre non si mossono, benchè grave cui fosse l'oltraggio de' Pisani. M. Vill. Questa picciola stella si correda. De' buoni spirti, che son stati attivi, Perchè onore e fama cui succeda. Dant. Par.

§ 9. Talora si usa da alcuni per terzo caso del meno del genere femminino sebbene sia altresi fuori della comune regola dovendosi dire Le; ma gli esempj degli Antichi e de' moderni sono tanti, che quasi quasi sembrano escluder la regola, Meleagro per onorare questa vergine Li diè la testa del porco, e dieders l'onore della caccia. But. Inf. Che ricever la grazia è meritoro, Secondochè l' affetto cui è aperto. Dant. Par. Molti altri esempi se ne portano di ottimi autori non tanto ne' Gradi di S. Girolamo, che nelle Note alle lettere di Fra Guittone, e tra'moderni dal Pulci nel Morgante 24. lo lascio Antea da Parigi partire sì tosto e par ch' io cui tolga la fama. Ed il Filicaja nelle sue rime stampate in Firenze coll'aprovazione della Crusca: Così la mia benchè selvaggia e oscura Musa, ec. rispettan gli anni e più d'un l'idolatra e fe' cui giura. Il Boccaccio istesso nell'opera sua più limata, cioè nel Decamerone: Gravi e nojosi erano stati i casi d' Elena ad ascoltare alle donne; ma perciocchè in parte giustamente avvenutigli cui estimavano . E Franco Sacchetti nelle Nov. La donna udendo il romore, fassi in capo di scala; e Bonnano, ec. dagu una buona di piatto. Si dirà che sono sviste, errori di copisti, e che non sanno mai dire i gramatici colle loro sofisticherie? Nè io intendo qui di piantare una regola da questi esempj (come modestamente avverte Monsig. Bottari Guitt. not.) ma GLI ho riferiti per rintuzzare l'orgoglio de' gramatici, che d'ogni cosa voglion formar querela, per levar dipoi pettoruti la cresta contra chi non parla secondo che pare a loro.

principio di periodo invece del pronome Egli, ed è idiotismo contro le regole, o, come dice la Crusca, forma plebea e barbara; ma pure si permette nelle commedie introducendovi persone idiote per accostarsi più al parlar domestico e familiare. Gui è ben fornito, ed ha la sella nuova. Bern. Orl. Gui era buon Galeazzo e gui era buono quel fiasco sezzo. Buon. Fier.

GLI: avv. di luogo. Illic. lvi, Li, Vi. Appena furo i piè suoi giunti al letto Del fondo giù, ch' ei giunsero in sul colle Sorresso noi, ma non gui era sospetto. Dant. luf. Ombra non gui è, nè segno che si paja. Id. Purg. Non si accorge che amor gui

è dentro armato. Poliz.

GLICÒNICO, CA: add. Glyconicus. T. della Poesia Greca e Latina. Specie di verso composto di uno spondeo, e di due dattili.

GLIELE: Pronome, composto de pronomi Gli, e Le, e per miglior suono frappostovi l'E; ed è un pronome che significa insieme il terzo caso del singolare, e'l quarto or del plurale, ed or del singolare, sì nel mascolino, che nel femminino. Monna Tessa corse con l'unghie nel viso a Calandrino, e tutto GLIELE graffiò, cioè graffiò a lui tutto il viso. Ed i parenti del fedito, senza altro aspettare, GLIELE mandaroro. Bocc. nov. cioè Mandarono a lui la donna. I danari, che l'altr' jeri mi prestasti, non m'ebber luogo; e perciò io GLI recai qui di presente alla tua donna, e si GLIELE diedi. - Chichibio, per non crucciar la sua donna, spiccata l'una delle coscie alla gru, GLIELE diede. Bocc. nov. cioè la diede a lei. Da queste e da mill'altre simili autorità, che si possono trar dal Boccaccio, si vede, che l'uso di Gliele, sia di riferir Cosa o Persona predetta; con questo che'l terzo caso sia sempre stabilmente del primo numero, potendo esser il quarto tanto del primo, quanto ancor del secondo. Ma perche per virtù di tal Particella può malagevolmente discernersi di che numero o genere sieno le cose, delle quali si parla, o si fanno; anzi non si potrebbe facilmente discernere ne meno il genere di coloro, a' quali si concedono, se nol sapessimo altronde; perciò ne vien ripreso il Boccaccio del soverchio uso, ch'egli ebbe di tal voce. Ma egli in questo non fu gia solo, poiche l'Eminentissimo Bembo afferma, non altrimenti mai aver favellato i buoni Scrittori di Prosa, quantunque si truovi in alcune stampe dell'opere loro Glicle, Glielo, Gliela, Glieli. Che però alla giornata s'è andato poi di mano in mano inggendo quel primier uso, dagli Antichi approvato, e ritenuto questo secondo, da' Moderni accettato; perciocchè la sentenza resta in tal guisa più chiara; come si sente in dir-

si. Rese grazie al compare che GLILLO avea guarito. - Portò i falconi al Soldano, e GLIELI presentò. - Il condannò nella testa, e GLIELA fece tagliare. - Se spacciar volle le cose sue, GLIELE convenne gittar via. Cinon.

GLIENE: pronome composto de' pronomi Gli, e Ne, e per miglior suono frappostovi l' E, ed ha la forza, e quasi lo stesso significato di Gliele, con cui va del pari in riferire e Maschio e Femmina, ma più maschio che femuina. Vedendo l' uomo la semplicità del fanciullo gliene venne pietà. M. Vill. Glie, terzo caso di Maschio nel minor numero, cioè A lui ne venne pietà. La divina Bonta mitiga e tempera questo dolore con una consolazione che egli dà alla mente che si duole del peccato. La quale dolendosi, gliene giova, e dilettasi di dolersene. Passav.

S. I. E non solo nel terzo caso singolare riferisce la Persona, o la Cosa, ma nel quarto plurale ancora. Amenduni gli fece pigliare a tre suoi servidori, e ad un suo Castello legati menarchene. Bocc. nov. Gliele, quarto caso di Maschio pel maggior numero; cioè Fece menar quelli ad un suo Castello. E la fera dolcezza, ch'ha nel core, Per gli occhi che di sempre pianger vaghi Pregan di e notte pur chi caten' appaghi. Petr. cioè Essi occhi pregano alcuno, che gli appaghi o che gli asciughi. Ovvero Cercano cosa che gli faccia sazi di piangere: che dia lor tanto da niangere, quanto essi stessi vorrebbono.

piangere, quanto essi stessi vorrebbono.

§ 2. S'è scritto parimente Gli Ne. Egli è assai utile cosa tra gli nomini considerare contro alla superbia de' grandi cittadini, quando possono far male, e abbattere gli altri, ch'è medesimi sono sottoposti a quella medesima calamità e fortuna: ma provarlo per isperienza cuine fa più certi.

M. Vill. cioè Fa più certi quelli che 'l pruovano. E forse cuine diè cento e non senti le diece. Dant Inf. cioè Gli diè cento mazzate; e non senti le dieci, perchè furon si gravi che si morì ne' primi colpi. Cinon.

GLiFO: s. m. So'co, o Canaletto che serve d'ornamento in alcuni membri d'Architettu-

ra . Voc. Dis. - V. Triglifo .

GLISCIARE: Voce usata in qualche luogo d' Italia per Sdrucciolare. V. Scivolare. Salvin. Fier. Buon.

GLITTOGRAFIA: s. f. T. d'Antiquaria. Trattato, o Studio degl'intagli di cavo e di rilievo in pietre dure.

GLITTOGRAFICO, CA: add. T. d'Antiquaria. Appartenente alla Glittografia. Isti-

tuzioni GLITTOGRAFICHE dell' Aldini .

GLO GLO: voce di niun significato, esprimente solo Il romore che fa un fluido nell'uscir dalla strettura del collo d'un fiasco o simile. Galil. Sist.

GLOBETTINO, e GLOBETTO: s. m. Globulus. Dim. di Globo. Formassero un nuovo GLOBETTINO. Gal. Sist. Mirasi un canaletto, ec. tutto fatto a GLOBETTI distinti l'uno dall'altro. Red. Oss. an.

GLOBO: s. m. Globus. Corpo rotondo per tutti i versi, Palla, Sfera. - V. Orbe. Gloво perfetto, piccolo. - Viene poi l'occhio, il quale in quella parte di rotondità, ovvero GLOBO visivo, eccettuato la pupilla, dee essere di color bianco. Fir. dial. bell. donn.

§ 1. GLOBO terrestere, GLOBO terracqueo, o simile: e talvolta anche assol. si dice in luogo di Terra, Mondo. E vidi questo GLO-Bo, Tal ch' io sorrisi del suo vil sembiante. Dant. Par. In quest' ultimo GLOBO della terra Mettendo il mar che la circonda e serra. Ar. Fur.

S Da questo, dicesi clobo Quella palla d'oro con crocetta in colmo, che serve a con-

trassegnare la dignità de' monarchi.

§ 3. GLOBO terrestre : si dice altresi Una palla di leguo, cartone, ec. in cui sono rap-presentate le diverse regioni della Terra; e GLOBO celeste Quella su di cui sono delineate le costellazioni colle toro stelle. Due ( palle ) di legno, l'una il GLOBO terrestre, l'altra il celeste . Borgh. rip.

S. 4. Oggidi si dice anche closo Un vaso tondo di Cristallo, o vetro, a uso di fanale da

difendere il lume dal vento.

§ 5. GLOBO luminoso: dicesi Una specie d'accensione nell'aria. - V. Meteore infiam-

mabili'.

GLOBOSITÀ, GLOBOSITADE, GLOBOSITATE: s. f. Rotunditas. Ritondezza. I quali o per la GLOBOSITÀ della terra fra essi, o per l'interposizione di monti, ec. non si possono scambievolmente vedere. Sagg. nat.

GLOBOSO, SA: add. Globosus. Sferico, Rotondo. Le macchie solari, ec. mediante lo sfuggimento della superficie GLOBOSA si mostrano in iscorcio. Gal. Sist. Corpo mucoso e Globoso diventa la placenta. Cocch.

lez

GLOBULARE: add. d'ogni g. Globularis. T. de' Naturalisti, ec. Che è conformato a foggia di globetto, Globoso. Corpicciuoli elo-BULARI! - Elite bezoardiforme e GLOBULARE, -Oro nativo GLOBULARE. - Concrezione GLO-BULARE. Gab. Fis.

GLOBULOSO, SA: add. T. de' Fisici, Notomisti, ec. Che è sparso di globetti; Che è composto di globetti. Materia GLOBULOSA di

Cartesio . Algar. Newt.

GLOGGA: s. f. Voce antichissima che si-

gnificava Campana. Monos. flos. it.

GLORIA: s. f. Gloria . Lode data con fama e consenso universale, Celebrità, Chiarezza, Onore acquistato per virto, o per opere insi-gni. - V. Fama, Vanto, e Vanagloria. Gro-RIA immortale, eterna, alta; eccelsa, chiara, inclita, illustre, singolare, incomparabile, maravigliosa, divina, mortale, caduca, vana, mondana. - Recursi a GLORIA - Esser vago di GLORIA - Acquistare, riportare, riscuoter GLORIA - Procacciare, partorir GLORIA . Tornare a GLORIA - Oscurare, offuscare; macchiare, guastare, contaminar la GLORIA. Oggi più che mai fiorisce la GLORIA del 113stro nome. Passav. Caduta è la tua GLORIA e tu no 'l vedi. Petr. La GLORIA di colui, che tutto muove Per l'universo penetra a risplende. Dant. Par. Alla GLORIA , alla maggior GLORIA di Dio - Ad onor e GLORIA del Signore.

S 1. GLORIA: si prende talvolta per Now bilta, Pompa, Splendore. Domilla ... face-

vasi vestimenti di mirabile GLORIA.

§ 2. E talvolta vale Prosperità e Grandezza di stato. L'altezza della subita GLORIA, nella quale Messer Torello si vide, alquanto le cose di Lombardia gli trassero della mente. Bocc. nov. In GLORIA ed in istato - Nellia sua maggior GLORIA. G. Vill.

§ 3. Dare GLORIA: vale Onorare. Non dare l'onore a questo rinnegato, Nè la GLORIA alla gente Saracina. Bern. Orl. Demmoti la GLORIA e il vanto di saper me' fingere d' ogni

poeta una bugia. Ar. Len.

§ 4. GLORIA: per la Vita eterna, la Felicità di cui godono i Beati in Cielo. GLORIA celestiale. - GLORIA di vita eterna - Fa che l'anima abbia posto di paradiso e GLORIA. Franc. Sacch. rim.

§ 5. Onde parlando d' un Defunto s' usa

dire: Dio l'abbia in GLORIA.

§ 6. In prov. Ogni salmo in GLORIA torna. o finisce; che è lo stesso che La lingua batto dove il dente duole; e si dice Del ripigliare spesso il ragionamento di quelle cose che premono. Ar. Len.

S 7. Aspettare a GLORIA: vale Attendere checchessia con grandissimo desiderio. Per non lasciare che se ne fugga questa occasione, che già più giorni s'e aspettata a GLORIA ec. Salv. Granch.

§ 8. Sonare a GLORIA: vale Sonare a festa. Domenica sera si sonò a GLORIA. Croil.

Morel.

§ 9. Andare in GLORIA! modo basso, che vale Aver somma compiacenza. Cr. in Ad-

dare.

" § 10. GLORIA: dicesi da' Pittori Una pittura rappresentante Angeli, e Santi in Cielo. Una GLORIA celeste. Vasar. Sopra è dipinta una GLORIA di Cherubini e d'altri Angeli nudi. Baltlin. Dec.

GLORIANTE: add. d'ogni g. Glorians

Che si gloria. L' altro modo dalla parte d' esso GLORIANTE, il quale la 'ntenzione sua riferisce a gloria, siccome ad ultimo fine.

Maestruzz.

GLORIARE: v. a. Commendare. Lodare, Magnificare, e Dar lode e gloria; Esaltare. Poi ci mandò solenni ambasciadori, GLORIANDO sè, ed il nostro Comune - Il nostro Vescovo, che al cominciamento delle sue prediche tanto il magnificava e GLORIAVA. G. Vill. Sonetto di Franco in GLORIARE i Malatesti Franc. Sacch. nov. Quando il signore 'della giustizia chiamò questa gentilissima a GLORIARE sotto la insegna di quella reina benedetta. Dant. vit. nuov.

S 1. GLORIARE: v. n. Godere, Partecipar della gloria, Essere in istato di gloria e di felicità. E quando più GLORIAVA, e trionfava, la

sua oste su sconsitta. G. Vill

S 2. GLORIARE: per Trionfare; Essere nella gloria eterna sommamente felice. Pensomi che l'anima sua fosse tratta a quella beata contemplazione di vedere Messer Gesù, figliuolo suo carissimo, così gloriare attornato dagli Angeli suoi. Vit. S. M. Madd.

§ 5. In sign. n. p. anche senza le particelle espresse, Vantarsi, Prender gloria di se medesimo, e de'suoi fatti; Glorificarsi - V. Vanagloriarsi, Millantarsi, Payoneggiarsi, Inmalzarsi, Burbanzare. Gloriarsi ambiziosamente, bugiardamente, affettatamente, meritamente - Pur seco si GLORIAVA, che in alta parte allogato avesse i suoi pensieri - Della vostra bellezza più ch'altra donna GLORIAR vi potete - Di ciò seco stessa vanamente gro-MIANDOSI. Bocc. nov. O poca nostra nobiltà di sangue, Se GLORIAR di te la gente fai. Dant. Par. In quella, che essa medesima, forse per GLORIARSI d'avere un uom maturo a guisa d'un semplice garzone, disonesta e sconvenevole eleggerà. Lab. Anzi mi GLORIO D' esser servato alla stagion più tarda. Petr. Quando alcuno si GLORIA d'alcuno falso. Maestruzz. Come talvolta fra l'ignota gente Lecito ad un ignoto è GLORIARSI, ec. Bern. Orl.

§ 4. GLORIARSI: per Divenir glorioso, e beato. Che Dante fosse mostrato per lui, la gente ria, cioè la perduta nello Inferno, e poscia tanta di quella che aspetta di GLO-BIARSI nella eterna vita. Com. Purg.

GLORIATO, TA: add. Gloriosus. Glorio-50. Nell' Evangelio si può comprendere, che la sentenzia sarà gloria a' GLORIATI. Franc.

Sacch. Op. div.

GLORIATO: s. m. Voc. ant. Gloria. Ora vien con noi bellissimo al nostro GLORIATO,

che è sì smisurato. Fr. Jac. T.

GLORIAZIONE: s. f. Gloriatio. Il gloriarsi. Della quale GLORIAZIONE facendosene beffe t'autore, dice, ec. But. Inf.

GLORIFICAMENTO: s. f. Glorificatio. Glorificazione. Sperano un eterno GLORIFICA-

MENTO nel mirare Iddio. Fr. Giord. Pred. GLORIFICANTE: add. d'ogni g. Glorificans. Che glorifica; Che dà gloria e lode Baldanzoso e GLORIFICANTE l'altissimo, Iddio se ne tornava allo suo boschereccio eremitorio. Vit. S. Anton.

GLORIFICARE: v. a. Glorificare. Lodare, Dar gloria, Far glorioso, e famoso - V. Illustrare. E perciò questa ingannatrice come a GLORIFICARLA eri disposto, così ad avvilirla, e a parvificarla ti disponi Lab. Furono ingrati al Creatore, il quale pur conoscendo in alcun modo per lo lume dello'ntelletto, non lo GLOSIFICARONO. Cavalc. Discipl. spir.

§ 1. Per Dar gloria, o beatitudine celeste, eterna, nel senso Teologico - V. Beare, Beatificare. Chi mi farà onore io il GLORIFICHE-

Rò . Passay.

§ 2. GLORIFICARE: n. p. Gloriari . Gloriarsi. Disse il savio nella scrittura: non ti GLORI. FICARE già in belle robe. Tratt. sap. Usianle, ma non ce ne GLORIFICHIAMO . Sen. Pist.

GLORIFICATO, TA: add. da Glorificare. V. S. Per Fatto glorioso ed immortale nel Cielo. E la Vergine è in ciel GLORIFICATA. Morg. Avvegnache in queste cose, e in molte altre, la mente che ci si lieva anagogicamente, senza comparazione sia differente dalle menti GLORIFICATE. Teol. Mist. Com' egli stette poi quaranta giorni GLORIFICATO il corpo quaggiis in terra. Ciriff. Calv.

GLORIFICATORE: verb. m. Glorificans. Che glorifica; Dator di gloria. Per fede conosco, e tengo lui non solamente per fattore, nutricatore e governatore, ma eziandio

copioso redentore, conservadore e GLORIFI-CATORE. Cavalc. Frutt. ling. GLORIFICAZIONE: s. f Glorificatio. Glorificamento, Donamento e Ricevimento di gloria, usandosi questa voce in sign. transitiva come intransitiva. - V. Esaltazione. Ed ha conosciuto la mia risurrezione, cioè la mia GLO-RIFICAZIONE nella mia risurrezione. Esp. Salm.

S. GLORIFICAZIONE degli eletti: dicesi das Teologi L'innalzamento della creatura alla gloria eterna. E dobbiam sapere che'l gaudio degli eletti procede da sei parti, ec. dalla GLORIFICAZION del corpo, dallo inferno e dal

mondo. Cavalc. Med. cuor.

GLORIOSAMENTE: avv. Gloriose. Con cloria; Onoratamente. - V. Onorevolmente, Splendidamente, Ragguardevolmente, Illustre-mente. Ed esso infino alla morte visse in Parigi più GLORIOSAMENTE che mai. Nè vogliate con sì fatta macchia ciò che GLORIOSA-MENTE acquistato avete, guastare. Bocc. nov. GLORIOSETTO, TA: Jactantior. Dim. di

Glorioso; Orgogliosetto. Quindi godete, che

di buon' ora comincino a trattar l' armi, perche i GLORIOSETTI s' avvezzino tanti Marti.

Seguer. Pred. qui in forza di sost.

GLORIOSISSIMAMENTE: avv. sup. di Gloriosamente. GLORIOSISSIMAMENTE in maravigliosissimo carro riceve lo trionfo. Petr. uom. ill. Re giusto, ec. vinse GLORIOSISSIMA-MENTE i Viniziani. Guicc. stor.

GLORIOSISSIMO, MA: add. sup di Glorioso. Cammillo già era vecchio, ma sanza dubbio era tenuto GLORIOSISSIMO cittadino.

Petr. uom. ill.

GLORIOSO, SA: add. Gloriosus. Pien di gloria, Celebre, Illustre, Inclito, Famoso, Rinomato, Esaltato, Applaudito, Commendato', Lodato; e dicesi non meno delle per-sone che delle cose che recan gloria. - V. Onorifico. Per la GLORIOSA vittoria avuta. -Veggendo lei al GLORIOSO sine della sua novella venula, ec. Bocc. nov. cioè Lodevole, Meritevole d'approvazione, d'applauso. Questo Federigo fu largo, bontadioso, facon-dioso e gentile, e in tutti i suoi fatti cuo-nioso. G. Vill. Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi: Fede portai al GLORIOSO ufizio, Tanto ch'io ne perde' le vene e' polsi. Dant. Inf. Que' GLORIOSI che passaro a Colco, Non s'ammiraron, come voi farete. Id.Par.

§ 1. Misterj GLORIOSI: diconsi Quelli del Santo Rosario in cui si rammentano le glorie della B. Vergine Maria. Gli ultimi cinque misteri del santo Rosario son detti GLORIOSI.

Fr. Giord. Pred.

§ 2. Parlando della Beatissima Vergine e de Santi si suol dire : La GLORIOSA Vergine Maria. - I GLORIOSI Apostoli S. Pietro e S. Paolo, ec. Passav. S 3. Parlando dello Stato del corpo de Beati

in Cielo dopo la risurrezione, dicesi da' Teo-logi Che Il corpo sarà GLORIOSO, vale a dire

Ag le ed impassibile.

S 4. GLORIOSO: per Pieno di vanto, Vana-glorioso, Ambizioso, Borioso, Vano, Vantatore, Millantatore. - V. Superbo. Ma se noi saremo vinti da pigrizia, ovvero negli-genzia o occupazione ne' vizj e ne' GLORIOSI parlari, ec. Coll. SS. PP.

§ 5. GLORIOSO: aggiunto a vino, vale in modo basso, Generoso, Gagliardo, Ottimo. Credilo a me, ch'egli è del GLORIOSO, però qua dentro via distendi il braccio. Malm.

GLORIÙZZA: s. f. Gloriola. Dim. di Gloria. Tu fai troppa stima di alcune cio-

dice la GLOSA, cioè a que' ch' amano. Esp.

S. Fare GLOSA: vale Glosare, Chiosare. Dov'è piana la lettera non far oscura GLOSA. Fr. Jac. T.

GLOSARE: v. a. Explanare. Far glosa, Chiosare. Qui GLOSANO i maestri in divini'à saggiamente il Vangelo. Tratt. pecc. mor.: GLOSATO, TA: add. da Glosare. V.

GLOSATORE: verb. m. Explanator. Interprete, Chiosatore, Colui che glosa. Vi concorrono unitomente tutti i GLOSATORI delle sante scritture. Fr. Giord. Pred.

GLOSSARIO: s. m. Glossarium. Dizionario, in cui le voci si spiegano con glose: La quale (voce) vien sempre interpretata appresso tutti i GLOSSARJ e lessicografi, ec.

Red. lett.

GLOSSEMA : s. m. Ripetizione superflua, Pleonasino. Dice che c'era un tratto una volta, ec. Dove si veda che una volta è GLOS-SEMA d'un tratto. Biscion. Malin. Stimando che la voce Arno in Livio sia un GLOSSEMA d' ignorante copista intruso nel testo. Lami Lez. ant.

GLOSSICO, CA: add. T. Anatomico. Aggiunto delle parti appartenenti alla lingua. Le vene GLOSSICHE sono diramazioni del tronco superiore della vena cava. Voc. Dis.

GLOSSOGRAFIA: s. f. T. de' Notomisti.

Descrizion della lingua.

GLOSSOGRAFO: s. m. Glossographus. Scrittore di glose, e specialmente di quelle che appartengono a' vocabili e alle lingue. Nell' etimologico magno, in Suida, in Esichio, e in altri vocabolisti e GLOSSOGRAFI Greci, ec. - Ma ingegno per rete o amo ne' Latini barbari autori ritrova il soprad-

detto GLOSSOGRAFO. Salvin. pros. Tosc.
GLOSSOLOGIA: s. f. T. de' Notomisti Discorso ragionato circa la lingua, ed è una

parte della Somatologia.

GLOSSOPÈTRA; e GLOSOPIÈTRA: s. f. Glossopetra. T. de' Naturalisti. Nome che si dà a' denti del Cane Carcaria, o della Lamia impietriti, e che dal volgo son detti Saetta.

GLOTERARE: v. n. Gloterare. T. Ornitologico. Fare il verso della Cicogna - V. Ci-

GLOTTA: s. f. Glottis. T. Anatomico. Nome che si dà ad una fessura, o screpoletto nel laringe, che serve per la formazion della

GLOTTIDE: s. f. Apertura della cana della gola. V. Ugola. Canale dell' Asperarteria, il di cui estremo finisce in una piccola apertura ovale, che tiene il nome di GLOTTIDE. Tagl. lett. sc.

GLOSA: s. f. Explanatio: Chiosa. Dove | GLOTTOLOGIA: s. f. T. Scientifico. Quella parte della Fisiologia. che tratta della forma-

zione della voce

GLUMA: s. f. Gluma. T. Botanico. Lo stesso, che Loppa, Pula, che è il calice proprio delle gramigne, composto di due, o più squamme sottili, terminate molte volte da una

coda, o barba detta Arista, e volg. detta Resta GLUMA dell'Orzo, Vena, Grano, Panico. GLUTEO: add. e s. m. Gluteus. T. Ana-

tomico. Nome di alcuni muscoli delle natiche.

Voc. Dis.

GLUTINE: s. f. Gluten. Materia viscosa come colla, o altra simile, atta a collegare un corpo con un altro. Sicchè qualunque piccol ritegno, o della propria inclinazione, o di qualche GLUTINE, basta a mantenervela congiunta. Galil. Sist. Dubitavasi tuttavia, dopo quest' esperienza, che il bagnamento, ec. servise come di GLUTINE al sottilissimo cilindro d'acqua. Sagg. nat. esp

GLUTINO: s. m. Una delle parti del sangue, o sia liquore che sta nelle giunture del corpo, ed è sottile, bianco, e chiaro a guisa del bianco dell' uovo. Il sangue ha tre parti chiamate da' Medici Latini GLUTINO, rugiada

e cambio. Varch. lez.

GLUTINOSITA: s. f. Certe ramosità delle minime particelle di alcun corpo, per cui esso a guisa che con ami, possa infiggersi nei pori d'un altro corpo. Il sangue vieppiù si accresce per l'ingrossamento, e per la GLU-TINOSITÀ degli umori. Cocch. Matrim.

GLUTINOSO, SA: add. Glutinosus. Che ha glutine. Caccia fuor dello stomaco gli umori GLUTINOSI e freddi. Libr. cur. malatt. Altri mettono un poco di mosto in mano, e freganlo, e se è puro e viscoso, o GLUTINOso, è appiccicante, e se ha acqua, non è appiccicante. Cresc.

GNACCHERA: s. f. Nacchera. Questa è in forma d'una GNACCHERA, ma più grande quasi il doppio, ed è divisa in due parti, come le medesime GNACCHERE. Ott. Falconieri lett.

Magal.

GNAFALIO: s. m. Gnaphalium. Specie d'erba, le di cui foglie a detta di Dioscoride, cotte in vino giovano alle scorrenze del ventre. Il Mattiolo non sa determinare qual sia questa pianta. I Botanici moderni danno latinamente il nome di Gnaphalium alla Tignamica ed all' Elieriso detto volg. Zolfino. V. - A cotali scorrenze delle minuge molto giovano le foglie dello GNAFALIO cotte in vino verdetto. Libr. cur. malatt.

GNAFFA: s. f. Voce plebea. Birba. Varch.

GNAFFE: Voce bassa propria de' Fiorentini, che vale Quanto il Latino Mehercule. A se, Asse, Certamente; e s'usa a modo di cominciamento di risposta, o per voce che dà principio e via all'altre. Ingannasti tu mai persona così come fanno i mercatanti? GNAFFE disse, ser Ciappelletto, messer sì. -La donna che motteggevole era molto, rispose, GNAFFE, marito mio, io mi dimeno quanto io posso. Bocc. nov.

GNAGNERA · s. f. Voce bassa. Capriccio, Voglia, Prurito, Pizzicore. Cavatevi pur le GNAGNERE di far Cardinali quanto vi pare. Magal. lett.

GNAO, e GNAU: Felium ululatus. Voce del gatto. La gatta facendo GNAO più l' affer-

ra. Franc Sacch. nov.

GNATÒNE. - V. Ignatone. GNAULARE: v. n. Il mandar fuori, che fa la gatta, la sua voce. - V. Miagolare. La gatta che GNAULA, ci dice che ha preso il topo. Magal. lett.

GNAULIO: s. m. Voce dell'uso. L'impor-

tuno miagolare d' uno o più gatti.

GNENE: lo stesso che Gliene; pronome composto, usato da qualche scrittor più mo-derno in conformità dell'uso del volgo. Dipoi con alcune facete novellette, ec. GNENE mo-strava quasi come uno specchio. Fir. disc. an. GNEISS, ed alcuni GNESIO: s. m. T. de

Naturalisti. Quarzo argilloso, stratificato, con

la mica argentina, Gab. Fis.
GNOCCO: s. m. Specie di pastume grossolano, di figura rotonda in foggia di bocconì o morselletti, che per l'ordinario si fa di pasta comune. Gli GNOCCHI si fanno per l'ordinario di pasta comune; ma volendogli migliori, si prende farina di riso e latte. Bisc. Malm.

§ 1. Onde dicesi proverb. Ognuno può fare della sua pasta GNOCCHI; e vale Ognuno ha il libero arbitrio; Ad ognuno è permesso di fare del suo quel che gli piace. Malm.

§ 2. Gnocco: per met. parlandosi d' Uomo, vale Grossolano, Tondo, Goffo. - V. Babbaccio. Voc. Cr.

§ 3. Gnocco d'Autunno: Nome d'una specie di Pera d'ottima qualità venuta in Tosca-

na dalla Lombardia.

GNOME: s. f. Gnoma. T. Didascalico. Sentenza memorabile, e per comun consenso universalmente approvata. Essendo molto più vasto dell' uffizio della GNOME quello della Dianoja, noi usiamo in Italiano chiamarla o sentimento o concetto, ec. e la GNOME più particolarmente Sentenza, in significato di Precetto, e di Assioma, o di Massima. Orsi Consid.

S. GNOME: è anche un Nome chimerico che alcuni danno a Certi spiriti, o demonj, o fantasme, o altre creature invisibili, supposte abitatrici della terra per custodia de' tesori sepolti.

GNOMOLOGIA: s. f. Grecismo Didascalico. La maniera, o l'arte dell'elocuzione sentenziosa. Uden. Nis.

GNOMCLÒGICO, CA: add. Appartenente a Gnomologia . V. Opuscoli che partecipano della qualità GNOMOLOGICA per sua natura sempre spezzata e brevissima . Uden, Nis. GNOMOLOGISTA: s. m. Scrittore osservante della Gnomologia, cioè che scrive in

istile spezzato e breve. Úden. Nis. GNOMÒNE: s. m. Voc. Grec. . Gnomon. Figura geometrica, che comprende tre parallelogrammi rettangoli . Vivian. Prop.

SI. GNOMONE: negli Oriuoli a sole si dice l' Ago, o lo Stile, quasi dicasi Distinguitore

dell'ore. Buon. Fier.

§ 2. Gnomoni: diconsi ancora Que' denti del Cavallo da' quali si conosce la loro età che volg, chiamansi Fagiuoli. Gnomoni, quasi distinguitori degli anni sono chiamati certi denti del cavallo. Salvin. Fier. Buon.

GNOMONICA: s. f. T. degli Scrittori. Arte

di fabbricare orologi solari.

GNOMONICO, CA: add. Di Gnomone, o della Gnomonica. Oriuolo GNOMONICO. Tolom. lett.

GNORRI: s. m. Voce che significa Ignorante, quasi dicasi Latinam. Ignoro.

S. Onde Fare lo GNORRI: modo di dire proverb. che vale Fingere d'ignorare quasi dicasi Nol so, Lo ignoro; che anche dicesi Fare il grasso legnajuolo. – V. Legnajuolo. GNÙCCA: s. f. lo stesso che Nuca, Zucca, e Quella parte del capo che cuopre il cervello. Sotto l'ombra d' una zucca Stava un giorno Bertoldino, E grattandosi la GNUC-ca, ec. Red. Canz. Se cui regge il cervel dentro la GNUCCA. Baldov. Dram.

S. Grattarsi la GNUCCA: Atto che da molti si fa nello stare sopra pensiero, ed irresoluto in una faccenda. Sogliono anche grattarsi la gnucca coloro che non si ricordano di una

cosa . Red. Ditir.

GNUDO, DA: add. Voce usata dal popolo Toscano, e della bassa plebe, la quale dice più volentieri Gnudo che Ignudo . V. Salvin.

Fier. Buon.

GNUNO, NA: add. Voce usata dagli Antichi in vece di Neuno, che noi diciamo Niuno, Nessuno, sebbene sia ancora usata dalla plebe e da' Contadini. La Nencia mia non ha GNUN mancamento. – Ella fa le più belle riverenze, che GNUNA cittadina di Firenze. Lor. Med. Nenc. Sai tu parole da incantar GNUN male? Buon. Tanc.

GOBBA: s. f. Gibba. Lo stesso che Gobbo, Scrigno. Ed io non aveva questa GOBBA, anzi era diritta come un fuso. Varch. Suoc.

GOBBETIO, TA: add. Gibbus. Dim. di Gobbo; Alquanto gobbo. La sua persona era di mezzana statura, ma piccolo, secondo gli Alamanni, GOBBETTO, premendo il collo, e'l viso innanzi. M. Vill. E nel passar lungo quel forno che scaldava colei quella GOBBET-TA'. Buon. Fier.

GOBBICCIO, CIA: add. Alquanto gob-

bo, Gobbetto. Cr. in Malaticcio.

GOBBO: s. m. Gibbus. Scrigno. Chi ha il GOBBO, cioè chi è scrignuto, non sia ordinato al sacerdozio. Omel. S. Greg. In una parte del dorso, ec. si vede un GOBBO di color tanè oscuro. Red. Ins.

§ 1. Gobbo: per Uomo che ha la gobba. Liberato ha ignudi, e GOBBI, e storpiati da un braccio. Cant. Carn. Perchè questo pesce r il Delfino ) pare che sia GOBBO; però abbiamo per costume chiamar Delfini i GOBBI. Min. Malm.

S 2. Dice il prov. che Sempre non sta, fuorche'n su cobbi il mal dove si posa, per dire che Chi è infelice non è senza speranza di sol-

lievo . Serd. Prov.

§ 3. Gobro: per simil. dicesi volg. Qualunque prominenza per lo più difettosa nell' opere dell' arte ed anche della natura. Un GOBBO. De' GOBBI .

§ 4. Gobbo: dicesi anche La pianta, o germoglio del carciofo, cardo sativo, allorchè ha preso una forma curva, e ritorta per essere

stato ricoricato.

§ 5. Gobbo : Anas hyberna ; Anas bucephala Linn. Nome che si dà in Toscana all'Anatra d'in-

verno, detta anche Rugginoso.

GOBBO, BA: add. Gibbosus. Che ha gobbo, o gobba. La pazzia va del pari, e chi nol sa? con chi ha le spalle GOBBE. Buon. Fier. Allievo d'un sarto GOBBO . Tac. Dav.

GOBBOLA, e GOBOLA: s. f. Cobbola. Voci antiche che ebbero origine dal Provenzale Gobla . Red. Annot. Ditir. - V. Cobbola.

GOBBUZZO: add. e sost. dim. ed avvilitivo di Gobbo; Scrignuto. Un certo forasiepe, un tal GOBBUZZO Ardito, impronto, e par tutto malizia. Bellinc. son.

GOCCIA: s. f. Gutta. Gocciola. Se di sangue vedessero una Goccia, Creder potrian, che fosse stato morto . Ar. Fur. Io costumo aggiugnere una, o due Gocce di balsamo del Perù . Red. cons.

S 1. Goccia : è anche T. Farmaceutico, ed è la misura di alcuni liquidi limitata ad una piccolissima dose . - V. Medicina.

§ 2. Goccia: T. d' Architettura - V. Goc-

ciola .

§ 3. A GOCCIA a GOCCIA: posto avverb. Guttatim. Una gocciola appresso l'altra. Che la gente che fonde a Goccia a Goccia Per gli

occhi il mal, e. Dant. Purg.
GOCCIAMENTO: s. m. Distillatio. Gocciolamento; il gocciare. L'uno, o l'altro de questo distillamento dell'aloè fecer menzione, Dioscoride chiamandolo chilismo, ovvero GOCCIAMENTO di sugo, e Plinio, avvisando che si lastricasse, ec. il sottoposto terreno. Salvin. pros. Tosc.

GOCCIARE: v. a. Stillare. Gocciolare,

Fare stillar un liquore a goccia a goccia. Pesta bene la lattuga salvatica, e Gocciavi sopra a poco a poco latte di cavalla. Libr. Masc.

S. Gocciare: v. n. Stillare; Uscir fuori a goccia a goccia - V. Gocciolare. Con sci occhi piangeva, e per tre menti Gocciava il pianto, e sanguinosa bava - D'una fessura,

che lagrime GOCCIA. Dant. Inf. GOCCIOLA. s. f. Voce trisillaba. Gutta. Goccia; Minima parte d'acqua, di vino, o d'altra materia liquida, simile a lagrima, e per lo più dicesi di Quella che è cadente o in atto di cadere - V. Stilla. Gocciola minuta, leggiera, stillante, pendente - E indurano alquanto queste Gocciole della rugiada, ciascuna, secondo ch' elle sono. Tes. Br. Quante cocciole d'acqua ha in mare. - Dove cade una cocciole di sudore. Passav. S'osserva nelle GOCCIOLE dell' argento vivo, e d'ogni altro sluido, le quali, o schizzino, o piova-no per lo mezzo dell'aria, o posino sopra un corpo asciutto, tirano sempre al rotondo. Sagg. nat. esp.

S 1. Gocciola: per Poca quantità. Senza avervi entro GOCCIOLA d'acqua . - Io so non meno ben mescere, ch' io sappia infornare, e non aspettaste voi d'assaggiarne GOCCIOLA.

Bocc. nov.

S 2. Per Quella fessura, o buca di tetto, o di muro, donde entri l'acqua, e goccioli.

§ 3. Gocciola: dicesi anche a Que. male, che da' Medici è detto Apoplessia. Morì, ec. d'accidente di Gocciola detta, da' fisici apoplessia. Guicc. stor. Starnutazione è utile all'epilessia, al mal della GOCCIOLA e a capogirli. Volg. M

4. Gocciola: che anche diconsi Lagrime o Zucchette, Vomi diversi dati a certi pezzi di vetro sodo a forma di gocciola con codetta, di cui spezzandosi la punta si stritola tutta

e ya in minuzzoli.

S 5. Gocciola : T. d' Architettura . Ornamento che peude di souo alla cimasa a foggia di vere gocciole d'acqua; che anche diconsi Campanelle, e Goccie, e da alcuni, Chiodi .-V. Membra degli ornamenti. Voc. Dis.

§ 6. Gocciola: die : anche ad una Specie di munizione da archibusi, e pistole. Band.

ant.

§ 7. A GOCCIOLA a GOCCIOLA: posto avverb. Lo stesso che A goccia a goccia. Per discendimento d'umori a GOCCIOLA a GOCCIOLA. Cresc.

§ 8. Dicesi in prov. A GOCCIOLA & GIOCCIO-LA'il mar si seccherebbe, e quell' altro. A goccia a goccia si cava la pietra, cioè A poco a poco si giugne al termine.

GOCCIOLAMENTO: s. m. Distillatio. Il gocciolare. Tale Gocciolamento le tormenta

duramente, perocche allora son elle continuamente molli tra le cosce. M. Aldobr.

GOCCIOLANTE: add. d'ogni g. Guttans, Che gocciola, Dal quale escon gocciole. Evidi quando elli manicava i membri, GOCCIOLANTI con iscura marcia. Virg. Eneid.

GOCCIOLARE: v. a. e n. Stillare. scar a gocciole, Versar gocciole, che è l'U-scire, o l Mandar fuori il liquete in piccolis-sima quantità e con intermissione. V. Sgocciolare, Colare, Gemere. Alcuna volta fanno a modo d'acqua GOCCIOLARE gli umori per le nari, è allora s'appella vermo volativo. Cresc. Queste lagrime che tu vedi caderni degli occhi ( e le Gocciolavano di continuo a quattro a quattro ) Varch, Suoc. Ogni vicino arbore pareva che Gocciolasse sanguinose lagrime . Filoc. . comment. . agreement.

S 1. Per Trapelare, Gemicare, Stillare. Le pietre di sopra alla terra di verno coccio-

g 2. Gocciolare : si dice in modo basso, dell' Essere innamorato veementemente. Voc. Cr. GOCCIOLATO, TA: add. da Gocciola-

S. Gocciolato: aggiunto di Colore, vale Sparso di gocciole, cioè Con macchie d'altro colore a guisa di gocciole. I colori sono questi, ec. GOCCIOLATO; ec. nero, pressovario, cioè il nero colore mischiato con colore aledital Labudes

bino . Pallad.

GOCCIOLATOJO: s. m. Stillicidium. Membro della cornice, o cornicione che sta sotto la gola rovescia, fatto perchè l'acqua sgoccioli e non ritorni indietro, ma subito si spicchi e cada. Il Gocciolatoro è così detto dal suo ufizio, che è di far cadere in terra a piombo l'acqua cadente sopra le membra superiori, che perciò sporge in fuori assai, e nella parte di sotto s'incava. Voc. Dis.

GOCCIOLATURA: s. f. Guttarum nota. Quel segno, Macchia, o simile, che fa la goc-

ciola . Voc. Cr.

GOCCIOLETTA: s. f. Guttula. Dim. di Gocciola; Gocciolina. Dalla caruncula del medesimo occhio gemevano di quando in quando alcune GOCCIOLETTE di un liquore agro e pugnente. Red. Cons.

GOCCIOLINA: s. f. Guttula. Dim. di gocciola, Goccioletta. Minutissima e quasi in-

visibile coccio INA d'acqua. Red. Ins.
S. Figur. per Un poco, Alquanto. Dicianne una cocciolina di quello che è rimaso di-

nanzi . Fr. Giord. Pred.

GOCCIOLO; s. m. Gutta. Lo stesso che Gocciola. Ed ivi presso correva un fiumicel di vernaccia della migliore che mai si bevve, senza avervi entro GOCCIOL d'acqua. Bocc. nov. E ora, lasso, un Goccion d'acqua bramo . Dant. Inf.

S. Goccioto: s'usa anche per Minimissima

parte di qualunque cosa . Voc. Cr.

GOCCIOLONE: s. m. accr. di Gocciola; Gocciola grande. E soggiunto che mentre ella scriveva Gettava Gocciolon di questa posta. Malm, Parea gli occhi schizzar, versar dal petto, Edalle tempie Gocciolon si fatti. Buon. Fier. Per lo più si dice Gocciotoni si fatti, Gocciocon tanto fatti. E ciò si esprime accompagnando le parole col gesto delle mani che ne dimostra la grossezza. Min, Salvin. ec. S. Gòcciolone: s'usa per lo più in forza d' add. Vappa; nebulo. Epiteto che si dà altrui per ischerzo, come anche Baccellone, Bacchillone, Pinchellone, e sì fatti, che tanto è a dire, quanto Scimunito, Semplice, Sciocco, Balordo. Andate via, andate, GOCCIOLONI che voi siete; non sapete ciò che voi vi dite. Bocc. nov. Fu anche un poco Gocciolone, e oggi è molto savio intendente e saccente. Gron. Vell.

GODENDARDO: s. m. dal Fiammingo. Godendac. Voce toscanizzata dal Pucci nel suo Centiloquio; e così chiamavasi un Bastone armato di ferro alla Fiamminga . E GODENDAR-Di aveano come spiedi. Co'lor bastoni, e. co' lor GODENDARDI. Giovanni Villani lo descrive così: Uno gran bastone noderuto come manico di spiede, e dal capo grosso ferrato e puntaguto, legato con anello di ferro da ferire e da forare, e questa selvaggia e grossa armadura chiamano Godendac, cioè in no-

stra lingua, Buon giorno.
GODENTE: add. d'ogni g. Fruens. Che gode. Io te ne farò GODENTE, avanti che questa notte che viene, tutta trapassi. Bocc.

S. GODENTI: è anche nome di Frati cavalieri, instituiti da Papa Urbano Quarto. Nota, che frati GODENTI erano chiamati cavalieri di

santa Maria, e cavalieri si facevano quando pigliavano quello abito. G. Vill. GODERE: v. n. e talora attivo. Frui. Pigliarsi gusto, e diletto di quello che si possede. Gioire, Dilettarsi, Compiacersi, Prendersi piacere. Godere lietamente, pienamente, lungamente, in pace, ed in riposo-Del presente mi Godo, e meglio aspetto. Petr. Ricciardo in sè medesimo godeva di queste parole. - E in riposo lungamente goderono del loro amore - E non ce n'ha niuna, che non abbia chi due, e chi tre, e godono, e mostrano a' mariti la luna per lo sole. Bocc. nov. Così il sagace amante senza costo conè della sua avara donna - Ora con , anima mia, riposati, datti buon tempo. Passav.

§ r. Per met. detto anche Delle cose immateriali, e metafisiche. La natura cone della

semplicità delle cose.

S 2. Godere: Epulari. Darsi buon tempo;

Pigliar diletto mangiando in brigata e in allegria, che anche si dice Gozzovigliare, Sguazzare, Trionfare, Far buona cera, Far tempone - V. Bagordare, Stravizziare, Pasteggiare. Altri in contraria opinion tratti affermavano, il bere assai, e'l codere, e l'andar cantando attorno, e sollazzando, ec. essere medicina certissima a tanto male -Deh come tu se' grosso; vendilo, e GODIAMci i denari - Bruno, comperati i capponi, e altre cose necessarie al GODERE, insieme col. medico, e co'compagni suoi se gli mangiò. Bocc. nov.

\$ 3. Godene: per Rallegrarsi - V. Allegrare,

Congratulare.

§ 4. Godere: vale talora Avere, Possedere. Godeno almeno l'onore di aver contratta servitù con un personaggio, ec. Red. lett. Son vivi, e godono buona sanità, e perfetta. Id. cons.

§ 5. Godene un podere, una casa, ec. vale: Averne le rendite, o Posseder l'usofrutto. Quasi dicesse non tue, e non le GODERAI

§ 6. Dare a GODERE: vale Concedere altruis checchessia, perchè lo goda sino al tempo determinato, o colla condizione stabilita - V. Antieresi .

GODERECCIO, CIA: add. Atto a godere, Da godere. Dove si sogliono per passatempo esercitare, e insieme riportarne piacevoli prede e CODERECCE. Borgh. Fir. disf.

GÓDEVOLE ; add. d' ogni g. Jucundus. Da godere . Sanza cavallo potrò vivere , non morrò però: andrò a piede, ma ben sarebbepiù.
GODEVOLB vita. Fr. Giord. Pred.

GODIBILE: add. d'ogni g. Gratus. Che può godersi, Godevole. In questo seno (di Maria) egli miligò i suoi splendori per ren-derli più codibili. Segner. Div. Mar. GODIFULMINE: add. Che ha la preroga-

tiva di poter fulminare; e dicesi di Giove. Giove codifulmine spedio Sopra da i monti Idei una tempesta di Dento. Salvin. Iliad.

GODILACOUA: add. d'ogni g. Che volentieri sta nell'acqua; soprannome dato da Oniero alla palustre rana . Salvin. Batrac.

GODIMENTO: s. m. Gaudium. Il godere, Diletto, Gaudio, Piacere, Fruizione. - V. Giocondità, Allegrezza. Dove si danno intieri GODIMENTI. Amet. L'allegrezza, e'l GODIMENTO del Signore sia la vostra fortezza. Annot. Vang

GODIOSO: SA: add. - V. e di Gaudioso. GODITORE: verb. m. Che gode di checchè sia. Ne so con cui io mi possa di ciò rallegrar più convenevolmente che con voi, il quale sarete di questa felicità principalmente GODITORE. Bemb. lett.

S. Goditore : Comessator . Dicesi in più

stretto significato Colui che mangia volentieri e del buono; Buon compagno. Era controre, e volentieri facera cortesie altrui. Franc. Sacch. nov. Ed era circondato e accompagnato pure da lusinghieri, e da coditori, e da briganti . S. Grisost.

GODUTA: s. f. Scialo Tripudio, Gozzovigliata, Allegria, Bagordo. Ant. Pucci Racc.

Allacci.

GODUTO, TA: add. da Godere . V. GOEZIA: s. f. T. Filologico . Specie di magia, o invocazione de cattivi spiriti, che si fa-

ceva per nuocere agli uomini.

GOFFAGGINE: s. f. Ineptia. Gofferia, Scempiaggine, Sgarbatezza. - V. Sgraziataggine. Questa semplicità chiamano GOFFAGGI-NE, freddura e mancamento di spirito. Fr. Giord. Pred.

GOFFAMENTE: avy. Inepte. Con gofferia, Sconciamente, Sgarbatamente', Sgraziatamente, Inettamente. - V. Malamente. Male e coffamente armati essendo. Varch. stor. A guisa di ciffera rappresentino, ec. cor-FAMENTE il nome di quella famiglia. Borgh. arm. Fam.

GOFFEGGIARE: v. n. Dare in goffezza, Operar goffamente. Si vede GOFFEGGIARE nelle sue millanterie. - A difender gli errori di Virgilio bamboleggia, folleggia, GOFFEGGIA tanto indegnamente, che, ec. Uden. Nis.

GOFFERIA: s. f. Ineptia. Atti, o Parole da goffo, Sciocchezza, Sconcezza, Sgarbatezza, Sgraziataggine, Mala grazia, Mal gar-bo. - V. Discompostezza. Che coffenia è egli a vedere un pajo di manichini foderati di pelle a un lucchesino co i bordoni scempi? - Oh gran sciocchezza, o gran coffesia, oh cosa sgarbata! Fir. dial. bell. donn.

GOFFEZZA: s. f. Insulsitas. Goffaggine, Gofferia, Scimunitaggine. Con gli anni insieme gli cresceva la dappocaggine e la cor-

FEZZA. Lasc. nov.

S. Goffezza: dicesi anche Degli atti e parole da gosso, e dell' Opere grossolane e mal fitte: Quanto, ec. sali dilungandosi dall'antica coffezza. Vit. Pitt. Udite, per Dio, che imbratto, che intrigo, che confusione, che GOFFEZZA di parole! Tolom. lett. Vedendovisi alcune coffezze de' tempi bassi. Borgh.

GOFFI: s. m. Giuoco di carte che ha qualche somiglianza colla primiera, senonchè si dispongono le carte solamente pel flussi chè quivi si chiama Goffo, e si giuoca con cinque carte. Questo è un giuoco, che richiede attenzione, per indovinare che seme tengono gli avversarj; e col ricordarsi delle carte scartate, ec. Corre un detto fra la plebe, che dice : Chi fa a' corri, e non sa fare, perde i quattrini , e corro rimane . Bisc Malm.

GOFFISSIMO, MA : sup. di Goffo. Essendo che anche ogni indisciplinato, e GOFFISSINO sappia, ec. che rimossi da un siume tutti gl'impedimenti, ec. Viv. disc. Arn. Ma che accade entrare in verisimili, quando alcune figure coffissime intarsiate, et. dicono il tempo che e' fu fatto appunto? Borgh. Orig. Fir.

GOFFO, FA: add. Ineptus. Sciocco, Inetto, Scimunito, Disadatto, Scempiato, Insufficiente, Incapace. - V. Sgarbato, Sgraziato. Rinaldo resta corro e si dispera Pensando pur, che cosa è questa strana. Bern. Orl. In somma tu se' coffo insieme e tristo. Tass. Am. E' non è più il tempo de' coffi. Fir. Trin.

S 1. Gorro: talora è aggiunto Di cosa malfatta. Tanto mi fanno dire gli spiriti vivacissimi, ch' io veggo nelle corre cose del vostro poeta quasi manovale. Alleg

S 2. Goffo: T. di Giuoco, -Goffi . GOFFONE , NA : add. Voce dell' uso . Pegg. di Goffo; ma non dicesi fuorche delle persone.

GOFFETTO, TA: add. Che ha del goffo, Che è un poco goffo. Se avesse avuto addosso una giornea rassomigliantesi a quell'esteriore, ec. avrebbe avuto un poco del corrotto. Red. lett.

GOGNA: s. f. Numella. Collare di ferro stretto alla gola de'rei che vengono esposti in luogo pubblico agl'insulti della plebaglia, e dicesi anche al Luogo stesso dove s'usa dare tal gastigo, che anche si dice Berlina. V. Tu nascesti tra mitere e tra GOGNE. Morg. Perchè altrimenti c'entrerebbe il frodo, e voi starete in GOGNA alla colonna. Malm.

§ 1. Andare in GOGNA, o Andare in Berlina: vale Essere posto nel luogo così detto, per ignominia, a cagione di alcun delitto.

S 2. Tenere in GOGNA: vale Fare stare in gogna, e figur. Schernire. Non si vuole un amadore sempre tenere in Goena. Lor. Med.

§ 3. Gogna: fu anche detto figur. Del mondo, o sia delle miserie e calamità della vita umana. E in questa GOGNA ci convien nostra vita menare. Sen. Pist.

\$ 4. Gogna: pur. figur. per Lacci, Cate-ne. Preso nell'amorose crudel GOGNE Si l'as-

saliva con agre rampogne. Poliz.

§ 5. Talvolta per Impaccio, Intrigo. Qui combatte l'onor colla vergogna, La vergona è morir, chi vuol dir, dica; L'onore fia uscir di questa cogna. Ciriff. Caly. Ch' Orlando vendicar vorrà poi loro, E metter ci potrebbe in qualche GOGNA. Morg.

§ 6. Gogna: si dice altrui per ingiuria,

quasi Degno della gogna. Capresto GOGNA, mitera e ginstizia. Libr. son.
GOGNOLINA, e GOGNOLINO: s. Improbulus. Dim. di Gogna, in senso d'ingiuria.

Chiechi bicchichi, che sia cognolino ? Libr.

GOI: s. m. Voce di gergo usata dagli Ebrei, per dire Cristiano. Siamo noi quelli

che gabbiamo il Got. Fag. rim.

GOLA: s. f. Gula. La Parte dinanzi del corpo tra'l mento, e'l petto, per la qual passa il cibo allo stomaco. I suoi derivati sono Ingollare, Strangolare, Stranguglioui. Svella e biança Gal. - Candida Gol. Rim. ant. Vestito entrava nel fiume fino alla Gol. Passav. Lo stomaco grida: madonna Gol. voi m'uccidete, ed to son si pieno, ch' io criepo; ma la cola lecconessa risponde, e dice: se tu dovessi crepare, non lascerai queste imbandigioni scampare. Tratt. pecc. mort. Ficcar le sbarre alle cour troppo avide e ingorde. Buon. Fier. Fare appiccar la GOLL . - Infino che in Firenze non fosse, sempre gli parrebbe il capestro aver nella GOLA. - Le mi pareva nella GOLA aver messo un collar d'oro. Bocc. nov Cerbero fiera crudele e diversa con tre coll caninamente latra. Dant. Inf. Per divorare tiene la COLA aperta. M. Vill.

S 1. Porger la GOLA al coltello; vale Of-

ferirsi a volontaria morte. Bocc. nov. § 2. Dicesi proyerb. Io ne voglio vedere quanto la cola: che anche si dice, Io ne voglio veder quanto la canna, quanto io avrò fiato, quanto io viva, s'io non iscoppiò, s'io non muojo, sinch'e' non m'è tagliato il collo. Tutte espressioni del medesimo significato usate da chi essendo in collera vuol esprimere ch'egli si picca di voler sostencre la sua ragione. Bisc. Malm.

§ 3. Gola: per Ismoderato desiderio di cibi, Ghiottornia, Peccato di Gola, Golosità, Uno de' setti peccati capitali. – V. Ingordigia, Grapula, Lecconeria. Peccare in Gola – Per la dannosa colpa della Gola, Come tu vedi, alla pioggia mi fiacco. Dant. Inf. La Gola, il sonno e l'oziose piume Hanno del mondo ogni virtà sbandita. Petr. Soddisfare all'avidità della Gola – Appagare, Contentare, Saziare, Compiacere l'ingordigia la voracità della Gola – Lusingar la Gola con nuove vivande.

§ 4. Gold disabitata: si dice ad un Grandissimo mangiatore. - V. Diluvione.

§ 5. Avere il corpo a GOLA, o Esser col corpo a GOLA: si dice delle Donne che sono

vicino al parto.

§ 6. Avere un calcio in GOLA ad alcuno: vale Aver cagione di rimproverargli, di rinfacciargli checche sia. Carlo, e Ferdinando non giuocavano di buono, na favorivano sotto mano, e mettevano al punto i Luterani per aver quel calcio in GOLA al Papa. Varch. stor.

§ 7. Gridare quanto se n' ha nella GOLA è lo stesso che Gridare a più non posso, ad alta voce. Gridava, quanto n' augva nella GOLA. Tac. Day. ann.

§ 8. Entrare, Nuotare, e simili, sino a gola, o alla gola; vagliono Star immerso tutto, eccettuato ciò che è dalla gola in su. Intrava nel fiume insino a gola. Passay.

S 9. Esser a Gola in checchessia: vale Aver gran quantità, copia, abbondanza di quella tal cosa, presa la similitudine da chi sia inunerso sino alla gola; onde dicesi Essere immerso, rinvolto ne piaceri e dispiaceri a cola. - Non mi par dovere, ora che noi siamo nell'ora a cola, che a un tratto ci partiamo. Fir. disc. an.

S 10. Mettersi, Ficcarsi, Cacciarsi, e simili, ogni cosa giù per la colli vagliono Spender tutto il suo in saziare l'appetito della gola, La segue Piaccianteo, suo servo ed ajo, che in golli tutto quanto il suo si caccia. Malm.

S 11. Mentir per la GOLA: vale Mentire

sfacciatamente. Essi mettono tutti per la cola.
Bocc. nov.
§ 12. Tirare uno per la cola: vale Avere

uno alle sue voglie per lo mangiare. Voc. Cr. S 13. Parlare in cola : lo stesso che Bar-

bugliare. Voc. Cr.

§ 14. Gold: per Desiderio, Appetito, Agonia, Tutto'l mondo Laggiù n'ha Gold di saper novella. Dant. Par. Come chi bee non per sete, ma per Gold del vino. Galat.

per sete, ma per GOLA del vino. Galat.

§ 15. Dar GOLA, o Far GOLA: vagliono Indur desiderio o appetito. Che sol di se ognor più mi da GOLA. Amet. In Plinio ancora mi hanno fatto GOLA molti bellissimi passi. Magal, lett.

S 16. Gold Per traslato dicesi il Condotto dell'acquajo, del pozzo, e simili. Tal si movea ciascuna per la Gold Del fosso. Dant. Inf.

S 17. Gola del cammino: La parte di sotto della rocca del cammino fino al posare che fa sopra il tetto, è Quella parte che passa per le stanze della casa fino alla capanna, che è quella parte che immediatamente dal focolare riceve il fumo. -V. Rocca. Essi (spazzacammini) ripuliscono le cappe, o cole de cammini dalla filiggine. Min. Malm.

§ 18. Gola: da alcuni detta Intavolato e Onda, e anche Sima e Scima, quasi Cima e Sommità; è un Membro d'Architettura, che da un oggetto tondo di sotto si riduce ad un incavato di sopra a somiglianza della lettera S posta a rovescio così s, e questa dicesi Gola dritta, e anche da alcuni Goletta per la somiglianza che tiene col Gorgozzule dell'uomo veduto in profilo, e dicesi Gola rovescia, o torta, quando si descrive il suo profilo a somiglianza della lettera S posta diritto. Vac. Dis.

§ 19. Gola: in Architettura militare L' ingresso di un baluardo, di una mezza luna o simile. E Mezza gola Quella parte del poligono che è tra'l fianco e'l centro di un bastione.

GOL

3 20. Gole: diconsi da' Costruttori di navi 1 Bracciuoli interni, o grosse curve, che incrociano ad 'angolo retto la rota di prua, e gli scalmi degli occhi delle gomene dalla sentina fino al primo ponte a poppa e a prua. Gold nello specchio di poppa: - Squadre di ferro di cui si armano le cous di un vascello.

S 21. Gole : diconsi da' Geografi le Forre,

o Strette o Serre.

§ 22. Gole: chiamansi da' Pescatori Le due parti laterali della manica, della Rezzuola, della Sciabica, a cui sono anuessi gli sca-

glietti - V. Manica.

S 23. GOLA: T. de' cesellatori , Argentieri, ec. Strozzatura. Uliva per dar nelle Gole. GOLACCIA: s. f. Immanis gula . Pegg. di Gola. E non attendendo il di, e la notte ad altro che a cotesta GOLACCIA, ti traccannerai il vin pretto, come se tu fossi una pevera. Fir. As.

GOLARE: v. n. Voc. ant. Agognare, Appetire, Aver gola. Non curarono li comandamenti de'lor Signori, GOLANDO il soldo di M. Bernabò. M. Vill. GOLANA d'avere un figliuolo del suo corpo. Tav. Rit.

GOLATO, TA: add. da Golare. V. GOLEGGIARE: Voc. ant. Golare. V. GOLENA: s. f. T. Idraulico. Così dicesi

la Ripa bassa del fiume appie degli argini, o delle ripe alte, le quali diconsi Spalle, o

Piagge .
GOLETTA: s. m. Gulæ tegmen . L'estremità dell'abito da uomo, e della camicia in-

torno alla gola . Malm.

S 1. GOLETTA: si dice anche oggidi a Que! pannolino con cui gli uomini cingono e cuoprono il collo.

S 2. GOLETTA: T. d' Architettura. Lo stesso che Gola. Gola e GOLETTA diritta o rovescia. Voc. Dis.

§ 3. Goletta della tonacella: è Lo sparo

da collo . - V. Tonacella .

GOLFO: s. m. Sinus . Seno di mare . Il mare detto seno Adriatico, chiamato oggi

Golfo di Vinegia. G. Vill.

S. Navigare, o Andare a corro lanciato: vale Navigare per linea retta , a dirittura; contrario di Costeggiare, Andare terra terra, o come disse il Bocc. Andare marina marina. Navigò Agrippina di verno a colto lanciato in Corfu. Tac. Dav. ann.

GOLIARE: Voc. ant. Golare. V.

GOLIE: s. m. Neologismo dell' uso. Gioja

o Vezzo da Collo.

GOLO: s. m. Voce usata dal Bembo con cui par che intenda un sensale di matrimo- I manico. Bocc. nov.

nio. Io maritai M. N. nella figliuola di M. G. ne vi fu altro GOLO che io . Bemb. lett. GOLOSACCIO, CIA: add. accr. di Golo-

so . E pure l'aspera arteria, ec. si contenta di pascersi di sola aria, dove quel GOLOSACcto dell' esofago, per far servizio al ventre ingollerebbe, ec. Red. lett. GOLOSAMENTE: avv. Gulose. Con golo-

sità , Avidamente. Non son contenti di quelle vivande che sono poste loro innanzi, ma scelgono GOLOSAMENTE le migliori. Vit. SS. PP. GOLOSAMENTE questi così fatti pesci si perseguitano. Red. Ins.

GOLOSIA. - V. e di Golosità.

GOLOSISSIMAMENTE: avv. sup. di Golosamente. Da essi son mangiati crudi colo-

GOLOSISSIMO, MA: add. sup. di Goloso. Golosissimo e bevitore grande, tanto che alcuna volta sconciamente gli facea noja. Bocc. nov.

GOLOSITA, GOLOSITADE, GOLOSI-TATE: s. f. Ingluvies . Ghiottornia , Avidità di gola , Peccato di gola . Avendo alla manifesta simonia proccureria posto nome, e alla colosità sustentazione. Bocc. nov. Io ho a casa mangiari di gran dolcezza, ne ho ardire di mangiare sola, e prima vorrei morire, ch' io facessi tanta Golosità! Fay. Es.

S 1. Per met. si dice di Qualunque desiderio, o avidità di checchessia. Si lavori usandolo per suo ajutorio e non per colosità di guadagno . Coll. Ab. Isac. Perchè desti tanto gaudio a' Iudei in volere la morte di Cristo? Eperche ebbono tanta fame e GOLOSITA della sua morte. Franc. Sacch. Op. div.

§ 2. Golositi: per Cose ghiolte. Per la mosca intendi i ghiotti senz'arte che seguitano le Golosità per le taverne. Fav. Es.

GOLOSO, SA: add. Gulosus. Che ha il vizio della Gola, Ghiotto, Ghiottone, Mangione, Leccone. - V. Leccardo, Diluvione, Pacchione, Crapulone. Universalmente co-Losi, bevitori, ebriachi, e più al ventre serventi, ec. che ad altro. Bocc. nov. Son queste bestiuole così rottamente colose ( delle carni ) che talvolta per cibarsene hanno ar-dire d'affrontare gli animali viventi. Red. Ins.

S. Per Avido e Cupido semplicemente. Giù per la straripevole montagna, ec. si dirupava l'iniquo esercito Goloso dell'innocente san-

gue. Filoc.

GOLPATO, GOLPE, GOLPEGGIARE GOLPONE: voci rimaste in .Coutado . - V. Volpato, Volpe, Volpeggiare, Volpone.
GOMARECCIO: s. m. T. Contadinesco.

Grumareccio.

GOMBINA: s. f. Lorum. Quel cuojo, con che si congiugne la vetta del coreggiato col GOMBITO. - V. e di Gomito

GOMEA, e GOMERA: s. f. Voce Contadinesca. Arnese che si mette alla lingua dell'aratro quando si lavora la terra co'buoi.

Red. Voc. Ar.

GOMENA: s. f. Rudens. Nome che si da al più grosso canapo delle navi al quale si lega l'ancora. Ogni gomena è composta di tre gherlini torti assieme . Quasi tutti gli Scrittori dicono Gomona, e Gumina, ma i Manaj dicono e scrivono Gomena. Minore assai che non è fra le tele de' ragni e le co-MENE delle navi . Segner. Crist. instr. Lasciare andar le gomene per occhio. - V. Gomona.
GOMIRE. - V. e di Vomitare.

GOMITATA: s. f. Cubiti ictus. Percossa del gomito, o che si dà col gomito. Quell'altro mi caricava le spalle colle GOMITATE.

GOMITELLO: s. m. dim. di Gomito.

S. Dormire a GOMITELLO: vale Dormire col capo appoggiato sul gomito. Dormendo sulla cattedra a GOMITELLO, si lascia cadere il bastone di mano. Cavale. Frutt. ling.

GOMITO: coll' O stretto, s. m. Cubitum. La congiuntura, e Piegatura del braccio della parte di fuori. Nel numero del più si dice I gomiti, ed anche Le gomita. Muscoli ed ossa del GOMITO - V. Anatomia. Appena levatosi sopra il gomito. Filoc. E quella si pose a sedere in su quello sacconcello, e'l comito teneva in sulla sella. Vit. Crist. Tenendo le

GOMITA sopra guanciale d'oro. M. Vill. 1. Dicesi proverb. che il Dolore della morte della moglie è come il Dolor del gomito, che duole forte, ma passa presto. Disse al compare ec. che avesse pacienza perchè il dolore della morte delle mogli era come le percosse del GOMITO, che benchè elle dolgano forte passano via spacciatamente. Lasc.

nov.

§ 2. Fatto colle GOMITA: si dice Di cosa

mal fatta. Voc. Cr.

S. 3. GOMITO: vale ancora Angolo di muraglie; e dicesi propriamente Gomito, se la muraglia faccia angolo ottuso; perchè se lo fa retto o acuto, dicesi Cantonala; e se tal angolo è tagliato dicesi Biscanto. Ivi fa il muro comito, ovvero angolo. G. Vill.

§ 4. Gomito di mare: per simil, lo stesso che Braccio di mare; e parlandosi di fiumi, vale Svolta, o Lunata. V. Giugnendo una notte alla foce di questo porto, il quale era in un comito di mare, Giannetto l'ebbe su-

bito conosciuto. Pecor.

§ 5. Gomito: per Una certa misura di tanto spazio quanto è dal gomito all'estremità del dito medio - V. Cubito. Pianta, lo di cui pedone si leva alto da terra uno, e due

GOMITI. Volg. Mes. Secondo suo avviso era grande per lunghezza ben xvi comiti. Vit.

§ 6. Gomito: dicesi dagl' Idraulici il Vertice di una curva nella ripa. o sponda di un

fiume. Dicesi anche Svolta.

\$ 7. Talvolta vale anche lo stesso, che Lunata V.

GOMITOLARE: v. a. Far gomitolo; Ag-

gomitolare Chiabr, canz.

GOMITOLO: s. m. Glomus. Accia, refe, o altro filo raccolto in palla per comodità di metterlo in opera - V. Aggonitolare, Arcolajo. Poni quello che vuoi in comitoli. Cresc. Ella gli diede una pallottola di pece, e uno GOMITOLO di filo. Com. Inf. Chi cercasse con pena per ritrovare il capo d'un comitoro. Burch.

S Per met. si dice delle Pecchie ammucchiate insieme o simili. - V. Sciame. Ape. Cerca là, ove vedi il сомітого dell' api più grosso, e tranne fuori quelle che vi son troppe. Pallad. I suoi fanti incitati alla vendetta, correndovi il GOMITOLO degli altri cacciarono i nemici. Bemb. stor.

GOMITONE, e GOMITONI: avv. Posato, e Appoggiato sulle gomita. A tal che l'un s' acconciò comitoni sull' estrema cornice

dell' ottangolo. Alleg,

GOMMA: s. f. Gummi. Umor viscoso che esce dagli alberi per la scorza, il quale si dice anche Orichicco. In alquante piante, quando il calor respira, rimane molto umido terrestre viscoso, e lucido per molta diafanità, cioè trasparenza, ecc. quando, per lo caldo aprente, poco distilla, e per la freddezza dell' aere si secca, è detto comma. - E talvolta distilla per la ferita fatta nella pianta con ferro, ed è detto anche comma, e non è di tanta virtù quanto la predetta. Cresc. La GOMMA, o orichicco, serve a' Pittori e Miniatori per temperare i colori. Voc. Dis.

S 1. Gomma di pino: questa propriamante

dicesi Ragia o Resina. Cresc.

S 2. Si dà impropriamente il nome di Gomma ad alcune Ragie o Resine, fra le quali passa questo divario, che le gomme propriamente dette si sciolgono nell'acqua, e le ragie parte nell'acqua e parte nello spirito di vino.

§ 3. Gomma ammoniaca. - V. Ammoniaco.

§ 4. Gomma amena. - V. Amena. § 5. Gomma elastica. - V. Elastico.

§ 6. GOMMA copale. - V. Copale.

§ 7. GOMMA edera: specie di Ragia che ne' paesi caldi stilla dalla pianta di questo nome. Tariff. Tosc.

§ 8. Gomma turica: lo stesso che Incenso. Tariff. Tosc.

S 9. Gomma gutta. - V. Gommagutte.

\$ 10. GOMMA lacca - V. Lacca.

S.II. GOMMA senegal: Gomma prodotta da una specie di gaggia, simile in tutto, e dotata delle medesime qualità ed usi della gomma arabica, ma in pezzi grossi quanto un uovo di piccione.

S 12. Gomma: per Sorta di mal venereo ehe si dimostra con enfiatelli o tumori in varie parti del corpo. Han tanto mal franzese, E coperto e palese, Anzi di doglie e comme e piaghe infetti, Non trovano spedal che gli raccetti. Cant. Carn.

GOMMAELEMI: s. f. Gummielemi. Sorta di resina dura, trasparente, di color giallo verde, di odore simile al finocchio, che stilla dai grossi rami d' una specie d' ulivo salvatico e ci si reca inviluppata in foglie di palma o di canna, e si adopera in alcuni balsami e cerotti vulnerari. La commartemi è, secondo alcuni, una ragia di cedro o d'ulivo d' Etiopia, ovvero d'un altro arbore incognito. Ricett. Fior.

GOMMAGUTTE, e GOMMAUT: s. f. Gomma resina crocea, che serve ai miniatori per colorire in giallo, e che è proposta come purgante drastico. Si avverta però di non alzar molto la mano con la GOMMAGUTTE, perchè in gran dose può produrre degli sconcerti

allo in sù per vomito. Red. lett.

GOMMARABICA, e GOMMA ARABICA: s. f. Gummiarabicum. Specie di gomma di color bianco come quello dello zucchero candito, ed ha preso il suo nome da quella gomma, che nella Arabia esce dalla scorza dell'albero detto Acacia. Il volgo dice Bomberaca. Da questa pianta (dell'acacia) nasce una gomma, la quale si crede per alcuni che ella sia la GOMMA ARABICA. Ricett, Fior.
GOMMATO, TA: add. Voce dell' uso. Ag-

giunto d'acqua, o colore, in cui si sia fatta

sciogliere qualche gomma.

S. Dicesi pure Delle cose sopra le quali siasi stesa gomma disciolta, o simile. Onde Tela gommata dicesi Una certa tela molto liscia e soda a cagion della gomma ond'è

GOMMIFERO, RA: add. Gummiferens. Che produce gomma. Tra gli alberi GOMMI-FERI si novera il ciriegio. Libr. cur. malatt.

GOMMOSO, SA: add. Gummosus. Che ha o produce gomma, Mirabolani citrini, ec. ben gialli, alquanto verdeggianti, gravi, pieni, commosi, grossi di corteccia, e che hanno il loro nocciolo piccolo. Ricett. Fior.

S. Gommose: diconsi da Medici Quelle materie che generano gomme . Tubercolo GOM-Moso creatosi in un articolo del dito indice.

Del Papa con.

GOMONA: s. f. Rudens. Canapo, o Cavo assai grosso, e per lo più s'intende Quello al 1 Stor.

quale s'attacca l'ancora. I Marinaj più comunemente dicono Gomena. V. Tagliavano le GOMONE colle quali l'ancore verano alle navi legate. Liv. Dec. - V. Gomena. GOMONETTA: s. f. T. Marinaresco. Pio-

col cavo, Piccola gomona.

GOMORREA: oggi Gonorrea. V.

GONDA: s. f. comun. Gondola. Sacttie e

GONDOLA: s. f. Linter. Sorta di nave piccola, assai lunga, e piana, che va solamente a remi ed e specialmente usata da' Veneziani per navigar su i canali. Egli solo entrò nella condola, e scese in terra. Vit. Plut. Vara, vara quella condola più capace, e ben fornita. Red. Ditir.

GONDOLETTA: s. f. Cymbula. Dim. di Gondola; Piccola gondola, Entrando in una condoletta come hanno d'usanza per mare.

Franc. Sacch. nov. ...

GONDOLIERE: s. m. Barcajuolo che voga

in gondola . Conti pros. pocs. ec.

GONFALONATA: s. f. Vexillatio. Tutta quella gente che seguita un gonfalone . Diligentemente pruovi le forze e gli animi, e l'asanze di tutte le legioni, e coloro che sono venuti per arare, e di tutte le GONFALONATE.

GONFALONE: s. m. Vexillum . Insegna, Bandiera. Ordinarono che ciascuno avesse GONFALONE ed insegna. - Acciocche se nella cittade si levasse neuno con forza d'arme sotto i loro confaconi fossono alla difesa. G. Vill. Affrettavansi di venire alla battaglia con li Gonfaloni spiegati. Guid. G. Il. Gon-FALON di libertà si tiene . Franc. Sacch. rim:

§ 1. Per la Compagnia o Moltitudine, che sta, o s' aduna sotto alcun Gonfalone. - V. Confalonata. E se è nel tuo confalone chi ti possa aitare e metterti innanzi, accostati a

esso. Cron. Morell.

§ 2. GONFALONE : dicesi oggi Una specie di tenda di forma tonda, che portasi come un baldacchino nelle processioni di Roma e d' altre città per riposo di alcune persone in caso di pioggia. Il gonfalone in Toscana è fatto a strisce bianche e rosse, coll' arme Granducale.

GONFALONERATO: s. m. Dignità e Grado del gonfaloniere . Essendo il GONFALONERA-To, e'l priorato supreme cariche, e cariche di due mesi. Salvin. disc. Fino ad otto volte gode il confalonerato, ventiquattro il priorato . - Baldin. Dec.

GONFALONIERATICO: s. m. Dignità, e Grado del Gonfaloniere. L'azioni fatte nel suo GONFALONIERATICO contra i Medici, ec. MENT OF THE ST. TO BE !

Varch. stor.

GONFALONIERATO: s. m. Dignità e Tempo della dignità del Gonfaloniere a Segn. HERE'S CORNIC COUNTY TO A COUNTY

GONFALONIÈRE, e GONFALONIÈRO: 5. m. Signifer. Quegli che porta nell'esercito il gonfalone, el'insegna, oggi Alfiere. I capi-Petr. uom. ill.

§ 1. Per Colui che ha il supremo Magistrato nella Città. Ordinaro che oltre al novero de' sei priori, i quali governavano la città, fosse un GONFALONIERE di giustizia. G. Vill.

§ 2. Per Titolo d' una dignità, che dava ancora la Chiesa a' principalissimi personaggi, che equivaleva a Capitano generale. Era il marchese di Monferrato, uomo d' alto valore, GONFALONIERE della Chiesa, oltre mar passato in un general passaggio da' Cristiani, fatto con armata mano. Bocc.

§ 3. Per Met. Capo principale di checchè sia. Quegli che è stato quotidiano GONFALO-NIER di lussuria, non fia mai confalonier di

virtude . Albert.

GONFIA: s. m. Nome che i Fiorentini danno a Colui che col fiato lavora vetri alla lucerna. Noi un tale artefice chiamiamo il GONFIA.

Sagg. nat. esp. GONFIAGGINE: s. f. Tumor. Lo stesso che Gonfiagione. Provano alla forcella una fastidiosa GONFIAGGINE . Libr. cur. febbr.

GONFIAGIONE: s. f. Tumor. Gonfiamento. Ugni coll' olio tutto quanto il luogo della

GONFIAGIONE. Libr. cur. malatt.

GONFIAGOTE: s. m. Uomo orgoglioso, Fastoso; Pallon da vento. Del resto gonfianugoli pare che sia ancora un GONFIAGOTE, uno orgoglioso, e gonfio di sè medesimo. Salvin. Fier. Buon.

GONFIAMENTO: s. m. Inflatus. Il gonfiare , Enfiamento , Enfiato , Enfiatura , Tumore - V. Rilevamento, Ingrossamento. Furono tante soperchie piove, e GONFIAMENTO del fiotto del mare, che tutte case, ec. si

disertaro. G. Vill.

S. GONFIAMENTO: per met. vale Alterigia, Superbia. Arroganza è un confiamento d'animo, in riputarsi più degno e maggiore che non è. Com. Inf. Considerata la potenza del creatore, sgonfi il confiamento della mente per la memoria della sua condizione. Mor. S. Greg

GONFIANTE: add. d'ogni g. Instans. Che gonfia, Che genera gonfiezza. Coll'astinenza nel cibo da tutto ciò che è pingue, glutinoso, e confiante, cioè duro e resistente al

disfueimento. Cocch. vit. Pit.
GONFIANUGOLI: add. Elatus. Voce bassa; Vano, Vanaglorioso - V. Gonfiagote . Tu terresti ben noi per confianucoli. Buon. Fier cioè Per folli, per vani, per pazzi e frenetici, come sono appellati i venti da Varrone . Salvin. Fier. Buon.

S. GONFIANUGOLI, O GONFIANUVOLI: Columba gutturosa. Varietà del piccion grosso; così detto perchè gli pende dal petto un gran

GONFIARE: v. a. Inflare. Empier di fiato, o di vento checchessia; Far rilevar ingrossando - V. Enfiare, Rigonfiare e'l suo contr. Sgonfiare. Egli subito confiò la cornamusa, e comincio a sonare. Cresc. Non venne già Uberto dal Lione, Perchè la piaga

il viso gli ha Gonfiato. Bern, Orl. § 1. Gonfiare: v. n. Crescere, e Rilevare ingrossando per qualsivoglia cagione, Enfiare, Turgere, Ingrossare. Gonfiare visibilmente, sensibilmente, a poco a poco - Pieni i loro vaselli d'acqua, la fanno bollire, e bollita vi mettono su di questa polvere, ec. la pol-vere ricresce, e GONFIA. M. Vill. Avverten-do nel metter questo, ed il manganese fare a bel agio, perchè suole confiane e bollire assai con pericolo di vomitar la materia fuori del vaso . Art. Vetr. Ner.

S 2. Figur. vale Insuperbire, Diventar vanaglorioso, o Far divenir vanaglorioso, usandosi att. e neutr. - V. Inorgogliare, Invanire, Glorificarsi. La superbia GONFIA l'uomo. Mor. S. Greg. Se la diambra, ec. fusse presente a questi vostri ragionamenti, oh io vi so ben dire, ch' ella GONFIEREBBE. Fir. dial. bell.

§ 3. GONFIARE alcuno: vale Aggirarlo con parole, Ingannarlo, Adularlo, Piaggiarlo. Non t' affidare alle grosse promesse, non ti lasciare GONFIARE, ista' sodo. Cron. Morell. Gon-FIARE alcuno è volergli vender vesciche, cioè dire alcuna cosa per certa, che certa non sia acchiochè egli credendolasi, te ne abbia ad avere alcuno obbligo. Varch. Ercol.

\$ 4. GONFIARE alcuno, e GONFIARE il viso, ec. ad alcuno: vale Percuoterlo con pugni, e simili nel volto. Nicodromo celeratone, da lui messo in collera, gli Gonfiò il muso . Salvin.

vit. Crat.

§ 5. GONFIAR l'otre - V. Otre.

GONFIATISSIMO, MA: add. sup. di Gonfiato. Quando vedrò, ec. che il Tolomei sia saltato fuori, il quale sta ora GONFIATISSIMO per farlo. Car. lett.

GONFIATO: s. m. Tumor. Gonfio, Gonfiezza, Gonfiamento. In questo confiato, che tu sopra la cintura vedi, abbi per certo, ch'egli non v'è stoppa, nè altro ripieno.

Lab.

GONFIATO, TA: add. da Gonfiare. Il mare grossissimo, e gonfiato. - Il corpo di Pasquino giacea confiato come una botte. Bocc. nov. Ma Sarno, ec. GONFIATO, e d' acque abbondevole, allago questo piano. Amet. Quali dal vento le GONFIATE vele Caggiono avvolte, poiehè l'alber fiacca. Dant. Inf.

S. Per met. vale Pieno d'ira, di superbia, d'alterigia. Currado, a cui non era per lo dormire l'ira cessata, tutto ancora confiato si levò. Bocc. nov. Questo peccatore fu persona colla mente confiata, e sdegnosa, che a sè attribuiva ogni cosa, e tutti gli altri vilipendeva. But. Inf.

GOFIATOJO: s. m. Strumento da gonfiare il pallone, o simile; Schizzatojo. Cant. Carn.

GONFIATORE: verb. m. Che gonfia. Tali sono i flati GONFIATORI del canale degl'intetestini dell' nomo. Libr. cur. malatt. Sentenze ampullose degli uomin sè medesmi confiatori. Buon. Fier.

GONFIATURA: s. f. Confiaggine, Gonfiamento ; e per met. Adulazione. Vogliono esser gonfiati dalle lodi, e comperano queste confia-ture a prezzo. Fr. Giord. Pred.

GONFIAVENTRI: add. e s. Che gonfia il ventre, Chi ingravida, e dicesi per lo più De' donnajuoli. Anche tu lestrigon succiamalati, ec. Biascica pambolliti e GONFIAVENTRI, ec. esci al sereno. Buon. Fier.

GONFIETTO: s. m. Tuberculum. Dim. di Gonfio, Piccolo gonfiamento, Enfiatello, Tubercoletto; Foglie d'alberi, sulle quali nascono o vesciche o borse, o increspature, o CONFIETTI pieni di vermi. Red. Ins.

GONFIEZZA: s. m. Tumor. Lo esser gonfio, Pienezza, Gonfiamento, Tumidezza. -V. Enfiato, Enfiatura. Mare, per la confiezza dell' acque fiottoso. Fr. Giord. Pred. Compariscono dolori atrocissimi, ed occupano la regione dell' utero con peso e GON-FIEZZA. Red. lett. È facile da credersi che anco tutto il corpo sia pieno de' medesimi fluidi bollenti e facili a mettersi l'un l'altro in impeto di Gonfiezza. Id. cons.

§ 1. Per met. vale Superbia. Onde si astiavano, e ridevansi, Cecina delle codardie, e macchie di Valente, questi della GONFIEZZA e vanità di Cecina. Tac. Day.

§ 2. Gonfiezza della colonna: dicesi dagli Architetti con voce Greca Entasi, e con più proprio vacabolo Ventre. V. Voc. Dis.

GONFIO: s. m. Tumor Confiamento, Enfiato. Veniva loro un gonfio sotto le ascel-

le. Libr. cur. malat.

GONFIO, FIA: add. Tumidus. Gonfiato. Se il cavallo hae le vene gonfie nel collo e nella faccia. Libr. Masc. Andrò per mezzo i rapidi torrenti, Quando la neve si discioglie, e confi Li manda al mare, ec. Tass. Am.

S 1. Per met. Vano, Superbo, Altiero. Signori senza signoria, più confi di vento che

le palle. Ar. Cass.

S 2. Parola GONFIA: vale Parolona, Parola

ampollosa . Voc. Cr.

GONFIORE: s. m. Confiamento, Gonfio. Resta ella parimente aggravata d'un con-

FIORE non piccolo di piedi e di gambe. Del Papa cons.

GONFIOTTO: s. m. Otricello, o simile. Se io non sono da me il miglior notatore del mondo, ho nondimeno tai due sugheri sopra le spalle, o volete dir gonfiotti, che non debbo temere di dovere andare a fondo. Varch. Ercol.

GONFÒSI: s. f. T. Anatomico . Quella specie di articolazione che non è altro se non che l'Unione di due ossa in cui uno in guisa di chiodo sembri conficcato nell'altro. Alcuni

dicono Conclavazione.

GONGA, e GONGOLA: s. f. Tonsillæ. Tumore che viene altrui nella gola. - V. Gavine. Pertinace la GONGOLA sia teco. Pataff.

Spine ventose, e gonghe in piùfilari. Malm. § 1. Dicesi Aver le gonghe, Ogni malore che venga apparentemente nella pelle della go-

la sotto le ganasce. Min. Malm.

§ 2. Gongole: diconsi anche Le telline, le thiocciole marine, le tartarughe terrestri e marittime. Gli architetti se ne servono per vari ornamenti di fontane e di giardini. Voc. Dis.

CONGOLACCHIARE: v. n. Frequentativo di Gongolare. Ella che aveva più dello scemo che i granchi fuor di luna, GONGOLACCHIAVA credendosi esser per ciò l'Angelica d'Or-

lando. Aret.

GONGOLARE: v. n. Gestire. Ginbilare, Rallegrarsi, Commuoversi per una certa interna allegrezza, ed è voce usata assai dalla plebe. - V. Giubbilare. Gongolare è voce fatta dal suono, che vale Giubbilare, facendo colla gola e colla bocca atto d'allegrezza. Salvin. Opp. Cacc. Non vi so dir s' ei con-GOLA, e ne sente contento grande e gusto singolare. Malm.

GONGRO: s. m. - V. e di Grongo. GONIGLIA: s. f. Specie di collare di Pannolino all'uso Spagnuolo, per lo più a eannoncini. La Goniglia Spagnuola, il Baroule' Franzese sono voci omai fatte Toscane, e meriterebbero luogo nel vocabolario almeno per riguardo alla loro nobile origine. Lam.

Ant. pref.

GONNA: s. f. Cyclas. Veste o Abito per lo più femminile, che dalla cintura giunge alle calcagna, ed è voce poetica. Infin allor percossa di suo strale, Non essermi passato oltre la GONNA. - Gettan le membra, poichè'l sol s'asconde, Sul duro legno e sotto l'aspre GONNE. - Tu se'armato, ed ella in trecce e'n GONNA Si siede. Petr.

S 1. GONNA: metaf. per Tunica dell' occhio l' usò Dante per singolar suo privilegio poetico. E come al lume acuto si dissonna Per lo spirto visivo, che ricorra Allo splendor.

che va di GONNA in GONNA.

§ 2. Rimanere in GONNA: vale lo stesso che

Restare in farsetto, Essere spogliato. A Brandimarte torno, e la sua donna, Che tutti due rimasi sono in GONNA. Bern. Orl.

§ 3. La mortal GONNA: detto poetic e figur. per far intendere il Corpo, che il Petrarca

disse Velo

GONNELLA: s. f. Cyclas. Gonna, Veste, ed Abito per lo più femminile, che dalla cintura giunge alle calcagna. Alzandosi i gheroni della connella. - Costoro assetati, posti giù lor tavolacci e loro armi e loro GONNELLE, cominciarono la fune a tirare - Io ricogliero dell' usurajo la GONNELLA mia del perso. - Più lunga la GONNELLA che la guarnacca. Bocc. nov. In Costantinopoli si è la GONNELLA del Signore nostro, che è senza cucitura. Libr. Viagg. Gonnella da quattro quertieri soppannata di panno lino o lano - Gonnella a gheroncini , cioè a punte. Band. ant.

S. Far connella: per Approfittarsi. Se per isciagura gli viene giocando qualche quattrino, guadagnato non crediate che egli se ne faccia connella, percio che tutti se gli

manda giù per la gola. Bemb. lett. GONNELLETTA: s. f. Cycladicula. Dim. di Gonnella. Fu menato messer Donato vilmente su' uno asino con una Gonnelletta d' uno villano al podestà. Din. Comp. Allora quegli contento ne la menò così scalza e in

GONNELLINA, e GONNELLINO: s. m. Cycladicula. Dim. di Gonnella. Abbiano il Gonnella. Politico e netto. Tratt. gov. fam. Le calze e 'l Gonnellino e'l giubberello Han più buchi, ch' un vaglio, o colatojo. Ant.

CONNELLONE: s. m. Gonnella grande. E non s' avrebbe versato l' inchiostro sul suo GONNELLONE e sulle valze. Franc. Sacch. nov.

GONNELLUCCIA: s. f. dim. di Gonnella. GONNELLUCCE accincigliate. Tratt. gov. fam. Credi tu, ch' io sofferi che tu m' impegni la GONNELLUCCIA, e gli altri miei pannicelli? Bocc. nov.

GONORREA: s. f. Gonorrhæa. Scolazion di rene, che anche si dice Sfilato, Scolazione, Scolagione. Fu sorpreso in prima da una fiera e dolentissima gonorrea di diverso e brutto colore. - Ma nè le ulcere saldarono mai, nè la GONORREA si soffermo nè poco 'nè punto. Red. cons.

GONORREATO: ada. Gonorrhæa laborans. Che ha la gonorrea. Dicono i fisici, che i GONORBEATI sono sempre ficboli, e possono dare nel male del tisico. Libr. cur.

GONZO, ZA: add. Rudis. Goffo, Rozzo. Costei m' ha per GONZO; crede, che io non conosca, che ella mi vuole sbalestrare in qualche luogo. Varch. Suoc. Han giudizio, e non son GONZI Quei Toscani bevitori Che ec. Red. Ditir.

§ 1. Gonzo: alora si dice per disprezzo a

Forese o contadino. Voc. Cr.

§ 2. Gonzo: dicesi anche Delle parole, e vale Da sciocco o goffo. M'è assai più inconcepibile, che un nomo tale potesse lasciarsi uscir dalla penna una bugia così GONZA, e

per lui così rovinosa. Magal. lett.

GORA: s. f. Canalis. Canale d'irrigazione per le campagne; e propriamente Una fossa per la quale corre l'acqua tratta per arte dal vero corso d'alcun fiume, o che si riceve. da' fossati che scendono da' monti per servigio d'un mulino, cartiera, gualchiera, o altra macchina mossa, o guidata per forza d'acqua. - V. Pescaja, Colta, Rifiuto. Fu loro insegnato d' entrare per la fogna, ovvero cateratta della GORA delle mulina. G. Vill. Chi son que' due colà appo la GORA del fiume ? Buon, Fier.

S I. GORA: per Golfo. Abitarono entro la

GORA del mare. Liv. M.

§ 2. Per simil. e per lo più per esagera-zione si dice anche Di altri liquidi che scorrano in abbondanza. E Ricciardetto facea cose ancora, Che l'autor, che le vide, nolle crede, Egli avea fatto pel campo una cons.

GORBIA: s. f. Picciol ferro fatto a piramide, ma ritondo, nel quale si mette il piè del bastone come in una calza, e da ciò è an-che detto Calza, e Calzuolo. Coll' altro (piè) posava in sull'asta che colla Gorbia del forro si ficcava in terra. Tac. Dav.

§ t. Gorbia: in vece di Punta di strale, oggidi non s'userebbe. E trasse del turcasso due dardi di diverse opere, ed effetti: l'uno caccia l'amore, ed è di piombo il suo ferro: l'altro il fa venire, ed è d'oro la sua GOR-

S 2. Gorbia : è anche uno Scarpello fatto a guisa di porzione di cerchio per uso d'intagliare e tornire, che anche si dice Sgorbia.

§ 3. Gorbia : per Ispecie d' arine o di bastone ferrato. Gli uomini non ardivano di tenere in casa non che GORBIE o tozzi, o capaguti, ec. ma nè ancora bastoni, o mazze appuntate. Varch. stor.

§ 4. Gorbia : dicesi anche un Cannone di rame in cui si usava pestare il niello, acciò nel pestarlo non ischizzasse via. Cellin.

Oref.

GORDIANO (NODO): T. Filologico. Nodo, o Gruppo fatto nelle corregiuole, o ne' fornimenti del Carro di Gordio, Re di Frigia e Padre di Mida, il quale era così intralciato ed intricato, che non si potea rinvenire dove principiasse, o dove finisse.

GORELLO: s. m. Canaliculus . Fossicina

dove corre l'acqua. Voc. Cr. GORFA: s. f. T. Marinaresco. Nome di alcune Chiavette che hanno un occhio all' estremità, sono conficcate sopra l'incastro della chiave verso prua. Dentro agli occhi delle GURFE si passa il canapo che ferma il ta-

GORGA: s. f. Gurgulio. Canna della gola, Strozza. Di poco mi tengo che io non ti fo cavar la lingua per la GORGA. Stor. Ajolf. Una volta il di si vogliono pascere (gli sparvieri ) dopo terza, quando la digestione sivranno compiuta, che si conosce, quando hanno vota la GORGA da' que' che sono usati. Cresc. Vuolsi tener la Gorga (degli sparvieri ) ben purgata. Cant. Carn.

S. Per lo stesso che Gorgo. Tieni queste cotali erbe a macerare in qualche GORGA

d'acqua. Libr. cur. malatt. GORGHEGGIAMENTO: s. m. Il gorgheggiare, Trillo di voce fatto colla gola. Martell. Trag. Algar. Newton, ec. - V. Gorgheggio. GORGHEGGIARE: v. n. Vibrissare. T.

Musico. Ribattere cantando mezzo in gola i passaggi. Sottilmente GORGHEGGIANDO Al dilicato suon del ribechino. Alleg Eche Galeno e il medico Avvicenna In musica mettean le medicine, Però se il corpo sempre a chi le piglia Gorgheggia e canta non è maraviglia. Malm.

GORGHEGGIATÒRE : verb. m. Che gorgheggia. In sulle note GORGHEGGIATOR per farsi uccellar cantando. Buon. Fier.

GORGHEGGIO: s. m. Trillo di voce fatto nel gorgheggiare. Quel verso ch' essi trillarono, e quei passaggi, e quei GORGHEGGI, e quelle fughe che fecero che voi gli giudicaste animati usignuoli, ec. qualsiasi altro uccelletto, che più rapisca quand'egli canta. Bellin. disc.

GORGHETTO: s. m. Parvus gurges. Dim. di Gorgo. La capraggine, ec. nasce, ec. intorno a qualche conguerro. Libr. cur. malatt.

GORGIA: s. f. Guttur. Gorga. Egli hae cresta con piccola bocca e stretti canali della corgia, per li quali trae l'alito e mette la lingua. Com. Inf. Le vene che vengono dalla CORGIA. M. Aldobr.

S 1. Gorgie: da' Musici Lat. dette Melismi, vale Accenti, o Passaggi brev fatti con vibrazioni e pronti tremeri di voce, da' Franze-

si detti Fredons . - V. Trillo

S 2. Onde Tirar di GORGIA: dicesi di Chi nel cantare sembra, per dir così, ch' egli incre-

spi la voce

GORGIERA: s. f. Collare. Collaretto di bisso, o d'altra tela lina molto fina, che si dice anche Lattughe, per essere increspato quasi a foggia di lattuga . Noi ci abbiamo que-

sta nostra usanza di queste conciere o doocioni da cesso, che vogliamo dire, ne' quali tegnamo la gola sì incannata, che noi non ci possiamo tenere mente a' picdi. - E subito spogliatosi si ssibbia la Gorgiera, ec. e cost similmente Piero si digozzo e in quelli di inj ddarono si della gola, che non faceano altro che tossire. Franc. Sacch. nov. Robe cotte e schiava cuori con gorgier becche e balzane. Cant. Carn. Gorgiera o grandiglia, bavero alto . Salvin. Tanc. Buon.

§ 1. Per Quella armadura, che arma, e adorna la gola. Andandosi un di per la città di Firenze, e portando la conciena e la bracciuola, siccome allora si facea per usanza. Franc. Sacch. nov. Chi i calzari d'argento, e gli spron d'oro adatti loro al piè, ec. e chi lucide, e terse al collo le GORGIERE.

Buon. Fier.

§ 2. Per Gola. A cui segò Fiorenza la

GORGIEBA . Dant. Inf.

§ 3. GORGIERA: per traslato Estremità di un vaso o simile; Orlo. Come mise le mani nella cassa per trarre l'orinale fuori, attuffo le dita nell'orina, perocché era pieno senza gorgiera. Franc. Sacch. nov. GORGIERÈTTA: s. f. Exiguum collare.

Dim. di Gorgiera; Piccola gorgiera. Posandosele in sul collo sopra ad una GORGIERET-TA increspata ch' ella avea. Fir. As.

GORGIERINA: s. f. Lo stesso che Gorgieretta. V. Per la tropp' alta, o stretta

GORGIERINA. Franc. Barl.

GORGIONE: s. m. Bibax. Che ingorgia, e beve smoderatamente. Essendo fatti non bevitori, ma GORGIONI. Franc. Sacch. nov.

GORGO: coll' O stretta. s. m. Gurges . Luogo dove l'acqua che corre, incontra ostacoli, e sponde perpendicolari al fondo o ad angolo retto, ond'è in parte ritenuta e rigira per trovare esito. - V. Vortice, Ingorgamento, Ringorgamento, Ringorgare, Sgorgare. Gorgo profondo, torbido, pericoloso, girevole . - Perchè Arno faceva nella volta rigirando, come è la natura dell'acque, gran fondo, che noi sogliamo dire conco. Borgh. Orig. Fir.

§ 1. Gorgo: per Quel sito, doye l'acqua abbia maggior profondità. Se ne vennono nel più profondo corco del mare Adriano.

§ 2. Per Fiumicello semplicemente. Aer felice col bel vivo raggio Rimanti, e tu corrente e chiaro GORGO, ec. Petr.

GORGOGLIAMENTO: s. m. Crescitus. L'atto del gorgogliare. A cotale GORGOGLIA-MENTO delle minuge giova il cennamo. Libr. cur. malatt.

S. GORGOGLIAMENTO: o sia Ribollimento dicesi anche Quel moto di ebullizione, e di effervescenza che comparisce talvolta in certi luoghi alla superficie dell'acque.

GORGOGLIANTE: add. d'ogni g. Crescitans. Che gorgoglia. Tornar su GORGOGLIAN-

TI. Buon. Fier.

GORGOGLIARE: v. n. e talvolta n. p. Crepitare. Mandar fuora quel suono strepitoso che si fa nella gorga gargarizzandosi o favellando in maniera che si senta la voce senza distinguersi le parole. Quest' inno si con-GOGLIAN nella strozza. Dant. Inf. E quando uno barbugliando si favella in gola di maniera che si sente la voce, ma non le parole, s'usa il verbo concocliare, ec. e dicesi ancora gargagliare, onde nasce gargagliata. Varch. Ercol. Malvagla di Montegonzi al-lorchè per le fauci e per l'esofago ella GOR-GOGLIA e mormora. Red. Ditir. § 1. Per simil. Il rumoreggiar dell'acque

uscenti di luogo stretto, Crociare, Mormo-reggiare. Non giunse Orlando in sulla riva appena, Che quell'acqua comincia a GORGO-

GLIARE. Bern. Orl.

§ 2. Talvolta vale Sgargarizzarsi, perchè in quell'atto s' ode il romore come di un fluido che gorgoglia. Lo 'nfermo riceva il fummo del detto vino per la bocca, e poi gorgogui il vino, la qual cosa asciugherà l'uvola, e purgherà il capo. Cresc.

§ 3. GORGOGLIARE: dicesi ancora del Romore che fanno i liquidi bollenti. Così nel cavo

rame umor che bolle, Per troppo fuoco entro GORGOGLIA, e fuma. Tass. Ger.

\$ 4. Gorgogliare il corpo: si dice quando gl'Intestini, o per vento, o per altra cagione romoreggiano. Il corpo mi Gorcoclia. - Taci che il corpo ci duole; ed ei rispose: il mio GORGOGLIA forte. Burch.

§ 5. GORGOGLIARE: da Gorgoglione è il Bucarsi che fanno i legumi, Intonchiare. Se la lente si mescoli tra la cenere meglio, si serba, che non GORGOGLIA, e diventa di buona

cucina . Cresc.

GORGOGLIATA, TA: add. da Gorgo-

GORG LIO: s. m. Curculio. Gorgoglione. Fave non perforate da' GORGOGLI. -Cresc.

S. Per Gorgogliamento; Il gorgogliare. Voc.

GORGOGLIO: s. m. Murmur. Coll' accento sulla penultima, Frequentativo di Gorgoglio,

in significato di gorgogliamento. Voc. Cr.
GORGOGLIONE: s. m. Gorgoglio, e più
comunemente Tonchio. Baco che entra nelle
fave, ne'piselli ed altri legumi, e rodendoli gli vota. Quello del grano dicesi propriam. Punteruolo. Questa cosa da' GORGOGLIONI, e da' topi, e da altri animali, a' quali è nemica, la conserva. Cresc.

GORGOLESTRO: s m. Anagallis aquatica; sium. Nome che si dà nel Sanesead una pianta acquatica la quale è grossa, diritta, con frondi simili al macerone, assai odorate, ne quasi dissimili da quelle delle pastinache domestiche. Il vero sio propriamente chiamiama noi Sanesi congolestro. Mattiol.

GORGONE: s. m. Gorgon. T. Mitologico e poetico. Lo stesso che Medusa, sebbene si narri che tre fossero le sorelle Gorgoni; e propriamente si prende per lo scudo di Minerya colla testa di Medusa, che trasformava gli uomini in sassi. Volgiti'ndietro, e tiem lo viso chiuso, Che se'l concon si mostra, e tu'l vedessi, Nulla sarebbe del tornar mai suso. Dant. Inf. Il gran concone suo discopre ( Pallade ) e vibra . Car. En. GORGONEGGIANTE : add. d'ogni g. Che

romoreggia altamente. Ma Stazio, ec. cerca di spropositare, ec. e strepiteggiare conquella sua flegetontea e GORGONEGGIANTE lo-

cuzione. Uden. Nis.

GORGONEO, NEA: add. Gorgoneus. Gorgonio. Di serpi e di Gorgonei veneni Guarnissi Aletto. Car. En. E tra' mortali chi troncò il primo la GORGONEA testa Perseo. Sal-

vin. Opp. Cacc.
GORGONICO, CA: add. T. de' Naturali sti. Lo stesso che Tartaroso. Per separari, dell'acque bevibili le minime particelle terrestri, e GORGONICHE, o vogliam dir tartarose. Targ.

GORGONIO, NIA: add. Gorgoneus. Gorgoneo, Di gorgone, Di Medusa, Ev' era ancora la GORGONIA testa D'un crudel mostro

cruda testa e orrenda. Salvin, Iliad. GORGORANO: s. m. T. de' Mercadanti. Sorta di drappo di seta a foggia della grossa

grana che ci capita dell' Indie.
GORGOTÈSCO, SCA: add. e sost. Specie di vitigno, e d'uva di poco buona qualità.
GORGÒZZA: s. f. - V e di Gorgozzule.

GORGOZZULE: s. m. Quella parte della gola per la quale si respira. I Medici in la-

tino dicono Aspera arteria.

S. Si piglia ancora talvolta per l'Esofago a cioè per quel canale che dalla bocca va nello stomaco e per esso passa il cibo e la bevanda. Quasi ben gonfio e rapido torrente Urta'l palato, e'l GORGOZZULE inonda. Red. Ditir.

GORGOZZUÒLO: s. m. più comun. Gor-

gozzule . - V. Tass. Sett.

GORGUGLIO: s. m. Apiaster, Merops Linn. T. Ornitologico. Sorta d'uccello dagli Scrittori detto Merope, Apingorda, e Mangiapecchie, perchè si ciba di pecchie, di vespe e simili .

GORNA: s. f. T. d'Architetti e Muratori Pietra incavata e posta in certi luoghi degli edifizj per dar esito all'acque piovane, sicchè scorrano lontano dalle muraglie. Vasar.

S. GORNA: per Trincerino non è voce usitata in Toscana

GORRA: s. f. Sorta di vinchio di cui si

fanno gabbie e simili. Cresc.

S. È anche Una certa foggia di berretta di panno che usano d'ordinario i campagnuoli. E quella corra la temuta chioma Cinse di Carlo Imperator sovrano Pria che l'alto diadema avesse in Roma. L. Panc. Sch.

GORRO: s. m. T. de' Pescatori. Gran re-

te che serve per la pesca ne' laghi.

GORZARETTO: s. m. Gorgierina. Il ferro di sangue fu tinto, che gli entrò tra'l ca-maglio, e'l GORZARETTO. Ciriff. Calv.

GORZARÎNO; e GORZERÎNO: s. m. Gorzaretto. Segr. Fior. Burch. ec, GORZO: s. m. T. Idraulico. Gran gabbione a piramide di figura conica tronca, che si pianta colla maggior sua base nel fondo de' fiumi per difesa delle sponde. In alcuni luoghi di Toscana, come in Casentino diconsi Botti.

GOTA: coll' O largo s. f. Voce tolta dal Provenzale Gauta, come Gotata da Gautata. Lat. Gena. Guancia; Ciascuna delle due parti del viso, che mettono in mezzo la bocca e'l naso – V. Mascella. Gote vermiglie, porporine, fresche, tenere, lisce, grasse, lisciate, palide, vizze, rugose - Gotz gonfiate, grosse, tirate, e distese, rilevate in colmo -Con un cappuccio grande a Gote, come noi veggiamo, che i preti portano ec. si mise a sedere in coro. Bocc. nov. Tornati al ciel, rhe sa tutte le vie, Umida gli occhi, e l'una, e e l'altra GOTA. Petr. Quinci fur quete le lanose GOTB Al nocchier della livida palude - Quando alcuna volta ridea, faceva in quelle sue core vermiglie due fosserelle, che arebbono per dolcezza ogni cuore di marmo fatto innamorare. Pecor. È da sempre porgere l'altra cota a chi ci percuote l'una? ec. a chi percuote l'una gota quanto a prontitudine d'animo, è da porgere l'altra. Maestruzz.

§ 1 Per Banda, Lato. - Lo mio maestro allora in sulla GOTA Destra si volse indietro,

e riguardommi. Dant. Inf.

2. In GOTE: posto avverb. e talora co' verbi Stare, e simili. vale Star in contegno, con gravità, con burbanza. Vedemmo Cosdra, che sedeva in Gote sulla sua sedia. Cecch Esalt. Cr.

§ 3. Stare in GOTA contegna: vale lo stesso. E calameggia, e sta in GOTA contegna. Pa-

GOTACCIA: s. f. Pegg. di Gota Gli detti parecchi ceffatoni in quelle sue gotaccie. Vit. Ben. Cell.

GOTATA: s. f. Alapa. Colpo, che si da a mano aperta sulla gota; Guanciata, Schiaffo. Alcuni antichi dissero anche Gautata, che è maniera Provenzale. Vituperosamente percos-so nel viso con aspre Gotate. Pist. S. Bern. Lo scudiere sdegnoso diede una cotata al cuoco, e portonne la vivanda. M. Vill. Orlando gli menava una GOTATA, Che 'n sul viso la man riman segnata. Morg. Ci è un' altra cosa, che io non vi darò nè mica, cioè la GOTATA, che l'uomo dona a novello cavaliero - Perchè, disse lo Saladino? E che significa questa GOTATA? Signore, disse messer Ugo, la GOTATA significa la membranza di colui, che l' ha fatto cavaliere. Nov. ant.

GOTAZZA; s. f. T. di Marineria. Un pezzo di legno lungo incavato in una estremità per ricevere, e contenere l'acqua per l'uso di bagnare la banda della Nave. Alcuni dicono Vo-

tazza.

S. GOTAZZA a mano: d cesi Quella con che si aggottano le lance e simili, e dicesi anche Gotazzuola

GOTAZZUÒLA: s. f. T. Marinaresco. Piccola gotazza con cui si aggottano le lance,

barchette e simili .

GOTELLINA: s. f. dim. di Gota. Con quelle GOTELLINE rosse e tonde, e con quel capo aguzzo. Buon. Fier.

GOTONE: s. m. accr. di Gota. Do mille saporitissimi baci in quei bei coroni giovalocci, inaffiati di cervogia, concimati e rim-

pinzati di burro . Magal. lett.

GOTTA: coll' O stretto, s. f. Podagra. Catarro che cade altrui nelle giunture, e impediscene il moto. Se è nelle mani, propriamente si chiama anche Chiragra; se è ne'piedi Podagra; se è nelle ginocchia Gonagra. Gravato, o infermo di GOTTE. G. Vill. Alcuna volta (gli sparvieri ) hanno mal di Gotte negli articoli dell'alie o delle cosce. Cresc. Ma fui tanto trattenuto a Roma, che la state mi sopraggiunse, la quale io voleva far qui a cagione di queste mie GOTTE. Cas. lett. La Podagra o la GOTTA produce a lungo andare i tufi ed i calcinacci nelle articolazioni delle mani, de' gomiti, delle ginocchia e de' piedi. Red. Cons. S 1. GOTTA caduca: fu detto dagli Antichi

il Mal caduco. Pigliavalo spesso la COTTA caduca. But. Inf.

S 2. GOTTA: per Gocciola, non è usitato. Non essendo ancora le lucide GOTTE della fresca brina riseccate nelle tenere erbe. Sannazz. Pros.

§ 3. Gotta, o Gutta serena. - V. Sereno.

GOTTANCIUÒLA: s. f. Voce Contadinesca. Lo stesso che Gavocciolo. Va rendegliel tosto, che GOTTANCIUOLA ti venga. Bocc. nov.

GOTTATO: add. Voc. ant. Seguato di piccole macchie a guisa di gocciole. Sono verdi come diaspro GOTTATO di vernuglio. Zibald.

GOTTESCO, SCA: add. Lo stesso che

Gottico. Gottesco operare. Bald. Dec.

GOTTICO, CA: add. Aggiunto d'un ordine di Architettura, tenuto nel tempo de' Goti, di fazione in tutto barbara e di proporzione in niuna cosa simile a' cinque buoni ordini. Voc. Dis.

S. GOTTICO: Aggiunto di carattere de' Goti. Gori dif Alf. Fosc.
GOTTO: coll' O aperto, s. m. Guttus. Specie di bicchiero. Porta un boccal di vino, e quattro GOTTI . Burch. GOTTO fondoluto . Bellin. Bucch. Gotto vale lo stesso che bicchiere, ed è voce pigliata in presto da' Veneziani, e deriva non da guttus, ma da cyathus, ec. Red. annot. Ditir.

S 1. Dicesi anche del Liquore contenuto in esso. Se giammai n'assaggio un corro dite

pure , ec. Red. Ditir.

§ 2. Gotto della tromba: T. Marinaresco

poco usato. Comun. dicesi Mortaletto.

GOTTOSISSIMO, MA: add. sup. di Gottoso; Grandemente gottoso. In quell' aria sono COTTOSISSIMI e particolarmente di verno. Libr. cur. malatt

GOTTOSO, SA: add. Podagricus. Infermo di gotte Podagrici, cioè gottosi. Cresc. Leg-giamo d'alquanti, che erano nelle mani mollo corrost, o di grandi podagre ne piedi molto infermi, ec. Amm. ant. Egli era forse соттозо. Stor. Pist. La consolazione de сот Tosi è la certezza della lunga vita. Red. cons. Qui in forza di sost.

S. E figur. Zoppa; Che mal posa. Assisi eran duo siaschi, ec. E posavan cortosi il

piede in schifo. Buon Fier.

GOTUZZA: s. f. Voce vezzeggiativa. Dim. li Gota. Del mio sol, ec. son due rose vernigliuzze / : GOTUZZE, le due labbra rubinetti.

Chiabr. Canz.

GOVERNALE: s m. Gubernaculum. Timone, strumento da governar le navi. Come sono gli marinai nella nave, che sì tosto, come odono la voce del nocchiere e governatore, corrono forsennati a' loro GOVERNA-

LI. Tratt. unil.

GOVERNAMÈNTO: s. m. Gubernatio. Il governare, Governo, Amministrazione. Ordinò il detto Legato al GOVERNAMENTO comune della città quattordici buoni uomini. G. Vill. I Guelsi di Rieti, avendo il GOVERNAMENTO della città, ec. oltraggiavano i Ghibellini di quella terra. M. Vill. Questa è anche GOYER-NAMENTO della vita nostra. Coll. SS. PP.

S. Per Governo in senso di Modo, e Scienza di governure. Onde piegando il governamento

de' timoni, si appressarono alli liti della detta cittade. Guid. G. Poiche tu non dubiti che il mondo sia retto da Dio conosci tu con che timoni e governamenti egli lo regga? Boez. Varch

GOVERNANTE: add. d'ogni g. Gubernans. Che governa. Costituisce la fortuna per Go-VERNANTE. - Offendono la maestà del pubblico e del GOVERNANTE. Salvin. disc. E'l prode GOVERNANTE nella poppa Guida la dritta . 8 senza taccia rave. Id. Opp. Pesc. Con trapassare dal GOVERNANTE da noi difeso alla

forma di governare. Segner. Incr.

GOVERNARE: v. a. Gubernare. Reggere, Tener cura, e Provvedere col pensiero o coll' opera a' bisogni e al ben essere di ciò che è sotto la sua custodia e ginrisdizione. - V. Guidare, Soprastare, Regolare, Moderare, Scorgere, Comandare. Governare è drizzare la cosa nel suo fine. But. Par. E così rimasasi nella casa il figliuolo e la ricchezza. che stata era di Ferondo, cominciò a GOVER-NARE. - Noi vogliamo che voi torniate a Go-VERNARE il vostro contado. Bocc. nov. Il corpo suo l'è tolto da un demonio, Che poscia il GOVERNA. Dant. Inf. Ordinaro che di sopra fosse uno grande e magnifico pulazzo con due volte, ove si GOVERNASSE e guardasse la provvisione del grano. G. Vill. Acciocche riconoscano i beneficj da Dio, il quale per tutti i tempi regge e GOVERNA. Din. Comp.

§ 1. GOVERNARSI: per Reggersi a modo di Repubblica. Arezzo allora si GOVERNAVA da sè medesima col consiglio di 60 Cittadini de più ricchi e più onorati, alla cura de quali era commesso tutto il reggimento.

§ 2. GOVERNARSI : per Regolare . Condurre le proprie cose nel trattare, nell'operare. Il Menzini è un gran litterato, ma non sa co-VERNARSI . Red. lett. Bisogna sfuggir sempre il soverchio, e GOVERNARSI con accortezza e col consiglio prudente del medico. Id. cons.

§ 3. GOVERNARE · per Accomodare, Assettare, Acconciar, ed auche Costudire, Guardare, Riporre in serbo. - V. Trattare, Maneggiare . Governare saviamente , discretamente, con somma cura, con arte, senno, o consiglio - E sì gli mandò dicendo, che a cena l'arrostisse, e governassela bene. Bocc. nov. E co'loro cavalli arano e GOVERNANO il lavorio della terra. M. Vill. Seghe piccole, e vanghe, e ronconi per GOYERNARE le siepi. Pallad. Quivi si raguni (il grano) tanto che sia compiuto di GOVERNARE. Cresc. Ove deggia'l cultor, e con qual arte GOVERNARE il giardino, ec. Alam. Colt.

§ 4. Governage: vale anche Conciar male. Come al sol neve mi GOVERNA amore - Si mi GOVERNA il velo, Che per mia morte ed al caldo ed al gielo De' be' vostri occhi il dolce lume adombra. Petr. Se non fosse che io vi risguardo per amore dell'onor mio, io vi GOVERNEREI sì, che trista vi farei. Pecor.

§ 5. GOVERNARE cavalli, cani, polli, uccelli, ec. vale Averne cura dando loro mangiare, e bere. Carletto vanne in casa, e corri all'uscio di dietro che v'è legato la mula, ec. e GOVERNALA. Lasc. Pinz. Orlando GOVERNAR fece Rondello. Morg.

§ 6. GOVERNABE: usasi anche in sign. di Castrare. E' ci sono i custraporci da GOYERNAR-

Lo. Cecch. Servig.

§ 7. GOVERNAR la nave: in Marineria vale Regolare la direzione e moto della nave col

timone quando è alla vela.

§ 8. GOVERNARE: trattandosi di terreno, o di piante, vale Concimare. Rosai d'ognisor-ta, ec. colle barbe giovani e ben GOVERNATI, fanno il primo d' anno. Dav. Colt. Noi veggiamo che vicino al mare, dove zeffiro arriva fresco e soave, ec. non usano GOYERNARE gli ulivi. Vettor. Colt.

§ 9. GOVERNARE i vini: vale Dar loro il go-

verno, Conciargli. V. - Governo. GOVERNATO, TA: add. da Governare. V. GOVERNATORA: verb. f. di Governatore; Governatrice. Morendo lascio la giovine Reina, ricca di gran tesoro e GOVERNATORA del suo reame. M. Vill. in alcuni testi si legge Governatore. Conobbero i Pittagorici, ec. una forza nell'università delle cose, imperadrice, e GOVERNATORA sovrana del tutto. Salvin. disc.

GOVERNATORE: verb. m. Gubernator Che governa; e si dice più comunemente Di chi custodisce, e governa uomini, o città -V. Rettore, Regolatore, Moderatore, Principe, Presidente, Prefetto. Governatore vigilante, prudente, saggio, accorto, attento, temperato, dissinteressato - Chi ha bisogno d'essere ajutato e governato, ogni ragion vuole, lui dover essere obbediente e subbietto, e reverente al GOVERNATOR Suo - E cui abbiam noi governatori e ajutatori, se non gli uomini? Bocc. nov. Degno lo reputiam di questo onore, Che general sia nostro capitano, Locotenente ovver Governatore. Bern. Orl.

S GOVERNATORE : dicevasi anche dagli antichi per Nocchiere, Piloto. Gli Marinaj, ec. come odono la voce del nocchiere e GOVER-NATORE, corrono forsennati a' loro governali. Tratt. umil. Barca senza GOVERNATORE. BOCC.

GOVERNATRICE: verb. f. di Governatore; Che Custodisce, Che ha la cura, il governo di checchè sia. Nè giammai cosa smisurata dura lungamente, se la ragione GOVERNATRICE non la ristrigne. Sen. Pist. Finge Ovidio Metamorfosi nel secondo libro che l' ore

sieno GOVERNATRICI de' cavalli del carro del sole, e l'autor nostro finge che sieno gui-datrici . But. Purg. Madonna Giulia de' Tori GOVERNATRICE della magione costì ha fatto ritenere un Ebreo . Bemb. lett.

GOVERNAZIONE: s. f. Gubernatio. Governamento. Diedeno piena balla della gover-NAZIONE di Pistoja. G. Vill. Ovvero vendono elmi, o navi, ovvero pigliano la GOVERNAZIONE delle navi de' Saracini. Maestruzz. Altri colo-

ravano tutto il mondo, non per la corporale essenzia, ma per l'anima d'esso, la quale elli ponevano, per la GOVERNAZIONE di quello. Com. Inf.

GOVERNETTO: s. m. Ufizio; Governo di piccola conseguenza. In certi GOVERNETTI Manda alle volte Podestà cotali Artefici di gabbie. o di berretti. Sacc. rim.

GOVERNIME: s. m. Voce Contadinesca. Governo, Concime. V.

GOVÉRNO: s. m. Regimen . Reggimento Amministrazione, Maneggio, Cura di chi governa checchè sia. Governo della famiglia. - Chimera di Lauretta, e Stratilia di Fiammetta al GOVERNO delle camere delle donne intente vogliamo che stieno - Cose tutte testificanti, noi avere dell'altrui governo bisogno . Bocc. nov. Sotto'l governo d' un sol galeotto. Dant. Inf. cioè Sotto la guida e condotta. Stanca senza governo in marche frange. Petr. Sallo egli medesimo, ec. chi sono o da che sono li più, che hanno a GOVERNO li suoi templi. Franc. Sacch. nov.

§ 1. Governo: talvolta detto assol. Amministrazione delle faccende domestiche. Perchè fra pochi giorni io vi discerno Con altra donna riunirvi, e dire Che il fate per bisogno di GOVERNO? Fag. rim.

§ 2. Governo: per Regola, Norma. Vi dico per vostro GOVERNO, che io non potrò dispensarmi di comunicare la vostra lettera . Magal. lett.

§ 3. Governo: per Modo, e Scienza di governare. Come sa provveder chi ha GOVERNO. Bern. rim. Da questo dicesi Sgovernato Colui che è trascurato Persona inconsiderata, e senza govenno. Vasar.

§ 4. Far GOVERNO: vale Governare. Voc. Cr. § 5. Far GOVERNO di una cosa, o d'una persona: vale Disporne. Ma i' farò dell' al-

tro altro GOVERNO. Dant, Purg.

§ 6. Far mal GOVERNO: vale Ridurre cattivo stato, Conciar male, Maltrattare. Ed eccoti Agrican, ec. Che facea d'Aquilante un mal governo. Bern. Orl. De' Bruchi non vi dico che GOVERNO Fanno di quello, ch' a-vete a ber poi. Franc. sach. rim. E i vaghi fior, le cose fresche e belle, ec. Restan della stagione, e dalle stelle Vinte che fan diloro aspro GOVERNO . Vinc. Mart.

\$ 7. Governo: si dice più particolarmente La scienza, e'L modo di governare i popoli; ed in questo significato il Governo è di più specie, Repubblicano, Aristocratico, Demo-cratico, Oligarchico, Monarchico. - V. Repubblica, Aristocrazia, Democrazia, Oligar-chia, Olocrazia, Monarchia, Regno, Impe-ro, Despostismo, Tirannide. Avere in mano il GOVERNO. - Maneggiar le redini del GO-VERNO. - Commettere ad altrui il GOVERNO del regno. - Governo dolce, tirannico, arbitrario, militare, popolare, ec. - Il quale Arrighetto avendo il GOVERNO dell' Isola nelle mani, ec. - Per non lasciare il regno senza GOVERNO, Bocc. nov.

§ 8: Dare il GOVERNO: vale Concedere l'amministrazione; Dare l'autorità di governare. Di sè m' hanno governo e scettro dato. Ar. Fur. Il rege eterno, Che te di tante somme grazie onora, Vuol che da quegli, onde ti diè il GOVERNO, Tu sia onorato e riverito ancora. Tass. Gerus.

§ 9. Governo: talvolta è T. collettivo, che comprende tutti Coloro che hanno in mano la suprema autorità, come per es. Uomo sospetto al GOVERNO. - Cosa che richiede tutta la vigilanza del GOVERNO, e simili modi di

dire usatissimi.

§ 10. Governo: si dice anche per l'Uficio del governatore; come Podesteria, e altri simili ufici ; e così dicesi il governo di Siena, d' Ancona, ec. Onde Andare in GOVERNO, vale lo stesso che Andare in ufizio. L'andare ne' GOVERNI fu loro tolto giù da' Pontesici per privata malevoglienza. Tac. Day.

§ 11. E così Stare in GOVERNO: vale Governare ittà, popoli, ec. Averne il governo.

Voc. Ci. in Stare.

§ 12. Governo: Gubernaculum. Istrumento da governar navi. - V. Timone. Orione armato Spezza a' tristi nocchier GOVERNI e sarte. Petr. Non sia loro tolto il potere e vela e GOVERNO là, dove essi di giugner procacciano. Bemb. Asol.

§ 13. GOVERNO: si dice anche l'Acconcia-mento che fa a'vini mescolandovi uve, o spicciolate, o ammostate per fargli più colo-

riti, o più saporosi.

§ 4. Onde Dare il GOVERNO a'vini, vale Aggargnervi particolari uve spicciolate, ec. che anche si dice Governargli. Voc. Cr.

§ 15. Governo: dicesi anche comun. da' Contadini per Concime. - V. Governare.

GOZZAJA: s. f. Raunamento di materia fatta nel gozzo. Sì ch' io ci temo di non far GOZZAJA . Burch.

§ 1. Per Gozzo grande. Eccoti uscir dalla spelonca l'orco Colla GOZZAJA insino a mezzo'l petto. Bern. Orl.

S 2. Per met. Sdegno, Odio invecchiato.

Egli lo lasciò con questa GOZZAJA in quell'ora e in quel punto che costui non levò mai il pensiero di questi fiorini cinquecento. Franc. Sacch. nov. Ed egli che già aveva la GOZZAJA, rispose e disse, ec. Stor. Rin. Mont. E con tuttociò vi rimasero, per dir come'l volgo, di molte Gozzage. Varch. Stor.

§ 3. Erba GOZZAJA: Scorpioides. Nome volgare d'una pianta detta anche Erba d'amore, Erba bruciante, le cui foglie pestate, ed applicate alla cute la corrodono e l'esulcera-

no. Ott. Targ.
GOZZETTO: s. m. Voc. ant. La parte più sottile della lancia nell'impugnatura.

GOZZILE: s. m. Voc. ant. Gozzo, Gola.

Lucan. Volg. - V. Crocchetto.

GÒZZO: s. m. Jugulum. Ripostiglio a guisa di vescica, che hanno gli uccelli appiè del collo, dove si ferma il cibo ch' e' beccano, e di quivi appoco appoco si distribuisce al ventriglio. Empier il Gozzo a' pippioni. - Io ti dico ch'egli ha nel mio Gozzo una preziosa margherita, ch' è più grande ch'uno uovo di struzzolo. Vit. Barl. Acciò sicurì omai faccian ritorno Gli uccei cantando il lor falso bordone Incontro al sol che in questa parte e in quella Fa pel lor cozzo nascer le granella. Malm.

§ 1. Gozzo: si piglia anco per la Gola dell' uomo o d'altro animale; ma è modo basso, e da questo deriva Gozzoviglia. V. Il diavolo vide quello che con bocca potea pigliare, ma non vide quello che gli dovea forare il Gozzo. Mor. S. Greg. Scelgansi i becchi che abbian due bargiglioni sotto'l GOZZO.

Pallad.

S 2. Gozzo: Struma. Enfiamento di gola a guisa di gozzo di colombo, o di pollo. Sotto la gola delle pecore nasce alcuna volta gozzo per abbondanza d'umori che dal capo discendono. Cresc. Gobba e zoppa è costei, orba, e mancina, Ha il Gozzo, e da due sfregi il viso guasto. Malm.

§ 3. Per Certa sorta di vasetto di vetro, il quale ha il collo lungo e stretto, e il corpo tondo, a guisa di gozzo e senza piede. Quei bicchieri arrovesciati , E quei Gozzi strangolati Sono arnesi da ammalati. Red. Ditir.

§ 4. Forare il Gozzo: vale Far mal pro.

Voc. Cr.

§ 5. Maniche a Gozzi : Foggia antica di maniche pendenti a guisa di gozzo. Vasar.

§ 6. Gozzo: coll'O stretta, Colta d'acqua, Abbeveratojo. Non la girevote acqua di fiumi ne' GOZZI giace presso alle grotte. Salvin. Cicl. Eurip.

S 7. Gozzo: T. di Marineria e di pesca. Barchetta colla quale i Tonnarotti fanno la guardia sopra la rete detta il Bordonaro, per osservare quando vengono i tonni; e però

talvolta le vien dato anche il nome di Bor-

GOZZOVIGLIA, s. f. GOZZOVIGLIO: s. m. Comessatio. Voce bassa che significa Empimento di gozzo, Stravizzo, Manicamento in allegrezza, e in brigata; e propriamente si dice di Quello che si fa dopo cena, altrimenti detto Pusigno . - V. Ritrovo, Convito, Festa, Ricreazione, Merenduzza, Pappalecco. Gozzo-VIGLIA, viene da Gozzo, quasi voglia dire Robe da gozzo, vivande da ingozzarsi con gusto. Bisc. Mala. Si rappattumò con lui, e più volte insieme feter poi GOLZOVIGLIA. Bocc. nov. Piace molto a costui la malvagia, Eritrovarsi in Gozzovichia, e'n tresca. Lor. Med. Beon. In sul buono del Gozzovictio lor, quando più pro facea lor lo stravizzo. Buon. Fier.

fa gozzoviglia. Salvin. Cas. GOZZOVIGLIARE: v. n. Comessari . Star in gozzoviglia, Sguazzare. Con quella bevanda, ec. fucevan buona cera quei ghiottissimi sacerdoti, GOZZOVIGLIANDO in brigata colle

GOZZOVIGLIANTE: add. d'ogni g. Che

mogli loro . Red esp. nat.

GOZZOVIGLIATA: s. f. Commesatio. Il gozzovigliare. O's s' io mi stava in villa, che GOZZOVIGLIATE freevamo noi qui ! Cecch. Stiav. GOZZOVIGLIO: s. m. - V. Gozzoviglia.

GOZZUTO, TA: add. Strumosus. Che ha gozzo e comunemente si dice dell' Enfiamento della gola. Gonnella buffone, ec. arca certi GOZZUTI. Franc. Sacch. nov. Gli abitatori che son quasi mezzi salvatichi, e per la colpa delle acque tanto cozzeri che la favella loro ne patisce. Stor. Eur. Storta e bitorzoluta, D' ogni gallo più GOZZUTO, E crestuto più superba . Baon. Fier.

GRABATARIO: s. m. T. della Storia Ecclesiastica. Colui che differiva il battesimo fino

all'ora della morte. - V. Clinico.
GRACCHIA: s. f. Cornix. Cornacchia, Uccello che ha la figura d'un corvo, ma più piccolo. - V Gornacchia. Uno che non parli ma cinguet come le GRACCHIE. Varch. Ercol.

S. Per Uomo che cicali assai, che anche si dice Cornacchia, e Cornacchione. Dicesi ancora dalle mulacchie gracchiare, cioè cicalare come le putte, onde viene GRACCHIA, cioè uno che non parli ma cinguetti come le GRACCHIB. Varch Ercol.

GRACCHIAMÈNTO: s. m. Crocitus . Il gracchiare, che è la voce delle cornacchie, o de' gracci. Chiudasi omai questo mio nojoso GRACCHIAMENTO, che pur troppo vi avrà nau-

seato . Pros. Fior.

GRACCHIANTE: add. d'ogni g. Crocitans. Che gracchia. Come aquila vola, nè teme come non temeva Pindaro i gracci sotto lui dismisuratamente GRACCHIANTI. Salvin. pros. Tosc.

GRACCHIARE: v. n. Crocitare . Voce pro pria del Graccio o della Cornacchia; e dicesa talora di qualche altro uccello come del corvo. Apparvono sopra le dette osti due grandi corbi gridando e GRACCHIANDO. G. Vill. Evvi la cornacchia Che con sua voce rauca garre e GRACCHIA. Morg. Ma sotto l'ombra, ch'ogni ramo annoda La passeretta GRACCHIA e attorno romba. Poliz.

S. Da questo gracchiare delle cornacchie, e dal gracidar de ranocchi si traferisce in sign. di Cicalare, e si dice Delle persone che parlano assai senza bisogno, o con vana malignità. Va drieto al vero, e GRACCHI il popolazzo. Bellin. Son. Dicesi ancora delle mulacchie GRAC-GHIARE, cioè cicalare come le putte, onde viene gracchie. Varch. Ercol. - V. Gracchia. Molto si vanta, assai presume e GRACCHIA. Malm. Per tanti anni che ho durato a GRAC-CHIARE nella nostra Accademia, Magal. lett.

GRACCHIARE: s. m. Garrulitas. L'atto del gracchiare, Gracchiata. Quando e' vide, ec. che'l suo GRACCHIARE era da beffe, ed egli malvolentieri convenne che acconsentisse con

gli altri. Cron. Morell.

GRACCHIATA: s. f. Garrulitas. L' atto di gracchiare, Gracchiamento. Era alto il sole, e già la sua GRACCHIATA Facea quella cantante famigliuola. Sacch. rim. Qui parla delle Cicale

GRACCHIATORE: verb. m. Garrulus. Che gracchia, Che cicala assai. Voc. Cr. GRACCHIONE: s. m. Garrulus . Gracchia-

tore, Chiacchierone, Cicalone. E non so quel che il GRACCHION si voglia dire. Fir. Luc.

GRACCIO: s. m. Graculus; cornix mone. dula. Specie di cornacchia frugilega, devastatrice de' seminati, che vola a stormo. E gli anatrini e i GRACCI delle buche, andando a' merli, scuotonsi colle penne. Salvin. Arat. pr. Per bel furore va dicendo di sè, che com' aquila vola, e che contra il divino augello di Giove, indarno canta insuave drappello di strepitosi GRACCI, così accennando la volgare schiera degli altri minuti poeti.
- Dal GRACCIO, chi l'imita, ec. è detto da noi ancora Gracchiare Salvin. pros. Tosc.

GRACCULO: s. m. Voc Lat. usata a cagione del verso sdrucciolo Graccio. V. Questi compagni del rapace GRACCULO. Sannazz.

GRACIDARE: v. n. Coaxare. Proprio de' ranocchi, quando mandano fuor la voce. Lascio alle rane il GRACIDARE, ed a' corbi il crocidare. Passav. I serpenti fischiar, gracchiaro i corvi, Le ranc GRACIDAR, bajaro i cani. Varch. Ercol.

S 1. Si dice anche Di certo gridare della gallina, e dell' oca, e d'altri uccelli. Fanciulli che non ardiscono andure per via per

le oche, che GRACIDANO. Tratt. pecc. niort. Una gallina, ec. GRACIDANDO, come se pure allora far volesse l'uovo. Fir. As. Venendo gli uccelli, e GRACIDANDOLE intorno ( alla volpe) credendo essa esser morta. Franc. Sacch. Op. div.

§ 2. Per met. Gridare spesso. E non intende il GRACIDAR ch' e' fanno. Malm.

GRACIDATORE : yerb. m. Garrulus. Grac-

chiatore, Che gracida. Voc. Cr.
S. Per Chi fayella assai, e particolarmente in pregiudizio altrui, nel qual significato il Bocc. disse Abbajatore. Danno materia a'bor-

bottatori e a' GRACIDATORI. Sen. Pist.
GRACIDAZIÒNE: s. f. Crocitus. Il gracidare, Gracchiamento. Uden. Nis.
GRACIDÒSO, SA: add. Crocitans. Che gracchia, Gracchiante. Di GRACIDÒSE belve Tutta ingrombrò la terra; l'acque sangue Diffusero. Chiabr. Canz.

GRACILE: add. d'ogni g. Gracilis. Debo-le, Magro, Sottile. - V. Scarmo, Affralito, Macileute, Scriato, Dilicato. Signora, ec. spiritosa e vivace d'abito GRACILE, di temperamento caldo. Red. cons.

S. GRACILI: diconsi da' Notomisti, Due muscoli della tibia e del femore. Voc. Dis.

GRACILISSIMO, MA: add. sup. di Gracile. Ho una complessione GRACILISSIMA . Red.

GRACILITA, GRACILITADE, GRACI-LITATE: s. f. Gracilitas. Stato e Qualità di

ciò che è gracile. Voc. Cr.

GRACIMOLAMENTO: s. m. Racematio. Raccolta di gracimoli, scappati alla falce del vendemmiatore . Quel che i Latini dicono spicilegium, noi rispigolamento, ovvero Ra-cemationem, GRACIMOLAMENTO. Salvin. Fier. Buon.

GRACIMOLO: s. m. Lo stesso che Racimolo. Raccolta di GRACIMOLI scappati alla falce del vendemmiatore. Salvin. Fier. Buon.

GRADA: s. f. Voc. ant. oggidi Graticola. Se fosse stato il lor volere intero, Come tenne Lorenzo in sulla GRADA. Dant. Pat.

S 1. GRADA: per Grado, Dignità, Posto, ec. Fu posto il primo a così fatta GRADA.
Pucci Centil. Gli Antichi e specialmente i Poeti furono facili a mutare l'O nell' A, e viceversa, qualora furono stretti da necessità di rima, onde dissero Falla, Minaccio, Profete, Silenzia, e simili che oggidì si debbono schi-

S 2. GRADA: T. Idraulico Lombardo . - V.

Viminata

GRADAGGIO: s. m. Voc. ant. Cosa che aggrada. La morte mi disdegna, Che mi fora GRADAGGIO. Rim. ant.

GRADARE: v. n. Voc. aut. Scender per gradi. Questa regione infernale entra da le. V.

questo fiume, e parte otto gradi, l' uno di sotto dall' altro, gradendo per sito di suo giro. Com. Inf.

GRADATAMENTE : avv. Gradatim. Per via di gradi, Con gradi. Col favore d' una grande scarpa, da darsi GRADATAMENTE atal lavoro.

Viv. disc. Arn.

GRADATO, TA: add. da Gradare, Proporzionato con un altro o con altra cosa . Il primo Computista non meno che gli Ajuti ritireranno dalla casa dello Spedale una congrua e GRADATA provisione .

GRADAZIONE: s. f. Gradatio. L'andar per gradi, Ordine preso per gradi, Gradare, Salir gradatamente. Ma non devi maravigliarti, perchè lo fe' per serbare la GRADAZIONE della difficoltà che scorgeva in misterj sì prodigiosi . - L' istessa GRADAZIONE della difficoltà pure appare nelle allegorie. Segner.

S 1. È anche Una sorta di figura rettorica, per via di cui si riuniscono più cose che vanno via via crescendo, per gradi, aumentando le posteriori la forza delle antecedenti. Tale è quella di Cicerone ad Erennio. Affricano si procacciò virtù coll' industria, gloria colla virtù, colla gloria rivali. Quelle figure che POLIPTOTI, cioè diversità di casi son nominate, le Conglobazioni e i Controscambiamenti e le GRADAZIONI molto conferiscono alle cause coll' adornezza, ec. Gori Long.

§ 2. GRADAZIONE : dicesi da' Logici L'argomentazione, che consta di quattro o più pro-posizioni talmente ordinate che l'attributo della prima sia il soggetto della seconda, l' attributo della seconda, quello della terza, e così

di mane in mano.

GRADELLA: s. f. Crates. Strumento che usano i Pescatori per rinchiudere i pesci, formato di cannucce ingraticolate. - V. Nassa. Hanno i pescadori GRADELLE, ovvero gab-biuole gran quantità, fatte da canne di paduli, colle quali chiudono grandi spazi delle valli . Cresc.

GRADEVOLE : add. d'ogni g. Gratus. Gradito, Caro, Grato Che sia a grado, Che piaccia. Le quali cose tutte assai ti sono GRADEVOLI. Flainm. Perchè egli'l trae, e ri muove dal suo piacevole, e GRADEVOLE diletto. - Mi promettevano cosa molto GRA-DEVOLE più che non la pruovano. Sen. Pist.

GRADEVOLMENTE: avy. Libenter. Di

grado in grado. Voc. Cr. S. Per Amorevolmente, Cortesemente, Graziosamente. V. Quello che domanda dea la cosa si gradevolmente che dimostri d'esser più allegro d'avere data la cosa all'amico che se ne fosse rimaso signore. Libr. Am.

GRADILE : s. m. T. Marinaresco . Grati-

GRADIMENTO: s m. Humanitas : Il gradire. Ascolta le nostre suppliche con maggior GRADIMENTO . Segner. Pred.

S. Incontrare il GRADIMENTO: vale Esser gradito, Piacere. Così accade. . . . d' incontrar sempre in tutte le cose si il GRADIMEN-To, si la g'oria di Dio . Segner. Mann.

GRADINA: s. f. Ferro pieno a foggia di scarpello a due tacche, alquanto più sottile del calcagnuolo o dente di cane, e serve per andar lavorando con gentilezza le statue dopo aver adoperata la subbia e'l calcagnuolo:

S. GRADINA: dicesi anche per Segni della gradina, Gradinatura. Si va con lime torte

levando le GRADINE. Vasar.

GRADINARE: v. a. T. di Pittura, e di Scoltura. Lavorare colle gradine ed anche Imitarne l'effetto nel disegnare. Colla quale (gradina) vanno per tutto con gentilezza eradinando la figura. – Mentr' egli continuava poco o assai al cartone, di maniera che n' era finito gran parte in diverse fogge, e disegnati quelli ignudi, altri di chiaro e scuro, altri di carbone, e lapis nero, altri GRADI-NATI, altri tratteggiati e dintornati solamente . Vasar.

GRADINATA: s. f. Ordinanza di più gradini. - V. Scalinata. Nel mezzo uno stagno d'acqua dolce quadro, fabbricato di pietra con buono smalto, con GRADINATE dalla parte di dentro sino in fondo. - Vi si alzo un altare, sulla GRADINATA del quale assai galantemente fornata si collocò un' immagine della B. Vergine . Accad. Cr. Mess. Piccola e stretta GRADINATA di tre scallini non molto distante dall' altare medesimo. - Vicine all'antica GRADINATA del maggiore Altare. Mozz. S. Crese.

GRADINATURA: s. f. T. degli Scultori. L' Atto di gradinare ed I segni medesimi della gradina . - V. Gradina . Colla quale (gradina ) vanno per tutto con gentilezza gridando la figura, ec. Questo fatto si va levando le GRADINATURE con un ferro pulito, e per dar perfezione alla figura, ec. si va con lime torte levando le gradine. Vasar.

GRADINO: s. m. Gradus. Dim. di Grado, e talora anche lo stesso che Grado, Sca-

glione, Scalino. Voc. Cr.

S I. A GRADINO: posto avverb. vale A poco a poes. Il lume del sole non casca, è vero, come la pioggia, ma cala almen secondo il nostro occhio, non però scende, perchè non vien quasi a GRADINO, a GRADINO, vien tutto insieme . Segner. Mann.

§ 2. Gradino: T. Marinaresco corrotto da Gradile o Gratile. V.

GRADIRE: v. a. Probare. Aggradire, Avere in pregio, Aver caro o a grado; Prendere in grado. Per la virtù che poco cra

GRADITA da coloro che possono assai. Bocc. nov. Cose di niun peso, ma sommamente GRADITE da loro. Lab. Là dove più GRADIR sua vista sente . - Gradisce e sdegna, a sè mi chiama e caccia. Petr.

§ 1. In sign. n. Piacere, Compiacere, o Operare in grado d'alcuno. Agevolmente si dispose a volere la pace, GRADENDOLA al Pa-pa, e Cardinali che con istanzia ne pregavano. M. Vill. E per GRADIRE a Dio in ciò ch' ei vuole, A lei s'inchina e falle riverenza. Rim. ant. Inc.

S 2. GRADIRE: da Grado, in sign. di Scaglione vale Andare avanti, Salire. E qual più a GRADIRE oltre si mette Non vede più dall' uno

all' altro stilo . Dant. Purg.

GRADITISSIMO, MA: add. sup. di Gradito. Sarà un mio GRADITISSIMO trattenimento . Red cons.

GRADITO, TA: add. da Gradire, Grato. Accetto e caro. - V. Accettevole, Diletto, Grazioso. Pigliava gli scherzi come una cosa GRADITA. Libr. Mott. Renderan la immagine della sua donna più bella e più GRADITA. Fir. As.

GRADIVAMENTE: avv. Gratis. Spontaneamente, Volentieri, Graziosamente, Di buona volontà, A ufo. Essa hae fatto, e voi ricevuto avete GRADIVAMENTE. Guitt. lett. - V.

GRADIVO, VA: add. Gratus. Di grado, Volontario. Che devoto fedele e servitore GRADIVO a tutti sono. - Ove non tutta amorosa è piacienzia sovra catuna d'amico of-fensione, e spezial non GRADIVA, non libe-rata. Guitt. lett. cioè Specialmente non volontaria, non libera.

§ 1. GRADIVO : sembra significar talvolta Grazioso, Gradito. Se vedete operata per me alcuna cosa GRADIVA assai o poco, non me, mo solo lui grazia ne faite, da cui solo ogni bene . Guitt. lett.

S 2. GRADIVO: T. Mitologico e Poetico. Lo stesso che Marte. V.

GRADO: s. m. Gradus. Scaglione e Scaglioni, sono quelli, che, fatti o di pietra o di legno, o d'altra materia solida, di figura piana, si pongouo immediatamente l'un sopra l'altro, e di tanta altezza, che per essi sì possa salire e scendere comodamente, e di loro si compongono scale, scalee, seggi, e simili. - V. Digradare. Alla quale come Andreuccio fu presso, essa incontrogli da tre GRADI discese. - Come ne' teatri veggiamo dalla lor sommità i GRADI infino all'infimo venire successivamente ordinati, sempre ristrignendo il cerchio loro. Bocc. nov. Lo primo GRADO di questa iscala, cioè credenza, è che credere dobbiamo Padre, e Figliuolo, e Spirito Santo, Gr. S. Gir.

§ 1. Nel numero del più gli Antichi dissero anche Gradora, come Campora, Borgora, ec. per Campi, Borghi, ec. Discese giù per le GRADORA, e andossi via. Nov. ant.

§ 2. GRADO: per met. vale Specie, Parte, Modo. Un'altra distinzione pone santo Ber-nardo della superbia nel libro de'dodici GRADI dell'umiltà, e dice che dodici sono i

gradi della superbia . Passav.

S 3. Grado: per Condizione, Qualità, Di-gnità, Stato, Posto; perchè chi è più degno ha luogo in grado più alto. Salire e scendere ad alto Grado. – Le poste mense nulla altro espettanti si riempierono d' uomini, e di donne, e ciascuna tenne, secondo il suo GRADO lo scanno. Amet. Pensando al GRADO di colei che'l mandava. Fiamm. Fu di GRADO maggior che tu non credi. Dant. Inf. Poichè a sì alto GRADO il Ciel sortillo. Petr. Una gran gente, un miserabil volgo D'ogni età, d' ogni sesso, e d' ogni GRADO. Car. Eneid.

§ 4. Essere in qualche GRADO: vale Occupare un posto, Aver dignità, che anche dicesi Tener grado. Anche nel campo è necessaria la cucina e massime a chi tien GRADO,

e fa tavola magna. Cecch. Cort.

§ 5. Montare in GRADO: vale Crescer di condizione, di stato.

\$ 6. Venire in GRADO: vale Pervenire a

fortuna migliore.

§ 7. Al sommo, o In sommo GRADO, Al supremo o più alto GRADO: vagliono Estremamente, Eccessivamente, Smisuratamente,

Oltre misura, Sopra modo.

§ 8. Grado: per Dimensione astronomica, ed è La novantesima parte del quadrante, o La trecensessantesima parte del maggior cerchio della sfera. Il sole si trovò nell'opposizione del suo ecclissi a GRADI 19. dello scor-pione. G. Vill.

§ 9. GRADO: presso i Medici, vale Partecipazione di caldo o di freddo, o d'altra qualità manifestata nel soggetto, nel quale ell'opera. Il ficosecco è caldo nel principio del secondo GRADO, e secco nel mezzo del primo.

S 10. Per Misura di prossimità e lontananza di parentado. Come si conta il GRADO della consanguinitade? Rispondo. Nella linea de' salenti ciascuna persona aggiunta fa GRADO, onde il padre e'l figliuolo sono nel primo GRADO. Maestruzz. Propinqui fino in terzo GRADO per diritta linea . Passav.

S 11. GRADO: per Misura di quantità, come negli strumenti detti termometri, e simili.

Voc. Cr.

§ 12. Per Volontà, Compiacenza, Piacere. Contra suo GRADO, cioè contra suo piacere; GRADO si dice cioè grato, e grato significa piacere o piacevole. But.

§ 13. Di GRADO: posto avverb. vale Benvalentieri, Gratamente. Niuno ve n'era, che più che se non l'amasse, e che non l'onorasse di GRADO. Bocc. nov. Biasimavano il poeta, e li suoi dettati, ma Alessandro l'a-scoltava di GRADO. Vit. Plut.

S 14. Talvolta vale Spontaneamente. Scipione se n' andò tutto di GRADO in bando -Chi difendesse la sua franchezza, o libertà, e che non si mettesse di GRADO in ser-

vitudine. Sen. Pist.

§ 15. Di buon GRADO, O Di mal GRADO:

vale Benvolontieri, o Malvolontieri.

§ 16. Mal GRADO, A mal GRADO, o simili : vagliono A dispetto, Contro voglia. Che mal mio GRADO a morte mi trasporta. Petr. Il de seguente passarono il fosso a mal GRADO della forza de' Pisani. M. Vill.

§ 17. GRADO: per Grazia, Pregio; onde Avere, o Prendere in GRADO vale Aggradire, e Venire in GRADO; Essere aggradito. Tanto per ben oprar gli venni in GRADO. - E prendi in GRADO i cangiati desiri. Petr. cioè Sienti grati. E molto la venia lusingando, e mettendomela in GRADO. Tav. Rit. Molti hanno avuto in GRADO Quel salvatico odor che porta seco. Alam. Colt.

§ 18. GRADO: per Obbligo, o Gratitudine; onde Saper GRADO, Sentir GRADO, vagliono Restar obbligato, Aver gratitudine. Signori di ciò che jersera vi fu fatto, so io GRADO alla fortuna. Bocc. nov. Se essi non passarono Gange, non ne sapeva loro nè GRADO,

nè grazia. Vit. Plut.

§ 19. A GRADO, posto avverb. vale In piacere, Con soddisfazione. Lui assai acconciamente, e a GRADO servendo - Lo incominciò a servire sì bene, e sì acconciamente, che egli gli venne oltre modo a GRADO - E quando a GRADO vi sarà, liberamente vi potrete partire. Bocc. nov.

§ 20. Rispondere a GRADO: vale lo stesso che Andare a' versi; Adulare. E lo Re rispose: non mi rispondere a GRADO, dimmi

sicuramente la veritade. Stor. ant. § 21. Servire a GRADO: vale Con gradi-

mento del Signore.

§ 22. E così Andare a GRADO: vale Essere

aggradito.

§ 23. A GRADO: coll'aggiunto di Grande, e simili, vale lo stesso, ma contiene maggiore espressione. Fatto era quanto egli avea comandato a grande GRADO e piacere di santa Chiesa. M. Vill.

§ 24. A GRADO a GRADO, e Di GRADO in GRADO: posto avverb. vagliono Grado per grado; Successivamente. - V. Gradatamente. E a GRADO a GRADO quelle (viti), che più tosto si maturano prima riporre. Cresc. Voi, Signor Salviati, mi avete di GRADO in GRADO tanto soavemente guidato, che ec. Gal. Sist. § 25. A GRADO a GRADO: vale anche Adaggio, Lentamente.

§ 26 Andare per GRADI: vale Andare gra-

datamente. Cr. in Andare.

§ 27. Gettare in GRADO: vale Imputare, Incolpare, Attribuire altrui checche sia. Tu non mi dei gittar in GRADO, perchè io ti carichi di questo, perocchè tu il dovresti avere apparato per te medesimo. Sen. Pist.

§ 28. GRADO: maniera latina, per Passo, sarebbe oggidi modo pedantesco. Deh ferma un poco il GRADO a riguardare Costoro.

GRADUALE: add. d'ogni g. Gradualis. Da Grado. Delle perfezioni delle cose da Dio fatte, faccente ogni creatura in numero GRA-DUALE di perfezione, cioè in grado determinato. Tratt. gov. fam.

§ 1. GRADUALI: si dicono Quindici salmi. che alcuni credono fatti sopra il ritorno dalla

Schiavitù Babilonica. Voc. Cr.

S 2. GRADUALE: in forza di sost. m. Anticainente chiamayasi Un libro che conteneva le orazioni che si cantavano dopo l'epistola. - V. Antifonario. Oggidì è nome rimasto a Que' versetti medesimi che si cantano o si recitano dopo l' Epistola avanti l' Evangelio. - V. Messa.

GRADUALMENTE: avv. Gradatim. Gradatamente. Passano GRADUALMENTE per la salita delle dignità ecclesiastiche. Fr. Giord. Pr.

GRADUARE: v. a. Distinguere in gradi. E sia GRADUATO (il fornello) con tre ordini di gradi l' uno sopra all' altro Ricett. Fior.

& I GRADUARE: vale aucora Conferire aicun grado o dignità; Graduire, o Attribuir altrui una qualità o grado particolare. Ma tengasi pur ella, che il male è rimediato, ed ella GRADUATA a profeta, essendo stato io il sem-pliciaccio, ec. Magal. lett.

S 2. Talvolta vale semplicemente Porre, Collocare in un certo grado o ordine, sia superiore o inferiore alla persona o alla cosa di cui si parla. Questo bastò per GRADUARIO a bestia, come bastò per ritornarlo uomo il riaccendere e'l risvegliare in lui quest' istessa facoltà. - Principe che viaggi incognito niuna cosa più lo distingue tra suoi servitori GRADUATI per tempo agli Amici e Camerate. che la mediocrità dell' abito e l'inferiorità del luogo. - Corniola che per la sua nettezza GRADUATE a vera gioja. - Aveva bene, benchè d'argento dorato, una qualità, che nella sua venerazione la GRADUAVA giustamente reliquia, avendogliela donata D. Emanuel de Lyra. Magal. lett.

§ 3. GRADUARE: presso de' Legali vale Determinare il quantitativo che ciascuno de' creditori di un debitor fallito dee ricevere a pro-

porzione della qualità del suo credito.

GRADUATAMENTE : avy. Gradatim. Di grado in grado. Uomini che a tanto onore

sono pervenuti GRADUATAMENTE. Tratt. cons. GRADUATO, TA: add. Dignitate præditus. Che ha grado, dignità, carica. Vedesti i GRADUATI gettare le insegne via, ec. di notte correre per le strade. Tac. Dav. stor.

S 1. Per Ordinato. Con composta e GRA-DUATA processione quella portando per la città. Cap. Impr.

S 2. GRADUATO: parlandosi di Credito, o di Creditore, vale Stabilito secondo l'ordine di graduazione. È in securo il suo credito dotale, ec. come GRADUATO in primo luogo. Fag. com. Pagare almeno qualcuno di quei creditori GRADUATI, che hanno ad avere da me. Vivian. lett

GRADUATORIA: add. e sost. f. T. Legale. Giudizio che si muove per la graduazione de' creditori . Gli altri creditori hanno ottenuto i lor luoghi nel giudizio di GRADUATORIA mosso da essi contro l'eredità giacente del

medesimo. Fag. com. GRADUAZIONE: s. f. Lo stesso che Gradazione, e vale anche Promozione a dignità. Lo lasciò per allora confermato nel gran concetto di bravo, e ammesso per a suo tempo alle GRADUAZIONI dell' esercito . Accad. Cr. Mess. e Magal. lett.

S 1. GRADUAZIONE: dicesi da' Legali L'ordine in cui ciascuno de' Creditori viene stabilito per la maniera ed il tempo del pagamento relativamente al tempo, qualità, e

quantità del suo credito.

§ 2. GRADUAZIONE: si prende nelle Matematiche, per L'atto di graduare, o dividere una cosa in gradi. Come per es. La GRADUAZIONE di questo quadrante, od altro simile istru-mento, è giusta. GRADUIRE: v. a. Innalzare a un grado,

Nobilitare. Usa giudiciosamente questi proverbj l' Autore con qualche alterazione, per levar loro la bassezza, e GRADUIRLI a poesia. Salvin. Fier. Buon.

GRAFFIAMENTO: s. m. Laceratio. II graffiare, Graffiatura . Difendonle da ogni puntura e GRAFFIAMENTO. Lucian. Matt. Franz. rim. burl

GRAFFIANTE: add. d'ogni g. Lacerans . Che graffia. Graffiante unghie. Ovid. Pist.

GRAFFIARE: v. a. Unguibus lacerare . Propriamente Stracciar la pelle coll'unghie, e dicesi anche D'altra cosa, che straccia la pelle a simiglianza di graffio. E si adopera anche nel sentim. n. - V. Lacerare. Gaar-FIARE crudelmente, aspramente - Corse coll'unghie nel viso a Talandrino, ec. e tutto gliele GRAFFIO - Tutta GRAFFIATA dalle frasche, e da' pruni. Bocc. nov. A quel dinanzi il mordere era nulla Verso'l GRAFFIAR, che talvolta la schiena Rimanea della pelle tutta brulla. Dant. Inf.

S 1. Per met. GRAFFIAR gli usatti a uno: vale Dirne molto male. Ahi, cattivello a te, come t'eran quivi colle parole GRAFFIATI gli

usatti! Lab.

S 2. GRAFFIARE: per simil. dicesi dagli Artefici per lo stesso che Sgraffiare, e talvolta Intaccar il marmo, il metallo, o simile co ferri, o altro, maneggiandoli senz' arte, o attenzione. - V. Graffio, e Graffito. I vasi etruschi sono pieni di figure GRAFFIATE, o campite di un color solo in qualche parte o nero o rosso o bianco, nè mai con lustro d'invetriato. - Quando si mettono a lavorare il marmo lo GRAFFIANO, e con istento in mala maniera lo conducono per non averne pratica, e non saper maneggiare i ferri con quella pratica che si richiede. Vasar. S 3. GRAFFIARE: per Aggraffiare, Rapire,

Ghermire. GRAFFIA gli spirti, ed ingoja, ed isquatra. Dant. Inf.

GRAFFIASANTI: s. m. Hypocrita. Picchiapetto , Ipocrito . Tristo GRAFFIASANTI .

GRAFFIATO, TA: add. da Graffiare. V. GRAFFIATURA : s. f. Laceratio . Lo straccio che fa il graffiare. E trovarono che non eran colpi di ferite, ma GRAFFIATURE molto in pelle. Vit. Plut. Non gli fece altro male, che una GRAFFIATURA sotto la poppa manca. Varch. stor.

GRAFFIÈTTO: s. m. T. de' Legnajuoli, Bottai, e simili. Strumento di legno trapassato da un regoletto di forma quadra, nel quale è fermo un ferro a simiglianza d'un chiodo il quale serve per segnare le grossezze tanto ne' legni, che nelle pietre, metalli, ed altro

che si voglia lavorare . Voc. Dis.

GRAFrIO: s. m. Laceratio. Graffiatura, Graffiamento. GRAFFI, onde Graffiare, e Sgraffiare, ec. Di qui Graffito, e Sgraffito, sorta di Pittura in muro. Salvin. Fier. Buon. A fine poi di poterne cavare intera la palla del ghiaccio, vi facemmo delicatamente accennare all'intorno un GRAFFIO. Sagg. nat. esp. Chi con GRAFFI l'esalta, e chi con morsi. Bern. Orl. GRAFFI del gatto. Fag.

§ 1. E per uno Stromento di ferro, che anche si dice Raffio. Raffio tanto è a dire, quanto GRAFFIO. Questo è uno strumento di ferro con denti uncinuti, ed ancora uno puntente

lungo. But. Inf.

§ 2. Per met. vale Rimordimento. Dimmi, priegoti che dilettazione presta la'nvidia allo'nvidioso, la quale con segreti GRAFFI di coscienza lo squarcia, e l'altrui benavventuranza fa essere tormento suo? Amm. ant. § 3. A GRAFFIO: posto avverb. col verbo

Dipingere - V. Sgraffio .

GRAFFITO: Sorta di pittura in muro a chiaroscuro, con linee profondamente nel muro impresse - V. Sgraffito. Graffi, onde Graffiare , Sgraffiare, cc. Di qui GRAFFITO e Sgrafsito sorta di pittura in muro . Salvin. Fier. Buon.

GRAFICO, CA: add. Graphicus. Propriamente significa Disegnato a penna, ma s' usa ligur. come aggiunto di Descrizione, o Pittura sorte per via di parole. Questa è una bella, e GRAFICA, o vogliam dire ben disegnata, a pittoresca rappresentazione di femminile ira. Salvin. Fier. Buon.

S. GRAFICO: dicesi anche da' Naturalisti ai Corpi naturali, che rappresentano caratteri. Oro grafico. Gab. Fis.

GRAFOMETRO: s. m. T. Matematico. Strumento che serve a misurar gli angoli sul terreno.

GRAGNÒLA: s. f. Gragnuola. V.

GRAGNOLATA: s. f. Sorta di sorbetto congelato a modo d'un ammasso di minutissima gragnola. Oggidi più comun. Gramolata. L'ingegnoso lusso, e sorbetti e GRAGNOLATA e candieri , e tante delicate ghiacciate bevande ha inventate e messe in uso, ec. Salvin. pros. Tosc.

GRAGNOLÒSO: SA: T. de' Lanajuoli. Che ha gragnuoli. Cardata GRAGNOLOSA - V.

GRAGNUÒLA, e GRAGNÒLA: s. f. Grando. Grandine. GRAGNUOLA folta, spessa, precipitosa, impetuosa, strepitosa, infesta, grave, fredda, sonante. - S' egli (il sole) truova alcuno vapore gelato, egli il serra e indura, e fanne GRAGNUOLA molto grossa, e cacciala per lo suo calore infino entro la terra. Tes. Br. Dopo molti tuoni subitamente una GRA-GNUOLA grossissima e spessa cominciò a venire. Bocc. nov.

S I. Per simil. dicesi di Gran quantità di checchessia che cada con impeto, o sia scagliata. E chi va sotto gatti, ove la spessa GRAGNUOLA di saette in darno piove. Tass.

Gerus.

§ 2. A talotta gingnesse la GRAGNUOLA: prov. che si dice ad alcuno Quando arriva tardi al mangiare, e trovasi come dire, al finocchio. Monos.

§ 3 Come la GRAGNUOLA in sulla seccia, o in sulla stoppia; Assai romore e poco danno: modo prov. che s'usa parlando di Persona che fa grande strepito, o di Cosa paurosa molto in apparenza, e che non dà in nulla.

§ 4. E' pare che ti sia caduto la GRAGNUOLA addosso: e si dice dell' Avere avuto qualche disgrazia, e perciò restare shalordito. Voc. Cr.

§ 5. Conoscer la GRAGNUOLA dalla treggen. o le ghiande dalle noccinole: vale Saper discernere il buono dal cattivo. - V. Conoscere. GRAGNUOLO: s. m. T. de' Lanajuoli. Lo

stesso che Bozzolo. V.

GRAMAGLIA: s. f. Pulla vestis. Abito lugubre, Veste di lutto, Corrotto, Bruno. La plebe delle Colonie onde passavano, erano a bruno, i cavalteri in GRAMAGLIE. Tac. Dav.

GRAMANZIA: oggi Negromanzia. V.

GRAMARE: v. a. Contristare. Far gramo, tapino, mesto, malinconico; Attristare; ma è voce inusitata. Una umil donna GRAMA un dolce amico. Petr. Fu in queste imitazioni, come io dico, molto meno ardito il Petrarca; pure usò gajo, e lassato, e sevrare, e GRAMARE, e oprire, che è aprire voce famigliarissima della Provenza. Bemb. pros.

GRAMATA: s. f. Voce Contadinesca sincop. da Gramatica. 'Che vuo' tu dir ? Tu parli per GRAMATA. Buon. Tanc. cioè Per gramatica;

Oscuramente

GRAMATICA, e GRAMMATICA: s. f. Grammatica. Arte, o piuttosto Facoltà la quale insegna a correttamente parlare e scrivere, e dividesi in quattro parti, cioè Ortografia, Pro-sodia, Etimologia e Sintassi. - V. Orazione, Declinare, Conjugare, Nome, Verbo, ec. La prima è GRAMMATICA, che è fondamento dell'altre scienze, e questa c'insegna parlare, leggere e scrivere sanza vizj o di barbarismo o di solecismo. Tes. Br. GRAMMATICA non è altro che una inalterabile conformità di parlare in diversi tempi e luoghi. Dant. Volg. Eloq.

§ 1. GRAMATICA: presso gli Antichi voleva dire Lingua, Idioma latino, detto così, perchè per intenderlo ci bisogna lo studio della gramatica. Primasso fu un gran valentuomo in GRAMATICA. Bocc. nov. E però si diclina il nome di Pisa in GRAMATICA: et prulariter nominativo hæ Pisæ. G. Vill. - V. Sgramati-

S. Si dice: La tal cosa non è in GRAMA-Non ci vuole grande studio. Poichè s'un bacchio il capo a lui sollecita, Sbrattar l' armata non sarà in GRAMATICA. Malin.

GRAMATICALE, e GRAMMATICALE: add. d'ogni g. Grammaticus. Di grammatica, Attenente a grammatica. Questa è una piccola piccolissima cosa GRAMATICALE, e da non ne far conto . - Era necessario per legge GRAMATICALE darlo alla voce Alloro . Red. lett. Libri GRAMATICALI. Guid. G.

S 1. GRAMATICALE: dicesi anche Di lingua che si apprende per le regole. Tutte le lingue che non sono latine, o GRAMMATICALI' si chiamavano e si chiaman volgari. Varch.

Ercol.

§ 2. Tela GRAMMATICALE: dicesi La tessitura, il collocamento delle parole secondo le regole della grammatica. Il ripieno è una para ticella non necessaria alla tela GRAMMATI-CALE . Buginin. Tosc.

GRAMATICALMENTE, e GRAMMATI. CALMENTE: avv. Grammatice. Secondo la grammatica. Poteva ancora dire portato GRA-MATICALMENTE. Varch. Lez. Volendo pur vedere, per dir così, GRAMMATICALMENTE, arebbero almeno bisogno di quattro a far debita corrispondenza de' numeri. Borgh. Orig. Fig. GRAMATICAMENTE, e GRAMMATICA.

MENTE : avv. Gramaticalmente . Segn. Etic. Nel Pecorone sembra usato in sign. di Bravamente, ma sarebbe modo ironico e da schifarsi. Quelli ch'erano a tavola sentendosi dare da buon senno, si volsero GRAMMATI-.

GRAMATICHERIA: s. f. Minuzia gramaticale, Arguzia, Erudizione affettata. Della sottigliezza de' suoi medesimi Storici nelle loro GRAMATICHERIE si ride. Salvin. disc. Tra gli altri professori v'era il grammatico che andava a caccia di parole, e colle sue GRA-MATICHERIE interteneva la brigata. Id. pros. Tosc.

GRAMATICO, e GRAMMATICO: s. m. Grammaticus. Colui che è ben versato nella grammatica; ed era anticamente un titolo d' onore che si dava anche a'filologi ed a chiunque era stimato dotto in qualsivoglia arte, o facoltà. Era costume di tutti gli antichi GRA-MATICI di scendere in questa temeraria pazzia, di cercare se a' Latini fussero necessarie più lettere. Fir. disc. lett. Come racconta Servio GRAMATICO sopra'l terzo dell' Eneide . Red. Vip.

§ 1. Appresso gli antichi siguifica Chi sapeva la lingua latina. Non essendo GRAMMA-TICO, apparò gramatica tra 'n Firenze e fuori, e simile loica, e filosofia. Cron. Vell. § 2. GRAMATICO: anche si disse per Letterato

in generale, siccome G. Vill. disse Laico per Ignorante. E'l mio grande, e grave quanto voi piace altero GRAMATICO. Guitt. lett.

§ 3. GRAMATICO: oggidì siccome Critico è sovente Nome di disprezzo, specialmente se s'accompagna ad epiteto avvilitivo.

GRAMATICUCCIA, e GRAMMATICUC-CIA: s. f. dim. ed avvilitivo di Gramatica.

Lami Dial.

GRAMATICUCCIO, e GRAMMATICUC-CIO: s. m. Grammaticuzzo. Alcun GRAMMA-TICUCCIO ignorante, non intendendola, ciancerebbe . Car. lett.

GRAMATICÙZZO, GRAMMATICÙZZO s. m. dim. ed avvilitivo di Gramatico . Quanto però li muffati GRAMATICUZZI più vituperevoli sono, tanto più lodati i matematici reali esser dovrebbono. Alleg.

GRAMEZZA: s. f. Tristitia. Stato di chi

e gramo, Tristezza, Malinconia. Le delizie mondane, e lor dolcezza si vedeva e sentiva, ed ov' io vado, malinconia, ed eterna GRA-MEZZA. Amet. Questa lupa mi porse tanta di GRAMEZZA, cioè di noja. Bocc. Com. Dant. Deh sventurato, che Dio ti dia GRAMEZZA, non vedestù lume jersera? Franc. Sacch.

S. Dicesi proverb. GRAMEZZA fa dir mattez-

za, cioè Il dolore fa dir delle pazzie.
GRAMIGNA, e GREMIGNA: s. f. Gramen. Erba comune de' campi, che mette molte radici lunghe sottili, e serpeggianti. La sua spiga è composta di semplici e rade glume. I cani ne mangiano per purgarsi. Il suo seme dicesi volg. Grano delle formicole. Ne è di quella il suolo dall'arido paleo occupato, nè in tutto la cuopre l'abbracciante GRAMIGNA. Amet. L'iniquità da sè medesima si spande più che la GRAMIGNA pe' grassi prati . Filoc. L' importuna GRAMIGNA e l' empio rogo. Che partorisca ognor vivace e verde E la GRAMIGNA e'l fien, ec. Alam. Colt.

§ 1. GRAMIGNA di Parnasso: Parnassia palustris. Nome volgare e Botanico d'una Specie di gramigna che nasce ne' prati umidi

de' monti .

§ 2. Far GRAMIGNA, o la GRAMIGNA: vale Segarla, Syeglierla. Vattene dall' alberetto, Là t'appiatta e statti cheto, Ch' i' verrò a far

GRANIGNA. Lor. Med. canz.

§ 3. Per met. dicesi di Cosa umile e bassa, e più comun. di un Male che agevolmente cresce e difficilmente si estirpa. Verga gen-til di piccola GRAMIGNA. Dant. Purg. cioè Nobil pianta di vil radice . Per rincontro di marosi sì son nate e cresciute mortali GRAMI-GNE di resia. Libr. Dicer. Multiplicava la mala GRAMIGNA Degli eretici in ogni parte allora, Come tu sai che la mal'erba alligna. Dittam, cioè Sette d'eresie, che agevolmente si spargono, barbicano, e dilatano, siccome fa la gramigna.

§ 4. Attaccarsi come la GRAMIGNA. - V.

Appiccarsi § 8.

GRAMIGNATO, TA: add. Nutrito di gramigna. Come avviene a' cavalli ben GRAMI-

GNATI: Libr. cur. malatt.

GRAMIGNO: add. usato anche in forza di sost. Specie d'ulivo. Per lo contrario quelli (ulivi) che dicono GRAMIGNI vogliono es-

sere potati bene e spesso. Vett. Colt.
GRAMIGNOLO: add. e sost. T. d' Agricoltura. Specie d' Ulivo con foglie strettissime,

frutto nero, tondeggiante e piccolo.
GRAMIGNOSO, SA: add. Graminosus.
Pien di gramigna, Che produce molta gramigna. Nutricansi ne' luoghi Gramignosi e di barbe di canne, e di giunchi. Pallad. GRAMIGNUALA: s. f. Tenue gramen.

Dim. di Gramigna. Pratora coperte di verde

e folta GRAMIGNUOLA. Fr. Giord. Pred. GRAMINACEO, CEA: add. T. Botanico. Che è della specie delle gramigne. Culmo o canna delle piante GRAMINACEE.

GRAMINIFÒLIO, LIA: add. T. Aggiunto delle piante che hanno le foglie come di gra-

migna . Cocch. elog. Mich.

GRAMMATIA: s. f. Grammatias. Gioja scritturata, o righettata degli antichi, che an-

che dicevasi Poligrammo . Salvin. Cas.
GRAMMATICA . GRAMMATICALE .
GRAMMATICALMENTE , GRAMMATICO: e i derivati. - V. Gramatica, Gramaticale, ec.

GRAMO, MA: add. Tristis. Mesto, Malinconico, Malcontento, Tapino. E molte genti fe' già viver GRAME. - Priscian sen' va con quella turba GRAMA. Dant. Inf. Come discordia il mondo ha fatto GRAMO. Franc. Sacch. rim. In questo luogo ancor rimase GRAMA Arianna da Tesco tradita. Dittam.

S. Per met. Malsano, Dannoso. Non molto ha corso che truova una lama, Nella qual se distende, e la 'mpaluda, E suol di state, talora esser GRAMA. Dant. Inf. Vedesse una ( vite ) ec. O qualch' un' altra pur sì vecchia, e GRAMA, Ch' inutil fosse, ec. quindi la sve-

glia . Alam. Colt.

GRAMOLA: s. f. Instrumentum depsiticum. Maciulla da dirompere il lino, o la canapa. Con molti panni scaldato al fuoco si prepa-

ra (il lino) alla GRAMOLA. Cresc. S. GRAMOLA: T. de' Pastai, e Fornaj. Ordigno composto d'una stanga e d'un argano che la muove, con cui si hatte, e si concia la pasta per renderla soda. - V. Gramolato.

GRAMOLARE: v. a. Purgare. Dirompere, e Conciare il lino, o la canapa colla gramola. In questo modo si monda ottimamente, nè la stoppa GRAMOLANDO si rompe, come si farebbe, se incontanente si GRAMOLASSE, come si levasse dal sole. Cresc.

S. GRAMOLARE la pasta : si dice Prepararla in certa forma particolare . - V. Gramolato.

GRAMOLATA: s. f. T. degli Acquacedrataj . Acqua concia con zucchero, sugo di limone, cedrato, o simile, e congelata a modo di semolino onde si possa usare come bevanda. - V. Gragnolata

GRAMOLATO, TA: add. da Gremola-

S. Pane GRAMOLATO: si dice in più luoghi della Lombardia, e in Romagna Un pane assai bianco meno fermentato del pan toscano impastato più sodo, lavorato per mezzo di un ordigno di legno, o stanga detta Gramola. Questo pane è comunemente formato in figura conica, o rotonda, e cilindrica ancora, con incavi, e solchi profondi, e con dei cornetta rilevati.

GRAMPA: s. f. Unguis. Rampa. La vio- 1 lante casa di scorpione, A cui marzocco vol-

se già le GRAMPE. Burch. GRAMPIA: s. f. T. Marinaresco. Maniglie di ferro, che si inchiodano nel bordo del Vascello per di fuori quando si carena per assicurarvi le contro sarchie.

GRAMUFFA: s. f. Favellare in gramuffa, si dice in ischerzo per Favellare in gramatica, quasi in modo da uon voler essere inteso.

Pataff.

GRAMUFFASTRONZOLI : s. m. Voce bassa, che vale Gramaticuzzo, Pendantuolo, Saccentello. Agli affamati GRAMUFFASTRONZOLI. ordinariamente pare di sapere un buon dato, ed abbacano il più delle volte. Alleg.

GRAN: voce sincop. di Grande, e di Gra-

S. GRAN GRAN: così replicato vale Grandissimo, come Molto molto Moltissimo. Salvin. Buon. Fier.

GRANA: s. f. Granum tinctorium. Coccole d' una pianta simili quasi alle coccole dell' ellera, colle quali si tingono i panni in rosso, e paonazzo, ed è preziosa tinta; Grana de' Tintori, Kermes. - V. Scarlatto. Cera e biada abbondantemente, e tre pezze di fini panni scarlatti di GRANA. M. Vill. Siccome GRANA vince ogni altro tinto. Buonag. rim.

S 1. Tignere in GRANA: per met. vale Fare ogni sforzo in checchessia. Operai si con gli amici ( e bisogno adoprarcene de' buoni, e tigner ti so dir in GRANA ) che Lapo me la

concesse. Cecch. Dot.

S 2. GRANA: parlandosi di Metalli, Pietre e simili, vale Scabrosità di superficie. Marmi di tiglio, e di GRANA finissimi. Bald. ec. Quel divenire oscuro non procede da altro che dall' essersi spianata una finissima GRANA che faceva la superficie dell' argento scabrosa. Gal. Sist.

§ 3. GRANA: dicesi da' Cesellatori Una certa rozzezza che si fa apparire sulla superficie di un qualche lavoro, così detta perchè ritiene

la figura di piccolissimi granelletti.

§ 4. Grana paradisi: Nome officinale del frutto del Cardamomo maggiore.

§ 5. GRANA: Tiglio, Croton tiglium Linn. Albero Indiano detto anche Cocco gnidio, Legno Pavano, Legno Moluccano, il cui legno e semt sono medicinali.

S 6. GRANA: T. di Dogane e del Commercio. Uno de' generi de' tabacchi manipolati colle farine a foggia di minuto granellino di cui vi sono tre qualità, Refine, Grana nera, ed Olandina. - V. Tabacco

GRANADIGLIA: s. f. Voce Spagnuola adottata da' Botanici. Pianta perenne, il cui gambo è arrendevole, e non può reggersi senza sostegno, ma co' suoi viticci s' avanza l

in alto, aggrappandosi tenacemente, e ricopre i pergolati. Volgarmente chiamasi Fior di passione

GRANAGIONE. - V. e di Granigione GRANAGLIA: s. f. Sorta di fusione, a preparazione d'oro e d'argento, in minutis-simi granellini per tavori di filo. Inoltre proveggasi della GRANAGLIA, la quale si fa brevemente in tal guisa. - Così verrà fatta la GRANAGLIA d' ogni sorte. Cellin. Oref. o

GRANAGLIARE: v. a. T. d' Oreficeria. Far granaglia, Ridurre l'oro e l'argento in granaglia. Piglisi l' oro, o l' argento che si vuol germogliure, e pongasi a fondere, e quand è benissimo strutto, gettisi in un vasetto pieno di carbon pesto, e cost verrà fatta la GRANAGLIA d'ogni sorte. Cellin Oref. GRANAGLIATO, TA: add. da Granaglia-

GRANAJO: s. m. Horreum. Stanza e Luogo dove si ripone il grano e l'altre biade GRANAJ colle sue buche da grano. - I GRA-NAS si debbono fare nel più alto luogo della casa . Cresc. Poiche n' ha ripieni i GRANAS , se ne trae fuori per rimettere ne' letaminosi solchi. Coll. SS. PP.

S. GRANAJO del sale: Magazzino, o Gabella

del sale Bund. ant. GRANAJO, JA: add. Frumentarius Di grano, Del grano. Sopravvenne una inaspettata infracidatura del grano nelle fosse GRA-NAJE . Fr. Giord. Pred.

GRANAJOLO, e GRANAJUOLO: s. m. Tritici propola. Che rivende grano. Entrarono tra GRANAJUOLI, e le bigonce del grano, che si vendea sotto il palagio, dov'e l'oratorio, e scalpitarono molti GRANAJUOLI. Franc. Sacch. nov.

GRANARE: v. n. Granam gignere. Fare. il granello, Granire. Se il granello del grano non cadesse in terra, ec. non GRANEREB. BE, e non seccherebbe se non GRANASSE. Tratt. gov. fam. Lo mio lavoro spica e non mi GRA-NA . Rim. ant.

GRANATA: s. f. Scopæ. Mazzo di scope, di saggina, o simili, con legame di rogo, o altro, col quale si spazza, alcune delle quali hanno un lungo bastone per manico. Da provveder sia donde vegnano le GRANATE che la

casa si spazzi. Lab.

1. Saltar la GRANATA: proverb. dicesi, dell' Andar liberamente dove gli pare un giovine uscito dalla cura del maestro, e senza. timor del Padre . - V. Uscir de' pupilli . Stanno i fanciulli un po' con osservanza, Mentre il maestro, o'l padre gli bastona, Se e' sal « tan la GRANATA, addio creanza, Par che siant nati nella Falterona. Malm

S 2. Esser di casa più che la GRINATA; vale Esser famigliarissimo o pratichissimo ia un luogo, o in una casa. Parea di casa più 1 che la GRANATA, Comanda e grida, e per

tutto si sente. Morg.

§ 3. Pigliar la GRANATA: vale Mandar via tutta la servitù, o tutti i ministri o subordinati, perchè non facciano l'officio loro. Dicendosi per esempio così: se non farete il vostro dovere, io pigliero la GRANATA, cioè vi manderò via tutti, Bisc. Malm.

§ 4. Puntellar l'uscio con la GRANATA: vale Essere trascurato nel custodir le cose. § 5. Dicesi in prov. La GRANATA nuova

spazza bene la casa: per dire Che i servitori nuovi ne' primi di fanno il lor dovere.

§ 6. GRANATA: per Palla di ferro vôta nell'interno che si riempie di polvere, e si trae con mano, perchè la spoletta ond' è armata per darle fuoco da tempo di lanciarla prima di scoppiare. Da questa è derivato il nome di Granatiere.

§ 7. GRANATA: è anche nome volg. d'una specie di Susina tardiva, di color rosso, alquanto lunga di figura e di ottimo sapore.

§ 8. GRANATA: per Granato, Gioja. Voc.

Dis. - V. Granato.

GRANATAJO: s. m. Voce dell'uso. Co-

lui che sa e vende le granate. GRANATÀTA: s. s. s. Scoparum ictus. Colpo, o Percossa di granata. Egli diede tante GRANATATE, che e' fu costretto di cacciarsi, benchè vecchio, a correre col mantello e col cappuccio di bel mezzo giorno. Varch. Stor. Spazzan con centomila GRANATATE. Bellin. Bucch.

GRANATIÈRE: s. m. T. Militare. Soldato armato di sciabla e fucile, e munito d'una saceoccia piena di granate dond'egli ha tolto

il suo nome.

GRANATIFÒRME: add. d'ogni g. T. de' Naturalisti. Che è in forma di granato. La-pilli di quarzo GRANATIFORME. Gab. Fis.

GRANATIGLIA: s. f. Legname nobile di cui si fa uso per impiallacciare tavole, casse e simili . Bisc. Malm.

GRANATINA: s. f. Parvæ scopæ. Dim. di

Granata . Vov. Cr.

GRANATINO: s. m. Voce dell' uso. Dim. di Granata, Granatuzza, Piccola granata da

S. GRANATINO: per Mercante di grano. In quel momento vili fansi le biade, il GRANA-

TIN s'impicca. Chiabr. serm.

GRANATO: s. m. Granatus. Gioja del colore del vin rosso, più denso di quel del Carbonchio. Granati greggi, sfaccettati, ec. GRANATO soriano di color di rosa, ec. -GRANATO orientale di color vinato tendente al porporino. - Volg. detto GRANATO mezzo soriano. - GRANATO orientale chiaro, volg.

certi carbonchi e rubini, ec. Certi balasci

e GRANATI sì fini . Buon. Fier.

S. GRANATO: Malum punicum. Albero e frutto, il quale parimente si dice Melagrano. Fior di GRANATO. - GRANATO dal fior doppio. - E'l purpureo GRANATO, e'l dolce fico. - Veggia il GRANATO pio, che dentro asconde, Si soavi rubin, ec. Alam. Colt. -V. Balausto

GRANATO, TA: add. da Granare, Che ha fatto il granello . E quelle ( spighe ) che ancora non erano GRANATE percosse e inaridi, M. Vill. I' sento che gli astrologi hanno detto Che quest' anno non fia noce GRANATA.

Bellinc son.

S. Per met. Duro, Forte, Gagliardo, Grande, Granito. Quelli è prosperevole, e con GRANATE forze. Fay. Esop. Facendo questo, tu avrai prestamente figliuoli, tu gli avrai bene GRANATI, forti e grandi. Cron. Morell. Morgante ne va a piè di buon talento Con quel battaglio ch' è duro e GRANATO. Morg

GRANATUZZA: s. f. Scopula. Dim. die Granata; Granatina. Prendasi uova quaranta, e in alcuno vasello rotto con mano, o con netta GRANATUZZA molto si dibattano. Cresc.

GRANBESTIA: s. f. Alce. Sorta d'animal' quadrupede per altro nome detto Alcc. Nè meno ho veduto effetto alcuno delle corna della GRANBESTIA. Red. esp. nat. Nelle infusioni di limature di corno di cervo, d' avorio, d'ugna della GRANBESTIA, ec. vi stanno

come se fossero in acqua semplice. Id. Oss. an. GRANBRETAGNA: s. f. T. de' Fioristi. Nome di diverse varietà di giacinti dal fior

doppio. - V. Giacinto. GRANCANCELLIÈRE: s. m. Supremo

Cancelliere, Pallav. Conc. Tr. GRANCELLA: s. f. Cancer feriatus. Specie di piccol gambero di mare. Gab. Fis. GRANCEOLA. - V. e di Grancevola.

GRANCÈVOLA: s. f. Cancer maja Linn. Specie di Granchio marino della maggiore specie, volg. detto Pesce margherita. Le sue ovaje sono dette da' Pescatori Coralli, perchè di colore rubicondissimo. La GRANCEVOLA è quel granchio marino che da Ulisse Aldovrando vien chiamato Pagurus fernina Venetorum. Le ovaje della locusta son per appunto della stessa fabbrica di quelle delle GRANCEVOLE. Red. Oss. an.

GRANCHIAJO: s. m. Voce dell' uso. Pe-

scatore o Venditore di granchi.

GRANCHIELLA; s. f. Granchiessa. V.

GRANCHIERELLA: s. f. Cuscuta Europæa. Nome volg. e Botanico d'una Pianta parasita la quale nasce in terra, e si attacca poi all'altre piante, e danneggia specialmente il lino Trovasi anche sulla ginestra de' Tintori, sulla detto Acetino vezzo di GRANATI. - Quivi eran | scopa, ec. si distingue facilmente per una

moltitudine di filetti schri simili ai crini, ai dicono che i geanchi sieno pieni o votis quali in forma di nodelli si trovano attaccati i fiori in gruppetti, senza foglie, e perciò detta anche traccapello. Chiamasi pure con altro nome Tarpigna, e dal Crescenzio, Poda-

gra lini. GRANCHIESSA, e GRANCHIELLA: s. f. Specie di piccol granchio marino che nasce senza guscio, e si veste di gusci stranieri, che trova voti cercandone sempre de' nuovi proporzionati, nel crescero, alla sua grandezza. Ora le Carcinadi, o GRANCHIESSE, non han dal nascimento guscio, ma nude e non coperte, e frali si partoriscono. Cancelli Lat. di credere quest'altra sagace industria della GRANCHIESSA, la quale dicono mettere un sasso nell' ostrica, perchè non si serri. Magal lett.

GRANCHIETTO: s. m. dim. di Granchio; Granchiolino. Gamberi, o GRANCHIETTI d'oro imitati maravigliosamente dal naturale. Ac-

cad. Cr. Mess

GRANCHIO. s. m. Cancer. Sorta di pesce o animale acquatico, che secondo l'opinion volgare, dà indietro per audare innanzi. Questo nome però è piuttosto generico, che comprende sotto di se varie specie, come Granshio d'acqua dolce, più propriamente Gambero di fosso. L'Astaco, la Grancevola, la Granchiessa, il Granciporro, la Locusta, la Squilla, la Sparnocchia, ec. Vennero di repente con lor dossi a ancudine, e con lor vicurve branche a sghembo e camminanti, co' piè torti, con bocche di tanaglie, e pelle dura qual coccio; di natura ossuti, ed ampj suel dosso, e luccianti nelle spalle, scilin-guati, ch' han tendini per mani, e guarda-no dal petto, d'otto gambe e di due teste, e senza mani, li quali s'appellan GHANCUI. Salvin, Batrac, Chi ha veduto li detti GRAN-CHI può considerare, veggendo le loro bocche, quanto sono piacevoli quando afferrano altrui - Il maliscalco troncò le bocche del GRANCEIO. Franc. Sacch. nov.

S. I. GRANCHIO canino: detto Latin. Cancer depurator. Granchio duro, detto Cancer Episemos. Granchio spirito detto Cancer depres-

S 2. Il CRANCHIO romito: detto anche il Povero, o il Ramingo, è Un pesce, la cui spoglia è assal sottile, e si ricovera or in uno, or in altro nicchio che trovi vôto, secondo il suo gusto, o bisogno.

S 3. Nuovo grancuto, Nuovo pesce: si dice d'Uomo scimunito e che abbia nuove cosc, e

sciocche alle mani. Lab.

\$ 4, Più fanatico che i GRANCHI; dicesi d' Uomo fantastico, e fastidioso, perciocchè,

Voc. On

§ 5. Che ha a far la luna co' GRANCHI ? ovvero Paragonar la luna a' GRANCHE: prov. che si dice Del far paragone tra due cose sproporzionate . Borgh. Arm. Fam.

§ 6. I GRANCHI voglion morder le balene : si dice quando Uno di poca forza si vuol mettere a contrastare con un grande e gagliar-

do .. Morg.

8 7. Cavar il GRANCHIO dalla bocca colla man d'altri: vale Cercare d'arrivare al suo intento coll'altrui pericolo. Fir. disc. an

§ 8. Avere il GRANCHIO nella scarsella, o alla scarsella: si dice Dello spender mal volentieri, ed esser lento a cavarne i denari. Tanto è oggi di GRANCHI buon mercato, Ch' e' c'è chi n'ha infin nelle scarselle ... Cant.

S 9. Esser morso dal GRANCHIO; si dice Di chi è toccato dall' avarizia. E ben mi morso

il GRANCHIO in quella volta. Pataff. The and

S 10. GRANCHIO: per Ritiramento di muscoli; onde viene Aggranchiare, Sgranchiare. E gioveratti molto a' nepitelli, Quando ti pi gli il GRANCHIO nel calcagno. Burch . FING

S 11. Pigliare, o Farsi un GRANCHIO secco: si dice Dello strignersi un dito tra due cose, come tra legno e legno, sasso e sasso; e per quella strignitura, il sangue ne viene

in pelle. Voc. Cr.

§ 12. Pigliare un GRANCHIO, Fare un mazzo di GRANCHI, Pigliar un GRANCHIO a secco, un granciporro, e simili : vagliono Ingannarsi, Pigliare errore. L'uom più erra vpi-glia più GRANCHI. Bern. Orl. Non facciamo un mazzo di GRANCHI, proviamo un po qual è la vera. Lasc. Pinz. Dicesi anche Far arrosti, o un arrosto: V.

§ 13. Granchio : chiamano i Leguajuoli Quel ferro piegato, forcuto, dentato, il gambo del quale è conficcato nella panca da piallare il legname, e serve per appuntellare il legno perch'e' non iscorra mentre si vuol lisciarlo o assottigliarlo colla pialla . Voc. Cr. ec. 11

§ 14. GRANCHIO: dicesi anche alla Penna del martello, di cui i Legnajuoli si servono per mettere a lieva, o cavar chiodi, la qual penna è stiacciata e augnata, divisa per lo mezzo, e piegata alquanto all'ingiù. - V. Martello da Legnajuolo. Voc. Dis: 1. 51

S 15. Granchio: dicesi pure da Magnani un l'erro ripiegato che abbraccia e stringe checchessia. Granchio davanti e dietro per tenere le legature alla cassa, ed alle stan-ghe di una carrozza, o simile. Granchio del timone. - Chiodone del GRANCHIO.

§ 16. Granchio: si dice anche Uno de' dodici segni del Zodiaco. - V. Segni celesti secondo il crescere, o lo secinar della luna Nel mese di Luglio e d'Agosto essendo il

Dim. di Granchio. Colle vangajuole si piglian granchi e GRANCHIOLINI assai. Cant.

GRANCIA: s. f. Malore che viene in bocca: A me venga il mal dell'asma, ec. ed in

bocca la GRANCIA. Fr. Jac. T.

GRANCIA: s. f. Nome che i Camaldolesi, Certosini, ed altri, danno alle lor Fattorie. Proseguendo più su, vi è una Villà o GRANCIA de' Romiti di Camaldoli. Lam. pref. ant. In alcune grancie sta un converso per Fattore, o sopraintendente degli altri Fattori, e chiamasi Granciere.

GRANGIERE: s. m. Colui che sopraintende

alla Grancia. V. GRANCIPORRO: s. m. Cancer spiniformis; Cancer pagurus. Specie di grosso gran-chio marino, da' pescatori detto Pesce marghe-rita. Il nome di Granciporro sembra più confacente al Cancer mæa, o maja dell' Aldrovando, il quale da' Veneziani è detto Porrone perchè è attorniato di tubercoletti a guisa di porri. Credo che quel GRANCIPORRO del Berni sia detto da Granchio paguro, originato così: Paguro, fognato il g, come si costuma in molte voci e Greche e nostrali, vienc au, il quale mutato in o, con un poco d'enfasi viene a dirsi porro. Salvin. annot. Opp. P.

S. Pigliare un GRANCIPORRO: lo stesso che Pigliare un granchio, Fare un errore. Perch' e' m' han detto, che Virgilio ha preso Un GRANCIPORRO in quel verso d' Omero, Il qual non ha, con riverenza, inteso. Bern. rim.

GRANCIRE: v. a. Prehendere. Uncicare, Pigliar con violenza e balia. - V. Ghermire, Carpire. GRANCIRE, è detto dal Granchio, che ha le zampe uncinate o artigliose. Salvin. Buon. Fier. Egli il volle GRANCIRE, ed uncicollo. Patast. Men d'un pajo GRANCITI qual pe' fianchi e qual pel dosso. Buon. Fier. GRANCITO, TA: add. da Grancire. V.

GRANDACCIO, CIA: add. Ingens. Acer. ed avvilitivo di Grande. Uom GRANDACCIO e

da nulla. Gr. in. Galeone.

GRANDE: avv. Violenter . Grandemente, Fortemente . Salutosi subitamente nell' aere un groppo di vento, e percosso nel mare, si GRANDE in questa cassa diede, e la cassa sulla tavola, ec. che riversata, per forza Landolfo andò sotto l'onde. Bocc. nov. La Reina vegnendogli incontro e vogliendolo abbracciare l'Imperadore le diede si GRANDE, che

la fece cadere in terra. Mirac. Mad.
GRANDE: s. m. Magnus. Nella repubblica di Firenze dicevasi Quegli che per nobiltà e più era privo de magistrati. A' GRANDI parea voce cominciante da vocale.

sole in GRANCHIOLINO: s. m. Parous cancer intorno a questi tempi cominciarono con proprio nome a chiamarsi GRANDI! Borgh. Vesc. Fior.

S 1. GRANDE: per Ogni persona di qualsisia città o regno che eccede gli altri in nobiltà e ricchezza. Persona che di gran lunga non sopravanzi tutti gli altri GRANDI del regno.

Stor. Eur.

5 2. Stare sul GRANDE, o in sul GRANDE: vale Tenere una certa gravita più che non conviene al suo grado, o forse maggiore, così nel parlaro, come nell'andare: dicesi anche Stare in sul grave, in sul severo, in sul mille, ec. Varch. Ercol.
§ 3. Stare alla GRANDE: Tale Trattarsi con-

magnificenza . Foc. Cr.

§ 4. Fare GRANDE: vale Ingrandire, Aggrandire. Cristo per me far GRANDE se annichi-

lare ec. Fr. Jac. T.

\$ 5. Fare del GRANDE, O Fare il GRANDE: vale Stare in gravità o in maestà, ad imitazione de' grandi personaggi. Faccia del dotto pur, faccia del GRANDE. Alleg.

S 6. Farsi GRANDE: vale Crescere, Venir grande. Indi a quaranta di si fa GRANDE ( il grano ) infino al venimento della matu-

rità. Crese.

§ 7. Farsi GRANDE: Vale anche Presumersi; Aggrandirsi. Ognun con bei disegni si fa GRANDE, Poi non ricscon sotto le lor cioppe. Bellinc. Son.

S S. In GRANDE: posto avverb. vale Nella proporzion grande, Nella proporzion maggio-

re. Voc. Cr.

S 9. GRANDE: è anche Titolo che si dà in alcune corti a' personaggi che per alcuna determinata prerogativa si distinguono dagli al-

tri. Grande di Spagna.
§ 10. Grande: T. de' Tonnarotti. Camera della tonnara più grande dell' altre, formata di reti; dove entrano in primo luogo i tonni dopo aver corso lungo il pedale, e donde en-

trano nel Bordonaro.

GRANDE: e per troncamento GRAN: add. d'ogni g. Magnus. Aggiunto dinotante estensione in lunghezza, larghezza e profondità. - V. Alto, Ampio, Vasto, e i derivati Aggrandire, Ingrandire, Ringrandire. GRAN-D' albero, Uomo GRANDE, GRAN fiume, GRANDE apertura, GRAN precipizio, GRANDE spazio di terra. - I suoi poderi eran GRANDI .- Quanti GRAN palagi. - Macchie GRANDT. - Due GRAN cocche di Genovesi. Bocc. Vidi gente alla riva d'un gran fiume. - Chi è quel GRANDE che non par che curi lo' neendio. Dant Inf. e Qui in forza di sost. Avvertasi che Gran ricchezza eccedeva gli altri, e perciò per lo non va mai congiunto con monosillabo, nè con

S v. Dicesi che Un fanciallo è già GRANDE, per dire Ch'egli è cresciuto fino a un certo segno; e detto assolutamente vale Ch' egli è uomo fatto. Beltramo, voi siete GRANDE e for-nito. Bocc. nov. -V. Grandicello, Grandetto.

\$ 2. Si dice anco nello stesso significato Delle giovani piante e delle bestie; ma più comun. s' usano i diminutivi, Grandetto, Grandicello. Due cavrioli, i quali già GRANDICELLI pascendo

andavano. Bocc. nov.

3. Grande: aggiunto a cose numeriche esprime Copia, Augumento, Abbondanza di quelle cose alle quali s' aggingne. GRAN numero, GRAN quantità, GRAN copia, GRANDE abbondanza, GRAN calca.

§ 4. Far. GRAN mercato di checche sia: vale Dare a vil prezzo, a buon mercato. Non solamente gli convenne far GRAN mercato di ciò che portato avea, ma quasi, se spacciar volle le cose sue, gliele convenne gittar via.

Bucc. nov.

S 5. Aggiunto a Tempo, o Cosa relativa a tempo, vale Lontananza, o Lunghezza, o Grande spazio di tempo. Gran tempo umido tenni quel viaggio. - Al popol tutto Favola fui GRAN tempo. Petr. Un lor fratello che di GRAN tempo non c'era stato, ec. fu ucciso.

Bocc. nov.

S 6. GRANDE: si dice generalmente Di tutte le cose tanto fisiche che morali, qualora superano la maggior parte dell' altre dell' istesso genere. Grande esercito, Gran ricchezze, GRAN romore, GRAN caldo, GRAN freddo, GRAN merito, GRAN cuore, GRAN viriu, GRAN vizi, GRAND' ingegno, GRAND' eloquenza, GRAN-DE avarizia, GRAND' ingiustizia, GRAN scelerato, GRAN Principe, GRAN Ministro, GRAN Capitano, GRAND' uomo, GRAN Poeta, GRAN Pittore. - GRANDE fu la magnificenza del Re di Spagna. Avendo l'animo GNANDE e liberale: - GRANDE stato e molta famiglia teneva. Bocc. nov.

§ 7. Dicesi presso a poco nel medesimo significato. Camminar a GRAN passi; Fare una GRANDE spesa . Perchè vuoi tu entrare

in questa fatica e GRANDE spesa.

\$ 8. Grande significa altresi Principale, Importante, come: Il giorno della battaglia è un GRAN giorno pel Generale. - Uno de GRAN principj della filosofia. - La GRAN massima di giurisprudenza. - Il saper cogliere il tempo preciso è un GRAN punto. - Adunque tu che vedi, e tutto puoi, Governa in queste si la mente mia, Che al GRAN di mi ritruovi tra' tuoi . Amet.

\$ 9. Verno GRANDE, o simile: vale Nel cuor

del verno. Alam. Colt.

S.10. GRANDE età: vale Età avanzata. Voi vedete che io son di GRANDE etade e volctemi mettere a queste riotte. Liv. M.

S Ir. GRANDE : aggiunto a Vino, vale Po-

S Ir. GRANDE: aggiunto a vino, vate Potente, Gagliardo, Generoso, e Che regge nell'acqua. Vini GRANDI e grossi. But.
S 12. Aggiunto a dignità, vale Il maggiore di quella dignità. Cost GRAN Maestro, GRAN Bailivo, GRAN Ciambellano, ec. — GRANDE Siniscalco del regno di Puglia. M. Vill.

S 13. GRAN cosa, GRAN fatto: vagliono Cosa maravigliosa, Cosa straordinaria. GRAN cosa mi parrebbe che il risapessi giammai. Boce.

GRANDEGGIANTE: add. d'ogni g. Che grandeggia. Andando più sostenuto, più grave, e più GRANDEGGIANTH il periodo comparisse e più nobile l'azione. Tocci par.

GRANDEGGIARE: v. n. Superbire! Aver grandigia, Far del grande. Io tegli donerei, ma tu GRANDEGGI, e non rispondi mai, ne ben

ne male. Lor. Med. Nenc.

S. GRANDEGGIARE: per Venire, Alzarsi in grandezza. Questo cost fecondo suolo pure fu benedetto da quella pianta che oggi sul Vaticano GRANDEGGIA; toccando colla cima le stelle. Salvin, disc.

GRANDEMENTE: avv. Magnopere. Con grandezza. Allora dee l' uomo parlare GRAN-DEMENTE e dire agiate parole. Tes. Br.

§ 1. Per Grossamente. E quelli più volentieri in dono che alcun altro Grandemente salariato. Bocc. nov.

\$ 2. Qualche volta per Riccamente, Splendidamente, Abbondantemente. Quando ebbero così ordinato, fece GRANDEMENTE appa-recchiare a un suo luogo. Nov. ant.

§ 3. Per Molto, Assai, Sfoggiatamente. I tuoi compagni, ec. sollazzerai con tua pochissima fatica GRANDEMENTE. Bemb. Asol.

§ 4. Per Fieramente, Eccedentemente, Smisuratamente, Soprammodo, Forte, Forteniente, Gagliardamente, Vecmentemente. Laonde la vera Venere, ec. GRANDEMENTE S'accèse nell'animo suo: Fir. As.

§ 5. GRANDEMENTE : Vehementer . Forte , Molto, Estremamente. Io dubito GRANDEMENTE che V. Sig. Illustrissima e Reverendissima non abbia occupato il primo luogo nella gra-

zia di sua beatitudine . Cas. lett.

GRANDETTO, TA: add. Majusculus. Dim. di grande. Fu però notalo, perchè e' facesso le teste un tantin GRANDETTE, e le membra massicce . Vit. Pitt.

GRANDEZZA: s. f. Magnitudo. Altezza, contrario di Piccolezza. Una statua di cera della sua GRANDEZZA. Bocc. nov. cioè Della sua statura. Più gravemente cade colui, il quale è formato di GRANDEZZA di giogunte, che il nano. Arrigh.

S 1. La grandezza comprende anche tutte le particolari specie della quantità, cioè Lunghezza, Larghezza, Altezza. Suoi sinonimi, e

analoghi sono Ampiezza, Vastità, Capacità. GRANDEZZA proporzionata, eccessiva, immensa, smisurata, estrema, maravigliosa, mediocre – Una botta di maravigliosa GRAN-DEZZA. Bocc. nov. Fra tante e tante medaglie di diversi metalli e GRANDEZZE, delle quali è composta la serie degl'Imperatori, appena m' è riuscito di trovarne una mezzana di Nerone. Magal. lett.

\$ 2. GRANDEZZA: per simil. detto in mala parte, vale Eccesso, Gravezza, Disorbitanza, Smoderatezza. Doversi con pazienza passare

la GRANDEZZA de' mali Bocc introd.

§ 3. Detto ia buona parte, vale Altezza e Nobiltà di stato; Maggioranza, Eccellenza, Sublimità, Dignità. La GRANDEZZA di Dio -GRANDEZZA, e signoria temporale. G. Vill Brama, Ch' el sia di sua GRANDEZZA In basso messo. Dant. Purg. Cortesc e saggia nella sua GRANDEZZA. Id rim.

S 4. GRANDEZZA del vino: vale Gagliardia, Generosità e Potenza. Lascialo (il vino) tramutandolo svaporare, e perder fummo e GRANDEZZA, nimici del dolce. Dav. Colt.

§ 5. GRANDEZZA d'animo : vale Magnauimità e Grandigia; Altezza e Nobiltà d'animo. Conobbe il prenze la GRANDEZZA del-l' animo della sua figliuola. Bocc. nov.

GRANDEZZATO: s. m. Grandigia; Grandezza di stato. In un da più di sè Di valore, e GRANDEZZZATO, E di numero cangiato. Bell.

GRANDIA - V. e di Grandezza.

GRANDICCIUOLO: add. Grandiasculus Dim, di Grande; Grandicello. Andò si piccolino, che poteva essere portato, ed ora è GRANDIC-GRANDICELLO: add. Grandiusculus. Dim.

di Grande. Un neo ben GRANDICELLO. Bocc. nov. S Per lo più dicesi Di persona, o di bestia giovane, che è sul crescere. Tu se' omai GRANDICELLO - Due cavrioli, i quali già

GRANDICELLI pascendo andavano - Lascio suo erede un suo figliuolo già GRANDICELLO. Bocc.

GRANDIGIA: s. f. Grandezza di stato; Potenza, Nobilta, ed anche Grandezza d' animo. Non gli basta, di qualunque sia nato con GRANDIGIA avere avanzati i suoi maggiori. Bocc. lett. Costui parendole, e per nobiltà di sangue, e per GRANDIGIA convenirseli, fece ( la Contessa Matilde ) con lui trattare il matrimonio. Com. Inf.

S. GRANDIGIA: per Alterigia, Superbia - V. Pompa, Vanagloria. Per leggiadria, e GRAN-DIGIA. fece una roba di sciamito cremisi. G. Vill.

GRANDIGIARE: v. n. Voc. antic. Alzarsi in superbia, Farla da grande.

antico alla Spagnuola. Gorgiera, o GRANDI-GLIA, bavero alto. Salvin. Tanc. Buon. ec.

GRANDILOQUENZA: s. f. Maniera grandiosa di parlare; Magniloquenza. Se non ci è la GRANDILOQUENZA del Casa ec. ci è limatezza di stile. Algar. Se nella tragedia, che di sua natura è cosa fastosa e gonfia, e ammette Grandiloguenza, pur nondimeno lo tragonfiare è insoffribile. Gori long. GRANDILOQUO, QUA: add. Che è detto

con gran nobiltà d'espressione. Niuna cosa è cotanto GRANDILOQUA quanto il nobile affetto

collocato ove è uopo. Gori long.

GRANDINARE: verb. imper. e talvolta a. Grandinare. Cader grandine, Tempestare, Piover gragnuola. E da queste parole vennero a pigliarsi per mano, e poi a baciarsi

GRANDINATO tuttavia. Bocc. Boy.
GRANDINATA: s. f. Il grandinare.
GRANDINATO, TA: add. Grandine verberatus. Percosso dalla grandine. E questo vedemo ne' campi e nelle terre GRANDINATE.
Gresc. cioè Tocche, Flagellate dalla grandine.
GRANDINE: s. f. Grando. Graguuola,
Congelazione di gocciole di pioggia fatta in aria per asprezza di freddo, la quale precipi a dalle nuvole per lo più in forma sferies. dalle nuvole per lo piu in forma sferica, e diserta le campagne. Grandine folta, spessa, precipitosa, impetuosa, strepitosa, infesta, sonante . - Grandine grossa . Dant. Inf. Gran-DINE che spiana, abbatte a terra le biade, i seminati. - Or volesse Iddio che mai, dovendo io star, com' io sto, questa GRANDINE non ristesse. Bocc. nov.

S I. Dicesi in prov. La GRANDINE è caduta in sul far la ricolta; per dire che Alcuna cosa è stata guastata in sul buono, o in sull'atto di venirne alla conclusione. Ambr. Cof.

S 2. Per Tumoretto che nasce nella parte interna della palpebra . Tumoretti che GRAN-DINE delle palpebre son chiamati da' Chirurghi. Red. cons.

GRANDINOSO, SA: add. Grandinosus. Di grandine. O porpora di rosa Per pioggia GRANDINOSA Si fattamente non veggiam perir.

Chiabr. rim.

GRANDIOSITA: s. f. Granditas. Qualità di ciò che è grandioso. E della regia GRAN-DIOSITÀ, con cui quel gran Signore il tutto fa. Bellin. Bucch.

GRANDIOSO, SA: add. Magnificus. Che ha del grande, Che sta sul grande. Non sono grandi, sono GRANDIOSI; tanto più stanno al basso, quanto si credono d' aver poggiato più alto. Segner. Mann.

GRANDIRE. - V. e di Aggrandire. GRANDISONANTE: add. d'ogni g. Che

fa gran suono. Talora cadono i plurali più GRANDISONANTI, e coll' istessa mole del nu-GRANDIGLIA: s. f. Gorgiera, o Collare | mero fanno più pompa, Gori long.

GRANDISSIMAMENTE ; avv. Maxime . Sup. di Grandemente. E tu fa vista di piaguer GRANDISSIMAMENTE . Vit. S. Gio. Batt. Ella fu GRANDISSIMAMENTE lodata, ella GRANDISSI-MAMENTE stata biasimata sarebbe . Varch:

GRANDISSIMO, MA : add. Maximus. Sup. di Grande. I GRANDISSIMI Re, GRANDISSIMI Dominj, Con GRANDISSIMA fatica, Numero GRANDISSIMO , GRANDISSIME risa . - Comperò un GRANDISSIMO legno. - Le avea fatta GRAN-DISSIMA Sesta . - Fatta GRANDISSIMA moltitudine di gente, sopra il Re di Tunisi se ne venne. Bocc. nov. L' aria era coperta di nuvoli, la polvere era GRANDISSIMA. Din. Comp. S I. GRANDISSIMO Oratore, Poeta, versifi-

catore, o simile: vale Prontissimo, Eccellentis-

simo, Arrigh.

S 2. GRANDISSIMO appresso d'un Re, d'un Principe, ec.: vale Potentissimo; In gran credito; In gran favore. Acquistata la grazia di Micennate, che era GRANDISSIMO appresso lo Imperadore Augusto, venne in grazia dell'Imperadore. But. Inf.

§ 3. GRANDISSIMA merce - V. Granmerce. GRANDIZIA: s. f. Voce disusata; Grandezza, Grandigia. Firenze governa oggi sua GRANDIZIA Per otto popolan, che son priori.

Rim. ant.

GRANDÒNE, NA: add. accr. di Grande, ma è Voce scherzevole. Accertatevi che io vi porto un benone GRANDONE, poiche oltre al-l'esser buon compagno, pizzicate ancora di poeta. Car. lett. Tu per questo la cosa mi lodavi, ch' ella si GRANDONA, e rigogliosa? Buon. Tanc. - V. Benone.

S. Grandone: detto anche ironicamente, Che si stima grande, o Che vuol esser tenuto per grande, o valente in checche sia. Ve l'ho sempre detto che in questi T . . . bamboloni, c GRANDONI non vi è un' oncia di cervello . Lami

Dial.

GRANDÒRE. - V. e di Grandezza. GRANDÒTTO, TA, add. accr. di Grande. lo aveva ima conca assai GRANDOTTA. Bin. rim. burl. Egli è per buona sorte in camera mia una di quelle berrette un po' molto ben GRANDOTTA. Lasc. Gelos.

GRANDÙCA, che si scrive eziandio GRAN DUCA: s. m. Magnus dux. Acer. di Duca; ed è Titolo di Principe che possiede il Granlucato. Al tempo del serenissimo GRAN DUCA Ferdinando primo di questo nome, e GRAN-DUCA lerzo di Toscana . Red. lett.

GRANDUCALE: add. d'ogni g. Voce dell' uso. Spettante al Granduca, o al Granducato. Dignità, Corona GRANDUCALE. Rendite

GRANDUCALI,

GRANDUCATO: s. m. Magnus ducatus. Accr. di Ducato; Titolo con che si chiamano

i Ducati della provincio più grandi o più nobiti, come la Toscana e simili . Voc. Cr.

GRANDUCHESSA: che anche si serive GRAN DUCHESSA: s. f. Magna dux . Moglie di Granduca. La serenissima GRANDUCHESSA mia Signora mi comanda, che io scriva a V. S. Red. lett.

GRANDURA: s. f. Voce popolare. Grandigia. Donde recarono le grandezze poiche

fanno tanto il grande i dove ritornan poi le lor GRANDURE? Arct. rag. GRANELLERIA: 3. f. Corbelleria, Cosa da sciocco. Sono molte, e molte le determinanazioni, le distinzioni, e i casi che possono darsi; e converrebbe sapersi da me per più fondamento di discorrere, e dir manco GAA-NELLERIE : Vivian. lett.

GRANELLETTA: s. f. Granelletto, Cosa minuta come granellino . Trovai in circa a una libbra e mezzo d'oro di tante GRANELLETTE

GRANELLETTO: s. m. dim: di Granello Nel numero del più Granelletti, e Granelletta. Anzi un certo avaron per masserizia Del pepe ne trac la GRANELLETTA . Matt. Franz. rim. burl. Macchie picchiettate di piccoli GRANELLETTI ineguali. Voc. Dis. in Diaspro in the state of the s

GRANELLINO: s. m. Parvum granum: Dim. di Granello. Nel numero del più Granellini e Granellina. Il fiore del rame sono certe Granellina come panico, rosse del co-lor del rame, le quali saltano fuori quando il rame si cola, e vi si getta su dell' acqua

fresca e pura. Ricett: Fior: 1003 MEY.

GRANELLO: s. m. Granum. Il seme che si genera nelle spighe di biade e grano, e anche di pere, inele, poponi, e simili Nel numero del più ha doppia uscita, dicendosi Granelli e Granella. La terra manda fuori il frutto suo, cioè prima l'erba e poi la spiga, poi il GRANELLO granito nella foglia. Mor. S. Greg. Voi non avreste mai raccolto GRANEL di grano. Bocc. nov. Il suo GRANELLO è più nero e più piloso. Gresc. GRANELLA di mortina, cioè Bacche di mortella .- Volendo riparare a tal disordine, si dee pigliare delle GRANELLA di pera, cioè di quei semi che sono nelle pere. Cellin. Orcf.

S r. Dicesi proverb. A GRANELLO & GRANEL-Lo s'empie lo stajo o si fa il monte; e vale Che i piccoli avanzi moltiplicati fanno grande

acquisto. Serd. Prov.

§ 2. GRANELLO: per simil. vale general-mente Ogni piccola particella di checchessia. Fa che tu mi rechi, ec. un pipistrello vivo; c tre GRANELLA d'incenso. Bocc. nov. Or non sono minutissime le GRANELLA della rena? e se troppa rena si mette nella nave, si la sommerge e perisce. Amm. Ant.

S 3. Per Testicolo. GRANELLO di vitelli e

d'altri animali. Grosc. Il companatico, ec. sia carne lessa, e qualche poca di frittura di GRANELET. Red, cons.

\$ 4. GRANELLO: si dice anche l'Acino del-L' tiva. GRANELLI d' uve acerbe. - L' acqua si può rendere acida, ec. col far bollire de? GRANELLI d'agresto nell'acqua. Red. cons.

§ 5. GRANBELI : diconsi anche i Vinacciuoli che son negli acini dell' uva. Quella specie d'uva la quale non ha GRANELLA. Pallad. Palladio dice, la maturità conoscersi, se premuti dell' uva i GRANELLI che negli acini son nascosi, sieno di color fusco, o presso che neri. Cresc

GRANELLOSO, SA: add. Granosus. Pieno di granelli e di cose simili a granelle. E'l fiore delle rose non è il fiore giallo GRA-NELLOSO ch'è dentro alla rosa. Pallad. Conoscesi la bontà sua (del galbano) quando è GRANELLOSO, sincero e purgato da ogni mestura d' altre cose. Ricett, Fior. Pirite GRA-NELLOSA aurifera - Quarzo GRANELLOSO. Gab. Fis. Macchie GRANELLOSE dell' amatista. Voc. Dis.

S. GRANELLOSO: detto di superficie di checchessia, vale Ruvido, Scabro, come è l'impasto di materia ridotta in granellini. Si fa sopra l'ossa la prima bozza di stucco ruvido, cioè grosso e GRANELLOSO, acciò vi si possa metter

sopra la più sottile. Vasar.

GRANFATTO: voce composta di Gran e. Fatto, usata avverb. Certe. Molto, Certo. Io credo che non potrebbon profferire GRANFATTO più sconcia, ne più sconvenevole sentenza di 4 questa. - Non ebbe nome GRANFATTO altrimenti . Galat.

GRANFIA: s. f. Artiglio rapace, Zampa armata d'ugnoni. Da questa voce si è fatto il verbo Aggranfiare. Ogni mio acquisto aggraft, cioè aggranfi colle GRANFIE, con gli artigli rapaci. Salvin. Fier. Buon.

S. GRANFIA: dicesi anche da' Pescatori alle Branche di certi pesci, come polpi, seppie, aliuste e simili. - V. Bocca, Granchio.

GRANGIALLO: s. m. Ranunculus orientalis .. T. de' Giardinieri . Ranuncolo dal fior doppio.

GRANIFERO, RA: add. T. de' Naturalisti.

Che porta grano o cosa simile a grano. GRANIGIONE: s. f. Granatus. Granimen-

to; Il granire. Voc. Cr.

S. GRANIGIONE del sale: dicesi da' Mojatori La formazione del sale nelle Caldaje per l'e-

vaporazione dell' umido.

GRANIMENTO: s. m. Granatus. Il granire; Formazione del granello, Granitura. Attendono con ansietà il GRANIMENTO maturo e ben fatto del grano e dell'altre biade. Fr. Giord. Pred.

GRANINO: s. m. T. de' Razzaj, ec. Mi-

nutissima polvere da fuoco.

GRANIRE: v. n. Granum agere. Granite. Grandezza si consuma, L'erbe dovrian GRA-NIRE e non fibrire. Rim. antickeziers

S 1. GRANIRE: per Far la grana, Dar la grana, e si dice dagli Orefici L' andar percuotendo la pannatura delle figure con un piccolo martellino, e con un ferrolino appuntato e non già rotto come quello da Camosciare. Per dimostrare poi i panni più grossi si debbe; pigliare un ferrolino appuntato, ec. Indi con esso percuotendo sopra i panni, appariranno più grossi, e ciò si dice grania. Beny. Cell. Oref.

§ 3. GRAMIRE: dicono anche gl' Indoratori nel medesimo significato, allorche nelle parti molto larghe e piane della superficie indorata fanno apparire minutissime e spesse ammac-

caturine. Voc. Dis.

GRANITELLA: s. f. Sorta di pietra tinta di minutissime macchie bianche, livide e nere smorte. La GRANITELLA di Corsica vale a faro colonne e ornamenti di quadro. Voc. Dis.

GRANITELLO: s. m. Nome volgare della Pietra arenaria. Granitello di grana gros-

GRANITO: s. m. Marmor. Sorta di marmo durissimo e ruvido, picchiato di nero e bianco e talvolta di rosso. Colonna, obelisco di GRA-NITO. - GRANITO orientale, o rosso. - V. Diaspro. Evvi un GRANITO di un' altra ragione, bigio, il quale trae più in verdiccio i neri ed i picchiati bianchi.-L' Italia in molto parti è dotata di questa specie di GRANITO. Voc. Dis.

S. GRANITO di Corsica: Pietra molto dura picchiettata di minute macchie bianche e nere, di color nero profondo, che serve per colonne e per ogni lavoro di quadro. Voc. Dis.

GRANITO, TA: add. da Granire. Spighe GRANITE e bellissime. Salvin. Disc. La terra manda fuori prima l'erba, poi il granello GRANITO nella foglia. Mor. S. Greg.

S. GRANITO: talora è aggiunto di Cosa che abbia sodezza e sia massiccia, e si dice eziandio Delle forze della voce, e simili. Quelle è prosperevole, e con GRANITE forze. Fay. Es. Egli ha nel cantar voce GNANITA e frança. Fag. rim.

GRANITOJO: s. m. T. de' Cescllatori, Argentieri, ec. Specie di cesello che serve per granire, velare, ec. GRANITOJO tondo, quadro, triangolo, ovato - Granitojo a pelle forte,

a pelle fina, di pelle sopraffine. S. I Gettatori di bronzo danno pure il nome di Granitojo ad Una specie di Scarpello quadro in punta ad uso di riserrare le palichette del

getto prima di pianarle.

GRANITONE: s. m. T. de' Naturalisti, Scarpellini, ec. Specie di granito di grossa graira, che non s'adopera in lavori gentili . Un grosso lastricato traversato di lunghe tra-

Verse di GRANITONE. Targ. Viagg. A. GRANITOSO, SA: add. T. de' Naturalisti. Aggiunto di porfido; Che contiene gli elementi del granito sparsi in un cemento uniforme. Porfido GRANITOSO . Gab. Fis.

GRANITURA: s. f. Granatus. Dicesi della formazione del granello, e Del tempo in cui le piante graniscono, Granigione, Granimento.

Voc. Cr.

S 1. GRANITURA: T. degli Argentieri, ec.

L'atto e l'effetto del granire...

S 2. GRANITUNA della moneta: T. de' Monctieri. Dicesi del Cordoncino che è intorno alle monete.

GRANMAESTRO, e GRAN MASTRO: add. m. Vir doctus. Aggiunto che si da ad uomo di grande affare. Vedete adunque in che consiste la fama, la chiarezza e la felicità d'un GRANMAESTRO. Fir. As.

S. Usasi pure in forza di sost. ed è il Titolo del Capo d'alcuna religione di Cavalieri. Itosene a Malta a trovare il GRAN MAESTRO di Rodi fu raccolto da lui amorevolissimamente. Segn. stor. Si potrà rispondere a Sua Santità, che il GRAN MASTRO non concederebbe mai licenza per amendue le commende Cas. lett.

GRANMERCE, e GRANDISSIMA MER-CE : Particelle di ringraziamento per favore, o cosa ricevuta da altrui. Il proposto tutto lieto disse: madonna GRANMERCE. Bocc. nov. Di che Galgano lo ringrazio, e disse: GRAN-DISSIMA MERCÈ . Pecor. Forse che ella si è fatta pregare al primo GRANMERCE. Fir. Luc. e qui in forza di nome sost.

S 1. GRANMERCE: si dice anche a Chi ci proferisce checchessia, ancorche non l'accettiamo , ringraziandolo con tal parola .

Voc. Cr.

§ 2. Per quello che anche dicesi Io sto fresco, Io son condotto. Credi tu sapere più di ne, tu che non hai ancora rasciutti gli oc-chi? GRANMERCE; non ci son vivuta invano io,

no. Bocc. nov. cioè Io starei fresca.

GRANNE - V. e di Grande.

GRANO: s. m. Frumentum. Nome che si dà per eccellenza alla sorte migliore fra tutte le varie specie di framenti, sotto del qual genere tutte le biade sono comprese. Del suo seme, o granello comun. ne facciamo il pane per vitto. Gli antichi nel numero del più dissero anche le Granora. Grano senza resta, -Spiga di GRANO in erba. - Seminare, segare, o mietere il GRANO. - Accovonare, abbicare, battere il GRANO. - La vena nasce tra'l GRANO, la quale dal GRANO in erba si conosce. - Seminar il campo a GRANO. Cresc. Lo Grano si ha tre stati, che elli è prima alto in crba, poi in ispiga, poi appresso è

pieno di frutto e tutto maturo . Trait. pecc.

§ 1. I Controlini dicore, che Il charo è in latte, per intendere Quel grado di età in cui il granello è ancora ripieno di liquido trasparente e mucoso, e non ha aucora preso veruna consistenza. E per grand in cera, si specifica da' medesimi Quell' età più avanzata in cui il granello è giunto alla perfetta maturità :

S 2: Grano: dicesi anco Il seme istesso, o Granello di questo frumento, il quale è di figura ovata più o meno bislunga secondo le diverse specie, da ambe l'estremità ottusa ; con-vessa da un lato, e per lungo solcata dall'altro. Grano intignato, ripulito, lostato. - Spu-lare, lavar il Grano, soleggiarlo, macinar-lo. - Stufa da Grano per farlo tostare quando si vuol conservarlo lungamente . - Il GRANO ritocca. - V. Ritoccare. Il GRANO con la pala si rivolga, e ventisi. Cresc. Vostra usanza è di mandare ogn' anno a' poveri, ec. del vostro GRANO, e delle vostre biade. Bocc.

§ 3. Gli Agricoltori danno diversi nomi alle diverse specie di grano, come Ravanese, Mazzocchio, Mazzocchino, Cascola, Civitella, Bianchetto, Tosetto, Calbigia, GRANO a groppoli; o a pigna, Andriolo, ec. V. Distinguesi anche in GRANO duro e GRANO gentile. Il Grano duro rosso, e bianco distinguesi in duro grosso, e duro piccolo e minuto; chia-masi anche Farro, e serve per Paste, per il farro, ed ancora per semolino. Il crimo gentile bianco e grano gentile rosso con la resta, sono varietà cui par che corrisponda l'Andriolo alla seconda, e'l Bianchetto, o Civitella alla prima.

S 4. GRANO conico bianco e Conico bigio: è grano di qualità dura, ed è detto così per avere la spiga assai grossa, specialmente alla

§ 5. GRANO di spinggia : T. Mercantile . Quel grano che si conserva ammontato in gran cumuli all'aria libera vicino ai porti di

& 6. In prov. Ogni uccel conosce il GRANO! e vale Il buono è da ognun conosciuto : Fir-

§ 7. In prov. Cerear miglior pan che di GRANO. - V. Pane.

§ 8. Tratta di GRANO. - V. Tratta.

S 10. GRANO saraceno, o GRANO nero di

Tartaria. - V. Saraceno. S II. GRANO Siciliano, O GRANO Turco !-

Formentone.

S 12. GRANO delle formicole : detto latin. da Botanici : Ægylops ovata . Specie di gramigna, o vena salvatica, detta da alcumi Cerere, e dal Mattiolo Egilope seconda, Trovasi da per tutto ne' luoghi secchi e sterili. Il suo seine è simile a quello del grano, ma più piccolo, e chiuso fortemente dalle glume, o camerelle. La Gramigna Officinale auch' essa è detta Grano delle formicole

§ 13. Grano gnidio . - V. Timelea. § 14. Grano : per Granello, Seme delle biade. Quivi germoglia, come GRAN di spel-ta. Dant. Inf.

\$ 15. Figur. per Qualsivoglia minima cosa, Un minimo che. Farò mio detto piano Che pure un solo enano non sia, che tu non sac-ci. Tes. Br. cioè Una sola minuzia. Sicchè un GRANO di manco non bastasse per farla sommergere . Gal. Gall.

§ 16. GRANO: T. degli Oriuolaj. Pezzetto di ottone bucato, che serve per ringranare i

buchi.

\$ 17. GRANO delle Cartelle : pur T. degli Oriuolaj. Il piuolo di un rocchetto, o altro che s' interna ne' grani delle cartelle .

S 18. Far il GRANO: T. degli Archibusieri. Mettere un granellino d'oro nel focone d'una canna, acciò resista più all'azione del fuoco, e non s'allarghi più del dovere.

S 19. GRANO: per Peso, che è la cinquecensettantaseesima parte dell'oncia. Di questo elleboro ne piglierai trenta GRANI. Libr. cur. malatt. Il GRANO si scrive così G. Ricett. Fior.

S 20. A GRANO & GRANO: posto avverb. vale
Un granello dopo l'altro . Voc. Cr.
S 21. In prov. Grano pesto fa buon cesto.
V. Cesto . Dittam.
GRANOCCHIAJA: add. ed anche s. f. Ar.

dea ranivora. Nome volgare d'una specie di Sgarza, così detta dal cibarsi volontieri di ranocchie . - V. Airone .

GRANOCCHIELLA: s. f. Rana arborea. Specie di rana, che sale sulle fronde degli alberi . Da' Contadini s' usa in forza di diminutivo per lo stesso che Rana, Ranocchio, come dicesi Pecorella e Rondinella per Pecora e Rondine semplicemente . Monigl. Dr.

GRANONE: s. f. T. de' Battilori, Ricamatori, ec. Specie di filato d'oro attorcigliato, che tagliato minutamente, s'infila come perle,

e si cuce sopra i vicami.

GRANOSO, SA: add. Granosus. Pien di granella , Ben granito. Il grosso adunque , il quale massimamente ha le spighe rosse, contuttoche le produca più grosse e molto GRA-NOSE, nondimeno poco mette e fa le spighe più rare .. Cresc.

GRANULARE: add. d'ogni g. T. de' Naturalisti. Che è sotto forma di grani o gra-nelli. - V. Granulato. Rame GRANULARE per

clepsidre . Gab, Fis.

GRANULARE: v. a. T. Chimico, e Me-

piccoli globetti per agevolarne la fusione, • per uso dell' Arti.

GRANULATO, TA: add. T. dell' Arti. Ridotto in grani, o granelli per via d'Arte. Rame GRANULATO. - V. Granulare, Globu-

S. Radiei GRANULATE: diconst da' Botanici per lo stesso che Tuberosc. - V. Tuberoso. GRAPPA: s. f. Picciuolo, e propriamente

Quello della ciriegia. Castigl. Cort.

S I. GRAPPE: e altre volte Garpe: T. di Mascalcia. Sorta di malore che viene nelle giunture delle gambe intorno a' piedi del cavallo nella parte di dietro. Cresc.

S 2. Grappa pelosa: chiamasi da alcuni la Grancevola, o Pesce margherita.

S 3. GRAPPA: T. de' Magnani, Muratori, ec. Spranga di ferro ripiegata da' due capi, che serve per collegar pietre o muraglie.

§ 4. Per simil. gli Stampatori danno l' istesso nome a que' Segui, o figure che accenuano

unione di due o più articoli.

GRAPPARE: v. a. Arripere . Aggrappare .. E GRAPPAVI un ramo d'ulivo. Virg. Eneid. GRAPPAN le lance e i forti scudi imbracciano. Poliz.

S. In sign. n. p. Aggrapparsi . Noi siam lesti come gatti, Per saltare in ogni loco, Basta sol GRAPPARSI un poco. Cant. Carn.

GRAPPINO: s. m. T. Marinaresco. Piccola

ancora con cinque patte o marre.

S. GRAPPINO a mano: Sorta d'uncino, che serve per afferrar la nave nemica nel venire

all' arrembaggio.

GRAPPO: s. m. L'atto di grappare, o afferrare, o aggrappare: onde Dar di GRAPPO & una cosa, vale Aggrapparla. V. Aggrappare. Presegli il cavallo per lo freno, e dandog'i di GRAPPO, gittollo a terra della sella. Fior. Ital. Spense il lume, e dà di GEAPPO a'panni suoi per esser conosciuta. Pecor.

S. Per Grappolo . Vuoi tu andare in quella vigna per un GRAPPO d' uve, o vuogli che vi

vada io? Franc. Sacch. nov.

GRAPPOLA: fem. di Grappolo nel secondo.

sign. - V. Grappolo.

GRAPPOLETTO: s. m. Parous racemus -Grappolino. Un GRAPPOLETTO d' uva . Matt. . Franz. Egli è un frutto d' un albero che produce alcuni GRAPPOLETTI di COCCOLE. Red. Esp. Il medesimo cerro fa un altro GRAPPOLETTO di fiori. Id. Ins.

GRAPPOLINO: s. m. Parvus racemus. Dim. di Grappolo; Racimolo. Guarderai & GRAPPOLINI più lucidi dell' uve, e dolci, e torcerai, e terrai quelli GRAPPOLINI nella vite.

Pallad.

GRAPPOLO: s. m. Racemus. Ramicello del tralcio detto Raspo, sul quale sieno appictallurgico; Ridurre un metallo in granellinio | cati gli aciui dell' uva. Galeroni bianchi a

neri - Grossi e spessi Grappon - Senza attorcere i Grappon - I tagliati raspi de'orappon sieno coperti di calda pece: Cresc. Le renderò grazie, ec delli avvisi intorno all'ulivo, che ha fatto il Grappono d'uva. Red. lett.

S. Graffold, Graffold: coll' aggiunto di Nuovo, o Dolce, dicesi metal, per lo stesso, che Nuovo pesce; Bescio, Sciocco. Edio baccello, che mi lasciai inzanpognar da lui? Ebbi (ti so dir io) del nuovo graffold - Un dolce graffold, il quale benche abbia sessanta anni valichi, e abbia moglie e figliuoli, pur struggesi tutto. Cecch. suav. Non 2' è più dolce graffold quant'ella. Luig. Pulc. Bec.

GRAPPOLÙCCIO: s. m. Parvus racemus. Grappolino, Grappoletto. Prendi li GRAPPOLUCCI della vite minori e mal maturi. Libr. cur. malatt.

GRASCÈTA: s. f. T. d'Agricoltura. Luogo grasso e fresco che produce dell' erba, dove si pasce il bestiame porcino nella primavera.

GRASCIA: s. f. Voce bissillaba. Adeps. Il grasso, La sugua, e si usò auticamente tanto al proprio che al figur. La meditazione è colamente nella GRASCIA, che è sotto la scorza. Scal. S. Ag. Il Boccaccio l'uso pure iu gergo iu sign. di Moneta d'oro coll'impronta di S. Giovanni. Gli fece con una buona quantità di GRASCIA di S. Giovanni Boccadoro ugner le mani.

S. I. Grascia: per traslato è oggidi Nome generico di tutte le cose necessarie al vitto in universale, che i Latini dicevano Annona. Vittuaglia. E a questo usicio appartiene di raumare e guardar moncta, biade, vino, olio, e tutte l'altre grasse. Dif. Pac. Ma perchè questi sfornivano la piazza di Grasce su mandato un bando, ec. Varch. Stor. Vende le grasce allor quanto mai vuole, Ingrassa

le GRASCE allor quanto mai vuole, Ingrassa sul patir de' poverelli. Fag. rim. \* 15.2. Per Utile, Guadagno. Trarre GRASCIA. Furono commendati da tutti. i Cristiani, e maggiormente da' Romani che n' aspettavano lu GRASCIA. G. Vill.

\$ 5. Grascia: dicesi anche un Magistrato in Firenze che ha la soprantendenza delle grasce, ed invigila particolarmente che i Macellari e Pizzicagnoli vendanole carni conforme è ordinato. Partesi, e vassene alla grascia, e fa richieder Giotto. Franc. Sacch. nov.

\$ 4. Esser sopra la GRASCIA, e sopra le GRASCE: vale Essere uficiale del magistrato, che ne ha l'incumbenza. Se alcuno ne' tempi andati fosse stato sopra le GRASCE del comune, era tenuto grande: ora qual ufizio è più dispregiato di questo? Boez. Varch.

GRASCINO: s. m. Servi ædilitii. Ministro basso del magistrato della Grascia, che procura che si dia il giusto, e che le grasce si

vendano legittime, e a pesò e a misura. Nell' arristiarti a' contrabbandi; gabellieri ; stradieri, doganieri, birri, enassiat, spie; non sospettin in te malizia alcuna. Buon. Fier.

GRASCIUOLA: s. m. T. di Mascalcia, ec. Eminenza formata dalla rotella nella parte anteriore dell'articolazione della gamba colla coscia del cavallo. Osso della GRASCIUOLA.

GRASPI: s. m. pl. I grappoli da'quali è spicciolata, piluccata, o levata l'uva. L'uva nera, ec. fu vino ottimo, e da serbare, e potente molto, e non dee stare ne'GRASPI oltre a un dì o due. — Il vino niente co'GRASPI bollito, tutto al fuoco bolla e dischiumisi Cresc.

GRASSACCIO, CIA: add. pegg. di Grasso. In su l'entrata stava una GRASSACCIA, Madonna Accidia da' Greci chiamata. Ed ha d'attorno in vece di cagnuoli Marmotte e tassi e sorci moscaruoli. Fortig. Rice.

GRASSAMENTE: avv. con grassezza. Voe

Gr. S. Per met. Largamente, Copiosamente. Sicche non fosse in tanta povertade, e che potesse fare onore GRASSAMENTE agli amici suoi. Vend. Crist.

GRASSATÒRE: s. m. T. de' Legisti. As-

sassino che va alla strada.

GRASSAZIONE: s. f. T. de' Legisti. Assassinio fatto alla strada.

GRASSELLO: s. m. Arvince. Pezzuol di grasso di carne. Si vagliono de' GRASSELLI tratti dalla carne porcina. Libr. cur malatte

S 1. Per Aggiunto di fico, detto così dalla morbidezza d'esso fico. Tolgono i fichi, quali si chiamano grassule, ovvero GRASSELLI, non troppo maturi. Cresc.

§ 2. Dicesi anche Grassello al Fior di Calcina per uso di commetter le pietre conce. Non è poco importante Buona e netta calcina e buon grassello, Che di dietro e davante S'arriccia e spiana il muro; e fassi bello. Cant. Carn.

GRASSETTO, TA: Subpinguis. Dim. di Grasso. Ella fa l' uomo cautante, GRASSETTO, lieto, ardito e benigno. Tes. Br.

GRASSEZZA: s. s. Pinquedo. Lo stato del corpo animale che è bene in carne; contrario di Magrezza. V. Grasso, Corpulenza. La pallida faccia cominciò a riprendere il perduto colore, e la partita grassezza cominciò a ritornare. Fiarma. I detti fratelli, credo per Grassezza di capo, sono incanutiti tosto in venti anni, o prima. Cron. Morell.

S I. Per traslato dieesi anche Della terra e delle sue produzioni. Fa una fossa, e poi la riempi di quella medesima terra che tu ne traesti, e se la terra soperchia, è segno di GRASSEZZA, se vien meno è magra, se torna

in capo è mezzolana. Pallad, Per la GRAS-SEZZA della terra procedente dalla testa corrotta che dentro v' era. Boce, nov.

§ 2. Per met. vale Abbondanza, Opulenza, Gran dovizia, Agio, Ricchezza. E ciò fu per troppa GRASSEZZA e riposo mischiato, colla superba ingratitudine. - Nacque fra loro per soperchia GRASSEZZA, o per sussidio diabolico, Adegno. G. Vill. Che altro l'abbondanza del monte, se non una GRASSEZZA di questa presente vita? Mor. S. Greg.

S 3. GRASSEZZA: in generale s' usa in tutti i sign. di Grasso per esprimerne Lo stato o La qualità. E tutte altre erbe di questa maniera, ec. per la GRASSEZZA e ampiezza delle lor foglie dimostrano abbondevole e allegro ter-

reno. Cresc. I Gettatori dicono GRASSEZZA del metallo delle campane, dell' artiglierie, ec. I Botanici GRASSEZZA delle faglie, ec. § 4. Uccellar per GRASSEZZA: proverb. E il

Far qualche esercizio per suo piacere, e senza bisogno.

GRASSISSIMO, MA: add. sup. di Grasso. Un cavallo GRASSISSIMO e bene adornato. Libr. Am. Le valli son GRASSISSIME, e le pendici de' monti sono aride. Cresc. GRASSISSIME ricolte. Alam. Foglie piccolissime e GRASSIS-SIME. Ricet. Fior.

GRASSO, SA: add. Pinguis. Si dice a tutti i corpi animati che sono gravi, carichi, e pieni di carne, e di grasso, Pingue, Pieno, Corpulento, Impersonato - V. Materiale, Corpacciuto, Ingrassare. Mediocremente, sformatamente GRASSO - Avendo una gru ammazsata, trovandola GRASSA e giovane, quella mando a un suo buon cuoco - Gasso e colorito vel viso. Bocc. nov. Grasso ventre, come dice santo Gierolimo, ingenera grasso senso. Maestruzz.

1 S 1. Grasso bracato: vale Grasso assai, Grassissimo . Voc. Cr.

S 2. GRASSO: figur. in sign. di Fertile, Abbondante, Rioco, Largo . Il Duca procedeva così aspramente contro a' popolari GRASSI. Stor. Pist. Popolani GRASSI e possenti. G. Vill. GRASSA terra . Cresc. Terreno GRASSO . Bocc. lett. Trovandosi GRASSI di denari, ogni parentado sacieno ch' a loro fosse di piacere. M.S.Vill.

\$ 3. GRASSO: per Utile, Vantaggioso Questi surono GRASSI patti per loro . Cron. Morell. 67 \$ 4. Grasso: si dice anche di ciò che ha in se una specie di untuosità, o grassezza -V. Grassissimo . Foglie GRASSE . - Il mastico bianco, e di granella alquanto rotonde, che rompendosi son GRASSE, e abbruciandosi subito s'accendono. Ricett. Fior.

5.5 GRASSO: per Denso, Grosso, Vaporoso, Aer GRASSO, Dant, Inf. Sono puniti fuori della città di Dite nella GRASSA palude. Com. Inf.

§ 6. Grasso: si dice anche dell' Ignoranza grossolana ed inescusabile. Ignoranza GRASSA e supina è detta per metafora dell'uomo GRASso, e supino, il quale non vede eziandio quelle cose che innanzi sono . Maestruzz.

§ 7. Da questo dicesi Il gaasso legnajuolo V. Leguajuolo .

S 8. Grasso: aggiunto a Riso, vale Smoderato, e Sproporzionato. Non si voglion fare cotali risa sciocche, ne anco GRASSE, e difformi . Galat.

S 9. GRASSO: Aggiunto di Parola, espressione, o simile, vale Osceno, Disonesto, E gravida di GRASSI paroloni Ch' hanno doppio il mostaccio. Crud. rim. Disdicon nelle femmine più basse, Non che nelle più nobili, e civili, I molti sconci, e le parole GRASSE.

S 10. GRASSO: dicesi dagli Orefici l'Oro. o l'Argento, che non è brunito, che ha il co-

lor naturale del metallo.

§ 11. GRASSO: Aggiunto di Ferro, dicesi in T. di Ferriera, e di Magona Quello che è spu-

gnoso come il rialz dell' api.

GRASSO: s. m. Adeps. Materia nel corpo dell'animale, bianca, untuosa, priva di senso, destinata a lubricare e fomentare le altre parti. Ci ungemo i corpi di quel GRASSO opimo, Che ritroviamo agl' intestini intorno . Ar, Fur. Le parti improprie sono il GRASSO, la sugna, e il latte . Ricett. Fior.

S r. Per simil. si dice della Parte untuosa,

e viscosa di checchessia. Voc. Cr.

§ 2. Stare in sul GBASSO: vale Essere nell'abbondanza, Godere. Bellin. son.

GRASSÒCCIO CIA: add. Subpinguis. Alquanto grasso. Ell' è GRASSOCCIA, tarchiata e giulta. Lor. Med. Nenc.

GRASSOLINO, NA: add. dim. di Grasso. Ti parrà migliore Ch' un beccasico fresco e GRASSOLINO. Matt. Franz. rim. burl.

GRASSONE: add. Præpinguis. Accr. di Grasso. O's che Grasson padrone! Cecch. Esalt. cr.

GRASSOTTINO, NA: add. Subpinguis. Dim. di Grassotto, e dicesi per lo più di Fanciulli. Que' begli amorini non erano se non latte, e sangue, cost GRASSOTTINI, che avresti creduto ch'e' fossero stati Cupidini da dovero. Fir. As.

GRASSÒTTO, TA: add. Pinguior. Accr. di Grasso. Perch' egli è GRASSOTTO a

quel modo, e va raso. Fir. nov.

GRASSOTTONE: add. Præpinguis: Accr. di Grassotto. Ch' avria di paga questo GRAS-SOTTONE ?: Cecch. Esalt. cr.

GRASSULA add. e sost. f. Specie di fico, così detto dalla sua morbidezza. Tolgono t fichi, i quali si chiamano GRASSULE. Cresc.

GRASSUME: s. in. Adeps. Materia grassa. Che-si dilettavano tanto del sangue che del, GRASSUME, e che ingannarono il popolo con | caligini delle false indovinazioni. S. Ag. C. D.

S. GRASSUME: per Concio, Sugo. Arrostisci La farchetola, e usa lo GRASSUME, che ne scola. Libr. cur. malatt. Quando la pecora mangia e cammina, sempre stalla doppiamente, e quel GRASSUME rimane nel terreno della vigna. Sod. Colt. Il letame di pecore, ec. in molti luoghi qui all' intorno questo GRASSUMB per più pulitezza si chiama sugo.

GRASSURA: s. f. Voc. ant. Grasso sost. Non ha osso, ne carne, ne GRASSURA, ne spina, che non abbia molto grande virtude.

Libr. Astr.

GRASTA: s. f. Testa. Voce Siciliana. Vaso, Testo dove si mette bassilico, persa, o altra piccola pianta. V. Ancor.

GRATA: s. f. Grates. Graticola . Vedete in sulla GRATA pasiente Lorenzo per fruir

quel gaudio eterno. Morg.

S. Per Quella inferrata posta alle finestre, e simili, fatta a guisa di graticola, dalla quale si parla alle Monache nel Parlatorio. Essendo un di ad un suo parente alla GRATA venuta, d'un bel giovane, che con lui era, s'inna-mord. Bocc. nov. E sento un broglio strano entro la GRATA maggior delle prigioni. Buon. Fier. Una cassa di porfido, cc. e una GRATA a mandorle di cerdoni naturalissimi. Borgh. Rip. GRATE dell' altare, per cui si veggono le reliquie - Intorno a detto altare sono GRATE di ferro bellissime, Vasar.

GRATAMENTE: avv. Grate. Con gratitudine, Caramente. Al quale Castruccio rispose CRATAMENTE, e lo conforto a stare di buon

animo. Segr. Fior. v.t. Castr.

S 1. Per Attentamente, e con piacere. Nè cercherà altro i ch'essere udita GRATAMENTE.

Cecch. Mogl. prol.

S 2. GRATAMENTE: per Gratuitamente, Per grazia. Doni e benefizj dal grande Dio dati GRATAMENTE all'ingrata, e non meritevole di ciò generazione umana - È venuto Cristo per noi GRATAMENTE, non per alcuna opera di giustizia, che da noi fatta l' avesse a muovere a ciò fare. Lase. Or. Cr. GRATELLA: s. f. Lo stesso, che Grati-cola, ma è più in uso Gratella. Mettasi so-

pra la GRATELLA d'un bagno ben coperto, di maniera che non respiri punto. Ricett:

GRATICCIA: s. f. Crates. Specie di ritrosa, Bertovello, Nassa. Fannosi ancora di queste EBATICCIE ravvolte, sicchè i pesci she v'entrano non sanno uscire. Cresc.

S. GRATICCIA del Confessionario: Ordine di spranghetta di legno, e talvolta di latta trasorata, che chiude il finestrino del confessionario. E faranno novene, e alla GRATICCIA Cintola, Vasar.

Staran col frate piangenti e dimesse. Fortig. rim.

GRATICCIATA: s. f. Crates ferrea . Ingraticolato di ferro, per chiusura di checche sia scuza impedirne la vista, o il passo al-

l'aria libera.

GRATICCIO: s. m. Crates. Strumento di varie forme, fatto per lo più di vimini tes-suti in su mazze. E facendo fare più ponti di GRATICCI, e dove di legname, ec. solamente passarono. G. Vill. Sopra la fossa si faccia un GRATICCIO di verghe e di frondi. -I fichi si spandino in su i GRATICCI. Cresc. Son diventato in questa malattia come un GRATICCIO da seccar lasagne. Burgh. Accerchiano Uspen città in monte, con buoni fossi, e triste mura di GRATICCI ripieni di terra agevoli a disfare. Tac. Dav. S. Graticcio: T. de' Lanajuoli. Cancello. V.

GRATICCIUOLA: s. f. Craticula. Piccol graticcio. Si pongano in su un' asse, o sopra alcuna GRATICCIUOLA nel forno. Cresc.

GRATICOLA: s. f. Crates ferrea. Gratella. Strumento da cucina formato di spranghette di ferro intraversate sopra un telajetto dello stesso metallo, sopra'l quale s'arrostiscono carne, pesce, e simili cose da mangiare. E ordinata una GRATICOLA di ferro tonda... dentro vi fece mettere ec. M. V. San Loren. zo, stando sulla GRATICOLA, disse: Grazie tl rendo messer Giesù Cristo. Cavalc. Med. cuor. Che io non possa mai più mangiare, cc. coda di mannerino in sulla GRATICOLA col pepe o con lo aceto rosato, se io non me ne vendico . Fir. Luc.

S. 1. Per simil, detto Di cosa a uso di graticola. Caggiano nella GRATICOLA del ferro i peccatori. Esp. Salm. cioè Nella rete. Quanz do s' ode il mormorio grande e roco, conosciamo non essere sufficienti a mietere le

GRATICOLE de' fiali. Cresc.

& 2. GRATICOLA: T. di varie Arti. Dicesi in generale di Qualunque strumento o ordigno fatto a guisa delle graticole da .cucina ... GRATICOLA da tromba, d'un fornello, d'una peschiera, ec - GRATICOLA del cavalletto ove i Razzai infilano i razzi. - Prese a fare per la stessa Chiesa la GRATICOLA di bronzo per darsele luogo davanti all' altare, sotto il quale riposa il corpo del Glorioso Mar-tire. Bald. Dec.

GRATICOLARE: v. a. T. de' Pittori, più

propriamente si dice Retare.

GRATICOLATO: s. m. Crates. Ingraticolato. Si debbono posare i (ferri) sopra pie-tre morte, mettendogli lontano l'un dall'altro per lo spazio di tre dita in forma di GRA-TICOLATO. Ben. Cell. Oref. Getto a Pisa il GRATICOLATO di bronzo della cappella della

SI. GRATICOLATO: T. de' Lanajuoli . W. I

§ 2. GAATICOLATI : diconsi da Giardinieri Que' legnami incrociati che servono di sostegno alle piante, con che si cuoprono spalliere, pergolati, ec. Aveva oltre a ciò in questo giardino per di molte parti, viali diritti, e belli; coperti da GRATICOLATI volti a botte, sopra i quali camminavano diverse piante di versura e di viti. Inferr. App.
GRATICOLETTA: s. f. Graticula. Dim.

di Graticola. Adattava sopra l'opera alcuni carboni in guisa d' una GRATICOLETTA. - Io vi accomodai sopra una GRATICOLETTA fatta di manichi di palette da fuoco. Cellin. Oref.

GRATIFICANTE: add. d'ogni g. Che gratifica. Tali sono la grazia GRATIFICANTE, cioè quella grazia per cui antecedentemente Iddio si compiacque nell'anima della Ver-

gine, ec. Segner. Mann.

GRATIFICARE: v. a. Gratum habere. Render grato, accetto. La cui amicizia vedea ch' era stabile, e diritta, e che GRATIFICAYA il servigio. M. Vill. cioè Si dimostrava grata del servigio ricevuto. I Romani per GRATIFI-CARLO lo feciono senatore. Segr. Fior. stor.

S 1; GRATIFICARSI alcuno: vale Renderselo. benevolo. Avevano preso occasione di volerlo spogliare per GRATIFICARSI i Guelfi d'Italia.

Segr. Fior. stor. V. Gratuire.

§ 2. GRATIFICARE: per Far cosa grata. E perchè così credessero, o per GRATIFICARE, come è costume degli uomini, al Principe. Guice. stor.

GRATIFICATO, TA: add. da Gratificare. GRATIFICATI partono oblatori di grazie effi-

cacissime . Buon. Fier.

GRATIFICAZIONE: s. f. Gratificatio. Il Gratificare, Dono. Se per l'equalità de' voti la elezione fusse pervenuta alla GRATIFICAzione del settimo Elettore, che, ec. Guice.

GRATIGLIATA: s. f. T. Marinaresco.

Quartiere . V.

GRATILE, e GRADILE: s. f. T. Marinaresco. Quel cavo che guarnisce il fondo, o piede della vela quadra. V. Guarnimento.

GRATIS: avv. Gratuitamente. Voce benchè interamente Latina, divenuta Italiana -V. Gratuitamente. Che non fan GRATIS gli uomini a' signori, ec. i donativi lor. Buon.

5. Dare GRATIS: vale Dare senza ricompensa. I Doni GRATIS dati c pregio vende. Alleg. -

V. Gratisdato, e Grazia.

GRATISDATO , TA: add. Gratisdatus . Donato, Dato gratuitamente. Non sapete voi quanto giustamente si apprezzino sulla terra quelle grazie, che chiamansi GRATISDATE, cc. ? - Le grazie GRATISDATE sono ordinate a ri-

durre le anime a Dio . Segner. Crist. Instr. Come per uno di quei privilegi chatisdati da Dio agli vomini. Pros. Fior.

GRATISSIMAMENTE: avv. sup. di Gratamente e di Gratuitamente. Essendo dipoi com' era conveniente, Gratissimamente ri-conosciuti. Borgh. Col. Rom. Era stato in libertà sua rendergli Gratissimamente e senza alcuno peso la libertà. Guicc. Stor. Qui è sup. di Gratuitamente.

GRATISSIMO, MA: sup. di Grato. A eui era Galtissimo per la gran servitu, o presenti ch' ei faceva a Plancina. Tac. Dav. ann. Mostrerei d'essere privo del bene dell'intelletto, ec. se gratissime non mi fossero quelle lodi che mi vengono da un par vo-

stro. Red. esp. nat.

GRATITUDINE: s. f. Gratus animus. Riconoscimento di beneficio ricevuto, e memoria d'esso; il suo contrario è Ingratitudine -V. Riconoscenza, Contraccambio, Rimunerazione. Gratitudine viva, affettuosa, obbligata, ricordevole. - La GRATITEDINE, tra le altre virtu, è sommamente da commendare, ed il contrario da biasimare - La magnifica GRATITUDINE di Tito da tutti parimente era stata commendata. Bocc. nov.

& 1. Per Atto di liberalità; Dono gratuito. Aperse i granai, e i viveri rinvilio, e molto GRATITUDINI al popolo fece. Tac. Day. ann.

S 2. GRATITUDO: alla Latina, per Gratitudine; modo poetico, come Immago per Im- magine, e simili. Ch' io so ben quanto GRA-TITUDO è sorda d' preglii di ciascuno. Segr. Fior. As.

GRATITUDO: s. f. - V. Gratitudine.

GRATIVO: V e di Gratuito.

GRATO: s. m. Voluntas. Volontà, Voglia, Piacere. Venire a sua plagenza, ed a meo GRATO. Rim. Ant. Io, che due volte avea visto lor GRATO, Incominciai. Dant. Purg. Molte fiate già, frate addivenne, Che per fuggir periglio contr' a GRATO, Si fe' di quel che far non si convenne. 1d. Par.

§ 1. GRATO: per Gratitudine. E dar come forzato, Perde lo dono e'l GRATO. Tesor. Br.

§ 2. A GRATO: posto avverb. lo stesso che A grado. Avendo a GRATO il servisio per lui liberamente fatto. M. Vill.

§ 3. E talvolta per lo stesso che Di grado;

Senza mercede.

S 4. Di GRATO: posto avverb. vale Volontariamente, Senza premio, Senza ricompensa. Lo Re di Francia, per mostrare sua ma-gnificenza, sopra i patti della pace, di GRA-To dond al Re d' Inghilterra la Roccella. M. Vill.

S 5. Talvolta vale Senza occasione, Senza motivo. È cosa inenarrabile, ec. a pensare che questa malvagia gente, ec. abbia corsi 6 paesi cristiani, e fatti ricomperare i signori | Contadinesco del frutto delle roselline, o prugl e i comuni, avendo ognuno per di GRATO a

numico. M. Vill.

GRATO, TA: add. Gratus. Che riconosce i benefizj e n'è ricordevole; Che usa gratitudine; Riconoscente: il suo opposto è Ingrato - V. Obbligo. Dove il Re Carlo verso di noi trovammo sì GRATO, che, ec. possessioni e case ci ha date - Grato del servizio ricevuto. Bocc. nov. Volonteroso di mostrarmi di tanto e tale beneficio verso di te GRATO. Lab. Non essendo CRATI di molti beneficj ricevuti. G. Vill.

§ 1. GRATO: si dice anche di Ciò che dà contrassegno di gratitudine. Gisippo costrignendolo da una parte l'esilio che aveva della sua città, e d'altra l'amore, il quale portava debitamente alla GRATA amistà di Tito, a divenir Romano s'accordò. Bocc. nov.

S 2. GRATO: per Colui che fa grazia. Pri-ma dico che è GRATO, cioè che chiama per grazia, e non per debito. Cavalo. Specch.

§ 3. Per Cortese, Caro, Accetto, Piacente: contrario di Disgrato. - V. Piacevole, Gradito, Gradevole: Le diede ad intendere che quello servigio, che più si poteva far GRATO a Dio, sì era, ec. Bocc. nov. Come egli mi vide, fattomi una GRATA accoglienza, mostrommi così la casa. - Benchè la tua GRATA presenza, e cotesta tua gentil vergogna dimostrassero che tu se' nato d' onoralissimo padre, ec. Fir. As.

S 4. GRATO: per Piacente al palato, al gusto. Gli ridurremo a lattovari GRATI e pia-

cevoli al gusto. Ricett. Fior.

GRATTABÙGIA, e GRATTAPUGIA: s. f. T. d'Orefici, Doratori, cc. Strumento composto di fila d'ottone accomodato insieme a guisa di pennelletto per pulire le figure o altro lavoro di metallo che si vuol dorare a fuoco, o che abbia perduto col tempo il primo colore. Voc. Dis. Cellin. Oref.

GRATTABUGIARE, e GRATTAPUGIA-RE: v. a. Adoperare la grattabugia; Pulire con la grattabugia. Voc. Dis. Cellin. Oref.

GRATTABUĜÎATO, GRATTAPUGIATO: TA; add. da Grattabugiare, ec. Pulito colla grattabugia. Doratura netta benissimo, c GRATTABUGIATA com' è detto. Cellin. Oref.

GRATTACAPO: s. m. Grattamento del

capo. Voc. Cr.

S 1. Per met. Cura, Pensiero; onde Avere de grattacapi. o Dare un gratacapo, vagliono Avere o Dare da pensare, perche talora chi pensa, in pensando suolsi grattar il capo.

S 2. Dare un GRATTACAPO: talvolta vale anche: los stesso che Cantar la zolfa a uno; Risciacquare un bucato.

GRATTACIELO: s. m. Nome volgare e

di macchia dette Rosa Canina.

GRATTAGRANCHIO: s. m. Dolore d'orecchio che nelle di lui cavità diramasi a gui sa di granchio. Vengale il GRATTAGRANCHIO nell' orecchia, Ch' ella non possa il capo bucicare. Pulc. Bec.

GRATTAMÈNTO: s. m. Scalptura, L' azione del grattare. La rogna non recusa mai il GRATTAMENTO, ancorchè talvolta doloroso.

Libr. cur. malatt.

S. GRATTAMENTO del fondo, delle lagune, delle chiaviche, ec. dicesi dagl' Idraulici L' operazione di pulire o grattare sott' acqua colle cucchiaje, rastrelli, od altri strumenti, un fosso, cloaca, porto, ec. per ripulirlo.
GRATTAPUGIA, GRATTAPUGIARE: ec.,

- V. Grattabugia, Grattabugiare.

GRATTARE: v. a. Scabere. Stropicciare, e Fregar la pelle coll'unghie per trarne il pizzicore. S'adopera anche nel neutr. e neutr. pass. Coll' unghie GRATTO, & strigghio come pazzo, Che non si sente, e questo d partito, Che dà alle pene un poco di sollazzo. Franc. Sacch. rim. Che per GRATTARSI il dolce non s'acquista. Bern. Orl P. Che si può far? A. GRATTARLE un po' le rene, Spruzzarle il viso coll' aceto forte. Buon. Tane.

S t. GRATTARE: per Fregare, Stropicciare comunque sia, tanto al proprio che per similitudine o per metafora. Pane GRATTATO, Cacio GRATTATO e simili - V. Grattato. L'una giunse a Capocchio, ed in sul nodo Del collo l'assanno, sicche tirando GRATTAR gli fece il ventre al fondo sodo. Dant. Inf. E lascia pur GRATTAR dov'è la rogna; cioè : E lascia pur doler chi s' ha dolere . But. Purg. Acciocch' io possa correr questa lancia, Dammi, la voce e GRATTAMI la pancia. Malin.

§ 3. Aver da GRATTARE: maniera proverb. esprimente Essersi avvenuto a cose lunghe, e malagevoli, e da non uscirne così nettamente e prestamente. 4D 67321

§ 4. GRATTARE gli orecchi . o simili : vale il medesimo che Adulare, Parlare secondo l' umore, e'l gusto di chi ode. Ma cerchera la gente maestri, e predicatori, secondo l'appetito loro, e che GRATTIN loro il pizzicore degli orecchi, cioè dicano loro cose che desiderano d'udire, a diletto, non ad utilità. Passav. Io solo fui, e non me ne pento, e sarei di bel nuovo , rispose egli, per GRATTARE gli orecchi al Re . Dav. Scism. Si vnole insinuare nella vostra grazia col GRATTARVE l'orecchie, e col gonfiar la vostra ambizione. stuti, o gegianda Gal. sist.

S' 5. GRATTAR i piedi alle dipinture : dicest

di Coloro , che per parer buoni fauno intorno alle immagini sante il collo torto, onde sono chia-

mati Graffiasanti. Bocc. lett.

§ 6. GRATTAR dove pizzica: si dice del Trattar delle materie, nelle quali ha gusto e premu-ra, colui a cui si discorre - V. Pizzicare.

S 7. GRATTARSI la pancia: vale Starsi in ozio vile. Sen. ben. Varch. Cas. ec.

S 8. GRATTARE il corpo alla cicala: vale propriamente Provocare un linguacciuto a dir male. Varch. Ercol. V. Cicala.

S 9. A GRATTA'l culo : modo basso antico, detto di Chi si sta senza far nulla colle mani

in mano. Pataff.

GRATTATICCIO: s. m. L'atto del grattare, Grattamento. GRATTATICCIO, intendiamo Grattatura, che leggiermente offende la cu-

te. Min. Malm.

S. Non temer GRATTATICCIO: dicesi di Colui, a cui le piccole cose non fan paura, che non teme le bravate, o non fa stima de' piccoli castiglii; tolta la met. da chi può comportar d'esser grattato e solleticato. E perchè tu non temi GRATTATICCIO; Mentre stima non fai delle bravate, Quest' altra volta le saran pecciate.

GRATTATO, TA: add. da Grattare. V. S. Dicesi Pane Cacio , Tabacco GRATTATO , e simili, per lo stesso che Grattugiato, Sbriciolato sopra grattugia o simile strumento. Alle volte sia di semplice pane (la minestra) bollito, o stufato, ovvero GRATTATO. Red. cons. S'adorni asperso di cacio GRATTATO.

GRATTATURA: s. f. Scarificatio. L' atto del grattare, ed anche il Segno rimaso nella pelle di chi si è grattato. V. Grattaticcio. Lo tormentano ancora due piaghe sordide ostinate, e aperte dalle GRATTATURE sopra lo stinco della gamba sinistra, Red. cons.

S. GRATTATURA: dicesi anche l'Operazione di grattare i bastoni di tabacco con grattuge per lo più fermate ad un banco. GRATTATURA

del rape.

GRATTUGIA: s. f. Tyrocnestis. Arnese fatto di piastra di ferro, o simili, bucata, o ronchiosa da una banda, dalla quale vi si stropiccia, e frega su la cosa che si vuol grattugiare. Occhi della GRATTUGIA da grattare il cacio.

§ 1. Mostrare, Vedere, e simili, una cosa per un buco di GRATTUGIA: vagliono Mostrarla, o Vederla per grazia particolare, alla sfuggita, e di nascosto, come tenuta in pre-

gio. Lasc. Bellinc. ec.

§ 2. Proverb. Essere un cacio fra due GRAT-Tues, dicesi d'un Semplice, o d'un Debole che abbia lite, o contesa con due astuti, o gagliardi. Voc. Cr.

\$ 5. GRATTUGIA con GRATTUGIA non fa ea- 1 Dant. Par.

cio, o non guadagna: detto poco onesto per far intendere, Che le donne tra loro non pos-sono generare. Morg. § 4. Grattugia: dicesi anche uno Stru-

mento di ferro traforato, il quale serve a più usi, e particolarmente a' Muratori, per metter in fondo alla cola della calcina. Voc.

§ 5. GRATTUGIA: per Strumento di ferro da radere. Radasi ottimamente il vaso dentro con GRATTUGIA, ovvero Ascia. Cresc. -

V. Rasiera.

GRATTUGIARE: v. a. Conterere. Sbriciolare cosc fregandole alla grattugia. I sughi ec. traggonsi ancora da certi frutti GRAT-TUGIANDOLI, come dalle cotogne, e da altri che sono da GRATTUGIARE. Ricett. Fior. Ed eravi una montagna tutta di formaggio Parmigiano GRATTUGIATO. Bocc. nov.

S. GRATTUGIAR gli edifizi: dicesi dagli Architetti ec. del Rastiar le mura per pulirle da una certa mussa, che le annerisce col tempo,

Algar.

GRATTUGIATO, TA: add. da Grattu-

giare. V.

GRATTUGIATORE: vcrb. m. Che grattugia, o Che serve a grattugiare. O con GRATTUCIATOR collello raschia un obolo di silfio. Salvin. Nic. Al.

GRATTUGINA: s. f. dim. di Grattugia. Si sfregano diligentemente in una GRATTUGI-

NA bene stagnata. Libr. cur. malatt.

GRATUIRE: n. p. Gratificari. Gratificare, Rendersi benevolo. Crommuello o per segreto commession d'Arrigo, ec. o per quei GRA-TUIRSI, lo sottoscrisse in nome d'Arrigo. Day. Scisin.

GRATUITAMENTE: avv. Gratis. Per grazia, Per cortesia, Senza premio. - V. Cortesemente, Graziosamente, Amorevolmente. Tu ricevi GRATUITAMENTE non t' obbligando. Tratt. gov. fam. It dono di Dio, il quale non debito la grazia largirebbe GRATUITAMENTE. S. Ag.

GRATUITO, TA: add. Gratuitus. Dato per grazia, Compartito, Conceduto gratis, per merà bontà del donatore. - V. Grazioso, Gratuitamente . Ma salvami e ajutami col tuo CRATUITO dono. Mirac. Mad. M.

GRATULANTE : add. d' ogni g. Gratulans. Che si rallegra con altri delle sue felicità. Le bianche colombe pasciute negli ampj camp?

GRATULANTI ricercan le torri. Amet.

GRATULARE: n. p. anche colle particelle sottintese. Gratulari. Rallegrarsi con altri delle sue proprie felicità. Oggi comunemente Congratularsi. Da indi abbraccia il servo GRA-TCLANDO, per la novella, tosto ch' e' si tace. - Ma poiche'l GRATULAR si fu assolto.

GRATULATORIO, RIA : add. Gratulatorius. Appartenente a gratulazione, Di congratulazione. Scrivo ora una lettera GRATU-LATORIA sopra la creazion'sua . Bemb. lett.

GRATULAZIONE: s. f. Gratulatio. Il gratularsi, Congratulazione. Rendo infinite grazie a V. S. della sua umanissima GRATULAZIONE. Bemb. lett.

GRAVACCIO, CIA: add. Prægravis. Molto grave', Smisuratamente grave. E avemo il corpo troppo GRAVACCIO. Fr. Giord. Pred. Io la reggo di qua, e tu di lac. Oh l' è GRA-VACCIA, la mi fa crepare. Buon. Tanc.

GRAVACCIUOLO, LA add. Gravis. Dim. di Gravaccio. Che beni vedete come io son GRAVACCIUODA. Fir. disc. an. Alcum testi han-

BIO Graviccinola.

GRAVAFÒGLI: s.m. Voce dell' uso . Formella di pietra o marmo con impugnatura da porre sopra i fogli accio non isvolazzino, esi smarriscono.

GRAVAME: s. m. T. de' Legisti , Moralisti, ec. Peso, Carico, Aggravamento di dan-

no, Aggravio. - V. Gravamento.
GRAVAMENTO: s. m. Pondus. Peso, Gravezza. Ma egli vorrebbe innanzi portare ogni incarico con ogni GRAVAMENTO. G. Vill.

S 1. Per Aggravamento . La quale ( lesio-

ne ) avvienc per troppo GRAVAMENTO della sella o d'altro peso. Cresc. § 2. Per Augheria, Imposizione, Aggravio. Li principi laici per ragunare pecunia con diverse generazion di taglie, e di GRAVA-MENTI affogano il suddito. Com. Inf.

S 3. Per Quell' atto che fa l' Esattor della giustizia nel torre il pegno a' debitori, e anche

il Pegno stesso . Voc. Cr.

GRAVANTE: add. d'ogni g. Gravis. Pesante, Grave. Il fuoco di sua natura più tosto nelle leggieri e morbide cose s' apprende che nelle dure, e più GRAVANTI. Bocc. nov. Ritenesti anco tutto dopo questo il ciel GRA-VANTE sopra le tue spalle. Id. Am. Vis.

S. Testator GRAVANTE: dicesi Quello che

grava l'erede instituito.

GRAVANTISSIMO, Ma: add. sup. di Gravante. - V. Gravissimo. GRAVANTISSIMA cosa è dell' anima lo applicare a si futti im-

brogli. Libr simil.
GRAVANZA: - V. e dl Gravezza.
GBAVARE: v. n. Oneri csse. Esser grave, Esser pesante, Aggravare, Premer col peso. V. Gravitare, c i suoi derivati Aggravare, Raggravare, Sgravare. Questa (cappa) mi GRAVA, e pesa più che se io messi la maggiore torre di Parigi. Passav. Talvolta un peso di cento libbre col suo GRAVARE in giù non è bastante a alzarne uno di quattro libbre che gli contrasterà. Gal. Sist.

faticare, Dar briga o molestia - V. Molestare. Nojare. Ne gli GRAVO viltà di cuor le ciglia. Dant. Par. Venite a me voi che vi affaticate, e siete GRAVATI, e io vi consolerò. Mor. S. Greg. Non volle più la gentil donna GRAVARE di tal servigio. Bocc. nov. S 2. GRAVAR la propria coscienza di chec-

che sia. vale Farsene scrupolo . Non voglio che tu ne gravi più la coscienza tua che bi-

sogni . Bocci nov.

§ 3. Onde Tener altrui la coscienza GRA-

VATA, vale Tenerla in iscrupolo.

S 4. GRAVARE: per Insultare, Fare aggravia ed anche Mettere imposizioni . Ancora offendono altrui gli uomini superbi co' fatti, ingiuriando; oltraggiando, perseguitando molestando, GBAYANDO nelle persone, nell'avere, ec. Passay. Ma al continovo GRAVAYA & cittadini di prestanza . G. Vill.

\$ 5. GRAVARE: per Accusare, Incolpare. No può negar di non aver ad arte dissimulato l'intelligenza delle parole per GBAYARE il Keplero d'una troppo crassa ignoranza. Gal. Sist.

S 6. GRAVARE: per Sollecitar caldamente. E di questo mi prega, e GRAVA. Bocc. nov.

\$ 7. GRAVARE: figur. Esser di noja, di fastidio, Dispiacere, Esser molesto, Recare affanno. Ancorache la partita gli GRAVASSE. Perche mio marito non ci sia, di che forte mi GRAVA, io ti saprò bene, secondo donna, fare un poco d'onore : - Siccome colei a cui la dimora lunga GRAVAVA Boc. nov. Non GRAVI a' legislatori ? Nov. ant. Con tutto noi ci scusiamo che in parte per lo detto caso tocchi a noi autore, onde vi GRAYA e pesa. G. Vill. Certificandola che io la GRAVERO sempre colla debita modestia nelle cose mie proprie e private . Cas. lett. 11 6 & A 1800 Call

§ 8. GRAVARE: per Torre il pegno che fanno i birri al debitore per comandamento della Corte. Senza andare alcuni esattori, od essere alcuno GRAVATO per forza. M. Vill. 150

S 9 GRAVARE: n. p. Lagnarsi, Stimarsi offeso. Di che GRAVANDOSI la Dea della discordia che essa non v'era stata chiamata, ec. Bocc. Coin: D.

GRAVATIVO, VA: add. Gravans. Che grava. Il dolore che viene GRAVATIVO insteme e pungitivo nella testa. Libr. simil. Dolore GRAVATIVO allo stomaco. Red. Si trova afflitto da non pochi gravi incomodi di testa ec. sonnolenze dolori or GRAVATIVI, or pungenti , ec. Del Papa cons.

GRAVATO, TA: add. da Gravare, Sicche allungata un pelo più si spezzasse, GRAVATA

dal proprio peso . Gall. Dial. mot.

S 1. Per met. Travagliato , Afflitto . Ga VATO per vecchiezza o per infermità. N. c. struzz. Quando GRAVATO dalla grandezza des S 1. Per met. Aggravare, Travaghare, Af. dolore perdet la memoria. Boel. Varch.

Elle in a se man to be a

§ 2. Per Grave, Ripieno. L' aere GRAVATO e l'importuna nebbia, ec. Tosto convien che si converta in pioggia. Petr. Si è sentita molto cravato, e molto pesante lo stomaco.

Red. cons.

§ 3. Per Offeso. Chi sa, se tu ancora vivendo, potrai veder cosa di costei, di cui ta tanto GRAVATO li lieni, che sommamente ti farà lieto. Lab. Tenendosi Papa Bonifazio molto GRAVATO du' Signori Colonnesi, cc. G. Vill.

\$ 4. Erede GRAVATO: dicesi da' Legali Quello, cui il testatore impone alcuna cosa da fare.

GRAVATORIO, BIA: add. T. Legale. Che

grava, Che reca aggravio.
GRAVAZIONE: s. f. Pondus. Voce inusitata. Il gravare, Gravezza. Il mio seguitare è difficile e malagevole per la GRAVAZIONE del corpo. Esp. Salni.

GRAVE: s. m. Cosa che abbia gravità. Il senso ci mostra un GRAVE cadente venir subito con gran velocità. - Posare un GRAVE sopra una materia cedente. Gal. Dial. mot.

GRAVE: add. d'ogni g. Gravis. Pesante, Che ha gravezza, Greve, Gravoso - V. Oncroso, Piomboso, Ponderoso, Piombato, Gravido, Carico. Mi parve che non so che cosa GRAVE e ponderosa molto, da esso mi si levasse. Lab. Degno scaricamento d'ogni GRAVE peso! Bocc. nov.

S 1. Per Maestoso. E la sua veste era d' nom GRAVE, famoso e prestante. Segr. Fior. As. Mi rispose in voce GRAVE il legnajuolo.

Alleg.

§ 2. Andar sul GRAYE : vale Andare con

gravità. Voc. Cr.

§ 3. Star sul GRAVE, o in sul GRAVE: vale Usar portamenti e maniere gravi, Vivere con gravita. Voc. Cr.

§ 4. GRAVE tuono, modo, suono, accento, o simile: contrario di Acuto, e detto di Canto poetico, vale Eroico, Sublime .- V. Gravezza. Canti la musica nata e allevata nella nostra magione ora più leggieri modi, e quando GRAVI: - Con GRAVE cetra o canto sonoro intendo ragionare alquanto. Boez. Varch. \$5. Per Nojoso, Fastidioso, Importuno: Che reca affanno. - V. Molesto, Spiacevole.

Cosa spiacevole, e a udir GRAVE. Passav. A' quali per benivolenza da loro a me portata erano GRAVI le mie fatiche. Bocc. pr. GRAVI cose e nojose sono i movimenti vari della fortuna. - Ne vi dovrà esser GRAVE, perchè To, ec. alquanto in parlar mi distenda. Id. nov. Ne ci paja GRAVE il perdere la roba. Stor. Eur. Pregovi non vi sia GRAVE visitarlo per mia parte. Bemb. lett. Ne schizza faora una cert' acqua sottilissima d'odore GRAVE, odiosamente salvatico. Red. Vip. S 6. Avere a GRAVE una cosa: vale Dispia-

cere, Riuscir molesto e spiacevole: Il Papa ebbe questa cosa molto a GRAVE, M. Vill.

§ 7. Per Pigro, Tardo, Neghittoso. Le vite son si corte, Si GRAVI i corpi, e frali Degli uomini mortali - Così destaro in me

l' anima GRAVE. Petr.

§ 8. Per Saldo, Costante, Stabile, Assentito. Considerato. Siale Cristiani a muovervi più GRAVI. Dant. Par. La sua opinione e gravata sopra alcuno peccato appo i buoni, e GRAVI uomini . Maestruzz. Era il suo andare GRAVE e mansueto . Bocc. vit. Dant.

§ 9. Per Grande , Pericoloso , Mortale, Peccato, Colpa GRAVE; GRAVE dolors - Quanto

è'l danno aspro e GRAVE. Petr.

S 10. Per Importante, Di gran conseguenza. Le quali cose, quanto sieno GRAVI, e di quanto momento, tu stesso il comprendi.

Bocz. Varch.

S 11. Per Pungente, Aspra, Trafittivo . Io userei parole ancor più grayi. Dant. Inf. Guardando nel mio volto GRAVE del pianto, e bassato in terra per lo dolore, cominciò del perturbamento della nostra mente a rammaricarsi con questi versi . Boez. Varch.

§ 12. Per Difficile. Non vi deve questo esser GRAVE a dover fare. - Queste cose parvero alla lusca GRAVI ed alla donna gravissime. Bocc. nov. Sappi che li minuti son GRAVI di porli bene appuntatamente. Libr. Astrol.

S 13. GRAVE in famiglia: vale Carico, Aggravato di molti figliuoli, di numerosa famiglia. Venulo GRAVE in famiglia. Vasar.

S 14. GRAVE d'età, o d'anni: lo stesso che Vecchio. Tac. Dav. ann.

S 15. GRAVE: Aggiunto di malato, o d' Infermità, vale Aggravato di male grande e pericoloso. GRAVI sono queste malattie difsicilissime da essere totalmente vinte, e debellate . Red. cons.

\$ 16. GRAVE: aggiunto di Testa , vale Piena di catarro, Invasata, Ottusa, ec. Voc. Cr.

S 17. Equalmente GRAVE in ispecie: Più o meno GRAVE in ispecie: T. de' Filosofi, e così diconsi Quelle materie delle quali, le moli

eguali pesano egualmente . Galil. Gal. ec. § 18. Parti GRAVI in commedia : diconsi Le parti serie; contrario di Busse, Giocose. Bald. Dec. - V. Portare.

S 19. GRAVE: in forza d'avv. per Gravemente intermo, Tornai jersera da Padova. Mio padre il quale è stato molto GRAVE, stat bene . Bemb. lett. .

\$ 20. Star GRAYE: vale Esser infermo di malattia pericolosa. Vattene al Signore e digli com' io sto GRAVE. Franc. Sacch. nov.

GRAVEDINE: s. f. Voc. Lat: Sorta di malattia prodotta da catarro . Libr. cur. malatt. Oggidi s' usa da' Medici in sign. di Gravezza in genere.

GRAVEMENTE: avv. Graviter. Con gra- 1 vezza, Con peso, Ponderosamente. Si GRAVE-MENTE e oppressa, e di tal soma. Petr.

§ 1. Per Grandemente, Somniamente, Eccessivamente. In molte parti della persona GRAVEMENTE ferito. Bocc. nov. Non era da cost GRAVEMENTE prenderto, come facesti. Lab. cioè Con tanta passione, Con si grande sdegno. Portar GRAVEMENTE: G. Vill. cioè Sopportare con gran passione e noja.

" S 2. Per Pericolosamente . Egli infermo

GRAVEMENTE. Bocc. nov.

- 8 3. Per ligidamente . Perocche quanto più s' aspetta che v' ammendiate, tanto più GRAVE-MENTE vi giudicherà se non vi correggete.

§ 4. Per Consideratamente, Assentitamente, Con giudizio, Giudiziosamente. - V. Voc.

GRAVENZA: s. m. Voc. ant. Affanno, Dolore, Tormento, Passione; ma non è voce comportabile per verun conto

GRAVEOLENTE: add, d'ogni g. Male otens . Voce ditirambica , Che puzza , Che rende cattivo odore; contrario di Soavcolente.

GRAVESPÍRANTE: add. d'ogni g: Graveolens. Che spira, Che esala odor molto forte. Del peucedano ancor GBAVESPIRANTE, Di eni l' odore gli animali caccia. Salvin. Nic. ter. GRAVETTO, TA: add. Subgravis. Dim. di Grave. Ancora ch'ella GRAVETTA paresse,

ne la portarono in casa loro. Bocc. nov. S. Figur. vale Alquanto malagevole, o molesto , Dispiacevole . Quantunque GRAVETTO paresse il conte . Bocc. nov. Quantunque, ec. ella dura, e GRAVETTA mi fosse alquanto

nell' animo a sopportare . Bemb. Asol. GRAVÈVOLE : add. d' ogni g. Gravoso, Gravante . Nelle piume , o negli agi riposando, menare a tempo le GRAVEVOLI pregnez-

ze. Bemb. As.

GRAVEZZA: s. f. Gravitas. Forza tendente al centro de' gravi della terra, Pesantezza, Peso, Gravità. GRAVEZZA assoluta, eccessiva, mediocre . - Temendo forte di non offenderla per troppa GRAVEZZA. - E mentre che andavano inver lo mezzo, Al quale ogni GRAVEZZA si rauna. Dant. Inf. Imperocch' egli era di sforzata GRAVEZZA, e contro a forza è gravezza. Tav. Rit. Quando il male dell' usanza è premuto, siccome d'una terrena GRAVEZZA, l'animo già nel sepalcra pute. Maestruzz. GRAYEZZA della carno. Passay.

S r. Per Noja, Travaglio, Fatica, Difficoltà Essi se alcuna malinconia, o GRAVEZZA di pensieri gli affligge, hanno molti modi da alleggiare; o da passar quello. - Il quale tanto più vien lor piacevole, quanto maggiore è stata del salire e dello smontare la GRAVEZZA Boco nov. Ogni GRAVEZZA vi sa-

rebbe leggieri a comportare . Id. lett. Sostenere aspra GRAVEZZA. Filoc. cioè Pena ! Ogni GRAVEZZA dal suo petto sgombra. Petr. Questa mi porse tanto di chavezza, ec. Ch'io perdei la speranza dell'altezza. Dant. Inf.
§ 2. Per Ingiuria, Aggravio. Elle si re-

cherebbon fortemente a GRAVEZZA e cessereb-

bonsi da te . Solil. S. Ag.

§ 3. Per Durezza, Rigidezza, Asprezza. Per la qual cosa il conte, ec. pose giù la sua ostinata GRAVEZZA. Bocc. nov.

§ 4. Per Gravità , Serietà , Autorità , Alcun altro per la sua GRAVEZZA si saria detto il Censorino Catone. Fiamm. Signore fu di poca GRAVEZZA e meno d'autorità. M. Vill. Sic. come ne' vecchi ha luogo e si conviene GRA-VEZZA di costumi, ec. cost ne più giovani vergogna, ec. è degnamente lodata. Amm. Ant

S. 5. GRAVEZZA, ed Acutezza dell'accento: dicesi alla Qualità, Suono e Forma dell'accento grave e dell'acuto. I Greci nel comporre i loro versi, e le loro prose avevano risguardo, ec. all'acutezza, e exivezzi degli accenti. Varch. Ercol.

§ 6. Per Grandezza. Chi ben conoscesse la GRAVEZZA del suo peccato, nulla pena gli parrebbe troppa, ne sufficiente. Cavalc Med,

cuor. Questi insuperbendo, per Chayazza d'orgoglio, disse, ec. Guid. G. S. 7. GRAVEZZA: Vectigal. Imposizione, Gabella, Colta, Imposta; ed in questo signisi trova ordinariamente usata nel maggior numero. Gli gravarono d'incomportabili GRA. VEZZE. - Per le soperchie GRAVEZZE. - Mol-tiplicando GRAVEZZE sopra GRAVEZZE. - Sconvenevoli GRAVEZZE. - Il quale comune pro mise loro di trarli d'ogni bando, e feceli esenti di GRAVEZZE per due anni G. Vill. -V. Politica.

§ 8. Per Aggravio, Peso, Incomodo, Disagio. Non è ouore, ma GRAVEZZA quella bel-tada che nuoce. Ovvid. Pist. E così recandosi in uso, fece senza nulla GRAVEZZA. SS. PP.

S o. Per Briga, Incumbenza. Ora la GRA-VEZZA ch'io li vo' dare, si è questa. Nov.

S 10. GRAVEZZA: per Malattia, Indisposizione in genere. Io ho sentito affanno della vostra malattia ec, mi piace che siate fuor

di GRAVEZZA, e riavuto. Bemb. lett.

§ 11. GRAVEZZA: per certa Indisposizione ond'è sopraffatta alcuna parte del corpo, per cui sembra che sia molestata, come da un peso. Ha qualche poca di tumidezza nelle gama be, GRAVEZZA ed affanno nel salir le scale. Red. ist. med. Gravezza nella testa - Gravezza di capo, di lombi, ec. Id. cons. Nelle membra languidezza grave, e sul fianco è

l'inquietezza assisa: e nella testa sta scura GRAYEZZA. Salvin. Nic. ter. Nella testa odiosa GRAVEZZA, e sulle tempie polso frequente por-

tasi. Id. Al.

GRAVICCIUOLO, LA: add. Subgravis. Dim. di Grave; Alquanto grave. Ben vedete come io sono GRAVICCIUOLA e male atta al camminare. Fir. disc. an.

GRAVICÈMBALO, e GRAVICÈMBOLO: s. m. Clavi cymbalum . Strumento musicale simile al Buon accordo. Ha il Tintoretto una figliuola chiamata Marietta, la quale oltre, ec. saper sonare di GRAVICEMBALO, ec, dipi-

gne benissimo. Borgh. Rip. GRAVICORNUTO, TA: add. Che è armato di corna molto pesanti. Il cervio GRA-VICORNUTO delle serpi il colle cercando, tro-

GRAVIDAMENTO: s. m. Graviditas . Gravidezza, Gravidanza. In poco sentirete grandissima prova del vostro GRAVIDAMENTO. Franch. Sace, nov.

GRAVIDANZA: s. f. Prægnatio. Gravi-

dezza, Pregnezza; Lo stato d'una donna gravida. E particolarmente quando le donne si truovano nella GRAVIDANZA. - Pruovano una fastidiosa GRAVIDANZA. Trat. segr. cos. donn. Superfluità escrementizie radunate in questo corpo nel tempo della GRAVIDANZA. Red. cons. GRAVIDATO, TA: add. Prægnans. Ingravidato, Gravido. Usasi per lo più al fem. e talora per ischerzo al masch. Il mondo n'è stupito, ec. Aver concezione senza corruzione femmina GRAVIDATA. Fr. Jac. T. GRAVIDEZZA: s. f. Graviditas. Pregnezza.

La tua GRAVIDEZZA scoprirà il fallo nostro. Io lascio stare, ec. quelle (donne) che prima colle enavidezza e co' parti hanno i matri-monj palesati, che colla lingua. Bocc. nov. Le mie deboli membra erano gravate della

furtiva GRAVIDEZZA. Ovvid. Pist.

S. Per Pienezza. Non ti sia amica la GRA-

VIDEZZA del ventre. Arrigh.

GRAVIDO, DA: add. Gravidus. Grandemente pieno, e grave dal peso di che egli è pieno, Grave, Onusto, Carico. - V. Ripieno, Ingravidare, Disgravidare. Gravino fa di sè il terrestre umore. Petr. Contiene alcuna volta molte sentenzie, che son piene e GRA. VIDE di tante allegorie, che, ec. Mor. S. Greg.

S. I. GRAVIDO: Prægnans. Pregno, Pregnante: ed è proprio della Femmina che ha il parto in corpo. - V. Grossa, Incinta, Impregnata. Lasciolla quivi GRAVIDA e soletta. Dant. Inf.

§ 2. Dicesi Gravida di relativamente alla persona che ha ingravidato; e Gravida in rispetto alla creatura di cui la donna è incinta.

della madre del nostro poeta, quando in lut era GRAVIDA, veduto da lei. Id. Vit. Dant. Vi portò (Paris) baccellina, la quale Ecuba essendo GRAVIDA in lui, aveva nel sonno veduta. Id. Com. Inf.,.. MRAVEMENTE POL

GRAVIFICO, CA: add. Che cagiona gravezza. Conti Pros. Poes.

GRAVIFREMENTE: add. d'ogni g. Voce ditirambica. Che gravemente freme, Che da in grave fremito. Laddove il giubbato leon GRAVIFREMENTE soggiorna. Salvin, Opp. Cacc.

GRAVISONANTE: add. d'ogni g. Graviter sonans. Voce ditirambica. Che grandemente romoreggia. Addormenta il fiotto sterminato della generazion GRAVISONANTE. Salvin. inna Procl. - V. Gravisono.

GRAVISONO, NA: add. Graviter sonans. Voc. poet. Che romoreggia con grave suono; Gravisonante. In mar Signor possente (Nettuno) GRAVISONO, di terra crollator. Salvin. inn. Orf.

GRAVISSIMAMENTE: avy. sup. di Gravemente. La pestilenza dell' anguinaja GRA-VISSIMAMENTE offendeva in Vinegia ed in Padova. M. Vill.

S. Per Agrissimamente. E fattoselo chiamare, GRAVISSIMAMENTE e con mal viso il riprese: Bocc. nov. E quinci avvenne che io sempre a combattere ebbi GRAVISSIMAMENTE cogli rei. Boez. Varch.
GRAVISSIMO, MA: add. sup. di Grave

in tutti i suoi significati. E con lor ferri il coperchio, il quale era GNAVISSIMO ; sollevarono. Bocc. nov. O cosa iniqua, e a Dio dispiacevole, e GRAVISSIMA a' discreti nomini! Lab. Odore GRAVISSIMO, Spesa GRAVISSIMA, GRAVISSIMA pena, GRAVISSIMO processo, eo. GRAVITANTE: add. di ogni g. T. Dida-

scalico. Che. gravita.

GRAVITA, GRAVITADE, GRAVITA-TE1 s. f. Gravitas. Qualità di ciò ehe è grave, o sia pesante; o La natural tendenza de' corpi verso di un centro. Potrà essere superata dalla forza del traente peso C, la cui gravità pongo, che possa accrescersi quanto si diminuisce la GRAVITÀ movente, altrettanto si d'minuisce la facoltà della superficie ri-tardante. Gal. Dial. mot.

S I. GRAVITA assoluta: dicesi Il peso as-solutamente de' gravi. Egualmente gravi de GRAVITÀ assoluta chiamerò io due solidi li quali pesino egualmente, benche di mole fussero diseguali. Due pesi d'assoluta GRA-VITÀ, eguali, posti in bilancia di braccia eguali, restano in equilibrio. Gal. Gall. - V.

Assoluto .

S 2. GRAVITÀ in ispecie, o gravità specifica: si dice la Gravità che ha checchessia Non dovere esser vero ch' ella non supesse paragonata col peso di un altro corpo di dif-di cui canvida fosse. Bocc. nov. Il foglio ferente natura, preso in egual mole. I solidi, de' quali le moli in proporzione rispondocie, son di GRAVITÀ assoluta eguali. Gal.

§ 5. GRAVITA; figur. per travaglio, Affanno. Alla vita presente GRAVITATE porger con briga nojosa o con danno. Amet. E's' ella vuol che sua mercè conforta L' anima mia piena di GRAVITATE, A dirlo a me lontano lo mandate. Dant rim.

§ 4. GRAVITA: per Grandezza, Gravezza. Com' ella sia per compensare la tardità colla

CRAVITÀ del supplicio. Salvin. disc.

S 5. GRAVITA: per Maestevole e Autorevole. presenza; Contegno grave, Serietà. - V. Maestà, Sopracciglio, Autorità, Onestà, Riputazione, Stima. GRAVITÀ veneranda, maestosa, severa. - La corpulenza alla vecchiezza aggiunta le aggiugne cravità. Bocc. lett. Coll' essere degli occhi cortese e più parlante, che alla GRAVITÀ donnesca non si richiedea, molti amanti s' avea acqui viti. Lab. La GRAVITA degli Artefici s' esprune nelle figure coll' atteggiarle poco, conservando un certo che di freddezza; conviensi a gran Principi, a Vecchi, a Sacerdoti e a Matrone oneste. Bald. Voc. Dis.

GRAVITARE: v. n. Pesare, Aggravare solla sua gravità, Premer col proprio peso. Il peso, ec. GRAVITEREBBE con tutto il momento di libbre dieci: - Le parti sue vicine, ec. GRAVITANO manco. Gal. Dial. mot. Ditemi di nuovo se voi oltre al toccarla sentireste

dal suo peso gravitaryi. Id. Postille.
GRAVITAZIONE: s. f. T. Didascalieo. Esercizio di gravità; L'attuale sforzo de' gravi per andere al centro. La GRAVITAZIONE relativamente al corpo gravitante è detta attrazione rispetto a quello verso di cui egli gravita.

GRAVITONANTE: add. d'ogni g. Gravitonans. Voce ditirambica. Che tuona con gran fragore; ed è aggiunto proprio di Giove.

Salvin. Sc. Erc

GRAVOSAMENTE: avv. Graviter. Gravemente, Grandemente. La quale si GRAVOSA-MENTA fue ingannata. Liv. Ma certamente da' veri fedeli tanto più GRAVOSAMENTE sono sostenuti, quanto sono lor più dappresso. Mor. S. Greg.

S. Per Acerbamente, Rigidamente, Severamente. Se io giovanetto contra così general cosa non ho potuto resistere, certo non ne sono così GRAYOSAMENTE da riprendere come

voi dite . Filoc.

GRAVOSISSIMO, MA: add. sup. di Gravoso . Del petto m' uscivano GRAVOSISSIMI so-

spiri . Fiamm.

GRAVOSITÀ : s. f Qualità di ciò che è

CRAVOSITA delle quali Galeno, ec. conobbe Salvin, disc.

GRAVOSO, SA add. Gravis. Grave, Che ha gravezza. Siccome talvolta sogliono i corpi morti GRAVOSI cadere a terra senza essere urtati, così, cc. Filoc. Diede ordine e opera per la discarico della GRAVOSA nave: Urb.

S I. GRAVOSA nebbia: vale Densa, e che aggrava gli occhi. Or vh'e' begli occhi, ee. tal nebbia si GRAVOSA e bruna. Petr. 3 19 11

S 2. Per Nojoso, Importuno, Molesto. La qual cosa era tanto a Nastagio GRAVOSA a comportare, che, ec. gli venne disiderio d'uecidersi. Bocc. nov. A' quali ogni piccola cosa, siccome nuova dispiace, ed è GRAYOSA. Id. lett. La loro abbondanza medesima diventa a loro eccessivamente GRAYOSA . Mor. S. Greg. Si è debile il filo a cui s' attiene la GRAYOSA mia vita. Petr.

S 3. Per Grande, Crudele, Penoso, Doloroso. Si trasse con GRAVOSA pena verso il mezzo del battuto . Bocc. nov.

\$ 4. Per Rigido , Severo , Incomportabile , Duro. Con allegrezza si umilia a operara ogni GRAVOSO comandamento . Mor. S. Greg.

GRAZIA: s. f. Venustas. Bellezza e di checchessia, e Avvenentezza d'operare, che alletta e rapisce altrui ad amore, Lieggiadria, Garbo, Avvenenza - V. Aggiustalezza I suoi derivati sono Disgrazia, Ringraziare, Ingrazianarsi, Sgraziato, ec. GRAZIA amabile, cara, dolce, gentile, allettatrice, vezzosa, singo-lare - La GRAZIA della sua lingua si potrebbe agguagliare alla dolcissima eloquenza dell' antico Cicerone. Filoc. La GRAZIA è una certa qualità, la quale appare e risplende nelle cose graziose, ovvero graziate. Varch. Lez. I Pittori, e Scultori, dicono Buona GRA-ZIA, o maniera nelle teste - Arte accompagnata con GRAZIA di facilità - La tenerezza e le GRAZIE del Correggio - GRAZIA de contorni - La GRAZIA ne' colori di quest' opere.

S I. GRAZIA di movenza - V. Movenza. S 2. Dar GRAZIA: vale Aggiugner vaghezza, Conferire eccellenza. Par che'l sonno ad un bel viso dia non so che più di GRAZIA e di leggiadria. Bern. Orl. Gli artefici danno in questo modo bellissima GRAZIA e vivacità, e gagliardezza alle figure loro. Vasar,

5 5. Gli Antichi annoveravano fra le loro Divinità tre Dee, da essi dette Le tre Grazie, le quali finsero compagne di Venere, e nominaronle distintamente Talla, Aglaja, Eufro-

§ 4. GRAZIA: per Concessione di cosa richiesta a superiori, o gran personaggi; Favore, Permissione graziosa - V. Dono, Cortesia. GRAZIA speciale, particolare - Somma GRAgrayoso, Grayezza. Malattie dell' anima, la ZIA - Avere, Tenere, Riputare per somma Esser mezzano delle GRAZIR - Non istando a questo, disse a Giacomino, che di GRAZIR voleva da lui poterle un poco levare i capelli sopra la sinistra orecchia - Deh, signor mio, se esser può, impetratemi una GRAZIR. Bocc. vov. Per impetrar GRAZIR, che sue case non fossero disfatte Nov. ant. Esser nella città chi avrebbe di GRAZIR ricevere la moglie e i figliuoli di Germanico. Tac. Dav.

§ 5. Fare Grazia, o la Grazia: vale Graziare. Vi prego che una piccola grazia mi facciate – Col consentimento degli altri lictamente la Grazia egli fece. Bocc. nov. Nostro Signore non muncherà di fargli questa

GRAZIA. Cas. lett:

) § 6. E così Dare GRAZIA: vale Conferir beneficio, Far grazia. Io cercherò di ridurmi a memoria il primo proposito, e procederò secondo che data mi fia la GRAZIA. Bocc.

Vit. Dant.

S. 7. GRAZIA: si dice in più stretto significato l'Ajuto sopramaturale, che Iddio dà agli nomini per operare la lor salvezza. Dividesi in Grazia operante preveniente, attuale, abituale, susseguente, ajutante, efficace. sufficiente, santificante, necessitante, tutti termini teologici; la maggior parte de' quali i Teologi spiegano diversamente secondo le diverse scuole o sistemi di cui si fauno sequaci. Onde alla quistione che si fa perche Iddio dà la grazia all'uno e non all'altro, dirittamente e sanamente si risponde, perche Iddio vuole così fare. Passav. La volontà diritta coll'ajuto della grazia divina guida l'anima alla salute eterna. But. Purg. Son cose da tener con reverenza, Come del Ciel le grazia gratis date. Rim. incert.

S 8. GRAZIA: per Amore, o Benevolenza del superiore verso lo inferiore; Favore. Acquistarsi, Aver la GRAZIA di tutti - Venire; Entrare, Ritornare in GRAZIA - Tebaldo è vivo e sano, ed in buono stato se egli la vostra GRAZIA avesse - Tanto col Readoperarono, ch'egli le rendè la GRAZIA sua - Ciascuno generalmente, per quanto egli avrà cara la nostra GRAZIA, vogliamo e comandiamo che si guardi, ec. Bocc. nov.

§ 9. Avere in GRAZIA: vale Conservare in grazia. La supplico che si degni avermi in

sua GRAZIA. Cas. lett.

M. Vill: 2

It. Esser bene della GRAZIA d'altrui: vale lo stesso che Essere in grazia. Parendogli essere assai bene della GRAZIA sua. Bocc. nov. \$ 12. E cost Esser povero dell'altrui GRAZIA, vale Essere poco amato. Ancorchè della sua GRAZIA fosse poverissimo Bocc.. nov.

S 13. Mettere in GRAZIA: vale Lodare e Dir bene di uno, acciò acquisti la benevolenza

e il favore altrai. Varch. Ercol.

S 14. Far checche sia con la GRAZIA, con la buona GRAZIA di alcuno: vale Col consentimento e licenza, Colla di lui buona volontà e contentezza. Con questa condizione; ch' io prima, ec. possa con la GRAZIA vostra, ec. parlare alquante parole alla donna vostra per la qual cosa con buona GRAZIA di tutti, ec. si parti di Firenze. Bocci nov.

S 15. La GRAZIA sua: detto così assol. in vece di Per la grazia sua; siccome si dice an-

cora. La Dio merce. Guitt. lett.

S 16. Dicesi ancora per modo di licenziare. Andate con la GRAZIA di Dio. Boec. nov. cioè

In buon' ora, In pace.

\$ 17. GRAZIE del Cielo: diconsi anche talora i Beni, i Favori temporali I campi avevano da Dio la loro stagione fertile, ed abbondevole della GRAZIA del cielo. M. Vill.

S is. E così Viver di GRAZIA: vale Campare di quello che Dio ci mauda alla giornata. Pane subcenerizio d' Elia, che viveva di GRAZIA sotto il giucpro. Vit. SS. PP.

S 19. Dicesi anche Aspettar le GRAZIE, ed è modo proyerb. dinotante Aspettar una cosa

che indugia, o non viene.

§ 20. GRAZIA: per lo Ringraziare in segno di gratitudine del beneficio, o favor ricevuto. Render GRAZIE, le debite GRAZIE. - Render GRAZIE de Beneficio - Render quelle GRAZIE che si credono convenevoli. - Quelle GRAZIE, le quali seppe maggiori, del beneficio fattogli gli rende. - Al Re per lettere e per speciali ambasciadori grandissime GRAZIE rendendo di ciò. Bocc. nov. Non è l'affezion mia tanto profonda, Che basti a render voi GRAZIA per GRAZIA. Dant. Par. Ella rendea cortese GRAZIE per lodi, indi'l parlar riprese. Tass. Ger.

S 21. Far GRAZIA: dicesi pure per Render grazie, Ringraziare. Per lo qual miracolo si feciono grandissime GRAZIE e onore a Dio, e a Santo Girolamo. Vit. S. Gir. Avutane la vittoria ne fece gran GRAZIA al comune di Firenze. G. Vill.

§ 22. Non ne saper ne grado, ne GRAZIA:

vale Non ne restar niente obbligato. Vit. Plut. § 25. Di Grazia: posto avverb. usasi nello stesso significato, che la interjezione Deh, che è il Queso, amabo de' Latini. Di Grazia Padri, non aggiunghiamo fastidj al principe, stuzzicando piaghe maligne. Tac. Dav. Ma oggimai seguita tu di Grazia, che avevi incominciato la novella. Fir. As.

S. 24. Far checchessia in GRAZIA d'alcuno:

Suc By North

vale Farlo per fare a colui cosa grata. Plancina s' assolvesse in GRAZIA d' Augusta. Tac. Day. Per far qualche cosa in GRAZIA dell'antiparistasi, empiemmo, ec. Sag. nat. esp.

§ 25. GRAZIA: talvolta vale Perdono; Assoluzione della pena meritata. La pena minacciata, di GRAZIA si converti in un breve

esiglio. Bocc. nov. cioè Per grazia.

§ 26. Onde Far GRAZIA, trattandosi di pene, vale perdonare, Assolvere, Liberar dalla pena, il che diremmo anche Graziare. Il Comune, ec. chiese misericordia, ec. per la qual cosa fue fatto loro GRAZIA e perdonato. G. Vill. E quanto egli era benigno in far GRAzix a' fuorusciti, che gliela chiedevano, ec. Checc. Donz.

\$ 27. Giorni di GRAZIA. - V. Giorno.

GRAZIABILE: add. d'ogni g. T. Legole, e dell'uso. Capace, è Degno di grazia; di perdono .

GRAZIACCIA: s. f. Pegg. di Grazia, Grazia sguajata . Salvin. Fier. Buon.

GRAZIADEI: s. f. Specie di Lattovaro.

Tes. Pov.

S. GRAZIADET: T. Botanico. Lo stesso che

Graziola. Mattiol. - V. Graziola.

GRAZIALE: add. d'ogni g. Voc. ant. Degno di Grazia. Questi vennono dalla GRAZIA-LE tribulazione: Cavalc. Med. cuor.

GRAZIANATA: s. f. Voce bassa dell'uso. Smorfia di chi fa il grazioso, il piacevole per piagiare, o per sollazzo. Perch' erano zannate, e GRAZIANATE Da far venire a ognun la mosea nera

GRAZIANO: Voce che s'usa solamente nel seguente modo Fare il graziano, e vale Fare il grazioso, il piacevole per ingrazianarsi. In occasione d'uno che volle una volta fare il. GRAZIANO. Magal. lett.

GRAZIARE: v. a. Gratificar:. Concedere alcuna grazia. Fu la sola bontà di Dio, che di tanti benefici volle GRAZIARIO. Fr. Giord.

S. Per Far grazia, per Assolvere. Io houdito più volte il principe nostro dolersi del nois aver potuto graziare alcuni, ammazzatisi troppo presto . - Pure dimenticato anzichè GRAZIATO s.: ampò. Tac. Dav. GRAZIATO, TA: add. da Graziare. V.

§ 1. Ed in forza di sost. Colui al quale è stata accordata la grazia e il perdono di un

delitto .

0 \$ 2. GRAZIATO: per Grazioso . Simili al primo son quelle donne che hanno la gola lunga e svelta, le spalle larghe e GRAZIA-TE . Fire dial. bell. donn. Mai non vidi ne la più bella fanciulla, ne la più GRAZIATA di questa. Varch. Suoc.

GRAZIÈTTA: s. f dim. di Grazia; Piccola grazia, Leggier favore. Una GRAZIETTA | tanto amore stato GRAZIOSO, che egli, ec-

per ultimo: Dimmi ciò che vuoi. Fag. com. GRAZIOLA: s. f. Gratiola officinalis. T Botanico. Sorta d'erba che anche dicesi Stancacavallo. Mattiol.

GRAZIOLINA: s. f. Voce verzeggiativa. Dim. di Grazia in sign. di Bel garbo, Avvenentezza. Con una GRAZIOLINA Da fare spasimar per lo diletto. Fag. rim.

S. GRAZIOLINA: dicesi anco in sign. di Benevolenza, Assetto. Per acquistarmi la sua disperata GRAZIOLINA ho fatto pensiero di fargli un ricco e bel paramento di camera,

GRAZIOSAMENTE: avv. Humane. Con grazia, Cortesemente, Umanamente. Furono ricevuti e accettati Graziosamente. G. Vilh. A lui se n'ando in Ispagna, e Graziosa.

S. Per Senza premio, Gratuitamente. V. GRAZIOSAMENTE avele ricevuto, GRAZIOSAMENTE date. Omel. S. Greg. GRAZIOSETTO, TA: add. Voce vezzeg

giativa e dell' uso. Dim. di Grazioso.

GRAZIOSINO, NA: add. Voce vezzeggiativa. Dim. di Grazioso, ma vale lo stesso. Monachetta GRAZIOSINA, galantina. Aret. GRAZIOSISSIMAMENTE: avv. sup. de

GRAZIOSISSIMO, MA: add. sup. di Grazioso. Quantunque volte, GRAZIOSISSIME donne, meco pensando riguardo, ec. Bocc. introd. La quale (lettera) essendo a me per molto cagioni GRAZIOSISSIME, lui arder così come mai mi fece palese. Fiamm. Fu di corpo, ec. più proporzionato che grande, faccia ardita e graziosissima. Tac. Day vit. Agr. Epigene, ec. fa un graziosissimo lamento intorno a bicchieri piccoli. Red. aunot. Ditir.

GRAZIOSITA, GRAZIOSITADE, e GRA-ZIOSITATE: s, f. Venustas . Gentilezza, Venusta, Avvenentezza, Leggiadria. La tua faccia è bellissima e piena di GRAZIOSITADE. Omel. Orig. Io porto opinione che queste spezzature (di verso) conferissero di molto alla musica degli antichi per la GRAZIOSITA del tempo e della battuta. Salvin. Fier. Buon. GRAZIOSO, SA: add. Venustus. Che ha.

grazia e avvenentezza; Gentile, Amabile, Avvenente, Garbato, Graziato, Cortese, Manieroso, Amorosetto. - V. Leggiadro. Fu il più liberale e'l più GRAZIOSO gentil uomo, clie, ec. - Egli era grande, ec. e di maniere assai landevoli e GRAZIOSE, e giovane di mezza età. Bocc. nov. Poiche insieme liete e GRAZIOSE accoglienze più volte reiteraro con lei sopra la fonte s'assettarono a sedere. Amet. Facendo un GRAZIOSO andirivieni si portava pol con doppia e lunga foce a polmoni. Red. lett.

S I. Per Favorevole, Benigno. Pur m'e de

non m' ha il debito conoscimento tolto. Bocc. nov. Rapportarono la risposta GRAZIOSA che avevano avuta da messer Carlo, Stor. Pist. Utilità grande ancora ne trarranno, essendone GRAZIOSI e benigni riputati. Cas. uf.

S 2. Per Grato, Ricounscente. E ancora dee attendere a questo, che dello ngrato faccia

GRAZIOSO. Macstruzz.

§ 3. Per Gradito, Caro, Amato, Accette-vole. - V. Gradevole, Grato. Domando quale di esse li fosse più GRAZIOSA. Nov. unt. Abel fu uomo di buona vita, e fu GRAZIOSO a Dio e al mondo. Tes. Br. Saputo lui esservivo, e a tutti i Romani GRAZIOSO. Blocc. nov. L'avaro a nullo uomo è GRAZIOSO. Albert. Nota, che nel pigliamento degli ordini si da la grazia, la quale fa GRAZIOSO. Maestruzz. GRAZIOSO mi sia, se mi contenti Del nome tuo. Dant. Par.

§ 4. Per Dato per grazia; Quasi gratuito. Che quel che vien da GRAZIOSO dono. Petr.

GRAZIRE: v. a. Voce Provenzale antiquata. Render grazie, Ringraziere. Oh quanto, donne mie, quanto in tanta grazia GRAZIRE dovete lui. Guitt. lett.

S Per Graziare, Far grazia o favore. Gioja giojosa, e gaudioso gaudio hammi GRAZITO.

GRAZIVO, VA: add. Voc. ant. Grato, Accetto, Caro, Gradito. Grazia lui graziosa di grazia GRAZIVA tanto. Guitt. lett.

GRECAJUOLO: s. m. Colni che vende il greco. Nè per me il GRECAJUOL batte polpette. Buon. Fier.

S. Per la Bottega stessa del Grecajuolo. Poi seguirem, com' in quel GRECAJUOLO noi mangiammo rinvolto tre di stato quel cocomer diacciato. Buon. Fier.

GRECAMENTE: avv. Alla greca, In gre-

chesco. Varch. Ercol. Uden. Nis, ec. GRECASTRO: s. m. Giudeo nato in Gre-

cia. Segner. Pal. Ap. pr.

GRECCHIA: s. f. Erica vulgaris glabra. Nome volgare d' una specie d' Erica detta anche Scopa meschina. Scope, GRECCHIE, lentischi e sondri. Targ.

GRECHEGGIARE: y. n. Grechizzare, Grecizzare. Costui con la passione GBECHEGGIA, con la inconsiderazione paradosseggia.

Uden. Nis.

is egli, ec.

S. Più comun. & T. Marinaresco . e dicesi Dell'ago della Bussola, allorche si volge o de-

clina verso Greco. Bartol. As. GRECHESCO, SCA; add. Græciensis. Alla Greca, o Di Grecia. Con iscudi GRECHESCHI e armadure. Vit. Plut. Parole GRECHESCHE. Sen Pist.

S. Fuoco GRECHESCO: cive di Grecia, anticamente usato negli assedj. Salvin. Buon. Fier. 1 \$ 5. Dicesi pure Greca l' uva onde si fa un

GRECHETTO: s. m. dim. di Greco in sign. di Sorta di vino assai gustoso V. Greco, Malyasia. Due fiaschi di GRECHETTO che lo berebbe un morto, e non fa male a' vivi Red. lett.

GRECHIZZARE: v. n. Grecizzare. Il Volfio si GRECHIZZA con dirsi Lupesco. Salvin. Fier. Buon. Qui usato in sign. transitivo.

GRECISMO: s. m. Maniera Greca. Acefalo, GRECISMO introdutto dall' uso nel volgar no-

stro. Voc. Cr. in Accfalo.

S. GRECISMO: per Erndizione, Cognizione delle cose de Greci. Quei che fanno loro innocente diletto di una mescolata e minuta ed umile erudizione, non potendo tutti go-dersi sempre l'alta fisica e l'alto grecismo.

GRECISTA: s. m. Colui che possiede bene la lingua Greca. Tal nome di Miserere essere stato dato a questo male da Rasis, o da altri non miglior GEECISTA di lui. Coech

annot. Malm.

GRECITA: s. f. Tutta la Nazione Greca, e specialmente gli Scrittori di quella lingua. A ricercare minutissimamente tutta la Latinità e tutta la GRECITÀ barbara e non barbara, impossibile era il rinvenirlo. Cr. Pret

GRECIUOLO: s. m. Sciolo, Saputello.

Bocc. lett.

GRECIZZARE: v. a. Græcizare . Usar Grecismi, Dire o Scrivere secondo la lingua Greca. Il che gli venne dello, non volendo, nel GREGIZZARB ch' egli fece, ma a proposito. Salvin, disc.

GRECO, CA: add. e sost. Græcus: Di Nazione di Grecia. Nel numero del più dicesi

Creci.

S r. Greco (II): assol. così detto, od in forza d'add. Il Greco linguaggio, che anche dicesi La Lingua Greca: è la Lingua che parlarono i Grcei antichi, e che si conserva tut-tora nelle opere de' loro Autori, come in Aristotile, Omero, Platone, ec.

S 2. GRECO: Meses. Nome di vento, che soffia dalla parte di Grecia, tra Levante c Tramontana. Era signor del mar, maestro allora, Ma GRECO a poco a poco si rinforza

Bern. Orl.

3. Dicesi anche alla Parte onde soffia cotal vento. Si mosse uno sformato fuoco nell' aria; il quale corse per gherbino inverso GEE-11 Black War 1988

co. M. Vill.

§ 4. Greco: nome di vino, che ancorche nasca in Italia, si chiama Greco, nascendo da sorta di vitigno, e da magliuoli venuti primieramente di Grecia. In questo significato nel numero del più dicesi Grechi, e non Greci. V. Grecajuolo. Io ho un vin che fa vergogna al GRECO. Bern. rim.

tal vino, ed è di due ragionia bianca e nera. La Greca bianca diœsi anche Tribbiano di Spagna, e la Greca nera Leatico. La Greca e la vernaccia, che avyegnachè appo noi vin buono facciano, fannone molto poco. Cresc.

buono facciano, fannone molto poco. Cresc. § 6. Greco: si dice anche il Luogo dove si va a bere tal vino, ed anche moscadello, nalvasia, e simili. Non dico alla, taverna, nerchè non s' usa ancor: cl greco si. Buon. Fier. Taverna, cioè l'osteria, greco, cioè il luogo dove si va a bere il vino detto greco: c. i venditori de' quali si domandano Grecajuoli: e l'andare a tali luoghi si dice andare al grecajuolo, ovvero al greco. Salvin, Fier. Buon.

GRECÒICE: s. f. - V. e di Coturnice. GRECOLATINO, NA: add. Aggiunto di voce dianzi Greca, poi Latina, ed aggiunto pure di Lessici, o libri che hanno il Greco e il Latino corrispondente. Red. lett. Uden. Nis. ec.

GRECOLEVANTE: s. m. Cæcias. Nome di mezzo vento che spira tra greco e levante. Quindi a un GRECOLEVANTE spicgò ogni ala. Ar. Fur. cioè Tutte le vele.

GRECOSPAGNUOLO, LA: add Aggiunto di voce dianzi Greca, poi Spagnuola. Magal.

lett.

GRECOTOSCANO, NA: add. Aggiunto di voce dianzi Greca, poi Toscana. Magal. lett. GRECOTRAMONTANA: s. m. T. Marianese. None di mura cunto de sofficira

naresco. Nome di mezzo vento che soffia tra Greco e Tramontana.

GREGALE: add. d'ogni g. Gregalis. Che è dello stesso gregge; Che sta in gregge.
§. Figur. per Compagnevole. Molti altri animali, i quali, se non sono civili, ec. sono almeno sociabili e GREGALI. Varch. Ercol.
GREGARIO, RIA: add. Voc. Lat. Di gregge, Di ordinaria condizione; e dicesi propriamente di Soldati collettizi. Soldati gregari. Segr. Fior. Art. guerr. Gregario cavaliere si chiamava colui che non via ancora adornato d'alcuno adornamento di cavalleria, perch'egli era pari degli altri. But. Par. Del mariu popolo, ec. in. compagnia altri ne scor-

rono varie genti, simili a greggi o armate, e che gregaru chiamansi; all' incontro altri a

file e a decine, o compagnie s' assomigliano.

Salvin. Opp. P.

S. Gregario: figur. Comune, Ordinario,
Dozzinale. Battuto finalmente in giornata
campale il Fegato, ec l'han levato di posto,
e in qualità di viscere gregario, e poco meno
che ozioso l'hanno in fine seppellito vivo.
Magal. lett. Dai grandi ingegui passano poi
e facilmente si propagano nei bassi e gre-

GARJ imitatori. Cocch. anat.

GREGGE, s. m. e GREGGIA: s. f. Grex. Quantità di bestiame adunato insieme, e di-

cesi proprio del bestiame minuto, come di capre, pecore, ec. Gregge può essere masch. nel maggior numero. V. Mandria, Brauco, Bestiame, Aggreggiare. Gregge canuto, timido, mansueto, pingue, numeroso, scarso, umile, infermo, vagabondo, smarrito, assetato. - Le CREGGE degli armenti e l'ampia cultura de campi Albert I tori, ec. si deono dalle femmine partire, e poi rimettere nella GREGGIA. - Colui che vuole ordinare e far GREGGIA delle capre, conviene nel suo eleggere consideri prima l'etadi. - Pascer si debbono le cargar insieme convenevolmente. - Ciascuno la notte debbe stare intorno al suo GREGGE, e comunemente tutte vederle per novero. Cresc. Una pecora malata corrompe tutta la enec-GIA. G. Vill.

S. I. Dicesi anche di Porci e di Cavalli. Graccità di cavalli e di cavalle. Crese. Gli Ungheri hanno le caregge de cavalli grandissime. M. Vill. Nella caregge de porci. Credesi che sia gran caregge infino a cin-

quanta. Cresc.

§ 2. Greccia: si dice anche delle Galline e simili. Il maggior numero sia trenta pulcini per gallina, ma maggior creccia non è da

fare. Cresc.

S 3. GREGGE; detto di Quantità di pesci. Stan tra le canne e giunchi crecci di palamite. Salvin. Opp. Pesc. Tu mare istesso, e voi abitatori Del mare strepitoso, ondosi Numi, Consentite chio narri i vostri armenti, Le vostre cregge, e le marine genti. Salvin. Opp. Pesc. – V. Pascere.

§ 4. Per met. si dice d'ogni Moltitudine o Turba di persone adunata insieme. D'anime nude vidi molte gregge. Dant. Inf. Greggia e turme d'uomini. M. Vill. All'amorosa greggia cran coudotti. Petr. Bacco era rapperesentato colle gote rosse, e come tinte; e i satiri, greggia di Bacco, son ritratti dallo stesso Filostrato. Red. annot. Ditir.

§ 5. GREGGIA di Cristo: disse Matt. Vill. per Popolo Cristiano; E Santa GREGGIA. Dant. Par. P fui degli agni della santa GREGGIA.

§ 6. Greccia: per Luogo dove stabbia la greggia; Stalla e Mangiatoja di pecore. - V. Ovile. But. Inf.

GREGGIO, GIA, e GREZZO, ZA: col1' E stretta, add. Rudis, impolitus. Aggiunto che si dà a' metalli ed alle pietre preziose per significare che c' son tali quali nella miniera si sono ritrovati; e vale Non polito, Rozzo, Non lavorato. Diaspro creocto. - Sei piccolt diamanti crezzi, che per quindici giorni continui erano stati nel ventriglio d'un' anitra. Red. esp. nat.

S. Lana GREGGIA: dicesi da' Lanajuoli, Mercatanti, ec. la Lana soda o sudicia; e Panni enegar, que Panni cui si fauno diverse ma-nifatture, come di Tignere, cimare, mondare,

tirare, affettare, o piegare. GREGGIUOLA: s. f. Parvus grex. Dim. di Greggia; Gregge piccola, poco numerosa. Sicche la GREGGIUOLA de' suoi figliuoli catuna leggermente dal fredito possa difendere.

GREGORIANO, NA: add. T. Ecclesiastico. Dicesi di alcune Istituzioni, Usi, e Regolamenti, di cui si attribuisce l'origine a S. Gregorio Papa nel sesto secolo. Rito, Canto GRE-

GORIANO.

G. GREGORIANO: dicesi anche da' Cronologisti Il Calendario riformato nel 1582 da Gregorio XIII. ed Anno GREGORIANO, Epoca GREGORIA-NA il medesimo anno di tal riforma; e così l' anno 1800. è il 218. dell' Epoca Gregoriana.

GREMBIALATA: s. f. Tanto quanto può capire nel grembiale; Un pieno grembiale di checche sia. Le ne dono cortesemente una GREMBIALATA Tratt. Segr. cos. donn.

GREMBIALE: s. m. Ventrale. Pezzo di panno lino, o d'altra materia che tengono dinanzi cinto le Donne, e pende loro insino su i piedi, e simile l'usano li artisti, ma più corto, e di materia più grossa e più durevole. Dagli Aretini è detto Pannuccia, da' Perugini Pancella, e da' Romani Zinale. La tengono sotto il GREMBIALE e si riscaldano. Tratt. Segr. cos. donn. GREMBIALI di lino . d'ermesino, e taffetà con bigheri, o frange di seta. Band: ant.

S. GREMBIALE: chiamasi anche oggidi Quella balza che pende interno a' tavolini da toeletta,

e simili.

GREMBIALINO: s. m. T. de' Banderaj. Diconsi Grembialini Quelle due parti dell'umerale con cui si prende l'ostensorio o la pisside.

S. GREMBIALINO da calesse: dicesi Quella ribalta che s'alza e s'abbassa per coprire le gambe di chi è in calesse. Grembialino mastiettato in terzo ed anelli ribaditi.

GREMBIATA: s. f. Grembialata. Se voi disfate i lor nemici, senza domandargli, a GREMBIATE vi saranno dati i fiorini. Cron. Morell. 10,333

S. Per simil. vale Piccola quantità. Quegli del popolo di Dio erano una GREMBIATA appo l'altra gente. Fr. Giord. Pred.

GREMBIULE: s. m. Ventrale. Lo stesso che Grembiale. Avendo un farsetto bianchis. simo in dosso, e un GREMBIULE di bucato inuanzi sempre. Bocc. nov. Che venga il morbo a quante ne portan GREMBIULE. Fir.

GREMBIULINO: s. m. dim. di Grembiule.

Salvin. Fier. Buon.

GREMBO: s. m. Gremium . Quella parte | Red. Oss. ann.

del corpo umano dal bellico quasi infino al ginocch', in quanto o piegata, o sedendo ella acconcia a ricever checchessia. E dicean ch' ei stette in GREMBO a Dido, Dant. Par. Verresti in GREMBO a questo sconsolato. - Vidi Ali e Galatea che in GREMBO gli era. Petr. § 1. GREMBO: per Il mezzo, Il centro; ed è metafora nobile, specialmente parlando della

Terra, che anche si dice Viscere. Ella ne l'argento nè l'oro nè le gemme ha in palese poste, ma nel GREMBO della terra per le vene degli aspri monti. Bemb. Asol. Fama nell' odorato e ricco GREMBO D' arabi monti lei ripone è cela. Petr.

. § 2. Il GREMBO della Chiesa: vale La comunione de' Fedeli della Cattolica Chiesa sotto

il loro legittimo Pastore.

§ 5. GREMBO: per Utero. Posciache tu se madre, quanto ben pensi tu di portare entro

a colesto GREMBO? Fir. As.

§ 4. Grembo: per Grembiule, o Lembo di vesta piegato, e acconcio per mettervi dentro e portare checche sia. Alzandosi i gheroni della gonnella, e facondo di quegli ampio GREMBO, ec. non dopo molto gli empie. - Fatto del mantello GREMBO, quello di pietre empiè. Bocc. nov.

S 5. A GREMBO aperto: posto avverb. vale Liberamente, Con larghezza; onde Fare checchessia a GREMBO aperto, o col GREMBO aperto, vale Offerire quella tal cosa, Darla non richiesto, ma spontaneamente; e così Andare a GREMBO aperto, vale Procedere con larghezza, con ingenuità. La fortuna si fa altrui col viso lieto e col GREMBO aperto. Bocc. nov. Alla virtù si debbe andare a GREMBO aperto e col seno scinto. Sen. ben. Varch.

§ 6. Stare in GREMBO aperto: vale Stare apparecchiato e desideroso. Voc. Cr.

7. Cadere in GREMBO al zio. - V. Zio

GREMIGNA. V. Gramigna. GREMIO: s. m. Gremium. Grembo: Latinismo da non usarsi fuori da stretta necessità di rinia. E quel bel cinto si levò di GREMIO. Ar. Fur.

GREMIRE: v. a. Arripere. Ghermire. Perocch' un mostro non potendo uscire, Messa una branca fuor l'ebbe GREMITO. Bern. Orl. GREMITO, TA: add. da Gremire. V.

§ 1. Gremtto: più comun. s' usa in sign. di Folto, Spesso, Ripieno, e dicesi propria-mente D'un albero pieno di frutti, Di un luogo pieno di mosche, o simili; sebbene si trasferisca ancora per similitudine ad altre cose: Gremite le litora di cadaveri de' lor cavalli. - I colli, le ripe, e le cime de' monti a modo di teatro eran GREMITE di genti. Tav. Dav. ann. Gli stessi piccoli reni, ec. erano GREMITI delle medesime viscichette verminose.

S 2. Esser Gremito di soldi, o simile: vale Aver de'danari in moltissima quantità, onde pe stiano strettissimi, e come da tenace mano abbrancati. Bisc.

GREPPA: s. f. Greppo. E degno è ben di pascer per le greppe, Qual fu besse del padre e non l'onora. Dittam. Le buone legne crescono nell'alto e alla greppa, Agn. Paud.

GREPPIA: s. f. Præsepe. Mangiatoja. E come il braccio alla grepria distese, Bajardo

lo ciuffò com' un mastino. Morg.

GREPPO: s. m. Rupes prærupta. Luogo dirupato, scosceso; Greppa. Rispose quando piovi in questo greppo. Dant. Inf. E d'ogni parte n'era e'l bosco e'l greppo. Dittam. E drappi d'oro e vestimenti tutti, ec. Poi gli vidi stracciar per tanti greppi. Morg. Io men'andai, come la cosa seppi, Il traditor cercando per que' greppi. Ar. Fur.

§ 1. Per Vaso di terra rotto. Greppo è un vaso rotto dalle latora, e perchè è tolto dagli altri usi della casa, vi si dà entro bere o mangiare a galline, o simili cose. Com. Inf. Il crocchiar, lo sgretolare, ec. di greppi e cocci e simili stoviglie. Bellin.

Bucch.

§ 2. Far GREPPO: è quel Raggrinzar la bocca che fanno i bambini quando voglion cominciar

a piangere. Voc. Cr.

GRÉPPOLA: s. f. Ragia che si attacca alle botti. - V. Gruma. Aggiugni vamina rossa e greppola tanto che venga in questo colore. Ner. Art. Vetr.

CRESSIBILE: add. d'ogni g. Atto a camminare. Segn. anim. I Naturalisti oggidi dicono Gressile, ed intendono degli Animali quadrupedi; ed in questo sign. è sinonimo di Tetrapodo.

GRÈSSILE. - V. Gressibile.

GRETO: s. m. Crepido. Terreno ghiajoso e pieno di sassi fuor del letto del fiume, che vien bagnato dall'acqua nel suo ricrescimento o nel diramarsi in tempo di piene. Abusivamente dicesi anche Renajo, e talvolta ancora, sebbene impropriamente, si dice del Lido Terren ghiajoso del mare. Greto vuol dire terreno ghiajoso e pieno di sassi, come sogliono rimanere le rive de i nostri fiumi, sedata che è l'acqua piovana, quali rive però si chiamano greto, come greto d' Arno, greto di Mugnone, cc. Min. Malm. Congregato il popolo di Firenze nel GRETO d'Arno. G. Vill. I fanciulli si dilettano in cose di piccol pregio, siccome sono pietre che uomo truova nel rivaggio e nel GRETO del mare e de' fiumi. Sen. Pist.

GRÈTOLA: s. f. Clathri. Ciascuno di quei vimini di che son composte le gabbie degli uccelli. Guardate dunque quelle gretore che son sotto l'abbeveratojo della vostra gabbia.

Fir. disc. an. E fracassogli la milza e l' arnione, ec. E della lancia si fe' mille errtole. Ciriff. Calv. Qui detto per simil. cioè Andò in pezzi come schegge o come vimini da gabbia. Le gretole delle rocche. Bellin. disc. Qui pure per simil.

S 1. GRETOLA: figur. vale Scappatoja, Sotterfugio. Queste GRETOLE tue non ti varranno.

Buon. Tanc.

§ 2. Onde Trovar la GRETOLA, e Scappare o Useire, ec. per qualche GRETOLA, vale Scoprir l'inganno, Trovare, ec. la congiuntura, il ripiego, o un sottile argomento, ec. per iscappare, o far checchessia; tolta la met. dagli uccelli ingalbiati che vanno sempre riecrando tutte le gretole per trovarne una debole o rotta per poter fuggire. Tac. Dav. ec.

GRETOSO, SA: add. Glareosus. Di greto, o Che ha greto. Soggettare, o cavar l'acqua con trombe, le quali non riparano alla sorgente del fondo renoso tutto e GRETOSO. Si vedrebbe mortificata la rapidità di quell'acqua, e coll'uso nelle parti GRETOSE de'sopraddetti cantoni, e nelle renose de'sassi. Viv. disc. Arn.

GRETTAMENTE: avv. Avare. Con grettezza, Meschinamente, Con animo meschino. Pajono tutti quanti repetitori, e pedagoghi, tanto vanno a ordine grettamente: Lasc.

Sibill

GRETTERIA: s. f. Grettezza. Bellin. lett. GRETTEZZA: s. f. Avaritia. Qualità e stato del Gretto; Miseria, Spilorceria: contrario di Magnificenza. Magnificenza è virtù che opera bene nelle spese grandi, e grettezza è quella che fa il contrario. Segn. Rett. Quanta grettezza crediamo noi avere arrecato all'eloquenza questo parlare? Tac. Day. Qui fig. in più largo sign.

GRETTISSIMAMENTE; avv. sup. di Grettamente. In effetto vivea GRETTISSIMAMENTE e con sordidezza grande. Zibald. Andr.

GRETTISSIMO, MA: sup. di Gretto. Avea poco buon nome, perche si trattava con modi avari e GRETTISSIMI. Zibald. Andr.

GRETTITUDINE: s. f. Pusillitas. Grettezza. Non so come si satisfacessero della mia GRETTITUDINE, ma io m'offersi loro con quel cattivo viso, ch' i' ho Car. lett.

GRETTO, TA: add. Avarus. Angusto; Piccolo; e detto delle persone vale Misero; Spilorcio: contrario di Magnifico. La penitenza non sofferse. GRETTO Patass. Quando (le spalle) ec. son larghe, perciocche il GRETTO le offende, sono nella vera perfezione. Fir. dial. bell. donn. In questi due esempj è in forza di sost. e vale Grettezza. Era quest' uomo veramente meccanico, d'animo tanto piuttosto GRETTO e meschino, che avaro. Varch. stor. Gneo Lentulo, ec. cbbe l'inge-

gno tanto sterile, quanto gretto l'animo. Sen. ben. Varch.

S. Le maniere di cattivo gusto diconsi da'

Pittori Maniera GRETTA, languida, legnosa. GREVE, e GRIEVE: add. d'ogni g Gravis. Lo stesso che Grave, ma è voce più del verso, che della prosa, benchè se ne trovino esempi ne' migliori Scrittori. Un di da GREVE doglia spinto ardito divenni oltre il dovere. Amet. Risvegliatosi come da una GREVE crapula, traballando ad ogni passo, ec. se ne venne, ec. alla città. Fir. As. Io dico a' miei pensier: non molto andremo D' amor parlando omai, che 'l duro e GREVE Terreno incarco, come fresca neve, Si va struggen-do, ec. Petr. P sono al terzo cerchio della piova Eterna, maledetta, fredda e GREVE. -Ed io: maestro, che è tanto GREVE A lor che lamentar gli fa sì forte? Dant. In...

§ 1. Per Denso. Ponmi in umil fortuna, od in superba, Al dolce aere sereno, al fo-

sco e GREVE. Petr.
§ 2. Per Forte, Orribile, Di spaventoso
romore. Rappemi l'alto sonno nella testa Un GREVE tuono sì , ch' i' mi riscossi. Dant. Inf.

GREVEMENTE: avv. Graviter. Gravemente. Spero tosto di trarvi oggi di doglia, della qual GREVEMENTE mi rincresce. Alam.

GREVISSIMO, MA: add. sup. di Greve.

Tass. rip. Rom. Plut.

GREZZO. - V. Greggio.

GRICCIA: s. f. Voce Aretina. Cipiglio, Guardatura d' uomo adirato; Aggrottamento di ciglia e di fronte in segno di collera; Guardatura torva per collera. Onde Far la GRICCIA, che è il Supercilium contrahere, frontem obducere de Latini. Red. Voc. Ar.

GRICCIOLO: s. m. Ghiribizzo, Capriccios Non v'ho io detto che questi son citri e criccioli miei, de' quali non s'ha a tener

conto? Varch. Ercol.

S. GRICCIOLO: dicesi anche oggidì da molti

per Ribrezzo, Capriccio di freddo.

GRICCIONE: s. m. Specie d'uccello acquatico di cui non si sa altro che il nome: forse Graccio. V. Altri uccellacci chiamati GRICCIONI. Morg. Ghiandajoni, e mulacchie, e GRICCIONI, e cornacchie si veggon sempre mai. Cant. Carn.

GRICCIOSO, SA: add. Che facilmente fa la griccia. Red. Voc. Ar. GRICCIUOLO: s. m. e per lo più Gricciuoli nel numero del più, T. di Mascalcia.

Lo stesso che Reste. V.

GRIDA: s. f. Edictum. Bando; detto così dal gridare, cioè favellare ad alta voce che fa il banditore. Il mosse a fare andare per tutto l'esercito, e oltr' a ciò in molt' altre:

parti, una GRIDA che, ec. Giachetto, ec. venne davanti al Re, ed offerse di presentargli il conte ed i figliuoli, dove, secondo la GRIDA fatta, guiderdonare il dovesse. Bocc. nov. Facendo far la GNIDA sotto piccolo nolo, che chi volesse mandare mercanzia a Talamone in sulle galee del comune' di Firenze, le potesse sicuramente caricare. M. Vill.

S 1. Da questa pubblicazione per via di banditore Grida si prende anche figur. per Fama, Voce pubblica. Se'l convito non fosse tanto splendido quanto si conviene alla sua GRIDA. - Questa GRIDA è stata lungamente contro a nostra lingua. - Sicchè la bonta colla sua GRIDA oscuri e celi il contrario che è dentro. Dant. Conv.

S 2. GRIDA: dicesi anche per Grido nel

maggior numero. - V. Grido.

GRIDALTO: add. Che grida altamente; ed è Soprannome dato da Omero al rancechio. Salvin. Patroc.

GRIDAMENTO: s. m. Clamor. Gridata. Or udissi GRIDAMENTO o famiglia sprecatri-

ce, ec. Fr. Jac. T.

GRIDANTE: add. d'ogni g. Clamans. Che grida. Presente agli occhi suoi lei, GRIDANTE

mercè e ajuto, svenarono. Bocc. nov.

GRIDARE: v. n. Mandar fuori la voce con alto suono e strepitoso; Levare, Alzar la voce. - V. Esclamare, Strepitare, Strillare, Schiamazzare, Stridere, Rigridare, Arrangolare. GRIDAR forte, alto, a gran voce, a pile non posso, disperatamente, affannosamente. -Gridare è parlar con ira contr' a ragione, chè rade volte GNIDA, se non chi parla contra ragione; e rade volte GRIDA chi parla. con ragione. But. Il popolo di questa terra, ec. per volontà che hanno di rubarci, veggendo ciò, si leverà a romore e GRIDERÀ.-E fattosi alquanto più a quelle vicino, GRI-Do: oh oh. - GRIDA forte, si che ben paja che sia stato così. - Calandrino GRIDAYA allora più forte. Bocc. nov.

S I. GRIDARE: per Chiedere pregando, supplicando. Inginocchiato gli GRIDAVA mercè. Martellino GRIDAVA mercè per Dic. Bocc. nov. Gridante ajuto e mercè, gridando pace, pace. M. Vill. GRIDANDOSI misericordia, misericordia. G. Vill. E ciascun santo ne GRIDA: mercede. Dant. rim. GRIDANO: o signor nostro aita, aita. - GRIDANDO: sta' su misera, che fai? Petr.

S 2. GRIDARE: per Celebrare, Vantare, Lodare altamente, derivato forse da Grido, Celebrità. La fama, che la vostra casa onora GRIDA i Signori e GRIDA la contrada, Si che ne sa chi non vi fu ancora. Dant. Purg. Di quest' opera della quale per ventura di lui carbò quell' età, ebbe egli 4000 Scudi. Bald. Dec. Cantai con lui, a me l'onor fu reso, Si che per tutto Tirsi era GRIDATO. Castigl. Egl.

§ 3. GRIDARE crucifigatur: dicesi volgarmente del Dir male di alcuno, per muovere

a sdegno altrui contro di esso.

§ 4. GRIDAR addosso a uno: dicesi Di più persone che si sollevano contro qualheduno. § 5. GRIDARE: v. a. Manifestare, Bandire, Pubblicare. Gridandosi per tutto il fallo da

lor commesso. Bocc. nov. Proccianamente un torneamento era GRIDATO, ove sarà molto buona gente. Nov. ant. Non sono da tenere, ma da restituire, siccome GRIDANO le ragioni. Albert. Ma spero che sia intesa, ec. La doglia mia, la qual tacendo i' GRIDO. Petr.

§ 6. GRIDARE: per Proclamare. Con piacere de' nobili a pien voto fu incoronato, e da tutti gridato Re. Tac. Dav. ann.

§ 7. Per Mostrare, Far comprendere. Se mala cupidigia altro vi GRIDA. Dant. Par. Quanto, ec. da loro si disagguagliano non lo so dire, ma l'opere stesse GRIDANO. Cavalc. Med. spir.

§ 8. Per Garrire, Riprendere, Sgridare, Minacciare. GRIDARE che i Latini dicevano solamente in voce neutra Exclamare, si dice da noi eziandio attivamente, come anco GAR-RIRE. Varch. Ercol. Non faceva mai altro che disegnare, essendone molte volte dal padre GRIDATO. Borgh. Rip.

§ 9. Per lo Strepitare che fa l'acqua. Io vidi in mezzo di quello una fontana, ec. per abbondanza d'acque molto da commendare, le quali, ec. ricadenti nell' altra fonte faceano dolce GRIDARE. Amet. Qui in forza

di nome.

S 10. GRIDARE accorr' uomo: vale Chiamar soccorso ed ajuto. Comincerei a GRIDARE aceorr' uomo, e farei correre la vicinanza. Fir. Trin. - V. Accorr' uomo.

§ 11. GRIDAR quanto se n' ha nella gola, GRIDAR quanto se n' ha in testa, o GRIDARE a testa: vagliono Gridar fortissimo, o a più non posso. Menato a morire gridava quanto n' avea nella gola. Tac. Dav. ann. GRIDANDO quanto i' n' ho in testa. Alleg. Ella GRIDAVA, e a testa. Cecch. inc.

GRIDATA: s. f. Clamor. Romor di grida, Grido. Gittossi nella calca tra' suoi, là ove egli vide che maggior GRIDATA faceano. Liv M.

S. Per Canata, Rabbuffo. Voc. Cr. GRIDATORE: verb. m. Clamator. Che grida. Per lo molto romore de' GRIDATORI si riempiero gli orecchi degli abitanti Guid. G.

S GRIDATORE : per Banditore. Un GRIDATORE il quale avea nome Demetrio, che avea maggior voce che gli altri GRIDATORI, fece una grida, e disse. Vit. Plut.

GRIDEFER: add. Aggiunto di colore, ed è un Francesismo, il quale italimizzato dicesi Grigioferro. Di pannine soprassino Di color diversi e varj, GRIDEFER, caffè, mischiati. F. g.

GRIDELLINO, NA: add. T. de' Tintori. Aggiunto di Colore tra bigio e rosso, detto

anche con vocabolo francese Lillá.

GRIDETTO: s. m. dim. di Grido; Piccol grido. Dopo i sospiri nascevano alcuni GRI-DETTI misti con morditure di dita, ec: Aret.

GRIDIO: s. m. Clamor. Grido, Clamore d' uno o di più persone che gridano. Vi udirà uno strepito, un GRIDIO, un rumore. Pros. Fior. Mentr' ero fuori v'è stato, (per quanto ho sentito dire) un gran fracasso e un gran

GRIDIO, Fag. com.

GRIDO: s. m. Clamor. Suono strepitoso, propriamente di voce umana, mandato fuori per varie cagioni, come per paura, ira, ec. Nel maggior numero dicesi Gridi e le Grida. V. Clamore, Strido, Esclamazione, Gridata. GRIDO alto, forte, doloroso, strepitoso, spaventoso, orribile, disperato, orgoglioso, minaccioso, che assorda. – Contra il quale se levarono le GRIDA. – Per lo qual GRIDO le gru, ec. cominciarono a fuggire. Bocc. nov. Per celarlo meglio, Quando piangea vi facea far le GRIDA. Dant. Inf. Fu accusato di falso, e con falsi testimonj, e a GRIDA di popolo, come malfattore condennato. Cavalc. Med. cuor. Che quando beve, allotta, ec. sollevo grini, e chiaramente, il dico, di voi non mi cal più. Chiabr. Vend. Levasi subitamente un GRIDO. - Ad un segno e a un GRIDO. - Al GRIDO e romore. G. Vill. Con GRIDA che andavano al Cielo. - Con tante GRIDA, che parea che'l Ciel tonasse. M. Vill.

§ 1. Dare delle GRIDA, e Dar GRIDA: vale Gridare, Rampognare, Garrire, Riprendere. § 2. Fare GRIDO: vale Gridare. E fero a GRIDO di sì alto suono, Che non potrebbe qui

assomigliarsi. Dant. Par.

§ 3 Andare o Andarsene alle GRIDA; Andar preso alle GRIDA; Stare alle GRIDA; Lasciare alle GRIDA: modi proverb. che vagliono Creder quello che comunemente si dice da altri senza pensare, o cercare più in là, o Muoversi a far checchessia sul fondamento di quel che si è sentito, prima di esaminare la verità e senza aspettare il debito tempo. Metafora tolta da' Cacciatori, che al semplice romore lasciano il cane senza aver vednta la fiera. Varch. Bellinc. Cecch. ec.

§ 4. Dalle GRIDA ne scampa il lupo: prov. che si dice di Quelli che non hanno de' lor falli altra punizione che grida, delle quali e' si fanno beffe, e ritornano di nuovo al male.

Voc. Cr.

§ 5. A GRIDO: posto avverb. vale A suria, unitamente gridando. A GRIDO di popolo su lapidato. I Pisani sentendo ciò a GRIDO e a romore, montarono a galee. G. Vill.

S 6. Grido: per Fama, Opinione universale, ed anche semplice Vociferazione. Ed essa sola avrà la fama e'l grido.—Non quel d'Enea, com' è pubblico grido. Petr. Credette Cimabue nella pittura Tener lo campo, ed ora ha Ghiotto il grido, Sicchè la fama di colui oscura. Dant. Purg Il grido n' andò per lo palagio.—Il grido fu per la Corte. Nov. ant. A cui essi tutto 'l grido e tutto l' onore dato hauno. Bemb. Pros.

§ 7. Onde Andar GRIDO: lo stesso che Andar voce, Esser fama. Voc. Cr. in Andare.

§ 8. Mettere in GRIDO: vale Pubblicar checche sia, Farne correr voce, Farne romore. Riguardarono l'ariento, e trovatolo meno, cominciarono a metterlo in GRIDO. G. Vill. cioè a Pubblicare il furto.

S 9. Alzar GRIDO: vale Venire in gran riputazione. Subito ch' ebber cominciato a dar fuori le belle carte uscite da' loro intagli, alzarono GRIDO per tutto'l mondo. Baldin. Dec.

§ 10. Dar GRIDO: vale Render rinomato. GRIDORE: s. m. Voc. ant. Clamore, Grido. Si udivano per tutta la contrada pianti e gridori. Fr. Giord. Pred.

GRIÈVE. - V. Grave.

GRIEVEMENTE: avv. Graviter. Gravemente. Più GRIEVEMENTE si cruccia, quando tu gabbi di lui. Albert. Foste GRIEVEMENTE punito. Vit. Plut.

GRIFAGNO, GNA: add. Rapax. Si dice ad Uccel di rapina, o a Cosa ad essi appartenente. Avollojo, o uccello GRIFAGNO.—GRIFAGNI sono quelli che sono presi all'entrata di verno, che sono mudati, e che hanno gli occhi rossi come fuoco. Tes. Br. GRIFAGNO, cioè superbo e animoso ad artigliare. But. Come sparvier che nel piede GRIFAGNO Tenga la starna, ec. Ar. Fur.

S. GRIFAGNO: per simil. dicesi di Tutto ciò che può esser considerato come capace di ghermire e rapire. Cogli occhi grifagni dice, perchè ebbe l'occhiatura rilucente e spaventevole ad altri, ed erano gli occhi suoi di quel colore che lo grifone. But. Inf. Ma l'uno e l'altro gigante villano Gli fece prima uno sguardo grifagno. Morg. Grifagno amor! barbaro amor tiranno. Red. son.

GRIFARE: v. a. da Grifo; Stropicciare con grifo; Voce bassa. Oh, disse Bruno, tu te la GRIFERAI. Bocc. nov. Qui vale: Te la goderai

GRIFFO: s. m. Gryphus. Grifone. E se d'alto griffo d'avversità scendea tuo danno, drizzarsi pari in piè conviensi. Buon. Fier. Qui figur.

GRIFITE: s. f. Gryphites. T. Conchigliologico. Chiocciola fossile, bivalve, trachiforme, annoverata dal Wallerio fra le Ostraciti.

GRIFO: s. m. Rostrum. Parte del capo del porco dagli occhi in giù - V. Grugno. Avvenendosi ad essi due porci. e quegli, ec. col GRIFO, e poi co' denti presigli e scossiglisi alle guance, ec. Bocc. introd. Pien di sanguigna schiuma il cinghial bolle, Le larghe sanne arruota, e'l GRIFO serra. Poliz.

S 1. Talora per ischerzo, o scherno, si dice del Viso dell' uomo, ed in particolare della bocca. E rittovava a costui la corazza, Tanto che spesso scontorceva il enfo. Morg.

§ 2. Ugnersi il GRIFO alle spese altrui modo furbesco che s' usa in sign. di Sguazzare, Mangiar bene senza costo. Deliberar tutti e tre di dover trovar modo da ugnersi il GRIFO alle spese di Calandrino. Bocc. nov.

§ 3. Torcere il GRIFO: vale Col volto torto mostrare di disapprovare, o disprezzare alcuna cosa. Però ti china e non torcer lo GRIFO. Dant. Inf. A tutte l'altre torcono il GRIFO. Galat.

§ 4. Grifo: per Sorta di rete da pescare, e figur. Indovinello. Salvin. Opp. Pesc.

GRIFOLARE: v. n. Lo stesso che Grufolare. Il porco grifola all'innanzi e'l gallo ruzzola all'indietro. Serd. Prov.

GRIFÒNE: s. m. Grips. Animale biforme, e favoloso, la cui parte anteriore è d'aquila, con le ale, e la posteriore è di leone, con quattro piedi. Un carro, in su duo rote trionfale, Ch'al collo d'un carron tirato venne. Dant. Purg. Di poi che fu la terra da lui vinta, Da duo carront in ciel si fe' portare. Bern. Orl.

S. Dare un GRIFONE a uno: si dice del Dargli un pugno nel viso, detto da Grifo. Voc. Cr.

GRÌGIO, GIA: add. Cinereus. Bigio, Colore scuro con alcuna mescolanza di bianco, e si dice per lo più di Pelo, o di Penne. Smerli sono di tre maniere, l'uno che ha la schiena nera, e l'altro che l'ha GRIGIA. e son piccoli e sottili uccelletti. Tes. Br. Sonne tali vermiglie, e tali GRIGIE (agate) con certe mescolature. Franc. Sacch. Op. div. Mantello foderato di pelle GRIGIA. Arrig.

S. Grigio: dicesi anche di Chi comincia a incanutire. Tale genti assai di giovani, e di GRIGI. Dittam.

GRIGIOFÈRRO: add. Sorta di color grigio. La sua livrea da campagna di GRIGIO-FERRO, con bottone dorato, foderato di scarlatto, con mostre simili. Fag. Com.

latto, con mostre simili. Fag. Com.
GRIGIOLATO, TA: add. Voce dell'uso, ed è per lo più, Aggiunte di Fagiuolo macchiato di Grigio.

GRILLA: s. f. Specie d'uva, ranmentata

dal Crescenzio. Buone ( uve ). sono GRILLA, e zisiga, le quali in altro nome sono dette

margigrana, o rubiola.

GRILLAJA: s. f. Prædiolum sterile. Luogo sterile, forse perchè quel terreno produce poco altro che grilli. Dannoci in nome di poderi, pantani e GRILLAJE. Tac. Day. ann. Due Contadini di quel paese, dove sono le prefate GRILLAJE, mele vennono a chiedere per lavorarle a mezzo. Alleg.

S. GRILLAJA: si dice anche per isvilimento o per ischerzo Una Casipola di villa ed una possessione magra, tenue, quasi abitazione di grilli. Ogni GRILLAJA in sulle porte vale mille ducati. Cecch. Dot. Vada mal la mia GRIL-LAJA, Tolga'l vento il gran sull' aja, El'ulive d'in su i rami. Buon. Tanc.

GRILLANDA: s. f. Sertum. Ghirlanda, ma oggidì è voce Contadinesca. In questo tempo la Reina Blanda, ec. Ella non ha più d'oro

la GRILLANDA. Morg.

S. GRILLANDA, e GHIRLANDA: dicono anche i Marinaj una Fasciatura di corde fatta alla

cicala dell' ancora

GRILLANDATO, TA: add. Inghirlandato, lo stesso che Ghirlandato. Sarò portato morto al funerale GRILLANDATO di fiori. Malm. GRILLANDETTA: s. f. Corolla, Dim. di

Grillanda. Vedevasi di rose, e violette Con-

tesser vaghe, e gentil GRILLANDETTE. Morg. GRILLANTE: add. d'ogni g. Fervens. Che grilla. Non aveva gli occhi allegri, nè GRIL-LANTI, ma malanconosi. But. Purg.

GRILLARE: v. n. Fervescere . Principiare a bollire, e dicesi specialmente De' liquori nella loro fermentazione, sebbene questa voce sia fatta da Grillo, e propriamente esprima Far la voce del grillo. Imbotta un por giovane, acciocchè nella botte alquanto GRILLI, e perciò si risenta e schiarisca. Day. Colt. Affinchè nella botte egli si risenta un pochetto e vi GRILLI qualche di. Sod. Colt. La detta pentola a un fuoco lento si faccia bollire adagissimo, come GRILLANDO. Del Papa Cons.

§ 1. Da questo principio di fermento il Buo-narroti nella sua Tancia l'usò in significato di Cominciare a innamorarsi, dicendo in persona di Cecco: O Tancia, appunto mi GRILLA-VA il core, cioè Principiava a riscaldarsi di

fuoco amoroso.

§ 2. Per met. dicesi di Cosa che mostri, o dia segno di piacere. Nel riso l' occhio s' apre e GRILLA, e nel pianto chiude. But. Purg. Come il cervel si bene a Gigi GRILLA. Libr.

GRILLETTARE: v. n. Voce dell'uso. Far quel romore, che fanno le cose che poste a fuoco cominciano a sobbollire. - V. Grillare.

S. Ed in sign. a. Far cuocere pian piano con poco umore, ed a fuoco lento una vivanda.

GRILLÈTTO: s. m. Parvus Gryllus. Dim. di Grillo. Un GRILLETTO, una mosca possono essere strumenti dell'ira di Dio. Fr. Giord.

S 1. GRILLETTO: nell'armi da fuoco si dice anche quel Ferretto, che toccato fa scattare

il fucile . Voc. Cr.

S 2. GRILLETTO: dicesi anche La mollettina Scacciapensieri colla quale se ne trae il suono. Troncar per or convien nostro diletto Ch' allo scacciapensier rotto è'l GRILLETTO. Bardi.

GRILLO: s. m. Gryllus. Animale annoverato nella specie degli scarafaggi. Ne sono di varie sorta, e così di colore come di forma; hanno l'ale di cortilaggine, e quella sorta di essi che son lunghi e tutti verdi si chiamano Cavallette. Comun. si prende in oggi per Grillo cantajuolo. In quest' anno abbondarono in Barberia e in Tunisi, e nelle contrade vicine tanta moltitudine di GRILLI, che copersono tutto'l paese, ec. - E questa medesima pestilenza di GRILLI nel seguente anno occupò l'isola di Cipri. M. Vill. E non s'udieno le cicale, ma gli stridenti GRILLI per le rotture della secca terra s'avevan fatto cominciare a sentire. Amet.

§ 1. Ander a caccia a' GRILLI: vale Cercar cose di niun momento e di poco guadagno.

Serd. Prov.

§ 2. Far come il GRILLO, che o e' salta o egli sta fermo: e si dice Quando uno o non vuol far mai nulla, o in un tratto tutte le

COSE. Voc. Cr. § 3. Grillo cantajuolo: Insetto che ha qualche somiglianza colla cicala, e stride com' essa, ma salta più che non vola. Il suo colore è nericcio, abita per lo più ne' luoghi erbosi ed asciutti. Quella specie che si annida nelle buche, o screpoli de' focolari è di color bigio e biancastro. Gabbia da GRILLI.

§ 4. GRILLO: per Istrumento bellico di legname du accostare alle mura e rovinarle. Dando alla città soventi battaglie con gatti e grilli e torri di legname armate. G. Vill. Feciono fare molti gatti e GRILLI di legname, e accostaronli all'uscio, e messono loro fuo-

co. Stor. Pist.

§ 5. GRILLI: per Fantasie e Ghiribizzi stravaganti che saltano in capo, detti così dal pazzo e curioso salto del grillo. - V. Capriccio. Rispose Gan, tu ha'l capo pien di GRILLI, E fusti sempre pazzo sbardellato. Morg. Il tempo ne sa ben sar loro penitenza egli, e cava i grilli del capo altrui. Varch. Suoc. Ma non volle aspettarne poi l' evento, perchè gli venne il GRILLO di partire. Malm.

§ 6. Per quella Piccola palla o Piccol segno nel giuoco delle pallottole, piastrelle, o murelle, a cui le palle, piastrelle, ec debbono accostarsi: dicesi anche Lecco. Pur finalmente

forza ve la tira, come fa il peso al GRILLO

una pallottola. Malm.

§ 7. Pigliare il GRILLO: vale lo stesso che Imbronciare. E se v'aggiugne parole o atti che mostrin lui aver preso il GRILLO, essere saltato in sulla bica, cioè essere adirato, e avere ciò per male, si dice, ec. Varch. Ercol.

§ 8. Montare e Saltare il GRILLO ad alcuno: lo stesso che Pigliare il grillo. Bern.

Orl. ec.

§ 9. Gaillo: specie di Ponte de' Muratori fatto di legno, dal piano del quale pendono due piedi, che nell'attaccatura fanno angolo piano, e si distendono per all' ingiù; e se ne servono per calarlo a forza di braccia con canapi sopra le cupole, dove non possono farsi buche, per istabilirvi i ponti ne bisogni loro. Voc. Dis.

§ 10. Grillo: chiamano i Bombardieri una Cannella piramidale di metallo, di cui si servouo per dar fuoco alle artiglierie di lumiera

troppo larga.

GRILLOCENTAURO: s. m. Mantes. Nome dato dal Cestoni al Ragnolocusta del Vallisnieri, dal volgo Fiorentino detto Cavalletta

GRILLOLINO: s. m. Parvus grillus. Dim. di Grillo. E per ombra che lor sembri apvarire, ogni susurro d'aura che spiri, o CRILLOLIN che canti, torsi di luogo. Buon. Fier.

S. Per Piccol capriccio, Fantasiuccia, o Broncio. Poi fantastica e lunatica Pigli qualche GRILLOLINO. Lor. Med. canz.

GRILLONE: s. m. accr. di Grillo. Voc. Cr.

S. Fare a bel GRILLONE: modo antico, vale Fare a chi getta via più tempo. Pataff.

GRILLOTALPA: s. f. Gryllotalpa. Insetto di color castagno, di corporatura alquanto simile alle cavallette, con quattro ale, sei piedi, e ventre coperto d'una finissima peluria, Abita sotterra ne' luoghi coltivati e grassi, e danneggia gli orti rodendo le tenere radici delle piante, e specialmente delle zucche, e perciò dagli Ortolani è detto Zuccajuola. Molte altre sorte d'insetti, come sono, ec. i grilli can-tatori, le CRILLOTALPE, o talpe dell'Imperato, che da noi Toscani son chiamate zuccajuole. Red. Oss. an.

GRIMALDELLO: s. m. strumento di ferro ritorto da uno de'capi che serve per aprir le serrature senza la chiave. Aprirono o con GRIMALDELLO o con altro artificio il detto serrame. Franc. Sacch. nov. A guisa di ladri pratici con GRIMALDELLI infedeli. Segner Miser.

GRIMO, MA: add. Senex rugosus. Ag-giunto che si dà a Vecchio grinzo. Questa è stata pur oggi gran ventura, trovar la stiava per chi il mio padrone si tribola con quella vecchia shima. Cecch. Stiay.

GRINZA: s. f. Ruga. Ruga, Crespa della pelle, e specialmente della faccia. Il tuo viso, ec. fa le GRINZE, e aggrotta le ciglia. Sen. ben. Varch.

§ 1. GRINZA: si dice anche Delle pieghe mal fatte ed a caso, così del panno come d'ogni altra cosa raggrinzata. Procurando nell' empierlo (il vaso) che le GRINZE e crespe della vescica vengano tutte piene. Sagg. nat. esp.

\$ 2. Cavare il corpo di GRINZE, O simili: si dice del Mangiar tanto, che'l corpo gonfi e ne ritiri la pelle, che si dice anche Mangiare a creppa pelle. Che pur sarebbe oramai tempo a cavare un tratto il corpo di GRINZE. Fir. disc. an. E dice: corpo mio fatti capanna, ch' io t' ho a disfar le GRINZE a questo tratto. Morg

GRINZÈLLO: s. m. Cosa divenuta floscia e aggrinzata. I palloni sgonfi non è egli vero che sono cedenti? Vo' ne fate GRINZELLI che ne vengono come volete. Bellin. disc.

GRINZETTA: s. f. Rugula. Dim. di Grinza. Non amano vedersi le piccole e minute BRINZETTE, le quali cominciano ad apparire

nelle mani. Tratt. segr. cos. donn.
GRINZO, ZA: add. Rugosus. Rugoso, Pieno di crespe, o grinze. - V. Raggrinzato. Era costei GRINZA, e crostuta, e tutta cascante. Lab. Appoggiarsi la GRINZA buccia

agli spogliati ossi di carne . Declam. Quintil. GRINZOSO, SA: add. Rugosus . Grinzo. Tempestate di moltissime lamine, o risalti

GRINZOSI. Red. oss. ann.

S. GRINZOSO, o Bollicoso: dicesi da' Botanici Delle foglie quando gli spazi fra i nervi o vene sono gonfi e rilevati più de' nervi stessi. Tali sono le foglie del Cavolo, della Salvia, della Scarleggia.

GRIPPIA: s. f. T. Marinaresco. Quella fune a cui è raccomandato il gavitello dell' ancora.

GRIPPO: s. m. Grippa. Sorta di Brigantino da corseggiare, che era in uso altre volte. Avendo seco undici grippi e quattro navi grosse. Bemb. stor.

GRISATOJO: s. m. Strumento di ferro, col quale si vanno rodendo i vetri per ridurli a' destinati contorni: chiamasi anche Topo.

GRISÈLLA: s. f. T. Marinaresco. Diconsi Griselle quelle corde sottili disposte e legate orizzontalmente in tutta la lunghezza delle sarchie, le quali servono di scala a' Marinari per montare ad alto.

GRISÈTTA: s. f. T. del Commercio. Specia di sottigliume, che capita per lo più d'In-

ghilterra

GRISETTO: add. e sost. Specie di color grigio chiaro. Fate nutrire quelli cavalli; perocchè il griserto è stato si mal tenuto, che fatica si averà a riaverlo. Bemb. lett.

Qui nome attribuito ad un cavallo a cagione del suo colore.

GRISOLAMPO: s. m Chrysolampis'. Specie di Grisolito . Voc. Dis. - V. Grisolito . GRISÒLEO: s. m. Specie di Grisolito. -

 ${f V}$ . Grisolito

GRISOLITA: s. f. Oggi Grisolito . V.

GRISOLITO: s. m. Chrysolitus. Pietra preziosa di colore pendente in rosso, rilucente in aureo colore, alcuna volta ha alcun poco di ceraleo o marittimo, e contiene in se alcune gocciole d'oro. I professori di gioje dan-no oggi a questa pietra il nome di Giacinto. GRISOLITO risplende come oro, e spande fiamme di colore di fuoco; nasce in Etiopia ed è alquanto verde, ec. e somiglia al mare di colore . Franc Sacch. Op. div.

S. Vi sono altre gemme che gli autori chiamano specie di Grisolito, come sono Grisopazio, Grisolampo, Sandastro, Elettro, Grisoleo, e altre simili che differiscono fra di loro nel colore più o meno rosso, più o meno aurato, ed in altre particolarità di tal colore.

Bald Voc. Dis.

GRISOLOGO: add. m. T. Ecclesiastico. Dicitor aureo; ed è Soprannome dato a S. Pietro Arcivescovo di Ravenna, ene è annoverato

fra i Santi Padri della Chiesa.

GRISOSTOMO: add. m. T. Ecclesiastico, che vale Scrittore aureo, ed è Soprannome dato a S. Giovanni Patriarca di Costantinopoli, annoverato fra i Santi Padri della Chiesa.

GRISOPAZIO: s. m. Chrysoprasus. Pietra preziosa di color verdechiaro, misto d'un po' di gialliccio. Connumerano fra le gioje il GRISOPAZIO, il ghiacinto, la spinella, ec. Beny. Cell. Oref. - V. Grisolito.

GRISPIGNOLO: s. m. Sonchus asper. Erba più generalmente detta Cicerbita. Gaispignolo salvatico e domestico. Libr. cur.

GROFANO: s. m. Voc. sincop. di Garofano. Se grofani vi aggiugnerai, ovvero sicuna cosa odorifera. Cresc. Un fastel di cannella, di GROFANI un tugliol. - Vendemmian pepe, grofani e cannelia. Bellin. Burch.

GROFO: s. m. T. de' Mojatori. Gruma che forma l'acqua salata, e che s'attacca alle

caldaje come pietruzze.

GROGIOLARE: n. p. Lo stesso che Crogiolarsi. Perchè audace e baldo Si GROGIOLA in se stesso, e ha'n cul Virgilio, Che doble ed ignoranza il tengon saldo. Menz. Sat.

GROGO: s. m. Così da molti si dice e si scrive per Gruogo. V.

GROLIA, GROLIARE, e GROLIOSO; per Gloria, Gloriare, Glorioso. Voci antiquate, sebbene usate in qualche luogo da' Contadini per render più agevole la pronunzia.

il vino dentro alla botte, la quale è detta anche Tartaro. Della GROMMA o gruma di botte, si servono gli Artefici per più usi, e l' adoprano particolarmente gli Argentieri per bianchire i loro lavori. Voc. Dis. Alla perfine una scodella di GROMMA comune si mischi. - Alla colatura si giunga polvere di tartaro, cioè GROMMA di vino e di fuliggine, e se ne faccia unguento. Cresc. Sicch' è la muffa dov' era la GROMMA. Dant. Par. Cioè Dov' era il bene v' è il male.

S I. In prov. Il buon vino fa GROMMA e'l cattivo muffa, e vale che Dal buono nasce il bene, e dal cattivo il male. Dep. Decam.

§ 2. GROMMA: dicesi anche a Quella roccia che fa l'acqua ne' condotti, e in altri luoghi dov' ella corre di continuo, che anche si dice Gruma. Voc. Cr.

§ 3. GROMMA: dicesi pure dagli Scultori, ec. Quella pelle nericcia che si genera sopra le statue esposte all'aria libera. Gromma nera

sopra le statue.

GROMMARE: v. n. Formar gronima, Rimanere incrostato di gromma. Dentro al monte cavata una spelonca, ov' unqua il sole non penetrava, ab tatore un ladro, ec. d'uman sangue avido sì, che'l suol n'avea mai sempre tiepido, ne GROMMAYAN le pareti. Car.

GROMMATO, TA: add: Incrustatus. Incrostato, Impiastrato, Impastato di gromma o d'altra materia viscosa a guisa della gromma. Le croste delle ripe sono tutte GROM-MATE di pietra. But. Purg

GROMMÒSO, SA: add. Grommato. Le mura erano GROMMOSR di fastidiosa muffa, e quasi pareva che sudando lagrimassero. Filoc.

GRONDA: s. f. Suggrunda . L' estremità della più bassa parte delle coperture o tetti degli edifizi, detta così perchè da essa gronda e versa la pioggia che cade in sul tetto. - V. Grondaja. Mettendole sotto le GRONDE del tetto. Pallad.

S 1. Per simil. Acqua cadente in copia a guisa di gronda. E la nera terra gemerà i renderà cotali ripudiamenti, e non grande GRONDE d'acqua. - La GRONDA delle sue foglie nuoce a' prossimani arbori, e a quegli della sua generazione similmente nuoce. Cresc.

§ 2. GRONDA: dicesi altresi Quella sorta di embrici che han le teste uguali, e si mette nelle dette estremità più basse delle coperture.

Voc. Cr. - V. Embrice.

§ 3. A GRONDA: posto avverb. vale A similitudine di gronda, e dicesi ordinariamente Di cappelli e berrette e altre cose simili. Berrettaccia a GRONDA. Buon Fier.

GRONDAJA: s. f. Stillicidium. L'acqua che gronda e cade dalla gronda, e dicesi pure GROMMA: s, f. Tartarum. Crosta che fa al Luogo ond'ella cade. Abbiamo un cuoco che tien la carne sotto la GRONDAJA. Burch. Nel mezzo della corte sta la fogna, Vi sboc-

cano i condotti e le GRONDAJE. Alleg.

S. Fuggir l'acqua sotto le GRONDAJE: prov. che s' usa parlando di alcuno, il quale nel procurar di fuggire un pericolo o danno, va incontro ad un altro simile o maggiore.

GRONDANTE: add. d'ogni g. Fluens. Che gronda. Quattro capi di vipera semivivi e di sangue grondanti. Red. Vip.

GRONDARE. v. n. Effluere. Cadere dalla gronda; ed è proprio Dell'acqua piovana che cade dal tetto, e fa la grondaja. Voc. Cr.

S. GRONDARE. dicesi ancora per esagerazione Di tutte le cose liquide, che nel cadere abbiano somiglianza all'acqua delle grondaje. Gli Antichi dissero con maggior proprietà Grondeggiare. - V. Stillare, Piovere, Gemere. Le tende e i padiglioni della detta oste sì GRON-DAVANO d'acqua. G. Vill. A cui GRONDANO continuamente le mani di sangue umano. Fir. As. Le lagrime a Sabino, ec. GRONDARONO con lamenti. Tac. Dav. ann.

GRONDATOJO: s. m. Sorta di cimasa con un'onda grossa ne' frontespizi sopra le cornici dell'ordine Dorico. Voc. Dis.

GRONDEA. - V. e di Gronda

GRONDEGGIARE: v. n. Affluere. Grondare. Voce poco usitata, ma proprissima per esprimere il Grondar delle lagrime, del sangue e simili. Bagnavasi il petto delle lagrime che GRONDEGGIAVANO dagli occhi. Vend. Crist.

GRONGO: s m. Gongrus. Sorta di pesce simile all' anguille grosse. Grongo che pesava

trenta libbre. Red. Oss. an.

GROPPA: coll' O largo, s. f. Clunis. Parte dell'animale quadrupede appie della schiena sopra i fianchi, e dicesi più propriamente di quello da cavalcare e degli altri; Groppone -V. Sgroppato. Groppa cadente, spiovuta, grossa, ampia. Cresc. Le groppe late e ben carnose. Nov. ant. Groppa propriamente è la parte dell'animal quadrupcde appie della schiena, ec. s' intende però ancora per la schiena di qualsivoglia animale. Bisc. Fag.

S 1. GROPPA di Culaccio: dicesi da Macel-laj Una parte della coscia delle bestie che si macellano, separata dagli altri tagli detti di Culaccio. I tagli del culaccio sono la mela, e la GROPPA di culaccio, lo scannello, e'l

filetto .

§ 2. Andare, Cavalcare, e simili in GROP-PA: vale Cavalcare posandosi sulla groppa della bestia e non in sella. Ella gli si gettò vistamente in GROPPA e andaro via . Nov. ant. E che porti costui in sulla GROPPA . - Trovai lo duca mio, ch'era salito Già sulla GROPPA del fiero animale. Dant. Inf.

§ 3. Andare in GROPPA: per met. vale Essere accessorio. Egli dovette accettar tosto, avendo a ire in GROPPA. Cecch. Servig.

§ 4. Dar delle mani in sulla GROPPA a uno: vale Non voler pensare più a lui, e lavarsene le mani. Voc. Cr.

§ 5. Non portare, o Non tener GROPPA vale Non voler sopportare ingiuria. Pataff. GROPPATA: s. f. T. di Cavallerizza. Di

cesi più toscanamente Capannone. V.

GROPPETTO. - V. Gruppetto. GROPPIERA: s. f. Postilena. Posolino Posolatura; Il cuojo attaccato con una fibbia alla sella che va per la groppa fino alla coda, nel quale si mette essa coda. Voc. Cr.

GRÒPPO: coll'O stretto, s. m. Lo stesso

che Gruppo . V.

GROPPONE: s. m. Oropygium. Groppa; ma si dice di tutti gli animali, così quadrupedi, come bipedi, eccetto che di quelli da cavalcare, e dicesi ancora Codione; ed è propriamente Quella parte che resta fra le nati-che e le reni. - V. Groppa. La prima di loro è quella che sta ove s'aggiugne la coda col GROPPONE. Libr. Astrol. Un diavol legnajuolo in sul GROPPONE Gli ascia il legname,

sega ed impiallaccia, ec. Malm.
GROPPOSO, SA: add. Nodosus. Nocchiuto, Noderoso, Pieno di nodi. Perocchè non è arbore al mondo tanto spinoso, nè tanto gropposo, ne tanto noderoso. Fior. S.

Franc.

GROSSA: s. f. Copia. Quantità. Io ti porrò intorno grossa di molti pruni pungenti che se tu ne vorrai uscire ti pugnerai. Fr. Giord. Pred. Or s' entra insino al petto nella GROSSA, Insin ad or bagnate s' han le piante. Bern. Orl. cioè Dove è più profonda l'ac-

§ 1. Una grossa di corde di minugia: sono Dodici dozzine di gavette, cioè matassine; e si dice anche d' Una determinata quantità d'altre cose, come d'aghi, ec. Voc. Cr.

§ 2. Dormir nella GROSSA, o sulla GROSSA: sottintendendosi Dormitura, si dice Del dor-mire la terza volta i bachi da seta. Dicesi anche Essere sulla GROSSA. Min. Malin.

§ 3. Dormir nella GROSSA, ed Essere in sulla GROSSA: per simil, vagliono Dormire profondamente. Niun fiata perciò, non sente un zitto, perch'ella dorme, e appunto è'n su la GROSSA. Malm.

§ 4. Alla grossa: posto avverb. vale Non minutamente, Non per l'appunto, Grossamente, All'ingrosso. Son forzato per tanto, ec. a renderne distintamente il perchè com' io farò così alla GROSSA. Alleg.

GROSSACCIO, CIA: add. pegg. di Gros-

Voce di regola

GROSSACCIUOLO, LA: add. Grosserello,

Piccolo, Bozzacchiuto. Cr. in Bozzacchiuto. GROSSAGRANA: s. f. Sorta di panno, e drappo fatto di seta, di pelo di capra, o altra simile materia; e tali drappi o panni pren-dono per lo più il nome dalle città, dove son fabbricati. Il qual per questa via Cresciulo in albagia. Il mantello strapazza, e la sottana Di filaticcio, e mezza GROSSAGRANA. -E dal vezzo a' calzini Scendete, e' par di bianca grossagrana trinata a ramucelli D' alloro una sottana. Alleg

GROSSAMENTE: avv. Multum. In gran quantità, Assai, Molto, Gravemente. Condannògli GROSSAMENTE, e mandògli a' confini. G. Vill. Fu preso alla sconsitta a mont' apersi, ec. con più altri di casa, e ricompera-ronsi grossamente. Cron. Vell. cioè Con gran

somma di danari. All' animo grande vostro risguardando più mi si conviene rimanervi tanto GROSSAMENTE, che procacciare in parte alcuna d'alleggerire il debito. Bemb. lett.

S 1. Per Rozzamente, Zoticamente, Con poca arte, Grossolanamente, Alla grossolana, Con poco artifizio, studio o diligenza. - V. In digrosso, Semplicemente. La carretta che mi porta è villanescamente e GROSSAMENTE fatta. Sen. Pist. Mostrandogli così GROSSA-MENTE, come il più i mercatanti fanno fare. Bocc. nov.

S 2. GROSSAMENTE: contrario di Tritamente, Minutamente, cioè In pezzi grossetti. Del cocomero asinino si cava l'elaterio in questo modo; piglinsi i suoi frutti maturi, ec. e si rompano colla costola del coltello GROS-

SAMENTE, ec. Ricett. Fior. GROSSEGGIARE: v. n. Superbire. Insuperbire, Far del grande, Andare altiero, Far l'animoso o il bravo; ed è bellissimo traslato preso dal fiume che ingrossa. Altri di paura leporina, colle parole GROSSEGGIANDO, mostra-no un ardir di leone. Com. Purg. Sia fuor di GROSSEGGIARE, a poco a poco salisca al suo grado. Franc. Barb.

GROSSERÈLLO, LA: add. dim. di Gros-

so. Voc. Cr.

S. Per Semplice, Idiota. Ma per li GROS-SERELLI aggiugniamo questa particola. S. Ag.

GROSSERIA: s. f. Arte di lavorare d'oro e d'argento cose grosse o materiali, ec. e i lavori stessi. Tali sono i candellieri, bacini, statue, vasi, navicelle, turiboli, ec. Esercito il niello e il lavorare grosserie, come alcune sigure d'argento, che son due mezzi profeti posti nella testa dell' Altare. Vasar. Dell'arte di lavorare di GROSSERIA d'oro e di argento. Cellin. Oret. - V. Grossiere.

GROSSÈTTO: s. m. Lo stesso che Grosso, moneta, e dicesi per piacevolezza. A un mez-

zo GROSSETTO per testa. Magal. lett.

GROSSETTO, TA; add. dim. di Grosso. Il soppestare è rompere in parti GROSSETTE, e non ridurre in polvere come nel pestare . Ricett. Fior.

§ 1. Parlandosi di liquidi, vale Alquanto so-do, Poco liquido, o corrente. Questa materia bianca è similissima al latte, talvolta un poco più GROSSETTA, come una manteca.

Red. Oss. an.

S 2. In sign. di Alquanto rozzo, e materiale, che anche dicesi Tondo di pelo, o Di grossa pasta. Compar Pietro che era anzi GROSSETTO uom , che no , credette questo fat-

to . Bocc. nov.

GROSSÈZZA: s. f. Crassitudo. La circonferenza, La mole di ciò che è grosso. -V. Grassizie, Materialità, Corpulenza, Grandezza, Sodezza. Di che GROSSEZZA è questa pietra, o che colore è 'l suo? Rispose Ma-so: ella è di varie GROSSEZZE. Bocc. nov. E per la loro sottile risoluzione fanno GROSSEZza di milza a coloro che la beono. Cresc. E parla Dell'acqua ferma de' laghi che suppone che ingrossi la milza. Un' insigne GROSSEZ za e viscosità di tutti i liquidi del di lei corpo , e specialmente della linfa. Del Papa cons.

§ 1. Per Pregnezza . Similmente avviene della femmina; nel primo mese, o nel secondo, o nel terzo anneenta sua GROSSEZZA, se ella non si sa guardare. M. Aldobr. Non potendo più celare la sua GROSSEZZA, disse che questo Teodoro Monaco l'aveva isfor-

zata, e di lui era. Vit. SS. PP.

S 2. GROSSEZZA : figur. per Materialità , Semplicità, Rozzezza, Ignoranza, Stupidità. - V. Scempiaggine. Grossezza inescusabile, non comportevole . - Costoro sempre come bestie in GROSSEZZA vivono. - Aristotile credette, seguitando solamente l'antica GROSSEZZA degli astrologi, che fossero pure otto cieli. Dant. Conv. Spogliata la mente di questa GROSSEZZA corporale, per la quale impigrisce. Coll. SS. PP. E così nella sua GROSSEZZA si rimase, e ancor vi si sta. Bocc. nov.

§ 3. Grossezza d'animo: ed anche assol. Grossezza: per Dissapore, Rancore, Inimicizia. – V. Grosso. Discordia. Se passano GROSSEZZA fra il S. Diego e lui, non son cose che gli amici comuni non le possano aggiustare col rimanere negli stessi termini di amicizia di prima. - Due amici comuni che ec. dirimessero ogni lite ed ogni minima ombra di GROSSEZZA. Red. lett. E con un' amaro dispiacere di tutte le GROSSEZZE passate, hanno giurato voler essere amici. Lor. Panc. lett. Magal. Non ostante una certa tal GROS-SEZZA d'animo ch'aveva avuta con esso ver lungo tempo. Baldin. Dec.

GROSSIÈRE, e GROSSIÈRO: s m. Artista tra il setajuolo ed il merciajo. Voc. Cr.

§ 1. GROSSIERE : si dice anche a Venditore di checche sia all'ingrosso. Le serrature d' Inghilterra con tutti i loro finimenti si vendono da'GROSSIERI.

§ 2. GROSSIERE : dicesi anche Quell' orefice, che fa lavori grandi, come sono Vasi, Ba-cini, Candellicri, Statue, ed altri si fatti, che diconsi Grosserie; è contrario di Minutiere. -

V. Orefice . Bald. Voc. Dis.

GROSSIÈRE, e GROSSIÈRO: add. Ineptus. Grosso, Materiale, Rozzo, Semplice, Ignorante, Stolto, Stupido, ma è provenzalismo oggidi poco usitato. Nelle corti de potenti, e nel negoziar con gran maesiri, dov' è tenuto per uomo di poco cuore, e di GROS-SIERE ingegno, colui che, ec., Fir. disc. an. Io scrivo a coloro insieme con esso voi, i quali, benchè GROSSIERI sieno, cercano con bocca piena di veleno mordere tutto 'l di le povere donne. Id. Pist. lett. donn.

GROSSISSIMAMENTE: add. sup. di Grossamente. Si pesta il pepe GROSSISSIMAMENTE, ovvero si acciacca solamente. Libr. cur. febbr.

GROSSISSIMO, MA: add. sup. di Grosso in tutti i suoi significati. Perle GROSSISSIME. - Una gragnuola grossissima e spessa cominciò a venire. - Levandosi la sera uno scilocco, il quale non solamente era contrario al suo cammino, ma ancora faceva GROSSISSI-Mo il mare, e gonfiato. Bocc nov. Fiumare GROSSISSIME. - Muro GROSSISSIMO. - GROSSIS-SIMO debito . Bemb. Cas. ec.

S. Per Ignorantissimo, Stupidissimo, e simili . Le grosse vivande e disagi, ec. rendan loro d'intelletto e d'avvedimento GROS-

SISSIMI. Bocc. nov.

GROSSITA: s. f. Voc. ant. Grossezza. S.

Car. lett.

GRÒ3SO: s. m. Crassitudo. La parte maggiore a. qualsivoglia cosa. Delle gambe infino al GROSSO, cioè infino alla polpa. Stan li ranocchi pur col muso fuori, Sicche celan i piedi e l'altro grosso. Dant. Inf. cioè Tutta quella parte ch'è tra'l collo e le cosce.

S I. Guosso dell' esercito, dell' oste, e simili: vagliono Tutto l'esercito o la parte maggiore di csso, il Nervo dell' escrcito. Fatto, come detto è, raunare, ec. in tre monti tutto'l GROSSO della lor preda . - S' accamparo il GROSSO dell' oste in sul Buscetto . G. Vill. Credendo avere trovato il grosso de' nemici .M.

S 2. GRosso: vale anche la Parte più materiale e più grave di checchessia. La decozione sottiglia la sua sustanzia (dell'acqua) ed imperció di sopra rischiara, e'l GROSSO della terra discende al fondo. Cresc.

§ 5. Grosso: per Grossezza. Dalla terra fino al sole 585 cotanti, com'è'l grosso del-

la terra. Tes. Br.

§ 4. Grosso: è anche una Sorta di moneta che in Firenze oggidì vale Mezzo giuglio, cioè Venti quattrini, che anche si dice Grossone. Le quali tavole stavano sempre cariche di GROSSI e di fiorini . Bocc. nov. Quattro crazie e un quattrin nero fanno un GROSSO, il quale si chiama ancora grossone. Verch. stor. GROSSO, SA: Crassus. Aggiunto a cosa

materiale, contrario di Sottile, Che nel suo essere ha corpulenza; Corputo, Corpacciuto, Corpulento, Materiale; Che nella dimensione ha molta profondità. - V. Ingrossare, Ringrossare, Digrossare. Grandine GROSSA. Dant. Inf. Con un GROSSO bastone in mano. - Lagrime che parean noccinoli, si erun GROSSE. - Una fante grassa e GROSSA. - Le piccole cocche non riceveranno le corde GROSSE. - La bocca torta e le labbre GROSSE. - Occhi GROSSI. -Va nell' orto appiè del pesco grosso. Bocc. nov. L'uno era grande e GROSSO, ec. l'altro è di mezzana statura. Nov. ant.

S I. Aggiunto a vino è pur contrario di Sottile, e vale Non ben purificato, Troppo maturo, o Carico di colore. Vin grandi o GROSSI. But.

§ 2. Aggiunto a Brodo, vale di molta sostanza. Avvertendo che detto brodo non sia grosso, sostanzioso e viscoso. Red. cons.

§ 3. Aggiunto a Voce vale Grave; contrario d' Acuto. Anzi con la voce grossa e deforme, e con modi più convenevoli a bestia che ad uomo. - Con una voce GROSSA, orribile e siera disse, ec. Bocc. nov.

§ 4. Grosso: aggiunto a Fiume, vale Più pieno d'acque del solito per le piove sopravvenute. Arno per cagione delle piogge era allora assai ben GROSSO. Varch. stor.

§ 5. Aggiunto di Mare, vale Gonfio per le tempeste, o per flusso e reflusso, che dicesi anche Tempo grosso. - V. Barra § 2. Quando è mar caosso, aggiungono tavole di sopra secondo i fiotti. Tav. Dav. stor. § 6. Aggiunto dal Berni a Sangue per de-

notare la gran quantità che n' era stato sparso in una battaglia. Era sì GROSSO il sangue, che la gente Correndo a galla ne portava morta. Orl.

§ 7. Aggiunto pure a Sangue, Linfa, Orina, ec. vale Tenace, Non iscorrente. Stagna la linfa non solamente copiosa, ma ancora renduta un poco troppo onossa dal calore ec. Red. lett. La natura ha tramandato fuore gran copia d' orine GROSSE e sedimentose. Id. cons.

S S. Aggiunto a Miglio od a voce di tempo, vale Lungo più della giusta misura. Era discosto più d'un GROSSO miglio l'abitazion

S 9. Aggiunto a Dito, vale Il primo. Simigliantemente al dito crosso di grandezza, ec. Pallad.

§ 10. Aggiunto a Campana, vale la maggiore; e in questo significato spesso si tace il sost. Il famiglio forestiero aspetta il corbo, e aspetta tanto, che la GROSSA è sonata. Franc. Sacch. nov. Or vi so dir che la GROSSA rintocca. Bern. Orl.

§ 11. Grosso: in significato di Grande, Oltre il mediocre, contrario a Piccolo, Poco. Da crossi salari, e sconvenevoli tratti servieno. - Ma grossa usura ne vuole. Bocc. nov. Tuo padre mi ha liberato il segretariato ec., cosa, che io non aspettava guar-dando alle mie GROSSE spese. Cas. lett.

§ 12. Grosso di gente: vale Con buone forze, Con buon numero di soldati. E ragionando d'andarvi crossi di gente. G. Vill.

§ 13. Grosso mercante, o simile : vale Ricco, Facoltoso, Copioso di danari. Mentre ei legge, eccoti il Venezian vestito bene, che pare un GROSSO mercante. Cecch. Servig. § 14. GROSSO: Aggiunto di Terra, Borgo,

Città, o simile, vale Popolato. Entrarono nel castello della Badia, Gnosso castello, il qua-

le era de' Perugini . M. Vill.

§ 15. GROSSO: contrario di Gentile, o delicato. Le vivande GROSSE, e poche, e il viver sobriamente faccia gli uomini magri e sottili. Bocc. nov. Fu col scudiero ai GROSSI eibi accolto. Alam. Gir.

S 16. Grosso: Aggiunto a Panno, Tela, o simili, vale Rozzo, Materiale, contrario di Fine. Con suoi pannicelli romagnoli, e crossi. - Dagli inventori de' frati furono ordinate (le cappe) strette, e misere, e di GROSSI panni. Bocc. nov.

§ 17. GROSSO: per Denso, Spesso, Folto. Ch' i' vidi per quell'aer GROSSO e scuro Ve-nir notando una figura in suso. Dant. Inf. La fronte rugosa, e la barba GROSSA e prolis-

sa. Amet.

§ 18. Grosso, o Di Grossa pasta: per Rozzo, Semplice, Soro, Sciocco, Goffo, Materiale, Ottuso, Scempiato, Ignorante, opposto ad Acuto, Sagace, Ingegnoso, Accorto. Erano uomini, e femmine di GROSSO inge-gno. Bocc. Introd. Perciocche uomo idioto era, e di GEOSSA pasta. – Tondo e GROSSO uomo. – Uomo materiale, e GROSSO senza modo. Id. nov. Persona GROSSA, e senza lettere . - Ne giudicherebbe meglio lo'ngegnoso che'l GROSSO. S. Ag. C. D. Non era GROSSO il Re, da non intendere che questa era causa disperata. Day. Scism.

S 19. Aggiunto, o riferente a Femmina, vale Gravida, Pregna. La Reina sua moglie rimase grossa. G. Vill. Mi sovvien or, che d'una mora rossa Mi venne voglia essendo di lei grossa. Bern. Orl. Tanta è la fecondità di questi quadrupedi, che spesso si trovava che, poiche hanno figliato di novello, grossolana, Alla semplice, Senza delicatezza.

incontinente sono degli altri grosse. Cresc. S 20. Grosso: Aggiunto d' Animo, vale Mal animo, Inimico. Che tu non pensi ch' egli abbia grosso animo contra la tua Signoria.

Dic. Div.

§ 21. Onde Stare GROSSO con checchessia: Che anche si dice Andar GRosso a uno, vale Aver con lui principio di sospetto, di sdegno; Essere in mala soddisfazione di lui , Essere alquanto adirato seco. Dopo la detta pace, è vero che sempre stettero grossi con noi. Cron. Vell. S'egli ha quell'ira estinta Ch'egli avea meco, e non mi va più grosso. Bern. Orl. Benchè ora ci stanno un poco grossi per la cagione che intenderete altra volta. Varch. Suoc.

§ 22. Andar GROSSO: vale anche talvolta Non capacitarsi, Non intendere. Voc. Cr.

§ 23. Bere GROSSO. - V. Bere.

\$ 24. Far il capo Gnosso come un cestone.

V. Cestone.

§ 25. Fare il grande e'l GROSSO: vale Repularsi, o Spacciarsi d'assai. Ben facevi per Pisa il grande, e'l gnosso. Libr. son. § 26. Al gnosso, Alla gnossa, In gnosso, In di gnosso: posti avverb. vagliono A larga;

Presso a poco; Sommariamente; Senza guardarla minutamente: contrario di Appunto, Per appunto. - V. Ingrosso, Indigrosso. Assegnandone più ragioni, le quali racconteremo in brieve ed al GROSSO - Ritrarremo al GROSso, e ricoglieremo, dicendo alquanti veri e chiari esempli. G. Vill. Non ne siamo però tenuti se non in questo modo, cioè di dirli in GROSSO, in genere, non particolari. Fr. Giord. Pred.

§ 27. Di GROSSO: vale In grossa somma. Fu la loro gran follia ec. mettere così di grosso il loro e l'altrui in un signore. G.

Vill.

§ 28. Parlar di GROSSO: vale In collera; Sdegnosamente. Parlando di GROSSO e con minacce. G. Vill.

S 29. A un di GROSSO: lo stesso che A un di presso. Desidererei sapere a un di GROSSO quanto converrebbe, ec. Magal. lett.

§ 30. 1 Pittori dicono che Un' opera è dipinta, è tirata di crosso, per far intendere Che e dipinta a gran pennellate. L'ultime son condotte di colpi, tirate via di crosso, e con macchie di maniera che da presso non si possono vedere e di lontano appariscono perfette. Vasar.

GROSSO: avv. Crasse. Grossamente. Tutto codesto è un mangiar GROSSO. Pataff.

GROSSOCCIO, CIA: add. Grossetto. Ell' è GROSSOCCIA tarchiata e giu'ia. Lor. Med.

GROSSOLANAMÈNTE: avv. Crasse. Alla

- V. Grossamente. Le sorti gittano GROSSO-

LANAMENTE. Tac. Dav.

GROSSOLANISSIMO, MA: add. sup. di Grossolano. Uomini rozzi indisciplinati GROS-

GROSSOLANITA: s. f. Rusticitas. Roz-

zezza, Zotichezza. Uden. Nis. GROSSOLANO, NA: add. Rudis, stolidus. Di grossa qualità, Rozzo, Materiale. Intrando in Roma, egli cantavano canzoni grossolane e cavalleresche, Liv. M. Siamo uomini GROS-SOLANI e sappiamo peccare, ma siamo ignoranti del modo di schifare i peccati. Serm.

S. Alla GROSSOLANA: posto avverb. vale In modo grossolano. Ma per le molte occupazioni lo feci in fretta, e, come si suol dire,

alla GROSSOLANA. Red. esp. nat.

GROSSONE: s. m. Quinarius. Grosso; moneta d'argento che anticamente valeva ventun quattrino. Ma a te dare' un GROSSON nuovo di zecca. Alleg. Quattro crazie e un quattrin nero fanno un grosso, il quale si chia-

ma ancora GROSSONE. Varch. stor.
GROSSOTTO, TA: add. Crassinsculus. Accr. di Grosso. Sotto la pelle de' cervi abi-tano talvolta certi altri bacherozzoli gros-SOTTI e corti, che soglion rodere la pelle medesima. - Quantunque la pelle de' (lumaconi) marini sia dura e GROSSOTTA. Red.

Oss. an. GROSSUME: s. m. Crassitudo. La materia più grossa, più densa, più grossolana. Stima il grossume del fondo dell' inferno più del-

l' olio che vi galleggia. Libr. cur. malatt. GROSSURA - V. e di Grossezza.

GROTTA: s. f. Antrum. Caverna. - V. Antro, Speco. GROTTA profonda, oscura, cieca, orrida, spaventosa, romita, grande, vasta, spaziosa, scabra, dirupata. - Era allato del palagio una GROTTA cavata nel monte, ec. nella qual GROTTA dava alquanto di lume uno spiraglio. - Veduta una gran GROTTA, in quella, per istarvi quella notte, si mise. Bocc. nov.

S I. Per Luogo dirupato e scosceso. An-datevene su per questa GROTTA. Dant. Inf. Per questa GROTTA, cioè su per questa ripa. But, ivi. Pervennero in un vallone molto profondo e solitario e chiuso d'alte GROTTE

e d'alberi. Bocc. nov.

S 2. GROTTA: figur. per Ricovero, Rifugio, Riparo, Nascondiglio. Poi per lo vento mi ristrinsi dietro Al duca mio, che non v'era altra GROTTA. Dant. Inf.

§ 3. GROTTA: per Cantina. Vuol mettersi a vendemmiare per aver quanto prima piene

le GROTTE. Seguer, Pred.

GROTTÈSCA: s. f. Sorta di pittura fatta a capriccio, per ornamento e riempimento di luoghi non capaci di pittura più nobile e Sannazz. Egl.

regolata. Tali pitture sono così dette per esser elleno state trovate per la maggior parte nelle grotte delle rovine di Roma. Da Grottesca si fa Aggrottescato. V. Dipigner a quadri di GROTTESCHE. - Le fogge de' mondani governamenti son, come dire, a GROTTESCHE. Alleg. Delle pitture non è rimasa in piè nessuna, se non se alcune nelle grotte di Roma, che hanno dato il nome a quelle che oggi si chiamano grottesche. Varch. lez.

GRO

S. Discorsi, o simili a GROTTESCHE: dicesi per met di que' Discorsi, che non concludono niente, come sono i primi complimenti di due o più persone che si riveggono dopo qualche tempo. Que' primi discorsi a GROT-TESCHE, ne' quali consiste il maggior regalo de' primi incontri. - Questo vi dico adesso perchè mi sento da scrivervi una lettera a GROTTESCHE la più bizzarra, che si sia mai veduta. Magal. lett.

GROTTESCACCIO: s. m. Pegg. di Grottesco. Anzi egli è un GROTTESCACCIO sì sconciamente spaventoso, ch' e' par la valle di

Giosaffatte. Bell. Cical.

GROTTESCHERITA: s. f. Qualità e Stato di cosa stranamente grottesca. Lasciargli solamente quel suo di fuori, che con si strania GROTTESCHERITÀ gl'immascherona l'aspetto. Bell. Cical.

GROTTESCHINA: s. f. dim. di Grottesca; Grottesche gentili, e poco cariche di figure. Ornamento di GROTTESCHINE all' antica. -Stanze trovate sotterra piene di GROTTESCHI-NE. Vasar.

GROTTESCO, SCA: add. Aggiunto di Pittura licenziosa a capriccio. - V. Grottesca.

GROTTICELLA: s. f. Foramen. Dim. di Grotta. Come il serpe che al freddo se ne sta accovacciato nella sua GHOTTICELLA. Libr. Mascalc. L'apertura di questo capezzolo fa strada a una GROTTICELLA, nel di cui sondo sta rilevato una papilla. Red. Oss. ann. e Qui per simil.

GROTTICINA, s. . dim. di Grotta; Grot-

ticella. Bald. Dec.

GRÒTTO: s. m. Onocrotalus. Uccello palustre, più grande che il cigno, quasi tutto bianco; egli ha un gozzo, o giogaja di colore accesissimo scarlatto pendente dal rostro, dove tiene come iu un serbatojo la sua pesca per mangiarla poi a suo hell'agio. Agrotto, ov-vero Grotto, uccello da Onocrotalus cost detto in Latino da simil voce dal Greco, che significa Raglio d'asino, e così lo chiamarono i Greci dall' agrezza, o vogliam dire dall' acerbezza della sua voce. Red. Etimol. GROTTOLA: s. f. dim. di Grotta, Grot-

ticella. Selvaggio mio, per queste oscure GROTTOLE Filomèna, nè Progne vi si vedono.

GROTTONE: s. m. Grotta grande, profondissima. Ed evvi opinione che'l seppellisser dentro a quel GROTTONE. Fortig. Ricciard.

GROTTOSO, SA: add. Cavernosus. Luogo

pieno di grotte. Voc. Cr.

S. Per Fatto a guisa di grotta, Scavato, Concavo. Egli ha ancora, che più mi spiace, gli occhi più rossi che bianchi, nascosi sotto GROTTOSE ciglia. Amet.

GROVIGLIOLA: s. f. Quel ritorcimento che fa in sè il filo, quando è troppo torto.

Voc. Cr.

GRU, GRUA e GRUE: s. f. Nome indeclinabile, e per lo più di g. fem. Grus. Uccello grosso, di passo, che vola a stormi e assai alto. E come i cau van cantando lor lai. Dant, Inf. Domando il GRUE al lupo il prezzo del suo maestero. Fav. Es. GRUB sono una generazion d'uccelli che vanno a schiera, come i cavalieri che vanno a battaglia, e sempre vanno l'uno dopo l'altro. Tes. Br. Avendo un di presso a Peretola una GRU ammazzata, ec. quella mando ad un suo buon cuoco. Bocc. nov. Andavano per quello aere a guisa che volano i GRU. Bocc. Com. Inf. È un altro ingegno col quale si pigliano i GRUI e i cigni. Cresc. Soave a guisa va d'un bel pavone, Diritta sopra sè come una GRUA. Rim. ant. Il colombo gentil, l'esterno GRUE. Alam. Colt. Nella u niuno Toscano nome termina, fuori che tu e GRU, la qual voce così si dice nel numero del più come in quello del meno, la gru, le gru, ec. Bemb. pros. Quivi si vede i GRU volare a schiera, E quel che va dinanzi par che gridi. Morg. Le GRUE ancora avanti la bonaccia una carriera francamente tutte insieme stenderiano ben lunga. - Nè in alto delli GRU le lunghe file Seguono a batter la medesma via. Salvin. Arat.

S. GRUE: dicousi in Marineria diversi Pezzi di legname appartenenti al vascello, che ordinariamente sporgono fuori del bordo, e portano nelle loro estremità delle pulegge, per cui si passano i cavi da alzar pesi, o per altro uso di manovra, e sono La GRUE del pescatore, le GRUE di cappone, le GRUE delle mare o contre di trinchetto. - V. Anello,

Pescatore, Cappone.
GRUCCETTA, e GRUCCETTINA: s. f.
T. dell' Arti. Dim. di Gruccia; Piccola gruccia di ferro, ottone, o simile, per vari usi. Gauccettine da lampioni che s'infilano ne' fattorini del mantice. - Grucce e GRUCCETTE

da stoja, ec. - V. Gruccia. GRUCCIA: s. f. Crucia. Bastone di lunghezza tale, che giugne alla spalla dell'uomo, in capo al quale è confitto, o commesso un pezzo di legno di lunghezza d' un palmo, incavato a guisa di mezza luna per infocarvi l'a- l

scelle da chi non si può reggere sulle gambe . O GRUCCIA, sopra che si sostien l' uomo quando invecchia o quando è stanco . Libr. Astrol. Gruccia è dal Latino barbaro, Crucia, perchè è Bastone fatto a croce, onde in alcuni luoghi della Toscana la dicono Croccia.

§ 1. Per un simile Strumento, ma più pic-colo, per regger le gambe degli storpiati. Intendo, monsignor, venirne teco, S' io fossi ben con una gamba a GRUCCIA. Bellinc. son.

§ 2. Far le GRUCCE a una pittura: s' intende fra i Pittori Stroppiarla. Min. Malm.

§ 3. Andare a GRUCCE, o a GRUCCIA: vale

Essere stroppiato. Voc. Cr.

§ 4. Per met. si dice di Qualunque cosa malfatta. Ma quant' ei fece mai n' andava a GRUCCIA . Malm.

§ 5. GRUCCIA: è auche uno Strumento rustico, fatto a guisa di gruccia per ficcare i magliuoli nel divelto. Non puoi questo magliuolo ficcar colla GRUCCIA, perche, come tu vedi, lo storpieresti. Dav. Colt.

§ 6. E anche un Istrumento su cui posa la civetta, mentre con essa si uccella. Mi pare che'l pettirosso ne porti la civetta, la GRUCCIA e' panioni. - Io sono stato uccellato tutta mattina come un uccel da GRUCCIA. Fir. Luc.

§ 7. Stare sulla GRUCCIA: vale Stare coll' a-

nimo sospeso.

§ 8. Tenere in sulla GRUCCIA: vale Tener sospeso, e si dice Dell'animo. E tenutigli un pezzo sulla GRUCCIA, disse loro. Fir. nov

§ 9. Tenere alcuno sulla GRUCCIA; vale anche Uccellarlo. Dicesi ancora tener aloggia, gabbarsi d'alcuno, ec. mandare all'uccellatojo, e medesimamente tenere alcuno in sulla GRUCCIA delle civette, le quali in sulla GRUC-CIA si tengono, dalle quali nacque il verbo Civettare. Varch. Ercol.

§ 10. Gruccia: dicesi in generale dagli Artefici a Qualsivoglia pezzo di legno, di metallo, o simile a foggia di gruccia o di croce per diversi usi. Far le GRUCCIE a' boti, forse vuol dire far quel legno che si pone deutro a' boti per sostenergli ritti . Bisc. Malm.

S 11. E così dicesi GRUCCIA del battaglio delle campane, Quella parte per cui è attac-

cato nella Campana.

S 12. GRUCCE da stoja : T. di Magona. Ferrareccia della specie delle bullette con testata ripiegata a guisa di gruccia.

§ 13. Gruccia: chiamano i Torniaj Un pezzo del tornio che regge gli strumenti con cu i

si lavora

§ 14. GRUCCE: diconsi da' Magnani, Carrozzieri, ec. Quelle squadre doppie di ferro che s'appoggiano sopra i bracci, e sostengono il sedere del cocchiere. GRUCCE con occhi dove passano le cinture vel sedere della carrozza.

§ 15. GRUCCIA: o Palla, per aprir le scr-rature a colpo, fatta a uso di palla con fusto e ripresa, che entra dentro la palla.

S 16. GRUCCIA: T. degli Stampatori . Quello strumento con cui si spandono i fogli stampati per fargli asciugare.

GRUE. - V. Gru.

GRUFARE: v n. Voce poco usitata, lo stesso che Grufolare . E come porco , che per

fango GRUFI . Fortig. Ricciard.

GRUFOLARE: v. n. Proprio il Razzolare che fanno i porci col grifo. Dice Messer Giovanni Boccacci che vide due porci GRUFOLARE, e stracciare certi pannicelli d'un povero uomo morto rimaso nella via. Cron. Morell.

S 1. Per Quel gesto che fa il porco alzan-do il grifo, e spignendolo innanzi grugnendo. E' porci quando il sentivano, GRUFOLAVANO verso il suo viso. Franc. Sacch. nov.

§ 2. Per simil. dicesi talora D'altri anima-11. Uno becco, o montone dimestico che fosse colle corna scoprendolo verso il belli-GRUGA. - V. e di GRU.

GRUGNARE. - V. Grugnire. GRUGNINO: s. m. dim. di Grugno. Prego Florian con quel GRUGNIN' da porci, Tutto quanto di fango ricoperto . Malm. - V. Grugno.

GRUGNIRE, e GRUGNARE: v.n. Grunnire. Lo stridere propriamente del porco. Gran quantità di porci, e secondo la natura loro arditamente fuggendo, e terribilmente GRUGNANDO. Varch. stor. Più grato è a Dio anche il GRUGNIR de' porci. Menz. sat.

GRUGNITO: s. m. Grunnitus. Quel rumore che fa il porco nel mandar fuori la voce. Un tener porco, ec. Che con GRUGNITO,

e gran strido si lagna. Ar. Fur.

GRUGNO: s. m. Rictus. Grifo, o Ceffo del porco colla mascella di sotto, e deriva dal lat. Grunnitus che è il suo stridere. Tal vedravvisi aver di porco il GRUGNO, Che si stima in bellezza Ati, e Giacinto. Bnon. Fier.

S 1. GRUGNO: per traslato dal cesso del porco, si dice anche del Viso, Muso; e per vezzi dicesi anche Grugnino, ma per lo più ironicamente e per derisione, onde dicesi: Guardate bella facettina, o bel grugnino, o bel caucno, quando vogliamo intendere una Brutta faccia. Ha la spesa sempre in pugno, E compon mille piastringoli, Olj, tinte, impiastri, intingoli, Con cui pela e tigne il GRUGNO . Fag. rim.

§ 2. Per Un certo arricciamento di viso cagionato dal sentir cosa che non piaccia. In segno di schifiltà facendo GRUGNO, Quasi per segno abbominando dica, Che puzzo è questo? Tratt. gov. fam. Morder di dita, GRUGNI, Girar calci, alzar pugni. Buon. Fier. \$ 3. Si dice Avere il GRUGNO, Dell'uomo,

quando è in collera: donde Ingrugnare, per Entrare in collera, e Sgrugnoni si dicono le Pugna date nel viso. Min. Malm.

GRUINO: s. m. Pulcino della Grue . Con diligenza schiaccia tutte l' nova, e de'GRUINI

fa conflitto ostile. Bardi.

GRULLO, LA: add. Semisopitus. Mogio, Addormentato, Che sta ottuso. - V. Lonzo, Sonnacchiosi, GRULLI e stanchi. Buon. Fier Il cane non morì, ne mi parve che avesse altro male, che lo stare sdrajato, GRULLO e malinconico. Red. Vip.

S I. GRULLO: per Afflitto, Pallido, o Smorto per dolore. Vedete voi che sempre l' à GRULLA, malinconica, basosa, piange, singhiozza. Baldov. Dram. Guata il me' viso sì malconcio, e GRULLO. Id. Lam. Cecco da Varl.

\$2. GRULLO GRULLO: vale Cheto e Confuso, e dicesi di Coloro che stanno pensosi senza

alzar la testa.

§ 3 Andarsene, Tornarsene GRULLO GRUL-10: suol dirsi ancora Di coloro, ai quali sia stata data qualche risposta che non sia loro

troppo piaciuta Monigl. Dr.

GRUMA: s. f. Crusta. Gromma. GRUMA, o tartaro ne' condotti. Red. cons. Il vetriolo, cavato che se n' è lo spirito, rimane come un tartaro, o GRUMA di color di fuoco. Sagg. nat. esp. GRUMA di botte di vino rosso. Art. Vetr. Ner.

GRUMATA: s. f. T. degli Orefici. Gruma di botte stemperata con acqua. Ciò fatto, piglisi l'opera così calda e spengasi in gruma di botte, e acqua che fra gli oresici si dimanda GRUMATA. - Così fredda si faccia di nuovo bollire nella GRUMATA per brevissimo spazio. Benv. Cell. Oref.

GRUMATO: s. m. Fungus. Specie di fun-

go. - V. Fungo Red. Ins.

GRUMERECCIO, e da alcuni GOMAREC-ClO: s. m. T. d'Agricoltura. Fieno serotino più corto e più tenero del maggese che si sega nel mese di Settembre, e dicesi anche a Quel fieno che si sega nelle terre a seme, o sulle

stoppie.
GRUMETTO: s. m. Parvus grumus. Dim. di Grumo. Un piccolo e secco e nero GRU-

метто di sangue. Red. Oss. ann.

GRUMO: s. m. Grumus. T. Medico Il quagliamento del sangue fuor delle vene e del latte nelle poppe. Se il sangue sgorga ne' polmoni, si converte in GRUMI, e così grumoso marcisce se non si sputa - Discioglie i GRU-MI del latte assodato nelle poppe. Libr. cur.

GRUMOLETTO: s. m. dim. di Grumolo. GRUMOLETTI di tenera e bianca lattuga. Pros.

GRUMOLO: s. m. Garzuolo. V.

GRUMOLOSO, SA : add. Aggiunto di pian-

ta, e vale Che sta tutta raccolta e s' alza poco da terra. Il GRUMOLOSO corcoro . Salvin. Nic.

S. Grumoloso: dicesi anche Di cosa solida conformata a guisa di grumetti. Radice GRU-MOLOSA.

GRUMÒSO, SA: add. Crustosus. Che .ha

gruma. Voc. Cr.

S. Per Fermato in grumi . Se il sangue sgorga ne' polmoni si converte in grumi, e cost GRUMOSO marcisce se non si sputa. Libr. cur. malatt. Grumose e polipose concrezioni. Coc-ch. Bagn.

GRUNGO: s. m. Specie d' erba, detta altrimenti Cuscuta. - V. La cuscute cioè podagra lini, o GRUNGO, è calda nel primo gra-

do, e secca nel secondo. Cresc

GRUOGO, e oggi anche GROGO: s. m. Crocus. Erba e fiore di due specie, cioè salvatico e domestico. Il domestico più comun. è detto Zafferano. - V. Il Gruogo salvatico, detto anche Zafferano saracinesco, Zafferano bastardo è conosciuto nel commercio col nome di Zaffrone. V.-Il gavogo è di due fatte, rioè salvatico e dimestico, il salvatico si semina come l'altre erbe, il quale è di piccola utilità, il dimestico è buono, il qual non si semina, perocchè non fa seme, ma le sue cipolle si colgono, ec. quando son mature. Cresc.

GRUPPARE: v. n. T. Pittoresco. Far gruppo. Sontuosi edifizi su l' una o l'altra riva del fiume (Neva) che GRUPPANO insieme. Al-

gar. Viagg

GRUPPETTO, e GROPPETTO: s. m. Parvus acervus. Dim. di Gruppo e Groppo. Tengono per vero che tal generazione derivi da certi minimi GRUPPETTI ed aggregamenti di atomi. Red. Ins. Città assai popolata che occupava un GRUPPETTO di quattro eminenze. Accad. Cr. Mess.

S. GRUPPETTO: T. Musicale. Ornamento della melodia che si fa all' in sù o all' in giù, accrescendo tre suoni al suono principale. Gror.

PETTO all' insù, all' ingiù.
GRUPPITO: add. Aggiunto di Diamante, e s'intende Quello che è layorato su la nateral sua figura dell' Ottaedro, cioè troppo alto a confronto della sua base. Red. Ins.

GRUPPO, e GROPPO: s. m. Nodus. Viluppo, Mucchio. - V. Aggruppare, Disgruppare. Che le lagrime prime sanno GROPPO. Dant. Inf. Chi sotto ha alcun fagetto, Chi in spalla una valigia, Un rinvolgolo, un gruppo. Buon. Fier.

§ 1. Far GROPPO: vale Aggroppare. Di sè e d'un cespuglio fe' un GROPPO. Dant. Inf.

§ 2. Per Raffrenare: Far alla gola GROPPO, ch' ella si può, come vuoli, adusure. Franc.

§ 3. Aver fatto il GROPPO: vale Non crescer più; onde dicendo di uno Egli ha fatto il GROPPO, vale Non crescerà più della perso ua; che anche si dice Egli ha posto il tetto.

Serd. Prov.

§ 4. GRUPPO di vento: vale Turbine, e quel Giramento che fa talora in un subito il vento per l'aria, che anche dicesi Nodo. Solutosi subitamente nell'aere un gruppo di vento, e percosso nel mare, si grande in quella cassa diede, ec. Bocc. nov. Spiccossi al fine un GRUPPO da Levante Con tal furor, che il mar tutto confonde. Bern. Orl.

§ 5. GROPPO: per Drappello. Vidi, ec. I tre Teban ch' io dissi in un bel GROPPO. Petr.

§ 6. Gruppo di battaglia: Una data quantità di guerrieri adunati insieme e vicini in battaglia. Dove io vedevo in un GRUPPO di battaglia più folta, posi la mira nel mezzo appunto. Cellin. vit.

§ 7. GRUPPO: dicesi da' Naturalisti all' Unione di molti corpi della medesima specie, e per lo più cristallini collegati insieme sovra una base comune. Gruppo stalattitiforme di miniera di rame. Gab. Fis. GRUPPI quasi lapidei di minutissimi nuclei. - Groppo, o

ammasso di spugnone. Targ.

§ 8. E così, Gruppo chiamano i Pittori, e gli Scultori Una quantità di figure dipinte o scolpite insieme, e talmenté disposte, o vicine, che l'occhio le abbraccia tutte ad un tratto. Son celebri altri GRUPPI di figure simili a questo. Vit. Pitt. Le nove Muse in un GRUPPO. Borgh. Rip. Feci un GRUPPO di soldati, che legano San Gismondo, il quale, ec. Vasar. vit.

S 9. GRUPPO: si dice anche un Sacchetto, o Involto ben serrato e pieno di moneta. Per mezzo della lettera di quel ribaldo degli otto mi furono i mia danar, che non mancava un picciolo, fatti rendere, ec. in quel GRUPPO medesimo che quel tristo gli avea por-

tati . Ambr. Bern.

S 1e. GRUPPO: figur. per Nodo, Dubbio, Difficoltà. Ancora un poco 'ndietro ti rivolvi, Diss' io là dove di' ch' usura offende La divina bontade, e'l GRUPPO svolvi. Daut.

11. GRUPPO: dicesi per simil, una Maniera di cantare, o di sonare di più note unite insieme l'una appresso l'altra. Oh bei trilli, oh bei gruppi, ho bei passaggi Di risa s'è

sentito in un istante. Buon. Fier.

§ 12. Gruppo: presso i Drammatici si dice De' diversi accidenti dal di cui scioglimento dipende l' azione teatrale. L' uditore per aventura stanco, ec. preparandosi ad una azioncella, che per la brevità, e la semplicità del GRUPPO, di mediocre attenzione ha di mestieri . Doni. Mus.

\$ 13. GRUPPO della gola: lo stesso che Nodo. Che non s'asconde il GRUPPO della gola, anzi s' espone alle Dame l' avorio del bel collo . Chiabr. serm.

GRUVA. - V. e di Gru, Grue.

GRUZZO: s. m. Congeries . Raunamento e Massa di cose. Oggi si direbbe solo di danari, e più propriamente Gruzzolo. Come di qua si veggon forme, e GRUZZI di buoi, di là cammelli . Dittam.

GRUZZOLO: s. f. Peculium. Quantità di danari raggranellati, e ragunati a poco a poco; Gruzzo. È egli dubbio nessuno, che uno schiavo insieme con tutto il suo peculio, e GRUZZOLO è del suo padrone ? Sen. ben. Varch.

S. Per Raunamento di qualsivoglia altra cosa. Così d'intorno a lor si è fatto un GRUZzolo Mirando fiso qual nell' uovo istruzzo-

lo . Ciriff. Calv.

GUA: Voc. sincop. da Guarda imper. del verbo Guardare; lo stesso che Vedi, Mira.

GUADA ( Erba ). - V. Guaderella, e Gua-

GUADAGNA. - V. e dì Guadagno. GUADAGNABILE: add. d'ogni g. Atto a

guadagnarsi. Voc. Cr.

S. GUADAGNABILE: Lucrosus. Atto a render guadagno, Guadagnevole. - V. Lucroso, Utile. Il corso del fiume d' Arno calò e dibassò sì, che i detti paduli scemaro, e rimase ter-ra guadagnabile. G. Vill. GUADAGNAMENTO: s.m. Lucrum. Gua-

dagno. Ricchezze fatte con illeciti GUADAGNA-MENTI. Fr. Giord. Pred.

GUADAGNARE: v. a. Lucrari. Propriamente acquistar danari, e ricchezze con in-dustria e fatica. - V. Profittare, Avanzarsi, Arricchire. Guadagnare agevolmente, sottilmente, per vie lecite, con inganno, indu-striosamente, molto bene, in breve tempo, ingordamente. - Tutti eran ricchi di danari GUADAGNATI in corso . G. Vill. Esso coll' arte sua, che era muratore, ed ella filando, GUADAGNAVANO assai sottilmente, la lor vita reggevano. Bocc. nov. Perchè tutti erano ricchi, de' loro mestieri GUADAGNANDO ingordamente . M. Vill.

S 1. GUADAGNARE: vale anche Acquistare, Ottenere ogni altra cosa in qualunque modo. Mi rido del modo, col quale io le GUADA-GNAI, ec. - Diccelo come tu le GUADAGNASTI. - Adunque l'hai tu per marito molto ben GUADAGNATO. Bocc. nov. Per GUADAGNAR la donna della torma. Dant. Inf. I fanti ordinò parte entrassero per lo piano ne' boschi, parte GUADAGNASSERO l'argine. Tac. Dav. an. Colla involva della contra de simulata santità, e finta penitenzia si GUADA-GNO così la grazia del santo uomo . Fir. disc. an. Altre vittorie GUADAGNATE dalle galere di S. A. serenissima ne'tempi andati. Red. lett.

S 2. GUADAGNAR di peccato: si dice dell' Acquistare col far disonesta copia di sè medesi-

mo. Passav.
§ 3. Guadagnarsi la vita: vale Industriarsi per campare. E così Guadagnarst la vita a filare, a cantare, ec. vale Guadagnar filando, cantando, ec. quanto basta per cam-pare. E una donnicina, che non ha persona in casa, e si guadagna la vita a filare. Lasc.

§ 4. Dicesi parimente Guadagnarsi il pane colle proprie braccia, co' suoi sudori, colle sue fatiche, e simili. Quantunque le convenisse con le proprie braccia il pane, che mangiar volea, GUADAGNARB. Bocc. nov. § 5. Non GUADAGNAR l'acqua da lavarsi le

mani: modo proverb. che vale Avere avviamento, o lavorio dove il guadagno sia poco

e scarso . Libr. son.

§ 6. Il GUADAGNARE insegna a spendere: maniera proverb. dinotante l' Assegnatezza con che spende chi dura fatica in guadagnare.

§ 7. GUADAGNARE alcuno: si dice del Farselo amico, Tirarlo dalla sua. Lo provo paolo il quale non guadagnato dalle ferventi predicazioni di Stefano, ne fu GUADAGNATO dalle orazioni. Segner. Pred.

§ 8. GUADAGNARE : figur. vale Generare, che si dica ordinariamente delle bestie. Otto giorni appresso, poichè il fanciullo è GUADAGNA-To e generato, egli è come latte di madre. M. Aldobr.

§ 9. Guadaonare: per Meritare. Avvisavano ch' al fuoco giudicato sarebbe, sì come colui che molto bene guadagnato l' avea. - Assai bene si guadagno Spinelloccio la beffa .- Chi fa beffa alcuna a colui che la va cercando, o che la si GUADAGNA. Bocc. nov.

\$ 10. GUADAGNARE: per Apprendere, Imparare. In questo mezzo togli quel ch' io

GUADAGNAI oggi. Sen. Pist.

S II. GUADAGNARE il vento o il sopravvento: dicesi in Marineria per Acquistare il vantaggio del vento sopra un'altri nave, mediante il buon governo de' Marinaj.

§ 12. GUADAGNAR la spalla del cavallo: in T. di Cavallerizza vale Superare la resistenza

del cavallo.

GUADAGNATA: s. f. Lucrum. Guadagno, Acquisto, Profitto, Benefizio. Lasciano aperto, entrano i ladri, ed io fo la GUADAGNATA. Fag. com. Guarda se fatta l' ha la GUADA-GNATA, o và viaggia. Bell. Bucch. cioè Vedi il bel guadagno che ho fatto; ed è dello stil familiare.

S 1. GUADAGNATA: T. di Giuoco. Il confine oltre il quale passando la palla è vinto il giuoco. Io vorrei mandare questa palla tanto in giù, che ella passasse la GUADAGNATA, che è

presso a quella fogna. Bald. Dec. Tanto oltre a tutto il campo in GUADAGNATA Andò la caccia, e quei gridaro a festa. Salvin. Iliad.

§ 2. Far la GUADAGNATA in fallo; vale Passare il punto della caccia, ed al figur. Ricavar utile, Trarre qualche profitto nel fare un errore.

GUADAGNATO, TA: add. da Guadagna-

re. V.

S. GUADAGNATO: in forza di sost. vale la Cosa guadagnata, il Guadagno. Per la porta entra il ladrone e ne ruba il GUADAGNATO. Fr. Jac. T. Vi lasciarono il capitale e'l GUADAGNATO, e tornarono in qua leggieri d'avere. Cron. Vell.

GUADAGNATÒRE: verb. m. Lucrans. Che guadagna. Certo noi doviamo seguire mercatanti GUADAGNATORI, che rendono molto più che l' uomo a loro non dà Tes. Br.

GUADAGNATRÌCE: verb. f. di Guadagnatore. L' orazione che si fa divotamente,

è acquistatrice e GUADAGNATRICE. Scal. S. Ag. GUADAGNERIA: s. f. Avaritia. Guadagno, ma è preso più tosto in cattiva parte per Guadagno illecito. Onde furono abominati, che'l fecero per GUADAGNERIA. - Uomo superbo e pecunioso, essendo fatto per GUA-DAGNERIA procuratore ed esecutore di M. Piero. G. Vill. La limosina che noi diamo ad altrui si riceve da molti per GUADAGNE-RIA, non per necessitade. Vit. SS. PP. Per GUADAGNERIA o per far altro inganno. Passav.

GUADAGNETTO: s. m. dim. di Guadagno; Guadagnuzzo. Questa debbe esser qualche ciancetta, che colui gli dà parte di questa giovane, che l'ha fatto impazzire con isperanza di trarne qualche GUADAGNETTO.

Ar. Supp.

GUADAGNEVOLE: add. d'ogni g. Lucrosus. Che dà buon guadagno, Guadagnabile - V. Lucroso. O patrio Mercurio, a me tu mostra il pensiero tra gli uomini più astuto e GUADAGNEVOL. Salvin. Opp. Pesc.

GUADAGNO: s. m. Lucrum. Profitto, Lucro, Frutto, Acquisto, e propriamente Quello che l' uom trae dal traffico, da un'arte, dalle sue fatiche o dalla sua industria. - V. Avanzo, Vantaggio, Emolumento, Arricchimento. Gua-DAGNO lecito, giusto, onesto, sperato, grande , leggiero , vile , illecito , sozzo , abbominevole, malvagio. - Trarre, procacciar GUA-DAGNI. - Servire nel GUADAGNO. Lo sozzo GUA-DAGNO fuggi come danno. Albert. Innanzi danno, che mal GUADAGNO. M. Pier. Reg. Servendo in tal servigio, se molte volte col GUADAGNO perdevano. - Quasi amore così questo dovesse patire, come la mercanzia o i BUADAGNI fanno. Bocc. nov. Dice la turba al vil GUADAGNO intera. Petr.

del mondo vi fa acquisto Fa guadagno infame e tristo. Fr. Jac. T

S 2. Dar GUADAGNO: vale Far guadagnare. Date dunque GUADAGNO, o Fiorentini, a questa nuova foggia di staffetta. Cant. Carn. § 3. Esser lavoro di buon cuadagno: vale

Lavoro sopra di cui vi è da guadagnare assai

bene. Cellin. vit:

§ 4. A' gran GUADAGNI vavvi adagio o piano: Modo proverb. per far intendere Che vi suole esser sotto qualche grave pericolo. E però a' gran GUADAGNI vavvi adagio. Cecch.

§ 5. Guadagno di groppa: Specie di azione straordinaria del cavaliere nel maneggiar il Cavallo. Con caracolli e con GUADAGNI di groppa mostrane la militare industria. Segn.

Desgr. Appar.

6. A GUADAGNO: co' verbi Dare, Mettere, o simili, vale lo stesso che A usura, Dar checchessia ad effetto di farvi guadagno. Tanti terreni ha, tanti danari a guadagno. Tac. Dav.

§ 7. Stare a GUADAGNO: vale Esser frutti-fero. Voc. Cr.

§ 8. Guadagno: co' verbi Andare, Menare, Venire, e simili, parlandosi di bestie, vale Andare, o simili, alla monta. Io non sapea che tu fussi il compagno A menar sì bell' asino a guadagno. Alam. Gir.

S Q. Mettersi a GUADAGNO, o simili: vale lo stesso che Guadagnar di peccato. Il senato fece gravi ordini contro alla disonestà delle femmine, e che niuna, che avesse avuto padre, avolo, o marito cavalier Romano, si mettesse a guadagno. Tac. Day. GUADAGNOSO, SA: add. Lucroso, Uti-

le, Profittevole, ec. - V. Guadagnabile. Bemb.

lett.

GUADAGNUCCIO: s. m. Lucellum . Dim. di Guadagno, Guadagnuzzo. Badano ad ogni

vile GUADAGNUCCIO. Tratt. gov. fam. GUADAGNUZZO: s. m. Lucellum. Dim. di Guadagno, Piccolo guadagno. Il guadagno consiste in far faccende, e ogni GUADAGNUZZO

è me' che starsi. Cant. Carn. GUADARE: - V. Vadare. Passare fiumi da una ripa all'altra, o a cavallo, o a piè; Passare a guado o a guazzo senza nave, Guazzare, Sguazzare. Guadane arditamente, felicemente, dove il siume è più basso, dove è minor la corrente. - Misesi a passare il fiu-me di Voltorno, appresso a Taliverno, dove si può GUADARE. - Ricominciò la pioggia, e'l Serchio a crescere, sicchè non si potea ben guadane in quel luogo. G. Vill. Che ne dimostri la, ove si GUADA. Dant. Inf. La scrittura è un sì fatto siume, che 'l liofante ci nuota, e l'agnello ci guada. Cavale. Discipl. spir. Cartovalda capo de' Batavi GUADO dove S 1. Far GUADAGNO: vale Guadagnare. Chi | cra maggior la corrente. Tac. Dav.

GUADARELLA o GUADERELLA: s. f. 1

Nome volg. e Botanico dell' Erba guada o Bietola gialla. V.
GUADE: s. f. pl. Vangajuole. Voc. Cr.
GUADO: s. m. dal Lat. Vadum. Luogo nel fiume, dove si può passare senza nave a piedi o a cavallo, Guazzo, Passo. Goado stretto, libero, sicuro, dubbioso, pericoloso. -Scoprire, trovare, tentare o tastare il GUADO · Guado propriamente è lo passo sicuro del fiume, lo quale s' appiatta sotto l'acqua, e così la verità nascosa sotto alcuno velame degnamente si può chiamare guado. But. Par. Per li guada de' rami del Serchio, onde eran venuti, ripassaro il fiume. G. Vill. O felice colui che truova il guano Di questo alpestro, e rapido torrente. Petr.

S 1. Guado: per met. Modo, Maniera da tenere, Via da riuscire in checche sin. Sì che poi sappi sol tener lo GUADO. Dan. Par. Scorgimi al miglior GUADO. Petr. cioè Per la via

che mena a salute .

§ 2. Tenere il GUADO: figur. vale Tentar l'animo d'alcuno, Scoprire la di lui intenzione. Volle con pietose parole piene di prieghi tentare il nuovo guado. Amet.

§ 3. Rompere il GUADO: che i Latini dicevano Glaciem scindere: vale Essere il primo a fare, o a tentare di fare alcuna cosa; tolta la met. da colui che tenta di passare il fiume prima d'ogni altro . E tra i nemici al fine a lor mal grado Mette su il piede , e agli altri rompe il guado. Malm.

§ 4. Guado: Isatis tinctoria, isatis, sativa, vel latifoglia, glastum. Erba che si coltiva per usi di tinta turchina stabile, la quale si cava dalle foglie fresche pestate e ridotte in palle, le quali si fanno prosciugare all' aria, e così acquistano le qualità dell'indaco; e tal tinta dicesi di Guado. Il color del tuo abito dà che sii fornajo, o carbonajo, o appana-tore di guado. Fay. Esop. § 5. Guado salvatico. - V. Ginestrella. GUADONE: s. m. T. del Commercio. Spe-

cie di guado d'infima qualità fatto colle foglie d'ultima raccolta dell' Erba guada.

GUADOSO, SA: add. Vadosus. Che si può guadare. L'acque del mare rosso non erano mica guadose. Fr. Giord. Pred.

GUAGLIANZA. - V. e di Eguaglianza. GUAGNELISTA. - V. e di Evangelista.

GUAGNELO: s. m. Voce corrotta da Vangelo, ed usata a maniera di giuramento da Villano e contadino . e dicesi . Alle guagnele, Per dire Per lo Vangelo. Chi giura alle GUA-GNELE, si fa contro alla verità di Cristo, Fr. Giord. Pred. Alle GUAGNELE, che e'ci conoscono meglio che noi ci diamo ad intendere.

GUAGNESPOLE: Voc. ant. usata per i-

scherzo avverb. e dicesi. Alle guagnespole, per lo stesso che Alle guagnele. Alle guagnes SPOLE egli è una trappola. Pataff.
GUAI. - V. Guajo.

GUAIME: s. m. Voce trisillaba. Gramen. L'erbatenera che rinasce ne' campi e ne' prati dopo la prima segatura. Cresc.

S I. A GUAIME: posto avverb.vale A modo, A uso di Guaime. Essi rimeteranno a GUAIme, c faranno sparagi nobilissimi d'Ottobre. Dav. Colt.

S 2. GUAIME: figur. e in modo basso dicesi Di ciò che stimasi essere il migliore nel suo genere, che meglio direbbesi Il fiore. Voi siete di GUAIME due meloni. Pataff. cioè Duo

sciocchi in sommo grado.

GUAINA: s. f. Vagina. Fodero, Strumento di cuojo, dove si tengono, e conservano i ferri da tagliare, come coltelli, forbici, spade, pugnali e si fatti . Astuccio e guaina servono propriamente per custodia, ma sono specie diverse. – V. Inguainare, Ringuainare, Sguainare. Guaina non fa nè buono, nè reo lo coltello. Albert. L'agnolo rimise la spada sua nella guaina. Fr. Giord. Pred.

S 1. Per simil. dicesi di Tutto ciò che serve a custodire qualche cosa. I Notomisti, ed i Botanici dicono più comunemente Vagina. Ancora lascio, ec. tre GUAINE (da corporali. Bocc. test. Oggidi dicesi Borsa. V. Col quaie egli già l'ardito nomo vinto fece meritare d' uscire della GUAINA de' suoi membri. Filoc. Qui metaf. per la Pelle. Lo bucchio e la pelle è la GUAINA delle membra. But. Par. Nel fondo poi di quelle due GUAINE in cui si tien riposti i suoi denti la vipera stagna un cert' umore, ec. Red. Vip.
§ 2. Proverb. Tal guaina tal coltello, vale

Simile con simile, e si prende in cattiva parte. E ben poteasi dire di lin e del re : qual gualla, tal coltello. Dav. Scism.

§ 3. Render coltelli per Guaine: vale Render la pariglia. - V. Focaccia. Era di scrima maestro perfetto E per Guaine sa render coltegli. Bern. Orl.

GUAINAJO: s. m. Che fa o vende guaine. Tutti gli strumenti del GUAINAJO sono comuni ad altre Arti, come Graffietto, cesoje. lesine, morsetti, pialletti, lesine, ec. - V.

GUAINELLA: s. f. dim. di Guaina; onde in Toscana il Carrubo è chiamato anche guainella dalla forma del suo frutto molto simile ad una

piccola guaina. Cr. in Carrubo.
GUAINIPENNI: add. pl. Vaginipennes.
T. de' Naturalisti. Aggiunto degl' Insetti vo-lanti che hanno l'ali membranacce coperte di una crosta, o cartilaggine che le rinserra e difende come una guaina. Alcuni dicono Vaginipenni.

GUAIRE: v. n. Ejulare. Quasi metter guai, Dolersi, e Rammaricarsi, e si dice più comunemente Del cane quando egli ha tocco qual-che percossa, Gagnolare. - V. Mugolare. Il principe a quel grido, a quel GUAIRE, Quale a soqquadro il vicinato mette, Si sente tutto quanto imbietolire. Malm. E gli spirti canuti GUAISCONO ad ognora sotto la disamabile vecchiezza. Chiabr. yend.

S. Per Qualunque abbajare de' cani, Forse ch'e' sentiranno il can GUAIRE. Matt. Franz.

sim. burl.

GUAIRE: avv. Lo stesso che Guari, usato anticamente alla Provenzale, come Faire per Fare. Gr. S. Gir.

GUAIRO: s. m. T. Ornitologico. Specie di

Gabbiano, forse Quello, che da alcuni è detto Gabbiano d'inverno. - V. Gabbiano.
GUAITARE: v. a. Voc. ant. Guatare, Guardare, ed anche Agguatare. Che'l core e gli occhi voler fan GUAITARE. Rim. ant. Come il pescalore che GUAITA lo pesce al gran filo. Gr. S. Gir. Alcuni Testi leggono de muita riscome But Lef 5. diese Pares el Aguaita siccome But. Inf. 5. disse Paris al-Jora si pose in AGUAITO. - V. Agguatare, ed Agguato.

GUAJACO: s. m. Guajacum officinale. T. Botanico, Medico e Officinale. Albero Americano, il cui legno è adoperato come efficacissimo sudorifico, e specialmente appropriato alla cura de' mali venerei. Volg. è detto Legno santo. La resina tratta dal guajaco si ha per più efficace che la scorza e il legno stesso.

S. GUAJACO: Diospyros lotus. Nome dato da Botanici ad un altro albero esotico che facilmente alligna nel nostro clima, il cui frutto fu da alcuni creduto il loto de'lotofagi. A Roma chiamasi Legno santo, e Legno di S. Andrea per una pia tradizione, che S. Andrea fosse pur crocifisso nel legno di quest' albero, e i frutti di lui si vendano nel giorno

della festa di detto Santo .

GUAJO: s. m. Ploratus. Propriamente quella voce che mandano fuori i cani quando sono stati percossi; e quella altresì la quale si manda fuora sospingendo impetuosamente l'alito con suono, il quale si senta da lungi, ma non vi si discerna articolazione. Usasi comunemente con una sola terminazione in I, nel maggior numero; sebbene i Fiorentini oggidi dicano frequentemente Guao in sign. di Malanno, Disgrazia. Alti angosciosi GUAI - Onde i miei GUAT Nel comune dolor s' incominciaro. Petr. Gli parve udire un grandissimo pianto, e GUAI altissimi messi da una donna. Bocc. nov.

§ 1. Trarre, o Metter GUAI: vale Lamentarsi, Gridare con alta e lamentevol voce; Guaire. Traendo il Conte dolorosi GUAI, gridava. Passay. I' sentia d'ogni parte tragger GUAI Dant. Inf. Mi fa dal mal passato tragger GUAI. Petr. Fu costretta Peruccia di tirare un gran guajo. Franc. Sacch. nov. Non istà bene nè mostrar la lingua, ec. nè gittar so-

spiri e metter guai. Galat. § 2. Guajo: per Disgrazia, Danno. Che s' aspetti non so, nè che s'agogni Italia, che suoi gual non par che senta. Petr. E Benedetto che con buon riguardo Al sepolcro condusse il mortal guaso, Franc. Sacch. rim. Quand'io più credo a gola esser ne' GUAI, Ecco al mio cuore ogni travaglio estinto. Malm.

3. Guajo: per Impiccio, Imbroglio. Appresso queste parole licenziò Roda, la quale si trovò in un pazzo guaso. Salvin. Senos.

§ 4. Guai a poi, Guai a te, o simili: talora e Locuzione minaccevole. Guar a te, GUAI a te mortale generazione che sempre ti sforzi di montare ad alto. Arrigh. Guat al peccatore, il quale va per due vie. Mor. S. Greg.

§ 5. Guai a me, o simili: talora è Esclacò quello che più m'era di bisogno. Omer.

§ 6. Un buon boccone, c cento cuat: proverb. si dice di Chi, per un piccol bene presente, non cara un gran male futuro. Voc.

§ 7. A GUAJO: modo avverb. antiquato, che vale Infino a guaire, e si prende anche per Fieramente, Crudelmente, Con estremo dolore. Dolor che punge a GUAJO. Dant. Inf.

GUAJOLARE: v. n. Ejulare. Quasi dim. di Guaire, v. n. Pianamente guaire. E però finge, che guajouno, e lamentinsi per li tor-

menti che sentono. But. Inf. GUALCARE: v.a. T. de' Lanajuoli. Sodare i panni alla gualchiera. Più comun. dicesi Sodarc. Dall' acque mosso il mazzo GUALCA il panno. Bardi rim.

GUALCHIERA: s. f. T. de' Lanajuoli. Edifizio o Macchina che mossa per forza d' acqua pesta e soda il panno. Vi sono due sorte di Gualchiere, una co' mazzi o magli, e l'altra co' pestelli, o all' uso di Olanda. E farollo sodar dalle GUALCHIERE. Alam. son.

S. Non saper trovare il polso alle GUAL-GHIERE: si dice in prov. Da' Medici ignoranti. Medici abbiam che con loro argomenti non troverieno il polso alle GUALCHIERE. Franc.

Sacch. rim.

GUALCHIERAJO: s. m. T. de' Lanajuoli. Colui che soprintende alla gualchiera per la sodatura de' panni. Il GUALCHIERAJO deve usar attenzione nello stemperare la terra di purgo.

GUALCIRE: v. a. Contrectare. Malmenare, Brancicare, Piegare malamente. Ma tu poni un po' li que' tuo' bauli, E se stanco tu se', siedivi sopra, Perchè tu non li stiacci,

o gli GUALCISCA. - Chi i miei fior m' ha calpesti e le mie rose GUALCITE e soppressate.

GUALCITO, TA: add. da Gualcire, e si dice per lo più De' pauni si lini, come lani e drappi piegati disacconciamente e malmenati. Noi gli abbiam nelle ceste e ne' panieri, E non son nè gualctti, nè percossi. Cant. Carn. Il contenuto delle quali mi fa nè più, nè men quel che farebber le foglie dell' anagiride fresca GUALCITA dalle prime dita della

mano. Alleg. GUALDANA: s. f. Turma. Schiera, Truppa di gente armata, Masnada, Frotta, Cavalcata, Stormo. Gualdane, cioè cavalcate, le quali si fanno alcuna volta sul terreno de' nimici a rubare, ardere e pigliare prigioni. But. Inf. Con subita paura possono spaventare e dar danno al nimico, che in GUALDANA

va caendo vivanda. Vegez.

S. GUALDANA: in sign. di Scorreria di gualdane. Essendosi accampati sentirono come il Legato era forte di gente d'arme e apparecchiato di tenerli stretti nelle GUALDANE. M.

GUALDIRÒSSO: s. m. Rosso di guado, è voce usata per ischerzo. Piagneria chi vedesse Un povero giubbon, che porta in dosso, Che'l sudor fatto ha bigio in GUALDIROSSO.

Bern. rim.

GUALDO: s. m. Vitium. Voce disusata. Vizio, Difetto, Guidalesco. Un manigoldo, ch' era pien di gualdi, Gli punzecchiava il

cul con uno stecco. Ciriff. Calv.

GUALDRAPPA: s. f. Instratum, stragulum. Coperta che stendesi sulla sella di un cavallo per riparo o per ornamento, e dicesi anche di quel drappo attaccato alla sella, che cuopre la groppa del cavallo. - V. Covertina. Voc. Cr.
GUALE. - V. e di Eguale.

GUALÈRCIO, e GUALÈNCHIO, CHIA: add. Voc. ant. Lercio, Sporco, Schifo, Vituperevole. Rendono l'uomo tutto vituperevole, e GUALERCIO, e mal costumato. Albert. Si che ogni corpo ne divien gualerchio Facendo gambe, e altre membra ciotte. Franc.

S. Per Guercio . L'uomo , avendo male nell'occhio, talora sarà detto guercio, talora GUALERCIO, talora vocolo, talora cieco. Fr.

Giord. Pred.

GUALOPPÀRE, GUALOPPATÒRE, GUA-LOPPO: Oggi dicesi Galoppare, Galoppato-

GUANACO: s. m. Anunal quadrupede del Perù, che ha qualche similitudine col cammello, e col montone. Negli stomachi pur delle vigogne, ec. de' GUANACHI, e de' pachi. Red. esp. nat.

GUANCIA: s. f. Gena. Gota, e dicesi Delle persone, e delle bestie. Guance distese, lucenti, pulite, pallide, rugose, ruvide per crespezza. Bocc. Poma delle GUANCE. - E poi co'denti presigli, e scossiglisi alle GUAN-CE. Bocc. Introd. Qui parla di due porci . La GUANCIA che fu già piangendo stanca, riposate. Petr. San Pietro, ec. aven le GUANCE tutte riarse per le molte lagrime. Passav. Che s' avess' io cotesta tua si bella, e si fiorita GUANCIA, ec. Guar. Past. fid.
GUANCIALATA: s. f. Colpo di guanciale.

Oh che bel forbottar di GUANCIALATE. Buon.

Fier.

GUANCIALE: s. m. Palvinar . Piccolo puumaccio sul quale per lo più si posa la guancia, quando si giace, ed è detto Guanciale da Guancia, come in diversi luoghi è detto Origliere da Orecchio. Guscio di GUANCIALE. -Fecevi por suso, ec. due GUANCIALI, quali as così fatto letto si richiedeano. Bocc. nov. Penendo per GUANCIALI al capo nostro cotali fastellini sottili, e lunghi, ec. e talora gli tengono per guanciale, quando dormo-no. Coll. SS. PP. Tenendo le gomita sopra GUANCIALI. M. Vill.

§ 1. GUANCIALE: si dice anche Quella parte dell'elmo, che difende la guancia. Dal lato manco il colse nel GUANCIALE, Cioè gli dette un colpo nella guancia, Ch' assai minor fu'l

scontro della lancia. Bern. Orl.

§ 2. Tenere il capo, o Dormire, o simili, in mezzo a due GUANCIALI : vale Stare sul sicuro. Chi la fortuna ha amica, può le tempie tenere in agio ognor fra due guanciali. Buon.

§ 3. GUANCIALE: dicesi anche Quel cuscino su di cui invece di Leggio si pone il messale. Guanciali per l'altare. - Paliotto di teletta d'argento ondata, gallonata d'oro, con guanciali simili. Cas. Impr. - V. Guancialetto

§ 4. GUANCIALE da far merletti, stringhe,

e similia dicesi più comun. Tombolo.

§ 5. GUANCIALE d' oro . - V. Guancialino . GUANCIALETTO: s. m. Pulvillus . Dim. di Guanciale. Ancora lascio, ec. un GUAN-CIALETTO da altare di quel medesimo drappo. Bocc. Test. E posatala sopra un GUAN-CIALETTO di cuojo messo a galleggiare in sull'argento di una catinella, s'incomincia ad empiere il vaso. Sagg. nat. esp.

S. Bozze, e Bozze rustiche a GUANCIALETто: diconsi dagli Architetti Quelle bozze che sono tondeggianti a guisa di guanciale stiac-

GUANCIALINO: s. m. Piccolo guanciale, Cuscinetto, Torsello. Cr. in Torsello. V.

S GUANCIAMNO: T. de'Chirurghi. Pannolino addoppiato, che mettesi su le piaghe, o ferite e su l'apertura della vena dopo la ca-

vata di sangue.

§ 2. GUANCIALINO, o Guanciale d'oro: dicesi un Giuoco fanciullesco, in cui uno posa il suo capo in grembo ad un altro che siede, e questi gli chiude gli occhi in guisa che non possa vedere chi sia colui che lo percosse in una mano, ch'egli si tiene dietro sopr'alle reni, dovendolo egli indovinare. Guancial d'oro si dice comunemente guancialin d'oro. Salvin. Malm.

GUANCIATA: s. f. Colaphus. Gotata. 17 dette al conte Gano una GUANCIATA che nel viso e nel cor riman segnata. Morg. E quand' erano a lui nellavia, lo levavano in alto, e traevangli il cappuccio usato, e, ricevuta la GUANCIATA usata in segno di cavalleria, gli mettevano un cappuccio accatta-to. M. Vill. Toglieva la corona del suo capo, e ponevala a sè, e dava le GUANCIATE al Re della sinistra mano. Amm. ant.

GUANCIATINA: s. f. dim. di Guanciata; Piccola guanciata. Siccome a' fanciulli si danno guanciatine per vezzo, non per in-

giuria. Fr. Giord. Pred.

GUANCIÒNE : s. m. Guanciata gagliarda, Soda. Mentrech' io domando, che avete voi? e io mi sento dare un guancion ch' i' balzai di qui colà. Cecch. Dot.

 ${f GUANT\lambda JO}$ : s. m. Chirothecarum artifex. Maestro di far guanti. Come si potrà egli comperare i guanti, se oggi i GUANTAJ non istanno. Lasc. Spir.

GUANTARO: s. m. In Toscana più comun. dicesi Guantajo. V. Mag.d. lett.
GUANTATO, TA: add. Voce dell'uso. Che ha i guanti impalmati, ed ironicamente, parlando del gatto, vale Che non ha allungati gli unghioni. - V. Inguantato.

GUANTIÈRA: s. f. Piccol bacino di argento, atto a tenervi guanti, o altro tale. Non è tanto innanzi, Ch' egli aspiri co' guanti alle GUANTIERE O a' bacin d'argento pien di

pere. Buon. Fier.

GUANTO: s. m. Chirotheca, Veste adattata alla forma della mano e delle dita. Manopola, dita, linguette del guanto - Guan-ti di pelle di seta, ec.-Voi guardate forse perchè io porto i guanti in mano - Candido, leggiadretto e caro guanto Petr. E poi, dato il pasturale e la mitra e i GUANTI, e spogliatolo infino alla camicia, ogni cosa diè loro . Bocc. nov. Intendo GUANTI senza odore: non guanti da volar gli astori; ma GUANTI finalmente da inverno. Magal. lett.

§ 1. Quando si tocca la mano all'amico senza cavarsi il guanto, si dice: L' amor passa il guanto, denotando, che tra gli amici veri per dimostrazion d'amore non son ne-

cessarie vane apparenze. Voc. Cr.

§ 2. Dare il GUANTO: vale Dar sicurtà di cosa promessa; Impegnar la fede. Tristano disse: sire, per più sicurtà di me, donatemi lo Guanto - Allora lo Re cominciò a ridere, e disse: figliuolo, quanto baroni, o cavalieri, o conti, o marchesi per loro si dona il GUANTO, ma allo Re non far mestiere donare GUANTO, perocchè la sua parola dee essere carta. Tay. Rit.

§ 3. Mandare il GUANTO della battaglia: in segno di disfida, o promessa. Allora Carlo Magno mandò il GUANTO della battaglia a' Saracini, ed essi l'accettarono gagliardamente. Pecor. Mandarono a richiedere Castruccio a battaglia, e mandarongli lo GUAN-

To. Stor. Pist.

§ 4. Dar nel GUANTO: vale Capitare alle mani altrui, o nell' altrui forze. Perchè ogni cavaliere, o damigella Che faccia indi la via gli dà nel GUANTO. Bern. Orl.

§ 5. Toccarselo col GUANTO: si dice per denotare Chi si fa coscienza delle cose indifferenti, Chi è soverchiamente scrupoloso. Bern. Orl.

§ 6. Mangiare i GUANTI: maniera di dire che si usa per dinotare La gran passione di qualcheduno o La forte attenzione a qualche cosa, per cui astratto rode i guanti. Un di color che fan sera e mattina la sentinclla appic a' una finestra, che si mangiano i guanti. Buon. Fier. Gl' innamorati col mangiarsi i GUANTI sotto una finestra mostrano ancora la lor passione, e la rosura del cuore che gli affligge e gli divora. Salvin. Fier. Buon.

GUARAGNO: add. m. usato anche in forza di sost. Voc. antiq. lo stesso che Stallone. A' cavalli GUARAGNI non torre sangue, perchè parte della forza ne va nell' uso. Libr Masc.

GUARAGUASCO, GUARAGUASTO e GUARAGUASTIO: s. m. Verbascum, Thapsus Linn. Erba con fusto che produce fiori gialli. Chiamasi anche Tassobarbasso e Labbri d'asino. Zibald. Andr. - V. Tassobarbasso.

GUARAGUATO: s. m. Voc. ant. Excubire.

Guardia, Sentinella. Voc. Cr.

S. Stare a GUARAGUATO, o a sguaraguato: vale Far la sentinella. Patoff.

GUARANTIRE: - V. Guarentire. GUARDA: s. f. T. della Scherma, usato per licenza poetica a cagion di rima, in vece di Guardia. Nè poi ciò fatto in ritirar si tarda, Ma si raccoglie e si ristringe in GUARDA. Tass. Ger.

GUARDABOSCHI: s. m. Voce de' Bandi. Colui che è proposto alla custodia de' boschi,

che anche dicesi Boscajnolo.

GUARDACARTÒCCI: s. m. T. Marinare-

sco. Custodia da cartocci.

GUARDACASA: s. f. Oggi comun. Casiera , Aret. rag.

GUA

GUARDACATÈNE. - V. Fermacorde. GUARDACÒRDE: s. m. Lo stesso che

Guardacatene, Fermacorde. Magal. lett. GUARDACORPO: s. m. Custodes corporis. Milizia che guarda la persona del Principe . Bruto che allora fue tribuno del GUAR-DACORPO del Re. Liv. M.

GUARDACUORE: s. m. Voce disusata.
Guardacorium. Specie di farsetto. Io sono riuscito del Guardacuore del cuojo, e perciò non avere pensiero. D. Gio. Cell.

S. Guardacuore: per lo stesso che Guar-

dacorpo. Guardacuoni alcuni dicono le Guardie del Corpo del Cristianesimo. Salvin. Opp.

GUARDADONNA: s. f. Puerperæ famula. Donna che assiste al governo di quelle che hanno partorito. Oggi dicesi semplicemente Guardia. È una donnicina che non ha persona in casa, e si guadagna la vita a fila-re, e a far da guardadonna. Lasc. Sibill. GUARDAGÒTE: s. m. Custodia per le

gote, che è come una sorte di maschera. A chi è vezzoso, e gentiluzzo, Ch'abbia tal guardanaso, e GUARDAGOTE, Non puo dar noja il vento, e manco il puzzo. Matt. Franz. rim.

GUARDA GUARDA: - V. Lieva lieva. GUARDAMACCHIE: s. m. Quell'Arnese

dell'archibuso che difende e ripara il grillet-to. Voc. Cr. - V. Archibusiere. GUARDAMAGAZZINO: s. m. Colui che ha in custodia i magazzini. Voce di regola.

GUARDAMANDRIE: s. m. Custodia della mandria, Mandriano. Se costui tu mi dessi per custode di stalle, e guardamandrie. Salvin. Odiss.

GUARDAMANO: s. m. T. di varj Arti-giani. Arnese onde alcuni lavoranti si cuoprono la mano, acciocche possa resistere alla continuazion del lavoro. In Toscana più comun. si dice Manopola.

S 1. GUARDAMANO: si dice anche Di quella parte dell' impugnatura della spada che è per l

guardia e difesa della mano.

S 2. GUARDAMANO: T. di Marineria. Corde situate alla Sola del vascello nel posto della scala, per servir di sostegno nel montare e scendere . - V. Candelliere .

§ 3. GUARDAMANO: dicesi ancora a due Corde tesate dall' alette del bompresso agli apostoli che servono di sostegno a' marinari

quando montano su quest' albero. \$ 4. Guardamano: T. del Velajo. Arnese, o sia Manopola di cuojo, o di alona con bottone di ferro in mezzo, che fa l'uffizio del ditale alle cucitrici per riparo della mano nel cucir le vele.

GUARDAMÈNTO: s. m. Intuitus. Il guardare, Sguardo. Amore si nutrica co' dolci

GUARDAMENTI. Filoc. Per GUARDAMENTO di molte genti che maraviglia ne fanno. Vegez.

S. Per Ripostiglio, Conserva; è disusato.

Memoria è tesoriera, e guardamento di tutte le cose. M. Aldobr. - V. Gustode, Guardia. GUARDANAPPA, s. f. e GUARDANAP-PO: s. m. Voc. ant. Sciugatojo, forse detto così, perchè si tiene in sul nappo preparato per dar l'acque alle mani. Questi quando fu Re di Francia la fece strangolare con una GUARDANAPPA. G. Vill.

GUARDANASO: s. m. Arnese da coprir il naso o la faccia: Custodia del naso. Car. lett.

GUARDANCANNA: s. f. Custodia della gola, forse lo stesso che Gorgiera. V. Nulla armatura ci ho trovata buona, e la GUAR-DANCANNA più d'un'ora mi ha tenuto, che eran guasti li fibbiali a potercela mettere. Franc. Sacch. nov.

GUARDANFANTE. - V. Guardinfante. GUARDANÌDIO: s. m. Index. Endice; Uovo che si lascia per segno del nido delle

galline. Voc. Cr.
GUARDANTE: add. d'ogni g. Che guar-

da, Mirante. Bocc. Fiamm. ec.
GUARDAPAGLIAJO: add. e s. Voce dell'uso. Aggiunto di cane domestico che guarda il pagliajo.

GUARDAPÈTTO: s. m. T. dell'Arti. Arnese di legno, talvolta armata di ferro che si applica sul petto quando si adopera il trapano.

GUARDAPINNA: s. m. Specie di Granchio di eni favoleggiaron gli antichi, che si chiude nel guscio della pinna per avvertirla della vicina preda. Ma con lei comun casa e comun tetto abita il Granchio, e la pasce, e la guarda, per questo egli è chiamato Pinnofilace, o GUARDAPINNA. Salvin Opp. Pesc.

GUARDAPOLLI: s. m. T. Marinaresco. Colui che ha in custodia il pollame che anche

dicesi Gallinajo

GUARDAPÒRTO: add. usato anche in forza di sost. Portuum inspector. Che soprintende alla custodia di un porto. Venerabil, Salve, Munichia, GUARDAPORTI, o Dea Fera. Salv. Callim.

GUARDAPORTONE: s. m. Voce dell' uso. Svizzero, Soldato che sta di guardia alle porte

de' palazzi de' Signori.

GUARDARE: v. a. Aspicere. Dirizzar la vista verso l'oggetto, Mirare, Rimirare, Risquardare. – V. Adocchiare, Alluciare, Osservare, Affissare, Guatare. Guardare. tentamente, intentamente, fissamente, minutamente, lungamente, sottilmente, curio-samente, partitamente. - Guardar bieco. -GUARDAI in alto, e vidi le sue spalle. Dant. Inf. Forse non è egli così onesta cosa il molto GUARDARVI. Bocc. nov. E'l sole abbaglia chi ben fisso il GUARDA. Petr.

le, ec. - V. Stracciasacco, Sottile, ec.

§ 2. GUARDARE: per Esser volto colla faccia verso ad una parte, Rispondere, Riuscire, e dicesi di cose inanunate. Quella finestra GUARDAVA sopra certe case dall' impeto del mare fatte cadere. Bocc. nov. Si affacciò ad una finestra del suo real palazzo, la quale GUARDAVA verso quelle praterie dove il bue dimorava. Fir. disc. ann.

§ 3. GUARDARE in alcuno: vale Porgli gli occhi addosso amorosamente. In costui cominciò a GUARDARE la figliuola dell'Impera-

dore. G. Vill.

§ 4. GUARDARE: per Servare, Conservare, Tenere in serbo . Cautamente GUARDO la ciocca della barba. – Egli volea GUARDARE la chiave de' magazzini. – Quella intendo io di GUAR-DARE e di servare, quanto la vita mi durerà. Bocc. nov. Li quali ( denari ) nelta casa nascosti per li cas. opportuni GUARDAVA O.

G. Vill.

§ 5. GUARDARE: per Aver l'occaso, Avvertire, Prender guardia, Badare. Donna, GUAR-DA che per quanto tu hai caro il mio amore, tu non facci motto. - GUARDATE che voi non mi abbiate tolto in iscambio. - GUAR-DA, che quello ch'io al presente ti dirò, niund persona senta giammai. - Il quale GUARDERETE, che voi per la vita vostra mai non manifestiate. Bocc. nov.

§ 6. GUARTI, per GUARDATI: si può usare in poesia. Se tu cacci mai Daino, ben GUARTI Non dopo molta, stesa e lunga corsa, E termin di fatica si soffermi. Anzi il Morelli melle Croniche l'usò ancora in prosa. Guarti

dalla cana, ec.

§ 7. GUARDARE: per Procurare, Studiarsi di fare. Il Giudeo, il quale verumente era savio uomo, s' avvisò troppo bene che il Saladino GUARDAVA di pigliarlo nelle parole.

Bocc. nov.

§ 8. Per Custodire, Aver cura, Tenere in guardia, Governare. Molti di quelli che la terra zappano e GUARDANO le pecore. - Giannucole guardati le aveva i panni che spogliati s' aveva. - Un anello da lui con somma diligenza GUARDATO. - La donna debbe essere onestissima, e la sua castità come la vita GUARDARE. Bocc. nov. Ciascuno uomo ha seco un Angelo ch'è ordinato a GUARDARLO. Tes. Br. E colla man che guarda rozzi armenti, Par che i Regi ssidar nulla paventi. Tas. Ger.

§ 9. Per semplicemente Ritenere presso di se. Il non avere bene da maritarla me la

fa GUARDARE in casa. Bocc. nov.

S 10. GUARDARE: per Custodir prigione. Con grande ingegno coloro che gli GUARDA-VANG corruppono . - Essendo egli in cattività

§ 1. GUARDARE a stracciasacco, nel sotti- per lo Re Carlo GUARDATO. Bocc. nov. Fammi GUARDARE fino a tanto che l'avvenimento e fine ti mostrerà se io ho avvelenato tuo padre, o no. Sen. ben. Varch. Il quale non è buono, se non a guardare la casa, e serrarla con mille stanghe e con mille catene. Fir. As.

S 11. Per Aver riguardo e rispetto, Por mente, Considerare, Far discrezione. E così nulla fu di tanta ingiuria, Guardando alla persona che sofferse. Dant. Par. GUARDATE l' amorosa mia pena . Cavalc. rim. Mostrato n' ha Panfilo nel suo novellare la benignità di Dio. Non GUARDARE a' nostri errori. -Non vorrei che voi GUARDASTE ch'io sia in casa di questi usuraj, cioè Faceste mal giudizio. Senza guardare se gentiluomo è, o villano. - Così la donna non GUARDANDO cui motteggiasse, credendo vincere, su vinta. Bocc. nov. Ad ogni cosa con giusto occhio GUARDANDO. Fiamin.

§ 12. Per Liberare, Scampare, Difendere Assicurare. Perch' io t' abbia GUARDATO di menzogna A mio podere e onorato assai Ingrata lingua , ec. Petr. Se a Dio piacerà , egli ci guarderà voi e me di questa noja. Bocc. nov. Iddio GUARDI che io mai mi congratulassi con uno, per vederlo costretto dalla stima universale del proprio merito, a sacrificare il genio della propria moderu-zione all'esigenza. Magal. lett.

§ 13. Dio mi GUARDI da quattro F Fummo , Fiume , Fame , e Femmina cattiva . Proverbio di chiaro significato: Serd. Prov.

§ 14 GUARDARE il letto, la camera, esimile: vale Stare in letto, nella camera, ec. senza uscirne. Essere obbligato a GUARDARE il letto è frase moderna presa da' Francesi che l'uso ha oramai autorizzata. Tocci Giam-

§ 15. GUARDARE: per Osservare, Ubbidire. Carità è che l' uomo GUARDI li comandamenti di Dio. - Colui che m'ama, si GUARDA la

mia parola. Gr. S. Gir.

§ 16. GUARDAR le feste : vale Onorare i giorni festivi coll' astenersi dell' operare. Quando li Farisei il riprendevano che non GUARDAVA il Sabato . G. Vill. Iddio diede al popolo suo a GUARDARE e a festeggiare il giorno del Su-bato, che viene a dir requie. Cavalc. Frutt. ling. Tu hai molte fiate malvagiamente GUAR-DATE le feste. Tratt. pecc. mort.

S 17. Gurada la gamba: vale Nou t'arri-

schiare, Abbi l'occhie. Rispose l'orco, io non verrò ne'anco, Guarda la gamba perch' io' ho paura Di quella striscia, ch' io te

veggo al fianco. Malin.

S 18. GUARDARE: v. n. Far guardia. GUAR-DAVANO la notte in sulle mura da porta di Ripalta. Stor. Pist. Lascia stare questo solenne Guardare che tu fai. Bocc. nov.

§ 19. GUARDARSI: per Prender cura di se, 1 Provveder cautamente che male non ti avvenga, non ti sorprenda, Preudere, o Prendersi guardia, Stare a guardia, Star sull'avviso, Astenersi di ciò che può nuocere. Guardarsi cautamente, saviamente, diligentemente, sollecitamente. - Non GUARDANDOSENE egli il fe' pigliare. - GUARDATEVI che non vi venisse nominato un per un altro. - E come egli ha cara la vita si GUARDI che, ec. - Per quanto egli avrà cara la nostra grazia si guardi che, ec. - Il vivere moderatamente ed il GUARDARSI da ogni superfluità, avesse molto a così fatto accidente resistere. Bocc. nov. Ma tuttavia ti GUARDA d' una cosa che imbarda la gente più, che'l grado. Tesorett. Quand' io fui preso e non me ne GUARDAI. Petr.

§ 20. GUARDARE il sopravvento . T. Marinaresco. Governar la nave in guisa che abbia

sempre il vantaggio del vento.

GUARDAROBA: s. f. Vestiarium. Stanza nella casa, ove si conservano gli arnesi e gli abiti, ec. A guardare molte e varie masserizie d'una ricchissima guardaroba fanno di molti ajuti mestiere. Boez. Varch.

§ 1. Per met. Luogo dove si conservi checchessia: Dell' ampia GUARDAROBA degli umori Del vostro serenissimo cervello Di tanto in tanto veggo sbucar fuori Qualche capriccio stravagante e bello. Alleg. Ne' si adoperano di continuo le voci tutte, ec. in lingua ricca e copiosa, ec. non però che le già usate getti via sebben talvolta, come le voleste un po'risparmiare, le ripone e consegna in serbo ( come a sue GUARDAROBE ) agli scrittori antichi. Dep. Decam.

S 2. GUARDAROBA: dicesi anche Chi ha in custodia tutte le biancherie, vestiario, utensili e mobili, o altra suppellettile di una casa, ed in questo sigu, nel numero del più si dice Guardarobi. Vedendo che menavano preso uno de' guardarobi che avea rubata una certa ampolla, disse, ec. Salvin. Diog. Ma favole esser queste sogliono de' GUARDAROBI e

d' antiquari, o creduli, o mendaci. Buon. Fier. GUARDASIGILLI: s. m. Custode del si-gillo, Ministro che sigilla le patenti de' Prin-

cipi. Pallav. Conc. Tr.

GUARDASPÈNSA. - V. e dì Dispensa. GUARDASTINCO: s. m. T. de' Calzolaj. Primacciuolo nell' interno degli stivali per guardia dello stinco.

GUARDATISSIMO, MA: add. di Guacdato. GUARDATISSIMA fortezza. Fr. Giord. Pred.

GUARDATO, TA: add. da Guardare. V. CUARDATÒRE: verb. m. Custos. Che guarda, Custode. - V. Guardiano. Minuccio, io ho eletto te per fidissimo GUARDATORE d'un mio segreto. Bocc. nov. Guardatore dell' anime de' bestiali uomini che dentro dite so- l

no carcerati. Com. Inf. Tu vincesti'l serpente GUARDATOR del toson d'oro. Ovid. Pist. Alcuna volta si dee riducere la gregge al Suo luogo, e sotto un maestro, cioè un GUAR-DATORE debbono esser tutte. Cresc. S. Per Depositario, Conservatore. Egli era CUARDATORE de' danari di molti. Bocc. nov. GUARDATRICE: verb. f. Servatrix. Che

guarda. Memoria è Tesoriera di tutte cose e GULADATRICE di tutto quello, che l'uomo truova novellamente per sottigliezza d'in-gegno. Tes. Br. Sola la molta vergogna, la quale in noi dee essere, è rimasa del nostro onor GUARDATRICE. Filoc.

GUARDATURA: s. f. Intuitus. L'Atto e il Modo col quale si guarda; Vista. - V. Aspetto. GUARDATURA acerba, mezzo il mercato, com' un drago, con una GUARDATURA rabbiosa. Rett. Tull. Che col suo viso e fiera GUARDATURA Cader faratti morto di paura. - Ed una GUAR-DATURA tanto grata, Ch'ogni più fiero cor con essa piglia. Bern. Orl.

S GUARDATURA: per Custodia, Guardia. Presono a guardare i ferri di un loro amico, ec. ed ebbono da lui per la GUARDATURA fiorini cento. Din. Comp.

GUARDAVIVANDE: s. m. Voce dell' uso. Moscajuola; Arnese da custodirvi le robe da

mangiare.

GÜARDIA: s. f. Verbale da Guardare, in sign. di Custodire e aver cura. Custodia. L'atto del custodire, Custodia, Cura. Stare, mettersi alla guardia, o sotto la guardia. - Avere in Guardia o a Guardia. - Rimanere a GUARDIA. - Essere ritenuto sotto buona GUAR-DIA. - Deputare, dare, lasciare in GUARDIA. -Sotto stretta, cortese, sollecita GUARDIA. - La giovane parendole il suo onore avere omai perduto, per la GUARDIA del quale ella gli era alquanto nel passato stata salvatichetta; cioè Conservazione. A lui la GUARDIA delle sue cose aveva commessa. Bocc. nov. Io die' in GUARDIA a san Pietro, or non più uno. - Ove si fa men GUARDIA a quel ch' i' bramo. Petr. Con tutto questo assai credo, che vaglia La buona Guardia, e con ognuno all' erta Star sempre. Ciriff. Calv. Ritenuto sotto buona Guardia. G. Vill. cioè. In prigione. Tenere sotto cortese GUARDIA. - Per la solenne GUAR-DIA del geloso, cioè Stretta, diligente. Sollecita GUARDIA ne prese. M. Vill. Sotto la GUARDIA, Sotto 'I governo.

§ 1. GUARDIA: per Difesa, Riparo, Propugnacolo. Dove per GUARDIA delle mura Più, e più fossi cingon li castelli. Dant. Inf.

§ 2. GUARDIA: per Cura, Diligenza, Vigilanza, Provvedimento. Vince tua CUARDIA I movimenti umani . Dant. Par.

§ 3. Dare in GUARDIA: vale Conseguare al cuna cosa per essere custodita.

§ 4. Dar le pecore in GUARDIA al lupo, o la lattuga in guardia a' paperi, ec. - V. Lupo, Lattuga, ec.

§ 5. Far CUARDIA: yale Guardare, Custo-dire. Trovaro che del garzone la madre fa-cea gran GUARDIA. G. Vill.

§ 6. Stare a GUARDIA, o Stare in GUARDIA: vale Guardarsi . Ciascuno stava a tanta GUAR-DIA, che non potea essere offeso dall'altro. Stor. Pist. Per lo caldo non istavano armati nè in nulla guardia. G. Vill.

§ 7. Stare a GUARDIA: vale anche Essere custodito, Essere in custodia. Gli arnesi manuali ecclesiastici stavano a goardia del pro-

prio Sagrestano. Libr. Pred.

S 8. Prender GUARDIA: vale Aver cura, Pigliarsi pensiero, Usar cautela, E però molte do lo veggiono. Tes. Br. Per lo quale assai ben conobbe sè divenire innamorato, se GUARDIA non se ne prendesse. Bocc. nov. I Fiesolani essendo assicurati da' Fiorentini, e non prendendone quasi guardia, ec. Fiorentini entrarono in Fiesole. G Vill.

§ 9. GUARDIA: Custos. Persona che guarda, Custode, Guardatore; e talvolta è T. Collettivo che prende tutte le persone che stauno a custodia o difesa. - V. Presidio. Sentinella. Da questa voce derivano Vanguardia, Retroguardia, Salvaguardia. Capitano della GUARDIA. - Mettere e rimettere le GUAR-DIE. - Mular le GUARDIE. - V. Rilevare. Uccise le GUABDIB. - Corromper con monetale GUARDIE. Bocc. nov. Oltra questa GUARDIA generale si avevano eletto una particolare, la quale andasse giorno e notte circondando le mura. Varch. Stor. I nostri vecchi dalle GUARDIE che in cota' fortezza si tengono disser guardingo. Borgh. Orig Fir.

S 10. Far la GUARDIA: vale Fare la senti-

nella . Voc. Cr.

S 11. Non voler dormir, nè far la GUAR-DIA: prov. che vale Aver l'elezione del Prendere a fare una delle due cose, e non ne vo-

Aer far niuna . Voc. Cr.

S 12. GUARDIA, O GUARDIA del corpo, o Soldati della GUARDIA, ec. vagliono Quelli che assistono alla persona del principe. Capitano della GUARDIA del palazzo. Boez. Varch, Parlando il tamburin fu tosto preso Dalla GUAR-DIA del Re, che intorno stava. Bern. Orl. Che Dionisio tentasse di farsi Principe per aver domandato la GUANDIA del corpo. Segn. Rett. Uno de' quali era alabardiere della GUARDIA a piede, e l'altro corazza della GUARDIA a cavallo. Red. esp. nat.

§ 13. Esser di GUARDIA, a soldato di GUAR-DIA : vale Essere, o Dover essere attualmente in sentinella. A te che se' di GUARDIA, fa mestieri D' assistere alla porta. Buon. Fier.

\$ 14. Corpo di GUARDIA: Exonbire. Nume: ro di soldati, che sieno in guardia. Or ha'l popolo il passo, e'l capitano messo ha'l corpo di GUARDIA. Buon. Fier.

S 15. GUARDIA, e Corpo di GUARDIA: chiamasi anche il Luogo stesso, dove sta cotal nu-

mero di soldati . Voc. Cr.

\$ 16. GUARDIA: per Quegli sbirri, che de notte girano per la città. Che la GUARDIA incontrolla, fermolla, e frugnolò, cercolla, e ricercolla, nè nulla proibito le trovò. Buon.

S 17. Guarda: in Marinerla è Quella parte dell'equipaggio della nave che sia di giorno, o sia di notte dee restare in coverta per eseguire tutto ciò che può occorrere. L' equipaggio è diviso in due parti distinte col nome di GUARDIA diritta, e GUARDIA sinistra, le quali a vicenda di quattro in quattr' ore fanno la GUARDIA.

S 18. GUARDIA del fuoco: si dicono Coloro che sono destinati dal pubblico a spegnere

gl' Incendj. Buon. Fier.

§ 19. GUARDIA: si dice anche Quell' astante che nello spedale all' ore assegnate assiste agl' infermi . Malm.

3 20. Guardia morta: dicesi un Fantoccio di paglia o d'altro per far paura a chi volesse andar rubare i fruttiin un podere . Sull' imbrunir dell' aria lo ripórta Lungo la strada a far la GUARDIA morta . Sacc. rim.

§ 21. Terra, o Luogo di GUARDIA: dicesi di Quello che ha bisogno d'essere guardato. E potrebbesi dire che'l segno è fatto dalli torrigiani a guisa che si fu qui nelle terre di GUARDIA, che quando si sente che'l nemico cavalchi o faccia apparecchiamento di cavalcare di notte, ec. fa segno di fuoco per vincere le tenebre Com. Inf.

§ 22. Guardie: diconsi da' Marinaj le tre Stelle che sono più vicine alla stella polare.

S 23. GUARDIE: diconsi i Denti lunghi, o Zanne del cane . Cr., in Canino .

S 24. GUARDIA: si dice anche a Quella parte del morso che non va in bocca, ed a cui sono attaccate le redini . Voc. Cr.

§ 25. GUARDIA: Capulus. Chiamasi auche il Fornimento o Elso della spada. Voc. Cr.

\$ 26. GUARDIA : T. della Scherma che è propriamente Positura, o Atto acconcio a difendere il corpo dagli attacchi della spada dell' avversario, onde Mettersi, Porsi, e simili, in guardia, si dice del Prepararsi alla difesa. Voltossi tosto il guerrier animoso Messosi a buona GUARDIA a buon governo. Bern. Orl.

§ 27. Onde Stare in GUARDIA oltre il sigu. di Stare a guardia, vale anche Essere in positura atta a guardarsi dall' avversario. St reca in alli varj, in guardie nuove. Tass.

\$ 28. GUANDIB: parlandosi di Codici, o Libri, vale Coperta interna. Nel fondo di esso Codice e nelle sue GUARDIE sono registrate 44. tratte, non però andanti di Con-soli per sei mesi. Targ. § 29. In T. di Mascalcia. Mettersi o Por-

si in GUARDIA, o Mostrar la strada di S. Giacomo, o Scrivere, dicesi volgarmente Quando il cavallo che soffre nella spalla, porta, quando è in riposo, la gamba malata più innanzi della sana.

§ 30. Guardta: T. de' Magnam, Carroz-zieri, ec. Grosso pezzo di ferro che entra con un gancio in un anello della bilancia, e coll'occhio dall'altro capo è infilato nella testata della sala, per lo più con un piano dove posa un piede il cocchiere nel montare in cassetta. Mezza GUARDIA da rotino con due inginocchiature punteggiate, affinche îl picde del cocchiere non isdruccioli nel montare in cassetta.

§ 31. GUARDIA: parlandosi di viti lo stesso che Saettolo. Riscrba tutte l'unghie secche delle GUARDIR, cioè i saettoli secchi dell' al-

tro anno. Pallad.

GUARDIANA: s. f. - V. Guardiano. GUARDIANELLO, LA: s. dim. ed avvilitivo di guardiano. Era un povero GUARDIA-NELLO di pecore Fr. Giord. Pred.

GUARDIANERÌA: s. f. Uficio di guardia-

no. E in questo fece più volte l'ufficio della GUARDIANEIA. Fior. S. Franc.
GUARDIANO, NA: s. Custos. Colui, Colei che ha uficio, obbligo di guardare o custodire; Custode. La pazienza è radice, e GUARDIANA di tutte le virtudi. Maestruzz. La qual cosa colui che del giardino era GUAR-DIANO, in presenza del giudice facendo, ec. la cagione della morte de' due miseri amanti apparve. - Ora perciocchè io non intendo d'esservene più GUARDIANO, tulto ve l'ho fatto venire. - Fante vecchia e GUARDIANA del luogo. - Non figliuola di Giannucole, e GUARDIANA di pecore pareva stata, ma d'alcun nobile signore. Bocc. nov. Venne poi per GUARDIANO e difenditore del regno Ruberto conte d' Artese. G. Vill. A me piace che tu sii savio GUARDIANO di te stesso. Ovvid. Pist.

§ 1. Angeli GUARDIANT: diconsi gli Spiriti annunziatori delle cose di minor rilievo, ed a' quali è commesso il custodire e difendere gli uomini privati, e perciò chiamansi anche

Angeli custodi, Angeli tutelari.

§ 2. GUARDIANO: Cænobiarcha. Capo e Governatore di conventi di frati, di compagnie e simili. Se fatto se' priore, GUARDIANO e superiore, Guarda, correggi e muta, Sostien, provoedi, ajuta, Regola fa' servare. Franc.

§ 3. GUARDIANO: T. di Marineria. Serta d'ormeggio.

GUARDINFANTE, e GUARDANFANTE: s. m. Arnese da donna, col quale si cingono i hanchi, tenendo distante dal corpo la gonnella; detto così dal guardare l'infante, cioà Custodire e discudere il parto che è in corpo alle medesime. In su' fianchi appiccato ha per di sotto un lindo guardinfante. Malin.

GUARDINGAMENTE: avy. Caute. Rispettosamente, Cautamente. I felloni GUAR-

DINGAMENTE son da punire. Albert.

GUARDINGO, GA: add. Cautus. Che operando va circospetto, quasi dicasi Che sta guardando a molte cose, e da molte guardaudosi; Cauto, Rattenuto, Rispettoso, Riguardoso, Considerato, Riservato. - V. Attento, Occulato, Prudente, Cautelato, Avvertito. Te divevano render cauto e guardingo dagli amorosi lacciuoli. Lab. Gli uomini erano diventati fuor di modo sospettosi e GUARDINont. Varch, stor.

GUARDINGO, e GARDINGO: s. m. Vo. ce usata dagli Antichi in sign. di Rocca; e si formò tal nome dalle guardie che si tengono gelosamente in tali fortezze. Borgh .

Orig. Fir.

GUARDIOLO, e GUARDIUOLO: s. m. din. di Guardia in sign. di Custode, e dicesi propriamente Quello che sta fermo la notte a custodia delle botteghe, ed è così detto a disferenza della Guardia grande che gira attorno la notte e ferma le persone. - V. Pattuglia. Salvin. Buon. Fier.

GUARDIÒNE: s. m. T. de' Calzolaj. Pezzo di suolo che va in giro in giro del calcagno, ed è quel primo pezzo che si unisce al quar-

S. Taeco a' GUARDION serrato: dicesi Quello in cui non si vedono i punti, o la spighetta. GUARDO: s. m. Intuitus. Guardatura, Vista, L'atto di guardare, Sguardo; ed è voce più del verso che della prosa. - V. Sguardo. E'l bel GUARDO sereno, Ove i raggi d'Amor sì caldi sono. Petr. Serpente che uccide le persone pur col GUARDO. Fior. Virt. Or tien pudice il guardo in sè raccolto, Or lo rivolge cupido e vagante, Tass. Ger.
GUARENTARE. - V. Guarentire.

GUARENTIA, e GUARENTIGIA: s. f. Defensio. Salvezza, Salvamento, Franchigia. Difesa, Protezione, Promessa, Cautela. Si fuggi a Guarentigia in casa gli albizzi. G.

GUARENTIGIARE: v. a. Lo stesso che

Guarentire. Bald. Dec.

GUARENTIRE, GUARANTIRE: v. a. Defendere. Disendere, Proteggere, Salvare. GUARANTIRE il povero contro al ricco e il fievole contro al forte, perchè il forte non

lo sormonti. Nov. ant. E non solamente Iddio ci GUARENTI, ma ci addirizzò in vittorie, prosperità e buono stato. G. Vill. Io troverò alcuno che sappia il figliuolo cansare e GUARENTIRE dalla crudeltà del padre. Liv. M. Fuggono nelle chiese e ne' cimiteri per franchigia e per GUARENTIRE lor vite. Tratt. pecc. mort.

GUARENTISSIMO, MA: add. Attissimo ed Acconcio a difesa, Sicurissimo. E fecero spelonche e caverne nelli monti, e Guaren-Tussimi luoghi a difendersi. Com. Purg. GUARENTO: - V. e di Guarentigia. GUARI: avv. Vocc Provenzale toscanizzata

dagli Antichi. Multum, valde. Molto, assai, ed accompagnasi comunemente colla negazione. Non ha guari; non istette guari; ne furono GUARI più di due miglia cavalcati. Bocc.

§ 1. E senza la negazione. E fermamente se tu il terrai guari in bocca, egli ti guasterà quegli che son dallato. Bocc. nov.

§ 2. Guari è talvolta Addittivo, posto col Sostantivo e senza. Nè stette poi GUARI tempo che costei morì. - Dopo non guari spazio passò della presente vita. Bocc. nov. E corsonla tutta senza uccidere GUARI gente. -E che senza indugio guari passerebbe in Italia con forte braccio. - Certi gli pagaro, e uscirono di bando e di prigione, ma non furo guari. G. Vill.

§ 3. Usasi pure colla particella Di, posta tra esso e'l nome, e pare allora aver la forza di sostantivo. Non fu GUARI di via andato. - Nè GUARI di spazio perseguì ragionando che egli s'incominciò tutto nel viso a cambiare. - Non preser GUARI di indugio le tentazioni a dar battaglia alle forze di costui. Bocc. nov.

GUARÌBILE: add. d'ogni g. Sanabilis. Che può guarirsi, Sanabile. Il suo male, ec. stato naturalmente Guaribile, o per sè stes-

so, o per via, ec. Magal. lett. GUARIGIONE, e GUERIGIONE: s. f. Sanatio. Il guarire, Il ricevere o restituire la sanità. Guaricione desiderata, improvvisa, miracolosa. - Condurre, venire, riuscir il male a GUARIGIONE. - Questa malattia non è disperabile, ma può aver GUARIGIONE. Libr. cur. malatt. Tanto più lei a vile avendo, t'appresserai alla tua GUARIGIONE. Lab.

GUARIMENTO, e GUERIMENTO: s. m. Sanatio. Il Guarire, Guarigione. - V. Infinchè son vivo, leggiere, ora mi può infondere di GUARIMENTO soave. Libr. A. mor.

GUARIRE, e secondo i più Antichi GUE-RIRE: v. a. Sanare Restituir la sanità, Rimettere in sanità, Sanare, Risanare. - V. Dismaiare, Curare. Acciocche questo Santo mi GUARISCA. - Io so troppo bene la medicina

da GUARILLO. - Se in fra otto giorni non vi GUARISCO fatemi bruciare. Bocc. nov. Vi soggiornarono alquanto per GUERIRE i malati. G. Vill. Lasciate costui alle muse mie, che lo curino e GUARISCANO. Boez. Varch. Tante e tante sorte di medicamenti, ec. sarebbero stati o abili di GUARIRE, o d'ammazzare tutti quanti quei poveri languenti. Red. cons.

S. GUARIRE: in sign. n. Ricoverare, Riccvere la sanità, Tornare in sanità, Liberarsi da infermità, Riacquistar la salute, Risanar-si, Ritornar sano e fresco. V. Riaversi, Rifarsi, Migliorare, Ringagliardire. GUARIRE prestamente, miracolosamente. - Guana della febbre, d'una fistola, ec. - Fece la piaga, ond' io non GUARRO mai. Petr. Il giovane guarl. - Non solamente pochi ne gua-RIVANO, anzi quasi tutti, ec. morivano. Bocc. introd. Desidera GUARIRE di alcune sue indisposizioni. Red. lett.

GUARITO, e GUERITO, TA: add. da Guarire, e Guerire. Non mi maraviglio che questo signore non sia guarito da i suoi mali con tanti, e tanti medicamenti. Red.

S. Dare il ben GUARITO: vale Rallegrarsi con chi abbia ricuperata la sanità. Cr. in Bene .

GUARNACCA, e GUARNACCIA: s. f. Toga. Veste lunga che si porta di sopra, forse lo stesso che Zimarra. Acciocchè tu solo non sii colui che nelle tue contrade abbia la GUARNACCA lunga fino in sul tallone, ec. Galat. Dormendo si levano, e presa la GUAR-NACCIA s' incominciano a vestire. Bemb. Asol.

GUARNACCACCIA: s. f. pegg. di Guarnacca . Buon. Fier.

GUARNACCHINO: s. m. Toga exigua. Dim. di Guarnacca . Egli ha un GUARNACCHI-No indosso che non gli copre il culo . Segr. Fior. Mandrag.

GUARNAČCIA. - V. Guarnacca.

GUARNACCONE: s. m. Ingens toga. Acer. di Guarnacca, Guarnacca grande. Avea un collaretto a un suo GUARNACCONE. Franc. Sacch. nov.

GUARNELLETTO: s. m. Theristrum . Dim. di Guarnello. Con quel GUARNELLETTO bianco ed a guarnizioni azzurre ed oro, ec.

Buon. Fier

GUARNELLO: s. m. Panno tessuto d'accia e bambagia. In camiciuola e in calzon di GUARNELLO. Buon. Fier. Cuoprono i banchi dove egli scrivono di GUARNEL verde . Capr. Bott.

S. Guarrello: per Veste da donna fatta di cotal panno, ed è usitato modo di favellare il chiamar la vesta per lo nome del panno di che ella è fatta. Essendo ella un di di meriggio uscita della camera in un GGARNEL bianco. Bocc. nov. Malvolentier m' arreco a

chiamar gonna per mia natura il fodero,

o'l GUARNELLO. Alleg.
GUARNIGIONE, e GUERNIGIONE: s.
f. Præsidium. Quella quantità di soldati, che
stanno per guardia di fortezza, o altri luoghi muniti, che oggi dicesi anche Presidio. Guar-NIGIONE di gente a piede, ed a cavallo . -Tedeschi che stavano in GUARNIGIONE del castello di Ganghereto. G. Vill.

§ 1. Pigliasi anche pe' luoghi ove stanno i presidi, onde si dice Guarnigion di State, e Guarnigion d'inverno. I soldati avvezzi tant' anni in quelle GUARNIGIONI, le amavano co-

me casa loro . Tac. Dav.

§ 2. Per Guarnizione, Guarnimento, Fornimento . E poiche l' armi sue s' ebbe cavate, La sopravvesta, e l'altra GUARNIGIONE.

Morg

GUARNIMENTO, e GUERNIMENTO: s. m. Munimen. Difesa, Riparo, Fornimento di cose necessarie a difendersi. Incontanente vi mandarono ogni guernimento, che bisognava, a racconcio della bastita. G. Vill. Subito, fecero fare ogni GUARNIMENTO da osteggiare . Stor. Pist. Già s' han tagliati tutti i GUARNIMENTI, Rotti gli scudi, e gli usberghi spezzati . Bern. Orl.

S 1. GUARNIMENTO: per Fortificazione, Riparo. Non ha bisogno la corte ditanta for-

tezza e guernimento. Cresc.

S 2. Per Siepe, Muro. Guernimenti e chiusure degli orti, e delle vigne. - I GUARNIMENTI delle siepi, ec. i quali GUARNIMENTI come si facciano è manifesto. Cresc. § 3. Vale anche Fornimento, o Ornato d'a-

biti, o d'arnesi che più comunemente si dice Guarnizione. Si vestiro di robe di scarlatto a tre GUERNIMENTI foderate di vajo. G. Vill.

\$ 4. GUARNIMENTO di spada. - V. Elsi. \$ 5. GUARNIMENTO: per Munizione da vivere, Viatico, Provvisione. I Romani eserciti niun altro GUERNIMENTO per soddisfacimento della natura portavano che un poco di farina per uno, con alquanto lardo. Bocc. lett.

§ 6. GUARNIMENTO d'una vela: dicesi in Marineria Quel cavo che è cucito intorno alla vela per fortificarla, e si specifica con diversi nomi, secondo la parte della vela a cui appartiene, cioè Invergatura, o Testata, Gratile e

Rilinga. V

GUARNIRE, GUERNIRE: v. a. Munire. Corredare, Munire, Fornire checchessia per fortificarlo, e s' usa anche in sign. n. p. Ficcati i pali acuti si GUERNISCONO di sopra di vimini e di spine. Cresc. Contro alla forza de Sanesi GUARNIRONO il detto castello. G. Vill. Così delle nuove armi per loro difesa si Guernivano. Filoc. Lo trovarono, ec. di tutte le cose opportune GUARNITA. Varch. stor. E quello d'ogni cosa opportuna a tal ser- | Sacch. nov.

vigio armò, e guenni ottimamente. Bocc. nov. E nondimeno per tutto questo prendi de! mio consiglio, se ti piace, per lo quale tu ti guernischi. Sen. Pist.

S. Per Ornar con guarnizione. Voc. Cr. GUARNITISSIMO, e GUERNITISSIMO MA: add. sup. di Guarnito. Macchina atta ad espugnare ogni cuore ancorche di crudeltà

GUERNITISSIMO. Salvin. disc.

GUARNITO, TA, add. da Guarnire. V. GUARNITURA, e GUERNITURA, GUAR-NIZIÒNE, e GUERNIZIÒNE; s. f. Ornatus. Guarnimento, Fornitura, Fregio, cioè Adornamento de vestimenti, o altro. - V. Addobbo, Abbellimento. GUARNIZIONE bella, RICCA, nobile, sontuosa - GUARNIZIONE, O fornimenti stampati, vergolati, frappati, tessuti - Quel Tubbia orefice attendeva a finire quella GUARNITURA. Benv. Cell. Credete voi che con quel guarnelletto bianco, ed a GUARNIZIONI azzurre e d'oro, non paja a quella d'essere una Dea! Buon. Fier. Egli fu il primo che cominciasse a contraffare co' colori alcune GUERNIZIONI, e ornament? d'oro. Borgh. Rip. Se mai ritornassero in usanza i gran cannoni alle gambe e le GUAR-NITURE per fianco alle scarpe. Magal. lett. "

GUASCAPPA: s. f. Guascapus. Specie di veste antica. Allora quello cherico tolse la cappa di mano al vescovo, e la GUASCAPPA

di collo al cappellano. Vend. Crist.

GUASCHERINO: Epiteto che si dà agli
uccelli nidiaci. P ho trovata al bosco una nidiata, ec. d'uccellini, ec. mai vedesti e', più bei guascherini. Lor. Med. Nenc.

GUASCONATA: s. m. Voce dell' uso. Trasoneria, Millanteria, Jattanza, Vanto temera-rio di cosa improbabile; ed è derivata questa voce da' Guasconi, popolo della Francia molto inclinato alle millanterie. Le GUASCONATE dello Spaur. Lor. Panc. lett. Magal.

GUASCORE: add. e s. m. Voce dell'uso . Nome di Nazione, e vale di Guascogna. Noi non la pognamo in questo luogo per tal ri-guardo, ma perchè s'usa in vece di Millantatore, e perchè n'è derivata l'altra, Guasco-nata. V.

GUASCOTTO, TA: add. Semicrudus. Mezzo cotto, Quasi cotto. Arrostirono spesso gli uomini, (dice il Buonfine) e gli mangiarono così guascotti . Stor. Eur

GUASTACITTADI: add. in. Espugnatore della città, Aggiunto dato da Omero ad A-

chile. Salvin. Iliad.

GUASTADA: s. f. Phiala. Vaso di vetro corpacciuto, con piede, e collo stretto, Caraffa. Di GUASTADA in boccaletto, e di boccaletto in GUASTADA il frate visitò si questa botte, che ec. il vino ebbe del basso. Franc. GUASTADETTA: s. t. Parva Phiala. Dim. di Guastada. Piene d'ampolle e di GUASTA-DETTE con acque lavorate e con olj. Bocc. nov.

GUSTADINA: s. f. Parva Phiala. Guastadetta, Guastaduzza. Ne vogliono la sera una guastaduna piena. Libr. cur. malatt. GUASTADUZZA: s. f. Parva phiala. Dim.

GUASTADUZZA: s. f. Parva phiala. Dim. di Guastada. Deh mandatemene una piccola GUASTADUZZA. Franc. Sacch. nov.

GUASTAFUZZA. Franc. Sacch. nov.
GUASTAFESTE: s. m. Hilaritatis turbator. Quegli che disturba le feste e le allegrie.
Voc. Cr.

GUASTALARTE: s. m. Lo stesso che Gua-

stamestieri. Car. Apol.

GUASTAMENTO: s. m. Vastatio. Il guastare, Guasto, Disfacimento, Distruzione. Rovinò case e muri con gran danno, e perdimento di cose, e .GUASTAMENTO di terre. G. Vill. La vergogna e'l GUASTAMENTO dell' onore non consiste se non nelle cose palesi. Boce nov. Così la città per carestia di fortuna corre a GUASTAMENTO e rovina. Salvin. disc.

GUASTAMESTIÈRI: s. m. Colui che si pone a far cosa che non sa. Qualche pedanteria di qualche goffo GUASTAMESTIERI.

Buon. Fier.

GUASTARE: v. a. Vastare. Togliere la forma e la proporzione dovuta alla cosa, Sconciare, Rovinare, Corrompere, Sformare, Difformare . - V. Magagnare, Manomettere, Scassinare, Sconquassare, Sconcertare, Scomporre, Trasfigurare, Disertare, Distruggere, Distare. Vostre voglie divise GUASTAN del mondo la più bella parte. Petr. La bocca sollevò dal fiero pasto Quel peccator furbendola a' capelli Del cago ch' egli avea di retro GUA-STO. Dant. Int. Il quale avea GUASTA l'una delle gambe. - Tutta la gola e'l viso parea le avesse GUASTO. - Trovando ogni cosa GUASTA e scapestrata. – Ella non è però tolta via, nè GUASTA dalla natura. Bocc. nov. Prese partito di smontare a piede , Perchè colui non GUASTASSE Bajardo Con quel baston ch' ogni misura eccede. Bern. Orl.

Mutilarsi, Recarsi alcun grave male alla persona. Se tu tieni il contrario modo, tu ti guastenti della persona, tu infermerai, tu ti guastenti della persona, tu infermerai, tu ti guastenti lo stomaco e le reni. Cron. Morell. Morì giovane e senza figliuoli, perocchè si guastò a tendere un balestro. G. Vill. Ove molta gente vi morì e annegarono, e

molti se ne GUASTARONO. Pecor.

S 2. Guastare: per Corrompere, Putrefare, e figur. Confondere una cosa con l'altra, Alterare, Bruttare. Egli ti Guastera quelli (denti) che sono da lato. – Voi Guasterati i fatti vostri ed i miei. – Temendo essi

di non venire a peggio, e per costei evastare i fatti loro. – Non è molto meglio servirne un gentiluomo, che più che sè m' ama, che lasciarlo perdere, o guastare? – Avrebbe forza di guastare ogni lor virtù e Bocc. nov. Così vediamo alcun che non gli basta Che peccando sè guasta. Franc. Barb. Il poter far male, o meno che bene, n' ha guasti molti. Tratt. gov. fam.

§ 3. Guastark: per Infamare, Torre, Alterare il pregio, il nome. Guastando con bugie la fama sua. – Non vogliate con cost fatta macchia ciò, che gloriosamente acquistato avete, guastare. – L'una fia che il vostro onore e la vostra buona fama fia gua-

STA. Bocc. nov.

§ 4. GUASTARE: n. p. per Infracidare, Putrefarsi, e si dice delle frutte e d'altre cose.

oc. Cr.

S 5. Guastars: per Innamorarsi fieramente. Guarda a non te ne guastare ch' io non mi ti perda. E dicesi anche Esser guasto, cioè Innamorato spolpato. Ho detto tanto ben di voi, ec. che questa vedova s' è guasta di voi. Fag. com.

§ 6. Guastare: per Mandar male, Dissipare. Chi guasta le sue cose, chicde altrui, quando non ha più, che guastare. Tes. Br.

S 7. Guastare: per Dare il guasto. - V. Esterminare. Guastò la detta oste intorno alla città infino nelle borgora. - Guastarono in più parti della riviera. G. Vill. Non lasciando però per questo di guastare colferro e col fuoco tutti i paesi da lui trascorsi. Stor. Eur.

§ 8. GUASTARE: per Giustiziare. Pregò colui che a GUASTARE il menava, che gli piacesse d'attendere. Bocc. nov. La mattina quando s'andavano a GUASTARE. G. Vill. Quando quei di dietro ne GUASTAVANO uno, quelli del campo ne GUASTAVANO due, ec. e così GUASTI li rimandavano in Pistoja. Stor. Pist.

§ 9. GUASTARE: dicesi anche per Disturbare, Dare impaccio, o soggezione. Signore, guasto? Si può passare? c'è impedimento? Fag. com.

S 10. GUASTANDO s' impara: prov. che vale. Ch'e' bisogna fare, ancorch'e' si faccia male,

volendo imparare. Bern. Orl.

S II. GUASTARSI per poco, o sul buono: si dice del Condur quasi una cosa a perfezione, e poi abbandonarla per qualche piccola cagione. Voc. Cr.

S 12. GUASTARE il desinare, o la cena: si dice del Far colezion tale, che levi l'appetito. E dar per collezion venti ducati si guasta il desinare. Libr. Son. Qui in ischerzo. e in equivoco con gunezione in sign. da Colleita, Imposizione.

§ 14. GUASTAR l'uova in bocca, GUASTAR

l' uova nel paniere . - V. Uova

GUASTATO, TA: add. da Guastare. V. GUASTATORE: verb. m. Vastator. Che guasta. Quello, ch'è detto degl' incendiarj, intendi ancora de' rompitori, e GUASTATORI delle chiese. Macstruzz. Unque a Dio non piaccia, ec. che io sia guastatore dell' onore di chi ha compassione al mio amore. Bocc. nov. Attila crudelissimo Re de' Van-dali, e general GUASTATORE quasi di tutta Italia, ec. in cenere la ridusse, e in ruina. Id. Vit. Dant.

§ 1. GUASTATORE: per Dissipatore, Prodi-go, Sparuazzatore. Siccome lo nome dell'avaro è da fuggire, così è da fuggire il nome

del GUASTATORE . Albert.

S 2. GUASTATORE: nella milizia si piglia per Colui che seguita l'esercito affine d'accomodar le strade, fare fortificazioni, e simili. E innanzi i GUASTATORI avea mandati Da cui si debba agevolar la via, E i voti luoghi empire e spianar gli erti Eda cui siano i chiusi passi aperti. Tass. Ger.

GUASTATRICE: vcrb. f. Vastatrix. Che Guasta. Vedere adunque dovevi amore, essere una passione, ec. GUASTATRICE delle forze del

corpo . Lab.

GUASTATURA: s. f. Corruptio. Guastamento, Il guastare. Molto alui dispiacque la GUASTATURA fatta a quel bello arnese. Zibald.

GUASTAVILLE: add. m. Soprannome dato da Omero ad Ulisse: lo stesso che Guastacittadi . V. Euridamante colpito dal GUASTA-

VILLE Ulisse . Salvin. Odiss.

GUASTIME: s. m. Corruptio. Guastatura, e propriamente Quantità di cose guastate. In vece d'un buon lavoro s' accorgano d'aver fatto un GUASTIMB grande. Trait. Segr. cos. donn.

GUASTISSIMO, MA: add. sup. chi Guasto. Segno di Guastissimo governo sono le leggi.

Salvin. pros. Tosc.
GUASTO: s. m. Vastatio. L' atto di guastare, e Quantità di cose guastate, Guastamento, Devastazione, Danno, Rovina. - V. Sterminio, Desolazione, Disertamento, Eccidio. L'oste della Chiesa essendo sparti al GUASTO, ec. furo sconsitti . G. Vill. E ques' è per le molte spese, e condennagioni, e danni, e GUASTI che escono delle guerre. Cavalc. Med. cuor. Dove ella stava per offendere gli uomini e far loro guasto per certa convenzione che avieno insieme. Vit. SS. PP.

\$ 1. Dar GUASTO, o il GUASTO, Menare, Mettere, ec. a GUASTO: vagliono Guastere, Sperperare, Saccheggiare, Rovinare. Anda-

§ 13. Guastar l'arte, o il mestiere. - V. rono sopra la città di Siena, e diederle il GUASTO. G. Vill. Ma ora apertamente intendi e vuogli menare a guasto e a morte tutto'l comune . Lib. Dic. div. Sostegniamo Catellina, che tutta la terra disidera di mettere a GUASTO. Salust. Catil. Or gli toglieva i buoi, or gli dava il GUASTO alle biade . Tac. Day.

\$ 2. Fare GUASTO: vale Devastare, Guasta-re. E fatto intorno a Pisa gran GUASTO, ec. si tornarono a Firenze. - Fece gran GUASTO

alla detta cittade. G. Vill.

§ 3. Non far troppo guasto, o Non far GUASTO d'una cosa, o simili: vale Non mangiar molto, o Non mangiar molto d'una cosa; Non se ne servire nè curarsene più che tanto. Dioscoride, Plinio, e Teofrasto Non hanno scritto delle pesche bene, Perch' c' non ne facevan troppo guasto. Bern. rim.

GUASTO, STA: add. da Guastare. Maravigliandosi i fratelli della sua GUASTA bellezza. - Ahi vitupero del guasto mondo. Bocc. nov. In mezzo'l mar siede un paese GUASTO. - Latin sem noi, che tu vedi sa GUASTI. Dant. Inf. Che tutto il mondo ha già corrotto e GUASTO. Passay. Vidi il giusto Ezzecchia e Sanson GUASTO. - Un di Pergamo il segue, e da 'lui pende l'arte GUASTA fra. noi Petr. E non si taglia bosco, selva, o pruno, Che non v'abbia cataste Di teschi e membra GUASTE. Franc. Sacch. rim.

S 1. Stomaco guasto: dicesi di Chi è disgustato, Ma questo dubbio non le bisognava, Che lo stomaco Orlando aveva GUASTO.

Bern. Orl.

§ 2. E così avere il sangue GUASTO con alcuno: vale Odiarlo, Essergli nemico. Con lui e con la sua casa ho il sangue GUASTO, ec.

me la fece troppo agra. Fag. com.
§ 3. Guasto: si dice anche il Cane arrabbiato. Fa mattinata e ronza tutta notte, Urlando per le vie come un can guasto. Buon.

§ 4. Figur. si dice anche d'Uomo fuor di misura innamorato. Alla moglie d'un suo GUASTO, ec. le ha serrato il ventre, ec. Fir. As. Da quella volentieri intenderei, Come sendo si guasta di colui, Avesse in lei più forza l'avarizia, E l'oro di che avea tanta dovizia. Bern. Orl.

§ 5. Guasto: si dice anche a Creatura che

si creda affatturata. Voc. Cr.

§ 6. O GUASTO, o fatto: maniera dinotante La cosa esser a ripentaglio di dubbio ven-

to . Voc. Cr

GUATAMENTO: s. m. Inspectio . Il guatare. Il secondo mondo è, quando la cognizion sensitiva è ordinata ad alcuna cosa nocevole, sì come il Guatamento della donna s' ordina alla concupiscenza, Maestruzz.

GUATANTE: add. d'ogni g. Prospiciens. Che guata. Ora le cade un vil timore e gli occhi Sempre acuto GUATANTI verso l'uscio

Sono sporti. Salvin. Opp. pesc.

GUATARE: v. a. Inspicere. Guardare, Mirare. Voce rimasta in Contado, ed usata da Dante per la forza della sua proprietà, che è Guardar come guarda chi è preso dalla maraviglia. Guatare viene da Cattare, che appo i Latini de' secoli bassi, vale Vedere, o Guardare. Rcd. Ot. Tosc. Guatata un poco in cagnesco. — Guatami bene. — Guatami pur un poco. — Guatami per l'orlo se persona ci è. — Avendo Pietro più volte cautamente cuatatala, si era di lei innamorato che, ec. — Guata se egli è neito a tuo modo. Bocc. nov. E come quei che con lena affannata, Uscito fuor del pelago alla riva, Si volge all'acqua perigliosa e guata. Dant. Inf. E tu lo vedrai, se ben ne guati, Id. Par. cioè Ne vai cogli occhi cercando. Temendo ch' io nel suo guatar guatassi, Ed inculta si vide, e si compiacque. Tass. Am.

§ 1. Per Iugeguarsi, Sforzarsi, Industriarsi. E coll' altrui coipe guatato di ricoprire i

vostri falli. Bocc. nov.

§ 2. Guatarsi l'un l'altro: denota Stupore, Maraviglia. Guatar l'un l'altro, ec. ha una cotal forza, che appunto dipigne uno che per maraviglia non parli, ma si resti, come chi ode cosa molto nuova, e ne vede una molto strana, stupefatto. Dep. Decam.

§ 3. Guatable una cosa e lasciarla stare: dicesi Dell'esser cosa di troppo valore, o che meriti riverenza, o che sia molto pericoloso ad accostarsi ad essa. Rifuggiti i paesani alla rocca, la quale era da guatable e lasciarla

stare. M. Vill.

GUATATRICE: verb. f. Spectatrix. Che guata. Niuna cosa del suo intendimento avrebbe compiuta la GUATATRICE ombra di sì

gran beneficio. Val. Mass.

GUATATURA: s. f. Intuitus: Guardatura, Sguardo. Ne mai da lei una sola GUATATURA aveva avuto. Bocc. nov. Orlando al Saracin volge le ciglia Con una GUATATURA strana e torta. Morg.

GUATO - V. e di Aguato.

S. Guato: per Guatatura, Sguardo e voce Contadinesca. Un saluto, un inchino, o un sol guato, Posson più altrui svoltar la fantasia. Buou. Tanc.

GUÀTTERA: s. f. Fantesca vile. - V. Guattero. Uh volete voi ch' io paja una GUATTERA?

Lasc. Spir.

GUATTERACCIO: s. m. Vilissimus lixa. Pegg. di Guattero. Un GUATTERACCIO che gira lo spiede, o stummia la pignatta. Alleg.

GUATTERINO: s. m. dim. di Guattero.

Un GUATTERNI in grembiul bianco. Malm. GUATTERO: s. m. Lixa. Servente del cuo-

co. - V. Guatteraccio, Guatteriuo. Guattere di cucina, o garzonacci di stalla. Alleg.

GUATTIRE: v. n. Specie d'abbajar del cane, che è un verso o strido di passione che ha apparenza d'urlo e di lamento, Guaire, Gagnolare. Tosto quello sbalza di mano al cacciatore, assai GUATTENDO in miserabil guisa. – Ma poi quando egli (il cane sagace) per l'aere chiapperà l'orma, giubbila o GUATTISCE festoso. Salvin. Opp. Cace. I cant la miraro, nè abbajar, ma con GUATTIR dall'altra Parte per me' la stalla si fuggiro. Id. Odiss.

S 1. GUATTIRR: per Abbajare, Latrare. Di repente Ulisse videro i cani abbajatori. Essi addosso gli corsero guattendo. – Alberga quivi Scilla che orrendamente urla e guat-tisce. Salvin. Odiss.

S 2. GUATTIRE: dicesi anche per estensione Delle fiere. E'l grande ombroso bosco suona dal GUATTIR delle fiere orribilmente. Salvin. inn. Om.

GUAZZA: s. f. Ros. Rugiada copiosa. Lo terra arrabbia lavorata tra molle, e asciutta e la mattina alle guazza. Dav. colt.

GUAZZABUGLIARE: v. n. Far guazzabugli, Sconfondere: Impiastricciare, Imbrogliare. Questa sarebbe una mera pazzia, cc. Guazzabugliare gli stili, e trasformar l'arte in
pazzia. - Perchè si deono guazzabugliare insieme, e sconfondere, per appiastricciarne un
zibaldone dell'una e dell'altra? Uden. Nis.

GUAZZABÙGLIO: s. m. Perturbatio. Confusione; Mescuglio. Si faceva d'ogni cosa un

GUAZZABUGLIO. Cas. rim. burl.

GUAZZARE: v. a. Agitare. Dibatter eose liquide dentro a un vaso, Disguazzare. Se vorrai metter l'olio in un vasel nuovo, il diguazzerai colla morchia cruda, ovver calda, e guizzerallo assai, sicchè la bea, e comprendala bene. Cresc.

§ 1. Guazzare: v. n. dicesi del Muoversi che fauno i liquori in quà e in là ne' vasi scenti, quando son mossi. E perchè non vadano nè guazzando, nè a galla, leghivist insieme una pietra marmoreccia pulita. Sod.

Colt.

§ a. Per Guadare, Passare a guazzo, Passare a piede senza navilio. Riviera, ec. Che non si può per tempo alcun Guazzare. Berno Orl.

§ 3. Guazzare un cavallo, e simili; vale Menarlo al guazzo, o Farvelo cammuar per

entro. Voc. Cr.

§ 4. Guazzarsi: per Bagnarsi. Guazzardovi le schiene e braccia e petto. Cant. Carn. Pigliavano agio e rinfrescamento in Arno di guazzarsi e di bagnarsi. Cron. Morell

§ 5. E' non c'è uovo che non guazzi. V. Uovo.

§ 6. GUAZZARE: dicono gl' Idraulici per lo

stesso che Rimpozzare. V.

GUAZZATO, TA: add. da Guazzare. V. GUAZZATOJO: s. f. Lacus. Luogo concavo, dove si raunano l'acque per abbeverare e guazzar le bestie. Si facciano le cisterne sotto i tetti, e'l GUAZZATOJO si faccia all' aria dell' altra parte. Cresc.

GUAZZERONE: s. f. Lacinia. Gherone. Se vogli uscire costinci, concederotti un gherone, ovvero GUAZZERONE del mio vestimento.

Passav.

S. GUAZZEBONE: per Diguazzamento. Ma-

GUAZZETTO: s. m. Embamma. Specie di manicaretto brodoso. Uccelli ripieni di pesce, e altre spezierie, pesci ne' più strani GUAZZETTI, che voi mai gustate. Fir. As. S. Per met. detto del Rimanersi in luogo

umido, o guazzoso. E così si parti, e la brigata rimase in GUAZZETTO. Franc. Sacch.

GUAZZINGUAGNOLO: s. m. Specie di

guazzetto. Pros. Fior.

GUAZZO: s. m. Vadum. Luogo pien d'acqua dove si possa guazzare. La voce guazzo viene dal Lat. Aquatio. Bisc. Malm. E fatto venire i suoi falconi, ad un GUAZZO vicin gli menò. Bocc. nov. Poi si rivolse, e ripassossi il GUAZZO. Dant. Inf.

§ 1. Passare a GUAZZO o fiume, o altro tuogo pien d'acqua : vale Passarlo senza ajuto di nave, o d'altro, Guazzarlo, Guadarlo.

Segr. Fior. As.

§ 2. Passarla a guazzo: dicesi metaforic. di Cosa, che si faccia inconsideratamente presa la met. dal passare i fiumi a guazzo, che molte volte è cosa pericolosa. Io non la voglio passare a GUAZZO questa cosa. Varch. Suoc.

§ 3. Guazzo: si piglia ancora per Ogni grande ammollamento che si faccia nelle case o altrove per acqua versata in sul suolo. Con tanto smoderato bere fanno un guazzo nel ventre. Libr. eur. malatt. Piangono i servi, e piangon gli animali. Onde il GUAZZO per terra è tale, e tanto, Ch' e' portan tutti quanti gli stivali. Malin.

§ 4. Fare GUAZZO: vale Bagnare eccedentemente, Adunare grande umidità. Con tanto smoderato bere fanno un guazzo del ventre.

Libr. cur. malatt.

§ 5. Guazzo: per l'Acqua istessa ond' altri e checchessia è ammollato. L'altra colomba per la paura schiamazzatasi nella fonte, ec. sbigottita, e debole, e tutta del guazzo grave, lentamente s' andò con Dio. Bemb. As.

§ 6. Dipignere a GUAZZO: che anche dicesi A tempera, vale Dipignere con colori stempe- | col Papa. Din. Comp.

rati con acqua e con gomma arabica, o con colla di limbellucci, o altre cose simili viscose e tenaci. Ella m'aveva dipinto a pennello: ma'l color fu a guazzo che non tiene. Buon:

§ 7. Guazzo: presso gl' Idraulici significa L'immersione di una ruota nell'acqua stagnante la quale col proprio peso fa resistenza all'acqua della caduta. Dicesi anche Rim-

GUAZZOSÌSSIMO, MA: add. sup. di Guazzoso. Per lo tanto, e così lungo secco, ec. della presente estate doverà questo autunno esser GUAZZOSISSIMO. Bemb. lett.

GUAZZOSO, SA: add. da Guazzo. Pluvius. Che fa guazzo, Umido, Molle, Pien d'acqua Poiche i guazzosi tempi del verno sono trapassati. Fiamm. La terra GUAZZOSA per le versote piove da Cielo spiacevole si rende a' viandanti . Amet.

S. Guazzoso: da Guazzo, vale Pien di guazzo. Frutti molli e guazzosi. Day. Colt. Se la giumenta avràe pasciute erbe GUAZZOSE . Libra

Masc.

GUBERNACULO: s. m. Voc. Lat. disusata. Timone, Governale. Vit. SS. PP.

GUBERNAZIONE: s. f. Voc. Lat. Governamento, Governo. Volg. Serm. S. Ag.

GÙCCHIA: s. f. Agucchia, Ago. Bellinc. rim. GÙEFFA: s. f. - V. e di Gabbia.

GUEFFO, e GHEFFO: s. m. Voc. aut. Spor to di fabbrica alquanto fuori della muraglia principale. Salito in sulla sala, e al GUEFFO cioè sporto sopra'l giardino ove il Re Andreas fa gittato. G. Vill. E un di stando il Re nel castello di Matalona sopra lo sporto che chiamavano GUEFFO. M. Vill.

GUELFISSIMO: s. m. Specie di Guelfo, Affezionatissimo alla fazion Guelfa. Li Pistolesi fecero loro Rettore messer Fummo de" bustoli d'Arezzo uomo guelfissimo. Stor. Pist.

GUELFO, FA: add. Guelphus. Di parte, e di fazion così detta contraria alla Ghibellina, e in favor della Chiesa contra l'imperadore. I maladetti nomi di parte GUELFA, & ghibellina, si dice che si criarono prima in Alamagna, per cagione che due grandi baroni di là avevano guerra insieme, e cla-scuno avea un forte castello l'uno incontro l'altro, l'uno si chiamava GUELFO, e l'altro ghibellino. G. Vill. E quivi come coluz ch'è molto quelfo, cominciò ad avere alcuit. trattato col nostro Re Carlo. Bocc. nov.

S 1. Usasi anche in forza di sost. m. E nonz l'abbata esto Carlo novello co' guelfi suol Dant. Par. Quando un asino raglia, un GUELro è nato. Pataff. I guelfi neri sopra ciò si consigliarono, e stimarono per queste parole che gli ambasciadori fussono d'accordo

S 2. Alla buona Guelfa: posto avverb. vale Da buon guelfo. E alla buona QUELFA, e'fu

suzzacchera. Patali.

§ 3. Guelfo : è ancora una sorta di moneta, che si cominciò a battere in Firenze l'anno 1317. Ordinossi e fecesi nuova moneta d' argento di soldi quattro di piccioli l'uno ec. e fu molto bella moneta colla'mpronta del giglio ,e di san Giovanni, e chiamarsi i nuovi guelfi. - Ordinossi e fecesi una moneta grossa, alla quale diedono corso per soldi cinque l' uno, chiamandoli GUELFI di lega. G. Vill.

GUERCIACCIO. CIA: add. pegg. di Guercio. Ma perchè non gli tagliano la testa? ch' egli è un guerciaccio nemico di Dio.

Fortig Ricciard.

GÜERCIO, CIA: add. Strabo. Che ha gli occhi torti. Ella aveva, ec. i denti mal composti, e grandi, e sentiva del GUENCIO. Bocc. nov. Con gli occhi guenci e senza piedi storta. Dant. Purg. Come il GUERCIO, per difetto ch'è nell'occhio, non guata diritto, cost costoro per l'avarizia, ch' è vizio dell'anima, non guatarono diritto. Com. Inf.

§ 1. I nomi di Guercio, Bircio, Orbo, Lusco, e simili, appresso di noi si confondono, accomodandogli spesso a qualsivoglia imperfezione degli occhi. Min. Malm.

S 2. Guercio: per simil. Malvagio, Ingiusto. Ma la Guercia, e disleale sempre invida de cittadini di Firenze. G. Viii. Ed egli a me: tutti quanti fur gvence Si della mente in la vita primaja, Che con misura nullo spendio ferci. Dant. Inf.

§ 3. In prov. disse il Pulci nel Morg. Non fu mai guercio di malizia netto; ed è detto proverbiale come quell'altro: Nun seguato

da Dio fu mai buono.

§ 4. Per Maniera particolare si dice, E' mi dice guercio; E' t'è detto guercio, e vale Io ho la fortuna contro, E't'è succeduto male . Voc. Cr.

GUERCISSIMO, MA: add. sup. di Guercio. Esser guercissimo, che i Latini dicevano Esse perversissimis oculis. Salvin. annot. Bocc.

Com. Inf.

GUERIGIONE: s. f. Sanitas. Oggi Guarigione. La fedita non torna mai a GUERI-GIONE, nella quale si pruovano spesse volte diverse medicine. Sen. Pist.

GUERIMÈNTO, GUERÌRE, GUERÌTO.

- V. Guarimento, Guarire, ec. GUERNIGIONE, GUERNIMENTO, GUER-NIRE, GUERNITISSIMO, GUERNITO, GUERNITURA, GUERNIZIONE. - V. Guarnigione, Guarnimento, Guarnire, ec.

GUERRA: s. f. Bellum. Dissidio fra due Principi, fra duc Stati, che si diffinisce per via dell'arme. - V. Zuffa, Pugna, Battaglia,

Conflitto, Combattimento, Azzuffamento. Guerra giusta, ingiusta, acerba, continua, lunga, aperta, dichiarata, accesa, guerreg-giata, crudele, atroce, sanguinosa, terribile, formidabile, ostinata. – Dura ed aspræ GUERRA. – Sanguinolente e mortal GUERRA. - Maestro di Guerra. - Arti e fatiche della Guerra - Leggi della Guerra. - Munizioni da GUERRA, e da bocca. - Tempo di GUER-RA. - Dichiarar la GUERRA. - Sorger GUER-RA. - Muover GUERRA. - Entrar in GUER-RA. - Mettersi a far GUERRA. - Riscaldandosi la GUERRA . - Fornita la GUERRA per vittoria o per pace. - Avendo in diverse GUERRE, ed in grandissime sue magnificenze speso tutto'l suo tesoro. - Perocche poco davanti essendo stata guerra nella contrada, v'era ogni cosa arsa. Bocc. nov.

S 1. Chiamasi Guerra civile, Guerra intestina: La guerra che si accende fra cittadini o popoli d'un medesimo Stato.

§ 2. Guerra guerriata . - V. Guerriato. § 3. Guerra viva : vale lo stesso che Guerra attuale. Vitellio non sapendo di sua vittoria, veniva via come a viva GUERRA col rimanente delle forze. Tac. Day. stor.

§ 4. Guerra rotta: vale Guerra aperta e

palese. Voc. Cr.

§ 5. A GUERRA rotta: posto avverb. vale A tutto potere. Non, più copertamente ma a GUERRA rotta infestava l' Armenia . Tac. Dav.

§ 6. Uomo di Guerra: vale Soldato. Quello che agli uomini di GUERRA è cosa onoratissima, lo fece ricco, ec. Sen. ben. Varch.

§ 7. Aver GUERRA: vale Guerreggiare ed Essere guerreggiato . Questo Lottieri , ec. ebbe GUERRA co' Fiaminghi, ec. onde Otto, ec. ebbe gran GUERRA con lui. G. Vill.

§ 8. Dar GUERRA: vale Portar guerra. Le cose presenti, e le passate mi danno GUER-

RA. Petr.

§ 9. Far GUERRA: vale Guerreggiare. Andò a Cortona, ec. e fece ivi gran guerra. Cron. Morell.

S 10. Far GUERRA guerriata. - V. Guerriare.

§ 11. GUERRA finita, o A GUERRA finita: vale Fino alla fine della guerra, Fino allo sterminio, alla morte. Con patti giurati di tenergli fede fino a GUERRA finita. M. Mill.

§ 12. E per simil. vale Fino all' ultimo,

Alla fine. Chi si vuol levar dal giuoco, quando ha piena la tasca non vi stia a GUERRA finita. Franc. Sacch. nov. Cost anche chi in odio aveva tolto Odiava a GUERRA finita e mortale . Bern. Orl.

§ 13. Giocare a guerra finita: comun. si dice del Giocare una certa somma di danaro, finita la quale finisce il giuoco.

§ 14. Dicesi in prov. Alla GUERRA non ne nasce, per significare Il pericolo di morte, che

si corre in guerra. Lasc. Streg.
§ 15. Dicesi anche Chi fa buona GUERBA, fa buona pace, ed è lo stesso che Chi ben

guerreggia ben patteggia. - V. Guerreggiare. § 16. Guerra: per Nimistà, Discordia, O-dio, Rissa, Contesa, Tenzone. Dove Guerre e sdegni tra gentiluomini fossero state. Bocc. nov. Non avea guerra con neuno. G. Vill. Stare in GUERRA, ed in mala ventura. Bocc. nov. Stare in continua GUERRA, cioè Vivere in casa con odio, risse, contrasti; Vivere in continua discordia. Dove pace e tranquillità mi credeva avere in casa recata, che GUERRA, e fuoco, e malaventura recata m' avea. Fiamm.

\$ 17. Per met. vale Difficoltà. Intoppo, Travaglio, Fastidio, o simili. A Rinier da Corneto, a Rinier Pazzo, Che fecero alle strade tanta guerra, cioè Assassinarono stando alla strada. M' apparecchiava a sostener la GUER-RA Si del cammino, e si della pietate. Dant. Inf. Dove pace trovai d'ogni mia GUERRA. -Io son celei che ti diè tanta guerra. - Dunque perchè mi date questa guerra? - Non basta ben ch' amor , Madonna, e Morte Mi fanno guerra intorno, e 'n su le porte. Petr.

§ 18. GUERRA: si dice altresì figur. Delle cose morali, e più largamente Ditutto ciò che -ha qualche sembianza di battaglia, di contrasto. La carne muove guerra allo spirito. - Un savio ju che questa vita nostra Disse ch' era un' eterna cruda guerra. Bern. Orl. Vidi in un punto sol i venti e'l mare Con sì crucciosa fronte a guerra insieme, Ch' ei parea, che Nettuno andasse in alto. Alam. Colt.

GUERREGGÈVOLE : add. d'ogni g. Horribilis . Da guerra , Atto alla guerra . Quelli strumenti che con Guerreggevol voce uscirono dalla città mutati in segno di letizia, procedendo gli accompagnarono. Filoc. Siccome le antiche donne di Lenno, e le GUERREGGE-VOLI Amazzoni con loro grave danno senti-

rono . Bemb. Asol.

GUERREGCEVOLMÈNTE: avv. Terribiliter. Con modo guerreggevole. Guerregge-VOLMENTE girano con loro masnade contro di

ui. Fr. Giord. Pred.

GUERREGGIAMÈNTO: s. m. Pugna . Il guerreggiare, Spendano gli anni migliori della vitane' cercati guerreggiamenti. Fr. Giord.

GUERREGGIANTE: add. Miles. Che guerreggia. Ristora le fatiche de' GUERREGGIANTI.

Bemb. Asol.

GUERREGGIARE: v. n. Bellare. Operare ostilmente contro i nemici in tempo di guerra, Combattere, Pugnare. - V. Affrontarsi, Azzuffarsi. Guerreggiare valorosamen. Day. Scism.

te, arditamente, con arte, lungamente, con vantaggio, con forti nemici, ec. - Guerreg-GIAVA nell'ultima parte del mondo. Salust. Jug. I Fiorentini GUERREGGIAVANO co' Sanesi .-. Non siamo noi da poter guerreggiare con loro. Nov. ant. Come potremmo noi, ec. per difesa di noi, e delle cose nostre col ferro in mano e di ferro cinti, discorrendo, GUER-REGGIARE? Bemb. Asol.

S 1. Guerreggiare : in sign. a. Si posero incontro a loro in sull'altro corno per GUER-REGGIARLI. - E non dormendo tuttora il suo maliscalco guerreggiava Lucca. G. Vill. In questo mezzo tempo, che esso gli Ateniesi GUERREGGIAVA, avvenne, ec. Bocc. Com. D. IDuci assale e gli GUERREGGIA a morte. Chiabr. Fir.

§ 2. Dicesi in prov. Chi ben Guerreggia, ben patteggia, ovvero Chi fa buona guerra fa buona pace, detto così perchè si fa rispet-tare, e sforza il nemico a venire a buoni ac-

cordi Serd. Prov.

§ 3. GUERREGGIARE: in forza di sost. vale L'atto di far guerra, Guerreggiamento. Dela fa, sacrata Dea, ch' in terra e'n mare L'antico Guerreggiar s' acqueti omai. Alam. Colt. Nel mezzo de' nocentissimi, e sanguinosE GUERREGGIARI pure e innocentissime paci recando. Bemb. Asol.

GUERREGGIATORE: verb. m. Bellator Che guerreggia, Guerriero. Camillo soleva

essere aspro Guerreggiatore. Liv. M.

GUERREGGIATRICE: verb. f. Bellatrix. Che guerreggia, Guerriera. Gente GUERREG-GIATRICE e instabile. Zibald. Andr.

GUERREGGIOSO, SA: add. Bellicus. Di guerra, Pieno di guerra. Ho dato principio, ec. a ristorar le ruine di quel mio luogo, ed a riporvi l'albergo che arse: per levarlo dalla badia, che è stato albergo tutti questi anni Guerreggiosi e lacrimevoli passati. Bemb. lett.

GUERRÈSCO, SCA: add. Bellicus. Atto a guerra, Da guerra. Erano sì forti di Guera RESCHE masnade. G. Vill. Forniti delle GUERA RESCHE armi. Guid. G. Li pianeti potranno sì fare che di GUERRESCO padre si genererae figliuolo atto a pace, e a tranquillitade. Com. Par.

GUERRIARE: - V. Guerreggiare,

GUERRIATO, TA: Voc. aut. add. da Guer-

S. Guerra GUERRIATA: vale Guerra leggiera, fatta con badalucchi. Far guerra GUER-RIATA. - E così va' di guerra GUERRIATA, che talora nell' uno luogo si perde, e nell'altro si guadagna. G. Vill.

GUERRICCIUOLA: s. f. Levis pugna. Dim. di Guerra, Piccola guerra, Per le continue guerriccivole pestifere scapestrate, ec.

GUERRIÈRA: verb. f. di Guerriero. Mille fiate, o dolce mia GUERNIERA, V'aggio proferto

il cor, ec. Petr. Qui per metafora. GUERRIÈRE, e GUERRIERO: s. m. Bellator. Ammaestrato nell' arte della guerra, Uomo d'arme, Uomo di guerra, Combattente, Combattitore, Soldato. - V. Cavaliero, Campione. Guerriere valoroso, forte, pro-de, ardito, intrepido, franco, invitto, famoso , nobile , crudo , feroce , terribile. - Bene ammaestrato GUERRIENE. Bocc. nov. Senza trovarmi dentro altri Guerrieri. Petr. cioè Difensori. Un gran guerriere, e caporale. G. Vill. Questi fu crudele, e GUERRIERE. G. Vill. cioè Bellicoso

GUERRIÈRO, RA: add. Belliger. Da guerra, Atto e Acconcio a guerra. Dice costui che uso prima vita guerriera. Com. Inf.

S. Per met. Contenzioso, Renitente. La mala volontà è dentro guerriera, e seguiterebbe l'opera, se non temesse la pena. Cavalc.

Med. cuor.

GUFACCIO: s. m. Bubo. Pegg. di Gufo. E' ti convien girare, Taccuin, babbuin, Gu-FACCIO, allocco, Sarto, buffon, sensal, poeta sciocco. Ant. Alam. son. Deh GUFACCIO spennacchiato dalla fame. Cecch. Servig. In quest' esempj è detto per ingiuria ad uomo.

GUFARE: v. a. Beffare. Or mi GUFI, e fami bocchi. Lor. Med. canz. Un po mi GUFI,

e gabbi. Id. stor.

GUFEGGIARE. v. a. Fare a modo del Gufo, siccome Civettare, Fare a modo della ci-

vetta. Lasc. rim.

GUFO: s. m. Bubo. Uccel notturno, che fa suo nido nelle vecchie torri, e nelle case disabitate; il volgo stima che il suo canto sia di cattivo augurio. Il Gufo reale è detto volgarmente Gufo grosso, e Barbagianni salvatico. Il gufo comune, o minore è volg. detto Barbagianni. Il dolente guro. Amet. Il guro e la cocoveggia sono d'una medesima natura. Cresc. Per cimier sopra l'elmo un gufo avea Co' suo' cornetti e cogli occhi di fuoco. Bern. Orl. O misero curo che canta sopra L'infelice tetto. Fiamm.

S. Guro: per Pelliccia solita a portarsi sul braccio sinistro da' Canonici di alcune Collegiate. Gli Autori dicono Almuzia. Che diavolo ha egli in capo? E' mi pare un di questi GUFI de' canonici. Segr. Fior. Mandr.

GUGLIA: s. f. Obeliscus. Aguglia, Obelisco. - V. Piramide. La guglia di San Pietro sarebbe la più nobile pietra del mondo. Dant. Conv.

S I. Guglia: per simil. dicesi d'un Sacchetto di tela aguzzo in fondo, a uso d'una guglia rotonda. Sacchetti di tela, ec. aguzzi in fondo a uso d'una guglik rotonda di panno lino. Soder, Colt.

§ 2. Guglia! dicesi anche dagli Scultori. Intagliatori di legno, ec. Qualunque opera di marmo, legno o altro fatto a uso di Obelisco. I Credenzieri, gli Acquacedrataj, anch' essi fanno Guglie di gelati.

§ 5. Guglia e Guglietta: chiamansi da' Naturalisti Le piccolissime piramidette cristalline, o saline, di cui sono rifioriti alcuni fossili. Guelle di cristallo di monte. - Finissimi ingemmamenti, o GUGLIETTE di spato a tre facce.

GUGLIATA: s. f. Quantità di filo, seta, e simili, che s'infila nella cruna dell'ago per cucire, di lunghezza al più per quanto si può distendere il braccio. La forza di Tolomeo, ec. era si come una gugLiata di filo inverso a una roba. Vit. Plut. - V. Agata.

S 1. Gugliata: dicesi anche Quella quantità di filo che si torce col fuso ogni volta che si trae il lino, canapa, o simile dalla rocca. Naffe, io poteva pur far, come disse il padrone, senza tor la rocca altrimenti che io non ho filato GUAGLIATA. Lasc. Spirit. Che fra due dita il fuso serri, e che pronto raccolga il fil nel tirar la GUGLIATA. Fag. rim.

§ 2. Dicesi proverb. Chi non fa il nodo alla GUGLIATA, perde il punto, e la tirata, per avvertire Che si debbono prendere i necessari provvedimenti prima d'intraprendere checche sia Serd. Prov.

GUGLIÈTTA: s. f. dim. di Guglia . Matrici di cristallo, nelle quali si trovano delle GUGLIETTE molto vivaci di cristallo. - Come fa l' acqua stessa addensata in neve, la qual se ha forma propria, non l'ha già tale, che tu ad un semplice maneggiarla non possi formarne un globo, una GUGLIETTA, una statua. Segner. Mann.

GUGLIETTINA: s. f. T. de' Naturalisti. Dim. di Guglietta. Gugliette di spato coagulato in laminette ventricose risiorite tutte di minutissime GUGLIETTINE di tre facce. Targ.

GUHR. - V. Gur.

GUIDA: s. f. ancorche si parli di maschio. Dux . Scorta , Quegli che scorge altrui avanti al cammino, e mostra la via, che s' ha a fare; Conduttore, Guidatore. - V. Duce; Capo. Guida fedele, accorta, sicura. - Tu mi segui, ed io sarò tua guida, E trarrotti di qui. Dant. Inf. Immaginata guida la conduce Petr. Io dubito forte, se noi alcun altra guida non prendiamo che la nostra, che questa compagnia non si dissolva. - Li quali e guida e servitori ne saranno. Bocc. introd.

S 1. CUIDA: per Pezzetto di rame schiacciato di più grandezze, con un buco tondo in mezzo, ad uso di tener ferma la cannella sopra la pietra che si vuol bucare. Vac. Dis. S 2. Dicesi anche guida a quel Succhiello grande che fa l'uffizio di forare i legnami

grossi come sono le piane.

§ 3. Guina: è pure uno Strumento di finissimo acciajo come una striscia, in superficie addentata da una parte o piuttosto solcata per traverso, alla quale s'accosta la cornice di metallo, che si dee far passare per lo strumento detto castelletto per darle l'onda. Gli Ebanisti che lavorano materie più tenere. Janno esse guide di legno.

tenere, fanno esse guide di legno.
§ 4. Guida: T. Chirurgico. Strumento che
s' usa nell' operazione dell' estrazion della pie-

tra dalla vescica.

§ 5. Guida: dicono gli Stampatori a Quel legno con cui si ferma il manoscritto al ca-

valletto.

Specie di cavalletto, cui è fissata la forbice, che prende il palo della centina e'l tiene in centro per centinare la forma ritta.

S 7. Guida: T. de' Magnani. Specie di Canna che circonda l'ago della serratura, in cui

entra il fusto della chiave femmina.

§ 8. Guida: T. de' Lanajuoli. Arnese delle

Orditore.

§ 9. Guida: T. da' Filatoj. Pezzo di ferro immobile che serve per condurre il filo della seta, acciò vada unito sulle rocchelle, o sul guindolo.

S 10. Guida dello spirale: chiamano gli-Oriuolaj la forcella del registro. - V. Forcella. S 11. I Musici danno il nome di Guida a Quella parte che incomincia la fuga.

S 12. Guide: chiamansi dagi' Ingegneri Que'
pezzi di legno che servon di guida al maglio,
o berta, perchè cada a piombo sulla testata
del palo.

\$ 13. Guida: dicesi ancheda' Valigiaj, Cocchieri, ec. a Quella specie di redine con che si guidano i cavalli da tiro. Inforcatura della

§ 14. Guide: diconsi da' Lastricatori Que' filari di pietra che distinguono il lastricato, o l'inghiajata di una strada dalla Banchina.

S 15. Alla GUIDA, e A GUIDA: posto avverb. vale Golla scorta; Essendo guidato. Alla GUIDA del canto di forse venti usignoli. — Dietro alla GUIDA del discreto Re verso Firenza si ritornarono. Bocc. nov. I Magi vennono a GUIDA della stella. Vit. Crist.

GUIDACCIO: s. m. Voc. ant. Sorta di da-

zio, Pedaggio . Maestruzz.

GUIDAJUOLA: s. f. Dux gregis. Guidatrice, e si dice comunemente di Quella bestia di branco, che guida l'altre. Pensandosi, ec. ch' io fossi una GUIDAJUOLA d'un asino, mi lasciaron passare liberamente. Fir. As.

S. Usasi anche in forza d'add. come Vacca

GUIDAJUOLA

GUIDALESCO: s. m. Petimen. Ulcere, o

Piaga esteriore del cavallo, o d'altre bestie da soma. Appresso vi si fanno piaghe piccole ovvero grandi, le qualitutte s'appellano vulgarmente guidaleschi. Cresc. Quanti guidaleschi, quante scorticature gli avean fatto certi fornimentuzzi. Fir. As.

S. Dicesi proverb. d'Uno che abbia molte mascalcie addosso. Ch'egli ha più GUIDALE-SCHI, che un caval vetturino; ed anche Più piaghe, o più mali, che non ha lo spedale.

Serd. Prov.

GUIDAMÈNTO: s. m. Ductus. Il guidare Guida. Passata la forza del sangue boglienate sotto il guidamento di Nesso Centauro. But. Inf.

GUIDANTE: add. d'ogni g. Ducens. Che guida. E desideroso di vederli, ec. ora gle andrò a vedere, il sole GUIDANTE i passi miei.

GUIDAPÒPOLO: s. m. Demagogus. Capopopolo, Guida del popolo. Volendo alcuni forestieri imparare a conoscere Demostene, additandolo col dito più lungo: Ecco, disse, il Demagogo degli Ateniesi: cioè GUIDAPOPO-LO. Salvin. vit. Diog.

GUIDARDONAMENTO, GUIDARDONA-RE, GUIDARDONATÒRE, GUIDARDO-NATRICE, GUIDARDONE. - V. e di Guiderdonamento, Guiderdonare, ec.

GUIDARE: v. a. Ducere. Scorgere, Mostrare altrui, andando avanti, il cammino, Condurre, Menare, Scortare, Far altrui la scorta, ola strada. Guidan bene fedelmente, dirittamente, sicuramente. Donne il vostro senno più che il nostro avvedimento ci ha qui guidati. Siccome a coloro che la brigata guidavano piacque. Bocc. nov.

§ 1. Dicesi altresi Delle bestie. Tosto ci avvedremo se il lupo saprà meglio guidare le pecore, che le pecore abbiano i lupi guida-

TI. Bocc. nov. - V. Guidajuola.

§ 2. Dicesi ancora Delle cose morali, ed intellettuali. Siccome la tua fortuna il vi guido. Bocc. nov. Voglia mi sprona, amor mi guida e scorge, Ma saldo, e certo ch'a buon fin ne guide. Petr. Nondimeno guidato dalla passione per aver preso la roba mia, indarno ho cercata tutta Roma. Ambr. Furt. Ch' ovunque il guidi elezione, o sorte, Vuol che sicuro la sua destra il faccia. Tass. Gerus.

§ 3. Guidare: per Governare, Reggere, Maneggiare, Regolare. Guidare i carri, le navi e simili. – Ove s'aspetta il temo, che mal cuido Felonte. Dant. Par. E avecino Guidara la terra assai tempo. G. Vill. Filomena, discretissima giovane Reina, guiderà il nostro regno. – Bene e fedelmente le sue cose cuidarono. Bocc. nov. Perciochè sanno bene Guidare i lor fondachi. Lab. G. Vill. ec.

§ 4. Ed in sign. n. p. Regolarsi, Gover-narsi. Nè conobbi alcuno, che si GUIDASSE per proprio consiglio, che capitasse bene. Fir. disc. an.

§ 5. Per Eseguire, Dirigere. Quello che noi giudichiamo che sia stato ben consigliato, cc. sia ancora ben guidato e condotto ad

effetto . Cas. lett.

GUIDARMENTI: add. e s. Armentario, Pastore, Guardamandrie. Morte passeggia le città possenti, ec. E co' superbi Re sua falce appaja Il villan GUIDARMENTI. Chiabr. Vend. GUIDATO, TA: add. da Guidare. V.

S. Acqua GUIDATA: vale Condotta per ca-nale, acquedotto, o simile. Gli antichi beevano dell' acqua delle fontane guidata per condotti . Pecor.

GUIDATO: s. m. Voc. ant. Giudamento, Condotta. Gli avrò sotto il mio GUIDATO. Fr.

Jac. T.

GUIDATÒRE: verb. m. Rector. Che guida, governa, o regge. Erano signori, e gui-DATORI del comune a certo tempo. - Suo barone, e guidator del reame. G. Vill. Il quale per aspetto pareva GUIDATORE, e maestro di tutti gli aliri . F. Vill. Accordatosi col GUIDATOR della carretta del pregio, vi salì suso. Franc. Sacch. nov. Era GUIDATORE di carri nelle battaglie. Vit. SS. PP.

GUIDATRICE: verb. f. Dux. Che guida. Perchè apprendiate d'esser voi medesime, dove si conviene, donatrici de vostri guiderdoni, senza lasciar sempre esser la for-

tuna GUIDATRICE. Bocc. nov.

GUIDERDONAMÈNTO: s. m. Remuneratio. Il guiderdonare. Però sarai guiderdonato nel GUIDERDONAMENTO 'de' giusti . Introd.

Virt.

GIUDERDONARE: v. a. Præmio afficere. Rimeritare, Ricompensare, Rimunerare, Premiare, Ricambiare, Contraccambiare. - V. Ristorare, Riconoscere, Riguiderdonare. Gui-DERDONARE degnamente, giustamente, generosamente, magnificamente, secondo l'opere, o i meriti. - Essendo lodato da tutti Iddio, che degnamente aveva GUIDERDONATO Federigo. - Un cavaliere serve al Re di Spagna, pargli male esser GUIDERDONATO. Bocc. nov. E GUIDERDONATO magnificamente ritornò di Nor-mandia. G. Vill. Donate, rubate, guadagnate, guidendonate, ec. tutte sono dilet-levoli. Bemb. Asol.

GUIDERDONATO, TA: add. da Guider-

donare. V.

GUIDERDONATORE: verb. m. Remunerator. Che guiderdona, Rimuneratore. Conoscitore e GUIDERDONATORE di tanta virtù. Pros. Fior.

GIDERDONATRICE: verb. f. Quæ remunerat. Colei che guiderdona, Che ricompensa . O Febea mala GUIDERDONATRICE de'rice vuti servigj . Fiamin.

GUIDERDONE: s. m. Præmium. Voce d'origine Provenzale.. Mercede che si da altrui in ricompensa del suo bene operare, o de' servigi fatti; Premio, Merito, Ristoro, Contraccambio, Rimerito, Rimunerazione. V. Retribuzione, Riconoscenza. Guidendone dovuto, convenevole, nobile, alto, glorio-so, tenue, scarso, leggiero. - Spero che non sofferrete, ch' io morte riceva per cui-derdone. - Ciò ch' io feci fu guiderdone, e non dono. - Guiderdoni dal padre meritati nel figliuolo. Nov. ant. Siccome ginsto giudice, secondo i meriti, rende i GUIDERDONI. Lab. I benefici meritan GUIDERDONE . - Perchè apprendiate d'esser voi medesime, dove si conviene, donatrici de'vostri GUIDERDONI.

GUIDERDONO: s. m. Oggi dicesi Guiderdone. Merito pena, e voi gran Guiden-

DONO. Franc. Barb.

Bocc. nov.

GUIDONE: s. m. Improbus. Furfante, Barone, Uomo d'infima plebe, senza riputazione. Via furfanti, guidon, gentaccia rea, Vitupero e bordel di questo luogo. Buon. Fier. Guidone, credo sia lo stesso che Guittone, accrescitivo di Guitto, e che significhi propriamente Furfante, e Birbone, ed uomo di vilissimi concetti. Bisc. Malm.

GUIDONERIA: s. f. Improbitas. Atti, e

parole da guidone, Furfanteria. Voc. Cr. GUIGGIA: s. f. La parte di sopra della pianella o dello zoccolo. Un pajo di zoccoli a scaccafava colle belle Guigge bianche. Fir. nov.

S. Guiggia: per Imbracciatura dello scudo. Aveva allo scudo per cuicce funicelle . Fav.

Esop.

GUILLIARDONARE, GUILLIARDONA-TO, GUILLIARDONE. - V. e di Guiderdone, Guiderdonare, ec.

GUINDOLO: s. m. Lo stesso che Arcolajo. Quello che posto orizzontalmente, s'adopera dalle Trattore di seta per avvolgervi il filo che si trae da' bozzoli ; è formato di staggi, traverse, e manico. Un grande agguindolo, cioè GUINDOLO, bindolo, arcolajo. Salvin. Fier. Buon. e Cr. in Agguindolo.

GUINZAGLIÈTTO : s. m. dim. di Guinzaglio. Questi altri come sugatti, o come piccoli GUINZAGLIETTI, che le connettono, e le tengon fermi nelle lor parti di dentro. Bel-

lin. disc.

GUINZAGLIO: s. f. Lorum. Striscia per lo più di sovattolo, la quale s'infila nel collar del cane per uso d'andar a caccia. Ne so a sparvier, nè can metter Guinzaglio. Ar.

S 1. Non potere star in guinzaglio: detto

439

metaf. delle persone, vale Non poter avere più pazienza, ne star più fermo. Non potea star Morgante più in GUINZAGLIO, Non aspettò di Carlo la risposta, Ma cominciava a calar giù il battaglio. Morg.

§ 2. Guinzaglio: per met. e per dispregio detto in sign. di Collana . Vanno portando addosso il GUINZAGLIO con diverse maniere di bestie appiccato al petto. Franc. Sacch. nov.

GUIRMINELLA: s. f. Lo stesso che Gherminella. Questa usanza, che giuoco è di Guir-

MINELLA. Fr. Jac. T.

GUISA: s. f. Voce Provenzale antica divenuta nostrale ed usatissima. Modus. Modo, Maniera. Umili supplicazioni in processioni ordinate, e in altre cuise a Dio fatte dalle divote persone. - In cotal guisa cominciò a parlare. - Di che in ogni GUISA stiam male, se costui muore. Bocc. nov. Così in molte GUISE Son l'amistà divise. Tesorett. Br.

§ 1. Per uso, Foggia, Usanza. E nel giorno medesimo ciascun anno Dal Re Noromberlando avean presenti Di dieci robe, che a

lor GUISA fanno. Alam. Gir.

S 2. Per Genio, Gusto, Volontà. A sua Guisa niuna cosa si poteva fare. Bocc. nov. e qui è detto D'uno spirito incontentabile. § 3. Per Fazione, Proporzione . Il Greco

avvisò il cavallo, e disse: messere, lo cavallo

è di bella guisa. Nov. ant.

§ 4. A GUISA, e In GUISA: posti avverb. vagliono A similitudine, A modo; e pongonsi col secondo caso. Morendo senza confessione, ec. sarà gittato a' fossi a Guisa d'un cane. - In Guisa di confortatore, col piacer de' prigionieri a lui se n'entrò. Bocc. nov. Vommene in Guisa d'orbo senza luce. Petr. Ch' a guisa di scorpion la punta armava:

§ 5. Quando non se gli diè caso, se gli aggiunse Che. E dopo tutto questo le dita con la lingua bagnatesi, a cuisa che fa la gatta, or qua or là si lisciava. Lab. Apparvemi vestita di nobilissimo colore sanguigno cinta, ed ornata alla Guisa che alla sua giovinissima età si conveniva. Dant. vit. nuov. Ed a fare che ella il sentisse, quando venuto fosse in GUISA che persona non se n'accorgesse, divisò di mandare uno spaghetto fuori della finestra. Bocc. nov.

§ 6. Dicesi ancora A niuna guisa, A modo alcuno. E così In altra guisa, In niuna guisa, In questa, o In quella guisa, ec. Noi in ogni guisa stiam male, se costui muore. Affermando, sè in niuna cuisa più in villa

voler ritornare. Bocc. nov.

§ 7 E Per ogni guisa Per niuna guisa, ec. Donna, poscia che tu questo figliuolo maschio facesti, per niuna guist con questi miei viver son poluto. Bocc. nov.

S S. E uello stesso sign. si disse ancora Di Guisa, ma non mai Con guisa, Con tal guisa, Con altra guisa o simili. E m' hanno messo in vostra conoscenza Di Guisa tal, che già considerare Non degno. Dant. Majan. son.

GUITTO, TA: add. Sordidus. Aggiunto d'uomo vile, Abbietto, Succido, Sporco, Sciato: ed è voce Napoletana, ma usata anche da gran tempo in Toscana. O cuitto di Tofano, o furfante di Tofano, o ribaldo. Salv. Granch. Talchè morendo dolcemente il GUITTO, Addio cucina dice, ch' i' ho fritto. Malm.

S. Per met. Sordido, Avaro, Gretto. Egli era tanto d'animo GUITTO, e tanto meschino che usava dire: chi non va a bottega è la-

dro . Varch. stor.

GUIZZANTE: add. d'ogni g. Se se agi-

tans. Che guizza. Voc. Cr.

S. Per met. Che si muove. Nell' ultima parte della guizzante coda di Amaltea nutrice dell'alto Giove dimorava. Filoc. Ti vidi fiero e ardito scrollare il GUIZZANTE dardo. Ovid. Pist.

GUIZZARE: v. n. Agitari. È proprio quello Scuotersi che fanno i pesci per ajutarsi al moto. Questi pesci su per la mensa guiz-ZAVANO, di che il Re aveva maraviglioso piacere. Bocc. nov.

§ 1. Per met. Muovere scuotendo; Vibrare, Dimenare; ed in questo sign s'usa anche a modo de' transitivi, come Guizzare un' asta un dardo; una saetta, e simili. Nel vano tutta sua coda GUIZZAVA. - Perchè sì forte GUIZZAVAN le giunte, Che spezzate averian ritorte e strambe. Dant. Inf. Con tre lancie in mano le quali GUIZZANDO e dirizzando sopra la terra, facea sembianti di volere lan-ciando ferire la gente. Passav. Telegono prese il detto dardo e fortemente il cuiz-

ZOE. Guid G.

S. Dicesi proverb. E' GUIZZAVA per non
le stesso che E' si dimena

per parer vivo. - V. Dimenare.

GUIZZO: s. m. Agitatio. Il moto del pesce nel guizzare. Dandole quel cuizzo, cioè che al modo d'una lingua, quando parla, si menava la punta della fiamma.

But. Inf.

S. Guizzo: dicesi anche per simil. di Diversi movimenti, come del pesce che guizza: E se pensassi, come al vostro guizzo, Guizza dentro allo specchio vostra image. Ciò che par duro, ti parrebbe vizzo. Dant. Purg. cioè Movimento. Che disteso e riverso Mi tiene in terra d'ogni guizzo stanco. Id. rim. Ogni piccol guizzo, per opera dell'unzione traeva l' uno delle braccia all' altro. Bocc. Com. Inf. Ecome a buon cantor buon citarista Fa seguitar lo cuizzo della corda. Id. Par. cio

Crollamento. Delle mani, delle quali più volte con cuizzi diversi e con forze maggiori mi credetti ritrarre. Fiamm. cioè Con iscos-

se, e sforzati scontorcimenti.
GUIZZO, ZA: add. Vietus. Vizzo, Mucido, Cascante, Passo. O trippa mia, com' ell' è guizza, ch' ella pare un tumburo stemperato. Fir. Luc.

GULOSO, SA: add. Cupidus. Cupido, Bramoso, Desideroso. - V. Goloso. Con gran disir anzi li Dei chiamati Vener miravan nuda intentamente E le De Marte con gulosi agguati. Bocc. Amor. Vis.

GUMEDRA: s. f. Nome finto dal Boccaccio per burla, e per mostrare a chi non intende-

va, di dire qualche gran maraviglia.
GUMINA: s. f. Gomona. Tagliavan le cumine, colle quali l'ancore erano alle navi
legate. Liv. Dec. Che non lo moveria cavo

ne GUMINA: Fag. rim.

GUR: s. m. T. de' Naturalisti. Terra calcaria spugnosa, friabile e teggiera; Stalagmite. Le acque impietrite in alcune cantine formano varie sigure le quali sono dette Stalagmiti, e da alcuni gua, o Bur. Targ.

GURGE - V. e di Gorgo.

GURGITE: s. m. Lo stesso che Gorgo. Il lodato Borghini pensa che questo Gorgo, o gurgite, fosse formato dall' Arno. Lami. Lez. ant.

GUSCETTO: s.m. Voce dell' uso, e di varj Artisti. Dim. di Guscio. Perno a vite per fissare il guscio, o Guscetto della forma da

gettar caratteri.

S. Guscetto: chiamasi dalle Trattore di seta Quel che rimane del bozzolo dopo che se n' è cavata tutta la seta che se ne può

trarre

GUSCIO: s. m. Folliculus, putamen. Scorza o Corteccia, ed è proprio come di noci. di nocciuole, di mandorle, di pinocchi, di pistacchi, d'uova, e d'alcuni semi e civaje, come fave, piselli, ec. Nel numero del più gli Antichi dissero anche le Guscia. - V. Siliqua, Sgusciare. Fave e piselli con Guscio, o senza guscio. - Gusci di pina. - Schiacciava noci, e vendeva cusci a ritaglio. - Bocc. nov. Infino a fornaciaj a cuocer guscia d' uova n' erano impacciati. Lab. Il dattero, ec. in una siliqua ovvero guscio produce i suoi frutti e ramicelli. Gresc.

§ 1. Cattivo, Tristo, e simili, infin nel guscio: cioè Infin dalla nascita, e nel ventre

della madre. Voc. Cr.

§ 2. Avere il guscio in capo, o simili: wale Esser tenero bambino, Non aver rasciutto gli occhi, Sapergli la bocca di latte. Tac. Dav. ann.

§ 3. Riuscir del cuscio: vale Mutar abito

o costume. Pataff.

§ 4.Guscro: si dice anche Quello in cui si rinchiudono le testuggini, e tutte le conchiglie, e simili. Di vary suoli, o falde come sono fatti i cusci dell' ostriche, e di altre conchiglie marine. Red. Oss. an. Guscio di tar-

§ 5. Guscio: per met. si dicono anche le Carrozze, Navi, e simili spogliate de' loro arredi. Fecesi getto di cavalli, giumenti, salme e arme, per alleggerire i gusci, che andavano

alla banda. Tac. Dav. ann.

§ 6. Guscio: parlandosi di una Casa, di un Palazzo, o simile edifizio, s' intende Le mura esteriori considerate separatamente da tutti i membri interiori, con tutto ciò che rende compito un tale edifizio. Condusse il guscio di fuori del palazzo Strozzi. Vasar.

5 7. Guscio della bilancia: si dice a Quella parte ove si pongono le cose da pesare. Voc. Cr.

§ 8. Guscio: si dice anche l'Involtura di guanciale, guancialino, materassa e simili Così ancora tutti i panni lani lavabili, ed i gusci delle materasse e de' guanciali. Cocch.

§ 9. Dicesi anche de' Sacchi, e delle Involture di lana, cotone, o altro, in che si chiudono alcune mercanzie. Che d'una balla di lana o guscio, o invoglio sia maggior della lana che vi è dentro. Gal. Sagg.

§ 10 In generale dicesi di Qualunque cosa che a similitudine di Guscio involga o chiu-da in sè checchè sia, e così dicesi Guscio di Etite marziale. - V. Ferro. Guscio, o can-na de' razzi. V. - Razza. Guscio, o gu-scetto della forma da gettar caratteri. - V. Guscetto. Guscio della sopraccassa degli oriuoli da tasca.

§ 11. Guscio: T. d'Architettura. Membro degli ornamenti detto anche Canaletto, Cavet-

to. V. Voc. Dis.

GUSTABILE: add. d'ogni g. Gustabilis. Che si può gustare, Che appartiene alla potenza del gusto. L'oggetto gustabile non è altro ch' un certo tangibile. - Che il GUSTA-BILE sia un certo tangibile, si prova, ec. -Dovendo egli ricevere il GUSTABILE che è umido. - La potenza gustativa è ridotta in atto dal suo gustabile, del quale ella è conoscitiva mediante il mezzo congiunto, che è la lingua, ed il suo GUSTABILE è il sapore fatto tale nell' umidità, ec. Segn. Anim. GUSTACCIO: s. m. Pegg. di Gusto. Han-

no un Gustaccio pessimo in tutte le cose.

Libr. Pred.

GUSTAMENTO: s. m. Gustatus. Il gustare, e 'l Diletto che si prova gustando. Da quel gran Gustamento spesso era ristaurato. Fr. Jac. T. Quelle vergini, ec. trovarono persolventi i primi GUSTAMENTI di Venere. Bocc. Com. Dant.

GUSTARE: v. a. Gustare. Apprendere, o Discernere per mezzo del gusto la qualità de' sapori, Assaporare. - V. Assaggiare. Acerbo frutto che le piaghe altrui Gustando affligge più che non conforta. Petr.

S 1. Talora vale Mangiare, e talora anche Assaggiare. Or figliuol mio non il GUSTAR del legno Fu per sè la cagion di tanto esiglio.

Dant. Par.

S 2. Per simil. Comprendere perfettamente checchessia, e talora approvare, Avere a gra-do. Una lunga riga di luce, la quale, ec. poiche alquanto GUSTATA l'ebbi, mi parve, che non so che cosa grave e ponderosa molto da dosso mi si levasse. Lab. La donna nostra intese bene queste parole, e GUSTOLLE. Vit. S. Gio. Batt.

§ 3. Gustare: per traslato si dice Di qualsivoglia altra cosa, che rechi diletto e piacere. Gustando già di ciò che'l m'ha vromes-

so. Bocc. canz.

§ 4. Per Isperimentare, Provare. La terra non avente ancora GUSTATO il sangue umano, nella battaglia di Flegra l'assaggio. Amet.

§ 5. Gustare: per Piacere, Dar gusto. Ma perchè un certo vento non le gusta. - Se non le gusta, quando l' avrà letta. Malm.

§ 6. Onde Restar GUSTATI di alcuna cosa, vale Esserne contento, soddisfatto . Edi quanto S. A. resti gustata di sentir la protezione della persona mia. - Sentisse insieme quanto S. A. resta GUSTATA della protezione, che S. Sig. presta, ec. Galil. lett. GUSTATIVO, VA: add. Che gusta, Che

ha virtù di gustare. Il gusto adunque, o la potenza GUSTATIVA, è ridotta in atto dal suo

gustabile . Segn. Anim.

GUSTATO: s. in. Voc. ant. Gustatus. Gustamento. Da cui è infuso ogni buono gu-STATO. Fr. Jac. T. GUSTATO, TA: add. da Gustare. V.

GUSTATORE: verb. m. Gustator. Che gusta. Fa innamorare di loro lo sguardo del pensatore, ma essa diventa gaudio del Gu-STATORE. S. Bern. lett.

GUSTEVOLE: add. d'ogni g. Jucundus. Piacevole al gusto, Gustoso. Il vagionar degli antichi sempre è stato Gustevole . Amm.

GUSTEVOLÌSSIMO, MA: add. sup. di Gustevole. Gustevolissima oosa da prima elle sono, ma poi masticate riescono amarissime.

Fr. Giord. Pred.

GUSTO: s. m. Gustus. Uno de' cinque sentimenti, per mezzo del quale si comprendono i sapori, ed ha la sua sede nella lingua e nel palato. - V. Sapore, Appetito. Gusto fino, dilicato, guasto. - Dilettevole al Gusto. - Dilettare al GUSTO. - O seguita l'amore, lo diletto pur del Gusto, e allora si cagio-

na la gola. But. Purg. Che per disdegno il gusto si dilegua, cioè Si perde. Ch' al сизто è dolce, alla salute rea. - Alcun d'acqua o di fuoco il gusto, o'l tatto Acquetan cose d'ogni dolzor prive. Petr. civè. Soddisfanno. Sia più piacevole al Gusto, e più sano allo stomaco. Lab. Dalla radice stilla un' acqua chiara, Al gusto dolce, al cer malvagia e amara. Bern. Orl.

§ 1. Gusto: per Assaggio. Che se la voce tua sarà molesta Nel primo custo, vital nu trimento Lascerà poi quando sarà digesta. Dant. Par. Ch' al Gusto sol del disusatobene Tremando, ec. D' abbandonarmi fu spesso intra due, Petr.

S 2. Per Diletto, Piacere, Appetito, Voglia intensa. L'animo mio, per disdegnoso GUSTO Credendo col morir fuggir disdegno, Ingiusto fece me contra me Giusto, Dant. Inf. Questo è quel custo che con tanto diletto inganna gli amadori, il quale, come più da loro si riceve, maggiormente si desidera. Guid. G.

§ 3. Andare a Gusto: lo stesso che Andare a stomaco. A quella donna non andava a

GUSTO. Bern. Orl.

§ 4. Dar gusto, e simili : vale Arrecar gu-

sto, Dar piacere. Voc. Cr.

§ 5. Gusto: si trasferisce anche alla parte intellettiva, ed è Quella facoltà che prendendo piacere del buono, e dell'ottimo, lo sa riconoscere e scegliere in tutte le cose.

S 6. Onde Avere buon GUSTO, ed Esser di buon custo, e simili vagliono Essere as-sai intelligente, Intendersi del buono. Molti che per mio giudicio erano di miglior cu sto, la chiamarono una filastrocca. Varch

Stor. V. Bnongusto.

\$ 7. Gusto : si dice anche della Maniera dello Stile d' un Pittore, d' uno Scultore, ed anche del Carattere generale d'altri tempi. Riscegliendo quelle frasi, che anche col nostro tempo s'accordano, e alla lingua d'ora non si disdicono, o tra quelle, che sono in voga come gioje e stelle, innestando a tempo e con discernimento alcuna del GUSTO antico. Salvin. disc. § 8. Di qui i Pittori, Scultori, e simili di-

cono Di gusto, o Di buon gusto fatto Quella pittura, disegno, ec. la quale non solo apparisce fatta con istento e fatica, ma che, accompagnata con facilità e franchezza d'operare, dimostri avere in sè tutte quelle leggiadrie, e tutte quelle qualità più belle che le ha voluto dare l'Artefice Voc. Dis.

§ 9. Dicesi anche Fatta di buon gusto Quell'opera che più esprime delle buone leggi e regole dell'arte, siccome al contrario si dice Di cattivo gusto. Voc. Dis. § 10. E Fatta senza custo: s' usa chiamar

Quell' opera nella quale poco o nulla si rico-

nosce de' buoni precetti dell' arte.

§ 11. Usasi ancora dire La tal pittura è fatta del custo di Raffaello, o di Tiziano. ec. a Pittura nella quale l'artefice s'è sforzato all' imitazione del modo d'operare di quel Maestro. Voc. Dis.

GUSTOSAMÈNTE, avv. Jucunde. Con gusto, e secondo le cose a cui s' applica può corrispondere a Saporitamente, Soavemente, Giocondamente, Piacevolmente. - Dilettevolmente. Gustosamente, anzi saporitissimamente godono di questi beni eternali. Esp. Salm.

GUSTOSISSIMO, MA: add. sup. di Gustoso. Bevandine gustosissime. Zibald. Andr.

GUSTOSO, SA: add. Jucundus. Che apporta gusto, Che diletta, Buono, Piacevole, o Grato al palato, Gustevole, Saporito. - V. Soave, Dilettevole. Istaccare risolutamente le labbra dal calice avvelenato di quei libretti che sono a voi sì gustost. Segner. Pred. GUTTO: s. m. Voc. Lat. Guttus. Stagna-

ta, Vaso col collo stretto, che usavano i Romani ne' sagrifici e nelle stufe per versar olio o balsami a gocciola, a gocciola. Vett.

Colt.

GUTTURALE: add. d'ogni g. Attenente alta gola, e Pronunziato colla gola, Aspirato in gola. L' aspra e GUTTURALE pronunzia. -All' aspirazione densa e cuttura LE danno corpo col pronunziarla per S, ec. Salvin. pros. Tosc. Parlano colla voce in gola aspiratamente alla guisa quasi degli Ebrei, Tedeschi e Levantini, nazioni gutturali. Id. Fier. Buon. Lo sforzo necessario in proferir tante lettere GUTTURALI, e aspirate bestialmente. Magal. lett.

GUTTURALMENTE: avv. Colla gola, In gola. Popoli che con molte aspirazioni, e GUTTURALMENTE favellassero, quali furono i

Fenici. Lami Ant.

## H

H: s. f. L'ottava lettera dell'Alfabeto, e si pronuncia Acca. Non ha appo di noi suono veruno particolare, ma ce ne serviamo per difetto di caratteri, ponendola dopo il C, e G, quando accoppiati colle lettere E, ed I vogliono esprimere quel suono, che si pro-nunzierebbe coll' A, O, U, come CHINO. CHETO, GHERONE, GHIRO.

§ 1. Ha servito questo carattere per tor via qualche equivoco come per distinguere HANNO verbo da ANNO nome, ed HO, HAI, HA verbi da AI articolo affisso al segno del terzo caso, ed A preposizione, ed O particella separativa, o avverbiale. Così abbiamo usato anche in tutto il corso di quest' opera, non

condannando perciò anche gli usi diversi quantunque questo omai sia il comunemente ricevuto. Ho sempre avuto in costume camminando di dire, ec. Bocc. nov. Perche ardire e franchezza non HAIP Vostro saver non HA contrasto a lei. Dant. Inf. Ov' io fui giunto Da duo begli occhi che legato m' HANNO. Petr.

§ 2. Questa lettera potrebbe aver qualche luogo presso di noi per far distinguere i vari sensi dell' interjezione, come: Den dimmi, quasi pregando, da Den spediscila, quasi bravando, ma perchè i Toscani aspirano per lo più tutte le interjezioni, poco o nulla rende d'u-tile in cotal caso. Voc. Cr.

§3. Sapere, Imparare, ec. due n: vale Sapere, Imparare, ec. qualche piccola particella di dottrina. Io ne so ragionare, che ho cacato le curatelle per imparare due u. Segr. Fior. Mandr.

HÌATO - V. e scrivi Jato. HO, HOJA. - V. Hu. HOI. - V. Ohi.

HU, HUJA: Interjezione usata dal volgo, esprimente maraviglia. Interjezione che usa la bassa gente, quando per cosa improvvisa e stravagante suol dire nu nusa, ovvero Ho hoja. Bisc. Malm.

HUI: Interjezione. Heu. Quella voce che si manda fuori per qualche dolore. Alto sospir, che duolo strinse in uu, Mise, ec. Dant. Purg. cioè Non compiè di metter fuora tutto

il sospiro.

HUMUS: s. m. Voc. lat. usata da' Naturalisti per individuare Quello strato di terra vegetabile su la superficie del nostro Globo, che è una mescolanza di animali e di vegetali putrefatti e distrutti, secca, spongiosa, scabra, che si ammollisce e si stempera nell'acqua.

HUOMO: s. m. Uomo, ed in questo caso la lettera H è affatto inutile, e niuno oggidi

l'userebbe in tal guisa.

I: s. m. La terza delle cinque vocali, e la nona lettera dell' alfabeto Italiano. Ella è così amica dell' E, che si prende spesso l'una per l'altra scambievolmente; come DISIO, e DE-SIO; OFFERIRE, e OFFERERE; STIA, e STEA. Quel punto che si pone sopra questa lettera dicesi Titolo. Tal ch' un accento, Il titolo d' un I non mi s'occulti. Buon. Fier.

§ 1. I: quando è posta in alcuna voce di qualsivoglia maniera, se sia avanti un'altra vocale, si prendono quasi sempre quelle due vocali appo i Toscani per dittongo, e si pronunziano in una sillaba sola; come PIANO, FIELE, PIOGGIA, FIUME; la qual proprietà ha ancora l' U vocale. Voc. Cr.

§ 2. Pronunziasi nondimeno alle volte per due sillabe, ma avviene più di rado; come SVIATO, FIATA, CHIUNQUE, ec. Voc. Cr.

§ 3. 1: nel nostro idioma, vaghissimo della dolcezza, si aggiugne frequentemente per isfuggire l'asprezza della pronunzia a tutte le voci comincianti da S colla consonante appresso, e allora massimamente, quando la parola antecedente termina in consonante; come PER ISCHERZO, CON ISPIRITO, ec. che altrimenti si direbbe SCHERZO, SPIRITO, ec. Voc. Cr.

§ 4. I: in cambio di LI, articolo di maschio nel maggior numero, si scrive quando la parola, a cui serve per articolo, cominci da consonante; come I dotti, i signori, in vece di Li dotti, Li signori, ec. Cominciogli a dare le più belle cene, e i più belli desinari del mondo. Bocc. nov. L'oro, e le perle e 1 fior vermigli, c 1 bianchi. Petr. - V. Il.

§ 5. Incontrasi qualche volta cotale Articolo innanzi a S, che altra consonante preceda, ma non è da imitare : oltre che saran pochi gli esempj, che ne' buoni scrittori se ne trovano; come nella Vision del Boccaccio. Riceva adunque i strali acuti. E quel Beati i Spiriti, che nel Trionfo della Divinità si legge in alcuni testi, per autorità de' migliori dee leggersi Beati Spiriti, senza l'Articolo.

§ 6. Dopo le particelle Con, Non, er, molto di rado fu posto; poiche si scrisse Con li cani, Non li Parenti, Per li campi, piuttosto che Con 1 cani, Non 1 parenti, Per 1 campi, e simili. E dopo i segni de'casi, o dopo alcuna preposizione quasi sempre si lascia e scrivesi: De' per Delli, Degli; A', per Alli, Agli; Pe', per Per li, Pei; Co', per Con li, Colli, Cogli, Coi; onde A' piè, De' colli, Da' buoni, Co' sospiri, Ne' miei danni, Pe' verdi campi, in vece d'A 1 piè, De 1 colli, Da 1 buoni, ec. più comunemente si scrive. Cinon.

§ 7. I: in cambio di GLI pronome, quarto caso nel numero del più, ma ciò presso gli antichi. La sconoscente vita, che i fe sozzi Ad ogni conoscenza or gli fa bruni. Dant. Inf. Ed è alcun che con suo danno i prende.

Franc. Barb.

§ 8. Pur presso gli antichi nel numero del meno in vece di A LUI. Poiche n'ha tratto fuore Per la sua forza il sol ciò che gli è vilé, La stella i dà valore. Rim. ant.

\$ 9. Dopo alcune particelle suol comunemente lasciarsi, segnandosi in sua vece la particella antecedente d'apostrofo. Voc. Cr.

§ 10. I : si trova talora usato per IVI avverb. Ed una scritta 1 metti con tuoi pietosi detti . Franc. Barb.

§ 11. I': coll'apostrofo, vale quanto il pronome IO, per agevolezza della pronunzia. I' venni, i' feci, i' dissi, ec. cioè Io venni, lo feci, ec. I' l'ho più volte, ec. veduta vi-

va . Petr.

S 12. I : si raddoppia in fine d'alcune voci, e particolarmente nel numero del più di quelle che nel singolare terminano in IO di due sillabe coll'accento sulla penultima, come RESTIO, DESIO, ec. onde nel numero del più RESTII, DESII, ec. L'uso però ha introdotto per lo più porre questo J'Iungo dove anderebbero posti due II. Tanta molestia aveva di varj pensieri, che sentiva per le molte ricchezze, ch' aveva. Vit. SS. PP. Questi valorosi eroi, ec. non sazj della fatta strage, cangiando mestiere, ec. Red. lett.

§ 13. La lettera I serve ancora per nota del numero Uno. Nerva regnò anni 1. e mesi

1111. Cronichett. d' Amar.

IADE, e IADI: s. f. pl. Voce trisillaba derivata dal Greco Hyades; quasi stelle della pioggia, e diconsi Le sette stelle che sono nella fronte del toro, chiamate anche Pliadi, e volg. le Gallinelle. Non sa za cag one sono i santi Dottori significati per lo nome di queste stelle IADE hyades in Greco, tanto è a dire, quanto piova; onde queste stelle hanno il nome della piova, perocchè nel lor nascimento generan piova. Mor. S. Greg. IBERIDE: s. f. T. Botanico. Lepidio, Pi-

perite. - V. Mattiol. ec.

· IBERNACOLO: s. m. T. de' Botanici Linneani, in vece di cui più toscanamente si dice Svernatojo. V. Quell' IBERNACOLO che è situato per lo più sotto terra si chiama Bulbo, o Cipolla.

IBERNO, NA : add. Hybernus. Del verno. Cadde come veggiam talora un muro, che l' IBERNO torrente in alto preme. Alam. Gir.

IBI: che anche si trova scritto IBIDE: s. m. Ibis. T. Ornitologico. Specie di cicogna abitatrice dell' Egitto, che fa grande strage di serpenti, di cui si pasce, e perciò fu quest' uccello venerato dagli antichi Egiziani .

IBLEO, IBLEA: add. Hyblaus. Del monte Ibla in Sicilia, ed è per lo più aggiunto di Mele. Oggidi questa voce è usata solamente da' Poeti, i quali dicono Mele IBLEO, IBLEA

pendice.

IBRIDO, DA: add. Ibrida. T. de' Naturalisti Che è generato da due animali di specie diverse. IBRIDI, cioè imbastarditi di due razze. Salvin. Cas.

§ 1. IBRIDE : diconsi da' Botanici le Piante nate da due piante diverse, e componenti una

terza specie.

§ 2. Per traslato Scrittura IBRIDA chiamò il Salvini le miscellanee composte di prosa e di versi. Cas.

ICASTICO, CA: add. T. Dottrinale. Ed e Aggiunto d'imitazione o simile, che ha per oggetto le cose fisiche: contrario di Fantastico, o Ideale. Chiamo imitazioni ICASTICHE, o similitudinarie quelle che hanno per oggetto le cose non adatte alla fantasia etutti gli esseri fisici. Salvin. Cas.

ICCASE: s. f. Lo stesso che Icchese. Com'

e l' ICCASE, un CS, o un CHS. Bellin. Bucch. ICCHESE, ICCHESI, ICCHISI, e dal volgo anche ICCASE: s. f. Nome della lettera X, i uso della quale è quasi del tutto escluso nella lingua Itatiana, ma vuolsene conservare il nome, per poterla dar ad intendere a fanciulli. Dall' ICCHESI, mi parto e vengo al fio. Pucci Centil. - V. X. a suo luogo. ICHORE. - V. e scrivi Icore.

ICNEUMONE: s. m. Icnheumon; Mus pharaonis. Quadrupede anfibio congenere della Lontra, che abita sulle sponde del Nilo. Egli è grande come un gatto, ma di corporatura più allungata, co'peli neri e rigidi come quelli del lupo. Si pasce d'uccelli, topi, serpenti, lucertole, e fors'anche d'uova di Coccodrillo. Chiamasi con altro nome Topo di Faraone. ICNEUMONE poco animal noto coll' aspido combatte . Morg. ec. Picccioletto è l'icneumone, ma ec. con astuzia doppie genti uccide, striscianti serpi e forti coccodrilli. Salvin. Opp. Cacc. Credevano gli Antichi che l'Icncumone entrasse in corpo a' coccodrilli mentre dornivano colla bocca aperta e gli uccidesse.

§. Vespa icneumone: chiamasi da' Natura-

listi una Specie di calabrone, così denominato da Aristotile per distinguerlo da' calabroni, o vespe ordinarie, perchè con grand' industria va investigando i ragni ne' campi, e nelle bucherattole delle mura per cibarsene. Il suo nido vespajo non è cartaceo come quello delle vespe ordinarie, ma è fabbricato di terra o

fanghiglia . Vallisn.

ICNOGRAFIA: s. f. Icnographia. T. degli Architetti, ec. Descrizione in carta, o Abbozzo di un edifizio, o altra simile cosa; Disegno piano d'una fabbrica.

ICNOGRAFICO, CA: add. Icnographicus . T. degli Architetti, ec. Appartenente al-

l' Icnografia.

ICOGLANE : s. m. T. della Storia de' Turchi . Nome che si dà in Turchia a' paggi

del Gran Signore.

ICONOGLASTA: s. m. Iconoclasta. T. Teologico. Voce formata dal Greco Icon, che vuol dire Imagine e Clan, che significa Rompere quasi Fracassatore, Spezzatore d'imagini; ed è il Nome che si diede a quelli Eretici che insorsero nel settimo secolo contro il culto delle imagini. - V. Iconomaco. Segner. Salvin. ec.

ICONOGRAFIA: s. t. Iconographia. T.

Filologico . Descrizioni delle imagini, e delle pitture, cc. e dicesi propriamente Della coguizione de' monumenti antichi, come busti, pitture , ec.

ICONOGRAFICO, CA: add. T. Filologico.

Appartenente all' Iconografia

ICONOLATRA: s. m. T. dolla Storia Ecclesiastica. Nome che gl'Iconoclasti davano a' Cattolici, ch' essi accusavano come adoratori d'imagini.

ICONOLOGIA: s f. Iconologia. T. Filologico. Interpretazione delle immagini ed em-

blemi de' monumenti antichi.

ICONOLÒGICO, CA: add. Iconologicus. T. Filologico. Appartenente a Iconologia. ICONOLOGISTA: s. m. Professore d'Ico-

nologia . Uden. Nis. ICONOMACO: s. m. Iconomacus . Voce formata dal Greco Icon. Imagine, e Machesihoe Combattere, quasi Combattitore delle imagini ; e passa questo divario tra l'Iconoclasta, e l'iconomaco, che il primo spezzava le immagini, e'l secondo impugnava soltanto il culto, che lor si presta. Il più empio di tutti gli antichi iconomachi non sarebbe arrivato a tanto disperata salvatichezza. Fr. Giord. Pred. A cagione della barbara empietà di Leone Isaurico e di altri ICONOMAcui Imperadori. Salvin. Qui in forza d'add,

ICONÒMICA, e ECONÒMICA: s. f. Æconomia. Oggi dicesi Economia. La seconda si è ICONOMICA, la quale c' insegna nostra gen-te, e nostri figliuoli medesimi governare, e insegnaci a guardare, e accrescere le nostre possessioni e nostre ereditadi, e avere mobili e rendita per dispendere, e ritenere secondo che'l luogo e'l tempo muove. Tes. Br.

ICONOMO: s. m. Dispensator: Intendente d'economia; si dice ancora di Chi è eletto dal pubblico a tener conto dell'altrui entrate, oggi dicesi Economo. Che niuno procuratore, o sindaco, o 1conomo, o difensore sia

udito. Stat. Merc.

ICORE: s. m. Ichor. T. Medico. Sottile e tenue umor acqueo, bianco, e alle volte sanioso, simile al siero, e perciò detto anche Siero del sangue. Quando una volta fu ferito, ben lo mostrò, ec. dicendo: quello non essere ICORE, ovvero bianco umore, ma sangue. Salvin. disc. Il quale intestino retto suol gemere alcuni 1cont, o sieri acri, mordaci, pungenti e salsuginosi. Red. lett. ICOROSO, SA: add. T. Medico. Appar-

tenente ad icore; onde Sanie icorosa, Umore 100R050, dicesi quella Marcia sierosa, ed acre che cola dall'ulcere.

ICOSAÈDRO: s. m. Icosaedrus. T. Geometrico. Corpo solido, che ha venti lati, e dicesi specialmente d'un solido regolare, che è composto di venti triangoli equilateri.

S. Icosaedae: usasi pure in forza d'add. e vale Che è in forma di icosaedro. Cristalli di figura ICOSAEDRA.

ICTIÒFAGO, e ITTIÖFAGO: s. m. - V.

Ictiologia.

ICTIOLITI, o ITTIOLITI: s. m. pl. Voce non per auco introdotta, ma che può servire ad un bisogno per designare i pesci impetriti, o le pietre in cui è impressa la figura di qualche pesce.

ICTIOLOGÍA, o ITTIOLOGÍA: s. f. Voce che si potrebbe usare come Ictioliti, e servirebbe a denotare Quella parte della Storia naturale che tratta de' pesci, e d'altri animali acquatili. Targ. Prodr. Su l'istesso andare sarebber le voci Ictofago, Mangiator di pesei. E Ictiologista, Scrittore della Storia de' pesci.

ICTIOLOGISTA, o ITTIOLOGISTA: s.

m. - V. Ictiologia.

IDALCO: s. m. Homo nobilis. Voce Spa-guuola. Titolo de' Nobili Spagnuoli, che discendono da antichi Cristiani senza mescolanza di sangue Ebreo, o Moro nella loro fami-

glia.

IDATIDE . s. f. Hydatides. T. Medico. Bolla acquajuola, Vescichetta piena d'acqua, che si genera in diverse parti tanto interne che esterne del corpo animale. Il mesenterio di una lepre tra tunica e tunica l'ho veduto esser tutto tempestato di certe gallozzolette o idatidi trasparenti piene di acqua limpi-dissima. – Non è solo il mesenterio ad esser gremito di simili idatidi. – Son prodotte alcune vescichette neila cute ripiene d'acqua, nominate IDATIDI. Red. Oss. e Cons. - V. Idropisia Cistica, o Vescicolare.
S. IDATIDE; T. Conchigliolico. Specie di por-

cellana così detta da una certa similitudine colle idatidi del corpo animale. Gab. Fis.

IDDÈA. - V. e dì Dea. IDDÈO. - V. e dì Dio. IDDiA. - V. e di Dea. IDDIO: s. m. Deus. Dio. V.

S. IDDII: nel numero del più si dice sempre degli Dei degli Idolatri. Gisippo se agli Iddit fosse piaciuto, a me era assat più a

grado, ec. Bocc. nov. - V. Dei.

IDEA: s. f. Idea. Percezione dell' anima, Nozione che la mente si forma di alcuna cosa. - V. Specie, Forma, Imagine, Nozione, Concezione, Percezione. Idea semplice, chiara, distinta, adeguata, nobile, singolare, innata, falsa, oscura, consusa. - Formarsi un' IDEA. - Aver dell' IDEE.

S 1. IDEA: si dice altresi Delle specie, delle imagini che sono nella memoria. Che vuol dire averne conservata un' IDEA così viva di avervi potuto rassicurare la maniera del Maestro. Magal lett. Così pure si dice per es. Io

ho qualche IDEA d'averlo veduto altre volte. -Il tempo me n'ha fatto perder l' IDEA - Que. sta cosa me ne richiama l'IDEA.

S 2. IDEA: Per Concetto. E pure tirai gile tutta quella lettera, entrai appresso a poco nella costra idea medesima, dicendo, ec. Magal, lett.

§ 3. IDEA: parlando di Dio, si prende per Forma, Prototipo, Esemplare, Modello eterno di tutte le cose create, che sono in Dio IDEA divina, eterna, purissima. - In qual parte del Cielo, in quale IDEA Era l'esemplo onde natura tolse Quel bel viso leggiadro. Petr. E IDEA l'esemplare imagine di tutte le cose, benchè altri disse essere IDEA la'ntera similitudine di tutte le cose tra sè differenti. But.

§ 4. Dicesi altresi IDEE di Platone nel medesimo significato di Modello, Prototipo, Esemplare. Chiamale Plato IDEE, che tanto è a dire, quanto forme e nature universali.

Dant. Conv.

§ 5. IDEA: è anche Voce di cui si servono i Pittori, Scultori e simili, quando vogliono esprimere Opera di hel capriccio, e d'inven-

zione. Voc Dis.

§ 6. Talvolta vale Maniera, Gusto, Stile. Apparisce una veduta di Città, che per esser fabbriche all' Italiana, non si crede allusiva ad alcuna città di Spagna, ma solamente se-condo l'IDEA Italiana del Pittore. Magal.

S 7. IDEA : si prende anche per Mente, Immaginazione, e così dicesi per es. Io ho nell' IDEA che la tal cosa riuscirà.

§ 8. IDEA: si dice anche usualmente, per Cosa fantastica, chimerica, onde dicesi, per es-Pascersi d' IDEE; IDEE vane. Oh che IDEA! Che

bell' IDEA che voi avete.

IDEALE: add. d'ogni g. Idealis. Dell'idea, Attenente all' idea, Che esiste nell' idea, Che non ha altra esistenza che nella mente. L'astratto è un ente IDEALE. - Ancorche non sempre per l'esperienza s' arrivi alla verità, ciò non avviene, perchè il primo concetto IDEALE dell'esperienza non sia molte volte proporzionato a conseguirla. Sagg. nat. esp.

S. IDEALE: per Chimerico, Fantastico, Immaginario. - V. Fittizio, Insussistente. Ric-

chezze IDEALI.

IDEALISMO: s. m. T. Dottrinale. Ipotesi e Dottrina di coloro i quali sostengono che in Dio solamente sono le idee di tutte le cose, IDEALMENTE: avv. In idea. In idea,

Immaginariamente . Del Papa .

IDEARE: n. p. Figurarsi, Formarsi nella mente l'idea, cioè l'esemplare di qualche cosa; Imaginarsi . Il felice arrivo del vostro S. Fratello giovedì, e sull' ora appunto ch'io m'ero IDEATO. Magal. lett.

IDEATO, TA: add. da Ideare. V.

S 1. IDEATO : per Immagis ato, Inventato. Formato nella mente, o nell'immaginazione, Quantunque ei l'abbia per una cosa IDEATA su l'aria piuttosto che d'un Imperio padrone del Mondo, da quella d'uno padrone della Natura . Magal. lett.

S 2. Usasi pure in forza di sost. e vale La cosa formata nell'idea. Sempre sarà più perfetta l' idea d' un ottimo maestro, che l'i-

DEATO. Varch. lez.

IDEM: Voc. lat. che .s' usa comun. nella Scrittura e nelle citazioni per dire Lo stesso, Il medesimo, o La medesima cosa. Id. Ibid. o sia Idem. Ibidem. cioè Lo stesso autore nel medesimo luogo già citato. IDENTICAMENTE: avv. T. Didascalico.

Con modo identico. Due, e due sono IDENTI-

CAMENTE lo stesso che quattro

IDENTICO, CA: add. T. Didascalico. Che non forma che una stessa cosa con un'altra, Che è compreso sotto un' istessa idea. Proposizioni IDENTICHE.

IDENTIFICARE: v. a. T. Didascalico. Comprender due cose sotto un' istessa idea. La definizione è sempre identificata col defi-

S. Identificare: n. p. Immedesimarsi, Farsi una stessa cosa con un altro. In esso simplificansi, e perfino le contrarietà medesime s' IDENTIFICANO. Salvin. disc.

IDENTIFICATO, TA: add. da Identifica-

IDENTITÀ, IDENTITADE, IDENTITÀ-TE: s. f. Identitas. T. de' Filosofi e de' Legisti. Ciò perchè due o più cose sono elle stesse e non altro, o vengon comprese sotto una medesima idea - V. Medesimezza. IDENTITÀ essenziale, formale, reale, di natura. - Nella nostra questione si ricerca l' IDENTITÀ della materia. Galil. Gallegg. È anche verisimile che avessero preso a fiscaleggiare, per meglio soddifarsi su l' IDENTITA della persona. Magal, lett

IDÈST, o IDÈSTE: Voc. Lat. usata talvolta nello stil burlesco, o familiare in vece di Cioè. Che vanno in calcagnini, ideste, che si senton da lontano. Lor. Panc. Sch.

IDI: s. m. pl. Voc. Lat. Gli otto giorni in ciascun mese dopo le None, cioè Il giorno decimoquinto di Marzo, Maggio, Luglio, e Ottobre, e 'l terzodecimo degli altri mesi. Quest'era presso i Romani la seconda delle tre divisioni di ciascun mese. Venne a Calende, e fuggì innanzi agl' idi. Ar. sat.

ÍDILLIANTE: add. d'ogni g. usato anche in forza di sost. Che compone Idilli. Menag.

Oss. Am.

IDILLIO: s. m. Idyllium. Specie di componimento poetico, che ha i suoi termini me-

trici corrispondenti, il cui soggetto è per lo più pastorale, o amoroso, ed è quasi della natura dell' egloga. È galantissimo l'argumento e curioso dell' idillio sesto d'Ausonio, nel quale descrive il poeta una pitture giocosa da lui veduta nella città di Treveri. Salvin. disc.

IDIOELÈTTRICO, e IDIOLÈTTRICO. CA: add. Neologismo scientifico. Che è privo di elettrecità, o Che è di minore elettricità.

IDIOMA: s m. Idioma. Linguaggio, Favella propria di qualche Provincia. - V. Lingua, Parlata. IDIOMA natio, proprio, puro, gen-tile, dolce, barbaro, aspro, duro, strano, Lombardo, Toscano, ec. - Si dolce idioma Le diedi, ad un cantar tanto soave. - Per difficoltà di quello IDIOMA, che mai si può ridurre al nostrale. Stor. Eur.

§ 1. Comunicazione d' idiomi: Espressione Teologica, con cui si spiega come Ciò che dicesi di Gesù Cristo deve intendersi di Gesù Cristo come Dio, e di Gesù Cristo come Uomo - V. Unione ipostatica. Quando non fosse per altro, per non ammettere una tal quale comunicazione d'iniomi coi libertini. -S' aspetta agli Ecclesiastici, più che agli altri, il guardarsi dal non essere essi i primi ad usare certe comunicazioni d'idiomi pericolose, e direttamente opposte a que' fini che rendono negli stati così necessarj gli altari, come le fortezze. - Un amico di 60 e più anni, e tra il quale, e me se non fosse una mezza espressione sacrilega potrebbe dirsi esservi stata la comunicazione dell' 1-DIOMI. Magal. lett.

1DIOMORFO, FA: add. usato anche in forza di sost. Idiamorphis. Grecismo de' Naturalisti. Nome che si dà alle Pietre, che hanno una figura costante e determinata nella sua specie come sono quelle che rappresentano animali, o qualche loro parte, frutti, legumi, e simili. Pietre IDIOMORFE. - Corpi IDIO-

MORFI pictrosi.

IDIOPATIA: s. f. T. Medico. Malattia propria di qualche parte del corpo, independentemente dall'altre, coma la Caterata lo è dell'occhio.

IDIOPATICO, CA: add. T. Medico. Appartenente ad Idiopatia. Il dolore non era IDIOPATICO, ma per consenso, mentre procedeva da' nervi del sesto paro. Cocch. Bagn.

IDIÒTA : add. d' ogni g. Idiota. Ignorante, Non letterato. IDIOTI. che non saprebbono l' A Bi Ci. Conv. Essendone signori, artefici, manuali e idioti G. Vill. Uomo idiota, e di grossa pasta. Bocc. nov. Avendo trapassate cotante contrade, per venire a noi uo-mini rustichi e idioti Coll. SS. PP.

1DIOTAGGINE: s. f. Litterarum ignorantia. Ignoranza di letteratura. Perocche nulla sti conversi. Com. Inf.

IDIOTAMENTE: avv. Con idiotaggine, Da idiota, Senza cultura di lettere, Senza studio,

Rozzamente. Cr. in Laicamente.

IDIOTISMO: s. m. Idiotismus. Vizio nel parlare, o nello scrivere della plebe, e degli idioti, cioè Nel non usar correttamente, e propriamente alcuna voce. Avvertasi però, che gl' idiotismi non sono vietati ne' componimenti scherzosi, e anzi si adoperano con grazia nelle commedie. Se tutti gl' iniotismi fossero bassezze, addio proprietà e purità della lingua. Salvin. pros. Tosc. IDIOTIZZARE: v. n. Usare idiotismi, Scri-

vere o Parlare scorrettamente. Uden. Nis. IDOLA. - V. Idolo. IDOLARE. - V. e di Idolatrare.

IDOLATORE. - V. e di Idolatra, Idolatro.

IDOLATRA: s. m. Idolatra. Lo stesso che Idolatro. V.

S. Presso alcuni Antichi si trova Idolatra, in vece di Idolatria, come Compagna, per Compagnia. Il ritenne seco con pura fè per

ritrarlo dall' IDOLATRA. G. Vill. Vit. Maom. IDOLATRAMENTO: s. m. L'atto di idolatrare. Dico che se un tal Sole verrà adorato dagli stolli, ec. non saro facile a tacciarlo di ambito idolatramento. Seguer. Crist. instr. V. Idolatrare

IDOLATRARE: v. n. Idola colere. Adorare e Onorare gl'idoli. IDOLATRARE empiamente, superstiziosamente, sacrilegamente. Molta gente trae (il Diavolo) ad un tacito IDOLATRARE, e ad un colorato paganesimo. Passay. Qui in forza di nome, per Idelatramento, Idolatria. Non conveniva farsi da' Profeti con gli Ebrei così naturalmente portati all' IDOLATRARE. Magal. lett.

S 1. Idolatrare: in sign. a. S' io m'inginocchio davanti all' imagine d'un serpente avviticchiato sur un albero nel Paradiso ter-

restre, IDOLATRO il Diavolo. Magal. lett. § 2. IDOLATRARE: figur. in sigu. a. Amare prudentemente, e per lo più con amore disordinato. Vogliono idolatrare un volto caduco e mortale. Fr. Giord. Pred. Molti il lasciano quando son lasciati da quello, ec. quella IDOLATRATA somma, o quel miserabile avanzo, che loro resta. Salvin. pros. Sacr. Così la mia benchè selvaggia e oscura Musa, ec. Rispettan gli anni, e più d'un l'I-DOLATRA, E fè gli giura. Filic. rim. IDOLATRATO, TA: add. da Idolatra-

IDOLATRE. - V. Idolatra.
IDOLATRIA: s. f. Idolatria. Adorazione d'Idoli, Coltura de' falsi Dei. - V. Paganesimo. Gentilesimo. Idolatria sacrilega, cie- re, Bene, Speranza. Idolo amato, caro, dolce,

ca, rea. - Il maggior peccato che sia è l' 1-DOLATRIA. Passav. Iddio lo quale mandoè te suo servo a liberarci dell' errore dell' 1001.1-TRIA. Vit. SS PP.

S. IDOLATRIA: dicesi figur. Lo smoderato affetto verso le cose amate, come dicesi Idolatrare lo sregolato ed eccedente amore che lor

si dimostra . - V. Idolatrare .

IDOLATRICO, CA: add. Idolatricus. Appartenente all' Idolatra o all' Idolatria, Ido-latrio. Le miserie stesse, le stragi, le morti non gli distoglievano da quei peccaminosi, e idolatrici piaceri. Lami Lez. Ant. Se io diceva piaceri gentili, l'addiettivo era equivoco. Se io usava Gentileschi, è voce ignota ancora essa al Vocabolario in questo senso. E' vero che il Marangoni ha usato tal vocabolo, ec. ma suona nel mio idolatrico un non so che di più liscio e soave. Id. pref.

IDOLATRIO, RIA: add. Idolatricus . Ap-. .. partenente a Idolo, o all' Idolatria. Onore

IDOLATRIO . Com. Inf.

S. Trovasi anche usato in forza di sost. per Idolatra. Quale era Cristiano, e quale Arriano, e quale IDOLATRIO. G. Vill.

IDOLATRO, IDOLATRA, IDOLATRE: s. m. Idolatra. Adorator d' Idoli. - V. Gentile, Pagano. Convertir gl' IDOLATRI. - Proposti dello Imperadore, che erano idolatri. G. Vill. E che altro è da voi all' IDOLATRE Se non ch'egli uno, e voi n'orate cento? Dant. Inf.

S. Usasi anche in forza d'add. Perchè non crederemo noi l'istesso d'altri, e di altri ancora sparsi qua, e là fra le popolazioni

IDOLE. - V. e di Idolo. IDOLETTO: s. m. Parvum. idolum . Dinn. d'Idolo, Figurina rappresentante una falsa divinità. Avevano gli Egizi nelle loro magioni un grande numero d'inoletti . Fr. Giord.

Pred IDOLO: s. m. Idolum. Figura, Statua, rappresentante una falsa divinità; Imagine di un falso Dio, che sia di rilievo, non di dipintura, ed esposta all'adorazione. Gli antichi dissero anche Idola e Idole. - V. Simulacro, Nume, Idolatria. IDOLO muto, cieco, e sordo, bugiardo, abominevole, empio, profano. - Coltivando gl' idoli. G. Vill. Feciono riverenza agl' IDOLI, che avevano spezzati nell' Egitto. Coll. SS. PP. Ben sappi ch' io non sono di quelli ch'adorano l'idole sor-de e mutole. Vit. Barl.

S. Per met. Cosa molto diletta, nella quale si ponga smoderato affetto e che s'abbia in soverchia venerazione; ed in questo sign. si dice dagli amanti Nume, Vita, Anima, Cuo-

unico . - V. Idolatrare. L' IDOLO mio scol- 1 pito in vivo lauro. - Non fare idolo un nome Vano senza soggetto. Petr. Onde l'affettuosa fantasia, Che l'arte si fece IDOLO, e monarca, Conosco ben quant' era d' error carca. Buon rim,

IDOLOPEJA: s. f. Idolopæja. Figura rettorica per cui s'introduce a parlare una per-

sona morta, ma nota. Alam. Pind.

IDOLOPEO, PEA: add. Che produce imagini nella nostra mente. Sono le fantasie, ec. grandissime apprestatrici: da alcuni detde IDOLOPEE, ovvero facitrici d'imagini. Gori. Long

IDONEAMENTE: avv. Idonee. Attentamente, Adattamente, Accomodatamente, In acconcio modo. - V. Acconciamente, Proporziomatamente. Quella ch' è IDONEAMENTE congiunta all'amore d'alcuno, tu non la dei sot-

trarre da quello scientemente. Libr. Amor. IDONEITA, DE, TE: s. f. Habilitas. Attitudine, Capacità Abilità. Ma più espressamente dir si può la nostra idoneità è da Dio Coll. SS. PP.

IDONEO, NEA: add. Idoneus. Atto, Sufficiente, Capace, Abile. Lodarono, ec. per idonei mallevadori. G. Vill. Dottor delle genti san Paolo, fatto idoneo ministro del nuovo testamento, ec. non che noi siamo idonei a pensare al cuna cosa da noi, ma la sufficienza nostra è da Dio. Coll. SS. PP.

IDRA: s. f. Hydra. Serpeute notissimo per le favole, che avea sette teste, nelle quali se se ne tagliava una, ne rimettevano più. La superbia è simile all'IDRA d' Ercole, della quale dicono i poeti, ch'era uno serpente, che avea sette teste, e se se ne tagliava una ne rimetteano più. Passav.

S. 1. IDRA: fig. si dice D'ogni male, che vie più va crescendo nel volerlo estirpare, IDRA

sempre rinascente.

§ 2 Idra: chiamasi da' Naturalisti Un serpente acquatico de' fiumi e paduli.

S. 3. IDRA: chiaman gli Astronomi Una Costellazione dell' Emisfero australe, che è a noi in-

IDRAGOGIA. s. f. T. Dottrinale. Deduzione dell'acque fuor d'un luogo, per condurle

in un altro

IDRAGOGO: add. usato anche in forza di sost. Hydragoga. T. Medico. Aggiunto di una specie di medicamenti che si adoperano per evacuare. Stimo necessario, necessarissimo servirsi de' più piacevoli, ec. giacchè si è osservato, che i gagliardi IDRAGOGI poco utile ci hanno apportato. Red. Cons.

IDRARGIRO: s. m. Voc. Lat. Argento vi-

vo. Mercurio. Torric: lez.

IDRAULICA: s. f. Hydraulica. Quella parte dell' Idrometria che considera il moto so dell'acqua. Cocch. Bagn.

de' fluidi, e specialmente dell' acqua, ed insegna l'arte di condurla, di alzarla per via d' ingegni, contenerla in fra certi limiti, riparare alle rotte de' fiumi, ec. V. - Fluidi, Moto. IDRAULICO, CA: add. Appartenente ad

acqua e ad esperimenti intorno ad essa, ed è anche Aggiunto delle macchine, o ordegni, che servono a condurre o alzare le acque.

Magal. lett. - V. Tromba.

S. IDRAULICI : diconsi ancora gl'Ingegneri d'acque ed i Professori che attendono all'Idraulica. IDRELEO: s. m. Hydrelæum. Medica-mento fatto d'acqua, d'olio e di litargiro. Ricett. Fior.

IDRENTEROCÈLE: s. f. T. Chirurgico . Sorta d'ernia dello scroto prodotta dalla sce-sa dell'intestino, e dall'acque che vi si trovan

rinchiuse .

IDRIA: s. f. Hydria, Sorta di vaso, o Urna da acqua. Oggi non s' usa fuorche parlando degli Antichi. Prendea pianamente le loro IDRIE, le andava per 'acqua, e occultamente le riportava. Vit. SS. PP. Spesso l' IDRIA. suol franger sulla soglia. Buon. Fier.

IDRO: s. m. Hydrus. Serpente acquatico. Da una mala piaga travagliato, che gli fe' un idno di malvagia mente. Salvin Illad La ranocchia d' Egitto non ha altra paura che di trovare il suo nemico ch' è l'Idno. Tocci

IDROCARDIA: s. f. T. Medico. Idropisia

del pericardio

IDROCEFALO: s. f. Idrocephalos . T. Medico. Idropisia del capo, Tumore acquoso nella testa. Raccolto nel capo produce l'idropisia del capo nominata idrocefalo. Red. cons.

IDROCELE: s. f. Hydrocele. Gonfiezza o Tumore dello scroto cagionato da acque ivi

raccolte. Red Tratt. Tum.

IDRODINAMICA: s. f. T. Matematico. Nome generico che comprende l' Idraulica, el' idrostatica, cioè la Scienza generale del moto de' fluidi e del loro equilibrio . Aver per le mani

le più sottili teorie dell' idrodinamica. Algar. IDROFANO, NA: add. T. de' Naturalisti. Che diventa trasparente immerso nell'acqua e riacquista l'opacità tosto che è asciugato dal fluido assorbito. La pietra picea è idnofana. Gab. Fis.

IDROFILACIO: s. m. Grecismo de' Naturalisti. Conserva naturale d'acque nelle viscere della terra . Targ. Vallisn. ec.

IDROFOBIA · s. f. Hydrophobia · Orrore dell'acqua cagionato dal veleno del morso di animale rabbioso. Per la prima volta comparvero al tempo d' Asclepiade l'elefantiasi e l'IDRO. FOBIA. Cocch. Ascl. ec.

IDROFOBO, BA: add. T. Medico Pauro-

IDROFTALMIA: s. f. T. Chirurgico. Idro-

pisia dell' occhio.

IDRÒGENO: s. m. Neologismo Chimico. Sostanza semplice, combustibilissima, ossidabile, ed acidificabile, congiunta che sia ad altri combustibili; ed è uno de' principj del-

IDRÒGENO, NA: add. T. Chimico. Che partecipa della natura uell' Idrogeno. Gas

IDROGENO

IDROGRAFIA: s. f. Voce formata dal Greco. Hydrographia. T. Didascalico. Scienza che tratta dell'acque, e considera special-mente il mare in quanto egli è navigabile, insegnando a descriverlo e misurarlo, e dando contezza de' suoi flussi e riflussi, delle correnti, maree, de' fondi, o scandagli, dei sc-ni, de' golfi, ec. IDROGRAFICO, CA: ad l. Hydrographi-

cus. T. Didascalico. Attenente :: Idrografia. Carta idrografica in cui sono segnati i laghi, paduli, stagni, il corso de fiumi, ed altre cose appartenenti all'acque. Targ. Prod.

IDROGRAFO: s. m. T. Didascalico . Pro-

fessore d' Idrografia.

IDROLOGIA: s. f. Grecismo scientifico. Quella parte della Storia naturale che ha per oggetto la natura e le proprietà dell'acqua in generale. - V. Idrologo. Targ. Prodr. IDROLOGO: s. m. Crecismo scientifico

Colui che è versato nell' Idrologia; Ingegnere

dell' acque. IDROLOGI scrittori

IDROMANTE: s. m. e f. Hydromantes. Che esercita Idromanzia, Perito d'Idromanzia. Danno fede alle menzogne degli idno-MANTI e de' geomanti . Fr. Giord. Pred.

IDROMANZIA: s. f. Hydromantia. Arte dell' indovinare per via dell' acqua. Alcuna volta manifesta il demonio certe cose occulte per certe figure e segni, ec. le quali se appariscono, ec. in acqua, si chiama idroman-ZIA . Passav.

IDROMELE: s. m. Hydromeli. Bevanda

composta di mele e d'acqua. Volg. Ras. IDROMETRA: s. m. Hydrometra. T. Scientifico. Misuratori de' fluidi, Professore d'Idrometria, Ingegnere d'acque. Girolamo Pace è dei più antichi nostri IDROMETRI. Targ. Prodr.

IDROMETRIA: s. f. Grecismo scientífico. Quella parte delle Matematiche e della Fisica che insegna il modo di misurare il peso, la velocità e la forza dell'acqua. - V. Idrostatica. Professori dell' IDROMETRIA

IDROMETRICO, CA: add. T. Scientifico. Appartenente a Idrometria. Operazioni, no-

Zioni IDROMETRICHE .

IDROMETRO: s. m. Sfera di cristallo voda, congiunta ad un sottil cilindro graduato con palline di smalto per riconoscere la grae - FOR ST

vità specifica dell' acqua nel tenervela immersa. Cocch. Bagn.

IDROMFALO, e IDRONFALO: s. m. Hydromphalou. Specie d'ernia prodotta da siero raccolto nell'umbilico. Ernia umbilicale acquosa, per altro nome detta idnomfalo. Red. Oss. an.

IDROPÈPE: s. m. Polygonum hydropiper T. Botanico. Pianta acquatica volg. detta Erba pepe. - V Pepe. Mattiol.

IDROPE: s. m. Latinismo usato frequentemente in vece di Idropisia. Idrope secco

pettorale, ec. Del Papa Cons.

1DROPICARE: n. p. Diventar idropico, e dicesi scherzevolmente Di chi bee acqua fuor di modo. A questo fonte dove io mi son già quasi identicato. Alleg.

IDROPICATO, TA: add. da Idropicare. V. IDRÒPICO, CA: add. Cagionato da idropisia, Che è idropicato. Se qualche violenza non le disgiugne, o se riempimento idropico non le palesa. - Siero stagnante nelle IDRO-PICHE cavità. Cocch. Bagu.

IDROPICO: s. m. Hydropicus. Infermo d'idropisia. Goufiando la pancia, come se

fosse idropico. Red. Oss. ann. IDROPISIA: s. f. Hydrops. Idrope, Male consistente nell' adunamento dell' umore acqueo o sieroso separato dal saugue, e versato, e trattenuto fuori de' propri canali in qualche cavità del corpo. I Medici distinguono varie specie d'Idropisia, che prendono diversi nomi se-condo la diversità delle parti ove nascono. Quella del capo dicesi Idrocefalo, del ventre dicesi Idropisia secca, o Timpanite, del basso ventre Ascite, dell'umbilico Idronfa-lo, ec. - V. Nosologia. È idropisia umore subcutaneo che sa ensiare e putire chi ha si satta passione. But. Ins.

IDROSARCA: s. f. T. Chirurgico. Tumore

acquoso e carnoso.

IDROSCOPIA: s. f. Grecismo Filologico. Arte d'indovinare per via dell'acqua. Da pochi anni a questa parte si è applicata questa voce alla pretesa facoltà di veder l'acque sotterra; ed è stato chiamato Idroscopo Colui che pretende avere tal facoltà.

IDROSCOPO: s. m. Grecismo scientífico. Specie di Cronometro, o Misurator del tempo

per mezzo dell'acque; Clessidra, Orologio d'acqua. - V. Idroscopia.

IDROSTAMMO: s. m. Voce antiquata.
Oggidi Idrometro. V.

IDROSTATICA: s. f. T. Filosofico. Quella parte della Meccanica la quale tratta del-l'equilibrio e della gravità dell'acque, e degli altri fluidi, e de gravi posti su i fluidi para-gonandogli insieme. Conti pros. ec. Algar. ec. IDROSTATICO, CA: add. T. Filosofico.

Appartenente all' Idrostatica. Cocch. Bagn.

S. Bilancia, o Bilancietta idnostatica: chiamasi una Macchina inventata per detero Bilancietta idrostatica: minare le gravità specifiche de corpi. - V. Idrostatica.

IDRÙRO: s. m. Neologismo Chimico. Combinazione dell'idrogeno colle sostanze sem-

IGEA: s. f. Sanitas. La sanità. Conducendo teco la salute, che IGEA s'appella, ovver la sanitade. Salvin. inn. Orf.

1GEEO, IGEEA; add. Voc. Grec. Sanitatis . Della sanità. IGEEA Regina. Salvin. inn.

Orf. qui è detto di Cerere .

IGIENA: s. f. T. Medico. Quella parte della Medicina, la quale tratta delle cose non

IGNARO, RA; add. Voc. Lat. Ignorante, Che non sa. Non son, diceva, di lettere

IGNARO. Bern. rini.

IGNATONE, e GNATONE: s. m. Gnato. Mangione; ed anche si prende per Uomo da nulla. Certi buffon fraschier, certi IGNATONI Dipinti in mille logge e mille orciuoli. Morg. IGNAVIA: s. f. Voc. Lat. Viltà d'animo,

Dappocaggine, Infingardaggine, Pigrizia, Ticpidezza, Freddezza nell' operare. - V. Lentezza, Codardia, Accidia. Ignavia è un vizio d'animo, per lo quale l'uomo niuno suo fatto fae con discrezione. Esp. Salm.

1GNAVO, VA: add. Ignavus, iners. Dappoeo, Pigro, Vile, Codardo. Pose tra gli uomini 1GNAVI e da poco coloro che co' calamistri, ec. Fir. dial. bell. donn.

§ 1. Dicesi anche di Cosa dimostrativa d'ignavia. Temo non sia il mio silenzio piuttosto IGNAVO e negligente che ragionevole estimato . Bemb. lett.

S 2. Parlando delle cose materiali, vale Inerte, Senza forza, Senza efficacia. Quello che gli scrittori Oceano chiamarono, non es-- sere di vana ed IGNAVA grandezza. Bemb.

IGNE: s. m. Latinismo usato da Dante, rimasto solamente in alcuni de' suoi derivati.

- V. e di Fuoco.

IGNEO, IGNEA: add, Igneus. Che è di fuoco, Che lia qualità di fuoco. Corpuscoli IGNEI; Sustanza IGNEA - L'ortica, ec. è di natura IGNEA. Cresc. Quando la terra, e l'acque andassero in niente, ec. nè le materie ignee andasser più alto, ec. Gal. Sist.

S. Per met. dicesi delle Persone focose, biliose, ardenti che sono di natura ignea. Pietro uomo di natura IGNEA, ed ardente. Fr.

Giord, Pred.

S. IGNEO: Aggiunto di Luogo, vale Abbondante di materie sufluree, e focose. Gli ornamenti, ec. siano conformi a' luoghi o sacri, o profani, o acquatili, o ignei, e simili. Bald. Voc. Dis.

IGNICOLO: s. m. Igniculus . T. Dottrinale, Corpuscolo di fuoco esistente in tutti corpì . Ad eccitare il caldo non basta la presenza degl' ignicoli. Gal. Sagg. L' acqua ha ancora in sè moltissimi IGNICOLI . Del Papa, Il fuoco della cucina le fa anzi perdere più

presto i loro naturali ignicoli, e con essi lo spirito minerale volatile: Cocch. Bagn.

IGNIFERO, RA: add. Ignifer. T. Dottrinale: Ignito, Infocato, Acceso, Che reca finoco. Or quest' è specular l'interna essenza Dell' IGNIFERO fulmine . Marchett. Lucr.

S 1. Detto di Persona, vale Appiccafuoco, Portafuoco, Portator del fuoco. Il Prometeo IGNIFERO, o accendifuoco. Salvin. Cas.

§ 2. Dicesi anche del Cielo, quasi portator di stelle. Quindi il mar, quindi l'aere, e l' Elra ignifero Restar liquidi, e puri. Marchett. Lucr.

IGNITO, TA: add. T. Dottrinale, dal lat. Ignitus. Focoso, Igneo, Che ha natura di fuoco. Dalle esalazioni si generano tutte le impressioni IGNITE, ovvero focose. Varch.

S. Poeticamente si dice anche in sign. di Acceso, Infiammato, Infocato. Tacito coram me ciascun s' affisse Igniti sì che vincea'l mio volto. Dant. Par.

IGNÌVOMO, MA: add, Voc. lat. T. degli Scrittori naturali. Che vomita fuoco, e dicesi de Volcani come l' Etna, il Vesuvio e simili.

Monti IGNIVOMI.

IGNIZIONE: s. f. Infammatio. T. Chimico, Infocamento, e propriamente L'applica-zione del fuoco a' metalli fino al grado prossimo alla liquefazione. - V. Accendimento, Arroventamento.

IGNOBILE: add. d'ogni g. Ignobilis. Basso, Vile, contrario di Nobile e in tutti i suoi significati . - V. Abbietto, Umile, Plebeo. Persone IGNOBILI; Aquila IGNOBILE e degenerante. Cresc. Esser vero che dalle ignobili cose non si potessero produrre le più nobili. Red. Ins. Parti lontane ed IGNOBILI. Id. Cons.

V. Nobile . IGNOBILISSIMO, MA: add. sup. d' Ignobile. Villa IGNOBILISSIMA. Guice. Stor.

IGNOBILITA. - V. Ignobiltà.

IGNOBILITARE: v. a. Rendere ignobile,

Avvilire. Uden. Nis.

IGNOBILMENTE: avv. Ignobiliter. Con ignobilità, Con maniera ignobile, Bassamente, Vilmente. Che quei premj, ec. al letterato falliscano, e che la sua vita ignobilmen-TE, ed all' oscuro trapassi. Salvin. disc.

IGNOBILTA, IGNOBILTADE, IGNO-BILTATE: s. f. Ignobilitas. Bassezza di condizione, o Stato, e Qualità di persona o di cosa ignobile: contrario di Nobiltà. Gli altri per lor modestia o IGNOBILTA, quasi non se fosser fatti conoscere in guerra non ebber nulla. Tac. Dav. stor. - V. Abbjezione, Viltà. A guisa di nobile uccello a viva preda ammaestrato, in questo atto dichini ad 1GNO-BILTA, e quasi di morto animale si pasca. Cas. Oraz.

IGNOCCO: s. m. Stupidus. Gnocco. Cant.

S. Per Scimunito. Quivi era un buffoncello, un' tale IGNOCCO, Comincia con Rinaldo a

motteggiare. Morg.
IGNOMINIA: s. f. Ignominia. Vituperio, Infamia, Disonore, Scorno, Vergogna, Obbrobrio. - V Macchia, Onta, Disonore. Procedere, ec. con parole più aspre contro all' IGNOMINIA della malvagia femmina, che ti preser. Lab.

IGNOMINIOSAMENTE: avv. Ignominiose. Con ignominia, Obbrobriosamente. Ma i Filistei abbandonarono IGNOMINIOSAMENTE campo. - Fuggono Ignominiosamente dalla religione. Fr. Giord. Pred.

IGNOMINIOSISSIMO, MA: add. sup. d' Ignominioso. Condizioni Ignominiosissime.

Segr. Fior. disc.

IGNOMINIOSO, e IGNOMINOSO, SA: add. Ignominiosus. Notato d'ignominia, Svergognato, Infame, Disonorato, Diffamato. Le sue opere con IGNOMINIOSO soprannome cerca di violare. Bocc. lett. La qualità della sua morte, ec. fu ignominosa, cioè vergognosa. Cavale. Speech. cr.

S. Aggiunto di cosa, operazione, nome, ec. vale Che reca infamia, Infamante, Vituperoso, Vituperevole, Disonorevole. - V. Biasimevole.

IGNORANTACCIO: add. e sost. Voce dell' uso. Pegg. d' Ignorante, e dicesi per lo più

rampognando, o per disprezzo.

IGNORANTAGGINE: s. f. Inscitia. Cosa

da ignorante, Zotichezza. Voc. Cr.
IGNORANTE: add. d'ogni g. e talor s. Ignarus. Privo di sapere, Che ha ignoranza, Indotto, Illitterato, Idiota, Ignaro, Imperito, Rozzo, Semplice, Grosso, Materiale, Inesperto, Insipiente, Nesciente. Non vi lasciate ingannare alle false promesse degli ignoranti medici. Passay. La dove essi del tutto igno-BANTI, niuna cosa più oltre sanno, che quanti passi ha dal fondaco, o dalla bottega alla lor casa. Lab. Taccia il volgo ignoban-

TE. Petr. S. Per Zotico, Villano, Poco amorevole. Benchè fusse costui com'una pina, Tanto largo, IGNORANTE e discortese. Malm.

IGNORANTELLO, LA: add. dim. d'Iguorante. Che no' siam poco men, che tutti quanti una bella mano di scoccolati 16No-RANTELLI. Alleg.

IGNORANTEMENTE: avv. Indocte, imprudenter, Con ignoranza, Scioccamente,

Ciecamence. - V. Sconsigliatamente, Incautamente, Imprudentemente. IGNORANTEMENTE peccai. Fiamm. Ora io mi veggio venire addosso quel che detto mi venne IGNORANTEmente quando la maladetta giovane per noi nacque. Filoc. La conscienza non ne lo rimordea, perciocche IGNORANTEMENTE l'avea fatto . Vit. SS. PP.

IGNORANTISSIMAMENTE : avv. sup. d' I-

gnorantemente. Voce di regola.

IGNORANTISSIMO, MA: add. sup. di Ignorante. Molti vi sono della medicina IGNO 1 RANTISSIMI. Libr. cur. malatt.

IGNORANTÒNE; s. m. accr. d' Ignorante. Le parole, a cui s' aggiugne, significano per se medesime mule e ree cose, come, ec. ribaldone, IGNORANTONE. Varch. Ercol.

IGNORANTUZZO: dim. d'Ignorante, Ignorantello. - V. Animale. § 2.

IGNORANZA, eIGNORANZIA: s. f. Ignorantia. Privazione, o Difetto di cognizione, Mancanza di sapere, Imperizia, Idiotaggine, Sciempiaggine, Rozzezza. Ignoranza cieca, somma, stolida, inescusabile affettata, rea. - Tenebre d'IGNORANZA . Dant. Conv. Tu hai naturalmente peccato, e per ignoranza. Lab. Trarre alcuno d' IGNORANZA . G. Vill. La IGNO. RANZA di quelle cose che ciascheduno è tenuto di sapere. Maestruzz.

S I. IGNORANZA crassa, e supina: è delta per met. dell' Uomo grasso e supino, il quale non vede eziandio quelle cose, che innanzi sono loro, e vale Inescusabile. Maestruzz.

S 2. Ignoranza: non sempre si prende in cattivo significato, e vale semplicemente Difetto anche involontario di cognizione . Discussioni, che per l'IGNORANZA del Juluro restano sempre interminate. Cocch.

IGNORARE: v. a. Ignorare. Non sapere. Ignorando quello avvenisse di lui i compa-gni. G. Vill. Essi ignorano quelli che allato a loro son posti essere più deboli. Serm. S. Bern. Egli disse che IGNORAVA la cagione della infermitade. Declam. Quintil.

IGNORATO, TA: add. da Ignorare, Ignoto, Non conosciuto. Fortuna è una scienza igno-RATA, e non saputa dagl'intelletti umani.

Com. Inf.

IGNOSCERE: s. f. Voc. lat. Perdonare, Dimettere. Oggi non s'uscrebbe se non per necessità. Cavale.

IGNOTAMÈNTE : avv. Clam . Incognitamente, Sconosciutamente. Ignotamente quanto mai poterono si portarono in quella città. Fr. Giord. Pred.

IGNOTISSIMO, MA: add. sup. di Ignoto. Paesi ignotissimi a lui . Fr. Giord. Pred.

IGNOTO, TA: add. Ignotus. Non noto, Non conosciuto, Incognito, Sconosciuto, Ignorato. Che potea'l cor, del qual solo io mi fido, Volgersi altrove, a te essendo IGNOTA. Petr. Come talvolta fra l'ignora gente Lecito

ad un іското è gloriarsi, ec. Bern. Orl. IGNUDARE: v. a. Nudaré. Spogliare, Render ignudo, Snudare. Acciocchè'l tempo ad alcuni de' semi contrario al tutto non ignudi la terra. Cresc. Questa rea femmina IGNUDA-TA. Fir. As.

IGNUDATO, TA: add. da Ignudare. V. IGNUDISSIMO, MA: add. sup. di Ignu-

do; Igundo nato. Voc. Cr.

S. Figur. vale Affatto sprovveduto. Si sarebbe dichiarato ignudissimo anco delle prime e più semplici cognizioni di geometria. Gal.

Sist.

IGNUDO, DA: add. Nudus. Quegli che non ha vestimento addosso che gli ricuopra le carni; Nudo, Spogliato, Svestito, Scoperto affatto. E a uno a uno il faceano spogliare e scalzare tutto 16NUDO. Nov. ant. In una fonte 16NUDA Si stava, quando'l sol più forte ardea. Petr.

S 1: Andare, Stare IGNUDO, Essere del tutto IGNUDO: vagliono Non aver veste in dosso di sorte alcuna; che anche si dice Ignuno

nato.

§ 2. IGNUDO nato: vale lo atesso che Nudo, ma ha alquanto più di forza; Ignudissiino. Fece spogliare ignuda nala comar Gemmata. Bocc. nov. Qui lo spogliarono ignudo nato, e poserlo in croce. Med. vit. Crist.

§ 5. IGNUDO: figur. vale Privo, Scoperto, o Mancante affitto di checche sia. E quasi in terra d'erba ignuda ed erma. - Parlo in rime aspre, e di dolcezza IGNUDE. Petr. Trovandosi IGNUDO, e sfornito di gente d'arme. G. Vill. Per non lasciare così IGNUDO, e abbandonato lo isventurato pupillo. Cron. Morell. Come tiranno d'ogni onore IGNUDO Mena colpi gravissimi e sovente. Alam. Gir.

§ 4. Per Palese, Manifesto. Chi lo segreto dell' amico fa IGNUDO, perde la fede. Albert.

§ 5. IGNUDO: parlandosi di Ferro, o d' Arme, vale Fuori del fodero. E'l ferro IGNUDO t.en dalla sinestra. Petr. E così avventandosi a lui colla spada IGNUDA, ec. Guid. G.

§ 6. Ignuda: in forza di sost, per Nudità, La parte iguada. Dimostrando sotto a se l' IGNUDO in molte parti. - Il quale a certi panni sopra lo IGNUDO sottilissimi. Borgh. Rip. I-GNUDI tutti tondi. - Intendersi degl' IGNUDI. - Ignudi bene intesi con tutte le avvertenze della Notomia. Vasar.

§ 7. Pure in forza di sost, per Colui che non ha niente intorno alla persona che gli

copra le carni. Vestire gl' IGNUDI.

§ 8. IGNUDO del capitello: dicesi della Campana del capitello quando si considera spo-gliata di foglie o d'altri ornamenti. Voc. Dis.

sce di mare bianchetto, liscio, di carne gentile, con lisca triangolare al petto, molto simile al Nasello, fuorche nel capo, che è più largo, schiacciato, cogli occhi in fuori. Dal volgo de' Pescatori, è detto anche Fica; e da molti, con none meno immodesto, Pesce fico .

IGNUNO, NA : add. Ullus . Voce bassa, come la semplice Gnuno; Alcuno, Veruno. Dicea Rinaldo: 1GNUN non mi s'accosti. - E' non si sono a ignun manifestati. Morg. Non ho paura IGNUNA. Ambr. Cof. Non hann' elleno a aver mai spasso ignun le poverine?

Sport. Gell.

IGROFOBÍA : comun. Idrofobia. V. IGROMETRO: s. m. Grecismo scientifico, Strumento col quale si misurano i gradi del secco e dell'umido sparso per l'aria. Barometro, misura della gravità dell' aria. IGRO-METRO, misura dell' umido. Salvin. Fier. Buon. ec.

IGROSCÒPIO: s. m. Oggi Igrometro. V. IGROSTATMO: s. m. Oggi Barometro;

Magal. Diar.

IGUAGLIANZA. - V. e di Eguaglianza. IGUALE, IGUALEMENTE, IGUALMEN-TE, IGUALISSIMO. - V. e di Eguale, o

Uguale, Egualmente, ec.

IGUANA: s. f. Specie di lucertolone, o ramarro anfibio dell' Indie Occidentali, 'armato dal collo alla coda d'una striscia di squamme verdi, stiacciate e dentate negli orli. Nell' Isola di Cuba, nel Messico, nel Brasile, ec. si trovano certi sterminati, e disonesti lucertoloni o ramarri aquatici chiamati 1601-NE . Red. Esp. nat.

IH : Interjezione esprimente abborrimento, e vergogua. In che dic'ella? Baldov. Dr.

IL: Articolo del genere maschile nel numero singolare de' nomi non comincianti da vocale, o da S seguita da altra consonante. Nel maggior numero si dice Li. Il suo fem-minino è La, e nel maggior numero Le. Gli Antichi Toscani usarono molto El per Il. -V. El. Quando la barca ferì sopra in lito. Bocc. nov. Voi ch' ascoltate in rime sparse IL suono . Petr.

S 1. Quando si pospone a' monosillabi A, CHE, CO, DA, DE, SE, SU, ec. lascia la sua vocale, è si congiugne con quella che gli precede, dicendosi e scrivendosi AL, CHE'L, COL, DAL, DEL, SE'L, SUL. Una donna più bella assai, che'i sole . Petr. La sera sul tramontare del sole, ec. fece dare alla terra una battaglia. M. Vill. Ma più allustra il mondo chi se'i mise . Franc. Sacch. rim. Gli esempi di AL, DAL, DEL, COL, ec. si veggano a' suoi luoghi.

S 2 IL: alcuna volta si usa in forza di § 9. Pesce ionudo: Capola tenia, Linn. Pe- Pripieno e talora per maggior espressione, o più precisa distinzione di persone. Conoscendo il valor di perotto il Piccardo. - Dio vi dea quella allegrezza, e quel bene che voi desiderate 11 maggiore. Bocc. nov. Quivi trovammo Pluto 11 gran nemico. Dant. Inf.

§ 3. IL: posto avanti a' nomi di tempo, vale Da, Di, Nel. Assermando esser novivo il giorno. Bocc. Introd. Oggi ha sett' anni che sospirando vo Di riva in riva la notte e 11. giorno. Petr. A lui ch' arse per lei la state e IL verno. Bemb, rim.

§ 4. Talvolta vale Per, pure avanti a' nomi di tempo. Non perche mille volte it di m'ancida. Petr. Da indi innanzi si muti due volte

IL giorno. Cresc.

§ 5. IL: dietro le particelle Per, e Con, fu da' migliori autori usato raro, o non mai; pure ve ne ha qualche esempio, se si può dar fede ad alcuni Testi. Presi il sentiero per 11 bel giardino. Bocc. Vis. Molto il lodava, siccome egli era, per 11 più cortese signore del mondo. Nov. ant. - V. Con.

§ 6. IL: Pronome di maschio, e di neutro nel quarto caso. lo giudico che tu ottimamente abbi il mio amor guadagnato, e perciò io il ti dono. - Il che come voi il faciavate, voi IL vi sapete. - Ella IL pianse assai, ed assai volte in vano 11 chiamò. Bocc. nov.

§ 7. Si prepone regolarmente alle particelle MI, TI, SI, GI, NE, VI. Prendi questo anello: il mio padre, ec. quando a lui per isposa mi congiunse in mi dono. - S' avvenne, siccome la sua fortuna il vi guidò, in un pratello. - Come cenato ebbero, fattoi montare a cavallo, a Firenze IL ne menò. - La donna rispose ad Egano: io n. ti diro. Bocc. nov. Donna, dacche Dio c'ha fatto bene, sì 'L ci togliamo. Nov. ant. Quale allor la paura del Filocolo fosse, io nol crederei saper ne poter dire; però chi ha pron-

to l'ingegno, il si pensi. Filoc.

§ 8. Si pospone comun. alle particelle ME, TE, SE, CE, NE, VE, mutandolo in LE. Questa matina MEL fe' sapere una poverà femmina. - Quello che noi vorremo fare a te, tu TEL vedrai nel tempo avvenire. - Il che quando avveniva, costui in grandissima grazia SEL reputava. - Alla sua donna, ec. NEL mando a Pavia. - Avvenne che una notte ella vel fece venire. Bocc. nov. E che egli ci chiami, e rammarichisi, ec. chiaramente CEL dimostra ne' proverbj di Salamone . Passav.

§ 9. Ed alla particella Si, medesimamente s'è proposto talvolta. Il pastor de'colombi spesso dee nettar loro il luogo; e s'alcun ne trova ferito si lo curi; e s'alcuno mor-

to, sì 1L gitti. Cresc.

§ 10. Si trova talora usato nel terzo caso. E se voi in porrete bene mente nel viso; egli è ancora mezzo ebbro. Bocc. nov.

S 11. IL di che: posto avverb. Quamobrem. Per la qual cosa, Della qual cosa. Ed io per fare il mio fratello erede, ec. l'ho cavato del vizio della lussuria, u. di che ci debbi ringraziare e commendare. Sen. Declam.

iLARE: ed in poesia anche ILARE colla penultima luuga, add. d'ogni g. Hilaris. Lieto, Allegro, Giulivo, Gajo, Giocomdo. Ne' conviti alloraquando gli spiriti sono ILARI e gai. Salvin. pros. Tosc. Si diletta dello ILARE donatore, e alla sua ilarità nel donare s'affeziona. Id. disc. Chiamo e richiamo tè, perchè ne venghi Coi sagrificator propizio e ILARE. Id. Inn. Orf.

ILARITA, ILARITADE, ILARITATE: s. f. Hilaritas. Allegrezza, Giovialità, Festeggiamento. - V. Contentezza, Gajezza. Odano

le preghiere de' poveri con ILARITÀ d'animo e di volto. Fr. Giord. Pred.
ILAROTRAGEDIA: Favola mista di tragico e di ridicolo. Oggi Tragicommedia. V.
La ILAROTRAGEDIA di Rintone, ec. fu invenzione di un poeta feriale e dozzinale; ne fu meritamente ricevuta dall' uso. Uden. Nis.

iLEO: s. m. Ileum. T. Anatomico. Nome dell' ultimo degl' intestini tenui; onde i dolori dell'ileo diconsi da' Medici Passione iliaca. V. Iliaco.

ILIACO, CA: add. Iliacus. T. Anatomico. Appartenente all' Ilio . Vene arterie ILIACHE . - Vasi, muscoli iliaci. - Le ipogastriche sono rami di due tronchi iliaci, ne' quali è biforcato il gran tronco dell'arteria aorta discendente giù per la spina. Cocch. Lez. Due muscoli del femore ILIACI interni. Voc. Dis.

S. Passione ILIACA: diconsi da' Medici i dolori dell'intestino ileo; infermità che con al-

tro nome è detta Volvolo.

ILIADA, e ILIADE: s. f. Ilias. Celebre poema di Omero della guerra Trojana e della distruzione di Troja . E massimamente la ILIA-DA distinta in 23. libri. - Cosa alcuna più degnamente servar non potea, che la ILIADA d' Omero. Bocc. Com. Inf.

S. ILIADE : figur. si dice d'Una serie lunga

e yaria di mali . Segner. Incr.

ILIO: s. m. Ilion. Nome che i Notomisti danno a due Ossa attaccate a destra e a sinistra posteriormente alle testate dell'osso sacro, e d'avanti all'osso pube. - V. Ischio. Quest'osso davanti, ec. si chiama osso pube, e l'altro più largo, e che gira lateral-mente sino all'osso sacro si chiama 1110 destro o sinistro, secondo ch'egli occupa la destra o sinistra parte. Bellio. disc. ILLACCIARE, ILLACCIATO. - V. ln-

lacciare, Inlacciato.

ILLACRIMABILE, e ILLAGRIMABILE: add. d' ogni g. dal Lat. Illacrimabilis . Che

è senza lagrime; e più propriamente Insensibile, Che non ha compassione; Incapace di lagrimare o compiagnere. - V. Spietato. L'IL-LAGRIMABIL Plutone. E mentre han questi IL-LACRIMABIL ore, Gli altri (orrendo a veder)

traggon dolore. Adim. Pind.

ILLAIDIRE: v. a. Contaminare. Imbrattare, Lordare, Contaminare. Perciocche nelle loro sinagoghe, ec. in Greco la Bibbia leggevano, quasi profanassero e con gentilesca favella ILLAIDISSERO la sacrosanta maestà, e bellezza della parola di Dio. Salvin. Disc. Mette in burla, e ignominiosamente ILLAIDISCE un eremita di costumi libidinosi. Uden. Nis.

ILLANGUIDIRE: v. a. Habetare. Indebolire, Infiacchire, Render languido, e snervato . - V. Affievolire. Con lieve dolor di stomaco, che gl' illanguidiva l'appetito.

Red. cons.

S. ILLANGUIDIRE: v. n. e n. p. Languescere. Divenir languido, Indebolirsi. Per essere illanguido de quell' energia di freddo che gli vien dal sale. Sagg. nat. Esp. E qui s' ILLANGUIDIRO le palpebre e s'uniro. Crud.

ILLANGUIDITO, TA: add. da Illangui-

dire. V. ILLAPSO: s. m. Illapsus. T. Dottrinale. Influenza, Scorrimento, Caduta. Lascio considerare qual caso avesse loro fatto quella così frequente e copiosa bava precorritrice infallibile deil' afflato, anzi pure, dell' imminente ILLAPSO del nume familiare che era tra via. Magal. lett.

ILLAQUEARE: v. a. Illacciare, Cogliere nel laccio, e figur. Avvincere, Privare di Li-

bertà. Cas. 1LLAQUEATO, TA: add. da Illaquea-

. V. ILLASCIVÌRE: v. n. Lascivire, Divenir lascivo. - V. Lascivire. Red.

ILLASCIVITO, TA: add. da Lascivire, Yenuto in lascivia. I feroci destrier che tolti all' armi Ruzzan tra le puledre ILLASCIVITI. Corsin. Torracch.

ILLATABILE: add. d'ogni g. Che non ha larghezza, Che non si può dilatare. Vero concetto e naturale del punto, ch' egli sia, ec. impartibile, senza parti, la linea illatabile, come in Latino tradusse Gellio in una sola parola sforzatamente, cioè una lunghezza senza larghezza. Salvin. pros. Tosc.

ILLATIVAMENTE: avv. T. Filosofico. In

modo illativo.

ILLATIVO, VA: add. Atto a inferire; Che serve a illazione. Poichè si vede che vi son delle cose fatte, e fatte di una maniera 11-LATIVA di una necessità di facitore. Magal. lett.

S. ILLATIVO: Aggiunto di Pena, vale Cor-

porale, cioè Posta nella propria persona del reo; opposto a Privativa. Bocc. Com. Inf.

ILLATO, TA: add. Illatus. T. Forense. Che è stato recato, cagionato, fatto. Palesata a mio padre la fulminata sentenza, lo supplicai, ec. per evitare i danni telatt e in-

ferendi, a voler di quella appellarsi. Fag. com.
ILLAUDABILE: add. d'ogni g. Inlaudabile, Inlodabile, Indeguo di lode. Anzi tu non isdegni un tal ministero, quasi ILLAU-Miser. Non si riporterebbe una tale azione quel titolo così brutto, che ella riporta di ILLAUDABILE. Id. Par. istr.

ILLAUDATO, TA: add. dal Lat. Illaudatus. Indegno di lode; Che non ha in sè cosa di lodevole. Titolo che fu dato a Busiride Tiranno, cioè d' Illaudato. Salvin. pros.

ILLAZIONE: s. f. dal Lat. Illatio. T. Dottrinale. Conseguenza che si deduce da un argomento. - V. Inferire. Tuttavolta che io ve neghi, che il moto, che voi attribuite ai corpi celesti, non convenga ancora alla terra, la sua ILLAZIONE resta nulla. Gal. Sist.

ILLECEBRA: s. f. Illecebræ. Allettamento, Incitamento, Lusinghe, Carezze Castigl. Cort. ILLECEBROSO, SA: add. Illecebrosus.

Lusinghevole. Partiti da me ingannatrice e ILLECEBROSA concupiscenzia. Vit. SS. PP. ILLECITAMENTE: avv. Illicite. Non le-

citamente, Contr' a dovere, Contr' a ragione, Indovutamente. - V. Inconvenientemente, Sconvenevolmente, Ingiustamente, Iniquamente, Reamente. Voc. Cr.

ILLECITO: s. m. Nefas. Cosa illecita, Malvagità, Male, Colpa. - V. Peccato. Troppo gran cosa è l'amore, e quando mi fosse tolta ogni altra ragione, questa sola vince e spezza ogn' altra cosa, supera ogni legge, scusa ogni fallo, e concede ogni illeciro e inconveniente. Fir. Trin.
ILLECITO TA: add. Illicitus. Che non è

lecito, Che non è conceduto per le leggi, Sconvenevole, Disdicevole. - V. Ingiusto, Malvagio, Reo, Iniquo. Per lecito o ILLECITO pro-

caccio. Dant. Conv.

ILLEGALE : add. d' ogni g. Che non è legale, e vale anche che non vuol soggiacere a

legge. Morell. Gent.

ILLEGGIADRIRE: v. a. Render leggiadro, Dar venusta, Leggiadria. Amore i rozzi spirti illeggiadrisce. Chiabr. Serm. Figure varie per illeggiadrine il parlare. - Mirate com' egli ricopre, e insieme ILLEGGIADRISCE il fatto in varie guise. Uden. Nis.
ILLEGITTIMAMENTE: avv. Con modo

illegittimo. Voce di regola.

ILLEGITTIMITA, e INLEGITTIMITA:

s. f. Qualità e stato di ciò che è illegittimo. Morell, Gent.

ILLEGITTIMO, e INLEGITTIMO, MA: add. Illegittimus. Non legittimo, Che non ha le condizioni, le qualità richieste dalla legge per esser legittimo. Matrimonio ILLEGITTIMO.

Atto illegale e ILLEGITTIMO.

S. ILLEGITTIMO, e INLEGITTIMO: per Bastardo, Spurio, Naturale. Non dee essere INLE-GITTIMO ne schiavo. Passav. Di questi alcuni dobbiamo rigettare come abortivi, o illegit-TIMI, altri allevare e tirar su come naturali e legittimi. Salvin. disc.

ILLESO, SA: add. Illesus. Non offeso, Non danneggiato, Intatto, Senzalesione, contrario di Leso. - V. Salvo, Immune, Franco. Il luogo da' ricurvi aratri, e da qualunque morso con sollecitudine ILLESO servarono.

ILLIBATEZZA: s. f. Integritas. Qualità di ciò che è illibato, Purità, Integrità, Incontaminatezza, Purezza. Per mantenimento ancora, e ILLIBATEZZA del proprio decoro, non conviene molto l'andare attorno . Salvin. disc.

ILLIBATISSIMO, MA: add. sup. di Illibato. Illibatissimo era il suo cuore. Fr. Giord. Pred.

ILLIBATO, TA: add. Integer. Incontaminato, Immacolato, Non tocco, sì che abhia perduto o sia guasto, Netto, Mondo, Puro, Intero, Incorrotto. D'ogni contagione rimanesti ILLIBATO. Fr. Jac. T. Si presentava all' altare col cuore ILLIBATO. Fr. Giord. Pred.

ILLIBERALE: add. d'ogni g. Illiberalis. Contrario di Liberale, ed è per lo più Aggiunto dell'Arti, e vale Mcccaniche. Lavorare la terra, ed esercitare le arti manovali, meccaniche, e ILLIBERALI. Segner. Crist. instr. IL-LIBERALI, cioè quelle le quali non erano da nomini liberi, e che potevano esercitare ancora i servi. Varch. lez.
ILLIBITAMENTE: avv. Affrænate. Voce

disusata. Sfrenatamente, Illecitamente. Vivande Illibitamente fuori d'ogni legge. G.

Vill.

ILLICITAMENTE: avv. Illecite. Illecitamente. Il quale per forza la tenea ILLICITA-MENTE. G. Vill.

ILLICITO, TA: add. Non licito. Che non abbia in veruno modo licito, o illicito, dato ajuto, consiglio, o favore a morte di persona . Passay.

ILLIMITATAMENTE : avv. Senza limiti. - V. Sterminatamente. Un Dio assolutamente, e ILLIMITATAMENTE onnipotente. Magal.

lett.

ILLIMITATISSIMO, MA: add. sup. d'Illimitato. L' onnipotenza divina? Non è ella misura ILLIMITATISSIMA? Segner. Pred.

ILLIMITATO, TA: add. Interminatus. Che non ha limiti, Che è senza termine, In-

terminato: contrario di Limitato. - V. Infinito-Secondo questa generalità illimitata, ch' è di lui propria. Segner. Crist. instr.

ILLIMITAZIONE: s. f. Stato e Qualità di

ciò che non ha limiti.

ILLIQUIDIRE: v. n. Liquescere. Divenir liquido. Che la speranza è pur cotale umore d'espulsion durissima, e ritrosa da non 11-LIQUIDIR cost ver poco. Buon. Fier. qui è per met.

ILLIQUIDITA: s. f. \( \Gamma\). Forense. Stato e Qualità non liquida, non chiara di un conto.

o simile. Illiquidità di un credito.

ILLIQUIDO, DA: add. Non chiaro, Non liquido, e dicesi di Conto o simile. Fare uno stralcio, ec. di conti illiquidi e di partite imbrogliate. Salvin. Fier. Buon.

ILLIRICA: s. f. specie d'erba, o forse di ragia, dagli Antichi così detta, di cui non si ha precisa notizia. Altri in verità così i vini condiscono: togli cardamomo, ghiacciuolo,

ILLINICA, ec. Cresc.
ILLITTERATO, TA: add. Illiteratus. Che non ha letteratura, Idiota, Indotto, Ignorante. Si è valuto della lingua di dodici pescatori

scalzi, mendici, ILLITTERATI. Segner. Pred. ILLODABILE: add. d'ogni g. Illaudabilis. Non laudabile, Indegno di lode, Che non può lodarsi. Quelle strane bernesche fantasie de lodar cose ILLODABILI. Salvin. pros. Tosc.

ILLUCANTE: add. d'ogni g. Lucens. Che manda luce, Lucente, Risplendente. Nov.

ant. - V. Lucente.

ILLUDERE: v. a. Illudere. Deludere, In-

gannare, Beffare. Voc. Cr.

ILLUJARE: v. impers. Entrare, Penetrare in lui. Voce usata solo dall'Alighieri, il quale disse nell'istesso modo Immiare, Intuare e simili, perchè, com' egli confessa, disse sempre quel che e' voleva dire, senza badare all'uso ricevuto delle parole. Dio vede tutto, e tuo veder s'ILLUJA. Par.

ILLUMARE - V. e di Allumare.

ILLUMINAMENTO: s. m. Illuminatio. Lo stesso che illuminazione tanto al proprio che al figurato. Ma ella è chiara in tal maniera, ch' ella può ricevere illuminamento da altrui come una spada brunita, o cristallo, o altra cosa somigliante. Tes. Br. ILLUMINAMENTO della grazia. - Per ILLUMINA-MENTO pervegniamo a perfezione della som-ma beatitudine. Coll. SS. PP.

ILLUMINANTE: add. d'ogni g. Illuminans. Che illumina. Perchè le viste lor furo esaltate Con grazia ILLUMINANTE. Dant. Par. Quella è appellata lume illuminante, e quello

lume illuminato. Mor. S Greg.

ILLUMINARE v. a. Illuminare. Dar lume, o luce, o splendore, Schiarare, Stenebrare, Aggiornare, Allumare. Quando il cielo di maggiore luce risplendente, e con disusata chiarezza il luogo ILLUMINANDO, diede segni, cc. Amet. - V. Lume. ILLUMINARE una Chiesa oscura. - Un fuoco che la sulumina con molti riverberi. Vasar.

S 1. ILLUMINARE: per Dare il vedere, Render la vista. Quando ILLUMINO il cieco nato, e quando sano quello attratto. Passav. Vespasiano ravviva la mano arida, e ILLUMINA

il cieco. Magal. lett.

§ 2. Per met. Svelare, Far chiaro, Tor via l'ignoranza col mostrare la verità della cosa. Luce che illumina ciascun uomo. Bocc. lett. Della sua luce sì fattamente illumini il mio intelletto, e la mano scrivente regga, che per me quello si scriva. Lab. Venendo in terra a illuminan le carte. Petr.

ILLUMINATISSIMO, MA: add. sup. di

Illuminato. But. Par.
ILLUMINATIVO, VA: add. Illuminativus. Che ha virtù d'illuminare. Quali parole, ovvero sentenzie illuminative, ti stene-

braron sì, ec. But. Purg.

S. Via ILLOMINATIVA: dicesi da' Mistici Una delle tre vie ch' essi stabilirono come conducenti ella perfezione Cristiana. - V. Illuminazione. Via purgativa, via ILLUMINATIVA, e via punitiva. - Tre sono adunque le vie le quali menano l'anima all'amor divino, ec. la seconda è detta illuminativa, per la quale l' anima pensando, s'accende alla fiamma dell' amore . Teol. Mist.

ILLUMINATO, TA: add. da Illuminare. Stanza bene ILLUMINATA dal sole. Libr. cur. malatt. Noi ILLUMINATI da Dio stesso. Cas.

Oraz.

§ 1. ILLUMINATO: dicesi popolarmente quel Paue che per mezzo della lievitazione acquista maggior porosità e leggierezza, e facilità maggiore a esser masticato e digerito. Manetti.

§ 2. In forza di sost. Contrario di Cieco . Il cieco accecava ora l'ILLUMINATO. Franc.

Sacch, nov.

§ 3. ILLUMINATO: è anche T. della Storia Ecclesiastica, ed è il nome che davasi antimente al Catecumeno che aveva ricevuto il Battesimo; quindi fu dato l'istesso nome ad una Setta d' Eretici, che nella Spagna, dove da principio sparse i suoi errori, fu detta delli Alambrados.

§ 4. Oggidi vien applicato lo stesso nome ad una Setta d'Alchimisti, i quali si pretendono possessori di segreti maravigliosi per prolungare la vita umana, trasmutar metalli, ec. ILLUMINATORE: verb. m. Illuminator.

Che illumina. Quello splendore E ILLUMINA-

TORE della mia mente. Dant. Par.

HLLUMINATRICE: verb. f Illuminatrix. Di illuminatore. Divina scrittura ILLUMINA-TRICE de' cuori de' mortali. Com. Par.

ILLUMINAZIONE: s. f. Illuminatio. Recamento o Spargimento di luce, di splendore, e lo Splendore o la Luce stessa; Illuminamento. Usasi frequentemente al figur. per Illustrazione, Rischiaramento della mente. Il savere delle leggi si piglia, ec. per ILLUMI-NAZIONE. Coll. SS. PP. Allora è compiuto l' anno della nostra ILLUMINAZIONE. Mor. S.

§ 1. ILLUMINAZIONE : dicesi anche L' atto del dar il vedere a chi sia privo della vista, e L' effetto di tale operazione, o Il recuperamento det lume degli occhi. Stando, fece il miracolo della ILLUMINAZIONE, Omel. S. Greg. IL-LUMINAZIONE del cieco nato. Bald. Dec. Essendo l'ILLUMINAZIONE del cieco cura più ardua della guarigione del febbricitante. Magal.

§ 2. ILLUMINAZIONE: si dice oggidì comun. Quell'apparato di lumi che si fa nelle chiese o nelle Città in occasione di gran festa o di pubblica allegrezza. - V. Luminara
ILLUSINGABILE: add. d'ogni g. Che non

si lascia vincere da lusinghe. Ma a te nel petto è illusingabil mente. Certo tu Ulisse sei accorto e destro. Salvin. Odiss.

ILLUSIONE: s. f. Illusio. Apparenza ingannevole, Rappresentamento falso provegnente dalla propria immaginazione, o dall'altrui artifizio; come per es. Ciò che si vede nella lauterna magica è una mera illusione. - Se il lido sembra fuggire a chi è in nave, se un bastone sembra piegato quando è immerso nell'acqua, ciò accade per l'ILLUSIONE de'

S 1. Dicesi altresi dell' Apparizioni ingannevoli del Demonio, e delle false sue rappresentazioni col sar apparire a' sensi interni, o e-sterni gli oggetti molto diversi da quel che sono. Illusioni diaboliche. - Si trova tra le altre ILLUSIONI che'l Diavolo fa, ch' e' mo-stra di fare apparire i morti. - Del corallo dicono ch' è buono contro la ILLUSIONE e la paura che sa il demonio. Passav. Che tanti di l'abbia offuscato Quella ILLUSION sì l'a-nimo e le ciglia. Ar. Fur.

S 2. ILLUSIONE: per Idea, Pensiero vano e chimerico, Iuganno. ILLUSION vana, fantastica, strana, dolce, piacevole, lusinghiera. Pascersi d'Illusioni. - Le pretensioni di

quel tale sono mere illusioni.

ILLUSITÒRE. - V. e di Illusore. Cavalc. frutt. ling

ILLUSO, SA: add. Illusus. Deluso, Beffato. Questo povero Illuso non volca prestar fede alle parole del santo. Fr. Giord. Pred. Fu odiato, ec. ILLUSO, svergognato, vitupe-

rato. Cavale. Specch. cr.

S. ILLUSO; per Ingannato da illusione o falso rappresentamento. Egli fu piuttosto un vero TLLUSO, un vero Idolatra, un ministro del-

I Anticristo. Segner. Incr.

ILLUSORE: verb. m. Illusor. Che inganna, Che deride. Alcuni sono ILLUSORI di sè medesimi, altri ILLUSORI del prossimo, altri ILLUSOM di Dio. Seguer. Mann.

ILLUSORIAMENTE: avv. In modo illu-

sorio. Voce di regola.

ILLUSÒRIO, RIA: add. Fallace; Che induce ad inganno sotto una falsa apparenza.

Voce di regola.

ILLUSTRAMENTO: s.m. Illustratio. L'illustrare, la Chiarezza, la Luce stessa, Illustrazione. In quella, più che in ogni altra parte è caldezza e temperata umidità, per lo illustramento del temperato caldo del sole. Cresc.

ILLUSTRANTE: add. d' ogni g. Illustrans. Che illustra. La potenza dell' ILLUSTRANTE sole. Fir. As. Sce'tissima erudizione ILLUSTRANTE

tutta l' Antichità. Gori vit. Aver.

ILLUSTRARE: v. a. Illustrare. Dar lustro, luce, chiarezza, splendore, Illuminare. Questo sole visibile ILLUSTRA e illumina la terra. - Terra illustrata da' raggi del sole. Cresc.

S 1. Per simil. Illuminar, la mente. Giammai non si sazia nostro 'ntelletto se 'l ver non l'illustra, cioè se la verità non lo il-

lumina e dichiara. But.

§ 2. Per Rendere illustre, rinomato, Far chiaro, bello, celebre, Dare onorata fama. - V. Accreditare, Glorificare. Segnalare, Nobilitare. Tradì Galba, fu fedele a Vitellio, e la fellonia degli altri lui illustro. Tac. Day. stor. Sia questo il di che illustri Con novo onor tutti i miei corsi lustri. Tass. Gerus.

§ 3. ILLUSTRARE: per Mettere in chiaro, Schiarare, Spiegare un autore, o qualche cosa appartenente alla letteratura. Il che con i versi di Omero e d'Esiodo, e di altri moltissi-

mo potrebbe ILLUSTRARSI.

ILLUSTRATO, TA: add. da Illustrare. V. ILLUSTRATORE: verb. m. Illustrator. Che illustra. Illustrator della veritade, e della beatitudine largitore. S. Ag. C. D.

S ILLUSTRATORE : dicesi anche Colui che prende ad illustrare qualche parte di letteratura. Dell' antiche inscrizioni, di cui fu così gran raccoglitore e ILLUSTRATORE. Pap. Burch. Qui parla di Monsignor Fabretti.
ILLUSTRATRICE: verb. f. Che illustra.

Di que' passi ove il timore verde si chiama,

ILLUSTRATRICE pienissima. Salvin. pros. Tosc. ILLUSTRAZIONE: s. f. Illustratio. Illustramento, ed in senso mistico Illuminazione. E però in sostanza è un mantenimento di quelle ILLUSTRAZIONI, e di quegl' impulsi, che da principio il Signore ti diede a operare. Segner. Manu.

S. Per Dichiarazione, Svelamento, Schiarimento. - V. Illustrare. A maggiore adunque ILLUSTRAZIONE e intendimento di coloro che nella presente sposizione vorranno vacare. Esp. Salm. Le quali dottrine per maggiore ILLUSTRAZIONE del nostro soggetto meritano d' essere qui riferite e raccolte. Cocch. Bagu.

ILLUSTRE: add. d'ogni g. Illustris. Chiaro, Luminoso, e per traslato Celebre, Fa-moso, Rinomato, Nobile, Insigne, Inclito, Di gran nome. Uomini ILLUSTRI; Re ILLUSTRE di Cilicia. Cresc. Poumi con fama oscura, o con illustre Sarò qual fui. Petr. Valorosi e illustre cittadini. Cas. uf. con.

ILLUSTREMENTE: avv. Splendide. Chiaramente, Nobilmente. Nè può chiaramente e illustremente parlare chi simile materia, non ha. Tac. Day. Perd. eloq.

ILLUSTREZZA: s. f. Luce, Splendore; e per traslato Nobiltà. Principio d' ILLUSTREZZA. da cui dipende quella di ciascuno. Tass. Nobil.

ILLUSTRISSIMAMENTE: avv. sup. di Illustremente. E contro agli eretici illustris-SIMAMENTE scrisse e predico. Dav. Scism.

ILLUSTRISSIMO', MA: add. sup. d'illustre. Famosissimi, ed ILLUSTRISSIMI. Com. Inf. S. Per Titolo che si dà alle persone riguardevoli per nobiltà o altro. Illustrissimo Principe. Fir. Illustrissimo Signore. Gal. sagg.

ILLUVIE: s. f. Voc. Lat. Bruttura, Sporchezza, Sordidezza. Pieni d'imaginazioni idolatre, e di superstiziose astinenze, d' ignoranza, e d'illuvie meritamente furono espo-sti al ludibrio degli uomini. Cocch. Vit. pit.

ILLUVIONE: s. f. Inundatio. Escrescenza

d'acqua, Inondazione. Bemb. stor. ILO: s. m. Hilium. T. Botanico, Ombellico, o Cordone ombilicale del seme di alcune piante . L' 110 de' piselli - Figliuoli mezzi cinti dall' ILO.

IMAGE: s. f. Lo stesso che Imagine. Voce usata da Dante nel Par. Immagini chi bene

intender cupe ec. e rilenga l'IMAGE

IMAGINARE, IMAGINARIAMENTE, I-MAGINATIVA, IMAGINE, ec. -V. Imma-

ginare, Immaginariamente, ec.

IMANTOPO: s. m. Imantopus. T. Ornitologico. Uccello così detto per la debolezza delle sue gambe. Frequenta i lidi del mare, può molto nel volo essendo le sue ale così lunghe, che le penne maggiori sopravvanzano assai quelle della coda. Da alcuni è detto Merlo acquatico maggiore, da altri Cavaliere grande Indiano, ed anche Angeletto.

S I. IMANTOPO di Plinio. - V. Beccaccia

di mare.

§ 2. IMANTOPO del Gesnero e del Willugby. - V. Ostralega.

IMBACCARE: Voce formata da Bacco Dio del vino. - V. Imbromiare.

IMBACUCCARE: v. a. Capus obvolvere. Mettere altrui il bacucco, Camuffare, Incappucciare. Viene questa voce da Bacucco, che sembra lo stesso, che Cappuccio, venendo probabilmente da Bardocucullus, quasi Cap-puccio, o Cocolla de' Bardi. E all' improvviso per dalle schiene gl' imbacucca il viso. Malin. Nol conosce perchè è IMBACUCCATO, Bern. Orl.

G. IMBACUCCARE: n. p. Nascondersi il capo nel bacucco, o nel cappuccio, o altro panno. Ed ecco appunto i diavoli co' lucchi; Però lascia ch' io corra, е m' імвасиссні. Malm. ІМВАСИССАТО, ТА: add. da Ішвасис-

care. V.

S Per met. Nascosto, Celato. Dove cantando un vago miserere, IMBACUCCATE strascinan le voglie, Che spesso hanno apparenza di sapere. Alleg.

IMBAGNAMENTO: s. m. Mador. Bagnamento. E lo 'MBAGNAMENTO della bocca di

quello vale al medesimo Cresc.

IMBAGNARE: v. a. Madefacere. Bagnare. S' IMBAGNI in acqua, nella quale cotta sia l'artemisia. – Con dolce liquore l'api IMBA-

GNATE, e rinchiuse terremo. Cresc.

IMBAGNATO, TA: add. da Imbignare. V. IMBALCONATO, TA: add. Purpureus. Incarnato; Epiteto che si da alla rosa. Un color bianco ombreggiato di rosso, o un rosso ombreggiato di bianco, simile alle rose, che incarnate, o IMBALCONATE si chiamano; le quali rose, perciocche quando vennero in questi paesi, che non ha gran tem-po, erano tenute in tanto pregio, che chi ne avea pur una in bel vasello d'acqua ripieno, perchè verde, e fresca si mantenesse, mettendola, per mostrarla a' vicini la poneva in sul balcone, come cosa nuova e rara, dalla qual cosa ella s'acquisto il nome d'im-PALCONATA. Fir dial. bell. donn. Del balcon gelsomino, cioè dell' orto pensile alle finestre. Di qui forse Rosa imbalconata. Salvin. Buon.

IMBALDANZIRE: v. n. Gestire. Prender baldanza, Farsi ardito, Divenir audace-V. Ardire. I folli Borgesi IMBALDANZITI per quelli disarmati che avieno uccisi dentro, usciron

fuori. M. Vill.

IMBALDANZITO, TA: add. da Imbaldanzire. V.

IMBALDÎRE-V. e di Imbaldanzire. V.

IMBALLAGGIO: s. m. Francesismo del volgo, de' Mercadantí. Rinvoltura delle balle. - V. Ballino.

IMBALLARE: v. a. Consarcinare. Metter nella balla. Un arista misalta sì m' IMBALLA, Che sai che qua si mangian volentieri. Burch. IMBALLATO, TA: add. da Imballare. V.

IMBALORDITO, TA: add. Stolidus. Stordito, Sbalordito. Ne di contarla mi basta la lare. V.

vista, Che IMBALORDITA ha la voce e la mente, Bern. Orl.

IMBALSAMARE: v. a. Balsamo illinire. Ugner con balsamo checchessia per conservarlo; Imbalsimare. Nello Egitto imbalsamava-No i cedaveri. Libr. cur. malatt - V. Aroma-

IMBALSAMATO, TA: add. da Imbalsa-

mare. V.

IMBALSAMAZIONE: s. f. L'atto d'imbalsamare. Si sa che quella loro imbalsamazione non permetteva l'esporre il maneggiare, & il contemplare con agio le parti interne. Cocch. Lezz.

IMBALSIMARE: v. a. Balsamo illinire. Ugner con balsamo checchessia per conservarlo. Ma lui poi imbalsimato il portarono alla sua cilià. G. Vill. Il corpo suo fece IMBALSI-MARE e portare venticinque giornate di lungi a Sibilla. M. Vill.

IMBALSIMATO, TA: add. da Imbalsima-

mare. V.

IMBALSIMIRE: v. n. Balsamum fieri. Divenir halsamo L'olio senz'altro ajuto che della sua medesima sostanza, in infinito si conserva, anzi imbalsimisce. Alleg.

IMBAMBACOLLATO: - V. e di Imbacuc-

IMBAMBAGELLATO, TA: add. Voc. ant.

Lisciato. Voc. Cr.

S. Per Morbido, Dilicato e Trattabile a guisa di bambagia. La quale certissima è nel desiderio della carne IMBAMBAGELLATA . Declam. Quintil.

IMBAMBAGIARE: v. a. Rinvolgere in bambagia, Rincalzar con bambagia. Così farat de manigli, ponendoli in alcuna cassettina Bene IMBAMBAGIATI, che non si guastino in portandogli. Bemb. lett.

S. Per Soppannare di bambagia. Un paja

di guanti IMBAMBAGIATI. Buon. Fier.

IMBAMBAGIATO, TA: add. da Imbam-

bagiare. - V IMBAMBOLARE: v. n. Commoveri. Dicesi propriamente Quando inumidendo, o ricoprendo le luci colle lagrime, senza mandarle fuori, si fa segno di voler piangere, siccome fanno per ogni minima cosa i hambini. L'abate quando vide lagrimare Orlando, e diventar le ciglia rosse, E per pietà le luci imbambolare, E domandava perchè questo fosse. Morg.

S. IMBAMBOLARE: per Fare intenerire. Nerone fece le parole del ringraziamento a' padri e all'avolo, IMBAMBOLATO quegli udi-tori sviscerati della memoria di Germanico. Tac. Dav. ann. Gli occhi spaventaticci, e

IMBAMBOLATI. Buon. Fier.

IMBAMBOLATO, TA: add. da Imbambo-

IMBANDIERATO, TA: add. T. Marinaresco. Aggiunto di vascello, o altra nave, che ha inalberata e spiegata una o più bandiere. Nave alla rada IMBANDIERATA.

IMBANDIGIÒNE: s. f. Pabulum paratum. Vivanda imbandita . Iglino andarono a mangiare di molte buone IMBANDIGIONI. Tav. Rit. E mandavagli da mangiare fine carne, e pesce e molta IMBANDIGIONE. Fr. Giord. Pred.

IMBANDIMENTO: s. m. Ferculum . Im-

bandigione. Voc. Cr.

IMBANDIRE: v. a. Cibos parare. Metter in assetto la vivanda per porla in tavola. Convien senza fallo che trattisi di due mense; l' una che s'imbandisca da Dio all'uomo; l'altra che s'imbandisca dall'uomo a Dio. Segner. Mann.

IMBANDITO, TA; add. da Imbandire. V. 1MBANDITORE: verb. m. Che imbandisce.

Voce di regola. - V. Imbanditrice.

IMBANDÎTRÌCE: verb. f Che imbandisce. Alla intercession di Mosè dovea quel popolo tutte le antiche sue glorie di mari aperti, ec. di nuvole imbanditrici d'ogni alimento . Segner. Pred. Pal. Ap.

IMBARAZZANTE : add. d'ogni g. Intricans. Che imbarazza, Che impaccia. Vestiti con una comoda, e non IMBARAZZANTE por-

tatura . Salvin. disc.

IMBARAZZARE: v. a. Implicare. Propriamente Impedire con arnesi, ec. una stanza, ec. Impacciare, Ingombrare, e più lar-gamente Intrigare, Imbrogliare. - V. Impigliare. Era pericolo in quei luoghi aspri im-

IMBARAZZATO, TA: aud. da Imbaraz-

IMBARAZZO: s. m. Impedimentum. Roba che apporta impedimento, o scomodo; Impaccio, Intrigo; e per traslato, Ostacolo, Disturbo , Impiglio . - V. Fastidio , Difficoltà , Imbroglio, Intoppo, Spineto, Lecceto, Gineprajo. IMBARAZZO grave, forte, insuperabile, difficile, duro, importuno, leggiero, nuovo, occulto, improvviso. - Un altro, dopo aver mille IMBARAZZI, Porta addosso una gerla di ragazzi. Malm. Sarà come un'oncia di piombo in concorrenza d'un' oncia di stoppa: questa occuperà maggior luogo; darà maggior IMBARAZZO sulla bilancia. Magal.

S. Parlandosi di malattia, vale Principio d' ostinazione. Il male si è, che così fatto IM-BARAZZO di fegato porta seco una molta dif-

ficoltà a superarsi. Del Papa cons.

1MBARAZZOSISSIMO, MA: add. sup. d'Imbarazzoso . Padroni , amici , servitori tre incette molto azzardose, e ben o mal che ci si faccia, sempre IMBARAZZOSISSIME. Magal. lett.

IMBARAZZÒSO, SA: add. Che imbarazza, Imbarazzante. Voce di regola. - V. Imbarazz sissimo.

IMBARBARE: v. a. T. Marinaresco. Fissar con un cavo, detto del davanti, l'antenna di maestra, ed il trinchetto, in occasione di mae

grosso quando la nave è alla fonda.

IMBARBARESCARE: v. a. Render barbara una lingua coll'uso di voci, e modi stranieri. Ma perchè non diss'egli Porto palustre, senza imbarbarescarlo in voce straniera? - Ne rassegnerò qui alcune poche per saggio, acceiocche i forestieri non sieno tanto audaci e intemperanti nell' IMBAKBARESCABE

la nostra lingua. Uden. Nis. IMBARBARIRE: n. p. luberberire. Non-per questo si disinnamoro della patria, si spatrio, s'effemino, s'imbarbari, ma la greca gentilezza mantenne. Salvin disc. Ma questo imbarbaria di lingua era già comin-

ciato ad avvenire. Cittad. Orig. volg. ling. IMBARBERESCARE: v. a. Voce bassa Imbeccare, Suggerire. Le quali cose si dicono ancora da coloro che hanno cura de barberi, perchè vincane il palio, IMBARBE-RESCARR e dalle balie Imboccare. Varch. Ercol.

IMBARBERESCATORE: verb. m. Barberesco, Custode de'cavalli corridori. Sono a lor posti; imbarbenescatori fan loro zuppe.

traggon covertine: Buon. Fier.
IMBARBERIRE: v. n. Barbarum fieri. Divenir barbaro, Imbarbarire. Adulazione grandissima trovò in Seleucia, città potente, murata, la quale non IMBARBERITA, ma ritraente dal fondator suo Seleuco, di trecento de'più ricchi e swij fa come un senato. Tac Day.

IMBARBERITO, TA: add. da Imbarberi-

IMBARBOGIRE: v. n. Ob . ætatem desipere. Perdere il senno per la vecchiezza. Non so con che fondamento voi vogliate riprender la natura, come quella che per la molta ctà sia imbarbogita. Gal. Sist.

IMBARBOGITO, IA: add. da Imbarbo-

gire. - V. Barbogio.

IMBARBONARE: v. a. T. de' costruttori di navi. Inchiodare con chiodi a barbone cioè intaccati nelle loro smussature.

IMBARBOTTATA. - V. Imborbottato. IMBARCAMENTO: s. m. Imbarco, Lo imbarcarsi. Andrei a rischio, ec. di saper quello che ha ad esser non solo d'alcun mio nuovo imbarcamento, ma ancora di quello de V. S. Bemb. lett. Qui figur. - V. Imbarco.

IMBARCARE: v. n. e n. p. Navem con-scendere. Entrar nella nave, Montare sulla nave per navigare. Vo'dir che tutto Agosto fia passato Innanzi forse, che no'c' IMBAR-CHIAMO. Bern. rim. S' IMBARCO in Cochia

sopra un galeone carico di molte ricchezze. 1 Serd. stor. Quando ( il B. Ranieri ) IMBARCA per tornare a Pisa. Vasar. per tornare a Pisa .

S 1. IMBARCARE: in sign, a. per Mettere

nelle navi . Voc. Cr.

S 2. E per met. Beato te che delle nostre marche, ec. Per viver meglio esperienza im-BARCHE. Dant. Purg.

S 3. IMBARCARE; figur. vale Entrare, o Metaltrui talmente in impresa da non se ne potere shrigare a sua posta. Balia, lascialo pure IMBARCAR. Salv. Granch. Cavalcava IMBARCATO da quella, Che l'ha ben certo IMBARCATO e schernito. Bern. Orl.

§ 4. Imbarcare: a. e n. p. per Fare innamorare, Innamorarsi. Tu m' imbarcasti prima con lui, Or vorresti imbarcarmi con colei. Bern. rim. Suprattutto non t'imbarcare con la Paduana, e comincia da questo a mostrare, che tu hai qualche temperanza. Cas. lett.

§ 5. IMBARCARE: v. n. Incurvarsi nella larghezza, e dicesi comun. D'asse, o legui non molto grossi che agevolmente, e senza spezzarsi si piegano o volgono dopo che sono messi

in opera. Voc. Dis.

§ 6. IMBARCARE: neutr. si dice anche nell'u-

so, per Entrare in collera. Voc. Cr.

S 7. IMBARCARE, o Entrare in mare senza biscotto: vale Mettersi a una impresa senza i debiti provyedimenti. Varch. Ercol.

S 8. IMBARGARE: v. n. Ricever molt'acqua del mare nella nave per la percossa dell'onde. Onde dicesi che per i colpi di mare che entrano nel bastimento egli imbarca molt'acqua,

§ 9. IMBARCAR uno : figur. vale Metterlo fraudolentemente in qualche pericolo, Calargliela , Mette lo sul curro . Serd. Prov.

IMBARCATO, TA: add. da Imbarcare in

tutti i suoi significati.

IMBARCATORE: verb. m. Che imbarca. Voi altri imbarcatori, Renzo, Andreu Doria e conti di Galazzo, vi menerete, ec. Bern. rim.

IMBλRCO: s. m. L'imbarcare; ma per lo più dicesi Delle persone e parlandosi Delle mercanzie e altre cose da trasporto direbbesi Carico, onde è venuto Bastimenti da carico.

S 1. Figur. dicesi dell'Assumere alcun affare alla sprovvista, ovvero dell' Entrar in impresa difficile, o sconsigliata, o dannosa. Ma di nostri naufragi e inondazioni colpa son spesso i nostri stolti імвансні. Buon. Fier.

§ 2. Dare IMBARCO: vale Concedere la facoltà d'imbarcarsi. Dacci IMBARCO che abbiam di mestieri d' andare in Spagna. Fortigg. Ricc.

IMBARDARE: v. a. Equum sternere. Metter le barde a' Cavalli, e simili. Voc. Cr.

S 1. Per Accomodare sulle barde. Deh pro-

cura qua imbirdant quel che la può far gaudiare; Qui l'è nopo d'inviare Quel che là deggi portare. Fr. Jac. T. e Qui è detto

S 2. Per Allettare, Pigliare. Ma tuttavia ti guarda d' una cosa che imbarda la gente più

che'l grado. Tes. Br. S. Imbardare: n. e n. p. Innamorarsi, Imbarcarsi. Per la qual cosa Calandrino subitamente di lei s' IMBARDO. Bocc. nov. Non sia dottoso alcun uom, che uom guardi A donna, onde li tenga gelosìa, Che vista fo. che di ciascuna IMBARDI. Rim. ant.

IMBARRARE: da Barra v. a. Impedire. Sharrare; Matter le barre, o sbarre, o altrimenti Impedire l' entrata o il passo. - V. Asserragliare. Imbarrare le vie, e far tagliare la porta del Prato. G. Vill. Trovareno im-BARRATE dagli alberi le vie. M. Vill.

S. Figur. Imbarazzare, Avviluppare, Intrigare, Impacciare. Dibattuta lungamente la guerra fra i Signori di Melano e gli altri Lombardi collegati, e le cose molto IMBAR-RATE da ogni parte. M. Vill.

IMBARRATO, TA: add. da Imbarra-

IMBASAMENTO: s. m. Basis. Base; Basamento; Quel sodo dell' edifizio che ricorre immediatamente fuor del terreno, e gli serve di piedestallo e di basa. E particolarmente l'im-BASAMENTO fatto di color di bronzo. Borgh. Rip.

IMBASCERIA: s. f. Legatio . Ambasceria . E subito mandaro IMBASCERIA. Morg.

IMBASCIADARE: s. m. Legatus. Ambasciadore. Burcardo sotto nome d'imbasciadore si trasferì di quici a Milano. Stor. Eur.

S. L'IMBASCIADORE non porta pena. - V.

Ambasciadore

IMBASCIATA: s. f. Mandatum. Quello che riferisce l'imbasciatore o altro mandato. Mi. fe' risposta con false IMBASCIATE. Bern. Orl. Comando al Feo che tornasse a suoi con questa IMBASCIATA. Serd. stor.

IMBASCIATORE: s. m. Legatus. Amba-

sciatore. Voc. Cr

IMBASCIATRICE: s. f. Nuncia. Ambasciatrice, Nunziatrice. Aspetto con desiderio la terza (lettera) che sarà IMBASCIATRICE dell'arrivo e della salute vostra Vinc. Mart.

IMBASTARDIMENTO: s. m. Degeneratio.
Alterazione, Degenerazione di checche sia; Tralignamento. Allo stuol degli Dei, che cinguettava Dello imbastandimento della fede Silenzio impose. Cors. Torrach.

IMBASTARDIRE: v. n. Degenerare. Allontanare con peggioramento dal suo proprio essere; lo stesso che Tralignare e Degenerare. Nella quarta parte piange quelle (case) che erano imbastandite, But, Purg, I semi più

IMB 46 i

avaccio tralignano, degenerano, e IMBASTAR-DISCONO ne' luoghi umidi che ne' secchi. Cresc. S. Usasi talvolta in attivo sign. L' umiltade sua imbastandio la tua. Fr. Jac. T.

IMBASTARDITO, TA: add. da Imbastardire. Chi ha spesso imbastarditi i migliori autori. Borgh. Orig. Fir.

IMBASTARE · v. a. Mettere il basto. Chi doma e imbasta l'asinel novizio. Buon. rim. IMBASTATO, TA: add. da Imbastare V.

IMBASTIMÈNTO: s. m. Sutura . L' imbatire, Commissione di più pezzi di un vestito con punti lunghi. Come una principessa si vale nel ricamare del fil del lino per semplice IMBASTIMENTO. Segner. Mann. IMBASTIRE: v. a. Unire insieme i pezzi

de' vestimenti con punti lunghi per potergli acconciamente cucir di sodo, i quali punti si

chiaman Baste. Voc. Cr.

§ 1. Figur. Imbandire, Ordinar la mensa. Spesso far conviti, metter tavole ben imba-stite diricchi vaselli, e molte vivande. Passav.

§ 2. IMBASTIRE: figur. si dice ancora per Ordire, Dar principio a qualsisia cosa, Dare il primo incamminamento a qualunque negozio. Questa è IMBASTITA. Baldov. com. Rimandatemelo, acciocchè io ne facci, rabberciatolo, quello, perchè e' fu imbastito senza i gheroni . Alleg. Questo verbo IMBASTIRE serve per intendere ogni cosa principiata e non perfezionata, come io ho imbastito l'orazione che debbo recitare, ed in poche ore la termino: che diciamo Abbozzare. Min. Malm. La tessitura allor la tela oridisca e IMBASTISCA da prima il suo lavoro. Salvin. Es. G.

S 3. Onde IMBASTIRE, presso de' Cappellaj. vale Cominciare a formar le falde sulla catinella. E Pezza di imbastire, un Pezzo di tela in cui si avvolgono le falde per feltrarle a

caldo.

S 4. IMBASTIRE: presso de' Bottaj vale Metter su la botte la tinozza, o simile, cioè Disporre le doghe in modo di ricevere i cerchi che la devono strignere.

§ 5. IMBASTIRE: dicesi anche da' Costruttori di navi, per Impostare i diversi membri

al loro luogo sul cantiere.

IMBASTITO, TA: add. da Imbastire. V. § 6. IMBASTITI : per Piagnoui, cioè Gente prezzolata, che vestiti di nero accompagnano i morti alla sepoltura, ed assistono attorno al catafalco. Forse detti così, perche sogliono portar abiti di roba ordinaria, e cucita in fretta, e tanto poco, che poi si possa disfare per riporre quel panno all'uso di chi gli ha portati in dosso quelle poche ore. Fu fatto seppellire con esequi reali e con venti coppie d' 1M-BASTITI che l'accompagnarono alla sepoltura. Vasar.

IMBASTITČJO: s. m. T. de' Bottaj. Strumento di ferro o di legno che serve per im-

bastire le botti, e simili

IMBASTITURA: s. f. Subsutura. Cucitura a gran punti, colla quale s' uniscono i pezzi de vestimenti per potergli poi acconciamente cucire; Sessitura, Ritreppio. Con bianche IMBASTITURE alla balzana. Malni.

💫 Imbastitura: dicesi da' Cappellaj all'Atto di dar forma alla falda. - V. Imbastire .

IMBASTO: s. m. Il porre, o ricevere il basto. Di sua volontà le para il mansueto collo al giogo, e tal fiata gli omeri all' IM-BASTO. Sannazz. cioè Per essere imbastato.

IMBATTERE: v. n. e per lo più n.p. Occurrere. Abbattersi, Avvenirsi a caso. Temendo d'imbattersi ne' masnadieri e furoni. Vit. S. Ant. Non mi son mai IMBATTU-To a trovarvi de' suddetti lombrichi. Red. Oss. an. Per fuggire i pericoli che può portar seco il parlare, imbatiliamo nell' altro scoglio dell' intempestivo tacere. Salvin. disc.

IMBATTO: s. m. Sopravvenimento, Incontro, Occorso. La Crusca qui dice che è Lo imbattere, impedimento, e adduce il solo seguente testo. Quand' egli è il tempo vostro fate fatti, E non guardate a impedimento e IMBATTI. Cant. Carn. Del testo apparisce che Imbatto non dee esser lo stesso che Impedimento, ma piuttosto incontro, Avvenimento, Occorso in persona, o cosa che ti ritardi lo andar, o il fare.

S. IMBATTO: T. Marinaresco. Sorta di vento quasi periodico, particolarmente nella state.

IMBAVAGLIARE: v. a. Caput obvolvere. Coprire altrui il capo e'l viso con un panno, acciocche nou conosca, e non sia conosciuto lo 'mbavagliato; che anche dicesi Imbacuccare, tolta la met. da quel metter che per lo capo si fa il bavaglio; e'l suo contrario è Sbavagliare Cuoprigli il capo imbavagliato. Segr. Fior. Mandr. Fu ad un tratto imbava-GLIATO e preso. Bern. Orl. Chi colla gonghia, e chi imbavagliato. Fir. As.

IMBAVAGLIÀTO, TA: add. da Imbava-

IMBAVARE: v. a. Saliva inquinare. Imbrattar di bava. Struggendosi ai baciarle il disutilaccio, egli le'MBAVA tutte e mordele. Fir. As.

IMBAULARE: v. a. Voce dell' uso. Chiudere in un baule. IMBAULAR la roba da portare in viaggio.

IMBECCARE: v. a. Cibum indere. Mettere il cibo nel becco agli augelli. Tu non sai

donde elle s' imbeccano. Bocc. nov. S. Per l' Ammaestrare altrui, o Istruirlo di nascosto; Dar l'imbeccata. Le quali cose si dicono ancora, ec. dalle balie imboccare, e imbeccare dagli uccelli. Varch. Ercol.

IMBECCATA: s. f. Avium. buccea. Tanto cibo, quanto si mette in una volta in becco all' uccello; Boccone che dà l'uccello, a' suoi pulcini. Che parevan quel giorno i corbacchai All' IMBECCATA, e trangugiava a ciocche. Morg.

S 1. Per met. Suggerimento, Avviso, Instruzione data di nascosto di quanto si ha da dire, o da fare. - V. Imbeccare. Pietro Martire più tenero e vile, la dottrina di Lutero ritoccando, accomodava alle piacimenta dell' arcivescovo, e del protettore, e del parlamento, aspettandone l'imbeccate dalla corte dì per di Day. Scism.

S 2. Talvolta vale Occasione opportuna, ed inaspettata. Giovani, ditel voi , che inavveduti non sapeste conoscer l'imbeccata, di che vi fu talor cortese amore. Buon. Fier.

§ 3. Pigliar la IMBECCATA: vale Lasciarsi corrompere da' doni, che anche dicesi Pigliar

lo 'ugoffo. Voc. Cr.

§ 4. Per Infreddagione, Infreddatura. V. § 5. Pigliar un' IMBECCATA: in questo sign. è lo stesso, che infreddare, che anche dicesi Pigliare il mal del castrone; e viene questo dettato dalla voce Becco, perche il becco, ed il castrone hanno una tal raucedine, che par sempre che tossano come gl'infreddati. Ma!m.

IMBECCATELLA: s. f. dim. d'imbeccata. Se apposta di due grossi che egli avrebbe speso, e' ricoglie qualche ibeccatella. Cecch. Ď٥t.

IMBECCATO, TA: add. da Imbeccarę.

IMBECHERARE: v. a. Modo basso, Subornare. IMBECHERARE nella lingua Fiorentina significa quello che i Latini dicevano Subornare, ec. cioè convenire con uno segretamente, e dargli, come si dice, il vino, cioè insegnarli quello, che elli debba o fare, o dire in alcuna bisogna, perchè ne riesca alcuno effetto, che propriamente si dice indettarsi. Varch. Ercol.

S. IMBECHERARE: vale anche Sopraffare, Portar via, Invasare. Padri imbecherati da' lor falsi, ec. Buon. Fier. E' non bisogna, quand' uno ha un male addosso, lasciarsi IMBECHERAR dalla vergogna. Baldov. Dr.

IMBECHERATO, TA: add. da Imbeche-

S. IMBECHERATO: vale anche Rapito, Invasato, Divenuto astratto ed estatico Imbriacato dell'amor de'figlinoli, o d'altri. Padri IMBECHERATI . Buon. Fier.

IMBECILLE: add. d'ogni g Imbecillis. Debole, Che non si può regger da sè. Senno IMBECILLE fia che oppresso resti dalla mali-tia degli scaltri e tristi Buon. Fier.

e per lo più si trasferisce all' animo. Dà alla vite le foglie per disensione del frutto, e i vignuoli, colli quali difende e lega la sua IMBECILLITÀ . Dant. Conv. Grandemente mi piace che siate assai migliorato della vostra IMBECILLITÀ degli occhi. Bemb. lett. Dispregiata non meno per la infamia de' costumi, che per l'imbecillità. Guice. stor. E osservare, per quanto comporta la sua imbecit-LITA, tutti quelli altri modi, di che tanto s'è ragionato. Cast. Cort.

IMBÈLLE: add. d'ogni g. Propriamente significa Non atto alla guerra, ma si prende più largamente per Timido, Vile, Codardo, Di poche forze, Di poco cuore. - V. Debile. La gente IMBELLE gli ajutava, per quanto si stendevano le forze. Serd. stor. Il tuo presidio avria ben trista pelle, Quando temesse un popolo si imbelle. Ar. Fur.

IMBELLETTARE: v. a. Fucare. Propriamente varrebbe Bruttarsi di belletta, ma di. cesi del Lisciarsi delle femmine, e così sembra piuttosto derivare da Belletto, quindi Imbellettire sarebbe voce più conforme all' indole della lingua. Forse da principio si pose mente al metaforico, e si volle svilire l'uso d'impiastricciarsi col liscio, come se fosse Belletta. Usasi più comun in sign. n. p. Lisciarsi . Darsi il belletto. - V. Imbiaccare. Viso dipinto, e imbellettato. Bern. Orl. Incitano queste fanciulle a imbelletters, ed a farse Segner. Crist. instr.

IMBELLETTATO, TA: add. da Imbel-

lettare. V.

S. Per met; Credendo quelle voci graziose essere, che ridicule sono e le IMBELLETTATE vaghe. Bemb. pros.

IMBELLETTIRE: n. p. Lisciarsi, Darsi il belletto. L'uso vuole Imbellettare. V. Tass.

Padr. fam.

IMBELLIRE . v. a. Decorare . Far bello , Abbellire. - V. Adornare. Queste sei foglie dinanzi dette imbelliscono il fiore di verginità. Esp. Pat. Nost.

S. In sign. n. p. Farsi bello, Abbellirsi. - V. Adornare. Quella si vuole IMBELLIRE in bagnora, ed essere attorneata continuamente da brigata di lusinghieri. Coll. SS. PP.

IMBENDARE: v. a. Vittis circumdare. Metter le bende. E giunselo a tanto che ella lo fece vestire e imbendare a modo d'una femmina. Fior. Virt.

S. In sign. n. p. Cingersi il capo con ben-, Bendarsi . V. Imbendossi e misesi da

quella parte, ec. Libr. Mott.

IMBERBE: add. d'ogni g. Imberbis. Sharbato. IMBERBE bello venne ad ultim' ora. Franc. Sacch. rim.

IMBERCIARE: v. n. Scopum attingere. 1MBECILLITA: s. f. Voc. Lat. Debolezza, Pigliar di mira, o Dare nel seguo. Siccome non è da arciere, che lungamente in quell'arte esercitato si sia lo'mberciar nel segno determinato, quasi punto malagevole a conseguire. Salv. dial. Amic. IMBERCIARE significa pigliar di mira; donde imberciato-

re, ec. Min. Malm.

IMBERCIATORE: verb. m. Che imbercia e propriamente Colni che fa professione di tirar d'archibuso. Non è gran loda al buono IMBERCIATORE a pigliar le farfalle col bale-stro, s'ei non da lor della punta nel cuore. Burch. Imberciatore significa pigliar di mira, donde IMBERCIATORE, colui che fa professione di tirar d'archibuso. Min. Malm.

IMBERCIO: s. m. L'atto d'imberciare, c'L segno che si adopera nell'imberciare. Ne con essi ( Archibusi a ruota ) usar l'ım-BERCIO in modo alcuno sotto pena all' imberciatore della vita e confiscazione de' beni.

Band. ant.

IMBÈRE. - V. Imbevere.

IMBERRETTATO, TA: add. Pileatus, Che ha in capo la berretta. IMBERRETTATE come le mondane vanno, portando al collo il guin-

zaglio . Franc. Sacch. nov.

IMBERTESCARE: v. a. Munire . Fortificar con bertesche. Feciono steccatare il castello tutto d'intorno e impertescare. Stor. Pist. Non altrimenti che sopra le merlate mura, si mostrino l'alte torri imbertescate.

IMBERTESCATO, TA: add. da Imberte-

IMBERTONARE, e IMBERTONIRE: n. o. Amore corripi. Innamorarsi. Modo basso. Farei ogni sforzo che Gualtieri se ne im-BERTONASSE tanto, che la sposasse nascosamente. Varch. suoc. Nerone IMBERTONITO d'una fantesca come Atle, non avere cavato dalla pratica di lei che viltà e schifez-Za. Tac. Dav. ann.
 IMBERTONATO, e IMBERTONITO,
 TA: add. da'loro Verbi. V.

IMBESTIALIRE: n. p. Ferocire. Incru-delire a guisa di bestia, Adirasi, Entrare, Saltare, Andare in bestia. - V. Bestia, Infuriare. Ma que' discordi animi s' IMBESTIALI-

VANO per più conti. Tac. Day. aun

S. IMBESTIALIRE: v. n. Diventar bestia. Non ha più pelo o lisca d'umano, anzi del tutto è imbestialito. Jac. Sold. Sat. Ecco la separazione, lo svanimento dello spirito. Et factus sum ut jumentum apud te: Ecco l' IM-BESTIALIR della parte inferiore, e l'incapacità di conoscer Dio. Magal. lett. Dato caso ch'i' avessi a imbestialize, Piuttosto che lo starmi a infarfalire. Che un'ape a diventar conto mi metta. Fag. rim. IMBESTIALITO, TA: add. da Imbestia-

lire . V.

IMBESTIARE: n. p. Brutescere . Avere costumi, o Fare azioni da bestia. Diventar bestia. Tornossi a' suoi scogli, e solitario mare, ec. ove sì s'imbestio, che al modo de' Re barbari contaminava nobili donzelli. Tac. Dav. ann. Sei volte almeno fu la bestia estinta, e si fe'serpe, e tornossi a imbestia-RE . Fortig. Ricc.

S. IMBESTIARE: v. a. Ridurre a stato di bestia , Far divenir bestia . Onde or vorrei che se piaciuto v' è d'imbestiarlo, vi piacesse finalmente, come fa Dante, Deificarlo. Tass.

dial. Part.

IMBESTIATO, TA: add. da Imbestiare, Che ha preso forma di bestia. Ma vedutol peggiorato e IMBESTIATO in tante enormezze, es-

ser necessario questo, ec. Dav. Scism. IMBEVERE, e IMBERE: v. n. Sugere. Attrarre umore, Succiare, Penetrar l'umore in una cosa, Suggere, Assorbire. In ogni modo (l'aria ) prestissimo imbevendo il calore ed il freddo, fa sì, ec. che le mutazioni, ec. son più veloci, e maggiormente sensibili . Sagg. nat. esp. Avendo IMBEVUTA, e succiata una buona parte di quell' acqua di mortella. Red. Oss. an.

S. In sign. n. p. Inzupparsi, Impregnarsi; e per met. Concepire, Mettersi in capo o in. cuore alcuna cosa. Non conoscendo altro af-fetto che verso i loro mariti, si imbereb-bono più altamente di quel primo amore, come più altamente s' imbee del primo colore

la lana non ancor tinta. Seguer Crist. instr. IMBEVÙTO, TA: add. da Imbevere, In-

zuppato, Pregna, Satollo d'umore.

S. Per met. Che ha conceputo altamente un' opinione, un sentimento; ond' è difficile che se ne distolga. - V. Impressionato, Passionato. Considerando, dico, queste cose, cominciai a credere, che uno che lascia un' opinione IMBEVUTA col latte, ec. bisognasse per necessità che fosse mosso, ec. da ragioni più efficaci. Gal. Sist.

IMBIACCAMENTO: s. m. Fuci circumlitio. L' imbiaccare. Laban è interpretato IM-BIACCAMENTO, e'l diavolo degnamente è detto

IMBIANCAMENTO . Mor. S. Greg.

IMBIACCARE: v. a. Dealbare . Coprir colla biacca. E nel terzo luogo poi imbiacca con marmo polverizzato. Pallad. Tela imbiaccata che renduta a foggia di carta serviva a formarne libri . Pap. Burch.

S. IMBIACCARE: n. p. Coprirsi di biacca, Lisciarsi. Si disarma, si spoglia, e poi s' IM-BIACCA. Sacc. rim. Nè faccia altro che IM-BIACCARSI, e dipignersi, e scorbiarsi, è poi

brutta più che mai. Fag. rim.

IMBIACCATO, TA: add. da Imbiacca-

S. Per met. Coperto, Finto, Ingannevole.

La beatitudine di tutti coloro fittizia, IMBIAC-SATA e non vera . Sen. Pist.

IMBIADATO, TA: Satus. Seminato di biade. E talora il vede in luogo non vignato, non IMBIADATO. Com. Inf.

ÍMBIANCAMÈNTO: s. m. Opus albarium.

Lo'mbiancare. Voc. Cr.

S. Per Palliamento, Fraude, Menzogna. Laban è interpretato imbiaccamento, e'l diavolo degnamente è detto IMBIANCAMENTO.

Mor. S. Greg.

IMBIANCARE: v. a. Dealbare. Far bianco, Inalbare, Bianchire. - V. Inargentare. Egli è che dianzi io imbiancai miei veli col solfo. Bocc. nov. Quale i fioretti dal notturno gielo Chinati, e chiusi, poiche'l sol gl'im-BIANCA, Si drizzan tutti aperti in loro stelo . Dant. Inf.

S I. IMBIANCARE: in sign. n. e n. p. Albescere. Divenir bianco. La concubina di Titone antico Già s' imbiancava al balzo d'oriente . Dant. Purg. Era la sopravvesta del colore, In che riman la foglia che s' IM-

BIANCA. Ar. Fur.

§ 2. IMBIANCARE: per met. vale Schiarire, Esplicare, Dichiarare. E falla dissimile al sommo bene, Perchè del lume suo poco s' IMBIANCA. Dant. Par.

§ 3. Per Impallidire, o Far impallidire, Discolorare, e Far divenir pallido. Che'n un punto arde, agghiaccia, arrosta e IMBIANCA. Petr.

§ 4. Onde Chi imbianca la casa, la vuole appigionare: detto proverb. e vale, Che le donne che oltre al convenevole s'azzimano e raffazzonano, danno seguo di poca onestà.

Voc. Cr.

§ 5. Imbiancare due muri coi medesimo alberello: vale Parlare, o Operare doppiamente, o con inganno, Ingannar due con un sol fatto, sebbene si prende anche in buona parte; ma allora più comun si dice: Pigliar due colombi a una fava, ovvero Far un viaggio e due servizi. Fir. disc. an.
§ 6. Imbiancare: si dice anche il Dare il

voto contrario ne' partiti. Voc. Cr.

§ 7. Di qui imbiancare, nell'uso si dice per Disapprovare, Negare, Dar di bianco.

Voc. Cr.

§ 8. Imbiancare : per Imbecherare, Subornare. Dare il vino è quello stesso che subornare, ovvero imbecherare, il che si dice ancora IMBIANCARE. Varch. Ercol.

IMBIANCATO, TA: add. da Imbianca-

re. V.

IMBIANCATORE: verb. m. Rector albarius. Maestro di dare il bianco alle muraglie distendendo il bianco col pennello sopra il muro intonacato. Donne, come vedete, IM.
BIANCATORI Siam tutti, e la nostr' arte È ricoprir la parte Brutta. Cant. Carn.

IMBIANCATURA: s. f. Dealbatio. Imbiancamento. Voc. Cr.

IMBIANCHIRE: v. a. Dealbare. Imbiancare, Bianchire, Far divenir bianco. Ho per più facile ancora che'l Proposto s' IMBIANcui, o che'l bianco s'imprevosti, o s'impreti nel modo ch'ella dice. Car. lett. Im-BIANCHIR denti. Alleg.

S. Per Rimaner confuso, Restar con un palmo di naso. Varch. Ercol. - V. Imbiancare.

IMBIECARE: v. n. T. de' Legnajuoli e simili. Dicesi dell'Assi, ed altro leguame segato e messo in opera, che s'alza dalle due cantonate, e risalta dal piano incurvandosi.

V. Bieco, Sbiecare, IMBIETOLIRE: v. n. Voluptate colliquescere. Venire in dolcezza, Rintenerire nel vedere figliuoli o altra cosa amata, o veder far cosa che commuova. Il principe a quel gri-do, a quel guaire, Quale a soqquadro il vicinato mette, Si sente tutto quanto IMBIETO-

LIRE. Malin.

IMBIETTARE: v. a. Cuneum immittere. Mettere la bietta. Prima che sia purgato il gran catarro, E prima ch'egli sfoghi tanta rabbia, Ti imbiettero fralle sudate labbia. Libr. son.

S IMBIETTARE : n. p. Dicesi dell' Entrare e Star saldo in una tacca, o simile, a guisa di bietta cacciata a forza in checchessia. Impanandolo fino al fondo, acciocche in esso fondo possa imbiettansi per renderlo più forte e calzante. Bald. din. Voc. Dis. in A dente.

IMBIETTATO, TA: add. da Imbiettare. Fermato caldamente con bietta, o simili, in

qualche parte. - V. Musino.

IMBIGIARE: n. p. Diventar bigio. E dove troverete mai che'l bianco, stropicciandosi al nero s' imbigj. Alleg. IMBIODARE: v... a T. de' Bottaj. Ristop-

par le botti, e simili con biodo, in cui vece impiegando la stoppa si dice Calefattare.

IMBIONDARE: v. Flavum reddere. Imbiondire, Far biondo. E perchè s' affatica l'arte in trovar ricette per tignere in nero i capelli? che come si vede da Plinio, sono assai più di quelle che s' adoperano per IMBIONDARGLI? Salvin. disc.

IMBIONDIRE: v. a. Flavum reddere. Lo stesso che Imbiondare. Se volete i capelli IMBIONDIRE, ec. si prendete fior di ginestre.

M. Aldobr.

S. IMBIONDIRE: vale Diventar biondo. dano della imbiondita capellatura delle si-

gliuole. Tratt. segr. cos. donn. IMBIONDITO, TA: add. da Imbiondire, Divenuto biondo. Godano della Imbiondita capellatura. Tratt. segr. cos. donn.

IMBISACCIARE: v. a. Metter le robe nella

bisaccia. Aver cura, che nulla non mi manche, Imbisacciare, e sbisacciare spesso, Ispezzarsi le braccia, e romper l'anche. Matt. Franz. rim. burl.

IMBISOGNATO: add. da Bisogna. - V. e

di Infaccendato.

IMBITUMATO, TA: add. Impiastrato di bitume.

IMBITTARE: v. a. T. Marinaresco. Più

usato che Abbittare. V.

IMBIUTARE: v. a. Linire . Impiastrare con materia tegnente, come bitume, creta, morchia, e simili. Si vogliono le sue radici igualmente acconciare, e imbiutare col letame liquido. – Vasi di terra impeciati e involti o imbiutati. Pallad. Fatto un picciolo vasello di giunchi, e quello imbiutato di bitume, sicche passar l'acqua dentro non vi poteva. Bocc. com. Int.

IMBIUTATO, TA: add. da Imbiutare. V. IMBIZZARRIMENTO: s, m. Lo imbizzarrire. Davano tra loro soventemente in crude-

lissimi imbizzarrimenti. Libr. Pred.

IMBIZZARRIRE: v. n. Indignari. Fieramente adirarsi. Nè anco dei gridare, acciocchè tu non dimostri d'imbizzarrire. Galat. Imbiezarrito e corrucciato contra sè medesimo, ec. But. Inf. Imbizzarrito contra di lui, ec. Stor. Eur. Quell' istesso fiato quando esce, ec. da quell'istessa tromba sonata in aria mi rallegri, m'imbizzarrisca, mi faccia in un certo modo pizzicar le mani. Magal. lett. Di più vuolci che per due Lugli il sol con la sua dolce forza l'imbizzarrisca, (il sidro) e che per due Genuai il verno s' assottigli e tiri. Id. Sidr.

IMBIZZARRITO, TA: add. da Imbizzar-

IMBIZZOCCHIRE: v. n. Divenir bizzocco, Divenir rozzo e poco praticabile. Red. Voc.

IMBOCCACINATO: s. m. Nome d'una specie di drappo antico così detto. Zendadi

ed IMBOCCACINATI . Statut. antich.

IMBOCCARE: v. a. Cibum in os inferre. Mettere altrui il cibo in bocca. E tanto per più giorni lo tennono legato, faccendolo IMBOCCARE, e fare gli altri servigj. M. Vill. Ogni dappoco con nostro danno, aspetterà sicuro che noi l'imbocchiamo. Tac. Day. ann. Vorresti che di spedaliere divenisse un infermo che 'MBOOCATO s' addormentasse. Buon:

§ 1. Imboccare alcuno: figur. si dice del Mettergli in bocca le parole che dee dire, o Insegnagrli quello che dee fare, cosa per cosa. Ne fece in Senato diceria IMBOCCATAGLI dal Liberto. Ogni cosa era agevole con quel principe buono scipito, da essere IMBOCCATO

e comandato . Tac. Day. ann.

S 2. IMBOCCARE: per Porsia bocca uno strumento da fiato. IMBOCCARE la tromba epica.

3 3. Per Imparare, o Apprendere ciò che uno dee dire, come il fanciullo riceve il cibo quando è imboccato. Or vo' che tu mia sen-

tenza ne imbocche. Dant. Inf.

§ 4. IMBOCCARE: v. n. e anche n.p. Lo stesso, che Sboccare, Riuscire, Entrare, Metter foce, Metter capo. Io dove l' Adda IMEOC-CA nel Po. Tac. Day. Stor. Ove il vallon s' IM-BOCCA verso il piano Eran ridotti di costor da cento. Bern. Orl. Il tronco della vena ombellicale andava ad imboccansi, ec. in quel tronco brevissimo o sacco della vena porta. -Canale largo arterioso, il quale porta il sangue IMBECCANDOSI nell' aorta . Cocch. lez.

§ 5. Chi per le man d'altri s' IMBOCCA ; tardi si satolla: prov. e vale Che male fa i fatti suoi chi non si sapendo guidar da sè ha mestieri dell'altrui direzione. Varch. Suoc.

S 6. IMBOCCAR l'artiglierie: vale Investirle con colpo di altra artiglieria nella bocca, onde restino senza potersi usare. Furon tratte alcune palle pari di grandezza alle bocche dell' artiglierie de' nostri così per l'appunto, che le imboccanono subito, e tolsero a' nostre ogni facoltà di poter più scaricare. Serd. stor.

S 7. IMBOCCARE: per Incastrare l'una bocca nell'altra di cose per lo più artifiziali. Si debbe trovare in prima gli due sfiatatoi, ec. e quelli IMBOCCARE con certi cannonetti. Benv. Cell. Oref Quelli embrici che si pongono nel fine del filare dalla parte più bassa, sono nelle teste uguali, per non aver bisogno di essere IMBOCCATI in altri. Baldin. Voc. Dis. in Em-

S 8. IMBOCCARE: dicesi dagli Artefici, Ingegneri, ec. Dell'entrare de' denti di una ruota nell' intervallo di quelli di un'altra ruota o di un rocchetto.

§ 9. Imboccare col cucchiajo vôto: prov. - V. Cucchiajo.

S 10. Far lo'MBOCCHI: vale lo stesso che Far bocchi. Segr. Fior. As. d'oro. - V. Bocchi. IMBOCCATO, TA: add. da Imboccare. V.

IMBOCCATURA: s. f. Frænum. Quella parte della briglia che va in bocca del cavallo:

Voc. Cr. - V. Morso.

S 1. Per Apertura onde s'imbocca in fosso, valle, strada, fiume o simili. IMBOCCATURA de due strade. I quali polmoni, ec. sono in foggia di una vescica situata all' IMBOCCATURA di questo forame. Red. Oss. an. Candide pietre son piantate Della via nella stretta im-BOCCATURA. Salvin. Iliad. Essendo questa d' una IMBOCCATURA e d'una gola così strozzata, che ogni minuzzolo, ec. basta a ingombrarle. Magal. lett. Auricole dove sono le imbocca-TURE de' grossi canali del sangue. Cocch. lez.

S 2. IMBOGGATURA: per Apertura di checchessia, che per lo più suol essere smussata, fatta per ricevere un' altra cosa che s' abbia da innestare a quella che ha l'imboccatura.

Voc. Dis.

§ 3. IMBOCCATURA de' ponti: dicesi Quello spazio o largura che si fa di qua o di là da essi per comodo di farvi passar sopra carri o carrozze, acciò possano svoltare ed uscir fuora della dirittura. Voc. Dis.

§ 4. Dicesi anche Imboccatura ad Una certa largura che alcuna volta si lascia nell' alveo

del fiume presso al ponte. Voc. Dis. § 5. IMBOCCATURA: T. de' Musici. La manie-

ra di adattar alla bocca uno strumento da

fiato.

§ 6. IMBOCCATURA: dicesi anche Quella parte d'uno strumento da fiato a cui si applica la bocca per suonare. Nel sonare se li ruppe improvvisamente una di quelle linguette che cannuccie chiamano a Napoli, poste all'im-BOCCATURA della tibia. Adim. Pind. § 7. IMBOCCATURA: T. degli Oriolaj, ec.

Meccanismo, o Maniera con cui i denti di una ruota entrano tra quelli di un rocchetto od

altra ruota.

IMBOCIARE: v. a. Diffamare. Metter in boce, e intendesi in mala parte. Serbati in villa quello vuoi vendere, e di villa il fa' portare in piazza, se non ne vuoi essere IM-BOCIATO. Cron. Morell. Essendo Monna Cunizza sua figliuola molto imbociata d'amore con Messer Sordello, uno di in pubblico la dimandò come si cominciò questo innamoramento? Libr. Mott

IMBOCIATO, TA: add. da Imbociare. V. IMBOGLIENTATO, TA: add. Voc. ant. Bollente, Bollito. Comando che fosse recato un gran vasello d'acqua, e fosse bene im-

BOGLIENTATA. Vit. S. Marg.

IMBOLARE, IMBOLATO.-V. e di Involare, Rubare, ec.

IMBOLATORE, IMBOLATRICE: - V. e

di Ladro, Ladra.

IMBOLIO: s. m. Voc. ant. lo stesso che Rubamento, ma non si trova usata fuorchè avverb. D' imbolio. Modo basso, che vale Furtivamente. Bada a far le faccende, e se io vo' tor marito d' imbolio o non d'imbolio, o come le persone da bene, lasciane il pensiero a me. Fir. Trin.

IMBOLLICAMÈNTO: s. m. L'imbollicare. Se lo imbollicamento sparisce e rientra dentro, mala cosa èe. Libr. cur. malatt.

IMBOLLICARE: v. n. In pustulas ebullire. Generar bolle, Empiersi di bolle. Sogliono le carni imbollicare, e se le bolle son rosse, elle son molto meno pericolose. Libr. cur. malatt.

imbolsire. Lo imbolsimento ne' cavalli vecchi non può avere guarigione . Libr. Masc.

IMBOLSIRE: v. n. Divenir bolso. Il fior greco giova a' cavalli imbolsiti. Cresc. Lungamente si stanno (i buoi) così infermi, e cognosconsi in ciò che imbolsiscono, ovvero tossono. Cresc.

S. IMBOLSIBE: figur. in sign. a. Anneghittire. Impigrire, Render pigro, negligente e tardo. Imbolsivano il corpo nell'ozio e l'animo nelle libidini. Tac. Dav. stor. Le legioni levate di Soria nella lunga pace IMBOLSITE, ansavano alle fatiche Romane. Id. ann.

IMBOLSITÓ, TA: add. da Imbolsire. V. IMBONARE, e IMBUONARE: v. a. T. de' Costruttori di navi. Inchiodar le tavole d'imbono, Riempir di tavole i vani fra un filo

e l'altro.

IMBONCIARE: v. n. Lo stesso che Imbronciare. Salvin. Fier. Buon.

IMBONCIATO, TA: add. da Imboncia-

IMBONIRE, e IMBUONIRE: v. a. Deli-nire: Quietare, Placare. Ora vi pentite d'avermelo detto, e mi volete imbuonire con dirmi ch' io non ho inteso. Fag. com.

S. IMBUONIRE: per Accarezzare e Indurre altrui alle sue voglie. Voi mi sapeste sì im-BUONIRB, Che in cambio vostro predicar pro-messi: All' amico non si può disdire. Fag. rim. IMBÒNO, e IMBUÒNO: s. m. T. de' Co-

struttori di navi . L'operazione che si fa da' Maestri d' ascia nell' adattare e inchiodare ne' vani lasciati tra tavola e tavola del fasciame e delle coverte altre tavole uguali che gli chiudano esattamente, e perciò diconsi Tavole d' imbono, perchè compiscono il layoro . - V. Imbonare.

IMBORBOTTATO: add. Fatto a guisa di barbotta, che è una sorta di nave. Erano trentuna galee e quaranta barche imborbot-

TATE . G. Vill.

IMBORGARE: n. p. Empiersi di borghi. A quel corno d'Ausonia, che s'imborga Di Bari, di Gaeta e di Crotona. Dant. Par.

IMBORIARE: v. a. Gloriari. Boriarsi, Farsi gloria, Invanirsi. Della contraria setta, Che di Cerer s'imboria far la zuppa Alleg.

IMBORSACCHIARE: v. n. Voce Contadinesca, usata parlando delle Susine. Se piove per la Pasqua, la susina s' IMBORSACCHIA. Serd.

Prov.

IMBORSARE: v. a. Metter nella borsa, e comunemente si dice Del metter le polizze nella borsa dello squittino co'nomi de' cittadini per trarne i Magistrati o fare altri ufiziali. Il detto Giano fu imborsato nello squittino del novantuno. Cron. Morell. Poiche così ci forza la nostra mala sorte, noi c'imborseremo tutti, e ogni di trarremo uno di noi, e te lo IMBOLSIMENTO: s. m. Dyspnæa. Lo | daremo ver tutto vitto. Fir. disc. ann.

S. E figur. Accogliere in sè. La frode ond'ogni coscienza è morsa, Può l'uomo usare in colui che 'n lui fida, Ed in quel che fidanza non imborsa. Dant. Inf. IMBORSATO, TA: add. da Imborsare. V.

IMBORSATURA: s. f. Imborsazione. Se-

gner. stor.

IMBORSAZIÒNE: s. f. Ciò che s' imborsa, e l'azione dell'imborsare. Se tocca a te assistere alla 'MBORSAZIONE de' Magistrati. Tratt. gov. fam.

IMBOSCAMENTO: s. m. Insidiæ. Imboscata, Nascondimento, Agguato. Acciocchè li nimici non avessono paura d' IMBOSCAMENTO.

Liv. M.

IMBOSCARE: v. n. e n. p. Insidiari. Fare agguato, e Nascondersi per offendere il nemico con iganno e vantaggio, e non pure in bosco, ma in ogni luogo che possa occultare e celare. I Franceschi vi mandarono a IMBOSCARE, non sapendo degl' Inghilesi che v' erano. M. Vill. § 1. Per Nascondersi semplicemente. Tu

non ti dei IMBOSCARE ne' appiattare si che l'uo-

mo non ti conosca. Sen. Pist.

\$ 2. Per Intrigare, Imbrogliare. Si suol dir che chi litiga s' imbosca in un si fatto in-

trigo che, ec. Buon. Fier. IMBOSCATA: s. f. Insidiæ. Agguato, Insidia ,L'imboscare. Date all'armi arditi e intrepidi, ch' IMBOSCATA io veggo qua. Buon. Fier.

IMBOSCATO, TA: add. da Imboscare. V. IMBOSCHIRE: v. n. Sylvescere. Divenir bosco. Paese imboschito; Montagna imbo-SCHITA. - E meglio il poco terreno ben coltivare, che il molto lasciare per mal governo miseramente imboschire. Sannazz. Arc. pros. IMBOSCHITO, TA, add. da Imboschire V.

IMBOSSOLARE: v. a. Lacunar suffigere. Mettere gli assicelli a' palchi. Voc. Cr.

S. Per Metter nel bussolo, Imborsare. Im-BOSSOLARONO, cioè a modo nostro imborsaro-no i nomi di trecento de' primi e più ricchi cittadini. Varch. stor.

IMBOTTARE: v. a. In dolium infundere. Mettere il vino nella botte. E quando è quasi chiaro, svina e imbotta un po' giovane, ac-ciocche nella botte alquanto grilli, e perciò si risenta e schiarisca. Dav. Colt.

S I. IMBOTTAR sopra la faccia: prov. che vale Fare il secondo errore per riparare al pri-

miero. Voc. Cr.

§ 2. IMBOTTARE all' arpione: si dice del Comperare per suo uso il vino a' fiaschi; modo

basso. Voc. Cr.

§ 3. Imbottare: figur. Empirsi di checchè sia. Per batter di Vetralla i torrioni, Ove il gufo ancor bujo e neve IMBOTTA. Car. Matt.

S 4. IMBOTTAR nebbia: vale Star senza far cosa alcuna. Il resto del tempo non vo' che

tu attenda ad altro, che ad IMBOTTAR nebbia. Lasc. Streg.

§ 5. Imbottare: figur. vale Bere soverchiamente. E tra noi gozzovigliando, gavazzan-do, gareggiamo a chi più imbotta. Red. Ditir.

§ 6. Esser da imbottare: figur. e per ischerzo vale Esser chiaro, cioc Certo di al. cuna cosa. E io sono da IMBOTTARE, che ne ho veduto la sperienza da tre giorni in qua. Lasc. Spir.

IMBOTTATOJO: s. m. Voce dell' uso Stru-

mento per cui s' imbotta.

IMBOTTE: s. f. La superficie nell' arco d'un ponte per quanto tiene la sua larghezza e lunghezza dalla parte di sotto. Voc. Dis. IMBOTTIRE: v. a. Infarcire. Riempiere

coltre, coltrone, giubbone, o altro, di lana, bambagia, ec. Voc. Cr.

S. IMBOTTIRE : figur. per Bastonare. E fecegli IMBOTTIRE il giubberello Da quattro mammalucchi co' bastoni. Morg.

IMBOTTITA: s. f. Così appellasi in alcuni luoghi una sorta di Coperta da letto. - V.

Ovatta.

IMBOTTITO: 's. m. Diplois. Veste a foggia di piccolo giubbone, o camiciuola ripiena di cotone, o d'altro, e filtamente trapuntata la quale serve come il giaco per difesa del torace. Gli stiletti, ec. smagliano i giachi, sfondano i colletti, e passano gl'imbottiti.

IMBOTTITO, TA: add. da Imbottire. E quel tuo corazzon pelle di drago, imbottito d'insulti, e di bravure, mettile indosso, ec.

IMBOTTITURA: s. f. Ciò che s'imbottisce, e L'azione dell'imbottire. Cr. in Bardella.

IMBOZZACCHIRE: v. n. Egre crescere. Venire a stento proprio delle piante e degli animali: Intristire, Non attecchire, Incatorzolire. Voc. Cr.

IMBOZZIMARE: v. a. Illinire. Dar bozzima all' ordito delle tele. - V. Bozzima. Ordito imbozzimato. - E, le cicale imbozziman le tele. Burch.

IMBOZZIMATO, TA: add. da Imbozzia mare. V.

IMBOZZIMATÒRE: verb. m. T. de' Tes-

sitori e Lanajuoli. Che dà la bozzima. IMBOZZIMATURA: s. f. T. de' Tessitori, ec. L'atto di dar la bozzima. - Imbozzimare.

IMBRACA: s. f. T. de' Valigiaj, ec. Braca. Quella parte del finimento de cavalli da tiro che pende sotto la groppiera ed investe le cosce.

IMBRACARE: v. a. T. de' Marinaj, Muratori, ec. Cinger checche sia con una braca per applicarvi i cavi con cui si ha da far forza per muoverlo.

S. IMBRACARE: T. de' Legatori di libri, Saldare una braca sopra un foglio stracciato.

IMBRACATOJA: add. f. T. de' Fonditori di metallo. Aggiunto di Tanaglia, così detta per essere fatta in forma da poter abbracciare i coreggiuoli ne' quali si fonde il metallo. Voc. Dis.

IMBRACATURA: s. f. T. d'Architetti, ec.

L' atto d' imbracare.

IMBRACCIARE: s. m. L'imoracciatura. Acciò il Nestoreo scudo noi prendiamo, ec. Ch'aureo sia tulto, e gl'imbracciari ed ello.

Salvin. Iliad.

IMBRACCIARE: v. a. Porsi ed Avvoltarsi al braccio scudo, cappa, ec. Tosto lo scudo imbraccia, e s'è riavuto. Bern. Orl. Chiusasi la visiera dell'elmo, e imbracciato il buono scudo, ec. Filoc.

S. Per Abbracciare. Che noi IMBRACCIAMO fortezza. Sen. Pist.

IMBRACCIATO, TA: add. da Imbraccia-

S. All' IMBRACCIATA: posto avverb. vale In

un fascio.

IMBRACCIATOJE: s. f. pl. Così chiaman gli Orefici alcune loro particolari tanaglie. Di poi piglisi il coreggiuolo con un pajo di tanaglie dette IMBRACCIATOJE, le quali dall' effetto che fanno d'abbracciare il detto coreggiuolo son così nominate. Benv. Cell. Oref.

IMBRACCIATURA: s. f. Quella parte dello scudo, o altro simile arnese onde s'imbraccia.

Cr in Guiggia.

IMBRACCIOLARE: v. a. T. di Marinería.

Incatenar la nave co' bracciuoli.

IMBRACCIOLATURA: s. f. T. di Marineneria. L' atto d' imbracciolare, e Lo stato delle latte o della nave imbracciolata.

- IMBRAGACCIATO, TA: add. Posto che questa voce venga da Brago, vale Impanta-nato, Immelmato, Infangato. - V. Brago. Bocc.

IMBRAGARE: v. a. T. de' Libraj. Fortifificare con istriscia di carta incollata la piega lacera del foglio, acciocche si riunisca e possa accomodarsi alla legatura del libro.

IMBRANCARE: v. n. ed anche n. p. Entrare o Rimettersi nel branco, e figur. dicesi Delle persone. Verso di chi nel gregge vostro IMBRANCO per fargli danno. Fag. rim. Così disse colui, Ed IMBRANCOSSE poscia con gli altri. Fortig, Ricciard.

IMBRANDIRE: v. a. Voce dell'uso. Impugnare, e dicesi di spada o simile. Imbran-

DIRE il bidente.

IMBRANDITO. TA: add da Imbrandire. V. IMBRATTAMENTO: s. m. Inquinamentum. Imbrattatura. Togliere via dall' anima ogni sozzo imbrattamento di colpa. Fr.Giord. Pred. Per quel poco D' IMBRATTAMENTO che fa il bronzo all' oro, non sarai costretto

ogni volta, che si debbe ricuocere la medaglia, ed arrenarla colla renella. Beny. Cell.

S. IMBRATTAMENTO: per Impurità di un fluido imbrattato. Depurava per quanto è possi-bile dal suo imbrattamento il sangue, la linfa ed il liquore dei nervi. Del Papa cons.

IMBRATTAMONDI: s. m. Guastamestieri,

Imbroglione . Cellin.

IMBRATTARE: quasi Imbruttare, v. a. Deturpare. Mettere in su che si sia sporcizia e lordura, Lordare, Insozzare, Bruttare, Sozzare. - V. Imbrodolare, Macchiare, Contaminare, Intridere. Con loto si debbe sopra essa ugnere, e imbrattare. Cresc.

S I. IMBRATTARE: n. p. Lordarsi, Insudiciarsi . Della bruttura della quale il luogo

era pieno s' imbratto. Bocc. nov.

§ 2. Figur per Guastare, Offuscare. Quando la colpa è scoperta per l'ammaestramento della correzione, allora essi si pensano che l'opinione della presente gloria sia IMBRAT-TATA, cioè guasta, e offuscata. Mor. S. Greg.

§ 3. Si dice in modo proverb. Chi IMBRATTA spazzi, e vale che Chi ha fatto il male faccia

la penitenza. Cecch. Esalt. cr.

IMBRATTATISSIMO, MA : add. sup. d'Imbrattato. Il Sig. N. ha più sangue di quel che si crede, ed il suo sangue è IMBRATTATIS-SIMO di sieri analogi nell'acqua forte, ed è abbruciatissimo. Red. cons.

IMBRATTATO, TA: add. da Imbratta-

§ 1. Figur. Questi la coscienza sua riguardando, ed imbrattata di peccativeggendola ec. comincia per sorte a temere, ec. Boez. Varch.

§ 2. Per Imbarazzato, Ripieno. Gli Otto. mani, benchè male ordinati, stracchi, e meno, presero feroci la battaglia varia per lo luogo IMBRATTATO d'arbori e vigne . Tac. Dav. stor.

§ 3. Per Vincolato, Indebitato. Non aveano danari da comperarle eglino, e se ne avea alcuno Bernardo, erano IMBRATTATI nel monte. Cron. Vell.

§ 4. Mare IMBRATTATO: dicesi Allorche i

Mare è infestato da Corsari.

§ 5. Colori IMBRATTATI: dicesi del Colorito smontato che ha perduto la sua freschezza.

IMBRATTATORE: verb. m. Qui inquinat. Che imbratta . Tu se' della portata IMBRAT-TATORE . Pataff.

IMBRATTATURA : s. f. Inquinamentum . Lo 'mbrattare. La quale ( bertuccia ) più di vi tornò per vedere se potesse fare la simile imbrattatura. Franc. Sacch. nov

S. Per Sbozzo. N'ho dato loro un poco,

ec. d'imbrattatura. Car. lett.

IMBRATTERIA; s. f. Imbratto, Imbrattatura. Numeri, punti, linee, e tante altre IMBRATTERIE che ci assassinano, e ci impacciano il cervello tutto il giorno. Car. lett.

IMBRATTO: s. m. Imbrattamento; e si dice anche Di cosa malfatta, o confusamente racconcia. Che imbratto è questo che tu m'hai dipinto? - E' ti parrà ben imbratto al pa-

gare. Franc. Sacch. nov.

S 1. IMBRATTO: parlando di Disegno, vale fumatura colla matita. Contengono queste carte rispetto alle sole figure, per lo più lo schizzo, e lo imbratto, fattocioè a fine che servir possano d'ammaestramento a' principianti del modo di studiare e ben disegnare con penna. Baldin. Dec.

S 2. IMBRATTO: si dice anche quel Cibo, che si dà al porco nel truogolo. Serve per farvi dentro ogni otto di l'erba da buoi, o l'imbratto da porci. Cecch. Esalt. cr.

§ 3. E nello stesso sign. ma per simil. E nel pajuol si tuffava allo 'MBRATTO. Morg.

§ 4. Per Debito. Per le sue cortesie e suoi viluppi e imbratti, essendo obbligato a Bartolo di Cione del cane, preso a sua petizione, ec. Cron. Vell.

IMBRECCIARE: v. n. Scopum attingere. Lo stesso che Imberciare, Colpire, Dar nel segno. Va ben di mira, e colpo colpo im-BRECCIA. Malm. Qui figur. Conseguir l'intento.

IMBRENTANO: s. m. Lo stesso che Im-

brentina. V. Cr. in Laudano.

IMBRENTINA, IMBRENTINE, e anche IMBRENTANE: s. f. Leda. Frutice che na-sce nei paesi caldi, di cui v'ha molte specie. Il più comune è quello, le cui foglie son verdi, brune, ruvide, assai glutinose, e i fiori bianchi e disposti in rosa. Il Ladano risuda da questa pianta. Il ladano è un liquore che risuda dalle foglie d'una pianta detta im-BRENTINA, la quale è la terza specie del cisto di Dioscoride. Ricett. Fior.

S. E figur. vale Intrigo, Imbroglio. Enon potrà poi dire: io vo'e' danari e uscirò di questa imbrentina. Fir. nov. In che imbren-

TIME entra costui . Ambr. Cof.

IMBREVIATO, TA: add. Contractus. Abbreviato. Passano fogli 1800. imperiali, tutti scritti di lettera minuta, fitta, IMBREVIATA,

senza margine. Dav. Acc.
IMBREVIATURA: s. f. Abbreviatura, e dicevasi de' Libri de' Notaj, in cui si scrivevano i Contratti che oggi si dicono Protocolli. Feci in Neri compiere la detta carta, ma arse tra l'altre, ec. e cercando chi avesse quelle imbreviature, farla rifare. Stor.

IMBRIACAMENTO: s. m. Ebrietas. Imbriacatura. Nel bollire del vino, e nel fervore dello 'MBRIACAMENTO nascono le risse.

Fr. Giord, Pred.

IMBRIACARE: v. n. e n. p. Inebriari. Divenir briaco, che vale Bere tanto vino, che i fumi e gli spiriti salgano al cervello e offu-schino lo ntelletto, Inebriarsi, Avvinazzarsi, Empirsi di vino. Per suo amore che essi si dovessero sollazzare, ed imbriacare col Re, ec. Vit. Plut. S' IMBRIACARON come tante monne . Malm.

S 1. Per simil. Alterarsi , Riscaldarsi per soverchia passione, ed Uscir di sè come chi è avvinazzato. S'IMBRIACA cicalando il poltron, pensa quel ch' egli farà beendo . Salv. Granch. A poco a poco, a forza di raccontar miracoli, IMBRIACARSI, o inferocirsi, diventar come maniaco. Magal. lett.

§ 2. Si usa anche in sign. a. e vale Fardivenire briaco, Render ebrio, Inebriare . Il pane di loglio imbriaca altrui quanto il vino.

Libr. cur. malatt.

IMBRIACATO, TA: add. da Imbriaca-

IMBRIACATURA, e IMBRIACHÈZZA: s. f. Ebrietas. Ebrezza, Ubbriachezza, Inebriamento. Ripara all' imbriachezza il mangiare

schiacciate. Soder. Colt.

S. IMBRIACATURA: pei Soverchia effusione di un liquore sovra checchessia; Ammollamento, Inzuppamento. Può pigliare l'acqua che più le piace, ec. ricordandole che hanno a essere abluzioni, e non imbriacature. Magal.

IMBRIACO, CA: add. Ebrius . Ebrio, Briaco, Avvinazzato. - V. Ebbro. E pajon IM-

BRIACHI e spiritati . Bern. Orl.

IMBRIACONE: add. usato anche in forza di sost. Valde ebrius. Accr. d' Imbriaco. In questa guisa uccellava quel banditore questo IMBRIACONE. Fir. As. Qui è detto per ingiuria.

S. IMBRIACONE O Pesce Ubbriaco: Lyra Aldrov. Nome volgare d'un Pesce di color rosso simile all' organo, ma più tondo di corpo, con

bocca e testa più piccola.

IMBRICATA: add. e s. f. T. de' Naturalisti. Sorta di conchiglia scanalata a guisa di tegole soprapposte. - V. Embriciato

S. IMBRICATE: diconsi da' Botanici le Foglie fatte a squamme, o sia ammassate l'una sopra l'altra come le squamme de' Pesci, Le foglie del cipresso, del sopravivolo sono IMBRICATE

IMBRICATO, TA: add. Imbricatus. T de' Naturalisti. Lo stesso che Embricato. V.

IMBRICCONIRE: v. n. Improbum fieri. Diventar briccone. Voc. Cr. IMBRICCONITO, TA: add. da Imbricco-

nire. Cr. in. Appaltonato. IMBRIGAMENTO: s. m. Turbatio. Trambusto, Intrigo. Tanto IMBRIGAMENTO di guerra sboglientava gli animi degl' Italiani . M. Vill.

IMBRIGARE: v. a. Implicare. Intrigare, Imbrogliare. Se senza imbrigar si gran parte dell'universo si faccia rigirare in sè stesso il globo terrestre. Gal. Sist.

S I. IMBRIGARE: n. p. Intrigarsi, Impacciarsi. Niuno cavalier d'Iddio s' IMBRIGA delle faccende del mondo. Albert. Perchè s' IMBRIGÒ in detto matrimonio. Quad. cont.

§ 2. Imbrigarsi; per Brigare, Prender briga, Ingegnarsi, Industriarsi. A penaperò si dovrebbe ciascuno imbrigar di saperle. Tes Br.

IMBRIGATO, TA: add. da Imbrigare. Essendo i Perugini imbrigati nelle rubellioni

delle loro Terre . M. Vill.

IMBRIGLIARE: v. a. Frænos addere. Metter la briglià al cavallo. Dietro gli vengono cavalli imbrigliati. Serd. stor.

S 1. Imbrigliarsi bene, ed Esser bene im-Brigliato: dicesi da' Cavallerizzi di un Cavallo

che porti bene la testa. - V. Incassato.

§ 2. Per met. Tener in freno, Assoggettare. L' Egitto colle forze che lo MBRIGLIANO, è stato retto da Augusto in qua da cavalieri Romani in vece di Re. Tac. Dav. stor. La dittà è tale imbigliant, ch' ei può andare a dar pasto agli animi militari per fargli stare nella pace alle mosse. Id. ann.

IMBRIGLIATO, TA: add. da Imbriglia-

re. V

IMBRIGLIATÙRA: s. f. Fræni immissio. Lo'mbrigliare. Quando lo puledro è arrivato al tempo della imbrigliatura, ec. Libr. Masc.

IMBRIGOSO, SA: add. Voc. ant. Che imbriga, Che piglia o suscita brighe. Meglio è abitare nel deserto, che con femmina IMBRIGOSA. Albert.

IMBROCCARE: v. n. Scopum attingere. Dar nel brocco, o nel mezzo del bersaglio; Colpire di rincontro. Coll' asta bassa Brandimarte IMBROCCA, E nello scudo gli spezzò la lancia. Bern. Orl.

§ 1. Per met. Opporsi, e propriamente Tor di mira perseguitando, contrariando. Sempre fortuna alle gran cose IMBROCCA. Morg.

\$ 2. IMBROCCARE: dicesi del Posarsi su alberi, o simili, gli uccelli di rapina. Voc. Cr.;
\$ 3. Imbroccare il suolo: dicono i Calzolaj

S 3. IMBROCCARE *it suoto*: dicono i Calzolaj del Tirarlo su la scarpa mentr' è sulla forma. IMBROCCATA: s. f. Colpo di spada che vien da alto a basso di punta. *Voc. Cr.* 

S. IMBROCCATA: dicesi dagli Schermidori una specie di guardia; onde Mettersi su l'IMBROCCATA; e dicesi anche D'ogni altra direzione. A colpi di stoccate e IMBROCCATE talvolta molto appresso gl'investii alla vita. Cellin. vit.

IMBROCCATO, TA: add. da Imbrocca-

IMBROCCIARE. - V. e di Imbroccare. IMBRODARE: n. p. Comun. si dice Imbrodolare, V. Monos. It. IMBRODOLARE: v. a. Fædare. Imbrattare, Intridere. E imbrodolommi tutta la persona. Ant. Alam. Son. I Vitelliani, ec. turbavano la pace, imbrodolavano di sangue
case e altari, ultimi conforti de' vinti. Tac.
Dav. stor.

S. E n. p. Intridersi, Imbrattarsi. In questi moti s' imbrodolano d' una spuma o bava.

Red. Oss. ann.

IMBRODOLATO, TA: add. da Imbrodolare, Intriso, Imbrattato. Che godeva la notte il rubaldone, Nel sangue IMBRODOLATO come

un porco. Morg.

IMBRODOLĂTÜRA: s. f. Imbratto di cosa imbrodolata. Per rappresentare il cioccolatte d'una chicchera rovesciata, ec. si valse del cioccolatte medesimo dipignendone anche, l'imbrodolatura d'un basso rilievo sul quale posa il tondo. Magal. lett.

IMBROGIOTTITO, TA: add. Rapito, Iuvasato, Imbriacato dall'amor de' figliuoli, che anche dicesi Imbecherato. Noi diciamo anche Imbrogiotti, dai fichi teneri e freschi così detti. Salvin. Fier. Buon.

IMBROGLIAMENTO: s. m. Imbroglio, Intrigamento. V. Lall.

IMBROGLIARE: v. a. Intricare. Intrigare, Avviluppare, Coufondere. Ma è da notare che questo verbo non viene usato, se non significando il cervello, la mente, un negozio, ò simili. Io appello a questa manifesta gravezza, che voi mi fate, e così appellando il misero passò all' altra vita, nella maniera che appellando e imbrogliando aveva dannificato altrui. Cavalc. Discipl. Spir. Io penso avergli assai bene imbrogliato il cervello. Fir. Trin. E mentre ei pur volea imbrogliar la Spagna, Gli fa l'uscio serrar sulle calcagna. Malm.

S 1. IMBROGLIARE : n. p. Intrigarsi , Avvilup-

parsi, Confondersi.

§ 2. Non imbrogliarsi, o Non volersi imbrogliare in checchè sia, vale Non volersene impacciare, Non attendervi, Non intromettersene. Ma basti circa i libri quanto ho detto, Perch' io, che nelli studj non m' imbroglio, ec. a qualche error non voglio star soggettò. Malm. cioè Non ho che far con loro, Non attendo agli studj.

S 3. IMBROGLIAR le vele: dicono i Marinaj del Piegarle in modo, che senza esser serrate affatto sono però incapaci di contenere, e resistere al vento, il quale le muove allora solamente come una bandiera. – V. Imbroglio.

IMBROGLIATISSIMO, MA: add. sup d'Imbrogliato; Intrigatissimo. Mi trovo in quest' opera IMBROGLIATISSIMO. Red. lett.

IMBROGLIATO, TA: add. da Imbrogliare; Intrigato. Il bel lavoro che fanno nelle vostre builetta quelle decozionacce IMBROGLIA-TE con una infinità d'erbe di cento vesco-

vadi. Red. lett.

IMBROGLIATORE; verb. m. Turbator. Avviluppatore. Imbrogulatori aggirator rapaci, Buon. Fier. Bindoli, serfaccendi, IMBRO-GLIATORI D'ogni cosa che fanno storpiatori. Fag. rim. Lo vuoi tu'quest' IMBROGLIATOR per marito ? Id. com

IMBROGLIATRICE: verb. f. d' Imbroglia-

tore. Voce di regola.

1MBROGLIO: s. m. Tricæ. Intrigo, Avviluppamento, Viluppo, Raggruppo, Cosa im-brogliata e difficile, e per lo più s'intende di Negozio o simile, che non ha troppo del buono, del giusto, dell' onesto, o del fattibile. Volle fortemente liberarsi dagl' imbrogli del secolo. Fr. Giord. Pred. E così amor al primo è un certo imbroglio Ch' alletta e piace, ma nel fin ti voglio. Malm.

§ 1. Fare imbroglio, o un imbroglio: vale Imbrogliare. Io voglio prima fare un IMBRO-

GLIO, s' io potrò. Cecch. Corr.

§ 2. Imbroght: diconsi da' Marinaj Tutte le corde che servono a imbrogliar le vele, come sono le Cariche di bugna, Carica buline, o Serrapennoni, Carica, fondi, Imbrogli di mezzana, ec.

IMBROGLIONE: s. m. Trico. Impigliatore,

Avviluppatore. Voc. Cr

IMBROMIARE: v. n. Voce scherzevole formata da Bromio Dio del vino, e propriamente significherebbe Diventar Bromio, ma per tra slato esprime Inebbriarsi. Ma tiene in mano tuttavia il barile, e lei guardando dice; ec. mal fa chi s' IMBROMIA, e chi s' imbacca sprezzando una sembianza si gentile com' è la tua. Fortig. Ricc.

IMBRONCARE: v. a. T. Marinaresco. Imbroncare i pennoni, vale Farli scendere fino alla metà dell' albero, e quivi fermargli a modo

di croce di Sant' Andrea.

IMBRONCIARE, e IMBONCIARE. v. n. Indignari. Divenir broncio, Pigliar il broncio. - V. Imbruschire, Stizzire. Far quel broncio, ec. onde si dice imbronciato e im-BRONCIATO contra quello incollerito. Salvin. Fier. Buon. - V. Broncio, Collera, Sdegno.

IMBRONCIATO, TA: add. da Imbroncia-

re; lngrugnato, Imbruschito, Sdegnato. V. IMBRUCARE: v. a. Brucare. Chi i fonti non intorbidi, e i ruscelli più di Parnaso: io gli suoi lauri IMBRUCHE. Car. Matt.

IMBRUMARE: v. n. T. Marinaresco. Dare alcune leggieri pennellate di catrame sulle tavole del bordo del bastimento prima di dar

§ IMBRUMARE: n. p. Essere offeso dal bruma; onde Nave imbrumata, dicesi Quella che

è stata danneggiata dal bruma.

IMBRUNALI: s. m. pl. T. Marinaresco.

Voce corrotta d' Ombrinali. V

IMBRUNARE, e IMBRUNIRE: v.n. e n. p. Abbrunare, Far bruno, Divenir bruno, Farsi bruno. Il color delle sue armi, ch' era candidissimo imprima, s' offuscò un poco, e'ncomincio a 'MBRUNIRE. Introd. Virt. Quando vede'l pastor calare i raggi, ec. E'mbrunir le contrade d' Oriente. Petr. Risuoni te da i Numidi a Boote, Dagli Indi al mar, che'l nostro cielo IMBRUNA. Poliz. Per IMBRU-NIRE usava il lapis, ec. che è di color rosso, e serve molto per brunir l'oro. Vasar.

IMBRUNITO, TA: add. da Imbrunire. Essendo l'aria assai IMBRUNITA, Venere pareva, ec. maggior di Giove. Gal. Sist.

IMBRUSCHIRE: v. n. Exacerbari . Divenir brusco, stizzoso, cruccioso. Voc. Cr.
IMBRUSCHITO, TA: add. da Imbruschi-

re. Voc. Cr.

IMBRUTTARE: v. a. Deturpare. Imbrattare. Da guardare è, che neuna parola sozza esca della bocca nostra, perocchè questo gravemente IMBRUTTA l' uomo. Amm. ant.

S. E n. p. vale lo stesso. Se lo intelletto non stesse in alto, non potrebbe comprendere la bassezza del peccato, imperocchè 'L' peccato l'acciecherebbe, sicchè s' imbrutte-REBBE in esso. But. Inf.

IMBRUTTIRE: v. n. Deturpari. Divenir brutto, Rimbruttire. Quanto alla fama sono inveschiati, in quanto sono imbruttiti d'un medesimo peccato. Com.

IMBUBBOLARE: v. a. Dare altrui bubbo-

se, cicè menzogne. Red. voc. Ar.

IMBUCARE: v. a. Mettere nella buca. Imbucare il grano, più comun. Infossare; Il suo opposto è Sbucare. Di Luglio acconcia l'aja, e conducevi il grano, ec. e imbucalo subito. Dav. Colt.

§ 1. Imbucare: v. n. e n. p. Entrar nella buca. Suona il cembalo, ed entra in colombaja, Ove covano i gheppi, e i falimbelli, O lanciavi un terzuol, che vi s'imbuche. Car.

§ 2. Per met. Entrare in qualsivoglia luogo. Noi c'imbucammo, com'ei fu impiccato. Morg.

IMBUCATARE: v. a. Purgare. Imbiancare, e Tor via il sucidume; ma non si di-rebbe se non de' panni lini. - V. Bucato. Av-viene a' lavatori e alle lavatrici de' panni lini IMBUCATATI. Zibald. Andr.

S. IMBUCATARE: n. p. Lavarsi, e per esten-sione Lisciarsi, Raffazzonarsi, Imbellettarsi. Ben ne venga l'amico mio; certo molto ti se' ben lavato e IMBUCATATO. Passav.

IMBUCATλΤO, TA: add. da Imbucata

IMBUCATO, TA: add. da Imbucare. V

IMBUDELLARE: v. a. Cacciar la carne trita con altri ingredienti ne' budelli per far salsicce, e simili. Lascerò il modo raccontar di farla (la salsiccia ) A chi sa meglio imbudella a carne. Lasc. rim. Imbudella la salsiccia, metter la carne dentro a' budelli per far la salsiccia, dicesi dagli Aretini Imbuzzicchiare. Red. Voc. Ar.

IMBUFONCHIÀRE: v. n. Subirasci. Bofonchiare. Ma e' v' è la cosa, e sono imbufonchiare. Sta a veder ch'elle s'enno abbaruffate. Buon. Tanc. Sono imbufonchiari,
cioè sono adirati, hanno un muso tanto lun-

go. Salvin.

IMBUIRE: v. n. Divenir bue, Ignorante.

Voc. Cr.
IMBUITO, TA: add. Imbutus. Imberuto,
e figur. Instrutto ad inganno, Che l'ha bevuta;
modo basso. Allorchè troppo creduli e leggieri, imbeccati e imbuiti or quivi si stanno
a detta di tutte le cose. Buon. Fier.

a detta di tutte le cose. Buon. Fier.

IMBULLETTARE: v. a. Clavos impingere. Metter le bullette, e per lo più dicesi Di quelle cose cui mettonsi le bullette molto fitte per fortezza o per ornamento. Il cesto, ec. era una specie di guanto fatto di strisce di cuojo imbulettata e nodoso. Adim. Pind. E la pose in seggia imbullettata d'argento Anchise. Salvin. inn. Om.

IMBULLETTATO, TA: add. da Imbullet-

tare. V.

IMBUONARE. - V. Imbonare.

IMBUONDATO, e IN BUON DATO: avv. Abunde. Buondato. Sommene rallegrato imbuondato. Ambr. Inf. Ognuno vorrebbe provvedersene imbuondato. Red. esp. nat.

IMBUONIRE. - V. Imbonire.

IMBURBASCARE: v. a. Voce formata forse da Busbaccheria, e forse vale Ingannare usando artifizio. Noi a chi vuol cascare ajutiam volentieri, pronti, destri, leggieri in dar parole e imburbascar gli scrocchi. Cant. Carn.

IMBURCHIARE: v. a. Dictare. Ajutare a comporre altrui qualche scrittura, ed è accorciamento del verbo Rimburchiare. V. Dicesi ancora quasi nel medesimo significato (di imbecherare) IMBURCHIARE e imburiassare.—Non si crede essere di sua testa, ma che gli sia stala IMBURCHIATA. Varch. Ercol.

S. IMBURCHIARE: da Burchia, Andare alla burchia, vale Copiare le invenzioni altrui; e Imburchiare il latino, usano dire gli sco-

lari Il copiare quello d'altrui.

IMBURIASSARE: v. a. Instruere. Ammaestrare, Addestrare. Rispose Astolfo: tantibilli billi, Che nol'di' tu, che Gan'l'ha Imburiassato? Morg. Non lo potrà Imburiassabe. Cecch. Mogl.

IMBURIASSATÒRE: verb. m. Che imburiassa. Benchè sia detto lo 'MBURIASSATORE, Convien che finalmente giù trabocchi. Libr.

IMBUSECCHIARE: v. a. Voce bassa. Lo stesso che Imbudellare, e figur. Cacciar dentro alla rinfusa senz'ordine o considerazione. Dotte cose Colle indotte ammassando, le segrete imbusecchiando con quelle da dirsi. Salvin. Cas.

IMBÚSTO: s. m. Thorax. La parte dell'uomo dal collo alla cintura. Gli spiccò dallo 'MBUSTO la testa. Bocc. nov. Tagliata la testa del beato Miniato, per miracolo di Cristo colle sue mani la ridusse al suo IMBUSTO. G. Vill.

S 1. Per Quella parte del vestito che cuopre l'imbusto. Io la vo'portare al sarto che rassetti gl'imbusti alla moderna. Fir. Luc.

§ 2. Imbusto: dicesi anche Delle bestie, cui e stata tagliata la testa. Tagliò il capo della gatta, e l'imbusto fece gettare segretamente fuori. Franc. Sacch. nov.

§ 3. Bello imbusto; o Bellimbusto: dicesi per ischerzo, e ironicamente a Chi ha in se opinione di bello, e vada oltre al decoro raf-

fazzonato . Malm.

IMBUTO: s. m. Infundibulum. Piccolo strumento per lo più di latta fatto a compana con un cannoncino in fondo che si mette nella bocca de' vasi, per versarvi il liquore. Bocciuolo, o cannella dell' imburo. — Imburi di più grandezze. — Correrà l'acqua dalle tina alla pila, e correrà dalla pila allo 'mburo. Libr. Astr.

§ 1. Per lo stesso che Pevera. V. § 2. Mangiar coll' imbuto: vale Mangiar

in fretta . Voc. Cr.

§ 3. Imbuto da polvere: dicesi da' Marinaj Uno strumento di rame per metter la polvere in qualche vaso di bocca stretta.

§ 4. Imbuto: dicesi da' Matematici Quell' abbassamento del fluido, che si forma nel mezzo de' vasi, che si votano per un foro nel fondo, che e appunto in figura d'imbuto.

IMBUZZICCHIARE: v. a. Voce Aretina.

Imbudellare V.

IMBUZZIRE: v. n. Subirasci. Imbronciare, Intronfiare, Divenir buzzo, o broncio, o tronfio. Le donne quando si vergognano mettono il capo in seno, e stanno come IMBuzzire, quasi volendo nascondersi. Salvina Tanci Buon:

IMENEO: s. m. Hymeneus. Lo Iddio delle nozze, e si prende per le Nozze stesse. IMENEO, giovane inghirlandato, ec: con la face e colvelo. Car. lett. Funerali, IMENEI, giuochi,

spettacoli. Buon. Fier.

IMENOPTERO . add. m. T. de' Naturaisti . ; sa , studiosa , diligente , affettata. - L' IMITA-Così diconsi gl'Insetti che hanno per lo più quattro ale, e che sono armati di un aculeo nascosto in vece di coda.

IMITABILE: add. d'ogni g. Imitabilis. Da imitarsi, o Che si può imitare. Possono derivare effetti non imitabili con nostre ar-

tifiziali esperienze. Gal. Sist.

IMITANTE: add. d'ogni g. Imitans. Che imita. Il sonno imitante la morte entrò nel

mio misero petto. Aniet.

IMITARE, e IMMITARE: v. a. Imitari. Seguire l'esempio altrui, Far come altri, Ritrarre un altro, Contraffare. - V. Copiare, Ricopiare , Rassembrare. Colle fesse unghie , IMMITANDO uficio di remo. Fiamin. Di se fanno specchio coloro che deono venire a imi-tangli. M Vill. Il far così non è altro che IMMITARE le talpe, IMMITARE i topi. Segner. Pred

S. IMITARE: parlandosi dell' Opere di un Autore o di un Artelice, vale Fare a somiglianza, o Sforzarsi di rappresentarne i modi, lo stile, ec. E perciò dicesi che L'arte imita

la natura.

IMITATIVAMENTE: avv. In modo imitativo. Ora consideriamo il costume sdegnoso da' poeti narrativamente, o figurativamente imitato in alcuna persona. Se il Greco, ed il Romano poeta narrativamente e non imita-TIVAMENTE avessero principiato da' que' successi, ec. Uden. Nis.

IMITATIVO, VA: add. Imitandus. Da essere imitato. Acciocche de' buoni si pigli

esemplo imitativo. But. Purg

S. IMITATIVO: vale anche Che imita; onde Parole IMITATIVE diconsi Quelle che esprimono col suono l'indole dell'oggetto che rappresentano. - V. Onomatopeja.

IMITATO, TA: add. da Imitare. V.

S. In forza di sost. vale La cosa imitata, La copia. Acciocchè l'imitatore non paresse diverso dall' IMITATO. Bocc. Vit. Dant.

IMITATÒRE, e IMMITATÒRE: verb. m. Imitator. Che imita. – V. Emulatore, Contrassactore. Imitator fedele, diligente. – Promise la gloria della sua celestial patria a' suoi imitatori. Esp. Salm.

IMITATÒRIO, RIA: add. Appartenente

ad imitazione. Uden. Nis.

IMITATRICE, e IMMITATRICE: verb. 1. Imitatrix. Che imita. - V. Imitatore. Non ha la mira solamente rivolta a dilettare, come la sua falsa lusinghiera імітатнісе, ma ha per suo principale riguardo il giovare insegnando. - IMITATRICE è la poesia, e l'uomo animale, ec. d'immitazione vaghissimo . Salvin. disc.

IMITAZIONE, e IMMITAZIONE: s. f. Imitatio. L' atto d' imitare. Imitazione espres-

zione de' vizj, delle virtu. - Con una santa IMITAZIONE seguite le sue pedate. Fr. Giord. Pred. Immitatrice è la poesia, e l'uomo animale come Aristotile l'appella d' IMMITA-ZIONE vaghissimo, si diletta nella poesia. Salvin. disc.

S IMITAZIONE: dicesi anche L'espressione, La rappresentazione dello stile e modo di uno

Scrittore o di un Artefice.

IMMACCHIARE: n. p. Nascondersi nella macchia. Tutto il paese giorno e notte scor-re, E poi là dentro il rio ladron s' IMMAC-CHIA. Ar. Fur. Dorcone pastore entrò in una pelle di lupo, e immaguniatosi per tendere insidie a Cloe, fu da' cani aocchiato, e qua-si smembrato. Uden. Nis.

IMMACINANTE: add. d'ogni g. Che non macina. Il mulino, ec. ridottosi immacinanta non rendea più frutto a' compadroni. Viv.

disc. Arn.

IMMACOLARE, e IMMACULARE: v. a. lo stesso che Maculare. Oggi non s' usa più fuorchè il suo participio Immacolato. V.

IMMACOLATAMENTE: avv. Senza macchia, Incontaminatamente, e dicesi per lo più della B. Vergine Maria, Immacolatamen-

te concetta.

1MMACOLÀTO, e IMMACULATO, TA: add. Voc. Lat. Che è senza macchia, senza mancamento, Intero, Buono, Intatto, Illi-bato, Incontaminato. Servata l'anima immacolei nell'eterna gloria. Lab. E in mentre che la repubblica visse immaculata, mai alcuno cittadino grande non presunse, ec. Segr. Fior. art. guerr

S. IMMACOLATA: dicesi oggidi specialmente. della Concezione della B. Vergine Maria per far intendere ch' ella era nata senza il pecca-

to originale.

IMMACULARE, IMMACULATO. - V. Im-

macolare, Immacolato.

IMMAGINABILE: add. d' ogni g. Cogitabilis. Che si può immaginare. L'ho provata in molte occasioni, ma senza verun frutto, nè pure immaginabile. Red. esp. nat.

IMMAGINAMENTO: s. m. Cogitatio. Immaginazione, Pensiero, Concetto. Rimanendo dal consapevole mio immaginamento beffata. Fiamm. Mostra l'autore il falso IMMAGINA-MENTO che i mortali fanno de' beni temporali. Com. Purg.

IMMAGINANTE, e IMAGINANTE: add. d'ogni g. Che immagina, Che si figura. Se la forza dell' immaginazione può tanto da vincer mali invincibili, ec. l' uomo fortemente immaginantesi, sarà egli stesso Iddio, o almeno, ec. Magal. lett.

IMMAGINARE, ed IMAGINARE: v. a.

Cogitare. Figurarsi nella mente qualche concetto, Formar l'idea di checchessia. Non si può IMMAGINAR nulla di più vago, e di più sorprendente. - È questa una cosa che supera tutto ciò che altri possa mai IMAGINARE. -Quantunque varj varie cose andassero IM-MAGINANDO, non perciò, ec. Bcc. nov. 1Mor vidi, e ritenga l'image. Dant. Par.

IMM

S I. IMAGINARE: v. n. e n. p. Rappresentarsi alla mente, Formarsi un'idea, Pensare; Divisare, Audar vagando coll' animo. IMA-GINATEVI un nomo, che sia ricco, dotto, ec. - Per l'ordinario c' IMAGINIAMO che le cose sieno altrimenti di quel che sono. - Meco IMMAGINAI di costrignerla a trarmi dal mondo, Lab. Perchè molte cose divisate seco

IMMAGINO. Bocc. nov.

§ 2. Talvolta vale Far concetto, o giudizio che una cosa sia, o non sia, Creder seco, Pensare, Stimare, Avvisarsi, Presumere. E-gli s' IMAGINA di poter venire a capo de' suoi disegni. - Voi v' IMAGINATE, che ogni cosa vi sia dovuta. – Io m' imagino che la cosa anderà per un altro verso.

IMMAGINARE: s. m. Cogitatio . Immaginazione. Conosciuto il malvagio IMMAGINARE risposi loro. Dant. Vit. nuov.

IMMAGINARIAMENTE: avv. Imaginarie. Per via d' Immaginazione. Ha per una delle sue basi il detto cerchio annuo, e per l'altro un simil cerchio IMMAGINARIAMENTE descritto, Gal. Sist.

IMMAGINARIO, e IMAGINARIO, RIA: add. Immaginarius. D'immaginazione, Immaginato, Ideale. Chi troppo garoso temesse di qualche IMMAGINARIA illusione de' microscopj, potrebbe certificarsi, ec. Red. Ins.

S. Spazj maginari: Luoghi ideali, che per ridurgli a una cosa materiale ce gli figuriamo come un abisso di luce o di tenebre. Bisc.

IMMAGINATIVA: s. f. Phantasia. Potenza dell'anima la quale dalla rappresentazion dell'obbietto, con presta conghiettura, cava molte considerazioni, oltre al rappresentato. - V. Immaginazione, Senza le sue tre po-. tenze, cioè apprensiva, IMMAGINATIVA e memorativa che sono nel cerebro. But. Purg.

IMMAGINATIVO, VA: add. Che Immagina, Che appartieue alla facoltà dell' anima, che è detta L'Immaginativa . Essendo desta e vegghiando si muove la fantasia e la virtù

IMMAGINATIVA. Passav.

IMMAGINATO: s. m. Voc. ant. Immaginazione, Cosa immaginata. E questo IMMA-GINATO subito mise in esecuzione. Cron. Mo-

IMMAGINATO, e IMAGINATO, TA: add, da Immaginare, Imaginare. Immaginara | senso.

guida la conduce. Petr. Fuggire uno IMMAGI-NATO piuttosto che vero pericolo. Segr. Fior.

S. Per Figurato, Dipinto. Perchè quivi era IMMAGINATA quella, Che ad aprir l'alto amor volse la chiave . Dant. Purg-

IMMAGINATÒRE : verb. m. Che immagi-

na . Capor.

IMMAGINATRICE: verb. f. Che immagina. La virlu immaginatrice è sempre piena

di varie sorti di fantasmi. Tass. dial. Gonz. IMMAGINATURA: s. f. Voc. ant L'imma-

ginare. Tengono quel votto impresso nella IMMAGINATURA. Fr. Giord. Pred. IMMAGINAZIONE: s. f. Imaginatio. Lo immaginare. Alquanto di quelle dirò, che a te non poterono esser note nè per veduta nè per immaginazione. Lab. Questa visione non su altro in effetto che la sua immagi-NAZIONE. But. Purg. IMMAGINAZIONE a mio giudizio affatto aerea, e non consolata (per parlare alla Castelvetra) da alcuna esoticità

nè di lingua nè d'immaginazione. Magal. lett. S i. In prov. L'immaginazione fa, o non fa caso, e vale L'immaginazione fa, o non fa parer quel che non è. Bern. rim. Cas. rim. ec.

§ 2. Immaginazione: per Potenza e Facoltà dell'anima, per cui ella concepisce e forma idee delle cose, variamente combinandole e componendole a suo piacere. - V. Immaginativa. Immaginazione forte, debile, languida.-Forza dell' IMMAGINAZIONE.

§ 3. Immaginazione: per Fantasia, Concetto. Pensiero. Immaginazione fissa, strana, nuova, capricciosa, bizzarra, fantastica, varia, fallace, viva, chiara, alla - Ed in questa IMMAGINAZIONE fermatosi, ec. se n' andò al

monistero. Bocc. nov.

IMMAGINE, e IMAGINE: s. f. Imago. Figura dipinta, o stampata, o di rilievo. - V. Ritratto, Effigie, Forma, Impronta. IMAGINE vera, viva, propria, bella, intera, espressa, colorita al naturale. - Immagine in tavola, in tela, in carta, ec. - La imagine del marmo consecrata per li primi edificatori pagani per nigromanzia al loro Iddio Marti. G. Vill.

S r. Parlando delle Immagini che sono oggetto del culto si dice IMAGINE devota, sagra. -V. Iconoclasta. Quando tempo sarà vi manderò la imagine e l'orazione. Bocc. nov.

S 2. Per Sembianza, Simigiianza, Apparen-2a. Il sesto giorno fece Adamo alla immaginz e similitudine sua. Tes. Br. A tale imaginz eran fatti quelli, Tutto che ne' sì alti, nè sì grossi Dant. Int. Tale IMMAGINE appunto mi rendea. Purg.

S. 5. IMMAGINE: dicesi da' Filosofi Quella traccia o segno che gli oggetti esterni imprimono nella mente per mezzo degli organi del

§ 4. IMMAGINI: diconsi da' Rettorici e da' Poeti Le descrizioni di qualche cosa in un discorso. - V. Descrizione. Le IMMAGINI di un discorso sono da Longino definite, in generale, come pensieri di qualunque fatta, idonei ed acconci a produrre espressioni, e che presentano all' animo una specie di pit-

IMMAGINETTA: s. f. Imaguncula Dim. d' Immagine. Una IMMAGINETTA di nostra donna d' alabastro, ec. Bocc. Test.
IMMAGINEVOLE: add. d' ogni g. Che si

può immaginare, Che immagina. Soletta con IMMAGINEVOLE cura ne' passati studj la memoria non pronta affannava. Amet. IMMAGINEVOLMENTE: avv. Imaginan-

cio. Con immaginazione. Per gli studiosi lettor de' libri, siccome elli vissero, IMMAGINE-VOLMENTE spirito infondono. Guid. G.

IMMAGINOSO, e IMAGINOSO, SA: add. Imaginosus. Pieno d'imagini; ma non si direbbe fuorche delle fantastiche. E se'l sonno tal' or gli occhi le preme, Quel breve sonno è tutto imaginoso. Ar. Fur.

IMMAGO, e IMAGO: s. f. Voce pura latina, e della sola poesia. Imagine. Vero dirò forse, e parrà menzogna, Ch' i' sentì trarmi della propria IMAGO. Petr.

IMMAGRIRE: v. n. Macrescere. Divenir magro, Dimagrare, Smagrire. L' acqua salsa fa diseccare ed IMMAGRIRE. Cresc.

IMMALGAMARE. - V. e di Amalgamare. IMMALINCONICARE : n. p. Contristari . Rattristarsi, Prender malinconia. - V. Immalinconichire. Cavalc. Pazienz.

IMMALINCONICHIRE: v. a. Contristane. Cagionar malinconia, Attristare. Ivi non avrete mai notte che v'inmalinconichi con

le sue tenebre. Seguer. Pred.

S. Immalinconichire: n. p. Attristarsi, Affliggersi, Prender malinconia. E di ciò questo illustriss. signore fortemente se ne IMMALIN-CONICHISCE. Red. Cons.

IMMALINCONICHITO, TA: add. da Im-

malinconichire. V. IMMALINCONIRE: v. n. Contristari. Dar m malinconia, Affliggersi, Attristarsi. Nè credeva poter imparare alcun' arte, incominciò molto ad IMMALINCONIRE. - Come siete IM-MALINCONITI, e diventati tristi uomini di poca fede. Vit. SS. PP.

IMMALINCONITO, TA: add. da Imma-

linconire . V.

IMMALSANIRE: v. a. Insirmare. Render mal sano. Gli trovano le viscere IMMALSANI-TE. Libr. cur. malatt. L' avarizia IMMALSANIO il discepol d'Elisio . Fr. Jac. T.

IMMALSANITO, TA: add. da Immalsa-

IMMALVAGIRE; v. a. Render malvagio,

Guastare, Corrompere, Non sei stomacato da laidezze, ec. ne immalyagito da perversa imitazione. Uden. Nis.

IMMALVAGITO, TA: add. da Immalva-

gire. V.

IMMANE: add. d'ogni g. Voc. Lat. Cru-dele, Spietato. Da Tenedo duo serpenti IMMANI, Venir si veggon parimente al lito. Car. En.

IMMANEGGIABILE: add. d'ogni g. Cho non può maneggiarsi. Unirono e chetamento distribuirono quella immaneggiabile moltitudine delle loro genti, accostandosi, senza essere scoperti al favore dell'oscurità. Ac-

cad. Cr. Mess.

IMMANÈNTE: add. d'ogni g. Immanens : T. Teologico, e Filosofico. Permanente in altrui e non transcunte. Se veduta ( la barca ) in quella lontananza respettivamente al vostr'occhio il suo moto fosse successivo, . istantaneo, o vero se ella fosse in una quieto motiva o in un moto immanente. Magal. lett.

IMMANICATO, TA: add. Che è guernite di maniche, Che ha le maniche, Con le cotte a divisa e con le giubbe IMMANICATE, e coi fiocchetti in testa A che valete? Car. En.

S. Dicesi anche dagli Artefici Degli strumenti, o arnesi che hanno un manico.

IMMANIFÈSTO, STA: add. Occultus. Non manifesto, Non palese, Non chiaro, Occulto. Questo è detio perchè le sostanze incorporee ci sono immanifeste, e non percha esse non siano le vere sostanze. Segn. Anim.

IMMANISSIMO, MA: add. sup. d'Immane. V. Ezellino IMMANISSIMO tiranno. Ar.

Fur.

IMMANITA: s. f. Immanitas. Crudelta somma, Bestialità, Ferità, Fierezza. Se con orribile esempio non avanzassero la fiera IMMANITA di Federico Barbarossa. - Una città, ec. non sia con tutta immanità distrutta. Guice. stor.

IMMANSUETO, TA: add Ferus. Indomito, Feroce, Intrattabile, Fiero; contrario di Mansueto. Immansueto toro accaneggiato.

Ar. Fur.

IMMANTANÈNTE, e IMMANTENÈNTE, ed oggi comun. IMMANTINENTE : avv. Repente. Subito, Incontanente, In un tratto, Di repente. - V. Prestamente. Quando l' uno de' piedi ghiaccia, l' altro l'ajuta immanti-nente. Esp. Pat. Nost. Saputa la cagione, IMMANTINENTE mandò lui, e certi degli altri a me a scusarsi. Cron. Vell.

S. Per Di presente, Ora, In questo punto, modo antico. Nè giammai non avremo sì buona cagione, come noi avemo IMMANTA.

NENTE . Liv. M.

IMMARCESCIBILE: add. d'ogni g. Immarcescibilis. Che non può immarcire, Insorruttibile; e s'usa per lo più al figur. E-Gerna ed IMMARCISCIBILE corona di gloria premiata. Cas. instr. Card. Caraff.

IMMARCIRE: v. n. Marcescere. Marcire. Il savio uomo non immarcisce unque in ozio.

 $oldsymbol{A}$ lber $oldsymbol{t}$ .

IMMARGINARE: v. a. Adattare margine a margine, Congiugnere le parti divise, Rammarginare; e s' usa per lo più al n. p. Congiugnersi, Appiccarsi insieme. Rompendolo, lo trovò dentro vacuo, ed entro al vacuo trovò quasi immarginato col sasso un libro con fogli sottili quasi di legno. Pecor. Quando sara il pesce bene immarginato, ec. vuolsi tagliare . Pallad.

IMMARGINATO, TA: add. da Immar-

ginare . V:

IMMARINESCATO, TA, add. T. Marina. resco poco usitato. Uomo avvezzato al mare; e dicesi pur anche di Chi imbarcato di fresco, ed essendo stato molestato del male di mare, siasi ristabilito, e si senta bene.

IMMASCHERAMÈNTO: s. m. Travisa-

mento, Travestimento. Fag. com.

IMMASCHERARE: v. a. e n. p. Personam imponere. Mascherare, Travisare. Queste due mi han fatto ire oggi IMMASCHERATO. Cecch. Dot. Solo a guisa di comico mi IM-MASCHERO da Copernico in queste rappresentazioni nostre. Gal. Sist.

S. Per met. Fingere, Coprir con arte sotto falsa apparenza, Inventar per ingannare. Ella parole immascherò mendaci, Ch'ei cantasse d' Acasto il casto letto Adim. Pind.

IMMASCHERATO, TA: add. da Imma-

scherare. V.
\_ IMMASCHERONARE: v. a. Sfigurare, o Render simile a un mascherone. Che con sì strana grottescherità gl' IMMASCHERONA l'a-spetto. Bellin. Cical.

IMMASTRICCIARE: v. a. Illinire. Im-

piastrare con mastrice. Voc. Cr.

§. Per Semplicemente impiastrare . IMMA-STRICCIANDO le cinture con calcina viva mi-

schiata con olio. Pallad.

IMMATERIALE: add. d'ogni g. Absque materia. Non materiale, Che è senza mescolanza di materia, Che è puro spirito, Incorporeo. - V. Spirituale, Intellettuale. Quelle sostanze immateriali che volgono i cieli. -Sebbene conoscono ancora le forme materiali, le riguardano nelle specie IMMATERIALI ch'eglino hanno in loro stessi. Circ. Gell.

S. IMMATERIALE: in forza di sost. In questo sfondato dunque dell' attività onnipotente dell' IMMATERIALE a muovere la materia, guardate un poco. - Osservate come la mente coll' IMMATERIALE della sua volizione, ec. muove anche l' IMMATERIALE dell'altre menti,

Magal. lett.

IMMATERIALISSIMO , MA: add. sup. d'Immateriale. Chi non iscorge chiaramente in queste operazioni quell'essere illuminato proprio delle sostanze IMMATERIALISSIME. Segner. Incr.

IMMATERIALITA: s. f. Qualità di ciò che è immateriale. L' IMMATERIALITÀ di Dio, degli Angeli dello spirito umano. - Per muovere queste dita la volonta non ha di bisogno di altre dita, ma le muove immediatamente coll'applicazione, dirò così, della propria IMMATERIALITÀ al materiale di esse dita. Magal. lett.

IMMATERIALMÈNTE : avv. Sine materia. Senza mescolanza di materia. Cava queste sue cognizioni dalle sue imagini che sono nella fantasia IMMATERIALMENTE. Circ. Gell.

IMMATTIRE: v. n. Insanire. Divenir mat-to, Impazzire. Il vino e le femmine fanno

IMMATURE i savj. Fior. Virt.
IMMATURAMENTE: avv. Avanti il debito crescimento, Prima dello stagionamento; contrario di Maturamente. Cr. in Acerbamente.

IMMATURITA: s. f. Quello stato in cui il frutto o altra sostanza non per anco gode il suo compimento o maturezza; Acerbezza. Cr. in Crudezza

IMMATURO, RA: add. Immaturus. Non maturo, Acerbo, e dicesi propriamente de'

frutti. Voc. Cr.

S. Figur. Dicesi Delle cose che si fanno prima del debito tempo. - V Intempestivo. Non affrettar l'immatura partita. Rim. ant. Guitt. Illeciti e immaturi abbracciamenti. Fir. As.

IMMECCANICO, CA: add. Che non dipende dalle meccaniche proprietà de corpi. Non sapendosi, se ciò provenga da una forza mercanica, o, siccome altri vogliono, immeccanica. Tagl. lett.

IMMEDESIMARE: v. a. Far di due o più cose una cosa medesima. Chi dice il sole bambino, di due cose supposte simili, ne fa una, incorporandole e immedesimandole, per così dire. Salvin. pros. Tosc.

S. IMMEDESIMARE: n. p. Farsi una medesima cosa, Identificarsi. D' ogni minima cosa fo conto nel mio tradurre, IMMEDESIMANDOMI, per così dire, coll Autore, per quanto è pos-sibile a me. Salvin. annot. Opp. Pesc. IMMEDESIMATO, TA: add. da Immede-

simare. Dove ricado io col discorso, che sempre mi porta e riporta a vagheggiare queste due belle doti unite e immedesimate, quando il proposto dubbio comanda che io le consideri separate e distinte ? Salvin. disc.

IMMEDIATAMENTE : avv. Immediate. Senza mezzo, Senza veruna interposizione di tempo, di luogo, o di persone. Da quelli poi immediatamente vegnendo all'opere degne di nota, compilate da esso nel tempo suo. Bocc. vit. Dant. Più risplende la bontà di Dio nelle cose immediatamente da lui.

S. Per Immediate, vale Senza dare indugio, Subitamente Cr. in Immediate. V.

IMMEDIATE: avv. Voc. Lat. Immediatamente. Laonde eglino serratomi immediate addosso gli usci e le finestre, si deliberarono tenermi assediato quivi dentro. Fir. As. Seguitano immediate quelle cose, senza le quali si può ben vivere, ma in guisa però, che sarebbe meglio il morire. Sen. ben. Varch.

IMMEDIATO, TA: add. Immediatus. Senz'altro di mezzo; e propriamente è termine delle scuole, Ciò che precede o seguita un' altra cosa senza interposizione. - V. Mediato. Capitolo dinanzi a questo IMMEDIATO. Dant.

Conv.

S. Dicesi anche di Ciò che opera senza mezzo, ed in questo sign. si dice Grazia IM-MEDIATA, Cagione IMMEDIATA. - Imperciocchè la cagione immediata che pigne, ec. non è altrimenti il peso di quella soprastante a-

ria, ec. Sagg. nat. esp.

IMMEDICABILE: add. d'ogni g. Immeaicabilis. Da non potersi medicare, Incurabile. Crucciato il giorno e la notte di una IMME-DICABILE idropisia. Pecor. E pur fa tanto gravi, e si mortali, E così immedicabili le piaghe! Tass. Am.

IMMEDICABILMENTE: avv. In modo immedicabile, Senza che si dia luogo a me-

dicina. Voce di regola.

IMMEDITATO, TA: add. Non meditato,

Non pensato. Lor. Med.

IMMEGLIARE: v. n. Meliorem fieri . Divenir migliore. Voce usata dal solo Dante che l'imagino. Chinandomi all' onda che si deriva, Perchè vi s'immegli. Par.

IMMELARE: v. a. Dar sapore del mele, Sparger di mele. Senti l'amaro, che ogni dolce infiela, Onde sospiri in van per quelle ghiande, Il cui sapor sol innocenza immela. Jac Sold. sat.

IMMELATO, TA: add. da Immelare. V. S. Bocina IMMELATA: cioè Melata, dolce e gradita come lo è il mele. Rim. ant.

IMMELATURA: s. f. Lo immelare. Possono bere l'acqua fatta dolce con moderata

IMMELATURA. Libr. cur. malatt.

IMMEMORABILE: add. d'ogni g. Immemoravilis. Da non poter capirsi, ne conservarsi nella memoria. E questo tale ardire nudri Cesare ne' cuori de' suoi per le sue IMMEMORABILI cortesie. Vit. Plut.

§ 1. Dicesi anche Del tempo, o durazione d' una cosa, il cui principio non ci è noto.

§ 2. Immemorabile : dicesi da' Legali Di tempo che è andato in dimenticanza.

IMMEMORE: add. d'ogni g. Voce dell'uso. Dimentichevole, e per lo più s' intende di beneficj. onde vale Ingrato, Sconoscente.

IMMENSAMENTE: avv. Infinite. Con immensità. Sopra la sfera stellata non ve n'è altra immensamente più remota. Gal. Sist.

S. Per Eccedentemente, Smisuratamente, come Essere immensamente ricco. - Egli ha perduto al giuoco IMMENSAMENTE.

IMMENSITA, IMMENSITADE, e IMMEN-SITATE: s. f. Immensitas. Grandezza, Estensione immensa; e propriamente non si direb-be fuorche di Dio. - V. Sterminatezza, Smisuratezza. L'immensità della misericordia di

S I. Immensità di Dio: dicesi da' Teologi quell' Attributo divino per cui Dio è sostan-

zialmente presente in ogni luogo.

S 2. Dicesi anhe D' altre cose nel sign. d'Immenso, e specialmente parlando dell' Universo. Considerate colla mente la immensità del

Cielo. Rr. Giord. Pred.

IMMENSO, SA: add. Immensus. Interminato, Incircoscritto, Che è senza limiti, senza misura, La cui estensione o grandezza è infinita; ed in questo sign. non si dice propriamente fuorche di Dio. Dio solo è immenso. -Misericordia IMMENSA di Dio - E pria che'n tutte le sue parti immense Fosse orizzonte fatto d' un aspetto. Dant. Purg. Qui detto dello Spazio.

S. Immenso: s' usa per esagerazione in sign. di Sopragrande, Smisurato, Eccessivo, Di smisurata grandezza, estensione, o quantità. Lo spazio immenso che v'è dulla terra alle stelle. - Rabbia immoderata, IMMENSA. Tass. Ger. Innanzi agli altri Sacripante ardito Fea prove e colpi orribili ed immensi. Bern. Orl. Dicesi anche Ricchezze IMMENSE, Grandezza IMMENSA, Desiderj IMMENSI, IMMENSA ambi-

IMMENSURABILE: add. d'ogni g. Che non può misurarsi. Era situata in un luogo detto il Botro, vicina ad una immensurabile voragine una antichissima Chiesa. Bald. Dec. Corpo invisibile ed impercettibile, e in cer-

to mode IMMENSURABILE. Magal. lett.

IMMERGERE: v. a. Immergere. Cacciar checchessia dentro un corpo liquido; Attuffare. Piglia un pezzetto di riobarbero, IM-MERGILO nell'acqua piovana, tienvelo immerso quattro ore, ma prima di IMMERGERLO, ec. Libr. cur. malatt. Deh meco i labbri tuoi, ec. Immergi dentro al liquido cristallo. Ruc.

S. Immergersi in checchessia: figur. vale Darvisi intieramente, Mettervisi con intensa volontà - V. Ingolfarsi . Applicarsi , Occuparsi. Non si altera, o muove troppo per le cose che gli dispiacciono, e non si IMMERGE troppo nel diletto di quelle che gli piacciono. Circ. Gel. Ancorachè non tralasciasse i piaceri nè della caccia, ne de balli, nè degli amori, ne' quali era piuttosto profon-dato, che immerso. Varch. stor.

IMMERGIBILE: add. d'ogni g. Che non può andar a fondo, Che nou può sommergersi, affondarsi. Qual IMMERGIBIL nuota Su-

ghero sopra l' onda. Adim. Pind.

IMMERGIMENTO: s. m. Immersio. Immersione, e figur. Intensa applicazione, Intiero abbandono di tutto sè stesso a checchè sia. Giacche non son esse sorte da mancanza naturale di senno, ma dall' immergimento che tu facesti di tutto te nelle cose soggette ai sensi. Seguer. Crist. instr. IMMERITAMENTE: avv. Immerito. Con-

trario di Meritamente, Non meritevolmente. Non immeritamente ardirò di porgere i prieghi miei alla vostra altezza. Bocc. nov.

IMMERITATO, TA: add. Non meritato. E sia questo un lor gastigo, ma troppo onorevole, e del tutto immeritato da essi Fag. com.

IMMERITEVOLE: add. d'ogni g. Indignus. Indegno, Non meritevole. Tanto più quant' ella per l'enorme sua ingratitudine n'è più immeritevole. Fag. com.

IMMERITEVOLÌSSIMO, MA: add. sup. d'Immeritevole. Riconoscerti dinanzi a Dio quel che sei immeritevolissimo d'ogni bene. Segner. Mis.

IMMERITEVOLMENTE : avv. Immerenter. Immeritamente. Le sirene, ec. non immerite-VOLMENTE dal poeta furono dotate di un piacere che riusciva altrui in dolore. Salvin. disc.

I MMÈRITO, TA: add. Indignus. Indegno, Immeritevole. Tu immerito del preclarissimo nome del santo Imperio ti fai Vicario, del quale noi fedeli vicarj ci confessiamo. M. Vill.

S: IMMERITO: avv. alla Latina vale Imme-

ritamente. V. Bocc. Tes. e Fiamm.

IMMERSIONE; s. f. Immersio. L'atto d'immergere alcuna cosa nell' acqua, o in altro fluido. Il quale (bicchiere) pieno d'argento vivo sia vaso d'immersione alla canna. - Acciocchè la prima immersione venisse a farsi coll' aria già dilatata e rara. Sagg. nat. esp.

§ IMMERSIONE: dicesi dagli Astronomi L'ingresso d'un pianeta nell'ombra di un altro pianeta; opposto ad Emersione. Immersione, ed emersione de' Satelliti di Giove. Algar.

Congr. Cit.

IMMERSIVO, VA: add. T. Chimico. Dicesi Calcinazione IMMERSIVA. Il saggio che si fa dell' oro coll' acqua da partire per affinirlo.

IMMERSO, SA: add. da Immergere. Lo costringe a più, o men sollevarsi dentro la canna immersayi. Sagg. nat. esp.

S. Figur. Applicato, Occupato, Assorto, Dato intieramente a checche sia. Arebbono poluto trovare i nimici immersi nel sono, e ammazzargli al bujo. Serd. stor. Tu stai tutto 'l giorno pensoso, ec. coli' animo tanto IMMEN-so ne' pensieri, che tu mi rappresenti quasi un corpo senz' anima. Circ. Gell.

IMMÈTTERE: v. a. Immittere. Metter dentro, Inserire. - V. Incorporare. Però che in quella terra d' acqua mista Uno spirito tal Minerva IMMISSE, Qual mai tempo o fatica

non acquista. Segr. Fior. Egl.

IMMEZZARE e IMMEZZIRE: v. n. Mollescere. Divenir mezzo. Ed impero si dee fare, che (le pere ) s' IMMEZZINO, e lascino l'asprezza - I cocomeri son migliori quando son maturi, la qual cosa si conosce quando IMMEZZANO e diventano più leggieri. Crese

IMMIARE; v. n. Divenir meco una cosa stessa, Penetrar nel mio pensiero. Già non attendere io tua dimanda, S'io m'intuassi,

come tu t' immii . Dant. Par.

IMMIELARE: v. a. T. Marinaresco. Riempire tutto il vuoto, che è lungo lo straglio. IMMILLARE: v. n. Multiplicari. Crescere

a migliaja. Ed eran tante, che'l numero loro Più che 'l doppiar degli scacchi s' im-

MILLA . Dant. Par.

IMMINENTE : add. d'ogni g. Imminens. Che soprasta, Soprastante, Urgente, Sopravvegnente. E se a lui erano imminenti i mortali pericoli, gli andava egli cercando. Fiamm. Parce con veloci passi, che egli fusse da fuggire la imminente tempesta della incrudelita fortuna . Fir. Ar.

IMMINENTISSIMO, MA: add. sup. d'Imminente. L'aspettazione di quel giudizio, che si vedranno non lontano come ora, ma IMMINENTISSIMO gli colmerà di terrore. Se-

guer. Mann.

IMMINENZA: s. f. Imminentia. Qualita, e Stato di ciò ch'è imminente. Non si accorgono della imminenza del pericolo e del danno. Fr. Giord. Pred.

IMMIRRARE: v. a. Voc. ant. Mirare. Imbagnandole con acqua IMMIRRATA. Pallad. IMMIRRATO, TA: add. da Immirrare. V. IMMISCHIARE: n. p. Immisceri. Fram-

mescolarsi. Chi tale divenne quando con lui s'імміsсніо, se rester i solo avrà presso di sè la immagine di quello. Salvin. Plot. Enn.

IMMISERICORDIOSAMENTE: avv. In modo immisericordioso, Senza alcuna misericordia; Voce di regola. - V. Immisericordiosissimamente.

IMMISERICORDIOSISSIMAMENTE: avv. sup. di Immisericordiosamente Varch. Stor. IMMISERICORDIÒSO, SA: add. Che non è misericordioso. Pallav. Art. Perf.

IMMISSARIO: s. m. T. Idraulico, opposto d' Emissario. Quell'appertura per cui l'acque entrano in un lago o in altro recipiente. Si serve ad uso d'immissanto d'un cannone del vecchio condotto. Guid. G.

IMMISSIVO, VA: add. T. Legale. Che dà facoltà di entrare in possesso. Il mandato IMMISSIVO, pretendo di domandarlo io come

legale. Fag. com. 1MMISTO, TA: add. Non misto. Segn.

IMMISURABILE : add. d' ogni g. Immensurabilis. Che non si può misurare. Che'l punto per la sua indivisibilità è immisurabi-LE, e il cerchio per lo suo arco è impossibile a quadrare perfettamente. Dant. Conv. IMMITARE, IMMITATRICE, IMMITA-

ZIONE. - V. Imitare, Imitatrice, Imitazione. IMMITIGABILE: add. d'ogni g. Che non può mitigarsi, Implacabile. L'IMMITIGABILE avversione, ch'io provo nel figurarmi la materia atta a esercitare, ec. funzioni ani-

mali . Magal. lett.

IMMITRIARE: v. a. Porre in capo la mitria , Mitriare. Quest'è il tuo Dio (l'oro) che ti dispensa e dona, ec. Egli è quel che L' IMMITRIA e t' incorona. Jac. Sold. sat. cioè

Che ti fa Vescovo, Che ti da principato.

IMMITRIATO, TA: add. da Immitriare. V. IMMOBILE: add. d'ogni g. Immobilis. Che non può muoversi, o non può esser mosso, Senza moto, Immoto. - V. Fermo. Levar volendola e immobile trovandola, ec. lei esser la salvestra, e morta conobbero. Bocc. nov. Quivi immobile e sospeso trovandomi, mi parve per lungo spazio dimorare. Lab.

S. Immobile: Bona immobilia. Dicesi di Case, Poderi e simili beni, che anche si dicono stabili. Non fue alcuno, il quale abbondasse di tante possessioni di cose immo-

BILI. Guid G

IMMOBILITÀ, IMMOBILITADE, e IM-MOBILITATE: s. f. Immobilitas. Lo stato di ciò che è senza moto, o che non si può muovere, Stabilità, Fermezza, Saldezza. V. Quiete. Concluda, il moto dover esser del sole, ec. e l'immobilità della terra. Gal. Sist.

IMMOBILITARE: n. p. Immobilem fieri. Rendersi immobile. Ciò in tutti i vermi, o bruchi si vede che, ec. immobilitandosi, dalle loro ceneri, ec. fanno nascere, non favolosa fenice, ciascuno la loro particolare farfal-

la . Salviu. pros. Tosc.

IMMOBILMENTE: avv. Firme. Con immobilità, Senza muoversi, Fermamente, Saldamente. Stassi adunque immobilmente nella sua infermeria. S. Bern. lett. Certo quello, che è scritto una volta ha parlato Iddio, s' intende immobilmente, cioè incommutabilmente ha parlato. S. Ag. C. D.

IMMOBOLE: add. d'ogni g. - V. e dl

S. Figur. Saldo , Costante. Trovandolo IM-MOBILE e costante, ec. ch'egli disprezzava le sue lusinghe. Vit. SS. PP.

IMMODERANZA: s. f. Incontinentia. Incontinenza; contrario di Moderanza. Dee moderare le passioni e le IMMODERANZE delli suoi creati . Vinc. Mart. lett.

IMMODERATAMENTE: avv. Immoderate. Senza moderazione, Ismoderatamente, Sinodatamente, Stemperatamente. - V. Eccedentemente, Strabocchevolmente. Quando im-MODERATAMENTE si riprende la cosa ch' è stata immoderata. - Questi ebbe un figliuolo, lo quale amaya immoderatamente. But.

IMMODERATISSIMAMENTE: avv. sup. d'Immoderatamente. A' quali era stato necessario accrescere ciascun mese immodera-

TISSIMAMENTE i pagamenti. Guic. Stor.
IMMODERATO, TA: add. Immoderatus. Senza modo, Smoderato, Senza termine. L'uso si serve più volentieri di Smoderato. Amore IMMODERATO. But. Purg. Dalla bontà e prudenza vostra l' IMMODERATO mio desiderio sarà corretto. Vinc. Mart. lett.

IMMODESTAMENTE : avv. Immodeste . Contrario di Modestamente, Senza modestia, Sfacciatamente. Gli disse, ec. IMMODESTA-MENTE villania, e più immodestamente lo minacciò. Varch. Stor.

IMMODESTIA: s. f. Immodestia. Vizio contro alla modestia, il quale consiste in una sfacciata arditezza di fare, o dire in presenza d'altre cose disoneste, Sfacciataggine, Sver-gognatezza, Inverecondia. - V. Impudenza, Licenza , Disonestà . Immodestia incivile , . sfrontata, audacissima.

IMMODESTISSIMO, MA: add. sup. di Immodesto, Senza punto di modestia. Gl'im-MODESTISSIMI spiriti gli hanno messo in cuore per ingannare le menti umane. S. Ag-

IMMODÈSTO, TA: add. Che opera, o parla con immodestia, Svergognato, Sfronta-to; contrario di Modesto. - V. Disonesto, Imprudente. Aveva fatto un poema, ec. e mille altre cose ancora più immodeste e più scostumate. Capr. Bott.

IMMOLÀRE: v. a. Voc. Lat. Sacrificare. Se noi immolassimo gli animali, gli quali adorano gli Egizj, egli ci lapiderebbono. Fior. Ital. Perocchè allotta il sacrificio è IMMOLATO, ed è vivo. Omel. S. Greg.

IMMOLÀTO, TA: add. da Immolare. V. IMMOLATORE : verb. m. Che immola, Sacrificatore. In ordine ancora agli altri IMMOLATORI di vittime. Segner. Mis. IMMOLAZIONE: s. f. Sacrificio, o Specie

di sacrificio. Quelle ostio legali, da cui fu

figurata la IMMOLAZIONE di Cristo sopra l'al-

tare. Segner. Miser.

IMMOLLAMENTO: s. m. Mador. L'immollare. Vedemo seccar molte piante, ec. se non s'ajutano o provveggono di molto umido acqueo per continuazione d' IMMOLLA-MENTO. Cresc. E l'aspersione, cioè lo IM-MOLLAMENTO del sangue, lo quale parla meglio che quel d' Abel. Mor. S. Greg.

IMMOLLARE: v. a. Madefacere. Bagnare ed è proprio L'effetto che fa l'acqua caduta o gittata sopra le cose. Se la terra è grassa tu piglierai una menata di terra, ed IMMOLLE-RALLA bene d'acqua dolce. Tes. Br. Spargono sopra la terra della detta acqua, e chi immolla di quella l'aratolo. Pallad.

§ 1. IMMOLLARE: per Mettere in molle. Un frate stava in cella immolando sue palme, e poi ponendosi a sedere per intrecciarle, ec.

Vit. SS. PP.

§ 2. Ogni acqua immolla: prov. e dicesi, Che per poca, o cattiva che sia una cosa, può ad ogni modo l'uomo servirsene avendo

§ 3. Ogni acqua immolla: si dice pure di Chi è in istato o in termine che ogni minima

cosa gli dia il tracollo.

IMMONDEZZA: s. f. Immunditia. Immondizia, Sporcizia; contrario di Mondezza. Im-MONDEZZA delle cloache. - Ecco però che il Signore a questa universale IMMONDEZZA dell'uman genere manda il diluvio. Segner. Crist. instr.

IMMONDISSIMO, MA: add. sup. d'Immondo. Immondissimi spiriti. Mor. S. Greg.

IMMONDÌZIA: s. f. Immunditia. Immondezza, Stato e qualità di ciò che è immondo, Sporcizia, Bruttura. Fu da molte immondizie purgata la città. Bocc. Introd. Per salvar la state (le carni) da quest' immondizia le ripongono nelle moscajuole. Red lus.

§ 1. Per met. Vituperio, Disonestà, Vizio. Fuggi il male a manifestare a' suo' eletti

ogni immondizia. Mor. S. Greg.

S. 2. IMMONDIZIA: per figur. e particolarmente per Oscenità. Ogni immondizia della lingua a questa materia si può riferire. Cavalc.

Pungil.

IMMONDO, DA: add. Immundus. Impuro, Bruttato, Lordo, Intriso, Imbrattato; e per lo più dicesi per met. De vizi e peccati. Dovre' to ben riconoscere alcuni Che furo IM-MONDI di cotesti mali. Dant. Inf. Lo IMMONDO mondo quali cose monde ti darà. Arrigh. Le loro risposte procedevano da spiriti IM-MONDI che nelle dette immagini rispondevano . Guid. G.

IMMORALE: add. d'ogni g. Che è contà. Questo sarebbe male e farebbe immorale i sì immortificato, sì impaziente, sì vano, e

il proverbio; ma a sanamente intenderlo,

ec. Salvin. Fier. Buon.

S. IMMORALE: detto di persona, vale Che non segue i dettami della morale, Che non ha principi di morale. Hanno gran forza quelle lor voci IMMORALE Imparziale. Salvin. Fier. Buon.

IMMORTALARE: v. a. Immortalem reddere. Fare immortale nella memoria degli uomini. - V. Eternare, Perpetuare. Non sarebbe gran fatto, ec. che Michelangelo nell' un modo e nell'altro l' IMMORTALASSE. Car.

S. IMMORTALABE: n. p. Rendersi immortale, glorioso nel mondo. Io non curo per voi d' IMMORTALARMI. Matt. Franz. rim. burl.

IMMORTALATO, TA: add. da Immor-

talare. V

IMMORTALE: add. d'ogui g. Immortalis. Non sottoposto a mortalità. - V. Eterno, Sempiterno, Incorruttibile, Perpetuo. Corruttibile ancora ad IMMORTALE secolo andò. Dant. Inf. Iddii immortali. Bocc. nov.

S 1. Immortale: in forza di sost. si dice poeticamente di Dio . L'IMMORTALE, Gl'IMMOR-

S 2. Immortale : dicesi figur. di Ciò che si suppone dover durare lungamente. Gloria, onore IMMORTALE. - Odio IMMORTALE. - La di lui memoria sarà IMMORTALE. - V. Perpetuo, Sempiterno.

§ 3. Fare IMMORTALE: vale Immortalare. IMMORTALITA, IMMORTALITADE, IMMORTALITATE, s. f. Immortalitas. Esenzione da morte, Eternità di vita; opposto di Mortalità. Quando la nostra mortalità sarà pervenuta nella immortatità della nostra gloria. Mor. S. Greg Non è da pian-ger quella morte alla qual seguita immorta-LITÀ. Cavalc. Med. cuor. Conferire l' IMMOR-TALITÀ per breve, come si dice quando il Papa deroga all'incupacità d'un soggetto de plenitudine potestatis. Magul lett.

IMMORTALIZZARE: v. a. Immortalare Fare immortale. Disacredutamente cadde (Empedocle) in una fossa di fuoco ec. dicono perche non si trovasse il suo corpo, e così paresse immortalizzato. Salvin. Bocc. com. Inf.

IMMORTALIZZATO, TA: add. da Im-

mortalizzare. V.

IMMORTALMENTE : avv. Immortaliter, Senza morire, Sempiternamente - V. Eternamente. Il quale liberamente , IMMORTALMENTE , e felicemente signoreggia lo cielo e la terra. S. Grisost.

IMMORTIFICATO, TA: add. Haud mortificatus. Non mortificato, Che non vuole trario alla buona morale. - V. Contrammorali- mortificarsi. Religioso bensì ec. ma nel resto si poco disposto a far quella vera penitenza ch' io dovrei per ti miei peccati. Segner. Pred. IMMOSCADARE: v. a. Profumar di mo-

scado. Voc. Cr

S. Per Profumare di odore generalmente. Non temo che diventi Genovese, lo studio delle quali è immoscadare la via donde vanno. Tratt. gov. fam.

IMMOTO, TA; add. Immotus. Che non si muove. - V. Immobile. Stava иммото a gui-

sa d' uom defonio. Bern. Orl.

IMMUNE: add. d'ogni g. Immunis. Che ha immunità, Esente. Gli par molta gran briga di non esser immune dal guardar più in giune. Fi. Jac. T. Corpi puri e semplici IMMUNI e esenti da ciascuna alterazione.

Varch. lez.

IMMUNITA, IMMUNITADE, IMMUNI-TATE: s. f. Immunitas. Privilegio, o Esenzione da qualche uffizio, gravezza, o simile; Franchigia . V. Prerogativa, Eccettuazione. E fu fatta certa immunità, e grazia, a quale terrazzano vi rifacesse casa. G. Vill. IMMU-NITÀ di privilegio che aveva ser Francesco.

IMMUTABILE: add. d'ogni g. Immutabilis. Che in niuna guisa si muta, nè può mutarsi; e dicesi così dell'essere, che degli affetti; Invariabile, Inalterabile, Impermuta-bile, Costante. - V. Permanente, Fermo, Fisso. L'amor nostro e degli altri della casa reale devoti, crescerà, e sarà immutable. G. Vill. Notisi, che il punto R, è termine fisso, ed IMMUTABILE di tutte le altezze de' cilindri. Magal. lett.

IMMUTABILISSIMO, MA; add. sup. d'Immutabile. Non otterrà altro, che ec. il mirarsi dinanzi la sentenza datagli contro nel giorno estremo incisa in un diamante immortale del divino decreto IMMUTABILISSIMO.

Segner. Crist. instr.
IMMUTABILITA, IMMUTABILITADE,
IMMUTABILITATE: s. f. Immutabilitas.
Esenzione da cambiamento, Invariabilità, Stabilità, Impermutabilità, Incommutabilità, Inalterabilità. - V. Permanenza, Perseveranza, Fermezza, Saldezza, Costanza. Il suo opposto è Mutazione. Immutabilità inalterabile, invincibile, fissa, eterna. - La durezza dell'anima peccatrice si muove dalla immuta-BILITÀ della sua ostinazione. Mor. S. Greg. Non avrebbe almeno dal non si vedere sensatamente mutazione alcuna argomentata.
l'immutabilità. Gal. Sist.

S. Immutabilità di Dio: Attributo divino, che esclude ogni mutazione . - V. Dio , Attributi. Per la Infinità da lui posseduta, per la immensità, per la immutabilità, per la Eternità, che sono gli attributi divini detti assoluti, cioè attributi che non dicono ordine!

alcuno alle creature . Segner. Miser. Capacitarci della non implicanza dell' IMMUTABILITA di Dio coll' apparente novità della Creazione . Magal. lett.

IMMUTABILMENTE: avv. Immutabiliter. Con immutabilità, Senza mutarsi. Imperia, e adopera invisibilmente, ed IMMUTABILMENTE ed incorporalmente. S. Ag. C. D

IMMUTARE: v. a. Permutare . Commutare, Tramutare, Permutare. Soltanto l'arò a IMMUTARE della sorta di vivi in quella de' morti. D. Gio. Cell. lett. Quando l'occhio è IM-MUTATO dal colore'. Segn. annn. IMMUTATO, TA: add. da Immutare. V.

IMMUTAZIONE; s. f. Firmitas. Immutabilità, Stabilità. Così per alcuna similitudine dico sia la IMMUTAZIONE de' Santi . S. Grisost.

S. Per Mutazione. Quando dopo l' IMMUTA-ZIONE del sensorio il senso giudica d' esso sensibile, ricevuto nello strumento. Segn.

anim.

IMO: s. m. Pars ima. Non ha il numero del più; significa Parte inferiore, Fondo; ed è contrario a Sommo. Così da imo della roccia scogli Moven, che ricidean gli argini, e i fossi. Dant. Int. A lui fu destinato, onde da 1MO Perdusse al sommo l'edificio santo. Petr. E so ancor ch' io non sarò lo primo Nè'l deretan, che dee far questa via, Chè tutti ne convien tornar all' 1MO. Dittam.

§ 1. Ad 1MO: posto avverb. In basso, In profondo. Se d'alto monte scende giuso ad

імо. Dant. Par.

§ 2. Ad imo, ad imo: significa lo stesso ma raddoppiato, raddoppia anche la forza, ed è quasi sup. come Spesso spesso, Bene bene, e simili. Questa isoletta intorno ad imo ad 1MO Laggiù colà dove la batte l'onda Porta

de' giunchi, ec. Dant. Purg.

§ 3. Da imo a sommo, e A imo a sommo, o Da sommo a imo: modi latini usati avverb. Che vagliono Da basso ad alto, o per lo contrario, e figur. In tutto, e per tutto, Totalmente. Onde da 1MO Perdusse al sommo l'edificio santo. Petr. La buona donna presa una certa canna, la quale ella avea forata da 1M0 a sommo, ec. se n' andò alla stanza dove il giovinetto addormentato giacea. Fir disc. Che mi sgomini tutto a imo a sommo. Buon. Tanc.

IMO, MA: add. Imus. Basso, Fondo, opposto a Sommo. In alto poggio, in valle IMA e palustre. Petr. Produsse la terra di niente nella sua grandezza e nella sua gravità acciocche tenesse la parte IMA. But. Par. Lontano dall' imo punto del contatto Gal. lett.

S. Imo: figur. Che è della più bassa condizione, Abbietto, Vile. Miete i vili, e i potenti., e i più sublimi Capi adegua cogl' imi. ec. Tass. Ger, Che se tu non la fai, che se

de' primi Di sangue, e di ricchezze in la tua terra, Non la faran già quei che son de-gl' mi. Ar. sat.

IMOSCAPO: s. m. T. d' Architettura. Parte bassa della colonna dov'è la Cinta; opposto a Sommoscapo . L' IMOSCAPO ovvero ratta di sotto nel quale è la cinta o cimbra . Voc. Dis.

IMPACCHIUCARE: v. a. Inquinare. Imbrattare, Insudiciare, Insozzare. Si che'l cul gli si turi e si suggelli, Che più carte non schiccheri , o 'MPACCHIUCHE. Car. Matt.

IMPACCIAMÈNTO: s. m. Molestia. Impaccio. Più n' avrebbono avuto d' IMPACCIAменто che d'ajuto. Liv. M. L' infermità è IMPACCIAMENTO del corpo della volontà no, s'ella non vuole. Salvin. Man. Epit.

IMPACCIANTE: add. d'ogni g. Che s'impaccia, Che s'ingerisce. Colla sua discordanza dalla fede, mettendo un Dio non impacciatosi della creazione ne' IMPACCIANTESI del

governo del Mondo . Magal, lett.

IMPACCIARE: v. a. Occupare. Ingombrare, Impedire, Occupar luogo, ed anche Dare impedimento al muoversi, all'operare, ec. Prendi guardia di non lasciar crescere in alto i pedali, ec. perchè fuor di ragione IMPAC-CEREBBON la corte. Cresc. Ho veduto, ec. il doglio, il qual tu sai che già è cotanto, ha tenuto la casa IMPACCIATA. - La seguente notte in sul primo sonno Guiscardo, così come era nel vestimento del cuojo IMPACCIA-To fu preso da due. Bocc. nov. Torno alla diritta via per IMPACCIATO e faticoso sentiero. Petr.

§ 1. Per Involgere, Intrigare, Inviluppare, e si usa anche in sign. n. e n p. Credendosi al suo piacer soddisfare, mirandola, sè stesso miseramente імрассіо. Восс. nov. Sonomi molesti ed importuni, ed impaccianmi ne' fatti loro . Passav. Si torse sotto 'l peso che lo 'm-PACCIA. Dant. Purg. Il corpo triema la lingua s' IMPACCIA, la faccia s' infiamma. Amm.

§ 2. Per Sequestrare, Ritenere, Far rappresaglia. Ogni mercatanzia che si trovò in Genova in nome de' Fiorentini, fu impaccia-TA per la corte dello 'mperadore. G. Vill.

§ 3. Per Impedire, Dar noja, Travagliare, Annoiare. Perchè altri non c'impacciasse qui ci serrammo. Bocc. nov. Servirsene a quello che elle ( parole ) sono buone, e per quello, che furono trovate non ad IMPACCIARE inutilmente, e bene spesso con danno di sè, e altrui . Varch. Ercol.

§ 4. Impacciare: n. p. Se se immiscere. Prendersi impaccio, cura, briga, Intrigarsi, Travagliarsi, Intromettersi, Ingerirsi. Non s' impacció d' investire altrimenti i suoi danari. - Presupponendo, che essi di niuno nostro fatto s' IMPACCINO nella camera mia.

Bocc. nov. Questo consiglio al dito legherai, Non t'impacciar con medici, o notaj. Libr. son. E mai più d'impacciansi gli giurava della figliuola del Re Stordilano. Bern. Orl. -V. Impacciante.

S. Dicesi in prov. Lo IMPACCIARSI con bestia

giovine è sempre bene. - V. Bestia.

IMPACCIATIVO, VA: add. Atto ad impacciare. Sentendo quelle riscaldar la carne o generar troppo sonno, o fummi impaccia-

IMPACCIATO, TA: add. da Impacciare. E noi lasciammo lor così 'MPACCIATI. Dant. Inf. Io ci pur verrò tante volte, che io non vi troverò così impacciato. Bocc. nov. cioè Occupato. Tengono IMPACCIATA tutta la brigata. Galat. cioè Impedita, A disagio, In incomodo.

S I. In modo proverb. Essere più IMPAC-CIATO, che un pulcin nella stoppa, vale Non saper risolversi, nè cavar le mani di ciò che uno ha da fare, Esser dappoco. Alleg.

§ 2. IMPACCIATO in un pensiero : vale Travagliato, e con sospensione d'animo. E in così fatto pensiero impacciata, ec. non rispondeva al figliuolo, ma si stava. Bocc. nov.

IMPACCIATORE: verb. m. Che impaccia, Che dà impacci. Sì era un fastidiosissimo IMPACCIATORE di tutti coloro che lo conver-

savano. Fr. Giord. Pred.

IMPACCIO: s. m. Voce trisillaba. Molestia. Ingombro, Impedimento, Noja, Intrigo, Briga, Fastidio. - V. Imbarazzo. Torsi o esser tolto d'impaccio. - Vedendo l'impaccio, che'l doglio in casa ci dava, l' ho venduto. -Lodando Iddio che dallo 'MPACCIO di costoro tolla l'avea. Bocc. nov. Non poleano aver altro che briga e danno, ed IMPACCIO. G. Vill. Nè mi vuol vivo, ne mi trae d'IMPAC-CIO. Petr. Lasciando e rifiutando gl' IMPACCI del mondo. Cavalc. Frutt. ling.

S 1. Darsi gl'IMPACCI del Rosso, dicesi di Chi si piglia le brighe, che non ci toccano.

Salv. Granch. ec.

§ 2. Darsi IMPACCIO: vale Darsi pensiero. Pigliarsi cura. Ed in quello, ec. entrato senza darsi altro impaccio albergo. Bocc. nov.

§ 3. Egli ha preso la gabella degli IMPAC-ci: dicesi d'Uno che si affatica per questo e per quello. Serd. prov.

S 4. Pigliarsi gl' IMPACCI del Rosso: - V: Rosso.

IMPACCIOSO, SA: add. Voce dell'uso, e dicesi di Chi s'impaccia volontieri di ciò

che non gli tocca. Baldov. Dr.

IMPACCIUCARE: n. p. Imbrattarsi , Lordarsi, Intridersi di checchessia di tegnente ed immondo. L' aver sempre brutte, ed IMPACCIU-CATE le mani degl'icori mucilaginosi dell'anguille, delle mignatte e de lombrichi. Magal. lett.

IMPACCIUCATO, TA: add. da Impacciu-

IMPACIENZIA. - V. e di Impazienza.

IMPADRONIRE: v. a. Dominum facere. Far padrone. La fortuna per giuoco l' IMPA-Droni colle forze di mare, di quasi tutta Italia. Tac. Day. stor.

S. I. IMPADRONIRE: n. p. vale Farsi padro-ne, Occupare, Appropriarsi, Impossessarsi, Insignorirsi. - V. Indonnarsi. Acciocchè i Saracini non s' IMPADRONISSERO degli armamenti.

Serd. stor.

§ 2. Per met. Impossessarsi, Intender bene alcuna cosa. Non mi sono interamente IMPA-DRONITO della materia del discorso fatto dal signor Salviati, Gal. Sist.

IMPADRONITO, TA: add. da Impadro-

nire. V

IMPADULAMENTO: s. m. Lo impaludare. Non si può seminare il grano negl' impaludati campi, e quello impadulamento lo v.e-ta. Fr. Giord. Pred.

IMPADULARE: v. n. Paludem. fieri . Da padule, che è lo stesso che Palude; Diventare, e Farsi padule. Poi s' IMPADULANO, è fanno uno stagno, detto Cocito, cioè pianto e gemito. Com. Inf.

IMPADULATO. TA: add. da Impadula-

IMPAGABILE: add. d'ogni g. Voce dell'uso, e dello stil fam. Che non ha prezzo, Che non può pagarsi quanto vale; e non che delle cose che hanno prezzo, si dice an-cora de' benefizi, e simili cose che si stimano degne di ricompensa. Lavoro IMPAGABILE, servizi impagabili.

IMPAGINARE: v. a. T. di Stamperia. Formar le pagine co' caratteri messi insieme dal

compositore.

S. Nell'uso si dice anche Comporre, Scrivere, o Empir pagine, e specialmente di com-

posizione, o scrittura lunga.

IMPAGLIATA: s. f. Nome che i Contadini danno alla paglia segata, sopra di cui si è sparsa della crusca o del tritello bagnato,

per nutrimento del bestiame.

S IMPAGLIATA: dicevasi altre volte e dicesi tuttavia in diversi luoghi la Douna di parto. Nel tempo del parto nelle camere di tali IMPAGLIATE non possa essere abbigliamento d'oro. Band. ant. IMPAGLIATA, donna, che per aver partorito di poco tempo sta ancora in letto. Red. Voc. Ar.

IMPAGLIATO, TA: add. Paleatus. Coperto o mescolato di paglia. Imbiuta la scorticatura con terra bianca, ovvero con altro

loto IMPAGLIATO. Pallad.

S Dicesi che il Grano è bene, o male im-PAGLIATO. quando Egli è spesso, o rado di paglia. Voc. Cr.

IMPAGLIETTARE: v. a. T. Marinaresco. Alzare intorno al vascello una difesa di brande, vele, ed altro, sostenuta da alcune reti di corde destinate a tale effetto, per riparare l'equipaggio dalla moschetteria del nemico in tempo di combattimento. - V. Paglietto. IMPAGLIETTATURA: s. f. T. Marinaresco

più comun. Paglietto.

IMPALANDRANATO, TA. add. Gausapatus. Vestito di palandrana. Ma ecco il mae-

stro impalandranato. Ambr. Furt.

IMPALARE: v. a. Uccidere gli uomini col cacciare nella parte posteriore un palo, e tarlo riuscire di sopra, ed è supplizio usato dagli Ottomani. Non contenti di ammazzare gli uomini semplicemente, furono i primi che cominciarono ad IMPALARGLI, come a' dì nostri s' usa tra' Turchi, benchè di rado. Stor. Eur. Erano più secche, che IMPALATA botta. Ciriff. Calv.

S. IMPALAR viti o alberi: vale Sostenerla con pali. Si dice IMPALAR le viti, gli alberi, ed IMPALARE gli uomini. Bisc. Malin.

IMPALATO, TA: add. da Impalare. V. § 1. IMAPALATI: diconsi i Ceri quando sono fitti nell' ago del candelliere. Bisc. Malm.

§ 2. IMPALATO, ed IMPALATO come un cero: dicesi per traslato di Chi sta diritto come un palo, o come Chi vien sostenuto da un palo, quasi sia tutto d'un pezzo. Venite interi interi, ed IMPALATI, E ci guardate in faccia fissi fissi. Fag. rim. Celidora, ec. ferma IM-PALATA quivi come un cero, fissando in loro il guardo. Malm.

IMPALATURA: s. f. Lo stesso che impalazione. V. Gli narra solo i guaj, la sua paura, Stante la minacciata IMPALATURA.

Sacc. rim.

IMPALAZIONE: s. f. L' atto d'impalare. Anch' io trovar vorrêmi A così gloriosa im-

PALAZIONE. Ber. rim.

IMPALAZZATO, TA: add. Fatto a foggia di palazzo. Usare cibi al corpo dilettosi, vestimenti fini, e case IMPALAZZATE. Tratt. gov. fam.

IMPALCAMENTO: s. m. Formazione del palco. Questo insieme col fregio e cornice ebbe suo principio dalle travature e IMPAL-CAMENTI. Voc Dis.

IMPALCARE: v. a. Tabulatum suffigere. Mettere, o Fare il palco. Perchè questi pianoni sopra i quali si doveva IMPALCARE stendendosi sopra un vano di 20. braccia, ec. non acrebbero potuto resistere al gran peso. Bald. Dec.

IMPALCATURA: s. f. Impalcamento, ed Il palco stesso. I fregi della camera sotto l' IMPALCATURA. Vasar. Nodi delle torri, quegli ornamenti di fuori, ec. corrispondenti all' IMPALCATURE. Voc. Dis. - V. Travatura.

IMPALIZZATO, TA: add. Vallo munitus. Palificato, Che ha palizzata. Il porto era tutto IMPALIZZATO e incatenato. G. Vill.

IMPALLIDARE, e IMPALLIDIRE: v. n. Pallescere. Divenir pallido, smorto, Allibire, Scolorarsi , Shiancare. - V. Imbiancare. Faccendo ancora talvolta la chiara faccia del sole IMPALLIDIRE. Filoc. E spesso tremo, e spesso IMPALLIDISCO. Petr. Quello IMPALLIDA, consus mate le forze, e vinta per la fatica della sfrenata fuga. Com. Par. S' IMPALLIDISCE, e tulta cangia in viso. Ar. Fur.

IMPALLIDATO, e IMPALLIDITO, TA: add. da' loro Verbi. V.

IMPALMAMÈNTO: s. m. Dextrarum conjunctio. L' impalmare. Quante, e quanti son morti, e son morte nel giorno del loro spo-sereccio impalmamento. Fr. Giord. Pred.

IMPALMARE: y. a. ed anche n. p. Congiuguer palma con palma in segno di promessa. Si fuccia la scritta, e dopo si farà l'im-Palmamento. Fag. com. Sicuri della battaglia IMPALMATISI alla morte anzi che cominciare vilissima fuga. Filoc. Il Re fu contento, e messer Arrighetto ancora, e IMPALMARONSI del combattere insieme. Pecor. Dipoi mi tradi il padre di quella, che me l'avea promessa mediante il mezzano, e dipoi in sua presenza, e in santa Croce m' impalmo, ed io a lui. Cron. Morell.

§ 1. IMPALMARE: per lo Toccar la mano, che fa lo sposo alla sposa la prima volta ch' e' la visita per promettersi, dando la mano in pegno di fede. Tiberio levò di Soria Cretico Silano, che avea impalmata una figliuola a Nerone. Tac. Dav. ann. Messer Buondelmonte giurò una fanciulla degli Amidei per mo-

glie, e IMPALMOLLA. Pecor.

S 2. IMPALMARE: per Impugnare, Prendere o Stringere nella palma della mano. Perciocchè le arme, le quali egli incontro ad amore con si fellone animo IMPALMATE s'avea nell' altrui scudo, ec. si sono rintuzzate. Bemb. As.

IMPALMATO, TA: add. da Impalmare. Ove è ora la tua giurata fede? ove la tua mano diritta, IMPALMATA colla mia? Ovid. Pist.

IMPALPABILE: add. d'ogni g. Impalpabilis. Che è sottile, così fine e minuto, che non fa impressione sensibile al tatto: contrario di Palpabile. Sarà IMPALPABILE, e più sottile che il vento, e che l'aria. Morg. S. Greg. Tal mestura se sarà fatta con polvere di matton pesto ridotta per lungo macinamento IMPALPABILE, ec. sarà attissima a stuccar vetri. Sagg. nat. esp. IMPALPABILISSIMO, MA: add. sup.

d'Impalpabile. Pesta il gengiovo, e fanne polvere sottilissima, e impalpabilissima. Libr.

cur, malat.

IMPALPABILMENTE: avv. In maniera che non si possa palpare. Si potrebbe adoprare il zucchero candi impalpabilmente polverizzato, e soffiato a digiuno nell'occhio. Red. cons.

IMPALPARE: v. a. T. de' Funajuoli. Commetter legnuoli per formar una gomona, o

altro cavo

IMPALTENARSI: n. p. Voce Contadinesca, e dicesi del Porco che si ravvolge nel letame e nella fanghiglia.

IMPALUDAMÈNTO: s. m. Lo stesso che

Impadulamento. V.

IMPALUDARE: v. n. Paludem fieri . Diventar palude. Non molto ha corso, che truova una lama, Nella qual si distende, e la mpaluda. Dant. Inf. Giungon al fin là do-

ve un sozzo, e rio Lago IMPALUDA, Tass. Ger. S. Per Affondare in un padule. Pantano tra Pavia e Binasco, dove in terribile scaramuccia si vede il signor a cavallo IMPA-

LUDATO. Giambull. Appar.

IMPALUDATO, TA: add. da Impaludare. V. IMPAMPINARE: n. p. Coprirsi, Ornarsi di pampini. Per te prende i tuoi tirsi, a te s' impapmina. Car. En.

IMPANATÒRE: s. m. T. Teologico. Colni che sostiene la dottrina dell' impanazione. Al-

cuni dicono Companatore.

IMPANAZIONE: s. f. T. Teologico, col quale si esprime l'errore de' Luterani, i quali negando la Transustanziazione, vogliono che col corpo e sangue di Gesu Cristo nell' Eucarestia sussista la sostanza del pane. Mostro il Carnesecchi di rimuoverli da que' sentimenti, ma per persuadergli ad abbracciare l'impanazione di Lutero. Lami Ant.

IMPANGARE: v. n. e n. p. Discumbere. Porsi a sedere, e particolarmente a tavola. Perchè l'opera è lunga, e'l giorno manca, Facciam l'ultima nostra riverenza Sendo bel tempo, e l'ora che s' impanca. Comp. Mant. cioè L'ora in cui si suol entrare a tavola per mangiare. Ove il Cielo agli Dei la mensa adorna, Ivi impancarsi aspira. Jac. Sold. sat. Son come quegli affamati, che veggon la tavola apparecchiata, e par loro mill' anni d' IMPANCARE. Fag. com. Può ricovrarsi al crocchio dello spezial vicino, ec: INPANCARE ancor lì al caldano che vi è nell' Accademie, e ne' Licei, ec. ne' primi posti gli vedrai IMPANCARE non invitati. Id. rim. In questi due esempj per semplicemente Porsi a se-

S 1. IMPANCARE: detto equivocamente per Porsi a giacere su panca, o in altro luogo per dormire. Era proprio un danno a gua-starli il sonno. Egli ha ragione a IMPANCA-RE ancor là. Buon. Fier. Chi alloggiava in paglia, e chi nel fieno, Altri s' cra IMPAN-

CATO e intavolato, Ed io mi raggirava a quel

sereno. Matt. Franz. rim.

§ 2. IMPANCARE: v. a. T. d'Orditura di seta. Collocare le rocchelle piene di seta sovra i cannoni della panca nelle due divisioni. IMPANCATO, TA: add. da Impancare. V.

IMPANIAMENTO: s. m. Invischiamento; L'atto d'impaniare, e figur. Appigliamento, Inviluppamento della lingua nel profferir le parole. Così da Coccum ne uscì Ciocca con quell' IMPANIAMENTO della lingua nel proffe-

rire il C. Salvin. disc.

IMPANIARE: v. a. Visco oblinire. Intridere, Impiastricciar di pania o vischio, Invescare. - V. Impanicciare, Vischio, Pania, Panione. Gli uccelli si prendono col vischio, ovvero pania in molti modi: uno modo è che s' impanino verghe sottilissime d'olmo. Cresc. § 1. Impaniare: si dice anche l'Adattare le paniuzzole in su i vergelli. Voc. Cr.

§ 2. Figur. vale Intraprendere alcuno affare. Questo non mi par tempo da MPANIARE.

Buon. Tanc.

§ 3. Più comun. s'usa pure figur. ed in sign. n. per Rimaner preso o da inganno, o da innamoramento, o Aver l'animo compreso d'altro affetto per lo più vizioso. – V. Invischiare, Illacciare, Impantanare, Incalappiare. Che figliuola dell'oste mi fe' tante e tante le carezze, ch'io impaniar. Buon. Fier. Parti, che ella abbia saputo tanto fare, ch'ella l'ha fatto impaniare. Fir. Luc. IMPANIATO, TA: add. da Impaniare. V.

S I. Per Intriso, Impeciato, o Impiastricciato di cosa simile a pania. Poser gli uncini verso gl' impaniati. Dant. Inf. Però con danno e scorno Assai sono aggirati, Poi restano impaniati alla civetta. Cant. Carn.

§ 2. Per met. Innamorato: Rinaldo vide Ulivier preso al vischio Un' altra volta, e già

tuito IMPANIATO. Morg.

§ 3. Per Impacciato, Occupato. Poco lontano erano i Germani tutti allegri, vedendoci prima nelle ferie di Augusto, poi nelle discordie IMPANIATI. Tac. Dav. ann.

IMPANIATÒRE: verb. m. Che impania. Gl' IMPANIATORI tortorelle uccidono. Salvin.

Opp. Cacc.

IMPANICCIARE: v. a. Oblinire. Impiastricciare di paniccia, o di cosa simile a paniccia. Voc. Cr. – V. Impiastricciare.

IMPANIO: s. m. Molestia. Impaccio, Vituppo. Non a caso già essere stato vietato lo 'MPANIO delle donne per gli paesi amici, o stranieri. Tac. Day, ann.

IMPANNARE: v. a. Coprir di panno, o pannolno. Per dipintura della tavola di SAmbrogio camputato in esso prezzo pannolino, con che s' impannò detta tavola. Baldin. Dec. Scrittura del 1447.

S. IMPANNAR le lane. - V. Lana.

IMPANNATA: s. f. Telajo di legno sportellato che si mette alle finestre per chiuderle con carta, tela, o vetri, per difendersi dal freddo, o dal sole senza abbujare la stanza. In-namorato, ch'arde le gelosie col fiato, e fora le'mpannate cogli occhi. Cecch. Donz. Acciocch' ei non la vegga sconcia, e sciatta, Manda giù l'IMPANNATA, e si rimpiatta Malna. IMPANNATO, TA: add. da Impannare.

IMPANNATO, TA; add. da Impannare. Difeso, o Parato con panno. Tu potrai, usando qualche diligenzia, difenderlene in casa co' fuochi e colle finestre bene impanna-

TE . Capr. Bott.

IMPANTANARE: v. a. n. e n. p. Paludem fieri. Divenir pantano. Guarda la sua natura quanto è strana, Tre mesi sta, che tal color non perde, E tre, polvere par che s' IMPANTANA. Dittam

S I. IMPANTANARE: diremmo anche per Dare in un pantano, Entrarvi dentro. Non penso mai più impantanarmi in simil fanghi. Alleg.

§ 2. Per simil. Come è egli impossibile far prender per bocca tanta quantità di triaca, che i vermi dello stomaco e degl' intestini vi si possano impantana dentro? Red. Oss. an.

IMPANTANATO, TA: add. da Impantanare. Tra la quale (materia mucosa) stavano involti, e per così dire, impantanate molti minutissimi lombrichi. Red. Oss. an.

IMPAPPAFICARE: v. a. Cucullum imponere. Mettere il pappafico, che è un arnese di panno, o drappo che si pone in capo, e cuopre parte del viso, e si porta in viaggio per difendersi dalle bufere. Ed in sign. n. p. Mettersi il pappafico. Chi alle tempie si fascia gli occhiali, Chi sopra i berrettina s' impappafica Chi i marron manda innanza a far viali. Matt. Franz. rim. burl.

IMPAPPOLATO, TA: add. Brutto di pappa, Impiastrato. Quando era IMPAPPOLATO

alla paniccia. Pataff.

IMPARACCHIARE: v. a. Leviter discere. Imparar poco. Senza libertà (l'eloquenza) s'IMPARACCHIA, quasi una delle sporchissime arti. Tac. Dav. Perd. eloq.
IMPARADISARE: v. a. Beare. Mettere in

IMPARADISÀRE: v. a. Beare. Mettere in paradiso, Beatificare. Quella che 'MPARADISA la mia mente. Dant. Par. IMPARADISARE è mettere in paradiso; ed è verbo formato dall' au-

tore . But. ivi.

SI. IMPARADISARE: detto per esagerazione, vale Render altrui beato e felice, quasi come se fosse in paradiso. Tralle cose che soleano ch' egli di più chiama angelico. Salvin disc. Poi con voce che l'alme imparadisa Gli fece uno strettissimo precetto Di ritornare, ec. Fortig. Ricc.

S 2. IMPARADISARE: per Lodare, Esaltare,

a cielo, o Reputar uno sommamente felice. Massime qui dove niun si sogna Che noi quei siam che il mondo IMPARADISA. Fortig. Ricc.

IMPARAGONABILE : add. d'ogni g. Incomparabilis. Che non ammette paragone. Questo appunto è ciò che dà l'ultimo compimento a i dolori imparagonabili. Seguer. Pred.

IMPARAGRAFATO, TA: add. Voce bur-· lesca . Impacciato ne' paragrafi, cioè degli atti e contratti che si producano in causa, e figur. Esser nel novero de' Giudici. Ditelo s'egli è ver, se pentimento Vi venga d'esserv' im-PARAGRAFATO. Fag. rim.

IMPARANTE: add. d'ogni g. Discens. Che impara. Cose che si dicono comunemente da chi insegna agli IMPARANTI. Sen. ben. Varch.

IMPARARE: v. a. Discere. Apprendere coll' intelletto, Procacciarsi con operazione di •nente nuova cognizione di checchessia. - V. Apparare, Imprendere, Intendere . E quel sanno che coloro hanno ad IMPARARE. Bocc. nov. O amore, o madonna all'uso impari. Petr. Tanto si scema il frutto di chi ha desiderio d' IMPARARE. Cas. lett.

S I. IMPARAR a vivere, o a far checchessia alle sue, o altrui spese : vale Imparare col proprio, o coll'altrui pericolo, o danno. Il primo anno che cominciai a fare il medico, giovanastro inesperto, IMPARAI questa

dottrina a mie spese. Red. lett.

S 2. IMPARARE a far alcuna cosa: si dice ironicamente per Apprendere a non farla più, come Egli imparerà a far la tal cosa. Disse, che desse loro un poco di colla, sicchè im-PARASSONO di spetezzare al banco. Franc. Sacch. nov.

§ 3. Guastando s' IMPARA, o simili: prov. e vale, che Non si diventa maestro perfetto

in un giorno . Bern. Orl.

§ 4. IMPARARE: per Insegnare. IMPARAMI un miccin com'e' si fanno. Cecch. Esal. Cr.

IMPARATICCIO, CIA: Aggiunto di Cosa imparata malamente, o d'Opera informe di un principiante, che impara. Il canino di Rologna imparaticcio del dogo d'Irlanda. Magal. lett.

S. E s' usa talvolta in forza di sost. m. Noi contiamo di molte specie di piante, di fiori, di pomi, di gioje, di metalli, d'animali, e diamo loro nomi diversi, che forse sono IM-PARATICCI della natura per condurre in quei generi una sola specie in perfezione. Magal.

IMPARATISSIMO, MA: add. Voc. Lat. Sup. d' Imparato, Sprovvedutissimo. Guicc.

IMPARATO, TA: add. da Imparare. E dritto vien per l' IMPARATE strade , Alam. Gir. | imparziale ,

S. Per Sprovveduto . - V. Imparatissimo . IMPAREGGIABILE: add. d' ogni g. Incomparabilis. Che non ha pari, Incomparabile, Singolare, Unico. Di una veramente im PAREGGIABILE minutezza erano certi altri vermicciuoli . Red. oss. an.

IMPAREGGIABILMÈNTE : avy. In modo

impareggiabile. Voce di regola.

IMPARENTARE: n. a., o meglio IMPA-RENTARSI : n. p. Affinitate jungi . Divenir parente, Far parentado. Guarda d'imparen-TARTI con buoni cittadini . - Assai onore, per avventura avrei avuto dal mio comune, se avesse imparentato con altre famiglie, come avrei potuto. Cron. Morell.

S 1. Per Addimesticarsi, e Farsi familiare . V. Addimesticare. E in poche parole s'è impiastrato, E l' un campo coll'altro imparen-

TATO . Bern. Orl.

S 2. IMPARENTARE : v. n. Ringravidare, nia non s'usa fuorchè in questa frase proverbiale. Chi presto indenta presto IMPARENTA, cioè Ringravida. Serd. Prov. - V. Indentare.

IMPARENTATO, TA: add. da Imparentare. I popolani grassi che erano nelli ufficj, e imparentati co' grandi. Din. Comp. S. Bene, o molto IMPARENTATO: vale Che

ha molti parenti nobili, e facoltosi . Judit nobile, ricca, bella, giovine graziosa e molto

IMPARI: add. d'ogni g. Impar . Non pari, Non eguale, Caffo. Numero IMPARI .- Galline di rossa piuma, e penne nere, e d'impari dita. Cresc.

IMPARIMENTE : avv. Con disparità, Senza

parità . Tass. Dial.

IMPARITA: s. f. Disparità, Disuguaglianza . Segn. Etic

IMPARNASSIRE: v. n. Salir sul Parnasso, cioè Farsi poeta . Edentro al cervel far de' lunarj, E a farli chi si vuole IMPARNASSIRE, E a infisimir bisogna ch'egli impari. Bellin. Bucch.

IMPAROLATO, TA: add. Voc. aut. Che ha, o fa di molte parole. L' uomo troppo IM-PAROLATO non è in terra amato. Albert.

IMPARTIBILE: add. d'ogni g. Qui dividi non potest. Che non si può dividere, Indivisibile . I corpi celesti sono impassibili, impene trabili, IMPARTIBILI, ec. Gal. Sist. Altra cosa è l' uomo e altra l' uno, quello partibile, questo impartibile. Salvin. Plut Eu.

IMPARZIALE: add. d'ogni g. Non parziale, Che non ha parzialità, Che non prende parte. Hanno gran forza quelle lor voci Immorale, IMPARZIALE e simili. Salvin. Fier.

Buon.

IMPARZIALITÀ: s. f. Voce dell' uso, derivata forse dal francese, Stato di ciò che è IMPASSIBILE: add. d'ogni g. Impatibilis. Non soggetto a passione, o alterazione, Esente da passione, Bolore, corruzione, ec. contrario di Passibile. – V. Immutabile, Incorruttibile, Inalterabile. Tu rifiutatrice de nostri dardi verrai fredda e impassibile da quelli ricevere. Filoc. Dopo la sua risurrezione fatto già impassibile. Omel. S. Greg. I corpi celesti sono impassibili, impenetrabili. e infrangibili. Gal. Sist.

li, e infrangibili. Gal. Sist.

IMPASSIBILITA, IMPASSIBILITADE,
IMPASSIBILITATE: s. f. Impassibilitas.

Qualità di ciò che è impassibile, Esenzione da
passione. - V. Immutabilità, Incorruttibilità. Lo
stesso è impassibilità, e immortalità. Cavale.

Med. cuor. Risusciteranno colle doti della sottigliezza, deil' agilità, della impassibilità, e

della chiarezza. But. Purg.

IMPASSIONABILITA: s. m. Apathia. Impassionevolezza, Impotenza al patire, Apatia. - V. Insensibilità. Introdussero una certa, ec. IMPASSIONABILITÀ, ec. cioè un diveglimento di radice di tutte le passioni. Salvin. disc.

IMPASSIONARE: v. a. Dar passione. Il non poter fruire è solo quello che c' IMPAS-

SIONA . Bemb. As.

IMPASSIONEVOLÈZZA: s. . Impassionabilità. Questi fu scorta e maestro dell' Apateja, ovvero impassionevolezza di Diogene.

Salvin. vit. Antist.

IMPASTAMENTO: s. m. Subactio. Lo impastare, Lo intridere, Mescolamento di più cose insieme a maniera di pasta, Impasto. – V. Impastatura. Di questi semi, o sieno IMPASTAMENTI di parti fu egli un solo il primo che ne maturasse. Magal. lett. O voi Che millantate costole d'Adamo, IMPASTAMENTI di sangue d'Eroi. Bellini Bucch.

IMPASTARE: v. a. Oblinire. Intridere, o Coprir di pasta, Riunir due, o più cose con pasta, o simil materia, che sia tegnente, siccome nel seguente esempio, ove non di pasta ma d'altra cosa si favella. Tutto dal capo al piè IMPASTATO, ec. più n'usci fuore. Bocc. nov. Ne volete voi uno secco e accomodato in forma da poterlo IMPASTARE in un libro? posso servirvene. Magal. lett.

S I. Per Appicare insieme con pasta, come carta e simili. Colui che ci da l'essere e c'impasta. Malat. sfing. Qui si parla della Carta.

S 2. IMPASTARE: figur. per Comporre, Mescolare più cose insieme. Lezioni IMPASTATE d'oscenità, di delrazioni, di satire. Segner. Pred. Quando a V. S. non piacesse il vocabolo di composta, chiamiamola incomposta, o impastata, o confusa. Viv. Prop.

O IMPASTATA, o confusa. Viv. Prop. § 3. Tra' Pittori, Impastare, dicesi del Distendere i colori, onde si dice Bene, o Male impastata la pittura dove si scorge maggiore o minore stento nel maneggiare essi co

lori, e dicesi anche Buono, e Cattivo impasto. IMPASTATO, TA: add. da Impastare. Mutano costume, e non saprebbono vivere di quella IMPASTATA vivanda. M. Vill. Ma que' capponi IMPASTATI che hanno a fare co' cacciatori. Car. lett.

IMP

S I. Bene o male IMPASTATO: si dice di Chi ha robusta, o debol complessione. Voc.

§ 2. Impastato: dicesi del mare allorchè è agitato da più venti opposti come per es. Mare impastato di Grechi Scirocchi.

IMPASTATORE: verb. m. T. 'de Fornaj. Colui che impasta, che intride la farina per

far il pane.

IMPASTATÙRA: s. f. Impastamento, Impasto, Lo impastare, e dicesi de colori. Voc.

IMPASTICCIARE: v. a. Voce dell'uso. Una maniera di accomodar la carne.

IMPASTO: s. m. Impastatura. Lo impastare. Il buon impasto del colorito. Vasar. Baldin. Voc. Dis. ec.

S. IMPASTO: dicesi anche La materia tegnente, ond' è formata una cosa a guisa di pasta. Cubi di pirite marziale incorporati nel proprio impagna di quella pietra. Cab. Fis.

PASTO di quella pietra. Gab. Fis.

IMPASTO, TA: add. Voc. lat. e Poet. Digiuno, Che non ha ancor preso cibo. Come impasto leone in stalla piena, Che lunga fame abbia smagrito, e asciutto, Uccide, scanna, ec. Ar. Fur.

IMPASTOCCHIARE: v. a. Verba dare. Trattenere altrui con pastocchie, Incastagna-

re. Voc. Cr.
IMPASTOJARE: v. a. Pedica vincere.

Metter le pastoje. Impastojane il cavallo. Libr. masc.

S. Per simil. Legare. Si prese la sua correggia, cioè di Paolo, e legandosene, e IMPASTOJANDOSENE i piedi e le mani, sì disse. Libr. Op. div. Il salmista dice: le funi delli peccati m' hanno legato, e IMPASTOJATO. Cavalc. Frutt. ling. E in quelle pelli IMPASTOJATI gli stoccheggiavano. Tac. Dav. stor.

IMPASTOJATO, TA: add. da Impastoja-

S. IMPASTOJATO: per simil. Intrigato.

IMPASTURA: s. f. Pastura. Quella parte del piè del cavallo dove gli si legano le pastoje. Fassi ancora una infermità al cavallo, 
che si chiama volgarmente formella intra la 
giuntura del piè, e'l piè di sopra alla corona presso alla MPASTURA. Cresc.

IMPATIBILE : add. d'ogni g. Incomporta-

bile, Intollerabile. Segn. anim.

IMPATRIARE: v. n. Redire in patriam. Tornare alla patria. A ogni modo era venuto con animo di IMPATRIARE ed accasarmi in Firenze, Varch. Suoc.

vincere, e non perdere, e dicesi comunemente del Giuoco. Chi giuoca con esse, ec non si può nè meno IMPATTARE, ma bisogna perdere . Fr. Giord. Pred.

S I. IMPATTARE: T. d'Agricoltura. Far lo sterno, o letto alle bestie. Provvisione quasi necessaria per aver da IMPATTARE persterno o letto, che è necessario rinnovare spesso

alle pecore.

S 2. IMPATTARLA con uno in alcuna cosa: vale Pareggiarlo, Uguagliarlo, Andar del pari . A pretendere di volerle nominar tutte, il vocabolario l' IMPATTEREBBE con quello della Crusca . - Vi ricordo che la mia mano è gentilissima, che se non la vince, l'IMPATTA con la bella Mano di Giusto Conti. Magal.

IMPATTO: s. m. T. d'Agricoltura. Lo sterno, o letto che si fa alle bestie nelle stalle.

S. Far l'impatto alle bestie: vale Far lo sterno, o il letto.

IMPAVIDAMENTE: avv. Impavide. Arditamente, Coraggiosamente, Intrepidamente, Senza timore. Si sono bene incontrati più Aretini andati incontro alla morte impayi-DAMENTE, ma come furiosi, non come forti. Segner. Incr.

IMPAVIDO, DA: add. Voc. Lat. Intrepido, Coraggioso; ed è per lo più voce usa-ta da poeti. - V. Impavidamente.

IMPAURANTE: add. d'ogni g. Perterrefaciens. Che fa paura. Che costriguesse gli impauriti Iddii a dare il beneficio, ovvero che cacciasse da loro lo IMPAURANTE. S. Ag. C. D.

IMPAURARE, e IMPAURIRE: v. a. Ter-rere. Far paura, Sbigottire. - V. Sconfortare, Scorare, Disanimare, Atterrire, Panra, Ti-more. Saettavano pallottole di ferro con fuo-co per impaurire, e disertare i cavalli. G. Vill. La forza di Golia IMPAURIVA tutto l'esercito. Fr. Giord. Pred.

S. In sign. n. e n. p. Aver paura, Shigottirsi. - V. Disanimarsi, Rimescolare, Allibire, Spaurire. Niuna altra persona in quella, se non la mia fante, trovando IMPAURISCO. Bocc. introd. Per la qual cosa s' IMPAURO Ulisse. Guid. G.

IMPAURATO, e IMPAURITO, TA: add. da Impaurare, e Impaurire. Ma da soddisfare è alla tua seconda domanda, acciocchè tu a' tuoi impauriti spiriti interamente restituisca le forze loro. Lab. IMPAZIENTARE: n. p. Voce dell'uso. Per-

der la pazienza.

IMPAZIÈNTE: add. d'ogni g. Impatiens. Intollerante, Mal sofferente, Che non ha pazienza nel male, o nell'aspettazione di un bene, contrario di Paziente. - V. Adiroso, Pre-cipitoso, Focoso, Subito. Fu iracondo e i-

IMPATTARE: v. n. Equare. Pattare, Non | sdegnoso, IMPATIENTE e furioso in molti mo di, e guise. Passay.

ÍMPAZIENTEMENTE : avv. Impatienter. Contrario di Pazientemente. IMPAZIENTEMENTE

sosteneva questa noja. Bocc. nov.

IMPAZIENTIRE: n. p. Subirasci. Adirarsi alquanto, Dare in impazienza, Rinnegar la pazienza. - V. Scandalezzarsi. Non sapendo una parola di tedesco, nè quella gente una di spagnuolo, impazientitosi, Boto a tal, e-. sclamo in grandissima smania, ay bestias. Magal. lett. e Cr. in Scandalezzarsi.

IMPAZIENTISSIMAMENTE: avv. sup. d' Impazientemente. Nelle disavventure vivono IMPAZIENTISSIMAMENTE. Fr. Giord. Pred.

IMPAZIENTISSIMO, MA: add. Impazientissimus. Sup. d' Impaziente. IMPAZIENTISSIMA cosa è perdere il figliuolo contra'l quale par che t' adiri. Declam. Quintil. Ed il vino fu consumato, ec. dalla gente Tedesca IM-PAZIENTISSIMA di quel mancamento. Segn.

IMPAZIENTITO, TA: add. da Impazien-

tire. Sacc. rim.

IMPAZIÈNZA, e IMPAZIÈNZIA: s f. Impatientia. Cura, Inquietudine di chi soffre o per cagione d'un male presente, o nel-l'aspettazion d'un bene avvenire. Mala sofferenza, Intolleranza. - V. Impeto, Furia. Im-PAZIENZA subitana, impetuosa, furiosa, be-stiale, irragionevole. - Colui che non sostiene in pace gli altri mali, egli per la sua IMPAZIENZIA a sè medesimo è testimone. Amin. ant. Non peccò Giobbe, ec. con una sola parola di rimmarichio, e d' IMPAZIENZA. Mor. S. Greg. Ne incolpo la mia poca diligenza e destrezza congiunte forse con qualche mia insolita IMPAZIENZA. Red. Oss. an.

IMPAZZAMENTO: s. m. Delirium . L'impazzare. Anche i cavalli impazzano, ed il loro impazzamento, come quello degli uomini èe di differenti maniere. Libr. Masc.

S. IMPAZZAMENTO: figur per Cosa, o Azione stravagante, da pazzo. - V. Follia. Gente che fomenta gl' IMPAZZAMENTI suoi ed esalta

le sue ciancie ridicole. Lami Dial.

IMPAZZARE: v. n. Insanire. pazzo, Perdere il senno, o l'uso della ragione, Uscir di mente. - V. Insanire, Infollire. Pazzia, Follia. La donna sentiva sì fatto dolore, che quasi n' era per IMPAZZARE. Bocc. nov.

S 1. Per Folleggiare, Scherzare inconsideratamente, Pazzeggiare. Segni di conoscere, quando debbono fuggire sono questi: per due o tre di dinanzi cominciano fortemente a rompere e IMPAZZABE insieme. Pallad.

§ 2. Per Essere ardentemente innamorato di alcuno, o Portargli estrema affezione. I' voglio che la'mpazza di me, s'ella mi toglie. Cecch. Corr. Ne impazza affatto, e non lo vede a mezzo. Malm.

§ 3. Trovasi pure usato nello stesso sign. a modo di n. p. E udendo favellare sì s' IM-PAZZARONO di lui vieppiù, che di tutti gli altri . Vit S. Gio. Batt.

IMPAZZATO, TA: add. da. Impazzare. Oh vecchio IMPAZZATO. Segr. Fior. Cliz.

§ 1. In Marineria dicesi Ago IMPAZZATO, Bussola IMPAZZATA, Quello che ha perduto la sua virtù direttiva.

§ 2. All' IMPAZZATA: posto avverb. vale Da pazzo, Inconsideratamente, Pazzamente. An-

dare, stare all' IMPAZZATA

IMPAZZİRE: v. n. Delirare. Impazzare. Correndo coniro alla sposa IMPAZZISCONO. Teol. Mist. E non par mica vergogna Tra i bicchieri IMPAZZIR sei volte l'anno. Red. Ditir. Accesero quelle parole la bestialità dello IMPAZZITO giovane. Fir. As.
IMPAZZITO, TA: add. da Impazzire. V.

IMPECCABILE: add. d'ogni g. Impeccabilis. Che non può peccare. Non si figurar come alcuni di poter esser divenuto IMPECCA-

BILE . Segner. Mann.

IMPECCABILITA: s. f. Impeccabilitas. T. Teologico. Impotenza al peccare, Stato di chi non può peccare. L' impeccabilità per natura appartiene solamente a Dio. - I Santi in Cielo sono in istato d' IMPECCABILITÀ

S. Per estensione s'usa anche in sign. d'Infallibilità, o Facoltà di non poter errare in checchessia. Che ? gli creduti Fiorentini hanno l' IMPECCABILITÀ degli Stoici? Lami Dial.

IMPECIARE: v. a. Picare. Impiastrare di pece. Ma non potendolo celare, prese una fiscella, cioè una nassa, e IMPECIOLLA, . IMPECIATA che l'ebbe, misevi il fanciullo.

§ 1. Per simil. Turare buco, o fessura con qualsivoglia materia tegnente a guisa di pece. IMPECIARE è vocabolo che non si ristrigne alla pece, ma dicesi anche d'altre materie simili a lei, che turino o buco, o fessura nella guisa che fa la pece. Infar. sec.

§ 2. IMPECIARE, O IMPECIARSI gli orecchi: figur. vale Turarsi gli orecchi per non udire, o Fare il sordo, Far vista di non udire, Non dar retta Quando e' vede che tu impeci pur gli orecchi, e' grida forte. Lord. Med. canz. E al ficcur l' udir non vi s' 'MPECI. Burch. IMPECIATO, TA: add. da Impeciare.

Colerai bene l'aceto e in vaselli impeciati

li metti. Pallad.

IMPECIATURA: s. f. Picis inductio. L'impeciare: Impiastramento di pece. Voc. Cr.

S. Figur. vale Otturamento d'orecchi per non udire. Di quelle sue Sirene mi fo io beffe, perchè con una impeciatura d'orecchie se ne rende salvo. Car. lett.

IMPEDALARE: n. p. Formare il pedale, Ingrossar nel pedale . Potere IMPEDALARSI , e rinvenzire . Bemb. As.

IMPEDIBILE : add. d'ogni g. Che può impedirsi. Le cose che sono a noi, sono di

natura franche, non vietabili, non IMPEDIBILI. Salvin. Mau. Epit. IMPEDICARE: v. a. Pedicis vincire. Al-lacciare, Impastojare. Voce disusata tanto al proprio che al figur. Onde era IMPEDICATO, e legato nel mondo. Guitt. lett.

IMPEDICATO, TA: add. da Impedica-

IMPEDIENTE : add. d'ogni g. Impediens . Che impedisce. Per cagione della sua gravità impediente il suo moto. Del Papa cons. S. IMPEDIENTE : dicesi da' Canonisti Quell'Impedimento che rende illecito il Matrimonio.

IMPEDIMENTARE: v. a. Voce disusata. Impedimentire, Impedire. Si parò innanzz e impedimentò il colpo che non giunse fer-

mo . Tav. Rit.

IMPEDIMENTIRE: v. a. Impedire . Oggi comun. dicesi Impedire. Per andare a Arezzo, e impedimentire gli andamenti di Cur-radino. G. Vill. Alcune piante impedimentiscon l'altre in generazione, ed in frutto.

IMPEDIMENTITO, TA: add. da Impedi-

mentire. V.

IMPEDIMENTO: s. m. dal Lat. Impedimentum. Impaccio, Ostacolo, Imbarazzo, Che impedisce. - V. Ingombro, Disturbo. Tor via gl'impedimenti. - Voi potreste ricevere im-PEDIMENTO e fare a noi grandissimo danno. Bocc. nov. E' non furon mai fiumi, ne stagni, ec. Nè altro impedimento, ond'io mi lagni. Petr.

S 1. Dare, o Fare IMPEDIMENTO: vale Im-

pedire.

§ 2. IMPEDIMENTO: per Infermità, che offende e inabilita un membro o tutta la persona. Per naturale frigiditate, o per altro IMPEDIMENTO perpetuo impedito. G. Vill.

§ 3. Impedimenti del matrimonio: diconsi Quelli ostacoli che impediscono due persone di maritarsi insieme, e sono di due specie Dirimenti, che annullano il matrimonio, Impedienti che lo rendono illecito. - V. Dispensa.

§ 4. Per Bagaglio, nella stessa maniera che l'usavano i Latini. Quello che al presente si chiama arnese, anticamente fu chiamato 1M-

PEDIMENTO. Sen. Pist.

IMPEDIRE: v. a. Impedire. Contrariare, Dar noja, Porre ostacolo, o impedimento, Impacciare, Intraversare, Opporsi. - V. Sturbare, Imbarazzare, Proibire. Acciocche tu non m' impedischi, ricordati della risposta che ci fece il mulattiere. Bocc. nov. Auzi ritornar più volte volto. - Non impedia lo

suo fatale andare. Dant. Inf.

S. IMPEDIRE: per Impacciare, Imbrogliare, Vincolare. In questo spazio, ec. potrà na-scondere e impedia tutto il suo, e farallo senza dubbio, acciocchè io non possa avere il mio . Cas. lett.

IMPEDITISSIMO, MA: add. sup. d'impedito. Conoscevano dovere la via IMPEDI-

TISSIMA avere. Bemb. stor.

IMPEDITIVO, VA: add. Impediens. Atto ad impedire, Che impedisce. Il secondo modo di spergiuro è quando giura cosa di peccato, o impeditivo di bene. Tratt. pece. mort.

IMPEDITO, TA: add. da Impedire. Di fredda nube non disceser venti, Che non paressero impediti e lenti. Dant. Par.

S 1. Per Occupato. Qualora gli altri in torno a' loro uficj impediti, attendere non vi

potessero. Bocc. intr.

S 2. IMPEDITO: si dice di Chi per infermità resta in alcun membro offeso, e inabilitato. Menando quivi zoppi, ed attratti e ciechi, ed altri di qualunque infermità o difetto IMPEDITI. Bocc. nov. Restò IMPEDITO di quella spalla, e divento scrignuto che il diavol non l'are riconosciuto. Ciriff. Calv.

IMFEDITORE: verb. m. Impediens. Che impedisce. Varrebbe più il benivolo purgator dell' anima che il malivolo IMPEDITORE. S. Ag. C. D. In cambio d' IMPEDITORI della guerra, tornarono ambasciadori dello acquisto della gloria auta. Segr. Fior. disc.

IMPEGNARE: v. a. Oppignerare. Dare alcuna cosa per sicurtà a chi ti presti danari, Dare in pegno. Credi tu che io sofferi, che tu m' impegni la gonnelluccia? Bocc. nov. E IMPEGNOLLA loro per trentacinquemila fiori-

ni . G. Vill

S I. IMPEGNAR la fede, o IMPEGNAR una parola: che anche si dice Impegnarsi di parola: vagliono Promettere, Dar parola, Ob-bligarsi a fare, lugaggiarsi. - V. Disimpegnarsi. Rendimela, ch'io t'impegno la fede mia. Fir. Luc. Purche egli avesse voluto a tanto impegnare una sua parola. Segner.

§ 2. E nello stesso sign. si dice anche assol. Impegnarsi. Indugiare a dare i libri oggi a otto, quando tu mi manderai la lettera al Sig. Principe, col quale sei impegnato, per quanto poi V. S. Ill. crede a me s'impegni pure

a raffigurarlo una sposa. Magal. lett. § 3. Impegnarsi: oggidi si dice del Risolvere, Stabilire, Fermar l'animo nel voler fare, dire, durare in checche sia. Ritenuto nel lodare così presto, ed impegnato nel biasimare. Vasar. Mi trovo insensibilmente IMPEGNATO a giustificarvi un mio concetto,

IMPEDIVA tanto il mio cammino, Ch' i' fui per | con jarvelo apparire non repugnante a quella fede , ec. Magal. lett.

§ 4. IMPEGNARE: per Mettere in impegno. Ne incauto in domondar, stolto risponda; Nè temerario il suo Signore IMPEGNI. Buon. Fier.

§ 5. Per Iscomettere, Metter su un pegno in confermazione di quanto si asserisce . Ecco la Sotia, ed IMPEGNO che ella viene a me.

Fag. com. IMPEGNATIVO, VA: add. Che impegna, Che obbliga. Per quello che sia scriver trattati interi, io non saprei consigliarci ne meno lei, altro essendo questo assunto dirò così impegnativo, altro quello di chi dando

una notizia succinta, ec. Magal. lett. IMPEGNATO, TA: add. da Impegnare. Metton la loro (lancia) in resta, non im-

PEGNATI alla vicenda. Buon. Fier.

S. IMPEGNATO: per Attaccato, Congiunto stabilmente in checche sia che ritenga. Piano stabile in forma di due piastre E'C, ne' tagli delle quali siano gli scavi in semicircolo d'un foro, dove accostate insieme, passi la verga di vetro C D, rimanendovi IMPEGNATA col suo termine superiore C più grosso del fusto. - Sostegno che è nel taglio del muro, in cui si suppongono i cunei IMPEGNATI. Vivian Tr. Resist.

IMPEGNO: s. m. Sponsio. L'impegnare, Pegno, Promissione, Obbligo addossatosi da alcuno di far checchessia. - V. Disimpegnarsi, Disimpegno. Queste furono grandi parole, di gran peso, e di fortissimo IMPEGNO, per l'avvenire. Salvin. Pros. Colle risse de' giuochi, colle rivalità degli amori, colle facilità degl' IMPEGNI, colle malinconie dell'in-vidie. - Sicchè qual dubbio, ch' io non potrò con onore uscir mai d'impegno? Segner. Pred.

S. L'uso d'oggidi dà a questa voce una significazione eziandio più estesa, come a dire Risoluzione, Costanza, Fermezza, Ostinazione, Fermo proposito di voler durare in una impresa; di esigere ciò che si pretende; di rigettare ciò che si esibisce, o il contrario. Impegno ostinato, capriccioso, di molta importanza. - Entrare, mettersi in un IMPE-GNO. - Io scoppio da me delle risa quando io considero il mio presente IMPEGNO, che si riduce in un certo modo ad aver a render conto della mia fede a un Inquisitore della vostra qualità. - L'opere stampate della medesima, che ella si è degnata di mandarmi, sono tre grandi impegni alla mia riconoscenza. Magal. lett.

IMPEGNOSO, SA: add. Voce dell' uso. Aggiunto di cosa, di cui preme molto la riuscita, in cui si ha impegno di far il meglio

che si può. Panegirico impegnoso.

IMPEGOLARE: v. n. Pice oblinire. Impastare, Coprire, Intrider con pegola. Le porge un pan di cera IMPEGOLATA. Bern. Orl. Una cassa serrata ben ferm, , e IMPEGOLATA faralle apparecchiare. Franc. Barb.

S. IMPEGOLARE: metaf. e in modo basso, o burlesco, per lo stesso che oggi si direbbe Impiastrare, Imbrattar la carta. E nota ben

lettor ciò ch' io t' IMPEGOLO. Pucci Gentil.
IMPEGOLATO, TA: add. da Impegolare. V. IMPELAGARE: v. a. ed anche n. e n. p. Propriamente vale Mettere, o Entrar in un pelago, ma usasi per lo più figur. e vale Intrigare, Imbrogliare, Immergere o Immer-gersi tanto in checche sia da non potersene leggiermente liberare. Il suo contrario è Spelagare. Anima impelagata ben par che se' negata. Fr. Jac. T. IMPELAGATO nelle dissolutezze, abituato nella crapula. Magal. lett.

IMPELARE: v. n. Pilos emittere. Metter peli. Prima fien triste, che le guance IMPE-Li Colui che mo si consola con nanna. Dant.

Purg.

S I. IMPELARSI la vesta, e altro: vale Attaccarvisi su de' peli. Dicon ch' e' non s' impolvera, nè IMPELA Così la gamba, e' sta fresca, e non suda. M. Rin. rim. burl.

§ 2. Oggidi s' usa anche in sign. a. come per es. Se tenete quel cane addosso v'impre-

LERA il vestito.

IMPELLÈNTE: add. d'ogni g. Impellens. Che impelle, Che spigne. Effetto della forza impellente. Tagl. lett.

IMPÈLLERE: v. a. Voc. Lat. Spignere, Incitare. Del bel nido di Leda mi divelse, E nel ciel velocissimo m' impelse. Dant. Par.

IMPELLICCIARE: v. a. Metter la pelliccia; ed in sign. n. p. Vestirsi di pelliccia. Esce, fattosi bujo, della porta augurale, con un compagno, impellicciato. Tac. Dav.
IMPELLICCIATO, TA: add. da Impel-

IMPENDÈNTE: add. d'ogni g. Dubius. Dubbio, Dubbioso, Sospeso. Confesso spontaneamente, ch' io fui alquanto impendente, lette le lettere tue. Bocc. lett.

IMPENDERE: v. a. Suspendere. Impiccare. Menato in carro, levandogli le vive carni da dosso fu impeso, e fatto morire. G. Vill. Guardava uno cavaliere IMPENDUTO per la

gola. Nov. ant.

IMPENDÙTO, TA: add. da Impendere. V. IMPENETRABILE: add. d'ogni g. Impenetrabilis. Che non può essere penetrato. Fece venire a sue spese in Italia un soldato che si vantava d'esser fatato ed IMPENETRA-BILE. Red. esp. nat. Soliti vivere a usanza di bestie salvatiche, ec. ne' boschi più IMPENE-TRABILI dell' Africa o dell' America, Magal.

S r. I Filosofi dicono che I corpi sono int penetrabili, che La materia è impenetrabile. I corpi celesti sono impassibili, IMPENETRA.
BILL e infrangibili. Gal. Sist.

§ 2. Impenetrabile: s'usa anche comun. in senso figur. per Incomprensibile, e cosi di cesi: La predestinazione è un abisso IMPENE-TRABILE. - I disegni, gli arcani di Dio sono IMPENETRABILI.

IMPENETRABILISSIMO, MA: add. sup. d'Impenetrabile. È ben necessario, ch' elle siano saldissime e impenetradilissime. Gal. Sist.

IMPENETRABILITA: s. f. Impenetrabilitas. Stato e Qualità di ciò che è impenetrabile. Senza trovare ostacoli nell' IMPENETRABI-LITÀ del cielo Peripatetico. Gal. Sist. Altramente si penetrerebbero i corpi l' un l' altro de' quali è propria funzione lo impacciare il cammino, e l'opporsi per ragione di loro IMPENETRABILITA. Salvin. disc.

S. IMPENETRABILITÀ: figur. per Incomprensibilità, Impossibilità di poter comprendere, o penetrare; onde dicesi L'impenetrabilità de'

segreti, degli arcani di Dio.

IMPENETRABILMENTE: avv. Con modo impenetrabile, Per impenetrabilità. Benche ella sia la cosa che fa il maggior fracasso, e che si arma più impenetrabilmente

contro la fede. Magal. lett. IMPENITENTE: add. d'ogni g. Impœnitens. Che non ha dolore d'aver offeso Iddio; Che è ostinato nel male: contrario di Penitente. Lo stato deplorabile d'un uomo impenitente. - Siccome accade in quel sì funesto secolo di Noè quando tanto di mondo perì impeni. TENTE. Scgner. Mann.

S. Dicesi che Uno è morto impenitente, per far intenedre Che dopo aver egli menato una vita dissoluta e scandalosa, è morto senza aver dato verun segno di dolore de' snoi pec-

cati, senza aver fatto penitenza.

IMPENITENZA: s. f. Impenitentia. Lo stato d'un uomo impenitente; Indurata ed ostinata usanza nel peccato: contrario di Penitenza. Il sesto si chiama impenitenza, e questo s' intende di farsi proponimento di non si penter mai, ma di passar nell'altra vita con cotale cattiva disposizione. Tratt. pecc. mort. IMPENITENZA finale. - Vivere, morire nell'impenitenza. - L'impenitenza finale è il peccato contro lo Spirito Santo.

IMPENNACCHIARE: v. a. Fornire, Or-

nar di pennacchi. - V. Impennare.

IMPENNACCHIÀTO, TA: add. da Impennacchiare. V. Cappello con code di fagiani impennacchiati. Matt. Franz. rini. E puosi il peso D' impennacchiato elmetto in sulla fronte. Chiabr. Serm.

IMPENNARE: v. a. Pennas dare. Far pennuto, Chi non s'impenna sì che lassu volt,

Dal muto aspetti quindi le novelle. Dant. Par. Amore sveglia e muove, e IMPENNA l'ale Per altro volo. Buon, rim.

S 1. IMPENNAR le saette : vale Guarnirle di penne. Dicesi anche comun. nello stesso

sign. IMPENNARE un cembalo.

S 2. Per simil. Render atto a innalzarsi. Amor ch'a' suoi le piante e i cuori IMPEN-NA. Petr. Or muovi prima tu mie' versi, amore, Che ad alto volo impenni ogni vil core. Poliz. L'umiltà l' impenna, e falla infin sopra le stelle volare. Bocc. Com. Inf.

§ 3. IMPENNARSI: si dice del Reggersi i cavalli tutti su' pie' di dietro, levando all'aria le zampe dinanzi. Vinceva egli la celerità dell' IMPENNATO cavallo di Pegaso. Fir. As.

§ 4. Per met. L' anima rapita, credetemi, si rallegra a quel suono, e s'impenna. Salvin. pros. Tosc. Si uscita fuor dall' IMPENNA-TA mente Cassandra, or pur vagando era impazzita. Id. Trif.

§ 5. Per Descrivere, o Scrivere. La gran franchezza di Sulpizio IMPENNO, La qual

Pompilio e Sopidio sconfisse. Dittam. § 6. IMPENNARE: si dice del Dar debito nel libro ad alcuno. Con disturbo dello Speziale, che non può impennare a' suoi libri quelle belle lunghe e studiate ricette. Red. lett.

§ 7. IMPENNAR il piede: vale Darsi a correre velocemente, quasi che si mettano le penne ai piedi. Metafora alquanto ardita, e corrispondente a quell'altra. Aver l'ali alle piante, che è più usata. Se vipera crudel presso le vede, La destra a sè ritira e IM-PENNA il piede. Monigl. Dr.

IMPENNATA: s. f. Tanto inchiostro quanto ne ritiene la penna nell'intignerla nel calamajo. Che non sappia fare ne anche il mise-rabil servizio di un' impennata d'inchiostro.

Red. lett.

S. IMPENNATA d'inchiostro : si prende anche per Verso, o poche parole in iscritto, quante ne può scrivere chi intigne la penna una fiata. Ne potrete vedere una impennata d' inchiostro, o due in un' opera d'un Fiorentino autore. Carl. Fior

IMPENNATO, TA: add. da Impennare. Pennatus. Che ha penne. Pareva ch' avesse gran freddo, e dispogliami uno vestimento \*MPENNATO che io avea, e diedigliele. Vit. SS.

PP. Qui forse Pellicciato.

S. Per Ornato di penne, cioè Pennacchi. Perciocche questi così fregiati, e così im-PENNATI, e armati non istanno bene in quella veneranda città, pacifica e moderata. Galat.

IMPENNATURA: s. f. Multa. Condannagione in danari, o altro. E forse anco, avendo voce di trovarmi danar contanti, ne toccherei qualche buona IMPENNATURA. Varch. Suoc.

IMPENNELLARE: v. a. Adoperare il pennello, Dare delle pennellate. Voc. Cr.

§ Figur. per Colpire. Perchè Frusberta e Cortana anco taglia, E'l suo signor che con essa impennella Disaminavo e la piastra e la maglia. Morg.

§ 2. IMPENNELLARE: che anche da molti si dice Appennellare, per Gettare in mare l'ancora di pennello; è termine marinaresco. -

V. Pennello.

IMPENSATAMENTE: avv. Inopinato . Non pensatamente, Non avendoci pensato, Inopinatamente. - V. Improvvisamente, Inaspettatamente. Corrispondere ciascuno per la sua parte al gran favore che gli Dei tanto IMPENSATAMENTE avean lor fatto. Serd. stor. Per un guardo fatto bene spesso IMPENSATA-MENTE. Varch. lez.

IMPENSATO, TA: add. Inopinatus. Non pensato, Inaspettato. Sono poi afflitti da IMPENSATI disastri. Vit. S. Ant. Oppresso da IMPENSATA morte fu diviso quello, che in questo mondo gli era sopr'ogni altra cosa

caro . Serd. Stor.

S. All' IMPENSATA: avv. vale D'improvviso, All'improvvista, Impensatamente.
IMPENSIERITO, TA: add Cogitabundus.

Soprappreso da pensieri, Che è sopra pensiero. Questo domanda perchè Dante era impensienito di quel tristo annunzio. But. Inf. Part'egli che abbia il medesimo sembiante

chi è impensierito, e chi no? Vit. Pitt. IMPEPARE: v. a. Pipe aspergere . Aspergere di pepe, Condire con pepe. Voc. Cr.

S. E per simil. Aspergere alcuna cosa minutamente. Cavò di tasca certi cartoccini Pieni d'alloppio, e dentro al vin li pone, Quello IMPEPANDO senza discrezione. Malm.

IMPEPATO, TA: add. da Impepare. V. S 1. Acqua imperata: dicesi Quella in cui

siasi infisso del pepe. Red Oss. an. S. 2. Pane IMPEPATO. - V. Pepato. IMPEPERTAO, TA: add. Lo stesso che

Imperato. Cavalc. Pungil.
IMPERADORE, e IMPERATORE: s. m. Imperator. Nome di suprema dignità temporale. Il domandò se lo 'MPERADORE gli avea questo privilegio, ec. conceduto. Bocc. nov. Che quello 'MPERADOR che lassu regna, ec. Non vuol che 'n sua città per me si vegna. Dant. Inf. e Qui figur.

S I. Far conto che passi l'IMPERADORE: vale Non badare a quello di che si tratta, Non curarsene, o voler farne caso, ed anche Fingere di non intendere, o di non sentire quel che

si dice. Malm.

S 2. Andar dove nè Papa nè IMPERADORI può mandare ambasciadore: vale Andare al cesso, Andare a'suoi bisogni. Serd. Prov.

§ 3. Tela da imperadore: che oggidi si dice

Stragrande, cioè di misura straordinaria, o sia della maggior larghezza. Quadri in tela da IMPERADORE. Bald. Dec.

§ 4. Susine dell' IMPERATORE : Specie di susine detta anche Imperiali, ed Imperatore Ro-

mane. Lor. Panc. Cical.

§ 5. Pesce IMPERATORE, o Re: Orbis echina-tus, sive muricatus Rondelatii. Pesce tondo di mare, di sotto di color bigio chiaro : ha il petto di color di bronzo, ed il corpo è tutto stellato di stellette di color d'argento. La carne è di color di rosa pallida, e di buon sapore. La coda è larga di color garofano. La squama è minutissima e colorita d'argento, oro, ed altri vivacissimi colori.

IMPERADRICE: s. f. Imperatrix. Moglie d'Imperatore, e Donna che regge sola un impero con tutta l' autorità d'un Imperadore. E per simile modo fu coronata la sua don-

na come IMPERADRICE. G. Vill.

S. Per simil, vale Regina, Padrona . Regina dolce e santa imperatrice. Fr. Jac. T. Qui detto della B. Vergine Maria. La prima, ec. fu IMPERATRICE di molte favelle. Daut. Inf. Cioè Semiramide Regina di Babbilonia dove prima furon confusi i linguaggi, ovvero che signoreggiò varie nazioni, le quali parlano diverse lingue.

IMPERANTE: add. d'ogni g. Imperans. Che impera , Comandante . Giove Re Dodoneo, ec. a Dodona ai freddi esposta IMPE-BANTE. Salvin. Iliad. Una tale ammonizione è lavoro di due virtù, della carità e della prudenza: prima della carità, come d'im-PERANTE assoluta, poi della prudenza come di bene operante. Segner. parr. istr. - V.Imperato

IMPERARE: v. n. Imperare. Dominare, Avere imperio e autorità sopra gli altri. Ne' detti tempi IMPERANDO Arrigo primo detto, i Fiorentini erano molto cresciuti di gen:, e di potere. Ricord. Malesp. Li quali dello empireo cielo, dove il nostro creatore IMPE-

RA e regge, mossono. Libr. Am. IMPERATIVAMENTE: avv. Con modo imperativo, Imperiosamente, Con imperio. Tenere, per pigliare, prendere non si usa se non imperativamente. Cr. in Tenere.

IMPERATIVO, VA: add. Imperans. Atto a imperare, Che comanda. Il maledire con formula IMPERATIVA, come fe' Cristo, tocca

a Dio solo. Segner. Mann.

S. IMPERATIVO: add. m. usato anche in forza di sost. Imperativus. T. Grammaticale. Uno de' modi delle conjugazioni con cui si comanda o si esorta. Questi modi sono cinque, Indicativo, IMPERATIVO, Ottativo, Congiuntivo, e Infinito, così ci piace chiamargli per non ci vartir da' termini delle scuole, ancorche Dimostrativo, Comandativo, e Desiderativo,

state fossero voci assai più Toscane. Buommatt. Tratt. Ling. Quello che i Latini non posson dire nel modo imperativo, ec. se non con una parola, ec. i Toscani possono dirlo con otto. Varch. Ercol.

IMPERATO, TA: add. da Imperare. Quattro segnalate virtù di fortezza, di pazienza, nell'atto che si chiama imperato, di carità, e di fede nell'imperante. Segner. Incr.

IMPERATO: s. m. Voc. ant. Imperiato, Imperio. Nacque al tempo di Julio Cesare quasi nella fine del suo IMPERATO. Com Inf. cioè Del tempo ch' egli imperò.

IMPERATORE : add. e s Nome volgare d' una specie di Susine dette anche Imperiali. Le imperatore Romane, o dell' imperatore. Lor. Panc. Cical.

IMPERATÒRA. - V. Imperadore. IMPERATÒRIA: s. f. T. de' Semplicisti Angelica francese, o Belgivino salvatico Pianta così detta a cagione delle sue gran virtù.

IMPERATORIO, RIA: add. Imperatorius. Da Imperatore, Imperiale. Fece una gran raccolta di canoni sacri, e di leggi IMPE-

RATORIE. Salvin. disc.

S. IMPERATORIE : diconsi le Medaglie coniate al tempo degl' Imperatori Romani. Scriverei tutte le medaglie che mi venissero alle mani, ec. e separatamente le Consolari dalle IMPERATORIE, e le Latine dalle Greche. Car.

IMPERATRICE. - V. Imperadrice.

IMPERCETTIBILE: add. d' ogni g. Imperceptibilis. Che non si può comprendere. Qual meraviglia è dunque, che la reflessione prima illumini molto vivamente, e che quest'altra resti quasi IMPERCETTIBILE? Gal. Sist.

IMPERCETTIBILISSIMO, MA: add. sup. d' Impercettibile. Sono cose impercettibilis-SIME all'umano intendimento. Fr. Giord.

Pred.

IMPERCETTIBILITA: s. f. Incomprehensibilitas. Stato e Qualità di ciò che è impercettibile. - V. Incomprensibilità. Tu, quanto più cresce l'impercettibilità de' misterj, tanto più stimagli degni di quel Signore che gli operò. Segner. Mann.

IMPERCETTIBILMENTE: avv. Voce dell'uso e di regola. In modo impercettibile,

Incomprensibilmente.

IMPERCHE: avv. Quoniam. Lo stesso che Perchè. IMPERCHÈ molto gli pesava di lui,

che gli avea fatto tanto servigio. Nov. ani-1. E coll'articolo diventa sostantivo, e vale Cagione. Lo IMPERCHE, lo 'MPERCHE. -E ciò che fa la prima, e l'altre fanno, eo. Semplici e quete, e lo mpenche non sanno. Dant. Purg.

S 2. Onde Far lo IMPERCHE: vale Dare oc-

casione, motivo. Voc. Cr.

IMPERCIÒ: avv. Ideo. Lo stesso che Perciò, Però. E IMPERCIÒ, o uomo, monda l'a-

nima tua. Coll. Ab. Isac.

IMPERCIOCCHÈ: avv. Nam. Lo stesso che Perciocchè, e scrivesi così sciolto come legato. Imperciocche uno e due fan tre, e tre poi fa sei. Fir. Rag. Imperciocche questo Carlo Magno fu di si grande affare, volemo brevemente fare menzione de suoi descen-denti. G. Vill.

S. Ma diverso significato è quello, in che se n'è servito il Boccaccio nella Vita di Dante, dove egli dice. Ma IMPERCIOCCHE impunite ci pajono le malfatte cose, quelle non solamente doviamo fuggire, ma ancora bene operando d'ammendarle ingegnarsi: cioè Benchè ci pajono impunite, pur le dobbiamo

IMPERDONABILE: add. d'ogni g. Che non può perdonarsi, Irremissibile. Morell.

Gentil.

IMPERFETTAMENTE: avv. Imperfecte. In modo imperfetto; contrario di Perfettamente. Dottrina oscuramente e IMPERFETTA-MENTE trattata. Cresc. IMPERFETTISSIMO, MA: add. sup. d'im-

persetto. Tutte queste cose sono in questa vita imperfettissime e da non doversene lecare in superbia. Passav.

IMPERFETTO: s. m. Vitium. Imperfezione. Al mio imperfetto alla fortuna avversa Questo rimedio provvedesse il cielo.

IMPERFÉTTO, TA: add. Imperfectus. Difettivo, Difettuoso, Non finito, Manchevole: contrario di Perfetto. - V. Manco, Incompiuto, Insufficiente. Come voi, che mortali e mobili, ed imperfetti siete, fate. Lab. Essere stati tanto tempo intorno a quella terra abbandonata di soccorso, e imperfetta di mura. M. Vill. cioè Non cinta tutta di mura.

§ 1. Imperfetto: T. Grammaticale. Tempo indefinito tra il presente e'l passato, che esprime il principio e 'l proseguimento di checchè sia senza mostrarne il fine; ed in questo sign. s' usa pure in forza di sost. Io amava, io diceva; io era sono in prima persona dell' imperfetto dell' indicativo. - Preterito im-PERFETTO del soggiuntivo . Buommatt. Tratt.

S 2. Numeri imperfetti : diconsi dagli Aritmetici Le parti aliquante, che prese insie-

me non ricompongon l'intero.

IMPERFEZIONCÈLLA: s. f. dim. d'Imperfezione. Quasi scandalizzavansi di veder punita un' imperfezioncella sì piccola con una penitenza si rigorosa. Segner. Pred.

IMPERFEZIONE: s. f. Defectus. Mancamento, Mancanza, Difetto: contrario di Perlezione. Troppo forsennati sarebbono stati

tutti coloro, i quali, ec. facevano tanto caso di non commettere nè pur piccole IMPERFEzioni. Segner. Pred.

IMPERFORATO, TA: add. Non forato; Che non ha foro. Male così stravagante com' egli ha nell' avere la ghianda del mem-

bro quasi quasi imperforata. Red. lett. IMPERFORAZIONE: s. f. T. Chirurgico. Infermità, la quale consiste nel rituramento di alcun organo del corpo, che dovrebbe esser forato. - V. Imperforato.

IMPERIALE: add. d' ogni g. Imperatorius. D' imperio, o D' imperadore. Corona IMPE-RIALE. Lab. Manto IMPERIALE. Dant. rim. Padre e signore imperiale di Roma. Urb.

S I. Per Cosa maggiore, e che sovrasta all'altre. Fiume imperiale. - Lo sole, che è buono pianeta imperiale. Tes. Br. Passano fogli 1800 IMPERIALI, tutti scritti di lettera minuta. Day. Acc.

§ 2. Città imperiali: diconsi nella Germania alcune Città libere, le quali si governano a modo di repubblica, sebbene riconoscano l'Imperadore come lor capo.

§ 3. Corona IMPERIALE: T. Botanico. - V.

Corona.

§ 4. Susini imperiali. - V. Imperatore. § 5. Luccio imperiale: chiamasi in alcuni luoghi d'Italia Quel pesce di mare che da' Livornesi è detto Scalmo, e dagli Antichi Sfirena. V.

§ 6. All' imperiale: posto avverb. vale Alla maniera imperiale, e si dice di una foggia

di parrucca. Salvin. disc.

IMPERIALE: s. f. Voce dell' uso. Cesta grande coperta di cojame, che si sovrappone al Cielo de' legni da viaggio per uso di chiudervi panni, biancherie o altro. Ferrar l' im-PERIALE con piastre e con nasello ribadito. -Chiave dell' IMPERIALE.

IMPERIALINO: s. m. Voce dell' uso. Dim. d' Imperiale. Piccola imperiale o Cappelliera che si soprappone talvolta alla maggiore.

IMPERIALISSIMO, MA: add. sup. d'Imperiale. V. Virgilio la 'MPERIALISSIMA casa, chiama la casa d'Assaraco, vogliendo inten-

der per gli Romani. S. Ag. C. D. IMPERIALMENTE: avv. Imperatorie. Con imperio, Da Imperadore. Siccome fosse imperadore, imperialmente si governava. Urb.

IMPERIANTE: add. d'ogni g. Imperans. Che impera. Non convenendo a principi e popolo imperiante le cose medesime che alle case e piccole città. Tac. Day. anu.

IMPERIÀRE: v. n. Imperare. Imperare. Dopo il sopraddetto Lodovico imperiò Lottieri dieci anni. G. Vill. Conciossiacosachè ciò fare è uno imperiare, e esercitare sua giurisdizione. Galat.

IMPERIATO: s, m. Voc. ant. Imperio.

Messer Carlo accettò lo 'MPERIATO. Stor. Pist.

S. Per Successione d'imperadori, usando l'astratto pel concreto. Ebbe per moglie Lavina figliuola del Re Latino, del quale e della quale discese lo IMPERIATO del mondo. Bocc. com. Dant. cioè La gente che imperiò. - V. Impero.

IMPERICOLOSIRE: v. n. Periclitari. Pericolare, Mettere in pericolo, Entrare in pericolo. Per cagione di tanti disagj e disordini facilmente IMPERICOLOSISCONO d'entrare in nuove malattie, e queste IMPERICOLOSISCO-NO la vita. Libr. cur. malatt. La madre vede IMPERICOLOSITATA la figliuola. Tratt. Segr. cos. donn.

IMPERICOLOSITO, TA: add. da Impe-

ricolosire. \

IMPERIERA. - V. e di Imperadrice. IMPERIERE. - V. e di Imperadore.

IMPÈRIO, e IMPÈRO: s. m. Imperium. Dominio supremo, e Stato dell' Imperatore. -V. Principato. Imperio vasto, ricco, possente, floridissimo. - Governare, guidare, reggere, possedere l' IMPERIO. - Sovrastare all' IMPERIO. - Così l'imperio dee essere sopra ogni signoria temporale. G. Vill.

§ 1. Per simil. si dice anche di Qualunque

principe sovrano.

§ 2. Per Dominio e Signoria. Alma real, dignissima d' IMPERO. Petr. Ch' ei fu dell' alma Roma, e' di suo 'MPERO Nell' empireo ciel per padre eletto. Dant. Inf. Io dirò che io sia di città siorentissima d'arme, d'imperio, e di studj. Bocc. nov. Dei tu assai ben comprendere, ec. chi sotto lo mperio loro cade. Lab. San Paolo ammonisce Timoteo, e dice: parla, e riprendi con ogni imperio, cioè arditamente e con autorità. Cavalc. Frutt. ling. e Qui Imperio vale Imperiosità, Imperiosa-

mente, presi in buona parte.
§ 3. Imperio: per Ordine, Comandamento.
Quantunque gl'imperi di Manlio fossero sì aspri, che tutti gli altri imperi che eccedevano il mode, erano chiamati Manliana IM-

PERIA. Segr. Fior. Disc.

§ 4. IMPERO: per Imperatore, usando l'astratto pel concreto. I popoli del mare, e le falangi popolose di pesci d'ogni sorta diro, ec. Antonino sovran del mondo IMPERO. Salvin. Opp. Pesc. IMPERO, cioè Imperatore del Mondo, ec. così si dice da noi Potestà colui che esercita potestà. Id. annot. Opp. Cacc.

§ 5. Tener l'imperio: vale Imperare. In quel tempo teneva lo 'MPERIO d' Oriente Ze-

none. Bocz.

IMPERIOSAMENTE: avv. Imperiose. Con imperiosità . Non mi vergognerò pregarvi che mi lasciate usare in questo viaggio più IMPERIOSAMENTE la mia maggioranza. Fir. Rag. IMPERIOSAMENTE dicono che vogliono an-

cora che sieno lor dati quelli terreni. Car.

IMPERIOSITA, IMPERIOSITADE, IM-PERIOSITATE: s. f. Superbia. Soprastanza, Superbia, Modo di chi comanda con alterigia. - V. Alterezza, Orgoglio. Voc. Cr.

IMPERIOSO, SA: add. Imperiosus. Soprastante, Che si vale troppo della superiorità, Che comanda con alterigia. - V. Altiero, Orgoglioso. Ora io non t'ho detto, ec. nè quanto ella nel farsi servire sia IMPERIOSA. Lab. Vinse suo padre, severo per certo ed IMPE-RIOSO. Sen. ben. Varch. Del buon Chianti il vin decrepito, maestoso, IMPERIOSO, mi pas-seggia dentro il cuore. Red. Ditir. IMPERITAMENTE: avv. Imperite. Con

imperizia. Cominciarono IMPERITAMENTE a saccheggiare la corte vecchia. Guicc. stor. IMPERITISSIMO, MA: add. sup. d'Im-

perito. Voce di regola.

IMPERITO, TA: add. Indoctus . Non pratico, Ignorante, Inesperto. Avendo, ec. condotti pochi fanti utili, ma molta turba imbelle ed IMPERITA. Giucc. stor. IMPERITA dell'arte si fiddr de' ministri. Buon. Fier.

IMPERIZIA: s. f. Imperitia. Ignoranza, Difetto di perizia. - V. Incapacità, Inabilità. Nè mancò chi desse la colpa della sua morte parte all' imperizia e parte alla trascurag-

gine de' medici . Varch. stor.

IMPERLAQUALCOSA: avv. Quapropter. Lo stesso che Perlochè . IMPERLAQUALCOSA stettono in piato bene trenta anni e più.

Cron. Vell.
IMPERLARE: v. a. Margaritis ornare. Adornar con perle . Vedi quant' arte dora, e 'MPERLA, e 'nnostra L' abito eletto ... Petr. Qui mai sempre ridendo ogni Napea L' 1M-PERLA più, più che giammai l' innostra. Chiabr. Poem.

S. Per met. vale Abbellire, Ornare. La

notturna rugiada l'erbe IMPERLA. Alam. Colt. IMPERLATO, TA: add. da Imperlare, siccome Ingiojellato da Ingiojellare. Or perchè non si puote chiamar tenera quella luce che sul mattino bagnata in certo modo di quelle brine ) ed IMPERLATA ne spunta? Salvin. pros. Tosc. Qui per met.

IMPERMISTO, STA: add. Che non ha mistione, Immisto. Segn. anim.

IMPERMUTABILE: add. d'ogni g. Constans. Che non si muta ne può mutarsi, Stabile, Immutabile, Incommutabile. - V. Inalterabile, Invariabile, Permanente. La nostra

speranza in lui, siccome in cosa impermu-TABLE si fermi. Bocc. nov IMPERMUTABILITA, IMPERMUTABI-LITADE, e IMPERMUTABILITATE: s. f. Immutabilitas. Stato e Qualità di ciò che non muta, nè può mutarsi; Stabilità. Potrete godere la impermutabilità de'beni del paradiso. Fr. Gjord. Pred.

IMPERNARE: v. a. Librare. Porre sul perno, Mettere in perno. Hanno li naviganti una bussola che nel mezzo è impernata una rotella di carta leggieri, la qual girata sul detto perno, ec. But, E introducemmo per la bocchetta, ec. il manubrio, ec. IMPERNANDOLO ec. su la colonnetta. Sag. nat. esp.

IMPERNATO, TA: add. da Impernare. V. IMPERNATURA: s. f. Modo con cui una cosa è impernata. Tolse tutte le collegazioni e di pietre e di IMPERNATURE e di morse, ed investigando, ec. Vasar. Vit. Brunelleschi.

IMPERO - V. IMPERIO.

IMPERÒ: avv. Ideo. Però, Imperciò. La meditazione de' filosofi gentili e pagani, che, perchè non hanno il fondamento della fede sopra la quale si fondi, IMPERO cade e rovina gli suoi difici. Scal. S. Ag.

IMPEROCCHE: avv. Nam. Imperciocche o Perocche. Nullo Signore o tiranno si può fidare nella sua potenza, IMPEROCCHÈ ogni potenza umana è vana e fullace. – IM-PEROCCHÈ tutti i nobili di Melano, ec. odia-vano la sua tirannesca signoria. G. Vill.

IMPERSCRITTIBILE: add. d'ogni g. T. Legale. Che non può prescriversi.

IMPERSCRUTABILE: add. d'ogni g. Investigabilis. Che non si può intendere nè ricercare; e dicesi per lo più de segreti o arcani della Providenza, o de' Decreti e gindizi di Dio, i quali non possono essere rintracciati o penetrati dall' umana ragione. Che cosa sia Iddio è un segreto imperscrutabile. Salvin. disc. Senza veruna repugnanza passerei a credere questo essere un effetto soprannaturale, e perciò miracoloso e imperscrutabile dagl' in-

telletti umani. Gal. Sist. IMPERSEVERANTE: add. d'ogni g. Non rerseverans. Che non persevera, Incostante, Variabile. Non si dice imperseverante o mutabile quello famiglio, si pone con un si-gnore, e mai non si parte benchè muti officj. Tratt. gov. fam

IMPERSEVERANZA : s. f. Incostantia . Contrario di Perseveranza. Di questo vizio d'accidia vegnono, ec. IMPERSEVERANZA, cattivezza e dissoluzione. Com. Purg.

IMPERSEVERARE: v. n. Contrario di

Perseverare, V. Imperseverante.

IMPERSON\LE: add. d'egni g. Aggiunto di verbo che si conjuga per la terza persona singolare. Se vogliamo fare s' estima IMPER-

SONALE diremo, ec. Varch. Lez. IMPERSONALMENTE: avv. T. Grammaticale. In caso impersonale. Benchè possano usarsi personalmente, si adoperano talvolta IMPERSONATO, TA: add. Crassus. Gros-

so, Complesso. La quale fu grande e IMPERSO-NATA donna, molto larga e cortesc. Cron. Vell.

IMPERSUASIBILE: add. d'ogni g. Non persuadevole. Se voi, ec. vi foste alcuna volta abbattuto ec. a sentir quali sorte di scempiezze bastano a render contumace e IMPERSUASIBILE il vulgo, ec. Gal. Sist.
IMPERSUASIBILITÀ: s. f. Incapacità, o

Ostinazione di chi non si persuade. - V. Impersuasibile. Se mai vedrete queste mie postille, resta per vostro scampo l'incapacità, e l'impersuasibilità. Galil. Postille.

IMPERTANTO: avv. Tamen. Lo stesso ohe Non pertanto, Nondimeno. Ma IMPER-TANTO, volendo ricoprire la sua vergogna, alla moglie diceva che ciò li addiveniva per malie. G. Vill. Avvegnachè duramente

riceva, impertanto le ritien fortemente. Cresc. IMPERTERRITO, TA: add. Voc. Lat. Impavido, Intrepido. Son critico per questa mattina incido inciprignito, imperterrito, amato, inesorabile, Salvin. pros. Tosc. IMPERTINENTE: add. d'ogni g. Inde-

cens. Che non pertiene, Che non conviene, Che è fuor di proposito. - V. Alieno, Incongruo, Spropositato, Inopportuno. Ogni altra intenzione avea posto giù Dante, che fusse IMPERTINENTE alla santa scrittura. But. Purg. Non si potea pensare luogo più fuor di squadra, e impertinente, e che alla nobil gente recasse più disagio e scomodezza. Lasc. Madrigaless. Desiderare e comportar cose IMPER-TINENTI fu sempre liasimevole. Adim. Pind.

S. Per Insolente, Fastidioso, Importuno. E di nuovo rispose al pazzo invito, Che gli pareva forte emperatinente. Bern Orl. Se guarda è dispettosa, e impertinente, E sempre vuol che stia la sua di sopra. Malin.

IMPERTINENTEMENTE: avv. Inconvenienter. Inconvenientemente, Fuor di proposito, Senza giudizio. Io non v'ho scritto, signor mio eccellentissimo, per non impedir la grandezza delle vostre occupazioni impertinente-MENTE. Vinc. Mart. lett.

IMPERTINENTISSIMO, MA: add. sup. d'Impertinente. Frivola, IMPERTINENTISSIMA

curiosità degli uomini. Magal. lett.

IMPERTINENZA: s. f. Detto, o Fatto fuor di quel che appartiene al luogo, al tempo, o alle persone. - V. Inconvenienza. Il primo sarebbe una impertinenza non minore, che se altri dicesse, che di una circonferenza di cerchio ogni parte bisogna che sia un cer-chio. Gal. Sist. Una (lettera) del Priore Rucellai m' avrebbe allarmato, perchè avrei appreso di trovarvi dieci impertinenze. - La mia loutananza può privarla dell'imperti-NENZA, ma non della sincerità, nè dell'ag. giustatezza della censura. Magal. lett.

IMPERTURBABILE : add. d'ogni g. Imperturbabilis. Che non può esser perturbato, Immutabile. In questa presente vita è gravato dalla infermità della carne, della parte di fuori, e dentro starà imperturbabile, secondo ch' è scritto . Mor. S. Greg. Sempre in uguale spazio di tempo con passo IMPER-TURBABILE lo stesso cammino trascorre . Sagg

IMPERTURBABILITA: s. f. Stato di ciò che è imperturbabile; parlandosi dell' animo si direbbe anche Spassionatezza. - V. Imper-turbazione. Colai l'ama più, il quale al santo voler suo si congiugne in tutte le cose con più imperturbabilità. Segner. Mann. Queste cose ragguarda se ti senti di barattare con questo l'Apathia, spassionatezza, la libertà, l'IMPERTURBABILITÀ. - Tanto si vende la qualità di spassionato, tanto vale l'IMPERTURBA-BILITÀ. Salvin. Man. Epit. L' IMPERTURBABILI-Tà della sua mente e l'altre doti dell'animo suo . Baldin, Vit. Bern.

IMPERTURBABILMENTE: avv. Con im-

perturbabilità. Voce di regola. IMPERTURBATO, TA: add. Non pertur-

bato, Tranquillo, Sereno. Castigl.

IMPERTURBAZIONE: s.f. Imperturbatio. Tratiquillità . Procurando per questa via all'intelletto e all'anima loro, ec. una certa ataraxia, ovvero imperturbazione e privazione di tumulto. Salvin. disc.

IMPERVERSAMÈNTO: s. m. Furor. Lo imperversare, Furore, Smania, Indiavolamento. Avendovi lasciato dall' un canto nelle mani con quella fortunaccia traditora, ec. dall'altro col fastidio e con gl' IMPERVERSAMENTI

della Gigia. Car. lett.

IMPERVERSANTE: add. d' ogni g. Furens. Che imperversa. Perocch' avendo il giudice commesso, tumultuanti loro, e 'MPER-TERSANTI, e fracassanti ciò ch' era quadrento,

doversi incatenarli. Buon. Fier.

IMPERVERSARE: v. n. da Perverso. Furere. Saltare e Dibattersi a guisa di spiritato; Infuriare. Cominciò a ringhiar forte, ed a saltare, e ad IMPERVERSARE. Bocc. nov. Lo pertinace adultero l'aizzava a disubbidire e IMPERVERSARE col marito. Tac. Day. ann. O per altro animo imperversato e tirannesco. M. Vill. Si può sentir barbarie maggiore d'un uomo imperversato? Fag. com.

IMPERVERSATO, TA: add. da Imperver-

S 1 Per Impazzato . Vo' sete imperversati e fuori del senno, voi errate e uscite fuori

di voi . Sen. Pist.

§ 2. Per Idemoniato, Spiritato, Infuriato, Invasato. - V. Arrettizio, Fatturato. Sanando infermi, e rizzando attratti, e sgombrando IMPERVERSATI . G. Vill.

IMPERVERSITO, TA: add. Imperversato,

Divenuto perverso . Voc. Cr.

S. Per Inasprito, Incrudelito, Infuriato . V. L' animo IMPERVERSITO avea. Declam. Quint. IMPERVERTIRE: v. n. Perverti . Dare in reprobo, Prevaricare, Pervertirsi, Depravarsi. Il male loro non fu nell' intelletto venutosi a imperventine, fu nella volontà venuta ad ismarrire. Segner Mann:
IMPERVIO, VIA: add. Impervius. T.

Filosofico. Che non ha via, e dicesi di quelle cose le quali o per la strettezza o per la particolar loro configurazione non danno il passo

a checche sia.

IMPESO, SA: add. da Impendere; Appe-50. Stando impeso al tormento disse al Re.

Fr. Jac. Cess.

IMPESTARE: v. a. Appestare, L' aria Col fiato IMPESTEREBBE atro , e corrotto . Ruc. Ap. La qual vanissima ipotesi si vede che sin d'allora IMPESTATO aveva la medicina. Cocch. dise. acq

IMPESTATO, TA: add. da Impestare. V. IMPETIGINE, e IMPETIGGINE: s. f. Impetigo . Volatica, Macchia che serpendo con pizzicore s'alza sopra la pelle. Tutto il corpo empiersi d'imperigine. Vit. SS. PP. Unguento ottimo alla rogna, e rimuove agevolmente la 'MPETIGGINE dalla faccia. Cresc.

IMPETIGINOSO, e IMPETIGGINOSO: add. e sost. Impetigine affectus. Che patisce d'impetigine. Il suo unguento giova agl' IM-

PETIGINOSI . Libr. cur. malatt.

IMPETO: s. m. Impetus. Moto accompamato da violenza e furore; Empito, Foga, Furia, Veemenza, Impetuosità. IMPETO grande, terribile, strano, subito, veloce, violento. - Quella con grandissimo IMPETO, ec. percosse in una secca. Bocc. nov.

S I. Fare IMPETO: vale Spignere. Più fa IMPETO un grave descendente in uno spazio

molto declive . Gal. Gall.

§ 2. IMPETO: figur. per Violenza, Commozione, Assalto di passione, o simile. Quantunque voi e forte e savio siate in si grande IMPETO della fortuna. Bocc. nov.

IMPETRABILE: add. d' ogni g. T. Lega-

le. Che può impetrarsi.

IMPETRAGIONE: s. f. Impetratio. L' impetrare . - V. Impetrazione. Ma che i propinqui e i parenti diquelliche avesse fatta la 'MPETRAGIONE fossero costretti in avere, e persone tanto facessono rinunziare sua 131.
PETRAGIONE. G. Vill.

IMPETRANTE: add. d'ogni g. Che impe-

tra. Pallav. Conc. Trid.

IMPETRARE : v. a. Impetrare . Ottenercon preghiere quel che si domanda; Ripor-tare, Conseguire, Venire a suo intento. Restare esaudito. Deh, Signor mio, se esser può,

IMPETRATEMI una grazia. Bocc. nov. S' incominciava a pentere della impetrata grazia. Amet. Messer Migliore degli Abati di Firenze si andò in Cicilia al Re Carlo per IMPETRAR grazia, che sue case non fossero disfatte. Petr.

S r. IMPETRARE: per Tirarsi addosso, Meritare, anche ciò che non si chiede nè si desidera. Veramente una iniquità in me conosco, per la quale l'ira degl' Iddii, facendola, giustamente IMPETRAI. Fiamm.

S 2. Per Acquistare detto anche delle cosemateriali. Così nel mio parlar voglio esser aspro, Com' è negli atti questa bella petra, La quale ognora impetal Maggior durezza.

Dant. rim

S 1. IMPETRARB : T. Legale, vale Ottener dal Papa un beneficio vacante, per essere stato o mal conferito o trascurato dal proprio pa-

drone. Voc. Cr.

S 2. IMPETRARE: derivato da Pietra, vale Impietrire, e s'usa in sign. n. e n. p. Non potea piangere si dentro era IMPETRATO. But. Inf. E perche pria tacendo non m' IMPETRO. Petr. Tal provo io lei, che più s' IMPETRA ognora, Quant' io più piango. Cas. son. Qui per metafora. Il dolore impetrato nel cuore di Papa Bonifazio. G. Vill.

IMPETRATIVO, VA: add. Impetrativus. Che può impetrare; Abile ad impetrare o ad essere impetrato. La grazia che egli chiedeva, era grazia impetrativa. Fr. Giord. Pred.

IMPETRATO, TA: add. Da linpetrare in tutti i suoi sign. V.

IMPETRATORE: verb. m. Impetrator. Impetrante. Niuno voleva provare, niuno eseguire contro gl' IMPETRATORIO, RIA: add. Attenente

ad impetrazione. Sacrificio IMPETRATORIO. -L'orazion susseguente non solo sia meritoria, ma IMPETRATORIA. Segner. Concord. Mostrò ch' egli era stato la cagion IMPETRATO-RIA della loro predestinazione. Id. Miser.

IMPETRAZIONE: s. f. Impetratio. L' atto di ottenere una cosa per inchiesta, o preghiera; Impetragione. Sicche le cose che si dicono esser fatte per li martiri sieno fatte non per loro orazione ed impetrazione. S. Ag. G. D.

IMPETRICATO: add. Duro a guisa di pietra. Per i viziosi di duro frutto, ed IMPE-TRICATO, mutano il vizio, se si pongono in terreni morbidi. Pallad.

IMPETTIRE: v. n. T. de' Cavallerizzi. -

V. Incappucciare.

IMPETTITO, TA: add. Erecto corpore. Diritto colla persona, Intirizzato. Allorchè quelle stan più impettite, E colla coda alzata . Fag. rim. - V. Impalato.

IMPETUOSAMENTE; avv. Impetuose. Con

impeto, Rovinosamente, Precipitosamente Per la piovuta acqua rovinosi IMPETUOSA-MENTE caggiono senza ritegno. Filoc. Fece suo processo si impetuosamente, come quello fiume che noi appelliamo torrente. Com. Par. Correndo IMPETUOSAMENTE. Circ. Gell.

IMPETUOSISSIMAMENTE: avv. sup. da Impetuosamente. La gente di Carlo IMPETUO-SISSIMAMENTE vi dette dentro. Stor. Eur.

IMPETUOSITÀ, IMPETUOSITADE, IM-PETUOSITATE: s. f. Impetus. Violenza Sforzo di ciò che è impetuoso. Per la IMPE-TUOSITÀ de' muovimenti si sa alcuno stendimento di membri corporali. Teol. mist.

IMPETUOSO, SA: add. Impetuosus. Pieno d'impeto, Furioso, Precipitoso, Violente. - V. Veemeute, Fiero, Gagliardo, Rovinoso, Sfrenato. Imperuoso vento. Bocc. nov.

Morte IMPETUOSA. Petr.

S. Dicesi altresi delle Persone che si lasciano agevolmente trasportare dalla foga del loro umore oltre i limiti della ragione e della convenienza. - V. Subito, Rotto. Dinanzi a giusto giudice, e non IMPETUOSO siate convenuto. Bocc. lett. Per amor di Dio, sforzati d'essere un poco più considerato, e meno IMPETUOSO Cas. lett.

IMPEVERATO, TA : add. Conditus. Condito con pepe. Scosse l'ali, e cantò (il gallo) e, ec. sparse sopra coloro di quella peverada, ovvero brodo impeverato. Cavalc.

Pungil.

IMPIACEVOLIRE: v. a. Lenire. Render piacevole, Appiacevolire, Ammansare. Sono ivi, è vero, sommamente moleste le scottature, ma non v'è unquento che le IMPIACE-VOLISCA. Segner. Pred.

IMPIAGARE: v. a. Vulnerare. Piagare, Ferire, e Far piaga. Ferillo Brandimarte nel gallone, E d' una gran percossa l' ha impla-gato. Bern. Orl. Ne il lor vapore ha cagionata mai La morte ad altri animali IMPIA-GATI. Red. Vip.

S I. IMPIAGARE: n. p. Ferirsi, Farsi piaga, o simil male da se. Torremogliene di mano, temeremmo non s' IMPIAGASSONO. Agn. Pand.

S 2. Per simil. detto della terra vale Fenderla coll' aratro, o altro strumento rusticale. Non soleva il bifolco innanzi a Giove Coll' aratro IMPIAGAR le piagge e i colli. Alam. Colt.

IMPIAGATO, TA: add. da Impiagare. V. IMPIAGATORE: verb. m. Che impiaga. Voce di regola. - V. Impiagatrice.

IMPIAGATRIGE: verb. f. Che impiaga. Ma d'ogni amante schiva, Rapida cacciatrice, Altiera IMPIAGATRICE. Chiabr. canz.

IMPIAGATURA: s. f. Vulneratio . L'impiagare, ed il Luogo impiagato. Quanti scorticamenti e impiagature, Se per disgrazia l' uom si gratta un poco. Bin. rim. burl.

IMPIALIACCIARE: v. a. Coprire i lavori di legname più dozzinale con asse gentile, e nobile, segata sottilmente. - V. Piallaccio. E un diavol legnajuolo in sul groppone Gli ascia il legname, sega, ed IMPIALLACCIA. Malm.

IMPIALLACCIATURA: s. f. Copertura de' lavori di legname dozzinale fatta con legno più nobile segato sottilmente. E per simil. si dice anche de' Marmi. De' pedali che hanno bel marezzo, se ne fanno certi lavori gentili, e IMPIALLACCIATURE, per la lor vaghezza, di cassette, e simili opere. Vett. Colt.

IMPIANELLARE: v. a. Metter la pianelle, Coprir di pianelle. IMPIANELLARE si fa ai tetti per lo più delle case murandosi sopra i correnti le dette pianelle, con le quali si fa il piano per distendervi gli embrici. Bald. Voc.

IMPIANTARE: n. p. Collocarsi. Uno de' quali canaletti va ad impiantarsi nel canale spermatico. - Con molte sottili ramisicazioni s' impiantano nel tronco principale degli ureteri maestri. Red. Oss. ann. Quei che go-vernano propriamente gli occhi, sono i mu-scoli che sono impiantati nell' occhio. Salvin. disc. Stanno impiantati nel destro ventricolo del cuore due gran vasi tronchi, uno detto Vena cava, l'altro Vena arteriosa. Red. Cons. Vescichette IMPIANTATE in una sustanza membranosa . Id. ist. med. Cristalli IMPIANTATI sopra uno strato di petroselce. Gab. Fis.

IMPIANTATO, TA: add. da Impiantare. V. S. IMPIANTATO: dicesi anche metaf. per Fondato, Stabilito. Il principio intrinseco dell' abilità del muovente a muovere, par che sia IMPIANTATO nella dissimiglianza e nella di-sproporzione dal Mobile. Magal, lett.

IMPIANTO: s. m. Voce bassa e dell'uso. Il primo stabilimento di un lavoro, di un

negozio o simile. - V. Impostare.
IMPIASTRACCIO: s. m. pegg. d'Impiastro. Venite, noi farem qualche IMPIASTRACCIO, G. - Si impiastraccio, che son perse le forme.

Cecch. Esalt. cr.

IMPIASTRAFOGLI: s. m. Quegli che scarabocchia, o scrive cose inette ovvero inutili; Scribacchino. Guà s' uno impiastrafogli, un sere imbratta, ch' io non lo vo' dir sere candido, nè pulito, ec. vi vorrà fare addosso l' uomo, ec. Buon. Fier.

IMPIASTRAGIONE: s. f. Emplastratio. T. d'Agricoltura, ed è Modo d'innestare a occhio. Di questo mese e di Luglio si fa la MPIASTRAGIONE, cioè innestare tra buccia e

stipite. Pallad.

IMPIASTRAMENTO: s. m. Illitus. L' impiastrare. Nel canale degl' intestini riteneasi, ec. qualche impiastramento di materia mucosa, Red. Oss. an.

IMPIASTRARE: v. a. Illinere. Porre o Distendere impiastro, o cosa simile sopra checchessia. Sì comandò, che si togliesse il sangue dell' agnello, e impiastrassene l' uscio dinanzi. Fr. Giord. Pred.

SI. IMPIASTRARE: n. p. Insudiciarsi, o Rimanere imbrattato toccando cosa impiastrata. Se vuogli spegnere i topi, metti la morchia in alcuno vaso a modo di tegghia, ec. IMPIASTRERANNOVISI, ec. e morranno. Pallad.

§ 2. Impiastrarsi: vale anche Ugnersi con materie bituminose e viscose come è l'un-guento, e detto per isvilimento Lisciarsi. E fanto s' invernicia, IMPIASTRA, e stucca, Ch' el-la par proprio un angiolin di Lucca. Malm. § 3. Per met. Mettere in carta, e propria-

mente Imbrattarla d'inchiostro scrivendo inutilmente. - V. Impegolare, Impiastrascartabelli. Nel consolato secondo di Nerone, e di L. Pisone poco fu da memorare chi non volesse IMPIASTRARE le carte. - Fenio Rufo fece il contrario, che insino al testamento IMPIA-STRO di lamenti. Tac. Dav. Così impiastro Platon begli impiastriccichi. Salvin. Cas.

§ 4. IMPIASTRABE: dal Lat. Emplastrare. T. d'Agricoltura; ed è Maniera d'innestare, cioè Innestare a occlio. Quel modo d' innestare che Palladio appella impiastrare, secondo

ch' egli dice, ec. Cresc.

§ 5. Per Metter d'accordo e Rappattumare, in modo basso, che anche si dice Rimpiastrare. E'n poche parole s'è impiastrato, E l' un campo coll'altro imparentato. Bern. Orl.

§ 6. IMPIASTRARE: fra i Pittori è modo spregevole per esprimere La poca grazia di coloro che nel dipignere non sanno maneggiare il colore, ne collocarlo a' suoi luoghi. Voc. Dis.

IMPIASTRASCARTABÈLLI: s. m. Voce usata per isvilimento di Chi fa il letterato e non è, ed imbratta i libri con annotazioni vane e insulse. - V. Dottoruccio. Fag. rim. IMPIASTRATO, TA: add. da Impiastrare.

Fava dibucciata cotta impiastrata toglie il dolore del capo . - Foglie d' cnula campana cotte in vino, ed implastrate tiepide in sul pettignone. Tes. Pov. Il titimaglio impla-STRATO con fiele di bue fa andare liquido. Libr. cur. malatt. L' ermodattilo IMPIASTRATO giova all' ulcere, ec. Volg. Mes. Asse IMPIA-STRATA con terra. Day. Colt. E facile il rintracciare per qual cagione, ec. i fuscelli, IMPIASTRATI col lor liquore velenoso, facciano morire. Red. Oss. an.

IMPIASTRATORE: verb. m. Illiniens. Che impiastra. Le quali cose io ho veduto fare a certi pittori, anzi impiastratori prosuntuosi, che, ec. corrono a mettere in opera, e non fanno nulla di buono. Beny. Cell. Oref.

IMPIASTRAZIONE: s. f. Illitus. Impiastramento. Quali sono le IMPIASTRAZIONI fatte colla malva cotta nel vino bianco dolce.

Tratt. Segr. cos. donn

IMPIASTRICCIAMENTO: s. m. Illitus. Lo impiastricciare, Impiastramento. È molto disdicevole alle donne pudiche, ec. usar poi tante arti, tante delizie, tanti lisci, tanti

IMPIASTRICCIAMENTI. Pros. Fior.

IMPIASTRICCIARE: v. a. Illinere. Intridere, Impiastrare. Chi rece il latte imbrodola e implastriccia. Ant. Alam. son Egli è tutto im-PIASTRICCIATO di non so che cosa si secca, che io non ne posso levar coll' unghie. Bocc. nov.

IMPIASTRICCIATO, TA: add. da Im-

piastricciare. V.

S. Per simil. Nè anco le masticherai, nè inghiottiraile appiccate, e IMPIASTRICCIATE (le parole) insieme l'una coll'altra. Galat.

IMPIASTRICCICARE: v. a. Illinere. Impiastrare; Imbrattare - V. Impiastricciare. Sono avvezzo a schiccherare e IMPIASTRICCICAR le margini de' libri di non poche Postillature. Salvin. pros. Tosc.

IMPIASTRICCICATO, TA: add. da Impiastriccicare, Impiastricciato, Impiastrato, Intriso. Trovandosi, ec. ceneri arsicciate, IMPIASTRICCICATE di sangue e altre malie. Tac. Dav. ann.

IMPIASTRICCICO: s. m. Cosa impiastricciata. Così impiastrò Platon belli impiastric-

CICHI. Salvin. Cas. Qui metaf.

IMPIASTRO: s. m. Emplastrum. Medicamento composto di più materie che si distende per applicar sopra i malori. Ella vi farebbe dimenticare le medicine, e gli argomenti, ed ogui impiastro. Bocc. nov. All' Italiche doglie ficro impiastro. Petr. Onde faceva incanti e medicine, E lattovari e' impiastri senza fine. Bern. Orl. Radice di rafano confetta e pesta con farina di segale, e fa implastro tra'l bellico e'l pettiguone. Tes. pov.

S 1. Per simil. Le tre generazioni da innestare sono queste, ec. o di fare innesto con impiastro. Pallad.

§ 2. Per met. Impiastro vale Convenzione, Patto concluso con imbroglio e all'impazzata. Sentissi in Firenze questo implastro; tenemmoci ingannati dal legato, ma riputossi il difetto da Carlo Malatesti. Cron Morell. Sono stato però mezzano all' impiastro, sapete. Cecch. Donz.

§ 3. Far lo 'MPIASTRO, dicesi il Condurre a fine qualche trattato inconsideratamente. Me gli offeriro, e fecesi lo 'mpiastro. Malin.

IMPIATOSO, SA: add. Voc. ant. Senza pietà, Spictato, Empio. Essi non voleano che un uomo così impiatoso prosperasse in signoria. Vit Plut.

IMPIATTARE: v. a. Abscondere. Appiattare, Nascondere, Occultare. Ci sono cinque verbi del medesimo significato, i quali sono Appiattare, IMPIATTABE, Rappiattare, Rimpiattare, Soppiattare. Bisc. Malm. Ed IMPIAT-

Tò la spada sotto un banco. Malm. §. IMPIATTARE: n. p. Appiattarsi, Imbucar-si, Nascondersi. E lì colia sua spada s' è im-

PIATTATO. Malm.

IMPICCAGIONE: s. f. Voc. ant. Lo impiccare. Avvicinandosi il tempo della impiccacione di quel miserabile. Fr. Giord. Pred.

IMPICCARE: v. a. Suspendere. Sospendere un per la gola, per dargli la morte. - V. Ap-piccare, e'l suo contrario Spiccare. Minacciandolo di farlo IMPICCAR per la gola. Bocc, nov. E'l balio e i sergenti che v'erano per lo Re di Francia, IMPICCARORO in sul detto luogo. G. Vill.

S 1. Per Fare impiccare, Comandare che uno sia impiccato. Due abati impicco, e varia strage di assai frati fece. Dav. Scism.

S 2. IMPICCARE: n. p. Uccider se stesso appiccandosi per la gola a checche sia. Or col mio esempio vadasi a IMPICCARE Vecchio, che ha moglie, e credela guardare. Bern. Orl.

§ 3. Andare a IMPICCARSI: vale Esser condotto al patibolo per esser impiccato.

§ 4. Donde Figur. si esprime L'andare in disperazione. E la disperazion sè stessa 1M-PICCA. Poliz.

§ 5. Dicesi ancora Chi ruba per altri è im-PICCATO per se, cioè Chi fa misfatti per compiacere ad altri, ne porta le pene egli stesso.

Serd. Prov.

IMPICCATELLO, LA : add. Furcifer. Dim. d'Impiccato; detto per lo più ad altrui per ingiuria. Dove diavolo ho io smarrito questo IMPICCATELLO di Fanticchio. Salv. Granch. Tristerello, ghiotterello, impiccatello, le forche t' aspettano a gloria. Lasc. Sibil.

IMPICCATO, TA: add. da Impiceare; usato frequentemente in forza di sost. V' impiccarono de' Perugini, ec. colle lasche del lago infilzate, pendenti dal braghiere de-gl' impiccati. G. Vill. Sicchè questi non guardando bene, l' IMPICCATO fu portato via. Nov.

S 1. Impiccato: dicest a uno per ingiuria e per vituperio, quasi Degno d'esser impiccato. Che d' impiccato hai proprio un certo

piglio. Libr. Son.

§ 2. Ognuno ha'l suo impiccato all' uscio, e chi non l'ha all'uscio l'ha alla finestra, ovvero ne ha due in camera: modo proverb. e vale che Ognuno ha qualche difetto , o de' travagli, e coloro che non pare che n'abbiano, spesso gli hanno maggiori; ed in questo sign. corrisponde a quell' altro detto; Ognuno ha la sisa Croce.

§ 3. Ponti impiccati: diconsi da' Mura ori 1 Ponti pendenti dall' alto . E mostrò negli archi che sono in tale edificio il modo del voltargli con i ponti IMPICCATI. Vasar. Vit. \$ 4. Stare IMPICCATO: vale Stare a bada.

E perchè la signora non stia sola, ec. Star tre ore IMPICCATO per la gola. Bern. rim.

- § 5. In prov. Chi spicca lo 'MPICCATO lo 'M-PICCATO appicca lui, e vale che Il risparmia-re il castigo ridonda talora in maggior danno

o pericolo. Varch. Stor.

IMPICCATOJO, JA: add. Furca dignus. Dicesi di furfante giovane, che merita e che è d'età da essere impiccato. Cotesto traforello, cotesto furfantino, colesto impiccatojo è sollecito. Aret. Rag.

S. Per simil. in ischerzo. Pere coniglie in farsettin di vajo, E pesche impiccatoje. Libr.

1MPICCATÒRE: verb. m. Che impicca.

Cav. esp. Cr.

IMPICCATURA : s. f. Suspendium . Impiccagione. Oggi non si direbbe che scherzevolmente. Sollecitava la IMPICCATURA, e se ne mostrava ausiosissimo per l'odio che a lui portava. Fr. Giord. Pred.

IMPICCATUZZO, ZA: add. Lo stesso che Impiccatello. Quel bastardello IMPICCATUZZO di Cupido m' ha di maniera scoreggiato il cervello, che, ec. Alleg, IMPICCIARE: v. a. Implicare. Imbroglia-

re, Intrigare. Quando la battaglia fue molto IMPICCIATA insieme, e quelli di fuori vidono, ec. Stor. Pist.

S. IMPICCIARE: n. p. Impacciarsi, Prender-

si impiccio. Carl. lett.

IMPICCIATO, TA': add. da Impicciare, Imbrogliato, Intrigato. Era caro vederlo IM-PICCIATO co' Tedeschi. Dav. Scism.

IMPICCIO: s. m. Molestia. Impaccio. Mi scusi se io le do quest' impiocio. Red. lett.

IMPICCOLIRE: v. n. Imminui, decrescere. Divenir piccolo, Diminuire, Rimpicciolire. Io dubito che l'animo tuo, lo qual soleva essere grandissimo, sia impiccolito. Filoc.

IMPIDOCCHIARE, e IMPIDOCCHIRE: v. n. Pediculos gignere. Generar pidocchi, Empiersi di pidocchi. Se il cavallo IMPIDOC-CHIA, si freghi tutto con pan porcino. Libr. Masc. Come addiviene nell' erbe e fiori quando sono impidocchite, che èe difficile smorbarle da' pidocchi . Libr. cur. malatt.

S. Figur. Non lo lasciare impidocchire, e fallo comporre qualche cosa da mandarmi,

Cas. lett.

1MPIDOCCHITO, TA: add. da Impidoc-

IMPIEGARE: v. a. Collocare. Dar opera e tempo, Porre, Collocare. - V. Locare, Spendere, Riporre Impiedan bene, male, u-

tilmente, sconsigliatamente la fatica, lo studio, ec. - Perduta ho la fatica, la quale ottimamente mi parea avere IMPIEGATA. - Ahi quanto è misera la fortuna delle donne, e come è male impiesato l'amor di molte ne mariti! Bocc. nov.

§ 1. Usasi ancora per occupare e Indirizzare alcuno in alcuna cosa; Mettere, o Tener in opera, e in faccenda; Dar da fare, Affaticare, Incaricare. Come per es. Io ho IMPIEGATO tutta la mattina quest' uomo ne' servigi di casa – Guiderdon Sarà per me che 'l mio Signor m' IMPIEGHI A guerreggiar le region nemiche. Chiabr. Guerr. Got.

§ 2. IMPIEGARE il danaro: vale Renderlo fruttifero. Bisognerà rinvestire questi danari della pupilla. Dico rinvestire, cioè perchè non stian que' danari infruttiferi, comprar beni stabili, o impiegarli in altro miglior

modo. Fag. Com:

§ 3. IMPIEGARE: n. p. Attendere, Adopra-re, Esercitarsi, Industriarsi, Ingegnarsi.

IMPIEGO: s m. Munus. Sorta, o Genere di operazione professata dalla persona per cagione della sua dignità; Posto, Condizione, Ufizio, Carica, Incumbenza, Dovere, Ministerio. Professione, Esercizio, Instituto, Impresa, Incarico, Assunto. Impreso pubblico, privato, grave, importante, nobile; onorevole, basso, servile, faticoso. - Mentre stava occupato in quell' IMPIEGO. Fr. Giord. Pred. Quanto all' IMPIEGO del suo signor figliuolo qua io per me son della medesima opinione Red. lett.

IMPIERE: v. a. Voc. ant. Empire. Che non dei far ragione D'impier borsa e ma-

gione. Franc. Barb.

S. Per Adempire. E coll' ovre confermat IMPIER promesse di fatti e di doni. Franc. Barb.

IMPIETA, IMPIETADE, e IMPIETATE: s f. Impietas. Contrario di Pietà; Empieta, Crudeltà, Scelerità. E poiche nota l'EMPIET vi fia Ar. Fur. La divina giustizia non solo gastiga le nostre seguite impietà, ma ec. Fir. disc. au.

IMPIETOSIRĖ: v. a. Voce dell' uso. Muo-

vere a pietà.

S. IMPIETOSIRB: n. p. Muoversi a pieta. IMPIETOSITO, TA : add. da Impietosire.V. IMPIETRAMENTO: s. m. Concretio in lapides. Indurimento in forma di pietra. Voc.

S. IMPIETRAMENTO: per met. Grande induramento di cuore. A intenerire un peccatore ridotto ad un tale stato d' impietramento, non bastano più i raggi della grazia ordinaria. Segn. Crist. instr.

IMPIETRÀRE, e IMPIETRÌRE: v. n. e n. p. Lapidescere. Divenir pietra, o come pietra. I' non piangeva, si dentro IMPIETRAI. Dant. Inf. Cioè non fussono stati uuri a fare impietrare la tua mente, come l'acqua dell' Elga ad IMPIETRARE, e indurar come pietra la paglia. But. Purg.

S. IMPIETRARE: v. a. Far divenir pietra. Se la tua mente non fusse stata indurata e IM-PIETRATA da vani pensieri. But. Purg

IMPIETRATO, e IMPIETRITO, TA: add. da' lor verbi. Oggi s' usa ancora la cina detta volgarmente IMPIETRITA. Ricett. Fior.

S. Per simil. Indurito , Ostinato. Dimmi , o cuore IMPIETRITO, dimmi, o cuore di ferro, ancora non ti risenti? Fr. Giord. Pred.

IMPIETRIMENTO: s. m. T. de' Naturalisti ; Impietramento. V.

IMPIETRITO. - V. Impietrato. IMPIÈZZA. - V. e dì Empietà.

IMPIGLIARE: v. a. Impedire. Arrestare intrigando; e si usa anche nel n. e n. p. -V. Impacciare, Imbarazzare. Corsi al palude, e le cannuccie e'l braco M'impiglian sì ch' io caddi. Dant. Purg

§ 1. Per met. Perchè l'animo tuo tanto s' impiglia, Disse'l maestro, che l' andare allenti ? Dant. Purg. Chi vuole perdere il piato, di sua volontà non può, tanto impigliano le ragioni, e'l pagamento sanza ordine. Din. Comp.

§ 2. Per Impacciarsi e Prendersi briga. Ma vuelli che liberamente li voglion servire, non si debbon impigliar d'altre cose. Lib.

Am.

§ 3. Per Pigliare, Appigliare. Lasciano salire in su gli ulivi l'ellera, ec. la quale visibilmente gli attristisce e distrugge continuo, non lasciando parte alcuna d'essi, ch'ella non impigui e roda. Vett. Colt. Il fuoco della resia, al forte soffiare della corte, e alla fiacca resistenza de' buoni , impigliò tutta l' isola. Day. Scism.

IMPIGLIATO, TA: add. da Impigliare. Poi comincian a dire: Noi siam molto impi-GLIATI, S' a briga son chiamati. Franc. Barb.

S. Per met. Radicato, Appreso, Attaccato. I vecchi malori impigliati nel corpo si guariscon col ferro e col fuoco. Tac. Dav. ann. IMPIGLÍATÒRE: verb. in. Che impiglia.

Voc. Cr.

§. Per Impacciatore, che anche diremmo Imbroglione, Imbrogliatore, Affannone. Volle avere presti i loro debiti servigj, e grande IMPIGLIATORE sanza debita provedenza. M. Vill.

IMPIGLIO: s. m. Cura. Impaccio, Intrigo. Parmi che mi dia ajuto di trarmi d'esto impigno. Fr. Jac. T. Folle è colui che va cercando impiglio. Franc. Barb.

IMPIGNERE, e IMPINGERE: v. a. Impellere. Spignere. Menelao nell' arringo 1M- PINCENDO la lancia contro a Pari, sl il ferio. Guid. G.

S 1. In sign. n. p. vale lo stesso. Il quale aere volendosi tornare al naturale luogo, IMPIGNESI per uscire fuori, e venendo si truova innanzi umido non rarificato. Com. Inf.

§ 2. Per Opporsi. Perché s' IMPIGNE calognosamente contr' a ciò che la semplice ve-

ritade non sostiene. Libr. Dic.
IMPIGRIRE: v. n. ed IMPIGRIRSI n. p. Pigrescere. Divenir pigro, Annighiture, Raffreddarsi, Sdarsi. Acciocche la lor mente per negligenza non IMPIGRISCA. Mor. S. Greg. Caverannosi gli alveari nell'ora del mattutino, quando le pecchie impigriscono, e non sono deste dal caldo. Cresc. Troppa misera cosa ene, che il corpo s' IMPIGRISCA ne' cibi. Arrigh. Mi cadde lo stame di mano per lo

Sonno IMPIGRITA. Ovvid. Pist. IMPIGRITO, TA: add. da Impigrire. V. IMPIGRO, GRA: add. Non pigro, Solle-

cito , Diligente . Bemb.

IMPILLACCHERARE: v. n. Luto aspergere . Empiere di pillacchere. Ho il ferrajuol così impillaccherato, Che quando a casa lo distenda un poco, E' mi par di vedere un ciel stellato . Fag. rim. IMPILLACCHERATO , TA: add. da Im-

pillaccherare. V.

IMPINGUARE: v. n. Voc. Lat. Ingrassa-re; e si usa anche nel sign. n. p. Ch' orno Bologna, e or Messina IMPINGUA. Petr. Le radici e le vene ognora impingua. Buon. rim.

§ 1. Per Insimuarsi, Inzupparsi, Rimanere. E consegui l'uno di appresso l'altro sette di continovi un'acqua minuta e cheta, che tutta s' impinguava nella terra. M. Vill.

S 2. IMPINGUARE: parlandosi di Opere letterarie dicesi figur. per Renderle copiose, abbondanti, corredate d'ogni erudizione, e di schiarimenti. In tutti i modi tiri innanzi questa storia, la impingui quanto sa e può, perchè bisogna poi che V. S. la stampi. Red. lett. Corre un certo obbligo d'impinguare la leggenda con la notizia di tutte quelle cose o moderne o antiche che poco, o assai hanno correlazione con l'assunto primario. Magal. lett.

§ 3. Nell'istesso sign. i Legali dicono Im-

PINGUAR la prova, che è l'effetto della cumu-lazione o aumento di prova. 1MPINGUATIVO, VA: add. Saginans, Che ha facoltà d'impinguare, Ingrassativo La Cina ha dello impinguativo, ed in tutta la medicina non vi è decozione alcuna pitt sostanziosa di quella che si suol cavar dalla Cina . Red. lett.

IMPINGUATO, TA: add. da Impingua-

IMPINGUATRICE: verb. f. Nutriens, sa-

ginans. Che impingua, Che da l'incremento. IMPINGUATRICE, e poi discioglitrice Delle mature.e stagionate cose. Salv. inn. Orf. E qui è detto della Natura.

IMPINTO, TA: add, da Impiguere. Ciascuna cosa da provvidenza di propria natura IMPINTA è inclinabile alla sua perfezione.

Dant. Conv.

IMPINZARE: v. a. Suffarcinare. Riempire a soprabbondanza, ristringendo fortissi-mamente la materia del continente, ed è più proprio del cibo, che d'altro. E si usa anche nel sign. n. p. - V. Rimpinzare, Pinzo. Quando lo giumento si IMPINZA soverchia-mente di orzo. Libr. Masc. In India pastinaca m' impinzai . Pataff.

IMPIO, PIA: add. Voc. Lat. Oggi Empio. V. Quando saranno spartiti gl' impit dalla Compagnia de' giusti. Am. Ant.

IMPIOLIRE: v. n. Voce Contadinesca. Dicesi delle Castagne quando di soverchio riscaldate cominciano a vegetare e tallire

IMPIOMBARE: v. a. Applumbare. Fermar con piombo, e dicesi de Ferri che si fermano nelle muraglie, nelle pietre, o altro . Ed un'altra simile ne sia IMPIOMBATA sul piano . Sagg. nat. esp. S'appicchi a un foggiato arpione, che s'impiombi due spanne in un quadron di pietra viva. Dav. Oraz. gen. delib.

S 1. IMPIOMBARE: v. n. Vedere con uno strumento se una cosa è parallela, o da qual

lato penda.

S. 2. IMPIOMBANE: vale anche Dare il piom-

bo . Voc. Dis.

§ 3. Impiombare gli occhi: T. Marinaresco. Incastrare del piombo in tavola attorno gli occhi per conservargli, e conservare le

gomene che vi passano.

§ 4. Impiombare un cavo: T. marinaresco e de' Funajoli. Intrecciare, e Congiugnere capo a capo due funi per tal modo che non ne formino che una sola, e che possa scorrere liberamente nelle taglie.

§ 5. Impiombare: T. de' Doganieri. Appiccare il piombo della Dogana alle Mercanzie.
§ 6. Impiombane: T. de' Dentisti. Incastrar

del piombo, o foglie d'oro ne' denti cariosi.

§ 7. Impiombars: n. p. Divenir pesante come piombo, e figur. Tardo al moto. Come la vecchia, ec. anzi che affrettarsi impigrisce, s' intorpidisce, IMPIOMBASI, impietra. Tocci

Par.

IMPIOMBATO: TA: add. da Impiombare, Che ha in alcun modo a sè aggiunto del piombo. E quei, s' io fossi d' impiombato vetro, L'imagine di fuor tua non trarrei Più tosto a me, che quella dentro impetro. Dant. Int. S' il dissi, amor l'aurate sue quadrella Spenda in me tutte e l'impiombate in lei Petr. Bandi i donati strali, cioè in lei Petr. Prendi i dorati strali, cioè

quelli che fanno amare; non l'impiombati che fan disamare. Salvin. pros. Tosc. Por. tava il Re Bordacco una catena Che avea da capo una palla impiombata. Bern. Orl.
IMPIOMBATÙRA: s. f. T. Marinaresco.

Intrecciamento di due funi impiombate.

S. IMPIOMBATURA : T. d' Architettura . L'Impiombare ferro, o altro nelle muraglie.

IMPIREO, IMPIRIO. - V. e di Empireo. In terra scura dall' IMPIREO cielo, ec. discese. Franc. Sacch. rim. Qui in forza d'add.

IMPIUMARE: v. a. Vestire, Fornir di piume. Colà ten vola, e di sì chiari allori. Sia forte il grido ad impiumanti il piède. Chiabr. canz.

S 1. IMPIUMARE: T. de' Tintori. Dare gradatamente quella tinta che si desidera. Im-

PIUMAR di guado.

§ 2. IMPIUMARE : per Vestirsi di piume . Quando ha del bene goderlo procura, Pria che s' impiumi e poi disciolga l'ali. Fortig.

Ricc. Qui detto figur.

IMPIUMATO, TA: add. da Impiumare. Coperto di piuma, o di cosa simile a piuma. Il bocciuolo rosso (del fiore) è tutto impiu-MATO d' una peluvia bianchissima, fina, sicchè par fatta con l'alito. Magal. lett.

IMPIUMO: s. m. T. de' Tintori. Base, Corpo, o Tinta che si dà a' panni per ren-

derli più o meno coloriti.

IMPIUTO, TA: add. da Empiere. Empiuto, Colmato, Cumulato. Car. lett.

IMPLACABILE: add. d'ogni g. Implacabilis. Che non si può placare, Inesorabile;

contrario di Placabile.

§ 1. Aggiunto d'Affetto o simile. - V. Osti. nato. Odio IMPLACABILE. Cavalc. Frut. ling. Vicine guerre, e l' IMPLACABIL gare di ven. detta. Serd. stor.

S 2. IMPLACABILE: detto anche Delle cose inanimate. Quando vernine studiansi tempeste Per lo mar dispietato, ed IMPLACABILE.

Salvin. inn. Om.

IMPLACABILISSIMO, MA: add. sup. d'Implacabile. Uno sdegno IMPLACABILISSIMO

contro il peccato. Pros. Fior. IMPLACABILMENTE: avv. Implacabiliter . Contrario di Placabilmente . Antonio alla scoperta, Muciano con astuzia, e però più
IMPLACABILMENTE, gli fomentava. Tac. Dav.stor.

IMPLICANTE: add. d'ogni g. Che implica, Che ripugna. Nel presente caso voi siete ridotto al non implicante ed al più congruo. - Agli animi docili e moderati basta di ridurre al più congruo, al non implicante, al verisimile . Galil. Postille.

IMPLICANZA: s. f. Contraddizione, Ripugnanza, Inconvenienza: Che il Padre con-cesse al Figliuolo sì bell'onore, non contiene alcuna IMPLICANZA. Seguer. Miser. Parc non siano vere queste origini di nome, benchè nessuna implicanza racchiudano, sarà però sempre vero, ec. Lami Lez. ant. Il sonno, tutto che mi lasciasse giudicar sanamente di tant'altre cose, pure mi ha fatto giudi-care compatibile colla ragione un' IMPLICAN-ZA si enorme sino al destarmi. - Non essendovi, a ben considerarla, alcuna impli-CANZA che anche ad essere stati tali, potessero essere così pulitamente intagliati. Magal. lett. Nel riscontrare i tempi da indubitate scritture, ec. diedi d'occhio a sì fatta IMPLICANZA . Baldin. Dec.

IMPLICARE: v. a. Implicare. Intrigare, Avviluppare. Un gran vento, ec dibatte, e IMPLICÒ lo stendardo della repubblica nelle

torricelle del tempio. Bemb. stor.

S 1. Figur. per Impacciare, e Occupare, che anche diremmo imbarazzare. Ove'l mar nostro più la terra implica. Petr. D'orrido gel l'aria e la terra IMPLICA. Cas. son.

§ 2. IMPLICAR contraddizione: vale Dire, o Contenere cose non solamente contrarie, ma eziandio contraddittorie. -V.Implicanza. Varch.

Ercol.

§ 3. IMPLICARE: n. p. Consondersi, Imbrogliarsi, Turbarsi La maggior parte degli uomini che si conducono a simili imprese, ec. si confondono, inviliscono ed IMPLICANO per ogni minimo e fortuito accidente. Segr. Fior. disc.

IMPLICATO, TA: add. da Implicare. I Viniziani restassero implicati nella guerra co' Fiorentini . - Il partito, ec. che sia il pià implicato il più pericoloso partito di di tutti gli altri. Guicc. stor. Quando ella sarà libera e non sarà IMPLICATA in igno-

ranza o passione alcuna. Gelli Color. IMPLICATORE: verb. m. Implicator. Che implica, Che avviluppa. È interpetrato drago IMPLICATORE e avvelenatore dell' affe-zione. But. Inf.

IMPLICAZIÒNE: s. f. Implicatio. Lo 1mplicare, Avviluppamento. Ben vi vuole essere artifizio a disfare la loro implicazione.

But. Purg

IMPLICITAMENTE: avv. Implicite. Non espressamente, Non dirittamente, ma per altra maniera. La volontà tratta dalla sensualità non ben chiaramente o distintamente vede, ma implicitamente e oscuramente. But.

IMPLICITO, TA:, add. Implicitus. Che non è a dirittura, ma si comprende per necessità; Che non è in vocaboli chiari ed espressi, ma oscuri e sottintesi, o Che si può dedurre per via d'illazioni e d'induzioni; contrario di Esplicito. - V. Implicare. Fede IMPLICITA. -Molti peccati sono impliciti e mischiati l'uno coll' altro. But. Purg. Cioè a coloro che sono IMPLICITI nel mondo. Id. Par.

IMPLORARE: v. a. Implorare. Chiedere umilmente e istantemente la grazia, il favore, l'ajuto che si desidera; Chiedere di speciat grazia, Pregare, Scongiurare, Raccomandarsi ferventemente, supplichevolmente, pietosamente, a man giunte. Implorar l'ajuto, la misericordia di Dio, la clemenza del vincitore, ec. - Mi venne voglia d'IMPLORABE l'ajuto suo . Fir. As.

IMPOETARE: n. p. Divenir poeta. Languisce, s' IMPOETA, fa sonetti. Buon. Fier. S' IMPOETA. Son galanti questi verbi formati di nuovo. Dante si prese un' ardita licenza di dire: S'i'm' intuassi come tu t' immii. Così Indiarsi, Imparadisarsi, e simili. Salvin.

Fier. Buon.

IMPOETICHIRE: v. a. Rendere poetico. Il Petrarca che la volle importichire disse

me medesmo. Salvin. pros. Tosc.

IMPOGGIARE: v. n. e n. p. Voc. aut. Salire a poggi. E di quattro ore pria che porti il giorno Il sol tra noi laggiù, quassit s' IMPOGGIA. Dittam.

IMPOLARE: v. n. p. Essere, o Fermarsi tra' poli. Perchè non è in luogo e non s'im-POLA, E nostra scala infino ad essa varca.

Dant. Par.

IMPOLITICAMENTE: avv. Senza politica, Non politicamente. Anche ne' trattenimenti medesimi inventati non impoliticamente per sostenere questa nostra faticosa e tribolata

vita mortale. Salvin. pros. Tosc. IMPOLITICO, CA: add. Che è contrario alla buona politica. Voce dell' uso e di re-gola. - V. Impoliticamente.

IMPOLLINARE: da Pollina, v. n. Voce bassa dell' uso, che vale Entrare in una pollina, Dare in un pantano, Impantanarsi; e comun. s' usa in senso figurato. - V. Impe-

IMPOLMINATO, TA: add. Si dice ad Uomo che abbia il color della sua carne, che tenda al giallo, cagionata da infezion interna di polmoni, come si vede negli idropici, e in altri infetti di simili malattie. Era un uom grande, ec. molto giallo, e quasi IMPOLMI-NATO. Franc. Sacch. nov.

IMPOLPARE: n. p. Ingrassare o Ingrossare, Prender polpa e corpo. La paglia con che s' impolpano e prendon corpo. Bart. Ricr.

S. Figur. Prender forza, é Invigorirsi. E giurò che alla vita penitente Saria tornato, ove v rlù s' IMPOLPA E'l vizio smagra. Fortig. Ricc.

IMPOLTRONIRE: v. a. Pigrare. Far divenir poltrone. Cecina, ec. pensando a far fellonia, impoltroniva l'esercito ad arte. Tac. Day. Stor.

S. IMPOLTRONIRE: n. e n. p. Pigrescere. Di. venir poltrone, Infingardire. Avvedendosi it

comune, che'l minuto popolo era ingrassato e impoltronito dopo la mortalità. M. Vill. Là trovai gente in copia impoltronità starsi straviziando. Buon. Fier. Sono impoltronito nello scrivere, nè posso mettermi a copiare. Red. lett.

IMPOLTRONITO, TA: add. da Impoltro-

nire. V.

IMPOLVERARE: v. a. Pulvere aspergere. Gettar della polvere sopra checchessia; Sparger di polvere. Piumino da IMPOLVERARE i capegli. - Po' in polvereto fu impolverata. Pataff.

S I. IMPOLVERARE: n. p. Aspergersi di polvere; ed oggi comun. vale Incipriarsi con polvere di cipro. Nelle moschèe lor senza lavarsi o impolyerarsi, orar non dee niuno.

§ 2. Per Imbrattarsi di polvere. Dicon ch' e' non s'impolvera, nè impela, Così la gamba, e sta fresca e non suda. M. Bin. rim. burl.

IMPOLVERATO, TA: add. da Impolverare. Impolverati i lombrichi col tabacco polverizzato muojono in pochi momenti. Red. Oss. ann.

IMPOMATO, TA: add. Voc. ant. Con pomi, Che ha pomi: E possiede bellissimi paesi, e nobili terreni bene імроматі. Viagg. Mon.

Sin.

IMPOMICIARE: v. a. Stropicciare con pomice, Pulir colla pomice. IMPOMICIAR le Statue e lustrarle. Vasar. Voc. Dis. ec. IMPOMICIATO: TA: add. da Impomicia-

re, Stropicciato con pomice. Lascia i lieti inchiostri, e le impomiciate carte a' libri felici. Aten. Fiamm.

S. Per met. Lisciato, Strebbiato. Allora la donna mia impomiciata, lisciata, molto lieta s' affrontava, si porgeva, e con tutti si ral-

legrava. Agn. Pand. IMPONENTE: add. d'ogni g. Impositor. Che impone il nome. Parola è segno d'una specie dell' animo secondo la voce, posto a quella cosa di che ella è specie, ad arbitrio del primo imponente. Buommatt. Tr. Ling.

IMPONIMENTO: s. m. Imposizione, Ponimento. Imponimento di nome. Cr. in Deno-

minazione, Nominazione.

S. Imponimento: per Impostura, Inganno artifizioso. Se non fosse fallanza, O'MPONI-MENTO d'arte Che dimostrasse in parte Altro ch' ave in talento. Rim. ant.

IMPONITARE: verb m. Impositor. Colui che impone il nome a qualche cosa. Greci, ec. ingegnosissimi imponitori di nomi. Sal-

vin. disc.

S. IMPONITORE di legge : vale Facitor di legge, o Chi la comanda. - V. Legislatore. Dant. Com.

IMPOPULARE: n. p. voce formata dal Latino. Populus. Pioppo, e vale Empiersi di I za de vostro sangue. Bocc. nov.

pioppi; ma non s'userebbe che in rime pastorali o georgiche. Quanti popoli morir ve drai, ec. ria che la Priva tua s'inolmi, o IMPOPULI. Sannazz. Egl.

IMPORCARE: v. a. Lirare. Far le porche nel terreno arato. Erpicare, o IMPORCARE, cioè spianar la terra coll'erpice dopo aver se-

minato . Serd. Prov.

IMPORPORARE: v. a. Tigner di porpora. \*o di color come porpora, e in sign, n. p. Coprirsi di porpora, o Diventar rosso come porpora. S' imbellisca quanto a lui piace, s' im-PORPORI le gote, s' indori i crini fiammanti di vaghe spoglie, ec. Segner. Paneg. Se da Borea s' imporpori una sola nuvola, da Borea i venti porta. Salvin. Arat.

IMPÓRPORATO, TA: add da Imporporare; Coperto di porpora. Stando impeso a tormento, disse al Re: a' tuoi consiglieri IMPORPORATI possa venir questa pena. Fr. Jac.

Cess.

IMPORRARE, e IMPORRÎRE : y. n. Marcescere. Si dice del Ribollire e Mandar fuori gli alberi e i legnami alcune piccole nascenze, con mussa simile a' porri che vengono nelle mani, e dicesi de' pannolini ancora quando si guastano per l'umido che vi sia rimaso dentro. Quel s'apre come una melagrana, cuocesi, e imporrisce. Day. Colt. Fatti all'uggia sfarinati, IMPORRATI, intarlati. Buon. Fier.

IMPORRATO, e IMPORRITO, TA: add. da Imporrare e Imporrire. V.

IMPORRE: v. a. Precisamente Comandare e Commettere. - V. Comandare . Sorridendo a lui impose che principio desse alle felici novelle. - Spero di far quello, che m' IM-POBRAI. Bocc. nov. Io non voglio imporvi penitenzia alcuna. Vinc Mart. lett.

S I. IMPORRE: vale auco Mettere imposizioni o imposte ; Porre aggravj . Ma li detti giudici corrotti, cui imposono a ragione, e

cui fuori di ragione. G. Vill.

§ 2. Per Ordire e Avviare a far checches . sia. Con più color commesse e soprapposte Non fer ma'in drappo Tartari, ne Turchi, Ne fur tai tele per Aragne IMPOSTE. Dant.

§ 3. Per Porre semplicemente. Perch' io m. mossi col viso, e vedea, ec. Un' altra storia nella roccia IMPOSTA. Dant. Purg.

§ 4. Per Attribuire, Quantunque alcuni altri sieno che questa necessità impongono a quel ch' è fatto solamente. Bocc. nov.

§ 5. Per Assegnare, Prescrivere. Non gli avea tratta ancora la conocchia Che Cloto IMPONE ciascuno e compila. Dant. Purg.

§ 6. Fer Appostare, Cagionare. Io non cercai ne con ingegho nè con fraude d' IMPOR-RE areana macula all' onestà ed alla chiarez§ 7. Imporre : per Ingannare, Sedurre con talsa apparenza di virth o di ragioni. Questa sentenza latinando espone; Ma in verità nel cuor non le consente, E con lingua mendace al volgo impore. Menz. sat. E non vengano così a imporre con tante bugie a noi altri semplici galantuomini. Lami Dial. Le più belle imprese che imporgono il più agli occhi del vulgo, syaniscono esaminate da occhio critico. Algar.

S 8. Imporre: dicesi dagl' Idraulici per Deporre, Far deposizione, e si dice dell'acque; oude. Terra imposta; Terreno imposto. — Di dietro l'acqua torbida imporra assai per esser quivi stagnante. Michel. Dir. f.

S o. Imporne: si dice particolarmente dell'Abbozzare, o sia di Quella prima fatica che fauno i Pittori sopra le tele, o tavole, cominciando a colorire grossolanamente le figure, per poi tornarvi sopra con altri colori. Imporne a fresco e lavorare a secco. Vasar. Voc. Dis. ec. E così pure. Imporne gli smalti. - La prima volta che s' Impore lo smalto si domanda Dar la prima pelle. Cellin. Oref.

S 10. IMPORRE: parlandosi di Vespro o altra Ora canonica, è il Dar principio a cantare in coro. Alcuni pochi IMPONEVANO il canto, e gli altri rispondevano. Serd. stor.

§ 11. Importa troppo alta: maniera prov. che si dice del Cominciare a tenere vita più spiendida e più magnifica che le sue facoltà non ricercano. Voc. Cr.

§ 12. Impor carne, e imporre semplicemente, dicesi per Ingrassare. Sonio invecchiato G. anzi fatto più bello, ch' hai imposto carne. Cecch. Esalt. cr.

IMPORRIRE, e IMPORRITO. - V. Im-

porrare, Imporrato.

IMPORTABILE: add. d'ogni g. Molestus. Lo stesso che Incomportabile. Fiatore abbominevole e importabile. Esp. Vang. Importabili gravezze. G. Vill. Importabili danni e spese. Stat. Merc.

IMPORTANTE: add. d'ogni g. Gravis. Che importa, Che è degno di considerazione, di stima, Di gran momento, Di conseguenza, Di peso, Grave, Rilevante, Considerabile. - V. Serio, Urgente, Geloso. Emostrava ne' gesti e nel sembiante Di cosa ragionar molto IMPORTANTE. Ar. Fur. Difficile ed IMPORTANTE azione. Cas. instr. Card. Caraff.

IMPORTANTISSIMO, MA: add. sup. d'Importante. Importantissima cagione. Fir. disc. au. Dialoghi di cose importantissime di teo-

logia. Fir. Pist. lod. donn.

IMPORTANZA, e IMPORTANZIA: s. f. Gravitas. Ciò per cui una cosa è di qualche rilievo sia per sè stessa, sia per le circostanze che l'accompagnano, o sia per le conse-

guenze che ne possono derivare; Rilievo, Momento. – V. Levata, Peso. IMPORTANZA grande, grave, somma, singolare – Caso di grande importanza. Cron. Morell. Faccende di grandissima importanza. Fir. nov.

IMPORTARE: v. a. Significare. Dinotare, Significare, Far conoscere. - V. Indicare, Additare, Dimostrare. Che. vogliono IMPORTAR quelle due frondi? Petr. Che credete che IMPORTAN quegli uncini Che porta per insegna questo arlotto Figliuol d'un cimator di panni lini? Bern. rim.

§ 1. Importante: per Ascendere a qualche somma, o valuta, ed usasi anche coll'articolo in forza di sost. Non abbiamo creduto che arrivi quello piccolo svario a montar mai tanto quanto puo importante un errore che si faccia a regolarsi dalle sopraddette cose. Sagg.

nat. esp.

S 2. Importable: col terzo caso dopo di sè espresso o sottinteso, Essere d'interesse, o di cura, o Attenere, Esser degno di considerazione, Meritare studio, Attenzione. — V. Montare, Rilevare. Il buon tempo che tu hai, senza conoscerlo, ti fanno por mente a quelle cose, le quali nè a te, nè a me importano. Fir. dise. an. Sicchè noi non sappiamo ancor noi far venire delle cose di quei paesi dove n' è abbondanza, quando e'n' e carestia ne' nostri, ec. e con che inquietudine d' animo? (the è quello che importa più. Circ. Gell.

§ 3. IMPORTAR molto, o poco: vale Essere di molto o poco momento. Voc. Cr.

§ 4. Non importa: è Espressione di non curanza, che s'accosta molto al dispregio, ed insieme mostra lo sdegno conceputo.

IMPORTAZIONE: s. f. T. de' Politici e

IMPORTAZIONE: s. f. T. de' Politici e del Commercio. L'atto di portar entro lo Stato, o Introdurre mercanzie da paesi stranieri. Dicesi anche Introduzione. – V. Esportazione.

IMPORTEVOLE: add. d'ogni g. Asper, durus. Importabile, Che non si può portare o sopportare. Colui non ama li figliuoli, lo quale li carica di peso importevole, cioè d'ufficio, il quale e' non sia sufficiente di fare. Zibald. Andr.

IMPORTUNAMENTE: avv. Importune. Con importunità. Non posso vincer lo cucrmio, che io non gliel domandi importunamente. Vit SS PP. L'amaritudine della contrizione alla mente vergognosa dell'uomo importunamente rimprovera or gli benefici ricevuti or li mali commessi. Cavalc. Frut, ling.

IMPORTUNANZA. - V. e di Importunità. 1MPORTUNARE: v. Flagitare. Domandare istantemente con importunità una cosa, Affaticar uno con domande. - V. Sollecitare, Infestare, Instare, Stimolare, Seccare, Im-

prontare. Importunant indiscretamente, lun-Framente, nojosamente, ostinatamente .- Col chiedere e collo importunare avete acqui-stato onori. Tol. lett. Son certo che, ec. è occupata e importunata da molti per questo negozio. Car. lett. Non trovavano la strada d'andare al letto, finche importunati più volte dall' oste ottennero, ec. Segner. Crist. instr.

IMPORTUNATAMENTE : avv. Importune. Lo stesso che Importunamente. I pastorinon le lascino importunatamente ragunare, e stri-

gnere (le pecore) nel tempo del caldo. Cresc. IMPORTUNATO, TA: add. da Importu-

IMPORTUNEZZA: s. f. Importunitas. Importunità. Ma l'IMPORTUNEZZA di Vuolsco, il fastidio di Caterina, cc. lo facevano ad ogni menoma occasione ripensarvi. Dav: Scism.

IMPORTUNIRE: v. a. Voce usata oggidi da molti in vece dell' approvata da buoni

Scrittori, Importunare. V. IMPORTUNISSIMO, MA: add. sup. d'Importuno. Dal Borgia uomo importunissimo e eruditissimo, prese le avea. Bemb. stor. IMPORTUNITÀ, IMPORTUNITÀDE IM-

PORTUNITATE: s. f. Importunitas. Fastidiosa pertinacia nel domandare altrut quello che tu vorresti; Improntitudine. - V. Infestazione, Molestia, Ressa, Rompicapo. Impontu-NITA nojosa, fastidiosa, seccatrice. - Per la sua importunità si leverà a dargli quello che gli fia di bisogno. Annot. Vang. Per la tanta IMPORTUNITÀ l'abate vinto benedisselo, e lasciollo andare. Vit. SS. PP. Li quali furono esauditi per la molta importunità e perseveranza. Cavalc. Frutt. ling.

IMPORTUNO, NA: add. Importunus. Che importuna, Nojoso, Molesto, Impronto per le richieste o atti, e parole fastidiose. Ora io non ho detto quanto questa perversa moltitudine sia, ec. nojosa, vezzosa, stomacosa e'mpor-TUNA. Lab. Mi dia licenza che io le possa essere importuno in ricordarle la soprad-

detta spedizione. Cas. lett.

S 1. IMPORTUNO: dicesi anche Delle cose che per la rea lor qualità, o per la lunghezza di tempo riescono gravose, nojose e moleste. Il parlar vano, importuno, nojoso, incon-cludente, rovina è de'negozj. Buon. Fier. L'aere gravato, e l'importuna rabbia Compresa intorno da' nebbiosi venti Tosto convien che si converta in pioggia. Petr. Duolmi, e non fu l'error mio, Per mirar tardi la beltà infinita, Ma d' IMPORTUNA morte ond' è sparita. Buon. rim.

S 2. L' IMPORTUNO vince l' avaro. - V. Im-

portuno. Avaro.

IMPORTUNOSO, SA: add. Importunus. Importuno, Fastidioso. E mi sorge nel core

IMPORTUNOSE doglie aspre e moleste. Pulci

IMPORTUÒSO, SA: add. Importuosus a Privo di porto, Che non ha porto, Incapace di porto. Ma qui anco il porto al povero Petrarca, ec. è importuoso e tempestoso. Salvin. pros. Tosc.

S. Importuoso: figur. Che non da ricetto a pictà, a compassione. Or d'un nom empio ho dato nel talento, E si nel cuore IMPOR-TUOSO e crudo. Salvin. Eurip. Metafora alquanto ardita, che non è da imitare.

IMPOSITORE: verb. in. Che impone. Nè più superstizioso impositor di nomi. Buon. Fier. Adamo impositore di nomi, al quale fu conceduto da Dio di nominare tutte le

cose create.

IMPOSIZIONE: s. f. Indictio. Gravezza, Dazio, Balzello, che s' impone a' popoli. - V. Imposta, Colta, Colletta, Accatto. Allora l'Asia fu alleviata di tributo e d' imposizio-nt. Vit. Plut. Porre per via d' accatto una IMPOSIZIONE, la quale gettasse almeno settanta, e al più settantadue mila fiorini d'oro. Varch. stor.

S 1. Per l'Imporre, o Porre semplicemente. Imperciocche è una semplice imposizione di

nome. Viv. prop.

S 2. Per l'Atto del por sopra ; e s' intende di quella Cerimonia in cui dal Vescovo pongonsi le mani su l'altrui testa nel conferire gli ordini sagri, che anche dicesi : Imposizione delle mani. - V. Mano. Questo Sagramento non richiede IMPOSIZIONE di mani. Passav.

§ 3. Imposizione della prima pietra: dicesi del Porre la prima pietra nel gettare i fondamenti di una fabbrica. Fu cominciata la fabbrica con imposizione della prima pietra.

IMPOSSESSARE: n. p. Potiri Impadronirsi, Farsi padrone, Far suo, Divenir possessore. - V. Appropriarsi, Insignorirsi. La quarta state fini nell' impossessarsi di quanto s' era trascorso. Tac. Dav.

S. Per met. Platone, ec. non ammetteva. alla filosofia, se non chi prima fusse impos-

SESSATO della geometria. Gal. Sist.

IMPOSSESSATO, TA: add. da Imposses sarc. V.

IMPOSSEVOLE. - V. e di Impossibile.

IMPOSSIBILE : add. d' ogni g. Impossibilis. Che non può essere in alcun modo, o Che non può farsi. Nulla è impossibile a Dio. -Perchè impossibil veggio Che la natura in quel ch' è nopo stanchi. Dant. Par.

S 1. IMPOSSIBILE: per iperbole, vale talora Difficilissimo. Quantunque grave cosa, e quasi impossibile a dover fare gli paresse. Bocc. nov. Ti volca dir: questa è impossibile

cosa. Petr.

non posso far l' impossibile.

IMP

§ 3. Dicesi anche Far l'impossibile, per

dire Fare il più che si può.

508

§ 4. Impossibile: dicono anche i Logici Ciò che è contraddittorio, che è repugnante a sè stesso. Quando i Geometrici provano la verità d'un teorema per pura deduzione all'impossibile, ec. chiara cosa è che per lo meno essi fiutano un impossibile. Magal. lett.

§ 5. Onde Ridurre uno all' impossibile: vale Ridurlo a non saper che rispondere, se non vuol cadere in contraddizione.

IMPOSSIBILÌSSIMO, MA: add. sup. d'Im-

possibile. Cosa impossibilissima.

IMPOSSIBILITA, IMPOSSIBILITADE, e IMPOSSIBILITATE: s. f. Impossibilitas. Negazione di possibilità. Ma tanta era la IMPOSSIBILITÀ dell' altra parte, che la cosa rimase senza movimento d'altra gente alcuno tempo. M. Vill. Per la impossibilità di ritenere la grassezza e l'umore. Cresc.

S. Impossibilità: secondo l' uso delle Scuole vale Ripugnanza, Implicanza, Contraddizione, come che Una cosa sia e non sia d'impos-SIBILITÀ fisica, dicesi di Una cosa impossibile secondo l'ordine della natura, come che Un fiume ritorni alla sua sorgente. Ed impossibi-LITÀ morale, di Una cosa che non è verisimilmente possibile, come che Un uomo dabbene si renda colpevole d'una scelleratezza.

IMPOSSIBILITARE: v. a. Impossibilem reddere. Rendere impossibile. La grazia non IMPOSSIBILITA all' anima di scappare, ma solo gliel difficulta. Segner. Man. Ma quanto va l'anima all'informe è impossibilitato a comprendere, dal non terminarsi, cc. Salvin. Plotin.

IMPOSSIBILITATO, TA: add. da Impos-

sibilitare. V.

IMPOSSIBILMENTE: avv. Con impossibilità; In modo impossibile. Che difficilmente, e quasi impossibilmente si posson rimuo-vere. Segn. Etic.

IMPOŠSIVOLE. – V. e di Impossibile.

IMPOSTA · s. f. Inditio. Imposizione, Dazio, Gravezzi. Molto gli aggravavano di libbre e d'imposte. Ricord. Malesp. Usciti di gabelle e imposte e libbre, e altre entrate di comune. G. Vill.

S 1. Onde Fare IMPOSTA, vale Porre gravezza. Non volendo toccare i danari di camera, feciono imposta a' mercatanti. M. Vill. Officiali, chenti che elli sieno, che fanno le grandi rapine e imposte e estorsioni. Tratt. peec. mort.

§ 2. Per Pagamento, o Scotto. Non passeresti mai, che non ricogliessi la'mposta de'

tuoi destinati. Libr. Mati.

§ 3. Imposta: in sign. di Comando, Co-

§ 2. Impossibile: e talvolta sost. Come: Io i mandamento, Ordine, Cosa imposta o comandata. Al piacere del mio Dio e del vos tro anche, gradio me d'ubbidire l'imposta vostra. Fr. Guitt. lett.

S 4. IMPOSTA: coll' O largo, Postes. Legname che serve a chiudere uscio o finestra. Gli arpioni ritornarono alle bandelle, le 'MPO-STE a' loro regoli. Fir. As. Laddove un mal commesso albero s' usa Per portiera, impan-

nata, e per IMPOSTE. Alleg.
IMPOSTARE: v. a. Mettere a libro una partita di dare o d'avere. È IMPOSTATO a' giornali Chi non compra a contanti. Fag. rim.

S I. IMPOSTARE o Tenere il conto, o un conto per bilancio: dicono i Mercanti quando non iscrivono un debitore, ch'e' non lo impostino anche creditore delle somme pagate. -V. Conto, Bilancio.

§ 2. IMPOSTARE le dame sul tavoliere: vale

Porle in certo modo determinato.

§ 3. IMPOSTARE: è anco T. d' Architettura, e si dice del Posare o Appoggiare sopra alcuna cosa gli archi o le volte. Forse fu fatta così sfogata per potervi comodamente impo-STARE una soffitta, che sarebbe il più proprio finimento di questo nobile Santuario. Cas. Impr.

§ 4. Ed in sign. n. I tagli che essi dicevano essere stati fatti nel muro dei quattro piloni o pilastroni dove IMPOSTANO gli quattro arcioni che sostengono la cupola. Baldin. Vit. Bern.

S 5. IMPOSTARE: T. de' Bottaj. Quasi lo stesso che Imbastire, e vale Porre i primi cerchi alle botti, barili, tinozze e simili; Onde Botte, Tinozza impostata, dicesi Quella che non la ancora che i pochi cerchj.

§ 6. IMPOSTARE: n. p. T. Militare. Spianar l'archibuso per far fuoco; onde Impostatevi è Comando che si sa a'Soldati di porsi in

atto di sparare.

IMPOSTATO, TA: add. da Impostare; Posto sopra . Impostata su' nuovi fianchi superiori al presente fondo d' Ombrone cinque braccia. Viv. disc. Arn.

S I. IMPOSTATO: T. Militare. - V. Impostare. Va poco innanzi, e vede che imposta : TO Dreon sul ciglio colla lancia in resta.

Sacc. rim.

S 2. I Marinaj dicono che Una nave è ben IMPOSTATA per piano, quando è fornita di buon legname.

IMPOSTATURA: s. f. L'impostare. E di rifondare anche la pila sotto l'IMPOSTATURA

destra, ec. Viv. disc. Arn.
§ 1. Impostatura: si dice altresì Dell' unione de' legnami che formano le imposte.

S 2. IMPOSTATURA : T. di Scritturali , Negozianti, ec. L'atto d'impostare i conti. Quaderno di cassa per la comoda IMPOSTATURA di tutti i conti più voluminosi e moltiplicati.

\$ 3. IMPOSTATURA: T. degli Architetti, ec. 1 La prima pietra degli archi, o quel luogo appunto nella muraglia, dove posano gli ar-

chi. Voc. Dis.

IMPOSTEMIRE: v. n. In vomicam crescere. Far postema. Il sangue intorno a quello più che 'l convenevole da focoso cruccie riscaldato, impostemi. Lab. E manife-stasi la ferita essere impostemita. Fav. Esop. IMPOSTEMITO, TA: add. da Imposte-

mire. V.

IMPOSTIME: s. f. T. degl' Idraulici. Deposizione, Sedimento, Belletta, o altro d'acque torbide. L'acque torbide sogliono deporre quelle minime parti terrestri che com-ponevano la torbidezza; tuttavia tale IMPO-STIME non può rimanere in quel luogo dove il corso dell'acqua è velocissimo. - Nelle parti di mezzo dove l'acqua è velocissima non lascerà impostime, ma bensì deporrà da' lati dove l' acqua è poca. Micheli Direz.

IMPÒSTO, STA: add. da Imporre. Da quei miei signori mi sarebbe una solenne

penitenza IMPOSTA. Red. lett.

S I. IMPOSTO: T. de' Pittori. - V. Imporre. Pitture imposte a fresco e lavorate a secco. Vasar.

§ 2. Terra imposta, Terreno imposto: dicesi dagl' Idraulici a Quella terra ch' è portata di fuori dell'acque sul terreno vergine.

IMPOSTORE: s. m. Impostor. Colui che imputa falsamente altrui qualche delitto o al-

tra biasimevol cosa.

S. Impostore: per Ingannatore che spaccia e dissemina false dottrine per sedurre il pubblico, o che cerca d'ingannarlo con false apparenze di religione, di saviezza, di probità, per esser tenuto in gran conto. Incominciò a dir villania, e chiamarlo ipocrita e IMPO-STORE. Coll. Ab. Isac.

IMPOSTURA: s. f. Calumnia. Calumnia. Non fue libero il Salvadore dall' IMPOSTURE

degli empj. Fr. Giord. Pred. IMPOSTURARE: v. a. Offendere con ca-

lunnie o imposture. Lami Menipp.

IMPOTENTE: add. d'ogni g. Impotens.
Mancante di forze, di vigore, Che non ha
possanza, Spossato, Infralito, Fiacco. - V.
Debole, Insufficiente, Inabile, Inetto, Imbelle. Si trassero nel numero de grandi e po-tenti dicce casati minimi e impotenti di Firenze. G. Vill. Vedendosi Iacopo per difetto di gotta IMPOTENTE della persona. M. Vill.

S. IMPOTENTE : si dice anche Chi non è abile alla generazione. Ch' i' era ancor, come venni, pulzella, Perchè quello animale IMPTOENTE

era. Bern. Orl.

IMPOTENTISSIMO, MA; add. sup. d'Im-

potente. Alla qual cosa essendo IMPOTENTIS-SIME le tue facoltà, ec. Guicc. stor.

IMPOTÈNZA, e IMPOTÈNZIA:s. f. 1mpotentia. Mancamento di potenza, Difetto di forza per far checchè sia. - V. Debilità. Hanno fatto più guerre colli Sanesi, e per im-POTENZA sono stati vinti con onta. Com. Purg. S' ha a dire che ciò venga loro da debolezza, o impotenza. Sen. ben. Varch. Da quella parte che cotale potestà, la quale fa gli uomini felici, viene a mancare, da quella sottentra la impotenza, la quale gli fa miseri. Boez. Varch.

S. IMPOTENZA: dicesi da' Canonisti l'Incapacità di consumare il matrimonio, la quale è

un impedimento dirimente. - V. Impedimento. IMPOTTINICCIARE: v. a. e n. p. Voce dell' uso, formata da Pottiniccio. Rimberciare poveramente, e Raffazzonare. Dicesi specialmente del Raffazzonarsi che fanno come più possono le donne, o povere o brutte, per meglio comparire

IMPOVERIRE: v. a. Depauperare. Far povero, Render povero. O crudel morte, Or hai'l regno d'amore impovenito. - O stelle congiurate a IMPOVERIRME. Petr.

S 1. IMPOVERIRE una lingua: vale Renderla

meno copiosa, meno espressiva.

S 2. IMPOVEMBE: v. n. Divenir povero, Venire a povertà. - V. Miseria. Tre giovani male il loro avere spendendo, IMPOVERIscono. Bocc. nov. Durar fatica per impoveni-RE. Bern. rim.

§ 3. Impoveriesi: vale lo stesso. Cr. in

Far povero

IMPOVERITO, TA: add. da Impoverire. E'MPOVERITA, e scema Del suo pregio sovran la terra lassa. Cas. son. Qui per met.

S. IMPOVERITE di panni: dicono i Pittori le Figure i cui panneggiamenti sono gretti e me-schini. Bald. Dec.

IMPRATICABILE: add. d'ogni g. Da non potersi praticare, Duro, Aspro, Spinoso, Scabroso. Olio empireumatico puzzolentissimo, e di quasi impraticabile fetore. Red. esp. nat.

§ 1. IMPRATICABILE: per Ciò che non si puè

fare. Progetto IMPRATICABILE.

§ 2. IMPRATICABILE: aggiunto di Persona,

vale Fastidioso .

§ 3. IMPRATICABILE: detto di Luogo, vale Che non si può frequentare. Ed Imbro bene fabbricata, e Lenno IMPRATICABILE nel porto. Salvin. inn Om.

IMPRATICATO, TA: add. Non praticato.

Remig. Fior. Corn. Nep. | IMPRATICHIRE: v. a. Render pratico Esercitare. IMPRATICHIRE il corpo. Disc. Calc. Bramoso d'introdurre ne' loro eserciti quella maniera di vigilanza e d'esercizi che servivano

a distinguere e ad IMPRATICHIRE i soldati. Accad. Cr. Mess.

S. IMPRATICHIRE: n. p. Prender pratica, Farsi pratico. Quegli che l'avevano veduta altre volte, ec. credevano di vederci tutto quello che non ci vedeva io, e che, a im-PRATICHIAMICI un poco più cel' avrei forse veduto. Magal. lett. Via, su, IMPRATICHITEVI, leggete un poco questo testamento con chia-rezza. Cel. Perche l'ho a scriver io? Fras. Perchè tu t'impratichisca a scrivere. Fag.

IMPRATICHITO, TA: add. da Impratichire. Versatus. Pratico. IMPRATICHITO cavallerizzo si è ovviatore di questi disordinati

accidenti. Libr. Masc.

IMPRECARE: v. a. Voc. Lat. Maledire, Desiderare, Augurar male. - V. Esecrare. Maledizione, ec. è quella per la quale si pronunzia il male contro alcuno, questo desiderando e IMPRECANDO. Maestruzz. Non IM-FRECHI a costui bastoni o sassi, Nè gli brami spietati, i birri, ec. Buon. Fier. IMPRECARE agl' invidiosi un fiero tormento. Adim. Pind. IMPRECATIVO: add. Che impreca, Che

dinota imprecazioni. Il maledire con formola IMPRECATIVA si lascia a i maligni. Segner.

IMPRECAZIÒNE : s. f. Voc. Lat. Maledizione, Parole con cui si augura e prega male a checchessia, ad altri e a sè medesimo ancora, Esecrazione, Mal augurio. IMPRECA-ZIONE grave, orrenda, crucciosa, indiscreta: come per es. Che maladetta sia l'ora, ch' ella, o egli, nel mondo venne; quando tu nella tua malora venisti. Bocc. nov. S'il dissi mai ch'e' venga in odio a quella, ec. S' il dissi, ch' i miei di sian pochi e rei. Petr.

S. IMPRECAZIONE: per Preghiera, Scongiuro. Fatta questa prima cirimonia gli conducevano vicino all'altare, e quivi, ec. gli spruzzavano con acqua, o gli bagnavano con altre IMPRECAZIONI. Accad. Cr. Mess.

IMPREGIONARE, IMPREGIONATO. - V. e di Imprigionare, Imprigionato.

IMPREGNAMENTO: s. m. Prægnatio. Pregnezza. La bolla del ventre è segnale d'impregnamento. Vit. Plut. Strad.

S. Per simil. Ma non è da immaginare che di questo impregnamento e maturamento la pianta femmina abbisogni. Cresc.

IMPREGNARE: v. a. Gravidare. Far pregno. Egli non era ora la Tessa quella che

t' IMPREGNAVA. Bocc. nov.

§ 1. IMPREGNARE: figur. per Infondere qualità, e propriamente Infondere virtà, Empire. IMPREGNÒ gli animi di volontà. Filoc. cioè Riempie, Accese. Levatemi dal viso i duri veli, Sì ch' i' sfoghi'l dolor che'l cuor m'ım-

PREGNA. Dant. Inf. cioè Empie. Chi della sua virtute l'aura IMPREGNA. Id. Purg. Costui, ec. può dirsi veramente dotto, Che di vero saper l'anime impregna. Ber. rim.

S 2. IMPREGNARE: T. della Fisica e della Farmacia. Infondere in un liquore qualche altra sostanza che in esso si sciolga. Acque im-

PREGNATE di particelle saline.

§ 3. In senso n. vale Concepire , Restar pregno, e dicesi più comun. delle donne. Se elle impregnando partorivano femmine, sempre seco le ritenevano. Guid. G.

IMPREGNATO, TA: add. da Impregna-

S. Per met. vale Ripieno di particelle infuse d'altre sostanze. L' aura di maggio muovesi e olezza Tutta impregnata dall' erba e da' fiori. Dant. Purg.

IMPREGNATURA: s. f. Gravidatio. Pregnezza, Impregnamento, Impregnare. Que-sto malore suole avvenire ne' mesi della IM-PREGNATURA. Tratt. segr. cos. donn.

IMPRENDENTE: add. d'ogni g. Che apprende o imprende o impara . Non solamente egli era apparecchiato agl' IMPRENDENTI e agli scolari, ma egli c'invitava di suo proprio volere. Seu. Pist.

IMPRENDÈRE: v. a. Discere. Imparare Apprendere, Acquistar cognizione. - V. Approvare, Comprendere. Ad IMPRENDERE filosofia il mandò ad Atene. Bocc. nov. Non ardisca signoreggiare chi non ha impreso ad essere soggetto . Amm. ant. IMPRENDETE da me, com'io sono umile. Grad. S. Gir.

S 1. Per Apparecchiarsi, Mettersi alla 'mpresa, Intraprendere, Pigliare a operare. Pubblico, ec. come egli imprendeva di fare il

passaggio d'oltre mare. G. Vill.

S 2. Talvolta, vale Intraprendere troppo più che non bastan le forze; Arrischiarsi, Av-venturarsi. In verità io ti hoe compassione alla tua insipienza, e intorno a te, che trop-

po imprendi. Guid. G.

§ 3. Per Cominciare, e in questo sign. è più generico. Onde si può dire acconciamente: Io imprendo a trattare della tal cosa, e comincio così. Imprendere dunque include un'idea generale a tutta l'azione, e Cominciare esprime l'avviamento di quell'azione, la quale ha il suo progresso che è Proseguire, Continuare e'l suo compimento che è Finire, Compire, Terminare. Joi IMPRENDE a organar le posse . Dant. Purg. Imprende, cioè piglia e incomincia la forma attiva. But. ivi.

§ 4. IMPRENDER briga: vale Entrare in quistione. Con animo di non imprender mai briga cogli impugnatori del voto. Sagg. nat.

IMPRENDIMENTO: s. m. Susceptio. Il mettersi all'impresa. Fortitudine è IMPRENDIMENTO di grandi cose o dispregiamento delle vili.

IMPRENDITÒRE: verb. m. Susceptor. Che imprende. Bene su un grande imprendi-TORE di gran cose. G. Vill.

IMPRENTA. - V. e di Impronta.

IMPRENTARE. - V e di Improntare.

IMPREPARATO, TA: add. Non apparec-

chiato, Non provveduto. - V. Sfornito. Come quelli che per aver male usata a buona fortuna, sono ad ogni difesa impreparati. Segr. Fior. disc. Come mi uccellerebbe costui, se queste nozze fussino vere, avessemi tro-

vato IMPREPARATO? Id. Andr.

IMPRÈSA: s. f. Inceptum. Quel che l'uomo piglia o si mette a fare, ma per lo più s' intende di Cosa grande, ardua, ec. Affare, Fatica, Pruova, Disegno; ed è voce formata dal participio del verbo Imprendere. IMPRESA illustre, grande, nobile, imcomparabile, animosa, segnalata, malagevole, pericolosa, dura, strana, ardita, presuntuosa. - Accingersi, apparecchiarsi, dare effetto all' im-PRESA. - Condurre a esecuzione l' IMPRESA. . Recar a fine l'impress. - Ritrar altrui dall' impresa. - Mettersi, por mano a faticosa IMPRESA. - Raddoppia all' alta IMPRESA il mio valore. - Non lassar la magnanima tua IMPRE-SA. Petr. Soli si accinsero alla gloriosa IM-PRESA. Red. lett.

S 1. IMPRESA: dicesi anche l'Unione d'un corpo figurato e d' un motto, per significare qualche concetto, benchè talvolta si usi anche senza motto. - V. Jeroglifico. L'emblema ha di più, che vi si ammettono i corpi umani che sono esclusi dall' IMPRESA. Voc. Dis. Ha per impresa un lanzo a due brachette, Che il molle insegna trar delle mezzette. Malm. Partimenti d' imprese che si dipignevano nelle

barde de' cavalli. Vasar.

\$ 2. Dare IMPRESA: vale Commettere. Cieco fui, cieco a dargliene IMPRESA. Ar. Fur.

§ 3. Fare IMPRESA: vale Imprendere. Fa vili IMPRESE, e lungue di contender di parole. -Non far quella impresa che disvaglia. Franc. Barb.

§ 4. Fare IMPRESA o un' IMPRESA : vale Tentare di conquistare per forza d'arme alcun regno o terra, e uscire in Campagna a tale effetto. Ques fu una delle più alte IMPRESE che mai facesse, ec. il comune di Firenze. G. Vill.

§ 5. Far per IMPRESA: vale Prendere per insegna. Fan per impresa in un lenzuol,

un pappino rampante ad una pentola. Malm. IMPRESARIO: s. m. Colui che assume qualche impresa concernente al pubblico, ed è anche specie d'Appaltatore. Ricordati che sei attore di dramma quale vorrà l'IMPRE-SARIO. Salvin. Man. Epit. - V. Spettacolo.

IMPRESCR'TTIBILE: add. d'ogni g. T. de' Legisti. Che non ammette prescrizione.

IMPRÈSO, SA: add. da Imprendere; Intrapreso, Preso a fare. Se l'impreso rigor gran tempo dura. Petr. Per fornire la sua IMPRESA guerra. G. Vill.

IMPRESSARE: v. a. Vergere, istare. Fare grande istanza e premura; Pressare, Prontare. Ma pur essendone molto impressato da un molto potente e gentile uomo, il quale gliele addomandava per un suo figliuolo, ec. acconsentigli e disposòe la figliuola sua al figliuolo di colui. Vit. SS. PP.

IMPRESSATO, TA: add. da Impressare. V. IMPRESSIONARE: v. a. Animum imbuere. Indurre in altrui un' opinione, Metter in cuore, nell' animo altrui una cosa. - V. Persua-

dere. Voc. Cr.

S. Per simil. Il quale effetto si vede ancora manifestamente ne' piccoli vasi artifiziali, nei quali l'acqua contenuta si va IM-PRESSIONANDO degl' istessi gradi di velocità. Gal. Sist.

IMPRESSIONATO, TA: add. da Impres-

sionare, Imbevuto.

IMPRESSIONE: D. f. Impressio. L' effetto impresso, Cosa impressa, e da' Filosofi s' applica a quegli oggetti che si suppongono far qualche vestigio o impressione sopra i sensi o sopra lo spirito. - V. Sensazione, Impresso. Di questa impression l'aere si sgombra. Petr. cioè Accidenti dell' aria. Le quali (palle) quanto più saranno ricche di cristallo, tanto meglio difenderanno dalle impressioni esterne l' aria. Sagg. nat. esp.

S 1. Figur. per Forma o Cosa immaginata, o Opinione impressa. Impressione viva, espressa, profondamente scolpita. - Nel quale per mille ammaestramenti non cra alcuna IMPRESSIONE di cittadinesco piacere potula entrare. Bocc. nov. Facendo parere ed immaginare figure, impressioni, similitudini di cose paurose, dilettevoli, terribili e nojose. Passav. Tanto possono nelle menti de' mortali l'impressioni, e massimamente della religione o vera o falsa. Varch. stor.

§ 2. Per l'Atto dell'imprimere. - V. Effi. giamento, Scolpimento. Impressione leggiera,

gagliarda, alta.

§ 3. Fare IMPRESSIONE: figur. si dice del Cagionare nella mente opinione, quasi lo stesso che Fare effetto, Immaginare. E gli avrà fatto IMPRESSIORE che la stessa Chiesa Cattedrale di S. Giovanni Battista ha per contitolare S. Miniato. Lami Lez. ant.

§ 4. Fare impressione ne' nimici: vale Penetrare nelle loro ordinanze, Assaltargli. Colle genti de' Fiorentini si congiungessero, e nelle genti del Duca di Urbino IMPRESSION

facessero. Bemb. stor.

§ 5. Impressione: si dice anche la Stampa. Torreste voi a sostenere che vella impres-SIONE del discorso vostro non si potessero trovar peccati molto più gravi, che fra i trascorsi dello stampare non siano stati notati a dietro dal vostro diligentissimo rive-ditore ? Carl. Fior.

§ 6. Uomo di prima IMPRESSIONE: vale Che piglia presto un' opinione, e difficilmente la

lascia. Voc. Cr.

§ 7. Impressione: dicesi da' Naturalisti l' Impronta, o Figura di corpo organizzato sopra

una sostanza terrosa o lapidea.

IMPRESSO, SA: add. da Imprimere, e da questo si è formata la voce Impressione. Ed avea in atto impressa esta favella. Dant. Purg. Impressa, cioè figurata ed atteggiata, sicche parea che parlasse l'immagine della Vergine Maria. But. Si va di continuo smorzando in essa quell'impelo e forza soprannaturale impressale dalla violenza del fuoco. Sagg. nat. esp.

S 1. IMPRESSO: per met. Ma le ferite IM-PRESSE Volgon per forza il cor piagato altro-

ve. Petr.

§ 2. Moto impresso: chiamano i Matemati-

ci il Moto di projezione. Del Papa.

§ 3. Per Istampato, Scolpito, Improntato. Anche senza il notificamento della lettera dello 'nferigno, IMPRESSA già passano sedici mesi . Carl. Fior

IMPRESSORE: verb. m. Che imprime, e vale anche Stampatore . Bemb. Salvin.

IMPRESTANZA: s. f. Il prestare, e la Cosa prestata. Dal resto della massa ne cavò poi tutto quello che importava il debito con Diego Velasquez, e l'imprestanze ricevute da diversi amici . Accad. Cr. Mess.

IMP. ESTARE: v. a. Dare in prestito, Prestare. L' uno possiede la luce sua per natura, gli altri per grazia, onde sempre in un si cor lera come propria negli altri, come IMPRESTATA. Segner. Paneg.
IMPRESTATO, TA: add. da Imprestare,
Dato in prestito, Prestato.

IMPRESTITO, e IMPRESTO: s. m. Prestito, Prestanza. Sicchè quell' acqua per conto dello imprestito non mi leva, che non arei

mai impedito il voler de' padroni Bemb. lett. IMPRETARE: n. p. Præsbyterum fieri. Farsi Prete. Ho per più facile ancora, che'l Provosto s'imbianchi, che 'l Bianco s' improvos..., o s'impreti nel modo ch'ella dice. Car. lett.

IMPRETENDENTE: add. d'ogni g. Che non pretende. Altri in disparte stavansi IM-

PRETENDENTI. Buon. Fier.

IMPRETERIBILE: add. d'ogni g. Voce dell'uso. Che non può preterirsi.

IMPRETERIBILMENTE: avv. In mode |

Impreteribile, Senza che ne possa avvenue preterizione. Voce di regola.

IMPREZIOSIRE: v. n. Crescer di Pregio, Diventar prezioso. Voce molto vaga e pro-pria usata dall' Algarotti. Di tanto IMPREZIOsiscono le cose, passando per la trafila del-l'industria dell'uomo.

IMPREZIOSITO, TA: add. da Imprezio-

sire. V. IMPREZZABILE: add. d'ogni g. Inæstimabilis. Senza prezzo, Inestimabile. Sacrificio piacevole a Dio è prezzo IMPREZZABILE. Med. Arb. cr.

IMPRIA: avv. In pria. - V. Pria. Bocc. IMPRIGIONAMÈNTO: s. m. Carcerazione. Carceramento. Del Papa, e Cr. in Carcera-

zione

IMPRIGIONARE: v. a. In carcerem includere. Mettere in prigione. - V. Prigionia . Senza fallo commesso, o altra ingiuria, La maladetta schiatta IMPRIGIONARO. Dittam. Essendo imprigionato e accecato, e in molli modi tribolato . Cavalc. Med. cuor. Di poi chi è IMPRIGIONATO, L'uscir per miserabile ha per mira. Alleg. Ingenerano rovina all' anima IMPRIGIONATA. Coll. SS. PP

S 1. IMPRICIONARE: vale anche Comandare che altri sia Imprigionato. Ma il padre lo IMPRIGIONO, e si dispose appiccarlo. Pecor.

S 2. Per met. Ristringere. Entro a pochi concetti, e brevi sentenze imprigionano l' eloquenza, come scacciata dal regno suo. Tac. Day.

IMPRIGIONATO: TA: add. da Imprigio-

S. Per met. Serrato. Per chi d' oro ammassato si fa specchio, O'l chiude IMPRIGIONATO in fondo all' arche. Buon. Fier. Tanto che i meglio spiriti dell' acqua forte restino IM-PRIGIONATI nelle dette polveri . Art. Vetr.

IMPRIGIONATORE: verb. m. Che imprigiona. I Sabei sono interpetrati IMPRIGIONA-

TORI . Morg. S. Greg.
IMPRIMA: avv. Primo . Lo stesso che Imprimamente. Onde IMPRIMA è da vedere the sia l'amore. Albert. Il quale, ec. avendo io IMPRIMA abbracciato e baciato, ec. Fir.

IMPRIMAMENTE: avv. Primo. Primamente. IMPRIMAMENTE dee uomo amare Iddio sopra tutto, e poi dee amar sè stesso. Fior. Virt. Tu lastricherai con pietre IMPRI-MAMENTE un' aja alta due piedi. Pallad. Qual sapore amarissimo IMPRIMAMENTE caccia la dolcezza . Arrigh.

IMPRIMANTE: add. f. La prima cosa. O vedete quante belle cose vi manda Lorenzino vostro. L' IMPRIMANTE cosa vi regala l'accluse stampe, ec. In secondo luogo vi dà nuova, ec. - La 'MPRIMANTE cosa vi raccomando l'acclusa per il vostro Sig. fratello, ec. gli scrivo in compendio per non farlo taroccare. Magal. lett. IMPRIMATURA. - V. e di Imprimitura.

IMPRIMENTE: add. d'ogni g. Che imprime. Come nella cera si lascia il sigillo per lo moto dell' IMPRIMENTE . Segn. Anim. Qui

in forza di sost.

IMPRIMERE: v. a. Imprimere. Formare impronta o effigie, Stampare, Effigiare, Improntare. - V Suggellare, Scolpire. IMPRIMERE altamente, fortemente, artificiosamente. --Ella sani il colpo, Ch' amor co' suoi begli occhi al cor m'impresse. Petr. Del suggello, cioè della impression de'cieli, che è come suggello ad IMPRIMERE nella materia paziente. But. La virtù non si spegne mai sì fattamente che ella non IMPRIMA e stampi nell'animo alcuni segni, ec. Sen. ben. Varch.

IMPRIMIERAMENTE: avv. Primum . Primieramente. Imprimieramente pruova la loro mente, nell'amore della vanagloria. Coll. Ab.

IMPRÌMIS: s. f. Imprima, In prima. Red.

IMPRIMITURA: s. f. T. Pittoresco. Mestica di colori seccativi, come biacca, giallolino, terre da campane mescolati tutti in un corpo e d'un color solo, che s'impiastra, e distende su per la tavola che si vuol dipignere. Aveva il Mabuse data una certa sorta d' imprimatura, che pel molto piegare che si faceva, non mai punto si guastava. Bald. Dec. IMPROBABILE: add. d'ogni g. Improba-

bilis. Contrario di Probabile. Benchè nel primo aspetto sembrino IMPROBABILI . Gal. dial.

IMPROBABILITÀ : s. f. Qualità di ciò ch' è improbabile, Che manca di prove. IMPROBABI-LITA grande. - Lasciando mill' altre IMPRO-BABILITÀ che vi sono, due sole esperienze vi arreco in contrario. Gal. Sist. Ponderare così di passaggio un'inverisimiglianza, una improbabilità di qualche cosa che si consideri per superiore alle forze della natura. Magal. lett.

IMPROBABILMENTE: avv. Con improbabilità. Non posso mancare, ec. di mostrar quanto IMPROBABILMENTE ei conclude. Gal.

Sagg.
IMPROBITÀ: s. f. Voc. Lat. Malvagità, benignità del signore, che ci chiama, ec. il quale con tanta maggiore IMPROBITÀ si dispregia, quanto lui vedendosi pur dispregiare, ancor più ci chiama. Cavalc. Frutt.

IMPROCCIARE: v. a. Impedire, Opporre. Elli fue improcciato per lo passo che i nemici aveano preso e ingombrato. Liv. M. | del getto e del coniare. Dep. Decam.

IMPROMÈSSA: s. f. Promissum. Promessa. Niun sì picciolo dono è che miglior non sia, che una grande IMPROMESSA. Filoc. Tanti lacciuol, tante impromesse false. Petr.

IMPROMESSIONE: s. f. Promissum . Promessa. Disse avere sperato nelle parole ovvero impromessioni d' Iddio. Esp. Salm.

IMPROMÈSSO: s. f. Promissum. Cosa promessa. Acciocchè 'l tempo più nel parlare che nel piangere non trascorra, brievemente all' IMPROMESSO mi sforzerò di venire . Fiamm. pros. Non è mestieri tanto lo potere assolvere lo impromesso, quanto lo volere. Amin.

IMPROMÈSSO, SA: add. da Impromet-

tere. V.

IMPROMÈTTERE: v. a. Promittere. Pro. mettere; voce rimasta oggidi in Contado. Im-PROMISONGLI di dargli per donna la contessa di Civillati. Bocc. nov. E'l mio parlar tanto ben t'impromette. Dant. Inf.

S. IMPROMETTERE : n. p. Compromettere , Affidarsi, Credere di aver in mano l'affare, o l'impresa. Il meschino or fa voti, ec. e variamente vittoria s' IMPROMETTE. Car. En.

IMPRONTA: s. f. Imago. Immagine impressa in qualsivoglia cosa. - V. Effigie, Stampa. Vago di procacciare antichità di marmi e IMPRONTE di gesso antiche e moderne. Vasar. Vedi l' IMPRONTA sua qui stabilita perchè tu abbi del fatto certanza. Morg. Quell'impronta del Re ch' è nella moneta, non è vera immagine di esso Re, perchè altro d' essa non ha che la somiglianza. Segner. Mann.

IMPRONTACCIO, CIA: add. e sost. pegg.

d'Impronto. O tien le mani a te, presontuo-so, improntaccio. Fir. Trin. IMPRONTAMENTE: avv. Importune. Con Improntitudine . Sogliono anche IMPRONTAMEN-TE apparire quasi saltando. Vit, SS. PP.
IMPRONTAMENTO: s. m. Impressio.
L'improntare, Impressione. Voc. Cr.

S. Per Importunità. Periandro di Corinto della schiatta d' Ercole uccise la moglie sua pregna allo 'MPRONTAMENTO d' una sua amica. Mott. filos.

IMPRONTANTE: add. d'ogni g. Imprimens. Che impronta. Impossibilitato a comprendere dal non terminarsi, e come improntarsi da vario IMPRONTANTE, sdrucciola &

teme. Salvin. Plotin.

IMPRONTARE. v. a. Imprimere. Fa.: l'impronta, Imprimere, Effigiare. Cera da IMPRONTARE. - Sicche si fa, ec. E tal convient che'l male altrui IMPRONTI. Dant. Purg. cioè Metta avanti effigiandolo. E'l padre con tutto'l suo sforzo impronto in lei la formale figura della sua malizia. Passay. Onde è po: il verbo improntare fatto proprio de' maestr!

S I. IMPRONTARE: per Chicdere o Prendere in prestito. Sopraggiungendovi Cristiani per IMPRONTARE danari, s'accorsero del sagrilegio del Giudeo. - I quali danari il comune di Lucca improntayano a usura dagli usciti di Genova. G. Vill.

S 2. E figur. per Prendere, Ricevere. Isidoro comanda che tu renda guiderdone in misura, che tu ne hai improntato. Tes. Br.

§ 3. Per Accomodare, Prestare. Se tu credi che voglia per miscricordia IMPRONTARTI ne' tuoi bisogni un sol danaro. Fr. Giord. Pred.

§ 4. Per Incalzare, Dare addosso. Li Trojani molto improntavano contro al detto

Calcas. Guid. G.

§ 5. IMPRONTARE: n. p. per Pigliare effigie e forma, si potrebbe usare come usò Dante Imprentarsi. Questo cielo Di me s' IMPRENTA com' io fe' di lui. Dant. Par. S' IMPRENTA, cioè si segna e si suggella, come io, cioè come io Folco fei di lui. But. ivi. IMPRONTATO, TA: add. da Improntare.

Piglia virtù in lui IMPRONTATA, come s' impronta l'imagine sculta nel suggello della

cera. But. Par.

IMPRONTATÒRE: verb. m. Imprimens. Che impronta, Che imprime. - V. Coniatore. Non avendovi alcuno gettator di bronzi, IMPRONTATOR di medaglie, scultore, ec. che non ambisse la conoscenza, ec. Pros. Fior. Gaspare Mola IMPRONTATORE rinomatissimo. Baldin. Dec.

IMPRONTÈZZA: s. f. Instantia. Improntitudine, Importunità. Ed a pena posso credere che ella nol toccasse, considerando la IMPRONTEZZA delle femmine, quello che fanno dove hanno grande amore. Med. vit. Crist. I tempi più bassi dissero IMPRONTEZZA, onde è poi il verbo improntare. Dep. Decam.

S. Per l'Istare, o Fare istanza.

IMPRONTISSIMO, MA: add. sup. d'Impronto. Le mosche, le zanzare, i tafani, ed altri insetti improntissimi che volano. Red. esp. nat.

IMPRONTITUDINE: s. f. Importunitas. Importunità. Credi tu per IMPRONTITUDINE vincere la santità di questa donna? Bocc. nov.

S. IMPRONTITUDINE: per Ansietà, Desiderio vivo e impaziente. Come quel che desidera saper qualcosa con improntitudine, cominciò a dire, ec. Ambr. Cof. Noi lasceremo le cose minute all' IMPRONTITUDINE dell' insaziabil lettore. Uden. Nis.

IMPRÒNTO, TA: add. Importunus. Importuno. Ed in così fatta guisa la valente donna si tolse d'addosso la noja dello IMPRON-To proposto. Bocc. nov. Quanto nojose al tempo delle frutta, e impronte le mosche e-

rano a noi. Dittain.

S 1. Per Coperto. Viene a passar di mon- Laico.

ti, Eson di neve IMPRONTI. Franc. Barb. - V. Importuno.

§ 2. Lo 'MPRONTO vince l' avaro: prov. che si dice quando Uno per pura improntitudine ottiene da un altro alcuna cosa negata. Voc.

IMPRONTO: s. m. Lo stesso che Impron-

ta. V. Segner.

IMPROPENSARE: v. . Voc. ant. Pensare. Se non ha vinto IMPI PENSANDO tutti gli avvenimenti primachè l' assaliscano. Sen. Pist.

IMPROPERARE: y. a. Contumeliis afficere. Carica d'improperj. Per lo amore del tuo Signore tribolato, affitto, IMPROPERATO, bat-tuto, ec. Fior. S. Franc.

IMPROPERATO, TA: add. da Imprope-

IMPROPERIO: s. m. Convicium. Villania, Rinfacciamento. Questi tali riprendono a furore e con impropers, sicchè guastano e non racconciano. Cavale. frutt. ling.

IMPROPERIOSO, SA: add. Ignominiosus. Vile, Abbietto, Ignominioso; Voce impropria e poco usata. Per poter poi, ec. elevarsi da quello IMPROPERIOSO lavoro. Baldin. Dec.

IMPROPIAMENTE, IMPROPIETA, IM-PROPIO. - V. Impropriamente, ec. IMPROPORZIONALE: add. d'ogni g. Im-

proporzionato. Voc. Cr. IMPROPORZIONALISSIMO, MA: add. sup. d'Improporzionale. Perocchè è materia-

lissima, e però remotissima e improporzio-NALISSIMA, alla prima semplicissima e nobilissima virtà. Dant. Conv.

IMPROPORZIONALMENTE: avy. Fuori di proporzione : contrario di Proporzionalmente. Quello non soperchia, ma da esso è im-PROPORZIONALMENTE soperchiato. Dant. Conv.

IMPROPORZIONATO, TA: add. Senza proporzione, Non atto, Sproporzionato. Talora accetti i disastri che Dio ti manda, parendoti che sieno più gravi de' tuoi difetti, parendoti che sieno improporzionati. Segner. Mann.

IMPROPRIAMENTE, e IMPROPIAMEN-TE: avv. Improprie. Non convenevolmente, Senza la debita proprietà: contrario di Propriamente. Per approvare quello che fatto avemo, usiamo IMPROPRIAMENTE le parole di coloro che ringraziano. Sen. ben. Varch. IMPROPRIAMENTE ha usato l'autore questo vocabolo. But. Purg.

IMPROPRIAZIONE: s. f. T. Legale; Atto che rende la cosa impropriamente tale, e si intende di Corruzione del feudo. - V. Appro-

priato. § 3.

S. IMPROPRIAZIONE: T. del Gius Canonico. Dicesi allorche le utilità e i profitti di un benefizio ecclesiastico sono nelle mani di un

IMPROPRIETA, e IMPROPIETA: s. f. 1 Improprietas. Qualità di ciò che è improprio, e dicesi specialmente da' Grammatici del Fallo che si commette allorchè si adopera un vocabolo in non proprio significato. - V. Proprietà. Come lo disse il Tasso, fu improprietà di parlare. Carl. Fior.

IMPRÒPRIO, eIMPRÒPIO, PIA: add. Che non è conveniente, Che non ha quella proprietà, quella giustezza che si richiede:

contrario di Proprio. Voc. Cr.

S. Frazioni IMPROPRIB: chiamansi da' Matematici Quelle il cui numeratore è uguale al denominatore, e anco maggiore.
IMPROPRISSIMAMENTE: avv. sup. d'Im-

propriamente. Tass.

IMPROSCIUTTATO, TA: add. Voce dell' uso. Prosciugato e sodo a guisa di prosciutto. IMPROSPERIRE: v. n. Divenir prospero. Gli uomini allegri e IMPROSPERITI, che son baldi e pronti, son suggetti alla lussuria. Cavalc. Tratt. paz.

IMPROSPERITO, TA: add. da Improspe-

IMPROVA: avv. che più comun. si scrive In prova ed In pruova. Consulto. A posta, Volontariamente.

IMPROVATIVO, VA: add. Che non prova; contrario di Provativo. Lo modo del trattare è poetico, fittivo, descrittivo, ec. provativo e IMPROVATIVO, ec. But. pr.

IMPROVAZIONE: s. f. Disapprovazione, Riprovazione. Dopo l' IMPROVAZIONE della Idea con le quattro ragioni dette, loda più

li Pittagorici. Segn. Etic.

IMPROVEDENZA. - V. e di Improvidenza. IMPROVERARE: v. a. Exprobare. Rimproverare. Male in cor non conservando, ne in parole IMPROVERANDO. Fr. Fac. T.

IMPROVIDAMENTE: avv. Improvide. Sconsigliatamente, Incautamente, Inconsideratamente: contrario di Providamente. - V. Imprudentemente. In tale onda di tempesta IMPROVIDAMENTE siamo caduti. Libr. Am.

IMPROVIDENZA: s. f. Inconsiderantia. Contrario ul Providenza. Addiviene a lui celerità d'animo, improvidenza e ardir ne'

pericoli. But.

IMPRÒVIDO, DA: add. Improvidus. Incauto, Imprudente, Inconsiderato; contrario di Provido. Ed eccoti lo sciagurato chieditore dell' IMPROVIDO piacere, le toglie le o-

recchie della meschina. Fir. As.

IMPROVOSTARE: n. p. Præposituram consequi. Assumere la dignità di Proposto, Divenir Proposto. Ho per più facile ancora che'l Provosto s'imbianchi, che'l Bianco s' improvosti, o s' impreti pel modo che ella dice. Car. lett.

IMPROVVEDUTAMENTE: avy. Impru-

denter. Inavvertentemente: contrario di Provvedutamente. IMPROVVEDUTAMENTE gli venne messo il pie nel lacciuolo. Fav. Esop. S. Per Alla sprovvista, Improvvisamente.

Acciocche i nimici non assalissero il campo

IMPROVVEDUTAMENTE. Petr. uom. ill.

IMPROVVEDÙTO, TA: add. Imparatus. Sprovveduto, Improvviso. Mi piace che noi andiamo lei, di ciò improvveduta, a vedere.

IMPROVVISAMENTE: avv. Improviso. All' improvviso, Inaspettatamente, Alla non pensata, All' Improvvisata, Inopinatamente, Subitamente. I Fesolani veggendosi si subito, ed IMPROVVISAMENTE sorpresi da' Fiorentini ec. rifuggirono nella rocca. G. Vill. Spesse volte a questi tali è tolto tempo, e muojono IMPROVVISAMENTE. Cavalc. disc. Spir. Andavano extempore, o come noi diciamo, IM-PROVVISAMENTE cantando. Varch. Lez.

IMPROVVISAMENTO: s. m. Versi di chi improvvisa; Poesia estemporanea. Improvvi-SAMENTI, chiama il filosofo, e numeri senza numero, ovvero misure dismisurate di verst

a braccia. Salvin. Cas.

IMPROVVISANTE: add. d' ogni g. usato per lo più in forza di sost. Che improvvisa. -V. Estemporaneo. Credo che sia chiusad'un' Ottava di qualche moderno improvvi-SANTE. Salvin. Buon. Fier. Se mai fu audazzo di poeli e d'improvvisanti, n'è stato int questa terra in quest' anno. Fir. Luc.

IMPROVVISARE: v. a. ed anche n. Extempore canere. Cantare all' improvviso in versi talvolta con rima obbligata, e sul tema proposto dagli ascoltanti; Provvisare. Ma que rispetti detti a mente sono, Credo avergliene uditi già cantare, S' ella gli'mprovvisasse per di buono, Com'elle soglion co' lor dame fare. Buon. Tanc. Lo Dio cantava sopra quella bene A improvvisar provandosi. Salvin. Inn. Om.

S. IMPROVVISARE: dicesi in modo basso per Chiedere alcuna cosa con artifizio, senza mostrar di chiederla. Sapendo d'esser benissimo così inteso da coloro ai quali improvvisava per avere un po' di buon vino .- Quanto meglio sarebbe stato a quegli ai quali IMPROV-VISAVAN, se gli avessero dato, ec. un fiasco. Pap. Burch

IMPROVVISATA: s. f. Voce dell'uso. Versi o altro, fatto all' improvviso.

IMPROVVISATORE: verb. m. Extempore canens. Che canta all' improvviso in rima Che improvvisa. Dicesi anche Poeta estemporaneo, e altre volte Provvisatore. Dee darsi carriera al franco spirito, che è quello apa punto che l'improvvisator fa. Salvin. disc.

IMPROVVISISSIMO, MA: sup. d' Improvviso. Per usar veramente da traditore, ogli gode di cogliervi improvvisissimo. Seguer. Pred.

IMPROVVISO: s. m. Lo improvvisare. Non stare a accender lumi, perché l' improv-Viso richiede giusto l'oscurità. Lag. Com.

S. IMPROVVISO: si dice ancora il Canto, o Composizione istessa fatta all' improvviso. Poesia estemporanea. Aristotile afferma della Poesia in genere disputando, dagli, ec. cioè dagl' improvvist, esser ella progenerata. Salvin. Cas. Più spropositi direte, Più sarà curioso L' improvviso. Sacc. rim.

IMPROVVISO, SA: add. Improvisus. Sprovveduto, Non provveduto. Credendo li loro avversarj trovare improvvisi sovra i

nemici . Filoc.

§ 1. Improvviso: per Inaspettato, Non preveduto, Inopinato, Repentino. - V. Subitaneo. Giunsero inaspettati, ed improvvisi. Tas. Ger. Ch' ogni improvviso ben più piacer suole, Come il male non pensato anco più duole. Morg.

§ 2. Improvviso, e All' improvviso: avv. Improviso. Improvvisamente. Il Conte Tegrino rispuose improvviso e subito. G. Vill. Molti consigli delle donne sono Meglio im-PROVVISO, che a pensarvi usciti. Ar. Fur. Quando fortuna avversa gli saetta All' IM-PROVVISO, e quando non s'aspetta. Bern. Orl.

§ 3. Cantare, Recitare, o Far alcuna cosa IMPROVVISO, o all' IMPROVVISO, o improvvisamente: si dice di Chi canta o fa versi, o recita, o fa checchessia senz'altro studio, o preparazione. E facevate distichi e tetrasti-

chi all' IMPROVVISO. Fag. rim.

IMPROVVISTAMÈNTE avv. Repente. Improvvisamente, Improvvedutamente, Alla sprovvista. Infilzandosi da sè stesso per lo gran bujo improvvistamente in quel coltel-

lo . Fir. As.

IMPROVVISTO, STA: add. Imparatus. Sprovveduto, Non provvisto. Cominciò a prepararsi e ad ordinarsi quanto e' poteva per non esser colto impovvisto. Stor. Eur. Oggi lo assaltare lo inimico improvvisto si reputa generoso atto e prudente. Segr. Fior stor.

S. All' IMPROVVISTO, O Alla'MPROVVISTA: posto avverb. vale All'improvviso, Improv-

IMPRUDÈNTE: add. d' ogni g. Imprudens. Contrario di Prudente; Che opera o che parla a ventura, Che è mancante di prudenza, Sconsiderato, Inconsiderato, Disavveduto, Sconsigliato, Incauto. - V. Trascurato. La IMPRUDENTE donna o per istraccurataggine, o pur perchè così la giudicava il suo peccato, ec. tutto se lo bevve . Fir. As.

S. Dicesi altresi degli Atti, e delle Parole, come: Discorso, deliberazione, impresa im-

PRUDENTE .

IMPRUDENTEMENTE: avv. Imprudenter. Senza prudenza, Senza avvertenza, Sconsigliatamente, Inconsideratamente, Alla cieca: contrario di Prudentemente. - V. Mattamente, Follemente, Incautamente, Improvidamente. Aveva non meno IMPRUDENTEMENTE, che avaramente licenziati tutti i soldati. Varch. stor.

IMPRUDENTISSIMAMENTE : avv. sup. d' Imprudentemente. Non mancò chi IMPRU-DENTISSIMAMENTE, se non cagione, occasione

ne gli desse. Varch. stor.

IMPRUDENTISSIMO, MA: add. sup.d' Imprudente. IMPRUDENTISSIMA deliberazione.

Guice. stor.

IMPRUDÈNZA, e IMPRUDÈNZIA: s. f. Imprudentia. Difetto che consiste in non avvertire le circostanze e gli effetti che mediocremente considerando potean conoscersi: contrario di Prudenza. - V. Inavvertenza, Inconsiderazione. IMPRUDENZA cieca, dannosa, grande, inescusabile, folle, giovanile .- In quel tumulto insieme cogli altri fu ammazzato ancora per imprudenza il governatore della città. Serd. stor. O per presuntuosa speranza, o per IMPRUDENZIA, o per tracotanza, ec. il lascia in alto mare tanto trascorrere. Passav.

IMPRUNARE: v. a. Dumis obstruere. Metter pruni sopra checchessia, Serrare o Turar i passi con i pruni per difesa di qualsisia cosa. Perciocche il ciriegio è finemente IMPRU-NATO. Nov. ant. Maggiore aperta molte volte IMPRUNA Con una forcatella di sue spine L' uom della villa, quando l' uva imbruna.

Dant. Purg.

S 1. Per met. Pigliare provvedimento o riparo, Porre ogni cautela per bene operare. Io già, come tu sai, avea IMPRUNATO, ma il tutto è andato poi in iscompiglio. Malm.

§ 2. Trovar l'uscio IMPRUNATO: dicesi in prov. quando alcuno va per entrare in un

luogo, e non gli riesce. Voc. Cr.

IMPRUNATO, TA: add. d'Imprunare V. IMPÙBE, e IMPÙBERE: add. d'ogui g. Voc. Lat. Che non è ancor giunto alla pubertà. Impubi sono detti i fanciulli ch' hanno meno di 14 anni compiuti, e la fanciulla meno che 12. Maestruzz. E come fassi a quei che sono IMPUBERI. Sannazz. Arc.

IMPUDENTE: add. d'ogni g. Impudens.. Svergognato, Che non ha rossore - V. Ardito, Sfrontato, Immodesto. I consigli suoi non fussero spesso stati più presto precipitosi a IMPUDENTI, che onesti e circunspetti. Guicc. stor.

IMPUDENTEMENTE: avv. Impudenter. Sfacciatamente, Svergognatamente. Le quali, ec. essendo esercitate IMPUDENTEMENTE da Commissarj. - Allegando il Vicerè IMPUDEN-TEMENTE, se altrimenti fusse stato promesso,

essere stato fatto senza sua commessione.

IMPUDENTISSIMO, MA: add. sup. d' lmpudente. Dimande IMPUDENTISSIME e intollerabili. Guicc. stor.

IMPUDÈNZA: s. f. Difetto di pudore, Inverecondia, Sfacciataggine, Svergognatezza. -

V. Immodestia. Castigl.

IMPUDICAMENTE: avv. Inhoneste. Senza pudicizia, Disonestamente. Il suo corpo sì IMPUDICAMENTE trattava, e tanto era disonesta, che quasi invitava e induceva gli uomini a sè. Vit. SS. PP. Amano e contemplano la bellezza l' un dell' altro, chi virtuosamente, come Socrate, ec. chi IMPUDICAMENTE, come alcuni scellerati indegni d' ogni nome. Fir. dial. bell. donn.

IMPUDICIZIA: s. f. Impudicitia. Vizio contrario alla Castità, alla Pudicizia. - V. Disonestà. E son queste fornicazioni, adulterio, immondizia, IMPUDICIZIA. Annot. Vang.

IMPUDICO, CA: add. Impudicus. Che fa cose contrarie alla Castità, alla pudicizia; opposto a Pudico. - V. Disonesto, Lascivo. Donna IMPUDICA .

S. Dicesi anco Di tutto ciò che offende la castità in atti o in parole. Canzoni IMPUDI-CHE. - Squardi IMPUDICHI. Passav.

IMPÙGNA. - V. e di Pugna.

IMPUGNABILE: add. d'ogni g. Voce dell'uso. Che può impugnarsi.

IMPUGNAMENTO: s. m. Oppugnatio.

Lo 'mpugnare . Voc. Cr.

IMPUGNARE: v. a. Strignere col pugno, e propriamente si dice di lancia, o spada. Allora imbraccia lo scudo e IMPUGNA la lancia e trae a fedire. Tay. Rit. Strigne i denti, a due man Frusberta impugna. Bern.

S 1. IMPUGNARE : per Prendere , Eleggere , Appigliarsi. Lo partito di tenersi e di difendersi essere, ec. di estrema necessitade quello impugnare ed in quello ogni nostro bene consistere. Stor. Semif.

S 2. Per Oppugnare, Contrariare, Muover guerra, Assalire, Pugnar contro. Ma per loro medesimi sostennono la libertà di quello comune, essendo forte IMPUGNATI da' Tarlati

e Pazzi. M. Vill.

§ 3. In questo sign. s' usa per lo più figur. e dicesi del Contrariare con ragioni, parole, ec. il detto altrui, Opporre, Contrapporre, Contraddire. - V. Combattere, Contendere, Contrariare. Pognam che l'opinion vostra si possa IMPUGNAR con molte ragioni. Libr. Am. Quando questa battaglia di amore m'impugnava così, io mi moveva quasi discolorito tutto, ec. Dant. vit. nuov. L'acqua diss' io, e'l suon della foresta Impugnan dentro a me novella fede. Dant. Purg. IMPUGNA, ec. cioè combat-

tono nel mio cuore una nuova credenza ch'io avea nel cuore fermata. But.

\$ 4. IMPUGNARE: pur figur. per Assalire, Muover guerra. Se tu vedi alcuno cadere in peccato, non imporre la colpa a lui, ma al nemico che lo impugna. - Ma quelli che vede forti e ferventi, Questi impugna, e dà forti battaglie. Vit. SS. PP.

§ 5. IMPUGNARE, per Ricevere, Raccorre in pugno. Ovvero a chi più alto il tira e meglio IMPUGNAR in ripigliarlo. Buon. Fier. § 6. IMPUGNARE il falcone : vale Metterlo

sul pugno. Voc. Cr.
IMPUGNATIVO, VA: ada. T. Medico, e Farmaceutico, Atto ad impugnare un male.

Suffu impugnativo. Ricett. Fior. IMPUGNATO, TA: add. da Impugnare. V. IMPUGNATORE: verb. m. Oppugnator. Che impugna, Che contraria, Contraddittore, Oppositore, Oppugnatore, Contrappositore acerrimo. Con animo di non imprender mai briga cogl'impugnatori del voto. Sagg. nat.esp.

IMPUGNATURA: s. f. L'Atto dell' impugnare, e la Parte, onde s'impugna, cioè si prende col pugno checchessia. IMPUGNATURA del violino. - IMPUGNATURA della spada, ec.

IMPUGNAZIONE: s. f. Oppugnatio. Lo impuguare, Contrasto, Combattimento, Contraddizione, Opposizione. - V. Contesa, Disputa. IMPUGNAZIONE forte, ostinata, ec -Essendosi rinchiusa in una cella nel deserto, tanta impugnazione e accidia sentie delle demonia, che n' uscle. Vit. SS. PP. Io dico che egli ama nell' una e nell' altra IMPUGNA-ZIONE. Gal Sist.

S. Per Tentazione. Esser me fortemente tentato di carne, andai, e revelaigli li miei pensieri e la mia impugnazione. Vit. SS. PP.

IMPULITO, TA: add. Impulitus. Contrario di Pulito, Senza ornamento. Questo scettro d'abeto così rozzo e impulito come egli è, in segno, secondo il costume nostro antico, della superiorità. Varch. stor. IMPULSIONE: s f. Voc. Lat Impulso, Spin-

ta, Spinto. Spignimento, Urto. È da sapere che cose sono, che sono a sì pure arti: che la natura è strumento dell'arte: siccome vogare col remo, dove l' arte fa suo strumento della IMPULSIONE, che è naturale moto. Dant.

IMPULSIVO, VA: add. T. Didascalico Che è atto a dare impulso. Forza impulsiva.

IMPULSO: s. m. Impulsus. Spinta, Urto Moto che un corpo comunica ad un altro > Sospinta, Spignimento. - V. Forza, Impeto. Lasciata ( la palla ) senza altro IMPULSO cader semplicemente giù a perpendicolo . -Per vedere, se precipitando l'aria in sull'acqua, da quello maggiore e sì violento IMPULSO ella facesse alcuna sorta di varia-

zione. Sagg. nat. esp.

S. IMPULSO: figur. vale Incitamento, Eccitamento, Stimolo a far checche sia. La considerazione di questi tali vermicciuoli mi diede impulso al presente trattatello. Red. Oss. an

IMPÙLSO, SA: add. da Impellere. Sospinto. Da qualunque vento ed in qua ed in la trasportata ed IMPULSA, ed alla fine è dal calore del sole risoluta in aere. Bocc. Com. Inf.

IMPUNE: avv. Lat. Impunemente. Frenare gli appetiti umani, e torre loro ogni speranza di potere IMPUNE errare. Segr. Fior. disc.

IMPUNEMENTE: avv. Impune. Con impunità, Impunitamente. Mira però s'è dovere che un tal ladrone tu lasci impunemen-TE godere sì reo possesso. Segner. Mann.

IMPUNIBILE: add. d'ogni g. Da non potersi, o da non doversi punire. Nel medesimo modo che da' Greci son detti, ec. gl'im-punibili o incorreggibili. Salvin. Fier. Buon.

IMPUNIRE: v. imperson. Non punire, Non castigare. Usasi solamente a modo d'ad-

diettivo . Împunito . V.

IMPUNITÀ, IMPUNITADE, IMPUNI-TATE: s. f. Impunitas. Esenzione da pena accordata da chi ha potestà di punire: contrario di Punizione. - V. Liberazione, Assoluzione. Di sè fanno specchio a coloro che deono venire a imitargli per la impunità del segreto peccato, alle pessime cose. M. Vill. Hanno detto che una tale impunità sarebbe un confermar voi nella medesima presunzione. Car. Apol.

S. Pigliare l' IMPUNITÀ: vale Manifestare al giudice i complici d'alcun delitto, e si procurarsi lo scampo dalla pena. Voc. Cr.

IMPUNITAMENTE: avv. Impune. Senza punizione. Dimostra non dovere fursi grande scelleratezza impunitamente. S. Ag. C. D.

IMPUNITO, TA: add. da Impunire; Non gastigato, Franco, Esente da castigo, da pena. Io non intendo di lasciare questa vendetta impunita. Bocc. nov. Ma tal peccato non passerà guari impunito. G. Vill.

IMPUNTARE: v. a. Punctim ferire. Dar

di punta in checchessia. Voc. Cr.

§ 1. IMPUNTARE in qualcosa: vale Aversi difficoltà. Voc. Cr.

§ 2. Onde IMPUNTARE, si dice di Chi parla con qualche difficoltà, con qualche dilazione; che anche si dice Intoppare. Egli IMPUNTA un

poco. Fag. Com.

§ 3. IMPUNTARE: vale anche Posarsi o Fermarsi su checchessia. Osservando, ec. quali razze, e quante di animali volanti s'aggirino, ronzino ed impuntino, si soffermino. Red. Oss. ann.

\$ 4. IMPUNTARE: dicono 1 Cacciatori della Starna, quando essendo volata da un luogo, va a posarsi in un altro. Sono nella strada battuta più leggiere e più lievi ne' piè, e facilmente IMPUNTAN sovra dell'arata terra. Salvin. Opp. Cacc.

§ 5. Per Scordarsi, Venir meno la memo-

ria in alcun recitamento. Voc. Cr.

§ 6. IMPUNTARSI: dicono gli Schermidori Dell' incontrarsi le due spade punta per punta.

§ 7. IMPUNTARSI: vale anche Far punta, o come una punta in un luogo dove due cose

unite s' incontrano.

IMPUNTATO, TA: add. da Impuntare. V. IMPUNTATURA: s. f. T. degli Oriuolaj. Difetto dello Scappamento, o dell' imboccatura di qualunque ruota per cui il moto dell'oriuolo vien ritardato o arrestato.

IMPUNTIRE: v. a. Cucire checchessia con punti fitti. Cordoncino per IMPUNTIRE a liscio o a catenella i finimenti di carrozze, selle, e simili. - Cuscini impuntiti ed infioc-

cati di scatarzo.

IMPUNTITO, TA: add. da Impuntire. V. IMPUNTITURA: s. f. Lo stesso che Impuntura, ma è voce degli Artefici e non de-gli Scrittori. - V. Costura bianca.

IMPUNTUALE: add. d'ogni g. Che man-

ca di puntualità. Accad. Cr. Mess.

IMPUNTUALITA: s. f. Difetto di Puntualità. Nè che tra nazioni così diverse ci fosse la minima discordia, nè difficoltà nella distribuzione degli ordini, ne alcuna IMPUN-TUALITA nell' obbcdienza. Accad. Cr. Mess.

IMPUNTURA: s. f. Nome di sorta parti-colare di cucito. - V. Impuntitura. Al qual saran baciati Da voi gli orli per me della sottana, L' IMPUNTURE cioè della balzana. Alleg. Questi lombrichi erano, ec. grossi per lo più quanto l'ordinaria seta, che dicesi da IMPUNTURE. Red. Oss. an. L'IMPUNTURA dovrebbe esser fittissima, non senza pregiudi-zio del tener caldo. Magal. lett.

IMPURAMENTE: avv. Impure. Con impurità, contrario di Purità. Dal vestire immodestamente v'è un breve passo al vivere IM-

PURAMENTE. Salvin. Crist. instr.

IMPURISSIMO, MA: sup. d'impuro. 1m-PURISSIMA gente . Fir. As.

IMPURITÀ, IMPURITÀDE, IMPURITÀ-TE: s. f. Impuritas. Ciò che v'è d'impuro, di grossolano, di eterogeneo in alcuna cosa: contrario di Purità. - V. Lordura, Bruttura, Sporchezza. La terra è a loro in luogo di ventre, nella quale lasciano l'una e l'altra im-PURITÀ, cioè l'umida e la secca. Cresc. Materia di solfo e vetriuolo mescolato con molta IMPURITA terrestre.

S. Impurità: dicesi anche comun. per Impudicizia, Disonestà, che è uno de' sette peccati capitali; Vizio contrario alla castità .- V. Im- 1

IMPÙRO, RA: add. Impurus. Che non è puro, Che per mescolanza di cosa vile, o peg-giore è reso meno buono, meno sincero; Guasto, Contaminato, Magagnato. E male atto ed IMPURO si prepara quel sussidio, del quale giornalmente è bisognoso il nostro sangue. - E sempre mai più lo rendono IMPURO. Red. Cons.

S. IMPURO: per Macchiato di vizio d'impurità; Disonestà, Impudico; e dicesi anche per Contaminato di qualsivoglia macchia di peccato. Le nostre opere dinanzi a lui di verità sono tortissime e IMPURE. Fr. Giord. Pred. Ma quando il vostro Piero al fiume santo M' asperse il crine, e lavò l' alma IMPURA. Tass. Ger. O Dea, che non se' Dea se non di gente, ec. che non IMPURA mente, ec. ti sacra al-tari e tempj. Guar. past. fid.

IMPUTABILE: add. d'ogni gada Imputare. È confortato chi nell' opera ha parte di tal maniera, che a lui dentro al suo genere

sia IMPUTABILE . Segner. Mann. IMPUTAMENTO; s. m. Imputatio . Lo'm-

putare. Voc. Cr. IMPUTARE: v. a. Imputare. Dare, Addossare, Attribuir la colpa. Incolpare, Accagionare, Apporre. O Iddio veditor de' nostri cuori, le non vere parole dette da me non IMPUTARE in peccato. Fiamm. Non a me, ma alla malagevolezza di quella cosa si conviene imputare. Vegez. Non è da imputare in sè a difetto il non averlo. Passav. Ricordandoci che Cristo IMPUTA a sè quello che facciamo a' nostri prossimi. Cap. Impr.

S. Per Ascrivere. Così il peccato d' Ada-

mo è IMPUTATO a tutti i suoi posteri. IMPUTATO, TA: add. da Imputare. V. IMPUTATORE: verb. m. Insimulator. Che

imputa . Voc. Cr

IMPUTAZIONE: s. f. Insimulatio. Attribuimento di colpa, Accagionamento dato senza prove sufficienti. I quali restano a cotale IMPUTAZIONE di passare a nostra correzione. G. Vill. Due quesiti contien questa vostra domanda, ec. il primo riguarda l' IMPUTA-ZIONE che mi date di simulatore; l'altro è di quello che possa apparire nelle stelle. Gal. Sist.

S. IMPUTAZIONE: s' usa anche in buon senso in materia di Religione, e significa Applica-zione degli altrui meriti, dell'altrui giustizia, onde i Protestanti dicono che Noi non siamo giustificati che per l'imputazione de' meriti

di Gesù Cristo.

IMPUTRIDIRE: v. n. Putrescere. Divenir putrido, Infracidare, Marcire. - V. Putrefare. Ciò che si coglieva, più inverminava e im-PUTRIDIVA. S. Ag. C. D. Cominciano, morti che sono, ad imputridire e corrompersi. - Ne'

vasi aperti debbono imputridire o fermentare. Red. Oss. an.

IMPUTRIDITO, TA: add. da Imputridi-

IMPUTTANIRE: v. n. Scortari. Innamorarsi grandemente di puttana. Voc. Cr.

S. Per met. Guastarsi , Corrompersi. Di qua vien, cred' io, che molti, dolendosene, dicon

che'l mondo è IMPUTTANITO. Alleg. IMPUTTANITO, TA: add. da Imputtani-

IMPUZZARE: v. n. Fætere. Divenir puzzolente, Corrompersi. - V. Putrefare, Marcire, Incadaverire. Le mie margini sono IM-PUZZATE e peggiorate dalla stoltizia mia. Mor. S. Greg.

IMPUZZATO, TA: add. da Impuzzare. V.

IMPUZZOLIRE: v. n. Fætere. Impuzzare. L'acque petrose son buone, e non impuzzo-LISCONO agevolmente per terrestre corruzione. Cresc. La terra stessa di sozzo odore IMPUZZOLITA, sangue e morte olendo, ec. Bemb. stor.

IMPUZZOLÌTO, TA: add. da Impuzzo-

lire. V.

IN: Prep. che si usa co' verbi di stato, ugualmente che con quelli di moto, mettendosi sovente anche innanzi ad altre preposizioni od avverbj: significa ordinariamente Sopra o Dentro.

S 1. Co' verbi di Stato. Non è gran tempo passato, che in Romagna fu un cavaliere,

il quale, ec. Bocc. nov. § 2. E co' verbi di Moto. Il giudeo monto a cavallo, e come piuttosto potè se n' andò IN corte di Roma. Bocc. nov. Egli si fermò d'andare in Gerusalèm, e mandò i messi

dinanzi da sè. Esp. Vang. § 3. In vece di Su, Sopra. Comecchè molto meglio sarebbe a dar con essa in capo a Nicostrato. - La Reina, levata in piè, la corona si trasse, e ridendo la mise in capo a Dioneo. Bocc. nov. S'assise, e seder femmi in una riva, La quale ombrava un bel Lau-ro ed un faggio. Petr. § 4. Ed in vece di Dentro. Con lei in un

lettuccio assai piccolo si dormiva. Bocc. nov. Ch' i' vidi duo ghiacciati in una buca. Dant.

§ 5. Anche Dentro significa, se diremo: Maestro Rinaldo disse: Commare questi son vermini che egli ha in corpo. Bocc. nov. Se come i tuoi gravosi affanni sai, Così sapessi il mio simile stato, Verresti in grembo a questo sconsolato A partir seco i dolorosi guai. Petr.

S 6. Nè in luogo solamente di queste due preposizoni, ma ancora in sentimento d'altre particelle e maniere frequentissimamente s' adopera; onde qualche volta fu posto per In

luogo di. E poichè piacere è di lui, a cui oramai sarai cara sposa, con costoro n'andrai, e noi sempre in caro padre terrai. Bocc. nov. Cioè Mi terrai in luogo di padre, o Mi terrai per padre.

§ 7. Per Intorno, o In circa. La moglie giovane ancora di ventotto in trenta anni faceva spesso lunghe diete. Bocc. nov. cioè Che era tra li ventotto e li trenta anni.

§ 8. Per Attorno, Intorno alla persona, ed anche solamente Intorno a quelche parte del corpo. E fatto venire sopra l'una delle lor cocche, Landolfo, ed ogni cosa del legnetto tolta, quello sfondarono, lui in un povero farsettino ritenendo. – Costui avendol già unto di mele, ed empiutol di sopra di penna matta, e messagli una catena in gola, mandò al Rialto che bandisse. – Appresso mise in dito a Messer Torello un anello, nel quale era legato un carbuncolo. Bocc. nov. Questo d'allor ch'io m'addormiva in fasce Venuto, è di di in di crescendo meco. Petr.

S 9. Per Vicino, Presso, e Quasi nell'atto. E per ventura udi, dolce Maria, Dinanzia noi chiamar così nel pianto, Come fa dona che in partorir sia. Dant. Purg. cioè: Nell'atto del partorire. Più discordie ebbono col conte lor signore, ec. e cacciarlo di Fiandra alcuna volta alla cortese, a modo di confini, e poi rimandavano per lui, come popolo che era in vacillare e in non fermo stato. G. Vill. cioè Sul punto di vacillare, o Che stava vacillando. Ancora vi trovammo un'isoletta, Là dove l'uomo mai morir non puote; Ma quando in transir sta fuor se ne getta. Dittam. cioè In punto di morte.

S 10. In: in vece di À, o Al. Ebbelo giunto infra due camere, e allora gli gittò il braccio in collo. Tav. Rit. O Iddio veditore de'nostri cuori, le non vere parole dette da me, non mi imputare in peccato. Fiamm.

§ 11. In vece di Con. Orribilmente cominciarsi i suoi dolorosi effetti, ed 11 muracolosa maniera a dimostrare. Bocc. Introd. Perchè uccidi questo tuo corpicciuolo 11 questi caldi e 11 queste fatiche? Vit. SS. PP. cioè: Nel tempo di si gran caldo, e con queste fatiche.

§ 12. In vece di Per. E così in contrario le taverne, e gli altri disonesti luoghi visitava volontieri. Bocc. nov. Elessono in Papa messer Guglielmo Grimonardi. M. Vill. La quale se lo voleva adottare in figliuolo. Cavale. Med. cuor. Dannosi oltre acciò, per chi vuole, in compagne di tutte queste, e simili voci, quelle ancora, ec. Beinb. Pros. Il quale trovarono tutto smarrito e pauroso forte, perciocchè il giudice niuna cosa in sua scusa voleva udire. — Il quale poi molte volte in dispetto di

quelle che di lei avevano invidia vi fe' venire. – Ora, poi che gli Iddii hanno te eletto
IN mio secretario, ti voglio manifestare il
mio intendimento. Filoc. E pur com' intelletto
avesse, o penne, Passò quasi una stella che
IN Ciel vola. Petr. cioè: Come una stella che
voli per il Cielo, o che voli per l' aria.

§ 13. In: per Coutro, Coutra. Vitellio Cesare senti la ribellione de' suoi eserciti, ed in sè vide rivolto il Romano popolo. Bocc, tett. cioè Il vide rivolto contro di sè. Ajace in molti, e poi in sè stesso forte. Petr.

IN molti, e poi IN sè stesso forte. Petr. § 14. Per Verso. Cost costei ch'è tra le donne un sole, In me movendo de' begli occhi i rai, Cria d'amor pensieri. Petr.

chi i rai, Cria d'amor pensieri. Petr. § 15. Per Nel tempo, Nello spazio. Intendo di raccontare cento novelle, ec. raccontate in diece giorni da una onesta brigata di sette donne e di tre giovani. – Alla quale in forse quattr'anni, avvenne, ec. di fare nuove nozze da nove volte. Bocc. nov. cioè Nello spazio di dieci giorni, di quattr'anni.

§ 16. Per A maniera, A foggia, A similitudine di. La si gittò a' piedi, niuna cosa valendole il chieder mercè con le mani in croce. Bocc. nov. Le castagne si colgano allora che la sua maturitade farà cascare i loro ricci in terra, e raccolte co ricci si riducano in monte. Cresc. I' vidi un' ampia fossa in arco torta. Dant. Inf. Come gli augei che vernan verso'l Nilo, Alcuna volta di lor fanno schiera, Poi volano più in fretta, e vanno in filo. Id. Purg. cioè Vanno in lungo e diritto ordine, a modo di filo tirato; che In fila si disse poi.

. § 17. Quando In precede le lettere L, M, R nelle parole composte, la N si converte talora in esse seguenti, come ILLECITO, IM-MOBILE, IRRAZIONABILE. Voc. Cr.

§ 18. Davanti al B, e al P si rivolta in M, come IMBECCARE, IMPUDICO. Voc. Cr.

S 19. In: talora ha forza privativa o negativa, come: INARRIVABILE, IMPAREGGIABILE, INCAUTO, IMPRUDENTE, cioè Non arrivabile, Non pareggiabile, Non cauto, Non prudente; ma il sentimento suo le più volte non è diverso dal primitivo; onde non solo In non importa Privazion sempre, come vogliono alcuni; anzi tolti que' pochi Nomi che da' Latini sono scorsi a questa lingua, quasi sempre egli aggiunge; nè priva o toglie se non di rado, siccome in Inasprire, Impetrarsi, da Pietra, Impigrire, Invigorirsi, Invilupparsi, Invogliato, Incerare, ec. ec. Onde a voler privare noi ci serviamo del Dis, o dell' S, e diciamo Disasprire, Spetrarsi, Svogliato, e sì fatti. Cinon.

§ 20. In: si scrive davanti all' uno e all' altro genere d'amendue i numeri, seguiti da consonante o vocale. Innanzi a consonante però,

s'ella sia S, che altra consonante accompagni, suole essere cagione che in fronte all'S, si ponga un I, e si dica. E fu lor dato un frate antico di santa e di buona vita, e gran Maestro in iscrittura. Bocc. nov. cioè In scrittura; che così pure le più volte si dice. Or mi tiene in speranza ed or in pene. Petr. Ed anche si scrive In non seguendogli Articolo. La giovane donna la quale non teneva gli occhi fitti in inferno, accortasi di Rinieri, IN sè stessa ridendo disse. Bocc. nov. Madonna è desiata in sommo Cielo. Dant. Canz.

§ 21. In: comun. davanti all' articolo , rade volte s' usa, ed in sua vece s' adopra Ne, e dicesi Nell' inferno e non In l'inferno; Nel Cielo e non In il Cielo; Nella Luna e non

In la Luna.

§ 22. Pure anche i buoni Scrittori, e specialmente il Petrarca, Dante e il Boccaccio usarono frequentemente tal maniera nel verso. Scelesta la gittava in il mar lato. Bocc. Am. Vis. Ita n' è Beatrice IN l'altro cielo. Dant. Canz. Com' in lo specchio il sol non altrimenti La doppia fiera, ec. Id. Purg. Ma ben ti prego, che'n la terza spera Guitton saluti. Petr. Dipinto IN gli occhi vaghi, che m' han morto. Giust. Cont. bell. man. Anzi Matteo Villani disse Chi a catuno che prestasse denari di questa sega fosse in certo tempo assegnato in le sue gabelle. Nondimeno tu non te n' invaghire per imitarli, dice il Cinonio; perciocchè la maniera del dire è falsa, ed ha dell'idiotismo.

§ 23. Quando più Voci, che egualmente il

richieggono, seguono l'una appresso dell'altra, il darlo a ciascheduna fa il parlar più leggiadro e più chiaro. La Violante venne crescendo ed in anni, ed in persona, ed in bellezza, e in tanta grazia di chiunque la conoscea, che era a veder maravigliosa cosa. Bocc. nov. Non avrà albergo il Sol in Tauro, IN Pesce. Petr. Onde men vago sarebbe stato, Venne crescendo in anni, e persona, e bellez-za; Non avrà albergo il Sol in Tauro, o Pesce; oltre alla confusione che 'l sentimento delle Voci riceve. E pur con tutto questo s'è dato all' una, e non all' altra talvolta. E mille, che'n Castalia ed Aganippe Vidi cantar per l' una e l' altra riva. Petr. Cioè In Castalia e In Aganippe. Il che s'è pur ancora osservato nell'altre Preposizioni e ne' Segni, e negli Articoli, come altrove si è accennato. Cinon.

1 § 24. Talora presso gli antichi Scrittori IN, e NE, o Nel si trovano insieme congiunte. In nel numero di pecore e di fiere è avuto qualunque è oppresso da' diletti del corpo.n nel convito lo motteggiare d'altrui, e Le parole gittate in tuo dolore ti toccarono.

Amm. aut. Cavalcando la gente di Castruc-cio in nel monte sotto a Pistoja. Stor. Pist. § 25. In: cogl' infiniti de' verbi e co' ge-rundj vagamente si congiugne, come In leg-gere i libri, In leggendo i libri, cc. Voc. Cr.

INABILE: add. d' ogni g. Inhabilis. Non abile, Incapace, Insufficiente, Inctto, Disa-datto. E sì gravemente il ferì nel braccio, che da indi innanzi divenne INABILE di non poter più combattere. Tac. Day. Dovrebbe l'insensibil peso della poca aria rinchiusa sotto la campana rimanere inabile a mantener l'argento a quella medesima altezza.

Segg. nat. esp.
INABILITA, INABILITADE, e INABILITATE: s. f. Inhabilitas. Difetto d'aplità, d'attitudine; Incapacità, Insufficienza. - V. Impotenza. Così per inabilità del ricevente fu il presente gittato via. Fir. dial. bell. donn. Ancorchè non abbia potuto per la mia INA-BILITÀ farvi profitto alcuno. Red. lett.

INABILITARE: v. a. e s' usa anche nel n. p. Inhabitem reddere. Rendere inabile, Rendersi mabile. Arrivò fino a tagliarsi un de' diti grossi per INABILITARSI all' ordine sacro. Segner. Crist. instr. Un discostamento del movente, ec. l'abilita a muovere, e un rapprossimamento l' INABILITA. - Mi trovo con tutte le sere legate e la libertà de' giorni INABILITATA all'ozio degli studi all'obbligo d'avergli a passare in città. Magal lett. INABILITATO, TA: add. da Inabilitare. V.

INABISSAMENTO: s. m. Lo inabissare, e Lo stato della cosa inabissata. Se vorremo entrare nell'inabissamento dei rubelli per via di trabecchetti o di ruine allora sì che,

ec. Magal. lett.

INABISSARE, e INNABISSARE: v. a Cacciar nell' abisso. Or non pensi, o peccatore, ch' io ti posso INABISSARE? Fr. Jac. T

S. INABISSARE: n. p. Piombar nell' abisso, Sommergersi nel profondo. Dunque miser, perchè non rompi e scapoli Tutte l' onde in un punto, ed inabissari? Sannaz. Egl.
INABISSATO, e INNABISSATO, TA:

add. da' loro verbi.

S. Inabissato: detto di luogo, vale Profonde come un abisso. O inabissato mare senzu nulla misura. Fr. Jac. T.

INABITABILE: add. d'ogni g. Inhabita bilis. Non abitabile, Che non si può abitare. Terra INABITABILE. Annot. Vang. Zonna tor-

rida INABITABILE. But. Par.

INABITANTE: add. d'ogni g. Inhabitans, Che ivi abita, Che qui dentro ha la sua abi tazione. Affetti amorosi verso di Dio eccitat; in noi dal suo spirito inabitante dentro di noi. Segner. Miser.

INABITATO, TA: add. Solitarius. No q abitato. Spiaggia INABITATA Ar. Fur.

INABITEVOLE: add. d' ognì g. Inhabita- 1 bilis. Inabitabile. Da fortuna sospinto ad al-

cuno inabitevola scoglio. Fiamm.

INABOLIBILE: add. d'ogni g. Che non può abolirsi, Indelebile. Non già essersi a-boliti tutti i vestigi, ec. tra' quali molti ve ne avevano a esser per loro natura INABI-TABILI. Magal lett.

INACCESSIBILE: add. d'ogni g. Inaccessus. Aggiunto di cosa, a cui non si può salire, nè accostare, nè arrivare. Luoghi solitarissimi e INACCESSIBILI. Stor. Eur. Ripe

INACCESSIBILI. Mor. S. Greg.

S. INACCESSIBILE: figur. dicesi di Qualunque cosa, cui altri non possa arrivare colle proprie sue facoltà. La divina Scrittura è un lume inaccessibile, al quale non si può andare. Teol. Mist. Ma che cosa egli sia ( Iddio ) è un segreto imperscrutabile : poichè egli abita in una luce inaccessibile. Salvin. disc. Altrove unire non si potrebbon da loro senza spesa enorme e INACCESSIBILE. Cocch. Anat.

INACCESSO, SA: add. Che non diede mai adito ad accostarsi, Inaccessibile, Dove non si può andare. Quando fondo il suo si degno istituto là sopra i gioghi più inaccessi, e più inabitabili di Granoble. Segner. Mann. Ne fiume o mare alcuno loro è INACCESSO; Non valli discoscese, o dirupato Inaccessibil sasso il corso arresta. Salvin. Opp. Pesc.

INACCIAJARE: v.a. T. dell'Arti. Unir il ferro coll'acciajo, per renderlo tagliente o più saldo.

INACCIAJATO, TA: add. da Inacciajare.

V. Cilindro di ferro INACCIAJATO.

INACCORDABILE: add. d'ogni g. Da non potersi accordare, Che non può accordarsi.

Pallav.

INACERBARE, INACERBIRE, e IN-NACERBIRE: v. a. Exasperare. Esacerbare, Esasperare, Inasprire. E non volendo tu sofferire con pazienza quella sorte che non puoi mutare, che faresti altro che INA-CERBARLA e farla più grave? Boez. Varch. Peggiorarono la condizione e INACERBIRONO gli animi . M. Vill.

S. In sign. n. e n. p. Exacerbari . Inasprirsi. Dove contra di noi erano inacerbiti, e' si cominciarono a arrendere, e a addolcire come il mele. Cron. Morell. E qui pur sempre l'ira e l'odio interno Inacerbisce e'l

cor stimola e fiede. Tass. Ger.

INACERBATO, INACERBITO, e INNA-CERBITO, TA: add. da'loro Verbi, Esacerbato, Incrudelito. Con alcuna cosa più dilettevole rammorbidare gl' INACERBITI spiriti. Bocc. nov.

INACETARE: v. a. Aceto perfundere. Bagnare, e Aspergere con aceto, ed al n. p.

Bagnarsi, Lavarsi con aceto. Che quando ell' è di quella d'oro in oro, Non vale ina-CETARSI o mangiar aglio. Beru. rim.

S. INACETARE: v. n. Inacetire. Voc. Cr. INACETIRE: v. n Exacescere. Inforzare a guisa di aceto, Inacetare. Vini stitichi, e quelli che INACETISCONO o inagriscono. - In che modo si provvede che'l vino non INACE-TISCA, e come INACETITO si guarisca. Cresc.

INACETITO, TA: add. da Inacetire. INACQUAMENTO, INACQUARE, INAC-QUATO. - V Inacquamento, Inacquare, ec.

INACOUÒSO. - V. Inaquoso.

INACUTIRE: v. a. Acuere. Far più acuto. Se intenderemo essa retta O N. girarsi sopra il punto G da O verso D INACUTENDO i detti angoli, e finalmente trapassando, ec. Galil. Par.

§ 1. INACUTIRE: n. p. Diventar più acuto. È manifesto l'angolo, ec. andarsi per tal conversione inacutendo. Viv. prop.

S 2. INACUTIRE: si dice anche delle voci, e de'suoni, ed è il passare dal grave verso l'acuto. Tre sono le maniere colle quali noi possiamo inacutire il tuono a una corda. Gal. Dial. Mot. Quella allentandola rendea più grave il suono, questo l' INACUTIVA.

Sagg. nat. esp. INADATTABILE: add. d'ogni g. Che non puo adattarsi. La lor somma stupidità gli rese talmente INADATTABILI a tutti questi dettami, che non sono puramente animali. Ma-

gal. lett.

INADATTABILITÀ: s. f Incapacità di poter esser applicato, di confarsi, o convenire con checche sia: Opposto di Adattabilità. Per quel che riguarda l'adattarsi, o il non adattarsi diverse filosofie alla fede, si può dire in generale che tutte abbiano l'istesso vantaggio, e svantaggio, e che tutte le filosofie degli antichi , ec. hanno l'istessa INADATTA-BILITÀ. - Questa inadattabilità non va valutata per niente. Magal. lett.

S. INADATTABILITÀ : per Insufficienza, Incapacità. Ho pensato un altro poco a questa materialità dello spirito umano per vedere un poco se l'inadattabilità del mio cervello a potersela persuadere, ec. - Non bisogna far tanto caso di quella fiera naturale INA-DATTABILITÀ che ci riconosciamo d'avere in concepir qualche cosa che non sia materia. Magal. lett.

INADEGUATAMENTE : avv. Con modo inadeguato. L' arduo dell' argomento, ec. dopo che avro parlato inadeguatamente, mi

servirà di scusa. Magal, lett.

INADEGUATO, TA: add. Che è fuor di proporzione, Che non è confacente o adeguato al soggetto. Voce di regola.

INADEMPIBILE: add. d'ogni g. Che non

può adempirsi . Chi s' impegnò a promettere ] di legar l'osservanza ad una condizione

INADEMPIBILE. Magal. lett.

INADOMBRABILE: add. d'ogni g. Infigurabilis. Che non si può adombrare, Infigurabile. Se in ogni caso, ec. pretendessi d'a-dombrare qualche cosa d'inadombrabile, io mi ricordi, che nell' essenza divina. Magal.

INAFFETTATO, TA: add. Che è senza affettazione; Contrario di Affettato. Voce usata da Marco Equicola Scrittore del 1500, di stile facile e puro . F. Sacchetti facile e INAFFET-TATO, di stile amabile e intelligibile.

INAGGUAGLIANZA: s. f. Inæqualitas. Disegualità, Sconvenienza. Sappi che INAGGUA-GLIANZA è ne' detti, intra i quali, ec. Sen.

INAGITATO, TA: add. Non agitato, Non commosso . Stabile tienla, INAGITATA, immota Di sempiterno acciar salda catena. Chiabr. Fir.

INAGRARE: v. n. Acescere. Divenir agro come agresto Se'l vasello non è netto, ciò che tu vi metterai INAGRERÀ. Tes. Br.

INAGRESTIRE, e INNAGRESTIRE: v. n. Exacescere. Divenir agro come agresto.

Voc. Cr.

S. Figur. Inasprirsi, Esacerbarsi. Perocchè consuma ciò che in noi è mansueto e piacevole, e commuove ad INAGRESTIRE. Amm.

INAGRIRE: v. n. Acescere. Divenir agro. L'allume scaglinolo fa i vini stitichi, e quelli che inacetiscono o inagriscono, ferma. Cresc.

INAJARE: v. a. Distendere i covoni in

sull' aja, Mettere in aja. Voc. Cr.

INALANTE; add. d' ogni g. Inhalans. T. Botanico. Che succia. Che attrae; ed è Aggiunto de' pori delle foglie; opposto a Escretorii, o sia pori che traspirano. Vasi INA-

INALARE: v. n. Inhalare. I. Botanico. Succiare, Attrarre l' umidità sparsa per l'aria, e dicesi de' pori delle foglie. La pianta succia per le barbe, traspira per le foglie, e per

esse inala l'umidità e l'aria istessa. INALBAMENTO: s. .m. Lo inalbare. Esperienza degl' inalbamenti dell'acque naturali. Red. esp. nat. Si osservò con poche gocciole della detta soluzione d' argento farsi il medesimo inalbamento un poco maggiore. - La soluzione di latte di piombo produsse uno inalbamento latteo uniforme. Cocch.

INALBARE, e INNALBARE: dal Lat. Albus. Bianco, v. a. Album facere. Imbian-care. - V. Bianchire. Vien poi l'aurora,

l' aura fosca inalba. Petr.

S I. In. sign. n. e n. p. vale Divenir bianco. Come sul vicino tramontar della notte l'aria comincia ad INALBARE. Fr. Giord. Pred. Ogni bell'atto di dolcezza pieno, ec. come ha nel mattino il di quando s' INALBA. Alam. Gir.

S 2. INALBARE: in sign. a. n. e n. p. dicesi dell' Acqua, o altro Liquore che cominci a divenir torbido o albiccio. Il sal comune, o cibario infuso nell'acqua termale l'INALBA un poco. La soluzione d'argento, ec. me-scolata a gocciole nei bicchieri di queste acque termali le inalbò. - Coll'affusione di più dell'olio di tartaro, ec. perderono la loro trasparenza, e si videro inalbate al fondo, e coll'aggiunta d'aceto si videro rischiararsi, ma l'acqua Pisana con tali mescugli non inalbo. - Con simile quantità di soluzione d'argento non s' INALBARONO punto. Cocch. Bagn. Tra l'acque naturali solamente quella del condotto di Pisa non INAL-BA, e non perde punto la nativa sua limpidezza. Red. esp. nat. INALBERAMENTO. - V. Alberatura.

INALBERARE, e INNALBERARE: v. a. Metter gli alberi, e dicesi per lo più delle navi ; Alborare. L'albero INALBERARO, e sopra quel-lo Distesero le bianche vele. Salvin. Iliad.

S I. INALBERARE, o Alborare: si dice an-che in generale da' Marinaj di Qualunque corpo allungato che s'alza per la sua lun-gliezza, come per es. Inalberare una botte. § 2. Inalberar la 'nscgna o altro: vale Al-

zarla all'aria. Strappatagli l'accetta di mano, ed INALBERATA contra lui, gli levò la testa dal collo . Stor. Eur. Entro furiosamente dentro così armato, ec. e gridando: ahi! traditori, voi siete morti, inalbenò la roncola. Lasc. nov.

S. 3. INALBERARE: v. n. Salir su gli alberi. Chi salta in mar, chi INALBERA, e chi fugge. Bern. Orn. Alcuni con laida fuga INNALBERA-TI s'appiattaron fra i rami. Tac. Dav.

§ 4. INALBERARE: n. p. Salire, Arrampicarsi su gli alberi. Come il ghiro s' era INAL-BERATO . - Ma poi come Zacheo s' INNALBERA-VA. Morg.

§ 5. INNALBERARSI: per Empiersi d'alberi. Se m'innalberass' io , che un orto sono , Non

saria maraviglia. Bin. rim. burl.

§ 6. Per met. vale Adirarsi, Infuriare. Imbratterassi le mani uno o due sgraziati, e briachi nel sangue del suo centurione e tribuno? che più non credo INALBERASSERO nel passato spavento. Tac. Dav. stor.

§ 7. INNALBERARE : si dice anche dell' Alzarsi i cavalli per vizio su' pie di dietro, che anche si dice Impennare. Ogni cavallo, o tristo o buono, S'innalbera a tirar troppo la briglia. M. Bin. rim.

INALBERATO, e INNALBERATO, TA: add. da' loro Verbi.

INALE: s. m. Hypnalis. Aspide. Bocc.

Com. Inf.

INALÍDÌRE: v. n. Arescere. Divenir alido, Diseccarsi, Inaridire. Come spesse e ben cestite biade ne' campi, ec. e come segati, INALIDIRONO . Borgh. Fir. disf.

S. INALIDIRE: n. p. vale lo stesso. - Le mercanzie, ec. s' inalidiscon, muffan, s' am-

mezziscono, ec. Buon. Fier. INALIENABILE: add. d'ogni g. Che non può alienarsi . Eredità INALIENABILE L' indipendenza è un tesoro inalienabile di Dio solo. Segner. Crist. instr.

ÎNALIENABILITA: s. f. Stato e qualità di ciò che è inalienabile. Questi portano seco un diritto incontestabile d'inalienabilità per

chiunque gli possiede. Magal. lett.

INALTERABILE: add. d'ogni g. Che non patisce alterazione. Egli scrive di stimare i

cieli INALTERABILITA, Gal. Sist.
INALTERABILITA, INALTERABILITA-DE, INALTERABILITATE: s. f. Qualità di ciò che è inalterabile, Immutabilità. Aristotile fece il principal suo fondamento, ec. mostrando la necessità dell'inalterabilità del cielo. Gal. Sist.

INALTERABILMENTE : avv. Senza alterazione, In maniera inalterabile, Imperturbabilmente. Facendo in ultimo di sua vita violenza a quelle Leggi alle quali era stato sempre, ec. INALTERABILMENTE soggetto. Sal-

vin. disc.

INALTERATO, TA: add. Non alterato, Senza variazione. Da tale accidente l'intervallo fra esse resti inalterato. Gal. Sist.

INALVEARE: v. a. T.Idraulico. Scavare un canale per cui si possa voltare tutta l'acqua di un fiume, o canale, per fargli abbandonare l'alveo per cui correva. Fiume che corre inalveato. - Quando non vi passava per mezzo alcun canale in cui potesse INAL-VEARSI. Guid. Gr. Es.

INALVEATO, TA: add. da Inalveare. V. · INALVEAZIONE: s. f. T. Idraulico. L' escavazione di un canale manufatto per voltarvi la totalità dell'acqua di un Fiume, Canale, ec. - V. Diversione. INALVEAZIONE nuova di

un fiume.

INALZAMENTO, INALZARE, INALZA-

TO - V. Innalzamento, ec.

INALZATORE: verb. m. Che innalza, Ag-

granditore. Cr. in Levatore.

INAMABILE: add. d'ogni g. Inamabilis. Che non può amarsi, Non amabile. Amar cosa inamabile non puossi. Guar. Past fid.

INAMARE: v. a. Hamo capere. Prender coll' amo; e s' usa anche nel n. e n. p ma per lo più metaf. in sign, d'Innamorare. Che stanghe. Buon. Fier.

S. INANELLABE la chioma, i capelli, o siper lo più metaf. in sign, d'Innamorare. Che

nuovo canto vuol lo gran valore Dell' amorosa gioja, 'che m' inama Dell' amo dolze, che muove d' amore. Dant. Majan. Talch' ognor più m' allaccio, INAMO, e'nvisco. Varch. rim.

INAMARIRE: v. a. Inamarescere. Amareggiare, Rendere amaro. Tu le sue liete Dolcezze INAMARISTI, amor venale. Tass. Amint.

S 1. Per met. vale Divenire o Rendere afflitto e pieno d'amaritudine. S'io'l lasciassi, a cui girei? Pur pensando INAMARISCO. Fr. Jac. T. Non è dunque gran maraviglia, se quelle cose che allettano e addolciscono l'animo altrui, spaventano e inamaniscono il mio. Tol. lett.

§ 2. INAMARIRE: n. p. Amarescere. Farsi

amaro, Divenir amaro. Voc. Cr.

INAMARITO, TA: add. da Inamarire; Di-venuto amaro, Fatto amaro. La faccia imbrattata ed enfiata di percosse, di guanciate, la bocca INAMARITA. Libr. Pred.

INAMENO, NA: add. Inamænus. Disameno, Non ameno. Mostragli l'altra via erta sì, e ripida sul principio, ed aspra e inamena, ma ben l'assicura di felicissima riuscita. Salvin. disc.

S. INAMENO: dicesi figur. dell' Opere letterarie prive d'amenità. Per materia del mio breve ragionamento, il quale spero che non sarà del tutto inameno ed inutile. Lami Lez. ant.

INAMIDARE: v. a. Amylum inducere. Dar l'amido, Dar la salda. Dodici colla trina Collari INAMIDATI. Buon. Fier. Ripulisce e INAMIDA la pelle. Fag. rim.

S. INAMIDARE la vela: T. Marinaresco. Spruzzare dell'acqua sopra la vela, e bagnarla per-

che ritenga meglio il vento.

INAMIDATO, TA: add. da Inamidare. V. INAMISSIBILE: add. d'ogni g. Che non si può ammettere. - V. Inamissibilità.

INAMISSIBILITA: s. f. T. Dommatico. Qualità di ciò che è inamissibile. Non s' usa fuorche in questa frase teologica. INAMISSIBI-LITÀ della Giustizia o della grazia, come pretendono alcuni Eretici.

INAMISTARE: n. p. Inire amicitiam. Fare amistà, Farsi amico con alcuna persona E inamistossi con alquanti di loro. Cron. Vell.

INAMMENDABILE: add. d'ogni g. Inemendabilis . Non ammendabile , Incorriggibile. Dell'INAMMENDABIL malizia delle spirituali nequizie. Coll. SS. PP.

INANELLÀRE: v a. Mettere negli anelli. E tratta a sè la man, fanno impannate Baltere e gelosie, O accavallan nottole, o paletti inanellano interi. - Rabbattere ascolt' io usci e finestre, Chiavacci INANELLAR, mettere

Il riccio, Farle prendere il riccio. Voc. Cr. INANELLATO, TA: add. da Inauellare. V. S. Per Fatto a anelli. Ed allacciando altrui colle catene inanellate di lor chiome d'oro. Buon. Fier.

INANIMARE: v. a. Animus addere. Dar animo, Far cuore altrui. Messer Corso, ec. colla lingua confortava gli amici, lodando e inanimando coloro che valentemente si

portavano . Din. Comp.

SI. En. p. Prender animo, Farsi cuore I Pisani maggiormente s' nanimarono contra Castruccio. G. Vill. Potrai far conjetturadi te e del tuo buono ingegno, dalla quale s' inanimenai poi a seguire, ec. Cas. lett.

§ 2. INANIMARSI: per Inasprirsi, Stizzarsi.

Ma il Regli contraddisse, e non glilasciò venire, ove il Papa si inanimo maggiormente

contro al Re. Pecor.

INANIMATISSIMO, MA: add. sup. d'Inanimato, in sign. d'Inanimito. Si mostrano a peccare INANIMATISSIMI. Zibald. Andr.

INANIMATO, TA: add. Inanimus. Invanimato, Senz'anima. Poichè nega pietate A chi non la negaro Le cose INANIMATE. Tass. Amint.

§ 1. INANIMATO: Che ha perduto l'anima o la vita, o Che di sua natura non è capace d'aver anima o vita. Un cadavere è un corpo

INANIMATO .

§ 2. Per lo stesso che Inanimito. Il qual sangue accende ed infiamma i leofanti, e per questo modo combattevano valentemente, perchè erano tutti inanimati. Cavalc. Specch. I soldati e i rematori, dalla speranza della preda incitati, e tra sè inanimati, s'accostarono alle mura. Bemb. stor.

INANIMATORE: verb. m. Hortator. Che inanimisce, Che da animo. Dilettandosi in ragguardando gli altri che gli usano, ed essendone testimone e inanimatore. Sen. Pist.

INANIME: add. d'ogni g. Voce dell'uso. Che non ha avima, Esanimato. Disanimato. V.

INANIMIRE: v. a. Animos addere. Dare animo, Incorare, Far cuore altrui. La buona putta, che vide ogni cosa, lo racconto la sera al marito, ed inanimillo a darle delle bastonate. Fir. disc. an. La cruda invidia al mal gl'inanimisce. Cant. Carn.

S. Ed usasi anche in sign. n. Per la detta cagione gli animi de' Fiorentini, c dell' altra gente che reggea, molto INANIMIRONO di mala volontà contro a lui. Stor. Pist.

INANIMITO, TA: add. da Inanimire, In.

corato .

INANITA: s. f. Inanitas. Votezza, Vacuità, Vanità, Inutilità. A voi pare una gran cosa ch' io abbia trovato modo di cavare tante creature dall' INANITA e vacuità de' buccheri. Magal. lett.

INANTENNARE, INANTENNATÙRA. -.
V. Innantennare, ec.

INAPPANNABILE: add. d'ogni g. Che non può essere appannato o oscurato. Merito autenticato da testimonianza si INAPPANNABILE. Bellinc. Cical. Qui figur.

INAPPASSIONARE: v. a. Cagionar passione. Gli effetti suoi sono aspri e mortali, cioè inappassionano e ancidono. Varch. lez.

INAPPELLÀBILE: add. d'ogni g. Contrario di Appellabile, Da chi non si può appellare. Sentenza, Giudice, Tribunale INAPPEL-LABILE. Segner. Mann.

INAPPELLABILMENTE: avv. Senza che rimanga luogo ad appellazione. Voce di re-

gola.

INAPPETÈNTE: add. d'ogni g. Fastidiens. Svogliato. Tu di cibo opportuno e buon nutrisciti, E inappetenti va'studiando stimoli, Che dilettosi al gusto quello adeschino. Buon. Fier.

INAPPETENZA: s. f. Inappetentia. Contrario d'Appetenza; Mancanza d'appetito, Svogliatezza. In quell'aria sopravviene facilmente l'INAPPETENZA. Libr. cur. malatt.

INAPPRENSÌBILE: add. d'ogni g. Inapprehensibilis. Che non si può apprendere, Inintelligibile. – V. Incomprensibile. Parlo di quelle che per lunghe concatenazioni di varie proposizioni degli elementi della Geometria, vengono inapprensibili a quelli che tali elementi non hanno prontissimi alla mano. Gal. dial. mot.

INAPPUNTABILE: add. d'ogni g. Che non può essere appuntato, Immensurabile. Algar.

Sagg.

INAPPURABILE: add. d'ogni g. Che non può mettersi in chiaro, Che non può esser verificato o provato. Affrontar la morte ne' tribunali, non accusarsi di delitti non revelati, e per l'inappurabile delle circostanze non revelabili da altri che da loro medesimi. Magallett. Qui in forza di sost.

INÂQUÒSO, SA: add. Voc. lat. Senza acqua, Secco. E con lor quei da Fiesol mirando Arno dall' INAQUOSO colle. Buon. Fier.

INARBORARE: v. a. Inalberare. Voc. Cr. §: Per Piantar arbori. Sarà da seminare e piantare, ovvero inarbare dopo l'autunno. — Dissono che quattro generazioni erano ne' campi; ne' quali, le piante per coltivamento si dimesticano, cioè il sativo, cioè acconcio a seme, il consito, cioè inarborato, ec. Cresc. Rigogolo, ec. volentieri usa ne' giardini e ne' luoghi freschi ed inarborati. Tcs. Br.

INARBORATO, TA: add. da Inarbora-re. V.

S. INARBORATO: T. Marinaresco. Per Posto sull'arbore, e dicesi di Vela.

INARCARE: v. a. Incurvare. Piegare in

arco, Curvare. V.

S I. INARCARE: n. p. Far arco, Piegarsi a guisa d'arco, Divenir curvo. Cost su per la ripa che s'INARCA, Andavam ragionando. Dittam.

S 2. INARCAR le ciglia : si dice del Sollevar le ciglia a modo di arco, e dal farsi tal atto per effetto d'ammirazione, si riferisce allo Stupire o Maravigliarsi, ec. Stupido il cavalier le ciglia INARCA, Ed increspa la fronte, e mira fioco. Tass. Ger.

INARCATO, TA: add. da Inarcare; Curvo, Piegato a guisa d'arco. Voglio urtarlo, e fo ponte delle spalle INARCATE. Buon. Fier.

S. INARCATO: dicesi de' Cavallerizzi il Cavallo, le cui gambe sono naturalmente curve.

INARCATORE: verb. m. Che inarca. INAR-CATOR di ciglia, e di stupore Ostentator scor-

gendomi sorrise. Buon. Fier. INARCOCCHIATO, TA: add. Voc. ant. Piegato o Curvo a guisa d'arco. E quale col ventre in su inarcocchiata tenendo il capo

a' piedi. But. Inf.
INARENARE: v. n. Empiere, Colmare,
o Coprir d'arena. L'uom naufragante, peregrin del mondo Spesso gira sua vita a vela piena Là, 've sirte d'error l'onda INARENA. Chiabr. Canz.

S. INARENARE: v. a. ed anche n. p. In arenam impingere, Arrenare; Dar nella rena o in secco. Farò sommergitura dell' uom ch'è annegato; sonmici INARENATO. Fr. Jac. T. INARENATO, TA: add. da Inarenare. V.

INARGENTÀRE: v. a. Argentum obducere. Coprire checchessia con foglia d'argento, attaccatavi sopra con fuoco, bolo, o mordente, o altra materia tenace; il che si dice anche Metter d'argento. Pillole INARGENTATE. Fag. Com.

INARGENTATO, TA: add. da Inargen-

tare, Coperto con foglia d' argento.

S. Per met. vale Di bianchezza simile all' argento. Portavano in vermiglia cintura la INARGENTATA Febea. - La quale mentre io riguardava, bellissima e chiara con onde INARGENTATE la vidi. Amet.

INARGOGLIRE. - V. e di Inorgoglire. INARGÜTO, TA: add. Inargutus. Insulso, Insipido, Freddo, Infaceto: contrario di Arguto. Hanno un tal quale non inarguto contrasto. Salvin. Pros. Tosc.

INARIDARE: v. n. Arescere. Inaridire.

Voc. Cr.

S. Per met. vale Consumare, Diminuire. E sappi che a buono mantenimento dello studio non dovemo solamente leggere nè solamente scrivere, perciocchè l'uno costrigne, INARIDA le forze, e l'altro le dissolve e le sguaglia. Albert.

INARIDIRE, che anche si scrive INNA-RIDIRE: v. a. Arefacere. Far arido. - V. Disseccare. Fu il caldo sì disordinato, che tutte le biade verdi inanni e secco. M. Vil.

§ 1. In sign. n. Divenir arido. La man dritta; la quale avea levata col coltello per fe-dirlo, se gl' innahiditte e seccò. Vit. SS. PP. Perciocche il sangue manca o INARIDISCE. Declam. Quintil. Il qual cervello se le sia cavato, INARIDISCE la palma, e si muore. Red. cons.

S 2. Per met. Diminuire i sentimenti di pietà, di divozione, o altro buon proposito; I naridare. Che non solamente sentissimo IN A-RIDIRE questi cotali sentimenti, ma eziandio la cella ci fosse in orrore. Coll. SS. PP.

INARIDITO, TA: add. da Inaridire. Eran pur quivi e fermi e morti e inariditi. Red.

Oss. an.

INARIENTARE, INARIENTATO: oggi Inargentare, Inargentato. V. Adornati d'arme dorate o INARIENTATE. Petr. uom. ill.

INARPICARE, e INNARPICARE: v. n. Conscendere . Aggrappare. Scassano i fossi riempionli di fascine, inarpicano sullo steccato. Tac. Dav. an. Come le zucche INARPICAN le scale. Malm.

S I. INARPICARE: n. p. vale lo stesso. Si provò più volte ad INARPICARSI su per la parete interna del vaso. Sagg. nat. esp.

§ 2. INNARPICARE : dicesi corrottamente per Inerpicare. Min. Malm.

INARRARE. - V. Innarrare.

INARRENDÈVOLE : add. d' ogni g. Inflessibilis. Che non si arrende; Che non è pieghevole: opposto di Arrendevole. Gli strumenti sospenditori dell'ossa devono nello sportarle e formarle a diverse altezze diventar di cedenti non cedenti, o ch'è tutt' una, di arrendevoli inarkendevoli, e stabili di ricascanti. Bellin. disc.

INARRIVABILE: add. d'ogni g. Inaccessus. Da non potersi arrivare. Minuzie così piccole ed INARRIVABILI, che la giustezza de' più squisiti oriuoli non può mostrarle. Sagg.

nat. esp.

INARROGANZA. - V. e di Arroganza. INARSICCIATO. - V. Innarsicciato.

INARTICOLATO, TA: add. Indistinctus. Che non si può articolare, e dicesi Di que'. snoni, di quelle sillabe o parole che non sono distintamente pronunziate. Voc. Cr.

S 1. Lingue INARTICOLATE: si chiamano Quelle le quali scrivere non si possono. Varch. Ercol. S 2. INARTICOLATO: aggiunto di Corpo, vale Che non ha articolazioni. Questo, ec. potrebbe essere quando il moto fusse un solo, ma l'esser tre, e diversissimi tra loro, non è possibile che s' accomodino in un corpo INARTI-

INARTIFICIOSO, SA: add. Inartificialis. Non artificioso, Che è senza artifizio. Non è mica una pretta, e inartificiosa scorreria in giù e in sù, ma è una ingegnosa Spheromachia. Salvin. disc.

INARTIGLIARE, v. a. Armar d'artiglio, o Incurvare a guisa d'artiglio. Già il naso adunco al gorgozzul gli è giunto, Già l'ugna prolungata gl' INARTIGLIA La man. Jac. Sold. Sat.

INASINIRE: v. n. Asinum fieri. Divenir asino, Si vede anco che ciascun ch' ascende, Comincia a INASINIR le prime membra. Ar. sat.

S. Per met. Divenir simile all' asino nell' Ignoranza, nella stupidità, e nella indiscretezza. Perch' il mondo stesso anch' egli inasinisce tuttavia. M. Bin. rim. INASPARE. - V. Innaspare.

INASPERARE: n. p. Inasprirsi. E via più dentro al cor m' induro, e INASPERO. Sannaz. Egl.

INASPERIRE: v. a. Inasprire. Esasperare. Forse talora odio mortal concede INASPERIR lo sdegno, ma se troppo Trascorre, ec. Chiabr. cauz.

INASPETTABILMENTE: avv. - V. e di Inaspettatamente. Morto INASPETTABILMENTE.

INASPETTATAMENTE : avv. Inopinanter. All' improvviso, Senza aspettarsela. Tornando dal monastero inaspettatamente gli trovò in camera. Lasc. Pinz. Trovai morto INASPET-TATAMENTE lo scorpione. Red. Ins.

INASPETTATEZZA: s. f. Arrivo Improvviso di cosa inaspettata. Inaspettatezza subitanea di tempo. Bellinc. cical. La sola moltitudine, e inaspettatezza lo sorprende e il confonde. Id. disc.

INASPETTATISSIMO, MA: add. sup. d' Inaspettato. Questa vieppiù è difficile, attesi gl' INASPETTATISSIMI moti che fa il serpente senza lasciare alcun vestigio di essi su quella

pietra, per cui strisciò. Segner. Mann.
INASPETTATIVATO, TA: add. Che è in
aspettativa, Che dipende da sopravvivenza,

Eventizio. Bemb. lett.

INASPETTATIVO, VA : add. Che non bada, Che non attende a checche sia. Arei destato qualche cane che agognerebbe di mordermi, vedendomi inriservato e INASPETTATI-

vo. Bemb. lett.

INASPETTATO, TA: add. Inexpectatus. Non aspettato, o Che non poteva essere aspettato, Improvviso. - V. Espettazione. Per lo INASPETTATO guadagno tutto mi stemperava. Fir. As. Fu sopraggiunto dalla morte non tarda, në INASPETTATA. Serd. stor. Quando mai più s'udi una si grande e tanto inaspettata mutazione? Salv. Granch. Giunsero inaspet-

INASPETTAZIONE : s. f. Arrivo di cosa inaspettata. Questa nelle tragedie, ec. muove orrore per l'atrocità , maraviglia per l'INA-

SPETTAZIONE. Uden. Nis.

INASPRARE: v. a. Asperare. Indurre ad essere aspro, o crudele, Irritare, Esasperare, Esacerbare; e si usa anche nel n. e nel n. p. Tutti gli animali si tosto che a nuocere si levano, ec. INASPRANO la fierezza loro. Amin. ant. Onde come nel cuor m' induro, e 'NASPRO Così nel mio parlar voglio esser aspro. Petr. Ma render molle Quando cuoce il calor, o INASPRA il gielo. Alam. Colt. Forse nel san-gue dell' inferma greggia L' insidioso lupo INASPRA il dente? Chiabr. Egl. Fera è la pu-

INASPRA LI Aenter Chiadr. Egl. l'era e la pu-gua, e quanto più si mesce Estringe insieme, più s' inaspra e cresce. Tass. Ger. INASPRIRE: v. a. da Aspro. Asperare. Inasprare. Ma se le mie parole in alcuna cosa inasprissero la persona. Libr. Am. E dispiegar verso gli abissi il volo Ad inasprire ne' rei l'usate doglie. Tas. Ger. Quella me-lasima cagione vi sonvect e incende gli animi desima cagione in Asprisce e incende gli animi.

S I. INASPRIRE: figur. per Esasperare, Ir ritare, Render spiacevole, gravoso o danno-so. - V. Aspreggiare. In Asprir la piaga. - Che benefizi non si deono in Asprire, nè niuna cosa deliziosa con loro mischiare. Amm. att. I venti meridionali, ec. fanno putride febbri, ma non inaspriscono il gozzo. Cresc. \$ 2. Inasprire: per Divenire aspro, scabro-

so. Invecchiando l'altre parti INASPRISCE ancora la pelle, e diventa più grossa, onde i pannicoli degli occhi similmente si rannicchiano e diventano ancora eglino grinzosi.

Gell. Color. Occh.

§ 3. INASPRIRE: in sign. n. e n. p. vale Diyenire aspro e crudele. In cotal guisa INA-SPRENDOSI li Trojani in gran moltitudine contra loro. Guid. G. Pareggiate così le morti, nou cessarono però gli sdegni, anzi andò la cosa inasprendo sempre. Stor. Eur. E ina-SPRENDO gli avversi ventipiovoli, variate altezze di cavalli si levarono. Guid. G.

INASPRITO, TA: add. da Inasprire. - V. Inviperito, Invelenito, Indracato, Adirato. Sguaina l'ugna, e colla bocca aperta Grida

INASPRITO in suo parlar Soriano. Malm.
INASTARE: Voce usata, e dall'Alberti in Armare § 6. Balestra § 2. Asta § 8. e al-

INASTATO, TA: add. Aggiunto d'arme

in asta. Band. ant.

S. Dicesi anche di Qualunque cosa che sia posta in cima ad un' asta. Pennello INASTATO. Lanterna INASTATA.

INATTACCABILE : add. d'ogni g. Che non può essere attaccato o espugnato. Prima TAIL ed improvvisi Sopra : nemici. Tas. Ger. | che'l nuovo giorno riconducesse loro quel

soccorso inattaccabile nè dalla forza, nè dall' industria umana. Accad Cr. Mess.

INATTENDIBILE: add. d'ogni g. T. Forense, Aggiunto di Ragione, Motivo, o simile, che non è da ammettere, Che non merita attenzione.

INATTITUDINE: s. f. Disadattaggine, Inabilità. Incapacità. A voler provare l' INAT-TITUDINE allo svanimento del tutto, bisognerebbe provare l'inattitudine allo svanimento delle parti. Magal, lett.

INATTUTIBILE: add. d'ogni g. Indomabilis. Che non si può attutire, Irrefrenabile, Indomabile. Han per motivi d'odiarlo, ec. la coscienza INATTUTIBILE del loro reato. Magal. lett.

INAUDIBILE: add. d'ogui g. Inaudibilis. Da non potersi, o non doversi udire. L'ingustabile in tre modi medesimamente si dice, siccome l'invisibile e l'INAUDIBILE. Segn.

INAUDITO, e INUDITO, TA: ada. Inauditus. Non più udito, Quasi incredibile. Inaudito caso. M. Vill. Ella non è così nuova, nè tanto inaudita, quanto voi vi fate a credere. Varch. Ercol.

S. INAUDITO: per Meraviglioso e Fuor di misura. Non saresti privato a un tratto della tua figliuola, e dello inaudito raguna-mento di tesoro. Guid. G.

INAUGURARE: v. a. Voc. Lat. Eleggere e Promuovere con applauso e solennemente a qualche posto. Chi è membro di questo corpo, ec. ha da portare questo carico almeno una sol volta, che l'esser qua inaugurato ed arrolato così da Salvin disc. Fate ancora che per mezzo vostro rimanga INAUGURATA dall'efficacia de' miei ferventissimi voti a tutte quelle maggiori benedizioni che può desiderarle, ec. Magal lett.

INAUGURATO, TA: add. da Inaugurare. V. INAUGURAZIONE: s. f. Buon angurio preso nell' altrui promozione. Magal. lett.

INAURATO, TA: add. Voc. Lat. Indorato. Vide una croce INAURATA. Fr. Jac. T.

INAVARIRE: v. n. Avarum evadere. Divenir avaro. Sono anch' io invecchiando, INA-

WARITO. Cas. lett.

INAVARITO, TA: add. da Inavarire. V. INAVERARE, e INNAVERARE: dal Lat. Veru. Spiedo, v. a. Sauciare. Infilzare, Ferire. Arrappandogli i lacci dell' elmo nascosamente lo INAVERO. Guid. G. Spezzate le lancie misero mano alle spade, ove il Duca INAVERO il Re di Scozia d'una punta nel braccio. Pecor. Gli mostrò le'nsegne e'l buon destriero innaverato in due parti. Tav. Rat. INAVERATO, e INNAVERATO, TA: add. da Inaverare, Ferito, Infilzato

INAVVEDUTAMENTE: avv. Imprudenter. Disavvedutamente, Inavvertentemente. Inav-

VEDUTAMENTE usci di via. Ar. Fur.

INAVVEDUTO, TA: add. Imprudens. Disavveduto, Sconsiderato, Che non ha avvertenza. Giovani, ditel voi, che inavveduti Non sapeste conoscer la 'mbeccata, Di che vi fu talor cortese amore. Buon. Fier.

INAVVENTURA: s. f. Disgrazia, Sciagura, Disavventura; e sono voci oggidi più u-

sitate. Tes. Brun.

INAVVERTENTEMÈNTE : avv. Imprudenter. Senza avvertenza, Sconsideratamente, Inavvertitamente. Commise uno omicidio 1-NAVVERTENTEMENTE, a caso e a fortuna sanza suo proposito. Sen. Declam. - V. Inconsidera-

tamente.

INAVVERTENZA, e INAVVERTENZIA: s. f. Inconsiderantia. Difetto d' avvertenza, Mancanza d'attenzione, Disayvedutezza, Sconsideratezza, Balordaggine. - V. Imprudenza. Se per caso avessi fatto alcuna volta qualche erroruzzo, ec. o è stato per ignoranza o per INAVVERTENZA. Fir. disc. an. Che l' amicizia sia corrotta da un' INAVVERTENZA. Vinc. Mart. lett. Così'l rapace nibbio furar suole Il misero pulcin presso alla chioccia, Che di sua INAVVERTENZA poi si duole. Ar. Fur. INAVVERTITAMENTE: avv. Impruden-

ter. Senza avvertire, Inavvertentemente, Inavvedutamente. Bebbe inavventitamente lo sugo dello elleboro. Libr. cur. malatt. INAVVERTI-TAMENTE è stata per rovinare ogni cosa.

Lasc. Gelos.

INAVVERTITO, TA: add. Imprudens. Che non ha avvertenza, Sconsiderato, Incauto, Imprudente. - V. Trascurato. Si mostrò INAVVERTITO e sconsiderato in quest' opera. Fr. Giord. Pred. Ma fu questa avvertenza INAVVERTITA Da Malagigi per pensarvi poco. Ar. Fur.

INAZIONE: s. f. Vacuità d'azione, Cessamento dall'azione, Sospensione dall'operare.

Magal. lett.

INCA: s. m. e nel numero del più INCHI: Titolo che i Peruani davano ai loro Re, e Principi del sangue. Tra' Peruani i più docili al vangelo furon quegli che ebbero in sorte d'essere stati addomesticati dagl' inchi. Magal. lett.

INCACARE: v. n. Saper mal grado, modo basso. Amore to tene incaco Se tu non mi sai fare altri favori. Bern. rim. Però na-tura qui ne incaca l'arte, Avendo ereditato

un genio antico. Malm.

S. INCACARE: in sign. a. Lordare, Imbrattare di sterco. Guarda questo villan, ec. or del bell' Arno incachera la sponda? Menz. sat. INCACCABALDOLATURA: s. f. Moine,

Caccabaldole. Non ebbi a sapere io spicciarmi dalle sue INCACCABALDOLATURE, e dir di no, Bellin, Cical,

INCACCIARE: v. a. In fugam vertere. Incalciare, Dar la caccia. Primieramente fecero ricessare i nemici e poi gl' INCACCIAROno, e all'ultimo li misono in tutto alla fuga. Liv. M. Che differenzia ha da veri religiosi a falsi, da frati ad INCACCIATI, da monaci a serrati. Tratt. gov. fam. INCACCIATO, TA; add. da Incacciare. V.

INCACIARE: v. a. Caseo condire. Gettar cacio grattugiato sopra le vivande. Un pezzo assai ben grandicello d'una schiacciata IN-

CACIATA. Fir. As.

INCACIATO, TA: add da Incaciare,

Caciato, Sparso di cacio grattugiato.

INCADAVERIRE: v. n. Tabescere. Divenir cadavero, o simile a cadavero, Infracidare, ed anche Impallidire. La mano tagliata è in terra incadavenita e di colore esangue. Baldin. dec. Annojato dall' intollerabile fetore delle membra incadaverite. Segner. Pred. INCADAVERITO, TA: add. da Incada-

verire . V. 1NCADERE: v. n. Voc. ant. Incorrere, e quasi Precipitare, e dicesi di fallo, o peccato. Chi disordinatamente l'ama INCADE in peccato di disordinato amore. Com. Purg.

INCAGIONARE: v. a. Caussari. cagione. Lo Re di Raona incagionò la detta battaglia per grande sagacità, per fare partire il Re Carlo d' Italia. Ricord. Malesp.

INCAGLIARE: v. n. Haerere. Fermarsi, senza potersi più muovere; e propriamente dicesi delle navi che danno in secco, Arrenare. Per traslato però si stende ancora ad altre cose già avviate, come Negozj, Trattati, e simili. Una delle navi nelle tenebre della notte incagliò in una secca. Serd. stor.

INCAGLIATO, TA: add da Incagliare. V. INCAGLIO: s. m. Propriamente Arrenamento delle navi, ma prendesi figur. per Impedimento, Ostacolo che impedisce il corso de' negozi e simili. Contribuire alla liberazione de' suddetti effetti, l'incagno de' quali le è stato sempremai di sommo disastro.

Red. lett.

INCAGNATO, TA: add. Torvus. Stizzoso a maniera de'cani che mostrano i denti, e rignano, Accanato. - V. Rincaguato. Con un viso incagnato. Morg. Non vedi tu com' ella è stiticuzza, fantastica, incagnata, e permalosa? Buon. Tanc.

INCALAPPIARE., e INGALAPPIARE: v. a Illaqueare. Accalappiare, Allacciare. Si trasse di seno una fascia, l'annodò alla seggiola, incalappio alla gola, stringendosela col peso del corpo, e trassene quel poco di fiato che v' era. Tac. Dav. ann.

S I. INCALAPPIARE: n. p. Dar nella ragna. Lascia, ch' egli è per incalappiansi nella ra-

gna da sè. Salv. Granch.

§ 2. Figur. vale Imbrogliare, Intrigare. Voc. Cr. INCALCARE: v. a. Premere . Calcare, Aggravare. Natura di poche (cose) e minime è contenta, la quale, poich'ell' è saziata, se' n-CALCATA la vorrai del soperchio, quello che vi metterai, ec. ti sarà dilettevole, o saratti nocivo. Amm. ant. La sua corteccia; ec. tanto sia incalcata alla parte di sotto che mezzanamente si congiunga allo stipite per istrettura. Cresc.

S. Dicesi di più vie, Che l'una INCALCA l'altra, per dire che S' incrociano, Che si attraversano. Trova una croce anzi pure una stella Di molte vie, che l'una l'altra IN-

CALCA. Bern. Orl.

INCALCIAMENTO: s. m. Fuga. Lo incalciare, e dicesi degli uccelli, onde Dare INcalciamento, vale Dar caccia. E spesse volte agli uccelli dell'aere non paurosi con più potenti di loro davano INCALCIAMENTI dilet. tevoli a' riguardanti . Filoc.

INCALCIARE, INCALCIATO. - V. In-

calzare, Incalzato.

INCALCINARE: v. a. Mettere in calcina, Coprire con calcina. Muro incalcinato di fresco . Vasar.

INCALCINATO: da Incalcinare. V.

INCALCINATURA: s. f. Coperta fatta con calcina. Quella seconda INCALCINATURA rubida, che si dà alle muraglie. Voc. Dis.

INCALCINAZIONE: s. f. T. de' Georgofili . L'atto d'Incalcmare i semi che Toscana-

mente si dice Medicatura. V.

INCALCITRARE: v. n. Calcitrare. Calcitrare, e figur. Far resistenza a' superiori. -V. Calcitrare. Il scrvo, il quale resistendo repugna al suo signore, egli malvagio IN-CALCITRA nel suo pungello. Arrigh.

INCALCO: s. m. T. de' Gettatori di caratteri. Spinta che si dà alla forma dopo gettatovi il metallo, perchè la lettera venga bene; Onde dicesi Dar l' INCALCO alla lettera . - Lettera venuta male, verchè non s'è dato bene l'in-

INCALÈRE: v. n. Calere, Premere, Star

petto, Essere a cuore. Bocc. Tes.

INCALESCÈNZA: s. f. Piccolo, o interno riscaldamento, Celefazione interiore. presentemente assediato d' una piccola febbre, con magrezza e debolezza considerabile e con INCALESCENZA dopo del cibo. Red. cons. Le IN CALESCENZE febbrili che non di rado si osservano in tali casi. Del Papa cons.

INCALIGINATO, TA: add. Caligans. Pieno di caligine. Di centoventi anni era quando egli morie, e non erano incaliginati gli

occhi suoi, nè i suoi denti mossi. But. INCALLIMENTO: s. m. Lo'ncallire. Questi tali incallimenti non possono natural mente mai domarsi. Red. cons.

INCALLIRE: v. n. Occallescere. Fare il callo. - V. Indurire, Callo. Egli è bensi un male di strumenti profondamente guasti, e corrosi, e nel loro guastamento e nella loro corrosione incalliti. Red. cons.

S. INCALLIRE: figur. Formare un abito difficile ad estirpare; ed esprime meno che Naturarsi . - V. Abituare. Sentenza vera, onde sovente io soglio Ammonir la pigrizia gio-venile Che 'NCALLISCE nell' ozio incatenata.

Buon. Fier.

INCALLITO, TA: add. da Incallire. V. S. Per met. Fronte INCALLITA, dicesi di Chi non si muta di colore per li rimproveri o simili, Ostinato. Hai tu ora una fronte così INCALLITA, che nulla a tali rimproveri pare a te di dover cambiarti nel viso. Segner. Pred. INCALMARE: v. a. Lo stesso che Innesta-

re . Sper. dial.

INCALMATO, TA: add. da Incalmare. V. INCALVARE: v. n. e n. p. Divenir calvo e per traslato detto della sommità de' monti vale Coprirsi di neve. Ecco che i monti già s' incalvano. Saunaz. Egl.

INCALVIRE: v. n. Calvescere. Divenir calvo. In processo di tempo è cagione per l'aprizione de' pori dell'arzente caldo, di radere, e cadere i capelli, e INCALVIRE il

capo. Quist. Filosof.

INCALZAMÈNTO: s. m. Fuga. Incalciamento, L'atto d'incalzare. La guerra in compagnia dell'incalzamento, della fuga, del

tumulto, del terrore. Uden. Nis. INCALZARE, e INCALCIARE: y. a. Urgere. Fugare, Dar la caccia. Costrignere a fuggire, etalora Sollecitare, e Costrignere semplicemente a checchessia, Incitare, Instigare, Stimolare, Spronare. - V. Sospingere, Stringere, Stuzzicare. Si diedono a fuggire senza essere incalciati. M. Vill. Laquale piùvaga del suono che alcuna dell'altre lo 'NCALCIAVA al sonare. Filoc. INCALZANDO gagliardamente i nemici già sbaragliati. Serd. stor. Incominciò a stillarne l'argento assai stentatamente al contrario di quel ch' ei fa, quando l'aria incalza per l'altra parte Sagg, nat. esp.

INCALZATO, e INCALCIATO, TA: add. da' loro Verbi. V.

INCALZATORE: verb. m. Che incalza . E andiam loro incontro minacciatori austeri, ontosi Incalzatori. Buon. Fier.

INCALZONARE: n. p. Coprir co'calzoni, Mettersi i calzoni. Le chiappe s' INCALZONA

con due sporte. Rusp. son Qui per simil. INCAMATATO, TA: Lo stesso che Inca-

matito . Voc. Cr

INCAMATITO, TA: add. Diritto sulla vita, Intero intero come un camato, che anche dicesi Impalato. E con voce altera ritiratosi tutto in sè colla persona tutta incamatita,

come intirizzita cominciò in questo modo a dire . Vit. Beny. Cell.

INCAMERARE: v. a. In carcerem trudere. Ritener prigione. Accogliendo il nipote sanza sospetto, fu da lui preso e incame-

RATO, e messo in buona guardia. M. Vill. § 1. Per Confiscare. In Parlamento de' tre stati si vinse che i conventi da settecento ducati in qua d'entrata, ec. fossero inca-merati. Dav. Scism. I quali fra un termine d'un mese dovessono aver fatta e incame-rata una imposizione a perdita .Varch. stor. § 2. Incamerabe : per Ristriguere la cavità dell'armi da fuoco, acciocche spingono la

palla con maggior forza. Voc. Cr.

INCAMERATO, TA: add. da Incamerare. Quantunque Silla le avesse tolto la cittadinanza Romana, e pubblicati, o, a dire modo nostro, incamenati i terreni. Borgh. Fies.

S. Aggiunto delle armi da fuoco, come Pez-ZO INCAMERATO, Archibuso INCAMERATO O Simili, vale Pezzo d'artiglieria, che ha la camera, Archibuso che ha la camera, ec. - V. Camera . Voc. Cr.

INCAMERAZIONE: s. f. T. Legale. Confiscazione, o unione di beni confiscati alla re-

gia Camera

INCAMICIARE: v. n. p. Mettersi il camice, o la camicia indosso, ed anche altra ve-ste o armadura a modo di camicia. Gli Epei di rame incamiciati, villania facendosi, ree cose macchinavano. Salvin. Iliad.

S. In sign. a. per simil. Ricoprire per di fuori checche sia con calce o altro. Voc. Cr.

INCAMICATA: s. f. Scelta di soldati per sorprendere, o uscire addosso al nimico di notte all' improvviso, così detta da una camicia che si mettevano sopra l'arme per riconoscersi fra di loro. Deliberato tra sè stesso di fare un'altra INCAMICIATA, e assaltare il campo. Varch. stor.

INCAMICIATO, TA: add. da Incamiciare. Uscì di notte di Milano colla gente IN-

CAMICIATA. Guice. stor.

INCAMICIATURA: 6. f. Trullissatio. L'incamiciare le facce d'una muraglia. Stimai necessario, ec. .alzarvi sopra la fodera o INCAMICIATURA per l'una e per l'altra faccia, con altro sasso del medesimo Anno. Viv. disc. Arn.

INCAMINAMÈNTO. - V. Incamminamento. INCAMMELLATO, TA: add. Voc. ant. Disuguale per molti monticelli a foggia di schiene di cammello. Fanno i sepoleri, li quali in quel luogo sono, tutto'l loco varo, cioè incammellato come veggiamo sono le fodere de' vaj, il bianco delle quali in qua-dro, quasi è attorniato dal vajo grigio. Bocc. Com. Inf. - V. Varo.

INCAMMINANENTO, e INCAMINAMEN-TO: s. m. Profectio. L'atto di mettere, o mettersi in via; e per lo più Istradamento, Avviamento, Indirizzo per arrivare ad un fine. Siano via, e incaminamento a quegli che appresso deono seguire. - Regole santissime pel buono incaminamento. Salvin. disc. INCAMMINARE: v. a. Mettere in cammi-

no; e figur. Dirigere, Indirizzare, Avviare. Favorisca questa causa, dove ella può, per la via, che'l clarissimo oratore la 'NCAMMI-

NERA. Cas. lett.

S. INCAMMINARE: n. p. Mettersi in cammino, in via, in viaggio, Inviarsi, Avviarsi. - V. Stradarsi. Che Celio è stato quel che me più tardo, ec. Ebbe arrestato incamminati

INCAMMINATO, TA: add. da Incammina-

re.

INCAMMINO: s. m. Avviamento. - V. Incamininamento. Fatica non di schiene da facchino, Ma di cervel, ec. Ai negozi per

dar buono incammino. Fag. rim.

INCAMUFFATO, TA: add. Capite obvolutus. Imbacuccato. Finse d'essere un furiere, mandato innanzi dal majordomo per preparare le stanze, e cost incamuffato s' uscì di castello, senza essere da nessuno conosciuto. Varch. stor.

INCAMURATO, o INCAMUTATO, TA: add. Voci antiche, lo stesso che oggi dicesi

Imbottito. G. Vill.

INCANALARE: v. a. T. Idraulico. Ridurre acque correnti in canale. Dovea misurar le correnti, cioè era per dar misura e regola INCANALANDOLE. Salvin. Opp. Cacc. Quantunque dopo l'assedio della città venisse ( il Muguone ) nel suo corso prisco incanalato. Manni Terme.

S I. INCANALARE : T. dell' Arti . Chiudere . Ristrignere checchè sia in incanalatura. I Legnajuoli dicono. INCANALAR le anime di un' imposta e simili. - Pezzo incanalato a coda

di rondine.

§ 2. INCANALARE: n. p. dicesi da' Medici Lo introdursi in un canale; e propriamente Degli umori del corpo; che ricominciano a scorrere ne' loro propri vasi, onde dicono per esempio: Le orine si sono INCANALATE. - Nella suddetta bocca dell'intestino ( i viperini ) per così dire s'incanalarono. Vallisu. per così dire s'incanalarono.

INCANALATO, TA: add. da Incanalare. V.

INCANALATURA: s. f. T. dell' Arti. Piccolo incavo formato nella grossezza di un pezzo di legno, di pietra, o di metallo, per cacciarvi e commettervi un altro pezzo. In-CANALATURA del registro, o rastrello di un oriuolo da tasca. - Incanalatura delle scene, ec.

INCANATO, TA: add. Percitus Incanito: oggi Accanito. V. Non intendea che si dicesse che le famiglie popolari grandi di Firenze pe' fatti de' divieti tenessono INCANATI i popolari. Cron. Vell.

INCANCELLABILE: add. d'ogni g. Indelebilis. Che non si può cancellare, Indelebile. Il di lui caso era stampato nel libro IN-CANCELLABILE del fato. Cors. Torrach.

INCANCHERARE, e INCANCHERIRE: v. n. Inculcur serpere. Divenir canchero. Piaga INCANCHERITA. - Quando il male è gravissimo e incancherito, ci voglion altro che bevande piacevoli. Fag. Com.

S. Per lo più s'usa figur. anche in sign. a. e vale Stimolar sieramente, o Inasprire, e Render quasi insanabile un male. Fastidiosa lo stringa con preghiere, lo 'ncancheri, e'l punzecchi per promessa cavarne, ec. Buon. Fier. In modo sono incancherite l' ire. Bronz. rim. burl. Resta adunque al poeta, come barbero, o che la sferza della propria riputazione lo stimoli al ben fare, ec. o veramente, ec. ch' amor lo 'NGANCHERI. Alleg. Uomini per lo più incanchenati, e da dovere essere fuggiti. Varch. Ercol. Che Momo, che gua rirgli avea speranza, Gl' incancurni piuttosto, onde dismesse Ogni rettorichissima creanza. Menz. sat.

INCANCHERATO, e INCANCHERITO, TA: add. da' loro Verbi. V.

INCANCHERIRE, INCANCHERITO. -

V. Incancherare, Incancherato.

INCANIRE: v. n. Oggi comun. Accanire, Invelenirsi. Pigliar il morso co' denti, INCA-NIRB, inasprire. Serd. Prov. Del che il duca INCANITO, si cacciò tra loro con tanta furia, che beato era quello che gli poteva fuggire dinanzi. Pecor.

INCANITO, TA: add. da Incanire. V. INCANNARE: v. a Ayvolger filo sopra cannone o rocchetto; Fare i cannoni. Tu'n-CANNI? Com' hat tu buon lavorio? Libr. son.

S I. INCANNARE: per Mettere nella canna della gola, Trangugiare. Lo cuor mangia, e pure INCANNA, E sì forte è tal mangiare, Che discrezion parla al core, ec. Fr. Jac. T.

S 2. INCANNARE: per Allacciare, Fasciar checchessia per modo che stia diritto e saldo come una canna. Oggi dicesi comun. Incannucciare. - V. Incannucciata. Queste gorgiere o doccioni da cesso, ne' quali tegnamo la gola sì incannata che noi non ci possiamo tenere mente a' piedi. - Il nostro Signore, ec. fece le gambe a gangheri, e molti co' lacci se l' hanno sì incannate, che appena si possono porre a sedere. Franc. Sacch. nov.

INCANNATA: s. f. Intrecciatura di ciriege fatta in una canna rifessa in quattro. Quel di che tu donasti all' Impruneta Alla tua Beca I sì bella incannata. Bronz. Stanz.

S. Per met. vale Intrigo o Viluppo fatto con ingauno. Apposimi ch' ella era incanna-TA. Salv. Spin.

INCANNATO, TA:add. da Incannare. V. INCANNATÒJO: s. m. T. de' Setajoli, e d' Arte di filati. Strumento a foggia d' arcola-

jo, che serve per incannare.

INCANNATORA, v. f. e INCANNATORE: verb. m. T. dell' arte di Tessitura. Colui, o Colei che incanna il filo sopra i cannoni o rocchetti. Incannatora di seta. Cas. Impr. INCANNATURA: s. f. T. dell' arte di Tes-

situra. L'atto dell'incannare.
INCANNICCIATA: s. f. Voce de' Pescatori e dell'uso. Lavoro di canne intrecciate per la pesca. Chiuse ed INCANNICCIATE che formano i pescatori.

INCANNUCCIARE: v. a. Chiudere o Coprire di cannucce. Voc. Cr. - V. Incannuc-

ciata e Incannucciato.

INCANNUCCIATA: s. f. Fasciatura che si fa con assicelle o stecche a chi ha rotto le gambe, braccia, o cosce, affinchè l'osso stando fermo al luogo accomodato, si rappicchi. Mentre gli rompon l'ossa, e poi gli fan l'INCANNUCCIATA co' randelli. Malm. Qui vale con que' bastoni co' quali l' hanno percosso, e parlasi d'un gigante.

INCANNUCCIATO, TA: add. da Incannucciare. I pic' pontava, e'l collo tra'l collare INCANNUCCIATO. Buon. Fier. Franco Sacchetti

dice Incannato. V.

INCANTAGIONE: s. f. Incantatio. Incanto. Io farò stanotte la 'NCANTAGIONE sopra le Galle. Bocc. nov. Credendo con loro IN-CANTAGIONI fare adoperare al demonio cosa che buona sia. But. L'autor del libro delle INCANTAGIONI. Red. esp. nat.

INCANTAMENTO: s. m. Incantatio. Incantagione. Elli gittaro loro incantamenti, e fecero loro arti. Nov. ant. Costriguere per INCANTAMENTI. G. Vill. Alcuna cosa per forza d'incantamento fanno. Bocc. nov.

INCANTÀNTE: add. d'ogni g. Che incanta, Che sorprende. Come non raccoglieremo non essere il viso di bella donna una cosa INCANTANTE assaissimo, e fortemente inna-

morativa? Salvin. disc.
INCANTÀRE: v. a. Incantare. Fare incanti, Gettare, o far l'arte, Usar incantesimi, Fare una cosa per forza d'incantamento. - V. Incanto. E gli aspidi INCANTAR sanno in lor nota. Petr.

S I. INCANTAR la nebbia. - V. Nebbia.

S 2. INCANTARE: per Vendere all' incanto; che è il Vendere pubblicamente a suono di tromba al più offerente; il che si fa da', desso si lavora intorno alla fontana, che

Magistrati, e da' Latini dicevasi, e da' Legali dicesi ancora, Subastare, o Vendere all' asta. L' accusò perchè incantava i beni de' poveri troppo crudamente. Tac. Dav. ann. § 3. Incantare: per Profferire un prezzo al pubblico incanto. Lucio Mummio, sentendo

d'una tavola che Attalo Re l'aveva INCAN-TATA un gran numero di danari . . . volle

che la vendita si stornasse. Vas.

§ 4. INCANTARE: figur. vale Sorprendere, e quasi Shalordire per la maraviglia, e dicesi per lo più Delle cose che piacciono in sommo grado. Avendo egli già di voi tutta la stima che meritate, e come vi dissi incantato della vostra naturalezza di scrivere. Magal. lett.

INCANTATO, TA: add. da Incantare. Fatto per incanto, o che ha addosso incanto. Valle incantata. Lab. Ben vo'veder se questo però è incantato. Bocc. nov. Dando agli uomini certo cacio incantato, gli facevano diventar somieri. Passav.

S. INCANTATO: figur. per Sorpreso, Sbalordito, Maravigliato, ec. - V. Attonito.

INCANTATORE : veib m. Incantator. Colui che incanta, Maestro d'incanti, Maliardo , Stregone. - V. Fattucchiero , Negromante, Prestigiatore. INCANTATORE empio, orribile, malefico, reo, sacrilego, maligno. -Gli orecchi chiudono, come l'aspido al suon dello 'NCANTATORE. Lab. Ricorrono all' ajuto de' demonj, o malefici incantatori e indovini. Passav. - V. Ariolo

INCANTATÒRIO, RIA: add. Che incanta, Che ha forza d'incantare. Qual ragione tanto incantatoria e magica può legare gli intelletti che son liberi e sani, ec. Uden.

INCANTATRICE : femm. d'Incantatore ; Maliarda, Falsarda, Strega. INCANTATRICE vecchia, dispettosa, maligna. - Malvagia INGANTATRICE. Bern. Orl.

S. In forza d'add. Che ha la pretesa forza d'incantare. E con parole incantatrici mutato avea in sua mala fortuna il miser Zilian-

te, e fatto drago. Bern. Orl. INCANTAZIONE: s. f. Incantamentum. Incantagione, Incanto. V. Coloro che vanno cercando le cose future, e fanno incantazioni, sortilegi, e cotali novitadi . Maestruzz. - V. Affatturare.

INCANTÈSIMO: s. m. Incantamentum. Incanto, Ammaliamento. S' adempiè la profezia, ec. fatta dal diavolo per via d' INCANTE-SIMO. G. Vill. Che non ti fai tu insegnare quello incantesimo che tu possa far cavalla di me? Bocc. nov.

S. Dicesi che Una cosa è un INCANTESIMO per far intendere Che è grandemente maravigliosa, Che fa stupire e Che incanta. A- d'un vostro viaggio a Firenze. Magal, lett.

INCANTEVOLE: add. d'ogni g. Incantans. Che incanta, D'incanto. Certo ella non ti piace ne per merito ne per faccia, ma per lo solo incantevole verso t'hae preso. Ovvid. Pist.

INCANTO: s. m. Incantamentum. Arte, colla quale si pretende operare soprannaturalmente per virtu di parole, Incantesimo, Incantagione. - V. Stregoneria, Magia, Fattuc-chieria, Fascino, Prestigio. Incanto maraviglioso, empio, sacrilego, orrendo. - Epiù non ponno Per erbe, o per incanti, a sè ritrarlo. Petr. Faceva INCANTI e medicine senza fine . Bern. Orl.

S 1. Guastar l'incanto: figur. vale Rom-

pere il disegno altrui . Voc. Cr.

§ 2. Andarvi come la biscia, o la serpe all' incanto: vale Condursi mal volontieri a far checchessia. Malm. ec.

§ 3. INCANTO: per Pubblica maniera di vendere, o comprare checchessia per la maggiore

offerta.

§ 4. Onde Andare checche sia all' INCANTO, vale Vendersi per via dell'incanto, e Mettere , Vendere , Comprare , e simili , all' incanto; vale Comprare, Vendere per la maggiore offerta. - V. Incantare. Chi arebbe, ec. potulo imaginare che quasicom' all' INCANTO la propria carne vendesse. M. Vill. In un mercato fui mosso allo 'NCANTO un' altra volta. Fir. As. Venditori e offeritori all' IN-

INCANTONARE: n. p. Ridursi in un in-

canto . Sacc. rim.

INCANTUCCIARE: n. p. Riporsi in un canto, in un cantuccio, in un angolo per non essere osservato; comun. dicesi Rincantucciarsi, ma Incantucciarsi è più elegante. E nel suo ardir tremante starsi là INCANTUCCIATO. Buon. Fier.

INCANTUCCIATO, TA: add. da Incan-

tacciare. V.

INCANUTIMENTO; s. m. Canities . Lo incanutire, Canutezza. Incanutimento de' ca-

pelli della testa. Libr. pred.

INCANUTIRE: v. n. Canescere. Divenir canuto, Imbiancare il pelo naturalmente. A' più provetti e vecchi sì cominciano a cadere' denti ) le tempie incanutire sopra i cigli. Pallad. Egli nol seppe, e ancora gl' INCANUTI il capo e nol seppe. Coll. SS. PP.
INCANUTITO, TA: add. da Incanutire,

Canuto. Non ardiva radersi la 'NCANUTITA

barba . Fay. Esop.

INCAPACE: add. d'ogui g. Incapax. Che non ha la capacità che si richiede per alcune cose; opposto di Capace. La plebe e'l popolo, INCAPACE de' pensieri pubblici, per lor gran-

sarà un incantesimo de meriterà bene la pena dezza incominciava a sentir i frutti della guerra. Tac. Dav. Debbono, come inimici di quello, meritamente esser fatti incapaci di tutte le sue comodità. Fir. disc. lett.

> S 1. Talvolta vale Che è in tal disposizione, in tale stato di mente o di corpo, che non può sanamente giudicare o liberamente operare, e così dicesi d'un Uomo ubbriaco o adirato ch' Egli è incapace di ragione. Così pure d'un uomo rattratto, gottoso, e simile si dice Egli è incapace di muovere un dito, un piede, ec. - V. Impotente.

> S 2. INCAPACE: vale anche Inetto, Disadatto, Inabile, Insufficiente; e non che Delle persone dicesi anche Delle cose. Ma poi come INCAPACE di tanto lume il suo razzo imbecca. Alleg. Qui parla della terra e del sole.

§ 3. Dicesi anche assol. Egli è un nomo INCAPACE, cioè Mancante d'ingegno, d'abilità.

- V. Incapacissimo.

§ 4. INCAPACE: vale anche Privo, Mancante delle qualità necessarie. Onde dicesi, per es. Un albero cattivo è incapace di produrre buon frutto. - Il suo stomaco è incapace di

di digerire i cibi grassi, oleosi, ec. § 5. Incapace: si prende talvolta in buona parte, come: Egli è incapace di mentire, di

mancar di parola, e simili. INCAPACISSIMO, MA: add. sup. d'Incapace. Benchè d' intelletto INCAPACISSIMO. Guicc. stor.

INCAPACITÀ: s. f. Qualità di ciò che è incapace; Inabilità, Difetto di forze, di attitudine, Insufficienza, Impotenza. Per l'IICA-PACITÀ sua, ec. era indegno d'ogni grandezza. Guice. stor. Confessando ingenuamente la mia incapacità, dico, ec. Gal. sist.

INCAPACITABILE: add. d' ogni g. Che non si può ideare, o imaginare. Questa ni-nutezza è così minuta, ch' ell' è incomprensibile e INCAPACITABILE affatto. Bellin. disc.

INCAPACITABILITA: s. f. Impossibiltà di farsi un' idea di checche sia. Nemmeno questo basta per dar bene ad intendere la INCAPACITABILITÀ della munitezza, della quale è la traspirazione insensibile. Bellin. disc.

INCAPAMENTO: s. m. Ostinazione, Caponaggine, Caparbietà. Capona voglia, e. uno incapamento, Franz. Entêtement, nonsi

sgara . Salvin Fier. Buon.

INCAPARBIRE: v. n. Obsirmari. Incapa-birsi, Divenir caparbio, Esser caparbio. Inci-BARBIRONO nell' impresa, e vollero vederla

terminata. Fr. Giord Pred.

INCAPARBITO, TA: add. da Incaparbire'; Ostinato. Saulo incadarbito ne' suoi sospetti, tanto più perfidiava. Fr. Giord. Pied. Anzi sta ingrognata, o INCAPARBITA. LISC.

INCAPARE: n. p. Obsirmari. Ostinarsv.

Incaparbira. Sonsi incapari, ch' ella sia di Fortunio, e che Fortunio ve l'abbia lasciata ei. Salvin. Granch. Trovar un animal tanto caparbio, quant' è la donna quando elle si incapano di voler fare una cosa. Ambr. Cof.

§ 1. Per Entrare in capo, Capacitarsi. Quel-

tal cosa mi s' INCAPA: Fag. son.

§ 2. Incaparsi: più comun. si dice per Mettersi in capo una cosa, Ostinarvisi. Ma l'umor che s' incapa. nei poeti Non vi par delle grazie gratis date. Matt. Franz. rim.

INCAPARRARE: v. a. Arrhabonem dare. Comprare dando la caparra, Iunarrare. Ogni cosa ho per uso di fermar, d'arrestar, d'incaparrare. Se per quell'osterie stia mercantessa a incaparrar l'amore de passeggieti. – Robe e merci incaparrate restano. Buon. Fier.

INCAPARRATO, TA: add. da Incaparra-

re. V

NCAPATO: add. m. T. Marinaresco. Dicesi d'Un bastimento che troyasi in mezzo a

due capi.

INCAPESTRARE: v. a. Capestrare. Metter il capestro al cavallo, o altra bestia simile, per tenerla legata. Siede alta in sulle carra merata dagl' incapestrati tigri. Ovvid. Pist.

§ 1. Usasi anche nel sentimento neutro, e più comun. n. p. Avvilupparsi, Intrigarsi nel capestro. Quando i piè di dictro del cavallo

6' INCAPESTRANO. Cresc.

§ 2. Per met. Prendere, Allacciare. Spesso avviene, coloro ne' quali è più l' avvedimento delle cose profonde, più tosto da amore essere incapestrati. Bocc. nov. Senza veder nè dove, nè come ne' lacciuoli d' amore incapistratmi. Lab.

NCAPESTRATÙRA: s. f. Capistri nodus. Avviluppamento nel capestro, e Quella risegatua che fa talvolta il capestro alle bestie in-

capestrate. Voc. Cr.

NCAPOCCHIRE: v. n. Hebescere. Ingrossasi di testa, Divenir capocchio, stupido, Intotichire. Così fanno anche le rape; perchè debono voler dire che incapocchiscono. Car. let.

S. Incapocchire: n. p. Mettersi, Cacciarsi în capo, Persuadersi. Colui che di saper s'è incapocchito, Ostinato, e superbo, resta ll' Crede quanto mai c'è d' aver capito. Fag. rin.

INCAPONIRE: v. n. e n. p. Obstinare.

Osinarsi, Incaparsi. Voc. Cr.

INCAPPARE; v. a. Incidere. Incorrere o Calere; e intendesi principalmente in insidie, in pericoli, e simili; Incorrer male. Incappare nella ragna degli agguati, nell' insidie tese nella fraude ordita. — Credendosi la morte fuggire in quella INCAPPARONO. — Mille lac-

ciuoli, col mostrar d'amarti, t'aveva test intorno a' piedi, ec. ti conveniva in uno incappare, nè potevi incappare in alcuno, che in maggior pena è vergogna che questa non ti fia, caduta non fossi. Bocc. nov.

SI. Per met. Pur per la prima notte incappo una volta, per consumare il matrimonio, a toccarla. Bocc. nov. cioè Trascorse. Benchè or mal s'incappa l'uom per quei nomi a intender ciò ch' io dica. Dittam.

§ 2. Per Rincontrarsi, Rintopparsi, Imbattersi a caso, Dare in checchè sia. Chi accompagna la pentola col pajuolo, quando s' incappa peranno, romperassi la pentola. Albert. Quando addiviene che s' incappi nella vite con ferro e faccialesi male, se la calteritura è sopra terra, ec. Pallad. Giunta al palazzo Bertinella intanto in Amostante, e Celidora incappa. Malm.

§ 3. Per Inciampare, Essendo giunto innanzi alla chiesa di santo Pietro, lo cavallo INCAPPÒ, e cadde in terra. Dial. S. Greg.

S 4. INCAPPARE: in sign. a. per Chiappare, Cogliere con allettamenti e insidie. Tendo insidie alla malnata volpe, e spesso INCAPPOLA. Sannazz. Egl.

INCAPPATO, TA: add da Incappare. Ultimamente vinte dalle sue insidie, e nelle sue reti incappate, in breve da lui si tro-

vassero aggiunte. Amet.

S. E in sentim. particol. Che ha addosso cappa. Poichè noi, ec. fummo aggiunti a questi incappati, ad ogni passo mulavamo compagnia. But. Iuf.

INCAPPELLARE: v. a. Pileo operire. Mettere il cappello, e si usa anche in sign.

n. p. Voc. Cr.

§ 1. Per met. vale Coprire, Però secondo il color de' capelli, Di cotal grazia l' altissimo lume Degnamente convien che s' incappelli. Dant. Par. Questa di verdi gemme s' incappella. Poliz. Quei d' oro e di smeraldi s' incappella, Questo di rozzo manto veste ognora. Fir. rim.

§ 2. Incappellarsi: detto giocosamente, per Divenir Cardinale. Alcuni pensano che l' Ambasciador nostro attenda ad incappellarsi, e qui fanno molti argomenti per la lor parte.

Bemb. lett.

S 3. INCAPPELLARE le sarchie: T. Marinaresco, e vale Metter a luogo le sarchie sopra gli alberi. - V. Coffe e Cappelletto INCAPPELLATO, TA: add. da Incappel-

INCAPPELLATO, TA: add. da Incappellare. Pasciuto lo sparviere, ed INCAPPELLATO, si mise la via tra gambe. Franc. Sacch. nov.

INCAPPELLATURA: s. f. T. Marinaresco. Luogo dove le sarchie sono incappellate.

INCAPPERUCCIARE: v. a. Caput obvolvere. Camuffare. Messer Gabbriello Cesano

ec. fu, non s'accorgendo egli da chi, in-

CAPPERUCCIATO. Varch. stor.

INCAPPERUCCIARE: n. p. Metter il cappuc-cio. - V. Incappucciare. Ho assegnato tre di a Federigo per andarsi a INCAPPERUCCIA-RE, che vuol dire ch' io mi sgabello di tutti i figliuoli . Fag. com. Voglio di posta entrarmene nello spedale della Sporta, e quivi subito INCAPPERUCCIARMI frate. Red. lett. In questi due es. Farsi Frate

INCAPPERUCCIATO, TA: add. da Incap-

perucciare.

INCAPPIARE: v. a. Nodo stringere. Aunodar con cappio. Giulio Celso, Tribuno allento in carcere la catena, e avendo INCAP-PIATALASI al collo, si strangolò. Tac. Dav.

ann.

INCAPPIATO, TA: add. da Incappiare. V. INCAPPO: s. m. Offendiculum. Lo'ncappare. Di ciascun lato un adorno cavaliere avea per compagnia di sè, e un altro cavaliere appiè che l'addestrava, perchè più soavemente cavalcasse, e senza malo INCAPPO. Libr. Am. Diventa cauto a guardarsi dall'errore e dallo 'NCAPPO. But Purg.

INCAPPUCCIARE: v. a. Caput obvolvere.

Camuffare. Voc. Cr.

§ 1. INCAPPUCCIARE: n. p. Incapperucciarsi, Prendere il cappuccio, Farsi frate o romito. Per non poter pagar m' INCAPPUCCIAI, Ma in quest' abito santo da romito, ec. Sacc. rim. Lascia Bettina INCAPPUCCIAR chi vuolsi, Perchè il cappuccio è un ottimo partito. Fortig.

§ 2. INCAPPUCCIARSI: che alcuni dicono anche Impettarsi, T. de' Cavallerizzi, e dicesi Di quella difesa che fa il cavallo quando per liberarsi dalla suggezione del morso porta la testa talmente sotto e indietro, che coll' estremità delle guardie l'appoggia al petto o alla gola. INCAPPUCCIATO, TA: add. da Incap-

pucciare; Che ha il cappuccio in capo. In luogo de santi Apostoli, e antichi religiosi, e monaci, sono alquanti incappucciati goditori, e malcontenti de' voti della povertà e castità, alle quali obbligati sono. Cavalc. Frutt, ling

INCAPRICCIRE: v. n. p. Appetere. Invaghirsi, Venir capriccio grande di checche sia. -V. Scapriccirsi. Che diavol or t' ha mosso A voler che un mio pari, Che non ha mai denari, S'incapriccisca, e segua Il tuo zim-bello? Alleg.

INCARARE: v. n. Ingravescere. Rincara-re, Far caro. Malizia lassa ognuna, Che cosa incari alcuna, O che divenga vile. Franc. Barb.

INCARATO, TA: add. da Incarare. V. INCARBONCHIARE: Pigliare il colore o la natura del carbonchio. Voc. Cr.

INCARBONCHIRE: v. n, T. degli Agricoltori. Dicesi delle biade che contraono la malattia del carbone. Spighe che INCARBON-CHISCONO. - Grano INCARBONCHITO.

INCARBONCHITO, TA: add. Incarbon-

chire. V. INCARBONIRE: v. n. degli Scrittori Naturali. Diventar carbone, e dicesi Del legno che è divenuto tale sotterra senza perdere la sua forma naturale, la qual cosa lo distingue dal carbone fossile. - V. Antracite. Legno di solfato, o incarbonito.

INCARBONITO, TA,: add. da Incarboni-

INCARCARE: v. a. Onerare. Lo stesso che Incaricare. Che l'anima non sfama. Ma sempre le dà brama, E INCARCALA di pene. Fr. Jac. T.

INCARCATO, TA: add. da Incarcare. V. INCARCERAGIONE: s. f. Vincula. Lo incarcerare, Prigionia. Per la morte d'alquanti cittadini, e la 'INCARCERAGIONE di mes-

ser Jacopo de' Peppoli. M. Vill.

INCARCERARE: v. a. In carcerem conjicere. Carcerare, Mettere in carcere, Imprigionare. E molti ne presero, ed INCARCE-RARONO. G. Vill. Dove INCARCERATOLO, dopo misera vita, si crede ch'egli morisse. Bocc. nov.

INCARCERATO, TA: add. da Incarcera-

re. V.
§ 1. Ed in forza di sost. È gran merito d'intendere sopra i bisogni degl' incarcerati. Esp. Pat. nost.

S 2. INCARCERATO: dicesi da' Chirurghi Quel malore che trovasi come imprigionato in qualche parte del corpo. Quell' atroce sintoma che chiamano Volvolo, e l'ammortimento della parte costretta, o come i Chirurgi dicono incarcenata. Cocch. Anat.

§ 3. Ernia incarcerata: dicesi l' Ernia ventrale mista d'omento e d'intestini . Cocch.

INCARCERAZIONE : s. f. Vincula. Incarceragione. La cella non dee essere necessaria INCARCERAZIONE e violento rinchiudimento, ma abitazione e casa di pace. S. Bern. lett.

INCARGO: s. m. Voce per lo più poetica.

V. Incarico.

INCARICA: s. f. Sarcina. Tanto peso, quanto si porta, al più addosso, in una volta. Qui recita un favoloso detto de' fanciulli che dicono che Caino per lo peccato del fraticidio con una INCARICA di pruni fue messo da Dio nella Luna. Com. Inf.

INCARICARE: v. a. Onerare. Caricare. E quando l'uomo gli vuole incaricare ( i cammelli) egli si coricano in terra, e stanno cheti e soavi, infino a tanto che sono

caricati. Tes, Br.

S. t. Per Incolpare, Dar colpa, aggravio, ec. Aggravare, Querare. T. Vinio e Cornelio Lucone, ec. INCARICANDO il debal vecchio dell'odio delle ribalderie, lo rovinavano col dispregio della viltà. Tac. Dav. stor. Platone è da qualcuno incaricato di locuzione pompeggiante. Uden, Nis.

§ 2. INCARICARE: oggi s'usa più comun. in sign. di Dar carico, o l'incarico, la cura, l'incombenza di fare una faccenda, di trattar un negozio, di attendere ad un ufficio, ec. -

V. Incarico. Addossare. INCARICATO, TA: add. da Incaricare. Io più grave a sostenere son, che'l pondo incaricato, Fr. Tac. T.

INCARICO; s. m. Onus. Peso Che i poeper lo più sincopatamente dissero INCAR-CO; Carica, Carico, Soma. INCARICO leggiero, grave, insopportabile. - Che'l duro e grave terrene incarco, come fresca neve si va struggendo. - Io presi l'amoroso INGARco. Petr. L' INCARICO d'un facchino. Fag. rim.

S. 1 Per Aggravio, Imposizione, Gravezza. Più altre piccole compagnie, ec. falliro in questo tempo, e prima per gl' incarichi del comune. G. Vill.

§ 2. Per Cura, Offizio, Incombenza di far checche sia. - V. Ministero, Affare. Molti rifiutan lo comune INCARCO. Dant. Purg. Aveva preso speranza di aver vittoria, sotto Ini pigliò lo' NOARICO della proposta guerra. Petr. uom. ill.

§ 3. Per met. Appresso a questo si vuole aver riguardo di non lasciare i tuoi figliuoli con troppi incarichi. Cron. Morell. Nondimeno a voi è richiesto considerare, quanto INCARICO poniate loro sopra le spalle. Cas.

§ 4. Per Ingiuria. Per soperchi e INCARIchi che facevan loro. G. Vill. e forse qui

vale Aggravio, Imposizione

INCARNAGIONE: s. f. Lo stesso che Carnagione. Le braccia sogliono essere ignude ancor esse, e di incannagione pur di rose . Car. lett.

INCARNANTE: add. d'ogni g. Carnem inducens. Che incarna, Incarnativo. Dopo di questo usa i medicamenti incarnanti e la pol-

vere della tuzia. Libr. cur. malatt. INCARNARE: v. a. Operare, Fare che uno s'incarni. Oh volontà divina, oh Padre, che pensasti quando'l tuo unigenito INCAR-

NASTI P Fr. Jac. T.

S 1. Per Rappresentare al vivo, Condurre a persezione. Ne col mio stile il suo bel viso INCARNO. Petr. Non starò per ripulsa o finto sdegno, Ch' io non adombri e incarni il mio disegno. Ar. Fur.

S 2. INCARNARE : si usa anche per Ferire, e Ficcare nella carne. Morgante per ventura

ha una saetta, e appunto nell'orechio lo 'n-CARNAVA. - E col battaglio gli da in sulla testa Ed ogni volta la REARNAVA a sesta Morg.

§ 3. INCARNARE, e Rincarnare; si dice del Rammarginar le piaghe o le scrite, rimettendo carne nuova . Fistola cicatrizzata, INCAR-

NATA. Cocch.

§ 4. INCARNARE: n. p. benche talora colle particelle Mi, Ti, Si, non espresse. Incarnari. Prendere, Assumere carne umana, Farsi uomo, e s' intende del Verbo eterno. La divina potenza degnò d'incannare nella gloriosa Vergine Maria. G. Vill. Se'l Figliuol di Dio Non fosse umiliato ad INCARNARSI. Dant. Par. Ma sola umiltà riguardo in quella Vergine, nella quale egli di Cielo in terra discendendo, INCARNO e prese la nostra umanità. Bocc. com. Inf.

§ 5. Per Ficcarsi nella carne. Un sasso sterminato È tratto verso quel torrion di carné, ec. Sicchè avvien che nel capo s'in-

CARNE. Fortig. Ricc.

INCARNATINO, NA: add. Ex albo rubeus. Che ha il color della carne, Scarnatino. - V. Incarnato. I' ho una covata d'anitroccoli, ec. te gli vo' dare, e'nsieme un pa' di zoccoli, e sei cappi di seta incannati-Nr . Buon. Tanc

INCARNATIVO, VA: add. Carnem in-ducens. Che fa nascere o crescere la carne.

Altre sono utili alle ferite, ec. come le poi veri capitali, le poliveri costrettive, l' INCAR-NATO, TA: add. da Incarnare, INCARNATO, TA: add. da Incarnare, Fatto di carne, Che ha preso carne, Divenuto carne. Prendendo il-detto calce, ve trovoe entro vivo sangue incarnato. G, Vill. Non è fante si schernito, ec. da quel diagola incarnato. Lor Med. canz. volo incarnato. Lor. Med. canz.

S t. Per lo Color della carne, cioè Misto tra rosso e bianco, che dicesi anche Incarnatino e Scarnatino. - V. Imbalconato., Una coltre di teletta d'oro, e di dommasco in-

CARNATO. Fir. As.

S 2. INCARNATO: S. m. Il color della carne misto di rosso e bianco, molto simile alla rosa. L' incarnato, che è molto simile alta rosa, è colore vago e bello, siccome le vermiglie guance di giovane donna; è composto di rosso e di bianco. Borgh. Rip.

INCARNAZIONE: s. f. Incarnatio. Assunzione della carne, o sia Congiugnimento del-l' umana natura colla persona del Verbo eterno. - V. Trinità, Redenzione. Nacque, ec. negli anni della salutifera inchenazione del Re dell' universo 1265. Bocc. vit. Dant.

S. 1. Per Carnagione. Egli è vero che 10 ho un po' mala INCARNAZIONE, ma il reste della persona non può esser me' fatto. Lasci Spir. Vive INCARNAZIONI . - Le INCARNAZIONI

'si son fatte nere, e l'intonaco scortecciato. - Lucifero incotto e arso nelle membra con INCARNAZIONE di diverse tinte. Vasar.

§ 2. IRCARNAZIONE: dicono talvolta i Medici per Consolidamento delle piaghe. - V. In-

carnare, Rincarnare,

INCARNITO, TA: add. Voce dell'uso. Incastrato nella carne, e più comun. Radicato nel vizio, Abituato nel male.

S. INCARNITO: per Rimpolpato, Cresciuto di

carne. Cosce bene INGLENITE.

INCAROGNARE: v. a. Divenir Carogna. Voc. Cr.

S. E. n. p. per Innamorarsi fieramente. Il buon conte di nuovo s'incanogna. Bern. Orl.

INCAROGNIRE: v. n. Incarognare, e figur. Radicarsi profondamente; e dicesi del male. Quel mestiero di pigliare vi s'è INCA-

NOARRUCOLARE: v. a. L'uscire che fa il canapo del canale della girella, ed entrare tra essa e la cassa della carrucola. Il canapo s' era incarrucolato, e non iscorreva ne in su, ne in giù: e io con impazienza a scarrucolarlo, e attinsi presto presto quattro o cinque mezzine d'acqua. Fag. Com. Sciocco mi lasciai INCARRUCOLARE all' andarvi . Alleg.

Qui è per met. S. Il Baldinucci nel Voc. del Dis. dice che Incarrucolare vale Metter il canapo nella car-

INCARRUCOLATO, TA: add. da Incar-

rucolare. V. INCARTARE: v. a. Rinvoltare in carta.

Voc Cr.
S. Per Distendere a foggia di carta. Voc. Cr. S. Per Distendere a foggia di carta. Voc. Cr. INCARTATO, TA: add. da Iucartare. V. INCARTEGGIARE: v. a. Voc. ant. Mettere in carta, Scrivere. Milledugentosettantotto appunto S' INCARTEGGIAVA, quando Curta de Carlo de Junto Dittam. radino Tradito fu, e per Carlo defunto. Dittam.

INCARTOCCIARE: v. a. Involvere. Metter nel cartoccio. Che non mi vendan per torta la fava, E m' incarroccin le vecce per

pepe. Buon. Fier.

3. In sign. n. p. Ravvolgersi in guisa di cartoccio. Perchè'l caldo smisurato di quei giorni rasciughi talmente le lor costole e le foglie, ch' elle si vengano ad arrovesciare, e come noi diciamo, ad INCARTOCCIARE. Velt. Colt. INCARTOCCIATA come un cialdoncino. Matt. Franz. rim.

INCARTOCCIATO, TA: add. da Incartoc-

incantonare: v. a. T. de' Lanajuoli. Mettere i cartoni nelle pezze di panno, ed è operazione dello Strettojajo.

INCASELLATO, TA: add. Conditus. Riposto , Nascosto . Dove una tal Dodona è IN-LASELLATA nel confine . Salvin. Es. fram.

INCASSAMENTO: s. up. L'azione di mettere alcuna cosa in una Cassa, o Cassetta; e generalmente vale anche lucassatura. È dell'anima un incassamento, ed una pubblica e comune prigione. Gori long.

S. INCASSAMENTO: dicesi anche dagli Idraulici lo stato di un fiume incassato. Incassamen-To del fondo di un fiume. - V. Incassato.

INCASSARE: v. a. In arcam condere. Mettere nella cassa. Incassan danari. - Incassan statue e cristalli in alga. - E da quell' altro? che tu hai ingassatogu in casa? Cecch. Spir.

S 1. Incassan le gioje. - V. Incastonare. S 2. Incassann: figur. vale Serrare, Racchiudere. Alquanto più basso nel mezzo che alle testate, da fermamente incassansi dentro le ripe. Viv. disc. Arn. Dove gli occhi s' 1x-CASSANO . Bart. Ricr.

S 3. INCASSARE: T. della Cavellerizza. Rimetter bene la testa del cavallo fralle spalle. Camarra per incassan bene la testa del ca-

§ 4. Dicesi anche che il Cavallo INCASSA bene la testa allorche l'allunga con buona grazia .

INCASSATO, TA; add. da Incassare. V. § 1. Per Legato; come si dice delle gemme : Incastrato, Serrato. Quelli (occhiali) in-cassati in argento, piantati sul gobbo del naso, o legati all'orecchie stimar ci fanno studiosi molto dagli sciocchi. Alleg

§ 2 INCASSATO: dicesi dagl' Idraulici il fiume che corre fra due sponde. Il fiume camminar

INCASSATO. VIV.

§ 3. INCASSATA: dicesi La testa del cavallo, quando la porta di maniera, che il moccolo c la fronte si trovano sulla stessa linea prependicolare, la qual cosa da' Cavallerizzi vien detta Portar bene la testa, Esser bene imbrigliato, Imbrigliarsi bene.

INCASSATOJO: s. m. T. de' Giojellieri. Specie di Cesellino auguato che serve per in-

cassare o incastonar bene le gioje.

INCASSATURA: s. f. Commissura. Incavo, ove una cosa è incassata o incastrata. Disovolato dicesi dell'osso allorchè è uscito dell' novolo o incassatura. Cr. in Disovolato, INCASSATURA d'occhi. Vasar. La serie tutta delle vertebre, ec. dovendo sostenere e il capo, ec. e il petto, ec. e tutta l'incassatura degl'ilii, degl' i chii, ec. Bellin. disc. La ruggine col tempo rompe la pietra attorno, e dilatando la propria incassatura, fa che il perno non serva più al bisogno. Baldin. Voc. Dis.

S. INCASSATURA : chiamano gli Oriuolaj Quel piano incavato che si fa negli orinoli per col-

locarvi una ruota, o altro pezzo. INCASSO: s. m. T. dell'Arti, e specialmente de' Bombardieri. Il vano del carretto o

di qualunque altro pezzo, in cui si debba con-

gegnar checche sia.

INCASTAGNARE: v. a. Ligna obducere. Armare di legname di castagno, o d'altro. I maestri fecion gran mura a secco in-

S. Per Avvilupparsi, Allungarsi. Altri poco esperti e pratichi nella maestria dell' arme, si surebbono andati incastagnando di parole. Franc. Sacch. nov.

INCASTAGNATO, TA: add. da Incasta-

guare. V.

INCASTELLAMENTO: s. m. Tabulatum. Moltitudine di bortesche, o simili edifici Voc. Cr.

S. Per Palco da spettacoli. E intorno, alla piczza erano levati INCASTELLAMENTI di legname con panche da sedere. M. Vill.

INCASTELLARE: v. a. Munire. Fortificare, Munire. Ove si fece accrescere e INCA-STELLARE la torre della porta a modo d'una rocca. M. Vill.

S. In sign. n. p. vale lo stesso. Nelle case che'l Duca d' Atene avea fatte disfare per INCASTELLARSI. M. Vill.

INCASTELLATO, TA: add. da Incastellare. Fortificato, Munito. La casa fu INCA-STELLATA come bisogna a lui. Dittam.

S I. INCASTELLATO: per Pieno di castella, rocche, o bastie. Il contado era tutto INCA-STELLATO e occupato da' nobili. G. Vill.

S 2. INCASTELLATO: dicesi anche Delle grosse navi che hanno castelli da poppa o da prua. Cinquanta galee e tre grandi cocche INCA-STELLATE. M. Vill.

§ 3. INCASTELLATO: per Rifuggito o Rinchiuso dentro a castello. Mentre si studiano di pigliare il castello, e di uccidere gl' INCA-STELLATI. Guid. G.

§ 4. INCASTELLATO: si dice del Piè del cavallo, quando l' uno o l'altro, o amendue i talloui si rovesciano, o si piegano indentro verso il fettone, e vi s'accostano, e si serran

contro. Voc. Cr.

INCASTELLATURA: s. f. T. di Mascalcia. Dolore nel piede cagionato dalla siccità dell'ugna e de' quarti che comprimono le due parti, ed obbligano spessissimo il cavallo a zoppicare, perche la forchetta è troppo serrata e

non ha la sua estension naturale.

INCASTITA, INCASTITADE, e INCA-STITATE: s. f. Incontinentia. Incontinenza, Impudicizia: contrario di Castità. La incasti-TADE si è abito, per lo quale l' uomo pecca nelle cose dilettevoli senza grande instanza di tentazioni. Tes. Br. INCASTO, STA: add. Incontinens. Impu-

dico : contrario di casto. Tes. Brun.

INCASTONARE: v. a. Illigare. T. de' Giojellieri, Mettere o Incastrar nel castone. Vac. Cr.

S. Figur. per Congegnare e Metter bene una cosa nell' altra. Incastona altresì l' armilla nel tagliamento; che è in mezzo del regolo, che è nel fondo della sedia. Sal derai li due capi della mezza armilla nelle due cavature, dove stiano incastonare di saldatura ben fatta. Libri Astrol. in ib rock

INCASTONATO, TA: add. da Incastona-

INCASTONATURA: s. f. Commissura. Incastratura, Commettitura. Se lu non lo guardassi, disfarebbesi la incastonatora, con che affermasti que' luoghi. Libr. Astrol.

INCASTRARE: a. v. Inserere. Congegnare e Commettere una cosa bene insieme per entro un' altra; e usasi anche n. e n. p. Poiche i corpi solidi, come verbigrazia la ghiaja sarebbe, la rena, e simiglievoli, nel far forza per muoverli, anzi s' INCASTRANO e stivansi insieme. - Con questa similitudine si serri all' intorno, dove incastra col vaso, il suddetto coperchio, e chiusa con vescica l'inferior bocca, ec. Sagg. nat. esp.

S 1. Per simil. Usano i Re, quando si con-federano, incastrarsi le destre. Tac. Day. aun.

§ 2. Figur. Così per l'anima quando si pigliano le cose a fare per essa, le buone s'incastrano con lei, e fassi perfetta, l'altre si gittano di fuori. Sacch. Op. div.

INCASTRATO, TA: add. da Incastrare; Congegnato, Commesso hene insieme. Con due piccole asticelle incastrate da ciascun capo una, sicche di sotto a loro sia pari. Cresc. Navilj chiamati camere, stretti dalle bande col ventre largo, incastrati senza legatura di ferro o rame. Tac. Dav. stor. Si veggono i fanciulli tirarsi i sassi in gran lontananza con muovere in giro un pezzo di canna, in cima della quale sia incastrato il sasso. Gal. Sist.

INCASTRATURA: s. f. Commissura L'incastrare, e il luogo dove s' incastra; Incassa-tura. Prese egli due ben grosse travi d' abete, e quelle con una nuova invenzione d'inca-STRATURA l'una all'altra collego si forte, ec. Baldin. Dec. L'ordine della forma de' pezzi, ec. tale, che ricongiunto le parti, e riscontrate le incastrature, e segui insieme, venga ad essere tutto un corpo. Bir. Pirot.

INCASTRO: s. m. Strumento di ferro tagliente, quasi in forma di vomero, che serve per pareggiare l'unghie alle bestie che si fervano. Disse colui che non ferrava i buoi, Ma l'oche, e già lo neastro aveva tolto, Morg.

S 1. Per lo Luogo dove s'incastra; Incastratura. Si adattarono due vasi di vetro, ec. negl' incastri d'una grossa tavola - Coperchio F. si stucchi diligentissimamente intorno all'incastro colla mestura solita Sagg. nat. 1

\$ 2. Incastro d'un albero; dicono i Marinoi L'unione che si fa d'un albero della na-

ve rotto per qualche accidente.

§ 3. Incastri: diconsi da' Mojatori e Cavatori di miniere i Pezzi di legno, con cui s'ar-

INCATARRAMENTO: s. m. Lo incatarrare. L'altro (male) è uno assai considerabile INCATARRAMENTO del petto. Del Papa cons.

INCATARRARE, e INCATARRIRE: v. n. e n. p. Divenir catarroso , Infreddare. - V. Incatarratura. Nella presente stagione del principio di primavera è cosa facilissima l'incatannansi. Del Papa cons. e Voc. Cr.

INCATARRATURA: s. f. Lo incatarrire, Infreddagione. Un poco d'incatabratura cagionnta dal caldo grande che si senti il giorno del viaggio. Red. lett. Nel trascorso inverno sono state frequenti, ec. con molti generi d'incatarrature ostinate e lunghe. Del Papa cons. INCATARRIRE. - V. Incatarrare.

INCATENACCIARE: v. a. Pessulum obdere. Mettere il catenaccio. Che sapete, che non vi s' incatenaccia mai la porta. Franc. Sacch. nov.

INCATENAMENTO: s. m. T. d'Architetti e Muratori. Collegazione delle muraglie. -

Incatenare, Incatenatura.

INGATENARE: v. a. Catena costringere. Mettere in catena, Legare con catene. Entrava nelle infernal porte, E'INCATENAVA Cer-ber con tre teste. Dittain.

§ T. INCATENARE: 11. p. Legarsi insieme con catena. E in vece di loro s'incatenano le demonia, e parean que' dua. Fr. Giord Pred.

§ 2. Per Tirare una catena a traverso per impedire il passo; e si dice propriamente De' porti e de' fiumi. Andarono per porre due bastle sull'Arno, e per INCATENARIO, per torre il passo della marina a' Pisani. Cron. Morell.

§ 3. INCATENARE: dicono gli Architetti in significato di Fortificare con catene, e propriamente si dice Delle muraglie, volte, e simili. - V. Catena. Se le mura non fossono poco tempo fa state INCATENATE, a pericolo erano col tetto insieme, di non dare a terra. Franc. Sacch. Op. div. Girar archi INCA-TENANDOGLI al solito di ferro. Vasar,

S. 4. Per met. Ch' amor , siccome l' anime INCATENA, Le voci arresta, e'l favellare af-

frena. Buon. rim.

INCATENATO, TA: add. da Incatenare. Ponticelli di legname sopra d' Arno, e un grande sopra piatte e navi incatenate. G. Vill. Infine i Ghibellini disperati di loro satuie, ruppono una sbarra incatenata che prapporre. Ed eziandio piglia li due mezzi

gli divideva da' Guelfi. M. Vill. Tutto da capo a piedi incatenato. Bern. Or.

S. INCATENATO: per simil, Incatenata la tua libertà, e nelle sue mani rimessa. Lab. Uomo da mille sollecitudini legato, INCATENATO e incarcerato in tante ricchezze mondane. D. Gio. Cell. lett.

INCATENATURA: s. f. Catenatio . Legamento con catena; al proprio non è troppo

in uso. Voc. Cr.

S 1. Per Semplice congiuntura. E l' uno è nel petto sopra la 'NCATENATURA della cinta, e l'altro ne' piedi sotto la INCATENATURA delle ginocchie. Libr. Astrol. Quando Raf-faello ebbe veduto, ec. gli effetti del gonsiare ed abbassare ed alzare un membro, o tutta la persona, e l' INCATENATURA dell'ossa, de' nervi o delle vene, si fece eccellente in tutte le parti. Borgh. Rip.

§ 2. INCATENATURA delle fabbriche: dicesi dagli Architetti il Fortificare con catene lo muraglie, ec. - V. Incatenare. Ne resto che non fosse disegnata da lui ogni sorta di fabbrica, ec. da quali cavo le cignature ed INCATENATURE, ec. Vasar. Vit. Brunelleschi. INCATORBIARE: v. a. Voce dell' uso for-

mata da Catorbia. Rinserrare in una prigio-

ne, Mettere in Catorbia.

INCATORZOLIMENTO: s. m. Tabes. L' incatorzolire, e Lo stato della cosa incatorzolita. Faceva osservare tutte quelle suddette piante, sulle quali erano rimasi molti di quelli INCATORZOLIMENTI. Red. Ins.

INCATORZOLIRE: n. p. Exarescere. Intristire, Dare addietro, Imbozzacchire, Non attecchire; proprio delle frutta quando per tempesta o altro peggiorano. Ramuscelli di ossiacanta, o spin bianco, i quali sulla propria pianta si erano incatorzoliti, stravolti, rigonfiati, inteneriti, e divenuti scabro-si. Red. Ins.

INCATORZOLITO, TA: add. da Incator-

INCATRAMARE: v. a. T. di Corderia, ec. Impiastrare, o Impeciar col catrame. INCA-TRAMARE i fili delle corde - Canapo, fune INCATRAMATA. Red. Annot. Ditir.

INCATRAMATO, TA: add. da Incatrama-

INCATTIVIRE : v. n. Depravari . Divenic cattivo. Elli per non curare, e per pigrizia intiepidire e INCATTIVIRE, lasciano specialmente. Salust. Juc. Non lascerà incattivira ne incanutire i capelli, o ingrasserà la tua faccia. Zibald. Andr. Pure oggi non si può più sidare di persona, tanto è incattivito il

mondo. Varch. Suoc.

INCATTIVITO, TA: add. da Incattivire. V.
INCAVALCARE: v. a. Superponere. So-

sopraddetti, che sono incavazianti o messi l'un nell'altro. Libr. Astrol.

S. INCAVALCARE: T. de' Bombardieri: Accavallare, Incavallare, Assettar il cannone sulla carretta.

INCAYALCATO, TA; add. da Incavalca-

INCAVALCATURA : s. f. Superpositio . Soprapponimento, E verranno tutti li capi nel luogo della incavalcatura. Libr. Astrol.

S. INCAVALCATURA: T. del Blasone. - V. So-

prapponiniento.

INCAVALLARE: n. p. Equos parare. Formirsi'di cavalli. E. tutti s' INCAVALLARONO, sicchè in poco tempo, ec. furono più di quat-trocento a cavallo. G. Vill.

G 1. INCAVALLARE: come Aceavallare, vagliono lo stesso che Soprapporre, Voc. Cr.

3 2. Onde INCAVALLARSI: che alcuni Cavallerizzi, dicono anche Coprirsi, dicesi Del cavallo, quando nell' andare porta una gamba verso l'altra come in croce, e se le percuote insieme.

INCAVARE: v. a. Cavare. Fare incavo. Nella grossezza del di cui fondo s'incavi al torno un emisfero. Sagg. nat. esp. Tolte a prezzo alcune barchette d'un solo legno

INCAVATO. Serd. stor.

S 1. INCAYARE: per Lavorare di cavo. Hanno usato alcuni incayan le dette madri con le ruote, come si lavorano d'incavo i cristalli, diaspri, calcidonj, ec. - Incavò molti cristalli, gli esempi de' quali si veggono in zo!fo. Vasar.

S 2. INCAVARE: T. de' Cimatori. Dare un certo garbo al taglio delle forbici da cimare. INCAVATO, TA; add. da Incavare. V.

INCAVATURA: s. f. Excavatio. Stato e Qualità di ciò che è incavato. A voler che due superficie combagino bene insieme, bisogna che se una è colma, l'altra sia concava, ma d'una incavatura che per appunto risponda al colmo dell' altra. Gal. Sist.

S 1. INCAVATURA: per Lo cavo stesso. Quasi che quando l'acque sotterranee avesser ripiene quelle nuove incavature de' pezzi, si

fossero consumate. Bald. Dec.

INCAVERNARE: v. a. Far caverna, e dicesi per lo più dagl' Idraulici. Incavennan l' ar-

gine, ec. - V. Incavernatura.

S 1. Incavernare: n. p. Cacciarsi in una caverna, Intanarsi. Al primo suon del corno ognun governi, All' altro ognun sia fuori alla pastura, Al terzo ognuno al fresco s'in-CAVERNI. Ars. Bucol.

§ 2. Per simil. Chiudersi in luogo appartato fuori d'ogni umano commercio. Io so che c'è un saggio incavernato Là 'n via della

scala. Menz. sat.

S 3. Pur per simil, dicesi Dell'acque che si

gettano e seorrono in luoghi satterranei. L'actual qua che per la rara e foraminosa terra s'in-ANERNA, e sgorga, "raggirasi quando de da sotterranei fuochi fatla bollire, non manderà, cc. vento gagliardo, ec. Salvin. dise. Il Nilo che incavernandosi cammina per buona pezza nascoso, e di poi nuovamente ec. Bottar. Lez. Accad.

INCAVERNATO, TA: add. da Incaverna-

S. Occhi INCAVERNATI! vale Concavi, o Indeutro, e come più comun, si dice Affossati. E quegli denti parevano di bosso intarlato e aveva gli occhi al continovo pesti e INCA-VERNATI. Agn. Pand.

INCAVERNATURA: s. f. T. Idraulico Corrosione fatta da un botro, o torrentello in

profondo.

profondo.

INCAVEZZARE: v. a. Capistrare. Inca-1
pestrare, Metter la cavezza; e. si. usa ancha
in sentimento. n. p. Ma quando l'epa aprà
fracida e mezza, O ch'ei sarà per la quartana stracco; Che sì che in la paura et s'. IXCAVEZZA? Menz. sat. Qui figur. La spada al
fianco Ateste s' INCAVEZZA. Fag. rim.

INCAVICCHIATO; TA: add. Connexus.
Attaceato, Congiunto, Fisso propriamente con
cavicchio. Voc. Cr.

8. 1. INCAVICCHIATO; per simil rale Inca-

§ 1. Incavicentato: per simil. vale Ineas-sato. Si volge appunto in sul grosso dell' an-ca, cioè alli anconi dove sta incavicenta-TA la coscia. But. Inf.

S 2. INCAVICCHIATE: diconsi da' Cavallerizza le Braccia, o Spalle del Cavallo quando sono così vicine l'une all'altre, che pajono con-

INCAVIGLIARE: v. a. Attaccare alla caviglia, Attaccare insieme con caviglie. Voc. Cr.

S. E in sign. n. p. Congiugnersi, Collegarsi. Alla fine dell'anche; dove s' INCAVIGLIA & s' innoda la coscia. But.

INCAVIGLIATO, TA: add. da Incavigliare; Congegnato, e tenuto insieme con caviglie e cavicchi. E cominciò a far l' arca, e forte

INCAVIGLIATA. Genes.

INCAVIGLIATURA: s. f. T. Marinaresco. Pezzo di cavo con radancia impioinbatayi, che si ferma alle crocette di pappafico, ove l'incoccia il gancio della mantiglia di gabbia L' INCAVIGLIATURA tien luogo di scotta di papposico allorche serrando la vela di pappasico si discoccia dalla radancia della sua bu-

INCAVO: s. m. Cavum. Il luogo incavato, Cosa incavata. Dentro a quel medesimo incaze. Gal. Sist. Sommergasi destramente la pal-la, finche il suo massimo cerchio s' adatti nell'orlo di quell' incavo. Sagg. nat. esp. § 1. Ingayo: T. Marinaresco. L' altezza del

vascello, compresa fra gli shagli e le piane, o sia dal di sotto del primo ponte sino alla

§ 2. Incavo d'una vela: dicesi il Seno, a Cavità in cui riceve e racchiude il vento.

§ 3. Lavoro d'incavo: dicesi Quello che si fa per via di ruota ne' diaspri, agate, corniole, cammei, ed altre pietre, e ne' cristalli, facendo comparire teste o altre cose non di rilievo, ma affondate, di cui rimane l'impronta sulla molle cera, o simil materia. Il lavoro d'incavo serve ancora a far suggelli, madri per far medaglie e monete, incavando i punzoni d'acciajo, co' quali esse poi

i coniano. Voc. Dis. INCAUTAMENTE: 288. Incaute. Non cautamente, Disavvedutamente, Sprovvedutamente, Inconsideratamente. - V. Imprudentemente. Colli quali ragionando INCAUTAMENTE s' accompagno. Bocc. nov. lobbs fece patto cogli occhi, come savio, cioè raffrenolli, acciocche imprima incautamenta non isquar-

dasse alcuna bellezza. Cavalc. med. cuor. INCAUTELA: s. f. Negligentia. Contrario di Cautela. Dopo il visio della loro INCAU-TELL ritornano alla penitenza. Mor. S. Greg. INCAUTISSIMO, MA: add. sup. d'Incau-

to. Voce di regola. INCAUTO, TA: add. Incautus. Non cauto, Disavveduto, Sconsiderato. - V. Imprudente, Inavvertito, Sconsigliato. Non mi debbo doler s'altri mi vinse, Giovane, INCAUTO, disarmato e solo. Petr. E quanto più incauto trova l'uomo, mostrandosi di partire, tanto più mortalmente con subita ferita l'assalisce. Mor. S. Greg. Vedendo lo INCAUTO animale così rimasto, come villan ch'egli era, in cambio di ajutarlo, gli diche della scure sulla testa Fir. disc. an. Desiderava assalirlo INCAUTO e spropoisto. Serd. stor.

INCAZZIRE: v. n. Voce plebea, poco onesta, usata in sign. di Incapricciarsi ostinata-

mente.

INCAZZITO, TA: add. da Incazzire. V. S. Voce INCAZZITA; dice pure la vil plebe per Voce appassionata, o con affettazion di passione. Aret. rag.

INCEDERE: v. n. Voc. Lat. Andare camminando, Procedere. INCEDE con le corna al-

to e superbo. Sannazz. Egl.

INCELEBRE : add. d' ogni g. Inglorio , Oscuro, Ignoto. Onde con questo mio dir non INCELEBRE S' io vivo ancor farò, ec. La se-poltura tua famosa e celebre. Sannazz. Egl.

INCENDENTE: add. d'ogni g. Incendens. Che incende. Serafini son quelli, li quali per più singolare propinquitade d' Iddio, del suo amore più sono accesi, e più noi accendono, onde Serafino viene a dire ardente, INCENDENTE. Cavalc. Frutt. ling.

INCENDERE: v. a. e a. p. Incendere. Abbruciare, Mettere o Appiccar fuoco, o cosa infocata. - V. Affocare, Infiammare, Accendere, Scottare. I carnefici incontanente ebbono le piastre roventi, e tutto incensor il suo tenero e bellissimo corpo. Vit. S. Marg. D. Per veder della bolgia ogni contegno, E della gente che entro v'era incesa. Dant. Inf. Incontro a sè s'adira, Ch' ha fatto il foco, ov'ella trista incende. Id. rim. Provan l'altra virtù, quella che 'NCENDE. Petr. E discesa nella maggiore cappella, in più parti la 'NCESE, e abbronzò le figure. M. Vill.

S 1. In sign. n. p. Massimamente se le legne fieno dolci, e che tosto s' incendano.

Creso.

S 2. INCENDERE: figur. per Invogliare, Concitare, Infervorare; e da questo dicesi Incentivo. V.

- § 3. Per met. Vessare, Crueciare, Tormentare. Contro alli quali gridavano le demonia, che le loro orazioni gl'incendavano: Cavale. Frutt, ling.

§ 4. In sign. n. Dispiacere, Rincrescere. If

che più duole ed incende a M. Agostino, che

altro Bemb.

§ 5. Incendensi: per Arder d' ira , Adirarsi . Io infermo cogl' infermi , e incendont tutto per gli scandoli del prossimo. Cavalc.

Specch. Cr.

§ 6. Usasi anche Incendene, per Curare col fuoco, e più comun. Fare il cauterio o l'inceso nella collottola a' bambini. A far cauterio sanza fuoco pestisi la flamula, e pongasi sopra 'l luogo che si vuole incendere, e vi si lasci un giorno, e troverassi la buecia arrostita e arsa. Cresc. Ecci qualcun che coll' incenden crede I matti far guarire. Cant.

INCENDÈVOLE; add. d'ogni g. Atto a incendere, Facile ad ardere. Era segno di INCENDEVOLE carità, e figurava la illumina-

zione che avevano ricevuto. But.

INCENDIAMENTO: s. m. Combustio. Incendimento, Incendio. L'incendiamento del mondo quegli più volte ponevano, e noi un solo incendiamento ponghiamo, che per una sol volta imporrà fine al tutto. Salvin. disc.

INCENDIANTE: add. d' ogni g. Ignitus. Ar-dente, Che incendia; e detto di Dolore o simile, vale Cocente, Che scotta. E infiniti l'uom domano dolori incendianti, e prestamente sopra Le membra si diffondono coc-

ciuole. Salvin. Nic. Ter.

INCENDIARIO, RIA: add. Incendiarius. Che incendia; ed usato in forza di sost. dicesi di Chi è autore volontario di un incendio. INCENDIANIO è colui che di propria autorità arde e accende la città, o la villa, o la casa altrui, o la biada con perversa volontà e studio; come s'è per odio o per vendetta. Maestruzz. L' oste sua contra noi è IN-Cavale. med. cuor.

S. Specchio INCENDIARIO: lo stesso che Spec-chio ustorio. Tagl. lett.

"INCENDIBILE: add. d'ogni g. Incendevole Facile ad ardere. La barba a te fece di stoppa, che è facilmente ievabile e INCENDI-BILE. Salvin. Fier. Buon.

INCENDIMENTO: s. m. Incendium . Incendio, Lo incendere. Porgete le vostre orecchie con non mutabile intendimento a' nuovi versi, i quali non vi porgeranno i crudeli incendimenti dell'antica Troja. Filoc. Prese a digiuno (le more) in acqua, o in vino, sono frigerative, e tolgon la sete, e ammortan lo incendimento del caldo. Cresc.

INCENDIO: s. m. Incendium. Abbruciamento, Incendiamento, Arsione. - V. Fiamma, Vampa, Fuoco, Accendimento. INCENDIO altissimo, terribile, inestinguibile. - Guarda di quanti mali, di quanti incendi, di quante morti, ec. questa dannevole passione è stata cagione. Lab. Ne fiamma d' esto 'KCENDIO non m' assale. Dant. Inf. Il signor D. Domenico Andrea de M.lo da Napoli scrisse a V. Sig. Illustriss. intorno agl' incends che succederono nel monte Vesuvio. - Poscia un INCEN-Dio sì crudel v' accese. Red. lett.

S 1. Per met. Onde morte è palese, e 'n-CENDIO aperto. Petr. Continuo incendio mi

cuoce il cuore. Arrigh.

§ 2. Incendio: T. Chirurgico. L'operazione dell' incender le carni. Un gravemente malato, appena sente le tagliature, e gl'incends molte volte fattigli nella persona. Bocc. Com. Inf.

§ 3. Incendio: per Accensione, Caldo grande prodotto da febbre. Come coloro fanno li quali la febbre piglia, che innanzi lo incennio di quella, tremano e battono i denti. Bocc. Com. Inf.

INCENDIÒSO, SA: add. Incendiosus. Che | mena, Che cagiona incendio, ed anche Che riarde, Che infoca. Del fulmine INCENDIOSO, celestiale. Salvin. inn. Orf. INCENDIOSA febbre. Id. Nic. Ter. E lungi sparge l'incendioso ardore. Marchett. Lucr.

INCENDITIVO, VA: add. Incendens. Atto a incendere, Che ha virtà d'incendere. Questa è l'origine incenditiva alla fede, che cresce, poi in grande ardore. But. e Qui per met.

INCENDITO: s. m. Voc. ant. Incendio. E tenneglisi da lunge con lo 'ncendito delle cose che gli erano appresso. Petr. uom. ill.

S. INCENDITO: dicesi oggidi il Ribollimento dello stomaco, cagionato da indigestione. Voc.

incende. Acciocche tu vedesti corporalmente lo ncenditor della passione sua cacciato del cuor tuo per la salutevole confessione. Coll. SS. PP. Salvo se non fosse pubblico ladrone o incenditor di campi, o in quel luogo aves-se fatto maleficio. Tratt. pecc. mort.

S. Per Colui che fa l'inceso. Benche molti. oggi sian gl' incenditori , come gl' incesi fanno, noi nell' incender siam più che dottori.

Cant. Carn.

INCENDITRICE: verb. f. d'Incenditore D'ogni peccato è l'ira radice, Ed è d'ogni virtu disperatrice Del cuor, che è di Dio tempio, e incendireice. Cavalc. Med. cuor. INCENDORE. - V. e di Ardore.

INCENERARE: v. a. In cenerem vertere. Far divenir cenere, Ridurre in cenere. Ond'ella prese il corpo suo, ed incenerollo e mise la cenere in un vaso. But.

§ 1. E n. p. Convertirsi in cenere. L' umido se ne trae fuori, e rimane il secco vascante in cenere, secondamente che s'incenera ogni sterco d'animale. Cresc.

§ 2. Incenerare: oggi propriamente dicesi per Gettar cenere sopra una cosa; Sparger di cenere. Voc. Cr.

INCENERIRE: v. a. Ridarre in cenere, Incenerare. Voc. Cr.

S. In sign. n. Cinerescere . Divenir cenere. Si abbruciano i rami della mortella fino a tanto che tutti quanti inceneniscono. cur. malatt. Che voi procuriate per Dio, che la crudele preterita fiamma, per la quale ella è poco meno che INCENERITA e distrutta, ec. non sia raccesa ora, e non arda. Cas.

Oraz. Carl. V. INCENERITO, TA. add. da Incenerire. Si faccia tante volte, che si vegga benissimo

INCENERITO. Ricett. Fior.

INCENSAMENTO: s. m. Thuris incensio. L'incensare. Quali sono le genuflessioni, gl'inchini, gl'incensamenti, e più altri si-

mili riti. Segner, Crist. instr.
INCENSARE: v. a. Thus dare. Dar l'incenso, che è lo Spargere il fumo dell'incenso. so, siccome fanno i Ministri sacri verso le cose sacre. E tutti gli Dii coronati, ed incensavano di molto incenso. Vit. Plut.

S. Figur. INCENSARE, o Dar incenso a uno: vagliono Adularlo con lodi eccessive. INCENSO

il Re con suffumigj eterni. L. Panc. lett. INCENSATA: s. f. Suffitus. Incensamento, Lo incensare, Dica ciò ch' egli vuol, dicalo, e pensi Che chiunque non da dell' INCENSA-TE, In Dio non possa aver gli affetti intensi. Menz. Sat.

INCENSAZIONE : 's. I. T. Ecclesiastico. L'atto d'incensare, Incensamento. Dopo fatte le debite incensazioni fu portato nel Co-INCENDITORE: verb. m. Incensor. Che! retto della Cappella della Croce, Cas. Impr.

INCENSIERE : s. m. Thuribulum. Turibile, \ so per lo spago inceni. Libr. son, Alla ince-Vaso, per lo più di metallo, per uso d'ardervi l'incenso. E ancora v'ha un bello in-

CENSIERE è incensano questa tavola. M. M. Pol. INCENSIONE: s. f. Incendimento, Arsione. Io stesso t' applicai quell' acceso profumo alla coscia, e tu soffristi l' incensione senza destarti, e senza fare il minimo movimento. Accad. Cr. Mess.

INCENSIVO, VA: add. Atto ad incendere. La flamula è calda e secca nel quarto grado,

e chiamasi flamula, perche ha virtu incen-

1NCENSO: s. m. Thus. Lagrima d'un piccolo albero arabico, e s'abbrucia ne' sacrifici. Vi furo gli sacrificatori alli Dii, come fummo d'incenso detto tuscio. G. Vill. L'inenso è una gomma, ec. di un arbore che nasce in Arabia, il meglio è il mastio bianco, e di granella alquanto rotonde, che rompendosi son grasse. Ricett. Fior.

S I. Dare INCERSO, o P INCERSO. - V. In-

censare.

§ 2. Dar incenso a' morti, o a' grilli: prov. Che vale Far cosa che non serva a niente;

Gettar via il tempo. Bern. Orl. ec.

§ 3. Manna d' INCENSO. – V. Manna.
INCENSO, SA: add. da Incendere. Vidi
la figlia di Latona INCENSA. Dant. Par.
INCENSURABILE: add. d' ogni g. Che nou si può censurare, Che non è capace di censura. Consideratolo e riconsideratolo, e a tutti i lumi, e da tutte le bande guardatolo, non vedo il più incensurabile. Salvin.

pros. Tosc.

INCENTIVO: s. m. Stimulus. Ciò che incende, Che muove a fare; Stimolo, Impulso, Motivo. - V. Incitamento, Provocazione, Occasione, Tentazione, Sprone, Mantice. INCEN-Tivo forte, gagliardo, aspro, grave, acuto, pungente, importuno, lusinghiero. - Non sentisse incentivo di carne, ec. - Egli avea a deponere giuso lo incentivo de' peccati. But.

Purg.
INCENTRARE: n. p. Entrare nel centro,

Lua deila Croce. Cas Im it

Internacsi. Ch' è dolor che par s' incentre in suo core. Fr. Jac. T.

INCEPPÀRE: v. a. Porre in ceppi, siccome Animanettare, Legare colle manette.

INCEPPÀTO, TA: add. Che e nel ceppo, cioè Nel tronco, o Che è impiantato come in un ceppo. Ma la rarità maggiore consiste in aver quattro ale, due delle quali spiega orizzontalmente come gli altri uccelli, e le altre due ingerpate nella lor radice con le due prime, ma crette in alto. Magal. lett.

S. Lana INCEPPATA: dicesi da Lanajuoli Quel-

la che non è ben lavorata da' cardi. INCERARE: v. a. Incerare. Impiastrar con

cera o con cosa simile a cera. E fa che spes-

RATA canna con gonfiata gola, e tumultuos. gote largo fiato donando. Amet.

S. In sign. n. dicesi Dell' ingiallare che si fa il grano quando comincia a seccarsi, ch'e' piglia il color simile a quello della cera. Considerare se incerate sono le biade nei campi. Bocc. Com. Inf.

INCERATA: s. f. T. Marinaresco. Tela incatramata con cui si coprono i boccaporti per impedire che la pioggia o l'acqua del

mare non entri nella nave.

INCERATO: s. m. Tela cerata. Tela incerata per difender checchessia dalla pioggia Mettil tosto, e ripiegal 'n una cassa, ec. E sopra lo 'nerrato. Lasc. rim.

INCERATO, TA: add. da Incerare. V. Panno lino incerato, Spago incerato, Gra-

no incerato, Tela incerata

INCERBERARE: n. p. Divenir cerbero o fiero e crudele come Cerbero. Menz. sat.

INCERCHIÀRE: n. p. Ridursi a modo o figura di cerchio. Il raggio, ec. sempre nel medesimo modo s' INCERCHIA e ritonda. Bart.

INCERCINARE: v. a. Porre altrui in capo il cercine. Chi a Marzocco incercinò le chiome. Burch.

INCERCONIRE: n. p. Divenir cercone. Voc.

INCERCONITO, TA: add. da Incerconi-

re. V. INCERFUGLIATO, TA: add. Acconciato con molti cerfugli o cerfuglioni. I Tritoni avevano il capo tutto incenfugliato di chiome azzurre, e ghirlanda di canna palustre. Inferr. app

INCERRARE: v. a. e n. p. Voc. ant. Com-, mettere, Ristringere insieme, Far combaciare. S. Per Appaltare o Caparrare. - V. Incet-

INCERTAMENTE: avv. Incerte. Con incertezza, Dubbiosamente. Voce di regola &

dell' uso. - V. Dubitativamente.

INCERTEZZA: s. f. Dubium, Dubbietà, Ambiguità, Incertitudine; contrario di Cer-tezza. - V. Incerto, Dubbio. La 'NCENTEZZA di questa vita transitoria. Morg. S. Greg. In-CERTEZZA delle conghietture medicinali. - In-CERTEZZA del tempo. - Ne' quali (rimedj) si trova sempre l'incertezza del giovamento congiunta per lo più colla certezza del danno. Red. lett. cons. ec.

INCERTISSIMO, MA: add. sup. d' Incerto. Fidarsi di cose incentissime. Sen. ben.

Varch.

INCERTITUDINE: s. f. Ignorantia . V. Incertezza. Molto stolta cosa è vivere in quello stato per lo pericolo della INCERTITUDI. NE della morte. Cavalc. Frutt. ling.

INCERTO: s. m. Ambiguitas. Ciò che non è certo, La cosa che non si può sapere se si otterrà, se si avrà Incertezza. Per ispazio di due ore e mezza si combatterono pertinacemente sotto l'incento della vittoria. M. Vill. Piglia il certo, e lascia lo 'NCERTO. Passay.

S. INCERTO : si dice anche D' un provento casuale di qualche carica o impiego oltre la

INCERTO, TA: add. Incertus. Non certo, Irresoluto, Dubbioso, Dubbitativo, Ambiguo, Non sicuro. Mischia di doglie certe e d'allegrezze incente. Petr. Niuna cosa è più certa che la morte, ne è più ineenta che l'ora della morte. Passav. Sasso incento. - Bosse rustiche incenta. - Filaretto di pietre incen-TE. Vasar.

INCESO: s. m. Cauterium. Cauterio, la Cottura del cauterio. Noi nell' incender siam più che dottori, non come molti fanno, perchè con poco danno è il nostro increso. Cant.

INCESO, SA: add. da Incendere; Acceso o bruciato, Incenso. Fapori INCESI. M. Vill. Egli l'ebbe toccato colla mano incesa e forata. Fior. S. Franc.

S. Per Aggiunto di Chi ha cauterio , e so usa anche in forza di sost. Benchè molti oggi sien gl' incenditori, come gl' mcesi fanno, noi nell' incender siam più che dottori, ec. Cant. Carn. - V. Inceso Sost.

INCESPARE: v. n. Offendere. Incespicare. Egli è ben Cespo voce nostra buona e usata, onde è fatto Cespuglio, e il verbo comune Incespico, e de' poeti Incespo, voci che si troveranno spesso ne' puri scrittori. Dep. Decam.

S 1. Per Nascere in sul cespo, Propagare. Or tu puoi ben veder, come c'incespa Quaggiù la gente, e come in pianta fronda, Surge la nuova, e cade la più crespa. Dit-

S 2. In sign. a. Coprir di cespi o cespugli. Quel biondo crine, ec. di ghirlande insiorito, ma del mio lagrimar lo inerbi, e INCE-

spilo, Sannazz. Egl.

INCESPICARE: v. n. Offendere. Avviluppare i piedi in cespugli, o in altre cose si-mili che impediscano l'andare; Incespare, Inciampare. Se gli venisse messo il piè manco innanzi al ritto, e se incespicasse o cadesse, non dee andare più oltre. Passav.

S. Per met. Di maniera che l'intender umano in una parola stessa miseramente in-

CESPICA. Alleg

INCESSABILE: add. d'ogni g. Perpetuus. Che non cessa, Che non finisce, Incessante, Perpetuo, Perenne. - V. Continuo, Durcvole, Permanente. Da incessabile fato mossa meco lui e i suoi modi cominciai a istima-

re. Framm. Anche la fatica INCESSABLE, lo spogliamento e la privazione di tutte le cose volonterosamente è sostenuta. Coll. SS. PP. Fra inestinguibile e INCESSABILE. Uden. Nis.

INCESSABILEZZA: s. f. Perpetuitas. Assiduità, Perpetuità, Continuità. - V. Incessabile. Eleggono tuttavia di vivere ora più tosto una vita bestiale tra l'immondezza di tutti i vizj, e poi nell'inferno una vita dan-nata fra l'incessabilezza di tutti mali che, ec. Segner. Crist. instr.

INCESSABILMENTE: avv. Indesinenter. Incessantemente, Perpetuamente, Del continuo. - V. Assiduamente. Proporre quistioni di quelle cose, le quali incresabilimente si fanno. Omel. S. Creg. Il moto circolare, del quale incresabilmente si muovono. Gal.

INCESSANTE: add. d'ogni g. Perpetuus. Che non cessa, Continuo, Permanente, Perpetuo, Incessabile - V. Perenne, Indeficiente, Durevole. La rabbia di cui parliamo, è ne' demonj, oltre a tutto questo, ostinata,

perfida, perlinace, INCESSANTE. Segner. Mann. INCESSANTEMENTE: avv. Assidue, indesinenter. Incessabilmente, Senza cessare, Senza restare, Senza mai aver fine, Conti-tinuamente. - V. Eternamente, Perpetuamente , Avidamente. Ma Deifobo abbatteva li Greci incessantemente. Guid. G.

INCESSANTISSIMAMENTE : avv. sup. d'Incessantemente. Pascersi incessantissima-MENTE di tutti questi alimenti qui vilipesi. Segner. Concord.

INCESSANZA: s. f. Perpetuità, Incessabilezza. - V. Continuazione. Per dinotare la copia delle loro acque, per dinotar l'impeto, e per dinotar l' incessanza. Segner. Mann. INCESSATAMENTE: V. e di Incessan-

temente.

INCESTARE: v. a. In cistam conjicere. Mettere nelle ceste. Gran s' insacchi, ove s' IN-CESTINO, Girin mole, e tin si pestino. Buon.

INCESTATORE: s. m. Colui che è macchiato, che è reo d'incesto. Edipo, ec. riconosciuto per uccisor del padre e incestator

della madre. Uden. Nis.

INCESTO: s. m. Incestus. Peccato, Fornicazione che si commette fra parenti, o affini, in grado proibito; ed è voce che viene da Cesto in sign. di Cintura di Venere, quasi dicasi Scinta senza portare quella cintura che è confacente a legittima congiunzione. - V. Cesto. Quel Cinto nelle nozze tegittime lo sposo scioglieva alla sposa. Di qui è che la Copula illecita si disse incesto. Adim. pind. La quarta si è incesto, quando s' usa con parenti, sotto la quale specie si possono comprendere monache e religiose. Com. Purg.

INCESTO, STA: add. Incestus. Incestuoso. Chiamandolo INCESTO per lo paterno letto macchiato, parricida per l'ucciso fratello, ec. Fir. As.

INCESTUOSAMENTE: avv. Con incesto, In mode incestuoso . Voce di regola usata

molto da' Moralisti e da' Legali.

INCESTUOSO, SA: add. Incestuosus. Macchiato d'incesto. Imperciocche sempre agl' IN-CESTUOSI e dannabili nomo dee contraddire.

Lab. Am.

INCETTA: s. f. Promercalis negotiatio. Specie di mercatura; ed è Il comperare mercanzie per rivenderle Non se ne faceva allotta quella grande incetta a credenza, che noi veggiam farsene di presente. Alleg. Ma vi veniva, dicono, alle INCETTE de' grani. Cecch: Corr. - V. Appalto.

S I. Fare INCETTA: vale Incettare. Smaccar la mercanzia, quantunque eletta, Che ne fer

molta INCETTA. Buon. Fier.

\$ 2. Fare incerta di chicchessia: per si-

mil. vale Cercarne. Voc. Cr.

S 3. INCETTA: figur. Acquisto, Guadagno, Proveccio. Oh mala INCETTA sono gli sposi vecchi. Cecchi Donz. Oh senti INCETTA. Baldov. Dr. cioè Senti che negozio è questo, Senti che bel guadagno.

INCETTARE: v. a. Specie di mercatantare, Fare incetta. Nè se ne può incettare, che marciscono in breve tutti quanti, e sfioriti (i fichi ) son cibo da furfanti. Cant. Carn. INCETTA, e le robe stesse INCETTATE. Cr.

in Endica.

INCETTATO, TA: add. da Incettare. V. INCETTATORE: verb. m. Dardanarius. Colui che incetta. Canto d'artigiani che riprendono gl'incettatori. Cant. Carn. INCHESTA: s. f. Inquisitio. Lo 'nchie-

dere, Ricercamento, Domanda. Co' lumi in mano si metteano alla 'ncuesta della malva-

gia e persida zenzara. Lab.

INCHIAVARDARE: v. a. Serrar Con chiavarda. Chiavar l' uscio di sotto, ec. cioè mettere il chiavistello, o più tosto inchio-dare o inchiavardane l'uscio. Salvin. disc. Comporre le figure grandi con tale artifizio, che dovendo essere di molti pezzi Inchiavar-DATI per commettersi e scommettersi bene, potesse poi riuscire il dorargli a oro macinato. Baldin. Dec. Ogni lavoro in cui si fa euso di chiavarde dagli Artefici dicesi Inchia-VARDATO.

- INCHIAVARDATO, TA: add. da Inchia-12.15 25.5

INCHIAVARE: v. a. Claudere. Servar con chiave o sotto chiave. Le donne fur vestite ed INCHIAVATE, Che n' andavano prima ignude, erranti Maur. rim. 8 3. 3. 3. 18 3

S 1. Per met. Impedire, Ritenere, Porre

ostacolo. Orgoglio e ira il bel passo, Ondo io vegno., non chiuda, o non inchiave. Petr. Quel diletto è si soave, Che di fatto fura il dar non san più fore. Fr. Jac. T.

S 2. INCHIAVARE : dicesi anche dagli Artefici, e specialmente da' Costruttori in sign di Stabilir saldamente checchessia con grossi chiodi o chiavarde o chiavette. - V. Inchiavar-

INCHIAVATO, TA: add. da Inchiavare. V. INCHIAVELLARE: v. a. Voc. ant. Conficcare. Fue morto e inchiavellato nella croce. e fedito e lanciato. Vend. Crist.

INCHIAVELLATO, TA: add. da Inchiavellare. V.

INCHIAVISTELLARE: v. a. Incatenacciare. Voc. Cr

INCHIÈDERE: v. a. Inquirere. Minutamente dimandare. Io voglio che tu mi lasci in questo mezzo cercare e inchiedere delle cose. - Io domando e inchieggio di te a tutti quelli che di costà vengono. Sen. Pist. Lungo tempo stette nella città, ed inchiese la ma-niera di Giosaffà e di tutti i suoi sergenti. Vit. Barl.

S. Per Fare inquisizione. Fecer venire in Firenze lo esecutore degli ordinamenti della giustizia, il quale dovesse inchiedere e procedere contro a' grandi che offendessero a' popolani. G. Vill. Priegovi, consoli, se il senato vi commette, che imprima INGHIEGGIATE contro a me. Liv. M.

INCHIEDITORE: verb. m. Inquisitor. Ricercatore. I tribuni, ec. erano inchieditori

di diritti e di torti. Luc.

INCHIÈRERE. - V. e di Inchiedere. INCHIERIMENTO: s. m. - V. e di In-

INCHIESTA: s. f. Inquisitio. Lo inchiedere , Ricerca , Domanda , Perquisizione minuta e diligente; il suo contrario è Dischiesta. - V. Investigazione, Petizione. INCHIESTA lunga, replicata, sollecita, faticosa, curiosa, segreta, importuna. - I Pisani accorgendos? del fatto, nutricavano il tiranno con parole di speranza, e mandarono a lui loro ambasciadori per poter sentir più il vero, da che movea quella inchiesta, e per aver più tem-po a deliberare. M. Vill. Non per questo però dee riputarsi fallace la sperimental via nella nchiesta de naturali avvenimenti Sagg. nat. esp. Il mio genio nell' inchiesta del vero altro diletto, che imparar, non trova. Red. esp. nat. Si sarebbe facilmente ciò confermato, se si fosse una tale inchiesta fatta in altri cantori eccellenti. Tagl. lett. sc. In-CHIESTA di medici. Franc. Sacoff. nov.

S i. Inchiesta: parlandosi di Mercanzie, e simili dicesi Di quelle che sono in credito per

la loro bontà o scarsezza. La grande incuir-STA che si è sentita in ogni tempo delle sue stampe. Bald. Dec.

§ 2. All' INCHIESTA : col verbo Mettersi , vale Andare in traccia, Andar cercando. Lab.

S. 3. Mettersi all' INCHIESTA : vale Mettersi a far perquisizione, a ricercare minutamente, e con diligenza. Molti guerrier si misero alla'nchiesta. E di parte vicina, e di remota.

INCHINAMENTO: s.m. Propensio. Lo 'nchinare, Disposizione, Inchinazione. La festa dello naturale inchinamento, in quanto

è alla propria patria. Amm. ant.

S. Per Abbassamento. Per tale suo inchi-namento, che fa in verso il prossimo, sì possiamo dire che essa si levi più in alto. Mor. S. Greg

INCHINARE: v. a. Deprimere. Chinare, Abbassare. Ch' ogni dur rompe, e ogni altezza inchina. - Ratto inchinai la fronte ver-

gognosa. Petr.

S 1. INCHINARE: n. p. vale lo stesso. Nè tante volte ti vedrò giammai, Ch' io non m' inchini a ricercar dell' orme. Petr.

S. 2. Inchinare: per Abbassare, Umiliare, Deprimere. Quale è meglio, o più ragionevole, dire e credere che il figliuol di Dio, ec. o inchinare la gentilezza della mente umana ad adorare gl'idoli sordi e muti. Vit. SS. PP.

§ 3. INCHINARE uno, INCHINARSI a uno : vale Riverirlo. L'adoro, e 'nchino, come cosa santa. Petr. E quei fe' segno, Ch' i' stessi cheto, ed inchinassi ad esso. Dant. Inf. E poi inchinando l' uno all' altro presono commiato. Pecor. Per la gran paura mi fermai, ed inchinai a lui con gran riverenza. Liv. Dec. Il cui nome immortal, gli alteri fregi Celebra 'l mondo, e 'l nobil Arno inchina. Rin. Daf.

§ 4. Inchinare: pur n. p. per Condescendere, o Lasciarsi svolgere. Se a' miei prieghi l'altero vostro animo non s' inchina. Bocc. nov. Questo è naturale vizio tra le femmine, che mai non desiderano d'abbracciarsi con alcuno che sia migliore, ec. perocchè quasi sempre s' inchinano a più vili. Guid. G.

§ 5. Inchinare: per Piegare il capo quando si comincia a dormire, non essendo a giacere. Vinto dal sonno in sull'erba inchinai, La 've già tutt' e cinque sedevamo. Dant. Purg-Così sedendo inchinava e dormiva un poco.

Vit. SS. PP.

6 6. Inchinare: per Confermare l'altrui detto, chinando il capo, e senza parlare, Dir di si. Ed allora inchinando, mi disse quasi, sì . Ovvid. Pist. L' immagine del Crocifisso visibilmente inchinò al detto Giovanni. G.

S 7. Per Volgere , Piegare. Gli animi ch' al tuo regno il cielo INCHINA , Leghi ora in uno , e ora in altro nodo. Petr.

§ 8. Per Aver genio, o disposizione naturale ad una cosa. – V. Inclinare.

S. O. INCHINARE: pur n. p. per lo Declinare de' pianeti. Già s' INCHINAVA il sole al vespro. Guid. G.

INCHINATISSIMO, MA: add. sup. d'In-

chinato. Bemb. Oraz. e Lett. INCHINATO, TA: add. da Inchinare; Dimesso, Umiliato. Con faccia INCHINATA dimandò alli padri, che egli non credessono mattamente alcuna cosa di lui. Liv. Dec. Ma se (le pecore) anderanno gravi, e col capo basso e inchinato, certamente saranno inferme. Cresc. E tutta la Spagna, ec. inchi-NATA e riposata, Cesare tornò a Roma, Paol. Oros.

INCHINAZIONE: s. f. Demissio, Umiliazione, Inchinamento. Saluta di prima con INCHINAZIONE tutti gli uomini, e sarai onorato. Coll. Ab. Isac. Ma tale INCHINAZIONE è tenuta dagli stolti piuttosto cadimento.

Mor. S. Greg.

S. Per Disposizione, Attitudine, oggi comun. Inclinazione. Sieno esaminate le INCHINAZIONE de' fanciulli, e quelle seguitando si viene

a qualche profitto. Tratt. gov. fam.
INCHINÈVOLE, e INCLINÈVOLE: add.
d'ogni g. Proclivis. Volto naturalmente a inchinarsi, Pieghevole, Proclive. Sono naturalmente le femmine tutte : labili e INCHINE-VOLI, Bocc. nov. Siccome animale a ciò IN-CHINEVOLE, subitamente in sì fervente ira di scorrono. Lab. Alla femmina diede natura animo a male inchinevole. Amm. ant. L'altro sia quello che comunemente si chiama ingrato per lo essere inchinevole a questo vizio di sua propria natura. Sen. ben. Varch.

INCHINEVOLMENTE: avv. Procliviter -Picghevolmente, Con inchinazione. L' arbitrio nostro, il quale o per la ignoranza del bene, o per diletto delle possessioni più inchinevol-mente è tratto a' vizj. Coll. SS. PP.

S. Riverire inchinevolmente: vale Salutare con profondo inchino. Scontorcerti, tutta la persona Per riverirlo più inchinevolmente.

Matt. Franz. rim.

INCHINO: s. m: Genuslexio, Salutatio. Lo stesso che Riverenza, ma propriamente Quella che si fa dalle donne abbassando la testa e piegando le ginocchia. - V. Riverenza. Ed ella a lui ne rende mille inchini, egli altrettante a lei fa riverenze. Malm. E' non fa tanti inchini un cameriere. Bellinc. son. E notte e di lo servon tutte quante Con riverenze, inchini, e gentilezze. Bern. Orl.

S 1. Fare inclino, o l'inchino: vale Far riverenza coll'inchinarsi. A quel messer Equilio io deslo Far l' inchino. Buon. Fier. Maestà gradisca, ec. e le fo profondissimo IN-

CHINO. Red. lett.

§ 2. Inchino: per Cenno, o Segno di addormentarsi piegando involontariamente il capo. Ora ascoltate, ma non dormite, perchè un solo inchino d' un che s' assonni, ec. Buon Fier.

INCHINO, NA: add. Inchinato, Piegato. E quivi inchino e riverente Alzò il pensier

sovra ogni ciel sublime. Tass. Ger.

INCHINUZZO: s. m. dim. d' Inchino. Certi INCHINUZZI accorti e piccolini, Son facili a impararsi. Sacc. rim.
INCHIODACUÒRE: s. m. Rubacuori,

Squarciacuori. Chiavacuore, INCHIODACUORE; un cuore trafitto, o passato da strale, ec. sim-bolo degli amanti. Salvin. Tanc. Buon.

INCHIODARE: v. a. Clavis suffigere. Fermare con chiodi, che altrimenti si dice Conficcare. Inchion i piè, che non possan fug-

gire. Fr. Jac. T.

S. I. INCHIODARE altrui nel letto : vale Fermarlo nel letto, e dicesi di Malattia, come La podagra mi ha inchiodato nel letto. Voc.

S 2. INCHIODARE: si dice anche Delle bestie. quando nel ferrarle si punge loro sul vivo 1 unghia. Se lo maestro avrae inchiodato il cavallo, ec. Libr. Masc.

§ 3. Chi ne ferra, ne inchioda: prov Che vele lo stesso che Chi fa, falla. Fir. Luc.

§ 4. Dicesi in prov. Fare come S. Lò che non inchiodaya i cavalli, perchè metteva i chiodi ne' buchi fatti, e vale a dire Attenersi al metodo usato senza tentar nulla di nuovo. Lami Dial.

§ 5. Inchiodare le artiglierie : vale Mettere un chiodo nel focone per renderle inabili ad essere adoperate. Mandò alcune delle galee, perchè togliessero o inchiodassero quelle bom-

barde. Serd. Stor.

INCHIODATO, TA: add. da Inchiodare, Confitto, o Fermato con chiodi, Istando in croce inchiodato, li Principi e Farisei lo schernivano. Cavalc. Pungil. Mettendola a leva, come si fa d'un' asse incuiodata per isconficcarla. Sag. nat. esp.

§ 1. Inchiodato: Aggiunto di bestia, vale Punta sul vivo dell' ugna quando si ferra. E lo strider d' un' anitra inchiodata. Burch.

Qui per simil. ed in ischerzo.

§ 2. INCHIODATO da alcuna malattia: figur. vale Fermo per malattia nel letto. Voc. Cr.

§ 3. Per met. vale Fisso, Stabile pertinacemente. Accomodano, o per dir meglio scomodano, e travolgon le promesse, e le ragioni alle loro già stabilite, e INCHIODATE conclusioni. Gal. Sist.

INCHIODATORE: verb. m. Che inchioda, Non imprechi a costui bastoni, o sassi, Nè gli brami spietati I birri inchiodator delle manette. Buon. Fier.

INCHIODATÙRA: s. f. Lo inchiodare, Inchiovatura. V. Contemplando la incuiodatura di Cristo in croce. Fr. Giord. Pred.

INCHIOSTRARE: v. a. Atramento fædare. Bruttar d'inchiostro, o Scrivere con inchiostro. Senza parlar colla Signoria vostra Prettamente dirovvi il parer mio, Come chi per amore i fogli inchiostra. Alleg. Ancorchè paja strano Quanto or mia penna audacemente INCHIOSTRA. Fag. rim.

§ 1. INCHIOSTRARE: n. p. Tignersi d'inchiostro. Gode mia penna se per voi s' inchiostra.

Fag. rim.

INCHIOSTRO: s. m. Atramentum. Mate ria liquida e nera , colla quale si scrive o si stampano i libri. Інсніоство da scrivere; іксню тво da Stampatori. - V. Penna, Carta, Calamajo, Scrittore, Stamperia. Panno bagnato d' inchiostro. Cresc. Lettere, le quali in poco INCHIOSTRO dimostrano la profondità de' nostri animi. Bocc. lett.

§ 1. Per met. Scrittura, Componimento. Ond' io gridai con carta e con inchiostro. Petr. Se tanto lice a' miei Toscani INCHIO-

STRI. Tass. Ger.

S 2. Scrivere di buon inchiostro: vale Scrivere liberamente, e senza riguardo. Voc. Cr.

§ 3. Raccomandar di buon inchiostro: va le Raccomandar caldamente. Voc. Cr.

§ 4. Il tuo inchiostro non tinge: si dice ad Uno che non ha credito, e di cui la scrittura non passa per buona. Voc. Cr.

§ 5. Inchiostro della China: è una Qualità d'inchiostro non liquido, nè corrente, ma solido; composto di nero di fumo infuso con gomma arabica, e risecco in panellini lunghetti

in forma quadrangolare. Voc. Dis.
§ 6. Inchiostro: chiamasi da' Pescatori Quel liquore fuliginoso, che i totani, le seppie, ed i polpi spaventati spandono per intorbidar l'acqua onde non esser veduti. Il polpo non sa campare senza il suo inchiostro. Segner. Crist. instr. Le tendini credo che sieno i To-tani da' Lat. Loligines dall' inchiostro che hanno. Salvin. annot. Opp. Pesc.

INCHIOVATURA, e meglio INCHIODA-TURA: s. f. Lo inchiodare, Puntura fatta nell' inchiodare. Si fa un' altra INCHIOVATURA che passa intra'l tuello e l'unghia, la quale dannisica meno il tuello dentro. Cresc.

S. Ritrovar l'INCHIOVATURA : figur. vale Ritrovar la verità della cosa occulta, modo basso, detto dal ritrovar il malore della inchio-

vatura alle bestie. Fir. rim.

INCHIUDENTE: add. d'ogni g. Che inchiude. Non de' soli paralogismi, ec. ma d'ogni altro argomento ancora incuiudenta industriosa fallacia, Orsi Consid.

INCHIÙDERE: v. a. Includere. Rinchiudere. Per asserragliare la via dall' un capo, e dall' altro, e inchiuderlo nel mezzo. G. Vill.

6 1. Per Includere, Comprendere. INCHIU-DE questa superba due mali: lo spregio del prossimo, e'l fare mostra di sè. Passav. E in quel prezzo s'inchiuson gli adulterj e la rapina. Eranc. Sacch. rim.

S 2. INCHIUDERE: n. p. Essere, Star rinchiuso. Sì che dal fuoco salva l'acqua e gli argini infra li quali s' INCHIUDE. Bocc. Com.

INCHIÙSO, SA:add. da Inchiudere. Sotto le grate ombre dell'albero, nel quale la santa deità di Marte estimavano INCHIUSA. Amet. Vi mando l'inchiuso capitoletto. Alleg.

S. Ed in forza di sost. vale Lettera inchiusa in un' altra. Tuttavia gli scrivo la INCHIUsa, la quale gli renderete. Se varrà l'arò

molto caro. Bemb. lett.

INCIALDARE: v. a. Involgere nella cialda, Coprir con cialda. Io dico il vero, e non INCIALDO, e Indoro I bocconcini ad ingannar fanciulli. Menz. sat.

S. INCIALDARE: n. p. Divenir come le cialde, cioè per met. Incamiciarsi di bianca veste. Chi detto avrebbe il garzoncin Mirtillo S' incialderà di cotta? Menz. sat.

INCIAMBERLÀRE: v. a. voce disusata. Ciamberlare, Rabescare. Non aveano guardarobe, nè camere inciamberlate, anzi giaceano al sereno. Sen. Pist.

INCIAMBERLATO, TA: add. da Inciam-

INCIAMPARE: v. n. Offendere. Porre il piede in fallo, o Percuoterlo in alcuna cosa nel camminare; Intoppare - Incespicare, Inciampare. Inciampare a caso, forte, disavvedutamente. - Li ciechi dell' anima, come quelli del corpo, sono da guidare e dirizzare, e non da fargli INCIAMPARE e cadere. Cavalc. Frutt. ling. INCIAMPARE dal Lat. Incippare secondo Isidoro. Red. Or. Tosc.

S. INCIAMPASSI: in terza persona, è idiotismo Fiorentino, detto però fuori di regola, dovendosi regolarmente dire Inciampasse: ma essendovene molti esempi anche ne' MSS del 300, bisogna confessare che questa desinenza fosse ancor essa in quel secolo praticata. Bisc.

Malm.

§ 2. Inciampare nella cialda o ne' cialdo-ni. - V. Cialda.

INCIAMPICARE: v. n. Offendere. Frequentativo d'Inciampare, ed è voce comune agli Aretini ed ai Perugini. Red. Voc. Ar.

INCIAMPO: s. m Offendiculum. Lo'n-ciampare, e la Cosa di cui uno inciampa; Intoppo, - Incontro, V. Impedimento. In-CIAMPO, duro, non preveduto, inevitabile, strano.

6. Per met. Difficoltà , Pericolo. Purchè fortuna ti desse lo 'NCIAMPO . Franc. Sacch. rim. Benchè meglio gli fora esser digiuno Di così duro pasto, e strano inciampo. Bern. Orl. Schivar l' INCIAMPO delle strade rotte e de' selciati sconci. Buon. Fier. Supposta la materia ingenerabile e incorruttibile, ei l'ha concepita in un modo così simbolo alla Natura divina, che, ec. questo suo concetto ha servito di pietra d'inciampo per far preci-pitare alcuni in quest'eresia. Magal. Lett.

INCIAPPARE: v. a. T. de' Valigiaj. Fermare una campanella, una fibbia, o simile in una ciappa. Campanella quadra di ferro

INCIAPPATA in cima alle tirelle.

INCIAPPATO, TA: add. da Inciappare. V. INCIBREARE: v. a. Voce burlesca. Conciare a modo di cibreo. Incieneate e rigonfie di emulazion di scmi, di mondi e di midollami d'idec. Bellin. Cical.

INCIBREATO, TA: add. da Incibreare. V. INCICCIARE: v. a. Voce bassa formata da ciccia. Destar voglia di carne. E poi s' ingolleran qualche salsiccia Fetida, sporca, ec. Conforme amore le pugne e le inciccia. Fortig. rim.

INCIDENTE: add. d'ogni g. Che ha incidenza. Dovendo i raggi reflessi partirsi ad angoli eguali a quelli de' raggi incidenti.

Gal. Sist.

S I. INCIDENTE: Aggiunto di rimedio; Che incide. Colliquazione o soverchia serosità det sangue reso acre dai sali alcalici acri e IN-CIDENTI il di lui glutine. Cocch.

§ 2. Incidente: significa ancora un Evento, od una Circostanza particolare di qualche e-

§ 3. Incidente: che gl'Italiani ancor più spesso chiamano Accidente, è un Episodio, od una Particolare azione cucita o connessa coll'azion principale, o dipendente da essa. -V. Azione, Episodio. INCIDENTEMENTE: avv. Obiter. Per in-

cidenza, Con incidenza, Di passaggio; Quasi indirettamente. Incidentemente tocca delli mutamenti degli stati. Com. Par. Per dichiarare incidentemente l'origine di questo nome.

Borgh. Orig. Fir.

INCIDENZA: s. f. D'gressio. Digressione, Lasceremo alquanto de' fatti nostri di Fi-renze e d'Italia, e faremo incidenza, per contare grandi e maravigliose novitadi. G, Vill. cioè Faremo digressione. E questo sia detto di passaggio, e come per incidenza. Magal. lett. Mi si perdonin digrazia, cotali digressioni, o, come le chiamavano i nostri, INCIDENZE. Borgh. Vesc. Fior.

§ 1. Far INCIDENZA: vale Far parola, Far digressione, Narrare incidentemente alcuna cosa, Tramo una tradigione, ec. dello she ne faremo incidenza. - Incidenza di alcuni;

fatti. Stor. Semif.

§ 2. INCIDENZA: vale anche Caduta, Percossa; e propriamente è T. de' Geometri; e dicesi della Caduta d' un raggio d' una linea, d'un solido sovra qualsivoglia piano. La quale coll' alterne incidenza e riflessioni delle battute e ribattute dell' acqua fa creare tutte l'altre di sotto. Viv. disc. Arn. I raggi incidenti sopra una tal superficie truovano da riflettersi ad angoli eguali a quelli dell' incidenza verso tutte le parti Gal. Sist.

INCIDERE: v. a. Incidere. Tagliare, Mozzare. Posciachè mia fortuna in forza altrui M' ebbe sospinto, e tutti incisi i nervi Di li-

bertate. Petr.

§ 1. Figur. per Ricidere, Attraversare. Noi INCIDEMMO il cerchio all' altra riva, Sovra una fonte che bolle e riversa, Per un fos-

sato, che da lei diriva. Dant. Inf.

S 2. Per Intagliare, e Scolpire, special-mente per quegl' intagli che si fanno in rame e in legno per istampare. E colle dita della destra scempie Trovai pur sei le lettere, ch'ncise Quel delle chiavi a me sopra le tempie. Dant. Purg.

§ 3. Per Far incidenza, digressione. Lasce-

remo alquanto di lui, incidendo lo suo avvento, per dire, ec. G. Vill.

§ 4. Incidene: per Dividere, Sciogliere; e dicesi specialmente da' Medici de' Sughi dello stomaco, o delle Medicine che agiscono sopra gli alimenti e le flemme grosse e viscose, la qual facoltà è detta lucisiva. L'ossimele è medicamento che incide i grossi umori -Agro di limone che sarebbe valevole ad IN-CIDERE le materie pituitose più crasse. Red. lett.

INCIELARE: v. a. In calo collocare. Porre, e Collocare in cielo. Perfetta vita, ed alto merto inciela, Donna, più su. Dant. Par.

cioè Alluoga in cielo.

S. INCIELARE: per Esaltare a cielo, è modo introdotto, che si può usare francamente col correttivo di Sarei per dire, per dir così, e simili. Va onestando le cose laide, ec. ampliando le mediocri, e incielando (per dir così) le alte. Uden. Nis. INCIFRATO, e INCIFERATO, TA: add.

da Cifra, Fatto in eifra. Ciò che si dice o ja, non pur si scrive, E tutto quanto inci-

FERATO. Buon. Fier.

INCIGLIARE: v. a. T. Contadinesco. Costeggiare, o sia Fare coll' aratro due solchi per porca, cioè uno per costa, e come alcuni usano, uno fra il solco nuovo, ed il vecchio più a fondo e più diritto che sia pos-

mo che ingravidare, e incinta, che gravida, o sia questa voce dal Provenzale excinta, come molti vogliono, o dal Latino, che chiama le pecore vicine alla figliatura in-cientes, come alcuni credono. Dep. Decam. Quando venne a marito, avea forse quattordici anni, e mai non incinse, se non questa volta sola. Luc. Panz. La Reina Ecuba quan do incinse di Paris, si sognò, ec. Ovid. Metaf.

6. In sign. n. p. vale lo stesso. Benedettà colei che'n te s' incinse. Dant. Inf.

INCILE: s. m. T. Idraulico. Sinonimo di Emissario; ma strettamente preso si suole attribuire agli Emissari artificiali più che a' naturali, come a quelle chiaviche dette dai latini Castella, per le quali si deriva artifi-cialmente dal fiume qualche quantità d'ac-

qua. Guid. Gr. ec.
INCIMURRIRE: v. n. T. di Mascalcia, e dell' uso; e dicesi de' Cavalli che contrag-

gono l'infermità del cimurro.

INCINERAZIONE: s. f. Incineratio. T. Chimico e Farmaceutico. Combustione e Riduzione in cenere di un corpo per estrarne i sali. Sale fatto per incinerazione, a differenza de' sali essenziali, che sono preparati per via di decozione.

S. INCINERAZIONE: così chiamasi dagli Scrittori Georgofili L'abbruciamento che si fa sul terreno di paglie, stoppie, o altre materie combustibili ivi prodotte o portate d'altronde, acciò le ceneri che ne risultano gli servano

di governo.

INCINGHIARE: v. a. - V. e di Cinghiare. S. Egli ha incinghiata la mula: Motto mol. to usato fra' Giocatori quando vogliono mostrare che alcuno ha buono in mano. Serd. Prov

INCINQUARE: v. n. p. Divenir cinque, Raddoppiarsi cinque volte. Questo centesim' anno ancor s'incinqua. Dant. Par. Insuperbiscono a tenere un anno l'onore, che

farieno in cinque Pincinquenensi i magistra-ti, ec. Tac. Day. ann. INCINTA: s. f. T. di Marineria. Cordone della nave formato d'alcuni pezzi più grossi del rimanente del fasciame esterno, sul piano del quale risaltano, e sono situati dove corrispondono le coverte alle quali servono di stabilimento. Incinta di scollato. - Il dormiente è assicurato cot mezzo di pernj, e chiavetta coll' incinta che resta per di fuori al medesimo livello.

S 1. Le INCINTE delle navi minori, sono Tavole circa un pollice più grosse di quelle del fasciame che cingono la barca esteriormen-

te, circa un palmo sotto la coperta.

§ 2. Incinta del forte: dicesi La maggiore, INCIGNERE; v. n. Gravescere. Ingravidare, o più grossa, che ricigne la parte più larga Impregnare. Incignere è a noi il medesi- del bastimento.

§ 3. Capi incinte: diconsi le Tavole aggiunte all'incinte dalle bitte sino alla ruota di pop-

pa e di prua dalla parte esterna.

INCINTO, TA: add. da Incignere. Onde Donna incinta, vale Gravida, Impregnata. La femmina incinta, quando ella allatta, sì uc-cide il fanciullo. M. Aldobr. La madre rimase incinta di lui, morto il padre. - In-CINTA è voce aggettiva, detta da In particella negativa, e Cinta, quasi non cinta: e significa gravida: perchè le donne, quando eran gravide, andavano senza cintura. G. Vill.

INCIOCCARE: v. n. Battere di cosa dura in cosa dura, Collidere. Nè dal feroce alano è men seguito, ec. e come Se'l tenesse schiattisce. e'il vento morde, e i denti INCIOCCA.

Car. En.

INCIPIÈNTE: add. d'ogni g. Incipiens. Cominciante, Principiante. Cancro incipiente.

Red. cons.

S. Gli Ascetici l'usano in forza di sost., e il dicono di Colui che comincia a menar una vita spirituale. Che ai penitenti insieme e agl' incipienti appartenessero più segnalatamente i primi cinquanta salmi, ed ai proficienti i secondi cinquanta. Segner. Miser. INCIPOLLATÙRA: s. f. T. de' Calafati.

Spaccatura sottile di una tavola. INCIPRIATO, TA: add. Neologismo usi-tato in molti luoghi d'Italia. Sparso di pol-

vere di Cipro.

INCIPRIGNIRE: v.n. ed anche n. p. Crudescere. Incrudelire, e si dice dell' Effetto de' malori che fanno piaga, o tirano al maligno. Qualche lussurioso disordine non fosse cagiore, che la ferita inciprignisse. Fir. As.

s. Per met. Fortemente adirarsi, mostrando il cruccio nel viso. Per non asperarlo e farlo più di quello ch' e' si fosse, inciprignire, ec. Varch. stor. Bastante a scancellare aagli animi sì mal disposti e inciprigniti la memoria delle offese. Guicc. stor.

INCIPRIGNITO, TA: add. da Inciprigni-

INCIRCA: lo stesso che Circa. V.

INCIRCONCÍSO, SA: add. Incircumcisus. Non circonciso. Che sarà dato all' uomo che percuoterà e vincerà questo incirconciso gigante? Esp. Salm. §. Ed in forza di sost. detto di Cristiano,

per opposizione ad Ebreo. E dà l' incirconciso ancor lo soverchio. Jac. Sold. sat.

INCIRCOSCRITTÌBILE: add. d'ogni g. Che non si può circoscrivere. Cav. esp. Cr.

INCIRCOSCRITTO, TA: add. Incircum-scriptus. Non circoscritto. - V. Immenso, Smisurato, Sopragrande, Illimitato. Nè da Dio, il quale è spirito sommo e incircoscritto, nè da Satan, ec. si forma voce. Mor. S. Greg.

INCISCHIARE: v. a. Minutare. Cincischiare, Tagliuzzare, Frastagliare. Nè m'apra il. cuor, perchè di fuor l' імсівсні Con sue saette velenose ed empie. Petr. Avea le man gli orecchi , il naso e'l volto Lacerato , IN-CISCHIATO, é mondo tutto. Car. En.
1NCISCHIATO, TA: add. da Incischiare. V.

INCISCRANNATO, TA: add. da Ciscranna. Che siede, Che non si muove dalla Ciscranna. Momo infingardo e maldicente, il quale inciscrannato sempre mai si stava Su nel

Ciel del tempo antico. Alleg.

INCISIONE: s. f. Incisio. Taglio, Incisura. È meno da biasimare quella (manna) che è fatta per incisione de' rami, che quel-la ch' è fatta per incisione de' tronchi. Ricett. Fior. Io già mi posi a far di questi insetti incision per molti membri loro, Che chiama anatomia la lingua Greca. Ruc. Ap. I Latini chiamano grecamente sincopa, cioè INCISIONE, o vero tagliamento. Varch. Ercol.

INCISIVO, VA : add. Incidens. Che ha virtù e forza d'incidere. L'aceto, ec. ha virtù penetrativa e INCISIVA, per la sua sustanzia, e costrettiva per le sue qualitadi. Cresc.

INCISO, SA: add. da Incidere. Di palma aveva, di lauro e d'ulivo Un cerchio in testa

dottamente INCISO. Alam. Gir. INCISO: s. m. T. Rettorico. Uno de' mem-

bri del Periodo.

INCISORE: verb. m. Celator. Colui che ıncide, che intaglia; Intagliatore, Scultore.

S. INCISORE: è anche Aggiunto di Dente, e dicesi Di quelli di prespetto, il cui uffizio è d'incidere il cibo. Così le forchette non sieno forcine, cioè uncinate, ma co' denti in-cisoni, al pari de' nostri. Salvin. Fier. Buon.

INCISURA: s. f. Incisura. Incisione. È

composto e segnato di dieci anelli, o inci-sure, o nodi. Red. Ins. INCITAMENTO: s. m. Incitatio. Lo incitare, Eccitamento, Sospingimento, Aizzamento, Provocamento. - V. Conforto, Instigamento, Stimolo, Incentivo. Niuno è sì grande incitamento a virtù, come la ricor-danza delli preteriti peccati. Cavalc. Frutt. ling. Lo molto vietamento talora è maggiore INCITAMENTO di peccare. Amm. Ant. La suggestione, ovvero incitamento della carne è quasi come un grido contro alla quiete della mente. Mor. S. Greg

S. INCITAMENTO: per Ciò che eccita, che provoca. Nuocono all' ipocondria, e particolarmente l'accrescono, l'evacuazioni e gle INCITAMENTI spiritosi, se non sieno ben mo-

derati e remoti. Cocch. Bagn.

INCITANTE: add. d' ogni g. Instigans. Che iucita. Nella seconda si trasfiguro da uomo in angelo di luce incitante al male, ma sotto specie di bene. Segner. Mann. ..

INCITARE: v. a. Incitare. Spingere altrui a checchessia; e si usa anche nel n. p. Eccitare, Stimolare, Muovere, Provocare, Infiammare, Confortare, Invogliare. - V. Suscitare, Invaghire, Concitare, Aizzare, Sollecitare, Spronare, Instigare. Cose tutte da INCITARE le deboli menti a cose meno oneste. Bocc. nov. Le siere del luogo a vendicare la sua ingiuria sopra me incitasse. - La lor bellezza non t' inciterà al disonesto fuoco, anzi il caccerà via. Lab. Dalla tribolazione, la quale è verga di Dio, gli suoi eletti sono INCITATI e drizzati a meglio, e scossi dalla polvere degli affetti mondani. Cavalc. Med.

INCITATISSIMO, MA: add. sup. d'Inci-tato, ma si dice del Moto, e vale Veennentissimo. Questo moto è incitatissimo, e vee-mentissimo di tutti gli altri. Varch. Lez. INCITATIVO, VA: add. Incitans. Atto ad

incitare. Credendo a' conforti incitativi degli amici, e massimamente degli uditori. But.

INCITATO, TA: add. da Incitare. I vostri rammarichìi più da furia che da ra-gione incitati, ec. vituperano, mordono, e dannano Gisippo. Bocc. nov. Lezzo Caprino, il quale quando da caldo e quando da fati-ca tutta la corporea massa incitata geme e spira. Lab.

INCITATARE: verb. m. Auctor. Che incita, Eccitatore. - V. Instigatore, Aizzatore, Motore, Autore, Promotore, Sollicitatore, Spignitore. Comecchè molti vogliano lui essere stato incitatore di quello argomento.

Bocc. vit. Dant.

INCITATRICE: verb. f. d'Incitatore. Instigatrix. Che incita. - V. Incitatore. La superbia è radice di tutti li peccati, o INCITA-

TRICE di tutti li peccati. But. Purg.

INCITAZIONE: s. f. Incitamentum. Incitamento. Quando ad un suo moto quieto sopraggiunga mediocre ritardamento e inci-TAZIONE, le parti di mezzo, ec. inosservabilmente si alzano e si abbassano. Gal. Sist. Le cose montarono poi a grande sdegno, e poi a incitazione di grave sdegno e turbazione di guerra. M. Vill.

INCITTADARE: n. p. Abbandonare il Contado e fermar suo domicilio in una città. Bald. Dec. lett. di Bacio, ed è voce formata ad i-mitazione dell'Incibarsi di Dante.

INCITTADINARE: n. p. Prendere o Imitare i costumi e modi de' cittadini. Niuno si ricorda della condizione passata, e la contadina subito s' incittadina. Salvin. Tanc.

INCIUSCHERARSI: n. p. Inebriare. Avvi-

nazzarsi. Voc. Cr.

INCIVETTITO, TA: add. Infaustus. In- Inclemente.

fausto, Malagurato, detto Così dal canto della civetta, che da' superstiziosi è preso per se-gno di cattivo augurio. S' ei rinculasse un po' d' onde egli è ito, e potesse al sepolcro dar di cozzo, Vedrebbe il suo presagio inci-VETTITO. Menz. sat.

INCIVILE: add. d'ogni g. Inurbanus. Non civile; contrario di Civile; Scostumato, Malcreato, Villano. - V. Rozzo. Trattomi dall'asinino studio delle leggi civili, anzi IN-CIVILI, mi fece applicare all' umane lettere. Fir. As.

INCIVILIRE: v. n. Divenir civile, Deporre la rozzezza, Apprender maniera e costumi

gentili, Ingentilire. Voc. Cr.

S. INCIVILIRE: in sign. a. T. Forense. Metter il richiamo al Civile, Mutar il richiamo dal Griminale al Civile. D'aver fatto il mio debito mi pento Or che la cosa è troppo in-

INCIVILISSIMO, MA: add. sup. d'In-

civile Gli rinfaccia come cosa incivilissima nel Senato. Borgh. Col. Milit. INCIVILITO, TA: add. da Incivilire. Gente forte, confine a diserti, ancor niente INCIVILITA. Tac: Day. ann.

INCIVILMENTE: avv. Inurbane. Con inciviltà, Rusticamente, Con maniera incivile -Ma senza proposito, ec. caricarsi d'ingiu-rie incivilmente, ec. trattarsi, ec. è effetto infelice dell' abusata letteratura. Salvin. pros. Tosc.

INCIVILTA, INCIVILTADE, INCIVIL-TATE: s. f. Rusticitas. Difetto di Civiltà, Rozzezza, Zotichezza, Scortesia, Mala creanza, ed Atti o parole contrarie alla civiltà. -V. Scostumatezza. Inciviltà grande, villana spiacevole, insoffribile. - Difetti morali, come sono le inciviltà, le ingratitudini, l'ira, ec. Segner. Mann.

INCLEMENTE: add. d'ogni g. Inclemens. Crudele, Severo, Avaro, Rigido, Inflessibile: contrario di Clemente. Presa dalla costui vaga figura, ec. Etrovandol sì fiero, e sì incle-MENTE, Consumar si vedea miseramente.

Bern. Orl.

S. Aggiunto ad Aria o stagione, vale Nociva, Rigida, Intemperie della stagione INCLE-MENTE. Segner. Crist. instr.

INCLEMENTISSIMO, MA: add. sup. d'Inclemente. Gli danna inclementissima ragione.

INCLEMÈNZA : s. f. Qualità di ciò che è inclemente: contrario di Clemenza; Asprezza, Severità. Nè già te d'inclemenza accusar vo-glio, Perch' il picciol soccorso a me si neghi, Ma il Cielo accuso, ec. Tass. Ger.

3. INCLEMENZA: dicesi anche figur. dell' Aria. del Vento, della Stagione e del Tempo. - V.

INCLINABILE: add. d'ogni g. Inclinabitis. Inclinante, Che può essere inclinato. Ciascuna cosa da provvidenzia di propria natura impinta è inclinabile alla sua perfezio-

ec. Dant. Conv.

INCLINAMENTO: s. m. Inclinatio. Calamento, Declinamento, e dicesi degli Astri. E quello che rimane, si è inclinamento del sole, o allargamento della stella dell' agguagliatore del die dalla parte di mezzodie. Libr. Astrol.

S. INCLINAMENTO: per Propensione, Incli-

nazione. Bemb. stor.

INCLINANTE : add. d' ogni g. Inclinatus. Che inclina. Ne' freddi (le sorbe ) INCLINAN-TE il Marzo si dispongano. Cresc. INCLINANTEMENTE: avv. Procliviter.

Gon inclinazione. Tritonia fu trovatrice di molte opere, e tanto più inclinantemente creduta Dea. S. Ag. C. D.

INCLINARE: v. a. Inclinare. Inchinare. Comandò che due arbori per forza fossero INCLINATI, alli quali lo fece legare. Vit. Plut. Imperciocche nell' inclinare tutta la canna A'C, ec. vedrassi l'interno livello F successivamente muovere. Sagg. nat. esp.

S I. INCLINAR l' orecchie. - V. Orecchio. S 2. In sign. n. vale Aver attitudine o disposizione a checchessia; Pendere, Piegare, Esser disposto, Esser propenso. - V. Trarre. Io non ho fatta questa esperienza, ec. ma inchino a credere che, ec. Sagg. nat. esp.

§ 3. Onde Inclinare a una cosa, dicesi

l' Avervi disposizione e attitudine.

\$ 4. INCLINARE: si dice anche dello Incominciare a rompersi, ma è meno di Fendere, e più comun. si dice Incrinare. Voc. Cr. § 5. INCLINARE: è anche T. Astronomico,

e vale Lo andare o Muoversi de' pianeti ver-

so l'orizzonte. Voc. Cr.
INCLINATISSIMO, MA: add. sup. d' Inclinato. Fomentano, ec. quel loro geniaccio inclinato al male, INCLINATISSIMO. Fr. Giord. Pred.

§. Inclinatissimo: per Affezionatissimo. Con tutta la forza del mio a voi inclinatissimo animo vi priego a mandare innanzi lo incominciato tavoro. Bemb. lett.

INCLINATIVO, VA: add. Atto ad incli-

nare. Salvin.

INCLINATO, TA; add. da Inclinare. Siccome la virtù della luce solare le inclinate foglie già quasi passe, rilieva in valorosa

verdezza. Din. Comp. Dic.

S. 1. Figur. Disposto, Propenso, Inchine-vole, Acclino, Dedito, Discorrevole. Perchè ho trovato il Santissimo tanto inclinato, e così pieno di paterna affezione verso V. Ecc.

S 2. INCLINATO: vale anche Incominciato a rompersi, Incrinato. Voc. Cr.

INCLINATORE: vert. m. Che inclina. 11 primogenito di un Monarca è dovere, che sia preposto dal padre agli affari pubblici qual semplice esecutore del voler paterno, ec. è dovere, ( se sia prudente ) che vi sia preposto di più, quale inclinator. Seguer. Miser. INCLINAZIONE: s. f. Propensio. Attitu-

dine, e Naturale disposizione a cosa particolare; Propensione, Indole, Genio, Prudenza. - V. Affezione, Talento, Vena, Abilità, Disposizione. La terza cagione è da inclina-ZIONE naturale, la quale cagiona lo movimento del ciclo. But. Purg. Le vostre sono piuttosto inclinazioni naturali. Circ. Gell.

S I. INCLINAZIONE: per Tendenza, parlandosi di cose fisiche. Intiepidire un poco l'acutezza degli umori, ec. la loro tanto fa-

cile INCLINAZIONE al moto. Red. lett.

§ 2. INCLINAZIONE : per Pendenza , Declina . zione dalla linea orizzontale. Questa posizione de' suoi monti settentrionali atta a produrre frequenti le piogge, e la poca inclinazione del terreno, e la composizione tenera e polverosa del primo strato. Cocch. Bagn.

§ 3. Per Piegatura, o il Torcere dalla rettitudine, o dal perpendicolo, e per lo più si dice Degli astri, del zenit, dell' orizzonte, e simili. E per sapere la inclinazione del zenit di loro capi, e il zenit della INCLINAzione per la inclinazione del suo orizzonte di loro. Libr. Astrol.

INCLINÈVOLE : V. Inchinevole.

INCLITO, TA: add. Voc. Lat. Preclaro, Illustre. - V. Eccellente. Inclita Reina. Filoc. E salvò la reale inclità insegna. Bern. Orl.

INCLUDERE: v. a. Includere. Rinchiudere, Comprendere; il suo contrario è Escludere. Lo pregò che fusse contento fare accordo intra i Lucchesi ed i Fiorentini, e INCLUDERCI ancora lui. Segr. Fior. stor. Qual è quel precetto del Decalogo che una Republica d'Atei ben regolata, potesse pensar di riformare, senza includere in tal riforma il principio necessario della sua rovina r Magal. lett.

S. INCLUDERE: per Chiuder dentro, e dicesi per lo più Di lettere e simili. Acciocchè le includesse nel proprio piego. Viv. lett. Le ne mando qui inclusa una copia. Red. lett. Rileggi l' inclusa lettera, vedi se ne vai sod-

disfatto. Magal. lett.

INCLUSA: s. f Che una volta dicevasi Alligata. Lettera inchiusa dentro altra, e dicesi anche Acclusa. Io non voglio far le sue parti, saprà meglio da sè esplicarsi nella inclusa. Red. lett.

INCLUSIVA: s. f. Facoltà accordata ad. alcuno in ordine a qualche concorrenza. Red. INCLUSIVAMENTE: avv. Con inclusione;

Per inclusiva. Uden. Nis.

INCLUSO, SA: add. da Includere. V. INCOATIVO, VA : add. T. Dogmatico. Che incomincia, o che esprime il principio

d' una cosa o d' una azione.

INCOATO, TA: add. Voc. Lat. Principiato. Anzi nella presente ancora riportasi bene spesso questa mercede almeno INCOATA. Segner. Mann.

INCOCCARE: v. a. Mettere nella cocca: contrario di Scoccare. Uno arciero fu, che aveva perduto a giuoco; prese suo arco, ed INCOCCO la saetta. Tratt. pecc. mort.

S. INCOCCARE: n. p. figur. detto Della voce, della parola, vale Stentar a proferire. Risponde, ma due volte o tre s' INCOCCA, Prima il parlar ch'uscir voglia di bocca. Ar. Fur.
INCOCCATO, TA: add. da Incoccare. Col-

l' arco teso e colla saetta incoccata, stendeva il padre la poderosa destra a vendicar la strage del suo figliuolo. Pros. Fior. INCOCCATÙRA: s. f. Infilamento, o In-

gresso dell'estremità dell'antenna in un anello, o in un cerchio per sospendervi una girella o

INCOCCIARE: v. n. ed anche n. p. Obfirmari. Ostinarsi, Intestarsi, Incaparsi, Incapanire. Non si legano co' benefizi, ec. colle cortesie non s'addolciscono, ma a quelle talora, come se sassate fossero, incocciano come rospi. Salvin. disc. Questa, e dieci altre simili cose i Medici, valentuomini, ec. nemici della ciurmeria, le sanno benissimo, nè incocciano a volere spacciare per cose nuove. Magal. lett.

INCODARDIRE: v. n. Consternari. Divenir codardo, Avvilirsi, Impaurire. - V. Svalorire, Shaldanzire, Invilire. Al falso grido ch' e' fosse morto credettero, e cedettero

INCODARDITI la vittoria. Tac. Dav.

INCODARDITO, TA: add. da Incodardi-

re. V

INCOERENTE: add. d'ogni g. Non coerente, Sconnesso, Discrepante. Ma S. Prospero combatte contro una sola proporzione INCOE-RENTE, ed io dovrei combattere contro molte. -Piacciavi qui lettor di ascoltare alcune sue formole in questo solo del favellare INCOE-INCOERENZA: s. f. Sconnessione e Discre-

panza: contrario di Coerenza. Anzi da questa INCOERENZA medesima pigliò il Santo argo-mento di più inasprire. Segner. Mann. INCOGITABILE: add. d'ogni g. Incogita-

bilis. Da non si poter pensare o immaginare.
Passeranno dall' acqua, e dalla neve al
grande incendio, e a' calori di quelli inco-GITABILI mali. Esp. Vang. O amor delettabile, amor INCOGITABILE. Fr. Jac. T.

INCOGLIERE, e INCORRE: v. a. Deprehendere. Sopraggiungere, Cogliere, Acchiap- | Salvin. pros. Tosc.

pare. Tra sè le vigilie e le guardie segreta. mente partirono per incoglier costei. Bocc. nov. Gl' Iddii, per cui egli hanno giurato, gl' INCORRANNO. Liv. M.

S. In sign. n. vale Accadere, Intervenire, Succedere. Che non dovea bene incogliere alla nostra cittade, G. Vill. Bezzicaronlo alla sfuggita, e male ne incolse loro. Tac. Dav. ann.

INCOGNITAMENTE: avv. Sconosciutamente. Lievati su incognitamente. Teol. Mist.

INCOGNITO, TA: add. Incognitus. Non conosciuto, Sconosciuto. V. La sua radice incognita e nascosa. Dent. Par. Benchè io uno incognito mormorio minacciante danni dintorno mi sentiva continovo. Amet.

S 1. Incognito: si dice anche de' Principi e Persone d'alto affare allorche viaggiano, senza gran treno, e senza portar il nome e i

distintivi della lor condizione.

§ 2. Onde Stare incognito, vale Trattenersi

senza fare la figura dovuta.

§ 3. Incognito: s' usa pure in forza di sost. Ma di soavità di mille odori vi facea un

incognito indistinto. Dant. Purg

INCOGNOSCIBILE: add. d'ogni g. Che non si può conoscere, Imperscrutabile, Non atto ad essere conosciuto, Che non può cader sotto cognizione. Essere non solo conosciuto, ma ancora incognoscielle ad ogn' altro intelletto, che all' intelletto divino. Segner. Crist. instr.

INCOLA, e INCOLO: s. m. Voc. Lat. inusitata. Abitatore di un paese. Per lungo spazio trasse sua dimoranza, e agl' incoli parlando, sè nobile, ec. mentiva. Amet.

INCOLA (All') avv. Modo contadinesco. Colà. Corrono all' incolà verso la piazza.

Bugnarr. Tanc. INCOLLAMENTO: s. m. T. dell'Arti e degli Scrittori naturali. Appiccamento o Con-glutinazione di due o più cose fatto colla col-

la, o per via d'altro glutine.

S. INCOLLAMENTO: per Agglutinamento di varie cose, come se fossero applicate insieme con colla o altro glutine. Il lodato sincerissimo Scilla notò pure, ec. un inpietramento O INCOLLAMENTO simile di sassolini, dove cavano macine o ruote da mulino, le quali anch' esse altro non erano che un composto di varie pietruzzolette. Vallisn. INCOLLANATO, TA: add. Che ha colla-

na, Ornato di collana. Annibale tutto inanellato, inghirlandato, incollanato e smaltato d'oro. Borgh. Arm. Fam

INCOLLANTE: add. d'ogni g. Conglutinans. Che incolla. Hanno facoltà incollante (li fichi) de' liquidi e dolci, e hanno del nitro; lubricano il corpo piacevolmente, e se ne posson fare corpacciate, perchè, ec.

INCOLLARE: v. a. Conglutinare. Appiccare, Attaccare insieme le cose con la colla. Striscetta di panno K INCOLLATA per di den-tro in sul vetro. Sagg. nat. esp. Vi si dee metter favilla mista, che con alcuno liquore vi si discorra, acciocchè saldi e incolli i doccioni, se avessero alcuno vizio. Cresc.

S 1. Per met. Se già non vi credete, ec. che i Britanni, che messono il sangue proprio per far signoreggiare stranieri, e pur sono stati più tempo nimici, che stiavi, siano con essi di fede e d'amore incollati e confitti. Tac. Day. vit. Qui misero rimango, Incollato ancor io . ec. Oimè davvero , che di qui non sfango. Fag. rim.

§ 2. Incollare: T. delle Cartiere. Dar la

colla alla carta.

INCOLLATO, TA: add. da Incollare. V. S. Per met. Appiccicato senza proposito. Dal solo aspetto de' quali caratteri incollati da voi in sul vostro discorso. Carl. Fior.

INCOLLERARE: n. p. Lo stesso che In-

collorire. Ar. Negr.

INCOLLORIRE: n. p. Irasci. Montare in collera, Adirarsi. Incollonivasi de' messaggi mandati da Pisone ora per ora. Tac. Day. Se le dava grandissima occasione d'incol-LORIRSI. - Il veleno consiste nella sola immaginazione della vipera incollorità. Red.

INCOLLORITO, TA: add. da Incollori-

re V. INCOLO. - V. Incola.

INCOLORARE: n. p. Colorari. Divenir colorito. Similemente ce ne vidi ancora In indaco color tratto a zaffiro, E tal come smeraldo s' incolona. Dittam.

INCOLPABILE: add. d'ogni g. Inculpatus. Innocente, Che è senza taccia, senza colpa, Che non si può incolpare. Chi nell'opere si dimostra incolpabile fa tacere finalmente i malevoli. – Manda il fine Bel della vita, ed incolpabil sempre. Salvin. inn. Orf.

S. INCOLPABILE: Cui non si può attribuir vizio o difetto. Entrano questi (naviganti) nella nave pieni di forza, di vigore, e di ogni più perfetta ed incolpabile sanità. Del

Papa Cons

INCOLPABILMÈNTE : avv. In modo incolpabile, Innocentemente, Senza colpa. Nè smoderatamente malvagi, ne INCOLPABILMENTE. buoni. Uden. Nis.

INCOLPANTE: add. d'ogni g. Incusans. Che incolpa. INCOLPANTE sè di tanta rovina.

Tac. Day ann.
INCOLPARE: v. a. Culpare. Dar colpa, Accagionare, Accusare. V. Non altrui IN-COLPANDO che me siesso. Petr. Il quale fu IN-COLPATO molto del tradimento di Troja. G. Vill.

S. Chi incolps, e incarica altri, non è senza colpa egli stesso: prov. simile a quello: Chi altri biasima, sè stesso condanna: e vagliono, che In biasimando e incolpando gli altri si scuopre la malizia dell'animo proprio. INCOLPATO, TA: add. da Incolpare. V.

S. I. INCOLPATO: in forza di sost. Compagno si fa della colpa chi difende l'INCOLPATO.

Albert.

S 2. INCOLPATO: per Incolpabile, Incolpevole, Innocente, Che non ha colpa. Se mi truovi INCOLPATA, S' io ti son fedele stata Pregar ti voglio abbi pietà di me. Lor. Med. canz. Che tiene nelle mani della pace L' arme incolpata, e l'innocente arnese. Salvin,

inn. Orf.
§ 3. Incolpato: Che è senza colpa, Innocente, Incorrotto. Giudice, ec. d' INCOLPATO giudizio, e fortunato. Al. Adim. od. Fortunato fra noi fu Radamanto, Che d'incolpa-TA mente Fece ognor pullular frutto sincero :

Adim. Pind.

INCOLPATORE: verb. m. Accusator. Che incolpa. Conoscano che quelli peccati, i quali son loro imposti, siano commessi dalli loro

INCOLPATORI. Mor. S. Greg.
INCOLPEVOLE: add. d'ogni g. Inculpatus. Incolpabile; contrario di Colpevole. Ordinando contro alla incolpeyor sorella lo

scellerato inganno. Fir. As.

INCOLTAMENTE: avv. In modo incolto. Voce di regola.

INCOLTO, TA: coll' O stretto, add. Voc. Lat. Non coltivato. Paese brutto, di cruda aria, incolto e spiacevole a vedere. Tac. Day. Germ.

S. Per met. vale Non acconciato, Disadorno. Ed incolta si vide, e si compiacque, Perchè bella si vide ancorchè incolta. Tass.

INCOLTO, TA: coll' O largo, add. da Incogliere, e da Incorre; Avvenuto, Accaduto Riuscito; ed anche Colto, Acchiappato. Quando siamo subitamente veduti, crediamo essere incolti. Sen. Pist.

INCOMANDATO, TA: add. Injussus. Non comandato. In tal necessità non le si ascriva A fallo, incomandata arbitrar questo. Buon-

INCOMBATTÌBILE : add. d'ogni g. Che non è soggetto a combattimento; Incontrastabile. Non mortal questa, ma immortale & male, E siero, e duro, e crudo, e INCOM-BATTIBILE, Nè v' ha schermo. Salvin. Odiss.

INCOMBENTE: add. d'ogni g. Voc. Lat. usata da alcuni Autori per Ciò che Toscanamente dicesi Soprastante, Premente. La colonna d'aria incombente. - V. Soprastante.

INCOMBENZA: s. f. Lo stesso che Incum-

benza. V.

INCOMBERE: v. impers. Appartenere, Spettare. Voce usata da' cattivi Scrittori, de-

rivandola da Incombenza.

INCOMBUSTIBILE: add. d'ogni g. Che non può essere arso o consumato dal fuoco; contrario di Combustibile. I metalli si liquefanno; le pietre si calcinano, e non ostante sono incombustibili. - Mutandosi la liscia, il zolfo diventa bianco, ed incombustibile e fisso. Art. Vetr. Ner. INCOMBUSTO. STA: add. Incombustus.

Illeso, Non consumato dalle fiamme: contrario di Combusto. Eva non portò calze, nè Adamo, Ne Moise visto il rubo incombusto.

INCOMINCIAGLIA: s. f. Ineptum principium. Voce antiquata che esprime Imperfetto e tedioso incominciamento, posto che molti de' vocaboli finienti in Aglia, denotano viltà o imperfezione, come Bruzzaglia, Canaglia, Marmaglia, Poveraglia, ec. Non cominci a troppo lunga incominciacità, è che non prolunghi la fine di suo conto. Tes. Br.

INCOMINCIAMENTO: s. m. Principium. Cominciamento, Principio. V. Di catuna cosa è potentissimo lo 'ncominciamento. - Appena con buona fine si compieranno quelle cose che hanno malo incominciamento. Albert.

INCOMINCIANTE: add. d'ogni g. Incipiens. Che comincia; Principiante. Questa usurpazione della prima lettera del nome incomin-CIANTE da vocale, ec. mi fece ardito a rintracciare due origini di voci nostrali. Salvin.

INCOMINCIANZA . - V. e di Incomincia-

INCOMINCIARE: v. a. Incipere . Dar principio, Dar cominciamento, Por mano, Mettersi; o Prender a fare, a dire. - V. Cominciar, Principiare. Fiori i quali per lo sopravvegnente Sole tutti s' incominciavano ad aprire. Bocc. nov. Incominciarono a ragionare quello che voleano fare. Nov. ant. Ora incomincian le dolenti note A farmisi sentire. Dant. Inf. Onde i miei guai Nel comune dolor s'incominciaro. - Più volte inco-minciai di scriver versi. Petr. INCOMINCIATA: verb. f. Voc. ant. Inco-

minciamento: opposto a Finita. Quando avrai cominciato, pensa la fine; della quale in-cominciata e fine assai ti ho detto di sopra.

INCOMINCIATO: s. m. Inceptum. Incominciamento. Se potuto avessi, volontieri mi sarei dallo incominciato ritratto. Filoc.

INCOMINCIATO, TA: add. da Incomin-

INCOMINCIATORE: verb. m. Inceptor. Che incomincia. La via di Dio agl' incominCIATORI è stretta, e a' perfetti molto larga. Amm. ant.

INCOMINCIO: s. m. Voc. ant. Incominciamento. Che buono incomincio vedevano di lui. Vit. S. Gio. Bat,

INCOMMENDARE: v. a. Far commenda, Ridurre in commenda, Dare in commenda. Badia soppressa, ed INCOMMENDATA. Cr. in Commendare

INCOMMENDATO, TA: add. da Incom-

mendare. V.

INCOMMENSURABILE: add. d' ogni gi Incommensurabilis . T. Geometrico . Aggiunto di Quantità da non potersi misurare scambievolmente per mezzo di una misura comune: contrario di Commensurabile . - V. Apotome. Grandezze INCOMMENSURABILI. - Quantità IN-COMMENSURABILI fra loro quelle s'intendono. fra le quali non si dà mai parte aliquota comune, cioè che le misuri amendue. Viv.

INCOMMENSURABILITA: s. f. Stato di ciò che è incommensurabile. Al vostro intento meglio e più sicuramente quadrava l'in-

COMMENSURABILITÀ delle linee, che la loro composizione di parti infinite. Galil. postille. INCOMMISCIBILE: add. d'ogni g. Che non si può, o non si dee mischiare jusieme. Violentemente e con furioso consiglio uniscono insieme persone, e locuzioni molto diverse, e incommiscipili. Uden. Nis.

INCOMMODATAMENTE INCOMMODEZ-ZA, INCOMMODISSIMO, INCOMMODITA, INCOMMODO. - V. Incomodamente, Inco-

modità . Incomodo .

INCOMMUTABILE: add. d'ogni g. Immutabilis. Stabile, Fermo, Da non potersi mutare. Diede per legge incommutabile a tutte le cose mondane. Bocc. Pr. Signore Dio, bene incommutabile, dammi conoscerti. Cavalc. Frutt. ling.

INCOMMUTABILITÀ, INCOMMUTABILITÀDE, e INCOMMUTABILITÀTE: s. É. Immutabilitas. Stabilità, Fermezza; contrario di Mutabilità. Non vuole così tosto aprire la INCOMMUTABILITÀ sua alle umane menti. Mor. S. Greg. Per questa incommutabilità e semplicità intesono lui avere fatte tutte queste cose. S.Ag. C. D.

INCOMMUTABILMENTE: avv. Immutabiliter. Con immutabilità, Stabilmente, Fermamente, Senza mutarsi. Quella virtù, la quale tutte le cose mutabili vede incommutabilmente. Mor. S. Greg. Incommutabilmente ha parlato, come incommutabilmente conosce tulle

le cose che son future. S. Ag C. D.
INCOMODAMENTE, e INCOMMODAMENTE; avv. Incommode. Con incomodo. In quella regola vivono molto incomodamen-TE, e però non vi durano. Libr. cur. malatt, Il quale era stato a Corfu ritenuto dal vento austro, che incommodamente molti di avea soffiato. Bemb. stor.

INCOMODARE: v. a. Incommodare . Ap-

portare incomodo. Voc. Cr.

INCOMODATO, TA: add. da Incomoda-

S. Essere INCOMODATO da un qualche male : vale Esserne travagliato ; ed è frase venutaci di Francia, usatissima tra le persone che professano il vivere costumato e civile, come ben osserva il Tocci nella sua Giampaolaggine. Egli è incomodato dalla gotta; è incoморато da un certo dolore, e simili. INCOMODEZZA, e INCOMMODEZZA:

s. f. Incommoditas. Incomodità. In osservar questa regola non è altra difficultà, che l'incomodezza quando è mal tempo. Soder.

INCOMODISSIMO, e INCOMMODISSI-MO, MA: add. sup. d' Incomodo. Essendo le macchine che si usano contra le terre in-COMMODISSIME a condurre. Guice. stor.

INCOMODITA, e INCOMMODITA; IN-COMODITADE, e INCOMMODITADE; IN-COMODITATE, e INCOMMODITATE:s. f. Incommodum. Incomodo, Scomodo: contrario di Comodo. - V. Disagio. Tu debbi fuggire e victare le tue e le mie incomodità e disagi. Sen. Declain

INCOMODO, e INCOMMODO: s. m. Incomodum. Quel disagio, Quella pena che reca ciò che scomoda; Scomodo, Incomodità. Per la via degl' incomon e de' disagi s' arriva al Paradiso. Fr. Giord. Pred. Senzachè elle abbiano patito nel tempo, o luogo, o viaggio incomodo alcuno. Ricett. Fior.

§ 1. Per Disavvantaggio. Nondimeno è vizio, ed ha questo stesso incommono più degli altri, che avendo, come ho detto, aspetto di virtù, può ingannare più agevolmente gli uomini.

Cas. lett.

S 2 Dare INCOMODO: vale Incomodare. M' incresce a quest' ora darvi in commodo. Ar. Cass. Son sempre a dargli degl' incomodi Red.

INCOMODO, DA: add. Incommodus. Con-

trario di Comodo. Voc. Cr.

INCOMPARABILE: add. d'ogni g. Incomparabilis. A cui non si può altro paragonare, Che è senza paragone, Impareggiabile, Inar-rivabile. - V. Comparazione. Grandissima parte di quella notte non senza incompara-bil piacere, ec. trapassai. Lab. La cagione vi dirò, che mi fa stare in tanta e incom-PARABILE tristezza. Alam. Gir.

S. L' INCOMPARABILE: detto sost. è il nome

d'una specie di Limone.

INCOMPARABILISSIMAMENTE: avv. sup. d'Incomparabilmente. Il che di vero troppo dice per mancanza di giurisdizione. Voc. Cr.

derogherebbe, e non pure al merito della Vergine INCOMPARABILISSIMAMENTE maggior del suo, ec. ma parimente, ec. Segner. Paueg. INCOMPARABILISSIMO, MA: add. sup.

d' Incomparabile. Segner. Miser.

INCOMPARABILMENTE: avv. Sine comparatione. Senza comparazione. Per utile della cittade incomparabilmente sarebbe stato il meglio che quegli, ec. Com. Purg. Incom-parabilmente è maggiore la moltitudine di costoro, che son negligenti a filosofare. S. Ag. C. D. INCOMPARARE: n. p. Collegarsi per com-

paratico. Farsi compare. Di maggior contento mi sarebbe che fosse maschio, ma qual si sia, ec. fatemelo intendere subito, ec. chè per avventura verrò ad incompararmi io me-

desimo. Car. lett

INCOMPARTIBILE: add. d'ogni g. Che non è compartibile. Voi con franchezza lo chiamerete (quel tempo) per la brevità in-COMPARTIBILE. Galil. Postille.

INCOMPASSIONE: s. f. Feritas. Contrario di Compassione. E'l digiuno si è una INCOMPASSIONE de' corpi, quando son loro soltratti e negati per alcun tempo li cibi-Esp. Vang.

INCOMPATIBILE: add. d'ogni g. Contrarius. Da non potersi congiungere, Impossibile ad unirsi, Che non può sussistere con un altro senza distruggerlo. Il caldo e il freddo sono incompatibili nel medesimo soggetto. - Affari incompatibili, difformi ufficj in una testa stessa. Buon. Fier. Divieti INCOMPATIBILE. con quella istessa libertà ch' egli professa. Magal. lett.

INCOMPATIBILITA: s. f. Qualità e Stato di ciò che è incompatibile. La prima e massima difficultà è la repugnanza, ed INCOMPA-TIBILITÀ che è tra l'esser nel centro e l'cs-

serne lontano. Sist.

S. INCOMPATIBILITÀ : dicesi da' Giuristi l' 1mpossibilità di possedere due benefizi o due ufizi, che a tenor delle leggi sono di tal natura che non possono esser posseduti da una stessa persona.

INCOMPENSABILE. add. d' ogni g. Da non si poter compensare. In quello si rivolve con tanto desiderio, che la sua velocità è

quasi incompensabile. Com. Inf.

INCOMPETENTE: add. d'ogni g. Che ha

incompetenza. Voc. Cr INCOMPETENTEMENTE: avv. Indecenter. Sconvenevolmente, Fuor d'ordine: contrario di Competentemente. Il seme deputato all' uso del generare, se INCOMPETEN-TEMENTE esce fuora, imbratta l'altre mem-

INCOMPETÈNZA: s. f. Inabilità del giu-

INCOMPIUTO, TA: add. Imperfectus. Contrario di Compiuto. Per la sua morte quella fabbrica rimase incompiuta. Fr. Giord.

INCOMPLESSO, SA: add. Non concretus. Non composto, Senza mistione. La sostanza delle cose semplici e incomplesse, come le chiamano i loici, non si può conoscere, se non mediante la diffinizione. Varch. Lez.

INCOMPORTABILE: add. d'ogni g. Intolerabilis. Da non comportarsi, Insopportabile, Non comportabile. In amaritudine IN-COMPORTABILE e senza speranza alcuna, ec. dimorato sono. Lab. Conobbono ch' a loro era cosa incomportabile. M. Vill. Pel fetore INCOMPORTABILE della piaga fu abbandonato in terra. Red. Vip.

INCOMPORTABILISSIMO, MA: sup. d'In-

comportabile. Salvin. pros. Tosc.

INCOMPORTABILMENTE: avv. Intolerabiliter. Da non potersi comportare. Secondo la capacità umana, pensiamo molto meno INCOMPORTABILMENTE, che non sono. S. Ag.

INCOMPORTANTE: add. d'ogni g. Insoffribile, Intollerante. Voce inusitata. Questo solo è il maggiore e il più incomportante errore che facciano quei maestracci di doz-zina plebei. Cellin, vit.

INCOMPORTÉVOLE: add. d'ogni g. Lo stesso che Incomportabile. V. Io sono stato due mesi qui, i quali direi che mi fossero stati molto piacevoli, se la stagione oltra modo calda non gli avesse fatti alquanto difficili e INCOMPORTEVOLI. Bemb. lett.

INCOMPOSITAMÈNTE: avv. Con iscom-

postezza. Castigl.

INCOMPOSITO. - V. Incomposto.

INCOMPOSSIBILE: add. d'ogni g. Incompatibile, Che con altro non può essere insieme, Per contraria ragione non conveniente. Qualunque pentimento si concepisca nel nostro cuore, affinchè venga dalla divina giustizia ammesso per buono, deve, ec. essere in-COMPOSSIBILE con ogni colpa almeno mortale. Segner. Crist. Instr.

INCOMPÒSTO, e INCOMPÒSITO, TA:
add. Incompositus. Che è senz'ordine, Male
ordinato, Scomposto, Disordinato. - V. Confuso, Sconcertato, Sbalestrato. Ma nel cospetto mio sozza ed Incomposita turba ruinava sanza comandamento aspettare. Bocc. lett. Quando non piacesse il vocabolo di composta, chiamiamola INCOMPOSTA, o impasta-

ta, o confusa. Viv. Prop.

S. Per Disadorno, Senza ornamento. Seneca dice, che la predicazione, che intende a mostrar la verità, debbe essere incomposta e semplice, non che diletti, ma che giovi. Cavalc. Frutt. ling.

INCOMPRENSIBILE : add. d'ogui g. Incomprehensibilis. Da non potersi comprendere. Se noi diamo i comandamenti a ciascuna per sè, questa è opera incomprensibi-Le. Sen. Pist. Quivi si truova dovizia incom-

PRENSIBILE d' ogni bene. Fr. Giord. Pred.
INCOMPRENSIBILITÀ, INCOMPRENSI-BILITADE, e INCOMPRENSIBILITATE: s. f. Incomprehensibilitas. Lo stato di ciò che è incomprensibile. Qui pone l'autore la INCOM-

PRENSIBILITÀ della grandezza di Dio. Com. Par. INCOMPRENSIBILMENTE: avv. Incomprehensibiliter. Senza potersi comprendere. Incomprensibilmente pianta i semi delle sue parole a' cuori degli uomini. Mor. S. Greg.

INCOMPRENSIVAMENTE: avv. Incom. prensibilmente. Circondata l'aspetto Della forma presente, O fu dentro il diletto IN-

COMPRENSIVAMENTE. Fr. Jac. T.

INCOMUNICABILE: add. d'ogni g Che non si può comunicare altrui: contrario di Co. manicabile. E che però si dichiara come da lui non sarà mai data a veruno, tanto ella è incomunicabile. Segner. Crist. instr.

S. INCOMUNICABILE: detto di Luoghi, o di Persone, vale Mancante di comunicazione, Impraticabile. Tornandoci più conto l'averla 150. miglia lontana, e comunicabile per lettere, che vicina a un mezzo miglio è INCOMU-NICABILE altrimenti che con gli stivali ai piedi, ec. Magal. lett,

INCONCEPIBILE: add. d' ogni g. Che non può concepirsi. M'è assai più inconcepibile che un uomo tale potesse lasciarsi uscir dalla penna una bugia così gonza, ec. - Dell'a-vere l'architetto a provvedere i materiali dalle cave del Nulla, è INCONCEPIBILE il come.

Magal. lett.

INCONCEPIBILITA: s. f. Incomprehensibilitas. Impossibilità, o Somma difficoltà di concepire. M'ingegnero io di fare sul punto di quella apparentemente disperata inconce-PIBILITÀ di come un Agente possa del nulla far qualche cosa. - Pareggiati i conti dell'eguale inconcepibilità del perchè dovesse esistere tanto l'uno che l'altra, la cosa si riduce a, ec. Mag.d. lett. INCONCILIABILE: add. d'ogni g. T. de-

gli Scrittori forensi, e dell'uso. Che non può

conciliarsi.

INCONCLUDENTE: add. d' ogni g. Che non conclude. Il parlar vano, importuno, nojoso, inconcludente rovina è de' negozj. Buon. Fier.

INCONCLUSO, SA: add. Infectus. Non concluso. Andonne Dalla presenza d' uom maggiore esoso, inconcluso il negozio. Buon.

INCONCÒTTO, TA: add. T. Medico. Non concotto, Non digerito.

INCONCUSSO, SA: add. Voc. Lat. Non abbattuto, Illeso. Verità inconcussa. - Fiorenza mia Salda restarvi, ed inconcussa Roma. Buon. Fier.

S. Inconcusso : per Non concusso , Non scommesso, Non conquassato. E per lo vasto mare corron le navi con seconde aure quiete; illese ed INCONCUSSE. Salvin. Opp. Pesc.

INCONDITO, TA: add. Voc. Lat. Disordinato, Confuso, Mal composto, Sregolato. Quando fermaronsi al suon della mia voce aspra ed INCONDITA. Sannazz. Egl. Di qui proviene che in questo infermo parimente si ascoltino le voci incondite di chistrapazzail santo nome di Dio . Segner. Mann.

INCONFUSAMENTE: uvv. Confusamente, In confuso, Senz'ordine. Qui ho lasciato di tradurre alcune parole del testo greco perrhè o elleno soprabbondano, o elleno vogliono dire questo medesimo inconfusamente . Segn.

Etic.

INCONGIUNGIBILE: add. d' ogni g. Che

non si può congiungere. Pr. Fior INCONGIUNTO, TA: add. Disjunctus. Non congiunto. Seguita non meno incongiun-

To e avviluppato processo. M. Vill. INCONGRUENTE: add. d'ogni g. Incongruens. Disconvenevole; Contrario di Congruente. Per la quale apparenza salvare in-trodusse Tolomeo grandissimi epicicli, adattandone un per uno a ciaschedun pianeta con alcune regole di moti incongruenti. Gal. Sist.

) INCONGRUENTEMENTE: avv. Incongruenter. Con incongruenza, Senza congruenza, Inconvenientemente. Sapendosi che amore è una passione varia e multiplice, e un ammassamento di passioni fra sè discordanti e contrarie, tuttociò che pare, si dica, INcongruentemente e repugnantemente si salva.

Salvin. pros. Tosc.

INCONGRUENZA: s. f. Incongruentia Sconvenienza, Inconvenienza; contrario di Congruenza. Questo è il principio delle incongruenze ch' io stimo essere fra la luna e la terra. Gal. Sist. Per salvar le incon-GRUENZE; le inverisimilitudini, ec. Magal. lett. Io crederei più tosto, se alcuna cosa si può credere tra tante incongruenze, che a quest' anno si dovesse ridurre la prima violenza usata a Fiesole dai Fiorentini. Lami. Lez.

INCONGRUITA: s. f. Incongruentia. Incongruenza, Inconvenienza. Magal. lett.

INCONGRUO, GRUA : add. Voce dell' uso.

Incongruente . Improporzionato.

INCONOCCHIARE : v. a. Mettere in sulla rocca il pennecchio. Che quel si fila, poichè s' inconoculia. Bellinc. son.

INCONQUASSABILE: add. d'ogni g. In-

fragilis. Che non si può rompere. Pur vanno alcune artifiziose buffe, Doppie, serrate, IN-CONQUASSABIL, dure. Buon. Fier.

INCONSAPEVOLE; add. d'ogni g. Inscius. Non Informato, Non avvertito. Pretendevale forse coll' occultarmi l' occorso accidente rendermene per sempre inconsapevole ? Fag. Com.

INCONSEGUENZA: s. f. Voce dell' uso. Niuna conseguenza, Falsa conseguenza, Irre-

golarità nel favellare e nel trattare.

INCONSIDERABILE: add. d'ogni g. Incogitabilis. Che non si può considerare, o immaginare, Incomprensibile. Ne rappresenti avanti alla inconsiderabile presenza della

divina grandezza. Fir. rim.
§ 1. Inconsiderabile: vale anche che nou merita considerazione, Che è poco importante, Di poco momento. - V. Impercettibile. Ne forse l'accesso delle sue forze, in qua. lunque parte ella avesse inclinato, sarebbe stato cost inconsiderabile, che non le avesse fatto fare qualche sigura in questo mondo: - Con cui ella paga quella tanto inconside-RABILE, che le diedi delle mie lettere. Magal. lett. Diecimillesima parte della massa dell' acqua, porzione affatto inconsiderabile, ed innocente per la sua quantità. Cocch. Bagu.

S 2. Inconsiderabile: vale anche Poco considerato, Che vi si bada poco. Operazioni, ec, che il vederle ogni giorno ce l'ha rese

inconsiderabili. Magal. lett.

INCONSIDERATAMENTE : avv. Inconsia derate. Senza considerazione, Sconsiderata" mente, Inavvertentemente. Inconsideratamente l'avea chiamato. Dial. S. Greg. Mattamente e INCONSIDERATAMENTE disponersi a morire. Cresc.

INCONSIDERATEZZA: s. f. Inconsiderantia. Sconsideratezza, Inconsiderazione. Perchè negli eccessi, ove la loro INCONSIDERATEZZA corre, non trabocchino. Salvin. disc. Voi avete voluto ingannare il lettore, ad a me appostatamente imporre una troppo puerile INCONSIDERATEZZA. Galil. Postille. Riprese Cortes l'Alvarado di quella precipitazione, e della INCONSIDERATEZZA con cui aveva azzardata la maggior parte delle sue forze in giorno de tanta commozione. Accad. Cr. Mess.

INCONSIDERATO; TA: add. Inconsideratus. Senza considerazione, Senza discorso, Inconsiderato, Inavvertente, Imprudente, Disavveduto, Che opera, Che intraprende senza avvertire. Movimento subito e INCONSIDERATO. Bocc. nov. E tu inconsiderato lo vai seguendo. Filoc. Avrò caro di sapere, ec. della ri-sposta di Tonino, che a noi par fatta cost

un poco inconsiderata. Cas. lett.

INCONSIDERAZIONE: s. f. Inconsiderantia. Inavvertenza, Imprudenza, Sconsiderazione, Balordaggine: contrario di Considerazione. Da questa inconsiderazione procede, che la persona dice parole leggieri e scostumate. But. Cosa che pare ad altri essere per IN-CONSIDERAZIONE avornuta. Borgh. Col. Lat.

INCONSISTANTE: add. d'ogni g. Che non consiste, Insussistenta. Discorsi vani, INCON-SISTENTI, e pieni di repugnanze e contrad-dizioni. Gal. Sist.

INCONSOLABILE: add. d'ogni g. Inconsolabilis. Che non può consolarsi, Che non riceve consolazione. V. Disperato. Considerate quell' anima afflittae inconsolabile. Fr. Giord. Pred.

INCONSOLABILISSIMAMENTE: avv. sup. d' Inconsolabilmente. Inconsolabilissimamente

ne lagrimava. Segner, Crist, instr.

INCONSOLABILMENTE: avv. Senza avere, Senza ammettere alcuna consolazione. Tutti i suoi popoli gemevano inconsolabilmente sotto la sua tirannia. Accad. Cr. Mess. Inconsola-BILMENTE disbuffando, e i ritegni spezzando se n' andaro alto nitrendo. Salvin. Opp. Cacc.

INCONSOLATO, TA: add. Miser. Non consolato con ciò che si desidera, che si chiede; Sconsolato. Non gli lasciate rivoltar le spalle

del tutto inconsolati. Buon. Fier.

INCONSOLAZIONE: s. f. Contrario di Consolazione, Il non potersi consolare. Morto il padre per la inconsolazione del suo dolore, fece fare una statua. Zibald. Andr. INCONSTANTE, e INCONSTANZA. - V.

Incostante, Incostanza.
INCONSUETO, TA: add. Insolito, Non ancora sperimentato. Fermare gli animi d' uno esercito veterano quando coi nemici incon-SPETI debbe affrontarsi. Segr. Fior. Disc. Lunghissima lettera del S. O. la quale, pel carattere a noi inconsuero, ha dato che fare a un pajo de' miei amici, per ritrarne il sen-so. Galil. lett.

S. Inconsulto: per Straordinario, Insolito, Inusitato. Se un corrotto Aer spontaneamente a noi d'altronde Sen voli, o qualche grave e inconsurto Spirto, che nel venir generi'l morbo. Marchett. Lucrez.

INCONSULTAMENTE: avv. Sconsigliatamente, Senza aver preso consiglio. Guicc. stor. INCONSULTO, TA: add. Voc. Lat. Te-

merario, Imprudente. Volendo giustificare la sua inconsulta impresa. M. Vill.

INCONSUMABILE: add. d'ogni g. Da non și poter consumare, Non consumabile. Voc. Cr. S. Per Aggiunto di Cosa da non si poter finire. Innanzi che all' ovra INCONSUMABILE

Fosse la gente di Nembrotte attenta. Dant.

INCONSUMATO, TA: add. Non consumato, Che dura, Che persiste ancora. Una famelica fame inconsumata Sempre egli serba allo sfacciato ventre. Salvin. Opp. Pesc.

INCONSUTILE: add. d'ogui g. Voc. Lat. !

Senza cucire. Veste inconsutile, che non si rassetta per via di cuciture. Segner. Crist.

INCONTAMINABILE: add. d'ogni g. Incontaminabilis. Da non poter essere contami nato. Dicono adunque li demonj incontami-NABILI, e gli Iddii essere contaminabili. S. Ag. C. D.
INCONTAMINATAMENTE: avv. Pure.

Sinceramente, Con purità. Dover altrui INcontaminatamente e candidamente mante-ner la fede promessa. Pros. Fior.

INCÓNTAMINATEZZA: s. f. Puritas Illibatezza, Mondezza, Incorruzione, Purità. Se quegli, il quale è giglio per l'eminenza del grado, e giglio dovrebb' essere per IN-CONTAMINATEZZA è innocenza, ec. ha le fo-glie viziate, ec. Segner. Crist. Instr.

INCONTAMINATISSIMO, MA: add. sup. d' Incontaminato. Da' quali stando lungi perdurar sempre incontaminatissimo, ec. S. Ag.

INCONTAMINATO, TA: add. Incontaminatus. Puro, Retto, Non imbrattato, Non contaminato, Non tocco, Sincero, Schietto, Illibato, Immacolato, Incorrotto. Egli ci ha rigenerato in isperanza, in eredità incorruttibile, ed INCONTAMINATA. Mor. S. Greg

INCONTANÈNTE: avv. Statim. Immantinente, Subitamente, Subito . - V. Prestamente. E tornato in Parma, INCONTANEN TE si parti col figliuolo. G. Vill. Veggendovi così savio, s' innamorerà di voi inconta-NENTE. Bocc. nov. Infermò poi incontanente. e mori. Cron. Vell.

INCONTASTABILE: add. d'ogni g. Certus. Da non gli si poter far contasto, Non contastabile. Giudicio incontastabile, gravo-

so. Dant. rim.
INCONTENENTE. - V. e di Incontanente. INCONTENTABILE: add. d'ogni g. Che mai non è contento, Insaziabile, Sempre avido. Quando poi, ec. (il fuoco) ha pigliate forze, diviene sì incontentabile, che vuole ingojar ciò che gli è negato. Segner. Manu. INCONTENTABILISSIMO, MA: add. sup.

d'Incontentabile. Sono incontentabilissimi nel maneggia di tutti i lor trattati. Fr. Giord Pred.

INCONTENTABILITA: s. f. Insatiabilitas. Insaziabilità di chi è incontentabile. Le tristezze dunque, e i rammarichi, più dalla nostra incontentabilità vengono, o da altre passioni, o dal non conoscere bene noi stessi, ec. - Quindi la singolarità, ec. ne nasca quindi l'inquietudine dello spirito, il fastidio, la nausea del vivere civile e comune, e l' incontentabilità. Salvin. disc. Parendomi che voi non siate così insensibile al vero o al falso piacere che risulta da questa INCON TENTABILITÀ. Magal, lett.

INCONTESTABILE: add. d' ogni g. Che non ha bisogno di testimoni; Che non può essere richiamato in dubbio, ne contraddetto, Che non è da addursi in giudicio. Non essendo possibile, fuori delle proposizioni geometriche, l'escogitare una verità così incon-TESTABILE, nè una prova di essa così convincente, che, ec. Magal. lett.

INC

INCONTESTABILMENTE: avv. In modo

incontestabile. Magal. lett.

INCONTINÈNTE: add. d'ogni g. Incontinens, Intemperans. Che non ha continenza, Disonesto, Dissoluto, Stemperato. — V. Incontinenza, Licenzioso, Ssrenato. È pertanto manifesto, ec. che la materia della Continenza e dell' Incontinenza sieno i piaceri corporali, ec. Gli animali bruti non son detti nè temperanti nè incontinenti, e se e' son detti, son detti per translazione. Segn. etic. INCONTINENTE: avv. Statim. Incontanen-

te. V. Ajuta INCONTINENTE alla gotta fredda. Tes. Pov. Saper recitar la lezione inconti-nente, che tu l'hai udita. Cas. lett.

INCONTINENTEMENTE : avy. Incontinenter. Con incontinenza; Intemperantemente. - V. Lussuriosamente, Dissolutamente. Io dico che e' può avere la scienza universale, ed operare incontinentemente. Segn. Etic. Città degli Spartani, ec. nella quale il femminil sesso incontinentemente e lascivamente viveva. Pier. Vettor.

INCONTINENTISSIMO, MA: add. sup. di Incontinente. - V. Stemperatissimo. Avviene bene spesso che i Musici siano incontinen-

TISSIMI ed immodesti. Pros. Fior.

INCONTINÈNZA, e INCONTINENZIA: s. f. Incontinentia. Vizio contrario alla Continenza ed alla Temperanza; Sregolatezza della concupiscenza, che non è tenuta a freno dalla ragione. È men brutta l'incontinenza dell' ira, che de' piaceri corporali. Segn. Etic. Il qual furto avvegnadiochè io commettessi per beneplacito della volontà, e per la INcontinenza dello accresciuto disiderio continovamente. Coll. SS. PP.

S 1. Per lo più si prende per Disonestà; Dissolutezza, Lascivia. Incontinenza, malizia, e la matta Bestialitade, e come IN-CONTINENZA Men Dio offende, e men biasimo

accatta. Dant. Inf.

§ 2. Incontinenza: si dice ancora Dell'impeto de' fluidi del corpo che non possono essere contenuti, e specialmente Dell'impotenza di ritener l'orina. Incontinenza d'orina. Onde il sangue con soverchia INCONTINENZA per le bocche di quelle arterie, che metton capo nelle viscere e nelle cavità dell' abdomine si scarichi di esso siero. Red. cons.

INCONTO, TA: add. Incomptus. Voce usata dall' Ariosto per la rima. Rabbuffato,

Arruffato, Inculto, Disadorno. Come che in viso pallida, e smarrita Sia la donzella ed abbia i crini inconti.

INCONTRA: prep. che si congiugne al terzo e al quarto caso, come anche All'incontra, che anticamente si scrisse Alla 'ncontra. Contra, obviam. Contro, Incontro, Inverso. Io venni in terra a soffrir l'aspra guerra, Che incontra me medesmo seppi ordire. - Morte ebbe invidia al mio felice stato, Anzi alla speme, e feglisi all' INCON-TRA A mezza via, come nemico armato. Petr. Alla quale (acqua) come piuttosto io la vidi, senza aspettare altrimenti che e' suffo-

lassero, to mi feci incontra. Fir. As.

§ 1. Incontra: avv. vale Contro. Ma nulla
può, se'ncontra ha maggior forza. Petr. Incontanente tu dici incontra più ferma ra-

gione. Tes. Br. S 2. Incontra: 1n quel cambio. Per una che biasmar cantando ardisco, Lodarne cento INCONTRA m'offerisco. Ar. Fur.

§ 3. All'incontra: per Contra, serve al secondo caso. I Saracini vennono per comune alla'ncontra de' Cristiani. G. Vill.

§ 4. All' INCONTRA : per Dirimpetto , e serve pure al secondo caso. Venuta la deita oste de' Fiorentini in val di Nievole all' INCON-TRA di quella d' Uguccione, più di stettero affrontati. - Presa l'isola del Gaggiante, che è alla'ncontra della detta Suina. G. Vill.

INCONTRAFFATTIBILE: add. d'ogni g. Che non può essere contraffatto. Contrassegnati in ogni tempo con un sigillo così visibile INCONTRAFFATTIBILE. Magal. lett.

INCONTRAMENTO: s. m. Occursus. Lo incontrarsi, Abboccamento. Egli fuggirebbe ogni incontramento di me, e temerebbe d'enti are al congiugnimento del giudicio. Declam. Quintil

INCONTRARE: v. a. Occurrere. Riscontrare, Abhattersi in camminando con chicchessia. Quando 'ncontrammo d' anime una schie a, Che venia lungo l'argine. Dant. Inf. Ma le è anco stato fatto onore, ec. e da nostro Signore e da tutte queste casé Illustrissime, così incontrandola, come visitandola. Cas. lett.

S I In sign. n. p. Dar di cozzo. E che s' INCONTRAN con si aspre lingue. Dant. Inf. Onde incontrandosi con tali ondeggiamenti nell'organo del nostro udito, ec. gl'imprime un certo tremore che noi suono appellia-

mo. Sagg. nat. esp.

S 2. INCONTRARSI in un punto : vale Cou-

correre all' istesso segno.

§ 3. In sign. n. Accadere, Avvenire, Occorrere, Succedere, Incontrò che nella preda di Damasco si trovò una fanciulla molto bella. Vit. Plut. Dissegli quello che gli era INCONTRATO. Vit. SS. PP. Com'egli INCONTRA Ch' una rana rimane e l' altra spiccia. Dant. Inf. Dicendo ciò, che già gli è INCONTRATO, son riputati indovini. Cayalc. Pungil. Altro mai di lor grazia non m' INCONTRA. Petr.

§ 4. Incontrare il gradimento, lo sdegno. V. Gradimento, Sdegno.

§ 5. INCONTRARE: per Farsi incontro, Affrontare. Se dunque ne i tormenti io son beato, Meraviglia non è se inerme e solo Ardito INCONTRO un cor di virtù armato.

Buon. rim.

INCONTRASTABILE: add. d'ogni g. Da non potersi contrastare, A cui non si può opporre. Milizia eccelsa che ne' cenni intenta Sta del sonante, e vigilante attende Pronta agl' INCONTRASTABILI comandi. Chiabr. poem. Queste mie replicate espressioni erano e son fondate massimamente sul pa-rermi assai incontrastabil motivo il seguente. Viv. disc. Arn. Con tutta questa INCONTRA-STABILE riprova che la missione del Santo era da Dio, egli non falaminima difficoltà a confessare . Magal. lett.

INCONTRASTABILMENTE: avv. Indubitate. Indubitatamente. Ma sia bellezza IN-CONTRASTABILMENTE tenuta per tale e da tutti concordemente riconoscinta. Salvin. disc. In una lapida, incontrastabilmente dell'antica fubbrica, appariscono visibilissime, ec. due

lettere Romane, ec. Magal. lett.
INCONTRASTATO, TA: add. Incontroversus. Che è fuor di disputa, Non contrastato, Indubitato. Sperano, usciti che egli saranno da questo carcere mortale, d'avere a godere incontrastata gloria. Salvin. disc.

INCONTRATO, TA: add. da Incontra-

re. V. INCONTRAVERTIBILE: add. d'ogni g. Incontroversus. Che non può cadere in controversia, Che è fuor di disputa, Incontra-Stabile. Melter in dubbio cose INCONTRAVER-TIBILI. Gor. Long.

INCONTRO: s. m. Occursus . L'incontrare, Intoppamento, Rincontro, Scontro, Incontramento. Incontro casuale, primo, felice. Ivi il buon cacciator sicuro vada, Ne di sterpo o di sasso incontro tema. Alam. Colt. Studiose in raccontar lauti banchetti, Solenni incontri, e quante ebbervi a sei Carrozze. Buon. Fier.

INCONTRO: prep. Contra. Contro. Opponendoli, come aveva giurato, quando si ricomperò di sua prigione, di non essergli INCONTRO. G. Vill. Sono animali al mondo di sì altera Vista, che incontr'al sol pur

si difende. Petr.

S 1. Per Alla volta, Inverso. Che venenaom' incontro a poco apoco. Mi ripingeva là, dove'l sol tace. Dant. Inf. Sentendo il me-

dico costor venire a lui, si fece loro incon-TRO dicendo. - Cost dovrebbe essersi fatta INCONTRO a te ad amarti, come tu ti facesti INCONTRO a lei. - Ma senza arme trovandosi, ricorse a prender un rame d'albero in luogo di bastone, e cominciò a farsi incon-TRO a' cani . Bocc. nov. Poscia che 'NCONTRO a la vita presente De' miseri mortali aperse'l vero Quella che 'mparadisa la mia mente. Dant. Par.

§ 2. Per A dirimpetto, A rincontro, A fronte. Lo Re Cario tutta sua oste, cavalleria e gente a piè mandò per terra in Calavria alla Catona, incontro a Messina. -Stavano in istia incontro a san Piero Scheraggio. G. Vill. Li Spini aveano il loro pa-

lazzo grande INCONTRO al suo. Din. Comp. § 3. Talora se le affigge alcuna particella; e così il Boccaccio disse Incontrogli, per Incontro a lui. Alla quale come Andreuccio fu presso, essa incontrochi da tre gradi discese colle braccia aperte.

§ 4. E in forza d' avv. vale Contra. Il po polo minuto ebbe la sentenza incontro. G.

Vill.

§ 5. Fare incontro, o incontra: Incontrare, Ricevere altrui con solennità d'incontro. Usciamo fuori, c facciamogli incontra. Fr.

§ 6. Farsi incontro, o incontra: vale Andare incontro. Si fece egli incontra a For-

nas in Fiandra. G. Vill.

§ 7. Farsi INCONTRO: figur. Contravvenire, Fare in contrario. Non si può, nè debbesi far mai incontro a quel che l' uom prima ha giurato. Alleg.

§ 8. Stare INCONTRO: vale Essere dalla parte

opposta. Voc. Cr.

§ 9. Allo INCONTRO, e Allo'NCONTRO: in forza di prep. Dinanzi, Da fronte, Dirimpetto, Di rincontro; e si usa col secondo, e anche col terzo caso. E vanne infino in Calavria allo 'NCONTRO di Messina. G. Vill. Giotto, a che ora, venendo di qua allo 'NCONTRO di noi un forestiere che mai veduto non ti avesse ec. Bocc. nov.

S 10. Per In vece, In contraccambio. Nientedimeno abbiamo infra noi all' incontro di

questo l' amicizia . Circ. Gell.

§ 11. E posto avverb. per In contraccambio. Facendosi talvolta dare, ec. quando un pettine d'avorio, quando una borsa, ec. allo INCONTRO recandogli certi anelletti, ec. Bocc. nov. L' età novella allo 'NCONTRO, godendo il vantaggio del lungo tempo, ec. non vuol cedere all'antico tempo ne' suoi pregj. Salvin. disc. Che il marito quando mena moglie, mettesse all' incontro tanti danari, quanto gli dà la moglie per dota. Circ. Gell.

INCONTROVERSO, SA: add. T. Legale.

Che non è contraffatto, Che non è mai venuto in controversia, Che non si mette in dubbio. Essendo una regola incontroversa, che in questi termini il rapporto legale, ec. INCONTROVERTIBILE: add. d'ogni g.

Che non si può controvertere, Che non cade in controversia, Incontrastabile, Incontravertibile. Essendo incontrovertibile dalla ragione dei Re l'esigere l'approvazioni de' sudditi, ec. Accad. Cr. Mess. Manifestato visibilmente agli uomini per via di miracoli INCONTROVERTIBILI il suo supremo potere sulla natura. - Che abbian messo fuori, ec. e mostrato poteri cost incontrovertibili della legittimità della loro missione. Magal. lett.

INCONTROVERTIBILMENTE: avv. In modo incontrovertibile. Ma poi studiata con flemma scopre incontrovertibilmente l'agru-

me. Magal. lett.

INCONTURBABILE: add. d' ogni g. Non turbatus. Da non poter essere conturbato. Non è la virtu mia, per la quale io sto incon-TURBABILE, essendo ratto alle cose celesti. Mor. S. Greg.

INCONTURBABILISSIMO, MA: add. sup. d'Inconturbabile. I buoni servi di Dio godono il cuore incontubbabilissimo. Fr. Giord.

INCONVEGNENZA: s. f. Indecentia. Inconvenienza. La giuntura delle quali, tutto abbondasse con molti peli, piccola inconve-gnenza rappresentava. Guid. G.

INCONVENEVOLE: add. d' ogni g. Indecens. Non convenevole, Che non conviene, Inconveniente. Inconvenevole cosa è, che l' uomo s'allegri del mal d'altri. Vit. Plut. Nel troppo duro stipite lo innestamento è

INCONVENEVOLE. Cresc.

INCONVENIENTE: s. m. Incommodum. Cosa che abbia sconvenienza, che stia male, che rechi danno, pregiudizio; Disordine. - V. Sconvenevolezza, Scoucio, Assurdo. Inconve-NIENTE, grave, intollerabile .- Qualunque colui si sia, a cui questo inconveniente avvenga. Bocc. lett. Non vedevano lo'nconveniente, a che gli menavano le loro false opinioni. But. Si suol cotidianamente usare Un si fatto proverbio fra la gente, Che ci bisogna molto ben guardare Dal primo errore ed incon-veniente. Bern. Orl. INCONVENIENTE: add. d'ogni g. Incon-

veniens. Che non conviene, Disdicevole. - V. Inconveniente cosa sarebbe a concedere che più di valore avesse ne' piccioli fanciulli l'usanza, che'l senno negli attempati. Bocc. lett. Son ben sicuro che e' direbbe che ne seguirebbon tutti questi effetti, che egli adesso oppone come inconvenienti per rimuover la

mobilità. Gal. Sist.

INCONVENIENTEMENTE: avv. Indecen-

ter. Sconvenevolmente, Senza convenienza. -V. Illecitamente. Questo vocabolo non incon-VENIENTEMENTE par essere tolto da significar l'osservanza del parentado, S. Ag. C. D. INCONVENIENTISSIMO, MA: add. sup.

d'Inconveniente; Sconvenientissimo. Castigl.

è Voce di res la.

INCONVENIÈNZA: s. f. Inconveniens. Cosa contraria al convenevole, al decoro; Cosa mal fatta, Disordine, Sconvenevolezza: contrario di Convenienza. - V. Assurdo. La inconvenien-ZA maggiore di tutte era, che ella avesse fatto di quella, ec. come s' ella fosse stata libera. Petr. Grande INCONVENIENZA è, che que' che son rei e pessimi, presumono di punire e di riprendere li peccati altrui. Cavale. Frutt. ling. INCONVINCIBILE: add. d'ogni g. Invi-

ctus. Che non si può convincere. Voc. Cr.

S. Per Invincibile, è disusato. Molti uomini indefessi ed inconvincibili nelle grandi angustie, sono più stanchi e vinti in una piccola battagliuzza campestre, Petr. lett. Sinisc.

INCORAGGIAMENTO. s. m. Fidentia. Lo incoraggire, Coraggio. Per lo avvenimento tutta quella gente divenne molto incoraggiata, e fece conoscere questo suo incorac-

GIAMENTO. Zibald. Andr.

INCORAGGIANTE: add. d'ogni g. Adhortans. Che incoraggia, Che manimisce. Ma d' Ettorre omicida i Trojani incoraggiante rompesi attorno il suono . - Ordinava ec. che'l muro montassero, ed ubbidivan quei l' INCORAGGIANTE . Salvin. IL.

INCORAGGIARE: v. a. Animos addere. Dar coraggio, Inanimire, Dar animo. Oggi più comun. Incoraggire. V. E non è stato alcuno ardire, che ci abbia potuti incoras GIARB di partirci quindi. Guid. G.

INCORAGGIATO, TA: add. da Incorag-

giare. V. INCORAGGIRE: v. a. Animos addere. Lo stesso che Incoraggiare, voce che ora è in bocca di tutti, come ben osserva il Bottari nelle annotazioni alle lettere di Fr. Guittone.

S. INCORAGGIRE: n. p. Pigliar animo. Di tutti e due le parti incoraggitisi, al ciel stellante penetrò la voce . Salvin. Es. Gen .

INCORAGGITO, TA: add. da Incoraggi-

INCORARE, e INCUORARE: v. n. Statuere . Mettersi in cuore, Avere in cuore, cioè nell'animo, nel pensiero, nella fantasia. Mi diedi a servir loro, ammonendogli che se INCORERANNO bene nella mente loro, leggiermente potranno aver nel cuor loro quella battaglia . Tr. Tac. Cess.

§ 1. Per Mettere in cuore, Persuadere. Ed io a lui: lo tuo ver dir m'incuora Buona

umilta. Dant. Purg. Ciascuno fu INCORATO di

fare il peggio ch' c' potesse. Liv. dec. § 2. Per Dar cuore, Dar animo, Fare altrui cuore, Fare altrui animo . Incoraggire .-V. Animare. Quasi ammiraglio, che 'n poppa, e in prora Viene a veder la gente, che ministra Per gli alti legni, ed a ben far la'n-CUORA . Dant. Purg. Ne Arminio e gli altri capi mancavano d' incorare i Germani. Tac.

INCORATO, TA: add. da Incorare. V.

INCORAZZATO: TA: add. Aggiunto proprio di panno o simile divenuto sodo per untumi e lordure; Incrojato. Si dice incrojato anche un panno divenuto sodo per gli untumi, ec. ma di questo è più proprio inco-BAZZATO dal Lat. Corrigia. Min. Malm.

INCORDAMENTO: s. m. Chordotonia. T. Musicale. Tensione delle corde d' uno stru-

mento . Doni Mus.

INCORDARE: v. a. Fides tendere. Metter le corde agli strumenti di suono. Dimmi perchè le più non son granate, E perchè son le viole incordate? Alam. rim.

S. In sign. n. Divenir incordato. Chi non porta dietro gli occhi, per voltarsi indietro,

INCORDA. Cant. Carn.

INCORDATO, TA: add. da Incordare; Intirizzito, Rattratto. Ferito a inganno fu da un suo servo D' una saetta, e quivi cadde in terra La carne fredda, e incondato ogni nervo. Dittam. Non era però da maravigliare, se'l detto cavallo era incordato perocchè gli dava spesso a rodere sermenti per paglia, e ghiande per biada. Franc. Sacch. nov. Qui Intirizzato.

· § 1. Cavallo INCORDATO: dicesi Quello che pate d'Incordatura . V. Quando egli gli dava una spronata, e'si movea d' un pezzo come se fosse di legno, ec. Non era però da ma-ravigliare se'l detto cavallo era incordato.

Franc. Sacch. nov.

§ 2. Incordato: Aggiunto a Strumento da

sonare, vale Messo in corde. Voc. Cr. INCORDATÜRA: s. f. Tetanum. Sorta di malattia del cavallo che gl'incorda il collo, o le gambe. Quando al cavallo viene la'n-CORDATURA nel collo, usa l'unzione. Libr.

... S. Per L'atto di metter le corde. Voc. Cr. INCORNATO, TA: add. Voce bassa, e dell'uso, la quale propriamente significherebbe Che ha corna; ma usasi solamente al figur per Ostinato, Incapato.

INCORNATURA: s. f. Voce bassa e dell'uso che significa Ostinazione, come dicesi

Incornato per Ostinato

S I. INCORNATURA: T. Marinaresco. Foro o Apertura praticata nella grossezza della somınıta dell'albero per passaryi la susta che af-

ferra la penna per farla correre lungo l'al-

INCORNICIARE: v. a. Corona circumdare. Metter la cornice. Vidi un' assai bella testa a inconniciansi, e domandando chi l' assomigliava, mi rispose in voce grave il le-

gnajuolo, ec. Alleg.

INCORONARE: v. a. Coronare. Coronare, Imporre corona. lo ho già pronto, cui per lo di seguente ne debbia incononare. Bocc. nov. Tu incoronasti lui di spine, acciocche incoronasse noi di rose . Serm. S. Ag. Venne incoronato e parato coll'abito imperiale in sul pergamo. G. Vill. S' erano con infinito dispiacere, e rammarico di chiunque ciò vide quasi tutte le torri, le quali a guisa di ghirlanda le mura di Firenza intorno intorno Incoronavano, rovinate, e gittate a terra. Varch. stor.

S 1. INCORONARE: figur. per Empire. I donzelli le coppe incononano Di vino e a tutti in volta stribuiro. - E i damigei di vino, Per mescere, i crateri INCORONAVANO. Salvin. Odiss.

INCORONATO, TA: add. da Incoronare. INCORONAZIONE: s. f. Coronatio . L' incoronare, Coronazione. L'incoronazione de un Re, di un Pocta, ec. - L'incoronazione di N. Donna. Vasar. A quel dolore che poteva arrecargli una durissima flagellazione di tutta la vita, una incoronazione di capo più dura, ec. aggiunse con invenzione prodigiosissima inesplicabili pene. Segner. Crist.

INCORPORABILE: add. d'ogni g. Incorporabilis. Da potersi incorporare. Il sottile ( umido ) che passa e si converte in fiore, non è così incorporabile alla pianta. Cresc.

INCORPORALE: add. d'ogni g. Incorporalis. Incorporco, Che non ha corpo. Essendo inteso alle superne e INCORPORALI cose. Coll. SS. PP. Il benefizio è incorporale, e perciò non può frastornarsi e divenir va-no. Sen. ben. Varch.

INCORPORALITA, INCORPORALITA-DE, e INCORPORALITATE: s. f. Incor-poralitas. Qualità di ciò che è incorporale. Questo si può provare sì per la intellettualità, si per la incorporatità. Quist. Filos.

INCORPORALMENTE: avv. Incorporaliter. Senza corpo. Imperia, e adopera invisibilmente, immutabilmente e incorporalmen-

TE. S. Ag. C. D.

INCORPORAMENTO: s. m. Commixtio. Lo'ncorporare, Unione, Mistione. Non nascono (le botte) in quell' istante dall' IN-CORPORAMENTO della gocciola dell'acqua piovana colla polvere. Red. Vip.

INCORPORARE: v. a. Incorporare. Mescolare più corpi, confondendogli e unendo-gli insieme, usasi anche in sign. n. p. - V

Impastare. E quando l'umido dell'acqua, e'l secco della terra si temperano ed INCOR-PORANO insieme, dall' umido acquisterà il secco, ec. el' umido acquisterà dal secco. Cresc.

S I. INCORPORARE: dicono i Militari . l' Unire diverse truppe in un sol corpo. Il timore della fede è un principio che dona le sue truppe, ec. che le lascia incorporare con quelle dell'amico, e con quelle le fa sempre agire di concerto. Magal. lett. Gli altri elementi quanto più son puri, tanto più s'IN-CORPORANO in loro, e ricevono meglio la luce . Fr. Giord.

§ 2. Per Prender corpo, Vestirsi di corpo. Per nessun modo si può investigare, come il verbo è incorporato, cioè ha preso corpo.

Omel. S. Greg.

§ 3. Per Comprendere, Imprimere nella fantasia. Non sentono di Dio, se non cose terrene, e in quello che incorporano, inten-

dono cose corporali . Esp. Salm.

§ 4. Per Prendere il possesso, e Fare in-corporo a beneficio del fisco, o simili. – V. Scorporare. Per la detta accusa e contumacia fu condennato nella persona, e bandito; e tutti i suoi beni furono incorporati. Pe-cor. nov. E tale i ben d'altrui s'appropria e incorpora, E fassi nel senato a forza assolvere, Che l' éternal salute già lo scorpora. Pulci Driad. Essendo INCORPORATO, ed unito colla città nostra. Borg. Orig. Fir. INCORPORATO, TA: add. da Incorpo-

rare. E lo ficcammo ( il cannello ) nella neve tritata minutissimamente e INCORPORATA col

suo sale, finchè ghiacciasse. Sagg. nat. esp. S. Per Confiscato. Ed i suoi beni pubblicati e incorporati alla camera della Reina.

M. Vill.

INCORPORAZIONE: s. f. Commixtio. Incorporamento. D'animal giovanetto Si toglie il grasso a far tal' unzione, E quel ch'è più perfetto, Si cava lor del lombo o del-l'arnione, E fassi insieme una incorporazione Con questo dolce pome. Cant. Carn.

S. INCORPORAZIONE di beni confiscati: dicesi de Beni, dei quali ha preso possesso il Fisco. Chi in detti casi sarà giudice di tali confiscazioni ed incorporazioni, e delle scorporazioni per tali conti da farsene. Band. ant.

INCORPOREITÀ: s. f. Stato e Qualità di ciò che è incorporeo. Costituendolo della natura del punto matematico, di cui enumerate tutte le prerogative, ec. dalla sua assoluta incorporeira e indivisibilità. Magal.

INCORPÒREO, REA: add. Incorporeus. Che non ha corpo. - V. Immateriale, Spirituale. Il foco soprannaturale che è nell' Inferno e nel Purgatorio, soprannatural-

mente opera nelli spiriti che sono incorpo-

ker But. Purg.

S. INCORPOREE: diconsi da' Chimici le tre Materie invisibili e fugaci, e volatili quali sono l'Aria, 'l Fuoco, e lo Spirito, o Esalazione minerale; la cui esistenza però si manifesta per mezzo d'alcuni sensibili effetti. Diconsi INCORPORER a distinzione delle tre materie corporee visibili, palpabili, fisse e concrete, cioè Terra, Acqua e Sale. - Le tre materie intangibili, o come le dicono i Chimici INCORPOREE, Aria, Fuoco, ed Alito sulfureo Cocch. Bagn.

INCORPORO: s. m. Commixtio . L' incorporare, e anche la cosa incorporata. Incorpono di un capitale in un trassico più esteso.

La folta turba (per così dirla) de' vestiri apposti su per le mura incorporo e ricchez-

za de' rigattier. Buon. Fier.
INCÒRRE. - V. Incogliere.
INCÒRREGGIBILE. - V. Incorrigibile.
INCÒRRERE: v. n. Incidere. Cascare, Incontrare, e s' intende in cose di pregiudi-cio, di danno, di vergogna, ec. Incoglier male. Giulio Cesare, ec. in quella medesima infamia incorse, nella quale voi d'essere incorso ora vi gravate. Bocc. lett. Se tu per-di il bene delle virtudi, tu incorri in danno grandissimo. Serm. S. Ag. Non mi curai di INCORRERE nell'odio, e malevoglienza di Cipriano suo falso accusatore. Boez. Varch. Incorrere in qualche altra nuova indisposi-zione. Red. lett.

§ 1. Talora si trova usato col quarto caso.

Prego Iddio, ec. vi conceda che il più vivere qui sia per ammendare gli errori dell' età passata, se alcuno n' avete incorso. D.

Gio. Cell.

§ 2. Incorrere: per Concorrere; e dicesi degli umori. Si tragga sangue, acciocchè quindi si vôtino gli umori inconsi al luogo, o si cuocano con ferro aguto. Cresc.

INCORRETTAMENTE: avv. In mode incorretto. Voce di regola, comun. però si dice

Scorrettamente.

INCORRETTISSIMO, MA: add: sup. di Incorretto, Scorrettissimo, Non punto spurgato da errori. Pietro Crescenzio non ho mai veduto se non in quella stampa incorrettis-SIMA, in cui l'avete veduto voi. Beinb. lett.

INCORRETTO, TA : add. Inemendatus. Non corretto: Peccatori INCORRETTI. Buon. Fier.

INCORRIGIBILE, e INCORREGGIBI-LE. add. d'ogni g. Inemendabilis. Da non poter essere corretto; Che non riceve correzione , Inemendabile . Perche lo vedeva IN-CORRIGIBILE aveva gran dolore. Vit. Plut. Se già il cherico non fosse incorreggibile. MaeINCORRIGIBILITÀ, INCORRIGIBILITADE, INCORRIGIBILITATE: s. f. Mores inemendabiles. Qualità e Stato di cò che è incorrigibile. S' intende la loro INCORRIGIBILITÀ in ciò che nessuna reprensione, o minaccia temono. Cavale. Pungil.

INCORRIGIBILMENTE: avv. In maniera incorrigibile. Incorrigibilemente vizioso. Sal-

vin. disc.

INCORROTTISSIMO, MA: add. Incorru-

ptus. Sup. d'Incorrotto. Menag. lett.

INCORROTTO, TA: add. Incorruptus. Nou corrotto. - V. Incontaminato, Immacolato. Ne cavarono fuori il corpo intero e incorrotto. - Trovarono il corpo e le vestimenta parimente incorrotte e salve. Serd. Stor. L'avrebbe conservato incorrotto. Red. Ins.

6. Figur. per Giusto, Che non si lascia corrompere o sedurre. Comparisca avanti ad uno giudice incorrote e amatore della giu-

stizia. Fr. Giord. Pred.

INCORRUTTIBILE: add. d'ogni g. Incorrumptibilis. Non corruttibile, Che non soggiace a corruzione. La sua carne è odorifera, e incorruttibile. Bocc Vit. Dant. E molto maggiormente noi che la riceviamo sempiternale, e incorruttibile. Annot. Vang.

S. Per met. vale, Che non si lascia indurre con donativi, od altro a fare a pro d'alcuno quello che non conviene. Mi rimetto volentieri alla sincerità del suo giustissimo, ed incorruttible giudizio. Red. Oss. an.

INCORRUTTIBILITA, INCORRUTTIBILITADE, INCORRUTTIBILITATE: s. f. Incorruptibilitas. Qualità e Stato di ciò che è incorruttibile, Impotenza a corruzione, Integrità. Discorso d'Aristot.le argutissimo, e concludentissimo, per lo quale si pruova la incorruttibilità del cielo. Gal. Sist.

INCORRUTTIBILMENTE: avv. Incorrupte. Senza corruzione. Nè si dissolvano le cose
mischiate, ma si conservino incorruttibilmente. S. Ag. C. D. Beato è quell' uomo, ec.
sarà incoronato incorruttibilmente. Coll. Ab.
Isac.

INCORRUZIONE: s. f. Integritas. Interezza; Contrario di Corruzione. Quando colla perfetta allegrezza dell'anime saranno vestite della incorruzione del corpo. Mor. S.

Greg.
INCORSATÒJO: s. m. T. de' Legnajuoli, ed altri. Strumento o Pialla da far le incanalature e le linguette. E ve n'ha di due specie Maschio e femmina. Il primo fa l'incanalatura. Il secondo fa la linguetta. V'è una specie d'incorsatojo il cui profilo è una Cimasa, ed è Ferro da scorniciare.

INCORSATURA: s. f. T. di Tessitura. Pezzi di filo torto che rimangono dalla parte

del Subbiello, a' quali si raccomanda l'ordito per avviare la tela.

INCORSO s. m. Incontro, Rincontro, Riscontro, Incorrimento. Cavalc. Pazienz.

INCÒRSO, SA: add. da Incorrere. La qual città il Ponte ce, ec. dichiarò incorsa nello

interdetto. Guice. stor.

INCORTINARE: v a. Cortinis circumdare. Circondar con cortine, Ornare con cortine. Là dove egli un bellissimo letto incortinato, ec. vide. Bocc. nov. Cappella, ec. incortinata per ciascuna delle sue facce de
panni di porpora molto ricchi. Stor. Eur.

INCORTINATO, TA: add. da Incortina-

re . V.

INCOSPICUO, CUA: add. Incospicuus Che non si vede. La luce su (di Mercurio) il più del tempo, e quasi sempre resta in-

COSPICUA. Galil. lett.

INCOSTANTE: add. d'ogni g. Inconstans? Non costante, Mutabile, Instabile, Volubile, Rimutevole, Variabile, Leggiero. Che nel resto mi dicano incostante. Non curo, purché l'incostanzia giovi. Ar. Fur In somma so com' è incostante e vaga, Timida, ardita vita degli amanti. Petr.

INCOSTANTEMENTE: avv. In modo incostante. Voce dell' uso, e di regola.

INCOSTANTISSIMO, MA: add. sup. d' Incostante. Voce dell' uso, e di regola.

INCOSTANZA, e INCOSTANZIA: s. f. Incostantia. Cambiamento, Variazione, Variazione, Variazione, Variazione, Variazione, Variazione, Volubilità, Leggierezza; contrario di Costanza. Incostanza strana, biasimevole, colpevole, imprudente, femminile. – La'ncostanza, e volubilità, a che la lussuria induce l'uomo. But. Dante Alighieri scramando contro al vizio della incostanzia. G. Vill.

S. Incostanza: si dice altresi parlando Della cose soggette a cambiamento, Instabilità, Mutabilità. O incostanza delle umane cose. Petr.

INCOTICATO, TA: add. Incrustatus. Ridotto in cotica, Incrostato. Rogna secca serata, che pure incoticata. Fr. Jac. T.
INCOTTO: s. m. Sorta di macchia, o li-

ridore, che viene alle volte alle donne nelle cosce quando tengono il funco sotto la gonnella in tempo di verno, Cr. in Vacca. V. INCOTTO, TA: add. da Incuocere; Leg-

INCOTTO, TA: add. da Incuocere; Leggermente cotto. Incutte le veni, e ristrette le pelli, la cicatrice nata in un certo modo colla medesima tagliatura difende la piaga dal flusso del sangue. Cresc. E raggruzzola paglie, e fa covoni Incontro al sole, onde ha la pelle incotta. Car. Matt. son.

6. Incorro: dai Contadini dicesi Dell'adustione, o riseccamento prodotto dalle brinate

sulle piante.

INCOVERCHIARE. - V. e di Coverchiare.

INCRASSANTE: add. d' ogni g. usato anche in forza di sost. Incrassan's. Aggiunto d'una sorta di medicamenti che spessiscono il sangue, gli umori. Il flusso di sangue richiede gli astringenti, e gl' incrassanti, e i modificanti l'acrimonia del sangue. Red.

INCREANZA: s. f. Voce dell'uso . Mala

creanza, Inciviltà, Rusticità.

INCREATO, TA: add. Increatus. Non creato, Eterno. Audare alla sapienza INCREA-TA . Esp. Salm. L' unigenito figliuol di Dio,

verbo INCREATO, ec. Med. arb. cr.

INCREDIBILE : add. d'ogni g. Incredibilis. Che non può credersi, o Che è difficile a credersi; e dicesi solamente Delle cose. Io dirò cosa incredibile, e vera. Dant. Inf. Quasi incre-DIBILE a dover poter essere, che Castruc-cio, ec. G. Vill.

S. Incredibile: si dice per esagerazione in sign. di Straordinario, Maraviglioso, Quasi miracoloso, Che vince, Che supera ogni credenza. La divina incredibile bellezza Di ch'io ragiono. Petr. Dolori, mali, fatiche INCRE-

DIBILI. - Gioja piacere INCREDIBILE.

INCREDIBILISSIMO, MA: add. sup. d'Incredibile. E ben per suo e mio parere INCRE-INCREDIBILITA: s. f. Incredibilitas. T.

Dottrinale. Qualità di ciò che è incredibile. INCREDIBILMENTE: avv. Incredibiliter. Da non credersi. Rendono i corpi loro IN-

CREDIBILMENTE agili. Serd. stor. L' hanno IN-

CREDIBILMENTE a schifo . Red. Ins.

INCREDULITA, INCREDULITADE, IN-CREDULITATE: s. f. Incredulitas . Miscredenza; contrario di Credulità. Grandissimo peccato è la 'nfedellà, e la INCREDULITÀ, cioè il non voler credere. Esp. Vang. INCREDULO, LA: add. Incredulus. Che

non crede, Ostinato a non credere, Miscredente, Scredente. Se tu forse gliesempli del cielo incredul schifi. Fiamm. Andate rubelli, e INCREDULI a Dio. Annot. Vang.

INCREMENTO: s. m. Incrementum. Accrescimento. Diminuendo sempre la velocità oltre al centro con decrementi simili agli INCREMENTI ( quistati nello scendere. Gal. Sist.

INCREPARE: v. a. Voc. Lat. Sgridare, Riprendere con romore di parole, o di gesti, che volg. si dice Fare un rovescio, Dare una sbrigliata. Gli posero silenzio del suo errore INCREPANDOLO. Amet. INCREPAVANLO, perocchè non lo avevano riconosciuto. Vit. S. M. Madd.

INCREPAZIONCELLA: s. f. dim. di Increpazione. Si fermano nelle piacevoli incre-pazioncelle. Fr. Giord. Pred.

INCREPAZIONE: s. f. Voc. Lat. Riprensione: Confessione è accusazione con INCRE-

PAZIONE di sè medesimo, cioè che l'uomo sè biasimi e dispiaccia in quanto peccatore. Cavalc. Frutt. ling.

INCRESCENZA: s. f. Voc. ant. Noja, Tedio, Rincrescimento. Non mi vien mai IN-CRESCENZA, penare lungamente per suo amore. - Ma me non tene, che danno, e 'NCRE-SCENZA. Rim. ant. Il digiunare piaceami, e far grande astinenza, per macerar mio asino che non mi dia INCRESCENZA. Ter. Jac. T.

INCRESCERE: v. n. p. Tædere. Rincrescere, Venire a noja, a tedio, a fastidio - V. Annojare, Tediare, Dispiacere. A me medesimo INCRESCE andarmi tanto tra tante miserie ravvolgendo. - E non v'incresca, infin tanto che io abbia fatte le code a questi topi. Bocc. nov. Non t'incresca restare a parlar meco vedi, che non incresce a me, e ardo. - Ciò che pria mi piaceva, allor m' INCREBBE. Dant.

S. Increscere: Misereri. Aver compassione o misericordia. - V. Compatire. INCEFSCERE fino all'anima, fino al cuore. - Per l'amor di Dio, e per onor di te t'incresca di me. Bocc. nov.

INCRESCÈVOLE: add. d'ogni g. Molestus. Rincrescevole, Tedioso, Fastidioso, Nojoso, Molesto, Dispiacevole. Conciossiacosache la mia dimora sia increscevole. Guid. G. Ma di alcuni severi ed increscevoli vecchi si teme. Ar. Len.

INCRESCEVOLMENTE: avv. Moleste. Con increscimento, Con tedio, Con noja, Fastidiosamente. Quegli che per sè desidera, e IN-CRESCEVOLMENTE s' intromette, senza dubbio

è da cacciare. Amm. ant.

INCRESCIMENTO: s. m. Tædium. Rin-crescimento, Noja, Tedio, Fastidio. Incominciai, ec. a sentire de' passati increscimenti del nojoso marito alcuna ricreazione. Amet. S' appartiene egli molto a disciplina di cavalleria d'usare i nostri cavalieri a male durare, e sostenere increscimento al bisogno. Liv. M.

S. Increscimento: per Incomodo di salute. Quando tu bene alcun passolino fatto avessi più innanzi, ec. in cosa che poi le avesse il presente increscimento cagionato, credi tu che ella te ne incolpi? Bemb. lett.

INCRESCIÒSO, SA: add. Molestus. Increscevole. Con alcuno piacevole ragionamento ingannassimo questa incresciosa parte del giorno. Borgh. rip. Cosa che possa essere agli obbietti da loro amati affannevole ed INCRESCIOSA. - La qual cosa ha fatto loro molto meno incresciosa e lagrimevole la morte del loro Signore tanto da esse amato. Bemb. lett.

INCRESPAMENTO: s. m. Corrugatio . L' Increspare. E tali INCRESPAMENTI (dell'acqua) andarsi via via propagando, ec. - Il qual s' osserva ne' suddetti increspamenti dell' acqua. Sagg. nat. esp. Viene infastidito, ec. da una certa interna gravezza, e da un senso di legamento, d'increspamento e d'an-

gustia. Del Papa cons.

INCRESPARE: v. a. Crispare. Ridurre in crespe. - V. Raggrinzare, Accrespare. Che ne' biondi capelli, Ch' amor per consumarmi in-CRESPA e 'ndora, Metterei mano, e saziereimi allora. Dant. rim. Allora quando soffiano i zeffiri venti nelle sciolte navi, e increspano l'acqua. Guid. G.

S i. E n. p. Ridursi in crespe. Siccome veggiamo l'acqua stagnante increspansi in giro per una pietruzza che in lei si getti.

Sagg. nat. esp.

3 2. INCRESPARE la fronte, o simili: si dice Quando si riduce la fronte in crespe per maraviglia o per altra forte passione. Stupido il cavalier le ciglia inarca, Ed INCRESPA la fronte, e mira fiso La nube, e'l carro, ec.

INCRESPATO, TA: add. da Increspare; Pieno di crespe. Tutte l'ossa le si potevano annoverare addosso, e la faccia sua si era tutta INCRESPATA. Vit. SS. PP. Intorno al ceppo delle spaziose, rilevate, circolari, e INCRESPATE orecchie d'uno di quei barbagianni, ec. ho trovato sotto la pelle, ec. molti e molti lombrichi. Red. Oss. an.

INCRESPATURA: s. f. Corrugatio. Increspamerto. Molte foglie d'altri alberi, sulle quali nascono o vesciche, o borse, o incre-SPATURE, o gonfietti pieni di vermi. Red. Ins. Dal testicolo si parte un canale bianchissimo, ec. figurato al di fuori con molti intagli e INCRESPATURE. Id. Oss. an. Stando in quel tempo le tuniche del cerebro in atto di convulsione, di stiramento, e d'increspatura. Del Papi cons. Con una gagliarda INCRESPA-TURA di ciglia all' ingiù. Bald. Dec.

INCRETARE: v. a. Lutare. Coprir di cre-

ta. Voc. Cr.
INCRINARE: v. n. e n. p. E si usa anche talora in sign. a. Rimam ducere. Far pelo, Incominciare a rompersi, ma è meno di Fendere, e dicesi di cose fragili Quella raccolta, baldanzoso e licto La mi trovai poi 'n man tanto incrinata, Che appena in sè medesma J' attenea. Buon. Fier.

INCRINATO, TA; add. da Incrinare. V. INCRISALIDARE: v. n. e n. p. Farsi, o Divenir Crisalide. Baco, o verme, che quando s' incrisalida viene a rattorzolarsi tutto, e nella sua membrazione in un certo modo . bacuccandosi, si nasconde. Bisc. Malm. Anche costui finalmente incrisatida, e dalla crisalide scappa un volante. Vallisn.

INCRISALIDATO, TA: add. da Incrisali-

INCRITICABILE: add. d'ogui g. Che i

non si può criticare, Che è incapace di critica. Io da dirci contra non trovo, e parmi, per così dire, INCRITICABILE. Salvin. pros. Tosc.

INCROCIAMENTO: s. m. Voce dell' uso. Incrocicchiamento, Traversamento d'una cosa con l'altra a guisa di croce, e dicesi per lo

più Di tessuto, cucito, e simili.

INCROCIARE: v. a. Soprapporre, o Attraversare due cose a modo di croce. - V. Incrocicchiare, Intersecare. Lieti talor con IN-CROCIATE antenne Quasi volammo sopra il mar. Chiabr. Egl. Quindi un pino, e quindi una querce incrociate pendentemente derivano. Pros. Fior.

S 1. INCROCIARE: T. de' Costruttori. Unire insieme le tavole del fasciume in maniera che le testate del filo di sopra non combinino con

quelle del filo di sotto.

S 2. INCROCIARE: T. de' cappellaj. Piegare

in più versi le falde nell'imbastitura.

§ 3. INCROCIARE : dicono anche Lo svolgere ch'essi fanno replicatamente la pezza da imbastire, e'l ripiegare in varie guise l'imbastitura calcandole poi colla mano, acciò non restino i segni delle piegature.

§ 4. INCROCIARE: in T. di Marineria, dicesi Delle navi da guerra allorchè fanno diverse rotte per dar la caccia al nemico, o per incontrarlo. Navigare INCROCIANDO un porto per

predare qualche nave nemica.

§ 5. INCROCIARE: n p. Incrocicchiarsi, Intersecarsi. Crocicchio, quel luogo, dove s' incrociano, s' incrocicchiano le strade. Salvin. Fier. Buon. L' ingresso acchiocciolato, ed angusto, formandosi di due rami della muraglia divisa in due parti, che venivano a INCROCIARSI per lo spazio di dieci passi. Accad. Cr. Mess.

§ 6. Punto INCROCIATO: dicesi dalle Cucitrici, Ricamatrici, ec. Quello che si fa soprapponendolo per traverso ad un altro. Tu vai alla Maestra eh? Or fatti insegnare il

punto incrociato. Aret.

INCROCIATÒRE: s. m. T. Marinaresco. Vascello che scorre e corseggia sopra una costiera o spiaggia per guardarla, o esercitarvi la pirateria.

INCROCIATURA: s. f. T. Marinaresco. Dicesi a quella Parte dell'ancora curvata in arco, a cadauna della quale sono le zampe, e ché s'incrocia all'estremità dell'antenna.

INCROCICCHIAMENTO: s.m. Decussatio. L'incrocicchiare, Intersecazione, Intrecciatura fatta a modo di croce. Dentro a questi in-CROCICCHIAMENTI esso fil del ripieno resta serrato e stretto come in una morsa. Bellin disc. e Cr. in Intersecazione.

INCROCICCHIÀRE: v. a. Decussatim disponere. Attraversare una cosa coll'altra a gaisa di croce; e si adopera, oltre alle altre

significazioni, anche nel sentim. n. p. Già mi ridotti in falde sottili, o simili. Erano neravam la 've lo stretto calle Coll' argue crostatt di farina. Fir. As. La parte concasecondo s' incrocicchia. Dant. Inf. Vie che s' incrocicchiano. Borg. Rip. Le dita insieme INCROCICCHIA ed aggruppa. Bern. Orl. Vi ha due vie larghissime che s' incrocicchiano insieme, Serd. stor. Per loro arme portavano una torre nella metà dello scudo dal lato ritto, e dall' altro lato due grifi incrocicchiati. Din. Comp. Colle braccia incrocicchiate e col viso pieno di lagrime. Vit. Crist.

INCROCICCHIATO, TA: add. da Incro-

cicchiare. V

INCROJARE: v. a. Aggrinzare, ed Indurire. Da questa voce Crojo abbiamo il verbo INCROJARE, ed indurire, ed INCROJATO per intender Pelle grinza, e secca, e indurita.

Min. Malm.

S. INCROJARE: n. p. Obdurescere. Farsi crojo, duro, zotico, intrattabile. L'età nostra ha lasciata la voce semplice, e più volentieri comunemente adopera la composta, come d' un cuojo bagnato che secco poi s'indurisce, e malvolentieri acconsente, si dice essere incrojato. Dep. Decam.

IRCROJATO, TA: add. da Incrojare, e dicesi D'un cuojo, che per essere stato presso al fuoco sia divenuto duro e grinzoso, ed il simile Ad una cartapecora abbruciacchiata.

Min. Malm. - V. Incrojare.

§ 1. Per met. dicesi d' Uomo di costumi zo-

tici e rozzi. Red. Voc. Ar.

§ 2. Dicesi anche Incrojato un Panno divenuto sodo e rozzo per gli untumi è lordure, ma di questo è più proprio Incorazzato. Certo panno incrosato di sozzura. Zibald. - V. Crojo.

INCROLLABILE : add. d' ogni g. Immotus, inconcussus. Immobile, Inconcusso, Che non può essere smosso o crollato. Iddio è sempre INCROLLABILE, immoto ed inconcusso. Salviu.

INCRONICARE: v. a. Voc. ant. Narrare o Far cronica. Tra gli altri suoi compagni furon diece, Che ordinar l' Alcoran, de' quai t'incronico: Li tre Cristian (colle lor viste biece, ec. Dittom.

S. INCRONICARE: n. p. Impacciarsi, Mettersi a trattare. Tristo a colui, che con costor

s' INCRONICA. Franc. Sacch. rim.

INCROSTAMENTO: s m. Incrustatio. In-

crostatura. Urna finta d'oro, con incrosta-menti di lapislazzuli. Mann. Eseq. S. Incrostamento: dicesi da' Naturalisti, Quella crosta o corteccia che formano l'acque lapidescenti sulla superficie di alcuni corpi. -V. Stalattite. Incrostamenti o concrezioni pietrose sono i confetti di Tivoli. Vallisn.

INCROSTARE: v. a. Incrustare. Accomodare sopra pietro, maio, o simil cosa, mar-!

va è tutta per lo più, ma non sempre, in-CROSTATA e ripiena d'una, ec. congelazione quasi cristallina. Red. Oss. ann. INCROSTATE di fuori di marmi di più colori. Vasar,

S. INCROSTARE. per Produrre, Cagionar crosta. Caustico è ciò che dove tocca, o INCRO-STA, o scortica, o pela. Aret. Com. - V. In-

crosticato.

INCROSTATO, TA: add. da Incrostare. V. S. INCROSTATI: diconsi auche da' Naturalisti i Corpi animali o vegetali, poco o niente alterati, coperti di corteccia minerale. Sostanze incro-STATE di materia tartarosa e calcarea, de-

postavi dall'acque termali. Targ. Viagg.
INCROSTATURA: s. f. Tectorium. Quei
marmi sottili o simili, ridotti in falde per coprire o adornare checchessia, Incrostamento. Tolti via, ec. quegli ornamenti di colonne, cornici, tavole ed INCROSTATURE di marmi. Borgh. Orig. Fir.

S. 1. Per Intonaco. Nelle pareti e nell' IN-CROSTATURE della sua casa non si vedeva pit-

tura alcuna. Vit. Pitt.

S. 2 INCROSTATURA: dicesi anche da' Naturalisti in sign. d'Incrostamento. Un' incrosta-TURA di croco, o di colcothar ranciato. Targ. Viagg

INCROSTAZIONE: s. f. T. de' Naturalisti. Incrostamento. Incrostazioni calcarie sopra sostanze vegetabili, ed animali. Targ. Viagg.

INCROSTICATO, TA: add. Voce antiq. Che ha fatto crosta, Incrostato. Ed essendo mancato il pane al minuto popolo di Barberia, metteano i grilli ne' forni, e cotti, alquanto incresticati, li mangiavano i Saracini M. Vill. Tanto erano le tuorla cogli albumi, e cogli gusci incrosticate, e appiccate nel sedere. Franc. Sacch. nov. INCRUDELIMENTO: s. m. Crudelitas.

Lo incrudelire. Ricordano il lungo e perverso INCRUDELIMENTO di Nerone. Libr. Pred.

INCRUDELIRE: v. a. Exasper are. Render crudele, Inasprire. Acciocche fuggendo not non incredutiamo loro più gli animi. Filoc. Aspetti che alcuno le sue mani contra di me INCRUDELISCA. Amet.

S I. INCRUDELIRE: parlandosi di Metallo, vale Renderlo crudo, sicche non regga al martello. Il bronzo è nimicissimo dell' oro, e mescolato con esso l'incredelle in mode, , che non più regge al martello. Voc. Dis. in

§ 2. Incrudelire: v. n. Sævire. Divenir crudele, Portarsi crude ente, Usar crudeltà; Inferocire. - V. Infellonire. incrudelire barbaramente, fieramente, rabbiosamente, senza pietà. - Incrudelir contro. di uno, o in uno, o nella persona, ec. - E incrudeliro,

ec. in brieve tempo fece morire venticinque suoi fratelli di diverse madri. M. Vill. Tu solo se' colui che verso te incrudelisci. Lab. INCRUDELENDO la battaglia in maggiore asprezsa. Guid. G.

\$ 3. INCRUDELIRE: n. p. Inasprirsi , Esasperarsi, Inferocirsi. Occhj adiratevi, INGRUDE-LITEVI, Crudi uccidetemi, Ma non con fingere

D' aver pietà. Chiabr. canz.,

§ 4. INCRUDELIRE: figur. per Far piaga i malori, Tirare a maligno, e dicesi anche Inciprignire. Quando talvolta avviene, che un nerbo ingrossa. INCRUDELISCE, e tira, con questa ungasi bene . Cant. Carn. E quella in-CRUDELITA per lo molto sangue perduto il valentre, e vertudioso duca spasimo. G. Vill. INCRUDELITO, TA: add. da Incrudeli-

re. V.

INCRUDIRE: v. a. Asperum. reddere. Far crudo, cioè rozzo, zotico, e aspro. Quali col volgare bazzesco e crojo la 'KCRUDISCONO, come sono i Lombardi . Passav.

INCRUDITO, TA: add. da Incrudire. Pal-

lav. Conc.

INCRUENTO, TA: add. Voc. Lat. Non sanguinoso, Non versante sangue. Sagrifizio INCRUENTO. - Con quella man, che l'adipe IN-CRUENTO Offre del vecchio Adamo almo restauro . Menz. sat.

INCRUSCARE: v. a. Coprir con crusca.

E gl'incruscati tozzi son ferigni. Pataff.
§ 1. Incruscare: vale anche Mescolare,
Cacciar checche sia in cose che non istanno bene l' une coll' altre. Abbiamo risoluto che nè a te convenga il proporre al S. Principe d'incruscare in questa scrittura le cose del Cassini in quella, ec. Magal. lett.

§ 2. INCRUSCARE: n. p. Modo basso che vale Intromettersi, Ingerirsi. Guardate trascuraggine babbusca! Così alla cieca tra le disoneste La civetta onestissima s' INCRUSCA ? Fag.

rim.

INCRUSCATO, TA: add. da Incruseare. V. INCUBAZIONE: s. f. Incubatio. Voc. Lat. usata dagli Scrittori Naturali. Il covare o Co-

vatura degli uccelli.

INCUBO: s. f. Incubus. Specie di spirito, che alcuni, seguendo l'error popolare, credono che pigli forma d'uomo, e giaccia colle donne: E chiamano alcuni questo sogno demonio, ovvero incuso, dicendo che è uno animale a modo d' uno satiro, o come un gatto mammone che va la notte, e fa quella mo-lestia allo genti. Passay. È opposto di Suc-

S. Incubo: nel suo significato, si piglia da' Medici per Quell'incomodo che volgarmente

chiamasi Pesarolo, Efialte. V.

INCUDE; s. f. Incus. Voc. poet. Ancudine, Incudine. Per incube giammai, ne per mar-

tello. Petr. Il vostro fral destrier ci cadde sopra, Il mio fusaldo come ferma incube. Alam. Gir.

INCUDINE: s. f. Incus. Ancudine, Incude. V. Ancudine in tutti i significati. Or cerchi le cittadi ove amor gemina Suo' strai temprati nella calda incubine. Sannazz. Egl.

S 1. INCUDINE: T. di Magona. Ferrareccia compresa nella classe de' ferri grossi di Magona.

S 2. Star fra l'incubine e'l martello: vale Esser di mezzo tra due contrarie forze pressanti, Esser per ogni parte in pericolo. Voc.

S. 3. Dicesi proverb. A dura INCUDINE, mar. tello di piume, cioè Co' cervelli ostinati biso-gna andar colle buone, per scappargli. INCULCANTE: add. d'ogni g. Che incul-

ca, Che replica. I prolissi, e confusi e ripe-tenti, ec. e inculcanti è un tedio, ec. a chi gli ascolta. Saivin. Ficr. Bnon.

INCULCARE: v. a. Inculcare. Quasi lo stesso che Incalzare, Replicar con veemenza checchessia, Persuadere. O mi s' INCULCHI una ette Fra l'uscio e 'l mur d'un' anfibologia.

Buon. Fier.

INCULCATAMÈNTE : avv. A forza di replica e con espressa premura. Parola fatta passare anche più inculcatamente tra le truppe degli alliati per mezzo dei capi loro. Ac-' cad. Cr. Mess. Positivamente e INCULCATA-MENTE asseverando la vera esistenza di un Dio incorporeo, ec. Magal. lett.

INCULCATO, TA: add. da Inculcare. V. INCULCAZIONE: s. f. Inculcatio. Vizio di porre parole sopra parole significanti una medesima cosa. Inculcazione di parole. Bocc.

Com. Inf.

INCULTO, TA: add. Voc. Lat. Incolto. Non coltivato; e dicesi di campagna, o simili, capaci di coltivazione. - V. Trasandato, Insalvatichito. Foreste INCULTE. Fir. disc. an.

S. Per Disadorno, Rozzo; e dicesi Di persone e di cose capaci d'ornamento. - V. Siregiato. E'l montanaro all' ombra più destar la sua zampogna, e'l verso inculto. Poliz. Ninfa tutta inculta, e poco meno che ignu-

INCUMBENZA: s. f. Munus. Commissione, Carico. Il Vescovo dette l'incumbenza dell'opera al suo Vicario, il quale volentieri accettò quella faticosa incumbenza. Fr. Giord. Pred. Si diede l'incumbenza della navigazione al Piloto maggiore Antonio de Alaminos. Accad. Cr. Mess.

INCUNEARE: v. a. T. d' Architetti, e Muratori. Stabilir saldamente le pietre, o legnami nel muro cacciandogli a forza come un

Cuneo. - V. Incuncato.

INCUNEATO, TA: add. da Incuneare.

Piane sono quelle che sono incunente nel 1

INCUÒCERE: v. a. Incoquere. Cuocere, Dare il fuoco. Siccome legno acceso, il quale INCUOCE colui che lo tocca. Com. Purg. Quando gl' ignudi membri sono incorri colle fiamme. Declam. Quintil.

S 1. Oggi per Leggermente cuocere. Voc. Cr. S 2. INCUOCER l' oro: vale Metterlo al fuoco nella ferraccia, perchè prenda colore prima di metterlo nel correggiuolo col mercurio. Voc. Dis. in Ferraccia .

INCUORARE. - V. Incorare.

INCUPIMENTO: 5. m. T. de' Tintori. Lo încupire, che è Dare a qualsivoglia colore un

impiumo che il rende più oscuro.

INCUPIRE : v. a. T. de' Tintori. Contrario di Schiarire; Dare, o Aggiugnere qualche droga, che sia capace di render più cupo un

INCURABILE: add. d'ogni g. Insanabilis. Da non potersi curare, Senza rimedio, Insanabile. - V. Sfidato, Disperato, Irrimediabile. Infermitadi INCURABILI. S. Grisost. Il morbo si fece incurabile. Arrigh. prol.

S. INCURABILI: in forza di sost. in. pl. Così si chiama in Firenze uno spedale, nel quale si ricettano gl'infermi che sono afflitti da malattie quasi insanabili, e che sono incapaci di qualunque cura. Se voi siete impiagato, andate agl' incurabili: e credo ne abbiate bisogno davvero. Fag. com. Agl' incurabili vanno a curarsi i Malfranzesati. Min. Malm.

INCURABILISSIMÓ, MA: add. sup. d'Incurabile. La lebbra, male INCURABILISSIMO.

Segner. Mann.

INCURATO, TA: add. Non curato. Ancorche il ferro vi fosse necessario, peccherebbe molto più a lasciarle (le infermità) INCURATE che curate. Segr. Fior. stor.
IRCÙRIA: s. f. Negligenza. V.
INCURIOSAMENTE: avy. Senza curiosità.

Ma questa è la natura degli uomini, trascurare incuriosamente le maraviglie palesi, e avidamente correre alle nascoste. Segner. Pa-

ÎNCURIOSITA: s. f. Trascuranza di voler sapere; contrario di Curiosità. Che a somiglianza di Simon Salo avesse il santo per umiltà da Dio chiesto nella maggior parte degli uomini questo inganno o questa incu-

BIOSITA. Segner. Paneg.

INCURSIONE; s. f. Incursio. Scorrimento de' nemici per depredare, metter a sacco. Si può concedere tutto questo, e dire che i danni di Lucca provenissero dalle prime INcursioni de' Longobardi. Lami lez. ant. Resto libero il piano di Legnaja dalla incun-

Piegare. Levai gli occhi a' monti, Che gl'in ! CURVARON pria col troppo pondo. Dant. Par. Gli archi, ec. si vedranno notabilmente in-CURVATI. Gal. Sist.

S. INCURVARE: n. p. Curvarsi, Piegarsi. INCURVATO, TA: add. da Incurvare. V. INCURVATURA: s. f. Incurvazione. Ho fatto tutto quello ch'era necessario perchè quella penna di quel peso, di quella lun ghezza, di quell' incurvatura, ec. andasse ec. dov'ella è andata. Magal. lett.

INCURVAZIONE: s. f. Curvatio. L'incurvare. Dalla quale deriva l'incurvazione della

linea del moto. Gal. Sist.

INCURVO, VA: add. Voc. Lat. Curvo. Le linee diritte si sono piegate, incunva e torte. Varch. lez.

INCUSARE: v. a. Incusare. Accusare, Biasimare. I tribuni della plebe un' ora INCUSA-VANO il baratto de' Consoli, un' altra la loro

negligenza. Liv. M.

INCUSTODITO, TA: add. Non custodi-tus. Non custodito, Senza custodia. Voi lasciate in tal guisa il palazzo incustodito? - Lasciasti incustodita e in abbandono La piazza in guisa tal tumultuante. Buon. Fier.

INCUTERE: v. a. Apportar con forza, Far risentire. I quattro Inviati, ec. shalor-diti per l'infelice successo dei loro negoziati, incutevano timore negli altri. Accad. Cr. Mess.

INDACO: s, m. Indicum. Sugo rappreso, cavato da un'erba, detta Anil, che nasce nell' Isola di Giamaica, nelle Caribe, e nella, Guadelupa, col quale si tigne di colore tra; turchino e azzurro. Dove si fa grande quan-tità d' indaco, e fassi di un' erba fatta quasi-come porcellana. Viagg. Mont. Sin.

S. Per lo Colore clie si trae dal sugo di tal erba. Ce ne vedi ancora In indaco color tratto a zassiro, Dittam. Trenta grossi tornesi, per nove once di zendado INDACO per

foderarla. Quad. Cont.

INDAGABILE: add. d'ogni g. Che si può indagare. Nelle verità divine non INDAGABILI dalla ragion naturale, a noi basta di far palese che non si oppongono, cc. Seguer. Incr.

INDAGARE: v. a. Percipere. Ivestigare Ricercare diligentemente per conoscere o scoprir checche sia. Considera che se tante e tali lucerne vorrà cavar fuori il Signore, per indagare tutt'i difetti intimissimi, ec. molto più sembra che similmente egli debbale cavar fuori per INDAGARE quegli di qua. lunque anima scellerata. Segner. Mann, Vedutosi chi era Montezuma, ec. resta da IN-DAGARE i motivi che ebbe questo Principe per resistere ostinatamente all'instanza di Fer-INCURVARE; v, a. Curvare. Far curvo, dinando Cortes. Accad. Cr. Mess.

INDAGATORE: verb. m. Investigator. Che ricerca, Che indaga, Investigatore, Ricercatore. La medesima natura, ec. ridersi de' mortali, che troppo curiosi scrutinatori e INDAGATORI di quella, ec. si affannano, e si presumono di rintracciarla. Salvin. pros. Tosc.

INDAGATRICE: verb. f. Che indaga. Se pur la vostra indagatrice mente Non avesse

trovato un nuovo modo. Crud. rim.

INDAGAZIONE: s. f. Perquisitio. Investigazione, Ricerca diligente. - V. Indagine. Ve n'è un altro più prossimo per via di inquisizione, per via d'indagazione, per via di studio. Segner. Mann. Pur non gli discreditava punto questo Dio, o contraddetto, o non arrivato dall' INDAGAZIONE di quest' istessa Filosofia. Magal. lett.

INDAGINE: s. f. Voc. Lat. Ricerca. - V. Indagazione. Io vorrei sapere, se tra le altre tante indagini pretermesse dall' autore, ve ne sono di quelle che fussero in suo disfavore. - Tutte quelle diversità che si veggono in queste dodici indagini, dipendono, ec. da errori commessi nell' investigar tali an-

goli. Gal. Sist.

INDANAATO, TA: add. Innamorato di Danae, ciò che le favole dicono di Giove. Eson costretto Stare a veder se'l ciel di me pietoso, Se Giove Indananto Scende a piovermi sopra argento ed oro. Buon. Fier. Se Giove INDANAATO, cioè innamorato in Danae, e pare che nello stesso tempo voglia dire indanajalo; cioè converso in danajo. Salvin. Buon. Fier.

INDANAJARE: v. n. Spargere maculis. Asperger di macchie. Scelgono le pelli delle loro bestie, e vannole indanasando di squa-me di pesci dell'oceano là oltre da noi non

conosciuto. Tac. Day, Germ.

INDANAJATO, TA: add. da Indanajare. Biliottato, Asperso di macchie a guisa di gocciole, Tempestato, Macchiato naturalmente di macchie piccole e tonde, come è la pelle del lupo cerviere, del leopardo, del tigre, e simili; Toccato, Chiazzato, Vajolato. - V. Screziato, Brizzolato. Che dalla gola in giù fino a' ginocchi Tutto di sangue sono INDANAJATO. Burch. Bench' io sia dalle pulci INDANAJATO. Bellinc, son.

INDARNO: avv. Frustra. Invano, Senza pro, Inutilmente, Infruttuosamente. - V. Va-Dant. Inf. Ma tu INDARNO e tardi. G. Vill. INDARNO cerca metter páura. Fir. As. Ella non s' è affaticata indarno. Cas. let. INDEBILIRE, INDEBILITO: - V. Inde-

bolire, Indebolito.

INDEBITAMENTE: avv. Immerito. Non debitamente, Sconvenevolmente. L' avarizia è. in tener la pecunia, e la prodigalità è in versarla indebitamente. Com. Purg. Occupare non solamente Lucca, ma l'altre città e terre vicine indebitamente. G. Vill.

INDEBITARE: n. p. Far debito, Accatta-re. Ancor ch' altri s' indebiti, e s' impegne. Matt. Franz. rim. burl. Onde il comune era INDEBITATO ci' suoi cittadini. G. Vill.

S. Per Obbligato per debito. Ed essendo l' entrate del comune INDEBITATE . M. Vill.

INDEBITATO, TA; add. da Indebitare . Come il povero indebitato, che caduto nelle mani dell'usurajo, e che non ha niente onde possa finire suo debito, ec. Esp. Pat. Nost. INDEBITO, TA: add. Injustus. Ingiusto,

Inconvenevole. E per questo indebito modo si consumo in poco tempo molto tesoro. M. Vill. Cristo sostenendo morte INDEBITA libero l'uomo da morte debita. Cavalc. Specch. cr. S. Industro: in forza di sost. T. Legale. Ciò

clie si paga da chi si crede debitore, c non è; come pure quel che si paga oltre ciò che è dovuto. Repetizion dell' INDEBITO.

INDEBOLIMENTO: s. m. Lo indebolire, Debilitazione, Infiacchiamento, Snervamento. Tacciasi e rifrenisi lo NDEBOLIMENTO dell'alto

Principe . Lib. Dic.

INDEBOLIRE, e INDEBILIRE: v. n. e u. Debilitari. Divenir debole, Scemarle forze e'l vigore, Insievolire. Se le nostre mani-per alcuna infermità indeboliscono, diameene pace, Vit. SS. PP. Imperocchè si conturba, e imperilisce il celebro, e la virtu visiva ed immaginativa se ne offusca. Passav. Il digiuno è allora laudabile, quando la carno indeposisce, e iscema la forza in tal modo, che più agevolmente si sottometta allo spi-. rito . Maestruzz.

S. INDEBOLIER: in sign. a. Affievolire, Debi-1 litare, Tor le forze. L' acre freddo genera catarro, e indebilisce i nervi. Cresc.

INDEBOLITO, e INDEBILITO, TA: add. da'loro verbi. L'umana natura indebi-LITA per lo peccato del primo uomo, e ne vizj inchinevole e pronta . M. Vill.

INDECENTE : add. d'ogui g. Indecens. Che non è decente. Che è reputata indecen-TE dagl' infedeli. Segner. Crist. instr. Come ne fu del tutto indecente la richiesta. Gal.

INDECENTEMENTE: avv. Con indecenza, Inconvenientemente, Sconvenevolmente. Voce di regola . - V. Indecentissimamente .

INDECENTISSIMAMENTE : avv. sup. d' Indecentemente, Con maniera del tutto indecente. Nè conoscendo più bella e miglior figura che l'umana, questa a quello attac-carono, e colla semblanza poi ancora le passioni umane e gli affetti in essa divina natura indecentissimamente favoleggiarono . Salvin. pros. Tosc.

INDECENZA: s. f. Voce dell' uso. Azione

o Discorso contrario alla decenza, alla pubbli-

INDECISO, SA : add. Minime dicisus. Non diciso . Nondimeno per non lasciare questa parte INDECISA, dico, che in un cittadino, ec. Segr. Fior. disc. La lor sottilità resta INDECISA Fra loro e la descritta già carpita. Bern. rim.

S. INDECISO: nell'uso comune vale anche

Irresoluto

INDECLINABILE: add. d'ogni g. Indeclinabilis. Che non può declinare. Insino alla indeclinabile dilettazione di nonpeccare . S. Ag. C. D. Simigliantemente non si fece indeclinabile, nè immobile, acciocchè tu non diventassi simile alle bestie, Coll. Ab. Isac.

S. INDECLINABILE : dicesi da' Grammatici quel Nome che non si può declinare. Voc. Cr. INDECLINABILITÀ: s. f. Qualità di ciò

che è indeclinabile ; Da cui non si può declinare. Per dire della indeclinabilità del segreto interno testimonio della propria co-scienza. Magal, lett.

INDECLINABILMENTE: avv. Indeclinabiliter. Senza declinazione. Fruiscono INDE-CLINABILMENTE la sua partecipazione e con-templazione. S. Ag. C. D. INDECOMPONIBILE: add. d'ogni g. T.

Chimico e Farmaceutico, che non è soggetto a decomposizione. - V. Decomposizione.

INDECORAMENTE: avv. Indecore. Senza decoro, In maniera indecente, Sconvenevolmente, Vergognosamente. Soprabbondanza di questo mezzo è l'uso di essa virtù fatto INDECORAMENTE. Segn. Etic. Perchè vien dal poeta qui tanto indecoramente imitato Anchise. Uden. Nis.

INDÈCORE: add. d'ogni g. Voc. poet. Disonorato, o Disonoratamente. - V. Indecente. Non consentire, o Ciel, ch' io mora in-DECORE, Chè sol pensando udire quel suo dolce organo Par che mi spolpe e snerve e

mi disjecore. Sannazz. pros.

INDECORO, RA: add. Indecente. - V. Sconvenevole. Spesa indecora. Segn. Etic.

INDEFENSIBILMÈNTE : avv. Da non potersi difendere. M' incominciaron molti e diversi pensamenti a combattere, ed a tentare ciascuno quasi indefensibilmente. Dant. Vit. nuov.

INDEFESSAMENTE : avv. Senza stancarsi. Combattere infaticabilmente, indefessamente

Segner, Mann.

INDEFESSO, SA: add. Voc. Lat. Che non si stanca, Instancabile, Infaticabile. Molti uomini INDEFESSI e inconvincibili nelle grandi angustie, sono più stanchi e vinti in una piccola battagliuzza campestre. Petr. lett. Si-Disc. Con reale e indefessa magnificenza som-

ministra del continuo a molti valentuomini tutte quelle comodità, ec. Red. Vip. Questo cavaliere è inderesso nelle lodi di V. S. Id.

INDEFFETTÌBILE: add. d'ogni g. Indefectibilis. T. Teologico. Che non può mancare, Che non può venir meno, ma dee sem-pre sussistere. - V. Indessettibilità.

INDEFFETTIBILITA : s. f. Indefectibilitas. T. Teologico. Qualità di ciò che è indeffettibile; e dicesi del Carattere della Chiesa, la quale non può venir meno. L'indeffetti-BILITÀ della Chiesa è appoggiata alla scrit-

INDEFICIENTE: add. d'ogni g. Non deficiens. Che non vien meno, Che non cessa; Continuo, Perenne. - V. Durevole, Permamente, Perpetuo. Acqua INDEFICIENTE. Cocch. Bagn. Materia INDEFICIENTE. Vit. Pitt. La influenzia indeficiente delle scienze. But. Purg. La cosa increata senza mezzo da lui è INDE-FICIENTE, e così è perpetua. Id. Par.

INDEFICIENTEMENTE: avv. Senza che la cosa mai manchi, Perennemente, Incessantemente. La purità di quella fede, che principiata in lui dura, e durerà induficien-

TEMENTE nella Chiesa. Magal. lett.

INDEFICIENZA: s. f. Indeficentia. Abbondanza, Incessanza. La terza loro dote è l'in-DEFICIENZA, perchè il loro inondamento, il loro impeto non è come quel de i torrenti, che presto posa. Segner. Mann.

§ Indericienza: per Mancanza, Difetto, Imperfezione. Non intendo di farlo esenta dalle medesime incongruità, dalle medesime INDEFICIENZE de' sogni fatti in dormendo. Ma-

gal. lett.

INDEFINITAMENTE: avv. Ghe anche serivesi INDIFFINITAMENTE : Senza fine ; e vale anche Senza definizione. Che se, perchè nulla di questo indifinitamente vaghi colla mente ferma sè medesimo in tali cose, ec. Salvin.

Plot. Enn. INDEFINITEZZA: s. f. Indeterminazione Stato e Qualità di ciò che non è determinato, e anche Irresolutezza nel difinire. La materia, per esempioe, la forma chi è che possa ne-gare? Da una cosa che in sè non è nulla di quel che si può trar da lei, e può esser tullo, uscirne una determinata, ch' era nascoso nella sua infinta indeterminazione e per

così dire indifinitezza. Salvin. pros. Tosc. INDEFINITO, TA: add. Indefinitus. Non eterminato, Che non ha limiti certi, Che determinato, Che non ha limiti certi, Che non si può determinare. Nella prima dico parlando a indefinita persona, ec. Dant. vit.

nuov.

S. In Grammatica s' intende De' Nomi, de' Pronomi, de' Verbi, de' Participi, degli Articoli, ec. che lasciansi in un senso incerto, indeterminato, e non affisso ad alcun tempo t particolare, ad alcuna particolar cosa, o circostanza

INDEFINITUDINE: s. f. Indifinitezza. Essendo un miscuglio di discorso che in sè stesso non istà, ma mischiato coll' INDIFINITE-DINE, non essendo però esso rimescolato con quella . Salvin. Plotin.

INDEGNAMENTE: avv. Indigne. Non degnamente. La signoria de' duci superbi dove INDEGNAMENTE sedendo reggevano. Passav.

INDEGNAMENTO: s. m. Indignatio. Indegnazione, Sdegno, Ira: Da dire è ancora quanti sono gli animi degli avversari contro di loro, sicche per indegnamento si muovano gli animi . Vegez.

S. Per Ischifamento. E sempre appo li non degni costumi colla dignità INDEGNAMENTO

cresce. Amm. ant.

INDEGNARE: v. a. Offendere, Danneggiare alcuna parte del corpo animale, già male affetto, e dicesi propriamente de' nervi. Enfiamento criando per la lunghezza di detto nervo indegnandolo e continuamente dannisicandolo. Cresc. Per to quale i nervi delle gambe INDEGNATI per gli umori scacciano le

gravezze.

S. INDEGNARE: v. n. e n. p. Indignari. Prendere sdegno, Sdegnarsi, Adirarsi, Crucciarsi. Se ella gli rideva, rideva egli, e s'ella s' In-DEGNAVA, lusingavala. Amin. ant. Di questa azione del gonfaloniere, INDEGNARONO tanto i nuovi governatori dello stato, che, ec. cominciarono a ristriguersi insieme, Segn. stor. La qual cosa ti fa INDEGNARE in due modi, l'uno per vedersi mancare del grado loro. Segr. Fior. disc.

INDEGNATAMENTE: avv. Sdegnatamente.

Voce di regola.
INDEGNATISSIMO, MA: add. sup. d'Indegnato, Sdegnatissimo. Guice. stor.

INDEGNATIVO, VA: add. Indignatious. Atto a muovere sdegno. Questo è un parlare

INDEGNATIVO, dicendo. But.
INDEGNATO, TA: add. da Indegnare;
Sdegnato, Pien di sdegno, Adirato. Onde il Bavero era molto indignato contro a loro. G. Vill. Quando e' non può aggiugnere l'uccello, spesso indegnate si fugge. Cresc. I monaci indegnati contr' a lui, gli posono agguato. Vit. S. Gir.

INDEGNAZIONE: s. f. Indignatio. Sdegno, Ira. - V. Odio. Dell' ira nasce la 'NDEGNAZIONE, ch' è quando il sangue è turbato al cuore, egli rimane indegnato, e poi si converte in odio, se la 'NDEGNAZIONE dura nel cuore. Fior. Virt. Jesucristo con grande INDEGNAZIONE cacciò del tempio coloro che vendevano e com-

peravano, ec. Passay.

Lesione. Mollificamento che vale contr' all' indegnazione ed ensiamento de' nervi. Cresc.

§ 2. Trovasi anche usato per Ostinazione di un' infermità; ma in tutti i modi è voce antiquata. Non pareva che fosse possibile di venire a capo di questa indegnazione, di modo che tutti i medici se n'erano quasi disperati. Ben. Cell. vit.

INDEGNISSIMAMENTE: avv. sup. d' Indegnamente. Esser ricevuto indegnissimamente

Segner. Crist. instr.

INDEGNISSIMO, MA: add. sup. d' Indegno. Se indegnissimo vizio o macchia il preme? Alam. Gir. Motti, e INDEGNISSIMI casi.

Varch. Lez.

INDEGNITA, INDEGNITADE, INDE-GNITATE: s. f. Indignitas. Qualità di ciò che è indegno. Vostro gentile sdegno Forsa ch' allor mia INDEGNITATE offende. Petr. Che INDEGNITA fu quella spogliare ignudo quel corpo, farlo dagli occhi del popolo quasi malmenare? Tac. Day. ann. Rivoltando altrove gli occhi da tanta indegnità. Serd. stor.

INDEGNO, GNA: add. Indignus. Non degno, Immeritevole, Sconvenevole. E me nello lagrime, le quali egli, siccome ad INDEGNO di tanto bene, m' ha apparecchiate, consumar lascia. Bocc. nov. Ove non spira folgore, ne INDEGNO Vento mai che l'aggrave. Petr. Non pare indegno ad nomo d'intelletto. Dant. Inf.

S. Indegno: dicesi anche familiarin. dell' Operc dell'arte mal fatte, cattive nella loro specie. Un etro busto consolare che ho, ec. quello deturpato da un busto moderno, a bene INDEGNO, questo restaurato, ec. Magal.

lett.

INDELÈBILE : add. d' ogni g. Indelebilis. Da non potersi cancellare. La conversion diurna si da per moto proprio e naturale al globo terrestre, ec. e come impresso dalla natura è in loro indeledile. Gal. Sist. Eran d'un bolo circondati indelebite e tenace di sudiciume e loto. Buon. Fier.

INDELEBILMENTE: avv. Indelebili modo. In modo indelebile. Parmi che quando questo moto participato dalla pietra, mentre era sull'albero della nave, s' avesse, come voi dite, a conservar indelebilmente in lei, ec. Gal. Sist.

INDELIBERATO, TA: add. T. Didascalico. Che non è deliberato; e dicesi degli Atti umani che non importano merito nè demerito.

INDELIBERAZIONE: s. f. Irresoluzione

nel deliberare, Perplessità. Segner. , INDELICATIRE: n. p. Diventar delicato. Cioè è delicata: s' INDELICATISCE, per cost dire : 'o s' ammorbidisce. Salvin. Cas.

INDEMONIATO, TA: add. Fanaticus. Spiritato, Che ha addosso il demonio, Ossesso, S'I. INDEGNAZIONE de' nervi: vale Officsa, I Invasato, Energumeno. Cominciò, ec. a sanar

gl' infermi, a liberar gl' indemoniati. Filoc. Egli liberò molti uomini e femmine, li quali erano indemoniati. Tes. Br. Capitando una fiata a un luogo, dove era una fanciulla indemoniata, cominciò la fanciulla a gridare. Passav. cioè Cui era dentro il demonio.

INDÈNNE : add. d'ogni g. Indennis. Che ha indennità, Che è salvo, senza soffrir danno. Cioè vi cadde, mà ne restò indenne, e non perivvi dentro. Buon. Fier. Io non penso che gli Achei, ec. tutti tutti di Troja indenni sian per ritornare. Salvin. Odiss.

S. INDENNE: per Innocente, Non viziato, Non dannoso, Escute di malizia, d'inganno. Or sospettando dell'inganno, ed or credendo la pastura indenne. Salvin. Opp. Gacc.

INDENNITÀ, INDENNITÀDE, INDEN-NITÀTE: s. f. Indemnitas. Sfuggimento di danno, Salvezza, Scampo. Sono per dire quel ch' io sono, ec. a favore de' vostri comodi e della vostra indennità. Bemb. stor.

6. Indennità: dicesi anche Quell'atto con cui uno promette di garantire, o di mantenere illesa qualche altra persona da qualunque perdita o danno che gli possa venire per qualche particolar motivo o ragione.

INDENNIZZARE: v. n. e n. p. T. de' Curiali. Rifare il danno, Risarcirlo. Quanti modi v' cran eglino d' indennizzare e di racchetarlo. Magal. lett.

INDENNIZZATO, TA: add. da Indennizzare. V.

INDENNIZZAZIÒNE: s. f. T. de' Curiali Esenzione o Risarcimento di danno.

INDENTARE: v. a. T. dell'Arti, e specialmente de' Legnajuoli e Costruttori. Commettere, o Calettare, o Connettere due pezzi per mezzo di denti e intaccature. Indentare i dormienti ne' membri del vascello.- I bagli delle coverte sono indentate sopra i dormienti.

S. INDENTARE: per Mettere i denti, onde le donne in Toscana dicono: Chi presto indenta presto sparenta, Cioè muore, e si parté da' parenti. Altre dicono al contrario, ma in altro senso, Chi presto indenta, dinotando che la madre de' bambini, che presto mettono i denti, tosto ingravidano e fanno loro altri fratelli e sorelle. Serd. Prov.

INDENTATO, TA: add. da Indentare. V. INDENTATURA: s. f. T. dell'arti, e specialmente de' Leguajuoli, ec. Calettatura a dente. – V. Indentare. L'estremità de' bagli s' appoggiano e sono assicurate sul fasciame interno, o dormienti per mezzo d' INDENTATURE.

INDÈNTRO, ed anche IN DÈNTRO: avv. Intus. Nella parte interiore, Inentro. Ma poichè egli l'ebbe raffigurato, il vide nel viso divenuto bruno, e gli occhi rientrati inden-

TRO, che a pena si discernevano. Filoc. L'aere freddo fa tornare il calore inuato, cioè naturale, indentro, e genera catarro. Cresc. Abbia gli occhi molto indentro per enfiamento delle palpebre. Libr. cur. febbr.

INDEPENDENTE: che anche si scrive IN-

INDEPENDENTE: che anche si scrive IN-DIPENDENTE: add. d'ogni g. Che non ha dependenza.

INDEPENDENTEMENTE: avv. Per se. Con independenza. Tutti applicati a rialzare anche indipendentemente dalla dottrina della Fede, la dignità dell'uomo. Magal. lett.

INDEPENDENTISSIMAMENTE: avv. sup. d'Independentemente. Che è quell'inizio stesso, in cui voluto Cristo independentissimamente da tutti gli altri. Segner. Mann.

MENTE da tutti gli altri. Segner. Mann.
INDEPENDENZA: s. f. Contrario di Dependenza. Tanto è indubitato, che l'independenza de un tesoro inalienabile di Dio solo.
Segner. Crist. instr.

INDESCRIVIBILE: add. d'ogni g. Che non si può descrivere. Di una indescrivibile stravaganza di figure, Bellin, Buccher, pref.

INDESTINARE: v. n. Condurre per via di destino. Quale è ora quella (Stella) che indestino prima la dolce necessità de' miei amori? Bemb. Asol.

INDESTINATO, TA: add. da Indestina-

INDETERMINATAMENTE: avv. Indefinite. Senza determinazione: Fu promesso indeterminazione: Fu promesso indeterminatamente che sarebbe stato tosto o tardi, come fosse piaciuto a Dio. Franc. Sacch. Op. div. Il diametro A B prolunghiamolo indeterminatamente per De C verso la sfera stellata. Gal. Sist.

INDETERMINATO, TA: add. Indefinitus.
Non determinato, Irresoluto, Dubbio, Incerto, Perplesso; ed à Aggiunto di persona. Voc...

§ 1. Per Aggiunto di cosa, vale Non definita, Non circoscritta da termini precisamente, Indefinito, Incerto. Dio promise ad Adamo, ec. e non disse quando, siechè la promessa fu INDETERMINATA. Franc. Saech. Op. div. O vogliamo poner lo numero determinato per lo indeterminato. But.

§ 2. I Filosofi dicono che la materia è indeierminata al moto, o alla quiete, per dire. Che non ha per sè stessa ne l'una ne l'altra di queste due qualità.

\$3. Quantità indeperminata: dicesi da Geometri Quella quantità di tempo, o di luogo, che non ha limiti certi e determinati.

64. Problema INDETERMINATO: dicesi pur da Geometri Quello di cui si pouno dare più soluzioni.

INDÉTERMINATÒRE: verb. m. Che non determina. Sì èe pigro indeterminatore delle sue azioni. Guitt. lett.

INDETERMINATRICE : yerb, f. d' Indeter-ENIMATRICE del fatto . Fr. Giord. Pred. INDETERMINAZIONE : S. f. L'essere in-

determinato, Irresoluzione, Perplessità, Dub-biezza, Sospensione nel determinare. La materia, per esempio, e la forma, chi è che possa negare? da una cosa che in sè non è nulla di quel che si può trar da lei e può esser tutto, uscirne una determinata, ch' era nascosa nella sua infinita INDETERMINAZIONE, e per così dire, indefinitezza. Salvin. pros.

INDETTARE: si usa in sign. a. e n. p. Clam convenire. Restar segretamente d'accordo con uno di quel che si ha a fare o a dire. I'ho indettato la fante di quella buona femmina. Lasc. Par. Convenire con uno segretamente, ec. cioè insegnargli quello che egli debba o fare o dire in alcuna bisogna, perchè ne riesca alcuno effetto, ec. pro-priamente si dice indettassi. Varch. Ercol. Perchè in fine ne Apelle, ne Protogene, ne Parrasio, ne Raffaele INDETTATI insieme, sapranno mai rimenare sì variamente, e rimescolare le loro tinte, che non sia sempre più va-

ria la combinazione, ec. Segner. Incr. INDETTATO, TA: add. da Indettare. V. INDETTATURA: s. f. Lo indettare. Era vero tutto ciò che diceva il Caziche, ma lo diceva in un modo che pareva esagerazione, e nelle parole si conosceva l'INDETTATURA di

Montezuma . Accad. Cr. Mess ..

INDEVOTO, TA: add. Che anche scrivesi INDIVOTO: Che è senza divozione. Fior. S. Franc.

INDEVOZIONE: s. f. Contrario di Devozione. Le specie dell' accidia sono, ec. incuria, ignavia, INDEVOZIONE. But. Inf.

INDI: avv. Inde. Di quivi, o Da quel luogo. Indi traendo poi l'antico fianco, ec. Quanto più può col buon voler s'aita. -L'anima esce del cor per seguir voi, E con molto pensiero INDI si svelle. Petr. Or può sicuramente INDI passarsi. Dant. Parg. cioè Può per di là passarsi, che Per indi ancora s'è detto.

S 1. Talora è avv. di tempo. Deinde. Poi, Appresso. Indi, s' ascose, ed io inver l'antico Poeta volsi i passi. Dant. Inf. Quale il falcon che prima ai pie' si mira, Indi si volge al grido. Id. Purg. Indt per alto mar vidi una nave Con le sarte di seta, e d'or la

vela. Petr.

§ 2. Talora si usa in vece di pronome. Che volver non mi posso, ov' io non veggia O quella, o simile INDI accesa luce: Petr. cioè O simil luce da quegli amorosi rai accesa nel mio pensiero. Eglino (gli Apostoli) diedono il comandamento della confessione, e secionio i inpanzi. Da unoi innauzi per grande sdegno

osservare nella primitiva Chiesa, e 1801 è derivato e venuto alla santa Chiesa di Roma, Cioè Da essi. Iddio è il signore delle scienzie, ec. di quella fontana viva rampolla ciò che agli uomini ne viene. Indi - viene la 'ndustria del cuore, indi la dirittura della buona volontà, andi lo'ngegno chiaro, andi il parlare bello , e tutti gli altri beni. Passav. cioè Da lui.

§ 3. Indi a poco, indi a pochi giorni, indi a poco tempo, indi a quattro anni, e simili: vagliono Dopo poco, Dopo pochi giorni, ec. Camillo, il quale i Romani, ec. mandarono INDI a poco tempo in esilio. Filoc. Si dirizzò a Giovacchino, e lo fedì nella gamba, della quale fedita di spasimo INDI a pochi giorni mort. M. Vill.

§ 4. Innt oltre: che anche scrivesi Indoltre. - V. Oltre.

§ 5. Da INDI: s'è detto in luogo d' Indi, tanto avverbio di luogo che di tempo. Vedi come da un si dirama L' obblico cerchio, o che i Pianeti porta. - Con quell' altr' ombre pria sorrise un poco; Da indi mi rispose. Dant. Par. cioè Come si dirama, o si diparte a guisa di ramo che si diparta dall' albero, il cerchio del Zodiaco dall' Equatore; e Prima con l'altr' ombre sorrise, e Da poi mi rispose.

§ 6. Parimente Da INDI, in sentimento non diverso da' sopraddetti ha In giù, In su, In qua, In là, Addietro, Innanzi, e simili, che il seguono; se ne forma Da indi in giù, Da indi in su, ed altri ancora. La sentenzia fu in questo modo; Che i Perugini dovessono poter mettere in Cortona da INDI a quattro anni di tempo in tempo Podestà. M. Vill. Da INDI a pochi giorni Messer Glusello passò di questa vita. F. Vill.

§ 7. E senza la particella Da, pur ancora Indi a quattr'anui, Indi a pochi giorni, si dice, e simili. Deh non mi fate men degno di questo dono che voi faceste a Camillo, il quale i Romani, per la sua orazione, la quale esauliste, mandarono indi a poco tempo in esilio. Filoc. Si dirizzo a Giovacchino, e lo fedì nella gamba, della quale fedita di spasimo INDI a pochi giorni mori. M. Vill.

§ 8. Ed indi a poco, per Di là a poco, e

simili. Cinon.

§ 9. Da INDI: Posto avverb. parlandosi di Tempo, vale Da quel tempo. Ai quali comandò, che da indi all' ottava innanzi la sua presenza si presentassera. Albert. Quivi presso sedeva e tesseva sportelle, e poi da indi a poco si levava. Cavale Med. cuor.

§ 10. Da INDI in là: vale Da quel luogo verso un altro, Dipoi. Perciacche da INDI in là si va per acqua, indietro tornandomene,

ec. Bocc. nov.

S 11, Da INDI innanzi: vale Da quel tempo

non prendeva arme contro li Trojani. Ovid.

S. 12. Da INDI in qua: Da quel tempo in qua. Da indi in qua mi fur le serpi amiche. Dant. Purg.

§ 13. Da INDI in su: contrario di Da indi

in giù. Voc. Cr.

§ 14. Da INDI intorno: vale In quel tempo, In circa, Intorno. Ma s'egli è 15 piedi, o da INDI intorno, allora ell'è doviziosa d' ogni bene. Tes. Br.

S 15. Da indi in giù, o in giuso: vale Da quel luogo, o Da quel tempo in giù. Da INDI in giuso è tutto ferro eletto. Dant. Inf.

INDIA: s. f. e più sovente INDIE nel unmero del più. T. Geografico da cui derivano varie voci e modi. - V. Indiale, Indiana,

Indianato, Indiano, Indico.

S. Trovar l'Indie: vale Trovare una felicità immensa, e un' abbondanza di tutte le cose. Ed è originato questo comun proverbio dal ritrovamento dell'indie nuove, ove sono molte miniere d'oro ed altre cose di gran pregio.

Biscion. Fag.

1NDIALE: add. d'ogni g. Dell'Indie, e
Degl'Indiani. Poesia all' INDIALE. - Poema all' uso dell' Indial poesia manipolata. Bellin.

Cical.

INDIAMANTARE: v. a. Ridurre a foggia

di diamante. Pros. Fior.

1NDIANA: s. f. T. del Commercio e dell'uso. Sorta di tela dipinta che dapprima ci capitava dall'Indie, e che oggidi si fabbrica auche in varj paesi d'Europa, dicesi anche Tela stampata, ed in forza d'add. Tela indiana. INDIANATO, TA: add. T. dell'Arti e del

Commercio. Dipinto a uso di tela indiana, ed

è per lo più Aggiunto di carta.

INDIANO, NA: add. usato anche in forza di sost. Indicus. Dell'Indie, e dicesi Delle

persone e delle cose. Tele INDIANE.

S. Far l' Indiano: dicesi di Coloro a' quali tutto sembra nuovo, e mostrano di non sapere nulla, fingendo ad arte di non essere informati.

INDIARE: v. n. p. Farsi partecipe di Dio, e Quasi deificarsi. Da' serafin colui che più

s' INDIA. Dant. Par.

INDIASCOLATO, TA: add. Indemoniato, Spiritato, ed è Voce corrotta ad arte, per isfuggir la parola Indiavolato, al modo che i Cittadini dicono Diascolo, per Diavolo.

INDIATO, TA: add. da Indiare. Salvin.

Callim.

S. Per Deificato, Annoverato nel numero degli Dei. Or noi che gli abbiamo scossi, e rimandatone scornato quello indiato Agusto, quello eletto Tiberio, non temiamo di un giovinastro novello, o di un esercito abbottinato. Tac. Day, ann.

INDIAVOLARE: v. a. Far venire i diavoli in alcun luogo. Cotesta cosa è piena di diavoli, ec. e chi l' ha INDIAVOLATA, Lucido? Lor. Med. Arid.

S. Indiavolare: più comun. s' usa in sign. n. cd anche n. p. e vale Entrare nelle furie maggieri, Imperversare a guisa d'indiavolato e di furioso. Se Tantalo di bere arde, e s? INDIAYOLA, Fag. rim. Ch' hann' a dare un Chiesino, ognun gl'INDIAVOLA. - Un certo vicin nuovo, che di e notte INDIAYOLA un suo figlio. Libr. Son.

INDIAVOLATO, TA; add. da Indiavolare; Che ha del diabolico, Perverso, Malyagio. Comando che essi fossero legati come mentitori e INDIAVOLATI. Vit. Plut. E mille cose indiavolate ed ostiche. Menz. sat. Far sudare segretari a mettere in piano cifre in-

DIAVOLATE. Magal. lett.

S. Per Infuriato, Imperversato. Anzi ar-rabbiata, infuriata, indiavolata più che mai cercò modo, ec. di vendicarsi. Fir. As.

INDIAVOLIO: s. m. Imperversamento, ed Azioni vituperose e indecenti. E tutto questo grande Indiavolio, Che in piazza chiamerebbe le sassate, Lo fanno in casa di Dome-

neddio. Sacc. rim.

INDICAMENTO: s. m. L'indicare, Indicazione, Dimostramento. Soggiungendo non per intimazion di precetto, ma per INDICA-MENTO di permissione. Segner. Crist. instr. In tanto perfettamente i vocaboli operano in quanto di ciò, ch' essi in lor intimo nascondono, danno uno alcuno indicamento. Pros.

INDICANTE: add. d'ogni g. Indicans. Che accenna, Che indica. Sono due condizioni molto considerabili in natura, e indicanti grandissima diversità. Gal. Sist.

S. I Medici chiamano Indicanti, e per lo più in forza di sost. Le circostanze, che si osservano nell' infermo, relative al di lui stato passato, presente e futuro, le quali indicano ciò che si ha da fare per risanarlo.

INDICARE: v. a. Voc. Lat. Accennare, Dinotare, Mostrare. Per la prima sembrano INDICATI rimedi alcalici atti ad investire le

punte degli acidi, ec. Red. cons.

INDICATIVAMENTE: avv. Con modo indicativo, Per indicazione. E ciò si esprime col gesto, come dicono i Grammatici Greci, cioè indicativamente. Salvin. Fier. Buon.

INDICATIVO, VA: add. Che ha forza

d'indicare . Voc. Cr.

S. Termine grammaticale. Indicativus . 11 primo de' modi del verbo. Questo adorna è verbo e non nome, verbo, dico INDICATIVO del tempo presente in terza persona. Dant.

INDICATO, TA; add. da Indicare. V.

INDICATORIO: add. e s. m. T. Anatomico. Muscolo proprio del dito indice. Voc.

INDICAZIONE : s. f. Demonstratio. L' indicare. All'ordinarie indicazioni di que' venti si troverà esse aggiustatamente "rispondere colla sua operazione. Sagg. nat. esp.

INDICAZIONE: s' usa più frequentemente da' Medici, e vale Ciò che indica, che dà a conoscere alcuna cosa, e n'è come una specie di segno. I quali medicamenti potranno soddisfare a tutte le INDICAZIONI accennate. - Non parmi che si possano prendere altre INDICAzioni, nè si possa camminare per altre strade. - Mi ha notificato, ec., che per soddisfare all'ottime e necessarie INDICAZIONI di soccorrere alle flussioni della testa, ec. Red. cons. La primaria INDICAZIONE sarà, senza dubbio, il rimuovere dagli umori di questo corpo la nocevole pigrizia e viscosità. Del Papa cons.

INDICE: s. m. Index. Cosa che indica, comun. dicesi di Lancetta che scorre in giro sopra una mostra, come anche quando addita divisioni, sebbene in linea retta. Gli Oriuolaj dicono: L' indice del mostrino degli oriuoli da tasca. - Quindi anche l'INDICE F. G. fermato in esso, obbedendo al suo moto scorre più addentro nel collo B. C. Sagg. nat. esp.

S. I. INDICE: Index. Nome del dito della mano, che è allato al pollice. - V. Dito. Alzando i due diti indici verso'l cielo, reggeva nelle due estremità di quelli l'elsa della spada, Red. Esp. nat.

§ 2. Dicesi anche al Repertorio de' libri, detti altrim. Tavola. All'INDICE ricorse, e vide tosto, A quante carte era il rimedio. posto. Ar. Fur.

§ 3. Congregazione dell' INDICE: dicesi in Roma Quella Congregazione che soprintende all'esame de' libri, e mette in un indice quelli di cui si proibisce la lettura e la vendita.

INDICERE: v. a. Indicere. Intimare. - V. Indire. O ne' gioghi di Cinto, allor Diana Ch' all' Oreadi sue la caccia indice. Car. En.

§ INDICER guerra: maniera latina usata leggiadramente dal Bembo nel verso: Colei che guerra a' miei pensieri INDICE.

INDICEVOLE: add. d'ogni g. Inexplicabilis. Da non potersi dire, Indicibile. Da credere è che avevano INDICEVOL gaudio. Vit.

S.l Gio. Bat.

INDICIATO. - V. Indiziato.

INDICIBILE: add. d'ogni g. Ineffabilis. 6 Che non si può narrare, o spiegare, Che non si può dire a pieno. - V. Ineffabile, Ine-1 splicabile, Inenarrabile. La morte che egli per la sua indicibile ribalderia ha meritato dee esser tale, che, ec. Fir. As. Mentre si abbattevano con indicibile disagevolezza e spesa le torri. Varch, stor.

INDICIBILISSIMO, MA: add sup. d' Indicibile, È carica di diletto INDICIBILISSIMO. Segner. Mann. out his till pale with MER's but

INDICIBILMENTE: avv. Senza poter dirsi, Inesplicabilmente. Si rallegrò, e confortò INDICIBILMENTS. Vit. S. Gio. Bat. E dilatasi sì indicibilmente nel pregare, che questo non si potrebbe dire, o narrar colla lingua. Coll. Ab. Isac.

INDICO, CA: add. Indicus. Voc. Poet. Dell' Indie, Indiano. Dell'INDICO Oriente Domator glorioso il Dio del vino. Red. Ditir.

INDICOPLEUSTE: s. m. Voce formata dal Greco che significa Navigatore dell'India; e così è stato chiamato Cosma Monaco autore della Topografia Cristiana data in luce dal P. Montfaucon. Salvin. Buon. Fier,

INDIETREGGIÀRE: v. n. Dare, o Tirarsi indietro, Rinculare. Voce antica, espressiva e più nobile che Rinculare, e perciò sarebbe pedanteria il tacciarla d'affettazione. La genie di Mambrino INDIETREGGIAVA. Stor. Rin. Montalb.

INDIETRO, ed anche IN DIÈTRO: avv. Retro, retrorsum. Nella banda o parte deretana o posteriore, Addietro, il suo opposto è Innanzi; e quantunque significhi Moto a contrario, che anche si dice A ritroso, pure si trova con verbi, ne' quali moto di luogo non vi si scorge. Il Sagrestano non solamente, si maravigliò, ma avuta grandis-sima paura, indietro fuggendo si tornò. -E preso un bastone, gli cani mandò INDIE-TRO. Bocc. Nov. Che'l piè va innanzi, e l'occhio torna INDIETRO. - Io mi rivolgo INDIE-TRO a ciascun passo. - Quand'io mi volgo INDIETRO a mirar gli anni, Ch' hanno fuggendo, i miei pensieri sparsi. Petr.

§ 1. E perche, rivolgendoci noi indietro, miriamo le cose che già abbiamo passato, si servirono ancora di questa voce per significare il tempo passato, onde parlando de Colombi il Crescenzio dice: E alcuna volta si partono per lo spaventamento degli animali, contro a quali si ripari, come detto è indietro, cioè Come di sopra è detto.

S 2. Dare INDIETRO: vale Retrocedere, Prender verse la parte di dietro, che anche si dice Farsi indietro. Dando indietro empivano le cantine, e tenevano umidi i piani terreni. Viv. disc. Arn.

§ 3. Dare INDIETRO: parlandosi d'animali e di piante, vale Dimagrare, Intristire. Voc.

§ 4. Fare INDIETRO: vale Mandare indietro. Chiron prese uno strale, e colla cocca Fece la barba indietro alle mascelle. Dant. Inf. S 5. Farsi indietro: n. p. Lo stesso che Dare indietro, Ritirarsi. Voc. Cr.

§ 6. All' INDIETRO, O Allo 'NDIETRO, e Alla indrero: posti avverb. vagliono lo stesso che Indietro, e per met. Al contrario, A rovescio. La dipintura sta per modo che'l dipintore v' ha ben servito alla 'NDRETO. Franc.

Sacch. nov.

§ 7. Andare all' INDIETRO : Contrario di An. dare innanzi. Non si va all' INDIETRO con quella medesima parte e proporzione, colla quale si ascende in altezza. Sen. ben. Varch.

§ 8. Lo indietro: come anche Lo innanzi si adoperano talora da' Pittori a modo di nomi sostantivi, per quasi lo stesso che Accor-

dato e Accordamento. Voc. dis.

S 9. Tirare INDIETRO: vale Ritirare o Far volgere indietro. Certo per me non riceverai tu suocero crudele, per lo cui peccato il sole tiri indietro i cavalli del suo lume. Ovid.

S 10. E in sign. n. e n. p. vale Ritirarsi, Scostarsi, E questo fatto, alquanto indietro tiratesi, cominciarono a cantare. Bocc. nov.

S 11. Tirarsene INDIETRO: vale Dimostrar ripugnanza a dire, o far checche sia. Ogni volta che ad alcuno pare aver ricevuto piccolo premio d'alcuna sua falica, o non vorrebbe fare alcuna cosa, o dubita se la vuol fare o no, mostrando che egli la farebbe se maggior prezzo dato o promesso gli fosse, si dice, ec. E' se ne tira indietro, e' la pensa. Varch. Ercol.

S 12. INDIETRO INDIETRO: lo stesso che Indietro, ma così replicato sottentra talora in luogo del superlativo, dove egli mauca, come in molt'altre di sì fatte voci; e non si direbbe Indietrissimo, Tuttissimo, ma si bene Tutto tutto, e Tututto. Come la navicella esce di loco Indietro indietro, si quindi si tolse.

Dant. Inf.

INDIFESO, SA: add. Indefensus. Non difeso, Che è alla scoperta, Senza riparo. I buoni confidatisi nella innocenzia loro, ec. INDIFESI & inonorati rovinano. - Trattandosi dell'espugnazione d'esse (Terre) ei possa adoperare tutte le forze sue, l'altre debbe lasciare indifese. Segr. Fior. stor. e disc.

INDIFFERENTE: add. d'ogni g. Si dice di Chi sta tra due, nè si determina più all' una che all' altra parte. - V. Neutrale, Spassionato. Giusto ed indifferente con tutti.

S 1. Per Non differente, Non diverso. Rimase alsin cogli occhi e colla mente Fissi nel sasso, al sasso indifferente. Ar. Fur.

S 2. Si dice anche delle Cose che si reputano nè buone nè cattive. Seneca, ec. puose, che'l desiderio era una cosa indifferente. Com. Inf. È un altro pianto indifferente, cioè, che non è buono e non è rio. Cavalc. Specch. cr.

INDIFFERENTEMENTE: avv. Indifferenter. Senza differenza, Senza divario, Egualmente. Comincio il già detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere. Bocc. introd. La qual cosa dispiace Indifferentemente a ciascuno. Galat. INDIFFERENTISSIMO, MA: add. sup.

d' Indifferente Segner. Magal, er

INDIFFERENZA: s. f. Indifferentia. Lo Stato, o Disposizione dell' anima, che non propende ne per l'una ne per l'altra parte. - V. Spassionatezza, Neutralità, Il sapere se vi sia ancora una Chiesa la quale abbia per sè quei segni, ec. non è tanta bagattella che ella meriti una tanto sepina Indifferenza. -Per dar ad intendere, ec. la veemenza di quell' amore, che a dispetto della loro IN-DIFFERENZA pur vorrebbero avere. Magal. lett.

S. Indifferenza: per Agguaglianza. Simiglianza, Convenienza: contrario di Differenza. E se tu dicessi onde gli vien questa indir-

FERENZA, risponde, ec, Esp. Salm.
INDIFFERIBILE: add. d'ogni g. Che non si può differire, Che non ammette dilazione, non vuol indugio. Queste sono restituzioni gravissime, indispensabili, INDIFFERIBILI perchè si debbono a cagione di titoli si onerosi. Segner. Pred.

INDIFFINITAMENTE: avv. Senza diffinizione. Perocchè pajono li termini INDIFFINI-TAMENTE qui detti nella lingua Latina. S.

Ag. C. D.

INDIFFINITO, TA: add. Lo stesso che Indefinito. Segner.

INDÌGENA: add. d'ogni g. Indigena. Che è nativo del paese. Più comun. dicesi Indigeno. V. A Marte perchè è Dio indigena. Adim, Pind.

INDIGENO, NA: add, ed anche s. Indigena. Che è nativo del paese, opposto a Porestiere o Avventizio, onde Piante INDIGENE diconsi da' Botanici le piante naturali d'un pacse, a differenza delle straniere, che diconsi Esotiche. Piante spontance INDIGENE. Dicesi anche Animali Indigeni dell' Europa, dell' Affrica, ec.

S. Indicent: e il Nome che si da ai Naturali di un paese, e comprende tanto gli Aborigeni, o antichi abitatori, quanto i discen-denti delle Colonie ivi stabilite. Fu. opinione di alcuno, che indigeni fossero, e non avventizi. Adim. Pind. Che questi, discacciati gl' indigeni, abbiano da tempo immemorabile mutato il nome. Magal. lett.

INDIGENTE: add. d'ogni g. Voc. Lat. Che ha bisogno. Si poteano vedere, ec. i teatri risonanti, e di giovani spessi, nè INDIGENTI

delle Sabine. Amet.

INDIGÈNZA: s. f. Voc. Lat. Bisogno, Necessità. Sicchè per esse (ricchezze) si caccia via l' INDIGENZA. But. Inf. Che dirà il signor Semplicio, se a questa non indigenza di causa cooperante aggiugnerémo una mirabile virtù intrinseca del globo terrestre? Gal. Sist. Ne' giudizi ordinari, i testimoni sono quel' da' quali si deduce la certezza della verita de' pendenti e indigenze, che non è dovere, ec. Magal, lett.

INDIGERE: v. n. Voc. Lat. Aver bisogno. Qual è il geometra, che tutto s' affige Per misurar lo cerchio, e nol ritruova, Pensando a quel principio ond'egli INDIGE. Dant.

INDIGESTIBILE : add. d'ogni g. Crudus. Non digestibile. La loro carne si giudica esser troppo maninconica e indigestibile. Cresc. V. Digestibile.

INDIGESTIBILITA, INDIGESTIBILITA-DE, INDIGESTIBILITATE: s. f. Cruditas. Malagevolezza di digerire, Mancanza di concocimento de' cibi nello stomaco. Il vino di niuno odore dimostra della sua fummosità la grossezza e gravità e indigestibilità. Cresc.

INDIGESTIONE: s. f. Cruditas. Contrario di Digestione. - V. Indigestibilità. Quegli che spessamente la fava usano, indigestione e enfiagione kanno, ancorchè sanissimi sieno.

Cresc.

INDIGESTO, STA: add. Crudus. Non di-gesto, Difficile alla digestione. La midolla (del pane) è viscosa e grossa e indigesta. --Questa infermità costrigne il cavallo a mandar fuor lo sterco indicesto e liquido a modo di acqua. Cresc.

S 1. Talora vale Che non si digerisce. Come si crea in un corpo indigesto Collera e flem-

ma. Bern. rim.

§ 2. Figur. vale Non messo in ordine, Non

perfezionato. Voc. Cr.

INDIGETE: add. d'ogni g. Nome che gli antichi davano ad alcuno de' loro Dei. Fu (Enea) da quelli della contrada deificato, e chiamato Giove INDIGETE. Bocc. Com. Inf. INDIGNATO, TA: add. Voc. Lat. Sdegnato. Questa è una interjezione d' indignazione, che dimostra l' animo indignato. But. Inf.

INDIGNATORIO: add. ed anche in forza di sost. m. Uno de' quattra muscoli retti, Che sorge dal fondo dell' orbita dell' occhio, e serve a tirarlo, e volgerlo verso il canto esteriore. - V. Deduttore, Muscolo, ec. Voc. Dis.

INDIGNAZIONE: s. f. Indignatio. Indegnazione. Concepire, prendere Indignazione. Accendersi infiammarsi d'INDIGNAZIONE. -Venire in INDIGNAZIONE. - Recarsi, trarsi addosso l' indignazione, ec. - E così dipartirono indi con grande superbia, e INDIGNA-ZIONE senza cena. Mar. Mad. Quello che giusta INDIGNAZIONE mi fa dire. Bocc. vit. Dant. INDIGROSSO, o IN DI GROSSC. avv.

Grossamente, Senza minuta. c satta investigazione, A un dipresso. Ma indignosso si stimo che morissono in questo tempo viù di qualtro mila persone. G. Vill. Erano INDIcrosso coloro, ec. Sen. ben. Varch.

S. Comperare, o Vendere Indignosso: dicesi del Comperare, o Vendere in grossa som-ma; e'l suo contrario è Vendere, o Comprare a minuto. Voc. Cr.

INDILIGENZA: s f. Negligentia. Contrario di Diligenza; Negligenza. Della tua sorte e non di te t' incresca, Che per indiligenza. e poca cura Gusti diversa all' appetito l' esca. Ar. sat.

INDIMINUIRE: v. a. Diminuire, Sminut-

re. Sper. Dial. discord.

INDIMOSTRABILE: add. d'ogni g. Che non si può dimostrare. Mi ricordo benissimo. che Archimede ne i libri della sfera e del cilindro mette cotesta proposizione tra i postulati, e tengo per fermo che l'avesse per INDIMOSTRABILE. Gal. Sist.

INDIMOSTRATO, TA: add. Che non & stato dimostrato. Proposizioni che ho stimate da non tralasciarsi Indimostrate. Rossetti

INDIPENDENTE, INDIPENDENZA: Cost alcuni oggidi pronunziano e scrivono Inde-pendente, Independenza. V.

INDIPENDENTEMENTE: avv. Che anche scrivesi Independentemente, Senza dipendenza. Magal. lett.

INDIRE: v. a. Indicere. Intimare, Indicere. V. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Nella sua reggia: in ogni tempio indica Feste e preci solenni. Car. En.

S. Per Accennare. Mi si INDICE ogni strepito e tumulto cessato. Buon. Fier. Indices Lat. Indicitur, mi si intima; ma qui è quase Indicatur. mi si accenna. Salvin. Fier. Buon.

INDIRETTAMENTE: avv. Oblique. Per modo indiretto. Suole lo rettorico INDIRETTA-MENTE parlare altrui, dirizzando le sue parole non a quello per cui dice, ma verso ute altro. Dant. Conv. Le quali alle predette cose contraddicessono in alcun modo direttamente o indirettamente. Stat. Merc.

INDIRETTO, TA: add. Indirectus. None diretto. Chi per modo diretto o INDIRETTO venisse contro a' privilegj e immunità, che avessono i danari del monte. M. Vill. Volendo autenticar il dir bugie per indirette

vie. Franc. Sacch. rim.

S. Per Indretto. Oblique. Posto avverb. vale lo stesso che Indirettamente. Quanto alla carità del prossimo la vanagloria propriamente, ec. non è contraria, se non fosse già di ribalzo o per indiretto. Passav. INDIRIGERE: v. a. Dirigere. Dirigere,

Indirizzare. Colle galee n' ando verso la Spagna, dov' erano Indiritti. Ambr. Bern. Fu dal padre indiatro al disegno. Borg. Rip.

INDIRITTA: avv. Voc ant. Dirittamente.

E vassene indibitta a madonna Isotta. Nov.

INDIRITTO, TA: add. da Indirizzare. I Maneggi che teneva Malatesta col principe, non gli piacevano, le cui parole formali in una lettera indiritta a' signori Dieci sono: Malatesta ha mandato, ec. Varch. stor. Giulio Polluce nella propria forma lo descrive in uno de' suoi libri indiritto a Commodo Imperadore. Disc. Calc.

INDIRIZZAMENTO: s. m. Directio. Lo indirizzare, Indirizzo. E che di ristade, o che indirizzamento indi ne viene. Libr. A-

strol.

INDIRIZZARE: v. a. Dirigere. Incamminare, Metter per la retta via, Mostrar la strada, Inviare, Incamminare, Stradare; ein sign. n. e n. p. Andare verso un luogo, Incamminarsi, Inviarsi alla volta di....verso qualche luogo o persona. Veggendo che per me più niuno soccorso le si poteva porgere, miserabilmente verso queste parti m' indiazzat. Filoc.

§. Per met. A te convien temperare e ordinare i tuoi modi, ec. secondo il piacer di coloro co' quali tu usi, e a quello indirizzarelli. Galat. Molto pensatamente si debbono indirizzare le cose ne' loro principj. Fir. disc. an. La bellezza è il maggior dono, ec. conciossiacosachè per la di lei virtù noi ne indirizziamo l'animo alla contemplazione, ec. Fir. dial. bell. donn.

INDIRIZZATO, TA: add, da Indirizzare, Che si conviene ora di fare a noi illuminati da Dio stesso, e per la sua divina mano guidati e INDIRIZZATI? Cas. Oraz Carl. V.

INDIRIZZATÒRE: verb. m. Auctor. Direttore, Ch indirizza. Lodovico Sforza, guida allora, e indirizza tone di tutto quello che per loro con gl' Italiani si praticava. Guicc. stor. Ho voluto con questa pregarvi ad esserli e consultore e indirizzatore in tutte le cose che Esso averà a fare per mè. Bemb. lett.

INDIRÌZZO: s. m. Directio. Inviamento, Indirizzamento a qualunque si voglia negozio o affare. Io ho solo un indirizzo che m'è stato messo per le mani da uno. Cecch. Spir. Santa e divina cosa è il consiglio, lume, guida, governo, e indirizzo delle azioni nostre. Salvin. disc.

S. INDINIZZO: per Intitolazione, Dedica d' un libro, di una lettera, e simile. Gran disgrazia sua e mia ancora... per la lecisione che ne ricaverò, se ella non avrà la bontà di mu-

tarle INDIRIZZO. Magal. lett.

INDISCERNIBILE: add. d'ogni g. Che non può discernersi. Che segnano de' miracoli falsi per opera de' Demonj, ec. il male sarebbe ove fossero indiscennibili. Seguer, Incr. INDISCINTO, TA: add. Non discinto. A quell' andar suo lucido, indiscinto, Nol ravvisate voi per ciurmatore? Menz. lett.

INDISCIPLINABILE: add. d'ogni g. Imorrigerius. Che non riceve disciplina, Che non è atto a ricever disciplina. Guidava un popolo rozzo. inesperto, indisciplinabile e riottoso. Fr. Giord Pred.

INDISCIPLINATO, TA: add. Ignarus. Non disciplinato, Ignorante. Essendochè anco ogni indisciplinato e goffissimo uomo sappia, ec.

Viv. disc. Arn.

INDISCRETAMENTE: avv. Non æcque. Senza discrezione. Per lo disordinato concedimento di sè, e per lo indiscreto degli uomini prendimento di quelle, indiscretamente e senza modo, da persone innumerabili ricevan servigi. Libr. Am. Essendo egli con alcuna gente richiesto, indiscretamente al suo parere che noveilasse. Libr. Mott.

INDISCRETEZZA: s. f. Iniquitas. Indiscrezione. Sarebbe questo un eccesso non solo di INDISCRETEZZA, ma d'impietà. Segr. Crist.

instr.

INDISCRETISSIMAMÈNTE: avv. sup. di Indiscretamente. Quando arrivano al governo, si fanno conoscere per uomini indiscretissimë e senza ragione, e governano indiscretissimamente e senza compassione. Libr. Pred.

INDISCRETISSIMO, MA: add. sup. d'Indiscreto. Quando arrivano al governo si fanno conoscere per uomini indiscretissimi e senza

ragione. Libr. Pred.

INDISCRETO, TA: add. Iniquus. Che non è discreto, Che non usa discretezza, Che tratta con soverchio rigore. È di necessità d'avere gli occhi della mente rivolti alle vere ragioni e agli esempli, e non alle false opinioni della moltitudine inviscreta. Bocc. lett. I Priori indiscreti se ne feciono beffe. M. Vill. Gli abati e maestri facevano, e facevan fare alli loro sudditi e discepoli molte ingiurie e obbedienze distorte e indiscrette per fare, ec. Cavalc. Frutt. ling. Avvengache il detto Gajo con parole indiscrette meco procedesse, io, ec. Beny. Cell. Oref.

INDISCREZIONE, e INDISCRIZIONE:
s. f. Iniquitas. Indiscretezza: contrario di
Discrizione. - V. Irragionevolezza, Durezza.
Indiscrezione dura, esaccrbatrice degli animi.
- Non considerando 'a indiscrezione e la
gravezza di questo comandamento. Vit. SS.
PP. Alcuna fiata avvenir puote che la indiscrezione è di folle fervore, ec. Esp. Par.
Nost. Ma l' indiscrezion sarebbe troppa.
Bern, Orl.

INDISCUSSO, SA: add. Non discussus. Non esaminato, Non ventilato. Questione indiscussa. - Ha visogno di tanta maggiore disputazione, quanto più aspramente dorrebbe quello, se

fosse lasciato indiscusso. Mor. S Greg. Nè delle cose naturali alcuna cosa lasciò indi-

scussa. Bocc. Com. Inf.

INDISIA: s. f. Sorta di Drappo . Il comune dissimulando l'oltraggio, il fante che a lui venne, vestì di scarlatto fino foderato d'indisia. F. Vill. Ed avea una foggetta in capo foderata d' Indisia. Franc. Sacch. nov.

INDISIARE: v. a. Desiderium injicere. Metter disio. Tude' nostri mali c' INDISII. Bemb.

Asol.

INDISPENSABILE: add. d'ogni g. Da cui altri non si può esimere, o essere dispensato. Obbligatione Indispensabile. - Queste sono restituzioni gravissime, Indispensabili, indifferibili. Segner. Pred.

INDISPENSABILISSIMO, MA: add. sup.

d' Indispeusabile. Segner. Mann.

INDISPENSABILITA: s. f. Necessità di fare ciò che è indispensabile. Sul motivo della forza del supposto comandamento e della INDI-SPENSABILITÀ di obbedire. Magal. lett.

INDISPENSABILMENTE: avv. Senza po-

tersi dispensare, Necessariamente. Voc. Cr. INDISPER TO, TA: add. Immoderatus. Disregolato, Smoderato. E così ogni virtù può essere immaculata, e falsificata per la INDISPERATA usanza, o di troppo, o di poco Cavalc. Med. cuor.

INDISPETTITO, TA: add. Voce dell'uso. Che se l'è tolta in dispetto, Che ha preso il

moscherino.

INDISPOSIZIONCÈLLA: s. f. dim. d'Indisposizione. Per poter sanare questa e tutte le altre simili INDISPOSIZIONCELLE. Libr. cur. malatt. Queste saranno INDISPOSIZIONCELLE che

trattate con piacevolezza, ec. Red. cons. INDISPOSIZIONCELLUCCIA: s. f. dim. d' Indisposizioncella. Replicano ad ogn' ora le loro solite indisposizioncellucce. Tratt. segr

cos. donn.

INDISPOSIZIONE: s. f. Vitium. Mala disposizione, Difetto; contrario di Disposizione.

- V. Vizio. Tu di', che per la indisposizione della natura tu non se' disposta a far figliuo-Sen. Declam. Questo nome mostro significa due cose; prima quella INDIS: IZIONE e disconvenenza suori di natura, ec Varch. lez.

S. Indisposizione: per Mela sanità. - V. Malsania, Acciacco. In sposizione corporale. Tratt. gov. fam. Medicine aromatiche atte a correggere l'INDISPOSIZIONI dello stomaco. Ricett. Fior. A cagionare molte pericolose IN-DISPOSIZIONI, e forse anche la morte, in quella guisa appunto, che indisposizione e morte so gliono guadagnarsi coloro, ec. Red. cons. INDISPOSTISSIMO MA: add sup. d'in-

disposte. Ma ti chiama con tutto che ti vegga anche indispostissimo, tanto ama di preve-

nirti. Segner. Mann.

INDISPOSTO; s. m. Ægrotus. Infermo di male non grave. Tutti gl'infermi e indispo-STI non posson guarire. Libr. cur. malatt.

INDISPOSTO, STA: add. Ammalato, Infermiccio. Questo canone non è per le sone sane, ma per le INDISPOSTE. Libr. cur. malatt.

S 1. Indisposto: per Non disposto, Non apparecchiato, Non risoluto; contrario di Disposto. Pensa i preghi che a Dio mandi ciascun di nel paternostro, remission dal Ciel dimandi, e tu darla sei indisposto. Fr. Fac. T.

§ 2. Parlando di cose vale netto, Disadatto, Non acconcio. Ma perch' egli è indisposta la

matera. Fir. Rag.

INDISPUTABILE: add. d'ogni g. Che non può disputarsi, Incontrastabile. Allora quel principio, ec. acquista un dritto quasi INDI-SPUTABILE d' infallibilità. Magal. lett.

INDISPUTABILMENTE: avv. In modo indisputabile, Incontrastabilmente. Magal. lett. INDISSIPABILE: add. d'ogni g. Che non può dissiparsi, Immune da dissipamento. Ogni

percossa è vana a dissipare la loro INDISSI-PABILE sostanza. Magal. Lucr.

INDISSOLUBILE: add. d'ogni g. Indissolubilis. Non dissolubile, Da non si potere sciorre. Legame Indissocuelle di benivoglienza e d'amere. G. Vill. Io ti giuro, ec. per quello Indissolubile amore, che io ti porto. Fiamm. Tengono con Indissolutili, e non disnodevoli catene legato. Boez. Varch. INDISSOLUBILITA: s. f. T. Dottrinale.

Stato e Qualità di ciò che è indissolubile. L' IN-

DISSOLUBILITÀ del matrimonio.

INDISSOLUBILMENTE: avv. Indissolubiliter. In modo da non potersi sciogliere. La tua virtute Indissolubilmente a te m' allac. cia Di volontaria eterna servitute. Ar. Fur. L' eccellentissimo maestro Francesco Catani, col quale sono con molti e strettissimi nodi INDISSOLUBILMENTE legato. Varch. Ercol. Io mi figuro allora che Iddio lo leghi INDISSOLU-BILMENTE in quello stato. Magal. lett.

INDISTACCABILMENTE : avv. In maniera da non potersi staccare. Lavoro che indistac-

CABILMENTE al suol s' inchioda. Bell. Bucch. INDISTINTAMENTE: avv. Indistincte, Non distintmente, Senza distinzione. Quello che a molti indistintamente si dona, non pare che ad alcuno sia donato. Fiamm. Tutti gli amori essendo naturali sono buoni, ma non tutti a tutte le cose indistintamente convengono. Varch. Lez.

INDISTINTO: s. m. Indistinzione, Confusione; contrario di Distinzione. Ma di soavità di mille odori Vi faceva un incognito

INDISTINTO. Dant. Purg.

INDISTINTO, TA: add. Indistinctus. Non distinto. La forza, ovvero virtù del cielo è

in loro, siccome virtude indistinta, e non determinata a specie. Cresc. Mi fa nascer nel petto un indistinto incognito diletto. Red. Ditir.

INDISTINZIONE: s. f. Confusione; Mischianza. Dicono gli filosofi, che quella IN-DISTINZIONE e mistione era la sua forma. But. Par.

INDISUSATO, TA: add. Non disusato.

Voc. Cr.

S. Per Inusitato, Insolito. Io per me credo, che tu abbi alcuna cosa veduto nuova e IN-INDÍVIA, e ENDÍVIA: s. f. Incubus Ci-

chorium, endivia Linn. Erba che si coltiva negli orti, e mangiasi in insalata. Le sue foglie sono intere, intaccate. INDIVIA maggiore, minore, crespa, annua. L' Indivia minore è anche detta Scariola. I Mazzocchi, l'Indivione, e l'Indivioncino, corrottamente detto Invidioncino, sono varietà di questa pianta. Or la salubre indivia, or la sorella di più amaro sapor. Alam. Colt.

INDIVIDUALE: add. d'ogni g. Individuus. Individuo. Quantunque un Angelo solo sia dalla nascita attribuito a cuscuno per suo custode individuale, non è però, ec. Segner.

INDIVIDUALITA: s. f. Ragion formale dell' Individuo. Quei moti potrebbono al più spiegare alcune universalità, ec. ma non potrebbono discendere a mille INDIVIDUALITÀ particolari e precise che non han fine. Se-

INDIVIDUALMÈNTE: avv. Præcipue. Con modo individuo, Precisamente. Mercè indi-VIDUALMENTE all'intelligentissima avvedutezza del cavalier Pier Francesco Borgherini. Isocr.

Viv. disc. Arn.

INDIVIDUANTE: add. d' ogni g. Che individua, Che riduce in individuo, Che particolarizza. Non per questo il discorso, ec. esclude la critica, la buona, ec. la INDIVI-DUANTE, ma discaccia la generale che sfata il tutto. Salvin. pros. Tosc.

INDIVIDUARE: v. a. Ridurre all' individuo, Singolarizzare. E se essa umana forma esemplata e individuata non è perfetta, non è manco del detto esemplo. Dant. Conv.

e Magal, lett.

INDIVIDUATO, TA: add. da Individua-

re. V.

INDIVIDUAZIONE: s. f. Il ridurre in individuo, Specificazione. Come dall' originale può leggersi a maggiore INDIVIDUAZIONE della colpa. Segner. Mann.

INDIVIDUO: s. m. Individuum. Cosa particolare compresa sotto la specie. Aggiugnere più individui in uno individuo. Com. Inf. Gl' individui sono quei particolari, ne' quali

si divide la specie, come donna Berta, e ser Martino, Varch. Ercol. Veruno animale mangia gl' individui della propria specic. Red.

S. Dicesi per ischerzo. Aver cura dell' IN-DIVIDUO; Conservar l'individuo, per dire,

Aver cura del proprio corpo.

INDIVIDUO, DUA: add. d'Individuare: Indivisibile. Chi potrà sì fatta congiunzione, e devozione INDIVIDUA spartire? G. Vill.

INDIVINA: fem. d'Indivino. V. Di gravi e di cocenti duoli, che poi apparver già m'era indivina. - Quasi indivina a quel che

le avvenne. Dittam.
INDIVINAGLIA: s. f. Stulta divinatio. Sciocco indovinamento. Indivinaglia di tempi che usavano anticamente i pagani. Fr. Giord.

INDIVINAMENTO: s. m. Divinatio. Indovinamento. Qu'ate sono le generazioni dello indivinamento? Risponde S. Tommaso, ogni indivinamento usa alcuno ajuto di demonia. Maestruzz. Quando t'accosterai all'indiviramento sovvengali che, come avverrà non sai, ma vieni, come per udire dall'indovino. Salvin. Mann. Epit.

INDIVINARE: v. a. Divinare. Indovinare. E sol per questo indivinar vorria Ciò che piacesse a voi giojosa gioja. Rim. ant.

S. Indivinare: n. p. da Divino. Farsi divino, come da Dio si dice Indiarsi, Diventar Dio. Le Muse perchè son cose divine, ec. E d' un genio che sempre s'INDIVINE, Schivo dal basso . ec. Bell. Bucch.

INDIVINATÒRIO, RIA: add. Divinatorius. Appartenente all' arte d'indovinare. Del quale dice l'autore che meglio gli fosse avere atteso all'arte sua, che alla indivinato-

RIA. Com. Inf.

INDIVINAZIONE: s. f. Divinatio. L' Indovinare. E riduceti alla INDIVINAZIONE per le stelle, ovvero ancora a sorte. Maestruzz.

INDIVINO: s. m. Vates. Indovino. Dico di quelli appresso, e biasmo gl' INDIVINI. Franc. Barb. Avendo patito uno strano sogno Faraone, mandò a tutti gl' indivini. Salvin disc.

INDIVIONCÌNO. – V. Indivia. INDIVIONE. – V. Indivia.

INDIVISAMENTE: avy. Indistincte. Senza divisione, Senza distinzione, Inconfuso. Le bocche, ec. come si stringe la nave colla pece, così indivisamente diventano continue. Guid. G. Intervengono mescolatamente, e INDIVISAMENTE a quelli che vivono. S. Ag.

INDIVISATO, TA: add. Voce bassa. Vestito a divisa. E sempre era in campo un suo paggetto indivisato de' colori datigli da lei

per favore. Aret

INDIVISÌBILE : add. d' ogni g. Indivisibilis. Non divisibile, Che non si può divi-dere. Perciocchè l'amore indivisibil cosa si truova. Filoc. Non contenti d' aver preso la parte loro de' vestimenti suoi, ma oltre a questo spezzar vogliono la tonica indivisibi-

LE. Tratt. gov. fam.
INDIVISIBILITA, INDIVISIBILITADE, e INDIVISIBILITATE: s. f. Conjunctio inseparabilis. Qualità di ciò che non può divi-dersi, separarsi. Il suo contrario è Divisibilità. Il punto per la sua indivisibilità è immisurabile. Dant. Conv. Quanto dalla INDI-VISIBILITÀ del punto del mezzo, cioè dal centro si parte ed allontana, tanto con più ampi spazi si spiega. Bocz. Varch.

INDIVISIBILMENTE: avv. Inseparabili-

ter. Inseparabilmente. Voc. Cr.

INDIVISO, SA: add. Indivisus. Non diviso. È come vedi nostra sorte indivisa, Dant. Inf. Riceve diverso lume in più splendori, essendo un lume indiviso. Coll, Ab. Isac.

Per indiviso, e Pro indiviso: colla preposizione latina, vale In comune; e dicesi de' Beni, e simili. - V. Comune. Pervenne in essi per metà e per indiviso coll'altra metà, ec. essendo venuti alle divise di essa eredità, ec. Bald. Dec

INDIVÒTO, e INDEVÒTO: add. Irreligiosus. Che non ha sentimenti di divozione. - V. Irreligioso. Riputandogli pigri, chi negligenti, chi impazienti, chi indivoti. Tratt. pecc. mort. Quando vado alla orazione, io sono duro, pigro, arido e indevoto. Fior. S.

INDIVOZIONE: che anche scrivesi INDE-VOZIONE: s. f. Indevotio. Mancanza di de-

vozione. - V. Irreligiosità. Segner.

INDIZIARE: v. n. Dare indizio, Porger segno d'alcuna cosa, Porre in sospetto. Per modo che abbia a restare INDIZIATA di maliziosa la confessione della di lui insufficienza.

Magal. lett. - V. Indiziato. INDIZIATO, e INDICIATO, TA: add. Sospetto o Accusato, e quasi convinto di al-cuna cosa per via d' indizi. Pareva indiziato di avere ucciso Arasso. Salvin. Seucf. Riuscitogli di divertire con una sangria, ec. una flussione d'occhi, che un altro medico non avea saputo risolvere in due anni, resto IN-DIZIATO per mago. - Per assolvere non dalla notoria abbominazione, ma dall' INDIZIATO Ateismo. Magal. lett. Reo INDICIATO, processato, convinto e confesso, ec. Lami ant. Pref.

INDIZIO: s. m. Indicium. Segno, Segnale, Argomento. - V. Contrassegno, Sentore. In-DIZIO manifesto, indubitato, ambiguo, leggiero, forte. - E sì fatti e tanti indizz, che tu medesimo confesserai esser vero. Bocc. nov. Sentendosi la sera al tardi lor venuta,

non per certo, ma per alcuno indizio, la città fu ad arme. G. Vill.

S. I. Indizio: è anche T. de' Criminalisti; onde Purgar gl' indizi, vale Sopportare il tormento senza confessare il delitto, sicchè la giustizia si appaghi della pena sostenuta nel tormento in purgazione ed ammenda delle congetture, e degl'indiz che avea di colui nel delitto. Voc. Cr.

§ 2. Dare INDIZIO: vale Indicare. La testa con pochi capelli e bianchi ne danno certissimo Indizio. Amet. Avea la donna (se la crespa buccia Può darne INDIZIO) più della Sibilla. Ar. Fur. Gli spini e i roghi danno INDIZIO di terra atta alle viti. Sod. Colt.

INDIZIONE : s. f. Indictio. T. Legale esprimente distinzione di tempo, che i Notaj sono obbligati a mettere ne' loro contratti, e ogni anno si muta, e cammina dall'uno infino al num. 15, e poi si torna all' uno. Che ciascuno notajo dovesse mettere in ciascuna carta che che egli facesse, gli anni Domini, e indizione, e il di. G. Vill.

S 1. Per met. Così s' incominciarono le'n-

DIZIONI a mutare. Bocc. nov.

§ 2. Indizione : parlandosi di Concilio, vale Convocazione.

INDO, DA: add. Indico, Indiano, Dell'In-

die. Buon. Fier. S. Folio INDO. - V. Folio.

INDOCILE: add. d'ogni g. Indocilis. Contrario di Docile, Incapace d'ammaestramento per naturale rozzezza, o per ostinazione, Indisciplinabile, Indottrinabile. Nella nave di Giona Profeta indocile uno solo era quegli che al fracasso de' tuoni, e al furor de' turbini dormiva tranquillamente. Segner. Pred.

INDOCILIRE: v. a. Render docile. Fag. rim. INDOCILITA: s. f. Ruditas. Qualità di ciò che è indocile. Una certa stolida ferocia, e fiera, e brutale indocilità è da lui lontana. Salvin, disc.

INDOCILITO, TA: add. Renduto docile, Persuaso. Segner.

INDOGLITO, TA: add. Voce populare. Agronchiato, Assiderato, Indolenzito. Essendo INDOGLITA per lo troppo sedere. Aret. rag.

INDOLCARE: v. a. Edulcare. Addolciare, Ammorbidire, Disasprire. Indolca e ammolla lo cuore, come l'acqua materiale fa dolche, e trattabili molte cose aride. Cavalc. Med.

INDOLCIARE: v. a. Edulcare. Indolcire. Non indolcire la ventura sanza il fiele suo, ne imbianca sanza nerezza, siccome non è monte sanza valle. Amm. ant. In vino dolce, ovvero indolciato con mele o zucchero, cuoci le bucce de' melagrani e radici di frassino, e dàgli di questo vino a bere a digiuno. Tes.

INDOLCIATO, TA: add. da Indolciare. V. INDOLCIRE: v. a. Dulcescere. Far divenir dolce, e in sign. n. Divenir dolce. L'uliva ancor bianca e verde, che noi la vogliam chiamare, s'acconcia e indoccisce. Vett. Colt. Siccome i lupini messi nell'acqua indoccisco-No, cost la sua natura depone tutto l'amaro del vino. Salvin. disc.

§ 1. Ulivo da INDOLCIRE. - V. Ulivo. § 2. Per met. Appiacevolire, Addolcire. L'orazione che con paterno amore INDOLCISCE, mi dà fidanza d'impetrare tutte le mie domande. Com. Purg. Cominciando omai il verno a indoloire, vi giunsero di varj paesi, ec. Serd: stor.

S 3. INDOLCIRE: per Rendersi benevolo alcuno. Io "m' avea indolcito si maravigliosamente S. E., ec. che sempre e' mi cresceva

le carezze. Beny. Cell. Vit.

§ 4. INDOLCIRE: si dice del Restare gli nomini, in vece della primiera accortezza, con istolida semplicità. Voc. Cr.

INDOLCITO, TA: add. da Indolcire. V. § 1. Per met. Per mostrare il modo di farli (i tasselli di ferro) diciamo che poichè si saranno indocciti nel fuoco, ec. si debbono spianare pulitamente con pietre delicaie. Benv. Cell. Oref.

§ 2. INDOLCITO: per Tenero, Dolce, Pietoso. Che son d'una natura si indolcità, Che non posso veder dai can levrieri Prender la le-

pre, ec. Fortig. Ricc.

INDOLE: s. f. Indoles: Natural disposizione e inclinazione a virtù, o a vizio; Naturale, Propensione, Talento Indole generosa, nobile, buona, lodevole, gentile, fiera, rea, malvagia. - E dirò prima di quella divina INDOLE vostra. Bern. rim.

INDOLENTE; add. d' ogni g. Minime dolens. Che non si duole, Che ha indolenza. Non gli affatturo stolidi? Gli scortico inducenti? Buon. Fier.

S. Indolente : dicesi da' Medici de' Tumori che non danno dolore. Quei tumori dolorosi intorno agli articoli, ec. per lo più dal versarvi sopra molta acqua fredda diventano INDOLENTI, e si dileguano. Cocch. edisc. acq. Tumore indolente che deforma la natural figura, e direzione dalla parte. Id. Bagn. INDOLENTIRE: v. a. Rigere. Indolenzire.

Se non hai di me cordoglio, vedi come INDO-

LENTISCO. Fr. Jac. T.

INDOLÉNZA, e INDOLÉNZIA: s. f. Indolentia. Privazione di dolore. Tumori, ec. sierosi, o linfatici, o acquosi: distinguonsi dagli infiammatorj per la bianchezza, e mollezza, e indolenza. Cocch. Bagn.

S. Per l'Esser disappassionato. Non è questa la solita indolenza de' filosofi, ma è una santa indolenza nell'accomodarsi alla vo-

lontà d'Dio. Fr Giord. Pred. Non far da co-sa a cosa differenzia; Non guardar più la bianca che la nera, Questa hanno certi chia-mala indolenzia: Beru, rim.

INDOLENZI E : V. n. Rigere membra: È quando o per freodo, o per essere stato tauto in positura sconcia, o per lungo stropicciamento s'addormenta quisi il senso alle membra, che dicesi anche Intermentire. Quando le 'NDOLENZIRÀ il capo, o il collo per tener-lo torto, o sconcio, sognerà la persona, che le sia, o debbie escare la cinto. Pessone che le sia, o debbia essere tagliato. Passav.

S. INDOLENZIRE: v. a. Addolorare alquanto, Indur dolore. Lusingandomi che il narrato dissicle anelito, ec. sia un semplice effet-to della tribolazione della tosse che un-DOLENZISCA alquanto i muscoli della respira-

zione. Del Papa cons.

INDOLENZITO, TA: add. da Indoleuzire. Se n' andò colla borsa, e col pascipeco molto ristretto, e forte indolenzito. Franc.

Sacch. nov

INDOLERE: v. n. p. Conqueri. Dolersi, Far doglianze. Quelle il dice, che volle essere in Affrica, e induolesi, che ne fue vietato da Ligario. Brun. Elic. volg. Or. per Li gario.

INDOLIMENTO: s. m. Voce popolare. Senso di dolore poco veemente. Parendole di sentirsi nella cute all' interno della parte dolente come dell'ingrossamento o enfiagione, ec. ma solamente al tatto qualche INDOLIMEN-IN To sentiva. Cocch. Bagn. Relazione del Dottor Barsanti.

INDÒLTRE - V. Ohre. TRÔTAROGEI INDOMABILE: add. d'ogni g. Indomabilis. Da non potersi domare. Combatte insino alla morte con indomabil prodezza. Petr. Virgilio disse, che la fatica INDOMABILE vincea tutte le cose. Varch. Lez. Egli è tal qual si è toccato, cioè indomabile trionfatore di qualsisia contrafforzo. Bellin. disc.

S. INDOMABILE: figur. Aggiunto di Porfido, o Pietra, vale Che non si può lavorare, Che è così dura, che non può esser domata dal ferro. In riguardo dell' estrema durezza di quel-

l' INDOMABIL pietra. Bald. dec.

INDOMANDATO, TA: add. Spontaneus. Non domandato. Se scior pensiero, o lingua INDOMANDATA A dar consiglio altrui lice giam-mai INDOMANDATO. Buon. Fier.

INDOMITO, TA: add. Indomitus. Non domato, Terribile, Fiero. Io tentai alquanto di voler por freno a questo indomito animale, ma perduta era ogni fatica. Lah.
Che abbandoni Costei, ch' e fatta INDOMITA
e selvaggia. Dant Pira e selvaggia. Dant. Purga

INDOMO. - V. e di Indomita. A obary am

INDONNARE: v. n. p. Poteri. Impadro nirsi, Insignorirsi. Fiamma d'amor, che'n cuor alto s' indonna. Petr. Questo mi fa se-guitar quella donna, Che di valor più ch' ogni altra s' INDONNA. Filostr. Men può nel cor superbo amor di donna, Che avidità d'onor che se ne INDONNA. Tass. Ger.

INDOPARE: n. p. Voc. ant. da In e Dopo. Cedere. Farsi dopo, Cedere. E io di qua nelle parti d' Europa Mi vedea tanto grande, e tanto cara, Qual donna, a cui ogni altra poi s'indopa. Dittam.

INDOPPIARE: v. a. Duplicare. Addoppiare, Doppiare, Raddoppiare. - V. Doppio. Che la ventura mia tuttor disvene, E le bellezze vostre va indoppiando. Rim. ant. Guitt. Prima ti nomerò le sue provincie E come l'una coll' altra s'indoppia. Dittam. cioè S'attacca, o congiugne insieme.

INDORAMENTO: s. m. Auri inductio.

Doramento, Voc. Cr.

INDORARE: v. a. Inaurare. Dorare, Innaurare, Coprire checchessia colla foglia dell'oro: Dopo questo si piglia del gesso da

INDORARE Borg. Rip.
S. Per simil. I raggi del sole spuntando per le cime de' più alti monti cominciavano a INDORARE la campagna. Fir. As. Questo è quel cuore che tortuoso nasconde l'iniquità, l'inorpella, l'INDORA. Seguer. Manu. INDORATO, TA: add. da Indorare. Che

meritar con valorosa mano, ec. L'else in-DORATE, e gl' INDORATI sproni. Ar. Fur. E'l mio labbro profanato Si purifichi, s'immer-ga, Si sommerga Dentr'un pecchero INDORA-To. Red. Ditir.

INDORATORE: verb. m. Voce dell'uso. Colui che indora; e dicesi anche di Chi copre checchessia con foglia d'argento. - V.

Mettiloro.

INDORATURA: s. f. Auri inductio. L'in-

dorare. Voc. Cr.

S. Figur. per Palliamento , Apparenza vana di bene. Bellissime INDORATURE, ma senza fondo. Segner. Crist. instr.

INDORMENTATO, TA: add. Sopora-tus. Addormentato. Noi passeremo per mezzo

li corpi indormentati. Liv. M.

INDORMENTIMENTO: s. m. Quella specie di spasimo a' piedi che tra i moti convulsivi è un de'più acerbi. Si chiama anche Granchio, e da' Lombardi Gransio. Torpedini, voce latina, vale pigrizia, intormentimenti, o come altrove dicono indormenti-Menti. Salvin. Fier. Buon.

INDORMENTIRE: v. a. Privar di senti-mento. Red. Etimol. - V. Stupefare. Intor-

mentire.

INDORMIRE: v. n. Nihil facere. Saper malgrado, Non saper ne grado, ne grazia, Ridersi, Non istimare, Nou curare. Per la strada ho trovato anco del freddo, tanto

che per questo anno ne indormiva la cani-cola - O io n'indormo Ulisse, così politropo come fu. Car. lett.

INDORMITO, TA: Pien di sonno, Sopraffatto dal sonno. Rispose il cortesissimo Girone, volete voi ch' uno indormito offenda. Alam. Gir.

INDÒSIA: s. f. Sorta di drappo, che anche dicesi Andosia. Forse dall' Indusium de' Latini, e varrebbe allora Tela da camice, o forse è errore di stampa, ed ha voluto dire Indisia. Cr. in Andosia.

INDOSSO: avv. Intorno al dosso. Con una delle più belle vostre robe indosso. Bocc. nov. Schbene egli è deforme di corpo, brutto a vedere, e gli piangono indosso gli ornamenti." Sen. Ben. Varch.

INDOTATO, TA: add. Indotatus. Senza dote, Che non ha dote. E dell' avanzo esserne larga a' buoni, ec. all'indotate e porere zi-telle. Buon. Fier. La dote si dee detrarre dallo stato ereditario a proporzione di esso; perchè la fanciulla non ha a restare INDO-

TATA. Fag. com.
S. Per Beneficiato, Rimunerato. Fur tolta di fatto, e contra ogni debita ragione a' più nobili INDOTATI dal comune per antico, o

per loro meriti. G. Vill.

INDOTTA: coll' O stretto s. f. da Indurre. Inductus. Inducimento, Persuasione. E a loro INDOTTA contr' a sua volontà usci fuore contra loro. Nov. ant. Ebbe guerra col padre per INDOTTA d' uno suo barone. Pecor.

INDOTTAMÈNTE: avv. Contrario di Dottamente, Ignorantemente. Indottamente forse

e con rozze parole, ma sedelmente certo di lui ragioni. Varch Lez. INDOTTIVO, VA: add. coll' O stretto. Induceus. Persuasivo, Induttivo. E'lo confortarono con belle e indottive ragioni. M. Vill. Sustanzia è cosa certa, e argomento e INDOTTIVO di pruova. Com. Par.

INDOTTO: coll' O stretto s. m. Inductus. Lo stesso che Indotta, Subillamento, Persua-: sione. Ebbe guerra col padre per INDUTTO d'alcuno suo barone. G. Vill.

INDOTTO, TA: coll O stretto, add. da Indurre. E per le indotte ragioni sono più convenevoli al letame delle piante. Cresc.

INDOTTO, TA coll'O largo add. Indoctus. Non dotto, Ignorante, Che non ha dottrina: contrario di Dotto. - V. Illetterato, Idiota. Per utilitate almeno d'alquanti indotti. e non savj di scrittura. Dial. S. Greg. M. E ? fidarse d'altrui, che'l falso scriva, Troppo periglio lien , ma INDOTTO e rozzo Più sovente, danar, che l.bri apporta. Alam. Colt. Un nano appresso de più lordi e brutti, Che I più andorto pittor facesse mai. Alam. Gir.

Non disciplinabile. La quale; se avrà passati dieci anni, ne nascera indottrinabile e cattivo puledro. Cresc.

INDOTTRINARE: v. a. Instructe. Addottrinare. Di Dio t' ha INDOTTRINATA, e maestra ti pianta di nova santa vita religiosa.

Fr. Jac. T.

INDOVARE: n. p. Voce formata da Dove, che significherebbe Collocarsi, Acconciarsi, o Accomodarsi in luogo, quasi nel dove, se ci potessimo avvezzare a lar uso di si strana formazione di verbi. Veder voleva, come si convenne. L'imago al cerchio, e come vi S'INDOVA. Dant. Inf.

INDOVINA: s. f. d'Indovino; Femmina che attende all' arte vana della divinazione. Sole le indovint le lisciatrici, le mediche, ec le fanno non cortesi, ma prodighe. Lab. Vedi le triste che lasciaron l'ago, La spuola e'l fuso, e fecersi indovine. Dant. Inf.

INDOVINAMENTO: s. m. Divinatio. Lo Indovinare, Indovinazione, Divinazione. - V. Pronostico, Vaticinio, Profezia. Ogni indovi-NAMENTO o tacito o espresso, usa il consiglio e l'ajuto del diavolo. - E questo si chiama INDOVINAMENTO per sogni. Passav. Non dirò più sopra i fatti di Ruggieri, che averei a fare per indovinamenti. Cron. Morell.

INDOVINANTE: add. d'ogni g. Divinans. Che indovina. Credi oramai gli auguri, e

alla tua indovinante anima. Fiamm.

INDOVINARE: v. a. Divinare. Prevede-re, o Predire il futuro, Prenunziare, Pronosticare, Divinare, Anticonoscere, Antisape-re. V. Vaticinare, Profetizzare, Apporsi, Azzeccare. Ma molti indovinanono che non doven bene incogliere alla nostra cittade. G. Vill. Niun ve n'ebbe, che, ec. non no-tasse le parole di quella, ingegnandosi di quello volersi indovinane, ch' egli di con-venirgli tener nascoso cantava. Bocc. nov. Ne posso indovinar chi me ne scioglia. Petr.

INDOVINATICO . - V. e di Indovina-

mento.

INDOVINATORE: verb. m. Divinus. Che indovina. Non vogliano sapere le cose future, ne porre speranza negl' INDOVINATORI. M. Vill.

INDOVINATORIO, RIA: add. Che ha virtù d'indovinare. Cantare anche le cose future in modo indovinatorio. Uden. Nis.

INDOVINATRICE: verb. f. Divinatrix, Indovina. Essere presaga, cioè, esser la gente indovinamics. But. Par. Quasi come s' elle fossero le foglie della Sibilla Cumea, o le voci delle indovinatrici cortine di Febo, ce l' ha volute racconfermare. Bemb. As.

INDOVINAZIONCELLA: s. f. dim. d'Indovinazione. Si rifidano in alcune vane inboyinazioncerte che si presumono di fare.

Fr. Giord. Pred.

INDOVINAZIONE: s. f. Dieinatio. Indovinamento, Predizione. Non con augurio ma con indovinazione, ne con sogno d'alcuno pronunziavano esser cosa trista. S. Ag. C. D. INDOVINELLO: s. m. Enigma. Detto o-

scuro a fine di vedere, se altri ne indovina il sentimento: Enimma. - V. Gergo. Indovine L. Lo curioso, intricato, ingegnoso, arguto, oscuro, astruso. – Che si stringati, e brevi non sono, o poco più gl'indovinelli. Buon. Fier. Chi dice indovinelli e chi novelle. Malm.

INDOVINO: s. m. Divinus. Colui che indovina, Indovinatore. - V. Ariolo, Presago, Vate, Profeta. Indovino veritiero, falso, ingannatore . - Ambrogiuolo, già del suo male INDOVINO, di peggio avea paura. Bocc. nov. Egli crede più che non dee, come fanno gl' indovint, ed i sortieri, ed incantatori, e tutti quelli che adoperano per arte diabolica. Tratt. pecc. mort.

S. Far l' Indovino: vale Conjetturare, Indovinare. Vuol, come quel ch'è mezzo Tea-

tino, Che l'uomo in queste cose sia indo-vino. Berg. Orl. INDOVINO, NA: add. Divinus. Atto a indovinare. Trista e certa indovina de miel danni. Petr. Che fin da' suoi primi anni all' indovine Arti si diede, e ne fu ognor più vago. Tass. Ger.

INDOVUTAMENTE: avv. Immerito. In-debitamente, Ingiustamente, Contr'a ragione. -V. Illecitamente. Da più parti, da più mo di, e persone eri indovutamente rubato nel

tuo avere e sustanzie. Cron. Morell. INDOVUTO, 'TA: add. Indebitus. Non dovuto, Indebito. E per l'aggiunta d'acque insolite, ed indovute riceversi. Viv. disc. Arn. INDOZZA: s. f. Egritudo. Molore. Che

son di quelle tue galline nane? Da una in fuor son sane, Quella ha non so che in-

INDOZZAMÈNTO: s. m. Tabes. Lo in-

dozzare. Voc. Cr.

S. Per Persecuzione, o Fattura diabolica-Fece a' suoi fratelli, ed alle sirocchie, e ad ogni altra persona credere che per indozza-MENTI di demonj questo loro fosse avvenuto. Bocc. nov.

INDOZZARE : v. n. Tabescere . Dinota L' essere degli animali, quando per principio di sopravvegnente indisposizione, intristiscono, non crescono, e non vengono innanzi; e si prende talora anche per Affattuare. Indozzan posse quella mala vecchia, che tutta notte sta a rivilicare. Luig. Pulc. Bec. Per certo Golfo tu del essere indozzato, io so bene che io sono di carne e d'ossa come tu, e non sento questo giaccio. Franc. Sacch, nov. L' una dice: i miei pulcin par che sien tutti indozza. TI. Lor. Med. canz.

INDOZZATO, TA: add. da Indozzare. V. INDRACARE, e INDRAGARE: v. n. e per lo più n. p. Descvire. Inserocire, Istiz-zirsi, Incrudelire a guisa di drago. L'oltracotata schiatta, che s'indraca Dietro a chi fugge. Dant. Par. E se talvolta come suol s' INDRACA, ec. A un solo sguardo suo tanto si placa, Che di tigre feroce si fa bue. For-tig. Ricc. Questa è sol la cagione, ond'io esaspero Incontro al cielo , anzi m' INDRAco, e invipero. Sannazz. Egl.

S. INDRAGARE: in sign. a. Far dare nelle furie, Far diventare feroce. Quando quel fia non saro sazio anco, Mostrando versi, ove costei m' INDRAGA, Che splende più ch' ogn' altra in ogni bianco. Franc. Sacch. rim.

INDRAGONITO, TA: add. Irato a guisa di dragone. Non ho inviperito, inserpentito, INDRAGONITO il sembiante ? Fag. com - V. Inserpentito.

INDRAPPARE: v. a. Fabbricar drappi.

Voc. Cr. INDRAPPELLARE: v. a. Aciem disponere. Schierare, Mettere in ordinanza. E assalì per tal forza i nemici che erano da una co-

sta INDRAPPELLATI, ec. Liv. M.
INDRAPPELLATO, TA: add. da Indrap-

pellare V.

INDRETO, o INDRIETO. - V. e di In-

INDRIZZARE: n. p. sinc. di Indirizzare. E per quell'orme ancor m' indrizzo e inse-mito. Sannaz. Egl. INDRUDIRE: v. a. e n. Divenir drudo,

Far da drudo, Far divenir drudo. Di prudenzia adornati, Alma, se vuoi salire Che ella ha magisterio Di saperti indudine. Fr. Jac. T.

INDUARE: v. a. in duos dividere. Far due. Volando verso'l nido che t' INDUA. Franc,

Sacch. rim.

3. E n. p. Farsi due, dividersi in due. Qui ferma gli occhi della mente tua, Guarda quanto fortuna corre al verso Come l'un ben

dopo l' altro s' INDUA. Dittam.

INDUBITABILE: add. d'ogni g. Indubitabilis. Che non è da mettersi in dubbio, Certo, Indubitato, Che non ha dubbio. Certa rosa è, è indubitabile in questa cittade, che Ilio, ec. Guid, G. Conceduto a Tolomeo come effetto INDUBITABILE. Gal. Sist. Poteva con certezza indubitabile affermare quanto, degli occhiali ei disse, ec. Red. lett. Occh. INDUBITABILITA: s. f. Certezza di ciò

che è indubitabile. Questa cosa si tocca con mano: Ecco il sommo dell' INDUBITABILITA. -L' INDUBITABILITÀ della fede, essendo in queto caso misura dell' Onnipotenza della vo-

Ionta. Magal. lett.

INDUBITABILMENTE: avv. Indubie. In modo da non potersene dubitare. - V. Cer-

tamente. Conforme è sicuramente la luna alla terra nella figura, la quale industrasilmente è sferica. Gal. Sist

INDUBITATAMENTE: avv. Certe . Senza dubitazione. Questa mano la quale inpubità-TAMENTE avrebbe levatoti il capo dallo'mbusto. Fir. As. Molto mi maraviglio che, ec. Aurelio Severino , ec. dica INDUBITATAMENTE che quel liquor giallo, ec. non avveleni, Red Vip.

INDUBITATISSIMAMENTE : avv. sup. d' Indubitatamente . Da questo rimedio sarà prodotta indubitatissimamente la sanazione.

Libr. cur. malat.

INDUBITATISSIMO, MA: add. sup. d'Indubitato. La qual cosa certamente è verissi.

ma, e indubitatissima. Bemb. lett...

INDUBITATO, TA: add. Certo, Che non. ha dubbio. Si tiene per antica, e INDUBITATA credenza, M. Vill. Senza dubbio alcuno gli pareva d'essere certo e indubitato signore. Urb. Cose già conosciute e ricevute per vera e INDUBITATE. Gal. Sist.

INDUCARE: n. p. Voco scherzevole usata altre volte proverb. come Rinducarsi, e Sdu-

carsi, V.

INDUCENTE. add. d'ogni g. Che induce Cr in. Temoroso.
INDUCERE. - V. Indurre,

INDUCIMENTO: s. f. Persuasus. L'indurre, Persuasione. Per suo inducimento man-dando cinquecento fanti Gibellini. G. Vill. Con suoi inducimenti a mal fare spense in loro la vita della vera fede. Mor. S. Greg. Venne volontà al comune di Perugia con inducimento di Leggieri d'Andreotto, ec. di combattere. Cron. Vell.

INDUCITORE: verb. m. Inducens. Che induce, Uomo vizioso e di mala condizione: Sollecitatore e INDUCITORE a male. Passav. Glt occhi sono da reprimere, ec. come rattori a INDUCITORI a colpa. Cavale. Med. cuor.

INDUGEVOLE: add. d'ogni g. Tardus; Che indugia, Tardo, Lungo. Acciocche non si rallegrino della nostra indugevole negli-

genza. Guid. G.

INDUGIA: s. f. Mora. Indugio. Cognoscendo pericolo da ogni parte, e dalla INDUGIA e dalla partita. Petr. uom, ill. E senza indu-GIA un altro colpo mena Assai più aspro è crudo che'l primiero. Bern. Orl. L'uno quà, e l'altro di là si mosse Senza parlarsi, e fu l'indugia corta. Ar. Fur.

INDUGIAMENTO: s. m. Mora, Indugio, Non può avere grande spazio, nè grande prolungamento o indugumento. Sen. Pist.

INDUGIANTE: add. d'ogni g. Cunctans, Che indugia . Lui Industante e soprastante, ferocemente minacciassero. Liv. Dec.

INDUGIARE "v. a. Morari . Ritardare ,.

Pardare, Mandar in lungo. - V. Sostenere Differire. Piacciavi di tanto INDUGIARE la esecuzione, che saper si possa se ella lui vuol per maritor Boce nov. Fare l'apparecchiamento, il quale comunemente la gente INDU-CIA. - L' altro inconveniente si è, che quanto l' nomo più inducia la penitenza, più pecca-Passava Ogni nostro dolore ammollisce e fa minore il tempo, il qual tempo INDUGIARE e non prevenir col consiglio, tanto più a voi si disdice, quanto da voi maggior prudenza à aspettata. Bemb. lett.

S. In sign. n. e n. p. Intertenersi, Metter tempo in mezzo, Mettere indugio. - V. Badare, Soprastare, Temporeggiare. Se forse Iddio INDUGIANDO egli l'affogare, gli mandasse qualche ajuto allo scampo suo. Boce. nov. Non si volle più induciana di venir a far vendetta. G. Vill. E voi, che amore avrampa, Non v' induciate sull' estremo ardore.

INDUGIATO, TA: add. da Indugiare. Lascia lo 'ncerto della penitenza indugiata infino alla morte. Passay.

INDUGIATORE: verb. m. Cunctator. Che indugia. Chiamando già Fabio non INDUGIA-

zore, ma pigro. Petr. nom. ill.

INDUGIO: s. m. Cunctatio. L' indugiare, Tardanza, Ritardamento, Dimora, Interteni-mento. - V. Dilazione, Prolungamento. Indu-610 breve, lungo, soverchio, pernizioso, no-joso, spiacevole. - Inducio è ritardar quello che si dee fare. Com. Purg. Senza più INDU-610 dovesse far quello che detto l' avea. Bocc. nov. Sanz' inducio a parlare incominciai. Dant. Inf. E chi ben può morir non cerchi inducio.

§ 1. Dicesi Lo inducio piglia vizio, e vale, che Lo indugiare cagiona danno. Perchè già tu n' hai più d' uno indizio, Va via, per-

chè lo 'ndugio piglia vizio. Malin.

§ 2. Dare inducio: vale Indugiare, Tardare, Mettere tempo in mezzo. Pensando, che alla bisogna non era da dare inducio, preso tempo convenevole, dal Soldano impetro, cc. Bocc. nov. Per non dare inducio a sua ventura Monta a cavallo, e veste l'armadura. Bern. Orl.

INDULGENTE: add. d'ogni g. Indulgens. Che indulge, Condiscendente. Per giustizia non puote essere indulgente. Fr. Giord. Pred.

INDULGENTISSIMO, MA: add. sup. d'Indulgente. E molto più come padre, e verso la Maestà sua indulgentissimo, con ogni sollevitudine ne la consigliamo e confortiamo. Cas. instr Card. Caraff.

INDULGENZA, e INDULGENZIA: s. f. Indulgentia L'indulgere, Concessione - V. Con-

discendenza. Voc. Cr.

S 1. Per lo Tesoro de' meriti soprabbon- I ling.

danti di Cristo e de Santi distribuito a' fe deli da chi ha l'autorità. E ordind inducerza di croce, perdonando colpa e pena. G. Vill. Il comune con tutto il vopolo potea avere la 'NDULGENZA. M. Will. toitage

§ 2: Dare, o Fare INDULGENZA: vale Concedere indulgenza. Tutti si crociarono contro a Federigo, dando il Papa INDULGENZA di colpa e di pena. - Papa Bonifazio, ec. fece

somma e grande INDULGENZA G. Vill. INDULGERE: v. a. Voc Lat. Dar opera, Concedere, Permettere; Condiscendere. Ma lieta mente a me medesima Inducco la cagion di mia sorte. Dant. Par. INDULGO, cioè do per opera. But. ivi. E la virtu che lo sguardo m' INDULSE, Del bel nido di Leda mi divelse. Dant. Par. M' INDELSE, cioè diede a me Dante. But. ivi.

INDULTARIO: s. m. T. de Legisti. Quegla

a cui è fatto l'indulto:

INDULTO: s. m. Venia. Sorta di dispensa dalla legge, Concessione, Permissione, e vale anche Perdono. Non prima si frappone Most con alcune acconcie parole d'intercessione a pregar per essi, che senza una minima

replica office P INDUITO, Seguer, Pred.
INDUMENTO: s. m. Voc. Lat. T. de' Curiali. Vestito, Veste, Vestimenta. Tennto &

somministrar gli alimenti e gl' INDUNENTI. INDURABILE: add. d'ogni g. Indurabi-lis. Atto a indurire. Ha bisogno di tal cibo, che sia inderabile e seccabile per la terrestrità. Crese.

INDURAMENTO: s. m. Duritia. Lo 'ndurare, Assodamento. Il modo per lo quale la pianta dimestica diventa salvatica, è per mancamento di cultivare, e per indunamento e seccamento del luogo. Cresc.

S. Per met indusamento di cuere, vale Ostinazione. Dell' avarizia ne nuscon sei, cioè, cc. INDURAMENTO di cuore contro alla

misericordia. Maestruzz.

INDURARE: v. a. e. n. Indurescere. Fare, o Divenir duro o sodo. - V. Assodare. Null'altra pianta che facesse fronda, O INDU-RASSE, vi puote aver cita. Dant. Purg. L'orsa , ec. Rode se dentro, e i denti e l'unghie INDURA. Petr. Per la qual cagions questo vento fortifica e INDURA, e rompe quelle cose che manifestamente scorrono. - 1 loro semi nou sieno ancora fermati, e per ma-turità indunati. - Sono (le ghiande) alla digestione contrarie, e INDURANO il ventre. Cresc.

& I. Per met. Divenue intrattabile, ineso-rabile, ostinato. Onde come net cor m. INDURO e inaspro, Così nel mio parlar voglio esser aspro. Petr. Correggi il figlinol piccolo, sic-che poi crescendo non indunt. Fo. sicche tu non sii cagione della sua mala vita. Cavale, Frutt-

Zu & dilatto, For. Es

S 2. INDURARE : Per Inasprire, Rinforzare; Incrudelire. Lasciando le 'nsegne nel mezzo, ed egli dinansi cogli più eletti cavalieri , indu-RANDO la battaglia , messer Piero fe' a dugento cavalieri fedire i nimici per costa. M. Vill.

§ 3. INDUBAR la maniera a dicesi da' Pittobida e pastosa, l'insecchisce, e la fa diventar dura e legnosa. Indurant ed insecchir la maniera dall' imitare statue. Vasar.

61900 INDURATISSIMO, MA: add. sup. d' Indurato. Parendomi che non una mano, ma un pezzo d'indunatissimo ghiaccio sovra le carni mi si fosse posto. Tass. Messag.

INDURATO, TA: add. da Indurare. Nelle quali cose essendo indunato, e callo avendo fatto, con molta meno fatica le cose traverse vegnenti riceve e porta. Bocc. lett. E nel bel petto l'indunaro ghiaccio. - Che punto di fermezza o di valore Mancasse mai nell' INDURATO chore. Petr.

INDURIMENTO: s. m. L'atto d'indurire, e Lo stato della cosa indurita. Onde bene spesso succedono gl' indunimenti quasi cartilaginei, e i tumori freddi della membrane del ven-

tricolo. Cocch. Bagn.

29.

13.3

INDURIRE: v. n. e n. p. Indurescere. Indurare. Siccome la creta stando al sole in-DURISCE. Fr. Giord. Pred. Non è veramente osso, ma appoco appoco va indurendosi in osso. Red. Oss. an. L' invidia presto si guasta e INDURISCE. Cant. Carn. Per tal modo si farebbe INDURINE l'acciajo. Benv. Cell. Oref. S. Per met, vale Ostinarsi. Pregandolo per

Dio che dovesse lor perdonare, e prendere i detti patti, perche incontanente induneres-

BONO. Pecor. nov.

INDURITO, TA: add. da Indurire. Non sono verghe INDURITE, ma che arrendevol-mente si piegano. Zibald. Andr. Morendo rimase come il primo, intirizzito e indunito. Red. Oss. an.

INDURRE, e INDUCERE: v. a. Inducere. Persuadere, Muovere a fare, Recar uno a' suoi voleri. - V. Condurre, Ridurre, Vince-

re. Non potendola ad altro inducent, con denari la corruppe. Bocc. nov. Questa è la vista ch' a ben far m'indece. Petr. § 1. E n. p. Picgarsi, Muoversi, Condursi a dire, a far checchessia; ed accenna qualche precedente resistenza; Condursi, Ridursi, Acconsentire, Accomodarsi. Tutti gli nomini crederanno, non che essa non abbia voluto alle voglie della repubblica inducensi e piegarsi, ma che esso non abbia coluto che ella si pieghi e vi si induca. Bemb. stor. Ho natura d'infinite bellezze; ma solo in que. sto inducesi l'animo mio a grande allegrezza e diletto. Fav. Es.

S 2. INDURER: per Condurre, Introdurre, Si serve Orazio della comparazione di questo gran mostro inducendo a parlare Annibale loro nemico: Adim. Pind. Oss. Che più mi trema il cuor, qualora io penso Di lei in parte, ove altri gli occhi induca. Dant., rim. Acciocche spente le radici della primaja, vigna, ec. la novella vite siguramente si possa inducere. Cresc.

S 3. Per Addurre, Apportare, Recare. A riprovare la svergognata pertinacia nostra, ci è indutto per esempio un uomo pagano,

Mor. S. Greg.

§ 4. INDURRE : per Cagionare, Produrre. Linfa ricca di sali pungenti e corrosivi, la quale, ec. eserciti la sua attività stimolante: e corrosiva, INDUCENDO quivi un assiduo molesto prurito. Del Papa cons. Plutarco nel dialogo di conservar la sanità, disse, che mangiato (il giummar ) INDUCEYA il dolor della testa. Red. cons.

\$ 5. INDURAN: per Sollecitare. E pregavalo, e inducevato che insieme con lui dovesso andare, ec. della qual cosa quegli scusandosi,

ec. Vit. SS. PP.

S 6. INDUCERE, e INDURRE : per Cavare per conseguenza, Dedurre, Conghietturare. Stetta alcun poco fra sè medesima maravigliando aver si bella persona la natura formato: e la bella apparenza inducendo a nobile e gentil cuore esser congiunta. Gir. Girald.

INDUSTRE: add. d'ogni g. Industrius. Industrioso, Che opera con diligenza accurata e ingegnosa. Col fuoco il fabro INDUSTRE il ferro stende Al concetto suo nuovo e bel

lavoro: Buon. rim.

INDÚSTRIA: s. f. Industria. Diligenza, a Destrezza ingegnosa. - V. Arte, Sollecitudine, Premura, Ingegno. Industria maravigliosa, grande, somma, sottile, estrema, sollecita, faticosa, lunga, soverchia, assidua, vana. - Alcuna cosa molto desiderata con INDU-STRIA acquistasse. Bocc. nov. A conservazion della quale troppo maggiore industria s'ado-perava. Lab. L'industria d'alquanti uomini

si avvolse per diversi paesi. Petr. St. Dicesi anche Industria; per Esercizio e per Arte; onde Mancare e Crescere l'in-DUSTRIA in un luogo, vale Mancaryi, o Cre-scervi gli esercizi e l'arti. Voc. Cr.

§ 2. A INDUSTRIA; posto avverb, vale Con industria, Industriosamente. A studio e a INDUSTRIA non mi woglion conoscere. Cavalc. Frutt. ling.

INDUSTRIALE: add. d'ogni g. T. Forense. Appartenente a industria, Che dipende da

industria Frutti industriali.

INDUSTRIARE: n. p. Studere, Adoperare con industria per arrivare a qualche fine, I ugegnarsi, Adoperarsi, Studiarsi . Non sapete ANDUSTRIARVI che non manchino dieci ducati? Ambr. Bern.

JNDUSTRIO: add. - V, e dl Industrioso. INDUSTRIOLA: s. t. dim. d'Industria. A ben intendere la formazione, l'indole, le IN-DUSTRIOLE di una formica, non basterebbono tutti gl' intelletti di questa misera terra. Se-

g ser. Incr.

industria, Studiosamente. - V. Diligentein ente. Per dare industriosamente principio al periglioso e alto suo disiderio. Urb. Eranvi imposte da serrarsi a chiave INDUSTRIO-SA MENTE accomodate: Salvin. Odiss.

INDUSTRIOSO, SA: add. Industriosus . Che ha industria, Ingegnoso, Studioso, Procacciante, Diligente, Che sa adoperarsi. La savia natura, ne l'arte industriosa posero le sante mani. Amet. Usava questo INDUSTRIOco artefice di far primieramente un modelletto di cera. Cellin. Orcf.

S 1. D' un uomo industrioso si dice ch' E' viverebbe o E' farebbe roba sull' acqua.

5 2. INDUSTRIOSO: si dice anche Delle cose fitte con grande industria. L' Arcivescovo con EXDUSTRIOSE suasioni, e con grandi promesse il mosse a farlo trattare. M. Vill.

INDUTTA: s. f. Voc. antiq. Persuasus. Inducimento, Induzione. V. Ebbe guerra col padre per indutta di un suo barone, ma poco

vivette. Pecor.

INDUTTIVO, VA: add. Inducens. Che induce, Inducente. Con quelle ragioni che più loro parvero induttive, la loro intenzione gli scoprirono. Bocc. Vit Dant. Diventa (la lattuga ) più convenevole a mangiare colta che cruda, perocchè 'l suo latte per lo color del fuoco scema, per lo quale era induttiva del sonno. Cresc.

INDUTTORE: verb. m. Auctor. Che induce. Continua alla materia ditta di sopra de' conti di Casentino, cioè di Romena, che funno induttont a falsificare li fiorini. But. Inf

INDUTTRICE: verb. f. Che induce. L' una silà, l'altra di pigrizia. Dant. Conv. INDUZIONE: s. f. Inductio. Inducimento,

Persuasione di chi sollecita a far checche sia; e per lo più si prende in cattiva parte. Per consiglio e induzione del suo fratello. Sen. Declain.

S 1. Per Una specie d'argomento con cui si prova una proposizione per via dell' enumerazione di varie cose. Il che si pruova per INDUZIONE a questo modo. Varch. lez.

3 2. INDUZIONE: dicesi anche Della conseguenza che si trae, che si deriva da alcuna cosa. L'occasione di nominar l' Alcorano nacque dall' induzione ch'io pretesi di fare a favore della Legge di Cristo, dall' esser! briare. ec.

ella durata per diciassette secoli, ec. Magal,

INEBBIATO. - V. Innebbiato, Shamissan INEBBRIAMENTO. - V. e di Ebbrezza.

S. Per met. Allegrezza, o Gioja. Dolcezza dell' anime , INEBBRIAMENTO de' cuori. Op. div. tratt. Avem.

INEBBRIANTE: add. d'ogni g. Inebrians. Che inebbria, Che produce l'Ebbrezza, Voce

adottabile.

INERBRIANZA. - V. e di Ebbrezza. INEBBRIARE, INEBRIARE, INNEB-BRIARE, e INNEBRIARE: v. a. Inebriare. Imbriacare; e si usa anche in sign. n. e n.p. INERRIO lo Re, e INEBRIATO che l'ebbé, espose lo suo lamento al Re contra Aman, But. Purg. Ed oltre a ciò s' INNEBRIAYA alcuna volta Bocc. nov. Ne gli valse l'essersi inebriato per suggire sanza sentimento le ngiurie della commossa moltitudine . Id. lett. Bello è saper, se non l'udiste mai, Come la mente 1xx-BRIATO perse. Dittam. Siete tutti fantastichi

e lunatichi, e sempre andate innenniando, non vi vergognate. Franc. Sacch. nov.

S. I. Per. met. Alla mente, che per lo furore è INEBRIATA, ogni cosa diritta, che detta gli è, perversa gli pare. Amm. ant. Che 'l grado della contemplazione sia, ec. suspenzione di mente INEBRIATA in nella contemplazione . Fior. S. Franc. Tutto quasi INEBRIA-To di dolcezza cominciò a gridare, e dire 🕷 quegli che cantavano. Cavalc. Med. cuor. Noi siamo si mebriati, che tutti altri dolzori ci sono amari . Esp. Pat. Nost, Ch' INEBRIATI per non degno amore Si tolsero ad ogni opra valorosa. - E fra le belle vesti la guancia immerge, e gli occhi a quella frega innebriaro, e gode. Buon. Fier. La molta gente e le diverse piaghe Avean le luci mie si INNEBRIA-TE, Che dello stare a piangere eran vaghe. Dant. Inf. cioè Pregne di lagrime.

§ 2. Innerriages: per Imbevere. Tenne il pane sopra il vasello, e ricevea lo fumo che n'uscia, ed innerriato il pane del fumo che n'uscia del mangiare, e quelli lo mordea. Nov.

INEBBRIATO . INEBRIATO BRIATO, e INNEBRIATO, TA: add. dai

INEBBRIAZIONE, INEBRIAZIONE, IN-NEBERIAZIONE, e INNEBRIAZIONE: s. f. Ebrietas. Ebrieta, Ubbriachezza, Inebbriamento. Voc. Cr.

S. Per Forza , Facoltà d'inebbriare . Piantagion della vigna, e la INEBBRIAZION del suo frutto, a lo scoprimento del dormiente. S. Ag. C. D.

INEBREZZA'. - V. e di Ubbriachezza. INEBRIARE: e suoi derivati. - V. Inch-

INECCITABILE: add. d'ogni g. Inexcitabilis. Da non potersi risvegliare; onde Sonno ineccitabile, vale Sonno eterno, Sonno da cui altri non può esser riscosso . Quel duro eterno

INECLISSATO, TA: add. Lo stesso che Ecclissato Non vedete la Luna INECLISSATA?

Sannazz. Egl.

INEDIA: s. f. Voc. Lat. Astinenza continua da cibo e beyanda, Il non mingiare. Non son però il naturale ritratto dell' inedia e della quaresima, come io eras ec. Red. cons. L'INEDIA di molte ore e la cena parca e leggiera . Cocch. Bagn. INEDITO, TA: add. Che non è stato stam-pato. Cacch. Lez. ec. INEFFABILE: add. d'ognì g. Ineffibilis.

Che non si può esprimere con parole. Indi-cibile. - V. Inenarrabile. Quello infinito ed ENEFFABIL bene che lassu è. Dant. Purg. Per somma ed ineffabil cortesia. Petr. Speri la merce della sua inerfabit promessa. Vit. S. Gir.

INEFFABILISSIMO, MA; add. sup. d' Inelfabile. Mistero INEFFABILISSIMO della incar-

nazione di Cristo. Segn. Mann.

INEFFABILITÀ, INEFFABILITADE, INEFFABILITATE: s. f. Ineffabilitas . Impossibilità di spiegar checchè sia con parole. LI INEFFABILITA dello splendor divino. Com.

Par. INEFFABILMENTE : avv. Ineffabiliter. Indicibilmente. Conciossiacosache ella diside-

rando appetisca colui il quale è sopra cssa inferantante allogato. Teol. mist.

INEFFEMINIRE: n. p. Lo stesso che Infeminire. V. Per quell' altra parte sentite Melissa in forma d'Atlante, e Ruggiero inferenza inferiori.

INEFFEMINITO, TA; add. da Ineffemi-

nire.

INEFFICACE; add. d'ogni g. Inefficax. Che non è essicace, Che non produce il suo effetto. Membro morto ed inefficace. Teol. mist. INEFFICACI diligenze e vane gelosie de' mariti. Fir. As. Le speranze e preghiere di noi mortali, le quali, quando direce sono, essere inefficaci non possono. Boez. Varch.

INEFFICACIA: s. f. Difetto d'efficacia. -V. Essicacia, che è il suo contrario. Accortosi della inefficacia di cotale medicamento. Libr. cnr. malatt. Per mostrare l'inefficacia del-

l'argomento. Gal. Macch.

INEGUAGLIANZA: s. f. Inequalitas. Disuguaglianza, Disparità, Disagguaglio. - V. Differenza. INEGUAGLIANZA sensibile, grande, manifesta. - Dalla cui ineguactianza risulti nella repubblica quell' armonia che risulta in qualunque musica composta dalla inegualità delle voci. Seguer. Crist. instr.

INEGUALE: add. d' ogni g. Inaqualis. Disuguale. Superficie scabrosa, e rozzamente

INEGUALE. Fr. Giord. Pred.

INEGUALITA, INEGUALITADE, INE-GUALITATE: s. f. Inæqualitas. Difetto d'egualità, Disuguaglianza. Spiega per tutta la tunghezza del membro una falda con varie INEGUALITÀ e increspature. Red. Oss. an.

INEGUALMENTE : avv. Inaqualiter. Di-

sugualmente. Il raborbaro è una radice INE-GUALMENTE grossa. Ricett. Fior. INELEGANTE: add. d'ogni g. Inornato, Incolto, Che non è elegante. Cicerone, ec. avendo anche composti versi, ec. per quel che comportava il suo secolo non Eleganti. Salvin. disc.

INELIGIBILE : add. d' ogni g. Da non cleggersi, Da non poter essere eletto. La colpa sempre è ineligibile, e la pena mera si può talora eleggere sanamente. Scgner. Crist. instr.

INELUTTABILE: add. d'ogni g. Incluctabilis. Invincibile, Inevitabile. Lo studio delle mattematiche, ec. fece sì, che non a ogni verisimile e apparente ragione si stesse contento, ma cercasse e trovasse nel discorrere, ec. le più INELUTTABILI, per così dire, necessitadi. Salvin. pros. Tosc.

INEMENDABILE: add. d'ogni g. Inemendabilis. Incorrigibile. Sia necessario l'orror nell'osservare essere stato infinito, e perciò

INEMENDABILE. Gal. Sist.

INEMENDATO, TA: add. Non emendato, Incorretto. Bemb lett.

INENARRABILE: add. d'ogni g. Inenarrabilis. Da non potersi narrare. Pone lo INE-NARRABILE acume della divina luce. Com. Par. Certo egli è cosa inenarrabile e incredibile a pensare. M. Vill. INENARRABILE, incomprensibile, dator di lume, e redentor degli uo-mini. Vit. SS. PP.

INENTRO: avv. Introrsum. Verso il didentro: contrario di Infuora. Il quale occhio stice volto INENTRO. Pallad. Dee avere, cc. i suoi occhi grossi, e che non gli abbia scavati in ENTRO. Cresc. cioè Affossati più del convene-

vole.

INEQUABILE: add. d' ogni g. T. proprio con che si descrive quel moto, che in tempi uguali scorre spazi disuguali; opposto a Equabile: Figurarsi con errore i movimenti fatti sopra esse linee A B, A C, come equabili e uniformi, e non come INEQUABILI e continuamente accelerati. Galil. lett. Moti degli elementi, benchè difformi, irregolari, INEQUA-BILI. Del Papa

INEQUABILITA : s. f. Qualità di ciò che è inequabile; contrario di Equabilità. Basta per. simile inequabilità (dello stile) non occorra, troppo frequente ne troppo disorbitante. Uden.

INEOUALE: add. d'ogni g. Incequalis. Disuguale, Scabroso . Aspro. Voc. Cr.

INEQUALITA, INEQUALITADE, INE-QUALITATE: s. f. Inequalitas. Disugnaglianza , Disparità ; contrario d'equalità. Maliziosa INEOGALITÀ d'amore, e falsa duplicità suole cacciare amore. Libr. Am.

INEQUIVALENTE: add. d'ogni g. Non equivalente, Inequale nel valore. Ma se non si dice in questi termini espressi, si dice per vie indirette, INEQUIVALENTI, quali son que-

sti, ec. Segner. Concord.

INERBARE: v. a. Herbis. tegere. Coprir d' derba. Santa Madre d' amor, che INERBI, e'nsiori Il mondo al tuo venir tutto ridente.

Varch. rim. Past.

INERENTE : add. d' ogni g. Inhærens. Che di sua natura è attaccato, unito, impresso in un suggello. - V. Insito. La grazia infusa e INERENTE che ci fa giusti, tutta è opera di Dio. Segner. Mann. Io non vedo per qual ragione risedendo l'istesse facoltà equalmente nell' nomo e nella bestia, non possano, anzi non debbano credersi inbrenti in un fondo dell' istessa natura. Magal. lett. Gli effetti provenienti dalla gravida, ec. se sia insita e INERENTE ai corpi. Tagl. lett.

INERENZA: 5. f. Adhæsio. T. Filosofico. Dicesi dell'unione delle cose di lor natura inseparabili; o che non possono essere separate fuorche mentalmente e in astratto. Senza l'INZ-RENZA del suo suggetto non può nè essere, nè anco immaginarsi alcun movimento. Gal.

INERIRE: v. n. Inhærere. Essere attaccato, unito, congiunto. - V. Inerente, Inerenza. Dovunque si traverà quest' istesso principio, potrà supporsi menne in una base, o sia fondo, esso ancora immateriale. Magal. lett.

S. INERINE: per Condescendere, Aderire, è voce molto usata oggidì, specialmente da' Legali. Il Vescoco di Firenze, inerendo ad una tal supplica, concesse, ec. Targ. Viagg.

INERME: add. d'ogni g. Inermis. Che è senz' arme, Sproyveduto d'arme. Nello stil familiare direbbesi Disarmato. Amor cieco ed INERME. - Le donne lagrimose, e'l vulgo INERME. Petr. Fra genti inermi ha perigliosa

guerra. Cas. canz.

INERPICARE, INNERPICARE: n. p. Sursum repere. Salire, aggrappandosi colle mani e co' piedi su per gli alberi, muraglie, balze, e simili. Che avesse da sua posta tanto ardire. Che inerpicasse su per le muraglie. Matt. Franz. rim. burl. Un certo frutice, ec. s' abbarbica e inerpica su per le muraglie e su per gli alberi in guisa dell'ellera. Red. esp nat.

INERTE: add. d' ogni g. Iners. Pigro, Dap-

poco , Infingardo. All' INERTE asinel con meno affanno pur provvegga il villan. Alam. Colt.

INERUDITO, TA: add. Ineruditus. Senza erudizione, Non erudito, Impolito, Indotto. Io faro cosa per avventura non affatto indotta ne inerupita, ma sara tutt altro che cicalata, Salvin. pros. Tosc. Acciocche il loro difetto nell' universale si nascondesse, fuggissero la riprensione d'inenuniti. disc. Chi avvezza troppo a tali esercizi i fanciulli, e lasciagli inenuniti dell' altre cose più necessarie, gli esercita, ec. Segn. gov. INERUDIZIONE: s. f. Difetto, Mancanza

d'erudizione. Il passo di S. Luca riportato dal S. L. prova l'inequoizione degli A. Lami

INERZIA: s. f. Inertia. Dappocaggine, Infingardaggine. Colla conversatione e compa-gnia de quali egli in ogni vizio, ed inanzia

s' avvezzasse. Bemb. stor

S. INERZIA: dicesi da' Filosofi di quella Forza, per cui un corpo ha la facoltà di rima-nersi in uno stato di riposo. Mali dipendenti dalla debolezza delle viscere, e dall'interna degli umori. – Come anco da angustia, e da

INERZIA, e lassità di solidi, Cocch. Bagn. INESATTO, TA: add. T. Forense. Che non è esatto, Che non è riscosso. Interessi,

o frutti decorsi ed INESATTI.

INESAURIBILE: add. d'ogni g. Inexhaustus. Che non si può esaurire, Perenne. Certamente che questo è un argumento, per così dire, inesaunibile, che per quanto si dica più resta da dire. Salvin. pros. Tosc. Non si fanno un bisogno inesarribile di una pura volontaria ambizione. Magal. lett.

INESAUSTO, STA: add. Voc. Lat. Che non manca, Che non vien meno, Indeficiente. V. Miniere INESAUSTE, quali per ricchezza, quali per medicina. Segner. Pred. Quando il grande Iddio dagli erarj inesausti di sua profonda e inescogitabile bontà trasse fuori. Salvin. disc.

INESCAMENTO: s. m. Illecebre. Il ine-scare. - V. Adsecamento. Ci alletta il Dimonio co' suoi appettitosi inescamenti di diversi sapori. Fr. Giord. Pred.

INESCARE: v. a. Inescare, Addescare, V. Pur nascosamente dentro compone l'uomo con ispirituale studio e inescalo, come fa il

medico la sanità. Pist. S. Gir.

S. INESCARE: per Dar esca, Porgere alimento. Così suscita allor, così rinfresca La presa fiamma, ed incauto scoscende Gli aridi rami.

e'l vivo foco INESCA. Benv. Egl.

INESCATO, TA: add. da Inescare. Dalle quali INESCATO il figliuolo Arrigo, ec. condusse, ec. gli Schiavoni a tale, che disperati della salute menarono gli Ungheri nella Germania. Stor. Eur.

S. Talora vale Che è fornito d'esca. Ne

però smorzo i dold inescati ami. Petr.

INESCOGITABILE: add. d'ogni g. Voc.
Lat. Da non poter cadere in peusiero, Che
non si può ideare o pensare. Lontanissime
dalla nostra immaginazione, ed in somma
del tutto a noi inescogitabili. Gal. Sist. Non
può capire un solo Dio invisibile e infigurabile e inescogitabili. – Quando il grande
iddio dagli erarj inessusti di sua profonda
e inescogitabili bonta trasse fuori, ec. questo bel mondo. Salvin. disc. Sono talora inescogitabili, ma però vere e naturalissime le
concordanze di due contraddittori apparenti.
Magal. lett.

INESCOGITATO, TA: add. d'ogni g. Inexcogitatus. Non pensato, Impensato. Nuovo, e forse sino allora inescogitato mestiero, da buscarsi il vivere a sedere. Magal. lett.

1NESCRUTABILE: add. d'ogni g. Inscru-

INESCRUTABILE: add, d'ogni g. Inscrutabilis. Imperscrutabile. Segner. Mann. INESCUSABILE: add, d'ogni g. Inexcu-

INESCUSABILE: add. d'ogni g. Inexcusabilis. Non iscusabile, Che non si può scusare. Vizio inescusabile. Guid. G. Inescusabile semplicità. Gal. Sist.

INESCUSABILISSIMO, MA: add. sup. d'Inescusabile. Ora si che sarebbe INESCUSA-BILISSIMO fallo non l'onorare. Segner. Paneg.

INESCUSABILMENTE: avv. Sine inexcusatione. Senza cura. Si indurano inescusabilhente nel peccato. Fr. Giord, Pred. Discorda inescusabilmente dal muoversi in cerchi remoli. Gal. Sist.

INESEGUIBILE: add. d'ogni g. Che non put eseguirsi, Inadempibile. Altrimenti sarebbe ineseguirsi, auel precetto. Segner. Miser.

be inessevible quel precetto. Segner. Miser. INESERCITABLE: add. d'ogui g. Inexercitus. Da non potersi esercitare. Voc. Cr.

S. Monte INESERCITABILE: vale Aspro, Inaccessibile. Egli volle ancora vedere parte dell'INESERCITABIL monte Barbaro, e le ripe del Pozzuolo. Filoc.

INESERCITATO, TA: add. Inexercitus.

Non esercitato, Inesperto, Mal pratico: contrario di Esercitato. Quelle del precettatore
INESERCITATO; sono acqua morta stagnante, ec. nella conserva della memoria. Salvin.
disc. Soggetto degno per mio giudizio di
qualunque miglior filosofo; e non INESERCITATO poeta. Varch. lez.

INESICCABILE, e INESSICCABILE: add. d'ogui g. Inexhaustus. Che non 'si può disseccure, Perenne, Inesauribile. Almen lunglie querele, almen dagli occhi Inesiccabil vena Riverserem sul sasso. Chiabr. canz. Começhè, il sangue d'Austria abbia in ogni tempo, ec. portato seco d'ogni augusta virtu INESICABIL miniera: fortunati voi, che, ec. Pros. Fior. E in lui versò d'inesicabil vena Lacrime è voce di sospiri mista. Tass. Ger.

INESIGIBILE: add. d'ogni g. T. Forense. Che non può esigersi, Difficile a riscuotersi.

INESIONE: s. f. Adhoesio. Attacco, Attaccamento, Inerenza. Che significa crescere in Gesù Cristo, se non che crescere in quella prosonda inesione, la quale tu devi avere di te stesso in lui? Segner. Mann.

INESORABILE: add. d'ogni g. Inexorabilis. Implacabiie, Che non si lascia Svolgere da' pregni, Inflessibile, Duro. - V. Inclemente. Quasi più INESORABIL che la morte. Alam. Gir. M'ha dilungato dal maggior meo bene Nojosa, INESORABILE, superba. Petr.

INESORABILITA: s. f. Qualità e Stato di ciò che è inesorabile. Per mostrar la necessità retorica del suo stile aspro e duro, riferisce la cagione ch'è la inesorabilità della sua non donna, ma pietra. Uden nis.

sua non donna, ma pietra. Uden nis.

INESORABILMENTE: avv. In modo inesorabile. Vace di regola e dell'uso.

sorabile. Voce di regola e dell'uso.
INESPERIENZA: s. f. Inexperientia. Mancanza di esperienza, Imperizia: contrario di Esperienza. Non per ignoranza o INESPERIENZA sono indotti a seguir tale opinione. Gal. Sist.

INESPERTISSIMO, MA: add. sup. d'Inesperto. Si fidano più di ciarlatani INESPER-TISSIMI della medicina, ec. Tratt. Segr. cos.

INESPERTO, TA: add. Inexpertus. Che non ha pratica, o esperienza, Che è mal pratico, Che non è esercitato. – V. Imperito, Novizio. Non voleva arrischiare le genti insperenta a battaglia si diseguale. Stor. Eur. In si fatto errore caggiono oggidi molti giovani inesperti. Disc. Calc. So, ch' è gente inesperta di battaglia. Bern. Orl.

INESPIABILE: add. d'ogni g. Che non si può espiare, Inappurabile. Macchie viziose, per le quali erano fatte immonde: o inespiabili fossero dannate all' inferno. Uden.

INESPLEBILE: add. d'ogni g. Che non può empiersi, Insaziabile, Inestinguibile. F.

INESPLEBILITA: s. f. Insaziabilità. Questa vaghezza di provar tutto, d'assaggiar di tutto, congiunta a questa inesplebilità, dopo assorbito tutto, mi fanno raffigurare, ec. Magal. lett.

, INESPLICABILE: add. d'ogni g. Inexplicabilis. Che non si può spiegare. Per accrescer la INESPLICABIL varietà di questi colori. Com. Inf.

INESPLICABILMENTE: avv. Inexplicabiliter. Da non potersi spiegare. L'anime del Purgatorio, le quali amano Iddio INESPLI-CABILMENTE. Seguer. Crist. instr.

INESPRIMIBILE: add. d'ogni g. Voce dell'uso. Che non può esprimersi.

INESPUGNABILE: add. d'ogm g. Inexpu-gnabilis. Che non si può espuguare, Insuperabile . Invincibile. Femmine, sicte dell' umana generazion natural fatica, e dell'uomo ine-SPUGNABILE sollecitudine. Filoc. Il castello , ec. non si potes avere, che era inespugnabile. M. Vill.

INESSICCABILE. - V. Inesiccabile.

INESTIMABILE: add. d'ogni g. Incestima-bilis. Che è di pregio infinito, Che supera ogni estimazione. Quantunque l'affanno sia grande, e la forza bisogni inestimabile. Bocc. nov. Letizia inestimabile, e mai da me non sentita. Lab.

INESTIMABILISSIMO, MA: add. sup. d' Inestimabile. Consegnò all' abbate Suggerio, quivi presente, un giacinto d' INESTIMABI-

LISSIMO pregio. Segner. Pred.

INESTIMABILMENTE: avv. In forma da non potersi stimare. Incarcerato e chiuso di

mura inestimabilmente forti. Com. Inf.
inestimato, TA: add. T. Forense. Di
cui non si è fatto la stima; contrario di Sti-

ninto. Fondi stimati e inestimati.

INFSTINGUIBILE: add. d'ogni g. Inextinguibilis. Da non potersi estinguere. Col suore acceso di fiamma inestinguibile. Filoc. Si prese il giovane guardia, che amore INE-STINGUIBILE nella calda mente prese eterne forze. Amet. E però la scittura si chiama fuoco inestinguibile, perchè mai non si spegne. S. Gris.

INESTINGUIBILISSIMO, MA : add. sup. d'Inestinguibile. La sete suol farsi mestin-

GUIBILISSIMA. Libr. cur, malatt.

INESTINGUIBILMENTE: avv. Senza potersi estinguere. Conoscevano inestinguibile la accesa arsura del petto, e inestinguibilmente la trattavano. Fr. Giord. Pred.

INESTIRPABILE: add. d' ogni g. Voce

dell' uso. Che non può estirparsi.
INESTRICABILE, e INESTRIGABILE: add, d'ogni g. Inextricabilis. Da non si poter strigare. Dentro a un dubbio INESTRICA-BILE. But. INESTRICABILE laberinto. Ricc. Antilucr. Tali e più inestricabili conserte Son queste vie. Tass. Ger

INESTRICABILMENTE: avv. In modo

inestricabile. Varch. Pallav.

INESTRICATO, TA: add. Extricatus. Non distrigatò. Con altra sapienza, e in altri modi aperti sieno i nobili volumi, e sciolti i dubbj, e inestricati, che riserrano in sè leggi e costumi. Alam. Gir.

INETERNARE: v. a. Voc. ant. Fare eterno. Che quattro son li modi Che colui che go-

verna Lo secolo ineterna. Tes. Br.

INETTAMENTE : avv. Con inettitudine,

Disadattamente. Ar. ec.

INETTEZZA: s. f. Lo stesso che Inettitu-

dine. Per escusare la propria codardia ed

INETTEZZA alle speculazioni. Galil. lett.
INETTISSIMO, MA: add. sup. d'Inetto. Reputo falsissimo che la luna possa ricever lume dalla terra, che è oscurissima, opaca, e inertissima a reflettere il lume del sole. Galil. Sist.

INETTITUDINE: s. f. Ineptia. Mancanza d'attitudine a far checche sia. - V. Attitudine, che è il suo contrario. Quella eruditissima nazione de' Greci era tanto inetta, che non conosceva il vizio della INETTITUDINE. Varch, Ercol

INÈTTO, TA: add. Ineptus. Non atto, Disadatto, Incapace, Inabile, Insufficiente. Do-tati di molte forze, ma di giudizio grossi ed INETTI. Borgh. orig. Fir. Levando intanto queste prime rudi Scaglie n'andrò collo scarpello inerro. Ar. Fur. S. Per Sciocco, Melenso, Lavaceci, Malco-

stumato. Per non parergli INETTA o discortese, Dolcemente da lui licenzia prese. Bern. Orl.

INEVITABILE: add. d'ogni g. Inevitabilis. Da non potersi evitare, sfuggire o scampare - V. Necessario, Irreparabile. Era manifesto segno d' inevitabil morte. Bocc. introd. La necessità è INEVITABILE, che non si può schifare. Scal. S. Ag. Cagioni INEVITABILI, e che a niuno patto schifare non si può. Boez. Varch.

INEVITABILMENTE: avv: Inevitabiliter In maniera inevitabile, Necessariamente. Io vi dico che allor sareste più inevitabilmente perduti. Seguer. Pred. Hanno falto nascere quasi inevitabilmente i suddetti fastidiosissimi malori. Red. cons.

INEZIA: s. f. Ineptiæ. Scioccheria, Spro-posito, Baja, Bajata. V. Cómincio con una bocca piccina a masticar non so che inezie. Fir. As. Il che m'è dispiaciuto assaissimo per le molte inezie che vi conosco dentro io. Cas. lett.

INFACCENDATO, TA: add. Negociosus. Affaccendato, Molto occupato. Rinieri, come li vide INFACCENDATI e occupati intorno al-l'accamparsi, ec. M. Vill. Evestita e cinta, some se fosse infaccendata per andar tosto. Libr. Astrol.

INFACETO, TA: add. Infacetus. Insipido, Insulso, Inarguto; contrario di Faceto. Non INFACETO scherzo. Salvin. Cas.

INFACONDO, DA: add. Non facondo, Privo di facondia. Per quanto pur le mie prediche sieno state fredde, rozze, INFACONDE, difettuose Segner. Pred. INFAGONATO, TA: add. Lo stesso che

Infamato . V. Varch.

INFAGOTTARE: n. p. Avvolgersi in una veste, quasi come è ravvolto un fagotto. Quando ognuno s'infagottava in un mantello sino alle caleagna per parer filosofo . Magai lett. INFAGOTTATO nel lucco. Fag.

INFAGOTTATO, TA: add. da Infagotta-

INFALLANTE, e INFALLANTEMENTE:

avv. Certe. Voci basse. Infallibilmente, Senza fallo. Sono stato in tutti i luoghi, ove Panuglio mi disse che infallante aveva a es-

sere. Ambr. Cof. INFALLIBILE; add. d'ogni g. Certus. Che non fallisce, Sicuro, Certissimo. - V. Certo.

Argomento d'infallible verità. Bocc. nov. Dove, ec. INFALLIBILE giustizia punisce i fal-sator. Dant. Inf. Se il sale volatile viperino, ec. abbia quella sicura ed INFALLIBILE possanza di sanar le morsure della vipera, Red.

Vip. 12 Olivina Vip. 12 Infallibilitas, Qualità e Stato di ciò che è infallibile. Infallibilità, Ma Dio perderebbe un infinito, perchè perderebbe la sua INFALLIBILEZZA. Segner. Crist.

INFALLIBILISSIMAMENTE : avv. sup. d'Infallibilmente. Quando il peccato è pubblico, temiamo e fremiamo assai, perchè INFALLIBILITA: s. f. Lo stesso che In-

fallibilezza . V. Segner. S. INFALLIBILITÀ della Chiesa: Grazia, o Carattere che la Chicsa ha ricevuto da Dio d'es-

sere infallibile in materia di Fede.

INFALLIBILMENTE: avv. Certe. Senza fallo, Certamente, Sicuramente, Indubitatamente. Vale contro alla sordità, e la guari-sie infallibilmente. - I cervi bultano le corna INFALLIBILMENTE ogni anno. Red. esp. nat.

INFAMAMENTO: s. m. Infamia. Infamia. Aveva ancora la tua lettera un' altra aggiunta di nuovo INFAMAMENTO. Libr. Dic.

INFAMARE: v. a. Infamare. Dar cattiva fama, Vituperare, Diffamare, Disonorare, Svillaneggiare. - V. Detrarre, Svergognare. Di ladronecci, o d'aitre vilissime cattività crà infamara. Bocc. nov. Villanamente, e a torto infama Papa Gregorio Nono. G. Villanamente d'arraggement de la colorità de la colorità d'arraggement de la colorità del colorità de la colorità del colorità de la co Acciocche e' credesse essere i suoi invidiosi per INFAMARLO. Vit. S. Gir.

S. INFAMARE: per Dar voce, Pubblicare. Rade volte hai a usare in mercato, che subitamente se' scorto e INFAMATO per gran ricco. Cron. Morell. Li quali gli erano stati INFAMATI per adulterio. Vit. SS. PP.

INFAMATO, TA: add. da Infamare, Di mala fama, Infame. Come l' hai tu potuto fare, che tu abbi eletto nel tuo maritaggio

così infamata donna. Ovvid. Pist.

INFAMATORE: verb. m. Infamans. Che dà infamia. - V. Detrattore, Calunniatore, Avvenne appresso, o per fuggire il pericolo

degli infamatori, o per isdegno conceputo, ec. M. Vill, Non sia, ec. bugiardo, non in-

INFAMATORIO, RIA: add. Che reca infamia. Si comporta inscrizion si infamatoria?

Buon. Fier.

INFAMATRICE: verb. f. d'Infamatore. E ora singularmente Dio, che lo guardo dalla

INFAMATRICE. Esp. Salm.

INFAMAZIONE: s. f. Infamia. Infamamento. A tor via sua INFAMAZIONE fece legge, che ciascuno potesse torre per moglie e per marito al suo piacimento, non ostante alcuno grado di parentado o di sangue. Com. Inf. Noto è a questo desiderato fine poter venire per infamazione, e per buona fama, da mano dritta, e da mano manca. Tratt. gov. fam.

INFAME: add. d'ogni g. Infamis. Di mala fama, Vituperoso, Infamato, Disonorato, Disfamato. Il giovane INFAME era a tutti. Declam. Quint. Uno notorio e INFAME fornicatore essendo richiesto a un sinodo e concilio, e.

temendo, ec. Cavalc. frutt. ling.

S. Vale anche Che infama, Che reca infamia. Da un insolente satiretto osceno Con INFAME flagel venga percosso. Red. Ditir.

INFAMEMENTE: avv. In modo infame, Con infamia. Segner. e Cr. in Infamissima-

mente.

S. INFAMEMENTE: per Malamente. Standol io ragionevolmente ad abitazioni, ec. per l' Inverno io vi stava INFAMEMENTE. Magal, lett.

INFAMIA: s. f. Infamia. Cattiva fama, Macchia grave e notoria nell' onore, nella riputazione, indotta dalla legge, o dalla pub-blica opinione, Disenore, Vitupero, Obbrobrio, Ignominia. - V. Nota, Scorno, Biasimo. INFAMIA eterna, indelebile, abbominevole, ignominiosa. - Infamia è notizia sozza, con vituperazione e biasimo. But. Inf. Più onesta via trovandole, ec. a svilupparsi dalla loro INFAMIA. Bocc. nov. E'n sulla punta della rotta lacca L' INFAMIA di Creti era distesa. -Senza tema d' INFAMIA ti rispondo. Dant. Inf. Che vuol per moglie, e con gran dote darla A chi torra la NEAMIA che l'è data Ar. Fur.

S. Dare INFAMIA : vale Infamare, Vituperare. Non sarebbe premio sufficiente a compensare la 'NFAMIA che voi mi date. Ar. Len. Costui con sue chiacchiere vuol darle INFA-MIA. Ambr. Cof.

INFAMIGLIARE: n. p. Voc. ant. Far famiglia, Accasarsi. Ventimila con quattrocento miglia, del quale il mezzo è manifesto a noi, e dove, e come l'uom ci s' INFAMIGLIA.

INFAMIRE: v. n. Voc. ant. Divenir famelico. Di lui mi credea sfamare, maggior mente ne'NFAMISCO. Fr. Jac. T.

INFAMISSIMAMENTE: avv. sup. d'Infamemente. Le protestazioni che fece a Dio e a tutti i Santi il Vescovo, così miseramente ed infamissimamente trattato, furono tali e tante, ec. Varch. stor.

INFAMISSIMO, MA: add, sup. d'Infame. Sicchè la sposa infedele non potrà punto negare il tradimento INFAMISSIMO, benchè voglia.

Segner. Mann.

INFAMITA: s. f. Infamia. Qualità di ciò che è infame, Cosa infame, Infamia. Ah ben si seorge che non conosci la infamia di tuo padre. Segner. Mann.

INFANCIULLIRE: v. n. Voce dell'uso. Farsi fanciallo, Dare in bambinaggini.

INFANDO, DA: add. Voc. Lat. Nefando. O peccato inaudito, INFANDO, immenso. Bern. Orl. INFANGARE: v. a. Lutare. Bruttare, Lor-

dare, Imbrattar di fango. Esser bagnato dalla pioggia, o INFANGATO dal fango. Sen. Pist. S I. INFANGARE: n. p. Bruttarsi di fango, o

Affondar nel fango, Imbrodolarsi.

& 2. Per met. Maschiarsi, Bruttarsi. Meglio & poco dirne, che infangansi in si brutto loto. Com. Inf.

INFANGATO, TA: add. da Infangare. Tutto infangato, imbrodolato, e unto. M.

Bin. rim. burl.

INFANTARE: v. n. Parere. Partorire. O casse cattive, infantiamo noi per ciò, e nuviamo i nostri figliuoli, ec. Liv. M.

S. Figur. Troppo è forte cosa, ec. saper distinguere intra i pensieri che il cuore in-YANTA, e quelli che il nimico pianta. Esp.

INFANTASTICHIRE: v. a. Morosum. fieri. Divenir fantastico. E par diventato mezzo pazzo, sì e infantasticuito. Gell. Sport.

INFANTATA: add. Voce dell' uso. Aggiunto di donna nel puerperio; Parturiente.

INFANTE: s. m. Infans. Bambino. Ch' avean le turbe, ch'eran molte e grandi, E d'infanti e di femmine, e di viri Dant. Inf. Come zio e governatore di Carlo Martello

S 1. Per Fante Soldato a piede. Voce di poco uso. Dacci licenza, come a quelli che nulla non vagliamo, ed abbi con teco questi INPANTI e ballagliatori, e con questi piglie-rai il mondo. Vit. Plut.

S 2. INFANTE: è anche Titolo che si da a' figiiuoli secondogeniti de' Re di Spagna e del Portogallo.

INFANTERIA: s. f. Peditatus. Fanteria,

Soldatesca a piedi. Voc. Cr.

INFANTESCARE: n. p. Esser vago delle fautesche, Impacciarsi con fautesche. Aret.

INFANTICIDA: s. f. I'. de' Legisti. Ucciditore dello nfante.

INFANTICIDIO : s. m. T. de' legisti. Uccisione del feto nato e respirante. Cocchi. lez.

INFANTILE: add. d'ogni g. Infantilis. D'Infante. V'è che negl' infantiti e teneri anni Lo scettro di Strigonia in man li vone. Ar. Fur. e Cr. in Babbo.

INFANTILITA, INFANTILITADE, IN-FANTILITATE : oggi più comun. Infanzia. V. Signore, tutto questo che hai detto, ho fatto infino dalla mia infantilità. Gr. S.

INFANZIA: s. f. Infantia. La prima età della nascita dell' uomo sino a ch'ei non comincia a parlare, onde è detto con voce latina Infante, cioè Non parlante, Infantilità. INFANZIA tenera, vezzosa, tremante, innocente, piangente, debole. - Dalla INFANZIA nella vaga puerizia tratta sotto reverenda maestra, qualunque costume a nobile giovane si conviene, apparai. Fiamm. 1901 394 .c 🥬

S. Per simil. Cominciamento. I nuovi e piccoli cittadini negli ufici non avevano ardire a far male nella INFANZIA de' lor magistrati.

M. Vill.

INFAONATO, TA: add. Lividus. Aggiunto di Piaga, Tumore, o cosa simile, che incrudelita sia divenuta di color tra rosso e paonazzo. Infaonato e maceron rifritti.

Pataff.

INFARCIRE: v. a. Voc. Lat. Riempire,
Metter deutro per empiere. Io dico il ver,

ne' paradossi infarcio. Menz. sat. sat.

INFARCITO, TA: add. Zeppo senz' ordine , Stivato alla rinfusa. Salvin. Fier. Buon. INFARDARE: v. a. Fædare. Imbrattar con farda, o sornacchio, o sporcizia simile; e si adopera anche in sign. n. p. Stecchi e Martellino, ec. INFARDANO due Genovesi cogli loro ricchi vestimenti da capo a piede. Franc. Sacch. nov.

S t. Per simil. Lisciare, Imbellettare, Fucare, Imbrattar di liscio o belletto. Assai ci ha di altre vanitadi intorno a questi capi, e nel levare, e nel lisciare, e nello infardare,

e nello specchiare. Tratt. fort.

S 2. Per met. vale Imbruttarsi di peccato carnale. Per tale che'l marito alcuna volta s' era infardato con un' altra "trista. Franc. Sacch. nov.

§ 3. Pur per met. per Mescolarsi, Impareutarsi. E li gentili con loro INFARDARSI, spesso ammogliarsi. Franc. Sacch. nov.

INFARDATO; TA : add. da Infardare. Schippa tosto infardato scoperto. Pataff.

INFARETRATO, TA: add. Pharetratus. Che ha la faretra. Amore INPARETRATO come arciero. Rim. ant.

INFARFALLATO, TA: add. T. de' Naturalisti. Fatto farfalla, Cangiato in farfalla. INFARFALLIRE ; v. n. Diventar farfalla. Dato caso ch' l'avessi a imbiestalire , Piuttosto che lo starmi a INFARFALLIRE, Che un' ape a diventar conto mi metta. Fag. rim.

INFARINARE: v. a. Farina aspergere. Asperger di farina. S' ella fosse pesce da friggere, si potrebbe comprare più un quattrin la libbra, perciocchè non accaderebbe infa-binario. Fir. dial. bell. donn.

S. INFARINARE : figur. Album reddere. Imbiancare. O gragnuola indicibile, o bufera, allorche neve infarina le campagne. Salvin.

INFARINATO, TA: add. da Infarinare; Asperso di farina. Tagliate in fette ed in-FARINATE le abbiamo fritte. Red. lett. D'ogni intinto aspersi, d'ogni macinatura INFARINA Tr. Buon. Fier.

S 1. Si dice ancora di Chi ha cognizione di checchessia mediocremente. Voc. Cr.

§ 2. Per met. Vedova è quella virtù che non è infarinata dalla sofferenza. Albert. cioè Che non partecipa della sofferenza.

INFARINATUCOLO: add. detto .per dispregio Voce dell'uso. Dottor da dozzina,

Saccente di mediocre dottrina.

INFARINATURA: s. f. Superficiale informazione, Tintura. Se con quella poca d'in-FARINATURA d' Ateismo non avete tutte le altre disgraziate qualità de'vostri istruttori. Magal. lett.

INFASCIARE: v. s. T. Marinaresco. Più

comun. Fasciare. V.

INFASTIDIABE: v. n. Fastidire. Aver in fastidio, Venire a noja, Recarsi a noja. Lo continuo pensiero fa intastidiare ogni diletto. Fav. Esop.

INFASTIDIMENTO: s. m. Fastidio, Noja,

Annojamento. Segner.

INFASTIDIRE: v. a. Recar noja, briga e fastidio. Per la qual cosa ( il liquore insipido) INFASTIDISCE lo stomaco, e indebolisce, e rendelo molle, e non lascia digestire il cibo nello stomaco. Cresc.

§ 1. Per Recarsi a noja, Avere in fastidio. Ma ne' nostri paesi, ove truovano il pane e'l vino, e la carne fresca, INFASTIDISCONO il loro cibo, il quale per dolce usano ne' diserti. M. Vill. Ciascuno gl' INFASTIDISCE ( i

rimedj ) e fugge. Arrigh. prol.

S'2. INFASTIDIAE: n. p. Prendersi fastidio. E poi ti quieta e posa, Che il troppo sneasti-

DIRSENE è pazzia. Jac Sold. sat.

"INFASTIDITO, TA: add. da Infastidire; Molestato, Fastidito, Sazio, Annojato, Vinto dal tedio All' opinione di quelli, ec. aderiva cupidissimamente il Legato INFASTIDITO da tante dilazioni. Guicc. stor.

"INFATICABILE; e INFATIGABILE; add. d'ogni g. Infatigabilis. Che non cura fatica, Che non cede per fatica, Instancabile, Inde- Dio. Passav.

fesso. E congiungendo a temerario ardire, Estrema forza e inpaticapit lena. Tas. Ger. Vedrete il movimento del cuore esser come INFATICABILE, perchè muove sè solo. Gal. Sist. Affinch' egli nelle navi rostrate un divin fuoco gittasse infaticabile. - E quei gittar l'in-FATICABIL fuoco Nella veloce nave. Salvin. Iliad.

INFATICABILITA: s. f. Stato e Qualità di colui che è infaticabile. Tutta quasi scorse la Terra con l'infaticabilità de suoi passi.

Segner. Paneg.

INFATICABILMENTE, e INFATICABI-LEMENTE: avv. Indefesse. Senza stancarsi, Senza esser vinto dalla fatica, o Senza risparmio di essa. Orava INFATICABILMENTE. -E andando infaticabilmente, poco mangiava. Vit. SS. PP. Ali bianche vesti, ch' han d'or le cime, INFATICABILMENTE agili e preste. Tas. Ger.

INFATIGABILE. - V. Infaticabile.
INFATUARE: v. a. Voc. Lat. Impazzare, Far impazzare, Invanire. L' ira, ec. toglie la pace della mente, INFATUA i savi di giustizia, ec. Serm. S. Ag. Non curar di nazione, se l'uomo è INFATUATO. Fr. Jac. T. Questo è chiamato da Cristo sale INFATUATO, che ha perduto il sapore, che non è da altro, che da gittare via. Serm. S. Ag.

S. INFATUARE: vale anche Preoccupare uno in favore di qualche persona, o cosa che no I merita, e ciò sin a tal segno, Ch' ei non può facilmente venire disingannato. Quando io vi cito, ec. non vi cito, ec. un autore infatua-To di tutte le massime di Roma. Magal. lett.

INFATUATO, TA: add. da Infatuare. V. INFAUSTISSÍMO, MA: add. sup. d'Infausto. In virtù di cui corriamo incontro ad una morte INFAUSTISSIMA . Segner. Crist.

INFÀUSTO, STA: add. Infaustus. Non fausto, Infelice, Sfavorevole. Conciossiacosache sieno di infausti e malagurati. Passay.

INFECONDISSIMO, MA: add. sup. d'Infecondo. Femmina che in dieci anni di matrimonio era stata infecondissima. Libr. segra cos. donn.

INFECONDITÀ: s. f. Voce dell' uso. Qualità, e Stato di ciò che è infecondo, Sterilità.

INFECONDO, DA: add. Infæcundus. Sterile; contrario di fecondo. Dell'esser INFEconde ne danno la colpa all' aria .Libr. segr. cos. donn

INFEDÈLE: add. d'ogni g. Infidelis. Non fedele, Che non crede la vera fede, Pagano, Eretico, Gentile, Incredulo, Miscredente, Scredente, Discredente. Il condanno come eretico ed infedele in molti articoli. M. Vill.

S 1. Per Disleale, Che non serva fede. Imprima che l'uomo è infedele e disleale a

S 2. Memoria INFEDELE: vale Labile. V. INFEDELISSIMO, MA: add. sup. d'Inledele. Non potere avere altro seco, o guerra pericolosa, o pace infedelissima. - Mettersi sotto nome di pace in accrbissima e INFE-DELISSIMA servitù. Guice: stor.

INFEDELITA, INFEDELITADE, INFEDELITATE: s. f. Infidelitas. Lo stesso che Infedeltà. Se non che io temetti non farlo cadere in INFEDELITA. D. Gio. Cell. lett.

INFEDELMENTE: avv. Infideliter. Senza fede. Infedelmente come vive ogni uomo che

non serve a Dio. S. Ag. C. D.

INFEDELTA, INFEDELTADE, e INFE-DELTATE: s. f. Infidelitas. Stato di coloro che sono nell'errore in materia di Religione o che non sono nella vera Religione, Miscredenza, Errore, Falsa, Perversa fede, Paganesimo, Eresia: contrario di Fedeltà. INFEDEL-Tà folle, empia, ostinata, superstiziosa, cieca. - Quando che sia si vergogna della stoltizia della sua infedeltà. Mor S. Greg. Non più sia in te , Tommaso , infedeltade. Fr. Jac. T.

INFEDERARE: v. a. Mettere il guanciale

nella federa. Voc. Cr.

INFELICE: add d'ogni g Infelix. Non felice, Misero, Meschino, Tapino, Sventura-to, Dolente, Sgraziato, - V. Cattivello, Miserabile. Elle non una volta, ma molte, hanno ad infelice morte gli amanti condotti. -INFELICI amori. - INFELICE fine. Bocc. nov. Niuna consolazione credo che essere possa maggiore allo'NFELICE . Id. lett. Non truova in voi Nell' esilio INFELICE alcun soccorso. Petr.

S. Figur. Infelice mia stella, e duro sta-

to. Rim. ant.

INFELICEMENTE: avv. Infeliciter. Non felicemente, Con infelicità, Disgraziatamente, Disavventuratamente, Sciaguratamente, Miserabilmente, Sventuratamente. V. Tu consumi la maggior parte della vita tua infelicemen-TE. Circ. Gell. Avendo tentato già tante volte l'arme infelicemente. Serd. stor. INFELICISSIMAMENTE: avv. sup. d'In-

felicemente. Voce di regola, e Castigl.

INFELICISSIMO, MA: add. sup. d'Infelice. Il timore d'una infelicissima servitù.

Serd. stor.

INFELICITA, INFELICITADE, INFE-LICITATE: s. f. Infelicitas. Miseria, Traversia, Disgrazia, Sventura, Sciagura, Malaventura, Avversità, Infortunio; contrario di Felicità. - V. Calamità, Disdetta, Malanno. In-FELICITA grave, lagrimevole, continua. - Materia cost fiera, come è quella della INFELICITÀ degli amanti. Bocc. nov. Considerata l' INFE-LICITÀ e la miseria dello stato in che voi venite. Circ. Gell.

INFELLONIRE: v. n. Sevire. Divenir fellone, Incrudelire. V. E quando tu crederal ch' e' sieno più mansueti, allora infelloniscono, e tornano alla loro fierità. Sen. Pist. Scende l' ira di Dio sopra lo infellonito popolo. Fr. Giord. Pred.

INFELLONITO, TA: add. da Infelloni-

INFELTRITO, TA: add. Ridotto quasi a guisa di feltro; ed è per lo più aggiunto di Terreno composto di radici di piante ammassate e intrecciate foltamente per lunghezza di tempo. Terre INFELTRITE di macchia. Targ.

S. Figur. Profondamente immerso, c come radicato in checche sia. Ma voi che INFELTRITO rigliaccamente nell' ozio, mai non usciste di

braccio alla spilorceria, ec. Fag. com.
INFEMMINIRE: v. a. Effeminare; Effeminare, Far divenir di costumi e di animo simile a femmina. O ultima sozzura di lussuria, la quale non solamente infemminisce l' animo, mia eziandio guasta il corpo. Amm. ant.

S r. In sign. v. Effæminari. Divenire effeminato. E sono dati a tutte quelle cose che fanno l'uomo infemminine. Fior. Ital. Che avrebbe detto lo zelo di questo santo prelato, se avesse veduto, ec. gli uomini stessi infemminiti, adornarsi di trasmodate e stravaganti capellature posticce? Salvin. disc.

S 2. E n. p. vale lo stesso. Ordinossi non si mangiasse in oro massiccio, ne uomo s' in-FEMMINISSE, vestendo di seta. Tac. Dav. ann. INFEMMINITO, TA: add. da Infemmini-

INFERIGNO: add. m. Panis lapidosus. Aggiunto di pane fatto di farina mescolata con istacciatura o cruschello. Ne come certi si fa fare il pane Per sè buffetto, e per gli altri INFERIGNO. M. Bin. rim. burl. Faceasi pane inferiono a ragione di soldi L lo stajo. Cronichett. d' Amar.

INFERIÒRE: add. d'ogni g. Inferior. Più basso. Il quale dalla parte superiore alla INFERIORE dà il suo dolce e consonante suono. Declam. Quintil. Vidi il circolo della luna, ec. e caduto in pensieri sopra de' grandissimi effetti di quella in questi corpi inferiori, ec. Fir. As.

S. E per met. vale Men degno, Di minor pregio e stima, Da meno d'altro, Di bassa condizione, o luogo, o tempo. Della seconda acacia, ec. non faremo menzione per non sene trovare, e per essere inferiore a quella

d' Egitto. Ricett. Fior.

INFERIORITA: s. f. Inferior conditio. Qualità e Stato di ciò che è inferiore. La moltitudine ivi non genera confusione, la maggioranza non reca fasto, l'inferiorità non produce gara, ec. Segner. Pred. ... .... INFERIRE: v. a. Concluderc. Voler dire, Significare, Condurre, Dedurre una cosa da un altra, Trarre per conseguenza. - V. Argo-mentare, Conghietturare. Laonde io dico che questo suo parlare non mi pare che voglia INFERIRE altro, ec. Fir. disc. lett. Voglio IN-FERIR, che dopo tanti mesi Era pur bene alle ragion venire. Bronz. rim. Non sarà ella provata ogni volta che sien provate le pro-posizioni che la inferiscono? Circ. Gell.

S I. INFERIRE: per Arrecare, Apportare, Cagionare; ed è per lo più usato da' Forensi. Evitare i danni illati ed inferendi. V. Illato.

S 2 INFERIRE: T. di Marineria. Legar le

vele all'antenne o pennoni. INFERIER stretto con buona volta di matafioni.

INFERITO, TA; add, da Inferire. V. INFERITURA: s. f. T. di Marineria. Larghezza della vela nella testata, che s'applica

al pennone. INFERMAMENTE: avv. Infirme. Debolmente, Fiaccamente. E tu ora, il quale ami INFERMAMENTE, ad amare apparasti. Ovvid. rimed, am.

INFERMARE: v. a. Ægrotum reddere. Fare, o Render infermo. E se pure infermi ne fanno, non almeno di gotte gl' INFERMANO. Bocc. nov.

S' t. In sign, n. vale Divenire infermo, Ammalare, Cader malato, o in malattia, che'l Boccaccio disse anche Lasciarsi aver male. INFERMARE subitamente, gravemente, a morte. - La Regina di Francia INFERMO gravemente. Bocc. nov. Istando in pregione, per dolore INFERMO e morio. G. Vill. L'ira disecca l'uo-

mo, e fallo infermane e morire. Cavalc. § 2. In sign. n. p. vale lo stesso. E quivi non guari di tempo dimorarono, che Antisco infermo a morte. Bocc. nov. Ne vi corse molto, che i forestieri, come da Izuf era stato predetto, cominciarono ad INFERMARSI.

Serd. stor.

§ 3. INFERMARE: Infirmare. Scemar la forza, Indebolire , Confutare , Differmare. Quand' anche sia falsa, che non è, non INFERMA ne punto ne poco la dottrina di quel libro. Magal. lett.

INFERMATO, TA: add. da Infermare;

Infermo , Ammalato.

INFERMERIA: s. f. Valetudinarium. Luogo, o Stanze, dove si curano gl'infermi. Il padre entrato nell' INFERMERIA, andò con dolci parole e saluti a confortare il giacen-

te. Serd. stor.

§ 1. Per Universale influenza d'infermità. E coll'altro esercito de' Cristiani si con-giunse, nel quale quasi a mano a mano comincio una grandissima INFERMERIA e mortalità. Bocc. nov. Si comincio in Firenze, e. nel contado infermenta, e appresso mortalità di genti. G. Vill.

§ 2. Per Infermità semplicemente. Stassi adunque immobilmente nella sua INFERMERIA.

S. Bern. lett.

INFERMICCIO, CIA: add. Valetudina-rius. Alquanto infermo, Malaticcio, Infer-muccio, Cagionevole, Indisposto. - V. Tri-stanzuolo, Tisicuccio. Qualche vecchio debole e infermiccio. Segr. Fior. Mandr.

S. Per Di poco vigore, Scriato nel grasso campo poni quelle (viti) che sono deboli, ovvero infermicce. Cresc.

INFERMIÈRE , RA : s. Valetudinarii præfectus. Colui, o Colei, che ha cura degl'infermi; e propriamente negli Spedali Colui il quale invigila, che gl' infermi sieno ben serviti dagli Astanti. O si dell' infermier che scambio il caso Non pur dello sciroppo, o medicina. - Fatevi'n qua, INFERMIERA, ch' io non voglio esser solo a certe cure. Buon. Fier. E quasi fosse quivi uno spedale, chiama gli astanti, gl' infermieri appella.

INFERMISSIMO, MA: add. sup. d'Infermo. Questa medicina essere non solamente utile, ma necessaria al corpo. INFERMISSIMO

Guice. stor.

INFERMITA, INFERMITADE, e INFER-MITATE: s. f. Morbus. Disposizione del corpo fuori dell'ordine della natura, per cui le operazioni di esso restano offese; Malattie, Male, Malore, Morbo. - V. Indisposizione, Infezione, Acciacco, Languore, Malsania. INFERMITA naturale, corporale, insanabile, incurabile, disperata, pericolosa, grave, lunga, mortale, acuta, fiera, violenta, appiccaticcia, pestilenziosa, contagiosa, orrida, schifosa, strana, penosa, leggiera. --Cura dell' infermità. - Pestilensa d' infermi-TA. - Caduto in INFERMITA. - Contaminare d'infermità. - Impedito d'infermità Bocc. Vill. Cresc. Contraria medicina sarebbe alla INFERMITA, la quale io son venuto a curare. Lah. Sempre l'infermità che sta nell'ossa, perchè si cela, è più pericolosa. Dittam. Il mio corpo è fatto sano già da molta infer-mitate, Fr. Jac. T.

INFERMO, MA: add. usato anche frequentemente in forza di sost. Ægrotus. Malato, Ammalato, Che è in mala disposizione di samità. - V. Malsano, Guasto, Infetto. Gravemente infermo. - Infermo a morte, disperato da' medici, spedito. -Quasi degli atti degli uomini dovesse le medicine, che dar doveva a' suoi INFERMI, comporre. Bocc. nov. Però colli occhi lagrimosi, e'nfermi Mio destino a vederla mi conduce. Petr. Buon segno è nello infermo, quando e' piglia. Bellinc. son.
S. Infermo: Insalubris. È anche aggiunto

di Luogo, o simili, e vale Atto a indurre infermità, Di cattiva aria. E perchè era nelle valli in luogo INFERMO, era abbandonato.

INFERMUCCIO, CIA: add. Valetudinarius. Infermiccio, Malsano. Diciamo, ec. per lo contrario di uno sparuto ed infermuccio: egli ha la natura debole. Varch. Lez.

INFERNACCIO: s. m. pegg, d'Inferno.

Voce di regola.

INFERNALE: add. d'ogni g. Infernus. D'inferno. La bufera INFERNAL, che mai non resta, Mena gli spirti. Dant. Inf. Quivi si sente un furore infernale Tra Cristiani e gente Saracina. Bern. Orl.

S. In forza di sost. vale Abitatore d'Inferno. Che dopo la sua morte, quando su sarai co-gl' infernali, per colpa di tanto tradimento

sosterrai degne pene. Guid. G.
INFERNALITA: s. f. Cosa infernale. Tutte erano in isparare di quelle artiglierie, e se io avessi a dire, ec. le cose che in quella INFERNALITÀ crudele io feci. Cellin. vit.

INFERNIFOCARE: v. n. Voce Ditirambica. Exurere. Abbruciare con gran fuoco. Già Gradivo egidarmato Col fanciulo faretrato INFERNIFOCA il mio core. Red. Ditir.

INFÉRNO: s. m. Infernus. Luogo dove sono rilegati i ribelli di Dio; Abisso, Baratro infernale, Voragine di morte, Centro d'ogni male, Prigione eterna, Supplicio interminabile. - V. Anima & 5. INFERNO eterno, orrendo, tenebroso. - Non che in una sepoltura, ma in INFERNO anderebber, quando le piacesse. Bocc. nov. Colui temere, ch' ha podestà di mettere l'anima e'l corpo al fuoco dello in-FERNO. Gr. S. Gir.

S 1. Per simil. Luogo pieno di travagli. Ne vorrei rivederla in questo inferno. Petr. Io per me non conosco il maggiore INFERNO per un servidore, che stare con un padrone in-

namorato. Fir. Trin.

§ 2. INFERNO: si dice anche un Luogo sotterra appiè dello strettojo dell' olio. Ogni fattojano che stima il grossume del fondo dell' INFERNO più che l'olio che vi galleggia. Libr. cur, malatt.

§ 3. Inferno: si prende anche per Le pene

che ivi si soffrono; L'eterna dannazione. § 4. Inferno: si prende per La morte an-

cora. Salvin. annot. Opp. Pesc.

§ 5. Inferno: Nome che i Mojatori danno ad alcuni pozzi fondi da due braccia, fatti di mattoni, in vicinanza delle fornaci, per tenervi l'acqua salsa da riempir le caldaje.

INFERNO, NA: add. Infernus. Infernale. Che sempre nera fa la valle inferna. Dant.

INFEROCIRE: s. n. Efferari. Divenir feroce. - V. Adirare, Infuriare. Qual aspido in-Ferocito sdegna d'udire per non lasciare di mordere. Segner, Pred.

INFEROCITO, TA: add. da Inferocire. V. INFERRAJOLATO, e INFERRAJUOLA-TO, TA: add. Rinvolto nel ferrajuolo. Il veder camminare quest' uomo. . . INFERRAJOLATO. portando sotto al ferrajuolo un pezzo di legno con un suo coltellaccio. Baldin. Dec. Imbacuccati, inferbasuobati, involti nel mantello. Salvin. Fier. Buon.

INFERRARE, e INFERRIARE: v. a. Catenis vincere. Incatenare. Appare una donna che lo'KFERRA Dentro d' un luogo. Rim. ant. Il libero arbitrio non iscioglie coloro che sono INFERRIATI. Coll. SS. PP. Questo corpo , ec.

priemelo, e tienlo INFERRIATO. Sen. Pist.
INFERRATA, e INFERRIATA: s. f. Graticola di ferro che si mette alle finestre. Foc.

INFERRATO, e INFERRIATO: add. da loro verbi.

INFERRIATA, INFERRIATO, TA: - V.

Inferrata, Inferrato.

INFERTA, INFERTADE, INFERTATE: s. f. Detto per sinc. in vece d'Infermità Vine medicinali i quali si possano usare per quella che agevolmente caggiono in INFERTÀ. Cresc.

INFERTILE: add. d'ogni g. Infæcundus. Infecondo; contrario di Fertile. Raro, o non mai gnun frutto altro n'accoglie, Ch'erbe INFERTILI e foglie. Buon. Fier.
INFERVORAMENTO: s. m. Voca dell' uso.

Eccitamento a fervore.

INFERVORARE, 6 INFERVORIRE: v. a. Excitare. Dare altrui fervore, Rinfervora-re, Infiammare, Accelorare. - V. Eccitare Intalentare. Non potendo avvenire che il Sol Divino entrato in un' anima la illumini di modo che non la infervori, o la infervori di modo che non la illumini. Segner. Mann.

S. INFERVORARE: n. p. Prender fervore, Concepir fervore, Accendersi in amore di virtu .

Voc. Cr.

INFERVORATO, e INFERVORITO. TA: add. da'loro verbi. Pien di fervore, d'affetto. Quanto più io mi mostrassi infervorato di voler concluder l'affare, tanto più mi cre-derei di sconcluderlo. Red. lett. M' ero in-FERVORITO nel discorso, e mi pareva, ec.

Fag. com.
S. INFERVORATO: per Parziale, Affezionato.
I soldati gli eran tanto infervorati, che udiron dettare il giuramento, e pregar fe-licità a Vitellio tutti mutoli. Tac. Day. stor. Così dicea l' INFERVORITO amante. Cors. Tor-

racch.

INFERVORÎRE, e INFERVORÎTO: -

V. Infervorare, Infervorato.

INFERZATO, TA: add. Fatto a modo di ferza. Fra il brandire delle inferzate lingue de' dragoni. Fir. As.

INFESTAGIONE: s. f. Infestatio. Infesta-

mento. Per infestacioni e spendio de' capi-

tani di parte Guelfa. G. Vill.

INFESTAMENTE: avv. Con mamera infesta, Con infestagione, Fastidiosamente, Im-

portunamente, Molestamente Voce di regola. INFESTAMENTO: s. m. Vexatio. L'infestare, Molestia, Importunità. - V. Tentazione. E per più infestamento da Lucchesi prenderanno Ripafratta. G. Vill. Il dello Papa per INFESTAMENTO di molti fedeli di santa Chiesa, ec. fece un concilio. Ricord. Malespi.

INFESTANTE: add. d'ogni g. Infestans. Che infesta. Cessò la infestante turba degli amanti di sollecitarmi con gli atti loro.

Fiamm.

INFESTARE: v. a. Infestare. Importunare, Nojare con richieste importune, Infastidire, Tentare. Non so quale Iddio dentro mi stimola ed infesta a doverti il mio peccato

manifestare. Bocc. nov:

S 1. Per Travagliare, Tribolare, Molestare. Essendo sempre da catarro INFESTATO. Varch. stor. I Malabari mescolati co' Turchi andavano infestando con rubamenti e correrie la costa del mare dell' India. Serd. stor. Qualche poco ancora di più di prima fu INFESTATA dai dolori nel ventre inferiore. Red. cons. Chi da diverse cose INFESTATO sia, ec. riuscito a lieto fine. Bocc. nov. Fanciulli INFE-STATI da vermini. Red. Oss. an.

§ 2. INFESTARE i mari: vale Interrompere e Disturbare il commercio per mare con far delle prede, o altri danni a chi naviga, come fanno i Pirati, o ladri di mare.

INFESTATO, TA: add. da Infestare. V. INFESTATORE: verb. m. Vexator. Che infesta. Infestatore de' quieti, ingrato de' benefici. Cosc. S. Bern.

S. Per Guastatore, Perturbatore. Aggiugne notabili sentenzie, che veramente la natura quando si rimase di producere giganti, fe' bene, per tor via li combattitori e infesta-TORT della pace. But. Inf.

INFESTATRICE: verb. f. Che infesta. L' IN-

FESTATRICE calunnia. Ricci, Antilucr.

INFESTAZIONE: s. m. Vexatio. Infestagione, Infestamento. Quando i fuchi, che sono api maggiori, con grande INFESTAZIONE le perturbano, significano maturi i meli. Cresc.

INFESTEVOLE: add. d'ogni g. Infestus. Che perturba, Sazievole, Importuno, Contrario. Il cece è da seminare infra i camangiari, come dice Palladio, per molte mara-viglie, acciocchè i camangiari infestryoli animali non generino. Cresc.

INFESTISSIMAMENTE: avv. sup. d'Infestamente. E chi con doni, e quale con qualche piacevolezza, infestissimamente combattea il non stabile animo. Bocc. vit. Dant.

INFESTISSIMO, MA: add. sup. d'Infesto Scipione Affricano avendo salvata Roma da Annibale INFESTISSIMO nimico, ec. Agn. Pand.

INFESTO, STA: Infestus. Importuno, Molesto, Contrario, Nimico. Gli spiriti tuoi crudeli, e tanto infesti Contro a color che si fa-cean possenti. - Che sopra ogni altro mal quello è più infesto. Franch. Sacch rim Gran viluppi di polvere, e di frondi INFESTE agli occhi, e fastidiose a' passi. Buon. Fier

INFESTUTO: che da alcuni leggesi INFE-STUCO: s. m. Infestatus. Malattia del cavallo detta da' Francesi Courbature, la quale sembra che il Crescenzio abbia come una Peripneumonia. Questa inferinita ( dic'egli ) addiviene quando, il cavallo sudato, o di superfluo riscaldato, si pone in luogo freddo o ventoso, per la quale si segue attraimento di nerbi con un poco d'enfiamento che fa venire i dolori e impedisce l'andare.

INFETTAMENTO: s. m. Voce dell'uso Macchia, Corruzione, Iufezione, Bruttura.

INFETTARE: v. a. Inficere. Guastare, Corrompere, Indurre infezione, Render infermo. - V. Ammorbare, Appestare. Da questo nasce uno invisibil seme, che come ha moto infet-TA i fiori e l'erbe. Ruc. Ap. Non pure gli studi di Parigi, Orliens, ec. INFETTO questa peste. Dav. Scism. Acciocche col moto circolare del saugue non si porti il veleno al cuore, e tutta la sanguigna massa non se ne INFETTI. Red. Vip. Letterato senza invidia fuori di livore, esente dal disprezzo, pesti-lenze tutte che sogliono infettare tal nazione. Salvin. disc. Furono degli anni pestilentissimi a cagione dell'aria infettata. Guitt.

INFETTARE: per Annojare, Infastidire. E m' ha infettato con le sue benedette etimologie. L. Panciat. lett. Magal.

INFETTATO, TA: add. Infettare. V. INFETTATARE: verb. m. Corruptor. Che

infetta. Voc. Ca

INFETTATRICE: verb. f. Che infetta. Velenose furie infettatrici degli animi, offuscatrici del lume dell' intelletto. Pros. Fior.

INFETTISSIMO, MA: add. sup. d'Infetto. Dove ero prima-infertissimo, mi truovo ora a mio credere del tutto sano. Car. lett.

INFETTIVO, VA: add. Corrumpens. Che ha potenza d'infettare. E'l piacer loro, cioè de' detti pensieri vani, non fosse stato allerativo e infertivo della tua mente, come sit quel Piramo INFETTIVO ed alterativo del gel-

so. But. Purg.
INFETTO, TA: add. Infectus. Infettato, culato, Guasto, Magagnato, Cantaminato, Corrotto . - V. Patrido , Appestato. INFETTO insanabilmente, sconciamente. - Chi era a servire questi ammalati, appiccandosi quella malattia, INFETTI da quella medesima corruzione, incontanente ammalavano. M. Vill. Il cibo dolce pare amaro al gusto INFETTO Esp. Vang. Riferisce Dione , che ella si ferisse il braccio con un ago infetto di veleno. Red. Vip.

Ŝ 1. Per met. Fu infetto di una eresia, che fu incominciata in Costantinopoli da un

che avea nome Arrio. Pecor.

\$ 2. INFETTO: per Valetudinario, Cagionoso. E sono poco adatto a combattere con costoro, perocchè io sono vecchio e INFETTO. Franc. Sacch. nov.

§ 3. INFETTO: dal Lat. Infectus, per Non effettuato, Non eseguito, è oggidi inusitato, se non forse da' Curiali. Acciò li giudizi non sieno delusi come avveniva prima, rimanendo

la cosa inferta. Band. aut.

INFEUDÀRE; v. a. T. de' Legisti. Dare in feudo, Constituire in condizione di feudo. Lo che dovette durare sino a tanto che il Pontefice Giovanni XXIII. non l'infeudò alla Repubblica di Siena. Lami Lez. ant.

INFEUDATO, TA: T. & Legisti add. da

Infeudare. V.

INFEUDAZIONE: s. f. T de'Legisti. La determinazione che fa il principe intorno al feudo, tale dichiarandolo. L' Imperadore dichiarò nulla la loro INFEUDAZIONE. - Lo che dovette durare sino a tanto che il Pontefice Giovanni XXIII non l'infeudò alla Repubblica di Siena, la quale INFEUDAZIONE fu da Pio II ottimamente confermata . Lami Lez.

INFEZIÒNE: s. f. Contages. Guastamento di cosa dall' esser suo naturale, cagionato di qualità o particelle, ec. di mala natura, Corruzione, Contagione, Morbo, Corrompimento Infezione velenosa, contagiosa, appiccaticcia, pestifera. - Parea che abbattesse ostilmente per la loro infezione gli uomini delle provincie. M. Vill. E non solamente li tuoi orecchi, ma eziandio l'aria riceva infezion di questo parlare. Vit. SS. PP. La quale (corrotta natura) ec. disordino, e vizio la 'NFE-ZIONE del peccato originale. Passav.

INFIACCHIMENTO: s. m. Debilem reddere. Indebolimento, Snervamento. Sentiva l' infiacchimento della propria autorità, la cui gelosia non si scompagna mai dalla co-

rona. Accad. Cr. Mess.

INFIACCHIRE: v. a. Render fiacco, spos-

sato, Affievolire. Voc. Cr.

S. In sign. n. e n. p\_Debilitari. Divenir fiacco, Divenir spossato. Essendo per malattie INFIACCHITI, e allegando la cattiva aria Tac. Dav. stor. La vite desidera andare alta, e così andando sta lieta, e attende a generare e smidollarsi, e'nriacchisce. Dav. Colt. Un

non so che di molle o di gentile Che INFIAC-CHIVA il lor animo virile. Fortigg. Ricc.

INFIACCHITO, TA: add. da Infiacchire. Gl' infiacchiri mal condotti infermi amano

il riposo. Libr. cur. malatt. INFIAMMABILE: add. d'ogni g. Vocs dell' uso. Che può infiammarsi, Accendibile.

INFIAMMABILITA, INFIAMMABILITA-DE, INFIAMMABILITATE: s. f. Qualità di ciò che è infiammabile.

INFIAMMAGIÒNE, e INFIAMMAZIÒNE: s. f. Inflammatio. Infiammamento, Accendimento di fiamma, Ardore, Abbruciamento. - V. Acceasione. Si mosse uno sformato fuoco nell'aria, il quale corse per gherbino in verso greco, come avea falto l'altro, ec. ma di lume e d'infiammacione non molto minore. M. Vill. Come grassa e umida, riceve la infiammazion del fuoco, e nudriscela. Vit.

S 1. E figur. Puossi ancora per questo soffiare intender l'inflammazion dell'ira verso il peccatore. Mor. S. Greg. E siccome il tradimento si oppone alla caritade, la quale è figurata inflammazion d'amore, ec. Coin Inf.

S 2. INFIAMMAGIONE: dicesi anche a Quel rossore che apparisce nelle parti del corp. per soverchio calore. Per la INFIAMMAZIONE degli occhi, che si appella oftalmia, stilla nell' occhio il latte della cavalla. Libr. Masc.

INFIAMMAMENTO: s. m, Inflammatio. Infiammagione. Baleno non è altro che subito inflammamento d' aere. Com. Par.

S. Per Quel rossore che apparisce nelle parti del corpo per soverchio calore. Quasi tutte le lesioni che vengono al dosso (del cavallo) hanno principio da INFIAMMAMENTO. Cresc. INFIAMMANTE: add. d'ogni g. Che ha

color di fiamma. Alam. Colt.

INFIAMMARE: v. a. Inflammare. Accendere, Appiccare fiamme a checchessia, Affiammare - V. Ardere, Bruciare, Infuocare, Accendere; e si usa anche in sign. n. e n. p. E lo tempio di Salomone ne fu allora arso e Inflammato, che non durò quattrocento.

anni. Tes. Br.

S 1. Per met. Eccitare, Risvegliare qualsivoglia affetto o passion d'animo; Infervorare, Accalorare. - V. Invogliare, Innamorare, Impegnare. Anzi non meno che di lui la giovane Inflammata fosse, lui di lei aveva In-FIAMMATO. Bocc. nov. Costoro due guardando l'un l'altro, dicendo: questa è ben gran cosa, chè gli alluminati sogliono guidare i ciechi, e questo cieco vuol guidare gli alluminati. Inflammarono via più d'andare, e dissono, ec. Allora il Gallina tanto più in-FIAMMAYA, e tanto gli disse, ch' egli accettò lo 'nvito. Franc. Sacch. nov. Ma talora umilta spegne disdegno, Talor l'infiamma. Peti.

INFIAMMO contr' a me gli animi tutti, E gl' infiammati INFIAMMAR sl Augusto, Che i lieti onor tornaro in tristi lutti. Dant. Inf.

§ 2. Per Riscaldare. E correa contra 'l ciel per quelle strade, Che'l sole infiamma allor che quel di Roma Fra Sardi, e Corsi il vede quando cade. Dant. Purg.

INFIAMMATAMENTE avy. Ardenter. Con

ardore, Impetuosamente. Non si sarebbon li Romani portati si infiammatamente a far battaglie civili S. Ag. C. D.

INFIAMMATELLO, LA: add. dim. d'Infiammato, detto per vezzo. Io veggio certi visi novelli Accesi, INFIAMMATELLI, Onde dimostri fuore Un non so che del core. Chiabr. canz. Come se noi dicessimo le focosette, le accejuole, le inflammatelle. Salvin. pros. Tosc. Qui parla delle cicale.

INFIAMMATISSIMO, MA: add. sup. d'Infiammato. Essendo per voi medesimi, ec. IN-FIAMMATISSIMI allo studio di si bell' arte.

Varch. Lez.

INFIAMMATIVO, VA: add. Inflammans. Che infiamma. Ha ancora in sè (la pastina-ca) alcuna virtude infiammativa. Cresc. INFIAMMATO, TA: add. da Infiammare.

Mostrandosi si forte di lui invianmata, che pareva che ella gli dovesse d'amor morir nelle braccia. Bocc. nov. Lontano scacci Non d' aurato pallor, ma tinto in volto D' INFIAM-MATO rossor donzelle e donne. Alam. Colt. E senza ivi pensar qual è il suo stato, Mette alla spada man tutto INFIAMMATO. Id. Gir.

INFIAMMATÒRIO, RIA: add. T. Medico. Spettante alla infiammazione.

INFIAMMATRICE: verb. f. Quæ inflammat. Che infiamma. Voc. Cr.

S. INFIAMMATRICE: per Incitatrice. Quanto più la mente disiderando è rizzata alle cose di sopra, tanto più s'indebolisce la corruzione della carne inflammatrice. Teol. mist.

INFIAMMAZIONE. - V. Infiammagione. INFIASCARE: v. a. In conophorum diffun. sco. Son chiaro come 'l vin vecchio INFIASCA-To. Alleg

INFIASCATO, TA: add da Infiascare. V. INFIATO, TA: add. Tumens Gonfio. Mantachi di superbia infiato troppo soffian for-

te. Guitt. lett.

S. Per Insuperbito, Invanito, Enfiato. Valer.o ivi medesimo: Gige Re INFIATO per l' abbondantissimo regno di Lidia. Amm.

INFIBULAZIONE: s. f. Infibulatio. T. Storico, Medico, ec. Costume praticato dagli Antichi per conservare il vigore dell'adolescenza. L' infibulazione si pratica oggidi qualche volta colla giumenta. Cocc. Matrim.

INFICERE: v. a. Voc. Lat. Infettare. Il

negro fumo della scura pece, Mentre egli fu nella caverna tetra, Non macchiò sol quel che apparia, ed INFECE Ma sotto i panni an-

cora entra e penetva. Ar. Fur. INFIDAMENTE: avv. Infideliter. Infedelmente, Senza fede. Ili peccatore INFIDAMENTE si porta al buon Dio. Fr. Giord. Pred.

ÍNFIDELITA, INFIDELITADE, e INFÍ-DELITATE: s. f. Voc. Lat. Infedelta. Si dee intendere qui d'altro peccato che d'infedel-TA. But. Inf.

INFIDO, DA: add. Infidus. Infedele. Allora allora lo infido Mirmece tutto allegro

ec. se n' andò da Fileto. Fir. As.

INFIEBOLIRE, e INFIEVOLIRE: v. a. Debilitare. Indebolire, Debilitare. - V. Affievolire. Per distruggere a poco a poco i Portughesi, o almeno infievolingli di sorte che potessero esser disfatti da pochi senza alcun pericolo. Serd. stor.

S. In sign. n. Debilitari. Divenir fievole Scemar di forze. Avea virtudi di guardare la vita a quelli che ne mangiavano, sanza morire, e sanza ammalatire, e sanza invec-chiare, e sanza infieboline. Esp. Pat. Nost. Come in alcuna forza, o sentimento si vedesse o sentisse mançare o inflevoline. Franc. Sacch. Op div

INFIEBOLITO, e INFIEVOLITO, TA add. da Infiebolire, e da Infievolire. Per la sconsitta ricevuta a San Felice, erano molto INFIEBOLITI. G. Vill. Per cagione de' lombricht medesimi tenuti in casa per gran tempo, e conseguentemente qualche poco infievoliti. Red. Oss an.

INFIELARE: v. a. Felle tingere. Amareg giare di fiele. Senti l'amaro ch'ogni dolce INFIELA, Onde sospiri in van per quelle ghiande, Il cui sapor sol l'innocenza immela. Iac. Sold. sat.

INFIERIRE: v. n. p. Inasprire, Incrudelire, Inciprignire. Tubercoti delle mammelle, ec. a guisa d'una idra quanto più si vogliodere. Mettere il vino, o altro liquore nel fia- no recidere via più germogliano e s' infiertscono. Del Papa cons.

INFIEVOLIMENTO: s. m. Debilitatio. Lo infievolire, Indebolimento, Infiacchimento. De questa pena, cioè dell' inflevolimento delle potenze dell' anima, pur troppo ne proviamo noi manifestamente i deplorabili effetti. Salvin. disc

INFIEVOLIRE: v. a. Debilitare. Infiebolire. Dite altri suo' argomenti per infievilia la ragione che l'altro mostra, e per avviliro sua difesa. Tes. Br.

INFIEVOLIRE, e INFIEVOLITO. - V.

Infiebolire, Infiebolito.

INFIGGERE: v. a. Infiggere. Ficcare, Conficcare, Figger dentro. A tali bisogna che sia infisso nell'animo il proposito di Dione,

il quale è difficile che sia infisso nell'animo

d' assai. Segn. Polit.

INFIGNERE: v. n. e comun. a maniera del n. p. Fingere. Far vista di checchessia. -V. Fingere, Dissimulare, Stimolare. Modestamente dissimulando, s' INFINGEYA di molte cose. Petr. uom. ill. Martellino Infignedosi di essere attratto, sopra santo Arrigo, fa vista di guarire. - Come savia si 'NFINSE di queste cose niente sentire. Bocc. nov. Non vogliate esser negligenti, e infingenvi di non avvedervi che'il pietoso Signore v' aspetta. Passav.

S. Talora si trova senza la negativa dopo, e vale lo stesso che s' e' l' avesse. Deliberò, ec. Infignersi del tutto d'averne alcuna cosa veduta. - Possendosi egli onestamente infin-

GERE di vedere, Bocc. nov. INFIGNÈVOLE, e INFINGÈVOLE: add. d'ogni g. Voc. ant. Che infinge. In piccolo spazio con infignevole occhio raccolsi, in quello nulla bellezza alla mia simigliante vedersi. Amet

INFIGNIMENTO, e INFINGIMENTO: s. m. Fictio. Fingimento , Dissimulazione , Finzione, Doppiezza, Inganno. Alquanti sono che essendo rei cercano la gloria per infigni-MENTO del bene. Amm. ant Desiderare di cuore, e senza infingimenti, d'essere tenuto per vile. Esp. Pat. Nost.

INFIGNITORE, e INFINGITORE: verb. m. Uomo doppio, Non sincero, Simulatore. Gl' infignitori mutano a tempo i costumi, ma alla chiara mente non possono unqua nuocere. Albert. Cominciò a dire che costui era uno infingitore. Coll. Ab. Isac. L' ipocrito, lo quale tanto è a dire in nostra lingua quanto infignitore. Mor. S. Greg

INFIGNITUDINE, e INFINGITUDINE. -

V. e di Infignimento.

INFIGURABILE: add. d'ogni g. Infigurabilis. Che non può figurarsi nè ridursi sotto figura. Oh infigurabil luce, chi ti può figurare? Fr. Jac. T. Non può capire un solo Dio invisibile, e infigurabile e inescogitabile. Salvin. disc.

INFIGURATO, TA: add. Che non ha figura, Senza figura. Ma quanto va l'anima all' informe è infigurato, impossibilitato a comprendere, dal non terminarsi, e come improntarsi da vario improntante, sdrucciola e teme, e non prende nulla. Salvin. Plotin

INFILACAPPIO: s. m Acus crinalis. Ago d'argento, o d'altro metallo fatto a guisa di laminetta stiacciata, con cui le donne infilano i cappi o nastri ne capelli per adornargli. Voc. Cr. INFILARE: v. a. Filo trajicere. Passar

un filo nel foro d'un ago, d'una perla, e di qualsivoglia cosa, in cui si passi un filo o cordone per fare una filza, o tenerla comunque

sia legata. L'ago v'infileresti a ogni tuono Bellinc. son. Dopo averle colle fresche e spre-mute e acciaccate colle, mani le infilano, e le mettono a asciugare. Ricett. Fior. Dal suo rostro un cerchio pende (dice) e vorre' IN-FILARLO a' tutti modi, ec. - Cieco mio, INFI-LALO, e poi lascia fare a Dio. Fortig. Ricc. Giunchi da Infilar il pesce pel naso. - Ago INFILATO d'una agugliata di refe. Red. Vip.

S 1. INFILAR le pentole, e INFILARE: assol. vale Fallire. Sicche da questo avendo alfin compreso poi Bertinella, ch' ella l' ha INFI-LATE per ammazzarsi sfodera un pugnale.

Malm.

S. Infilar gli aghi al bujo: vale Operar a casaccio, Andar colla testa nel sacco. INFILATO, TA: add. da Infilare.

S. Foglia INFILATA: Folium perfoliatum. Dicesi da Botanici Quella foglia, la cui lamina si distende tanto che circondi e cinga il caule, e dopo si riunisca.

INFILATURA: s. f. L'atto d'infilare, e Lo stato della cosa infilata. Dal suo rostro un cerchio pende (Dice) vorre' infilarlo a tutti i modi. E il Cieco a lei: da te che si pretende Con quella INFILATURA ? Fortig Ricc.

INFILZARE: v. a. Transfigere. Forare checchessia, facendolo rimanere nella cosa che il fora e infilza. Venne quel gigantaccio furioso, Crede INFILZARE Astolfo come un tordo. Bern. Orl.

S 1. Infilizare: n. p. Forarsi, Trapassarsi con checche sia. Il terzo Infilzandosi da sè stesso improvvisamente in quel coltello, si passò per lo petto da banda a banda. Fir. As.

§ 2. INFILZARE esempj, parole, e simili: dicesi figur. di Chi favellando dice molte cose. Mamerco infilzava esempj. Tac. Dav. ann. Stava costui la carne a macerare Attendendo a Infilizare De' paternostri con gli altri romiti. Cant. Carn. Ne si è obbligato a INFIL-ZARE i suoi sillogismi col metodo triviale ordinato Gal. Sist. Piaccia pure a Dio che non INFILZIATE una quarantina di bestemmie ereticali per dispetto che ella non sia sov-venuta a voi. Magal. lett.

S. 3. Le parole non s' INFILZANO. - V. Parola. § 4. Infilzarst da sè da sè: vale Incorrere disavvedutamente da se medesimo nell'insidie

dell' avversario. Varoh. Ercol.

INFILZATA: s. f. Serie di più cose infilzate una nell'altra; e figur. si dice di Una lunga, e per lo più fastidiosa serie di parole. Di questo secondo carattere pur troppo ne sono uscito nella prima lettera con quella IN-FILZATA di etimologie. Una volta che vi troviate in quella tranquillità, e in quella scioperataggine che si richiede per leggere un'in-FILZATA di 1600. versi in circa, tutti strambotti, ec. - Se il mal gusto di questi amici, ec. va tanto in là, che vogliano scartabellare questa INFILZATA di spropositi in camera vo-

stra. Magal. lett. INFILZATO, TA: add. da Infilzare. Abbiam fatte varie palline di metallo infilizate in sottilissimi fili d'acciajo di diverse lun-

ghezze. Sagg nat. esp. INFILZATURA: s. f. Filza di cose, Infilzata. Infilzatura di bugie dicesi filza di no-

velle. Salvin. Fier. Bnon.

S. INFILZATURA: per Trapassamento di alcuna cosa da banda a banda. Ecco la ferita ch'è come una INFILZATURA di spiedo. Salvin. Fier.

INFIMAMENTE: avv. Abbiettamente . Nel-

l'infimo luogo. Cr. in Bassamente. V.

INFIMO, MA: add. Infimus. Basso, Ultimo di luogo, o di condizione, Estremo. Per quella caduta che noi fucemmo alle cose IN-FIME, per quella medesima via ritorniamo alle supernali. Mor. S. Greg. Quella cosa la quale è Infima miseria, ec. estimi somma felicità. Lab.

§ 1. INFIMO: per Vile, Abbietto, Plebeo. - V. Vile. E quello che intorno a ciò più l' offendeva, era il conoscimento della sua INFI-

MA condizione. Bocc. nov.

§ 2. In forza di sost. vale Luogo infimo. Rosa tra le spine della mia avversità nata, la quale a forza, fuori de' rigidi pruni tirò la Fiorentina bellezza me nell'inzimo stante

delle tristizie. Amet.

INFINATTANTO: INFINOATTANTO, e INFINTANTO: Quoad, donec. avv. Terminativo di tempo, e si usa coll'indicativo, non meno che col conjuntivo. Prendi le rose fresche, e mettile per sè in un vasello, e nella caldaja metti l'acqua infinattanto ella bolla.

INFINATTANTOCHÈ, INFINOATTAN-TOCHÈ, INFINTANTOCHÈ: avv. Quoad. Infinattanto. V. Guardasse che alcun non v' entrasse dentro infinattantochè egli tornato fosse. - E non v'incresca infinattan-toch'io abbia fatte le code a ouesti topi. Bocc. nov.

INFINCHE: avv. Quoad. Lo stesso che Infinochè. Ed escane il sangue infincie il ca-

vallo quasi infralisca. Cresc.

S. Per Fin da quando Secondo la lettera intende, che fosse fatta infinche fu fatto lo'nferno. But. Inf.

INFINECHE: avv. Quousque. Infinche, Finche. Per lo raunamento dell' umore rimane l'uomo fioco, infineche non è spurgato. But. Inf. Quindi non partirsi, INFINE-CHE gli Pistolesi venissono a' loro comandamenti. Stor. Pist.

INFINESTRARE: v. a. T. de' Legatori di libri. Rifar un nuovo margine ad un foglio

lacero, o guasto per mezzo dell' Infinestratu-

INF

INFINESTRATURA: s. f. T. de' Legatori di libri. Foglio di carta tagliato in quadro con vano in mezzo, a uso di telajo di finestra in

cui si appicca un foglio guasto ne margini. INFINGARDACCIO, CIA: add. pegg. d' Infingardo. Io conobbi un tra gli aitri più valenti infingardacci come sono anch' io. Matt.

Franz. rim. burl.

INFINGARDAGGINE : s. f. Segnities. Lentezza nell'operare, fingendo di non potere, Pigrizia, Poltroneria, Tardità, Infingardia. – V. Freddezza, Tiepidezza, Dappocaggine. Se non temessi che mi fusse imputato da certi, o a infingardaggine, oa saccenteria. Varch lez.

INFINGARDAMENTE: avv. Desidiosc. Pigramente. Se gli uomini contenti, solo de quel poco di che la natura è contenta vi si fossero infingardamente acquietati, nella prima rozza sua faccia stato il mondo si si sa-

rebbe. Salvin. pros. Tosc.

INFINGARDERIA: s. f. Segnitia. Infingardia. Dove taluno ancora de' parochi per una INFINGARDERIA, non so, se più nociva al pastore o alle pecorelle, non volesse far altro più che leggere, ec. Segner. Crist. inst. INFINGARDIA: s. f. Pigritia. Lentezza

nell'operar di chi s'infinge di non potere; Pigrizia. Pare anche dolce l'INFINGARDIA, e ozio che da prima si biasima, poi si ama.

Tac. Day.

S. INFINGARDIA: per Finzione, Infignimento, è disusato. La varietà della simulazione, ovveramente la INFINGARDIA è morta. Mor. S. Greg.

INFINGARDIRE: v. a. Segnem reddere. Far divenire infingardo , Impigrire , Anneghittire. Ma per non INFINGARDIRE i soldati forni l'argine al Reno. Tac. Day.

S. In sign. n. e n. p. vale Divenire infingardo. Non badavano alle faccende pubbliche, insegnavano a' cavalieri Romani infingardire.

Tac. Day.

INFINGARDITO, TA: add. da Infingardire. Gli snelli ruscelletti ritornassero a' fonti il mare infingandito si congelasse. Fir. As. Pagato di promesse INFINGARDITE, Corto risto-

ro alle faliche grandi. Alleg.
INFINGARDO: s. m. Quadrupede Americano chiamato anche Tatusa ed Armadillo; ed è così detto perchè si pretende che impie-ghi sei giorni per scender da un albero di cui ha divorate tutte le fogue e salire sopra di un.

altro per fare altrettanto.

INFINGARDO, DA: add. Segnis. Compreso d'infingardia, Pigro, Lento per mala volontà, Neghittoso, Poltrone, Negligente, Tardo. - V. Freddo, Tiepido, Accidiato, Scioperato, Dappoco. Come li navigantiche sono

stati infingardi a vogare. But. Purg. Natu-1 ralmente io sono un po'infingardo. Bern. Orl. Non rende ne più viva, ne più infingarda la loro facultà solutiva. Red Vip.

S. INFINGARDO: per Finto, Simulato. Contra questa virtude fanno mortalmente gl' infin-GARDI, e li falsi ipocriti, che mostrano quello

che non sono. Tes. Br.

INFINGENTEMENTE: avv. Voc. Lat. Con. finzione, Fintamente. Il quale infingentemen-TE investighi la volontade de' Trojani. Guid. G.

INFINGERE: v. a. Fingere. Infignere; e si usa anche nel sign. n. e n. p. O tre la vista agli orecchi orna e 'nfinge Sue voci vive, e suoi santi sospiri. Petr. Einfingendosi di esser convinta da' suoi preghi, trattolo un giorno in disparte, gli disse. Fir. As. Da prima s' INFINSE contento. - Non ebbe Tiberio virtù, secondo lui, sì amica come l'infin-GERE. Tac. Dav. an. Tu mi credi ora con tue carezze infinte lusingare. Bocc. nov. Niuna cosa infinta puote molto durare. Amm. ant.

INFINGEVOLE: add. d' ogni g. Simulatus. Atto a fingere, Finto. E questa INFINGEVOLE pietà la trovo sovente in quei tempi usata ne' cominciamenti de' grandi imperj. Red.

INFINGIMENTO, INFINGITORE, IN-FINGITUDINE. - V. Infignimento, Infigni-

tore, Infignitudine.

INFINITA, INFINIT\DE, INFINIT\TE: s. f Insinitas. Qualità di ciò che è infinito, Moltitudine innumerabile. Una infinità di strumenti da dar martorio furono preparati. Fir. As. Se la divina bontà colla infinità sua tien conto delle più basse cose, ec. che ha a fur colui che a sua somiglianza, e come suo vicario e proposto al governo del mondo ? Id. disc. an. Essendo di Bisanzio grasso il terreno, e ricco il mare per la infinità de' pesci. - La sua cavalleria esser debole per la fame, avendo infinità di grilli divorato ogni verzura, Tac. Dav. ann.

S. INFINITÀ di Dio: Attributo, per cui Dio

è infinito in tutte le sue perfezioni.

INFINITAMENTE: avv. Infinite, Senza fine Non ebbe rispetto alla misericordia di Dio, che infinitamente è magg ore che non fu il suo peccato Passay. Non solamente quasi infinite cose, ma ancora quasi infinitamente fra se differenti. Varch lez. INFINITESIMALE: add. d. ogni g. T. Geo-

metrico. Aggiunto di Calcolo, cioè degli m-

finitamente piccoli.
INFINITISSIMO, MA: add. sup. d'Infinito E le sono infinite, infinitissime, e quel che importa a me, impossibili a pagarsi Red. lett INFINITIVO: s. m. T. Grammaticale. Atto

a terminare in infinito. - V. Infinito.

cagion di grandezza alcuna cosa si estragga vi riman sempre che poter estrarre. Come si entra nell' INFINITO, nell' Eterno, negl' indivisibili, il nostro intelletto smarrisce la busso-

la. Magal. lett.

INFINITO, TA: add. Infinitus. Che è senza fine, Che non ha fine o termine; e Detto di Quantità continua, interminabile, Interminato, Illimitato, Immenso, Incircoscritto, Immensurabile. Quel che infinita providenzia, ed arte Mostro nel suo mirabil magistero. Petr. Contuttocio io la ringrazio del suo INFINITO amore inverso di me. Cas. lett.

§ 1. Detto di quantità discreta . Innumerabilis. Innumerabile, Innumerevole, Senza fine. Numero infinito. - Quant.tà, moltitu-dine infinita. - Senza le infinite sollecitudini e paure, di che piena la videro. Bocc. nov. Infinita è la schiera degli sciocchi

S 2. INFINITO: usato in forza di sost. Infinitivus. T. Grammaticale, dinota un Modo del verbo, ed è quello che accenna indeterminatamente, cioè senza distinzione di persone e di numeri, l'azione in generale come Amare, Temere. Ma non sarebbe cost se questa parola voglio si giungesse collo'nfinito, che significa alcuno atto. Maestruzz.

§ 3. In INFINITO: avv. Infinitamente, Senza

fine.

§ 4. Andare in INFINITO: vale Crescere smisuratamente, Non aver fine. La cosa se n'andrà in INFINITO, se io andrò cercando di qua e di là esempli. Sen. ben. Varch. Se. ben la eosa andasse in infinito, La voglio a

fin condurre, ec. Bern. Orl.

INFINO: Usque. Prep. terminativa di luogo, di tempo e di operazione, che si construisce comunemente col terzo caso, benchè se ne leggano esempli ancora con altri casi. Ti basti per vendetta dell'ngiuria la quale io ti feci quello che Infino a questo punto fatto hai. Boce. nov. Mu le tre che molto più belle gli parevano dal mezzo del legno quasi INFIN di tulla la poppa d'esso gli pareva che posse-dessero. Filoc. Quel feroce drudo La stagello dal capo INFIN le piante. Dant. Purg. Il suo Antipapa co' suoi sismatici Cardinali gli ven-nero incontro INFINO a san Giovanni Laterano. G. Vill. Questa è certa scienza arte che il diavolo ha insegnata e rivelata INFINO dal cominciamento del mondo. Passav.

S 1. Si usa talora in compagnia d'altre particelle. Infino a qui creduto abbiamo che costei nella casa che mi fu quel di stesso arsa, ardesse. - Il prego, ec. che ajutar la dovessero ad andare INFINO nel giardino . - Io voglio che noi andiamo INFIN giù all' uscio. - Io era testè in pensiero di mandare un di INFINITO: s. m. Ciò da cui per quanto a questi miei INFIN vicin di Pavia. Bocc. nov.

Forata avea la gola, E tronco il naso infin sotto le ciglia. Dant. Int. Tempo sarebbe Da scemar nostro duol che infin qui crebbe. Petr. La quale rimandò, ec. con quella compagnia ch' a lui piacque infino fuori de' suoi confini. M. Vill.

§ 2. Infin da ora: posto avverb. Posthac. Infino ad ora. Ogni altra cosa sia vostra, ec. INFIN da ora. - E INFINO da ora sappiate che,

ec. Bocc. nov.

§ 3. Infino ad ora: posto avverb. Amodo. Infin da ora, Fino da questo punto. Infino ad ora son contento d'essere sempre l'ultima che ragioni. - Infino ad ora colla mia benedizione ti dò la parola che tu ne facci quello che l' animo ti giudica che ben sia fatto. Bocc. nov.

§ 4. Infino ad ora: usasi più comun. in vece di Per lo passato. Conosco chi sieno i frati, infino ad ora da me tatti santi tenuti. Bocc. nov. Poi torna il primo, e questo dà la vo'ta Qual vincerà non so, ma 'NFINO ad ora Combattuto hanno, e non pur una volta.

§ 5. Infino allora: posto avverb. Etiam tum. Infino in quel tempo. E lei che a tanta spene Alzò'l mio cor, che infino allora io giacqui A me nojoso e grave. Petr. Il Re IN-FINO allora stato tardo e pigro, ec rigidissimo persecutore divenne di ciascuno, ec. Bocc. nov. Per li savj e discreti si disse IN-FINO allora, che la detta impresa del tribuno era un' opera fantastica, e da poco durare.
G. Vill.
INFINOATTANTO, INFINOATTANTO-

CHÈ. - V. Infinattanto, Infinattantochè.

INFINOCCHIARE: v. a. Verba dare. Aggirare uno, Dar altrui ad intendere alcuna cosa, Mostrargli lucciole per lanterne, Adornargli, Oppellargli una cosa in maniera che altri non conosca quello ch'ell'è, come fanno talora gli osti che usano in abbondanza i condimenti nelle vivande cattive, ed in particolare il pepe. Quando alcun vuol mostrare a chicchessia di conoscere che quelle cose, le quali egli s' insegna di farli credere, sono ciancie, bugie, e bagettelle, usa dirli: tu m' infinocchi, o non pensare Infinocchiarmi. Varch. Ercol. Pensa d' INFINOCCHIAR ben Carlomano, Ed una per un' altra dargli a bere. Bern Orl.

INFINOCCHIATURA: s. f Lo'nfinocchiare. Credono facilmente alle misteriose INFINOC-CHIATURE de' ciarlatani nella piazza. Tratt.

Segr. cos. donn. INFINOCHE: avv. Quoad. Finche, Infinchè; e si usa non pur col conjuntivo ma coll'indicativo ancora. E fatta ogni cosa scrivere a sua ragione, quelle mise ne' magazzini dicendo che infinoche altra mercatanzia, la quale egli aspettava, non veniva, quelle non voleva toccare. Bocc. nov.

INFINTA: s. f. Fictio. Finzione, Doppiezza. Ne puoi mai sottilmente sì far la INFINTA

ch' alcun non sen' accorga. Franc Barb.
§ 1. INFINTA: chiamasi da' Valigiaj un pezzo di cuojo del finimento de' cavalli che si rapporta al petto per maggior fermezza. All' IN-FINTA si uniscono quattro passanti, due per parte, i quali servono per tenere in guida la catena del finimento.

S. 2. All' INFINTA: posto avverb. vale Con maniera infinta, Fintamente. - V. Infintamente.

INFINTAMENTE: avy. Ficte. Con simulazione, Con doppiezza, Ingannevolmente, Fintamente, Simulatamente. - V. Coloratamente. E con viso infintamente lieto le disse. Bocc. nov. Tale è natura di femmina, che mai bene non fa se non infintamente achi l' ama. Nov. ant.

INFINTANTO, INFINTANTOCHÈ. - V.

Infinattanto, Infintantochè.
INFINTIVAMÈNTE. - V. e di Fintamen-

te, Infintamente.

INFINTO: s. m. Fictio Doppiezza, Dissimulazione, Infinzione. - V. Infinta. E non mostrò ch' egli fucesse infinto che, ec. Val.

INFINTO, TA: add. da Infingere. V. INFINTURA. - V. e di Infinzione.

INFINZIONE: s. f. Fictio. Finzione. La sua veritade mutarono in bugie sigurate con alquante infinzioni. Guid. G.

INFIOCCARE: v. a. T. dell' Arti e dell'uso. Ornare, o Fortificare con fiocchi. In-FIOCCARE i cuscini di scatarzo o seta floscia.

INFIORARE: v. a. Metter fiori sopra chec-

chessia. Voc. Cr.

§ 1. Figur. vale Abbellire , Far bello. L'ampie pianure, e i verdi prati, Che'l Po, l'Adda e'l Tesin rigando infina. Alam. Colt. Se le infioran le corna, Se a vendersi si mena una vitella. Buon. Fier.

§ 2. INFIORARE: n. p. Florescere. Divenir florito, Empiersi di fiori. - V. Fiorire. Trasse gli uccelli fuor de' caldi nidi, A cantar per lo bosco che s' INFIORA. Dittam. Tu vuoi saper di quai piante s' INFIORA Questa ghirlanda. Dant. Par.

§ 3. Infiorarsi: per Mettersi tra'fiori. Siccome schiera d'api che s'infiona Una fiata, ed una sì ritorna Là, dove il suo lavoro s'in-

sapora. Dant. Par.

§ 4. Figur. Abbellirsi, Farsi più vago. Ditegli se la luce onde s'infiora Vostra sostanzia rimorrà con voi. Dant Par.

INFIORIRE: v. a. Lo stesso che Infiorare. Ch'io gli apparecchio il letto, e di fior

tutto INFIORESCO. Fr. Jac. T.

INFIRMITA: s. f. Oggi comun. Infermità. V. D'essa infirmità avendo stentato assai mort. Cron. Vell.

INFIRMO, MA: add. Oggi comun. Infermo. V. Or conosco i miei danni, or mi risento Ch' i' credeva ( ahi credenze vane, e INFIRME! ) Perder parte e non tutto. Petr.

INFISCARE: v. a. Fisco addicere. Applicare al Fisco, Confiscare. Intanto la balla S'infischi; tutto il mal non sarà nostro.

Fuon. Fier.

INFISSO, SA: add. Infixus. Entro fisso, Affisso. Gli vide nel petto una gran macchia di vermiglio, non tinta, ma naturalmente nella pelle infissa. Bocc. nov. Nelle midolle estreme avea il dolore INFISSO del morto ma-

rito Fir. As

INFISTOLIRE: v. n. Fistulare. Convertirsi in fistola. Fecelo cadere per modo, si ruppe il ginocchio, il quale infistoli. Din. Comp. Fu mal curata da principio ( un' archibusata ) ond ella infistori. Cecch. Donz. Manifestasi la ferita essere INFISTOLITA, O impostemita. Fav. Esop. A certe piaghe INFI-STOLITE e guaste, ec. Convien mutare spesso nuove taste. Cant. Carn.

INFISTOLITO, TA: add. da Infistolire. V. S. Per met. fu anche detto de' Vizi, come dicesi Incancherito; ma oggidì non s'userebbe fuorche parlando di qualche negozio che sia venuto a pessimo termine. Si rimangono ( i vizi ) interi e saldi , infistoliti e apostemati ne' cuori per la mala cura del medico disamorevole dell' anime. Passav.

INFIZZARE: v. a. Transfigere. Lo stesso che Infilzare. Soggiugne il quarto, ed egli

te l'infizza. Malm.

INFLAGIONE : s. f. Enfiagione. Cresc. INFLAMMATÒRIO, RIA: add. T. Medico. Infiammatorio. V.

INFLAZIONE. - V. Enfiagione.

S. INFLAZIONE della mente : vale Alterigia, Gonfiamento, Orgoglio, Superbia, Vanagloria; Lo montare in superbia. Acciocche vedendosi così privato della compagnia de' Santi, la inflazione della sua mente cessasse. Vit SS. PP.

INFLESSIBILE: add. d'ogni g. Inflexibilis. Non flessibile, Non pieghevole; e per lo più s' usa in senso figur. Che non si lascia commuovere, Rigido, Inesorabile, Severo, Ostinato. Una rigida, o inflessibile signoria, e governamento che non s'inchina a

nessuno atto servile. But.

INFLESSIBILITA: s. f. Inflexibilitas. Qualità, Carattere di ciò che è inflessibile. Non arrivò a corre altro frutto, ec. che un ultimo disinganno della loro INFLESSIBILITÀ alla Politica, e alla Religione. Magal, lett.

INFLESSIBILMENTE : avv. Firmiter. Gagliardamente, Poderosamente, Senza piegare. E perchè egli era più forte che Atlante sostennelo inflessibilmente. Fior. Ital.

S. INFLESSIBILMENTE: per traslato, vale In modo inflessibile, Ostinatamente. L' intelletto repugna, troppo inflessibilmente crederla capace di aver potuto essere da sè medesima. Magal. lett.

INFLESSIONE: s. f. Voc. Lat. Piegamento; ma dicesi per lo più della Voce, per intendere quel cambiamento che fa la voce nell'andar d'uno in altro tuono. Facendosi valevole a formare differenti inflessioni di voci. Tagl. lett.

S. INFLESSIONE: per Una delle figure che formavansi dai battaglioni degli antichi Ro-

mani. Pallav.

INFLESSO, SA: add. da Inflettere. V. S. I botanici chiamano Inflesse le foglie che sono curvate all' insù. - V. Reflesso. Le

fuglie dell' orchide sono inflesse. INFLETTERE: v. a. Voc. Lat. Piegare, e si usa anche al n. p. Questo inflettersi in alcuni luoghi un braccio, o due, ec. in una lunghezza di molte centinaja di miglia, piccola alterazione avrebbe arrecato all' intero tratto della linea. Gal. Sist.

INFLITTO, TA: add. Dato in gastigo,

Stabilito in pena. Cavalc. INFLUENTE: add. d'ogni g. Influens. Che influisce. Si doleva della perversità delle stelle influenti. Zibald. Audr. Per la grazia di Dio influente dal cielo l'uomo sarebbe stato naturalmente disposto alle dotte virtic. But. Purg. Materia per cui gli spiriti animali quivi, INFLUENTI, non possono · liberamente penetrare per quei sottilissimi nervi. Del Papa cons.

S 1. INFLUENTE : Aggiunto di malattia, vale Cagionata da influenza. Sono stato in un continuo pensiero per V. Sig. e per la sua Casa, per cagione di coteste miserie di in-

FLUENTI malattie. Red. lett.

§ 2. Dagl' Idraulici diconsi Influenti, anche in forza di sost. I fiumi, torrenti, o fosse che metton foce in un fiume o fosso principale. Il Volga nel suo corso riceve dentro a sè circa dugento INFLUENTI - Difficoltà che trovano i fiumi e fossi influenti nell' Arno a scaricarsi in esso. - V. Tributario.

INFLUENZA, e INFLUENZIA: s. f. Influxus. Infondimento di sua qualità in checchessia, e per ordinario s'intende Quella qualità, facoltà, o virtù che alcuni pretendono s'infonda da' corpi celesti ne' sublunari. In-FLUENZA buona, rea, maligna, nocevole, benigna, cortese. - S'egli intende tornare a questa ruota, L'onor della 'NFLUENZA, e'l biasmo forse In alcun vero suo arco percuota. Dant. Par. Cognosce (il Demonio) e sa delle stelle le loro influenze e virtudi. Passav. Mettendo ancora in quel trattato necessità alle INFLUENZE del corso del cielo. G. Vill.

§ 1. Per Iscorrimento di cosa fluida. Veg- 1 one zerto giallore venir giù per le calze, dicono: questo che è? Noi vogliamo veder ie brache, donde var che venga questa in-

FLUENZA. Franc. Sacch. nov.

§ 2. Per Andazzo V. INFLUERE, e INFLUIRE: v. n. Influere. Infondere sua qualità; e s'intende particolarmente De' corpi celesti negl' inferiori; Piovere, Trasmettere, Trasfondere, Imprimere, Stillare. INFLUIRE occultamente, insensibil. mente, efficacemente. - Il cielo INFLUISCE nel corpo, e secondo tale influsso il corpo inclina l'anima a certa passione. Tratt. gov. fam. Iddio, ec. INFLUE, e muove egli, stante ammobile, in queste seconde cagioni. But. Purg. S 1. INFLUIRE: detto de' Fluidi e special-

mente Dell'acque correnti, vale Sboccare, Scorrere, o Concorrere, e Far capo in qualche luogo. Luoghi bassi ed umidi, ec. quantità dell' acque che v'influiscono, o vi devono

andare. Mann.

§ 2. INFLUIRE: in sign. a. detto Della luce. Più maraviglioso è il volo, col quale si con-duce Saturno a influire gli splendori della sua stella in sulla testa dell'eroe. Magal. lett. INFLUITO, TA: add. da Influire. V. INFLUITRICE: verb. f. Che influisce. Ciò.

sarebbe altro che farle operare da cagioni particolari e parziali, influitaci nel loro temperamento. Segner. Incr.

INFLUSSO: s. m. Influxus. Influenza. Non riceverà da Cristo suo capo alcuno INFLUSSO di grazia vivificante l' anima. Serd. stor. Secondo tale INFLUSSO il corpo inclina l'anima a certa passione. Tratt. gov. fam. Materia ostruente, o comprimente, la quale perciò proibisca l' influsso degli spiriti a quelle parti. - Che la temperie d'i detti spiriti sia in questo caso molto alterata e morbosa, onde alterato ed irregolare sia altresì il loro moto ed influsso per i nervi. Del Papa cons.

S. Influsso: per Scorrimento di un fluido in qualche parte. Devono inoltre operare tutti insieme sull' osso suo secondo il bisogno, non, ec. INFLUSSO in tutti d'un medesimo liquido. Cocch. Pref. Bell.

INFLUSSO, SA: add. da Influere. Fa l'overazione sua, ec. sopra le cose non ministrate da i sentimenti, ma solamente INFLUSSE

da Dio. But. Purg.

INFLUVIO: s. m. Influxus. Influsso, Influenza. Da sette giranti stelle gl' influvu salutevoli, o mali, se si ha a credere a' genetliaci, a noi ne scendono. Salvin. disc.

INFOCAMENTO, e INFUOCAMENTO: s. m. Inflammatio. Lo influocare, o L'essere infuocato. Dissono alquanti sperti che quello infocamento de' vapori, o cometa, o asub, che si fosse ec. M. Vill. Quando la pasta I sa più chi sia il legittimo provrietario

del cristallo è rinvenuta per infuocamento.

Sagg. nat. esp.

S. Per met. vale Fervore, Veemenza di qualche passione. Tanto bolliva negli animi loro lo infocamento dell' izza. - E questo dimostrava con tanto infocamento d'animo, che manifesto fu a tutti ch' e' parlava da dovero. M. Vill.

INFOCARE, e INFUOCARE: v. a. Igni dare. Dare, o Attaccare fuoco. - V. Ardere; Accendere. Per la città i loro seguaci dispersi in varj luoghi dovieno fare INFOCARE case per tenere alla bada de' fuochi i citta-dini. M. Vill.

S. 1. Per met. Accendere, Far divenir come di fuoco; e dicesi tanto al proprio che al fig. INFUOCARE un ferro. - Il conte, infocando contro a' sudditi la sua trascotata superbia, fece decreto che chi non pagasse fosse bandito. M. Vill. Non minacciar, che tanto più m' INFUOCHI. Libr. son. Arruota il becco, IN-FOCA gli occhi, aggrotta Le ciglia, arruffa il pelo i arma gli unghioni. Car. Matt.

S. 2. INFOCARE: n. p. Divenir fuoco, tanto nel proprio sign. che nel metaf. Dando il

fuoco continovato fino che per tutto s' IN-FUOCHI, e si faccia ben rossa Biring. Pirot. INFOCAVASI la mente sua di tanto fervore?

ec. Vit. S. Gio. Batt.

INFOCATISSIMO, e INFUOCATISSIMO, MA: add. sup. d' Infocato e d' Infuocato. Saulle nella collera infuocatissimo, ec. Fr. Giord.

INFOCATO, e INFUOCATO, TA: add. da' loro verbi. Prima che sapesse che'l borgo fosse infocato. M. Vill. Si mosse da mezzo il cielo fuori del zodiaco uno vapore grande, infocato e sfavillante. M. Vill.

S. Per met. Riscaldato, Rinfocolato, Infiammato, Acceso d'ira. Tutto infocato nel viso. tra per la fatica durata, e per l'ira avuta della tornata del cavaliere, ec. Bocc. nov.

INFOCAZIONE: s. f. Inflammatio. Infocamento. Tale INFOCAZIONE ti fu infusa pensando. Fr. Jac. T. Per compensazione della INFOCAzione del generale cominciò a cogitare del rimedio Fior. S. Franc. Qui figur.

INFOGLIARE: n. p. Voce dell' uso. Vestirsi di foglie. E sopra è un pino che non fa mai pino, eppur, merce dell' uom, quivi

s' INFOGLIA. Malat. INFOGNARE: n. p. Cacciarsi in una fogna, e per simil. Impantanarsi, Impacciarsi in cosa molesta o malagevole. Tempo è oramai d' uscir da questa greppe, Da questi gineprai, v'io m' INFOGNO Senza profitto. Fortig. INFOGNITO, TA; add. T. d Finanze.

Aggiunto di debiti che non si possono piu riscuotere, e di beni trasandati, o di cui non si

INFOLA, e INFULA; s. f. Voc. Lat. Benda sacra, o Fascia a modo di diadema, di cui servivansi i sacerdoti Gentili. E la tua gran pictate, E l'INFOLA santissima d'Apollo in ciò nulla ti valse. Car. En. E con INFULE bianche ai bianchi crini Comparve, ec. Aruspice era questi, e Sacerdote. Corsin. Torracch.

S. INFOLE: dicesi da' Banderaj a' Bendoni

della mitria.

INFOLGORATO, TA: add. Fulmina tactus. Folgorato. E' fedeli del nostro Signore furono tutti iscacciati e infolgorati. Vit. Barl.

INFOLLIRE: v. a. Ad insaniam redigere. Far divenir folle. Madonna, la beltà vostra INFOLLIO Sì gli occhi miei, che menaro lo core Alla battaglia ove lo 'ncise amore. Rim. ant.

S. In sign. n. Insanire. Divenir folle. INFOLun però vuole in sua stagione, Mala follia s' ammorta, Se saver non la porta, Poco

dura. Rim. ant.

INFOLTITO, TA: add. Che è divenuto folto per molti rami, e fronde. Il tuo ronchetto In su la pietra affila, e le cresciute Lor ombre assali, e gl' involtiti rami Ri-

schiara. Magal. Sidr.

INFONDERE: v. a. Infundere. Mettere checchessia dentro ad alcun liquore, acciocchè egli ne attragga le qualità. Nel preterito ha Infuso. - V. Attuffare, Immergere. E poi spesse volte s' infondano ( le nespole ) ovvero tussino, sicche non galleggino. Cresc. Infon-ni la mirra e il bdelio in vino. Ricett. Fior.

S 1. INFONDERE : figur. per Allagare, Inafhare. E si ne va in Mesopotamia, e bagna e infonde tutto quel paese, così come il Nilo bagna Egitto. Tes. Br. Con quelle terre che correndo infonde. Am. Vis. Per la terra

d' Aonia, ch' egli infonde. Amet.

S 2. Per Istillare , Trasfondere. - V. Influire. Perocchè io credo, che l'alta letizia, Che'l two parlar m'infonde, ec. Per te si veggia, ec. Dant. Par. Nel sagramento della penitenza s'infonde da Dio nell'anima la grazia. Passav. Statue dell'antico Dedalo, le quali per la movenza ch' ell' esprimevano e per lo spirito infusovi dal maestro, furono credute animate. Salvin. disc. Per la virtu del cielo, la quale infonde vita vegetabile a tal mistura. Cresc. Sicche quella eternità incognita, con sue manifeste parole lusin-gandoci, sia meglio INFUSA nelle nostre menti. Mor. S. Greg.

§ 3. Per Entrare, Quivi per mezzo il grembo della vostra abitabile terra se medesimo (l'oceano) infondendo, ordina a voi il ma-re Mediterraneo. Guid. G. Aver veduto di presso colà dove l'Oceano infondendosi per un angustissimo seno, forma a questa provincia il Mar del Zuyder. Magal. lett.

§ 4. Per Bagnare, Spruzzare. E'l corridor, ch' ivi s' immerge, e bagna L' elmo, e l' usbergo al cavaliero infonde. Chiabr. Guerr.

INFONDIMENTO: s. m. Lo infondere le sue qualità in checchessia. Cr. in Influenza.

INFORABILE: add. d'ogni g. Haud. forabilis. Che non può forarsi. Ancorchè alcuni dicano che e' nascesse inforabile. Pros.

INFORCARE: v. a. Furca arripere. Prendere colla forca. Ma barbariccia il chiuse colle braccia, E disse: state 'n là, mentr' io

lo 'NFORCO. Dant. Inf.

S I. INFORCARE gli arcioni, la sella, o si-mili; e INFORCARE assol. vale Stare a cavallo. INFORDARE gli arcioni è stare a cavallo, imperocchè così si cavalca coll' una gamba dall'un lato, e coll'altra dall' altro. But. Purg.

S 2. INFORCARE: per Impiccare alle forche E molte volte ridendo e sollazzando gli miz nacciava, dicendo che gli farebbe INFORCARE.

Vit. Plut.

3. INFORCARE: T. detta Scherma. Obbligar la spada dell' avversario, puntando nella medesima, a Scortarsi e dar luogo alla vostra di offenderlo; ed è così detto dalla doppia punta, che fanno le due spade dove s'impuntano. Andate inforcar la sua spada colla vostra.

§ 4. Infoncar la scuola: che anche si dice Far forca, vale Prender la vacanza da per se, senza licenza o ordine del maestro. Bisc. Malm. - V. Forca.

INFORCATA: s. f Forcata. Poi è di rame infino alla inforcata, cioè tutto l'altro corpo era di rame infino al fesso. But. Inf.

INFORCATO, TA: add. da Inforcare. V. § 1. Cavallo INFORCATO: vale Cavalcato. Li cavalli, che lungamente per lo suo amoroso dolore avevano negligente riposo avuto, ora inforcati da lui, e le redini tenute con maestrevole mano, correndo, ec. Filoc.

§ 2. Per Impiccato. Trovarono una femmina inforcata con una corda, e un fan-ciullino penzolava al suo collo. Vit. Plut. INFORCATÙRA: s. f. Forcatura. I quali

pezzi in queste parti divideremo, uno sarà tutta la parte della corporatura, ec. infino alla INFORCATURA. Beny. Cell. Oref. Poscia per un bellico Gerusalemme dico, Poscia l'INFORCATURA Il mar senza misura. Dottriu. Jac. Dant. Qui figur.

INFORESTIERIRE: n. p. Farsi foresticro, Imitare i forestieri. Questi delicati e leziosi, ec. ripudiano la nostral voce Pezzuola, e vogliono che si dica Fazzoletto; il libriccino della Madonna Ufiziolo; e la tasca, Saccoccia, cost inforestierendosi. Salvin. Fier. Buon. INFORMAGIONE. - V. Informazione.

INFORMANTE: add. d'ogni g. Informans. Che informa. Creata Fu la virtu informante in queste stelle. Dant. Par, INFORMANTE, cioè recante ad essere le cose elementate, imperocchè detto fu di sopra quale sa la virtù INFORMANTE gli elementi, e però s'intende qui della virtu informante le cose elementa-

te. But. Par

INFORMARE: v. a. Informare. Dar forma ed essere a checchessia. - V. Conformare, Sformare, Trasformare. Non è però che insino al di del giudicio io possa informar giam-mai altro corpo che te. G. E per qual cagione? A. Per quella abitudine che io ho ad informare te, e non altri. Capr. Bott. Al qual tutto, ec. diedero ancora i Pittagorici, spirito, che dentro lo nutrisse, anima che INFORMASSE, mente che con regolato moto lo governasse. Salvin. disc.

SI. INFORMARE: n. p. Pigliar la forma. Pallida nella faccia, e tanto scema, Che dal-Possa la pelle s'informava. Dant. Purg. Ed è sì spento ogni benigno lume Del ciel, per

cui s' INFORMA umana vita. Petr.

S 2. INFORMARE: per Dare intera notizia di checchessia, Ragguagliare, Instruire, Far sapere. - V. Avvisare, Mostrare. E lui della sua intenzione INFORMò. - Acciocche voi siate d'ogni cosa informato. Bocc. nov. E ancora ci strigne la maestà reale di queste cose INFORMARE. G. Vill.

S 3. INFORMARE: n. p. Inquirere. Pigliar notizia, Far inquisizione, Far diligenza di sapere, ec. - V. Cercare, Ricercare, Inchiedere. S' INFORMANO i sensali e delle qualità e della quantità delle mercatanzie. Bocc. nov.

§ 4. Per Disporre, Rendere atto. L'animo dell' uomo sia informato alla conoscenza delle cose utili e dilettevoli. Cresc. Ah crudo amor , ma tu allor più m'informe A seguir d'una fera che mi strugge, La voce e i passi e l'orme. Petr.

§ 5. Per Insegnare, Ammaestrare. Infor-MANO l'anime e gl'intelletti degli ascoltanti, e de' leggenti, li quali generalmente dot-tori in qualunque facultà si sia sono appel-

lati. Bocc. Vit. Dant.

S 6. INFORMARE: v. n. Formare il processo informativo. Il Papa, ec. al maestro del sacro palazzo commise, che intesa la causa, citate le parti, INFORMASSE. Dav. Scism.

§ 7. INFORMARE: per Mettere, Gettare in forma, o Strignere nelle forme. Ma Ferrauto ch' ha la man più presta Vuol INFORMARLO e incaciargli la testa. Bardi. Malat. ec.

§ 8. Dicesi anche Informare una scarpa,

un cappello, e simili.

§ 9. Informarsi: Conoscere. Per informarsi che aria brezzeggia. - V. Brezzeggiare.

INFORMATISSIMO, MA: add. sup. d'Informato. Non più, disse Ruggier, non più ch' io sono Del tutto informatissimo. Ar. Fur. Ma da me informatissimo dalla propria vi-

sta dell' operatovi, ec. Viv. disc. Arn. INFORMATIVO, VA: add. Informans. Che dà forma. Prende nel cuore a tutte membra umane Virtute INFORMATIVA, ec. Dant. Purg. Al cuore si appartiene di dare la virtù informativa al sangue. - Virtute informa-TIVA, cioè virtute da informare tutte le membra umane, cioè mettere in forma tutte le membra umane. But. Inf.

S. Processo INFORMATIVO: si dice Quello che dà informazione e ragguaglio di checchessia. Pecca il giudice, se non legge attentamento il processo informativo. Fr. Giord. Pred. INFORMATO, TA: add. da Informare. V.

§ 1. Per Istruito, Istrutto, Che sa come sia, o quel che sia una cosa sapevole. Secondocche informato fui d'altrui. Dittam. Io vo' toccar col dito, esser ben informato. Buon. Fier.

S 2. Per Membruto, Di grandi membra. Ben formato. Lippaccio di Giovanni fu un bello uomo, grande, informato con membra.

bellissime. Cron. Vell.

INFORMATORE : verb. m. Informator. Che informa. Quel che è mosso, ovvero informato da INFORMATORB immediato, debba proporzione avere dallo 'NFORMATORE. Dant. Cony.

S. Per Ragguagliatore, Relatore. I ministri talora INFORMATORI Sogliono a qualche fin con troppo fuoco, cc. Far crescer stima a

quel che lento bolle. Buon. Fier.

INFORMATRICE: verb. f. d' Informatore; Che informa. Gli Egiziani, ec. riputarono avere i cieli in sè stessi un' anima informa-, TRICE come la nostra, che gli movesse. Segner.

INFORMAZIONE, e INFORMAGIONE: s. f. Notio, Notitia. Notizia intera di checchessia, Ragguaglio. - V. Conto, Avviso. Secondo la INFORMAZIONE avuta da Bruno. Bocc. nov. Stimando in ogni caso, che s'appartenea a nostra informazione, e vostra cautela. G. Vill.

S 1. Per Educazione. O lode inestimabile di paterna informazione. Mor. S. Greg.

§ 2. Dare INFORMAZIONE: vale Informare.

Voc. Cr.

INFÒRME: add. d'ogni g. Informis. Sformato, Che non ha la debita forma, Divisato, Inordinato, Incomposto, Guasto, Scoucio. Fremendo batte Orrilo INFORME i denti, Come

fa combattuto il mar da' venti. Bern. Orl. S. INFORME: T. Astronomico. Chiamansı Stelle informi Quelle che non appartengono

a veruna costellazione.

INFORMENTARE. - V. Formentare.

S. Figur. Mescolare. Colui il quale il più e'l meno con pari onori agguaglia, INFOR-MENTA a' chiari costumi colla danajesca pecunia. Arrigh.

INFORMICOLAMENTO: s. m. Formicatio. Dolore simile alle morsure di molte formiche. E giova allo 'NFORMICOLAMENTO delle

membra. Libr. cur. malatt.

INFORMICOLARE: v. n. Formicatione laborare. Patire o Avere l'informicolamento. Appena lo toccai, e lo strinsi colla mano, che mi cominciò ad INFORMICOLARE, ela mano, e'l braccio e tutta la spalla. Red. esp. nat.

INFORMITA: s. f. Privazione o Mancanza di forma. E così seguita, che la prima materia in quella sua informità, nella quale fu creata, è perpetua e libera. But. Par.

INFORNAPANE: s. m. Pala da infornare il pane. Sperante per di là gran colpi tira Con quell' infornapan della sua pala. Malm.

Qui in ischerzo.

INFORNARE: v. a. In furnum concedere. Mettere in forno. Perchè il mio marito vuole INFORNARE. G. Se ei vuole INFORNARE, INFORNI. Non può ei senza te per una volta? Fir. Trin.

S r. Per simil. Quando secondo l' opportunità naturale vuole scaricar la vescica, o secondo la dilettevote INPORNARE il Malaguida. Lab.

S 2. Aver cura allo 'NFORNARE: prov. che vale Guardarsi a non entrare in maneggi, da' quali un non possa a sua posta ritirarsene senza danno.

S 3. All' INFORNARE il pan si fa goloso: prov. e vale Che le occasioni fanno l' uomo

errare. Pataff.

INFORNATA: s. f. Tanto pane, o altra materia, quanto può in una volta capire il forno. Chi'nforna doverebbe stare ignudo, Benchè vestito anche infornar si possa, E per una infornata anch' io non sudo. Cas. rim. burl.

S. INFORNATA: dicesi metaf. d'una Buona quantità di checchè sia a un tratto, presa la similitudine della quantità di pane, di cui s' empie il forno. Dicesi anche Sfucinata. Ricevo la seconda infornata d'ariette, in ricompensa delle quali vi cresco il regalo, ec.

Magal, lett.

INFORSARE: v. a. In dubium vocare. Mettere in forse, cioè in dubbio. Voce derivata da Forse, che è avverbio di dubitazione; ed è propria del verso, e s'usa anche nel n. p. Mi rota si, ch' ogni mio stato inforsa. Petr. INFORSA ogni suo stato, e di lor giuoco L'ingannatrice donna a prender viene. Tass. Ger. Canzon, tra speme e doglia Amor mia vita INFORSA. Cas cauz.

INFORTIFICABILE: add. d' ogui g T.

dell'Architettura militare, Che non è fortificabile. Le forme triangolari sono INFORTIFICABILI.

INFORTIRE: v. a. Robur augere. Rinforzare, Afforzare. Perciocchè'l travaglio, quando la forcella è ben vota, fa il calore crescere ed infortire. M. Aldobr.

S. Per Prender sapor forte, Inacetire. Per far bene infortire l'aceto è necessario, ec.

Libr. eur. malatt. INFORTITO, TA: add. da Infortire. Tanto succia e assapora il gonzo Tartaro il suo latte infontito di cavalla da un utre fetente, quanto, ec. Magal lett. Fermento che sia bene INFORTITO. Libr. cur. malatt.

INFORTUNA: s. f. V. e di Infortunio.

INFORTUNARE: v. n. Naufragare. Correre fortuna in mare. A torto si biasima di Nettuno, cioè di Dio del mare, chi da una volta innanzi infortuna e rompe. Libr. Mott.

INFORTUNATAMENTE: avv. Infeliciter. Con infortunio, Disayventuratamente. Essendo capitano il consolo, infortunatamente i Cartaginesi furon vinti e cacciati. Petr. uom ill.

INFORTUNATISSIMO, MA: add. sup. d' Infortunato. Delle sue speranze, ec. caduto, INFORTUNATISSIMO ed afflittissimo si dimora.

Bemb. lett.

INFORTUNATO, TA: add. Infelix. Infelice, Sfortunato, Sventurato. Infortunata città. G. Vill. Poiche così degl' infortunati casi d'amore vi duole. Bocc. nov. Oh infortunata più che l'altre donne. Morg.

S. Per Datore di mala fortuna. E così mostra che le infortunate pianete di Saturno e di Marte attenessero la promessa della

loro conjuntione. G. Vill.

INFORTUNIO: s. m. Infortunium. Accidente che vien fuor di ragione, ma non per malvagità; Avversa fortuna, Disgrazia, Sven-tura. - V. Disavventura, Sciagura, Infelicità Avendo molto con madonna Beritola pianto de' suoi infortuni. - Acciocche più giorni, che questo, non sieno turbati da' tuoi infor-TUNI. Bocc. nov. E P INFORTUNIO avvenne pur dalla parte opposta. Buon. Fier. INFORTUNO, NA: add. Voc. ant. Infor-

tunato, Malaguroso, Infelice. Il quale significa soperchio d'acque, e sommersione per li dette

due pianeti infortuni. G. Vill.

INFORZARE: v. n. Acescere Divenir forte o acetoso; e si usa anche n. p. Ma meglio si provvede che'l vino non inforzi, se si tenga in cella fredda. Cresc. Il zucchero o mele sia tanto cotto, che egli possa conservarsi senza INFORZARE o muffore. Ricett. Fior.

§ 1. Per Afforzare, Rinforzare, Fortificare Ma poiche egli vide inforzare li Greci contro i Trojani, tornoe alla sua propria schiera. Perocchè 'l caldo della state molto crebba

e inforzò. Guid. G.

S 2. Trovasi anche usato in sign. a. ma meno frequente. Niuna cosa cost contra le tentazioni INFORZA l' animo. Amm. ant.

§ 3. Per Migliorar condizione o ragione. Astenetevi voi di combattere per infunzane il

vostro diritto? Liv. M.

. INFORZATO: s. m. Infortiatum. Nome di un libro delle leggi. E di questa infermitade della mente intende la legge, quando lo in-FORZATO dice: in colui che fa testamento, ec. Dant. conv.

INFORZATO, TA: add. da Inforzare; Divenuto acetoso, o forte. Alcuni sotterrano le lame predette nelle vinacce inforzate. Ri-

cett. Fior.

S. Per Forzoso, Forzato. Uno fante giunse il di medesimo che le guardie erano in-poratte in Prato. M. Vill. INFOSCATO, TA: add. Raffuscato, Offu-scato, Oscurato. Tolom. lett. INFOSSARE: v. a. Metter nella fossa. Il

grano lo infossino subito che lo hanno ca-

vato dall' aja e bene rasciutto. Guitt. lett. In-rossare un morto Cors. Torracch. INFOSSATO, TA: add. da Infossare. V. S. Per Affossato, Concavo, Posto, o Situa-to indentro. Chi ha gli occhi grandi e grossi, sì dee esser lento, e pesante, chi gli ha INFOSSATI, e piccoli sì dee esser malizioso ed

ingannatore. M. Aldrobr.

INFRA: prep. che significa Dentro, o Nel mezzo d'una cosa e dell'altra, e lo stesso che FRA, TRA, INTRA. Inter. Accompagnasi col quarto caso, e se con una cosa sola sarà congiunta, segna rinchiudimento in quella. Potresti arditamente Uscir del bosco e gire INFRA la gente. Petr. Nudrito, allevato, accresciuto sopra un monte salvatico e solitario INFRA li termini d'una povera cella. Bocc. nov. Pigliando, ec. altrettanto INFRA osso e mattone. Ben. Cell. Oref.

S I. INFRA; e INTRA: con. due cose congiunti mostran separamento delle due cose. E se si ponesse intra'l fuoco e le foglie del Frascino il serpente, piuttosto nel fuoco che nelle foglie si getterebbe. Cresc. Inghilterra con l'isole che bagna L' Oceano INTRA 'l car-

ro e le colonne. Petr.

§ 2. O pure rinchiudimento in amendue. Convenne, prima che questo nuovo amore fosse perfetto, molta battaglia INTRA lo pensiero del suo nutrimento, e quello che gli era contrario. Dant Cony. Perciò che questa battaglia così era nell' un pensiero come nell' altro.

§ 3. Qualche volta segnano Ambiguità. I quali se si cuocono in acqua, si tempera la dolcezza della sua sostanzia; e mezzanamente generano nutrimento intra buono e reo. Cresc. Tremando or di paura or di speran-!

za, D'abbandonarmi fu spesso INTRA due. Petr. cioè Intra due vie; che In bivio, dissero i Latini proverbialmente ancor essi, volendo denotare D'esser in dubbio, Di stare in

forse, e simili.

§ 4. Onde Stare infra due, o intra due, fra due: vagliono Non si risolvere, Essere in dubbiezza. – V. Due. Stavansi maliziosamente INTRA due. M. Vill. Io sto INFRA due, se tu impazzı o farnetichi. Ambr. Cof. Chiunque ha mostrato collo stare FRA due, d'a-vergli dati malvolentieri, non si può dire, che gli abbia dati, ma che non gli abbia saputi tenere contra colui che gliele cavò di

mano. Sen, ben, Varch.

§ 5. Per Adentro. E tirandogli il diletto parecchi miglia, quasi senza accorgersene, n' andaron INFRA mare. Bocc. nov. cioè Adentro, Quasi in mezzo mare. E posto in terra la gente si mise INFRA'l Reame di Francia verso Parigi. M. Vill. Ecco pena dogliosa, Che infra lo cor m'abbonda. Re Enz. cioè Che dentro il cuor m'abbonda. Ed INFRA il giorno per lo smisurato caldo le tre parti, e più dell'oste, s'era disarmata. F. Vill. Come se egli dicesse, E dentro al giorno. E raunatigli insieme nel suo palagio, esseudo già assai INFRA la notte, disse. M. Vill. Ed alcuna volta grida la persona, e piange IN-FINA tale sogno, rammaricandosi. Passav.

§ 6. Per Fuori, Oltre, Sopra. Infra l' al-tre cose, le quali dilettano il padre della famiglia, è d'avere ne' suoi luoghi copia di buoni arbori. Cresc. INFRA le altre opere, che piacciono a Dio questa le passa tutte. Serm. S. Ag. Inter suoi be' costumi un atto regna, Che d'ogni reverenza la fa degna.

Inc. Canz.

S.7. Per In. E così intra più volte si potranno tutti avere. Cresc. cioè In più volte.

§ 8. Per Sotto. E se s' intenda Purgatorio che è infra la terra, dove è il fuoco dell'Inferno, non è dubbio, che la pena è gravissima. Passav.

S 9. INFRA me, INFRA te, IRFRA se, INFRA loro: per Meco, Teco, Seco. E i Re, nel mezzo delle schiere, con valoroso animo intra lor combattono. Cresc. Parla dell'Api.

§ 10. Vale eziandio Di qua, ma è modo antico. In tutte le cose è modo, e certo fine al quale stare infra, o passare oltra, non

puote esser diritto. Albert.

§ 11. Con voci significanti Tempo, par che vaglia talora lo stesso. E comando a tutti i Chierici che INFRA'l terzo di si dovessero partir della terra. G. Vill. Quasi Di qua dal terzo dì, o Prima che'l sole del terzo di tramontasse.

S 12. E talora ha due termini, e ne segna quel tempo posto fra loro. INFRA'l Marzo, ed il prossimo Luglio vegnente, oltre a cento mila creature umane, si crede per certo, dentro alle mura della città di Firenze, essere stati di vita tolti. Bocc. introd.

§ 13. Ed alle volte esprime le particelle Dentro, In, o In termine di. Niun vecchio bavoso, a cui colino gli occhi, e tremino le mani e'l capo sarà, cui elle per marito rifiutino, solamente che ricco il sentano, certissime INFRA poco tempo di rimaner vedove. Lab. cioè In poco tempo. Se'l vino sarà potente, ponvene un' oncia, e se sarà debole, ponvene più di quel pane, e incontanente sarà aceto fortissimo, o INFRA otto dì. Cresc. cioè In termine d'otto di; che così vi si pone talvolta espresso. Il sogno, che si sogna dalla nona ora della notte infino al principio dell' aurora, dicono che si dee compiere INFRA'l termine di dieci di. Passav. cioè In dieci dì .

§ 14. Infra: per Dopo. Infra pochi giorni provederebbe di dare buono Papa. G. Vill. Anzi quasi tutti infra'l terzo giorno, ec.

INFRACIDAMENTO, e INFRADICIA-MENTO: s. m. Putrefactio. Lo 'nfracidare. L' erbe, e qualunque cosa vive, e cresce ra-dicalmente fitta nella terra, hanno bisogno o d'una, o di più delle cinque cose, cioè di seme e d'infracidamento d'umore, d'acqua e di piantamento. Cresc.

S. Per met. Il troppo riposare è come un languire, e uno INFRACIDAMENTO. Sen. Pist.

INFRACIDARE, e INFRADICIARE: v. a. Putrefacere. Far Divenir prirido e fracido. Delle viti le quali infracidano il frutto.

S i. Per met. Onde infracido l'oste, e

corrotta generò pestilenza. G. Vill.

S 2. INFRACIDAR uno: vale Venirgli a fastidio, Torgli il capo. Che sarà mai? dì su in buon' ora, tu di' su, escine, e non m' INFRA-

CIDARE. Fir. Trin.

§ 3. Infracidare: v. n. Putrescere. Venire a corruzione, Divenir fracido, Putrefarsi. In-FRACIDANDO e computrescendo tutte le membra. Dial. S. Greg. Furono cacciati, e condennati le corpora loro, e di loro successori a morire e a'NFRACIDARE. Introd. Virt. I semi s'intracideranno, e l'utilità del seme non andrà innanzi, nè allignerà. Cresc. Si corrompon, marciscono, e s' INFRADICIA-No. Buon. Fier.

INFRACIDATO, e INFRADICIATO, TA. add. da Infracidare, ec. Putrido, Putrefatto. Bachi nati su certa zucca cotta, mescolata con uova ed infradiciata. Red. Ins.

S. INFRACIDATO: per Viziato nel male, Abituato nelle colpe. Mor. S. Greg

INFRACIDATURA, e INFRADICIATÙ-

RA: s. f. Putrefactio . Infracidamento . So pravenne una inaspettata INFRACIDATURA del grano nelle fosse granaje. Fr. Giord. Pred.

INFRACIDIRE: v. a. Infracidire. V. Or non possono infracidira i corpi de' ricchi, se non s' involgono in seta? Vit. SS. PP. INFRADICIAMENTO, INFRADICIARE,

INFRADICIATO. - V. Infracidamento, In-

fracidare. Infracidato.

INFRAGNERE, e INFRANGERE: v. a. Tundere. Aminaccare, e Pigiare una cosa, tanto ch'ella crepi. - V. Pestare, Fraguere, Rompere, Spezzare. E misela nella pila dove s' Infragneyan l'ulive. Dial. S. Greg. Fra la calca alcuni furono INFRANTI. Serd. ston. L'oste borbotta, e Morgante ha risposto. Tu vai cercando il battaglio t' INFRANGA. Morg.

S. Infrancere: n. p. vale lo stesso. Chi si precuota e chi s' infranca drento. Malm. Ove vedeasi una gran cascata d'acqua che tra i sassi infragnendosi in bianca spuma disciolta, parea che della sua caduta ridesse. Sal-

vin. disc.

INFRAGNIMÈNTO: s. m. Fractio . Infra-

gnitura. Voc. Cr.

INFRAGNITURA: s. f. Fractio, Lo.infragnere. Questo è per disetto del calor naturale, che non è si potente in loro, che per la prima infragnitura del cibo potesse patire. Ouist. Filos.

INFRAGRANTI; avv. Voce dell' uso. Sul

fatto. In sul fatto.

INFRALIMÈNTO: s. m. Debilitas . Abbandonamento di forze di ciò che infralisce; Fralezza. Debolezza, Fievolezza, Affralimento, Debilitamento. - V. Infracchimento, Accasciamento, Spossatezza. Dissolve tanto che gli spiriti infraliscono e vengono meno, per lo quale infralimento si mortificano le membra. Cresc.

INFRALIRE: v. n. Debilitari . Divenir frale, Indebolirsi, perder le forze. - V. Affievolire. Colla rosetta si rompa ed escane il sangue infinchè il cavallo quasi INFRALISCA. Cr. 9. 52. 1. Venire INFRALENDO, e peggiorando di giorno in giorno. Tratt. pecc

S 1. Per Perdersi d'animo, Smarrirsi, Essere sbigottito. Il consolo non fu mica spaventato nè infralito per lo rumore. Liv. M.

S 2. INFRALIRE: v. a. Far perder le forze,

Affralire . Red. INFRALITO, TA: add. da Infralire. E la

memoria aveva già sì'NFRALITA, Che come in tenebre andava palpando. Rim. ant.

INFRAMETTERE. - V. Inframmettere. INFRAMMESSA, s. f. e INFRAMESSO: s. m. Interpositio . Intramessa , Interponimento. Alcuna INFRAMESSA è da dare a que: sti inganni. Franc. Sacch. nov.

INFRAMMETTENTE ; ada. d'ogni g. Interponens. Che inframmette: verb. da Iuframmettere; Frammettente, Entrante, Brigante. Questo Franceschino fu cherico del prete della duchessa, e perchè egli era molto astuto e molto inframmettente, la duchessa gli puose amore e miselo innanzi. Cron. Morell.

INFRAMMETTENTEMENTE: avv. Con interposizione. Trae per la radice della pianta INFRAMMETTENTEMENTE dall' abbondanza dell' acqua viovana molto nutrimento. Cresc.

INFRAMMETTERE, e INFRAMETTERE: v. a. Interponere. Porre fra l'una cosa e l'altra, Intramettere, Intromettere, Frammettere, Tramezzare, Trapporre, Interporre. Imperciocche la forma formale delle piante intra le cose animate è più attuffata, e inframmessa nella materia. Cresc. Secondochè io, il quale ho infinamesso qui questo miracolo, ebbi da una persona di fede. Mirac. Mad. M.

S. INFRAMMETTERE: n. p. Frapporsi, Interporsi, Entrare, o Mettersi di mezzo.-V.Impacciarsi, Ingerirsi. E inframmettendosi anche il legato di Romagna di questa materia, ec. si rimisono negli ambasciadori. M. Vill. Mandarono a Papa Bonifazio, pregandolo che s'inframmettesse in fare tra loro ac-

cordo. Din. Comp.

INFRANCESCARE: n. p. Repetere. Ripetere, Ritornare su una medesima cosa, e più comun. Rinfrancescare. Egli è sbusato, e vassi

INFRANCESCANDO. Pataff.

S. Per Prendere le maniere francesi. Bemb. INFRANCIOSATO, TA: add. Infetto dal mal Francese. Ditemi, padri ch' avete figliuole, E v' ha Dio d'allogarle il modo dato Onestamente, qual ragion poi vuole Che le diate ad un qualche INFRANCIOSATO. Bern. Orl. E. poi s' ammorbò sotto coltre in braccio D' una Gumedra. INFRANCIOSATA. Chiabr. Serm.

INFRANGARE. - V. Infragnere.

INFRANGIBILE: add. d'ogni g. Da non potersi frangere. I corpi celesti sono impassibili, impenetrabili, INFRANGIBILI. Gal. Sist. Batte lacci INFRANCIBILI, insolubili. Salvin.

S. Figur. Li quali (motivi) io non vi porto come leggi infrancibili, ma come motivi che abbiano qualche apparenza. Gal. Sist.

INFRANTO, TA: add. da Infrangere e Infragnere; Ammaccato, Pigliato. Piante divelte da pedali, e dalla parte di sotto infrante e lacere. Cresc. Mortal nimico delle fave infrante. Burch.

INFRANTOJATA: s. f. Quella quantità di ulive che s' infrange in una volta. Voc. Cr.

INFRANTÒJO: s. m. Trapes. Luogo, o Strumento dove s'infrangon le ulive. I'so ch' avete il capo nel fattojo, ec. Tra l' olio, tra l'ulive e lo Afrantojo. Franc. Sacch. rim. | Infrascritto. V.

INFRANTOJO, JA: add. Si dice ad una particolare specie d'ulivo. Ulivo coreggiuolo e INFRANTOJO contrarj in questo al morajolo. Day. Colt.

INFRANTURA: s. f. Infrangimento. Or su,

ch' io conjetturo che questa sua infrantura, avvenisse più fa. Buon. Fier. INFRASCAMENTO: s. m. Spampanazione, Superfluità. V. A niuna persona può mai, ec. recar diletto l'arrovesciamento e l'INFRASCA-MENTO delle cose. - Simile inserimento non & riprendevole, non essendo un corpo medesimo composto e continuato di prosa e di verso. -Fu simile infrascamento stravagante usitato ne' tempi antichissimi. Uden. Nis.

INFRASCARE: v. a. Ramis tegere. Co-, prire, e Riempier di frasche. Voc. Cr.

S 1. Per met. Avviluppare, Ingalappiare, Infinocchiare. Quando alcuno vuol mostrare a chicchessia di conoscere che quelle cose, le quali egli s'ingegna di fargli credere, sono ciancie, bugie e bagatelle, usa dirli: tu m'infinocchi; e talora si dice: tu mi vuoz empier di vento, o INFRASCARE. Varch. Ercol.

§ 2. INFRASCARE: pure al figur. propriamente significa Coprire, Caricar checche sia di vani ornamenti, Verità infrascata, ed iperboli-camente amplificata dalle Greche menzognere penne. - Gli amatori del mirabile, a'quale la cosa non par mai bella, se non vi agsti pesci una forza non sua. Vallisu.

INFRASCATISSIMO, MA: add. sup. di

Infrascato. Non ho scritto molti mesi sono; perchè sono stato quasi di continuo a Frascati infrascatissimo a dar forma a una vil-

letta che vi ho presa. Car. lett.

INFRASCATO, TA: add. Ingombrato da frasche, e figur. Imbrogliato. V. S. mi scusi con questo che io mi sono veramente INFRA-SCATO in questo mio luoghetto. Car. lett. Le donne de' nostri tempi sen vanno su' carri trionfali, INFRASCATE, o per dir meglio cariche di tant' oro. Pros. Fior. Ordine indiretto, e infrascato, e contrarissimo alla natura e all'arte. Uden. Nis.

INFRASCRÌTTO, TA: add. Infrascriptus. Scritto sotto, Appie scritto. In quella borsa avea una lettera dello INFRASCRITTO tenore. Nov. ant. Voglio che gl' INFRASCRITTI miei esecutori ogni mio panno, ec. possano o debbano vendere o fur vendere. Bocc. Test. Dice nello INFRASCRITTO libro e modo. Esp. Pat. Nost. Il modo, come fue coronato e chi lo corono furono gl'infrascritti. G. Vill. Forse la forma è come mostra l'infrascritta figura. Com. Inf.

INFRASCRIVERE: v. a. Scriver sotto. Comun. non s' usa fuorchè il suo participio

INFRAZIONE : s. f. Propriamente vale ! Frangimento, ma non s'usa fuorchè in sign. di Trasgredimento d'una legge, Violazion di un trattato o simile. Il pretesto della prigionia La da essere, ec. l' infrazione della pace per colpa del suo Generale. Accad. Cr. Mess.

INFREDDAGIONE: s. f. Imbeccata, Infreddatura. - V. Cr. in Brezzolone.

INFREDDAMENTO : s. m. Infrigidatio . Freddo; oude Essere di forte INFREDDAMENTO. vale Essere per natura freddo, e Rendere, e Cagionar freddo. Delle canne si fanno i pali e le pertiche delle vigne, e stuoje, delle quali i poveri fanno trammezzi nelle loro case, e secondo che dice Avicenna, sono di forte INFREDDAMENTO. Cresc.

INFREDDARE: v. a. Frigus inducere. Raffreddare, Indurre, o Apportar freddo. La ertu del ghiaccio quando INFREDDA. Serap. Si facciano i bagni in luogo non umido, sicche l'umiditade non infufdo asse le forna-

ci. Pallad.

S. INFREDDARE: n. p. Propriamente Muoversi per freddo patito alcun cattarro dalla testa, per lo più con tossa. Che poco meno che tutti i corpi umani della città e del contado, e distretto di Firenze, e delle oircostanti vicinanze fece INFREDDARE. M. Viil. INFREDDATIVO, VA: add Frigerans. Che induce freddo. L'acqua sua (dell'orzo)

è INFREDDATIVA, e umettativa nelle febbri cal-

de. Cresc.

INFREDDATO, TA: add. da Infreddare. Vero è ch'ella il più del tempo stava INFRED-

DATA. Bocc. nov

INFREDDATURA: s. f. Distillatio . Il male di chi è infreddato. In que' mesi freddi sopravvengono gli accatarramenti, che INFREDDA-TURE sono appellati. Libr. cur. malatt.

INFRÈMERE: v. n. Voc. Lat. Fremere, Fremitare. Tutto quasi dilaniandosi INFRE-MENDO dicea. Vit. SS. PP.

INFRENARE: v. a. Frænare. Frenare, Mettere il freno. Il cavallo, le cui mascelle son grosse e'l collo corto, non s' INFRENA di leggeri Cresc.

S. Per met. vale Contenere. Onde dice Dio a questo cotale : io t' INFRENERO delle lodi mie. acciocchè tu non pecchi e non perisca. Ca-

valc. discipl, spir.

INFRENATO, TA: add. da Infrenare. V. S. Per met. vale Rattenuto. Fue molto forte in forze, e molto potente nell'armi, e all'ira tardo e di molta temperanza infre-NATO. Guid G

INFRENELLARE: v. a. Ramum sustinere. T. Marinaresco. Fermare il remo colla pala in aria, acciocche non possa far quel romore che fa la ciurma nel calare i remi in acqua e: sarpare. - V. Affornellare, Sirenellare.

I marinar cantando a lor diporto Su' remi INFRENELLATI ognun s' atellu. Pulci Driad. INFRENELLATO, TA add da Infrenel-

lare. V.

INFRENESIRE: v. a. Invogliar grandemente, Render come frenetico per vaghezza grande di checche sia. Vogliamo noi dire che ce ne fosse volute divantaggio per infrenesire Alessandro di farsi riformatore della Religio-ne di tutto l'Oriente ? Magal, lett.

INFRENETICATO TA? add. Frenetico. Medicina che si usa regl' INFRENETICATI. Libr.

cur. malatt.

INFREQUENTE : add. d'ogni g. Infrequens. Non frequente, ed anche non frequentato. Gode, ec. in vedendo in quell'accademia che avanti al suo passaggio era talora quasi mutola ed INFREQUENTE per tanti anni mantenersi sonora: e popolata. Salvin. disc.

INFREQUENZA, e INFREQUENZIA: s f. Infrequentia. Contrario di Frequenza; Radezza: Avendo, come si comprendeva per la IN-FREQUENZIA del tirare, mancamento di muni-

zione. Guicc. stor.

INFRESCAMENTO: s. m. Refrigeratio Rinfrescamento, Rinfresco. V. Non vi voglio raccontar ora, ec. del bello INFRESCAMENTO che diede quel di la magnificenza del principe a tutto il ponolo. Bemb. lett.
INFRESCATOJO: s. m. Vas frigidarium.

Rinfrescatojo, Vaso per rinfrescare. Talor se ne vedea quindici o venti come bicchieri negl'infrescatos. Lor. Med. Beon. - V. Be-

vanda.

INFRIGIDANTE: add. d'ogni g. usato anche in forza di s. m. Frigerans. Che infrigida; e si dice propriamente di Certo medica-mento. Ugni tutti i lombi collo infrigidante di Galieno. Libr. cur. malatt.

INFRIGIDARE: v. a. Frigefacere. Far di-

venire frigido, Render frigido. Voc. Cr. INFRIGIDIMENTO: s. m. T. de' Georgofili. Lo infrigidire, e dicesi delle Terre. Considerare l'impaludamento ed INFRIGIDIMENTO dei terreni, lo sfiorimento di alcuni altri, ec. Targ. Prodr.

INFRIGIDIRE: v. n. Frigescere. Divenir freddo. La sua umiditate fa INFRIGIDIRE tutte

le cose, e tienle temperate. Cresc.

S. INFRIGIDIRE: in sign. a. vale Indurre frigidità. Le frutte infrididiscon lo stomaco. M. Aldobr. La vecchiezza, ec. infrigidisce il cuore, e languir fa lo spirito, e'l capo crollare. Tratt. Giamb.

INFRIGIDITO, TA: add. da Infrigidire. Che per quello avea sì infrigibite le gambe, che mai da là in qua non l'avea possute

riscaldare. Franc. Sacch. nov.

S. Aggiunto di Terreno, vale Divenuto rigido, ed Incapace di coltura.

INFRIGNO, GNA: add. Rugosus. Grinzoso, Crespo, Rinfrignuto; e dicesi del viso. E dov'ell' ha un mostaccio infrigno e giallo, Ch' ella pare il ritratto dell' Ancroja. Malm.

S. Essere INFRIGNO: dicono le donne in Toscana di Chi comincia a sentirsi di mala voglia, comincia ad aggrinzire la faccia, e a far alcun suono colla voce, con che si rassomiglia cosa che frigga, Bisc. Malm.

INFRONDARE: n. p. Frondescere. Divenir fronduto. Le fronde onde s' INFRONDA tutto l' orto Dell' ortolano. Dant. Par. Ne il lauro secco già per me s'infronde. Giust.

Cont. Bell. man.

INFRUENZA. - V. e di Influenza.

INFIGIRE: v. n. Voce Contadinesca. Voler uire, Inferire, Significare. Gnuda non vuol dire che tu non abbia la camicia indosso, ec. e' vuol infauire, ch' e' non vuol dota. Buon. Tanc.

INFRUSCARE: v. a. Mescolare e Confondere talmente le cose, che in niun modo si

discerna l'una dall'altra. Voc. Dis.

INFRUSCATO, TA: add. Obscurus. Oscuro, Confuso, Ambiguo. Egli voleva fare il male, e non si scoprire; però nol coman-dava chiaro, ma l'accennava infruscato. Tac. Day.

S. INFRUSCATO: dicesi da' Pittori Quel lavoro, le cui parti sono talmente fra loro confuse, che per la disordinata lor mescolanza non lasciano discernersi l'una dall'altra in modo,

che bene stia. Baldin. Voc. dis.

INFRUTTIFERO, RA: add. Infructuosus. Infruttuoso, Che non dà frutto. Impiegar i danari perchè non stieno INFRUTTIFERI. Fag. com. Se alcuna lo berà, non genererà figliuoli, ma diventerà INFRUTTIFERA. Cresc.

INFRUTTUOSAMENTE: avv. Incassum. Senza frutto, Senza utile. - V. Inutilmente. Chi coltiva la vigna di messer Domeneddio, non lavora infruttuosamente. Fr. Giord. Pred.

INFRUTTUOSO, SA: add. Infructuosus. Sterile, Che non ha frutto, Infruttifero, Disutile. Albero INFRUTTUOSO. - Ancora si dee procurare, che le piante infruttuose nate quivi non vi crescano. Cresc. Tutte le cose divengono INFRUTTUOSE e sterili. Coll. SS. PP. Per la volpe s'intende lo infruttuoso vento della vanagloria. Fav. Esop.

INFUGGERE. - V. e di Fugare.

INFULA. - V. Infola.

INFULMINATO, TA: add. Non fulminato, Non mai percosso dal fulmine. Ne INFULMINA-11 è senno Creder gli allori. Buon. Fier.

INFUNARE: v. a. Fune vincire. Legare con fune. E in mezzo alla sbirraglia, che l'IN-FUNA Non si difende o dice cosa alcuna. Fortig. Ricc.

S. INFUNARE: vale anche Adattare le funi

ad alcuna cosa per l'uso a cui e destina a. Fatte di subito infunant le macchine e prospettive, addestrati gli uomini, stava aspettando la venuta del Re. Bald. Dec. 1NFUNATO, TA: add. da Infunare. V.

INFUNATURA: s. f. Legatura fatta con funi. Quando per accidente d'infunature male aggiustate, e d'altro mancamento, un peso tirato, o strascinato non può fare il

suo corso. Min. Malin.

INFUNDIBOLIFORME : add. d'ogni g. Infundibuliformis. T. Botanico. Aggiunto di Corolla monopetala irregolare a foggia d'imbuto.

INFUNDIBULO: s. m. Voc. Lat. che significa Imbuto; e così dicesi per similitudine da' Notomisti Quel seno fra le reni in cui si va a raccogliere la materia dell'orina. Abbraccia l'ovaja in quell'istessa guisa che l'infundibulo negli ucceili, si aliacca alla regione lombare e all'ovaja di essi uccelli. Red. cons.

3. INFUNDIBULO: dicesi da' Botanici al Fiore

o Parte di fiore che è a foggia d'imbuto.
INFUOCAMENTO, INFUOCARE, INFUOCATISSIMO, INFUOCATO. - V. Infocamento, Infocare, ec.

INFUORI: avy. Fuor della linea retta, o

del piano principale. Voc. Dis. INFURFANTIRE: v. n. Imbricconire, Darsi al furfante, Divenir furfante. - V. Imbricconire. Morell. Gentil.

INFURFANTITO, TA: add. da Infurfau-

INFURIANTE: add. d'ogni g. Furens. Che infuria, Furioso. Quando il senno vede del pescator ben radunati quelli, e disfrenatamente infurianti alla rabbia di femmina; ec. Salvin. Opp. pesc.

INFURIARE: v. n. Bacchari. Furiare, Menar furia, Dar nelle surie, Andare, Venire, Entrare in furia, Smaniare. - V. Imperversare, Inabissare, Furore. E col fiato e col sangue di lei placherò l'ombre, ec. ciò vaneggiando infuniava. Car. En. Perchè non paresse che avesser dato materia d'infuniana al nimico armato. Serd. stor

S. E n. p. vale lo stesso. Ogni volta che la vipera mordeva, se le dava grandissima occasione d'incollorirsi a suo dispetto, e

d' infuriarsi. Red. Vip.

S 2. INFURIARE : detto anche delle cose inanimate, come Del fuoco, del vento, del mare, e simili. Come quando struggitore Fuoco su i monti in cupa macchia INFURIA. Salvin. Iliad. E s' INFURIAN tuttavia Venti e mare in traversla. Red. Ditir.

INFURIATAMENTE : avv. Furiose. Furiosamente, Con gran furia. Stralunano gli occhi, si scuotono e inpuriatamente si d-

battono. Tratt. segr. cos. donn.

INFURIATISSIMO, MA: add. sup. d'In- | quella lagrima che comunemente sangue di furiato. Correva INFURIATISSIMA per le stanze, e come una INFURIATISSIMA tigre mordeva, e

graffiava. Tratt. segr. donn. INFURIATIVO, VA: add. Atto a muover la furia. Il Lidio era atto molto a' lamenti, e alle querimonie, il Frigio movente e IN-FURIATIVO e atto a reprimerne l'animo. Pros.

INFURIATO, TA; add. da Infuriare. Appio tutto mesto e INFURIATO si parti. Pecor. E avendo detto queste parole, tutta infonia-INFURIRE. - V. e di Infuriare.

INFUSAMENTE: avv. Voce inusitata. Con-

fusamente, Alla rinfusa. Lor. Med.

INFUSCARE: v. a. Render oscuro, confuso. Con una gran folla di parole e sentenze messe tutte là , Dio sa come, la intralciano e infuscano più che mai ciò che dicono. Tocci Giamp.

INFUSERATO, TA: add. Infusus. Tenuto in molle alcun poco di tempo. Li primi tre anni non mangiò, se non una certa misura di lenticchie infuserate; cioè messe in molle in acqua fredda. Vit. SS. PP.

INFUSIBILE: add. d' ogni g. Contrario di Fusile; Che non può fondersi. Nato tutto ad un tratto d' un argento insecabile, INFUSIindivisibile. Magal. lett.

INFUSIBILITA: s. f. T. Chimico, Metallurgico, ec. Quella proprietà che ha un corpo di non combinarsi col calorico, come dicono i Chimici, e fondersi a qualunque tempera-tura. - V. Infusibile.

INFUSIONCELLA: s. f. Levis infusio. Dim. d'Insusione; Piccola insusione. Quanto al si-roppo solutivo, mi varrei di qualche infu-SIONCELLA, di cassia, di sena, di cremor di

tartaro, ec. Red. cons. INFUSIONE: s. f. Infusio. Lo infondere. Lo maestro d'archimia per igneranza pecca, o in sublimazione, o in calcinazione, o in infusione. Com. Inf. E non fu indugiata la INFUSIONE dell' anima nella distinzion delle membra, siccome si fa nella creazione dell'altre creature. Vit. Cr. D.

§ 1. Infusione: Maniera con cui certe facoltà soprannaturali sono infuse nell'anima. Della INFUSIONE della bontà divina. Dant. Com. In-FUSIONE di grazia. Passav. Si ricevono da Dio per infusione dello Spirito Santo. Cron. Morell. S. Paolo ha ricevuto lo Spirito S. e i suoi doni e la scienza infusa, ec. l'infusio-NE dello Spirito S. in S. Paolo è testificata da S. Luca. Lami Dial.

S 2. Infusione: vale anche Liquore dove sia stata infusa alcuna cosa. Infusione di sena e di cremor di tartaro. Red. cons. Si è talvolta usato di tignerla con inpusioni di chermisì, o di

drago și chiama. Sagg. nat, esp.

INFÙSO, SA: add. da Infondere. Si considera l'umore, nel quale si fa l'infusione ec. e il tempo dello stare infuso. Ricett. Fior.

S. Figur. L'alte virtù infuse nella valorosa animal Bocc nov.

INFUSÒRIO, RIA: add. T. de' Naturalisti. Aggiunto dato A' vermi Molluschi ed Elmin-

itici, perchè si conservano nello spirito di vino. INFUTURARE: n. p. Senescere. Estender-si nel futuro. Non vo' però che a' tuo' vicini invidie, Posciache s' INFUTURA la tua vita Via più la, che 'l punir di lor perfidie. Dant. Par. INFUTURO, RA: add. - V. e di Futuro.

Ed è parlar degl' invoturi mali. Pucc. Gentil. INGABBIARE: v.a. Cavea includere. Mettere in gabbia. Vorre' che m'ingabbiasi un

calderugio. Alleg.

S. INGABBIARE: per met. Rinchiudere, Riserrare. Or non bisogna insegnare al signore, Massime avendo il nimico ingabbiato. Morg

INGABBIATO. TA: add. da Ingabbiare. Come ben parse lo sparviere alla ingabbiata

quaglia. Fir. disc. an.

INGAGGIARE: v. n. n. p. Pignore lacessere. Convenir con pegno, detto Gaggio, e si dice per lo più di cose di guerra e di cavalleria. Avendo Castruccio impromesso, e INGAGGIATA la battaglia. Gio. Vill. Corsono infino alla Mirandola INGAGGIATI di battaglia colla gente della lega. M. Vill. Essendo egli un giorno collo 'mperadore a cavallo con tutta la lor gente, s' ingaggiaro chi avesse più bella spada. Nov. ant.

S 1. Talvolta vale Sfidare. Ch' aspetto amor che la morte m'ingaggia. Rim. ant. M. Cin.

§ 2. INGAGGIAR guerra ad alcuno: figur. Muover guerra o lingio sopra a ogni parola, a ogni consiglio, ec. Ingaggiano altrui guerra, e danno all' armi. Buon. Fier.

§ 3. Ingaggiare a usura: vale Dare il pegno per la cosa accattata a usura. Convenne che ingaggiasse a usura la sua corona. G.

Vill.

§ 4. Ingaggiare: per Impegnare assolutamente. L' odio all' ingratitudine , ec. m' INGAG-GIAVA a tessere un' apologia dell' adulazione. Salvin. disc.

INGAGGIATO, TA: add. da Ingaggiare. V. S. In T. di Marineria si dice che Un cavo è ingaggiato, quando è impegnato o arrusta

to, sicche non corre.

INGAGLIARDIA: s. f. Imbecillitas. Stancamento, Scarsità di forze, Imbecillità: contrario di Gagliardia. Non ricevono giovamento per la ingagliardia del purgante, che non opera aller per di sotto. Libr. cur. malatt. Posciache la novità ed ingagliandia; che non

voglio dir debolezza, di questa nostra repubblica, non permettono che, ec. Varch. stor.

INGAGLIARDIRE: v. n. Robustum fieri. Divenir gagliardo, Riprender forza. - V. Invigorire. La burrasca il vento ingagliardisce. La vite, oc. tenuta bassa intozza, rattiene il sugo, e ingagliardisce. Dav. Coll.

S 1. INGAGLIARDIRE: n. p. vale Lo stesso. Così egli ora s' inaspra nella Satira, ora si rammorbidisce nel Comico, ora s' INGAGLIAR-DISCE nell' Epico; e di tutti gli stili facendo prova, in tutti mirabilmente riesce. Salvin.

S 2. INGAGLIARDIRE: v. a. Render gagliardo. Chi non ingagliardisse l'arco nel tirar secondo il corso, e poi l'indebolisse per tirar

contro al corso. Gal. Sist.

INGAGLIARDITO, TA: add. da Ingagliardire; Divenuto gagliardo. Intanto Tullio, fiero e ingagliardito per la morte del Re de' nemici, ec. Liv. Dec. Stile INGAGLIARDITO della poesia. Algar. Neuton.

INGALAPPIARE: v. a. Prendere al galappio. Si spenga fra le ceneri, e tu resti in-

GALAPPIATO. Buon. Fier.

INGALAPPIATO, TA: add. da Ingalappiare. V. INGALLARE: v. a. T. de' Tintori. Dar la

modi e movimenti assomigli quella del gallo. Dove sentirò nominar solamente Allicante, m' ingalluzzerò tanto di questo nome, che m' affido di far gran cose. Car. lett. Tutto sta ingalluzzato, e' più non miagola. Libr. son. INGALLUZZATO, TA: add. da Ingalluz-

zare. - V. Ingalluzzito.

INGALLUZZITO, TA: add. Ingalluzzato. Ingalluzzito: quasi per metatesi dal brio del gallo, rinvigorito, rallegrato. Salvin. Malm.

INGAMBARE: v. n. Voc. ant. Darla a gambe, Fuggire. Conforto la gente della sua schiera che lo seguissono, da quali gli fu mal atteso, perchè la maggior parte de' baroni del regno INGAMBARONO. Pecor. nov.

INGANCIARE: v. a. T. Marinaresco. Aggrappare con gancio; più comun. si dice In-

cocciare.

INGANGHERARE: v. a. Cardinibus inserere. Mettere in gangheri. INGANGHERARE con gangheri di legno, e colla di cuojo. Libr. Astrol. Circondando poi tal cannone e corda con un cannone pur di lungo, ed inganghe-RATO, sicche liberamente potesse aprirsi e chiudersi. Gal. dial. mot.

INGANGHERATO, TA: add. da Inganghe-

INGANNABILE, e INGANNABOLE: presso gli antichi, add. d'ogni g. Dolosus. Inganne-vole. Mi conviene avere in dispetto le cose INGANNEVOLI, e amare le perdurabili. Vit. Barl.

INGANNÁCANE: add. e s. Nome volgare d' una specie d' uva detta anche S. Gioveto forte.

INGANNAMENTO: s. m. Deceptio. luganno. INGANNAMENTO è fraudolente direzione fatta sotto l'orazion di parole, e studiosa scienza dello 'ngannante, e in semplice dello 'ngannato. Quist. filos.

INGANNANTE: add. d'ogni g. Decipiens. Che inganna. Acciocche vi ponga dinanzi la immagine di volto di tiranno sotto colore

d'oro INGANNANTE. Coll. SS. PP.

S. Usasi anche in forza di sost. Viene ad essere insieme giudice, e parte, e l'ingan-nante è la medesima persona coll'ingannato. Salvin. disc. Ingannamento è fraudolente direzione, e studiosa scienza dello 'NGANNANTE,

e in semplice dello 'ngannato. Quist. filos. INGANNARE: v. a. Decipere. Far fraude, inganno, Mostrar o Dire una cosa per un'al-tra. - V. Aggirare, Truffare, Cogliere, Schernire, Abbindolare, Giuntare. Dubitavan forte non ser Ciappelletto gl' INGANNASSE. Bocc. nov. Che parlo, e dove sono? e chi m' INGANNA Altri, ch' io stesso? Petr.

galla alle pannine.

§ 1. Per met. Allora incominciamo a fila1NGALLATA: s. f. T. de'Tintori. L'ingallare, Il dar la galla a'panni, drappi e simili.

INGALLUZZARE: n. p. Efferri. Ringalluzzarsi, Mostrare una tale baldanza, che per

§ 2. INGANNARE: n. p. vale Prendere una

§ 2. INGANNARE: n. p. vale Prendere una cosa per un'altra, Traviar dal vero, Sbagliare, Travedere, Andare errato. – V. Abbagliarsi, Sgarrare, Errare. Non t'ingannabe, ma seguita il consiglio e fondamento della cosalizza tra Crop Morell, Endi consiglio processione del consiglio e fondamento della consigliare. scienza tua. Cron. Morell. E gli orecchi possono leggiermente ingannarsi, e più che mai possono ingannarsi gli occhi. Sagg. nat. esp.

S 3. INGANNARSI a partito. V. Partito. INGANNATO, TA: add. da Ingannare. - V. Errante, Delirante, Abbagliato. Tu se' ingan-NATO; tu, non ella ti è della tua noja cagione. Lab. Ahi anime INCANNATE, e fatture empie, Che da si fatto ben torcete i cuori. Dant.

S. Ingannato: coll'articolo si usa in forza di sost. Lo 'ngannatore rimane a' piè dello 'NGANNATO. Bocc. nov. La quale sentendo conoscerà le parole degli 'NGANNATI. Dant. Vit. nuov

INGANNATÒRA: verb. f. d'Ingannatore, voce che si usa dal volgo in vece di Ingannatrice. Padrone, voi che dianzi m' ajutaste

a parlare a questa ingannatora. Fag. com.
INGANNATORE: verb. m. Deceptor. Che
inganna, Fraudolente. - V. Aggiratore, Avviluppatore, Impostore, Falsardo. Ingannatore astuto, malizioso, maligno. - Lo 'ngannatore

spirito suole talora molte verità innanzi dire, acciocche alla fine possa per alcuna falsità l'anima allacciare. Amm. Ant. Che INGANNATOR non è degno di laude. Dant.

INGANNATRICE: verb. f. d'Ingannatore; Che iuganna. Inforsa ogni suo stato, e di lor gioco L' INGANNATRICE donna a prender

viene. Tass. Ger.

INGANNERÈLLO: s. m. dim. d' Inganno. Peccati ne' quali posson cadere, come bugie, bestemmie, ingannerelli, e simili atti, ec. Tratt. gov. fam. INGANNESE. V. e di Ingannevole.

INGANNÈVOLE: add. d'ogni g. Dolosus. Pien d' Inganno. - V. Fraudolente. Dove ti lasci trasportare allo'nGANNEVOLE amore? Bocc. nov. Fui dall' ingannevole sonno vinto. - Vedendosi il Papa menare per ingannevoli parole, ec. divenne più nimico di Federigo Imperatore. G. Vill.

INGANNEVOLÌSSIMO, MA: add. sup. di Ingannevole. Godeva di essere INGANNEVOLIS-

BIMO in tutte le sue azioni. Libr. Pred. INGANNEVOLMENTE: avv. Fraudolenter. Con inganno, Fraudolentemente. - V. Fintamente. Mettendo dadi falsi, ovvero vogliendogli male, e ingannevolmente gittandogli. Maestruzz. Ne abbiamo posto cura alla irradiazione avventizia, che INGANNEVOLMENTE le mostra cento, e più volte maggiori. Gal. Sist.

INGANNIGIA. - V. e di Inganno. INGANNO: s. m. Fraus. Fraude. Molti sono i suoi sinonimi, o analoghi esperimenti, però qualche diverso grado nel modo d'in-ganuare, come Bareria, Baratteria, Aggiramento, Giunteria, Tranello. Cherminella, Lacciuolo, Dolo, Artifizio, Truffa, Trama, Macchina, Stratageinma, Aggirandola, Trappoleria, ec. Inganno nascosto, fino, secreto, maligno, atroce, malizioso, ingegnoso, industrioso, maestrevole, detestabile, agguatevole, da traditore. - Tramare INGANNO. -Trarre inganno. - Prendere con inganno. -Lo inganno è una insidiosa malizia, quando alcuno si fa involar la cosa che gli è stata data in serbanza. Maestruzz. Lo qual mi mena pien tutto di fede A dolce morte sotto dolce inganno. Dant. rim. Mosse un altro INGANNO, benchè non li venisse fatto al suo pensiero. Franc. Sacch. nov. Venere intrecciatrice d'Inganni. Salvin inn. Orf.

S. Dicesi in prov. Chi ad altri inganno

tesse, poco bene per sè ordisce, ovvero Chi ad altri inganni tende, per se un poco di male ordisce; e significa che Quei che ad altri procaccian male, cadono spesso nelle me-

desime sciagure. Serd. Prov.

Son Son Son Son State of Shaglio. - V. Abbaglio, Illusione. Essendo,

ec. (gli strumenti) sottoposti a mostrare medesimi inganni. Sagg. nat. esp.

§ 3. Trarre d'inganno : vale Sgannare Disingannare. Diliberò di palesarsi, e di trar-la dello 'NGANNO, nel quale era. Bocc. nov.

S 4. A, o Ad INGANNO: posto avverb, vale Con inganno, Con frode, Per tristizia, Ingan-nevolmente, Fraudolentemente. - V. Dolosamente. Onde li facevano le quistioni e i dimandi a INGANNO. Cavalc. Med. cuor.

INGANNOSO, SA: add. Dolosus. Ingannevole. Voce propriissima come Aggiunto di cose acconce ad ingannare; e sebbene oggidì inusitata, meriterebbe di rivivere; imitando in questo il dottissimo Salvini. Come gli scombri, ec. entra in questi simile desto di scia-gura, ne' lombi mescolarsi dell' INGANNOSO lino, cioè Della rete. Ma quando avranno empiuto quell' ingannoso intreccio, ei poscia estremo entra dentro, ec. Salvin. Opp. Pesc.

INGANNUZZO: s. m. dim. d' Inganno; In-

gannerello. Mille volte il di con questi vo-stri ingannuzzi m'inviluppate. Tol. lett. INGARABULLARE, e INGARBUGLIA-RE: v. a. Perturbare. Metter in garbuglio in confusione, Scompigliare, Confondere, Disordinare, Imbrogliare. V. Sconciare, Sturbare, Sgominare. Distese le sue insegne infino in Puglia, E tutta Italia scompiglia e'NGARBUGLIA. Bern. Orl. Cecina, per eclis-sar la vergogna sua ne'danni pubblici, delibero INGARBUGLIARE ogni cosa. Tac. Dav. stor. Tal ch'ogni colpo ti fracassa l'ossa Del capo, e l'IFGARBUGLIA la memoria. Bronz. rim. burl.

S. Per met. Aggirare, Avvolgere altrui. E vedi non mandar poi ingarbugliando con consigli di notaj, ch' ella abbia a aver le-

gittima o trebelliana. Gell. Sport.

INGARBARE: v. a. Aptare. Accomodar con garbo una cosa ad un'altra. Perchè mi par fatica il farlo, vorrei vedere, se sosse possibile, d'ingarbarcene uno (discorso) dei fatti. Magal lett. E poi si porrà a volervi ingarbare un tale eccentrico per la cometa. Gal. Sagg. Gli entrò Cortes destramente su la Religione, INGARBANDO tra l'altre notizie, il discorso de' costumi, e de' riti de' Cristiani. Accad. Cr. Mess.

INGARBUGLIARE - V. Ingarabullare. INGARZELLATÙRA: s. f. T. Marinaresco.

La strangolatura dell'inzinatura.

INGARZULLITO. Ingazzullito. V. INGASTADA, e INGHIESTADA: s. f. Phiala. Lo stesso che Inguistara. E mandatogli la detta inghestada, al frate gli piacque. Franc. Sacch nov.

INGAȘTADUZZA: s. f. dim. d'Ingastada. Deh mandatemene una piccola INGASTADUZZA

per assaggiare. Franc. Sacch. nov.

INGASTARA; s. f. Phiala. Inguistara. Per una ingastana sia che vuole ch' io ve la man-derd. Franc. Sacch. nov.

INGASTIGATO, TA: add. Impunitus. Non gastigato, Impunito. Sicuro che la prudenza e giustizia loro non solo avrebbe abbracciata questa mia causa, ma non avrebbe lasciato INGASTIGATO un tale affronto. Gal. dit. Capr. INGASTIGAZIONE: s. f. Importunità, Re-

missione del gastigo. Segn. Etic. INGATTITO, TA: add. Innamorato come i gatti quando vanno per la gatta. Perchè è INGATTITO, o pur Cupido ozioso menandolo fu la cagion ch'io l' ho perso o smarrito? Alleg. INGAVINARE: v. a. Tonsillis implere.

Empier di gavine. Qual cagione lo tuo volto

ha INGAVINATO? Fior. Ital.

INGAVINATO, TA: add. da Ingavinare. V. S. Per Aggavinato. Negli ferri inzampagliato,

INGAVINATO in catene. Fr. Jac. T.
INGAZZULLITO, e INGARZULLITO, TA: add. Rinvigorito, Ringagliardito, Rallegrato, Messo in gazzurro; ed è detto quasi per metatesi dal brio del gallo - V. Ingalluzzato. Poiche dal cibo e da quel vin che smaglia, si sente tutto quanto ingazzullito. Malin.

INGEGNAMÈNTO: s. m. Sagacitas. Astuzia, Sagacità, Industria. La scienza, ch' è rimossa dalla giustizia, è più avaccio da appellare INGEGNAMENTO che savere. Albert. Cotali cose non temo io in Marco Tullio, nè in questi temporali, ma nella gran città molti e svariati ingegnamenti. Dicer. Div. Era uomo di pacifico stato, e non da battaglia, nè d' INGEGNAMENTO malizioso. Salust. Jug.

INGEGNARE: n. p. Studere. Affaticarsi collo 'ngegno e coll' arte, Porre opera, studio, ingegno per fare, ottenere, ec. Industriarsi. - V. Studiarsi, Ajutarsi, Adoperarsi, Procurare. E quella quanto puoi il più t'ingegna di prolungare. Lab. In ogni maniera s' INGE-GNO d'onorarlo. - Io non so se mi verrà fatto, io me n' ingegnero. - In lui t' ingegna di metter tenerezza del tuo onore. Bocc. nov. Studiosamente s' erano ingegnati di convertire il mondo. Passav. Tennesi fusse congiura fatta col Re di Francia, perchè il Papa s'in-GEGNAVA d'abbassarlo. Din. Comp.

S. Ingegnare: v. a. Gabbar con doppiezza. INGEGNERA: verb. f. di Ingegnero. La povertà fu la maestra-di tutte l'arti, l'IN-GEGNERA e la dispensatrice di tutte le professioni. Salvin. disc. E della movente-INGE-GNERA natura come tante macchine spinti e

girati sono. Id. pros. Tosc. INGEGNARE, e INGEGNARO: s. m. Machinator. Ingegnoso ritrovator d' in gegni e di macchine, e talvolta lo stesso che Architetto. INSEGNERE dell' acque. - Fece venire di Costantinopoli cinque eccellenti architettori e in-

GEGNERI, dando loro di salario trecento scudi il mese per uno. Serd. Stor. Egli era ottimo semplicista, e stillatore, e alchimista, e poi ingegner sopra mano. Cecch. Spir. IN-GEGNERE in ogni sorta d'invenzione di macchine, di apparati, di scene, e d'ogni altra operazione in ogni cosa appartenente al disegno. Baldin. Dec.

INGEGNERIA : s. f. L'arte dell'ingegnere. Quale riuscisse il nostro artefice non pure nelle tre arti di Pittura, Scultura e Architettura, ma eziandio nella ingegneria. Baldin. Dec. Elle son delle solite manifatture dell' INGEGNERIA dell' Altissimo, che fanno trasecolare, purchè si badino. Bellin. disc.

S. Per Manifattura, o Invenzione d'Ingegnere. E professava ogni galanteria, fiori, pitture ed ogni ingegneria. Bellin. Buccher.

INGEGNETTO: s. m. Ingeniolum. Dim. d'Ingegno. E già vi aveva ingegnetti, che da'libri portati di Germania beevano il veleno. Dav. Scism.

INGÉGNO: s. m. Ingenium. Acutezza d'inventare, o di apprendere checchessia. Perfezione d'intendimento, Perspicacia, Talento, Mente, Spirito. - V. Accorgimento, Senno. Ingegno acuto, vasto, sublime, angelico, nobile, eccellente, sottile, vivace, perspicace, capace, penetrativo, svegliato, felice, alto, chiaro, industre, fecondo, pellegrino, raro, immortale, maraviglioso, riflessivo, pronto ... fervido, soprumano, profondo, bizzarro, ottuso, grosso, duro, tardo, pigro, povero, rozzo, volgare. - Acutezza, eccellenza, altezza, sublimità d'ingegno. - Larga vena d' ingegno. - Assottigliare, esercitar l' inge-GNO. - INGEGNO chiamano gli autori lo naturale intendimento, che l'uomo ha, e arte quella che ammaestra l'uomo con regole e ammaestramenti. But. Iuf. Per correr miglior acqua alza le vele Omai la navicella del m'o INGEGNO. Dant. Purg. Però l'ingegno, che sua forza estima, Nell' operazion tutto s' agghiaccia. - Ingegni tardi, e rintuzzati e sciocchi.

S I. INGEGNO: per Inganno, Astuzia, Strat. tagemma; e talvolta anche Industria. Nondimeno dovette sapere che io non cercai nè con ingegno, nè con fraude d'imporre alcuna macula all'onestà, ed alla chiarezza del vostro sangue. - Con grande INGEGNO coloro che li guardavano corruppono. - Ne altro IN-GEGNO, nè via ci era, se non, ec. Bocc. nov Che giova, amor, tuo' ingegni ritentare. Petr. E per tale ingegno fu la legge tutto l'anno gabbata. Liv. M.

§ 2. A INGEGNO: posto avverb. vale Ingannevolmente, Astutamente. A INGEGNO prese, e per forza Cartago. Dittam.

§ 3. Per A bello studio, A posta, Ad arte

Truovo che domandato fu a INCEGNO, Rispondi tu che sai tutte le cose, Se a Cesar dare il censo è giusto e degno. Dittam.

§ 4. Incegno: per Istrumento ingegnoso, Istrumento composto, in cui ve n'entrano parecchi semplici, come ruote, molle, leve, viti, ec. combinate assieme per l'uopo d'innalzare, di gettare o di sostener pesi, o di produrre qualche altro considerabile effetto, così che si risparmi molto di tempo o di forza; Ordigno. – V. Macchina. Ingegni o macchine di alzare o tirare gran pesi, come Argano, Burbura, Aspo, Verricello, Bindolo. Ingegni d'un oriuolo – E con certi suo'ingegni apertala, chetamente nella camera uscì. Bocc. nov. Usciron dalla cittade, e affocaron gl'ingegni (cioè macchine) Libr. Maccab. M.

§ 5. Ingegno: per Ordigno s'usa quasi sempre nel numero del più. Prendendosi i nibbj con tagliuole e con ingegni. – Diversi ingegni per pigliar le fiere. Cresc. Savio e sottile

d'ingegni di guerra. G. Vill.

S 6. INGEGNO: per Quel pezzo di ferro, per lo più di forma quadra, intaccato o traforato e appiccato alla chiave, il quale passando per altri ferri che sono appiccati alla serratura, che pur anch' essi si dicono Ingegni, fa l'uficio di aprire e serrare. INGEGNI della chiave.

— INGEGNI della serratura. — INGEGNI diritti, a balzana, a campana, con fernette, mezzi diritti. — Cominciò ad aprir l'uscio, e al mormorio dello 'NGEGNO della chiave il topo, ec. Fav. Esop. Benchè savio non sia, e le mie chiavi Non abbian tanti INGEGNI. Franc. Sacch. rim.

INGEGNÒSA: s. f. In gergo si dice la Chia-

ve. Cr. in Gergo.

INGEGNOSÂMÈNTE: avv. Ingeniose. Con ingegno. – V. Acutamente, Astutamente. Noi ingegnosamente gliele sottraemmo. Filoc. Voi, cc. molto ingegnosamente conducete Aristotile al medesimo incoveniente. Gal. Sist.

INGEGNOSISSIMAMENTE: avv. sup. d'Ingegnosamente. Come fece quel nuovo pesce, che scrisse ingegnosissimamente la lingua pe-

dantesca. Varch. Ercol.

INGEGNOSISSIMO, MA: add. sup. d'Ingegnoso. Ella ebbe Dedalo, il quale era ince-

cnosissimo. But.

INGEGNOSO, SA: add. Ingeniosus. Artificioso, Sagace, Spiritoso, Perspicace, Acuto, Penetrativo, Scorto, Sottile. Il demonio, ch'è incegnoso e reo d'ordinare di fare quanto male e' puote, mise in cuore a costui, che, ec. Nov. ant. Hanno rinvenuto un ingegnoso modo, e facilissimo di far passar quel fummo per alcuni canaletti seppelliti nella neve. Red. esp. nat.

INGEGNUÒLO: s. m. Calliditas. Dim. d'In-

gegno. Voc. Cr.

S. Per Invenzione, Astuzia. Quella che regnava con molto sagace ingegno, si studiava con sagaci incegnuozi di mantenerlo in isperanza, Guid. G.

INGELOSIRE: v. a. Zelotypum reddere. Dar gelosia. Se ella è malvagia femmina, e tu la ingelosi, tu la fai essere più maligna.

Zibald. Andr.

§ 1. Per lo più s' usa in sign. n. Divenir geloso, Prendere, Concepir gelosia, Entrare in gelosia. – V. Insospettire. Incelosia forte, fieramente, a ragione, a torto. – E massimamente quando senza cagione incelosiscono. Bocc. nov.

S 2. INCELOSIRE, e INCELOSIRSI: per Insospettire. La città fu tutta ingelosita e in sospetto. G. Vill. Cominciarono a ingelosire
delle parole ch' egli usava. M. Vill. Perchè
vedendolo parlare co' suoi non s'ingelosis.
SERO, e non venissero fuor di proposito alle
violenze. Accad. Cr. Mess.

INGELOSITO, TA: add. da Ingelosire. Che ha gelosia. E così ingelosiro tanta guardia ne prendea, e si stretta la tenea, che, ec. Bocc. nov. Essendo a Roma, ec. il fece citure, ed egli ingelosito per sospetto della sua persona, si parti di Roma. M. Vill.

INGEMMAMENTO: s. m. Ornatus gemmeus. Lo 'ngemmare. Niente non potrà giovare lo ingemmamento della corona reale.

Fr. Giord. Pred.

S. Ingemmamento: Ingemmamenta. T. de' Naturalisti. Fluori, o piccoli cristalli di varia figura, e colore, aderenti alle pietre, che si trovano mescolate co' metalli ne' filoni delle miniere. Ingemmamenti, o gugliette di spato a tre facce. - Ingemmamenti quarzosi - Ingemmamenti di spato fluore ametistino. Gab. Fis.

INGEMMARE: v. a. Gemmis ornare. Adornare con gemme. Ben supplich' io a te vivo topazio, Che questa gioja preziosa ingemmi, Perchè mi facci del tuo nome sazio. Dant. Par. Ingemmi, cioè adorni come fa la gemma, la corona; ovvero l'anello nel quale e posta. But. ivi.

S I. Per met. E di novelli fiori il sen gl' IN-

GEMMA. Menz. rim.

§ 2. Per Innestare a occhio. Anche si può ingemmane, ovvero impiastrare e innestare a bucciuolo del mese di Giugno o di Luglio. Cresc.

§ 3. INGEMMARE: n. p. dicesi de' Sali, e vale Cristallizzarsi, Lapillare, Pigliar forma o figura di cristallo. Tutti i sali son di diverse figure; nelle quali, ec. ove novellamente s' incemmino per inviolabile ed eterna legge ritornano. Magal. lett.

INGEMMATO, TA: add: da Ingemmare; Adorno di gemme, E trattosi in disvarte Par.

623 ING

quasi voler dir, nessun mi tocchi, Perch' io sono INGEMMATO. Buon. Fier.

S. Per met. Ond' io vidi INGEMMATO il sesto

lume. Dant. Par.

INGENERABILE: add. d'ogni g. Ingenerabilis. Che non può generarsi, contrario di Generabile. Tutte le cose che sono, ec. parte generabili e corruttibili, e parte inge-nerabili ed incorruttibili. Varch stor. Supposta la materia INGENERABILE, e incorruttibile, ei l'ha concepita in un modo così simbolo alla natura divina, che, ec. Magal. lett.

INGENERABILITA: s. f. Qualità di ciò che non può esser generato. Insieme mantenere la incorruttibilità e INGENERABILITÀ del cielo. Gal sist.

INGENERAMENTO: s. m. Generatio. Lo 'ngenerare. Iddio ha stabilito tre maniere di punti, l'uno è dello ingeneramento, l'altro è della nascienzia, lo terzo è della morte. Zibald. Andr.

INGENERARE: v. a. Gignere. Generare. Cielo ingenero Saturno, Saturno ingenero Jove. G. Vill. Adam, ec. INGENERO egli in una sua moglie Cain. Tes. Br. Da colei che disfà

ciò che s' INGENERA. Dittam.

S. Per met. Della quale (sapienza) si dee INGENERAR legittimo frutto col seme della parola d' Ildio. Passav. La troppo grande fa-miliaritade e dimestichezza che l'uno fa coll'altro, ingenera molte volte e partorisce sprezzamento. Scal. S. Ag.

INGENERATO, TA: add. da Ingenerare. Seguiteranne quasi una certa maniera di lo-

glio INGENERATO quivi. Coll. SS. PP.

INGENERATORE : verb. m. Genitor : Che genera. Se prudenza passa oltre le cose buone, tu sarai tenuto per ingeneratore di

spaventevoli sottigliezze. Tes. Br.

INGENERATRICE: verb. f. d'Ingeneratore. Nella quale nè quel primo Adamo sarebbe stato abbattuto, se per inganno del diavolo non avesse ricevuta prima la passione del vizio, ingeneratrice di quello. Coll.

INGENERAZIONE: s. f. Generatio. Ingeneramento. E la cagione della'ngenera-zion d'essa è'l vapore ricevuto nelle con-

cavitadi. Com. Purg.
S. Per Sorta, o Qualità; Specie. Feceli contare le sue ricchezze, e le diverse incenerazioni de' sudditi suoi. Nov. ant. Si ragunarono tutti gli uccelli, ciascuna ingenera-zione per sè pigolando. Introd. Virt.

INGENEROSO, SA: add. Haud generosus. Non generoso, Illiberale. V. Non è ufficio da reo uomo, nè da INGENEROSO, l'avanzare nel dare, e nel non ricevere. Segn. Etic. Questo non è partirsi dal suo proposito ma un rendere ragione della sua invi-

dia, la quale sarebbe ingenerosa, ignobile, ec. se, ec. Salvin. pros. Tosc.

INGENIO: s. m. Voc. Lat. usata dal Sannazzaro nel verso sdrucciolo. - V. Ingegno. Che questo tuo pastor par troppo ignobile, Nè credo ch' abbia sì sublime ingenio. Egl.

INGENIOSO, SA: Voc. Lat. add. Ingegnoso. Sono medesimamente regolate le sestine, INGENIOSO ritrovamento de' Provenzali

compositori. Bemb. pros.

INGENITO, TA: add. Voc. Lat. Naturale, Innato. La quale le ruppe dallo stato di quella somma e ingenita dirittura. Mor. S. Greg. Poter perciò usar forza a lor piacimento contro al primario moto ingenito nelle cose terrene. Gal. Sist.

S 1. Per INGENITO: in forza d'avv. vale Naturalmente, Per istinto naturale. Un fistol'di que' veri un facimale Che ha fatto per INGE-

NITO gran danno. Malm.

§ 2. Per INGENITO : dicono i Contadini, per In genere, Generalmente, Salvin. Tanc. Buon. § 3. Ingenito: è anche T. Teologico. Non generato; ed è Attributo del Padre Eterno.

INGENTILIRE: v. a. Nobilitare. Far nobile, gentile. - V. Nobilitare. Si perchè n' ha INGENTILITI e fatti nobili. Fr. Giord. Pred. La libertà del peccato ingentilisce l'anima, e dilettala. Cavalc. Discipl. spir.

S 1. Per Render gentile, Far domestico ciò che è salvatico. Per la sua bontà ingentili-

sce gli arbori cotal luogo. Cresc.

S 2. In sign. n. e n. p. Divenir, gentile, Acquistar gentilezza, Nobilitarsi, Aggentilirsi, Ringentilire. Penso di volere ingentilire per moglie, e prese una giovane gentildonna.\
Bocc. nov. Facendo bel ritratto di loro divino originale, s'ingentiliscono, ed alla primiera loro nobiltà si ritornano. Salvina Pros. Sacr.

INGENTILITO, TA: add, da Ingentilire. Trovò il popolo dirozzato e ingentilito. Fr.

Giord. Pred.

INGENTILOMINIRE: n. p. Farsi genti-

luomo, Annobilirsi. V. Fag.

INGENUAMENTE: avv. Sincere. Sinceramente, Liberamente, Candidamente, Schiettamente. Dando licenza INGENUAMENTE a chi sa di me un minimo erroruzzo che palesandolo mi facciano bugiardo. Fir. dial. bell. donn. Ingenuamente confessando la mia ignoranza. Red. Ins.

INGENUISSIMAMENTE: avv. sup. d' Ingenuamente. E ciò in un caso ( torno a dirvi INGENUISSIMAMENTE) mi dà da pensare. Ma-

gal. lett.

INGENUISSIMO, MA: add. sup. d'Inge-

nuo. Magal. lett.

INGENUITA, INGENUTADE, INGENUI-TATE: s. f. Sinceritas. Sincerità, Schiettezza, Gandidezza, Veracità, Lealta. Ingenuità pura, aperta, non simulata, rara. - Al fin, come persona valorosa, Che l' ingenuità non sa coprire, Disse, ec Bern. Orl. Seguiteremo col nostro signor Simplicio conosciuto da me di lunga mano per uomo di somma in-

GENUITÀ. Gal. Sist.

INGENUO, NUA: add. Ingenuus. Che è nato libero, sicchè mai non sia stato servo; opposto a Libertino. Fu tolto quasi di ragion civile Paris istrione alla zia Domizia da lui fatto prima dichiarare ingenuo. - Esempio memorevole, che una femmina libertina volesse salvare con tanta agonia gli strani, e quasi non mai conosciuti, quando gl' INGE-Nut nomini, cavalieri, senatori, senza tormenti scoprivano i più cari. Tac. Dav.

S I. INGENUO: Sincerus. Che usa ingenuità, Sincero, Schietto, Verace, Aperto. Disse con ingenua querela il Petrarca. Salvin.

disc.

§ 2. Arti ingenut : diconsi comun. dagli Scrittori L' Arti Liberali. - V. Liberale.

INGERENZA: s. f. Munus. Voce dell'uso. Incombenza, Uffizio, Carico; onde dicesi per es. La sua ingenenza sarà di supplire col suo ajuto ove sarà maggiore l'esigeuza.

INGERGO: s. m. Mistero, Rigiro di cosa oscura o misteriosa. Onde fan l'arcolajo i mici pensieri, Nè capisco l'ingeneo poco o molto. Fortig, Ricc.

INGERIMENTO: s. m. Intromissione, Intramischianza. Quivi l'ajuto de'gesti, il'ac-comodamento della pronunzia, l'ingenimen-To proprio dell'azione facilità molto il ne-

gozio. Uden. Nis.

INGERIRE: n. p. Se ingerere. Intromettersi, Impacciarsi, e per lo più senza esser richiesto. - V. Frammettere, I quali, quando s'ingerivano nelle faccende, ec. si chiamava-no Repubbliconi. Varch. Ercol. E però non è bene ingerirsi ne' segreti di S. Marta. Fir.

§ 1. In sign. a. per Addurre, Apportare. Luce nuova io t'ingerisco. Fr. Jac.

§ 2. INGERIRE: per Far nascere, Inspirare, Cagionare. Cercai di sopire queste difficoltà fino a quel segno, che giudicai di poter fare senza ingerirli sospetto di aver commissione di stimolarvelo. Magal. lett.

INGERITO, TA: add. da Ingerire. Baje direte, ec. è il timore ingenito dalla credu. lità, e il timore guarisce anche la quartana. Magal. lett.

INGESSARE: v. a. Gypso illinere. Dar di gesso. E di poi si dee INGESSARE coll' altro gesso sottile . Libr. Astrol. Chi volesse dipingere a blio in tavola, la preparied incessi. Borgh. Rip. Si vuole mettere in vasi impeciati e INGESSATI. Pallad. Altri in una tavo-

letta incresara, che pende loro dalle spalle con fiocchi di seta, portano scritto l'imperio e la potestà del governatore. Serd. stor.

INGESSATO, TA: add. da Ingessare ; Impiastrato con gesso. Da quella parte che sz posa sopra lo'ngessato. Borgh. Rip. Qui in

forza di sost.

INGESSATURA: s. f. T. de' Muratori. Lo ingessar qualche cosa in un muro, o simile, e dicesi anche Della cosa ingessata. INGESSA-TURA che corre in cima tra un muro e un tetto che piove a un'acqua sola.

S. Ingessatura: dicesi anche da' Magnani quella Parte di un arpione, o simile, che s' ingessa nel muro. Ingessatura dell' arpione della

bandella, ec.

INGESTO, STA: add. Voc. Lat. e disusata. Messo dentro, Introdotto. Se'l primo fosse. fora manifesto Nell' ecclissi del sol per trasperere Lo lume come in altro raro ingesto. Dant. Par.

INGHERMIRE. - V. e di Ghermire.

INGHERONARE: v. a. Circondare di gheroni. Fe' INGHERONAR di marmo S. Giovanni. Pucc, Centil, Il Villani dice: Nel detto tempo si fecero intorno a S. Giovanni i GHERONI del marmo neri e bianchi. - V. Gherone, Aggheronato.

INGHESTADA: s. f. Voc. ant, Inguistara. V.

INGHIARARE: v. a. T. Architettonico. Coprir di ghiaja una strada sterrata.

INGHIARATO: s. m. T. Architettonico. Strato di ghiara, onde si copre una strada. L' IN-GHIARATO di una strada sterrata.

INGHIARATO, TA: add. da Inghiarare. V.

INGHIOTTIMENTO: s. m. Sorbitio. Lo'nghiottire.

S. Per Voragine. La nave tirata dagli in-CHIOTTIMENTI del mare, se ne vae nelle peri-colose bassezze del profondo. Guid. G. Si gittoe in quello inguiottimento della terra Libr. Repub.

INGHIOTTIRE: v. a. Glutire. Ingojare, che è Spignere il boccone giù pel garguzzole. Fat-tone polvere, si dia (il psyllo) con uovo da INGHIOTTIRE. Cresc. INGHIOTTISCE una vacca intera, e un bue Che'l ventre ha assai maggior d'un grand' armario. Bern. Orl.

S 1. E figur. per Assorbire. Inchiottendo li rivi del loro sangue la bevilrice terra. Guid. G. Inchiottità è la morte nella vittoria. Annot. Vang. Se tu profferirai le lettere e le sillabe, ec. ne anco le masticherai, ne inguiortinai le appiccate, e impiastricciate insieme l'una coll'altra. Galat. Le cui ricchezze già s'aveano collà speranza e ingordigia loro inghiottite, e trangugiate i ca-

S 2. INGHIOTTIRE altrui : vale Sopraffarlo di molto, che anche si direbbe Mangiar uno vivo. Al nemico credutosi poca gente e svaligiata INGHIOTTIRE, il rumor delle trombe, il luccicar delle armi, quanto meno aspettata cosa, così gli uscì addosso maggiore. Tac. Dav. ann.

§ 5. Inghiottir ingiurie, o simile: vale Sopportarle per non poter far altro. Per ambizione o amore di regnare patisce e INGHIOT-TISCE molte cose, e sopporta molti difetti e ingiurie . Cavalc. Med. cuor. Inghiottendo quella poco amaritudine, senza la quale non si può pervenire alla dolcezza dello intendere e del sapere. Cas. lett.

INGHIOTTITO, TA: add. da Inghiottire. Hanno ne' loro ventrigli maggior copia di sassolini inghiottiti. Sagg. nat. esp.

INGHIOTTITOJO: s. m. La parte della gola che inghiotte, fra l'epiglottide ed il principio dell' esofago.

INGHIOTTITORE: verb. m. Devorator. Che inghiotte. Sacrileglii inghiottitori di Ge-

sù Cristo. Segner. Crist. instr.
INGHIOTTONIRE: v. n. ed anche n. p.
Divenir ghiotto, e figur. in modo basso Inwaghirsi, Innamorarsi passionatamente. S' IN-GHIOTTONI di un di questi pedanti affumicati.

Arat. rag.

INGHIRLANDAMENTO: s. m. Sertum. L'inghirlandare, e l'Ornamento stesso, o altra cosa che circonda a guisa di ghirlanda. Veggendo il mulo così addobbato co cavoli innanzi, ancora più si maravigliavano dicendo: Che INGHIRLANDAMENTO è questo? Franc. Sacch. nov. Non c' è dubbio ( la cometa ) più accesa di quella di quest' inverno e intorno non par ch' ell' abbia que'l' inghirlandamenno di luce più languida. Magal. lett. INGHIRLANDARE: v. a. Serto redimire.

Ornare con ghirlanda. Mi venne veduto, ec. un tabernacoletto il quale era stato di fresco tutto di rose Inghirlandato. Fir. As.

§ 1. Per met. Circondare. Fuor di quel mar che la terra inghirlanda. Dant. Par. A in-GHIRLANDAR le tazze or m'apparecchio. Red. Ditir.

S 2. INCHIRLANDARE: figur. Ricignere intorno intorno come fa la ghirlanda. Virgilio ri venia da quella banda Della cornice onde cader si puote, Perchè da nulla sponda s' IN-GHIRLANDA. Dant. Purg. cioè Non ha sponde che la circondino. – V. Inghirlandamento.

§ 3. Inghirlandare: dicono i Marinaj del Far la ghirlanda alla cicala dell'ancora oa un

anello.

INGHIRLANDATO, TA: add. da Inghirtandare. Essi eran tutti di frondi di quercia INGHIRLANDATI. Bocc. nov.

INGIACARE: v. a. Loricam induere. Met-

ter il giaco. Voc. Cr.

S. INGIACARE: n. p. Mettersi il giaco. Eche s' ingiachi S' un gallo canta, o ronza una zanzara. Buon. Fier.

INGIACATO, TA: add. da Ingiacare. V. INGIALLARÉ: v. a. Croco tingere. Far giallo. Alla quale, credo con mille rimbrotti, ogni volta dicea: questo velo fu poco INGIAL. LATO. Lab.

S. Ingiallage: v. n. Florescere. Divenir giallo. Cogliesi (il lino) quando con maturo colore Ingialla. Cresc. Avendo cura non pigli fummo, acciò la materia non ingialli. Borgh. Rip.

INGIALLIRE: v. n. Flavescere. Ingiallare. Cresciuti alla grandezza d' un' uliva: comin-

ciano ad INGIALLIRE. Red. cons.

INGIARDINATO, TA: add. Voc. ant. pro-priissima, in vece di eui oggidi direbbesi forse Aggiardinato, cioè Pieno di giardini. Era il più bello paese di villate, ed il meglio ac-casato e ingiardinato. G. Vill. INGIARO: s. m. T. di Marineria. Corda

sottile raccomandata all'antenna, colla quale per mezzo d'uno o due bozzelli si serra una

parte della vela.

S. Dicesi ingiaro della gola: Quello con cui si tira all' antenna la scolta della vela per ser-

INGIELARE: v. a. Gelascere. Farsi gielo , Farsi freddo. Rider li colli , poichè'l ver-

no INGIELA. Franc. Sacch. rim.

INGIGLIARE: n. p. Liliis ornari. Fiorir di gigli. Che contenta parea d' INGIGLIARSI all'emme ; cioè che prima parevano stare contenti d'essere corona formata di gigli in

sull'emme, ec. But. Par.
INGINOCCHIARE: n. p. Genussectere. Porsi in terra colle ginocchia per sommissione. Io m' era inginocchiato, e volea dire. Dant. Purg. Salamone, ec. per piacere ad una femmina s' inginocchiò, e adorò Balaam. Bocc.

vit. Dant. S. Inginocchiarsi: dicesi dagli Artefici Delle cose che sono piegate e fanno gomito. Chiesa che dalla prima si salisse alla seconda per un ordine di scale, le quali girassero intorno alla Cappella maggiore, in GINOCCHIANpost in due pezzi per condurre più agiata-

mente alla seconda Chiesa. Vasar. Vit. INGINOCCHIATA: s. f. Genuslexio. L'atto d'inginocchiarsi. Ajutala (l'anima) orare facendoti piccola inginocchiata, perocche quanto tu vai più bassa, essa va più alta-

Tratt. gov. fam. S. INGINOCCHIATA: per Finestra ferrata in modo, che i ferri ripiegati in tondo sportino in fuori. State alla INGINOCCHIATA che riesce su l' orto. Salvin. Granch.

INGINOCCHIATO, TA: add. da Inginoc-

chiare. V.

S. Per Piegato a guisa di ginocchio. Braccio o manubrio inginocchiato. – Finestra, ferriata, inginocchiata. – Balcone inginocchiato. – Camera terrena che ha una finestra inginocchiata. Fag. com. INGINOCCHIATOJO: s. m. Arnese di le-

INGINOCCHIATOJO: s. m. Arnese di legno per uso d'inginocchiarvisi su. E nascosila sotto quello inginocchiatojo che è dentro

alla porta. Cell. Sport.

INGINOCCHIATÒRO: s. m. In Toscana dicesi Inginocchiatojo. Egli ha subito rimesse le mani su la sua scatola, ec. l'ha fatta posare sul suo inginocchiatoro. Magal lett.

INGINOCCHIATÙRA: s. f. Curvatura T. Dell' Arti. Piegatura di un manubrio, di un ferro, o simile, che è inginocchiato. V.

INGINOCCHIAZIONE: s. f. Geniculatio. L'atto d'inginocchiarsi. Venendo alla seconda INGINOCCHIAZIONE. Franc. Sacch. nov.

INGINOCCHIONE, e INGINOCCHIONI, che anche scrivesi IN GINOCCHIONE, e IN GINOCCHIONE; e IN GINOCCHIONI: avv. Flexis genibus. Colle ginocchia in terra. E vedendo che così era la volontà di Dio, posesi inginocchione, ed oroe. S. Grisost. Inginocchion mi gitto a voi davante. Ring. ant. Gnitt.

INGIOCONDO, DA: add. Injucundus. Contrario di Giocondo. Demostene e Tullio erano da natura tardi e ingiocondi nel parlare. Libr. Dicer. La pratica loro è non solamente ingioconda, ma pericolosa ancora. Gal.

Sist.

INGIOJELLARE: v. a. Ornar di gioje, Ingemmare. Siccome tutti i dottie' savj s' incoronano del sua nome, e per confermare le loro opinioni, o ingidibiliare i suoi scritti, alcun verso d' Omero sovente impiegano, ec. Salvin. Pros. Tosc. Qui metal

INGIOJELLATO, TA: add. da Ingiojel-

lare. V.

INGIOVANIRE: v. n. Juvenescere. Divenir giovane, Ringiovanire. Pareagli ingiovanire per l'esercizio dell'armi. Petr. uom. ill. Solo l'avarizia sempre ingiovanisce e in volontà e in operazione. Quist. Filosof.

INGIU: avv. - V. Giù.

INGIUDARE: n. p. Voce scherzevole. Impiccarsi come Giuda. Se non fosse male, or ora con una corda mi vorrei ingiudare. Bald. lett. di Baccio del B.

INGIUDICATO, TA: add. Ghe non è stato giudicato. In quattordici anni che tenne l'imperio, non fu mai morto dalui nessuno

INGIUDICATO. Segr. Fior. pr.

INGIUGNERE: v. n. Conjungere. Congiuguere, Unire a qualche cosa. Per maggior chiarezza si riporta l' ingiunta figura. Mozzi S. Cresc. Le mando qui ingiunti quattro de' mici sonettacci. Red. lett.

S I. INGIUGNERE: n. p. Congiugnersi, Unirsi.

I loro orti s'ingiugnevano insieme, fuoranè una siepe li divideva. Declam. Quintil.

§ 2. Ingiugnere: per Commettere, Ordinare, Comandare. Quando la Reina ingiunsa a Filostrato che novellasse. Bocc. nov. Io t'ingiungo per penitenzia che tu m'aspetti, e torni a me fatta la seconda predica. Passav.

INGIUNCARE: v. a. Juncis obtegere. Giuncare, Coprir di giunchi. O casetta, o spelun-

ca Di verdi frondi INGIUNCA. Petr.

§ I. INGIUNCARE: in T. di Marineria. Serrar le vele con giunchi, e dicesi specialmente delle Vele latine.

§ 2. INGIUNGARE: n. p. Coprirsi di giunchi. Ma perchè 'I mio terren più non s' INGIUNGA Dell' umor di quel sasso. Petr. Qui figur. cioè Il suo ingegno poetico non è più irrigato dal fonte di Sorga, il quale era per lui il fonte Castalio.

INGIUNCATO, TA: add. da Inginneare. V. INGIUNCATÙRA: s. f. T. Marinaresco. L'atto d'inguneare, e Lo stato della vela inginneata.

INGIÙNTO, TA: add. da Ingiugnere. Vorrei che ella mi facesse il favore di portare, ec. l'ingiunta lettera. Red. lett.

S 1. Indiunto: per Annesso. Per maggior chiarezza si riporta l'indiunta figura. Mozzi

S. Cr.

§ 2 Per Commesso, Ordinato, Comandato. Lo inferiore puote lassare la penitenza INGIUNTA dal superiore, s'ella fu INGIUNTA in caso che lo inferiore potea imporre quella

penitenza. Maestruzz.

INGIÙRIA: s. f. Injuria. Offesa, Oltraggio volontario contra il dovere, sia con fatto, sia con parole. Le ingiurie di fatto diconsi anche Affronto, Torto, Dispetto, Dispiacere, Sopruso, Soperchieria, Stranezza, Gravezza, Avania, Scorno, Ludibrio, Scherno, Acciacco, Onta, Ingiustizia, Spregio, Maltrattamento. Le ingiurie di parole, Villania, Insulto, Contu-melia, Vergogna, Rampogna, Smacco, Strazio, Obbrobrio, Strapazzo, Ingunia atroce, acerba, grave, obbrobriosa, oltraggiosa , indegna, iniqua , villana , intollerabile , amara, leggiera. - Fare INGIURIA. - Meritare, ricevere, INGIURIA. - Vomitare INGIU-RIE. - Dir un mondo d' INGIURIE. - V. Svilla neggiare. Inciunia è ogni atto fatto contra ragione, onde bene disse quando disse: INGIU-RIE son quelle che, ovvero con villania offendono gli orecchi, o con percotimento offendono lo corpo, o con altra sozzezza mac-chiano la vita altrui. But. Inf. Lo rimedia delle INGIURIE è dimenticarle. Albert.

S. Per met. diconsi INGIURIE del tempo della stagione, dell'aria, e simili Le incomodità che recano i venti, la pioggia, la

grandine, ec. La natura, ec. non ci ha fatto ancora casa, o abitazione alcuna propria, dove voi possiate difenderci dall' ingiunie de' tempi. Circ. Gell. Sono perciò tumultuose e apportatrici di mille INGIURIE, alle nervee sostanze del suo corpo. - Onde per tale IN-GIURIA si sieno in questa parte prodotti molti vari sconcerti, e specialmente escoriazioni, tubercoli, ec. Del Papa cons. INGIURIANTE: add. d'ogni g. Usato an-

che in forza di sost. Injurice allator. Che fa ingiuria. - V. Svillaneggiatore, Convictatore.

Plutone afferma nessun altro patir l'ingiuria che l'ingiuriante. Segn. Etic.

INGIURIARE: v. a. Injuriam facere. Nuo-

cere ad altrui spontaneamente, fuori o contra quello che determina la legge, sia con fatti, sia con parole. Fare ingiuria con parole, si direbbe anche Villaneggiare, Dir villania, Strapazzare, Rampognare, Proverbiare, Mordere, Pungere, Conviciare. E più grave peccato è lo ngiuniare altrui per oltrag-gio, o per propria superbia, che non sarebbe per impazienza d'ingiuria ricevuta.

S. E fare ingiuria con fatti, Oltraggiare, Svergognare, Adontare, Soperchiare, Scornare, Disonorare. - V. Offendere. Il Vescovo d'Arezzo, ec. perchè non era in accordo co' Ghibellini Aretini, ec. perchè gl' inguniavano sue terre, e suo vescovado, si diede in guardia sue terre agli usciti Guelfi di Fi-

renze. G. Vill.

§ 2. Per Pungere, Trafiggere l'anima, il cuore. Maestro, io ho veduto cosa che mi dispiace, e INGIURIA l'anima mia molto, ch'io vidi un vecchio di grandissimo tempo fare laide mattezze. Nov. ant.

INGIURIATO, TA: add. da Ingiuriare. V. S. In forza di sost. Colui che ha ricevuto .ngiuria. Leva di croce con Nicodemo i tribulati e INGIURIATI e conculcati. D. Gio. Cell.

INGIURIATORE: verb. m. Ingiuriosus. Che ingiuria, Oltraggiatore, Offensore. - V. Contumelioso, Detrattore. I presontuosi per la fortuna di fuori diventano più dispetti, e INGIURIATORI degli altri. Maestruzz. INGIURIOSAMENTE: avv. Iniuriose. Con

ingiuria. Cammillo caccicato dalla patria IN-GIURIOSAMENTE. Petr. uom. ill. Ciò che, ec. il figlituol di Giove Ingiuniosamente gli aveva

detto. Com. Par.

INGTURIOSISSIMAMENTE: avv. sup. d' Ingiuriosamente. Vilissimamente e ingiunio-SISSIMAMENTE è chiamato pecunia colui, di cui son tutte le cose. S. Ag. C. D. INGIURIOSO, SA: add. Iniuriosus. Che

apporta ingiuria; Oltraggioso, Vituperoso, Igno-

gnandosi forte di parole INGIURIOSE gia da ui verso il conte ragazzo usate. Bocc. nov.

ING

S. Per Ingiusto, Avverso, Contrario. Rade volte adivien, ch' all' alte imprese Fortuna

INGIURIOSA non contrasti. Petc.

INGIURIÙZZA: s. f. dim. d'Ingiuria. Esser pronti al perdonare ciascuna INGIURIUZZA, e non ne fare ad altri. Tratt. gov. fam.

INGIUSTAMENTE: avv. Iniuste. Contro giustizia, Fuor del giusto, Non giustamente, Indebitamente, Iniquamente, Irragionevolmente, A torto. Inglustamente della fortuna ti duoli. Bocc. nov. Operare Ingiustamente. Circ. Gell.

INGIUSTISSIMAMENTE: avv. sup. d'Ingiustamente. Libertà usurpata loro ingiustis-

SIMAMENTE. Guice. stor.

INGIUSTISSIMO, MA: add. sup. d'Ingiusto. Ingiustissimo amor, perchè sì raro Corrispondenti fai nostri desiri? Ar. Fur.

INGIUSTIZIA: s. f. Injustizia. Abito, o Atto contrario alla giustizia. - V. Avania, Ingiuria, Torto, Iniquità. Malvagità, Sconvenevolezza. Ingiustizia grave, orribile, strana, manifesta, somma, iniquissima. - La INGIUSTIZIA torna sopra colui che la fa. Amm. ant. Le mie ingiustizie, cioè i miei peccati, che io ingiustamente feci, ec. Passav. Ingiu-STIZIA è fare le grandi e grosse ruberie, come fano i tiranni a' loro sudditi. Tratt. pecc.

INGIÚSTO, STA: add. Injustus. Non giusto; Che è contrario alla giustizia, o Che opera contro giustizia; e Dicesi delle persone e delle cose. - V. Indebito, Illecito, Sconvenevole, Irragionevole, Iniquo. È detto ingiusto quegli che fae contr' alla legge, e quegli che passa la natura dell'agguaglianza, e quegli che si mette a' guadagni non liciti ne onesti. Tes. Br. Ingiusta, e non provveduta legge. G. Vill. Accusa molto ingiusta. Red. cons.

INGLÒRIO, RIA: add. Ingiorioso, Inge-

neroso, Inonorato. Bemb. Segner. INGLORIOSO. SA: add. Voc. Lat. Senza gloria. Non farà già, che senza oprar la spada, Inclorioso e invendicato io cada

INGLUVIATORE: s. m. Ingluciosus. Mangione, Diluviatore, Goloso, Ghiottone. Bocc.

Com. Inf. - V. Ingurgitatore.
INGLUVIE: s. f. Voc. Lat. Voracità. La'n-GLUVIE del ventre ogni buona operazione risolve e disfà. Maestruzz. Qual per ingorda INGLUVIE di sapori. Buon. Fier.

INGLUVIOSAMENTE avv. Gulose. Ghiottamente, Voracemente, Golosamente, Ingordamente. Col ventre pieno, ec. del cibo IN-GLUVIOSAMENTE preso. Bocc. Com Inf.

INGOBBIARE: v. a. Ingubbiare, Imbocminioso, Vergognoso, Disonorevole. Vergo- care; e dicesi delle Bestiuole, come degli Uccelli si dice Imbeccare. Non si trovano più locuste, ed io gl' INGOBBIO ( i Camaleonti ) co' vermi di farina. Cestoni ster. Camal.

S. Figur. Divorare, Consumare l'altrui roba. Ch' io chiami bravo altrui che l'ossa tribbia: Giusto la roba altrui chi insacca, e INGOBBIA: Immortal chi le vite altrui più subbia. Fag.

INGOBBIATURA: s. f. L' atto d' ingobbiare e'L cibo stesso con che s'ingobbia. - V. Ingobbiare. Do loro l' INGOBBIATURA, come si fa a' piccioncini. Cest. St. Camal.

INGOBBIRE: v. n. Divenir gobbo. Gli anni l' avevano fatto INGOBBIRE. Salvin. vit. Crat.

S. Figur. Se lo corpo gli è fatto ritto in-GOBBISCE lo spirito e l'intelletto, e tutto il suo pensiere in terra affoga. Guitt. lett. INGOFFARE: v. a. Voc. ant. Dar degl'in-

goffi. Mino corre addosso alla donna, e comincia a INGOFFARE. Franc. Sacch. nov.

INGÒFFO: s. m. Alapa. Picchiata, come Musone, Rugiolone, Grifone, Punzone, o colpi simili. Margutte quando udì questa novella, diceva: io voglio andar per qualche in-coffo. – Dando e togliendo di maturi incoffi. Morg.

S 1. INGOFFO: per Boccone gittate altrui in gola per farlo tacere, onde figur si prende per Donativo, Presente. E con tal pasto gittato in gola, con questo ingoffo era detto più breve, e proprio; voce Fiorentina non goffa ma composta, ec. di tre: in gulam offa, Tac. Day. Post.

S 2. Onde Pigliare l' INGOFFO, si dice del

Lasciarsi corrompere con donativi.

INGOJARE: v. n. Inglutire. Inghiottire, Ingollare, Mandare ingordamente giù il boccone pel gorgozzule senza masticare. - V. Tranguggiare, Ingozzare, Mangiare, Divorare. Molti ne squarta, e vivo alcun INGOJA. Ar. Fur. E basta un bigonciuol così tra noi, Or che non c'è il gigante che c'ingos. Morg.

§ 1. Per met. Appropriarsi, Occupare. -V. Ingozzare. Ogni cosa ingojerebbono i potenti, se non fussero gli avvocati. Tac. Dav.

§ 2. Pur per met. si dice. Ingojarsi la morte di Chi prende veleno. Disse piano a Tiberio cenante con Druso: Druso t' avvelena nella prima tazza, non la bere. Il vecchio per tale inganno la prese, e porse al figliuolo il quale, come giovane, la tracannò; e tanto più fece credere d'essersi per paura e vergogna ingojata la morte che al padre mescea. Tac. Day. ann.

§ 3. Dicesi anco che Il mare s'è ingojata una nave, che Una voragine s' è ingojato un uomo, ec. per dire Che sono stati sprofondati e sommersi. Una altissima buca s' IN-Gos cotanti Dii. Sen. ben. Varch. Qui n. p.

e a modo d'imprecazione.

INGOJATO, TA: add. da Ingojare. Infino a tanto che il capo del luccio ingojato, ed introdotto nello stomaco, a poco s' intene. risca. Red. Inf.

INGOJATORE: verb. m. Devorator. Che ingoja. Riconosciuta ho la loquela, certo di quei divoramenti e ingojatori de' soldati di dianzi. Buon. Fier.

INGOLFAMÈNTO: s. m. Voce dell' uso . Avanzamento in alto mare, Entrata fatta nel golfo.

INGOLFARE: n. p. Formare un golfo, Entrare tra terra e terra. In questo medesimo lito s'ingolfa il predetto mare di Ponente in un grandissimo seno lungo, largo e pro-fondo. Stor. Eur.

S 1. Per Entrare addentro. Presero più lunga volta, ed ingolfatisi in alto mare, ec. furono da' venti trasportati a vista di terra. Serd. stor. Non t'ingolfare in un mare altissimo . Segner. Mann.

§ 2. INGOLFARE: v. n. Entrar nel golfo. Rassembri legno, ove INGOLFAR non osa Ch' al-

to sospenda i remi. Chiabr. canz.

§ 3. Per met. Profondarsi, Applicarsi di tutta forza a checchessia, Internarsi, Immergersi, Mettersi, Darsi tutto in una cosa, in una speculazione, in un lavoro, ec. Ricordomi ch' ei soleva dire che nella prima giovinezza s' IN-GOLFAVA nella filosofia. Tac. Dav. vit. Agr. Noi non siamo stati fin ora cotanto arditi d'ingolfaboi per esso. Sagg. nat. esp. Vede-te come senz' avvedermene m' andrei pian piano Ingolfando in una materia da non uscirne così per fretta. Magal. lett. INGOLFATO, TA: add. da Ingolfare. V.

S. INGOLFATO: per Situato molto addentro in un golfo. Passata quella, trovi Damiata, poi son dugento miglia fino a Larissa, ch'è la più INGOLFATA. Rim. ant. di Gr. Dat.

INGOLLARE: v. a. Glutire. Voce derivata dal Lat. In e Gula, usata oggi solamente nel Contado, e meno barbara che Ingojare, perche è più prossima alla sua origine. - V. Ingojare. Questi son propriamente ghiottoni che tutto ingollano come nibbio sua preda. Libr. Sagr. Siccome ad un che sempre INGOL-LA del ben di Dio e trinca del migliore, ec. Malm. E vedi come i meglio ufizj INGOLLA chi canta in quilio il Kirie eleisonne. Menz. sat. Qui per met.

INGOMBARE: v. n. T. de' Costruttori. Di cesi di un Pezzo di legno che s' imbarca, come dicono i Legnajuoli. - V. Imbarcare.

INGOMBERARE, e INGOMBRARE: v. a. Occupare. Occupare; e si dice propriamente del Mettere cosa in alcun luogo che ne 'mpedisca l'uso di prima; Imbarazzare, Impacciare. Il suo contrario è Sgombrare. - V. Impigliare, Ingombro, Imbarazzo, Elli fue im

procciato per lo passo che i nemici aveano preso e incombrato. Liv. M. D' amorosi pensieri il cor ne 'NGOMBRA. Petr. E'l suon che l'aere ingombra chiara tra noi fa fede, ec. Menz. rim. Sgomberare da un Lat. barbaro Excumulare, siccome Incombrane da un Lat. simile Incumulare. Salv. Fier. Buon.

S. Per Impedire semplicemente. Ne altro impedimento, ond'io mi lagni, Qualunque più l'umana vista INGOMBRA, Quanto d'un

vel , ec. Petr.

INGOMBERATO, e INGOMBRATO, TA: add. da Ingomberare, e Ingombrare. Siccome anche per essere aperta e libera (l'aria) o INGOMBRATA da nuvoli, o gravata di nebbia si fa più rara. Sagg. nat. esp. INGOMBERO. – V. Ingombro.

INGOMBRAMENTO: s. m. Impeditio. Lo ingombrare, Occupamento, Impacciamento. Dove in alcun modo non può aver luogo la scultura, ec. per lo ingombramento del luogo. Borgh. rip

INGOMBRANTE: add. d'ogni g. Che ingombra. Tori, ec. non mica grassi hanno ampio, grave, ed INGOMBRANTE corpo, ned allo 'ncontro frali sono e magri. Salvin. Opp. Cacc.

INGOMBRARE, INGOMBRATO. - V. In-

gomberare, Ingomberato.

INGOMBRIO: s. m. Impeditio. L' Ingombrare. Davano impedimento per lo INGOMBRIO faceano che impedivano i fanti e gli andatori. Din. Comp. S'egli è male, o d'ingombrìo all'animo, perchè mi vuo' tu del male caricare? Vit. Barl.

INGOMBRO: s. m. Impeditio. Ingombramento. E quello si può senza pericolo serbare, sanza noja o fatica, e sanza sinistro, o troppo INGOMBRO della casa. Agn. Pand. E Sanniti e Latin davano INGOMBRO. Dittam.

INGOMBRO, o INGOMBERO, RA: add. Impeditus. Ingombrato. Sembra loro di avere gli occhi sempie incombai di un folto sfavvillamento, Tratt. segr. cos. donn. Spera trovar la mensa al suo bisogno incombra. Buon.

Fier. cioè Piena, e Carica di vivande.

INGONNELLATO, TA: add. Tunicatus. Vestito di gonnella. Quanti sono che non hanno di che coprirsi, è dove distender gli piedi, ma dormono inconnellati tremando. Vit. SS. PP. Qui forse come chi direbbe Raggruzolato nella gonnella.

INGORBIARE: v. a. Metter la gorbia. E

poi ingorbiero la pedoncina. Pataff. INGORBIATURA: s. f. Lo ingorbiare, e il Luogo voto della gorbia, o di altra cosa simile. Si gira il detto trapano, tenendo al petto il detto legno, avendo messo le saettuzze nella sua ingorbiatura fatta apposta per tal effetto. Benv. Cell. Oref.

INGORDAMENTE : avv. Avide. Con ingordigia, Golosamente, Avidamente. - V. Bramosamente. L' uva, e in particolare la moscadella, troppo ingordamente la divorano. Red. Ins.

S. Per simil. Fuor del dovere. E questo avvenne, perchè tutti erano ricchi de' loro mestieri guadagnando INGORDAMENTE. M. Vill. Tu non parlerai sì lento come svogliato, nè si ingordamente come affamato. Galat.

INGORDARE: n. p. Farsi ingordo, Mettersi in ingordigia. Tanto i miei sensi al tuo parlar s' ingordano, Che temprar non gli so. Sannazz. Egl

INGORDEZZA: s. f. Aviditas. Ingordigia. La quale (gola) ancora puoi temperare, con pigliare poco di quello ti pare per IN-GORDEZZA apparecchiato. Tratt. gov. fam.

S. Figur. per Eccedenza. Pesando loro, e contenendo della INGORDEZZA de' pesi. Petr.

uom. ill.

INGORDIA: s. f. Voc. ant. Ingordigia. Per INGORDÍA mondana, e per cupidigia d'avarizia. Guid. G.

INGORDIGIA: s. f. Aviditas. Estrema avidità, e brama sì di cibo, come di qualunque altra cosa che avidamente s'appetisca. - V. Avidità, Brama, Gola, Leccornia, Insaziabilità. Udendo la 'NGONDIGIA di costei, sdegnato, ec. quasi in odio trasmutò il fervente amore. Bocc. nov. Della dota non volere per incon-DIGIA del danajo affogarti. Cron. Morell.

INGORDIGÍACCIA: s. f. pegg. d'Ingordigia. L'appetito vi si è convertito in fame, e la fame in una ghiottissima INGORDIGIACCIA

trangugiatoria. Red. lett.

INGORDINA: s. f. Lo stesso che Scuffina, che è Raspa o Lima del legno, detta così, perchè adoprandola leva molto legno per volta. Min. Malm.

INGORDISSIMAMENTE: avv. sup. d'Ingordamente. Lo tranghiotti INGORDISSIMAMEN-TE, ancorche nella gabbia avesse altra carne morta da potersi sfamare. Red. Ins. Ancorche ne' primi giorni della prigionia non facesse altro che bere ingordissimamente. Red. Oss. an.

INGORDISSIMO, MA: add. sup. d'Ingordo. Novelli Epuloni nella INGORDISSIMA enaccia insaccano tutto il loro avere. Fr.

Gord. Pred.

S. Per Grandissimo, Eccedentissimo Egli ci è Zacla Egizio profeta grandissimo, il quale già si è convenuto meco, per INGORDIS-SIMO pregio, di far tornare dal profondo in-ferno la costui anima. Fir. As. A parecchi giovani Fiorentini, ec. fu posta taglia IN-GORDISSIMA. Varch. stor.

INGORDO, DA: add. Avidus. Avido in estremo grado di qualunque cosa che si appetisca, e specialmente di cibo. - V. Goloso,

Bramoso, Avido Tra questi sono de' temperati e degl' ingordi. Tratt. gov. fam. Ma l' ingordo voler. ch' è cieco e sordo, Sl mi trassporta, ec. Petr. Ingordo di udire, e pieno di stupore, stava cogli orecchi tesi, ec. Boez. Varch.

§ 1. Per simil. si dice de' Prezzi, Pesi, Misure, e simili, quando sono troppo rigorosi, ed eccedono il giusto e'l convenevole. Appresso disse, che già per pregio INGORDO non lascerebbe. Bocc. nov. Temo che la mia non s'accapricci, vedendo le misure tanto INGORDE. Burch.

§ 2. INGORDO: T. dell'Arti, Dicesi di alcuni Strumenti, e specialmente da taglio, quando in operando consumano oltre il dovere del legname, o simili.

§ 3. Ingordi: diconsi da molti Agricoltori i Poppajoni. - V. Poppajone. Rami ingordi o pampanarj.

§ 4. Render più ingorda la macine: vale Aguzzarla, Metterla in taglio. Min. Malm.

INGORGAMENTO: s. m. Ingurgitatio. Lo ingorgare, Gorgo. Nasce intorno all' ingorgamento dell' acqua piovana. Lib. cur. malatt. Avviene per gl'ingorgamenti che fa il sanque ne' polmoni, e intorno al cuore. Lib. cur. febbr.

INGORGÀRE: v. n. Ingurgitare. Far gorgo, che dicesi auche Tenere in collo, e particolarmente dell'acque. L'acqua del fiume incorgana s' a diritto, che si spandea per la città. Ricord. Malesp. Qual soglion l'acque per umano ingegno Stare incorgane alcuna volta e chiuse. Ar. Fur.

S. Per Ingorgiare, Ingojare, Ingollare, Inghiottir senza masticare. Come ingorgane è mettere dentro in gola, così Sgorgare è mettere fuora. But. Purg.

INGORGATO, TA: add. da Ingorgare. V. INGORGIAMENTO: s. m. Ingurgitatio. Lo ingorgiare. Quand' egli avrà assai mangiato, la dee bere sottilmente, e non a Ingorgiamerno. M. Aldobr.

INGORGIARE: Voc. ant. Mettere nella gorgia; Inghiottire significa forse con più ingordigia, Trangugiare, Tracannare. A coloro, che più ingorgiano, che il lor ventre non tiene. Sen. Pist.

INGOZZARE: n. a. Glutire. Mettere, o Mandare nel gozzo. Che le grù ingozzino questi sassolini, lo accennò Eliano. Red. esp.

§ 1. Per met. vale Passarsela senza fare risentimento dell' ingiurie, de' danni, o simili. Essa mi par troppo ostica, e non posso ingozzaria. Salvin. Granch. Bisogna ch' io l' ingozzi. Buon. Tanc.

§ 2. Per simil. vale Appropriarsi, Occupate. Col pigolare, spaventare, e altri artifizi

avevano INGOZZATA la metà de' beni d' Inghilterra. Day, Scism.

§ 3. INGOZZARE: per simil. alquanto impropria fu usato in vece di Sommergere. Se del porto non uscivano, elle (le navi) dal mare non sarebbero state ingozzate. Bemb. Asol.

INGRADARE: v. n. Gradatim procedere-Andar di grado in grado. Voc. Cr.

S. Ingradare: n. p. Arrivare, Ascendere, Estendersi. Questa natura sì oltre s' ingrada, In numero, che mai nou fu loquela, Nè concetto mortal che tanto vada. Dant. Par. Sì oltre s' ingrada, cioè si stende di grado in grado in sì fatta grandezza di numero. Bat. ivi. INGRAMIGNARE: v. n. Voc. ant. Sten-

INGRAMIGNARE: v. n. Voc. ant. Stendersi, e Allignare a guisa di gramigna. L'erba alismo nasce ed ingramigna. Dittam.

INGRANARE: v. a T. degli Archibusieri. Far il grano al focone d'una canna da schioppo. S. lngranar la tromba: dicesi in Marineria dell' Aggottare finche la tromba lasci, e non prenda più

non prenda più. INGRANDIMENTO: s. m. Amplificatio. L'ingrandire. Se l'ingrandimento dell'angolo, e l'union de'raggi concorron sempre nell'operazioni del telescopio. Gal. Sagg.

INGRANDIRE: v. a. Augere, amplificare. Far grande, Accrescere. Se la cosa conoscente lei ingrandisce e onora. Rim. ant. Abbo ingrandisce e onora. Rim. ant. Abbo ingrandisce e ho piantato vigne, ec. Albert. Miracoli alquanto ingrandist, cosa non da storico, ma da oratore. Mozzi S. Cresc. È una tradizione popolare in S. Gemignano, che il Re Desiderio ingrandisse e ampliasse quella terra. Lami Lez. ant.

S I. INGRANDIR la maniera: presso de' Pittori vale Migliorarla, Renderla più franca, e più magnifica; Contrario d' Insecchire. In-GRANDI la maniera e diedele più maestà. Bal din. Dec.

§ 2. INGRANDIRE: v. n. Illustrari. Divenir. grande, in grande stato. Egli, e suoi vennero in grazia della Chiesa, e INGRANDIRONO molto. G. Vill.

§ 3. Ingrandire: n. e n. p. Divenir grande semplicemente. Cominciano, ec. i denti spesse volte ad ingrandire. Pallad. Quando si guardano le stelle, non s' ingrandisce l'angolo, ma solamente si uniscono i raggi. Gal. Sagg.

S. INGRANDIRE: per Magnificar con parole, Caricar nel discorso, Esagerare, Amplificare. Nè sono queste iperboli ampollose, che sogliono dirsi affine d'ingrandire: è mera staria. Fortig. Ricc.

INGRANDITIVO, VA: add. Che ingrandisce, Che è atto ad ingrandire. Merita d'essere da lei descritto con distinta, e INGRADITIVA maniera. Bellin. lett.

INGRANDITO, TA; add. da Ingrandire.

ING

Il lor nudo corpicello ci si mostra ingrandi-TO, ec. mille volte più. Gal. Sist. Miracoli ANGRANDITI. Mozzi S. Cresc.

INGRANDITORE: verb. m. Amplificator. Che ingrandisce. V. S. Illustriss. nel riguardare quella mia scrittura, si è servita di così fatti occhiali INGRANDITORI. Red. lett.

INGRANDITRICE: verb. f. Amplificatrix. Che ingrandisce, opposto di Sminuitrice. La pubblica luce è una luce maligna, ingrandi-

TRICE de' difetti. Salvin. disc. ec. INGRAPPATO, TA: add. T. degli Architetti, Collegato con grappa. - V. Grappa. Pietre INGRAPPATE.

INGRASSAMENTO: s. m. Saginatio. Lo

ingrassare. Voc. Cr.

S. Per met. Allora nella dotta cavatura infondono, ec. con acqua imprima risoluto

ad INGRASSAMENTO di sapa. Cresc.

INGRASSANTE: add. d'ogni g. Saginans. Che ingrassa. Perchè dal primo umore IN-GRASSANTE in terra meno si partono. Cresc.

INGRASSARE: v. a. Pinguefacere. Far grasso, Impinguare. Di questo ingrassa il porco. Dant. Ingrassare i campi. Bocc. nov. § 1. INGRASSARE: per met. Attendeva con varie astuzie a INGRASSARE il castello delle vettovaglie, e grasce inimiche. Stor. Eur.

§ 2. In sign. n. Divenir grasso, Impinguar-si. Tutte le prede indebitamente tolte à loro vicini comperavano per niente, INGRASSANDO e arricchendo di quelle indebitamente. M. Vill.

§ 3. Ingrassarsi: figur. Arricchirsi . Della qual preda i Guelfi molto s'ingrassarono.

§ 4. Andar a INGRASSARE i petronciani: modo basso che vale Morire, che anchesi dice Andar a dar beccate a' polli al prete.

§ 5. L'occhio del padrone INGRASSA il ca-

vallo . - V. Occhio.

§ 6. Ingrassare in checchessia, o dichecchessia: modo basso, vale Goderne, Averne compiacenza. Che INGRASSATE del mal come i cerusici. Bellinc. son.

INGRASSATIVO, VA: add. Saginans. Atto a fare ingrassare. Anguille, ec. INGRAS. SATIVE, che il detto Papa continuandole morì

di grassezza. But. Purg.

INGRASSATO, TA: add. da Ingrassare. I buoi, ec. non sono ancora sagginati nè in-

GRASSATI per arte. Pallad.

INGRASSATRICE: verb. f. Che fa ingrassare. Da questa carne reale INGRASSATRICE della mente ti consiglio tu ne mangi spesso. Tratt. gov. fam.

INGRATACCIO, CIA: add. pegg. d'Ingrato. E voi INGRATACCIO ch' avete voi mai fat-

to per me. Salv. Spin.

INGRATAMENTE: avv. Ingrate. Con ingratitudine, Sconoscentemente. - V. Villana-

mente. Restava testè mostrare quanto INGRA-TAMENTE egli si sia portato. Fir. disc. lett. INGRATEZZA. - V. e di Ingratitudine.

INGRATICCHIATO, TA: add. Lo stesso

che ingraticolato . V. Bern. Mogliazz.

INGRATICOLAMENTO: s. m. Chiusura fatta a modo di graticola, Ingraticolato. La cassa del petto è un ingraticolamento di costole ed altri corpi duri. Bellin. disc.

INGRATICOLARE: v. a. Cancellis claudere. Chiudere un' apertura con graticola, o con cosa a guisa di graticola. Sia la finestra INGRATICOLATA di ferro o di legno, acciocche per quella i rapaci uccelli entrar non possano volando. Cresc.

S. INGRATICOLARE: per Formare, ovvero Figurare checchessia a modo di rete, o a graticola. Si fecero in un foglio tre finestrelle

INGRATICOLATE. Sagg. nat. esp.
INGRATICOLATO: s. m. Craticula. Graticolato, Chiusura fatta a modo di graticola, Ingraticolamento. Tra quell' INGRATICOLATO di fila si cangiarono in crisalidi. Red. Ins.

INGRATICOLATO, TA: add. da Ingra-

INGRATISSIMAMÈNTE: avv. sup. d' Ingratamente. Salvasse loro la roba e la vita, senza fare INGRATISSIMAMENTE menzione al-cuna de' soldati. Varch. stor.

INGRATISSIMO, MA: add. sup. d'Ingrato. Era ingratissimo de' benefici ricevuti.

G. Vill.

INGRATIFUDINE: s. f. Animus ingratus. Dimenticanza de' beneficj ricevuti, senza saperne grado; ne grazia, Sconoscenza; contrario di Gratitudine, Riconoscenza. Ingra-TITUDINE abbominevole, brutta, empia, ini. qua, strana, superba, villana, scordevole, grande, mostruosa, ingiusta. - Forte il riprenderei, avendo riguardo alla INGRATITU-DINE di lui verso mia madre mostrata. Bocc. nov. La 'ngratitudine è un vento crescente,

che disecca la fonte della pietà. Esp. Vang. INGRATO, TA: add. Ingratus. Che usa ingratitudine, Mal conoscente della grazia, Scordevole del benefizi, Sconoscente. Secondo il mio giudicio, assai manifestamente dimostra sè essere ingrato e mal conoscente di quelli. Iab. Ingrato è chi'l beneficio niega d'avere ricesulo; ingrato è chi'l disin-figne; ingrato è chi nol rende. Amm. ant. Per mille INGRATI un sol ristora tutto. Morg.

S. Per Nojoso, Spiacevole, Fastidioso, Discaro. Ha una voce fastidiosa, INGRATA, Che dintorno la terra fa tremare. Bern. Orl. I sughi e le decozioni, di che si compongono gli sciroppi, sono più ingrate che quelle de' giulebbi. Ricett. Fior.

INGRATONACCIO: s. m. pegg. d'Ingra-

tone. Voce di regola.

INGRATONE: s. m. accr. d'Ingrato. Voce

di regola e dell' uso.

INGRAVIDAMENTO: s. m. Graviditas. Lo 'ngravidare. Dicono che nè uomo, nè donna non si debbono congiugnere carnalmente più che una volta l'anno con ingravidamento. Libr. Viagg.

INGRAVIDARE: v. a. Gravidare. Rendere gravida, Impregnare, Rendere incinta. - V. Fecondare, Incignere. Teodoro innamorato della Violante, ec. la INGRAVIDA! Bocc.

nov.

S I. INGRAVIDARE: v. n. Divenir gravida, Impregnare, Ingroppare, Incingersi. - v. Concepire. La douna ingravido in due figliuoli maschj. - Ella non fu guari con Gualtieri dimorata, che ella ingravido. Bocc. nov. Matu ti dai forse ad intendere, ec. che io sia così vecchia, che io non sia più abile ad in-

GRAVIDARE ? Fir. As.

§ 2. Ingrayidare: siccome anche Partorire si dice oggidi dagli Scrittori Botanici e Georgofili, parlando di vegetazione. Io dubitava, ec. che quando spontano le gallozzole ed i ricci, sopraggiugnendo le mosche, spargessero qualche fecondo liquore di seme che pregno di spiriti vivacissimi, potesse penetrar nella parte più interna, ed ingravidandola, producesse quivi quel verme. Red. Ins.

INGRAVIDATO, TA: add. da Ingravi-

dare. V

INGRAVIRE: n. p. Prender aria di maestà, e di gravità. La grandezza della tragedia, ec. per essersi cambiata del Satirico, alla fine s'ingravì, e maestà prese. Salvin. Cas.

INGRAZIANARE: n. p. Voce dello stil samil. Cattarsi benevolenza con artificio, Usale affettazione per porsi in grazia altrui. Non vorrei che'l Dottor F. avesse fatto da pratico, si fosse ingrazianaro con questo tutore, e si fosse preso l'assunto, ec. Fag. com Il quale procurando d'ingrazianarsi col proporre di già riforme sopra queste gratificazioni, ec. Magal. lett.

INGRAZIARE: n. p. Gratiam inire. En-

tiar in grazia. Voc. Cr.

INGRAZIATO, TA: add. da Ingraziare. Niuno più puro, nè più prudente, niuno più ingraziaro da tutti quelli che mai il vidono D. Gio. Cell. lett. Morì il detto Tommaso assai giovane; conobbilo, ed era assai ingraziato. Cron. Vell.

INGRECARE: v. n. Voc. ant. Imbizzarrire, Strabocchevolmente adirarsi, Divenir fiero. Onde i Sanesi forte ingrecarono, e rinforzarvi l'assedio coll'ajuto de' Fiorentini.

G. Vill.

INGRECATO, TA: Voc. ant. add. da Ingrecare. V.

INGREDIÈNTE: s. m. Pars. Quello che entra ne' medicamenti, nelle vivande, o simili, e gli compone. Medicamentosi ingredienti. Red. cous. Noverano questo pepe di Ciapa fra gl' ingredienti del cioccolatte. Id. esp. nat.

S. Ingrediente: per simil. si dice di Qualunque cosa, che entra nella composizione di checchessia, e specialmente de' corpi naturali. Ora lavorandone ella medesima con altra maestria, e per avventura col semplice ingrediente dell'aria. Sagg. nat. esp. Per indagare più precisamente la natural composizione di queste acque, ec. fu da noi osservato il discioglimento e la separazione degl' ingredienti di esse. Cocch. Bagn.

INGREMIRE: v. a. Arripere. Gremire. L'uccello si dice ferire, perchè ingremisce la preda con gli artigli de i piedi. But. Purg. Questo significa allegoricamente che'l demonio tiene ingremita l'affezione del vecca-

tore. Id. Inf.

INGREMITO, TA: add. da Ingremire. V. INGRESSAMENTE: avv. Voc. ant. Aspramente. Predichi la parola di Dio e incalzi ingressamente, e convenevolmente riprenda in

pazienza. Gr. S. Gir.

INGRESSO: s. Ingressus. Entrata, L'entrare. - V. Adito. Nel primo ingresso vi è un cortile, ec. Serd. stor. L'acqua dopo essersi abbassata al primo ingresso nel caldo, ritornava a salire. Sagg. nat. esp. Agevole mi presti l'ingresso alla notizia, ec. delle cose più belle. Buon. Fier.

S. Ingresso: si dice anche il Luogo donde

s' entra.

INGRESSO, SA: add. Voc. ant. Aspro; Crudele. Ingressa m'è la morte Per affret-tosa sorte. Rim. ant. Racc. P. N.

INGRIFFATO, TA: add. Voc. ant. Ag-

guantato, Afferrato. Voc. Cr.

S. Per met. vale Affiito, Tormentato, Percosso, Maltrattato. Il capo tuo, il quale tu inchinasti nel tormento della croce: rizzi il capo mio ingriffato dal nemico. Coll. Ab. Isac.

INGRILLANDARE: n. p. Porsi la grillanda, Inghirlandarsi. Salvin. Teocr. Idill. - V.

Ingrillandato.

INGRILLANDATO, TA: add. Serto ridinitus. Inghirlandato. Boccali, o casse, ec. INGRILLANDATE di vino. — Spiegandolo convaga metafora, e dicendo INGRILLANDATI, o

incoronati di vino. Salvin. disc.

INGROGNARE: v. n. Indignari. Pigliare il grugno, Ingrugnare, Adirarsi. – V. Broncio. Io te la darò a tuo dispetto, e chi quolo sia ingragnare ingragni. Segr. Fior. Cliz. Anzi sia ingragnara e incaparbita di sorte, che io, ec. mi sono partito. Lasc. Pinza

INGROGNATO, TA: add. da Ingrogna-

INGROMMARE: n. p. Incrustari. Formar gromma, Incrostarsi. Sono adattati in modo che par che l'acqua gemendo vi sia naturalmente ingrommata. Car. lett.

INGROMMATO, TA · add. da Ingromma-

INGROPPARE: v. a. Innectere. Aggroppare; e Soggiungere immediatamente. INGROPrò alla sua relazione quest' altra dello stato, nel quale aveva trovata Cartagine. Salvin. disc. Sul maritaggio un altro maritaggio non ingroppane, danno sopra danno. Id. Focil.

§ 1. INGROPPARE: Far il groppo. Ho veduto e femmine Glare, Allor si che lo sputo ci vuole, Ed a torcer il filo e ad INGROPPA-

RE. Dolce rim. burl.

S 2. Vale anche Portate in groppa. INGROPPATO, TA: add. da Ingroppare; Portato in groppa. Se mi parlate più di Macedonico, e di Groppi così ingroppati, ve l'accocco di certo. Car. lett.

INGROSSAMENTO: s. m Crassitudo Lo ingrossare, Gonfiamento, Crescimento. - V. Enfiamento, Rilevamento. Osservato quell' IN-GROSSAMENTO del piede, conobbi, ec. Red. Oss. an.

INGROSSARE: v. a. Crassum facere. Far grosso, Far divenir grosso. - V. Enfiare, Gonfiare. E le labbra ingrossò quanto convenne. Dant Inf. Perchè meglio intenda Quella virtù che si sperdeva in alto, A nutrir e INGROSSAR gli acerbi frutti. Alam. Colt.

S 1. INGROSSARE: Crassescere, in sign. n. e n. p. per Divenir grosso, Crescere, Eufia-re, Gonfiare, Rigonfiare, Tumefarsi. - V. Rilevare. Per modo che INGROSSANDO la gente de' Fiorentini, presono le porte e le fortezze. G. Vill. Quando qui non fosse altro pericolo, che quel del fiume, se per nostra mala sorte ingrossasse. Fir. disc. an. Di qua e là la gente d'arme INGROSSA. Ar. Fur. Or a INGROSSARSI comincia la guerra. Bern. Orl.

§ 2. Ingrossarsi ad alcuno il capo: vale lo stesso che Far il capo grosso, Far il capo come un cestone. - V. Cestone, Grosso.

§ 3. Ingrossare: Subirasci. Figur. vale Leggiermente adirarsi. Cominciò a fare strano sembiante, e ingrossò contro all'amico suo.

Nov. ant.

S 4. INGROSSARE la coscienza: vale non la guardar nel far così ogni cosa che non convenga, che anche si direbbe Non la guardar nel sottile, ed anche Per grosso. E si ha INGROSSATE le coscienze, che le vedovelle poco s. curano dell'anime, purchè il monte risponaa ben loro. M. Vill.

\$ 5 Ingrossage: Gravidam fieri. Impre-

gnare, Ingravidare. Salvestro, e' m' è detto, se noi andiamo al bagno a Petriuolo, che io ingrosserò, e avremo figliuoli. Franc. Sacch.

S 6. Ingrossare: per Incaponire. Quanto più si cerca di sgannarlo, tanto più v' IN-GROSSA su, e risponde di voler fare e dire. Varch. Ercol. E' c' era si INGROSSATO su, che egli non s'è mai mai potuto fargli entrarnella testa, che, ec. Salv. Granch. prol don. § 7. Ingrossar la memoria: vale Ridurla

meno abile o meno atta a ricordarsi. Ma la maninconia mi ha ingrossata la memoria o

fatto quasi balordo. Boez. Varch. INGROSSATIVO, VA: add. Atto ad ingrossare. Ma usa cose maturative e ingros-SATIVE e divisive, siccome radice d'altèa, ec. Tes. pov.

INGROSSATO, TA: add. da Ingrossare. Quando la gente de' Lucchesi, che erano a cavallo, vidono INGROSSATO lo badalucco, ec

Stor. Pist.

S. Uomo ingrossato: vale Grosso d'ingegno. Dice parole articolate, ec. se gli è insegnato l'anno che egli nasce, perchè dal primo anno innanzi sono si duri e si ingros-SATI, che non imprendono cosa che sia loro insegnata. Tes. Br.

INGROSSATRICE: verb. f. Quæ crassum reddit. Che fa ingrossare. Vedere adunque dovevi, amore essere una passione, ec. IN. GROSSATRICE, anzi privatrice della memoria.

INGRÒSSO: posto avverb. Crasso. Indigrosso, In gran quantità, Grossamente. 12 biado costava il rughio ch' era dodici profende comunali a comperarlo ingrosso, quasi tutto l'anno da lire quattro, ec. M. Rubi e imboli più ingrosso che non faccio io. Cavalc. Frutt. ling.

S. Per Alla grossa, In generale, Confusamente. Ma non ne siamo però tenuti in questo modo, cioè, di dirgli ingrosso ed in genero. Fr. Giord. Pred.

INGROTTARE: v. a. Metter nella grotta, e per simil. si dice del Porre alcuna cosa sotto di qualche parte. Ve' come fra le gambe il capo INGROTTA. Car. Matt. son.

S. INGROTTARE: n. p. Cacciarsi in una grotta. Il feroce cignal passato è intanto Pel fitto bosco, e dentro un' ampia grotta S' è ricovrato, ec. Senz' altro più pensare anch' ei

s' INGROTTA. Fortig. Ricc.
INGRUGNARE: v. n. Indignari. Ingroguare, Adirarsi. Ma perchè ella faceva pur l'INGRUGNATA, e per la stizza gli andava col viso in sul suo, egli si riaddirava. Fir. nov. Ma Beco, non la potendo sgozzare, se ne stava ingrugnato anzi che no. Lasc. nov.

INGRUGNATETTO, TA: add. dim. d'In

grugnato; Alquanto ingruguato. Nencio, ec. stava anzi che no, INGRUGNATETTO un poco.

INGRUGNATO, TA: add. da Ingrugnare. V.

INGUAINARE: v. a. Voce dell' uso. Porre nella guaina.

INGUAINATO, TA: add. da Inguainare;

Posto nella guaina.
INGUANTARE: n. p. Vestirsi de' guanti. Vo' toccarle una mano, e gliela toccò così INGUANTATA. Buon. Fier.

INGUANTATO, TA: add. da Inguantare;

Vestito di guanti.

S 1. Per simil. si dice di Alcune cose che trovansi situate come in una guaina. Nella quale l'osso del rostro e delle ugne se ne sta naturalmente INGUANTATO. Red. Oss. an.

§ 2. Gatta INGUANTATA. - V. Gatta.

INGUAZZARE: n. p. Ammollarsi nella guazza. Dove pur l'erba molle non s'inguaz-ZA, o sdrucciola allo scendere e al salire. Alleg

INGUBBIARE: v. a. Voce bassa. Empire il corpo, Trangugiare. Che il vino, e quanto dianzi avea ingubbiato opra di dentro sì, ma non di fuora. Malm.

INGUBBIATO, TA: add. da Ingubbiare.V.

INGUIDALESCATO, TA: add. Plagosus.

Pieno di guidaleschi. Voc. Cr.

INGUIDERDONATO, TA: add. Non remuneratus. Senza guiderdone, Non remunera-to, Non rimeritato. Ella l' uno dell'amor che le portava volle guiderdonare, acciocchè tale benevolenzia non rimanesse ingui-DERDONATA. Filoc.

INGUIGGIARE: v. a. Calzar bene la pianelsa, o simili; detto da Guiggia, che è la

parte di sopra della pianella. Voc. Cr. INGUINALE: add. d' ogni g. T. Chirurgi co. Appartenente all' Inguine, onde Fasciatura INGUINALE, Ernia INGUINALE, vagliono Dell'inguine

INGUINE: s. m. Inguen. Anguinaja. Vengono enfiati nell' INGUINE, cioè fra la coscia

e'l corpo. Libr. cur. malatt.

INGÚISTARA: s. f. Phiala. Anguistara, Guastada. Avea due inguistare di finissimo

vino innanzi. Nov. ant.

INGURGITAMÈNTO: s. m. Ingurgitatio. Ingorgiamento, Ingordigia grande nell' empiersi il corpo. Appunto come un affamato, che per avidità d' incurgitamento poco attende a scegliere i cibi che ha da mangiore, e poco mastica quei che mangia. Segner. Crist. instr.

INGURGITARE: y. a. Voc. Lat. Mangiare e bere con troppa avidità. - V. Diluviare, Fracannare, Ingorgare. Bocc. Com. Inf.

INGURGITATORE: verb. m. Che ingur-

gita, Ingluviatore, Diluvione, Ghiottone. Questi adunque tutti ingluviatori, INGURGITA TORI, Bocc. Com. Inf. biasciatori, abbajatori, ec.

INGUSCIARE: v. n. Entrare, Cacciarsi, come is un guscio. Dond'egli avvien ch'il vento e l' acqua sgusci Liberamente come vuol natura, Il sol, la nebbia, ed il seren v'in's

Gusci. Allegr. Qui figur.

INGUSTABILE: add. d'ogni g. Ingustabilis. Che non può gustarsi., Non gustabile, Ingrato al gusto. L'ingustabile in tre modi medesimamente si dice , siccome l'invisibile e l'inaudibile, quello cioè che non è atto a esser gustato, quello che ha poco sapore, e quello che n' ha troppo, o cattivo. Segu.

INIBIRE: v. a. Prohibere. Proibire. Contra'l quale il Vescovo v'ha inibito il pro-cedere nella causa dell' omicidio da lui com-

messo. Bemb. lett.

INIBITA: s. f. Che anche si dice inibizione, o Inibitoria. Proibizione, e Comandamento del giudice di astenersi da uno, o più atti, finche non sia deciso alcun punto litigio-so. Poi s'ella è in mora viensi a un' INIBI-TA, e non giovando, alla comminazione. Malm.

INIBITORIO, RIA: add. Che inibisce. Per opra di palmata o cautela di legge inibito-RIA al fare altrui. Buon. Fier.

S. INIBITORIA: in forza di sost. vale Decreto che inibisce. - V. Inibite.

INIBIZIONE: s. f. Inibitia. Proibizione, Comandamento del Magistrato superiore all'inferiore che desista dalla causa, ed anche più largamente, Che proibisce il fare alcuna cosa; Divieto. A rinunziare alla lite mossa, e a far torre la inibizione, la quale avesse

fatta. Stat. Merc. S. INIBIZIONE di molestia: T. Forense. Sentenza che assolve l'accusato per difetto di prove, sebbene sussistano indizi tali da poterlo richiamare in giudizio nel caso che si ac-

quistino prove maggiori

INIDONEITA: s. f. Inabilità, Inadattabilità ; contrario d' Idoneità. Sul fondamento della mia notoria inidoneità a giudicare, ec. di componimenti musicali. - Dichiarare per difettoso dalla parte della nostra inidoneità tutto quello che si allegava nullo dalla parte dell'oggetto. Magal. lett.

INIMICARE: v. a. Inimice agere Trat-tar da inimico, Far nimico, Commetter inimicizie tra alcuni amici, ec. Metter male, Seminar discordie o zizzanie, Metter uno in odio a un altro. Inimicare per malignità, per invidia, con falsi rapporti. - Se INIMICATO l'avesse, non ne sarebbe stato biasimato da persona. Bocc. nov. Inimicando la Chiesa di Dio per ogni cammino. Pecor. nov.

S t. In sign. n. p. Divenir nimico, Ventre a inimicizia, Rompersi, Recarsi uno nemico. Tanto s' INIMICARONO insieme, che si ridussono

a disfacimento. But. Purg.

S 2. INIMICARSI uno: vale Farselo nimico, Attirarsi l'odio, l'inimicizia d'uno. Inimicarsi uno con offese continue, con aperta ingratitudine, mortalmente, implacabilmente. - Non vedo perchè non piuttosto passarsela con essi in buona intelligenza, che inimicarsegli così generalmente allo sproposito. Magal. lett. INIMICATO, TA: add. da Inimicare. Veg-

gendo lo stolto popolo armato, e per levità d'animo inimicato contro la casa reale. M.

Vill. Questo (vizio) è ributtato, discacciato, INIMICATO, sgradito. Salvin. disc. INIMICHEVOLE: add. d'ogni g. Inimicus. Contrario d'Amichevole. Tra' Frigj e gli Argivi, ec. mosse inimichevolt armi. Amet. Per la qual cosa allora, e poscia d'ogni INIMICHEVOLE assalto lo liberoe. Guid. G.

INIMICHEVOLMENTE: avv Inimice. Ninuchevolmente, Da inimico, A modo di nimico. - V. Ostilmente. Inimichevolmente con armata mano perseguitollo. Bocc. lett.

INIMICISSIMO, MA: add. sup. d'Inimico. Per l'odio naturale, ec. non gli poteva esser

se non inimicissimo. Guice. stor.

INIMICIZIA: s. f. Inimicitia. Avversione, Odio conceputo contro di alcuno, che per lo più dura lungamente; Nimistà, Nimicizia; contrario d' Amicizia. - V. Aborrimento, Discordia, Guerra. Inimicizia mortale, grave, irreconciliabile, implacabile, antica. - Nascono, sorgono, si contraggono, si generano le INIMICIZIE . - Aveva oltremodo piacere, ec. in commettere tra amici e parenti, e qua-Lunque altra persona, mali, ed inimicizie, e scandali . Bocc. nov.

§ I. Fare INIMICIZIA, Contrarre INIMICIZIA:

yagliono Divenir nimico.

INIMICO: s. m. Hostis. Nimico, Avversario; contrario di Amico. - V. Malevolo. Inimico mortale, capitale, dichiarato, irreconciliabile, acerrimo. - Fece grande istanza per suoi messaggeri, che Ancostan gli desse nelle ma-ni l'inimico sbandito. Serd. stor.

INIMICO, CA: add. Inimicus. Nimico, Contrario, Avverso, Disfavorevole, Sinistro. Cost inimico tempo correndo. Bocc. introd.

INIMITABILE: add. d'ogni g. Che non si può imitare. Due erano gli Alessaudri, uno di Filippo invincibile, l'altro d'Apelle INI-MITABILE. - Dipinse infin quelle cose che pajono INIMITABILI, tuoni, fulmini, ec. Vit. Plut.

INIMITABILMENTE: avv. In modo inimitabile. Una veduta immensa dell' Oceano, e l'Indie, ec. in quella dipintura si vedeano tocche di colpi inimitabilmente. Bald. Dec. INIMITABILMENTE inferocire. Uden. Nis.

INIMMAGINABILE: add. d'ogni g. Inexcogitabilis. Non immaginabile, Inescogitabile, Da non potersi pensare È da sperare che col progresso del tempo si sia per arrivare a veder cose a noi per ora INIMMAGINABILI. Gal.

INIMMAGINABILMÈNTE : avy. In modo inimmaginabile. A quel possente strumento, ec. cede la resistenza di ogni anco inimmagina-

BILMENTE gagliarda congegnatura. Bellin. disc.'
ININTELLIGIBILE: add. d'ogni g. Inintelligibilis. Contrario d'Intelligibile. Quando la sentenza, o la costruzione delle parole fosse inintelligibile. Gal. dif. Capr.

ININTELLIGIBILITA: s. f. Impossibilità o Difficoltà di poter essere inteso, Oscurità di ciò che è inintelligibile. Ma intanto non pigliamo, ec. l'inintelligibilità della cagione per riprova della falsità dell' effetto. Ma.

gal. lett.

INIQUAMENTE: avv. Inique. Con iniquità, Malvagiamente, Reamente, Ingiustamente. - V. Viziosamente, Pessimamente. Grande parte di sicurtà è niuna cosa iniouamente fare. Amm. ant. Permise che fosse fatto quello che il demonio domando iniquamente. Mor. S. Greg

INIQUISSIMAMENTE: avv. sup. d'Iniquamente. Sarà arbitrio a' buoni di peccare, e a' rei d'iniquissimamente perseverare. Libr.

Dic.

INIQUISSIMO, MA: add. sup. d'Iniquo. Lo mestiere nostro, il quale loro pare ini-QUISSIMO, e tutto'l giorno ne dicon male. Bocc. nov. E per la sua iniquissima crudeltade fu soprannomato Flagellum Dei. G. Vill.

INIQUITA, INIQUITADE, INIQUITA-TE: s. f. Iniquitas, Ciò che è contrario al-l'equità, Malvagità, Ingiustizia. - V. Reità, Perversità, Nequizia, Cattivezza. Quantunque da persida iniquità di cuore proceda. Lab. Egli è maggiore la iniquità del mio peccato, che non è ch' io non possa meritar perdonanza. Passav.

S. INIQUITÀ: per Ineguaglianza, Disuguaglianza di luogo disastroso. E quel che lo salvò, che non fu consumato in tutto, fu la INI-Quità del paese, qual fece, che i Romani non poterono seguirlo. Segr. Fior. disc.

INIQUITANZA. - V. e di Iniquità. INIQUITIRE: v. n. Voc. ant. Divenir ini-quo, Incrudelire, Inasprire. Perchè non le puole tagliare, si vi iniquitisce suso, e me-scolasi con esse, ec. Tes. Br. INIQUITISSIMO. V. e di Iniquissimo.

INIQUITOSISSIMO, MA: add. sup. d'Ini-

quitoso. Voc. Cr.

INIQUITOSO, SA: add. Iniquus. Pieno d'iniquità, Incrudelito, Infellonito. E rivolgendosi sopra iniquitosi pensieri, in quelli & addormentò. Filoc. S' adirò Olibrio INIQUI. roso, e comandò che la beata Margherita fosse rinchiusa nella carcere. Vit. S. Margh.

INIQUÌZIA. - V. e dì Iniquità.

INIQUO, QUA: add. Iniquus. Che è contrario all' equità, Ingiusto, Malvagio. - V. Cattivo, Maligno. Li quali me hanno riputato crudele, ed iniquo, e bestiale. Bocc. nov. Li rei de' suoi malevoli propositi e INIQUE o-perazioni, confusione patiscono. G. Vill. O cosa iniqua e a Dio dispiacevole. Lah.

INIRASCIBILE : add. d'ogni g. Inirascibilis. Contrario d'Irascibile. E quelli che s'adira meno che non dee, si si chiama INIRA-

SCIBILE . Tes. Br.

INISPAGNUOLIRE: n. p. Farsi Spagnuolo. Prendere le maniere Spagnuole. Bemb.

INITIO: (AB) modo avverb. che significa In principio, ed è Latinismo usato talvolta come altri molti per una particolar licenza. I numeri semplicemente furono trovati AB-INITIO ed antesecula dalla natura stessa. Varch. Ercol.

INJURIA: s. f. Voc. lat. Ingiuria. Per INJU-RIA fatta a quella nobilissima dama Lucrezia. But. Inf. Con la voce ardi di dire tale

INJURIA contra al Santo, ec. Vit. S. Gir. INJUSTISSIMO, MA: add. Voc. Lat. Ingiustissimo Ingiustissimo ne' fatti. Circ. Gell. INJUSTIZIA: s. f. Voc. Lat. Ingiustizia. -

V. But. Inf.

INIZIALE: add. d'ogni g. Initialis. Che inizia. Vi pensa col suo proprio timore, ch' è detto INIZIALE. Segner. Mann.

S. INIZIALI: diconsi dagli Stampatori le Lettere grandi, maggiori delle altre. - V. Maju-

scola.

INIZIARE: v. a. Inchoare. Voce di cui anticamente servironsi alcuni in luogo di Cominciare, Dar Principio. Oggidi propriamente ce ne serviamo solamente trattandosi della Religione degli antichi Pagani, e vale Ricevere nel numero di coloro che professano un culto particolare, Ammettere alla cognizione e partecipazione di certe cirimonie segrete e misteriose che appartenevano al culto particolare di alcuna Divinità Lo cielo i vostri movimenti INIZIA. Dant. Purg.

S 1. Dicesi altresi per estensione nell'uso comune, parlaudo di qualsivoglia Religione e-

ziandio della vera.

§ 2. INIZIARE: n. p. Battezzarsi . Domanda con cor di fede attrito D' INIZIARSI al nostro

sacro rito. Ar. Fur.

§ 3. Talvolta ancora Parlandosi di Scienza, o simile, si dice. Egli è INIZIATO nella Filosofia, nella Rettorica, per dire Egli ne ha avuti i primi principj. Ond' egli medesimo s' iniziò ne' misterj della più fina botanica. Cocch. disc. INIZIATO, TA; add. da Iniziare. V.

S. INIZIATO: parlando della Religione significa Ammesso alla partecipazione de' sacri Misteri. Lo scongiurarono, ec. che non volesse, sendo INIZIATO ne' riti antichissimi, macchiarsi colle cirimonie profane. Serd. stor.

INIZIATORE: verb. m. Colui che inizia Nel cominciamento l'iniziatore, e nel fine il terminatore. S. Ag. C. D. Facevano Bacco autore di cose mistiche, e di civimonie sacrate, INIZIATORE e perfezionatore dell'uomo. Salvin. disc.

INIZIAZIONE: s. f. Celebrazione de' Misterj, e Sacrificj presso i Gentili in onore di alcune Deità. Gori.

INIZIO: s. m. Initium. Principio, Cominciamento. Non sarebbe da cost fatto inizio, ec. aspettato. Bocc. Introd. Firenze ebbe INIzio da' Romani. - Egli i primi inizi, ec. prese nella propria patria. Id. vit. Dant. Or chi volesse qui d'amare INIZIO. Franc. Sacch. rim.

INIZZAMENTO: s. m. Irritatio. L'inizzare, Addizzamento, Irritamento, Provocamento. Si lamentano d'esser caduti, o per provocamento, o per inizzamento d'alcuni, in questi vizj. Coll. SS. PP.

INIZZARE: v. a. Irritare. Adizzare. Moglie che tutto'l di il pugneva e inizzava a

mal fare: Liv. M.

INIZZATÒRE: verb. m. Irritator. Che inizza. Del discordio e de' romori era stato. capo manifestamente, ed INIZZATORE. Liv. M.

INJETTARE: v. a. Fare un'injezione. Se qualunque di queste acque, ec. s' INJETTI nell' intestino. Cocch. Bagn.

INJETTATO, TA: add. da Injettare. V. INJEZIONE: s. f. Injectio. Forzata introduzione di un fluido medicato per via di sifone o siringa in alcune cavità del corpo. Gli antichi non avevan l'uso del microscopio, e le INJEZIONI. Cocch. anat. Quanto si appartiene alle injezioni da farsi ne' seni per mezzo della sciringa, lodo che giornalmente si reiterino con li puri astergenti, ec. Red. cons.

S. Injezione : si prende ancora per l'Operazione anatomica di riempire i vasi di cera colorata, o d'altra idonea materia, per mo-strare le loro figure e ramificazioni. - V. Siriuga.

INLACCIARE, e ILLACCIARE: n. p. Illaqueare. Dare, o Entrare ne'lacci. Le para innanzi come l'acciuoti, acciocche periscano in esse inlacciandosi. Caval. Med. cuor.

S. Per simil in sign a vale Legare, Intrigare. Poiche hai fatto lo voto e la promessione, se' ILLACCIATO colle parole della bocca tua propria, ec. Cavalc. Pungil.

INLACCIATO, e ILLACCIATO, TA: add. da'loro verbi. Lo nemico maligno si ha l'umana generazione infra li suoi lacciuoli da ogni parte inlacciata e conclusa. S. Grisost. INLAGARE; n. p. Spargersi, e Diffondersi come un lago. Ne mai s'inlaga mar senza |

tempesta. Bemb. As.

INLANGUIDIRE: v. n. Languescere. Illanguidire. Facendo la bocca brincia IN-LANGUIDIRE. Alleg.

INLAPPOLARE: n. p. Empiersi di lappole. E per messe fccondevole Falcator che il piè s' INLAPPOLI. Buon. Fier.

INLAQUEÀRE: v. a. Illaqueare. Inlacciare, Incalappiare. Acciocche all' ultimo possano la misera anima INLAQUEARE per alcuna falsità. Vit. SS. PP.

INLATO: s. m. Latus. Lato, Banda. Dagl' inlati nettisi con una lima, tanto ch'cl-la si scuopra pura e netta. Benv. Cell. Oref.

S. Da un INLATO: per Da un lato, Da un canto , dicono i Contadini. M' aspetterò che il parentor si scioglia: sebben da un INLA-To, ec. Buon. Tanc.
INLAUDABILE; add. d'ogni g. Illaudabi-

lis. Non laudabile. Voc. Cr.

S. Per Malvagio. E imperò ( la pasta del frumento ) enfiagioni e dolori, e oppilazioni genera, e nutrimento duro e grosso e

INLAUDABILE. Cresc.

INLEARE: n. p. Entrare in lei , Accostarsi più a lei. E però prima che tu più t'inlei, Rimira in giuso. Dant. Par. Inleane è in lei intrare, ed è vocabolo, ovvero verbo derivato da questo pronome ella, come alcuna volta l'autore finge sì fatti verbi. But. ivi.

INLECITAMENTE : avv. Illicite. Con maniera inlecita, Illecitamente. Spense lo fuoco che inlecitamente ardeva dentro. Dial. S.

Greg. 2. -2.
INLECITO, TA: add. Illicitus. Non lecito, Illecito. E tutto ciò che per tale arte si dice, e fa, è inlecito. Passav. Inlecito pensiero. Mor. S. Greg.

INLEGGIADRIRE: v. a. Far vago e leggiadro, Abbellire. Le porte del giardin d' Armida nell'altissimo poeta nostro con ammirativo accorgimento sono inleggiadrite di azioni amorose Uden. Nis.

S. In sign. n. Divenir leggiadro. La bestia colle grandi orecchie INLEGGIADRITA per li barili nuovi, ec. Fav. Esop.

INLEGGIADRITO, TA: add. da Inleggiadrire; Divenuto leggiadro.

INLEGITTIMITA: s. f. Qualità di ciò che

è inlegittimo. Cron. Morell.

INLEGITTIMO, MA: add. Adulterinus. Adulterino, Bastardo, Non legittimo. Non dee essere inlegittimo, ne servo o schiavo. Passay.

INLETTERATO, TA: Indoctus. Inlitterato. I comandamenti e l'altre simiglianti cose sanno eziandio gl' inletterati. Sen. Pist.

INLIBRARE: v. a. Exæquare. Adeguare, Aggiustare, Bilanciare. Quanto è dal punto,

che'l Zenit INLIBRA , Infinche l'uno e l'altro da quel cinto Cambiando l' Emisperio si

dilibra, Tanto, ec. Dant. Par. INLICITAMENTE: avv. Illicite. Lo stesso che Illecitamente. La tenea per forza in-LICITAMENTE, ed era iscomunicato. Ricord.

Malesp.

INLICITO, TA: add. Illicitus. Non lecito, Illecito. L'uno teneva che fosse inlicito e tenuto alla restituzione. M. Vill. P.à indegni e inliciti uomini si ritrovavano agli uffici, che virtuosi e degni. M. Vill. Qui Che facean cose non licite.

INLITTERATO, e ILLITERATO, TA: add. Illiteratus. Non letterato, Idiota. Alcuno illitterato avrebbe fatto il comento latino trasmutare in volgare. Dant. Conv. Erincrescimento a leggere, o audire alcuna dottrina ILLITTERATA. Red. Tull. cioè Da ignoranti.

INLIVIDIRE: v. a. Illividire, Far livido.

Segner.

INLUCIDARE: n. p. Illustrari. Divenir lucido, ma per lo più s'usa al figur. e vale Farsi più chiaro e più famoso. La quale quanto profeta più alto, tanto s' INLUCIDA più. Coni. Par.

INMALINCONICARE, e INMALINCONI-CHIRE: v. n. e n. p. Mærere, tristari. Divenir malinconico. - V. Attristare. Vide tante spine e boschi, che s' inmalinconicò. Ca-

alc. Tratt. paz. INMALINCONIRE: v. n. e n. p. Tristari. Divenir malinconico, Inmalinconichire. Inco-

minciò molto a INMALINCONIRE, e non sapea egli stesso che si fare. Vit. SS. PP. INMALVAGITO, TA: add. Voc. ant. Di-venuto malvagio, Incattivito. Elli vedea corrotti e INMALVAGITI li costumi della città. Sallust. Catell.

INMARCIRE: v. n. Marcescere. Marcire. Lo savio uomo non inmarcisce in ozio. Al-

INNABISSARE, e INNABISSATO. - V.

Inabissare, Inabissato.

INNACERBARE: v. a. Lo stesso che Inacerbare, Innacerbire. Cr. in Esacerbare.
INNACERBIRE. INNACERBITO. - V.

Inacerbire , Inacerbito.

INNAQUAMENTO: s. m. Irrigatio. L'iLnacquare, Innaffiamento, Annaffiamento. 1 meli, ec. amano temperati INNACQUAMENTI. Pallad.

S 1. In sign. del Bagnar le piante dicesi pi 3 comun. Innaffiamento, e Annaffiamento.

§ 2. INNACQUAMENTO: per simil. dicesi del Mescolar l'acqua in checchessia. Coll'innac-QUAMENTO, e addolcimento di questi tali quidi si faranno le urine più piacevoli. Red.

INNACQUARE, e INACQUARE. v. a.

Aqua miscere. Metter l'acqua su qualsivoglia liquore per temperarlo; e dicesi più propriamente del Vino. INNACQUAI quell' infusione con altrettanta acqua comune. Red. Oss. ann.

S 1. Per simil. Non si dee procurare altro che, ec. addolcire, INNACQUARE le particelle saline, nitrose, ec. che si trovano in tutte quante le sorte di fluidi che corrono, ec. Red.

S 2. Per Adacquare, Annaffiare, Irrigare, Innaffiare. Vuolsi INACQUARE il salce, perocchè'L richiede la sua natura. Pallad. Gli disse che sturasse un canale d'acqua che v'era, e innaffiasse l'orto. Perchè ti cuopri tu la faccia quando INNACQUI l' orto? Vit. SS. PP. Ed INACQUÒ tutto 'l mondo, e indusse lo diluvio , ec. But.

INNACQUATISSIMO, MA : add. sup. d' Innacquato. Sopra tutte le cose loderai il vino INNACQUATISSIMO all' ultimo segno. Red. cons. INNACQUATO, e INACQUATO, TA: add.

da' loro verbi. Colore di vino INNACQUATO mol-

to. Franc. Sacch. Op. Div.

INNAFFIAMÈNTO: s. m. Irrigatio. Leggier bagnamento. Infusione non innacquata. Red. Oss. Bagnasse lor la bocca di quel liquore, e con ispessi innaffiamenti gl'immolasse. Guid. G. Altri con innaffiamenti riducono in abbondanza le terre. Cresc.

S. Inaffiamento: per Acque da annaffiare, irrigare. Bosco avvi d'ogni ragione, e ben perenni INNAFFIAMENTI. Salvin. Odiss.

INNAFFIARE: v. a. Adaquare. Leggermente bagnare ; ed è proprio degli orti e de' pavimenti delle case, quando si vogliono spazzare per non far polvere; Annassiare. Più lieto, che non suole, l'orto suo avere innaffiato. Declam. Quintil. Prese un grande innaffiatojo di terra di quelli, ec. con cui s' IN-NAFFIANO i giardini. Borgh. Rip. Sarai siccome un orto innaffiato. Albert.

INNAFFIATO, TA: add. da Innaffiare. V. NNAFFIATÒJO: s. m. Nasiterna. Annaffiatojo. Prese un grande innaffiatojo di terra di quelli, ec. con cui s'innaffiano i giardini. Borgh. Rip.

INNAFFIO: s. m. Voce dell' uso. Leggier

bagnamento, Innaffiamento.

INNAGRESTIRE. - V. Inagrestire.
INNALBARE: v. n. Albicare. Cominciar l'acqua, o altro liquore a divenir torbido e albiccio. Voc. Cr.

INNALBERARE, INNALBERATO. - V.

Inalberare, Inalberato.

INNALZAMÈNTO, e INALZAMÈNTO: s. m. Elevatio. Lo innalzare, Elevazione, Elevamento, Sollevamento. - V. Esaltazione. Considerata l'altezza della sua materia, e lo

tollere. Sollevare, Alzare. Poichè 'NNALZAI un poco più le ciglia, Vidi, ec. Dant. Inf. Quando questa torre fu innalizata venne la confusione delle lingue. But. Inf. Innalizando lo scudo, e percotendo l'asta, ec. Fir. As.

S 1. Per Andare in su, Alzarsi. Ma già innalizando il sole, parve a tutti di ritorna-

re. Bocc. nov.

§ 2. INNALZARE: per met. Sublimare, Illustrare. - V. Elevare, Esaltare. Tu vedi ben com' io INNALZO la mia materia. Dant. Purg. Ne' tuoi libri innalizasti Achille di tanta laude. Guid. G. Poi per un galantuom che vi s'innalzi ben operando, si veggono, ec.

§ 3. Innalzare: usasi anche in sign. n. en. p. Il quale (naso) levemente INNALZANDOSI, pare che ponga un termine tra l'uno occhio

e l' altro. Fir. dial. bell. donn.

INNALZATO, e INALZATO, TA: add. da Innalzare, e da Inalzare. - V. Elevato. Abbattendo la INNALZATA sua superbia. Filoc. Cogli occhi innalizati in su gli cieli. But. Purg-INNALZATURA: s. f. Elevatio. Innaliza-

mento. Operò per abbassare l'INNALZATURA di quest' animo superbo Fr. Giord. Pred.

INNAMARE: n. p. Voc. ant. Unirsi con amore. Lo verace amante neuna cosa crede che sia beata, se non pensare di piacere a quella cosa che con seco s' INNAMA. Albert. INNAMICARE: n. p. Voc. ant. Farsi ami-

co, Divenire amico. Ma alquanto più che'l consucto s' innamicarono con loro. M. Vill. INNAMIDARE: v. a. Amylum inducere.

Inamidare. Voc. Cr. INNAMORACCHIAMENTO : s. m. dim.

d' Innamoramento. Gelli Com.

INNAMORAC CHIARE: p. p. Leviter adamare. Leggiermente innamorarsi. Voc. Cr.

INNAMORAMENTO: s. m. Amatio. Lo innamorarsi, e l' Amore medesimo. Male è adunque la tua etade omai agl' INNAMORAMENTI dicevole. Lab.

INNAMORAMENTUZZO: s. m. dim. d'Innamoramento. Questa sarà stata una chiacchera di qualche suo innamoramentuzzo. Cecch. Dissim

INNAMORANTE: add. d'ogni g. Amore accendens. Che innamora. La mobilità de' medesimi pare attrattiva ed INNAMORANTE.

Salvin. disc.

INNAMORANZA. - V. e di Innamoramento. INNAMORARE: v. a. Amore inflammare. Accender di amore, Invaghire, Allacciare. Inmodi, con gli occhi, co' bei vezzi, colle dolci parole, al primo tratto, ec. - Tanto cresce il desio, che m' INNAMORA. Petr. Sì ri-INNALZAMENTO dello suo stile. But. Par. | dente apparve fuore, Ch' innamorò di sue innalzare, e inalzare; v. a. Ex- | bellezze il cielo. Tass. Ger.

§ : Innamorare: n. p. e s' usa sovente co.le particelle sottintese, Amore capi. Invaghirsi, Accendersi, Apprendersi d'amore, che in modo basso si dice Entrar nel frugnuolo: il suo opposto è Snamorarsi. Innamorarsi fieramente, pazzamente, scambievolmente. - La qual è tanto graziosa e vaga, Che qualunque la vede ne INNAMORA. Franc. Sacch, rim. Comincio ad amare ed INNAMORARE si forte, che la volle pigliare - Perch' egli INNAMORÒ di lei, tanto gli parve bella. Nov. ant. Vi era una che si chiamava Deidamia, colla quale s' innamorò. But. Inf. Il matto s' inna-MORA come un miccio. Malm. - V. Disamo-

3 2. INNAMORARSI: si dice anche del Porre affezione a checchessia. Nè in loro uomini gravi e dotti e scienziati si sarebbero tanto

forte INNAMORATI. Salvin. disc. § 3. Innamorarsi in chiasso: si dice dell'

Affezionarsi a cosa che non lo meriti. Voc. Cr. S 4. Innamorarsi al primo uscio: vale Innamorarsi della prima donna, in che uno si

avvenga. Cas. lett. INNAMORATA: s. f. Amanza, Amata,

Amica. Cr. in Majo.

INNAMORATAMENTE: avv. Amanter. Con atnore. Innamoratamente mi ritenne. Rim. ant.

... INNAM()RATELLO, LA: add. Amatorculus. Dim. d'Innamorato. Ricci Galligr.

INNAMORATINO, NA: add. dim. d'Innamorato. Con certi presentucci spasimati, E da innamoratini. Salv. Granch.
INNAMORATISSIMO, MA:

INNAMORATISSIMO, MA: add. sup. d'Innamorato. Verremo oggimai INNAMORATISSIMI ascoltatori, ec. Varch. Lez. INNAMORATIVO, VA: add. Atto ad innamorara Il vica d'innamorara Il vica

namorare. Il riso adunque di quell' alto, gentile e virtuoso signore era INNAMORATIVO. -Come non raccoglieremo noi essere il riso di bella donna una cosa incantante assaissie fortemente INNAMORATIVA? Salvin. disc.

INNÁMORATO, TA: add, da Innamorare; Preso d'amore, Invaghito, Allacciato in amore. - V. Guasto, Amante. Innamorato forte, davvero, fieramente, grandemente. - Cantando come donna INNAMOBATA, continuò. Dant. Purg. Ma perchè la memoria INNAMO-RATA Chiude lor poi l'entrata, ec. Petr. I teneri vezzi di quell' INNAMORATO serpentello. Red. Vip.

§ 1. INNAMORATO fradicio: vale Innamorato ardentissimamente. Fir. Luc.

§ 2. Innamorato cotto, spolpato: dicesi per dire Quasi ebbro d'amore, e si dice Cotto spolpato per simiglianza delle carni che quando sono stracotte si disfanno. Salvin. Buon.

\$ 3. Per Amoroso. Stelle nojose fuggon d'o-

gn. parte Disperse dal bel viso innamorato. Petr. Se tu, ec. canti un poco con essa di quelle tue canzoni innamorate. Bocc. nov.

INNAMORAZZAMÈNTO: s. m. Amatio. Lo innamorazzare . S' immagina ch' io me ne sia invaghito, e in breve, ch' elle sien trame d'innamorazzamenti. Salv. Spin.

INNAMORAZZARE: n. p. In amorem induci. Leggiermente innamorare. Cominciò, non so in che modo, a intabaccarsi, e ad INNA-

MORAZZARSI d'una fanciulla. Salv. Granch. INNANELLAMENTO: s. m. Lo innanellare, Ricciaja, Arricciolinamento, Increspamento, e Avvolgimento fatto a guisa di anelli. Cr. in Ricciaja.

INNANELLARE: v. a. Intorquere. Dar forma d'anello a' capelli, esimili. Bionde, ec. e co' capelli tutti innanellati. Bocc. nov. Dal laccio d'or non sia mai chi mi scioglia Ne-

gletto ad arte, e 'nnanellato ed irto. Petr. S. Per Dar l'anello sposando. Salsi colui che 'nnanellata pria Disposando m' avea.

Dant. Purg.

INNANELLATO, TA: add. da Innanella-re; fatto a guisa d'anello; ed è per lo più Aggiunto de' capelli. Allora il sangue pel giacco innanellato alto spicciava. Salvin. Iliad.

S. Dita, mani INNANELLATE: vale Piene d' a-

nelli. Aret. rag

INNANIMARE: y. a. Animare. Dare animo, Fare animoso, Animare, Innanimire. E per più innanimare gli Ungari a ciò fare, feciono fare una bandiera. G. Vill.

S. In sign. n. p. vale Pigliare animo. Voc.

INNANIMATO, TA: add. da Inanimare. Fieri, ed INNANIMATI per li conforti. Liv. M. § 1. Vale anche Di mal animo, Incollorito. Per fermo tenendolo contro a lei INNA:

NIMATI, ec. Bocc. nov. § 2. Innanimato: per Che non ha anima: O INNANIMATO corpo, come non tiè egli pos-sibile una volta richiamar, ec. Filoc.

§ 3. Figur. dicesi di Cosa che non ha spi-:

rito, nè brio.

INNANIMIRE: v. a. Animare. Innanima re. Senza opporsi agl' infuriati ritenere ? dubbj, innanimire i buoni. - Per innanimire i soldati suoi colla gloria fresca, e atterrire i nimici colla trista memoria. Tac. Day. stor.

INNANIMATO, TA: add. da Innanimire. Il fisico innanimito può francamente far passaggio ad altri nuovi medicamenti. Libr. cur.

malatt.

INNANTE, e INNANTI: avv. Ante. Lo. stesso che Innanzi; e s'usa ancora oggidì talvolta nel verso. Qual sarà lo scorteggiante Che si voglia trarre INNANTE? Fr. Jac. T. Esto fatto fare potessi innanti scalfi un nuovo. Ciul. dal Cam. R. All.

INNANTICHE: avv. Priusquam, Innanzi che. Cioè innanticue alla torre di Babele che era lavoro da non potere recare a fine, ec.

But. Par.

INNANZI: s. m. Exemplar. L'esemplare che tengono gli scolari avanti per copiare : -V. Bozza , Minuta , Modello Secondo gt IN-NANZI si seguita bene , ec. Cron. Morell. Senza averne da lui preso l' INNANZI. Alleg. Il maestro mi faceva l'INNANZI, Fag. com. Massimamente che avevate innanzi lo innanzi del maestro S. da Villa, Carl. Fior.

S. INNANZI: nel Giuoco del calcio sì dice Ciascun di coloro che corrono la palla, e però son detti ancora Corridori. - V. Calcio, Datore, Sconciatore. Richiedo quattro sorte di giucatori, cioè gl' INNANZI, i quali corron la palla, gli sconciatori, i quali rattengono

i detti INNANZI, ec. Disc. Calc.

INNANZI: prep. che serve al terzo e al quarto caso, e dinota tempo e luogo. Ante. Prima. INNANZI al di dell'ultima partita Uom beato chiamar non si conviene. - E INNANZI l'alba puommi arricchir dal tramontar del sole. - L' amorosa stella Suol venir d' Oriente innanzi al sole. Petr. Siccome molti innanzi a noi hanno fatto. - Così piede INNANZI piede venendosene, cantando e cacciando, ec. pervennero al palagio. Bocc. nov.

S I. INNANZI: per Oltre, Sopra, e simili. Ma INNANZI a tulte le cose, la vite, le tempeste e i venti teme. Cresc. Anzi t'ho sempre amato e avuto caro INNANZI ad ogni altro uomo. Bocc. nov. Desidero ancora INNANZI ad ogni altro che sia posto in esecuzione.

Cas. lett.

S 2. Per In cospetto, Alla presenza, col verbo Essere, Venire, o Tornare, o simili. Ne posso uscir di casa, ch' egli incontinente non mi si pari innanzi. - Ch' eila si guardasse d'apparirgli innanzi quel giorno. Bocc. nov. E s' intende del cospetto, o del corpo, o dell'animo, o in qualunque sia de' sensi interiori, ch' è l'Occurrere, o Venire in mentem, de' Latini. Vienmi poi INNANZI il dolore dell' ab+ bandonata Dido. Fiamm. cioè Mi viene in memoria. Quando mi viene INNANZI il tempo, e'l loco, ec. Petr.

§ 3. INNANZI tempo: vale Avanti il debito tempo. Mi ricordo che innanzi tempo io là vi giunsi. Fiamm. È dunque ver che INNANZI tempo spenta Sia l'alma luce. Petr.

INNANZI: avv. Potius, e vale Piuttosto. -V. Avanti, Vorrei INNANZI andar cogli stracci indosso, ec. che aver tutte queste cose. Bocc. nov. Morire INNANZI, che servir sostenne. Petr.

S I. INNANZI: avv. dato al Participio, vuol notarsi, dice il P. Bartoli, per non si far sabito a gridare contra chi similmente l' usasse.

"talor" S 11. Andore innanzi Il più nobil mele è quello che innanzi premuto è uscito per se medesi mo Cresc. Ne qui vuol dire Premuto innanzi, ma Innanzi d'esser premuto , altrimente non si direbbe con verità Uscito per sè medesimo, cioè Co-

e vale Prima, Addietro. L'abate, udendo questo, divenne più pauroso, come colui che per morto l'avea di molti mesi INNANZI. Bocc.

§ 3. INNANZI: accenna anche Tempo futuro e vale In avvenire. Come INNANZI faremo men y zione. G. Vill. cioè Come appresso, o Punton abbasso racconteremoniav : 15MANNE Dand .

§ 4. Innanzi: s'accompagna anche con altri avverbj, e altre particelle. Egli mi piace di parlarne, acciocche per innanzi meglio gli conosciate, che per addietro non pare che abbiate fatto. Bocc. nov. Se bene quello che di lei poco innanzi ragionai, raccogliesti, ella ha tanto di vizio in se, che ne brutte- en rebbe la corona imperiale. Lab. che inscriptione

§ 5. Ma se costituisci all'azione un terinine, dal quale ella si muova verso altro terfuturo. Per la qual cosa la donna, dimenticata il suo amante, da indi innanzi, e di beffare e d'amare si guardo saviamente. E perciò lascia il pensiero, caccia la malin-conia, e da quest' ora innanzi licto aspetta V i meriti del tuo molto più degno amore, che il mio non era. Bocc. nov. Da quel di INNANzi a me medesmo piacqui. Petr.

§ 6. Con la medesima particella Da, in simil significato senza nota di Tempo. Che pure una volta, dalla prima innanzi non gli pote Biondello dire una parola. Bocc. nov.

cioè Dalla prima parola in poi.

§ 7. Spesse volte si pone, come gli altri simili ancora, senz'altra Voce che si regga da lui. Il Re, fatto aprir la camera in quella con un gran doppiere acceso unnanzi se ne entrò. Bocc. nov. Dal volto rimovea quell' aer grasso, Menando la sinistra innanzi spesso. Dant. Inf.

§ 8. Da qui innanzi, e Da quinci innanzi: posti avverb. In posterum. Per l'avvenire. Allor disse il maestro: non si franga Lo tuo pensier da qui INNANZI sour ello. Dant. Inf. Guarda che per la vita tua da quinci INNANzi simili novelle noi non sentiamo. Bocc. nov.

\$ 9 Da quind INNANZI: avv. Ex eo. Da quell' ora innanzi. Il che da quindi innanzi

ciascun fece. Bocc. nov. STANIN

§ 10. Andare INNANZI: vale Andare avanti. Che il piè va INNANZI; e l'occhio torna indietro. Petr. La notte che ando INNANZI a quell'aurora. Che fu ec Ar Fin quell' aurora, Che fu, ec. Ar. Fur.

§ 11. Andate INNANZI: talora significa Crescere . Avanzarsi , Allignare. Perocche in esse benche (l'ulivo) s'appigli, non vi va INNANzi. - Gli agnelli nati innanzi al verno, vivono e vanno innanzi. Cresc.

S 12. Talora vale Tirarsi a fine, Avere effetto, esecuzione. Dove egli non volesse, vada innanzi la sentenzia letta di lui. Bocc. nov.

§ 13. Andare INNANZI, e'ndietro: lo stesso che Aggirarsi, a oggetto di far checchessia. E cost ando tre di, ec. ora innanzi, ora indietro, ec. come ventura lo porta. Nov. ant.

§ 14. Andare INNANZI: parlandosi d' Oriuoli, vale Anticipare il moto; opposto a Andare

addietro, che significa Ritardare.

§ 15. Dare INNANZI: vale Prendere verso la

parte anteriore. Voc. Cr.

§ 16. Dare INNANZI : vale anche Dare an-

ticipatamente. Voc. Cr.

§ 17. Essere innanzi appresso a qualcuno, o simili: vale Essergli in grazia, favorito. Gentile uomo Romano, lo quale era molto INNANZI collo'mperadore. Vit. SS. PP. Mercanti Pisani che allora erano la franchi, e molto innanzi al Re. G. Vill. Il quale trovai essere in buono stato, e innanzi a Castruccio. Cron. Vell.

S 18. Essere INNANZI: significa tolora Essere più vicino ad ottenere. In quelli tempi e-

rano quelli di quel mestiere molto innanzi agli uffici della cittade. G. Vill.
§ 19. Venire innanzi: vale Rappresentarsi, Venire oltre. Le giovanette venute INNANZI, onestamente e vergognose fecero reverenzia

al Re. Bocc. nov.

§ 20. Per Rappresentarsi alla memoria. Vienmi poi innanzi con molta più forza, che niuno altro, il dolore dell' abbandonata Dido. Fiamm.

\$ 21. Venire innanzi: talora vale Progredi-

re , Acquistare. Voc. Cr.

\$ 22. Mettere INNANZI : Vale Aggrandire . Poco da loro messo innanzi, egli per sè medesimo, ec. - E se è nel tuo gonfalone che ti possa aitare e metterti innanzi, accostati a esso. Cron. Morell.

\$ 23. Mettere INNANZI: vale anche Proporre, Mettere in considerazione. Ragunarono consiglio di grandi, e di popolo, e misero INNANZI che di necessità bisognava di fare,

ec. G. Vill.

\$ 24. Mettere INNANZI alcuno: vale Promuoverlo, Avanzarlo. E perchè egli era molto astuto, ec. la Duchessa gli pose amore, e miselo INNANZI. Cron. Morell.

§ 25. Mettere innanzi: per Palesare, Manifestare. Ebrezza non fa i vizj , maella gli mette innanzi, e piuvicagli. Sen. Pist.

§ 26. Farsi innanzi : vale Accostarsi, Approssimarsi. Un certo calpestio da lungi sente,

Fecesi innanzi a veder quel che sia. Morg. Ch' ognor vie più crudel fattasi INNANZI, con le zanne, ec. Buon. Fier.

§ 27. Stare INNANZI: vale Essere nella parte anteriore, Uscir del piano, Sporgere, infuori, lo stesso che Stare avanti. Voc. Cr.

§ 28. Tirarsi innanzi, e avanti, o Tirarsi assol. vaglioco Farsi avanti, Venire innanzi. Sordel si trasse, e disse: voi chi sete? Daut Purg. Non celò già, ma con enfiate labbia Si trasse avanti il capitano, e disse. Tass Gen.

\$ 29. Tirare INNANZI: vale Promuovere alcuno a qualche grado, o Ammaestrarlo in qualche arte, o scienza. Se, ec. è sì saputo, che per sè medesimo si voglia tirare INNANZI, poco gli giova. Cron. Morell. Ne quivi essendo men tirato INNANZI, Posò la spada e ripigliò la toga. Malm.
S 30. Onde Tirato ΙΝΚΑΝΖΙ: vale Avanzato

a gradi, a dignità, a utili, ec. Min. Malm. \$ 31. Più INNANZI: per Più oltre. Volontà

lo stringe di sapere più innanzi. Bocc. nov. \$ 32. Innanzi che: vale Prima che, Piutto-sto che, e simili. Innanzi che fortuna Nel vostro dolce qualche amaro metta. Petr. Or vo' che sappi, innanzi che più andi, Ch' ei non peccaro. Dant. Inf.

§ 33. Innanzi innanzi: quasi sup. d' Innanzi, per vigor della replica, vale Primieramente. Tu vedi innanzi innanzi come io sono bell' uomo. Bocc. nov. Innanzi innanzi dec venir nella mente la perfidia e la malizia,

ec. Med. Arb. cr.

§ 34. Innanzi penultimo : vale Che è immediatamente innanzi al penultimo. Fra molti accenti che giaciono nella penultima sillaba, se ne rechi alcuno che all' ultima e all' IN-NANZI penultima stia soprapposto. Salvin. pros. Tosc.

§ 35. INNANZI tratto: posto avverb. Ante-Avanti, Primieramente, La prima cosa. Queste cose si volean pensare innanzi tratto. Bocc. nov. E disseli la sua morte innanzi tratto. Tes. Br.

INNARIDIRE: - V. Inaridire.

INNARIO: s. m. Libro d'inni, Raccolta d' inni, siccome Canzoniere per Libro di cauzoni. Innario il quale compose. S. Grigoro 2 che la chiesa canta ne' suoi ufizi. Com. Inf. INNARPICARE: - V. Inarpicare.

INNARRABILE: add. d'ogni g. Inenarrabilis. Inenarrabile. Del quale mirabili cose e innatrabili si diceano. - Dopo questa è molte altre innarrabili e sante operazioni. Vit. SS. PP. Sentimento intrinseco di quella gloria celeste ed INNARRABILE. Fior. S. Franc.

INNARRARE, e INARRARE: v. a. da Arra. Arrhabonem dare. Comperare dando arra; Incaparrare. E chi facea pane a verdere, INNARRAVANO il grano a gara. G. Villo

altra cosa.

S 1. INNARRARE: per met. Ferma in lui bene il tuo intendimento, Che t'abbia del suo amor certo inarrata. Fr. Jac. T. Col cielo e colle stelle e colla luna, Un' angosciosa e dura notte INARRO. Petr.

§ 2. INNARRAR: per Narrare è voce anti-quata. Cristo fu da' Giudei, ec. perseguitato siccome inarrano li vangelj. Cavalc. Med. cuor. INNARSICCIATO, c INARSICCIATO, s.

m. Margine o Seguo di abbruciamento o d' arsione. Caddono in Firenze più saette, fra le quali una, ec. più segni fe' per la cap-pella maggiore d' INARSICCIATI. F. Vill.

INNARSICCIATO, TA: add. Præustus. Arsicciato. Vedendo la donna sua non corpo umano, ma più tosto un cepperello innarsic-CIATO parère, ec. cominciò a piangere. Bocc.

INNASCONDERE: v. a. Abdere. Nascondere. Il mal servo che non aveva più d' uno bisanto, e quello innascose sotterra, e non lo volse investire a guadagno. Gr. S. Gir.

INNASCOSO, SA: add. Absconditus. Nascoso. Gli serpenti che spesse volte stanno INNASCOSI. Pallad. Salomone disse che sapienza innascosa e tesoro nascoso non vale nulla.

Gr. S. Gir.

INNASPARE, e INASPARE: v. a. Filum involvere. Avvolgere il filato in sul naspo per formarne la matassa; Annaspare. Canti'l mio fato, o qual Parca l' INNASPE? Petr. Con fusa non s' inaspa E tale arraspa Che niente acquista. Franc. Sacch. rim.

S. Per met. vale Uscir de' termini, che anche si dice Armeggiare. Bernabò comincia ad INNASPAR da piede. Franc. Sacch. nov. Sempre le zampe palleggiava, ed INNASPA. Morg.

INNASPATURA: s. f. L'azione d' Innaspare, e dicesi dalle Filatore, che quando hauno filata la lana, disposta in una certa quantità di fusi, l'avvolgono sopra un aspo, e ne formano delle matasse.

INNASPRIMÈNTO: s. m. L'innasprire, Esacerbamento, Esasperamento. Replicare spesso alcuna voce per più enfasi, o per espression di cordoglio e d'altro effetto, o per ampliazione o innaspaimento del fatto. Uden.

Nis. INNASPRIRE: v. a. Asperare. Fare aspro, Inruvidire, Incrudire, Inacerbire. I pianti avevano innasprite le guance. Filoc.

S. I. In sign. n. Asperum fieri. Divenir aspro. Le reste congiunte insieme fanno la spiga, ma dipoi, ec. elle innaspriscono. Mor.

S. Greg.

§ 2. INNASPRIRE il metallo : T. de' Gettatori. Renderlo crudo in maniera da non potersi più liquefare. Il metallo non si potrebbe fondere, ma agghiadandosi piglierebbe certi fumi di terra che gettano detti fornolli, i quali lo

INNASPRIREBBONO in tal guisa, che non si potrebbe liquefare. Vasar otto ottom ! ! o . otnom

INNATO, TA: add Innatus. Insieme nato Naturale, Natio, o Nativo, Ingenito, Connaturale. - V. Concreato. L'avarizia nelle femmine INNATA da me fuggendosi; cotale mie lascid, che, ec. Fiamm. Donna sommamente! amata da' sudditi per la INNATA bontà e pru-d denzia sua. Stor. Eur. 19 1h 199 , ilinamingu and INNAURARE: v. a. Voc. Lat. Indorare, 10

Negan l'argento, e cosa che s'innaunt. Dito altrimenti Conciuence

INNAVERARE, INNAVERATO. - V. Inagni: Augestare, Nest

INNAVIGABILE : add. d'ogni g. Incapace di navigazione. Soura'l lezo di Stige, Ondani di pena, innavigariti stagno. Chiabro OMATERIA

INNEBBIARE: v. n. p. Obnubilari. Anin Caligare.

INNEBBIATO, e INEBBIATO, TA: add. Annebbiato. E non sia terra giù rovinata Sicche troppo sia innerbiata valle. Pallad. INNEBBRIAMENTO e INNEBRIAMEN-

TO, INNEBBRIANZA e INNEBRIANZA, INNEBBRIARE e INNEBRIARE, ecc. - V. Inebbriamento, Inebbrianza, Inebbriare, cc. INNEGABILE: add. d'ogni g. Che non

può negarsi, Che è certissimo; contrario di Negabile. Poco dianzi vi proposi per un mi-racolo innegabile l'impazzire del savio, ec. Magal. lett.

INNEGGIARE: v. n. Comporre, o Cantar inni. Ed io non finirò mai d'inneggiare Quet che da lungi fere Apollo.—Le Muse tutto insieme rispondendosi Con bella voce, inneggiare degl'Iddii I regali immortali. Salvin. inn. Om. Sonava intorno La negra terra all'inneggiar lor vago. Id. Es. Gen.
INNEMADRABLE: add. d'orni g. Ine-

INNENARRABILE: add, d'ogni g. Inenarrabilis. Inenarrabile. O chi potesse ridire l' INNENARRABIL gioja d' un cuor divoto. Segner. Pred. Un INNENARRABILE laberinto, malamente

da quelle può distrigarsi. Salvin. disc. INNEQUIZIA: s.f. - V. e di Nequizia.

INNERPICARE. - V. Inerpicare. INNESCARE: v. a. T. de' Bombardieri, Marinaj, ec. Metter la polvere nel socone per

dar fuoco all'artiglierie.

INNESSIONE: s. f. Conjunctio. Collegamento. Non risentirebbe l'anima è vero dall'a-ria e dall'acqua le medesime impressioni, ec. risentirebbe quelle che fossero capaci di trasfonderle, l'aria e l'acqua, o altra qualunque cosa ell'avesse per suo oggetto d'insessone. Maral lett NESSIONE. Magal. lett.

INNESSO, SA: add. Innexus. Insertion Collegato inserine. Lov. Med. Com.

INNESTABILE: add. d' ogni g. T. dell' Arti Che può innestarsi, unirsi, congiugnersi con altra cosa. Pezzo d'uno scandaglio innesta-BILE a vite.

INNESTAGIONE: s. f. Insitio: L'innestamento, e l' Innesto istesso. Molto diletta avere innestacioni maravigliose; ed in un arbore di diverse maniere. Cresc. oital , sint

INNESTAMENTO: s. m. Insitio. Lo 'unestare , Annestamento , Annestatura , Innestatura. INNESTAMENTO artifizioso, dotto, mirabile , strano. - Anche per INNESTAMENTO e per ugnimenti, ec. di quelle. - Lo 'NNESTA-MENTO si fa in molti modi. Cresc.

INNESTARE: v. a. Inserere. Incastrare, o altrimenti Congiugnere marza o buccia d'una pianta nell'altra, acciocche in essa s'alligni; Annestare, Nestare, Insertare, Rinne-stare; e secondo le diverse maniere Ingemmare, Impiastrare, Incanalare. Le viti-s'in-NESTANO o in viti o in arbori. - Eleggasi il tronco da INNESTARE, tale che sia saldo, e abbia abbondanza dell' atimento dall' umore. Cresc.

S. Per met. Attaccare, Congiugnere, Unire. E qui innesta questa quistione della fortuna. Com. Inf. So ben che la dottrina sia più presta A lasciarsi trovar, che la bontade , Si mal l' una nell' altra oggi s' innesta. Ar. sat. Questo è quello che da Dione bre vemente ho ritratto e scelto, ne ho stimato tornare male in acconcio l'innestarlo in questo mio ragionamento. Salvin. disc.

INNESTATO, TA: add. da Innestare. Quasi salvatico albero co' rami delle domestiche piante, innestato. Cas. Oraz. Carl. V.

INNESTATORE: verb. m. Insitor. Che innesta. I quali rampolli potranno esser tanti quanti piacera allo 'NNESTATURE. Cresc.

INNESTATURA: s. f. Insitio. Innestamento, Luogo dove è innestata la pianta. Per cagione di tagliatura o d'innestatura, per la sodezza sua ritiene più il natural calore.

INNESTO: s. m. Surculus. Nesto, Innestamento. Nulla cosa al pari Addolcisce il sapor che'l dotto INNESTO. Alam. Colt. - V. Bocciuolo. § 6.

S. Figur. Alcuni con istrano innesto di mani e di piedi brancolavano privi di ventre. Red. Ins.

INNESTO, STA: add. Innestato, come di-cesi Desto, Pesto, Tronco, per Destato, Pestato, Troncato. Qual il mostro ch' aver mirò Tessaglia L' umane membra alle ferine INNE-STE. Chiabr. Guerr. Got.

INNO: s. m. Hymnus. Canzonetta di certe specie di versi che contengono in sè laudi divine, e che la Chiesa canta ne'suoi uficj; Cantico, Laude, Canzone Inno sacro, divino, lieto, festoso ... Io non lo ntesi, ne quaggiù si canta L' INNO che quella gente allor cantaro, Danta Purg., is an all a leady

to the organization of

INNOBBEDIÈNZA: Lo stesso che Inobbedienza. Cr. in Innubbidienza.

INNOBILEZZA: s. f. Voc. ant. Ignobilità; contrario di Nobilezza. Contumace presunzione, e INNOBILEZZA. Introd. Virt.

INNOBILTA: s. f. Ignobilitas. Innobilezza, Suole in alquanti nobiltà di carne generare

INNOBILTA di mente. Dial. S. Greg. INNOCENTE: add. d' ogni g. Innocens. Che è seuza colpa, senza peccato, Giusto, Puro, Mondo, Incolpevole. - V. Innocepza. Credo si possa sentire i giudici essere ostinati, e l'accusato innocente. Bocc. lett. Quivi sto io co' parvoli INNOCENTI. Dant. Purg.

S I. INNOCENTE: si dice pure figur. di Cose manimate, e vale Che non reca nocumento, Che non nuoce. L' acciajo preparato colle mele appie, è il più innocente di tutti gli acciaj. Red. Cons. Tennissima INNOCENTE me-scolanza. Cocch. Bagn. - V. Innocentissimo.

§ 2. Innocente: talvolta vale Che non vuol nuocere. O sono insanabili, e deplorati (i mali) e non da toccarsi dal sagace ed inno-CENTE artista. Cocch. Bagn.

INNOCENTEMENTE: avv. Innocenter. Senza peccato, Con innocenza. Umilio il Re Guglielmo che innocentemente non facesse morire la donna. G. Vill.

INNOCENTISSIMAMENTE: avv. sup. d'Innocentemente. Tanti santi martiri che INNO-. CENTISSIMAMENTE morirono. Libr. Pred.

INNOCENTISSIMO, MA: add. sup. d'Innocente. Lecito è alla innocentissima madre gridare agli Iddii celesti. Declam. Quintil. Avvegnachè l' clenio a mangiarlo fosse loro un cibo innocentissimo. Red. Vip. Queste ( pillole del Redi ) son fatte d' INNOCENTISSIMI sughi e polpe di varj fiori e frutti, evacuano con piacevolezza. Id. cons. Acque di lor na-. tura innocentissime. Cocch. Bagn.

INNOCENZA, e INNOCENZIA: s. f. Innocentia. Lo stato di chi è innocente e senza taccia di colpa, Purità, Mondezza, Integrità, Giustizia, Probità. Innocenza amabile, cara, bella, intera, santa, angelica, celeste, candida, felice, sempre sicura, protetta, difesa dal cielo, guardinga, gelosa di se mededesima, vincitrice delle calunnie, semplice, pura. - Scritto avete, ec. e ingegnato vi siete di mostrare la vostra innocenzia. Bocc. lett. Parve che per la innocenza di Curradino, ec. Iddio ne mostrasse miracolo. G. Vill.

S. Innocenza: per Qualità di ciò che non reca nocumento. Contrassegni tutti, a mio credere, della purità ed innocenza delle acque. - Non abbiamo alcuna ragione di stimarle inferiori nell'innocenza e nella bontà a qualunque altra acqua minerale. Cocch.

INNODIARE. - V. Inodiare.

INNOLIARE: v. a. Lo stesso che Inoliare, Le 'mperla e'nnostra L' abito eletto. Petr. Tra-

S. L'ulive si dice Essere innoliate quando maturano. I nostri contadini ancora hanno questo proverbio, e usano dire: per Santa Liperata l'uliva è innoliata. Vett. Colt. INNOLTRARE, e INOLTRARE: n. p.

Progredi . Andar più oltre, più avanti . Perocchè si s' inoltra nell' abisso Dell' Eterno statuto quel che chiedi Che da ogni creata vista è scisso. Dant. Par.

INNOLTRATO, e INOLTRATO, TA: add. da'loro yerbi. V.

S 1. Notte moltrata: vale Che ne è già trascorsa una gran parte L' aperto masso e la notte inoltrata La consigliaro a quivi riposarsi . Fortig. Ricc.

S 2. INOLTRATO: detto anche del tempo vale

lo stesso.

INNOMABILE: add. d'ogni g. Lo stesso che Innominabile. S' è finalmente trovato un nome, con cui nominar degnamente l'inno-MABILE. Segner. Paneg.

INNOMINABILE: add. d'ogni g. Innominabilis. Non nominabile, Che non si può nominare. Conciossiacosache Iddio in se sia IN-

NOMINABILE. Teol. Mist.

INNOMINARE: - V. e di Nominare.

INNOMINATAMENTE : avv. Tacito nomine. Senza nominazione, Senza nomina. Ora INNOMINATAMENTE gli mostra le femmine maliziose. But.

INNOMINATO, TA: add. da Innominare, Senza nome, Anonimo. Quante cose si rimarrebbero INNOMINATE, perduto o smarrito

il lor primo nome. Pros. Fior.

S I. INNOMINATO: detto di Persona vale Uomo senza nome, cui non è stato imposto alcun nome. Innominato non significando altro che uomo senza nome. Salvin. pros. Tosc.

S 2. INNOMINATO: T. Anatomico. Aggiunto di due ossa dell' anche situate a' lati dell' osso sacro. Ossa innominate.

INNONDARE: - V. Inondare.

1NNORANZA: - V. e di Onoranza.

INNORARE: v. a. Inaurare. Lo stesso che Inorare. Voi portate li vestimenti ornati e

INNORATI. Vit. SS. PP.

S. Per Onorare. Questo popolo me INNORA delle labbra, ma li lor cuori sono lungi da me. Gr. S. Gir. Per opera egli innora e pre-

gia ciascuno. Esp. Pat. Nost. INNORATO, TA: add. da Innorare. V.

S. Per Onorato. Allora si è la vita dell' uomo ottima e molto innorata. Br. Etic.

INNOSSIO, SIA: add. Voc. Lat. Che è senza colpa, Innocente. Vit. SS. PP. INNOSTRARE, e INOSTRARE: v. a.

Ostro exornare. Adornar d'ostro, e figur. Ino ssare, Invermigliare. Vedi quant' arte dora

passare i consini del parlare splendido con la temerità dell' inostratto e ingemmarlo con frase di suono e di voce poetica, ec. Uden.

INNOVARE: v. a. Renovare. Rinnovare, Far di nuovo. Il volgo vago al solito d'in-

innova. Benchè chiamar si possa con più vero INNOVATOR di lei, che trovatore, Bern. Orl. INNOVATRICE: verb. f. Che innova. Pal-

lav. Conc. Tr.

INNOVAZIONE: s. f. Innovatio. Rinnovazione. Nell' innovazione della luna sempre lo lato lucido è in verso ponente. But. Purgi, Lo uso universale non approvo questa sua INNOVAZIONE, Fir. disc. lett. Essi domandano INNOVAZIONE la mia, perchè non voglio star forte a un loro abuso, ec. e non sard inno-vazione ed esorbitanza la loro? Cor. lett.

INNOVELLARE: v. a. Renovare. Rinnovellare. O innamorato Dio; d'este amor m' IN-

NOVELLA. Fr. Jac. T.

INNUBBIDIENZA: s. f. Inobedientia. Innobbedienza, Disubbidienza. Per INNUBBIDIENZA Volle che l'uno e l'altra fuor ne fusse. Dit-

INNUDITA. INNUDITADE, INNUDITA-TE: s. f. Nuditas. Nudita. Dovesse dare alcuno vestimento per ricoprire la loro INNU-DITATE. Coll. Ab. Isac.

INNUMERABILE: add. d'ogni g. Innumerabilis. Che non si può numerare, Di quantità numerica infinita. Poi, come nel percuoter de' ciocchi arsi, Surgono innumenabili faville. Dant. Par. INNUMERABILE numero de cattivi. Com. Inf.

INNUMERABILMENTE: avv. Innumerabiliter. Senza numero, In infinito. Il quale pochi granelli di grano multiplica innumera-bilmente. Dial. S. Greg.

INNUMERABILISSIMO, MA: add. sup. d'Innumerabile. Intorno a' quali corrono a stuoli innumerabilissime le mosche. Red. Ins.

INNUMERARE: v. a. Voc. ant. Numerare. In quelli tempi, che Cesare Augusto facea INNUMERARE l'universo mondo. Vend. Crist.

INNUMEREVOLE: add. d'ogni. g. Voc. ant. Innumerabile. INNUMEREVOLI beneficj a quelli Fiorentini fece. G. Vill. M.

INNUOVARE: v. a. Innovare, Far innovazione. Ch' e' non innovino cosa alcuna

delle proibite dalla legge. Segni gov. 100 INNUZZOLIRE: v. a. Titillare. Far venir in frega e in uzzolo di checchessia, Sollecitare. Con tali arti lo innuzzoni di maniera, che al postutto diliberò rifiutar Caterina Day. Scism.

INOBBEDIENTE, e INOBEDIÈNTE: add.

d'ogni g. Inobediens. Contrario d'Obbediente. E sono ritrose, inobediensri. Lab. Quante fia-Tratt' pecc. mort. 340 10 2 000118 13

INOBBEDIENTEMENTE : avv. Inobediencer Contrario d' Obbedientemente ; Senza ubbidienza, Disubbidientemente. Pigliolla così ardentemente, come inobbedientemente. Petr. on uom ill.

INOBBEDIENTISSIMO, MA: add. sup. d' Inobbediente. Inobbedientissimi si mostrano.

- lo Fr. Good. Pred die

INOBBEDIENZA, e INOBEDIENZA: s. f. Inobedientia. Lo stesso che Innobledienza. V. Disubbidienza. Inobedienza, cioè disubbidire per dispregio i comandamenti de suoi maggiori. Tratt. pecc. mort. La quale inone. DIENZA sentirono prima ne' membri, ec. Creaz. Mond. Nella conservazione e mantenimento dell' impeto concepito prima consiste l' INOB-BEDIENZA ad un naovo augumento, o diminuzion di moto. Gal. Sist.

INOBEDIENTE. - V. Inobbediente.

INOCCHIARE, e INOCULARE: v. a. Inoculare. Annestare a occhio. In altro modo ancora s'innesta, e puotesi inocchiare. - S'i-NOCULA il pesco in quello modo impiastrando. Pallad.

-la Salvoculare: l'uso comincia ad autorizzar questa voce in significato di Annestare il va-

juolo.

INOCULAZIONE: s. f. Voce che comincia ad introdursi ; e vale Innesto, Innestamento

del vajuolo.

INODIARE, e INNODIARE: v. n. Odisse. Aver in odio, Odiare. Avea amati i Saracini, ec. e inodiari i Cristiani. G. Vill.
Innodierotti, s'io potrò, e se no, contr' a voglia t'amerò. Albert.

INODORABILE: add. d' ogni g. Inodorus. Che non rende odore, Inodorifero, Che non si può odorare. Oggetto modorabile nel primo modo sia verbigrazia l' elemento; nel secondo quello che ha poca mistione da ren-

dere odore. Segn. Anim.

INODORIFERO, RA: add. Inolens. Inodorabile; contrario d'Odorifero. E ben puoi ritrovar l'interna essenza Dell'olio inoponi-FERO, che alcuna Alle nostre narici aura non manda. Marchett. Lucr.

my INOFFENSIBILE: add. d'ogni g. Che non può essere offeso, Invulnerabile. Gli Dei soli sono stabili, inoffensibili ed eterni. Adim.

INOFFICIOSITA : s. f. T. de' Legisti. Qua-

lità di ciò che è inofficioso

INOFFICIOSO, SA: add. T. de'Legisti. Aggiunto di testamento, per cui il legittimo erede viene senza giusta causa privato dell'eredità. dazion di sapere. Barbare nazioni, che non

S. Che manca del dovuto officio, Scortese.

V. Inoffizioso.

INOFFIZIOSO; SA: add. Inurbanus. Incivile, Scortese. Il santo e venerabil nome di filosofo, ec. ad uomo trasecolato trasandato, rozzo, inorrizioso, ec. sino dagli antichi tempi attribuisce. Salvin. pros. Tosc.

INOLIARE: v. n. Olso inungere. Ugner con olio; e dicesi anche in sign. d'Ugnere coll' olio santo i moribondi. Ma essi ebbono il comandamento dell'anima, furono con-fessati, comunicati e inolitati. Cron. Morell. Chi è INOLIATO e non guarisce, addiviene per tre ragioni. Introd. Virt. INOLIATO, TA: add. da Inoliare. V. S. Per Santa Reparata! oliva è INOLIATA:

Prov. Contadinesco, e vale che a'7. di Ottobre l'uliva è buona da far olio.

INÒLITO: s. m. Pietra filamentosa, i cui filamenti sono friabili, longitudinali, paralleli, lustranti. Non è solubile dagli acidi, e dal fuoco è convertito in gesso.

INOLMARE: n. p. Empiersi d'olini. Quanti popoli morir vearai ec. pria che la riva tua s' INOLMI, o impopuli. Sannazz. Egl. INOLTRARE. - V. Innoltrare.

INOLTRE, e IN OLTRE: avy. Præterea. Lo stesso che Oltre, Di più. In oltre avea nel porto gran numero di navi. Serd. stor. I quali, perchè diventino bianchi, si cuocono e rimenano al sole, ed in oltre agitandole, ec. Ricett. Fior. In oltre potrebbe innacquare il vino con acqua. Red. lett.

INOMBRARE: v. a. Inumbrare. Adombrare. Che meraviglia ho io, s'e' me gl' INOM-

BRA. Fir. rim.

S. In sign. n. p. Ombrarsi. Andonne sotto Sole E's' INOMBRARON tutte le contrade. - Andonne sotto Il Sole e s'INOMBRAR tutte le strade. - Il Sol tuffossi, e le vie tutte s'i-NOMBRARO. Salvin. Odiss.

INONDAMENTO: s. m. Inundatio. Inondazione. Il loro INONDAMENTO, il loro impeto non è come quel de i torrenti, che presto

passa. Segner. Mann.

INONDANTE : add. d'ogni g. Inundans. Che inonda. Torrenti inondanti case e cam-

pagne, portar via mulini. Buon. Fier. INONDARE, e INNONDARE: v. a. Inundare. Allagar l'acque i terreni, uscendo de' loro soliti limiti. - V. Allagare. Per loro crescimento e abbassamento de luoghi prossimani INONDANO ( i fiumi ) e cuoprono la superficie della terra. Cresc.

S. Per simil. dicesi de' Popoli, o simili. O diluvio raccolto Di che deserti strani, Per INONDARE i nostri dolci campi ? Petr. Il cui parlar m'inonda, Escalda si, che più e più m'avsolamente inondanono nell' Europa, ma e i

nell' Affrica ancora. Stor. Eur. INONDAZIONE: s. f. Inundatio. L'inondare. - V. Allagamento. Abbi misericordia: gli disse il sacerdote, ec. per le stelle del cielo, e per le inondazioni del Nilo. Fir. As. E nella grande INONDAZION vinosa si tuff. Red.

S. Per simil. Per le INONDAZIONI de' Barbari più d' una volta avvenue. Borgh. Orig. Fier. INONESTA: s. f. Impudicitia. Contrario d' Onestà. Leggiadria si fa insulsa, avvenentezza inonesta meccanica. Buon. Fier.

INONESTAMENTE: avy. Indecore. Disonestamente, Senza onestà. La qual cosa saputa a Roma, ec. di lui fu parlato INONE-STAMENTE per tutta quella città, non senza suo grande disonore ed isdegno. Segr. Fior. disc

INONESTISSIMO, MA; add. sup. d'Inonesto. Accettare la pace con inonestissime

condizioni. Guicc. stor.

INONESTO, STA: add. Inhonestus. Disonesto, Non onesto. Da mille atti inonesti l'ho ritratto. Petr. Dobbiendo fare alcuna cosa INONESTA. Sen. Pist.

S. In forza di sost. Studio sempre vi sia,

quando non sia l' INONESTO. Albert.

INONORATO, TA: add. Inglorius. Non onorato, Disonorato. Non solamente non viverete INONORATO, ma tanto più glorioso, quanto, ec. Sper. Dial.

INOPE: add. d'ogni g. Voc. Lat. Povero. L' uno in eterno ricco, e l'altro INOPE. Dant.

INOPERANTE: add. d'ogni g. Inficiens. Che non opera, Ozioso. Siccome per molti secoli molte musiche del tutto inoperanti si

sono usate. Pros. Fior.

INOPIA: s. f. Voc. Lat. Povertà, Mancamento, Bisogno. Cercate dunque fonte più tranquillo, Che 'l mio d'ogni liquor sostiene inopia. Petr. Io sono impedito più per

copia che per INOPIA. S. Ag. C. D. INOPINABILE: add. d'ogni g. Voc. Lat. Da non potersi pensare nè immaginare. Non creda che questo sia da porre tra le cose INOPINABILI e maravigliose. Sen. Pist. Ha del

tutto dell' inopinabile. Gal. Sist.

INOPINATAMÈNTE: avv. Inopinate. Non pensatamente, Allo improvviso. La fortuna inopinatamente me gli ha ripinti innanzi. Bocc. vit. Dant. Cosa apparsa inopinatamen-TE. Bern. Orl.

INOPINATISSIMO, MA: add. sup. d' Inopinato. La prigionia INOPINATISSIMA del quale uomo, e la dignissima servitude, ec.

INOPPINATO, e INOPPINATO, TA: add. INORPELLARE: v. a. Fucare. Ornare con Voc. Lat. Non pensato, Non immaginato, orpello. Voc. Cr.

Improvviso, Fuor d'opinione. Con morte 1NO-PINATA si delibero dalla corte. Bocc. nov. La novella di questo inopinato accidente tolse al Re subito ogni consiglio. Cas. instr. Card. Caraff.

INOPPORTUNAMENTE : avv. Inopportu-nc. Contrario di Opportunamente. E li marrirsi INOPPORTUNAMENTE. Buon/ Fir. Non si acconcia poi il mal fatto inopportunamenta

pentendo. Gir. Girald. nov.

INOPPORTUNO, NA: add. Inopportunus. Che è fuor di tempo e di luogo; Intempestivo, Importuno; contrario di Opportuno Dubitando, ec. che la INOPPORTUNA repulsa non lo facesse o cercare altrui, o, ec. Fir. As Che da poche mie genti essere offesa, Non Puote, e inopportuno e uscir con molte. Tass. Ger. ab abus : A Challer HOAL ab bue : Al Old

INORARE: v. a. Inaurare. Dorare. Egil e li suoi monaci potessono, ec. portare cinture d'ariento inorate e staffe inorate

But. Inf.

S I. Per Oporare. Chi INORA il povero, sì INORA Iddio, e chi il dispregia, si dispregia: Iddio. Gr. S. Gir.

S 2. Per Pregare, Supplicare, Scongiurare. Io vi prego, e INORO, e grido mercede. Liv. M. INORATO, TA: add. da Inorare. V. INORDINATAMENTE: avv. Confuse. Sen-

za ordine. Non credo che sia da affermare cost inordinatamente. S. Ag. C. D. Il quale ci trovasse alcuna autorità posta inordina-TAMENTE. Cavalc. Specch. cr.

INORDINATÈZZA: s. f. Confusio. Modo disordinato, Confusione. La loro INORDINATEZ-ZA ti farà materia di pensare, come a ordine gli potresti recare. Filoc.

ne gli potresti recare. Filoc. INORDINATO, TA: add. Inordinatus. Senza ordine. Pen l' INORDINATO moto de' polsi, ec. gli conosce tutti ( i mali del corpo ) Circ. Gell. Giunge a quella Confusa ancora, e inordinata guardia. Tass. Ger. INORGOGLIARE, e INORGOLIARE:

v. a. Extollere. Fare orgoglioso, L'alte cose non inorgogliscono le menti de' nobili. Libr.

Dicer.

S. INORGOGLIARSI, e INORGOGLIRSI: n. p. Superbire. Divenire orgoglioso, Menare orgoglio. - V. Insuperbire, Insolentire, Gonfiarsi. Non s' inorgogita, nè s' inumilia per le cose di fortuna. Sen. Pist.

INORME, e INORMO. - V. e di Enorme. INORNATO, TA: add. Disadorno, Incle-

gante. Castigl. INORPELLAMENTO: s. m. L'inorpellare. Cancrene si verminose, che voi coprite ora, ec. con tali INORPELLAMENTI. Segner. Crist. instr.

INORPELLARE: v. a. Fucare. Ornare con

S. Usasi per lo più al figure e si dice del Coprir con arte checchessia, a oggetto che apparisca più vago di quel che è Cuore, che tortuoso nasconde l'iniquità, l'inorpella, l'indora. Seguer. Mann. Un che colle parole INORPELLATE m' incanti e m' abbacini. Buon. Fier

INORPELLATO, TA: add. da Inorpella-

INORPELLATURA: s. f. Invernicatura,

Inorpellamento. Gori. V. e di Onorato.

INORRIBILIRE: v. a. Horrificare. Render più orrido, più orribile; Inorridire. Fatto indraibilito mirabilmente più di senso che illaidito di parole. Uden. Nis.

INORRIBILITO, TA: add. da Inorribili-

INORRIDIRE: v. a. Horrificare. Apportare orrore, Raccapricciare, Dare spavento. -V. Atterrire. Voc. Cr.

S . Per Render più orribile, più spaventoso. Vero è che per questa strada maggiormente s'abbellisce e s'inorridisce l'azione tragica. Uden. Nis.

S 2. INORRIDIRE : V. n. Horrescere. Prender orrore, Accapricciarsi, Raccapricciarsi. - V. Impaurire, Paventare. Chi è di voi che non INOARIDISCA colla memoria di tanti strazi?
Fr. Giord. Pred.

INORRIDITO, TA: add. da Inorridire. E spaventata e INORRIDITA, non potendo voce sciorre a chiamare, ec. Buon. Fier. INOSCULAMENTO: s. m. T. degli Scrit-

tori Naturali, Anatomici, ec. Inosculazione. Tale inosculamento delle fibre radicali della ruggine voi canali arteriosi delle piante cereali perfettamente, e stabilmente inoscula-

INOSCULARE: n. p. T. de' Notomisti, ec. Dicesi di due canali al contatto, che combaciandosi persettamente si annestano insieme e formano un sol canale. - V. Inosculamento,

Inosculazione.

INOSCULAZIONE: s. f. T. de' Notomisti, Naturalisti, ec. Combaciamento di due canali che si uniscono e si consolidano insieme. -V. Anastomosi. All' Anatomia si deve la notizia dell' esistenza; e passaggio degl' imper-cettibili viventi dal seno paterno all' uovo, e della scambievole inosculazione de' canali che vengono al contatto. - Non vi si può considerare una libera INOSCULAZIONE de canali sanguigni. Cocch. lez.

INOSPITALE: add, d'ogni g. Inhospita-lis. Che non è ospitale, Che non alloggia vo-

lentieri chi non ha albergo. Voc. Cr.

S 1. Figur. per Barbaro , Crudele. La dore esposta al marin mostro nuda Fu dalla gente INOSPITALE e cruda. Ar. Fur.

S 2. Paese mospirale : dicesi Quello che i Quel paese fu gran tempo inospitales, come ora è il Giappone. Cocch. disc. Acq.
INOSPITALITÀ : s. f. Voc. Lat. T. degli

Scrittori Morali. Vizio contrario all' Ospitalità, e Cattivo trattamento usato verso de' fo-

INOSPITE : add. d'ogni g. Inhospitus. Solitario, Che non ha luogo dove poter albergare: Per mezzo i boschi inospiti e selvaggi, ec. Vo' sicur' io. Petr.

INOSSARE: v. a. Far ossa, in significato di denti. Voce usata in prov. donnesco, che dice: Chi presto INOSSA presto infossa, per dinotare che i bambini che presto metto-no i denti, presto muojono. - V. Indentare. INOSSERVABILE: add. d'ogni g. Inob-

servabilis. Che non può distintamente osservarsi, Non osservabile. Molto severa, e se ben miri la sua natura, INOSSERVABIL legge. Guar. Past. Fid.

INOSSERVABILMENTE : avv. Senza potersi osservare. Le parti di mezzo, ec. INOS-SERVABILMENTE si alzano e si abbassano. Gal.

INOSSERVANZA: s. f. Negligentia. Trascuraggine; contrario d'Osservanza. Dimandava per satisfazione della INOSSERVANZA della confederazione passata, grossissima somma di

danari. Guicc. stor. INOSSERVATO, TA: add. Inobservatus. Non osservato, Sfuggito dagli occhi altrui. Noi medesimi passiamo molte cose mosservate,

come comuni . Salvin. pros. Tosc.

S. Inosservato: vale anche Che non è stato mantenuto. Soddisfare con giusta porzione all'inosservata promessa. Adim. Pind. Dich.

INOSSIRE: v. n. Indurarsi in ossa le parti che dovevano esser molli. Il mucco si assodo in membrane, ec. che poi le arterie inossiscuino in molte parti, ec. Cocch. lez. INOSTRARE. – V. Innostrare.

INOTTUSIRE: v. n. Diventar ottuso. Tanto il palato quanto il naso a lung' andare fanno piuttosto'l callo, e inortusiscono. Magal. lett.

INQUARTARE: v. a. T. del Blasone. In serir fra' quarti, e dicesi dello Stemma. INQUARTATO, TA: add. da Inquarta

INQUERIRE: v. a. Inquirere. Ricercare. La naturale INQUERISCE e cerca della natura delle cose ( parla della filosofia ). Sen. Pist. INQUIETA: s. f. Inquietezza, Inquietudi-

ne, Inquietazione. Per lo discorrere's' intende la quiete della mente, come per la discorrere s' intende la inquiera. Cavalc. Fruit. ling.

INQUIETAMENTE : avv. Inquiete. Con

inquietudine. Dormite ancor voi la metà, e 1 molto più inquietamente di noi. Circ. Gell. INQUIETANTE: add. d'ogni g. Che in-

quieta. Cr. in Ripieno.

INQUIETARE: v. a. Vexare. Tor la quiete, Travagliare, Tribolare. - V. Infestare. Amareggiare. Comandaste già che cessasse d' INQUIETARMI. Declam. Quintil. Molestano i buoni, e con arroganza gl' inquierano. Mor. S. Greg.

S. INQUIETABE: n. p. Tribolarsi, Dar nel-

l'impazienza.

INQUIETATO, TA: add. da Inquietare. V. INQUIETATORE: verb. m. Che inquieta. Rimase stabilito con la morte di Turno IN-QUIETATORE di esso fatal viaggio. Uden. Nis.

INQUIETAZIONE: s. f. Inquietatio. Lo inquietare. Della qual cosa seguitò subitamente grande inquierazione del tranquillo,

e buono stato del comune. M. Vill.

INQUIETEZZA: s. f. Inquietas. Qualità, e Stato di ciò che è inquieto, Inquietudine; contrario di Quietezza. Gli altri piaceri in un passaggio velocissimo consistono, e sono sempre dalla noja, dall' inquietezza e dal rimorso accompagnati. - Aggiugni l' INQUIE-TEZZA, la bizzarria, ec. che guastano il proprio dell' amicizia, ch' è la costanza. Salvin. disc. Nelle membra languidezza grave, e sul fianco è l' INQUIETEZZA assisa. Id. Nic. ter.

INQUIETIRE: v. a. Vexare. Inquietare.

Voc. Cr.

INQUIETISSIMO, MA, add. sup. d'Inquieto. Procacciatovi con piaga mortale dalla INQUIETISSIMA invidia. Fir. As. Riusch vera-

mente il regno di questo Enrico inquietissi-mo. Borgh. Vesc. Fior. INQUIETO, TA: add. Inquietus. Senza quiete, Travagliato, Commosso, Tribolato. -V. Turbato, Affannato. Che'l nostro stato è INQUIETO e fosco. Petr. Tengono inquiero e sospeso l'animo vostro. Circ. Gell. V. Sig. non istia coll' animo inquiero. Red. lett.

§ Per Che dà inquietudine. La mosca è volatile, è vile ed immonda, e molto in-

QUIETA. Caval. Frutt. ling.

INQUIETUDINE: s. f. Inquietudo. Travaglio, Passione, Tribolazione; contrario di Quietudine. - V. Ansietà, Doglia, Amarezza. INQUIETUDINE grave, continua, pungente, penosa, leggiera. – Tu vedrai quivi la pompa e l'onore, ec. E poi l'inquietudine e'l tormento. Bern. Orl. Con che fatica, ec. e

con che inquietudine d'animo. Circ. Gell. INQUILINO: s. m. Voc. Lat. Abitatore nel suolo altrui. E tutti i coloni ascrittizi e

INQUILINI. Borgh. Vesc. Fior.

INQUINARÉ: v. a. Lordare, Bruttare, Imbrattare. E chi dubita che la naturale pu-

peccato, sia fonte e principio di virtule? Vit. SS. PP.

INQUINATO, TA: add. da Inquinare. V. INQUISIRE: v. a. Inquirere. Processare i

rei in causa criminale. Voc. Cr.

S. Inquisire: per Ricercare. Inquisiano qual cosa è bene, cioè ricerchiamo, ec. Sen.

INOUISITO. TA: add. da Inquisire. es' usa anche in forza di sost. Querelato, Accusato, Processato. Essendo, ec. qualunque officiale inquisito, mentreche durasse il tempo dell' ambasciata, si sospendea il processo. -Gl' inquisiti non s' osavano rappresentare veggendo l'uficiale coraggioso e disposto a punire. M. Vill.

INQUISITORE: verb. m. Inquisitor. Diligente ricercatore. Pronunziator de' santi e divini luoghi, e inquisiton de' predetti. Serm.

S. Ag. C. D. S. Per Titolo di Chi presiede al Tribunale della inquisizione. Fu adunque, ec. nella nostra città un frate minore inquisitore del-

INQUISIZIONE: s. f. Inquisitio. Diligente ricercamento, Esame; Disaminazione, Discus-sione, Ricerca. - V. Scandaglio, Squittino. Il cessare da tale inquisizione, e rimettersi; al semplice detto del Copernico, può bene bastare a convincer l'uomo. Gal. Sist.

S 1. Formar inquisizione contro di alcuno e vale Far per via di giudicio processo di ricercamenti de' suoi misfatti. Fece per via di giudicio formare inquisizione contro a loro. G. Vill.

S 2. Fare inquisiziona : vale Diligentemente ricercare, Inquisire. E'l popolo si turbo forte, e funne fatta inquisizione per la Signoria. G. Vill. Siccome uomo che astutissimo era, fatta inquisizione di quest' opera. Bocc. nov.

§ 3. Dare inquisizione, vale Inquisire. Fu data una inquisizione, ovvero accusa alla podestà, ec. contro a messer Corso. G. Vill.

§ 4. Inquisizione: più comun. dicesi oggi al Tribunale del santo Ufizio dove s'inquisiscono gli Eretici. Non s' è mai proposta in questo Regno generale inquisizione, ma un modo di persecuzione contra gli cretici soli. Vinc. Mart.

INRADIARE, INRADIATO, INRADIA-ZIONE. - V Irradiare, Irradiato, ec. INRAGIONEVOLE, INRAGIONEVOL-

MENTE. - V. Irragionevole, Irragionevol-

INRANCIDIMENTO: s. m. Putrido corrompimento che compete alle cose sulfuree, olcose, pingui, quando per vecchiezza si guastano. Putredine, acrimonia, INBANCIDIMENTO, rità dell'anima, se non fosse, inquinata di le alcalescenza. Cocch. Vit. pit.

INRAZIONABILE, INRAZIONALE, IN-RAZIONABILITA: - V. Irrazionabile, Irra-

INRECUPERABILE: - V. Irrecuperabile.
INREFRAGABILE: - V. Irrefragabile.
INREFRENABILE: - V. Irrefrenabile.
INREFRENABILMENTE: - V. Irrefrena-

bilmente.

bilmente.
INREGOLARE, e INREGULARE, INREGOLARITA - V. Irregolare, Irregolarità
INRELIGIOSAMENTE, INRELIGIOSI
TA, INRELIGIOSO: - V. Irreligiosamente,
Irreligiosità, ec.
INREMEABILE: add. d'ogni g. Voc. Lat.
Da cui non si può ritornare. Dove è la via

INREMEDILE, cioè non ritornevole, But. Inf.
INREMEDIABILE: - V. Irremediabile.
INREMEDIÈVOLE: - V. Irremedievole.
INREMISSIBILE: - V. Irremissibile. INREMISSIBILE: - V. Irremussibile.

INREMUNERATO: - V. Irremunerato.

INREPARABILE; INREPARABILMENTE. - V. Irreparabile, Irreparabilmente.

INREPRENSIBILE: - V. Irreprensibile.

INREPROBABILE: - V. Irreprensibile.

INREPUGNABILE: - V. Irreprensibile.

INREPUGNABILE: - V. Irreprensibile.

INREPOLOTIO INRESOLUZIONE. V.

INRESOLUTO, INRESOLUZIONE: - V.

Irresolutio, Irresoluzione.

INRETAMENTO: - V. Irretamento.

INRETARE: v. a. Prendere, Coprire con rete. D'alpi, di mari, di fiumi s'inbeta La terra, perchè l'uomo alcuna volta C' è preso come vernie che s' inseta. Dittam. Qui per

INRETIRE, INRETITO: - V. Irretire,

Irretito.

INRETRATTABILE: - V. Irretrattabile. INREVERÈNTE, INREVERENTEMEN-TE, INREVERENTISSIMO, INREVERÈN-ZA: - V. Irreverente, Irreverentemente, ec.

INREVOCABILE, INREVOCABILITA, INREVOCABILMENTE: - V. Irrevocabile,

Irrevocabilità, ec. INREVOCHEVOLE, INREVOCHEVOL-MENTE: - V. Irrevochevole, Irrevochevol-

INRICCHIRE, INRICCHITO: - V. Irric-

chire, Irricchito.

INRICORDEVOLE: - V. Irricordevole. INRIGARE, INRIGATO: - V. Irrigare, Arrigato.

INRIGIDIRE, INRIGIDITO: - V. Irri-

INRIMEDIABILE, INRIMEDIATAMEN-TE: - V. Irrimediabile, Irrimediatamente, INRIMESSIBILE: - V. Irrimessibile. INRIMUNERATO, TA: add. Præmio ca-

rens. Lo stesso che Inremunerato. Niuno bene INRISERVATO, TA: add. Incautus. Non ri-

servato, Che non opera con circospezione. Arei. destato qualche cane che agognerebbe di mordermi, vedendomi indisenvato o inaspetta-

de lemma 1 m

ivo. Bemb. lett.

INRISIONE. - V. Irrisione.

INRISOLUTO. - V. Irrisoluto.

INRISORE. 2 V. Irrisore.

INRITAMENTO, INRITARE, INRITA-TO, INRITAZIONE. - V. Irritamento, 1r-

ritare, ec. INRITROSIRE, INRITROSITO. - V. Ir-

ritrosire, Irritrosito.

INRIVERENTE, INRIVERENZA. - V. Irriverente, Irriverenza.

INROMITARE: n. p. Farsi romito, Riti rarsi in solitudine. Questo è peggio che INRO-MITARSI; lasciare e abbandonar gli amici ad. istanzia delle donne. Bemb. lett. INRORARE. - V. Irrorare.

INROSSARE: v. a. Rubefacere. Far rosso. Renda l'alma in sua ragion più forte, Chispesso le mie guancie innossa e imbianca. Bell. Man. Giust. Cont.

S. Innossare: v. a. Farsi rosso. E quella fiamma che a quell' altra intorno Spesso si. aggira, e spesso innossa e imbruna, Segno è, ec. Bell. Man. Giutt. Cont. INRUBINARE: y. a. Lo stesso che Arru-

binare. Pros. Fior

INRUGGINIRE, INRUGGINITO. - V.

Irrugginire, Irrugginito.

INRUGIADARE, INRUGIADATO. - V. Irrugiadare, Irrugiadato.

INRUVIDIRE: v. a. Far ruvido. - V. In-

nasprire. Cr. in Inasprire.

INSACCARE: v. a. In saccum condere, Mettere in sacco. Le merci, ec. vôlinsi, s'in-SACCHINO. - Gran s'INSACCHI, uve s' incestino. Buon. Fier.

S. J. Per simil. vale Contenere. Che 'l mal dell' universo tutto insacca. Dant. Inf. E però ben dice: che insacca lo mal di tutto'l mondo, cioè contiene in sè; che insaccare si è contenere. But. ivi. Novelli Epuloni nella ingordissima epaccia INSACCANO tutto il loro auere. Fr. Giord. Pred.

S 2. Per quello che oggi più comun, dicesì Imborsare. Sotto titolo di reggenti delle 21. capitudini dell'arti, erano INSACCATI Priori. G. Vill. cioè Erano messi nel sacchetto donde si traevano i Priori. In questo anno essendo ne' collegj del reggimento di Perugia-

INSACCARI per segreti squittini grande parte de' Ghibellini. M. Vill.

\$\sigma 3. Insaccare; figur. Entrare; ma propriamente si prende per Entrare in un luogo con pericolo di non poterne uscire; e credo che venga (dice il Biscioni) dall' entrare che fauno gli necelli ne sacchetti della ragna, poiche quando ciò succede ad alcuno, si suol dire:

Egli è INSACCATO. Lorenzo de' Medici nelle sue Canzoni a ballo. Fe' INSACCARMI nella ragna co' suoi ghigni e frascherie. - Ma chiarito ritorna al luogo, e spera, tocco l'uscio, tosto INSACCAR. Buon. Fier. Non trovando altru casa in quel salvatico, che quella grotta, insaccavi da pratico. Malm.

3 4. Insaccane: per figur. e popolarmente, Entrare, Chiudersi in qualche luogo. In questo mentre vedono una grotta, e vi s' INSAC-

EAN dentro tutti due. Fortig. Ricc.

§ 5. INSACCABH: per Cacciarsi, Introdursi. INSACCAN temerarj ed animosi Per tutte l'Ac-

cademie e pe' Licei, ec. Fag. rim.

6. INBACCABE, e RINBACCABE: dicono i Fiorentini di Chi dopo aver bene mangiato va a cavallo, ed il cavallo trotta, onde il cibo insacca o rinsacca nello stomaco. Red. Voc. Ar.

S 7. INSACCABE: parlandosi del Sole, valo Andar sotto, Tramontare attraverso d'una lassa striscia di nelbioni densi, essendo il cielo altrove sereno; Onde dicesi in prov. Quando il Sole INSACCA in Giove (cioè Giovedi) Non è Sabbato che piove. INSACCATO, TA: add. da Insaccare. Sale

che trovarono alle saline di Cervia INSACCA-To, ec. M. Vill. E spesso va insaccata Per

sin quasi al ginocchio. Lor. Med. canz. INSALARE: v. a. Salire. Aspergere di sale. Lo INSALABE serve alla preparazion delle medicine ed a modo di condimento, come s' IN-\* SALA la carne della vipera. - Si toglie maggiore quantità di sale, e s' insalano per mantenerli secchi. Ricett. Fior.

S 1. N. p. per Divenir salso, insalato. Ond'io, che era alla marina volto, Dove l'acqua di Tevere s' INSALA. Dant. Purg. L' acqua di Tevere s' insala, cioè entra nel mare, nell'acqua salata. But. ivi.

S 2. Per Far checchessia con senno o con accorgimento. Orlando i colpi allor misura e'n-SALA, Perocchè a mal partito si vedea. Morg.

§ 3. Dicesi ancora Quando una cosa ci ò stata fatta costar cara: Ella mi è stata INSA-

LATA. Voc. Cr.

INSALATA: s. f. Acetarium. Cibo d' erbe che si mangiano condite con sale, aceto e olio, per lo più crude. Timido aceto avemmo e olio ardito, INSALATA anzi sciocca, passa e dura. Libr. son. Deh vien meco a merenda, Che vo' che noi facciamo un' INSALATA. Lor. Med. Nenc.

S 1. INSALATA: si prende anche per l'Erbe onde si fan l'insalate. Di marzo semina zucche, ec. sparagi, cardi, e tutte lo 'NSALATE

minute. Day. Colt.

§ 2. In prov. Non essere alla insalata, si dice di Chi in qualche sua faccenda, oltre al fatto, ha ancora da fare assai. Egli non è ancora alla insalata. Lasc. Parent

S 3. E' non si fa insalate che non vi sia della sua erba: dicesi proverb. di un Saccente che mette le mani in ogni cosa; e dicesi anche di Chi è usato nel raccontare alcuna cosa seguita, aggiugnervi sempre qualcosa del suo. Serd. Prov.

INSALATAJO: s. m. Venditor d'insalata. Il nostro Monaco si è accostato a un INSA-LATAJO, to! gli domanda per comprare. Lasc.

INSALATINA: s. f. Piccola insalata. Pile apprezzano una insalatina ben condita, che una buona minestra. Libr. cur. malatt,

INSALATO, TA: add. da Insalare, e dicesi di Ciò in cui si è posto del sale, a differenza di Salato, che dicesi di ciò che è di sapor salso; onde il brodo aggiustatamente insalato non sarà ne sciocco ne salato. Pentola INSALATA a ragione. Franc. Sacch. nov. La mora INSALATA e secca strigne il ventre fortemente, ed è utile alla dissenteria. Creso. I grassi, ec. conservansi uncora insalati. Ricett. Fior.

S. Per met. vale Condito, Saggio, Prudente. Sieno le vostre parole condite e INSALATE, che abbiano buono sapore a Dio e al pros-

simo. Serm. S. Ag.

INSALATONE: -s. m. accr. d'Insalata ; Grande insalata. Da morte a vita ci fe' riavere Un grande'NSALATONE e un po' di vino. Buon. Tanc. INSALATUCCIA: - V. Insalatuzza.

INSALATURA: s. f. Salitura. Lo stesso

insalare. Voc. Cr. § 1. Per la Materia da insalare; Sale. Molti. per necessità portavano l'acqua del maro per portare la 'NSALATURA', e mescolavanla con poca erba. Vit. Plut.

\$ 2. INSALATURA: si dice anche del tempo dell'insalare, siccome Potatura, Battitura e

INSALATUZZA, e INSALATUCCIA: s. £ dim. d'Insalata; Piccola insalata. Le INSALA-TUZZE accendon sempre i gusti. Bellinc. son.

INSALDARE: v. a. Dar la salda: Voc. Cr. S. INSALDARE: vale anche Far saldo. Ci da li sette doni dello Spirito Santo, cioè, ec. lo dono della fortezza, inquanto ci prova, e insalda, e cresce in virtu. Cavalc. Med.

INSALDATO, TA: add. da Insaldare; Unito con salda, Impiastrato di salda. Voc. Cr.

S. Insaldato: per Saldato. Segreti di colle, e paste così tegnenti, che INSALDATA con esse una porcellana, ec. in niun luego sono meno sottoposti a rirompersi, che nella saldatura. Magal. lett. E il Vocab. in Saldato.

INSALDATARA: s. f. Voce dell' uso. Don-na, che prezzolata, da la salda alle biancherie.

- V. Liscia.

INSALSARE: n. p. Salsum fieri. Divenir

salo. Senza alcuno indugio cercate i nostri pirti, là dove il Po s'insalsa. Filoc. INSALUBRE: add. d'ogni g. Insalubris. Contrario di Salubre. Quel che all' umore jac. Sold. sat. INSALUBRE. Salute. infausto scampo e perfido ricovero. Buon. Fier.
INSALUTANTE: add. d'ogni g. Che non

saluta. Ed alla terra giunta INSALUTANTE insalutata varca tra guardie e guardie. Buon.

INSALUTATO, TA: add. Voc. Lat. Non salutato. Insalutata varca tra guardie e guardie, e torri, e dardanelli. - Mi lasciò quasi

non visto, insalutato. Buon. Fier. S. Dicesi latinamente come in proverbio.

Andarsene insalutato ospite, cioè Furtiva-

INSALVABILE: add. d'ogni g. Che non può salvarsi. Ho il nome e le voci di salvare anche l' INSALVABILE. Salvin. pros. Tosc.

INSALVATICARE: v. n. Silvescere. Insalvatichire. La possessione d'uno per negligenza insalvatico e divento piena d'ortiche. Cavale. Tratt. penit. Non era Antonio, ec. aspro e rigido, ne insalvatichito ma tutto giocondo e affabile. Vit. SS. PP. INSALVATICATO, TA: add. da Insalva-

licare. V. INSALVATICHIRE: y. n. Divenir salvatico, Imboschire, Inselvare. La possessione, ec. INSALVATICHI, e riempissi di spine e di ortiche. Cavalc. Med. cuor. Avea una sua possessione bella e fruttifera, e per negligenza la lasciava insatuationine. Vit. SS. PP. S. I. Per met. Divenir rozzo, aspro, zo-

Mico. Non t'insalvationia, poiche tu sai ch' io t' ho amata e amo. - Io non so questo, a-mor, perch' e' si sia, che tu se' meco sì in-salvatichità. Pecor.

§ 2. In sign. a. per Far divenir rozzo, aspro, zotico. I Fiorentini se, o per via di teghe e d'ajuto, avessero dimesticati, e non INSALVATICHITI i suoi vicini a quest' ora, ec. Segr. Fior. disc.

INSALVATICHITO, TA: add. da Insalvatichire. Non è per lo più insalvatichito luogo, mancata la deità di noi. Filoc. Sta presente insalvaticuita, ec. But. Purg.

INSANABILE: add. d'ogni g. Insanabilis. Da non si poter sanare, Incurabile. Io sarci lontana da queste insanabili sollecitudini. Fiammi. E'l tuo dolore è insanabile? Mor. S. Greg.

INSANABILISSIMO, MA: add. sup. d'In- 1 Op div.

INS

INALEGGIARE: v. a. Leviter salire. sanabile. Perciò le piaghe divengono puti-Leggirmente insalare. Poc. Cr. insalare. Però gliose e insanabilissime. Libr. cur. malatt. INSANABILMENTE: avv. Senza caso di sanamento. Gente, ec. presuntuosa del suo sanamento. Gente, ec. presuntuosa del suo sanamento. sapere, e insanabilmente ostinata nelle sue immaginazioni. Magal. lett.

INSANAMENTE: avv. Pazzamente, Stolta-

mente. Car. En. Segner.

INSANGUINARE: v. a. Sanguine inficere. Spargere o Bruttar di sangue. E non ci basta INSANGUINAR la terra, Che'l mar corriamo per più cruda guerra. Fr. Sacch. rim.

St. INSANGUINARE: n. p. vale lo stesso. I cittadini da capo si cominciarono a 'NSAN-

GUINARE insieme. M. Vill.

S 2. Insanguinarsi: per Cominciare a toccar quattrini; modo basso, che deriva dal dettato comune: I denari sono il secondo sangue. Min. Malnı.

INSANGUINATO, TA: add. da Insanguinare; Bruttato di sangue, Sanguinoso. Tornò a casa col coltello insanguinato. D. Gio. Cell. lett. Ed ha sempre la barba INSANGUINATA. Bern. Orl.

INSANIA: s. f. Voc. Lat. Pazzia, Stoltizia. Che non è in somma amor, se non insania. Ar. Fur. E non contento venne in tanta in-SANIA, che rovinò, ec. Segn. stor.

INSANIANTE: add. d'ogni g. Insaniens. Che dà in insania, Che s'incollerisce, Che s'infuria. - V. Freneticante. Sopra a ogni parola, ec. danno all' armi, insanianti net medico, non pure in chi gli serve, ec. Buon.

INSANIATO: Voc. ant. Insanito. V.

INSANIRE: v. a. Voc. Lat. Impazzire. -V. Insano, Pazzo, Folle. Non può veder gli eccessi, perocchè è insanito. Fr. Jac. T. La moltitudine delle pene con crudele tempesta INSANISCE. Arrigh.

S. INSANIRE: v. a. Render insano. Distolta perche insanisce questo capo. Arrigh.

INSANISSIMO, MA: add. sup. d'Insano. Discorsi INSANISSIMI sono i loro. Segner. Mann.

INSANITO, TA: add. da Insanire; Pazzo. Fuor di senno, cioè insanita, diventata furiosa. But. Inf.

INSANO, NA: add. Insanus. Uscito di senno o del sentimento; Pazzo, Stolto, Forsennato. Divenne tanto INSANO, che veggendo la moglie, ec. gridò, ec. Dant. Inf. Mostrossi

a noi qual uom per doglia INSANO. Petr. S. Figur. Tal si consuma, e dall'ardor INSANO Spesso è distrutto il misero amatore.

Bern. Orl.

INSAPIENZA: s. f. Insipientia. Contrario di Sapienza. Per lo contrario, cioè per la INSAPIENZA il cattivo di Roboam, figliuolo di Salomone, perdè ogni cosa. Franc. Sacch.

INSAPONARE: v. a. Sapone oblinire. Im-Diastrare di sapone, Lavar con sapone. Colla barba INSAPONATA. Burch. Che torna INSAPO-NATO dal barbiere. Bellinc. son.

S. Per met. vale anche Adulare, Sojare, e

simili; modo basso. Voc. Cr.

INSAPONATO, TA: add. da Insapona-

INSAPORIRE: n. p. Sapidum fieri. Divenir saporito. Siccome schiera d'api che s'insiora Una fiata, ed una si ritorna, Là Dove suo lavoro s' INSEPORA. Dant. Par.

INSASSARE: n. p. Impietrire, Diventar sasso; e figur. Rimaner come stupido ed insensato. - V. Sasso. Alfin la sorte sua colà lo caccia, Dove ad un tratto per dolor s'in-

SASSA. Fortig. Ricc. INSATANASSITO, TA: add. Furioso, Imperversato come un Satanasso. Prodezze, ec. paragonale a' quelle de' Rodomonti più 1854-TANASSITI e de Mandricardi più indiavolati. Red. lett.

INSATOLLABILE : add. d'ogni. g. Insaturabilis. Insaziabile, Incontentabile, Insaturabile. Un nomo insatollabile di guerra.

Salvin. Iliad.

INSATURABILE: add. d'ogni g. Insaturabilis. Insaziabile, Incontentabile. Non pastori, ma struggitori in consumare le sostanzie ecclesiastiche, che, come lo 'nferno, INSATURABILI le tranghiottiscono, ec. Vit. S.

INSAZIABILE : add. d'ogni g. Insatiabilis Non saziabile, Incontentabile. Consumati dentro coll'avarizia INSAZIABILE. Com. Inf. L'avarizia sempre è infinita e INSAZIABILE. Amm. ant. L' una è lo "NSAZIABILE ardore, il quale io ebbi de' danari. Lab. Insaziabil fuoco. Bern. rim.

INSAZIABILISSIMO, MA: add. sup. d'Insaziabile. La voglia umana (come tu sai)

è insaziabilissima. Circ. Gel.

INSAZIABILITA, INSAZIABILITADE, INSAZIABILITATE, e per sinc. INSAZIA-BILTA: ec. s. f. Aviditas. Smoderato appetito d'aver sempre più, Ingordigia. - V. Avidità. Alla detta INSAZIABILITADE pertiene quello ch' è detto. Com. Purg. Della quale INSA-ZIABILITÀ possiamo assegnare quattro cagioni. Cavale. discipl. spir.

INSAZIABILMENTE: avv. Insatiabiliter. Con insaziabilità, Senza saziarsi. Un altro IN-SAZIABILMENTE per uno ardor d'avarizia ha tolto l'altrui, Omel. S. Greg. INSAZIETA, INSAZIETADE, INSAZIE-

TATE: s. f. Insatiabilitas. Insaziabilità. Possonsi assegnare otto cagioni di questa INSA-ZIETA. Com. Parg

INSCAMPABILE: add. d'ogni g. Inevitabilis. Che non può scamparsi, Inevitabile. Così disse Saturnide, e INSCAMPABILI desto guerra. Salvin. Iliad.

INSCHIAVIRE: v. a. Rendere schiave Archita, ec. godeva, ec. che la sua età s' a esse liberato dalle passioni che sogliono INSCHA-VIRE la gioventù. Salvin. pros. Tosc. INSCHIDIONARE: v. a. Infilzare nelo

schidione Salvin. Odiss.

INSCIÈNTE: add. d'ogni g. Inscius. Che non sa, Ignorante. Qui io rimarrommi, Che non punto insciente di ferute O colpi, a me è sofferente il core. Salvin. Odiss. Non fosse INSCIENTE, ma bene ammaestrato di questo sacrificio. Id. Cical.

INSCRITTIBILE: add. d'ogni g. Che non può inscriversi, e qui è Termine Geometrico, è vale Formato come una figura dentro un' altra che tocchi i lati di questa cogli angoli.

Galil. dif. Capr.
INSCRITTIVO, VA: add. Appartenente all'inscrizione, all'intitolazione. L'autore e i suoi aderenti rimutino la nominazione, e allora ci regoleremo secondo la determinazione INSCRITTO, e ISCRITTO, TA: add. da

Inscrivere; Iscrivere. V.
§ 1. Per Intitolato. Intanto inscritto in sua.

suprema loda si vede un elogietto. Menz. sat. § 2. Inscritto: T. Geometrico. Una figura dicesi inscritta in un'altra, quando tutti gli angoli della figura inscritta toccano o gli angoli, o i piani, o i lati dell'altra.

§ 3. INSCRITTA Iperbola. - V. Iperbola.

INSCRIVERE, e ISCRIVERE: v. a. In-

scribere. Porre iscrizione. Voc. Cr.

S. È anche T. Geometrico; e vale Formare una figura dentro a un'altra che tocchi i lati di questa cogli angoli. È manifesto la linea B C essere un lato del poligono similmente inscritto nel cerchio maggiore. - Siccome non si può intendere poligono alcuno potersi inscrivere in un cerchio, benche immenso, di lati innumerabili, che uno di albrettanti, ec. non si possa inscrivere in qualsi-voglia altro. Galil. Par.

INSCRIZIONE, e ISCRIZIONE: s. f. Inscriptio. Titolo, Contrassegno, Soprascritta. Nel cui fregio si legge scolpità una ISCRIZION breve, che dice: non le sole lezion fanno

l'uomo saggio. Buon. Fier.

S. Inscrizione: per Soprascritta di lettera. Mando a V. S. l' allegata scrittura e lettera, tutto aperto, ec. accio essa faccia grazia di

porre nell'inscrizioni i nomi con quei titoli, che a tali personaggi s'aspettano. Galil. lett.
INSCRUTABILE: add. d'ogni g. Non investigabilis. Imperscrittabile. Sottomettendo il nostro intelletto agl' inscrutanti divini segreti. Salvin. disc. Per Giudicj divini s' intendono quei consigli di Dio tanto inscruta-

But, con li quali egli regola l'universo. Scher. Mann. Non con gl' irregolari inseru-TALI capricci di questa bestia superba, ineprabile e feroce. - E sarei per dire, troverese, se non così alti i suoi Attributi, come qui d' Dio, almeno così inscrutabili i suoi Meter. Magal, lett.

NSCRUTABILISSIMO, MA: add. sup.

d' uscutabile. Segner. NSCRUTABILITA: s. f. Qualità di ciò ch è inscrutabile. Applicate insino a quel segio che lo permette l'inscrutabilità dell'eemilificato. - L'istessa Inscrutabilità delle su rigioni gli tien luogo di quel Ratio ultina legum, di cui tien luogo il Cannone tre i Re. Magal. lett.

NSULTO, TA: add. Sculto, Scolpito.

NSCUSABILE, e INESCUSABILE: add. d'agn g. Inexcusabilis. Che non ha scusa, Cle un può scusarsi. E giusto si dee alla su incusabil negligenzia e malizia volontaia. Com. Inf.

NSECABILE: add. d'ogni g. Incapace di falio, Che non può tagliarsi. Nato tutto ad ur tratto d'un argento insecunite, indivi-sitle. Magal. lett.

NSEDIARE: v. a. Mettere in sedia, Mettes is possessione. Volendo la famiglia de' Vidonini, ec. INSEDIARE il Vescovo. Borgh. Vic. Fior.

NSEGNA: s. f. Vexillum. T. Militare. Badiea. - V. Stendardo. Diedono loro insere di guerra addi 13. di Maggio. G. Vi. E salvò la reale inclita insegna. Bern. Or El io che riguardai, vidi una insegna, Ch grando correva. Dant. Inf.

11. INSEGNA: per la Compagnia intera de' solati etti sotto la medesima insegna. Voc.

2. Per Impresa, o Arme di popolo, o di familia Era la lor vittoriosa insegna In cano, verde un candido ermellino. Petr. Peda qual cosa e augurio i Romani preson quella insegna e arme, e poi v'aggiun-seres. P. Q. R. G. Vill.

S. INSEGNE delle figure: diconsi i Segni dimtrativi dell' esser loro, come il Caduceo a Mcurio, l'Aquila a Giove, la Civetta a Minya, le Colombe a Venere, il Pavone a

Giume, Borgh. Rip.

S Fer Quel segno che gli Artefici tengon appiate alle loro botteghe per farle distinguerdal' altre. Il quale allora a bottega stavan mercato vecchio alla'nsegna del mellone.3occ. nov.

S Per Segno, Indizio, Contrassegno. Se le imagini de' nostri amici assenti ci allelegra rinnovellandoci la nostra memoria dell'ter loro, quanto son più giojose le

lettere che ce ne recano veraci insegne? Sen.

INSEGNABILE: add. d'ogni g. Che può insegnarsi. Insegnava che la virtu fosse cosa INSEGNABILE. Salvin. vit. Antist.

INSEGNAMENTO : s. m. Documentum. Ammaestramento, Manifestamento. Hammi guernito di buone leggi e d'ottimi costumi e di onestissimi insegnamenti. Anim. ant. Edi ciò sono gl' insegnamenti dell' abbaco e dell' algorismo. Tes. Br.

INSEGNANTE : add. d' ogni g. Docens. Che

insegna. Tratt. gov. fam.

INSEGNARE: v. a. Docere. Ammaestrare, Instruire, Addottrinare. - V. Disciplinare, Erudire, Illuminare. Chi gli altri INSEGNA sè medesimo ammaestra. Albert. Aveva uno suo giovane figliuolo, lo quale facea nodrire ed insegnane le sette arti liberali. Nov. ant. I Signori Diece mandarono alle loro terre maestri, ec. che la gioventu sopra ciò in struissero ed INSEGNASSERO. Bemb. stor.

S. INSEGNARE: per Dare altrui cognizione di checche sia; Informare, Mostrare, Dar notizia, o indizio, Far conoscere, Indicare. E la famiglia sia bene ordinata ed INSEGNATA a fare quello che è da fare. Tes. Br. INSE-GNEROTTI adunque, ec. che cosa sia lo schernire gli uomini. - Chè non ti fai INSEGNAR quello incantesimo? - Insegnameli, ed io andrò per essi. - Insegnolli il luogo dove aveva i panni posti. Bocc. nov. Così laudare e riverire INSEGNA la voce stessa. Petr. Il quale era da essere insegnato ne' suoi teneri anni nell' arti del suo Padre. Ovvid. pist. Perchè aveano inteso che quivi era giunto, faceano gran romore contro ai Frati, dicendo che lo insegnassero, e andavano molto cercando. Vit. SS. PP. Premj grandi promettendo a chi lo dava preso, e pene asprissime a chi non l' INSEGNAVA. Ambr. Cof.

INSEGNATO, TA: add. da Insegnare. V. S. Insegnato: per Accostumato, Scienziato; maniera antica che viene dal Provenzale. Che più genti ho vedute per vista rie credute, che son poi misurate, composte e INSE-GNATE. Franc. Barb. Uomo si maraviglia degli uomini dotti e insegnati che egli hanno

le mani preste. Sen. Pist.

INSEGNATORE: verb. m. Magister. Colui che insegna, Maestro. Fue il nostro Signore Gesii Cristo Vescovo, apostolico, IN-SEGNATORE e maestro della santa legge. Tes. Br. Nemico del cammino al ciel gradito Lo 'NSEGNATOR di tutti i vizj stessi. Alam. Gir.

INSEGNATRICE: verb. f. d'Insegnatore. Le egregia ed accurata impressione del Vo-cabolario n'è persetta insegnataice. Salvin. pros. Tosc.

INSEGNEVOLE : add. d' ogni g. Voc. ant.

Atto ad imprendere insegnamento; Docile, Salamone disse: io ti prego Iddio che tu mi doni cuore insegnevole. Tes. Br.

INSEGUIRE: v. n. Perseguitare Cr. in As-

seguire. INSEGUITO, TA: add. da Inseguire. V. INSELICIATO, TA: add. Silicibus stratus. Lastricato di seliei. D' ugna, di denti, e simile ossatura INSELICIATE son tutte le vie. Malm.

INSELVARE: n. p. In sylvis se abdere. Rifuggir nelle selve, Imboscarsi. E vi s' IN-SELVA l' uccelletto e canta, Fr. Jac. T. Quanto è più ardita fiera più s' inselya. Poliz. St.

S. INSELVARSI: per Divenir selva. Intorno allo stendardo tutto bianco Par che quel pian di lor tutto s' inserve. Ar. Fur.

INSÈMBRA, e INSÈMBRE: avv. Voc. ant. Insieme. Fossero in una fossa tutti INSEMBRE.

Dant. Inf. - V. Assembrare.
INSEMBRAMENTE: avv. Voc. ant. Insiememente. Son volentieri in accordanza la

cera con lo core INSEMBRAMENTE. Guid. G.
INSEMITARE: n. p. Mettersi in via, Instradarsi. Dove viva l'amai morta sospirola, E per quell' orme ancor m' indrizzo e inse-mito. Saunazz. Egl.

INSEMPRARE: n. p. da Sempre. Eternarsi, Perpetuarsi, Stare o Vivere sempre. Se non colà, dove il gioir s' INSEMPRA. Dant. Par. Acconciaronsi in tal modo di vivere, che pareva volessero in tale assetto insempribili. Stor. Semif.

INSEMPRATO, TA: add. da Insemprarc. V.

INSENARE: v. a. dalla voce Seno. Riporre, Nascondere in seno. Voc. Cr.

S. Per met. Avere a mente, Tenere a memoria. Io sento che'l mangiare insegna bere, E chi è ingiuriato se l'insena. Libr. son.

INSENATARA: s. f. Curvità del letto del fiume o del mare che forma come un seno internato dentro terra. Nè importa che il colmo di essa corrosione o la sua maggior in-SENATURA battesse in questo preciso posto, dov' essi hanno meditato di far l'incile. Guid. G.

S. In T. di Marineria diconsi Insenature e Turrinche le Brache stabili, cioè che non sono per uso momentanco. – V. Braca.

INSENNATO, TA: add. Voc. ant. Che non ha senno. – V. e di Insensato.

INSENSATAGGINE: s. f. Stultitia. Insensatezza, Stoltezza. Non vi par questo un pro-digio d'immanità, un portento d'insensa-TAGGINE ? Segner. Pred.

INSENSATAMENTE: avv. Stulte. Senza senso intellettuale, Stoltamente, Pazzamente. INSENSATAMENTE di lei credendo quello che

mai non le pracque. Lab.

INSENSATEZZA : s. f. Stultitia: Sto & Qualità di ciò che è insensato, Stoltezza . Yuledira la sua INSENSATEZZA, maledira la sia insania. Segner. Mann.

INSENSATISSIMO, MA: add. sup. d In. sensato. Ma finalmente Insensatissimo eri di-

venuto quell' empio Re. Segner. Pred. INSENSATO, TA: add. Stultus. Che non ha senso intellettuale, Stupido, Stolte, sto-lido. Da insensato animale, ec. ti recano nd esser nomo. Bocc. nov. O insensa a jura de' mortali. Dant. Par.

INSENSIBILE: add. d' ogni g. Inseisiblis. Che non sente, Che è privo di sentiment. V. Stolido. Come statue di marmo, nutole ed insensibili stanno. Bocc. nov. Quarto Iddio è più dilungato da noi, tanto lamnte nostra ne divien più dura e più inseisinte. Mor. S. Greg.

S 1. Per Aggiunto di cosa che non ipprisce al senso. Doverebbe l'insensibil pesi dlla poca aria rinchiusa sotto la campanarinanere inabile, ec. Sagg. nat. esp.

S 2. INSENSIBILE: dicesi anche di Cli ion è mosso a compassione degli altrui mal. INSENSIBILISSIMO; MA: add. surdin-

sensibile. Mostrano il cuore insensibilissuo. Tratt. segr. cos. donn.

INSENSIBILITA, INSENSIBILITID INSENSIBILITATE: s. f. Stupiditas. Diftio di sensibilità. - V. Insensatezza, Stipiità. Non credere che sia costanza di veri vitie la insensibilità del cuore. Mor. S. Gre. Dei si levano su gli avversari di questa ipilone, e presa quella nominata insensaità da Copernico, ec. vengono calcolando, c. inl.

INSENSIBILMENTE: avv. Paulatin. bnza senso, Senz' apparire al senso, A po a poco, Senza avvedersene. Perchè l' ordirrio pendolo, ec. insensibilmente va travido dalla prima sua gita. Sagg. nat. esp. 1000 a poco, e insensibilmente l'umana fura prendevano. Red. Ins. Le sue distanze illa terra sono insensibilmente diseguali, e erò tali differenze inosservabili. Gal. Sist

INSEPARABILE: add. d'ogni g. npa-rabilis. Che non può separarsi, Non sara-bile, Incapace di separazione, Che è ilvi-sibilmente unito. – V. Indissolubile. Mi da quella non si diparte, siccome accide 18-SEPARABILE. Cresc. Loro, li quali ane vivi non avea potuto congiugnere, la moitcongiunse con inseparabile compagnia. Bo nov.

IMSEPARABILMENTE: avv. Insgrabiliter. Senza separazione. È unita la du con quell'anima, e con quel corpo inserabil-mente. Esp. Vang. Saranno più gli mini, a' quali si conginguerà inseparabilmer l'avarizia, But. Inf.

INSEPOLTO, TA: add. Insepultus. Non sepolto, Non sotterrato. A schivar della morte i danni suoi, Per restar tutti i secoli in-SEPOLTO. Vinc. Mart. rim.

INSEPOLTURA: s. f. Contrario di Sepoltura. Lo dimostra la INSEPOLTURA succedula a' corpi di alcuni martiri a cagione del ti-

ranno. Fr. Giord. Pred.

INSERENARE: v. a. Serenare. Far sereno, Rasserenare. Cacciò le piove, ed insurende il mondo. Com. Purg. Bisogna maestrevole disfingimento infinattantochè inserenato lo nuvolo della mente, l'animo posato riceva le parole del dolce ammonitore. Amm, ant, INSERENATO, TA: add. da Inserenare. V.

INSERIMENTO: s. m. L' atto d' inserire, di metter una cosa nell'altra. - V. Inserzione. Fabbricò uno scudo con inserimento di tante e varie e misteriose apparenze, ec. - Simile INSERIMENTO non è riprendevole, non essendo un corpo medesimo composto, e continuato

di prosa e di verso. Uden. Nis.

INSERIRE: v. a. Inserere. Mettere l' una cosa uell'altra, Mettere dentro. Elle mi minacciano d'uno non iscordevole odio, perchè io non ce le ho insenite dentro. Fir. dial. bell. donn. Fili d'acciajo di diverse lunghezze, e tutti da INSERIRSI nella medesima madrevite secondo'l bisogno. Sagg. nat. esp. Il gran Torquato Tasso nel Dialogo del maritarsi, trall'altre dotte e belle considerazioni ch' egli 'INSERISCE, una si è, ec. Salvin. disc. Per formar poi d'accordo con esso un giudizio decisivo da INSERIRSI in questo medesimo piego, perchè vediate, ec. Magal, lett. S. Per Innestare, Insertare. Ma INSERENDO i rami, o cangiando il terren, più volte spo-

glia il salvatico stilo. Alam. Colt. INSERITO, e INSERTO, TA: add. da Inserire. Schizzatojo INSERITO a vite nella bocchetta di sopra. Sagg. nat. esp. L'altre sono, ec. inserte in un trattato che egli fa

in grazia d' Aristotile. Gal. Sist.

§ 1. Per Annestato. Com' arboscello INSERTO gentilmente. Lor. Med. rim. Canaletti o tubi

INSERTI. Guid. G.

S 2. INSERTO: in forza di sost. Ho trovato un rimedio altrettanto miracoloso, quanto è miracoloso il male, che è quello di portare a S. A. oltre l'inserto anche la lettera.

Magal, lett.

INSERPENTITO, TA: add. Invelenito, Arrabbiato a guisa di serpente. Non tanta fretta, aspetta; ve' che viso inserpentito. Buon. Fier. Pare ch' io abbia del truce, del terribile, del furibondo? non ho inviperito, INSERPENTITO, indragonito il sembiante? Fag.

INSERRARE: v. a. Claudere. Serrare. Inchiudere, Racchiudere Egli comprende e

INSERRA in sè tutte le cose, e non à altro: che inserni lui, cost questa figura inserna tutte l'altre figure. Libr. Astrol. Ed ogni uscio ha inserrato, che non gli venga il vento. Fr. Jac. T.

INSERRATO, TA: add. da Inserrara V. INSERTO: - V. Inserito.

INSERVIÈNTE: add. d'ogni g. Voce dell'uso. Che serve, Che è buono ad alcuna cosa. INSERVIGIATO, TA: add. Serviziato. L'uomo ch' è inserviciato, da molta gento è amato. Fr. Jac. T. Sarà vergognosa, in-BERVIGIATA, ingegnosa, animosa, benivola alla famiglia Zibald. Andr.

INSERZIONE: s. f. Propriamente Innesto, e vale anche Stretta congiunzione ed Insinuazione de vasi, delle fibre, delle membrano e de' muscoli con altre parti, od in altre parti

del corpo. Voc. Dis.

INSETARE: v. a. Fasciare, e Coprir di seta. D' alpi, di mari e di fiumi s' inreta La terra, perchè l'uomo alcuna volta N'è preso come vermo che s'inseta, Dittam. Qui

S. Per Annestare. Ed è un modo quasi d'insetare l'altrui natura sopra diversa radice. Dant. Conv. Ne' tempi del potare è molto buona stagione a INSETAR le viti. Sod. Colt. INSETATURA: s. f. T. d' Agricoltura. La

innestatura delle viti.

INSETAZIONE: s. f. Insertio. Annestamento. Che se di sua naturale radice uomo non acquista sementa, ben la può avere per

via d' INSETAZIONE. Dant. Conv.

INSETTO: s. m. Insectum. Nome generica de' bacherozzoli, o bruchi. Ve n' ha di più specie: altri si strisciano sulla terra, come i Lombrichi; altri camminano, come le Formiche; ed altri volano, come le Mosche, le Farfalle e simili. Non son però d'accordo nel determinare il modo come questi insetti vengano generati. Red. Ins.

INSEVERITO, TA: add. Fatto severo, Renduto severo. E quest' ultima (Il Ciclopo d' Euripide ) rappresentavano per rallegrar la brigata troppo dalle tre antecedenti tragedie INSEVERITA. Salvin. Pr. Tanc. Buon.

INSIDIA: s. f. Dolus. Nascoso inganno ad altrui offesa; Agguato, Macchinazione, Trama--V. Laccio, Lacciuolo, Trappola, Rete, Ragna, Imboscata, Posta, Dolo, Tradimento. Insidia occulta, improvvisa, obliqua, malvagia. - Porre INSIDIE. - Tendere, ordinare, apprestare, parare INSIDIE. - Incappare, cadere in insidie. - Le inimicizie mortali, le 'nsidie e gli odj saranno di presente in campo. Lab. Ecco le 'nsidie Che dietro a pochi giri son nascose. Dant. Par.

INSIDIANTE: add. d' ogni g. Che insidia; Assassini che stanno alla strada, quasi adsessivi, cloè insidianti, che stanno in aguato.

Salvin. Fier. Buon.

INSIDIARE: v. n. Insidiari. Porre, Tendere insidie, Macchinare, Gercare inganno. – V. Agguatare, Macchinare, Appostare. Institutation occultamente, astutamente, scaltritamente. – Per questo il lacerate, minacciate e Insidiate. Bocc. nov. Esser deriso, insultato, calumniato, insidiato, tracciato a morte. Seguer. Mann.

INSIDIATO, TA: add. da Insidiare. V. INSIDIATÒRE: verb. m. Insidiator. Che insidia, Appostatore, Agguatatore. Insidiatora maligno, astuto. – I gelosi sono insidiatori della vita delle giovani donne. Bocc. nov. Schernito dallo insidiatora diavolo. Coll. SS. PP.

INSIDIATRICE: verb. f. Insidiatrix. Che insidia. L'adulatore che, ec. qual sirena insidia. L'adulatore che, ec. qual sirena insidiatrice, alletta i naviganti nel mare di questo mondo. – Come cosa insidiatrice e pericolosa, e che ci allontana e ci dilunga da Dio. Salvin. disc.

INSIDIOSAMENTE: avv. Insidiose. Che insidia. Il demonio insidiosamente in quella figura si aggirava loro intorno. Libr. Pred.

INSIDIOSISSIMO, MA: add. sup. d'Insidioso. Il demonio contro le nostre anime

INSIDIOSISSIMO. Libr. Pred.

INSIDIOSO, SA: add. Insidiosus. Pieno d'insidie, Vago di fare insidie. Aveva a fare con gente molto insidiosa. Petr. uom. ill. Lo inganno è una insidiosa malizia, quando alcuno si fa involare la cosa che gli è stata

data in serbanza. Maestruzz.

INSIÈME: avv. Che denota Congregamento, Unione. Simul, invicem, e vale Unitamente, e Di compagnia; e talora si congiugne colle particelle CON, MECO, SECO, e simili. Costoro son giovani che lungamente si sono amati insieme. - Sarò io tenuto a voi, e con meco insieme tutti questi gentiluomini che d'intorno vi sono. Bocc. nov. Le femmine patteggiarono insieme del manicare i loro fantolini. G. Vill. Poiche madonna, e'l mio cor seco INSIEME saliro al Ciel. - Sì vedrem poi per maraviglia Insieme Seder la donna nostra sopra l'erba. Petr. Perch' io ti priego, e teco insieme tutti gli altri Dei. Amet. Alfin chiama Nicandro, e seco insieme Apre il pensier. Chiabr. Guerr. Got. Molte parole villane INSIEME si diceano, ec. Din. Comp. Ella e molte altre donne, ec. più volte in-SIEME ne motteggiarono. Bocc. nov. In questi due esempj vale Tra di loro, Vicendevolmente.

S I. Mettere INSIEME: vale Commettere e Unire tutte le parti d'un tutto. INSIEME colla pasta egli hanno messo. Bisc. Malm.

S 2. Mettere insieme un oriuolo. - V. O-

riuolo.

§ 3. Insieme insieme: avv. che così replicato ha forza di sup. Senza punto di distanza, Unitissimamente. In uno stante insieme insieme fu creato lo 'nferno colle prime cose create. But. Inf.

S 4. INSIEME, O Ben' INSIEME: dicesi da' Professori di Pittura, Scultura e Architettura, per significare l'essere ogni parte del tutto nel suo proprio sito o sede. Voc. Dis.

INSIEMEMENTE: avv. Simul. Insieme, benchè appresso i migliori autori sia di più raro uso che Iusieme, essendo avvenuto di quest' avverbio, come d'altri simili che sono rimasti in uso tronchi, meglio che interi. Ne fu una bara sola quella che due o tre ne portò insiememente. Bocc. intr. Quantunque di tutte insiememente alcuna dottrina dave si soglia. Cas. uff.

INSIEPARE: n. p. Nascondersi nella siepe.
Anzi temo da noi si fugga e'nsiepe. Varch.

rimi, pos

INSIGNE: add. d'ogni g. Insignis. Famoso, Chiaro, Illustre. - V. Eccellente. Mi rallegro dunque con V. Sig. di si bello aggradimento di un Cardinale tanto INSIGNE. -Manuscritto di questa INSIGNE libreria. Red. lett

INSIGNIFICANTE: add. d'ogni g. Non significante, luconcludente, luclicace. - V. Importuno. I be' nomi d'Agatone, d'Eusebio di Buono, di Pio, son talora insignificanti negli uomini, perchè saranno posti a persone cattive ed empie. - Il parlar vano, importuno, nojoso, inconcludente. - Gl' Inglesi direbbero Insignificanti, cioè insignificante. Salvin. Fier. Buon.

INSIGNIRE: v. a. Voc. Lat. clie vale Decorare, Ornare. Che le toglié la bellezza di che Dio l'avea insignità. Fr. Jac. T. Ammaestrato d'arme e di cavalli, ec. e di tutti è belli costumi era insignito. Vend.

INSIGNISSIMO, MA: add. sup. d'Insigne. Chiara e Insignissima, onorevole testimonianza. Salvin. disc. Impiegato negli affari di quella Cesarea insignissima maestà. Pros. Fior.

INSIGNITO, TA: add. da Insignire. V. INSIGNORIRE: v. a. Dominum facere. Far signore. Fu (Arnoldo) INSIGNORITO di quella terra, e chiamato Re de' Lombardi. Stor. Eur.

S. Insignorire: n. p. Potiri. Farsi signore, Impadronirsi. I Saracini, ec. fortificatisi colà dentro s' insignorino impeto s' insignorino impeto s' insignorisce de' mortali. Fir. As. Temea, non L. Silano, ec. s' insignorisse dell' imperio. Tac. Day. aq.

INSIMULACRIRE: v. a. Far diventare come un simulacro. Voce dello stil giocoso,

che nel serio si direbbe Impietrire. Un intenso cordoglio m' ha INSIMULACRITE le membra.

Fag. Com.

INSINATTANTO, INCINTANTO, e IN-SINOATTANTO: Avverbj che da alcuni si scrivono anche sciolti in più voci; vagliono lo stesso che Infinattanto, e nelle stesse maniere si costruiscono. Voc. Cr.

INSINATTANTOCHÉ, INSINTANTOCHÈ e INSINOATTANTOCHE: lo stesso che Infinattantochè, ec. Insinattantochè al pristino stato non è ridotto. Cresc. Egli non restò mai di battermi, INSINTANTOCHE impaurito, per un gran fracasso del vicinato che gridava al ladro al ladro, egli si fuggì. Fir. As.

INSINICIARE: v. a. da Selce o Selice, quasi Insiliciare, vale lo stesso che Acciottolare, Coprir le strade con selci o ciottoli. Voc. Dis. in Lastrico. V. e di Ciottolo.

INSINO: lo stesso che Infino, e nello stesso

modo si costruisce. - V. Infino.

S. Insino: talora denota Intero compimento della cosa di cui si parla. Dove ebbero insino alla gelatina e insino a' berlingozzi. Fir. nov. INSINOATTANTO - V. Insinattanto.

INSINOATTANTOCHÈ: - V. Insinattan-

tochè.

INSINOCHE, INSINCHE: avv. Quoad. Lo stesso che Infinche, e come quello ap. punto si costruiscono. Voc. Cr.

INSINTANTO, INSINTANTOCHÈ: - V.

Insinattanto, Insinattantochè.
INSINQUA: avv. Insino a qua, Insino a

questo termine. Tolomm. lett.

INSINUANTE: add. d'ogni g. Che insinua, Che s' insinua; Che s' introduce. Per fargli per mezzo della parola visibili e INSINUAN-Tist per l'orecchie all'anima di chi ascolta. Salvin. pros. Tosc.

INSINUARE: v. a. In animum inducere. Dimostrare, Mettere nell' animo, Muovere, Indur a fare, Inspirare, Incitare, Esortare, Consigliare. - V. Confortare, Persuadere. Vi fu chi tento INSINUARE il contrario colla

seguențe esperienza. Sagg. nat. esp.

S. E n. p. vale Introdursi, Condursi dentro, Sottentrare, Penetrare. Acciocche il freddo più presto e più agevolmente s' insinuasse per tutta l' acqua. Sag. nat. esp. L' anime, come si legge nel Fedone, degli sfacciati, ec. entrare ne' corpi de' giumenti, quelle de' rapaci, ec. iusinuarsi in quei de' lupi, degli sparvieri, ec. Salvin. disc.

INSINUAZIONE: s. f. Insinuatio. L'insinuare, Esortazione, Conforto. Voc. Cr.

S 1. Per Introducimento. Non solamente per insinuazion di calore, ma per inzuppamento di umido ancora, può dilatarsi un corpo. Sagg. nat. esp.

fatto con dissimulazione o circuizione, per guadagnarsi con oscurità l'animo dell'uditore. È INSINUAZIONE latente esordio, nel quale s' induce una cosa per un' altra. But. INSIPIDAMENTE: avv. Insulse. Sciocca-

mente, Scipitamente. Ridusse a una sola intelligenza quello che imprima assaporava insipidamențe. Mor. S. Greg.

INSIPIDÈZZA: s. f. Insuavitas. Qualità e Stato di ciò che è insipido; Sciocchezza, Scipitezza. Onde il gusto risvegliato abbia a conoscer l'insipidezza de' suoi cibi consueti. Gal. Sagg.

S. Per met. Scipitezza delle parole, de' componimenti insipidi, insulsi. D' intertenerlo grato e senza nota, o d'importunitade o INSIPIDEZZA. Buon. Fier. Si rideranno delle mie INSIPIDEZZE. Red. lett.

INSIPIDIRE: v. n. Insipidum fieri. Divenir insipido, senza sapore. S' io non gusto il suo sapore, Tutta quanta insipidisco. Fr.

Jac. T.

S. In sign. a. Render insipido, insulso. Furono in simili traviamenti allegorici seguitatori d'Omero, facendo impazzare c insipidire quei loro Dei in varie indignità degne di masnadieri. - Par che troppo insi-PIDISCA il parlare non acconcio alla qualità delle persone. Uden. Nis.

INSIPIDISSIMO, MA: add. sup. d'Insipido. Diverranno senza il condimento dell'armonia insipidissimi. Salvin. pros. Tosc. Vedete da per tutto di assennatissimi giovanetti riuscire insipidissimi giovani. Magal.

· INSIPIDO, DA: add. Insipidus. Che non ha nessun sapore, Sciocco, Scipito; contrario di Saporito. Il liquore insipido il quale ha quasi sapor d'acqua, ec. Cresc. Di gran lunga è da eleggere il poco e saporito, che'l molto ed INSIPIDO. Bocc. nov. Acque, ec. dopo tutti i saggi ed esami, ec. dichiarate INSIPIDE. Cocch. Bagn.

S. Insipido: dicesi figur. delle Cose, e delle Persone, e vale Sciocco, Sgraziato, Svenevo-le, Freddo. - V. Scipito.

INSIPIÈNTE: add. d'ogni g. Insipiens. Sciocco. Quanto è questo grande argomento per farci concludere, più essere felice un sapiente mendico, che un ricco insipiente? Salviu. disc.

INSIPIÈNZA, e INSIPIÈNZIA: s. f. Insipientia. Contrario di Sapienza; Sciocchezza. Anzi fue uomo matto e pieno d'insipienza. Fr. Giord. Pred. Io ti hoe compassione alla

tua insipienza. Guid. G.

INSIPILLARE, e INZIPILLARE: v. a. Instigare. Voce bassa, corrotta forse da Sibillare. Pregare istantemente, Instigare, Sti-S 2. Per T. Rettorico, vale Ragionamento I molare. Tanto l' INSIPILLO, che allora allora

Ei corre alla cugina, e gnene chiede. Malm. INSIPILLATO; e INZIPILLATO, TA: add. da' loro verbi. Mi par che talvolta sbufonchi e brontoli, INZIPILLATA da una sua balla pettegola. Fag. com.

INSISTENZA, e INSISTENZIA: s. f. Per-

vicacia. L'insistere. Voc. Cr.

INSISTERE: n. p. Insistere. Star fermo e ostinato in alcuna cosa. Quando noi insistia-Mo alla vita attiva troppo disordinatamente, in parte siamo uomini, in parte siamo bestic. Fior. Ital. Dobbiamo perseverantemente insi-STERE nello studio dell' orazione. Cavalc. Frutt. ling. Io per tutti i casi insisto in raccomandare a V. E. questo. Magal. lett.

S. Insistere: per Istar sopra. Viene a esser un de' lati che comprende l'angolo che si forma nell'occhio, e che insiste sopra la

grossezza della corda. Gal. Sist.

INSITO, TA : add. Innato, Ingenito, Inserito nell' interno. Rinvenire so questa (gravità) sia insita e inerente ai corpi, oppure derivante da cagione estrinseca. Togl. lett. Obbedienza mal prestata in vero, ma però prestata a quel dettame insiro di natural revelazione, e perciò più compatibile. Magal. lett.

S. Aria INSITA : chiamano i Notomisti Un' aria molto sottile e depurata, ond essi divisano esser ripiene tutte le cavità dell' orecchia.

INSMORZABILE: add. d'ogni g. Che non può smorzarsi, Inestinguibile. E un strepito ANSMORZABILE Faceasi innanzi l'alba. Salvin.

INSOAVE: add. d'ogni g. Insuavis. Non sonve, Spiacevole al gusto. Fanno il mele INSOAVE, siccome del fico. Creso. Ma la voce mancar par ch'io mi senta, O veramente ell' è fatta insoave. Bern. Orl. Vento spiagevole. INSOAVE, impeluoso. Buon. Fier.

INSOAVITA: s. f. Qualità di ciò che è insoave, e scrivesi anche Insuavità. V. Salvin. INSOCCÒRSO, SA: add. Che è privo di succorso. Or negletta, insuccorsa egli ha la

vita. Adim. Pind.

INSOCIABILE, add. d'ogni g. Che non è sociabile. Che gli altri figli miei il ratto Achille Vende qualunque prese, oltre il gran mare, A Samo, a Imbro, a Lemna insocia-BILE. Salvin, Iliad.

INSOFFICIÈNTE : add. d'ogni g. Ineptus. Non sufficiente, Incapace. Quanto l'anima è ANSOFFICIENTE a grandi tentazioni, cotanto, ec. & INSOFFICIENTE a grandi grazie. Coll. Ab.

INSOFFICIENTISSIMO, MA: add. sup. d'Insofficiente. Avvegnache io sappia me essere insofficientissimo a tanto fatto. Esp.

INSOFFICIÈNZA, e INSOFFICIÈNZIA:

s. f. Imperitia. Qualità e Stato di ciò che è insufficiente. Considerando la sua insofficienza e poca virtude, chiamava e pregava Iddio che colla sua pietude e onnipotenza, ec. com-piesse quello che per sè non potea. Fior. S. Franc. Non posso tacere, che secondo la mia INSOFFICIENZA non dica di lut, ec. Vit. S.

INSOFFRIBILE: add. d'ogni g. Intollerabilis, Che non si può soffrire, Insopportabile. Un piccolo vitellino pigliato sulle spalle la prima volta pare insoffribile anche ad un

uomo robusto. Segner. Mann.

INSOFFRIBILISSIMO, MA: add. sup. d' Insoffribile. Non già vi rinfaccerà una scusabile o negligenza, o lentezza usata in servirlo, ma tanti orrendi strapazzi insorraibilissimi. Segner. Pred.

INSOGGETTABILE: add. d'ogni g. Che non si può soggettare. Proprio affatto di Dio à l'essere insognettabile, e l'essere inde-

pendente. Segner. Crist. instr.

INSOGNARE: n. p. Sognarsi, e vale an-che Immaginarsi a caso. E chi ha detto a voi che adesso sia giorno? E se ve lo dice il Sole, che vi par di vedere, chi ha detto a voi, che voi non ve l'insognate? Magal. lett. INSOGNO: s. m. Sogno, e vale anche Va-

na immaginazione. Bemb. lett.

INSOLCARE: v. a. Solcare, Fare il solco, e qui Far la pianta dell' edifizio. Preso nel lito il primo alloggiamento, Di picciol fosso

la muraglia insolca. Car. En.

INSOLENTE: add. d'ogni g. e talora sost. Insolens. Che procede fuor del dovuto termine, Petulante, Fastidioso. - V. Arrogante. 1 poveri, la mercè delle leggi, avranno chi gli trarrà dalle rapaci mani degl' insolenti ricchi. Fir. As. Da un insolente satiretto osceno Con infame flagel venga percosso. Red. Ditir. Ch' ella pizzica poi dell'insolente. Malni, INSOLENTEMENTE: avv. Licenter. Con

insolenza. Beffando ora questo, e ora quell'altro faceva insolentemente di molti so-prusi. Varch. stor.

INSOLENTIRE: v. n. e n. p. Insolescere. Diventare insolente, Farsi ardito. - V. Imbaldanzire, Inorgogliare. Plancina INSOLENTISCE, scaglia via il bruno per la sorella. Tac. Dav. ann. Mentre bruttamente i capi contendono, l'esercita insolenti. Id. stor. E questo inso-LENTIRE a forza di proprietà non era punto la sua maniera. Accad. Cr. Mess. Ne dalle avversitadi s' opprima, nè dalle prosperitadi s' insolentisca. Salvin, disc.

INSOLENTISSIMO, MA: add. sup. d' Insolente. Le dispregiavano con superbissime e

INSOLENTISSIME parole. Guice. stor.

INSOLENTÖNE: add. Pegg. d'Insolente. Della freddezza del povero stomaco ne danno

la colpa alla soverchia caldezza di quell' in-

SOLENTONE del fegato. Red. lett.

INSOLÈNZA, e INSOLÈNZIA: s. f. Inroganza, Sfacciataggine. - V. Baldanza, Tracotanza. Fra me stesso io ripen - va la inso-LENZIA de' miei compagni. Fir. As. In tanta INSOLENZIA venne, che batte una moneta falsa di conio Fiorentino. Segr. Fior. stor.

INSOLFARE: v. a. Sulfure illinere. Impiastrar di solfo. Io ardo come legno inson-

FATO. Ovvid. Pist.

S. Insolfare: n. p. Prender la qualità di solfo, Farsi sulfurco. Ma come vedrò voi ardenti e tumidi Monti, dove Vulcan bollendo INSOLFASI, Sannaz, Egl.

INSOLFATO, TA: add. da Insolfare. V. INSOLITAMENTE: avy. In mode insolito, Fuor dell' usato, Straordinariamente, Innsi-tatamente, contrario di Solitamente. V. Voce

di regola.

INSOLITO, TA: add. Insolitus. Non solito, Non usato, Inusitato. - V. Strano. Tu ne potrai chiarire da te stesso per molti segni, come è un' insolità timidità, ec. Fir. disc. ann. Parte furono consumati da' caldi INSOLITI. Serd. stor. Correr fecero tutto il vicinato in traccia dell' INSOLITO delicatissimo odore. Red. Vip.

INSOLLARE: v. n. da Sollo. Mollescere.

Divenir sollo, soffice. Voc. Cr.

S. Per met. valc Render vano, Aunichilare. L'uomo in cui pensier rampolla Sovra pensier, da sè dilunga il segno, Perchè la soga l'un dell'altro insolla. Dant. Purg.

INSOLLIRE: v. n. Voc. ant. Sollevarsi, Commuoversi. Essendo la città di Lucca molto insollità per la mutazione di Pistoja. G.

INSOLLITO, TA: add. da Insollire. V. INSOLUBILE : add. d' ogni g. Insolubilis. Non solubile, Che non può sciorsi, Indissolubile , Inesplicabile , Inestrigabile. Donde si può prendere insolubile argumento che, ec. Fir. disc. lett. Objezioni che a voi pajono insolubili. Magal. lett. Al settimo ed ultimo argumento, il quale è di Semplicio, e pare insolubile si dice, ec. Varch. Lez.

INSOLUBILMENTE: avv. Insolubiliter. Sen-

za potersi sciorre. Allora potranno esser le-gati col legame del corpo loro insolubilmen-

TE. S. Ag. C. D.

INSONNARE: v. a. Soporare. Indur sonno.

Voc. Cr.

INSONNE: add. d' ogni g. Voc. Lat. Che non ha sonno, Dissonnato, Vegghiante. Lattuga, nè papaver, nè nigella Vagliono a far dormire un' alma INSONNE. Buon. Fier.

INSONTE: add. d' ogni g. Voc. Lat. Che

non muoce. Sannazz.

INSOPPORTABILE: add. d'ogni g. Intolerabilis. Da non poter sopportarsi, Gravoso oltre le forze, Incomportabile, Insoffribile, Intollerabile. Sono molte cose che discoste pajono terribili, insorportabili, stranc. Seg. Fior. Mandrag.

INSOPPORTABILISSIMO, MA: sup. di Insopportabile. Essendo invero insorportabiussima quella ingiustizia che ha l'armi in mano. Segn. Elic.

INSOPPORTABILMENTE: avv. Intolerabiliter. Incomportabilmente, Insoffribilmente, B replica tanto insopportabilmente ogni cosa, che il leggerlo non è altro che un morir disperato. Uden. Nis.

INSORDIRE: v. n. Exsordare. Divenir sordo. In quell' aria grossa facilmente pos-

sono insondina. Libr. cur. malatt.

INSORGERE: v. n. Insurgere. Insurgere. Se pure, ec. fra giorno o la notte insongessu la molestia della sete, loderei l'uso del brodo. Red. cons.

INSORMONTABILE: add. d' ogni g. Insuperabilis. Che non si può sormontare, Insuperabile. Quella pia affezione, ec. dee tutta vincere, ec. quantunque difficultadi inson-MONTABLE vi soprastessero. Salvin. pros. Tosc. INSORTO, TA: add. da Insorgere. V.

INSOSPETTIRE: v. n. In suspicionem venire. Prender sospetto. - V. Sospettare. La padrona udendole così parlare, comeccho meszo ne fosse insospettita, tenne per certo che così fusse. Fir. disc. an. Or temono de' servi, ora insospettiscono de' lavoratori. Gell. Sport. I quali insospettiti o della fede, a della instabilità sua, avevano messa diligente guardia alla moglie. Guicc. stor.

S. E in sign. a. In suspicionem adducere. Mettere in sospetto. Furono lette in parlamento le lettere d' Antonio a Civile, le quali INSOSPETTINONO i soldati. Tac. Dav. stor.

INSOSPETTITO, TA: add. da Insospettire. V.

INSOSTENÌBILE: add. d'ogni g. Che non si può sostenere. Con tutto che ordinariamente si diano a sostenere le più insostentmu, le più riprovate della ragione. Magal. lett.

S. Usasi anche in forza di sost. Io non voglio pigliare impegno di difendere ogni cosa, e di sostenere l'insostentiale. Salvin. pros.

INSOZZARE: v. a. Deturpare. Far sozzo, Bruttare. E chi è che non si conturbi quando egli vede insozzan le virtudi per accusamento de' viziosi? - I malvagi insozzano la dignità per lo loro mischiamento. Amm. ant,

S. Insozzane: in sign. n. Lo stesso che Insozzire. V. Costui la INSOZZATA sua coscienza da' vizj ragguardando, c sè con la sua for: tuna, ec. Boez. G. S.

INSOZZATO, TA: add. da Insozzare. V. INSOZZIRE: v. n. Deturpari. Insozzare, Divenir sozzo. L' onestà e la buona fama non denno essere INSOZZITE. Albert. INSOZZITO, TA: add. da Insozzire. V.

INSPAGNOLIRE: v. a. Rendere Spagnuolo, e propriamente Introdurre i costumi e modi Spagnuoli in un paese. Allorche gli Spagnuoli si fer Toscani e Inspagnolinno Prato. Bell. Bucch.

INSPERABILE : add. d' ogni g. Che non può sperarsi. Questi trascorsi mentali per tutto il visibile e l'invisibile, lo sperabile e l'in-SPERABILE, ec. mi fanno raffigurare, ec.

Magal. lett.

INSPERANZIRE: v. n. Prendere speranza, Concepir qualche speranza. Avvedutasene la Dama, e insperanzita d'avere a perfettamente guarire. Magal. lett.

INSPERANZITO, TA: add. da Insperanzire. V.

INSPERATAMENTE : avv. Inopinate. Senza essere aspettato, Fuor d'ogni aspettazione, Improvvisamente, Inopinatamente. Carlo vi potrà dire le cagioni del mio andare a Chioggia, il quale so che insperatamente è ora con voi, siccome è stato già pezza meco. Bemb. lett. Non conoscendo, ec. l'occasione che INSPERATAMENTE se gli presentò. Guicc. stor.

INSPERATO, TA: add. Inopinatus. Non isperato, Senza Speranza. Nel mezzo di tanta pace nacque un nuovo ed INSPERATO tu-multo in Toscana. Segr. Fior. stor. Non sopravvenisse qualche inspenato impedimento.

Guicc. stor.

INSPÈRGERE : v. a. Inspergere. Aspergere. Non a pien sacco notano le citazioni, ma con parca mano, e sobriamente nelle loro scritture, quasi sale, le inspergono. Salvin. disc.

INSPESSAMENTO: s. m. Condensamento. Di non desiderare la propria distruzione, o per meglio dire il proprio INSPESSAMENTO, cui non trovandosi in quell' immenso voto, ec. di morta e grossissima materia, ec. Magal. lett.

INSPESSATO, TA: add. Condensato. L' aria adunque inspessata rende il suono, se è percossa, ec. di mezzo quando ella non è INSPESSATA, e di cosa percossa quando ella è inspessata. Segn. anim.

INSPETTÒRÉ: s. m. Voce dell'uso. Che ha soprantendenza o inspezione; Visitatore.

INSPEZIONE, e ISPEZIONE: s. f. In-

spectio. Guardamento. Voc. Cr.

S. Per Considerazione, Uficio, Appartenenza. Per non esser tali cose di mia inspezione, 'mi rimessi in tutto, ec. Viv. disc. Arn.

INSPIRAMENTO: s. m. Inspirazione. Gori. INSPIRANTE: add. d'ogni g. Che Inspira. Salvin. Teocr. Idill.

INSPIRARE: v. n. Inspirare. Spirare, In. fondere, Metter in mente o in cuore un disegno, un pensiero, un' affezione, Por nel-l'animo, Insinuare, Dettare. - V. Confortare, Muovere, Instillare. Questi dall' alta sede L'anime tolis pargolette, e belle, ec. Neile membra caduche INSPIRA e chiude. Boez. Varch. Noi ci diamo a credere che non in vano la maestà di Dio ci abbia simile impresa a questo tempo INSPIRATA. Cas. instr. Card. Caraff. 12 Signore Iddio, ec. la INSPIRI a quelle riso-luzioni che, ec. Red. lett.

S I. INSPIRARE: per Esalare; Spirare, Render odore. E quel corpo anche intero INSPI-RAVA o rendea sì grande odore, come fosse pieno d'unguenti aromatici. Vit. SS. PP.

S 2. INSPIRARE l'aria: T. Fisiologico. Contrario di Espirare. Inspirazione. V. L' aria nostra che inspiniamo strozzandola, non la lascia nè INSPIRARE ne espirare. Salvin. Opp. P. L'immediato particolare effetto che puis avere esternamente il soave caldo e medicato vapore dell'acque, che insieme coll'acqua 5' INSPIRA. Cocch. Bagu.

INSPIRATO, TA: add. da Inspirare. Illuminato dal figliuolo di Dio delle segrete cose inspirate dal petto celestiale. Cron.

Morell.

INSPIRATORE: verb. m. Che inspira. Dove si dica Iddio fattore, Iddio comanda-tore, o INSPIRATORE Iddio. Buon. Fier.

INSPIRATRICE: verb. f. Che inspira. Chi n' accerta che quella Vergine gloriosa non fosse sola l'inspiratrice di così nobil con-, cetto? Pros. Fior.

INSPIRAZIONE: s. f. Inspiratio. Motivo interno della volontà che incita a operare; Impulso, Chiamata, Invito, Insinuazione. -V. Conforto, Incitamento, Vocazione. Insin-RAZIONE divina, santa, buona, soave, opportuna, forte, sollecita, passeggiera. - La carità prima si concepe per buone inspirazioni.
Cavale. Speech. Cr. L' avesse per divina in-SPIRAZIONE. Franc. Sacch. rim.

S. INSPIRAZIONE: T. Fisiologico. Quell' azione del petto, per cui mezzo l' aria viene ammessa ne polmoni, ed è l'opposto di Espirazione. Ve Respirazione. I Pittagorici ponevano il. vacuo essere l'inspirazione e la respirazione

del mondo. Salvin. disc.

INSPONTANEO, NEA: add. Che non e spontanco, Involontario, e talvolta vale anche Sforzato. Ragiona in questo capitolo del Volontario e dell' Involontario, o vogliam dire dello Spontaneo e dell' INSPONTANEO. Segn. Etic. Qui in forza di sost.

INSTABILE : add. d' ogni g. Instabilis. Che non è stabile. - V. Incostante. Un dubbio verno, Un' instabil sereno è vostra fama. Petr. La natura, ec. diè, ch' ella fusse sempre INSTABILE e vaga. Arrigh. Ho sempre sentito dare da i nostri savi molti epiteti al vulgo di crrante, d'instabile, di volubile. Gire. Gell.

INSTABILÌSSIMO, MA: add. sup. d'Instabile. Anzi instabilissima, come mostra la palla sopra la quale si dipinge. Varch. Lez.

INSTABILITA, INSTABILITADE, e IN-STABILITATE: s. f. Instabilitas. Qualità e Stato di ciò che è instabile. - V. Incostanza: Dà tutta la colpa della cosa all' incostanza e instabilità del Zamorrino. - Per instabilità di natura non durò molto tempo a osservar la fede. Serd. stor.

INSTABILMENTE: avv. Incostanter. Con instabilità, Senza stabilità, Incostantemente.

Cr. in Volubilmente.

INSTAFFÀRE: n. p. Mettersi nelle staffe. Modo assai familiare, che s'usa figur. in sign, di Fondarsi sovra checchessia; onde dicesi per es. Egli si è INSTAFFATO sopra di questo; che è come chi direbbe: Egli si fa cavaliere so-

pra la tal cosa.

INSTANCABILE: add. d'ogni g. Indefaticabilis. Che non si stanca, Indefesso, Infaticabile. Si può dire, che non qual uomo di carne e d'ossa, ma quale ignudo spirito si diportasse nella instancabile vigilanza sopra l'Accademia. Le cose più infime e vaste, sono un eco rabbattuto da quella musica grande ed instancabile, che presso di Diopiù luminosa si sente. Salvin. disc. Perciochè egli fa andantemente il suo corso instancabile ed indefesso. Id. pros. Tosc.

INSTANCABILMENTE: avv. Indefesse. Senza stancarsi, Infaticabilmente. Quelle verità, ec. in Dio, specchio e fonte d'ogni verità limpidissimo, in una semplice ed amabile veduta instancabilmente elle rimireran-

no. Salvin. disc.

INSTANTANEAMENTE: avv. Momento temporis. In un istante. - V. Istantaneamente. Dove ritrovossi giammai così eccellente chirurgo, che instantaneamente restituisse alla salute primiera l'infrante e lacere membra di moribondo fanciullo? Pros. Fior.

INSTANTANEO, NEA: add. Cr. in Istan-

taneo. V

INSTANTE, e ISTANTE: s. f. Momentum temporis. Stante, Brevissimo momento di tempo. – V. Punto, Attimo, Baleno. Instante, breve, velocissimo, fugace. – Chi si fosse abbattuto a cavar la palla dal ghiaccio in quell' istante che l' acqua pigliava quella velocissima fuga, ec. Sagg. nat. esp. Egli diedemi tele di rensa sottili in un cofano, ec. e in quell' istante lo mandai a casa Stoldo. Ambr. Cof.

S. In instante: posto avverb. Illico. In un subito, In un attino, In un momento, In un

punto di tempo. Perchè non si potendo fare alcun movimento in istante, seguita, che ciascuno movimento abbia il suo tempo. Varch. Ercol.

INS

INSTANTE, e ISTANTE: add. d'ogni g.

Instans. Che insta. Voc. Cr.

S I. ISTANTE: usato anche in forza di sost. per Colui che fa instanza in giudizio; Querelante. La povertà dell' ISTANTE, e la premura con che e' porto le proprie ragioni, ec. Baldin. Dec.

S 2. Per Astante, Presente. Acconsentiro gli esattori, e certi istanti. Fior. S. Franc. INSTANTEMENTE, e ISTANTEMENTE: avv. Vehementer. Con instanza. Domandandone ella molto instantemente, ec. Bocc. nov. Al tempo della grave tentazione e tribola-

zione dobbiamo più instantemente orare per

impetrar soccorso. Cavale. Frutt. ling. INSTANTISSIMAMENTE, e ISTANTIS-SIMAMENTE: avv. sup. d' Instantemente. Per soddisfare ad alcuni amici, che di ciò m' hanno instantissimamente richiesto. Varch.

Lez.

INSTANTISSIMO, e ISTANTISSIMO, MA: add. sup. d'Instante e Istante. E da molti ancora con instantissima sollecitudine in matrimonio fui addimandata. Fiamm.

INSTANZA e ISTANZA, INSTANZIA e ISTANZIA: s. f. Instantia. Continua perseveranza nel domandare e chiedere. - V. Importunità, Domanda, Sollecitazione, Serra. Lo quale tra l'altre sue operazioni, ad 1-STANZA d' un altro cavaliere Fiorentino, cc. si trasformòe. Com. Inf. Ad INSTANZA de' preghi loro ci lasciò due suoi sofficienti discepoli. - S' ingegnava di confortarlo, spesso, e con instanzia domandandolo della cagione de' suoi pensieri. Bocc. nov. Da questa in-STANZIA può diliberarti esperienza. Dant. Par. Il medesimo ministro, per comandamento del presidente, con grandissima INSTANZA mi costringeva a ciò fare. Fir. As. Questa vostra instanzia mi rassembra che sia fondata su quello, ec. Red. esp. nat.

§ 1. Per Obiezione; o Addizione di prova. Comincerò dunque dall' INSTANZE contenute nel libretto delle conclusioni. Gal. Sist. Un per se, un per accidens, l' ISTANZE torrebbon tutte a quei che fanno il bravo. Jac. Sold.

Sat.

§ 2. Fare INSTANZA: vale Instare, Solleci-

tare. Voc. Cr.

INSTARE, e ISTARE: v. a. Instare. Fare instanza, Insistere nella domanda, nella preghiera, Non rifinir di chiedere, Sollecitare, Pressare. – V. Stringere, Inculcare, Incalzare, Importunare. Finalmente Instando il nimico colle superbe minacce, che lasciassero la fede Cristiana, risposero, ec. Serd. stol.

E tuttavia in contrario insti col mio padrone, ec. Ar. Supp. In proposito di quello che esso Keplero istava contro a quelli, ec. Gal.

INSTELLARE: n. p. Ornarsi di stelle. Sian segno i lumi ardenti Onde s' INSTELLA di To-

scana il Cielo. Chiabr. canz.

INSTERILIRE: v. n. ed anche n. p. Sterilescere. Divenire sterile. Per detto di Teofrasto i gusci delle fave fanno seccare gli alleri e insteniun le galline. Pros. Fior, Il terreno, ec. in cui fiori e spigò questo ra-gionevol frumento, sfruttato tosto s'inste-rili. Salyin. pros. Sacr.

INSTIGAMENTO, e ISTIGAMENTO: s. m. Instigatio. Lo' nstigare, Instigazione. A IN-STIGAMENTO del Prenze convenne che'l Re contr'a sua voglia il bandeggiasse. M. Vill.

INSTIGARE, e ISTIGARE; v. a. Instigare. Incitare, Stimolare, Sollecitare altrui con instanzia a fare alcuna cosa. La quale tutto'l di accendiamo e instighiamo con tanti mali. S. Grisost, Passo in Affrica per ISTIGAR Clodio Macro a ribellione. Tac. Dav. Li Greci INSTIGATI per piccola e sana cagione. Guid. G.

INSTIGATO, e ISTIGATO, TA: add. da

Instigare, ec. V.

INSTIGATORE, e ISTIGATORE: verb. m, Instigator. Che instiga. Egli combatte, ec. contro quei tre lor solleciti instigatori, il mondo, la corne, il demonio. Segner. Mann. INSTIGATRICE : verb. f. d' Instigatore.

Guarin. Segr.

INSTIGAZIONE: s. f. Instigatio, Stimolo, Incitamento. Per INSTIGAZIONE di Scipione, e per le grida di Lentulo, ec. fu disfatto il consiglio. Vit. Plut. Fu ucciso, per istiga-

zione della sua propria figliuola. Pecor. INSTILLARE: v. a. Infondere a stilla a stilla. Qual più dolce rugiada, e mel distilla Da' bei colli fiorili, amica Clio, Cogli, e con man di rose il cor ne instilla. Chiabr.

S. Per met. Insimuare. Come amor proprio a' suoi seguaci instilla. Petr. Egli m' instil-Lò, e diede alcuni avvertimenti proprj. Sen.

ben. Varch.

INSTILLATO, TA: add. da Instillare. V. INSTINTO, e ISTINTO: s. m. Instinctus. Un certo Sentimento o Moximento naturale di cui son forniti gli animali, che gli porta a co-noscere e cercare ciò che lor giova, ed a sfuggire ciò che lor nuoce; e dicesi non solo de-gli animali irragionevoli, ma anche dell' Uomo. Da tutti gli uccelli, i quali perseguita (lo sparviere) per istinto di natura è conosciuto. Cresc.

§ 1. Instinto: per Naturale facilità all' uso e agli atti di certe passioni piuttosto che d'altre; Inclinazione, Propensione, Indole, Vo- Institutio. Disposizione, Ordinazione, Comin-

glia, Talento, Affetto, Natura, Instigazione. Instinto gagliardo, innato, ardente, naturale, buono, reo, onesto, piacevole, vizioso. – Se alcuni nobili, levatisi per divino ISTINTO, non avessero palesemente ripreso il Re. Serd. stor. E quelle poche (noje) essendo spinte da uno istinto naturale, che ci guida in tutte le nostre operazioni, non ci pajon punto disficili. Circ. Gell.

§ 2. Instinto: talora vale Presentimento, e talvolta si prende per Un certo primo movimento in cui non ha parte la riflessione, e così dicesi per es. Io ho avuto un buon in-STINTO, di non far la tal cosa, cioè Presentimento. Il tale opera più per istinto, che

per riflessione.

INSTITORE, e ISTITORE: s. m. T. Fo.

rense, Fattore, Agente, Amministratore, Colui che negozia in nome di un altro.

INSTITUIRE, e ISTITUIRE: v. a. Instituere. Dar principio, Ordinare. - V. Constituire, Porre, Fondare, Stabilire. Per suo giudicio seguita quelle cose, le quali com-memora, che institui la città di Roma. S. Ag. C. D. Come la casa, e'l dificio si dee istituine. Pallad. Perche gli antidoti sono ISTITUITI a curare gli avvelenamenti, non sono istituiti a facilitarli. Segner. Miser.

S. Instituire alcuno erede: vale Lasciare

ad alcuno l'eredità. Voc. Cr

INSTITUITO, e ISTITUITO, TA: add. da' loro Verbi. V.

INSTITUTA: s. f. Le prime Instituzioni di qualche Scienza: e per lo più si dice della Legale. Le loro letture sono d' INSTITUTA civile. - Il fratello del nostro dottor Gio. Neri, che ancor esso ha una lettura d'insti-TUTA, si porta bravamente. Red. lett.

INSTITUTISTA: s. m. Lettore, Professore d'Instituta. Al mio credere è il più bravo

INSTITUTISTA di tutti. Red. lett.

INSTITUTO: s. m. Institutio. Instituzione, Ordine , Divisamento. Lo incerto accidente , e contrario al primo instituto non può far degno di colpa le sane cogitazioni. Fir. As. Questa sarà la terza volta che noi, ec. ci saremo deviati dal nostro primo INSTITUTO. Gal. Sist.

S. Instituto: dicesi anche Colui a cui si dà un' eredità, sotto la fede di restituirla al so-stituto. Cr. in Fedecommesso.

INSTITUTORE, e ISTITUTORE: s. m. Institutor. Che instituisce, Quegli che dà l'essere nuovo, Fondatore, Cominciatore. - V. Ritrovatore, Autore. Come uomo insegnatore e institutore della legge e dottrina Evangelica. - San Francesco INSTITUTOR dell' or-dine de' frati Minori. But.

INSTITUZIÒNE, e ISTITUZIÒNE: s. f.

ciamento, Fondazione. Nuova, prima, lodevole, ben ordinata istituzione. - Della in-STITUZIONE de' giuochi scenici ne' teatri. S.

Ag. C. D.

S. Per Addottrinamento. Era tanto l'amore della Cristiana instituzione, che i liti, ec. rimbombavano de' pii versi della dottri-na, e delle sante voci di Gesù e di Maria. Serd. stor.

INSTOLIDIRE : v. n. Hebetescere. Diventare stolido, imbalordito. Miserabil cervo, che al suono micidiale di cetera insidiosa, per così dire, instolibito, dà campo al cacciatore doloso d'ucciderlo. Salvin. disc.

INSTOLIDITO, TA: add. da Instolidire. Fatto stolido, Imbalordito, Instupidito.

INSTRUIRE, e ISTRUIRE: v. a. Instruere. Ammaestrare, Dare altresi lezioni o precetti circa i costumi, le scienze, ec. Addottrinare, Informare con insegnamenti, ec. Vestirò l'amico, avendolo del tutto ammaestrato e instrutto. Ambr. Cof. Debbe essere in-STRUITA da un diligente maestro. Ricett. Fior. S. Instruire: per Informare, Avvisare, Far

sentire, Dare avviso. Varch. Ercol. INSTRUITO, e ISTRUITO, TA: add. da

loro Verbi. V.

INSTRUMENTALE, eISTRUMENTALE: add. d'ogni g. Organicus. Che serve d'instromento. Egli è da immaginarsi che egli le faccia molto migliori, se l'organo instrumen-TALE è bello, e bene organizzato. Fir. Rag. Errori commessi nell'investigar tali angoli e tali distanze per mezzo delle osservazioni istrumentali. Gal. Sist.

S. ISTRUMENTALE: per Appartenente ad al-cuno degli strumenti solidi, o viscere interne del corpo. Supporre, ec. che in questo infermo non si ritrovi difetto alcuno organico

O ISTRUMENTALE. Del Papa cons.

INSTRUMENTALMENTE: avv. Con modo finstrumentale, Strumentalmente. V. Voce di

regola.

INSTRUMENTARIO, RIA: add. Lo stesso che Instrumentale. Si può ministrare in due modi, o dando, cioè, la materia, o dando gl' instrumenti, conchiude ch' ella gli ministra come instrumentaria. Segn. gov.

INSTRUMENTO, e ISTRUMENTO: s m. Instrumentum. Strumento, Nome collettivo degli arnesi che servono agli artefici, Quello col quale, o per mezzo del quale si opera, Mezzo, Argomento, Via, Organo, Arnese, Ordigno, Macchina. Instrumento proprio, acconcio, comodo, nuovo, ingegnoso, adattato; appropriato. - Essendo questo nostro corpo uno instrumento, col quale lo animo, ec. fa tutte le sue operazioni, ec. Fir. Rag. Con altre scure ed instrumenti, ch' ave, la equarcia, ec. Alam. Gir

S. Per Contratto. Il favellar de' quali si rassomiglia più a notajo che legga in vol-

gare l'instrumento. Galat.

INSTRUTTISSIMO, MA: add. sup. d'Instrutto. Il Regno di Francia, ec. INSTRUTTISsimo di copia grande d'artiglierie. - Esercito instruttissimo d' ogni cosa. Guicc. stor. Il quale, per essere di tutte le usanze de' Turchi instruttissimo, fece di questa cosa avvertito il Zancani. Bemb. stor.

INSTRUTTIVAMENTE: avv. Con mode

instruttivo. Magal. lett.

INSTRUTTIVO, e ISTRUTTIVO, VA: add. Instructivus. Che instruisce. Atto ad instruire. Scrisse opere instruttive nella via del buono Dio. Fr. Giord. Pred. Non può già opporsi, che le parole addotte qui dal Concilio, sieno istruttive, e non precettive. Segner. Parr. instr.

ÎNSTRÛTTO, e ISTRÛTTO, TA: add. Instructus. Ammaestrato. Da lui si parti dotto ed instrutto. Ar. Fur. Hanno buona cavalleria si bene instrutta al nuoto, che passano il Reno, ec. Tac. Dav. stor. Annibalo vien bene instrutto di quanto occorre. Cas. lett.

S. Instrutto: vale anche Fornito. Voc. Cr. INSTRUTTÒRE: verb. m. Pedagogus. Colui che ammaestra, Insegnatore, Ammaestratore. Risa sciocche e difformi, censurate, ec. da Clemente Alessandrino nel suo Ajo, o instruttore di gioventù. Salvin. disc. INSTRUZIONE; s. f.

Documentum. Ammaestramento, Insegnamento. V. Tutto quello che intorno a questo si dirà, sarà solo per instruzione e documento degli speziali. Ricett. Fior. Dopo una lunga ISTRUZIONE quelli, ec. furono battezzati. Serd. stor.

S. Dare ISTRUZIONE: vale Istruire. Voc. Cr. INSTUPIDIRE, e ISTUPIDIRE: v. n. Obstupescere. Stupidire. A sì fero spettacolo, e si nuovo instupidi la misera donzella. Guar. Past. fid. Ha l'intelletto, ec. ISTUPIDITO, so non l' ha forse anche stupido. Seguer. Mann. Con terribile visaggio disse agl' isturiditi fanciulli. Zibald. Andr.

INSTUPIDITO, elSTUPIDITO, TA: add da' loro Yerbi. V: INSU. - V. Su.

INSUAVE: add. d' onni g. Insuavis. Insoave. Spirano odore non insuave. Ricett. Fior. - V. Insoave.

INSUAVISSIMO, MA: add. sup. d' Insuave. Versa insuavissimo, e ruvidissimo. Uden.

INSUAVITA: s. f. Insuavitas. Qualità e Stato di ciò che è insuave. Questa insuavità, e poca leggiadria non gli sta male, poiche contiene severo, e vero, ed ammaestrativo concetto, Salvin. pros. Tosc.

INSUCIDARE, e INSUDICIARE: v. a. Sordidum facere. Far sucido, Imbrattare, Lordare, Bruttare. Sì, ma se poi in fra'l di il vento levasse in alto la polvere, non Ja INSUCIDEREBBE ? Agn. Pand.

S 1. INSUCIDARE: n. p. Diventar sucido, Imbrattarsi, Sporcarsi. Le mercanzie, ec. sfio-riscono, s' insucidan, si spolverano. Buon. Fier.

§ 2. Insucidars: per met. vale Guastare, Peggiorare. I Toscani malmenandola (la sacra Scrittura) troppo la insueidano e abbruniscono. Passav.

INSUÈTO, TA: add. Voc. Lat. Inconsueto, Insolito. Apprenderanno quel male, come immenso, o come insuero, ma come loro già già tutto imminente. Segner. Mann.

INSUFFICIÈNTE: add. d'ogni g. Ineptus. Insofficiente; e dicesi nell' un modo, e nell'altro per la parentela dell'O e dell'U; Non sufficiente, Che non è a sufficienza, Scarso, Manchevole, Inetto, Inabile, Incapace. Era di marmo bellissimo, nel quale erano tali intagli, che non che per arte umana si potessero tali rendere, ma la natura sarebbe INSOFFICIENTE. Com. Purg. Reputa sè medesimo insufficiente e debole a ciò. Legg. S. G. B. INSUFFICIENTEMENTE; avv. Inepte. Senza sufficienza. Avvegnachè insufficientemente

sia qui da me scritta. Vit. SS. PP. INSUFFICIENTISSIMO, MA: add. sup.

d' Insufficiente - V.Insofficientissimo.

INSUFFICIÈNZA, e INSUFFICIENZIA: Imperitia. Insofficienza, Mancanza, Difetto, Inabilità, Scarsezza - V. Impotenza. Considera la mia infermità e insufficienza, e dammi l'ajuto della tua grazia. Vit. SS. PP.
INSUFLAZIONE: s. f. T. Ecclesiastico.

Transmissione del proprio fiato in altrui, ed

è uno de' Riti Vescovili.

INSUGARE: v. a. Bagnar con sugo. Tutti versi d'amor come gli disse per confestino stilo li insuca, e per far prova ancor da capo scrisse. Ars. Bucol.

INSULSAMENTE: avv. Insulse. Con maniera insulsa, Scioccamente. Non ho voluto schiarirlo anzi tempo. e poi quasi insuisa-MENTE, e quando non ve ne ha più bisogno schiarirlo. Salvin. pros. Tosc. Riprendere in-SULSAMENTE. Lami Dial.

INSULSO, SA: add. Insulsus. Sciocco. Fan le piante più altere, e maggior pomi, ma d' insulso sapor. Alam. Colt. E qual cosa più insulsa che dire, la terra e gli elementi esser, ec. confinati dentro all' orbe lunare?

Gal. Sist.

INSULTARE: v. a. Insultare. Fare insulti, soperchierie, Rimproverare. - V. Inginriare, Straziare, Schernire. Insultane amaramente, gravemente, altieramente. - I Re insultavano schernivano Job. Stor. Jobb. Rallegrandosi labo, pur che esso però tenga il principato,

e insultando contra lui e contra i suoi. Med-Arb. cr. Ogni inventatorello di nuove medicine insulta alla riverenza della antichità. Libr. cur. malatt. Esser deriso, INSULTATO, calunniato, insidiato, ec. Segner. Mann.
INSULTATO., TA: add. da Insultare. V.

INSULTATORE: verb. m. Insultans. Che insulta. E il mio detto, ec. insultatori sbattono. Buon. Fier. INSULTATORI dell' ordine clericale. Segner. Parr. instr.

INSULTATRICE: verb. f. d'Insultatore.

INSULTO: s. m. Molestia. Ingiuria, So-perchieria. - V. Affronto. Contro a questo in-

sulto del demonio vale solo la perseveranza. Serm, S. Ag. Carlo turbatissimo di questo

INSULTO, ando ec. Stor. Eur.
S. Per met. T. Medico. Si dice de' Principi de' primi tocchi di alcune malattic. Un insulto di podagra; un insulto asmatico, ec. - Si può ancora pigliarne una presa, ogni qual volta ritorna l' insulto delle suffocazioni uterine, e delle affannose palpitazioni di cuore. - Crescerebbono a dismisura gl' insulti nefritici. - I rimedj per liberarmene furono ec. ne' primi insulti del male reiterate emis sioni di sangue, ec. Red. cons.

INSUPERABILE: add. d'ogni g. Insuperabilis. Che non può superarsi. - V. Invincibile, Invitto, Indomabile; contrario di Superabile. Contr' a tanti artifici dell' antico nimico stette soda la sua insuperabil costanza. Mor. S. Greg. Divenuta adunque Psiche per la insuperabil difficultà, fredda come una

pietra, ec. Fir. As.

INSUPERBARE, INSUPERBIARE. - V. e di Insuperbire.

INSUPERBIMENTO: s. m. Levamento in superbia, L' insuperbire, L' orgoglire, Al che direttamente vien opposto, e contrarissimo l'insuperbimento di parole e di fatti. Uden.

INSUPERBIRE: v. n. Superbire. Divenir superbo, Alzarsi in superbia, Superbire. Ciascuna di quelle delle quali sogliono INSU-PERBIRE gli uomini, sono imperfette. Passav. Questi insuperbendo per gravezza d'orgoglio, disse, ec. Guid. G.

§ 1. Insuperbire: n. p. vale lo stesso. Acciocche il Gama non avesse cagione d'insu-PERBIRSI di troppo lieto successo. Serd. stor.

§ 2. Insuperbire: per Adirarsi, Stizzirsi minacciando. Udendo la vipra cost parlare la lima, fu molto insuperbita, e vennela trascinando per la casa. E vedendo questo la lima gabbando e ridendo li disse, ec. Fav. Es.

§ 3. Insuperbire: per Farsi più nobile, più clevato. Questo verso endecasillabo, ec. s'el piglierà una certa compagnia dello eptasilpiù chiaramente, e più altamente varerà in-

INSUPERBITO, TA: add. da Insuperbire. I nobili, e grandi cittadini insuperbiti faceano molte ingiurie a' vopolani. Din. Comp.

INSURGERE: v. n. Insurgere. Levarsi su. Non solamente non rifiutarono la battaglia, ma eziandio INSURGEVANO con parole. Petr. uom. ill. Con quello ardor, che più caldo si svelle, Dal petto mio insurgo a ringraziarti. Amet. Egli INSURGERA parimente contro a questo, ec. Gal. Sist. Per cagione di alcune difficultà INSURTE. Red. ett. - V. Insorgere.

INSURREZIONE:s.f. Voce dell' uso. L' at-

to di levarsı su ; L' insorgere.

INSURTO, TA: add. da Insurgere. V. INSUSARE: n. p. da Suso. Voc. ant. In-nalzarsi, Andare all'insu. O cara pianta mia, che sì t'insusi. Dant. Par.

INSUSO: avv. Sursum. In su, In alto. Quel che più basso fra costor s'atterra Guardando insuso, è Guglielmo marchese.

INSUSSISTENTE: add. d' ogni g. Labans. Che non sussiste. - V. Vano. Voi possiate fra tanto biasimar me ver le mie dottrine, o come insussistenti, o come indiscrete Seyner. Crist. instr. Per far cumulo di danari, piglia a sostener liti inginste, a fomentarne

delle insussistenti. Fag. com.
INSUSSISTENZA: s. f. Qualità e Stato di ciò che è insussistente; Debole fondamento; Invalidità di alcuna cosa. Ove si fa vedere di tutte le ragioni, che in qualsivoglia materia prò e contra si portano, la debolezza e l'insussistenza, o almeno il contrappeso. Salvin. disc. Ponderare l' INSUSSISTENZA di qualche ripiego che ad essi par coerente - Quel-le objezioni che a voi pajono insolubili, ec. hanno riscontri assai chiari delle loro insus-SISTENZE. Magal. lett.

INSUSURRARE: v. a. Lo stesso che Susurrare. A Temide, che a lui (Giove) inchina siede Insusurra susurri e savj, e spessi. Salvin. inn. Om. L' istesso Eraclio ec. INSU-SURRATO da Sergio dà senz' avvedersene nell' errore de' Monoteliti. Magal. lett.

INSUSURRATO, TA: add. da Insusurra-

INTABACCARE: v. a. usası solo figur. per Innamorare. E'l magisterio d'una squaldrina alquanto l' intabacchi con le sue bir. be. Jac. Sold. sat.

S I. INTABACCARE: n. p. Amore capi. Innamorarsi. La madre cominciò appoco appoco a cadere, essendosi Nerone INTABACCATO con Atte Liberta. Tac. Day. Come altri s' INTA-BACCA, e comincia punto a credere a malie e streghe, ec. Lasc. Spirit.

S 2. Per simil. Ingolfarsi in checchessia. A

poco a poco si fu intabaccato a questo giuoco. Morg

INTABACCATO, TA: add. da Intabaccare, Innamorato. Prima di vita ignobile e di ve stire sciatto, poi, benchè vecchio cascatojo, intabaccato d' amore. Uden. Nis.

INTACCACCHIARE: V. a. Leggiermente intaccare, Intaccare alquanto. Ond' et vien coll' andare a traballio a INTACCACCHIARE al-

quanto la gravità. Bellin. Bucch. INTACCARE: v. a. Incidere. Far tacca, Fare in superficie piccol taglio. Sca INTACCATO di sotto l'ale, a guisa che n'esca il sangue. M. Aldobr. Qual poi, che dall' aratolo è intaccato ne' campi il giglio, ec. Filostr.

S I. INTACCARE: si dice anche del Levare c Riscuoter più danari dal suo debitore ,ch'e' non si ha da avere; Far debito. Contro a ogni colpo t' arma Di chi la borsa tua voglia INTACCARE. Buon. Fier.

S 2. Per simil. vale Rubare. E poi sognar lo stajo, e intaccar l'oncia. Menz. sat.

§ 3. Figur. vale anche Offendere, Pregiudicare. Tali essere è solito coloro, che tu descrivi, e con tal nota intacchi. Buon. Fier.

\$ 4. Chi non sa scorticare, intacca la pel-le. - V. Pelle. \$ 5. Intaccarr: vale auche Cominciare o far uso di checchessia togliendone o adoperandone una parte. Il foglio è pieno, ma vi prometto d'intaccan il secondo. Magal. lett. Intaccane il vento. - V. Vento.

INTACCATO, TA: add. da Intaccare. L'o. poponaco è il sugo che si cava dalla radice, ovvero dal gambo INTACCATO della panacea.

Ricett. Fior.

§ 1. Per met. vale offeso. Puo dirsi beato, poichè ha potuto lasciare la figliuola e la moglie vive, la dignità non INTACCATA, la fama fiorita, ec. Tac. Day. vit. Agr.

S 2. Soglie INTACCATE. - V. Soglia. INTACCATURA: s. f. Incisura. Piccolo taglio. Onde intaccature, o Tacche, diconsi alcuni tagli che si fanno nel legno e nella pietra, per collegarvi per entro altri legni o pietre. Certi arbori, ne' quali si fanno certe INTACCATURE, e per quelle tacche escono gocciole. Mil. M. Pol. Nella testa di sopra (della trave) commettasi la staffa con un' INTAG-CATURA. Beny. Cell. Oref.

S 1. INTACCATURA: dicesi anche nell' Arti per lo stesso che gli Artefici fiorentini dicono Calettatura. INTACCATURA al pari, a dente,

in terzo, ec.

§ 2. INTACCATURA: T. de' Lanajuoli. Difetto

del panno per colpa de' Cimatori.

INTACCO: s. m. Usasi figur. e valc Offesa Pregiudizio, Danno. Contentandomi di riconoscerlo nel notabile intacco delle mic poche rendite - Ed ecco stabilità la traccia ?

" invenzione, la fantasia del poema, senza IN-TACCO della religione. Magal. lett. Con animo determinato di non uscire de' suoi domini con intacco della rappresentanza del suo Re. - Per di quivi passare a guadagnarsi gli orecchi, anche con intacco della giustizia. Accad. Cr. Mess.

INTAGLIAMENTO: s. m Incisio. Lo Intagliare. Sono certi che fanno tali INTAGLIA-MENTI acciocche ingannino le femmine. Cresc.

INTAGLIARE: v. a. Incidere. Formare checchessia in legno o marmo, o altra materia, col taglio degli scarpelli, subb e, sgorbie e altri proporzionati strumenti, Incidere, Scolpire di rilievo o d' incavo. Intagliane a buino, acqua forte, in rame, ec. - Fece questi brevi versi, ec. e fecegli intagliare nella detta sepoltura. G. Vill. Alessandro su sottile nell'arte del tornio e nell'arte d'INTA-GLIARE. Vit. Plut. Mi fa sembianti pur come una donna Che fosse fatta d' una bella pietra, Per man di quel che me' integliasse in vietra. Dant. rim. E le pietre s' INTAGLIANO di cavo con le ruote per forza di smeriglio. ec. Vasar. Cristallo INTAGLIATO a bulino finissimo. Sagg. nat. esp. Essi (diamanti) ec. si veggono intagliati in tavola a faccette, e in punta. Beny. Cell. Oref.

INTAGLIATO, TA: add. da Intagliare. V. S 1, Per Trinciato, eioè Minutamente tagliato; Tagliuzzato. Vestiti INTAGLIATI di diversi panni. G. Vill. Fimbrie INTAGLIATE. Red. Cons.

§ 2. Per simil. vale Mal pari, A maniera d' intaglio. Con foglie INTAGLIATE simili al-" azzeruolo. - Rami con foglie INTAGLIATE. Ricett. Fior.

§ 3. Per Proporzionato, Ben composto, Ben tatto. Vedendo il fanciullo, ec. tanto bene INTAGLIATO di membra, sì l'odiava. Tav. Rit.

INTAGLIATÒRE: verb. m. Cælator. Che intaglia o in pietra o in legno, fogliami, cornici, o simili, ma non figure, perche quello che intaglia figure di rilievo o di tutto rilievo o di basso rilievo, dicesi Scultore. Grande e colenne INTAGLIATORE d'immagini, e di dipignere, che avea nome Parrasio. Sen. Declam. Il Mosca intagliatore eccellente. Borg. Rip. INTAGLIATORE ingegnoso in legno e in marmo. Bald. Dec.

§ 1. INTAGLIATORE: comun. si prende per quel Professore che layora d'intaglio in legno, eziandio che faccia figure della stessa materia, o commetta insieme legni tinti di diversi colori per farne prospettive, fogliami, ec.

S 2. INTAGLIATORE: dicesi ancora con termine proprio quel Professore che intaglia nel rame qualunque lavoro, eziandio di figure e ritratti ad effetto di stampare, o sia con bulino o con acqua forte.

S 3. INTAGLIATORE: dicesi anche quel Pro-

fessore che intaglia in legno disegni per istam-

INTAGLIATURA: s. f. Cælatura. Iutagliamento, Lo intagliare. Lodarono la INTA-GLIATURA di quel lavoro. Z'buld. Andr.

INTAGLIO: s. m. Toreuma. Lavoro, O-pera d'intaglio, o di rilievo, o d'incavo; Scultura. Vasi con diversi intagli di tutte forme di sì sottile INTAGLIO, che, ec. G. Vill. Una fonte di marmo bianchissimo, e con maravigliosi INTAGLI. Bocc. nov.

S 1. INTAGLIO: si dice anche d'ogni Opera o Lavoro di disegno, che intagliano o incidono i professori o in rame o in legno per

la stampa.

§ 2. Intaglio d'acquaforte, o ad acqua forte: vale anche Rame, in cui sieno delineate, per via d'incavo fatto coll' acquaforte, figure, ec.

§ 3. Così pure si dice d'Una figura, ec.

incisa a bulino.

§ 4. Intaglio: per La cosa intagliata. Intagli d' intaglio grosso. Bald. Dec. Fil di ferro ec. con cui si strofina al fuoco il niello so-

pra l' INTAGLIO. Cellin. Oref.

§ 5. Lavoro d' INTAGLIO : dicesi propriamente Quello che si fa nel lavorare di quadro intorno a cornici, fregi, capitelli, e simili, con fogliami, uovoli, fusajuoli, ed altre cose in que' membri che s'eleggono per l'intaglio; e tal opera si dice di quadro intagliato. Voc.

§ 6. INTAGLIO: per Lineamenti del volto vivo, o in effigie, che oggidì dicesi Profilo. Diego era bello di persona, maraviglioso, di color di carne: lo intaglio della testa sua era assai più bello che quello antico di Antinoo. Cellin. vit.

§ 7. Per simil. vale Specie d'ornato d'abiti. Ho uno intaglio per la tua gonnella, o unci-nelli, ec. Lor. Med. Nenc.

INTAGLIUZZARE: v. a. Minutatim incidere. Intagliare minutamente. V' appiccherò le scarpe e le pianelle INTAGLIUZZATE; e' cintol pe' calzini. Alleg.
INTAGLIUZZATO, TA: add. da Intagliuz-

INTALENTARE: v. a. Voc. ant. da Talento per Voglia, Indurre desiderio, voglia, o talento di checchessia; e in sign. n. Venire in gran desiderio. E più furono aizzati, e intalentati di combattere, che non vi fu fatto altra cosa - E intalentato della graf. beltà de' buoi, maliziosamente si penso ec-

INTALENTATO, TA: Voc. ant. add. da Intalentare; Volenteroso, Presto, Invogliato INTAMATO, TA: add. Voc. ant. Seppellito E vidi tutti i corpi morti, ancora non 11-

TAMATI G. Vill.

INTAMBURARE: v. a. Lo stesso che Tamburare. Polizze di querele, ec. che si gettavano in un tamburo, il che si diceva IN-

TAMBURARE. Salvin. disc.

INTAMBURAZIONE: s. f. Tamburagione, Denunzia. Lo Esecutore degli ordinamenti della giustizia contra i Grandi, ec. facevansi appresso di lui le intamburazioni, delle quali lo Statuto nostro. Salvin. Fier. Buon.

INTAMOLARE: v. a. Voc. ant. Penetrare, Entrare. L' Arno valicò ec. ruppe le sponde in parte, e intamolò in più luogora. G. Vill. (L' edizione del Muratori legge: E in tal modo; donde si raccoglie che intamolare è voce falsa M.)

INTANARE: n. p. usato talora colle particelle MI, TI, SI, ec. sottintese. Specus ingredi. Entrare in tana, o buca, e dicesi pro-priamente di Volpe. Tasso, Granchio, e simili. Per paura, ec. lo coniglio s' INTANA,

o si nasconde. Dittam.

S. Per simil. sebbene impropriamente è talvolta usato per Entrare, Nascondersi, Ser rarsi dentro qualche luogo. Allora i Cilici, voltate le spalle, intanano nel castello. Tac. Day. ann. Non fu prima giunto, che INTANO là. Varch. Suoc. E INTANA di ritorno nel castello. Malm.

INTANFATO, TA: add. da Intanfare. V. INTANGIBILE: add. d'ogni g. Intactilis. Che non si può toccare. Questo corpo, ec. e ancora egli quasi intangibile. Circ. Gell. Se e vero ch' ella sia intangibile. Gal. Sist.

6. Intangibile: per Incorporeo. V. INTANTO: avv. correlativo d' Inquanto o di Quanto. Tam. Per tale, o Per tanta parte Ma INTANTO differente da essa, inquanto quegli forse, ec. Bocc. nov. Lasceremo omai l' ordine delle storie, ec. se non intanto, inquanto apparterrà a nostra materia. G. Vill.

S 1. E assol. posto, vale in questo mentre In questo tempo, In questo, In quella. In-TANTO voce fu per me udita: onorare l' altissimo poeta. Dant. Inf. Intanto i cavalieri e pedoni de' Bianchi tornarono a Monte Ac-

cenico. Din. Comp.

§ 2. Intanto come: vale Tanto quanto. In-TANTO come più ama uomo Iddio, e più tiene li suoi comandamenti, e intanto come l' uomo meno l' ama, e meno si tiene - Intanto co me noi ci tegnamo più alti. Gr. S. Gir.

INTANATO, TA: add. da Intanare. Ognuno de' quali sta intanato nella propria e particolar sua casa. Red. Oss. an. Dentro a'le trinciere se ne stava intanato. Id. lett.

INTANFARE: n. p. Mucescere. Venire a saper di tanfo, Pigliar di tanfo, Tener di mussa. Disegna ei di cavarli di chiusa a sciorinar loro'l cervello, che serrato s' INTANEA? Buon. Fier.

INTANTOCHÈ: avv. Dum. Meutre chè. INTANTOCHE andò alla cittade, secondoche detto avemo. Nov. ant.

S 1. Per Infinationtoche. Intantoche io pensi dove noi possiamo essere. Bocc. nov. Siede encor tu, intantochè io mi sarò vestito. Capr.

S 2. Per Talmenteche, In modo che, In guisa. Intantoche non bastandovi le bellezze che dalla natura concedute vi sono, ancora con maraviglios, arte quelle cercate d'accrescere Bocc. nov. I ritratti mutan aria, INTANTOCUE ap-

pena, ec. si possono riconoscere. Borch. Rip. § 3. E in questo ultimo sentimento avanti la CHE talora si frappongono altre voci. Ed INTANTO perseverò in questo laudevol costume, che già non solamente il Levante, ma quasi tutto il Ponente per fama il conosceva.
Bocc. nov. Anima fatta la virtute attiva, Qual d'una pianta, INTANTO differente, CHE questa è 'n via, e quella è già a riva. Dant. Purg.

§ 4. Per Intanto quanto. Quella noja che qui si sostiene, se non intanto, che questa dan-

nosa e quella è fruttuosa ec. Lab. INTARLAMENTO: s. m. Paries. Lo intarlar. Gli vien tra la buccia e'l legno un certo

minuto INTARLAMENTO. Day. Colt.

INTARLARE: v. n. Carie corrodi. Generar tarli. Le quali, ec. o come i legnami INTAR-LANO, o come le pelli intignano. Alleg. Qualli (denti) parevano d'osso intarlato. Agn. Pand. Eleggesi il fresco (costo) bianco, pieno per tutto, ben serrato, il secco non in-TARLATO, senza mal odore. Ricett. Fior. Ma dando su nel palco, mandò a basso una trave INTARLATA, e tre correnti. Malm.

INTARLATO, TA: add. da Intarlare. V. INTARSIARE: v. a. Commettere insieme diversi pezzuoli di legname di più colori. Empion le botteghe, ec. di cassette intarsiate. Alleg. Alcune figure goffissime INTARSIATE,

ec. Borgh Orig. Fir.
INTARSIATO, TA: add da Intarsiare. V. INTARSIATURA : s. f. T. de' Legnajuoli, e simili. Commettitura a lavoro di tarsia.

INTARTARITO, TA: add. Ricoperto di tartaro. Nel p ccolo studiol son due medaglie, comecche la più parte intartarite perduta abbian la faccia, e senza lettera ri-

mase, Buon. Fier. INTASAMENTO: s. m. Obturatio. Lo intasare. Quegli ( canali del corpo ) hanno movimento perpetuo, onde più difficilmente avviene in essi lo intasamento. Red cons.

INTASARE: v. a. Obturare. Empier di

taso. Voc. Cr.

S. Figur. Chiudere e Serrar le fessure con diligenza, che anche si dice Rintasare. Asciocche non si senta fuori il puzzo, intasano

bene le commettiture. Serd. stor. Porzione spermatica e mucosa, che abbia intasato il canale della verga. Red. cons.

INTASATO, TA: add. da Intasare. Si lamentano del naso intasato. Libr. cur. malatt.

INTASATURA: s. f. Obturatio. Intasamen-Lo intasare. Perchè l'aria fredda più del solito produce la INTASATURA del naso. Libr. cur. malatt. Gli ajuta ancora il moto, e forse anco qualche INTASATURA de' solidi, per li quali essi fluidi passano, ec. Red. cons.

S. Talvolta si prende anche per La materia che intasa, come per es. Togliere, Portar via quell' INTASATURA lasciata da, ec.

INTASAZIONE: s. f. Obturatio. Lo stesso che intasatura. Quando mangio non sento alcun sapore, E son da tale INTASAZIONE invaso, Che S' io fiuto, nè men sento l' odore. Fag. rin.

INTASCARE: v. a. Pera condere. Mettere in tasca. Antonio, intascato ch' ebbe l'uova, vi mette in cammino. Franc. Sacch. nov.

S 1. Per met. vale Ridurre in suo potere. E al fin sicur, che l'orco non to 'NTASCHI. Ar. Fur.

§ 2. In sign. n. pur per met. vale Entrare. Notar ti voglio i cittadini appunto, Che meco vedi al tempo, che qui intaschi. Dittam. INTASCATO, TA: add. da Intascare. V.

INTASSARE: v. a. Arcum tendere. Tendere, Caricare, e si dice dell' arco. Altresì come lo arciere di tanto, come egli intassa più l'arco, ed apre, di tanto egli fiede più fortemente. - Ecerto Dio ha già suo arco teso e intassato, siccome dice il saltero. Tratt. Fort.

INTASSATO, TA: add. da Intassare. V. INTATTO, TA: add. Voc. Lat. Non toccato, Non corrotto, Puro, Incontaminato. V. Si crede, che fino all'ultimo spirito conservasse il fiore della verginità tutto puro e intatto. Serd. stor. Vinceano di candor le nevi intatte. -Di sè lascio molti paesi intatti. - S'alcun partito, alcuna via fosse atta a trarla quindi immaculata e intatta. Ar. Fur. Ed egli ancor le sue conserva intatte. Tass. Ger.

S. INTATTE, o Integerrime: diconsi da' Botanici le Foglie il cui contorno è eguale, li-

scio, e senza tacche o denti. 1NTAVOLARE: v. a. Far tavola, e si dice del Giuoco degli scacchi, o simili, quando si fa pace; Paciare, Pattare, ed e' quando i giocatori sono ridotti con ugual numero di pezzi, o a tal segno da non potersi superare l'un l'altro, come se si dicesse il giuoco è della tavola o del tavoliere. - V. Tavola. Se non vuoi ricever matto lascia il giuoco INTAVOLA-To. Fr. Jac. T. Cosi matto con matto si gastiga, Ed è ragion che'l giuoco qui s'INTAvoli. Morg. qui per simil.

S 1. INTAVOLARE: si dice anche dell' Acco-

S 2. INTAVOLARE: vale anche Scriver per via di note e di numeri le voci del canto e del suono. In cotesto dee battere tutto il forte di questo concerto; andate ad intonare a M. P. quanto s' è intavoloto sul nostro spartito. Fag. com. Che importa poi che il Salta non le INTAVOLI Nell'infame suo ruolo, e che perdoni Al sangue illustre, allo splendor degli avoli. Menz. sat.

§ 3. INTAVOLARE: è anche I'. d'architettura,

e vale Incrostare. Voc. Cr.

§ 4. INTAYOLARE una stanza. – V. Stanza. §. 5. INTAYOLARE un Negozio, Trattato, o checchessia. – V. Negozio. § 6. INTAYOLARE: T. de' Lanajuoli. Opera-

zione dello strettojajo, dopo aver data la pia-na, cd è Piegare il panno a falde della lar ghezza de' cartoni che mette tra ogni picga.

INTAVOLATO, TA: s. m. T. d'architettura. Lo stesso che Gola, Onda, Sima.

Voc. Dis.

S I. INTAVOLATO: Pialla col taglio a somiglianza della gola rovescia, a uso di fare quel-l'ornamento d'Architettura che è detto intavolato. Voc. Dis.

§ 2. Intavolato d' un solajolo d' un fregio: dicon pure i Legnajuoli e Muratori a quell' Impiallacciature che si fanno per ornamento intorno intorno alle stanze.

INTAVOLATO, TA: add. da Intavolare. V. S 1. Per Incrostato . T. d' Architettura . In . sul mezzo di quello surgeva una mole tonda INTAVOLATA tutto il di fuori di marmi bianchissimi . Stor. Eur.

S 2. INTAVOLATO: per Dipinto in tavola. Ogni viso di carne INTAVOLATO Vuol esser

visto su pe' dipintori. Alleg. § 3. Soglia INTAVOLATA. - V. Soglia. INTAVOLATURA: s f. Scrittura musicale a due versi di righe per uso di sonare il cembalo o l'organo. Bellissimi libri di musica di più sorte, e d' INTAVOLATURA da liuto. Borgh. Rip.

S 1. Per simil. vale Norma, Regola per iscritto, Istruzione. Poi danli un brando colla sua cintura, e del trattarlo l' INTAVOLATURA.

Malm.

S 2. INTAVOLATURA: dicono alcuni Architet-

ti per Panconcellatura. V.

INTEGAMARE: v. a. Mettere nel tegame. Oh quanto è buona la fava menata Ed unta bene, quando è integamata, Lor. Med. canz. INTEGERRIMO, MA: add. Voc. Lat. sup.

d'integro. Proccura d'essere negli ufficj al pari, ed in grazia cogli onesti ed INTEGER-RIMI contadini. Agn. Pand.

S. I Botanici dicono Foglie INTEGERRIME. -

V. Intatto.

INTEGRALE: add. d'ogni g. Essenziale, modar le pedine e gli altri pezzi sul tavoliere. Principale, Che coll'altre parti fa lo 'ntero

Della division delle piante, nelle lor parti integnati. Cresc. Resta, che delle materiali favelliamo, o veramente integnati. Varch. Lez.

§ 1. Calcolo INTEGRALE: dicesi da' Matematici Quel calcolo, per via del quale, data una parte infinitamente piccola, si arriva a trovare una quantità finita.

§ 2. Dicesi altresì in forza di sost. fem. L' INTEGRALE d' una quantità differenziale, per dire Quella quantità finita, di cui tal differenziale è la parte infinitamente piccola.

INTEGRALMENTE: avv. Con modo in-

INTEGRALMENTE: avv. Con modo integrale, Integramente. Che tutto quell' ordine di generazioni e d'effetti massimi, che si vede correre in questa nostra terra, da niuna cosa depende tanto essenzialmente e integramente, quanto da quella tale inclinazione che ha il di lei asse all'asse del mondo. Magal. lett.

INTEGRAMENTE: avv. Integre. Con integrità, Con giustizia. Avea tenuto il suo regno 43. anni integramente. Tes. Br.

S. INTEGRAMENTE: per Interamente, Compiutamente. Tu non me ne pagasti mai inte-GRAMENTE. Fior. S. Franc.

INTEGRANTE: add. d'ogni g. Componens. Integrale, Che intrega. Concludo, ec. poter naturalmente convenire a i corpi naturali INTEGRANTI l'universo. - I corpi INTEGRANTI dell'universo son prodotti, ec. Gal. Sist.

INTEGRARE: v. a. Componere. Render intero. Voc. Cr.

S. INTEGRARE: in Matematica, vale Troyar l'integrale di una quantità differenziale.

l'integrale di una quantità differenziale. INTEGRATO, TA: add. Integer. Integro.

Voc. Cr.

S. Per Conforme alla giustizia. Che quell'è più sicuro e integnato, Che da più savi ci vien consigliato. Franc. Barb.

INTEGRAZIONE: s. f. T. Matematico.

L'azione d'integrare.
INTEGRITÀ, INTEGRITÀDE, e INTE-GRITÀTE: s. f. Integritas. Interezza, Qualità e Stato di ciò che è integro. Un calice rotto restituì alla pristina integritade. Dial. S.

Greg.

§ 1. Integrità: vale anche Perfezione, L aver tutte le sue parti intere. Ma di questa
integrità della confessione diremo di sotto

più pienamente. Cavalc. Frutt. ling.
§ 2. Per Purità, Lealtà, Innocenza, Bontà
di costumi, Illibatezza, Purità di coscienza,
Rettitudine. La sua intenzione è di ragguardare alla integrità e santità dell'anima.
Sen. Declam. La'ntegrità della mente significa giustizia. But. Purg.

INTEGRIZIA. - V. e di Integrità.

INTEGRO, GRA: add. Integer. Che ha integrità, Non guasto, Incorroto, Non con-

taminato. Sua faccia allegra, ahi Dio, quanto è integna! Dant. rim. Non sapend io, che leve Venisse'l fin de' miei ben non integni. Petr.

INT

S. Per Non diviso, Intero, Compiuto. Dove stemmo la notte tutta integra. Dittam. Grosse-colonne d'integra diamante. Ar. Fur.

INTEGUMENTO: s. m. Voc. Lat. Coperta, Copertura. Scorticata, ec. la faina, osservai, che tra' muscoli, e gl'integumente esterni, ec. stavano acquattati moltissimi vermini. Red. Oss. au.

INTELAJARE: v. a. Mettere ne. telajo.

Voc. Cr.

S. Intelalare un negozio, o simile: vale lo stesso che Intavolare. V.

INTELAJATA: s. f. Formazione della tela; e qui figur. Macchina, Orditura Fag. com. INTELAJATO, TA; add. Posto in telajo. Magal. lett.

S. INTELAJATO: T. de' Legnajuoli. - V. Porta. INTELAJATURA: s. f. T. de' Legnajuoli e simili. Ossatura, Unione di più pezzi di legname.

S. INTELNJATURA di una tavo.a, o di un tavolino: è la Riunione de piedi colle fasce senza il suo piano. INTELNJATURA della cassa di una carrozza, di una porta, di un armadio, ec.

INTELLETTIVA: s. f. Facultas intellectiva. Facoltà dell'Intelletto. La intellettiva è spesse volte falsa, e non lo veggiamo noi tutto di. Franc. Sacch. nov.

INTELLETTIVAMENTE: avv. Intellective. Con virtú intellettiva. Poichè l'Angelo apprende alcuna cosa, perocchè egli l'apprende intellettivamente, sì è immobile, e fissa che, ec. Com. Inf. Traita in questa prima cantica ordinatamente, come appare a chi legge intellettivamente. But. A un'infinita vacuità di tutto quello che non è essenzialmente lo spirito medesimo, non distinto, se non intellettivamente, dalle sue potenze. Magal. lett.

INTELLETTIVO, VA: add. Intellectu praditus. D'intelletto, Che ha intelletto. La volontade è nella parte intellettus dell'anima. Com. Purg. Gli animali intellettivi che perdono lo intelletto, diventano, ec. - A quello della molle si segue, che è intellettivi persona e savia. Com. Inf.

S 1. Trovasi anche usato in sign. d' Intendente. Da poi che morte ha chiusa l'alta mente Intellettiva del maestro degno. Franc. Sacch. rim.

§ 2. Intellettivo: per Che è dotato de grand' Intelletto. Agli uomini intellettivi porge per avventura più vaghezza, e maggior diletto la scultura. Varch. lez.

INTELLÈTTO: s. m. Intellectus. Potenza dell' anima, colla quale l'uomo è atto a intender le cose; Mente, Spirito, Intelligenza, Intendimento - V. Discorso, Capacità, Ragione, Conoscimento. Intelletto vasto, acuto, profondo, settile, penetrante, vivo, saldo, sano debile, ottuso, rozzo, svegliato, galiardo, angelico - L'umano intelletto è limitato e terminato - Puote l'umano intelletto comprendere le creature, ec. But. Questo nome intelletto significa più cose, ec. ed è propriamente in noi quella parte più nobile dell'anima, per la quale noi intendiamo, e si chiama molte volte Mente. Varch Lez.

§ 1. Intelletto: per Intelligenza, Cognizione. E sì profondo intelletto avea della divina Scrittura, che spesse volte ec. Vit. SS. PP. Donne, ch'avete intelletto d'amore,

I'vò ec. Dant. rim.

S 2. Per Senso di scrittura, Concetto. Se si facesse trasponimento delle parole, tantochè mutassero lo intelletto ec. non è battezzato. Maestruzz.

INTELLETTO, TA: add. Voc. Lat. Inteso. Le creature sono i libri de' mezzani, le quali contemplate ed intellette guidano nella notizia del sommo. Tratt. gov. fan

tizia del sommo. Tratt. gov. fam.

INTELLETTÒRE: verb: m. Che intende,
Che ha intelletto. Come la cosa intesa, ed
amata muove lo 'NTELLETTORE, ed amatore,

così ec. But. Par.
INTELLETTUALE: add. d'ogni g. Intellectualis. Intelletivo. La virth intellettuale è una potenza spirituale e nobile. Com. Purg. Cognizione speculativa e intellettuale. Teol. Mist.

§ 1. Per Che ha intelletto. Fallo divenire di creatura intellettuale, bestia. Com. Inf. § 2. Dicesi anche Intellettuale per opposizion a Materiale, come l'Angelo, l'Anima è

una sostanza intellettuale.

INTELLETTUALITÀ, INTELLETTUA-LITADE, INTELLETTUALITÀTE: s. f. Intellingentia. Qualità, e Stato di ciò che è intellettuale. Questo si può provare sì per la INTELLETTUALITÀ, sì per la incorporalità. Quist. Filos.

INTELLETTUALMENTE: avv. Intellectualiter. Secondo l'intelletto, Con intelletto, Mentalmente. S'unisce la mente a Dio non conosciuto intellettualmente con cognizione.

Teol. Mist.

INTELLEZIONE: s. f. Intellectio. Intelligenza. La mia parte divina ec. causi nelle tue parti atte ad intendere, e ad imparare le intellezioni, e i concetti. Capr. Bott. Anche le intellezioni, benche sieno d'alcuna cosa particolare, per accidente, come sarebbe se questo iriangolo aver due retti alcuno contempla, il fa in quanto semplicemente è triangolo Salvin, Plotin.

INTELLIGÈNTE: add. d'ogni g. Intelligens. Che ha intelletto. Di che le creature intelligenti, E tutte e sole furo, e son dolate. Dant. Par.

S. INTELLIGENTE: per Erudito, Letterato; contrario d' Ignorante. O quelli, che leggeranno, saranno intelligenti, o eglino saranno ignoranti. - Dar materia di ridere agl'intellicenti. Fir. disc. lett.

INTELLIGENTISSIMO, MA: add. sup. d' Intelligente. Mercè ind vidualmente all' INTEL-LIGENTISSIMA avvedutezza del cavalier Picr-

francesco. Viv. disc. Arn.

INTELLIGENZA, e INTELLIGENZIA:
s. f. Intelligentia. Intelletto. La intelligenza, è in noi quella cosa, per la quale naturalmente investigando, ovvero ragionando,
ciascheduna anima conosce il suo creatore.
Teol. Mist. E quale avrà cuore nobile, ed
intelligenzia sottile, sì gli potrà assimigliare. nov. aut.

§ 1. INTELLIGENZA: per Cognizione, Notizia. Sedendovi, e riposandovi vede la mente le cose lontane, e con acuta intelligenza.

Bocc. lett.

§ 2. Intelligenze diconsi anche Quelle sostanze incorporee, che più comunemente si dicono Angeli. Perchè i filosofi non vogliono, che alle intelligenze (che così chiamano essì gli Angioli) faccia di mestieri il favellare Varch. Ercol.

§ 3. per Corrispondenza. S' assicurò, ch' e-gli aveva là grandi intelligenze d' uomini

d'importanza. Cocch. Esalt. cr.

INTELLIGERE: v. a. Voc. Lat. Intendere Negli uomini vegetare, e sentire, muovere e ragionare, ovvero intelligere. Dant. Conv

INTELLIGIBILE: add. d'ogni g. Intelligibilis. Atto ad esser inteso. Cost è a lui ciascun linguaggio non intellique. But. Inf. §. per Appartenente all'intelletto. Eserci-

andoti nelle occulte contemplazioni, con forte abbattimento lasci i sensi corporali, e le intelliciali operazioni. Teol. Mist.

INTELLIGIBILISSIMO, MA: add. sup d'Intelligibile M'appiglio al primo sonetto dell'ultima parte delle sue rime, la quale chiara è, e intelligibilissima. Salvin. disc.

INTELLIGIBILITA: s. f. Facilità d'intendere. Non intenderò mai presumer di dimostrarvi l'esistenza di Dio, e molto meno l'intelligibilità de misterj della vera religione. Magal lett.

INTELLIGIBILMENTE: avv. Intellective. Con intelligenza. La speranza è certificamento nella quale la mente si rallegra intelligible-

MENTE. Coll. Ab. Isac.

INTELUCCIARE: v. a. T. de' Sartori. Fortificare qualunque parte di una veste con telucce poste nell'interiore tra la fodera e'l panno

INTELUCCIATURA; s. f. T. de' Sarti, Quella fortezza che si mette dentro al vestito tra' due panni, cioè tra 'l disopra e la mo-

streggiatura.

INTEMERATA: s. f. Ambages. Intrigo, Guazzabuglio d'operazioni, Azione lunga, fastidiosa, spiacevole, tediosa. Questo squittinare è stato stamane una lunga INTEMERATA. Sport. Gell. Ma per non vi far più lunga e fastidiosa intemerata, e lei e me, ec. unitamente raccomando. Alleg.

S. Fare un' INTEMERATA; vale Fare una lunhiera, detto da un' antica orazione, che cominciava. O intemerata, la quale essendo lunga, si usò poi dire dal volgo d'ogni troppo lungo ragionamento, e perciò nojoso. Egli è

un' INTEMERATA.

INTEMERATO, TA: add. Voc. Lat. Inviolato, Incorrotto, Puro. - V. Incontaminato , Illibato . E secondochè promisi , t' osservi puritade d'intemerata fede. Guid. G.
INTEMPELLARE: v. a. Voc. ant. Mandar

in lungo, Intertenere, Non venire a conclu-

sione. M. Vill.

INTEMPERANTE: add. d'ogni g. Intemperatus. Che ha il vizio dell' intemperanza, Sregolato, Intemperato, Sfrenato, Iminoderato; contrario di Temperato. Onde i Francesi INTEMPERANTI, e impazienti del caldo si ammalarone. Guice. stor.

INTEMPERANTISSIMO, MA: add. sup. d'Intemperante. O tempi! o costumi! tempi d'co intemperantissimi, e costumi scostumatissimi. Pros. Fior. Intemperantissima cena.

Nicol. Pr.

INTEMPERÀNZA, e INTEMPERANZIA: s. f. Intemperantia. Affetto, ed uso eccessivo intorno a' piaceri sensuali, specialmente del gusto, e del tatto. - V. Sregolatezza. INTEM-PERANZA brutale, sozza, vergognosa, impetuosa, cieca, smoderata, sfrenata. - La'n-TEMPERANZA acquistata per superfluo mangiare, o bere, ec. esp. Salm.

S. Per Inegual temperamento. La salvatica (vena) nasce fra il grano, conciossiacosa-he la troppa unidità, e intemperanza della

terra si convertisca in vena. Cresc.

INTEMPERARE: n. p. Mitigari. Temperarsi, Mitigarsi. Sentendosi, ec. convincere, che egli era, ec. s'intemperò e prese le sue parole in sollazzo. Cavalc. Frutt. ling.

INTEMPERATAMENTE : avv. Intemperanter. Senza temperanza, Sfrenatamente. Usare, ec. obbedientemente e nulla intempe-

RATAMENTE. S. Ag C. D

INTEMPERATISSIMO, MA: add. sup. d'Intemperato. Massimamente ne' casi d'amore, ne' quali non era intemperatissimo. Varch. stor.

INTEMPERATO, TA: add. Intemperans.

Non temperato, Immoderato, Sfrenato; e dicesi delle persone, e delle cose. - V. Intemperante. Luoghi intemperati di freddo tificante. Cresc. La INTEMPERATA arroganza di Cassandra figliuola di Priamo. Bocc. lett. E tra l'altre cose che fanno fare rei sogni, e oscuri, si è lo'ntemperato e disordinato uso della lussuria. Passav. Noi diciamo che tutti i cattivi sono intemperati, avari, ec. Sen. ben. Varch.

INTEMPERATURA: s. f. Intemperies. Intemperie; contrario di Temperamento. Elle non posson ricevere i simulacri sensibili senza materia, per la ragion detta della loro in .?

TEMPERATURA. Segn. an.

INTEMPÈRIE: s. f. Intemperies. Cattiva temperie. Entrò fra le genti dell'armata, o per l'intemperie dell'aria, o per i cattivi cibi, una crudele infermità. Serd. stor. L' IN-TEMPERIE però fredda ed umida del cervello non è nuda intemperie, ma bensi con-, giunta con umori pituitosi. - Correggere l' IN-TEMPERIE delle parti generanti. Red. cons. La disunione de' principj constituenti il corpo umano forma la morbosa intempenie. Del Papa cons.

INTEMPESTIVAMENTE: avv. da Intempestivo. Intempestive. Fuor di tempo. Per cagione delle medicine INTEMPESTIVAMENTE pigliate. Lib. cur. malatt. Voi areste potuto

vedere che molto INTEMPESTIVAMENTE io mi fossi posto a ciò fare. Bemb. lett. INTEMPESTIVO, VA: add. Intempesti-ous. Che è tuor di tempo. Ed è (ben sai) Qui ricercargli intempestivo, e tardi. Petr. La misera si strugge, come falda Strugger di neve intempestiva suole. Ar. Fuor. Pietà certamente intempestiva e pelosa. Disc. Calc.

INTENDACCHIARE: v. a. Intendere superficialmente; Intendere per discrezione. Se-condo che l'interpretarono alcuni soldati Spagnuoli che di già cominciavano a INTEN-DACCHIARE la lingua. Accad. Cr. Mess. Qualche cosa di più apparente avidità d'un intelletto volonteroso d'intendacchiare. Magal.

INTENDACCHIO: s. m. Intelligentia. Modo basso, Intendimento. Queste son cose da uomini, ch' abbian dello 'NTENDACCHIO. Fir. Trin.

INTENDANZA: - V. e di Intendenza. INTENDENTE: s. m. Voce. dell' uso Titolo di Giudice principale in alcune Provincie, o città, che soprantende agli affari del pubblico.

S. In questo significato si dice anche Intendente in g. f. alla Moglie d'un Intendente . INTENDENTE: add. d'ogni g. Intelli-gens. Che intcude, Che sa, Pratico, Versato, Esperto, Perito, Intelligente, Intenditore, Instruito, Dotto, Conoscente, Ammaestrato Il partirsi dalla verità delle cose state nel novellare è gran diminuire di diletto negli INTENDENTI . Bocc. nov. Per alquanti inten-DENTI di quella scienzia. G. Vill. Qui in forza di sost.

S 1. Per Avvisato, Accorto. Per consigli d'indovini, entrò in fantasia, e fecelo in-tendente, che ec. G. Vill.

§ 2. Per Attento . Acciocche esso voco IN-TENDENTE alle dette cose imponesse. ec.

Amet.

INTENDENTEMÈNTE: avv. Intente. Attentamente, Con intendenza. Si accorse, che INTENDENTEMENTE lo aveano ascoltato. Fr. Giord. Pred. Confessa l'operazioni tue INTEN-DENTEMENTE . Coll. Ab. Isac.

INTENDENTISSIMO, MA: add. sup. d' Intendente. Aristone è versona intendentis-SIMA della scrittura. Cecch. Spir. Insegnarono ec. l'arte di fare l'artiglierie ec. della quale

erano intendentissimi. Serd. Stor. INTENDÈNZA: s. f. Intellectus. Intendimento. Posi la mia intendenza nel mondo.

ch' ho veduto . Fr. Jac. T.

S 1. Per Innamoramento. Lo quarto amore, che volgarmente si chiama innamoramento, ovvero intendenza, ec. Fior. virt.

§ 2. Per la Persona amata, come quella a cui l'amante sempre bada, e tiene intento e teso l'intendimento. Di poter riaver qual si vuol pria La dolce sua, e unica inten-DENZA. Filostr.

§ 3. INTENDENZA: nell' uso, per l' Uffizio,

Dignità d'un Intendente.

§ 4. Dicesi anche della Casa, dove abita

l' Intendente .

INTÈNDERE: v. a. Intelligere. Appreudere collo 'ntelletto; Capire colla mente ascoltando, o leggendo; Comprendere, Conoscere, Discernere, Scoprire, Asservar bene il detto, il punto, la verità. Intendenz alla prima, prestamente, chiaramente, ottimamente, sanamente, profondamente, suverfizialmente, perversamente, a rovescio. - Íntendere é comprendere l'esser vero della cosa, e sapere. But. Perciocchè essa voco o niente di quella lingua intendeva. Bocc. 200.

§ 1. INTENDERE: per Sentire, Udire, Pervenire una cosa all'orecchio; Sentir nuova, avviso; Venir avvisato, informato. Quando messer Luchino gli ebbe intesi, fue molto allegro. Stor. Pist. INTESE cose, che furon cagione di sua vittoria. - Cangiar colore, ec. Ratto che 'nteser le parole crude. Dant. Inf. Intendere significa due cose diverse, udire, ver dir così, e essere intento. Varch.

Lez.

S 2. Per Stimare, Giudicare, Io avrei detto. come io la intendeva. Fir. As. Io dirò

liberamente, com'io ? INTENDO. Son. ben Varch.

§ 3. Dicesi talvolta rispondendo altrui: 5" intende, cioe Sicuramente, questa cosa va de plano; Non occorre spiegarsi di vantaggio.

Salvin. Buon. Tanc.

§ 4. Per Attendere, Badare: Essere intento a checche sia; Per cura, Dare opera. Vedi Asdente, ch' avere INTESO al cuojo, E allo spago ora vorrebbe. Dant. Inf. Or si piega, ec. La virtù, ch' è dal cuor del generante Dove natura a tutte membra intende. Id. Purg. Al trastullare i fanciulli INTENDEA . -Ella mai a sì fatte novelle non intenderebbe. Bocc. nov. Che'l maggior padre ad altra opera INTENDE. - Poiche morto è colui, che tutto inteso Di farvi mentre visse al mondo onore. Petr.

§ 5. Per Procurare. Che d'utilità ella non m'è punto, ne l'arei accettata, se questi Signori di tale cosa ragionato m'avessero, e voi in ciò avete il falso inteso. Bemb.

§ 6. Per Avere intenzione, pensiero. Mostrato ho lui tutta la gente ria, Ed ora intendo mostrar quelli spiriti, Che purgan se, ec. Dant. Purg INTENDO, che de i detti miei beni i predetti miei eredi non debbano, ne

possano vendere, ec. Bocc. Test.

§ 7. Per Avere esperienza, e cognizione, e in questo sign. si usa anche n. p. Intendersi, Esser perito in una cosa, Conoscersi di una cosa, Aver perizia, Essere intendente di . . . Ove sia chi per pruova INTENDA amore. Petr. Io m'intendo così male de' vostri nomi, come voi de' miei. Bocc. nov. Chi fa patto co: S. Ecc. guasta l'arte, e non se ne intende. Cas. lett.

S 8. Per Avere intendimento, convenienza, Esser d'accordo. Discretamente con lui s'incominciò ad intendere. Bocc. nov. I Giudet non s' intendono co' Sammaritani. Annot Vang. I castellani del castello di Rezzuoto. s'intesero insieme e recaronsi in guardia.

S o. Per Esser segno, Indicare. Che cui egl. presentasse si s' INTENDEA aver commiato da lui, e dipartirsi di sua corte. Nov. ant.

S 10. Per Volger lo 'ntendimento o 'l pen siero, Por la mira ad una cosa a fin d' ottenerla; Aver il cuore, ad una cosa. - V. Tendere, Mirara, Badare. Il riprese dello 'NTEN-DERE e del guardare, che egli credeva che esso facesse a quella alonna. Bocc. nov. Il buon Re Sicilian, ch' in alto INTESE, E lun. ge vide, e fu verament' Argo. Petr.
§ 11. Intender gli occiti. - V. Occhio.

S 12. Intendensi in donna: tra gli Antichi era l' Innamorarsi; onde la voce Intendenzi-V. Chiamasi rivale quello cotale, che s' IN.

TENDE in colei colla quale tu l'intendi tu. Ovid. Rem. Am.

§ 13. Intendersi: si usa pure parlandosi di Donna che s'innamori d'uomo, ed usasi anche senza le particelle mi, ti, si, ec. Maggiore ingiuria soria a qualunque di voi è la minore se intendesse in nello 'mperadore di Roma, che se l'imperadrice nel più vile schiavo. Guicc. lett.

§ 14. Intender l'arco, o simili: vale Tenderlo, Caricarlo. Segno, ove ponendo la mira, chi ha la ragione allenta e intende l'arco.

Segn. Etic.

5 15. Dare ad INTENDERE: vale Persuadere, Dimostrare; e si usa anche nel n. p. Credeva che esso facesse a quelle donne, siccome ella gli aveva dato ad INTENDERE. Bocc. nov. Ciò dava ad INTENDERE per similitudine il profeta Isaia. Passav.

§ 16. E n. p. vale Credere, Reputare. Hai veduto già più tempo fa, per quanto io mi do ad intendere, l'esperienza della mia fede. Fir. As. Non d'ignobile Gente, come ti dài forse ad intendere, ma di padre ec. è nata. Ar. Negr.

§ 17. Per Dire altrui cosa falsa ingannando-

10. Voc. Cr.

§ 18. Far intendere: vale Significare. Si accusò ec. di certi crimini ed errori, che al Re fu fatto intendere che i Tempieri usavano. G. Vill.

§ 19. Per Fare le viste, Dare ad intendere. E faccendo a loro venire le genti di segreto, faccendo intendere al palese che v'erano per trattare accordo, ec. G. Vill.

INTENDÈVOLE: add. d'ogni g. Manifestus. Atto ad esser inteso, Agevole, Chiaro. E con non intendevole mormorio, e con minaccevole aspetto mi fe' pavida. Fiamm. Dire alcuna parola piana e intendevole. Sen. Pist.

INTENDEVOLMENTE: avv. Acute. Con intelligenta. E intendevolmente alli suoi sguardi misura lo corso del sole. Guid. G.

§ 1. Talvolta vale Con facilità d'intelligenza. Si brevemente, e si intendevolmente lo ci nomina. Esp. Pat. Nost.

§ 2. Per Attentamente, Con diligenza, Non caso. Conciossiacosach' egli-eleggessero la

gente più intendevolmente. Liv. M.

INTENDIMÈNTO: s. m. Intellectus. Intelletto, L'intendere, Intelligenza. – V. Intelletto, Ingegno. Ma perciocchè ella ha sapienza, si è appellata intendimento, e a vero dire intendimento è la più alta parte dell'anima, chè per lui noi avemo ragione e conoscimento, e per lui l'uomo è appellato immagine di Dio. Tes. Br.

§ 1. Per Intelligenza. Cittadini di leggieri

INTENDIMENTO. M. Vill.

§ 2. Per Disegno , Intenzione , Proponi- M. Vill

mento, Fine. Potere, ec. dare effetto al suo perverso intennimento. Bocc. nov. Per recare colla sua forza la città di Firenze al suo intendimento. G. Vill. Oggi mai poss'io, ec. compiere tutto il mio intendimento. Nov. ant.

§ 3. Dare intendimento: lo stesso che Dare intenzione. Dando intendimento al Re di Francia e al detto messer Carlo di farlo

eleggere Imperadore. G. Vill.

§ 4. Per Intendenza, o Persona amata. Comare, egli non si vuol dire, ma lo'ntendi MENTO mio è l'Agnolo Gabbriello, il quale

più che sè m' ama. Bocc. nov.

§ 5. Vale anche Amore, e non solo Amor carnale, ma Qualsisia amore, come si vede nelle lettere di Fr. Guitt. dove D. Angiolo Priore di Camaldoli è chiamato Speranza, e INTENDIMENTO, cioè Amore dell' ordin suo. Bottari not. Guitt.

§ 6. Per Senso, o Concetto. Queste parole pensando, e non potendo d'esse comprendere nè intendimento, nè frutto alcuno, ec. Bocc. nov. E con tutto che in latino, come la mando, fosse piu nobile, e d'alti verbi e intendimenti, ec. ci parve di farla volga-

rizzare. G. Vill.

INTENDITIVO, VA: add. Che intende, Atto ad intendere, Intelletto. Essendo la fantasia una potenza, e facultà dell'anima, posta in mezzo fralla virtù INTENDITIVA, e la sensitiva, ec. Salvin. disc. Sendo che tutte la virtù INTENDITIVA sia posta nel cervello, come in una fortezza del corpo. Pap. Burch.

INTENDITORE: verb. m. Cognitor. Che intende. Assai chiaramente a' buoni intenditori si vossono comprendere. G. Vill.

S. Dicesi in modo proverb. A buono intenbitor il parlar corto, che anche più comun. si dice A buono intenditor poche parole. Franc. Sacch. rim.

INTENDITRICE: verb. f. Che intende. Fina intenditrice d'ogni gentilezza. Salvin.

pros. Tosc.

INTENEBRAMENTO: s. m. Obscuratio. L'intenebrare, Ottenebramento, Ottenebrazione, Offuscamento. La qual cosa ec. puo ingenerare, se non altro, intenegramento, e turbazione. Salvin. disc.

INTENEBRARE: v. a. Obscurare. Offuscare, Oscurare. Imperocchè (la lattuga) inte-

NEBRA gli occhi, Cresc.

SI. INTENEBRARE: dicesi anche il Danueggiare, e Offendere delle cose per via di romori e di percosse senza rottura. Voc. Cr.

§ 2. E figur. Comandò, ec parte passar la Mosa per intenebrare li Menapi, e Morini, è confini della Gallia. Tac. Day. stor. Levata la nebbia, che teneva intenebrata la mente del popole, ec. presono più ardire. M. Vill

INTENEBRATO, TA: add. da Intenebra-

re; Offuscato, Oscurato.

S 1. Per Confuso, Shalordito, Intronato. Ma bench' intenegrato abbia il cervello, Pur si rivolge a lui feroce e snello. Alam. Gir.

\$ 2. Per Intormentito per le percosse ricevnte. Or è quando ( perch' egli shalordito e tutto intenegrato in terra giace ) i ciechi

più che mai janno pulito. Malm.

INTENEBRIRE: v. n. Hebetari. Empiersi di tenebre, d'oscurità; Offuscarsi: Ma quando il disavventurato Feton riguardoe le terre, impallidie, e subitamente gli tremarono le gi-nocchia, e intenennica la veduta. Com. Inf.

S. Per Confondersi, Perdere il lume della ragione, Genera spine, e triboli di libidine, e la mente intenensisce, e diventa pigra. Pist. S. Gir.

INTENEBRITO, TA: add. da Intenebrire. Che dal mondo intenebrito io men' era pur

mozzato. Fr. Jac. T.
INTENERIMENTO: s. m. Lo intenerire, e figur. Sentimento di tenerezza, di compassione e simile. Fa che ad or ad ora con intenenimen-To d' ogni cuore eziandio ferino ella si lamenti, ec. Uden. Nis. INTENERIRE: v. a. Mollire. Far. divenir

tenero. Voc. Cr.

§ 1. In sign. n. e n. p. vale Divenir tenero. Il tempo da far quest' opera è, quando la vite incomincia a INTENERIRE. Day. Colt. Alcuni semi, ec. son cotti, quando inteneried introdotto nello stomaco a pocco a poco

s' INTENERISCA. Red. Ins.

§ 2. INTENERIBE : per. met. vale Lasciar la rigidezza, Indurre, o Provar compassione. Era già l'ora, che volge il disto A' naviganti, e'ntenerisce il cuore Lo di ch' han detto a' dolci amici addio. Dant. Purg. E non gl' IN-TENERISCE, e non gli scalda. Il cor pietà, che pietra è viva, e salda. Bern. Orl. Ed egli molto più intenento quasi lagrimando molto più intenento quasi lagrimando gli disse, ec. M. Vill. INTENERISCO, e me stesso disaspro. Varch. rim. past, Clorinda intenerissi, e si condolse D'ambedue loro, e lagrimonne alquanto. Tass. Ger. Sua Beatitudine s'inteneri a lagrimare per dolcezza della memoria, ec. Cas. lett.

INTENERITO, TA: add. da Intenerire. V. INTENSAMENTE : avv. Vehementer. In

modo intenso. Voc. Cr.

INTENSIONE : s. f. Il più aito grado a cui una qualità possa salire; L'accrescimento maggiore della forza, dell'energia del caldo, del freddo, e simili. Ma è ben superato da lui di intensione di colore, appressandosi il rosso più all' infiammato. Gelli, color. Poichè in proporzione della varia intensione di essa (luce) s' avrebbe altresi mutazione di ca-

iore - Il vento in ciascun naviglio opererà colla stessa intensione di forze. - L'inten-SIONE degli odori diminuisce in proporzione composta e della reciproca de' quadrati, ec.
- Replicherò esser facile il cangiare l'in-TENSIONE delle qualità; ma non già produrne mai altre nuove. Tagl. lett.

S. Nella Metafisica dinota un Dispiegamento, od un Uso delle facoltà intellettuali, con vigore più che ordinario; quando la mente tutta si determina a considerare una cosa, o si ferma sovra una idea esaminandola da tutti i lati, senza lasciarsi distrarre; Tensione. Cost è l'animo dell' uomo se non si rallenta dalle sue intensioni, Amm, ant.

INTENSISSIMAMENTE: avv. sup. d' Intensamente. Egli pati di più senza paragone nel cuore rattristandosi intensissimamente de' nostri peccati. Segner. Penit. istr.

INTENSISSIMO, MA: add. sup. d'Intenso. Attendete a star sano per questi inten-sissimi caldi. Bemb. lett. Dolori intensissimi nelle giunture. Guice. stor.

INTENSIVAMENTE: avv. Intensive. Intensamente. Pigliando l' intendere intensive in quanto cotal termine importa intensiva-

MENTE, cioè perfettamente, ec. Gal. Sist. INTENSIVO, VA: add. Intensus, Voce bellissima, e per l'espressione, e per la proprietà meritevole d'essere accolta. Penetrante, ovvero Atto a penetrare e ad internarsi con veemenza, Veemente, Accrescitivo, Che penetra avanti, Che intensamente significa. Via: questo è avverbio intensivo, cioè molto. But. Purg. L'uno si chiama amore apprezzativo, l'altro amore intensivo, o vogliam dire amor tenero. Segner. Crist. instr.

INTÈNSO, SA: add. Intensus. Eccessivo, Veemente, Forte, Fiero, Grande. V. Perchè fa in lei con disusata foggia Men per molto voler le voglie INTENSE ? Petr. Lasso! e fuggir devria di questa spoglia Lo spirto oppresso della pena intensa. Cas. son. Nello spargimento dell'odore de' fiori, ec. si considera la loro intensione, ec. ci fanno sentire un odore più intenso. Tagl. lett.

S. Per Intento, Attento. In quel bel viso, ec. Fermi eran gli occhi desiosi e INTENSI.

Petr.

INTENTABILE: add. d'ogni g. Inesegui-bile, Inarrivabile nel suo effetto. Di dove è abile a condursi a nuoto, ec. che ha riconosciuto non pure impraticabile, ma INTEN-

INTENTAMENTE: avy. Intente. Con attenzione, Con affetto, Con intensione. Pre. gandolo che più intentamente pregasse per lui. Vit. SS. PP. Si INTENTAMENTE Nell' amata vista requie cercavi. Petr.

INTENTARE: v. a. Tentare. Procurar di

fare, Tentare. Ciascuna ingiuria s' INTENTA o con forza, o con inganno. Com. Inf. INTENTATO, TA: add. da Intentare. V.

S. Per Non tentato. Per non lasciare cosa alcuna INTENTATA, deliberò fare la giornata. Segr. Fior, stor. Per non tralasciar cosa alcuna intentata, ec. ordinai, ec. Red. Ins. INTENTAZIONE: s. f. Tentatio. Lo in-

tentare. Non era in quel tempo avarizia, ec. ne INTENTAZIONI diaboliche. Coll. Ab. Isac.

INTENTISSIMAMENTE: avv. sup. d'Intentamente. Stando ciascuno intentissimamente

ad ascoltare. Varch. stor.

INTENTISSIMO, MA: add. sup. d' Intento. La 'ncominciò intentissimo a riguardare.

INTENTIVAMÈNTE: avv. Attente. Con attenzione. E INTENTIVAMENTE cominciai a ri-

mirare. Filoc.

S. Per Gagliardamente, Con ardore. Che ciascuno s' apparecchiasse della guerra più tostamente, e più intentivamente che, ec. Liv. M. Vuole INTENTIVAMENTE pugnare. Com.

INTENTO: s. m. Desiderium. Desiderio, Intenzione, Intendimento. La mente mia, ec. Lo intento rallargo, siccome vaga. - Con pena da lei avrei mio intento rivolto. Dant. Purg. Conciossiacosachè sia stato solamente nostro intento discorrere, ec. Sagg. nat. esp. Io ho (dice ella) l' INTENTO mio, e quello che io desiderai. Sen. ben. Varch.

INTENTO, TA: add. Attentus. Attento, Fisso. Mentr' io sono a mirarvi intento e fisso. Petr. E son tanto accecati nel desiderio delle ricchezze, che tengon sempre gli

occhi intenti a quelle. Circ. Gell.

S. Per Pronto, Presto, Apparecchiato. Al governo delle camere delle donne INTENTE vogliamo che stieno. Bocc. introd. Gli altri discepoli furo intenti colle corregge, e scopárlo per tutta la contrada. Nov. ant.

INTENZA: s. f. Voc. ant. Intenzione, Intento. Parendo loro, ec. sentire la INTENZA di messer Pandolfo. F. Vill.

S. Per Oggetto amato, ed è detto forse per sincope d'Intendenza. Ed eo amando voi, dolce mia intenza. Rim. ant. Dant. Maian.

INTENZIONALE : add. d'ogni g. Intellectualis. Che è nell'immaginazione, e da quella dipende. Le cose che hanno appunto l'essere INTENZIONALE, non inducono trasmutazione naturale. Segn. an.
INTENZIONALMENTE: avv. Con inten-

zione. Voc. Cr.

S. Talora è T. Logico, e vale Mentalmente, Per via d'immaginazione. Nullo dipintore potrebbe porre alcuna figura, se INTENZIONAL-MENTE non si facesse prima tale quale la figura essere dee. Dant. Conv.

INTENZIONARE: v. a. Mostrare di aver l' intenzione di far checchessia. Il Cardinale stima di aver sufficientemente soddisfatto a suoi impegni coll' INTENZIONARE quella risegna. - Quando anche egli non avesse nè promessa, ne intenzionata loro l'istessa virtu e privilegio. Magal. lett. Gli raccomandava il trattar bene gl' Indiani , ec. e finalmente l' IN-TENZIONAVA di pronti soccorsi. Arcad. Cr. Mess.

INTENZIONATO, TA: add. da Intenzio-

S. INTENZIONATO: vale anche Promesso, Fat-

to sperare.

INTENZIONE: s. f. Intentio. Pensiero Oggetto, e Fine, per lo quale l'animo si volge, e si muove a operare; Intento, Intendimento, Disegno, Proponimento. - V. Desiderio, Voglia Fine: Far una cosa a buona INTENZIONE - Aprire altrui la sua intenzione. - Drizzare, Fermare, Fondar l' INTENZIONE in un fine - Contento d'esser certificato della sua intenzion, disse. Bocc. nov. Avendo io. davanti ec. l'ultima mia intenzione ordinata. Lab. Più leggiermente si moverebbe il sol dal suo corso, che Fabbrizio da sua intenzione. Petr. uom ill. La forma, e la 'INTENZIONE de quella ambasceria fu solo in due cose. Nov. ant. Proferendo l'ambasciadore essere d'in-TENZIONE del Papa doversi ec. Cron. Vell.

§ 1. Talora è T. de' Filosofi, e dicesi

Delle immagini, e similitudine delle cose che si riserbano nella virtù fantastica, e che con altro nome son dette Specie . Varch. Ercol.

§ 2. Per intelligenza, Cognizione. Accioc-che Iddio gli rivelasse l'intenzione di quella Scrittura. Vit. SS. PP. Per avere intenzione

di quello si dirà, ec. But. Inf.

§ 3. Dare INTENZIONE: vale Far correre speranza, Promettere. Don Federigo medesimo prese speranza, e diede intenzione di venire a Messina. M. Vill. Se il Sig. Michel Agnolo dà intenzione di potere in un tempo ragionevole impiegare una mattinata in quella scrittura. Magal. lett.

S 4. INTENZIONE: T. Medico. Mira, Scopo, Fine particolare, per cui viene adoperato un medicamento. Quest' acqua percio non disciolgono, e nouraschiano... possono corrispon-dere a tutte l' intenzioni delle diverse classi dei rimedj purganti - Elle sono atte a soddisfare a quasi tutte le intenzioni di quei rimedj ec. Cocch. Bagn. Medicamento, che ha tutte le intenzioni, che sono necessarie ver conservarla sana. Red. Cons.
INTEPIDIRE – V. Intiepidire.
INTEPIDITO. – V. Intiepidito.
INTERIAME.

INTERAME: s. m. Exta. Tutti gl' interiori dell' animale. Ei convenia partir questo bestiame, Vincendo a Bachi, e Cachi lo 'NTE-RAME, Burch.

S. E figur. I Viniziani compraron lo 'NTE-

RAME di tal fiera. Burch.

INTERAMENTE: avv. Perfecte. Senza mancanza d'alcuna parte. Assatto, Compintamente, Persettamente - V. Squisitamente, Finamente. Non gli cbbe poi INTERAMENTE. G. Vill. Interamente privi di senno, o insensati affatto non sono. Red. Vip.

INTERARTICOLARE: add, d'ogni g. T. de' Notomisti. Che è tra due ossa articolate.

INTERATO, TA: add. Rigidus, Intirizzito, Intero, Interito, o Tutto d'un pezzo. Vedete quel capitan Cardon stare INTERATO, ec. Buon. Fier.

S. Interato: per Autenticato, Legalizzato.

Segner

INTERCALARE: s. m. Intercalaris. Si dice nelle poesie Quel verso che si replica dopo altri di mezzo. E col suo intercalare, ch' ella usò provvisando, terminato ha cantando. Buon. Fier. S' intonò il Benedictus solenne ec. dal popolo ad ogni versetto si rispondeva coll' IN-

S. INTERCALARE. T. Astronomice, dicesi del Giorno, che si aggiugne nell' anno bisestile al mese di Febbrajo, e della tredicesima luna, che occorre ogni tre anni. - V. Anno, Bisestile. Dal dirsi nell' anno bisestile, e inter-CALARE due volte Sexto Kal. si è avvenuto il dirsi l' anno INTERGALARE bisesto. Baldin. Voc. Dis.

INTERCALARIO : add. m. T. della Stor. Rom. Aggiunto dato a quel mese che i Romani ad ogni tanti anni intramettevan nel-

INTERCEDERE: v. a. Precari. Esser mediatore a ottener grazie per altrui, Adoperarsi con uno a favor d'altri. - V. Pregare, Implorare, Interessarsi. Lo 'NTERCEDERE, che fa ' unigenito Figliuol di Dio per gli uomini. Mor. S. Greg.

S. Per Interporsi. Avrei creduto che tra l' ultimo termine dell' abbassamento e primo principio dell' alzamento dovesse intercedere qualche notabile intervallo di quiete. Gal. Sist.

INTERCEDITORE: verb. m. Intercedens.

Che intercede, Intercessore. Voc. Cr. INTERCEDITRICE: verb. f. Intercedens. Che intercede. Per la Vergine poi nostra avvocata e sovrana interceditrice. Salvin. disc. Ho quest' obbligo alla vostra cortesia, che m'è stata interceditrice di tanto favore. Magal. lett.

INTERCESSIONE : s. f. Precatio, L'intercedere, Priego, Mediazione, Interposizione. Valida, efficace, potente intercessione - Acciocche, ec. appressiti a lui ( a Dio ) per IN-TERCESSIONI, e lo cuor tuo si santifichi per eontinua memoria di lui, e pregandolo sì t' esaudisca. Coll. Ab. Isac.

INTERCESSORE: verb. m. Intercedens. Colui che intercede per un altro. - V. Mediatore, Propiziatore, Avvocato, Protettore, Favoreggiatore. Intercessore autorevole, efficace, sollecito, premuroso, cortese, amo-roso, disinteressato. - Colui che è misericordioso, si ha molti intercessori. Serm. S. Ag. Egli é intercessor pe' nostri peccali. Mor. S. Greg. INTERCETTARE: v. a. Sorprendere, Ar-

restar lettere missive e simili, per iscoprire, qualche disegno, o per impedir l'esegnimento di qualche cosa. - V. Intercetto.

INTERCETTATO, TA: add. da Intercettare. V.

INTERCETTO, TA: add. da Intercettare; Tolto , Rapito , Sorpreso , Arrestato. Certe . lettere a caso intercette scopersero innanzi al tempo tutto il maneggio che andava in-torno. Stor. Eur. Perchè la vita non gli sia INTERCETTA Dal fumo, i passi accelerar con fretta. Ar. Fur.

INTERCEZIONE: s. f. L'essere intercetto. Procuro che fosse fatta la intercezione delle sue lettere . Guid. lett. Non trattandosi qui d'intercezione di lettere, nè di svaligiar

corrieri . Magal. lett.

INTERCHIÙDERE: v. a. Intercipere. Chiudere, Serrare in mezzo, Rinchiudere. Non potendo e modo niuno intercuiudere o ritardare i Francesi ec. Bemb. stor.

S. In sign. n. p. Chiudersi in mezzo. Nè s' interchiuse a mezzo sospiro la via. Bemb. Asol.

INTERCHIUSO, SA: add. da Interchiu-

dere. Com. Purg. INTERCIDERE: v. a. Intercidere. Divider in due, Tagliar in mezzo. Dall' altra parte, onde sono INTERCISI Di voto i semicircoli . Dant. Par. Stracciandogli la lorica, ec. le veni organali gl' intercise. Guid. G.

S. Per Impedire. Io t' ho lasciato legger, senza mai intercidenti nota. Buon. Fier.

INTERCISAMENTE : avv. Interrottamente, Divisamente. L'accelerazione si fa continua .. mente di momento in momento, e non in-TERCISAMENTE. Gal. Sist.

INTERCISIONE: s. f. Intercisio . Propriamente significa Tagliatura per mezzo; per traslato vale Interrompimento. Sopragi giunse la morte di esso Principe, e di viù l' intercision del commercio. Galil. lett. INTERCISO, e INTRACISO, SA: add.

da Intercidere, e Intracidere; Interrotto. Per non lasciare la materia INTRACISA. F. Villa E fu concluso le dimore intercise assediar gli empj. Buon. Fier. Cioè Rotto ogni indugio; Senza por tempo in mezzo; Senza dimora

S 1. INTERCISO : per Segato, Diviso in due.

L santo Jacopo interciso disse: quando gli pastori tosano le pecore, or non tolgono eglino tutta la lana? Cavalc. Med. Cuor.

§ 2. Intercist : chiamavano i Latini Que' giorni in cui si tengono le botteghe a sportello, che anche diconsi Giorni di mezze feste.

Varch. Ercol.

INTERCOLÒNNIO, INTERCOLÙNNIO: s. m. T. d'Architettura. Lo spazio che è fra l'una e l'altra colonna. De'vostri antiporti ec. gl'intercolunns, o troppo angusti, o troppo intervallati, ec. Buon. Fier. INTERCOSTALE: add. d'ogni g. T. Ana-

tomico; Dicesi de' Muscoli, e delle Arterie, che sono tra una costola, e l'altra. Sentono il dolore nel petto tra' muscoli intercosta-

u. Lib. cur. malatt.

INTERCOSTALMENTE: avv. Tra una costola, e l'altra. Il dolore si fa sentire più crudele fra una costola, e l'altra intercostal-

MENTE. Lib. cur. malatt.

INTERCUTANEO, NEA: add. Voc. Lat. Che è tra la carne, e la cute, o la pelle. Lo sangue acceso discorre per tutte le vene, ec. e perchè quine n'è più intercutaneo, che altrove, però ec. But. Inf. La materia inter-GUTANEA delle foglie.
INTERDETTO, e INTRADETTO: s. m.

Interdictum. Divieto, Proibizione. La giustizia di Dio nello 'NTERDETTO Conosceresti all'

arbor moralmente. Dant. Purg.

§ 1. È anche una Censura, o Pena ecclesiastica, per la quale si vieta il celebrare, il seppellire, e alcuni Sagramenti. Misero l'INTER-DETTO in Firenze. G. Vill. INTERDETTO ec. alcuno è generale, alcuno è particolare. Generale è quello, quando generalmente s' interdice il regno, a la provincia ec. ma il particolare è quando di moite Chicse, o una, o parecchie sono interdette. - Lo'n-TERDETTO ec. non si può porre senza ragionevol cagione. Maestruzz.

§ 2. INTERDETTO: T. Legale, è Una formola, colla quale il Pretore comandava, o proibiva alcuna cosa attenente al possesso. Dunque non hanno che proporre interdetto nessuno, mediante il quale ec. Varch. Ercol. Ma poiche altro non se ne può, porterò con pazienza questo interdetto fattomi dalla

fortuna o dal caso. Bemb. lett.

INTERDETTO, TA: add. da Interdire;
Proibito, Vietato. L' antico avversario, il
qual fece Eva Allo'nterdetto pomo alzar
la mano, ec. Ar. Fur.

S. Interdetto: nel sign. di Censura, Lasciò la città di Firenze scomunicata, e in-

TEDETTA . G. Vill.

INTERDICERE. - V. Interdire.

INTERDICIMENTO: s. m. Interdictum. Interdetto L'interdire, Victamento. Dopo

sea loro fatto interdicimento e di ogni maniera di agrume. Libr. cur. malatt.

INTERDIRE, e INTERDICERE: v. a. Interdicere. Proibire, Vietare, Impedire. Sarà in Pergamo interdetto Alle sfacciate donne Fiorentine L' andare ec. Dant. Purg. Le vive voci m' erano interditte. Petr. Quando vorrò da cui mi sia interdetto, di su salire al monte? Amet.

S. Per Punire d'interdetto, Pena ecclesiastica. Fu la terra, e la santa città interdetta. G. Vill. Mi partì, perocchè fu interdetta Bologna. Cron. Vell.

INTERDIZIONE : s. f. Interdictum . Interdetto. Assolvette i Fiorentini dalla INTERDI-

ZIONE, e scomunica. G. Vill.

INTERESSANTE: add. d'ogni g. Che in . teressa. Si deono con attenzione, e senza tedio leggere, come cose proprie, e interes-SANTI, le case, e famiglie di quella eta. Salvin. pros. Tosc.

S. INTERESSANTE: per Che alletta, Che impegna, Che induce voglia. Conti Pros. Poes.

INTERESSARE: v. a. Far partecipe altri di cosa, o affare, che a te s'appartiene; Chiamare, Mettere uno a parte di tal interesse. Voc. Cr.

S. Interessare: n. p. Prendersi cura di un interesse altrui, come se a sè appartenesse; Ingerirsi, Impacciarsi, Tramettersi, Impegnarsi. Interessansi grandemente, spontaneamente, volentieri, per zelo, ec. - Quello che ho pensato io, di come ancor più stretto interessarmiti, per ora non dico. Tac. Day. ann. Amici, che s'interessano nella mia perdita. Magal. lett.

INTERESSATAMENTE; avv. Con interesse, Per motivo d'interesse. Come a quei, da cui eglino interessatamente speravano alcure

favore. Segner. lett. dedic.
INTERESSATO, TA: add. da Interessare. Vi spirano, ec. pensier mille INTERESSATI.

Buon. Fier.

S I. INTERESSATO: si dice anche di Chi si dà in preda al suo utile, e comodo, senza aver riguardo ad altrui. INTERESSATI, avari ambiziosi. Buon. Fier.

§ 2. Vale anche Participante; Chi ha interesse in qualche negozio. Se il giovane fosse stato mio interessato, forse che, ec.

Cecch. Dissim.

INTERESSE, e INTERESSO: s. m. Usura. Utile, o Merito che si riscuote de' danari prestati, o si paga degli accattati, differente in questo da Usura, ch' egli è lecito, ed ella no. -V. Usura, Avarizia. Acciocche gli ufficiali, ec. fussero tenuti a farne pagare loro git interessi, ec. in due paghe. Varch. stor.

S 1. E perche chi paga ne sente danno, e chi riscuote utile, di qui è, che Interesse semplicemente si piglia e per Utile, e per Danno. Fu disordinata dovizia al corso usato, e ad interesso di coloro, che avieno le possessioni. G. Vill. Con mio grandissimo danno, ed interesse vi stetti una volta. Bocc. nov.

S 2. Egli farebbe a mangiar coll' INTERESse: si dice di Chi grandemente consuma.

§ 3. Per Affare, o Negozio semplicemente; Onde Badare a' suoi INTERESSI, vale Accudire a' fatti suoi.

§ 4. Interesse a capo a' anno: dicesi L' in-

teresse sopra interesse. Galil lett.

INTERESSINO: s. m. Affaruccio, Faccenduola, Negoziuccio, Interessuccio. Siete voi stracchi, siete voi sudati interessini mici belli ? Buon. Fier.

INTERESSO. - V. Interesse.
INTERESSOCCIO: s. m. Parvum fænus. Piccolo interesse. Voi non vi fidereste all'incertezza del caso, un vostro, quantunque minimo INTERESSUCCIO. Seguer. Pred.

INTERÈZZA: s. f. Integritas. Qualità, e Stato di ciò che è intero, Integrità, Perfezione. Or dimini, vivono gli uomini con quella INTEREZZA di mente che, ec. Boez. Varch.

INTERFREGATURA: s. f. Intertrigo. T. di Mascalcia. Infiammazione cutanea con escoriazione alla gamba del cavallo che lo fa zop-

picare.

INTERGHIEZIÒNE, e INTERJEZIÒNE: s. f. Interjectio. Parte del discorso, che serve a dimostrare qualche subito affetto dell'animo, come il dolore, lo sdegno, la gioja, ec. Alcune interjezioni restan contente d'una sola parola, come Ah : Ahi : Be : Ben : Deh : Eh : Oh: Pah. Si: Taci: Uh: Zi: Zitto: ed altre simili; e questi diconsi semplici. Altre son formate di più parole e diconsi composte, come Ben sai: Ben be: Bene sta: Ajuto ajuto: A Dio a Dio: Di grazia: Può essere: ed altre. Quanto alle significazioni esse si stendono a tutte le passioni come dell'Allegrezza, del Dolore, del Timore, dell'Ira, della Maraviglia, ec. ed eziandio Alla negazione, alla approvazione, al raccomandarsi, al disprezzo, al dileggiare, al burlare, ed altro - V. Grammatica, Parti del discorso. Ahi, ec. in gramatica si chiama interjezione esclamativa, e significa ira, e corruccio. But. Purg. Oimè, IN-TERGHIEZIONE che significa dolore. Varch.

INTÈRIM: Voc. Lat. usata talvolta per

dire Intanto, Tra questo mezzo.

INTERIÒRA: s. f. pl. e INTERIÒRI: s. ni. pl. Viscera. Ciò che è rinchiuso nella cavità del petto e del ventre inferiore degli animali. La marcorella, ec. mena fuori la collera del fegato, dallo stomaco, e dalle IN-

TERIORA. Cresc. Un tonno ben netto dagl' in-TERIORI, ec. Red. Oss. ann.

S 1. ÍNTERIORA: per simil. vale l'Interno. Trovo le ricchezze, ec. avendole siccome superflue, nelle profondissime INTERIORA della terra la natura nascose. Bocc. lett.

§ 2. Pur per simil. Lo interno dell' animo: I più interni affetti. Alli quali ci condogliamo con tutte le 'NTERIORA dell' amistade. G.

INTERIÒRE: s. m. Animus. La parte interna, Il di dentro, parlandosi d'uomo si prende per Animo, Mente. Nondimeno nell'interiore dentro era fra loro radicala

mala volontà. M. Vill.

INTERIÒRE: add. d'ogni g. Interior. Interno, Intrinseco, Intimo; contrario d'esteriore. Acciocche tanto ferventemente attendesse egli alle cos interiori, quanto egli fosse più spartito dalle cose esteriori. Mor. S. Greg. Prendi questa brocca, e portalami piena dell'onde interiori di quella fonte. Fir. As. Gl' Ibiragiares, popoli dell' America. INTERIORE, docili e mansueti di natura. Serd.

INTERIORI: s. m. pl. - V. Interiora. INTERIORITÀ : s. f. Qualità di ciò che à interiore. Trapassare i confini di quella perfezione, ec. con rendere il Cristiano non solo interiore, ma tutto interiorità, ec. non solo spirituale, na tutto spirito. Segner. Concord.

INTERIORMENTE: avv. Intus. Di dentro. Una bocchetta di metallo lavorata interior-MENTE a vite. Sagg. nat. esp.

INTERISSIMAMENTE : avv. sup. d' Interamente, Integrissimamente. Segner.

INTERISSIMO, MA: add. sup. d'Intero. Amore di me il primo di ebbe INTERISSIMA possessione. Fiamm.

INTÈRITO: s. m. Voc. Lat. Morte. Io piango, o Filli, il tuo spietato INTERITO. San-

INTERITO, TA: add. Lo stesso che Interato. Tutto d' un pezzo intenito. Salvin. Buon. Fier. E nel bel mezzo al ventre stassi INTERITO con mortali denti. Id. Nic. ter.

INTERLINEARE; v. a. Interscribere. Scrivere e Segnar con linea tra verso e verso. Usavano fare, che messer Donato, diciferata e letta ch' ei l' avea, INTERLINEASSE alcuni versi. Varch. stor. Affinchè cotali versi così INTERLINEATI si dovessono saltare dal cancelliere senza leggerli altrimenti in pubblico. Varch. stor.

INTERLINEARE: add. d'ogni g. Interlinearis. Aggiunto di scrittura posta tra verso e verso. Voc. Cr.

INTERLINEATO, TA: add. da Interlineare, V.

S. Carattere INTERLINEATO: dicesi dagli Stampatori per Spalleggiato.

INTERLOCUTORE: s. m. Comædus. Colui che parla nelle commedie, o simili. Ne comparirei in iscena Con nome alcun degl' IN-

TERLOCUTORI. Buon Fier.

INTERLOCUTÒRIO, RIA: add. T. per lo più de' Curiali, ed è Aggiunto di sentenza, la quale ordina, che si producano maggiori notizie per poter dare una sentenza definitiva. Per una spezie di sentenzia, la quale si chiama INTERLOCUTORIA . Bocc. com. Inf.
S. In forza d sost fem. Quali Magistrati,

Giudici . . . sien tenuti ne' principj di tali cause dichiarare per loro INTERLOCUTORIE.

Band. ant.

INTERLUNIO: s. m. Interlunium. Quello spazio di tempo, in cui non si vede la luna per la congiunzione col sole. Luna silente: dissero i Latini lo INTERLUNIO. Salvin. pros. Tosc.

INTERMEDIÈTTO: s. m. dim. d' Intermedio. Questo intermedietto ha fatto bene. Buon.

Fier.

INTERMEDIO: s. m. Exodium. Quell' azione, che tramezza nella commedia gli atti, ed è separata da essa, e fassi perchè la scena non resti vôta, e solitaria. La ricchezza, e la bellezza degl' intermedi, ec. Lasc. Streg. prol.

S. Per simil. dicesi di Qualsivoglia cosa non sustanziale, ma aggiunta; come sono arnesi, attrezzi, ec. Toccò la corda con i suoi INTER-MEDJ de' tamburini; ec. Malm. Dicendosi v. gr. Una nave, una carrozza, e simili, con tutti i suoi intermedi, per significare Con tutti i suoi arnesi. Bisc. Malm.

INTERMEDIO, DIA: add. Voc. Lat. Che è di mezzo. Nel caso dell' artiglierìa, essa, e'l bersaglio, e l'aria intermedia participano egualmente il moto ec. Gal. Sist. Ond'ella veniva ad essere a' popoli intermedi comodis-

sima. Com. Ant.

INTERMENTIRE, e INTORMENTIRE: v. n. Rigere. Perdere, o per freddo, o per altra cagione il seuso de' membri per qualche poco di tempo. Nato dal verbo Indormentire, usato in questa stessa significazione dagli antichi Toscani. Ma tosto intermentiscono, e vengono perdendo il sentimento - E INTER-MENTITI nodi, e le dita ritorte. Sen. Pist. Ma gli rispose ben di tal possanza, Che INTORMENTITA assai n'ebbe la spalla. Alam. Gir. Se sia toccato renda intormentita, e stupida la mano Red. esp. nat. L'intormentire, non è altro che un addormentamento, o stupore de' sensi in qualche membro. Id. Or, Tosc.

§ 1. Intermentire: usasi anche in sign. n. p. Sentiva, ancorchè leggiermente, INTORMEN-

TIRSI le mani. Red. esp. nat.

§ 2. Per met. Egli è alcuna volta, che negli animi è buona volontà, ma ella è, come dire, INTORMENTITA, ora per le troppe delica-tezze, ec. Sen. ben. Varch.
INTERMENTITO, e INTORMENTITO,
TA: add. da'loro Verbi. V.
INTERMESSO, SA: add. da Intermettere. V.

INTERMÈTTERE: v. a. Intermittere. Intralasciare, Tralasciare, Omettere. Il digiuno. cilicio, lagrime ec. le quali si possono INTER-METTERE, lasciare, ec. Passay. Chi bene riguarda, può la ricongiunzione dell'opera INTERMESSA conoscere . Bocc. vit. Dant.

S. INTERMETTERE : dicesi anche del polso, delle febbri, e vale Divenire intermittente. Nell' atto d' intermettersi la febbre, cioè

Di divenire intermittente.

INTERMETTIMENTO: s. m. Intermissio . Intramissione, Interponimento, Tramezzamen-

to. Cr. in Tramezzamento.

INTERMÈZZO, ZA: add. Intermedius. Intermedio, Frapposto. Nella generazion delle forme esser molte forme INTERMEZIE. Segn. Anim.

INTERMINABILE: add. d'ogni g. Interminabilis. Che non ha termine, Interminato. - V. Eterno, Infinito. Per interminabile immensitade di luoghi ec .- Per le INTERMINA-

BILI pene degli empj. S. Ag. C. D.
INTERMINATISSIMO, MA: add. sup. d' Interminato. Perfezioni INTERMINATISSIME, che s' uniscono ec. nella semplicissima essenza della natura divina. Seguer. Crist. instr.

INTERMINATO, TA: add. Interminatus. Che non ha termine. Dio minaccia INTERMI-NATE pene. Seguer. Miser. Nell' INTERMINATO, e profondo abisso delle proprietà matema-tiche ec. si fa rimirare ec. Viv. Rugg Op. Gal. Una è, che il moto possa di sua natura essere interminato, e infinito, ec. Gal. Sist.

INTERMISSIONE: s. f. Intermissio . Lo'ntermettere, Interrompimento. Intermissions della febbre. - Orate senza intermissione. Cavalc. Frutt. ling. Gl' Iddii, i quali senza INTERMISSIONE alcuna versano ec. tanti doni, ec. Sen. ben. Varch.

INTERMISTO, STA: add. Permixtus. Mescolato; Vergato. Lavori di varj colori, e d'oro intermisti. Fiamin.

INTERMITTENTE: add. d'ogni g. Intermittens. Che intermette; e per lo più è Aggiunto di polso, e di febbre. Se la febbre è INTERMITTENTE, non temere, purche ella duri a stare intermittente. Libr. cur. maiatt. Il polso intermittente, or sollecito, or tardo, è un mal segno. Buon Fier.

INTERMITTENTISSIMO, MA: add. sup. d'Intermittente; Ostinato nell'intermittenza . Mi consola però che sia terzana semplice intermittente, intermittentissima. Red. lett.

INTERMITTÈNZA: s.f. Intermissio. Qualità, e Stato di ciò che è intermittente; Intermissione, e per lo più si dice del polso. La intermittenza del polso nasce dall' offesa del cuore. Libr. cur. malatt.

INTERMONDIALE: add. d'ogni g. Attipente all' Intermondio. Solamente restasse da appurare se negli spazj intermondiali vi fossero o no quelle nature beate, che oziose vi ripose Epicuro . Magal. lett.

INTERMONDIO: f. m. Spazio di mezzo fra più mondi, ideato da Epicuro Magal.

lett. INTERNAMENTE: avv. Interius. Dalla

parte interna, Addentro. Se internamente si preme il canale ec. si scorge subito scaturire ec. Red. Oss. au.

INTERNARE: n. p. Penetrare. Profondarsi, Penetrare nella parte interiore, Andare a dentro, Passare in là. Com' occhio per lo mure entro s'interna. Dant. Par. Ove nel suo fattor l'alma s'interna. Petr. Va ad aggirarsi intorno al fegato, e ad internarsi in esso. Red. Oss. an. Fuoco, ec. nelle viscere INTERNATO altissimamente? Segner. Mann. Vizio INTERNATO di giocare.

INTERNATISSIMO, MA: add, sup. d'Internato. Desiderio INTERNATISSIMO. Min. Malm. INTERNATO, TA: add. da Internare. V.

INTERNITA: s. f. La parte interna, L'interiore. Voc. Dis. in Dente.
INTERNO: s. m. Pars interior. Il segreto,

Lo 'ntrinseco. Voc. Cr.

INTERNO, NA: add. Interior. Di dentro, - V. Intimo. Tanto riceve della letizia In-TERNA, quanto potrebbe pigliare eziandio se, ec. Mor. S. Greg. Il colpo de' vostri occhi, Donna, sentiste alle mie parti INTERNE Dritto passare. Petr.

INTERNÒDIO; s. m. Internodium. Spazio tra nodo e nodo. Alcune (viti) ec. hanno le gemme per lunghi internodi distanti. Cresc. S. Le falangi, o sia l'ossa articolate delle

dita diconsi pure Internodj. INTERNUNZIO: s. m. T. della Corte Romana. Colni che esercita il ministero del Nun-

zio, in mancanza del Nunzio.

INTERO, RA: add. Integer. Che non gli manca alcuna delle sue parti. - V. Pieno, Sano. Intera fede, amicizia, amore, ec. - Mi piace in favor di me raccontare non una novella intera, ec. - Parendogli avere assai INTERA vendetta. Bocc. nov.

S. 1 Per Tutto d'un pezzo. Le sue unghie sono intere, come di cavallo. Tes. Br.

S 2. INTERO: per Perfetto, Compiuto, Senza difetti. Meno INTERI siete formati, di minore virtute. Petr. Certo il creder mio veniva INTERO. Dant. Inf. Il Papa conobbe che la risposta era intera alla sua intenzione. M.

Vill. cioè Appunto secondo la sua intenzione. Togli fanciulla, ec. ch' ella sia sana e IN-TERA. Cron. Morel. La prego che si degni,

ec. prestargli intera fede. Cas. lett. § 3. Per Sincero, Puro, Leale, contrario di Astuto. Per la 'NTERA amicizia, la quale è tra te e Gisippo. Bocc. nov. A quelli con INTERO animo Ameto pensando conosce, ec. Amet. L' animo del nostro comune si vide netto e INTERO. M. Vill.

§ 4. Cavallo INTERO : vale Non castrato. Voc.

§ 5. Andare o Stare INTERO: dicesi del tenere o Portare la persona diritta con gravità e decoro. Cecina, ec. dismisurato d'animo, parlar presto, andare intero, innamoro i soldati. Tac. Dav. Stor

§ 6. INTERO INTERO: dinota maggiore espressione, ed ha forza di sup. Tu hai già speso un anno intero intero. Buon Tanc. Recitavano le commedie e le tragedie INTERE IN-TERE solamente co' gesti. Varch. Ercol.

S 7. Arco INTERO. - V. Arco. INTEROSSEO, SEA: add. Aggiunto di alcuni muscoli, propri delle dita delle mani. Voc. Dis.

INTERPELLARE: v. a. Voc. Lat. Chiamare con atto giuridico. Se la città non ricercò, e non interpello infra il termine di due mesi il predetto Don Ferrante, ec. Varch. stor.

INTERPELLAZIONE: s. f. Voc. Lat. Chiamata con atto giuridico. A costituire il Duca di Milano in contumacia sarebbe stata necessaria la interpellazione. Guicc. stor.

INTERPETRAMENTO, e INTERPRETA-MENTO: s. m. Interpretatio. Lo 'nterpretare, Interpetrazione. E' un altro ornamento, che se

chiama INTERPETRAMENTO. Ret. Tull. INTERPETRARE, e INTERPRETARE: y. a. Interpretare. Esporre, Volgarizzare, Dichiarare il sentimento delle cose, Spiegare, Tradurre parole, o scritti oscuri, o dubbiosi, Comentare, Glosare, Spianare - V. Dichiarare. INTERPRE-TARE ingegnosamente, sottilmente, fondatamente - Le quali parole chi volesse sollazzevolmente interpetrare, di leggieri si concederebbe ec. Bocc. nov. Casa, sive domo, INTER-PETRIAMO il duomo di san Giovanni. G. Vill. Dello interpretare i sogni molti si sono g à inframmessi, ec. Passav. Sc INTERPRETATA val, come si dice. Dant. Par. Questo è Lete, ch? è INTERPETRATO a noi dimenticanza. Dittan.

S. INTERPETRAR un discorso bene o male dicesi del Pigliar un discorso in buona, o cat-

INTERPETRATIVAMÈNTE, e INTER-PRETATIVAMENTE: avv. Con mode interpetrativo, Per interpetrazione. Uden.

INTERPETRATIVO, e INTERPRETA-TIVO, VA: add. Atto a interpetrare, che si può interpetrare. Considera come v' è doppio modo di tentar Dio, l'uno espresso, l'altro interpretativo. Seguer. Mann.

INTERPETRATO, e INTERPRETATO,

TA: add. da Interpetrare, e Interpretare. V. INTERPETRATORE, e INTERPRETA-TORE: yerb. m. Interpres. Che interpetra, Espositore, Traduttore. Fue sagacissimo, e de' sogni il primo INTERPETRATORE. Paol. Oros. Gl' INTERPETRATORI della legge dicevano che, ec. Liv. Dec. Essendo tu fedele INTERPETRA-TORE, non ti curar di sponere parola per parola. Amm. ant.

INTERPETRAZIONE, e INTERPRETA-ZIONE: s. f. Interpretatio. Interpetramento di cosa oscura, ed anche esposizione di detto, sentenza o altro; Dichiarazione, Spianamento. - V. Comento, Chiosa, Glosa. In-TERPRETAZIONE retta, fondata, sottile, curiosa, rigorosa, ricercata, violenta. - I sogni che non hanno interpretazione, ec. Passav. La interpetrazione delle tue parole mi piace. Libr. Am. Corrompendole per mala INTERPRETAZIONE. Coll. SS. PP.

S. Dare INTERPRETAZIONE; vale Interpretare. Danti migliore INTERPRETAZIONE a'versi

scritti nello avello. Amet

INTERPETRE, INTERPETRO, e INTERPRETE: s. m. Interpres. Che interpetra: Interpetratore, Spositore, Dichiaratore, Glosatore, Comentatore. Interprete, e Turcimanno si possono dir sinonimi, se non che Interprete è propriamente Quello, che spiega i sensi delle parole; e Turcimanno, detto anche Dragomanno è Quello, che parla in vece di colui, che non intende il linguaggio, riportando le parole che sente dire nella lingua dell'uno, e dell'altro respettivamente. Ond'è che ogni Turcimanno è un Interprete, ma non ogni Interpetre è Turcimanno. Ma l'interpetre mio mel fece piano. Petr. E perchè ec. non intende il gracidar, ch'e' fanno, L'interprete fa egli, e il torcimanno

INTERPITO: s. m. Interprete, ed anche Mezzano. Voce disusata in ambedue i signi-

INTERPOLARE: v. a. Aggiugnere, Inserire alcuna cosa nelle Opere altrui, o stam-pate, o manoscritte. Libri INTERPOLATI. -Ma che il sincero, e genuino, pervenuto nelle mani di Fra Gio. Aunio di Viterbo, ec. questi l'interpolasse, e vi aggiungesse alcune cose del suo . Lami Lez. ant.

INTERPOLATAMENTE: avv. Con intervallo di tempo, Tempo per tempo, Interrot-

tamente . Red. lett.

INTERPOLATO, TA: add. da Interpolare. V.

S. Per Intervallato, Interrotto, Quanto alla difficoltà INTERPOLATA di respirare, questo è un sintoma ec. Red. Cons.

INTERPONIMÈNTO: s. m. Interpositio. L'Interporre. O sia per INTERPONIMENTO di minimi spazj vacui, o per un minuto per-

mischiamento. Sagg. nat. esp.

INTERPORRE: v. a. Interponere . Trapporre, Tramezzare, Frammettere, Inframmet-tere, Porre tra l'una cosa e l'altra; e si usa anche n. p. Cominciando poi la terra a

INTERPORSI tra Giore e'l Sole. Gal. Sist.

S. Per Mettersi, o Entrar di mezzo, Tramettersi, Entrar mediatore, o mezzano.

V. Intercedere. Per interposita persona sentito, che a grado l'era, con lei si convenne. - Ultimamente interponendosi e nell' un luogo, e nell'altrogli amici, ec. - A dare al loro amore compimento molto tempo non s' INTERPOSE. Bocc. nov. cioè Non passo. INTER-PONGA il merito della sua passione, per ec. Passav. Sorgeva Adrasto a far disfida, Ma lo prevenne, e s'interpose Armida. Tass.

INTERPÒSITO, TA: add. da Interporre.

- V. Interposto

INTERPOSITORE: verb. m. Intercessor . Che interpone . Vespasiano stato , ec. INTER-POSITORE per sè, e tutii gli altri della sua fede . Guicc. stor.

INTERPOSIZIONCELLA: s. f. dim. d'In-

terposizione . Voc. Cr.

S. INTERPOSIZIONCELLA di tempo. - V. Tempo. INTERPOSIZIONE: s. f. Interpositio. Interponimento. Se non è gravissimo (il letame) gli conviene fare alcuna interposizio-NE. Cresc.

S I. INTERPOSIZIONE di tempo. - V. Tempo. § 2. Dicesi anche la Situazione d'un corpo fra due altri, così che li nasconda, o impedisca la loro azione. Per la INTERPOSIZIONE della terra dee scurar la luna, e per la INTERPOSIZIONE della luna, il sole. Com.

INTERPOSTO: s. m. Interjezione; Parte indeclinabile dell' orazione, che si intramette per entro il parlare, per accennare i subiti af-

fetti dell' animo . Buommatt. Tr.

INTERPOSTO, STA: add. da Interporre. Interpositus. Posto di mezzo, Frapposto, Interposito. Il pescatore alcuna volta, INTER-POSTI alquanti dì, va al sopraddetto luogo. Cresc

S. Parlare, Trattare, o simili, per INTER-POSTA persona: vale Trattare, Parlare ec. per via di mezzano. Al severo, ed infallibil giu dicio ec. dobbiamo in ogni modo venir tutti, non per interposta persona, ec. ma soli, e ignudi Cas Oraz.

INTERPRETATIVO, INTERPRETATO, INTERPRETAZIONE, INTERPRETE - V.

Interpetramento, Interpetrare, ec. INTERPUNZIONE: s. f. Regolato modo d'interporre i punti e le virgole nello scrivere; Puntatura, Punteggiamento. Mal fa chi di due soli segni nell' INTERPUNZIONE, o vuntatura si serve Salvin. pr. Tosc. INTERRAMENTO - V. Interrimento.

INTERRARE, e INTERRIARE: v. a. Terra oblinire. Imbrattare, Impiastrare con terra. Molto è INTERRIATA co' piedi la roba di scarlatto, anzi che la Reina ec. Tratt. Fort.

S r. Per Impiastrare, e dicesi di checchessia. Col letame del bue si vuole interrare la

radice di sotto. Pallad.

S 2. Per met. vale lo stesso. Le mie rime ec. INTERRAN nelle lodi di costei . Dant. rim.

§ 3. INTERRIARE: si dice da' Purgatori dell'Interrare i panni colla terra del purgo, quando si vuol cavarne l'unto, e sodargli alle gualchiere.

§ 4. INTERBARE: per Sotterrare, Seppellire è antiquato. Faremo interese questo cava-

liere a grande onore. Tav. Rit.

§ 5. INTERRARE: n. p. Imbrattarsi con terra, Impillaccherarsi. Chi va all'intorno poco o mai s' interra per umida vernata. Alleg.

INTERRATO, e INTERRIATO, TA: Add. da' loro verbi; Coperto di terra. I casamenti di Domasco quasi tutti sono interriati di fuori. Viagg. Mont. Sin.

§ 1. Dicesi anche Interriato ad Uomo impallidito, e squallido, quasi simile alla terra di purgo, ch'è bigia, e di color di cenere, colla quale i purgatori interriano i panni, dal che è tolta la metafora. Smorto, e INTERRIATO, ch' ei pareva un corpo uscito d'una sepoltura. Fir. As.

§ 2. In forza di sost. vale Terrapieno. Rifeciono i bastioni a tutte le porte, e di dentro alle mura gl' interriati. Segn. stor.

INTERREGNO: s. m. Tempo, nel quale

yaca il Regno.

INTERRIARE, e INTERRIATO - V.

Interrare, Interrato.

INTERRIBILIRE: v. a. Render terribile. Il ripercotimento delle r interribilisce più il verso per secondare il subbietto. Uden. Nis.

S. INTERRIBILIBE: in sign. n. e n. p. Diventar terribile. Sì inferocito ch' ei sia come in-TERRIBILITO. Bellin. Bucch. Non già così il Tasso che s'infiamma, e s'interribilisce, ec. - Sappiamo quanto per la partenza del Generale intimidiscano i suoi soldati e IN-TERRIBILISCANO i nemici. - Questo ferocissimo pagano, ec. Interribilito più che mai d'ira z di fierezza. Uden. Nis

INTERRIBILITO, TA: add. da Interri-

pilire. V.

INTERRIMÈNTO, e INTERRAMÈNTO: s. m. T. Idraulico. Deposizione di terra fatta dall'acqua nell'alveo di un fosso, canale, o simile. Dicesi anche Rinterramento, e Rinterrimento, ma Interrimento è più regolare e più us to.

INTÈRRO: s. m. Sabbione, o Fango che il mare ed i fiumi trasportano, e che gli fanno cangiar direzione, luogo o riva; più co-

mun. Rinterrimento.

S. INTERRO: per l'Atto del seppellire; Sepoltura. Neologismo Toscano poco usato.

INTERROGANTE : add. d' ogni g. Interrogans. Che interroga. Coll'ajuto di maestro dirittamente INTERROGANTE. Salvin. pros. Tosc.

INTERROGARE: v. a. Interrogare. Far dimanda ad alcuno attendendone la risposta, Domandare uno di una cosa, Cercare, Ricercare, Richiedere. Interrogane il centurio-ne venuto, ec. in che stato, ec. Tac. Day. ann. INTERROGATIVAMENTE: avy. Interro-

gative. Con interrogazione. Questo dice INTER-ROGATIVAMENTE per mostrare indignazione.

But. Inf.

INTERROGATIVO, VA: add. Atto ad interrogare, Che interroga. Voc. Cr.

S. Punto interrogativo. - V. Punto. INTERROGATO: s. m. Voc. ant. Interrogazione. Io potea, ec. render risposta al vostro INTERROGATO. Franc. Sacch. rim.

INTERROGATO, TA: add. da Interro-

gare. V.
1NTERROGATORE: yerb. m. Interrogator. Dimandatore, Colui che interroga. Come abbiate voi dunque da diportarvi con un inter-ROGATORE impronto, importuno, il quale vuole a forza scavar da voi quella verità che des star sepolta. Segner. Crist. instr.

INTERROGATORIO: s. m. Interrogatio. Interrogazione. E con INTERROGATORS si fatti un fantoccio v'assale, ec. Buon. Fier. INTER-ROGATORS suggestivi. Fag. com.

S. I Curiali chiaman Interrogatorio quel Processo verbale, in cui si son registrate le interrogazioni del Giudice, e le risposte dell'accusato, come anche l'Azione del Giudice che interroga alcuno così per cause civili, che criminali.

INTERROGAZIONCELLA: s. f. dim. di

Interrogazione. Salvin.

INTERROGAZIONE: s. f. Interregatio. L'interrogare, e La dimauda che si fa inter-rogando. E della INTERROGAZION del sofista, e della risposta. Vit. Plut.

INTERROMPERE: v. a. Interrumpere. Im pedire la continuazione - V. Rompere, Guastare , Turbare , Impedire. Parlare sanza IN-TERROMPERE le parole giammai. Bocc. lett. Interrompano lo cammino incomincialo ec. Mor. S. Greg.

§ Interrompere: n. p. vale Non continuare, Lasciar di continuare, Tagliar a mezzo il discorso, il ragionamento; Intralasciare, Intercidere. Interrompendosi il fiato e le parole,

non poteva li suoi peccati dire. Passay. INTERROMPIMENTO: s. m. Interturbatio. L' interrompere. Corrono all' obbedienza senza interrompimento di tempo. - Non met-tono interrompimento all' opera. Fr. Giord. Pred. Per leggerlo senza internompimento sino alla fine. Magal. lett. Mal aggia tu Trappola con cotesti tuoi tanti INTERROMPI-MENTI. Salv. Spin.

INTERROTTAMENTE: avv. Interrupte Con interrompimento. Interrottamente fra'

denti ne favella. Red. cons.

INTERROTTO, TA; add. da Interrompere. Voci INTERBOTTE appena intese. Petr. Sonno INTERROTTO. Fir. As. INTERROTTA spedizione. Serd. stor. Questo gielo non era punto uguale ec. ma INTERBOTTO e razzato

di vene ec. Sag. nat. esp.
INTERRUTTO, TA: add. Lo stesso che
Interrotto. V. Suo cammin reciso, cioè tagliato, e interrotto da qualche fossa o fiu-me. But. Par.

INTERRUTTORE: s. m. Che interrompe. Questi lascivi appetiti INTERRUTTORI d' ogni buona operazione. Fr. Giord. Pred.

INTERRUZIONE: s. f. Interruptio. Interrompimento; Lo interrompere. La materia di quello fu interrotta, della quale interruzio-

NE fu cagione ec. Com. Purg.

INTERSECANTE: add. d' ogni g. Che interseca. Questo gelo non era punto uguale, come gli altri, ma interrotto, e razzato di vene disordinate, e intersecantisi per ogni verso. Sagg. nat. esp

INTERSECARE, e INTERSEGARE: y. a. Intersecare . Incrocicchiare , Dividere, Tagliare

scambievolmente. Voc. Cr.

S. INTERSECARE: n. p. Tagliarsi scambievolmente. Li quali quattro circoli s' INTERSECANO in un punto ec. Com. Pur. E pel moto obliquo de' pianeti si percuotono, e intersecansi. But.

INTERSECATO, TA: add. da Intersecare. Li quali due segni sono ec. INTERSECATI dall' equinoziale. But. Inf. Denno essere queste virtù incrocicchiate, non intersecate. Id. Par.

INTERSECATORIO, RIA: add. Che inter-seca, Che divide. - V. Divisorio. Non essendovi ec. fondamento veruno di muri INTERSE-

INTERSECAZIONE: s. f. Intersecatio. Lo intersecare, e Il punto in cui due linee s' intersecano scambievolmente; Incrocicchiamento. Surge ec. la predetta intersecazione de' circoli. Com. Par. Le quali sono alquante INTER-SECAZIONE. L' alcuno circolo del cielo ec. Guid.

G. Prospettive cavate di su la pianta, alzate col profilo, e con la intersecazione e col punto fatte diminuire , e sfuggire . Vasar.

INTERSEG AMENTO: s. m. Intersecazione.

Del Papa Tratt. Um. ec.

INTÉRSEGARE. - V. Intersecare. INTERSERIRE: v. a. Inserire. Guarin. INTERSERITO, TA: add. da Interserire. V. Tass.

INTERSEZIONE: s. f. Taglio scambievole di due o più linee, e Il punto dove due li nee s'intersecano. Voc. Dis. - V. Sezione.

S. INTERSEZIONE : T. Anatomico. Diconsi Intersezioni del muscolo retto dell' Addome i di lui Tendini irregolari.

INTERSPÈRGERE: v. a. Spargere intra

mezzo. Conti Pros. poes.

INTERSPÈRSO, SA: add. da Interspergere. V.

INTERSTIZIO, s. m. Voc. Lat. Spazio, Distanza, Intervallo di mezzo. Che meglio scuopre contrarj duo, ch' un piccolo INTERstizio. Petr.

S. Interstizi: dicesi dagli Ecclesiastici quel-Intervallo di tempo che la Chiesa prescrive che si osservi nel passare da un Ordine sagro

all' altro.

INTERTENERE :v. a. Detinere. Trattenere, Intrattenere, Fare indugiare, Tenere, Ritenere, Tenere in tempo, a bada, Impedire, Arrestare, Incomodare. - V. Disagiare. INTERTENERE molestamente, lungamente, malgrado, ad arte, importunamente, indiscretamente. - Pensò, ec. con alcuna dilazione di tempo intertenerla. Fir. As. Era venuto, ec. per intertenere l' Almeida. - Si fermò, ec. per intertenere i legni leggieri de' nimici Serd. stor.

S. In sign. n. p. Interteners in qualche luogo.

INTERTENIMENTO: s. m. Octium. L'in tertenere, Passatempo. Egli non vi desiderò cosa alcuna per maggiore intertenimento de' convitati. Fir. As.

INTERTURBARE: n. p. Perturbarsi, In-

torbidarsi. Guicc. lett.
INTERTURBATO, TA: da Interturbare. V. INTERVALLATO', TA: add: Intervallo præditus. Che ha intervallo. Gl'intercolunni, o troppo angusti, o troppo INTERVALLATI, e impari e diseguali. Buon. Fier.

INTERVALLO: s. m. Intervallum. Spazio tra due termini di tempo o di luogo, Interstizio. - V. Distanza, Interposizione. Breve piccolo, ristretto, lungo, grande INTERVAL-Lo. - In questo intervallo di tempo, ec. si mise mezzano. G. Vill. Con brevissimo IRTER-VALLO tutti avemo a cercare altri paesi. Petr. Tutte le cose, le quali con si grandi INTEE-VALLI separate sono, ec. Sen. ben. Varen.

Era senza intervallo il lor ferire. Bern.

§ 1. Per simil. La lunghezza fanno gli spazj, ovvero i tempi delle sillabe, chiamati da alcuno grammatico intervalli. Varch. Ercol.

S 2. INTERVALLO: Eptachordum. Dicesi da' Musici delle Distanze che occupano i suoni fra di loro, de' quali il più piccolo è il Comma. Intervallo di settima maggiore e mi-nore. Don. Mus. S'io guardo quello ch' hanno ritrovato gli uomini nel compartir gl'inter-VALLI musici, ec. Gal. Sist.

§ 3. Nello stil familiare Aver de' lucidi IN-TERVALLI, si dice comun. di Chi è stimato alquanto pazzo, o A punti di luna. Egli ha i lucidi intervalli. Disc. Malm. cioè Egli è un

po' pazzo.

INTERVENIMÈNTO: s. m. Casus. Accidente, Caso, Avvenimento. Questi buoni IN-TERVENIMENTI la buona ventura gli dirizza. Vit. Plut.

6. Per Intervento, Mezzo, Ajuto. La quale prometteva fare per intervenimento di sua

pecunia. Com. Par.

INTERVÈNIO; s. m. T. della Mineralogia. Nome che si dà all' Interrompunento del filone d' una miniera, cagionato da pietre che lo tramezzano.

JNTERVENIRE: v. n. Accidere. Avvent re , Accadere , Succedere. Non poteva crede re, questo dovere a lui intervenire. Bocc. nov. Forse ingannato dall'affezione, come INTERVIENE a chi ama molto. Cas. lett.

S 1. In prov. Chi fa quel che non debbe gl' INTERVIEN quel ch' e' non crede. - V. Cre-

dere. Varch. Suoc.

. § 2. Intervenire in alcuna o ad alcuna cosa. Interesse. Ritrovarvisi presente, ed Avervi parte. Intervenire in un consiglio, nel senato ec. - Intervenire in persona, come principale, ec. - Disegna le tre persone che ec. Intervenciono, cioè l'amante, l'amata ed egli. Com. Int. Interveniva a' consigli di maggiore importanza. Serd. stor.

INTERVENTO: s. m. Interventus. Lo'ntervenire. Non opera coll' intervento di molte cose quel che, ec. Gal. Sist. Mi sono innamorato per intervento di proccuratore. Buon.

INTERVENUTO, TA: add. da Interveni-re. Ricordandosi delle cose intervenute nella

perdita del regno. Guico. stor.

INTERZARE: n. p. Voc. ant. Entrare in cerzo. Disegna le tre persone che nel suo peccato, dove egli sè INTERZA, intervengono, sc. Com. Inf.

S. INTERZARE a doppio: T. de' Costruttori.

Mettere i chiodi doppj.

INTERZATO, TA': add. T. del Blasone. Aggiunto dello scudo diviso in tre parti.

INTESA: s. f. Intelligentia. Intendimento. Intenzione. Alla pegola era la mia INTESA. Dant. Inf.

S I. Dare INTESA O l'INTESA : vale Dar l'ay-

viso opportuno.

§ 2. Aver l'intesa, e Star sull'intesa: vagliono Rimaner d'accordo, Aver l'instruzione di come si debba contenere, Aver notizia di quanto occorre. Andò la carta, e quei ch' ebbe l' intesa, Andonne, ec. Malm. Procurd di star sull'intesa di tutto quello che accadeva. Magal. lett.

INTESAMENTE: avy. Attente. Intensamente, Con attenzione, Fissamente. Quanto più intesamente fosse ridotta allo sguardo,

ec. tanto è più, ec. Coll. SS. PP.
INTESCHIATO, TA; add. Pervicax. Capone. Non dipignerei in Perugia mai più, perocchè sono li più nuovi inteschiati che io trovassi mai. Franc. Sacch. nov.

S. INTESCHIATO: vale anche Intorato, qua si Malamente alterato. Adornò un santo de' Perugini in forma, che li lasciò tutti INTE-

SCHIATI. Franc. Sacch. nov.

INTESISSIMO, MA: add. sup. d'Inteso in sign. di Adeguato; Ben aggiustato, Ben regolato. Tutti que' colpi, che considerati da vicino pajoro buttati li a caso, son tirati con INTESISSIMA regola. Magal. lett.

INTESO, SA: add. Intentus. Intento - V Attento. Un' aquila ec. Coll' ale aperte, ed a calare INTESA. Dant. Purg. Spesse volte stanno INTESI a far danno. Cresc. INTESO tuttora in Dio. Gr. S. Gir. Turba al vil guadagno INTESA. Petr.

§ 1. Inteso: add. da Intendere. Perceptus. Compreso coll'intelletto . Principio male IN-TESO. Dant. Par. Ed inteso il buon animo di V. M. Cas. lett. Dove è questo vostro inteso centro. Gal. Sist.

S 2. INTESO: coll'aggiunto di Bene, e Male si dice degli Edifici, o altre Fatture, allorche compariscono alla vista per bene, o mal fatte. Fabbrica e bella, e ben intesa. Ar. Fur. Nel far le cose bene intese, tutto l'onore, ec. si acquisterebbono. Borgh. Rip.

§ 3. Fare INTESO: vale Rendere attento. Lodando voi, le menti faccia INTESE di chi vivo

quagginso al vostro regno. Amet.

INTESSERE: v. a. Intexere. Intrecciare insieme, Intratessere. - V. Tessere, Aggraticciare. Di vimini, o di pruni posti per diritto s' intessono. Cresc. Furono intessute;

e congiunte insieme le carene. Serd. stor. S. Per met. Una catena di misfatti s' IN-TESSE senza capo. Buon. Fier. Fruttifica; o hanno con larga copia le bene INTESSUTE fal-

laccie. Fir. disc. an.

INTESSIMÈNTO: s. m. L'attc d'intessere, Tessitura. Questo intessimento si fa con aisporre per lo lungo due ordini di filamenti, ec. - Torniamo all' INTESSIMENTO del muscolo. - Abbiam determinato esser la tela un IN-

TESSIMENTO di fila. Bellin. Disc.
S. Per met. Virgilio usurpa dalle storie questo semplicissimo ordimento poetico, il quale con intessimento di varj, e molti epi-sodj ec. cresce tanto, che si dilata, ec. U-den. Nis.

INTESSUTO, TA: add. da Intessere. V.

S. Per Semplicemente tessuto. Portava nel mantello a lettere d'oro intessuto il suo nome . Vit. Pitt.

INTESTABILE: add. d'ogni g. Voce del-

l'uso. Che non ha facoltà di testare.

INTESTARE: n. p. Animum obdurare. Stare ostinato, e fermo nella sua opinione; Incocciare - V. Incaponire. Ma s'io la inte-STO, s'io esco del manico, gli andrà il rispetto da parte. Cecch. Spir.

§ 1. INTESTARE : T. de' Costruttori. Metter due pezzi a contrasto colle loro testate, lo che

è diverso dall' Apparellare . V.

§ 2. INTESTARE un argine: vale Attaccarlo ad una muraglia, unirlo ed internarlo alla ripa

di un fiume. ec.

§ 3. Intestane una catena vale Fermarla col mezzo de' paletti introdotti ne' suoi occhi. Queste catene dalla parte della facciata INTEsto co' soliti, ma ben grossi paletti, ec. Bald.

S 4. INTESTARE in uno luoghi di monte, o simili: si dice del Porgli in testa, ed in no-

me di colui. Voc. Dr.

INTESTATO, TA: add. da Intestare. V.

SI. INTESTATO: Voc. Lat. Senza aver fatto testamento. Se'l padre muore INTESTATO, reducere si dee, ec. Dant. Conv.

S 2. Ab INTESTATO: modo Latino, che nella Legge civile si applica ad una persona che eredita da alcuno il quale è morto intestato. - V. Successione, Discendenza.

§ 3. Intestato: dicesi anche di Ciò che ha le testate di color diverso, o di cosa diversa dal corpo Filetto di porpora intestato d'ar-

gento. Bellin. diso.

INTESTINALE: add. d'ogni g. Interaneus. Che appartiene agli intestini; Degl' intestini. Azione INTESTINALE. - Purga INTESTINALE. -Flusso INTESTINALE. - Fecre INTESTINALI. - Per tutta la lunghezza del condotto INTESTINALE de' pipistrelli ho, ec. Red Oss. an. Cocchi, ec.

INTESTINO: s. m. Intestina. Budello, ciascuna parte del quale ha la particolar denominazione. Negli Antichi si trova anche Intestine nel numero del più, per Intestini. In-TESTINO, duodeno, colon, sottile, cieco, comune. - Uccise cento pecore, ec. le loro IN-TESTINE poste sopra i fatti altari, ec. Amet.

- Il medico vide che gl' intestini erano sani, ec. Vit. Plut. Tra lo stomaco e l'intestino si vede situato il pancreas. Red. esp. nat. INTESTINO, NA: add. Intimus. Interno

Di dentro. Tanto intestina battaglia era nell'isola che, ec. M. Vill. Altri impediti da

guerre INTESTINE, ec. Serd. stor.
INTESTO, STA: add. da Intessere; Intessuto. Spoglie INTESTE d' argento. Tass. Ger. INTIEPIDARE: v. a. Teporare. Intiepidire. Non può il calor d'arno intiepidar più'l freddo della luna. Dant. Purg.

S. Per met. E molti sono già infermati del corpo e intiepidati dell'anima. Cavalc. Med.

INTIEPIDIRE, e INTEPIDIRE: v. n. Tepescere. Divenir tiepido, Ridursi a calor moderato, Rattiepidire, Rintiepidire. - V. Freddarsi, Affreddarsi. La mia fiorita e verde etade passava, e 'ntieridir sentia già il fuoco. Petr.

S 1. In sentimento metaf. vale Mancare il fervore dell'affetto, dello spirito, Raffreddarsi, Rilassarsi. Fu spirituale e devoto, ma poi venne INTEPIDENDO. Passay. INTEPIDI la mente irata nel sangue del nimico, ec. Tass. Ger.

S 2. In a. sign. vale Far divenir tiepido,

Intiepidare. Vac. Cr.

§ 3. Per met. Diminuire l'efficacia. Avvegnachè, ec. molti peccati veniali non tolgano la grazia, ec. tuttavia la INTIEPIDISCONO.

INTIEPIDITO, e INTEPIDITO, TA: add. da Intiepidire, e Intepidire. Si lavi ec. con vino alquanto intiepidito. Cresc.

S. Per met. L'amor di lui già nel cuor di lei intiepidito, con subita fiamma si raccese. Bocc. nov. Non intiepidire ne istancare nel santo proponimento. Vit. SS. PP. Quanto uno è più interidito nell'amore della patria, ec. Salvin, disc.

INTIERAMENTE: avv. Lo stesso che Interamente. L' ha ritolto intieramente. Fr. Jac. T. De' bianchi INTIERAMENTE raro, o non

mai ce ne fu. Buon. Fier.

INTIERO, RA: add. Lo stesso, che Intero. Berne una chucchiajata INTIERA. - Io INTIERI INTIERI ingozzar ne ho fatti sei. Red. Vip. Staccargli INTIERI senza la totale lacerazione di essi. Id. Oss. an. Ridussi in INTIERA, e persetta sanità. Id. cons. Una cena intiera. Id. lett.

INTIGNARE: v. n. Tineis corrodi. Essere roso dalle tignuole; ed è proprio più che d'altra cosa, de' Panni lani; chè de' Legnami si dice più propriamente Intarlare. Come le pelli intignano. Alleg. Fassi macinare il grano intignato. Franc. Sacch. nov.

S 1. Per met. Li suoi occhi INTIGNARONO, e la sua bellezza per troppa vecchiezza man

coe, Guid. G.

S 2. Intichare: s'usa oggidi in sign. di Contrarre la tigna; e dicesi per es. I cani

Intignano se mangiano de' dolci.

INTIGNATO, TA: add. da Intignare. V. INTIGNATURA: s. f. Roditura fatta dalle tignuole. Per la similitudine, che è tra una campagna piena di trinciere, ed un panno pieno d'intignature, che perciò apparisce bucato, e trinciato. Min. Malm.

INTIGNERE: v. a. Intingere. Tuffar leggiermente in cosa liquida checchessia. Inti-GNE meco la mano nel catino, cc. Vit. Crist. Deesi la pianta di sotto intignere in bovina.

Cresc.

S. Per met. vale Interessare, Far partecipe, e per lo più s'intende di cattive azioni. Pensando che le malvagità ec. sarieno a Nerone più grate intignendovi anche lui, fantasti-

cò, ec. Tac. Day. ann.

INTIGNOSIRE: v. a. Scabiosum facere. Far divenir tignoso, Indur malore simile a tigna in qualsivoglia parte esteriore del corpo. Ouella umidità le lor lane corrompe, ec. ed INTIGNOSISCE, ed infracida le loro unghie.

INTIMAMÈNTE: avv. Intime. Dalla parte intima, Intrinsecamente, Internamente, Profondamente, A dentro. Era ec. INTIMAMENTE amata. Filoc. Più intimamente ornato di gra-

zia. Coll. SS. PP.

INTIMARE: v. a. Denunitare. Far sapere, Far intendere, Dichiarare, Notificare con autorità da superiore. Intimans apertamente, pubblicamente, solennemente, da parte di ec. - Intimo a Pisone, che venisse a Roma. Tacc. Day. ann. Legge di separazione inti-MATACI dal Signore. Segner. Crist. instr.

INTIMATO, TA: add. da Intimare. V. INTIMATORE: verb. m. Edicous. Che intima. Dito INTIMATORE del silenzio. Salvin. disc. Si pigliò l'impaccio del Rosso, d'accusare l'intimatore di quella. Id. Pros. Tosc. Delle buone faccende INTIMATORE. Id. inn. Orf. E qui è detto del Sole.

INTIMATRICE: verb. f. Che intima, Pal-

lav. Conc. Trid

INTIMAZIONE: s. f. Denunciatio. L'intimare. Prestar fede all'odierna intimazione evangelica. Segner. Pred. Intimazione che. ec. abbia pagato in fra tre giorni, ec. Fag. com.

INTIMIDIRE: v. n. Timidum fieri. Divenir timido. - V. Impaurire, Smarrirsi. Se agramente ne gastigassero alquanti, gli altri IN-

TIMIDIREBBONO. M. Vill.
INTIMIDITA, INTIMIDITADE, INTIMIDITATE: s. f. Constantia. Contrario di Timidita. Intimidità è, quando la persona non teme quelle cose che dovrebbe temere. Tratt. pecc. mort.

INTIMIDITO, TA: add. da Intimidire. V. INTIMIDO, DA: add. Franco di cuore Intrepido, Coraggioso; contrario di Timido. Segner. Etic.

INTIMISSIMO, MA: add. sup. d' Intimo, in sign. di Intrinseco. Amico intimissimo. Filoc.

INTIMO, MA: add. Intimus. Interno, Che è dalle parti interne, Che è addentro. Nel seno dell' intimo amore si nasconde. Mor. S. Greg. Piangimento d' INTIME lagrime. Com. Purg. Giudicheracci secondo l' INTIME intenzioni nostre? S. Grisost.

§ Per Familiare, Domestico, Intrinseco. Intimi amici. G. Vill. Lunga e intima amistade. Guid. G. Intimo dimestico suo. Stor.

Eur.

§ 2. In forza di sost. per Amico. Quando sua venuta s'intese, gl' intimi, i soldati, ec. piov vano al porto, ec. Tac. Day. ann.

INTIMORIRE: v. a. Terrere, Recar timore, Impaurire, Intimidire. V. Con parole aspre volle INTIMORIBLO. Fr. Giord. Pred.

S. In sign. n. vale Aver timore, Smarrirsi. Per cagion del male Intimoriscono soperchio. Libr. cur. malatt.

INTIMORITO, TA: add. da Intimorire. Si erano intimoriti, ec. Segner. Pred.

INTINGOLETTO: s. m. dim. d' Intingolo. Mille salse, ec. intingoletti, e tutti Conditi col saper del nostro Erasto. Chiabr. Serm.

INTINGOLO: s. m. Specie di manicaretto nel quale si può intingere. Mai vi cuoce il lesso, arrosto, intingolo, o pottaggio. Alleg. INTINTO: s. m. Jus. La parte umida delle

vivande. Son d'ogni salsa, e d'ogni 'NTINTO

aspersi. Buon. Fier. INTINTO, TA: add. da Intignere. Prenda una pezza intinta nel suo sugo. Cresc. In-TINTO il pennello in un altro colore, ec. Borgh. Rip.

S. Per met. Immerso, Involto, Partecipe. INTINTO nelle sensualitadi. Com. Inf. Augusta

c'è INTINTÀ, ec. Tac. Day. ann. INTINTÙRA: s. f. Intinctio. Lo intingere.

Voc. Cr.

INTIRANNIRE: n. p. Farsi tiranuo, Usurparsi l'assoluto dominio. Con penetrantissi-ma energia s'intirannisce de' cuori. Uden. Nis. 'ec.

INTIRANNITO, TA; add. da Intirannire. V. INTIRIZZAMENTO: s. m. Lo intirizzare, Intirizzamento. Potea forse dubitarsi che quei moti fossero, ec- una forza, o d'intirizza-MENTO, o di molla. Red. Oss. an.

INTIRIZZARE: v. n. Rigere. Perdere il potersi piegare per un certo rappigliamento. Tutto il corpo intirizzo in loro, e rimasono in subito stupore e stordimento. Omel. S.

S I. INTIRIZZABE dicesi anche per Patire

eccessivo freddo Mi rinchiuse in luogo dove, ec. a quest' otta vi sarei intibizzato. Lasc. Gelos.

S 2. Usasi anche in sign. n. p. Paralisia così disorganizza La man debilitata, che tentenna Come l'aitra che secca s' INTIRIZZA. Jac. Sold. sat.

§ 3. Per simil. Rizzarsi, o Star troppo intero sulla persona. Poi s' intirizza, e dice

in rauco suono, ec. Malm.

§ 4. Intirizzare: v. a. Perdere il potersi rizzare. Intirizzò le gambe e le cosce, ec. Red. Ins.

INTIRIZZATO, TA: add. da Intirizzare. Inabile al piegarsi. Dibattendo l'ale come

INTIRIZZATE. Sagg. nat. esp.

S 1. Per Troppo intero sulla persona. Dee essere mossa la persona, ec. con un certo gentil modo che la porti intera, ma non INTIRIZZATA. Fir. dial. bell. donn.

§ 2. Per met. Superbo. Credere, ec. ch' ella dovesse sottomettere a sè gl' intirizzati e aspri colli de' ricchi? Mor. S. Greg.

§ 3. Per Morto di freddo. Verno crudissimo, onde a molti le membra rimaser secche, e alcune sentinelle INTIRIZZATE. Tac. Day. an.

INTIRIZZIMÈNTO: s. m. Stupor, Lo'ntirizzire. Sopraggiugne intinizzimento nel collo e nelle braccia. Libr. cur. malatt.

INTIRIZZIRE: v. n. Rigere. Intirizzare. Ad INTIRIZZIRE, e a divenir convulsi cominciavano dalla coda. - Si morì tutto intiriz-zito e convulso. Red. Oss. an.

INTIRIZZITO, TA: add. da Intirizzire. V. INTIRIZZO: s. m. Intirizzimento. E quella possent' è, ec. A scaldar della morte l' inti-

RIZZO. Bellin. Bucch.

INTISICARE: v. n. Lo stesso che Intisichire. Chiude le teste d' Idra INTISICATE. Chiabr.

INTISICATO, TA: add. da Intisicare. V. INTISICHIRÉ: v. a. Tabefacere. Far divenir tisico. L'ozio intisichisce. Matt. Franz.

S. E in sign. n. e n. p. vale Divenir tisico, e generalmente Assottigliarsi, Estenvarsi, Scarnarsi, Consumarsi, Disfarsi per noja, o per altro lungo fastidio. Un nome vi ha tra gli altri, il qual m'ha dato tanto che far col suo doppio sentimento, ch' io ho creduto mille volte intisichirchi sotto da vero. Alleg. Tener là questo giovane rinchiuso Oramai quattro mesi a intisichirsi. Buon Fier.

INTÍTOLAMENTO: s. m. Lo intitolare. Uno intitolamento d'una cantata, ec. Sal-

vin. pros. Tosc.

INTITOLARE, e INTITULARE: v. a. Inscribere. Appellare, Dare il titolo. Tempio, il quale del suo nome intitolarono. Filoc.

Per li meriti del santo, in cui intitolato era il monistero. Bocc. nov. Valle, che del mio sogno ancor s' INTITULA. Sanazz. Egl.

§ 1. Per Attribuire, Ascrivere. Compose, ec. più opere, ec. delle quali ordinata memoria credo, ec. fare, acciocche ne alcuno delle sue s' intitolasse, nè a lui fussero per avventura intitolate le altrui. Bocc. vit. Dant

§ 2. Intitolare: per Dedicare. Festa di quel santo nel quale è intitolata la chiesa. - Libro Intitolato al Re, ec. - Questo libro, ec. INTITOLÒ egli a tre solennissimi uomini. Bocc. vit. Dant. Dedicazione delle storie di monsignor Bembo, le quali s'intito-LAVANO al Doge. Cas. lett.

INTITOLATO, TA: add. da Intitolare; Dedicato, Indiritto, Appellato. Libri, ec. IN-TITOLATI per lo Re Ruberto. G. Vill. Libro INTITOLATO Amænitates Juris. Red. lett. Occh.

INTITOLATORIO, RIA: add. Appartenente ad intitolazione. Cels. Cittad. parer.

INTITOLAZIONE: s. f. Dedicatio. Lo mtitolare, Titolo, Dedicazione. Se, ec. vedesse il mio nome poi in questa benedetta intito-LAZIONE. Cas. lett.

S. INTITOLAZIONE: per Inscrizione di un libro. Quegli che i libri suoi intitolarono Pinacas, cioè piatti . . . delle quali intitolazioni gli esempj sono nella prefazione di Pti-nio. Salvin. Cas. INTITULARE. - V. Intitolare.

INTOCCABILE: add. d'ogni g. Che non può toccarsi. - V. Intangibile. Quest' onore invisibile mi pare, Ed intoccabil come feb-bre e gotta. Mauro rim. E qual cinghial cotanta forza Porta mai quanto gl' intoccabil lamni? Salvin. Opp. pesc. INTOLLERABILE: add. d'ogni g. Into-

lerabilis. Da non tollerarsi, Incomportabile Insopportabile. Portava INTOLLERABIL dolore. Bocc. nov. Avarizia colla intollerabil superbia, ec. Amet. Intollerabil fatica ci fos-

se, ec. S. Grisost.

INTOLLERABILMENTE: avv. Intolerabiliter. Incomportabilmente, Senza tolleranza. Patire INTOLLERABILMENTE. - Lo splendore, ec. sopra di noi intollerabilmente risplende. Mor. S. Greg

INTOLLERANDO, DA: add. Voc. Lat. Intollerabile, Incomportabile, Insoffribile. Ma al fin vinto da intollerando assalto Ne fue

spinto. Ar. Fur.

INTOLLERANTE: add. d'ogni g. Impa-tiens. Che non tollera, Impaziente. V. Uomo di natura intollerante e superba. Fr. Giord, Pred.

INTOLLERANTISMO: s. m. T. Dottrinale Opinione di coloro che non vogliono che si Si fece intitolare Piero d' Araona. G. Vill. I tolleri altra religione tuorchè la loro propria.

INTOLLERANZA: s. f. Voce dell' uso. Insofferenza, Impazienza.

S. Talvolta dicesi in senso contrario di Tol-

leranza in materia di religione.

INTONACARE, INTONACATO, INTONACO: - V Intonicare, ec.

INTONARE, e INTUONARE: v.a. Præcinere. T. Musicale. Dar principio al canto dando il tuono alla voce più alto o più basso. Voc. Cr.

S 1. Per Comporre arie musicali, mettere in musica. Subitamente intono d'un suono soave. Bocc. nov. Vi mando la vostra ballata, Secondo il mio saver poco INTONATA. -Tal compitar non sa, che fa ballate, Tosto volendo che sieno INTONATE. Frauc. Sacch.

S 2. Per Cantare semplicemente. Trescando INTUONINO Strambotti, e frottole, ec. Red.

§ 3. Per met. Dar principio a checche sia. A' Cappadoci fatti vassalli fu, ec. sgravato alcuno de' tributi del Re per intonare il Romano giogo più soave. Tac. Dav. ann. Qui vale Fare sperare nel cominciamento.

S 4. Per Rintonare. La parlante fama gli orecchi di molte genti INTONOE. Guid. G. Grandine folta i tetti INTUONA. Alam. Avarch.

§ 5. Intonare: per Intimare altamente. E gl' intona di sopra: ecco fellone, Ove l'ad-duce di regnar desto. Chiabr. Guerr. Got.

§ 6. Intonare : per Domandare alla lontana. La maga, ec. mentr' egli aspetta un po'di mancia, e INTUONA, Ripiglia prontamente il suo viaggio. Malm.

S 7. INTONARLA tropo alta: met. presa dal canto, e si dice Quando alcuno si mette in un posto, nel quale non si possa poi mantenere. Voc. Cr.

INTONATO, e INTUONATO, TA: add.

da Intonare, e da Intuonare. V.
INTONATÒRE, e INTUONATORE: verb. m. Præcentor. Che intuona, Che compone le note, e la musica. Fu buono cantore, e INTUONATOR di canti. But. Purg.
INTONATRICE, e INTUONATRICE: verb.

f. d'Intonatore; Colei che intuona. La fama IN-TONATRICE di così alte maraviglie. Fr. Giord.

Pred.

INTONATURA: s. f. Intonazione; e figur. Intimazione. Erano degne di rise le dimostrazioni d' INTONATURA, ec. con le quali tornarono, ec. a dar conto della lor prodezza. - Tornato a ripigliar la sua INTONATURA, prese a rimostrargli, ec. la poca ragione che aveva ec. Accad. Cr. Mess.

S. Intonatura: per figur. vale Principio di impresa, o Spesa superiore alle forze o al dovere. In questi ritrovi fece vedere i più ingegnosi apparecchi, che dir si potessero, ec.

ma l'intonatura a principio riusci si alla, che volendo ciascheduno a chi toccava ad imbandire l'antecessore suo vincere in genero-

sità, ec. Baldin. Dec. INTONAZIONE: s. f. Præcentio. Lo intonare. Per Intonazione, ec. delle parole, ec. aveva usata Dante la voce suono. Red. annot.

Ditir.

INTONCHIARE: v. n. Curculionibus absumi. L'esser mangiato, o roso da' tonchi; e si dice propriamente de' Legumi. I legumi intarlano, ec. le fave intonchiano. Alleg. Legumi, ec. che pur bacano ed intonchiano. Red Ins.

INTONICARE, e INTONACARE: v. a. Tectorium, inducere. Dar l'ultima coperta di calcina sopra l'arricciato del muro in guisa, che sia liscia e pulita. Calcina per INTONICA-RE. Pallad. Pareti bene INTONICATE. Cresc. In . TONACARE la casa vecchia, ec. Cant. Carn.

S. Per simil. Lisciarsi, Imbellettarsi. Non ti INTONACARE e imbiancare il viso, ec. Agn.

Pand.

INTONICATO, e INTONACATO: s. m. Tectorium. Coperta liscia e pulita, che si fa al muro colla calcina. Scanicare gl' intonicate delle camere. Pallad. Baciozzi, che si sarebbono appiccati in uno INTONACATO. Cecch. Inc.

INTONICATO, e INTONACATO, TA: add.

da' loro Verbi. V.

INTONICATURA: s. f. Incrustatio. Intonico. Hanne fatta al vetro per di dentro un' IN-TONICATURA di cera, ec. Segner. Crist. instr.

INTONICO, e INTONACO: s. m. Tecto. rium. Intonicato. A copritura di camere, ed INTONICHI è più utile la rena delle fosse. Pallad. Muro forte, ec. ma senza INTONACO e lustro. Tac. Dav. Perd. Eloq.

S. Dare d'intonaco: vale Intonacare. Nè comando ad alcuno de'suoi scolari, dopo ch' ella fu scritta, il darle d' INTONACO. Vit.

INTONSO, SA: add. Non tosato. Varch INTOPPA: s. f. - V. e di Intoppo. INTOPPAMENTO: s. m. Offendiculum. L'in

toppare. Voc. Cr.

INTOPPARE: v. n. e n. p. Incurrere. Abbattersi, Incontrarsi; ma intendesi per lo più in sinistro. S' intoprò in tre grandi scherani. Nov. ant. St, gli guida, E fa cansar, s' altra schiera v' intoppa. Daut. Inf. Il soldatino Spagnuolo imbrogliandosi nella pronunzia lo chiamava Uccilobos, E INTOPPANDO nello scriverlo, quanto nel pronunziarlo. Accad. Cr.

S. Trovasi anche usato in sign. a. Sara uopo ch' io'l saluti, quand' io lo 'NTOPPO. Buon.

INTOPPO: s. m. Congressus .. Lo 'ntoppare, Rincontro, che offende, che dà noja,

che mette in pericolo. - V. Imbarazzo. Segni ch' io presi all' amoroso intoppo. Petr. A dar l'assalto alla città, ebbero altro intoppo. Serd. stor.

S. INTOPPO: per Ostacolo, Impedimento. Steccati e bastite, onde grande INTOPPO alle genti, ec. rendea. Stor. Semif.

INTORARE: v. n. Vehementer irasci. Divenir come toro adirato, cioè Star sopra di sè turbato e gonfio per isdegno, o per alte-rigia. Per isbarbarli da quegli alloggiamenti dove ancora stavano intonati per l'aspro gastigo. Tac. Dav. ann. INTORATO, TA: add. da Intorare. V.

IRTORBARE: v. a. e n. p. Lo stesso che Intorbidare. V. Nel pajuol quasi lo caccia, Tantochè tutta la broda s' INTORBA. Morg

INTORBIDAMENTO: s. m. Turbatio. L'intorbidare. Interbidamento dell' orina. Libr. cur. malatt. L' intorbidamento di quest' acqua

farà, ec. Red. esp. nat. INTORBIDARE: v. a. Turbare. Far di-venir torbido. - V. Turbare. Venne alla fontana, e'ntorbido l' acqua. Nov. ant. In-TORBIDANO tutte l'acque di fiumi, ec. Sagg. nat. esp.

S 1. INTORBIDARE: per met. vale Turbare sensi, o le facoltà dell'anima. Incominciò a INTORBIDARE gli animi de' cittadini . M. Cominci a INTORBIDARE il cervello. Capr.

Guastare gli altrui disegni, o negozi. Che qualcun c' intorbidi questo nostro disegno. Ambr. Cof.

§ 3. Intorbidare: v. n. e n. p. Divenir torbido. L'acqua s'intorbido, ec. Nov. ant. L'acqua del condotto di Pisa non interbida

mai . Red. esp. nat.

§ 4. In modo proverb. INTORBIDAR l'acqua chiara, vale Confondere le cose ordinate e certe; Trovar difficoltà, ov'ella non è. Borgh.

INTORBIDATO, TA: add. da Intorbida-

INTORBIDAZIONE: Turbatio. Intorbidamento. Non ebbe mai ec. non INTORBIDA-ZIONE di mente. Segner. Mann.

INTORBIDIRE: v. n. eu anche n. p. Turbari. Divenir torbido, Interbidare. Voc. Cr.

S. Per met. vale Oscurarsi, Offuscarsi, e per lo più si dice degli occhi e del tempo. Il vigore del primo vedere s'intorbidisce per lo votamento della luce. Declam. Quintil.

INTORBIDITO, TA: add. da Intorbidi-

C. in Stupore.

INTORMENTIRE, INTORMENTITO. -

V. Intermentire, Intermentito.

INTORNEARE, e INTORNIARE: da Intorno. v. a. Circumdare. Circondare, Girare intorno, e talvolta Ricignere. Per canalette assai belli, ec. tutto lo 'ntorniava. Bocc. nov. Io Intorneava tutto'l corpo cogli oc chi. Declam. Quintil. Fortezze ec. Intornea. TE dall' acque. But. Inf. Sia interniate dagl' inganni de' suoi . Sen. ben. Varch. Quando una cosa è rinchiusa, e intorniata dentro dall'altra, conviene, che ec. Tes. Br. Prato INTORNIATO di grandissimi alberi. Nov. ant. Vide ec. INTORNIATA sè da'nemici. Tass. Ger.

INTORNEATO, INTORNIATO, TA: add.

da' loro Verbi. V.
INTORNIAMENTO: s. m. Lo intorniare. Faceva notturni ec. Intorniamenti alla casa della donna. Fr. Giord. Pred.

INTORNIARE, INTORNIATO. - V. Ia-

torneare, Intorneato.

INTÒRNO: prep. che mostra abitudine de: circonferenza, o di vicinità, che circonda e corrisponde al Circa, Circum de' Latini, c serve al terzo caso, e anche talora al secondo, al sesto e al quarto. - V. Attorno. Mille lacciuoli, ec. tesi intorno a' piedi. Bocc. nov. Scuoter l'ombra intorno della terra. Petr. Son nel pezzo intorno dalla ripa Dant. Inf. Montare, e discendere intorno se allor vede con ec. Id. Conv. Corseggiarono INTORNO all' isola . G. Vill.

S r. Talora significa Quantità incerta e indeterminata di tempo, o di checchessia, e vale Poco più, o Poco meno; In quel torno. Intorno la fine di Febbrajo. Cresc. Durò intorno di

trent' anni. Dittam.

§ 2. Là intorno, Colà intorno, e simili: si usano nello stesso significato. Sei mesi, o là INTORNO. G. Vill.

§ 3. Intorno: avv. Circum In giro; Circolarmente L'occhio riposato intorno mossi. Dant Inf: E pongo mente intorno ove, ec. Petr.

§ 4. Intorno intorno: Prep. replicata, vale lo stesso che Intorno, ma ha più di forza. Il sole, ec intorno intorno ha li raggi suoi Franc. Sacch. Op. div. Vi sia Intorno Intorno spazio vacuo. Ricett. Fior. Ritrovando Intorno Intor-No ombra di lei ec. Petr.

§ 5. Intorno intorno: in forza d' avv. Guastandolo INTORNO INTORNO. G. Vill. si volse IN-TORNO INTORNO con mal piglio. Dant. Inf.

§ 6. All' INTORNO O Allo'NTORNO: posto avverb. vale D'intorno Con nodosi virgulti, ec serri tutto allo' NTORNO , ove ec. Alam Colt.

re. V.

S. 7. D'INTORMO e DINTORNO : talora Avverbio,
INTORMENTIMENTO: s. m. Torpore,
talora Preposizione, che serve al quarto,
l'Intormentire, Stupore, Convulsione, e al secondo, al terzo, ed al sesto caso; lutor-Impedimento di moto di alcuna parte del corpo. no, In giro, Da ogni parte. A lei DINTORNO : posero a sedere. Bocc. nov. I vicin dintorna

690

assorda. Petr. Umore, il quale è d'intorno al ! cuore. Cresc.

8 8. Per In circa, Quasi. Levato da terra DINTORNO di dieci, o di dodici piedi. Cresc. § 9. Per Sopra, Circa. Ringraziarla dell' ufi-

cio, che ec. ha fatto d' INTORNO a ciò. Cas. lett. § 10. Usasi raddoppiata tal particella, dicendosi D' intorno intorno. Palchetti, che son

d' intorno intorno allo steccato. Ciriff. Calv. S II. Andare d' INTORNO: vale Raggirarsi, o Essere d' intorno a checche sia. Va d' INTOR-

No all' acqua. Cresc.

§ 12. Star d'interno ad alcuno: vale Non lo lasciare, e figur. Pressarlo. Tutto'l di standogli d' intorno, non ristava di confortarlo . Bocc. nov.

INTORPIDIRE: v. a. Render torpido. L' acqua, ec. interpidisce il calor naturale, ec.

Vallisn.

S I. INTORPIDIRE : v. n. Torpescere. Divenir stupido, e come addormentato. Intorpi-DISCONO nell' ozio. Fr. Giord. Pred.

S 2. Usasi anche in sign. n. p. Anzi che affrettarsi, impigrisce, s' Intorpidisce, impiom-basi, impietra. Tocci Par.

INTORPIDITO, TA: add. da Intorpidire. Unga, ec. il membro interpidito. Libr. cur.

INTORRIARE: v. a. Munire. Fortificare con torri, Innalzar torri intorno ad un luogo. L'orgogliose teste Intorriando, e di forti elmi, e scudi Raccerchiando sultár nella gran casa . Salvin. Trif.

INTORTICCIATO, TA: add. Intortus. Intorto. Tiene unita quella carne, ec. in molti pezzetti d' intorticciate commettiture. Red.

annot. Ditir.

INTORTO, TA: add. Intortus. Ritorto. Da tagliare sono i mortali, interti, e deboli, e ne' mali luoghi nati sermenti. Cresc.

INTOSCANIRE: v. a. Voce dell' uso. Render toscano, Ridurre in lingua pretta toscana. INTOSSICARE: v. a. Venenare. Avvele-

nare. Egli è molto intossicato. Fr. Jac. T.

INTOSSICATO, TA: add. da Intossicare. V. INTOSTIRE: v. n. Voce dell'uso. Divenir tosto, Indurire. S' incontravano arene alquanto INTOSTITE nella superficie. Targ. Viagg.

INTOZZARE: v. n. Divenir tozzo, o atticciato, di figura corta e grossa. La vite, ec. tenuta bassa intozza, rattiene il sugo, e inga-gliardisce. Day. Colt.

S. INTOZZARE: n. p. Irasci. Dicesi figur. del Divenir grosso, Inciprignire. Per me mai non

s' intozza . L'br. son.

INTOZZATO, TA: add. da Intozzare. V. S. Per met. Incipriguito. Ei sta intozzato,

ec. Libr. son.

INTRA, che anche si scrive IN TRA: Inter Lo stesso, che Infra. Intra gli altri ec. 1

gli vennero gli occhi addosso posti. Bocc. nov. Nuova progenie nacque INTRA' mondani, ec. Amet. Tu sai bene come IN TRA l'aspre spine sta nascosa la bella rosa. Arrigh.

S 1. INTRA due: in forza d'aggiunto, vale Dubbio, Ambiguo. D' abbandonarmi fu spesso

INTRA due . Petr.

§ 2. In forza di sost. vale Ambiguità. Dubbio. Stando in questo intra due ec. mando a messer Giovanni . M. Vill.

INTRABESCARE: v. n. p. Amore corripi. Voce bassa; che vale Innamorarsi. Io vò piut-tosto ec. de' panni d' una donna ITRABESCAB-

MI. Buon. Fier.

INTRABICCOLAMENTO: s. m. L'intrabiccolare. Bertesche macchine di legno, delle quali si servivano in guerra, quasi trabesche, trabiccoli, INTRABICCOLAMENTI, arzigogoli. Salvin. Fier. Buon.

INTRABICCOLARE: n. p. Salire sopra alcuna cosa con pericolo di cadere, o di far cadere. I due Arciconsoli, a' quali perchè seggono alla pari, con gli altri, e senza INTRA-BICCOLARSI su quelle macini mi pare che se possa dire, che resti la sola dignità. Salvin. pros. Tosc.

INTRACCIGLIO: s. m. Lo spazio compreso tra ciglio e ciglio. L' INTRACCIGLIO (del cavallo) sia ampio ed allegro. Salvin. Opp.

INTRACHIÙDERE: v. a. Intercludere. Racchiudere intorno, Chiudere in mezzo. Mando i fanti ec. ad INTRACHIUDER loro due vie. Bemb.

S. Per Vietare, Impedire, Disturbare. Io ho bene ogni cosa contraria a' miei beni, poiche eziandio il sonno gli mi ruba, e IN-TRACHIUDE. Bemb. lett.

INTRACHIÙSO, SA add. da Intrachiudere. Luoghi intrachiusi con tutti i loro confini. M.

Vill.

INTRACIDERE: v. a Intercidere. Lo stesso che Intercidere. Voc. Cr.

INTRACISO - V. Interciso. INTRADETTO - V. Interdetto.

INTRADIMENTICARE: v. n. Voc. ant. In questo mezzo, o affatto dimenticare. La plebe potrebbe intradimenticare i tribuni. Liv. M.

INTRADIRE: Lo stesso che Interdire. V. INTRADUCIBILE: add. d'ogni g. Non soggetto a traduzione, Che non può tradursi. Orsi Cons.

INTRAFATTAFINE: avv. Voce scherzevole. Lo stesso che Intrafinefatta. V. Lasc.

INTRAFATTO: avv. Omnino. Affatto affatto. Acciocchè la rovina seguitasse pure INTRAFATIO. Cron. Morell. La qual vituperar non vo' intrafatto. Lor. med. canz.

INTRAFINEFATTA, e INTRAFINEFAT-TO: avv. Omnine. Intrafatto, Affatto affatto, In tutto e per tutto, Del tutto affatto. Oggi è usato nel contado, o da qualche donnicciuola salmistra, e dottoressa. Che m' ha, ec. rovinato INTRAFINEFATTA . Salv. Granch. Strigne INTRAFATTAFIN, ec. la rabbia, e'l furore. Lasc. rim. madr. Cacciarono, ec. sotterra IN-TRAFINEFATTO la parte avversa. Borgh. Orig. Fir. INTRAGUARDATO, TA: Custoditus. add.

Guardato, Difeso. Ne' mai vidi più sane, nè più belle, nè meglio INTRAGUARDATE d'ogni danno. Alam. Gir.

INTRALASCIAMENTO: s. m. Intermissio. Lo intralasciare. Orate senza INTRALASCIA-MENTO. Gr. S. Gir.

INTRALASCIANZA: s. f. - V. e di Intra-

lasciamento.

INTRALASCIARE: v. a. Intermittere. Metter tempo in mezzo, Interrompere l'operazione. In questo tempo, che avemo intralasciato per seguire nostro trattato. G. Vill. Se così s'intralasciasse, io ne morrei. Bocc. nov. Lascerò lo intralasciato ragionamento! Fir. As. Ritornando adesso alla INTRALASCIATA materia ec. dico, che ec. Beny. Cell. Oref.

INTRALASCIATO, TA: add. da Intrala-

sciare . V.

INTRALCIAMÈNTO: s. m. Implicatio. L' intralciare. Intralciamento più intrigato al mio parere del nodo Gordiano. Gal. Sist. Occupazione, ec. che s'è spedita solo a questi dì, e tuttavia non di maniera, che non mi resti ancora certo intralciamento da stralciare. Bemb. lett. Per mettere insieme il nostro albero con l'intralciamento degli alberi di tutte le donne entrate in casa nostra. Magal. lett.

INTRALCIARE; v. a. Intricare. Avviluppare, Intrigare; tolta la met. da' tralci. E si usa anche in sign. n. p. -V. Imbarazzare. Ramisicazioni che s'intralciano verso la pelle.

Red. Oss. an.

INTRALCIATAMENTE: avv. Con modo intralciato. Vedrai quanto intralciatamente

parlino gli adirati. Uden. Nis.

INTRALCIATISSIMO, MA: add. sup. d' Intralciato. Ramificazioni INTRALCIATISSIME.

Red. Oss an

INTRALCIATO, TA: add. da Intralciare. Sentendo egli gli fatti suoi, ec. molto IN-TRALCIATI, ec. pensò quegli commettere a più persone. Bocc. nov. igne intralciate lungo un picciol bosco. Tac. Day. stor. Le parole persone. Bocc. nov. vogliono essere ordinate ec. e non avviluppate, e intralciate. Galat.

INTRAMBO: add. d'ogni g. Ambo. Amendue, Tutti e due, L' uno, e l'altro. Le piante erano accese a tutti intrambe. Dant.

Inf.

INTRAMENDUE: add. d'ogni g. Ambo. Intrambo. Intramendue in camera n' andaro . Filostr.

INTRAMENTO: s. m. Ingressus . L' intrare, Entramento. L' uscimento del vizio ado-

pra INTRAMENTO di virtude. Alberg.

INTRAMÈSSA: s. f. Interpositio. Lo 'ntramettere, Interponimento . L' orecchie, confatica pure d'un medesimo modo udire, disidera intramesse d'altro parlare. M. Vill.

INTRAMESSO: s. m. Missus. Tramesso, Vivanda che si mette tra l'un servito e l'altro. Amore mette innanzi, come per antipasto, saporetti ec. ma i serviti poi, e gl INTRAMESSI, del suo convito amarissimi sono, ec. Salvin. disc.

INTRAMESSO, SA: add. da Intramettere. V.

INTRAMETTERE: v. a. Interponere. Intromettere, Interporre, Porre tra una cosa . e l'altra. E nella lettera ec. era intramessa fra la copia di quella, che mandavano al signore di Bologna. M. Vill.

S 1. INTRAMETTERE; in sign. n. p. vale Eutrar di mezzo, Impacciarsi, Ingerirsi. Intra-METTEANSI di pace, e altri ordini, come re-ligiosi, aveano. G. Vill. Più tosto non s' in-TRAMETTA di quello che non sa, che INTRA-METTENDOSI avviluppi sè e altrui. Passav.

§ 2. Intramettersi: per Sottomettersi, Accreditarsi, Abbandonarsi ad alcuno. Non contendere più oggimai, ma arrenditi, e INTRA -METTITI all'altrui volontade. Vit. SS. PP.

INTRAMÈTTERE; s. m. Trasmesso, Intromesso. Più per uno intramettere, che per molto cara e dilettevol vivanda ec. fu messo davanti al Re. Bocc. nov.

INTRAMISCHIANZA: s. f. Intermixtio. Mischianza insieme, Mescolamento. Dalla INTRA-MISCHIANZA di tanti, e di così diversi liquori ne segue, ec. Libr. cur. malatt.

INTRAMISCHIATO, TA: add. Intermixtus. Mescolato insieme. Ove gli elementi, e l'altre complessioni sono intramischiate, av-

viene, ec. Tes. Br.

INTRAMISSIONE: s.f. Intermissio. Intramessa, Intermissioni. Ne riposo, ne intramis-SIONE, nè alleggiamento hanno da' lor mali. Bemb. Asol.

INTRAMEZZAMENTO: s. m. Tramezza-

mento, Intramischianza. Tolom. lett.

INTRAMEZZARE: v. a. Tramezzare, Met. tere tramezzo. Che pretendete, infelici, ec. mentre il suo nome rimettete ad ogni passo, INTRAMEZZATE in ogni periodo, adoperate in ogni occasione? Segner. Paneg.

INTRAMMEZZATO, TA: add. da Intram-

mezzare. V. Tramezzato

INTRANSGREDIBILE; add. d'ogni g. Che non può transgredirsi, Inviolabile. Tutto ciò che li pare ottimo, sia a te legge INTRAN SGREDIBILE. Salvin. Epit.

INTRANSITIVAMENTE: avv. In modo

intransitivo. Uden. Nis.

INTRANSITIVO, VA: add. Intransitivus. Che non passa da persona a persona, o da cosa a cosa. Piglia dunque queste parole, ec. in senso, come dicono, INTRANSITIVO, ec. Seguer. Mann.

S. INTRANSITIVO : T. Gramaticale. Dicesi del verbo, la cui azione rimane nel soggetto: come

Credere, Pensare.

INTRANTE : add. d'ogni g. Ingrediens . Che intra; Entrante, e vale anche Franco; Che s' insinua. Avvertirà gli intranti, che non facciano strepito. Car. Lett.

INTRAPORRE, e INTRAPPORRE: v. a. Interponere . Interporre , Porre tra una cosa , e l'altra. Intrappont talora allegrezza alle tue cure . Amm. ant.

S. E n. p. Intercedere. Entrare di mezzo, Tramettersi . Pregarlo , s' INTRAPONESSE , che lo Imperador Carlo non passasse . G. Vill.

INTRAPOSTO, TA: add. da Intraporre; Interposto .

INTRAPRENDENTE: add. d'ogni g. Voce

dell' uso. Che Intraprende.

INTRAPRÈNDERE: v. a. Opprimere . Soprapprendere, Sorprendere, Sopraggingnere. Così furono gl' inimici INTRAPRESI. Liv. M. Fu per fraude dulli Romani INTRAPRESA. Liv. Dec. Aveva le lor rendite, ec. INTRAPREso e ritenuto. Varch. stor.

S. INTRAPRENDERE: Assumere. Pigliar a fare, Assumere, Addossarsi, Imprendere. - V. Accignersi, Impegnarsi. Vietando ec. lo IN-. TRAPRENDERE più che le forze. Stor. Eur.

INTRAPRENDIMENTO: s. m. Susceptio.

Lo intraprendere. Voc. Cr. INTRAPRENDITORE: verb. m. Susceptor. Che intraprende, Che prende a fare. Piero di Roana intraprenditore di ciò. Com. Par.

INTRAPRENSORE: s. m. Susceptor. Intraprenditore. Si faccia INTRAPRENSORE del-l'opera. Fr. Giord. Pred.

INTRAPRÈSO, SA: add. da Intraprenderc. V.

INTRARE: s. m. Ingressus. L' entrare, e

L' ingresso. Voc. Cr.

S. Figur, per Lo primo aspetto, del portamento dell' nomo. E'l ridere dell' nomo, e'l suo intrare, dimostrano apertamente di lui. Amm. ant.

INTRARE: v. a. Ingredi. Entrare. Se tu fossi intrato in questa vita come, ec. Amm. ant. M'è uopo intrar nell'aringo rimaso. Dant. Par. Il dimonio non puote intrare in quella casa. Serm. S. Ag. Intrava sollecitamente ai Cristiani incarcerati, ec. Vit. SS. PP.

INTRAROMPERE : v. a. Interrumpere. Interrompere. Le novelle dell'altro INTRAmone di Medea. Guid. G.

S 1. Per Rompere, Sharagliare. Quando vide la schiera essere INTRAROTTA, Liv. Dec.

§ 2. Usasi anche in sign. n. p. Il perchè la gente s'intraruppe, e andavasene in Lombardia. Cron. Morell.

INTRARÒTTO, TA: add. da Intrarompere: Interrotto. Che dir nol posson con parola integra, perchè è INTRAROTTA dalla super-chia umidità. Bocc. Com Inf. INTRASEGNA: s. f. Voc. ant. Insegna, Im-

oresa. Date le 'NTRASEGNE per l'uno di loro:

S. Per Segno, Impronta. Fece fare, ec. und moneta d'oro nuova, e del ec. conio del fiorino di Firenze, senza altra intrasegna. G. Vill.

INTRATA: s. f. Lo stesso che Entrata. La qual cosa, ec. porgerebbe di prima INTRATA paura inestimabile. Sannazz. pros.

INTRATÈSSERE: v. a. Intertexere. Mescolare una cosa per entro un' altra, come si fa delle fila nel tessere Il diavolo, ec. mai saprebbevi dire una verità senza intratesservi qualche menzogna. Cecch. Spir. prol.

INTRATTABILE: add. d' ogni g. Intractabilis. Non trattabile, Fantastico, Impraticabile , Fastidioso. Intra queste cose egli diveniva

più intrattabile. Petr. uoin. ill.

S. Intrattabile: delto di cose inanimate, va :le Duro, Rigido, Che non si può piegare o maneggiare; contrario di Duttile - V. Intrattabilità. Tutti alle fiere son rigidi i denti, nè pieghevoli punto; nè ad arti cedono, e duri ed IN-TRATTABILI stanno. Salvin. Opp. Cacc. Ferro,

miniera INTRATTABILE. Biring. Pirot.
INTRATTABILITA: s. f. Qualtà, e Stato di ciò che è intrattabile; e qui è detto delle cose inanimate. Nè vi è sodezza di diamanti, ec. ne intrattabilità o ruvidezza di porfido, o di diaspro, che ec. s' animorbidisca, e s' arrenda. Bellin. disc.

INTRATTANTO: avv. Interim. Intanto, In questo mezzo. Se essi s' arrestassero, in-TRATTANTO giugnerebbono gli uomini appie. Vit. Plut. Strad.

INTRATTENÈRE · v. a. Detinere. Trattenere, Intertenere, Far indugiare, Ritenere, Ritardare. Intrattenere lungamente, molestamente, indiscretamente, inopportunamente, ad arte. - Vogliono, che le navi, ec. INTRAT-TENGANO il corso, e giù mandino le antenne. Bemb. stor.

§ 1. Per Tenere a bada. Sebbene non piegava l'animo ad accettare, nondimeno INTRAT-TENEVA con varie e vane promesse la prontezza e la speranza del Re Portoghese. Serd.

§ 2. Per Far le spese . Onoralissimamente fu ricevuto, e intrattenuto tutto quel tempo ch' e' volle starvi. Stor. Eur.

§ 3. Intrattenere: n. p. vale Trattenersi, Stare a bada. S' e' non avesseroavuto da IN-TRATTENERSI, e' sarebbero venuti alla volta nostra . Fir. disc. an.

§ 4. INTRATTENERE alcuno: vale Fermarlo al suo servizio. Doveremmo darle un tanto il mese, intrattenerla come un capitano. Bern.

INTRATTENIMENTO s. m. Mora. L'intrattenere, Fermata, Ritardamento, Dimora. Vedrai quivi, ec. l'adulazione, e l'intrat-TENIMENTO. Bern. Orl. S'apparteneva agli eserciti ed agli intrattenimenti de' soldati.

Segr. Fior. disc

ÎNTRAVENÎRE, e INTRAVVENÎRE: v. n. Voc. ant. Lo stesso che Intervenire, Accadere. Pensa a ciò che nel peccare ti può intra-VENIRE. Fr. Giord. Pred. Ti dico, il danno grande che mi è INTRAVENUTO. Fr. Jac. T. So ben io quel che m' intravverrebbe, quand'io a noja gli fossi venuta, ec. - Ch' e' mi bastonerebbe, come intravvenne alla Bruna ricciuta. Buon. Tanc.

INTRAVENUTO, e INTRAVVENUTO: add. da' loro Verbi. V.

INTRAVERSARE: y. a. In transversum ponere. Porre a traverso, Attraversare, e si usa anche nel sign. n. p. Allora INTRAVERSÒ lo corpo di suo compagno. Tav. Rit. Osso che mi si è intraversato in gola. Fav. Esop. Crudel lancia intraversi nell' alma questa, cc. Rim. ant.

§ 1. Figur. L' invidioso nimico, ec. queste cose intraversandomi pel capo mi fece dare

mille volte per lo letto. Cron. Morell.

S 2. INTRAVERSARE: n. p. per Opporsi. St s' intraversarono, e cercarono co' detti Tedeschi il detto trattato. G. Vill.

§ 3. INTRAVERSARE : si dice dell' Arare campi a traverso del lavoro gia fattovi. Voc.

§ 4. Vale anche Uscir della via retta, efigur, del giusto. Il quale agio eziandio gli uomini mezzani per isperanza di preda fa sovente intraversare. Salust. Jug. R.

§ 5. INTRAVERSARE: T. de' Legnajuoli. Piallare il legno per traverso prima di venire al-

l'ultima ripulitura.

INTRAVERSATO, TA: add. da Intraversare, Posto a traverso. Ivi confitto lo'NTRA-VERSATO legno, essi allo scuro, ec. Buon.

S. INTRAVERSATO: nel Blasone, vale Incrociato. L'arme, ec. erano due chiavi INTRA-

VERSATE in campo rosso. Vasar.

INTRAVERSATURA: s. f. Lo intraversare. Potrebbe ciò effettuarsi con alcune intra-

VERSATURE del canale medesimo. Viv. disc.

INTRAVESTIRE: n. p. Lo stesso che Travestire. V. A questo fine bisogna che staccatosi da tutte le cose esterne, si intraversa per così dire del tutto. Salvin. plot. En.

INTRAVVENIRE. - V. Intravenire. INTREARE: n. p. Voc. ant. Farsi tre, Unirsi in tre. Amor, che'n lui s' INTREA. Dant. Par. S'INTREA, cioè si fa terza persona. But.

INTRECCIAMENTO: s. m. Intextus. In . trecciatura, lo Intrecciate, e 'l Collegare, e Intessere a guisa di treccia. Scolpì nel piede del marmo uno intrecciamento di mostri marini . Borgh. Rip.

S. Per met. Beneficio risultante da detto commercio e INTRECCIAMENTO de' trafficanii. Day. Camb. La quale (concinnità) non è altro che un, ec. intrecciamento di parole Varch. Ercol. Per lo vario intrecciamento di episodj e di cose mirabili, e nuove appaga, e riempie gli animi, ec. Uden. Nis.

INTRECCIANTE: add. d'ogni g. Innectens. Che intreccia o Che s'intreccia. Vene disordinate e INTRECCIANTISI ver ogni verso,

Sagg. nat esp.
INTRECCIARE: v. a. Innectere. Collegare, Commettere insieme, Unire in treccia. -V. Intessere, Intratessere, Tessere. Lavorava e intraecciava palme: Vit. SS. PP. I capegli, ec. co' zalamistri, ferri atti ad intraec-CIARLI, non attendevano, ec. Fir. dial. bell. donn. Intrecciando fra di loro le dita, se piegano, ec. Serd. stor. Al crin m' intrecci-No Serti di pampano. Red. Ditir. Non intrec-CIAMO questi fioretti rettorici. Gal. Sist. Le Grazie, ec. si dipingano colle mani INTREC-CIATE, ec. Sen. ben. Varch. Tragedia la quale non costa d'argumento semplice, ma in TRECCIATO. Salvin. Cas.

S. INTRECCIARE: parlandosi di Ballo, vale Ballare insieme più persone con diversi rigi-ramenti. INTRECCIAR balli. – INTRECCIANDOSI È ballerini. - Intrecciar un allegro e spirito-

so balletto.

INTRECCIATAMENTE: avv. Con intrecciatura, Per via d' intreccio. Uden. Nis.

INTRECCIATO, TA: add. da Intreccia-

INTRECCIATOJO: s. w. Redimiculum. Ornamento da porre nelle trecce. Intrecciatos di perle ed altri divisati ornamenti di testa. G. Vill. Intrecciatos e rete d'oro. Quad. Cont.

INTRECCIATÒRE: verb. m. Che intrec-

cia. Voce di regola. INTRECCIATRICE: verb. f. Nectens. Che intreccia. Venere in mar prodotta, ec. IN-TRECCIATRICE d'inganni. - Proserpina, es.

INTRECCIATRICE delle stagioni, Salvin, Inn. Orf. 1 INTRECCIATURA: s. f. Intrecciamento. Cosa collegata e unita a guisa di treccia. Il fece, ec. legare, ec. con certe intrecciature di fiori. Vitt. SS. PP. Segnano, ec. una vaga INTRECCIATURA. Gal. Sist. Ci ho posto l'in-TRECCIATURA della rima. Adim. Pind. Pref.

S. Per la Cosa colla quale si fa l'intrecciatura. Tessendo una sportella sentì tirare l'in-TRECCIATURA della quale facea la sportella.

Vit. SS. PP

INTRECCIO: s. m. Intextus. Intrecciatura.

Voc. Cr.

S 1. Figur. Che intreccio è questo d'erro-

ri? Segner. Mann.

S 2. INTRECCIO: per Quegli accidenti che ımbrogliano l'azione di una Commedia, il cui scioglimento è detto Catastrofe. L' INTRECcio altrove chiaman viluppo. Salvin. Buon. Fier. Al Mimo assegna intreccio dramatico, ec. - Dramı de' quali l'argomento è dall'in storia, ma la composizione e l' intreccio di tutta la favola dall' ingegno del poeta. Id. Cas.

INTREFOLARE: v. n. Voce bassa e disusata. Imbrogliarsi, Confondersi per timore essendo interrogato. Dimmi il vero, e non aver paura, partisti tu mai dal grano? Quelli comincia a intrefolarsi. Dice il Signore: dì sicuramente. Franc. Sacch. nov.

INTREGUARE: y. a. Voc. ant. Far tregua.

S. Usasi anche in sign. n. p. Si s'intreguaro co" Fiesolani, o lasciaro di non fare più guerra. G. Vill.

INTREMENTITO, TA: add. Contremiscens. Voce disusata. Intimidito e Tremante. Al comandamento del quale quegli intrementito, ec. gli si gittò a' piedi. Vit. SS. PP. INTREMIRE: v. n. - V. e di Impaurire.

INTREPIDAMENTE: avy. Intrepide. Con Intrepidezza. Intrepidamente si mise all' impresa. Fr. Giord. Pred. Nel sostener, ec. IN-TREPIDAMENTE la dottrina del suo maestro. Gal. Sist.

INTREPIDÈZZA: s. f. Considentia. Co-raggio, Gran cuore, Gran fermezza d'animo nel pericolo. Degna di lode è l' intrepidezza. Salvin. pros. Tosc.

INTREPIDITA: s. f. Intrepidezza. Segner. INTRÈPIDO, DA: add. Intrepidus. Di gran cuore, Forte. - V. Animoso, Ardito. Come uno schermo intrepido, ec. Anassarco INTREPIDO e civile. Petr. Eleggonsi quelle (vipere ) che sono, ec. intrepide. Ricett. Fior.

INTRESCARE: v. a. Involvere. Intrigare, Avviluppare; e si usa anche in sign. n. p. Ed ė intrescata la cosa, e intrescasi per forma che Dio voglia, che ella abbia buono fine.

Franc. Op. div.

INTRESCATO, TA: add. da Intrescare. V. INTRICAMENTO, INTRICARE, INTRI-CATO. - V. Intrigamento, Intrigare, Intri-

INTRICARE: n. p. Lo stesso che Intriga-

re. Bemb. lett.

INTRICATAMENTE: avv. Lo stesso che Intrigatamente. Con un modo, ec. tanto in-TRICATAMENTE confuso, che rispondergli or. dinatamente è più tosto impossibile, che ma-

lagevole. Varch. Ercol. INTRIDERE: v. a. Subigere. Stemprare o Ridurre in paniccia con acqua, o altra cosa liquida checchessia. Quando s' in Tride ( la calcina) si mescoli con essa, ec. - Prendi del migliore aceto, ec. e distempera, ovvero in-TRIDI con quella polvere: ec. Cresc. Fichi secchi pesti ed intrisi con sior di farina. Pallad. Colei che intrise i dolci maccheroni. Fir. rim. La calcina s'INTRISE di sangue. G. Vill.

S I. INTRIDERE: vale anche Imbrattare, Sozzare. Ne mai s' intrisero le mie mani, ec.

d' alcun sangue. Filoc.

§ 2. Figur. Tu ci hai mio padre, tu mia

madre INTRISO. Libr. Son.

INTRIGAMENTO, e INTRICAMENTO: s. m. Implicatio. Avviluppamento, Intralciamento, e dicesi anche al figur. Sia la zolla sufficiente a coprirsi collo ntricamento della sua gramigna. Cresc. Mi pare piuttosto una confusione e uno INTRICAMENTO, che altro. Varch. Ercol.

S. Intrigamento: per met. Mantenea 'n arme, ed in preda, e in grave INTRIGAMEN-To de' paesi di Francia, il Re di Navarra. M. Vill. Participa di quella gloriosa luce nella quale non è mai oscuritade. Com. Par. Dello'n-TRIGAMENTO de' peccati, ec. si fugge Mor. S.

INTRIGARE, e INTRICARE: v. a. Implicare. Avviluppare insieme, Intralciare. Voc.

S 1. Per niet. Dare impaccio, Mettere ostacolo. Quella col non poter la voglia INTRIGA. Dant. Purg. Essendo cost intrigato, e male condotto, per avere un capo a tutti i suoi soldati, predè tempo, ec. al disutile assedio.
M. Vill. Fortuna con più visco intrica il mio dolore. Petr. E'l cielo avverso i miei disegni INTRICA. Alam. Gir. Ascolta la quistione. ma questa ne'ntriga un' altra non minore. Fr. Giord. Pred. Se tu l'INTRIGASSI in qualche piato, e poi ne lo strigassi, niuno dubiterebbe, ec. Sen. Ben. Varch.

S 2. Intrigare: n. p. Impacciarsi, Avvilupparsi, ed in senso figur. Intromettersi, Mettersi in qualche affare, Darsi un impaccio. Tale fa il laccio, che per se s' intrica. Franc. Sacch. rim. Se ciò, ec. avvenga, non voglio intrigarmi a favellare. Red. Ins.

INTRIGATAMENTE: avv. Perturbate. Con

intrigo, Avviluppatamente. Voc. Cr.
INTRIGATISSIMAMENTE: avv. sup. d'

Intrigatamente. Sogliono dimandare intrigatissimamente ec. S. Ag. C. D. Intrigatissimamente la fermarono. Varc. Stor.

INTRIGATISSIMO, MA: add. sup. d' Intrigato. Giri e avvolgimenti intrigatissimi. -Istasare gl' INTRIGATISSIMI canali e andirivie-

ni de' loro corpi. Red. Oss. an.

INTRIGATO, e INTRICATO, TA: add. da' loro verbi. Intrigato laberinto . Alleg. Il luogo dove si fa è nervoso e pieno di vene, ec. da ciascuna parte intrigato. Cresc. Intralciamento, più intrigato, al mio parere, del nodo Gordiano. Gal. Sist. Il conte ec. vedendo i fatti del regno rimasi intrigati ec. M. Vill. Nel vizio sto intricato. Fr. Jac. T.

INTRIGATÒRE; verb. m. Implicitans. Av-

viluppatore. Voc. Cr.

INTRIGO s. m. Implicatio. Intrigamento, Viluppo, Imbarazzo. V. Desideroso di voler vedere il fine di tale intrigo ec. Urb. Il podestà, ec. mi ha posto in questo intrigo. Buon. Fier.

INTRINSECAMENTE, e INTRINSICA-MENTE: avv. Intrinsece. Internamente. In-TRINSECAMENTE gravissimi pensieri lo tormentavano. Guice. Stor. Differenti estrinsicamente, e non intrinsigamente. Varch. Lez.

INTRINSECATO. - V. Intrinsicato.

INTRINSECO. - V. Intrinsico.

INTRINSICAMENTE. - V. Intrinsecamente. INTRINSICARE: v. n. e n. p. Prender interna dimestichezza e famigliarità con altrui . E volendomelo INTRINSICARE più che io poteca. Fir. As. Intrinsicatosi con Eberar-

do, convenne finalmente ec. Stor. Eur. INTRINSICATO, e INTRINSECATO, TA: add. da Intrinsecare. Ingiunto è allo stato vostro (di parroco) anzi intrinsecato.

Segner. Parr. istr

INTRINSICHEZZA: s. f. Familiaritas. Intima dimestichezza. Debito è quello della moglie, ec. cui l'intrinsichezza desta, e comanda, che debbano porgere ajuto. Sen. ben. Varch. Desiderava grandemente, ec. per prendere maggior frutto di quella intrinsichezza, ec. venire a Goa. Serd. stor.

INTRINSICHÌSSIMO, MA: add. sup. d' Intrinsico. Del quale egli era intrinsichissimo amico. Varch. stor.

INTRINSICO, e INTRINSECO: s. m. Amicus intimus. Amico confidentissimo. D' IN-TRINSICO d'Agrippina, ec. divenutone adultero, ec. Tac. Day. ann. Mevio Pudente INTRINSECO di Tigellino. Tac. Stor.

S. INTRINSECO: vale anche L'interno, o Il segreto del cuore. Senza manifestare lo suo

INTRINSECO. But. Purg.

INTRÍNSICO, e INTRÍNSECO, CA: add. Internus. Racchiuso, e Contenuto dentro checchessia; contrario d' Estrinseco. - V. Intimo. Come prima le parti superficiali andò leccando, così poi nelle intrinseche trapassato, più vivo divenne. Lab. Per quel venerabile e INTRINSECO amore, ec. Fiamin. Procedono da causa naturale Intrinseca. Maestruzz. Procedono da mutazione INRRINSECA de' liquori. Sagg. nat. esp.

INTRISO: s. m. Quel miscuglio che si fa di farina, o d'altre cose simili con acqua, o altro liquore per far il pane, torta, migliaccio, o simili. Voltava lo 'NTRISO per lo mor-

tajo. Fir. As.

S. Per met. metter le mani in ogni INTRISO, vale Ingerirsi in ogni cosa. Buon. Fier.

INTRISO, SA: add. da Intridere. V. INTRISTÄRE, e INTRISTIRE: v. n. Depravari. Incattivire . Pur non lo sgomentar, che INTRISTA agli occhi. Pataff. Il Mondo invecchia, e invecchiando INTRISTISCE. Tass. Am.

§. Intristing: Tabescere, Indozzare, Imbozzacchire, Incatorzolire, Non attecchire, Non venire innanzi, Non acquistare; e dicesi delle piante e degli animali, che per qualche disetto non crescono, non profittano. Innestata la detta pianta nell'olmo, ec. s'appiglia, ma molto intristisce. Cresc.

INTROCQUE: avy. formate dal Lat. Inter hoc. Arcaismo usato da Dante ed altri Antichi Intanto, Infrattanto, In questo mentre.

INTRODOTTO: s. m. Introductio. Introducimento. Per INTRODOTTO d'uno de baroni di Salomone, davanti da lui furono messi. Bocc. nov. Venne a oste in su quel di Lucca ver introdotto de' Pisani. Pecor. nov.

INTRODÒTTO, TA: add. da Introdurre. Certi medici misteriosi, ec. INTRODOTTI scherzosamente melle commedie . Red. Oss. an.

INTRODUCERE. - V. Introdurre. INTRODUCIBILE: add. d'ogni g. Che si può, o Che si deve introdurre. Una cosa, ec. non introducibile nel corpo. - Quando una meteria introducibile in un'altra non è lontana . Bellin. disc.

INTRODUCIMENTO: s. m. Ingressus. Lo introdurre, Entratura, Entramento. Questo bosco mi prestò agevoli introducimenti per

la sua solitudine. Filoc.

INTRODUCITORE: verb. m. Introducens Che introduce. Questo mio volgare fu intro-DUCITORE di me nella via di scienza. Danti

INTRODÙRRE, e INTRODÙCERE: v. a. Introducere. Condurre, e Metter dentro, Intromettere. - V. Indurre. Al suo convito, ec. gl' introdusse. Bocc. nov. Nella canna s' in-TRODUCE un po' d'acqua. Sagg. nat. esp. 10 rungrazio V. Ecc., che ella si sia degnata ricevere il signor, ec. e d'infrodurio alla Maestà del Re Cristianissimo. Cas. lett.

S 1. Per Far favellare alcuno in iscrittura, come in dialoghi, e simili ragionamenti; Introdurre a favellare. E che vorreste voi dir di più? INTRODURRE Dio a fare una satira così forte al Re. Magal. lett.

§ 2. Per Narrare. Siccome Agostino nel detto

sermone introduce. G. Vill.

§ 3. Per Metter in uso, Dar cominciamento. In che modo è stata INTRODOTTA questa con-

suctudine? Cir. Gell.

1NTRODUTTIVO, VA: add. Che introduce; Atto ad introdurre. Coro delle persone astratte introduttive della giornata. Buon. Fier. IRTRODÙTTO: Introdotto. V.

INTRODUTTÒRE: verb. m. Introducens. Che introduce. L' INTRODUTTORE ha per nimi-

ci tutti coloro che, ec. Segr. Fior. Princ. INTRODUTTRICE: verb. f. d' Introdutto-

re. Voce di regola.

INTRODUZIONCELLA: s. f. dim. d' Intro-

duzione Galil. mot.

INTRODUZIONE: s. f. Introductio. Lo introdurre, Introducimento. Strignendola con INTRODUZIONE d'aria novella. Sagg. nat. esp.

S. Introduzione: per Interposizione, Mezzo. ver sua introduzione, ec. i due fratelli albergatori, ec. a man salva prese. Bocc. nov.

INTRÒITO: s. m. Introitus. Entrata, Entratura. Facendo prima reverenza alla porta, e allo 'ntrorto della casa. Petr. uom. ill. Le terze volte, e prime sullo 'NTROITO Di legge di natura, ec. Franc. Sacch. rim.

S 1. Introito: Initium. Cominciamento nel dire alcuna cosa; l' Entrare a dire alcuna cosa. Insegneratti il tenore delle parole, ec. s' hanno a fare agl' introiti delle ambasciate. Cron. Morell.

S 2. INTROITO: si prende anche per Quelle preci, che si dicono al principio della Messa.

Voc. Cr.

INTROMESSIONE: s. f. Intromissio Lo intromettere. Nella ferita sia fatta la INTRO-MESSIONE del medicamento, ec. Libr. cur. malatt.

INTROMESSO: s. m. Tramesso, Mostra, che il convito non sia abbondevole d' intro-

MESSI. Galat.

INTROMÈSSO, SA; add. da Intromettere. Intromessosi in queste cose con Bernabuccio, ec. fece far pace. Bocc. nov.

S. INTROMESSO: per Messo dentro, Introdotto. Essendo egli intromesso da sua Beatitudine, disse, che, ec. Benv. Cell. Oref.

INTROMETTENTE: add. d'ogni g. Che

intromette. Voce di Regola.

S. Usasi anche per Entrante, Insinuante. INTROMÈTTERE: v. a. Intromittere. Metter dentro, Tramettere, Introdurre. Conviene, I Jac. Sold. sat.

ec. INTROMETTERE in te gli angioli : Serm. S. Ag. Aspettando, ec. d'essere intromesso là dentro, ec. Stor. Eur. Con gran dimostrazione d'allegrezza intromisero l'Albuquer. que . Serd. stor.

S. In sign. n. p. vale Intramettersi, Ingerirsi, Impacciarsi, Frammettersi. S' INTROMI-SERO intra lui e'l conte per accordargli. Segr.

Fior. stor.

INTRONAMENTO: s. m. Sonus. Lo intronare. Esser vorrien sorde, cioè per non udire il loro INTRONAMENTO. But. Int. Non può dirsi di certo, se venga quivi formato il suono, ec. dallo intronamento, che dalle percosse del metallo, mediante il filo, riceve il vaso. Sagg. nat. esp.

INTRONARE: v. a. Aures obtundere. Offendere con soverchio romore l'udito, Stordire. Gli spaventevoli tuoni INTRONAVANO gli orecchi. Serd. Stor. Quelli i quali per esser la saetta caduta loro appresso, ec. si chia-mano ancora intronati, perchè intronare appresso i Toscani è altivo, e non neutro, come appresso i Latini intonare, e significa propriamente quel romore che fanno i tuoni, chiamato da alcuni frastuono. Varch. Ercol.

chiamato da alcuni frastuono. Varch. Ercol. INTRONATELLO, LA: add. dim. d'Intronato; Alquanto balordo. Pon mente, INTRO-NATELLA, ella non intende. Lasc. Gelos.

INTRONATO, TA: add. da Intronare. E parlandosi d'uomo, vale Balordo, Stupido e Che non sappia ciò ch' ei si faccia: detto così da quella stupidità, che induce l'intronamento in altrui. La lussuria assorda, che pare l'uomo INTRONATO. Franc Sacch. Op. div. Meco non stai tu, ne simili Intronati vorrei per casa, che a ogni cosa rispondi a rovescio. Ambr. Frutt.

S. Per Incrinato, Smosso. Si tirà dietro, ec. la cresta del bastione, ea una torre, ec. IN-

TRONATA da' sassi. Tac. Day. stor.

INTRONATURA: s. f. Sonitus. Intronamento. Giovevole alla Intronatura delle orecchie. - La grande INTRONATURA passa nella sordità. Libr. cur. malatt.

INTRONCIARE: v. n. Turgere. Sembra lo stesso, che Imbronciare. Non vi storcete, nè intronciate in cortesia, perchè, ec. Pros.

INTRONFIARE: v. n. Intumescere. Dive nir tronfio, Imbronciare. Guarda guarda questa lacrimosa, e'ntronfiata. Buon. Fier. Parlagli, non istare sempre INTROFIATA. Id. Tanc.

INTRONFIATO, TA: add. da Intronfiare. V. INTRONIZZARE: v. a. Mettere in trono . In solenne majestà intronizzato nella ciscranna del velluto cangiante. ec. Alleg. Il seggio del suo cuor, ec. mentre ec. v'INTRO-NIZZA pensier, che vago e dissipato il rende; INTRONIZZATO, TA: add. da Introniz-

zare. - V. INTRONIZZATÙRA: s. f. Lo star sulla vita in contegno d'alterigia. I galli d'India ec. gonfiano, e cresce loro la cresta, e passeggiano con una certa intronizzatura, che par superbia. Min. Malm.

INTROVERSIONE: s. f. T. de' falsi Mistici. Riducimento al di dentro. Segner.

IRTROVERSO, SA: T. de' falsi Mistici. Add. da Introvertere. V.

INTROVÈRTERE: v. a. T. de' falsi Misti-

ci. Ridurre al di dentro. Segner.

INTRUDERE: v. a. Intrudere. Spigner dentro, Introdurre. - V. Ficcare. Voc. Cr. S. INTRUDERE: n. p. Introdursi, Entrare, o Ficcarsi dove non si dovrebbe. La porta, per cui verrebbe lo sventurato ad INTRUDERsi, saria questa. Segner. Mann.

INTRUONARE: v. a. Aures obtundere. Intronare. Spesse fiate m' INTAUONANO gli orecchi. Dant. Inf. Il pronunciare aspirato INTAUONA gli orecchi. Varch. Ercol.

INTRUPPARE: n. p. Mettersi fra le truppe. Salta in campo, e un' asta toglie, In-TRUPPANDOSI là dov' ei già sente. Malm. Quei sempre INTRUPPATI son dentro. Salvin. Odiss.

S. INTRUPPARSI: per Riunirsi alla truppa, o frotta, o compagnia. S' intruppa fra quelli, che hanno a essere presi. - S' INTRUPPA fra gli altri ragazzi. Min. Malm. Fra gli uomin dabben franchi s'INTRUPPANO. - INTRUPPATO fra gli altri spettatori Starebbe caldo. Fag.

INTRUPPATO, TA: add. da Intruppa-

INTRUSIONE: s. f. Immissio . Spignimento in dentro, Introduzione forzata. Il raffreddamento ec. fosse proceduto ec. per INTRUSIO-NE, o inzeppamento d'atomi fireddi. Sagg. nat. esp. S' aggiunga l'intrusione di esso (sangue) nell' ultima tessitura arteriosa. Cocch. Bagn. Impedirà con la forza della rarefazione questa intrusione di aria novella . Magal lett.

S. INTRUSIONE: nella Legge Canonica, significa Il godimento d'un benefizio, o L'esercizio d' una carica senza buono o legittimo titolo; Non legittima elezione. Nuove, e non legittime creazioni, che i nostri canoni soglion chiamare INTRUSIONI. Borg. Vesc. Fior.

INTRUSO, SA: add. da Intrudere. Assecondare ec. un amore forestiero, che è amore

INTRUSO. Segner. Crist. instr.

S. INTRUSO: in materia heneficale, è Colui, che è entrato in possesso di un benefizio senza un titolo canonico, o almeno colorato; Non legittimamente eletto . Molti prelati deposti, molti intrusi. Borg. Vesc. Fior.

una cosa stessa; Internarsi in te. S' io m' in-TUASSI come tu t' immii . Dant. Par. INTUARS. è intrare in te. But, ivi.

INTUFARE: 1 .. Prendere odore di tufo. Tenendole (le botti) in luogo ec. chiuso, e

serrato intuferebbono. Sod. Colt.

INTUGLIARE: v. a. T. di Marineria. Legare, o Unire due cime di cavo assienie. INTUITIVAMENTE: avv. Intuitive . Con modo intuitivo, Con Cognizione, o visione intuitiva. Si fruisce l'ultimo bene intuiti-VAMENTE, e a faccia a faccia. Varch. Lez. INTUITIVO, VA: add. Aggiunto dato da'

Teologi alla Cognizion del Beato, e a quella Visione, colla quale egli fruisce di Dio. Contemplazione, la quale egli chiama INTUITIVA, perciocche non si fa col discorso della ragione. Varch. Lez.

INTÙITO: s. m. Voc. Lat. Riguardo; Occhiata. Dove il suo (modo di conoscere)

è di un semplice intuito. Gal. Sist.

S I. INTUITO: per Intenzione, Disegno, Voglia. Mostri per entro a que' nembi celati a intuito della dea di Gnido. Or. Ru-

§ 2. INTUITO: per Riguardo, Rispetto. Sonetto fatto ad INTUITO del Sig. Marchetti.

Red. lett.

§ 3. Onde Ad INTUITO, vale in vista, Colla mira, In considerazione di . . . Per motivo. Si vede che ad intuito della pubblica utilità ec. fu introdotta la consuetudine ec. Cocch.

INTUIZIONE: s. f. T. Teologico. Visione colla quale i Beati in cielo fruiscono di Dio. S. INTUIZIONE: nel sign. d'Intuito, Occhia-

ta. La facilità dell' INTUIZIONE.

INTUMESCENZA: s. f. T. Medico. Gon-

fiamento. INTUMORITO, TA: add. Enfiato per tumore, o a guisa di tumore. Uscì di letto con volto, braccia e gambe alquanto intumorite

e gonfie. Baldin. Dec. INTUONARE, INTUONATO, INTUO-NATARE, INTUONATRICE. - V. Into-

INTURGIDITO, TA: add. Turgidus. Gonfiato, Reso turgido. Fibre ec. rigonfiate, distese e inturgidite. Red. lett.

INTUZZARE: v. a. Retundere . Rintuzzare. Rotta, e intuzzata fu la fierezza d'Affrica . Val. Mass.

INTUZZATO, TA: add. da Intuzzare. V. INUBBEDIENZA: s. f. Voc. I.at. Oggi Disubbedienza. Sen. Declam.

INUBBRIACARE: Oggi Imbriacare, Inc

briare. Fior. Virt.

INUDITO. - V. Inaudito. INUGGIOLIRE, e INNUZZOLIRE: v.a. INTUARE: n. p. Voc. ant. Divenir teco | Cupiditatem injicere. Far venire in uzzolo

ch'è uno intesso appetito di checchessia. - V. Innuzzolire. E alla barba l'hai IN GIOLITO. Pattaff. Con tali arti lo inuzzoni di maniera. che, ec. Day. Scism.

INUGNERE: v. a. Inungere, Ungere, Radici d'ellere sieno mescolate con aceto, ed INUNTO quel luogo, onde, ec. Libr. adorn. donn.

INUGUALE: add. d'ogni g. Inæqualis. Ineguale. V. Altro non è invero il fare contro le leggi, e l'esser inuguale, che contenere, ec. - L'ingiusto è un certo ineguale, ec. Segn. Etic.

INUGUALITA: s. f. Inequalitas. Inegualità. V. Altro non è, ec. l'ineguale, che contenere in sè tutta l'ingiustizia, ed è l'i-NEGUALITÀ ad ogni ingiustizia comune. Segn.

INULTO, TA: add. Voc. Lat. Non yendicato. Non andranno i tuoi nemici inulti.

Menz. rim.

INUMANAMÈNTE: avv. Inhumane. Senza umanità; contrario di Umanamente. - V. Crudelinente. Inumanamente, s'era portato contro a' baroni. M. Vill. Stracci li zorpi di morti e cerchi inumanamente nelle carni tutte queste cose. S. Ag. C. D.
INUMANISSIMO, MA: add. sup. d'Inu-

mano. Non facesse INUMANISSIMA risposta.

Guice. stor.

INUMANITA, INUMANITADE, e INU-MANITATE: s. f. Inhumanitas. Contrario di Umanità, Barbarie, Crudeltà. V. Tra gl' infedeli cominciò questa inumanità crudele. M. Vill.

INUMANO, NA: add. Inhumanus. Contrario d'Umano, Crudele. V. Ingannatore, ed INUMANO. Alam. Gir. Maniere, ec. molto a-

troce e inumana. Serd. stor.

INUMIDIRE: v. a. Humectare. Umettare, Fare umido, Ammollare, Bagnare, Irrorare. Il cece, ec. inumidisce il ventre. - Il vino molto inacquato, ec. i corpi refrigera, ed INUMISCE. Gresc. Serrata, ec. con vescica al-

quanto inumidità, ec. Sagg. nat. esp.
INUMIDITO, TA: add. da Inumidire. V.
INUMILIARE, - V. e di Umiliare.

INURBANAMÈNTE: avv. Con inurbanità; In modo inurbano. Inurbanamente e con empietà va dettando parola sozza. Uden. Nis.

INURBANITA, INURBANITADE, e 1-NURBANITATE: s. f. Voc. Lat. contrario di Urbanità. - V. Rozzezza. Voc. Cr.

INURBANO, NA: add. Voc. Lat. Incivile, Scortese. Inurbant mi son gli ospiti miei.

Buon. Fier.

INURBARE: n. p. Voc. Lat. Entrar in città; Oggi dicesi familiarmente Incittadare. Stupido si turba Lo montanaro, e rimirando ammuta, Quando rozzo, e salvatico s'inun-

INUSATO, TA: add. Inusitatus. Non usato. Arti nuove opre inusate. Buon. Fier, INUSITATAMENTE: avv. Insolenter . Fuo-

ri del solito. Inusitatamente si affaticano.

Libr. cur. malatt.

INUSITATISSIMO, MA: add. sup. d' Inusitato. Urto che a lei diede un tremuoto

INUSITATISSIMO. Segner. Div. Man.
INUSITATO, TA: add. Inusitatus. Che
non è in uso, Fuor d'uso, Disusato, Insolito, Nuovo, Strano, Pellegrino, Raro, Singolare. Non mai sperimentato, Maraviglioso, Mostruoso. A parole mi movevano inusita-te. Fiamm. Producere alcuno inusitato effetto. Bocc. vit. Dant. Dolcezza INUSITATA & nuova . Petr.

INÙSTO, STA: add. Inustus. Abbruciato, Macchiato o Manomesso dal fuoco. - V. Arsiccio. E dell' ardente Vapor gl' INUSTI segni,

ec. Marchett. Luor.

INÙTILE: add. d'ogni g. Inutilis. Che a nulla serve, Che non reca alcun vantaggio, contrario d'Utile; Disutile. Parole non cu-riose, e inutili. Cavalc. Frutt. ling. Noi siamo servi INUTILI. Passav. Quelle (acque) ec. son inutili. Ricett. Fior.

INUTILISSIMO, MA: add. sup. d'Inuti-

Red. lett.

INUTILITA: s. f. Inutilitas. Qualità, e Stato di ciò ch' è inutile; Disutilità. Cr. in Disutilità.

INUTILMENTE: avv. Inutiliter. Disutilmente, Senza utilità, Senza pro, Vanamente; contrario d' Utilmente. - V. Indarno. Perdendo INUTILMENTE tanti passi. Petr. Elà bella inutilmente spesa. Lod. Mart. st. INUZZOLIRE. - V. INUGGIOLIRE.

INVADÈRE: v. a. Dar addosso, Investire Sopraffare, Assalire. L'acqua ec. non può INVADERE la pianura. Targ. Viagg. e Cr. in

Invasione.

INVAGARE: n. p. Accendi. Invaghirsi. Chi di ben far sempre s'INVAGA. Franc. Sacch. rim. La gran piaggia del ciel, ec. di questa terrena s' invaca, e s'innamora. Chiabr. canz-INVAGHICCHIARE: n. p. Leggermente

innamorarsi . In pelle pelle . Alleg INVAGHICCHIATOSI di lei cost

INVAGHICCHIATO, TA: add. da Invaghicchiare. V.

INVAGHIMENTO: s. m. Amatio. L'in-vaghirsi, L'innamorarsi. Fomentare gl'innamoramenti, gl' invaghimenti, e le canzonette d'amore. Segner. Crist. instr.

INVAGHIRE: v. a. Desiderio inflammare. Far divenir vago, Innamorare. Amor, che del suo altero lume Più m'invaghisce, dove

più m' incende. Petr.

§ 1. INVAGHIRE: v. n. Divenir vago, Accendersi di desiderio, o vaghezza di checchessia;

Invagui del detto catellino. G. Vill. Ne'nvagui sì forte, ch' egli ne menava smanie. Bocc. nov. § 2. In sentim. n. p. vale lo stesso. È quel-

l'alma vana Che s' invagnisce del suo stesso viso. Bern. Orl.

INVAGHITO, TA: add. da Invaghire. Cleopatra, ec. del Romano Imperio invagni-TA, ec. Bocc. lett.

INVAJARE: y. n. Divenir vajo. Voc. Cr. INVALIDAMENTE: avv. Irrite. Debolmente. Con invalidità. Confessioni particolari fatte

INVALIDAMENTE. Segner. Penit. instr.

INVALIDARE: v. a. Irritum facere. Far invalido, nullo, di niun valore. Tentasse in qualsivoglia modo d'invalidare, venendo, o dicendo loro contra. Varch. stor.

INVALIDISSIMO, MA: add. sup. d' Invalido. INVALIDISSIMO consiglio confederarsi

contra Cesare. Guicc. stor.

INVALIDITÀ: s. f. Qualità di ciò che è invalido. Nascevano dalla invalidità fatta all'antecessore, e d'invalidità, e di perdita di ragione. Guice. stor.

INVALIDO, DA: add. Invalidus. Dehole, Che non vale; Impotente. Resta INVALIDO a ciò poter fare nella piccola ruota. Gal. Sist.

S 1. Per Non efficace. Il detto, e imaginato sin qui, ec. resta al parer mio del tutto INVALIDO. Gal. Sist.

§ 2. INVALIDO: T. Legale; Che non ha le

condizioni necessarie.

§ 3. INVALIDO: volgarmente e in forza di sost, s' intende di Colui che per infermità o vecchiaja non può procacciarsi il vitto

INVALORIRE: v. a. Avvalorare. Voc. Cr. S. In sign. n. p. Pigliar vigore. S' avvicierava, cioè s' invaloriva nel mezzo, dove era la Vergine Maria. But. Par.

INVALSO, SA: add. Introdotto, Che ha preso piede, Che ha preso validità. Castigl.

INVANIRE: v. a. Irritum facere. Fare o Render vano, inutile. Non favelloe in vano, per non invanire la professione d'Abraam. Annot. Vang.

S I. INVANIRE: in sign. n. Evanescere. Divenir vano. Che utilità è de' semi, che al cominciamento bene mettono erba, e fioriscono, e poi invaniscono? Amin. ant.

§ 2. Per met: Svanire, Man care. Si dimostrò in propria figura di serpe, e poi cominciò ad INVANIRE dalla coda e dal collo M. Vill. Non INVANIO in lei la favilla d' Amore. Guid. G.

§ 3. Per Divenir superbo, vanaglorioso. - V. Gonfiare, Insuperbire. Era invanito per la oltraggiosa gloria, ch'el popolo gli aveva

data. Liv. Dec.

§ 4. In sign. n. p. vale lo stesso. S'INVANI di fare anch' egli mostra di sue navi. Tac. Day. stor.

INVANITO, TA: add. da Invanire. Ne per prosperità invanito quella appellava impresa o vittoria. Tac. Dav. vit. Agg. INVA-NITO da non so qual maligno lampo d'incostanza, svani al fiore ogni più dolce frutto. Fag. Com.

INVANO: avv. Incassum. Oggi più comun. scrivesi In vano, e vale Senza effetto, In-darno. - V. Vano. Invano stende le sue mane verso nostro Signore. Gr. S. Gir. In vano se faticherebber molti in porre freno alle parole. Bocc. nov. Vedrassi quanto in van cura si pone. Petr.

INVARCABILE: add. d'ogni g. Che non

si può varcare. Corsin. Torracch.

INVARIABILE: add. d'ogni g. Certus. Non variabile. - V. Immutabile. In quella eternità incommutabile sta fisso, ed INVA-RIABILE tutto ciò che, ec. Mor. S. Greg. I tre periodi, ec. dependono da cause INVA-

HIBBIL, une, ed elerne. Gal. Sist.
INVARIABILITA: s. f. Qualità, e Stato
di ciò che è invariabile. Voce di regola.
INVARIABILMENTE: avv. Immutabil-

mente, Senza variazione. Filic. son.
INVARIATO, TA: Che non è variato,

Che è lo stesso. Segner. INVASAMENTO: s. m. Invasazione. Pallav.

Conc. Trid.

INVASARE: v. a. Invadere. Assalire; e dicesi propriamente de' Demonj quando en; trano addosso altrui. I Demoni invasavano le persone. Introd. Virt. Fu INVASATO dat diavolo. Passay.

S 1. In sign. n. Obstupescere. Istupidire, Offuscarsi dell' intelletto. Quando egli la vide uccidere, invasò egli per lo grande amore. Libr. Viagg. Negli odori vuol esser varietà di conce... altrimenti quello invasa, e questo stracca. Magal. lett.

S 2. INVASARE: n. p. Menti infigere. Imprimersi, o Fermarsi nella memoria. Dicono che Demostene copiasse Tucidide, ec. per INVASARSI nella mente quella sua brevità. Tac. Day. lett.

§ 3. Per Infondere nel vaso. Attendono a bere Del coperto liquor, che vi s' INVASA. Buon.

§ 4. INVASARE : è anche T. Marinaresco, vale Stabilire, e Assicurar la nave, che si costruisce,

sulle vase per poterla varare.

INVASATO, TA: add. da Invasare; Spiritato, Sorpreso dal diavolo - V. Ossesso, Ener. gumeno. Molti INVASATI dalle dimonia Annot. Vang. Misericordia per la figliuola INVASATA. Cavalc. Frutt. ling.

S 1. lyasato: per Immerso, Profondato, come ne' vizi, nel sonno, nel giuoco, e simili; Occupato da affetto, voglia, o altra passione, Investito, Preso, Soprappreso, Oppresso - V. Acceso. Io era tanto invasato in una mia frenesla, ch' io, ec. Salv. Spin. In tristo ozio, e libidini occulte INVASATO, Tac. Day. ann. In-VASATI nella dolce esca sua. Buon. Fier. Niuno ha più di lui invasato nella mente quel poeta sovrano. Algar. lett.

§ 2. Invasato: per Confuso, Stupido. E'l giudice, ec. quando a ciò pensava, parea quasi un nomo invasato. Franc. Sacch. nov.

INVASATÒRE: verb. m. Che invasa. Se-

gner. INVASAZIONE: s. f. Lymphatio. L'invasare; e dicesi degli Spiriti maligni. Molti sostengono anche INVASAZIONE di spiriti maligni alcuna volta. S. Ag. C. D.

INVASELLARE: v a. In vas condere. Mettere nel yasello. Datogli un altro bollore INVASELLATO in botte acetata. Soder. Colt.

INVASIONE: s. f. Invasio. L'invadere, e non che degli nomini, dicesi anche delle bestie. Invasione di corsari avvenuta in questo mare. Buon. Fier. Difendere o icibi o le vesti, od altre cose fatte in uman uso dall'in-VASIONE di quelle minutissime bestie immaginate, ec. Cocch. Disc.

S. Per traslato dicesi anche da' Medici Degl'insulti e del progresso delle malattie. INVA-

SION del male.

INVASO, SA: add. da Invadere. V.

INVECCHIANTE: add. d'ogni g. Che invecchia, Che va in là cogli anni. L' egide portava preziosa non invecchiante scudo, ed

immortale. Salvin. Iliad.

INVECCHIARE: v. n. e n. p. Senescere. Divenir vecchio, Crescere assai negli anni, Attemparsi. - V. Incanutire. M' asveggio io bene, ch' io sono invecchiato. Nov. ant. Quella legge invecchiò poi tanto, che, ec. Tes. Br. Gran duol rare volte avvien che INVECCHI. Petr.

S 1. INVECCHIARE: dicesi anche per un certo modo di esprimersi Di alcune cose, le quali

vanno o sono andate in disuso.

§ 2. In sign. a. vale Far divenir vecchio. Tutte queste cose invecchiano molto il corpo dell' uomo. Volg. Mes.

S 3. A tavola non s' INVECCHIA. - V. Ta-

INVECCHIATO, TA: add. da Invecchiare. Errore INVECCHIATO. - Usanze INVECCHIATE. - Invecchiata, ancorchè falsa opinione. Red. Ins. Invecchiato consentimento di molti autori. Id. esp. nat.

INVECCHIUZZIRE: v. n. Voc. ant. Intristire , Indozzare. Quando gli agnelli sono dalle madri rimossi, ec. si dee aver diligenzia che, ec. non invecchiuzziscano. Cresc.

INVECERIA: s. f. Voc. ant. Sceda, Vanità, Scempiaggine. M. Vill.

vato. Io ho più trovata fermezza invenovata. Fr. Barber.

INVEDOVITO, TA: add. Voce dell' uso. Venuto in vedovanza Passato a stato vedovile. INVEGETABILE: .dd. d'ogni g Voce del-l' uso. Che non vegeta, Che non ha radici, no ya in tronco ed in rami.

INVEGGIA. – V. e di Invidia. INVEGGIARE. – V. e di Invidiare.

INVEIRE: v. n. e n. p. Declamar contra . Impugnar nel discorso ardentemente, Parlar contra con energia, Far invettiva. I canoni INVEISCONO ad alta voce in un Cherico cacciatore. Segner. Parr. istr. Tertulliano, ec. seguitando a INVEIRE; ec. - Contro l'inde-! gna venerazione de' quali inversce si fieramente Origene. - Nella sua famosa satira contra il lusso inveendosi contra l' arte del distillare i fiori. Magal. lett. Quanto s' INVEI - SCE David contra i detrattori, ec. Salvin. disc. Che questo S. P. sì stoltamente s' INVEISCA contro il S. L. e suoi dotti compagni. Lami Dial. Non si rimasero d'inveirsi contro il lusso. Algar.

S. Usasi anche in sign. a. Voi INVEITE molto

col fratel d' Isabella. Fag. com.

INVELARE: n. p. T. di Marineria. Spiegarle vele. Nave con vento largo tutta INVELATA.
INVELATO, TA: add. da Invelare. V.

INVELENIRE: v. n. e n. p. Indignari. Inasprire. - V. Invelenito. La guerra co' Par-. ti, ec. Invelent per cagione che, ec. Tac. Dav. Quando la donna, onde s' è invelenta Fu da Grifon sopra l'elmo ferita. Bern. Orl. E verisimile facesse oltremodo INVELEn'ire quell' uomo di natura sempre sdegnoso. Borgh. Orig. Fir. Invelenta duramente, siccome l' animo delle femmine. Liv. M. Il signore per queste preghiere INVELENITO, e a-spramente turbato, comando, ec. M. Vill. INVELENITO, TA: add. da Invelenire.

Invelenito, Incrudelito, Inviperito, Inasprito, Incancherito, Arrabbiato, son sinonimi per significare Uno, che soprafatto dalla collera operi rabbiosamente e con ira, in maniera che non sappia quasi distinguer quel ch'ei si fac-cia. Similitudine presa dal Serpente in collera.

Min. Malm.
INVENDICATO, TA: add. Inultus. Non
vendicato. La mia ingiuria, ec. non resti

INVENDICATA. Cecch. Spir. Non farà già che, ec. INVENDICATO io cada. Tass. Ger. INVENENATO, TA. add. Venenatus. Avvelenato. Suo viso invenenato sì fa 'l corpo morire. Fr. Jac. T. D' odio e d' amor cotanta fiamma Rinchiuse dentro il sen, che per lo sguardo invenenato se ne uscian faville. Chiabr. poem.

INVENIA: s. f. Cultus. Umile dimostrazio-INVEDOVATO, TA: add. Oggidi Vedo- | ne d'abbondante e devoto affetto; e si usa per ordinario questa voce nel num. del più. Molto tempo orava con grandi invenie, e

con molte lagrime. Stor. Barl.

§ 1. Invenia; per Venia, Perdono. Torna tosto a pacificare il fratello tuo; va a lui, e domanda INVENIA per amore di Cristo. Serm. S. Ag.

S 2. Oggi diconsi Invenie gli Atti e le Parole che ci pajono superflue e leziose. Con molte invenie domandando perdono. Gron.

§ 3. Onde Fare INVENIE, oltre il proprio significato dello Inchinarsi con profonda genuflessione vale anche Usar atti e parole soperchie e leziose. Costor fan le lunghe invenie! Cecch. Inc. Alcuno monaco devoto di nostra Donna, a sua riverenzia ogni di le facea certe INVENIE inginocchiandosi. Mirac. Mad. M.

INVENIRE: v. a. Voc. Lat. Trovare, Quello che inverrete, racconterete. - Mandò in Ispagna ad INVENIR, come fu nodrito e IN-VENNNERO, che la destriera era morta. Nov.

INVENTARE: v. a. Adinvenire. Essere il primo autore di checcessia. Incertezza del tempo, in cui era stato inventato quello stru-

mento. Red. lett. Occh.

INVENTARIARE: v. a. Inventarium conficere. Fare inventario. Nell'INVENTARIARE minutamente la roba sua convitò, ec. Tac. Dav. ann. Tutta la roba ch'egli ha addoso è in-VENTARIATA su questo foglio. Fag. com. INVENTARIATO, TA: add. da Inventa-

riare. V.

INVENTARIO: s. m. Synopsis. Scrittura, nella quale sono notate capo per capo masserizie, o altro. Produce, ec. lo 'NVENTABIO per loro fatto con altre cose, che s'appartengono alla detta tutela. Cron. Morell.

S. Fare INVENTARIO: vale Inventariare. Fatton' un memoriale o un inventario senz' or-

dine però di precedenza. Alleg. INVENTATAMÈNTE: avv. Con invenzione,

ed anche Pensatamente. Magal lett.

INVENTATO, TA: add. da Inventare. Farsi con esse onore, come inventate dai loro ingegni. Gal. Sagg. Medicamenti, ec. INVENTATI dall' arte umana. Red. cons.

INVENTATORE: verb. m. Inventor. Lo stesso che Inventore. Inventatori di favole,

e di menzogne. Fr. Giord. Pred.

INVENTATORELLO, LA: s. dim. d'Inventatore. Ogni inventatorello di nuove medicine insulta alla memoria dell'antichità. Libr. cur. malatt.

INVENTATRICE: verb. f. Inventrix. Che inventa. Minerva INVENTATRICE, e presidente

dell' arti. Salvin. disc.

INVENTIVA: s. f. Inventum. Invenzione, e quello propriamente, che dicesi Troyato. | ZIONI. Dant. Par.

Belle sono le' EVENTIVE de' gentiluomini, ec. Franch. Sacch. nov. Felice nell' INVENTIVA degli ardui problemi. Red: lett. Quel retto e ben ordinato passaggio da verità note ed ignote, che da primi uomini fu chiamato ix-VENTIVA. Viv. El. Eucl.

S. Per la Facoltà d'inventare. L'istesso se osserva in tutte le operazioni dell' INVENTIVA in tutti, ec. Magal. lett.

INVENTIVO, VA: add. Atto ad inventare. Che inventa. Ingegni acuti, INVENTIVI, ec. Salvin- disc. La virtu inventiva, e giudicativa. Dant. Conv.

INVENTO: s. m. Voc. Lat. Troyato, Invenzione artificiosa. Per vari modi e per diversi inventi Gli fai ritornar lieti al loro

ovile. Segr. Fior. Egl.

INVENTORE: verb. m. Inventor. Che inventa. Tu dell'arte magica inventore? Petr. Alessandro Spina non fu il primo inventore degli occhiali. Red. lett. Occh.

INVENTRARE: n. p. Voc. ant. Pronunziato coll' e stretta, Interrefrsi. Luce divina sovra me s'appunta, Penetrando per questa

ond' io m' INVENTRO. Dant. Par.

INVENTRICE: verb. f. Inventrix. Che inventa. Lunge mi sprona dalla INVENTRICE delle prime olive. Petr.

INVENTURATO - V. e di Avventurato. INVENZIONCINA: s. f. dim. d'Invenzio.

ne ; Leggiadra invenzione. Magal. lett. ÍNVENZIONE: s. f. Inventio. Scoperta, e Ritrovamento di cosa nascosta, o non per ancoconosciuta, o da altri imaginata. Invenzione de' trasgressori. - Balletti di nuova invenzio-NE. - Lettera del Redi intorno all' INVENZION degli occhiali. Red. lett.

S 1. Per quella Festa, che si celebra dalla Chiesa li 3 di maggio sotto il titolo d' Invenzione della Santissima Croce, ec. Legg. Inv. Cr.

§ 2. Per Facoltà, Disposizion dell'ingegno ad inventare, e la cosa inventata, o trovata.

V. Inventiva, Trovato, Capricio, Bizzarria, Ingegno. Invenzione nuiva, ingegnosa, leggiadra, curiosa, bella, maravigliosa, lodata, strana, fantastica.
§ 3. Usasi anche per Finzione.

§ 4. Per Quella parte della Rettorica che concerne la ricerca e la scelta degli argomenti, di cui l' Orator dee valersi. Nelle tre parti di quella scienzia, cioè della invenzio-NE. Declam. Quintil.

§ 5. INVENZIONE: per Una delle cinque parte della pittura. Ricco d'invenzione. - Gagliardo e copioso d'invenzione. - Aver invenzione nel comporre le storie. - Non avea dalla natura molto fiera invenzione. Vasar.

§ 6. Fare INVENZIONE: vale Inventare. Per apparer ciascun s'ingegna, e fece sue invex-

INVER: Accorciato da Inverso, vale lo stesso che il suo primitivo, ed è preposizione, che serve al quarto caso, e talora al secondo.

Movemmo i piedi inven la terra. - Temendo'l fiotto, che'nven lor s' avventa. Dant. Inf. Inven di me tanta benivolenzia dimostra no. Filoc.

INVERARE: n. p. Assomigliarsi al vero. Ouello cerchio che è più presso alla pura luce, più s'INVERA, cioè s'empie di verità da

lei. But. Par

INVERDIRE: n. p. Divenir verde. Voc. Cr. S. Figur. Ma nel mio furor che'NVERDE più, quanto più imbianca. Varch. rim. past. INVERECONDIA: s. f. Impudentia. Impudenza; contrario di Verecondia. Addestrare la

gioventu, per mezzo dell' INVERECONDIA, non a ritirarsi altrimenti, ma, ec. Segner. Crist. Instr. Guardate se, ec. sono minori, o la INVERECONDIA nel tratto, o le iniquità nelle vendite. Id. Pred.

INVERECONDO, DA: add. Inverecundus. Che è senza vergogna, Sfacciato, Impudente,

Gaglioffo. Segner. Mann.

INVERGARE: v. a. Lo stesso che Vergare. Scrivere è invergare le carte imperciocchè si fanno nella carta le lettere, a riga, come si fanno le verghe nel panno. But. Purg. INVERGATURA: s. f. T. Marinaresco.

Quella corda, o guarnimento che guernisce la parte della vela quadra, che si lega alla ver-

ga, o pennone.

INVERGILIARE: n. p. Voce inusitata. Diventar gran poeta come Virgilio Ogni pazzo dipoi non s' invergilia, O quando pensa aver la grossa vena, ec. Alleg. INVERGOGNARE: v. a. Voc. ant. Sver-

gognare. Vit. Plut.

INVERGOGNATAMÈNTE : avv. Voc. ant. Svergognatamente, Vituperosamente. Vit. Plut. INVERGOGNATO, TA: add. da Invergo-

INVERISIMIGLIANZA: s. f. Inverisimilitudine. Non so vedere improbabilità e INVE-RISIMIGLIANZA, che Desiderio trasferisse, ec. Lami. Lez. ant. Le ragioni dell' INVERISIMI-

GLIANZA, che la Natura, ec. Magal. lett. INVERISIMILE: add. d'ogni g. Incredibilis. Che non è verisimile. Era cosa molto INVERISIMILE. Zibald. Andr. Gal. Sist.

INVERISIMILITUDINE: s. f. Improbabilitas. Qualità di ciò che è inverisimile. Per salvar l'incongruenze, le invenisimilitudini, ec. della Scrittura. Magal. lett. Non si scorge inverisimilitudine alcuna, che, ec. Lami Lez. ant.

INVERMIGLIARE: v. n. Far vermiglio. Tu se invermiglia April vergini rose In sul mattin ridenti, ec. fissa al fianco mi stai.

Chiabr. canz.

S. Usasi anche in sign. n. p. Ove i fior bianchi intorno s' INVERMIGLIANO. Salvin. Nic.

INVERMINAMENTO : s. m. Vermiculatio. Lo inverminare. Sarei di parere che l' INVER-MINAMENTO del latte, ec. Red. Ins.

INVERMINARE, e INVERMINIRE: v. n. Vermiculari. Divenir verminoso per corruzione. Inverminò il mare bene dieci miglia fra mare. G. Vill. Così fatti frutti caggiono, ec. e agevolmente inverminano. Cresc. Raveggiuolo INVERMINATO. Red. Ins.

INVERMINATO, e INVERMINITO, TA: add. da' loro Verbi. V.

INVERMINIRE, INVERMINITO. - V. In-

verminare, ec.
INVERNACOLO: s. m. T. Botanico. Specie d'involucro, entro a cui stanno lungo tempo le foglie in alcune piante, e che le difende dall' ingiurie dell' aria nella stagi i fredda.

INVERNARE: v. n. Hybernare. Syernare. E qui fa'l can la state, e qui s'inverna. Dittam. Erano invernati ad Anchediva. Serd. stor.

INVERNATA: s. f. Hyems. Vernata, Verno. Non se ne può guarire nella INVERNATA. Libr. cur. malatt. Il tempo è al principio della INVERNATA. Ricett. Fior.

S. Far l'invernata: vale Svernare. Castello, ec. dove i loro Re facevano l'invernate a cagione della bontà dell' aria. Salvin. an-

not. Opp. Cacc.

INVERNATO, TA: add. da Invernare. V. INVERNICARE, e INVERNICIARE: v.a. Sandaracha illinere. Dar la vernice, che è Impiastrare sottilmente checchessia di vernice. Inverniciane con vernice molto chiara. Libr. Astrol. Tanto s' INVERNICIA, impiastra e stucca, che, ec. Malm.
INVERNICATO, e INVERNICIATO, TA:
add. da' loro Verbi. V.

S. INVERNICATO: per Invetriato. Vasello di terra invernicato. Cresc.

INVERNICATURA: s. f. L'invernicare, e Lo stato della cosa invernicata; e per met. Inorpellamento. Vi saranno scoperte su gli occhi vostri quelle cancrene sì verminose ,che voi coprite ora contali inventiciature, e con tali inorpellamenti. Segner. Cr. istr.

INVERNICIARE, INVERNICIATO.- V.

Invernicare, ec.

INVERNO: s. m. Hyems. Verno. Quella delle quattro stagioni dell' anno, che è la più fredda, e che secondo gli Astronomi ha principio dal 22. di Dicembre, e finisce a' 21. di Marzo. - V. Vernata. Inverno nevoso, piovoso, ventoso, fortunoso, crudo, aspro, rigido, gelato, orrido, fiero, crudele, insop portabile, umido, grave melancolico, nojoso. - Grande, o fitto inverno, cioè il colme dell' inverno. Quale nell' arzanà de' Viniziani Bolle l'INVERNO la tenace pece. Dant." Inf.

INVERO: avv. che più comun. si scrive In vero. - V. Vero.

INVERSAMENTE: avv. In modo inverso. Tagl. lett.

INVERSATO, TA: - V. e di Contrap-

INVERSIONE: s. f. Rivolgimento, Stra-

voltura . Cr. in Anagramma .

S. Per Sorta di figura Rettorica. INVERSO: Versus. Prep. che comunemente serve al quarto caso, e talora ammette anche il secondo, e vale Dalla parte, Verso.

Presero, ec. inverso un giardinetto la via.

Bocc. nov. Gli parve di mostrare la sua
pietà inverso di coloro, che ec. Filoc. L'amore s'accende inverso di lui. Passav. In-VERSO l'uscita di Giugno. M. Vill.

§ 1. INVERSO: Præ. A rispetto, In comparazione. Che'nyerso d'ella Ogni dimostrazion

mi pare ottusa. Dant. Par.

§ 2. Inverso: Contra. Contro. Ed ebbe tanta potenzia l'ardire de peccatori inverso lui, che ec. Vit. Crist. Lo Re Filippo, ec. ando inverso lui francamente. G. Vill.

INVERSO, SA: add. T. Matematico. Aggiunto di proposizione, problema, propor-zione, o simile, presa in ordine rovescio riguardo all'altre, onde si è trattato. Della regola del tre INVERSA. Galil. lett. L'elevazione de tuoni è in ragione INVERSA della lunghezza delle corde . Tagl. lett.

. Fava INVERSA. - V. Fava. INVERTERE: v. a. Voc. Lat. Rivoltare, Stravolgere. Riversare. Altra, com' arco, il

volto a' piedi INVERTE. Dant. Inf.

S. INVERTERE : figur. Pervertire; Corrompere, Traviare. Quel cor, che vil guadagno INVERTE, non pensa ec. Jac. Sold. sat.

INVERZICARE: v. a. e n. p. Virescere. Inverdire. Le rime, e'versi a milion scialacqua di fatto, e vi s'inverzica la fronte.

INVESCARE, e INVESCHIARE: v. a. e n. p. Visco oblinire. Impaniare, Porre il vischio, Impastricciare, Intrider di vischio o pania, Invischiare. Sì nell' amorose panie s'invescò, che ec. Bocc. nov. Chi mette il piè sull' amorosa pania Cerchi ritrarlo, e non v'inveschi l'ale. Ar. Fur.

S 1. Per met Inveschiansi nell'amore d'una donna: vale Rendersene troppo innamorato. - V. Impaniare, Pania. Ed usando una volta, ed altra con cotesti ec. ogni ora più invescandosi ec. Bocc. nov. Ove tu prima, e poi fu' inveschiat' io. Petr.

§ 2. INVESCHIARSI nel ragionare: vale Profondarvisi troppo, Allungare il discorso.

§ 3. INVESCHIARSI: per met, vale anche II-

lacciarsi, Incalappiarsi, Impantanarsi; e per lo più si dice Dell' animo compreso d' affetto vizioso. Perch' i' un poco a ragionar m' IN-VESCHI. Dant. Inf.

INVESCATO, e INVESCHIATO, TA: add. da Invescare, e da Inveschiare. V.

S: Per met. Preso, Avviluppato, Involto. È per lassar più l'animo invescato. Petr. Partasi il più da questi beni INVESCATI. Sen.

INVESCATRICE: verb. f. Inveschiatrice, Lusingatrice, Allettatrice, Che inveschia nell'

amore. Tolom. lett.

INVESCHIARE, INVESCHATO, IN-VESCHIATRICE. - V. Invescare, ec.

INVESTIGABILE: add. d'ogni g. Investigabilis. Che non si può investigare. Sono incomprensibili gli giudizi di Dio, e investi-GABILI le sue vie. Dial. S. Greg. INVESTIGAGIONE: s. f. Investigatio.

Investigamento. Informato appieno per sollenne investigacione di quelli. M. Vill. INVESTIGAMENTO: s. f. Investigatio. Lo'nvestigare, Indagine. Per lo mio investi-

gamento trovai, che ec. Guid. G.

INVESTIGARE, v. a. Investigare. Diligentemente cercare. - V. Esplorare, Rintracciare. Investigare diligentemente, curiosamente, attentamente. - Andare INVESTIGANDO i segreti altrui. - Maravigliosa cosa, ec. INVESTIGARE le forze d'amore. Bocc. nov. Lo intelletto volendo profondamente INVESTI-GARE non erri. Mor. S. Greg. Se si considera, che cosa sieno questi sali, e si voglia INVESTIGARE con esperienza la loro natura, ec. si toccherà facilmente con mano, ec. Red. cons.

INVESTIGATO, TA: add. da Investigare. V. INVESTIGATORE: verb. in. Investigator. Cercatore, Che investiga. - V. Esploratore, Spiatore. Investigator sagace, curioso, malizioso, astuto. - Solleciti investigatori del vero. Bocc. nov. INVESTIGATORI delle cose

naturali. Red. Ins.

INVESTIGATRICE: verb. f. Investigatrix. Che investiga. Era solenne bevitrice,

e INVESTIGATRICE del buon vin cotto, ec. Lab. INVESTIGAZIONE: s. f. Investigatio. Investigamento, Ricerca, Domanda, Inchiesta. V. Domandare con investigazioni non poco sottili. Fiamm. Con più sottile investiga-ZIONE ricercandosi, ec. Amet. Mancandomi molte notizie, che sarebbero necessarie per far così fatta investigazione. Del Papa cons.

INVESTIGIONE: s. f. Dominium. Investitura. Ebbe, ec. la investigione del regno.

Fr. Giord. Pred.

INVESTIMENTO: s. m. Dominium . Investigione, Investitura. Chiedeva sua Maestà, Fr. Giord. Prea.

INVESTIRE: v. a. Dominium tradere . T. Legale. Dare a chicchessia il possesso di stati, feudi, benefici, e simili. La Chiesa lo IN-VESTIO del reame di Cicilia. G. Vill.

S 1. Per Ispendere, o Impiegare danaro in checchessia. E perdenne il comune fiorini trentamila d' oro, i quali investi male allo ingrato popolo. M. Vill. Dà via tu quelli albagi, e investi in seta. Buou. Fier.

S 2. Per simil. Impiegare assol. Non val tanto chi parla, che vi fia bene investita quella

fatica . Libr. Mott.

§ 3. INVESTIRE : per Istar bene, Stare il dovere. Non sarebbe forse stato male investi-to d'essersi abbattuto a una che, ec. Bocc. nov. Che dicessero quasi il vero, e che a gran parte de' Fiorentini fosse bene investito. Varch. Ercol.

§ 4. Per Affrontare, Assalire, Andar contro alcuno con animo di offenderlo: Lanciarsi, o Far impeto contro; Andare addosso o alla vita. Vennero l' uno a cavallo incontro al-

l'altro, e investigonsi, siccome s'investono le galèe. Vit. Plut.

§ 5. Per Colpire, Ferire. Gli lanciò con tanto impeto quel troncone, ec. che avendolo INVESTITO nella faccia, lo passò, ec. dall' altra parte. Stor. Eur.

§ 6. Investire la nave in terra: T. Mari-

naresco. Farla incagliare.

INVESTITA: s. f. Voc. ant. Investitura. Dava le 'NVESTITE delle chiese contro 'l vo-

lere del Papa. G. Vill.

§ 7. Per Compera, Impiego di danaro; investirlo in mercanzie o altro. Mostrando A' andare a fare loro investite al mercato, ec. M. Vill. Trafficali, o tu ne fai una INVE-BTITA di lana, dove stanno assai i danari. Cron. Morell.

INVESTITO, TA: add. da Investire. Che INVESTITI da me del magistrato, ec. Buon.

S. Investito: per Vestito, Ornato. La scrisse in una verde corteccia di faggio, e quella di molte ghirlande investità, appiccò ad un albero. Sannaz. Pros.

INVESTITURA: s. f. Dominium. Lo'nve-

stire, in sign. di Conceder dominio. Le INVE-STITURE, e promutazioni d'ogni beneficio. G. Vill.

S 1. Onde Dare l'investitura, vale Investire. Davano le investiture de' benefici ecclesiastici a cui volevano. M. Vill.

§ 2. Fare investiture: vale lo stesso. Ogni vescovado vacante del reame si godea, e volea fare le 'NVESTITURE. G. Vill.
INVETERARE: v. n. Declinare alla vec-

chiaja, Invecchiare, Divenir vecchio. Or co-

che gli concedesse lo investimento del regno. | nosco ben lo che'l mondo instabile Tanto peggiora più, quanto più invetera. Sau-naz. Egl. Capitani strenui inveterati. Buon. Fier. Vedete, Sig. Simplicio, quanto può un INVETERATO affetto. Gal. Sist.

INVETERATO, TA: add. da Inveterare. V. INVETRARE, e INVETRIARE: v. a. Convertire in vetro, Ridurre a simiglianza di vetro. Il freddo, ec. i liquori più fluidi INVE-TRA, e rassoda. Sagg. nat. esp. Il freddo, com' e' si mette d'attorno a un liquore, in brevissimo tempo te l'agghiaccia, e per cost dire, l' INVETRA. Magal. lett. ec.

S. INVETRIARE: più propriamente vale Dar l'invetriatura, ed è proprio de'vasi di terra.

Voc. Dis.

INVETRATA: s. f Invetriata. Ma si fa tardi, e più per l'invetrate. Non passa il

chiaro lume. Fortig. rim.

INVETRIAMENTO: s. m. Indurimento, e Fragilità a guisa di vetro; Vetrificazione. Cost dice l'istesso poter avvenire a' rami degli ulivi per lo invetriamento ch'essi ricevona dal freddo della neve. Magal. lett.

INVETRIATA: s. f. Vitreum clathrum. Chiusura di vetri fatta all'apertura delle finestre. La finestra si chiama aperta alla luce, quando rimosse le imposte vi restano solamente le invernate Segner. Mann.

INVETRIATISSIMO, MA: add. sup. d'Invetriato; Invetriato bene. Si ripongano in vasi

INVETRIATISSIMI. Soder. Colt.

INVETTRIATO: s. m. L'atto dell'invetriare, Cosa invetriata. Fa di sopra alle figure uno invetriato che lungamente le conserva. Borgh. Rip.

S. Per Sorta di scultura, o Opera di terra cotta liscia e lucente come i vasi invetriati, il cui segreto posseduto già da Lucca della Robbia è affatto perduto. Lucca della Robbia deligente negl' invetriati. - Fece molti ornamenti d'inverniati, festoni a massi di frutti

e foglie, ec. Vasar. INVETRIATO, TA: add. da Invetriare; Invernicato, proprio de'vasi di terra. Vaso recente, e INVETRIATO. Pallad. Bolli in pentola nuova inversiata. Zibald. Andr.

S r. Per Congelato a guisa di vetro. Le 'n-VETRIATE lagrime del volto. Dant. Inf.

§ 2. INVETRIATO; per simil. Liscio, Lisciato, Lucido, come vetro. E se pure invertitato (il ventre) l'ha natura fatto, i parti sottoposti le danno figliuoli. Lab. cioè Non atto a ritenere il seme. Una mosca sul viso INVE-TRIATO le si pose. Lab.

§ 3. Invetriato: Aggiunto a Fronte, o Faccia, vale Sfrontato, Sfacciato, Svergognato. Bisogna qui far cuore, e fronte INVETRIATA Cecch Spir. Che audacia, che viso INVETRIATO:

Ar. Supp.

§ 4. INVETRIATO: per Chiuso con vetri. Finestre molte ben serrate, e invetriate. Serd.

INVETRIATURA: s. f. L'atto di dare alla terra cotta una coperta fatta con istagno, terra ghetta, antimonio, ed altri minerali, e mistura, la quale cotta in fornace apposta fa di sopra alle figure, o altro lavoro un invetriato, che lungamente gli conserva. Borg.

INVETTIVA: s. f. Oratio invectiva. Riprensione ingiuriosa con cruccio fatta contro alcuna persona, o alcuna cosa. – V. Riprensione. Invettiva amara, pungente, aspra, acre, crucciosa, grave. – Parla contra l'avarizia, e fa invettiva dicendo, ec. But. Purg. E tu ti guarda, che tu non mi commuova in invettive. Bocc. lett. Conobbe a che fine facesse il Re queste tante invettive contra Riccardo. Stor. Eur.

IVETTIVAMENTE: avv. Con modo invettivo, Per via d'invettiva. Conur ana divina canzone Vergine bella, procede invettivamente con queste parole. Uden. Nis.

MENTE con queste parole. Uden. Nis.
INVETTIVO, VA: add. Invectivus. Che
contiene invettiva, Rispondendo alcune parole
invertive doppie. Cavalc. med. cuor.

INVEZIONE: s. f. Lo inveire. L'autore usa invezione, ovvero esclamazione contrala patria. But. Inf.

INVEZZARE: n. p. Voc. ant. Avvezzarsi. Tanto s' INVEZZA il folle alla follia. Franc. Barb.

1NVIAMENTO: s. m. Avviamento, Indirizzo a qualunque si voglia negozio, o affare. Stette in Firenze, ec. prima avesse inviamento fermo, o masserizia. Crou. Morell. Venieno per pigliare inviamento di loro mestiere. F. Vill. Per dare inviamento a coloro, che son più savi di me. ec. Tratt. Gianib.

savi di me, ec. Tratt. Gianib.
INVIARE: v. a. Mittere. Mettere in via,
Indirizzare, Mandare. Avvisando d'essere al
miglior albergo inviati. Bocc. nov. Colui,
che a te ne'nvia, Spesso dal sonno, lagrimando desta. Petr. Ho inviato, ec. al Re
Cristianissimo. Cas. lett. Com' i' fu dentro
l'occhio intorno invio, E veggio, ec. Dant.
Inf.

§ 1. Per met. vale Educare, Stradare. Se i ho figliuoli, ec. i' o voglio inviangli, e correggerli a mio scuno. Cron. Morell.

S 2. Inviare: in sign. n. p. Avviarsi, Indirizzarsi, Incamminarsi. Cresce qualor s' invia Per partirsi da noi l' eterna luce. Petr. cioè il Sole.

INVIATO: s. m. Allegatus. Persona inviata da un Principe, o da una Repubblica ad altra Signoria a cagion di negozio, o di complimento. Viene a Parigi, ec. INVIATO del serenissimo Gran Duca. Red. lett.

INVIATO, TA: add. da In are; Mandato. Cavaliere inviato, ec. al serenissimo Gran Duca. Red. lett.

S. Per Avviato, Indirizzato, Istruito. Ricco e bene inviato, ed esperto nelle cose. Bocc. nov. Bartolomneo avendone più, ec. e grandi e inviati, faceva poca stima di questo onore. Cron. Morell.

INVIATÒRE: verb. m. Che mette in via, Che indirizza. Io fui, ec. messo e inviatore del popolo gentile. Vit. S. Gir.

INVIDIA: s. l. Invidia. Dolore o Tristizia nata nell' animo nel vedere l'altrui bene o felicità, Astio, Livore, Rivalità, Emulazione.

- V. Lividezza, Adastiamento. Invidia vile, rabbiosa, maligna, cieca, pessima, misera, amara, trista, infame, torva, pallida, gelata. - Invidia, cioè malevedere o contravvedere, imperocchè lo invidioso vede il bene al suo vicino, e non vorrebbe vederglielo. But. Purg. Solo la miseria è senza invidia. Amm. ant. Letterato senza invidia, fuori di livore. Salvin. disc.

§ 1. Avere o portar invidia: vale Invidiare. Vegga solo a' notabili uomini essere invidia portata. Bocc. lett.

§ 2. Per Indivia. V. Per istafera comperate due cesti d' INVIDIA. Lasc. Spir. Nasce lappola INVIDIA, o qualche pruno che guasta tutto l' orto. Cant. Cain.

INVIDIABILE: add. d'ogm g. Invidendus. Desiderabile, Da essere invidiato. Delizie, ec. INVIDIABILI da ogni monarca. Viv. disc. Arn.

INVIDIANTE: add. d'ogni g. Invidens. Che invidia'; e s' usa per lo più in forza di sost. La colpa è nello invidiante, e nasce in lui dalla mala natura sua. Capr. Bott. L' invidia, ec. molto più lacera l' invidiante, che l' invidiato. Adim. Pind. oss.

INVIDIARE: v a. Invidere. Avere, Portare invidia, Stringgersi di dispiacere dell' altrui bene, e si costruisce anche col terzo caso. Invidiavano i suoi felici avvenimenti. G. Vill. E qual fiero pianeta Ne invidio insieme, o mio nobil tesoro? Petr. Si vedeva molto invidiato per le sue ricchezze. Filoc. Non vo però ch' a' tuoi vicini invidie. Dant. Par.

§ 1. Talvolta si prende anche in buona parte per Bramare, Desiderare un bene simile a quello che è posseduto da un altro, senza provar dispiacere ch' egli ne goda. Ch' ambrosia, e nettar non invidio a Giove. Quanto v'invidio gli atti onesti e cari. Petr.

§ 2. Invidiansi con alcuno: vale Gareggiare per invidia o gelosia, che suol destare la gloria o le prosperità di un rivale. Invidiandosi con Cesare si divisero, ec. G Vill.

INVIDIATISSIMO, MA: add. sup. d' 1nvidiato. Invidiatissimo dovette egli esser di ch' io, ec. Seguer. Pred.

INVIDIATORE: verb. m. Invidus. Che invidia. Simonide addomandato da uno, come e' potesse fare, ch'e' non esse INVI-DIATORI. Amm. ant.

INVIDIATRICE: verb. f. Invida. Che invidia. Fortuna INVIDIATRICE delle altrui vir-

tù, ec. Tolom. lett.

ÍNVIDIETTA: s. f. dim. d' Invidia. Se non li guardi da' peccati veniali, ec. dalle invi-DIETTE, ec. Segner. Mann.

INVIDIOSAMENTE: avv. Invide. Con invidia. Invidiosamente privar gli uomini di

que' loro , ec. Red. Ins.

INVIDIOSO, SA: add. Invidus. Che si duole d'ogni prosperità del suo prossimo, Che è roso, macchiato d'invidia, Invido. Della sua virtù invidioso. Bocc. nov. Fortuna invi-DIOSA, ec. ruppe ogni legge. Poliz. st. Gl'IN-VIDIOSI portano invidia ai buoni. Albert.

INVIDO, DA: add. Invidus. Invidioso. Nell' invido è spenta ogni carità. - Gl'invidi sono paurosi. But. Inf. Altrui farebbe invido, e me superbo. Petr. Opere degl' invidi corti-

giani. Fir. disc. an.

INVIETARE, e INVIETIRE: v. n. Obsolescere. Divenir vieto. Hanno mandorle, pinocchi, pistacchi, e simili, che invietano. Ricett. Fior. Carne insalata e invietita. Libr. cur. malatt.

S. Onde il prov. Quanto più si tiene o sta la carne in casa tanto più invieta, e dicesi per Far intendere che si debbono maritar le donzelle tosto che sono da ciò, perchè se si tengono troppo in casa sempre vengono a sca-

pitare. Serd. Prov. INVIETITO, TA: add. Da Invietire. V. INVIEVOLE: add. d'ogni g. Atto ad inviare

Imprima con parole invievou così parlòe. Guid. G.

INVIGILANTE: add. d'ogni g. Voce dell'uso. Che invigila, Che bada attentamente,

Che osserva bene.

INVIGILARE: v. n. Invigilare. Badare attentamente a checchessia, Tener l'occhio a . . . , Vegliare. È obbligato lo maestro fisico ad invigilare che, ec. Libr. cur. malatt.

INVIGLIACCHIRE: v. a. Render vigliacco, Impoltronire. Alcuni tiranni della poe-

sia inviguiacchiti dalla fatica, ec. Uden Nis. INVIGLIACCHITO, TA: add. da Invi-

gliacchire. V

INVIGORIRE: v. a. Vires adjicere. Dar vigore, Inanimire, Rinvigorire, Ringagliar-dire. - V. Confortare, Avvalorare, Invigori-TA per contenzione, e per discordia di savissimi uomini. Amm. ant. Per sua diceria avea commossi e invigoriti. Salust. Jug.

S. In sign. n. Pigliar vigore, Ingagliardire, Rinforzarsi. L' uomo per la penitenzia INVI-

INVIGORITO, TA: add. da Invigorire. Confortati e inviconiti di sua sapienza. Med. Arb. cr.

INVILIRE: v. a. Perterrefacere. Far divenir vile, Spaurire, Tor l'animo, Ravvilire, Scorare, Abbattere, Sconfortare. - V. Disanimare, Impaurire. Dopo lunga difesa gli

INVILIRONO e ruppono. M. Vill.

S. In sign. n. e n. p. Divenir vile, Mancar d'animo, Scorarsi, Abbattersi, Impaurire. V. Caminciarono ad INVILIRE e aver paura. G. Vill. Il ladro sorpreso nel fallo invilisce. M. Vill. Non t' inviling come una donna. Segr. Fior.

INVILITO, TA: add. da Invilire. INVILI-II, e storditi di paura. G. Vill. INVILUPPAMENTO: s. m. Involutio. Lo inviluppare. Perch' era allora per perdersi al tutto Dante per lo suo inviluppamento nella selva de' vizj. But. Purg. In quello invi-LUCPAMENTO, ec. cavalcarono in su quello di Lucca. F. Vill.

INVILUPPARE: v. a. linvolvere. Avviluppare, Rinvoltare, Involgere, Rinvolgere. Vide il Re ec. inviluppato in un gran mantello. - Fatti, ec. inviluppare nel mantello. Bocc. nov. Inviluppato in quel suo tabarrone. Bern.

Orl.

S r. Inviluppare: usasi anche in sign. n. p. e vale lo stesso. Torna fra le spine a IN-VILUPPARSI. Ar. Fur. Trappola, ec. ove Panso, ec. s'inviluppo. Serd. Stor.

§ 2. Per Intrigare, Impedicare. Ed INVILUE-

PARONO i piè suoi; quando i piedi sono invi-LUPPATI, già l'uomo non è libero ad anda-re, ec. Mor. S. Greg. § 3. Per met. Era questo inviluppato nel-l'usura. Cron. Morell. Invilupparono però tutti costoro la verità con mille poetiche fole. Red. cons. Conoscendosi INVILUPPATI nelle miserie del mondo, ec. Cavalc. Specch. cr.

§ 4. Per Confondere, pecc. met. Solvetemi quel nodo, Che qui ha inviluppata mia sen-

tenza. Dant. Inf.

INVILUPPATO, TA: add. da Inviluppare. Deliberato avea di seguire la INVILUPATTA impresa. M. Vill.

S. All' INVILUPPATA: posto avverb. vale Avviluppamento, Scompigliatamente, Con viluppo.

INVILUPPO: s. m. Involucrum. Inviluppamento, e La cosa inviluppetà. Le iniquità ec. ch' hai commesse, ec. son cariche d' IN-VILUPPI. Seguer. Mann.

S. Figur. vale Intrigo.
INVIMINARE: v. a. T. degl' Ingegnera
d'acque, ed altri. Fare le viminate.

INVINCIBILE: add. d'ogni g. Insupera-bilis. Che non può esser vinto, Insuperabile. Egli è invincibile. Vit. Plut. T'arebbono, ec. GORISCE e cresce in virth. Cavalc. Med. cuor. con invincibile fermezza potuto difendere. Boer,

Varch. Stupidità cost invincibile, e cost uni-

versale de' popoli. Magal. lett.
INVINCIBILISSIMO, MA: add. sup. d Invincibile. Motivo invincibilissimo da indurvi

tutti a penitenza. Segner. Pred. INVÍNCIBILMENTE : avy. Invittamente , In modo invincibile. La cui abiczione arma loro contro invincibilmente il disprezzo. Magal. leit.

INVINCIDIRE : v. a. Mollire. Far divenir Indeboliscono, e invincidiscono lo vincido

stomaco. Volg. Mes.

S. INVINCIDIRE : in sign. n. Divenir vincido. Mettono in molle que' nidi ec. fino a tanto ch'eglino invincidiscano e rinvengano. Red.

INVIO: s. m. Directio. Inviamento. he tal stimato ha voi, e in voi sperato favor sì fatto,

e grazioso invio, sicch' ei, ec. Buon. Fier. INVIOLABILE. add. d'ogni g. Inviolabilis. Che non si può violare. Cotal pace tengono per inviolabile. Tac. Day. ann. Il volgo sciocco credeva, che fosse inviolabile Id. stor. Le ragioni delle ambascerie, e dell'ospizio sono sacrosante e inviolabili. Serd.

INVIOLABILISSIMAMENTE: avv. Sup.

d' Inviolabilmente. Giambull.

INVIOLABILMENTE: avv. Inviolate. Senza violare, Senza rompere la promessa, Con intera fede, Inviolatamente. Osservo inviola-BILMENTE la fede. Serd. stor. Le legioni. ec. ci mantennero sempre inviolabilmente ne' propri cittadini. Borgh. Orig. Fir. INVIOLATAMENTE: avv. Inviolate. In-

violabilmente. Conservo inviolatamente l'ami-

cizia. Serd. stor.

INVIOLATO, TA: add. Inviolatus. Non corrotto, Non guasto, Non macchiato, Incontaminato, Intero. I fuochi nostri, ec. fa che INVIOLATI servi. Amet.

INVIOLENTO, TA: add. Non violente. Che non usa violenza. S' ingrassa nell' altrui di-

Sgrazia inviolento, e gode. Buon. Fier. INVIPERARE, e INVIPERIRE: v. n. e n. p. Sævire. Incrudelire a guisa di vipera. M'esaspero incontro al cielo, anzi m' indra-40 e INVIPERO. Sannaz. Arc. Non ho INVIPERI-To, inserpentito, indragonito il sembiante? Fag. com. Scauro più inviperato non rispose. Tac. Day. ann.

INVIPERATO, e INVIPERITO, TA : add. da' loro Verbi. V.

INVIRONARE: Provenzalismo antiquato.

- V. e dì Circondare.

INVISCARE, e INVISCHIARE: v. n. e n. p. Visco oblinire. Lo stesso che invescare. Aveano INVISCATE l' alie sue. Dant. Inf.

S. Per met. Baciandola, tutte le labbra m' INVISCH AI. Lab. Fu molto in questo amo-

re INVISCHIATO. Com. Inf. Cospirano a diminuire l'insensibile traspirazione, ad ingrossare ed invischiare gli amori. Del Papa cons.

INVISCATO, e INVISCHIATO, TA: add. da' loro Verbi. V.

INVISCERARE: n. p. Entrar nelle viscere, e figur. Internarsi. Tanto grande è stata la brama d'internarsi in noi, d'inviscenarsi in noi, di farsi quasi una medesima cosa con esso noi! Segner. Maun.

S. INVISCEBABE: in sign. a. Fat entrar nelle viscere, Internare. Non basta masticar un tal cibo, ec. bisogna inghiottirlo, INVISCERARLO,

concuecerlo, ec. Segner. Concord.

INVISCERATO, TA: add. da Inviscerare. Rimanere nell'ultima, ec. purità dell' esser sno proprio, tutto che inviscenato nell'es- .. ser loro. Mag.il. lett.

INVISCHIAMENTO: s.m. Adhæsio. L' invischiare, Impaniamento. E, ec., la ghiottornia un invischiamento soave e potentissimo. Salvin. disc. Qui figur.

INVISCHIARE, e INVISCHIATO. - V.

Inviscare, Inviscato.

INVISCIDIMENTO: s, m. Inspessamento, Condensamento; e dicesi di umori, e simili. Se quella pituita talvolta ingrossa e inviscidisce, tale inviscidimento nasce, ec.da un calore, e non da freddezza. Red. lett.

INVISCIDIRE: v. n. Lentescere. viscido, Ingrossarsi, Condensarsi, Divenir viscido. Se quella pituita talvolta ingrossa, e inviscidisce, tale ingrossamento, e inviscidimento nasce. ec. Red. lett. Materie seriose cc. e quivi ingrossate ed inviscibite, ec. Id.

INVISCIDITO, TA: add. da Inviscidi-

INVISIBILE: add. d'ogni g. Invisibilis. Non visibile, Che non può vedersi. All'anima razionale INVISIBILE, ed immortale. Cavalc. Frutt. lign. L' INVISIBIL sua forma è in Paradiso . Petr.

INVISIBILEMENTE: avv. Lo stesso che Invisibilmente. Che 'NVISIBILEMENTE i' mi disfaccio. Petr. E trapasso nel petto invisibile. MENTE un stral più forte, ec. Chiabr. Poem.

INVISIBILITA, INVISIBILITADE, IN-VISIBILITATE: s. f. Invisibilitas . Qualità, e Stato di ciò che è invisibile. Grandezza della invisibilità sua. Mor. S. Greg.

INVISIBILMENTE; avv. Invisibiliter. Senza poter vedersi, o accorgersene. Pervenne in VISIBILMENTE alle contrade, ec. Guid. G.

INVITAMENTO: s. m. Invitatio. Lo 'nvitare, Invito. Se è in conviti, o in INVITA-MENTO di grandi. But. Inf. Non solo con INVITANTE: add. d'ogni g. Che invita,

Che alletta, Interessante; s'usa per lo più

in forza di sost. e dicesi di Chi invita a un convito, a una sesta, e simili. Stato non sei invitato al banchetto d'alcuno? perchè non desti allo invitante quel tanto, per cui si vende cena. Salvin. Man. Epit. INVITANZA: s. f. Voc. ant. Invito Voc. Cr.

S. Onde Fare INVITANZA, è lo stesso che Fare invito. A' giusti e a' pecator faccio in-

INVITARE: v. a. Invitare. Dire, o Far dire altrui che tu vorresti ch' e'si ritrovasse teco, o con altri a checchessia; per lo più a un convito, a una festa o simili; il suo contrario è Svitare. Invitò una parte de' più onorevoli cittadini. - Egli l' NVITA a casa sua. Bocc. nov. Invitollo, che dovesse prendere albergo. Nov. ant.

S I. INVITARE: s' usa con leggiadria figur. per Allettare, Attirare, Lusingare, Invoglia-re, Incitare, Tirare, Muovere. Viemmi ad abbracciare, che'l pur pensarlo di cantar m' invita. Bocc. canz. L'ora men gradita, Aparlar teco con pietà m' INVITA. Petr.

S 2. Per Semplicemente Richiedere, Pregare. Facendosi prima molto invitare. -

Senza farsi troppo invitare. Bocc. nov. § 3. In sign. n. p. vale Offerirsi, Profferirsi. Invitaronsi a lui de' migliori cavalieri. G. Vill. Inducesse messer Geri medesimo ad invitarsi. - Spesse volte sè stessa invi-TAVA. Bocc. nov.

§ 4. INVITARE: detto così assol. trattandosi di giuoco, vale Accennare, o Proporre quella quantità di danaro che si vuol giuocare. Il giuocator, che ha tristo in mano, e' NYITA, In campo al giuoco resta perditore. Fir. rim.

§ 5. INVITARE: per Chiamare chi ha da entrare in ballo. In tanto un ben dipinto mestolino si porge in mano a quei, ch' han da INVITARE . Malin.

§ 6. E n. p. per Chiamarsi scambievolmente a far checchessia. Continuamente questi figliuoli s' invitavano insieme . Mor. S. Greg.

§ 7. INVITARE: dicesi da' Forensi il Chiamare ad una successione. - V. Invitato.

§ 8. INVITARE: dicesi generalmente dagli Artefici per Serrare o Strigner la vite, o con le viti; contrario di Syitare.

§ 9. Invitare una madrevite, una vite femmina, un dado, un grilletto di metal-lo, o di legno, ec. vale Bucarlo in modo, che possa ricevere una vite. - V. Maschio.

INVITATA: s. m. Invitatio. Invito, Invitamento. Parendo aver poco onore della in-VITATA di giostra. M. Vill. Fece invitata, che voleva fare, ec. Nov. ant.

S I. Tener la 'NVITATA: vale lo stesso che Tener l'invito. Tenendo la 'NVITATA si par-

tiron da lui. Red. lett.

diconsi altre volte degli Osti o Locandieri . i quali andavano o mandavano fuori della città incontro a' forestieri invitandogli al loro albergo . Band ant.

INVITATIVO, VA: add. Atto a invitare Allettativo. Cap. Impr.
INVITATO, TA: add. da Invitare. Forestieri invitati, ec. G. Vill. Invitato dalla compagnia, ec. Galat.

S 1. Per Convitato. Le vivande, ec. non

piacerebbono agl' invitati. Galat.

S 2. Invitato: dicesi da 'Forensi di Chi è chiamato dal testatore ad una Successione. Il testatore invirò i suoi pronepoti e loro di-scendenti maschi, ec. § 3. Invitato: dicesi generalmente dagli Artefici Tutto ciò, che è fatto a foggia di vite.

S 4. INVITATO: per Fermato o Serrato a vite: INVITATÒRE: verb. m. Invitator. Che invita. Volentieri n' avrebbero lo invitatore invitato, Filoc.

INVITATORIO: s. m. Invitatorium. L' Antifona, che si recita comunemente nel principio dell' Ufizio divino col salmo Venite exultemus. Altrettanto risuona la stessa voce nell'invitatorio di santa chiesa. Carl. Fior.

S. Usasi anche in forza d'add. Qui il Poeta avendo a trattar di caccia, dialoghizza culla Dea cacciatrice, e all' uso di Persio, del Salmo invitatorio e della Cantica, ec. Salvin. Opp. Cacc.

INVITATRICE: verb. f. Invitans. Che invita. Bella giovane, forse talvolta invitatri-CE ? ec. Bocc. nov.

INVITATURA - V. e di Invito.

INVITAZIONE: s. f. Invitatio. Invito. Udendo le invitazioni, ed allettazioni, ec., But. Purg

INVITEVOLE: add.d'ogni g. Allettevole,

Lusinghiero, Che invita. Bem,

INVITO: s. m. Invitatio. L'invitare, Chiamata. Invito dolce, cortese, gentile. - E sentiti, ec. Alla mensa d' amor cortesi inviti. Dant. Purg. Senza aspettar più inviti, ec. Bocc. vit. Dant.

§ 1. Fare INVITO: vale Invitare. Se ec. di

tal vin facesse INVITO, ec. Red. Ditir. S 2. Tener lo 'NYITO : vale Accettarlo . Gl' INVITÒ, ed essi, ec. tennero lo INVITO. Boccnov

S 3. Invito: è anche T. di Giuoco, e vale Lo invitare, e La quantità di danaro che si è proposta per giuocare. Uscirò con tanti invitt addosso, che posta n'anderà di più d' un grosso-Libr. Son. Si fa degl' inviti a primiera, e spesso ancora si fanno cacciate. Magal lett. § 4. Invito: T d'Architettura. I primi sca-

lini, che s'affacciano, e accennano il luogo della scala. L'ha egli alzato con i scalini \$ 2. Andare o Mandare a far le invitate: | dell'invito e i secondi del vestibolo che ha fatto tra l'ingresso predetto, ed il principio

della scala. Bald. Dec.

§ 5. Invito: usato ayverb. al modo de' Latini vale A contraggenio, Contro volontà. Quel che 'mpromise , pur invito quello fe' , ec. Bocc. Amor. Vis. Del mio cospetto invito si partiva. Amet. Non però, teinyita, ti poteva, ec. Fiamm. INVITTISSIMO, MA: add. sup. d'Invitto.

Ferire quella invittissima fortezza. Mor. S.

Greg.
INVITTO, TA: add. Invictus. Non vinto,
Invincibile - V. Insuperabile. Alloro, che merito la sua INVITTA onestate. Petr. Dalla INVITTA virtudi Cesare , ec. Stor. Eur. Invitto signore, noi, ec. Fir. Rag.

INVIZIARE: v. a. Voc. ant. Far vizioso. Il pastore falla, ec. le pecore invizia. Dittam.

. In sentim. n. vale Divenir vizioso. Voc. Cr. INVIZIATO, TA: add. da Inviziare, Divenuto vizioso. Odio e malevoglienza invi-ZIATA. Introd. Virt.

INVIZZIRE; v. n. Vietum fieri. Avvizza-

re. Voc. Cr.

INVOCANTE: add. d'ogni g. Che invoca. Cefalo INVOCANTE l'aura in Ovidio. Salvin.

Fier. Buon.

INVOCARE: v. a. Invocare. Chiamare in ajuto pregando, Implorare l'ajuto altrui. -. Pregare, Scongiurare. Invoco lei che, ec. Petr. Mentre invocava la fede, ec. Serd. stor.

S. Per Chiamare, comandando. Fece a grido del detto parlamento invocanz, ec. gii Lettori dello mperio. G. Vill.

INVOCATIVAMENTE: avv. A modo d'invocazione. Altra cosa è dire invocativamente. Io invoco il tuo favore, ec. Uden. Nis. INVOCATO, TA: add. da Invocare. Dopo,

ec. INVOCATA Lucina. Amet.

INVOCATORE: verb. m. Invocator. Che invoca. Invocatore di questo benedetto santo. Zibald. Andr.

INVOCATÒRIO, RIA: add. Appartenente ad invocazione. Pare che i poeti convertano talvolta l'apostrofe invocatoria a gran per-sonaggi. Uden. Nis. INVOCATRICE: verb. f. Quæ invocat. Che

invoca. Superbia, ec. INVOCATRICE d' ira. Filoc. INVOCAZIONE: s. f. Invocatio. Lo invocare. - V. Preghiera. Ridusse le sue parole alla invocazione, ec. degl' Iddii Vit Plut. Fa sua invocazione ad Apollo. Com. Par.

INVOGLIA: s. f. Involucrum. Tela grossa, o cosa simile, colla quale si rinvolgono le balle, fardelli, e simili. Troviamo due invoguie, ed uno coltellino. Franc. Sacch. nov. Nettare il cocchiume, ec. con grossa invoglia. Dav. Colt. Io veggo entro le 'NVOGLIE, ec. un corpo. Buon. Fier.

INVOGLIARE: v. a. Desiderium injicere. Indur voglia, Destare, Accender nell'animo I

d' uno il desiderio di checchessia. - V. Intalentare, Inuzzolire, Invaghire. Il riguardare (le mense) aveva forza d' invogliar l'appetito. Fiamm. A ciò m' INVOGLIA ragionar de' begli occhi. Petr.

S 1. INVOGLIARE: n. p. vale Aver voglia. Desiderare. Se di palme caduche il cuor s'in-

VOGLIA. Menz. rim.
§ 2. INVOGLIARE: vale anche Coprir con invoglie. Casse, ec. invogliate a guisa di zucchero, e per zucchero ti spacciarono. M. Vill. INVOGLIATISSIMO, MA: add. sup. d'In-

vogliato; Bramosissimo. Il ec. mio signore ne

è invogliatissimo. Red. lett.

S. Invogulatissimo: per Desiderosissimo. Del mio venire in costà, ec. io ci sono invoglia-

TISSIMO. Bemb. lett.

INVOGLIATO, TA: add. da Invogliare: Divenuto desideroso. Comodo vesto, ed INVO-GLIATO mangio. Buon. Fier. Essere pronto ed INVOGLIATO alle cose. Varch. Lez.

S. Invogliaro: da Invoglia, vale Rinvolto. V. Invogliare.

INVOGLIO: s. m. Involucrum. Materia che involge, e fascia checchessia Invoglia. Fra quel sacco vidi che eran situati molti invogui e vescichette. Red. Oss. an. Legumi, ec. coperti e difesi da' loro invogui o baccelletti. Id. Ins.

INVOGLIÙZZO: s. m. Exiguum involucrum. Dim. d'Invoglio; Piccolo invoglio, Fagottino, Involto. Scritto e chiuso uno invo-GLIUZZO di lettere a voi e a mad. Bemb. lett.

INVOLARE: v. a. Furari. Rubar di nascotto. - V. Rubare. M' infiammi a dir di quel ch' a me stesso m' INVOLA .- Troppo è più quel ch' io ne 'NVOLO. Petr. Ch' io ne 'NVOLO, ch' io furo, ec. Varch. Lez.

S 1. INVOLARE: n. p. Dileguarsi, Sparire. Dal viso ti s' INVOLA. Dant. Par. Di selva in selva dal crudel s'invola. Ar. Fur. Se questa occasione or se le invola, non troverà, ec. Ar. Fur.

S 2. INVOLARE: per Prender turtivamente, Sorprendere, Fu messo tutto in ordine, ec.

da INVOLARE la terra. Stor. Pist.

INVOLATO, TA: add. da Involare. V. INVOLATORE: verb. m. Fur. Rubatore. - V. Ladro. Uomini, ec. INVOLATORI delle nostre lodi. Fir. lett. lod. donn. I malfattori, rattori, involatori violenti, sian gastigati. Buon. Fier.

INVOLATRICE: verb. f. Che invola; Ladra. Cose involatrici della miglior varte

della vita, Fiamm.

INVOLGERE: v. a. Involvere. Ravvolgere, Rinvolgere, Avviluppare. V. Involtolo in una scura nuvola. Filoc. Cristo fu involto in vilissimi pannicelli. Cavalc. Specch. cr. S 1. INVOLGERE: col terzo caso in vece del sesto. Che all' amorosa rete il tenea INVOLTO.

§ 2. INVOLGERE: n. p. per met. Mi spetro dell' errore ov' io stesso m' era involto. Petr.

§ 3. Pure per met. vale Comprendere. La morte, ec. involge il piccolo, come il grande. Amm. ant. L'altro fratello, ec. INVOLSE in questa seutenzia. M. Vill.

INVOLGIMENTO: s. m. Involtura, Ravvolgimento. Con involgimenti di parole, ec. tirare in estrema povertà. Bocc. lett. INVOLGITOJO: s. m. T. di Tessitura.

Bastoni che servono a far girare il subbio ed il subbiello.

INVOLIO: s. m. Furtum. Imbolio. Faccendo fare i furti e gl' involi. Passav.

INVOLO: s. m. Furto, Rapimento, Rapi-

na. Bocc. nov.

INVOLONTARIAMENTE : avv. Invite. Contro volontà. Involontariamente accettano le medicine amare. Libr. cur. malatt. Allo stabilito si accomodano involontariamente. Tratt. segr. cos. donn.

INVOLONTARIO: s. m. Involontarium. Che non è di volontà. Lo 'NVOLONTARIO semplicemente è quando l'appetito non concorre.

Con. Par.

INVOLONTARIO, RIA: Invitus. Contra-Tio di Volontario. Non fia che INVOLONTARI io vi ritegna. Tass. Ger. Partii INVOLONTARIO. Buon. Fier. Amore non è nè volontario, nè IN-TOLONTARIO. Varch, Lez.

INVOLONTARISSIMO, MA: add. sup. d'Involontario. Fo delle male creanze, ma Alle sono, ec. INVOLONTARISSIME. Red. lett.
INVOLPARE: v. n. Divenir volpato; e si

dice del Grano allora che si fa volpato. Come quando il grano involpa. Libr. cur. malatt. INVOLPIRE: v. n. Vulpinari. Divenir

malizioso; tratta la met. dalla malizia, e dalla sagacità della Volpe. Ne la lingua troppo INVOLTARE: v. a. Involvere. Involgere.

I libri potra involtanti in un fagotto. Red. lett.

INVOLTINO: s. m. dim. d' Involto. Si compiaccia, ec. darmi avviso, ec. dello IN-

INVOLTO: s. m. Involucrum. Massa di cose ravvolte insieme sotto una medesima coperta. Avevo fatto consegnare al procaccio un

INVOLTO per voi. - Al procaccio, ec. consegnai un involto, ec. Magal. lett. INVÒLTO, TA: add. da Involgere. Donna INVOLTA in vesta negra. Petr. Barbari rozzi,

e involti nelle tenebre. Serd. stor.

S. Per Bistorto. Non rami schietti, ma no-

dosi, e NVOLTI. Dant. Inf.
1NVOLTURA: s. f. Circuitio. Avvolgimen-

met. e vale Cenni, o Parole ambigue, per non si lasciare appostare. Arebbe inteso un asino con tanti cenni, con tanti segni, e con tante INVOLTURE. Salvin. Granch. Dove ha a riuscire questa INVOLTURA? Lasc. Gelos. Fraudi, aggiramenti, ed INVOLTURE. Cant. Carn.

INVOLUCRO: s. m. T. Botanico. Invo-glio, Involto; e dicesi d'una Spezie di cassetta, in cui si racchiude il seme di alcune

piante.

INVOLVERE: v. a. Involvere. Involgere. Quel ch' una rovina involve. Petr. In seta, o'n ricchi drappi involva. Amet. Già te nel pianto, e nel tuo lutto involve. Menz. rim. Ch'è di torbidi nuvoli involuto. Dant. Inf.

INVOLVIMENTO: s. m. Involutio. Lo'n-

volvere . Voc. Cr.

S. Per met. vale Aggiramento. Malizia. Ingannare per involvimento di lingua. Amm.

INVOLUTARE: n. p. Involvere se. Voltolarsi, Rivoltarsi in checche sia. Polvere, ove mula o altro sterile animale involutato si sia. Sannazz. Pros.

INVOLUTATO, TA: add. da Involutare.

INVOLUTO, TA: add. da Involvere. V. INVOLUZIONE: s. f. Involvimento. Molte INVOLUZIONI di diverse parti, ec. But. Inf.

INVULNERABILE; add. d' ogni g. Voc. Lat. Che non può esser ferito. Un mese IN-VULNERABILE si trova. Ar. Fur.

INZACCHERATO, TA: add. Luto asper-

sus. Pieno di zacchere. Voc. Cr.

S. Per met, Intrigato, Inviluppato, Obbligato. Dovendo dare, ec. fiorini 30. ec. di che m'aveva lasciato INZACCHERATO a Bologna. Cron. Vell.

III ZAFARDARE: v. a. Inzavardare. Il crine or s' inzafarda e incenera con polveri odo-

rose, ec. Fortig. rim.

INZAFFATO, TA: add. Stivato, Calcato, Zeppo, Ripieno; e dicesi anche Della cosa che riempe e stiva - V. Stivato, e Stiva. Trinciere di fascine, INZAFFATE di terra. Accad. Cr. Mess.

INZAFFIRARE: n. p. Ornarsi di zaffiri, come Fiorirsi, Adornarsi di fiori. S'INZAFFIRA, cioè s' adorna, come d' uno bello zaffiro.

But. Par.

S. INZAFFIRARE : V. a. Ornare di zaffiri, siccome Ingemmare, Imperlare si dice dell' or-

nar di gemme, o'di perle. Ar. Supp.
INZAMPAGLIATO, TA: add. Involutus. Inviluppato, Intrigato nelle zampe, e figur. Imbrogliato assolutamente. Negli ferri INZAMPA-GLIATO, ingavinato in catene. Fr. Jac. T.

INZAMPOGNARE: v. a Verba dare. Infinocchiare, Dar ad intendere una cosa per un' to, Aggiramento; e si dice per lo più per l'altra, Far cornamusa; ed anche Studiarsi di recar, altrui con dolci e belle parole a fare il piacer suo. Mi lasciai inzampognan da lui. Cecch. Stiav. S' io credessi farmi un altro Ulisse L'armi perciò non m' hanno a inzam-POGNARE. Mainl.

INZAVARDARE: v. a. Fædare. Intridere, Imbrodolare. Mezzo stracchiccio, e 'NZAVARDA-To tutto venni, ec. Matt Franz. rim. burl.

S. INZAVAEDARE: n. p. Lordarsi, Imbrattar-si; Impiastricciarsi. - V. Insozzire. Ella s'unge,

6 s' INZAVARDA tutt' ignuda. Malm. INZAVARDATO, TA: add da Inzavarda-

INZEPPAMENTO: s. m. Concervatio. L'inzeppare, Intrusione fatta per forza. Raffreddamento, ec. proceduto, ec. per intrusione o INZEPPAMENTO d'atomi freddi. Sagg. nat. esp. INZEPPARE: v. a. Coacervare. Coprir di

zeppe, Mettere zeppe. Gli gettano sopra la terra, e l'inzeppano. Serd. stor.

S. Per simil. vale Ficcar per forza, ed anche Stivare, Empire interamente. Sieno IN-ZEPPATE le congiunzioni a sproposito. Dem. Fal. S' i' sento, che di me più suoni il fischio, i' te la 'NZEPPERO di pan pentito. Libr. son. INZEPPARE il borsellino. Fag. rim. cioè

Renderlo pieno zeppo di danari. INZEPPATO, 'TA: add. da Inzeppare. V. INZEPPATURA: s. f. L'azione d'inzeppare e La zeppa medesima. Sarebbero cadute, ec le inzeppature di calcina dietro a' palet-

1. Baldin. Dec.

INZIBETTATO, TA: add. Che na odore di zibetto, Profumato Narciso INZIBETTATO. Malm. INZÍGAGIÒNE, INZIGAMENTO, IN-ZIGARE, INZIGATO. - V. Instigazione,

Instigamento, Instigare, Instigato.
INZIMINO, e IN ZIMINO. - V. Zimino. INZINATURE: s. f. pl. T. di Marineria. Corde sottili, colle quali si legano insieme i due pezzi che formano l'antenna.

INZIPILLARE, e INZIPILLATO. - V

Insipillare, Insipillato.
INZOCCOLATO, TA: add. Calonibus indutus. Che ha gli zoccoli in piede. Quell'altro INZOCCOLATO ha fantasia che, ec. Bellinc. son. INZOTICHIRE: v. a. Rusticum. fieri, Di-

Venir zotico. Voc. Cr.

S. Parlandosi di cose, vale Inasprire. Innanzichè le cose inzotichiscono più. F. Vill. Io, ec. non inzotichisco questa pasta. Ma-

gal. lett.

INZUCCHERARE: v. a. Saccaro condire. Aspergere di zucchero. Questi sono i bocconi che la sorte, ec. condisce e inzucchera per quelli che, ec. Buon. Fier Le mignatte, ec. temono l'acqua inzuccherata. Red. Oss. an.

INZUCCHERATO, TA: add. da Inzucche-

rare. V.

S. INZUCCHERATO: figur. vale Dolce; Amato.

Tal limosina è inzuccherata d'umilià. Tratt. gov. fam. Ti ricord' egli, marito mio INZUG-CHERATO, avere, ec. Fir. Rag.

INZUPPAMENTO: s. m. Immersio. L' inzuppare, e Lo stato della cosa inzuppata. Per INZUPPAMENTO d' umido ancora vuò dilatarse

un corpo. Sagg. nat. esp.

INZUPPARE: v. a. Madefacere. Intingere nelle cose liquide materie che possano incorporarle. INZUPPARE lo pane nel brodo. Vitt. SS. PP. S' INZUPPINO con acqua melata. Red. Ins.

§ 1. Usasi anche in sign. n. Posto (il berlingozzo) nel vino non INZUPPA. Salvin. Buon.

S 2. INZUPPARE: n. p. Inumidirsi, Incorporando in sè l'umido; e s'usa talvolta colle particelle non espresse, ma sottintese. - V. Imbevere. Imbevuto d'olio e sego, perchè non avesse a INZUPPARSI. Sagg. nat. esp. Come'& campo s' INZUPPA. Morg.

INZUPPATO, TA: add. da Inzuppare. Gomma inzuppata. Sagg. nat. esp. Inzuppata

di quell' olio. Red. Vip.

IO: Ego. Pronome di prima persona del primo numero, che serve al maschio ed alla femmina. Io non so, s' 10 mi dica. Bocc. nov. Io, ec. stetti a mirarla. Petr. Ferito cost, come 10. Amet.

§ 1. Io: s'accorcia talvolta tanto davanti a consonanante, quanto dayanti a vocale, pronunziandosi la I solamente, e segnandosi coll'apostrofo, come Il di ch' i vidi il sole. Petr. I' non so ben ridir com' 1' v'entrai. Dant. Inf.

§ 2. Io: posto replicato nel fine del discorso ha maggiore espressione. Io v' entrerò dentro 10. - Io me nè posso poco lodare 10. Bocc.

§ 3. S' accompagna con le particelle Per me, piuttosto per ornamento, che bisogno. Io per me te ne saprei penitenza imporre. Bocc. nov.

IPALLAGE: s. f. Figura Gramaticale dal Salvini detta Sottomutanza . V. IPALLAGE ditirambica. Adim. Pind.

IPECAQUANA: s. f. T. Medico. Nome d'una sorta di Radicc Americana molto purgante, e vero specifico contra le dissenterie.

IPECOO: s. m. T. Botanico. Sorta d'erba

simile alla Ruta, che nasce tra le biade.
IPERBATICO, CA: add. Che ha Iperbato. La parentesi è divenuta troppo iperbatica.

Uden. Nis

IPERBATO: s. m. Voc. Grec. Hyperbaton. Figur. rettorica, detta anche Trajezione, la quale consiste in un trasportamento di parole, o di sillabe. Col disunire prova da vincere e metterci di mezzo altre, parole, si fa un IPER-BATO, o trasportamento aggradevole. Pros.

ST. IPERBATO: T. Geometrico: Quella curva che descrive un corpo spinto con violene sviato dalla sua direzione da qualsivoglia

altra forza.

IPERBOLA, e IPERBOLE: s. f. Hyperbole. Figura piana, generata da una delle sezioni del cono. Quest' IPERBOLA è fatta equilatera. Viv. Prop. più comun. Iperbole.

§ 1. Inscritta IPERBOLA: dicesi Quella che si sta intieramente dentro l'angolo de' suoi asintoti; come appunto l' iperbola conica.

S 2. Per Figura rettorica, che è Trapassamento del vero, Esagerazione, Affermazione di cose incredibili. Ciascuna IPERBOLE, chè cost si chiama grecamente quella figura, che noi peravventura potremmo chiamare trapassamento, eccede, e trapassa solo, perchè mediante la menzogna, si venga al vero. Sen. ben. Varch.

IPERBOLEGGIAMENTO : s, m. Aggrandimento di parole, Espressione iperbolica. Contr' all' arte sono tutti gl'iperboleggiamen-II delle cose che sono veramente vanità d' in-

gegno, ec. Uden. Nis. IPERBOLEGGIARE: v. a. Amplificare. Aggrandire, Magnificare con parole, Dire iperhole, Esagerare, Scagliare, Shalestrare. V. Lanciar campanili. Voc. Cr.

IPERBOLEGGIATORE; verb. m. Che iperboleggia. Ricorregga sè stesso, ec. IPER-BOLEGGIATORE di Aristofane, Uden. Nis.

IPERBOLICAMENTE: avv. Hyperbolice. Con iperbole. Direbbono d' avere scritto IPER-BOLICAMENTE. Gal. Sagg.

IPERBOLICO, CA. add. Hyperbolicus. D' Iperbole, Sermone iperbolico. But. Purg.

S. IPERBOLICO: T. Matematico. Appartenente all'iperbole. Linea parabolica o IPERBOLICA. Gal. sagg.

IPERBOLITA: s. f. Iperboleggiamento. Con più rimessa IPERBOLITÀ Omero grandeggio ne'

concetti , ec. Uden. Nis.

IPERBOLO, LA: add. Hyperbolicus. Iper-bolico. A molti pajono queste cose IPERBOLE

o paradosse, ec. Varch. Lez.

IPERBOLONE: s. m. Accr. d'Iperbole, Iperbole grande. IPERBOLONI e fiabe shombardate. Buon. Fier.

IPERBOREO, REA: add. Voce usata da alcuni Poeti. Lo stesso che Settentrionale, ed

è Aggiunto di Nazione e Regione. IPERCATARSI: s. f. T. Medico. L'effetto

di un purgante troppo violento."

IPERCRISE: s. f. T. Medico. Crise straor-

dinaria, eccessiva.

IPERDULIA: s. f. Hyperdulia. Culto che si rende ad una creatura per cagione della sua eccellenza creata, ma ammirabile e particolare, e questo è quel culto che è dovuto alla SS. Vergine Maria Madre di Gesù Cristo. Per

la Vergine poi, ec. hanno trovato i Greci ec, il vocabolo Hyperdulia, col quale si viene a significare un culto che sovrasta al comun culto dei Santi, ed è così detto, come se noi dicessimo in una sola parola di due composta Sovrosseguio o Sovracculto. Salvin. disc. La Chiesa, ec. determina un culto particolare per lei sola, superiore a quello che porgesi a tutti i Santi anche uniti insieme che vien detto d' IPERDULIA. Segner. Div.

IPÈRICO, e IPÈRICON: s. m. Hyperi cum. Pianta detta anche Pilatro e Perforata, Erba di S. Giovanni. La cocitura d' IPERICO , ec. vale, ec. Tes. Pov. Sul solo IPERICO, ec. nacquero, ec. Red. Ins. La tintura di fiori. d' ipericon del Donzelli. Del Papa cons.

IPERMETRO, TRA: add. Che è fuor de metro per eccesso di sillaba, per esempio, Ipermetro direbbesi essere il Verso dodecasillabo. Se non si fa questa fognatura il verso sopraddetto si è IPERMETRO, e passa d'una sillaba la giusta misura. Salvin. Tanc. Buon.

IPERSARCOSI: s. f. T. Medico. Escrescen za carnosa e superflua contro natura. , au

IPETRO: s. m. T. d' Architettura antica. Tempio o altro Edifizio scoperto, che non ha tetto. Il panteon era un' IPETRO. 1 566 6

IPOCAUSTO: s. m. Hypocaustum. Luogo de' Bagni antichi, dove facevasi ardere il fuoco per riscaldare le stanze e l'acque. Da questi frammenti e dall'insigne IPOCAUSTO antico, che tuttavia rimane nella città, ec. Cocch. Bagn.

IPOCHE: s. f. Spezie di rete, e credesi, lo stesso che Vangajuola. Salvin. Opp. Pesc. IPOCISTIDE: s. f. Hypocistis. Pianta pa-

rasitica, che nasce alle radici del Cisto, volgarmente detto Imbreutina. Ricett. Fior.

IPOCONDRI: s. m. pl. - V. Ipocondro. drigca. Morbo, Umor malinconico; Affezion ipocondriaca, Infermità, che comunemente dicesi anche Obbrobrio de' Medici, o della Medicina. Nelle femmine è detta Affezione isterica, o uterina. Sarei morto, ec. se ancor io non avessi una gran servitù con l'ipocon-DRIA. Red. lett.

1POCONDRIACARE: n. p. Voce scherze-vole. Darsi all'ipocondria; Abbandonarsi all' apprensioni ipocondriache. Agl' ipocondriaci. solea dir per ischerzo: non ipocondriacate. Salvin, Fier. Buon.

IPOCONDRIACO, CA: add. Che appartiene all'ipocondria. Disse l'ipocondriaco, ec. Salvin. Fier. Buon. Male IPOCONDRIACO, melancolico, o flatulento. - Insulti ifocondria-ct. Cocch. Bagn. S. Per Ifocondrico. V.

1POCNDRIOCO . CA: add. Melancolicus,

Che patisce ipocoudria. Io sono fantastico, ec. IPOCONDRICO, eteroclito. Buon. Fier.

IPOCONDRO: s. m. Hypochondria. Ipocondria. Gl'ipocondri non vo' che i fianchi m'af-

ferrin più sodo. Buon. Fier.

S. IPOCONDRI: chiamano i medici le Regioni del fegato e della milza. Le conjugazioni de' nervi, che si diramano poi a tutte le viscere, e particolarmente agl' 120condat. Red.

1POCRATERIFORME: add. d'egni g. Hypocrateriformis. T. Botanico. Aggiunto di quel

liore, che è fatto a guisa di Coppa.

IPOCRESIA. - V. e di Ipocrisia.

IPOCRISIA: a. f. Hypocrisis. Dimostraclone di bontà e di santità, negli atti di fuora coll' appiattamento d' inqunità e di vizio, che dentro. - V. Bacchettoneria. Ipocarsia fallace, mentitrice, astuta, ambiziosa - Confonde un valentuomo con un bel detto la malvagia spocaisia. Boco. nov. Ipocaisia è dimostrare d'avere quella bonta e santità, della quale è privato per peccato mortale. Tratt. pecc. mort.

1POCRITA - V. e di Ipocrisia.

1POCRITA, e IPOCRITO: s.m. Hypocrita. Colui, o Colei che è macchiato d' ipocrisia; Bacchettone, Torciolo, Graffiasanti, Picchiapetto, Spigolistro - V. Infingitore, Simulatore. leocarto è un nome composto da ipo, ch' è a dire sopra, e crisis in Greco, che viene oro in Latino. Com. Inf. E dicesi proceste, quasi di sopra dorato, ec. Perchè di sè falsamente fa giudicare. But. Ipocarti tristi. Dant. Inf.

IPOCRITINO, NA: s. Voce dell'uso, e dello stil familiare. Dim. d'Ipocrito in sign.

di Quietino, che anche dicesi Mammamia. IPÒCRITO, TA: add. Fictus. Macchiato d'ipocrisia. Inquisitore della ipocrità carità de' frati, ec. Bocc. nov. Irocrito frate traditore. Bern. Orl. Quel dolore spockito che non manca mai di comparire, ec. Magal. lett.

IPOCRITONE: s. m. accr. d'Ipocrito. In essa (tomba) entrò quel tristo irocattone.

Bern. Orl.

IPOFISI: s. f. T. Chirurgico. Specie di ma-

lattia delle palpebre.

IPÒFORA: s. f. T. Chirurgico. Ulcera di-

latata, profonda, ed infistolita.

1POFTALMIA: s. f. T. Chirurgico. Dolore nell' occhio sotto la cornea.

IPOGASTRICO, CA: add. Aggiunto d'al-cune propaggini del tronco discendente, e di alcune diramazioni similmente del tronco inferiore, che appartiene all'I pogastrio. Arterie derivate dalle ipogastriche le quali sono rami di due tronchi. Cocch. lez.

IPOGASTRIO: s. m. T. Anatomico. Uno degli Ipocondri e Parte dell'infimo ventre. IPOGEO; s. m. T. d'Antiquaria. Caverna,

o Volta sotterranea, in cui si riponevano l' urne cenerarie. Troyasi anche usato in forza d'add. Un sepolcro progeo etrusco. Targ.

IPOGLOSSI: s. m. pl. T. Anatomico. Nome de' nervi che si distribuiscono alla lingua, e

servono all' organo del gusto.

IPOMOCLIO: s. m. T. Meccanico. Sottolieva, o sia Quel sostegno che si sottopone alla lieva per alzare un peso. Il cuneo non è altro, che due leve opposte, che hanno lo громосью ( altre volte Hypomoclio ) e sostegno comune nella punta. Salvin. annot, Opp. Pesc

IPOPIO: s. m. T. Medico. Specie d'ascesso

nell' occhio.

IPOPITIDE: s. f. T. Botanico. Pianta parasitica che s'appicca sulle radici degli abeti e

de' pini.
IPOSARCA: s. f. Sorta d'idropisia, forse quella che con altro nome è detta Anassarca. V. Se ella è iposarca e l'infermo sia forte

sia fatta, ec. Libr. cur. malatt. IPÒSTASI: s. f. T. Teologico. Personalitas. Personalità, Sussistenza di persona. Non vi essendo in quel mezzo alcuna ipostasi o sussistenza. Salvin. disc. Passioni sono di traviati e smarriti, e in niun modo sostan. za, nè mostasi sustanziali. Id. Plotin.

S. IPOSTASL: T. Medico. Sedimento dell' o rina.

IPOSTATICAMENTE: avv. T. Teologico Con modo ipostatico.

IPOSTATICO, CA: add. T. Teologico. Appartenente ad Ipostasi. La porpora non è unita alla persona reale con un' unione 190-STATICA, come l' Umanità, di cui parlasi, alla Divina. Segner. Fasc. Dubbj.

IPOTECA: s. f. T. de'Legisti, e vale Diritto sopra alcuna cosa per convenzione, obbligata al creditore per sicurezza del suo credito. Voc. Cr.

1POTECARE: v. a. T. de' Legisti. Dare in ipoteca. È lecito, ec. d'ipotecanti di venderli. Seguer. Parr. istr.

IPOTECARIAMENTE: avv. T. de' Legisti.

A modo d'ipoteca.

IPOTECARIO, RIA: add. T. de' Legisti. Dicesi di Colui che ha gius d'ipoteca.

S. Debiti ipotecani: chiamansi Quelli che

hanno il privilegio d'ipoteca.

IPOTENARE: s. m. T. Anatomico. Nome del Muscolo abduttore del dito minimo della mano e del piede.

IPOTENUSA: s. f. T. Geometrico. Quel lato d'un triangolo rettangolo che è opposto all' angolo retto. Che nel triangolo rettangolo il quadrato dell' ipotenusa sia uguale ai quadrati, ec. Magal. lett.

cosa, sia possibile, sia impossibile, dal quale si deduce una conseguenza. Iroresi attinente a comete. Gal. Sagg. Principale e massima 110-TEST, Id. Sist.

IPOTETICAMENTE : avv. T. Didascalico.

Per ipotesi. Cont. pros. poes.

IPOTETICO, CA: add. Suppositivo; D'ipotesi. Sillogismo ipotetico, cioè suppositivo.

IPOTIPOSI: s. f. Sorta di figura rettorica che è Narrazione al vivo espressa di alcuna cosa. Orsi Consid.

IPPAGRO: s. m. Hipomulgus. Sorta di ca-

vallo indomabile. Salvin. opp. Cacc.

IPPEMOLGO: s. m. Voc. Grec. Mugnitore. E de' chiari ippemoleni, o mugnitore di ca-

vallo. Salvin. Iliad.

IPPIATRICA: s. f. T. Scientifico. L'arte di conoscere, e di curare le infermità de' bruti, ed in ispecie de'cavalli. Dagli Scrittori moderni vien detta Veterinaria, e più toscanamente Mascalcia.

1PPOCAMPO: s. m. T. de' Naturalisti Cavallo Marino, o Pesciolino, o piúttosto Insetto di mare che anche dicesi Cavallo marino, per aver nel capo, nel collo inarcato, e nel ventre una tal qual rozza similitudine di cavallo. Il suo corpo è ispido, e formato quasi di squamme spinose, specialmente la coda, la quale tende al quadratto, ed è nella sua estre-

mità ripiegata.

IPPOCENTAURO: s. m. Voce di alcuni Autori, Specie di chimera che si rappresenta colla figura di mezz' uomo e di mezzo cavallo, e che volgarmente si chiama Centauro.

IPPOCRASSO: s. m. T. Medico Sorta di licore fatto con vino, zucchero e cannella.

1PPOCRATICO, CA; add. T. Medico.

Aggiunto della Dottrina d'Ippocrate, famoso Medico della Grecia.

IPPOCRATISMO: s. f. T. Medico. La Fi-Iosofia d' Ippocrate applicata alla scienza dei Medici, che ne formano il primario oggetto.

1PPOCRATISTA: add. e s. m. Seguace d'Ippocrate; ed è Nome specialmente attri-buito da Dante a Maestro Taddeo, il quale scrisse osservazioni sulla storia delle malattie, e comenti sulle Opere di Ippocrate.

IPPOCRICCO, s. m. Muletto, o anche assol. Asino. Voce formata ad imitazion dell' Ariosto, che disse Ippogrifo. Canti pur l'Ariosto e il fianco impenni All' Ippogrifo e'l suo Ruggiero involi, Sull' ippocuicco anch'io volando venni. Sacc. rim.

IPPODROMO: s. m.Circo o Luogo in Roma ed in altre gran città, dove in piano spazio

correvano i cavalli, Lami Ant. 1PPOFAE: s. m. T. Botanico Voc. Grec. None d' una spezie di fruttice, che fa poco lungi dalle spiagge del mare nella Crecia, enella Morea.

ippoglòssa, s. f. e. ippoglòsso; s. m. T. Botanico. Sorta di pianta altrimenti detta Bislingua, Bonifacia e Lingua ade cavallo. ring wasn't. Boce, n

IPPOGRIFO: s. m. Hippogryphus. Spezie di chimera, o animale stravagantissimo e favo-loso, la cui parte anteriore è d'aquila con l'ale, e la posteriore di cavallo, nato da una giumenta e da un grifo, che portava per l'aria a volo, e in poco tempo faceva molto viaggio. La volea fin con gl' ippoeniri a lotta. Car. Matt. son. L'ale innaffi all' ippognifo che brami in vano avere, ec. Ar. Fur.

IPPOMANE: s. f. Hppyomanes. Escre scenza di carne nella fronte, colla quale alcuni credono che nascono i cavalli. Se le cavalle strappano dalla fronte de' figlinoli, e si divorano la favolosa IPPOMANE. Red. lett.
IPPOMETRO: s. m. T. Scientifico: Spezie

di compasso a verga, inventato per uso delle

scuole veterinarie per misurare il cavallo. IPPOTAMO: s. m. Hippopotamus. Animale anfibio della grandezza: di un bue, col quale ha comune la cortezza e grossezza delle gambe, col piè fesso. Nitri-sce come il cavallo, e perciò forse è stato detto Cavallo fiumatico, e Cavallo marino. Il suo corpo è coperto d'un cuojo nericcio, durissimo, e senza peli, toltone il muso. La sua bocca è armata di denti saldissimi, e la sua coda è simile a quella del porco. Abita nel Nilo, ed in altri luoghi dell' Affrica. Affermo de' denti e dell' ossa dell' ippopotamo, o caval marino. Red. esp. nat.

IPPOSELINO: s. m. T. Botanico. Sorta di

pianta altrimenti detta Levistico. V. IPSILONNE: s. m. Hypsilon. Lo stesso che Epsilonne. V. Gli omeglii e l'Epsilonne Han più proporzion ne capi lora, ec. Beru. rim. O come volgarmente scrivono coll' HYP-

SILON, Satyre. Salvin. Gas.

IPSOMETRIA: s f.T. Didascalico. Arte di
misurare per mezzo di ottici strumenti l'altez-

za e profondità de' luoghi.

IRA: s. f. Ira. Smoderato affetto di vendetta, Provocamento della parte irascibile dell' anima alla vendetta, Iracondia, Collera, Sdegno, Cruccio. - V. Escandescenza, Stizza, Smania, Rabbia, Furia, Dispetto, Indegnazione. IBA crudele, focosa, rabbiosa, cieca, impetuosa, grande, fervente, subila, fiera, violenta, giusta, formidabile, ferocissima -Ina è bollimento, e accedimento di sangue intorno al cuore per appetito di vendetta. Butt. Inf. Irax è turbazione della mente, e accieca la ragione e lo ntelletto. Id. Purg. Irax è breve furore, e chi nol frena E furor lungo. Petr. Mi pare, che l' irax sia, ec. la quale niuna altra cosa è, che un movimento subito ed inconsiderato de sentitu trictica. subito ed inconsiderato da sentitu tristizia

sospinto, il quale ogni ragion cacciata, e gli occhi della mente avendo di tenebre of-Juscati, in ferventissimo furore accende l'anima nostra. Bocc. pov.

S I. Aver in IRA; vale Portar in odio, Avere sdegno. Quel da Esti' l fe' far, che m' aveva in

IBA Dant. Purg.

S. 2. Tener IRA : vale Covar odio , Nudrir lo sdegno contro di alcuno. Mai non avca tenuta IRA contra altrui per ispazio di mezzo giorno. Vit. SS. PP.

§ 3. Levar dall' 18A: vale Togliere, Liberare dall' ira. Qual fe' Daniello, Nabuccodonosor levando d' 18A. Dant, Par.
1RACONDAMENTE: avv. Iracunde. Con tracondia: Gli gittavano per la faccia a' Romani, ec. TRACONDAMENTE. Petr. uom. ill. IRACONDIA, e IRACUNDIA: s. f. Ira-

cundia. Ira. Ira e IRACONDIA una medesima cosa significa. But. Purg. Son preso d'IBA-CUNDIA contra , ec. Fr. Jac. T.

IRACONDIOSO, e IRACUNDIOSO, SA: add. Iracundus. Iracondo. E segno, ec. che

sia TRACONDIOSO. Zibald. Andr.

IRACONDO, e IRACONDO, DA: add. Iracundus . Inclinato all' ira , Che agevolmente s' adira, Stizzoso, Collerico, Sdegnoso, Adiroso, Cruccioso, Igneo, Bilioso, Furioso, Rovinoso, Risentito. Gl'iracondi mostrano nell'abito del volto lo suo vizio, stando col naso arricciato, cogli occhi levati e defissi: nel naso dimostrano lo dispetto, e negli occhi la ferocita. But. Li pensieri dell'inacondo son, ec. Guard. Cons.

§. Per simil. detto anche Di cose inanimate,

come del Mare, e simili, che anche si dice Fremente, Irato, ec. Vago di si bell' acqua Adria IRACONDO. Bern. Orl.

TRACUNDIA, IRACUNDIOSO, IRACUN-

DO. - V. Iracondia, ec.

IRAMENTO: s. m. Indignatio. Il venire all' ira , L' adirarsi , e l' Ira stessa. Caggia in alcun disiderio, o in alcuno IRAMENTO. Vit. SS. PP.

IRARE: v. n. é n. p. Irasci. Muoversi ad ira, Esser compreso da ira, Venire in ira, Mettersi in collera. Umiltà non ha in se mai ira, e non fa mai ikane altrui. Gr. S. Gir. E per questa cagione Giunone s'IRASSE contra lei. Com. Inf.

IRASCERE: v. n. e n. p. Lo stesso che Irare. Non si poteva l' uom ver l' altro IRA-Scene. - Perche più ver te mi possa irasce-

RE. Sannaz. Egl.

IRASCIBILE: add. d'ogni g. Irascibilis. Aggiunto di appetito, ed è Quella parte di es-so, che muove l'animo all' Ira. Raffreniamo quella parte, ec. la quale è chiamata, ec. Riconoscono la sovranità dell' IRASCIBILE; c della concupiscibile. Magal. lett.

IRASCIBILITA, IRASCIBILITADE 1-RASCIBILITATE : s. f. Iracundia. Qualità di ciò che è irascibile; Facoltà di muoversi all'ira, d'esser compreso da ira All'uomo fu data, ec. l'inascibilità, perebe schifasse lo male. But. Inf.

IRATAMÈNTE: avy. Irate Comra. Licenziato, ec. iratamente. - Orlando iratamente gliele

niega. Bern. Orl.
IRATO, TA: add. da Irare; Pieno d'ira,
Commosso dall'ira, Adirato, Tutbato, Stizzito, Invelenito, Inviperito, Infellonito. Mira
la faccia degl' IRATI, ec. Amm. ant. Come

IRATO ciel tuona Petr.

iRCO: s. m. Voc. Lat. Becco. Della greggia mia, ec. conduci un inco. Guar. past fid. IRCOCERVO: s. in. Hircocervus. Chimera, Mostro imaginario, partecipante dell' irco e del cervo. Da una mano sono chimere , ippogrifi, centauri, incocenyi, animali tutti occhi e tutti orecchi, e cento e cento innesti bestiali e mostruosi. Salvin. disc. Mi parrebbe di vedere, ec. coile corna dell'inco-CERVO, e colla coda delle chimere. Magal. lett.

IRE: v. n. Ire. Andare. Ne si usa forse questo Verbo comunemente oltre all' infinito, e altre voci che si leggono ne' seguenti esempli delle sue frasi e maniere. - V. il verbo ANDA-RE, con cui si supplisce alla mancanza delle sue voci. - V. parimente il verbo GIRE, che e lo stesso che Ire, giuntavi la lettera G. állorachè il miglior suono cercato sempre dalla nostra volgar lingua ne invita a porvela. Tu eri 170. Bocc. nov. ITE caldi sospiri. - In un bel drappetletto IVAN ristrette. Petr. Noi iremo, e voi inere, e quegli andranno, e ogni cosa generata va alla morte. Albert.

S 1. Gli Antichi dissero anche Ea per Vada. Se gente vedi, ch' En forte, ec. Franc.

S 2. IRE : per Perdersi. Il senno tuo è 110. Arrigh. Se, ec. non soccorreva, Britannia era ITA. Tac. Day. vit. Agr.

§ 3. Ing del corpo : vale Cacare. Bern. rim. IREOS: s. f. Iride , Chiagginolo. V. Radici

d' IREOS. Ricett. Fior.

IRI: s. f. Iris. Nella Mitologia è nome proprio di una Divinità. È poi anche. Voc. poet. c vale L' iride, l' Arcobaleno. La tua bella IRI almeno M' annunzii un bel sereno. Salvin.

IRIDATO, TA: add. T. degli Scrittori naturali. Che presenta diversi colori a foggia dell' iride. Pietra IRIDATA. - Quarzi IRIDATE IRIDE: s. f. Iris, L' Arcobaleno. Comparve l' inide nel ciel. Fr. Giord. Pred. - V. Iri.

S 1, Inidi nere: chiamayano gli antichi Natu-S. IRASCIBILE; s'usa pure in forza di sost. I. ralisti, i Piccoli cristalli di monte neri ed isolati.

§ 2. IRIDE; per simili, si dice a Quel cerchio di 1 templazione delle creature; ma per IRAADIAvari colori, che circonda la pupilla dell'occhio. La pupilla non è tonda, impérocchè l'i-RIDE è d'una tal figura che una metà di es-sa è concava e l'altra è convessa. Red. esp.

§ 3. Inda: per Sorta di pianta, lo stesso che Ircos, e volgarmente Ghiagginolo. V. L'acorò, ec. produce le foglie, come quelle

dell' inide. Ricett. Fior.

IRINO, NA: add. T. Farmaceutico. Estrat. to dell' iride o ghiaggiuolo. Olio inino, Ricett -

Fior. ant.

IRONIA: s. f. Ironia. Figura di favellare contrario di senso a quello che sonano le parole; e usasi per lo più per derisione. Si chiama inonia, quando le parole s'intendono per lo contrario, che elle sonano. But. Inf. IRONICAMENTE: avv. Ironice. Con iro-

nia. Quegli parlava inonicamente. Segn. stor. IRÔNICO, CA: add. Ironicus. Appartenen-

te a ironia. Inonici e amari scherzatori, ec.

Buon. Fier.

1ROSAMENTE: avv. Iracunde. Con ira. Riprendendolo irosamente. Riprensione avuta, ec. prima ibosamente, e poi benignamente. But. Inf.

IRÒSO, SA; add. Iracundus. Iracondo. La carità, ec. non è irosa. Gr. S. Gir. I. conte, ec. stava con animo IROSO. Din. Comp.

S. Troyasi anche in forza di sost. L' moso si conosce dall' acceso isguardare. Amm.

IRRACCONTÀBILE: add. d' ogni g. Che non può raccontarsi, Inenarrabile. Pallav.

IRRADIARE, eINRADIARE, v. a. Illustrare. Illuminare co' raggi. Questo IRRADIA lo spirito della pietà. Tratt. gov. fam.

§ 1. In sign. n. Radiare, Raggiare, Spander raggi. Allora risplendette e IRRADIO la chiarezza della luce divina. Med. Arb. Cr.

S 2. IRRADIARE: T. Medico. Scorrere, e diffondersi per tutte le parti del corpo; e dicesi de' Nervi e degli Spiriti vitali - V. Irradiazione. Il dolore procedeva da' nervi, ec. che IRRADIANO lo stomaco. Cocch. Bagn.

§ 3. Dicesi ancora del Serpeggiare, e spargersi i mali cutanei su diverse parti del cor-po. Pustule scorbutiche, che l' irradiavano da molti anni tutto il corpo. Cocch. Bagn.

IRRADIATO, e INRADIATO, TA: da loro Verbi. Di tanta caritade ti veggio IRRA-

DIATA. Fr. Jac. T.

IRRADIAZIONE, e INRADIAZIONE: s. 1. Radiatio. Lo irradiare, Illuminamento, che viene da' raggi, o da cosa lucida. La sua vivezza cagiona nell' occhio vostro, ec. una IRRADIAZIONE avventizia - Veduto di giorno col telescopio, quando si vede senza IRRADIAZIONE. Gal. Sist. Non solamente per con-

ZIONE e illuminazion donata da Dio . Teol. Mist.

S. IBBADIAZIONE: T. Medico. Quel moto degli spiriti vitali, che scorrono e si diffondono dal cervello in tutte l'altre parti del corpo.

IRRAFFRENABILE : add. d'ogni g. Chenon si può raffrenare. Prendi arrabbiata IR-

RAFRENABIL foga. Menz. sat. IRRAGGIAMENTO: s. m. Irradiatio. Lo irraggiare, Irradiazione. Mi piace di considerare il riso come, ec. un irraggiamento di gioja. Salvin. disc. . .

ÍRRAGGIARE: v. n. Radiare. Irradiare. I corpi splendenti di luce più vivace, si IRRAG-OIANO assai piu che, ec. Gal. Sist. Tutte queste insegne, ec. pillotate, IRRAGGIATE, rabescate. Buon. Fier.

IRRAGGIATO, TA : add. da Irraggiare. V. IRRAGGIATORE: verb. m. Irradians. Che irraggia. Bacco ed Apollo, ec. sempre giojosi IRRAGGIATORI d'allegrezza. Salvin. disc.

IRRAGIONÈVOLE, e INRAGIONÈVO-LE: add. d' ogui g. Irrationabilis. Che è fuori o contro ragione; contrario di Ragionevole. - V. Ingiusto, Iniquo, Torto, Sregolato, Insano, Brutale. Perturbato da un affetto IR-RAGIONEVOLE o inutile, secondo gli Sloici. Magal. lett.

IRRAGIONEVOLEZZA: s. f. Qualità e Stato di ciò che è irragionevole. Credere in Cortesuna si fatta IRRAGIONEVOLEZZA. ACCAIL. Cr. Mess. Discerno l'IRRAGIONEVOLEZZE, che

mi erano sovvenute, ec. Magal. lett. IRRAGIONEVOLISSIMO, MA: add. sup. d' Irragionevole. Passione tra tutte le passio-

ni IRRAGIONEVOLISSIMA. Salvin. disc. (1) IRRAGIONEVOLMENTE, e INRAGIO-

NEVOLMENTE: avv. Irrationaliter. Fuori di, o Contro ragione, Senza ragione. - V. A torto, Ingiustamente. Sopportar coloro che, ec. si portino inragionevolmente e bestialmente. Vit. Crist. Quegli che ciò hanno tanto IRRAGIONEVOLMENTE preteso, non sono tanto moderni. Lami. Lez. ant.

IRRAZIONABILE, e INRAZIONABILE: add. d'ogni g. Irrationabilis. Inrazionale. Inviluppata in sogni IRRAZIONABILI. Coll. Ab. Isac. Lo elemento INRAZIONABILE obbedì, ec. Dial. S. Greg

IRRAZIONABILITA, IRRAZIONABILI-TADE, e IRRAZIONABILITATE: s. f. Irrationabilitas. Qualità di ciò che è irrazionabile. Insino a tanto che tu non gitti da te la IRRAZIONABILITADE, non potrai conoscere, ec. Coll. Ab. Isac.

IRRAZIONABILMENTE: avy. Irragionevolmente. Non fa cosa alcuna IRRAZIONABIL-MENTE. Varch. Lez. 10 4/ DASTERSI

. IRRAZIONALE, c. INRAZIONALE: add.

d'ogni g. Irrationalis. Che non ha ragione, Incapace di ragione. D' incivili ; e poco meno che INRAZIONALI divengono uomini perfetti. Adim, Pind. Spesse volte gli animali INRA-ZIONALI sottopongono quelli che sono razionali, Franc. Sacch. nov. Creature insensibili, e IRRAZIONALI. Com. Inf. Dilettazione IRRAZIO-NALE. Coll. Ab. Isac. Bestiola IRRAZIONALE. Lenz, sci Buon. Fier.

S .: IRRAZIONALE: in forza di sost. Quello che l' nomo ha di comune con gl' IRBAZIONA-LI. - Si potrebbe ancora paragonare lo spirito dell' IRRAZIONALE all' obbiettivo, ec. Ma-

gal. lett.

§ 2. Quantità IRRAZIONALI. - V. Quantità IRRAZIONALITA, e INRAZIONALITA DE TE: s.f. Irrationabilitas, Qualità di ciò che è irragionevole. Non gli s' attribuisce la, ec. innazionalità dell'opere sue. S. Ag.C. D.

IRRECONCILIABILE : add. d'ogni g. Implacabilis. Che non si può riconciliare. Sono IRRECONCILIABILI le discordie , ec. Segner. Crist.

IRRECONCILIABILITA: s. f. Qualità e Stato di ciò che è irreconciliabile. Stolida e brutale IRRECONCILIABILITÀ. Salvin. disc. Metterla in istato d' IBRECONCILIABILITÀ col tiranno. Accad. Cr. Mess.

IRRECONCILIABILMENTE : avv. Senza

caso di riconciliazione. Voce di regola.

IRRECONOSCIBILE: add. d'ogni g. Che non può essere riconosciuto. Quest' Io, quella parte di Me che non sa, o non s' avvede d'esser in Me, perchè ell'è l'islesso Me, ma operante in un altró modo, ec. e però IRRE-CONOSCIBILE a me medesimo. Magal. lett.

IRRECONOSCIBILMENTE: avv. In guisa da non potersi riconoscere. L' ignoranza, o la debolezza de' lettori non trasfigurino troppo irreconoscibilmente la faccia delle mede-

sime Scritture. Magal. lett.

IRRECUPERABILE, e INRECUPERABI-LE: add. d' ogni g. Da non potersi ricuperare. Cosa perduta e INRECUPERABILE. Filoc. Trattiamo dell'anima, ec. la quale è inrecupe-RABILE. Segner. Pred.

IRREDUTTIBILE: add. d'ogni g. T. degli Algebristi. Che non può ridursi in altra forma più semplice. Caso irreduttibile.

IRREDUTTIBILITA: s. f. T. degli Algebristi. Impossibilità di ridurre in forma più

semplice.

IRREFRAGABILE. e INREFRAGABILE: add. d'ogni g. Certissimus. Da non potersi confutare. Agomenti irrefragabili. Gal. Macch. sol. Inrefragabili evidenze geometriche. Viv. prop. Riscontri IRREFRAGABILI della rivelazione divina. Magal, lett.

IRREFRAGABILITA: s. f. Certezza di ciò

che non si può confutare. Magal. lett.

IRREFRAGABILMENTE: avv. In modo rrefragabile. Uden. Nis.

IRREFRENABILE, e INREFRENABILE: add. d' ogni g. Che non si può frenare. Prendi arrabbiata IRREFRENABIL voga. Menz. sat.

IRREFRENABILMENTE, e INREFRE-NABILMENTE: avy. Senza potersi raffrenare. Tossa, che inrefrenabilmente agiti un petto. Buon. Fier.

IRREGOLARE, INREGOLARE, e IN-REGULARE: add. d'ogni g. Irregularis. Che non ha regola, Fuor di ordine. La figura del pancreas era assai irregolare. Red. esp. nat.

S 1. IBREGOLARE: per Fuori di regola, Senza regola; e si dice da' Geometri di quelle Figure che non hanno egualità d'angoli, o di lati. Voc. Cr.

S 2. IRREGOLARE : dicesi anche de' Verbi, e

vale lo stesso che Anomalo. V.

§ 3. Per Caduto in irregolarità, Incapace di ricevere gli Ordini Sacri, o d'amministrare i Sagramenti. Se alcuno domandasse: è licito al Cristiano d'uccidere, ec. e tu gli rispon-da che sì, non perciò diventi innegolane. Maestruzz. Se non si diventasse irregolare, Direi che sono in gran disto sospinto D'aver veduto quella guerra fare. - Bern. Orl. INREGULABE, e privato d'ogni bene, e d'ogni divino uficio. Serm. S. Ag.

IRREGOLARITA, e ÎNREGOLARITA. DE, TE: s. f. Irregularitas. Qualità, e Stato di ciò che è irregolare; Sregolatezza. Scabrosità e irregolarità delle lor parti. Sagg. nat.

3. Per Quell'impedimento, per lo quale si vieta pigliare gli Ordini Sacri, e l'ammini-strare i Sagramenti. Se in questo e' non è privilegiato, ec. incorre nella INREGOLARITA-DE. - Non crediamo che incorra nella INBB-; COLARITÀ, e sospensione colui, ec. Maestruzz. Sono malagevoli casi quegli de matrimoni, ec. delle inregolaritadi, ec. Passav. IRREGOLARMENTE: avv. Fuor di rego-

la; contrario di Regolarmente. Voce di regola. IRREGOLATAMENTE: avv. Irregulariter. Sregolatamente. Superficie, ec. incurvata anco, quanto si voglia, IRREGOLATAMENTE.

Gal. Sist.

IRREGOLATO, e INREGOLATO, TA: add. Exlex. Sregolato. Appetito così IRREGO-LATO. Circ. Gell

IRRELIGIONE: s. f. Mancanza di religione, Professione di nessuna religione. Morell.

Gentil.

IRRELIGIOSAMÈNTE, e INRELIGIOSA-MENTE: avy. Irreligiose. Senza religione. Ordinarono assai, ec. superbamente, INRELIGIO-

IRRELIGIOSITÀ, e INRELIGIOSITÀ-DE, TE: s. f. Irreligiositas. Qualità, e Stato di ciò, che è irreligioso. Quanta infelicitade, ed irreligiosità di ciò segue? S. Ag. C. D. Specie, ec. d' INRELIGIOSITÀ parimente, e d' irriverenze. Segner. Manu.

IRR

IRRELIGIOSO, e INRELIGIOSO, SA: add. Irregligiosus. Che non ha religione, Em-

pio. Voc. Cr.

S. Cosa irreligiosa: vale Empia, Contraria al rispetto dovuto alla religione. Della morte dell' anima, ec. riceverne consolazione, mi pare inreguisiosa, e stolta cosa. S. Grisost.

IRREMEABILE: add. d'ogni g. Che non torna indietro. E fa ch' il tempo IRREMEABIL passi. Adim. Pind. Pith.

IRREMEDIABILE, e INREMEDIABILE: add. d'ogni g. Inremediabilis. Inremedievole. Siete agli stremi d' IRREMEDIABIL pericolo. M. Vill.

IRREMEDIABILMENTE: avv. in modo irremediabile, Senza che vi sia luogo al rimedio. Infetta irremediabilmente quanto egli asper-

ge. Segner, Crist. instr.
IRREMEDIÈVOLE, e INREMEDIÈVOLE; add. Insanabilis. Senza rimedio. Hanno fatti, ec. gravi danni, e inremedievoli ver-gogne. M. Vill.

IRREMISSIBILE, e INREMISSIBILE: add. d'ogni g. Irremissibilis. Che non si può rimettere, Incapace di remissione, o di per-dono. Peccato IRREMISSIBILE. Boez. Varch.

S. IRREMISSIBILE: vale anche Che non può cessare, Che non può cedere. Così disse, e i Trojani un lutto a testa prese discatenato, IRREMISSIBILE. Salvin. Iliad.

IRREMISSIBILMENTE: avy Sine venia. Senza remissione. Sia irremissibilmente con-

dannata. Guar. Past. fid.

IRREMUNERABILE; e INREMUNERA-BILE: add. Irremunerabilis. Che non si può remunerare. IRREMUNERABILE beneficio. Fir. As.

IRREMUNERATO, e INREMUNERATO, TA: add. Indonatus. Non rimunerato. Non creder, ec. li buoni sieno IRREMUNERATI. Urb. Nullo male lascia impunito, e nullo bene INREMUNERATO. Esp. Salm.

IRREPARABILE, e INREPARABILE: add. d' ogni g. Irreparabilis. Senza riparo, Che non si può riparare e schifare, Irremediabile, Inevitabile. IRREPARABILE tempesta. M. Vill. IRREPARABILE rovina. Menz. sat. Sono seguitati IRREPARABILI danni. Guid. G.

IRREPARABILMENTE: avv. Sine remedio. Senza riparo. IRREPARABILMENTE è sparso, e sciolto. Tass. Ger. Uccidere IRREPARA-

BILMENTE. Red. Vip.

IRREPERIBILE: add. d'ogni g. Che non si può troyare. Ad ogni tua requisizione mi faro IRREPERIBILE. Fag com. Di un libro rarissimo si dice comunemente che E divenuto IRREPERIBILE.

IRREPRENSIBILE, e INREPRENSIBILE: add. d'ogni g. Irreprehensibilis. Che non si può riprendere, biasimare, o condannare; Incolpabile, Innocente. Si richiede buona e INRE-PRENSIBLE vita. Cavalc. Frutt. ling

IRREPROBABILE, eINREPROBABILE: add. d' ogni g. Non improbandus. Che non si può riprovare. I lor costumi ti fieno IRRE-PROBABIL dottrina alle virtuose opere. Lab.

IRREPUGNABILE, e INREPÚGNABILE: add. d' ogui g. Firmus. Cul non si può repu-gnare. Ragioni irmepuenabili assai. Bocc nov. Con irrepugnabili ragioni ha tolli di mezzo, ec. Niccol. p

IRREQUIETO, TA: add. Lo stesso che

Inquieto. Varch. stor.

IRRESISTIBILE : add. d'ogni g. Cui non si può resistere. IRRESISTIBILE argumento contra 1 detrattori delle etimologie. Salvin. Fier. Buon-IRRESISTIBILMENTE: avv. In maniera

da non poter fare resistenza. IRRESISTIBILMENTE il piacere della musica gli piglia, ec. Salvin. disc. L' autorità, ec. to conferma irresisti-

IRRESOLUBILE: add. d' ogm g. Che non si può risolvere; e dicesi per lo più di malori. Malinconia durissima, ostinata, IRRESOLUBIL. Buon. Fier. Corpo IRRESOLUBILE, ed eterno... Marchett. Lucr.

IRRESOLUTO, e INRESOLUTO, TA: add. Dubins. Che non sa risolversi. - V. Dubbio. Risoluti al peccato, IRRESCLUTI alla penitenza. Fr. Giord. Pred. Timidi, e respettivi, per non dir casosi, e IRRESOLUTI. Varch. stor. Gingne all' IRRESOLUTO il vincitore. Tass. Ger. Qui coll' articolo in forza di sost.

IRRESOLUZIONE, e INRESOLUZIONE: s. f. Cunctatio. Contrario di Resoluzione. Dalla INRESOLUZIONE, e viltà di chi perde tempo pi-

glierà, ec. Tac. Day. stor.

IRRETAMENTO, e INRETAMENTO: s. m. Retium insidiæ. L' inretire ; Insidie di reti. Voc. Cr.

S. Per met. Questa propriamente non si potè dir battaglia, ma uno infetamento da pigliare baroni. M. Vill.

IRRETIRE, e INRETIRE: v. a. Irretire. Pigliar con rete. Voc. Cr.

§ 1. Per met. vale Pigliar con inganno, Al-lacciare. Fittizie parole le quali lacci sono ad irretire gli uomini di pura fede. Fiamm, Ornate li vostri visi con diverse arti ad In-RETIRE i miseri. Filoc. Miseri, de' quali tu se' uno, dal fallace amore inretiti. Lab.

§ 2. Per Inviluppare, Imbrogliare. Ventro a un nuovo (dubbio) più fui irretito. Dant, Par. Più fui IRRETITO, cioè preso, ed impacciato. But ivi.

IRRETITO, e INRETITO, TA: add. da

loro Verbi. V.

IRRETRATTABILE, eINRETRATTABI-LE: add. d'ogni g. Irrevocabilis. Da non retrattarsi. Sentenza INRETRATTABILE. Adim. Pind. Sono l'originali cose innetrattabili e sagre. Day. Oraz. gen. delib.

IRREVELABILE : add. d'ogui g. Che non può essere rivelato. La natura divina come IRREVELABILE al senso, e solamente compren-sibile alla ragione. Magal. lett.

IRREVERENTE, e INREVERENTE: add. d'ogni g. Irreverens. Non reverente. IRREVERENTE dice privazione, lo non riverente dice negazione. Dant. Conv.

IRREVERENTEMENTE, e INREVE

RENTEMENTE: avv. Irreverenter. Senza

reverenza. Sagramento inbeverentemente toc-cato in Saul. Ag. C. D. IRREVERENTISSIMO, e INREVEREN-TISSIMO, MA: add, sup. d'Irreverente, e d' Inreverente; Di pochissima reverenza. In-REVERENTISSIMI ed ignobili. S. Ag. C. D.

IRREVERENZA, e INREVERENZA: s. f. Irreverentia. Il negare con segno manifesto la debita soggezione; contrario di Reverenza, In-REVERENZA al sagramento, ec. M Vill.

IRREVOCABILE, eINREVOCABILE: add. d' ogni g Irrevocabilis. Che non si può revocare , Irretrattabile. - V. Fermissimo. Inbevoca-BILE esilio. Bocc. vif. Dant. Con voce IRREVO-CABILE, ec. Amet.

IRREVOCABILITA, e INREVOCABI-LITA: s. f. Qualità di ciò che è inrevoca-bile. Voce di regola

IRREVOCABILMENTE, e INREVOCA-BILMENTE: avv. Irrevocabiliter. Senza potersi revocare. Chi passa al chericato IRBEVO-

CABILMENTE, ec. Maestruzz.
IRREVOCHÈVOLE, e INREVOCHÈVOLE; add. d'ogni g. Irrevocabilis. Irrevocabile. INREVOCHEVOLE abbiano, e tengan fer-

mezza. Stat. merc.

IRREVOCHEVOLMENTE, e INREVO-CHEVOLMENTE: avv. Irrevocabiliter. Inrevocabilmente. Fatte saranno, ec. INREVO-CHEVOLMENTE. Stat. merc.

IRRICCHIRE, e INRICCHIRE: v. n. Ditare, Arricchire. INRICCHITE le genti di

Alessandro, ec. Vit. Plut.
IRRICCHÌTO, e INRICCHÌTO, TA:
add. da'loro Verbi. V.

IRRICORDEVOLE, e INRICORDEVOLE: add. d'ogni g. Immemor. Che non si ricorda, Dimentichevole, Scordevole, Obblioso. - V. Smen-

icato. Vomo irricordevole, co. Sen. ben. Varch. IRRIDERE: v. a. Voc. Lat. Deridere, Schernire. Tullio, ec. contra Catone le irrise, in un tratto, ec. Salvin. disc.

IRRIFLESSIVO, VA: add. Voce dell'uso. Che non riflette, Che non considera; considerate. trario di Riflessivo. - V. Sconsiderato.

IRRIGARE, e INRIGARE: v. a. Voc. Lat. Innaffiare, Bagnare. Si vogliono gli uliveti IRRIGARE d'acque. Pallad. INRIGA di divina acqua P anima mia, ec. Esp. Salm. Terra, ec. IRRIGATO, e INRIGATO, TA: add. da'loro Verbi. V.

IRRIGATORE: verb. m. Irrigans. Che irriga. Innicaton felice stile. Buon. Fier.

IRRIGAZIONE: s. f. Bagnamento, Innaffiamento. Un miracolo, ec. può ben essere IBRIGAZIONE feconda della fede, ec. Magal.

lett. Qui per met.

IRRIGIDIRE, e INRIGIDIRE: v. Rigescere. Diventare rattratto della persona, Divenir rigido, ruvido, aspro Se'l corpo ne 'nrigidisce. - Sicche tutto inrigidette, ec. Vit. SS. PP

IRRIGIDITO, e INRIGIDITO, TA: add. da'lor Verbi. V

IRRIGIOVENIRE: v. n. Ringiovanire. Sola l'avarizia IRRIGIOVENISCE. Bocc. com.

IRRIGUO, GUA: add. Irriguus. Che irriga , Che innaffia. Fonte IRRIGUO Salvin. Eurip. L'acque più IRRIGUE di tutte le fonti. Segner.

IRRILEVANTE: add. d'ogni g. T. Forense. Che non rileva, Che non monta, In-

sussistente.

IRRILEVANZA: s. f. T. Forense. Insussistenza, Poco foudamento di una ragione allegata, di una pretensione, o simile. L' IRRI-LEVANZA della pretensione, argomento del. l'ultima IRRILEVANZA.

IRRIMEDIABILE, e INRIMEDIABILE: add. d'ogni g. Irremediabilis. Che non ha remedio. Male INRIMEDIABILE. Red. Ditir.

IRRIMEDIATAMENTE, e INRIMEDIA-TAMENTE: avv. Absque remedio. Senza rimedio. Io piango così inrimediatamente. S.

IRRIMESSIBILE, e INRIMESSIBILE: add. d'ogni g. Quod non remittitiur. Da non si poter perdonare. La colpa è remissibile, e INRIMESSIBILE. But.

IRRISIONE, e INRISIONE: s. f. Irrisio. Derisione. Figura chiamata Sarcasmos ch' è

IRRISIONE, ec. But. Inf.
IRRISIVO, VA: add. Degno d'essere Deriso, o Atto a deridere. IRRISIVA acclamazio-

ne, ec. Salvin. Fier. Buon.

IRRISOLUTO, e INRISOLUTO, TA: add. Dubius. Dubbioso, Non risoluto. Implicato, od IRRISOLUTO tra le richieste. Guicc. stor. Irrisoluta risposta. Gal. Sist.
IRRISORE, e INRISORE: verb. m. Voc.

Lat. Schernitore, Sheffeggiatore, IRRISORE e non penitente è quel, che ec. ritorna al

vomito. Cavalc. Frut. ling.

IRRISORIO, RIA: add. Appartencute a . IRRIVENENZA, e INRIVERENZA: s. f. irrisione, Derisorio. Facevano gesti IRRISORII. Salvin. Fier. Buon.

IRRITAMENTO, e INRITAMENTO: s. m. Irritatio. Irritazione, Solleticamento.

Voc Cr.

S. IRRITAMENTI della gola: per Cose ghiotte che stuzzicano l'appetito. Furono ancora poro prezzati i familiari irriamenti della gola. Bocc. com. Inf.

1RRITANTE : add. d' ogni g. Irritans. Che irrita, Stimolante, Irritativo. Tormentato, ec. dalle cose, ec. IRRITANTI. Red. cons.

IRRITARE, e INRITARE: v. a. Voc. Lat. Provocare , Incitare , Aizzare , Stimolare , Pungere. - V. Stuzzicare, Inizzare. Quel si veniva a IRRITARE. Serd. stor.

§ 1. IRRITARE ; n. p. Irasci. Adirarsi, Prendere sdegno. Gli altri, ec. s' IRRITARONO mag-

giormente. Serd. stor.

S 2. IRRITARE : T. Medico, dicesi degli Umori, quando vengono alterati, e dell'Effetto che producono su le membrane del corpo; Vellicare, Pungere. Le ramificazioni del-

l'arteria, ec. IRRITATE. Red. lett. IRRITATIVO, VA: add. Irritans. Atto ad irritare, come sono i medicamenti gagliardi. Parti irritative dei nervi. Del Papa cons. IRRITATO, e INRITATO, TA: add. da

Irritare. Vipera IRRITATA e incollorita. Red.

IRRITATÒRE: yerb. m. Irritans. Che irrita. Si rivoltarono con brusca cera agl' IR-RITATORI. Libr. Pred.

IRRITATRICE: verb. f. Che irrita. Inni-

TATRICI querele. Fr. Giord. Pred.

1RRITAZIONE : s. f. Irritatio. L'atto di irritare, Provocamento, Attizzamento. - V. Stimolo, Incentivo. Il vino, ec. fa molte, ec. IRRITAZIONI. Albert.

S. IRRITAZIONE : si dice anche Dello irritare gli umori, e le membrane, e Lo stato degli umori irritati. Irritazione di que'nervi, ec Cocch. Bagn. IRRITAZIONI, ec. diverse dalle contrazioni, ec. Id. Lez.

IRRITO, TA : add Irritus. Renduto nullo, Fatto invalido, Annullato. Promesse IRRITE, ec. Segr. Fior. Pr.

IRRITROSIRE, e INRITROSIRE: v. n. Refractarium fieri. Divenir ritroso, contraddicente, Ritrosire. – V. Opporsi, Ostinarsi, Ricombattere. Vedere IRRITROSIRE una povera. Lab. InRITROSITA contro, ec. Tratt. gov.

IRRITROSITO, e INRITROSITO, TA:

IRRIVERÈNTE, e INRIVERÈNTE: add. d'ogni g. Irriverens. Non riverente, Irreve-rente, Che usa irriverenza; contrario di Riverente. - V. Dispregiatore. Voc. Cr.

Irreverentia. Mancamento di riverenza, di venerazione dovuta alle cose sante, contrario di Riverenza. - V. Dispregio. Voc. Cr.

IRRORARE, e INRORARE: v. a. Irrorare. Asperger di rugiada, Inrugiadare, e però più ampiamente Bagnar semplicemente di checchessia. Fonte che stillando IRRORA. Varch. rim. past. Innona lo stomaco con, ec. Elisirvite.

IRRORATO, e INRORATO, TA. add.

da' loro Verbi. V.

IRRUBINARE: v. a. Arrubinare, Tingere, o Colorir di rosso a modo di rubino. IRRUBI-NARE il trasparente. Alleg

IRRUGGINIRE, e INRUGGINIRE: v. n. Rubiginari. Lo stesso che Arrugginire. La novella legge, ec. non puote invecchiare, ne per peccato inaugginiae. Tratt. pecc. mort. dui per simil. Armi vecchie, ed inaugginite. Zibald. Andr.

IRRUGGINITO, INRUGGINITO, TA: add. da' loro Verbi. V.

IRRUGIADARE, e INRUGIADARE: v. n. Irrorare. Coprir di rugiada. Voc. Cr.

S. Per met. vale Aspergere. Baci INRUGIA-DATI di lagrime. Guid. G. Invoratelo, e IN-

RUGIADATELO alquanto. Bnt.
IRRUGIADATO, e INRUGIADATO, TA:
add. da'loro Verbi. V.

IRRUZIONE: s. f. Scorreria, Incursione; e dicesi De'nemici, dell'acque e simili. Il comune, di ec. fece IRRUZIONE, ec. in Fiesole. Lami. Lez. ant.

IRSUTO, TA: Hirsutus. Aggiunto che si dà a pelo, o animale, o cosa pelosa, e vale Orrido, Aspro, Ruvido, Irto, Ispido. - V. Arrustato, Velloso, Arricciato. Insura barba. Filoc. Insute ciglia. - Capo Insuto ec. Amet.

S. Insuro: dicesi di quei Pianeti, i quali hanno intorno raggi uscitizj, che appariscono come tanti crini per inganno dell'occhio nostro. Il disco di Gioce non IRSUTO. Galil. lett.

IRSUZIA, e IRSUZIE: s. f. Ispidezza, Ruvidezza; Voce manierata sebbene sia l'astratto d'Irsuto, come Astuzia da Astuto. Ove le IRSUZIE de' peli? L'IRSUZIE, o pelosità delle foglie. Salvin. Cas. IRTO, TA: add. Hirtus. Irsuto. Negletto

ad arte e'nnanellato ed 1870. Petr.

S. Per met. L'aver moglie al par d'uno spi-noso inta e ritrosa. Buon. Fier.

ISAPO: s. m. Voc. ant. Lo stesso che Isopo

M. Aldobr.

ISBACCANEGGIARE, ISBACCELATO, I-SBADIGLIAMENTO, ISBADIGLIANTE, I-SBADIGLIARE: ec. ec. Il Toscano idioma, vaghissimo della dolcezza, come già abbiam detto da principio parlando della lettera I, per isfuggire l'asprezza della pronunzia a lutte le voci

comincianti da S, colla consonante appresso, e allora massimamente, quando la parola antecedente termina in consonante, aggiugne quasi sempre la lettera I in principio di tali voci, le quali si troveranno tutte a suo luogo sotto la lettera S. Onde V. Sbaccaneggiare, Sbaccellato, Shadigliamento, ec. ec.

ISCABBIA, ISCABBIARE, ISCABRO, ec. ec. Leggi sopra l'articolo Ishaccaneggiare.

ISCHETO: s. m. Esculetum. Luogo dove nascono e sono frequenti gl'ischi, come dicesi Cerreto, Querceto, Castagneto, Giuncheto,

ec. Lam. pref. ant. ISCHIADE: s. f. T. Medico. Specie di malat-

tia articolare, comunemente detta Sciatica. ISCHIADICA: Aggiunto dato a due diramazioni del tronco inferiore della Vena cava; appartenenti alle gambe, dette anche Crurali.

V. Sciatico. ISCHIADICO, CA: add. Ischiadichus. Scia-

tico. Dolor, ISCHIADICO. Red. cons.

iSCHIO : s. m. Esculus. Albero che fa ghianda. Non si mescolino l'assi della quercia con

quelle dell' iscuid, ec. Pallad.

S I. Ischio: Ischion. Quell' osso con cui l'osso della coscia nella estremità superiore fa l'articolazione; e talvolta anche si prende per la parte a quello vicina. Mali, ec. dell'

ISCHIO-CAVERNOSO; add. e s. m. T. Anatomico. Nome dato a due muscoli situati alla radice del pene, così chiamati perchè sono attaccati uno per parte degli ossi ischi ai corpi cavernosi. Cocch. lez. ISCREDENTE. - V. Scredente.

ISCRITTO, ISCRIVERE, ISCRIZIO-NE. - V. Inscrito, Inscrivere, ec. ISCURETICO, CA: add. T. Medico. Ag-

giunto de' rimedi, che giovano all'iscuria. ISCURIA: s. f. T. Medico. Soppression to-

tale d'urina

ISENTERICO, CA: add. T. Medico. Che patisce di stitichezza. Unguento provatissimo agl' ISENTERICI. Tes. Pov. Qui è in forza di sost.

ISDARE, ISDEBITARE, ISDEGNARE:
ec. ec. Leggi l'articolo Isbaccaneggiare.
ISFACCENDATO, ISFACCIATO, o ISFALDARE, ec. ec. Leggi l'articolo Isbac-

caneggiare.

ISFRUCINATA: s. f. Voce Contadinesca
in vece di Sfucinata. Baldov. Com.

ISGABBIARE, ISGABELLARE, ec. ec. Leggi l'articolo Isbaccaneggiare.

ISIACO, CA: add. T. degli Antiquarj. È detta Tavola ISIACA un celebre monumento dell' antichità, sovra la cui sono rappresentati i misterj della Dea Iside.

ISLACCIARE, ISLANCIARE, ISLOG-GIARE: ec. ec. Leggi l'articolo Isbaccaneg-

giare,

ISMACCARE, ISMAGARE, ISMAGLIA RE: ec. ec. Leggi l'articolo Isbaccaneggiare. ISMO: s. m. Voce corrotta o abbreviata da Istmo. V.

ISNAMORARE, ISNERVARE, ec. ec.

Leggi l'articolo Isbaccaneggiare.

ISOCRONISMO: s. m. T. Matematico, Natura, e Stato del moto isocrono. L' isocronismo de' pendoli. Algar.

ISOCRONO, NA: add. T. Meccanico. Che è di tempo uguale; e dicesi de' Movimenti che

si fanno in un medesimo tempo.

ISOLA: s. f. Insula. Paese, Territorio, o Tenitorio racchiuso d'ogni intorno da acqua; Terra circondata per tutte le parti dal mare. Isola deserta, disabitata, rimota, marittima, inculta, boscosa, fertile, liela, amena.

- Isole, che bagnano l'oceano. Petr.

§ 1. Isola: si dice ancora d'un Ceppo de case staccate da ogni banda; il quale altresi si dice Isolato - V. Città. A ciascuna dell' 150-

LE s'appoggia un portical, ec. Buon. Fier. § 2. Isola: presso gl'Idraulici, è quel Terreno, per lo più originato dalle deposizioni di un fiume, circoscritto per ogni parte da due o più rami della corrente del medesimo fiume.

§ 3. Mantenere in 150LA: vale Mantener sospeso. Irresoluti starsene mantenendo il loro assentimento in ISOLA. Salvin disc.

§ 4. Restare in ISOLA: figur. vale Restarce abbandonato da tutte le parti, non potendosi di tal luogo uscire in verun modo, senza en-trare nell'acqua,

ISOLANO, NA: s. e add. Insulanus. Abita-

tore d'isola. Ar. Fur.

ISOLATO:, s. in. Insula. Ceppo di case posto in isola, Staccato da tutte le bande. Raccorre il numero delle case, isolati e tempj. Tac. Day. ann.

ISOLATO, TA: add. Staccato da tutte le bande. Cappella, ec. con ricco ornamento

tutta ISOLATA. Borgh. Rip.

S. Per simil. Quel sta sempre isolato, che

voi vedete solo. Buon. Fier.

ISOLEGGIARE: v. n. Voce muova, tutta di gusto Toscano, uscita di bocca della celebre Amarilli Etrusca in un suo improvviso, parlando di Polisemo, il quale stando in vetta a un monte grandeggia sì che rassembra un' isola. Sovra il monte egli isoleggia, E rassembra un altro monte: Ha un sol occhio nella fronte, E lo sdegno vi passeggia. ISOLETTA: s. f. Parva insula. Dim. d'1.

sola. Giace oltra, ec. un' isoletta. Petr.

ISOLOTTO: s. m. Parva insula. Picciola isola, Isoletta. La spinsero, ec. alla volta d'un certo isolotto. Red. lett.

ISONNE ( A ): avv. In quantità grande, Abboudantemente, c per lo più A uso, modo hasso. - V. Iosa. Ma i Satiri che avean beuto a ISONNE. Red. Ditir.

§ 1. Andare a ISONNE: vale Far checchessia senza spesa, Andare a ufo. Noi siam iti a

ISONNE. Cocch. Esalt. Cr.

§ 2. Andare a ISONNE: dicesi anche di quelli che vogliono il loro per loro, e quel degli altri a comune, o il loro per loro, e quel de-gli altri a mezzo. Serd. Prov. - V. Bertolotto.

ISOPERIMETRO, TRA; add. T. Geometrico, Aggiunto di quelle figure, la circonferenza delle quali è eguale a quella di un'altra figura. L'area circolare dimostrasi essere la più capace isoperimetra figura. Tagl. lett.

ISOPICO, CA: add. Lo stesso che Esopi-

co. V. Cellin. Oref.

ISOPO, e ISSOPO: s. m. Hyssopus. Sorta di pianta aromatica. L' 150PO è caldo e secco nel terzo grado, ed ha virtù diuretica e consumativa e attrattiva. Cresc. L'issopo domestico di Mesue è quello che volgarmente si chiama ipso. Ricett. Fior.

ISOSCELE: add. d'ogni g. Voc. Grec. I-sosceles. Aggiunto dato da Geometri a quel Triangolo che ha due lati uguali. Trian-

goli isoscelt. Gal. annot.

ISPACCARE, ISPACCIARE, ISPACCIO, ec. ec. - V. Spaccare, Spacciare, ec. e leggi

1 articolo Isbaccaneggiare. ISPEZIONE. - V. Iuspezione. ISPIDA: s. f. Ispida Alcedo Linn. T. Ornitologico. Uccello solitario che si raggira ne' luoghi ombrosi, vicino a' fiumi, ed a' rigagnoli, ove si ciba di pesciolini e d'insetti. La sua pelle conservata insieme colle penne vien riputata un possente riparo dalle tignuole. Volgarmente è detto Uccello Santa Maria, o Uccello Pescatore.

ISPIDISSIMO, MA: add. sup. d'Ispido.

Setole ISPIDISSIME. Red. Ins.

ISPIDO, DA: add. Hispidus. Irsuto. Il

becco è animale ispido. Com. Inf.

S 1. Per Folto, e Spinoso dicesi delle Siepi Rovi, e simili. Cercar m' ha fatto deserti paesi, ec. ISPIDI dumi. Petr.

S 2. ISPIDE: diconsi da' Botanici le Foglie, che sono con sctole rigide, e fra gili sparse pel disco come la Borrana officinale, l' Echio,

o Borrana salvatica.

ISPIRAZIONE: s. f. Lo stesso che espirazione, Respirazione. V. Il respiro è propriamente l'alternativo dell' ISPIRAZIONE e dell' espirazione. Tagl. lett.

ISPRESSO, SA: add. Lo stesso che Espresso. L'ho io veduto ispresso, ec. Bemb. lett. ISQUACCHERARE, ISQUADERNARE,

ISQUADRA, ec. ec. Leggi l'articolo Isbacca-

neggiare. ISSA: Voc. ant. Lo stesso che Ora, Adesso. V. Issa vegg' io, diss' egli, il nodo. Dant. Purg. Issa, cioè avale, ed è vocabolo Lucchese. But. ivi.

ISSARE: v. a. T. Marinaresco. Lo stesso

che Alzare.

ISSE: s. f. pl. T. Marinaresco. Corde bianche della grossezza di quattro polici le quali servono a issare, o alzare le penne.

ISSI.: s. f. Ixia. T. Botanico. Pianta che principia a fiorire in Gennajo. Le sue foglio sono longhette attorcigliate, distese sulla terra, filiformi, lineari, glabre, verdi, solcaté : il suo fiore ha qualche somiglianza con quello del zafferano. Dicesi anche Fior Cuculo.

ISSO: Voc. Lat. Esso. L' uom per se isso

avesse soddisfatto. Dant. Par.

ISSOFATTO: avv. Formato di due voci. Latine corrolte, Ipso facto, e ridotte Tosca-ne, e serbato loro lo stesso significato, cioè Immantinente, Subito subito, Isso FATTO fie scomunicato. G. Vill.

ISSOJURE: Espressione avverb. tolta dal Latino che vale Subito per diritto, In virtù della dichiarazione gia fatta della legge. Varch

ISSUTO: Voc. ant. Participio del verbo

Essere, e vale Stato.

ISTABBIARE, ISTABBIO, ISTABILE, ISTABILIRE, ec. ec. Leggi l'articolo Isbaccaneggiare.

ISTANTANEAMENTE: avv. Illico. In un istante, Subito. ISTANTANEAMENTE rimossa dal

suo, ec. Sagg. nat. esp.
ISTANTANEO, NEA: add. Momentaneus. Che si fa in un momento, Che non dura che

un istante. Voc. Cr. ISTANTE, ISTANTEMÈNTE, ISTANTIS-SIMO, ISTANZA, ISTARE. - V. Instante,

Instantemente. ec.

ISTERALGIA: s. f. T. Medico. Dolori uterini ., dell' utero.

ISTERICO, CA: add. Hystericus. Uterino, Male o Affezione uterina. Le malattie uterine che istericue da' maestri sono appellate. Libr.

cur. malatt. S. Isterico: dicesi pure de'Rimedi che gio

vano a dissipare, o calmare tali affezioni.

ISTEROCELE: s. f. T. Medico. Erma uterina prodotta da rottura del peritoneo. ISTEROLITE: s. f. T. de' Naturalisti. Pie-

tra, o Concrezione pietrosa rappresentante il sesso femminile.

ISTEROTOMIA: s. f. T. de' Notomisti. In . cisione anatomica dell'utero.

ISTIGARE, ISTIGATORE, ISTIGAZIO

NE. - V. Instigare, Instigatore, ec. ISTINENZA, e ISTINENZIA: s. f. - V. e di Astinenza.

ISTINTO. - V. Instinto.

ISTIODROMIA: s. f. T. Matematico, e Nautico. Quella parte della nautica che tratta del governo delle vele. Trattò d'istiodromia. Magal. lett.

ISTITÒRE, ISTITUÌRE, ISTITUÌTO, ISTITUTORE, ISTITUZIONE. - V. Institore, Instituire, ec.

ISTMO, e ISMO: s. m. Isthmus. T. Geografico. Lingua di terra tra due mari, e che

unisce la Penisola al Continente.

S. Istmo: T. Anatomico. Nome che si è dato a diverse parti del corpo umano, e special-mente a quella parte più stretta della gola, che è tra le glandule tirojoidee. Le gavine, ec. accanto all' istmo, preso pel gorgozzule, o canna della gola. Salvin. Fier. Buon.

ISTÒRIA, e STORIA: s. f. Historia. Racconto di cose avvenute. – V. Memorie, Aunali , Cronica , Essemeridi. Istoria succinta , breve, distesa, fedele, vera, verace, antica, celebre, piacevole universale, particolare, profana, sacra, ecclesiastica, naturale. - Lunga ISTORIA sarebbe a raccontare. Bocc. nov.

S. Per Successo, Avvenimento. Intendo di raccontare cento novelle ec. o istorie che dire

ie vogliamo. Bocc. pr.

ISTORIALE: add. d'ogni g. Historicus. Che appartiene ad istoria. Precetti ISTORIALI.

But. proem.

1STORIALMENTE: avv. Historiæ instar. Istoricamente, Per via, o modo d'istoria. Crediamo ciò che dice istorialmente. Mor. S. Greg.

ISTORIARE: v. a. Storiare, Dipingere, o iu altro modo Rappresentare istoria. In questa cella era la passione di Cristo tutta ISTORIATA. Vend. Grist.

ISTORIATO, TA: add. da Istoriare. V. ISTORICAMENTE: avv. Historiæ instar. A modo d'istoria. Cominciamo, ec. a parlare

ec. istoricamente. Pecor. nov.

ISTÒRICO: s. m. Historicus. Scrittor di storia. Che gli avea in guardia istorico, o poeta. Petr.

ISTORICO, CA: add. Historicus. Istoriale.

Voc. Cr.

ISTORIÈTTA: s. f. Brevis historia. Dim. d' Istoria. Dirò brevemente una piacevole 1-STORIETTA. Red. csp. nat.

ISTORIOGRAFO: s. m. Historicus. Scrittor di storia, Istorico. Livio fu istoriografo. But.

ISTORIÒGRAFO, FA: add. Historicus. Che appartiene a istoria Verità istoriografe. Bocc. e But.

ISTORLOMIA. - V. e di Astronomia.

ISTRADAMENTO: s. m. Avviamento, Incamminamento. L' ISTRADAMENTO della mia bassa fortuna, ec. Magal. lett.

ISTRADARE. - V. Stradare.

ISTRATTO , TA : add. Voc. ant. Estratto, Cavato. Libro, ec. che è istratto di tutti li membri di filosofia. Tes. Br.

S. ISTRATTO: per Astratto. Tornando alla cella puosesi per istratto in terra in orazione. Vit. SS. PP. Qui forse per isbaglio de' copiatori in vece di Prostrato.

ISTRICE: s. m. Hystrix. Animal quadrupede armato di lunghi pungiglioni sul dorso, in ciò diverso dal Riccio il quale n'è tutto coperto. La barba, ec. men pungente che le penne d'uno istrice. Amet,

ISTRIODOMIA: s. f. Quella parte dell' arte marinaresca che tratta del governo delle

ISTRIONE: s. m. Histrio. Commediante. V. Non vi mancano, istnioni saltatori, ec. Serd. stor.

ISTRIÒNICA: s. f Histrionia. L'arte de l Commediante. Impiegare de' cani esercitati

nell' ISTRIONICA . Salvin. Cas:

ISTRIONICO, CA: add. Appartenente ad Istrione. Tass.

ISTROLOGÍA: Voc. ant. Astrologia. Sapere musica, o ISTROLOGIA. Serm. S. Ag.

ISTRONOMIA. - V. e di Stronomia. ISTRUTRE, ISTRUTTO, ISTRUTTIVO, ISTRUTTO, ISTRUZIONE, cc. - V. ln. struire, ec.

ISTRUMENTALE, ISTRUMENTO. - V.

Instrumentale, Instrumento ISTUPIDIRE, ISTUPIDITO. - V. Instu-

pidire. Instupidito. ISVAGAMENTO, ISVAGARE, ISVALI-GIARE, ec. Leggi l'articolo Isbaccaneg-

ITA: avv. Voc. lat. e vale Si. Del no per li danar vi si fa ITA. Dant. Inf.

ITALIANAMENTE ; avv. All' Italiana. Varch. stor.

ITALIANARE: v. a. Fare italiano , Ridurre all'italiano. Bianciafiore, Blanche fleur, che altri malamente ha mutato per ITALIA-NABLO, in Biancosiore. Salvin. Fier. Buon.

ITALIANATO, TA: add. da Italianare. V. S. Per Che ha preso i costumi, o la favella italiana. Contraffaceva il parlare di diverse

persone ITALIANATE. Baldin. Dec. ITALIANO NA: add. Voce dell'uso:D'I-

ITALICISMO: s. m. Maniera Italiana, e dicesi per lo più Di voce e di modo di dire Italiano usato nel favellare o scrivere in altra lingua. Algar. lett.

ITALICO, CA: add: Voce dell'uso. D' [-

talia, Italiano.

S. ITALICO: Aggiunto di Carattere di Stamperia. - V. e di Corsivo

ITALO, LA: add. Lo stesso che Italiano. Guardinsi agli abiti, ec. ITALI, Gallici, I-

spani, ec. Buon. Fier. ITEM; avv. Voc. Lat. Di più, Inoltre. ITERARE: v. a. Iterare. Ripetere, Far di nuovo, Replicare, Reiterare. - V. Rinnovale, Ricominciare. Accoglienza, ec. ITERA-TE Dant. Purg. Ho voluto ITERARTE. Red.

ITERATAMENTE : avv. Reiteratamente . Formare ITERATAMENTE quegli atti che, ec.

Seguer. Crist. instr.

ITERATO, TA: add. da Iterare. V.

ITERATORE: verb, m. Che itera, Che ripete, Che la di nuovo. ITERATORE di render grazie a Dio. Buon. Fier.

ITERAZIONE: s. f. Voc. lat. Repetizione,

Reiterazione . Bocc. com. Inf.

ITIFALLO: s. m. T. Storico. Sorta d'amuleto, che gli Antichi portavano appeso al collo come preservativo delle malattie, e degli altrui cattivi disegni.

ITINERARIO: s. m. Voc. Lat. Descrizione del viaggio. Notasse nel suo ITINERARIO gli

uomini, ec. Buon. Fier.

ITTERICO; CA: add. Ictericus. Che patisce d' itterizia. Era divenuto ITTERICO. Red. Vip. S. ITTERICI: diconsi anche i Rimedi, che gio-

vano a guarire l' itterizia. ITTERIZIA: s. f. Icteros. Malattia che procede da spargimento di fiele. Confezione, ec. mirabile all' ITTERIZIA. Volg. Mes.

ec. mirabile all ITTERIZIA. Volg. Mes. IT FIÒFAGO, ITTIOLITA, ITTIOLOGÌA, ITTIOLOGÌTA. - V. lctiofago, ec. ec.

ITTIOMANZIA: s. f. T. Filologico. Indovinamento per via de' pesci.
IVA: s. f. ERBA VIA, e IVARTÈTICA: s.

f. Theucrium chamupytis. Pianterella assai bassa che ha gran somiglianza col pino; ed è principalmente stimata per le malattie artritiche, per la qual cosa Ivartetica è detta corrottamente Iva artritica. Ricett. Fior.

VARTÈTICA. - V. Iva.

IVI: avv. di luogo e talvolta di tempo, Ibi. Quivi, e anche talora Di lì. Ivi a parecchi dì la donna, ec. Bocc. nov. Per fare ivi e ne-

gli occhi sue difese. Petr.

§ 1. Ivi: adoperato in forza di Relativo riferente alcuna cosa siccome gli altri simili avverbj. Tu fa perchè tosto ivi m'impieghi. Chiabr. Guerr. Got. Il fren della ragion ivi non vale. Petr. Cioè In ciò perciocche la ragione non valeva in questa parte a porvi freno Serve pur anco al tempo talvolta in luogo d' Allora. Ivi manca, l'ardir l'ingegno, ec.

\$ 2. Ivi: Illuc. vale anche Là, A quel luogo. Dove è l'amore, ec. IVI va l'occhio. Passav. Ivi ridussono tutte le loro cose. M. Vill.

§ 5. Si corrisponde alle volte colla particella Dove, o simili o pongasele davanti o la seguiti. Ivi dec essere smisurato dolore. Filoc.

§ 4. Coll' Aggiunta d'altre particelle se ne formano diversi modi avverbiali, come IVI

MEDESIMO, IVI PRESENTE, IVI VICI-NO, IVI DENTRO, IVI DI FUORI, e si-mili. Villa ivi vicina. Bocc. nov.

§ 5. Ivi : Inde. Si usa anche colle particelle DA, o DI. Ad or ad or IVI discende. Dant. rim. Da ivi a pochi giorni. Nov. ant.

& 6. Ivi entro: o come più comun, si scri ve Iv'entro: avy. e vale Quivi dentro, Dentro in quel luogo. Pietà ch' ivientro regna. Dant. rim. Iv' entro si nasconde, ec. Petr.

IVIRITTA: avv. Ibi recta. Voc. ant. rima-sa in qualche parte del Contado, lo stesso che Ivi, e la parola Ritta è riempitiva per proprietà di linguaggio. Serrò l'uscio, ec. ed ivirita cominciò, ec. Vit. S. M. Madd.
iXIA: s. f. T. Botanico. Sorta di pianta

che anche dicesi Camaleone nero.

IZZA: s. f. Indignatio. Ira, e per lo più con provocazione e irritamento; Stizza è voce più usata. Essendo l' 1221, ec. cresciula, ec. M. Vill.

IZZAPPARE: v. a. Lo stesso che Zappare Cayar attorno, Scalzare. Cr. in Cayare.

JACANA: s. f. Jacana fulca Linn. T. Ornitologico. Uccello che a differenza di tutti gli altri è armato d' due spront forti, grossi, corti, di color giallo, situati sulle giunture dell'ali, e rivolti in dentro, in maniera che si guardano l'uno coll'altro. Le sue gambe sono lunghissime e nude fino al ginocchio, i piedi così smisuratamente grandi, che il dito di mezzo è lungo quanto tutta la gamba. Chiamasi anche Gallinella del Brasile.

JACEA: s. f. Jacen, Viola tricolor. T. Botanico. Pianta altrimenti detta Erba trinita, e

volgarmente Suoccra e Nuora. V.

JACENTE: add. d'ogni g. l'. de' Legisti. Aggiunto d' Eredità che non ha padrone, Giacente. Perche l'eredità JACENTE non ha padrone, il ladro, o rubatore di quella, non ha contro di sè l'azione furti, ma, ec. Salvin Fier. Buon. Alla medesima come JACEN-TE è stato dato il curatore e deputato, l'economo. Fag. com.

JACERE: v. n. Voc. Lat. Giacere, ma oggidi sarchbe appena comportabile nel verso. Onde il suo sommo bene era in JACERE Nu-

do , lungo , disteso. Bern. Orl.

JACH: Voce di ninno significato, ed è Quel suono, come d'uno che si spurghi, che si fa da colui che vuol chiamare e far voltare addietro una persona. Sentirsi far JACH. Fag. rim. Sentirsi far JACH, cioè sentirsi chiamare colla voce JACH, che fa un certo suono come d'uno che si spurghi, e fa voltare addietro le persone. Bisc. Fag.

JACINTINO: add. m. T. Farmaceutico. Ag-

giunto di Lattovaro, la cui base è la pietra

detta Jacinto. Red. cons.

JACINTO: s. m. Hyacinthus. Giacinto

Fiore odorifero di bulbo, e trovasene di più colori. Jacinto celeste. - Jacinto bianco o vinato doppio. - JACINTO bianco doppio, con vene rosse. - Jacinto turchino doppio, detto il Gigante. - JACINTO turchino doppio detto lo scolorito. - Cipolle di narcisi e di Jacin-TI. Red. lett.

S. JACINTO: è anche Specie di pietra pre-

ziosa, Voc. Cr.

JACOLO: s. m. Voc. Lat. usata dal Sannazzaro a cagione di rima nel verso sdrucciolo. - V. Dardo, Saetta. Qui Diana li lascia l' arco e l' JACOLO.

JACULATORIO, RIA: add. Jaculatoriæ preces. Aggiunto di Prego o di Orazione breve, che si porge a Dio, e a' Santi con fer-vore. Si pose in ginocchioni, il che egli soleva fare con grande ardore di spirito, che i teologi chiamano prieghi JACULATORI. Serd.

JACULO: s. m. Jaculus. Specie di serpente, così detto perchè a guisa di dardo si lancia dagli alberi addosso altrui, e fora le membra; oggi chiamasi volgarmente Saettone. Più non si vanti Libia con sua rena, Che se chelidri, JACULI e farèe Produce, ec. Dant. Inf.

JADE .- V. Jade.

JALAPPA: s. t. Jalapium. Sorta di radice resinosa e purgante recataci dalle Indie Occidentali. Io non mi servo mai nè di JALAPPA, nè di latte di JALAPPA, nè di resina di JA-

JALINO, NA: add. Hyalinus. Che è di color del vetro. - V. Diafano, Vitreo. Truovo, ec. che Giunone è descritta con una veste JALINA, cioè di color di vetro, e trasparente per l'aria; e di sopra con un manto cali-

ginoso. Car. lett.

JAMBICO, CA: add. Jambicus. Di Jambo. Usasi comun. in forza di sost. e dicesi d' una Specie di verso de' Greci e de' Latini, che si usò specialmente nel dir male di alcuno. Jambico trimetro. – Com' oggi è più che mai stil de' poeti aborritor dell' sambico. Buon. Fier. Il nostro verso è tanto facile, ec. come dice Aristotile dello JAMBICO. Salvin. pros. Tosc.

JAMBO: s. m. Jambus. Nome d'un piede de' versi Greci e Latini, ed è di due sillabe, la prima breve, e la seconda lunga. Quello piede JAMBO si componga negli avversevoli inimici. Ovvid. rim. Qui in forza d'addiettivo.

JANADATTICO, CA: add. Aggiunto di una specie di gergo o lingua furbesca. Far il Lanzo, (che in lingua JANADATTICA vuol di-.re ladro) giuocare o lavorar di mano. Min. Malm.

JANCHÈTTO, e JANCHETTINO: s. m. T. de' Pescatori Lignri. Piccolissimo pesciolino di mare di color bianchissimo, e quasi l

trasparente, con gli occhi come due puntini neri. Dagli Scrittori della Storia naturale è chiamato in latino. Apua vera, ed Aphya vera, è stato così detto da' Genovesi dal color bianco che ha quando è lessato, la qual parola da essi è pronunziata Janco tolta via la lettera B. Red.

JARO : s. m. Comun. Ghichero. V.

JASPIDE. - V. e di Diaspro.

JATO: s. m. dal Lat. Hiatus. Aprimento Spalancamento di bocca, e propriamente quell'Apertura di bocca che si fa nel discorso senza troncare alcuna delle vocali che concorrono insieme. Questo JATO o collisione. che si chiami è stato molto fuggito e dal Petrarca e da ognuno, ec. Car. lett. Per turare lo 1110 o apertura di bocca per le vocali fu inventato l' inframmettere il D; come Ed, Od, Ched, Ned. E così i Latini Med erga, redamo, redeo, redintegro. I Francesi interpongono il T y at-il? Salvin. Buon. Fier. Quando alcuna delle triste ficre dorma, a tre palchi aprendo le sue labbra, e l'ampio HIATO, e'l vasto e vario muso allora allor l'Icneumone tramando, ec. Id. Opp. Cacc.

JATRALETTICA; s. f. Jatraleptice. T. Medico. Quella parte della Medicina, che cura le malattie con unzioni, fregagioni, impiastri

ed altri rimedi esteriori.

JATRALÈTTO: s. m. Jatralepta. Nome che davasi altre volte a' Medici, che pretendevano curare tutte le infermità per via d'unzioni, impiastri e simili.

JATRICO, CA: add. T. Medico. Dalla Jatralettica. Oggi però per Arte jatrica s' inten-de la Medicina in generale. JATROCHÌMICA: s. f. T. Medico. L' arte

di curare le infermità co' rimedi chimici.

JATTANZA, e JATTANZIA: s. f. Jactantia. Millanteria, Vanto, Vantamento con ostentazione, Vanagloria. Intendono se non doversi levare in JATTANZIA. S. Ag. C. D. Lo. quarto grado si è JATTANZIA, cioè vantarsi lodandosi vanamente. Passay. JATTANZIA, ec. è dire di sè più che non è, o più che non è stimato dalla gente, senza alcun rispetto. Tratt. pecc. mort.

S. JATTANZA: T. Legale. Vanto di voler fare

checchessia in pregiudizio di alcuno.

JATTATORÍA: s. f. T. Legale. Azione intentata per cagione di Jattanza. E a chi dicesse in contrario gli muoverei una sattato-RIA. Fag. com.

JATTOLA: s. f. Chama levis Aldrov. Specie di nicchio di guscio fragile, e bianco dentro e fuori, così detto dello star sempre colla bocca aperta da una parte. Volgarmente dicesi Arsella, e da' Naturalisti con voce derivata dal Greco Gama, Salv. Opp. Pesc.

JATTURA: s. f. Voc. Lat. Danno, Perdimento, Rovina. - V. Scapito, Pregiudizio. Questa JATTURA e l'altre cose muove, che in que' tempi successero, ec. Ar. sat. Parer dura ed aspra cosa a' marinari dover far JATTURA delle lor mercanzie. Buon. Fier.

JECORARIA, add e sost. f. T. de' Notomisti. Nome, che alcuni danno alla vena E-

patica, o Basilica. V.

JEJUNO, s. m. Hilla. Il secondo degl'intestini tenui, così detto perchè, per lo più si trovoto. Dicesi anche Digiuno. Volg. Ras. - V. Intestino.

JEMALE, add. d'ogni g. Hyemalis. Del verno; Vernereccio. I segni JEMALI fanno la state, e gli estivali il verno. Gal Sist. Tro-

pico JEMALE. But. Inf.

JENA, e JENE, s. f. Hyæna. Animal crudele e feroce, simile al lupo, si in grandez-za, che nella forma della testa, il suo pelo è lungo, folto, e setoloso, ed ha una giubba quasi nera; il rimanente è di color bigio tra 'l nero e'l falbo. In difetto di miglior vitto disotterra i cadayeri. L' JENA s' incurva a mezzo della schiena, e intorno da per tutto ella è lanuta; e cucito (cioè Cinto, Circondato) è l' orribil corpo quinci, e quindi via via da nere fasce: è stretta, e stesa nelle spalle, e coda, e tra ambedue i denti il naso inserrano spaventoso. Salvin. Opp. Cacc. Jene è una bestia, che l'una velta è macchio, e P altra è femmina, ec. Tes. Br.

S. JENA: odorifera, dicesi quell' Animale, che produce il Zibetto. Un gatto del zibetto, che JENA odorifera fu chiamato da Pietro Castello Messinese, indugiò a morire 10.

giorni. Red. Oss. an.

JERA, s. f. Hiera. Lattovaro medicinale, la cui base è l'aloè!; Ghiera. Quelle decozionacce imbrogliate, ec. con quelle JERE, con quelle binedette lassative, ec. Red. lett.

JERECIO, s. m. Hieracium. T. Botanico. Pianta di più specie assai comune alla campagna, quasi simili alla Cicerbita, e volgarmente dette con nome generico Radichiella. Dierono il nome alla HIERACIA gli sparvieri, imperocchè come si sentono avere la luce impedita, si medicano con questa erba Mattiol. L'Orecchio di topo è una specie di Jeracio.

JERAPIGRA, s. f. T. Farmacentico. Lattovaro amarissimo composto d'aloè, cinnamomo, zafferano, ec. che si adopera per mondare lo stomaco, depurare il sangue, ec. Tariff.

JERARCHÍA, s. f. Hierarchia. Lo stesso che Gerarchia. Celeste JERARCHIA. Fr. Jac. T. Il Moro alzò ver lei l'altiera fronte, E bestemmio l' eterna JERARCHIA. Ar. Fur.

JERARCHICO, CA, add. Hierarchicus.

Di jerarchia; Appartenente a jerarchia. Fra li quali venne quello JERARCHICO e divino frate Egidio. Fior. S. Franc.
JERATTE, s. f. Hieracites. Gemma der

colore delle penne de' Nibbj. Passav.

JERI, avv. di Tempo. Heri. Il giorno prossuno passato. Dianzi, adesso, JER, diman, mattino, e sera. Petr. Quella che JERI aveva in animo vi dirò. Bocc. nov.

JERLALTRO, avv. di Tempo. Nudius tertius. Il di innanzi a jeri. Rispose oltre all'aver provato, JERLALTRO, e l'altro, par che non sia duro quel che di sopportar è di mestieri. Alleg.

JERMATTINA: avv. di Tempo. Heri mane. La mattina di jeri. Pur JERMATTINA le volsi

le spalle. Dant. Inf.

JERNOTTE: avv. di Tempo. Heri nocte. La notte prossima passata. E già JERNOTTE fu

la luna tonda. Dant. Inf.

JERAFANTE: s. m. T. Storico. Maestro di sacre cerimonie ne' misterj Che si celebravano

EROFANTICO, CA: add. Appartenente alli Jerofanti. Siccome in Egitto la lingua JEROFANTICA, privativa alle sole materie de religione. Salvin.

JEROFILE: s. f. Sorta di fiore volgarmente

detto Viola. Alam. Colt.

JEROGLIFICAMENTE . avv. Enigmatice . Per via di jeroglifici; Con maniera gerogli-fica. Presso gli Egizi si fingeva, senza capo, e jeroglificamente era significata con la

man sinistra distesa. Car. lett.

JEROGLIFICO: s. m. Hierogliphicum. Voc. Grac. che vale Sacra Scultura, e dicesi di Quelle figure, o sculture simboliche di cui gli Egizj si servivano per esprimere i loro concetti in vece di carattere; Geroglifico. - V. Impresa. E con questa di ben cento altre bibite sì fatte senoglifico fu l'altro bicchiere. Buon. Fier.

S. Usasi pure in forza d'add. Usano le lettere, come l'Egiziache, che i Greci chia-

marono JEROGLIFICHE. Serd. Stor.

JEROGRAMMATI: s. m. pl. T. Storico. Specie di Sacerdoti degli antichi Egizi destinati a scrivere con geroglifici i misterj, e le cerimonie della religione, e spiegargli al popolo.

JEROSOLIMITANO, NA, add. Hyeroso. limitanus. Spettante alla religione di Malta, e a' suoi Cavalieri. Assai gravi sono le responsioni, che si pagano alla religione JE-ROSOLIMITANA, senza accrescer loro da questa parte soprappesi, e nuove gravezze. Bemb. lett.

JERSERA: avv. di Tempo. Heri vespe ri. La sera di jeri. Io mi credeva siamane trovarla nel letto, dove JERSERA me l'era

paruta vedere andare. Bocc. nov.

JOARITNOIDEO: add. e. s. m. T. Anatomico. Nome di un muscolo della laringe. Voc. Cr.

JOIDE: s. m. Hyoides. Voc. Grec. colla quale i Notomisti nomano un Ossetto che è situato alla radice della lingua, d'onde essa sorge come dalla sua base. Dicesi anche Bicorne. Voc. Dis.

JOL: s. m. T. Marmaresco. Sinon. poco usato di Schiffo, Lancetta.

JONADATTICO, CA: add. Dicesi d'una Specie di parlare diverso dal furbesco, o sia gergo, il quale consiste in vocaboli astuti . ma che hanno in qualche modo coerenza col vocabolo della cosa che si vuole esprimere. Min. Malm. La lirgna jonadattica poi è formata di vocaboli capricciosi, i quali non hanno altro nel vero vocabolo da pronunziarsi che le prime lettere, come Seminato in cambio di Senno, Panciolle per Panciotichi, e simili. Faustina in lingua jonadattica vuol dire Fava, logo, Intelajatissimi Arciconigli per Intendentissimi Arciconsoli, e simili inezie. Cicalata in lode della lingua JONADATTICA. L. Panc. Cical.

JONICO, CA: add. d'ogni g. Jonicus. Che dicesi di varie cose; come Ordine Jonico, che è il terzo de' cinque ordini dell' Architettura. La Setta Jonica di Talete. Il verso Jonico.

sorta di verso Latino.

JOSA: Voce onde formasi l'avv. A josa, che vale In quantità grande, Abbondantemente, che anche dicesi A cafisso, In chiocca; A bizzesse, A isonne, e simili, tutti modi bassi, e nondimeno usati talvolta fra la gente civile. Malm. - V. Fusone, Biscia.

JOSCIAMO. - V. Giusquiamo.

JOTA: s. m. Jota. Nome di lettera Greca, che pronunziata così intera vale Niente, lo stesso che Zero. Rispose, ec. senza preferire un jota. Varch. stor. Non uscite un jota di questa commissione. Lor. Med. Arid. Senza pensare un sota. Malm.

JOTIROIDEO: add. e s. m. T. Anatomico. Nome di un muscolo della laringe impiantato

nell' osso joide, e nella tiroide. Voc. Dis. JOVA: s. f. T. della Pastorizia. Strumento di legno diviso nel fondo in quattro parti, col quale si rompe il latte o cacio accagliato per riporlo nelle cascine, dove scolato il siero des rimanere ciò che dicesi Forma o Cacio.

30270: s. m. Gobius. Pesce di mare di color verdiccio, della grandezza e fattezza del Muggine, ma di pancia alquanto più piena. S. Jozzo di fiume. – V. Ghiozzo. JSSOPO. – V. Isopo.

JUBERE: v. a. Voc. Lat. Comandare. Giunone a sua ancella 10BB. Dant. Par.

JUBILEO: s. m. Voc. Lat. Giubbileo. L' anno dello Jusileo Legg. Sp. S.

JUDICARE: v. a. Voc. Lat. Giudicare. Lassami, ec. l'alma Judicare. Fr. Jac. T.

JUDICATO: s. m. Uno de' quattro distretti in cui era anticamente divisa la Sardegna. Signori del JUDICATO di, ec. Franc. Sacchi

JUDICATORE: verb. m. Voc. Lat. Giudica . tore. Iddio , ec. JUDICATORE. But. Purg.

JUDICE: s. m. Voc. Lat. Giudice. Era pic-colissimo JUDICE. Franc. Sacch. nov.

JUDICIALE: add. d'ogni g. Lo stesso che Giudiciale. Sono tre ( le favelle ), JUDICIALE, ec. Rett. Tull.

JUDICARIO, RIA: add. Voc. Lat. Giu. diciario. Foro JUDICIARIO, ec. Borgh. Orig. Fir. JUDICIO: s. m. Voc. Lat. Giudicio. Or

comincia il Judicio. Fr. Jac. T.

JUGALE: s. m. Usato sempre nel num. del più, ed è T. de' Legisti parlando de' Conjugati. S' uniscono in questo anche i legali che di marito e moglie un nome solo cavan dal giogo, e chiamansi Jugali. Fag. rin.

JUGERO: s. m. Voc. Lat. Misura di campo in lunghezza di piè 240 in larghezza di piè 220. Selva di cinquanta sugeri di terra. Cresc. JUGO: s. m. Voc. Lat. Giogo. Per grave

suco, ec. But. Par.

JUGULARE: add. d'ognig. Jugularis. Della gola. Nel collo si trovano quelle vene, ec. dette Jugulari. Libr. Mascalc. Glandule Ju-GULARI. Red. lett.

JUGULO: s. m. Jugulum. T. Anatomico. Quel seno che s'incava ove la gola confina col torace. Contratture della cartilagine xi-

foide fino al JUGULO.

JUNIÒRE: add. m. Junior. Il più giovane; e dicesi per lo più parlando di fratelli. Buonaccorso JUNIORE. Bald. Dec.

JÙRA: s. f. - V. e di Conjura.

JURE: s. m. Voc. Lat. Giure, Legge, Ragion Civile. Non disputando, ec. del JURE divino. Day. Scism.

S. Nel numero del più fu usato in gen. fem. Oggidi si direbbe , Leggi , Scienze legali. Chi dietro a Jure e chi ad aforismi Sen giva. Dant. Par.

JURIDICAMENTE : avv. Juridice. Con modo juridico, Con giurisdizione, ed in senso più esteso Dirittamente, A ragione. Cherici possono Juridicamente domandare decima Tratt. gov. fam. JURIDICO, CA: add. da Jure; Che ha jure,

Che è secondo la legge Giuridica. Voc. Cr.

JURIDIZIONE, e JURISDIZIONE: s. f. Jurisd tio. Giurisdizione, Dominio. Della Junis-DIZIIONE della loro città nata mortale quistione. Amet.

JURISCONSULTO: s. m. Voc. Lat. Giure: consulto, Legista. Guicc. stor.

JURISDIZIONE. - V. Juridizione.

JURISPERITO: s. m. Voc. Lat. Giurisconsulto. Ad uno junisperito instava un altro.

JURISTA: s. m. Jureconsultus. Giurista.

Piero, ec. sommo Junista. But. Inf. JUS: s. m. Jus, Ordinazione prescritta dalla legge, conforme alla quale s'ha da operare. Giure, Jure, Diritto. V. Ragione, Regola. Mandato. Givs naturale, dirino, umano, civile, criminale, positivo, scritto, ecclesia-stico, pubblico, delle genti, privato, antico, nuovo, introdotto dalla consuctudine - Servendosi di quel 103, che dà la natura. Segn. Etic.

S 1. Jus solenne : dicesi da' Giuristi il Jus

Romano comune. - V. Legge.

§ 2. E Jus singolare, Quello che fuor del tenore della ragione s'è stabilito legittimamente per ispeziale utilità.

§ 3. Dicesi Jus sommo, o strettissimo, Quello, che non ammette interpretazioni, modificazioni, temperamenti.

JUSDICENZA: s. f. Luogo della giurisdi-

zione di un Giudice. L'avere impiego, ec. in

JUSDICENZA. ec. Sacch. rim.
JUSPADRONATO, e JUSPATRONATO: s. m. Padronato. Chiesa di JUSPADRONATO di suo, ec. Manni Ann. S. e Varch. stor. JUSQUESITO: s. m. Jus acquistato. Mi

potrebbe torre il mio jusquesito. Car. lett. JUSQUIAMO: s. m. Hyosciamus. T. dei Semplicisti. Pianta di due specie in nulla diverse, fuorche nel colore del seme e delle foglie. Il bianco è meno scuro del nero, e la pianta è di un verde più cupo. Le sue radiche sono simili alla pastinaca. - V. Disturbio, Giusquiamo. Seme di Jusquiamo. M. Aldobr.

JUSSE: s. m. Voce allungata da Jus; Diritto, Dominio. Tutto di jusse, ed a disposizione dell'ec. Bellin. Bucch.

JUSSIONE: s. f. T. de' Legisti. Voc. Lat. che vale Comando, Precetto.

JUSTIZIA: s.f. Oggi si dice Giustizia. Cas.lett. JUSTIZIARE: v. a. Oggidi dicesi Giustiziare. G. Vill.

JUSTO, STA: add. - V. e di Giusto: 9

n |

Argorithm at the control Selected and

TV 12.10 0 ---------THE RESERVE AND THE PARTY NAMED IN

mar 3.4.57146

. 11 The Review of Party

Fine del Tomo Terzo.

•

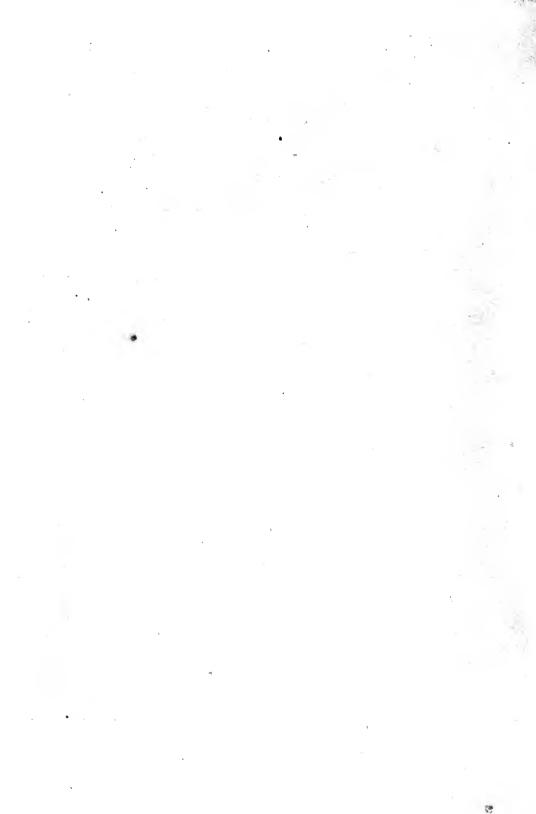

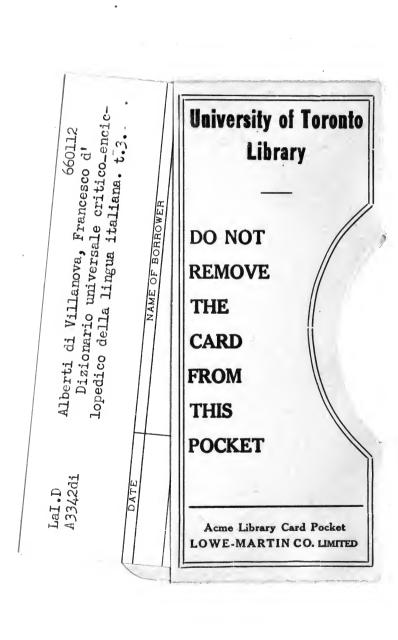

